

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





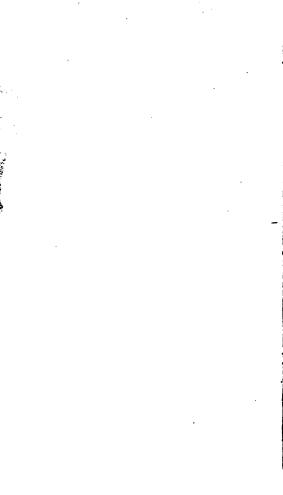

# #. S. McKean 1845\_

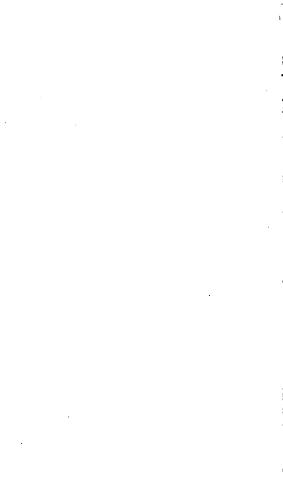

LA

## SACRA BIBBIA.

CHE CONTIENE

#### IL VECCHIO E IL NUOVO TESTAMENTO:

TRADOTTA

IN LINGUA ITALIANA,

DA

GIOVANNI DIODATI.

LONDRA:
DAI TORCHI DI R. WATTS, STAMPATORE,
CROWN COURT. TEMPLE BAR.

1841.

1888, Nov. Divinity School.

#### TAVOLA DE' LIBRI DELLA SACRA SCRITTURA.

#### I LIBRI DEL VECCHIO TESTAMENTO.

Eaodo ...... 40

a' Galati .....

I. di S. Giovanni II. di S. Giovanni

III. di S. Giovanni ..... di S. Giuda ...... Apocalisse .....

| Levitico 27                    | Issis                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| Numeri 36                      | Ieremia                 |
| Deuteronomio 34                | Lamentazioni 5          |
| Iospè                          | Esechiel                |
| Gludici 21                     | Daniel                  |
| Rut 4                          | Hosea.,                 |
| I. Samuel                      | Ioel 3                  |
| IL Samuel 24                   | Amos 9                  |
| L Re 22                        | Abdia1                  |
| II. Re 25                      | IONA 4                  |
| I. Croniche                    | Michea7                 |
| IL Croniche 36                 |                         |
| Radra                          | Habacuc 3               |
| Nehemia 13                     | Solonia                 |
| Ester                          | Haggeo                  |
| Iob42                          | Zacaria14               |
| Salmi                          | Malachia                |
| Proverbi                       | <b>}</b>                |
| I LIBRI DEL NUOVO TESTAMENTO.  |                         |
| Evangello secondo S. Matteo 28 | Epistola di S. Paolo    |
| S. Marco 16                    | La Timoteo 6            |
| S. Luca 24                     | IL a Timoteo 4          |
| S. Giovanni, 21                | a Tito 3                |
| Patti degli Apostoli 28        | a'Filemone 1            |
| Epistola di S. Paolo           | agli Ebrei              |
| a' Romani 16                   | Epistola di S. Iacobo 5 |
| I. a' Corinti 16               | L di S. Pietro 5        |
| IL a' Corinti 13               | IL di S. Pietro 3       |

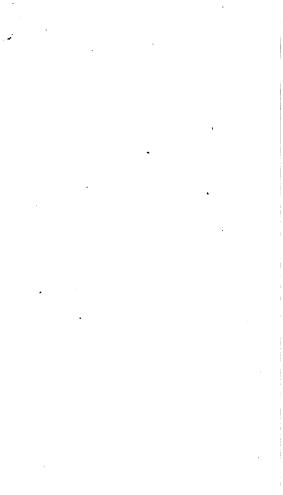

#### LA GENESI,

#### PRIMO LIBRO DI MOISE.

CAP. I. . NEL principio Iddio creò il cielo, e la terra.

2 E la terra era una cosa diserta, e vacua: e tenebre *erano* sopra la faccia dell'abisso: e lo Spirito di Dio si moveva sopra la faccia dell'

acque. 3 Ed Iddio disse, Sia la luce. E la luce fu.

4 Ed Iddio vide che la luce era buona. Ed Iddio separò la luce dalle tenebre.

5 Ed Iddio nominò la luce Giorno, e le tenebre Notte. Così fu

era, e poi fu mattina, che fu il primo giorno. 6 Poi Iddio disse, Siavi una di-

stesa tra l'acque, la qual separi l'acque dall' acque. 7 Ed iddio fece quella distesa; e separò l'acque che son disotto alla distess, da quelle che son disopra d'essa. E così fu. 8 Ed Iddio nominò la distess.

Così fu sera, e poi fu mat-

tina, che fu il secondo giorno. 9 Poi Idlio disse, Sieno tutte l'acque, che son sotto al cielo, raccolte in un luogo, ed apparisca l'asciutto. E così fu.

10 Ed Iddio nominò l'asciutto Terra, e la raccolta dell' acque Ed Iddio vide che ciò era buono.

11 Poi Iddio disse, Produca la terra erba minuta, erbe che facciano seme, ed alberi fruttiferi che portino frutto, secondo le loro spezie: il cui seme sia in esso, sopra la terra. E così fu.

12 La terra adunque produsse erba minuta, erbe che fanno seme, econdo le loro spezie, ed alberi che portano frutto, il cui seme è in esso, secondo le loro spezie. Ed Iddio vide che ciò era buono.

13 Così fu sera, e poi fu mattina,

che fu il termo giorno. 14 Poi Iddio disse, Sienvi de' lumi-nari nella distesa del cielo, per far distinzione tral giorno, e la notte: e quelli sieno per segni, e per distinguer le stagioni, e i giorni, e gli anni.

15 E sieno per luminari nella diresa dei cielo, per recar la luce in iu la terra. E cost fu.

16 Iddio adunque fece i due gran luminari: (il maggiore, per avere il reggimento del giorno: e'l minore, per avere il reggimento della

notte) e le stelle. 17 Ed Iddio gli mise nella distesa del cielo, per recar la luce sopra la

terra, 18 E per avere il reggimento del notte, e per separar giorno, e della notte, e per separar la luce dalle tenebre. Ed Iddio vide che ciò era buono.

19 Così fu sera, e poi fu mattina,

che fu il quarto giorno. 20 Poi Iddio disse, Producano l'acque copiosamente rettili, che sieno animali viventi: e volino gli uccelli sopra la terra, e per la distesa del cielo.

21 Iddio adunque creò le gran balene, ed ogni animal vivente che va serpendo: i quali animali l'acque produssero copiosamente, se-condo le loro spezie: ed ogni sorte d'uccelli c'hanno ale, secondo le loro spezie. Ed Iddio vide che ciò era buono.

22 Ed Iddio gli benedisse, dicendo: Figliate, multiplicate, ed emplete l'acque ne' mari: multiplichino parimente gli uccelli nella

23 Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il quinto giarno. 24 Poi Iddio disse, Produca la

terra animali viventi, secondo le loro spezie: bestie domestiche, rettili, e fiere della terra, secondo le

loro spezie. E così fu.

25 Iddio adunque fece le fiere della terra, secondo le loro spezie; e gli animali domestici, secondo le loro spezie; ed ogni sorte di rettili della pezie; ed ogni sorte di rettili della companio la companio della companio terra, secondo le loro spezie. Ed Iddio vide che ciò era buono.

26 Poi Iddio disse, Facciamo l'uomo alla nostra imagine, secondo la nostra simiglianza: ed abbia la signoria sopra i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e sopra le bestie, e sopra tutta la terra, e sopra ogni rettile che serpe sopra la terra

27 Iddio adunque creò l'uomo alla sua imagine : egli lo creò all' ima-gine di Dio : egli gli creò maschio, e femmina.

28 Ed Iddio gli benedisse, e disse loro, Fruttate, e multiplicate, ed empiete la terra, e rendetevela soggetta, e signoreggiate sopra i pesci dei mare, e sopra gli ucceili del cielo, e sopra ogni bestia che camina sopra la terra.

29 Oltr' a ciò, Iddio disse, Ecco, io vi do tutte l'erbe che producono seme, che son sopra tutta la terra: e tutti gli alberi fruttiferi che fanno seme. Queste cose vi saranno per

cibo.

30 Ma a tutte le bestie della terra, ed a tutti gli uccelli del cielo, ed a tutti gli animali che serpono sopra la terra, ne' quali è anima vivente, io do ogni erba verde, per manglarla. E così fu.

31 Ed Iddio vide tutto quello ch' egli avea fatto: ed ecco, era molto buono. Così fu sera, e poi fu mat-

tina, che fu il sesto giorno.

CAP. II.

COSI furono compiuti i cieli, e la terra, e tutto l'esercito di quelli. 2 Or, avendo Iddio compiuta nel settimo giorno l'opera sua, la quale egli avea fatta, si riposò nel settimo giorno da ogni sua opera, ch'ezil avea fatta.

3 Ed Iddio benedisse il settimo giorno, e lo santifico: perciochè in esso egli s'era riposato da ogni sua opera, ch'egli avea creata, per far*ia*.

4 Tali furono l'origini del cielo, e della terra, quando quelle cose furono create: nel giorno che'l Si-

gnore Iddio fece la terra, e'l cielo:
5 Ed ogni albero, e da rbuscello
della campagna, avanti che ne
fosse alcuno in su la terra: ed ogni
erba della campagna, avanti che
ne fosse germogitata alcuna: percioche il Signore Iddio non avea
ancora fatto piovere in su la terra,
e non vera alcun' uomo per lavorar la terra.

6 Or un vapore saliva dalla terra, che adacquava tutta la faccia della

terra.

7 E'l Signore Iddio formò l'uomo della polvere della terra, e gli alitò nelle nari un fiato vitale: e l'uomo fu fatto anima vivente.

8 Or il Signore Iddio piantò un giardino in Eden, dall' Oriente, e pose quivi l'uomo, ch'egli avea formatò.

9 E'l Signore Iddio fece germogliar dalla terra ogni sorte d'alberi piacevoli a riguardare, e buoni a mangiare: e l'albero della vita, in mezzo del giardino: e l'albero della

conoscenza del bene, e del male. 10 Ed un flume usciva d'Eden, per adacquare il giardino: e di là si spartiva in quattro capi.
11 Il nome del primo è Pison:
quest' è quello che circonda tutto'!

paese d'Havila, ove è dell' oro-12 E l'oro di quel paese è buono : quivi ancora nascono le perle, e la pietra Onichina.

13 E'l nome del secondo fiume è Ghihon: quest' è quello che circonda tutto'l paese di Cus.

14 E'l nome del terzo fiume è Hiddechel: quest' è quello che corre di rincontro all' Assiria. E'l quarto fiume è l'Eufrate.

15 Il Signore Iddio adunque prese l'uomo, e lo pose nel giardino d'Eden, per lavorario, e per guar-

darlo.
16 E'l Signore Iddio comandò all'

uomo, dicendo: Mangia pur d'ogni albero del giardino.

17 Ma non mangiar dell' albero della conoscenza del bene, e del male: perciochè, nel giorno che tu ne mangerai, per certo tu morrai.

18 Il Signore Iddio disse ancora, E' non è bene che l'uomo sia solo : io gli farò un' aluto convenevole

a lui.

19 or il Signore Iddio avendo formate della terra tutte le bestle della campagna, e tutti gli uccelli dei cielo, gli menò ad Adamo, aciochè vedesse qual nome porrebbe a ciascuno d'essi: e che qualunque nome Adamo ponesse a ciascuno animale, esso fosse il suo nome.

20 Ed Adamo pose nome ad ogni animal domestico, ed agli uccelli del cielo, e ad ogni fiera della campagna: ma non si trovava per Adamo aiuto convenevole a lui.

21 E'l Signore Iddio fete cadere un profondo sonno sopra Adamo, onde egli s'addormento: ed *Iddio* prese una delle coste d'esso, e saldò la carne nel luogo di quella.

dò la carne nel luogo di quella. 22 E'l Signore Iddio fabbricò una donna della costa ch'egli avea tolta ad Adamo, e la menò ad Adamo.

23 Ed Adamo disse, A questa volta pure, ecco osso delle mic ossa, e carne della mia carne, costel sarà chiamata femmina d' uomo, conciosiacosachè costel sia stata tolta dall' uomo.

24 Perciò, l'uomo lascerà suo padre, e sua madre, e s'atterrà alla sua moglie, ed essi diverranno una

stessa carne.

25 Or amendue, Adamo, e la sua moglie, erano ignudi, e non se ne vergognavano.

CAP. III.

OR ni serpente era astuto più che qualunque altra bestia della campagna, che'l Signore Iddio a-

vesse fatta. Ed esso disse alla don- : na. Ha pure Iddio detto, Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino.

2 E la donna disse al serpente, Noi possiam mangiar del frutto

degli alberi del giardino.

3 Ma del frutto dell' albero, ch'e in messo del giardino, Iddio ha detto, Non ne mangiate, e nol toccate, che non muoiate.

4 El serpente disse alla donna,

Voi non morreste punto.

5 Ma Iddio sa, che nel giorno che voi ne mangereste, i vostri occhi s'aprirebbono: onde sareste come dij, avendo conoscenza del bene, e dél male.

6 La donna adunque, veggendo che'i frutto dell' albero era buono a mangiare, e ch'era dilettevole a vedere, e che l'albero era disiderabile per avere intelletto; ne prese del frutto, e ne mangiò, e ne diede ancora al suo marito, aciochè ne

mangiasse seco. Ed egli ne mangiò.
7 Allora gli occhi d'amendue loro s'apersero, e conobbero ch'erano onde cucirono insieme delle foglie di fico, e se ne fecero

delle coverte da cignersi attorno. 8 Poi, all'aura del di, udirono la voce del Signore Iddio, che cami-nava per lo giardino. Ed Adamo, con la sua moglie, si nascose dal cospetto del Signore Iddio, per mez-zo gli alberi del giardino.

9 E'l Signore Iddlo chiamò Adamo:

e gli disse, Ove sei?

10 Ed egli disse, lo intesi la tua voce per lo giardino, e temetti: perciochè io era ignudo : e mi nascost.

11 Ed Iddio disse, Chi t'ha mostrato che tu fossi ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell' albero, del quale io t'avea vietato di man-

giare? 12 Ed Adamo disse, La donna, che tu hai posta meco, è quella che m'ha dato *del frutto* dell' albero, ed io n'ho mangiato.

13 E'l Signore Iddio disse alla donna, Che cosa è questo che tu hai fatto? E la donna rispose, Il serpente m'ha sedotta, ed io ho man-

giato di quel frutto. 14 Allora il Signore Iddio disse al serpente, Perciochè tu hai fatto questo, sii maladetto sopra ogni altro animale, e sopra ogni altra estia della campagna: tu camineral in sul tuo ventre, e mangerai la polvere tutti i giorni della tua

15 Ed io metterò inimicizia fra te, e la donna ; e fra la tua progenie, e la progenie d'essa : essa progenie

ti triterà il capo, e tu le ferirai il calcagno.

16 Poi disse alla donna, Io accrescerò grandemente i dolori del tuo parto, e della tua gravidezza: tu partorirai figliuoli con dolori, e i tuoi disidera dipenderanno dal tuo marito, ed egli signoreggerà so-

17 E ad Adamo disse, Perciochè . tu hai atteso alla voce della tua moglie, ed hai mangiato *del frutto* dell' albero, del quale io t'avea dato questo comandamento, Non mangiarne : la terra *sarà* maladetta per cagion tua : tu mangerai del frutto d'essa con affanno, tutti i giorni della tua vita.

18 Ed ella ti produrrà spine, e triboli: e tu mangerai l'erba de'

campi.
19 Tu mangerai il pane col sudor del tuo volto, fin che tu ritorni in terra: conciosiacosachè tu ne sii stato tolto: perciochè tu sei polvere, tu ritornerai altresì in pol-

20 Ed Adamo pose nome Eva alla sua moglie: perciochè ella è stata

madre di tutti i viventi

21 E'l Signore Iddio fece delle toniche di pelle ad Adamo, ed alla

sua moglie : e gli vestì.

22 Pol'1 Signore Iddio disse, Ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, avendo conoscenza del bene, e del male : ora adunque e' si convien provedere che talora egli non istenda la mano, e non prenda ancora del frutto dell'albero della vita, e

ne mangi, e viva in perpetuo. 23 Perciò il Signore Iddio mando l'uomo fuor del giardino d'Eden, per lavorar la terra, dalla quale era

stato tolto.

24 Così egli cacciò l'uomo, e pose de' Cherubini davanti al giardino d'Eden, con una spada fiammeggiante, che si vibrava in giro, per guardar la via dell' albero della

#### CAP. IV.

R Adamo conobbe la sua moglie, ed ella concepette, e partori Cain: e disse, lo ho acquistato un' uomo col Signore.

2 Poi partori ancora Abel, fratello d'esso. Ed Abel fu pastor di pecore, e Cain fu lavorator della terra-

3 Or avvenne, in capo d'alquanto tempo, che Cain offerse al Signore offerta de' frutti della terra.

4 Ed Abel offerse anch' esso de' primogeniti delle sue pecore, e del grasso d'esse. E'l Signore riguardo ad Abel, ed alla sua offerta.

5 Ma non riguardò a Cain, nè alla sua offerta: onde Cain si sdegnò

grandemente, e'l suo volto fu abbattuto.

6 E'l Signore disse a Cain, Perchè sei tu sdegnato? e perchè è il tuo

volto abbattuto?

7 Se tu fai bene, non vi sarà egli esaltazione? ma altressì, se tu fai male, il peccato giace alla porta. Or i disideri d'esso dipendono da te,

e tu hai la signoria sopra lui. 8 E Cain disse ad Abel, suo fratello, Andiamo a' campi. Ed av-venne che, essendo essi a' campi, Cain si levò contr' ad Abel, suo fra-

tello, e l'uccise.

9 E'l Signore disse a Cain, Ove è Abel, tuo fratello? Ed egli disse, Io non so : sono io guardian del mio fratello

10 El Signore gli disse, C hai fatto? ecco, la voce del sangue del tuo fratello grida a me dalla terra. 11 Ora dunque tu sei maladetto, e sarai cacciato dalla terra, c'ha aperta la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua maño.

12 Quando tu lavorerai la terra, ella non continuerà più di renderti la sua virtù : e tu sarai vagabondo,

ed errante nella terra.

13 E Cain disse al Signore, La mia iniquità è più grande ch' io non posso portare.

14 Ecco, tu m'hai oggi cacciato d'in su la faccia della terra, ed io sarò nascosto dal tuo cospetto, e sarò vagabondo, ed errante nella terra: ed avverrà, che chiunque

mi troverà m'ucciderà.

15 E'l Signore gli disse, Perciò, chlunque uccidera Cain sarà punito a sette doppi più che Cain. gnore pose un segnale in Cain, acioche alcuno, trovandolo, non l'uccidesse

16 E Cain si partì dal cospetto del Signore, e dimorò nel paese di Nod, dalla parte Orientale d'Eden.

17 E Cain conobbe la sua moglie, ed ella concepette, e partori Henoc. Poi egli si mise ad edificare una città, e la nomino del nome del suo figliuolo Henoc.

18 Ed ad Henoc nacque Irad: ed Irad generò Mehujael : e Mehujael generò Metusael : e Metusael ge-

nerò Lamec. 19 E Lamec si prese due mogli : il nome dell' una delle quali era Ada, e'l nome dell' aitra Silla.

20 Ed Ada partori labal. Esso fu padre di coloro che dimorano in

tende, e son mandriani.

21 E" nome del suo fratello fu ubal. Esso fu padre di tutti coloro che maneggiano la cetera e l'organo.

22 E Silla partori anch'ella Tubalcain, il quale ha ammaestrato ogni fabbro di rame, e di ferro: e la sorella di Tubal-cain fu Naama.

23 E Lamec disse ad Ada, e Silla, sue mogli, Ascoltate la mia voce, mogli di Lamec: porgete l'orec-chio al mio parlare. Certo io ho ucciso un' uomo, dandogli una ferita : ed un giovane, dando*gli* una percossa

24 Se Cain è vendicato a sette doppi, Lamec *lo sarà* a settanta volte

sette doppi. 25 Ed Adamo conobbe ancora la sua moglie: ed ella partorì un figliuolo, e gli pose nome Set: perciochè, disse ella, Iddio m'ha riposta un' altra progenie in luogo d'Abel, che Cain ha ucciso.

26 Ed a Set ancora nacque un figliuolo: ed egli gli pose nome Enos. Allora si cominciò a nominare una parte degli uomini del

Nome del Signore.

CAP V.

UESTA è la descrizione delle Generazioni d'Adamo. Nel giorno, ch' Iddio creò l'uomo, egli lo fece alla sua simiglianza

2 Egli gli creò maschio, e femmina, e gli benedisse, e pose loro nome UOMO, nel giorno che furono

creati 3 Or Adamo, essendo vivuto centrent' anni, generò *un figliuolo* alla sua simiglianza, secondo la sua

imagine : e gli pose nome Set-4 E'l tempo che visse Adamo, dopo ch'ebbe generato Set, fu otto-cent' anni: e generò figliuoli, e

figliuole.
5 Così tutto'l tempo che visse Ada. mo fu novecentrent' anni: poi

6 E Set, essendo vivuto centocinque anni, generò Enos.
7 E Set, dopo ch'ebbe generato

Enos, visse ottocensette anni, e generò figliuoli, e figliuole. 8 Così tutto'l tempo che visse Set

fu novecendodici anni : poi morì. 9 Ed Enos, essendo vivuto novant'anni, generò Chenan.

10 Ed Enos, dopo ch'ebbe generato Chenan, visse ottocenquindici anni, e generò figliuoli, e figliuole. 11 Così tutto l'tempo che visse

Enos fu novecencinque anni : poi mor

12 E Chenan, essendo vivuto settant'anni, generò Mahalaleel. 13 E Chenan, dopo ch'ebbe generato Mahalaleel, visse ottocenquarant'anni, e generò figliuoli, e

figliuole. 14 Così tutto'l tempo che Chenan visse fu novecendiec' anni: poi morì.

15 E Mahalaleel, essendo vivuto sessantacinque anni, generò lared.

16 E Mahalaleel, dopo ch'ebbe generato Iared, visse ottocentrent; anni, e genero figliuoli, e figliuole.
17 Così tutto I tempo che Mahalaleel visse fu ottocennovantacinque

anni: poi morì. 18 E lared, essendo vivuto censessantadue anni, generò Enoc.

19 E lared, dopo ch'ebbe generato Enoc, visse ottocent'anni, e generò figliuoli, e figliuole.

figliuoli, e figliuole. 20 Così tutto'l tempo che Iared visse fu novecensessantadue anni:

poi morà

21 Ed Enoc, essendo vivuto sessantacinque anni, generò Metusela. 22 Ed Enoc, dopo ch'ebbe generato Metusela, caminò con iddio per lo spazio di trecent' anni, e generò figliuole, e figliuole.

23 Così tutto'i tempo ch'Enoc visse fu trecensessantacinque anni. 24 E, dopo ch'Enoc fu caminato con iddio, non si vide più: percio-

che Iddio lo prese.
25 E Metusela, essendo vivuto centottantasette anni, generò La-

mec. 26 E Metusela, dopo ch'ebbe generato Lamec, visse settecentottantadue anni, e generò figliuoli, e

figliuole. 27 Così tutto'l tempo che Metusela visse fu novecensessantanove anni :

poi mori. 28 E Lamec, essendo vivuto centottantadue anni, generò un fi-

tottantadue anni,

29 E gli pose nome Noè, dicendo: Costui ci consolerà della nostra opera, e della fatica delle nostre mani, la quale portiamo per cagion della terra che l'Signore ha mala-

3) E Lamec, dopo ch'ebbe generato Noè, visse cinquecennovantacinque anni, e genero figliuoli, e

figliuole.

3l Coal tutto'l tempo che Lamec visse fu settecensettantasette anni: poi morl.

32 E Noè, essendo d'età di cinquecent' anni, generò Sem, Cam, e

CAP. VI.

OR, avvenne che, quando gli
uomini cominciarono a muliplicar sopra la terra, e che furono

oro nate delle figliuole:
2 I figliuoli di Dio, veggendo che
le figliuole degli uomini erano belle,
si presero per mogli quelle che si
scelsero d'infra tutte.

3 E'l Signore disse, Lo Spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini: perciochè anche non sono altro che carne: e'l termine loro sara cenvent' anni.

4 In quel tempo i giganti erano in su la terra, e furno anche dapoi, quando i figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole degli uomini, ed esse partorirono loro de' figliuoli. Costoro son quegli uomini possenti, i quali già anticamente erano uomini fiamosi.

5 E'l Signore, veggendo che la malvagità degli uomini era grande in terra: e che tutte l'imaginazioni de pensteri del cuor loro non erano

altro che male in ogni tempo:
6 E' si pent) d'aver fatto l'uomo
in su la terra, e se n'addolorò nel

cuor suo.

7 E'l Signore disse, Io sterminerò d'in su la terra gli uomini, ch'o ho creati: to sterminerò ogni cosa, dagli uomini fino agli animali, a: rettili, ed agli uccelli del cielo: perciochè io mi pento d'avergii fatti. 8 Ma Noè troyò grada appo'l Si-

gnore.

9 Queste son le generazioni di
Noè. Noè fu uomo giusto, intiero
nelle sue età, e camino con Iddio.

nelle sue età, e caminò con Iddio. 10 E generò tre figliuoli, Sem, Cam, e Iafet.

Il Or la terra s'era corrotta nel cospetto di Dio, ed era piena di violenza.

12 Ed Iddio riguardò la terra, ed ecco, era corrotta: conclofossecosach'ogni carne avesse corrotta la sua via in su la terra.

13 Ed Iddio disse a Noè, Appo me la fine d'ogni carne è giunta: perciochè la terra è ripiena di violenza per cagion di costoro: ed ecco, lo gli faro perire, insieme con la terra. 14 Fatti un' Arca di legno di Go-

14 Fatti un Arca di legno di Gofer: falla a stanze, ed impeciala di fuori, e di dentro, con pece. 15 E quest*e la forma*, della qual

15 E quest'é la forma, della qual tu la farai : la lunghezza d'esas sia di trecento cubiti, e la larghezza di cinquanta cubiti, e l'altezza di trenta cubiti.

16 E dà lume all' Arca: e fà il comignolo d'essa disopra d'un cubito: e metti la porta dell' Arca al lato d'essa: falla a tre palchi, basso, secondo, e terzo.

17 Ed ecco, io farò venir sopra la terra il diluvio dell' acque, per far perir di sotto al cielo ogni carne, in cui è alito di vita: tutto ciò ch' è

in terra morrà.

18 Ma io fermerò il mio patto teco:
e tu entrerai nell' Arca, tu, ed i
tuoi figliuoli, e la tua moglie, e le

te. mogli de' tuoi figliuoli, teco.

19 E d'ogni creatura vivente, d'ogni carne, fanne entrar dentro l'Arca due per clascuna, che saranno maschio e femmina, per conservargli in vita teco.

20 Degli uccelli, secondo le loro spezie: delle bestie, secondo le loro spezie : e di tutti i rettili, secondo le loro spezie: due per clascuna,

verranno a te, per esser conservati in vita.

21 E tu, prenditi d'ogni cibo che si mangia, ed accoglilo appresso a te; aciochè sia a te, ed a quegli

animali, per cibo. 22 E Noè fece così; egli fece secondo tutto ciò ch'Iddio gli avea comandato.

CAP. VII.

POI 'l Signore disse à Noè, Entra tu, e tūtta la tua famiglia, dentro l'Arca: perciochè in questa età io t'ho veduto giusto davanti a me. 2 Di ciascuna spezie d'animali

mondi, prendine sette paia, maschio e femmina : e degli animali immondi, un paio, un maschio, e

la sua femmina.

3 Degli uccelli del cielo, prendine parimente di ciascuna spezie sette paia, maschio e femmina : per conservarne in vita la generazione so-

pra tutta la terra.

4 Perciochè fra qui e sette dì, io farò piovere in su la terra per lo spazio di quaranta giorni, e di quaranta notti, e sterminerò d'in su la terra ogni cosa sussistente ch'io ho

fatta.

5 E Noè fece secondo tutto ciò
avea comandato. che'l Signore gli avea comandato.
6 Or Noè era d'età di seicent'

anni, quando'l diluvio fu, e l'acque vennero sopra la terra.

7 E Noè, insieme co' suoi figliuoli, e con la sua moglie, e con le mogli de suoi figliuoli, entrò nell' Arca d'innanzi all' acque del diluvio.

8 Degli animali mondi, e degli animali immondi, e degli uccelli, e di tutto ciò che serpe in su la

9 Ne vennero delle paia, maschio è femmina, a Noè, dentro l'Arca: comme Iddio avea comandato a Noè.

10 Ed avvenne al termine de' sette giorni, che l'acque del diluvio ven-

nero sopra la terra.

11 L'anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, nel decimosettimo giorno del mese; in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono, e le cateratte del cielo furono aperte.

12 E la pioggia fu in su la terra, per lo spazio di quarafita giorni, e di quaranta notti.

13 In quel giorno stesso Noè entrò nell' Arca, insieme con Sem, Cam. e Iafet, suoi figliuoli : e con la sua moglie, e con le tre mogli de' suoi figliuoli.

I4 Essi v'entrarono, ed anche fiere d'ogni spezie, ed animali domestici d'ogni spezie, e rettili che serpono sopra la terra d'ogni spezie, ed uccelli d'ogni spezie, ed uccelletti d'ogni *sorte* di qualunque ala.

15 In somma, d'ogni carne, in cui è alito di vita, ne venne un paio a

Noè dentro l'Arca.

16 E gli animali che vennero erano maschio e femmina, come Iddio avea comandato a Noè. Poi 'l Signore serrò l'Arca sopra esso.

17 E'l diluvio venne sopra la terra, per lo spazio di quaranta giorni: e l'acque crebbero, e sollevarono l'Arca, ed ella fu alzata d'in su la

terra. 18 E l'acqué si rinforzarono. crebbero grandemente sopra la ter-

ra: e l'Arca notava sopra l'acque. 19 E l'acque si rinforzarono grandissimamente sopra la terra: e tutti gli alti monti, che son sotto tutti i cieli, furono coperti.

20 L'acque avanzarono essi monti, dell'altezza di quindici cubiti.

Così i monti furono coperti.

21 Ed ogni carne che si muove sopra la terra, degli uccelli, degli animali domestici, delle fiere, e di tutti i rettili che serpono sopra la terra, morì, insieme con tutti gli uomini

22 Tutto ciò c'ha, fiato d'alito di vita nelle sue nari, d'infra tutto

ciò ch'era nell' asciutto, mori. 23 E fu sterminata ogni cosa sussistente, ch'*era* sopra la faccia della terra, dagli uomini fino alle bestie, e i rettili, e gli nocelli del cielo : furono, dico, sterminati d'in su la terra: e Noè solo scampò, con

quelli ch'erano con lui nell' Arca. 24 E l'acque furono alte sopra la

terra per lo spazio di cencinquanta giorn(

CAP. VIII.

NR Iddio si ricordò di Noè, e di tutte le fiere, e di tutti gli animali domestici, ch'erano con lui nell'Arca: e fece passare un vento in su la terra: e l'acque si posarono.

2 Ed essendo state le fonti dell'abisso, e le cateratte del cielo serrate, e rattenuta la pioggia del

3 L'acque andarono del continuo ritirandosi d'in su la terra. Al termine adunque di cencinquanta giorni, cominciarono a scemare.

4 E nel decimosettimo giorno del

settimo mese, l'Arca si fermò sopra | le montagne d'Ararat.

5 E l'acque andarono scemando Nel primo ino al decimo mese. giorno del decimo mese, le sommità de' monti apparvero.

6 Ed in capo di quaranta giorni, Noè aperse la finestra dell' Arca,

ch'egli avea fatta. 7 E mandò fuori il corvo, il quale usciva del continuo fuori, e torna va, fin che l'acque furono asciutte d'in su la terra.

8 Poi mandò d'appresso a sè la colomba, per veder se l'acque erano scemate d'in su la faccia della terra.

9 Ma la colomba, non trovando ove posar la pianta del piè, se ne ritorno a lui dentro l'Arca: perciochè s'erano ancora dell' acque sopra la faccia di tutta la terra. Ed ezli, stesa la mano, la prese, e l'accolse a sè, dentro l'Arca.

10 Ed egli aspettò sette altri giorni, e di nuovo mandò la colomba

fuor dell'Arca.

ll Ed in sul tempo del vespro la colomba ritornò a lui: ed. ecco. avez nel becco una fronde spiccata d'un' ulivo : onde Noè conobbe che l'acque erano scemate d'in su la

12 Ed egli aspetto sette altri giorm, e mando fuori la colomba, ed essa non ritornò più a lui.

13 E nell' anno seicentunesimo di Noc, nel primo giorno del primo mese, l'acque furono asciutte d'in su la terra. E Noè, levato il coperto dell'Arca, vide che la faccia

della terra era asciutta. 14 E nel ventisettesimo giorno

del secondo mese, la terra era tutta asciutta

15 Ed Iddio parlò a Noè, dicendo: 16 Esci fuor dell'Arca, tu, e la tua

moglie, ed i tuoi figliuoli, e le mo-

gli de' tuoi figliuoli, teco. 17 Fa uscir fuori teco tutti gli animali che son teco, di qualunque carne, degli uccelli, delle bestie, e di tutti i rettili che serpono sopra la terra : e lascia che scorrano per la terra, e figlino, e multiplichino in su la terra.

18 E Noè uscì fuori, co' suoi figliuoli, e con la sua moglie, e con

le mogli de suoi figliuoli.

19 Tutte le bestie ancora, e tutti i rettili, e tutti gli uccelli, e tutti gli animali che si muovono sopra la terra, secondo le lor generazioni, uscirono fuor dell'Arca. 20 E Noè edificò un'altare al Si-

gnore : e prese d'ogni spezie d'animali mondi, e d'ogni epezie d'uccelli mondi, ed offerse olocausti sopra d'altare.

21 E'l Signore odorò un' odor sosve: e disse nel cuor suo, lo non maladirò più la terra per l'uomo: conciosiacosachè l'imaginazione del cuor dell' uomo sia malvagia fin dalla sua fanciullezza: e non percoterò più ogni cosa vivente, come ho fatto.

22 Da ora innanzi, quanto durerà la terra, sementa e ricolta, freddo e caldo, state e verno, giorno e notte, giammai non cesse-

ranno.

CAP. IX. ED Iddio benedisse Noè, e i suoi 🖫 figliuoli : e disse loro, Fruttate, e multiplicate, e riempiete

la terra. 2 E la paura, e lo spavento di voi sia sopra tutte le bestle della terra, e sopra tutti gli uccelli del cielo: essi vi son dati nelle mani, insieme con tutto ciò che serpe sopra la terra, e tutti i pesci del

mare. 3 Ogni cosa che si muove, ed ha vita, vi sarà per cibo: io ve le do

tutte come l'erbe verdi.

4 Ma pur non mangiate la carne con l'anima sua, ch'è il suo sangue. 5 E certamente io ridomanderò conto del vostro sangue, per le vostre persone io ne ridoman-derò conto ad ogni bestia, ed agli uomini: io ridomanderò conto della vita dell' uomo a qualunque suo

fratello. 6 Il sangue di colui che spanderà il sangue dell'uomo sarà sparso

dall' uomo: periochè Iddio ha fatto l'uomo alla sua imagine. 7 Voi dunque fruttate, e multi-

plicate: generate copiosamente nella terra, e crescete in essa-

8 Poi Iddio parlò a Noè, ed a' suoi figliuoli con lui, dicendo:

9 E quant'è a me, ecco, io fermo il mio patto con voi, e con la

vostra progenie dopo voi : 10 E con ogni animal vivente ch'è

con voi, così degli uccelli, come degli animali domestici, e di tutte le fiere della terra, con voi: così con quelle che sono uscite fuor dell' Arca, come con ogni altra bestia della terra.

II lo fermo il mio patto con voi, ch'ogni carne non sara più di-strutta per l'acque del diluvio, e che non vi sara più diluvio, per

guastar la terra.
12 Oltr' a ciò Iddio disse, Questo sarà il segno del patto ch'io fo fra me, e voi, e tutti gli animali viventi, che son con voi, in perpetuo per ogni generazione.

13 lo ho messo il mio Arco nella nuvola: ed esso sarà per segno del patto fra me, e la terra.

14 Ed avverra che, quando io avrò coperta la terra di nuvole, l'Arco apparirà nella nuvola.

15 Ed io mi ricorderò del mio patto, ch'è fra me e voi, ed ogni animal vivente, di qualunque carne: e l'acque non faranno più diluvio,

per distruggere ogni carne. 16 L'Arco adunque sara nella nuvola, ed io lo riguarderò, per ricordarmi del patto perpetuo, fra Dio, ed ogni animal vivente, di qua-

lunque carne ch'e sopra la terra. 17 Così Iddio disse a Noè, Questo è il segno del patto, ch'io ho fermato tra me, ed ogni carne, ch'è

sopra la terra.

18 Or i figliuoli di Noè, che uscirono fuor dell'Arca, furono Sem, Cam, e lafet. E Cam fu padre di Canaan.

19 Questi tre furono figliuoli di Noè, e da essi, sparsi per tutta la terra, ella è stata popolata. 20 E Noè cominciò ad esser lavo-

rator della terra, e piantò la vigna. 21 E bevve del vino, e s'inebbriò, e si scoperse in mezzo del suo ta-

bernacolo. 22 E Cam, padre di Canaan, vide le vergogne di suo padre, e *lo* rapportò fuori a' suoi due fratelli.

23 Ma Sem, e Iafet, presero un mantello, e se lo misero amendue in su le spalle: e, caminando a ritroso, copersero le vergogne del padre loro: e le facce loro erano volte indietro, tal che non videro

le vergogne del padre loro. 24 E, quando Noè si fu svegliato dal suo vino, seppe ciò che gli avea

fatto il suo figliuol minore.
25 E disse, Maladetto sia Canaan: sia servo de' servi de' suoi fratelli.

26 Ma disse, Benedetto sia il Signore Iddio di Sem, e sia Canaan lor servo.

27 Iddio allarghi Iafet, ad abiti egli ne tabernacoli di Seni: e sia Canaan lor servo.

28 E Noè visse dopo'l diluvio

trencencinquant' anni. 29 E tutto'i tempo che Noè visse fu novecencinquant' anni: poi

CAP. X.

R queste sono le generazioni de'figliuoli di Noè: Sem, Cam, e lafet: ed ad essi nacquero fi-

glinoli dopo'l diluvio. 2 I figliuoli di Iafet furono Gomer, e Magog, e Madal, e Iavan, e Tubal, e Mesec, e Tiras.

3 Ed i figliuoli di Gomer furono Aschenaz, e Rifat, e Togarma.

4 Ed i figliuoli di Iavan furono

Elisa, e Tarsis, Chittim, e Dodanim.

. 5 Da costoro, per le lor famiglie, nelle lor nazioni, è venuto lo spartimento dell' Isole delle genti, ne' lor paesi, secondo la lingua di clascun d'essi.

6 Ed i figliuoli'dl Cam furone Cus,

e Misraim, e Put, e Canaan. 7 Ed i figliuoli di Cus furono Seba, ed Havila, e Sabta, e Rama, e Sabteca : ed i figliuoli di Rama furono Seba, e Dedan.

8 E Cus genero Nimrod. E880 cominciò ad esser possente nella

terra. 9 Egli fu un potente cacciatore nel cospetto del Signore: perciò si dice, Come Nimrod, potente cac-ciatore nel cospetto del Signore.

10 E'l principio del suo regno fu Babilonia, ed Erec, ed Accad, e Calne, nel paese di Sinear. 11 Di quel paese uscì Assur, ed edificò Ninive, e la città di Re-

hobot, e Cala, 12 E, fra Ninive e Cala, Resen,

la gran città. 13 E Misraim generò Ludim, ed Anamim, e Lehabim, e Naftuhim. 14 E Patrusim, e Casluhim, (onde sono usciti i Filistei) e Caftorim. 15 E Canaan generò Sidon suo

primogenito, ed Het: 16 E l'Iebuseo, e l'Amorreo, e'l

Ghirgaseo: 17 El' Hivveo, e l'Archeo, e'l Si-

neo: 18 E l'Arvadeo, e'l Semareo, e l'Hamateo. E poi le famiglie de'

Cananei si sparsero. 19 Ed i confini de Cananei furono da Sidon, traendo verso Gherar, fino a Gaza: e traendo verso Sodoma, e Gomorra, ed Adma,

Seboim, fino a Lesa. 20 Questi sono i figliuoli di Cam, secondo le lor famiglie, e lingue,

ne lor paesi, e nazioni. 21 A Sem ancora, padre di tutti i figliuoli d'Eber, e fratel maggiore

di lafet, nacquero figliuoli. 22 I figliuoli di Sem furono Elam, ed Assur, ed Arfacsad, e Lud, ed Arum.

23 Ed i figliuoli d'Aram furono Us, Hul, Gheter, e Mas.

24 Ed Arfacsad generò Sela, e

Sela generò Eber. 25 Ed ad Eber nacquero due figliuoli, il nome dell'uno fu Peleg :

perciochè al suo tempo la terra fu divisa: e'l nome dell' altro suo fratello fu loctan. 26 E loctan generò Almodad, e

Selef, ed Asarmavet, e Iera: 27 Ed Hadoram, ed Huzal, e

Dicla: 28 Ed Obal, ed Abimael, e Seba: 29 Ed Ofir, ed Havila, e Iobab.

mort.

Tutti costoro furono figliuoli di |

30 E le loro abitazioni furono da Mesa, traendo verso Sefar, fino al

monte Orientale. 31 Costoro furono i figlinoli di Sem, secondo le lor famiglie, e lingue, ne' lor paesi, per le lor nazioni.

32 Queste son le famiglie de' figiiuoli di Noè, secondo le lor gene-razioni, nelle lor nazioni : e da costoro sono discese le genti divise per la terra, dopo'i diluvio.

CAP: XI.

R tutta la terra era d'una favella, e d'un linguaggio.

2 Ed avvenne che, partendosi gli nomini d'Oriente, trovarono una pianura nel paese di Sinear,

e quivi si posarono. 3 E dissero l'uno all' altro, Or su, facciamo de' mattoni, e cociamogli col fuoco. I mattoni adunque furono loro in vece di pietre, e'l

bitume in vece di malta. 4 Poi dissero, Or su, edifichiamoci una città, ed una torre, la cui sommità giunga fino al cielo, ed acquistiamoci fama: che talora noi non siamo dispersi sopra la faccia di tutta la terra.

5 El Signore discese, per veder la città, e la torre, che i figliuoli

degli nomini edificavano.

6 El Signore disse, Ecco un medesimo popolo, ed essi tutti hanno un medesimo linguaggio, e questo è il cominciamento del lor lavoro: ed ora tutto ciò c'hanno disegnato di fare non sarà loro divietato.

7 Or su, scendiamo, e confondia-mo ivi la lor favella: aciochè l'uno non intenda la favella dell'altro,

8 E1 Signore gli disperse di là sopra la faccia di tutta la terra: ed essi cessarono d'edificar la città

9 Perciò essa fu nominata Babilonia: perciochè il Signore confuse quivi la favella di tutta la terra: e disperse coloro di la sopra la faccia di tutta la terra.

10 Queste son le generazioni di Sem: Sem, essendo d'età di cent' anni, generò Arfacsad, due anni dopo diluvio.

II E Sem, dopo ch'ebbe generato Arfacsad, visse cinquecent' anni, e generò figliuoli, e figliuole.

12 Ed Arfacsad, essendo vivuto trentacinque anni, genero Sela. 13 Ed Arfacsad, dopo ch'egli ebbe generato Sela, visse quattrocentotre anni, e generò figliuoli, e fi-

14 E Sela, essendo vivuto trent'

anni, generò Eber. 15 É Sela, dopo ch'ebbe generato

Eber, visse quattrocentotre anni, e generò figliuoli, e figliuole. 16 Ed Eber, essendo vivuto tren-

taquattr' anni, generò Peleg. 17 Ed Eber, dopo ch'ebbe generato Peleg, visse quattrocentrent' anni, e generò figliuoli, e figliuole.

18 E Peleg, essendo vivuto trent' anni, generò Reu. 19 E Peleg, dopo ch'ebbe generato Reu, visse dugennove anni, e ge-

nerò figliuoli, e figliuole. 20 E Reu, essendo vivuto trenta-

due anni, generò Serug. 21 E Reu, dopo ch'ebbe generato

21 E Rett, dopo curetoe generacio Serug, visse dugensette anni, e ge-nero figliuoli, e figliuole. 22 E Serug, essendo vivuto trent' anni, genero Nahor. 32 E Serug, dopo ch'ebbe genera-to Nahor, visse dugent' anni, e

generò figliuoli, e figliuole. 24 E Nahor, essendo vivuto ven-

tinov' anni, generò Tare. 25 E Nahor, dopo ch'ebbe generato Tare, visse cendiciannove an-

ni, e generò figliuoli, e figliuole. 26 E Tare, essendo vivuto s tant' anni, generò Abram, Nahor,

ed Haran. 27 E queste son le generazioni di

Tare. Tare generò Abram, Nahor, ed Haran : ed Haran generò Lot. 28 Or Haran morì in presenza di

Tare, suo padre, nel suo natio paese, in Ur de' Caldei. 29 Ed Abram, e Nahor, si presero delle mogli : il nome della moglie d'Abram *era* Sarai : e'l nome della moglie di Nahor, Milca: la guale

era figliuola d'Haran, padre di Milca, e d'Isca. 30 Or Sarai era sterile e non avea

figliuoli.
31 E Tare prese Abram, suo figliuolo, e Lot, figliuol del suo figliuolo, cioè, d'Haran, e Sarai sua nora, moglie d'Abram, suo figliuolo: ed essi uscirono con loro fuor d'Ur de Caldei, per andar nel paese di Canaan: e, giunti fino in Charan, dimorarono quivi.

32 E'i tempo della vita di Tare fu dugencinque anni: poi morì in Charan.

CHAP. XII.

R il Signore avea detto ad Abram, Vattene fuor del tuo paese, e del tuo parentado, e della casa di tuo padre, nel paese ch'io ti mostrerò.

2 Ed io ti farò divenire una gran gente, e ti benedirò, e magnifichero il tuo nome : e tu sarai benedizione. 3 Ed io benedirò coloro che ti benediranno, e maladirò coloro che ti

B 3

malediranno: e tutte le nazioni della terra saranno benedette in te. 4 Ed Abram se n'andò, come il Signore gli avea detto: e Lot andò con lui. Or Abram era d'età di

settantacinque anni, quando partì di Charan.

5 Abram adunque prese Sarai, sua moglie; e Lot figliuol del suo fra-tello, e tutte le lor facultà, ch'aveano acquistate: e parimente le persone ch'aveano acquistate in Charan: e si partirono, per andar nel paese di Canaan. E pervennero al paese di Canaan.

6 Ed Abram passò per lo paese, fino al luogo di Sichem, fino alla pianura di More. Ed in quel tempo

i Cananci erano nel paese.

7 E'l Signore apparve ad Abram, e gli disse, lo darò questo paese alla tua progenie. Ed Abram edi-ficò quivi un altare al Signore, che

gli era apparito.

8 Poi egli si tramutò di la verso'l monte, dalla parte Orientale di Betel, e tese i suoi padiglioni, avendo dal lato Occidentale Betel, e dall' Orientale Ai: ed edificò quivi un' altare al Signore, ed invoçò il Nome

del Signore.

9 Poi Abram si partì, caminando,

e traendo verso'i Mezzodi.

10 Or sopravenne una fame nel paese: ed Abram scese in Egitto, per dimorarvi : perciochè la fame

era grave nel paese. 11 E come egli fu presso ad entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie, Ecco, ora io so che tu sei donna di bell' aspetto.

12 Laonde avverra che, quando gli Egizij ti vedranno, diranno, Costei è moglie di costui : e m'uccideran-no, ed a te scamperanno la vita.

13 Deh, dì che tu sei mia sorella: aciochè per cagion di te mi sia fatto del bene, e per amor tuo la

vita mi sia conservata.

14 Avvenne adunque che, come Abram fu venuto in Egitto, gli Egizij riguardarono quella donna:

perchè ella era molto bella. 15 Ed i principi di Faraone, vedutala, la commendarono a Faraone :

onde quella donna fu presa, e menata in casa di Faraone. 16 Ed egli fece del bene ad Abram,

per amor di lei: ed egli n'ebbe pecore, e buoi, ed asini, e servi, e serve, ed asine, e camelli.

17 Ma'l Signore percosse Faraone, e la sua casa, di gran piaghe, per cagion di Sarai, moglie d'Abram.

18 E Faraone chiamò Abram, e gli disse, Che cosa è questo che tu m'hai fatto ? perchè non m'hai tu dichiarato ch'ella era tua moglie ?

19 Perchè dicesti, Ell'è mia sorella? onde io me l'avea presa per moglie: ora dunque, eccoti la tua moglie, prendila, è vattene.

20 E Faraone diede commessione di lui a certi uomini: ed essi ac-

commiatarono lui, e la sua moglie, e tutto quello ch'era suo.

#### CAP. XIII.

BRAM adunque sall d'Egitto, con la sua moglie, e con tutto ciò ch'era suo, e con Lot, traendo verso'i Mezzodì.

2 (Or Abram era grandemente possente in bestiame, in argento,

ed in oro.)

3 Ed egli, seguendo il suo viag-rio, ando dal Mezzodì fino a Betel, fino al luoro dove prima erano stati i suoi padiglioni, fra Betel, ed Ai.

4 Nel luogo ove era l'altare ch' egii avea prima fatto quivi: ed Abram invocò quivi il Nome del

Signore.
5 Or Lot ancora, ch'andava con Abram, avea pecore, e buoi, e pa-

digiloni.
6 E'l paese non gli poteva portare, abitando amendue insleme : perciochè le lor facultà erano grandi: e non potevano dimorare insieme.

7 E nacque contesa fra' pastori del bestiame d'Abram, ed i pastori del bestiame di Lot. (Or i Cananei, ed i Ferezei abitavano allora nel

paese.) 8 Ed Abram disse a Lot, Deh, non siavi contesa fra me, e te : nè fra i miel pastori, ed i tuoi: conciosia-

cosachè noi siamo fratelli. 9 Tutto'l paese non è egli davanti a te i deh, separati d'appresso a me: se tu vai a sinistra, fo andrò a destra: e se tu vai a destra, io an-

drò a sinistra. 10 E Lot, alzati gli occhi, riguardò tutta la pianura del Giordano, ch'era tutta adacquata: avanti che'l Signore avesse distrutto Sodoma, e Gomorra, quella era come il giar-dino del Signore, come il paese

d'Egitto, fino a Soar. 11 E Lot elesse per sè tutta la pianura del Giordano : ed egli si partì.

traendo verso l'Oriente: e così si pararono l'un dall'altro. 12 Abram dimorò nel paese di Canaan, e Lot dimorò nelle terre del-

la pianura, ed andò tendendo i suoi padiglioni fin che venne a Sodoma. 13 Or gli nomini di Sodoma erano

grandemente scellerati, e peccatori contral Signore.

14 E'l Signore disse ad Abram, dopo che Lot si fu separato d'appresso a lui, Alza ora gli occhi tuoi, e riguarda, dal luogo ove tu sei, ver-

so'l Settentrione, verso'l Mezzodì, I se n'andarono.

verso l'Oriente, e verso l'Occidente, 15 Perciochè io darò a te, ed alla tua progenie, in perpetuo, il paese

che tu vedi. 16 E farò che la tua progenie sarà

come la polvere della terra: che se alcuno può annoverar la polvere della terra, anche potrassi annoverar la tua progenie. 17 Levati, va attorno per lo paese,

per largo, e per lungo: perciochè io te'l daro. 18 Abram adunque andò tendendo i suoi padiglioni : e, giunto alle pia-nure di Mamre, che sono in Hebron, dimorò quivi, e v'edificò un' altare al Signore.

CAP. XIV.

R avvenne al tempo d'Amrafel, re di Sinear : d'Arioc, re d'Ellasar : di Chedor-laomer, re d'Elam: e di Tideal, re de' Goi:

2 Ch'essi fecero guerra contr'a Bera, re di Sodoma; e contr'a Birsa, re di Gomorra; e contra Sineab, re d'Adma; e contr'a Semeeber, re di Seboim : e contra'l re di Bela, ch' è Soar.

3 Tutti costoro, fatta lega insieme, s'adunarono nella Valle di Siddim,

ch' è il mar salato.

4 Essi erano stati soggetti a Che-dor-laomer lo spazio di dodici anni, ed al decimoterzo s'erano ribellati. 5 E nell'anno decimoquarto, Chedor-laomer, e li re ch'erano con lui, erano venuti, ed aveano percossi i Rafei, in Asterot-carnaim: ed i Zuzei, in Ham ; e gli Emei, nella pianura di Chiriatalm :

6 E gli Horei, nelle lor montagne di Seir, fino alla pianura di Paran,

ch'è presso al diserto. 7 Poi, rivoltisi, erano venuti in En-mispat, ch'è Cades: ed aveano percosso tutto'l territorio degli Amalechiti: ed anche gli Amorrei che dimoravano in Hasason-tamar.

8 E'l re di Sodoma, e'l re di Gomorra, e'l re d'Adma, e'l re di Seboim, e'l re di Bela, ch' è Soar, uscirono, ed ordinarono la battaglia nella Valle di Siddim, contra questi.

9 Contr'a Chedor-laomer, re d'Elam, e Tideal, re de'Goi; ed Amrafel, re di Sinear; ed Arioc, re d'Ellasar : quattro re contra cinque.

10 Or la Valle di Siddim era piena di pozzi di bitume: e li re di Sodoma, e di Gomorra, si misero in fuga, e cascarono dentro que pozzi: e coloro che scamparono fuggirono verso'l monte.

ll E quelli re presero tutte le ricchezze di Sodoma, e di Gomorra, e tutta la lor vittuaglia: poi

12 Presero ancora Lot, figliuol del fratello d'Abram, il quale abitava in Sodoma, e la roba d'esso: poi se n'andarono.

13 Ed alcuno chera scampato venne, e rapportò la cosa ad Abram Ebreo, il qual dimorava nelle pia-nure di Mamre Amorreo, fratello d'Escol, e fratello d'Aner, i quali

erano collegati con Abram. 14 Ed Abram, com' ebbe inteso che'l suo fratello era menato prigione, armò trecendiciotto de' suoi allievi nati in casa sua, e perseguì

coloro fino in Dan.

15 Ed egli, co' suoi servitori, gli assalì di notte da diverse bande, e gli sconfisse, e gli perseguì fino in Hoba, ch' è dal lato sinistro di Da-

masco. 16 E ricoverò tutta la roba: riscosse ancora Lot, suo fratello, e la sua roba, ed anche le donne, e'l

popolo. 17 E di poi, come egli se ne ritornava dalla sconfitta di Chedor-laomer, e de' re ch'erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella Valle della pianura, ch'è la Valle del ne.

18 E Melchisedec, re di Salem, ar recò pane, e vino : or egli era Sacer-

dote dell' Iddio altissimo.

19 E lo benedisse : dicendo, Benecetto sia Abram, appo l'Iddio altissimo, possessor del cielo, e della terra.

20 E benedetto sia l'altissimo Iddio, che t'ha dati i tuoi nemici nelle mani. Ed Abram gli diede la decima d'ogni cosa.

21 E'1 re di Sodoma disse ad Abram, Dammi le persone, e prendi per te

22 Ma Abram rispose al re di So-

doma, lo ho alzata la mano al Signore Iddio altissimo, possessor del cielo, e della terra :

23 Se, di tutto ciò ch' tuo, io prendo pure un filo, od una cor-reggia di scarpa: che talora tu non dica, Io ho arricchito Abram. 24 Salvo sol quello che questi

fanti hanno mangiato, e la parte degli uomini che sono andati meco : cioè, Aner, Escol, e Mamre : essi prenderanno la lor parte.

CAP. XV.

DOPO queste cose, la parola del Signore fu indirizzata ad Abram in visione : dicendo, Non temere, o Abram : lo ti sono scudo :

il tuo premio è molto grande. 2 Ed Abram disse, O Signore Id dio, che mi daresti è conciosiaco-sach'io viva senza figliuoli, e colui

c'ha il governo della mia casa è grande, ch'è il fiume Eufrate. questo Eliezer Damasceno. | 19 Il paese de' Chenei, e de'

3 Abram disse ancora, Ecco, tu non m'hai data progenie : ed ecco. un servo nato in casa mia sara mio erede.

4 Ed in quello stante la parola del Signore gli fu indirizzata: dicendo, Costui non sarà tuo erede: , anzi colui ch'uscirà delle tue vi-

scere sarà tuo erede. 5 Poi lo menò fuori, e gli disse, Riguarda ora verso'l cielo, ed an-novera le stelle, se *pur* tu le puoi annoverare. Poi gli disse, Coal sara

la tua progenie. 6 Ed esso credette al Signore: e'l Signore gl'imputò ciò a giustizia.

7 E gli disse, Io sono il Signore, che t'ho fatto uscire d'Ur de Cal-

dei, per darti questo paese, aciochè

tu lo possegga.

8 Ed Abram rispose, Signore Iddio, a che conoscerò io ch'io lo

possederò? 9 E'l Signore gli disse, Pigliami una giovenca di tre anni, ed una capra di tre anni, ed un montone di tre anni, ed una tortola, ed un

pippione.
10 Ed egli prese tutte quelle cose,
10 mezzo, e pose cia-

scuna metà dirimpetto all'altra: ma non partì gli uccelli.

11 Or certi uccelli discesero sopra que corpi morti, ed Abram sbuf-

fando gli cacciò. 12 Ed in sul tramontar del sole, un profondo sonno cadde sopra Abram: ed ecco, uno spavento, ed

una grande oscurità cadde sopra lui. 13 E'l Signore disse ad Abram, Sappi pure che la tua progenie di-morera come straniera in un paese che non sarà suo, e servirà alla gente di quel paese, la qual l'affliggerà: e ciò sarà per lo spazio di

quattrocent' anni. 14 Ma altresì io farò giudicio della gente alla quale avrà servito: poi essi se n'usciranno con gran ric-

chezze.

15 E tu te n' andrai a' tuoi padri in pace, e sarai seppellito in buona vecchiezza.

16 E nella quarta generazione, essi ritorneranno quà: perciochè fino ad ora l'iniquità degli Amorrei

non è compiuta.

17 Or, come il sole si fu coricato, venne una caligine: ed ecco un forno fumante, ed un torchio acceso, il qual passò per mezzo quelle parti di quegli animali.

18 In quel giorno il Signore fece patto con Abram : dicendo, Io ho dato alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto fino al Fiume 19 Il paese de' Chenei, e de' Che-nizzei, e de' Cadmonei : 20 E degl' Hittei, e de' Ferezei, e de' Rafei :

21 E degli Amorrei, e de' Cananei. e de' Ghirgasei, e degl' Iebusei.

CAP. XVI.

R Sarai, moglie d'Abram, non gli partoriva figliuoli: ed, avendo una serva Egizia, nominata Hagar:

2 Disse ad Abram, Ecco, ora il Signore m'ha fatta sterile, tal che non posso far figliuoli: deh, entra dalla mia serva ; forse avrò pro-genie da lei. Ed Abram acconsentì

alla voce di Sarai.

3 Sarai adunque, moglie d'Abram, prese Hagar Egizia, sua serva, dopo che Abram fu abitato nel paese di Canaan lo spazio di dieci anni, e la diede ad Abram, suo marito, da essergli per moglie.

4 Ed egli entrò da lei, ed ella con-

cepette: e, veggendo ch'avea con-ceputo, sprezzo la sua padrona.

5 E Sarai disse ad Abram, L'ingiuria ch'è fatta a me è sopra te: io t'ho data la mia serva in seno: ed ella, veggendo c'ha conceputo, mi sprezza: il Signore giudichi fra me, e te.

6 Ed Abram rispose a Sarai, Ecco, la tua serva è in man tua: falle come ti piacerà. Sarai adunque l'afflisse : laonde ella se ne fuggi

dal suo cospetto.

7 E l'Angelo del Signore la trovò presso d'una fonte d'acqua, nel diserto: presso della fonte ch'è in su la via di Sur.

8 E le disse, Hagar, serva di Sa-rai, onde vieni? ed ove vai? Ed ella rispose, Io me ne fuggo dal cospetto di Sarai, mia padrona. 9 E l'Angelo del Signore le disse,

Ritornatene alla tua padrona, ed

umiliati sotto la sua mano.
10 L'Angelo del Signore le disse ancora, lo multiplicherò grandemente la tua progenie: e non si potrà annoverare, per la moltitudine.

11 L'Angelo del Signore le disse oltr'a ciò, Ecco, tu sei gravida, e partorirai un figliuolo, al quale poni nome Ismael: perciochè il Signore ha udita la tua afflizione.

12 Ed esso sarà un' uomo simi-

gliante ad un' asino salvatico: la man sua *sarà* contra tutti, e la man di tutti contra lui: ed egli abiterà dirimpetto a tutti i suoi fratelli.

Allora Hagar chiamò il nome del Signore che parlava con lei, Tu sei l'Iddio della veduta : perciochè disse, Ho lo pur qui ancora veduto, po la mia visione.

14 Perciò quel pozzo è stato nominato. Il pozzo del vivente della visione: ecco, egli è fra Cades, e

Bered.

15 Ed Hagar partorì un figliuolo ad Abram: ed Abram nominò il sno figliuolo, c'Hagar avea partorito, Ismael.

16 Ed Abram era d'età d'ottantasei anni, quando Hagar gli partori Is-

mael. CHAP. XVII.

POI, quando Abram fu d'età di novantanove anni, il Signore gli apparve, e gli disse, Ioson l'Iddio Onnipotente : camina davanti a

me, e sii intiero. 2 Ed io stabilirò il mio patto fra

me, e te: e t'accrescerò grandissimamente.

3 Allora Abram cadde sopra la rua faccia, ed Iddio parlò con lui: dicendo,

4 Quant'è a me, ecco, io fo il mio patto teco: Tu diventerai padre d'una moltitudine di nazioni

5 E tu non sarai più nominato Abram: anzi il tuo nome sarà Abraham: perciochè io t'ho costituito padre d'una moltitudine di

6 E ti farò multiplicare grandissimamente, e ti faró divenir nazioni,

e re usciranno di te.

7 Ed io fermerò il mio patto fra me, e te, ed i tuoi discendenti dopo te, per le lor generazioni, patto perpetuo: per esser l'Iddio tuo, e della tua progenie dopo te.

8 E darò a te, ed a' tuoi discen-denti dopo te, il paese, dove tu abiti come forestiere, tutto'i paese di Canaan, in possessione perpetua:

e sarò loro Dio.

9 Iddio disse ancora ad Abraham, Tu altresì, ed i tuol discendenti dopo te, per le lor generazioni, os-servate il mio patto.

fra me, e voi, e la tua progenie dopo te, il quale voi avete ad osser-

vare. Ogni maschio d'infra voi sia circunciso.

li E voi circunciderete la carne del vostro prepuzio, e ciò sarà per segno del patto fra me, e voi.

12 Ed ogni maschio d'infra voi sarà circunciso nell' età d'otto giorni, per le vostre generazioni: così il servo che sarà nato in casa, come colui che sarà stato compento con danari d'infra qualunque popolo straniere, che non sarà della tua progenie

13 Circuncidasi del tutto, così

colui che sarà nato in casa tua, come colui che tu avrai comperato co' tuoi danari: e sia il mio patto nella vostra carne, per patto per-

petuo.

14 E quant' è al maschio incircunciso, la carne del cui prepuzio non sara stata circuncisa ; sia una tal persona ricisa da suoi popoli :

ella ha violato il mio patto.

15 Oltr'a ciò Iddio disse ad Abraham, Quant'è a Sarai, non chianar più la tua moglie Sarai : perciochè il suo nome ha ad esser Sara.

l6 Ed io la benedirò, ed anche ti darò d'essa un figliuolo : io la be-nedirò, ed ella diventerà nazioni; e d'essa usciranno re di popoli.

17 Ed Abraham cadde sopra la sua faccia, e rise, e disse nel cuor suo. Nascerà egli pure un figliuolo ad un uomo di cent' anni ? e Sara, ch' è d'età di novant' anni, partorirà ella pure ?

18 Ed Abraham disse a Dio, Viva

pure Ismael nel tuo cospetto. 19 Ed Iddio disse, Anzi Sara, tua moglie, ti partorira un figliuolo, e tu gli porrai nome Isaac: ed io fermero il mio patto con lui, per patto perpetuo per la sua progenie dopo lui.

20 E quant'è ad Ismael ancora. io t'ho esaudito: ecco, io l'ho benedetto, e lo farò multiplicare, e crescer grandissimamente : egli genererà dodici principi, ed io lo farò divenire una gran nazione.

21 Ma io fermerò il mio patto con Isaac, il qual Sara ti partorirà l'anno vegnente, in quest' istessa

stagione.

22 E, quando Iddio ebbe finito di parlar con Abraham, egli se ne

sali d'appresso a lui. 23 Ed Abraham prese Ismael, suo figliuolo, e tutti coloro che gli erano nati in casa, e tutti coloro ch'egli avea comperati co' suoi danari, tutti i maschi de' suoi famigliari: e circuncise il prepuzio della lor carne, in quell' istesso giorno, come Iddio gliene avea parlato.

24 Or Abraham era d'età di novantanov' anni, quando egli circuncise la carne del suo prepuzio. 25 Ed Ismael, suo figliuolo, era

d'età di tredici anni, quando gli fu circuncisa la carne del suo prepuzio. 26 In quell' istesso giorno fu circunciso Abraham, ed Ismael, suo

figliuolo.

27 Furono parimente circuncisi con lui tutti gli uomini della sua casa, così quelli ch'erano nati in casa, come quelli ch'erano stati comperati con danari d'infra gli stranieri.

CAP. XVIII.

Pol 1 Signore gli apparve nelle pianure di Mamre, essendo egli a sedere all' entrata del padiglione,

in sul caldo del giorno.

2 Ed egli, alzati gli occhi, riguardò, ed ecco, tre uomini si presentarono a lui: e come egli gli ebbe veduti, corse loro incontro dall' entrata del padiglione, e s'inchinò verso terra.

3 E disse, Deh, Signor mio, se lo ho trovato grazia appo te, non passar, ti prego, oltre la stanza del tuo servitore.

4 Deh, prendasi un poco d'acqua, e lavatevi i piedi, e vi posate sotto

quest' albero.

5 Ed io arrecherò una fetta di pane, e voi vi conforterete il cuore : poi procederete al vostro camino: conclosiacosachè per questo siate passati dal vostro servitore. Ed essi dissero, Fà così come tu hai detto.

6 Abraham adunque se n'andò in fretta nel padiglione a Sara, e le disse, Prendi prestamente tre misure di fior di farina, ed intridila, e fanne delle schiacciate.

7 Abraham corse ancora all' armento, e ne prese un vitello tenero, e buono, e lo diede al servitore, il qual s'affrettò d'apparecchiarlo.

8 Poi prese del burro, e del latte, e quel vitello, che l servitore avea apparecchiato, e pose queste cosc davanti a loro: ed egli si stette presso di loro sotto quell'albero: ed essi mangiaropo

9 E gli dissero, Ov' è Sara, tua moglie? Ed egli rispose, Eccola

nel padiglione.

10 Ed egli gli disse, lo del tutto ritornerò a te, l'anno vegnente, in quest' istessa stagione: ed ecco, Sara, tua moglie, avra un figliuolo. Or Sara ascoltava all' uscio del pa-

diglione, dietro al quale essa erall Or Abraham, e Sara, erano vecchi, ed attempati; ed era ces-sato a Sara ciò che sogliono aver le

donne. 12 E Sara rise tra sè stessa: dicendo, Avrei io diletto dopo essere invecchiata? ed oltr'a ciò il mio

signore è vecchio.

I3 E'l Signore disse ad Abraham, Perchè ha riso Sara: dicendo, Partorirei lo pur certamente, essendo

già vecchia?

14 Evvi cosa alcuna difficile al Signore? io ritornerò a te al termine posto, l'anno vegnente in quest' istessa stagione, e Sara avrà

un figliuolo.

15 E Sara negò d'aver riso: dicendo, lo non ho riso: perciochè
ebbe paura. Ma egli le disse, Non

dir così : perciochè tu hai riso.

16 Poi quegli uomini si levarono di là, e si dirizzarono verso Sodoma: ed Abraham andava com loro, per accommiatargli.
17 E'l Signore disse, Celerò io ad

Abraham ciò ch'io son per fare? 18 Conclosiacosach'Abraham abbia pure a diventare una grande e possente nazione: ed in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra

19 Perciochè io l'ho conosciuto : io gliel palesero, aciochè ordini a suoi figliuoli, ed alla sua casa dopo sè, ch'osservino la via del Signore, per far giustizia, e giudicio: aclochè il Signore faccia avvenire ad Abraham quello che

gli ha promesso. 20 Il Signore adunque disse, Certo il grido di Sodoma, e di Gomorra, è grande: e'i lor peccato è molto

grave. 21 Ora io scenderò, e vedrò se

son venuti allo stremo, come il grido n'è pervenuto a me: e se no, io lo saprò. 22 Quegli uomini adunque, partitisi di la, s'inviarono verso So-

doma : ed Abraham stette ancora davanti al Signore.
23 Ed Abraham s'accostò, e disse,

Faresti tu pur perire il giusto con l'empio? 24 Forse vi son cinquant uo-

mini giusti dentro a quella città : gli faresti tu eziandio perire ? anzi non perdoneresti tu a quel luogo uomini per amor di cinquant'

giusti, che vi fosser dentro?
25 Sia lungi da te il fure una cotal cosa, di far morire il giusto con l'empio, e che'l giusto sia al par con l'empio : sia ciò lungi da te : il Gludice di tutta la terra non

farebbe egli diritta giustizia ? 26 E'l Signore disse, Se io trovo dentro alla città di Sodoma cinquant' uomini giusti, io perdonerò

a tutto'l luogo per amor d'essi. 27 Ed Abraham rispose, e disse Ecco ora io ho pure impreso di

parlare al Signore, benchè io sia polvere, e cenere.

28 Forse ne mancheranno cinque di que cinquant uomini giusti: distruggeresti tu tutta la città per cinque persone? E'l Signore disse, Se io ve ne trovo quarantacinque,

io non la distruggerò.

29 Ed Abraham continuò di parlargli: dicendo, Forse vi se ne troveranno quaranta. E'l Signore disse, Per amor di que' quaranta, io nol farò.

30 Ed Abraham disse, Deh, non adirisi il Signore, ed io parlerò,

Forse vi se ne troveranno trenta. El Signore disse, Io nol farò, se ve ne trovo trenta.

31 Ed Abraham disse, Ecco ora io ho impreso di parlare al Signore: Forse vi se ne troveranno venti. El Signore disse, Per amor di que'

ET Signore usse, ret amos in que venti, io non la distruggerò.

32 Ed Abraham disse, Deh, non adirisi il Signore, ed io parlerò sol questa volta: Forse vi se ne troveranno dieci. El Signore disse,

Per amor di que dieci, io non la

distruggerò. 33 E quando'l Signore ebbe finito di parlare ad Abraham, egli se n andò: ed Abraham se ne ritornò al suo luogo.

CAP. XIX.

R que due Angeli giunsero in Sodoma, in su la sera : e Lot sedeva alla porta di Sodoma: e come egli gii vide, si levò per andar loro incontro: e s'inchinò verso

2 E disse. Or su, signori mici, io vi prego riducetevi in casa del vostro ervitore, e statevi questa notte ad albergo, e vi lavate i piedi: poi domattina voi vi leverete, e ven' andrete al vostro camino. essi dissero, No: anzi noi staremo questa notte in su la piazza.

3 Ma egli fece loro gran forza, tanto ch'essi si ridussero appo lui, ed entrarono in casa sua. Ed egli fece loro un convito, e cosse de' pani

azzimi, ed essi mangiarono. 4 Ayanti che si fossero posti a giacere, gli uomini della città di So-doma intorniarono la casa, giovani, e vecchi, tutto'l popolo, fin dalle stremità della città.

5 E chiamarono Lot, e gli dissero, Ove son quegli uomini, che son venuti a te questa notte? menaglici fuori, aciochè noi gli conosciamo. 6 E Lot uscì fuori a loro, in su la

porta, e si serro l'usclo dietro. 7 E disse, Deh, fratelli miei, non

fate male.

8 Ecco ora io ho due figliuole, che non hanno conosciuto uomo: deh, *lasciate* ch'io le vi meni fuori, e fate loro come vi piacerà : sol non fate nulla a questi uomini: perciochè per questo son venuti all'ombra del

mio coperto.

9 Ma essi gli dissero, Fatti in la. Poi dissero, Quest' uno è venuto quà per dimorarvi come straniere, e pur fa il giudice : ora noi faremo peggio a te ch' a loro. Fecero adunque gran forza a quell' uomo Lot. e raccostarono per romper l'uscio. 10 E quegli uomini stesero le ma-

al, e ritrassero Lot a loro, dentro

alla casa: poi serrarono l'uscio. 11 E percossero d'abbarbaglio gli uomini ch'erano alla porta della casa, dal minore al maggiore: onde essi si stancarono, per trovar la porta.

12 E quegli uomini dissero a Lot, Chi de' tuoi è ancora quì l' fa uscir di questo luogo generi, figliuoli, e figliuole, e chiunquè è de tuoi in

questa città. 13 Perciochè noi di presente distruggeremo questo luogo: perchè il grido loro è grande nel cospetto del Signore: e'l Signore ci ha man-

dati per distruggerlo.

14 Lot adunque uscì fuori, e parlò a' suoi generi, che doveano prender le sue figliuole : e disse *loro*, Levatevi, uscite di questo luogo: perciochè il Signore di presente distruggerà questa città : ma parve loro ch'egli si facesse beffe.

15 E, come l'alba cominciò ad apparire, gli Angeli sollecitarono Lot : dicendo, Levati, prendi la tua moglie, e le tue due figliuole, che qui si ritrovano : che talora tu non perisca nell' iniquità della città

16 Ed egli s'indugiava: ma quegli uomini presero lui, la sua moglie, e le sue due figliuole, per la mano, (perciochè il Signore voleva risparmiarlo) e lo fecero uscire, e lo mi-

sero fuor della città.

17 E quando gli ebber fatti uscir fuori, il Signore disse, Scampa sopra l'anima tua: non riguardarti dietro, e non fermarti in tutta la pianura: scampa verso'l monte, che talora tu non perisca.

18 E Lot disse loro, Deh no, Si-

gnore.

19 Ecco ora il tuo servitore ha trovato grazia appo te, e tu hai usata gran benignita in ciò c'hai fatto verso me, conservando in vita la mia persona: ma io non potrò scampar verso'l monte, che'l male non mi glunga, onde io morrò.

20 Deh ecco, questa città è vicina, per rifuggirmici, ed è poca cosa: deh, lascia ch'io mi salvi la, (non è ella poca cosa?) e la mia persona

resterà in vita

21 Ed egli gli disse, Ecco, io tho esaudito eziandio in questa cosa, per non sovverter quella città, del-

la quale tu hai parlato.

22 Affrettati, scampa là : perciochè io non potrò far nulla, fin che tu non vi sij arrivato. Perciò quella città è stata nominata Soar. 23 Il sole si levava in su la terra,

quando Lot arrivò a Soar. 24 E'l Signore fece piover dal cielo sopra Sodoma, e sopra Gomorra,

solfo, e fuoco, dal Signore.

#### GENESI, XIX. XX.

25 E sovvertì quelle città, e tutta : la pianura, e tutti gli abitanti d'esse città, e le piante della terra.

26 Or la moglie di Lot riguardò di dietro a lui, e divenne una statua di sale.

27 Ed Abraham, levatosi la mattina a buon' ora, andò al luogo ove s'era

fermato davanti al Signore 28 E. riguardando verso Sodoma.

e Gomorra, e verso tutto'l paese della pianura, vide che dalla terra saliva un fumo simile ad un fumo di fornace.

29 Così avvenne che, quando Iddio distrusse le città della pianura, egli si ricordò d'Abraham, e mandò Lot fuori di mezzo la sovversione, mentre egli sovvertiva le città, nelle

quali Lot era dimorato.

30 Pol Lot salì di Soar, e dimorò nel monte, insieme con le sue due figliuole, (perciochè egli temeva di dimorare in Soar) e dimorò in una

spilonca, egli, e le sue due figliuole. 31 E la maggiore disse alla mi-nore, Nostro padre è vecchio : e non v'é più uomo alcuno nella terra, ch' entri da noi, secondo l'usanza di

tutta la terra

32 Vieni, diam bere del vino a nostro padre, e giacciamoci con lui : e così di nostro padre conserveremo

in vita alcuna progenie.

33 Quell'istessa notte adunque diedero ber del vino a lor padre : e la maggiore venne, e si giacque con suo padre, il quale non s'avvide nè quando ella si pose a giacere, nè

quando si levò. 34 E'l giorno seguente, la mag-giore disse alla minore, Ecco, la notte passata io son giaciuta con mio padre: diamogli ber del vino ancora questa notte: poi và, e giaciti con lui: così di nostro padre con-

serveremo in vita alcuna progenie. 35 Quella notte adunque diedero ancora ber del vino al padre loro, e la minore si levò, e si giacque con lui : ed egii non s'avvide nè quando ella si pose a giacere, nè quando si

levò. 36 E le due figliuole di Lot con-

cepettero di lor padre.

37 E la maggiore partori un filluolo, al quale pose nome Moab. Esso è il padre de' Moabiti, che son fino ad oggi.

38 E la minore partori anch' essa un figliuolo, al quale pose nome Ben-ammi. Esso è il padre degli Ammoniti, che son fino ad oggi-

CAP. XX.

D Abraham se n'andò di là ver-La so'l paese del Mezzodi, e dimorò dra Cades, e Sur: ed abitò come fo-16

restiere in Gherar.

2 Ed Abraham disse della sua moglie Sara, Ell'é mia sorella. Ed Abimelec, re di Gherar, mandò a torla. 3 Ma Iddio venne ad Abimelec in

sogno di notte, e gli disse, Ecco, tu sei morto, per cagion della donna che tu hai tolta, essendo ella mari-

tata ad un marito.

4 (Or Abimelec non se l'era acco-stato.) Ed egli disse, Signore, ucci-deresti tu tutta una nazione, ed

anche giusta 5 Non m'ha egli detto, Ell'e mia sorella? ed essa ancora ha detto, Egli & mio fratello: io ho fatto questo con integrità del mio cuore, e con innocenza delle mie mani.

6 Ed Iddio gli disse in sogno, Anch'io so che tu hai fatto questo con integrità del tuo cuore : onde io ancora t'ho impedito di peccar contr' a me: perciò, non t'ho permesso di toccarla.

7 Ora dunque restituisci la moglie a quest' uomo : perciochè egli è profeta: ed egli preghera per te, e tu viverai: ma, se tu non la restituisci, sappi che per certo morrai, tu, e tutti i tuoi

8 Ed Abimelec, levatosi la matti-na, chiamò tutti i suoi servitori, e raccontò in lor presenza tutte queste cose : e quegli uomini temettero

grandemente.

9 Ed Abimelec chiamò Abraham, e gli disse, Che cosa ci hai tu fatto i e di che t'ho io offeso, che tu abbi fatto venir sopra me, e sopra'l mio regno, un gran peccato? tu hai fatto inverso me cose che non si convengono fare.

10 Abimelec disse ancora ad Abraham, A che hai tu riguardato, fa-

cendo questo?

11 Ed Abraham disse, Io l'ho fatto, perciochè io diceva, E'non v'é pure alcun timor di Dio in questo luogo: e m'uccideranno per cagion della mia moglie.

12 E pure anche certo ell'& mia sorella, figliuola di mio padre, ma non già figliuola di mia madre : ed è di-

venuta mia moglie.

13 Or facendomi Iddio andar quà e là, fuor della casa di mio padre, io le ho detto, Questo è il favor che tu mi farai: dovunque noi giugneremo, di di me, Egil è mio fratello.

14 Ed Abimelec prese pecore, buol, servi, e serve, e le diede ad Abraham, e gli restituì Sara, sua moglie. 15 Ed Abimelec disse, Ecco, il mio paese è davanti a te, dimora dovunque ti piacerà.

16 Ed a Sara disse, Ecco, io ho donati mille sicli d'argento al tuo fratello: ecco, egli t'é coverta d'occhi

appo tutti coloro che son teco. E ! con tutto ciò, ella fu ripresa

17 Ed Abraham fece orazione a Dio: ed Iddio guari Abimelec, e la sua moglie, e le sue serve: e pote-rono partorire. 18 Perciochè il Signore avea del

tutto serrata ogni matrice alla casa d'Abimelec, per cagion di Sara, mogiie d'Ahraham.

#### CAP. XXI.

E'i Signore visitò Sara, come avea detto. E'i Signore fece a Sara come n'avea parlato.

2 Ella adunque concepette, e partori un figlinolo ad Abraham, nella

vecchienna d'esso, al termine ch'Id-

dio gli avea detto.

3 Ed Abraham pose nome Isaac al suo figlinolo che gli era nato, il qual Sara gli avea partorito. 4 Ed Abraham circuncise Isaac,

suo figliuolo, nell' età d'otto giorni, come iddio gli avea comandato.
5 Or Abraham era d'età di cent'

anni, quando Isaac, suo figliuolo, gli nacque. 6 E Sara disse, Iddio m'ha fatto di

che ridere: chiunque l'intenderà

ridera meco. 7 Disse ancora. Chi avrebbe detto ad Abraham, che Sara allatterebbe figlinoli ? conciosiacosach'io gli abbia partorito un figliuolo nella sua vecchiezza.

8 Poi, essendo il fanciullo cresciuto, fu spoppato: e nel giorno ch'I-saac fu spoppato, Abraham fece

un gran convito.

9 E Sara vide che'l figliuolo d'Hagar Egizia, il quale ella avea partorito ad Abraham, si faceva beffe. 10 Onde ella disse ad Abraham,

Caccia via questa serva, e'l suo figliuolo: perciochè il figluol di questa serva non ha da essere erede

col mio figliuolo Isaac.

11 E ciò dispiacque grandemente ad Abraham, per amor del suo fi-

giuolo.

12 Ma Iddio gli disse, Non aver displacere per lo fanciullo, nè per lo fanciullo, nè per lo sanciullo, nè per la sara in la tua serva : acconsenti a Sara in tutto quello ch'elia ti dirà: perciochè in Isaac ti sara nominata pro-

13 Ma pure io farò che anche il figliuolo di questa serva diventerà una nazione: perciochè egli è tua

progenie.

14 Abraham adunque, levatosi la mattina a buon' ora, prese del pane, el un bariletto d'acqua, e diede ciò ad Hagar, mettendoglielo in ispalla: lediede ancora il fanciullo, e la man-40 viz. Ed ella si parti, ed andò errando per lo diserto di Beerseba.

15 Ed essendo l'acqua del bariletto

venuta meno, ella gittò il fanciullo sotto un'arbuscello. 16 Ed ella se n'andò, e si pose a sedere dirimpetto, di lungi intorno ad una tratta d'arco: perciochè

ella diceva, Ch' io non vegga morire il fanciullo: e sedendo così dirimpetto, alzò la voce, e pianse.

17 Ed Iddio udi la voce del fanciullo, e l'Angelo di Dio chiamò Hagar dal cielo, e le disse, Che hai Hagar? non temere: perciochè Iddio ha udita la voce del fanciullo.

là dove egli è. 18 Levati, togli il fanciullo, e fortificati ad averne cura: perciochè io lo farò divenire una gran na-

19 Ed Iddio le aperse gli occhi, ed ella vide un pozzo d'acqua, ed an-

dò, ed empiè il bariletto d'acqua, e diè bere al fanciullo.

20 Ed Iddio fu con quel fanciullo, ed egli divenne grande, e dimorò nel diserto, e fu tirator d'arco.

21 Ed egli dimorò nel diserto di Paran : e sua madre gli prese una

moglie del paese d'Egitto. 22 Or avvenne in quel tempo

ch'Abimelec, con Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abraham: dicendo, Iddio è teco in tutto ciò che tu fai.

23 Ora dunque giurami quì per lo Nome di Dio, se tu menti a me, od al mio figliuolo, od al mio nepote: che tu userai la medesima benignità inverso me, ed inverso'l paese dove tu sei dimorato come forestiere, la quale io ho usata inver-

24 Ed Abraham disse, St, io il

giurerò. 25 Ma Abraham si querelò ad Abimelec, per cagion d'un pozzo d'acqua che i servitori d'Abimelecaveano occupato per forza. 26 Ed Abimelec disse, Io non so

chi abbia fatto questo: nè anche tu me l'hai fatto assapere, ed io non ne ho inteso nulla, se non oggi.

27 Ed Abraham prese pecore, buoi, e gli diede ad Abimelec, e fecero amendue lega insieme.

28 Poi Abraham mise da parte

sette agnelle della greggia. 29 Ed Abimelec disse ad Abraham, Che voglion dire quì queste sette

agnelle, che tu hai poste da parte?
30 Ed egli disse, Che tu prendersi queste sette agnelle dalla mia mano: aciochè questo sia per testi-monianza ch'io ho cavato questo

31 Perciò egli chiamò quel luogo Beerseba: perchè amendue vi giurarono.

#### GENESI, XXII. XXIII.

32 Fecero adunque lega insieme Pol Abimelec, con in Beerseba. Picol, capo del suo esercito, si levò, ed essi se ne ritornarono nel paese de' Filistei.

33 Ed Abraham piantò un bosco in Beerseba: e quivi invocò il Nome

del Signore Iddio eterno. 34 Ed Abraham dimorò come forestiere nel paese de' Filistei, molti giorni.

CAP. XXIL

)<sup>opo</sup> ch'iddio provò Abraham, e gli disse, Abraham. Ed egli disse, Eccomi.

2 Ed Iddio gli disse, Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, il qual tu ami, cioè, Isaac: e vattene nella contrada di Moria, ed offeriscilo quivi in olocausto, sopra l'uno di que monti, il quale io ti dirò.

3 Abraham adunque, levatosi la mattina a buon' ora, mise il basto al suo asino, e prese due suoi ser-vitori seco; ed Isaac, suo figliuolo: e, schiappate delle legne per l'olo-causto, si levò, e se n'andò al luogo il quale Iddio gli avea detto. 4 Al terzo giorno, Abraham alzò

gli occhi, e vide quel luogo di lontano.

5 E disse a' suoi servitori, Restate quì con l'asino : ed io, e'l fanciullo, andremo fin colà, ed adoreremo: poi ritorneremo a voi.

6 Ed Abraham prese le legne per l'olocausto, e le mise addosso ad Isaac, suo figliuolo: e prese in mano il fuoco, e'l coltello: e se n'andarono amendue insieme.

7 Ed Isaac disse ad Abraham, suo padre, Padre mio. Ed egli rispose, Eccomi, figliuol mio. Ed lsaac disse, Ecco'l fuoco, e le legne: ma dove è l'agnello per l'olocausto i

8 Ed Abraham disse, Figliuol mio. Iddio si provederà d'agnello per l'olocausto. Ed essi se n'andarono

amendue insieme.

9 E giunsero al luogo il quale Iddio avea detto ad Abraham: ed egli edificò quivi un' altare, ed ordinò le legne: e legò Isaac, suo figliuolo, e lo mise su l'altare disopra alle

10 Ed Abraham stese la mano, e prese il coltello per iscannare il

suo figliuolo.

11 Ma l'Angelo del Signore gli guidò dal cielo: e disse, Abraham, Abraham. Ed egli disse, Eccomi.

12 E l' Angelo gli disse, Non met-ter la mano addosso al fanciullo, e non fargli nulla: perciochè ora conosco che tu temi Iddio, poichè tu non m'hai dinegato il tuo figliuolo, il tuo unico.

13 Ed Abraham alzò gli occhi. riguardò: ed ecco un montone dietro a lui, rattenuto per le corna ad un cespuglio. Ed Abraham ando, e prese quel montone, e l'offerse in olocausto, in luogo del suo figliuolo.

14 Ed Abraham nominò quel luogo, Il Signor provedera. Che è quel ch'oggi si dice, Nel monte del

Signore sara proveduto. 15 E l'Angelo del Signore gridò ad Abraham, dal cielo, la seconda volta ;

16 E disse, Io giuro per me stesso, dice il Signore, che, poichè tu hai fatto questo, e non m'hai dinegato

il tuo figliuolo, il tuo unico: 17 Io del tutto ti benedirò, e farò multiplicar grandemente la tua progenie, tal che sard come le stelle del cielo, e come la rena che è in sul lito del mare: e la tua progenie

possederà la porta de' suoi nemici. 18 E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie: perciochè tu hai ubbidito alla

mia voce.

19 Poi Abraham se ne ritornò a' suoi servitori. E si levarono, e se n'andarono insieme in Beerseba.

ove Abraham dimorava. 20 E, dopo queste cose, fu rappor-

tato ad Abraham, Ecco, Milca ha anch'essa partoriti figliuoli a Nahor, tuo fratello.

21 Questi furono, Us, primogenito d'esso: e Buz, suo fratello: e Chemuel, padre d'Aram:

22 E Chesed, ed Hazo, e Pildas, ed

Idlaf. e Betuel. 23 (Or Betuel generò Rebecca.) Milca partori questi otto a Nahor,

fratello d'Abraham. 24 E la concubina d'esso, il cui nome era Reuma, partori anch'essa Tebach, e Gaham, e Tahas, e

Maaca. CAP. XXIII.

R la vita di Sara fu di cenventisett'anni. Questi furono gli anni della vita di Sara.

2 E Sara morì in Chiriat arba, ch'è Hebron, nel paese di Canaan : ed Abraham entro, per far duolo di

Sara, e per piagnerla.

3 Poi Abraham si levò d'appresso al suo morto, e parlò a' figliuoli d'Het : dicendo.

4 Io sono straniere, ed avveniticcio appresso di voi : datemi la pos-sessione d'una sepoltura appo voi : aciochè io seppellisca il mio morto, e me*l levi* d'innanzi.

5 Ed i figliuoli d'Het risposero ad Abraham: dicendogli,

6 Signor mio, ascoltaci: Tu sei per mezzo noi un principe divino:

pellisci il tuo morto nella viù scelta delle nostre sepolture : niuno di noi ti rifiuterà la sua sepoltura, che tu non vi seppellisca il tuo morto.

7 Ed Abraham si levò, e s'inchinò al popolo del paese, a' figliuoli d'Het. 8 E partò con loro: dicendo, Se

voi avete nell' animo ch'io seppel-lisca il mio morto, e mel levi d'in-nansi, ascoltatemi : Intercedete per me appo Efron, figliuolo di Sohar :

9 Che mi dia la spilonca di Macpela, che è sua, la quale è nell' estremità del suo campo: che la mi dia per lo suo preszo intiero, per possession di sepoltura fra voi

10 Cr Efron sedeva per mezzo i figlinoli d'Het.) Ed Efron Hitteo rispose ad Abraham, in presenza de' inoli d'Het, di tutti coloro ch'entravano nella porta della sua città:

11 No. signor mio: ascoltami, Io ti dono il campo: ti dono ancora la ilonca ch'é in esso: io te ne fo un dono, in presenza de' figliuoli del mio popolo: seppelliscivi il tuo morto.

12 Ed Abraham s'inchinò al popo-

lo del paese.

13 E pariò ad Efron, in presenza del popolo del paese : dicendo, Anzi se cost ti piace, ascoltami, ti prego: lo darò i danari del campo: prendigli da me, ed io vi seppellirò il mio morto.

14 Ed Efron rispose ad Abraham:

dicendogli,

15 Signor mio, ascoltami : Fra me e te che cosa è una terra di quattrocento sicli d'argento ? seppelliscivi pure il tuo morto.

5 Ed Abraham acconsentì ad Efron, e gli pagò i danari ch'egli gli avea detto, în presenza de figliuoli d'Het: cioc, quattrocento sich d'argento, correnti fra' mercatanti.

17 Com l'acquisto del campo d'Efron, il quale è in Macpela, ch' è dirimpetto a Mamre : insieme con la spilonca che è in esso, e con tutti gli alberi ch'erano in esso campo, in tutti i suoi confini attorno at-

torno: 18 Fu fermato ad Abraham, in presenza de' figliuoli d'Het, fra tutti coloro ch'entravano nella porta

della città d'esso.

19 E dopo ciò, Abraham seppellì Sara, sua moglie, nella spilonca del campo di Macpela, ch'e dirimpetto a Mamre, ch'e Hebron, nel paese d Cunaan.

90 Così l'acquisto di quel campo, e della spilonca ch' in esso, fu feresto ad Abraham, per possession di sepoltura, da' figliuoli d'Het.

CAP. XXIV.

R Abraham essendo vecchio, ed attempato: ed advendolo il Signore benedetto in ogni cosa :

2 Disse ad un suo servitore, ch'era il più vecchio di casa sua, il quale avea il governo di tutte le cose sue, Deh, metti la tua mano

sotto la mia coecia.

3 Ed io ti farò giurar per lo Si-gnore Iddio del cielo, ed Iddio della terra, che tu non prenderai al mio figliuolo moglie delle figliuole de' Cananei, fra'quali io dimoro.

4 Ma che tu andrai al mio paese, ed al mio parentado, e di esso prenderai moglie al mio figliuolo

lsaac.

5 E quel servitore gli disse, Forse non aggraderà a quella donna di venir dietro a me in questo paese: mi converrà egli del tutto rimenare il tuo figliuolo nel paese onde tu sei uscito?

6 Ed Abraham gli disse, Guardati che tu non rimeni là il mio figli-

uolo.

7 Il Signore Iddio del cielo, il qual m'ha preso di casa di mio padre, e del mio natio paese, e m'ha parlato, e m'ha giurato: dicendo, Io darò alla tua progenie questo paese: esso mandera l'Angelo suo davanti a te, e tu prenderal di la moglie al mio figliuolo.

8 E se non aggrada alla donna di venir dietro a te, tu sarai sciolto di questo giuramento, ch'io ti fo fare: sol non rimenar là il mio fi-

gliuolo.

9 E'l servitore pose la sua mano sotto la coscia d'Abraham, suo signore, e gli giurò intorno a

quest' affare.

10 E'1 servitore prese dieci camelli, di que' del suo signore, e si partì, portando seco d'ogni sorte di beni del suo signore : e, messosi in viaggio, andò in Mesopotamia, alla citta di Nahor.

11 E, fatti posare in su le ginocchia i camelli fuor della città, presso ad un pozzo d'acqua, in su la sera, al tempo ch'escono fuori quelle che vanno attigner l'acqua :

12 Disse, O Signore Iddio d'Abraham, mio signore, dammi, ti prego, ch'io scontri oggi buono incontro: ed usa benignità inverso Abraham, mio signore.
13 Ecco, io mi fermero presso alla

fonte d'acqua, e le figliuole della gente della città usciranno per attigner dell' acqua-

14 Avvenga adunque, che la fanciulla, la quale, dicendole io, Deh, abbassa la tua secchia, aciochè io bea; mi dirà, Bevi: ed anche darò

bere a' tuoi camelli: essa sia quella che tu hai preparata ad Isaac, tuo servitore: ed in ciò conoscerò che tu avrai usata benignità verso'l mio signore.

I5 Ed avvenne che, avanti ch'egli avesse finito di parlare, ecco Rebecca, figliuola di Betuel, figliuol di Milca, moglie di Nahor, fratello d'Abraham, usciva fuori, avendo la sua secchia in su la spalla. 16 E la fanciulla era di molto bello

aspetto, vergine, ed uomo alcuno Ed ella non l'avea conosciuta. scese alla fonte, ed empiè la sua secchia, e se ne ritornava.

17 E quel servitore le corse incontro, e le disse, Deli, dammi bere un poco d'acqua della tua secchia 18 Ed ella disse, Bevi, signor mio. E prestamente, calatasi la secchia

in mano, gli diè bere.

19 E, dopo avergli dato bere a sufficienza, disse, lo ne attignerò eziandio per li tuoi camelli, fin ch'abbiano bevuto a sufficienza.

20 E prestamente votò la sua secchia nell'abbeveratoio, e corse di nuovo al pozzo per attignere : ed attinse per tutti i camelli d'esso.

21 E quell' uomo stupiva di lei, stando tacito a considerar se'l Signore avea fatto prosperare il suo

viaggio, o no. 22 E quando i camelli ebber finito di bere, quell' uomo prese un mo-nile d'oro, di peso d'un mezzo siclo, e gliel mise disopra al naso: ed un par di maniglie d'oro, di peso di dieci sicli, e gliele mise in su le mani.

23 E le disse, Di chi sei tu figliuola? deh, dichiaramelo, Evvi in casa di tuo padre luogo per alber-

garci i 24 Ed ella rispose, Io son figliuola di Betuel, figliuolo di Milca: il

quale ella partorì a Nahor. 25 Gli disse ancora, E' v'è strame. e pastura assai appo noi, ed anche

luogo da albergarvi. 26 E quell'uomo s'inchinò, ed adorò il Signore,

27 E disse, Benedetto sia il Signore Iddio d'Abraham, mio signore, il qual non ha dismessa la sua benignità, e lealtà, inverso'l mio signore: e, quant'è a me, il Signore m'ha condotto per la diritta via in casa de' fratelli del mio signore. 28 E la fanciulla corse, e rap-

portò quelle cose in casa di sua

madre.

29 Or Rebecca avea un fratello, il cui nome era Laban: costui corse fuori a queil' uomo, alla ionte.

30 Come adunque egli ebbe veduto quel monile, e quelle maniglie nelle mani della sua sorella: e come ebbe intese le parole di Rebecca, sua sorella, che dicea, Quell'uomo m'ha così parlato : egli se ne venne a quell' uomo : ed ecco, egli se ne stava presso de' camelli, appresso alla fonte.

31 Ed egli gli disse, Entra, bene-detto dal Signore: perchè te ne stai fuori i o ho pure apparecchiata la casa, e'l luogo per li ca-

melli

32 E quell' uomo entrò dentro la casa, e Laban scaricò i camelli, e diede loro dello strame, e della pastura: parimente reco dell' acqua per lavare i piedi a quell' uomo, ed

a quelli ch'*erano* con lui. 33 Poi gli fu posto avanti da mangiare: ma egli disse, lo non mangerò, fin ch'io non abbia detto ciò ch'io ho a dire. Ed esso gli

disse, Parla.
34 Ed egli disse, Io son servitore d'Abraham.

35 Or, il Signore ha grandemente benedetto il mio signore, ed egli è divenuto grande : e'l Signore gli ha dato pecore, e buoi, ed oro, ed argento, e servi, e serve, e camelli, ed asini.

36 E Sara, moglie del mio signore, dopo esser divenuta vecchia, gli ha partorito un figliuolo, al quale egli ha dato tutto ciò ch'egli ha.

37 E'l mio signore m'ha fatto giu-rare : dicendo, Non prender mo-glie al mio figliuolo delle figliuole de' Cananei, nel cui paese io dimoro.

38 Anzi va' alla casa di mio padre, ed alla mia nazione, e prendi moglie al mio figliuolo.

39 Ed lo ho detto al mio signore, Forse quella donna non vorrà ve-

nirmi dietro.

40 Ed egli m'ha detto, Il Signore, nel cui cospetto io son caminato, manderà il suo Angelo teco, e prospererà il tuo viaggio, e tu pren-derai moglie al mio figliuolo della mia nazione, e della casa di mio padre.

41 Allora sarai sciolto del giuramento ch'io ti fo fare: quando sarai andato alla mia nazione, se essi non te l'avranno voluta dare, allora sarai sciolto del giuramento ch'io ti fo fare.

42 Essendo adunque oggi giunto alla fonte, io dissi, Signore Iddio d'Abraham, mio signore, se pur ti piace prosperare il viaggio ch'io bo

impreso:
43 Ecco, io mi fermerò presso a questa fontana d'acqua: avvenga

adunque, che la vergine ch'uscirà i per attignere, la quale, dicendole io, Deh, dammi bere un poco d'acqua della tua secchia ;

44 Mi dira, Bevi pure: ed anche attignerò per li tuòi camelli: essa sia la moglie che'l Signore ha pre-parata al figliuolo del mio signore. 45 Avanti ch'io avessi finito di

parlare fra me stesso, ecco, Rebecca uscì fuori, avendo la sua secchia in su la spalla: e scese alla fontana, ed attinse. Ed io le dissi, Deh, dammi bere.

46 Ed ella, calatasi prestamente la sua secchia d'addosso, mi disse, Bevi: ed anche daro bere a' tuoi camelli. Ed io bevvi, ed ella diede

ancora bere a' camelli

47 Ed io la domandai, e le dissi, Di chi sei tu figliuola? Ed ella mi disse, lo son figliuola di Betuel, figliuolo di Nahor, il quale Milca gli partori. Allora lo le posi quel monile disopra al naso, e quelle maniglie in su le mani.

48 E m'inchinai, ed adorai il Si-more, e benedissi il Signore Iddio gnore, e benedissi il Signore i quale d'Abraham, mio signore, il quale m'avea per la vera via condotto a prendere al figliuolo del mio signore, la figliuola del fratello d'

49 Ora dunque, se voi volete usar benignità, e lealtà verso'i mio signore, significatemelo: se non, fatemelo assapere, ed io mi rivolgerò a destra, od a sinistra.

50 E Lahan, e Betuel risposero, e dissero. Questa cosa è proceduta dal Signore: noi non possiamo

dirti në mal në bene.

51 Ecco Rebecca al tuo comando: prendi/a. e vattene: e sia moglie dei figliuol del tuo signore, siccome il Signore ne ha parlato.

52 E quando l servitore d'Abra-bam ebbe udite le lor parole, s'in-chinò a terra, ed adorò il Signore.

53 Poi quel servitore trasse fuori vasellamenti d'argento, e d'oro; e vestimenti : e gli diede a Rebecca : ed al fratello, ed alla madre d'essa,

onò cose preziose. 54 E poi mangiarono, e bevvero, egli, e gli uomini ch'erano con lui, ed albergarono quivi quella notte : e la mattina seguente, essendosi levati, egli disse, Rimandatemi al

mio signore. 55 E i fratello, e la madre di Re-becca, dissero, Rimanga la fanrialla con noi alcuni giorni, almeno

deci: poi tu te n'andrai. 56 Ed egli diese loro, Non mi ritardate, poiche'l Signore ha fatto prosperare il mio viaggio: datemi commisto, sciochè io me ne vada

al mio signore. 57 Ed essi dissero, Chiamiamo la fanciulla, e domandiamne lei stessa. 58 Chiamarono adunque Rebecca.

e le dissero, Vuoi tu andar con quest'uomo? Ed ella rispose, St, io v'andrò.

59 Così mandarono Rebecca, lor sorella, e la sua balia, col servitore d'Abraham, e con la sua gente. 60 E benedissero Rebecca, e le

dissero, Tu sei nostra sorella ; mul tiplica in mille migliaia ; e possegga la tua progenie la porta de' suoi

nemici. 61 E Rebecca si levò, insieme con le sue serventi, e montarono sopra i camelli, ed andarono dietro a quell' uomo. E quel servitore prese

Rebecca, e se n'ando. 62 Or Isaac se ne ritornava di verso'l Pozzo del Vivente della vi-

sione: perciochè egli abitava nella contrada del Mezzodì.

63 Ed era uscito fuori per fare orazione alla campagna, in sul far della sera. Ed, alzati gli occhi, riguardò, ed ecco de' camelli che venivano.

64 Rebecca alzò anch'essa gli occhi, e vide Isaac, e si gittò giù d'in

sul camello.

65 (Perciochè avendo detto a quel servitore, Chi è quell' uomo che ci camina incontro nel campo? egli l'avea detto, Egli è il mio signore.

E prese un velo, e se ne coprì, 66 El servitore raccontò ad Isaac

tutte le cose ch'egli avea fatte. 67 Ed Isaac menò Rebecca nel padiglione di Sara, sua madre: e la prese, ed ella divenne sua moglie, ed egli l'amò Ed Isaac si consolò dopo la morte di sua madre.

#### CAP. XXV.

ED Abraham prese un'altra mo-glie, il cui nome era Chetura. 2 Ed ella gli partori Zimran; e Iocsan, e Medan, e Madian, ed Is-bac, e Sua. 3 E Iocsan generò Seba, e Dedan.

Ed i figliuoli di Dedan furono Assurim, e Letusim, e Leummim.
4 Ed i figliuoli di Madian furono Efa, ed Efer, ed Hanoc, ed Abida, ed Eldas. Tutti questi furono fi-

gliuoli di Chetura 5 Ed Abraham donò tutto'l suo

avere ad Isaac.

6 Ed a' figliuoli delle sue concubine diede doni : e mentre era in vita, gli mandò via d'appresso al suo figliuolo Isaac, verso'l Levante,

nel paese Orientale.
7 Or il tempo della vita d'Abraham fu di censettantacinque anni. 8 Poi trapassò, e morì in buona

vecchiezza, attempato, e sazio di vita ; e fu raccolto a suoi popoli.

9 Ed Isaac, ed Ismael, suoi figiluoli, lo seppellirono nella spilon-ca di Macpela, nel campo d'Efron, figliuol di Sohar, Hitteo, ch'è dirimpetto a Mamre.

10 Ch'è il campo ch'Abraham avea comperato da' figliuoli d'Het : quivi fu seppellito Abraham, e Sara, sua moglie.

11 Or, dopo ch'Abraham fu morto, Iddio benedisse Isaac, suo figliuolo: ed Isaac abitò presso del Pozzo del Vivente della visione.

12 Or queste son le generazioni d'Ismael, figliuolo d'Abraham, il quale Hagar Egizia, serva di Sara,

avea partorito ad Abraham. 13 E questi sono i nomi de' figliuoli d'Ismael, secondo i lor nomi nelle lor generazioni : Il primogenito d'Ismael fu Nebaiot : poi v'era Chedar, ed Adbeel, e Mibsam :

14 E Misma, e Duma, e Massa: 15 Ed Hadar, e Tema, e letur, e

Nafia, e Chedma.

16 Questi furono i figliuoli d'Ismael, e questi sono i lor nomi, nelle lor villate, e nelle lor ca-stella: e furono dodici principi fra'

lor popoli.
17 E gli anni della vita d'Ismael furono centrentasetta: poi trapassò, e morì, e fu raccolto a' suoi

popoli. 18 Ed i suoi figliuoli abitarono da Havila fin a Sur, ch'e dirimpetto all' Egitto, traendo verso l'Assiria. Il passe d'esso gli scadde dirimpetto a tutti i suoi fratelli.

19 E queste son le generazioni d'Isaac, figliuolo d'Abraham. Abra-

ham generò Isaac.

20 Ed Isaac era d'età di quarant' anni, quando prese per moglie Rebecca, figliuola di Betuel, Sirio, da Paddan-aram, e sorella di Laban, Sirio.

21 Ed Isaac fece orazione al Siguore per la sua moglie: perciochè ella era sterile: e'l Signore l'esaudì: e Rebecca, sua moglie, concepette.

22 Ed i figliuoli s'urtavano l'un l'altro nel suo ventre. Ed ella disse, Se così è, perchè sono io in vita? Ed andò a domandarne il Si-

gnore. 23 E'l Signore le disse, Due nazioni son nel tuo ventre: e due popoli diversi usciranno delle tue interiora: e l'un popolo sarà più possente dell'altro, e'l maggiore servirà al minore.

4 E quando fu compiuto il termine d'essa da partorire, ecco, due gemelli erano nel suo ventre.

25 E'l primo uscì fuori, ed era rosso, tutto peloso come un mantel veluto: e gli fu posto nome Esau-26 Appresso uscì il suo fratello. il quale con la mano teneva il calcagno d'Esau; e gli fu posto nome lacob. Or Isaac era d'età di set-

tant' anni, quando ella gli partori. 27 Ed i fanciulli crebbero : ed Esau fu uomo intendente della caccia. uomo di campagna: ma Iacob fu

uomo semplice, che se ne stava ne

padiglioni. 28 Ed Isaac amava Esau: perciochè le selvaggine erano di suo gusto: e Rebecca amava Iacob.

29 Or, cocendo Iacob una minestra, Esau giunse da' campi, ed era stanco.

30 Ed Esau disse a Iacob, Deh, dammi mangiare un poco di cotesta minestra rossa: perciochè io sono stanco: perciò egli fu nominato Edom.

31 E Iacob gli disse, Vendimi oggi la tua primogenitura

32 Ed Esau disse, Ecco, io me ne vo alla morte, che mi gioverà la

primogenitura?

33 E Iacob disse, Giurami oggi che tu me la vendi. Ed Esau gliel giurò: e vendette la sua primogenitura a Iacob.

34 E Iacob diede ad Esau del pane, ed una minestra di lenticchie. Ed egli mangiò, e bevve: poi si levò, e se n'andò. Così Esau sprezzò la primogenitura.

CAP. XXVI.

R vi fu fame nel paese, oltr alla prima fame ch' era stata al tempo d'Abraham. Ed Isaac se n'andò ad Abimelec, re de' Filistei, in Gherar.

2 E'l Signore gli apparve, e gli

disse, Non iscendere in Editto: dimora nel paese ch'io ti dirò.

3 Dimora in questo paese, ed io sarò teco, e ti benedirò: perciochè io darò a te, ed alla tua progenie tutti questi paesi: ed atterro ciò ch'io ho giurato ad Abraham, tuo padre.

4 E multiplicherò la tua progenie, tal che sarà come le stelle del cielo : e darò alla tua progenie tutti questi paesi: e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua pro-

5 Perciochè Abraham ubbidi alla mia voce, ed osservò ciò ch'io gli avea imposto d'osservare, i miei comandamenti, i mici statuti, e le mie leggi.

6 Isaac adunque dimorò in Gherar. 7 E le genti del luogo lo domandarono della sua moglie. Ed egli

disse, Ell' è mia sorella : perciochè egil temeva di dire, Ell' è mia mo-glie : che talora le genti del luogo non l'uccidessero per cagion di Rebecca: percioche ell' era di bell' a-

8 Or avvenne che, dopo ch'egli fu dimorato quivi alquanti giorni, Abimelec, re de Filistei, riguar-dando per la finestra, vide Isaac, cue acherzava con Rebecca, sua

moglie.

9 Ed Abimelec chiamò Isaac, e clie: come adunque hai tu detto, Ell' è mia sorella? Ed Isaac gli diese, Perclochè io diceva, E mi convien guardare ch'io non muoia per cagion d'essa-

10 Ed Abimelec gli disse, Che cosa e questo che tu ci hai fatto? per poco alcuno del popolo si sarebbe giaciuto con la tua moglie, e così tu ci avresti fatto venire addosso

una gran colpa. 11 Ed Abimelec fece un comandamento a tutto'l popolo: dicendo, Chiunque tocchera quest uomo, o la sua moglie, del tutto sarà fatto morire.

12 Ed Isaac seminò in quel paese:

e quell'anno trovò cento per uno. El Signore lo benedisse. 13 E quell'uomo divenne grande, ed ando del continuo crescendo, fin che fu sommamente accresciuto. 14 Ed aves gregge di minuto bestiame, ed armenti di grosso, e

molta famiglia: e perciò i Filistei

lo n**vidiavano.** 15 Laonde turarono, ed empierono di terra tutti i pozzi, che i servitori di suo padre aveano cavati al tempo d'Abraham.

16 Ed Abimelec disse ad Isaac, Partiti da noi : perciochè tu sei di-venuto molto più possente di noi. 17 Isaac adunque si parti di la, e tese i padiglioni nella Valle di Ghe-

rar, e dimorò quivi

18 Ed Isaac cavò di nuovo i pozzi cacqua che erano stati cavati al tempo d'Abraham, suo padre, i cuali i Filistei aveano turati dopo la morte d'Abraham : e pose loro zi stessi nomi che suo padre avea

or posti. 19 Ed i servitori d'Isaac cavarono in quella valle, e trovarono quivi

un poszo d'acqua viva-

20 Ma i pastori di Gherar conte-Viest acqua è nostra. Ed esso no-minò quel pozzo Esec: perciochè rai ne aveano mossa briga con lui. il Poi cavarono un' altro pozzo, e per quello ancora contesero: laonde launc nominò quel pozzo Sitna.

22 Allora egli si tramutò di là, e cavò un altro pozzo, per lo quale non contesero : ed egli nominò quel pozzo Rehobot : e disse, Ora ci ha pure il Signore allargati, essendo noi multiplicati in questo paese. 23 Poi di là sall in Beerseba.

24 E'l Signore gli apparve in quella stessa notte, e gli disse, Io son l'Iddio d'Abraham, tuo padre : non temere: percioché lo son teco, e ti benedirò, e multiplicherò la tua progenie, per amor d'Abraham, mio

servitore. 25 Ed egli edificò quivi un altare, ed invocò il Nome del Signore, e tese quivi i suoi padiglioni: ed i suoi servitori cavarono quivi un

pozzo. 26 Ed Abimelec andò a lui da Gherar. insieme con Aliuzat, suo famigliare, e con Picol, Capo del suo

esercito. 27 Ed Isaac disse loro, Perchè siete voi venuti a me, poi che m'odiate, e m'avete mandato via

d'appresso a voi ? 28 Ed essi dissero, Noi abbiamo chiaramente veduto che'l Signore teco: laonde abbiamo detto, Siavi ora giuramento fra noi: fra noi, e

te: e facciamo lega teco. 29 Se giammai tu cl male: come ancora noi non t'abbiamo toccato: e non t'abbiam fatto se non bene, e t'abbiamo rimandato in pace: tu ch'ora sei bene-detto dal Signore.

30 Ed egli fece loro un convito: ed essi mangiarono, e bevvero.

31 E, levatisi la mattina seguente a buon ora, giurarono l'uno all' altro. Poi Isaac gli accommiatò: ed essi si partirono da lui amichevolmente.

32 In quell' istesso giorno, i servitori d'Isaac vennero, e gli fecero rapporto d'un pozzo ch'aveano cavato: e gli dissero, Noi abbiam tro-vato dell' acqua.

33 Ed egli pose nome a quel pozzo Siba: perciò quella città è stata nominata Beerseba, fino ad oggi. 34 Or Esau, essendo d'età di qua-

rant' anni, prese per moglie Iudit, figliuola di Beeri, Hitteo: e Basmat, figliuola d'Elon, Hitteo. 35 Ed esse furono cagione d'ama-

ritudine d'animo ad Isaac, ed a Rebecca.

CAP. XXVII.

R avvenne che, essendo già invecchiato Isaac, ed essendo gli occhi suoi scurati, sì che non vedeva, chiamò Esau, su che non maggiore, e gli disse, Figliuol mio. Ed egli gli disse, Eccomi. 2 F.d *Leaac* disse, Ecco ora io sono

invecchiato, e non so il giorno del- | Eccomi : chi sei, figliuol mio? la mia morte.

3 Deh, prendi ora i tuoi arnesi, il tuo turcasso, e'i tuo arco: e vat-tene fuori a' campi, e prendimi qualche cacciagione.

4 Ed apparecchiami alcune vivande saporite, quali io l'amo, e portamele, ch'io ne mangi: aciochè l'anima mia ti benedica avanti

ch'io muoia.

5 Or Rebecca stava ad ascoltare, mentre Isaac parlava ad Esau, suo figliuolo. Esau adunque andò a campi per prender qualche caccia-

gione, e portarla a suo padre.
6 E Rebecca parlò a Iacob, suo figliuolo, e gli disse, Ecco, io ho udito che tuo padre parlava ad Esau, tuo fratello: dicendo,

7 Portami della cacciagione, ed apparecchiami alcun mangiare saporito, aciochè io ne mangi: ed lo ti benedirò nel cospetto del Signore, avanti ch'io muoia.

8 Ora dunque, figliuol mio, attendi alla mia voce, in ciò ch'io ti

comando.

9 Vattene ora alla greggia, ed arrecami di la due buoni capretti, ed io n'apparecchierò delle vivan-de saporite a tuo padre, quali egli l'ama

10 E tu le porterai a tuo padre, aciochè ne mangi, e ti benedica,

avanti ch'egli muoia. 11 E Iacob disse a Rebecca, sua madre, Ecco, Esau, mio fratello, ∂ uomo peloso, ed io sono uomo sen-

za peli. 12 Per avventura mio padre mi tastera, e sarò da lui reputato un' inganuatore : e così mi farò venire addosso maladizione, e non benedizione.

13 Ma sua madre gli disse, Figliuol mio, la tua maladizione sia sopra me: attendi pure alla mia voce,

và, ed arrecami que' capretti. 14 Egli adunque andò, e prese que capretti, e gli arrecò a sua madre: e sua madre ne apparecchiò delle vivande saporite, quali

il padre d'esso *le* amava. 15 Poi Rebecca prese i più be vestimenti d'Esau, suo figliuol

ggiore, ch'ella *avea* appresso di sè in casa, e ne vesti Iacob, suo figliuol minore.

16 E con le pelli de capretti co-perse le mani d'esso, e'l collo ch'era

senza peli. 17 E diede in mano a Iacob, suo figliuolo, quelle vivande saporite, quel pane ch'avea apparecchiato.

18 Ed egli venne a suo padre, e gli disse, Padre mio. Ed egli disse,

19 E lacob disse a suo padre, Io sono Esau, tuo primogenito: lo ho fatto come tu mi dicesti: deh, levati, assettati, e mangia della mia cacciagione, aciochè l'anima tua

mi benedica. 20 Ed Isaac disse al suo figliuolo, Come ne hai tu così presto trovato, figliuol mio? Ed egli rispose, Perciochè il Signore Iddio tuo me n'ha

fatto scontrare.

21 Ed Isaac disse a Iacob, Deh, appressati, figliuol mio, ch'io ti tasti, per saper se tu sei pure il mio figliuolo Esau, o no.

22 Iacob adunque s'appressò ad

Isaac, suo padre: e come egli l'ebbe tastato, disse, Cotesta voce *è* la voce di Iacob, ma queste mani son le mani d'Esau.

23 E nol riconobbe: perciochè le sue mani erano pelose, come le mani d'Esau, suo fratello; e lo benedisse.

24 E disse, Sei tu pur desso, figli-

uol mio Esau? Ed egli disse, Si, io son desso. 25 Ed egli disse, Recami della cacciagione del mio figliuolo, a-

ciochè io ne mangi, e che l'anima mia ti benedica. E Iacob gliele mia ti benedica. E Iacob gliele recò, ed Isaac mangiò. Iacob ancora gli recò del vino, ed egli bevve.

26 Poi Isaac, suo padre, gli disse, Deh, appressati, e baciami, figliuol mio.

27 Ed egli s'appressò, e lo baciò. Ed Isaac odorô l'odor de vestimenti d'esso, e lo benedisse: e disse, Ecco l'odor del mio figliuolo, simile all' odor d'un campo che'l Signore ha benedetto.

28 Iddio adunque ti dia della rugiada del cielo, e delle grassezze della terra, ed abbondanza di fru-

mento, e di mosto.

29 Servanti i popoli, ed inchininsi a te le nazioni : sij padrone de' tuoi fratelli, ed inchininsi a te i figliuoli di tua madre: sieno maladetti coloro, che ti maladiranno, e benedetti coloro che ti bene-

30 E, come Isaac ebbe finito di benedire Iacob, ed essendo appena Iacob uscito d'appresso ad Isanc, suo padre, Esau, suo fratello. giunse dalla sua caccia.

31 Ed apparecchiò anch'egli delle

vivande saporite, e le reco a suo padre, e gli disse, Levisi mio padre, e mangi della cacciagion del suo figliuolo: aciochè l'anima tua mi benedica 32 Ed Isaac, suo padre, gli disse,

Chi sei tu! Ed egli disse, lo sono

#### GENESI, XXVII. XXVIII.

Esau, tuo figliuolo primogenito. 33 Ed Isaac sbigotti d'un grandissimo sbigottimento, e disse: Or chi è colui che prese della cacciagione, e me la reco: tal che, avanti che tu fossi venuto, io mangiai qu tutto cio ch'egli mi presento, e lo

benedissi? ed anche sara benedetto. 34 Quando Esau ebbe intese le parole di suo padre, fece un grande, ed amarissimo gridare: poi disse a suo padre, Benedici me ancora,

dre mio.

35 Ed egli gli disse, Il tuo fratello è venuto con inganno, ed ha tolta la tua benedizione.

36 Ed Estu disse, Non fu egli pur nominato Iacob? egli m'ha frodato gia due volte: egli mi tolse già la mia primogenitura : ed ecco, ora m'ha tolta la mia benedizione. Poi disse a suo padre, Non m'hai tu riserbata alcuna benedizione?

37 Ed Isaac rispose, e disse ad Esau, Ecco, io l'ho costituito tuo padrone, e gli ho dati tutti i suoi iratelli per servi: e l'ho fornito di

frumento, e di mosto aora dunque, che ti farci io, figliuol mio? 38 Ed Essu disse a suo padre, Hai tn una sola benedizione, padre mio? benedici ancora me, padre mio. Ed

alaò la voce, e pianse.

39 Ed Isaac, suo padre, rispose, e gli disse, Ecco, la tua stanza sarà in luoghi grassi di terreno, e per la rugiada dei cielo disopra.

40 E tu viverai con la tua spada, servirai al tuo fratello: ma egli avera che, dopo che tu avrai gemuto, tu spezzerai il suo giogo d'in sul tuo colio.

41 Ed Esau prese ad odiar Iaco per cagion della benedizione, con la quale suo padre l'avea benedetto: e disse nel suo cuore, I dor-ni del duolo di mio padre s'avvi-cinano: allora io ucciderò Jacob, mio fratello.

42 E le parole d'Esau, suo figliuol maggiore, furono rapportate a Rebecca: ed ella mandò a chiamar iacob, suo figliuol minore, e gli diace, Ecco, Essu, tuo fratello, si consola intorno a te, ch'egli t'uc-

cidera.

43 Ora dunque, figliuol mio, atiendi alla mia voce : levati, fuggitene in Charan, a Laban, mio fra-

44 E dimora con lui alquanto tempo, fin che l'ira del tuo fratello sia racquetata.

Fin che'l cruccio del tuo fratello sia racquetato inverso te, e chegli abbia dimenticato ciò che ta gli hai fatto: ed allora io mandero a farti tornar di là : perchè

sarei io orbata d'amendue voi in uno stesso giorno?

46 E Rebecca disse ad Isaac, La

vita m'è noiosa per cagion di *queste* Hittee: se lacob prende moglie delle figliuole degl'Hittei, quali son queste che son delle donne di questo paese, che mi giova da vivere?

#### CAP. XXVIII.

ISAAC adunque chiamò Iacob, e lo benedisse, e gli comandò, e gli disse, Non prender moglie delle igliuole di Canaan. 2 Levati, vattene in Paddan-

aram, alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi di la moglie, delle figliuole di Laban, fratello di

tua madre

3 E l'Iddio Onnipotente ti benedica, e ti faccia fruttare, e crescere: talchè tu diventi una rau-

nanza di popoli.

4 E ti dia la benedizione d'Abraham; a te, ed alla tua progenie teco; aciochè tu possegga il paese dove sei andato peregrinando, il quale Iddio donò ad Abraham.

5 Isaac adunque ne mandò la-cob: ed egli se n'andò in Paddanaram, a Laban, figliuolo di Betuel, Sirio, fratello di Rebecca, madre

di Iacob, e d'Esau.

6 Ed Esau vide ch' Isaac avea benedetto Iacob, e l'avea mandato ln Paddan-aram, aciochè di là si prendesse moglie: e che, benedicendolo, gli avea vietato, e detto, Non prender moglie delle figliuole di Canaan.

7 E che Iacob avea ubbidito a suo padre, ed a sua madre, e se

n'era andato in Paddan-aram. 8 Esau vedeva oltra ciò che le figliuole di Canaan dispiacevano

ad Isaac, suo padre. 9 Ed egli andò ad Ismael, e prese per moglie Mahalat, figliuola d'Ismael, figliuolo d'Abraham, sorella di Nebajot : oltralle sue altre mogli.

10 Or Iacob partì di Beerseba, ed andando in Charan,

Il Capitò in un certo luogo, e vi stette la notte: percioche il sole era già tramontato: e prese delle pietre del luogo, e le pose per suo capezzale; e giacque in quel luogo. 12 E sognò: ed ecco una scala rizzata in terra, la cui cima giugneva al cielo: ed ecco, gli Angeli

di Dio salivano, e scendevano per essa. 13 Ed ecco, il Signore stava al disopra d'essa. Ed egli disse, lo sono il Signore Iddio d'Abraham, tuo padre: e l'Iddio d'Isaac: io

darò a te, ed alla tua progenie, il paese sopra'l quale tu giaci.

### GENESI, XXVIII. XXIX.

14 E la tua progenie sarà come la polvere della terra: e tu ti spanderai verso Occidente, e verso Oriente, e verso Settentrione, e verso Mezzodi: e tutte le nazioni della terra saranno benedette in te, e nella tua progenie.

15 Ed ecco, io son teco, e ti guarderò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese: perciochè io non t'abbandonerò, fin ch'io

abbia fatto ciò che t'ho detto. 16 E, quando Iacob si fu risvegliato dal suo sonno, disse, Per certo il Signore è in questo luogo,

ed lo nol săpeva.

17 E temette, e disse, Quant? spaventevole questo luogo! questo luogo non ? altro che la Casa di Dio, e questa ? la porta del cielo.

18 E lacob si levò la mattina a buon' ora, e prese la pietra, la quale avea posta per suo capessale, e ne fece un piliere, e verso dell'olio sopra la sommità d'essa.

19 E pose nome a quel luogo, Betel: conciofossecosachè prima il nome di quella città fosse Luz. 20 E Iacob fece un voto: dicendo,

Se Iddio è meco, e mi guarda in questo viaggio ch'io fo, e mi da del pane da mangiare, e de' vestimenti da vestirmi:

21 E se io ritorno sano e salvo a

21 E se io ritorno sano e salvo a casa di mio padre: il Signore sara

il mio Dio.

22 E questa pietra, della quale ho fatto un piliere, sarà una Casa di Dio, e del tutto io ti darò la decima di tutto quel che tu m'avrai donato.

DOI Iacob si mise in camino, ed

A ando nel paese degli Orientali.

2 E riguardo, ed ecco un posso in un campo, e quivi erano tre gregge di pecore, che giacevano appresso di quello: perciochè di quel pozzo s'abbeveravano le gregge: ed una gran pietra era sopra la bocca del

pozzo.

3 E quivi si raunavano tutte le gregge, ed i pastori rotolavano quella pietra d'in su la bocca del pozzo, ed abbeveravano le pecore: e poi tornavano la pietra al suo lucco de su la bocca del presente del p

luogo, in su la bocca dei pozzo. 4 È lacob disse loro, Fratelli miei, onde siete voi? Ed essi risposero, Noi siamo da Charan.

5 Ed egil disse loro, Conoscete voi Laban, figliuolo di Nahor? Ed essi dissero, Sì, noi lo cono-

sciamo.
6 Ed egil disse loro, Sta egli bene?
Ed essi dissero, St, egli sta bene:
ed ecco Rachel, sua figliuola, che
viene con le pecore.

7 Ed egli disse loro, Ecco, il giorno è ancora alto: non è tempo di raccogliere il bestiame: abbeverate queste pecore, ed andate, e pasturatele.

8 Ma essi dissero, Noi non possiamo, fin che tutte le gregge non sieno adunate, e che si rotoli la pietra d'in su la bocca del pozzo:

allora abbevereremo le pecore.

9 Mentre egli parlava ancora
con loro, Rachel sopraggiunse,
con le pecore di suo padre: perciochè elle seg guardiane di pecore.

ciochè ella eva guardiana di pecore.
10 E, quando lacob ebbe veduta
Rachel, figiluola di Laban, fratello
di sua madre, con le pecore di
Laban, fratello di sua madre, egli si
fece innansi, e rotolò quella pietra
d'in su la bocca del pozzo, ed abbeverò le pecore di Laban, fratello
di sua madre.

11 E Iacob bació Rachel, ed alzò la sua voce, e pianse.

12 E Iacob dichiarò a Rache!

come egli era fratello di suo padre: e come egli era figliuolo di Rebecca. Ed ella corse, e lo rapportò a suo padre.

porto a suo padre.

13 E, come Laban ebbe udite le novelle di Iacob, figliuolo della sua sorella, gli corse incontro, e l'abbracciò, e lo baciò, e lo menò in casa sua. E Iacob raccontò a

Laban tutte queste cose. 14 E Laban gli disse, Veramente tu sei mie ossa, e mia carne. Ed egli dimorò con lui un mese

intiero.

15 E Laban gli disse, Perchè tu sei mio fratello, mi serviresti tu gratuitamente? dichiarami qual dee essere il tuo premio.

16 (Or Laban avez due figliuole; la maggiore si chiamava Lea, e la minore Rachel.

17 E Lea avea gli occhi teneri:

ma Rachel era formosa, e di bello aspetto.) 18 E Iacob amava Rachel : e disse

18 E Iacob amava Rachel: e disse a Laban, Io ti servirò sett anni per Rachel, tua figliuola minore. 19 E Laban disse, Meglio è ch'io la dia a te, ch'ad un' altro uomo:

stattene pur meco.
20 E Iscob servi per Rachel lo spazio di sette anni: e quelli gli

spazio di sette anni: e quelli gli parvero pochi giorni, per l'amor ch' egli le portava. 21 E Iacob disse a Laban, Dammi

la mia moglie: perciochè ii mio termine è compluto: e lascia ch'io entri da lei.

22 E Laban adunò tutte le genti del luogo, e fece un convito.

23 Ma la sera prese Lea, sua fgliuola, e la menò a Iacob: il quale entrò da lei.

24 (E Laban diede Zilpa, sua serva, a Lea, sua figliuola, per serva.) 25 Poi, venuta la mattina, ecco, colei era Lea. E lacob disse a

Laban, Che cosa è ciò che tu m'hai fatto? non ho io servito appo te per Rachel ? perchè dunque m'hai

ingannato? 26 E Laban gli disse, E non si suol far così appo noi, di dar la minore avanti la maggiore.

27 Fornisci pure la settimana di questa: e poi ti daremo ancora quest altra, per lo servigio che tu farai in casa mia altri sett anni. 28 lacob adunque fece così:

formì la settimana di quella: poi Laban gli diede ancora per moglie Rachel, sus figliuola

29 E Laban diede Bilha, sua serva, a Rachel, sua figliuola, per

30 E Iacob entrò eziandio da Rachel, ed anche amò Rachel più che Lea, e servì ancora sett' altri anni

appo Laban. Ji E1 Signore, veggendo che Lea era odiata, aperse la sua matrice: ma Rachel era sterile.

32 E Les concepette, e partorì un figiluolo, al quale ella pose nome Ruben : perciochè disse, Il Signore ha pur riguardato alla mia affinione: ora m'amera pure il

mio marito. 33 Poi concepette di nuovo, e partori un figliuolo: e disse, Il Signore ha pure inteso ch'io era odiata, e però m'ha dato ancora questo figliuolo: perciò gli pose nome Simeon.

34 Ed ella concepette ancora, e partori un figliuolo : e disse, Questa volta pure il mio marito starà conginnto meco: perciochè io gli ho partoriti tre figliuoli: perciò fu posto nome a quel figliuolo Levi.

35 Ed ella concepette aucora, e partori un figliuolo: e disse, Que-sta volta lo celebrerò il Signore: erciò pose nome a quel figiluolo Giuda : poi restò di partorire.

## CAP. XXX.

Rachel, veggendo che non fa-ceva figliuoli a Iacob, portò invidia alla sua sorella: e disse a lacob, Dammi de figliuoli : altri-menti, io son morta.

2 E lacob s'accese in ira contra Rachel, e disse, Sono io in luogo di Die, il qual t'ha dinegato il

frutto del ventre? 3 Ed ella disse, Ecco Bilha, mia serva, entra da lei, ed ella partorira sopra le mie ginocchia, ed io

ancora avrò progenie da lei.

4 Ed ella diede a Iscob Bilha,

sua serva, per moglie, ed egli entrò da lei. 5 E Bilha concepette, e partori

un figliuolo a lacob 6 E Rachel disse, Iddio m'ha fatto ragione, ed ha eziandio ascoltata la mia voce, e m'ha dato un fidiuolo: perciò ella gli pose nome

Dan. 7 E Bilha, serva di Rachel, concepette ancora, e partori un secondo figliuolo a Iacob.

8 E Rachel disse, Io ho lottate le lotte di Dio con la mia sorella: ed

otte di Dio con is mis soreiis: «di anche ho vinto: perciò pose nome a quei figliuolo Neftali.

9 E Lea, veggendo ch'era restata di partorire, prese Zilpa, sus serva, e la diete a lacob, per moglie.

10 E Zilpa, serva di Lea, partorì un figliuolo a lacob.

11 E Lea disse, Buona ventura

è giunta : e pose nome a quel figliuolo Gad.

12 Poi Zilpa, serva di Lea, partorì un secondo figliuolo a Iacob. 13 E Lea disse, Quest è per farmi beata: conciosiacosachè le donne

mi chiameranno beata: perciò ella pose nome a quel figliuolo Aser. 14 Or Ruben andò fuori al tempo della ricolta de grani, e trovò delle mandragole per li campi, e le portò a Lea, sua madre: E Rachel disse a Lea, Deh, dammi delle mandra-

gole del tuo figliuolo. 15 Ed ella le disse, È egli poco che tu m'abbi tolto il mio marito, che tu mi vuoi ancora togliere le mandragole del mio figliuolo? Rachel disse, Or su, giacciasi egli questa notte teco per le mandragole del tuo figliuolo.

16 E, come lacob se ne veniva in su la sera da' campi, Lea gli usci incontro, e gli disse, Entra da me: perciochè io tho tolto a prezzo per le mandragole del mio figliuolo. Egli adunque si giacque con lei quella notte. 17 Ed Iddio essudì Les, tal ch'el-

la concepette, e partori il quinto figliuolo a Iacob.

18 Ed ella disse, Iddio m'ha dato il mio premio, di ciò ch'io diedi la mia serva al mio marito: e pose

nome a quel figituolo Issacar.

19 E Lea concepette ancora, e
partorì il sesto figituolo a Iscob.

20 E Lea disse, iddio m'ha dotata
d'una buona dote: questa volta il mio marito abitera meco, poi ch'io

gli ho partoriti sei figliuoli : e pose nome a quel figliuolo Zabulon. 21 Poi partori una figliuola, e le pose nome Dina. 22 Ed Iddio si ricordò di Rachel,

e l'esaudi, e le aperse la matrice. C 2

23 Ed ella concepette, e partori; un figliuolo: e disse, Iddio ha tolto via il mio obbrobrio.

24 E pose nome a quel figliuolo losef: dicendo, Il Signore m'ag-

giunga un' altro figliuolo.

25 E, dopo che Rachel ebbe partorito losef, Iacob disse a Laban, Dammi licenza, aciochè io me ne

vada al mio luogo, ed al mio paese. 26 Dammi le mie mogli, per le quali io t'ho servito, ed i miei figliuoli: aciochè io me ne vada: erciochè tu sai il servigio ch'io tho renduto.

27 E Laban gli disse, Deh, se pure ho trovato grazia appo te: Io augurio che'l Signore m'ha bene-

detto per cagion tua. 28 Poi disse, Significami appunto qual salario mi ti converra dare,

ed io te'l darò. 29 Ed egli gli disse, Tu sai come

io tho servito, e quale è divenuto il tuo bestiame meco.

30 Perciochè poco era quello che tu avevi, avanti ch'io venissi: ma ora egli è cresciuto sommamente: e'l Signore t'ha benedetto per lo mio governo: ed ora quando m'adopererò io ancora per la mia fatlia !

31 Ed egli disse, Che ti darò io? E Iacob disse, Non darmi nulla: se tu mi fai questo, io tornerò a pasturare, ed a guardar le tue pecore. 32 Io passero oggi per mezzo tutte le tue gregge, levandone, d'infra le pecore, ogni agnello macchiato, e vaiolato: ed ogni agnello di color fosco: e, d'infra le capre, le vaiolate, e le macchiate : e tal sara da

ora innanzi il mio salario. 33 Così da questo di innanzi, quando tu mi contenderai il mio salario, la mia giustizia rispondera per me nel tuo cospetto: tutto ciò che non sarà macchiato, o valolato ira le capre, e di color foeco fra le pecore, e sarà trovato appo me,

34 E Laban disse, Ecco, sis come tu hai detto.

35 Ed in quel di mise da parte i becchi, ed i montoni macchiati, e valolati: e tutte le capre macchiate, e vaiolate: tutte quelle in cui era alcuna macchia blanca: e d'infra le pecore, tutte quelle ch'erano di color fosco: e le mise tra le mani de suoi figliuoli. 36 E frappose il camino di tre giornate fra sè, e Iacob. E Iacob

pasturava il rimanente delle gregge di Laban.

sara furto.

Iacob prese delle verghe 37 E verdi di pioppo, di nocciuolo, e di custagno: e vi fece delle scorza-

ture bianche, scoprendo il bianco ch'era nelle verghe.

38 Poi piantò le verghe ch'egli avea scorrate, dinanzi alie gregge, ne' canali dell' acqua, e negli abbeveratoi, ove le pecore venivano a bere: e le pecore entravano in calore quando venivano a bere-

39 Le pecore adunque, e le capre entravano in calore, veggendo quelle verghe: onde figlia vano parti vergati, macchiati, e vaiolati

40 Poi, come Iacob avea spartiti gli agnelli, faceva volger gli occhi alle pecore delle gregge di Lavan, verso le vaiolate, e *verso* tutte quelle ch'erano di color fosco: e metteva le sue gregge da parte, e non le metteva di rincontro alle pecore di Laban.

41 Ed ogni volta che le pecore primaiuole entravano in calore. lacob metteva quelle verghe ne canali, alia vista delle pecore, e delle capre: aciochè entrassero in calore, alla vista di quelle verghe.

42 Ma, quando le pecore erano serotine, egli non ve le poneva : e così le pecore serotine erano di Laban, è le primaiuole di Iacob.

43 E quell uomo crebbe sommamente in facultà, ed ebbe molte gregge, e servi, e serve, e camelli, ed asini.

CAP. XXXI. R egli udi le parrie de' figliuoli di Laban, che dicevano, Iacob ha tolto a nostro padre tutto" suo avere: e di quello ch'era di no-stro padre, egli ha acquistata tutta questa dovizia. 2 Jacob ancora vide che la faccia

di Laban non *era* verso lui, qual

soleva esser per addietro. 3 E'l Signore disse a Iacob, Ritor-

natene al paese de tuoi, ed al tuo luogo natio, ed lo sarò teco. 4 E Iscob mandò a chiamar Ra-

chel, e Lea, a' campi, presso della sua greggia.
5 E disse loro, lo veggo che la

faccia di vostro padre non è inverso

me, qual soleva esser per addietro: e pur l'Iddio di mio padre è stato 6 E voi sapete che ho servito a

vostro padre di tutto'i mio potere. 7 Ma egli m'ha ingannato, e m'ha cambiato il mio salario dieci volte : ma Iddio non gli ha permesso di

farmi alcun danno. 8 Se egli diceva così, Le macchiate saranno il tuo salario, tutta la greggia figliava parti macchiati : e se diceva così, Le vergate saran-no il tuo salario, tutta la greggia

figliava parti vergati. 9 Ed Iddio ha tolto il bestiame a

vostro padre, e me l'ha dato.

10 Ed avvenne una volta, al tempo che le pecore entrano in calore, **ch'io alzai gli occhi, e vi**di in sogno che i becchi, ed i montoni ch'ammontavano le pecore, e le capre, erano vergati, macchiati, e grandinati.

11 E l'Angelo di Dio mi disse in sogno, Iscob. Ed lo dissi, Eccomi. 12 Ed egli disse, Alsa ora gli oc-chi, e vedi tutti i becchi, ed i montoni, ch' ammontano le capre, e le ecore, come son tutti vergati, macchiati, e grandinati : perciochè io ho veduto tutto quello che Laban

13 Io son l'iddio di Betel, dove tu ugnesti quel piliere, e dove tu mi facesti quel voto: ora levati, e partiti di questo paese, e ritornatene

nel tuo natio paese.

14 E Rachel, e Lea, risposero, e dissero, Abbiamo noi più alcuna parte, od credità, in casa di nostro padre ? 15 Non fummo noi da lui reputate straniere, quando egli ci vendette? ed oltra ció egli ha tutti mangiati i nostri danari.

16 Conciosiacosachè tutte queste facultà, che Iddio ha tolte a nostro paire, sià fosser nostre, e de no-stri figliaoli : ora dunque, fà *pur* tanto quello ch' Iddio t'ha detto. 17 E lacob si levo, e mise i suoi

figiiuoli, e le sue mogli, in su de'

18 E ne menò tutto'l suo bestiame, e tutte le sue facultà, ch'egli avea acquistate : il bestiame ch'egli avea acquistato in Paddan-aram, per venirsene nel paese di Canaan ad issac, suo padre.

19 (Or Laban se n'era andato a tondere le sue pecore ;) e Rachel ru-

bo gr idoli di suo padre.

20 E Iacob si parti furtivamente da Laban, Sirio : perciochè egli non gliel dichiarò : conciofossecosachè

egli se ne fuggisse.

21 Egii adunque se ne fuggi, con tutto quello ch'egli avea : e si levò sso il Fiume, e si dirizzo verso'l monte di Galaad.

22 El terzo giorno appresso, fu apportato a Laban, che lacob se

n'era fuggito.

23 Allora egli prese seco i suoi intelli, e lo persegui per sette gioruste di camino: e lo raggiunse al monte di Galaad.

24 Ma Iddio venne a Laban, Sirio, n sogno di notte, e gli disse, Guardati che tu non venga a parole con lacob, ne in bene, ne in male.

25 Lahan adunque raggiunse Iacob. E lacob avea tesi i suoi padiglioni in sul monte: e Laban, co' 29 •

suoi fratelli, tese parimenti i suoi nel monte di Galaad.

26 E Laban disse a Iacob, Che

hai tu fatto, partendofi da me furtivamente, e menandone le mie figliuole, come prigioni di guerra? 27 Perchè ti sel fuggito celatamente, e ti sei furtivamente partito

da me, e non me l'hai fatto assaed io t'avrei accommiatato con allegrezza, e con canti: con

tamburi, e con cetere. 26 E non m'hai pur permesso di baciare i miei figliuoli, e le mle figliuole: ora tu hai stoltamente fatto.

sarebbe in mio potere di farvi del male: ma l'Iddio del pa-dre vostro mi parlò la notte passata: dicendo, Guardati che tu non venga a parole con Iacob, nè in bene, nè in male.

30 Ora dunque, slitene pure andato, poichè del tutto bramavi la casa di tuo padre: ma, perchè hai

tu rubati i mlei dii?

31 E lacob rispose, e disse a La-Io me ne son così andato, perchè lo avea paura: perciochè lo diceva che mi conveniva guardar che talora tu non rapissi le tue fi-

gliuole d'appresso a me

32 Colui, appo'l quale tu avrai trovati i tuol dij, non sia lasciato vivere: riconosci, in presenza de' appo me, e prenditelo. Or Iacob non sapeva che Rachel avesse rubati quegl' iddij.

33 Laban adunque entrò nel pa-diglione di Iacob, e nel padiglione di Lea, e nel padiglione delle due serve, e non gli trovò: ed, uscito del padiglione di Lea, entrò nel padiglione di Rachel.

34 (Ma Rachel avea presi quegl'idoli, e gli avea messi dentro l'arnese d'un camello, e s'era posta a sedere sopra essi) e Laban frugo tutto'l padiglione, e non gli trovo.

35 Ed ella disse a suo padre, Non prenda il mio signore sdegno, ch'io non posso levarmi su davanti a te: perciochè io ho quello che sogliono aver le donne. Egli adunque investigò, ma non trovò quegl'idoli.

36 E Iacob s'adirò, e contese con Laban, e gli parlò, e gli disse, Qual misfatto, o qual peccato ho io commesso, che tu m'abbi così ardente-

mente perseguito i

37 Poiche tu hai frugate tutte le mie masserizie, c'hai tu trovato di tutte le masserizie di casa tua? mettilo quì davanti a' tuoi e miei fra telli, aclochè giudichino chi di noi due ha ragione.

38 Già son vent'anni ch'io sono sta- | questo piliere, per venire a me, per to teco: le tue pecore, e le tue capre non hanno disperduto, ed lo non ho mangiati i montoni della

tua greggia. 39 lo non t'ho portato ciò ch'era lacerato: io l'ho pagato: tu me l'hai ridomandato: come ancora se alcuna cosa era stata rubata di gior-

no, o di notte. 40 Io mi son portato in maniera che'l caldo mi consumava di giorno, e di notte il gelo, e'l sonno mi

fuggiva dagli occhi.

41 Già son vent'anni ch'io sono in casa tua: io t'ho servito quattordici anni per le tue due figliuole, e sei anni per le tue pecore: e tu m'hai mutato il mio salario dieci volte.

42 Se l'Iddio di mio padre, l'Iddio d'Abraham e'l terrore d'Isaac, non fosse stato meco, certo tu m'avresti ora rimandato voto. Iddio ha veduta la mia afflizione, e la fatica delle mie mani: e però la notte passata n'ha data la sentenza.

43 E Laban rispose a Iacob, e gli disse, Queste figliuole son mie fi-gliuole, e questi figliuoli son mie figliuoli, e queste pecore son mie pecore, e tutto quello che tu vedi è mio: e che farel io oggi a queste mie figliuole, overo a' lor figliuoli, che esse hanno partoriti?

44 Ora dunque, vieni, facciam patto insieme, tu ed io: e sia ciò

per testimonianza fra me e te. 45 E Iacob prese una pietra, e la rizzò per un piliere.

46 E lacob disse a suoi fratelli, Raccogliete delle pietre. Ed essi presero delle pietre, e ne fecero un mucchio, e mangiarono quivi.

47 E Laban chiamò quel mucchio legar-sahaduta: e lacob gli pose nome Galed.

48 E Laban disse, Questo mucchio e oggi testimonio fra me e te: perciò fu nominato Galed.

49 Ed anche Mispa: perciochè Laban disse, Il Signore riguardi fra te e me, quando non el potremo

veder l'un l'altro.

50 Se tu affliggi le mie figliuole, overo, se tu prendi altre mogli oltr'alle mie figliuole, non un' uomo *è testimonio* fra noi : vedi ; Iddio *è* testimonio fra me e te.

51 Laban oltra ciò disse a Iacob, Ecco questo mucchio ch'io ho ammonticchiato, ed ecco questo pi-

liere fra me e te.

52 Questo mucchio sarà testimonio, e questo piliere ancora sarà testimonio, che nè io non passerò questo mucchio per andare a te, nè tu non passeral questo mucchio, e

53 Gl'iddii d'Abraham, e gl'iddii di Nahor, gl'iddij del padre loro, sieno giudici fra noi. Ma Iacob giurò per lo terrore d'Isaac, suo padre.

54 E Iacob sacrificò un sacrificio in su quel monte, e chiamò i suoi fratelli a mangiar del pane. Esa adunque mangiarono del pane, e dimorarono quella notte in su quel monte

55 E la mattina, Laban si levò a buon' ora, e bació le sue figliuole, e i suoi figliuoli, e gli benedisse. Poi se n'andò, e ritornò al suo luogo.

#### CAP. XXXII.

Iacob andò al suo camino: ed egli scontrò degli Angeli di Dio. 2 E, come Iacob gli vide, disse, Quest' è un campo di Dio: perciò,

pose nome a quel luogo Mahanaim. 3 E Iacob mandò davanti a sè de' messi ad Esau, suo fratello, nel paese di Seir, territorio d'Edom.

4 E diede loro quest' ordine. Dite coel ad Esau, mio signore, Così ha detto il tuo servitore Iacob, Io sono stato forestiere appo Laban, e vi son dimorato infino ad ora.

5 Ed ho buoi, ed asini, e pecore, e servi, e serve: e mando significandolo al mio signore, per ritrovar

grazia appo te.
6 Ed i messi se ne ritornarono a Iacob, e gli dissero, Noi siamo an-dati ad Esau, tuo fratello: ed egli altresì ti viene incontro, menando seco quattrocent' uomini.

7 E lacob temette grandemente. e fu angosciato: e spartì la gente ch'era seco, e le gregge, e gli ar-menti, ed i camelli, in due schiere.

8 E disse, Se Esau viene ad una delle schiere, e la percuote, l'altra scamperà.

9 Poi Iacob disse, O Dio d'Abraham, mio padre, eDio parimente d'I-saac, mio padre : o Signore, che mi dicesti, Ritorna al tuo paese, ed al tuo luogo natio, ed io ti farò del bene.

10 Io son picciolo appo tutte le be-nignità, e tutta la lealtà che tu hai usata in verso'l tuo servitore : perciochè io passai questo Giordano col mio bastone solo, ed ora son divenuto due schiere.

11 Liberami, ti prego, dalle mani del mio fratello, dalle mani d'Esau: perciochè io temo di lui, che talora egli non venga, e mi percuota, madre e figliuoli insieme.

12 E pur tu hai detto, Per certo io ti farò del bene, e farò che la tua progenie sarà come la rena del mare, la qual non si può annove rare per la sua moltitudine.

#### GENESI, XXXII, XXXIII.

13 Ed egli dimorò quivi quella notte : e prese di ciò che gii venne in mano, per farne un presente ad Esau, suo fratello.

14 Clor, dugento capre, e venti becchi: dugento pecore, e venti

montoni. 15 Trenta camelle allattanti, insieme co' lor figli : quaranta vac-che, e dieci giovenchi : venti asine,

e dieci puledri d'asini. 16 E diede ciascuna greggia da parte in mano a' suoi servitori : e se loro, Passate davanti a me, e fate che vi sia alquanto spazio fra

una greggia e l'altra. 17 E diede quest' ordine al primo, Quando Essu, mio fratello, ti scontrerà, e ti domanderà, Di cui sei tu? e dove val? e di cui son questi animali che vanno davanti a te?

18 Dì, le son del tuo servitore Iacob: quest' è un presente mandato ai mio signore Esau : ed ecco, egli stemo viene dietro a noi.

19 E diede lo stesso ordine al se condo, ed al terzo, ed a tutti que' servitori ch' andavano dietro a uelle gregge: dicendo, Parlate ad Esan in questa maniera, quando voi lo troverete.

20 E ditegli ancora, Ecco'l tuo servitore lacob dietro a noi. Perciochè egli diceva, lo lo placherò col presente che va davanti a me: e poi potrò veder la sua faccia : forse mi farà egli buona accoglienza.

21 Quel presente adunque passò savanti a lui: ed egli dimorò quel-

la notte nel campo. 22 Ed egli si levò di notte, e prese le sue due mogli, e le sue due serve, ed i suoi undici figliuoli : e passò il guado di labboc.

23 E, dopo che gli ebbe presi, ed fece passare tutto'l rimanente delle

24 E lacob restò solo: ed un' uomo lottò con lui fino all' apparir

ceil alba.

25 Ed esso, veggendo che non lo potea vincere, gli toccò la giuntura della coecia: e la giuntura della coscia di Iacob fu smossa, mentre *well' womo* lottava con lui.

25 E quell' uomo gli disse, Lasciami andare: perciochè già spunta l'aita. E Iacob gii disse, Io non ti lacerò andare, che tu non m'abbi

benedetto.

27 E quell' uomo gli disse, Quale z/ E quel' tomo gi disse, quale ! it tao nome? Ed egil disse, lacob. 25 E quell' nomo gil disse, Tu non mrsi più chiamato lacob, anzi Is-rael: conclosiscosachè tu sij stato prode, e valente con Iddio, e con gli nombni, ed abbl vinto.

29 E Iacob lo domandò, e gli disse, Deh, dichiarami il tuo nome. Ed egli disse, Perchè domandi del mio nome ? E quivi lo benedisse.

30 E Iacob pose nome a quel luogo Peniel: perciochè disse, Io ho veduto Iddio a faccia a faccia: e pur la vita m'è stata salvata. 31 E'l sole gli al levò come fu pas-

sato Peniel: ed egli zoppicava del-

la coecia.

32 Perciò i figliuoli d'Israel non mangiano fino ad oggi del muscolo della commessura deil' anca ch'é sopra la giuntura della coscia : perciochè quell' uomo toccò la giun-tura della coscia di Iacob, al muscolo della commessura dell' anca-

CAP. XXXIII.

DOI Iacob alzò gli occhi, e riguardò: ed ecco, Esau veniva, menando seco quattrocent' uomini. Ed egli spartì i fanciulli in tre schiere, sotto Lea, sotto Rachel, e sotto le due serve.

2 E mise le serve, e i lor figliuoli, davanti: e Lea, e i suoi figliuoli appresso: e Rachel, e Iosef, gli ul-

tími.

3 Ed egli passò davanti a loro, e s'inchinò sette volte a terra, finche

fu presso al suo fratello. 4 Ed Essu gli corse incontro, e

l'abbracció, e gli si gittò al collo, e lo bació: ed amendue piansero. 5 Ed Esau alzò gli occhi, e vide quelle donne, e que' fanciulli, e

disse, Che ti son costoro? E Iacob disse, Sono i fanciulli, ch'Iddio ha donati al tuo servitore.

6 E le serve s'accostarono, co' lor

figliuoli: e s'inchinarono.

7 Poi Lea s'accostò. co' s 7 Poi Lea s'accostò, co' suoi figli-uoli, e s'inchinarono. Poi s'accostò

Iosef, e Rachel, e s'inchinarono. 8 Ed Esau disse a Iacob, Che vuoi far di tutta quell' oste ch'io ho scontrata? Ed egli disse, Io l'ho mandata per trovar grazia appo'l mio signore.

9 Ed Esau disse, Io n'ho assai, fratel mio: tienti per te ciò ch'é tuo. 10 Ma Iacob disse, Deh no: se ora io ho trovato grazia appo te, prendi dalla mia mano il mio presente: conciosiacosachè perciò lo abbia veduta la tua faccia, il che m'è stato come se avessi veduta la faccia di

Dio: e tu m'hai gradito. 11 Deh, prendi 'l mio presente, che t'è stato condotto: perciochè Iddio m'è stato liberal donatore, ed lo ho di tutto. E gli fece forza,

a) ch'egli lo prese. 12 Poi Esau disse, Partiamoci, ed andiamocene: ed io taccompagnerò.

31

# GENESI, XXXIII. XXXIV.

13 Ma Iacob gli disse, Ben rico- | nosce il mio signore che questi fan-ciulli son teneri: ed io ho le mie pecore, e le mie vacche pregne : e se sono spinte innanzi pure un

giorno, tutta la greggia morra. 14 Deh, passi il mio signore davanti al suo servitore, ed io mi condurrò pian piano, al passo di questo bestiame, ch'é davanti a me, e di questi fanciulli, fin ch'io arrivi

al mío signore in Seir. 15 Ed Esau disse, Deh, lascia ch'io faccia restar teco della gente ch'è meco. Ma Iacob disse, Perchè questo? lascia ch'io ottenga questa grazia dal mio signore.

16 Esau adunque in quel di se ne ritornò verso Seir, per lo suo camino

17 E Iacob parti, e venne in Succot, e s'edifico una casa, e fece delle capanne per lo suo bestiame: perpose nome a quel luogo Succot.

18 Poi Iacob arrivò sano e salvo nella città di Sichem, nel paese di Canaan, tornando di Paddan-aram: e tese i suoi padiglioni davanti alla città.

19 E comperò da' figliuoli d'Hemor, padre di Sichem, per cento pezze di moneta, la parte del campo, ove avea tesi i suoi padiglioni. 20 E rizzò un' altare, e lo nominò Iddio, l'Iddio d'Israel.

CAP. XXXIV.

OR Dina, figliuola di Lea. quale ella avea partorita a lacob, uscì fuori per veder le donne

del paese.

2 É Sichem, figliuolo d'Hemor,
Hivveo, principe del paese, vedutala, la rapì, e si giacque con lei, e

la sforzò.

3 E l'animo suo s'apprese a Dina, figliuola di Iacob: ed amò quella giovane, e la racconsolò.

4 Poi disse ad Hemor, suo padre,

Prendimi questa giovane per mo-

glic.

5 E Iacob intese che Sichem avea contaminata Dina, sua figliuola: ed essendo i suoi figliuoli a campi col suo bestiame, l'acob si tacque

fin che fosser venuti.

6 Ed Hemor, padre di Sichem, venne a Iacob, per palarne con lui. 7 E quando i agliuoli di Iacob ebbero inteso il fatto, se ne vennero da' campi : e quegli uomini furono addolorati, e gravemente adirati, che colui avesse commessa villania Israel, giacendosi con la figliuola di Iacob : il che non si coneniva fare.

8 Ed Hemor parlò con loro : dicendo, Sichem, mio figliuolo, ha posto il suo amore alla figliuola di casa vostra: deh, dategliela per moglie.

9 Ed imparentatevi con noi: da-

teci le voetre figiluole, e prendetevi le nostre.

10 Ed abitate con noi: e'l paese sarà a vostro comando: dimorateri, e trafficatevi, ed acquistate

delle possessioni in esso. 11 Sichem ancora disse al padre, ed a' fratelli d'essa, *Lasciate* ch'io trovi grazia appo voi: ed lo darò

ciò che mi direte.

12 Imponetemi pur gran dote, e presenti, ed io gli darò, secondo che mi direte: e datemi la fanciulla per moglie

13 E i figliuoli di Iacobrisposero a Sichem, ed ad Hemor, suo padre, con inganno, e lo trattemero con parole: perciochè egli avea conta-minata Dina, lor sorella. 14 E disser loro, Noi non possiam

far questa cosa, di dar la nostra sorella ad un' uomo incircunciso: perciochè il prepusio ci è cosa vi-

tuperosa.

15 Ma pur vi compiaceremo con questo, che voi siste come noi, circuncidendosi ogni maschio d'infra

16 Allora noi vi daremo le nostre figliuole, e ci prenderemo le vostre, ed abiteremo con voi, e divente-

remo uno stesso popolo.

17 Ma, se voi non ci acconsentite di circuncidervi, noi prenderemo la nostra fanciulla, e ce n'andremo. 18 E le lor parole piacquero ad He-mor, ed a Sichem, figliuolo d'Hemor. 19 E quel giovane non induglo il far questa cosa: perciochè egli por-tava affezione alla figliuola di Is-

cob: ed egli era il più onorato di tutta la casa di suo padre. 20 Ed Hemor, e Sichem, suo fi-

gliuolo, vennero alla porta della città, e parlarono agli uomini della

lor città : dicendo,

21 Questi uomini vivono pacificamente con noi, e dimoreranno nel paese, e vi trafficheranno: ed ecco, il paese è ampio assai per loro: c noi ci prenderemo le lor figliuole per mogli, e daremo loro le

22 Ma pure a questi patti ci compiaceranno d'abitar con noi, per diventare uno stesso popolo, ch'ogni maschio d'infra noi sia circunciso, sicome essi son circuncisi

23 II lor bestiame, e le lor facultà, e tutte le lor bestie non saranno elle nostre ? compiacciamo pur loo, ed essi abiteranno con noi. 24 E tutti quelli ch'uscivano per

la porta della lor città acconsenti-

rono loro: ed ogni maschio, d'infra tuttiquelli ch'uscivano per la porta della lor città, fu circunciso.

25 Ed al terzo giorno, mentre essi erano in dolore, due figliuoli di Ia-cob, Simeon, e Levi, fratelli di Di-na, presa ciascuno la sua spada assalirono a man salva la città, ed uccisero tutti i maschi

26 Uccisero ancora Hemor, e Sichem, suo figliuolo, mettendogli a fil di spada : e presero Dina della casa di Sichem, e se ne uscirono.

27 Dopo che coloro furono uccisi, copraggiumeero i figliuoli di lacob, e predarono la citta; perciochè la lor sorella era stata contaminata.

28 E presero le lor gregge, ed i loro armenti, ed i loro asini, e ciò ch'era nella città, e per li campi.

29 Così predarono tutte le facultà de' Sichemiti, e tutto ciò ch'era nelle case, e menarono prigioni i iccioli figliuoli, e le lor mogli.

30 E lacob disse a Simeon, ed a Levi. Voi m'avete messo in gran turbamento, rendendomi abbominevole agli abitanti di questo paese, a' Cananei, ed a' Ferezei : laonde, avendo io poca gente, essi si rau-neranno contra me, e mi percoteranno: e sarò distrutto io, e la mia famiglia.

31 Ed essi dissero, Avrebbe egli fatto della nostra sorella come d'u-

na meretrice?

CAP. XXXV.

ED Iddio disse a Iacob, Levati, vattene in Betel, e dimora quivi, e fa'un' altare all' Iddio, che t'apparve quando tu fuggivi per

tema d'Esau, tuo fratello. 2 E Iacob disse alla sua famiglia, ed a tutti coloro ch'erano con lui, Togliete via griddij stranieri che on fra voi, e purificatevi, e cam-

biatevi i vestimenti. 3 E noi ci leveremo, ed andremo in Betel : ed io farò quivi un' altare

all'iddio che m'ha risposto al gior-no della mia angoscia, ed è stato

meco per lo viaggio ch'lo ho fatto. 4 Ed essi diedero a Iacob tutti gliddi degli stranieri, ch'erano nelle lor mani, ed i monili ch'aveano agli

orecchi: e Iacob gli nascose sotto la quercia, ch'è vicina di Sichem.
5 Poi si partirono. E'i terror di Dio fu sopra le città ch'erano d'intorno a loro: laonde non persegui-rono i figliuoli di Iacob. 6 E Iacob, con tutta la gente ch'e-

re con lui, giunse a Luz, ch'é nel paese di Cansan, la quale è Betel. 7 Ed edificò quivi un'altare, e nominò quel luogo L'Iddio di Betel: Percioche quivi gli apparve Iddio, 33

quando egli si fuggiva per tema del

suo fratello. 8 E Debora, balia di Rebecca, morì, e fu seppellita al disotto di Betel, sotto una quercia, la quale

lacob nominò Quercia di pianto. 9 Ed Iddio apparve ancora a Ia-cob, quando egli veniva di Paddan-

aram, e lo benedisse.

10 Ed Iddio gli disse, Il tuo nome lacob: tu non sarai più nominato Iacob, anzi 'l tuo nome sarà Israel :

e gli pose nome Israel. 11 Oltra ciò Iddio gli disse. Io son l'Iddio Onnipotente: cresci, e multiplica: una nazione, anzi una rau-

nanza di nazioni, verra da te, e re usciranno da' tuoi lombi.

12 Ed io donerò a te, ed alla tua progenie dopo te, il paese ch'io diedi ad Abraham, ed ad Isaac.

13 Poi Iddio risali d'appresso a lui, nel luogo stesso dove egli avea

parlato con lui.

14 E Iacob rizzò un piliere di pietra nel luogo ove Iddio avea parlato con lui: e versò sopra esso una offerta da spandere, e vi sparse su dell' olio

15 Iacob adunque pose nome Betel a quel luogo, dove Iddio avea parlato con lui.

16 Pol Iacob, co' suoi, partì di Betel: e, restandovi ancora alquanto spazio di paese per arrivare in Efrata, Rachel partori, ed ebbe un duro parto. 17 E, mentre penava a partorire, la

levatrice le disse, Non temere : perciochè eccoti ancora un figliuolo.

18 E, come l'anima sua si partiva, (perciochè ella morì,) ella nome a quel figliuolo, Ben-oni: ma suo padre lo nominò Beniamin. 19 E Rachel mori, e fu seppellita

nella via d'Efrata, ch'e Bet-lehem. 20 E Iacob rizzò una pila sopra

la sepoltura d'essa. Quest' è la pi-la della sepoltura di Rachel, che dura infino al di d'oggi. 21 Ed Israel si parti, e tese i suoi

padiglioni di la da Migdal-eder. 22 Ed avvenne, mentre Israel abi-

tava in quel paese, che Ruben ando, e si giacque con Bilha, concubina di suo padre: ed Israel lo'ntese. 23 Or i figliuoli di Iacob furono

24 I figliuoli di Lea furono Ru-ben, primogenito di Iscob, e Simeon, e Levi, e Giuda, ed Issacar, e Zabulon.

25 Ed i figliuoli di Rachel furono

Iosef, e Beniamin. 26 Ed i figliuoli di Bilha, serva di Rachel, furono Dan, e Neftali. 27 Ed i figliuoli di Zilpa, serva di

Lea, furono Gad, ed Aser. Questi C 3

### GENESI, XXXV. XXXVI.

sono i figliuoli di Iacob, i quali gli | mogenito d'Esau, il duca Teman,

nacquero in Paddan-aram. 28 E Iacob arrivò ad Isaac, suo padre, in Mamre, nella città d'Arba, ch'é Hebron, ove Abraham, ed

Isaac, erano dimorati. 29 Or il tempo della vita d'Isasc

fu di centottant' anni. 30 Poi Isaac trapassò, e morì, e

fu raccolto a' suoi popoli, vecchio, e sazio di giorni. Ed Esau, e la-cob, suoi figliuoli, lo seppellirono.

CAP. XXXVI. R queste son le generazioni d'Esau, ch'é Edom.

2 Esau prese le sue mogli d'infra le figliuole de Cananei: Ada, figliuola d'Elon Hitteo : ed Oholibama, figliuola d'Ana, e figliuola di Sibon Hivveo.

3 E Basemat, figliuola d'Ismael, sorella di Nebaiot.

4 Ed Ada partori ad Esau Elifaz: e Basemat partori Retiel.
5 Ed Oholibama partori Ieus, e

Ialam, e Cora. Questi sono i figliuoli d'Esau, che gli nacquero

nel passe di Canaan.
6 Ed Esau prese le sue mogli, ed i suoi figliuoli, e le sue figliuole, e tutte le persone di casa sua, e le sue gregge, e tutte le sue bestie, e tutte le sue facultà, ch'egli avea acquistate nel paese di Canaan : ed andò nel paese, lungi da Iacob, suo fratello.

7 Perciochè le lor facultà erano troppo grandi, per poter dimorare insieme: e'l paese, nel quale abitavano come forestieri, non gli poteva comportare, per cagion de'

lor bestiami. 8 Ed Esau abitò nella montagna

di Seir. Esau è Edom.

9 E queste son le generazioni d'Esau, padre degl'Idumei, nella montagna di Seir.

10 Questi sono i nomi de' figliuoli d'Esau Elifaz, figliuolo d'Ada, mo-

glie d'Esau : e Retiel, figliuolo di Basemat, moglie d'Esau

11 Ed i figliuoli d'Elifaz furono Teman, Omar, Sefo, Gatam, e Chenaz. 12 É Timna fu concubina d'Elifaz, figliuolo d'Esau, e gli partori Amalec. Questi furono i figliuoli d'Ada, moglie d'Esau.

13 E questi furono i figliuoli di Retiel, Nahat, e Zera, e Samma, e Missa. Questi furono i figliuoli di

Basemat, moglie d'Esau.

14 E questi furono i figliuoli d'Oholibama, figiluola d'Ana, figliuola di Sibon, moglie d'Esau. Ella par-tori ad Esau Ieus, Ialam, e Cora. 15 Questi sono i duchi de' figliuoli d'Esau: de figliuoli d'Elifaz, pri-

il duca Omar, il duca Sefo, il duca 16 Il duca Cora, il duca Gatam, Il

duca Amalec. Questi furono i du-chi della linea d'Elifaz, nel paese degl' Idumei. Essi furono de' fi-

gliuoli d'Ada.

17 E questi furono i duchi de' fi-gliuoli di Retiel, figliuolo d'Esau: il duca Nahat, il duca Zera, il duca Samma, il duca Mizza. Questi furono i duchi della linea di Retiel, nel paese degl'Idumei. Questi furono de' figliuoli di Basemat, moglie d'Esau.

18 E questi furono de' figliuoli d'Oholibama, moglie d'Esau : 'il duca Ieus, il duca Ialam, il duca Cora. uesti furono i duchi de' figliuoli d'Oholibama, figliuola d'Ana, mo-

glie d'Esau. 19 Questi furono i figliuoli d'Esau. ch' è Edom : e questi furono i du

chi d'infra loro.

20 Questi furono i figliuoli di Seir Horeo, i quali abitavano in quel paese: cioè, Lotan, e Sobal, e Sibon, ed Ana:

21 E Dison, ed Eser, e Disan. Questi furono i duchi degli Horei. figliuoli di Seir, nel paese degl'Idumei.

22 Ed i figliuoli di Lotan furono Hori, ed Hemam: e la sorella di Lotan fu Timna.

23 E questi furono i figliuoli di Sobal, cioc, Alvan, e Manahat, ed

Ebal, e Sefo, ed Onam. 24 E questi furono i figliuoli di Sibon, Ala, ed Ana. Questo Ana fu colui che fu inventore de' muli nel diserto, mentre pasturava gli asini di Sibon, suo padre.

25 E questi furono i figliuoli d'Ana, Dison, ed Oholibama, figliuola d'Ana.

26 E questi furono i figliuoli di Disan, Hemdan, ed Esban, ed Itran, e Cheran.

27 Questi furono i figliuoli d'Eser, cioè, Bilhan, e Zaavan, ed Aran.

28 Questi furono i figliuoli di Di-san, ciot, Us, ed Aran.

29 Questi furono i duchi degli Ho-rei: il duca Lotan, il duca Sobal, il duca Sibon, il duca Ana:

30 Il duca Dison, il duca Eser, il duca Disan. Questi furono i duchi degli Horei, secondo'l numero de lor duchi nel paese di Seir. 31 E questi furono i re, che re-

narono nel paese d'Idumes, avanti che re alcuno regnasse sopra i figliuoli d'Israel. 32 Bela, figliuolo di Beor, regnò

in Idumea : e'l nome della sua città *era* Dinhaba.

## GENESI, XXXVI. XXXVII.

33 E. morto Bela, Iobab, figliuolo di Zera, da Bosra, regnò in luogo

34 E. morto Iobab, Husam, del paese de' Temaniti, regnò in luo-

35 E, morto Husam, Hadad, fidinolo di Bedad, il qual percosse i fadianiti nel territorio di Moab, regnò in luogo suo: e'i nome della sua città era Avit.

36 E, morto Hadad, Samla, da

Masreca, regnò in luogo suo. 37 E, morto Samla, Saul, da Rehobot del Fiume, regno in luogo 38 E, morto Saul, Baal-hanan, fi-

glinolo d'Actor, regnò in luogo suo. 39 E. morto Baal-hanan, figliuolo d'Actor, Hadar regnò in luogo suo: il nome della cui città era Pau: e'l nome della sua moglie era Mebetabeel, figliuola di Matred, fi-giiuola di Mesahab.

10 E questi sono i nomi de' duchi d Esau, per le lor famiglie, secondo i lor luoghi, nominati de' lor nomi: il duca Timna, il duca Alva, il duca letet:

4I Il duca Oholibama, il duca Ela, il duca Pinon:

42 Il duca Chenaz, il duca Te-

man, il duca Mibsar : 43 liduca Magdiel, e'lduca Iram. Questi furono i duchi degl' Idumei, spartiti secondo le loro abitazioni, nel paese della lor possessione. Così

CAP. XXXVII.

Essu fu padre degl' Idumei.

OR Iacob abito nel paese dove suo padre era andato peregrinando, nel paese di Canaan. 2 K le generazioni di Iacob furono Iosef, essendo giovane,

età di diciasette anni, pasturava le gregge, co' suoi fratelli, co' fi-giuoli di Bilha, e co' figliuoli di Zilpa, mogli di suo padre. Ed egli rapportava al padre loro la mala fama ch'andava attorno di

mate.

3 Or Israel amava Iosef, più che tutti gli altri suoi figliuoli: perciochè gli era nato nella sua vec-chierra, e gli fece una giubba ver-

Ed i suoi fratelli, veggendo the'l padre loro l'amava phi che tutti i suoi fratelli, l'odiavano, e non potevano pariar con lui in Ce.

5 E losef sognò un sogno, ed egli lo racconto a suoi fratelli: ed essi l'odiarono vie maggiormente. 6 Egli adunque disse loro, Deh, udite questo sogno ch'io ho so-

Regneresti tu pur sopra noi? si-gnoreggeresti tu pur sopra noi? Essi adunque l'odiarono vie maggiormente per li suoi sogni, e per le sue parofe.

9 Ed egli sognò ancora un altro sogno, e lo raccontò a' suoi fratelli, dicendo: Ecco, io ho sognato ancora un sogno: ed ecco, il sole, e la luna, ed undici stelle, mi s'inchinavano.

7 Ecco, noi legavamo i covoni in

mezzo d'un campo: ed ecco, il mio covone si levò su, ed anche si tenne ritto: ed ecco, i vostri co-

voni furono d'intorno al mio covone, e gli s'inchinarono.

8 Ed i suoi fratelli gli dissero,

10 Ed egli lo raccontò a suo padre, e a' suoi fratelli. E suo padre lo sgridò, e gli disse, Quale è questo sogno che tu hai sognato? avremo noi, io, e tua madre, ed i tuoi fratelli, pure a venire ad inchinarci a te a terra?

11 Ed i suoi fratelli gli portavano invidia: ma suo padre riserbava

appo sè queste parôle. 12 Or i suoi fratelli andarono a pasturar le gregge del padre loro in Sichem.

13 Ed Israel disse a Iosef, I tuoi fratelli non pasturano essi in Si-chem! Vieni ed io ti manderò a loro. Ed egli disse, Eccomi. 14 Ed esso gli disse, Or va', e vedi se i tuoi fratelli, e le gregge, stanno

bene, e rapportamelo. Così lo mandò dalla Valle d'Hebron. ed egli venne in Sichem.

I5 Ed un' nomo lo trovò, ch'egli andava errando per li campi: e quell' uomo lo domandò, e gli disse, Che cerchi?

16 Ed egli disse, Io cerco i miei fratelli: deh, insegnami dove essi

pasturano.

17 E quell' nomo gli disse, Essi son partiti di qui: perciochè io gli udli che dicevano, Andiamocene in Dotain. losef adunque andò dietro a' suoi fratelli, e gli trovò in Dotain.

18 Ed essi lo videro da lungi: ed, avanti che s'appressasse a loro, macchinarono contra lui, per uc-

ciderlo.

19 E dissero l'uno all' altro, Ecco, cotesto sognatore viene

20 Ora dunque venite, ed uccidiamolo: e poi gittiamolo in una di

queste fosse: e noi diremo che una mala bestia l'ha divorato: e ve dremo che diverranno i suoi sogni. 21 Ma Ruben, udendo questo, lo riscosse dalle lor mani, e disse,

Non percotiamolo a morte. 22 Ruben ancora disse loro, Non ispandete il sangue: gittatelo in quella fossa ch'e nel diserto, ma non gli mettete la mano addosso: per riscuoterlo dalle lor mani, e per rimenarlo a suo padre.

23 E, quando Iosef fu venuto a' suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua giubba, di quella giubba vergata ch'egli avea indosso.

24 Poi lo presero, e lo gittarono in quella fossa: or la fossa era vota, e non v'era acqua alcuna dentro. 25 Poi s'assettarono per prender cibo, ed alzarono gli occhl, e videro una caravana d'Ismaeliti che veniva di Galaad, i cui camelli erano carichi di cose preziose, di balsamo, e di mirra: ed essi andavano per portar quelle cose in E-

gitto.

26 E Giuda disse a' suoi fratelli,
faremo, quando Che guadagno faremo, quando avremo ucciso il nostro fratello, ed avremo occultato il suo sangue? 27 Venite, vendiamolo a cotesti

Ismaeliti, e non mettiamogli la mano addosso: perciochè egli d nostro fratello, nostra carne. Ed i suoi fratelli *gli* acconsentirono.

28 E come que' mercatanti Madianiti passavano, essi trassero e fecero salir Iosef fuor di quella fossa, e per venti sicli d'argento lo vendettero a quegl' Ismaeliti : ed essi lo menarono in Egitto.

29 Or Ruben tornò alla fossa, ed ecco, Iosef non v'era più: ed egli stracciò i suoi vestimenti.

30 E tornò a' suoi fratelli, e disse. Il fanciullo non si trova: ed io. dove andrò io?

31 Ed essi presero la giubba di losef: e scannarono un becco, e tinsero quella col sangue.

32 E mandarono a portar quella giubba vergata al padre loro, ed a dirgli, Noi abbiam trovata questa giubba : riconosci ora se è la giubba del tuo figliuolo, o no.

33 Ed egli la riconobbe, e disse, Quest'e la giubba del mio figliuolo: una mala bestia l'ha divorato: losef per certo è stato lacerato.

34 E Iacob stracciò i suoi vestimenti, e si mise un sacco sopra i lombi, e fece cordoglio del suo figliuolo per molti giorni. 35 E tutti i suoi figliuoli, e tutte

le sue figliuole, si levarono per consolario: ma egli riflutò d'esser consolato, e disse, Certo io scenderò con cordoglio al mio figliuolo nel sepoloro. E suo padre lo pianse. 36 E que Madianiti, menato Iosef in Egitto, lo vendettero a Potifar, Eunuco di Faraone, Capitan delle guardie.

CAP. XXXVIII.

avenne in quel tempo, che Giuda discese d'appresso a' suoi fratelli, e si ridusse ad albergare in casa d'un' uomo Adullamita, il cui nome *era* Hira.

2 E Giuda vide quivi una figliuola d'un' uomo Cananeo, il nome del quale era Sua : ed egli la prese

per moglie, ed entrò da lei. 3 Ed ella concepette, e partori

un figliuolo, al quale Giuda pose nome Er. 4 Poi ella concepette ancora, e

partori un figliuolo, e gli pose nome Onan.

5 Ed ella partori ancora un fi-gliuolo, e gli pose nome Sela: or Giuda era in Chezib, quando ella lo partori.
6 E Giuda prese una moglie ad

Er, suo primogenito, il cui nome era Tamar.

Ma Er, primogenito di Giuda, dispiacque al Signore, e'l Signore lo fece morire

8 E Giuda disse ad Onan, Entra dalla moglie del tuo fratello, e sposala per ragion di consunguinità, e suscita progenie al tuo fratello. 9 Ma Onan, sapendo che quella

progenie non sarebbe sua, quando entrava dalla moglie del suo fratello, si corrompeva in terra, per

non dar progenie al suo fratello. 10 E ciò ch'egli faceva dispiacque al Signore: ed egli fece morire ancora lui.

11 E Giuda disse a Tamar, sua nuora, Stattene vedova in casa di tuo padre, fin che Sela, mio figliuolo, sia divenuto grande: per-ciochè egli diceva, E' si convien provedere che costui ancora non muoia, come i suoi fratelli. mar adunque se n'andò, e dimorò

in casa di suo padre. 12 E, dopo molti giorni, morì la figliuola di Sua, moglie di Giuda : e, dopo che Giuda si fu consolato, sali in Timna, con Hira Aduliamita, suo famigliare amico,

tonditori delle sue pecore.

13 Ed e' fu rapportato a Tamar, e detto, Ecco, il tuo suocero sale in Timna, per tonder le sue pecore.

14 Allora ella si levò d'addosso di abiti suoi vedovili, e si coperse d'un velo, e se ne turò il viso, e si pose a sedere in una forca di via, ch'e in su la strada, traendo verso Timna: perciochè vedeva che Sela era divenuto grande, e pure ella non gli era data per moglie. 15 È Giuda la vide, e stimò lei

essere una meretrice: conciofossecosach'ella avesse coperto il viso. 16 E, stornatosi verso lei in su la

## GENESI, XXXVIII. XXXIX.

entri da te : (perciochè egli non sapeva ch'ella fosse sua nuora: Ed ella gli disse, Che mi darai, perchè tu entri da me?

17 Ed egli le disse, Io ti manderò un capretto della greggia. Ed ella disse, Mi darai tu un pegno, fin che tu me l'abbi mandato?

18 Ed egli disse, Qual pegno ti larò io? Ed ella disse, Il tuo darò io? suggello, e la tua benda, e'i tuo bastone, che tu hai in mano. egli le diede quelle cose, ed entrò

da lei, ed ella concepette di lui. 19 Poi si levò, e se n'andò, e si levò d'addosso il suo velo, e si rivestì i suoi abiti vedovili.

20 E Giuda mandò il capretto per le mani di quell' Aduliamita, suo famigliare amico, per ritrarre il pegno da quella donna: ma egli

non la trovò. 21 E ne domandò gli uomini del luogo dove era stata, dicendo: Dove è quella meretrice ch'era in questa forca di via in su la strada? Èd essi risposero, Qui non è stata

alcuna meretrice. 22 Ed egli se ne ritornò a Giuda. e gli disse, Io non ho trovata colei : ed anche gli uomini di quel luogo whanno detto. Qui non è stata alcuna meretrice.

23 E Giuda disse, Tengasi pure il egno, che talora noi non siamo in isprezzo: ecco, io le ho mandato questo capretto; ma tu non

Thai trovata. 24 Or intorno a tre mesi appresso. fu rapportato, e detto a Giuda, Tamar, tua nuora, ha fornicato, ed anche ecco, è gravida di fornicasioni. E Giuda disse, Menatela

fuori, e sia arsa. 25 Come era menata fuori, mandò a dire al suo suocero, lo son gravida di colui al quale appartengono queste cose. Gli mandò ancora a dire. Riconosci ora di cui è questo suggello, e queste bende, e

questo bastone.

26 E Giuda riconobbe quelle cose. e diese, Ell' è più giusta di me: concioniacosach'ella abbia fatto questo, perciochè io non l'ho data per mo-Ed egli glie a Sela, mio figliuolo. non la conobbe più da indi innanzi. 27 Or avenne ch'al tempo ch'ella dovea partorire, ecco, avea due

gemelli in corpo. 28 E, mentre partoriva, l'uno porse la mano: e la levatrice la prese, e vi legò dello scarlatto sopra : dicendo, Costui è uscito il primo.

29 Ma avenne ch'egli ritrasse la mano: ed ecco, il suo fratello uscì

via, le disse, Deh, permetti ch'io | fuori: e la levatrice disse. Qual rottura hai tu fatta? la rottura sia sopra te; e gli fu posto nome Fares. 30 Poi usci il suo fratello ch'aves lo scarlatto sopra la mano: e gli fu posto nome Zara.

CAP. XXXIX.

R, essendo stato Iosef menato in Egitto, Potifar, Eunuco di Faraone, Capitan delle guardie, uomo Egizio, lo comperò da quegl'Ismaeliti, che l'aveano menato.

2 E'l Signore fu con Iosef: e fu uomo che andava prosperando: e stette in casa del suo signore Egizio.

3 E'l suo signore vide che'l Signore era con lui, e che'l Signore gli prosperava nelle mani tutto ciò ch'egli faceva.

4 Laonde Iosef venne in grazia. d'esso e gli serviva : ed egli lo costituì sopra tutta la sua casa, e gli diede in mano tutto ciò ch'egli

ayea.
5 E da che quell' Egizio l'ebbe costituito sopra la sua casa, e sopra tutto ciò ch'egli avea, il Signor benedisse la casa d'esso, per amor di Iosef: e la benedizione del Signore fu sopra tutto ciò ch'egli avea in casa, e ne' campi.

6 Ed cgli rimise nelle mani di Iosef tutto ciò ch'egli avea, e non tenea ragion con lui di cosa alcuna. salvo del suo mangiare. Or losef era formoso, e di bell' aspetto.

7 Ed avvenne, dopo queste cose, che la moglie del Signore di Iosef gli pose l'occhio addosso, e gli

isse, Glaciti meco. 8 Ma egli il ricusò, e disse alla moglie del suo signore, Ecco, il mio signore non tiene ragione meco di cosa alcuna che sia in casa, e m'ha dato in mano tutto ciò ch'egli ha.

9 Egli stesso non è più grande di me in questa casa, e non m'ha divietato null' altro che te: perclochè tu sei sua moglie: come dunque farei questo gran male, e peccherei contr'a Dio.

10 E, benchè ella gliene parlasse ogni giorno, non però le accon-sentì di giacerlesi allato, per esser

con lei. Il Or avvenne un giorno, che, essendo egli entrato in casa per far sue faccende, e non essendovi alcuno della gente di casa ivi in

12 Ella, presolo per lo vestimento, gli disse, Giaciti meco. Ma egli, lasciatole il suo vestimento in mano, se ne fuggi e se n'usci fuori. 13 E, quando ella vide ch'egli le

avea lasciato il suo vestimento in i

mano, e che se n'era fuggito fuori: 14 Chiamò la gente di casa sua, e disse loro, Vedete, egli ci ha menato in casa un' uomo Ebreo per ischernirci: esso venne a me per giacersi meco: ma io gridal ad alta voce.

15 E come egli udi ch'io avea alzata la voce, e gridava, lasciò il suo vestimento appresso a me, e se ne fuggì, e se n'uscì fuori. 16 Ed ella ripose il vestimento

di losef appo se, fin che'l signore

d'esso fosse tornato in casa sua. 17 Poi gli parlò in questa maniera: Quel servo Ebreo che tu ci menasti venne a me per ischernirmi.

18 Ma, come io ebbi alzata la voce, ed ebbi gridato, egli lasciò il suo vestimento appresso a me, e se ne fuggì fuori.

19 E quando il signore di Iosef ebbe intese le parole che sua moglie gli diceva, cioè, Il tuo servo m'ha fatte cotali cose, s'accese

nell' ira. 20 E'l signore di Iosef lo prese, e lo mise nel Torrione, ch'era il luogo dove i prigioni del re evano incarcerati: ed egil fu ivi nel Tor-

rione. 21 E'l Signore fu con Iosef, e spiezò la *sua* benignità inverso lui, e lo rendette grazioso al prigioniere. 22 E'l prigioniere diede in mano a losef tutti i prigioni ch'erano nel Torrione: ed egli faceva tutto ciò

che vi s'avea a fare. 23 Il prigioniere non riguardava a cosa alcuna ch'egli avesse nelle mani: perciochè il Signore era con lui: e'l Signore prosperava tutto quello ch'egli faceva.

CAP. XL.

OR, dopo queste cose, avvenne che'l coppiere del re d'Egitto,

ce'l panattiere, peccarono contra'i re d'Egitto, lor signore. 2 E Faranone si crucciò grave-mente contr'a que' suoi due Eu-nuchi: cloè, contr'al coppler mag-giore, e contr'al panattier mag-

3 E gli fece mettere in prigione in casa del Capitan delle guardie, nel Torrione, nello stesso luogo ove Iosef era incarcerato.

4 E'l Capitan delle guardie commise a losef d'esser con loro : ed egli gli serviva. Ed essi furono

un' anno in prigione.

5 Ed amendue, il coppiere, e'l panattiere del re d'Egitto, ch'erano incarcerati nel Torrione, sogna-rono ciascuno un sogno in una stessa notte, conveniente all'interpretazione che ne fu data a

ciaecun d'essi.

6 E losef, venuto la mattina a loro, gli riguardò: ed ecco, *eramo* conturbati

7 Ed egli domandò quegli Eunu-chi di Faraone, ch'erano seco in prigione, in casa del suo signore : dicendo, Perchè sono oggi le vostre facce meste?

8 Ed essi gli dissero, Noi abbiam sognato ciascun' un sogno, e non v'e alcuno che ce l'interpreti. E losef disse loro, Le interpretazioni non appartengone esse a Dio? deh, raccontatemegli.

9 E'l coppier maggiore raccontò a losef il suo sogno, e gli disse, E' mi pareva nel mio sogno di ve-

der davanti a me una vite. 10 Ed in quella vite erano tre tralci: e parve ch'ella germoglias-se, poi che fiorisse, ed in fine che i suoi grappoli maturassero l'uve. Il Ed io sves la coppa di Fara-

one in mano: e prendeva quell'uve, e le spremeva nella coppa di Faraone, e dava la coppa in mano a Faraone.

12 E losef gli disse, Quest' è l'interpretazione di cotesto sogno: I

tre tralci son tre giorni.

13 Fra qui e tre giorni, Faraone, rivedendo la sua famiglia, ti rassegnerà, e ti rimetterà nel tuo stato : e tu porgerai in mano a Faraone la sua coppa, secondo'l tuo primiero ufficio, quando eri suo coppiere.

14 Ma abbi appo te memoria di me, quando avrai del bene: ed usa, ti prego, benignità inverso me, e fa' menzion di me a Faraone, e fa' ch'io esca fuor di questa casa.

15 Perciochè in verità io sono stato rubato dal paese degli Ebrei: ed anche qui non ho fatto nulla, perchè io dovessi esser messo in questa fossa.

16 E'l panattier maggiore, veggendo che losef avea interpretato il sogno di colui in bene, disse a losef, A me ancora pareva nel mio sogno d'aver tre panieri bian-

chi in su la testa. 17 E nel più alto paniere v'erano di tutte le vivande di Faraone, di lavoro di fornaio: e gli uccelli le mangiavano di dentro quel pa-

niere d'in sul mio capo. 18 E losef rispose, e disse, Quest' è l'interpretazione di cotesto sogno: I tre panieri son tre giorni

19 Fra qui e tre giorni, Faraone, rivedendo la sua famiglia, ti casserà e ti torrà il tuo ufficio, e ti farà appiccare ad un legno, e gli uccelli ti mangeranno la curne

d'addosso. 20 Ed egli avvenne il terso gior-

no appresso, ch'era il giorno della | gl'interpreto, dando l'interpretanativita di Faraone, ch' egli fece nn convito a tutti i suoi servitori: e trovò fra' suoi servitori mssegnati, il Coppier maggiore, e'l Panattier maggiore.

21 Ed egli rimise il Coppier maggiore nel suo ufficio di coppiere: ed egli porse la coppa in mano a

22 Ma fece appiccare il Panattier maggiore, secondo l'interpreta-

zone che losef avea lor data. 23 El Coppler maggiore non si ricordò di losef: anzi lo dimenticò.

#### CAP. XLI.

ED avvenne in capo di due anni intieri che Faraone sognò, e gii pareva d'esser presso al fiume.

2 Ed ecco, dal fiume salivano sette vacche di bella apparenza. e grasse, e carnose, e pasturavano

nella giuncaia.

3 Poi ecco, dal fiume salivano sette altre vacche di brutta apparenza, e magre, e scarne : e si fermarono presso a quelle altre in su la riva del fiume.

4 E le vacche di brutta apparenra, e magre, e scarne, mangiarono

te sette vacche di bella apparenza, e grasse. E Faraone si risveglio.

5 Poi, raddormentatosi, sogno di nnovo: ed ecco, sette spighe prospere, e belle, salivano da gam bo.

6 Poi ecco, sett' altre spighe minute, ed arme dal vento Orientale, germogliavano dopo quelle.

7 E le spighe minute tranghiottirono le sette spighe prospere, e piene. E Faraone si risvegliò: ed

ecco un sogno.

8 E, venuta la mattina, lo spirito suo fu conturbato: e mandò a chiamar tutti i magi, ed i Savi d'Egitto, e racconto loro i suoi sogni : ma non vi fu alcuno che gli potesse interpretare a Faraone.

9 Allora il Coppler maggiore par-lò a Faraone: dicendo, lo mi ram-

memoro oggi i miei falli.

10 Farsone si crucciò già grave-mente contr'a' suoi servitori, e mise me, e'l Panattier maggiore in prigione in casa del Capitan delle guardie.

ll E sognammo egli, ed io, in una stessa notte ciascuno un sogno: noi sognammo ciascuno il suo sogno, conveniente all'interpreta one che ne fu data.

12 Or quivi con noi era un giovane Ebreo, servitor del Capitan delle guardie, al quale noi raccontameno i mostri sogni, ed egli ce

zione a ciascuno secondo'i suo

13 Ed avvenne che, secondo l'interpretazione ch'egli ci avea data, Faraone mi rimise nel mio stato, e fece appiccar quell' altro.

14 Allora Faraone mandò a chiamar losef, il quale prestamente fu tratto fuor della fossa: ed egli si tondè, e si cambiò i vestimenti.

e venne a Faraone.

15 E Faraone disse a Iosef, Io ho sognato un sogno, e non v'è niuno che l'interpreti: or io ho udito dir di te, che tu intendi i sogni, per interpretargli.

16 È losef rispose a Faraone: di-cendo, Fe altri che me: Iddio risponderà ciò che sarà per la pro-

sperità di Faraone.

17 E Faraone disse a Iosef, E' mi pareva nel mio sogno ch'io stava presso alla riva del fiume.

18 Ed ecco, dal fiume salivano sette vacche, grasse, e carnose, e di bella apparenza, e pasturavano

nella giuncaia. 19 Poi ecco, sett' altre vacche salivano dietro a quelle, magre, e di bruttissima apparenza, e scarne: io non ne vidi mai di così misere in tutto'l paese d'Egitto.

20 E le vacche magre, e misere, mangiarono le sette prime vacche

grasse.
21 E quelle entrarono loro in corpo: ma pur non se ne riconobbe nulla: conciofossecosachè fossero di così brutto aspetto, come prima-Ed io mi risvegliai.

22 E' mi parve ancora sognando veder sette spighe piene, e belle, che salivano da un gambo. 23 Poi ecco, sett altre spighe

aride, minute, arse dal vento Orientale, germogliarono dopo quelle. 24 E le spighe minute tranghiottirono le sette spighe belle.

ho detti questi sogni a' Magi: ma non v'è stato alcuno che me gli abbia saputi dicchiarare. 25 Allora Iosef disse a Faraone.

Ciò c'ha sognato Faraone è una stessa cosa. Iddio ha significato a Faraone ciò ch'egli è per fare. 26 Le sette vacche belle son set-

t'anni: e le sette spighe belle sono attresi sett' anni: l'uno e l'altro sogno sono una stessa cosa. 27 Parimente le sette vacche ma-

gre, e brutte, che salivano dopo quelle, son sett' anni: e le sette spighe vote, arse dal vento Orientale, saranno sett' anni di fame.

28 Quest' è quello ch'io ho detto Faraone, Ch' Iddio ha mostrato a Faraone ciò ch'egli è per fare.

29 Ecco, vengono sett'anni di | grande abbondanza in tutto'l paese

30 Pol. dopo quelli, verranno sett' anni di fame : e tutta quella abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto : e la fame consumerà il paese.

31 E quell' abbondanza non si conoscerà nel paese, per cagion di quella fame *che verrà* appresso:

perciochè ella sarà molto aspra. 32 E quant è a ciò che i sogno è stato reiterato per due volte a Faraone, ciò è avvenuto, perchè la co-sa è determinata da Dio: ed Iddio l'eseguirà tosto.

33 Ora dunque proveggasi Faraone d'un' uomo intendente, e savio, il quale egli costituisca sopra'l

paese d'Egitto.

34 Faraone faccia questo: ordini de' commessari nel paese: e fac-ciasi dare il quinto della rendita del paese d'Egitto, ne' sett' anni dell' abbondanza.

35 Ed adunino essi tutta la vittuaglia di questi sette buoni anni che vengono, ed ammassino il grano sotto la mano di Faraone, per vittuaglia nelle città: e lo con-

servino.

36 E quella vittuaglia sarà per provisione del paese, ne' sett' anni della fame che saranno nel paese d'Egitto: e'l paese non sara di-strutto per la fame.

37 E la cosa piacque a Faraone,

ed a tutti i suoi servitori. 38 E Faraone disse a' suoi servi-

tori, Potremmo noi trovare alcuno pari a costui, ch'é uomo in cui é lo Spirito di Dio? 39 E Faraone disse a Iosef, Poi

ch' Iddio t'ha manifestato tutto questo, e' non v'è alcuno intendente, nè savio, come sei tu. 40 Tu sarai sopra la mia casa,

e tuttto'l mio popolo ti bacera in bocca: io non sarò più grande di te. salvo che nel trono.

41 Oltr'a clò Faraone disse a Iosef, Vedi, io ti costituisco sopra tutto'l paese d'Egitto. Faraone disse a

42 E Faraone si trasse il suo anello di mano, e lo mise in mano a losef, e lo fece vestir di vestimenti di bisso, e gli mise una collana d'oro in collo.

43 E lo fece salir sopra'l carro della seconda persona del suo re-gno: e si gridava davanti a lui, Ognuno s'inginocchi: e ch'egli lo costituiva sopra tutto'l paese

44 Faraone disse ancora a Iosef, Io son Faraone: niuno leverà il piè, nè la mano, in tutto'i paese

d'Egitto, senza te.

45 E Faraone pose nome a Iosef. Safenatpaanea: e gli diede per mo glie Asenat, figliuola di Potifera, Governatore d'On. E Iosef andò attorno per lo paese d'Egitto.

46 (Or losefera d'età di trent' anni, quando egli si presentò davanti a Faraone, re d'Egitto.) losef adunque si parti dal cospetto di Faraone, e passò per tutto'l paese d'E-

gitto. 47 E la terra produsse a menate,

ne' sett' anni dell' abbondanza. 48 E *losef* adunò tutta la vittuaglia di que' sett' anni, che furono nel paese d'Egitto: e la ripose nelle città : egli ripose in ciascuna tutta la vittuaglia del contado circonvicino.

49 Iosef adunque ammassò grano in grandissima quantità, come la rena del mare : tanto che si rimase d'annoverarlo: perciochè era in-

numerabile.

50 Or, avanti che venisse il primo anno della fame, nacquero a Iosef due figliuoli: i quali Asenat, figliuola di Potifera, Governatore d'On, gli partori. 51 E losef pose nome al primo-

genito Manasse: perciochè, disse egli, Iddio m'ha fatto dimenticare ogni affanno, e tutta la casa di mio

padre.

52 E pose nome al secondo Efraim : perclochè, disse egli, Iddio m'ha fatto fruttare nel paese della

mia afflizione.

53 Poi, finiti i sett' anni dell' abbondanza che fu nel paese d'Egitto : 54 Cominciarono a venire i sett' anni della fame, siccome Iosef avea detto: e vi fu fame per tutti i paesi: ma per tutto Egitto v'era dei pane.

55 Alla fine tutto'l paese d'Egitto fu anch'esso affamato, e'i popolo gridò a Faraone per del pane. Farsone disse a tutti gli Egizij, An-

date a losef, e fate ciò ch'egil vi dirà.
56 Ed essendo la fame per tutto l paese, losef aperse tutti i granal, e ne vendè agli Egizli. E la fame

s'aggravò nel paese d'Egitto. 57 Da ogni paese eziandio si veniva in Egitto a losef, per comperar del grano: perciochè la fame s'era aggravata per tutta la terra.

## CAP. XLII.

lacob, veggendo che v'era del Li grano a vendere in Egitto, disse a' suoi figliuoli, Perche state a riguardarvi l'un l'altro?

2 Poi disse, Ecco, io ho udito ch'in Egitto v'è del grano a vendere : scendete là, e comperatecene di là : 8 not viveremo, e non morremo. 3 E dieci de' fratelli di losef ace seso in Egitto, per comperar del

grano di la

4 Ma Iacob non mandò Beniamin, fratello di losef, co suoi fratelli: perciochè diceva, E si convien guardare che talora alcuna mor-

tale sciagura non gl' intervenga. 5 I figliuoli d'Israel adunque giunsero in Egitto, per comperar del rano, per messo altri che vi anavano : perciochè la fame era nel cese di Canaan.

6 Or losef, ch'era rettor del paese. vendeva il grano a ciascun popolo della terra. I fratelli di losef adunque, essendo giunti, s'inchinarono a lui, con la faccia verso terra.

7 E. come losef ebbe veduti i suoi. fratelli, gli riconobbe : ma pur s'infinee strano inverso loro, e parlò loro aspramente, e disse loro, Onde venite voi ? Ed essi dissero, Dal sese di Cansan, per comperar dela vittuaglia.

8 losef adunque riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobber lui. E losef si ricordò de' sogni ch'egii avea sognati di loro, e disse ioro, Voi *siete* spie : voi siete venuti per vedere i luoghi sforniti

del paese. 10 Ma essi dissero, No, signor mio: anni i tuoi servitori son ve-**Buti per comperar della vittuaglia**. 11 Noi siamo tutti figliuoli d'uno

ntesso uomo: noi siamo uomini leali: i tuoi servitori non furono

giammai spie. 12 Ed egli disse loro, No: anzi voi siete venuti per veder i luoghi sfor-

niti del pacec

13 Ed essi dissero, Noi, tuoi servitori, eravamo dodici fratelli, figliuoli d'uno stesso nomo, nel paese di Canaan: ed ecco, il minore è oggi con nostro padre, ed uno non

14 E losef disse loro, Quest' è pur quello ch'io v'ho detto, che voi

ete spie.

15 E' si farà prova di voi in quetto: Come vive Faraone, vol non partirete di qui, prima che'i vostro tratel minore sia venuto quà.

16 Mandate un di voi a prendere il vostro fratello; e voi restate qui incarcerati, e si farà prova delle rostre parole, se r'e in voi verità: e no, come vive Faraone, voi siete

spie.
17 E gli serrò in prigione, per tre di.
18 Ed al terno giorno, losef disse
tro, Fate questo, e voi viverete:

9 Se voi *siete uomini* leali, uno d voi fratelli rimanga incarcerato nella prigione dove siete stati posti, e voi altri andate, portatene del grano, secondo la necessità delle vostre case.

20 E menatemi il vostro fratel minore, e così e vostre parole sa-ranno verificate, e voi non mor-rete. Ed essi fecero così.
21 E dicevano l'uno all' altro:

Certamente noi siamo colpevoli intorno al nostro fratello: perciochè noi vedemmo l'angoscia dell'anima sua, quando egli ci suppli-cava, e non l'esaudinmo: perciò

è avvenuta questa angoscia a noi.
22 E Ruben rispose loro: dicendo. Non vi diceva io, Non peccate contr'al fanciullo? ma voi non mi voleste ascoltare: perciò altresì ecco, è domandata ragion del suo

sangue.

23 Or essi non sapevano che Iosef gl'intendesse: perciochè fra lo-

ro v'era un' interprete.

24 E losef si rivoltò indietro da loro, e pianse. Poi ritornò a loro, e parlò loro, e prese d'infra loro Simeon, il quale egli fece incarcerare in lor presenza.

25 Poi losef comandò che s'empiessero di grano le lor sacca, e che si rimettessero i danari di ciascun d'essi nel suo sacco, e che si desse loro provisione per lo viaggio.

E così fu foro fatto. 26 Ed essi, caricato sopra i loro asini il grano ch'aveano compe-

rato, si partirono di là. 27 E l'uno d'essi, aperto il suo sacco, per dar della pastura al suo asino nell' albergo, vide i suoi danari ch'erano alla bocca del suo

28 E disse a' suoi fratelli, I miei danari mi sono stati restituiti: ed anche eccogli nel mio sacco. E'l cuore isvenne loro, e si spaventarono, dicendo l'un' all' altro, Che cosa è questo ch'Iddio ci ha fatto?

29 Poi, venuti a Iacob, lor padre, nel paese di Canaan, gli raccontarono tutte le cose ch'erano loro in-

tervenute : dicendo, 30 Quell' uomo, che è rettor del

paese, ci ha parlato aspramente, e ci ha trattati di spie del paese. Not

31 E noi gli abbiam detto, siamo uomini leali: noi non fum-

mo giammai spie. 32 Noi eravamo dodici fratelli, figliuoli di nostro padre, e l'uno non è più; e'l minore è oggi con nostro padre, nel paese di Canaan.
 33 E quell' uomo, rettor del pae-

se, ci ha detto, Per questo conoscerò che voi siste uomini leali: lasciate un di voi fratelli appo me, e prendete quanto vi fa bisogno per la necessità delle vostre case ed andate.

34 E menatemi il vostro fratel minore: ed io conoscerò che voi non siete spie, anzi uomini leali: ed io vi renderò il vostro fratello, e voi potrete andare attorno trafficando per lo paese.

35 Or, come essi votavano le lor sacca, ecco, il sacchetto de' danari di ciascuno era nel suo sacco: ed essi, e'i padre loro, videro i sac-chetti de' lor danari, e temettero.

36 E Iacob, lor padre, disse loro, Voi m'avete orbato di figliuoli: Iosef non è più, Simeon non è più, ed ancora volete tormi Beniamin: tutte queste cose son contr'a me.

37 E Ruben disse a suo padre, Fa' morire i miei due figliuoli, se io non te lo riconduco : rimettilo nelle mie mani, ed io te lo ricondurrò.

38 Ma Iacob disse, Il mio figliuolo non iscenderà con voi: perciochè il suo fratello è morto, ed egli è rimaso solo: e, se gli avvenisse alcuna mortale sciagura per lo viaggio che farete, voi fareste scender la mia canutezza con cordoglio nel sepolero.

CAP. XLIII.

R la fame era grave nel paese. 2 E, dopo ch'essi ebber finito di mangiare il grano ch'aveano portato d'Egitto, il padre loro disse loro: Tornate a comperarci un poco di vittuaglia.

3 E Giuda gli disse, Quell' uomo ci ha espressamente protestato, e detto, Voi non vedrete la mia faccia, che'l vostro fratello non sia

con voi. 4 Se tu mandi il nostro fratello con noi, noi scenderemo, e ti com-

pereremo della vittuaglia. 5 Ma, se pur tu non vel mandi, noi non iscenderemo: perciochè quell' uomo ci ha detto, Voi non vedrete la mia faccia, che'l vostro

fratello non sia con voi. Ed Israel disse, Perchè m'avete voi fatto questa offesa, di dichia-rare a quell' uomo che avevate an-

cora un fratello? 7 Ed essi dissero, Quell' uomo ci domando partitamente di noi, e del nostro parentado: dicendo, Il

padre vostro vive egli ancora? avete voi alcun' altro fratello? E noi gliene demmo contezza, secondo quelle parole: potevamo noi in alcun modo sapere ch'egil direbbe, Fate venire il vostro fratello? 8 E Giuda disse ad Israel, suo pa-

dre, Lascia venire il giovane meco, e noi ci leveremo, ed andremo, e viveremo, e non morremo, e noi, e tu, e le nostre famiglie.

9 Io te lo sicuro : ridomandalo dalla mia mano: se io non tel riconduco, e non tel rappresento, io sarò colpevole inverso te in perpetuo. 10 Che se non ci fossimo indu-

giati, certo ora saremmo già ritor-

nati due volte. 11 Ed Israel, lor padre, disseloro, Se pur qui così bisogna fure, fate questo, Prendete delle più isquisite

cose di questo paese nelle vostre quell' uomo: un poco di balsamo, ed un poco di mele, e degli aromati, e della mirra, e de' pinocchi, e delle mandorle.

12 E pigliate in mano danari al doppio: riportate eziandio i danari che vi furono rimessi alla bocca de' vostri sacchi: forse fu errore. 13 E prendete il vostro fratello, e

levatevi, e ritornate a quell' uomo. 14 E facciavi l'Iddio Onnipotente trovar pietà appo quell' uomo, sì ch'egli vi rilasci il vostro altro fratello, e Beniamin: e se pure io

sarò orbato di figliuoli, sialo. 15 Quegli uomini adunque presero quel presente, presero exian-dio danari al doppio, e Beniamin : e, levatisi, scesero in Egitto, e si presentarono davanti a losei

16 E Iosef, veggendo Beniamin con loro, disse al suo mastro di casa, fena questi uomini dentr'alia caa, ed ammazza delle carni, ed apparecchiale: perciochè questi uomini mangeranno meco a meriggio.

17 E colui fece come losef avea. detto, e menò quegli uomini den-

tralla casa di Iosef.

18 E quegli uomini temettero perciò ch' crano menati dentr' alla casa di Iosef: e dissero, Noi siamo menati quà entro per que danari che ci furono tornati ne nostri sacchi la prima volta; aciochè egli si rivolti addosso a noi, e s'avventi contr' a noi, e ci prenda per servi, insieme co' nostri asini

19 Ed, accostatisi al mastro di casa di Iosef, gli parlarono in su

l'entrata della cass

20 E dissero, Ahi, signor mio: certo da principio noi scendemmo per comperar della vittuaglia.

21 Or avvenne, come fummo giunti all' albergo, che, aprendo i nostri sacchi, ecco, i danari di ciascun di noi erano alla bocca del suo sacco: i nostri danari v'erano appunto secondo'i lor peso: e noi gli abbiamo riportati con noi.

22 Abbiamo oltr' a ciò portati nel le nostre mani altri danari per comperar della vittuaglia : noi non sap-piamo chi mettesse i nostri danari

ne' nostri sacchi.

23 Ed egli disse loro, Datevi pace: non temiate: l'Iddio vostro, e l'Iddio del padre vostro, ha messo un tesom ne' vostri sacchi: i vostri danari mi vennero in mano. Poi se lor fuori Simeon.

24 E, menatigli dentro alla casa di losef, fece portar dell' acqua, ed essi si lavarono i piedi : ed egli diede della pastura a' loro asini.

25 Ed aspettando che Iosef venisse a meriggio, esg apparecchiarono quel presente: perciochè aveano inteso che resterebbero quivi a mangiare. 26 E quando Iosef fu venuto in

casa, essi gli porsero quel presente ch'aveano in mano, dentr' alla ca-

as : egi s'inchinarono ano in terra.

27 Ed egii gli domandò del lor
bene stare : e disse, il padre vostro,
quel vecchio di cui mi pariaste,
sta egii bene ? vive egil ancora ?

28 Ed essi dissero, Nostro padre, tuo servitore, sta bene: egli vive

ancora. E s'inchinarono, e gli fecero riverenza. 29 E *Iosef* alsò gli occhi, e vide Benjamin, suo fratello, figliuol di

sua madre, e disse, E' costui il vostro fratel minore, del qual mi par-

laste? Poi disse, Iddio ti sia favorevole, figliuol mio. 3) E losef si ritrasse prestamente : perciochè le sue viscere si riscaldavano inverso'l suo fratello: e cercando luogo per piagnere, se n'en-trò nella cameretta, e quivi pianse.

31 Poi, lavatosi il viso, usci fuori, e si fece forza, e disse, Recate le

32 Furono adunque recate le virande a lui da parte, a loro da parte, el agli Egizij che mangiavano con lui da parte: conciosiacosachè gli Egizij non possano mangiare con gli Ebrei : perciochè ciò è cosa abo-

minevole agli Egizij. 33 Essi adunque si posero a sedere nel suo cospetto, il primogenito, secondo l'ordine suo di primogenito: e'l minore, secondo l'ordine della sua età minore: e quegli uomini, maravigliandosi, si riguar-

davano l'un l'altro.

34 Ed egli prese de messi delle vivande d'appresso a sè, e le man-dò loro : e la parte di Beniamin fu cinque volte maggiore di quella di qualunque altro di loro. Ed essi bevvero, e goderono con lui.

CAP. XLIV.

Losef comando, e disse al suo mastro di casa, Empl le sacca di questi uomini di vittuaglia, quanto essi ne potranno portare: e ri metti i danari di ciascun d'essi alla

bocca del suo sacco. 2 Metti eziandio la mia coppa, quella coppa d'argento, alla bocca del sacco del minore, insieme co danari del suo grano. Ed egli fece

come Iosef gli avea detto. 3 In su lo schiarir della mattina,

quegli uomini furono accommiatati co' loro asini.

4 Essendo usciti fuor della città. *e* non essendo ancora lungi, losef disse al suo mastro di casa, Levati, persegui quegli uomini: e, quando tu gli avral aggiunti, di' loro, Perchè avete voi renduto mai per bene?

5 Non è quella la coppa, nella quale in ino signore suol bere, per la quale egli suole indovinare? voi avete malvagiamente operato in ciò ch'avete fatto.

6 Egli adunque gli aggiunse, e

disse loro quelle parole.

7 Ed essi gli dissero, Perchè dice il mio signore cotali parole? tolga Iddio che i tuoi servitori acciano una cotal cosa.

8 Ecco, noi ti riportammo dal paese di Canaan i danari ch'avevamo trovati alle bocche delle nostre sacca : come dunque avremmo noi rubato della casa del tuo si-

gnore oro, od argento? 9 Muola colui de' tuoi servitori. appo'l quale quella coppa sarà tro-

vata: ed oltr' a ciò noi saremo

servi al mio signore. 10 Ed egli disse, Quantunque ora fosse ragionevole di far secondo le vostre parole, pur nondimeno co-lui solo appo'l quale ella sarà trovata mi sarà servo, e voi altri sa-

rete sciolti. 11 E ciascun d'essi mise giù il

suo sacco in terra, e l'aperse. 12 E'il mastro di casa gli frugò tutti, cominciando dal sacco del maggiore, e finendo a *quel del* minore: e la coppa fu ritrovata nel sacco di Benjamin.

13 Allora essi stracciarono i lor vestimenti : e. caricato ciascuno il suo asino, tornarono nella città.

14 E Giuda, co' suoi fratelli, entrò nella casa di Iosef, il quale era ancora quivi: ed essi si gittarono in terra davanti a lui

15 E losef disse loro, Quale è que-sto atto che voi avete fatto ? non sapete voi ch' un par mio per certo

indovina i 16 E Giuda disse: Che diremo al mio signore ? quali perole usere-mo ? e come ci giustificheremo noi ? Iddio ha ritrovata l'iniquità de tuoi servitori : ecco, noi siamo servi al mio signore, così noi altri, come colui appo'l quale è stata ri-

trovata la coppa.

17 Ma losef disse, Tolga Iddio ch'io | faccia questo: colui, appo'l quale è stata frovata la coppa, mi sia servo, e voi *altri* ritornatevene in pace

a vostro padre.

18 E Giuda gli s'accostò, e disse Ahi, signor mio: deh, lascia che' tuo servitore dica una parola al mio signore, e non accendasi la tua ira contr'al tuo servitore: conciosiacosachè tu sij appunto come Faraone

19 Il mio signore domandò i suoi servitori : dicendo, Avete voi pa-

dre, o fratello ?
20 E noidicemmo al miosignore Noi abbiamo un padre vecchio, ed un giovane picciol fratello, nato a nostro padre nella sua vecchiezza. e'l suo fratello è morto: tal che egli è rimaso solo di sua madre, e suo padre l'ama.

21 Allora tu dicesti a' tuoi servitori, Menatemelo, ed io porrò

l'occhio mio sopra lui.

22 E noi dicemmo al mio signore. Il fanciullo non può lasciar suo padre: perciochè s'egli lo lasciasse,

suo padre morrebbe. 23 E tu dicesti a' tuoi servitori, Se'l vostro fratel minore non iscende con voi, voi non vedrete più

la mia faccia.

24 Come dunque fummo ritornati a mio padre, tuo servitore, gli rapportammo le parole del mio gnore.

25 Dipoi nostro padre disse, Tornate a comperarci un poco di vit-

26 E noi dicemmo, Noi non possiamo scender là: ma, se'l nostro fratello minore è con noi, noi vi scenderemo: perciochè noi non possiam veder la faccia di quel-l'uomo, se'l nostro fratel minore non è con noi.

27 E mio padre, tuo servitore, ci

disse, Voi sapete che mia moglie

mi partori due figliuoli. 28 L'uno de' quali essendosi dipartito d'appresso a me, io ho detto, Certo egli del tutto è stato lacerato: ed io non l'ho veduto fino ad ora

29 E se voi togliete ancora questo d'appresso a me, e gli avviene al-cuna mortal sciagura, voi farete scender la mia canutezza con afflizione nel sepolcro.

30 Ora dunque se, quando io giumerò a mio padre, tuo servitore, il fanciullo, alla cui anima la sua

è <u>lega</u>ta, non è con noi :

31 Egli avverrà che, come vedrà che'l fanciullo non vi sarà, egli si morrà: e così i tuoi servitori avranno fatto scender la canutezza di nostro padre, tuo servitore, con cordoglio nel sepolcro.

32 Or, perciochè il tuo servitore ha sicurato di questo fanciullo a mio padre, menandonelo d'appresso a lui : dicendo, Se io non te lo riconduco, io sarò colpevole inverso mio padre in perpetuo :

33 Deh, lascia ora che'l tuo servitore rimanga servo al mio signore, in luogo del fanciullo, e che'l fanciullo se ne ritorni co' suoi

fratelli

34 Perciochè, come ritornerei io a mio padre, non *essendo* il fanciullo meco? Io non potrei farlo, che talora lo non vedessi l'affizione che n'avverrebbe a mio padre.

CAP. XLV.

LLORA losef, non potendo più farsi forza in presenza di tutti i circostanti, grido: Facciasi uscire ognuno fuori d'appresso a me. E niuno restò con fui, quando egli si diede a conoscere a' suoi fratelli.

2 Ed egli diede un grido con pianto, e gli Egizij lo'ntesero: que' della casa di Faraone lo ntesero

anch'essi.

3 E losef disse a' suoi fratelli. Io son losef: mio padre vive egli ancora? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere: perciochè erano tutti sbigottiti della sua pre-

4 E Iosef disse a' suoi fratelli Deh, appressatevi a me. Ed essi s'appressarono *a lui*. Ed egli disse, Io son Iosef, vostro fratello, il qual voi vendeste per esser menato

in Egitto.
5 Ma ora non vi contristate, e non vi rincresca d'avermi venduto per esser menato quà: conciosiacosach' Iddio m'abbia mandato davanti a voi per vostra conser-

vazione.

6 Perciochè quest' è l'anno secondo della fame dentro del paese e ve ne saranno ancora cinque, ne' quali non vi sarà nè aratura, nè mietitura

7 Ma Iddio m'ha mandato davanti a voi, per far ch'abbiate alcun rimanente nella terra, e per conservarvelo in vita, per un

grande scampo.

8 Ora dunque, non voi m'avete mandato qua, anzi Iddio: ed egli m'ha constituito per padre a Fa-raone, e per padrone sopra tutta la sua casa, e rettore in tutto'l paese d'Egitto.

9 Ritornatevene prestamente a mio padre, e ditegli, Così dice il figliuolo Iosef: Iddio m'ha costituito rettor di tutto l' Egitto: scendi a me, non restare.

10 E tu dimorerai nella contrada di Gosen, e sarai presso di me, tu, ed i tuoi figliuoli. ed i figlinoli de' tuoi figliuoli, e le tue gregge, ed i tuoi armenti, e tutto ciò ch'è tuo.

ll Ed io ti sostenterò quivi: per-

ciochè vi saranno ancora cinque anni di fame: aciochè talora tu non sofferi necessità, tu, e la tua famiglia, e tutto ciò ch'é tuo.

12 Ed ecco, gli occhi vostri veggono, gli occhi del mio fratello Beniamin anch' essi veggono, che la mia bocca è quella che vi paria. 13 Rapportate adunque a mio adre tutta la gloria, nella quale io sono in Egitto, e tutto ció che voi avete veduto: e fate presta-

mente venir quà mio padre. 14 Poi, gittatosi al collo di Beniamin, suo fratello, pianse: Beniamin altresì pianse sopra'l collo

15 Baciò ancora tutti i suoi fratelli, e pianse sopra loro. E, dopo questo, i suoi fratelli parlarono con lui.

16 El grido ne fu udito nella casa di **Faraone, e** fu detto, I fratelli di losef son venuti. E la cosa placque a Faraone, ed a' suoi servitori.

17 E Faraone disse a Iosef, Di' a' tuoi fratelli, Fate questo: caricate le vostre bestie, ed andatevene: e, quando sarete giunti nel paese di Cansan,

18 Prendete vostro padre, e le vostre famiglie, e venite a me: ed io vi darò il meglio del paese d'Egitto, e voi mangerete il grasso del paese.

19 Ed a te, Iosef, è ordinato questo: fate ciò: prendete de' carri del paese d'Egitto, per le vostre famiglie, e per le vostre mogli: e levate vostro padre, e venitevene. 20 E non vi rincresca di lasciar le vostre masserizie : perciochè il

meglio di tutto'l paese d'Egitto

mrž vostro.

21 Ed i figliuoli d'Israel fecero cosi: e Iosef diede loro de' carri secondo l' comandamento di Fa-raone: diede loro ancora provi-sione per lo viaggio. 22 Diede eziandio a ciascun d'es-

si tutti delle mute di vestimenti: ed a Beniamin diede trecento sicli d'argento, e cinque mute di vesti-

23 Ed a suo padre mandò questo: cieci asini carichi delle migliori come d'Egitto: e dieci asine cariche di grano, e di pane, e di vittuaglia, per ouo padre, per lo viaggio.

24 E diede commisto a suoi fra teili, ed essi se n'andarono.

egli disse loro, Non vi crucciate

per camino. 25 Ed essi se ne ritornarono d'Egitto: e vennero nel paese di Canaan, a Iacob, lor padre.

26 E gli rapportarono la cosa:

dicendo, losef vive ancora : ed anche è rettore in tutto paese d'Egitto. E'i cuore gli venne meno: perciochè non credeva loro. 27 Ma essi gii dissero tutte le pa-

role che losef avea lor dette: ed egli vide i carri, che Iosef avea mandati per levarlo: allora lo spirito si ravvivò a Iacob, lor padrė.

28 Ed Israel disse, Basta, il mio figliuolo losef vive ancora: io andrò, e lo vedrò, avanti ch'io muoia.

CAP. XLVI.

SRAEL adunque si partì, con tutto ciò ch'egli avea. E, giunto in Beer-seba, sacrificò sacrifici all' Iddio d'Isaac, suo padre.

2 Ed Iddio parlò ad Israel in visioni di notte, e disse, Iacob, Iacob.

Ed egli disse, Eccomi. 3 Ed Iddio disse, lo sono Iddio,

l'Iddio di tuo padre: non temer d'andare in Egitto: perciochè io ti farò divenir quivi una gran nazione.

4 lo scenderò teco in Egitto: ed altresì te ne ricondurrò fuori: e Iosef metterà la sua mano sopra gli occhi tuoi.

5 E Iacob parti di Beer-seba: ed i figliuoli d'Israel fecero salire Iacob, lor padre, ed i lor piccioli figliuoli, e le lor mogli, sopra i carri, che Faraone avea mandati per levar Iacob.

6 Presero ancora i lor bestiami, e le facultà ch'aveano acquistate nel paese di Canaan: e vennero in Egitto lacob, e tutta la sua progenie.

7 Egli menò seco in Egitto i suoi figliuoli, ed i figliuoli de' suoi figliuoli: le sue figliuole, e le figliuole de'suoi figliuoli, e tutta la sua pro-

genie. 8 E questi sono i nomi de' figliuoli d'Israel, che vennero in Egitto : Iacob vi venne, co' suoi figliuoli: il primogenito di Iacob fu Ruben.
9 Ed i figliuoli di Ruben furono

Henoc, e Pallu, ed Hesron, e

10 Ed i figliuoli di Simeon furono Iemuel, e lamin, ed Ohad, e Iachin, e Sohar, e Saul, figliuolo d'una Cananca.

11 Ed i figliuoli di Levi furono Gherson, e Chehat, e Merari.

12 Ed i figliuoli di Giuda furono Er, ed Onan, e Sela, e Fares, e Zara: or Er, ed Onan, morirono

## GENESI, XLVI. XLVII.

nel paese di Canaan. Ed i figliuoli i di Fares furono Hesron, ed Hamul. 13 Ed i figliuoli d'Issacar furono Tola, e Puva, e Iob, e Simeon. 14 Ed i figliuoli di Zabulon furono Sered, ed Elon, e Ialeel.

15 Questi sono i figliuoli di Lea, i quali ella partori a Iacob in Paddan aram, oltr'a Dina, figliuola d'esso: tutte le persone de' suoi figliuoli, con le sue figliuole, erano trentatre.

16 Ed i figliuoli di Gad furono Sifion, ed Hagghi, e Suni, ed Esbon,

ed Eri, ed Arodi, ed Areeli. 17 Ed i figliuoli d'Aser furono Imna, ed Isua, ed Isui, e Beria,

Sera, lor sorella. Ed i figliuoli di Beria furono Heber, e Malchiel. 18 Questi sono i figliuoli di Zilpa, la quale Laban diede a Lea, sua

figliuola: ed ella partori costoro a lacob, che furono sedici persone.

19 1 figliuoli di Rachel, moglie di Il 20 16 di Roche, moglie di Iacob, furono losef, e Beniamin. 20 Ed a losef, nel paese d'Egitto, nacquero Manasse, ed Efraini, i quali Asenat, figliuola di Potifera, Governatore d'On, gli partori. 21 Ed i figliuoli di Beniamin fu-

rono Bela, e Becher, ed Asbel, e Ghera, e Naaman, ed Ehi, e Ros, e Muppim, ed Huppim, ed Ard.

22 Questi sono i figliuoli di Rachel, i quali nacquero a Iacob: in tutto quattordici persone.

23 E'l figliuolo di Dan fu Husim. 24 Ed i figliuoli di Neftali furono Iaseel, e Guni, e Ieser, e Sillem.

25 Questi sono i figliuoli di Bilha, la quale Laban diede a Rachel, sua figliuola: ed ella partori costoro

a lacob: in tutto sette persone.

26 Tutte le persone che vennero in Egitto, appartenenti a Iacob, procedute dalla sua anca, oltr'alle

mogli de' figliuoli di Iacob, *furono* in tutto sessantasci.
27 Ed i figliuoli di Iosef, che gli nacquero in Egitto, furono due persone: tal che tutte le persone della famiglia di Iacob, che ven-

nero in Egitto, furono settanta. 28 Or Iacob mandò davanti a sè Gluda a losef, per avvisarlo che gli venisse incontro in Gosen. Ed

essi giunsero alla contrada di Gosen.

29 E Iosef fece mettere i cavalli al suo carro, ed andò incontro ad Israel, suo padre, in Gosen, e gli si fece vedere, e gli si gittò al collo, e pianse sopra'i suo collo, per lungo spazio.

30 Ed Israel disse a Iosef, Muoia io pure questa volta, poi c'ho ve-duta la tua faccia: conciosiacosachè tu vivi ancora.

31 Poi Iosef disse a' suoi fratelli. ed alia famiglia di suo padre, Io andrò, e farò assapere la vostra venuta a Faraone: e gli dirò, I miei fratelli, e la famiglia di mio padre, i quali erano nel paese di Canaan, son venuti a me.

32 E quest' uomini son di gregge: conciosiacosaché sieno sempre stati gente di bestiame : ed

hanno menate le lor gregge, ed i loro armenti, e tutto ciò c'hanno. 33 Or, s'egli avviene che Faraone

vi chiami, e vi dica, Quale è il vostro mestiere? 34 Dite, I tuoi servitori, dalla

nostra giovanezza infino ad ora. sono sempre stati gente di bestiame, così noi, come i nostri padri: aciochè dimoriate nella contrada di Gosen: (perciochè ogni pastor di greggia è in abbominio agli Egizij)

CAP. XLVII.

OSEF adunque venne, e ra portò e disse a Faraone, Mio padre, ed i miei fratelli, con le lor gregge, e co' loro armenti, e con tutto ciò c'hanno, son venuti dal paese di Canaan: ed ecco, son nel a contrada di Gosen.

2 Prese eziandio una parte de suoi fratelli, *cioè*, cinque, e gli pre

sentò davanti a Faraone. 3 E Faraone disse a fratelli di Iosef. Quale & il vostro mestiere? Ed essi dissero a Faraone, I tuoi servitori son pastori di greggi come anche furono i nostri padri

4 Poi dissero a Farsone, Noi siam venuti per dimorare in questo paese: perciochè non v'è pastura per le gregge de' tuoi servitori nel paese di Canaan, conciosiacosachè la fame vi sia grave: deh, permetti ora che i tuoi servitori dimorino nella contrada di Gosen.

5 E Faraone disse a losef, Poiche tuo padre, ed i tuoi fratelli, son venuti a te:

6 Il paese d'Egitto è al tuo comando: fa' abitar tuo padre, ed i tuoi fratelli, nel meglio del paese : dimorino pur nella contrada di Gosen, e se tu conosci che fra loro vi sieno degl' uomini di valore. costituiscigli governatori del mio bestiame.

7 Poi Iosef menò Iacob, suo padre, a Faraone, e gliel presentò. E Iacob benedisse Faraone.

8 E Faraone disse a Iacob, Quant'anni hai? 9 E Iacob rispose a Faraone, Il

tempo degli anni de' miei pellegri-naggi è centrent' anni: il tempo degli anni della mia vita è stato corto, e malvagio, e non è giunto

# GENESI, XLVII. XLVIII.

al tempo degli anni della vita de' mici padri, ne' quali andarono pe-regrinando.

10 Poi Iacob, salutato Faraone, se n'usci fuori dal suo cospetto. il E losef diede a suo padre, ed a suoi fratelli stanza, e possessione nel paese d'Egitto, nel meglio del paese, nella contrada di Rameses, come Faraone avea comandato.

12 E losef sostentò suo padre, ed i suoi fratelli, e tutta la casa di suo padre, provodendo loro di pane, secondo le bocche delle lor famiglie.

13 Or in tutta la terra non v'era pane: perciochè la fame era gravissima: e'i paese d'Egitto, e di Canaan, si veniva meno per la fame

14 E losef raccolse tutti i danari, che si ritrovarono nel paese d'Egitto, e nel paese di Canaan, per lo grano che la gente di que paesi comperava: e losef porto que danari in casa di Faraone.

15 E, quando i danari furono mancati nel paese d'Egitto, e nel paese di Canaan, tutti gli Egizij vennero a losef: dicendo, Dacci dei pane, perchè morremmo noi davanti agli occhi tuoi, per mancamento di danari ?

16 E losef disse, Datemi il vostro bestiame, ed io vi darò del pane per lo vostro bestiame, se pure i

danari son mancati. 17 Ed essi menarono il lor bestiame a losef: e losef diede loro del Pane per cavalli, e per gregge di pecore, e per armenti di buoi, e per asini. Così gli sostentò di pane quell'anno per tutto'l lor bestiame. 18 E. passato quell'anno, ritorna <sup>1080</sup> l'anno seguente a lui, e gli discro, Not non possiamo celare ma danari son mancati, ed i nostri bestiami son pervenuti al mio signore: e' non cı resta nulla che'l mio signore possa pigliare, salvo i

nostri corpi, e le nostre terre.

19 Perchè periremmo e noi, e le nostre terre, davanti agli occhi taoi? compera noi, e le nostre krre, per del pane: e noi, e le notre terre, saremo servi a Fanone: e dacci della semenza, acioche viviamo, e non muoiamo, e che a terra non sia disolata.

il losef adunque acquistò a Fa-laone intte le terre d'Egitto: perciochè gli Egizij venderono ciascun la sua possessione : conciofossecotopra loro: e così le terre furono acquistate a Faraone.

E losef trasporto il popolo città, da un capo de' confini

d'Egitto infino all' altro. 22 (Sol non acquistò le terre de' sacerdoti: percioche v'era una provisione assegnata da Faraone a' sacerdoti: onde essi mangiarono la provisione che Faraone dava loro, e perciò non venderono le lor terre.

23 E losef disse al popolo, Ecco, io ho oggi acquistati a Faraone e voi, e le vostre terre: eccovi della semenza; seminate la terra

24 Ed al tempo della ricolta, voi darete il quinto d'essa a Faraone, e l'altre quattro parti saranno vostre, per la sementa de campi, e per lo mangiar di voi, e di coloro che son nelle vostre case, e per lo mangiar delle vostre famiglie. 25 Ed essi dissero, Tu ci hai

scampata la vita: troviamo pur grazia appo'l mio signore, e siamo

servi a Faraone.

26 E Iosef, per istatuto che dura infino ad oggi, fece una imposta sopra le terre d'Egitto, del quinto della rendita, per Faraone: sol le terre de sacerdoti non furono di Faraone.

27 Così gl'Israeliti abitarono nel aese d'Egitto, nella contrada di Gosen, e ne furono fatti possessori, e multiplicarono, e crebbero gran-

demente.

28 E lacob visse nel paese d'Egitto diciasette anni: e gli anni ella vita di Iacob furono cenquarantasette.

29 Or avvicinandosi il tempo della morte d'Israel, egli chiamò il suo figliuolo Iosef, e gli disse, Deh, se io ho trovata grazia appo te, metti ora la tua mano sotto la mia coscia, promettendomi che tu userai inverso me benignità, lealtà: deh, non seppellirmi in Egitto.

30 Anzi, quando io giacerò co' miei padri, portami fuor d'Egitto, e seppelliscimi nella lor sepoltura. E losef disse, lo farò secondo la

tua parola.

31 Ed *Israel* disse, Giuram*elo*.
Ed egli gliel giurò. Ed Israel, inchinatosi verso'l capo del letto, adorò.

CAP. XLVIII.

R, dopo queste cose fu detto a Iosef, Ecco, tuo padre è infermo. Allora egli prese seco i suoi due figliuoli. Manasse. Efraim.

2 Ed egli fu rapportato, e detto a lacob, Ecco, losef, tuo figliuolo, Ed Israel, isforzatosi, viene a te. si mise a sedere in sul letto.

3 E Iacob disse a Iosef, L'Iddio Onnipotente m'apparve in Luz,

#### GENESI, XLVIII, XLIX.

nel paese di Cansan, e mi bene- i

4 E mi disse, Ecco, io ti farò multiplicare, e t'accrescerò, e ti farò divenir raunanza di popoli : e darò questo paese alla tua progenie dopo te, per possession perpetua. 5 Ora dunque, i tuoi due figliuo-

li, che ti son nati nel paese d'E-gitto, prima ch'io venissi a te in Egitto, sono miei: Efraim, e Manasse, saranno miei, come Ruben,

e Simeon. 6 Ma i figliuoli, che tu genererai dopo loro, saranno tuoi: nella loro eredità saranno nominati del nome

de' lor fratelli.

7 Or, quant'è a me, quando io veniva di Paddan, Rachel morì appresso di me nel paese di Canaan, per camino, alquanto spazio lungi d'Efrata: ed io la seppellii quivi nel camino d'Efrata, ch'è Bet-lehem.

8 Ed Israel, veduti i figliuoli di Iosef, disse, Chi son costoro? 9 E Iosef disse a suo padre, Sono i miei figliuoli, i quali lddio m'ha dati quì. E lacob disse, Deh, fagli pressare a me, ed io gli benediro.

10 (Or gli occhi d'Israel erano gravi per la vecchiezza, tal ch' egli non potea vedere.) E losef glieli fece appressare. Ed egli gli baciò,

e gli abbracciò.

ll Ed Israel disse a losef. Io non pensava di veder *mai più* la tua faccia: ed ecco, Iddio in ha fatto vedere eziandio della tua progenie.

12 Poi losef, fattigli levar d'appresso alle ginocchia d'esso, s'inchinò con la faccia in terra

13 E gli prese amendue, e pose Efraim alla sua destra, dalla si-nistra d'Israel: e Manasse alla sua sinistra, dalla destra d'Israel:

e così glieli fece appressare. 14 Ed Israel porse la sua man destra, e la pose sopra'l capo d'Efraim, ch'era il minore, e pose la sinistra sopra'l capo di Manasse: e, benchè Manasse fosse il primogenito, nondimeno avvedutamente

pose così le mani. 15 E benedisse Iosef, e disse, Id-

dio, nel cui cospetto i miei padri, Abraham, ed Isaac, son caminati: Iddio, che m'ha pasciuto da ch'io sono al mondo infino questo giorno: 16 L'Angelo, che m'ha riscosso

d'ogni male, benedica questi fanciulli, e sieno nominati del mio nome, e del nome de' miei padri, Abraham, ed Isaac: e multiplichino copiosamente nella terra. 17 Or, veggendo losef, che suo pa-

dre avea posta la sua man destra sopra'l capo d'Efraim, ciò gli dispiac-

que, e prese la mano di suo pa-dre, per rimoveria d'in sul capo d'Efraim, e per metterla in sul capo di Manasse. 18 E losef disse a suo padre, Non

così, padre mio: conciosiacosachè questo sia il primogenito, metti la

questo su il prinogenio, incel la tua man destra sopral suo capo. 19 Ma suo padre ricuso di furio, e disse, Io il so, figliuol mio, io il so: ancora esso diventera un popolo, ed ancora esso sarà grande : ma pure il suo fratel minore sarà più grande di lui, e la progenie d'esso sara una piena di genti.

20 Così in quel giorno gli bene-lisse: dicendo, Israel benedira disse: dicendo, altrui, prendendone l'esempio in te : dicendo. Iddio ti faccia esser simile ad Efraim, ed e Manasse. Israel antepose Efraim a Manasse. 21 Poi Israel disse a Iosef, Ecco, io muolo, ed Iddio sarà con voi, e vi ricondurrà al paese de' vostri

22 Ed io ti dono una parte sopra

i tuoi fratelli, la quale io ho conquistata dalle mani degli Amorrei con la mia spada, e col mio arco.

CAP. XLIX.

Pol Iacob chiamò i suoi figliuoli, dichiarerò ciò che v'avverra nel tempo a venire.

2 Adunatevi, ed ascoltate, figliuoli di l'acob: prestate udienza ad Israel,

vostro padre.

3 Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia possa, e'l principio delle mie forse, eccellente in dignità, ed eccellente in forsa.

4 Tutto ciò è scolato come acqua: non aver la maggioranza : percio-chè tu salisti in sul letto di tuo oadre : allora che tu contaminasti

il mio letto, tutto ciò spart. 5 Simeon, e Levi son fratelli : le loro spade sono arme di violenza. 6 Non entri l'anima mia nel lor

consiglio segreto: non uniscasi la gloria mia alla lor raunanza: perčiochè nella loro ira hanno učcisi uomini, ed hanno a lor voglia spianato il muro.

Maladetta sia l'ira loro, perciochè è stata violenta : e'l furor loro, perciochè è stato aspro: io gli dividerò per lacob, e gli spargerò per

Israel.

8 Giuda, te celebreranno i tuoi fratelli: la tua mano sarà sopra'l collo de' tuol nemici: i figliuoli di

tuo padre s'inchineranno a te.

9 Giuda è un leoncello: figliuo) mio, tu sei ritornato dalla preda: quando egli si sarà chinato, e si sara posto a giacere come un leone. ansi come un gran leone, chi lo desterà?

Îl Lo Scettro non sarà rimosso da Giada, ne'l Leggislatore d'infra i piedi d'esso, fin che non sia venuto coiui al quale quello appartiene: ei inverso lui azra' l'ubbidienza de'

popol.

Il Egi lega il suo asinello alla
vite, ed al traicio della vite nobile
il figlio della sua azina: egit lava
il suo venimento nel vinci, ed i suod
panni nel liquor dell' uve.

12 Egii ba gii oechi roeseggianti per lo vine, ei i denti bianchi per lo latte.

13 Zabalou abiterà nel porto de' mari: egi seri al porto delle navi: el suo confine seri fino a Sidon. 14 Issaar è un asino ossuto, che giace fia due sharre.

15 Ed avendo egli veduto che'l riposo / cosa buona, e che'l paese / ameno, chinera la spalla per portar

la some, e diverrà tributario. la Dan gindicherà il suo popolo, come una delle tribu d'Israel. 17 Dan sarà vice

17 Dan sarà una serpe in su la strada, un colubro in sul sentiero, il qual morde i pasturali del cavalle, onde colui che lo cavalca cade indiem.

18 0 Signore, io ho aspettata la

19 Quant's Gad, schiere lo scorremme: ma egli in iscambio scorrenaliri.

rea airi.
20 Dal passe d'Aser procederà la cracia della sua vittuaglia, ed esso

Metali è una cerva sciolta,

edi profesce belle parole.

2 losef è un ramo d'una vite fruitidra, aperson ed una forma d'una vite fruit-

tica, apresso a una fonte, i cui
tica, apresso a una fonte, i cui
tanoli si distendono lungo l'
mun.

Il benchè egli sia stato amaramun smitto, e che degli arcieri
l'abbano acttato, e nimicato:

24 Fur è dinorato l'arco suo nella naria : e le sue braccia, e le sue anani si son rinforsate, per l'aiuto de poseme di lacob: quindi egit catol pastore, la pietra d'Israel. 200 processo dall' Iddio di 10 patre. Il male anano e si si un patre.

pare il quale ancora t'aiupare il quale ancora t'aiupare dall' Omipotente, il quale acorat benedità delle benedizioni di telo disporta, delle benedizioni calla disporta delle penedizioni calla disporta delle manunelle, e della agrico.

The benedicion di tuo padre allo avanzate le benedicioni de' di smitori, e son giunte fino al como de' coli eterni: esse samo sopra capo di losef, e sopra

la sommità del capo di lui, ch'è stato messo da parte d'infra i suoi fratelli.

fratelli. 27 Beniamin è un lupo rapace : la mattina egli divorera la preda.

ed in su la sera partirà le spoglie-38 Tutti costore sone t capi della dodici tribù d'Israel: e questo è quello chel padre loro disse loro, quando gli benedisse, benedicendo clasciuno d'essi secondo la sua propla benedizione.

29 Pol comandò, e disse loro, Tosto sarò raccolto al mio popolo: seppellitemi co' miei padri, nella spilonca ch' è nel campo d'Efron Hitteo.

30 Nella spilonca, ch' è nel campo di Macpela, il quale è dirincontro a Mamre, nel paese di Canaan: la quale spilonca Abraham comperò da Efron Hitteo, insieme col cam-

po, per possession di sepoltura. 31 Quivi fu seppellito Abraham, e Sara, sua moglie: quivi fu seppellito Isaac, e Rebecca, sua moglie: quivi ancora ho seppellita

32 L'acquisto di quel campo, e della spilonca ch' è in esso, fu fatto da' figliuni d'Het.

da' figliuoii d'Het.

33 E, dopo che Iacob ebbe finito
di dar questi comandamenti a' suoi
figliuoli, ritrasse i piedi dentro al
letto, e trapasso, e fu raccolto a'
suoi popoli.

CAP. L

E IOSEF, gittatosi sopra la faccia di suo padre, pianse sopra lui, e lo baciò.

2 Poi comandò a' suoi servitori medici, che imbalsamassero suo padre. Ed i medici imbalsamarono israel.

3 E quaranta giorni intieri furono posti ad imbalsamarlo: perciochi tanto tempo appunto si metteva ad imbalsamar coloro che s'imbalsamavano: e gli Egizij lo piansero per settanta giorni.

4 E, dopo che furono passati i giorni dei pianto che si fece per iui, losef parlò alla famiglia di Faraone: dicendo, Deh, se io ho trovata grazia appo vol, parlate, vi prego, a Faraone, e ditegli,

5 Che mio padre m'ha fatto giurare: dicendo, Ecco, lo mi muoio: seppelliscimi nella mia sepoitura, la quale lo mi ho cavata nel paese di Canaan. Deh, lascia ora dunque ch' io vada a seppellire mio padre: noi ritornerò.

6 E Faraone disse, Va', seppellisci tuo padre, come egli t'ha fatto

7 losef adunque sall, per seppellir D suo padre: e con lui andarono i tutti gli anziani della casa di Faraone, servitori d'esso, e tutti gli

anziani del paese d'Egitto. 8 E tutta la famiglia di Iosef, ed i suoi fratelli, e la famiglia di suo padre: sol lasciarono nella con-trada di Gosen le lor famiglie, e le

lor gregge, ed i loro armenti.

9 Con lui andarono ezlandio carri, e cavalieri: tal che lo stuolo fu

grandissimo.

10 E come furono giunti all' ala d'Atad, ch' era di la dal Giordano, fecero quivi un grande e molto grave lamento. E losef fece corgrave lamento. doglio di suo padre per sette giorni.

II Or i Cananei abitanti di quel paese, veggendo il cordoglio che si faceva nell' aia d' Atad, dissero, Quest' è un duolo grave agli Egizij: perciò fu posto nome a quell'aia. Abel-Misraim, ch' è di la dal Giordano

12 Ed i figliuoli di Iacob gli fecero come egli avea lor comandato.

13 E lo portarono nel paese di Canaan, e lo seppellirono nella spilonca del campo di Macpela, dirimpetto a Mamre, la quale Abra-ham avea comperata, insieme col campo, da Efron Hitteo, per possession di sepoltura

14 E Iosef, dopo ch'ebbe seppellito suo padre, se ne ritorno in Egitto, co suoi fratelli, e con tutti coloro ch' erano andati con lui,

per seppellir suo padre.

15 Or i fratelli di losef, veggendo che'l padre loro era morto, dissero, Forse Iosef ci porterà odio, e nimistà, e non mancherà di renderci tutto'i male che gli abbiamo fatto.

16 Laonde commisero ad alcuni d'andare a losef, per direli, Tuo padre, avanti che morisse, ordinò,

17 Dite così a Iosef, Perdona, ti prego, ora a' tuoi fratelli il lor misfatto, ed il lor peccato: conciosiaessi t'abbiano fatto del cosach' male. Deh, perdona dunque ora a' servitori dell' Iddio di tuo padre il lor misfatto. E losef pianse, quan-

do *coloro* gli parlarono. 18 I suoi fratelli andarono eziandio a lui; e, gittatisi in terra da-vanti a lui, gli dissero, Eccociti per

19 Ma Iosef disse loro, Non temiate: perciochè, sono io in luogo

di Dio? 20 Voi certo avevate pensato del male contr'a me: ma Iddio ha pensato di convertir quel male in bene, per far ciò ch'oggi appare, per conservare in vita una gran gente.

21 Ora dunque, non temiate: io sostentero voi, e le vostre famiglie. Così gli consolò, e gli riconfortò. 22 E losef dimoro in Egitto, con

la famiglia di suo padre, e visse centodieci anni.

23 E vide ad Efraim figliuoli della terza generazione: i figliuoli di Machir, figliuolo di Manasse, nacquero anch'essi, e furono allevati sopra le ginocchia di Iosef.

24 E Iosef disse a suoi fratelli, Tosto morrò, ed Iddio per certo vi visiterà, e vi farà salire fuor di questo paese, nel paese il quale egli giuro ad Abraham, ad Isaac, ed a lacob.

25 E losef fece giurare i figliuoli d'Israel : dicendo, Iddio per certo vi visiterà: allora trasportate di

quì le mie ossa. 26 Poi losef morì, essendo d'età di centodieci anni: e fu imbalsamato, e posto in un cataletto in Egitto.

# L'ESODO.

## SECONDO LIBRO DI MOISE.

CAP. I. ()R questi sono i nomi de' figliuoli d'Israel, che vennero in Egitto: essi vi vennero con Iacob, clascuno con la sua famiglia. 2 Ruben, Simeon, Levi, e Giuda:

3 Issacar, Zabulon, e Beniamin: 4 Dan, Neftali, Gad, ed Aser. 5 E tutte le persone, uscite dell'an-

ca di Iacob, erano settanta. Or Iosef era già in Egitto. 6 E Iosef morì, e tutti i suoi fra-50

telli, e tutta quella generazione.

7 Ed i figliuoli d'Israel fruttarono e multiplicarono copiosamente, e crebbero, e divennero grandemente possenti, tal che il paese fu ripieno d'essi.

8 Or surse un nuovo re sopra l'Egitto, il qual non avea conosciu. to Iosef.

9 Costui disse al suo popolo, Ecco. il popolo de figliuoli d'Israel e più grande e più possente di noi.

 Ora procediamo saggiamente intorno ad esso, che talora non multiplichi: onde, se alcuna guerra avvenisse, egli non si congiunga anch' esso co' nostri nemici, e non guerreggi contr'a noi, o se ne vada via dal paese.

11 Furono adunque costituiti sopra'l popolo d'Israel commessari d'angarie, per affliggerlo con le lor El popolo edificò a Faraone delle terre da magazzini,

cioc, Pitom, e Raamses.

12 Ma, quanto più l'affliggevano, tanto più cresceva, e tanto più multiplicava fuor di modo: onde gii Egizij portavano gran noia de' figliuoli d'Israel.

13 E gii Egizij facevano servire i figliuoli d'Israel con asprezza.

I4 E gli facevano vivere in amaritudine, con dura servitù, adope-randogli intorno all' argilla, ed a' mattoni, e ad ogni servigio de' campi: tutta la servitù, nella quale l'adoperavano, era con asprezza.

15 fi re d'Egitto disse ancora alle levatrici delle donne Ebree, il nome dell' una delle quali era Sifra, e

quel dell' altra Pua:

16 Quando voi ricoglierete i parti delle donne Ebree, e le vedrete in su la seggiola, se'i parto è un figliuol maschio, uccidetelo: ma se è una figliuola femmina, lasciatela vivere. Ma quelle levatrici temettero

Iddio, e non fecero secondo che'l re d'Egitto avea loro detto: anzi la ciarono vivere i fanciulli. 18 E'l re d'Egitto chiamò le leva-

trici, e disse loro, Perchè avete voi fatto questo, di lasciar vivere i

tancinîli ?

19 E le levatrici dissero a Faraone, Le donne Ebree non sono come l'Egizie: perciochè sono vigorose: avanti che la levatrice sia venuta a loro, hanno partorito.

2º Ed Iddio fece del bene a quelle levatrici: e'l popolo crebbe, e divenne grandemente possente. 21 E, perchè quelle levatrici te-

mettero Iddio, egli edificò loro delle case.

22 Allora Faraone comandò a tutto'l suo popolo: dicendo, Gittate nel fiume ogni figliuol maschio che nascerà, e lasciate vivere tutte

le figliuole femmine.

OR un' nomo della famiglia di CAP. II. Levi andò, e prese per mo-sie una figliuola di Levi.

2 E quella donna concepette, e

partori un figliuolo : e, veggendolo bello, lo tenne nascoso lo spazio di tre mesi.

3 Ma, non potendo più tenerio nascoso, ella prese una cestella, fatta di giunchi, e l'impiastrò di bitume, e di pece: e, postovi dentro il fanciullo, la mise nella giun-

caia, in su la riva del fiume. 4 E la sorella del fanciullo se ne stava da lungi, per saper ciò che

gli avverrebbe.

5 Or la figliuola di Faraone discese per bagnarsi nel fiume : e le sue donzelle passeggiavano su la riva del fiume : ed ella vide quella cestella per mezzo la giuncaia, e mandò una sua servente, e la fece torre.

6 Ed, apertala, vide quel bambino: ed ecco, il fanciullo piagneva: ed ella n'ebbe compassione, e disse Questo fanciullo è de' figliuoli degil Ebrei.

7 E la sorella d'esso disse alla figliuola di Faraone, Andrò io a chiamarti una balia d'infra le donne Ebree, che t'allatti questo fanciullo i

8 E la figliuola di Faraone le disse, Va'. E la fanciulla andò, e chiamò

la madre del fanciullo.

9 E la figliuola di Faraone disse, Portane questo fanciullo, ed allattamelo, ed lo ti darò il tuo salario. E quella donna prese il fanciullo.

e l'allattò. E quando il fanciullo fu grande, ella lo menò alla figliuola di Faraone, ed esso le fu in luogo di figliuolo, ed ella gli pose nome Moisè: perciochè, disse ella, lo

I'ho tratto fuor dell' acque.

11 Or in quel tempo, essendo Moisè già divenuto grande, avvenne ch'egli uscì fuori a' suoi fratelli, e vide le lor gravezze : e vide un' Egizio che percoteva un' uomo Ebreo de' suoi fratelli.

12 Ed avendo riguardato quà e là, e veduto che non v' era niuno, percosse quell' Egizio, e lo nascose

nel sabbione.

13 E'l giorno seguente egli uscì ancora fuori : ed ecco, due uomini Ebrei contendevano insieme. · Ed gli disse a colui ch'avea il torto: Perchè percuoti il tuo prossimo?

14 E colui gli rispose, Chi t'ha costituito principe, e giudice sopra noi? pensi tu d'uccider me, come uccidesti quell' Egizio? E Moisè temette, e disse, Per certo la cosa

s'è saputa. 15 E Faraone udì questa cosa, e cercò Moisè per ucciderlo: ma Moisè se ne fuggi dal cospetto di Faraone, e si fermò nel paese di Madian, ove si pose a sedere presso

ad un pozzo. 16 Or il sacerdote di Madian avea

sette figliuole: le quali vennero, ed attinsero dell' acqua, ed empie-rono gli abbeveratoi, per abbeve-

rar le gregge di lor padre. 17 Ed i pastori sopraggiunsero, e scacciarono le *gregge :* ma Moise si levò, e soccorse quelle fanciulle,

ed abbevero le lor gregge

18 Ed elle se ne vennero a Retiel, lor padre: ed egli disse loro, Perchè siete voi oggi così presto ritornate? 19 Ed elle risposero, Un' uomo Egizio ci ha riscosse dalle mani de' oastori, ed anche ci ha attinto del-

l'acqua abbondantemente, ed ha abbeverate le gregge.

20 Ed egli disse alle sue figliuole,
Ed ove è egli è perchè avete la-sciato là quell' uomo è chiamatelo,

che prenda cibo. 21 E Moisè acconsentì di dimorar con quell' uomo : ed egli diede a Moise Sippora, sua figliuola. 22 Ed ella partorì un figliuolo, ed

egli gli pose nome Ghersom: per-ciochè disse, Io sono stato fore-

stiere in paese strano 23 Or avvenne ch' in quel mezzo tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì : ed i figliuoli d'Israel sospirarono per la servitù, e gridarono: e le lor grida, che gittarono per la servitù, salirono a Dio.

24 Ed Iddio intese i loro stridi, e si ricordò del suo patto con Abra-

ham, con Isaac, e con Iacob. 25 Ed Iddio riguardò a' figliuoli d'Israel, e ne prese conoscensa.

CAP. III.

OR Moisè pasturava la greggia di letro, sacerdote di Madian, suo suocero: e guidando la gre gia dietro al diserto, pervenne alla

montagna di Dio, ad Horeb. 2 E l'Angelo del Signore gli ap parve in una fiamma di fuoco, di mezzo un pruno. Ed egli riguardo, ed ecco, il pruno ardea in fucco, e pure il pruno non si consumava. 3 E Moisè disse, Or andrò là, e

vedrò questa gran visione, per qual

cagione il pruno non si bruci. 4 E'l Signore vide ch'egli era andato la fuor di via, per veder quella visione. Ed Iddio lo chiamò di mezso'l pruno, e disse, Moisè, Moisè.

Ed egli rispose, Eccomi.
5 Ed Iddio gli disse, Non appressarti in quà: tratti le scarpe da' piedi: perciochè il luogo, sopra'l

quale tu stai, è terra santa. 6 Poi disse, Io son l'Iddio di tuo padre, l'Iddio d'Abraham, l'Iddio d'Isaac, e l'Iddio di Iacob. E Moisè si nascose la faccia : perciochè egli temeva di riguardare verso Iddio. 7 E'l Signore disse, Ben' ho veduta l'afficion del mio popolo, ch' e in Egitto, ed ho udite le lor grida, per cagion de' loro esattori: perciochè io ho presa conoscenza delle

sue doglie.

de' Feresel, degi' Hivvel, e de' lebusei

9 Ora dunque, ecco, le grida de' figliuoli d'Israel son pervenute a me, ed anche ho veduta l'oppressione, con la quale gli Egizii gfi oppressano.

10 Perciò, vieni ora, ed io ti manderò a Faraone, e tu trarrai fuor d'Egitto il mio popolo, i figliuoli d Israel.

11 É Moisè disse a Dio, Chi *sons* lo, ch'io vada a Faraone, e tragga fuor d'Egitto i figliuoli d'Israel ? 12 Ed *Iddio gli* disse, Va' pure:

perciochè io sarò teco : e questo ti sarà per segno ch'io t'ho mandato. Quando tu avrai tratto fuor d'E gitto il popolo, voi servirete a Dio

opra questo monte. 13 E Moisè disse a Dio, Ecco

quando io sarò venuto a' figliuoli d'Israel, ed avrò lor detto, L'Iddio de' vostri padri m'ha mandato a voi: se essi mi dicono. Qual' è il suo nome? che dirò lo loro? 14 Ed Iddio disse a Moisè, Io son colui che sono : poi disse, Cost di-

rai a' figliuoli d'Israel. Colui che si chiama lo sono, m'ha mandato a voi. 15 Iddio disse ancora a Moisè, Cost dirai a' figiiuoli d'Israel, Il Signore

Iddio de' padri vostri, l'Iddio d'A-braham, l'Iddio d'Issac, e l'Iddio di Iacob, m'ha mandato a voi: questo

la mia ricordanza per ogni età. 16 Va', e rauna gli Anziani d'I-srael, e di'loro, I Signore Iddio de' vostri padri, l'Iddio d'Abraham, vostri padri, l'Iddio d'Abraham, d'Isaac, e di Iacob, m'è apparito : dicendo, Certamente io v'ho visitati, ed ho veduto ciò che vi si fa in

Egitto. 17 Ed 17 Ed ho detto, lo vi trarrò fuor dell' affilzion d'Egitto, e vi condur-rò nel paese de' Cananei, degl' Hit-tei, degli Amorrei, de' Ferezei, degi' Hivvel, e de' Iebusei : in un pacse stillante latte, e mele-

18 Ed essi ubbidiranno alla tua voce: e tu, con gli Anziani d'Israel, entrerai dal red'Egitto, e voi gil direte, il Signore iddio degli Ebrei ci ha incontrati: deh, lascia dunque ora ch' andiamo tre giornate di camino nel diserto, e che sacrifichiamo al Signore Iddio nostro. 19 Or io so che'l re d'Egitto non

vi concederà l'andare, se non isforzate con potente mano.

20 Ed io stenderò la mia mano, e percoterò l'Egitto con tutte le mie maravigliose opere, ch'io farò in meszo d'esso. Dopo ciò egli vi laacerà andare.

21 Ed allora metterò in grazia questo popolo inverso gli Egizij : ed avverra, che quando voi ve n'an-

drete, non ve n'andrete voti. 22 Anzi eisecuna donna chiedera alla sua vicina, ed alla sua albergatrice, vasellamenti d'argento, e vasellamenti d'oro, e vestimenti: e voi metterete quelli addosso a' vestri figliuoli, ed alle vostre figiiuole; e così spoglierete gli Egizij.

CAP. IV.

E MOISÈ rispose, e disse, Ma ec-co, cesi non mi crederanno, e non ubbidiranno alla mia voce: perciochè diranno, Il Signore non

te apparito.

2 El Signore gli disse, Che cosa e questa che tu hos in mano? Ed

edi rispose, Una bacchetta. 3 El Signore gif disse, Gittala in terra. Ed egli la gittò in terra: ed ella divenne un serpente : e Moisè

fugri d'imansi a quello. 4 Ma il Signore disse a Moisè, Stendi la tua mano, e prendilo per la coda. Ed egli stese la mano, e lo prese: ed esso divenne bacchetta

Bella sua mano,

5 Cosi farai, diese Iddio, aciochè creamo che'i Signore Iddio de' lor pari, l'Iddio d'Abraham, l'Iddio d'ac, e l'Iddio di Iacob, tè apparito.

6 ll Signore gli disse ancora, Mettiti ora la mano in seno. Ed egli si mise la mano in seno: poi, trattala fuori, ecco, la sua mano ere lebbross, bianca come neve.

7 Poi gli disse, Rimettiti la mano in seno. Ed egli si rimise la mano in seno: poi, trattalasi fuor del tene, ecco, era tornata come l'altre sue carme.

8 Se dunque, disse il Signore, non i credono, e non ubbidiscono alla tua voce al primo segno, ubbidi-ranno alla tua voce, al secondo

9 E se egii avviene che non pure a questi due segni credano, e non ubidiscano alla tua voce: allora idiscano alla tua voce: allora rendi dell' acqua del fiume, e spanis in su l'asciutto: e l'acqua che tu avrai presa dal fiume diventerà rangue in su l'asciutto.

10 E Moise disse al Signore, Ahi, Signore: lo non son mai per addietro *stato* uomo ben parlante, non pur da che tu parlasti al tuo servitore : conciosiscosach'io sia tardo di bocca, e di lingua.

11 E'l Signore gli disse, Chi ha po-sta la becca all' uomo? overo, chi fa il mutolo, o'l sordo, o colui che ha gli occhi, e gli orecchi aperti,

o'l cleco? non son desso io, il Signore? 12 Ora dunque va? ed io sarò con

la tua bocca, e t'insegnerò ciò ch'avrai a dire. 13 E Moisé disse, Ahi, Signore:

deh, manda a far questo per colui il qual tu hai a mandare,

14 Allora l'ira del Signore s'accese contr' a Moisè: ed egli gli disse, Non so io ch' Aaron, tuo fratello, Levita, è uomo ben pariante ! ed anche, ecco, egli se n'esce fuori ad incontrarti : e, veggendoti, si rallegrerà nel suo cuore.

15 Parlagli adunque, e mettigli in bocca queste parole, ed lo saro con la tua bocca, e con la sua, e v'insegnerò ciò ch'avrete a fare.

16 Ed egli parlerà per te al popolo: e così egli ti sara in luogo di bocca, e tu gli sarai in luogo di Dio.

17 Or prendi questa bacchetta in mano, aciochè con essa tu faccia

que' segni. 18 Moisè adunque andò : e, ritornato a letro, suo suocero, gli disse, Deh, lascia ch'io me ne vada, e ritorni a' miei fratelli che sono in Egitto, e vegga se sono ancora vivl. E letro gli disse, Vattene in pace. 19 Il Signore disse ancora a Moisè

nel passe di Madian, Va', ritornatene in Egitto: perciochè, tutti coloro che cercavano l'anima tua son morti

20 Moisè adunque prese la sua moglie, ed i suoi figliuoli : e, postigli sopra degli asini, se ne ritornava in Egitto. Moisè prese ancora la bacchetta di Dio nella sua mano.

21 El Signore disse a Moise, Polchè tu te ne vai per ritornare in Egitto, vedi, fa' davanti a Faraone tutti i miracoli ch'io t' ho posti in mano: ma io gl'indurerò il cuore, tal ch' egli non lascerà andare il

popolo.
22 E tu dirai a Faraone, Così dice il Signore, Israel è mio figliuolo, il

mio primogenito. 23 Or io t' ho detto, Lascia an-dare il mio figliuolo, aclochè mi serva: e tu hai ricusato di lasciarle andare: ecco, io uccido il tuo fi-

glluolo, il tuo primogenito. 24 Or, essendo Moise per camino,

in un' albergo, il Signore l'incontrò, e cercava di farlo morire.

25 E Sippora prese una selce ta-gliente, e tagliò il prepuzio del suo figliuolo, e lo gitto a' piedi di Moisè : e disse. Certo tu mi sei uno sposo

di sangue. 26 El Signore lo lasciò. Allora ella disse, Sposo di sangue; per le

circuncisioni.

27 E'l Signore disse ad Aaron, Va' incontro a Moisè verso'i diserto. Ed egli andò, e lo scontrò al Monte di Dio, e lo baciò.

28 E Moisè dichiarò ad Aaron tutte le parole del Signore, per le quali lo mandava, e tutti i segni che gli avea comandato di fare.

29 Moisè adunque, ed Aaron, an-

darono, ed adunarono tutti gli Anziani de' figliuoli d'Israel. 30 Ed Aaron annunziò loro tutte le parole che'l Signore avea dette a

Moisè, e fece que' segni nel co-

spetto del popolo. 31 E'l popolo credette, ed intese che'l Signore visitava i figlinoli d'Israel: e ch'egli avea veduta la loro afflizione. Ed essi s'inchinarono, ed adorarono.

CAP. V.

POI Moise, ed Aaron, vennero a Faraone, e gli dissero, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Lascia andare il mio popolo, aciochè mi celebri una festa nel di-

2 Ma Faraone disse, Chi è il Signore, ch' lo ubbidisca alla voce, per lasciare andare Israel ? lo non conosco il Signore, ed anche

non lascerò andare Israel.

3 Ed essi dissero, L'Iddlo degli Ebrei ci ha scontrati: deh, lascia che noi andiamo tre giornate di camino nel diserto, e che sacrifi-chiamo al Signore Iddio nostro: che talora egli non s'avventi sopra noi con pestilenza, o con la spada.

4 E'l re d'Egitto disse loro, O Moise, ed Aaron, perchè distracte il popolo dalle sue opere? andate

a' vostri incarichi.

5 Faraone disse ancora, Ecco, ora il popolo del paese è in gran numero: e voi lo fate restare da suoi incarichi

6 E quell' istesso giorno Faraone comandò a' commessari costituiti sopra'l popolo, ed a' rettori d'esso: e disse,

7 Non continuate più di dar della paglia a questo popolo, per fare i mattoni, come avete fatto per ad-dietro: vadano essi medesimi, e raccolgansi della paglia.

8 E pure imponete loro la mede-

sima somma di mattoni che facevano per addletro: non diminuitene nulla: perciochè essi sono oziosi, e però gridano: dicendo, Andiamo, sacrifichiamo all' Iddio nostro.

9 Sia il lavoro aggravato sopra questi uomini : e lavorino intorno ad esso, e non attendano a parole

di menzogna.

10 I commessari adunque del popolo, ed i rettori d'esso, uscirono fuori, e dissero al popolo, Così ha detto Faraone. Io non vi darò più

paglia.
11 Andate voi medesimi, e prendetevi della paglia dovunque ne troverete: perciochè nulla sarà diminuito del vostro lavoro.

12 E'l popolo si sparse per tutto'l paese d'Egitto, per raccoglier della

stoppia in luogo di paglia. 13 Ed i commessari sollecitavano :

dicendo, Fornite le vostre opere, giorno per giorno, come quando avevate della paglia.

14 Ed i rettori de' figliuoll d'Israel, i quali i commessari di Faraone aveano constituiti sopra loro, furono battuti : e fu lor detto, Perchè non avete voi fornito ieri ed oggi la somma de' mattoni che v'è im-

posta, come per addictro 15 Ed i rettori de' figliuoli d'Israel vennero, e gridarono a Faraone: dicendo, Perchè fai così a' tuoi ser-

vitori ?

16 E' non si da' paglia a' tuoi ser-vitori, e pur ci dicono, Fate de' mattoni: ed ora i tuoi servitori son battuti, e'l tuo popolo commette

fallo.
17 Ed egli disse, Voi siete oziosi, voi siste oziosi : perciò dite, Andiamo, sacrifichiamo al Signore.

18 Ora dunque andate, lavorate: e' non vi si darà paglia, e pur renderete la somma de' mattoni.

19 Ed i rettori de' figliuoli d'Israel, veggendogli a mal partito, essendo lor detto, Non diminuite nulla de' mattoni impostivi giorno

per giorno: 20 Quando uscirono d'appresso a Faraone, scontrarono Moisè, ed Aaron, che si presentarono da-vanti a loro.

21 Ed essi dissero loro, Il Signore riguardi a voi, e facciane giudicio: conciosiacosache voi abbiate renduto puzzolente l'odor nostro appo Faraone, ed appo i suoi servitori, dando loro in mano la spada per ucciderci.

22 E Moisè ritornò al Signore: e disse, Signore, perchè hai fatto questo male a questo popolo?

perchè m'hai mandato ?

23 Conciostacosachè da ch' io son venuto a Faraone, per parlargli in Nome tuo, egli abbia trattato male uesto popolo: e tu non hai punto liberato il tuo popolo.

CAP. VI.

L'L Signore disse a Moise, Ora vedrai quel ch' io farò a Fa-raone: percioche, eforzato con potente mano, gli lascerà andare: ansi, eforzato con potente mano, gli caccerà dal suo paese.

2 Oltra ciò Iddio parlò a Moisè, e gli disse, Io sono il Signore. 3 Ed apparvi ad Abraham, ad

Isaac, ed a lacob, sotto'l Nome di Dio Onnipotente: ma non fui comosciuto da loro sotto'l mio Nome di Colui che è.

4 E, come io fermai il mio patto com loro, di dar loro il paese di Canaan, il paese de lor pelle-grinaggi, nel quale dimorarono

come forestieri:

5 Così ancora ho uditi gli stridi le' figliuoli d'Israel, i quali gli Egizii tengono in servitù: e mi

6 Perciò, di' a' figliuoli d'Israel, Io sono il Signore: e vi trarrò di sotto alle gravezze degli Egizi, e vi libererò dalla servità loro, e vi riscuoterò con braccio steso, e con grandi giudicij.

7 E vi prenderò per mio popolo, e sarò vostro Dio: e voi cono-scerete ch'io sono il Signore Iddio vostro, che vi traggo di sotto alle

gravezse degli Egizlj. 8 E vi condurrò nel paese, del quale io ho alzata la mano ch'io lo arei ad Abraham, ad Isaac, ed a lacob: e vel darò per possessione ereditaria. Io sono il Signore. 9 E Moisè parlò in quella stessa

maniera a' figliuoli d'Israel: ma cui non porsero orecchio a Moisè, per l'angoecia dello spirito loro, e er la dura servitù.

10 El Signore parlò a Moisè:

dicendo. 11 Va', paria a Faraone, re d'Etitto, che lasci andare i figliuoli

d'Israel dal suo paese. 12 E Moisè parlò nel cospetto del Signore: dicendo, Ecco, i figliuoli d'Israel non m'hanno porto orec-

chio: e come mi porgerebbe orecchio Faraone, essendo io incircunciso di labbra? 13 Ma il Signore parlò a Moisè,

ed ad Aaron, e comandò loro Candare a' figliuoli d'Israel, ed a Faraone, re d'Egitto, per trar fuor del paese d'Egitto i figliuoli d'israel.

14 Questi sono i capi delle fami-

glie paterne d'esst: I figliuoli di Ruben, primogenito d'Israel, furono Henoc, e Pallu, ed Hesren. Queste son le famiglie e Carmi. de' Rubeniti

15 Ed i figliuoli di Simeon furone Iemuel, e Iamin, ed Ohad, Iachin, e Sohar, e Saul, figliuolo d'una Cananca. Queste son le fa

miglie de' Simeoniți.

16 E questi sono i nomi de' figliuoli di Levi, secondo le lor generazioni: Gherson, e Chehat, e Merari, E gli anni della vita di Levi furono centrentasette.

17 I figliuoli di Gherson furono Libni, e Simi, divisi per le lor

generazioni.

18 Ed i figliuoli di Chehat furono Amram, ed Ishar, ed Hebron. ed Uzziel. E gli anni della vita di

Chehat furono centrentatre. 19 Ed i figliuoli di Merari furono Mahali, e Musi. Queste son le famiglie de Leviti, divise per le lor

20 Or Amram prese Iochebed, sua zia, per moglie: ed essa gli partorì Aaron, e Moisè. E gli anni della vita d'Amram furono centrentasette.

21 Ed i figliuoli d'Ishar furono Core, e Nefeg, e Zicri. 22 Ed i figliuoli d'Uzziel furono

Misael, ed Elsafan, e Sitri. 23 Ed Aaron si prese per moglie Eliseba, figliuola d'Amminadab, sorella di Nahasson: ed essa gli partori Nadab, ed Abihu, ed Elea-

zar, ed Itamar. 24 Ed i figliuoli di Core furono Assir, ed Elcana. ed Abiasaf. Queste son le famiglie de' Coriti.

25 Ed Eleazar, figliuolo d'Aaron, si prese per moglie una delle figliuole di Putiel : ed essa gli partori Finees. Questi sono i capi delle famiglie paterne de' Leviti per le loro schiatte.

26 Quest'e quell' Aaron, e quel Moise, a' quali il Signore disse, Tracte fuor del paese d'Egitto i figliuoli d'Israel, per le loro

schiere.

27 Essi, cioc, Moisè, ed Aaron, furon quelli che parlarono a Faraone, re d'Egitto, per trar fuor d'Egitto i figliuoli d'Israel.

28 Or nel giorno che'l Signore

parlò a Moisè, nel paese d'Egitto, 29 Il Signore gli disse, Io sono il Signore: di' a Faraone, re d'Egitto, tutto ciò ch'io ti dico.

30 E Moisè disse nel cospetto del Signore, Ecco, io sono incircunciso di labbra: come dunque Faraone mi porgerebbe egli orecchio?

CAP. VII.

E'L Signore disse a Moise, Vedi, io t'ho costituito per essere in luogo di Dio a Faraone: ed Aaron, tuo fratello, sara tuo profeta.

2 Tu dirai tutte le cose ch'io

t'avrò comandate : e parli Aaron, tuo fratello, a Faraone, aciochè lasci andar dal suo paese i figliuoli

d'Israel. 3 Ma io indurerò il cuor di Faraone: e multiplicherò i miei

segni, ed i miei prodigi, nel paese d'Egitto. 4 È pure ancora Faraone non vi porgerà orecchio: ma io metterò la mia mano in sul paese d'Egitto, e trarrò fuor del paese d'Egitto le

mie schiere, il mio popolo, i figliuoli d'Israel, con grandi giudicij. 5 E gli Egialj conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò stesa la mia mano in su l'Egitto, ed svrò tratti fuori d'infra loro i figliuoli d'Israel

6 E Moisè, ed Aaron, fecero così: essi fecero intieramente come il Signore avea lor comandato

7 Or, Moisè era d'età d'ottant' anni, ed Aaron d'ottantatre anni, quando parlarono a Faraone. 8 El Signore parlò a Moisè, et

ad Aaron: dicendo. 9 Quando Faraone parlera a voi, e vi dirà, Fate un prodigio: tu Moise di' ad Aaron, Prendi la tua

bacchetta, e gittala davanti a Faraone : ed ella diverrà un serpente. 10 Moisè adunque, ed Aaron, vennero a Faraone, e fecero come ii Signore avea comandato. Aaron gittò la sua bacchetta da-vanti a Faraone, e davanti a' suoi servitori: ed ella divenne un ser-

pente. 11 Allora Faraone chiamò eziandio i Savi, e gl'incantatori. Ed i magi d'Egitto fecero anch' essi il simigliante co' loro incantesimi. 12 É clascun d'essi gittò la sua bacchetta, ed esse divennero serpenti: ma la bacchetta d'Aaron

tranghiottì le lor becchette.

13 E'l cuore di Faraone s'indurò,
e non porse orecchio a Moise, ed ad Aaron: secondo che'l Signore

ne avea pariato. 14 E'l Signore disse a Moisè, Il cuor di Faraone è aggravato: egli ricusa di lasciare andare il popolo. 15 Va' questa mattina a Faraone: ecco, egli uscirà fuori verso l'acqua, e presentati innanzi a lui in

su la riva del flume, e prendi in mano la bacchetta ch' è stata cangiata in serpente. 16 E digli, li Signore Iddio degli Ebrei m'avea mandato a te: di-

cendo. Lascia andare il mio popolo, aciochè mi serva nel diserto: ed ecco, fino a qui tu non

hai ubbidito. 17 Così ha detto il Signore, Da questo conosceral ch'io sono il Signore: ecco. io dana cossa con la bacchetta ch'io ho in mano, in su le acque che son nel fiume, ed esse saranno cangiate in

sangue.

18 E'l pesce che è nel fiume morrà, ed il fiume putirà : e gli Egizij si stancheranno per bere dell'ac-

qua del fiume. 19 E'l Signore disse a Moise, Di' ad Aaron, Prendi la tua bacchetta. e stendi la tua mano sopra l'acque degli Egizij, sopra i lor fiumi, so-

pra i lor rivi, sopra i loro stagni, e sopra ogni raccolta delle loro acque: ed esse diverranno sangue: e vi sarà sangue per tutto'l paese d'Egitto, egiandio ne' vasi di legrao. e di pietra. 20 E Mo

Moisè, ed Aaron, fecero come il Signore avea comandato: ed Aaron alsò la bacchetta, e ne percosse l'acque ch'erano nel fiume, nel cospetto di Faraone, e nel cospetto de' suoi servitori : tutte l'acque, ch'erano nel fiume, furono cangiate in sangue.

21 E'l pesce, ch'era nel fiume mori, e'i fiume puti, talche gli Egizij non potevano ber dell' acque

del fiume: e vi fu sangue per tutto peese d'Egitto. 23 Ed i magi d'Egitto fecero il simigliante co' loro incantesimi: e'l cuor di Faraone s'indurò, e non porse orecchio a Moisè, ed ad Aaron: come il Signore ne avea.

parlato. 23 E Faraone, rivoltosi indietro. se ne venne in casa sua : e non

pure a questo pose mente. 24 E tutti gli Egizij, cavando intorno al flume, *cercavano* acqua da bere: conciofossecosachè non po-

tessero ber dell' acque del fiume. 25 E sette giorni intieri passa-rono, dopo che'l Signore ebbe percosso il fiume.

#### CAP. VIII.

POI 'I Signore disse a Moise, Vattene a Faraone, e digil, Così ha detto il Signore, Lascia andare il mio popolo, aciochè egli mi serva. 2 E se tu recusi di lacciario andare, ecco, lo percoterò con rane tutto'l tuo pacce

3 E'l fiume produrra copiosamente rane; le quali saliranno fuori, ed entreranno in casa tua, e nella camera dove tu giaci, ed in sul tuo letto, e nelle case de tuoi servitori. e fra'l tuo popolo, e ne tuoi forni, e nelle tue madie. 4 E le rane saliranno contr'a te.

e contr' al tuo popolo, e contr' a

tutti i tuoi servitori.

5 Poi 'l Signore disse a Moisè, Di' ad Aaron, Stendi la tua mano con la tua bacchetta sopra i fiumi, sopra i rivi, e sopra gli stagni, e fanne salir le rane in sul paese d'Egitto. 6 Ed Aaron stese la sua mano so-

pra l'acque d'Egitto, e le rane salirono, e copersero il paese d'Egitto. Ed i magi d'Egitto fecero il simigliante co' loro incantesimi : e fe-

cero salir rane in sul paese d'Egitto. 8 E Faraone chiamò Moise, ed Aaron, e disse loro, Pregate il Signore che rimuova da me, e dal mio popolo, queste rane: ed io la-scero andare il popolo, aciochè sa-

crischi al Signore. 9 E Moisè disse a Faraone, Gloria ti pur sopra me: per quando pre-gherò io il Signore per te, e per li tuoi servitori, e per lo tuo popolo, ch'egli stermini le rane d'appresso a te, e dalle tue case, e che rimangano solo nel fiume

10 Ed egli disse, Per domane. E Moise disse, Sarà fatto secondo la tua parola: aciochè tu sappi che non v' alcuno pari all'

mostro. 11 E le rane si partiranno da te, e dalle tue case, e da' tuoi servitori, s dal tuo popolo: e rimarranno sol nel fiume

12 E Moise, ed Aaron, uscirono d'appresso a Faraone. E Moise grido al Signore intorno al fatto delle rane, ch'egli avea mandate contr' a Faraone

13 El Signore fece secondo la parola di Moisè : e le rane morirono : e le case, ed i cortili, ed i campi, ne

furono liberati.

l4 E gli Egizij le raccolsero per mucchi, e la terra ne puti.

15 Ma Faraone, veggendo che v'era dell' alleggiamento, aggravò il suo cuore, e non porse orecchio a Moise, ed ad Aaron: come il Signore ne avea parlato.

16 E'l Signore disse a Moisè, Di' ad Aaron, Stendi la tua bacchetta, e percuoti la polvere della terra, ed e'la diverra moscioni in tutto'i pae-

se d'Egitto.

17 Ed essi fecero così: ed Aaron stese la sua mano con la sua bacchetta, e percosse la polvere della terra: ed una moltitudine di mowioni venne in su gli uomini, ed in sa gli animali: tutta la polvere della terra divenne moscioni in della terra uivenno.

18 Ed i magi s'adoperarono an

57

ch'essi simigliantemente co' loro incantesimi, per produrre moscioni: ma non poterono. E quella moltitudine di moscioni fu sopra gli uomini, e sopra gli animali.

19 Ed i magi dissero a Faraone, Quest' è il dito di Dio. Ma il cuor di Faraone s'indurò, e non porse loro orecchio: come il Signore ne

avea parlato.

20 Poi 'l Signore disse a Moise, Levati da mattina, e presentati davanti a Faraone: ecco, egli uscirà fuori verso l'acqua: e digli, Così ha detto il Signore, Lascia andare il mio popolo, aciochè mi serva.

21 Perciochè, se tu non lasci andare il mlo popolo, ecco, io man-derò sopra te, sopra i tuoi servitori, sopra I tuo popolo, e sopra le tue case, una mischia d'insetti: e le case degli Egizij, e la terra sopra la quale abitano, saranno ripiene

di quella mischia.

22 Ma in quel giorno io lascerò da parte la contrada di Gosen, nella quale sta il mio popolo: talchè non vi sarà alcuna mischia : aciochè tu conosca ch'io sono il Signore in mezzo della terra.

23 Ed io metterò una salvaguardia tra'l mio popolo, e'l tuo popolo domane avverra questo segno.

24 E'i Signore fece così: e venne una gran mischia d'insetti nella casa di Faraone, e nelle case de suoi servitori : e la terra fu guasta da questa mischia d'insetti, per tutto'l paese d'Egitto.

25 E Faraone chiamò Moisè, ed Aaron, e disse, Andate, sacrificate

al vostro Dio nel paese.

26 Ma Moisè disse, E' non è convenevole di far così: conciosiacosachè noi abbiamo a sacrificare al Signore Iddio nostro cose, che gli Egizij abbominano di sacrificare: ecco, se noi sacrificassimo davanti agli occhi degli Egizij ciò ch'essi abbominano di sacrificare, non ci lapiderebbon' essi ?

27 Lascia ch' andiamo tre giornate di camino nel diserto, è noi sacrificheremo al Signore Iddio nostro, secondo ch'egli ci dira.

28 E Faraone disse, Io vi lascerò andare, aciochè sacrifichiate al Signore Iddio vostro nel diserto: sol che non andiate più lungi: pregate per me.

29 E Moisè disse, Ecco, io esco di presente d'appresso a te, e preghe-rò il Signore: e la mischia degl'insetti si partira domane da Faraone, da' suoi servitori, e dal suo popolo ma non continui Faraone di farsi beffe, per non lasciare andare il popolo, per sacrificare al Signore.

30 E Moisè uscì fuori d'appresso a Faraone, e pregò il Signore. 31 E'l Signore fece secondo la pa-

rola di Moisè: e rimosse quella mischia d'insetti da Faraone, da'suoi servitori, e dal suo popolo: non ve ne restò pure uno.

32 Ma Faraone ancora questa volta aggravò il suo cuore, e non lasciò andare il popolo.

CAP. IX.

L'A Signore disse a Moisè, Entra da Faraone, e digli, Così ha detto il Signore Iddio degli Ebrei, Lascia andare il mio popolo, aciochè mi serva.

2 Perciochè se tu ricusi di lasciarlo andare, e se tu lo ritieni ancora : 3 Ecco, la mano del Signore sarà

sopra'l tuo bestiame ch'e per li campi, sopra i cavalli, sopra gli asini, sopra i camelli, sopra i buoi, e sopra le pecore, con una gran-

dissima mortalità

4 E'l Signore metterà separazione fra'l bestiame degl' Israeliti, e'l be-stiame degli Egizi : e nulla, di tutto quel ch' appartiene a' figliuoli d'Israel, morra.

b E'l Signore pose un termine: dicendo, Domane il Signore farà.

questa cosa nel paese

6 E'l giorno seguente il Signore fece quello: ed ogni bestiame degli Egizij morì, ma del bestiame de figlluoli d'Israel non ne morì alcuna.

7 E Faraone mandò a vedere : ed ecco, del bestiame degl' Israeliti non era morta pure una bestia. Ma pure il cuor di Faraone s'aggravò, e non lasciò andare il popolo. 8 E'i Signore disse a Moise, ed ad Aaron, Prendetevi delle menate di faville di fornace, e spargale Moisè

verso'l cielo, davanti agli occhi di

Faraone. 9 E quelle diverranno polvere, che si spargerà sopra tutto l paese d'Egitto: onde, sopra gli uomini, e sopra gli animali nasceranno ul-

cere, dalle quali germoglieranno bolle in tutto'l paese d'Egitto. 10 Essi adunque presero delle faville di fornace: e, presentatisi da-vanti a Faraone, Moisè sparse quelle verso'l cielo : e da esse nac-

quero, negli uomini, e negli animali, ulcere dalle quali germoglia-

vano bolle. 11 Ed i magi non poterono stare in piè davanti a M.Jaè, per cagion di quell'ulcere: percioche quell'ulcere erano sopra i magi, come sopra tutti gli Egizij

12 E'l Signore indurò il cuor di Faraone: ed egli non porse orec-

chio a Moisè, ed ad Aaron: come il Signore ne avea parlato a Moisi 13 Poi 1 Signore disse a Moise. Levati da mattina, e presentati a Faraone, e digli, Così ha detto il Signore Iddio degli Ebrei, Lascia andare il mio popolo, aciochè mi

14 Perciochè questa volta io manderò tutte le mie plaghe nel tuo cuore, e sopra i tuoi servitori, e sopra'l tuo popolo: aciochè tu conoca che non e'é alcuno pari a me in tutta la terra

15 Conciosiacosachè, se io avessi stesa la mano, potrei aver percosso te, ed il tuo popolo, con la mortalità: e tu saresti stato sterminato

d'in su la terra.

16 Ma pur perciò t'ho costituito, aciochè in te si vegga la mia potenza, e che'l mio Nome sia predicato

per tutta la terra.

17 Ancora t'innalzi contr'al mio popolo, per non lasciarlo andare i 18 Ecco, domane, intorno a quest'ora, io farò piovere una gravissima gragnuola, la cui simile non fu giammal in Egitto, dal giorno che fu fondato, fino ad ora

19 Ora dunque, manda a fare ac-cogliere tutto i tuo bestiame, e tutto ciò ch'e del tuo per li campi : la gragnuola cadera sopra tutti gii uomini, e sopra gli animali che si troveranno per li campi, e non saranno accolti in casa: e mor-

20 D'infra i servitori di Faraone, chi temette la parola del Signore fece rifuggire i suoi servitori, e'l

suo bestiame, nelle case. 21 Ma chi non pose mente alla parola del Signore, lasciò i suoi

servitori, e'l suo bestiame, per li

campi. 22 El Signore disse a Moisè, Stendi la tua mano verso'l cielo, e caderà gragnuola in tutto'l paese d'Egitto, sopra gli uomini, e sopra gli animali, e sopra tutta l'erba e' campi, nel paese d'Egitto.

23 E Moisè stese la sua bacchetta verso'l cielo: e'l Signore fece tonare, e cader gragnuola: e'l fuoco s'avventava verso la terra: e'l Si-

gnore feos plover gragnuola so-pra'l paese d'Egitto. 24 E vi fu gragnuola, e fuoco avviluppato per meszo essa gragnuola, la quale era molto fiera, la cui pari non fu giammai in tutto i paese egli Egizij, da che essi son divenuti nasione.

25 E la gragnuola percosse, in tutto'l paese d'Egitto, tutto quello ch' era per li campi, così uomini come animali: percosse ancora

gli alberi de' campi.

6 Soi nella contrada di Gosen. dove crano i figliuoli d'Israel, non

vi fu gragnuola.

27 E Faraone mandò a chiamare Moisè, ed Aaron: e disse loro, Questa volta io ho peccato: il Signore è il giusto: ma io, e'l mio popolo siamo i colpevoli.

28 Pregate il Signore, aciochè ba sti, e che non vi sieno più tuoni di Dio, nè gragnuola : ed io vi lascarò

29 E Moisè di disse, Come io sarò uscito fuor della città, lo spanderò le paime delle mani verso'i Signore; ed i tuoni cesseranno, e la gra-

gnuola non sarà più: acioche tu concecs che la terra è del Signore. 30 Maio so che nè tu, ne i tuoi

servitori non avrete ancora timore

del Signore Iddio. 31 Or il lino, e l'orso furono percomi: perciochè l'orzo era già in ispiga, messo maturo, e'l lino in

32 Ma il grano, e la spelta, non furono percossi : perciochè arano pia serotini.

33 Moise adunque usci fuor della citta, d'appresso a Faraone, e città, d'appresso a Faraone, e sparce le palme delle sue mani versol Signore : e cessarono i tuoni, e la gragnuola: e la pioggia non fu più versata sopra la terra.

34 E Faraone, veggendo ch' era cessata la pioggia, la gragnuola; ed i tuori, continuò di peccare, ed

aggravò il cuor suo, egli, ed i suoi

servitori.

35 El cuor di Faraone s'indurò, ed egli non lasciò andare i figliuoli Cisrael: come il Signore ne avea pariato per Moisè.

CAP. X.

L' L'Signore disse a Moisè, En-tra da Farsone : perciochè io ho aggravato il suo cuore, e'l cuore de suoi servitori : aciochè io ponga questi miei segni in mezzo del suo

2 Ed aciochè tu racconti al tuo figuinolo, ed al figliuolo del tuo fi-giuolo, ciò ch'io avrò operato in Egitto, ed i segni ch'avro fatti fra pro: e che voi conosciate ch'io

one il Signore.

3 Moise adunque, ed Aaron, entrarono da Faraone, e gli dimero, Con ha detto il Signore Iddio degli Ebrei, Fino a quando ricuseral d'umiliarti davanti alla mia faccia i lecia andere il mio popolo, aciochè mi serva.

4 Perciochè, se tu ricusi di lastarto andare, ecco, lo fo venir

tutta l'erta de campi, e spessò tutti domane delle locuste nelle tue contrade.

> 5 Ed esse copriranno la faccia della terra, tal che la terra non si potra vedere: e mangeranno il rimanente ch'èscampato, quel che v' è restato dalla gragnuola: mangeranno ancora ogni albero che vi germoglia fuori ne' campi.

6 Ed empieranno le tue case, e le case di tutti i tuoi servitori, e le case di tutti gli Egizji; il che nè i tuoi padri, nè l padri de' tuoi padri, giammai non videro, dal giorno che furono in su la terra, infino ad oggi. Detto questo, egli si rivoltò indietro, ed uscì d'appresso a Faraone.

7 Ed i servitori di Faraone gli dissero, Fino a quando ci sarà co-stui per laccio ? lascia andar questi uomini, aciochè servano al Signore Iddio loro: non sai tu ancora che

l'Egitto è perito ?

8 Allora Moisè, ed Aaron, furono fatti tornare a Faraone: ed egli disse loro, Andate, servite al Si-gnore Iddio vostro: ma chi e chi

son coloro she andranno

9 E Moisè disse, Noi andremo co' nostri fanciulli, e co' nostri vecchi: noi andremo co' nostri figliuoli, e con le nostre figliuole : con le nostre gregge, e co' nostri ar-menti: perciochè abbiamo a cele brare una festa al Signore.

10 Ed egli disse loro, Così sia il Signore con voi, come lo vi lascerò andare con le vostre famiglie: guardate, percioche il male vi so-

prasta davanti agli occhi.

Il E' non sarà così : andate ora voi uomini, e servite al Signore: poichè questo è quel che voi cer-E Faraone gli cacciò del cate. suo cospetto. 12 El Signore disse a Moisè,

Stendi la tua mano sopra'l paese d'Egitto, per far venir le locuste : ed esse saliranno sopra'l paese d'Egitto, e mangeranno tutta l'erba della terra: tutto quel che la

gragnuola ha lasciato di resto. 13 E Moisè stese la sua bacchetta sopra'l paese d'Egitto : e'l Signore fece venire un vento Orientale in sul paese tutto quel giorno, e tutta quella notte : e, come fu mattina, il vento Orientale avea portate le locuste

14 E le locuste salirono sopra tutto'l paese d'Egitto, e si posarono per tutte le contrade d'Egitto, in grandissima moltitudine: avanti quelle non ne furono, e dopo quelle non ne saranno giammai di tali.

15 Ed esse copersero la faccia di tutto'i paese, tal che'l paese ne fu scurato, e mangiarono tutta l'erba del paese, e tutti i frutti degli alberi, i quali la gragnuola avea lasciati di resto: e non rimase alcun verdume negli alberi, nè nell' erbe de' campi per tutto'l paese d'Egitto.

16 Allora Faraone fece prestamente chiamar Moisè, ed Aaron : e disse loro, lo ho peccato contr'al Signore Iddio vostro, e contr' a

vo 17 Ma ora perdonami, ti prego, il mio peccato, sol questa volta: e pregate il Signore Iddio vostro,

che rimuova d'addosso a me sol questa morte. 18 E *Moisè* uscì d'appresso a Fa-

raone, e pregò il Signore. 19 E'l Signore voltò il vento in un fortissimo vento Occidentale, il qual portò via le locuste, e le affondò nel mar rosso: e' non vi

restò una sola locusta in tutti i confini d'Egitto. 20 Ma 'l Signore indurò il cuor di

Faraone: ed egli non lasciò andare i figliuoli d'Israel.

21 E'l Signore disse a Moisè, Stendi la tua mano verso'i cielo, e verranno tenebre sopra'l paese d'Egitto, tali che si potranno tastar con le mani.

22 E Moisè stese la sua mano verso'l cielo, e vennero tenebre caliginose in tutto'l paese d'Egitto,

*per lo spazio di* tre giorni. 23 L'uno non vedeva l'altro: e niuno si levò dal suo luogo, per lo spazio di tre giorni: ma tutti i figliuoli d'Israel ebbero luce nelle

loro stanze. 24 E Faraone chiamò Moisè, e disse, Andate, servite al Signore: sol le vostre gregge, ed i vostri armenti, saranno fatti restare : le vostre famiglie eziandio andranno

con voi. 25 E Moisè disse, Tu ci concederai pure ancora di prender sacrificij, ed olocausti, per offerire al

Signore Iddio nostro.

26 Anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga pure una unghia: perciochè di esso noi abbiamo a prendere da servire al Signore Iddio nostro: e noi non sappiamo con che abbiamo a servire al Signore, fin che siamo arrivati là.

27 Ma 'l Signore indurò il cuor di Faraone, ed egli non volle la-

sciargli andare. 28 E l'araone disse a Moisè, Vattene d'appresso a me: guardati che tu non vegga mai più la mia faccia: percioche nel giorno che tu vedral la mia faccia, tu morral.

29 E Moisè disse, Tu nai parlato bene: io non vedrò più la tua faccia.

CAP. XI.

L Signore disse a Moise, Io E'L Signore ancora una piaga sopra Faraone, e sopra l'Egitto: e pol egli vi lascera andar di quì: quando egli vi lascera andare, egli del tutto vi scaccera tutti quanti

Parla ora al popolo, e digli che ciascuno uomo chieggia al suo amico, e ciascuna donna alla sua amica, vasellamenti d'argento, e

vasellamenti d'oro.

3 E'i Signore rendette grazioso il popolo agli Egizij: ed anche quell' uomo Moisè era molto grande nel paese d'Egitto, appo i servitori di Faraone, ed appo'l popolo.

4 E Moisè disse. Così ha detto il Signore, In su la mezza notte io uscirò fuori, e passerò per mezzo

l'Egitto.

5 Ed ogni primogenito morrà nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone, che siede sopra'l suo trono, fino al primogenito della serva che è dietro alle macine : ed anche

ogni primogenito degli animali.
6 E vi sara un gran grido per tutto'l paese d'Egitto, il cui pari non fu, nè sarà giammai più

7 Ma appresso tutti i d'Israel, così fra gli uomini, come fra gli animali, non pure un can moverà la lingua: aciochè voi sappiate che'l Signore avrà messa separazione fra gli Egizij e gl'Iaraeliti.

8 Allora tutti questi tuoi servitori scenderanno a me, e s'inchineranno davanti a me: dicendo. Partiti. tu, e'l popolo che è al tuo seguito: dopo quello, io me ne partiro. e, dopo queno, lo .... E Moisè se n'uscì d'appresso a Fa-

raone, acceso d'ira.

9 Or il Signore avea detto a Moise, Faraone non vi porgera orecchio: aciochè io multiplichi i miei pro-

digi nel paese d'Égitto. 10 E Moisè, ed Aaron, fecero tutti questi prodigi nel cospetto di Farsone: ma i Signore indurò il cuor di Farsone, ed egli non lasciò andare i figliuoli d'Israel fuor del

suo paese. CAP. XII.

R il Signore parlo a Moise, ed ad Aaron, nel paese d'Egitto: dicendo,

2 Questo mese vi sarà il principio de' mesi: egli vi sarà il primo de' mesi dell'anno. 3 Pariate a tutta la raunanza

d'Israel : dicendo, Nel decimo gior-

no di quecto mese clascuna casa di padre di famiglia prenda un' agnello, od un capretto: uno per

4 Ma se la famiglia è minore. che non conviene per mangiar quell'agnello, o capretto, prendalo il padre della famiglia in compa-gnia del suo vicino, il più prossimo di casa sua, con un certo numero di persone, il quale voi conterete, facendo ragione su l'agnello, o'l capretto, secondo che ciascuno

può mangiare.
5 Prendete quell' agnello, o quel capretto, senza difetto, maschio, d'un' anno, d'infra le pecore, o

d'infra le capre. 6 E tenetelo in guardia fino al quartodecimo giorno di questo mese: ed allora tutta la raunanza della communanza d'Israel lo scanni fra i due vespri.

7 E prendasene del sangue, e mettasene sopra i due stipiti, e sopra'l limitar di sopra della porta, nelle case nelle quali si mangerà.

8 E mangisene quella stessa notte la carne arrostita al fuoco, con pani azzimi, e lattughe salvatiche. 9 Non mangiate nulla d'esso crudo, o pur lesso nell' acqua: ma arrostito al fuoco, capo, gambe,

ed interiora. 10 E non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina: e ciò che sarà restato fino alla mattina, bru-

ciatelo col fuoco.

Il Or mangiatelo in questa maniera: abbiate i lombi cinti, ed i vostri calzamenti ne' piedi, e'i votro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. Esso è il Passaggio del

more. li E quella notte io passerò per lo paese d'Egitto, e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto. così d'uomini come d'animali: e farò ancora giudicij sopra tutti

gl'iddii d'Egitto. Io sono il Signore. 13 E quel sangue vi sarà per un segnale, nelle case nelle quali sarete: e quando io vedrò quel sangue, passerò oltre senza toc-carvi: e non vi sarà fra voi alcuna piaga a distruzione, mentre io per-cuoterò il paese d'Egitto.

14 E quel giorno vi sarà per una ricordanza, e voi lo celebrerete per festa solenne al Signore: voi lo celebrerete per festa solenne, per

tatuto perpetuo, per le vostre età. 15 Voi mangerete per sette giorni pani azzimi: anzi fin dal primo iorno farete che non vi sia alcun lievito nelle vostre case: perciochè, se alcuno mangia cosa alcuna lievitata dal primo giorno fino al settimo, quel a persona sarà ricisa

d'Israel.

16 E nel primo giorno voi avrete santa raunanza: siavi parimente santa raunanza nel settimo giorno: non facciasi alcun' opera in que' giorni: solo apparecchivisi quel che ciascuna persona dee mangiare, e non altro.

17 Osservate adunque l'osservanza de' pani azzimi: perciochè in quel giorno stesso io avrò tratte le vostre schiere fuor del paese d'Egitto: perciò beservate quel giormo per le vostre età, *per* ísta-

tuto perpetuo. 18 Mangiate *pani* azzimi, dal quartodecimo *giorno* del primo mese al vespro, fino al ventunesimo giorno

d' esso mese al vespro.

19 Non trovisi alcun lievito nelle vostre case, per sette giorni : perciochè, se alcuno mangia cosa alcuna lievitata, quella persona sarà ricisa dalla raunanza d'Israel : forestiere, o natío del paese, ch'egli si sia.

20 Non mangiate nulla di lievitato: mangiate pani azzimi in

tutte le vostre stanze.

21 Moise adunque chiamò tutti gli Anziani d'Israel, e disse loro, Traete fuori, e prendetevi un' agnello, od un capretto, per ciascuna delle vostre scannate la Pasqua. famiglie,

22 Pigliate eziandio un mazzuol d'isopo, ed intignetelo nel sangue che sarà mel bacino: e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino il limitar disopra, ed i due stipiti delle porte: e non esca alcun di voi fuor dell' uscio della sua casa

fino alla mattina.

23 E quando'l Signore passerà per percuoter gli Egizli, egli vedra il sangue sopra il limitare, e sopra i due stipiti : e trapasserà oltr'alla porta, e non permetterà al distruttore d'entrar nelle vostre case per percuotere.

24 Voi dunque osservate questa cosa, come uno statuto imposto a te, ed a' tuoi figliuoli, in perpetuo. 25 E quando voi sarete entrati nel paese che'l Signore vi dara, come egli *ne* ha parlato, osservate

questo servigio.

26 E quando i vostri figliuoli vi

diranno, Che vuol dire questo servigio che voi fate?

27 Dite, Quest'e il sacrificio della Pasqua del Signore, il quale tra-passo oltre alle case de figliuoli d'Israel in Egitto, quando egli percosse gli Egizij, e salvò le nostre case. E'i popolo s'inchino, ed adorò.

28 Ed i figliuoli d'Israel andarono, e fecero interamente come il Signore avea comandato a Moise,

ed ad Aaron.

29 Ed alla mezza notte il Signore percosse tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone, che sedeva sopra'i suo trono, fino al primogenito del prigione ch'era nella carcere: ed anche tutti i primogeniti degli animali

30 E Faraone si levò di notte. egli, e tutti i suoi servitori, e tutti di Egizij : e vi fu un gran grido in Egitto : perciochè non v'era alcuna casa ôve non fosse un morto.

31 E Faraone chiamò Moisè, ed Aaron, di notte, e disse, Levatevi, partitevi di mezzo'l mio popolo, voi, ed i figliuoli d'Israel : ed an-date, servite al Signore, secondo ch'avete detto.

32 Pigliate le vostre gregge, ed i vostri armenti, come avete detto: ed andatevene, ed anche bene-

33 E gli Egizij sollecitavano in-stantemente il popolo, affrettan-dosi di mandario via dal paese: perciochè dicevano, Noi siam tutti morti.

34 E'l popolo tolse la sua pasta, avanti čhe fosse lievitata, *avendo* le sue madie involte ne' suoi vesti-

menti, in su le spalle.

35 Or i figliuoli d'Israel aveano fatto secondo la parola di Moisè: ed aveano chiesto agli Egizij vasellamenti d'argento, e vasellamenti d'oro, e vestimenti,

36 E'l Signore avea renduto grazioso il popolo agli Egizij, onde essi

gli aveano prestate quelle cose. Così spogliarono gli Egizi, 37 Ed i figliudii d'Israel si parti-

rono di Rameses, e parvennero a Succot, essendo intorno a seicentomila uomini a piè, oltr' alle famiglie.

Una gran turba ancora di gente mescolata salì con loro; e grandissimo numero di bestiame.

minuto e grosso.

39 Ed essi cossero la pasta ch'aveano portata fuor d'Egitto, in focacce azzime: conciofossecosachè non fosse lievitata: perciochè, essendo scacciati dagli Egizli, non erano potuti indugiare, ed anche non s'aveano apparecchiata alcuna vivanda.

40 Or la dimora che i figliuo i d'Israel fecero in Egitto fu di

quattrocentrent' anni.

41 Ed al termine di quattrocentrent' anni, lo stesso giorno che quelli finivano, avvenne che tutte le schiere del Signore uscirono fuor del paese d'Egitto.
42 Quest' è la notte dell' osser-

al consecrata quando egli trasse fuor del paes d'Egitto i figliuoli d'Israel : quest' è la notte consecrata al Signore, che si dee celebrar con ogni osservanza da tutti i figliuoli d'Israel,

per le loro età. 43 E'i Signore disse a Moisè, ed ad Aaron, Quest' è lo statuto della. Pasqua. Niun forestiere ne mangi.

44 Ma qualunque servo di chi che sia, comperato con danari, dopo che tu l'avrai circunciso, me

mangerà. 45 L'avveniticcio, e'i mercena-

rio, non ne mangino.

46 Mangisi in una stessa casa: non portar fuor di casa della carne d'essa, e non ne rompete alcun' 0880.

47 Facciala tutta la raunanza

48 E, quando un forestiere dimorerà teco, e vorrà far la Pasqua del Signore, circuncidasi prima ogni maschio di casa sua : ed allora accostisi per farla, e sia come colui ch'è natio del paese: ma niuno incircunciso ne mangi

49 Siavi una stessa legge per colui ch'è natio del paese, e per lo forestiere che dimora per mezzo voi. 50 E tutti i figliuoli d'Israel fecero interamente come il Signore

avea comandato a Moisè, ed ad Aaron. 51 Ed in quello stesso giorno avvenne che'l Signore trasse fuor

del paese d'Egitto i figlinoli d'Israel, per le loro schiere.

CAP. XIII. E'L Signore parlò a Moisè: di-

2 Consagrami ogni primogenito, tutto quello ch'apre la matrice fra i figliuoli d'Israel, così degli uomi-

ni come degli animali : esso è mio, 3 E Moise disse al popolo, Ricordatevi di questo giorno, nel quale siete usciti d'Egitto, della casa di servitù: conclosiacosachè'i Signore ve n'abbia tratti fuori con potente mano: perciò non mangisi alcuna cosa lievitata.

4 Oggi voi uscite fuori nel mese

d'Ablb. 5 Quando adunque il Signore t'avra introdotto nel paese de' Cananel, degl' Hittel, degli Amorrei, degl' Hivvei, e de' Iebusel, ch'egli giurò a' tuol padri di darti: ch'è un paese stillante latte, e mele, osserva questo servigio in queato mese.

6 Mangia per sette giorni pani i mente fatto giurare i figliuoli d'Iamimi: e nel settimo giorno signi

festa solenne al Signore.

7 Manginsi *pani* azzimi per sette rni, e non veggasi appo te cosa lievitata, nè lievito, in tutti i tuoi confini.

8 Ed in quel giorno dichiara que-sta cosa a tuoi figilioli : dicendo, Questo si fis per cagion di quello che mi fece il Signore, quando io

uecii d'Egitto.

9 E ciò ti sia per segnale sopra la
tua mano,e per ricordansa fra' tuoi
occhi: actochè la Legge del Signore sia nella tua bocca : conciosiaco-sach'egli t'abbia tratto fuor d'Egitto

con potente mano. 10 E4 osserva, questo statuto d'anno in anno, nella sua stagione. Il E quando'l Signore t'avrà introdotto nel paese de' Cananei, come egli ha giurato a te, ed a' tuoi

padri, e te l'avrà dato:

12 Rassegna al Signore tutto ciò ch'apre la matrice: parimente, d'ogni primo portato del tuo be-stiame, i maschi apparterranno al Signore.

13 Ma riscatta ogni primo por-tato dell' asino, con un' agnello, o con un capretto: e se tu non lo riscatti, fiaccagli il collo: riscatta esiandio ogni primogenito dell' uo-mo d'infra i tuoi figliuoli.

14 E quando per innanzi il tuo figliuolo ti domandere, Che vuol der questo digli, Il Signore ci trasse fuor d'Egitto, della casa di servità, con potenza di martoni della casa di servità di servità della casa di servità della casa di servità di servità della casa di servità di s

15 Ed avvenne che, mostrando Faraone duro a lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel pacse d'Egitto, da' primogeniti degli uomini, fino a' primogeniti delle bestie : perciò io sacrifico al Signore i maechi d'ogni primo portato, e riscatto ogni primogenito

de' miei figliuoli.
16 Ciò adunque ri sarà per segnale sopra la tua mano, e per frontali fra' tuoi occhi, che'l Signore ci ha tratti fuor d'Egitto con

otensa di mano.

17 Or, quando Faraone ebbe la-sciato andare il popolo, Iddio non condasse quello per la via del paese de Filistef: benchè quella fosse la più corta: percicche Iddio disse, Che talora il popolo non si penta, quando vedrà la guerra, e non se ne ritorni in Egitto.

18 Ma Iddio fece fare un giro al popolo traendo al diserto, verso'l mar rosso. Ed i figliuoli d'Israel saliro-no del paese d'Egitto in ordinanza. 19 E Moisè prese seco l'ossa di losef: perciochè egli avea espressa-63 srael: dicendo, Iddlo per certo vi visiterà : allora transportate di qui le mie ossa con voi.

20 E gl' Israeliti, partitisi di Succot; s'accamparono in Etam all' e-

stremità del diserto.

21 E'l Signore caminava davanti a loro : di giorno, in una colonna di nuvola, per guidargli per lo ca-mino: e di notte, in una colonna di fuoco, per alluminargli : aciochè

caminassero giorno e notte. 22 Egli non rimosse dal cospetto del popolo la colonna della nuvola di giorno, nè la colonna del fuoco di notte.

CAP. XIV.

L'L Signore parlò a Moisè : di-

2 Di' a' figliuoli d'Israel, che si rivolgano, e s'accampino dinanzi alla foce d'Hirot, fra Migdol e'l mare, dirincontro a Baal-sefon : ponete campo presso al mare, dirimpetto a quel luogo

3 É Faraone dirà de figlinoli d'Israel, Sono intrigati nel paese: il diserto ha lor serrato il passo

4 Ed io indurerò il cuor di Faraone, tal ch'egli gli perseguitera, ed io sarò giorificato in Faraone, ed in tutto suo esercito: e gli Egizi conosceranno ch'io sono il Signore.

Ed essi fecero così

5 Or fu rapportato al re d'Egitto, che'l popolo se ne fuggiva: e'l cuo-re di Faraone, e de'suoi servitori, si mutò inverso'l popolo : e dissero, Che cosa è questo che noi abbiamo fatto, d'aver lasciato andarne gl'Israeliti, per non servirci più i

6 E Faraone fece mettere i cavalli al suo carro, e prese la sua gente seco.

7 E prese scicento carri scelti, e tutti i carri dell' Egitto, sopra tutti i quali v'erano de' capitani

8 E'l Signore indurò il cuor di Faraone, re d'Egitto: ed egli perseguì i figliuoli d'Israel, i quali se

n'uscivano a mano alzata. 9 Gli Egizij adunque gli persegui-

rono: e tutti i cavalli, ed i carri di Faraone, ed i suoi cavalieri, e'l suo esercito, gli aggiunsero, men-tre erano accampati presso al ma-re, in su la foce d'Hirot, dirimpetto a Baal-sefon.

10 E quando Faraone fu vicino, i figliuoli d'Israel alzarono gli occhi: ed ecco, gli Egizij venivano dietro a loro: onde temettero grandemente, e gridarono al Signore. 11 E dissero a Moise, Ci hai tu

menati a morire nel diserto, perchè mancassero sepolture in Egitto! che cosa è questo che tu ci hai fatto, d'averci fatti uscir d'Egitto? 12 Non è egli ciò che noi ti dicevamo in Egitto: dicendo, Lasciaci stare, che serviamo agli Egizij? perciochè meglio era per noi di servire agli Egizij, che di morire

nel diserto.

13 E Moisè disse al popolo, Non temete : fermatevi, e state a vedere la liberazione del Signore, la quale oggi egli vi farà: percloché voi non vedrete mai più in eterno quegli Egizij ch'avete oggi veduti. 14 Il Signore combattera per voi, e voi ve ne starete queti.

15 E'l Signore disse a Moisè, Perchè gridi a me di a' figliuoli

d'Israel, che caminino. 16 E tu, alza la tua bacchetta, e

stendi la tua mano sopra'i mare, e fendilo: ed entrino i figliuoli d'I-srael dentr'al mare per l'asciutto.

17 E quant'è a me, ecco, io in-duro il cuor degli Egizij, ed essi entreranno dietro a loro : ed io sarò glorificato in Faraone, ed in tutto'l suo esercito, e ne' suoi carri, e nella

sua cavallería.

18 E gli Egizij sapranno ch'io sono il Signore, quando lo mi saro glorificato in Faraone, e ne suoi carri, e nella sua cavallería.

19 Allora l'Angelo di Dio, ch'andava davanti al campo degl'Israeliti, si partì, ed andò dietro a loro: parimente la colonna della nuvola si partì d'innanzi a loro, e si fermò dietro a loro.

20 E venne fra'l campo degli Egizii e'l campo degl' Israeliti : ed agli uni era nuvola, ed oscurita: ed agli altri alluminava la notte: e l'un campo non s'appressò all' altro

in tutta quella notte.

21 E Moisè stese la sua mano sopra'l mare: e'l Signore fece con un potente vento Orientale ritrarre il niare tutta quella notte: e ridusse il mare in asciutto, e l'acque furono spartite.

22 Ed i figliuoli d'Israel entrarono in mezzo al mare per l'asciutto : e l'acque erano loro a guisa di mu-

ro, a destra, ed a sinistra.

23 E gli Egizij gli perseguirono: e tutti i cavalli di Faraone, ed i suoi carri, ed i suoi cavalleri, entrarono dietro a loro in mezzo al mare

24 Ed avvenne alla vigilia della mattina, che'l Signore dalla colonna del fuoco, e della nuvola, riguardò verso'l campo degli Egizii. e lo mise in rotta.

25 E, levate le ruote de' lor carrigli conduceva pesantemente. E gli Egizij dissero, Fuggiamo d'in-nanzi agl'Israeliti: perciochè il

Signore combatte per loro con-

tr' agli Egizij.

26 Allora il Signore disse a Moise, Stendi la tua mano in sul mare, e l'acque ritorneranno sopra gli Egizij, e sopra i lor carri, e sopra i lor cavalieri.

27 Moisè adunque stese la sua mano in sul mare: ed in sul far della mattina, il mare ritornò al suo corso violento: e gli Egizij gli fuggivano incontro : ma il Signore

gli traboccò in mezzo al mare. 28 E l'acque ritornarono, e coprirono i carri, ed i cavalieri di tutto l'esercito di Faraone, i quali erano entrati dentro al mare dietro agl'israeliti: e' non iscampò di loro

pure uno. 29 Ma i figliuoli d'Israel caminarono per l'asciutto in mezzo al mare, e l'acque erano loro a guisa di muro a destra, ed a sinistra.

30 Così in quel giorno il Signore salvò gl'Israeliti dalle mani degli Egizij : e gi' Israeliti videro gli Egizij morti in sul lito del mare. 31 Ed Israel vide la gran mano

che'l Signore avea adoperata contr' agli Egizij, e temette il Signore, e credette al Signore, ed a Moisè, suo servitore.

CAP. XV.

A LLORA Moise, co' figlinoli d'Israel, cantò questo cantico al Signore: e dissero così, lo canterò al Signore : perciochè egli s'è sommamente magnificato : egli ha traboccato in mare il cavallo, e colui che lo cavalcava

2 Il Signore è la mia forza, e'l mio cantico, e m'è stato in salvezza: quest' è il mio Dio, io lo glorifi-cherò: l'Iddio del padre mio, io

l'esalterò.

3 Il Signore è un gran guerriere :

il suo Nome è Il Signore. 4 Egli ha traboccati in mare i

carri di Faraone, e'l suo esercito: e la scelta de suoi capitani è stata sommersa nel mar rosso.

5 Gli abissi gli hanno coperti: essi sono andati a fondo, come una pietra.

6 La tua destra, o Signore, è stata magnificata in forza: la tua destra. o Signore, ha rotto'l nemico.

7 E, con la tua magnifica grandezza, tu hai distrutti coloro che s'innalzavano contr' a te: tu hai mandata l'ira tua, che gli ha consumati come stoppia.

& E, col soffiar delle tue nari, l'acque sono state accumulate: le correnti si son fermate come un mucchio : gli abissi si sono assodati nel cuor del mare.

9 Il nemico dicea, lo gii perseguirò, io gli aggiugnerò, io par-tirò le spoglie, l'anima mia si sasierà d'essi: io sgusinerò la mia spada, la mia mano gli sterminerà, 10 Ma tu hai sofiato col tuo

vento, e'l mare gli ha coperti : essi

sono stati affondati come piombo in acque grosse. 11 Chi e pari a te, fra gl'iddij, o Signore? chi è pari a te, magnifico in santità, reverendo in laudi, fa-

citor di miracoli? 12 Tu hai distesa la tua destra, e

la terra gli ha tranghiottiti. 13 Tu hai condotto, per la tua be-

nignità, il popolo che tu hai riscat-tato: tu l'hai guidato per la tua forma verso l'abitacolo della tua

14 I popoli l'hanno inteso, ed banno tremato : dolore ha colti gli abitanti della Palestina.

15 Aliora sono stati smarriti i principi d'Edom : tremore ha occupati i possenti di Mosb: tutti gli abitanti di Canasan si sono strutti.

16 Spavento, e terrore caggia loro addosso. sieno stupefatti per la grandessa del tuo braccio, come una pletra : fin che sia passato il tuo popolo, o Signore: fin the sia passato il popolo, che tu hai acquietato.

17 Tu l'introdurrai, e lo pianterai, nel Monte della tua eredità: nel luogo che tu hai preparato per tua stanen, o Signore : nel Santuario, o Signore, che le tue mani hanno stabilito.

18 Il Signore regnerà in sempi-

nesto disse Moisè, perciochè i 19 Questo disse Moss, paracciona cavali di Faraone, co' suoi carri, e cavain di Faradire, co autorità co cavalieri, erano entrati nel marre, el Signore avea fatte ritornar sopra loro l'acque del mare: ma i figliuoli d'Israel erano en lo caminati per messo'l mare per l'a-

riutto. 20 E Maria profetessa, sorella Aaron, prese in mano un tam-uro: e tutte le donne uscirono cetro a lei, con tamburi, e con

dane 21 E Maria rispondeva a Moise, ed sgii altri usomini : dicendo, Cantate a Signore : perciochè egli s'è som-manente magnificato : egli ha tra-becato in mare il cavallo, e colui

te lo cavalcava. 2 Poi Moisè fece partir gi'Israe. iti dal mar rosso; ed essi procedettero immanui verso'l diserto di Sur: e caminarono tre giornate nel di-

23 Poi arrivarono a Mara: e non potevano ber dell'acque di Mara : perciochè erano amare : perciò a quel hogo fu posto nome Mara. 24 E'l popolo mormorò contr' a Moisè : dicendo, Che berremo ?

25 Ed egli gridò al Signore: e'l Signore gli mostrò un legno, il quale egli gittò nell'acque, e l'acque divennero dolci. Quivi ordino il

Signore al popolo statuti, e leggi:

e quivi ancora lo provò. 26 E disse, Se del tutto tu ubbi-

disci alla voce del Signore Iddio tuo, e fai ciò che gli piace, e porgi gli orecchi a' suoi comandamenti. ed osservi tutti i suoi statuti: io non ti metterò addosso niuna delle infermità, le quali io ho messe sopra l'Egitto: perciochè io sono il Signore che ti guarisco d'ogni male.

27 Poi vennero in Elim, e quivi erane dodici fontane d'acqua, e settanta palme : e s'accamparono quivi presso all'acque.

CAP. XVI.

POI tutta la raunanza de' figliuo-I li d'Israel si parti d'Elim, e venne nel diserto di Sin, ch' è fra Elim, e Sinai, nel quintodecimo giorno del mese secondo da che furono usciti d'Egitto.

2 E tutta la rauñanza de' figliuoli d'Israel mormorò contr' a Moisè, e

contr' ad Aaron, nel diserto. 3 Ed i figlinoli d'Israel dissero loro, Oh, fossimo pur morti per la mano del Signore, nel paese d'E-gitto, quando sedevamo presso alle matte delle carni, quando mangiavamo del pane a sasietà : con-ciosiacosache voi di abbiate tratti in questo discrio, per far morir di fame tutta questa raunanza.

4 El Signore disse a Moise, Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo: e'l popolo uscirà, e ne rac-coglierà di di in di quanto gliene bisognerà per giorno : aciochè io lo provi s' egli caminerà nella mia

Legge, o no.
5 Ma ogni sesto giorno apparecchino essi ciò ch'avranno a portare in tavola : e ciò sia il doppio di quello che coglieranno per ciascun

giorno 6 E Moisè, ed Aaron, dissero a tutti i figliuoli d'Israel. Questa sera

voi conoscerete che'l Signore v'ha tratti fuor del paese d'Egitto. 7 E domattina voi vedrete la gioria del Signore: conciosiacosach'egli abbia uditi i vostri mor-

morij contr'al Signore : ma, quant'è a noi, che siamo noi, che voi mormoriate contr'a noi?

8 Moisè oltr' a ciò disse, Ciò avvorrà, dandovi il Signore questa

sera della carne a mangiare, e domattina del pane a sazietà : perchè il Signore ha intesi i vostri mormorij, co' quali avete mormorato contra lui : ma, quant'è a noi, che siamo noi? i vostri mormorij non s'indirizzano contr' a noi, anzi contr' al Signore.

9 Poi Moisè disse ad Aaron, Di' a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, Appressatevi davanti al Signore: perciochè egli ha intesi i

vostri mormorii.

10 E, come Aaron parlava a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel. essi voltarono la faccia verso'l diserto: ed ecco, la gloria del Si-

gnore apparve nella nuvola. 11 E'l Signore parlò a Moisè : di-

12 Io ho intesi i mormorij de' figliuoli d'Israel: parla loro, di-cendo, Fra i due vespri voi man-gerete della carne, e domattina sarete saziati di pane : e conoscerete ch'io sono il Signore Iddio vostro.

13 Ed avvenne su la sera che delle quaglie salirono, e coprirono il campo: e la mattina vi fu un suolo di rugiada interno al campo.

14 E quando quel suolo di rugiada fu sparito, ecco, sopra la faccia del diserto v'era una cosa minuta, tonda, sottile come brina, in su la terra.

15 E quando i figliuoli d'Israel la videro, dissero l'uno all' altro, Questo è del Man: perciochè non sapevano che cosa fosse. E Moisè disse loro, Quest' è il pane che'l Signore vi da per mangiare.

16 Quest' è quello che'l Signore ha comandato. Raccoglietene ciascuno a ragion del suo mangiare, un'Omer per testa, secondo'l numero delle vostre persone: pren-dane ciascuno per quelli che son

nel suo padiglione. 17 Ed i figliuoli d'Israel fecero così : e ne raccolsero, chi assai, e

chi poco.

18 E lo misurarono con l'Omer: e chi n'avea raccolto assai non n'ebbe di soverchio: e chi n'avea raccolto poco non n'ebbe di manco: ciascuno ne raccoglieva quanto gliene bisognava per lo suo mangiare.

19 E Moisè disse loro, Niuno ne lasci di resto fino alla mattina. 20 Ma alcuni non ubbidirono a

Moisè, e ne lasciarono di resto fino alla mattina, e quello inverminò, e puti : laonde Moisè s'adirò con-

21 Così lo raccoglievano ogni mattina, ciascuno a ragion del suo mangiare : e quando'i sole si riscal-66

dava, quello si struggeva. 22 E nel sesto giorno raccolsero di quel pane il doppio, *cioè*, due Omer per uno. E tutti i principali della raunanza vennero, e rappor-

tarono la cosa a Moisè.

23 Ed egli disse loro, Quest' ∂ quel che'l Signore ha detto : Domane è il Sabato, il riposo sacro al Signore : cuocete oggi quel ch' avete a cuocere al forno, od al fuoco: e riponetevi tutto quello che soprabbonderà, per serbarlo fino a domarie.

24 Essi adunque riposero quello fino alia mattina, come Moise avea comandato: e non puti, e non vi

fu alcun vermine.

25 E Moisè disse, Mangiatelo oggi: percioche oggi è Sabato al Signore : oggi voi non ne troverete

per li campi. 26 Raccoglietene per sei giorni: ma nel settimo giorno è Sabato: in

quel di non ne sarà. 27 Or, nel settimo giorno avvenne ch' alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. 28 E'l Signore disse a Moise, Fino

a quando ricuserete d'osservare i miei comandamenti, e le mie leggi? 29 Vedete che'l Signore v'ha ordi-

nato il Sabato: perciò egli vi da nel sesto giorno del pane per due giorni: stiasene ciascun di voi in casa, non esca alcuno del suo luogo al settimo giorno.

30 ll popolo adunque si riposò nel settimo giorno.

31 E la casa d'Israel chiamò quel pane Manna: ed esso era simile a seme di curiandolo, ed era bianco, e'l suo sapore era come di frittelle

fatte col mele. 32 Moisè oltra ciò disse. Quest'e quello che'l Signore ha comandato. Empi un' Omer di Manna, aciochè sia serbata per le vostre età, e ch'esse veggano il pane, del quale io v'ho cibati nel diserto, dopo avervitrattifnordel paese d'Egitto. 33 Moisè adunque disse ad Aaron, Piglia un vaso, e mettivi dentro un pleno Omer di Manna, e riponilo davanti al Signore, aciochè

quella sia serbata per le vostre età. 34 Come il Signore avea comandato a Moise, Aaron ripose quella Manna davanti alla Testimonian-

za, per esser serbata.

35 Ed i figliuoli d'Israel mangia. rono la Manna lo spazio di quarant' anni. fin che furono arrivati in paese abitato: mangiarono la Manna, fin che furono arrivati a confini del paese di Canaan. 36 Or un' Omer è la decima parte

d'un' Efa.

## ESODO, XVII. XVIII.

CAP. XVIL

Pol tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel si partì dal diserte di Sin, movendosi da un luogo all' altro secondo'i comandamento del Signore: e s'accampò in Refidim. Or non v'era acqua per lo bere del popolo.

2 E'l popolo contese con Moisè, e disse, Dateci dell'acqua da bere. E Moise disse loro, Perche contendete voi meco ? e perchè tentate

ii Signore?

3 Avendo adunque il popolo quivi scte d'acqua, mormoro contr'a Moisè: e disse, Perchè ci hai fatti salire fuor d'Egitto, per far morir di sete, noi, i nostri figliuoli, ed i nostri bestiami

4 E Moise gride at Signore, dicendo, Che farò io a questo popolo?

tantosto mi lapideranno.

5 El Signore disse a Moisè, Passa davanti al popolo, e prendi teco degli Anziani d'Israel: piglia eziandio in mano la bacchetta con la quale tu percuotesti il fiume, e va'. 6 Ecco, io starò ivi davanti a te sopra la roccia in Horeb: e tu percuoterai la roccia, e d'essa uscira acqua, e'i popolo berrà. E Moisè free così alla vista degli Anziani

d'Israel. 7 E pose nome a quel luogo Massa, e Meriba, per la contesa de figliuoli d'Israel : e perchè essi aveano tentato il Signore: dicendo, Il Signore è egli nel mezzo di noi,

8 Allora gli Amalechiti vennero er combattere contr' agi' Israeliti,

in Refidim.

9 E Moisè disse a Iosuè, Sceglici degli nomini, ed esci fuori, e combatti contr' agli Amalechiti: domane lo mi fermerò in su la sommita del colle, avendo la bacchetta di Dio in mano.

10 E Iosuè fece come Moisè gli comandato. combattendo contr agli Amalechiti. E Moisè,

Aaron, ed Hur, salirono in su la sommità del colle.

Il Or avvenne che quando Moisè alwes la sua mano, gl'israeliti vincevano: ma, quando egli la posava, gli Amelechiti vincevano. 12 Or essendo le mani di Moise pesanti, Aaron, ed Hur, presero ma pietra, e la misero sotto lui, el egil vi si pose sopra a sedere: el Aaron, ed Hur, gli sostenevano lemani, l'un di qua, e l'altro di là : e così le sue mani furono ferme fino al tramontar del sole.

13 E Iosuè ruppe gli Amalechiti, e la lor gente, e gli mise a fil di soude.

14 E'l Signore disse a Molsè, Scrivi questa cosa per ricordanza, nel Libro: e metti nell' orecchie di Iosuè ch'io del tutto spegnerò la memoria d'Amalec di sotto al cielo.

15 E Moisè edificò un' Altare, al quale pose nome, Il Signore è la

mia bandiera.

16 E disse, Certo, e' v'è una mano in sul trono del Signore, che'l Signore avra per ogni età guerra con Amalec.

#### CAP. XVIII.

R letro, Sacerdote di Madian, suocero di Moisè, intese tutto quel ch'Iddio avea fatto a Moise, ed ad Israel, suo popolo: come il Signore avea tratto Israel fuor d'Egitto. 2 E letro prese Sippora, moglie

di Moisè, dopo ch'egli l'ebbe ri-

mandata:

3 Ed i due figliuoli d'essa: il nome dell' uno de' quali era Ghersom : perciochè Moisè avea detto, Io sono stato forestiere in paese strano.

4 E'i nome dell' altro era Eliezer : perciochè egli avea detto, L'Iddio di mio padre m'è stato in aiuto, e m'ha scampato dalla spada di

Faraone.

5 Ietroadunque, suocero di Moisè, venne a Moisé, co' figliuoli d'esso, e con la sua moglie, nel diserto, ove egli era accampato al Monte

6 E mandò a dire a Moisè, Io letro, tuo suocero, vengo a con la tua moglie, e co' suoi due

figliuoli. 7 E Moisè uscì incontro al suo suocero : e gli s'inchinò, e lo baciò : e si domandarono l'un l'altro del lor bene stare: poi entrarono nel

padiglione.

8 E Moise raccontò al suo suocero tutto ciò che'l Signore avea fatto a Faraone, ed agti Egizij, per amor d'Israel : e tutti i travagli ch' erano loro sopraggiunti per camino, de quali il Signore gli avea liberati. 9 E letro si rallegrò di tutto!

bene che'l Signore avea fatto ad Israel, avendolo riscosso dalla man degli Égizij. 10 E letro disse, Benedetto sia il

Signore, il qual vha liberati dalla mano degli Egizij, e dalla mano di Faraone: il quale ha riscosso questo popolo disotto alla man degli Egizi. 11 Ora conosco che'l Signore è

più grande di tutti gliddi; con-ciosiacosachè questo sia loro avve-nuto, perciochè erano superba-mente proceduti contr'a loro.

12 Poi letro, succero di Moisè, affari difficili, e grudicavano ogni prese un' olocausto, e de' sacrificii picciolo affare. da offerire a Dio: ed Aaron, e tutti gii Anziani d'Israel, vennero a mangiar col succero di Moisè, davanti al Signore.

13 E'l giorno seguente, avvenne che, sedendo Moise per render ragione al popolo, e stando il popolo in piè davanti a Moisè, dalla mat-

tina fino alla sera :

14 Il suocero di Moisè vide tutto quel ch'egli faceva al popolo: e disse, Che cosa è questo che tu fai inverso questo popolo? perchè siedi tu solo, e tutto'i popolo ti sta in piè davanti, dalla mattina fino alla sera ?

15 E Moisè rispose al suo suocero,

Io il fo, perchè questo popolo viene a me per domandare Iddio.

16 Quando essi hanno qualche affare, vengono a me, ed lo giudico fra l'uno e l'altro, e dichiaro *loro* gli statuti di Dio, e le sue legi 17 Ma il suocero di Moisè gil disse,

Ciò che tu fai non istà bene. 18 Per certo tu verrai meno, e tu, e questo popolo ch'è teco: perclochè cotesto affare è troppo grave

per te: tu non puoi far ciò tutto

solo. 19 Attendi ora alla mia voce, io ti consiglierò, ed Iddio sarà teco: Sii tu per lo popolo davanti a Dio, e rapporta a Dio gli affari.

20 Ed ammaestra il popolo intorno agli statuti, ed alle leggi : e dichiaragli la via per la quale ha da caminare, e l'opere c'ha da fare. 21 E tu scegli d'infra tutto 1 popolo degli uomini di valore, che temano Iddio: uomini leali ch'abbiano in odio l'avarisia : e costitui-

scigli sopra'i popolo capi di mi-gliala, capi di centinala, capi di cinquantine, e capi di decine. 22 E rendano essi ragione al popolo in ogni tempo: e rapportino a te ogni grande affare: ma giudi-chino ogni picciolo affare. Così ti agraverai del curico c'hai addosso,

ed essi lo porteranno teco. 23 Se tu fai questa cosa, e se Iddio te la comanda, tu potrai durare : ed anche tutto questo popolo per-

verra in pace al suo luogo. 24 E Moise acconsent) al dire del suo suocero, e fece tutto ciò ch'egli

avea detto

25 E Moisè scelse di tutto Israel degli uomini di valore, e gli costi-tui capi sopra l popolo: capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, e capi di decine.

26 E quelli doveano render ragione al popolo in ogni tempo: ed rapportavano a Moisè gli

27 Poi Moise accommiato il suo suocero, ed egli se n'andò nel suo

CAP. XIX.

NEL primo giorno del terzo mese, da che i figliuoli d'Iarael furono usciti del paese d'Egitto, in quell' istesso giorno arri-varono nel diserto di Sinai.

2 Essendo adunque partiti di Refidim, arrivarono nel diserto di Sinai, e raccamparono nel diserto.

Ed essendo Israel accampato quivi dirimpetto al monte, 3 Moise sall a Dio: ed il Signore gli gridò dal monte, dicendo, Di

così alla casa di Iacob, e dichiara questo a' figliuoli d'Israel. 4 Voi avete veduto ciò c'ho fatto agli Egizij, e come v'ho portati come sopra ale d'aquile, e

menati a me.

5 Ora dunque, se voi del tutto ubbidite alla mia voce, ed osservate il mio patto, voi mi sarete un tesoro riposto d'infra tutti i popoli : conciosiacosachè tutta la terra sia mia.

6 E mi sarete un Reame sacerdotale, ed una gente santa. Queste son le parole che tu dirai a' figliuoli

d'Israel.

7 Moisè adunque venne, e chiamò gli Ansiani del popolo, e propose loro tutte queste parole, che'l Signore gli avea comandate.

8 E tutto'l popolo rispose ad una, e disse, Noi faremo tutto quello che'l Signore ha detto. E Moisè rapporto al Signore le parole del

popolo.

9 E'i Signore disse a Moisè, Ecco. io verrò a te in una folta nuvola, aciochè il popolo oda quando io parierò teco, ed anche ti creda in perpetuo. Or, dopo che Moisè ebbe rapportate le parole del popolo al Signore:

10 Il Signore gli disse, Vattene al popolo, e santificalo oggi e do-mane, e fu' che lavino i lor vesti-

11 E che sieno presti per lo termo giorno: perciochè al termo giorno il Signore scendera in sul monte

di Sinai, nel cospetto di tutto'l popolo. 12 E tu poni de' termini al popolo attorno attorno: dicendo. Guardatevi di salire al monte. o di toccar pur l'estremità d'esso : chiunque toccherà il monte dei

tutto sarà fatto morire. 13 Niuna mano tocchi un tale : anzi del tutto sia lapidato, o saettato: o bestia, od uomo ch'egli ei

sia, non viva: quando'l corno sonerà alla distesa, allora salgano essi verso'l monte. 14 E Moisè scese dal monte al

popolo, e santificò il popolo, ed cesi lavarono i lor vestimenti.

15 Ed egli disse al popolo, Siate presti per lo terso giorno: non vaccostate a donna.

16 Ed al terso giorno, come fu mattina, si fecero tuoni, e folgori: e rera una folta nuvola in sul monte, insieme con un suon di tromba molto forte: e tutto'l po-polo ch'ere nel campo tremava.

17 E Moise fece uscire il popolo fuor del campo, incontr' a Dio: e si fermarono appiè del monte.

18 Or il monte di Sinai fumava tutto: perciochè il Signore era sceso sopra esso in fuoco i e'l fumo ne saliva a guisa di fumo di fornace: e tutto'l monte tremava

19 E'i suon della tromba s'andaya vie più rinforzando grandemente: e Moisè parlava, ed Iddio gli ri-

ondeva per un tuono. 20 Il Signore adunque scese in sul monte di Sinai, nella sommità del monte, e chiamò Molsè alla som-mità del monte. E Moisè vi salì.

21 El Signore disse a Moisè, Scendi, protesta al popolo, che ta-lora egli non rompa i termini, e non s'appressi al Signore per riguardare: onde molti d'essi caggia-

22 I sacerdoti eziandio, che s'ap pressano al Signore, si santifichino: che talora il Signore non

s'avventi sopra loro. 23 E Moise disse al Signore, Il popolo non può salire al monte Smai: conciosiacosachè tu ci abbi protestato, dicendo, Poni de' termini a questo monte, e santifi-

24 E'i Signore diese a Moisè, Va', scendi: poi monta tu, ed Aaron teco: ma i sacerdoti, e'i popolo non rompano i termini, per salire

il Signore, che talora egli non · avventi sopra loro. 25 E Moisé discese al popolo, e

gliel diane.

#### CAP. XX.

A LLORA Iddio pronunzio tutte 1 queste parole: dicendo, 2 lo sono il Signore Iddio tuo, che

Tho tratto fuor del paese d'Egitto, della casa di servitù.

3 Non avere altri dij nel mio co-

Non farti scultura alcuna, nè imagine alcuna di cosa che sia in cielo di sopra, nè di cosa che sia in terra di sotto, nè di cosa che sia nell' acque di sotto alla terra. 5 Non adorar quelle cose, e non

servir loro: perciochè io, il Signore Iddio tuo, son Dio geloso, che visito l'iniquità de' padri sopra i figliuoli, fino alla terza, ed alla quarta generazione di coloro che m'odiano.

6 Ed uso benignità in mille generazioni verso coloro che m'amano, ed osservano i miei comandamenti.

7 Non usare il Nome del Signore Iddio tuo in vano : percioche il Signore non terrà innocente chi avrà usato il suo Nome in vano.

8 Ricordati del giorno del riposo, per santificarlo.

9 Lavora sei giorni, e fa' in essi

ogni opera tua. 10 Ma il settimo giorno è il riposo al Signore Iddio tuo : non fare in esso lavoro alcuno, nè tu, nè'l tuo figliuolo, nè la tua figliuola, nè l tuo servo, nè la tua serva, nè'l tuo bestiame, ne'l tuo forestiere ch'd dentro alle tue porte.

11 Perciochè in sei giorni il Si-gnore fece il cielo, e la terra, e'l mare, e tutto ciò ch'e in essi, e si riposò al settimo giorno: perciò, il Signore ha benedetto il giorno del riposo, e l'ha santificato.

12 Onora tuo padre, e tua ma-dre: aciochè i tuoi giorni sieno prolungati sopra la terra, la quale

il Signore Iddio tuo ti da. 13 Non uccidere.

14 Non commettere adulterio.

15 Non furare. 16 Non dir falsa testimonianza contr' al tuo prossimo.

17 Non concupire la casa del tuo prossimo : non concupir la moglie del tuo prossimo : nel suo servo nè la sua serva, nè'l suo bue, nè'l suo asino, nè cosa alcuna che sia del tuo prossimo.

18 Or tutto'l popolo vedeva tuoni, ed i lampi, e'l suon della tromba, el monte fumante: e veggendo queste cose, tremava, e se ne stava lungi :

19 E disse a Moisè, Parla tu con noi, e noi ascolteremo : e non parli

Iddio con noi, che talora noi non muolamo. 20 E Moisè disse al popolo, Non temiate: perciochè Iddio è venuto per provarvi, ed affin che'i suo ti-

more sia davanti agli occhi vostri, aciochè non pecchiate.
21 Il popolo adunque si fermò da lungi: e Moisè s'accostò alla ca-

ligine: nella quale Iddio era.

22 E'l Signore disse a Moisè, Dr.
così a figliuoli d'Israel, Voi avete

veduto ch'io ho pariato a voi dal |

23 Non fate alcun dio meco: non vi fate dij d'argento, nè dij d'oro. 24 Fammi un' altar di terra, e sacrifica sopra esso i tuoi olocausatrines supra esco tato de render stati, ed i tuoi sacrificij da render grazie, le tue pecore, ed i tuoi buoi: in qualunque luogo io farò ricordare il mio Nome, io verrò a te, e ti benedirò.

25 E se pur tu mi fai un' altar di pletre, non fabbricarlo di pietre conce a scarpello: quando tu v'avrai fatto passar lo scarpello sopra, tu l'avrai contaminate

26 E non salir per gradi al mio altare: aciochè non si scuopra la tua nudità sopra esso.

#### CAP. XXI.

OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai

loro: 2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni: ma al settimo anno vada-

sene franco, senza pagar nulla. 3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo: se egli avea moglie, vadasene la sua

moglie con lui. 4 Se'l suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli, o figliuole: quella moglie, ed i figliuoli d'essa, sieno del signore: e vadasene egli col suo

corpo.
5 Ma se pure il servo dice, Io amo il mio signore, la mia moglie, ed i miei figliuoli: io non me ne

voglio andar franco:

6 Faccialo il suo signore comparire davanti a' giudici : poi faccialo appressare all'uscio, od allo stipite della porta, e forigli l'orecchio con una lesina: e servagli colui in perpetuo.

7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi n'escono

8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l'avrà sposata, facnon abbia ciala quello franca: podestà di venderla ad un popolo straniere, dopo averle rotta la fede. 9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle.

 Se egli gliene prende un'altra, non tolgale il nutrimento, nè'l vestire, nè la coabitazione.

11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni.

12 Chi avra percosso un' uomo, sì ch'egli *ne* muoia, del tutto sia fatto morire.

13 Ma. quant'è a colui che mon l'avrà appostato, anzi Iddio gliele avrà fatto scontrar nelle mani. io ti costituirò un luogo, al quale colui rıfugga.

14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contr'al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, sciandio d'ap-

presso al mioAltare, perchè muoia. 15 Chi avrà battuto suo padre, o ua madre, del tutto sia fatto

morire.

16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l'abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire.

17 Ed anche, chi avra maladetto suo padre, o sua madre, del tutto

sia fatto morire.

18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l'uno avrà percosso l'altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto:

19 Se egli si rileva, e camina fuori in sul suo bastone, colui che l'avrà percosso sia assolto: sol gli paghi ciò ch'egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta

guarigione. 20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia

sotto la mano, facciasene del tutto punizione.

21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione:

perciochè è suo danaro. 22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che'l parto n'esca fuori, ma pur non vi sara caso di morte: sia colui che l'avra percossa condannato ad ammenda, secondo che'l marito della donna gl'imporra : e paghila per autorità de' giudici.

23 Ma se v'è caso di morte, metti

vita per vita :

24 Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè: 25 Arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore.

26 E quando alcuno avra per-cosso l'occhio del suo servo, o l'occhio della sua serva, e l'avrà guasto: lascilo andar franco per lo suo occhio.

27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo, od alla sua serva : lascilo andar franco per lo

suo dente.

28 E quando un bue avrà cozzato un' uomo, od una donna, sì che ne muoia: del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne: e'l padrone del bue sia assolto.

## ESODO, XXI. XXII.

29 Ma se'l buse per addictro è stato uso di comare, e ciò è stato protestato al padron d'esso, ed egli non l'ha guardato, e'i bue ha ucciso un' uomo, od una donna: sia il bue lapidato, ed anche facciasi morire il padron d'esso.

30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli

sarà imposto.

31 Se'l bue coma un figliuolo, od una figliuola, facciaglisi secondo questa legge.

32 Sel bue cozza un servo, una serva, paghi il padron del bue trenta sich d'argento al padrone

o`esso, e sia lapidato il bue. 33 E, se alcuno scuopre una fossa; overo, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade

dentro bue, od asino: 34 Ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al

padron del bue, o dell'asino: e'l

morto sia suo. 35 E se'l bue d'alcuno urta il bue del prossimo d'esso, si che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà: partiscano exiandio il morto.

36 Ma s'è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e'l padrone d'esso non l'ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue: ma il morto sia suo.

CAP. XXII.

QUANDO alcuno avra rubato un bue, od una pecora, od una capra, e l'avra ammazzata, o venduta: paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra.

2 Sel ladro colto di notte nello sconficcare, è percosso, e muore,

non v'è omicidie.

3 Sel sole è levato quando sarà co.to, v'é omicidio. Il ladro sodinfaccia del tutto: e se non ha da midisfare, sia venduto per lo suo

4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, od asino, o sia, restituiscalo al ecora che

5 Se alcuno fa pascolare un campo, od una vigna: e se manda nel cumpo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddi-saccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua

6 Quando un fuoco uscirà fuori, ed incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colni ch'a vrà acceso il fuoco.

7 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti a guardare, e *quelli* saranno ru-bati dalla casa di colui, se'l ladro è trovato, restituiscagli al doppio. 8 Se'l ladro non si trova, facciasi

comparire il padron della casa davanti a' rettori, per giurare s'egli non ha punto messa la mano sopra

la roba del suo prossimo.

9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, od a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica. Questa è dessa: venga la causa d'amendue le parti davanti a' rettori: e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo.

10 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, od è rapita, senza ch'alcuno l'abbia veduto:

11 Il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra'l bene del suo prossimo: ed accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l'altro obligato a pagamento.

12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d'appresso, facciane

soddisfuzione al padrone d'essa. 13 Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obligato

a pagar la bestiu. 14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiacchera alcun membro, o morrà, e'l padrone d'essa non sarà presente, del tutto

colui paghila.
15 Ma se'l padrone è stato presente, non sia colui obligato a pagarla: se la bestia è stata tolta a vettura, ell' è venuta per lo prezzo della sua vettura.

16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per mo-

glie. 17 Se pure il padre d'essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini.

18 Non lasciar vivere la donna

19 Chiunque si congiugnerà con una bestia, del tutto sia fatto

20 Chi sacrificherà ad aitra di, fuor ch' al Signore solo, sia sterminato come aiutema.

21 Non tar violenza al forestiere, e non opprimerle: conclosiacosa-

### ESODO, XXII. XXIII.

paese d'Egitto.

22 Non affliggete alcuna vedova,

nè orfano.

23 Guardati d'affliggerlo in alcuna maniera, perciochè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido. 24 E l'ira mia s'accenderà, ed io

v'ucciderò con la spada : e le vostre

mogli saranno vedove, ed i vostri figliuoli orfani. 25 Quando tu presteral danari al mio popolo, al povero ch'è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa d'usuraio : non imponetegli

26 Se pur tu togli in pegno il ve stimento del tuo prossimo, rendiglielo infra'l tramontar del sole.

27 Perciochè quel solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle: in che giace-rebbe egli? se dunque egli avviene ch' egli gridi a me, io l'esaudirò: percioche io son pietoso. 28 Non dir male de' retteri: e

non maladir colui ch'è principe

nel tuo popolo.

29 Non indugiare il pagar le pri-mizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de tuoi oli : dammi il primogenito de' tuoi figliuoli.

30 Fa' il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra: stia il primo portato d'esse sette giorni appresso la madre sua, ed all'otta-

o giorno dammelo. 31 E siatemi uomini santi : e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi : gittatela a' cani.

# CAP. XXIII.

NON levare un falso grido : non metter mano con l'empio per

ser testimonio falso.

2 Non andar dietro a' grandi per far male: e non dar sentenza in una lite, inchinando a favorire i grandi, per far torto. 3 Non avere altresì rispetto al

povero nella sua lite.

4 Se tu incontri il bue del tuo

nemico, o l'asino suo, smarrito, del tutto riconduciglielo. 5 Se tu vedi l'asino di colui che

t'odia giacer sotto'l suo carico. mentre tu ti rimani d'aiutarlo a farglielo andare oltre, del tutto fa' con lui sì che possa andare oltre.

6 Non far torto al tuo bisognoso

nella sua lite.

7 Allontanati dal pariar falso: e non far morir l'innocente, nè'l dusto: perciochè io non assolverò

l'empio.
8 E non prender presenti: perciochè il presente accieca coloro

chè voi siate stati forestieri nel | c'hanno chiara vista, e sovverte le

parole de' giusti. 9 E non oppressare il forestiere: perciochè voi sapete in quale stato

l'anima del forestiere, essendo stati forestieri nel paese d'Egitto.

10 Semina la tua terra sei anni.

e ricogli il frutto d'essa.

11 Ma ogni settimo anno lasciala vacare, ed in abbandono, e mangi-no i bisognosi del tuo popolo il frutto d'essa: e ciò che rimarrà loro, manginio le bestie della campagna: fa' il simigliante alla tua vigna, ed a' tuoi uli-

12 Sei giorni fa' le tue faccende: ma al settimo giorno riposati : a-ciochè il tuo bue, e'l tuo asino, abbiano requie: e'l figliuolo della tua serva, e'i forestiere possano

respirare.

13 E prendete guardia a tutto quello ch'io v'ho detto : e non ricordate il nome degl' iddij stranieri : non odasi quello nella tua bocca. 14 Celebrami tre feste solenni

per anno.

15 Osserva la festa degli Azzimi : mangia pani assimi per sette gidrni, come lo t'ho comandato, nel tempo ordinato del mese d'Abib; conclosiscosachè in quel mese tu sij uscito fuor d'Egitto: e non comparisca alcuno davanti alla

mia faccia voto.

16 Parimente osserva la della mietitura, delle primisie de tuoi frutti, di ciò che tu avrai seminato nel tuo campo: e la festa della ricolta, all' uscita dell'anno. quando tu avrai ricolti i tuoi frutti din su i campi. 17 Tre volte l'anno comparisca

ogni maschio tuo davanti alla fac-cia del Signesso da Vanti alla fac-

za del Signore, ch' è l'Eterno. 18 Non sacrificare il sangue del mio sacrificio con pan lievitato : e non sia guardato il grasso dell'agnello della mia solennità la notte fino alla mattina.

19 Porta nella Casa del Signore Iddio tuo le primizie de primi frutti della tua terra. Non cuocere il capretto nel latte di sua madre.

20 Ecco, io mando un' Angelo davanti a te, per guardarti per lo camino, e per condurti al luogo ch'io ho preparato.

21 Guardati, per la sua presensa, ed ubbidisci alla sua voce, e non irritario: perciochè egli non vi perdonerà i vostri misfatti: conciosiacosachè'i mio Nome sia in lui.

22 Ma se pure tu ubbidisci alla sua voce, e fai tutto quello ch'io ti dirò, io sarò nemico de' tuoi ne mici, ed avversario de' tuoi avversari.

# ESODO, XXIII. XXIV. XXV.

23 Perciochè l'Angelo mio andra davanti a te, e t'introdurra nel paese degli Amorrei, degl' Hittei, de Ferenzei, de Cananel, degl'Hiv-vei, e de lebusei: ed io distruggerò que' popoli.

24 Non adorar gl'iddij loro, e non servir loro: e non far secondo l'opere di que' popoli : anzi distruggi quelli affatto, e del tutto spezza le loro statue.

25 E servite al Signore Iddio vostro, ed egli benedira il tuo pane, e la tua acqua: ed io torrò via

ogni infermità del messo di te. 26 E non vi sarà nel tuo paese femmina che sperda, nè sterile: lo complerò il numero de tuoi

ouni.

27 Io manderò davanti a te il mio spavento, e metterò in rotta ogni popolo, nel cui paese tu en-trerai, e farò che tutti i tuoi nemici volteran le spalle dinanzi a te. 28 Manderò exiandio davanti a

te de' calabroni, i quali scacceranno gi' Hivvei, i Cananei, e gl'Hit-tei dal tuo cospetto.

29 Io non gli scaccerò dal tuo cospetto in un' anno: che talora il paese non divenga diserto, e che le fiere della campagna non multiplichino contr' a te.

30 lo gliscaccerò dal tuo cospetto a poco a poco, fin che tu sij cresciuto, ed abbi presa la possessione

31 Ed io porrò i tuoi confini dal mar rosso fino al mar de' Filistei: e dal diserto fino al Fiume: perciochè io darò nelle vostre mani gli abitanti del paese, e tu gli scac-cera dinanzi s te.

32 Non far lega alcuna con loro,

nè cơ loro iddi.

33 Non abitino essi nel tuo paese, che talora non ti facciano peccare contr' a me: conciosiacosachè tu arviresti agl' iddij loro: perciochè quello ti sarebbe in laccio.

CAP. XXIV. I gnore, tu, ed Aaron, e Nadab, ed Abihu, e settanta degli Anziani d'Israel, ed adorate da lungi.

2 Poi accostisi Moisè solo al Simore, e quegli altri non vi s'accostino: e non salga I popolo con lui. 3 E Moise venne, e raccontò al

popolo tutte le parole del Signore, e tutte quelle leggi. È tutto i popolo rispose ad una voce, e disse, Noi faremo tutte le cose che'i Signore ha dette.

4 Poi Moisè scrisse tutte le parole dei Signore: e, levatosi la mattina, edificò sotto a quel monte

un' altare, e rizzò dodici pilieri, per le dodici tribù d'Israel.

5 E mandò i ministri de' figliuoli d'Israel, ad offerire olocausti, e sacrificare al Signore giovenchi, per sacrifici da render grazie.

6 E Moisè prese la metà del sangue, e lo mise in bacini : e ne sparse l'altra metà sopra l'altare.

7 Poi prese il Libro del Patto, e lo lesse in presenza del popolo. Ed esso disse, Noi faremo tutto quello che'l Signore ha detto, ed ubbi-

diremo. 8 Allora Moisè prese quel sangue, e lo sparse sopra l popolo, e disse, Ecco l sangue del patto che l Si-

gnore ha fatto con voi, sopra tutte quelle parole. 9 Poi Moisè, ed Aaron, e Nadab

ed Abihu, e settanta degli Anziani

d'Israel, salirono.

10 E videro l'Iddio d'Israel : e sotto i piedi d'esso v'era come un lavorio di lastre di zaffiro, risomigliante il cielo stesso in chiarezza.

Il Ed egli non avventò la sua mano sopra gli Eletti d'infra i fi-gliuoli d'Israel: anzi videro Iddio,

e mangiarono, e bevvero

12 El Signore disse a Moise, Sali a me in sul monte, e fermati quivi: ed io ti darò delle tavole di pietra: cioè, la Legge, ed i comandamenti ch' io ho scritti per insegnargli a' figliuoli d'Israel.

13 Moisè adunque, con Iosuè, suo ministro, si levó: e Moisè sall al

monte di Dio.

14 E disse agli Anziani d'Israel, Rimanete qui, aspettandoci, fin che noi ritorniamo a voi : ecco Aaron, ed Hur sono con voi: chi unque avrà qualche affare, vada a loro.

15 Moisè adunque sall al monte, e la nuvola coperse il monte.

16 E la gloria del Signore si posò in sul monte di Sinai, e la nuvola lo coperse *per lo spazio di* sei giorni : ed al settimo giorno il Signore chiamò Moisè del mezzo della nuvola.

17 E l'aspetto della gloria del Signore era simile ad un fuoco consumante, in su la sommità de monte, alla vista de figliuoli d'1 stael.

18 E Moise entrò nel mezzo della. nuvola, e salì al monte, e dimorò in sul monte quaranta giorni, e quaranta notti.

CAP. XXV.

E'L Signore parlò a Moisè: di-2 Di' a' figliuoli d'Israel che pren-

dano da farmi un' offerta: pren-

dete quella mia offerta da ogni uomo il cui cuore lo muovera volontariamente.

3 E quest' è l' offerta che voi prenderete da loro: oro, ed argento, e

4 E violato, e porpora, e scarlatto, e fin lino, e pel di capra. 5 E pelli di montoni tinte in ros-

5 E pelli di montoni tinte in rosso, e pelli di tassi, e legno di Sittim. 6 Olio per la lumiera, aromati per l'olio dell' Unzione, e per lo profumo degli aromati.

7 Pietre onichine, e pietre da incastonare, per l'Efod, e per lo Pettorale.

8 E faccianmi essi un Santuario, ed io abiterò nel mezzo di loro.

9 Fatelo interamente secondo'l modello del Tabernacolo, e'l modello di tutti i suoi arredi, ch'io ti mostro.

10 Facciano adunque un' Arca di legno di Sittim, la cui lunghezza sia di due cubiti e mezzo, e la larghezza d'un cubito e mezzo, e l'altezza d'un cubito e mezzo.

11 E coprila d'oro puro didentro e difuori : e fa'sopra essa una corona

d'oro attorno.

12 E fondile quattro anelli d'oro, e metti quegii anelli a' quattro cantoni d'essa, due da uno de' lati dell' Arca, e due dall' altro.

13 Fa' ancora delle stanghe di legno di Sittim, e coprile d'oro.

14 E metti quelle stanghe dentr'agli anelli da' lati dell' Arca, per

portaria con esse.
15 Dimorino le stanghe negli
anelli dell' Arca, e non ne sieno

rimosse. 16 Poi metti nell' Arca la Testi-

monianza ch'io ti darò.

17 Fa' eziandio all'Arca un Coperchio d'oro puro, la cui lunghezza sia di due cubiti e mezzo, e la larghezza d'un cubito e mezzo.

18 E fa' due Cherubini d'oro: fagli di lavoro tirato al martello, a' due

capi del Coperchio.

19 Fa' adunque un Cherubino da un de' capi di quà, ed un' altro dall' altro di là: fate questi Cherubini tirati del Coperchio stesso, sopra i due capi d'esso.

20 E spandano i Cherubini l' ale in su, facendo con le loro ale una coverta al disopra del Coperchio: ed abbiano le lor facce volte l'uno verso l'altro: sleno le facce de Cherubini volte verso'l Coperchio.

21 E metti 'l Coperchio in su l'Arca disopra, e nell' Arca metti la Testimonianza ch'io ti darò.

22 Ed io mi troverò quivi presente teco, e parlerò teco d'in sul Coperchio, di mezzo i due Cherubini che saranno sopra l'Arca della Testimonianza: e ti dirò tutte le cose che ti comanderò di proporre a' figliuoli d'Israel.

23 Fa'ancora una Tavola di legno di Sittim, la cui lunghezza sia di due cubiti, e la larghezza d'un cu-

bito, e l'altezza d'un cubito e mezzo. 24 E coprila d'oro puro, e falle una corona d'oro attorno.

25 Falle eziandio attorno una chiusura d'un palmo, d'oro puro, ed a quella sua chiusura fa'una corona d'oro attorno.

26 Falle oltr'a ciò quattro anelli d'oro, e metti quegli anelli a' quattro canti, che saranno a' quattro

piedi d'essa.

37 Sieno gli anelli dirincontro alla chiusura, per farvi passar dentro le stanghe, per portar la Tavola.

38 E fa' le stanghe di legno di Sittim, e coprile d'oro, e con esse portisi la Tavola.

29 Fa eziandio i suoi piattelli, le sue scodelle, i suoi nappi, ed i suoi bacini, co quali si faranno gli spargimenti: fa quelle cose d'oro puro.

30 E metti sopra la Tavola il pane

del cospetto, il quale sia del continuo nel mio cospetto.

31 Fa'ancora un Candelliere d'oro puro: facciasi di lavoro tirato ai martello, così il suo gambo, come i suoi rami: sieno i vasi d'esso, i suoi pomi, e le suebocce d'un pesso col Candelliere.

col Candelliere.

32 E sienvi sei rami procedenti
da' lati d'esso: tre de' rami del
Candelliere dall'uno de' lati d'esso.

e tre dall' altro.

33 In uno d'essi rami sieno tre vasi in forma di mandorla: ed un pomo, ed una boccia a ciascun vaso: e parimente nell'altro ramo, tre vasi in forma di mandorla: ed un pomo, ed una boccia a ciascun vaso: a così conseguentemente ne sei rami del Candelliere.

34 E nel gambo del Candelliere signo quattro vasi in forma di mandoria, co' suoi pomi, e con le sue bocce.

35 E ne sei rami procedenti dai Candelliere, siavi un pomo sotto i due primi rami, d'un pesso col Candelliere: ed un pomo sotto i due altri rami, d'un pesso altresì col Candelliere: ed un pomo sotto i due uttimi rami, d'un pesso altresì col Candelliere.

36 Sieno i pomi, ed i rami horo 36 Sieno i pomi, ed i rami horo

36 Sieno i pomi, ed i rami loros d'un pezso col Candelliere: eia tutto'l Candelliere d'un pezzo, d'oros puro, tirato al martello.

37 Fa'ancora le sette lampane d'esso, ed accendansi, e porgane

74

## ESODO, XXV. XXVI.

lume verso la parte anteriore del bondi ne' lati del Tabernacolo, di Candelliere. quà e di là, per copririo.

38 E sieno gli smoccolatoi, ed i catinelli d'esso d'oro puro. 39 Impiega intorno ad esso, ed

mtorno a tutti questi strumenti, um talento d'oro. 10 E vedi di far tutte queste cose,

secondo'l modello che t'è mostrato in sul monte.

CAP. XXVI.

A ancora il Padiglione, di dieci teli di fin lino ritorto, di vio-

lato, di porpora, e di scariatto: e fa: que teli lescorati a Cherubini di lavorco di disegno. 2 Sise la lumphessa d'un telo di ventotto cubiti, e la larghessa di quattro cubiti : sieno tutti que' teli d'una scessa misura.

3 Sieno cinque teli accoppiati l'un con l'altro, e cinque altri teli pari-

ments accoppiati l'un con l'altro.

4 E fa' de laccinoli di violato ail' orlo dell' uno de' teli, che sard all' estremità dell' uno degli accop-piamenti : fa' il simigliante ancora nell' orlo del telo estremo nel secondo accoppiamento.

Fa' cinquanta lacciuoli nell' uno di que teli, e parimente cin-quanta lacciuoli all'estremità del telo che sard al secondo accoppiamento: sieno i lacciuoli dirincon-

tro l'une all' altro.

6 Fa ancora cinquanta graffi d'on, ed accoppia que teli l'un con lairo con que' grafii: e così sia il Padigiione giunto in uno.

7 fa' oltr' a ciò sopra'l Padiglione un Tenda a teli di pel di capra:

fa'undici di que' teli 8 Sig la lunghezza d'un telo di tena cubiti, e la larghezza di

putro cubiti: sieno gli undici teli om steesa misura.

laccoppia cinque di que' teli aperte, e sei da parte: e raddop-

la li sesto telo in su la parte antenore del Tabernacolo. WE's' cinquanta lacciuoli all' or-

b teir un de tell, che sard l'estreno del primo accoppiamento: e rmente cinquanta lacciuoli aland del telo estremo del secon-

moppiamento.

moppeamento.

Il fa ancora cinquanta grafii di
ne, e metti i grafii dentro i lactoli: ed assembra insieme la
l'eda, aclochè sia giunta in uno.
Il f quel soverchio c'avanserà
vell della Tenda, cio, quelmelito che sarà di soverchio, solito che sarà di soverchio, so-Patrondi nella parte di dietro del

li l'abito di quà, e'l cubito di de serd di soverchio nella lun-Pen ir teli della Tenda, soprab-

l4 Fa' ancora alia Tenda una coverta di pelli di montone, tinte in rosso: ed un' altra coverta di pelli di tasso, disopra.

15 Fa' oltr'a ciò delle assi per lo Tabernacolo: falle di legno di Sit-

tim, per metterle ritte. 16 Sla la lunghezza di clascuna asse di dieci cubiti, e la larghezza

d'un cubito e mezzo.

17 Abbia ciascuna asse due cardini da incastrare un pezzo nell'altro: fa' così a tutte le assi del Taberna.

18 Fa' adunque le assi per lo Tabernacolo : venti assi dal lato Au-

strale, verso'l Mezzodi.

19 E fa' quaranta piedistalli d'argento per metter sotto quelle venti assi : due piedistalli sotto ciascuna

asse, per li suoi due cardini. 20 E venti assi per l'altro lato del Tabernacolo, verso Aquilone.

21 Co' lor quaranta pledistalli d'argento, due piedistalli sotto ciaвсипа азяе.

22 E per lo fondo del Taberna. colo, verso Occidente, fa' sei assi. 23 Fa' ancora due assi per il cantoni del Tabernacolo, nei fondo,

24 E sieno quelle a due facce fin da basso: e tutte sieno ben commesse insieme al capo di queste assi con un'anello: sieno quelle due assi, che saranno per li due cantoni, fatte d'una medesima maniera

25 Sienvi adunque otto assi, co lor piedistalli d'argento, in numero di sedici piedistalli: due piedistalli sotto clascuna asse.

26 Fa' ancora cinque sbarre di legno di Sittim, per le assi dell' uno

de' lati del Tabernacolo,

27 Parimente cinque sbarre per le assi dell' altro lato del Tabernacolo: e cinque starre per le assi del lato del fondo del Tabernacolo verso Occidente.

28 E la sbarra di mezzo sia nel mezzo delle assi, e traversi da un capo all' altro.

29 E copri d'oro le assi, e fa' d'oro i loro anelli, da mettervi dentro le sharre: copri ancora d'oro le sbarre.

30 Poi rizza il Tabernacolo secondo'l diviso d'esso, che t'e stato mo-

strato nel monte.

31 Fa' ancora una Cortina di v\olato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto: facciasi di lavoro di disegno a Cherubini.

32 Ed appendila a quattro colorne di legno di Sittim, coperte d'oro, co' lor capitelli d'oro : & quelle sieno

# ESODO, XXVI. XXVII. XXVIII.

roste sopra quattro piedistalli d'ar-

gento.

33 E metti la Cortina, sotto i graffi: e porta là, dentro della Cortina. l'Arca della Testimonianza: e facciavi quella Cortina separazione fra'l luogo Santo, e'l Santissimo.

34 E metti 'l Coperchio sopra l'Arca della Testimonianza, nel luogo

Santissimo.

35 E metti la Tavola difuori della Cortina, dal lato Settentrionale: e'l Candelliere, dirimpetto alla Tavola, dal lato Australe del Taber-nacolo.

36 Fa' eziandio, per l'entrata del Tabernacolo, un tappeto di vio-lato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di rica-

matore.

37 E fa' cinque colonne di legno di Sittim, per appendervi quel tappeto, e copri le colonne d'oro, e sieno i lor capitelli d'oro: e fondi loro cinque piedistalli di rame.

#### CAP. XXVII.

'A' oltr' a ciò un' Altare di legno di Sittim, la cui lunghezza sia di cinque cubiti, e la larghezza di cinque cubiti : talche sia quadrato : e l'altezza di tre cubiti.

2 E fagli delle corna a' quattro canti, le quali sieno dell' Altare

stesso : e coprilo di rame. 3 Fagli esiandio de calderoni per raccoglier le sue ceneri, e delle palette, e de' bacini, e delle forcelle, e delle cazze : fa' tutti gli strumenti d'esso di rame.

4 Fagli ancora una grata di rame, di lavor reticolato: e fa' disopra di quella grata quattro anelli di rame, sopra le quattro estremità d'essa

5 E mettila disotto al procinto dell' Altare a basso: e sia quella

rete fino a mezzo l'Altare. 6 Fa' ancora delle stanghe per l'Altare, di legno di Sittim, e co-

prile di rame. 7 E mettansi quelle stanghe d'esso agli anelli : e sieno le stanghe a'due lati dell' Altare, quando s'avrà da portare.

8 Fallo di tavole, voto: facciasi come t'è stato mostrato in sul

monte.

9 Fa' ancora il Cortile del Tabernacolo: dal lato Australe verso'l Mezzodì abbia il Cortile cento cubiti di lunghezza di cortine di fin lino ritorto: abbiane tanto da un

10 Con sue venti colonne, ed i lor venti piedistalli di rame: e sieno capitelli, ed i fili delle colonne

d'argento. 11 Così ancora dal lato Setten-

trionale per lungo, abbia la lunghezza di cento cubiti di cortine: con lor venti colonne, ed i lor venti piedistalli di rame : e sieno i capitelli, ed i fili delle colonne d'argento.

12 E per largo, dal lato Occiden-tale, abbia il Cortile cinquanta cubiti di cortine con lor dieci colonne,

e dieci piedistalli.

13 E per largo dal lato Orientale, verso'l Levante, abbia il Cortile parimente cinquanta cubiti di corti 14 Cioè, all' un de' canti quin-

dici cubiti di cortine, con lor tre colonne, e tre piedistalli. 15 E dall' altro canto, parimente

quindici cubiti di cortine, con lor tre colonne, e tre piedistalli. 16 Ed all' entrata del Cortile siavi un tappeto di venti cubiti, di vio

lato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di ricamatore, con lor quattro colonne, e quattro piedistalli

1*7 Abbiano* tutte le colonne del Cortile d'intorno de' fili d'argento: e sieno i lor capitelli d'argento, ed

i lor piedistalli di rame. 18 Sia la lunghezza del Cortile di cento cubiti, e la larghezza, da un lato e dall' altro, di cinquanta cubiti, e l'altezza di cinque cubiti: sieno le cortine di fin lino ritorto, ed i piedistalli delle colonne di rame

19 Sieno di rame tutti gli arredi del Tabernacolo, per qualunque suo servigio: come ancora tutti i suoi piuoli,e tutti i piuoli delCortile. 20 Comanda ancora a' figliuoli d'Israel che ti portino dell' olio d'uliva puro, vergine, per la lumiera, per accendere del continuo le lam-

21 Mettanle in ordine Aaron, et i suoi figliuoli, per ardere dalla sen fino alla mattina, davanti al 4gnore, nel Tabernacolo della co venenza, difuori della cortina ch ha da essere davanti alla Testimonianza. Sia questo uno statu

perpetuo, da osservarsi da' figlius d'Israel per le loro età.

#### CAP. XXVIII.

TU, fa' accostare a te, d'infa L'i figliuoli d'Israel, Aaron t fratello, ed i suoi figliuoli con lu per esercitarmi il sacerdozio: Al ron, dico, e Nadab, ed Abihu, Eleazar, ed Itamar, figliuoli d'Al ron.

2 E fa ad Aaron, tuo fratell de vestimenti sacri, a gloria,

ornamento. 3 E parla a tutti gli uomini l dustriosi, i quali io ho ripier.i spirito d'industria, che facciana

76

# ESODO, XXVIII.

vestimenti d' Aaron, per consagrario, aciochè m' eserciti il sacerorio.

4 E questi sono i vestimenti c'hanno da fare: il Pettorale, e l'Efod, el Manto, e la Tonica trapunta : la Benda, e la Cintura. Facciano adunque i vestimenti sacri ad Aaron, tuo fratello, ed a suoi figliuoer esercitarmi il sacerdozio.

E prendano di quell' oro, di nel violato, porpora, scarlatto, e

6 E facciano l'Efod, d'oro, di violato, di porpora, di scarlatto, e di an lino ritorto, di lavoro di di-

7 Sienvi due omerali che s'accop-

pino insieme da' due capi d'esso : e sei sia l'Efed accoppiato

8 E sia il disegno del fregio che *sard sopra* l'Efod, col quale egli si cingera, del medesimo lavoro, tirato dall' Efod istesso, d'oro, di violato, di porpora, di scarlatto, e di fin line ritorto.

9 Piglia ancora due pietre Oni-

chine, e scolpisci sopra esse i nomi de figitacii d'Israel. 10 Sei de' nomi loro sopra una pietra, e gli altri sei nomi sopra l'altra pietra, secondo le lor na-

acite. 11 Scolpisci sopra quelle due pietre i nomi de' figliuoli d'Israel, a lavoro di scultor di pietre, come Fintagliano i suggelli : falle intorniate di castoni d'oro-

12 E metti quelle due pietre sopra gli omerali dell' Efod, aciochè sieno pietre di ricordanza per li figliuoli d'Israel: e porti Aaron i nomi loro davanti al Signore, sopra le sue

due spalle, per memoria. 13 E fa' de' castoni d'oro.

14 E due catenelle d'oro puro: falle a capi, di lavoro intorcicchiato: ed attacca quelle catenelle

intorcicchiate a' castoni.

15 Fa oltr'a ciò il Pettorale del giudicio, di la voro di disegno: fallo del lavoro dell' Efod, d'oro, e di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto.

lé Sia quadrato, e doppio: ed abbia in lunghessa una spanna, ed

tna spanna in larghezza.

17 Ed incastra in esso delle pietre prezione un castoni, in quattro ordui : nel primo siavi un sardonio, un topazio, ed uno smeraldo. 18 E nel secondo, un carbonchio,

m mfiro, ed un diamante. 19 E nel terzo, un ligurio, un' a-

🎮a, ed un' amatista.

2) È nel quarto un grisolito, una petra onichina, ed un diaspro. Seno quelle pietre incastrate ne lor castoni d'oro.

21 E sieno quelle pietre in numero di dodici, secondo i nomi de' figliuoli d'Israel : abbia ciascuna il suo nome intagliato a laroro d'intagli di suggello: e sieno per le dodici tribù.

22 Fa'eziandio al Pettorale delle catenelle a capi, di lavoro intor-

cicchiato, d'oro puro.

Fa'ancora al Pettorale due anelli d'oro, e metti que due anelli a due de' capi del l'ettorale.

24 E metti quelle due catenelle d'oro intorcicchiate a que' due

anelli, a' capi del Pettorale.

25 Ed attacca i due capi di quelle due catenelle intorcicchiate a que' due castoni, e metti il Pettorale, e le sue catenelle, sopra i due omerali dell' Efod, in su la parte anteriore d'esso.

26 Fa'ancora due anelli d'oro, e mettigli agli altri due capi del Pettorale, all'orlo d'esso che sara

allato all' Efod, in dentro.

27 Fa' parimente due anelli d'oro, e mettigli a' due omerali dell' Efod, al disotto, nella parte anteriore d'esso, allato alla giuntura d'esso, disopra al fregio lavorato dell' E-

28 E giungasi il Pettorale serrato. da suoi anelli agli anelli dell' Efod, con una bendella di violato, acio-chè atta disopra al fregio lavorato dell'Efod, e non sia il Pettorale rimosso d'in su l' Efod.

29 E porti Aaron i nomi de'fi-gliuoli d'Israel nel Pettorale del giudicio, in sul suo cuore, quando egli entrerà nel Santuario, per ricordanza nel cospetto del Signore,

del continuo.

30 E metti Urim, e Tummim, nel Pettorale del giudicio: sieno in sul cuore d'Aaron, quando egli entrera nel cospetto del Signore: e porti Aaron il Giudicio de figliuoli d'Israel sopra 'l suo cuore, del continuo.

31 Fa'ancora il Manto dell' Efod,

tutto di violato.

32 E siavi nel mezzo d'esso una scollatura da passarvi dentro il, capo: abbia quella sua scollatura un'orlo d'intorno, di lavoro tessuto: a guisa di scollatura di co-

azza, *acloché* non si schianti. 33 E fa'alle fimbrie d'esso *Manto* attorno attorno, delle melagrane di violato, di porpora, e di scar-latto: e de sonagli d'oro per mezzo

quelle d'ogn'intorno

34 Un sonaglio d'oro, poi una melagrana: un sonaglio d'oro, poi una melagrana: alle fimbrie del Manto d'ogn' intorno.

## ESODO, XXVIII. XXIX.

35 Ed abbis Aaron qual Manto addosso quando fara il servigio divino: ed odasi il suono d'esso quando egli entrerà nel luogo Santo, nel cospetto del Signore, e Pettorale: quando n'uscira: aciochè non muoia.

36 Fa' ancora una lama d'oro puro, e scolpisci sopra essa, a lavoro d'intagli di suggello, LA SANTITA' DEL SIGNORE.

37 E metti quella piastra in su una bendella di violato, sì che sia sopra la Benda, in su la parte anteriore d'essa.

38 E sia in su la fronte d'Aaron: acioché Aaron porti l'iniquità delle sante offerte, le quali i figliuoii d'Israel avranno consagrate in tutte l'offerte ch'essi consagrano: e sia in su la fronte d'esso del continuo, per rendergil grati nel cospetto del Signore.

39 Fa ancora la Tonica di fin lino, trapunta: fa' parimente la Benda di fin lino: e fa' la Cintura

di lavoro di ricamatore.

40 Fa' ancora a' figliuoli d'Aaron, delle toniche, e delle cinture, e delle mitrie, a gioria, ed orna-

mento.

41 E vesti di questi vestimenti Aaron, tuo fratello, ed i suol figliuoli: ed ungigli, e consagragli, e santificagli, aciochè m'esercitino

il sacerdozio.

42 Fa loro ancora delle calze line, per coprir la carne delle vergogne: giungano quelle calze da' lombi

fino al disorto delle cosce.

43 Ed abbianle Aaron, ed i suoi figliuoli, addosso, quando entreranno nel Tabernacolo della convenenza: overo quando s'accosteranno all' Altare, per fare il servigio nel tuogo Santo: aciochè non portino pena d'iniquita, e non muoiano. Questo è uno statuto perpetuo per lui, e per la sua progenie dopo lui.

#### CAP. XXIX.

E QUESTO è quello che tu farai loro per consagrargil, aciochè m'esercitino il sacerdozio. Prendi un giovenco, e due montoni, senza difetto.

2 E de' pani azzimi, e delle focacce azzime, intrise con olio: e delle schiacciate azzime, unte con olio: fa' quelle cose di fior di farina di frumento.

3 E mettile in un paniere, e presentale in esso paniere, col gioven-

co, e co due montoni.

4 E fa' accostare Aaron, ed i suoi figliuoli, all' entrata del Tabernacolo della convenenza: e lavagli

5 Pol prendi que vestimenti, e fa' vestire ad Aaron la Tonica, e'l Manto dell' Efod, e l'Efod, ed il

Pettorale: e cingilo al fregio lavorato dell' Efod.
6 Poi mettigli in sul capo la

Benda, e sopra la Benda metti 'l

sacro Diadema.
7 E piglia dell' ollo dell' Unzione,
e spandiglielo in sul capo, ed unglio.

8 Poi fa accostare i suoi figliuoli,

e fa' lor vestire le toniche.

9 E cingi Aaron, ed i suoi figiiuoli
con le cinture: ed allaccia loro le
mitrie: e sia loro il sacerdozio per
istatuto perpetuo. Così consagra

Aaron, ed i suoi figliuoli. 10 Poi fa' accostar quel giovenco davanti al Tabernacolo della convenenza, e posino Aaron, ed i suoi figliuoli le mani sopra'l capo del

giovenco.

11 Poi scanna il giovenco davanti al Signore, all' entrata del Tabernacolo della convenenza.

12 E piglia del sangue del giovenco, e col dito mettine sopra le

corna dell' Altare, poi spandi tutto! sangue apple dell' Altare. 13 Prendi ancora tutto! grasso che copre l'interiora, e la rete, ch' sopra! fegato, ed i due arnioni, col grusso ch' sopra essi: e, bru-

ciando quelle cose, fanne profumo sopra l'Altare. 14 Ma brucia col fuoco, fuor del

campo, la carne, la pelle, e lo sterco del giovenco : egli è sacrifi-

cio per lo peccato.

15 Poi piglia uno de' montoni: e
posino Aaron, ed i suoi figliuoli, le

mani sopra'l capo del montone. 16 Poi scanna il montone, e prendine il sangue, e spargilo sopra

l'Altare, attorno attorno. 17 Poi taglia il montone a pezzi, e

lava le sue interiora, ed l suoi piedi, e mettigli sopra i pezzi, e sopra'i capo d'esso.

18 E, bruciando il montone tutto intiero, fanne profumo sopra l'Altare: egli è un'olocausto al Signore, egli è un'odor soave, una offerta fatta col fuoco al Signore.

19 Poi prendi l'altro montone: è posino Aaron, ed i suoi figliuoli, le mani sopra'l capo del montone. 20 Poi scanna il montone, e piglia

del suo sangue, e mettilo in sul tenerume dell'orrecchia destra, d'Aaron, e de suoi figliuoli, ed in sul dito grosso della lor man destra, ed in sul dito grosso del lor pi destro: poi spargi il sangue sopra l'Altare, attorno attorno.

21 Prendi oltra ciò del sangue che

78

## ESODO, XXIX. XXX.

eard sopra l'Altare, e dell' olio | dell' Unzione, e spruzzane Aaron, ed i suoi vestimenti: e parimente i suoi figliuoli, ed i lor vestimenti. Cosi sara consagrato egli, ed i suoi vestimenti : e parimente i suoi figlinoli, ed i lor vestimenti, con lui. 22 Poi piglia del montone il grasso. e la coda, e'i grasso che copre l'interiora, e la rete del fegato, ed i due arnioni, e'l grasso ch'e sopra essi, e la spalla destra : perciochè egli è

il montone delle consagrazioni. 23 Prendi ancora dal paniere degli azzimi, che sara da vanti al Signore, una fetta di pane, ed una focaccia intrisa nell'olio, ed una schiacciata.

24 E metti tutte coteste cose sopra le palme delle mani d'Aaron, e sopra le palme delle mani de' suoi figliuoli, e falle dimenare come erta dimenata da vanti al Signore.

25 Poi prendi quelle cose dalle lor mani: e bruciandole sopra l'Altare, fanne profumo sopra l'olocausto, per odor soave davanti al Signore. Quest' è un'offerta fatta

col fuoco al Signore.

26 Prendi ancora il petto del montone delle consagrazioni, ch'è per Aaron: e fallo dimenare davanti al Signore per *offerta* dimenata. E quello sia per tua parte.

27 Così santifica il petto d'offerta dimenata, e la spalla d'offerta elevata, che sarà stata dimenata, ed elevata, del montone delle consagrazioni, e di ciò ch'è stato offerto

per Aaron, e per li suoi figliuoli.

28 Equello, per istatuto perpetuo,
appartenga ad Aaron, ed a' suoi figiiuoli, e prendasi da' figliuoli d'Israel: conciosiacosache sia una offerta elevata : or l'offerte elevate si prenderanno da' figliuoli d'Israel de lor sacrificij da render grazie: le loro offerte elevate apparterronno al Signore. 29 Ed i vestimenti sacri, che sono

per Aaron, saranno per li suoi figlinoli dopo lui, per essere unti, e

consagrati, in essi

30 Vestagli per sette giorni il Sacerdote che sarà in luogo d'esso, d'infra i suoi figliuoli: il quale enverà nel Tabernacolo della convenenza, per fare il servigio nel

I Poi prendi il montone delle congrazioni, e cuoci la sua carne in uogo santo.

RE mangino Aaron, ed i suoi sginoli, all' entrata del Taberna-colo della convenenza, la carne del montone, e'l pane che sard in quel paniere. 33 Kangino,

dico, quelle cose, con le quali sarà stato fatto il pur-

gamento del peccato, per consa-grargli, e per santificargli: e non mangine alcuno straniere: concio-

siacosachè sieno cosa santa 34 E se pur vi rimarra della carne delle consagrazioni, e di quel pane,

fino alla mattina, brucia col fuoco quello che ne sarà rimaso, e non si mangi: perciochè è cosa santa. 35 Fa' adunque ad Aaron,

a' suoi figliuoli, interamente come io t'ho comandato : consagragli per

lo spazio di sette giorni.

36 E sacrifica un giovenco per lo peccato, per giorno, per li purga-menti del peccato: e fa sacrificio per lo peccato per l'Altare, quando tu faral il purgamento per esso: ed

ungilo, per consagrario.

37 Fa' il purgamento per l'Altare
per sette giorni: e così consagralo, e sia l'Altare una cosa santissima : tutto quello che toccherà l'Altare

sia sacro. 38 Or questo è quello che tu sa-

crificheral sopra l'Altare : cioc, due agnelli d'un' anno per giorno, del continuo.

39 Sacrificane uno la mattina, e

l'altro fra i due vespri. 40 Con la decima parte d' un' Efa di fior di farina, stemperata con la quarta parte d'un' Hin d'olio verrine, ed un' offerta da spandere, d'una quarta parte d'un' Hin di

vino, per l'uno degli agnelli. 41 E sacrifica l'altro agnello fra i due vespri, facendo con esso la medesima offerta, e spargimento, come con quel della mattina: per soave odore, *per* offerta fatta per fuoco al Signore.

42 Sia questo un' olocausto continuo, per le vostre generazioni, e facciasi all' entrata del Tabernacolo della convenenza, davanti al Signore, dove io mi ritroverò con

vol, per parlar quivi a te.

43 lo adunque mi ritroverò quivi
co figliuoli disrael, ed Israel sarà
santificato per la mia gioria.

44 lo santificherò ancora il Ta-

bernacolo della convenenza, e l'Altare: santificherò parimente Aaron, ed i suoi figliuoli, aciochè m'eser-

ciuno il sacerdozio. 45 Ed abiterò nel messo de' figliuoli d'Israel, e sarò loro Dio.

46 Ed essi conosceranno ch'io sono il Signore Iddio loro, che gli ho tratti fuor del paese d'Egitto, per abitar nel mezzo di loro. To sono il Signore Iddio loro.

## CAP. XXX.

P'A' ancora un' Altare da fare i profumi: fallo di legno di

2 Sia quadro, di lunghezza d'un cubito, e di larghezza d'un cubito: e sia la sua altezza di due cubiti: sieno le sue corna tirate d'esso.

3 E coprilo d'oro puro, il suo coperchio, i suoi lati d'intorno, e le sue corna: e fagli una corona d'oro

attorno attorno

4 Fagli ancora due anelli d'oro disotto a quella sua corona, a' due suoi cantoni: fagli da due de' suoi lati: e sieno per mettervi dentro le stanghe, per portar l'Altare con

5 E fa' le stanghe di legno di Sit-

tim, e coprile d'oro.

6 E metti quell' Altare davanti alla Cortina, che sarà dirimpetto all'Arca della Testimonianza, davanti al Coperchio che sarà sopra la Testimonianza, dove lo mi ritroverò teco.

7 E faccia Aaron profumo d'aromati sopra esso: faccia quel profumo ogni mattina, quando egli avrà acconce le lampane.

8 E faccia Aaron quel medesimo profumo quando avrà accese le lampane fra i due vespri. Sia questo un profumo continuo davanti al Signore, per le vostre età.

9 Non offerite sopra esso alcun profumo strano, ne olocausto, ne offerta: e non ispandete alcuno

spargimento sopra esso. 10 E faccia Aaron, una volta l'anno, purgamento de' peccati sopra le corna d'esso : faccia quel purgamento una volta l'anno, per le vostre età, sopra esso, col sangue del sacrificio de' purgamenti, fatto per lo peccato. Questo Altare sia una cosa santissima al Signore.

11 Il Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo.

12 Quando tu farai la rassegna de' figliuoli d'Israel, di coloro d'infra essi che deono essere annoverati: dia ciascuno al Signore il riscatto dell' anima sua, quando saranno annoverati: aciochè non venga sopra essi alcuna piaga, mentre saranno annoverati.

13 Essi daranno questo: chiunque passa fra gli annoverati, darà un mezzo siclo, a siclo di Santuario, il quale è di venti oboli, per offerta

al Signore.

14 Chiunque passa fra gli annoverati, d'età dà vent' anni in su, darà quell' offerta al Signore.

15 Il ricco non dara più, ne'l povero meno d'un mezzo siclo. questa offerta al Signore, per lo riscatto dell' anime vostre

16 E piglia que' danari de' riscatti da' figliuoli d'Israel, ed impiegagli nell' opera del Tabernacolo della 80

convenenza: e sieno per ricordanza per li figliuoli d'Israel, nel co-spetto del Signore, per fare il riscatto dell' anime vostre.

17 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè: dicendo, 18 Fa' oltr'a ciò una Conca di rame, col suo piè di rame, per lavare: e ponila fra'l Tabernacolo della convenenza e l'Altare: e mettivi dentro dell' acqua-

19 E lavinsene Aaron, ed i suoi

figliuoli, le mani, ed i piedi. 20 Quando entreranno nel Tabernacolo della convenenza, overo quando s'accosteranno all' Altare, per fare il servigio divino, per far bruciare alcuna offerta fatta col fuoco al Signore, lavinsi con acqua, aciochè non muoiano.

21 E lavinsi le mani, ed i piedi, aciochè non muoiano. Sia loro questo uno statuto perpetuo: ad Aaron, dico, ed a' suoi figliuoli, per

le loro età.

22 Il Signore parlò ancora a Moisè: dicendo,

23 Prenditi degli aromati eccellenti, della mirra schietta il peso di cinquecento sicli, del cinamomo odoroso, la metà, cioè dugencinquanta, e della canna odorosa, psrimente dugencinquanta :

24 E della cassia cinquecento sicli, a siclo di Santuario : ed un' Hin

d'olio d'uliva.

25 E fanne l'olio per la sacra Unzione, un' unguento composto per arte d'unguentaro. Questo sia l'olio della sacra Unzione.

26 Ungi con esso il Tabernacolo della convenenza, e l'Arca della

Testimonianza:

27 E la Tavola, e tutti i suoi strumenti: e'l Candelliere, e tutti i suoi strumenti : e l'Altar de' profumi:

28 E l'Altar degli olocausti, e tutti i suoi strumenti : e la Conca,

e'l suo piè.

29 Così consagrerai quelle cose, e saranno cose santissime: tutto quello che le tocchera sia sacro-

30 Ungi parimente Aaron, ed i suoi figliuoli, e consagragli, aciochè m'esercitino il sacerdozio.

31 E parla a' figliuoli d'Israel dicendo, Quest'olio mi sarà un'olio di sacra Unzione, per le vostre età-32 Non ungasene la carne d'alcun' uomo, e non ne fate alcan simigliante, secondo la sua composizione: egli è cosa santa: siavi

cosa santa. 33 Chi ne comporrà del simigiante, overo chi ne mettera sopra alcuna persona strana, sia riciso

da' suoi popoli.

# ESODO, XXX. XXXI. XXXII.

34 Il Signore disse oltra ciò a Sabati: perciochè il Sabato è un degli aromati, Storace liquida, Unghia odorosa, e Galbano, ed incenso puro: ciaecuno aromato a parte a peso uguale.

35 E fanne un profumo, una composizione aromatica fatta per arte di profumiere, confettata, pura,

36 E d'essa stritolane alquanto minuto minuto, e mettilo davanti alla Testimonianza, nel Tabernacolo della convenenza, dove io mi troverò teco. Siavi questo pro-

fumo una cosa santissima. 37 E non fatevi alcun profumo di composizione simigliante a quel-

lo che tu avrai fatto. Siati esso

una cosa sacra al Signore. 38 Chi ne farà del simigliante. per odorarlo, sia riciso da' suoi popoli.

CAP. XXXI. L Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo, 2 Vedi, io ho chiamato per nome Besalcel, figliuol d'Uri, figliuol

d'Hur, della tribù di Giuda. 3 E l'ho ripieno dello spirito di Dio, in industria, ed in ingegno,

ed in sapere, ed in ogni artificio. 4 Per far disegni da lavorare in oro, ed in argento, ed in rame.

5 Ed in arte di pietre da legare, ed in arte di lavorar di legno, in

qualunque la vorio.

6 Ed ecco, io gli ho aggiunto Oholiab, figliuol d'Ahisamac, della tribù di Dan. Io ho oltr'a ciò messa industria nell' animo d'ogni no tutte le cose ch'io t'ho coman-

7 ll Tabernacolo della convenen. 22, e l'Arca per la Testimonianza. el Coperchio che ha da esser sopra casa, e tutti gli arredi del Taber-Pacolo.

8E la Tavola, ed i suoi strumenti : e'l Candelliere puro, e tutti i suoi strumenti: e l'Altar de profumi. 9 E l'Altar degli olocausti, e tutti i suoi strumenti: e la Conca, e'l

no piede. 10 Ed i vestimenti del servigio divino, ed i vestimenti sacri del

Sacerdote Aaron, ed i vestimenti de suoi figliuoli, per esercitare il

Il E l'oilo dell' Unzione, e'l pro-fumo degli aromati per lo San-tuario. Facciano interamente come io t'ho comandato.

12 Il Signore parlò ancora a Moitè: dicendo,

13 E tu, paria a' figliuoli d'Israel : deendo, Tuttavia osservate i miel

segnale fra me e voi, per le vostre eta: aciochè voi conosciate ch'io sono il Signore che vi santifico.

14 Osservate adunque il Sabato: perciochè egli v' è un giorno santo : chiunque lo profanera del tutto sia fatto morire: perciochè qualunque persona fara in esso alcun lavoro, sarà ricisa d'infra i suoi

popoli. 15 Lavorisi sel glorni, ma al set-timo giorno è il Sabato del riposo, giorno sacro al Signore: chiunque farà lavoro alcuno nel giorno del Sabato del tutto sia fatto morire.

16 Osservino adunque i figliuoli d'Israel il Sabato, per celebrario per le loro età, per patto perpetuo. 17 Esso è un segnale perpetuo fra me, ed i figliuoli d'Israel : conciosiacosachè l Signore abbla in sei giorni fatto il cielo, e la terra: e nel settimo giorno cessò, e si

ripoeò. 18 E, dopo che'l Signore ebbe fimito di parlar con Moise in sul monte di Sinai, edi gli diede le due Tavole della Testimonianza,

tavole di pietra, scritte col dito di Dio.

CAP. XXXII.

R il popolo, veggendo che Moise tardava a scender dal monte, s'adunò appresso ad Aaron, e gli disse, Levati, facci degl' iddij che vadano davanti a noi : percio-chè, quant' è a quell' uomo Moisè, che ci ha condotti fuor del paese d'Egitto, noi non sappiamo che ne sia stato.

2 Ed Aaron disse loro, Spiccate i pendenti d'oro che sono all'orecchie delle vostre mogli, de vostri figliuoli, e delle vostre figliuole : e

portatemegli.

3 E tutto i popolo si spiccò i pendenti d'oro ch'avea agli orecchi:

e gli portò ad Aaron. 4 Ed egli gli prese dalle lor mani : e, dopo aver fatto il modello con lo scarpello, ne fece un vitello di getto. E gl' Israeliti dissero: O Israel, questi sono i tuoi dij, che t'hanno tratto fuor del d'Egitto.

5 Ed Aaron, veggendo questo, edificò un' altare davanti ad esso: e fece fare una grida: dicendo, Domane sard festa solenne al Si-

gnore.

6 E la mattina seguente, i figliuo*li d'Israel* si levarono a buon' ora, e sacrificarono olocausti, ed offersero sacrificij da render grazie: e'i popolo s'assettò per mangiare, e per bere; poi si levò per sollazzare.

7 E'i Signore disse a Moisè, Va', | scendi giù : perciochè il tuo popolo, che tu hai tratto fuor del paese

itto, s'è corrotto.

8 Essi si son tosto stornati dalla via ch'io avea lor comandata: essi s'hanno fatto un vitello di getto, e l'hanno adorato, e gli hanno sa-crificato, ed hanno detto: Questi, o Israel, sono i tuoi dij, che t'hanno tratto fuor del paese d'Egitto.

9 Il Signore disse ancora a Moisè, Io ho riguardato questo popolo, ed ecco egii è un popolo di collo

duro.

10 Ora dunque, lasciami fare, e l'ira mia s'accenderà contr' a loro, ed io gli consumerò: ed io ti farò diventare una gran nazione.

11 Ma Moisè supplicò al Signore Iddio suo, e disse, Perchè s'accenderebbe, o Signore, l'ira tua contr'al tuo popolo, che tu hai tratto fuor del paese d'Egitto con gran

forza, e con possente mano? 12 Perchè direbbero gli Egizi, Egli gli ha tratti fuori per male, per fargli morir su per que' monti, e per consumargli d'in su la terra: racqueta il tuo cruccio acceso, e pentiti di questo male inverso'l tuo

popolo. 13 Ricordati d'Abraham, d'Isaac, tu giurasti per te stesso: ed a' quali dicesti. Io multiplicherò la vostra progenie, come le stelle del cielo: e darò alla vostra progenie tutto questo paese, del quale io ho parlato, acloche lo possegga in perpetuo.

14 E'l Signore si pentì del male ch'avea detto di fare al suo popolo. 15 E Molsè, rivoltosi, scese dal monte, avendo in mano le due Tavole della Testimonianza, ta-

vole scritte da' due lati, di quà e 16 E le Tavole erano lavoro di

Dio, e la scrittura era scrittura di Dio, intagliata sopra le Tavole. 17 Or Iosuè udi il romor del poolo, mentre gridava: e disse a

Moisè, E' v'è un grido di battaglia nel campo. 18 E Moisé disse, Questo non è punto grido di vittoriosi, nè grido di

vinti : lo odo un suono di canto. 19 E, come egli fu vicino al campo, vide quel vitello, e le danze. E l'ira sua s'accese, ed egli gittò le

Tavole dalle sue mani, e le spezzò apple del monte. 20 Poi prese il vitello, che i fi-

gliuoli d'Israel aveano fatto, e lo bruciò col fuoco, e lo trito, fin che fu ridotto in polvere: e sparse quella polvere sopra dell' acqua, e

fece bere quell' acqua a' figliuoli d'Israel. 21 E Moisè disse ad Aaron. Che

t'ha fatto questo popolo, che tu gli hai tratto addosso un gran pec-

čato i 22 Ed Aaron disse, Non accendasi l'ira del mio signore : tu conosci questo popolo, come egli è dato al male.

23 Essi mi dissero, Facci degl'iddij che vadano davanti a noi : perciochè, quant' è a quell' uômo Moise, che ci ha tratti fuor del paese d'Egitto, noi non sappiamo che ne sia stato.

24 Ed io dissi loro, Chi ha dell' oro? spiccatevelo d'addosso. Ed essi mi diedero quell' oro, ed io lo misi nel

fuoco, e n'è uscito questo vitello. 25 E Moisè, veggendo che'l popolo era spogliato: (conciofossecosach' Aaron l'avesse spogliato, per essere in vituperio appo i suoi assalitori,)

26 Si fermò alla porta del campo, e disse, Chi è qui per lo Signore ? venga a me. È tutti i figliuoli di

Levi s'adunarono appresso a lui.

27 Ed egli disse loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Ciascun di voi metta la sua spada al fianco: e passate, e ripassate per lo campo, da una porta all' altra, ed uccidete clascuno il suo fratello, il suo amico, e'i suo prossimo parente.

28 Ed i figliuoli di Levi fecero secondo la parola di Moisè: ed in quel dorno caddero morti del popolo

intorno a tremila uomini. 29 Or Moisè avea lor detto, Consagratevi oggi al Signore: anzi ciascuno si consagri nel suo propio figliuolo, e nel suo fratello: e ciò affin d'attrarre oggi benedizione

sopra voi 30 E'l giorno seguente, Moisè disse al popolo, Voi avete commesso un gran peccato: ma ora io salirò al Signore: forse farò lo che vi sia perdonato il vostro pec-

31 Moisè dunque ritornò al Si-gnore: e disse, Deh, Signore: questo popolo ha commesso un gran peccato, facendosi degl' iddii ďoro.

32 Ma ora, rimetti loro il lor peccato: se non, cancellami ora dal tuo Libro che tu hai scritto

33 E'l Signore disse a Moisè, Io cancellerò dal mio Libro colui c'avrà peccato contr' a me.

34 Or va' al presente, conduci il popolo al luogo del quale t'ho par-lato: ecco, un mio Angelo andra davanti a te: ed al giorno della mia

# ESODO, XXXIII. XXXIV.

visitazione, io gli punirò del lor i tro al Tabernacolo-

peccato. 35 E'l Signore percosse il popolo, perciochè a vea fatto'l vitello ch'Aaron avea fabbricato.

#### CAP. XXXIII.

[ L Signore adunque disse a Moisè, Va', sali di qui, col popolo che tu hai tratto fuor del paese d'Egitto, verso'l paese, del quale io ho giurato ad Abraham, ad Isaac, ed a lacob: dicendo, lo lo darò alla

tua progenie.

2 Ed io manderò davanti a te un' Angelo, e caccerò i Cananei, Amorrei, gi'Hittel, i Ferezei, gi'Hiv-

vei, ed i lebusei.

3 Ed esso ti condurrà in un paese stillante latte, e mele: perciochè io non salirò nel mezzo di te: consiscosschè tu sij un popolo di collo duro: che talora io non ti consumi per lo camino.

4 El popolo, avendo udita questa dolorosa parola, ne fece cordoglio: e niuno si mise addosso i suoi or-

namenti.

5 Perciochè il Signore avea detto Moisè, Di' a' figliuoli d'Israel, Voi siete un popolo di collo duro: in un momento, se salgo nel mezso di te, lo t'avrò consumato: ora dunque levati d'addosso i tuoi ornamenti, ed io saprò quello ch'avrò da farti.

6 Edifigliuoli d'Israel si trassero i loro ornamenti, dalla montagna

d'Horeb. 7 E Moisè prese il Padiglione, e se lo tese fuor del campo, lungi da della convenenza : e chiunque cercava il Signore usciva fuori al Taternacolo della convenenza,

ch' era fuor del campo. 8 Or, quando Moisè uscì verso'l Padiglione, tutto'l popolo si levò, e ciascuno si fermò all'entrata del suo padiglione, e riguardò dietro a

Moise, fin che fosse entrato nel Padiglione.

9 Ed avvenne, come Moisè entrava nel Tabernacolo, la colonna della nuvola s'abbassò, e si fermò all'entrata del Tabernacolo, e par-

con Moise.

lo E tutto'l popolo, veggendo la colonna della nuvola fermarsi all' entrata del Tabernacolo, si evò, ed adorò, ciascuno all' enta del suo padiglione.

ll Or, il Signore parlava a Moisè afaccia a faccia, come un uomo paria al suo compagno. Poi Moise tornò nel campo: ma Iosuè, fi-ginol di Nun, ministro di Moisè, nomo giovane, non si partì di den-

12 E Moisè disse al Signore, Vedi, tu mi dici, Mena fuori questo popolo: e tu non m'hai fatto conoscere chi tu manderai meco : e pur tu m'hai detto, lo t'ho conosciuto per nome, ed anche tu hai trovata grazia davanti agli occhi miei.

13 Ora dunque, se pure ho trovata grazia davanti agli occhi tuoi, fammi, ti prego, conoscere la tua via, e fa' ch'io ti conosca : aciochè io trovi grazia davanti agli occhi tuoi: e riguarda che questa nazione è tuo

popolo. 14 E'l Signore disse, La mia faccia

andrà, ed io ti darò riposo.

15 Moise adunque avendo detto al Signore, Se la tua faccia non va con noi, non farci partir di quì.

16 Ed a che si conoscera egli ora ch'io, e'l tuo popolo abbiamo trovata grazia davanti agli occhi tuoi ? non *sarà* egli quando tu andrai con noi ? onde io, e'l tuo popolo, sare-mo renduti ammirabili sopra qua-

lunque popolo che sia sopra la terra-17 Il Signore gli disse, Io farò ancora questo che tu dici: conciosiacosachè tu abbi trovata grazia davanti agli occhi miel, e ch'io t'ab-

bia conosciuto per nome.

18 E Moise disse al Signore, Deli,

fammi veder la tua gloria.

19 E'l Signore gli disse, Io farò passare davanti a te tutta la mia bellezza, e griderò il Nome del Signore davanti a te: e farò grazia a chi vorrò far grazia, ed avrò pie-

tà di chi vorrò aver pieta. 20 Ma gli disse, Tu non puoi ve-der la mia faccia : percioche l'uomo

non mi può vedere, e vivere. 21 Poi gli disse, Ecco un luogo appresso di me: fermati adunque

sopra quel sasso. 22 E, quando la mia gloria passerà, io ti metterò nella buca del sasso, e ti coprirò con la mia mano,

fin ch'io sia passato. 23 Poi rimoverò la mia mano, e tu mi vedrai di dietro: ma la mia

faccia non si può vedere.

#### CAP. XXXIV.

L'L Signore disse a Molse, Tagliati due tavole di pietra, simili alle primiere: ed io scriverò in su quelle tavole le parole ch'erano in su le primiere, che tu spezzasti.

2 E sij presto domattina, e sa i la mattina in sul monte di Sinai, e presentati quivi davanti a me, in

su la sommità del monte.

3 E non salga teco alcuno, nè anche si vegga alcuno in tutto'l monte, nè anche pasturi alcun bestiame, minuto o grosso, dirincontre a questo monte.

4 Moise adunque tagliò due tavole di pietra, simili alle primiere: e si levò la mattina seguente a buon'ora, e salì in sul monte di Sinai: come il Signore gli avea comandato: e prese in mano quel-le due tavole di pietra.

5 E'l Signore scese nella nuvola e si fermo quivi con lui, e gridò il Nome del Signore.

6 Il Signore adunque passò davanti a lui, e gridò, Il Signore, il Signore, l'Iddio pietoso, e miseri-cordioso, lento all'ira, e grande in

benignità, e verità. 7 Ch' osserva la benignità in mille g*enerazioni :* che perdona l'iniquita, il misfatto, e'l peccato: il quale altresì non assolve punto il colpevole: anzi fa punizione dell' iniquità de' padri sopra i figliuoli, e sopra i figliuoli de' figliuoli, fino alla terza,

ed alla quarta generazione. 8 E Molsè subito s'inchinò a terra,

ed adorò.

9 E disse, Deh, Signore: se io ho trovata grazia davanti agli occhi tuoi, venga ora il Signore nel mezzo di noi: questo popolo è vera-mente un popolo di collo duro: ma tu, perdonaci le nostre iniquita, e'l nostro peccato, e possedici.

10 E'l Signore disse, Ecco, lo fo patto nel cospetto di tutto'l tuo popolo: io farò maraviglie, quali non furono mai create in tutta la terra, nè fra alcuna nazione: e tutto'l popolo, nel mezzo del quale tu sei, vedrà l'opera del Signore: conclosiacosache quello ch'io farò

teco sia cosa tremenda 11 Osserva quello ch'oggi ti comando. Ecco, io scaccero d'innanzi a te gli Amorrei, ed i Cananei, e

gl'Hittei, ed i Ferezei, e gl'Hivvei.

ed i Iebusei. 12 Guardati che tu non facci lega con gli abitanti del paese, nel qual tu entrerai: che talora essi non ti eno in laccio nel mezzo di te.

13 Anzi disfate i loro altari. spezzate le loro statue, e tagliate i

lor boschi 14 Perciochè tu non hai da adorare altro dio: conciosiacosachè'l nome del Signore sia Il Geloso:

egli è un Dio geloso. 15 Guardati dunque che tu non facci lega con gli abitanti di quel paese: che talora, quando essi fornicheranno dietro a' lor dij, e sa-crificheranno loro, non ti chiamino, e tu non mangi de' lor sacrificij

16 E non prendi delle lor figliuole per li tuoi figiluon: e ch'esse, fornicando dietro a' lor di, non 84

facciano parimente fornicare i tuoi figliuoli dietro agl' iddii loro.

Non farti alcun dio di getto. 18 Osserva la festa solenne degli Azzimi : mangia azzimi sette giorni, come io tho comandato, tempo ordinato del mese d'Abib: conciosiacosachè nel mese d'Abib

tu si uscito d'Egitto.

19 Tutto quello ch' apre la matrice è mio: e di tutto'l tuo be-

stiame sarà fatta offerta per ricor-danza: cloc, de' primi parti del tuo minuto e del tuo grosso bestiame. 20 Ma riscatta con un' agnello, o con un capretto, il primogenito

dell'asino: e se pur tu non lo ri-scatti, fiaccagli il collo: riscatta ogni primogenito d'infra i tuoi figliuoli: e non comparisca alcuno davanti a me voto.

21 Lavora sei giorni, e riposati al settimo giorno: riposati eziandio nel tempo dell' arare, e del mietere.

22 Celebra ancora la festa solenne delle Settimane, ch'è la festa delle primizie della mietitura del grano: e parimente la festa solenne della ricolta de' frutti, all'uscita dell'anno.

23 Tre volte l'anno comparisca ogni maschio tuo davanti alla faccia del Signore, dell' Eterno Si-

gnore Iddio d'Israel. 24 Perciochè io scaccerò le genti d'innanzi a te, ed allargherò i tuoi confini: e quando tu salirai per comparir davanti alla faccia del Signore Iddio tuo, tre volte l'anno, niuno sarà mosso da cupidità per

assalire il tuo paese. 25 Scannando il mio sacrificio. non ispandere il sangue d'esso con pan lievitato : e non sia il sacrificio della festa della Pasqua guardato la notte infino alla mattina.

26 Porta nella Casa del Signore Iddio tuo le primizie de primi frutti della tua terra. Non cuocere il capretto nel latte di sua madre.

27 Poi 'l Signore disse a Moisè, Scrivi queste parole : perciochè su queste parole lo ho fatto patto teco,

28 E Moise stette quivi col Signore quaranta giorni, e quaranta notti, senza mangiar pane, nè bere acqua: el Signore scrisse sopra quelle tavole le parole del patto, le dieci parole.

29 Or, quando Moisè scese dal monte di Sinai, avendo le due Ta-vole della Testimonianza in mano, mentre scendeva dal monte, egli non sapeva che la pelle del suo viso era divenuta risplendente,

mentre egli parlava coi Signore. 30 Ed Aaron, e tutti i figliuoli d'israel, riguardarono Moise; ed

# ESODO, XXXIV. XXXV.

ecco, la pelle del suo viso risplendeva: onde temettero d'accostarsi a lui

31 Ma Moisè gli chiamò: ed Aa-ron, e tutti i principali ritornarono a lui alla Raunanza: e Moisè

parlò loro. 32 E, dopo questo, tutti i figliuoli d'Israel s'accostarono, ed egli comandò loro tutte le cose, che'l Signore gli avea dette nel monte di Sinal.

33 E quando ebbe finito di parlar con loro, egli si mise un velo in

sul viso.

34 E quando Moisè veniva davanti alla faccia del Signore, per parlar con lui, si toglieva il velo, fin ch' uscisse fuori : poi, come era uscito, diceva a' figliuoli d'Israel

ciò che gli era comandato. 35 Ed l'agliuoli d'Israel, riguardando la faccia di Moisè, vedevano che la pelle del suo viso risplen-deva. Poi egli si rimetteva il velo in sul viso, fin ch' entrasse a par-

lar col Signore.

CAP. XXXV.

MOISE adunque adunò tutta arael: e disse loro, Queste son le cose che'l Signore ha comandate

che si facciano: 2 Lavorisi sei giorni, ed al settimo giorno siavi giorno santo, il Riposo del Sabato consagrato al Signore: chiunque farà in esso

ra alcuna sia fatto morire. 3 Non accendete fuoco in alcuna

delle vostre stanze nel giorno del

4 Poi Moisè disse a tutta la rauname de' figliuoli d'Israel, Questo e quello che'l Signore ha comandato,

5 Figliate di quello ch'avete appo voi, da fare un' offerta al Signore: chiunque earà d'animo volenteroso, porti quell' offerta al Signore: oro, ed argento, e rame,

6 E violato, e porpora, e scarlatto, e fin lino, e pel di capra,

7 E pelli di montone tinte so, e pelli di tasso, e legno di

8 Ed olio per la lumiera, ed aromati per l'olio dell' Unzione, e per lo profumo degli aromati,

9 E pietre onichine, e pietre da legare, per l'Efod, e per lo Pet-

10 E tutti gli uomini industriosi che son fra voi vengano, e facciano tatto quello che'l Signore ha co-

ll Il Tabernacolo, la sua Tenda la sua coverta, i suoi graffi, le sue

assi, le sue sbarre, le sue colonne, ed i suoi piedistalli ;

12 L'Arca, e le sue stanghe: il Coperchio, e la Cortina da tender davanti ;
13 La Tavola, e le sue stanghe, e

tutti i suoi strumenti : e'i Pane del

cospetto; 14 E'l Candelliere della lumiera, ed i suoi strumenti, e le sue lam-

pane, e l'olio per la lumiera; 15 E l'Altar de profumi, e le sue stanghe; l'olio dell' Unzione, e'l profumo degli aromati, e'i Tap-

peto dell' entrata, per l'entrata del Tabernacolo 16 L'Altar degli olocausti, e la sua Grata di rame, e le sue sbarre, e tutti i suoi strumenti : la Conca-

e'l suo piede;

17 Le cortine del Cortile, le sue colonne, ed i suoi piedistalli; e'l Tappeto dell' entrata del Cortile; 18 I piuoli del Tabernacolo, ed i piuoli del Cortile, e le lor corde; 19 I vestimenti del servigio, da

fare il servigio nel Luogo santo: i vestimenti sacri del Sacerdote Aaron, ed i vestimenti de' suoi figliuoli, per esercitare il sacerdozio.

20 Allora tutta la raunanza de figliuoli d'Israel si partì dai cospetto

di Moisè.

21 E tutti coloro il cui cuore gli sospinse, e'l cui spirito gli mosse volenterosamente, vennero, e portarono l'offerta del Signore, per l'opera del Tabernacolo della convenenza, e per ogniservigio d'esso,

e per li vestimenti sacri.
22 E tutte le persone di cuor volenteroso vennero, uomini. donne: e portarono fibbie, e mo-nili, ed anella, e fermagli: ogni sorte d'arredi d'oro: oltra tutti coloro ch'offersero al Signore offerta

d'oro.

23 Ed ogni nomo, appo cui si trovò violato, o porpora, o scar-latto, o fin lino, o pel di capra, o pelli di montone tinte in rosso, o

pelli di tasso, ne portò

24 Chlunque potè offerire offerta d'argento, e di rame, ne portò per l'offerta del Signore: parimente ciascuno, appo cui si trovò legno di Sittim, per qualunque opera del lavorio, *ne* portò.

25 E tutte le donne industrices filarono con le lor mani, e portarono il filato del violato, e della porpora, e dello scariatto, e del

26 Tutte le donne ancora, il cui cuore le sospinse ad adoperarsi con industria, filarono il pel di

27 Ed i principali del popolo por-

## ESODO, XXXV. XXXVI.

tarono pietre onichine, e pietre da | che'l Signore ha comandato che legare, per l'Efod, e per lo Pet-

torale, 28 Ed aromati, ed olio, per la lumiera, e per l'olio dell' Unzione,

e per lo profumo degli aromati. 29 Così tutti coloro d'infra i figliuoli d'Israel, così uomini come donne, il cui cuore gli mosse volenterosamente a portar ciò che faceva bisogno per tutto'l lavorio, che'l Signore avea comandato per Moisè che si facesse, portarono offerte volontarie al Signore.

30 E Moisè disse a' figliuoli d'Israel, Vedete, il Signore ha chiamato per nome Besaleel, figliuol figliuol d'Hur, della tribù

di Giuda

31 E l'ha empiuto dello Spirito di Dio, in industria, in ingegno, in sapere, ed in ogni artificio,

32 Ezlandio per far disegni da lavorare in oro, ed in argento, ed

in rame, 33 Ed in arte di pietre da legare, ed in arte di lavorar di legno, per far qualunque lavorio ingegnoso. 34 Ed anche ha messo nell'ani-

mo suo il sapere ammaestrare altrui: e con lui Oholiab, figliuol d'Ahisamac, della tribù di Dan.

35 Egli gli ha empiuti d'industria. da far qualunque lavorio di fab-bro, e di disegnatore, e di ricamatore in violato, in porpora, in iscarlatto, ed in fin lino: e di tessitore: e d'artefice in qualunque lavorio, e disegno.

36 Besaleel adunque, ed Oholiab, ed ogni uomo industrioso, in cui il Signore ha posto industria, ed ingegno, da saper lavorare, facciano tutto'l lavorio dell' opera del Santuario, secondo tutto quello

che'l Signore ha comandato.

CAP. XXXVI.

MOISE chiamò Besaleel, ed ■ Oholiab, ed ogni uomo industrioso, nel cui animo il Signore avea posta industria: ogni uomo il cui cuore lo sospinse a profferirsi a quel opera, per farla.

2 Ed essi toisero d'innanzi a Moisè tutta quella offerta, che i figliuoli d'Israel aveano portata, aciochè se ne facesse l'opera del lavoro del Santuario. Ma i figliuoli d'Israel portando loro ancora ogni mattina alcuna offerta voluntaria:

3 Tutti que' maestri artefici, che facevano tutto'l lavorio del Santuario, lasciato ciascuno il suo

lavorio che facevano, vennero. 4 E dissero a Moisè, Il popolo porta troppo, vie più che non bisogna per lo lavoro dell'opera,

si faccia. 5 Laonde Moisè comandò che si facesse andare una grida per lo campo: dicendo, Non faccia più

nè uomo nè donna offerta d'alcuna roba per lo Santuario. Così si divietò che'l popolo non partasse altro.

6 Perciochè coloro aveano in quelle robe che s'erano già portate quanto bastava loro per far tutto quel lavorio, ed anche ne avanzava.

7 Così tutti i maestri artefici. d'infra coloro che facevano il la vorio, fecero il Padiglione di dieci teli di fin lino ritorto, e di violato. e di porpora, e di scariatto: essi fecero que' teli lavorati a Cherubini, di lavoro di disegno.

8 La lunghezza d'un telo era di ventotto cubiti, e la larghezza di uattro cubiti : tutti que' teli erano

d'una stessa misura.

9 Ed accoppiarono cinque teli l'un con l'altro : parimente accopoiarono cinque *altri* teli l'un con l'altro.

10 E fecero de' lacciuoli di violato all' orlo dell' un de' teli, all' estremita dell' uno degli accoppiamenti : fecero ancora il simigliante nell' orlo dell'estremo telo nel secondo accoppiamento.

11 Fecero cinquanta lacciuoli all'uno di que' teli: e fecero parimente cinquanta lacciuoli all' estremità del telo ch' era al secondo accoppiamento: que'lacciuoli erano l'u-

no dirincontro all' altro. 12 Fecero ancora cinquanta graffi

d'oro, ed accopplarono i teli l'un con l'altro con que graffi : e così 'i Padiglione fu giunto in uno. 13 Fecero oltr'a ciò de' teli di pel di capra, per Tenda sopra'i Pa-

diglione. Fecero undicí di que'

14 La lunghezza d'uno d'essi era di trenta cubiti, e la larghezza di quattro cubiti: quegli undici teli erano d'una stessa misura.

15 Ed accoppiarono cinque teli da

parte, e sei teli da parte.

16 E fecero cinquanta lacciuoli all' orlo del telo estremo dell' uno degli accoppiamenti: ed altri cinquanta lacciuoli all' orlo del medesimo telo del secondo accoppia-

mento. 17 Fecero oltr'a ciò cinquanta graffi di rame, per giugnere sieme la Tenda, aciochè fosse giunta in uno.

18 Fecero ancora alla Tenda una coverta, di pelli di montone tinte in rosso: ed un' altra coverta di

#### ESODO, XXXVI. XXXVII.

pelli di tasso, disopra.

19 Poi fecero per lo Tabernacolo le assi di legno di Sittim, da esser ritte. 20 La lunghezza di ciascun' asse era di dieci cubiti, e la larghezza d'un cubito e mezzo.

21 Ed in clascun' asse v'erano due cardini da incastrar l'un pezzo con l'altro : così fecero a tutte le assi

del Tabernacolo.

22 Fecero adunque le assi per lo Tabernacolo: venti assi pel lato Australe, verso'l Mezzodi:

23 E quaranta piedistalli d'argento, per metter sotto quelle venti assi: due piedistalli sotto ciascun'as-

se, per il suoi due cardini. 24 E per l'altro lato del Tabernacolo, verso l'Aquilone, venti assi. 25 Co' lor quaranta piedistalli d'argento, due piedistalli sotto ciascun' asse.

26 E per lo fondo del Tabernacolo, verso l'Occidente, fecerosei assi. 27 Fecero ancora due assi per li cantoni del Tabernacolo, nel fondo

d'esso.

- 28 E quelle erano a due facce fin da basso : e tutte erano ben commeme insieme al capo di ciascuna di queste assi, con un' anello : fecero queste due assi ch'erano per ii due cantoni, d'una medesima
- maniera. 2) Vermo adunque otto assi, in-sieme co lor sedici piedistalli d'ar-gento: due piedistalli sotto cia-

 Fecero oltra ciò cinque sbarre di legno di Sittim, per le assi dell'uno de lati del Tabernacolo.

31 Parimente cinque sbarre per le sen dell' altro lato del Tabernacolo: e cinque sbarre per le assi del fondo del Tabernacolo, verso l'Oc-

32 E fecero la sbarra di mezzo. per traversar per lo mezzo delle as-

si da un capo all' altro.

33 E copersero d'oro le assi, e fecero d'oro i loro anelli, per mettervi dentro le sbarre: copersero anche d'oro le sbarre.

34 Fecero ancora la Cortina di violato, e di porpora, e di scar-latto, e di fin lino ritorto, di lavoro c disegno: la fecero di lavoro di

¢∞gno a Cherubini.

35 E secero per essa quattro co-onne di legno di Sittim, e le coperero d'oro : ed i lor capitelli erano d'oro: e fonderono per quelle cobone quattro piedistalli d'argento. 36 Fecero eziandio per l'entrata del Tabernacolo un Tappeto di violato, e di porpora, e di scaratto, e di fin lino ritorto, di lavoro di ricamatore.

37 Con le lor cinque colonne, ed i lor capitelli : e copersero d'oro i capitelli, ed i fili d'esse: e feceno loro cinque piedistalli di rame.

CAP. XXXVIL

BESALEEL fece ancora l'Arca, di legno di Sittim: la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo. e la larghezza d'un cubito e mezzo. e l'altezza d'un cubito e mezzo.

2 E la coperse d'oro puro, didentro e difuori, e le fece una corona

d'oro attorno.

3 E le fondè quattro anelli d'oro, mise quegli anelli a' quattro piedi d'essa, due dall' uno de lati d'essa, e due dall' altro.

4 Fece ancora delle stanghe di legno di Sittim, e le coperse d'oro 5 E mise quelle stanglie dentro agli anelli, da' lati dell' Arca, per

portaria.

6 Fece ancora il Coperchio d'oro puro: e la sua lunghézza era di due cubiti e mezzo, e la larghezza d'un cubito e mezzo.

7 Fece oltr'a ciò due Cherubini d'oro : gli fece di lavoro tirato ai martello, da' due capi del Coper-

chio.

8 Un Cherubino nell' uno de' capi di qua, ed un'altro nell' altro di la : fece que' Cherubini tirati del Coperchio stesso, da' due capi d'esso. 9 Ed i Cherubini spandevano l'ale in su, facendo coverta sopra'l Coperchio con le loro ale : ed aveano le lor facce volte l'uno verso l'altro :

le facce de' Cherubini erano verso'i Coperchio. 10 Fece ancora la Tavola di legno di Sittim : la sua lunghezza era di due cubiti, e la larghezza d'un cu-

bito, e l'altezza d'un cubito e mezzo. 11 E la coperse d'oro puro, e le fece una corona d'oro attorno.

12 Le fece eziandio attorno una chiusura di larghezza d'un palmo, ed a quella sua chiusura fece una corona d'oro attorno.

13 E fondè a quella Tavola quattro anelli d'oro e mise quegli anelli a' quattro canti, ch' erano

a' quattro piedi d' essa Tavola. 14 Quegli anelli erano dirincontro a quella chiusura, per mettervi

dentro le stanghe, da portar la Tavola. 15 Fece oltra ciò le stanghe di

legno di Sittim, e le coperse d'oro 16 Fece ancora d'oro puro i vasellamenti che s'aveano a mettere sopra la Tavola, le sue scodelle, e le sue coppe, ed i suoi bacini, ed i suoi nappi, co quali si doveano far gli

spargimenti. 17 Fece exiandio il Candelliere,

# ESODO, XXXVII. XXXVIII.

d'oro puro: egli lo fece di lavoro: tirato al martello : così il suo gambo, come i suoi rami, i suoi vasi, i suoi pomi, e le sue bocce, erano

d'un pezzo. 18 E v'erano sei rami procedenti da' lati d'esso : tre rami dall' uno de' lati d'esso, e tre dall' altro.

19 Nell' uno d'essi rami v'erano tre vasi in forma di mandorla, un pomo, ed una boccia, a ciascun vaso: parimente tre vasi in forma di mandorla, un pomo, ed una boccia a clascun vaso, nell'altro ramo: e così in tutti i sei rami procedenti dal Candelliere.

20 E nel gambo del Candelliere v'erano quattro vasi in forma di mandorla, co' suoi pomi, e con le

sue bocce. 21 E ne'sei rami procedenti dal Candelliere, v'era un pomo sotto i due primi rami, d'un pezzo col Candelliere: ed un pomo, sotto i due altri rami, d'un pezzo col Candelliere: ed un pomo sotto i due altri rami, d'un pezzo col Candel-

22 I pomi de rami, ed i rami loro. erano d'un pezzo col Candelliere : tutto'l Candelliere era d'un pezzo d'oro puro tirato al martello.

23 Fece ancora le sette lampane d'esso, i suoi smoccolatoi, ed i suoi catenelli, d'oro puro.

24 Egli impiego intorno al Candelliere, ed a tutti i suoi strumen-

ti. un talento d'oro. 25 Poi fece l'Altar de' profumi. di legno di Sittim : la sua lunghezza era d'un cubito, e la larghezza d'un cubito, sì ch' era quadrato: e la sua altezza era di due cubiti : e

le sue corna erano tirate d'esso. 26 E lo coperse d'oro puro, il suo coperchio, i suoi lati d'intorno, e le sue corna: gli fece eziandio una

corona d'oro attorno.

27 Gli fece ancora due anelli d'oro, disotto a quella sua corona, a' due suoi cantoni, da' due de' suoi lati, i quali erano per mettervi le stanghe, per portar dentro

queil' Altare con esse.

28 E fece quelle stanghe di legno di Sittim, e le coperse d'oro.

29 Poi fece l'ollo sacro dell' Unsione, e'l profumo degli aromati. puro, di lavoro di profumiere.

CAP. XXXVIII. POI fece l'Altar degli olocausti, di legno di Sittim: la sua lunghezza era di cinque cubiti, e la larghezza di cinque cubiti, tal ch'era quadrato, e l'alterna di tre cubiti

2 E gli fece delle corna a' suoi

quattro canti, le quali erano tirate dall' Altare : e lo coperse di rame. 3 Fece eziandio tutti gli strumenti dell' Altare, i calderoni, e le palette, ed i bacini, e le forcelle, e le

cazze: egli fece tutti gli strumenti dell' Altare di rame.

4 Fece ancora all' Altare una grata di rame, di lavor reticolato,

disotto al procinto dell' Altare, a basso, ed era fino a mezzo l'Altare. 5 E fondè quattro anelli, i quali egli mise a quattro canti della grata di rame, per mettervi dentro le stanghe.

6 Fece oltr'a ciò le stanghe di legno di Sittim, e le coperse di rame. 7 E mise quelle stanghe dentro agli anelli, a' lati dell' Altare, per portarlo con esse : egli fece l'Altare

di tavole, voto.

8 Fece ancora di rame la Conca, e'l suo piè di rame, degli specch delle donne, ch'a certi tempi ordinati venivano a servire nell' entrata del Tabernacolo della convenenza.

9 Fece oltr'a ciò il Cortile: dal lato Australe verso'l Mezzodi v'erano cento cubiti di cortine di fin lino

ritorto, per lo Cortile.

10 Con le lor venti colonne, ed i lor venti piedistalli, di rame : ma i capitelli delle colonne, ed i lor fili. erano d'argento.

11 Così ancora dal lato Settentrionale v'erano cento cubiti di cortine, con le lor venti colonne, ed i lor venti piedistalli, di rame : ma i

capitelli delle colonne, ed i lor fili,

erano d'argento.
12 E dal lato Occidentale. v'erano cinquanta cubiti di cortine, con le lor dieci colonne, ed i lor dieci piedistalli : ed i capitelli delle colonne, ed i lor fili, erano d'argento. 13 E dal lato Orientale, verso'l

Levante, derano cinquanta cubiti

di cortine.

14 Cioe, all' un de' canti v'erano quindici cubiti di cortine, con le lor tre colonne, ed i lor tre piedistalli. 15 Ed all' altro canto, cioè, così di qua, come di la dell' entrata del Cortile, quindici cubiti di cortine, con le lor tre colonne, ed i lor tre piedistalli.

16 Tutte le cortine del Cortile d'intorno, erano di fin lino ritorto. 17 Ed i piedistalli, e le colonne erano di rame: ma i capitelli delle colonne, ed i lor fili erano d'argento : tutte le colonne del Cortile aveano i capitelli coperti d'argen-

to : ma i lor fili erano d'argento. 18 Fece ancora all' entrata del Cortile un tappeto di lavoro di ricamatore, di violato, e di porpora,

### ESODO, XXXVIII. XXXIX.

e di scaristto, e di fin lino ritorto, di venti cubiti di lunghezza, e di cinque cubiti d'alterra, nella larghessa, corrispondente alle cortine

dei Cortile.

19 Con le lor quattro colonne, ed i lor quattro piedistalli, di rame: ma i lor capitelli erano d'argento: esse aveano i lor capitelli coperti d'argento, ma i lor fili erano d'argento.

20 E fece tutti i pluoli del Tabernacolo, e del Cortile d'intorno, di rame.

21 Queste son le somme dell' oro, dell' argento, e del rame, impiegato intorno al Tabernacolo della Testimonianza, le quali furono fatte d'ordine di Moisè, per opera de Leviti, sotto la condotta d'Itamar, figlinol del Sacerdote Aaron.

22 Delle quali Besaleel, figliuol d'Uri, figliuol d'Hur, della tribù di Giuda, fece tutte quelle cose che'l Signore avea comandate a Moise.

23 Insieme con Oholiab, figliuol d'Ahisamac, della tribù di Dan, ed attri fabbri, e disegnatori, e ricamatori in violato, ed in porpora, ed in iscarlatto, ed in fin lino.

24 Tutto l'oro, che fu implegato nell' opera, in tutto'l lavorio del Santuario: l'oro di quell' offerta fu ventinove talenti, e settecentrenta sicli, a siclo di Santuario.

25 E l'argento degli annoverati d'infra la raunanza fu cento talenti, e mille settecensettantacinque

sicli, a siclo di Santuario.

26 Prendendo un didramma per testa, ch'è la metà d'un siclo, a sicio di Santuario, da chiunque passava fra gli annoverati, dall'età di vent' anni in su, i quali furono scicento tremila, cinquecento cin-

quanta. 27 Di questo argento cento talenti furono per fondere i piedistalli del Santuario, ed i piedistalli della Cortina : cento talenti per cento piedistalli, un talento per piedi-

stallo. 28 E con que' mille settecensettantacinque sicli, egli fece i capi-

capitelli : e fece loro de fili. 29 E'l rame dell' offerta fu settanta talenti, e dumila quattro-

cento sicil.

3) E d'esso fece i piedistalli del-l'entrata del Tabernacolo della convenenza, e l'Altar di rame, e la sua grata di rame, e tutti gli stru-

menti dell' Altare. 31 Ed i piedistalli del Cortile, ed i piedistalli dell' endintorno, trata del Cortile, e tutti i piuoli del Tabernacolo, e tutti i piuoli del Cortie d'intorno.

CAP. XXXIX.

POI del violato, e della porpora. e dello scarlatto, coloro fecero i vestimenti del servigio, per fare il ministerio nel Santuario: ed anche fecero i vestimenti sacri per Aaron: come il Signore avea co-

2 Fecero adunque l'Efod d'oro,

mandato a Moisè.

di violato, e di porpora, e di scar-latto, e di fin lino ritorto. 3 Ed assottigliarono delle piastre d'oro, e le tagliarono per fila, per metterle in opera per mezzo'l violato, e per mezzo la porpora, e per mezzo lo scarlatto, e per mezzo'l fin lino, in lavoro di disegno.

4 E fecero a quello degli omerali che s'accoppiavano insieme : e così l'Efod era accoppiato da' suoi due

5 E'l disegno del fregio ch' era sopra l'Efod, era tirato dell' Efod istesso, e del medesimo lavoro, d'oro, e di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto: come il Signore avea comandato a Moisè.

6 Lavorarono ancora le pietre onichine, intorniate di castoni d'oro, nelle quali erano scolpiti i nomi de' figliuoli d'Israel, a lavoro

d'intagli di suggello. 7 E le misero sopra gli omerali dell' Efod, per esser pietre di ricor-danza per li figliuoli d'Israel : come il Signore avea comandato a Moisè.

8 Fecero oltra ciò il Pettorale, di lavoro di disegno, e dell' istesso lavoro dell' Efod, d'oro, di violato, e diporpora, e di scarlatto, e di fin

lino ritorto.

9 Il Pettorale era quadrato, ed essi lo fecero doppio: la sua lunghezza era d'una spanna, e la sua larghezza d'una spanna: ed era doppio.
10 Ed incastrarono in esso quat-

tro ordini di pietre: nel primo v'era un sardonio, un topazio, ed uno

smeraldo.

11 E nel secondo ordine v'era un carbonchio, un zaffiro, ed un

diamante.

12 E nel terzo ordine v'era un ligurio, un' agata, ed un' amatista. 13 E nel quarto ordine v'era un grisolito, una pietra onichina, ed un diaspro. Queste pietre erano legate in oro, ciascuna nel suo castone.

14 E quelle pietre erano in nu-mero di dodici, secondo i nomi de figliuoli d'Israel : in ciascuna d'esse era scolpito, a lavoro d'intagli di suggello, il suo nome, per le dodici tribù.

15 Fecero ancora al Pettorale le

16 Fecero oltr'a ciò due castoni d'oro, e due fibble d'oro: misero eziandio due anelli a due capi del Pettorale.

17 Poi attaccarono quelle due catenelle d'oro intorcicchiate a que' due anelli, a' capi del Pettofale.

18 Ed i due capi dell' altre due catenelle intorcicchiate gli attaccarono a que'due castoni, i quali essi misero sopra gli omerali dell' Efod, in su la parte anteriore d'esso.

anelli 19 Fecero ancora due d'oro, i quali misero agli altri due capi del Pettorale, all' orlo d'esso, ch'era allato all' Efod, in dentro-

20 Fecero oltr'a ciò due anelli d'oro, e gli misero a' due omerali dell' Efod, disotto, nella parte anteriore d'esso, allato alla giuntura d'esso, disopra al fregio lavorato dell' Efod.

21 E serrarono il Pettorale da' suoi anelli agli anelli dell' Efod, con una bendella di violato : in modo ch'egli era disopra del fregio lavorato dell' Efod, e non poteva esser tolto d'in su l'Efod : come il Signore avea comandato a Moisè.

Fecero n ancora dell' Efod, di lavoro tessuto, tutto di violato.

23 E nel mezzo di quel Manto v'era una scollatura, simile ad una scollatura di corazza, avendo un'orlo attorno, acioche non si schiantasse.

24 Ed alle fimbrie d'esso Manto d'intorno, fecero delle melagrane di violato, e di porpora, e di scar-

latto, a fila ritorte.

25 Fecero ancora de sonagli d'oro puro, e misero que' sonagli per mezzo quelle melagrane, alle fimbrie del Manto d'intorno, mescolandogli con le melagrane.

26 E mettendo un sonaglio, poi una melagrana: un sonaglio, poi una melagrana, alle fimbrie del Manto d'ogn' intorno, per fare il ministerio: come il Signore avea

comandato a Moisè.

27 Fecero ancora le toniche di fin lino, di lavoro tessuto, per Aaron,

per li suoi figliuoli.

28 Fecero parimente la Benda di fin lino, e gli ornamenti delle mitrie, altresì di fin lino: e le calze line, di fin lino ritorto. 29 Fecero ancora la Cintura, di

fin lino ritorto, e di violato, e di porpora, e di scarlatto, di lavoro di ricamatore: come il Signore avea comandato a Moisè.

30 Fecero ancora la lama della sacra corona, d'oro puro : e scris-

catenelle, d'oro puro, a capi, di sero sopra essa, in iscrittura d'in-lavoro intorcicchiato. tagli di suggello, LA SANTITA' DEL SIGNÖRE.

> 31 E misero a quella una bendella di violato, per metterla in su la Benda, disopra : come il Signore avea comandato a Moisè.

> 32 Così fu finito tutto'l lavorio del Padiglione, e del Tabernacolo della convenenza: ed i figliuoli d'Israel fecero interamente secondo che'l Signore avea comandato a Moise.

> portarono a Moisè la 33 Poi Tenda, il Tabernacolo, e tutti i suoi arredi, i suoi graffi, le sue assi, le sue sbarre, le sue colonne,

ed i suoi piedistalli,

34 E la coverta delle pelli di montone tinte in rosso, e la coverta delle pelli di tasso, e la Cortina da tendere davanti al Luogo santissimo ;

35 L'Arca della Testimonianza,

e le sue stanghe; ed il Coperchio; 36 La Tavola, e tutti i suoi strumenti; el pane del cospetto; 37 Il Candelliere puro, e le sue lampane da tenere in ordine del continuo; e tutti i suoi strumenti,

e l'olio per la lumiera; 38 E l'Altare d'oro, e l'olio dell'Un-

zione, ed il profumo degli aromsti, ed il Tappeto dell' entrata del Ta-bernacolo; 39 L'Altar di rame, e la sua grata di rame, le sue sbarre, e tutti i suoi strumenti: la Conca, ed il

auo piede ;
40 Le cortine del Cortile, le sue colonne, ed i suoi piedistalli : ed il Tappeto per l'entrata del Cortile; le funi d'esso cortile, ed i suoi piuoli, e tutti gli arredi dell' opera della Tenda del Tabernacolo della

convenenza:

4l I vestimenti del servigio, per fare il ministerio nel Santuario; i vestimenti sacri per lo Sacerdote Aaron, ed i vestimenti de' suoi figliuoli, per esercitare il sacerdozio. I figliuoli d'Israel fecero tut-

to'l lavorio, interamente secondo che'l Signore avea comandate a Moisè.

43 E Moisè vide tutta l'opera: ed ecco, essi l'aveano fatta come il Signore avea comandato-Moise gli benedisse.

CAP. XL. E'L Signore parlò a Moisè: di-

2 Nel primo giorno del primo mese rizza la Tenda del Taberna colo della convenenza.

3 E mettivi dentro l'Arca della Testimonianza, e tendi la Cortina davanti all'Arca.

4 Poi portavi dentro la Tavola ed ordina ciò che dee essere ordinato in quella: portavi parimente il Candelliere, ed accendi le sue

lampane.
5 E metti l'Altar d'oro per li profumi davanti all' Arca della Testimonianza: metti eziandio il Tappeto all' entrata del Tabernacolo.

6 E metti l'Altar degli olocausti davanti all' entrata della Tenda dei Tabernacolo della convenenza.

7 E metti la Conca fra'l Tabernacolo della convenenza, e l'Altare: e mettivi dentro dell' acqua.

8 Disponi ancora il Cortile d'intorno, e metti 'l Tappeto all' entrata del Cortile.

9 Poi piglia l'olio dell' Unzione. ed ungine il Tabernacolo, e tutto quello che vi sara dentro: e consagralo, con tutti i suoi arredi: e sara cosa santa.

10 Ungi parimente l'Altar degli olocausti, e tutti i suoi strumenti. e consagra l'Altare: e sarà cosa

11 Ungi ancora la Conca, e'l suo

piè, e consagrala. 12 Poi fa' accostare Aaron, ed i suoi figliuoli, all' entrata del Tabernacolo della convenenza: e la-

vagii con acqua.

13 E fa vestire ad Aaron i vestimenti sacri, ed ungilo, e consagralo: e così amministrimi egli 'l sacerdosio.

14 Fa' esiandio accostare i suoi limoli, e fa' lor vestir le toniche. 15 Ed ungigli, come tu avrai unto il padre loro: e così amministrinuni 1 sacerdozio: e la loro Unzione sarà loro per sacerdozio per-

petuo, per le lor generazioni. 16 E Moisè fece interamente come il Signore gli avea comandato. 17 E nell' smno secondo, nel primo giorno del primo mese, fu ris-

rato il Tabernacolo.

18 Moise adunque rizzò il Taber-racolo: e, posati i suoi piedistalli, dispose le sue assi, e vi mise le merre, e rissò le sue colonne.

19 E stese la Tenda sopra'l Tabernacolo, e pose la coverta della Tenda sopra essa al disopra : come il Signore gli avea comandato.

2) Poi prese la Testimonianza, la pose dentro all' Arca: e mise le stanghe all' Arca: e posè il Co-Perchio in su l'Arca, disopra.

2l E portò l'Arca dentro al Tabernacolo, e mise la Cortina che favenda tender davanti, e la tese davanti all' Arca della Testimoniama: come il Signore gli avea commandato.

22 Poi mise la Tavola nel Tabernacolo della convenenza, dal lato ettentrionale del Tabernacolo, difuori della Cortina

23 E mise per ordine sopra essa i pani che s'aveano da tenere in ordine davanti al Signore: come il Signore gli avea comandato

24 Poi mise il Candelliere nel Tabernacolo della convenenza, dirimpetto alla Tavola, dal lato Australe del Tabernacolo.

25 Ed accese le lampane davanti al Signore: come il Signore gii avea comandato.

26 Poi mise l'Altar d'oro nel Tabernacolo della convenenza, davanti alla Cortina

27 E bruciò sopra esso il profumo degli aromati: come il Signore gli

avea comandato. 28 Poi mise il Tappeto all'entrata del Tabernacolo

29 E pose l'Altar degli olocausti all' entrata della Tenda del Tabernacolo della convenenza : ed offerse sopra esso l'olocausto, e l'offerta: come il Signore gli avea comandato.

30 E pose la Conca fra'l Tabernacolo della convenenza, e l'Altare : e vi mise dentro dell' acqua,

da lavare.

31 E Moisè, ed Aaron, ed i suoi figliuoli, se ne lavarano le mani,

ed i piedi.

32 Quando entravano nel Tabernacolo della convenenza, quando s'accostavano all' Altare, si lavavano: come il Signore avea comandato a Moise.

33 Poi rizzò il Cortile d'intorno al Tabernacolo, ed all' Altare: e mise il Tappeto all' entrata del Cortile. Così Moisè fornì l'opera.

34 E la nuvola coperse il Tabernacolo della convenenza, e la gioria del Signore empiè il Tabernacolo.

35 E Moisè non potè entrare nel Tabernacolo delfa convenenza: conciofossecosachè la nuvola si fosse posata sopra esso, e la gloria del Signore empiesse il Tabernacolo.

36 Or, quando la nuvola s'al-zava d'in sul Tabernacolo, i figliuoli d'Israel si partivano: cio avvenne in tutte le lor mosse.

37 E, quando la nuvola non s'al-

sava, non si partivano, fino al giorno ch'ella s'alzava.

38 Perciochè la nuvola del Signore era di giorno sopra'l Taber-nacolo, ed un fuoco v'era di notte, alla vista di tutta la casa d'Israel, in tutti i lor viaggi.

# IL LEVITICO.

## TERZO LIBRO DI MOISE.

CAP. I. OR il Signore chiamò Moisè, e parlò a lui dal Tabernacolo della convenenza: dicendo,

2 Parla a' figliuoli d'Israel, di loro, Quando alcun di voi offerirà un' offerta al Signore, se quella è d'animali, offerite le vostre offerte di buoi, o di pecore, o di

capre. 3 Se la sua offerta è olocausto di buoi, offerisca quell'animale ma-schio, senza difetto: offeriscalo all'entrata del Tabernacolo della convenenza: aciochè quello sia

gradito per lui davanti al Signore.

4 E posi la mano in su la testa
dell' olocausto: ed esso sara gradito, per far purgamento del pec-

cato per lui

5 Poi quel bue sarà scannato davanti al Signore: ed i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, ne offeriranno il sangue, e lo spanderanno in su l'Altare ch'é all' entrata del Tabernacolo della convenenza, attorno attorno.

6 Poi l'olocausto sarà scorticato,

e tagliato a pezzi.

7 Ed i figliuoli del Sacerdote Aaron metteranno il fuoco sopra l'Altare, ed ordineranno le legne in sul fuoco.

8 E poi i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, ordineranno que' pezzi, il capo, e la corata, sopra le legne che saranno in sul fuoco, il qual sarà sopra l'Altare.

9 Ma si laveranno l'interiora, e le gambe di quel bue. E'l sacerdote farà ardere tutte queste cose sopra l'Altare, in olocausto, in offerta soave fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

10 E se l'offerta d'esso per l'olocausto è del minuto bestiame, di pecore, o di capre, offerisca quell' a-

nimale maschio, senza difetto. 11 E scannisi dal lato Settentrionale dell' Altare, davanti al Signore: e spandanne i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, il sangue sopra l'Altare, attorno attorno.

12 Poi taglisi a pezzi, i quali, insieme con la testa, e la corata, il sacerdote mettera per ordine sopra le legne che saranno in sul fuoco, il qual sarà sopra l'Altare. 13 Ma lavinsi l'interiora, e le

gambe, con acqua: e'l sacerdote offerira tutte queste cose, e le fara

ardere sopra l'Altare. Quest' è un' olocausto, un' offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

14 E se la sua offerta al Signore è olocausto d'uccelli, offerisca la sua offerta, di tortole, overo di

pippioni. 15 Ed offerisca il sacerdote quell'olocausto sopra l'Altare: e, torcen-dogli il collo, gli spicchi 'l capo, e faccialo ardere sopra l'Altare; e

spremasene il sangue all' un de' lati dell' Altare. 16 Poi tolgasene il gozzo, e la piu-ma, e gittinsi quelle cose allato

all' Altare, verso Oriente, nel luogo delle ceneri. 17 Poi fenda il sacerdote Puccello

per le sue ale, senza partirlo in due: e faccialo ardere sopra l'Altare, sopra le legne che saranno in sul fuoco. Quest' è un' olocausto, un' offerta fatta per fuoco, di soave odore ai Signore.

CAP. II.

E QUANDO alcuna persona offerirà offerta di panatica, sia la sua offerta fior di farina: e spanda sopra essa dell' olio, e mettavi sopra dell' incenso.

2 E portila a figliuoli d'Aaron, sacerdoti: e prenda il sacerdote una piena menata del fior di farina, e dell' olio d'essa, insieme con tutto'l suo incenso: e faccia bruciar quelle cose, che son la ricordanza di quell' offerta, in su l'Al-tare. Questa è un' offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

3 E sia 1 rimanente di quell' offerta, d'Aaron, e de' suoi figliuoli : è cosa santissima, d'infra l'offerte

che s'ardono al Signore.

4 E quando tu offerirai, per offerta di panatica, alcuna cosa cotta al forno, offerisci focacce azzime di fior di farina, intrise con olio: o schiacciate azzime, unte con olio. 5 E se la tua offerta è di cose di

panatica, cotte in su la tegghia, sia di fior di farina, intrisa con olio, senza lievito.

6 Spartiscila in pezzi, e spandi sopra essa dell' olio. Ella è offerta

di panatica. 7 E se la tua offerta è di cose di panatica cotte nella padella, fac-ciasi di fior di farina, con olio.

8 E porta al Signore quell'offerta

92

che sarà fatta di quelle cose: e presentala al sacerdote ed egli re-

chila in su l'Altare.

9 E levine il sacerdote la ricordanza d'essa, e facciala bruciare in su l'Altare, in offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

10 E sia il rimanente dell'offerta.

10 E sia il rimanente dell'offerta, d'Aaron, e de' suoi figliuoli: è cosa santissima, d'infra l'offerte che

s'ardono al Signore.

Il Niuna offerta di panatica, che voi offerirete al Signore, non facciasi con lievito: perciochè voi non dovete fare ardere alcun lievito, nè alcun mele, in offerta fatta per fuoco al Signore.

12 Ben potrete offerir quelle cose per offerta di primizie al Signore: ma non sieno poste in su l'Altare,

per odor soave.

13 E sala ognitua offerta di panatica con sale: e non lasciar venir meno il sale del patto del Signore d'in su le tue offerte: offerisci del sale sopra ogni tua offerta.

14 E se tu offerisci al Signore off-rta di primizie di panatica, off-ferisci spighe fresche arrostite al fuoco: granelli sfregolati di fior di frumento, per offerta delle tue rimitie.

15 E spandi sopra essa dell' olio, e dell' incenso: ella è offerta di

ranatica.

16 E faccia il sacerdote bruciar la ricordanza d'essa, insieme con tuttu'i suo incenso, in offerta fatta per fuoco al Signore.

CAP. III.

E SE l'offerta d'alcuno è sacrilacio da render grazie, s' egli l'offeriace del grosso bestiame, maschio o femmina che quella bestia sia, offeriscala senza difetto, nel crepetto del Signore.

2 È posi la mano in sul capo della ua ofierta : e scannisi quello all'entrata del Tabernacolo della conrenensa : e spandanne i figliuoli

Aaron, sacerdoti, fi sangue, in su Altare attorno attorno.

3 Poi offerisca il sacerdote, del satificio da render grazie, ciò che via da ardere al Signore: cioè, il maso che copre l'interiora, e utto grasso che esopra l'interiora, del 2d due armioni, e'i grasso che

4 Ed due arnioni, e'l grasso che (sopra essi, e quello che è sopra i suchi : e levi la rete che è sopra i segio, insieme con gli arnioni.

Jali figliuoli d'Aaron faccianla ruciare in su l'Altare, sopra l'olocuato che sara sopra le legne, le mail agranno in sul fuoco: in ofiera fatta per fuoco, di soave odore ul Signore. 6 E se l'offerta d'alcuno per sacrificio da render grasie al Signore, è del minuto bestiame, maschio, o femmina, offeriscala senza difetto.

7 S' egli offerisce per sua offerta una pecora, offeriscala nel cospetto

del Signore.

uei Signore. 8 E posi la mano in sul capo della sua ofierta: e ecannisi quella all'entrata del Tabernacolo della convenenza: e spandanne i figliuoli d'Aaron il sangue in su l'Altare, attorno attorno.

9 E offerisca il sacerdote di quel sacrificto da render grasie, ciò che s'ha da ardere al Signore: cioe, il grasso, e la coda intiera, la quale spicchisi appresso della schiena; el grasso che copre l'interiora, e

tuttó'l grasso che é sopra l'interiora. 10 Ed i due arnioni, e'l grasso che è sopra essi, che è sopra i fianchi : e levi la rete che è sopra'l fegato, in-

sieme con gli arnioni.

11. E faccia il sacerdote bruciar quel grasso in su l'Altare, in cibo d'offorta fatta per fuoco al Signora. 12 E, se l'offerta d'alcuno è capra, offeràcala nel cospetto del Signora. 13 E posì la mano sopra! capo d'essa, e scannisi davanti al Tabernacolo della convenenza: e spandanne i figliuoli d'Aaron il sangue in su l'Altare, attorno attorno.

14 Poi offeriscane il sacerdote l'offerta che dee esser fatta per fuoco al Signore: cioè, il grasso che copre l'interiora, e tutto l'grasso che

e sopra l'interiora.

15 Ed i due armioni, insieme col grasso che è sopra essi, che è sopra i fianchi: e levi la rete che è sopra l'egato, insieme con gliarnioni. 16 E faccia il sacerdote bruciar queste cose in su l'Altare, in cibo dofferta fatta per fucco, di soave odore. Ogni grasso appartiene al Signore.

17 Questo sia uno statuto perpetuo, per le vostre generazioni, in tutte le vostre abitazioni. Non mangiate alcun sangue, nè alcun

CAP. IV.

IL Signore pariò ancora a Moisè: dicendo, 2 Parla a' figliuoli d'Israel: di-

2 Paria a' figliuoli d'Israel: dicendo, Quando alcuna persona avrà peccato per errore, ed avrà fatto alcuna di tutte quelle cose

che'l Signore ha vietate di fare:
3 Se'l Sacerdote unto è quel ch'avrà peccato, onde il popolo sia renduto colpevole, offerisca al Signore,
per lo peccato auo, il quale egil
avrà commesso, un giovenco sensa
difetto, per sacrificio per lo peccato.
4 Ed adduca quel giovenco all'en-

93

trata del Tabernacolo della convenenza, davanti al Signore: e posi la mano in sul capo d'esso, e scan-nisi nel cospetto del Signore.

5 Poi prenda il Sacerdote unto del sangue del giovenco, e portilo dentro al Tabernacolo della conve-

6 Ed intinga il Sacerdote il dito in quel sangue sette volte nel cospetto el Signore, davanti alla Cortina

del Santuario.

7 E metta il Sacerdote di quel sangue in su le corna dell' Altar de' profumi degli aromati, che è nel Tabernacolo della convenenza, nel cospetto del Signore: e spanda tutto'l rimanente del sangue del giovenco appiè dell'Altar degli olocausti, che è all' entrata del Tabernacolo della convenenza.

8 E levi dal giovenco del sacrificio er lo peccato tutto'l grasso d'esso : il grasso che copre l'interiora, e

tutto'l grasso che e sopra l'interiora.

9 Ed i due arnioni, e'l grasso che
e sopra essi, che e sopra i fianchi: levi parimente con gli arnioni la rete che è sopra'i fegato

10 Come queste cose si levano dal bue del sacrificio da render grazie : e facciale 'l Sacerdote bruciare so-

pra l'Altar degli olocausti. 11 Ma, quant' è alla pelle del giovenco, e futta la sua carne, insieme col capo, e con le gambe, e le sue interiora, ed il suo sterco :

12 E tutto'l giovenco, portilo fuor del campo, in luogo mondo, dove si versano le ceneri : e brucilo col fuoco sopra delle legne : brucisi lì

dove si versano le ceneri.

13 E se tutta la raunanza d'Israel ha peccato per errore, senza ch'ella se ne sia avveduta: ed ha fatta alcuna di tutte quelle cose che'l Signore ha vietate di fare: onde sia caduta in colpa.

14 Quando'l peccato, ch'ella avrà commesso, sarà venuto a notizia, offerisca la raunanza un giovenco, per sacrificio per lo peccato, ed ad-ducalo davanti al Tabernacolo del-

la convenenza.

15 E posino gli Anziani della raunanza le lor mani in sul capo di manus le lor man in sur capo en quel giovenco, nel cospetto del Si-gnore: e scannisi quel giovenco davanti al Signore. 16 E porti "I Sacerdote unto, del sangue del giovenco, dentro al Ta-bernacolo della convenenza. 17 Ed intinga il Sacerdote il dico.

17 Ed intings il Sacerdote il dito in quel sangue, e spargane sette Volte nel cospetto del Signore, davanti alla Cortina.

18 E metta d'esso sangue sopra le corna dell' Altare, che è nel Tabernacolo della convenenza, davanti al Signore: e spanda tutto'l rimanente del sangue, appiè dell' Altar degli olocausti, che è all'entrata del Tabernacolo della convenenza 19 E levi da quel giovenco tutto

grasso, e faccialo bruciar sopra

20 E faccia di questo giovenco come ha fatto dell' altro giovenco offerto per lo suo peccato. E cos farà il purgamento del peccato della raunanza, e le sarà perdonato 21 Poi porti I giovenco fuor del campo, e brucilo, come ha brucisto il primiero giovenco. Esso è sacri-

ficio per lo peccato della raunanza. 22 Se alcuno de' principali ha peccato, ed ha per errore fatta alcuna di tutte quelle cose, che'l Si-

gnore Iddio suo ha vietate di fare, onde sia caduto in colpa:

23 Quando'l suo peccato, ch'egii avrà commesso, gli sarà fatto conoscere, adduca per la sua offerta, un becco, un maschio d'infra le capre, senza difetto.

24 E posi la mano sopra'l cape di quel becco: e scannisi quello nel luoco dove si scannano gli olo

causti, davanti al Signore. Esso e sacrificio per lo peccato.

25 E prenda il sacerdote del su gue di questo sacrificio per lo per-cato, col dito, e mettalo sopra le corna dell' Altar degli olocausti: e spanda il rimanente del sangue d'esso appiè dell' Altare degli olocausti.

26 E faccia bruciar tutto'l grasso di quel becco sopra l'Altare, come il grasso del sacrificio da render grazie. E così 'l sacerdote fara il purgamento del peccato d'esso, e

gli sarà perdonato.

27 E se alcuno del comun popolo ha peccato per errore, ed ha fatto alcuna delle cose che'l Signore ha vietate di fare, onde sia caduto in

colpa:
28 Quando'l suo peccato, ch'egh
avrà commesso, gli sarà fatto co noscere, adduca per la sua offerts, una femmina d'infra le capre, senza difetto, per sacrificio per lo suo peccato, ch'egli ha commesso.

29 E posi la mano in sul capo di quel sacrificio per lo peccato: e scannisi quello nel luogo degli olo-

causti

30 Poi prenda il sacerdote del sangue d'esso col dito, e mettalo in su le corna dell' Altar degli olocausti, e spanda tutto'i rimanente

del sangue d'esso appiè dell' Altare. 31 E levine tutto i grasso, come si leva il grasso del sacrificio da render grazie: e faccia il sacerdote bruciar quel grasso sopra l'Altare, in odor soave al Signore. E così 'l sacerdote farà il purgamento del peccato d'esso, e gli sara perdonato.

32 E se pur colui adduce una pecora per sua offerta, per sacrificio per lo peccato, adducala femmina, senza difetto.

33 E posi la mano in sul capo del sacrificio per lo peccato: e scannisi quel sacrificio per lo peccato, nel luogo dove si scannano gli olocausti

34 Poi prenda il sacerdote del sangue di quel sacrificio per lo peccato col dito, e mettalo sopra le corna dell' Altar degli olocausti, e spanda tutto'l rimanente del sangue d'esso

apple dell'Altare.
35 E levine tutto'l grasso, come si leva il grasso della pecora del sacrificio da render grazie : e faccia il sacerdote bruciar que' grassi in su l'Altare, sopra l'offerte che si fanno per fuoco al Signore. E com 7 sacerdote fara il purgamento del peccato d'esso, il quale egli avrà commesso, e gli sarà perdonato.

CAP. V.

QUANDO alcuno avrà peccato, percioche avra udita la voce d'una dinunziazione con giuramento d'alcuna cosa, onde egli sia testimonio: (o che l'abbia veduta, o che l'abbia altramente saputa,) e non l'avrà dichiarata : egli porterà la sua iniquità.

2 Parimente, quando alcuno avrà toccata alcuna cosa immonda, carogne di fiera immonda, o carogna d'animal domestico immondo, o carogna di rettile immondo: avvenga ch'egli l'abbia fatto per ignoranza, pure è immondo, e colpe-

vole.

3 Così, quando egli avrà toccata alcuna immondizia dell' uomo, secondo ogni sua immondizia, per la quale egli è contaminato, ben-che egli non l'abbia fatto saputamente, se viene a saperlo, egli è

dipevole. va giurato, profferendo leggiermente con le sue labbra di voler male o ben fare, secondo tutte le one che gli nomini sogliono prof-irir leggiermente con giuramente: ed egli mon ne ha più conotensa : se viene a saperlo, egli è copevole in una di queste maniere. I Quando adunque alcuno sarà ospevole in una di queste maniere, faccia la confession del peccato

ch'egii avrà commesso. 6 Madduca al Signore il sacrificio per la sua colpa, per lo peccato

ch'egli avrà commesso: cioè, ura femmina del minutó bestiame, o pecora, o capra, per lo peccato. E faccia il sacerdote il purgamento

del peccato d'esso.

7 E se pur la possibilità di colui non potrà fornire una pecora, od una capra, adduca al Signore, per eacrificio per la sua colpa, in ciò ch'avrà peccato, due tortole, o due pippioni: l'uno per sacrificio per lo peccato, e l'altro per olocausto.

8 E portigli al sacerdote : ed esso offerisca imprima quello che sarà per lo peccato, e torcendogli l' col-lo, gli spicchi l' capo appresso al collo, senza però spartirlo in due. 9 Poi sparga del sangue del sacri-

ficio per lo peccato sopra una delle pareti dell' Altare, e spremasi l rimanente del sangue applè del-l'Alfare. Esso è sacrificio per lo peccato.

10 E dell' altro facciane olocausto, secondo ch'e ordinato. E così 'l sacerdote farà il purgamento del peccato che colui avrà commesso,

e gli sarà perdonato. Il E se colui non può fornire pur due tortole, o due pippioni, porti per sua offerta, per ciò ch'egli avra peccato, la decima parte d'un' Efa di fior di farina, per offerta per lo peccato: non mettavi sopra nè olio, nè incenso: percioché è una offerta per lo peccato.

12 Porti adunque quella farina al socritote, e prendane il sacerdote una menata piena per la ricordanza di quella: e facciala bruclar sopra l'Altare, in su l'offerte
fatte per fuoco al Signore. Ella è
una q'ibrat per lo peccato.

13 E così I sacerdote farà il pur-

gamento per esso del peccato ch'egli avrà commesso in una di quelle maniere, e gli sarà perdonato. E sia il rimanente di quella furina del sacerdote, come l'offerta di panatica.

14 Il Signore parlò oltr'a ciò a Moisè : dicendo,

15 Quando alcuno avrà misfatto. e peccato per errore, prendendo delle cose consagrate al Signore, adduca al Signore, per sacrificio per la sua colpa, un montone senza difetto, dei prezzo di tanti sicli d'ar-gento, a siclo di Santuario, che tu l'avrai tassato per la colpa. 16 E restituisca ciò in ch'egli

avra peccato, prendendo delle cose consagrate, e sopraggiungavi il quinto, e dialo al sacerdote: e faccia il sacerdote, con quel montone del sacrificio per la colpa, il purga-mento del peccato d'esso: e gli sarà perdonato.

17 In somme, quando una persona avrà peccato, ed avrà fatto alcuna di tutte quelle cose chel Sigmore ha vietate di fare, benche egli non l'abbia fatto saputamente, pure è colpevole: e dee portar la sua inlouità.

18 Adduca adunque al sacerdote un montone del prezzo che tu l'avrai tassato per la colpa: e faccia il sacerdote il purgamento dell'errore ch'egli avra commesso per ignoranza: e gli sara perdonato.

19 Ciò è colpa: egli del tutto s'è renduto colpevole inverso'i Signore.

#### CAP. VI.

IL Signore parlò ancora a Moisè:

2 Quando alcuno avra peocato, e commesso misfatto contral Signore, avendo mentito al suo prossimo interno a diposito, od a roba rimessagli nelle mani, od a cosa rapita: overo, avendo fatto fraude al suo prossimo.

3 Overo anche, avendo trovato alcuna cosa perduta, ed avendo mentito intorno ad essa, e giurato falsamente: ed in qualunque altra cosa, di tutte quelle, le quali l'uo mo suoi fare, peccando in esse.

4 Quando adunque alcuno avrà peccato, e sarà caduto in colpa, restituisca la cosa ch'egil avrà rapita, o fraudata: o'il diposito che gli sarà stato dato in guardia, o la cosa perduta ch'egil avrà trovata.

5 Overo qualunque altra cosa, della quale egil abbia giurato falsamente: restituiscane il capitale, e sopraggiungavi il quinto: e dialo a colui ai quale appartiene, nel giorno stesso del sacrificio per la sua colpa.

6 Ed adduca al Signore, per encrificio per la sua colpa, un montone senza difetto, del prezzo che tu l'avrai tassato per la colpa: e me-

nilo al sacerdote.

7 E faccia il sacerdote il purgamento per esso. nel cospetto del Signore, e gli sarà perdonato: qualunque cosa egli abbia fatta di tutte quelle, le quali si soglion fare, onde l'uomo cade in colpa.

8 Il Signore parlò ancora a Moisè :

dicendo,

9 Comanda ad Aaron, ed a' suol figliuoli: dicendo, Quest' è la legge dell' olocausto: Stia esso olocausto sopra! fuoco acceso che sard sopra l'Altare, tutta la notte, fino alla mattina: ed arda il fuoco dell' Altare sopra esso del continuo.

10 E vestasi "l' sacerdote il suo

vestimento di lino, e vesta la sua

carne delle calse line: e levi le ceneri, nelle quall 'l fuoco avrà ridotto l'olocausto, consumandolo sopra l'Altare: e mettale allato all'Altare.

11 Poi spogli i suoi vestimenti, e vestane degli altri, e porti la cenere fuor del campo in luogo

mondo.

19 E. ia il fuoco, che serde sopra l'Altare, tenuto dei continua ca ceso in esso: non lascisi gtammii spegmer: et ascenda il saccerdote ogni mattina delle legne sopra esso, e dispongavi gli olocausit sopra, e bruci sopra esso i grassi de sacrifici da render grazie.

13 Arda il fuoco del continua sopra l'Altare: non lascisi gtisma sopra l'Altare: non lascisi gtisma.

mai spegnere.

14 Or, quest' è la legge dell' of ferta di panatica. Offeriscala uno de' figliuoli d'Aaron, nel cospetto del Signore, davanti all' Altare.

15 E levine una menata del for di farina, e dell' ollo d'essa offerta, insieme con tutto l'incenso che sarà sopra l'offerta, e faccia bruciar sopra l'Altare la ricordanza d'essa, in odor soave, al Signore.

16 E nangino Aaron, ed i suoi figliuoli, il rimanente d'essa: mangisi in azzimi, in luogo sacro, nel Cortile nel Tabernacolo della con-

venenza.

17 Non cuocasi con lievito: io l'ho data loro per lor parte dell' offerte che mi son fatte per fuoco. E cosa santissima, come il cacrificio per la peciato, e per la colpa.

Reto per lo peccato, e per la colpa-18 Ogni maschio, d'infra i figituoli d'Aaron, può mangiare quello, per istatuto perpetuo per le vostre età, dell' offerte che si fanno per fuoco al Signore. Chiunque toccherà quelle cose sia santo.

19 Il Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo,

20 Questa & l'offerta, che Aaron, ed i suoi figliuoli, hanno sempre da offerire al Signore, nel giorno ch'alcun di loro sarà unto: cioè, un'offerta di panatica d'un decimo d'un' Efa di for di farina, per offerta perpetua: la meta la mattina, e l'altra metà la sera.

21 Apparecchisi con olio in su la tegghia: portala così cotta in su la tegghia: ed offerisci, per soave odore al Signore, quella offerta

cotta in pezzi

22 E faccia il Sacerdote, che sarà unto in luogo d'Aaron, d'infra i suoi figliuoli, quella offerta per istatuto perpetuo: brucisi tutta intera al Signore.

23 E generalmente ogni offerta di panatica del Sacerdote brucisi interamente: non mangisene *nulla.* 24 Il Signore parlò ancora a Moisè : dicendo,

25 Paris ad Aaron, ed a' suoi figlinoli: dicendo, Quest' è la legge del scrificio per lo peccato. Scannisi l'accrificio per lo peccato davanti al Signore, nell'istesso luogo dove si scannano gli olocausti: è cosa santiesima.

26 Mangilo il sacerdote che farà quel sacrificio per lo peccato : mansisi in luogo santo, nel Cortile del Tabernacolo della convenenza.

27 Chunque toccherà la carne d'esso na santo: e se sprizza del sangue d'esso sopra alcun vestimento, lavisi quello sopra che sarà sprizzato, in luogo santo.

28 E spezisi I vaso di terra, nel qual sarà stato cotto: che se pure e stato cotto in un vaso di rame,

strebbisi quello, e sciacquisi con acqua. 29 Ogni maschio d'infra i sacerdoti ne potra mangiare; e cosa

satissima.

3) Ma non mangisi d'alcun escrifcio per lo peccato, del cui sanue si dee portar nel Taberna-colodella convenenza, per far pursuante di peccato nel Santuario: brucia col fuoco.

CAP, VII.

R quest'è la legge del sacrificio
per la colpa : è cosa santissima,
2 Scamisi l'accrificio per la colpa
nello stesso luogo dove si scannello stesso luogo dove si scannello stesso per l'Altare, attorno
li sangue sopra l'Altare, attorno

attorno.

3 Ed offeriscasene tutto'i grasso,
la coda, ed il grasso che copre

Interiora.

4 Ed i due arnioni, e'l grasso che

'sopra essi, che è sopra i fianchi: e levisi la rete che è in sul fegato, insieme co' due arnioni.

<sup>5</sup> E faccia il sacerdote bruciar quelle cose sopra l'Altare, per ofterta fatta per fuoco al Signore: è scrifcio per la colpa-6 Ogni maschio d'infra i sacerdoti

he potrà mangiare: mangisi in lugo santo: è cosa santissima. Tracciasi al sacrificio per la colpa.

l'Acciasi al sacrificio per la colpa, come al sacrificio per lo peccato: sasti una stessa legge per l'uno e ser l'altro: sia quel sacrificio del secrotos, il qual con esso avel sacrificio del peccato.

Parimente abbia per sè il sacerdote, ch'avrà offerio l'olocausto calcuno, la pelle dell' olocausto ca'edi avrà offerto.

9 Con ancora ogni offerta di panatica che si cuocera al forno, o apparecchiera nella padella, od

in su la tegghia, sia del sacerdote che l'offerira.

10 Ma ogni offerta di panatica, intrisa con olio, od asciutta, sia di tutti i figliuoli d'Aaron indifferentemente.

11 E quest'è la legge del sacrificio da render grazie, che s'offerirà al Signore.

Signore.

12 Se alcuno l'offerisce per sacrificio di laude, offerisca, oftr' al esso
sacrificio di laude, delle focacce
azzime, intrise con olio, e delle
schlacciate azzime, untre con olio;
e del fior di farina, cotta in su la
tegghia, in focacce intrise con olio.
13 Offerisca ancora per sua offerta
oltr'a quelle focacce, del pan llevitato, insieme col suo sacrificio di
laude, da render cravia

laude, da render grazie.

14 E di quel pane lievitato, presentine uno di tutta l'offerta, in offerta elevata al Signore: ed esso sia del sacerdote ch' avrà sparso il sangue del sacrificio da render

grasie.

15 E mangisi la carne del suo sa crificio di laude da render grasie, nel giorno stesso ch' egli avra fatta la sua offerta: non lascisene nulla d'avanzo fino alla mattina.

16 E se'l sacrificio ch' egli offerirà è votato, o volontario, mangisi nel giorno stesso ch'egli l'avrà offerto: e se ne rimane alcuna cosa.

mangisi 'I giorno seguente. 17 E brucisi col fuoco quello che sarà rimaso della carne d'esso sacrificio fino al terzo giorno.

18 E se pure al terzo giorno si mangia della carne del sacrificio di colui da render grazie, colni che l'avrà offerto non sara gradito; quello non gli sarà imputato: sarà fracidume: e la persona che n'avrà

mangiato porterà la sua iniquità.

19 E di questa carne ciò ch'avrà
toccato qualunque cosa immonda,
non mangisi: brucisi col fuoco:
quant' è a questa carne, mangine
chiunque è mondo.

20 Mā la persona ch' avrà mangiato della carne del sacrificio da render grazie, offerto al Signore, avendo la sua immondizia addosso, sia ricisa da' suoi popoli.

21 Parimente la persona, la quale, avendo toccata qualunque cosa immonda, come immondola d'uomo, od alcun' animale immondo, od alcun' animale immondo, od alcun' rettile immondo, omagerà della carne del sacrificio da render grasie, offerto al Signore, sia ricisa da suoi popoli.

22 Il Signore parlò ancora a Moisè : dicendo

23 Parla a' figliuoli d'Israel: dicendo, Non mangiate alcun grasso, nè di bue, nè di pecora, nè di | sè, in sul monte di Sinai, nel giorno

capra.
24 Ben potrassi adoperare in qualunque altro uso il grasso d'una bestia morta da sè, o'l grasso d'una bestia lacerata dalle fiere : ma non mangiatelo per niuna maniera.

25 Perciochè, se alcuno mangia del grasso d'alcun animale, del quale s'offerisce sacrificio fatto per fuoco al Signore, la persona che ne mangerà sarà ricisa da' suoi popoli.

26 Parimente, non mangiate, in niuna delle vostre abitazioni, alcun

sangue, nè d'uccelli, nè di bestie. 27 Qualunque persona avrà mangiato alcun sangue, sia ricisa da' suoi popoli.

28 Il Signore parlò oltra ciò a

Moisè : dicendo, 29 Parla a' figliuoli d'Israel : dicendo, Se alcuno offerisce al Signore un suo sacrificio da render grazie, porti egli stesso al Signore la sua offerta del sacrificio da ren-

der grazie. 30 Portino le sue mani stesse quelle cose che s'hanno da ardere al Signore: porti 'l grasso, insieme col petto: il petto, per esser dime-nato per offerta dimenata, nel

cospetto del Signore. 31 E faccia il sacerdote bruciare il grasso sopra l'Altare : e'l petto sia d'Aaron, e de suoi figliuoli.

32 Date ancora al sacerdote, per offerta elevata, la spalla destra de vostri sacrificij da render grazie. 33 Sia quella spalla destra di colui de' figliuoli d'Aaron, ch'avrà offer-

to il sangue, ed il grasso de' sacrifi-cij da render grazie, per sua parte. 34 Percioche io ho preso da' fi-gliuoli d'Israel il petto dell' offerta dimenata, e la spalla dell' offerta elevata, de' lor sacrificij da render grazie: ed ho date al Sacerdote Aaron, ed a' suoi figliuoli, per istatuto perpetuo, quelle cose, che si deono prendere da figliuoli d'Israel.

35 Quest'è il diritto dell' Unzione che si dee torre dell' offerte fatte per fuoco al Signore, il quale è stato loro assegnato nel giorno che'l Signore gli ha fatti accostare, per

esercitargli 'l sacerdozio.

36 Il quale il Signore ha comandato che sia loro dato da figliuoli d'Israel, nel giorno che gli ha unti, per istatuto perpetuo, per le lor generazioni.

37 Quest'è la legge dell'olocausto dell' offerta di panatica, e del sacrificio per lo peccato, e del sacrificio per la colpa, e del sacrificio delle consagrazioni, e del sacrificio da render grazie.

38 La quale il Signore diede a Moi-

ch'egli comandò nel diserto di Sinai a' figliuoli d'Israel d'offerir le lore offerte al Signore.

CAP. VIII.

TL Signore parlò oltra ciò a

Moise : dicendo, 2 Prendi Aaron, ed i suoi figliuoli con lui: ed i vestimenti, e l'olio dell' Unzione, ed il giovenco per lo sacrificio per lo peccato, ed i due montoni, e'l paniere degli azzimi. 3 Ed aduna tutta la raunanza

all' entrata del Tabernacolo della convenenza. 4 E Moisè fece come il Signore gli

avea comandato: e la raunanza fu adunata all' entrata del Taberna-

colo della convenenza. 5 E Moisè disse alla raunanza. Quest'e quello che'l Signore ha co-

mandato che si faccia. 6 E Moisè fece accostare Aaron, ed i suoi figliuoli, e gli lavò con

acqua. Poi mise indosso ad Aaron la Tonica, e lo cinse con la Cintura: poi lo vestì del Manto, e gli mise l'Efod addosso, e lo cinse col fregio lavorato dell' Efod: e così con quello gli serrò le vesti addosso.

8 Poi mise sopra lui 'l Pettorale, nel quale pose Urim, e Tummim. 9 Poi gli mise in capo la Benda; sopra la quale, in su la parte anteriore d'essa, mise la lama d'oro, il Diadema di santità : come il Signore avea comandato a Moise.

10 Poi Moise prese l'olio dell'Unzione, ed unse il Tabernacolo, et tutte le cose ch' erano in esso: e le

consagrò.
11 E ne spruzzò l'Altare per sette volte: ed unse l'Altare, e tutti i suoi strumenti : e la Conca, e'l suo piede: per consagrar quelle cose. 12 Poi versò dell' olio dell' Unzione in sul capo d'Aaron : e l'un-

se, per consagrarlo.

13 Poi Moise fece accostare i figliuoli d'Aaron, e gli vesti delle toniche, e gli cinse con le cinture, ed allacciò loro le mitrie : come il Signore gli avea comandato.

14 Appresso fece accostare il giovenco del sacrificio per lo peccato: ed Aaron, ed i suoi figliuoli, posarono le mani in sul capo del gio-venco del sacrificio per lo peccato. 15 Poi Molse lo scanno, e ne

prese del sangue, e lo mise col dito in su le corna dell' Altare, attorno attorno, e purgò l'Altare: e versò il rimanente del sangue applè dell'Altare: e così consagrò l'Altare, per far purgamento del peccato sopra esso.

# LEVITICO, VIII. IX.

16 Appresso prese tutto'l grasso | ch'es sopra l'interiora, e la rete | del fegato, ed i due arnioni, col grasso loro: e Moisè fece bruciar quelle cose sopra l'Altare.

17 Ma bruciò col fuoco fuor del campo il giovenco, e la sua pelle, e la sua carne, ed il suo sterco: come il Signore gli avea coman-

dato. 18 Poi fece appressare il montone dell' olocausto: ed Aaron, ed i suoi figliuoli, posarono le mani in

mi capo del montone. 19 E Moisè lo scannò, e ne sparse

il sangue sopra l' Altare, attorno

20 Poi tagliò il montone a pezzi : e fece bruciare il capo, ed i pezzi, e

21 E lavò con acqua l'interiora, e le gambe: e così fece bruciar tutto quel montone sopra l'Altare: come olocausto di soave odore, ed offerta fatta per fuoco al Signore : come il Signore gli avea coman-

22 Poi fece appressare il secondo montone, il monton delle consagrazioni: ed Aaron, ed i suoi figinoli, posarono le mani in sul

cape d'esso.

2) E Moisè lo scanno, e ne prese del magne, e lo mise in sul tenerume dell'orecchia destra d'Aaron e sopra desco e sopra de dito grosso della man

del suo piè destro. 24 Poi fece appressare i figliuoli d'Aaron, e pose di quel sangue in sul tenerume della loro orecchia destra, e sopra'i dito grosso della lar man destra, e sopra'i dito grosso del lor piè destro: e sparse il rima-nente di quel sangue in su l'Altare, attorno attorno.

25 Poi prese il grasso, e la coda, e tutto'l grasso ch' era sopra l'interiora, e la rete del fegato, ed i the arnioni, col grasso loro, e la

sala destra. E dei paniere degli azzimi isa focaccia azzima, ed una focaria di pane fatta con olio, ed ma schiacciata: e pose quelle topa que grassi, e sopra la spalla

4 Pol mise tutte quelle cose in e pelme delle mani d'Aaron, ed in su le palme delle mani e moi figliuoli : e le fece dimeare per offerta dimenata, nel apetto del Signore.

8 Poi Molse prese quelle cose

mm le lor mani, e le fece brucare sopra l'Altare, sopra l'olocausto: come offerte di consagra-

zioni, d'odor soave, offerta fatta per fuoco al Signore.

29 Poi Moisè prese il petto di quel montone, e lo dimenó per offerta dimenata, nel cospetto del Signore: e Moisè ebbe quello per la sua parte del montone delle consagra-

zioni: come il Signore gli avea

comandato.

30 Oltr'a ciò Moisè prese dell' olio dell' Unzione, e del sangue ch'*era* sopra l'Altare, е ne spruzzò Aaron, ed i suoi vestimenti: ed i figliuoli d'esso, ed i lor vestimenti: e così consagrò Aaron, ed i suoi vestimenti: ed i suoi figliuoli, ed i vestimenti de' suoi

figliuoli.
31 E Moise disse ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, Fate cuocere cotesta carne all' entrata del Tabernacolo della convenenza, e quivi mangiatela: insieme col pane ch' è nel paniere dell' offerta delle consagrazioni : come m'è stato comandato: dicendo, Mangino Aaron,

ed i suoi figliuoli, quelle cose. 32 E bruciate col fuoco ciò che

rimarra della carne, e del pane.
33 E non vi dipartite dall' entrata del Tabernacolo della convenenza, per sette giorni: fin che non sieno compiuti i giorni delle vostre consagrazioni: conciosiacosach abbiate ad esser consagrati nel vostro uffició per lo spazio di

sette giorni. 34 Come s'è oggi fatto, così avea il Signore comandato che si facesse, per far purgamento de' vo-

stri peccati. 35 Dimorate adunque all' entrata del Tabernacolo della convenenza per sette giorni, dì e notte : ed osservate ciò che'l Signore ha comandato che s'osservi: aciochè non muoiate: perciochè così m'è stato comandato.

36 Ed Aaron, ed i suoi figliuoli, fecero tutte le cose che'l Signore avea comandate per Moisè.

#### CAP. IX.

L'ottavo giorno appresso. E Moise chiamo Aaron, ed i suoi figliuoli, e gli Anziani d'Israel. 2 E disse ad Aaron, Prenditi un

vitello per sacrificio per lo pec-cato, ed un montone per olo-causto: amendue senza difetto: e presentagli davanti al Signore.

3 E parla a' figliuoli d'Israel : dicendo, Prendete un becco per sa crificio per lo peccato, ed un vitello, ed un' agnello, amendue d'un' an

no, senza difetto, per olocausto. 4 Ed un bue, ed un montone, per sacrificio da render grazie, per sa-

crificargli davanti al Signore: ed | una offerta di panatica intrisa con olio: perché oggi 'l Signore

v'apparirà.
5 Essi adunque presero le cose che Moisè avea comandate, e le addussero davanti al Tabernacolo della convenenza: e tutta la raunanza s'accostò, e stette in piè davanti al Signore.

6 E Moise disse, Fate questo che'l Signore ha comandato: e la gloria

del Signore v'apparirà.

7 E Moisè disse ad Aaron, Accostati all'Altare, e fa' il tuo sacrificio per lo peccato, e'l tuo olocausto: e fa' il purgamento de' tuoi peccati e di que' del popolo: offerisci eziandio l'offerta del popolo, e fa' il ourgamento de' lor peccati : come il Signore ha comandato.

8 Aaron adunque s'accostò all'Altare, e scannò il vitello del sacrificio per lo peccato ch'era per lui. 9 Ed i suoi figliuoli gli porsero il sangue: ed egli intinse il dito nel sangue, e lo mise in su le corna dell' Altare: e sparse il rimanente

del sangue appié dell' Altare. 10 E fece bruciare il grasso, e gli arnioni, e la rete del fegato, del sacrificio per lo peccato, sopra l'Altare: come il Signore avea coman-

dato a Moisè.

11 Ma bruciò col fuoco la carne,

e la pelle, fuor del campo. 12 Poi scannò l'olocausto, ed i suoi figliuoli gliene porsero il sangue, ed egli lo sparse in su l'Altare, attorno attorno.

13 Gli porsero eziandio l'olocausto tagliato a pezzi, insieme col capo: ed egli lo fece bruciar sopra l'Al-

tare.

14 E lavò l'interiora, e le gambe: e le bruciò sopra l'olocausto, sopra

l'Altare.

15 Poi offerse l'offerta del popolo: e prese il becco del sacrificio del popolo per lo peccato, e l'offerse per sacrificio per lo peccato come il vitello precedente.

16 Poi offerse l'olocausto: e ne

fece come era ordinato.

17 Poi offerse l'offerta di panatica : e n'empiè la palma della sua mano, e la fece bruciar sopra l'Altare: oltr' all' olocausto della matina

13 Appresso scannò il bue, ed il montone del sacrificio del popolo da render grazie: ed i suoi figliuoli gliene porsero il sangue, ed egli lo sparse in su l'Altare, attorno attorno.

19 Gli porsero eziandio i grassi del bue: e del montone la coda, e'l grasso che copre l'interiora, e gli arnioni, e la rete del fegato.

20 E posero i grassi in su i petti: ed Aaron fece bruciar que grassi sopra l'Altare.

21 E dimenò, per offerta dimenata, que petti, e quella spalla destra, davanti al Signore, come

Moisè avea comandato. 22 Poi Aaron alsò le mani verso? popolo, e lo benedisse: e, dopo ch'ebbe fatto il sacrificio per lo peccato, l'olocausto, ed i sacrifici) da

render grazie, scese giù. 23 Or Moisè, ed Aaron, erano entrati nel Tabernacolo della convenenza: poi, essendone usciti, aveano benedetto il popolo: e la gloria del Signore era apparita a

tutto'l popolo. 24 Ed un fuoco era uscito dal cospetto del Signore, ed avea consumato l'olocausto, ed i grassi, sopra l'Altare. E tutto'l popolo lo vide, e diede grida d'allegrezza, e si gitto in terra sopra la sua faccia.

CAP. X.

R Nadab, ed Abihu, figliuoli d'Aaron, presero ciascuno il suo turibolo, e vi posero dentro del fuoco, e vi misero su dell' incenso: e presentarono davanti al Signore del fuoco strano: il che

egli non avea lor comandato. 2 Ed un fuoco uscì dal cospetto del Signore, il quale gli divampo: ed essi morirono davanti al Si-

gnore.

3 E Moisè disse ad Aaron, Quest'é pur quello che'l Signore ha pro-nunziato : dicendo, lo sarò santificato ne' miei più prossimi : e sarò glorificato in presenza di tutto'i

popolo. Ed Aaron tacque.

4 E Moisè chiamò Misael, ed Elsafan, figliuoli d'Uzziel, zio d'Aaron: e disse loro, Accostatevi portatene i vostri fratelli d'innami

al Santuario fuor del campo. 5 Ed essi s'accostaronò, è gli portarono via con le lor toniche, fuor del campo: come Moisè avea detto 6 E Moisè disse ad Aaron, ed ad Eleazar, ed ad Itamar, suoi figliuoli, Non andate a capo scoperto, e non vi sdrucite i vestimenti: aciochè non muoiate, e ch'egli non s'adiri contr' a tutta la raunanza: ma plangano i vostri fratelli, tutta la casa d'Israel, l'arsione che'l Si-

gnore ha fatta 7 E non vi dipartite dall' entrata del Tabernacolo della convenenza che talora non muoiate : percioche l'olio dell' Unzione del Signore sopra voi. Ed essi fecero secondo la parola di Moisè.

8 Ed il Signore pariò ad Aaron:

dicendo.

9 Non bere vino, nè cervogia, nè tu, nè i tuoi figliuoli, quando avrete ad entrar nel Tabernacolo della convenenza: aciochè non muoiste. Sis questo uno statuto perpetuo per le vostre generazioni. 10 E ciò per poter discernere tra la cosa santa, e la profana : e tra a com immonda, e la monda :

ll E per insegnare a' figliuoli d'Israel tutti gli statuti che'l Signore

ha lor dati per Moisè. 13 Poi Moisè parlò ad Aaron, ed ad Elessar, ed ad Itamar, suoi fidinoti, cherano rimasi: dicendo, Pigiate l'offerta di panatica ch'è rimasa dell'offerte fatte per fuoco al Signore, e mangiatela in poni azimi appraso all' Altare: conciosiacoschè sa cosa santissima.

13 Mangistela adumque in luogo santo: perciochè è la parte ordi-nata per te, e per li tuol figliuoli, dall'afferte abs al fanno per fuoco dell'offerte che si fanno per fuoco al Signore: perciochè così m'è sta-

to comundato.

14 Mangiate ancora il petto dell'offerta elevata, in luogo mondo, tu, ed i troi figliuoli, e le tue fi-ginole, teco: perciochè quelle sono state date a te, ed a' tuoi figliuo-

li, per parte sostra de' sacrificij da renter gazie de' figliuoli d'Israel. 15 Perimo essi la spalla dell' offerta cierata, ed il petto dell' offerta dinenata, insieme co' grassi che hanno da ardere, aciochè quelle cose sieno dimenate davanti al Sigaore, per offerta dimenata : e sieno di te, e de' tuoi figliuoli teco, per istatuto perpetuo: come il Si-more la comandato.

lé Or Moisè cercò, e ricercò il ecco del sacrificio per lo peccato : d eco, egli era stato bruciato: sonde s'adirò gravemente contr'ad bezar, e contr' ad Itamar, figliuod'Aaron, ch'erano rimasi: di-

17 Perchè non avete voi mangiaa marificio per lo peccato nel lango santo i conciosiacosachè sia on santissima, e che'l Signore ve tela raunama, per far purgamenu te peccati d'essa, nel cospetto del Signore.

la Ecco, il sangue d'esso non è portato dentro al Santuario : rinnanzi adunque del tutto estelo nel luogo santo, come b bo comandato.

19 Ed Aaron diese a Moisè, Ecco, hanno oggi offerto il loro sacriles per le peccato, ed il loro oloto, davanti al Signore: e cobii cose mi sono avvenute : se dunque io avessi oggi mangiato del sacrificio per lo peccato, sarebbe

ciò piaciuto al Signore? 20 E, quando Moisè ebbe udito questo, fu contento.

#### CAP. XI.

POI 'i Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron: dicendo loro.

2 Pariate a' figlinoli d'Israel : dicendo, Questi son gli animali, de quali voi potrete mangiare, d'in-fra tutte le bestie che son sopra la terra.

3 D'infra le bestie a quattro piedi, voi potrete mangiar di tutte quelle bestie c'hanno il piè forcuto, e l'unghia spartita in due, e che rumi-

nano

4 Ma, fra quelle c'hanno il piè forcuto, o che ruminano, non mangiate di queste: del Camello: conciosiacosach' egli rumini, ma non abbia il piè forcuto: siavi immondo:

5 Nè del Coniglio : conciosiacosach'egli rumini, ma non abbia il

piè forcuto: siavi immondo: 6 Nè della Lepre: conciosiacosach'ella rumini, ma non abbia il

piè forcuto : siavi immonda : 7 Nè del Perce: conciosiacosach'egli abbia il piè forcuto, e

spartito in due, ma non rumini: siavi immondo : 8 Non mangiate della carne loro.

e non toccate le lor carogne : sien-

vi immonde. 9 Voi potrete mangiar di queste spezie d'infra tutti gli animali acquatici : cioc, di tutti quelli c'hanno pennette, e scaglie nell' acque,

così ne' mari, come ne' fiumi. 10 Ma siavi in abbominazione tutto ciò che non ha pennette, nè scaglie, così ne' mari, come ne' fiumi, fra tutti i rettili acquatici, e fra tutti gii animali che vivono nell'acque.

11 Sienvi adunque in abbominazione: non mangiate della carne loro, ed abbiate in abbominio le

lor carogne.

12 In somma, siavi cosa abbominevole ogni animale che nell' acque non ha pennette, nè scaglie. 13 E fra gli uccelli abbiate questi in abbominio : non manginsi : son

cosa abbominevole: l'Àquila, il Girifalco, l'Aquila marina

14 Ogni spezie di Nibbio, e d'Avoltoio:

15 Ogni spezie di Corvo: 16 L'Uluia, la Civetta, la Folica,

ed ogni spezie di Sparviere: 17 li Guio, lo Smergo, e l'Alocco: 18 li Cigno, il Pellicano, la Pica: 19 La Cicogna, ed ogni spezie

d'Aghirone: l'Upupa, e'l Vipistrello.

20 Siavi parimente in abbominio ogni rettile che vola, e camina a

quattro piedi.

21 Ma pur d'infra tutti i rettili che volano, e caminano a quattro piedi, voi potrete mangiar di quelli c'hanno garetti disopra a' piedi, per saltar con essi in su la terra.

22 Di tali potrete mangiar di questi: d'ogni spezie d'Arbe, d'ogni spezie di Soleam, d'ogni spezie d'Argol, e d'ogni spezie d'Argab. 23 Ma siavi in abbominio ogni al-

tro rettile che vola, ed ha quattro

24 E per queste bestie voi vi renderete immondi: chiunque toccherà il corpo morto loro sarà immondo infino alla sera.

25 E chiunque avra portato del lor corpo morto lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla

sera.

26 Di tutte le bestie domestiche sienvi immonde tutte quelle c'hanno l'unghia fessa, ma non spartita in due, e che non ruminano: chiunque avrà toccati tali animali, sia immondo.

27 E di tutte le bestie che caminano a quattro piedi sienvi immonde tutte quelle che caminano sopra le lor branche: chiunque avrà toccato il corpo morto di tali bestie, sia immondo infino alla

28 E chi avrà portato il lor corpo morto lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla sera: quelle bestie vi sono immonde.

29 E de'rettili, che van serpendo sopra la terra, sienvi immondi questi: cioc, ogni spezie di Donno-la, e di Topo, e di Testuggine,

30 E'l Toporagno, e'l Cameleone, e la Lucertola, e la Tarantola, e

la Talpa.

31 Fra tutti i rettili, sienvi questi immondi: chiunque gli avrà toccati, essendo morti, sia immondo

infino alla sera.

32 E qualunque cosa, sopra la quale sarà caduto alcuno di que' rettili, essendo morto, sia immonda : qualunque vasello di legno. o vestimento, o pelle, o sacco, o qua-lunque altro strumento, col quale si fa alcun servigio : e però sia posto nell' acqua, e sia immondo infino alla sera : poi sia mondo.

33 E se alcun di que rettili sarà caduto dentro alcún testo, tutto quello che vi sarà dentro sia immondo, e spezzate il testo.

34 Qualunque vivanda si man-102

gia, sopra la quale si mette dell' acqua, sia immonda: e qualunque bevenda si bee, in qualche vaso ella si sia, sia immonda.

35 Ed ogni cosa, sopra la quale cadera del corpo morto loro, sia immonda: il forno, o'l testo da cuocere, sia disfatto: essi sono im-

mondi: però tenetegli per immondi. 36 Ma pur la fonte, o'i pozzo d'acqua raccolta, sia monda : chi avrà tocco il corpo morto loro

sia immondo.

37 Ma, se cade del corpo morto loro sopra qualunque semenza che si semina, sia quella semenca monda.

38 Ma, se è stata messa dell'acqua sopra la semenza, e vi cade sopra del corpo morto loro, siavi quella semenza immonda.

39 E, quando alcuna di quelle bestie che vi son per cibo sara morta da se, chi avra tocco'i corpo morto d'essa, sia immondo infino

alla sera.

40 E chi avrà mangiata della carne morta d'essa lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla sera: parimente, chi avrà portate'i corpo morto d'essa lavi i autoi vestimenti, e sia immondo infino alla sera.

41 Ogni rettile che serpe sopra la terra sia immondo ; non mangisi.

42 D'infra tutti i rettili che serpono sopra la terra, non mangiate niuno di quelli che caminano in sul petto, o sia che caminino a quattro piedi, o ch'abbiano più ple-di: perciochè son cosa abbomine-

43 Non rendete abbominevoli le vostre persone per niuno rettile che serpe: e non vi contaminate con essi, onde siate immondi per

essi.

44 Percioche io sono il Signore Iddio vostro: santificatevi adumque, e siate santi: conciosiacosach'io sia santo: e non contaminate le vostre persone con alcun rettile che serpe sopra la terra.

45 Perciochè lo sono il Signore. che v'ho tratti fuor del paese d'Egitto, aciochè io vi sia Dio: siate adunque santi: imperochè io son

santo.

46 Quest' è la legge intorno alle bestle, ed agli uccelli, ed ad ogni animal vivente che guizza nell'ac. que, ed ad ogni animale che serpe sopra la terra.

Per discernere fra l'immondo. e'l mondo: e fra gli animali che si poeson mangiare, e quelli che non

si deono mangiare.

## LEVITICO, XII. XIII,

I L Signore parlò ancora a Moisè: CAP. XII.

dicendo. 2 Paris a figliuoli d'Israel: dicendo. Quando una donna avrà fatto un figliuolo, ed avra partorito un maschio, sia immonda sette giorni : sia immonda come al tempo che è separata per li suoi mestrui

3 E nell' ottavo giorno circuncidasi la carne del prepuzio del fan-

ciullo.

4 Poi stia quella donna trentatre giorni a purificarsi del sangue: non tocchi alcuna cosa sacra, e non venga al Santuario, fin che non sieno compiuti i giorni della

sua purificasione.

5 Ma, se partorisce una femmina, sia immonda lo spazio di due settimane, come al tempo ch'ella è separata per li suoi mestrui: poi sta sessantasei giorni a purificarsi

del sangue.

6 E. quando saranno compluti i giorni della sua purificazione, per figlinolo, o per figlinola, porti al sacerdote, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, un' amello d'in' anno, per olocausto: ed un pippione, od una tortola, per sacrificio per lo peccato.

7 Ed offerisca il sacerdote quelle cose davanti al Signore, e faccia il purgamento del peccato d'essa: ed ella sarà parificata del suo flusso di sangue. Questa è la legge della

donna che partorisce maschio, o femmina.

8 Ese pur non avrà il modo di fornire un' agnello, pigli due tortole, o due pippioni, l'uno per olocausto, l'altro, per accrificio per lo peccato: e faccia il sacerdote il argamento del peccato d'essa : ed ella sara purificata.

CAP. XIII.

IL Signore parlò ancora a Moisè. ed ad Aaron: dicendo.

2 Quando nella pelle della carne dalcuno vi sara tumore, o rogna, o holla. o tacca tralucente: e ciò dventerà nella pelle della sua carne come piaga di lebbra: sia colui condotto al Sacerdote Aaron, evero, ad uno de' suoi figliuoli, sacerdoti.

3 E riguardi '1 sacerdote la piaga nella pelle della carne d'esso: e se'l pelo della piaga ha mutato coiere, ed è divenuto bianco, e la piaga apparisce più profonda della pelle della carne d'esso, è piaga di lebra: per ciò, dopo che'l sacer-dote l'avrà riguardato, dichiarilo immondo.

4 Ma, se è una tacca tralucente. e bianca, nella pelle della carne d'esso, senza apparir più profonda della pelle, e senza che'l suo pelo abbia mutato colore, ne sia divenuto bianco: rinchiuda il sacerdote colui ch'avrà quella piaga, per sette giorni.

5 E se, al settimo giorno, al sacerdote, riguardandolo, parrà che la piaga si sia arrestata, e non si sia allargata nella pelle, rinchiudalo di nuovo per sette giorni.

6 Che se, al settimo giorno, il sacerdote, riguardandolo di nuovo, vede che la piaga si sia ristretta, e non si sia allargata nella pelle, dichiarilo netto: è rogna: e lavi colui i suoi vestimenti: e sarà netto.

7 Ma, se pur quella rogna s'è allargata nella pelle, dopo che co-lui si sarà fatto riguardare al sacer-dote, per esser dichiarato netto: e sarà atato riguardato la seconda volta dal sacerdote.

8 E, riguardandolo il sacerdote, ecco, la rogna s'è allargata nella pelle: dichiari 'l sacerdote colui

immondo : è lebbra.

9 Quando vi sarà in alcuno piaga di lebbra, sia condotto al sacerdote. 10 E se, riguardandolo il sacerdote, ecco, v'è alcun tumore bianco nella pelle, e'l pelo d'essa ha mutato colore, ed è divenuto bianco, e v'è qualche rimanente di carne viva nel tumore.

11 E lebbra invecchiata nella pelle della carne di colui: perciò, dichiarilo il sacerdote immondo: non rinchiudalo: conclosiacosa-

ch' egli sia immondo.

12 Ma, se la lebbra germoglia largamente nella pelle, e copre tutta la pelle di colui ch'ard la piaga, dal capo a' piedi, dovunque il sacerdote potrà vedere con gli occhi:

13 Allora, se, riguardandolo il sacerdote, ecco, la lebbra ha coperta tutta la pelle d'esso, dichia-rilo netto: la piaga è tutta divenu-ta bianca: egli è netto.

14 Ma, al giorno ch'apparirà in lui alcuna carne viva, sia immondo. 15 E'l sacerdote, avendo veduta la carne viva, dichiarilo immondo: la carne viva è immonda: è

16 Che se la carne viva si muta di nuovo, e diviene bianca, venga

colui al sacerdote.

17 E se, riguardandolo il sacerdote, ecco, la piaga ha mutato colore, ed è divenuta bianca, dichiari netto colui ch'avrà la plaga: egli è

18 Quando vi sarà stato nella

la qual sia guarita.

19 E poi, nel luogo dell'ulcera nascera tumor bianco, o tacca tralucente bianca rosseggiante:

sia mostrato al sacerdote.

20 E se, riguardandolo il sacerdote, ecco, quella apparisce più bassa che la pelle, e'l pelo d'essa ha mutato colore, ed è divenuto bianco: dichiari colui immondo: è piaga di lebbra, la quale è ger-mogliata nell' ulcera.

21 Ma se, riguardandolo il sacerdote, ecco, non v'è alcun pelo bianco, ed ella non è più bassa che la pelle, ed ella s'è ristretta: rinchiudalo il sacerdote per sette

giorni.

22 Ma, se pur quella s'è allargata nella pelle, dichiarilo il sacerdote immondo: è piaga di lebbra. 23 Ma, se la tacca tralucente s'è arrestata nel suo luogo, e non s'è

allargata: è la crosta dell'ulcera: perciò, dichiarilo il sacerdote netto.

24 Parimente, quando nella pelle della carne d'alcuno vi sara arsura di fuoco, ed in quella parte guarita dell' arsura vi sarà tacca tralucente bianca rosseggiante, o sol bianca: 25 E, riguardandola il sacerdote,

ecco, il pelo nella tacca ha mutato colore, ed è divenuto bianco ed essa apparisce più profonda che la pelle: è lebbra, ch'è germogliata nell' arsura : perciò, dichiari 'l sacerdote colui immondo : è piaga

di lebbra.

26 Ma se, riguardandola il sacerdote, ecco, non v'è alcun pel bianco nella tacca, ed ella non è punto più bassa che la pelle, e s'è ristret-ta: rinchiuda il sacerdote colui

per sette giorni.

27 Ma se pur, riguardando il sacerdote quella tacca al settimo giorno, ella s'è allargata nella pelle: dichiari'l sacerdote colui immon-

do: è piaga di lebbra. 28 Ma, se la tacca s'è arrestata nel suo luogo, e non s'è allargata nella pelle, anzi s'è ristretta : è una sobbollitura d'arsura : perciò, dichiarilo il sacerdote netto: conciosiacosachè sia crosta d'arsura. 29 E se un' uomo, od una donna,

ha alcuna piaga, nel capo, o nella

barba:

30 E, riguardando il sacerdote la piaga, ecco, ella apparisce più pro-fonda che la pelle: e v'è in essa alcun pelo giallo sottile: dichiari l sacerdote colui immondo: è tigna, è lebbra di capo, o di barba. 31 Ma se, riguardando il sacerdote quella piaga della tigna, ecco,

pelle della carne d'alcuna ulcera, | ella non apparisce più profonda che la pelle, ma non v'è alcun pelo bruno: rinchiuda il sacerdote colui ch'avrà la piaga della tigna, per sette giorni.

32 E se, riguardando il sacerdote quella piaga al settimo giorno, ecco, la tigna non s'è allargata, e non v'è nato alcun pelo giallo, e la tigna non apparisce più pro-

fonda che la pelle :

33 Radasi colui, ma non rada la tigna: poi rinchiudalo il sacerdote

di nuovo per sette giorni. 34 E se, riguardando il sacerdote la tigna al settimo giorno, ecco, la tigna non s'è allargata nella pelle, e non apparisce punto più profon-da della pelle : dichiari 'l sacerdote coluí netto: e lavi egli i suoi vestimenti, e sarà netto.

35 Ma se pur, dopo che sarà stato dichiarato netto, la tigna s'allar-

ga nella sua pelle.

36 E, riguardandolo il sacerdote, ecco, la tigna s'è allargata nella pelle: non cerchi 'l sacerdote del pelo giallo: colui è immondo.

37 Ma, se gli pare che la tigna si sia arrestata, e'l pelo bruno v'e nato, la tigna è guarita : colui è netto: dichiarilo adunque il sacer-

dote netto.

38 E se un' uomo, od una donna, ha alcune tacche tralucenti bianche nella pelle della sua carne:

39 E riguardandolo il sacerdote, ecco, nella pelle dalla lor carne vi sono delle tacche bianche tralucenti, raggrinzate: son broffole, che son germogliate nella pelle:

quella persona è netta.

40 E se'l capo d'alcuno è tutto
senza pell, egli è calvo: è netto.
41 E s'egli ha la testa pelata dalla
parte della faccia, egli è calvo dalla

fronte : è netto.

42 Ma, se nel capo tutto senza peli, o calvo dalla fronte, v'è piaga bianca rosseggiante, è lebbra, che germoglia nel capo tutto senza peli, o calvo dalla fronte.

43 Se adunque, riguardandolo il acerdote, ecco un tumore di piaga bianca rosseggiante nel capo, tutto senza peli, o calvo dalla fronte, simile in vista alla lebbra della

pelle della carne.

44 Colui è lebbroso: egli è immondo: del tutto dichiarilo il ancerdote immondo: egli ha la sua plaga nel capo. 45 Or abbia il lebbroso, in cui

sarà piaga di lebbra, i vestimenti sdruciti, e'l capo scoperto, e velisi 'l labbro disopra : e vada gridan . do, L'immondo, l'immondo,

46 Sia immondo tutto'i tempo che

# LEVITICO, XIII, XIV.

cruella piaga sarà in lui: egli è la di lino, o nello stame, o nella firmanado i dimori in disparte, sia trama, od in qualunque cosa fatta, a la saa starasa fuor del campo.

47 E se v'è piaga di lebbra in alcan vestimento di lana, o di lino; 48 Overo in istame, od in trama di lino, o di lana, od in pelle; ove-

ro in qualunque lavorio di pelle. 49 Ed essa piaga è verdeggiante, o rosseggiante, nel vestimento, o nella pelle, o nello stame, o nella

trama, od in qualunque cosa fatta di pelle: è plaga di lebbra: sia adunque mostrata al sacerdote. 50 E'i sacerdote, dopo averla ri-

guardata, rinchiuda quello in che sare la piaga, per sette giorni. 51 E se, al settimo giorno, egli vede che la piaga si sia allargata nel vestimento, o nello stame, o nella trama, o nella pelle, in qua-lunque lavorio s'adoperi pelle; quella piaga è lebbra rodente: quella cosa è immonda.

2 Perciò, faccia bruciar quel ve**stimento, o quello stame, o quella** trama, di lana, o di lino, overo qualunque cosa fatta di pelle, nella quale sia quella piaga : conciosiacosachè sia lebbra rodente, brucisi col fuoco.

53 Ma ee, riguardandola il sacerdote, ecco, la piaza non s'è aliargata nel vestimento, nello stame, nelia trama, overo in qualunque

cosa fatta di pelle:

54 Comandi che si lavi ciò in che sard la piaga: e rinchiudalo il sacerdote per sette altri giorni.

55 Ma se, dopo che ciò in che sarà la piaga, sarà stato lavato: e, riguardandolo il sacerdote, ecco, la ha mutato colore, piaga non enche non si sia allargata : quela cosa è immonda: brucisi col nel diritto, o nel rovescio di quella

56 Ma se, riguardandola il sacerdote, ecco, la piaga s'è arrestata, dopo essere stata lavata, stracci ruella parte dove sard la piaga, cal vestimento, o dalla pelle, o dallo stame, o dalla trama.

57 E se apparisce ancora nel vetimento, o nello stame, o nella trama, overo in qualunque cosa fatta di pelle: è lebbra germogliante: bruciate col fuoco ciò in che

serà la piaga. 58 Ma'l vestimento, o lo stame, o di pelle, dalla quale, dopo che tu l'avrai lavata, la piaga si sarà di-parita, lavisi di nuovo; e sarà

39 Quest' & la legge della piaga della lebbra nel vestimento di lana,

immonda.

#### CAP. XIV.

L Signore parlò ancora a Moisè : dicendo,

2 Quest' è la legge intorno al lebbroso, nel giorno della sua purifi-cazione. Sia menato al sacerdote. 3 Ed esca il sacerdote fuor del campo: e se, avendo riguardato colui, ecco, la piaga della lebbra è

guarita nel lebbroso :

4 Comandi che si prendano, per colui che si purifichera, due uccel-letti vivi, mondi, e del legno di cedro, e dello scarlatto, e dell'isopo. 5 Poi comandi 'l sacerdote che si scanni l'uno degli uccelletti. versandone il sangue dentro un testo, sopra dell' acqua viva.

6 Ed egli stesso prenda l'uccelletto vivo, e'i legno di cedro, e lo scarlatto, e l'isopo: ed intinga quelle cose, insieme con l'uccelletto vivo, nel sangue dell' uccelletto scan-

nato sopra l'acqua viva.

7 E spruzzine sette volte colui che si purifica della lebbra: e, dopo averlo così purificato, lascine andar libero l'uccelletto vivo, su per li campi.

8 E colul che si purifica lavi i suoi vestimenti, e radasi tutti i peli. e lavisi con acqua: e sarà netto: poi potrà entrar nel campo: ma

dimori sette giorni fuor del suo

padiglione.

9 Ed al settimo giorno radasi tutti i peli, il capo, e la barba, e le ciglia degli occhi : in somma, radasi tutti i peli, e lavi i suoi vestimenti: lavisi parimente con acqua le car-

ni : e sarà netto.

10 E rottavo giorno appresso, prenda due agnelli senza difetto, ed un' agnella d'un' anno, senza difetto, e tre decimi di fior di farina stemperata con olio, per offerta di panatica, ed un Log d'olio.

II E presenti 'l sacerdote, che farà la purificazione, colui che si purificherà, insieme con quelle cose, davanti al Signore, all' entrata del Tabernacolo della con-

venenza.

12 Poi prenda il sacerdote l'uno degli agnelli, ed offeriscalo per la colpa : insieme col Log dell'olio : e dimeni quelle cose per offerta davanti al Signore.

13 Poi scanni l'agnello nel luogo dove si scannano i sacrificij per lo peccato, e gli olocausti, in luogo santo: perciochè, come il sacrificio per lo peccato appartiene al sacerdote, così ancora gli appartiene il nerume dell' orecchia destra di sacrificio per la colpa: e cosa santissima. dito grosso della sua man destra, ed

14 E prenda il sacerdote del sangue del sacrificio per la colpa, e mettalo in sul tenerume dell'orecchia destra di colui che ai purificherà, ed in sul dito grosso della sua man destra, ed in sul dio grosso del suo piè destro.

15 Poi prenda il sacerdote dell'olio di quel Log, e versine sopra la palma della sua man sinistra.

16 Ed intinga il dito della sua man destra, in quell'olio che surà sopra la paima della sua man sinistra: e col dito spruzzi di quell'olio sette volte nel cospetto del Signore.

17 E del rimanento dell'ollo, ch'egli avrà in su la palma della mano, mettane in sul tenerume dell'orecchia destra di colui che si purificherà: ed in sul dito grosso della sua man destra, ed in sul dito grosso del suo piè destro, sopra'l sangue del sacrificio per la colba.

sangue del sacrificio per la colpa-18 E metta il sacerdote il rimaso dell'ollo, ch'egli avra in mano, in sul capo di colui che si purificherà. E così faccia il sacerdote il purgamento per ini, davanti al Signore.

19 Poi offerisca il sacerdote il sacrificio per lo pecesto: e faccia il purgamento per colui che si purficherà della sus immondizia: e poi appresso scanni l'olocausto.

20 Ed offerisca l'olocausto, in-

20 Ed offerisca l'olocausto, insieme con l'offerta di panatica, sopra l'Altare. Così faccia il sacerdote purgamento per colui, ed

egli sarà netto.

31 Ma, se colui è povero, e non può fornire quelle cose, prenda un' agnello per sacrificio per la colpa, per essere efferto in offerta dimenata, per far purpamento per lui: ed un decimo di fior di farina intrisa con olio, per offerta di panatica, ed un Log d'olio.

22 E due tortole, o due pippioni, secondo ch'egli potra fornire: de' quali l'uno sara per sacrificio per lo peccato, e l'altro per olocausto.

23 E porti quelle cose al sacerdote, all'entrata del Tabernacolo della convenenza, davanti al Signore, l'ottavo giorno appresso la sua purificazione.

24 E prenda il sacerdete l'agnello per sacrificio per la colpa, e'i Log d'ollo: e dimeni quelle cose davanti al Signore in offerta dime-

25 Poi scanni l'agnello del sacrificio per la colpa, e prenda del sangue d'esso, e mettalo in sul te-106

colui che si purificherà, ed in sul dito grosso della sua man destra, ed in sul dito grosso del suo piè destro. 26 Poi versi di quell' olio in su la

palma della sua man sinistra.

27 E col dito della sua man destra

27 E coi dito della sua man destra spruzzi 'l sacerdote di quell' olio, ch'egli avrà nella sua man sinistra, sette volte davanti al Signore.

28 Poi metta di quall'olio, ch'egii

22 Poi metta di quell'ollo, ch'egli avrà sopra la palma della sua mano, in sul tenerume dell'orecchia destra di colui che si purifichera, ed in sul dito grosso del suo man destra, ed in sul dito grosso del suo piè destro, sopra l'luogo doce sara stato posto il sangue del sacrificio per la colpa.

29 Poi metta il sacerdote il rimanente di quell' ollo, ch'egli avra sopra la palma della sua mano, in sul capo di colui che si purifichera, per far purgamento per lui, nel cospetto del Signore.

30 Poi sacrifichi l'una di quelle tortole, o l'uno di que' pippioni, secondo che colui avrà potuto fornire.

31 Di quello ch'egil avrà potutu fornire, o tortole, o hippioni, siane uno per sacrificio per lo peccato, c l'altro per olocausto, insieme con l'ofierta di panatica. E così 'l sacerdote faocia il purgamento davanti al Signore per colui che si

purificherà.

32 Quest' è la legge intorno a colui, in cui sarà stata piaga di lebbra, il quale non potra fornire le
cose suddette per la sua purifica-

zione. 33 Il Signore parlò oltr'a ciò a Moisè, ed ad Aaron : dicendo,

34 Quando voi sarete entrati nel paese di Canaan, il quale lo vi do per possessione, se io mando piaga di lebbra in alcuna casa del paese della vostra possessione:

35 Venga colui di cui sarà la casa, e significhilo al sacerdote: dicendo, Egli appare come una piaga di lebbra nella mia casa.

36 Allora comandi 'l sacerdote che si sgomberi la casa, avanti ch'egli v'entri per riguardar la piaga, aclochè non sia immondo tutto ciò che sarà in quella casa: dopo questo, satrivi 'l sacerdote, per riguardar la casa:

per riguardar la casa.

37 E se, avendo riguardata la piaga, ecco la piaga nelle pareti della casa, fossatelle verdeggianti, o rosseggianti, ch' appariscano piu

o rosseggianti, ch' appariscano più basse della parete: 36 Escasene il sacerdote fuor della casa, all' uscio d'essa, e serri

sul te- la casa per sette giorni.

39 El settimo giorno appresso, tornivi l'ascerdote : e se, riguardandola, ecco, la piaga s'è allargata per le pareti della casa:

40 Comandi che si cavino le pietre, nelle quali sard la piaga, e

che si gittino fuor della citta in

luogo immondo.

41 E faccia rader lo smalto della casa, di dentro d'ogn' intorno, e versisi la polvere dello smalto che si sarà raso, fuor della città, in luogo immondo.

42 Poi prendansi dell' altre pietre, e ficchinsi in luogo di quelle: prendazi ancora dell' altro smalto,

e smaltisene la casa.

43 Ma, se la piaga torna a germogliar nella casa, dopo che ne saranno state cavate le pietre, e dopo che la casa sara stata rasa, e di nuoro smaltata;

44 E'l sacerdote, entrandovi, e riguardando, ecco, la piaga s'è allar-gata nella casa: è lebbra rodente nella casa : la casa è immonda.

45 Perciò disfacciasi quella casa, le sue pietre, e'l suo legname, e tutto lo smalto d'essa: e portinsi quelle cose fuor della città in luogo immondo.

46 E chi sarà entrato in quella casa, in tutti i giorni ch'ella sara serrata sia immondo infino alla

sera. 47 E chi sarà giaciuto in quella casa, lavi i suoi vestimenti : parimente, chi avrà mangiato in essa. lavi i suoi vestimenti.

48 Ma se pure, essendovi entzato il sacerdote, ed avendo riguardato, ecco, la piaga non s'è aliargata nella casa, dopo che è stata smaltata: dichiari quella casa netta: conciosiacosachè la

piaga sia guarita. 49 Poi prenda, per purificar la ca-sa, due uccelletti, e del legno di ce-dro, e dello scarlatto, e dell' isopo. 50 E scanni l'uno degli uccelletti: testo, sopra dell'acque viva.
51 Poi prenda il legno di cedro,

e l'isopo, e lo scariatto, e l'uccelletto vivo, ed intinga quelle cose nel sangue dell' uccelletto scannato, e nell' acqua viva : e spruzzi

la casa sette volte.

52 E così purifichi la casa col unque dell' uccelletto, e con l'acqua viva, e con l'uccelletto vivo, e col legno di cedro, e con l'isopo, e con lo scarlatto.

53 Poi lascine andar libero l'uccelletto vivo, fuor della città, su per li campi : e così faccia il pursamento per la casa: ed ella sarà Detta.

54 Quest' è la legge intorno a qua-lunque piaga di lebbra, o tigna. 55 Ed intorno alla lebbra di vesti-

mento, o di casa. 56 Ed intorno a tumore, o bolla,

o tacca tralucente. 57 Per insegnare in qual giorno

alcuna cosa è immonda, ed in quale è netta. Quest' è la legre intorno alla lebbra.

#### CAP. XV.

L Signore parlò ancora a Moisè. ed ad Aaron: dicendo,

2 Parlate a' figliuoli d'Israel, e dite loro, Quando ad alcuno colera la carne, egli è immondo per

la sua colagione. 3 E questa sarà la sua immondizia, per la sua colagione: o sia che la sua carne coli a guisa di bava, o che la sua carne rattenga la sua colagione : ciò è la sua im-

mondizia.

4 Sia immondo ogni letto, sopra'l quale sarà giaciuto colui ch' avra la colagione : sieno parimente immonde tutte le masserizie, sopra le quali egli sara seduto.

5 E colui ch' avra tocco il letto

d'esso, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con aqua: e sia immondo

infino alla sera.

6 Parimente, chi sara seduto sopra alcuna delle masserizie, sopra la quale sia seduto colui ch' avra la colagione, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera.

7 Simigliantemente, chi avrà tocca la carne di colui ch'avra la colagione, lavi i suoi vestimenti, e sè stessò, con acqua: e sia immon-

do infino alla sera.

8 E se colui ch'avrà la colagione sputa sopra alcuña persona netta, lavi*quella persona* i suoi vestimenti, e sè stessa, con acqua: e sia immonda infino alla sera.

9 Sia parimente immonda ogni

sella, sopra la quale colui ch' avra la colagione sara cavalcato. 10 E chiunque avrà tocca cosa

alcuna che sia stata sotto di lui, sia immondo infino alla sera: e chi portera cotali cose, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua:

e sia immondo infino alla sera. 11 E chiunque sarà stato tocco da colui ch'avrà la colagione, senza ch'egli abbia prima tuffate le mani nell' acqua; lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera-

12 E sia spezzato il testo, il qual colui ch'avrà la colagione avra tocco: ed ogni vasello di legno sia tuffato nell' acqua.

13 E quando colui ch'avrà la colagione si purifichera della sua colagione, contisi sette giorni per la sua purificazione, e lavi i suoi vestimenti : lavisi parimente le carni con acqua viva: e sara netto.

14 E l'ottavo giorno, prendasi due tortole, o due pippioni, e venra davanti al Signore, all' entrata del Tabernacolo della convenenza : e rechi quelli al sacerdote

15 Ed offeriscagli 'l sacerdote, l'uno in sacrificio per lo peccato, e l'altro in olocausto: e così faccia il sacerdote, davanti al Signore, il purgamento per lui della sua colagione.

16 E quando d'alcuno sarà uscito seme genitale, lavisi egli con acqua tutte le carni : e sia immondo

infino alla sera. 17 Sia eziandio lavata con acqua ogni vesta, ed ogni pelle, sopra la quale sara seme genitale: e sia immonda infino alla sera-

18 E se un' uomo, ch'abbia la colagione, giace carnalmente con una donna; lavinsi amendue con acqua, e sieno immondi infino

alla sera. 19 E quando la donna avrà il suo flusso, quando le colerà sangue dalla sua carne, dimori separata sette giorni: e chiunque la toc-cherà sia immondo infino alla sera.

20 Ed ogni cosa, sopra la quale ella si sara glaciuta, mentre sara separata, sia immonda: sia parimente immonda ogni cosa, sopra la quale si sarà seduta.

21 E chiunque avra toccato il letto d'essa, lavi i suoi vestimenti. e sè stesso, con acqua: e sia im-

mondo infino alla sera.

22 Parimente, chiunque avrà tocca alcuna delle masserizie, sopra la quale ella si sarà seduta, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera.

23 Anzi, se alcuna cosa è sopra'l letto, o sopra alcun' arnese, sopra il quale ella sia seduta, quando alcuno toccherà quella cosa, sia immondo infino alía sera.

24 E se pure alcuno giace con lei, tal ch'abbia addosso de' mestrui d'essa, sia immondo sette giorni: e sia immondo ogni letto, sopra'l

quale egli sara giaciuto.

25 Parimente, quando la donna avrà il flusso del sangue più dì, fuor del tempo de' suoi mestrui: overo, quando avrà esso flusso oltr' al tempo de' suoi mestrui : sia immonda tutto'l tempo del flusso della sua immondizia, come al tempo de' suoi mestrui.

26 Siale ogni letto, sopra'l quale sarà giaciuta in tutto'i tempo del suo flusso, come il letto, sopra'l quale giacera avendo i suoi mestrui: sieno parimente tutte le masserizie, sopra le quali ella si sedera, immonde, per l'immondizia de' suoi mestrui

27 E chiunque avrà tocche quelle cose sia immondo: e tavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera.

28 E, quando sara netta del suo flusso, contisi sette giorni : e poi sarà netta.

29 E l'ottavo giorno prendasi due tortole, o due pippioni: e portigii al sacerdote, all'entrata del Tabernacolo della convenenza.

30 Ed offeriscane il sacerdote uno *in sacrificio per l*o peccato, e l'altro in olocausto: e così faccia il sacerdote il purgamento per lei del flusso della sua immondizia, nel cospetto del Signore.

31 Così fate che i figliuoli d'Israel si guardino della loro immondizia : aciochè non muoiano per la loro immondizia, contaminando il mio Tabernacolo, ch'è nel mezzo di loro.

32 Quest' è la legge intorno a co lui del quale esce seme genitale, onde è renduto immondo :

33 Ed intorno alla donna cha l'infermità de' mestrui: ed intorno a chiunque ha flusso, maschio, o femmina : ed intorno all' uomo che sarà giaciuto con donna immonda.

### CAP. XVI.

'L Signore parlò a Moisè, dopo E'L signore particular d'Aaron che i due figliuoli d'Aaron furon morti, quando, essendosi appressati davanti al Signore, morirono.

2 Il Signore adunque disse a Moisè, Paria ad Aaron, tuo fratello, che non entri in ogni tempo nel Santuario, dentro della Cortina, davanti al Coperchio, ch' è in su l'Arca, aciochè non muoia : conciosiacosach'io apparisca nella nuvola, in sul Coperchio.

3 Entri Aaron nel Santuario con questo: cioè, con un giovenco per sacrificio per lo peccato, ed

montone per olocausto:

4 Vestasì la sacra Tonica di lino: ed abbia in su la sua carne le calze line: e sia cinto con la Cintura di lino: e ravvolgasi intorno al capo la Benda di lino: quelli sono i sacri vestimenti: vestagli dunque, dopo essersi lavate le carni con acqua

5 E prenda dalla raunanza de' figliuoli d'Israel, due becchi per sacrificio per lo peccato, ed un mon

tone per olocausto.

6 Ed offerieca Aaron il giovenco del sacrificio per lo peccato, ch'è per lui: e faccia purgamento per se, e per la sua casa.

7 Appresso, prenda due becchi, e presentigli nel cospetto del Simore, all'entrata del Tabernacolo

della convenenza. 8 E tragga Aaron le sorti sopra

que due becchi : una sorte per lo gnore, ed un' altra per Azazel. 9 Ed offerisca Aaron il becco, sopra'i quale sarà caduta la sorte per

lo Signore: e sacrifichilo per lo

10 Ma'l becco, sopra'l quale sarà caduta la sorte per Azazel, sia pre-sentato vivo davanti al Signore, per far purgamento con esso, per mandario nel diserto, come per

11 Offerisca adunque Aaron il giovenco del sacrificio per lo peccato ch' e per lui, e faccia purgamento per sè, e per la sua casa. E, dopo ch'egli avrà scannato il giovenco del suo sacrificio per lo

percato, ch' è per lui:
12 Prenda pieno il turibolo di brace accese d'in su l'Altare, d'innamed al Signore: e due menate piene del profumo degli aromati olverimato : e rechilo dentro della Cortina.

13 E metta il profumo sopra'l fuoco, davanti al Signore: e copra il vapore del profumo il Coperchio, ch' e sopra la Testimonianza: che talora egli non muoia.

14 Poi prenda del sangue del gio-vesco, e spruszine col dito la parte anteriore del Coperchio, verso Oriente: spruzzi parimente col dito di quel sangue, sette volte davanti al Coperchio.

15 Scanni ancora il becco del sacrificio per lo peccato, ch' è per lo

popolo, e portine il sangue dentro della Cortina: e faccia del sangue d'esso, come avrà fatto del sangue del giovenco: e spruzzine sopra'l Coperchio, e davanti al Coperchio.

lé E così purifichi 'l Santuario, purificandolo dell' immondizie de' iglinoli d'Israel, e de' lor misfatti, secondo tutti i lor peccati: faccia ancora il simigliante al Tabernacolo della convenenza, il quale è stanziato appresso loro, per le loro immondizie.

17 E non siavi alcun'uomo nel Tabernacolo della convenenza, quanesso entrerà nel Santuario, per arvi purgamento, fin che non sia necito. E, dopo ch'egli avra fatto'l purgamento per sè, per la sua casa, e per tutta la raunanza d'Israel: la Esca verso'l Altare, ch'è da-

vanti al Signore, e faccia purgamento per esso: e prenda del sangue del giovenco, e del sangue del becco, e mettalo in su le corna dell' Altare, attorno attorno.

19 E col dito spruzzi di quel sangue sette volte sopra l'Altare: e così purifichilo, e santifichilo dell'immondizie de' figliuoli d'Israel.

20 E, dopo ch'egli avrà compiuto di fare il purgamento del Santua-rio, e del Tabernacolo della convenenza, e dell' Altare, offerisca il

becco vivo.

21 E posi Aaron le sue due mani sopra'l capo del becco vivo, e faccia sopra esso confessione di tutte le iniquità de' figliuoli d'Israel, e di tutti i misfatti loro, secondo tutti i lor peccati: e metta quelli sopra'l capo di quel becco, e mandinelo nel diserto per man d'un' uomo

apposta.
22 E quel becco porterà sopra sè taria: e lascilo *colui* andar per lo

23 Appreseo entri Aaron nel Tabernacolo della convenenza, spoglisi i vestimenti lini, i quali egli s'avea vestiti entrando nel Santuario: e ripongagli quivi.

24 Poi lavisi le carni con acqua. in luogo santo, e rivesta i suoi vestimenti: poi esca, e sacrifichi l suo olocausto, e l'olocausto del popolo: e faccia purgamento per

sè, e per lo popolo. 25 E bruci l' grasso del sacrificio

per lo peccato sopra l'Altare. 26 E lavi colui ch'avrà menato via il becco per Azazel i suoi vestimenti, e le sue carni, con acqua: poi ritorni nel campo.

27 Ma portisi fuor del campo il giovenco del sacrificio per lo peccato, e'l becco del sacrificio per lo peccato, il cui sangue sarà stato portato dentr' al Santuario, per

farvi purgamento: e brucisi la lor pelle, e la lor carne, ed il loro sterco, col fuoco. 28 E lavi colui che gli avrà bruciati i suoi vestimenti, e le sue carni, con acqua: e poi vengasene

nel campo.

29 E siavi questo per istatuto perpetuo. Nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, affliggete l'anime vostre: e non fate lavoro alcuno, nè colui ch' è natio del nese, nè'i forestiere che dimora ira voi

30 Perciochè in quel dì si farà purgamento per vol, per purifi-carvi: voi sarete purificati di tutti i vostri peccati nel cospetto del Simore.

### LEVITICO, XVI. XVII. XVIII.

31 Siavi quel giorno riposo di Sabato: ed affliggete in esso l'anime vostre, per istatuto perpetuo.

32 E'l Sacerdote, che sarà stato unto, e consagrato, per esercitare il sacerdozio, in luogo di suo padre, faccia il purgamento, essendo vestito de' vestimenti lini, de' vestimenti sacri.

33 E faccia il purgamento per lo santo Santuario, e per lo Tabernacolo della convenenza, e per l'Altare: faccia parimente il purgamento per li sacerdoti, e per tutto'l

popolo della raunanza.

34 E siavi questo per istatuto perpetuo, per far purgamento per li figliuoli d'Israel, di tutti i lor peccati, una volta l'anno. Ed è si fece come il Signore avea comandato a Moisè.

CAP. XVII.

L Signore parlò oltr' a ciò a Moisè : dicendo,

2 Parla ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, ed a tutti i figliuoli d'Israel: e di' loro, Quest'è quello che'l Signore ha comandato: dicendo,

3 Se alcuno della casa d'Israel scanna bue, od agnello, o capra, dentro del campo: od anche se lo

scanna fuor del campo.

4 E non l'adduce all' entrata del Tabernacolo della convenenza, per offerirne l'offerta al Signore, davanti al Tabernacolo del Signore: ciò sia imputato a colui in ispargimento di sangue: egli ha sparso sangue, e però sia riciso d'infra'l suo popolo.

5 Aciochè i figliuoli d'Israel adducano i lor sacrificij, i quali essi sacrificano per li campi, è gli pre-sentino al Signore all'entrata del Tabernacolo della convenenza, dandogli al sacerdote : e gli sacrifi-

chino al Signore, per sacrificij da render grazie.

6 Ed aciochè il sacerdote spanda il sangue d'essi sacrificij sopra l'Al-tare dell' Signore, all' entrata del Tabernacolo della convenenza: e faccia bruciare il grasso in soave odore al Signore.

E non sacrifichino più i lor sacrificij a' demonij, dietro a' quali sogliono andare fornicando. Questo sia loro uno statuto perpetuo

per le lor generazioni.

8 Di' loro ancora, Se alcuno della casa d'Israel, o de' forestieri che dimoreranno fra voi, offerisce olocausto, o sacrificio:

9 E non l'adduce all' entrata del Tabernacolo della convenenza, per sacrificario al Signore: sia quell' uomo riciso da' suoi popoli.

10 E se alcuno della casa. d'Isrze o de' forestieri che dimmoreranno fra loro, mangia alcu**n sangue**, lo metterò la mia faccia **contr'a que**lla persona ch'avra mangiato sangue: e la sterminerò d'infra'l

suo popolo. 11 Perciochè la vita della carne è nel sangue : e però v'ho *ordinato* che sia posto sopra l'Altare, per far purgamento per l'anime vostre : conciosiacosachè 'I sangue sia quel-

lo con che si fa il purgamento per la persona. 12 Perciò ho detto a' figliuoli d'Israel, Niuno di voi mangi sangue:

il forestiere stessso, che dimora fra voi, non mangi sangue.

13 Ed anche, se alcuno de' figliuoli d'Israel, o de' forestieri che dimoreranno fra loro, prende a caccia alcuna fiera, od uccello, che si può mangiare, spa*ndane il* sangue, e copralo di polvere.

14 Percioche esso è la vita d'ogni

carne: il sangue le è in luogo d'anima: e però ho detto a' f-gliuoli d'Israel, Non mangiste sangue d'alcuna carne : perciochè il sangue è la vita d'ogni carne: chiunque ne mangerà sia sterminato.

ė te

3

e<sub>kite</sub>

ر يا:

Cels.

14

LEWSIE

4

خانزونه

₹ tta

11:484

itale, , GGE

Carrie and

ener;

A COPY OF

win !

COLD COLD le el pro tr

4-101-50

S S P

le m hij

1 3 202 E

armi s

E CODIDE

B. Biggin

F PR CAPUTE

S as second

PCET ON COM

1 100 10

Date (ii)

l'anazziate ;

De De : CORCIO

E GO ICACO

15 E qualunque persona avis mangiato carne di bestia morta da sè, o lacerata dalle fiere, natio, o forestiere ch'egli sia, lavi i suo vestimenti, e se stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera: poi sia netto.

16 E, se non lava i suoi vestimenti, e le sue carni, egli porterà la

sua iniquità.

#### CAP. XVIII.

L Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo, 2 Parla a' figliuoli d'Israel : e d' loro, lo sono il Signore Iddio vostro

fate secondo l'opere del 3 Non paese d'Egitto, nel quale siete di morati: non fate altresì secondo l'opere del paese di Canaan, dove io vi conduco: e non procedete secondo i lor costumi.

4 Mettete in opera le mie leggi, ed osservate i miei statuti, per 🙉 minare in essi. Io sono il Signore

Iddio vostro. 5 Osservate, dico, i miei statuti, e le mie leggi: le quali chiunque mettera in opera vivera per esse-

lo sono il Signore. 6 Niuno s'accosti ad alcuna sua carnal parente, per iscoprir le sue

vergogne. In sono il Signore. 7 Non iscoprir le vergogne di tuo padre, nè le vergogne di tua ma-

# LEVITICO, XVIII. XIX.

le sue vergogne. 8 Non iscoprir le vergogne della moglie di tuo padre: esse son le

vergogne di tuo padre. 9 Non iscoprir le vergogne di tua wrella, figliuola di tuo padre, o ficinola di tua madre, generata in

്ഷം o generata fuori 10 Non iscoprir le vergogne della. figliuola del tuo figliuolo, o della i ciuola della tua figliuola : concosiacosach' esse sieno le tue vergreene propie.

li Non incoprir le vergogne della figliuola della moglie di tuo padre, generata da tuo padre. Eli'd tua sorella.

12 Non iscoprir le vergogne della sorella di tuo padre. Ell' e la carne di tuo padre.

13 Non iscoprir le vergogne della wrella di tua madre: perciochè " e la came di tua madre.

14 Non iscoprir le vergogne del frziello di tuo padre: non accostar-ti alla sua moglie: ell' è tua zia.

15 Non iscoprir le vergogne della tua nuora: ell' è moglie del tuo fii iuolo: non iscoprir le sue ver-

16 Non iscoprir le vergogne della. mogiie del tuo fratello: esse son

le vergogne del tuo fratello. 17 Non iscoprir le vergogne d'una donna, e della sua figliuola in-neme: non prender la figliuola del 840 fgliuolo, nè la figliuola della rua igliuola, per iscoprir le lor vermene: esse sono una medesima came: ciò e una scelleratezza.

la Non prendere eziandio una donna, indeme con la sua sorella : per esser la sua rivale, scoprendo vergogne della sua sorella, in-

weme con lei, in vita sua. 19 E non accostarti a donna, nentre è appartata per la sua imtandizia: per iscoprir le sue ver-

<sup>3)</sup> E non giacer carnalmente

'n la moglie del tuo pressimo, taminandoti con essa.

a E non dar della tua progenie, per faria passar per lo fuoco a loice: e non profamare il Nome " lidio tuo. Io sono il Signore. n Non giacer carnalmente con Parhio: ciò è cosa abbominevole. 2 Parimente, non congiugnerti tanalmente con alcuna bestia, contaminarti con essa : e non enential la donna ad alcuna nia, per farsi coprire : ciò è coni mine.

4 Non vi contaminate in aldi queste cose : con ciosiscosche le genti, ch'io sca ccio dal

dre: ell'é tua madre: non iscoprir | vostro cospetto, si sieno contaminate in tutte queste cose.

25 E'l paese è stato contaminato: onde io visito sopra esso la sua iniquità, e'l paese vomita fuori i suoi abitatori

26 Ma voi, osservate i miel sta tuti, e le mie leggi : e non fate alcuna di queste cose abbominevoli, nè'l natio del paese, nè'l forestiere

che dimora fra vol.

27 (Conciosiacosachè gli uomini di quel paese, che sono stati innanzi a voi, abbiano fatte tutte queste cose abbominevoli : laonde il paese è stato contaminato.)

28 Aciochè il paese non vi vomiti fuori, se voi lo contaminerete: come avrà vomitata fuori la gente

ch'*era* innanzi a voi.

29 Perciochè, se alcuno fa alcuna di queste cose abbominevoli, le persone ch'avranno ciò fatto saran-

no sterminate d'infra'l lor popolo. 30 Osservate adunque ciò ch'io comando che s'osservi, per non operare secondo alcuno di que' costumi abbominevoli, che sono stati usati innanzi a voi: e non vi contaminate in essi. Io sono il Signore Iddio vostro.

#### CAP. XIX.

L Signore parlò ancora a Moisè: 2 Parla a tutta la raunanza de'fi-

gliuoli d'Israel : e di' loro. Siate santi: perciochè io, il Signore Iddio vostro, son santo.

3 Porti ciascuno riverenza a sua madre, ed a suo padre: ed osser-vate i miei Sabati. Io sono il Si-

gnore Iddio vostro. 4 Non vi rivolgete agl' idoli, e non vi fate dij di getto. Io sono il Signore Iddio vostro.

5 E quando voi sacrificherete al Signore sacrificio da render grazie, sacrificatelo in maniera ch'egli sia

gradito per voi.
6 Mangisi 'l giorno stesso che voi
l'avrete sacrificato, e'l giorno seguente: ma ciò, che ne sarà avanzato fino al terzo giorno, sia bruciato cel fueco.

7 E se pur se ne mangerà il terso giorno, sarà fracidume: non sara gradito.

8 E chiunque n'avrà mangiato porterà la sua iniquità: perciochè egli avrà profanato una cosa sacra al Signore: e però sia quella per sona ricisa da suoi popoli. 9 E quando vei mieterete la ri-

colta della vostra terra, non mietere affatto il canto del campo: e non ispigolar le spighe tralasciate della tua ricolta-

10 E non racimolar la tua vigna, nè raccoglierne i granelli: lasciagli a' poveri, ed a' forestieri.

11 Niuno di voi rubi, nè menta,

nè frodi'i suo prossimo. 12 E non giurate falsamente per lo mio Nome, sì che tu profani 'l Nome dell' Iddio tuo. Io sono il

Signore, 13 Non oppressare il tuo prossimo, e non rapirgli 'l suo: il pagamento dell' opera del tuo mercenario non dimori appresso di te la

notte, infino alla mattina. 14 Non maladire il sordo, e non porre intoppo davanti al cieco : ma

temi l'Iddio tuo. Io sono il Signore. 15 Non fate iniquità in giudicio:

non aver riguardo alla qualità del povero: e non portare onore alla qualità del grande: rendi giusto giudicio al tuo prossimo. 16 Non andare sparlando d'altrui

fra' tuoi popoli: e non levarti contr' al sangue del tuo prossimo. Io sono il Signore.

17 Non odiare il tuo fratello nel tuo cuore: riprendi pure il tuo prossimo, e non caricarti di pec-

cato per lui. 18 Non far vendetta, e non serbare odio a que del tuo popolo: anzi ama il tuo prossimo come te

stesso. Io sono il Signore. 19 Osservate i mici statuti : non far coprire la tua bestia da altra di diversa spezie: non seminare il tuo campo di diverse spezie di semenze : e non portare addosso veste contesta di diverse materie.

20 Se alcuno giace carnalmente con donna, la quaie essendo serva, sia stata sposata ad un' uomo, senza essere stata riscattata, nè essere stata messa in libertà, sieno amendue gastigati di scopatura: non sieno fatti morire : perciochè colei non è stata messa in liberta. 21 Ed adduca colui al Signore, all'entrata del Tabernacolo della

convenenza, un montone per sacrificio per la sua colpa. 22 E faccia il sacerdote, col montone del sacrificio per la colpa, purgamento davanti al Signore, per lui, del peccato ch'egli ha com-messo: e'l peccato ch'egli ha com-messo gli sia perdonato. 23 Or, quando voi sarete entrati

nel paese, ed avrete piantato qualche albero fruttifero, toglietegli l prepuzio, cioè, il suo frutto: tene-te quell'albero per incircunciso per tre anni : non mangisene del frutto.

quarto sia tutto'l 24 E lanno

frutto suo cosa sacra al Signore. da rendergli lode.

25 Ma l'annoquinto ma va griate del suo frutto, cogliendo la sua rendita per vol. lo sono il Signore Iddio vostro.

26 Non mangiate nulla col sangue: non usate auguri. nè pronostichi.

27 Non vi tagliate a tondo i ca-pelli da' lati del capo: e non vi guartate i canti della barba.

28 Parimente non vi fate alcuna tagliatura nelle carni per un morto, e non vi fate bollatura alcuna

addosso. Io sono il Signore. 29 Non contaminar la tua. figliuola. recandola a fornicare : e'l paese non fornichi, e non s'empia di scelleratezze.

30 Osservate i miei Sabati : e riverite il mio Santuario. Io sono il Signore. 31 Non vi rivolgete agli spiriti di

Pitone, ed agl' indovini : e non gli domandate, per contaminarvi con essi. Io sono il Signore Iddio vostro. 32 Levati su davanti al canuta, ed onora l'aspetto del vecchio: 6 temi dell' Iddio tuo. Io sono il Signore.

33 E quando alcum forestiere dimorerà con voi nel vostro pacis

non gli fate alcun torto. 34 Siavi 'l forestiere, che dimorerà con voi, come uno di voi che sia natio del paese: amalo come te stesso: conclosiacosachè voi siate stati forestieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.

35 Non fate alcuna iniquità in giudicio, nè in misura di spasio, nè in peso, nè in misura di contenenza

36 Abbiate bilance giuste, pesi riusti, Efa giusto, ed Hin giusto. lo sono il Signore Iddio vostro, che v'ho tratti fiior del paese d'Egitto. 37 Osservate adunque tutti i miei statuti, e tutte le mie leggi e mettetele in opera. Io sono il Signore.

CAP. XX. L Signore parlò oltr'a ciò s Moise : dicendo

2 Di'ancora a' figliuoli d'Israel, Chiunque de' figliuoli d'Israel, 0 de' forestieri che dimorano in Israel, avrà dato della sua progenie a Molec, del tutto sia fatto morire:

lapidilo il popolo del paese. 3 Ed lo ancora metterò la mia faccia contr'a quell' uomo, e lo sterminerò d'intra'l suo popolo: perciochè egli avrà dato della sua progenie a Molec, per contaminare il mio Santuario, e per profanare il mio Nome santo.

č == Œ, a,

< 2 g c . 26 · Media Mi. المناوعة وا 11/2: THE .

citato, e page of } E SIGN. M MOR O Care: 2 27 4 E20 CON } a Maria W tatto (1

a garden subta a Cortaria. COURT NAME · commercial TR: MA I Se Frank and d D. THE MANNY,

Catego col fuo dictor gas vi, COM IN INCOM a 1 maintage of Cu man od 'att e. brade about

e sems down ngga panga ba tota la donna, da tariansi mo reductions polor A FEB X to the real a rete le vergo. el de upobación

# LEVITICO, XX. XXI.

i Che se pure il popolo del paese i el tutto chiude gli occhi, per non edere quell'uomo, quando avrà lato della sua progenie a Molec, per non farlo morire :

5 Io metterò la mia faccia contr'a queil uomo, e contr'alla sua faniglia: e sterminerò d'infra'l lor popolo kui, e tutti coloro che lo seuiranno, in fornicare dietro a

6 E se alcuna persona si rivolge agli spiriti di Pitone, od agl'indovini, per fornicar dietro a loro, io metterò la mia faccia contr'a quella persona, e la sterminerò d'infra'l

7 Voi dunque santificatevi, state muti: perciochè io sono il Si-

gnore Iddio vostro.

8 Ed osservate i miei statuti, e mettetegli in opera. Io sono il Si-

gnore che vi santifico.

9 Se alcuno maladice suo padre, osus madre, del tutto sia fatto morne: egli ha maladetto suo padre, o sua madre : sia il suo san-

gue sopra lui. 10 E se alcuno commette adulteno con la moglie d'un' altro, con la moglie del suo prossimo : faccami morire l'adultero, e l'adul-

ll E te alcuno giace con la mofie di suo padre, egli ha scoperte e vergone di suo padre : del tutto sociansi morire amendue : sia il

lor sangue sopra loro.

12 E se alcuno giace con la sua mora, del tutto facciansi morire amendue: essi hanno fatto confusone: sis il lor sangue sopra loro. 13 E se alcuno giace carnalmente con maschio, amendue hanno fatuna cosa abbominevole: del tato facciansi morire : sia il lor angue sopra loro.

14 E se alcuno prende una donna, e la madre d'essa insieme, ciò ( celleratema: brucinsi col fuoco, e mi, e loro : aciochè non vi sia tkuna scelleratezza nel mezzo di

li E se alcuno si congiugne carnamente con una bestla, del tutto u tetto morire : uccidete ancora -

l'arimente, se alcuna donna l'accosta ad alcuna bestia, per ini coprire, uccidi la donna, e la lesia : del tutto facciansi mois as a let tutto necumies more in in is il lor sangue sopra loro. Il le alcuno prende la sua sonta, afinola di suo padre, o fissa di sua madre, e vede le sue fissa di sua madre, e vede le vergone, ed essa vede le vergone de la vergone med lui, ciò è com vituperoma: adunque amendue sterminati

alla vista de' figlinoli del lor popolo: colui ha scoperte le vergogne della sua sorella : porti la sua iniquità.

18 E se alcuno giace con donna mestruata, e scopre le sue ver-gogne, egli ha scoperto il flusso di quella donna, ed essa ha scoperto il flusso del suo sangue: perciò sieno amendue sterminati del mes-

zo del lor popolo.

19 E non iscoprir le vergogne della sorella di tua madre, o della sorella di tuo padre: perciochè se alcuno scopre la carne loro, amen-

due porteranno la loro iniquità.

20 E se alcuno giace con la sua
zia, egli ha scoperte le vergogne del suo zio: amendue porteranno il lor peccato: sieno fatti morire,

e non abbiano figliuoli.

21 Parimente, se alcuno prende la moglie del suo fratello, ció è cosa brutta: colui ha scoperte le vergogne del suo fratello: sieno senza figliuoli. 22 Osservate tutti i mici statuti,

e tutte le mie leggi, e mettetegli in opera: aciochè il paese, dove lo vi conduco per abitarvi, non vi vo-

miti fuori.

23 E non procedete secondo i costumi della nazione ch'io scaccio dal vostro cospetto : perciochè essi hanno fatte tutte queste cose:

onde io gil ho avuti in abbominio. 24 Ed io v'ho detto, Voi possede-rete la terra loro, ed io ve la darò per possederla: terra stillante latte, e mele. Io sono il Signore Iddio vostro, che v'ho separati dagli al-

tri popoli. 25 E però mettete differenza fra la bestía monda e l'immonda, e fra l'uccello mondo e l'immondo: non rendete le vostre persone abbominevoli per quelle bestie, o per quegli uccelli, o per alcun rettile che serpe sopra la terra, i quali io v'ho separati per avergli per immondl

26 E sistemi santi : perciochè io. il Signore, son santo: e v'ho separati dagli altri popoli, aciochè siate

miei.

27 Se alcuno, uomo, o donna, ha lo spirito di Pitone, od è indovino, del tutto sia fetto merire: sia lapidato : sic il sangue di tali persone sopra loro.

CAP. XXI.

L Signore disse oltr'a ciò a Moisè, Parla a' sacerdoti, figliuoli d'Aaron, e di' loro, Non contami-nisi alcun sacerdote fra' suoi popo i, per un morto. 2 Se non è per alcun suo pros

simo carnal parente: per sua ma-

# LEVITICO, XXI. XXII.

dre, per suo padre, per suo figliuolo, per sua figliuola, e per suo fra-

3 O per una sua sorella germana, che sia vergine, e che non abbia avuto marito: per una tale potra contaminarsi.

4 Non contaminisi fra' suoi popoli, come marito, in maniera che

si renda immondo. 5 Non dipelinsi 'l capo, e non radansi i canti della barba, e non

facciansi tagliature nelle carni. 6 Sieno santi all' Iddio loro, e non profanino il Nome dell' Iddio loro: conciosiacosachè essi offeriscano i sacrificij che si fanno per fuoco al Signore, le vivande dell' Iddio loro: perciò sieno santi.

7 Non prendano donna mere-trice, nè viziata, nè donna ripudiata dal suo marito : perclochè son

santi all' Iddio loro.

8 Santificagli adunque: concio siacosachè essi offeriscano le vi-vande dell' Iddio tuo: sienti santi: perciochè io, il Signore che vi san-tifico, son santo.

9 E se la figliuola d'un sacerdote si contamina, fornicando, ella contamina suo padre: sia arsa col

fuoco.

10 Ma il Sacerdote, il sommo fra suoi fratelli, sopra l cui capo sara stato sparso l'olio dell'Unzione, e'l quale sarà stato consagrato per vestire i vestimenti sacri, non iscoprasi 'l capo, e non isdruciscasi i vestimenti.

11 E non entri in luogo dove sia alcun corpo morto: non contaminisi, non pur per suo padre, nè per

sua madre.

12 E non esca fuor del Santuario, e non contamini 'l Santuario dell' Iddio suo : perciochè il Diadema dell' olio dell' Unzione dell' Iddio suo è sopra lui. Io sono il Signore. 13 E prendasi moglie che sia ancora vergine.

14 Non prenda queste: nè vedova, ne ripudiata, ne viziata, ne meretrice : anzi, prenda per moglie

una vergine de suoi popoli. 15 E non contamini la sua progenie ne' suoi popoli: perciochè io sono il Signore, che lo santifico.

16 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè: dicendo,

17 Parla ad Aaron : e digli, Se alcuno della tua progenie, per le loro età, ha in sè alcun difetto, non s'appressi per offerir le vivande dell' Iddio suo. 18 Perciochè niuno uomo, in cui

sia difetto, vi si dee appressare: ne'l cieco, ne'l zoppo, ne colui c'ha il naso schiacciato, o smisurato.

19 Nè colui c'ha rotturra mel p o rottura nella mano.

20 Nè'l gobbo, nè coluit c'ha pa no, od albuggine nell' occhio, 1 colui c'ha scabbia, o volatica : r l'ernioso.

21 Niuno uomo adunque, dell progenie del Sacerdote Aaron, i cui sia alcun difetto, s'appressi pe offerire i sacrificij fatti per fuoca al Signore: v'è difetto in lui: per

ciò, non s'appressi per offerir le vivande dell' Iddio suo.

22 Ben potra egli mangiar delle vivande dell' Iddio suo, così delle santissime, come delle samte.

23 Ma non venga alla Cortina, e non s'appressi all' Altare : perciochè v'è in lui difetto: e non contamini i miei luoghi santi: percioche

io sono il Signore che gli santifico. 24 E Moisè disse queste cose al Aaron, ed a' suoi figliuoli, ed s tutti i figliuoli d'Israel.

# CAP. XXII.

L Signore parlò ancora a Moisè: dicendo.

2 Di' ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, che s'astengano dalle cose sacre de' figliuoli d'Israel, e non profanino il mio Nome, nelle cose che mi consagrano. Io sono il Signore.

3 Di' loro, Se alcuno, di tutta la vostra progenie, nelle vostre generazioni, s'appressa alle cose sacre, che i figliuoli d'Israel avranno consagrate al Signore, avendo addosso la sua immondizia : quella persona Io sono sia ricisa dal mio cospetto.

il Signore.

4 Niuno, della progenie d'Asron, che sia lebbroso, o ch'abbia la colsgione, non mangi delle cose sacre, 📖 fin che non sia netto. Parimente, se alcuno ha toccata qualunque persona immonda per un morto, o se d'alcuno è uscito seme genitale: 475

-32

Tel

179

en.

ka de

21

Y 18 (

W. 1 'E'CH

N. Cont. ð (5g

5 O se alcuno ha tocco qual si voglia rettile, per lo quale sia ren-duto immondo: od alcuno uomo, per lo quale sia renduto immondo, 4.2 secondo qualunque sua immon- $\sigma_{b}$ dizia:

6 La persona che l'avrà tocco sia immonda infino alla sera, e non mangi delle cose sacre, che prima ¥170 ella non abbia lavate le sue carni J. Sak con acqua.

7 E, ciò fatto, dopo che'l sole sara tramontato, sara netta : e poi potrà mangiar delle cose sacre:

perciochè sono suo cibo. 8 Non mangi 'l eacerdote alcuna carne di bestia morta da sè, o lacerata dalle fiere, per rendersi im mondo. Io seno il Signore.

## LEVITICO, XXII. XXIII.

9 Osservino adunque ciò ch'io ho l comandato che s'osservi, e non si carichine di peccato, e non muoiano per esso, se profanano questa mie ordinazione. Io sono il Signore che gli santifico.

10 E niuno strano non mangi delle cose sacre : il forestiere del sacerdote, nè'l suo mercenario, non mangino delle cose sacre.

li Ma, quando'l sacerdote avrà comperata una persona co' suoi danari, essa ne potrà mangiare: parimente il servo natogli in casa: costoro potranno mangiare del cibo d'es

12 E la figliuola del sacerdote, se è maritata ad uno strano, non mangi dell'offerta delle cose sacre. 13 Ma, se la figliuola del sacerdote è vedova, o ripudiata, senza aver figliuoli, e torna a stare in casa di suo padre, come nella sua fanciullema: ella potrà mangiar delle vivande di suo padre: ma

nimo straniere ne mangi. 14 Ese pure alcuno mangia alcuns cosa sacra per errore, sopraggiungavi l quinto, e dialo al tacerdote, insieme con la cosa

Sacra. 15 Non profanino adunque le cose were de figliuoli d'Israel, le quali

em avenno offerte al Signore. 16 E non si carichino d'iniquità di colpa, mangiando le cose da esi comagrate: perciochè io sono il Signore che gli santifico.

17 li Signore parlò ancora a Moisè:

deendo, 18 Paria ad Aaron, ed a' suoi figiuoli, ed a tutti i figliuoli d'Israel : e di loro, Quando alcuno della casa d'Israel, overo de forestieri the some in Israel, offerira la sua offerta, secondo tutti i lor voti, e ir loro offerte volontarie, ch' offeriranno al Signore per olocausto: 19 Aciochèsia gradita per voi, sia un maschio senza difetto, d'infra i moi, o d'infra le pecore, o d'infra

kcapre. Il Non offerite nulla ch'abbia di-carebbe graicto: perciochè non sarebbe gra-

il Parimente, quando alcuno oferirà al Signore sacrificio da rader grazie, o per singolar voto, per oferta volontaria, sia quello i kaoi, o di pecore, o di capre, lon siavi alcun difetto.

Non offerite al Signore bestia alcuna cieca, nè ch'abbia alcun membro fiaccato, nè monca, nè portosa, nè rognosa, nè scabbiosa : taon presentatene alcuna tale in Altare al Signore, per offerta

che si fa per fuoco.

23 Ben potrai, per offerta volontaria, offerir bue, o pecora, o capra, ch'abbia alcun membro di manco, o di soverchio: ma per voto non sarebbe gradita.

24 Non offerite al Signore alcuno animale ch'abbia i granelli schiacciati, od infranti, o strappati, o ricisi: e non ne fate di tali nel

vostro paese.

25 Nè prendetene alcuni di man degli stranieri, per offerirne cibo al Signore : perciochè il lor vizio e in essi: v'e in essi difetto: non sarebbero graditi per voi.

26 Il Signore parlò ancora a Molsè:

dicendo,

27 Quando sarà nato un vitello, od un' agnello, od un capretto, stia sette giorni sotto la madre: poi dall' ottavo giorno innanzi, sarà gradito per offerta da ardere

al Signore. 28 E non iscannate in uno stesso giorno la vacca, o la pecora, o la

capra, col suo figlio.

29 E quando voi sacrificherete
al Signore sacrificio di laude, sacrificatelo in maniera ch'egli sia gra

dito per voi.

30 Mangisi nell'istesso giorno:
non ne lasciate nulla d'avanzo fino alla mattina seguente.

sono il Signore.

31 Ed osservate i miel comandamenti, e mettetegli in opera. 10 sono il Signore.

32 E non profanate il mio santo Nome: onde io mi santifichi me stesso nel mezzo de' figliuoli d'Israel. Io sono il Signore che vi santifico ;

33 Che v'ho tratti fuor del paese d'Egitto, per esser vostro Dio. Io sono il Signore.

#### CAP. XXIII.

IL Signore parlò oltra ciò a Moi-sè: dicando sè: dicendo,

2 Parla a' figliuoli d'Israel : e' di' loro, Quant'è alle feste solenni del Signore, le quali voi bandirete per sante raunanze, queste son le

mie feste solenni. 3 Lavorisi sei giorni : ma, al settimo giorno siavi riposo di Sabato, santa raunanza: non fate in esso lavoro alcuno: quel giorno è il Sabato del Signore, in tutte le Sabato del Signore,

vostre abitazioni.

4 Queste son le feste solenni del Signore, sante raunanze, le quali voi bandirete nelle loro stagioni : 5 Nel primo mese, nel quarto

decimo giorno del mese, fra i due vespri, è la Pasqua del Signore. 6 E nel quintodecimo giorno

# LEVITICO, XXIII.

dell'istesso mese, è la festa degli | azzimi, consagrata al Signore: mangiate per sette giorni pani azzimi.

7 Siavi santa raunanza nel primo giorno, e non fate in esso alcuna

opera servile.

8 Ed offerite offerte da ardere al Signore per sette giorni: e nel settimo giorno siavi santa raunanza: non fate in esso opera alcuna servile.

9 Il Signore parlò oltr'a ciò a Moisè: dicendo,

10 Paria a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Quando voi sarete entrati nel paese, il quale io vi do, e ne mieterete la ricolta: portate al sacerdote una menata delle primizie della vostra ricolta.

11 E dimeni 'l sacerdote quella. menata, davanti al Signore, in favor vostro: offeriscala il sacerdote il giorno appresso quel Sabato. · 12 E nel giorno che voi offerirete quella menata, sacrificate un' a-

gnello d'un' anno, senza difetto, in olocausto al Signore.

13 E sia la sua offerta di panatica di due decimi di fior di farina. stemperata con olio, per offerta da ardere al Signore, in odor soave: e la sua offerta da spandere sia della quarta parte d'un' Hin di vino.

14 E non mangiate pane, nè grano arrestito, nè spighe fresche, fino a questo stesso giorno: fin chè non abbiate portata l'offerta del vostro Iddio. Quest' è uno statuto perpetuo per le voetre generazioni, in tutte le vostre abitazioni.

15 E, dal giorno appresso quel Sabato, dal giorno che voi avrete portata la menata dell' offerta dimenata, contatevi sette settimane

complute.

16 Contatevi cinquanta giorni. fino al giorno appresso la settima settimana: ed allora offerite una nuova offerta di panatica alSignore.

17 Portate dalle vostre stanze, per primizie, al Signore, due pani per offerta dimenata, i quali sieno di due decimi di fior di farina, cotti

con lievito.

18 E con que' pani offerite sette agnelli d'un' anno, senza difetto: ed un giovenco, e due montoni: e sieno per olocausto al Signore, insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere : per sacrificij da ardere, di soave odore al Signore.

19 Oltr' a ciò, offerite un becco per sacrificio per lo peccato: e due melli d'un' anno per sacrificio da

render grazie. 20 Ed offeriscagli'l sacerdote in offerta dimenata, davanti al Si-116 gnore, insieme co' pani delle pri misie, e co' due agnelli : sieno quelle cose sacre al Signore, per lo acerdote.

21 Ed in quell' istesso giorno bandite la festa: esso vi sia giorno di santa raunanza: non fate in esso alcuna opera servile. Quest' è uno statuto perpetuo in tutto le vostre abitazioni, per le vostre genera-

zioni. 22 E, quando voi mieterete la ricolta della vostra terra, non mietere affatto i canti del tuo campo, e non ispigolar le spighe della tua ricolta : lasciale al povero, ed al forestiere. Io sono il Signore Iddio

voetro. 23 Il Signore parlò ancora a Molsè: dicendo,

24 Parla a' figliuoli d'Israel : dicendo, Nel settimo mese, nel primo giorno del mese, celebrate un Sabato, una ricordanza con suon di tromba, una santa raunanza.

25 Non fate in quel de alcuna opera servile: ed offerite al Signore offerte da ardere.

ancora 8

26 Il Signore parlò Moisè : dicendo.

27 Ma nel decimo giorno di que sto settimo mese, ch'e il giorno de' purgamenti, celebrate una senta raunanza: ed affliggete le vostre anime, ed offerite offerte da ardere

al Signore.
28 E non fate in quel giorno lavoro alcuno: conciosiacosachè sia il giorno de' purgamenti, per far purgamento per voi, davanti al Signore Iddio vostro.

29 Perciochè ogni persons, che non sarà stata afflitta in quel gior. no, sarà ricisa da suoi popoli. 30 E se alcuna persona fa in quel giorno alcun lavoro, io la faro perire d'infra'l suo popolo.

31 Non fate in quel giorno la voro alcuno. Quest'é uno statuto perpetuo, per le vostre generazioni,

in tutte le vostre abitazioni. 32 Siavi quel giorno riposo di Sabato: ed affliggete le vostre persone: cominciando al nono di del mese, in sul vespro : celebrate il vostro Sabato da un vespro all' altro.

33 Il Signore parlò ancora a

Moise: dicendo, 34 Parla a' figliuoli d'Israel : dicendo, In questo stesso settimo mese, nel quintodecimo giorno del mese, celebriei al Signore la festa solenne de' Tabernacoli, per sette giorni.

35 Nel primo giorno siavi santa raunanza: non fate in esso alcu-

na opera servile.

## LEVITICO, XXIII. XXIV.

da ardere al Signore : e nell'ottavo giorno siavi santa raunanza, ed oferite offerte da ardere al Simore: quel giorno è giorno di 80enne raunanza : non fate in esso opera alcuna servile.

T Queste son le feste solenni del Senore, le quali voi bandirete, acioche siene sante raunanze, per offerire al Signore offerte da ar-

dre, olocausti, offerte di panatica, tacrifici, ed offerte da spandere: in cascun giorno ciò che con viene. 38 Oltra Sabati del Signore, ed otr'a' vostri doni, ed oltr' a tutti i votri voti, ed oltr'a tutte le vostre

offerte volontarie, che voi presenterete al Signore.

39 Or nel quintodecimo giorno de settimo mese, quando avrete ncola a rendita della terra, celebrate la festa sol nne del Signore per sette giorni: nel primo giorno ani Salato, e nell' ottavo giorno larimente siavi Sabato.

\* Enel primo giorno prendetevi di fratto di cedro, de' rami di e aki di riviera: e rallegratevi ne cospetto del Signore Iddio vo-

Em per sette giorni

il Locietrate quella festa al Simore persette giorni, ogni anno. tmostatuto perpetuo per i rote generazioni: celebratela a letimo mese.

Dimorate in tabernacoli per sette giorni : dimori ognuno, che mano d'Israel, in tabernacoli.

dicochè le vostre generazioni anoch to ho fatto dimorare i tatuoli d'Israel in tabernacoli quando lo gli ho tratti fuor del ene d'Egitto. Io sono il Signore ordeov oith.

Con Moise ordinò a' figliuoli lirael le feste solenni del Signore.

CAP. XXIV.

Il Signore parlò ancora a Moisè: dicendo,

Comanda a' figliuoli d'Israel che nchino dell' olio d'uliva, puro, one, per la lumiera, per tener continuo le lampane accese. lettale in ordine Aaron nel

denscolo della convenenza, cuori della Cortina della Testitoniama, dalla sera infino alla ratina, del continuo, davanti al smore Quest è uno statuto perper le vostre generazioni. Metta del continuo in ordine le

ampane in sul Candelliere puro,

teranti al Signore.

§ Piglia oltra ciò del fior di faria, e farme dodici focacce, e cuo-

36 Offette per sette giorni offerte : cile : sia ciascuna focaccia di due decimi d'Efa.

6 E mettile in due ordini, sei per ordine, sopra la Tavola pura, da-

vanti al Signore. 7 E metti dell'incenso puro sopra clascuno ordine: e sia quell'incens per ricordanza di que' pani, per of-ferta che si fa per fuoco al Signore.

8 Mettanai per ordine, ogni giorno di Sabato, del continuo, nel cospetto del Signore, quelle focacce tolte da' figliuoli d'Israel, per patto

perpetuo.

9 E sieno quelle per Aaron, e per li suoi figliuoli : ed essi le mangino in luogo santo: conciosiacosachè sieno cora santissima, a lui appartenente dell' offerte che s'hanno da ardere al Signore, per istatuto per-

petuo.

10 Or un' uomo, figliuolo d'una donna Israelita, ma di padre Egizio, che stava per mezzo i figliuoli d'Israel, uscì fuori: ed egli, ed un' Israelita contesero insieme nel

campo.
11 El figliuolo della donna Israelita bestemmiò il Nome, e lo maladisse: laonde fu condotto a Moisè : (or il nome di sua madre *era* Selomit, figliuola di Dibri, della tribù di Dan)

12 E fu messo in prigione, fin che *Moisè* avesse dichiarato *ciò che se* 

n' avesse a fare, per comanda-mento del Signore. 13 El Signore parlò a Moisè : di-

cendo, 14 Mena quel bestemmiatore fuor

del campo: e posino tutti coloro che l'hanno udito le lor mani sopra'l capo d'esso, e lapidilo tutta la raunanza.

15 E parla a' figliuoli d'Israel: dicendo, Chiunque avrà maladetto

il suo Iddio, porti 'l suo peccato. 16 E chi avra bestemmiato il Nome del Signore, del tutto sia fatto morire: in ogni modo lapidilo tutta la raunanza: sia fatto morire così lo straniere, come colui ch'è natio del paese, quando avra bestemmiato il Nome.

17 Parimente, chi avrà percosso a morte alcuna persona, del tutto

sia fatto morire. 18 E chi avrà percossa alcuna bestia a morte, paghila: animale

per animale. 19 E quando alcuno avrà fatta alcuna lesione corporale al suo rossimo- facciaglisi 'l simigliante

di ciò ch'exli avra fatto. 20 Rottura per rottura, occhio per occhio, dente per dente: facciaglisi tal lesione corporale, quale

egli avra fatta ad altrui.

### LEVITICO**, XXIV. XXV**.

21 Chi avrà percossa a morte una bestia, paghila: ma chi avra percosso un'uomo a morte, sia fatto

22 Abbiate una stessa ragione: sia il forestiere, come colui ch'è natio del paese: perciochè io sono

il Signore Iddio vostro.

23 E Moisè pariò a' figliuoli d'I-srael: ed essi trassero quel bestemmiatore fuor del campo, e lo lapidarono con pietre. Ed i figliuoli d'Israel fecero come il Signore avea comandato a Moisè.

#### CAP. XXV.

L Signore parlò ancora a Moisè nel monte di Sinai : dicendo. 2 Parla a' figliuoli d'Israel, e di'

loro. Quando voi sarete entrati nel paese ch'io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore.

3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altrest sei anni continui, e ricogli la

sua rendita.

4 Ma l'anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra: siavi Sabato al Signore: non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna.

5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da granelli caduti nella tua ricolta: e non vendemmiar l'uve della vigna che tu non

avrai potata : sia quell' anno anno

di riposo per la terra. 6 E ciò che sarà prodotto nell' anno del Sabato della terra sarà per mangiario, a te, ed al tuo servo, ed alla tua serva, ed al tuo mercenario, ed al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te.

7 Ed alle tue bestie domestiche. ed alle fiere che saranno nel tuo paese: sia tutta la rendita di

quell' anno per mangiare.

8 Contati eziandio sette settimane d'anni, sette volte sette anni: in maniera che'l tempo delle sette settimane d'anni ti sia lo spazio di

quarantanove anni. 9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa' passare un

suon di tromba: fate passar la tromba per tutto'i vostro paese, nel giorno de' purgamenti. 10 E santificate l'anno cinquan-

tesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti i suoi abitanti: siavi quello il Giubileo: ed allora ritorni ciascun di voi nella sua posses-

sione, ed alla sua famiglia. 11 Quest' è il Giubileo: celebra-

telo ogni cinquantesimo anno: non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell' anno sara nato da sè stesso, e non vendem miate le viene che non saranne state potate.
12 Perciochè quell'é il Giubileo:

siavi sacro: mangiate ciò che campo produrrà tolto dal campo

stesso.
13 In quest' anno del Giubileo, ritorni clascun di voi nella sua possessione.

14 E quando tu farai qualche vendita al fuo prossimo, overo qualche compera, niun di voi rapisca il ben

del suo fratello.

15 Compera dal tuo prossimo a ragion degli anni *scorsi* dopo'l Giubileo: ed egli facciati la vendita a ragion degli anni della rendita. 16 Secondo che vi saranno più o

meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui : conciosiacosach egli ti venda un certo numero di rendite

17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo: anzi abbi timore dell' Iddio tuo: perciochè io sono il Signore Iddio vostro.

18 Ed eseguite i miei statuti, ed osservate le mie leggi, e mettetele in opera: e voi abiterete nel paese in sicurtà.

19 E la terra produrrà i suoi frutti. e voi ne mangerete a sazietà, el

abiterete in essa in sicurtà.

20 Che se pur dite, Che mangeremo l'anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite i

21 lo comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l'anno sesto, e quell'anno produrra frut-

to per tre anni.

22 E nell' anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all' anno nono: voi mangerete dei vecchio, fin che venga la ricolta di quell' anno.

23 Or non vendansi le terre assolutamente: conciosiacosachè terra sia mia; perciochè voi siete forestieri, e fittaluoli appresso di

24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto'l paese della vo-

stra possessione. 25 Quando'l tuo fratello sarà impoverito, ed avrà venduto della sua possessione: se'l suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che'! suo fratello avra venduto.

26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscattò, ricovere da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto:

27 Allora conti l'annate dopo la

# LEVITICO, XXV.

sua vendita, e restituisca il soprappiu a colui a chi avrà tatta la vendita, e rientri nella sua possessione.

28 Ma, s' egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli 'l suo paramento, resti quello ch'egli avra venduto in man di colui che l'avra comperato, fino all' anno del Giubileo: e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua

29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podesta di riscatto

fino all' anno compiuto dopo la sua vendita: sia il termine del suo ri-

scatto un' anno intiero. 30 Ma se non è ricomperata infra'l complemi d'un anno intiero, quella casa che e in città murata, resterà assolutamente in propio a colui che l'avra comperata, ed a' suoi

d'età in età: egli non sarà obbli gato d'uscirne nel Giubileo.

31 Ma le case delle ville, non intomiste di mura, sieno reputate come possessioni di terra: siavi raçion di riscatto per esse, ed earane il comperatore nel Giubileo. 2 Ma, quant' è alle città de' Levii, abbiano i Leviti in perpetuo rasion di ricompera in su le case

delle città della lor possessione. 33 E colui de' Leviti, che ricompereradeuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giutien: perciochè le case delle città de Leviti sono la lor possessione nel mezzo de figliuoli d'Israel.

34 Ma non vendansi i campi de contorni delle lor città : per-ciochè sono loro una possessione

Perpetna.

5 E quando'i tuo fratello sarà impoverito, e le sue facultà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano: forestiere, od avveniticcio ch'egli si sia : aciochè possa vi-

were appresso di te. 36 Non prender da lui usura, nè profitto: ed abbi timore dell' Iddio ino, e fa' che'l tuo fratello possa

vivere appresso di te.

Non dargli i tuoi danari ad usun ne la tua vittuaglia a profitto. 3 lo sono il Signore Iddio vostro, the vho trutti fuor del paese d'Ecitto, per darvi 'l paese di Canaan,

Preser vostro Iddio. & E quando'i tuo fratello sara impoverito appresso di te, e si sarà

renduto a te, non adoperarlo in ervitii da schiavo.

4) Stia appresso di te a guisa di hercenario, o d'avveniticcio: serl'appresso di te fino all' anno del Giubileo.

41 Ed allora egli si partira d'ap presso a te, insieme co' suoi à. gliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia : e rientrerà nella posses sione de' suoi padri.

42 Perciochè essi sono miei servitori, avendogli lo tratti fuor del paese d'Egitto: e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.

43 Non signoreggiarlo con asprezza : anzi abbi timor dell' Iddio tuo.

44 Ma, quant' è al tuo servo, ed alla tua serva, c'hanno ad esser tuoi in propio, compera servi, e serve, d'infra le genti che saranno intorno a te.

45 Anche ne potrete comperar de' figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi: e delle lor famiglie che *earanno* appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese : e quelli saranno

vostri in propio.

46 E tall potrete possedere, e lasciare a' vostri figliuoli dopo voi in propietà ereditaria : ed anche servirvi di loro in perpetuo: ma, quant'è a' vostri fratelli, figliuoli d'Israel, niuno di voi signoreggi 'l suo fratello con asprezza.

47 E se'l forestiere, o l'avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facultà, e'l tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, ed all' avventiccio che sarà appresso di te, od a qualcuno di stirpe di nazione straniera. 48 Abbia egli podesta di riscatto, dopo essersi venduto: riscattilo

alcun de' suoi fratelli.

49 Riscattilo il suo zio, o'l figliuol del suo zio, od alcun' altro suo carnal parente, della sua famiglia: overo, riscattisi egli stesso, se ne

trova il modo. 50 E faccia ragione col suo comperatore, dall' anno che gli si sara venduto fino all' anno del Giubileo. e vadano i danari della sua venper lo numero degli anni ch'egli avrà servito: stia con lui come a giornate di mercenario.

51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragion d'essi, de' danari della sua

compera, per suo riscatto.
52 E se vi restano pochi anni fino all' anno del Giubileo, faccia ragion con lui: e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo'l numero degli anni che gli restano a servire. 53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale: non signoreggilo

con asprezza nel tuo cospetto. 54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se n'uscira l'anno del Giubileo, in-

sieme co' suoi figliuoli.

LEVITICO, XXV. XXVI.

55 Conciosiacosachè i figliuoli d'I- | comandamenti, per annullare srael mi sieno servi: sono miei servi, avendogli io tratti fuor del saese d'Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.

NON vi fate idoli, e non vi rizzate scultura, nè statua, e non mettete alcuna pietra effigiata nel vostro paese, per adorarla: perciochè io sono il Signore Iddio vostro.

2 Osservate i miei Sabati: e riverite il mio Santuario. Io sono il

3 Se voi caminate ne' miei statuti, ed osservate i miei comanda-

menti, e gli mettete in opera:

4 Io vi darò le vostre piogge nelle loro stagioni, e la terra produrrà la sua rendita, e gli alberi della campagna produrranno i lor frutti. 5 E la trebbiatura vi giugnera in-

fino alla vendemmia, e la vendemmia giugnerà infino alla se-menta: e voi mangerete il vostro pane a sazietà, ed abiterete nel

vostro paese in sicurtà.

6 Ed io farò che vi sarà pace nel paese, e voi vi coricherete, e non vi sarà chi vi spaventi: e farò venir meno le bestie nocive nel paese, e la spada non passerà per lo vostro paese.

7 E voi perseguirete i vostri ne-mici, ed essi caderanno per la

spada davanti a voi.

8 E cinque di voi ne perseguiranno cento, e cento ne perseguiranno diecimila: ed i vostri nemici caderanno per la spada davanti a voi.

9 Ed io mi volgerò verso voi, e vi farò crescere, e multiplicare: e

stabilirò il mio patto con voi. E voi mangerete del vecchio, serbato per molto tempo: e trarrete fuori 'l vecchio, per da- /-vogo al nuovo.

11 Ed io farò che'i mio Tabernacolo starà nel mezzo di voi: l'anima mia non vi sdegnerà.

12 E caminerò nel mezzo di voi. e vi sarò Dio, e voi mi sarete po-

13 Io sono il Signore Iddio vostro, che v'ho tratti fuor del paese degli Egizii, aciochè non foste loro servi: ed ho spezzate le sbarre del vostro giogo, e v'ho fatti caminare

a capo erto. 14 Ma, se voi non m'ubbidite, e non mettete in opera tutti questi

comandamenti:

polo.

15 E se sprezzate i miei statuti, e se l'anima vostra sdegna le mie leggi, per non eseguire tutti i miel | 120

mio patto: 16 lo altresì vi farò queste cos

io manderò contr'a voi lo sp vento, la tisichezza, e l'arsura, ch vi consumeranno gli occhi, e t tormenteranno l'anima: e voi si minerete indarno la vostra se menza: perciochè i vostri nemi

la mangeranno. 17 Ed io metterò la mia facci contr'a voi, e sarete sconfitti da' vo stri nemici, e quelli che v'odieran no vi signoreggeranno: e voi fuggi rete, senza ch' alcuno vi persegua

18 E se pure anche, dopo quest cose, voi non m'ubbldite, io conti nuerò di gastigarri per li vostr peccati sette volte più.

19 E romperò l'alteressa della vostra forza : e farò che'i vostro ciele sarà come di ferro, e la vostra terra come di rame.

20 E la vostra forza si consumerà indarno: e la vostra terra non darà la sua rendita, nè gli alberi della campagna i lor frutti.

21 E se vol procedete meco con contrasto, e non volete ubbidirmi, io v'aggiugnerò sette cotanti di piaghe, secondo i vostri peccati.

22 E manderò contr'a voi le fiere della campagna, le quali v'orberanno di figlinoli, e diserteranno il vostro bestiame, e vi di popoleranno, e le vostre strade saranno diserte.

23 E se pure anche per queste cose voi non v'ammendate inverso me, anzi procedete meco con con-

24 lo altresì procederò con vai con contrasto, e vi percuoteni anch'io sette volte più, per li vostri

peccati. 25 E farò venir contr'a voi la spada, che farà la vendetta del patto: e voi vi ricovererete nelle

vostre città : ma io manderò nel mezzo di voi la pestilenza, e sarete

dati nelle mani de' nemici. 26 Quando io v'avrò rotto il sostentamento del pane, dieci donne cuoceranno il vostro pane in uno stesso forno, e vi renderanno il vostro pane a peso: e voi man-

gerete, e non vi sazierete. 27 E se per questo ancora non

m'ubbidite, anzi procedete meco con contrasto:

28 Io ancora procederò con voi con ira, e con contrasto: ed io ancora vi gastigherò sette volto

più, per li vostri peccati. 29 E mangerete la carne de vostri figliuoli, e la carne delle vostre

figliuole. 30 Ed io disfarò i vostri alti luo-

## LEVITICO, XXVI. XXVII.

le carogne de' vostri idoli: e l'ani-ma mis v'avrà in abbominio.

3l E ridurrò le voetre città in disolatione e diserterò i vostri santuari, e non edorero i vostri odori MAYL.

32 Ed io stesso disolerò il paese : edi vostri nemici, ch'abiteranno in

esco, ne saranmo stupefatti. 33 E, quant' è a voi, lo vi disperperò fra le genti, e vi sarò dietro a spada tratta: e'l vostro paese sara diserto, e le vostre città disolate.

34 Allors is terra si compiacerà. ne'suoi Sabati, tutto'l tempo ch'ella. restera diserta, e che voi sarrete nei paese de' vostri memici : allora la terra si riposerà, e si com piacerà ne' suoi Sabati.

35 Elia si riposera tutto i tempo ch'ella starà diserta, di ciò che non i sara riposata ne' vostri Sabati.

mentre voi sarete dimorati in essa. 36 E, quant' è a quelli che di voi saranno rimasi, io manderò loro un avvilimento di cuore ne' paesi de ior nemici : tal che eziandio il romor d'una fronde agitata gli perseguiterà, e fuggiranno, come unanci alla spada : e caderanno, ienza ch'alcuno gli persegua.

37 E traboccheranno l'uno sopra alto, come se fuggissero davanti ala spada, senza però che alcuno rii perseguiti: e voi non potrete

durar davanti a' vostri nemici. 38 E perirete fra le genti, e'l paese de' vostri nemici vi con-

19 Ma, se pur que di voi che saranno rimasi si struggono nel bese de lor nemici, per le loro niquita, ed insieme per quelle de'

or padri:

# E confessano la loro iniquità,

madri, ne' lor ' l'iniquita de lor padri, ne mistattich's vranno commessi contrame: ed anche in ciò che saramo proceduti meco con contrasto:

41 Onde io ancora sarò proceduto condotti nel paese de lor nemici : ie, aliora il lor cuore incircunciso l'unilla, e se di buon grado riconoscono la loro iniquità :

42 lo ancora mi ricorderò del mio patto con Iacob, ed anche del mio patto con Isaac, ed anche del mio patto con Abraham : mi ricor-den estandio del paese.

43 Appresso adunque che la terra san stata disabitata d'essi, e si san complaciuta ne snoi Sabati, mentre sarà stata disolata, essen-

ghi, e distruggerò i vostri idoli, e done essi fuori: ed essi di buon metterò i vostri corpi morti sopra grado avranno riconosciuta la loro iniquità, perciochè avranno spres-zate le mie leggi, e l'anima loro avrà sdegnati i miei statuti.

44 E che nondimeno, mentre sa-ranno stati nel paese de' lor nemi-ci, io non gli avrò riprovati, e non gli avrò avuti in abbominio, per ridurgii al niente, annullando il mio patto con loro: perciochè io sono il Signore Iddio loro.

45 Io mi ricorderò in favor loro del patto degli antichi loro, i quali io trassi fuor del paese d'Egitto, nel cospetto delle genti, per esser loro Dio. Io sono il Signore.

46 Questi sono gli statuti, e l'or-dinazioni, e le leggi, le quali 'l Signore stabilì fra se, ed i figliuoli d'Israel, nel monte di Sinai, per

man di Moisè.

#### CAP. XXVII.

L Signore parlò ancora a Moisè : dicendo,

2 Paria a' figliuoli d'Israel: e di' loro, Quando alcuno avrà fatto qualche singolar voto: quando egli avrà fatto voto di persone al Signore, sotto la tua estimazione:

3 L'estimazione che tu farai, d'un maschio d'età da vent' anni fino a essant'anni, sia a cinquanta sicli

d'argento, a siclo di Santuario. 4 E d'una femmina, sia la tua estimazione a trenta sicli.

5 E se è una persona d'età da cinque anni a venti, sia la tua estimazione a venti sicli per lo maschio, ed a dieci sicli per la femmina.

6 E se è una persona d'età da un mese a cinque anni, sia la tua estimazione a cinque sicli d'argento per lo maschio, ed a tre sicli d'argento per la femmina.

7 E se è una persona d'età da sessant'anni in su, sia la tua estimazione a quindici sicli per lo maschio, ed a dieci sicli per la

femmina.

8 E se colui ch'avrà fatto il voto sarà così povero, che non possa pagar la tua estimazione, presenti la persona votata davanti al Sacerdote, il qual ne faccia l'estima-zione: facciala secondo la possi-bilità di colui ch'avra fatto'l voto.

9 E se'l voto è di bestia della quale s'offerisce offerta al Signore, tutto ciò ch'egli avra di quella spezie donato al Signore sia sacro-

10 Non cambila, e non permu-tila, buona per cattiva, nè cattiva per buona: e se pur permuta quella bestia con un altra, così la bestia votata, come la bestia messa

121

## LEVITICO, XXVII.

in iscambio suo, saranno sacre

11 E se'l voto è di qualunque bestia immonda, della quale non s'offerisce offerta al Signore, presenti quella bestia davanti al Sacerdote.

12 E facciane il Sacerdote l'estimazione secondo che sara buona, o cattiva: facciasene secondo l'estimazione, che tu, o Sacerdote, n'avrai fatta.

13 E se pure egli vuole riscattaria. sopraggiunga il quinto del prezzo

d'essa, oltr'alla tua estimazione. 14 E quando alcuno avrà consagrata la casa sua, *per esser* cosa sacra al Signore, apprezzila il Sa-cerdote, secondo che sarà buona, o cattiva: resti fermo il suo prezzo, quale il Sacerdote le avrà posto.

15 E se pur colui ch'avra consacrata la sua casa la vuole riscattare, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto del prezzo d'essa,

e sia sua.

16 E se alcuno consagra al Signore de' campi della sua eredità, sia la tua estimazione a ragion della sementa d'esso: la sementa d'un' Homer d'orso sia estimata a cinquanta sicli d'argento.

17 Se egli consagra il suo campo fin dall'anno del Giubileo, stia fermo *il prezzo d'esso,* come tu l'avrai tassato.

18 Ma, se egli lo consagra dopo'l Giubileo, faccia il Sacerdote ragion de' danari col comperatore secondo gli anni che resteranno fino all'ano del Giubileo, e secondo'l numero d' essi diffalchisi della tua estimazione.

19 E se colui c'ha consagrato il campo, pur vuole riscattario, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto de' danari d'essa, e resti '/ campo suo.

20 Ma, se egli non riscatta il cam-

po, e'l campo è venduto ad un'al-tro, non possa più riscattarlo. 21 E quando'l comperatore n'usci-rà al Giubileo, sia cosa sacra al Signore, come campo d'interdetto: appartenga esso in propio al Sacerdote.

22 E se alcuno ha consagrato al Signore un campo da sè comperato, il quai non sia de campi della sua eredità:

23 Faccia Il Secerdote ragione col 122

comperatore della somma della tus estimazione, secondo'l tempo che vi sarà fino all' anno del Giubileo: e dia colui in quello stesso giorno il prezzo da te posto : è cosa sacra si Signore.

24 Nell' anno del Giubileo ritorni il campo a colui da chi esso l'avra comperato, a colui di cui sara la

proprietà del terreno. 25 Or sia ogni tua estimazione s

sicio di Santuario: sia il sicio di

venti oboli. 26 Ma niuno consagri alcun primogenito di bestie, delle quali s'offeriscono i primogeniti al Signore: o vitello, od agnello, o capretto, ch'egli sia, già appartiene al Si gnore

27 Ma, se è degli animali immondi, riscattilo secondo la tua estimazione, e sopraggiungavi 'l quinto d'essa : e se pur non è riscattato, vendasi secondo'i prezzo da te posto.

28 Ma niuna cosa consagrata printerdetto, che l'uomo abbia consegrata al Signore per interdetto, di tutto ciò ch'è suo, così degli uomi ni, come del bestiame, e de' campi della sua eredità, non si potrà vendere, nè riscattare: ogni interdetto è cosa santissima, appartenente al Signore.

29 Niuno interdetto, consagrato d'infra gli uomini, si possa riscattare: del tutto sia fatto morire. 30 Tutte le decime eziandio della

terra, così delle semenze della terra, come de' frutti degli alberi, appartengono al Signore: son cosa sacra al Signore.

31 E se pure alcuno vuol riscattar delle sue decime, sopraggiungs

il quinto al prezzo d'esse. 32 Parimente sia cosa sacra al Signore ogni decima di buoi, e di pecore, e di capre: ogni decimo animale di tutti quelli che passano

sotto la verga.

33 Non discernasi tra buono, e cattivo: e non permutisi l'un con l'altro: e se pure alcune permuts l'un con l'altro, quel decimo, e quell' altro messo in suo scambio, saranno cosa sacra: non si potranno riscattare.

34 Questi sono i comandamenti, che'l Signore diede a Moise, rei monte di Sinal, per proporgii a f-

gliuoli d'Israel.

# I NUMERI.

# QUARTO LIBRO DI MOISE.

CAP. I.

L Signore pariò ancora a Moisè, nel diserto di Sinai, nel Taberracolo della convenenza, nel prino giorno del secondo mese, nell'anno secondo da che i figliuoli larcel furono usciti fuor del paee d'Egitto: dicendo,

2 Levate la somma di tutta la raunama de figliuoli d'Israel, secondo le lor nazioni, e le famiglie

de padri loro, contando per nome, a testa a testa, ogni maschio, 3 D'età da vent' anni in su, tutti

coloro che possono andare alla cuera in Israel: annoverategii, to, ed Aaron, per le loro schiere. 4 E siavi con voi un' uomo di ciasuna tribù, che sia capo della sua

cass paterns.

<sup>5</sup> E questi sono i nomi di coloro che saranno presenti con voi: Di Ruben, Elisur, figliuolo di Sedeur. <sup>6</sup> Di Simeon, Selumiel, figliuolo

Surisaddai : Di Ginda, Nassson, figliuolo

d'Amminadab: 8 D'immear, Natanael, figliuolo

<sup>9</sup> Di Zabulon, Eliab, figliuolo "Helon:

De figliuoli di Iosef : d'Efraim. sans, figliuolo d'Ammiud: di

11 Di Beniamin, Abidan, figliuolo

12 Di Dan, Ahiezer, figliuolo 13 D'Aser, Paghiel, figliuolo d'Oc-

li Di Gad, Eliasaf, figliuolo di

15 Di Neftali, Ahira, figliuolo.

16 Costoro erano quelli che si iamavano alla raunanza, prinrall delle tribu lor paterne, e ca-L'deile migliaia d'Israel.

Woise adunque, ed Aaron, presero seco questi uomini, ch'erala Eta' calendi del secondo mese admarono tutta la raunanza: e le generationi de' figlissoli d'Israel funo descritte per le lor nazioni, e prie famiglie lor paterne, contan-gli per nome dall' età di vent'

anni in su, a testa a testa.
19 Come il Signore avea comandato a Moise, egli gli annoverò nel diserto di Sinai.

20 E delle generazioni de' figliuoli di Ruben, primogenito d'Israël, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome, a testa a testa, d'infra tutti i maschi, dall' età di vent' anni in su, tutti quelli che

potevano andare alla guerra: 21 Gli annoverati della tribù di Ruben furono quarantascimila

cinquecento.

22 Delle generazioni de figliuoli di Simeon, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome, a testa a testa, d'infra tutti i ma-schi, dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare

alla guerra: 23 Gli annoverati della tribù di Simeon furono cinquantanovemila

trecento.

24 Delle generazioni de figliuoli di Gad, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'età di vent'anni in su: 25 Gli annoverati della tribù di Gad furono quarantacinquemila seicencinquanta.

26 Delle generazioni de figlinoli di Giuda, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tut-ti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su: 27 Gli annoverati della tribù di Guida furono settantaquattromila

28 Delle generazioni de' figliuoli d'Issacar, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'eta di vent'anni in su:

29 Gli annoverati della tribù d'Issacar furono cinquantaquattromi-

la quattrocento.

30 Delle generazioni de' figliuoli di Zabulon, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'età di vent' anni

31 Gli annoverati della tribù di Zabulon Aurono cinquantasettemi-

la quattrocento.

3º De' figliuoli di Iosef: delle generazioni de' figliuoli d'Efraim, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che otevano andare alla guerra, dall'età di vent' anni in su :

NUMERI, I. II.

fraim furono quarantamila cinque-34 Delle generazioni de figliuoli

di Manasse, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su:

35 Gli annoverati della tribù di Manasse furono trentadumila du-

gento.

36 Delle generazioni de figliuoli di Beniamin, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su:

37 Gli annoverati della tritù di Benjamin furono trentacinquemi-

la quattrocento.

38 Delle generazioni de' figliuoli di Dan, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla

guerra, dall' età di vent' anni in su: 39 Gli annoverati della tribù di Dan furono sessantadumila sette-

cento. 40 Delle generazioni de figliuoli d'Aser, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni

in an: 41 Gli annoverati della tribù d'Aser furono quarantunmila cinque-

cento 42 Delle generazioni de figliuoli di Neftali, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'età di vent' anni

in su: 43 Gli annoverati della tribù di Neftali furono cinquantatremila

quattrocento. 44 Questi furono gli annoverati, i quali Moisè, ed Aaron annoverarono, insieme co' principali d'Israel, ch'erano dodicí uomíni, uno per famiglia paterna.

45 Così, tutti gli annoverati d'infra i figliuoli d'Israel, per le lor faglie paterne, dall'eta di vent'anni in su, che potevano andare alla

46 Furono seicento tremila cinquecencinquanta.
47 Ma i Leviti non furono anno-

verati fra loro secondo la lor tribù paterna:

48 Perciochè il Signore avea detto a Moisè,

49 Sol non annoverar la tribù di Levi, e non levarne la somma per mezzo i figliuoli d'Israel.

50 Ma ordina i Leviti sopra l Ta-

33 Gli annoverati della tribù d'E- : bernacolo della Testimonianza, sopra tutti i suoi arredi: e sopra tutte le cose ad esso appartenenti e portino essi 'l Tabernacolo, e tutti i suoi arredi : e facciano i servigi d'esso, ed accampinvisi attorno

51 E quando'l Tabernacolo si dipartira, mettanlo giù i Leviti: quando altresì s'accam perà, rizzinlo i Leviti: e se alcuno straniere

vi s'appressa, sia fatto morire.
52 Or accampinsi i figliuoli d'israel, ciascuno nel suo quartiere, e ciascuno presso alla sua bandie

ra, per le loro schiere.
53 Ma accampinsi i Leviti intorno al Tabernacolo della Testimonianza: aciochè non vi sia ira contr'alla raunanza de figliuoli d'Israel: e facciano i Leviti la fonzione del Tabernacolo della Testimoniansa. 54 Ed i figliuoli d'Israel fecero interamente come il Signore aves

comandato. CAP. II.

DOI 'l Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron: dicendo. 2 Accampinai i figliuoli d'Israei, ciascuno presso alla sua bandiera, distinti per l'insegne delle lorfsmiglie paterne : accampinsi dirincontro al Tabernacolo della con-

venenza, d'ogn' intorno. 3 E quelli che s'accamperanno dalla parte anteriore, verso'l Levante, sieno que' della bandiera del campo di Giuda, distinti per le loro

schiere: e sia il lor capo Nasson,

figliuolo d'Aminadab.

4 La cui schiera, e gli annoverati, son settantaquattromila seicento 5 E quelli che s'accamperanno presso a lui, sieno la tribú d'Issacar: e sia capo de' figliuoli d'Issacar Natanael, figliuolo di Suar. 6 La cui schiera, e gli annovera-

ti, son cinquantaquattromila quattrocento. 7 E la tribù di Zabulon: e sis capo de' figliuoli di Zabulon Eliab

figlinolo d'Helon. 8 La cui schiera, e gli annoverati, son cinquantasettemila quat-

trocento.

9 Tutti gli annoverati del campo di Giuda son centottantaseimila quattrocento, distinti per le loro schiere. Questi si moveranno i

primi. 10 Sia la bandiera del campo di Ruben, distinta per le sue schiere, verso'l Mezzodì : e sia capo de fi-

gliuoli di Ruben Elisur, figliuolo di Sedeur. ll La cui schiera, e gli annove

rati, son quarantascimila cinque

## NUMERI, II. III.

12 E quelli che s'accamperanno presso a lui sieno la tribù di Simeon: e sia capo de' figliuoli di Simeon Selumiel, figliuolo di Surisaddai.

13 La cui schiera, e gli annoverati, son cinquantanovemila tre-

14 E la tribù di Gad : e sia capo de figlinoli di Gad Eliasaf, figliuolo di Retiel.

15 La cui schiera, e gli annoverati, son quarantacinquemila sei-

cencinquanta. Tuiti gli annoverati del campo di Ruben son cencinquantunmila quattrocencinquanta, distinti per le loro schiere. Questi movansi i secondi.

17 Poi movasi 'l Tabernacolo della convenenza, essendo l'oste de' Leviti nel mezzo degli altri campi: come sono accampati, così movansi, ciascumo nel suo ordine, se-

condo le lor bandiere.

18 Sia la bandiera del campo d'Efraim, distinta per le sue schiere, verso'l Ponente: e sia capo de' figliuoli d'Efraim Elisama, figliuolo

d'Ammind.

19 La cui schiera, e gli annoverati, son quarantamila cinquecento. 20 E presso a lui s'accampi la tribu di Manasse: e sia capo de' figiuoli di Manasse Gamliel, figliuoødi Pedasur.

21 La cui schiera, e gli annoveson trentadumila dugento. 🔁 E la tribù di Beniamin : e sia

capo de' figliuoli di Beniamin Abidan, figliuolo di Ghidoni. A La cui schiera, e gli annoverati, son trentacinquemila quattro-

cento.

24 Tutti gli annoverati del campo d'Efraim son centottomila cento, distinti per le loro schiere. Questi movansi i terzi.

25 Sia la bandiera del campo di Dan, distinta per le sue schiere, verso'l Settentrione: e sia capo de figliuoli di Dan Ahiezer, figliuo-

o d'Ammisaddai.

% La cui schiera, e gli annoverati, son sessantadumila settecento. য় E quelli che s'accamperanno presso a lui sieno la tribù d'Aser: ta capo de' figliuoli d'Aser Pa-

A la cui schiera, e gli annoveno quarantunmila cinque-

BE is tribù di Neftali: e eia capo de' figliuoli di Neftali Ahira. diuolo d'Enan.

Il La cui schiera, e gli annoverati, son cinquantatremila quattrocento.

31 Tutti gli annoverati del campo di Dan, son cencinquantasettemila seicento. Questi si movano gli ultimi, distinti per le lor bandiere.

32 Questi sono gli annoverati d'in-fra i figliuoli d'Israel, per le lor famiglie paterne. Tutti gli anno-verati de' campi, per le loro schiere, furono seicentotremila cinquecencinquanta.

33 Ma i Leviti non furono annoverati per mezzo i figliuoli d'Israel: secondo che'i Signore avea coman-

dato a Moisè.

34 Ed i figliuoli d'Israel fecero interamente come'l Signore avea comandato a Moisè: così s'accampavano distinti per le lor bandiere, e così si movevano, ciascuno secondo la sua nazione, e secondo la sua famiglia paterna.

CAP. III.

R queste son le generazioni d'Aaron, e di Moise, al tempo che'l Signore parlò con Moisè, nel monte di Sinal.

2 E questi sono i nomi de' figliuoli

d'Aaron: Nadab il primogenito, ed Abihu, Eleazar, ed Itamar. 3 Questi sono i nomi de figliuoli d'Aaron, sacerdoti, i quali furono unti, e consagrati per esercitare il sacerdozio.

4 Or Nadab, ed Abihu morirono davanti al Signore, quando offersero fuoco strano nel cospetto del gnore, nel diserto di Sinai : e non ebbero figliuoli: ed Eleazar, ed Itamar, esercitarono il sacerdozio nella presenza d'Aaron, lor padre.

5 E'l Signore parlò a Moisè: dicendo.

6 Fa' appressar la tribù di Levi, e falla comparir davanti al Sacerdote Aaron, aciochè gli ministrino. 7 E facciano la fazion d'esso, e la fazione di tutta la raunanza, davanti al Tabernacolo della convenenza, facendo i servigi del Tabernacolo.

8 Ed abbiano in guardia tutti gli arredi del Tabernacolo della convenenza: ed in somma facciano la venicia: et in somme inclusion fazione de' figliuoli d'Israel, facendo i servigi del Tabernacolo.

9 Così da' i Leviti ad Aaron, ed

a' suoi figlinoli : essi gli sono dati in dono d'infra i figlinoli d'Israel. 10 E costituisci Aaron, ed i suoi figliuoli, a far la fazione del lor sa-

cerdozio: e se alcuno straniere vi s'appressa, sia fatto morire. Il Oltr'a ciò il Signore pariò a

Moisè: dicendo, 12 Ecco, io ho presi i Leviti d'infra i figliuoli d'Israel in luogo di tutti i primogeniti ch' aprono la i ottomila scicento, che facevano la matrice fra' figliuoli d'Israel : perfazione del Santuario. ciò i Leviti saranno miei.

13 Conciosiacosach' ogni primogenito sia mio: nel giorno ch'io percossi tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, lo mi consagrai tutti i primogeniti d'Israel, così degli uomini, come degli animali: essi hanno ad esser mici. Io sono il Signore.

14 li Signore parlò ancora a Moi-sè, nel diserto di Sinai : dicendo,

15 Annovera i figliuoli di Levi, per le lor famiglie paterne, e per le lor nazioni : annovera ogni maschio d'infra loro, dall' eta d'un mese in su.

16 E Moisè gli annoverò secondo'l comandamento del Signore, come

gli era stato imposto. 17 Or questi furono i figliuoli di Levi, secondo i lor nomi: Gherson,

e Chehat, e Merari. 18 E questi sono i nomi de' firliuoli di Gherson, distinti per le

lor nazioni : Libni, e Simei. 19 Ed i figliuoli di Chehat, distinti per le lor nazioni, furono Amram, ed Ishar, ed Hebron, ed

Uzziel. 20 Ed i figliuoli di Merari, distinti per le lor nazioni, furono Mahali, e Musi. Queste sono le nazioni de' Leviti, distinte per le lor fa-

miglie paterne. 21 Di Gherson fu la nazion de' Libniti, e la nazione de Simeiti. Queste furono le nazioni de' Gher-

soniti

22 De' quali gli annoverati, conta-ti tutti i maschi dali' età d'un mese in su, furono settemila cinquecento.

23 Le nazioni de Ghersoniti furono dietro al Tabernacolo, ver-

so'l Ponente.

24 E'l capo della famiglia paterna de' Ghersoniti fu Eliasaf, fi-

gliuolo di Lael.

25 E la fazione de' figliuoli di Gherson, nel Tubernacolo della convenenza, era il Tabernacolo, e la Tenda, la Coverta d'essa, e'l l'appeto dell' entrata del Tabernacolo della convenenza.

26 E le cortine del Cortile, insieme col Tappeto dell' entrata del Cortile, d'intorno al Padiglione, ed all' Altare, e le sue corde, per

tutti i suoi servigi

27 E di Chehat fu la nazion degli Amramiti, e la nazion degli Isariti, e la nazion degli Hebroniti, e ia nazion degli Uzzieliti. Queste sono le nazioni de' Chehatiti

28 I quali, contati tutti i maschi dall' età d'un mese in su, furono

29 Le nazioni de' figliuoli di Chehat doveano accamparsi allato al Tabernacolo verso'l Mezzodi.

30 E'i capo delle famiglie paterne delle nazioni de' Chehatiti fu Eli-

safan, figliuolo d'Uzziel.

31 E la lor fazione era l'Arca, e la Tavola, e'l Candelliere, e gli Altari, ed i vasellamenti del Santuario, co' quali si faceva il mi-nisterio, e la Cortina, e tutti i

suoi servigi. 32 Ed Eleazar, figliuolo del Sacerdote Aaron, em Capo de capi de' Leviti : essendo Soprantendente di coloro che facevano la fazione del Santuario.

33 Di Merari fu la nazion de' Mahaliti, e la nazion de' Musiti. Queste sono le nazioni de' Merariti.

34 De' quali gli annoverati, contati tutti i maschi dall' età d'un mese in su, furono seimila dugento. 35 E'l capo delle famiglie paterne delle nazioni de' Merariti fu Suriel. figliuolo d'Abihail. Essi doveano accamparsi allato al Tabernacolo,

verso'l Settentrione. 36 E'i carico della fazione de'figliuoli di Merari era le assi, e le sbarre, e le colonne, ed i piedistalli del Tabernacolo, e tutti i suoi tali arredi, e tutti tali suoi servigi

37 E le colonne del Cortile d'intorno ed i lor piedistalli, ed i lor

pinoli, e le lor corde.

38 E quelli che doveano accam-parsi davanti alla Tenda, versol Levante, dalla parte anteriore del Tabernacolo della convenenza, verso l'Oriente erano Moisè, ed Aaron, ed i suoi figliuoli : i quali facevano la fazione del Santuario, in vece ed a nome de' figliuoli d'Israel: in maniera che, se alcuno straniere vi s'appressava, dovea esser fatto morire.

39 Tutti gli annoverati d'infra i Leviti, i quali Moisè, ed Aaron, per comandamento del Signore, annoverarono per le lor nazioni: cioé, tutti i máschi dall' età d'un mese in su, furono ventidumila.
40 Poi 'l Signore disse a Moise,

Annovers tutti i primogeniti ma-schi d'infra i figliuoli d'Israel, dall' età d'un mese in su : e leva is

somma de' lor nomi.

41 E prendi per me, lo sono il Si-gnore, i Leviti, in luogo di tutti i primogeniti d'infra i figliuoli d'Iarael: prendi parimente il bestiams de Leviti, in luogo di tutti i primogeniti del bestiame de' figilicoli d'l-

42 E Moisè annoverò tutti i pri-

### NUMERI, III. IV.

mogeniti d'infra i figliuoli d'Israel, come il Signore gliavea comandato.

43 E tutti i primogeniti maschi, secondo che furono annoverati, contati per nome dall' età d'un mese in su, furono ventidumila dugensettantatre.

44 Il Signore parlò ancora a Moi-

sė: dicendo,

45 Prendi i Leviti in luogo di tut ti i primogeniti d'infra i figliuoli d'Israel . ed il bestiame de' Leviti, in luogo del bestiame d'essi: e sieno i Leviti miei. Io sono il Signore. 46 E per lo riscatto di que' du-

primogeniti ensettantatre, de' de' figiuoli d'Israel, che son d'avanno sopra'i numero de' Leviti: 47 Prendi cinque sicli per testa,

a siclo di Santuario, che è di vent' o-

boli. 48 E da' ad Aaron, ed a' suoi filiuoli, i danari del riscatto di coloro che son d'avanzo fra' primogeniți.

49 Moisè adunque prese i danari del riscatto, da coloro ch'erano stati d'avanzo de' riscattati per li

Leviti

50 Egli prese que' danari da' pri-mogeniti de' figiluoli d'Israel, che furno milletrecensessantacinque sici, a siclo di Santuario.

51 E Moisè diede i danari del ri-

catto, ad Aaron, ed a' suoi figliuo-ii, secondo'i comandamento del Signore, come il Signore gli avea imposto.

CAP. IV.

IL Signore parlò ancora a Moisè. ed ad Aaron: dicendo,

2 Levate la somma de figlinoli di Chehat, d'infra i figliuoli di Levi, per le lor nazioni, e famiglie pa-

terne : 3 Dail' età di trent'anni in su fino a cinquanta : cioc, tutti quelli che possono entrare in ufficio, per far l'opera nel Tabernacolo della

convenenza. 4 Questo è il servigio de' figliuoli

di Chehat, nel Tabernacolo della convenenza, nelle cose santissime. 5 Quando il campo si movera, vengano Aaron, ed i suoi figliuoli, epongan giù la Cortina che si tende Arca, e copre l'Arca della Testimonianza

6 Poi mettanvi sopra una coverta di pelli di tasso, e stendano disopra m drappo tutto di violato : e met-

ano le stanghe all' Arca.

7 Poi stendano sopra la Tavola di Presenza un drappo di violato: e mettano sopra essa i piattelli, e le scodelle, e le coppe, ed i nappi da fare gli spargimenti : sia parimente sopra essa il pane continuo.

8 E stendano sopra quelle cose un drappo di scarlatto, è coprano quello con una coverta di pelli di tasso: poi mettano le stanghe alla

9 Poi prendano un drappo di vio-lato, e copranne il Candelliere della lumiera, e le sue lampane, ed i suoi smoccolatoi, ed i suoi catinelli, e tutti i vaselli dell' olio d'esso, co quali si fanno i suoi servigi.

10 Poi mettano il Candelliere, con tutti i suoi strumenti, in una coverta di pelli di tasso : e mettanlo

pra un par di stangho. 11 Poi stendano un druppo di vio-

lato sopra l'Altar d'oro: e copranlo con una coverta di pelli di tasso: poi mettano le stanghe all' Altare. 12 Poi prendano tutti gli arredi del servigio, co' quali si fa il servigio nel Santuario, e mettangli dentro un drappo di violato, e coprangli con una coverta di pelli di tasso : e mettangli sopra un par di

stanghe.
13 Poi tolgano le ceneri dall' Altare, e stendano sopra esso un

drappo di scarlatto. 14 E mettano sopra esso tutti i suoi strumenti, co' quali si fa il servigio sopra esso, le cazze, le for-celle, le palette, i bacini, e tutti gli altri strumenti dell' Altare : e stendanvi sopra una coverta di pelli di tasso: poi mettano le stanghe all Altare.

15 E, dopo ch'Aaron, ed i euoi figliuoli, avranno finito di coprire il Santuario, e tutti gli arredi d'esso, quando il campo si movera: ven gano i figliuoli di Chehat, per portar quelle cose: e non tocchino il Santuario, che non muoiano. Queste son le cose, che i figlinoli di Chehat deono portare, del Tabernacolo della convenenza.

16 Ed abbia Eleazar, figliuolo del Sacerdote Aaron, il carlco dell'olio della lumiera, e del profumo aromatico, e dell' offerta continua, e dell' olio dell' Unzione: oltr' alla soprantendenza sopra tutto'l Tabernacolo, e tutto ciò ch'e in esso per lo Santuario, e per li suoi arredi.

17 Poi 'l Signore parlò a Moisè.

ed ad Aaron : dicendo, 18 Non fate sì, che la tribù delle famiglie de' Chehatiti sia stermi-

nata d'infra i Leviti.

19 Anzi fate loro questo, aciochè vivano, e non muoiano, quando s'accosteranno alle cose santissime: Vengano Aaron, ed i suoi figliuoli, e dispongangli, clascuno al suo servigio, ed a ciò ch'egli ha da portare.

127

NUMERI, IV.

fare nel Tabernacolo della conve 20 Ma non vengano per riguardare, quando si copriranno le cose neuza, sotto la soprantendenza sante, che non muoiano. 21 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè: dicendo.

22 Leva parimente la somma de figliuoli di Gherson, per le lor

famiglie paterne, e nazioni. 23 Annoveragli dall' età di trent'anni in su, fino a cinquanta : cioc,

tutti quelli che possono entrare in esercizio d'ufficio, per servire nel Tabernacolo della convenenza.

24 Questo è il servigio delle fa-miglie de' Ghersoniti, in ministrare, ed in portare:

25 Portino i teli della Tenda, e'l Tabernacolo della convenenza: la sua Coverta, e la Coverta di pelli di tasso, che è disopra, e'l Tap-peto dell' entrata del Tabernacolo

della convenenza.

26 E le Cortine del Cortile, e'l tappeto dell' entrata della porta del Cortile, il quale è intorno al Tabernacolo, ed all' Altare : e le corde di quelle, e tutti gli arredi per lor servigio. E servano essi in tutto ciò che si dee fare intorno a quelle

27 Tutto'l servigio de' figliuoli di Gherson, in tutto ciò che deono portare, ed in tutti i servigi che deono fare, sia secondo l'ordine d'Aaron, e de' suoi figliuoli : e voi darete loro il carico di tutto ciò che

dovranno portare.

28 Questo è il servigio delle farmiglie de figliuoli di Gherson, nel Tabernacolo della convenenza: e la fazion loro sarà sotto la soprantendenza d'Itamar, figliuolo del Sacerdote Aaron.

29 Annovera esiandio i figliuoli di Merari, per le lor nazioni, e famiglie paterne.

30 Annoveragli dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta : cioc, tutti quelli che possono entrare nel servigio del Tabernacolo della

convenenza.

31 E questo sia ciò che deono portare per lor fazione, insieme con tutto'i servigio che dovranno fare nel Tabernacolo della convenenza: cioè, le assi del Tabernacolo, e le sue sbarre, e le sue co-

lonne, ed i suoi piedistalli, 32 E le colonne del Cortile d'intorno, ed i lor piedistalli, ed i lor piuoli, e le lor corde, insieme con tutti i loro arredi, per tutti i lor servigi: e consegnate loro per nome gli arredi che dovranno por-

tare per lor fazione. 33 Questo è il ser uesto è il servigio delle famiglie de figliuoli di Merari : oltr'a tutto'l servigio ch' hanno da d'Itamar, figliuolio del Sacerdote 34 Moisè adunque, ed Aaron, ed i principali dalla raunanza, anno-

verarono i figliuoli di Chehat, per le lor nazioni, e famiglie paterne : 35 Dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta: cioc, tutti quelli che potevano entrare in ufficio,

per servire nel Tabernacolo della convenenza. 36 E gli annoverati d'infra loro,

distinti per le lor nazioni, furono dumila settecencinquanta. 37 Questi son gli annoverati delle nazioni de Chehatiti : ch'erano tutti quelli che servivano nel Tabernacolo della convenenza, i quali Moisè, ed Aaron, anno verarono,

per comandamento del Signore, dato per man di Moisè. 38 E gli annoverati d'infra i fi-gliuoli di Gherson, distinti per le

ior nazioni, e famiglie paterne:
39 Dall' età di trent' anni in su fino a cinquanta : ch'erano tutti quelli che potevano entrare in ufficio, per servire nel Tabernacolo della convenenza:

40 Gli annoverati, dico, d'infra loro, distinti per le lor nazioni, e fumiglie paterne, furono dumila

seicentrenta.

41 Questi son gli annoverati delle nazioni de' figliuoli di Gherson: ch'erano tutti quelli che servivano nel Tabernacolo della con venenza: i quali Moisè, ed Aaron, annoverarono, per comandamento del Signore.

42 E gli annoverati delle nasioni de' figliuoli di Merari, distinti per le lor nazioni, e famiglie paterne: 43 Dall' età di trent' anni in su,

fino a cinquanta : cjoć, tutti quelli che potevano entrare in ufficio, per servire nel Tabernacolo della convenenza: 44 Gli annoverati, dico, d'infra

loro, distinti per le lor nazioni, furono tremila dugento. 45 Questi son gli annoverati delle nazioni de' figliuoli di Merari: i

quali Moisè, ed Aaron, annoversrono, per comandamento del Si-

gnore, dato per man di Moisè.
46 Tutti gli annoverati, i quali Moise, ed Aaron, ed i principali d'Israel, annoverarono, d'infra i Leviti, distinti per le lor nazioni, e

famiglie paterne:
47 Dali' età di trent' anni in su, fino a cinquanta: cioc, tutti quelli che potevano entrare in servigio, così per servire, come per portare, nel Tabernacolodella convenenza:

48 Gli annoverati, dico, d'infra | cun testimonio contr'a lei, nè che loro, furono ottomila cinquecen-

tottanta.

49 Essi gli annoverarono per comandamento del Signore, dato per man di Moisè, ciascuno secondo che dovea servire, o portare : e gli annoverati da loro furono quelli che'l Signore avea comandati a Moisè.

CAP. V.

POI 1 Signore parlò a Moisè:

2 Comanda a' figliuoli d'Israel che mandino fuor del campo ogni lebbroso, ed ogni uomo che ha la colagione, ed ogni uomo immondo

per un morto.

3 Mandategii fuori, così maschi, come femmine: mandategii fuor del campo: aciochè non contaminino il campo loro, nel mezzo del

quale io abito.

4 Ed i figliuoli d'Israel fecero così, e mandarono coloro fuor del camo. Come il Signore avea detto a Most, così fecero i figliuoli d'Israel. 5 Il Signore parlò ancora a Moisè:

6 Paris a' figliuoli d'Israel, e di lere, Quando un' uomo, od una donna, avrà fatto alcuno de peccati degli uomini, commettendo mistatto contr' al Signore: quella cotal persona è colpevole.

7 Se confessa il suo peccato, che avrà commesso, restituisca il capitale di ciò intorno a che avri missito: e vi soppraggiunga il quinto, e dialo a colui contra cul avià missito.

8 E se colui non ha alcun prossimo parente, ch'abbia ragione di ricoverar ciò che fu suo, per resti-mirgli ciò in che il misfatto sarà stato commesso: venendosi ciò a restituire, appartenga al Signore, cio al sacerdote, oltr'al montone de' purgamenti, col quale il sacerdote fara purgamento per lui.

9 Parimente sia del sacerdote omiofferta elevata di tutte le cose consagrate da' figliuoli d'Israel, le quali essi gli presenteranno.

10 E le cose consagrate da chi che sia sieno del sacerdote: sia suo cò che qualunque persona gli avra dato.

il Oltra ciò, il Signore parlò a

lloist: dicendo, 12 Paria a' figliuoli d'Israel, e d' loro, Quando la moglie d'alcuno a tera sviata, ed avra commesso misfatto contra lui

If Ed alcuno sarà giaciuto car-namente con lei, di nascoso dal marito: ed ella si sarà celatamente contaminata, senna che vi sis al-

sia stata colta in sul fatto:

14 Se lo spirito della gelosia entra nel marito, sì ch'egil sia geloso della sua moglie, essendosi ella contaminata: overo anche, se lo spirito della gelosia entra in lui, si che sia geloso della sua moglie, non essendosi ella contaminata:

15 Meni quell' uomo la sua moglie al Sacerdote, e presenti per lei l'offerta d'essa, che sont la de-cima parte d'un' Efa di farina d'orzo: non ispandavi sopra olio, e non mettavi sopra incenso: perciochè è offerta di gelosie, ol zione di rammemorazione, che riduce a memoria iniquità

16 E faccia il Sacerdote appressar quella donna, e facciala stare in piè nel cospetto del Signore.

17 Poi prenda il Sacerdote dell'acqua santa in un vasello di terra: prenda estandio della polvere che sara sopra'l suolo del Tabernacolo. e mettala in quell' acqua-

18 E facendo star quella donna in piè davanti al Signore, scoprale il sacerdote la testa, e mettale in su le palme delle mani l'offerta della rammemorazione, che è l'of-

ferta delle gelosie: ed abbia il Sacerdote in mano quell'acqua ama-

ra, che reca maladizione.

19 E faccia il Sacerdote giurar quella donna : e dicale, Se niun' uomo è giaciuto teco, e se tu non ti sei sviata per contaminazione, ricevendo un' altro in luogo del tuo marito; quest' acqua amara, che reca maladizione, non facciati alcun danno.

20 Ma, se tu ti sei sviata, ricevendo un' altro in luogo del tuo marito, e ti sei contaminata, ed altri che'l tuo marito è giaciuto

teco carnalmente:

21 (Allora faccia il Sacerdote giurar la donna, con giuramento d'esecrazione, e dicale,) Il Signore ti metta in maladizione, ed esecrazione, nel mezzo del tuo popolo, facendoti cader la coecia, e gonfiare il ventre,

22 Ed entriti nell' interiora quest' acqua che reca maladizione, per farti gonfiare il ventre, e cader la coecia. E la donna dica, Amen, Amen.

23 Poi scriva il Sacerdote queste maladizioni in un cartello, e le cancelli con quell' acqua amara.

24 E dia bere alla donna quell'acqua amara, che reca maladizio-ne, sì che quell' acqua che reca maladizione entri in lei, per acqua

25 Or prenda il Sacerdote di man

NUMERI, V. VI. 8 Sia santo al Signore, tutto 1 tempo del suo Nazireato. di quella donna l'offerta delle gelosie: e dimenila davanti al Signore: e poi offeriscala sopra l'Altare. 9 É se alcuno muore appresso di

l'acqua che reca maladizione sarà entrata in lei, per acqua amara, il ventre le gonnerà, e la coscia le caderà : e quella donna sarà in esecrazione in mezzo del suo popolo. 28 Ma, se quella donna non s'è contaminata, anzi è pura, ella non avrà male alcuno, e potra portar figiluoli. 29 Quest'é la legge delle gelosie, quando la moglie d'alcuno si sarà sviata, ricevendo un' altro in luogo del suo marito, e si sara conta-

minata.

26 Prenda eziandio una menata

gelosia sara entrato nel marito. ed egli sara geloso della sua moglie: facciala comparire davanti al Signore, e facciale il Sacerdote tutto quello ch'è ordinato per questa legge. 31 E sia il marito esente di colpa : ma porti la donna la sua iniquifà. CAP. VI.

Moise: dicendo,

30 Overo, quando lo spirito della

Signore parlò oltr'a ciò a

2 Parla a' figliuoli d'Israel : e di'

loro, Quando alcuno, uomo o donna, avrà fatto singolar voto di Nazireo, per farsi Nazireo al Signore: 3 Astengasi da vino, e da cervogia: non bea alcun' aceto, nè di vino, nè di cervogia: nè alcun liquor d'uva : e non mangi alcuna uva, nè fresca, nè secca. 4 Tutto'l tempo del suo Nazireato non mangi cosa niuna prodotta da vite che fa vino: non pure acini.

nè fiocini.
5 Tutto'i tempo del voto del suo Nasireato non passi'l rasoio sopra'l suo capo: sia santo, fin che sia compiuto il tempo per lo quale egli s'è votato Nazireo al Signore: lasciando crescer la chioma de capelli del suo capo. 6 Non vada, in tutto'l tempo per lo quale egli si sara votato Na-

sireo al Signore, in alcun luogo ove sia un morto. 7 Non contaminisi per suo padre, nè per sua madre, nè per suo fra-

lui di subito improviso, egli ha contaminato il capo del suo Nadi quell' offerta, per la sua ricordanza, e brucila sopra l'Altare: e zireato: perciò radasi 'l capo al dorno della sua purificazione : rapoi dia bere quell'acqua alla donna. 27 E quando egli gliele avrà data dalosi al settimo giorno. 10 E nell' ottavo giorno porti al bere, avverra, che se ella s'è consacerdote, all'entrata del Tabertaminata, ed ha commesso misfatnacolo della convenenza, due torto contr'al suo marito, quando tole, o due pippioni.
11 E sacrifichine il sacerdote uno

> sto: e faccia purgamento per lui, di ciò ch'egli avra peccato intorno al morto: ed in quel giorno stesso santifichi 'l suo capo.
>
> 12 E consagri al Signore i giorni
> del suo Nazireato: ed adduca un' agnello d'un' anno per la colpa : e sieno i giorni precedenti tenuti per nulla: conciosiacosache l suo Nazireato sia stato contaminato. 13 Or quest' è la legge intorno al Nazireo. Nel giorno che'l tempo del suo Nazireato sarà compiuto, portilo all' entrata del Tabernacolo

> per lo peccato, ed uno per olocau-

della convenenza. 14 Ed offerisca la sua offerta al Signore: cioc, un'agnello d'un' anno, senza difetto, per olocausto: ed una agnella d'un' anno, senza difetto per lo peccato: ed un montone senza difetto, per sacrificio da render grazie. 15 Ed un paniere di focacce di fior di farina, azzime, intrise con olio: e di schiacciate azzime, unte con olio: insieme con l'offerte di pana tica, e da spandere di que sacrifici. 16 Ed offerisca il sacerdote quelle cose nel cospetto del Signore : e sa-

crifichi 'l sacrificio per le peccato, e l'olocausto d'esso. 17 Poi offerisca quel montone al Signore, per sacrificio da render grazie, insieme con quel paniere d'azzimi : offerisca ancora il sacerdote l'offerta di panatica, e l'offerta da spandere d'esso. 18 E facciasi 'l Nazireo radere il capo dei suo Nazireato all' entrata del Tabernacolo della convenenza : e prenda i capelli del suo Nazireato. e mettagli in sul fuoco, che sard sotto'l sacrificio da render grazie. 19 Poi prenda il sacerdote una

spalla di quel montone cotta: ed una focaccia azzima di quel paniere, ed una schiacciata assima: e mettale in su le palme delle mani del Nazireo, dopo ch'egli avrà fatto radere il suo Nazireato. ancora il petto dell' offerta dimenata, e la spalla dell' offerta elevata. Dopo questo, il Nazireo potra

ber vino.

21 Quest' è la legge del Nazireo. ch'avrà votata la sua offerta al Signore per lo suo Nazireato: oltr'a quello ch'egli potrà fornir di più secondo la sua facultà: faccia secondo'l voto ch'egli avra fatto, oltr'alla legge del suo Nazireato.

22 Il Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo. 23 Paris ad Aaron, ed a suoi figlinoti: dicendo, Benedite i figliuo-fi d'Israel in questa maniera: di-

cendo loro.

24 Il Signor ti benedica, eti guardi. 25 Il Signor faccia rispiendere la sua faccia verso te, eti sia propizio. 26 Abri I Signore la sua faccia

verso te, e ti stabilisca la pace.

27 E mettano il mio Nome sopra i figlinoli d'Israel: ed io gli bene-

CAP. VII. R nel giorno che Moisè ebbe initodi rizzare il Tabernacolo, e l'ebbe unto, e consagrato, con tutti i suoi arredi: e l'Altare, con

tutti i suoi strumenti: 2 I principali d'Israel, capi delle case lor paterne, i quali erano i principali delle tribù, ed erano stati sopra le rassegne dei popolo, fecero

un offerta.

3 E l'addussero davanti al Signore: cioè, sel carri coperti, e dodici buoi : un carro per due di que principali, ed un bue per uno: offersero quelli davanti al Taber-

4 El Signore parlò a Moisè : di-

cendo,

5 Prendigii da loro, esieno impie-gati ne' servigi del Tabernacolo della convenenza, e dagli a'Leviti: cieché se ne servano, ciascuno secondo'l suo servigio.

6 Moisè adunque prese que carri, e que' buoi, e gli diede a' Leviti. 7 A' figliuoli di Gherson diede due

dique' carri, e quattro di que' buoi, per servirsens secondo'l lor ser-

8 Ed a' figliuoli di Merari diede i quattro aitri carri, e gli altri otto buoi, per servirsene secondo'i lor tervigio: sotto la soprantendenza Clamar, figliuolo del Sacerdote Aaron.

9 Ma a' figlinoli di Chehat non ne dide: perciochè il servigio del Santaurio era loro imposto: essi avea-

no da portare in su le spalle.

19 Oitr's ciò, que' principali fecto un' offerta per la Dedicazione dell' Altare, nel giorno ch'egli fu

unto: e l'offersero davanti all' Altare.

11 E'i Signore disse a Moise, Di questi capi uno per giorno offerisca la sua offerta, per la Dedicazione

dell' Altare. 12 E colui ch' offerse la sua offerta il primo giorno, fu Nasson, fi-gliuoli d'Amminadab, della tribù

di Giuda.

13 E la sua offerta fu un plattel d'argento, di peso di centrenta sicii: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica :

14 Un turibolo d'oro, di dieci si-

cli, pien di profumo: 15 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olocausto:

16 Un becco, per sacrificio per lo

peccato:

17 E per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta di Naasson, figliuolo d'Amminadab.

18 Il secondo giorno. Natanael. figliuolo di Suar, capo d'Issacar,

offerse la sua offerta :

19 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica: 20 Un turibolo d'oro, di dieci *sieli*,

pien di profumo :

21 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olo-

caustŏ : 22 Un becco, per sacrificio per lo

peccato: 23 E, per sacrificio da render grazie, un par di buol, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta di Natanael, figliuolo di

Suar. 24 Il terzo giorno, Eliab, figliuolo d'Helon, capo de' figliuoli di Za-

bulon, offerse la sua offerta : 25 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio,

er offerta di panatica: 26 Un turibolo d'oro, di dieci sicli,

pien di profumo:

27 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olocausto: 28 Un becco, per sacrificio per lo

peccato:

29 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un anno. Questa fu l'offerta d'Eliab, figliuolo d'Helon. 30 Il quarto giorno, Elisur, fi-

gliuolo di Sedeur, capo de' figliuoli di Ruben, offerse la sua offerta : 31 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo

di Santuario: amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica : 32 Un turibolo d'oro, di dieci sicli,

pien di profumo: 33 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olo-

causto: 34 Un becco, per sacrificio per lo

peccato: 35 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta d'Elisur, figliuolo di Se-

36 Il quinto giorno, Selumiel, fi-gliuolo di Surisaddai, capo de' figliuoli di Simeon, offerse la sua

offerta:

37 Che fu. Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica:

38 Un turibolo d'oro, di dieci sicli,

pien di profumo :

39 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olocausto:

40 Un becco, per sacrificio per lo

peccato: 41 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta di Selumiel, figliuolo di Surisaddai.

42 Il sesto giorno, Eliasaf, fi-gliuolo di Detiel, capo de' figliuoli di Gad, offerse la sua offerta:

43 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni di fior di farina, stemparata con olio, per offerta di panatica: 44 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profumo :

45 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olo-

6 Un becco, per sacrificio per lo peccato:

47 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta d'Eliasaf, figliuolo di Detiel. 48 Il settimo giorno, Elisama, fi-gliuolo d'Ammiud, capo de' figliuo-

di d'Efraim, offerse la sua offerta:

49 Che fu, Un piattel d'argento, di
peso di centrenta sicii: un nappo d'argento, di settanta sicii, a sicio
di Santuario: amendue pieni di fior

di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica: 50 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profumo : 51 Un giovenco, un montone, un agnello d'un anno, per olo-

causto: 52 Un becco, per sacrificio per lo .

peccato: 53 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'of-

ferta d'Elisama, figliuolo d'Ammiud.

54 L'ottavo giorno, Gamliel, filiuolo di Pedasur, capo de' figliuoli di Manasse, offerse la sua offerta: 55 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica :

56 Un turibolo d'oro, di dieci sicli, pien di profumo: 57 Un giovenco, un montone,

un' agnello d'un' anno, per olocausto:

58 Un becco, per sacrificio per lo peccato:

59 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta di Gamliel, figliuolo di Pedasur.

60 Il nono giorno, Abidan, fi-gliuolo di Ghidoni, capo de' figliuoli di Beniamin, offerse la sua offerta: 61 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pieni

di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica: 62 Un turibolo d'oro, di dieci sicli,

pien di profumo:

63 Un giovenco, un montone, un agnello d'un anno, per olocausto: 64 Un becco, per sacrificio per lo

peccato:

65 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'otferta d'Abidan, figliuolo di Ghidoni.

## NUMERI. VII. VIII.

66 lì decimo giorno, Ahieser, fi-giuolo d'Ammisaddai, capo de' figiuoli di Dan, offerse la sua offerta: 67 Che fu, Un piattel d'argento, di pero di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica :

68 Un turibolo d'oro, di dieci sicli, pien di profumo:

© Un giovenco, un montone, un agnello d'un anno, per olocaustò :

70 Un becco, per sacrificio per lo peccato:

71 E per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta d'Ahiezer, figliuolo d'Ammisaddai.

72 L'undecimo giorno, Paghiel figliuolo d'Ocran, capo de' figliuoli d'Aser, offerse la sua offerta :

73 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta *sicli* : un nappo d'argento, di settanta sicli, a sicio di Santuario: amendue pieni ii for di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica :

74 Un turibolo d'oro, di dieci sick,

pien di profumo :

i Un giovenco, un montone, ul'agnello d'un' anno, per olocausto:

ሽ Un becco, per sacrificio per lo peccato:

F. per sacrificio da render grane, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un anno. Questa fu l'offerta di Pagliel, agliuolo d'Ocran.

78 Il duodecimo giorno, Ahira, riliuolo d'Enan, capo de figliuoli de Neftali, offerse la sua offerta :

79 Che fu, Un piattel d'argento, eso di centrenta sicli : un nappo dargento, di settanta sicli, a s u Santuario: amendue pieni di for di farina, stemperata con olio, ler offerta di panatica : 3) Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profumo:

Il Un giovenco, un montone, un' ariello d'un' anno, per olocausto : ₩ Un becco, per sacrificio per lo

& E, per sacrificio da render grate, un par di buoi, cinque monii, cinque becchi, e cinque amelli d'un' anno. Questa fu l'oferta d'Ahira, figliuolo d'Enan.

il Questa fu l'offerta della Dedi-caione dell' Altare, nel giorno deso fu unto, futta da Capi d'i-tal: ciet, dodici piattelli d'ar-anto, dodici nappi d'argento, do-

dici turiboli d'oro. 85 Ciascun piattello d'argento era di peso di centrenta sicli, e ciascun nappo di settanta : tutto l'argento di que' vasellamenti era di dumila quattrocento sicil, a siclo di Santuario.

86 Ciascuno di que' dodici turiboli d'oro, pieni di profumo, *era* di dieci sicli, a siclo di Santuario: tutto l'oro di que' turiboli era cenventi sicli.

87 Tutti i buoi per olocausto erano dodici giovenchi : con dodici montoni, e dodici agnelli d'un'anno, e le loro offerte di panatica : v'erano anche dodici becchi, per sacri-

ficio per lo peccato. 88 E tutti i buoi del sacrificio da render grazie erano ventiquattro giovenchi: con sessanta montoni, sessanta becchi, e sessant'agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta della Dedicazione dell' Altare, dopo che fu unto.

89 Or da indi innanzi, quando Moisè entrava nel Tabernacolo della convenenza, per parlar col Signore, egli udiva la voce che parlava a lui, d'in sul Coperchio ch' e-Testimora sopra l'Arca della nianza, di mezzo de' due Cherubini :

ed egli parlava a lui.

CAP. VIII.

L Signore parlò ancora a Moisè : dicendo.

2 Parla ad Aaron, edigli, Quando tu accenderai le lampane, porgano le sette lampane il lume verso la parte anteriore del Candelliere.

3 Ed Aaron fece così: ed accese le lampane per maniera che porgevano il lume verso la parte anteriore del Candelliere: come il Signore avea comandato a Moisè.

4 Or tale era il lavoro del Candelllere: egli *era tutto* d'oro tirato al martello, così 'l suo gambo, come le sue bocce. Moisè l'avea fatto secondo la forma che'l Signore gli avea mostrata.

5 Il Signore parlò ancora a Moisè: dicendo.

6 Prendi i Leviti d'infra i figliuoli

d'Israel, e purificagli. 7 E fa' loro così per purificargli: spruzzagli d'acqua di purgamento: e facciano passare il rasolo sopra tutta la lor carne, e lavino i lor vestimenti, e purifichinsi.

8 Poi prendano un giovenco con la sua offerta di panatica, *che sia* fior di farina, stemperata con olio: e tu piglia un' altro giovenco per sacrificio per lo peccato.

9 E fa' appressare i Leviti davanti al Tabernacolo della convenenza, ed aduma tutta la raunanza de' fi- [ gliuoli d'Israel.

10 E quando tu avrai fatti appressare i Leviti davanti al Signore, posino i figiluoli d'Israel le lor mani sopra i Leviti.

11 E presenti Aaron i Leviti davanti al Signore, per offerta dime-nata da parte de' figliuoli d'Israel : e sieno per esercitare il ministerio

del Signore.

12 Poi posino i Leviti le lor mani sopra la testa di que' giovenchi : e tu sacrificane l'uno per sacrificio per lo peccato, e l'altro per olo-

causto, al Signore, per far purga-mento per il Leviti. 13 E la stare in piè i Leviti da-vanti ad Aaron, e davanti a suoi figliuoli, ed offeriscigli per offerta

al Signore. 14 E separa i Leviti d'infra i fi-gliuoli d'Israel, e sieno i Leviti

miei. 15 E dopo questo, vengano i Le viti, per esercitare il ministerio nel Tabernacolo della convenenza. Così gli purificheral, e gli offeriral per offerta.

16 Conciosiacosachè del tutto mi sieno appropriati d'infra i figliuoli d'Israel : io me gli ho presi in luogo di tutti quelli ch'aprono la matrice, d'ogni primogenito di cia-scuno de figliuoli d'Israel.

17 Perciochè ogni primogenito de' figliuoli d'Israel, così degli uomini, come delle bestie, è mio : io me gli consagrai nel giorno ch'io percossi tutti i primogeniti nel paese d'Egitto.

18 Ed ho presi i Leviti in luogo di tutti i primogeniti de' figliuoli d'I-

srael 19 Ed ho dati in dono ad Aaron. ed a' suoi figliuoli, i Leviti, d'infra i figliuoli d'Israel, per fare il mini-sterio de figliuoli d'Israel, nel Ta-bernacolo della convenenza : e per fare il purgamento de' figliuoli d'Israel: acloche non vi sia piaga fra' figliuoli d'Israel, se talora s'acero al Santuario.

20 E Moisè, ed Aaron, e tutta la raunanza de figliuoli d'Israel, fecero a' Leviti, interamente come il Signore avea comandato a Moisè,

intorno a loro.

21 Ed i Leviti si purificarono, e lavarono i lor vestimenti. Ed Aaron gli presentò per offerta davanti al Signore, e fece purgamento per

loro, per purificargli. 22 E, dopo questo, i Leviti ven-nero per esercitare il lor ministerio

nel Tabernacolo della convenenza, davanti ad Aaron, ed a' suoi figliuoli. E si fece inverso i Leviti,

come il Signore avea comandato a

Meisè, intorno a loro. 23 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè: dicendo.

24 Quest' è quello ch'appartiene al carico de' Leviti. I Leviti, dall'otà di venticinque anni in su, entrino in ufficio nel ministerio del Tabernacolo della convenenza. 25 Ma da cinquant' anni in su ritraggansi dall' esercizio dell' uf-

ficio, e non servano più.

26 Ben potrà un tale servire s' suoi fratelli nel Tabernacolo della convenenza, a far la lor fazione, ma non faccia più il servigio. Fa' così a' Leviti nelle lor fazioni.

CAP. IX.

L Signore parlò ancora a Moisè, nel diserto di Sinai, nel primo mese dell' anno secondo da che i figliuoli d'Israel furono usciti del

paese d'Egitto : dicendo, 2 Facciano i figliuoli d'Israel la

Pasqua, nella sua stagione.

3 Fatela nella sua stagione, nel
quartodeclimo giorno di questo
messe, fra due vespri: fatela secondo tutti i suoi statuti, e secondo tutti i suoi ordini.

4 E Moisè parlò a' figliuoli d'I-srael, aciochè facessero la Pasqua.

5 Ed essi fecero la Pasqua nel quartodecimo giorno del mese, fra' due vespri, nel diserto di Sinai. I figliuoli d'Israel fecen interamente come il Signore avea comandato a Moisè.

6 Or vi furono alcuni uomini, i quali, essendo immondi per una persona morta, non poterono far la Pasqua in quel giorno : laonde si presentarono davanti a Moisè, e davanti ad Aaron, in quel giorno

stesso:

7 E dissero loro, Noi siamo immondi per una persona morta: perchè saremmo noi divietati d'of-ferir l'offerta al Signore nella sua stagione, fra' figliuoli d'Israel ! 8 E Moisè disse loro, Statevene:

ed io udirò ciò che'l Signore comanderà intorno a voi.

9 E'i Signore parlò a Moisè: di-

cendo, 10 Paria a' figliuoli d'Israel : dicendo, Quando alcun di voi, o delle vostre generazioni, sara immondo per una persona morta, overo eard in viaggio lontano: non lasci però di far la Pasqua al

Signore. 11 Facciania nel quartodecimo giorno del secondo mese, fra' due vespri: manginia con azzimi, e con lattughe salvatiche.

2 Non lascinne nulla di resto

finoalla mattina: e non ne rompa- | dato per Moise, attendevano alle no osso alcuno : faccianla secondo tutti gli statuti della Pasqua.

13 Ma, se alcuno è netto, e non è in viaggio, e pur si rimane di far la Pasqua: sia una tal persona ricisa da'suoi popoli: porti quell'uomo il suo peccato: perciochè non ha offerta nella sua stagione l'of-

ferta del Signore. 14 E quando alcuno straniere, dimorando con voi, farà la Pasqua del Signore, facciala secondo gli statuti, e gli ordini d'essa : siavi un medesimo statuto fra vol, così

per lo forestiere, come per colui che è natio del paese.

15 Or nei giorno che l Tabernacolo furimato, la nuvola coperse il Tabernacolo, disopra'l Padiglione della Testimonia nza : ed in su la sera era sopra'l Tabernacolo in apparenza di fuoco, fino alla mat-

tina. 16 Così era del continuo: la nuvola lo copriva di giorno: notte v'era un' apparenza di fuoco. 17 E, secondo che la nuvola s'al-

ava din sul Tabernacolo, i figliuoli d'Israel caminavano appresso: e dove la nuvola stanziava, quivi s'accampa vano i figliuoli d'I-:Facil

18 Al comandamento del Signore iglinoli d'Israel si movevano, ed diren al comandamento del Simore s'accampavano: e stavano ecampati tutto l' tempo che la nurela stanziava sopra l' Taber-Dacolo.

19 E quando la nuvola continua-<sup>73</sup> a star per molti giorni in sul Tabernacolo, allora i figliuoli d'Itrael attendevano alle fazioni del <sup>trvigio</sup> del Signore, e non si par-

t:vano.

30 0 fosse che la nuvola stesse jochi di in sul Tabernacolo, al comandamento del Signore s'accamavano, ed altrest al comandameni del Signore si movevano.

of osse che la nuvola vi stesse calla sera fino alla mattina, e poi drasse in su la mattina, essi si "overano: o fosse che, statavi un dorno, ed una notte, poi s'alzasse, mi parimente si movevano.

Per quanto tempo la nuvola continuava stanziare in sul bimacolo, o fossero due dì, od un hese, od un' anno, tanto se ne sta no i figliuoli d'Israel accampati, ton si movevano: poi, quando a novevano.

Il Al comandamento del Signore acampavano, ed al comanda-lento del Signore si movevano: ≪al comandamento del Signore,

fazioni del servigio del Signore.

CAP. X. L Signore parlò ancora a Moisè

dicendo, 2 Fatti due trombe d'argento, di lavoro tirato al martello, e servi-

tene per adunar la raunanza, e per far movere i campi.

3 E quando si sônerà con amendue, adunisi tutta la raunanza appresso di te, all' entrata del Taber-

nacolo della convenenza. 4 E quando si sonera con una solamente, aduninsi appresso di te

i principali, i capi delle migliais d'Israel.

5 E quando voi sonerete con suono squillante, movansi i cam-

pi posti verso'l Levante. 6 E quando voi sonerete con suono squillante la seconda volta. movansi i campi posti verso'l Mez-Sonisi con suono squillante ogni volta che i campi doveranno

moversi. 7 Ma, quando voi adunerete la

raunanza, sonate, ma non con

suono squillante. 8 E sonino i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, con quelle trombe: ed usatele per istatuto perpetuo, per le vostre generazioni

9 E quando nel vostro paese voi entrerete in battaglia contr' al ne-mico che v'assalirà, allora sonate con le trombe, con suono squillante, ed e' sovverrà di voi al Si-

gnore Iddio vostro: e sarete salvati da' vostri nemici.

10 Parimente a' giorni delle vostre allegrezze, e nelle vostre feste solenni, e nelle vostre calendi, sonate con le trombe, offerendo i vostri olocausti, ed i vostri sacrificij da render grazie: ed esse vi saranno per ricordanza nel co-spetto dell' Iddio vostro. Io sono il Signore Iddio vostro.

11 Or nell' anno secondo, nel secondo mese, nel ventesimo giorno del mese, avvenne che la nuvola s'alzò d'in sul Tabernacolo della

Testimonianza.

12 Ed i figliuoli d'Israel si mossero, secondo l'ordine delle lor mosse, dal diserto di Sinai : e la nuvola stanziò nel diserto di Paran.

13 Così si mossero la prima volta. secondo che'l Signore avea coman-

dato per Moisè

14 E la bandiera del campo de' figliuoli di Giuda si mosse la primiera, distinta per le sue schiere : essendo Naasson, figliuolo d'Amminadab, capo dell' esercito de' figliuoli di Giuda ·

#### NUMERI, X. XI.

gliuoli d'Issacar : 16 Ed Eliab, figliuolo d'Helon, capo dell'esercito della tribù de' fi-

capo deli esercito della tribu de I-gliuoli di Zabulon. 17 E, dopo che'l Tabernacolo fu posto giù, i figliuoli di Gherson, ed i figliuoli di Merari, si mossero,

portando il Tabernacolo. 18 Appresso si mosse la bandiera

del campo di Ruben, distinto per le sue schiere ; essendo Elisur, figliuolo di Sedeur, capo dell' eser-

cito di Ruben : 19 E Selumiel, figliuolo di Surisaddai, capo dell' esercito della tribù de' figliuoli di Simeon:

20 Ed Eliasaf, figliuolo di Detiel, capo dell' esercito della tribù de' figliuoli di Gad.

21 Poi si mossero i Chehatiti, che portavano il Santuario : e mentre essi arrivavano, gli altri rizzavano

il Tabernacolo. 22 Appresso si mosse la bandiera del campo de' figliuoli d'Efraim, distinto per le sue schiere: essendo Elisama, figliuolo d'Ammiud, capo dell'esercito de' figliuoli d'Efraim : 23 E Gamliel, figliuolo di Pedasur, capo dell' esercito della tribù de' figliuoli di Manasse :

24 Ed Abidan, figliuolo di Ghido-

ni, capo dell' esercito della tribù de' figliuoli di Beniamin.

25 Appresso si mosse la bandiera del campo de figliuoli di Dan, distinto per le sue schiere: facendo retroguardia a tutti i campi: es-sendo Ahiezer, figliuolo d'Ammi-saddai, capo dell' esercito di Dan: 26 E Paghiel, figliuolo d'Ocran, capo dell' esercito della tribù de' fi-

gliuoli d'Aser : 27 Ed Ahira, figliuolo d'Enan, capo dell' esercito della tribù de' fi-

gliuoli di Neftali.

28 Queste erano le mosse de' fi-gliuoli d'Israel, distinti per le loro schiere, quando si movevano. 29 Or Moise disse ad Hobab, fi-

gliuolo di Retiel, Madianita, suo suocero, Noi ci partiamo per an-dare al luogo del quale il Signore ha detto, lo vel darò: vieni con noi, e noi ti faremo del bene: conciosiacosachè'l Signore abbia pro-messo del bene ad Israel.

30 Ed egli gli disse, Io non v'andrò: anzi me n'andrò al mio paese,

ed al mio parentado.

31 Ma Moise gli disse, Deh, non lasciarci : perciochè, conoscendo tu i luoghi dove noi abbiamo da accamparci nel diserto, tu ci servirai d'occhi.

32 E se tu vieni con noi, quando 136

15 E Natanael figliuolo di Suar, sarà avvenuto quel bene che'l Si-capo dell' esercito della tribù de' fi- gnore ci vuol fare, noi ti faremo gnore ci vuol fare, noi ti faremo del bene.

33 Così si partirono dal Monte del Signore: e fecero il camino di tre giornate, andando l'Arca del Patto del Signore davanti a loro tre giornate, per investigar loro un luogo di riposo. 34 E quando si movevano dal

luogo ove erano stati accampati, la nuvola del Signore era sopra

loro, di giorno. 35 E, quando l'Arca si moveva. Moisè diceva, Levati su, o Si gnore, e sieno dispersi i tuoi nemici : e quelli che t'odiano fuggiranno per la tua presenza.

36 E, quando ella si posava, diceva, O Signore riconduci le decine delle migliaia delle schiere d'Israel.

CAP. XI.

Ril popolo mostrò di lamentarsi agli orecchi del Signore, come per disagio sofferto. E1 Signore l'udì, e l'ira sua s'accese, edil fuoco del Signore s'apprese fra esso, e consumò una delle estremità del campo.

2 E'l popolo sclamò a Moisè. E Moisè pregò il Signore, e'l fuoco

fu ammorzato. 3 E fu posto nome a quel luogo Tabera: perciochè il fuoco del Si-

gnore s'apprese quivi in essi. 4 Or la turba della gente accogliticcia, ch' era fra'l popolo, si mos se a concupiscenza : ed i figliuoli d'Israel anch'essi tornarono a piagnere: e dissero, Chi ci darà man-giar della carne?

5 E' ci ricorda del pesce che noi mangiavamo in Egitto per nulla, de' cocomeri, de' poponi, de' porri,

delle cipolle, e degli agli. 6 Là dove ora l'anima nostra ( arida: e non abbiamo nulla: noi non possiamo volger gli occhi sopra altro che sopra la Manna.

7 (Or la Manna era simile al seme di coriandolo en

mile al color delle perle.

8 E'l popolo si spandeva, e la raccoglieva: poi la macinava con le macine, o la pestava nel mortaio: e la cuoceva in pentole, o ne facea delle focacce: ed il sapor d'essa era come il sapor di pastello ollato. 9 E quando cadeva la rugiada in

sul campo di notte, sopra essa

cadea ancora la Manna)

10 E Moise intese che'l popolo piagneva per le sue famiglie, cia-scuno all' entrata del suo padiglione. E l'ira del Signore s'acceso gravemente. Ciò dispiacque eziandio a Moise.

11 Ed egi disse al Signore, Perchè | hai tu fatto questo male al tuo serviure? eperchè non ho io trovata grazia appo te, che tu m'abbi posto addosso il carico di tutto questo popolo ?

19 Ho io conceputo tutto questo popolo? I'ho io generato, perche tu mi dica ch'io lo porti in seno, come il balio porta il fanciullo che poppa, nel paese che tu hai giura-to a padri loro ?

13 Onde avrei io della carne, per darne a tatto questo popolo ? con-ciosiacomeh' egli mi pianga ap-presso: dicendo, Dacci mangiar della carne.

14 lo solo non posso regger tutto

questo popolo: percioche e troppo

grave per per me. 15 E se pur tu mi vuoi fare in cotesta maniera, uccidimi, ti prego, se ho trovata grazia appo te : e

non far ch'io vegga'l mio male. 16 El Signore disse a Moise, Adunami settant' uomini degli Amiani d'Israel, i quali tu conosci. essendo essi Anziani del popoio, e suoi rettori : e menagli al Tabernacolo della convenenza : e empariscano quivi teco.

17 Ed io scenderò, e parlerò quivi leco, e metterò da parte dello Spirito che è sopra te, e lo metterò npa loro: ed essi porteranno too il carico del popolo, e tu non

io porterai solo.

li Or di al popolo, Santificatevi emane, e voi mangerete della came: conciosiacosachè voi abtate pianto agti oreochi del Sipar della carne? certo noi sta ramo bene in Egitto. Il Signore alunque vi darà della carne, e voi

he mangerete. 19 Voi non ne mangerete sol un domo, nè due, nè cinque, nè

ieci, nè venti :

A) Ma fino ad un mese intiero, in the vesca per le nari, e che abbiate in abbominio: poiche voi Avete spressato il Signore che e nel memo di voi, ed avete pianto daranti a lul: dicendo, Perchè siamo writi d'Egitto?

E Moise disse, Questo popolo, ira quale lo sono, è di selcentomia nomini a piè: e tu hai detto, Io un loro della carne, ed essi ne amgeranno un mese intiero. Scanneransi loro pecore,

na, tantoche n'abbiano a suffidana? rauneransi loro tutti l Pacidel mare, tantochè n'abbiano quanto basti loro ?

E El Signore disse a Moise, I forme la mano del Signore rac-137

corciata? ora vedral se la mia parola t'avverrà, o no

24 E Moisè se n'uscì fuori, e rapportò al popolo le parole del Si-gnore: ed adunò settant' uomini degli Anziani del popolo, i quali fece stare in pie interno al Taber-

nacolo.

25 E'l Signore scese nella nuvola, e parlò a lui, e mise da parte dello Spirito, ch' era sopra luf, e lo mise sopra que' settant' uomini Anziani : ed avvenne che, quando lo Spirito si fu posato sopra loro, profetizzarono, e da indi innanzi non restarono

26 Or due di quegli nomini erano rimasi nel campo: e'l nome dell'uno era Eldad, e'l nome dell' altro Medad: e lo Spirito si posò sopra loro. Or essi erano d'infra quelli ch'erano stati rassegnati: ma non erano usciti, per andare al Taber-

nacolo. E profetimarono dentro al

campo. 27 Ed un giovane corse, e rapportò la cosa a Moisè: dicendo, Eldad, e Medad, profetizzano dentro al campo.

28 Allora Iosuè, figliuolo di Nun, ch'avea servito a Moisè fin dalla sua giovanezza, fece motto a Moisè. e gli disse, Signor mio Moisè, di-

vietagli. 29 Ma Moisè gli disse, Sei tu geloso per me? anzi fosse pur tutto'l popolo del Signore profeta: ed avesse pure il Signore messo il suo

Spirito sopra loro.

30 Poi Moisè si ricolse nel campo insieme con gli Anziani d'Israel. 31 Ed un vento si levò, mosso dalSignore, e trasportò delle quaglie di verso'i mare, e le gittò in sul campo, d'intorno ad una giornata di camino di qua, ed una giornata di camino di la, intorno al campo: e n'era *l'altezza* presso che di due

cubiti in su la faccia della terra. 32 E'l popolo si levò, e tutto quel riorno, e tutta quella notte, e tutto'l di seguente, raccolse delle quaglie: chi ne raccolse il meno, ne raccolse dieci Homeri: poi se le distesero al largo intorno al campo. 33 Essi aveano ancora la carne

fra' denti, e non era ancora mancata, quando l'ira del Signore s'accese contr'al popolo: e'i Signore percosse il popolo d'una piaga

grandissima

34 E fu posto nome a quel luo Chibrot taava: percioche quivi furono seppelliti que' del popolo che s'erano mossi a concupiscenza.

35 Da Chibrot-taava il popolo parti, traendo in Haserot, e si fer-

mò in Haserot.

#### NUMERI, XII. XIII.

CAP. XII.

OR Maria, ed Asron, parlarono contra Moisè, per cagion della moglie Cusita ch' egli avea presa: percioché egli avea presa una moglie Cusita.

2 E dissero, Ha veramente il Signore parlato sol per Moisè? non ha egli eziandio parlato per noi? E'l Signore udi queste parole.

3 (Or quell' uomo Moisè era molto mansueto, più che altro uomo che

fosse in su la terra)

4 E'll Signore disse in quello stante a Moisè, ed ad Aaron, ed a Maria, Uscite tutti e tre, e venite al Tabernacolo della convenenza. Ed essi uscirono tutti e tre.

5 E'l Signore scese nella colonna della nuvola, esi fermò all'entrata del Tabernacolo: e chiamò Aaron, e Maria. Ed amendue andarono là.

6 El'Signore disse, Ascoltate ora le mie parole: Se v'è fra voi alcun profeta, io, il Signore, mi do a conoscere a lui in visione, o parlo a lui in sogno.

7 Ma non so così inverso'i mio servitore Moisè, il quale e fedele

in tutta la mia Casa.

8 lo parlo a bocca a bocca con lui, ed a veduta, e non con maniere oscure: ed egil vede la semblanza del Signore: perche dunque non avete voi temuto di pariar contr'al mio servitore, contr'a Moise? 9 E l'ira del Signore s'accese con-

tr'a loro, ed egli se n'andò. 10 E la nuvola si partì d'in su

10 E la nuvola si parti d'in sul Tabernacolo: ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come neve: ed Aaron riguardo Maria: ed ecco, era lebbrosa.

11 Ed Aaron disse a Molsè, Ahi, Signor mio: deh, non metterci peccato addosso: conclosiacosachè noi abbiamo follemente fatto, ed

abbiamo peccato.
12 Deh, non sia ella come un parto morto, la cui carne, quando egli esce del ventre di sua madre,

è già mezza consumata. 13 E Moisè gridò al Signore : di-

cendo, Deh, sanala ora, o Dio.
14 E'l Signore disea a Moise, Se
suo padre le avesse sputato nel
viso, non sarebbe ella tutta vergognosa per sette giorni : sia rinchiusa fuor del campo sette giorni : poi
sia raccolta.

15 Maria adunque fu rinchiusa fuor del campo sette giorni : e'i popolo non si mosse, in che Maria

non fu raccolta.

POI 'l popolo si parti d'Haserot, e s'accampò nel diserto di Paran.

2 E'l Signore parlò a Moisè: di-

oceano,

3 Manda degli uomini, che spiino
il paese di Canaan, il quale io done
a' figliuoli d'Israel: mandate un'
uomo per tribù de' lor padri: tuti
capi de' figliuoli d'Israel.

4 Moise adunque mandò quegi uomini dal diserto di Paran, secon do'i comandamento del Signore: c tutti erano capi de' figliuoli d'israel

5 E questi sono i nomi loro: Sammua, figliuolo di Zaccui, della tribi

di Ruben :
6 Safat, figliuolo d'Hori, della tribù di Simeon :

7 Caleb, figliuolo di Iefunne, delle tribù di Giuda:

8 Igheal, figliuolo di Iosef, della tribu d'Issacar:

9 Hosea, figiluolo di Nun, della tribù d'Efraim:

10 Paiti, figliuolo di Rafu, della tribù di Beniamin:

11 Gaddiel, figliuolo di Sodi, della tribù di Zabulon :

12 Gaddi, figliuolo di Susi, del l'altra tribù di Iosef, cioè, della tribù di Manasse:

13 Ammiel, figliuolo di Ghemalii, della tribù di Dan:

14 Setur, figliuolo di Micael, della tribù d'Aser:

15 Nabi, figliuolo di Vossi, della tribù di Nestali:

16 Gheuel, figliuolo di Machi, della tribù di Gad. 17 Questi sono i nomi degli uomi;

ni, che Moisè mandò per ispiare il paese: (or Moisè avea posto nome losuè, ad Hocea, figliuolo di Nun-18 Moisè adunque gli mandò a splare il paese di Canaan: e dise

loro, Andate di Qua, dal Mezioni, poi salite al monte.

19 E vedete qual sia quel paese,

19 E vedete qual sia quel paese, e qual sia il popolo ch'abita in esca se egii è forte, o debole: se egii è ii picclolo, od in gran numero. 20 E qual sia la terra, nella quale

egli abita, se ell' è buona, o cattiva: e quali siono le città, nelle quali egli abita, se abita in luoghi steccati, od in murati.

21 E qual sia il terreno, se è grasso, o magro: e se vi sono alberi, o no: e portatevi valentemente, e recate de frutti del parse. Or allora cre il tempo dell'uve orimatico.

ra era il tempo dell'uve primatico. 22 Essi adunque andarono, e spisrono il paese, dal diserto di Sinno a Rehob, all'entrata d'Hamat.

23 Poi salirono verso I Mescod, e vennero fino in Hebron, dove erno Ahiman, Sesai, e Talmai, nai da Anac. Or Hebron era stata edificata sette anni innansi a Som

138

### NUMERI, XIII. XIV.

M E gianti ano al Torrente d'Escol, tagliarono di là un tralcio con un grappolo d'uva, e lo portarono con una stanza a due : insieme con una stanga a due: insieme con delle melagrane, e de' fichl B per cagion di quel grappolo dura, che i figliuoli d'Israel ne

tagliarono, fu posto nome a quel luogo, Nahal-escol.

26 Ed in capo di quaranta giorni,

tornarono da spiare il paese. 27 Ed andarono a Moisè, ed ad Asron, ed a tutta la raunanza de figlinoli d'Israel, nel diserto di Paran, in Cades : ove essendo giunu rapportarono l'affare a loro, edatutta la raunanza, e mostrarono loro que' frutti del paese.

28 E raccontarono il lor viaggio a Moise, e dissero. Noi arrivammo nel pace, nel quale tu ci mandasti: e certo è un paese che stilla latte, e mele: ed ecco de' suoi

trutti.

2) Sol v'è questo, che'l popolo, ch'abita in esso, è potente, e le cità en molto forti, e grandi: ed anche v'abbiamo veduti i figliuoli d'Anac.

3) Gli Amalechiti abitano nella contrada Meridionale : gl'Hittel, i lebusei, e gli Amorrei, abitano nel monte: ed i Cananei abitano presso

u mare, e lungo i Giordano. A E Caleb racquetò il popolo inrerso Moisè: é disse, Andiamo pure in quel paese, e conquistiama: perciochè di certo noi lo soggio-

deno.

Maquegli uomini ch'erano andati con lui dissero, Egli non è in poter nostro di salir contra quel popolo: conciosiacosach' egli sia

Po potente per noi.

33 Ed infamarono il paese ch'a veano spiato appresso i figliuoli dismet: dicendo, Il paese, per lo qualesiam passati, per ispiarlo, e in paese che divora i suoi abitanti : tutto l popolo, che noi abbiamo teluto in esso, sono uomini alti, e Pandi

Noi v'abbiamo exiandio veani de' giganti, i figliuoli d'Anac, tela schiatta de' giganti : appetto quali ci pareva d'esser locuste: tali eziandio parevamo loro.

CAP. XIV.

ALLORA tutta la raunanza al-zò la voce, e diede di gran gria: el popolo pianse quella notte. L'Etutti i figliuoli d'Israel mor-Morarono contr' a Moisè, e con-M M Aaron : e tutta la raunanza loro, Fossimo pur morti nel e d'Egitto, o fossimo pur morin questo diserto

3 E perchè ci mena il Signore in quel paese, aciochè siamo morti per la spada, e sieno le nostre mogli, e le nostre famiglie, in preda ? non *sarebbe* egli meglio per noi di ritornarcene in Egitto?

4 E dissero l'uno all' altro, Costituiamoci un capo, e ritornia-

mocene in Egitto.

5 Allora Moisè, ed Aaron, si gittarono a terra sopra le lor facce, davanti a tutta la raunanza della comunanza de' figliuoli d'Israel.

6 E losuè, figliuolo di Nun; e Caleb, figliuolo di Iefunne, ch'era*no stat*i di quelli ch'aveano spiato il paese, si stracciarono i vesti-

menti.

7 E dissero a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, Il paese, per lo quale siamo passati, per ispiarlo, è un buonissimo paese. 8 Se'l Signore ci è favorevole,

egli c'introdurrà in quel paese, e cel darà : che è un paese stiliante

latte, e mele.

9 Sol non ribellatevi contr' al Signore, e non abbiate paura del popolo di quel paese: conciosiacosach'essi eieno nostro pane: la loro ombra s'è dipartita d'in su loro : e'l Signore e con noi: non abbiatene paura.

10 Ailora tutta la raunanza disse di lapidargli : ma la gloria del Simore apparve a tutti i figliuoli d'Israel, nel Tabernacolo della

convenenza.

11 E'l Signore disse a Moise, Infino a quando mi dispettera questo popolo? ed infino a quando non crederanno essi in me, per tutti i miracoli che io ho fatti nel mezzo

12 lo lo percuoterò di mortalità, e lo disperderò : ed lo ti farò divenire una nazione più grande, e più po-

tente di lui.

13 E Moisè disse al Signore, Ma gli Egizii l'udiranno : conciosiacosache tu abbi tratto fuori questo popolo del mezzo di loro, con la cua forza.

14 E diranno agli abitanti di questo paese, i quali hanno inteso che tu, Signore, sei nel mezzo di questo popolo, e che tu apparisci loro a vista d'occhio, e che la tua nuvola si ferma sopra loro, e che tu camini davanti a loro in colonna di nuvola di giorno, ed in colonna di fuoco di notte.

15 Se, dico, tu fai morir questo popolo, come un solo uomo, genti, ch'avranno intesa la tua fa-ma, diranno,

16 Perciochè il Signore non ha potuto fare entrar cotesto popolo

### NUMERI, XIV. XV.

nel paese, ch'egli avea lor giurato, egli gli ha ammazzati nel diserto.
17 Ora dunque, sia, ti prego, la potenza del Signore magnificata, o fa secondo che tu hai pariato: di-

Il II Signore è lento all'ira, e grande in benignità: egli perdona l'niquità. el misfatto: ma altresì non assolve punto il colpevole: anzifa punizione dell'iniquità de padri sopra i figliuoli, infino alla terag, ed alla quarta generazione.

19 Deh, perdona a questo popolo la sua iniquità, secondo la grandezza della tua benignità, e come tu gli hai perdonato dall' Egitto infine a cui

infino a qui.
20 E'l Signore disse, Io gli ho per-

donato, secondo la tua parola. 21 Ma pure, come io vivo, e come tutta la terra è ripiena della mia gloria:

22 Niuno di quegli uomini c'hanno veduta la mia gioria, ed i miei mie racoli chio ho fatti in Egitto, e nel diserto, e pur m'hanno tentato già dieci volte, e non hanno ubbidito alla mia voce:

23 Non vedra il paese, il quale ho giurato a' lor padri . niuno di quelli che m'hanno dispettato non lo

orhev.

Yeura. 24 Ma, quant'è a Caleb, mio servitore, perchè in lui è stato un' altro spirito, e m'ha seguitato appleno, lo l'introdurrò nel paese nel quale egli è andato, e la sua progenie lo possederà.

25 Or gli Amalechiti, ed i Cananei, abitano nella Valle, e però domane voltate faccia, e caminate verso'l diserto, traendo verso'l mar rosso. 26 Il Signore parlò ancora a

Moise, ed ad Aaron: dicendo, 27 Infino a quando sofferiro io questa malvagia raunanza, che mormora contr'a me i io ho uditi i mormorij de figliuoli d'Israel, co'ouali mormorano contr'a me.

28 Di' loro, Come io vivo, dice il Signore, lo vi farò come voi avete

parlato a' mici orecchi.

29 I vostri corpi caderanno morti in questo diserto: e quant' è a tutti gli annoversti d'infra voi, secondo tutto'i vostro numero, dall' età di vent' anni in su, ch'avete mormorato contr'a me:

30 Se voi entrate nel paese, del quale lo alzal la mano ch'io vi ci atanzieri: salvo Caleb, figliuolo di lefume: e Iosue, figliuolo di Nun.

31 Ma io ci farò entrare i vostri piccioli fanciulli, de quali voi avete detto che sarebbero in preda: ed essi conosceranno che cosa è il pacse, il qual voi avete sdegnato. 32 Ma di voi i corpi caderanno morti in questo diserto.

33 Ed i vostri figiluoli andranno pasturando nel diserto, per quarant' anni, e porteranno la pena delle vostre fornicazioni, fin che i vostri corpi morti sieno consumati nel diserto.

34 Voi porterete la pena delle vostre iniquità per quarant'anni, secondo'i numero de' quaranta giorni che siete stati a spiare il paese, un' anno per un giorno: e voi conoscerete come lo rompo le mis

promesse.

35 Io il Signore ho parlato. Se io
non fo questo a tutta questa mal-

vagia raunanza, che s'èconvenuis contr'a me: essi verranno meno in questo diserto, e vi morranno. 36 E quegli uomini che Moisavea mandati per ispiare il paese, i quali, essendo tornati, aveano fatta mormorar tutta la raunanza

ta mormorar tutta la raunana contr'a lui, infamando quel passe: 37 Quegli uomini, dico, ch'aveano sparao un cattivo grido di quel pacse, morirono di piaga, davanti

al Signore.

38 Ma Iosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Iefunne, restrono in vita, d'infra quelli ch'enno andati per ispiare il paese.

39 Or Moisè riferi quelle parole a tutti i figliuoli d'Israel : e'i popolo

ne fece un gran cordoglio.

40 E la mattina seguente si levarono, e salirono alla sommità del monte: dicendo, Eccoci: noi salire mo al luogo che'l Signore ha detto: percioche noi abbiamo peccato.

41 Ma Moisè disse, Perchè trapssate il comandamento del Signore?

ciò non prosperera.

42 Non salite: conclosiacosachè'i Signore non sia nel mezzo di voi: chu talora, se v'affrontate co' vostri nemici, non siate sconfiti.

43 Perchè colà davanti a voi sen gli Amalechiti, ed i Cananei, e voi sarete morti per la spada: perciochè voi vi siete rivolti di dietro si Signore: ed egli non sarà con voi-

44 Nondimeno essi s'attentarono temerariamente di salire alla sommità del monte: ma l'Arca del Patto del Signore, e Moisè, non si mossero di mezzo al campo.

45 E gli Amalechiti, ed Cananei, ch'abitavano in quel monte, scesero giù, e gli percossero, e gli ruppero, perseguendogli fino in Horma.

CAP. XV. POI 'l Signore parlò a Moisè dicendo,

2 Parla a' figliuoli d'Israel, e di'loro, Quando voi sarete entrati nel page, dove avete ad abitare, il

quale io vi do:

3 Earete alcun sacrificio da ardere al Signore, come olocausto, od olio sacrificio, per singolar voto, o per ispontanea volonta, o nelle votre feste solenni, per offerir souve odore, del grosso o del mi-nuto bestiame, al Signore :

4 Offeriaca colui che farà la sua offerta al Signore, un' offerta di panatica della decima parte d'un Efu di for di farina, stemperata con a quarta parte d'un' Hin d'olio ;

5 E la quarta parte d'un' Hin di vino perofferta da spandere. Quenoticirai per ciascuno olocausto, od aitre macrificio che sia d'un' agnello.

6 E se sa offerta di panatica per un montone, offeriscila di due decimi di for di farina, stemperata

col term d'un' Hin d'olio. TE per offerta da spandere, of-terisi I terno d'un' Hin di vino, in

odor soave al Signore. En tu offerisci al Signore un gioveneo per olocausto, o per altro scrifcio, per singolar voto, o per

acrisco da render grazie : 9 Offerisci, insieme col giovenco, un'offerta di panatica, di tre de-dini di flor di farina, stemperata

on a metà d'un' Hin d'olio. 10 E, per offerta da spandere, offrisci la metà d'un' Hin di vino: di tutto in offerta da ardere, di

toare odore al Signore. ll Facciasi così per ciascun bue, per daecun montone, e per ciavuna minuta bestia, pecora, o

Fate così per ciascuna di

ruelle bestie, secondo'l numero che he sucrificherete. L3 Chiunque è natio del paese ofarisca queste cose in questa ma-

nien, per presentare ones a signore. r presentare offerta da HE quando alcuno stranicre, the dimorera appresso di voi, o malunque altro sard fra voi, per vostre generazioni, furà offerta a artiere, di soave odore al Simore, faccia com come farete voi. li Savi un medesimo statuto per To, e per lo forestiere che dimora oa w, che siete della raunanza. sesto une statuto perpetuo r e vostre generazioni. ant al Signore il forestiere sarà

is Una medesima legge, ed una beletima ragione sara per voi, e le straniere che dimora con

17 li Signore parlò ancora a Moisè :

18 Parla a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Quando voi sarete entrati nel paese, dove io vi conduco:

19 Quando voi mangerete del pane del paese, offeritene un' offerta al

Signore.

20 Offerite una focaccia per offerta, delle primisie delle vostre paste: offeritela nella medesima maniera, come l'offerta dell' aia.

21 Date al Signore, per le vostre generazioni, un' offerta delle pri-

mizie delle vostre paste.

22 Or, quando voi avrete fallito per errore, e non avrete eseguiti tutti questi comandamenti, che'l Signore ha dati a Moisè :

23 Tutto quelfo che'l Signore v'ha comandato per Moisè, fin dal di ch'egli v'ha dati comandamenti per

le vostre generazioni :

24 Se l'errore è stato commesso per innavvertenza della raunanza, offerisca tutta la raunanza per olo-causto, in soave odore al Signore, un giovenco, con la sua offerta di panatica, e da spandere, secondo l'ordinazione : ed un becco per sa-

crificio per lo peccato. 25 E faccia il Sacerdote il purgamento per tutta la raunanza de figliuoli d'Israel, e sarà ioro perdonato: perciochè è errore, ed essi hanno addotta davanti al Signore la loro offerta da ardere al Signore, e'l sacrificio per lo peccato, per l'er-

ror loro. 26 Così sarà perdonato a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, e parimente a' forestieri che dimore-

ranno fra loro: perciochè tutto'l
popolo ha parte in quell' errore.

27 Ma se una sola persona ha
peccato per errore, offerisca una
capra d'un' anno, per lo peccato.

28 E faccia il sucerdote il purgamento per quella persona ch'avrà peccato per errore, peccando per errore nel cospetto del Signore: e quando'l sacerdote avrà fatto purgamento per essa, le sarà perdonato.

29 Siavi una medesima legge per chiunque avrà fatto *alcuna cosa* er errore, *così se sarà* de' figliuoli d'Israel, natio del paese, come se sard forestiere, che dimori fra loro. 30 Ma la persona, così I natio del paese, come il forestiere, che fara alcun' atto a mano alzata, oltraggia il Signore: e però sia una cotal persona ricisa d'infra'i suo popolo.

31 Conclosiacosach'abbia sprezza-ta la parola del Signore, ed abbia rotto il suo comandamento, del tutto sia quella persona ricisa: sia la sua iniquità sopra essa.

32 Or, essendo i figliuoli d'Israel

e vol

nei diserto, trovarono un' uomo | sè : egli farà accostare a sè chi egli che ricoglieva delle legne in giorno di Sabato.

33 E coloro che lo trovarono cogliendo delle legne lo menarono a Moisè, ed ad Aaron, ed a tutta la raunanza.

34 E lo misero in prigione: perclochè non era stato dichiarato ciò

che se gli avesse a fare. 35 E'l Signore disse a Moisè, Del tutto sia quell' uomo fatto morire: lapidilo tutta la raunanza fuor del

campo.

36 E tutta la raunanza lo menò fuor del campo, e lo lapidò, si ch'egli morì: come il Signore avea comandato a Moise.

37 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè: dicendo,

38 Parla a figliuoli d'Israel, e di loro, che si facciano delle fimbrie a' lembi delle lor veste, per le lor generazioni: e mettano sopra quelle fimbrie de' lor lembi un cor-

done di violato.

39 Ed abbiate quel cordone in su le fimbrie, aciochè, quando lo riguarderete, voi vi ricordiate di tutti i comandamenti del Signore, e gli mettiate in opera, e non an-diate guatando dietro al vostro cuore, ed agli occhi vostri, dietro a' quali solete andar fornicando.

40 Aciochè vi ricordiate di mettere in opera tutti i miei comanda-menti, e siate santi all' Iddio vostro.

41 Io sono il Signore Iddio vostro, che v'ho tratti fuor del paese d'E-gitto, per esservi Dio. Io sono il Signore Iddio vostro.

CAP. XVI.

OR Core, figliuolo d'Ishar, fi-gliuolo di Chehat, figliuolo di Levi: e Datan, ed Abiram, figliuoli d'Eliab: ed On, figliuolo di Pelet, avendo presi degli altri seco:

2 Si levarono in presenza di Moisè, con dugencinquant' uomini de' figliuoli d'Israel, ch'erano de' principali della raunanza, che ai solevano chiamare alla raunata del popolo, uomini di nome.

3 Ed, adunatisi contr'a Moisè, e contr' ad Aaron, disser loro, Bastivi : perciochè tutta la raunanza d santa, e'i Signore è nel messo di loro: perchè dunque v'innalgate sopra la raunanza del Signore?

4 Quando Moisè ebbe ciò inteso, egli si gittò a terra sopra la sua

faccia.

5 E parlo a Core, ed a tutto l suo seguito: dicendo, Domattina fara il Signore conoscere chi e suo, e chi e santo, e lo farà accostare a

avrà eletto. 6 Fate questo, Tu, Core, e tutti

voi che siete del suo seguito, prendete de' turiboll.

7 E domane mettete in essi del fuoco, e ponetevi su del profumo nel cospetto del Signore : e colui che'l Signore avrà eletto sarà il santo. Bastivi, figliuoli di Levi. 8 Moisè oltr'a ciò disse a Core,

Deh, ascoltate, figliuoli di Levi.

9 E egii troppo poco per voi, che l'Iddio d'Israel v'abbia appartati della raunansa d'Israel, per farvi accostare a sè, per fare il servigio del Tabernacolo del Signore, e per presentarvi davanti alla raunanza,

per fare il suo ministerio ?
10 E ch'egli abbia in effetto fatto accostar te, e tutti i tuoi fratelli. figliuoli di Levi, teco; che voi procacciate ancora il Sacerdozio?

11 Perciò, tu, e tutto'l tuo seguito, siete quelli che si son con venuti contr'al Signore: e che cosa è Aaron, che vol mormorate contr'a lui?

12 Moisè mandò ancora a chiamar Datan, ed Abiram, figliuoli d'Eliab : ma essi dissero, Noi non ci andremo.

13 E egti poca cosa che tu ci abbi tratti fuor d'un paese stillante lat-te, e mele, per farci morir nel diserto, che tu vogli eziandio assolutamente fare il principe sopra noi? 14 Ma, lasciamo che tu non ci abbia condotti in un paese stillante latte, e mele, avessici data almeno qualche possessione di campi, o di vigne: pensi tu d'abbacinar gli occhi di questi uomini? noi non ci

andremo. 15 Allora Moisè s'adirò forte: e disse al Signore, Non riguardare alla loro offerta: io non ho preso nulla di quel d'alcun di loro, non pure un'asino: e non ho offeso alcun di loro.

16 Poi Moisè disse a Core, Comparite domane, tu, e tutti quelli del tuo seguito, davanti al Signore: Aaron vi comparirà anch'esso.

17 E prenda ciascun di voi 1 suo turibolo, e mettavi del profumo, e rechi ciascuno il suo turibolo, davanti al Signore, che saranno dugencinquanta turiboli. Tu ancora, ed Aaron, abbiate ciascuno il suo turibolo.

18 Essi adunque presero ciascuno il suo turibolo, e postovi del fuoco, vi misero del profumo: e si fermarono all' entrata del Tabernacolo Il simigliante della convenenza. fecero ancora Moisè, ed Aaron.

19 E Core adunò tutta la raunanza contr'a loro, all' entrata del

### NUMERI, XVI.

la gioria del Signore apparve a tutta la raunansa.

30 El Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron: dicendo,

Il Separatevi di messo di questa ramena, ed in un momento io

gii consumero. 🗵 Maessi, gittatisi in terra sopra la faccia, dissero, O Dio, Dio degli spiriti d'ogni carne, quest' uomo

solo avendo peccato, t'adireresti tu contratutta la raunanza? 23 El Signore parlò a Moise: di-

24 Paris alla rannansa : dicendo, Ritractevi d'intorno a' padiglioni

di Core, di Datan, e d'Abiram. 25 E Mont si levò, ed andò a Datan, el al Abiram : e gli Anziani d'issei andarono dietro a lui.

35 Ed est parlò alla raunanza: diceado, leh, dipartitevi d'appres-so a' jadiglioni di cotesti malvagi nommi e non toccate cosa alcuna oro: che talora non periate per tutti i lor peccati.

7 Ed essi si dipartirono d'appresso a padiglioni di Core, di Da-tan, e d'Abiram, d'ogni intorno. Or Datas, ed Abiram, uscirono faori, e a fermarono all' entrata k lor padiglioni, con le lor mogli, er iginoli, e le lor famiglie. 28 l' Moisè disse, Da questo co-

nomete che'l Signore m'ha mandata per far tutte queste opere: recessaceach io non l'abbia futte inio senno.

2) & costoro muoiono nella mamera i tatti gli nomini, e son pu-come tutti gli altri uomini, il come non m'ha mandato.

3 Ma, se'l Signore crea una cosa tora, tal che la terra apra la sua lecca, egli tranghiottisca, insieme in titto quello ch'appartiene lo-i, a che scendano vivi nell'in-<sup>2700</sup>, voi conoscerete che questi mini hanno dispettato il Signore. Il d egli avvenne che, come se parole, la terra ch'era sotto oro si fende.

L' Li aperse la sua bocca, e gli "anghiotti, insieme con le lor case: Primente tutte le persone apprimenti a Core, e tutta la roba. I cesero vivi nell' inferno, "Sene con tutto quello ch'appar-'nes loro: e la terra gli coperse,

" esi perirono d'infra la rau-HE tutti gi Israeliti ch'erano ano a loro fuggirono al grido di perciochè dicevano, Che la

iona non ci tranghiottisca. 5 Ottra ciò un fuoco uscì d'ap-

Talemacolo della convenenza: e | presso al Signore, il qual consumò que'dugencinquant' uomini ch'offerivano il profumo.

36 Appresso il Signore parlò a

Moisè: dicendo,

37 Di' ad Eleazar, figliuolo del Sacerdote Aaron, che raccolga i turiboli di mezzo dell' arsione, spargendone via il fuoco: percio-chè sono sacri.

38 E de' turiboli di costoro c'han

no peccato contr'alle lor propie anime, facciansene delle piastre distese, da coprir l'Altare : perciochè essi gli hanno presentati da-vanti al Signore, e sono sacri: e sieno per segnale a' figliuoli d'Israel. 39 E'1 sacerdote Eleazar prese

que' turiboli di rame, i quali coloro ch'erano stati arsi aveano presentati: e furono distesi in piastre,

per coprir l'Altare.

40 Per ricordanza a' figliuoli d'israel: aciochè alcun' uomo straniere, che non è della progenie d'Aaron, non s'accosti per far profumo davanti al Signore: e non sia come Core, e come que' del suo seguito: siccome il Signore avea comandato ad Eleazar, per Moisè.

41 El giorno seguente tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel mor-morò contr'a Moisè, e contro ad Aaron: dicendo, Voi avete fatto morire il popolo del Signore. 42 Ed avvenne che, come la rau-

nanza s'adunava contr'a Moisè, e contr' ad Aaron, i figliuoli d'Israel riguardarono verso'i Tabernacolo della convenenza: ed ecco, la nuvola lo coperse, e la gloria del

Signore apparve.
43 E Moisè, ed Aaron, vennere davanti al Tabernacolo della con-

venenza 44 E'i Signore partò a Moisè: di-

45 Levatevi di mezzo di questa raunanza, ed io la consumerò in un momento. Ma essi si gittarono

a terra sopra le lor facce. 46 E Molsè disse ad Aaron, Pren-

di I turibolo, e mettivi del fuoco d'in su l'Altare, e ponvi del profumo, e va' prestamente alla rau-nanza, e fa purgamento per loro: perciochè una grave ira è proce-duta d'innanzi al Signore : la plaga è già cominciata.

47 Ed Aaron prese il turibolo, come Moisè avea detto, e corse in mezzo della raunanza: ed ecco, la piaga era già cominciata fra'i popolo: ed egli mise il profumo in sul turibolo, e fece purgamento

per lo popolo.
48 E si fermò fra i vivi ed i morti:

e la piaga fu arrestata.

NUMERI, XVII. XVIII.

49 Ed i morti per quella piaga furono quattordicimila settecento persone: oltr' a quelli ch' erano morti per lo fatto di Core.

50 E la piaga essendo arrestata, Aaron se ne ritornò a Moisè, all' entrata del Tabernacolo della convenenza.

CAP. XVII.

DOI 1 Signore parlò a Moisè :

Parla a' figliuoli d'Israel, e prendi da loro una verga per cia-scuna nazion paterna: dodici ver-ghe, da tutti i Capi delle lor nazioni paterne: e scrivi'l nome di ciascun d'essi sopra la sua verga. 3 E scrivi 'l nome d'Aaron sopra la verga di Levi: perciochè v'ha da essere una verga per clascun

Capo di nazion paterna. 4 Poi riponi quelle verghe nel Tabernacolo della convenenza, davanti alla Testimonianza, dove io

mi ritrovo con voi.

5 Ed avverrà che la verga di colui ch'io avrò eletto germogliera: e così acqueterò d'attorno a me i mormorij de' figliuoli d'Israel. co' quali mormorano contr'a voi.

6 Moisè adunque parlò a' figliuoli d'Israel: e tutti i lor Capi gli diedero una verga per ciascun Capo delle lor nazioni paterne, che furono dodici verghe: e la verga d'Aaron era per mezzo le lor ver ghe.

7 E Moisè ripose quelle verghe davanti al Signore, nel Tabernacolo della Testimonianza.

8 El giorno seguente, essendo Moisè entrato nel Tabernacolo della Testimonianza, ecco, la verga d'Aaron, *ch'era* per la nazion di Levi, era germogliata: ed avea messe gemme, e prodotti fiori, e maturate delle mandorle.

9 E Moisè trasse fuori tutte quelle verghe d'innanzi al Signore, e le reco a tutti i figliuoli d'Israel : i quali le videro, e ciascuno prese la

sua verga. 10 E'l Signore disse a Moisè, Riporta la verga d'Aaron davanti alla Testimonianza: aciochè sia guardata per segnale a' ribelli : e così fa' restar d'attorno a me i lor mormorij: che talora non muolano. 11 E Moisè fece così: come il Signore gli avea comandato, così

fece. 12 Ed i figliuoli d'Israel dissero : Moisè, Ecco, noi siam morti, noi siam perduti, noi tutti siam per-

13 Chiunque s'accosta al Tabernacolo del Signore muore: morremo noi tutti quanti?

CAP. XVIIL L'L Signore disse ad Aaron, T ed i tuoi figliuoli, e la cass tuo padre seco, porterete l'iniqui che si commetterà intorno al Sai tuario: e parimente, tu, ed i tu-figliuoli, porterete l'iniquità che commetterà nel vostro sacerdozio

2 Or fa' exiandio accostar teco tuoi fratelli, la tribù di Levi, che la tribù tua paterna, e sienti agiunti, e ti ministrino: ma tu, ed tuoi figliuoli teco, state da vanti a Tabernacolo della Testimoniana

3 E facciano essi la fazione che ti ordinerai loro, e la fazione di tu to'l Tabernacolo : ma non appres sinsi agli arredi del Santuario, n all'Altare: che talora non muoian essi, e voi ancora.

4 Sienti adunque aggiunti, e fac della convenenza, in ogni suo se vigio: niuno straniere non s'acco stí a voi.

5 E voi fate la fazione del San tuario, e dell' Altare, aclochè no vi sia più ira contra figliuoli d'I arael. 6 E, quant' è a me, ecco. io ho presi i vostri fratelli, i Leviti, d'in-

fra i figliuoli d'Israel : essi vi son dati in dono da parte del Signore. per fare i servigi del Tabernacolo della convenenza.

7 Ma tu, ed i tuoi figliuoli tecci fate l'ufficio del vostro sacerdozio in tutte le cose che si deono far nell' Altare, e dentro della Cor tina, e fate il servigio : io vi dono il vostro sacerdozio per ministerio dato in dono in proprio : e per facciasi morir lo straniere che

s'accosterà. 8 Il Signore parlò ancora Aaron: dicendo, Ecco, io t'ho nate le mie offerte elevate, per ordinazione da osservarai : di tu le cose consagrate da' figliuoli srael, io dono quelle a te, ed a t figliuoli, per istatuto perpetuo, virtù dell' Unzione.

9 Questo sarà tuo delle cose s tissime, rimase del fuoco : tutte loro offerte delle loro oblazioni panatica, e di tutti i lor sacrifi per lo peccato, e di tutti i lor sac ficij per la colpa, che mi presen ranno per soddisfazione, che cose santissime, saranno tue,

de' tuoi figliuoli. 10 Mangiale in luogo santissim mangine ogni maschio: sienti sa santa

11 Questo ancora ela tuo: d l'offerte elevate di tutte le cose i i figliuoli d'Israel avranno pres tate in dono, e di tutte le loro

### NUMERI, XVIII, XIX.

ferte dimenate: io dono quelle a te, et a'tuoi figliuoli, ed alle tue figliuole, teco, per istatuto perpetuo: mangine chiunque sara netto in casa tua.

If lo ti dono parimente tutto'l for dell' olio, tutto'l fior del mosto, t del fumento, delle lor primizie, che presenteranno al Signore.

che presenteranno al Signore.
13 Sieno tuoi i primi frutti di tutto
cio che nascerà nella lor terra, i
quali esti presenteranno al Sigiore: mangine chiunque sarà
netto in casa tua.

14 Sia wa ogni cosa interdetta in

lsrael.

15 Sia tue tutto ciò ch' apre la
matrice, d'ogni carne che s'offerisce al Smore, così degli uomini
come delle bestie : ma del tutto
fa' che si riscatti 'l primogenito
dell' uomo: s'a parimente che si
riscatti l'arimogenito della bestia
rimonda.

16 E a riscattare i primogeniti degli somini che conviene riscattare, dall'età d'un mese, secondo la tua estimazione, che sard di conque sicil d'argento, a sicilo di Sutuario, che è di vent'oboli.

17 Ma non lasciar riscattare il primogenito della vacca, nel primogenito della vacca, nel primogenito della capra: sono cosa sacra: spandi 'l sangue loro sopra l'attare: e trucia il lor grasso, per ostra da ardere, in soave odore al Sanore.

li Esia la lor carne tua, come il petio dell'offerta dimenata, e come

spalla destra.

I dono a te, ed a' tuoi figliuoi, ed alle tue figliuole, teco, per istuto perpetuo, tutte l'offerte estatto perpetuo, tutte l'offerte isfaudi d'israel offeriranno al fanore. Quest' è una convenzion d'ate, perpetua davanti al Sisore, per te, e per la tua proreie, teco.

il Signore disse ancora ad lam, Tu non avrai alcuna erecia nella terra loro, e non avrai pere fra loro. Io son la tua parte, la tua ereditia fra' figliuoli d'I-

Il Li a figliuoli di Levi, ecco, io con inte le decime in Israel, per rediti, per ricompensa del lor trigio che fanno intorno al Takraecolo della convenenza.

E non accostinsi più i figliuoli figlia il Tabernacolo della con-

Ma facciano i Leviti " sersio del Tabernacolo della convelerra: ed essi porteranno la loro 145 iniquità: 'quest'è uno statuto perpetuo per le vostre generazioni) ed essi non possederanno alcuna possessione fra' figliuoli d'Israel.

24 Conciosiacossohio abbia data a' Leviti in eredita le decime, della quali i figliuoli d'Israel offeriranno offerta al Signore. Perciò ho detto di loro, che non posseggano alcuna eredita fra figliuoli d'Israel.

25 E'l Signore parlò oltra ciò a

Moisè : dicendo.

20 Parla ancora a' Leviti, e di' loro, Quando voi avrete ricevute da figluoli d'Israel le decime ch'io vi dono a prender da loro, per vostra eredità, offeritene ancora voi un' offerta al Signore, le decime delle decime.

27 E la vostra offerta vi sarà imputata, come grano, tolto dall' aia.

e mosto del tino.

28 Così ancora voi offerirete offerta al Signore di tutte le vostre decime, che riceverete da figliuoli d'Israel : e ne darete l'offerta del Signore al Sacerdote Aaron.

29 Offerite, di tutte le cose che vi saranno donate, l'offerta del Signore tutta intiera: offerite di tutto'i meglio di quelle cose la parte che n'ha da esser consagrata.

30 Di' loro ancora, Quando avrete offerto il meglio diquelle cose, egli sarà imputato a' Leviti, come ren-

dita d'ala, e rendita di tino.

31 Poi potrete mangiar quelle
cose in qualunque luogo, e voi, e le
vostre famiglie: perciochè son vostra mercede, in ricompensa del
vostro servigio intorno al Taber-

nacolo della convenenza 32 E quando avrete offerto il meglio di quelle cose, voi non porterete peccato per quelle, e non profamerete le cose consagrate da ri gliuoli d'Israel, e non morrete.

### CAP. XIX.

IL Signore parlò ancora a Moisè, ed ad Aaron : dicendo,

2 Quest' è uno statuto, e legge, che'l Signore ha data: dicendo, Di' a figliuoli d'Israel che t'adducano una giovenca rossa, intiera, senza difetto, la quale non abbia ancora portato giogo.

3 E datela al Sacerdote Eleazar, ed esso la meni fuor del campo, e la faccia scannare in sua presenza. 4 E prenda il Sacerdote Eleazar

del sangue d'essa col suo dito, e spruzzine verso la parte anteriore del Tabernacolo della convenenza sette volte.

5 Poi brucisi quella giovenca davanti agli occhi d'esso: brucisi la sua pelle, la sua carne, il suo san-

•

gue, insieme col suo sterco.

6 Poi prenda il Sacerdote del legno di cedro, dell' isopo, e dello scar-latto: e gitti quelle cose in mezzo del fuoco, nel quale si brucerà la giovenca

Appresso lavisi 'l Sacerdote i vestimenti, e le carni, con acqua: e poi rientri nel campo, e sia immon-do infino alla sera.

8 Parimente colui ch' avrà bruciata la giovenca lavisi i vestimenti, e le carni, con acqua: e sia immondo infino alla sera.

9 E raccolga un' uomo netto la cenere della giovenca, e ripongala fuor del campo, in un luogo netto : e sia quella cenere guardata per la raunanza de' figliuoli d'Israel, per farne l'acqua di purificazione: quell' è un sacrificio per lo peccato.

10 E lavisi colui ch' avrà raccolta la cenere della giovenca i vesa in cenere dena giovenca i ve-stimenti, e sia immondo infino al-la sera. E sia questo uno statuto perpetuo a figliuoli d'Israel, ed al forestiere che dimorerà fra loro.

11 Chi avrà tocco il corpo morto di qualunque persona sia immondo

per sette giorni. 12 Purifichisi al terzo giorno con quell' acqua, ed al settimo giorno sarà netto: ma s'egli non sarà pu-rificato al terzo giorno, nè anche

sarà netto al settimo.

13 Chiunque avrà tocco il corpo morto d'una persona che sia morta, e non si sara purificato: egli ha contaminato il Tabernacolo del Signore: perciò sia quella persona ricisa d'Israel : conclosiacosachè l'acqua di purificazione non sia stata sparsa sopra lui, egli sarà im-mondo: la sua immondizia rimarrà da indi innanzi in lui.

14 Quest'è la legge, quando un' no-mo sarà morto in un padiglione: chiunque entrerà nel padiglione, o vi sara dentro, sia immondo per

sette giorni. 15 Parimente sia immondo ogni vasello aperto, sopra'i quale non vi sarà coperchio ben commesso.

16 E chiunque per li campi avrà tocco alcuno ucciso con la spada, od un' uomo morto da se, od alcuno osso d'uomo, od alcuna sepoltura, immondo per sette giorni.

17 E per l'immondo prendasi della cenere del fuoco di quel sacrificio per lo peccato, e mettavisi su dell'acqua viva in un vaso.

18 Poi pigli un' uomo che sia netto dell' isopo, ed intingalo in quell' acqua, e spruzzine quel padiglione, e tutti que vaselli, e tutte le persone che vi saranno dentro : spruzzine parimente colui ch'avrà

tocco l'osso, o l'uomo ucciso, o l'uomo morto da se, o la sepoltura 19 Quell' uomo netto adunque spruzzi l'immondo, al terzo ed al settimo giorno : ed avendolo puri

ficato al settimo giorno, lavi colui i suoi vestimenti, e sè stesso, con

acqua : e sarà netto la sera 20 Ma, se alcuno, essendo immondo, non si purifica, sia quella persona ricisa di mezzo la raunanzconciosiacosach'abbia contaminate il Santuario del Signore: l'acqua di purificazione non è stata spara

sopra lui : egli è immondo. 21 E sia questo loro uno statuto perpetuo : e colui ch'avra spruzzta l'acqua di purificazione lavisi i vestimenti: è chi avrà toccata l'acqua di purificazione sia immon-

do infino alla sera.

22 Sia ancora immondo tutto quello che l'immondo avrà toco: e la persona ch' avrà tocco lui sia immonda infino alla sera.

CAP. XX.

OR essendo tutta la raunans de figliuoli d'Israel giuntati diserto di Sin, nel primo mese, il popolo si fermò in Cades: e quivi morì, e fu seppellita Maria.

2 Or non v'era acqua per la rannanza: laonde s'adunarono con-

tr'a Moisè, e contr' ad Aaron. 3 E'l popolo contese con Moisè, e disse, Ah, fossimo pur morti, quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore !

4 E perchè avete voi menata la raunanza del Signore in questo diserto, aciochè noi, ed il nostro be-

stiame, vi muoiamo

5 E perche ci avete tratti fuor d'Egitto, per menarci in questo cattivo luogo, che non è luogo di sementa, ne di fichi, ne di vigne, nè di melagrane: e non v'é pure acqua da bere ?

6 Allora Moisè, ed Aaron, se ne vennero d'appresso alla raunanza, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, e si gittarono in terra sopra le lor facce: e la gioria del Signore apparve loro.

7 El Signore parlò a Moisè: di-

cendo,

8 Piglia la verga : e tu, ed Aaron, tuo fratello, adunate la raunanza, e parlate a quel sasso, in presenza loro : ed esso dara la sua acqua, e tu farai loro uscir dell' acqua del sasso, e darai bere alla raunanza, ed al lor bestiame.

9 Moisè adunque prese la verga d'innanzi al Signore, come egli gli avea comandato.

10 E Moise, ed Aaron, aduna-

rono la raumanza davanti a quel ! sasso: edissero loro, Ascoltate ora, o ribelli: vi faremo noi uscir del-

l'acqua di questo sasso ? Il E Moise, alzata la mano, percosse il sasso con la sua verga due roite, ed e'n' uscì molt' acqua: e la raunanza, e'l suo bestiame, ne

Poi 'i Signore disse a Moisè, ed ad Aaron, Perciochè voi non m'avete creduto, per santificarmi in presenza de' rigliuoli d'Israel : perriò voi non introdurrete questa raunanta nei paese ch'io ho lor donato.

13 Quest' è l'acqua della contesa, della quale i figliuoli d'Israel contreero col Signore: ed egli fu san-

tificato fra loro.

14 Poi Moisè mandò di Cades amhascadori al re d'Edom, a dirgii, ton dice Israel, tuo fratello, sai tutti i travagli che ci sono av-

15 Come i nostri padri scesero in Egitto, e come noi siamo dimorati in Egitto lungo tempo, e come gli Egizj hanno trattato male noi, ed

nostri padri.
16 Onde avendo noi gridato al Simore, egli ha uditi i nostri gridi, dha mandato l'Angelo, e ci ha tritti fuor del paese d'Egitto. ""d in Cades, città che è allo

'remo de' tuoi confini.

l' Deh, lascia che passlamo per lo '11 paese: noi non passeremo per campi, nè per vigne, e non berre-3) alcun acqua di pozzo: noi mineremo per la strada reale, e ri rivolgeremo nè a destra, nè a viistra, fin che abbiamo passati '30i confini.

3 Ma l'Idumeo mandò loro a Non passate per lo mio paese, non esca incontro a voi a ma-

.ii) armata.

19 Ed i figliuoli d'Israel gli rispono, Noi camineremo per la strai publica: e, se noi, e'l nostro \*\*iame, beviamo della tua acqua, o te ne pagheremo il prezzo: sol a cosa ti chieggiamo, che pos-· 4mo passare col nostro seguito.

Ma egii disse, Voi non passe-E fidameo uscì incontro a to con molta gente, e con pome mano.

A L'Idumeo adunque ricusò di at ad Israel il passo per li suoi 'admi: laonde Israel si rivolse dal

"A Rese.
"L'intra la raunanza de' figliuodisrael, partitasi di Cades, perme al monte d'Hor.

Al Signore partò a Moisè, ed 147

a' confini del paese d'Edom: dicendo,

24 Aaron sarà raccolto a' suoi popoli: perciochè egli non entrera nel paese ch'io ho donato a figliuoli d'Israel: conciosiacosache voi siate stati ribelli al mio comanda-

mento all' acqua della contesa. 25 Prendi Aaron, ed Eleasar, suo figliuolo: e fagli salire in

monte d'Hor. 26 E spoglia Aaron de' suoi vestimenti, e vestine Eleazar, suo figliuolo : ed Aaron sara quivi rac-

colto, e morra. 27 E Moisè fece come il Signore gli avea comandato: ed essi salirono in sul monte d'Hor, alla vista.

di tutta la raunanza.

28 E Moisè spogliò Aaron de' suoi vestimenti, e gli fece vestire ad Eleazar, figliuolo d'esso : ed Aaron morì quivi in su la sommità del monte. Poi Moisè, ed Eleazar, cesero giù dal monte.

29 Ed avendo tutta la raunanza veduto ch' Aaron era trapas tutte le famiglie d'Israel lo pian-

sero per trenta giorni.

CAP. XXI.

R avendo il Cananeo, re d'Arad, ch'abitava verso'l Mezzodì, inteso ch' Israel se ne veniva per lo camino delle spie, combattè contr'ad Israel, e ne menò alcuni prigioni.

2 Allora Israel votò un voto al Signore : e disse, Se pur tu mi dai questo popolo nelle mani, io distruggerò le lor città nella ma-

niera dello'nterdetto.

3 E'l Signore esaudi la voce d'Israel, e gli diede nelle mani que Cananci : ed egli distrusse loro, e le lor città, nella maniera dello'nterdetto: perciò pose nome a quel luogo Horma. 4 Poi gl'Israeliti si partirono dal monte d'Hor, traendo verso'l mar

rosso, per circuire il paese d'Edom : e l'animo venne meno al popolo

per lo camino.

5 E'l popolo parlò contr'a Dio, e contr'a Moisè: dicendo, Perchè ci avete voi tratti fuor d'Egitto, aciochè muoiamo in questo diserto? conclosiacosachè non vi sia nè pane alcuno, nè acqua: e l'anima nostra è tutta svogliata di questo pane tanto leggiere.

6 Allora il Signore mandò contr'a popolo de' serpenti ardenti, i quali mordevano il popolo: onde molta

gente d'Israel morì.

7 E'l popolo venne a Moisè, se, Noi abbiamo peccato: conclosiacosachè abbiamo parlato con-

#### NUMERI, XXI. XXII.

tr'al Signore, e contr'a te : prega il | Signore che rimova d'addosso a | noi i serpenti. E Moisè pregò per

lo popolo. 8 E'l Signore disse a Moisè, Fatti un serpente ardente, e mettilo sopra un'antenna: ed avverrà che chiunque sarà morso, riguardando

quello, scampera.

9 E Moisè fece un serpente di rame, e lo mise sopra un' antenna: ed avveniva che, se un serpente avea morso alcuno, ed egli riguardava al serpente di rame,

egli scampava. 10 Poi i figliuoli d'Israel si mos-

sero, e s'accamparono in Obot. 11 E, partitisi d'Obot, s'accamparono a' Poggi d'Abarim, nel diserto ch'e dirimpetto al paese di Moab. dal Sol levante.

12 Poi si mossero di là, e s'accam-

parono nella Valle di Zered.

13 Poi si partirono di là, e s'ac-camparono lungo'i fiume d'Arnon, che ? nel diserto : il quale si sporge innanzi da' confini degli Amorrei : perciochè Arnon è il confine di Moab, fra Moab, e gli Amorrei.

14 (Perciò è detto nel Libro delle battaglie del Signore, Vaheb in Suf,

ed i fiumi d'Arnon.

15 E'l letto del fiume, che si volge là dove siede Ar. e tocca i confini

di Moab.)

16 E di là giunsero in Beer: (Quest' è il pozzo del quale il Signore disse a Moise, Aduna il popolo, ed io darò loro dell' acqua. 17 Allora Israel cantò questo can-

tico, Sali, o pozzo: cantategli. 18 Pozzo, che i principali hanno cavato: che i nobili d'infra'l popolo hanno tagliato nel sasso, col Legislatore, avendo in mano i lor toni.) Poi dal diserto giunsero

in Mattana

19 E da Mattana in Nahaliel, e da Nahaliel in Bamot.

20 E da Bamot nella Valle che è nel territorio di Moab, in capo di Pisga, e riguarda verso'l diserto. 21 Allora Israel mandò ambasciadori a Sihon, re degli Amorrei, a

dirgli, 22 Lascia ch'io passi per lo tuo paese: noi non ci rivolgeremo nè in campi, nè in vigne, e non berremo alcun acqua di pozzo: noi camineremo per la strada reale, fin che siamo passati i tuoi confini.

23 Ma Sihon non concedette ad Israel di passar per li suoi confini : anzi adunò tutta la sua gente, ed uscì fuori incontro ad Israel, nel diserto: e venne in Iaas, e combattè con Israel.

24 Ed Israel lo sconfisse, e h mise a fil di spada, e conquistò i uo paese, ch' era da Arnon fino a Iabboc, fino al paese de' figliuoli d'Ammon : perciochè la frontiera de' figliuoli d'Ammon era forte.

25 Ed Israel prese tutte le città ch'erano in quel paese, ed abito in tutte le città degli Amorrei : cioc, in Hesbon, ed in tutte le terre del

suo territorio. 26 Perciochè Hesbon era la città di Sihon, re degli Amorrei, il quale era stato il primo che avea guerreggiato contr' al re di Moab, e gli avea tolto tutto'l suo paese, fino all' Arnon.

27 Perciò dicono i poeti, Venite in Hesbon: sia riedificata, e risto-

rata la città di Sihon.

28 Perciochè un fuoco uscì già d'Hesbon, ed una fiamma della cità di Sihon, e consumò Ar di Mosb gli abitanti di Bamot-Arnon.

29 Guai a te, Moab! o popolo d Chemos, tu sei perito: esso ha dat i suol figliuoli ch'erano scampai, e le sue figliuole, in cattivita a s' bon, re degli Amorrel.

30 Ma noi gli abbiamo sconfitt. Hesbon è perito fino a Dibon: noi gli abbiamo distrutti fino a No-

fa, ch'arriva fino a Medeba. 31 Ed Israel abitò nel paese degli

Amorrei. 32 Poi Moisè mandò a spiare lazer : e gl' Israeliti presero le terre del suo territorio: e ne cacciarono

gli Amorrei che v'erano. 33 Poi voltatisi, salirono per lo camino di Basan: ed Og, re di Basan, usci incontro a loro, con tutta la sua gente, in battaglia, in E-

dres. 34 E'i Signore disse a Moise, No. temerlo: perciochè io t'ho dat nelle mani lui, e tutta la sua genti e'l suo paese: e fagli come tu la fatto a Sihon, re degli Amondi

ch' abitava in Hesbon. 35 Gl' Israeliti adunque perco sero lui, ed i suoi figliuoli, e tutta suo popolo: tal che non ne lasci rono alcuno in vita: e conquist

rono il suo paese.

## CAP. XXII.

Poli figliuoli d'Israel si mosser e s'accamparono nelle can pagne di Moab, di la dal Giordat di l'erico.

2 Or avendo Balac, figliuolo

Sippor, veduto tutto ciò ch'lare avea fatto agli Amorrei:

3 I Moabiti ebbero grande sp vento del popolo: perciochè era gran numero: tal che i Moabi

gliuoli d'Israel.

4 Perció i Moabiti dissero agli Anriani di Madian, Questa gente rodera ora tutto ciò ch'è d'intorno a noi, come il bue rode l'erba verde della campagna. Or Balac, figliuo-lo di Sippor, era re di Moab, in

5 Ed egli mandò ambasciadori a Balaam, figliuolo di Beor, in Petor, città posta in sul Fiume, ch'era la patria d'esso, per chiamarlo: dicendo, Ecco, un popolo è uscito d'Egitto: ecco, egli copre la faccia della terra, ed è stanziato dirim-

petto a me: 6 Ora dunque vieni, ti prego, e maladicimi questo popolo: perciochè egli è troppo potente per me: forse potrò fare in maniera che noi lo sconfiggeremo, e ch'io lo scaccerò dal paese : perciochè io so che chi tu benedici è benedetto, e mala-

detto chi tu maladici. 7 E gli Anziani di Moab, e gli Anziani di Madian, andarono, avendo in mano gi indovinamenti. E, giunti a Balaam, gli rapportarono

le parole di Balac. 8 Ed egli disse loro, State quì questa notte: e poi lo vi renderò rasposta, secondo che'l Signore avia parlato. Ed i principali di

Mondimorarono con Balaam. 9 Ed Iddio venne a Balaam, e fi disse, Chi son cotesti uomini

che sono appresso di te? 10 E Baham disse a Dio, Balac, agiinolo di Sippor, re di Moab, ha mandato a dirmi,

ll Ecco un popolo, ch'è uscito Egitto, ed ha coperta la faccia della terra: or vieni, e maladicilomi: forse potrò combattere con

lni, e lo scaccerò. 19 Ed Iddio disse a Balaam, Non andar con loro: non maladire quel popoio: conciosiacosach'egli sia

- 13 E la mattina seguente, Balaam a levò, e disse a que principi di Balac, Andatevene al vostro paee: perciochè il Signore ha rifiutato di concedermi ch'io vada con
- 14 Ed i principi di Moab si leva-<sup>1000</sup>, e vennero a Balac: e gli tero, Balaam ha ricusato di venir on not.

is E Balac vi mandò di nuovo chi principi, in maggior numero, e più onorati che que primi.

is Ed essi vennero a Balaam, e dissero, Cost dice Balac, figliuood Sippor, Deh, non ritenerti di venire a me :

17 Perciochè io del tutto ti farò 149

erano in angoscia per tema de' fi- i grande onore, e farò tutto quello che tu mi dirai: deh, vieni pure, e maladicimi questo popolo-

18 E Balsam rispose, e disse a' servitori di Balac, Avvegnachè Balac mi desse la sua casa piena d'argento, e d'oro, io non potrei trapassare il comandamento del Signore Iddio mio, per far cosa alcuna, picciola, o grande.

19 Tuttavia statevene, vi prego, qui ancora voi questa notte, ed io saprò ciò che'i Signore seguiterà a

dirmi. 20 Ed Iddio venne di notte a Balanm, e gli disse. Cotesti uomini sono eglino venuti per chiamarti?

levati, va' con loro: tuttavolta. fa' quello che io ti dirò. 21 Balaam adunque si levò la

mattina, e sellò la sua asina, ed

andò co' principi di Moab. 22 E l'ira di Dio s'accese, perciochè egli andava: e l'Angelo del Signore si presentò in su la strada, per contrariarlo. Or egli cavalcava la sua asina, ed avea seco due suoi fanti.

23 E l'asina vide l'Angelo del Signore che stava in su la strada, con la sua spada nuda in mano: e l'asina si rivolse dalla strada, ed andava per li campi. E Balaam percosse l'asina, per farla ritornar

nella strada. 24 E l'Angelo del Signore si fermò in un sentier di vigne, dove era una chiusura di muro secco di qua,

e di là. 25 E l'asina, veggendo l'Angelo del Signore, si strinse contr'al muro, e strigneva il piè di Balaam al muro : laonde egli da capo la per-

26 E l'Angelo del Signore passò di nuovo oltre, e si fermò in un luogo stretto, ove non v'era spazio da volgersi nè a destra, nè a sinistra.

27 E l'asina, avendo veduto l'Angelo del Signore, si coricò sotto Balaam: laonde l'ira di Balaam s'accese, e percosse l'asina col bastone.

28 Allora il Signore aperse la bocca all'asina : ed ella disse a Balaam . Che t'ho io fatto, che tu m'hai percossa già tre volte?

29 E Balaam disse all' asina. Io tho percossa, perchè tu m'hai beffato: avessi pure in mano una spada, ch'ora t'ucciderei.

30 E l'asina disse a Balaam, Non sono io la tua asina, che sempre hai cavalcata per addietro, fino a questo giorno i sono lo mai stata usota di farti così? Ed egli disse, No.

31 Allora il Signore aperse gli oc-chi a Balaam: ed egli vide l'An-

#### NUMERI, XXII. XXIII.

gelo del Signore, che stava in su la ; strada, avendo in mano la sua spada nuda. E *Balaam* si chinò, spada nuda. e si prostese in terra sopra la sua

faccia.

32 E l'Angelo del Signore gli disse, Perchè hai percossa la tua asina già tre volte? ecco, lo sono uscito fuori per contrastarti: perciochè questo viaggio non è dirittamente ordinato nel mio cospetto.

33 Ma l'asina m'ha veduto: e, veggendomi, s'è rivolta gia tre volte: forse s'è ella rivolta per tema di me : perciochè già avrei uc-

ciso te, e lei avrei lasciata vivere. 34 E Balaam disse all' Angelo del gnore, Io ho peccato: perciochè io non sapeva che tu mi stessi contra in questo viaggio: ma ora, se esso ti dispiace, io me ne ritornero.

35 E l'Angelo del Signore disse a Balaam, Va' pure con cotesti uomini: ma di sol ciò ch'io ti diro. E

Balaam andò co' principi di Balac. 36 E Balac, udito che Balaam veniva, andò ad incontrarlo in una città di Moab, che è in sul confine d'Arnon, il quale è all'estremità della frontiera del paese.

37 E Balac disse a Balaam, Non t'avea io mandato instantemente a chiamare? perchè non venivi tu a me ? non potref io pur farti onore?

38 E Balaam rispose a Balac, Ecco, lo son venuto a te : ora potrei io in alcuna maniera dir cosa al-cuna? ciò che'l Signore m'avrà messo in bocca, quello dirò.

39 E Balaam andò con Balac, e vennero in Chiriat-husot.

40 E Balac sacrificò buoi, e pecore, e ne mandò a Balaam, ed a' principi ch'erano con lui.

41 E la mattina seguente, Balac prese Balaam, e lo menò sopra gli alti luoghi di Baal : e di la gli mostro una estremità del popolo.

CAP. XXIII.

BALAAM disse a Balac, Edifi-Cami qui sette altari, ed apparecchiami qui sette giovenchi, e sette montoni.

2 E Balac fece come Balaam avea detto : e Balac, e Balaam, offersero un giovenco, ed un montone, sopra

scuno altare.

3 E Balaam disse a Balac, Fermati presso al tuo olocausto, ed io andro: forse mi si fara il Signore incontro, e ciò ch'egli m'avra fatto vedere, io tel rapporterò. Ed egli se n'andò sopra un' alta cima d'un monte.

4 Ed lddio si fece incontro a Balaam: e Balaam gli disse, Io ho ordinati sette altari, ed ho offerto un giovenco, ed un montone, sopra clascuno altare. 5 Allora il Signore mise la parola

in bocca a Balaam, e gli disse, Ritorna a Balac, e parla cost.

6 Egil adunque ritornò a Balac: ed ecco, egli si stava presso al suo olocausto, insieme con tutti i prin-

cipi di Moab.

7 Allora egli prese a proferire la sua sentenzia: e disse, Balac, re

di Moab, m'ha fatto condurre di Siria, dalle montagne d'Oriente: dicendo, Vieni, maladicimi Iacob: vieni pure, scongiura Israel.

8 Come lo maladirò io ? Iddio non l'ha maladetto: come lo acongiurerò io ? il Signore non l'ha scon-

giurato.

9 Quando io lo riguardo dalla sommità delle rupi, e lo miro d'in su i colli, ecco un popolo ch'abitera da parte, e non s'accontera fra l'altre nazioni.

10 Chi annovererà Iacob, che è come la polvere ? e chi fara il conto pur della quarta parte d'Israel? Muoia la mia persona della morte degli uomini diritti, e sia il mio

fine simile al suo.

11 Allora Balac disse a Balaam, Che m'hai tu fatto i o t'avea fatto venir per maladire i miei nemici:

ed ecco, tu gli hai pur benedetti. 12 Ed egli rispose, e disse, Non prenderei io guardia di dir ciò che'i Signore m'ha messo in bocca?

13 E Balac gli disse, Deh, vieni meco in un'altro luogo, onde tu lo vedrai: tu ne puoi di qui veder solamente una estremita, tu non lo puoi veder tutto: e maladiciloni di la.

14 E lo condusse al campo di Sofim, nella cima di Pisga: ed edificò sette altari, ed offerse un giovenco, ed un montone, sopra ciascuno altare.

15 E Balaam disse a Balac, Fermati quì presso al tuo olocausto, ed io me n'andrò cola allo scontro

16 E'l Signore si fece incontro a Balaam, e gli mise la parola in bocca: e gli disse, Ritorna a la-lac, e parla così. 17 Ed egli se ne venne a Balac:

ed egli se ne stava presso al suo olocausto, e con lui erano i prin-cipi di Moab. E Balac gli disse, Che ha detto il Signore i

18 Ed egli prese a proferir la sua sentenzia: e disse, Levati, Balac, ed ascolta: porgimi gli orecchi, figliuolo di S ppor.

19 Iddio non e un' uomo, ch'egli menta: nè un figliuol d'uomo, ch'egli si penta: avrà egli detta una cosa, e non la fara ? avrà egii par-

### NUMERI, XXIII. XXIV.

late, e non atterrà la sua parola f 20 Ecco. io ho ricevuta commession di benedire : e poi ch'egli ha benedetto, io non posso impedir la

sua benedizione.

21 Egli non iscorge iniquità in Iacob, e non vede perversità in Israel : il Signore Iddio suo è con lui, e fra esso v'è un grido di trion-

22 Iddio, che gli ha tratti fuor d'Egitto, è loro a guisa di forze di

liocorno.

23 Perciochè non v'e incantamento in Iacob, nè indovinamento in Iarael: infra un' anno, intorno a questo trappo, e' si dirà di Iacob, e

d'Israel, Quali cose ha fatto Iddio? 24 Ecco un popolo che si levera come un gran leone, e s'ergerà come un leone: egli non si coricherà, fin che non abbia divorata la preda, e bevuto il sangue degli

uccisi. 25 Allora Balac disse a Balaam, Non maladirlo, ma pure anche

non benedirlo.

26 E Balaam rispose, e disse a Balac, Non ti dissi io, ch'io farei tutto ciò che'l Signore direbbe ?

27 E Balac diese a Balaam, Deh, vieni, io ti menerò in un' altro luogo: forse piacerà a Dio che di la tu mel maladica.

28 Balac adunque menò Balaam in cima di Peor, che riguarda

verso'l diserto.

29 E Balaam disse a Balac, Edificami quì sette altari, ed apparecchiami qui sette giovenchi, e sette montoni.

30 E Balac fece come Balaam avea detto: ed offerse un giovenco, ed un montone, sopra ciascuno altare.

CAP. XXIV.

R Balaam, veggendo che piaceva al Signore di benedire Israel, non ando più, come l'altre volte, ad incontrare auguri: e

dirizzò la faccia verso'l diserto. 2 Ed, alzati gli occhi, vide Israel, stansiato a tribù a tribù. A lo Spirito di Dio fu sopra lui.

3 Ed egli prese a proferir la sua sentenzia: e disse, Cost dice Ba-lasm, agliuolo di Beor: cost dice l'uomo c'ha l'occhio chiuso.

Cost dice colui ch'ode le parole ti Dio, che vede la vision dell' On-nipotente, che cade a terra, ed a i gli occhi sono aperti.

¿ Quanto son belli i tuoi padigioni, o lacob! ed i tuoi taberna-

coli, o Israel!

6 Essi son distesi a guisa di valli : sono come orti presso ad un fiume, come cantali che'i Signore ha pian-151

tati, come cedri presso all' acque. 7 Egli versera dell' acqua delle sue secchie, e'l suo seme sarà fra acque copiose, e'l suo re sarà innalzato sopra Agag, e'l suo regno sara esaltato.

8 Iddio, che l'ha tratto fuor d'Eritto, gli sard a guisa di forze di liocorno: egli consumera le genti che gli saranno nemiche, e tritera loro l'ossa, e le trafiggerà con

R sue saette.

9 Quando egli si sarà chinato, e si sarà posto a giacere come un leone, e come un gran leone, lo desterà ? coloro che ti ben cono saranno benedetti, e coloro che ti maladicono saranno maladetti.

10 Allora l'ira di Balac s'accese contr'a Balaam: e, battendosi a palme, gli disse, Io t'ho chiamato per maladire i miei nemici: ed ecco, tu gli hai pur benedetti già

tre volte.

ll Ora dunque, fuggitene al tuo luogo: io avea detto che ti farei grande onore: ma ecco, il Signore t'ha divietato d'essere onorato.

12 E Balaam rispose a Balac, Ed io non avea io detto a' tuoi ambasciadori che tu mi mandasti,

13 Avvegnachè Balac mi desse piena la sua casa d'argento, e d'oro, lo non potrei trapassare il comandamento del Signore, per far cosa alcuna, buona o malvagia, di mio senno : ciò che'l Signore m'avrà detto, quelle dirò?

14 Ora dunque, io me ne vo al mio popolo: vieni, io ti consiglierò: ciò che questo popolo fara al

tuo popolo sarà negli ultimi tempi. 15 Allora egli prese a proferir la sua sentenzia : e disse, Così dice Palaam, figiluolo di Beor: coet dice l'uomo c'ha l'occhio chiuso:

16 Così dice colui ch'ode le parole di Dio, e che intende la scienza dell' Altissimo: che vede la visione dell' Onnipotente, che cade a ter.

ra, ed a cui gli occhi sono aperti: 17 Io lo veggo, ma non al presente: io lo scorgo, ma non di-presso. Una stella procedera da presso. Una stella processo de lacob, ed uno scettro surgerà d'Israel, il quale trafiggerà i principi di Moab, e distruggera tutti i a-gliuoli del fondamento.

18 Ed Edom sara il conquisto, Seir sara il conquisto de suoi ne-mici: ed Israel fara prodezze. 19 Ed uno, disceso di Iacob, si-

gnoreggera, e distruggera chi sara

scampato della città. 20 Poi Balaam riguardo Amalec, e prese a proferir la sua sentenzia: e disse, Amalec è una primisia di

### NUMERI, XXIV. XXV. XXVI

Gentili, e'l suo rimanente sarà ri- | dotto a perdizione.

21 Poi riguardo il Cheneo, e prese a proferir la sua sentenzia: e disse, La tua stanza è forte, e tu hai po-

sto il tuo nido nella rupe. 22 Ma pur Cain sarà disertato, infino attanto ch'Assur ti meni in

cattività.

23 Poi prese di nuovo a proferir la sua sentenzia: e disse, Guai a chi vivera dopo ch'Iddio avra ins

nalzato colui. 24 Poi appresso verranno navi dada costa di Chittim, ed affliggeramo Assur, ed oppresseranno Eber: ed essi ancora saranno ri-

dotti a perdizione.

25 Poi Balaam si levò, e se n'andò, e ritornò al suo luogo: e Balac altresì andò a suo camino.

CAP. XXV.

OR Israel, stanziato in Sittim, cominciò a fornicar con le figliuole di Moab

2 Ed esse invitarono il popolo a' sacrificij de' loro iddij: e'l popolo ne mangiò, ed adorò gl'iddij d'esse.

3 Ed Israel si congiunse con Baalpeor : laonde l'ira del Signore s'ac-

cese contr' ad Israel.

4 E'l Signore disse a Moisè, Prendi tutti i Capi del popolo, ed appiccagli al Signore, davanti al sole: e l'ira accesa del Signore si rivolgerà d'Israel.

Moisè disse ancora a' Gludici d'Israel, Uccida ciascun di voi quelli de' suoi, che si son congiunti

con Baal-peor.

6 Or in quel mezzo tempo un' uomo d'Israel venne, e menò a' suoi fratelli una donna Madianita, davanti agli occhi di Moisè, e da-vanti agli occhi di tutta la raunan-za de' figliuoli d'Israel, i quali pia-gnevano all' entrata del Taberna-

colo della convenenza.
7 E Finees, figliuolo d'Eleazar, figliuolo del Sacerdote Aaron, avendo ciò veduto, si levò d'infra la raunanza, e prese in mano una

lancia.

8 Ed entrò dietro a quell' uomo Israelita, dentro al lupanare, e gli trafisse amendue, l'uomo Israelita, e la donna, per lo ventre d'essa. E la piaga fu arrestata d'in su i figliuoli d'Israel.

9 Ed i morti di quella piaga furono ventiquattromila.

10 El Signore parlò ancora a Moi-

sè: dicendo, 11 Finees, figliuolo d'Eleazar, fi-glinolo del Sacerdote Aaron, ha acquetata l'ira mia d'in su i figliuoli d'Israel : perche è stato mosso del

mio zelo nel mezzo di loro · laonde io non ho consumati i figliuoli d'Israel nella mia gelosia.

12 Perciò digli ch' io gli do il mio

patto di pace.

18 E'l patto del Sacerdozio perpetuo sara suo, e della sua progenie dopo lui : perciochè egli è stato mosso di zelo per l'Iddio suo, ed ha fatto purgamento per li figliuoli d'Israel.

14 Or il nome dell'uomo Israelita. ucciso, il quale era stato ucciso con la donna Madianita, era Zimri,

figliuolo di Salu, Capo d'una fami-glia paterna de' Simeoniti. 15 E'i nome della donna Madianita uccisa era Cozbi, figliuola di Sur, Capo di nazioni, e di famiglia paterna in Madian.

16 Poi 'l Signore parlò a Moisè: dicendo,

17 Fate guerra a' Madianiti, e percuotetegli:

18 Conciosiacosach' essi abbiano fatto guerra a vol, co' loro inganni, che v'hanno fatti nel fatto di Peor, e nel fatto di Cozbi, figliuola d'un de Capi di Madian, lor sorella, ch'è stata uccisa al giorno della piaga avvenuta per cagion di Peor.

CAP. XXVI.

OR, dopo quella piaga, il Signore disse a Moisè, ed ad Eleazar, figliuolo d'Aaron, Sacerdote : 2 Levate la somma di tutta la

raunanza de' figliuoli d'Israel, an-noverando dall' età di vent' anni in su, per le nazioni lor paterne, tutti quelli che possono andare alla guerra in Israel.

3 Moise adunque, e'l Sacerdote Eleazar, parlarono loro nelle cam-pagne di Moab, presso al Giordano

di lerico: dicendo,

4 Annoverate il popolo, dall' età di vent' anni in su : come il Signore avea comandato a Moisè, ed a' figliuoli d'Israel, ch'erano usciti del paese d'Egitto.

5 Il primogenito d'Israel fu Ru-ben. I figliuoli di Ruben furono, d'Hanoc, la nazion degli Hanochiti: di Pallu, la nazion de Palluiti:

6 D'Hesron, la nazion degli He-sroniti : di Carmi, la nazion de

Carmiti 7 Queste sono le nazioni de' Rubeniti, e gli annoverati fra loro furono quarantatremila settecen-

trenta. 8 Di Pallu fu figliuolo Eliab.

9 Ed i figliuoli d'Eliab furono Nemuel, Datan, ed Abiram. Questo è quel Datan, e quell' Abiram, d'infra quelli che si chiamavano alla raunata del popolo, i quali si sollevarono contr'a' Moisè, e contr' ad i Aaron, quando Core fece sua massa, ed essi si sollevarono contr' al

Signore.

10 E la terra aperse la sua bocca, e gli tranghiotti: insieme con Core, che morì quando morì quella raunata, quando'l fuoco consumò dugencinquant' uomini, i quali furono per segno.

ll Or i figliuoli di Core non mo-

rirono.

12 I figlicoli di Simeon, distinti per le lor nazioni, furono, di Ne-muel, la nazion de Nemueliti: di Iamin, la nazion de' Iaminiti : di Iachin, la nazion de' Iachiniti : 13 Di Zera, la nazion de' Zeraiti :

e di Saul, la nazion de' Sauliti. 14 Queste sono le nazioni de' Si-

meoniti, de' quali gli annoverati furono ventidumila dugento. 15 I figliuoli di Gad, distinti per

le lor nazioni, furono, di Sefon, la nazion de Sefoniti : d'Hagghi, la nazion degli Hagghiti : di Suni, la nazion de Suniti:

16 D'Ozni, le nazion degli Ozniti: d'Eri, la nazion degli Eriti:

17 D'Arod, la nazion degli Aroditi: e d'Aareel, la nazion degli Arceliti

18 Queste sono le nazioni de' fi-gliuoli di Gad, secondo i loro an-noversti, che furono quarantamila cinquecento.

19 I figliuoli di Giuda furono Er, ed Onan. Or Er, ed Onan, mori-rono nel paese di Canaan.

20 Ed i figliuoli di Giuda, distinti per le lor nazioni, furono, di Sela, la nazion de' Selaniti : di Fares, la nazion de' Farsiti : di Zara, la nazion de' Zariti.

21 Ed i figliuoli di Fares furono. d'Hesron, la nazion degli Hesroniti: e d'Hamul, la nazion degli Ha-

muliti.

22 Queste sono le nazioni di Giuda, secondo i loro annoverati, che furono settantascimila cinquecen-

23 I figliuoli d'Issacar, distinti per le lor nazioni, furono, di Tola, la nazion de' Tolaiti: di Puva, la

nazion de' Puniti : 24 Di lasub, la nazion de' lasubi-

ti: e di Simron, la nazion de' Sim-

25 Queste sono le nazioni d'Issacar, seconde i loro annoverati, che furono sessantaquattromila trecento.

26 I figliuoli di Zabulon, distinti per le lor nacioni, furono, di Sered, la nazion de' Sarditi : d'Elon, la nazion degli Eloniti : e di Ialeel, la pazion de Inlectiti.

27 Queste sono le nazioni de' Zabuloniti, secondo i loro annoverati, che furono sessantamila cinquecento.

28 I figliuoli di losef, distinti per le lor nazioni, furono Manasse, ed

29 I figliuoli di Manasse furono, di Machir, la nazion de Machariti. E Machir generò Galaad, e di Ga laad *discese* la nazion de Galaaditi. 30 Questi sono i figliuoli di Galaad, di Iezer, la nazion degl' Iezeriti : d'Helec. la nazion degli Hel-

chiti : 31 D'Asriel, la nazion degli Asrie-

liti : di Sechem. la nazion de Sechemiti:

32 Di Semida, la nazion de' Semidaiti: e d'Hefer, la nazion degli Heferiti.

33 Or Selofad, figliuolo d'Hefer. non ebbe figiluoli maschi, ma sol figliuole, i cui nomi erano Mala, Noa, Hogia, Milca, e Tirsa. 34 Queste sono le nazioni di Ma-

nasse, delle quali gli annoverati furono cinquantadumila settecento. 35 Questi sono i figliuoli d'Efraim. distinti per le lor nazioni : di Su-tela, la nazion de Sutelaiti : di Becher, la nazion de' Bacriti : di Tahan, la nazion de' Tahaniti.

36 E questi sono i figliuoli di Su-tela: d'Eran, la nazion degli Era-

37 Queste sono le nazioni de' fi-gliuoli d'Efraim, secondo i loro annoverati, che furono trentadumila cinquecento. Questi sono i figliuoli di losef, distinti per le lor nazioni.

38 I figliuoli di Beniamin, distinti per le lor nazioni, furono di Bela, la nazion de' Belaiti : d'Asbel, la nazion degli Asbeliti : d'Ahiram, la

nazion degli Ahiramiti : 39 Di Sefufam, la nazion de Sufamiti: e d'Huppam, la nazion

degli Huppamiti.
40 Ed i figliuoli di Bela furono Ard, e Naaman: d'Ard discese la nazion degli Arditi : di Naaman la nazion de Naamiti.

41 Questi sono i figliuoli di Benlamin, distinti per le lor nazioni, de' quali gli annoverati furone quarantacinquemila selcento.

42 Questi sono i figliuoli di Dan, distinti per le lor famiglie: di Su-ham discese la nazion de' Suha-miti. Questa è la nazione de' Da-

niti, distinta per le lor famiglie.

43 Tutte le famiglie de Suhamiti, secondo i loro annoverati, farono sessantaquattromila quattrocento.

44 I figituoli d'Aser, distinti per

H 3

### NUMERI, XXVI. XXVII.

le lor nazioni, furono, d'Imna, la nazion degl'Imnaiti : d'Isul, la na-zion degl'Isulti : e di Beria, la na-zion de Beriiti.

45 E de figliuoli di Beria, d'He-ber, la nazion degli Hebriti: di Malchiel, la nazion de' Malchieliti. 46 E'l nome della figliuola d'Aser

fu Sera. 47 Queste sono le nazioni de' fi-gliuoli d'Aser, secondo i loro annoverati, che furono cinquanta-

tremila quattrocento.

48 I figliuoli di Neftali, distinti per le lor nazioni, furono, di Iaseel, la nazion de' Iaseeliti : di Guni, la

nazion de' Guniti. 49 Di Ieser, la nazion de' Ieseriti: e di Sillem, la nazion de Sillemiti. 50 Queste sono le nazioni di Neftali, distinte per le lor famiglie : e gli annoverati d'infra loro furono quarantacinquemila quattrocento. 51 Questi sono gli annoverati de figliuoli d'Israel, in numero di

seicentunmila settecentrenta. 52 E'i Signore parlò a Moisè: di-

53 Sia il paese spartito tra costoro per eredità, secondo'l numero del-

le persone.

54 Da maggiore eredità a chi è in maggior numero, e minore a chi è in minor numero : diasi a ciascuno eredità a ragion de' suoi

annoverati. 55 Ma pure spartiscasi 'l paese a sorte : ed abbiano eredità secondo

i nomi delle lor tribù paterne. 56 Spartiscasi l'eredità di ciascuna *tribù*, grande, o piccola, a sorte. 57 E questi sono gli annoverati d'infra i Leviti, distinti per le lor nazioni : di Gherson discese la nasion de Ghersuniti : di Chehat, la nazion de' Chehatiti : di Merari, la nazion de' Merariti.

58 Queste sono le nazioni de' Le-viti : la nazion de' Libniti, la nazion degli Hebroniti, la nazion de' Mahaliti, la nazion de' Musiti, e la nazion de' Coriti. Or Chehat ge-

nerò Amram.

59 E'l nome della meglie d'Am-ram fu Iochebed, che fu figliuola di Levi, la qual gli nacque in Egitto: ed essa parton ad Amram Aaron, Moisè, e Maria, lor sorella. 60 Ed ad Aaron nacquero Nadab,

ed Abihu, ed Eleazar, ed Itamar. 61 Or Nadab, ed Abihu, morirono, quando presentarono fuoco strano davanti al Signore.

62 Egii annoverati d'infra i Leviti furono ventitremila, tutti maschi, dall età d'un mese in su: conclofossecosachè non fossero annoverati fra' figliuoli d'Israel : per-154

ciochè non era lor data eredità fra' figliuoli d'Israel.

63 Questi sono quelli che furono annoverati da Moisè, e dal Sacerdote Eleasar, i quali annoverarono i figliuoli d'Israel nelle campagne

Moab, presso al Giordano di Ierico. 64 E fra costoro non vi fu alcuno

di quelli ch' erano stati annoverati da Moisè, e dal Sacerdote Aaron, i quali annoverarono i figliuoli d'Israel nel diserto di Sinai. 65 Conciofossecosachè 'l Signore

avesse detto di quelli, Del tutto morranno nel diserto. Onde non ne rimase alcuno, salvo Caleb, fi-gliuolo di Iefunne : e Iosue, filiuolo di Nun.

CAP. XXVII.

R le figliuole di Selofad, figliuo-lo d'Hefer, figliuolo di Galaad, figliuolo di Machir, figliuolo di Manasse, s'accostarono alle nazioni di Manasse, figliuolo di Iosef: ed i nomi loro erano Mala, Noa, Ho-

gla, Milca, e Tirsa. 2 E si presentarono davanti a Moise, e davanti al Sacerdote Eleszar, e davanti a' Capi, e davanti a tutta la raunanza, all' entrata del Tabernacolo della convenenza: di-

cendo.

3 Nostro padre è morto nel diserto: egli però non fu fra la raunata di coloro che s'adunarono contr' al Signore alla raunata di Core: anzi è morto per suo peccato, e non ha lasciati figliuoli maschi.

4 Perchè verrebbe meno il nome di nostro padre di mezzo della sua nazione, per non avere egli alcun figliuolo maschio? Dacci posses

sione fra' fratelli di nostro padre. 5 É Moisè rapportò la causa loro davanti al Signore.

6 E'l Signore rispose a Moleè: dicendo,

Le figliuole de Selofad parlano dirittamente: del tutto da loro possession d'eredità fra' fratelli del padre loro: e trasporta in loro la possession del padre loro. 8 E parla a' figliuoli d'Israel: di-

cendo, Quando alcuno sarà morto sensa figliuol maschio, trasportate l'eredità d'esso nella sua figliuola. 9 E s'egli non ha figliuola, date

la sua eredità a' suoi fratelli. 10 E se non ha fratelli, date la sua. eredità a' fratelli di suo padre.

ll E se non vi sono fratelli di suo padre, date la sua eredità al suo prossimo carnal parente, che sia della sua famiglia: ed egli la pos-E ciò sia uno statuto di ragione a' figliuoli d'Israel : come

### NUMERI, XXVII, XXVIII.

il Signore ha comandato a Moisè. 12 Pot 7 Signore disse a Moise, Sali in su questo monte d'Abarim, e riguarda il paese ch'io ho donato a' figliuoli d'Israel.

13 E dopo che tu l'avrai veduto, anche tu sarai raccolto a' tuoi popoli, come è stato raccolto Aaron,

tuo fratello.

14 Perciochè voi contraveniste al comandamento ch'io vi diedi nel diserto di Sin, alla contesa della rannansa, che voi mi santificaste in quell' acqua, nel cospetto del popolo. Quell'è l'acqua della con-tesa di Cades, nel diserto di Sin-

15 E Moisè parlò al Signore: di-

16 Costituisca il Signore Iddio degli spiriti d'ogni carne, sopra questa raunanza, un' uomo,

17 Che vada e che venga davanti a loro, e'l quale gli conduca, e ri-conduca : acioché la raunanza del Signore non sia a guisa di pecore

senza pastore. 18 E'i Signore disse a Moise, Prenditi Iosuè, figliuolo di Nun, che è nomo in cui è lo Spirito, e posa la

tua mano sopra lui.

19 E fallo comparir davanti al Sacerdote Eleazar, e davanti a tutta la raunanza: e dagli i suoi ordini in presenza loro.

20 E metti della tua maestà sopra lui : aciochè tutta la raunanza de'

figlinoli d'Israel git ubbidisca. 21 E presentisi egli davanti al Sacerdote Eleazar, e l'addimandi per lo giudicio d'Urim, nel cospetto del Signore: vadano e vengano, egli, e tutti i figliuoli d'Israel con lui, e tutta la raunanza, secondo ch'esso dirà.

22 E Moisè fece come il Signore gli avea comandato: e prese Iosuè, e lo fece comparir davanti al Sa-

cerdote Eleazar, e davanti a tutta la raunanza. 23 E posò le sue mani sopra lui, e gli diede i suoi ordini, come il Si-

nore avea comandato per Moisè. CAP. XXVIII.

L Signore parlò ancora a Moisè: dicendo, 2 Comanda a' figliuoli d'Israel, e

di loro, Prendete guardia alle mie offerte, che son mio cibo: a' miei sacrificii da ardere, in odor soave a me, per offerirmegli a' lor tempi.

3 E di loro, Quest' è il sacrificio

da ardere, che voi avete ad offerire al Signore per ciascun giorno, in olocausto continuo: cioc, due agnelli d'un' amno, senza difetto.

4 Sacrifica l'uno di quegli agnelli la mattina, e l'altro fra' due vespri.

5 E la decima parte d'un' Efa di fior di farina, stemperata con la quarta parte d'un' Hin d'ollo vergine, per offerta di panatica.

6 Quest' è l'olocausto continuo, che è stato offerto nel monte di Sinai, in odor soave, per sacrificio

da ardere al Signore.

7 E sia l'offerta da spandere d'esso, la quarta parte d'un' Hin, per ciascun agnello : spandi al Signore l'offerta da spandere, d'ottimo vi-

no, nel luogo santo.

8 Pol fra' due vespri sacrifica l'altro agnello: fagil la medesima offerta di panatica, e da spandere, quale è quella della mattina: per scrificio da ardere, d'odor soave

al Signore.

9 E nel giorno del Sabato offerite
due agnelli d'un' anno, senza di fetto : e due decimi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica, insieme con le loro of ferte da spandere.

10 Quest' è l'olocausto del Sabato, per ciascun Sabato, oltr' all' olo causto continuo e la sua offerta

da spandere.

11 E ne' principii de' vostri mesi. offerite per olocausto al Signore. due giovenchi, ed un montone, e sette agnelli d'un' anno, senza difetto:

12 E tre decimi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica, per ciascun giovenco: e due decimi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di pa-natica, per lo montone: 13 Ed un decimo di fior di farina,

stemperata con olio, per offerta di panatica, per ciascun'agnello: per olocausto, in odor soave, per sacrificio da ardere al Signore.

14 E le loro offerte da spandere sieno la metà d'un' Hin di vino, per ciascun giovenco: il terzo d'un' Hin, per lo montone: e'l quarto d'un' Hin, per ciascun' a-gnello. Quest' è l'olocausto delle

calendi, per ogni mese dell'anno. 15 Sacrifichisi ancora al Signore un becco, per sacrificio per lo pec-cato, oltr' all' olocausto continuo,

e la sua offerta da spandere. 16 Oltr' a ciò, nel primo mese,

nel quartodecimo giorno del mese, è la Pasqua del Signore.

17 E nel quintodecimo giorno del medesimo mese, è festa solenne : manginsi pani azzimi per sette giorni.

18 Nel primo giorno siavi santa raunanza: non fate in esso alcuna pera servile.

opéra servue.

19 Ed offerite per sacrificio da ardere, in olocausto, al Signore, due

### NUMERI, XXVIII. XXIX.

giovenchi, ed un montone, e sette i agnelli d'un' anno, che sieno senza difetto :

20 Insieme con la loro offerta di panatica di fior di farina, stemperata con olio: offeritene tre decimi per giovenco, e due decimi per lo

montone. 21 Offeriscine ancora un decimo per ciascun di que' sette agnelli. 22 Offerite oltr'a ciò un becco, per

sacrificio per lo peccato, per far purgamento per voi.

23 Offerite queste cose, oltr' al-l' olocausto della mattina, che è

per olocausto continuo. 24 Offerite cotali cose ciascun di que' sette giorni, per cibo, per sacrificio da ardere, di soave odore al Signore: offeriscasi quella, oltr'all'olocausto continuo, e la sua offerta da spandere.

25 Ed al settimo giorno siavi san-

ta raunanza: non fate in esso al-

cuna opera servile. 26 Oltr' a ciò, al giorno de' primi frutti, quando voi offerirete nuova offerta di panatica al Signore, al termine delle vostre settimane, siavi santa raunanza: e non fate in

quel giorno alcuna opera servile.

27 Ed offerite per olocausto, in soave odore al Signore, due giovenchi, un montone, e sette agnelli

d'un' anno :

senza difetto.

28 Insieme con la loro offerta di panatica di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per giovenco, e di due decimi per lo montone,

29 E d'un decimo per ciascuno di

que' sette agnelli. 30 Offerite eziandio un becco, per

far purgamento per vol. 31 Offerite, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, quegli animali, con le loro offerte da spandere: e sieno quelli

CAP. XXIX. NEL settimo mese, a' calendi, E siavi santa raunanza: non fate in quel giorno opera alcuna ser-vile: siavi giorno di suon di

2 Ed offerite in esso per olocausto, in soave odore al Signore, un giovenco, un montone, esette agnelli

d'un' anno, senza difetto : 3 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per lo giovenco, e di due decimi per lo

montone. 4 E d'un decimo per ciascuno di

que' sette agnelli : 5 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, per far purgamento per voi :

6 Oltr' all' olocausto delle calendi, e la sua offerta di panatica : ed oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e le loro offerte da spandere, secondo i loro ordini, in soave odore, in sacrificio da ardere al Signore.

7 Parimente al decimo giorno di questo settimo mese, siavi santa raunanza: ed affliggete l'anime vostre, e non fate alcun lavoro.

8 Ed offerite al Signore per olocausto, in soave odore, un giovenco, un montone, e sette agnelli d'un' anno, che sieno senza difetto: 9 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per lo giovenco, di due decimi per lo montone.

10 E d'un decimo per ciascuno di

que' sette agnelli:

11 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' al sacrificio de purgamenti per lo peccato: ed oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e le loro offerte da spandere.

12 Parimente al quintodecimo giorno del settimo mese siavi san-ta raunanza: non fate in esso opera alcuna servile: e celebrate la festa solenne al Signore, per sette

giorni.

13 Ed offerite per olocausto, per sacrificio da ardere, in soave odore al Signore, tredici giovenchi. due montoni, e quattordici agnelli d'un' anno, che sieno senza difetto : 14 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per ciascuno di que' tredici giovenchi, di due decimi per ciascuno di que'

due montoni, 15 E d'un decimo per clascuno

di que' quattordici agnelli:

16 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e da spandere. 17 E nel secondo giorno, offerite

dodici giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un' anno,

senza difetto :

18 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo l lor numero, siccome è ordinato :

19 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e le loro offerte da spandere. 20 E nel terso giorno, offerite undici giovenchi, due montoni, e

#### NUMERI, XXIX, XXX.

quattordici agnelli d'un' anno, al Signore, un giovenco, un mon-senza difetto: tone, sette agnelli d'un' anno, sen-

21 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato:

22 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' ali' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica.

e da spandere.

23 E nel quarto giorno, offerite dieci giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un'anno, sen-

za difetto:

24 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato:

25 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica,

e da spandere. 26 E nel quinto giorno, offerite nove giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un' anno, sen-

28 difetto:

27 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato :

28 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all'olocausto continuo, e la sua offerta di panatica,

e da spandere.

29 E nel sesto giorno, offerite otto giovenchi, due montoni, e quat-tordici agnelli d'un' anno, senza

difetto:

30 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato:

31 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr'all'olocausto continuo, e la sua offerta di panatica,

e da spandere.

32 E nel settimo giorno, offerite sette giovenchi, due montoni, s quattordici agnelli d'un' anno, sen-

za difetto:

33 Insieme con le lore offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato:

34 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica,

e da spandere. 35 Nell' ottavo giorno, siavi solenne raunanza: non fate in esso opera alcuna servile :

36 Ed offerite per olocausto, per sacrificio da ardere, in soave odore 157

za difetto: 37 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per lo gio-

venco, per lo montone, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato: 38 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto con-

tinuo, e la sua offerta di panatica,

e da spandere.

39 Offerite queste cose al Signore nelle vostre solennità, oltr' a' vostri voti, e le vostre offerte volontarie, de' vostri olocausti, delle vostre offerte di panatica, delle vostre offerte da spandere, e de' vo-

stri sacrificij da render grazie.
40 E Moise parlò a' figliuoli d'I-srael, secondo tutto clò che'l Si-

gnore gli avea comandato.

### CAP. XXX.

DOI Moisè parlò a' Capi delle tribù de' figliuoli d'Israel : dicendo, Quest' è quello che'l Signore ha comandato:

2 Quando alcuno avrà votato un voto al Signore, overo avrà giurato alcuna cosa, obbligandosi per obbligazione sopra l'anima sua ; non violi la sua parola, faccia interamente secondo ciò che gli sarà uscito di bocca.

3 E quando una femmina avrà. votato un voto al Signore, e si sarà obbligata per obbligazione in casa di suo padre, essendo ancor fan-

ciulla:

4 Se suo padre ha inteso il suo voto, e la sua obbligazione, con la quale ella s'è obbligata sopra l'anima sua, e non ne le fa motto; tutti i voti d'essa saranno fermi, ed ogni obbligazione, con la quale ella si sara obbligata sopra l'anima sua, sara ferma.

5 Ma, se suo padre, nel giorno ch'egli avrà intesi tutti i suoi voti, e le sue obbligazioni, con le quali ella si sarà obbligata sopra l'anima sua, la disdice; que voti non sa-ranno fermi, e'l Signore le perdonera: conclosiacosachè suo padre l'abbia disdetta.

6 E se pure è maritata, avendo ancora sopra sè i suoi voti, o la promessa fatta con le sue labbra, con la quale si sarà obbligata sopra

l'anima sua ;

E'l suo marito l'intende, e nel dorno stesso che l'avra inteso, non ne le fa motto: i voti d'essa, e le sue obbligazioni, con le quali si sarà obbligata sopra l'anima sua,

saranno ferme 8 Ma, se nel giorno stesso che'l suo marito l'avrà inteso, egli la disdice, egli annulla il suo voto ch'ella avea sopra sè, e la promessa fatta con le sue labbra, con la quale ella s'era obbligata sopra l'anima sua : e'l Signore le perdonerà.

9 Ma, quant' è al voto della vedova, o della ripudiata, tutto ciò a che si sarà obbligata sopra l'anima sua, sarà fermo contr' a lei.

10 E se la donna fa voto, overo s'obbliga per obbligazione sopra l'anima sua, con giuramento, essendo in casa del suo marito;

11 E'l suo marito l'intende, e non ne le fa motto, e non la disdice, sieno fermi tutti i suoi voti: sia parimente ferma ogni obbligazione,

con la quale ella si sarà obbligata sopra l'anima sua. 12 Ma, se nel giorno stesso che'l suo marito gli avrà intesi, egli del tutto gli annulla ; cosa alcuna che le sia uscita di bocca, o voto, od obbligazione sopra l'anima sua, non sara ferma: il suo marito ha annullate quelle cose, e'i Signore

le perdonera. 13 Il marito d'essa ratifichera, od annullera qualunque voto, e qualunque giuramento, col quale ella si sarà obbligata d'affliggere l'ani-

ma sua.

14 E se pure il suo marito non ne le fa motto d'un giorno all' altro, egli ha ratificati tutti i voti d'essa, o qualunque obbligazione ch' ella avea sopra sè: egli gli ha ratifica-ti: percloche egli non ne le ha fatto motto nel giorno stesso che gli ha intest

15 Ma se, appresso avergli intesi, del tutto gli annulla, egli portera l'iniquità d'essa.

16 Questi sono gli statuti, i quali 'l Signore comandò a Moisè, che s'osservassero tra marito e moglie, e tra padre e figliuola, mentre ella è ancor fanciulla in casa di suo padre.

#### CAP. XXXI.

POI 'l Signore parlò a Moisè: dicendo.

2 Fa' la vendetta de' figliuoli d'Israel sopra i Madianiti: e poi tu

sarai raccelto a' tuoi popoli. 3 E Moisè parlò al popolo : dicendo, Mettasi in ordine un certo numero di voi, per andare alla guerra, e vadano contr' a Madian, per far la vendetta del Signore sopra Madian.

4 Mandate a questa guerra mille uomini per clascuna di tutte le tri-

bù d'Israel.

5 Così furono dati mille uomini per ciascuna tribù, d'infra le mi-158

gliaia d'Israel, che furono in tutto dodicimila uomini in ordine per la

guerra. 6 E Molsè mandò alla guerra que mille uomini di ciascuna tribù, e con loro Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazar, il quale avea in mano gli arredi del Santuario, e le

trombé da sonare. 7 Ed essi fecero guerra contr'a Madian, siccome il Signore avea

comandato a Moise, ed uccisero

tutti i maschi. 8 Uccisero ancora, fra' loro uccisi, li re di Madian, Évi, e Rechem, e Sur, e Hur, e Reba, i cinque re di Madian: uccisero eziandio con la spada Balaam, figliuolo di Beor.

9 Ed i figliuoli d'Israel ne mena-rono prigioni le donne di Madian, ed i lor piccioli fanciulli : e predarono tutto'l lor grosso e minuto bestiame, e tutte le lor facultà.

10 E bruciarono col fuoco tutte le lor città, nelle loro stanze: e

tutte le lor castella. 11 E presero tutte le spoglie, e

tutta la preda, così degli uomini, come degli animali.

12 Ed addussero a Moisè, ed al Sacerdote Eleazar, ed alla raunanza de' figliuoli d'Israel, i prigioni, e la preda, e le spoglie, nel campo, nelle campagne di Moab, che sono

lungo'l Giordano di Ierico. 13 E Moisè, e'l Sacerdote Elearar, e tutti i Capi della raunanza, uscirono loro incontro fuor del campo. 14 E Moise s'adirò gravemente contr' a' condottieri dell' esercito, Capi di migliaia, e Capi di centinaia, che ritornavano di quella

15 E Moisè disse loro. Avete voi scampata la vita a tutte le fem-

mine i 16 Ecco, esse furono quelle che, secondo la parola di Balaam, ser-virono a porgere a' figliuoli d'I-srael cagione di misfatto contr'al Signore, nel fatto di Peor: onde

fu quella piaga nella raunanza del Signore. 17 Ora dunque uccidete tutti i maschi d'infra i piccioli fanciulli:

uccidete parimente ogni femmina c'ha conosciuto carnalmente uomo.

18 E serbatevi in vita tutte le femmine che son di picciola età. le quali non hanno conosciuto carnalmente uom**o.** 

19 E voi, campeggiate per sette giorni fuor del campo. Ogni persona, così d'infra voi, come d'infra i vostri prigioni, ch'avrà ucciso alcuno, ed avra tocco alcuno uc-

#### NUMERI, XXXI.

ciso, purifichia acttimo giorno. purifichisi al terzo, ed al | cinquecento pecore :

20 Purificate parimente ogni ve-stimento, ed ogni arnese fatto di pelle, ed ogni lavorio fatto di pel di

apra, ed ogni vasello di legno. 21 E'l Sacerdote Eleazar diss alla gente di guerra, ch'era andata ans gente di guerra, Questo è lo sta-tuto di legge, che'l Signore ha comandato a Moisè, 22 Ma fate passar per lo fuoco l'oro, l'argento, il rame, il ferro,

lo stagno, e'l piombo, 23 Ed in somma tutto ciò che può portare il fuoco: e così sarà netto: ma pure ancora sia purificato con l'acqua di purificazione: e tutto ciò che non può portare il fuoco, fatelo passar per l'acqua. 24 E la vate i vostri vestimenti al

settimo giorno, e sarete netti, e poi potrete entrar nel campo.

25 Il Signore parlò ancora a Moisè : dicendo.

26 Tu, e'l Sacerdote Eleazar, ed i Capi delle nazioni paterne della raunanza, levate la somma delle persone che sono state menate prigioni, e del bestiame ch'è stato

27 E partisci la preda per la metà, fra la gente di guerra ch'è andata a questa guerra, e tutta la raunanza. 28 E leva, della gente di guerra ch'è andata a questa guerra, un tributo per lo Signore, una testa di

cinquecento, degli uomini, de' buoi, degli asini, e delle pecore. 29 Frendete quel tributo della metà ch'appartiene loro: e dallo al Sacerdote Eleazar, per un' of-

ferta al Signore. 30 E, della metà appartenente a' figliuoli d'Israel, prendi uno, tratto di cinquanta, degli uomini, de buoi, degli asini, delle pecore, ed in somma di tutto'i bestiame: e da' quelli a' Leviti che fanno la fazione dei Tabernacolo del Si-

gnore. 31 E Moisè, e'l Sacerdote Eleazar,

fecero come il Signore avea co-mandato a Moisè. 32 Or la preda, cioè, il rimaso della preda, che la gente ch'era andata a quella guerra avea fatta, fu di seicensettantacinquemila pecore,

33 E di settantadumlia buol, 34 E di settantunmila asini :

35 E. quant' all' anime umane, le femmine che non aveano carnalmente conosciuto uomo, furono in tutto trentadumila anime.

36 E la metà, cioc, la parte di coloro ch' erano andati a quella guerra, fu di trecentrentasettemila 189

37 Delle quali 'l tributo per lo Signore fu di seicensettantacinque

pecore :
38 E di trentaseimila buoi : de' quall I tributo per lo Signore fu di set-

tantadue *buoi :* 39 E di trentamila cinquecent'asini: de' quali 'l tributo per lo Signore fu di sessantun' asino:

40 E di sedicimila anime umane : delle quali 'l tributo per lo Signore

*fu di* trentadue anime. 41 E Moisè diede il tributo, levato per offerta al Signore, al Sa-

cerdote Eleazar, come il Signore gli avea comandato. 42 E della metà appartenente a'

figliuoli d'Israel, secondo che Moisè avea partito per metà, fra loro, e quelli ch'erano andati a quella guerra:

43 (Or la metà appartenente alla raunanza fu di trecentrentasettemila cinquecento pecore. 44 E di trentaseimila buoi,

45 E di trentamila cinquecent' asini,

46 E di sedicimila anime umane :) 47 Di questa metà, appartenente l'figliuoli d'Israel, Moisè preso tratto di cinquanta, degli uomini, come degli animali : e diede quelli a' Leviti che fanno la fazione del Tabernacolo del Signore: come il Signore avea comandato a Moise.

48 Ed i condottieri delle migliaia di quell' esercito, Capi di migliaia, e Capi di centinaia, s'accostarono

a Moisè:

49 E gli dissero, I tuoi servitori hanno fatta la rassegna della gente di guerra ch'era sotto la nostra condotta, e non ne manca pure

50 Perciò noi offeriamo per offerta al Signore, clascuno ciò che gli è caduto in mano, di vasellamenti d'oro, di cerchielli da gam-ba, di maniglie, d'anella, e di fermagli, per pagare îl riscatto delle nostre persone, davanti al Signore. 51 E Moisè, ed il Sacerdote Elea-

zar, presero da loro tutto quell'oro, tutto lavorato in vassellamenti, e monili

52 E tutto l'oro dell' offerta, che fu offerto al Signore da' Capi delle migliaia, da Capi delle centinaia, fu di peso di sedicimila settecen-

cinquanta sicli. 53 Ma la gente di guerra guardo per sè ciò che ciascuno avea predato.

54 E Moise, ed il Sacerdote Eleazar, presero quell' oro da Capi delle migliais, e delle centinaia, e

#### NUMERI, XXXI. XXXII.

lo portarono nel Tabernacolo della convenenza, per ricordanza per li figliuoli d'Israel, nel cospetto del Signore.

CAP. XXXII.

Rifigliuoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad, aveano del bey gnuon di crat, aveanto uca so-stiame in grandissimo numero: laonde, veegendo che'l paese di Inzer, ed il paese di Galaad, era luogo da bestiame : 2 Vennero, e parlarono a Moisè, ed al Sacerdote Eleasar, ed a' Capi

della raunanza: dicendo, 3 Atarot, e Dibon, e Iazer, e Nimra, ed Hesbon, ed Eleale, e

Sebam, e Nebo, e Beon:

4 Che è il paese che'l Signore ha percosso davanti alla raunanza d'Israel, è un paese da bestiame, ed i tuoi servitori hanno del be-

stiame.

5 Poi dissero, Se abbiamo trovata grazia appo te, sia dato questo paese a possedere a' tuoi servitori. e non farci passare il Giordano.

6 Ma Moise rispose a figliuoli di Gad, ed a' figliuoli di Ruben, Andrebbono i vostri fratelli alla guer-

ra, e voi ve ne stareste quì?
7 E perchè rendete voi fiacco il cuor de' figliuoli d'Israel, per non passare al paese, che'l Signore ha loro donato?

8 Così fecero i vostri padri, quando io gli mandai da Cades-barnea,

per vedere il paese.

9 Perciochè essi salirono fino alla Valle d'Escol, e, dopo ch'ebbero ve-duto il paese, renderono fiacco il cuor de' figliuoli d'Israel, per non entrar nel paese che'l Signore avea loro donato.

10 Laonde l'ira del Signore s'accese in quel giorno, ed egli giurò, dicendo,

11 Se gli uomini, che sono usciti fuor d'Egitto, dall' età di vent' anni in su, veggono mai la terra, della quale io ho giurato ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob: consiacosachè non m'abbiano seguitato

appieno: 12 Salvo Caleb, figliuolo di Iefunne, Chenizzeo, e Iosue, figlinolo di Nun: percioche essi hanno
seguitato il Signore appieno.
13 E l'ira del Signore s'accese
contr'ad Israel, ed egli gli ha fatti

andar vagando per lo diserto, lo spazio di quarant'anni, fin che sia stata consumata tutta quella generazione, ch'avea fatto quel male nel cospetto del Signore.

14 Ed ecco, voi siete surti in luogo de' vostri padri, schlatta d'uomini peccatori, per accrescere ancora l'ira del Signore contr'ad Israel. 15 Perciochè, se voi vi stornate di dietro a lui, egli seguitera a lasciarlo nel diserto: e così farete perir tutto questo popolo.

16 Ma essi s'accostarono a lui, e dissero, Noi edificheremo qui delle mandre per lo nostro bestiame, e delle città per le nostre famiglie:

17 Ma nol ci metteremo in ordine, pronti per andar davanti a' fi gliuoli d'Israel, infino attanto che gli abbiamo condotti al luogo loro : ed in questo mezzo le nostre fami glie dimoreranno nelle città forti.

per tema degli abitanti del paese. 18 Noi non ritorneremo alle case nostre, fin che ciascuno de' figliuoli d'Israel non sia entrato nella sua

eredità.

19 Perciochè, quant' è a noi, noi non possederemo nulla con loro di la dal Giordano : essendoci la nostra eredità scaduta di quà dal Giordano, verso Oriente.

20 E Moisè disse loro, Se voi fate questa cosa, e siete in ordine per andare alla guerra, davanti al Si-

21 E qualunque di voi è atto alla guerra, passa il Giordano davanti al Signore, fin ch'egli abbia cacciati i suoi nemici dal suo cospetto:

22 Dopo che'l paese sarà stato soggiogato al Signore, voi potrete ritornarvene, e sarete fuor di colpa appo'l Signore, ed appo Israel: e questo paese sarà vostro, per pos-sederlo nel cospetto del Signore.

23 Ma, se non fate così, ecco, voi avrete peccato contr' al Signore: e sappiate che'l vostro peccato vi ntrovera.

24 Edificatevi delle città per le vostre famiglie, e delle mandre per le vostre gregge, e fate ciò che v'è uscito della bocca.

25 Ed i figliuoli di Gad, ed i figliuoli di Ruben, risposero a Moisè: dicendo, I tuoi servitori faran-

no, come il mio signore comanda.
26 I nostri piccioli fanciulli, le nostre mogli, le nostre gregge, e tutto'l nostro bestiame, dimore-ranno colà nelle città di Galaad.

27 Ma, quant' è a' tuoi servitori, chiunque sara atto alla guerra, passera alla guerra, davanti al Si-

gnore, come dice il mio signore. 28 E Moisè diede ordine intorno a loro al Sacerdote Eleazar, ed a Iosuè, figliuolo di Nun, ed a' Capi delle nazioni paterne delle tribu de' figliuoli d'Israel :

29 E disse loro, Se tutti coloro d'infra i figliuoli di Gad, ed i figliuoli di Ruben, che sono atti alla guerra, passano con voi 'l Gior-

160

### NUMERI, XXXII. XXXIII.

dano davanti al Signore, quando'l paese vi sara soggiogato, date loro a possedere il paese di Ga-

30 Ma, se non passano con voi in arme, abbiano la lor possessione

fra voi nel paese di Canaan. 31 Ed 1 figliuoli di Gad, ed i figiiuoli di Ruben, risposero: dicendo, Noi faremo interamente come il Signore ha detto a' tuoi servitori.

32 Noi passeremo in arme nel paese di Canaan, davanti al Si-gnore, sol restici la possessione della nostra eredità di quà dal Gior-

33 Moisè adunque diede loro, a' figliuoli di Gad, a figliuoli di Ruben. edalla meta della tribù di Manasse, figliuolo di Iosef, il regno di Sihon, re degli Amorrei, e'l regno d'Og, re di Basan, il paese diviso per le sue città, co' lor confini, le città del paese d'ogn' intorno. 34 Ed i figliuoli di Gad riedifica-

rono Dibon, ed Atarot, ed Aroer : Ed Atrot-sofan, e lazer, e log-

beha: 36 E Bet-nimra, e Bet-haran, città

forti, e fecero ancora delle mandre per le gregge. 37 Ed i figliuoli di Ruben riedifi-

carono Hesbon, ed Eleale, e Chiriataim :

38 E Nebo, e Baal-meon, mutati i nomi, e Sibma: e posero altri no-mi alle città che riedificarono. 39 Ed i figliuoli di Machir, figliuo-

lo di Manasse, andarono in Galaad, e lo presero, e cacciarono gli Amorrei che v'erano.

10 Moisè adunque diede Galaad a Machir, figliuolo di Manasse: ed

li abitò quivi

4l lair anch'egli, figliuolo di Ma nasse, andò, e prese le villate di quelli, e pose loro nome, Le villate

42 Noba parimente andò, e prese Chenat, e le terre del suo territorio: e chiamò quella Noba, del suo nome.

CAP. XXXIII.

QUESTE son le mosse de' figliuoli d'Israel, che uscirono fuor del paese d'Egitto, distinti per le loro schiere, sotto la condotta di Moise, e d'Asron :

2 (Or Moisè scrisse le lor partite secondo ch' essi si mossero per lo comandamento del Signore:) queste, dico, son le lor mosse, secondo le lor partite :

3 Essi adunque si partirono di Rameses, nel primo mese, nel quintodecimo giorno del primo mese: i figliuoli d'Israel si partirono il giorno appresso la Pasqua, a mano alzata, alla vista di tutti

gli Egizij.

4 Mentre gli Egizij seppellivano quelli che'l Signore avea percossi fra loro, ch'erano tutti i primogeniti. Or il Signore avea fatti giu-

dicij sopra i lor dij. 5 I figliuoli d'Israel adunque, par-

titisi di Rameses, s'accamparono in Succot.

6 E, partitisi di Succot, s'accamparono in Etam, ch' è nell' estremità del diserto.

7 E, partitisi d'Etam, si rivolsero verso la foce d'Hirot, ch'é dirincontro a Baai-sefon, e s'accampa-

rono dinanzi a Migdol. 8 Poi, partitisi d'innanzi ad Hirot, passarono per mezzo'l mare, traendo verso'i diserto: ed, andati tre

giornate di camino per lo diserto d'Etam, s'accamparono in Mara. 9 E, partitisi di Mara, giunsero in Elim, ove erano dodici fonti d'acqua, e settanta palme; e s'accam-

parono quivi. 10 E, partitisi d'Elim, s'accampa-

rono presso al mar rosso. 11 E, partitisi dal mar rosso, s'accamparono nel diserto di Sin. 12 E, partitisi dal diserto di Sin,

s'accamparono in Dofca.

13 E, partitisi di Dofca, s'accam-parono in Alus. 14 E, partitisi d'Alus, s'accampa-

rono in Rendim, ove non era acqua da bere per lo popolo 15 E, partitisi di Refidim, s'ac-

camparono nel diserto di Sinai. 16 E, partitisi dal diserto di Sinai, s'accamparono in Chibrot-taava 17 E, partitisi di Chibrot-taava,

s'accamparono in Haserot. 18 E, partitisi d'Haserot, s'accam-

parono in Ritma 19 E, partitisi di Ritma, s'accamparono in Rimmon-peres.

20 E, partitisi di Rimmon-peres, s'accamparono in Libna.

21 E, partitisi di Libna, s'accam-parono in Rissa.

22 E, partitisi di Rissa, s'accamparono in Chehelata. 23 E, partitisi di Chehelata, s'ac-

camparono nel monte di Sefer. 24 E, partitisi dal monte di Sefer,

s'accamparono in Harada. 25 E, partitisi d'Harada, s'accam-

parono in Machelot. 26 E, partitisi di Machelot, sac-

camparono in Tahat. 27 E, partitisi di Tahat, s'accamparono in Tera.

28 E, partitisi di Tera, s'accam-parono in Mitca.

29 E, partitisi di Mitca, s'accam-parono in Hasmona.

#### NUMERI, XXXIII. XXXIV.

camparono in Moserot. 31 E, partitisi di Moserot, s'ac-

camparono in Bene-Iaacan. 32 E, partitisi di Bene-Iaacan, s'accamparono in Hor-ghidgad.

33 E, partitisi d'Hor-ghidgad, s'accamparono in Iotbata. 34 E, partitisi di Iotbata, s'ac-

camparono in Abrona. 35 E, partitisi d'Abrona, s'accam-

parono in Esion gaber.

36 E. partitisi d'Esion-gaber, s'accamparono nel diserto di Sin, ch'è Cades.

37 E, partitisi di Cades, s'accamparono nel monte d'Hor, nell' estremità del paese d'Edom.

38 E'l sacerdote Aaron salì in sul monte d'Hor, per comandamento del Signore, e morì quivi nell' anno quarantesimo da che i figliuoli d'Israel furono usciti fuor del paese d'Egitto, nel quinto mese, a calendi.

39 Or Aaron era d'età di cenventitre anni, quando egli morì nel

monte d'Hor.

40 Allora il Cananeo, re d'Arad, ch'abitava verso'l Mezzodì, nel paese di Canaan, intese la venuta de' figliuoli d'Israel.

41 Poi, partitisi dal monte d'Hor, s'accamparono in Salmona.

42 E, partitisi di Salmona, s'accamparono in Funon.

43 É, partitisi di Funon, s'accamparono in Obot.

44 E, partitisi d'Obot, s'accamparono a' Poggi d'Abarim, a' confini di Moab.

45 E, partitisi da' Poggi, s'accamparono in Dibon-Gad.

46 E, partitisi di Gibon-Gad, s'ac-

camparono in Almon, verso Diblataim. 47 E, partitisi d'Almon, verso Di-

blataim, s'accamparono ne' monti 'Abarim, dirimpetto a Nebo. 48 E partitisi da' monti d'Abarim,

s'accamparono nelle campagne di Moab, presso al Giordano di Ierico. 49 E s'accamparono presso al

Giordano, da Betiesimot fino ad Abel-Sittim, nelle campagne di Moab. 50 E'l Signore parlò a Moisè nelle

campagne di Moab, presso al Giordano di Ierico: dicendo,

51 Parla a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Quando sarete passati'l Giordano, e sarete entrati nel paese di Canaan :

52 Cacciate d'innanzi a voi tutti gli abitanti del paese, e disfate tutte le loro imagini, e tutte le loro statue di getto, e distruggete tutti i

loro alti luoghi. 53 E mettetevi in possession del

30 E, partitisi d'Hasmona, s'ac-paese, ed abitate in esso: concio-camparono in Moserot. | paese, ed abitate in esso: concio-

per possederlo.
54 E spartite la possession del

paese a sorte, secondo le vostre nazioni: a quelle che sono in maggior numero date maggior posses-sione, e minore a quelle che sono in minor numero: in qualunque luogo la sorte d'alcuna gli sarà scaduta, quello sia suo: spartitevi la possession del paese per le vostre tribù paterne.

55 E se voi non iscacciate d'innanzi a voi gli abitanti del paese, que' di loro ch'avrete lasciati di resto vi saranno stecchi agli occhi. e spine a' fianchi, e vi nimicheranno nel paese nel quale abi-

terete. 56 Ed avverrà ch'io farò a voi. come io avea proposto di fare a loro.

CAP. XXXIV.

L Signore parlò ancora a Moisè, dicendo,

2 Comanda a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Conciosiacosachè voi siate ora per entrar nel paese di Ca-naan: quest' è il paese che vi scadera per eredità, cioè, il paese di Canaan, secondo i suoi confini.

3 E siavi 'l lato Meridionale dal diserto di Sin alle frontiere d'Edom: e l'estremità del mar salato sia il vostro confine dal Mezzodì, verso

Oriente.

4 E giri questo confine dal Mezzodì verso la salita d'Acrabbim, e passi a Sin, ed arrivino le sue estremità a Cades-barnea, dal Messodi: e proceda in Hasar-addar, e passi in Asmon:

5 Poi volti questo confine da Asmon verso'l Torrente d'Egitto, ed arrivino le sue estremità al mare.

6 E per confine Occidentale siavi'l mar grande, ed i confini. Que-sto siavi'l confine Occidentale.

7 E questo siavi'l confine Settentrionale: Dal mar grande segnatevi'l monte d'Hor:

8 Dal monte d'Hor, segnatevi per confine la dove s'entra in Hamat : ed arrivino le estremità di questo

confine a Sedad: 9 E proceda fino a Zifron, ed arrivino le sue estremità in Hasar-

enan. Questo sia il vostro confine Settentrionale. 10 Poi segnatevi, per confine Orientale, da Hasar-enan a Sefam.

11 E scenda questo confine da Sefam in Ribla, dirincontro alla Fonte: poi scenda, e tocchi'i lato del mare di Chinneret, verso O-

12 Poi scenda al Giordano, ed ar-

### NUMERI, XXXIV. XXXV.

rivino le sue estremità al mar salato. Questo sia il vostro paese, limitato per li suoi confini d'ogn' intorno.

13 E Moisè comandò, e disse a' fi-gliuoli d'Israel, Quest' è il paese, del quale voi partirete la possessione a sorte: il quale il Signore ha comandato che si dia a nove

tribù, e mezza: 14 Conciosiacosachè la tribù de'

Rubeniti, secondo le lor nazioni paterne, e la tribù de' Gaditi, secondo le lor nazioni paterne, e la metà della tribù di Manasse, abbiano ricevuta la loro eredità.

15 Queste due tribù e mezza hanno ricevuta la loro eredita di quà dal Giordano di Ierico, verso O-

riente.

16 Il Signore parlò ancora a Moisè: dicerido, 17 Questi sono i nomi degli uomi-

ni che vi partiranno l'eredità del

paese: Eleazar Saserdote, e losuè, agiuolo di Nun. 18 Prendete ancora di ciascuna tribù uno de' Capi, per far la par-

tigione del paese. 19 E questi sono i nomi di quegli

nomini : della tribù di Giuda, Ca-

leb, figliuolo di lefunne : 20 Della tribù de' figliuoli di Simeon, Samuel, figliuolo d'Am-

mihud: 21 Della tribù di Beniamin, Eli-

dad, figliuolo di Chislon:

22 Della tribù de figliuoli di Dan, il Capo, Bucchi, figliuolo di Iogli: 23 De' figliuoli di Iosef, della tri-bù de' figliuoli di Manasse, il Capo, Hanniel, figliuolo d'Efod:

24 E della tribù de figliuoli d'Efraim, il Capo, Chemuel, figliuolo

di Siftan : 25 E della tribù de' figliuoli di

Zabulon, il Capo, Elisafan, figliuolo di Parnac : 26 E della tribù de' figliuoli d'Is-

sacar, il Capo, Patiel, figliuolo d'Azan:

27 E della tribù de' figliuoli d'Aser, il Capo, Ahihud, figliuolo di

28 E della tribù de' figlinoli di Neftali, il Capo, Pedahel, figliuolo d'Ammihud.

29 Questi son quelli, a' quali 'l Signore comandò di far la parti-gione dell' e:edita a' figliuoli d'Iarael, nel paese di Canaan.

#### CAP. XXXV.

IL Signore parlò ancora a Moisè, nelle campagne di Moab, pres-so al Giordano di Ierico: dicendo, 2 Comanda a' figliuoli d'Israel che dieno, della possessione della 163

loro eredità, a' Leviti, delle città da abitare, ed anche i contorni d'esse citta.

3 Abbiano adunque le città per abitarvi: e sieno i contorni d'esse

per li lor bestiami, per le lor facultà, e per tutte le lor bestie. 4 E sieno i contorni delle città,

che voi darete a' Leviti, ciascuno di mille cubiti d'ogn' intorno, dalle

mura della citta in fuori.

5 Misurate adunque fuor della citta dumila cubiti, per lo lato Orientale, e dumila cubiti, per lo lato Meridionale, e dumila cubiti, per lo lato Occidentale, e dumila cubiti, per lo lato Settentrionale, e sia la citta nel mezzo. Questo sia loro lo spazio de' contorni di quelle citta.

6 E quant' è alle città, che voi darete a' Leviti, sienvi imprima la sei città di rifugio, le quali voi costituirete, acioché chi avra ucciso alcuno vi si rifugga: ed a quelle sopraggiugnetene quaran-

tadue *altre*.

7 Tutte le città, che voi darete a' Leviti, sieno quarantotto città,

insieme co' lor contorni. 8 E di queste città, che voi darete a' Leviti, dell' eredità de' figliuoli d'Israel, datene più della tribù che sara più grande: e meno, di quella che sara più piccola. Ciascuna tribù dia delle sue citta a Leviti, a ragion della sua eredità ch'ella possedera

9 Poi 'l Signore parlò a Moisè: di

10 Parla a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Quando voi sarete passati 'l Giordano, e sarete entrati nel paese di Canaan.

11 Assegnate fra voi delle città di rifugio, nelle quali l'ucciditore, ch'avra percossa a morte alcuna persona disavvedutamente, si ri-

12 E quelle città vi saranno per rifugio d'innanzi a colui c'ha la ragione di vendicare il sangue: acioche l'ucciditore non muois, finchè non sia comparito in giudicio davanti alla raunanza.

13 Di quelle citta adunque, che voi darete s' Leviti, sienvene sei di

rifugio.

14 Assegnate tre di quelle città di qua dal Giordano: e tre altre, nel

paese di Canaan, per esser città di rifugio. 15 Sieno queste sei città per rifu-gio, a' figliuoli d'Israel, a' forestieri, ed agli avveniticci che saranno fra loro: aciochè vi si rifugga chiunque avra percossa a morte alcuna persona disavvedutamente.

### NUMERI, XXXV. XXXVI.

16 Or, se alcuno percuote un' altro con alcuno strumento di ferro, colui è micidiale : del tutto facciasi morire quel micidiale.

17 Parimente, se lo percuote con una pietra da mano, della qual possa morire, ed esso muore, egli è micidiale : del tutto facciasi morire

quel micidiale.

18 Simigliantemente, se lo percuote con uno strumento di legno da mano, del quale egli possa morire, ed esso muore, egli è micidiale: del tutto facciasi morire quel micidiale.

19 Colui c'ha la ragione di vendicare il sangue faccia morire quel micidiale: quando lo scontrerà, egli stesso lo potra uccidere. 20 Così ancora se lo spigne per

odio, o gli gitta contra alcuna cosa

a poeta, onde sia morto: 21 Overo per nimicizia lo percuote con la mano, ed esso muore, del tutto sia il percotitore fatto morire; egli è micidiale: colui c'ha la ragione di vendicare il sangue potrà uccidere quel micidiale, quando lo scontrera

22 Ma, s'egli lo spigne, o gli gitta contra impensatamente, senza nimicizia, qualche strumento, ma

non a posta: 23 Overo, senza averlo veduto, gli fa cadere addosso alcuna pietra, della quale egli possa morire, ed esso muore, senza che gli fosse nimico, o procacciasse il suo male:

24 Allora giudichi la raunanza fra'l percotitore, e colui c'ha la ragion di vendicare il sangue, secon-

do queste leggi:

25 E riscuota l'ucciditore dalle mani di colui c'ha la ragion di vendicare il sangue, e faccialo ritornare alla città del suo rifugio, ove s'era rifuggito: e dimori egli quivi, fino alla morte del sommo Sacerdote, il qual sarà stato unto con l'Olio santo.

26 Ma, se pur l'ucciditore esce fuor de confini della città del suo rifugio, ove egli si sara rifuggito: 27 E colui c'ha la ragion di ven-

dicare il sangue, trovandolo fuor de confini della città del suo rifugio, l'uccide: egli non è colpevole d'omicidio.

28 Perciochè colui ha da star nella città del suo rifugio, fino alla morte del sommo Sacerdote: e dopo la morte del sommo Sacerdote, l'ucciditore potra ritornare alla terra della sua possessione. 29 Sienvi adunque queste cose

per istatuto di Legge, per le vostre generazioni, in tutte le vostre

stanze.

30 Quando alcuno avrà percos a morte una persona, sia quel mi cidiale ucciso, in sul dire di però testimoni: ma non possa un solo testimonio render testimonianza

contr'ad una persona a morte.

31 E non prendete presso di riacatto per la vita dell' ucciditore, il quale è colpevole, e degno di morte: anzi del tutto sia fatto

morire.

32 Parimente non prendete alcun prezzo, per lasciar rifuggire alcuno alla città del suo rifugio: ne per ritornare a dimorar nel paese avanti la morte del Sacerdote.

33 E non profanate il paese, nel quale voi abiterete: conciosiacosachè'l sangue profani 'l paese : e'l paese non può esser purgato del sangue, che sarà stato sparso in esso, se non col sangue di chi l'a-

vra sparso. 34 Non profanate adunque il paese, nel qual voi dimorerete, in mezzo del quale io abiterò: perclochè io sono il Signore, ch'abito per mezzo i figliuoli d'Israel.

CAP. XXXVI.

R i Capi delle famiglie paterne della nazion de figliuoli di Galaad, figliuolo di Machir, figliuol di Manasse, delle nazioni de' figliuoli di Iosef, si fecero innanzi. e parlarono in presenza di Moise, e de' principali, ch' erano Capi delle famiglie paterne de figliuoli d'Iarael:

2 E dissero, Il Signore ha comandato al mio signore di dare il paese in eredità a' figliuoli d'Israel, a sorte : ed oltr'a ciò al mio signore è stato comandato dal Signore di dar l'eredità di Selofad, nostro fra-

tello, alle sue figliuole.

3 Or, se elle si maritano ad alcuno dell' altre tribù de' figliuoli d'Israel, la loro eredità sarà ricisa dall' eredità de' nostri padri, e sarà aggiunta all' eredità della tribù di quelli a' quali si mariteranno: e così sarà diminuito della sorte della nostra eredità.

4 Ed anche, quando i figliuoli d'Israel avranno il Giubileo, l'eredità d'esse sarà aggiunta all'eredità della tribù di quelli a' quali si ma-riteranno: e così la loro eredità sarà ricisa dall' eredità della tribù de' nostri padri.

5 E Moisè diede comandamento a' figiiuoli d'Israel, secondo la parola del Signore : dicendo, La tribù de figliuoli di losef parla diritta-

mente. 6 Quest' è quello che'l Signore ha. comandato intorno alle figliucie

### NUMERI, XXXVI.

di Selofad: dicendo, Maritinsi a chi aggradera loro: ma pur maritinsi in alcuna delle nazioni della tribù del padre loro.

7 E non sia trasportata fra' fidinoli d'Israel, alcuna eredità di tribù in tribù : anzi attengasi ciascuno de' figliuoli d'Israel all' ereità della tribù de' suoi padri.

8 E maritisi ogni fanciulla, che sarà erede, fra le tribù de' figliuoli d'israel, ad uno della nazion della tribù di suo padre, aciochè i figiuoli d'Israel posseggano ciascu-no l'eredità de suoi padri.

alla sua eredità.

10 Come il Signore avea comandato a Moisè, così fecero le figliuole di Selofad.

11 E Mala, e Tirsa, ed Hogla, e Milca, e Noa, figliuole di Selofad, si maritarono co' figliuoli de' loro

12 Così furono maritate a marifi ch'erano delle nazioni de' figliuoli di Manasse, figliuolo di Iosef: e la loro eredità restò nella tribù della

ribbi di suo padre, aciochè i finazion del padre loro.

13 Questi sono i comandamenti, e le leggi, le quali 1 Signore diede a figliuoli d'Israel, per man di Moima tribbi de' figliuoli d'Israel e'attenga stribu de' figliuoli d'Israel e'attenga

# IL DEUTERONOMIO.

### QUINTO LIBRO DI MOISE'.

CAP. I. QUESTE son le parole, le quali Moise pronunzió a tutto Israel, di qua dal Giordano, nel diserto, nella campagna, dirincontro a Suf, fra Paran, e Tofel, e Laban,

ed Haserot, e Dizahab. 2 (Vi sono undici giornate da Horeb, per la via del monte di Seir,

fino a Cades-barnea.)

3 Or l'anno quarantesimo, a' calendi dell' undecimo mese, Moisè pariò a' figliuoli d'Israel, secondo tutto ciò che'l Signore gli avea comandato di dir loro.

4 Dopo ch'ebbe sconfitto Sihon, re degli Amorrei, il quale abitava in Hesbon, ed Og, re di Basan, ch'abitava in Astarot, ed in Edrei,

5 Di qua dal Giordano, nel paese di Moab, Moisè imprese a dichiarar

questa Legge: dicendo,

6 Il Signore Iddio nostro pariò a noi in Horeb: dicendo, Voi siete assai dimorati in questo monte:

7 Mettetevi in camino, partitevi di quì, ed entrate ne' monti degli Amorrei, ed in tutte le lor vicinanze, nella campagna, nel monte, nella pianura, nella parte Meridionale, e nella costa del mare, nel paese de Cananei, e nel Libano, fino al gran Fiume, ch' è il fiume Eufrate.

8 Ecco, io ho posto il paese in vostro potere: entrate, e posse-dete il paese, il quale il Signore giurò a' vostri padri, ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob, ch'egli lo da-rebbe loro, ed alla lor progenie dopo loro.

9 Ed in quel tempo io vi parlai: dicendo, lo non posso reggervi solo. 10 Il Signore Iddio vostro v'ha multiplicati, ed ecco, oggi voi siete come le stelle del cielo, in molti.

11 Il Signore Iddio de' vostri padri v'accresca pure mille volte più, e benedicavi, siccome egli v'ha

parlato.

12 Come potrei io portar solo la fatica,e'l carico di voi, e le vostre liti? 13 Datemi d'infra le vostre tribu degli uomini savi, ed intendenti, e ben riconosciuti, ed lo ve gli costituirò per Capi.

14 E voi mi rispondeste, e diceste,

Egil è bene di far ciò che tu dici. 15 Allora io presi de principali delle vostre tribù, uomini savi, e ben riconosciuti, e gli costituii Capi sopra voi, Capi di migliaia, Capi di centinaia, Capi di cinquantine, Capi di decine, ed Ufficiali per le vostre tribù.

16 Ed in quel tempo comandai, e dissi a' vostri giudici, Date udienza a' vostri fratelli negli affari ch' avranno insieme, e giudicate giusta-mente fra l'uno uomo, e l'altro: fratello, o straniere ch' egli gli sia-

17 Non riguardate alla qualità della persona nel giudicio: ascoltate così I picciolo, come il grande: non temete d'alcuno uomo : conciosiacosachè'l giudicio appartenga a Dio: e rapportate a me le cose che saranno troppo difficili per voi, ed io le udirò.

18 In quel tempo ancora vi co-

165

### DEUTERONOMIO, I.

mandai tutte le cose che dovete i fare.

19 Poi noi ci partimmo d'Horeb, e caminammo per tutto quel grande e spaventevole diserto, il qual voi avete veduto, traendo al monte degli Amorrei, come il Signore Iddio nostro ci avea comandato: ed

arrivammo fino a Cades-barnea. 20 Allora io vi dissi, Voi siete arrivati al monte degli Amorrei, il

quale il Signore Iddio nostro ci dona.

21 Vedi, il Signore Iddio tuo ha posto il paese in tuo potere: sall, possedilo, come il Signore Iddio de' tuoi padri t'ha detto: non temere, e non ispaventarti.

22 E voi v'accostaste tutti a me. e diceste, Lascia che mandiamo davanti a noi degli uomini, che c'investighino il paese, e ci rapportino alcuna cosa del camino per lo quale abbiamo da salire, e delle città alle quali abbiamo da venire.

23 E la cosa m'aggradò: ed io presi dodici uomini di voi, uno per

24 Ed essi si misero in camino, e. saliti al monte, pervennero fino alla valle d'Escol, e spiarono il

25 E presero in mano del frutto d'esso, e cel portarono, e fecero la lor relazione, e dissero, Il paese, che'l Signore Iddio nostro ci dona,

26 Ma voi non voleste salire, e foste ribelli al comandamento del

Signore Iddio vostro.

27 E mormoraste nelle vostre tende, e diceste, Perciochè il Signore ci odia, egli ci ha fatti uscir fuor del paese d'Egitto, per darci nelle mani degli Amorrei, per di-

struggerci.
28 Dove montiamo noi? i nostri fratelli ci hanno fatto struggere il cuore: dicendo, Quella gente è più grande, e di più alta statura di noi : le città vi sono grandi, e forti, ed arrivano fino al cielo : ed anche v'abbiamo veduti i figliuoli degli Anachiti.

29 Ed io vi dissi. Non vi sgomen-

tate, e non abbiate paura di loro. 30 Il Signore Iddio vostro, che camina davanti a voi, esso combatterà per voi, secondo tutto ciò ch'egli ha fatto inverso voi, davan-

ti agli occhi vostri in Egitto: 31 E nel diserto, dove tu hai veduto come il Signore Iddio vostro t'ha portato, come un uomo porterebbe il suo figliuolo, per tutto'l camino ch'avete fatto, fin che siate arrivati in questo luogo. 166

32 Ma per tutto ciò voi non cre-deste al Signore Iddio vostro, 33 Il quale andava davanti a voi per lo camino, per investigarvi luogo da accamparvi, in fuoco di notte, per alluminarvi nel camino, per lo quale avevate da caminare.

e di giorno nella nuvola. 34 E'l Signore udi la voce delle vostre parole, e s'adirò grave-

mente, e giurò: dicendo, 35 Se alcuno di questi uomini, questa malvagia generazione, vedrà quel buon paese ch' ho giurato

di dare a' vostri padri, 36 Salvo Caleb, figliuolo di Iefunne: egli lo vedra, ed a lui, ed a' suoi figliuoli, darò il paese, nel quale è caminato: perciochè egli

ha compiutamente seguitato il Signore. 37 Eziandio contra me s'adirò il Signore per cagion vostra: dicen-

do, Nè anche tu v'entreral. 38 Iosuè, figliuolo di Nun, che ti serve, esso v'entrerà : confortalo :

perciochè esso metterà Israel m possession di quel pacse.

39 Ed i vostri piccoli figliuoli. de' quali avete detto che sarebbono in preda, ed i vostri figliuoli, i quali oggi non conoscono ne'i bene, ne'i male, essi v'entreranno, ed a loro lo darò, ed essi lo possederanno.

40 Ma voi rivolgetevi indietro, e caminate verso'l diserto, traendo

verso'l mar rosso.

41 Allora voi rispondeste, e mi diceste, Noi abbiamo peccato contr'al Signore: noi saliremo, e combatteremo, secondo tutto ciò che'l Signore Iddio nostro ci avea comandato. Ed avendo ciascun di voi prese le sue armi, voi imprendeste di salire al monte.

42 E'l Signore mi disse, Di loro. Non salite, e non combattete : perciochè io non sono nel mezzo di voi : aciochè non siate sconfitti da-

vanti a' vostri nemici.

43 Ed io vel dissi; ma voi non ubbidiste: anzi foste ribelli al comandamento del Signore, e teme rariamente imprendeste di salire

in sul monte.

44 Allora gli Amorrei, ch'abita-vano in quel monte, uscirono fuo-ri incontr'a voi, e vi perseguirono, come sogliono far l'api, e vi ruppero, perseguendovi fino in Horma.

45 E voi, essendo ritornati, piameste davanti al Signore ; ma Il Signore non ascoltò la vostra voce, e non vi porse gli orecchi.

46 E voi steste in Cades molti glorni, quanti v'eravate già stati.

### DEUTERONOMIO, IL

CAP. II. POI noi ci rivolgemmo indietro. ed andammo verso'l diserto, traendo al mar rosso, come il Signore m'avea detto: e circuimmo li monte di Seir, per un lungo

tempo. 2 Poi 'l Signore mi disse

3 Voi avete assai circuito questo monte: rivolgetevi verso'l Setten-

4 E comanda al popolo, e digli, Voi siete ora per passar per li con-ini de' figliuoli d'Esau, vostri fratelli, i quali dimorano in Seir: ed emavranno paura di voi : ma però prendetevi gran guardia :

5 Non movete lor guerra: perciochè lo non vi darò nulla del lor paese, non pure un piè di terra: perciochè lo ho dato il monte di Seir per eredità ad Esau.

6 Comperate da loro con danari la vittuaglia che mangerete : comperate exiandio da loro con danari

l'acqua che berrete.

Conciosiacosachè'l Signore Iddio tuo t'abbia benedetto in tutta l'opera delle tue mani: egli ha avuta cura di te, mentre sei caminato per questo gran diserto: il Signore Iddio tuo è stato teco questi quarant' anni, e tu non hai avuto mancamento di nulla

8 Così noi passammo oltre, la-sciati i figliuoli d'Esau, nostri fratelli, i quali abitano nel monte di Seir, fin dalla via della pianura, da Elat, e da Esion-gaber, e ci rivolgemmo, e passammo oltre, tra-endo verso'l diserto di Moab.

9 E'l Signore mi disse, Non nimicare i Moabiti, e non mover lor guerra: perciochè io non ti darò nulla del lor paese a possedere: conciosiacosach'io abbia dato Ar

per eredità a' figliuoli di Lot. 10 (Già abitavano quel paese gli Emei, gente grande, possente, e

d'alta statura, come gli Anachiti. Il Ed erano anch'essi riputati giganti, come gli Anachiti: ed i Moabiti gli chiamavano Emei.

12 Ed in Seir già abitavano gli Horei; ma i figliuoli d'Esau gli cacciarono, e gli distrussero din nanzi a loro, ed abitarono in luogo loro: come ha fatto Israel nel paese della sua eredità, che'l Signore gli ha dato.)

13 Ora levatevi, passate il Tor-rente di Zered. E noi passammo

il Torrente di Zered.

14 Or il tempo, nel quale noi siamo caminati da Cades-barnea, fin che siamo passati 'l Torrente di Zered, è stato trentotto anni: fin che sia stata consumata, d'infra'l campo, tutta quella generazione, cioè, gli uomini di guerra: come il Signore avea lor giurato.

15 La mano del Signore è stata altresì contr'a loro, per distruggergli d'infra'l campo, fin che sieno stati consumati.

16 E, dopo che tutti quegli nomini di guerra d'infra'l popolo furono finiti di morire ;

17 Il Signore mi pariò : dicendo, 18 Oggi tu sei per passare i con-fini di Moab, cioc, Ar :

19 E tu t'appresserai dirincontro i' figliuoli d'Ammon: non usar contr'a loro alcuna ostilita, e non mover lor guerra : perciochè lo non ti darò nulla del lor paese a possedere : conciosiacosach'io l'abbia dato a' figliuoli di Lot, per eredità.

20 Quel paese fu anch'esso già riputato paese di giganti: già v'abi-tavano i giganti: e gli Ammoniti gli chiamavano Zamzummei:

21 Gente grande, e possente, d'alta statura, come gli Anachiti: ed il Signore gli distrusse d'innanzi agli Ammoniti, onde essi gli caccia-

rono, ed abitarono nel luogo loro. 22 Come egli avea fatto a figliuoli d'Esau, ch'abitano in Seir, d'in-nanzi a' quali distrusse gli Horel: onde essì gli cacciarono, e sono abitati nel luogo loro sino a questo

giorno.
23 I Caftorei anch'essi, usciti di Caftor, distrussero gli Avvei, che dimoravano in Haserim, fino a Gaza, ed abitarono nel luogo loro. 24 Levatevi, dipartitevi, e pas-sate il Torrente d'Arnon: vedi, io ti do nelle mani Sihon, re d'Hesbon, Amorreo, e'l suo paese: comincia a prender possessione, e

movigli guerra. 25 Oggi comincerò a mettere spavento e paura di te sopra i popoli, sotto tutto'l cielo, tal ch'udendo il grido di te, tremeranno, e saran-

no in angoscia per tema di te. 26 Allora io mandai ambasciadori dal diserto di Chedemot, a Sihon, re d'Hesbon, per portargli parole di pace: dicendo,

27 Lascia ch'io passi per lo tuo paese: io caminerò per la strada maestra, senza rivolgermi nè a

destra, nè a sinistra. 28 Tu mi venderai la vittuaglia ch'lo mangerò a prezzo, ed a prezzo altresì mi darai l'acqua ch'io berrò: concedimi solo di passare col mio

seguito. 29 Come m'hanno fatto i figliuoli d'Esau, ch'abitano in Seir: ed i Moabiti, ch'abitano in Ar: fin ch'io sia passato il Giordano, per entrar nel paese che'l Signore Iddio |

nostro ci dà.

30 Ma Sihon, re d'Hesbon, non volle lasciarci passar per lo suo paese: percioche il Signore Iddio tuo gli avea indurato lo spirito, ed ostinato il cuore, per darloti nelle

mani, come oggi *appare*.

31 El Signore mi disse, Vedi, io ho cominciato a darti in tuo potere Sihon, e'l suo paese: comincia a prender possessione, conquistando il suo paese.

32 Sihon adunque uscì, con tutta la sua gente, in battaglia contr'a

noi, in laas.

33 Ed il Signore Iddio nostro lo mise in nostro potere, e noi percuotemmo lui, ed i suoi figliuoli, e

tutta la sua gente.

34 Ed in quel tempo noi prendemmo tutte le sue città, e distruggemmo alla maniera dello'nterdetto, in tutte le città, gli uomi-ni, le donne, ed i piccioli fanciulli: noi non vi lasciammo alcuno in vita

35 Sol predammo per noi 1 bestiame, e le spoglie delle città ch'a-

vevamo presc, 36 Da Aroer, che è in su la riva del Torrente d'Arnon, e la città che è nel Torrente, fino a Galaad: e' non vi fu città alcuna così forte, che noi non l'occupassimo: il Signore Iddio nostro le mise tutte in

nostro potere. 37 Sol tu non t'appressasti al paese de' figliuoli d'Ammon : cioc, a parte alcuna delle contrade che son lungo'l Torrente di Iabboc, ne alle città del monte, ne ad alcuno di que luoghi che'l Signore Iddio nostro avea vietati.

CAP. III.

Pol noi ci mettemmo in camino, e salimmo, traendo verso Basan: ed Og, re di Basan, con tutta la sua gente, uscì in battaglia contr'a nol in Edrei.

2 E'l Signore mi disse, Non te-merlo: perciochè io ti do nelle mani lui, e tutta la sua gente, e'l suo paese: e fagli come tu facesti a Sihon, re degli Amorrei, ch'abi-tava in Hesbon.

3 E'i Signore Iddio nostro ci diede nelle mani eziandio Og, re di Basan, e tutta la sua gente: e noi lo percuotemmo, per maniera che non gli lasciammo alcuno in vita. 4 Ed in quel tempo pigliammo tutte le sue città: e' non vi fu

città alcuna, che noi non prendessimo loro: noi prendemmo sessanta città, tutta la contrada d'Argob, ch'era il regno d'Og, in Basan.

5 Tutte quelle città erano fortificate con alte mura, con porte, e sbarre: oltr'alle terre non murate, ch'erano in grandissimo nu

6 E noi le distruggemmo al modo dello nterdetto, come avevamo fatto a Sihon, re d'Hesbon: di-struggendo al modo dello nterdetto, in tutte le città, gli uomini,

le donne, ed i fanciulli. 7 Ma predammo per nei tutto'l bestiame, e le spoglie delle città.

8 Così pigliammo in quel tempo a' due re degli Amorrei, ch'erano di qua dai Giordano, questo paese, Torrente d'Arnon, fino al monte d'Hermon.

9 (I Sidonij chiamano Hermon Sirion; ma gli Amorrei lo chia-mano Senir.)

10 Tutte le città della pianura, e tutto Galaad, e tutto Basan, fino a Salca, ed Edrei, le città del regno d'Og, in Basan. 11 Conciofossecosach' Og, re di

Basan, fosse rimaso solo delle reliquie de giganti: ecco, la sua lettiera, che è una lettiera di ferro, non è ella in Rabbat de'figliuoli d'Ammon i la cui lunghezza è di nove cubiti, e la larghezza di quattro cubiti, a cubito d'uomo.

12 Ed in quel tempo noi prendemmo possessione di questo paese : lo diedi a' Gaditi, ed a' Rubeniti, ctò che è da Aroer, che è in sul Torrente d'Arnon, e la metà del monte

di Galaad, e le sue città.

13 Diedi ancora alla metà della tribù di Manasse il rimanente di Galaad, e tutto Basan, ch' era il Tutta la contrada regno d'Og. d'Argob, per tutto Basan, si chiamava il paese de' giganti.

14 Iair, figliuolo di Manasse, prese tutta la contrada d'Argob, fino a' confini de' Ghesuriti, e de Maacatiti: e chiamò que' luoghi del suo nome, Basan delle villate di lair : il qual nome dura infino a questo giorno.

15 Ed a Machir diedi Galand.

16 Ma a' Rubeniti, ed a' Gaditi, diedi da Galaad fino al Torrente d'Arnon, nel mezze del Torrente. ed i confini : e fino al Torrente di labboc, confine de' figliuoli d'Am-

mon: 17 E la campagna, e'l Giordano, ed i confini, da Chinneret, fino al mare della pianura, che è il mar salato, sotto Asdot-Pisga, verso

Oriente, 18 Ed in quel tempo io vi co-mandai, e dissi, Il Signore Iddio vostro v'ha dato questo paese, per possederio: tutti gli uomini di va-

### DEUTERONOMIO, III. IV.

lore d'infra voi passino in arme. davanti a' figliuoli d'Israel, vostri fratelli.

19 Sol restino nelle vostre città. ch'io v'ho date, le vostre mogli, ed i vostri piccioli figliuoli, e'i vostro bestiame, del quale lo so ch'avete

20 Fin che'l Signore abbia dato riposo a' vostri fratelli, siccome ha dato a voi, e ch'abbian presa na atto a voi, e en amain presa anch'essi possessione del paese che'i Signore Iddio vostro da loro, di là dal Giordano: poi ve ne ritor-nerete, ciascuno alla sua possessione, la quale lo v'ho data

21 In quel tempo ancora io comandai, e dissi a losuè, I tuoi occhi hanno veduto tutto ciò che'l Signore Iddio vostro ha fatto a questi due re : così farà il Signore a tutti i regni, dove tu passerai.

22 Non temete di loro: perciochè il Signore Iddio vostro è quel che

combatte per vol-23 In quel tempo ancora io sup-

plicai al Signore : dicendo, 24 Signore Iddio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servitore la tua grandezza, e la tua potente mano: percioche, chi è quel dio nel cielo, o nella terra, che possa fare secondo le tue opere, e se-

condo le tue potenze i 25 Deh, *permetti* ch'io passi, e regga quel buon paese, che è di là dal Giordano, que' buoni monti,

e'l Libano. 26 Ma il Signore s'era gravemente adirato contr'a me, per cation vostra, e però non m'esaudì.

El Signore mí disse, Bastiti : non pariarmi più di questa cosa.

27 Sali in su la sommità di Pisga, ed alma gli occhi verso Occidente, verso Settentrione, verso Mezzodi, e verso Oriente, e riguarda *quel* passe con gli occhi tuoi: perciochè tu non passerai questo Giordano. 28 E da' i suoi ordini a Iosuè, e

confortalo, ed innanimalo: con-ciosiacosach'esso abbia da passar davanti a questo popolo, e da metterlo in possessione del paese che tu vedral.

29 E noi ci fermammo in questa valle, dirimpetto a Bet-peor.

CAP. IV.

RA dunque, Israel, attendi agli statuti, ed alle leggi, le quali io t'insegno, aciochè tu *le* metti in opera, affin che voi viviate, ed entriate nel paese, che'l Signore Iddio de' vostri padri vi da, e lo possediate.

2 Non aggiugnete *nulla* a ciò ch'io vi comando, e non ne dimi-169

nuite nullas affine d'osservare i comandamenti del Signore Iddio vostro, i quali io vi do.

3 Gli occhi vostri hanno veduto ciò che'l Signore fece per cagion di Baal-peor: come il Signore Iddio tuo distrusse d'infra te chiunque era andato dietro a Baal-peor.

4 Ma voi, che vi siete attenuti al Signore Iddio vostro, siete oggi tutti in vita.

Ecco, io v'ho insegnati statuti, leggi, siccome il Signore Iddio mio m'ha comandato : aciochè facciate così nel paese, nel quale voi

entrate, per possederio.

6 Osservategii adunque, e mettetegli in opera: conclosiacosachè questa sia la vostra sapienza, e'l vostro senno, nel cospetto de' popoli, i quali, udendo tutti questi statuti, diranno, Questa gran nazione sola è un popolo savio, ed intendente.

7 Imperochè quale è la gran nazione, alla quale Iddio *sia* prossimo, come a nol è il Signore Iddio nostro, ogni volta che noi l'invo-

chiamo i

8 E quale è la gran nazione, ch'abbia statuti, e leggi giuste, siccome è tutta questa Legge, la quale oggi

io vi propongo?

9 Sol prenditi guardia, e guarda di-ligentemente l'anima tua, che tu non dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute: e che giammai, tutti i giorni della tua vita, non si dipartano dal tuo cuore: anzi falle assapere a' tuoi fig ed a' figliuoli de' tuoi figliuoli.

10 Le cose che tu vedesti in quel giorno, che tu comparisti davanti al Signore Iddio tuo, in Horeb, dopo che'l Signore m'ebbe detto. Adunami i popolo, ed io farò loro intendere le mie parole, aciochè le imparino, per temermi tutto'l temo che viveranno in su la terra: e *le* insegnino a' lor figliuoli.

11 E voi v'appressaste, e vi fermaste sotto'l monte, il quale ardeva in fuoco, fino a mezzo'l cielo. con oscurità, nuvola, e caligine.

12 E'l Signore parlò a voi di mezzo al fuoco: voi udiste la voce delle parole, ma dalla voce in fuori, non vedeste alcuna simiglianza.

13 Ed egil vi dichiarò il suo patto, ch'egli vi comandò di mettere in opera: le dieci parole ch'egli scrisse in su due Tavole di pietra. 14 Ed a me comandò il Signore in

quel tempo ch'io v'insegnassi sta-tuti, e leggi, aciochè voi le metteste in opera nel paese, al quale voi passate per possederio.

15 Guardatevi adunque diligente-

#### DEUTERONOMIO, IV.

mente, sopra l'anime vostre: conciostacosachè voi non vedeste alcuna simiglianza nel giorno che'l Signore vi parlò in Horeb, di mezzo

al fuoco:

16 Che talora voi non vi corrompiate, e non vi facciate alcuna scultura, nè simiglianza d'alcuna

imagine, ne ritratto di maschio, o di femmina;

17 Nè ritratto d'alcuno animale che sia in su la terra; nè ritratto d'alcuno uccello ch'abbia ale, e

voli per lo cielo; 18 Nè ritratto d'alcuna bestia che serpa in su la terra; nè ritratto d'alcun pesce che sia nell' acque, sotto la terra:

19 E che talora, alzando gil occhi al cielo, e veggendo il sole, e la luna, e le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sij sospinto al adorar quelle cose, ed a servir loro: conciosiacossache l' Signore Iddio tuuo abbia fatto parte di quelle a tutti i popoli sotto tutto l'eleo.

20 Ma il Signore ha presi voi; e trattivi fuor della fornace di ferro, d'Egitto, aciochè gli siate un popolo ereditario, come oggi appare.

21 Or il Signore s'adirò gravemente contr'a me per cagion vostra, e giurò ch'io non passerei 'l Giordano, e ch'io non entrerei nel buon paese, che'l Signore Iddio tuo ti da per eredità.

ti da per eredità.
22 Conclosiacosach'io abbia da
morire in questo paese, e non abbia da passare il Giordano: ma voi
lo passerete, e possederete quel

buon paese.

23 Guardatevi che talora non diinentichiate il patto del Signore Iddio vostro, il quale egil ha fatto con vol, e non vi facciate alcuna scultura, ne simiglianza di cosa alcuna: il che il Signore Iddio vostro v'ha vietatio.

24 Perciochè il Signore Iddio tuo è un fuoco consumante, un Dio geloso.

25 Quando avrete generati figliuoli, e figliuoli di figliuoli, e sarete invecchiati nel paese, se voi vi corrompote, e fate scultura, o simiglianza di cosa alcuna, e oli che displace al Signore Iddio vostro, ner irritario:

stro, per irritario:

26 io prendo oggi in testimonio
contr'a voi 'l cielo, e la terra, che
tosto perirete del tutto d'in sui
paese, al quale, passato il Ciordano, andate per possederio: voi non
prolungherete i vostri giorni sopra

ceso, and del tutto sarete distrutti.
27 En Signore vi dispergerà frat popoli, e resterete in picciol numero fra le nazioni, dove il Signore

v'avrà condotti. 28 E quivi servirete a dij, che saranzo opera di mano d'uomini

saramo opera di mano duomini, di legno, o di pietra, i quali non veggono, e non odono, e non man-

giano, e non odorano.

29 Ma pure, se di la voi ricercherete il Signore Iddio vostro,
voi lo troverete, quando l'avrete
cercato con tutto'l cuor vostro, e
con tutta l'anima vostra.

30 Quando tu sarai in angoscia, e tutte queste cose ti saranno av-

venute, se negli ultimi tempi tu ti converti al Signore Iddio tuo, ed ubbidisci alla sua voce:

31 Perciochè il Signore Iddio tuo è un Dio pietoso, egli non t'abbandonerà, e non ti distruggerà, e non dimenticherà il patto fatto co' tuoi padri, il quale egli ha lor giurato. 32 Perciochè, domanda pure ora

32 Percioche, domanda pure ora de tempi antichi, che sono stati avanti che tu fossi, dal di ch'iddio creò l'uomo in su la terra, se mai da uno estremo del cielo, infino all' altro, è stato fatto, o s'è udito

nulla di simile a questa gran cosa.

33 Se mai alcun popolo ha udita
la voce di Dio parlante di mezzo
al fuoco, come l'hai udita tu, ed è

restato in vita.

34 Overo, se Iddio ha mai fatta una tal prova, di venire a prendersi una nazione d'infra un' aitra, con prove, con miracoli, e con prodigi, e con battaglie, e con potente mano, e con braccio disteso, e con grandi spaventi, aecondo tutto ciò che Sigmore Iddio vostro v'ha fatto in Egitto, davanti agli occhi yestri.

35 A te sono state fatte veder queste cose, aciochè tu conosca che'l Signore è l'Iddio, e che non ve n'è alcuno altro fuor che lui.

36 Egli tha fatto udir la sua voce dal clelo, per ammaestrarti: ed in terra tha fatto vedere il suo gran fucco, e tu hai udite le suo parole di mezzo al fucco. 37 E per ciò chi egli ha amati i

37 E per ciò ch' egli ha amati i tuoi padri, egli ha eletta la lor progenie dopo loro, e tha tratto fuor d'Egitto, con la sua faccia, e con la sua gran forsa; 38 Per cacciar d'innansi a te genti

38 Per cacciar d'innansi a te genti più grandi, e più potenti di te, per farti entrar nel lor paese, e per darloti in eredità, come oggi ap-

pare.
39 Conosci adunque oggi, e riduciti al cuore, che'l Signore è Iddio, in clelo disopra, ed in terra disotto, e che non ve n'è alcuno altro.

40 Osserva adunque i suoi statuti, ed i suoi comandamenti, ch'oggi ti do, aciochè sis bene a te, ed a' tuoi

### DEUTERONOMIO, IV. V.

figliuoli dopo te: ed aciochè tu sempremai prolunghi i tuoi giorni in su la terra, che'i Signore Iddio tuo ti dà. 41 Allora Moisè mise da parte di

quà dal Giordano, verso'l Sol le-

vante, tre città :

42 Aciochè vi si rifuggisse l'ucciditore, ch'avesse ucciso il suo prossimo disavvedutamente, non avendolo per addietro odiato: e ch'essendod rifuggito in una di

quelle città, avesse la vita salva. 43 Quelle furono Beser, nel diserto, nella contrada della pianura, del passe de' Rubeniti: e Ramot in Galaad, di quel de' Gaditi: e Go-

lan in Basan, di *quel* de' Manassiti. 44 Or quest' *è* la legge, la qual Moise propose a' figliuoli d'Israel. 45 Queste son le testimonianze, e

S queste son le testimonanze, o gli sistutti, e le leggi, le quali Moi-eb pronunzio si figliodi d'Israel, dopo che furono usciti d'Egitto, 46 Di qua dal Gioriano, nella Valle, dirincontro a Bet-peor, nel paese di Sihon, re degli Amorrei, ch'abitava in Hesbon: il qual Moisè, ed i figliuoli d'Israel, aveano percosso, dopo che furono usciti

d'Egitto; 47 El cui paese conquistarono, insieme col paese d'Og, re di Basan : due re degli Amorrei, i quali *erano* di quà dal Giordano, *verso*'i Sol

levante: 48 Da Aroer, che è in su la riva del Torrente d'Arnon, e fino al monte di Sion, che è Hermon, 49 E tutta la pianura di quà dal Giordano, verso Oriente: e fino al mar della pianura, sotto Asdot-

Piaga. CAP. V.

E MOISE chiamo tutto Israel: gli statuti, e le leggi, le quali io pronunzio oggi a' vostri orecchi: imparatele adunque, ed osservatele, per metterle in opera.

2 Il Signore Iddio nosti
patto con noi in Horeb.

nostro fece

3 Il Signore non fece questo patto co' nostri padri, anzi con noi, che siamo oggi quì, e siamo tutti in

4 Il Signore parlò con voi a faccia a faccia, nel monte, di mezzo al

5 (Stando io in quel tempo fra'l Signore e voi, per rapportarvi la parola del Signore: conciofossecosachè voi temeste per quel fuoco. e non saliste in sul monte,) di-

6 k. sono il Signore Iddio tuo, che t'ho tratto fuor del paese d'Egitto, della casa di servitù.

7 Non avere altri dij nel mio co-

8 Non farti scultura alcuna, ne imagine alcuna di cosa che sia in cielo disopra, ne di cosa che sia in

terra disotto, nè di cosa che sia nell'acque disotto alla terra. 9 Non adorar quelle cose, e non

servir loro: perciochè io, il Simore Iddio tuo, sono un Dio geloso, che fo punizion dell' iniquita de' padri sopra i figliuoli, fino alla terza, ed alla quarta generazione, inverso quelli che m'odiano:

10 Ed uso benignità in mille generazioni verso quelli che m'amano, ed osservano i miei comandamenti.

11 Non usare il Nome del Signore Iddio tuo in vano: perciochè il Signore non terra per innocente chi avrà usato il suo Nome in vano.

12 Osserva il giorno del riposo, per sanctificarlo, siccome il Signore Iddio tuo t'ha comandato.

13 Lavora sei giorni, e fa' ogni

opera tua. 14 Ma il settimo giorno è il giorno del riposo al Signore Iddio tuo: non fare in esso lavoro alcuno, nè tu, nè'i tuo figliuolo, nè la tua figliuola, nè'l tuo servo, nè la tua serva, nè'l tuo bue, ne'l tuo asino, nè alcuna tua bestia, nè l tuo fore stiere, che è dentro alle tue porte: aciochè il tuo servo, e la tua serva,

si riposino, come tu. 15 E ricordati che tu sci stato servo nel pacse d'Egitto, e che'l Si-gnore Iddio tuo t'ha tratto fuor di la con potente mano, e con braccio disteso: perciò il Signore Iddio tuo

ti comanda che tu osservi 'l giorno del riposo.

16 Onora tuo padre, e tua madre, come il Signore Iddio tuo t'ha comandato: aciochè i tuoi giorni sieno prolungati: ed aciochè ti sia bene in su la terra, che'l Signore Iddio tuo ti dà.

17 Non uccidere.
18 Non commettere adulterio.
19 Non furare.

20 Non dir falsa testimonianza

contral tuo prossimo.

21 Non concupir la moglie del tuo prossimo : parimente non appetir la casa del tuo prossimo, ne'l suo campo, nè'i suo servo, nè la sua serva, nè'l suo bue, nè'l suo asino, nè cosa alcuna che sia dei

tuo prossimo. 22 Queste parole pronunziò il Signore a tutta la vostra raunanza, nel monte, di mezzo al fuoco, alla nuvola, ed alla caligine, ad alta voce: e non le disse altro: e acrisse

171

veduto

quelle sopra due Tavole di pietra, i dio tuo, osservando tutti i suoi

le quali egli mi diede.

23 Or, dopo ch'aveste udita quella voce di mezzo all' oscurità, ardendo il monte in fuoco, voi foste a me, cioc, tutti i Capi delle vostre tribù, ed i vostri Anziani :

24 E diceste, Ecco, il Signore Id-dio nostro ci ha fatta veder la sua gloria, e la sua grandezza, e noi abbiamo udita la sua voce di mezzo

al fuoco: oggi abbiamo veduto che, parlando Iddio con l'uomo, esso è rimaso in vita. 25 Ora dunque, perchè morremmo noi? perciochè questo gran fuoco ci consumerà: se nol seguitiamo ad udire ancora la voce del Signore Iddio nostro, noi mor-

remo. 26 Imperochè, quale è la carne, qual ch'ella sia, che, avendo udita la voce del vivente Iddio, parlante di mezzo al fuoco, come abbiamo udito noi, sia restata in vita?

27 Accostati tu, ed ascolta tutto ciò che'i Signore Iddio nostro dirà: e tu ci rapporterai tutto ciò che'l Signore Iddio nostro t'avrà detto, e

noi l'ascolteremo, e lo faremo. 28 E'l Signore udi la voce delle vostre parole, mentre parlavate meco. E'i Signore mi disse, Io ho udita la voce delle parole di questo popolo, ch'egli t'ha dette : essi hanno ben parlato in tutto ciò c'hanno detto.

29 Oh, avessero pur sempre un tal animo per temermi, e per osservar tutti i miei comandamenti, aciochè fosse bene a loro, ed a' lor

figliuoli, in perpetuo!
30 Va', di' loro, Ritornate alle

vostre tende.

31 Ma tu, resta quì meco, ed lo ti dirò tutti i comandamenti, e gli statuti, e le leggi, che tu dei loro insegnare, e ch'essi debbono mettere in opera, nel paese ch'io do

loro, per possederio.
32 Prendete adunque guardia di far secondo che'i Signore Iddio vostro v'ha comandato: non ve ne

rivolgete nè a destra, nè a sinistra. 33 Caminate per tutta la via, che'l Signore Iddio vostro v'ha comandata, aciochè viviate, e vi sia bene, e prolunghiate i vostri giorni, nel paese che voi possederete.

CAP. VI.

R questi sono i comandamenti. gil statuti, e le leggi, che'l Signore Iddio vostro m'ha comandato d'insegnarvi, aciochè le mettiate in opera, nel paese, al quale

voi passate per possederio : 2 Aciochè tu temi 1 Signore Id-

statuti, e comandamenti, i quali io ti do, tu, e'l tuo figliuolo, e'l figliuolo del tuo figliuolo, tutto l' tempo della tua vita : ed aciochè i tuoi giorni sieno prolungati.

3 Ascolta adunque, o Israel, ed os serva di mettergli in opera, aciochè ti sia bene, ed aciochè siate grandemente multiplicati, nel paese stillante latte, e mele, come il Signore Iddio de' tuoi padri t'ha detto. 4 Ascolta, Israel: Il Signore Iddio

nostro è l'unico Signore:

5 Ama dunque il Signore Iddio
tuo con tutto'i tuo cuore, con tut-

ta l'anima tua, e con tutto'l tuo

maggior potere.
6 E dimorino queste parole, le quali oggi ti comando, nel tuo cuore:

7 Ed inculcale a' tuoi figliuoli, e ragionane quando tu sarai a sedere in casa tua, e quando tu caminerai per via, e quando tu giacerai, e quando tu ti leverai.

8 E legale per segnale, in su la tua mano, e sieno per frontali

fra' tuoi occhi.

9 Scrivile ancora sopra gli stipiti della tua casa, e supra le tue porte.

10 E quando'l Signore Iddio tuo
t'avra introdotto nel paese, del
quale egli ha giurato a' tuol padri,
ad Abraham, ad Issac, ed a Iacob,
ch'egli tel darebbe, nelle città grandi, e belle, le quali tu non hai edificate:

ll E nelle case piene d'ogni bene, le quali tu non hai empiute: ed a' pozzi cavati, che tu non hai cavati: ed alle vigne, ed agli uliveti,

che tu non hai piantati : e tu avrai mangiato, e sarai sazio:

12 Guardati che talora tu non dimentichi 'l Signore, che t'ha tratto fuor del paese d'Egitto, della casa

di servitů.

13 Temi I Signore Iddio tuo, ed a lui servi, e giura per lo suo Nome. 14 Non andate dietro a gl'iddij stranieri, d'infra gl'iddij de popoli

che saranno d'intorno a vol.

15 Perciochè il Signore Iddio tuo d'un Dio geloso nel mezzo di te: che talora l'ira del Signore Iddio tuo non s'accenda contr' a te, e ch'egii non ti distrugga d'in su la

16 Non tentate il Signore Iddio vostro, come voi lo tentaste in

Massa.

17 Del tutto osservate i comandamenti del Signore Iddio vostro, e le sue testimonianze, ed i suoi sta tuti, ch'egli v'ha dati.

18 E fa ciò che è diritto, e buono negli occhi dei Signore: aclochè ti

## DEUTERONOMIO, VI. VII.

sia bene, e che tu entri nel buon paese, il quale il Signore ha giurato a' tuoi padri : e che tu lo pos-

egga. 19 Aciochè egli cacci d'innanzi a te tutti i tuoi nemici : come il Si-

gnore n'ha parlato.

20 Quando'l tuo figliuolo per l'innanzi ti domandera, dicendo. Che voglion dire queste testimonianze, equesti statuti, equeste leggi, che'l Signore Iddio nostro v'ha date? 21 Di' al tuo figliuolo, Noi era-

vamo servi di Faraone in Egitto: el Signore ci trasse fuor d'Egitto

con potente mano. 22 El Signore fece miracoli, e prodigi grandi, e dannosi, sopra gli Egizij, e sopra Faraone, e sopra tutta la sua casa, davanti agli occhi nostri

23 E ci trasse fuor di là, per condurci nel paese, il quale egli avea

giurato a' nostri padri, e darloci. 24 E'l Signore ci comandò di mettere in opera tutti questi statuti. per temere il Signore Iddio nostro. aciochè ci sia bene in perpetuo, e siamo conservati in vita, come

sismo oggi. 25 E ciò ci sarà giustizia, quando noi osserveremo di mettere in opera tutti questi comandamenti, nel cospetto del Signore Iddio nostro, siccome egli ci ha comandato.

CAP. VII.

UANDO'L Signore Iddio tuo travra introdotto nel paese, al qual tu vai per possederlo, ed avra stirpate d'innanzi a te molte na-zioni, gli Hittei, ed i Ghirgasei, e gli Amorrei, ed i Cananel, ed i Ferizzei, e gl'Hivvei, ed i lebusei, sette nazioni maggiori e più potenti di te:

2 E'l Signore le avrà messe in tuo potere, e tu le avrai sconfitte: del tutto distruggile al modo dellonterdetto: non far patto con loro, e non far lor grazia.

3 E non imparentarti con loro: non dar le tue figliuole a' lor figliuoli, e non prender le lor figliuo-

le per li tuoi figliuoli.

4 Perciochè rivolgerebbero i tuoi figliuoli di dietro a me : onde essi servirebbono a di stranieri : e l'ira del Signore s'accenderebbe contr'a voi, ed egil vi distruggerebbe subi-

5 Anzi fate loro così: Disfate i loro altari, e spezzate le loro statue, e tagtiate i lor boschi, e bruciate col

fuoco le loro sculture.

6 Perciochè tu sei un popol santo al Signore Iddio tuo: il Signore Iddio tuo t'ha scelto, aclochè tu 173 gli sij un popolo peculiare d'infra. tutti i popoli che son sopra la faccia della terra.

7 Il Signore non v'ha posta affezione, e non v'ha eletti, perchè foste più grandi che tutti gli *altri* popoli : conciofossecosachè foste in minor numero ch' alcun di tutti

gli *altri* popoli.

8 Anzi, perchè il Signore v'ha amati, e perchè egli attiene il giuramento fatto a' vostri padri, egli v'ha tratti fuori con potente mano, v'ha riscossi della casa di servitù, della man di Faraone, re d'Egitto.

9 Conosci adunque che'l Signore Iddio tuo è Iddio, l'iddio veraca ch'osserva il patto, e la benignità, in mille generazioni, inverso quelli che l'amano, ed osservano i suoi

comandamenti :

10 E che fa la retribusione in faccia a quelli che l'odiano, per distruggergli: egli non la prolunga a quelli che l'odiano, anzi la rende loro in faccia.

11 Osserva adunque i comandamenti, e gli statuti, e le leggi, le quali oggi ti do, aciochè tu le metti

12 Ed avverrà, perciochè voi a-vrete udite questé leggi, e le avrete osservate, e messe in opera, che'l Signore Iddio vostro v'osserverà il patto, e la benignità ch'egli ha giurata a vostri padri.

13 Ed egli t'amera, e ti benedira. e t'accrescerà, e benedirà il frutto del tuo ventre, e'i frutto della tua terra: il tuo frumento, e'i tuo mosto, e'l tuo olio: i parti delle tue vacche, e le greggé delle tue pe-core : nel paese del quale egli giurò a' tuoi padri, ch'egli tel darebbe.

14 Tu sarai benedetto sopra tutti i popoli: e' non vi sarà nel mezzo di te, e del tuo bestiame, nè ma-

schio, nè femmina sterile.

15 Ed il Signore rimoverà da te ogni malattia: e non ti mettera addosso alcuna di quelle malvage infermità d'Egitto, delle quali tu hai avuto conoscenza: anzi le metterà addosso a tutti i tuoi nemici.

16 Distruggi adunque tutti i po-poli, che'l Signore Iddio tuo ti da: l'occhio tuo non gli risparmi, e non servire agl'iddij loro : perciochè ciò ti sarebbe un laccio.

17 Se pur tu dici nel tuo cuore, Queste nazioni sono più grandi di me, come le potrò lo scacciare? 18 Non temer di loro: ricordati

pur delle cose che'l Signore Iddio tuo ha fatte a Faraone, ed a tutti

gli Egizij:
19 Delle gran prove, che gli occhi tuoi hanno vedute, e de mira-

#### DEUTERONOMIO, VII. VIII.

coli, e de' prodigi, e della potente mano, è del braccio steso, col quale il Signore Iddio tuo t'ha tratto fuori: così farà il Signore Iddio tuo a tutti i popoli, de' quali tu temi. 20 Il Signore Iddio tuo manderà eziandio de' calabroni contr'a loro,

fin che quelli che saran rimasi, e quelli che si saran nascosi dal tuo

cospetto, sieno periti-

21 Non isgomentarti per cagion di loro: conciosiacosache l Signore Iddio tuo, Dio grande, e tremendo,

sia nel mezzo di te.

22 Or il Signore Iddio tuo stirperà quelle nazioni d'innanzi a te, a poco a poco: tu non le potrai distruggere subitamente: che talora le fiere della campagna non multiplichino contr'a te.

23 E'l Signore Iddio tuo le metterà in tuo potere, e le rompera d'una gran rotta, fin che sieno distrutte. 24 E ti dara li re loro nelle mani, e tu farai perire il lor nome di sotto al cielo: niuno potrà starti affron-te, fin che tu l'abbi distrutte.

25 Brucia col fuoco le sculture de' lor dij : non appetir l'argento, nè l'oro che sarà sopra esse, e non prenderlo per te : che talora tu non ne sij allacciato : perciochè è cosa abbominevole al Signore Iddio tuo.

26 E non recare in casa tua cosa abbominevole, onde tu sij interdetto, come è quella cosa: abbilo del tutto in detestazione, ed abbominalo: conciosiacosachè sia in-

terdetto.

CAP. VIII. RENDETE guardia di mettere in opera tutti i comandamenti, che oggi vi do, aciochè viviate, e cresciate, ed entriate nel paese che'l Signore Iddio vostro ha giu-

rato a' vostri padri, e lo possediate. 2 E ricordati di tutto'i camino, per lo quale il Signore Iddio tuo t'ha condotto questi quarant' anni per lo diserto, per affliggerti, e per isperimentarti, per conoscer ciò che è nel cuor tuo: se tu osserverai i suoi comandamenti, o no.

3 Egli adunque t'ha afflitto, e t'ha fatto aver fame: poi t'ha pasciuto di Manna, della quale nè tu, nè i tuoi padri avevate avuta conoscenza, per insegnarti che l'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola procedente dalla bocca del Signore.

Il tuo vestimento non ti s'è logorato addosso: e'i tuo piè non

s' è calterito in questi quarant'anni. 5 Conosci adunque nel tuo cuore, che'l Signore Iddio tuo ti corregge, come un' uomo corregge il suo figliuolo.

6 Ed osserva i comandamenti del Signore Iddio tuo, per caminar nelle sue vie, e per temerlo. 7 Perciochè il Signore Iddio tuo

ti fa entrare in un buon paese, paese di rivi d'acque, di fonti, e di gorghi, che sorgono nelle valli, e ne' monti ;

8 Paese di frumento, e d'orzo, e

di vigne, e di fichi, e di melagrani ; paese d'ulivi da olio, e di mele : 9 Paese, nel quale tu non mangerai'l pane scarsamente, nel quale non ti mancherà nulla; paese, le

cui pietre sono ferro, e da. cui monti tu caverai 'l rame. 10 E quando tu avrai mangiato, sarai sazio, benedici 'l Signore

Iddio tuo nel buon paese, ch' t'avrà dato.

11 Guardati, che talora tu non dimentichi 'l Signore Iddio tuo. per non osservare i suoi comandamenti, e le sue leggi, ed i suoi sta-

tuti, i quali oggi ti do: 12 Che talora, dopo che tu avrai mangiato e sarai sazio, ed avrai edificate delle belle case, e v'abite-

rai dentro:

13 E'l tuo grosso e minuto bestiame sara multiplicato, e l'argento, e l'oro ti sarà aumentato. e ti sarà accresciuta ogni cosa tua :

14 Il tuo cuore non s'innalzi, e tu non dimentichi 'l Signore Iddio tuo, il qual t'ha tratto fuor del paese d'Egitto, della casa di servitù :

15 Il qual t'ha condotto per questo grande e terribile diserto, paese di serpi, di serpenti ardenti, e scorpioni: paese arido, senz'acqua: il quale t'ha fatto uscire acqua della rupe del macigno:

16 Il qual t'ha pasciuto nel diserto di Manna, della quale i tuoi padri non aveano avuto conoscenza: per affliggerti, e per provarti, per farti del bene al fine:

17 E non dichi nel cuor tuo, La mia possanza, e la forza della mia mano m'ha acquistate queste ric-

chezze.

18 Anzi ricordati del Signore Iddio tuo: ch'egli è quel che ti dà la forza, per portarti valorosamente: per confermare il suo patto ch'egli ha giurato a' tuoi padri, come oggi

19 Ma, se pur tu dimentichi l altri dij, e servi loro, e gli adori: io vi protesto oggi che del tutto voi

perirete.

20 Come saran perite le nazioni che'l Signore fa perire d'innanzi a vol, così perirete: perciochè non avrete ubbidito alla voce del Signore Iddio vostro.

## DEUTERONOMIO, IX.

CAP. IX. SCOLTA, Israel: oggi tu passi A il Giordano, per andare a possedere un paese di genti più grandi e più potenti di te, città grandi, e forti, che arrivano fino al cielo

2 D'una gente grande, e d'alta statura, de' figliuoli degli Anachiti, de' quali tu hai conoscenza, e de' quali tu hai udito dire, Chi potra stare a fronte a figliuoli d'Anac?

3 Sappi adunque oggi che'l Simore Iddio tuo, che passa davanti a te. è un fuoco consumante: esso gli distruggera, ed esso gli abbatterà davanti a ta: tu gli scaccerai, e gli distruggeral subitamente, come il Signore t'ha parlato.

4 Non dir nel cuor tuo, quando'l Signore gli avrà scacciati d'innan-zi a te, il Signore m'ha condotto in questo paese, per possederlo, per la mia giustizia : essendo che'l Signore scaccia d'innanzi a te que-

ste genti per la lor malvagità. 5 Tu non entri a possedere il lor paese per la tua glustizia, nè per la dirittura del cuor tuo: conciosiacosachè'l Signore Iddio tuo scacci quelle genti d'innanzi a te, per la lor malvagità, e per attener la parola ch'egli ha giurata a' tuoi dri, ad Abraham, ad Isaac, ed a lacob.

6 Sappi adunque che'l Signore Iddio tuo non ti da a posseder questo buon paese, per la tua giustizia : conciosiacosachè tu sij un popolo

di collo duro.

7 Ricordati, non dimenticarti come tu hai fatto gravemente adirare il Signore Iddio tuo nel diserto: dal giorno che tu uscisti del paese d'Egitto, fin che siate arrivati in questo luogo, voi siete stati ribelli contr'al Signore.

8 Eziandio in Horeb faceste gravemente adirare il Signore: tal che il Signore si crucciò contr'a voi,

per distruggervi.

9 Quando io salii in su la montagna, per ricever le Tavole di pietra, le Tavole del patto, che'i Signore avea fatto con voi: e dimorai in su la montagna quaranta giorni, e quaranta notti, senza mangiar pane, nè bere acqua :

10 El Signore mi diede le due Tavole di pietra, scritte col dito di Dio, sopra le quali era scritto, conforme a tutte le parole che'l Signore v'avea dette, parlando con voi nella montagna, di mezzo al fuoco, al giorno della raunanza.

ll Avvenne adunque in capo di quaranta giorni, e di quaranta notti, che'l Signore mi diede le due Ta-vole di pietra, le Tavole del patto ;

12 El Signore mi disse, Levati, scendi prestamente di qui : perciochè il tuo popolo, che tu hai tratto fuor d'Egitto, s'è corrotto: tosto si sono eglino rivolti dalla via ch'io avea lor comandata : s'hanno fatta una statua di getto.

13 Il Signore mi disse ancora, Io ho riguardato questo popolo: ed

ecco, egli è un popolo di collo duro. 14 Lasciami fare, ed io gli distruggerò, e cancellerò il lor nome di sotto al cielo: e ti farò divenire una nazione più potente, e più

grande di lui. 15 Ed io mi mossi, e discesi giù dal monte, il quale ardeva in fuoco, avendo nelle mie due mani le

due Tavole del patto.

16 Ed io riguardai: ed ecco, voi avevate peccato contr'al Signore Iddio vostro: voi vi avevate fatto un vitello di getto . tosto v'eravate stornati dalla via che'l Signore v'avea comandata

17 Ed io presi quelle due Tavole, e le gittai giù d'in su le mie due mani, e le spezzai in vostra pre-

senza.

18 Poi mi gittai in terra davanti al Signore, come prima, per quaranta giorni, e per quaranta notti. senza mangiar pane, ne bere ac-qua, per tutto'l vostro peccato, ch'avevate commesso, facendo ciò che dispiace al Signore, per irritarlo.

19 Conciofossecosach' io avessi paura, per cagion dell'ira, e del cruccio, del quale il Signore era gravemente adirato contr'a vol. per distruggervi. E'l Signore m'esaudì ancora quella volta.

20 Il Signore si crucciò ancora gravemente contr' ad Aaron, per distruggerio: ma in quel tempo io

pregai eziandio per Auron.
21 Poi presi i vostro peccato, ch'avevate fatto, cioc, il vitello, e lo brucial col fuoco, e lo trital, macinandolo ben bene, fin che fu ridotto in polvere: e ne gittai la polvere nel rivo, che scendea giù dal monte.

22 (Voi faceste eziandio gravemente adirare il Signore in Tabera, ed in Massa, ed in Chibrot-taava:

23 Parimente, quando'l Signore vi mandò da Cades-barnea: dicendo, Salite, possedete il paese ch'io v'ho dato: voi foste ribelli al comandamento del Signore Iddio vostro, e non gli credeste, e non ubbidiste alla sua voce :

24 Dal giorno ch'io v'ho conosciuti, voi siete stati ribelli contr' al Signore.)

25 Io mi gittal adunque in terra

## DEUTERONOMIO, IX. X.

davanti al Signore, per que quaranta giorni, e quelle quaranta notti, ch'io stetti così prostrato: perciochè il Signore avea detto di

distruggervi. 26 E pregai l Signore: e dissi, Signore Iddio, non distruggere il tuo popolo, e la tua eredita, che tu hai riscossa con la tua gran-

dezza, la quale tu hai tratta fuor

d'Egitto con man forte. Ricordati de' tuoi servitori. d'Abraham, d'Isaac, e di Iacob: non aver riguardo alla durezza di questo popolo, nè alla sua malvagità, né al suo peccato:

28 Che talora que' del paese, onde tu ci hai tratti fuori, non dicano, Il Signore gli ha tratti fuori, per fargli morire nel diserto, perchè non poteva condurgli nel paese ch'egli avea lor promesso, e perche gli

29 E pure essi sono tuo popolo, e tua eredita, la qual tu hai tratta fuori con la tua gran forza, e col tuo braccio steso.

#### CAP. X.

IN quel tempo il Signore mi disse, Tagliati due tavole di pletra, simili alle primiere: poi sali a me in sul monte: fatti ancora un' Arca di legno.

2 Ed io scriverò in su quelle Tavole le parole ch'erano in su le primiere, che tu spezzasti: e tu le

metteral dentro a quell' Arca. 3 Ed io feci un' Arca di legno di Sittim, e tagliai due Tavole di pietra, simili alle primiere: poi salii in sul monte, avendo quelle due

Tavole in mano.

4 Ed egli scrisse in su quelle Tavole, conforme alla prima scrittura, le dieci parole, che'l Signore viaves pronunziate nel monte, di mezzo al fuoco, al giorno della raunanza. El Signore me le diede.

Allora io mi rivolsi indietro, e discesi giù dal monte, e posi quelle Tavole nell' Arca, ch'io avea fatta : e son restate quivi, come il Si-

gnore m'avea comandato. 6 (Or i figliuoli d'Israel partirono Beerot-bene-laacan, per andare a Mosera: quivi morì Aaron, e quivi fu seppellito: ed Eleazar, suo figliuolo, fu Sacerdote in luogo

7 Di là partirono, per andare a Gudgod: e di Gudgod, per andare a lotbat, ch' è un paese di rivi d'acque.)

8 In quel tempo il Signore appartò la tribu di Levi, per portar l'Arca del Patto del Signore, per comparir davanti al Signore per ministrargli, e per benedir nel suo Nome,

come fa infino al di d'oggi.

9 Perciò Levi non ha parte, nè possessione co' suoi fratelli: il Signore è la sua possessione, siccome il Signore Iddio tuo glien' ha parlato.

10 Or essendo to dimorato in sul monte tanto tempo quanto la prima volta, cioè, quaranta giorni, e quaranta notti, il Signore esaudì la mia voce ancora quella volta, e non ti volle distruggere.

11 E'l Signore mi disse, Levati. va' per caminar devanti al popolo : ed entrino nel paese, del quale ho giurato a' lor padri, ch'io lo darei

loro: e possegganlo.

12 Ora dunque, o Israel, che chie-de il Signore Iddio tuo da te, se non che tu temi 'l Signore Iddio tuo, per caminare in tutte le sue vie, e per amario, e per servire al Signore Iddio tuo con tutto'l tuo cuore, e con tutta l'anima tua,

13 E per osservare i comanda-menti del Signore, ed i suoi statuti, i quali oggi ti do : aciochè ti sia

bene?

14 Ecco, i cieli, ed l cieli de' cleli son del Signore, e la terra, e tutto quello ch'è in essa.

15 E pure il Signore ha posto affezione solo a' tuoi padri, per amar-gii: ed ha eletta, d'infra tutti i popoli, la lor progenie dopo loro, cioc.

voi, come oggi appare.

16 Circuncidete adunque il prepugio del vostro cuore, e non in-

durate più il vostro collo.

17 Perciochè il Signore Iddio vo-stro è l'Iddio degl' iddi, e'l Signore de' signori: l'Iddio grande, il po-tente, e'l tremendo: il qual non riguarda alia qualità della persona, e non piglia presenti:

18 Il quale fa ragione all' orfano, ed alla vedova: ed ama il forestiere, per dargli del pane, e de'

vestimenti

19 Voi dunque altresì amate i forestieri: conciosiacosachè siate stati forestieri nel paese d'Egitto.

20 Temi'l Signore Iddio tuo, servigli, ed attienti a lui, e giura per

lo suo Nome.

21 Egli è la tua laude, e'l tuo Dio, il quale ha operate in verso te queste grandi e tremende cose, che gli occhi tuoi hanno vedute.

22 I tuoi padri discesero in Egitto in numero di settanta persone: ed ora il Signore Iddio tuo t'ha fatto diventare come le stelle del cielo, in moltitudine.

CAP. XI. MA adunque il Signore Iddio tuo, ed osserva del continuo ciò ch egli ha comandato che s'osservi, ed i suoi statuti, e le sue gi, ed i suoi comandamenti

2 E riconoscete oggi (conciosiacosachè queste cose non sieno state operate inverso i vostri figliuoli, i quali non l'hanno conosciute, nè vedute,) i gastighi del Signore Iddio vostro, la sua grandezza, la sua potente mano, el suo braccio steso, 3 Ed i suoi segni, e le sue opere, ch'egli ha fatte in mezzo dell' Egitto, sopra Faraone, re d'Egitto, e so-

pra tutto'l suo paese ; 4 E ciò ch'egli ha fatto all' esercito dell' Egitto, a' suoi cavalli, ed a suoi carri : come egli fece traboccar l'acque del mar rosso sopra loro, quando essi vi perseguivano: e

come egli gli fece perire fino al di

d'oggi ;
5 E ciò ch'egli ha fatto a voi stessi nel diserto, fin che siate pervenuti

a questo luogo :

6 E ciò ch'egli ha fatto a Datan. ed ad Abiram, figliuoli d'Eliab, figliuolo di Ruben: come la terra aperse la sua bocca, e gli tran-guiottì, insieme con le lor case, e ie lor tende, e tutte l'anime viventi, ch' aveano a lor seguito, in mezzo di tutto Israel:

7 Conciosiacosachè gli occhi vostri abbiano vedute tutte le grandi opere del Signore, le quali egli ha

fatte.

8 Ed osservate tutti i comandamenti, i quali oggi vi do: aciochè siate fortificati, ed entriate in possessione del paese, al quale passate per possederlo:

9 Ed aciochè prolunghiate i vostri giorni sopra la terra, la quale il Signore giurò a' vostri padri di darla loro, ed alla lor progenie : terra stillante latte, e mele.

10 Perciochè il paese, nel qual tu entri per possederlo, non è come il paese d'Egitto, onde voi siete usciti: dove, avendo seminata la tua semenza, tu l'adacquavi col piè, come un' orto da erbe:

li Ma il paese, al quale voi passate per possederlo, è un paese di monti, e di valli, inaffiato d'acqua. secondo che piove dal cielo:

12 Un paese, del quale il Signore Iddio tuo ha cura: sopra'l quale di occhi del Signore Iddio tuo sono del continuo, dal principio dell' anno infino al fine.

13 Ed avverra, se voi del tutto ubbidite a' miei comandamenti, i quali oggi vi do, amando il Signore Iddio vostro, e servendogli

con tutto'i vostro cuore, e con tutta l'anima vostra :

14 Ch'io darò al vostro paese la sua pioggia al suo tempo, la piog-gia della prima e dell' ultima stagione : e voi ricoglierete il vostro frumento, il vostro mosto, ed il vostro olio.

15 Farò ancor nascere dell' erba ne' vostri campi, per lo vostro bestiame : e voi mangerete, e sa-

rete saziati.

16 Guardatevi che talora il vostro cuore non sia sodotto, sì che vi rivoltiate a servire a dij stranieri,

ed ad adorargli; 17 E che l'ira del Signore non s'accenda contr'a voi : e ch'egli non serri'l cielo, sì che non vi sia pioggia, e che la terra non porti la sua rendita, e che voi non periate subitamente d'in sul buon paese che'l Signore vi dà.

18 Anzi mettetevi queste mie pa role nel cuore, e nell' animo, e legatevele per segnale in su le mani, e sienvi per frontali fra gli

19 Ed insegnatele a' vostri figliuoli, ragionandone quando sedete nelle vostre case, e quando caminate per via, e quando gia-

cete, e quando vi levate. 20 Scrivetele ancora sopra gli stipiti delle vostre case, e sopra le

vostre porte:

21 Aciochè i vostri giorni, ed i giorni de vostri figliuoli, sieno multiplicati sopra la terra, quale il Signore giurò a' vostri padri di dar loro, come i giorni del cielo sopra la terra.

22 Perciochè, se voi del tutto osservate tutti questi comandamenti, i quali io vi do, per mettergli in opera, per amare il Signore Iddio vostro, per caminare in tutte le

sue vie, e per attenervi a lui : 23 Il Signore scaccera tutte quel-le genti dal vostro cospetto : e voi possederete *il paese di* nazioni più

grandi, e più potenti di voi. 24 Ogni luogo, che la pianta del

vostro piè calcherà, sara vostro: i vostri confini saranno dal diserto fino al Libano: e dal Fiume, dal fiume Eufrate, fino al mare Occidentale.

25 Niuno vi potrà stare a fronte : il Signore Iddio vostro mettera spavento, e tema di voi per tutto'l paese, sopra'l quale voi caminerete, siccome egli ve n'ha parlato.

26 Ecco, io metto oggi davanti a voi benedizione, e maladizione: 27 Benedizione, se voi ubbidite a' comandamenti del Signore Iddio

vostro, i quali oggi vi do ;

### DEUTERONOMIO, XI. XII.

28 E maladizione, se non ubbidite | a' comandamenti del Signore Iddio vostro, e se vi rivoltate dalla via ch'oggi vi comando, per andar dietro a dij stranleri, i quali voi non avete conceciuti.

29 Or, quando'i Signore Iddio tuo t'avrà introdotto nel paese, nel quale tu entri per possederlo, pronunzia la benedizione sopra'i monte di Gherizim, e la maladizione

sopra'l monte d'Ebal.

30 Non sono essi di là dal Giordano, lungo la strada verso'l Ponente, nel paese de Cananel ch'abitano nella pianura, dirincontro a Ghilgal, presso alle pianure di More ?

31 Conciosiacosachè adunque voi passiate il Giordano, per entrare a possedere il paese, che'l Signore Iddio vostro vi dona, e che voi lo possederete, ed in esso abiterete: 32 Prendete guardia di mettere in opera tutti gli statuti, e le leggi, ch'oggi vi propongo.

#### CAP. XII.

QUESTI sono gli statuti, e le por mettergli in opera, nel paese che'l Signore Iddio de' vostri padri vi da, per possederio, tutto'i tempo che voi viverete in su la terra.

2 Del tutto distruggete tutti i luoghi, ne' quali quelle nazioni, il cui paese voi possederete, hanno servito agl' iddij loro, sopra gli alti monti, e sopra i colli, e sotto qua-

lunque albero verdeggiante:

3 E disfate i loro altari, e spezzate
le loro statue, e bruciate col fuoco i lor boschi, e tagliate a pezzi le sculture de lor dij, esterminate il

lor nome da quel luogo.

4 Non fate così inverso'l Signore

Iddio vostro.

5 Anzi ricercatelo nel luogo che'l Signore Iddio vostro avrà scelto d'infra tutte le vostre tribù, per sua abitazione, per mettervi 'l suo Nome ; e là andate :

6 Ed adducete là i vostri olocausti, ed i vostri sacrificij, e le vostre decime, e l'offerte delle vostre mani, ed i vostri voti, e le vostre offerte volontarie, ed i primo-

geniti del vostro grosso e minuto bestiame :

7 E mangiate quivi davanti al Signore Iddio vostro, e rallegratevi, voi, e le vostre famiglie, di tutto ciò a che avrete messa la mano, in che il Signore Iddio vostro v'avrà benedetti. Non fate secondo tutto ciò che no tutto quello che gli pare e piace. 9 Perciochè infino ad ora voi non siete pervenuti al riposo, ed al-l' eredità, che'i Signore Iddio vostro vi da.

10 Ma, quando voi sarete passati il Giordano, ed abiterete nel paese il quale il Signore Iddio vostro vi da a possedere, ed avrete requie da tutti i vostri nemici d'ogni torno, ed abiterete in sicurtà:

11 Allora adducete al luogo, il quale il Signore Iddio vostro avrà eletto, per istanziarvi 'l suo Nome tutte le cose ch'io vi comando : i vostri olocansti, ed i vostri sacrificij : le vostre decime, e l'offerte delle vostre mani, e tutta la scelta de' vostri voti ch'avrete fatti al

Signore: 12 E rallegratevi davanti al Simore Iddio vostro, voi, ed i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, ed i vostri servi, e le vostre serve, e'l Levita che sard dentro alle vostre porte: conciosiacosach' egli non abbia nè parte, nè possession fra

13 Guardati d'offerire i tuoi olocausti in qualunque luogo tu

vedrai : 14 Anzi offerisci i tuoi olocausti nel luogo che'i Signore avrà eletto in una delle tue tribù: e quivi fa' tutto quel ch'io ti comando.

15 Pur potrai scannare, e mangiar carni, ad ogni tua voglia, dentro a tutte le tue porte, secondo la benedizione che'i Signore Iddio tuo t'avrà mandata : il mondo e l'immondo ne potranno mangiare, come di cavriuolo, o di cervo.

16 Sol non mangiate il sangue:

spandetelo in terra, come acqua. 17 Tu non potrai mangiare dentro alle tue porte le decime del tuo frumento, nè del tuo mosto, nè del tuo olio, nè i primogeniti del tuo grosso e minuto bestiame, nè alcun voto che tu avrai fatto, nè le tue offerte voiontarie, nè l'offerte della tua mano:

18 Ma mangia quelle cose davanti al Signore Iddio tuo, nel luogo che'l Signore Iddio tuo avrà scelto, tu. el tuo figliuolo, e la tua figliuola, e'i tuo servo, e la tua serva, e'i Levita che sarà dentro alle tue porte: e rallegrati davanti al Signore Iddio tuo, d'ogni cosa alla quale avrai messa la mano.

19 Guardati che tu non abbandoni il Levita, tutto'l tempo che sarai in

su la tua terra.

20 Quando'l Signore Iddio tuo avra ampliati i tuoi confini, siccome egil te n'ha pariato; se tu dici, lo voglio mangiar della carne,

### DEUTERONOMIO, XII. XIII.

perchè avrai voglia di mangiarne : [

mangiane pure ad ogni tua voglia. 21 Perciochè il tuogo, che'i Signore Iddio tuo avra scelto per mettervi'l suo Nome, sara lontan da te, ammazza pur del tuo grosso e minuto bestiame, che'l Signore t'avrà dato, siccome io t'ho coman-

dato, e mangiane dentro alle tue porte, ad ogni tua voglia. 22 Ma mangiane, come si man-gia del cavriuolo, e del cervo: mangine l'immondo, e'l mondo in-

differentemente.

23 Solo osserva fermamente di non mangiare il sangue : perciochè il sangue è l'anima : or non mangiar l'anima con la carne.

24 Non mangiarlo: spandilo in

terra come acqua.

25 Non mangiarlo: aciochè sia bene a te, ed a tuoi figliuoli dopo te, quando avrai fatto ciò che piace al Signore.

26 Ma, quant' è alle tue cose consagrate, che saranno tue, ed a' tuoi voti: prendigli, e vientene al luogo che'l Signore avrà scelto.

27 Or offerisci i tuoi olocausti tutti intieri, carne, e sangue, sopra l'Altare del Signore Iddio tuo : ma quant' è a' tuol altri sacrificij, spansene il sangue sopra l'Altare del Signore Iddio tuo, e mangiane la

28 Osserva, ed ascolta tutte queste arole ch'io ti comando, aciochè sia ene a te, ed a' tuoi figliuoli dopo te, in perpetuo, quando tu avrai

fatto ciò ch'è buono e diritto appo'l

Signore Iddio tuo. 29 Quando'l Signore Iddio tuo avrà sterminate d'innanzi a te le genti. nel cui paese tu entri per posseder-

lo: e tu lo possederai, e v'abiterai: 30 Guardati che talora, dopo these saranno state distrutte d'innanzi a te, tu non t'allacci a seguitarie : e che tu non ricerchi de' loro dij: dicendo, Come servivano que-ste nazioni a' loro dij, aciochè an-

ch'io faccia così

31 Non far così inversoù Signore Iddio tuo: perciochè quelle nazioni hanno fatto inverso i lor dij tutto ciò ch'è abbominevole al Signore, e ciò ch'egli odia: conciosiacosa-ch'abbiano esiandio bruciati col fuoco i lor figliuoli, e le lor figliuole

agi'iddij loro. 32 Prendete guardia di far tutto ciò ch'io vi comando : non soprag giugnetevi nulla, e non diminui-

tene nulla. CAP. XIII.

OUANDO surgerà in mezzo di di sogni, il quale ti darà alcun miracolo, o prodigio,

2 (E quel miracolo, o prodigio, ch'egli t'avra detto, avverra,) dicendo, Andiamo dietro a dij stranieri, i quali tu non hai conosciuti. e serviamo loro :

3 Non attendere alle parole di quel profeta, nè a quel sognator di sogni: perciochè il Signore Iddio vostro vi prova, per conoscere se amate il Signore Iddio vostro con tutto'l vostro cuore, e con tutta

l'anima vostra.

4 Andate dietro al Signore Iddio vostro, e lui temete, ed osservate i suoi comandamenti, ed ubbidite alla sua voce, ed a lui servite, ed a lui v'attenete.

5 E facciasi morir quel profeta, o quel sognator di sogni : conciosiacosach'egli abbia pariato di rivolta contr'al Signore Iddio vostro, che v'ha tratti fuor del paese d'Egitto. e v'ha riscossi della casa di servitù : per sospignervi fuor della via, nella quale il Signore Iddio vostro v'ha comandato che caminiate: e così togli via il male del mezzo di te-

6 Quando'l tuo fratello, figliuolo di tua madre, o'l tuo figliuolo, o la tua figliuola, o la moglie del tuo seno, o'l tuo famigliare amico, che è come l'anima tua, t'incitera di segreto, dicendo, Andiamo, e ser-

viamo ad altri dij, i quali non avete conosciuti, nè tu, nè i tuoi padri: 7 D'infra gl'iddij de' popoli che saranno d'intorno a voi, vicin o lontan da te, da un' estremo della terra, fino all' altro estremo:

8 Non complacergli, e non ascoltarlo: l'occhio tuo eziandio non gli perdoni, e non risparmiarlo, e non celario:

9 Anzi del tutto uccidilo: sia la tua mano la prima sopra lui, per fario morire, e poi la mano di tut-

to'l popolo. 10 E lapidalo con pietre, si che muoia: perciochè egli ha cercato di sospignerti d'appresso al Signore Iddio tuo, che t'ha tratto fuor del paese d'Egitto, della casa di servitù:

11 Acioche tutto Israel oda, e tema: e niuno per l'innanzi faccia più in mezzo di te una tal mala co 12 Quando tu udirai che si dira

d'una delle tue città, che'l Signore dio tuo ti da, per abitarvi :

13 Ch'alcuni uomini scellerati sono usciti del meszo di te, ed hanno incitati gli abitanti della lor città: dicendo, Andiamo, e serviamo ad altri dij, i quali voi non avete conosciuti :

14 Informati, investiga, e domandane ben bene: e se tu trovi che la cosa sia vera, e certa, e che

### DEUTERONOMIO, XIII. XIV.

questa cosa abbominevole sia stata | che non ha pennette, e scaglie:

fatta nel mezzo di te : 15 Del tutto percuoti gli abitanti di quella città, e mettigli a fil di spada: distruggila al modo dello'nterdetto, insieme con tutti quelli

che vi saranno dentro, e'l suo bestiame, mettendogli a fil di spada.

16 E raccogli le spoglie della città nel mezzo della sua piazza, e bru-cia interamente col fuoco la città, e tutte le sue spoglie, al Signore Iddio tuo: e sia quella città in perpetuo un mucchio di ruine, e non sia mai più riedificata.

17 E nulla dello'nterdetto ti s'attacchi alle mani: aciochè il Signore si stolga dall' ardor della sua ira, e ti faccia misericordia, ed ab-

bia pietà di te, e t'accresca, come

egli giurò a' tuoi padri ; 18 Quando tu ubbidirai alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar tutti i suoi comandamenti, i quali lo oggi ti do, per fare ciò ch'è diritto appo'l Signore Iddio tuo.

#### CAP. XIV.

▼/OI siete figliuoli del Signore Iddio vostro: non vi fate tagliature addosso, e non vi dipelate fra gli occhi, per alcun morto.

2 Conciosiacosachè tu sii un popolo santo al Signore Iddio tuo: e'l Signore t'ha eletto d'infra tutti i popoli, che son sopra la terra,

per essergli un popolo peculiare. 3 Non mangiar cosa alcuna ab-

bominevole.

4 Queste son le bestie, delle quali voi potrete mangiare: il Bue, la Pecora, la Capra,

5 Il Cervo, il Cavriuolo, la gran

Capra, la Rupicapra, il Daino, il Bufolo, e la Camozza.

6 In somma, voi potrete mangiar d'ogni bestia ch' ha il piè forcuto, e l'unghia spartita in due, e che

rumina.

Ma fra quelle che ruminano, od hanno il piè forcuto, e l'unghia spartita, non mangiate del Ca-mello, nè della Lepre, nè del Coniglio: conciosiacosachè ruminino, ma non abbiano l'unghia spartita : sienvi immondi:

Nè del Porco: conciosiacosach' egli abbia l'unghia spartita, ma non rumini: siavi immondo: non mangiate della carne di questi animali, e non toccate i lor corpi morti

9 Di tutti gli animali che son nell'acque, voi potrete mangiar di queste spezie: cioè, di tutte quelle c'hanno pennette, e scaglie ; 10 Ma, non mangiate d'alcuna sienvi immondi.

11 Voi potrete mangiar d'ogni uccello mondo.

12 E questi son quelli de' quali non dovete mangiar: cioc, l'A-quila, e'l Girifalco, e l'Aquila

marina,

13 Ogni spezie di Falcone, e di Nibbio, e d'Avoltoio, 14 Ed ogni spezie di Corvo,

15 E l'Uluia, e la Civetta, e la Folica, ed ogni spezie di Sparviere, 16 E'l Guío, e l'Ibis, e'l Cigno,

17 E'i Pellicano, e la Pica, e lo Smergo,

18 E la Cicogna, ed ogni spezie d'Aghirone, e l'Upupa, e'l Vipistrello.

19 Siavi parimente immondo ogni rettile volatile: non mangisene. 20 Voi potrete mangiar d'ogni

volatio mondo.

21 Non mangiate d'alcuna carne morta da sè: dalla a mangiare al forestiere che sarà dentro alle tue porte, o vendila ad alcuno straniere: perciochè tu sei un popol santo al Signore Iddio tuo. cuocere il capretto nel latte di sua

22 Del tutto leva la decima di tutta la rendita della tua sementa. prodotta dal campo tuo, ogni anno.

23 E mangia davanti al Signore Iddio tuo, nel luogo ch'egli avra scelto per istanziarvi 'l suo Nome, le decime del tuo frumento, del tuo mosto, e del tuo olio, ed i primi parti del tuo grosso e minuto bestiame : aciochè tu impari a temere il Signore Iddio tuo del

continuo. 24 E se il camino t'è troppo grande, sì che tu non possi portar quelle decime, per esser quel luogo, che'l Signore Iddio tuo avra scelto per mettervi l suo Nome, troppo lontano da te: perciochè il Si-

more t'avrà benedetto: 25 Fanne danari, e metti quegli in borsa, e prendigli in mano, e

va' al luogo che'l Signore tuo avrà scelto:

26 Ed impiega que' danari in tutto quello che l'anima tua desidererà, in buoi, in pecore, in vino, ed in cervogia, ed in somma in qualunque cosa l'anima tua ri-chiedera: e mangia quivi davanti al Signore Iddio tuo, e rallegrati,

tu, e la tua famiglia. 27 E non abbandonare il Levita, che sarà dentro alle tue porte : conciosiacosach'egli non abbia nè parte, nè eredità, teco.

28 In capo d'ogni terro anno, leva tutte le decime della tua en.

180

## DEUTERONOMIO, XIV. XV. XVI.

trata di quell' anno, e riponie den- i tua, ed in ogni cosa alla quale tu tro alle tue porte:

29 E venga'l Levita, (conciosiacosach'egli non abbia nè parte, nè credità, teco,) e'l forestiere, e l'orfano, e la vedova, che saranno dentro alle tue porte, e mangino, e sieno saziati : aciochè li Signore iddio tuo ti benedica in ogni opera delle tue mani, che tu farai.

CAP. XV.

N capo d'ogni settimo anno, celebra l'anno della remissione. 2 E questa sia l'ordinazione della remissione: Rimetta ogni creditore ciò ch'egli avrà dato in presto al suo prossimo: non riscuotalo dal suo prossimo, e dal suo fratello: conciosiacosachè la remissione del Signore sia stata bandita. 3 Tu potrai riscuotere i tuoi crediti dallo straniere: ma rimetti al tuo fratello ciò ch'egli avrà del

tuo. 4 Come che sia, non siavi alcun bisognoso fra te: perciochè il Si-gnore ti benedirà largamente, nel paese che'l Signore Iddio tuo ti da

in eredità, per possederio: 5 Purchè del tutto tu ubbidisca alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti questi comandamenti, ch'io

ti do oggi.

6 Quando'l Signore Iddio tuo t'avrà benedetto, siccome egli t'ha promesso, tu presteral a molte genti, e tu non prenderai nulla in prestanza: e signoreggerai sopra grandi nazioni, ed esse non si-

gnoreggeranno sopra te. 7 Quando vi sarà nel mezzo di te alcuno de' tuoi fratelli, che sia bisognoso in alcuna delle terre dove tu abiterai, nel tuo paese che'l Signore Iddio tuo ti da: non indurare il cuor tuo, e non serrar la mano inverso'l tuo fratello bi-1080 : 080 mg08

8 Anzi del tutto aprigli la mano, e del tutto prestagli quanto gli fia di bisogno, per la necessità nella

uale si troverà.

9 Guardati, che talora non vi sia nel tuo cuore alcun pensiero scellerato, per dire, L'anno settimo, l'an-no della remissione, è vicino : e che Foechio tuo non sia maligno inverso'l tuo fratello bisognoso, sì che tu non gli dii nulla: ed egli gridi contra te al Signore, e vi sia in te peccato.

10 Del tutto angli ciò che gli fia di bisogno: e non ti dolga il cuore quando tu gliel darai : perciochè per cagion di questo il Signore Iddio tuo ti benedira in ogni opera metterai la mano.

11 Perciochè i bisognosi non verranno giammai meno nel paese: perciò io ti comando, che tu apra largamente la manoal tuo fratello, al tuo povero, ed al tuo bisognoso,

che sarà nel tuo paese. 12 Quando alcuno de' tuoi fratelli, Ebreo, od Ebrea, si sara venduto a te, servati sei anni, ed al

settimo anno mandalo in liberta d'appresso a te.

13 E quando tu lo rimanderai in libertà d'appresso a te, non riman-

darlo voto:

14 Del tutto donagli alcun fornimento della tua greggia, e della tua aia, e del tuo torcolo: dagli di ciò in che il Signore Iddio tuo t'avra benedetto.

15 E ricordati che tu sel stato servo nel paese d'Egitto, e che'l Signore Iddio tuo te n'ha riscosso :

perciò io ti comando oggi questo. 16 Ma, se pure egli ti dice, Io non voglio uscir d'appresso a te: perciochè egli amera te, e la tua casa, perchè egli starà bene teco:

17 Allora prendi una lesina, e foragli l'orecchia contr' all'usclo : ed egli ti sara servo in perpetuo. eziandio così alla tua serva.

18 Non ti sia grave il rimandarlo in liberta d'appresso a te : concio-siacosach'egli t'abbia servito sei anni, che è il doppio dell' allogagione d'un mercenario: ed il Signore Iddio tuo ti benedira in tutto ciò che tu farai.

19 Consagra al Signore Iddio tuo ogni primogenito maschio, che ti nascerà del tuo grosso o minuto bestiame : non lavorar la terra col primogenito della tua vacca, e non tosare il primogenito della tua pe-

cora.

20 Mangialo, tu, e la tua famiglia, davanti al Signore Iddio tuo, ogni anno, nel luogo che'l Signore avrà scelto.

21 E se v'è in esso alcun difetto. come s'egli è zoppo, o cieco, od ha alcun cattivo difetto, non sacrificarlo al Signore Iddio tuo.

22 Mangialo dentro alle tue porte : mangine indifferentemente l'im-mondo e'l mondo, come d'un cavriuolo, o d'un cervo.

23 Soi non mangiarne il sangue : spandilo in terra come acqua.

SSERVA il mese d'Abib, e celebra in esso la Pasqua al Signore Iddio tuo: percioche il Signore Iddio tuo ti trasse fuor d'Egitto, di notte, nel mese d'Abib.

### DEUTERONOMIO, XVI. XVII.

2 E sacrifica, nella Pasqua del Signore Iddio tuo, pecore, e buoi, nel luogo che'l Signore avrà scelto per istanziarvi 'l suo Nome.

3 Non mangiar con essa pane lievitato: mangia per sette giorni con essa pani azzimi, pane d'afflizione: perciochè tu uscisti in fretta del paese d'Egitto: aciochè tu ti ricordi del giorno ch'uscisti del paese d'Egitto, tutto'l tempo della vita tua.

4 E per sette giorni non veggasi alcun lievito appo te, in tutti i tuoi confini : e della carne che tu avrai ammazzata la sera, nel primo giorno, non restine nulla la notte fino alla mattina.

5 Tu non potrai sacrificar la Pasqua in qualunque tua città, la quale il Signore Iddio tuo ti da:

6 Ma sacrificala nel luogo, che'l Signore Iddio tuo avra scelto per istanziarvi'l suo Nome, in su la sera, come il sole tramonterà, nel medesimo tempo che tu uscisti

d'Egitto. 7 É cuoci*la*, e mangiala nel luogo che'l Signore Iddio tuo avrà scelto: poi la mattina seguente tu te ne potrai ritornare, ed andare alle tue

stanze.

8 Mangia *pani* azzimi sei giorni: ed al settimo giorno siavi solenne raunanza al Signore Iddio tuo: non fare in esso lavoro alcuno.

9 Contati sette settimane : da che si sarà cominciato a metter la falce nelle biade, comincia a contar

ueste sette settimane. 10 E celebra la festa delle Settimane al Signore Iddio tuo, offerendo offerte volontarie di mano a sufficienza, le quali tu darai secondo che'l Signore Iddio

tuo t'avrà benedetto. 11 E rallegrati davanti al Signore Iddio tuo, tu, e'i tuo figliuolo, e la tua figliuola, e'l tuo servo, e la tua serva, e'i Levita che sarà dentro alle tue porte, e'l forestiere, e l'orfano, e la vedova, che saranno nel mezzo di te, nel luogo, il quale il Signore Iddio tuo avra scelto per istanziarvi 'l suo Nome.

12 E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, ed osserva questi statuti, e mettigli in opera. 13 Celebra la festa de' Tabernacoli

per sette giorni, quando tu avrai ricolti i frutti della tua aia, e del tuo tino :

14 E rallegrati nella tua festa, tu, e'l tuo figliuolo, e la tua figliuola, e'l tuo servo, e la tua serva, e'l Levita, e'l forestiere, e l'orfano, e la vedova, che saranno dentro alle tue porte.

15 Celebra la festa al Signore Iddio uo, per sette giorni, nel luogo che'l Signore avrà scelto: quan do'l Signore Iddio tuo t'avra benedetto in tutta la tua rendita, ed im tutta l'opera delle tue mani: e del tutto sij lieto.

16 Tre volte l'anno comparisca. ogni maschio tuo davanti al Signore Iddio tuo, nel luogo ch'egli avrà scelto: cioè, nella festa de' Pani azzimi, nella festa delle Settimane, e nella festa de' Tabernacoli : e niuno comparisca voto da-

vanti al Signore. 17 Offerisca ciascuno secondo che potra donare, secondo la benedizione che'l Signore Iddio tuo t'avrà

mandata.

18 Costituisciti de' Giudici, e degli Ufficiali, in tutte le tue città, le quali 'l Signore Iddio tuo ti dà, per le tue tribu : e giudichino essi 'l po-

polo con giusto giudicio. 19 Non pervertir la ragione : non aver riguardo alla persona, e non prender presenti : percioche il pre-sente accieca gli occhi de savi, e

sovverte le parole de giusti. 20 Del tutto va' dietro alla giustizia, aciochè tu viva, e possegga il paese che'l Signore Iddio tuo ti da.

21 Non piantarti alcun bosco di veruno albero presso all' Altar del Signore Iddio tuo, che tu t'avrai fatto.

22 E non rissarti alcuna statua : il che il Signore Iddio tuo odia.

CAP. XVII.

NON sacrificare al Signore Id-dio tuo bue, pecora, o capra, ch' abbia difetto, od alcun male: perciochè è cosa abbominevole al Signore Iddio tuo.

2 Quando si troverà nel mezzo di te, in una delle tue città, le quali 'l Signore Iddio tuo ti da, uomo, o donna, che faccia ciò che dispiace al Signore Iddio tuo, trasgredendo il suo patto,

3 E che vada, e serva ad altri dij, e gli adori ; sia pure il sole, o la luna, o cosa alcuna di tutto l'esercito del cielo, il che io non ho coman-

dato;

4 E ciò ti sarà rapportato, e tu l'avrai inteso, informatene diligentemente; e se tu trovi che ciò sia vero, e certo, che questa cosa abbominevole sia stata commessa in Iarael:

5 Trai fuori alle tue porte quell' uomo, o quella donna, ch' avra

commesso quell'atto malvagio, e lapidalo con pietre, sì che muoia. 6 Facciasi morir colui che dee morire in sul dire di due o di tre te-

## DEUTERONOMIO, XVII. XVIII.

dire d'un sol testimonio.

7 Sia la mano de' testimoni la prima sopra lui, per farlo morire, e poi la mano di tutto'l popolo: e

così togli via il male del mezzo di te. 8 Quando alcuna causa ti sara troppo difficile, per dar giudicio fra omicidio ed omicidio, fra lite e lite, fra piaga e piaga, od altre cause di liti nelle tue porte: allora levati, e sali al luogo che'l Signore Iddio tuo avrà scelto.

9 E vientene a' sacerdoti della nazion di Levi, ed al Giudice che sarà in que tempi, ed informati da loro : ed essi ti dichiareranno la sentenza

che si dee dare. 10 E fa' secondo ciò ch'essi t'avranno dichiarato, dal luogo che'l Signore avrà scelto: ed osserva di fare interamente come t'avranno

insegnato. secondo la Legge ch'essi t'avranno insegnata, e secondo la ragion che t'avranno detta: non istornarti di ciò che t'avranno det-

to, nè a destra, nè a sinistra. 12 E se alcuno procede superbamente, per non ubbidire al Sacerdote, che sarà in ufficio per ministrare in quel luogo al Signore Id-dio tuo, ed al Giudice, muoia quel-

l'uomo: e togli via il male d'Israel. 13 Aciochè tutto'i popolo oda, e tema, e non proceda superbamente

da indi innanzi.

14 Quando tu sarai entrato nel paese che'l Signore Iddio tuo ti dà, e lo possederal, e v'abiteral dentro; se tu vieni a dire, Io voglio costituire un re sopra me, come hanno tutte le genti che son d'intorno a

15 Del tutto costituisci per re sopra te colui che'l Signore Iddio tuo avrà eletto : costituisci per re sopra te uno d'infra i tuoi fratelli: tu non potrai costituir sopra te un' nomo straniere, che non sia

tuo fratello. 16 Ma pur non multiplichisi egli i cavalli; e non faccia ritornare il popolo in Egitto, per aver moltitudine di cavalli : conclosiacosachè'l Signore v'abbia detto, Non tornate

mai più per questa via.

17 Parimente non multiplichisi le mogli, aciochè il suo cuore non si svij: nè anche multiplichisi grandemente l'argento, e l'oro.

18 E, come prima egli sederà sopra'l suo trono reale, scrivasi una copia di questa Legge in un libro, d'in su l'esemplare de' sacerdoti

19 Ed abbialo appresso di sè, e leggavi dentro tutti i giorni della 183

atimoni : non facciasi morire in sul | vita sua : aciochè impari a temere il Signore Iddio suo, per osservar tutte le parole di questa Legge, e questi statuti, per mettergii in

opera: 20 Aciochè il cuor suo non s'innalzi sopra i suoi fratelli, e ch'egli non si svij dal comandamento, nè a destra, nè a sinistra : affin di prolungare i suoi giorni nel suo regno, egli, ed i suoi figliuoli, nel mezzo d'Israel.

CAP. XVIII.

NON abbiano i sacerdoti Leviti, anzi tutta la tribù di Levi, ne parte, nè eredità con Israel : vivano dell'offerte che si fanno per fuoco al Signore, e della sua eredità.

2 Non abbiano, dico, alcuna eredità fra' lor fratelli: il Signore è la loro eredità, siccome egli ne ha

parlato loro.

3 E questo sarà il diritto de' sacerdoti, il qual prenderanno dal popolo, da quelli che sacrificheranno alcun sacrificio, sia bue, sia pecora, o capra: dieno essi al Sacerdote la

spalla, le mascelle, e'l ventre. Dagli le primizie del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, e le primizie del vello delle tue pe-

core.

5 Conciosiacosachè 'l Signore Iddio tuo l'abbia scelto d'infra tutte le tue tribù, aciochè si presenti per fare il servigio nel Nome del Signore, egli, ed i suoi figliuoli, in perpetuo.

6 É quando alcun Levita, partendo d'alcuna delle tue terre, di qualunque luogo d'Israel, dove egil dimorerà, verrà, ad ogni sua voglia, al luogo che'l Signore avrà scelto:

7 Faccia il servigio nel Nome del Signore Iddio suo, come tutti gli altri suoi fratelli Leviti, che stanno quivi davanti al Signore.

8 Mangino la lor parte gli uni come gli altri, per le lor nazioni paterne: oltr'a quello ch'egli potrà aver venduto.

9 Quando tu sarai entrato nel paese che'l Signore Iddio tuo ti dà, non apprendere a fare secondo l'abbo-

minazioni di quelle genti.

10 Non trovisi fra te chi faccia passare il suo figliuolo, o la sua figliuola, per lo fuoco: nè indovino nè pronosticatore, nè augure, nè malioso;

11 Nè incantatore, nè chi domandi lo spirito di Pitone, nè mago, nè

negromante:

12 Perciochè chiunque fa queste cose è in abbominio al Signore : e, per cagion di queste abbomina-zioni, il Signore Iddio tuo scaccia quelle genti d'innanzi a te.

#### DEUTERONOMIO, XVIII. XIX.

13 Sij intiero inverso'i Signore Iddio tuo.

14 Perciochè queste genti, il cui passe tu vai a possedere, hanno atteso a' pronosticatori, ed agl' indovini: ma, quant' è a te, il Signore Iddio tuo non t'ha date tali cose.

15 Il Signore Iddio tuo ti susciterà un Profeta come me, del mezzo di te. de' tuoi fratelli: esso

ascoltate:

16 Secondo tutto ciò che tu richiedesti dal Signore Iddio tuo in Horeb, nel giorno della Raunanza: dicendo, Ch'io non oda più la voce del Signore Iddio mio, e non vegga più questo gran fuoco, ch'io non muoia.

17 Onde il Signore mi disse. Bene hanno parlato in ciò c'hanno detto. 18 lo susciterò loro un Profeta come te, del mezzo de' lor fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello

ch'io gli avrò comandato. 19 Ed avverra che, se alcuno non ascolta le mie parole ch'egli dirà a mio Nome, io gliene ridoman-

derò conto. 20 Ma altresì, se alcuno presuntuosamente imprende di dire a mio Nome cosa alcuna, ch'io non gli abbia comandata di dire, overo xarla a nome di dij stranieri, sia paria a non fatto morire.

21 E se tu dici nel cuor tuo. Come

conosceremo la parola che'i Signore non avrà detta?

22 Quando'l profeta avrà detta alcuna cosa a Nome del Signore, e quella cosa non sara, e non avverra: quella cosa sarà quella che'l Signore non avrà detta: quel profeta l'avrà pronunziata per pre-sunzione: non temer di lui.

CAP. XIX. QUANDO I Signore Iddio tuo avrà distrutte le nazioni, il cul paese egli ti da, e tu possede-rai 'l lor paese, ed abiterai nelle lor città, e nelle lor case :

2 Mettiti da parte tre città nel mezzo del tuo paese, che'l Signore Iddio tuo ti da, per possederio.

3 Dirizzati 'i camino, e partisci in tre le contrade del tuo paese, che'l Signore Iddio tuo t'avrà dato a possedere: e sieno quelle città, aciochè chiunque avra ucciso un' altro vi si rifugga.

4 E quest'é il caso dell' ucciditore che vi si potra rifuggire, e salvar la vita sua: Quando egli avra ucciso 'l suo prossimo disavvedutamente, non avendolo odiato per addietro.

5 Come se, essendo andato al bosco col suo prossimo, per tagliar delle legne, egli avventa la mano con la scure per tagliar delle legne, e'l ferro si spicca dal manico, ed incontra il suo prossimo, sì ch'egli muoia : rifuggasi colui in una di

queste città, per salvar la vita sua : 6 Che talora colui ch'avrà la ragione di vendicare il sangue non persegua quell' ucciditore, avendo il cuore infocato, e non lo giunga, in caso che'l camino fosse troppo lungo, e non lo percuota a morte : benchè in lui non vi sia giusta cagione d'esser condannato a morte. non avendo per addietro odiato il suo prossimo.

7 Perciò, io ti comando che tu ti

metta da parte tre città.

8 E se'i Signore Iddio tuo allarga. i tuoi confini, come egli giurò a tuoi padri, e ti dà tutto'i paese ch'egli disse di dare a' tuoi padri : 9 Perclochè tu avrai osservati

tutti questi comandamenti, i quali oggi ti do, per mettergli in opera, amando il Signore Iddio tuo, e caminando nelle sue vie, del continuo: sopraggiugniti a queste tre città tre altre:

10 Aciochè non si spanda il sangue dell' innocente in mezzo del tuo paese, che'l Signore Iddio tuo ti da

in eredità; e che tu non sij colpevole d'omicidio.

11 Ma. quando un' uomo, odiando il suo prossimo, l'avrà insidiato, e l'avrà assalito, e percosso a morte, sì che muoia ; e poi si sarà rifug-gito in una di quelle città :

12 Mandino gli Anziani della sua città a trario di la, e dienio in man di colui ch'avrà la ragione di vendicare il sangue, e muoia

13 L'occhio tuo non lo risparmi : e togli via d'Israel la colpa del sangue innocente: ed e' ti sara

bene. 14 Non rimovere i termini del tuo prossimo, i quali gli antichi hanno posti, nell' eredità che tu possederai nel paese che'l Signore Iddio tuo ti dà a possedere.

15 Non presentisi un testimonio solo contr' ad alcuno, per testi-moniar d'alcuna iniquità, o peccato, ch'egli abbia commesso: sia il fatto verificato per lo dire di due o di tre testimoni.

16 Quando un testimonio si leverà contr' ad alcuno, per testi-

moniar contr'a lui d'apostasia : 17 Presentinsi que' due uomini. tra cui sard quella lite, davanti al Signore, nel cospetto de Sacerdoti, e de' Gludici, che saranno in quel tempo:

### DEUTERONOMIO, XIX. XX. XXI.

18 E se i Giudici, dopo diligente nchiesta, trovano che quel testimonio sia falso testimonio, e ch'ablia testimoniato il falso contr'al

suo fratello:

19 Fategli come egli avea dili-lerato di fare al suo fratello: e togli via il male del mezzo di te: 20 Aciochè gii altri, udendo questo, temano: e che da indi innanzi non si faccia più una tal mala cosa in

mezzo di te. 21 L'occhio tuo non lo risparmi: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano,

pie per piè. CAP. XX.

QUANDO tu uscirai in guerra contr' a' tuoi nemici, e vedrai cavalli, e carri, e gente in maggior numero di te, non temer pero di loro: conciosiacosachè l' Signore lddio tuo, che t'ha tratto fuor del paese d'Egitto, sia teco.

2 E quando vappressas la Sacerdar la battaglia, facciasi la Sacerdote innanzi, e parli al popolo, larael: Vol

3 E dicagli, Ascolta, Iarael : nete oggi vicini a venire a battaglia co' vostri nemici: il cuor vostro non s'invilisca: non temiate, e non vi smarrite, nè vi spaventate per tema di loro:

4 Perciochè il Signore Iddio vostro è quel che camina con per combatter per voi contr'a'

vostri nemici, per salvarvi. 5 Parlino eziandio gli Ufficiali al popolo: dicendo, Chi è colui ch'ab-bia edificata una casa nuova, e non l'abbia ancora dedicata? vada, e ritorni a casa sua, che talora egli non muoia nella battaglia, ed un' altro dedichi la sua casa.

6 E chi è colui ch'abbia piantata una vigna, e non l'abbia ancora cominciata a godere in uso comune? vada, e ritorni a casa sua. the talora egli non muoia nella tattaglia, ed un' altro cominci a goderia.

7 E chi è colui ch'abbia sposata una moglie, e non l'abbia ancora menata? vada, e ritorni a casa sua, che talora egli non muoia nel-

sua, cne catora egu non mutota nel-la battaglia, ed un' altro la meni. 8 Gli Ufficiali parlino ancora al popolo, e dicano, Chi è timido, e di poco cuore? vada, e ritorni a casa sua, aciochè i suoi fratelli non inviliscano di cuore come esso.

9 E, dopo che gli Ufficiali avranno inito di parlare al popolo, ordi-nino i Capi delle schiere in capo del popolo.

10 Quando tu t'accosterai ad una città per combatterla, chiamala prima a pace.

11 E se ti dà risposta di pace, e t'apre le porte, tutto'l popolo ch'in essa si trovera, siati tributario, e

soggetto. 12 Ma, s'ella non fa pace teco, anzi

guerreggia contr'a te, assediala : 13 E'i Signore Iddio tuo te la dara nelle mani: allora metti a fil di

spada tutti i maschi.
14 Predati sol le femmine, ed i piccioli fanciulli, e'l bestiame, e tutto quello che sarà nella città, tutte le spoglie d'essa : e mangia della preda de tuoi nemici, che'l Signore Iddio tuo t'avra data

15 Fa' così a tutte le città che saranno molto lontane da te, che non

*saranno* delle citta di queste genti. 16 Ma delle città di questi popoli, le quali 'l Signore Iddio tuo ti da per eredità, non iscampar la vita ad alcuna anima vivente:

17 Anzi del tutto distruggi que' popoli al modo dello'nterdetto: gl'Hittei, e gli Amorrei, ed i Ca-nanei, ed i Ferizzei, e gl'Hivvei, ed i Iebusei: come il Signore Iddio

tuo t'ha comandato:

18 Aciochè non v'insegnino a far secondo tutte le loro abbominazioni, c'hanno usate inverso i loro iddij: e che voi non pecchiate con-tr'al Signore Iddio vostro.

19 Quando tu terrai l'assedio ad una città lungo tempo, combattendola per pigliaria, non guastar gli alberi d'essa, avventando la scure contr'ad essi : perciochè d'essi potrai mangiare, e però non tagliargli : perciochè è forse l'albero della campagna un' uomo, per entrar dentro alla fortezza, fuggendo d'innanzi a te ?

20 Sol potrai guastare, e tagliar gli alberi che tu conoscerai non essere alberi da mangiare: e ne potrai fabbricar ciò che sarà necessario all'assedio della città che guerreggerà contr'a te, fin ch'ella caggia.

CAP. XXI.

UANDO si trovera in su la terra, che'l Signore Iddio tuo ti da a possedere, un' uomo ucciso, che giacera su la campagna, senza che si sappia chi l'abbia ucciso:

2 Escano fuori i tuoi Anziani, ed i tuoi Giudici, e misurino lo spazio che vi sarà fino alle città che sa-

ranno d'intorno a colui.

3 Poi prendano gli Anziani della città più vicina dell' ucciso una giovenca, con la quale non si sia lavorata la terra, che non abbia tirato al giogo.

4 E menino gli Anziani di quella citta quella giovenca in una valle diserta, nella quale non si lavori,

## DEUTERONOMIO, XXI. XXII.

nè semini; e taglino quivi 'l collo | forsa : a lui appartiene la ragion alla giovenca nella valle : | della primogenitura.

ne semini; è tugnino quara tecna alla giovenca nella valle: 5 Vengano ancora i saccedot, fi-gliuoli di Levi: conciosiacosachèl Signore iddio tuo gli abbia eletti per fare il suo servigio, e per bene-dire nel Nome del Signore: e, secondo la lor parola, ha da esser giudicata qualunque lite, e qua-lunque piaga.

6 È lavinsi tutti gli Anziani di quelle città, più vicini dell' ucciso, le mani sopra quella giovenca, alla quale sarà stato tagliato il

collo nella valle:

7 E protestino, e dicano, Le nostre mani non hanno sparso questo sangue: gli occhi nostri eziandio non l'hanno veduto spandere.

8 O Signore, sij propizio inverso'l tuo popolo Israel, il quale tu hai riscattato, e non permettere che vi sia, in mezzo del tuo popolo Israel, colpa di sangue innocente sparso. Così sarà purgato quel sangue quant'è a loro.

9 E tu avrai tolta via del meszo di te la colpa del sangue innocente, quando avrai fatto ciò che piace al Signore.

10 Quando sarai uscito in guerra contr'a' tuoi nemici, e'l Signore Iddio tuo te gli avrà dati nelle mani,

e ne avrai menati de' prigioni : ll E vedrai fra i prigioni una donna di bella forma, e le porrai amore, e te la vorrai prender per moglie:

12 Menala dentro alla tua casa, e radasi ella il capo, e taglisi l'un-

ghie: 13 E levisi d'addosso gli abiti ne' quali fu presa, e dimori in casa tua, e pianga suo padre, e sua madre, un mese intiero: poi potrai entrar da lei, e giacer con lei; ed ella ti sarà moglie. 14 E se avviene ch'ella non t'ag-

gradi più rimandala a sua volonta : e non venderla per danari in modo alcuno: non farne traffico: conciosiacosachè tu l'abbi sverginata.

15 Quando un' uomo avra due nogli, delle quali l'una sia amata, mogli, dette quas : u.m. ata e l'o-e l'altra odiata: e l'amata e l'oli, e'l primogenito sarà dell' odiata: 16 Nel giorno ch'egli spartira l'eredità de' suoi beni a' suoi figliuoli, egli non potra far primo-genito il figliuol dell'amata, antiponendolo al figliuol dell'odiata,

che sarà il primogenito: 17 Anzi riconoscerà il primogenito, figliuol dell' odiata, per dargli la parte di due, in tutto ciò che si troverà avere: conciosiacosach' egli sia il principio della sua

18 Quando alcuno avrà un fi-gliuol ritroso, e ribello, il qual non ubbidisca alla voce di suo padre, nè alla voce di sua madre : e, benchè essi l'abbiano gastigato,

non però ubbidisca loro:
19 Prendanlo suo padre, e sua
madre, e meninlo fuori agli Anziani della sua città, ed alla porta

del suo luogo:

20 E dicano agli Anziani della sna città, Questo nostro figliuolo è ritroso, e ribello: egli non vuole ubbidire alla nostra voce : egli è goloso, ed ebbriaco.

21 E lapidinlo con pietre tutte le genti della sua città, sì che muoia : e così togli 'I male del mezzo di te : aciochè tutto Israel oda, e tema.

22 E quando alcuno sara reo d'alcun fallo capitale, e tu l'avrai

appiccato al legno: 23 Non dimori 'l suo corpo morto in sul legno, la notte fino alla mattina: anzi del tutto seppelliscilo in quell' istesso giorno : per-

ciochè l'appiccato è in esecrazione a Dio: e non contaminare il paese che'l Signore Iddio tuo ti da a possedere.

CAP. XXII.

SE tu vedi smarriti 'l bue, o la pecora del tuo fratello, non ritrarti indietro da essi : del tutto riconducigli al tuo fratello.

2 E se'l tuo fratello non t'è vicino. o se tu non lo conosci, raccogli quelli dentro alla tua casa, e dimorino appresso di te, fin che'i tuo fratello ne domandi : ed allora ren-

digliele. 3 E fa' il simigliante del suo asino, e del suo vestimento, e d'ogni cosa che'l tuo fratello avrà perduta, e

che tu avrai trovata : tu non potrai ritrartene indietro.

4 Se tu vedi l'asino del tuo fra-tello, o'l suo bue, caduto nella strada, non ritrartene indietro : del tutto adoperati con lui a rilevarlo. 5 La donna non porti indosso abito d'uomo : l'uomo altresì non vesta roba di donna: perciochè chiunque fa cotali cose è in abbo-

minio al Signore Iddio tuo. 6 Quando tu scontrerai davanti a te nella via, sopra qualche albero. o sopra la terra, un nido d'uccelli, co' piccioli uccellini, o con l'uova. dentro: ed insieme la madre che covi i piccioli uccellini, o l'uova : non prender la madre co' figli:

7 Del tutto lasciane andar la madre, e prenditi i figli: aclochè ti sia bene, e che tu prolunghi i tuoi giorni.

### DEUTERONOMIO, XXII. XXIII.

nuova, fa' una sponda al tuo tetto: e non metter sangue sopra la tua casa, in caso ch'alcuno ne ca-

9 Non piantar la tua vigna di diverse spezie: actochè non sien contaminate la vendemmia, le viti che tu avrai piantate, e la rendita della vigna.

10 Non arar con un bue, e con

un' asino, insieme.

ll Non vestirti vestimento mescolato, tessuto di lana, e di lino,

12 Fatti delle fimbrie a' quattro capi del tuo manto, col qual tu

t'ammanti. 13 Quando alcuno avrà presa una moglie, e sarà entrato da lei, e poi

prenderà ad odiaria :

14 E le apporrà cose che daranno cagione che se ne sparli, e mettera mori mala fama contra lei, e dira, lo avea presa questa moglie ; ma, emendolemi accostato, non l'ho trovata vergine:

15 Allora prendane il padre e la madre della giovane il segnal della virginità d'essa, e lo producano davanti agli Anziani della città,

nella porta: 16 E dica il padre della giovane agli Anziani, Io avea data la mia figliuola per moglie a quest' uomo, ed egli ha preso ad odiaria:

17 Ed ecco, egli le ha apposte cose che danno cagione che se ne sparli: dicendo, Io non ho trovata vergine la tua figliuola : e pure, ecco il segnal della virginità della mia figliuola. E stendano quel panno davanti agli Anziani della città.

18 Allora prendano gli Anziani di quella città quell' uomo, e lo ga-

stighino con battitura;

19 E condanninio in cento sicii d'argento d'ammenda, i quali daranno al padre della glovane: perciochè egli ha messo fuori una mala fama contr'ad una vergine d'Israel : e siagli colei moglie, e non poesa egli giammai in vita sua mandarla via.

20 Ma se la cosa è vera, che quella giovane non sia stata trovata

vergine :

21 Traggania fuori alla porta della casa di suo padre, e lapidinla le genti della sua città con pietre, sì che muoia: perciochè ha commesso un' atto infame in Israel, fornicando in casa di suo padre. E così togli via il male del mezzo

22 Quando un' uomo sarà trovato giacendo con una donna maritata, muoiano amendue: l'uomo che

8 Quando tu edificheral una casa | sarà giaciuto con la donna, e la donna. E così togli via il male d'Israel

> 23 Quando una fanciulla vergine sarà sposata ad un' uomo, un' altro, trovandola dentro alla

città, sarà giaciuto con lei :

24 Menategli amendue fuori alla porta di quella citta, e lapidategli con pietre, sì che muoiano : la fanciulia, perchè non avrà gridato, essendo nella città, e l'uomo, perchè avrà violata la pudicizia della moglie del suo prossimo. E cost

togli via il male del mezzo di te. 25 Ma, se l'uomo trova su per li campi una fanciulla sposa, e la prende a forza, e giace con lei : muoia sol l'uomo che sarà giaciuto

con lei :

26 Ma non far nulla alla fanciulla: ella non v'ha colpa degna di morte: perciochè questo fatto è tale, come se alcuno si levasse contr'al suo prossimo, e l'uccidesse : 27 Perciochè, avendo egli trovata quella fanciulla sposa su per li campi, bench' ella abbia gridato, niuno l'ha salvata.

28 Quando alcuno troverà una fanciulta vergine, che non sia sposa, e la prenderà, e giacerà con

lei, e saranno trovati :

29 Dia l'uomo che sarà giaciuto con la fanciulla cinquanta sicii d'argento al padre d'essa, e siagli colei moglie, perciochè egli l'ha sverginata : non possala rimandar giammai in tempo di vita sua.

30 Non prenda alcuno la moglie di suo padre, e non iscopra il

lembo di suo padre.

### CAP. XXIII.

NON entri nella raunanza del Signore alcuno ch'abbia i testicoli infranti, o tagliati.

2 Niuno nato di publica meretrice entri nella raunanza del Signore: niuno de' suoi, fino alla decima generazione, entri nella raunanza

del Signore.

3 L'Ammonita, nè'l Moabita, non entri nella raunanza del Signore : niuno de' lor discendenti, in perpetuo, fino alla decima generazione, entri nella raunanza del Signore:

4 Perciochè non vennero incontro a voi con pane, e con acqua, nel camino, quando usciste d'Egitto: e perchè essi condussero per prezzo contr'a voi Balaam, figliuolo di Beor, di Petor di Mesopotamia, per maladirvi.

5 Ma il Signore Iddio tuo non volle ascoltar Baleam: anzi 'l Signore iddio tuo ti rivolse la mala-

187

#### DEUTERONOMIO, XXIII. XXIV.

dizione in benedizione : perciochè il Signore Iddio tuo t'ama.

6 Non procacciar giammai, in tempo di vita tua, la pace o'l ben loro. 7 Non abbominar l'Idumeo; concioslacosach' egii sta tuo fratello: non abbominar l'Egido; concioslacosachè tu aji stato forestiere nel suo naese.

8 La terza generazione de' figliuoli che nasceranno loro potra entrar nella raunanza del Signore.

9 Quando tu usciral in guerra contr'a' tuoi nemici, guardati d'ogni mala cosa.

10 Se nel mezzo di te v'è alcuno che sia immondo per alcun'accidente notturno, esca fuor del campo, e non entri dentr'al campo:

11 Ed in sul far della sera, lavisi con acqua: e poi, come il sole sarà tramontato, egli potrà rien-

trar dentr'al campo.

13 Abbi parimente un luogo fuor del campo, al quale tu esca per li tuoi bisogni.

13 Ed abbi fra' tuoi arredi un piuolo, col quale, quando t'assetteral fuori, tu facci un buco in terra, e poi ricopri 'i tuo scremento.

14 Conciosiacosache'i Signore Iddo tuo camini nei mezzo del tuo campo, per salvaril, e per mettere in tuo potere i tuo i nemici: perciò sia il tuo campo santo: e fir ch'egil non vegga alcuna bruttura in te, onde egil si rivolga indietro da te.

15 Non dare il servo, che sarà scampato a te d'appresso al suo signore, in man del suo signore.

16 Dimori appresso di te, nel mezzo di te, nel luogo ch'egi avrà scelto, in qualunque delle tue città gli aggraderà: non fargli violenza. 17 Non siavi alcuna meretrice d'infra le figliuole d'Israel: parimente non siavi alcun cinedo d'inmente non siavi alcun cinedo d'in-

fra i figliuoli d'Israel. 18 Non recar dentro alla Casa del Signore Iddio tuo, per alcun voto, il guadagno della meretrice, nè'i guadagno della meretrice, nè il guadagno della meretrice, nè il un casa del cane: perciochè amendue son cosa abbominevole al Si-

gnore Iddio tuo.

19 Non prestare ad usura al tuo fratello, nè danari, nè vittuaglia, nè cosa alcuna, che si presta ad usura.

20 Presta ad usura allo straniere, ma non al tuo fratello: aciochè Signore Iddio tuo ti benedica in tutto ciò a che metterai la mano, nel paese nel quale tu entri per possederio.

21 Quando tu avral votato un voto al Signore Iddio tuo, non indugiar l'adempierio : perciochè il Signore Iddio tuo per certo te ne ridomanderebbe conto, e vi sa rebbe peccato in te.

22 E se pur tu t'astieni di far voto, non vi sarà peccato in te.

23 Osserva, e fa'ciò che ti sarà uscito delle labbra, secondo che volontariamente tu avrai votato al Signore Iddio tuo, come avrai pronunziato con la tua bocca.

24 Quando tu entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tua voglia mangiarne dell' uve a saxietà: ma non riporne nel tuo vasello.

ma non riporne nel tuo vasello.

25 Quando tu entreral per messo
le biade del tuo prossimo, potral
svellezne delle spighe con la mano:
ma noh metter la falce nelle biade
del tuo prossimo.

CAP. XXIV.

QUANDO alcuno avrà preso moglie, e sarà abitato con lei; se poi ella non gli aggrada, perchè egli avrà trovata in lei alcuna cosa brutta: scrivale il libello del ripudio, e diagliele in mano; e così mandila fuor di casa sua.

2 E s' ella, essendo uscita di casa di colui, ed andatasene, si marita

ad un' altro uomo:

3 E quest' ultimo marito prende ad odiarla, e le scrive il libello del ripudio, e glule dà in mano, e la manda fuor di casa sua: overo, quest' ultimo marito, che se l'avea presa per mogile, muore:

4 Non possa il suo primiero marito, il qual l'avea mandata via, tornare a prenderla per essergii moglie, dopo ch'avra fatto ch'ella si sia contaminata: perche ciò e cosa abbominevole nel cospetto del Signore: e non far sì che'l pacae, che'l Signore iddio tuo ti dis merche'l Signore iddio tuo ti dis mer-

dità, sia reo di peccato.

5 Quando alcuno avrà presa novellamente moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno: stia esente in casa sua un'anno, e sollazzi la sua moglie, ch'egli avrà presa.

ch'egli avrà presa.

6 Non prenda alcuno in pegno
macine, non pur la mola disopra:
perciochè egli prenderebbein pegno

la vita del suo prossimo.

7 Quando si troverà alcuno ch'abbia rubato un' uomo d'infra i suoi fratelli, figliuoli d'israel, e n'abbia fatto traffico, e l'abbia venduto, muoia quel ladro: e togli 'l male del mezzo di te.

8 Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti v'avranno insegnato: prendete guardia di fare come lo ho loro comandato.

9 Ricordati di ciò che'l Signore Id.

## DEUTERONOMIO, XXIV. XXV.

dio tuo fece a Maria, nel camino, i in terra, e battere in sua presenza dopo che foste usciti d'Egitto. 10 Quando tu farai alcun presto

al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui. 11 Stattene fuori, e portiti colui,

al qual tu farai 'l presto, il pegno fuori 12 E s'egli è povero uomo, non

porti a giacere, avendo ancora il

suo pegno. 13 Del tutto rendigli 1 pegno, al tramontar del sole : aciochè egli possa giacer ne'suoi panni, e ti benedica: e ciò ti sara giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo. 14 Non fraudare il mercenario

povero, e bisognoso, chi ch' egli si sia de tuoi fratelli, o de forestieri che agranno nel tuo paese, dentro

alle tue porte.

15 Dagli 'l suo premio al suo giorno, e non tramonti 'i sole avanti che tu gliel' abbia dato : conclosia-cosach' egli sia povero, e che l'anima sua s'erga a quello : aciochè egli non gridi contra te al Signore, e non vi sia in te peccato.

16 Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li adri : facciasi morir ciascuno per

lo suo propio peccato.

17 Non pervertire la ragione del forestiere, ne dell'orfano : e non prender in pegno i pani della vedova. 18 E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e che'l Signore Iddio

tao te n'ha riscosso: perciò io ti comando che tu faccia questo. 19 Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, ed avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderla: sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova: aciochè

il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l'opera delle tue mani. 20 Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimaso dietro a te:

sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova.

21 Quando tu avrai vendemmiata la una vigna, non raspoliare i grap-poli rimasi dietro a te: sieno per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova.

22 E ricordati che tu sei stato servo nel paese d'Egitto: per ciò io ti comando che tu faccia questo.

CAP. XXV.

QUANDO vi sarà lite fra alcuni, ed essi verranno in giudicio, giudichingli i Giudici, e giustifichino il giusto, e condannino il reo. 2 E se'l reo ha meritato d'esser battuto, faccialo il giudice gittare secondo'l merito del suo misfatto. a certo numero di battiture.

3 Facciagli dare quaranta battiture, e non più: che talora, se continuasse a fargli dare una gran battitura oltr'a questo numero, il tuo fratello non fosse avvilito nel tuo cospetto.

4 Non metter la museruola in

bocca al bue, mentre trebbis 5 Quando alcuni fratelli dimore-

ranno insieme, ed uno d'essi morra senza figliuoli, non maritisi la moglie del morto fuori ad un' uomo strano: il suo cognato venga da lei, e prendalasi per moglie, e sposila per ragion di cognato.

6 E'l primogenito ch'ella partorirà nasca a nome del fratello morto del marito: aciochè il suo nome

non sia spento in Israel.

7 E se non aggrada a quell' uomo di prender la sua cognata, vada la sua cognata alla porta, agli Anziani, e dica, Il mio cognato ricusa di suscitar nome al suo fratello in I-

srael: egli non vuole sposarmi per ragion di cognato. 8 Allora gli Anziani della sua città lo chiamino, e parlino a lui : e s' egli, presentatosi, dice, E' non

m'aggrada di prenderla :

9 Accostiglisi la sua cognata, nel cospetto degli Anziani, e traggagli del piè il suo calzamento, e sputigli nel viso. Poi protesti, e dica, Così sarà fatto all' uomo che non edificherà la casa del suo fratello.

10 E gli sarà posto nome in Israel,

La casa dello scalzato.

11 Quando alcuni contenderanno insieme l'un contr' all' altro, e la moglie dell' uno s'accostera per liberare il suo marito dalla man di colui che lo percuote, e stenderà la mano, e lo prenderà per le sue ver-

gogne : 12 Mozzale la mano : l'occhio tuo

non le perdoni.

13 Non aver nel tuo sacchetto peso, e peso: grande, e picciolo. 14. Non avere in casa Efa, ed

Efa: grande e picciolo. 15 Abbi peso intiero, e giusto: c

parimente Efa intiero, e giusto: aciochè i tuoi giorni sieno prolungati sopra la terra che'l Signore Id-dio tuo ti dà.

16 Perciochè chiunque fa cotali cose, chiunque fa iniquità, e in ab-bominio al Signore Iddio tuo. 17 Ricordati di ciò che ti fece Ama-

lec nel camino, dopo che voi foste usciti d'Egitto:

18 Come egli ti venne ad incontrare nel camino, ed alla coda percosse tutte le persone deboli che

## DEUTERONOMIO, XXV. XXVI. XXVII.

venivano dietro a te, essendo tu stanco, ed affaticato: e non temet-

te Iddio.

19 Perciò, quando'l Signore Iddio tuo t'avrà data requie da tutti i tuoi nemici d'ogn' intorno, nel paese che'l Signore Iddio tuo ti da in eredita per possederlo; spegni la memoria d'Amalec disotto al cielo: non dimenticarlo.

## CAP. XXVI.

OR, quando tu sarai entrato nel paese, che'l Signore Iddio tuo ti da in eredita, e lo possederai, e

v'abiterai :

2 Prendi delle primizie di tutti i frutti della terra, che tu fai nascer dalla terra, che'l Signore Iddio tuo ti dà: e mettile in un paniere, e va' al luogo che'l Signore Iddio tuo avrà scelto per istanziar quivi 'l suo Nome.

3 E vieni al Sacerdote che sarà in que' giorni, e digli, Io fo oggi publica riconoscenza al Signore Iddio tuo, di ciò ch'io sono entrato nel paese, del quale il Signore avea giurato a' nostri padri ch'egli cel

darebbe.

4 Poi prenda il Sacerdote dalla tua mano quel paniere, e ripongalo davanti all'Altare del Signore Iddio tuo.

5 Appresso prendi a dire davanti al Signore Iddio tuo, Il padre mio era un misero Siro, e discese in Egitto con poca gente, e dimorò quivi come straniere, e quivi divenne una nazione grande, e potente, e numerosa.

6 E gli Egizij ci trattarono male, e ci afflissero, e c'imposero una

dura servitu.

7 E noi gridammo al Signore Iddio de' nostri padri: e'l Signore esaudì la nostra voce, e riguardò alla nostra afflizione, ed al nostro travaglio, ed alla nostra oppres-

8 E ci trasse fuor d'Egitto con potente mano, e con braccio steso, e con grande spavento, e con mi-

racoli, e con prodigi :
9 E ci ha condotti in questo luogo, e ci ha dato questo paese, paese

stillante latte, e mele

stillante latte, e meie.
10 Ora adunque, ecco, lo ho recate le primizie de frutti della terra,
Signore, m'hai data. E che tu, Signore, m'hai data. posa quel paniere davanti al Si-gnore iddio tuo, ed adora davanti al Signore iddio tuo; il È rallegrati di tutto'i bene, che'i Signore iddio tuo avva dato a

te, ed alla tua casa, tu, e'l Levita, e'l forestiere che sarà nel messo di te.

12 Quando tu avrai finito di levar tutte le decime della tua entrata, nel terzo anno, che è l'anno delle decime, e le avrai date al Levita, al forestiere, all' orfano, ed alia vedova, ed essi le avranno mangiate dentro alle tue porte, e si saranno saziati:

13 Allora di' nel cospetto del Signore Iddio tuo, Io ho tolto di casa mia ciò ch'è sacro, ed anche l'ho dato al Levita, ed al forestiere, ed all' orfano, ed alla vedova: interamente secondo'l tuo comandamento che tu m'hai fatto: io non ho trapassati i tuoi comandamenti.

e non gli ho dimenticati :

14 Io non ne ho mangiato nel mio cordoglio, e non ne ho tolto nulla, per impiegario in uso immondo, e non ne ho dato nulla per alcun morto: io ho ubbidito alla voce del Signore Iddio mio: io ho fatto interamente come tu m'hai comandato.

15 Riguarda dall' abitacolo della tua santità, dal cielo, e benedici 'l tuo popolo Israel, e la terra che tu ci hai data, come tu giurasti a nostri padri, terra stillante latte, e

mele.

16 Oggi ti comanda il Signore Iddio tuo di mettere in opera questi statuti, e queste leggi: osservale adunque, e mettile in opera, con tutto'l cuor tuo, e con tutta l'anima

17 Oggi hai stipulato dal Signore, ch'egli ti sarebbe Dio, e che tu camineresti nelle sue vie, ed osser-veresti i suoi statuti, ed i suoi comandamenti, e le sue leggi, ed ubbidiresti alla sua voce.

18 E'l Signore altres) ha stipulato da te, che tu gli saresti un popolo peculiare, come egli te n'ha parla-

to, e che tu osserveresti tutti i suoi comandamenti:

19 E ch'egli ti farebbe eccelso sopra tutte le nazioni ch'egli ha create, e ti metterebbe in laude, in fama, ed in gloria: e che tu sa-resti un popolo santo al Signore Iddio tuo: come egli n'ha pariato.

#### CAP XXVII.

OR Moisè, cor gli Anziani d'I-srael, comandò, e disse al po-polo, Osservate tutti i comanda-menti i quali oggi vi do.

2 E nel giorno che sarete passati il Giordano, per entrar nel paese che'l Signore Iddio vostro vi da, rizzati delle grandi pietre, e smal-tale con calcina.

3 E scrivi sopra esse tutte le parole di questa Legge, dopo che tu sarai passato, per entrar nel pucse

## DEUTERONOMIO, XXVII. XXVIII.

che'l Signore Iddio tuo ti dà, paese stillante latte, e mele: siccome il Signore Iddio de' tuoi padri te n'ha parlato.

4 Ouando adunque sarete passati 'l Giordano, rizzatevi queste pietre, lequali oggi vi comando, nel monte d'Ebal: e smaltatele con calcina.

5 Edifica ancora quivi un' Altare al Signore Iddio tuo, un' altar di pietre : non far passare ferro sopra

6 Edifica l'Altar del Signore Iddio tuo di pietre intiere: ed offerisci sopra esso olocausti al Signore Id-

dio tuo. 7 Sacrifica ancora quivi sacrificii da render grazie: e mangia, e rallegrati da vanti al Signore Iddio tuo. 8 E scrivi sopra quelle pietre tutte le parole di questa Legge chiara-

mente, e bene. 9 Moisè ancora, co' sacerdoti Leviti, parlò a tutto Israel : dicendo, Attendi, ed ascolta, Israel: Oggi tu sei divenuto popolo del Signore Id-

dio tuo. 10 Ubbidisci adunque alla voce del Signore Iddio tuo, e metti in opera i suoi comandamenti, ed i suoi sta-

tuti, i quali oggi ti do.

ll Moise ancora in quello stesso giorno comandò, e disse al popolo, 12 Gli uni *d'infra voi* stieno sopra'l monte di Gherizim, per benedire il popolo quando sarete passati 'l Giordano: cioc, le tribu di Simeon, di Levi, di Giuda, d'Issacar, di Iosef, e di Beniamin.

13 E gli altri stieno sopra'l monte d'Ebal, per pronunziar la maladizone: cioe, le tribù di Ruben, di Gad, d'Aser, di Zabulon, di Dan,

e di Neftali.

14 E parlino i Leviti, e dicano ad alta voce a tutti gl' Israeliti:

15 Maladetto sia l'uomo ch'avrà fatto scultura, o statua di getto, che cosa abbominevole al Signore, opera di man d'artefice, e l'avra nposta in luogo occulto. E rispon-

da tutto'l popolo, e dica, Amen. 16 Maladetto sia chi sprezza suo padre, o sua madre. E dica tutto?

popolo, Amen.

17 Maladetto sia chi move i termini del suo prossimo. E tutto'l popolo dica, Amen-

18 Maladetto sia chi trasvia il cieco. E tutto'l popolo dica, Amen. 19 Maladetto sia chi pervertisce la ragion del forestiere, dell'orfano, e della vedova. E tutto'l popolo dica, Amen.

20 Maladetto sia chi giace con la moglie di suo padre : perciochè egli scopre il lembo di suo padre. tutto'l popolo dica, Amen.

21 Maladetto sia chi si congiugne con alcuna bestia. E tutto'l popolo dica, Amen.

22 Maladetto sia chi giace con la sua sorella, figliuola di suo padre, o figliuola di sua madre. E tutto'l popolo dica, Amen.

23 Maladetto sia chi giace con la

sua suocera. E tutto'l popolo dica, Amen. 24 Maladetto sia chi uccide il suo

prossimo in occulto. E tutto'l po-

polo dica, Amen.
25 Maladetto sia chi prende presente, per far morir l'innocente.
E tutto l popolo dica, Amen.

26 Maladetto sia chi non avra attenute le parole di questa Legge, per metterle in opera. E tutto'l popolo dica, Amen.

CAP. XXVIII.

R egli avverrà, se pur tu ubbi-disci alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti i suoi comandamenti, i quali oggi ti do, che'l Signore ti fara eccelso sopra tutte le nazioni della terra.

2 E tutte queste benedizioni verranno sopra te, e ti giugneranno : perciochè tu avrai ubbidito alla

voce del Signore Iddio tuo. 3 Tu sarai benedetto nella cit-

tà: tu sarai ancora benedetto ne campi. 4 Il frutto del tuo ventre sarà benedetto, e'i frutto della tua terra, e'l frutto del tuo bestiame : i parti

delle tue vacche, e le gregge delle tue pecore. 5 Il tuo paniere sarà benedetto, e

la tua madia.

6 Tu sarai benedetto nel tuo entrare. e benedetto nel tuo uscire.

Il Signore metterà i tuoi nemici, che si saran levati contr'a te, in rotta ed isconfitta davanti a te: per una via usciranno contr'a te, e per sette vie fuggiranno d'innanzi a te.

8 Il Signore ordinerà alla benedizione ch'ella sia teco, ne' tuoi granal, ed in tutto ciò a che metterai la mano: e ti benedirà nella terra che'l Signore Iddio tuo ti da.

9 Il Signore ti stabilirà per essergli un popol santo, come egli t'ha giurato: quando tu osserverai comandamenti del Signore Iddio tuo, e caminerai nelle sue vie.

10 E tutti i popoli della terra vedranno che voi portate il Nome del Signore: e temeranno di te-

11 E'l Signore Iddio tuo ti farà abbondare in beni, nel frutto del tuo ventre, nel frutto del tuo bestiame, e nel frutto della tua terra,

191

## DEUTERONOMIO, XXVIII.

nel paese del quale egli giurò a' tuoi padri, ch'egli tel darebbe.

12 fl Signore t'aprirà il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la sua pioggia al suo tempo, e per benedir tuita l'opera delle tue mani: e tu presterai a molte genti, e non prenderai nulla in presto.

13 Il Signore ti mettera in capo, e non in coda : e non sarai giammai se non al disopra, e non al disotto: quando tu ubbidirai a' comandamenti del Signore Iddio tuo, i quali oggi ti do, per osservargii,

e per mettergli in opera. 14 E non ti rivolgerai, nè a destra, nè a sinistra, d'alcuna delle cose ch'io ti comando oggi, per andar dietro ad altri dij, per ser-

virgli. 15 Ma, se tu non ubbidisci alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti i suoi comandamenti, ed i suoi statuti, i quali oggi ti do: egli avverrà che tutte queste maladizioni verranno sopra te, e ti giugneranno.

16 Tu sarai maladetto nella città, sarai ancora maladetto ne' campi. 17 Il tuo paniere sarà maladetto,

e la tua mádia.

18 Il frutto del tuo ventre sarà maladetto, e'l frutto della tua ter-ra: i parti delle tue vacche, e le

gregge delle tue pecore.
19 Tu sarai maladetto nel tuo entrare, e maladetto nel tuo uscire.

20 Il Signore manderà contr'a te la maladizione, la dissipazione, e la perdizione, in ogni cosa, alla quale tu metterai la mano, e la qual tu farai: fin che tu sij distrutto, e perito subitamente, per la malvagità de' tuoi fatti : perciochè tu m'avrai abbandonato.

21 Il Signore farà che la mortalità s'attaccherà a te, fin che t'abbia consumato d'in su la terra,

nella qual tu entri per possederla. 22 Il Signore ti percuotera di tisichezza, e d'arsura, e di febbre, e d'infammagione: d'aridità, e di nebbla, e di rubiggine: che ti per-seguiranno, fin che tu sij perito.

23 E'l tuo cielo, che sard sopra'l tuo capo, sarà di rame: e la terra, che sarà sotto di te, sarà di ferro.

24 Il Signore mandera alla tua terra, in luogo di pioggia, polvere, e cenere, la quale cadera sopra te dal cielo, fin che tu sij sterminato.

25 Il Signore ti metterà in rotta ed isconfitta davanti a' tuoi nemici: per una via tu usciral contr'a loro, e per sette vie fuggirai d'innanzi a loro: e sarai agitato per tutti i regni della terra.

26 Ed I tuoi corpi morti saranno

per pasto ad ogni uccello del cielo, ed alle bestie della campagna, senza ch'alcuno le spaventi.

27 Il Signore ti percuoterà dell'ulcere d'Egitto, di morici, e di scab-bia, e di pizzicore, onde tu non

potrai guarire. 28 Il Signore ti percuoterà di smania, e di cecità, e di sbigottimento

di cuore:

29 Ed andrai a tastone nel mezzodì, come il cieco va a tastone nell' oscurità, e non prospererai nelle tue vie: e del continuo non sarai se non oppressato, e rubato: e non vi sarà alcuno che ti salvi.

30 Tu sposerai moglie, ed un' altro si giacera con lei: tu edificherai case, ma non v'abiterai dentro: tu pianterai vigne, e non ne co-

glierai 'l frutto per uso tuo co-

mune 31 Il tuo bue sarà ammazzato nel tuo cospetto, e tu non ne mangerai: il tuo asino sarà rapito d'innanzi a te, e non ti sarà renduto: le tue pecore saranno date a' tuoi nemici, e non vi sarà alcuno che te le riscuota.

32 I tuoi figliuoli, e le tue figliuole saranno date ad un popolo stra-niere: e gli occhi tuoi lo vedranno, e verranno meno del continuo dietro a loro, e non avrai alcuna

forza nelle mani.

33 Un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il frutto della tua terra, e tutta la tua fatica: e del continuo non sarai se non opressato, e conquassato.

34 E tu diventerai forsennato per le cose che vedrat con gli occhi.

35 Il Signore ti percuoterà d'ulcera maligna in su le ginocchia, ed in su le coscie, onde tu non potrai guarire : anzi dalla pianta del piè fino alla sommità della testa.

36 Il Signore fara caminar te, e'l tuo re, che tu avrai costituito sopra te, ad una nazione, la qual nè tu, nè i tuoi padri non avrete conosciuta : e quivi servirai a dij

stranieri, al legno, ed alla pietra. 37 E sarai in istupore, in proverbio, ed in favola, fra tutti i popoli, dove il Signore t'avra con-dotto.

38 Tu recherai sementa assai al campo, e ricoglierai poco: percio-

chè le locuste la consumeranno. 39 Tu pianterai vigne, e le lavo rerai, e non ne berrai 'l vino, anzi non pure ne coglierai 'l frutto: perciochè i vermini lo mangeranno.

40 Tu avrai degli ulivi in tutte le tue contrade, ma tu non t'ungerai d'olio: perciochè i tuoi ulivi perderanno il lor frutto.

## DEUTERONOMIO, XXVIII.

41 Tu genererai figliuoli, e figliuole, ma non saranno tuoi : perciochè andranno in cattività.

42 I grilli diserteranno tutti i tuoi alberi, e'l frutto della tua terra.

43 Il forestiere che sarà nel messo di te sarà innalzato ben alto sopra te, e tu sarai abbassato ben basso. 44 Egli presterà a te, e tu non presterai a lui: egli sara in capo,

e tu in coda.

45 E tutte queste maladizioni verranno sopra te, e ti persegui-ranno, e ti giugneranno, fin che tu sij distrutto: perciochè tu non avrai ubbidito alla voce del Signore Iddio tuo, per osservare i suol comandamenti, ed i suoi statuti, ch'egli t'ha dati.

46 E saranno in te, e nella tua procenie in perpetuo, per segno, e

per prodigio. 47 Perciochè tu non avrai servito al Signore Iddio tuo allegramente, e di buon cuore, per l'abbondanza

d'ogni cosa

48 E servirai a' tuoi nemici, che'l Signore avrà mandati contra te, con fame, e con sete, e con nudità, e con mancamento d'ogni cosa: ed esel metteranno un giogo di ferro sopra'l tuo collo, fin che t'abbiano distrutto.

49 Il Signore farà movere una gente contro a te di lontano, dal-l'estremità della terra, a guisa che vola l'aquila: una gente, della quale tu non intenderal 'l linguag-

gio: 50 Una gente sfacciata, la qual non avrà riguardo alla persona del vecchio, e non avrà mercè del fan-

ciullo:

51 E mangerà il frutto del tuo bestiame, e'l frutto della tua terra fin che tu sij distrutto: e non t lascerà di resto nè frumento, nè mosto, nè olio, nè figli delle tue vacche, nè gregge delle tue pe-

core: fin che t'abbia fatto perire.
52 E t'assedierà in tutte le tue città, fin che le tue alte e forti mura, nelle quali tu ti sarai fidato in tutto'l tuo paese, caggiano a terra: anzi t'assedierà dentro a tutte le tue porte, in tutto'l tuo paese che'l Signore Iddio tuo t'avrà dato :

53 E tu mangerai 'l frutto del tuo ventre, la carne de' tuoi figliuoli, e delle tue figliuole, che'l Signore Iddio tuo t'avrà date, nell' assedio, e nella distretta, della quale i tuoi nemici ti strigneranno.

54 L'occhio del più morbido e dilicato uomo fra voi sarà maligno inverso'l suo fratello, ed inverso la moglie del suo seno, ed inverso'l

rimanente de' suoi figliuoli, ch'egti avrà riserbati :

55 Per non dare ad alcun di loro nulla della carne degli altri suoi figliuoli, la quale egli mangerà : perciochè non gli sarà rimaso nulla nell'assedio, e nella distretta, della quale i tuoi nemici ti strigneranno dentro a tutte le tue porte.

56 L'occhio della più morbida, e dilicata donno fra voi, la quale non si sarebbe pure attentata di posar la pianta del piede in terra, per dilicatezza, e morbidezza, sara maligno inverso'l marito del suo seno, ed inverso'l suo figliuolo, ed in-

verso la sua figliuola ;

57 E ciò, per la secondina che le uscirà d'infra le gambe, e per li suoi figliuoli che partorirà: perciochè ella gli mangerà di nascoso, per mancamento d'ogni cosa, nell' assedio, e nella distretta, dell'a quale il tuo nemico ti strignerà dentro alle tue porte.

58 Se tu non osservi di mettere in opera tutte le parole di questa Legge, che sono scritte in questo Libro, per temer questo Nome glo rioso, e tremendo, il Signore Iddio

tuo : 59 Il Signore percuoterà te, e la tua progenie, di battiture strane, grandi, e durabili: e di malattie

malvage, e durabili. 60 E fara ritornar sopra te tutti i languori d'Egitto, de' quali tu hai

avuta paura: ed essi s'attaccheranno a te.

61 Il Signore ti farà eziandio venire addosso ogni altra infermità, e plaga, che non è scritta nel Libro di questa Legge; fin che tu sij distrutto.

62 E voi resterete poca gente, là dove per addietro sarete stati come le stelle del cielo, in moltitudine perciochè tu non avrai ubbidito alla voce del Signore Iddio tuo

63 Ed avverra che, siccome il Signore si sarà rallegrato in cendovi del bene, e multiplicandovi: così si rallegrera in voi, fa cendovi perire, e distruggendovi: e sarete divelti d'in su la terra, nella quale tu entri per possederla. 64 E'l Signore ti dispergerà fra tutti i popoli, da uno estremo della terra all' altro estremo: e quivi serviral ad altri dij, i quali në tu,

nè i tuoi padri, non avete cono-sciuti: al legno, ed alla pietra. 65 Ancora fra quelle genti non avrai alcuna requie, e la pianta del tuo piè non avra alcun riposo: ed il Signore vi dara quivi un cuor tremante, e consumamento d'oc-

chi, e doglia d'animo :

## DEUTERONOMIO, XXVIII. XXIX.

66 E la tua vita ti starà dirimpetto in pendente: e sarai in ispavento notte, e giorno : e non sarai

sicuro della tua vita.

67 La mattina tu dirai, Oh fosse pur sera! e la sera dirai, Oh fosse pur mattina i per lo spavento del tuo cuore, del quale sarai spaventato, e per le cose che vedrai con gli occhi

68 E'l Signore ti farà ritornare in Egitto per navi, per far viaggio nel paese, del quale io t'ho detto, Mai più non lo vedrai. E quivi voi vi venderete a' vostri nemici per servi, e per serve, e non vi

sard chi vi comperi.

#### CAP. XXIX.

UESTE son le parole del patto, che'l Signore comandò a Moi-sè di fare co' figliuoli d'Israel, nel paese di Moab : oltr' al patto ch'egli avea fatto con loro in Horeb.

2 Moisè adunque chiamò tutto Israel, e disse loro, Voi avete veduto tutto quello che'l Signore ha fatto davanti agli occhi vostri, nel paese d'Egitto, a Faraone, ed a tutti i suoi servitori, ed a tutto'l

3 Le prove grandi, che gli occhi tuoi hanno vedute, que' miracoli,

e gran prodigi. 4 Or il Signore, infino a questo giorno, non v'ha dato cuor da conoscere, nè occhi da vedere, nè orecchi da intendere.

5 Ed io v'ho condotti quarant' anni per lo diserto: i vostri vestimenti non vi si son logorati addosso, ed il vostro calsamento non s'è logorato ne' vostri piedi.

6 Vol non avete mangiato pane, nè bevuto vino, nè cervogia : aciochè conosceste ch'io sono il

Signore Iddio vostro.

7 Alla fine voi siete giunti in questo luogo: e Sihon, re d'Hesbon, ed Og, re di Basan, sono usciti incontr'a noi in battaglia, e noi gli abbiamo sconfitti :

8 Ed abbiamo preso il lor paese, e l'abbiamo dato in eredità a' Rubeniti, ed a' Gaditi, ed alla mezza

tribù di Manasse.

9 Osservate adunque le parole di questo patto, e mettetele in opera: aciochè facciate prosperar tutto ciò che farete.

10 Oggi voi comparite tutti davanti al Signore Iddio vostro, i vostri Capi, le vostre tribu, i vo-stri Anxiani, ed i vostri Ufficiali, e tutti gli uomini d'Israel:

11 I vostri piccioli fanciulli, le vostre mogii, e'l tuo forestiere che

è nel mezzo del tuo campo, fino a colui che ti taglia le legne, e colui che t'attigne l'acqua :

12 Per entrar nel patto del Signore Iddio tuo, e nel suo giuramento, il quale il Signore Iddio

tuo fa oggi teco :

13 Per istabilirti oggi per suo po-polo, ed aciochè egli ti sia Dio, come egli te n'ha parlato, e come egli giurò a' tuoi padri, ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob.

14 Or io non fo questo patto, questo gluramento, con voi soli; 15 Anzi, tanto con chi è quì con noi, e comparisce oggi davanti al Signore Iddio nostro, quanto con

chi non è oggi quì con noi: 16 Perciochè voi sapet voi sapete come siamo dimorati nel paese d'Egitto, e come siamo passati per mezzo le nazioni, per le quali siete passati ;

17 Ed avete vedute le loro abbominazioni, ed i loro idoli, di legno, di pietra, d'argento, e d'oro, che sono appresso di loro :

18 Guardatevi, che non sia fra voi uomo, o donna, o famiglia, o tribù, il cui cuore si rivolga oggi indietro dal Signore Iddio nostro, per andare a servire agl'iddij di quelle nazioni : che non vi sia fra voi radice alcuna che produca tosco, ed assenzio :

19 E che non avvenga che, avendo alcuno udite le parole di questo giuramento, si benedica nel cuor suo: dicendo, lo avrò pace, benchè lo camini secondo la pravità del

mio cuore; per aggiugnere eb-brezza alla sete. 20 Il Signore non vorrà perdo-nargli; anzi allora l'ira del Signore, e la sua gelosia, fumeranno contr'a quell' uomo ; e tutte l'esecrazioni scritte in questo Libro si poseranno sopra lui : e'l Signore cancellera il suo nome disotto al cielo.

21 E'l Signore lo separerà d'infra tutte le tribù d'Israel, a male: secondo tutte l'esecrazioni del patto scritto in questo Libro della

22 Onde la generazione futura, i vostri figliuoli che surgeranno dopo voi, e'i forestiere che verrà di paese lontano diranno, quando vedranno le piaghe di questo paese e le sue infermità, delle quali 'l Signore l'avrà afflitto :

23 E che tutta la terra d'esso sarà solfo, salsuggine, ed arsura; e che non sara seminata, e che non produrra nulla, e che non vi crescera alcuna erba: qual fu la sovversione di Sodoma, di Gomorra d'Adma, e di Sebolm : le quali 'l

# DEUTERONOMIO, XXIX. XXX.

Signore sovvertì nella sua ira, e p nel suo cruccio;

24 Anzi pur tutte le nazioni diranno, Perchè ha fatto il Signore

così a questo paese ? quale ? l'ar-dor di questa grand' ira ? 25 E si dira, Perciochè hanno abbandonato il patto del Signore Id-dio de' lor padri, il quale egli avea fatto con loro, quando gli ebbe

tratti fuor del paese d'Egitto: 26 E sono andati, ed hanno servito ad altri di, e gli hanno ado-rati: di, i quali essi non aveano conosciuti, ed i quali 'l Signore non

avea lor dati per parte : 27 Laonde l'ira del Signore s'è accesa contr'a questo paese, per far venir sopra esso tutte le maladizioni scritte in questo Libro :

28 Ed il Signore gli ha stirpati d'in su la lor terra, con ira, con cruccio, e con grande indegnazione : e gli ha cacciati in un'al-

tro paese come oggi appare.

29 Le cose occulte sono per lo gnore Iddio nostro: ma le rivelate sono per noi, e per li nostri figiiuoli, in perpetuo: aciochè mettiamo in opera tutte le parole di questa Legge.

CAP. XXX.

R avverra che, dopo che tutte U queste cose, la benedizione, e la maladizione, le quali lo ho poste davanti a te, saranno venute soprate: e tu te le ridurrai a mente fra tutte le genti, dove il Signore

Iddlo t'avrà sospinto : 2 E ti convertirai al Signore Iddio tuo, ed ubbidirai alla sua voce, tu, ed i tuoi figliuoli, con tutto'l tuo cuore, e con tutta l'anima tua, interamente come io ti comando

3 li Signore Iddio tuo altresi ti ricondurrà di cattività, ed avrà pieta di te, e tornerà a raccoglierti dinfra tutti i popoli, fra' quali 'l Signore Iddio tuo t'avra disperso.

4 Avvegnachè tu fossi stato sospinto all' estremità del cielo, pure il Signore Iddio tuo ti raccogliera

di là, e ti prenderà di là:

5 El Signore Iddio tuo ti condurrà nel paese, che i tuoi padri avranno posseduto, e tu lo possederai : ed egli ti fara del bene, e t'accrescerà più che i tuoi padri.

6 El Signore Iddio tuo circuncidera il tuo cuore, e'l cuore della tua progenie: aciochè tu ami 'l Signore Iddio tuo con tutto'l tuo cuore, e con tutta l'anima tua, affin che tu viva-

7 El Signore Iddio tuo mettera tutte queste esecrazioni sopra i 195

tuoi nemici, e sopra quelli che t'odieranno, i quali t'avranno per-

8 Così, quando tu ti sarai con-vertito, ed ubbidirai alla voce del Signore, e metterai in opera tutti i suoi comandamenti, i quali oggi

ti do:

9 Il Signore Iddio tuo ti fara abbondare in beni, in ogni opera delle tue mani, nel frutto del tuo ventre, e nel frutto del tuo bestiame, e nel frutto della tua terra : perciochè il Signore tornerà a rallegrarsi in te a bene, come si

rallegrò ne' tuoi padri: 10 Perciochè tu ubbidirai alla voce del Signore Iddio tuo, per osservare i suoi comandamenti, ed i suoi statuti, scritti in questo Libro della Legge: dopo che tu ti sarai convertito al Signore Iddio tuo con tutto'i tuo cuore, e con tutta l'a-

nima tua.

11 Conclosiacosachè questo comandamento, ch'io ti do oggi, non sia tant' alto che tu nol poesa comprendere: ed anche non è lontano. 12 Egli non è nel cielo, perchè tu dica, Chi salira per noi al cielo, e cel recherà, e cel farà intendere,

aciochè lo mettiamo in opera ? 13 Parimente non è oltre mare, perchè tu dica, Chi passerà oltre mare per noi, e cel rechera, e cel farà intendere, aciochè lo mettia-

mo in opera ?

14 Anzi questa parola è molto vicina di te: ella è nella tua bocca, e nel tuo cuore, per metterla in opera.

15 Vedi, lo pongo oggi davanti a te la vita, e'l bene: e la morte, e'l male:

16 Conciosiacosach'io ti comandi oggi d'amare il Signore Iddio tuo, di caminar nelle sue vie, e d'osservare i suoi comandamenti, ed i suoi statuti, e le sue leggi : aciochè tu viva, e cresca: e che'l Signore Iddio tuo ti benedica, nel paese dove tu entri per possederlo

17 Ma, se'l cuor tuo si rivolge indietro, e se tu non ubbidisci, anzi sei sospinto ad adorare altri dij, e

servir loro : 18 Io v'annunzio oggi che del

tutto perirete, e che non prolungherete i *vostri* giorni sopra la terra, per entrar nella quale, e per possederla, voi passate il Giordano; 19 Io prendo oggi in testimonio contr'a voi 'l cielo, e la terra, ch'io ho posta davanti a voi la vita, e la morte; la benedizione, e la maladizione: eleggete adunque la vita, aciochè tu viva, tu, e la tua progenic,

K 2

## DEUTERONOMIO, XXX. XXXI.

20 Amando il Signore Iddio tuo. ubbidendo alla sua voce, ed attenendovi a lui': (conciosiacosach' egli sia la tua vita, e la lunghezza de' tuoi giorni :) per abitare in su la terra, della quale il Signore Iddio vostro giuro a' tuoi padri, ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob, ch'egli la darebbe loro.

CAP. XXXI.

POI Moise ando, e tenne questi ragionamenti a tutto Israel.

2 E disse loro: Io sono oggi d'età di cenvent' anni : io non posso più andare e venire: oltr'a ciò, il Signore m'ha detto, Tu non passerai

questo Giordano.

3 Il Signore Iddio tuo sara quel che passerà davanti a te: esso distruggerà d'innanzi a te queste nazioni, e tu possederai 'l lor paese : losuè sarà quel che passerà davanti a voi, come il Signore n'ha parlato. 4 E'l Signore fara a quelle, come ha fatto a Sihon, ed ad Og, re degli

Amorrei, ed al lor paese, i quali egli ha distrutti. 8 E'l Signore le metterà in vostro potere, e voi farete loro intera-

mente secondo'l comandamento

ch'io v'ho dato. 6 Siate valenti, e fortificatevi: non temete, e non vi spaventate di loro: perciochè il Signore Iddio vostro è quel che camina teco: egli non ti lascerà, e non t'ab-

bandonerà. 7 Poi Moisè chiamò Iosuè, e gli disse in presenza di tutto Israel, Sij valente, e fortificati: perciochè tu sei quel ch'entreral con questo popolo nel paese, del quale il Signore giuro a lor padri ch'egli lo darebbe loro: e tu lo metterai in

possessione d'esso. 8 E'l Signore è quel che camina davanti a te: egli sara teco, egli non ti lascerà, e non t'abbandonerà: non temere, e non ispaventarti.

9 Poi Moise scrisse questa Legge, e la diede a' sacerdoti, figliuoli di Levi, i quali portano l'Arca del Patto del Signore; ed a tutti gli Anziani d'Israel.

10 E Moisè comandò, e disse loro, In capo d'ogni settimo anno, nel termine dell' anno della rimessione, nella festa de Tabernacoli:

ll Quando tutto Israel sarà venuto per comparir davanti alla faccia del Signore Iddio vostro, nel luogo ch'egli avra scelto, leggi questa Legge davantia tutto Israel, sì ch'egli l'oda ;

12 Avendo raunato il popolo, gli uomini, e le donne, ed i piccioli fanciulli, e'l tuo forestlere che sarà |

dentro alle tue porte: aciochè odano, ed imparino, e temano il Signore Iddio vostro, ed osservino di mettere in opera tutte le parole

di questa Legge; 13 E che i lor figliuoli, i quali non hanno ancora alcuna conoscenza, odano, ed imparino a temere il Signore Iddio vostro, tutto'i tempo che voi viverete in su la terra, alla quale, passato il Giordano, voi

entrate per possederla. 14 E'l Signore disse a Moisè, Ecco, il tempo della tua morte è vicino : chiama Iosuè, e presentatevi nel Tabernacolo della convenenza: ed io gli comanderò ciò ch'egli ha da fare. Moisè adunque, e losuè, andarono, e si presentarono nel Tabernacolo della convenenza.

15 E'l Signore apparve nel Tabernacolo, nella colonna della nuvola: e la colonna della nuvola si fermò in su l'entrata del Taber-

nacolo.

16 E'i Signore disse a Moisè, Ecco, tu sei per giacer in breve co' tuoi padri: e questo popolo si levera, e fornichera dietro agl' iddii stranieri del paese, nel quale egli entra: e m'abbandonera, e romperà il mio patto, ch'io ho fatto con lui.

17 Ed in quel giorno l'ira mia s'accendera contr'a lui, ed io l'abbandonerò, e nasconderò da lui la mia faccia, e sarà consumato; e gran mali, ed angosce gli avverranno; ed in quel giorno egli dira, Questi mali non ini sono eglino avvenuti perchèl Signore non è

nel mezzo di me ?

18 Ed io nasconderò del tutto la mia faccia in quel giorno, per tutto'l male ch'egli avrà fatto: perciochè si sarà rivolto ad altri dij.

19 Ora dunque, scrivetevi questo Cantico, ed insegnatelo a' figliuoli d'Israel, mettendolo loro in bocca : aciochè questo Cantico mi sia per testimonio contr'a figliuoli d'Israel.

20 Perciochè lo l'introdurrò nella terra, la quale io giurai a suoi padri, terra stillante latte, e mele: ed egli mangera, e sara saziato, ed ingrassato: ed egli si rivolgerà ad altri dij, e servirà loro, e mi dispettera, e romperà il mio patto.

21 Onde, quando gran mali, ed angosce gli saranno avvenute, questo Cantico testimoniera contr'a lui in faccia: perciochè non sarà dimenticato per non esser più nella bocca della sua progenie: conciosiacosach'io conosca la sua natura, ciò ch'egli fa oggi, innanzi ch'io l'abbia introdotto nel paese, ch'lo ho giurato.

### DEUTERONOMIO, XXXI. XXXII.

22 Moisè adunque scrisse questo | Cantico in quel giorno, e l'insegnò a figliuoli d'Israel. 23 Poi 'l Signore diede coman-

damenti a Iosue, figliuolo di Nun, e gli disse, Sij valente, e fortificati: perciochè tu sei quel ch'introdurrai i figliuoli d'Israel nel paese ch'io ho loro giurato ; ed io sarò teco. 24 E, dopo che Moisè ebbe finito

di scrivere compiutamente le parole di questa Legge in un libro: 25 Comandò a' Leviti, ch'aveano

da portar l'Arca del Patto del Si-

gnore: e disse loro,

26 Prendete questo Libro della Legge, e mettetelo allato all'Arca del Patto del Signore Iddio vostro: e sia quivi per testimonio contra te: 27 Perciochè lo conosco la tua ribellione, e'l tuo collo duro: ecco oggi, essendo io ancora in vita appresso di voi, voi siete stati ribelli contral Signore: e quanto più lo sarete dopo la mia morte?

28 Raunate appresso di me tutti gli Anziani delle vostre tribù, ed i vostri Ufficiali, ed io pronunziero, in lor presenza, queste parole, e renderò in testimonio contr'a loro

il cielo, e la terra. 20 Perciochè, io so, che dopo la mia morte, per certo voi vi corrom-perete, e vi rivolgerete dalla via ch'io v'ho comandata: onde male v'avverrà nel tempo a venire : perciochè avrete fatto ciò che dispiace al Signore, dispettandolo con l'opera delle vostre mani.

30 Moisè adunque pronunziò da un capo all' altro le parole di queno Cantico, nella presenza di tutta a raunanza d'Israel.

CAP. XXXII.

CIELI, porgete gli orecchi, ed io parlerò: ed ascolti la terra parole della mia bocca.

La mia dottrina stillerà come pioggia, e'l mio ragionamento co ra come rugiada: come pioggia

minuta in su l'erbetta, e come piogna a grosse gocciole in su l'erbe : 3 Percioche io celebrerò il Nome

del Signore: magnificate l'Iddio metro.

L'opera della Rocca è compiuta: unciosiacosachè tutte le sue vie emodirittura: Iddio è verita, sen-¤alcuna iniquità : egli ∂ giusto, e diritto.

5 Esso s'è corrotto inverso lui: il k vizio non è di figliuoli suoi : egli tuna generazion perversa, e storta. 6 Popolo stolto, e non savio, è questa la retribuzione che voi fate al Signore? non è egli tuo padre, the tha acquistato? non è egli quel 197 che t'ha fatto, e t'ha stabilito ! 7 Ricordati de' giorni antichi : con-siderate gli anni dell' eta addietro :

domandane tuo padre, ed egli tel dichiarera: i tuoi vecchi, ed essi tel diranno.

8 Quando l'Altissimo spartiva l'e-

redita alle nazioni, quando egli di-videva i figliuoli d'Adam, egli costituì i confini de' popoli, secondo'l numero de' figliuoli d'Israel.

9 Perciochè la parte del Signore è il suo popolo: Iacob è la sorte

della sua eredità.

10 Egli lo trovò in una terra di diserto, ed in un luogo disolato, d'urli di solitudine : egli l'ha menato attorno, egli l'ha ammaestrato, egli l'ha conservato come la pupilla dell' occhio suo.

II Come l'aquila fa movere la sua nidata, si dimena sopra i suoi figli, spande le sue ale, gli prende, e gli

porta sopra le sue penne :

19 Il Signore solo l'ha condotto, e con lui non è stato alcun dio strano. 13 Egli l'ha fatto passare a ca-vallo sopra gli alti luoghi della terra, onde egli ha mangiato i frutti de campi: e gli ha ancora dato a suggere il mele dalla rupe, e l'olio dal macigno:

14 Il burro delle vacche, e'l latte delle pecore, col grasso degli agnelli, e de' montoni di Basan, e de' becchi: insieme con la grascia del fior di frumento: e tu hai bevuto

il vin puro, il sugo dell' uve. 15 Ma Iesurun s'è ingrassato, ed ha ricalcitrato : tu ti sei ingrassato, ingrossato, e coperto di grasso : ed egli ha abbandonato Iddio che l'ha fatto, ed ha villaneggiata la Rocca della sua salute.

16 Essi l'hanno mosso a gelosia con iddij strani, e l'hanno irritato

con abbominazioni.

17 Hanno sacrificato a' demonii. e non a Dio: a dij, i quali essi non aveano conosciuti, dij nuovi, venuti di prossimo, de' quali i vostri

padri non aveano avuta paura. 18 Tu hai dimenticata la Rocca che t'ha generato, ed hai posto in oblio Iddio che t'ha formato.

19 E'l Signore l'ha veduto, ed è stato sdegnato, per lo dispetto fattogli da' suoi figlinoli, e dalle suo figliuole.

20 Ed ha detto, Io nasconderò da loro la mia faccia, io vedrò qual sarà il lor fine : conciosiacosachè sieno una generazione perversissima, figliuoli ne' quali non v'e al-

cuna lealta. 21 Essi m'hanno mosso a gelosía per cose che non sono Dio, e m'hanno provocato a sdegno per le lor

### DEUTERONOMIO, XXXII.

vanità: io altresì gli moverò a ge-losia per *un popolo che* non *e* popolo, e gli provocherò a sdegno

per una gente stolta. 22 Perciochè un fuoco s'è acceso nella mia ira, ed ha arso fino al luogo più basso sotterra, ed ha consumata la terra, e'l suo frutto: ed ha divampati i fondamenti delle montagne.

23 Io accumulerò sopra loro mali sopra mali, ed implegherò contr'a

loro tutte le mie sactte.

24 Saranno arsi di fame, e divorati da carboncelli, e da pestilenza amarissima : ed io manderò contr'a loro i denti delle fiere, insieme col veleno de' rettili della polvere

25 La spada dipopolerà di fuori, e dentro delle camerette lo spavento; giovani, e fanciulle; bam-bini di poppa, ed uomini canuti.

26 Io avrei detto, Io gli disperge rò per tutti i canti del mondo, e farò venir meno la memoria di loro fra

gli uomini:

27 Se non ch'io temeva del dispetto del nemico: che talora i loro avversari non insuperbissero: che talora non dicessero, La nostra mano è stata alta, e'l Signore non ha operato tutto questo.

28 Conclosiacosach'essi sieno una gente perduta di consigli, e non

vi sia alcun senno in loro. 29 Oh fossero pur savi, ed intendessero queste cose, e consideras-

sero il lor fine! 30 Come ne perseguirebbe uno mille, e ne metterebbono due in fuga diecimila, se non fosse che la lor Rocca gli ha venduti, e'l Signore gli ha messi nelle mani de lor nemici?

31 Conciosiacosachè la lor Rocca non sia come la nostra Rocca, ed i nostri nemici ne sieno giudici.

32 Perciochè la lor vigna è stata tolta dalla vigna di Sodoma, e da' campi di Gomorra: le loro uve sono uve di tosco, hanno i

grappi amari. 33 Il lor vino è veleno di dragoni.

crudel veleno d'aspidi.

34 Questo non è egli riposto appo me, e suggellato ne miel tesori ? 35 A me appartiene di far la vendetta, e la retribuzione, nel giorno che'l piè loro vacillerà : perciochè il giorno della lor calamità è vicino, e le cose che son loro appa-

recchiate s'affrettano. 36 Quando'l Signore avrà fatto giudicio del suo popolo, egli si pentirà per l'amor de' suoi servitori, quando egli vedra ch'ogni forza

sara venuta meno, e che non vi eard nè serrato, nè lasciato.

37 E dirà, Ove sono i lor dij ? la

Rocca, nella quale si confidavano? 38 Il grasso de' sacrificij de' quali essi mangiavano, e'l vino delle cui offerte da spandere essi beveano? levinsi eglino, e soccorranvi, e

sienvi per ricetto.

39 Vedete ora, ch'io, io son desso, e che non v'e alcun Dio meco: lo fo morire, e rimetto in vita: io ferisco, e guarisco : e non v'é niuno che possa liberar dalla mia mano. 40 Perciochè io levo la mano al

cielo, e dico, Come io vivo in eterno: 41 Se io aguzzo la mia folgorante spada, e prendo in mano il giudiclo, lo farò la vendetta sopra i miei nemici, e farò la retribuzione a

quelli che m'odiano.

42 Io inebbrierò le mie saette di sangue, e la mia spada divorerà la carne : io le inebbriero del sangue degli uccisi, e de' prigioni, cominciando dal capo, con vendette da nemico.

43 Sciamate d'allegrezza, o nazioni, o suo popolo: perciochè egli farà la vendetta del sangue de suoi servitori, e farà retribuzion di vendetta a' suoi avversari, e sarà propizio alla sua terra, al suo

popolo. 44 Moisè adunque, con Hosea, figliuolo di Nun, venne, e pronunziò tutte le parole di questo Can-

tico, agli orecchi del popolo. 45 E, dopo che Moisè ebbe finito

di pronunziar tutte queste parole a tutto Israel:

46 Egli disse loro, Mettete il cuor vostro a tutte le parole, le quali oggi io vi protesto, aciochè insegniate a' vostri figliuoli di prender guardia di mettere in opera tutte

le parole di questa Legge.

47 Conciosiacosachè non sia una parola vana, della quale non ab-biate a curarvi ; anzi è la vita vostra: e per essa prolungherete i vostri giorni sopra la terra, alla quale, passato il Giordano, andate

per possederla.

48 Ed in quell' istesso giorno il
Signore parlò a Moisè: dicendo,
49 Sali sopra questo monte d'Abarim, al monte di Nebo, che è nel paese di Moab, dirincontro a Ierico, e riguarda il paese di Canaan, il quale io do a possedere a' figliuoli d'Israel :

50 E muori sopra'l monte al qual tu sali, e sij raccolto a' tuoi popoli : come Aaron, tuo fratello, è morto nel monte d'Hor, ed è stato rac-

colto a' suoi popoli.

51 (Perciochè voi commetteste misfatto contr'a me, nel mezzo de figliuoli d'Israel, all' acque della

## DEUTERONOMIO, XXXII. XXXIII.

contesa di Cades, nel diserto di Sin: perchè voi non mi santificaste nel

mezzo de' figliuoli d'Israel.)
52 Conciosiacosachè tu vedrai solamente davanti a te il paese; ma tu non entrerai nel paese ch'io do a' figliuoli d'Israel.

CAP. XXXIII.
R quest' è la benedizione, con la quale Moisè, uomo di Dio, benedisse i figliuoli d'Israel avanti la sua morte:

2 Disse adunque, Il Signore venne di Sinai, ed apparve loro di Seir: egli risplende dal monte di Paran, e venne dalle decine delle migliaia de' santi, avendo dalla sua destra il

fuoco della Legge, per darla loro. 3 Benchè tu ami i popoli, tutti i santi d'esso son nella fua mano: ed essi stanno fra i tuoi piedi, affin di

ricevere delle tue parole.

4 Moisè ci ha data la Legge, che è una eredità alla raunanza di Iacob. 5 Ed egli è stato Re in Iesurun, quando si raunavano i Capi del popolo, insieme con le tribù d'Israel.

6 Viva RUBEN, e non muoia: ma sieno i suoi uomini pochi. 7 E quest' è la benedizion di GIU-DA: Moisè adunque disse, Ascolta, o Signore, la voce di Giuda, e ri-conducilo al suo popolo: bastingli le sue mani, e sligli in aluto, per liberarlo da' suoi nemici.

8 Poi disse di LEV1, I tuoi Tummim, ed Urim, sieno al tuo uomo pietoso, il qual tu provasti in Mas-

. e col quale tu contendesti all'acque di Meriba;

9 Il quale dice di suo padre, e di sua madre, Io non l'ho veduto: e'l quale non ha riconosciuti i suoi fratelli, e non ha conosciuti i suoi figiiuoli: perciochè essi hanno osservate le tue parole, e guardato il tuo

10 Essi insegneranno le tue ordinazioni a Iacob, e la tua Legge ad Israel: essi presenteranno il profumo alle tue nari, ed i sacrifici da ardere interamente, sopra'l tuo Al-

11 O Signore, benedici 'l suo esercito, e gradisci l'opera delle sue mani: trafiggi le reni a coloro che si solleveranno contr'a lui, ed a coloro che l'odieranno, sì che non pos-

sano risurgere. 12 Di BENIAMIN disse, L'amato del Signore abiti in sicurtà con lui : egli del continuo gli farà riparo, ed so abiterà fra le sue spalle.

13 Poi disse di IOSEF, Il suo paese sia benedetto dal Signore, delle delizie del cielo, della rugiada, e dell' abisso che giace a basso, 199

14 E delle delizie che'l sole fa produrre, e parimente delle delizie che le lune fanno nascere, 15 E del meglio de' monti antichi,

e delle cose preziose de' colli eterni, 16 E delle delizie della terra, e di tutto ciò ch'ella contiene, e del favor di colui che stava nel pruno : venga quello sopra'l capo di Iosef, e sopra la sommità del capo di co-

lui ch'è stato messo da parte d'infra

i suoi fratelli. I7 Egli ha una bravura, come il primogenito d'un toro ; e le sue cor-na son come corna di liocorno ; con quelle egli cozzerà i popoli tutti quanti, fino alle stremità della ter-E queste son le decine delle migliala d'Efraim, e queste son le

migliaia di Manasse. 18 Poi disse di ZABULON, Rallegrati, Zabulon, nella tua uscita: e tu, ISSACAR, ne' tuoi taberna-

coli.

19 Essi chiameranno i popoli al Monte, e quivi sacrificheranno sacrificij di glustizia: perciochè sug-geranno la dovizia del mare, ed i tesori nascosti della rena.

20 Poi disse di GAD, Benedetto *sia* colui ch'allarga Gad : egli se ne sta come un fiero leone, e lacera

braccio, e testa.

21 Egli l'ha proveduto delle primizie del paese, perciochè ivi era riposta la parte del Legislatore: ed egli è venuto co' capi del popolo: egli ha eseguita la giustizia del Si-gnore, ed i suoi giudici, con Israel.

22 Poi disse di DAN, Dan è come un leoncello che salta di Basan.

23 Pol disse di NEFTALI, Neftali è sazio di benivoglienza, e ripieno della benedizione del Signore: tu avrai possessione dall' Occidente, e dal Mezzodì.

24 Poi disse d'ASER, Aser sarà benedetto in figliuoli: egli sara l'aggradevole fra i suoi fratelli, e tufferà il suo piè nell' olio.

25 I tuoi calzari saranno ferro, e rame: e la tua forza durerd quanto

i tuoi giorni. 26 O Iesurun, e' non v'è niuno pari a Dio, ch'è portato, come sopra un carro, sopra i ciell, in tuo aiuto, e nella sua altezza sopra le nuvole:

27 Che son l'abitacolo dell' eterno Dio, e di sotto son le braccia eterne: egli ha scacciato d'innanzi a te il nemico: ed ha detto, Distruggi. 28 Laonde Israel abiterà da parte

in sicurtà: l'occhio di Iacob sarà verso un paese di frumento, e di mosto: i suoi cieli eziandio stilleranno la rugiada.

29 Beato te, Israel. Quale è il

## DEUTERONOMIO, XXXIII. XXXIV.

popolo pari a te, salvato dal Signore, ch'e lo scudo della tua salvezza, e la spada della tua altezza! laonde i tuoi nemici s'infigneranno inverso te, e tu calcheral i loro alti luoghi.

CAP. XXXIV.

OI Moisè salì dalle campagne di Moab, al monte di Nebo, alla sommità di Pisga, che è dirin-contro a Ierico. E'l Signore gli fece vedere tutto'l paese, Galaad,

fino a Dan;
2 E tutto Neftali, e'l paese d'Efraim, e di Manasse, e tutto'l paese di Giuda, fino al mare Occidentale; 3 E la contrada Meridionale, e la

planura, e la Valle di Ierico, Città delle palme, fino a Soar. 4 E'l Signore gli disse, Quest' è il paese, del quale io giurai ad Abra-ham, ad Isaac, ed a Iacob: dicendo, Io lo darò alla tua progenie: io te l'ho fatto veder con gli occhi, ma tu non v'entrerai.

5 E Moise, servitor del Signore, morì quivi, nel paese di Moab. secondo che'l Signore avea detto.
6 E'l Signore lo seppelli nella
Valle, nel paese di Moab, dirimpetto a Bet-peor: e niuno, infino a questo giorno, ha saputo ove fosse la sua sepoltura. 7 Or Moisè era d'età di cenvent'an-

ni, quando morì: la vista non gli era scemata, e'l suo vigore non era fuggito. 8 Ed i figliuoli d'Israel lo piansero

nelle campagne di Moab, per tren-ta giorni : e così si complerono i giorni del pianto del cordoglio di Moisè.

9 E Iosuè, figliuolo di Nun, fu ri-pieno dello Spirito di sapienza: perciochè Moise avea posate le sue mani sopra lui: ed i figliuoli d'Israel gli ubbidirono, e fecero come il Signore avea comandato a Moisè.

10 Or non è mai più surto alcun profeta in Israel, simile a Moisè, il quale il Signore ha conosciuto a

faccia a faccia,

ll In tutti i miracoli, e prodigi, i quali 'l Signore lo mandò fare nel paese d'Egitto, contr'a Faraone, e contr'a tutti i suoi servitori, e contr'a tutto'l suo paese,

12 Ed in tutta quella potente mano, ed in tutte quelle gran cose tremende, che Molsè fece davanti

agli occhi di tutto Israel.

# IL LIBRO DI IOSUE'.

CAP. I.

OR avvenne dopo la morte di Moisè, servitor del Signore, che'l Signore parlò a Iosuè, figliuo-lo di Nun, ministro di Moisè: di-

cendo.

2 Moisè, mio servitore, è morto: ora dunque, levati, passa questo Giordano, tu, e tutto questo popolo, per entrar nel paese che lo do loro, cioc, a' figliuoli d'Israel.

3 Io v'ho dato ogni luogo, il qual la pianta del vostro piè calchera, come io n'ho parlato a Moisè.

4 I vostri confini saranno dal diserto fino a quel Libano: e dal gran Fiume, il fiume Eufrate, tutto'l paese degl' Hittei, infino al mar grande, dal Ponente.

5 Niuno potra starti a fronte tutti i giorni della tua vita: come io sono stato con Moisè, così sarò teco: io non ti lascerò, e non t'ab-

bandonerò.

6 Sij valente, e fortificati: perciochè tu metteral questo popolo in possession del paese, del quale io ho giurato a' lor padri che lo darei loro. 7 Sol sij valente, e fortificati grandemente, per prender guardia di far secondo tutta la Legge, la qual Moisè, mio servitore, t'ha data: non rivolgertene, nè a destra, nè a sinistra : aclochè tu prosperi dovunque tu andrai.

8 Questo Libro della Legge non si diparta giammai dalla tua bocca : anzi medita in esso giorno, e notte : aciochè tu prenda guardia di far secondo tutto ciò che in esso è scritto: perciochè aliora renderal felici le tue vie, ed allora prospere-

9 Non te l'ho io comandato? sij pur valente, e fortificati: e non isgomentarti, e non ispaventarti: percioche il Signore Iddio tuo sard teco dovunque tu andrai.

10 Allora Iosuè comandò agli Ufficiali del popolo: dicendo,

Il Passate per mezzo'l campo, e comandate al popolo dicendo, Apparecchiatevi della vittuaglia: percioche di qui a tre giorni voi avete a passar questo Giordano, per andare a possedere il paese che' Signore Iddio vostro vi da, acioche lo possediate.

12 Iosuè parlò eziandio a' Rube-

tribù di Manasse : dicendo, 13 Ricordatevi di ciò che Moisè,

servitor di Dio, v'ha comandato: dicendo, Il Signore Iddio vostro v'ha messi in riposo, e v'ha dato

questo paese.

14 Le vostre mogli, i vostri piccioli fanciulli, e'l vostro bestiame. dimorino nel paese, il qual Moisè v'ha dato di qua dal Giordano: ma voi, quanti siete valenti, e forti, assate in armi davanti a' vostri fratelli, e date loro aiuto ;

15 Fin che'l Signore abbia posti in riposo i vostri fratelli, come voi; e che posseggano anch'essi 'l paese, il quale il Signore Iddio vostro da loro : e poi voi ritornerete al paese della vostra possessione, il qual Moisè, servitor del Signore, v ha dato di quà dal Giordano, dal Sol

levante, e lo possederete. 16 Ed essi risposero a Iosuè: dicendo, Nol faremo tutto quel che tu ci hai comandato, ed andremo dovunque tu ci manderai.

17 Noi t'ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Moisè: sia pure il Signore Iddio tuo teco, come è stato con Moisè

18 Chiunque sarà ribello a' tuoi comandamenti, e non ubbidirà alle tue parole, in qualunque cosa tu gli comanderai, sarà fatto morire: sij pur valente, e fortificati.

CAP. II.

R Iosue, figliuolo di Nun, avea mandati segretamente da Sittim due uomini, per ispiare il paese: dicendo loro, Andate, vedete il nese, e Ierico. Essi adunque andarono, ed entrarono in casa d'una meretrice, il cui nome era Rahab, e quivi si posarono.

2 E ciò fu rapportato al re di Ieri-co, e gli fu detto, Ecco, certi uo-mini sono entrati là entro questa notte, mandati da' figliuoli d'Israel,

per ispiare il paese.

'3 E's re di Ierico mandò a dire a Rahab, Fa' uscir fuori quegli uomini, che son venuti a te, e sono entrati in casa tua: perciochè essi

son venuti per ispiar tutto'l paese. 4 Ma la donna avea presi que' due uomini, e gli avea nascosl. Ed ella disse, Egli è vero: quegli uomini erano venuti in casa mia: ed io non sapeva onde si fossero :

ő Ma in sul serrar delle porte, nel farsi oscuro, quegli uomini sono usciti fuori : io non so dove sieno andati: perseguitegli prestamente: percioche voi gli raggiugnerete. 6 Or essa gli avea fatti salir sul

tetto, e gli avea nascosi sotto del

niti, ed a' Gaditi, ed alla mezza | lino non ancora gramolato, il quale ella avea disteso sopra'l tetto.

7 Ed alcuni uomini gli perseguirono per la via del Giordano, infino a' passi: e tosto che furono usciti quelli che gli perseguivano, la porta fu serrata

8 Or, avanti che quegli uomini si mettessero a giacere, ella salì a

loro in sul tetto ;
9 E disse loro, lo so che'l Signore v'ha dato il paese, e che lo spavento di voi è caduto sopra noi, e che tutti gli abitanti del paese son divenuti tutti fiacchi, per tema di voi. 10 Perciochè noi abbiamo udito come il Signore seccò l'acque del mar rosso d'innanzi a voi, quando voi usciste d'Egitto: abbiamo ancora udito ciò ch'avete fatto a' due re degli Amorrei, ch'*erano* di là dal Giordano, a Sihon, ed ad Og: i quali voi avete distrutti al modo dello'nterdetto.

11 Ed, avendolo udito, il cuor nostro s'è strutto, e l'animo non è più restato fermo in alcuno, per tema di voi : conciosiacosachè'l vostro Dio sia Iddio in cielo disopra.

ed in su la terra disotto.

12 Ora dunque, giuratemi, vi prego, per lo Signore, e datamene un segno verace, che poichè io ho usata benignità inverso voi, voi altresì userete benignità inverso la

casa di mio padre : 13 E che salverete la vita a mio

padre, ed a mia madre, ed a' mici fratelli, ed alle mie sorelle, ed a tutti i loro: e che salverete da morte le nostre persone.

14 E quegli uomini le dissero, Se voi non palesate questo nostro affare, noi esporremo a morte le nostre persone per voi : e quando'l Signore ci avrà dato il paese, noi useremo benignità e lealtà inver-

15 Allora ella gli calò giù dalla finestra con una fune : (perciochè la sua casa atteneva al muro della

città, ed ella dimorava in sul muro:)
16 E disse loro, Andate verso'i
monte, che talora quelli che vi
perseguono non vi scontrino: e quivi state nascosi tre giorni, fin che sieno ritornati quelli che ri perseguono : e poi andrete a vostro camino.

17 E quegli uomini le dissero, Noi saremo sciolti di questo tuo

giuramento, che tu ci hai fatto fare, in questa maniera:

18 Ecco, quando noi entreremo nel paese, tu legherai questa cordella di filo di scarlatto alla finestra, per la quale tu ci avrai calati giù, ed accoglieral appo te in que-

sta casa tuo padre, e tua madre, ed i tuoi fratelli, e tutta la fami-

glia di tuo padre.

19 E se alcuno esce fuor dell' uscio di casa tua, il suo sangue sarà sopra'l suo capo, e noi non v'avremo colpa: ma il sangue di chiunque sarà teco in casa sarà sopra'l nostro capo, se alcuno gli met-

terà la mano addosso. 20 Se altresì tu palesi questo no-stro affare, noi saremo sciolti del tuo giuramento che tu ci hai fatto

21 Ed ella disse, Egli è ragionevole di fare come vol avete detto. Poi gli accommiatò, ed essi se n'andarono. Ed ella legò la cordella dello scarlatto alla finestra.

22 E coloro se n'andarono, e, giunti al monte, dimorarono quivi tre giorni; fin che fossero ritornati coloro che gli perseguivano: i quali avendogli cercati per tutto'l camino, non gli trovarono.

23 E que' due nomini se ne ritornarono: e scesi giù dal monte, passarono il Giordano, e vennero a Iosuè, figliuolo di Nun, e gli raccontarono tutte le cose ch'erano

loro avvenute: 24 E dissero a Iosuè, Certo, il Signore ci ha dato nelle mani tutto quel paese : ed anche tutti gli abi-tanti del paese son divenuti fiac-

chi, per tema di noi.

CAP. III. IOSUE si levò la mattina a buon'ora: ed egli, e tutti i figliuoli d'Israel, partirono di Sittim, ed arrivarono infino al Giordano, e quivi si posarono la notte,

avanti che passassero. 2 Ed in capo di tre giorni, gli Ufficiali passarono per mezzo'i campo; 3 E comandarono al popolo: di-cendo, Come prima vedrete partir l'Arca del Patto del Signore Iddio vostro, ed i sacerdoti Leviti che la portano, partitevi ancora voi da vostri alloggiamenti, ed an-date dietro a lei.

4 Pur siavi distanza tra voi, ed essa, dello spazio d'intorno a duanna cubiti: non accostateri ad essa, aciochè voi conosciate la via per la quale avete a caminare: percioche per addietro voi non siete passati per questa via.

§ E losuè disse al popolo, Santificatevi: percioche domani il Signore fara maraviglie nel mezzo di voi. mila cubiti: non accostatevi ad

6 Poi Iosuè parlò a sacerdoti: dicendo, Caricatevi in su le malle l'Arca del Patto, e passate dinanzi 202 al popolo. Essi adunque si caricarono in su le spalle l'Arca del Patto, e caminarono dinanzi al

popolo. 7 Or il Signore avea detto a Iosuè, Oggi comincerò a magnificarti nel cospetto di tutto Israel: aciochè sappiano che, come io sono stato con Moisè, sarò teco.

8 Tu adunque comanda a' sacerdoti che portano l'Arca del Patto: dicendo, Quando voi sarete giunti alla riva dell' acque del Giordano, fermatevi nel Giordano.

9 E Josuè disse a' figliuoli d'I-srael, Accostatevi qua, ed ascol-tate le parole del Signore Iddio vostro.

10 Poi Iosuè disse, Da questo conoscerete che l'Iddio vivente è nel mezzo di voi, e ch'egli del tutto caccera d'innanzi a voi i Cananei. e gl'Hittel, e gl'Hivvel, ed i Fe-rizzel, ed i Ghirgasei, e gli Amor-

rei, ed i lebusei. 11 Ecco, l'Arca del Patto del Signor di tutta la terra passerà ora davanti a voi per lo Giordano.

12 Ora dunque, prendetevi dodici uomini delle tribù d'Israel, un' uo-

mo per tribù. I3 Ed egli avverrà che, come le piante de' piedi de' sacerdoti, che portano l'Arca dell' Eterno Signor di tutta la terra, si poseranno nell' acque del Giordano, l'acque del Giordano verranno meno: e l'acque che scendono di sopra si fermeranno in un mucchio.

14 E quando'l popolo fu partito dalle sue tende, per passare il Giordano, i sacerdoti che portavano l'Arca del Patto caminando

davanti al popolo :

15 Come quelli che portavano l'Arca furono giunti al Giordano, ed i sacerdoti che portavano l'Arca ebber tuffati i piedi nella riva dell'acque, (or il Giordano è pieno fin sopra tutte le sue rive tutto'l tempo della mietitura :)

16 L'acque che scendevano di sopra si fermarono, e s'alzarono in un mucchio, molto lungi dalla città d'Adam, che è allato a Sar-tan: e quelle che correvano disotto verso'l Mar della campagna. che è il mar salso, vennero meno, e si scolarono: e'l popolo passò

dirimpetto a Ierico. 17 Ed i sacerdoti che portavano l'Arca del Patto del Signore si fermarono ritti nell' asclutto, in mezzo al Giordano, mentre tutto Israel passava per l'asciutto, fin che tut-ta la gente ebbe finito di passare il Giordano.

CAP. IV. R. quando tutta la gente ebbe finito di passare il Giordano:

(perciochè il Signore avea detto a Iosuè :

2 Pigliatevi dodici uomini del popolo, un' uomo di ciascuna tribù: 3 E comandate loro: dicendo, Toglietevi di qui, di mezzo del Giordano, dal luogo dove i piedi de' sacerdoti stanno fermi, dodici pietre, e portatele di là dal Gior-dano con voi, e posatele nel allog-giamento, nel quale voi alloggerete questa notte:

4 Iosuè chiamò i dodici uomini, i quali egli avea ordinati d'infra i figlinoli d'Israel, un' uomo di cia-

scuna tribù,

5 E disse loro, Passate dinanzi all'Arca del Signore Iddio vostro, in mezzo al Giordano, e levisi ciascun di voi in ispalla una pietra, secondo'l numero delle tribù de' figliuoli d'Israel :

6 Aciochè questo sia un segnale nel mezzo di voi. Quando i vostri figliuoli vi domanderanno nel tempo a venire: dicendo, Che voglion dire queste pietre ch'avete quì?

Voi direte loro, Come l'acque del Giordano vennero meno d'innanzi all'Arca del Patto del gnore, quando ella passò il Giordano: e che queste pietre sono state poste per ricordanza a' figliuoli d'I-

srael, in perpetuo.

8 Ed i figliuoli d'Israel fecero come losuè avea comandato; e tolsero, secondo che'l Signore avea detto a Iosuè, dodici pietre di mezso al Giordano, secondo'l numero delle tribù de' figliuoli d'Israel; e le portarono di la dal Giordano con loro, all' alloggiamento, e quivi le posarono.

9 losuè ancora rizzò dodici pletre in mezzo al Giordano, nel luogo stesso dove i piedi de sacerdoti che portavano l'Arca del Patto s'era-no fermati le quali son *restate* 

quivi infino a questo giorno. 10 I sacerdoti adunque che portavano l'Arca stettero ritti in mezzo al Giordano, fin che tutte le cose che'l Signore avea comandate a losuè di dire al popolo furono finite, secondo tutto ciò che Moisè avea comandato a Iosuè: e'l popolo s'affrettò di passare.

11 E, quando tútto'l popolo ebbe finito di passare, l'Arca del Si-gnore passò anch'essa, ed i sacerdoti si misero dinanzi al popolo.

12 Or i figliuoli di Ruben, ed i figiuoli di Gad, e la metà della tribù di Manasse, passarono in armi di-203

nanzi a' figliuoli d'Israel, secondo che Moisè avea lor detto.

13 Essi passarono, nelle campagne di Ierico, davanti al Signore, alla guerra, in numero d'intorno a quarantamila combattenti.

14 In quel giorno il Signore ma-mificò losue davanti agli occhi di tutto Israel: ed essi lo temettero, come aveano temuto Moisè, tutti

giorni della sua vita. 15 Or il Signore avea parlato a

Iosuè : dicendo, 16 Comanda a' sacerdoti, che portano l'Arca della Testimonianza, che salgano fuor del Giordano. 17 E Iosuè comandò, e disse a' sa-

cerdoti, Salite fuor del Giordano. 18 Ed avvenne che, quando i sa cerdoti, che portavano l'Arca del Patto del Signore, furono saliti di mezzo al Giordano, come prima le piante de' lor piedi ne furono spiccate e poste in su l'asciutto, l'acque del Giordano ritornarono al luogo loro, e corsero come per addietro,

sopra tutte le rive d'esso. 19 Così l' popolo salì fuor del Giordano, nel decimo giorno del primo mese, e s'accampò in Ghil-

gal, dal lato Orientale di Ierico. 20 E Iosuè rizzò in Ghilgal quelle dodici pietre, ch'aveano tolte dal

Giordano.

21 E disse a' figliuoli d'Israel in questa maniera, Quando i vostri figliuoli nel tempo a venire domanderanno i lor padri, dicendo,

Che voglion dire queste pietre i 22 Voi '/ farete assapere a' vostri figliuoli: dicendo, Israel passò questo Giordano per l'asciutto.

23 Conciosiacosachè'l Signore Iddio vostro abbia seccate l'acque del Giordano davanti a voi, fin che voi siate passati : siccome il Simore Iddio vostro fece al mar rosso, il quale egli seccò davanti a

noi, fin che fossimo passati : 24 Aciochè tutti i popoli della terra sappiano che la mano del Signore è potente: affinchè voi temiate del continuo il Signore Iddio

vostro. CAP. V.

R, come tutti li re degli Amorrei, ch'erano di quà dal Giordano, verso Ponente, e tutti li re de' Cananei, ch' erano presso al mare, udirono che'l Signore avea seccate l'acque del Giordano davanti a' figliuoli d'Israel, fin che fossero passati: il cuor loro divenne tutto fiacco, e non restò loro più alcun' animo, per tema de' figliuoli d'Israel.

2 In quel tempo il Signore disse a Iosuè, Fatti de coltelli taglienti, e

torna di nuovo a circuncidere i fi- | il Capo dell' esercito del Signore : gliuoli d'Israel.

3 Iosuè adunque si fece de coltelli taglienti, e circuncise i fi-

gliuoli d'Israel al Colle de' prepuzij. 4 Or questa fu la cagione, per la quale Iosuè gli circuncise: Tutti i maschi del popolo, ch' era uscito d'Egitto, cioè, tutti gli uomini di guerra, erano morti nel diserto per lo camino, dopo essere usciti d'Egitto.

5 E, benchè tutto'l popolo ch'uscì d'Egitto fosse circunciso, non però aveano circunciso tutto'l popolo ch'era nato nel diserto per lo ca mino, dopo che furono usciti d'E-

gitto. 6 Perciochè, dopo che i figliuoli d'Israel furono caminati quarant'anni per lo diserto, fin che fosse consumata la gente degli uomini di guerra ch'erano usciti d'Egitto, i

quali non aveano ubbidito alla voce del Signore, onde il Signore avea lor giurato, che non farebbe lor vedere il paese, del quale avea giurato a' lor padri, che ce lo da-rebbe : paese stillante latte, e mele :

7 Il Signore fece surgere, in luogo loro, i lor figliuoli, e quelli circuncise Iosuè : perciochè erano in-circuncisi, conciofossecosachè non fossero stati circuncisi per lo camino.

8 E, dopo che si fu finito di circuncidere tutta la gente, dimorarono fermi nel campo, fin che foe-

ser guariti. 9 E'l Signore disse a Iosuè, Oggi io v'ho tolto d'addosso il vituperio d'Egitto. Ed egli pose nome a quel luogo, Ghilgal, il quale dura fino a

questo giorno. 10 Ed i figliuoli d'Israel, accampati in Ghilgal, celebrarono la Pasqua nel quartodecimo giorno di quel mese, in su la sera, nelle cam-

pagne di Ierico. 11 E'l giorno seguente la Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono del grano del paese, in pani azzimi, e del grano arrostito.

12 Ed il giorno appresso ch'ebber mangiato del grano del paese, la Manna cessò : ed i figliuoli d'Israel non ebbero più Manna : anzi quell'anno mangiarono del frutto della terra di Canaan.

13 Or avvenne che, mentre Iosuè era presso a Ierico, egli alzò gli occhi, e riguardò, ed ecco, un' uomo stava ritto davanti a lui, li quale avea la sua spada tratta in mano. E losuè andò a lui, e gid disse, Sei tu de nostri, over de nostri nemici?

14 Ed egli disse, No: anzi io sono

pur ora son venuto. E losue cadde sopra la sua faccia in terra, ed adorò: e gli disse, Che vuol dire il mio Signore al suo servitore?

15 E'i Capo dell' esercito del Signore disse a Iosuè, Tratti le scarpe da' piedi: perciochè il luogo, so-pra'l quale tu stai, è santo. E Iosuè fece così.

CAP. VI.

R l'erico era serrata, ed abbarrata, per tema de' figliuoli d'Israel: niuno ne usciva, e niuno v'entrava.

2 E'l Signore disse a Iosuè, Vedi. io ti do nelle mani Ierico, e'l suo re.

e la sua gente di valore. 3 Voi dunque, quanti siete nomini di guerra, circuite la città, aggi randola una volta. Fa' così per sei giorni.

4 E sette sacerdoti portino davanti all' Arca sette trombe da sonar suono d'allegrezza: ed al settimo giorno circuite la città sette volte, e sonino i sacerdoti con le trombe.

5 E quando soneranno alla distesa col corno da sonar suono d'allerezza, e voi udirete il suon delle trombe, sclami tutto'l popolo con gran grida: e le mura della città caderanno sotto di sè, e'i popolo vi salirà dentro, ciascuno dirincontro

6 Allora Iosuè, figliuolo di Nun, chiamò i sacerdoti, e disse loro, Portate l'Arca del Patto sopra le vostre spalle: e sette sacerdoti portino da-vanti all' Arca del Signore sette trombe da sonar suono d'allegressa.

7 Disse ancora al popolo, Passate, e circuite la città : e passi la gente di guerra davanti all' Arca del Signore.

8 E quando Iosuè ebbe detto questo al popolo, i sette sacerdoti, portando sette trombe da sonar suono d'allegrezza davanti al Signore, passarono oltre, e sonarono con le trombe: e l'Arca del Patto del Signore

andava dietro a loro. 9 E la gente di guerra caminava. dinanzi a sacerdoti che sonavano con le trombe : ma la retroguardia caminava dietro all' Arca: caminando si sonava con le trombe

10 Or Iosuè avea comandato al popolo: dicendo. Non isciamate, e non fate udir la vostra voce, e non esca della vostra bocca parola al-cuna, fino al giorno ch'io vi dirò, Sclamate: allora sclamate.

11 Cost losué fece circuir la città all' Area del Signore, aggirandola una volta: pol'? popolo se ne venne nel campo, ed alloggiò nel campo.

12 Poi Iosuè si levò la mattina, ed famiglie de suoi, e le misero foor secretoti si caricarono l'Arca del campo d'Israel.
24 Ed i figliudi d'Israel bruciaroi sacerdoti si caricarono l'Arca del

Signore in su le spalle.

13 E sette sacerdoti, portando sette trombe da sonar suono d'allegrezza dinanzi all' Arca del Signore, caminavano, e caminando sonavano con le trombe : e la gente di guerra andava dinanzi a loro: e la retroguardia caminava dietro all' Arca del Signore: caminando si sonava con le trombe.

14 E circuirono una volta la città nel secondo giorno, e poi ritornarono nel campo. Così fecero per

sei giorni.

15 Ed al settimo giorno, levatisi la mattina allo spuntar dell' alba, cir-cuirono la città nella medesima maniera, sette volte: sol quel giorno circuirono la città sette volte

lé E la settima volta, come i sacerdoti sonavano con le trombe, Iosuè disse al popolo, Sclamate: per-ciochè il Signore v'ha data la città. 17 E la città sarà un' interdetto consagrato al Signore, insieme con tutto ciò che v'è dentro: sol la meretrice Rahab sarà lasciata in vita. con tutti quelli che saranno in casa con lei; perciochè ella nascose i

messi i quali noi mandammo. 18 Or guardatevi sol dello'nter-detto, che talora voi non vi rendiate colpevoli intorno allo 'nterdetto, prendendo alcuna cosa d'esso, e non mettiate il campo d'Israel nello nterdetto, e nol turbiate.

19 Ma tutto l'argento, e l'oro, ed i vasellamenti di rame, e di ferro, saranno consagrati al Signore: essi entreranno nel tesoro del Signore.

20 Il popolo adunque sclamò, ed i sacerdoti sonarono con le trombe: ed avvenne che, quando'l popolo ebbe udito il suon delle trombe, ed ebbe sciamato con gran grida, le mura di Ierico caddero sotto di sè: e'l popolo salì dentro alla città, ciascuno dirincontro a sè, e presero la città.

21 E distrussero al modo dello'nterdetto tutto quello ch'era dentro della città, uomini e donne, fanciulli e vecchi; fino a' buoi, alle pecore, ed agli asini: mettendogli a fil di

22 E Iosuè disse a' due uomini. ch'aveano spiato il paese, Andate in casa di quella donna meretrice, e fatene uscire lei, e tutto ciò che le rtiene, come voi le giuraste.

23 E que' giovani ch'aveano spiato il passe entrarono in quella casa, e ne fecero uscir fuori Rahab, e suo padre, e sua madre, ed i suoi fra-telli, e tutto ciò che le apparteneva: fecero esiandio uscir fuori tutte le

no col fuoco la città, e tutto ciò che v'era dentro: sol posero l'argento, e l'oro, ed i vasellamenti di rame, e di ferro, nel tesoro della Casa del

Signore. 25 E Iosuè salvò la vita a Rahab meretrice, ed alla famiglia di suo

padre, ed a tutti i suoi: ed essa è dimorata per mezzo Israel fino a questo giorno: perciochè avea na-

scosi i messi, che Iosuè avea man-

dati per ispiar Ierico. 26 E Iosuè in quel tempo fece fare un giuramento: dicendo, Maladetto sia, nel cospetto del Si mo il quale imprenderà di riedificar questa città di lerico: egli la fon-derà sopra'l suo figliuol maggiore, e posera le porte d'essa sopra'l suo figliuol minore.

27 Ed il Signore fu con Iosuè, e la fama d'esso andò per tutta la terra.

CAP. VII.

MA i figliuoli d'Israel commise-ro misfatto intorno allo'nterdetto: perciochè Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di Zera, della tribù di Giuda, prese dello'nterdetto : laonde l' ira del Signore s'accese contr' a' figliuoli d'I-

2 E Iosuè mandò degli uomini da Ierico in Ai, che è vicin di Bet aven. dal lato Orientale di Betel: e disse loro, Salite, e spiate il paese. Ed essi salirono, e spiarono Ai.

3 Poi tornarono a Iosuè, e gli dis-sero, Tutto'i popolo non salga: salgano solo intorno a due o tremila uomini, e percuoteranno Ai: non istancar tutto'l popolo, facendolo andar là: perciochè in Ai sono po-

ca gente.
4 Così salirono là intorno a tremila uomini del popolo, i quali fuggirono davanti alla gente d'Ai.

5 E la gente d'Ai ne percosse intorno a trentasei uomini, e gli perseguirono d'appresso alla porta fino in Sebarim, e gli percossero nella scesa: laonde il cuor del popolo si strusse, e divenne *come* acqua.

6 E Iosuè si stracciò i vestimenti, e cadde in su la sua faccia in terra davanti all' Arca del Signore, e stette così infino alla sera, egli, e

gli Angiani d'Israel : e si gittarono della polvere in sul capo. 7 E losuè disse, Ahi, Signore Id-dio, perchè hai pur fatto passare il Giordano a questo popolo, per darci nelle mani degli Amorrei, aclochè ci distruggano ? oh, ci forsimo noi pur contentati di star di fatto: non celarmelo. là dal Giordano!

8 Ahi, Signore, che dirò io, poi ch'Israel ha voltate le spalle da-

vanti a' suoi nemici?

9 I Cananci, e tutti gli abitanti del paese, l'udiranno, e si rauneranno d'ogn'intorno contr'a noi, e distruggeranno il nostro nome d'in su la terra : e che farai tu del tuo gran Nome?

10 E'l Signore rispose a Iosuè, Levati: perchè sei tu così prostrato

sopra la tua faccia i

Il Israel ha peccato, ed anche hanno trasgredito il mio patto, ch'io avea loro comandato, ed anche hanno preso dello'nterdetto, ed anche hanno rubato, ed anche hanno mentito, ed anche l'hanno posto fra i loro arnesi.

12 Per ciò i figliuoli d'Israel non potranno stare a fronte a lor nemici, e volteranno le spalle davanti a loro: perchè son divenuti Io non saro più con interdetto.

voi, se non distruggete d'infra voi

lo'nterdetto. 13 Levati, santifica il popolo, e digli. Santificatevi per domane: perciochè così ha detto il Signore Iddio d'Israel, O Israel, e' v'e fra te dello'nterdetto: tu non potrai stare a fronte a' tuoi nemici, fin che non abbiate tolto lo'nterdetto del mezzo di voi.

Poi domattina v'accosterete a tribù a tribù: e la tribù che'l Signore avrà presa s'accosterà a nazione a nazione: e la nazione che'l Signore avra presa s'accostera a famiglia a famiglia: e la famiglia che'l Signore avrà presa s'acco-

sterà a uomo a uomo

15 E colui che sarà colto nello'nterdetto sarà arso col fuoco, egli, e tutto ciò che è suo: perciochè egli ha trasgredito il patto del Signore, ed ha commessa scelleraterra in Israel.

16 Iosuè adunque si levò la mattina a buon' ora, e fece accostare Israel a tribù a tribù : e la tribù di

Giuda fu presa.

17 E, fatta accostar la tribù di Giuda, il Signore prese la nazione de Zariti: poi, fatta accostar la nazione de Zariti, a uomo a uomo, Zabdi fu preso.

18 Poi, fatta accostar la famiglia d'esso, a uomo a uomo, fu preso Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di Zera, della

tribù di Giuda.

19 E losuè disse ad Acan, Deh, figliuol mio, da gloria al Signore Iddlo d'Israel, e fagli confessione, e dichiarami ora ciò che tu hai

20 Ed Acan rispose a Iosuè, e gli disse, Certo, io ho peccato contral Signore Iddio d'Israel, ed ho fatto così, e così:

21 Avendo veduto fra le spoglie una bella mantellina Babilonica, e dugento sicli d'argento, ed un regol d'oro di peso di cinquanta sicli, io m'invaghii di queste cose. e presi: ed ecco, sono nascoste in terra in mezzo del mio padiglione. e l'argento è sotto la mantellina.

22 Aliora Iosuè mandò de' messi, i quali corsero a quel padiglione: ed ecco, la mantellina era nascosta nel padiglione, e sotto essa era

l'argento. 23 Essi adunque presero quelle cose di mezzo del padiglione, e le portarono a Iosuè, ed a tutti i rigliuoli d'Israel, e le gittarono da-

vanti al Signore.

24 E Iosuè, e tutto Israel con lui. presero Acan, figliuolo di Zera, e l'argento, e la mantellina, e'i regol d'oro, ed i figliuoli e le figliuole d'esso, ed i suoi buoi, ed i suoi asini, e le sue pecore, e'l suo padiglione, e tutto ciò ch' era suo, e gli menarono nella Valle d'Acor.

25 E Iosuè disse ad Acan, Perchè ci hal tu conturbati? il Signore ti conturbi in questo giorno. E tutto Israel lo lapidò con pietre : e, dopo aver lapidati gli altri con pietre,

gli bruciarono tutti col fuoco. 26 Poi alzarono sopra lui un gran

monte di pietre, il qual dura infino a questo giorno. E'l Signore s'aca questo giorno. E'l Signore s'acquetò della sua ardente ira: per ciò quel luogo è stato nominato, Valle d'Acor, fino al dì d'oggi.

CAP. VIII. DOI 'l Signore disse a Iosuè, Non temere, e non ispaventarti: prendi teco tutta la gente di guerra, e levati, e sali contr' ad Ai: vedi, io t'ho dato nelle mani 'l re d'Ai, e'l suo popolo, e la sua città,

e'l suo paese. 2 Or fa' ad Ai, ed al suo re, come tu hai fatto a lerico, ed al suo re: sol voi prederete per voi le spoglie, e'i bestiame d'essa : metti

degli agguati alla citta, dalla parte di dietro d'essa.

3 losuè adunque, e tutta la gente di guerra, si levò per salire contr'ad Ai: e losuè scelse trentamila uomini, valenti e prodi, e gli mandò innanzi di notte.

4 E comandò loro : dicendo. Vedete, state agli aggusti contr'alla città, dalla parte di dietro della città: non v'allontanate molto dalla città, e siate tutti presti:

5 Ed io, e tutto'l popolo che resta | meco, ci appresseremo alla città, e quando essi usciranno contr'a noi, come la prima volta, noi fuggiremo davanti a loro,

6 (Ed essi usciranno dietro a noi) fin che noi gli abbiamo tratti fuor dalla città: perciochè diranno, Essi fuggono davanti a noi, come la prima volta: e noi fuggiremo

davanti a loro. 7 Allora levatevi dagli agguati, ed occupate la città: perciochè il Signore Iddio vostro ve la darà

nelle mani.

8 E quando voi avrete presa la citta, mettetevi'l fuoco: fate secondo la parola del Signore: vedete, io ve l' ho comandato.

9 Così Iosuè gli mandò: ed essi andarono agli agguati, e si fermarono fra Betel ed Ai, dal Ponente d'Ai: e Iosuè dimorò quella notte

er mezzo'i popolo. 10 E la mattina, levatosi a buon'ora, fece la rassegna del popolo: ed egli, con gli Anziani d'Israel, sal davanti al popolo, verso Ai.

ll E tutta la gente di guerra, ch'era con lui, sali, e s'accostò, e giunse dirimpetto alla citta, e pose campo dalla parte Settentrionale d'Al: e la valle era tra lui ed Al.

12 Prese ancora intorno a cinquemila uomini, i quali egli pose in agguati tra Betel ed Ai, dal Po-

nente della citta.

13 E, dopo che tutto'l popolo fu disposto: cioe, tutto'l campo, ch'era dal Settentrione della citta, e'i suo agguato, ch'era dal Ponente d'essa, losuè caminò quella notte per

lo mezzo della valle.

14 E quando'l re d'Al ebbe ciò veduto, la gente della città s'af-frettò, e si levò a buon' ora. E'l re, e tutto'l suo popolo uscì alla campagna a punto preso ad incontrare Israel, per dargli battaglia: or egli non sapeva che v'erano degli agguati dietro alla città contră lui

15 Allora Iosuè, e tutto Israel, fecero vista d'essere sconfitti da loro, e fuggirono, traendo al diserto. 16 E tutto'i popolo, ch'era in Ai, fu adunato a grido, per perseguitargli. Così perseguitarono Iosuè, e furono tratti fuor della città

17 E non restò alcun' uomo den-tr'ad Ai, nè dentr'a Betel, che non uscisse dietr' ad Israel: e lasciarono la città aperta, e perse-

guitarono Israel.

18 Allora il Signore disse a Iosuè, Leva lo stendardo che tu hai in mano, verso Ai: perciochè io te la darò nelle mani. E losuè levò

verso la città lo stendardo ch'egli

avea in mano.

19 E tosto come egli ebbe stesa la mano, gli agguati si levarono dal lor luogo, e corsero, ed entrarono nella città, e la presero, e s'affrettarono di mettervi 'i fuoco.

20 E gli uomini d'Ai, rivoltisi indietro, riguardarono; ed ecco, il fumo della città saliva al cielo, e non ebbero spazio per fuggir nè qua ne la: e'l popolo che fuggiva verso'l diserto sì rivoltò contr's quelli che lo perseguitavano.

21 Iosuè adunque, e tutto Israel, veggendo che gli agguati aveano presa la citta, e che'l fumo d'essa saliva, voltarono faccia, e percos-

sero la gente d'Ai.

22 Quegli altri eziandio uscirono fuor della città incontra loro: e così furono *rinchius*i in messo d'Israel, essendo gli uni di qua, e gli altri di là : ed essi gli sconfissero in modo, che non ne lasciarono

alcuno di resto in vita. 23 Presero ancora il re d'Ai vivo.

e lo menarono a Iosuè.

24 E, dopo ch'Israel ebbe finito d'uccidere tutti gli abitanti d'Ai, nella campagna, nel diserto, dove di aveano perseguitati ; e che tutti interamente furono abbattuti a fil di spada, tutto Israel se ne ritornò verso Ai, e la mise a fil di spada.

25 E tutti quelli che caddero morti in quel giorno, così nomini come donne, furono dodicimila persone, ch'erano tutta la gente d'A

26 E losuè non ritrasse la sua mano, la quale egli avea stesa con lo stendardo, fin che non ebbe distrutti nel modo dello'nterdetto

tutti gli abitanti d'Al. 27 Gi'laraeliti predarono sol per loro il bestiame, e le spoglie di quella città, secondo ciò che'l Si-

gnore avea comandato a Iosue. 28 E Iosuè bruciò Ai, e la ridusse in un monte di ruine in perpetuo,

come è infino al di d'oggi. 29 Appiccò ancora ad un legno il re d'Ai, il qual vi rimase fino alla sera: ma in sul tramontar del sole, Iosuè comandò che'l corpo morto d'esso fosse messo giù dal

legno: e fu gittato all' entrata della porta della città, e sopra esso fu alzato un gran monte di pietre, il qual dura fino a questo giorno. 30 Allora Iosuè edificò un' altare al Signore Iddio d'Israel, nel monte

d'Ebal.

31 Secondo che Moisè, servitor del Signore, avea comandato a' figliuoli d'Israel, come è scritto nel Libro della legge di Moisè: un' altare di pietre intiere, sopra le quali non avea fatto passar ferro: ed i figliuoli d'Israel offersero sopra esso olocausti al Signore, e sacrificarono sacrificij da render grazie.

32 Scrisse ancora quivi, sopra delle pietre un transunto della legge di Moisè; la quale egli avea scritta, per esser posta davanti a' figliuoli d'Israel.

33 E tutto Israel, ed i suoi Anziani, ed i suoi Ufficiali, Prefetti ed i suoi Giudici, stavano in piè di quà e di là dall' Arca, dirimpetto a sacerdoti Leviti, che portavano l'Arca del Patto del Signore: tutti, dico, così forestieri, come natij d'Israel: l'una metà stava dirimpetto al monte di Gherizim, e l'altra metà dirimpetto al monte d'Ebal: come Moisé, servitor del Signore, avea comandato, per benedire il popolo d'Israel la prima volta.

34 E. dopo questo, egli lesse tutte le parole della Legge, le benedizioni, e le maladizioni, secondo tutto ciò ch'è scritto nel Libro della Legge.

35 E' non vi fu parola alcuna, di tutto ciò che Moisè avea comandato, che Iosuè non leggesse da-vanti a tutta la raunanza d'Israel; eziandio delle donne, e de' piccioli fanciulli, e de' forestieri ch'andavano fra loro.

CAP. IX.

R, come tutti li re ch'erano di quà dal Giordano, nel monte, e nella pianura, e lungo tutto'i lito del mar grande, fin dirimpetto al Libano, l'Hitteo, l'Amorreo, il Cananco, il Ferizzeo, l'Hivveo, ed il Iebuseo, ebbero intese queste cose: 2 S'adunarono tutti insieme per guerreggiar con Iosuè, e con I-

3 Ma gli abitanti di Gabaon, avendo udito ciò che Iosuè avea fatto

srael, di pari consentimento.

a Ierico, ed ad Ai:

4 S'adoperarono anch'essi, ma con inganno: perciochè andarono, e fecero provisione di vittuaglia, e presero de' sacchi logori sopra i loro asini, e degli otri di vino logori, ch'erano stati schiantati, e poi ricuciti;
5 E de calzamenti logori, e risar-

citi ne' piedi ; e de' vestimenti lo-gori indosso; e tutto'l pane della lor provisione era secco, e mucido. 6 Ed andarono a Iosuè, nel cam-

po, in Ghilgal: e dissero a lui, ed principali d'Israel, Noi siamo venuti di lontano paese : ora dunque fate patto con noi.

7 Ed i principali d'Israel dissero a quegl'Hivvei, Forse voi abitate nel mezzo di noi: come dunque faremo noi lega con voi ?

8 Ma essi dissero a Iosuè, 'Noi siamo tuoi servitori. E Iosuè disse loro, Chi siete voi, ed onde venite? 9 Ed essi gli dissero, I tuoi servi-

tori son venuti di molto lontan paese, alla fama del Signore Iddio tuo: perciochè noi abbiamo udita la sua fama, e tutto ciò ch'egli ha fatto in Egitto,

10 E tutto ciò ch'egli ha fatto a' due re degli Amorrei, ch'erano di la dal Giordano; a Sihon, re d'Hesbon, ed ad Og, re di Basan,

che dimorava in Astarot.

ll Ed i nostri Anziani, e tutti gli abitanti del nostro paese, ci hanno detto, Prendete in mano della provisione per lo viaggio, ed andate incontro a coloro, e dite loro. Noi siamo vostri servitori : fate dunque patto con noi.

12 Quest' è il nostro pane: noi lo prendemmo caldo dalle case nostre per nostra provisione, nel giogno che partimmo per venire a voi: ma ora, ecco, egli è secco, ed è

diventato mucido:

13 E questi sono gli otri del vino. i quali noi empiemmo tutti nuovi: ed ecco, sono schiantati: e questi nostri vestimenti, ed i nostri cal-zamenti, si son logorati per lo molto lungo viaggio.

14 E que personaggi presero della lor provisione, e non domanda-

rono la bocca del Signore. l5 E Iosuè fece pace con loro, e patteggiò con loro, che gli lascerebbe vivere: ed i principali della

raunanza lo giurarono loro. 16 Ma tre giorni appresso ch'ebbero fatto patto con loro, intesero ch'erano lor vicini, e ch'abitavano

nel mezzo di loro.

17 Perciochè al terzo giorno, i figliuoli d'Israel si mossero, e vennero alle lor città, ch'erano Gabaon, e Chefira, e Beerot, e Chiriat-iearim.

18 Ed i figliuoli d'Israel non gli percossero: perciochè i principali della raunanza aveano glurato lo-ro per lo Signore Iddio d'Israel. E tutta la raunanza mormorò con-

19 E tutti i principali dissero a tutta la raunanza, Noi abbiamo loro giurato per lo Signore Iddio d'Israel: perciò ora non gli pos-

slam toccare.

20 Facciamo loro questo, e lasciamgli vivere : aciochè non vi sia indegnazione contra noi, per cagion del giuramento ch'abbiamo loro fatto.

21 Così i principali dissero loro, che si lascerebbero vivere : ma furono ordinati tagliatori di legne, ed attignitori d'acqua, per tutta la raunanza: come i principali dissero loro.

22 Iosuè adunque gli chiamò, e pariò loro: dicendo, Perchè ci avete voi ingannati: dicendo, Noi siamo d'un paese molto lontan da voi : e pur voi abitate nel mezzo di noi?

23 Ora dunque voi siete maladetti, e giammai non sara che non vi sieno d'infra voi de servi, e de' tagliatori di legne, e degli attignitori d'acqua, per la Casa dell'Id-

dio mio.

24 Ed essi risposero a Iosuè, e dissero, Noi l'abbiam futto, perciochè era stato rapportato, per cosa certa, a' tuoi servitori ciò che'l Signore Iddio tuo avea comandato a Moisè, suo servitore, di darvi tutto'l paese, e di distruggere d'innanzi a voi tutti gli abitanti del paese: laonde noi, temendo grandemente di voi per le nostre persone, abbiamo fatto questa cosa,

25 Ed ora eccoci nelle tue mani: fa' inverso noi come ti parra buono,

e diritto di farci.

26 Egii adunque fece loro così : e gli scampò dalle mani de' figliuoli d'Israel, sì che non gli ammaz-

sarono

27 Ed in quel giorno Iosuè gli ordinò tagliatori di legne, ed attignitori d'acqua, per la raunansa, e per l'Altare del Signore, in qua-lunque luogo egli dieggerebbe: il che dura fino al di d'oggi.

CAP. X.

R, quando Adonisedec, re di Gerusalemme, ebbe udito che losuè avea presa Ai, e l'avea distrutta al modo dello nterdetto: e che Iosuè avea fatto ad Ai, ed al suo re, come avea fatto a lerico. ed al suo re; e che gli abitanti di Gabaon aveano fatto pace con gi' Israeliti, e ch'erano nel mezzo di loro :

2 Egli, e'l suo popolo, temettero grandemente: perciochè Gabaon grandemente: percioche Gauson era città grande, come una delle città reali, ed era più grande che Ai, e tutti i suoi abitanti erano

nomini di valore.

3 Perciò Adonisedec, re di Gerutalemme, mandò a dire ad Hoham re d'Hebron; ed a Piream, re di larmut; ed a Iafia, re di Lachis; ed a Debir, re d'Eglon :

4 Salite a me, e soccorretemi, e noi percuoteremo Gabaon; perciochè ha fatto pace con Iosuè, e

co' figliuoli d'Israel. 5 Ed i cinque re degli Amorrei, il re di Gerusalemme, il re d'Hebron,

18 Egli disse, Rótolate delle grosse

il re di Iarmut, il re di Lachis, il re d'Eglon, s'adunarono, con tutti i loro eserciti, e si posero a campo contr'a Gabaon, e combatterono contr'ad essa. 6 Ed i Gabsoniti mandarono a

dire a Iosuè, nel campo, in Ghilgal, Non sieno le tue mani rimesse a porgere aiuto a tuoi servitori: sali a noi prestamente, e salvaci, e soccorrici : perciochè tutti li re degli Amorrei, ch'abitano nel monte, si sono adunati contr'a noi. 7 E Iosuè salì di Ghilgal, insieme

con tutta la gente di guerra, e tutti gli uomini di valore. 8 E'l Signore disse a Iosuè, Non

temer di loro: perciochè io te gli ho dati nelle mani: niuno di loro

potra starti a fronte 9 E losuè venne a loro subito improviso, essendo caminato tutta

la notte da Ghilgal.

10 E'll Signore gli mise in rotta davanti ad Israel, il qual gli sconfisse con grande sconfitta, presso a Gabaon : e gli perseguitò per la via della salita di Bet-horon, e gli percosse fino ad Azeca, ed a Maccheda

11 E mentre essi fuggivano d'innanzi ad Israel ed erano nella scesa di Bet-horon, il Signore gittò sopra loro dal cielo delle pietre grosse, infino ad Azeca: onde essi morirono. Più furono quelli che furono morti dalle pietre della gragnuola, che quelli che i figliuoli d'Israel uccisero con la spada.

12 Allora Iosuè pariò al Signore, nel giorno che'l Signore diede gli Amorrei in man de' figliuoli d'Israel: e disse in presenza d'Israel, Sole, fermati in Gabaon: e tu

Luna, nella valle d'Aialon.

13 E'l Sole si fermo, e la Luna s'arrestò, fin che'l popolo si fu vendicato de suoi nemici. Questo non è egli scritto nel Libro del Di-ritto ? Il Sole adunque s'arrestò in mezzo del cielo, e non s'affrettò di tramontare, per lo spazio d'intorno ad un giorno intiero.

14 E giammal, nè avanti nè poi, non è stato giorno simile a quello, avendo il Signore esaudita la voce d'un' uomo : perciochè il Signore

combatteva per Israel.

15 Poi Iosuè, insieme con tutto I. srael, ritornò al campo, in Ghilgal. 16 Or que cinque re erano fuggiti. e s'erano nascosi nella spilonca, ch'è in Maccheda. 17 Ed essendo stato rapportato a

Iosuè, I cinque re si son trovati nascosi nella spilonca, ch'è in Maccheda:

pietre alla bocca della spilonca, ed ordinate presso d'essa degli uomini

per guardargli : 19 Ma voi non restate : perseguitate i vostri nemici, ed uccidete quelli che restano dietro: non lasciate ch'entrino nelle lor città: perciochè il Signore Iddio vostro ve gli ha dati nelle mani.

20 E, dopo che Iosuè, ed i figliuoli d'Israel, ebber finito di sconfiggergli d'una molto grande sconfitta, fin che furono dei tutto distrutti, e che quelli di loro che scamparono si furono salvati, entrando nelle

città forti:

21 Tutto'i popolo ritornò a Iosuè nel campo, in Maccheda, in pace: niuno mosse pur la lingua contr'ad alcuno de' figliuoli d'Israel.

22 Allora l'osuè disse, Aprite la bocca della spilonca, e tracte fuori d'essa que' cinque re, e menategli

a me.

23 E così fu fatto. E que' cinque re furono tratti fuori della spilonca. e menati a losuè: cioc, il re di Gerusalemme, il re d'Hebron, il re di Iarmut, il re di Lachie, e'l re d'Eglon.

24 E, dopo che quelli re furono tratti fuori, e menati a Iosuè, Iosuè chiamò tutti gli uomini d'Israel, e disse a' capitani della gente di guerra, ch'erano andati con lui, Accostatevi, mettete i piedi sul collo di questi re. Ed essi s'accostarono, e misero i piedi sul collo loro.

25 E losue disse loro, Non temete, e non vi spaventate : siate valenti, e fortificatevi: perciochè così farà il Signore a tutti i vostri nemici contr's' quali voi combattete. 26 Poi Iosuè percosse quelli re, e

gli fece morire, e gli appiccò a cinque forche, alle quali stettero appiccati

infino alla sera.

27 Ed in sul tramontar del sole. per comandamento di Iosuè furon messi giù dalle forche, e gittati nella spilonca, nella quale s'erano nascosi; e uron poste delle pietre grandi alla bocca della spilonca, le quali vi son restate infino a questo giorno.

28 Iosuè prese ancora Maccheda in quel dì, e la percosse, mettendola a fil di spada: e distrusse nel modo dello'nterdetto il re d'essa, insieme con gli abitanti, ed ogni anima ch'era dentro : egli non ne lasciò alcuno in vita: e fece al re di Maccheda, come avea fatto al re di lerico.

29 Poi Iosuè, con tutto Israel, passò di Maccheda in Libna, e la combattè:

30 E'l Signore la diede anch'essa,

insieme col suo re, nelle mani d'Israel : ed egli la mise a fil di spada. con tutte l'anime ch'erano dentro : egli non ne lasciò alcuno in vita : e fece al re d'essa, come avea fatto al re di Ierico.

31 Pol losuè, con tutto Israel, passò di Libna in Lachis, e s'accampò

davanti, e la combattè:

32 E'l Signore diede Lachis nelle mani d'Israel: ed egli la prese al secondo giorno, e la mise a fil di spada, con tutte l'anime ch'erano dentro, interamente come avea fatto a Libna.

33 Allora Horam, re di Ghezer, sali per soccorrer Lachis: ma Iosue percosse lui, e'l suo popolo, fino a non lasciargli alcuno in vita.

34 Poi Iosuè, con tutto Israel, pas sò di Lachis in Egion, e s'accampò

davanti, e la combattè: 35 E la prese in quell' istesso giorno, e la mise a fil di spada: e distrusse in quel di al modo dello'n.

terdetto tutte l'anime ch'erano dentro, interamente come avea fatto a Lachia. 36 Poi Iosuè, con tutto Israel, sall

d'Eglon in Hebron, e la combattè : 37 E la prese, e la mise a fil di spada, insieme col suo re, e con tutte le sue città, e con tutte l'anime ch'erano dentro: egli non ne lasciò alcuno in vita, interamente come avea fatto ad Egion: e la distrusse al modo dello nterdetto, con tutte l'anime ch'erano dentro.

38 Poi Iosuè, con tutto Israel, si rivolse verso Debir, e la combatte: 39 E la prese, insieme col suo re, e con tutte le sue città : e le mise a fil di spada ; e distrusse al modo dello'nterdetto tutte l'anime ch'erano dentro : egli non ne lasciò alcuno in vita: egli fece a Debir, ed al suo re. come avea fatto ad Hebron, e come avea fatto a Libna, ed al suo re.

40 Iosuè dunque percosse tutto quel paese, la contrada del monte, e del Mezzodì, e della pianura, e delle pendici de monti, insieme con tutti li re loro : egli non ne lasciò alcuno in vita : ansi distrusse al modo dello'nterdetto ogni anima, come il Signore Iddio d'Israel avea

comandato.

41 Così Iosuè gli percosse da Cades-barnea fino a Gasa: e tutto'i paese di Gosen, fino a Gabaon,

42 E Iosuè prese tutti quelli re, e'i lor paese, ad una volta: perciochè il Signore Iddio d'Israel combatteva

per Israel. 43 Poi Iosuè, con tutto Israel, ritornò al campo, in Ghilgal.

CAP. XI.

R come labin, re d'Hasor, ebbe intese queste cose, mandò a Iobab, re di Madon, ed al re di Simron, ed al re d'Acsaf;

2 Ed alli re ch'erano dal Settentrione, nel monte, e nella campagna, dal Mezzodì di Chinnerot, e nella pianura, e nelle contrade di Dor, dall' Occidente:

3 Al Cananeo dall' Oriente, e dall'Occidente, ed all' Amorreo, ed all Hitteo, ed al Ferizzeo, ed al lebuseo. ch' era nel monte. ed all' Hivveo, ch' era sotto Hermon, nel paese di Mispa.

4 Ed essi uscirono fuori, con tutti i loro eserciti, ch'erano una gran gente, come la rena ch'è in su la riva del mare, in moltitudine, e con cavalli, e carri, in grandissimo

numero.

5 E tutti questi re, convenutisi insieme, vennero, e s'accamparono insieme presso all'acque di Merom, per combattere contr' ad Israel.

6 El Signore disse a losue, Non temer di loro: perciochè domane intorno a questo tempo io farò che tutti saranno uccisi nel cospetto d'Israel : taglia i garetti a' lor cavalli, ed abbrucia col fuoco i lor carri. 7 Iosuè adunque, con tutta la gen-

te di guerra, venne di subito improviso contr'a loro, all' acque di Me-

rom, e gli assaltò. 8 El Signore gli diede nelle mani d'Israel: ed essi gli percossero, e gli perseguitarono fino a Sidon, la gran città, ed all' Acque calde, e fino alla Valle di Mispe, verso Oriente: e gli percossero in modo che non ne asciarono alcuno in vita. 9 E Iosuè fece loro come il Si-

gnore gli avea detto: egli tagliò i garetti a' lor cavalli, e bruciò i lor

carri col fuoco.

10 In quel tempo ancora Iosuè. ritornandosene, prese Hasor, e per cosse il re d'essa con la spada : perciochè Hasor era stata per addietro il capo di tutti que' regni.

11 Mise extandio ogni anima ch'era dentro a fii di spada, distruggen-dole al modo dello nterdetto: non vi restò alcuna an.ma: e *Iosuè* 

bruciò Hasor col fuoco.

12 Iosuè prese parimente tutte le città di quelli re, e tutti li re d'esse; e gii mise a fil di spada, e gli distrusse al modo dello'nterdetto: come Moisè, servitor del Signore, aves comandato.

13 Solo Israel non bruciò alcuna delle città ch'erano rimase in piè, fuor che Hasor sola, la quale losuè

bruciò. 14 Ed i figliuoli d'Israel preda-

rono per loro tutte le spoglie di quelle città, e'l bestiame: ma misero a fil di spada tutti gli uomini, fin che gli ebbero sterminati : non lasciarono alcuna anima in vita.

15 Come il Signore avea comandato a Moisè, suo servitore, così comandò Moisè a Iosuè, e così fece Iosuè: egli non tralasciò cosa alcuna di tutto ciò che'l Signore avea comandato a Moisè.

16 Iosuè adunque prese tutto quel aese, il monte, e tutta la contrada Meridionale, e tutto'l paese di Gosen, e la pianura, e la campagna,

e'l monte d'Israel, e la sua pianura; 17 Dal monte Halac, che sale verso Seir, infino a Baal-gad, nella Valle del Libano, sotto i monte d'Hermon: prese ancora tutti li re di quel paese, e gli percosse, e gli fece morire.

18 Iosue fece guerra con tutti quelli re per un lungo tempo. 19 E' non vi tu città alcuna che

facesse pace co' figliuoli d'Israel, fuor che gl'Hivvei, abitanti di Gabaon : essi presero tutte l'altre per

forza d'arme.

20 Perciochè dal Signore procedeva che coloro induravano il cuor loro, per venire a battaglia con Israel : aciochè egli gli distruggesse al modo dello'nterdetto, e non vi fosse grazia alcuna per loro, anzi fossero sterminati; come il Signore avea comandato a Moisè.

21 Iosuè ancora, in quel tempo, venne, e distrusse gli Anachiti del monte d'Hebron, di Debir, d'Anab, e di tutto'i monte di Giuda, e di tutto'l monte d'Israel. Iosuè gli distrusse al modo dello'nterdetto,

insieme con le lor città. 22 Non restarono alcuni Anachiti nel paese de' figliuoli d'Israel: sol ne restarono in Gaza, in Gat, ed

in Asdod.

23 Iosuè adunque prese tutto'l paese, interamente come il Signore avea detto a Molsè, e lo diede in eredità ad Israel, secondo i loro spartimenti, a tribù a tribù. E'l paese ebbe riposo della guerra.

#### CAP. XII.

OR questi sono li re del paese, i quali i figliuoli d'Israel percos-sero, e'l cui paese possedettero di là dal Giordano, dal sol levante, dal torrente d'Arnon, fino al monte d'Hermon, e tutta la campagna verso Oriente:

2 Cioc, Sihon, re degli Amorrei, ch'abitava in Hesbon, il qual signoreggiava da Aroer, che è in su la riva del torrente d'Arnon, e nella città che è in mezzo del torrente, e nella metà di Galaad, fino al torrente di labboc, che è il con-

fine de' figliuoli d'Ammon : 3 E nella campagna, fino al mare

di Chinnerot, verso Oriente: ed infino al mar della campagna, che è il mar salso, altrest verso Oriente, traendo verso Bet-jesimot: e dal lato Meridionale, fin sotto le pen-

dici di Pisga; 4 E'i paese d'Og, re di Basan, ch'era del rimanente de' Rafei, il quale abitava in Astarot, ed in Edrei,

5 E signoreggiava nel monte d'Hermon, ed in Salca, ed in tutto Basan, fino a' confini de' Ghesuriti, e de' Maacatiti, e nella metà di Galaad, ch'era il confine di Sihon, re d'Hesbon.

6 Moisè, servitor del Signore, ed i figliuoli d'Israel, percossero questire: e Moisè, servitor del Signore, diede il paese loro a possedere a' Rubeniti, ed a' Gaditi, ed alla metà

della tribù di Manasse.

7 E questi sono li re del paese, i quali losuè, ed i figliuoli d'Israel percossero di qua dal Giordano, verso Occidente, da Baal-gad, nella Valle del Libano, infino al monte Halac, che sale verso Seir: il qual paese Iosuè diede a possedere alle tribù d'Israel, secondo i loro spartimenti:

8 Cioè il paese del monte, e della pianura, e della campagna, e delle pendici de monti, e del diserto, e della parte Meridionale: il paese degli Hittei, degli Amorrei, de Ca-nanei, de Ferizzei, degl' Hivvel, e

de' Iebusei:

9 Un re di Ierico; un re d'Ai, la quale è allato di Betel;

10 Un re di Gerusalemme; un re d'Hebron;

ll Un re di larmut: un re di La-

chis: 12 Un red'Egion; un redi Ghezer; 13 Un re di Debir; un re di Gheder;

14 Un red'Horma; un red'Arad; 15 Un re di Libna; un re d'Adullam

16 Un re di Maccheda; un re di

Betel; 17 Un re di Tappua; un re d'Hefer; 18 Un re d'Afec; un re di Las-

19 Un re di Madon : un re d'Hasor : 20 Un re de Simron-meron; un

re d'Acsaf: 21 Un re di Taanac; un re di

Meghiddo; 22 Un re di Chedes; un re di Iocneam, presso di Carmel; 23 Un re di Dor, nella contrada

di Dor; un re di Goim, presso di Ghilgal;

24 Un re di Tirsa: in tutto trentun re. CAP. XIII.

R, quando Iosuè fu diventato Vecchio, ed attempato, il Si-gnore disse, Tu sei diventato vecchio, ed attempato, e vi resta anco-

ra molto gran paese a conquistare.

2 Quest' il paese che resta : tutte
le contrade de' l'ilistei, e tutto'l

passe de Ghesuriti,
3 Da Sihor, che è a fronte all' Egitto, fino a' confini d'Ecron, verso Settentrione, il paese è riputato de Cananei: cioc, i cinque principali de' Filistei, quel di Gaza, quel d'Asdod, quel d'Ascalon, quel di Gat, e quel d'Ecron, e gli Avvei :

4 Dal Mezzodi, tutto'l paese de' Cananei, e Meara, che è de Sidonij, fino ad Afec, fino a' confini

degli Amorrei:

5 E'l paese de Ghiblei, e tutto'l Libano, dal Sol levante, da Baalrad, che è sotto'l monte d'Hermon.

fino all' entrata d'Hamat :

6 Tutti gli abitanti del monte, dal Libano, fino all' Acque calde; e tutti i Sidonij. Io gli caccerò dal cospetto de' figliuoli d'Israel : spartisci pur questo paese a sorte ad Israel per eredità, come io t'ho comandato.

7 Ora dunque spartisci questo paese a nove tribù, ed alla metà della tribù di Manasse, in eredita.

8 I Rubeniti, ed i Gaditi, con l'al-tra metà della tribù di Manasse, hanno ricevuta la loro eredità, la quale Moisè ha data loro, di la dal Giordano, verso Oriente ; secondo che Moise, servitor del Signore,

l'ha data loro : 9 Da Aroer, che è in su la riva del torrente d'Arnon, e la città che è in mezzo del torrente, e tutta

la planura di Medeba, fino a Dibon; 10 E tutte le città di Sihon, re degli Amorrei, il qual regnò in Hesbon, fino a' confini de' figliuoli

d'Ammon : 11 E Galaad, e le contrade de' Ghesuriti, e de' Mascatiti, e tutto'l monte d'Hermon, e tutto Basan,

fino a Salca; 12 Tutto'l regno d'Og, in Basan, il qual regnó in Astarot, ed in Edrei, ed era restato del rimanente de' Rafei : Moisè percosse questi

re, e gli scacciò. 13 (Or i figliuoli d'Israel non cacciarono i Ghesuriti, nè i Maacatiti: anzi i Ghesuriti, ed i Maacatiti, son dimorati per mezzo Israel fino

al dì d'oggi.) 14 Solo alla tribù di Levi Moise non diede alcuna eredità: i sacrificii da ardere del Signore Iddio

d'Israel son la sua eredità, come in Basan. Tuttò ciò fu dato a' fi-egli ne ha parlato.

15 Moisè adunque diede eredità alla tribù de' figliuoli di Ruben,

secondo le lor nazioni.

16 Ed i lor confini furono da Aroer. che è in su la riva del torrente d'Arnon, e la città che è in mezzo del torrente, e tutta la pianura, fino a Medeba;

17 Hesbon, e tutte le sue città che son nella pianura: Dibon, e Bamot-baal, e Bet-baal-meon:

18 E Iasa, e Chedemot, e Mefaat: 19 E Chiriataim, e Sibma, e Seret-

sahar, nel monte della Valle: 20 E Bet-peor, ed Asdot-pisga, e

Bet-iesimot:

21 E tutte le città della pianura, zi E tutte ie että deis piantra, et tutto i regno di Sihon, re degli Amorrei, ch'avea regnato in Hesbon, il qual Moise percosse, insieme co principi di Madian, Evi, e Rochem, e Sur, ed Hur, e Reba, c'erano principi vassalli di Sihon, et abite principi vassalli di Sihon, ed abitavano nel paese.

22 I figliuoli d'Israel uccisero ancora con la spada Balaam, figliuolo di Beor, indovino, insieme con gli altri uccisi d'infra i Madianiti.

23 Ed i confini de' figliuoli di Ruben furono il Giordano, ed i confini. Questa fu l'eredità de' figliuoli di Ruben, secondo le lor nazioni, cioè, quelle città, e le lor villate.

24 Moisè diede ancora eredità alla tribu di Gad, a' figliuoli di Gad,

secondo le lor nazioni.

25 E la lor contrada fu laser, e tutte le città di Galaad, e la metà del paese de' figliuoli d'Ammon, fino ad Aroer, che è a fronte a Rabba ;

26 E da Hesbon fino a Ramatmispe, e Betonim : e da Mahanaim

fino a confini di Debir:

27 E nella valle, Bet-haram, e
Bet-nimra, e Succot, e Safon, il
rimanente del regno di Sihon, re d'Hesbon: lungo'l Giordano, ed i confini, infino all' estremità mare di Chinneret, di là dal Giordano, verso Oriente.

28 Questa fu l'eredità de' figliuoli di Gad, secondo le lor nazioni. cioc, quelle città, e le lor villate. 29 Moisè diede ancora eredità alla metà della tribù di Manasse : quella fu per la metà della tribù de' fi-

gliuoli di Manasse, secondo le lor nazioni.

30 La lor contrada fu da Mahanaim, tutto Basan, tutto'l regno d'Og, re di Basan, e tutte le villate di lair, che sono in Basan, che sono

essanta terre : 31 E la meta di Galaad, ed Asta rot, ed Edrei, città del regno d'Og, nasse, cioè, alla metà de' figliuoli di Machir, secondo le lor nazioni.

32 Queste son le contrade, che Moise diede per eredità, nelle campagne di Moab, di la dal Giordano di l'erico, verso Oriente.

33 Ma egli non diede alcuna ere-dità a' figliuoli di Levi : il Signore Iddio d'Israel è la loro eredità, come egli ne ha lor parlato.

CAP. XIV.

R queste son le terre, che i figliuoli d'Israel ebbero per eredità nel paese di Canaan, le quali'l Sacerdote Eleazar, e Iosuè figliuolo di Nun, ed i Capi delle nazioni pa-terne delle tribù de' figliuoli d'I-

srael, diedero loro a possedere. 2 La ioro eredità scadde loro a sorte, come il Signore avea co-mandato per Moise, cioè, a nove

tribù, ed ad una mezza tribù. 3 Perciochè Moisè avea data a due tribù, ed ad una mezza tribù, eredità di là dal Giordano: e non avea data alcuna eredità a Levi

per mezzo essi. 4 Ma i figliuoli di Iosef facevano due tribù. Manasse, ed Efraim: e non fu data a' Leviti alcuna parte nel paese, se non delle città per abitare, insieme co' lor contorni, per li lor bestiami, e per gli *altri* 

ior beni. 5 Come il Signore avea comandato a Molsè, così fecero i figliuoli

d'Israel, e spartirono il paese.
6 Or, i figliuoli di Giuda vennero
a Iosuè in Ghilgal: e Caleb,figliuolo
di Iefunne, Chenizzeo, gli disse, Tu sai ciò che'i Signore disse a Moisè, uomo di Dio, intorno a me, ed intorno a te, in Cades-barnea. 7 lo era d'età di quarant'anni,

quando Moisè, servitor del Signore, mi mandò da Cades-barnea, per ispiare il paese : ed io gli rapportai la cosa, come io l'avea nell'animo. 8 Or i miei fratelli, ch'erano andati meco, facevano venir meno il cuore al popolo: ma io seguitai appieno il Signore Iddio mio. 9 Laonde Moisè in quel giorno

giurò: dicendo, Se la terra, sopra la quale il tuo piede è caminato, non è tua, e de tuoi figliuoli, per eredità in perpetuo; perciochè tu hal appieno seguitato il Signore Iddio mio-

10 Ed ora, ecco, il Signore m'ha conservato in vita, come egli ne avea parlato. Già son quarantacinque anni, da che'l Signore disse quello a Moisè, quando Israel andò nel diserto: ed ora, ecco, io

la guerra, e per andare e per venire, sono oggi le medesime ch'erano allora.

12 Ora dunque dammi questo monte, del quale il Signore parlò in quel giorno: perciochè tu udisti in quel giorno che gli Anachiti sono la, e che vi sono delle città grandi, e forti: forse il Signore sarà meco, ed io gli scaccerò, come il Signore ne ha parlato.

13 E Iosuè benedisse Caleb, fi-

gliuolo di Iefunne, e gli diede Hebron per eredità.

14 Perciò Caleb, figliuolo di Ie-funne, Chenizzeo, ha avuto Hebron per eredità, fino al dì d'o perchè egli avea appieno seguitato il Signore Iddio d'Israel.

15 Or il nome d'Hebron era stato per addletro Chiriat-Arba: il quale Arba era stato un grand' uomo fra gli Anachiti. E'i paese ebbe ri-

poso della guerra.

CAP. XV.

OR questa fu la sorte della tribù de' figliuoli di Giuda per le lor nazioni : L'estremità del lor paese verso'l Mezzodì fu il diserto di Sin,

a' confini d'Edom, verso'i Mezzodì. 2 Così ebbero, per confine dal Mezzodì, l'estremità del mar salso, dalla punta che riguarda verso'l

Mezzodi.

3 E questo confine procedeva ver-so'l Mezzodi, alla salita d'Acrabbim, e passava fino a Sin: e dal Mezzodì saliva a Cades-barnea, e passava in Hesron : e di là saliva in Adar, e poi si volgeva verso Carcaa:

4 Poi passava verso Asmon, e si stendeva fino al Torrente d'Egitto. e questo confine faceva capo al

mare. Questo sarà, disse Iosue, il vostro confin Meridionale.

5 E'i confine Orientale fu il mar salso, fino all' estremità del Giordano. E'l confine dal lato Settentrionale fu dalla punta di quel mare, la quale è all'estremità del Giordano.

6 E questo confine saliva in Bethogia, e passava dal lato Settentrionale di Bet-araba, e di là saliva al Sasso di Bohan Rubenita:

7 Poi saliva in Debir, dalla Valle d'Acor: e dal Settentrione riguardava verso Ghilgal, che è dirimpetto alla salita d'Adummim, che dal lato Meridionale del torrente : poi questo confine passava all' ac-

sono oggi d'età d'ottantacinque an-ni. 11 Io sono infino ad oggi ancora forte, come lo sor al giorno che Moise mi mandò: le mie forze, per Moise mi mandò: le mie forze, per alla città de l'ebusel, dal Mezzodi, la quale è Gerusalemme : e di là saliva alla sommità del monte, che è dirimpetto alla Valle d'Hinnom, verso l'Occidente, il quale è all' estremità della Valle de' Rafei. verso'l Settentrione.

9 Poi questo confine girava dalla sommità di quel monte, verso la fonte dell' acque di Neftoa, e procedeva verso le città del monte

d'Efron : poi girava verso Baala, che è Chiriat-learim.

10 Poi questo confine si volgeva da Baala verso Occidente, al monte di Seir, e passava fino allato al monte di learim dal Settentrione. nel luogo detto Chesalon : poi scendeva in Bet-semes, e passava in Timna.

11 Poi questo confine procedeva al canto d'Ecron, verso'l Settentrione, e girava verso Siccheron. e passava al monte Baala, e si stendeva fino a labneel, e faceva

capo al mare.

12 E'i confine dall' Occidente era il mar grande, ed i confini. Questi furono i confini de' figliuoli di Giuda d'ogn' intorno, secondo le lor nazioni.

13 Or Iosue avea dato a Caleb. fl. gliuolo di Iefunne, una porzione nel mezzo de figliuoli di Giuda, secondo'l comandamento fattogli dal Signore, cioc, Chiriat-Arba, il quale Arba fu padre d'Anac: essa

Hebron

14 E Caleb scacciò di là tre figliuoli d'Anac, Sesai, ed Ahiman,

Talmai, nati d'Anac. 15 E di la egli salì agli abitanti di

Debir, il cui nome per addietro era stato Chiriat sefer.

16 E Caleb disse, Chi percuoterà. Chiriat-sefer, e la prendera, io gli darò Acsa, mia figliuola, per moglie.

17 Ed Otniel, figliuolo di Chenaz, fratello di Caleb, la prese : e Caleb gli diede Acsa, sua figliuola, per

moglie.

18 E quando ella venne a marito, indusse Otniel a domandare un campo a suo padre: poi ella si gittò giù d'in su l'asino ; e Caleb le

disse, Che hai?

19 Ed ella disse, Fammi un dono: conclosiacosache tu m'abbl dato una terra asciutta, dammi anche delle fonti d'acque. Ed egli le dono delle fonti ch'erano disopra, e delle fonti ch'erano disotto

20 Quest' & l'eredità della tribà

214

## IOSUE', XV. XVI.

de' figliuoli di Giuda, secondo le l

lor nazioni : 21 Neil' estremità della contrada della tribù de' figliuoli di Giuda. a' confini d'Edom, verso'l Mezzodì, v'erano queste città : Cabseel, ed

Eder, e Iagur : 22 E China, e Dimona, ed Adada : 23 E Chedes, ed Hasor, ed Itnan: 24 E Zif, a Telem, e Bealot: 25 Ed Hasor-hadatta, e Cheriot:

(Hesron e Hasor:)

26 Ed Amam, e Sema, e Molada: 27 Ed Hasar-gadda, ed Hesmon,

7 Ed Hasar-ge-e Bet-pelet : 28 Ed Hasar-sual, e Beerseba, e

30 Ed Eltolad, e Chesil, ed Horma: 31 E Siclag, e Madmanna, e San-

sanna : 32 E Lebaot, e Silhim, ed Ain, e Rimmon: in tutto ventinove città, con le lor villate :

33 Nella pianura v'erano queste citta: Estaol, e Sorea, ed Asna: 34 E Zanoa, ed En-gannim, e

Tappus, ed Enam : 35 E Iarmut, ed Adullam, e So-

co. ed Azeca :

36 E Saaraim, ed Aditaim, e Ghedera, e Ghederotaim: quattordici città, con le lor villate: 37 Poi Senan, ed Hadasa, e Mig-

33 E Dilan, e Mispe, e Iocteel:
39 E Lachis, e Boscat, ed Eglon:
40 E Cabbon, e Lamas, e Chilis: 41 E Ghederot, e Bet-dagon,

Naama, e Maccheda: sedici città, con le lor villate:

42 Poi Libna, ed Eter, ed Asan:

43 Ed Ifta, ed Asna, e Nesib: 44 E Cheila, ed Acab, e Maresa: nove città, con le lor villate:

45 Poi Ecron, e le terre del suo territorio. e le sue villate:

46 Da Ecron, e verso'l mare, tutte le città che sono presso d'Asdod,

con le lor villate:

47 Poi Asdod, e le terre del suo territorio, e le sue villate: Gaza, e le terre del suo territorio, e le sue villate, infino al Torrente d'Egitto, ed al mar grande, ed i confini. 48 E nel monte v'erano queste

città: Samir, e lattir, e Soco: 49 E Danna, e Chiriat-sanna, che

è Debir:

50 Ed Anab, ed Estemo, ed Anim: 51 E Gosen, ed Holon, e Ghile: undici città, con le lor villate:

52 Poi Arab, e Duma, ed Esan : 53 E Ianum, e Bet-tappua, ed Afeca:

54 Ed Humta, e Chiriat-Arba, che è Hebron, e Sior : nove città, con le lor villate:

55 Poi Maon, e Carmel, e Zif, e Iuta:

56 Ed Izreel, e Iocdeam, e Zanoa: 57 E Cain, e Ghibea, e Timna: dieci città, con le lor villate :

58 Poi Halhul, e Bet-sur, e Ghedor: 59 E Maarat, e Bet-anot, ed Eltecon: sei città, con le lor villate:

60 Poi Chiriat-baal, che è Chiriatiearim, e Rabba: due città; con le lor villate. 61 Nel diserto v'erano queste città

Bet-araba, e Middin, e Secaca:

62 E Nibsan, e la Città del sale, ed En-ghedi: sei città, con le lor villate.

63 Or i figliuoli di Giuda non poterono scacciare i Iebusei ch'abitavano in Gerusalemme: perciò i Iebusei son dimorati in Gerusalemme co' figliuoli di Giuda, infino a questo giorno.

CAP. XVI.

Pol fu tratta la sorte per li fi-gliuoli di losef: e la lor parte scadde loro dal Giordano di Ierico, presso dell'acque di Ierico, verso'l Levante, traendo verso'l diserto che sale da Ierico per li monti di Betel.

2 E questo confine si stendeva da Betel verso Luz: poi passava lungo i confini degli Archel, fino ad Atarot:

3 Poi scendeva verso Occidente, a' confini de' Iafletei, fino a' confini di Bet-horon disotto, e fino a Ghezer: e faceva capo al mare.

4 Così i figliuoli di Iosef, Manasse, ed Efraim, ebbero la loro eredità. 5 Or il confine de' figliuoli d'Efraim, distinti per le lor nazioni: il confine, dico, della loro eredità,

dall' Oriente, fu Atrot-addar, fino a Bet-horon disopra.

6 E questo confine si stendeva dal Settentrione verso l'Occidente, fino a Micmetat : e dall' Oriente si volreva verso Taanat-Silo, e da quel luogo passava dall' Oriente fino a

Ianoa : Poi scendeva da Ianoa in Atarot, e Naarat, e s'incontrava in

Ierico, e faceva capo al Giordano. 8 Questo confine andava da Tappua verso Occidente, fino alla Valle delle canne, e faceva capo al mare. Questa fu l'eredità della tribù de' figliuoli d'Efraim, secondo le lor nazioni.

9 Oltr' alle città che furon messe da parte per li figliuoli d'Efraim per mezzo l'eredità de' figliuoli di Manasse: tutte queste città, dico

con le lor villate. 10 Or essi non iscacciarono i Cananci ch'abitavano in Ghezer: laonde que' Cananei son dimorati per mezzo Efraim infino a questo giorno, e sono stati fatti tributari.

CAP. XVII.

LA sorte che scadde alla tribù di Manasse, (quantunque egli fosse il primogenito di losef,) questa: Alla nazione di Machir, primogen to di Manasse, padre di Galaad, perchè *erano* uomini di guerra, scadde Galaad, e Basan.

2 Poi scadde la sorte agli altri figliuoli di Manasse, secondo le lor nazioni : cioc, a' figliuoli d'Abiezer, ed a' figliuoli d'Helec, ed a' figliuoli d'Asriel, ed a' figliuoli di Sechem, ed a' figliuoli d'Hefer, ed a' figliuoli di Semida. Questi furono i figliuoli maschi di Manasse, figlinolo di Iosef, distinti per le lor nazloni.

3 Or Selofad, figliuolo d'Hefer, figliuolo di Galaad, figliuolo di Machir, figliuolo di Manasse, non ebbe figliuoli, ma sol figliuole: delle quali i nomi sono Mahala, Noa,

Hogia, Milca, e Tirsa.

4 Ed esse si presentarono davanti al Sacerdote Eleazar, e davanti a Iosuè, figliuolo di Nun, e davanti a' principali : dicendo, Il Signore comando a Moisè di darci eredità per mezzo i nostri fratelli. *Iosuć* adunque diede loro eredità per mezzo i fratelli di lor padre, secondo'l comandamento del Signore.

5 Scaddero adunque dieci parti a Manasse, oltr'al paese di Galaad, e di Basan, ch'è di là dal Giordano : 6 Perciochè quelle figliuole di Ma-

nasse ebbero eredità per mezzo i figliuoli d'esso: e'l paese di Galaad fu per lo rimanente de' figliuoli di Manasse.

7 E'l confine di Manasse, dal lato d'Aser, fu Micmetat, che è dirimpetto a Sichem: poi questo confine andava a man destra verso gli abi-

tanti d'En-tappua. 8 Il paese di Tappua fu di Manas-se: ma Tappua, *che è* a' confini di Manasse, *fu* de' figliuoli d'Efraim. 9 Poi quel confine scendeva alla Valle delle canne: le città dal lato Meridionale di detta Valle furono d'Efraim, per mezzo le città di Manasse: ma il confine di Manasse fu dal Settentrione d'essa Valle, e faceva capo al mare.

10 Quello ch'era verso'l Mezzodì fu d'Efraim, e quello ch'era verso'i Settentrione fu di Manasse: e'i mare era il lor confine: e dal Settentrione confinavano con Aser, e dall' Oriente con Issacar.

11 E Manasse ebbe in quel d'Issa-car, ed in quel d'Aser, Bet-sean, e le terre del suo territorio : ed Ibleam, 216

e le terre del suo territorio: e gli abitanti di Dor, e le terre del suo territorio: e gli abitanti d'Endor, e le terre del suo territorio: e gli abitanti di Taanac, e le terre del suo territorio: e gli abitanti di Meghiddo, e le terre del suo territorio : che sono tre contrade.

12 Or i figliuoli di Manasse non poterono scacciar gli abitanti di quelle città : anzi i Cananei si mise-

ro in cuore d'abitare in quel paese. 13 Ma, dopo che i figliuoli d'Israel si furono rinforzati, fecero tributari i Cananei : ma pur non gli scaccia-

rono. 14 Or i figliuoli di Iosef parlarono a Iosuè: dicendo, Perché m'hai tu data per eredità una sola sorte, ed una sola parte, poi ch'io sono un gran popolo, secondo che'l Signore m'ha benedetto infino ad ora?

15 E Iosuè disse loro, Se tu sei un gran popolo, sali al bosco, e sbo-scati delle terre nel paese de' Ferizzei, e de' Rafei, poi che'l monte

d'Efraim è troppo stretto per te. 16 Ed i figliuoli di Iosef dissero. Quel monte non ci basta: ed in tutte le città de' Cananei, che stanno nel paese della pianura, vi sono dè' carri di ferro: quelli che *stanno* in Bet-sean, e nelle terre del suo

m Bet-seam, e nene eter del succession de la valle d'Izreel, ne hanno anch'essi.

17 Ma Iosuè parlò alla casa di cosef, ad Efraim, ed a Manasse: dicendo, Tu sei un gran popolo, ed hai gran forze: tu non avrai una

sola porzione : 18 Perciochè il monte sarà tuo, e se quello è un bosco, sboscalo, e sarà tuo, quanto egli si stenderà : perciochètu ne scacceral i Cananel, benchè abbiano de' carri di ferro, e sieno potenti.

CAP. XVIII.

POI tutta la raunanza de figliuoli d'Israel s'adunò in Silo, e quivi posarono il Tabernacolo della convenenza. Or ben aveano sog-

giogato il paese : 2 Ma restavano ancora, fra i figliuoli d'Israel, sette tribù, alle

quali non era stata assegnata la parte della loro eredità.

3 Laonde Iosuè disse a' figliuoli d'Israel, Infino a quando starete
voi a bada, senza entrare a possedere il pasee, il quale il Signore
Iddio de' padri vostri v'ha dato?
4 Ordinatevi tre uomini per tribù,

ed lo gli mandero, aciochè si levino, e vadano attorno per lo paese, e lo descrivano, secondo l'eredità c'hanno da avere : e poi ritorneranno a

# IOSUE', XVIII. XIX:

5 E partiranno il' paese in sette i parti: Giuda rimarra ne' suoi confini dal Mezzodi, e la casa di Iosef rimarrà ne' suoi confini dal Settentrione.

6 Voi dunque fate una descrizione del paese, spartendolo in sette parti, e portatemela qua, ed io vi trarrò quì le sorti, nel cospetto del

Signore Iddio nostro

Perciochè i Leviti non hanno da aver parte alcuna per mezzo voi: conclosiacosachè'i sacerdozio del Signore sia la loro eredità: e Gad, e Ruben, e la metà della tribù di Manasse, hanno già ricevuta la loro eredità di là dal Giordano, verso Oriente, la quale Moisè, servitor del Signore, ha data loro.

8 Quegli uomini adunque si levarono, ed andarono: e Iosuè co-mando a quelli chandavano a descrivere il paese: dicendo, Andate, e caminate attorno per lo paese, e fatene la descrizione: e poi ritornate a me, ed io vi trarrò quì le sorti davanti al Signore, in Silo.

9 E quegli uomini andarono, traversarono il paese, e lo descrissero a città a città in un libro, fucendone sette parti: poi ritorna-

rono a Iosuè nel campo, in Silo. lo E Iosuè trasse loro le sorti, in Silo, davanti al Signore, e quivi spartì I paese a' figlifioli d'Israel, assegnando a ciascuna tribù la sua

parte

ll E la sorte della tribù de' figliuoli di Beniamin, secondo le lor nazioni, fu tratta fuori : ed i confini della lor sorte scaddero fra i figliuoli di Giuda, ed i figliuoli di Iose

12 E, dai lato Settentrionale, il ior confine fu dal Giordano: e quel confine saliva allato a Ierico, dal Settentrione: poi saliva per lo monte, verso l'Occidente, e faceva capo a Bet-aven, verso'l diserto.

l'à E di là passava verso Luz, al-lato a Luz, (che è Betel) verso'l Mezzodi: poi scendeva in Atrot-addar, presso al monte, che è dal lato Meridionale di Bet-horon disotto.

li Poi questo confine girava, e si rivolgeva al canto Occidentale, verso'i Mezzodì, dal monte che è dirimpetto a Bet-horon, dal Mezzo-di, e faceva capo a Chiriat-Baal, the è Chiriat-learim, citta de' figlinoli di Giada. Questo era il canto Occidentale.

15 Ed il lato Meridionale era dall'estremità di Chiriat learim: questo confine si stendeva verso l'Occidente, fine alla fonte dell'ac-

que di Neftoa: 16 Poi scendeva all' estremità del monte, che é a fronte alla Valle 217

de' figliuoli d'Hinnom, che è nella Valle de' Rafei, verso'l Settentrione: poi scendeva per la Valle d'Hinnom fino allato alla città de' Iebusei verso'i Mezzodì, e di là scendeva in En-roghel:

17 E dai Settentrione girava, e si stendeva fino ad En-semes: e di là a Ghelilot, che è a fronte alla salita d'Adummim: poi scendeva al Sasso di Bohan Rubenita:

18 Poi passava al lato, che è dirimpetto alla campagna verso'i Settentrione, e scendeva alla cam-

pagna.
19 Poi questo confine passava allato a bet-hogla, verso'l Setten-trione, e faceva capo alla punta del mar salso, la quale è verso'l Settentrione, all'estremità del Giordano, verso'l Mezzod. Questo fu il confine Meridionale.

20 E'l Giordano faceva confine a Beniamin dal lato Orientale. Que-sta fu l'eredità de' figliuoli di Beniamin, per li suoi confini d'ogn' intorno, secondo le lor nazioni.

21 E queste città furono date alla tribù de' figliuoli di Beniamin, secondo le lor nazioni : Ierico, e Bethogia, e la Valle di Chesis:

22 E Bet-araba, e Semaraim, e

Betel:

23 Ed Avvim, e Para, ed Ofra: 24 E Chefar ammonal, ed Ofni, e Gheba: dodici città, con le lor villate:

25 Poi Ghibon, e Rama, e Beerot: 26 E Mispe, e Chefira, e Mosa:

27 E Rechem, ed Irpeel, e Ta-

28 E Sela, ed Elef, e la città de' Iebusei, che è Gerusalemme, e Ghibeat, e Chiriat: quattordici città, con le lor villate. Questa fu l'ere-dità de' figliuoli di Beniamin, se-

condo le lor nazioni.

## CAP. XIX.

Pol la seconda sorte fu tratta per Simeon, per la tribù de' figliuoli di Simeon, secondo le lor nazioni : e la loro eredità fu per mezzo l'eredità de' figliuoli di Giuda. 2 Ed ebbero nella loro eredità

Beerseba, e Seba, e Molada: 3 Ed Hasar-sual, e Bala, ed Esem:

4 Ed Eltolad, e Betul, ed Horma: 5 E Siciag, e Bet-marcabot, ed Hasar-susa:

6 E Bet-lebaot, e Saruhem : tredici città, con le lor villate:

7 Poi Ain, e Rimmon, ed Eter, ed Asan: quattro città, con le lor villate:

8 E tutte le villate ch'erano d'intorno a queste città, fino a Baalat. beer, che e Rama Meridionale.

### IOSUE', XIX.

Questa fu l'eredità della tribù de' fi- 1 gliuoli di Simeon, secondo le lor ñazioni

9 L'eredità de' figliuoli di Simeon fu totta della parte de' figliuoli di Giuda: perciochè la parte de' fi-gliuoli di Giuda era troppo grande per loro: perciò i figliuoli di Si-meon ebbero la loro eredita per mezzo l'eredità d'essi.

10 Poi la terza sorte fu tratta per li figliuoli di Zabulon, secondo le lor nazioni : e'l confine della loro eredità fu infino a Sarid.

11 E'l lor confine saliva verso'l mare, fino a Mareala : e si scontrava in Dabbeset, e giugneva al torrente, che è dirincontro a locneam:

12 E da Sarid si volgeva verso'l Levante, a' confini di Chislot-tabor: e si stendeva verso Dabrat, e sa-

liva in Iafia:

13 E di la passava verso'l Levante in Ghitta-hefer, ed Itta-casin: poi, girando verso Nea, sistendeva fino a Rimmon :

14 Poi quel confine si volgeva dal Settentrione verso Hannaton, e faceva capo alla Valle d'Iftael :

15 E comprendeva Cattat, e Nahalal, e Simron, ed Ideala, e Betlehem: dodici città, con le lor vil-

16 Questa fu l'eredità de' figliuoli di Zabulon, secondo le lor nazioni, cioè, queste città, con le lor villate. 17 La quarta sorte fu tratta per Issacar, per li figliuoli d'Issacar, secondo le lor nazioni.

18 E della lor contrada fu Izreel.

e Chesuliot, e Sunem: 19 Ed Hafaraim, e Sion, ed Ana-

harat: 20 E Rabbit, e Chision, ed Ebes:

21 E Remet, ed En-gannim, ed

En-hadda, ed Bet-passes. 22 E'l lor confine si scontrava in

Tabor, ed in Sahasim, ed in Betsemes: e faceva capo al Giordano: e v'erano sedici città, con le lor villate.

23 Questa fu l'eredità della tribù de' figliuoli d'Issacar, secondo le lor nazioni, cioè, queste città, con

le lor villate.

24 Poi la quinta sorte fu tratta per la tribù de' figliuoli d'Aser, secondo le lor nazioni.

25 E della lor contrada fu Helcat. ed Hali, e Beten, ed Acsaf:

26 Ed Alammelec, ed Amead, e Miseal: e'l lor confine si scontrava in Carmel, verso'l mare, ed in Sihor-libnat:

27 Poi ritornava verso'l Levante Bet dagon, e si scontrava in Zabulon, e nella Valle d'Iftael, ver-

so'l Settentrione, ed in Bet-emec. ed in Netel, e faceva capo a Cabul. dalla man sinistra : 28 E comprendeva Ebron, e Rehob.

ed Hammon, e Cana, fino a Sidon,

29 Poi questo confine si volgeva verso Rama, infino a Tiro, città forte: e di la si rivolgeva verso Hosa, e faceva capo al mare, dalla costa d'Aczib:

30 E comprendeva Umma, ed Afec. e Rehob: ventidue città, con le lor villate.

31 Questa fu l'eredità della tribù

de' figliuoli d'Aser, secondo le lor nazioni, cioc, queste città, con le lor villate. 32 La sesta sorte fu tratta per li

figliuoli di Neftali, secondo le lor nazioni.

33 E'l lor confine fu da Helef. e da Allon fino in Saanannim: e da Adami-necheb, e Iabneel, fino a Laccum: e faceva capo al Giordano.

34 E questo confine si volgeva dall'Occidente verso Aznot-tabor. e di là procedeva fino ad Huccoc: e dal Mezzodì si scontrava in Zabulon, e dall'Occidente in Aser: e da

Giuda il Giordano era dal Levante. 35 E le città forti erano Siddim, e

Ser, ed Hammat, e Raccat, e Chinneret: 36 Ed Adama, e Rama, ed Hasor:

37 E Chedes, ed Edrei, ed Enhasor:

38 Ed Ireon, e Migda-el, ed Ho-rem, e Bet-anat, e Bet-semes : dicianove città, con le lor villate. 39 Questa fu l'eredità della tribù de' figliuoli di Neftali, secondo le

lor nazioni, cioè, queste città, con le lor villate. 40 La settima sorte fu tratta per

la tribù de' figliuoli di Dan, secondo le lor nazioni. 41 E della contrada della loro ere-

dità fu Sorea, ed Estaol, ed Irsemes:

42 E Saalabbim, ed Ajalon, ed Itla:

43 Ed Elon, e Timpata, ed Ecron 44 Ed Elteche, e Ghibbeton, e

45 E Iud, e Bene-berac, e Gat

rimmon: 46 E Me-iarcon, e Raccon, con la

contrada che è dirimpetto a lafo. 47 Or, a' figliuoli di Dan scaddero i confini troppo piccioli per loro : e però salirono, e combatterono Lesem, e la presero, e la misero a fil di spada, e la possedettero, ed ahitarono in essa, e le posero nome Dan, del nome di Dan, lor padre.

48 Questa Au l'eredità della tribù

218

de' figliuoli di Dan, secondo le lor | nazioni, cioc, queste città, con le

lor villate.

49 Or, dopo che i figliuoli d'Israel ebber finito di prender la possessione del paese, secondo i suoi confini, diedero eredità a losue, figliuolo di Nun, per mezzo loro. 50 Secondo'l comandamento del

Signore, gli diedero la città ch'egli chiese, cioè, Timnat-sera, nel mon-

te d'Efraim : ed egli riedificò la città, ed abitò in essa.

51 Queste sono le credità, le quali il Saccrdote Eleazar, e Iosue, fi-gliuolo di Nun, ed i Capi delle nazioni paterne delle tribù de' figliuoli d'Israel, spartirono a sorte, in Silo, davanti al Signore, all'entrata del Tabernacolo della convenenza: e cost finirono di spartire il paese.

CAP. XX. POI 1 Signore parlò a Iosuè : di-

cendo 2 Parla a' figliuoli d'Israel: dicendo. Costituitevi le città del rifugio, delle quali io vi parlai per Moisè :

3 Aciochè l'ucciditore, ch'avrà uccisa una persona per errore, dis-avvedutamente, si rifugga là : ed esse vi saranno per rifugio da co-lui ch' ha la ragion di vendicare il sangue.

4 Un tale adunque si rifuggirà in una di quelle città : e, fermatosi all' entrata della porta della città, dirà agli Anziani della città le sue ragioni : ed essi l'accoglieranno a loro dentro alla città, e gli daranno

luogo, ed egli abitera con loro. 5 E quando colui ch'ha la ra-gione di vendicare il sangue lo perseguiterà, essi non gliel daranno nelle mani: perciochè egli ha ucciso il suo prossimo disavvedutamente, non avendolo per ad-

dietro odiato.

6 Ed egli starà in quella città, fin che, alla morte del sommo Sacerdote che sarà a que' dì, egli com-parisca in giudicio davanti alla raunanza: allora l'ucciditore se ne ritornerà, e verrà alla città, ed alla sua casa: alla città,

onde egil si sara fuggito.
7 I figliuoli d'Israel adunque consagrarono Chedes in Galllea, nel
monte di Neftali: e Sichem, nel monte d'Efraim: e Chiriat-arba, che è Hebron, nel monte di Giuda. 8 E di là dal Giordano di Ierico, verso Oriente, costituirono Beser, nel diserto, nella pianura, d'infra le terre della tribu di Ruben: e Ramot in Galaad, d'infra le terre della tribù di Gad : e Golan in Ba-

san, d'infra le terre della tribù di

Manasse.

9 Queste furono le città assegnate per tutti i figliuoli d'Israel, e per li forestieri che dimorano fra loro: aciochè chiunque avesse uccisa una persona per errore si rifug-gisse la, e non morisse per man di colui ch' ha la ragione di vendicare il sangue: fin che fosse comparito davanti alla raunanza.

## CAP. XXI.

R i Capi delle nazioni paterne de' Leviti vennero al Sacerdote Eleazar, ed a Iosuè, figliuolo di Nun, ed a Capi delle nazioni paterne delle tribù de' figliuoli

d'Israel; 2 E parlarono loro, in Silo, nel paese di Canaan: dicendo, Il Signore comandò per Moisè, che ci fossero date delle città da abitare. insieme co' lor contorni per lo nostro bestiame.

3 Ed i figliuoli d'Israel diedero della loro eredità a' Leviti, secon-do'i comandamento del Signore, queste città co' lor contorni.

4 E la sorte essendo tratta per le nazioni de' Chehatiti, scaddero a sorte a' figliuoli del Sacerdote Aa-ron, d'infra i Leviti, tredici città della tribù di Giuda, e della tribù di Simeon, e della tribù di Beniamin.

5 Ed al rimanente de' figliuoli di Chehat, scaddero a sorte dieci città delle nazioni della tribù d'Efraim. e della tribù di Dan, e della mezza

tribù di Manasse.

6 Ed a' figliuoli di Gherson scaddero a sorte tredici città delle nazioni della tribù d'Issacar, e della tribù d'Aser, e della tribù di Neftali, e della mezza tribù di Manasse, in Basan.

7 A'figliuoli di Merari, secondo le lor nazioni, scaddero dodici città, della tribù di Ruben, e della tribù di Gad, e della tribù di Zabulen.

8 I figliuoli d'Israel adunque diedero queste città, co' lor contorni, a' Leviti, a sorte ; come il Signore

avea comandato per Moisè.

9 Diedero, dico, della tribù de' figliuoli di Giuda, e della tribù de' figlinoli di Simeon, queste città, che

saranno nominate per nome; 10 Le quali i figliuoli d'Aaron, d'infra le nazioni de' Chehatiti, d'infra i figliuoli di Levi, ebbero: perciochè la prima sorte fu per

ioro. 11 Diedero adunque loro la città d'Arba, padre d'Anac, che è Hebron, nel monte di Giuda, co' suoi contorni.

L 2

12 Ma diedero il territorio della città, e le sue villate, a Caleb, figliuolo di lefunne, per sua possessione.

13 Così diedero a' figliuoli del Sacerdote Aaron, la città del rifugio dell'ucciditore, cioc, Hebron, ed i suoi contorni: e Libna, ed i suoi contorni:

14 E lattir, ed i suoi contorni: ed Estemoa, ed i suoi contorni:

15 Ed Holon, ed i suoi contorni: e Debir, ed i suoi contorni:

16 Ed Ain, ed i suoi contorni: e Iutta, ed i suoi contorni: e Retseries, ed i suoi contorni: nove città di queste due tribù: 17 E della tribù di Beniamin,

Ghibon, ed i suoi contorni: Gheba,

ed i suoi contorni: 18 Anatot, ed i suoi contorni: ed Almon, ed i suoi contorni: quattro

19 Tutte le città de' figliuoli d'Aaron, sacerdoti, furono tredici cit-

tà, co' lor contorni.

20 Poi le nazioni de' figliuoli di Chehat, Leviti, cioè, il rimanente de figliuoli di Chehat, ebbero le città della lor sorte della tribù d'Efraim.

21 E furono loro date, la città del rifugio dell' ucciditore, cioè, Sichem, ed i suoi contorni, nel monte d'Efraim: e Ghezer, ed l

suoi contorni:

22 E Chibsaim, ed i suoi contorni: e Bet-horon, ed i suoi contorni: quattro città:

23 E della tribù di Dan, Elteche, ed i suol contorni : Ghibbeton, ed i suoi contorni :

24 Aialon, ed i suoi contorni: Gat-rimmon, ed i suoi contorni:

quattro città:

25 E della mezza tribù di Manasse, Taanac, ed i suoi contorni: e Gat-rimmon, ed i suoi contorni: due città,

26 Tutte le città del rimanente delle nazioni de figliuoli di Chehat furono dieci, co' lor contorni. 27 Poi a' figliuoli di Gherson,

ch'erano delle nasioni de' Leviti, furono date della mersa tribu di Manasse, la città del rifugio dell' ucciditore, cto, Golan in Basan, ed i suoi contorni: e Beestera, ed i suoi contorni: due città: 38 E della tribu d'Issacar, Chision,

ed i suoi contorni: Dabrat, ed i

suoi contorni :

29 Iarmut, ed i suoi contorni: ed En-gannim, ed i suoi contorni: quattro città:

30 E della tribù d'Aser, Miseal, ed i suoi contorni: Abdon, ed i suoi contorni:

31 Helcat, ed i suoi contorni : e Rehob, ed i suoi contorni : quattro città : 32 E della tribù di Neftali, la città dei rifugio dell' uccidicore, cinc Chalge in Callies ed i suoi

città del rifugio dell' ucciditore, cioè, Chedes in Galilea, ed i suoi contorni: Hammot-dor, ed i suoi contorni: e Cartan, ed i suoi con-

torni: tre città.
33 Tutte le città de' Ghersoniti.

secondo le lor nazioni, furono tredici, co' lor contorni.

34 Poi alle nazioni de figliuoli di Merari, ch'erano il rimanente de Leviti, furono date della tribù di Zabulon, locneam, ed i suoi con-

di Zabulon, locneam, ed i suoi contorni: Carta, ed i suoi contorni: 35 Dimna, ed i suoi contorni: Nahalal, ed i suoi contorni: quat-

Nanalai, ed i suoi contorni: quattro città:

36 E della tribù di Ruben, Beser,

ed i suoi contorni: e lasa, ed i suoi contorni: 37 Chedemot, ed i suoi contor-

ni: e Mefaat, ed i suoi contorni: quattro città:

38 E della tribù di Gad, la città del rifugio dell' ucciditore, cioè, Ramot in Galaad, ed i suoi contorni: e Mahanaim, ed i suoi contorni:

39 Hesbon, ed i suoi contorni : Iazer, ed i suoi contorni : in tutto

quattro città.

40 Tutte quelle città furono date a' figliuoli di Merari, secondo le lor nazioni, ch' erano il rimanente delle nazioni de' Leviti: e la lor sorte fu di dodici città.

41 Tutte le città de' Leviti, per mezzo la possessione de' figliuoli d'Israel, furono quarantotto, co' lor

contorni.

42 Ciascuna di queste città avea i suoi contorni : e così fu osservato

in tutte quelle città.

43 Il Signore adunque diede ad Israel tutto'l paese, ch'egli avea giurato a padri loro di dar loro: ed i figliuoli d'Irael ne presero la possessione, ed abitarono in esso.

44 E'l Signore diede loro riposo d'ogn'intorno, interamente come avea giurato a lor padri : e niuno, d'infra tutti i lor nemici, potè stare affronte a loro: il Signore diede loro nelle mani tutti i lor nemici.

45 E' non cadde a terra pure una parola di tutto'l bene che'l Signore avea detto alla casa d'Israel : ogni cosa avvenne.

### CAP. XXII.

A LLORA Iosue chiamò i Rube. A niti, ed i Gaditi, e la mezza tribù di Manasse:

2 E disse loro, Voi avete osserva

to tutto ciò che Moisè, servitor del Signore, v'avea comandato: ed avete ubbidito alla mia voce, in

tutto quello ch'io v'ho comandato: 3 Voi non avete abbandonati i vostri fratelli in questo lungo tempo, infino ad oggi: ed avete osser-vato ciò che'l Signore Iddio vostro v'avea comandato d'osservare.

4 Ora dunque, poi che'l Signore Iddio vostro ha dato riposo a' vostri fratelli, come egli avea loro detto, ritornatevene, ed andate alle vostre stanze nel paese della vo-stra possessione, la qual Moisè, servitor del Signore, vi diede di

là dal Giordano.

prendete diligentemente 5 Sol guardia di mettere in opera i comandamenti, e la Legge, che Moisè, servitor del Signore, v'ha data, per amare il Signore Iddio vostro, e caminare in tutte le sue vie, ed osservare i suoi comandamenti. ed attenervi a lui, e servirgli con tutto'l cuor vostro, e con tutta l'anima vostra.

6 Poi Iosuè gli benedisse, e gli accommiatò. Ed essi se n'anda-

rono alle loro stanze.

7 (Or Moisè avea data eredità alla metà della tribù di Manasse, in Basan : e Iosuè diede eredità all' altra metà co' lor fratelli, di qua dal Giordano, verso Occidente) Iosuè, oltra ciò, rimandandogli alle loro

stanze, e benedicendogli :

8 Disse loro, Poichè voi ritornate alle vostre stanze con gran ricchezze, e con moltissimo bestiame, e con grandissima quantità d'argento, e d'oro, e di rame, e di ferro, e di vestimenti ; spartite le spoglie de vostri nemici co vostri fratelli. 9 I figliuoli di Ruben adunque, ed i figliuoli di Gad, e la mezza tri-bù di Manasse, partitisi d'appresso a' figliuoli d'Israel, di Silo, che è nel paese di Canaan, se ne ritornarono, per andare al paese di Galaad, nel paese della loro eredità, del quale erano stati messi in possessione, secondo che'l Signore avea comandato per Moisè.

10 Ed, arrivati agli argini del Giordano, che sono nel paese di Canaan, i figliuoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad. e la mezza tribù di Manasse, edificarono quivi un' altare, presso al Giordano: un'al-

tare grande, e raggnardevole. 11 Ed i figliuoli d'Israel udirono dire, Ecco, i figliuoli di Ruben, ed glinoli di Gad. e la mezza tribù di Manasse, hanno edificato un'altare dirincontro al paese di Canaan, presso agli argini del Giordano, dal lato de' figliuoli d'Israel.

12 E ciò udito, tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel s'adunò in Silo.

per salire a far loro guerra.

13 Ma prima i figliuoli d'Israel mandarono a' figliuoli di Ruben. ed a' figliuoli di Gad, ed alla mezza tribù di Manasse, nel paese di Galaad, Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazar :

14 E, con lui, dieci uomini principali, uno per clascuna casa paterna di tutte le tribù d'Israel : e clascun di loro era Capo della sua casa paterna fra le migliaia d'I-

srael.

15 Costoro adunque vennero a' fidiuoli di Ruben, ed a' figliuoli di Gad, ed alla mezza tribù di Manasse, nel paese di Galaad, e par-

larono con loro: dicendo.

16 Così ha detto tutta la raunanza del Signore, Qual misfatto è questo, che voi avete commesso contr'all' Iddio d'Israel, rivoltandovi oggi indietro dal Signore, edificandovi un' altare, per ribellarvi oggi contr'al Signore

17 L'iniquità di Peor, della quale infino ad oggi non siamo purgati, e per la quale fu quella piaga sopra la raunanza del Signore, ci pare

ella poca cosa ; 18 Che voi oggi vi rivoltiate indietro dal Signore? onde avverra che, ribellandovi oggi contr'al Signore, domane egli s'adirerà conr'a tutta la raunanza d'Israel.

19 Che se pure il paese della vo-stra possessione è immondo, passate al paese della possessione del Signore, nel quale il Tabernacolo del Signore è stanziato : ed abbiate possessione fra noi, e non vi ribellate contr'al Signore, e non vi rivoltate da noi, edificandovi un' altare, oltr' all'Altare del Signore Iddio nostro.

20 Acan, figlinolo di Zera, non commise egli misfatto intorno allo'nterdetto; onde vi fu indegna-zione contr'a tutta la raunanza d'Israel? e quell' uomo non morì solo per la sua iniquità. 21 Ma i figliuoli di Ruben, ed i fi-

gliuoli di Gad, e la mezza tribù di Manasse, risposero, e dissero a' Ca-pi delle migliala d'Israel :

22 Il Signore Iddio degl' iddij, il Signore Iddio degl' iddi, esso il sa Israel anch' esso il sapra. O Si gnore, se abbiam fatto questo ribellione, e per commetter misfatto contr'a te, non salvarci in questo giorno.
23 Se, edificandoci un altare l'ab-

biam fatto per rivoltarci indietro dal Signore: overo per offerir sopra esso olocausto, od offerta: overo, per far sopra esso sacri- | nel paese di Cansan, a figliuoli d'Ificio da render grazie: il Signore istesso ne domandi conto

24 E se non l'abbiam fatto tema di questo: cioè, che per l'innanzi i vostri figliuoli potrebbono dire a' nostri figliuoli, Che avete

voi a fare col Signore Iddio d'Israel? 25 Poi che'l Signore ha posto un confine tra voi e noi, o figliuoli di Ruben, e figliuoli di Gad, cioè, il Giordano; voi non avete parte al-cuna nel Signore: laonde i vostri figliuoli farebbono che i nostri figliuoli resterebbero di temere il

more. 26 Perciò abbiamo detto, Provediamo ora a noi, edificando questo altare, non per olocausto, ne per

sacrificio:

27 Anzi, aciochè sia un testimonio fra noi e voi, e fra le nostre generazioni dopo noi, che noi possiamo fare il servigio del Signore nel suo cospetto, ne' nostri olocausti, ne nostri sacrificij, e nelle nostre offerte da render grazie: e che i vostri figliuoli per l'innanzi non dicano a nostri figliuoli, Voi non avete alcuna parte nel Signore.

28 Abbiamo adunque detto, Quando per innanzi diranno così a noi, ed alle nostre generazioni, noi di-remo loro, Vedete la somiglianza dell' Altare del Signore, che i padri nostri hanno fatta, non per olocausto, nè per sacrificio: anzi acio-chè sia testimonio fra noi e voi.

29 Tolga Iddio da noi che noi ci ribelliamo contr'al Signore, e che oggi ci rivoltiamo indietro dal Signore, per edificare un' altare per olocausto, per offerta, o per altro sacrificio, oltr' all' Altare del Si-gnore iddio nostro, che è davanti al suo Tabernacolo.

30 Quando'l Sacerdote Finees, ed i principali della raunanza, ed i Capi delle migliaia d'Israel, ch'erano con lui, ebbero intese le parole, che i figliuoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad, ed i figliuoli di Manasse, dissero, la cosa piacque loro.

31 E Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazar, disse a' figliuoli di Ruben, ed a' figliuoli di Gad, ed a' figliuoli di Manasse, Oggi cono-sciamo che'l Signore è nel mezzo di noi, poi che voi non avete commesso questo misfatto contr'al Signore: a talora avete scampati i figliuoli d'Israel dalla man del Signore.

32 E Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazar, e que principali, se ne ritornarono d'appresso a' fi-gliuoli di Ruben, e d'appresso a' fi-gliuoli di Gad, dal paese di Galaad, 2222

erael, e rapportarono loro la cosa. 33 E la cosa piacque a' figliuoli d'Israel: ed essi benedissero Iddio,

e non parlarono più di salire a far guerra a' figliuoli di Ruben, e di Gad, per guastare il paese, nel

quale essi abitavano.

34 Ed i figliuoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad, posero nome a quelaltare, Ed: perciochè dissero. Esso è testimonio fra noi, che'l Signore è l'Iddio.

#### CAP. XXIIL

R, lungo tempo appresso che'l Signore ebbe dato riposo ad Israel da tutti i suoi nemici, d'ogn'intorno, Iosuè, essendo vecchio, ed attempato,

2 Chiamo tutto Israel, gli Anziani, ed i Capi, ed i Giudici, e gli Ufficiali d'esso: e disse loro, lo sono

omai vecchio, ed attempato: 3 E voi avete veduto tutto ciò che'l Signore Iddio vostro ha fatto a tutte queste genti per cagion vo-stra: conciosiacosachè'l Signore Iddio vostro sia quel c'ha combat-

tuto per voi 4 Ecco, io v'ho spartito a sorte, per eredità, secondo le vostre tri-bù, il paese di queste genti che restano, insieme col paese di tutte quelle ch'io ho sterminate, cioc, dal Giordano, infino al mar grande. verso'l Ponente.

5 E'l Signore Iddio vostro disperderà quelle dal vostro cospetto, e le scaccerà d'innanzi a voi : e voi possederete il lor paese, come il Signore Iddio vostro ve n'ha par-

lato. 6 Perciò, fortificatevi vie più, per osservare, e per fare tutto quello che è scritto nel Libro della Legge di Moisè: aciochè non ve ne rivolgiate nè a destra, nè a sinistra:

7 E non entriate da queste genti che restano appresso di voi, e non ricordiate il nome de loro dij, e non gli usiate in giuramenti, e non serviate loro, e non gli adoriate:

8 Anzi v'atteniate al Signore Iddio vostro, come avete fatto infino ad oggi.

9 Onde il Signore ha cacciate dal cospetto vostro delle nazioni grandi, e potenti: e niuno è potuto starvi a fronte fino ad oggi.

10 Un solo uomo d'infra voi ne erseguiterà mille: perciochè il Signore Iddio vostro e quel che combatte per voi: come egli ve n'ha parlato. Il Prendetevi adunque diligen.

temente guardia, sopra l'anime

# IOSUE`, XXIII. XXIV.

vostre, d'amare il Signore Iddio

12 Perciochè, se pur voi vi rivoltate, e vi congiugnete col rimanente di queste genti, che son ri-mase appresso di voi, e v'imparentate con loro, ed entrate da loro.

ed esse entrano da voi:

13 Sappiate di certo che'l Signore iddio vostro non continuera di scacciar queste genti d'innanzi a voi: anzi esse vi saranno per laccio, ed intoppo, e flagello a' flanchi, e spine agli occhi, fin che periate d'in su questa buona terra, che'l Signore Iddio vostro v'ha data.

14 Or ecco, io me ne vo oggi per la via di tutta la terra: riconoscete adunque con tutto'l cuor vostro, e con tutta l'anima vostra, che non pure una di tutte le buone parole, che'l Signore Iddio vostro v'avea dette, è caduta in terra: ogni cosa v'è avvenuta : non ne è caduta in terra una sola parola.

15 Ma egli avverra che, come ogni buona parola, che'l Signore Iddio vostro v'avea detta, v'e av-venuta: così 'l Signore fara venir sopra voi ogni malvagia parola, fin che v'abbia sterminati d'in su questa buona terra, la quale il Si-gnore Iddio vostro v'ha data:

16 Se voi trasgredite il patto del Signore Iddio vostro, il quale egli v'ha comandato: ed andate a servire ad altri dij, e gli adorate. l'ira del Signore s'accenderà contr'a voi, e perirete subitamente d'in su questa buona terra, la quale egii v'ha data.

CAP. XXIV.

TOSUÈ adund ancora tutte le tribù d'Israel in Sichem, chiamò gli Anziani d'Israel, ed i Capi, ed i Giudici, e gli Ufficiali desso: ed essi si presentarono da-vanti a Dio.

2 E losuè disse a tutto'l popolo, Così ha detto il Signore Iddio d'I-srael, I vostri padri, qual fu Tare, padre d'Abraham, e padre di Nahor, abitarono già anticamente di là dal Fiume, e servirono ad altri

3 Ma io presi vostro padre Abraham di di la dal Fiume, e lo condussi per tutto'l paese di Canaan, ed accrebbi la sua progenie, e gli diedi Isaac.

4 E diedi ad Isaac Iacob, ed Esau: e diedi ad Esau il monte di Seir, per possederio : ma Iacob, ed i suoi figliuoli, discesero in Egitto.

5 Poi mandai Moisè, ed Aaron, e percossi l'Egitto, secondo l'opere ch'io feci nel mezzo d'esso: poi ve 223

ne trassi fuori.

E, dopo ch'io ebbi tratti fuor d'Egitto i padri vostri, voi arrivaste al mare; e gli Egizij perseguitarono i padri vostri con carri, e con cavalleria, fino al mar rosso.

7 Ed essi gridarono al Signore: ed egli pose una caligine fra voi e gli Egizij: poi fece venire il mare addoso a loro, il qual gli coperse: e gli occhi vostri videro ciò ch'io feci contr' agli Egizij. Poi voi dimoraste nel diserto un lungo spazio di

tempo. 8 É dipoi io vi condussi nel paese degli Amorrei, ch'abitavano di là dal Giordano : ed essi vi fecero guerra: ma io ve gli diedi nelle mani, e voi prendeste possession del lor paese, ed lo gli distrussi d'innanzi a

vol.

9 Balac eziandio, figliuolo di Sippor, re di Moab, si mosse, e fece guerra ad Israel, e mandò a chiamar Balaam, figliuolo di Beor, per maladirvi :

10 Ma io non volli ascoltar Ba-laam: anzi egli vi benedisse espressamente, ed io vi liberai dalla mano

d'esso. 11 Poi voi passaste il Giordano, ed arrivaste a Ierico: e gli abitanti di lerico, e gli Amorrei, ed i Ferizzei, ed i Cananei, e gl' Hittel, ed i Ghirgasei, e gl'Hivvei, ed i Iebusei, guerreggiarono contr'a voi: ma io ve gli diedi nelle mani.

12 E mandai davanti a voi de' calabroni, i quali scacciarono coloro d'innanzi a voi, *come* i due re degli Amorrei: ciò non avvenne per la

tua spada, nè per lo tuo arco. 13 Ed io v'ho dato il paese, intorno al quale non vi siete affaticati: e delle città, le quali non avete edificate, e voi abitate in esse: mangiate delle vigne, e degli ulivi,

che non avete piantati. 14 Ora dunque temete il Signore, e servitegli con integrità, e con ve-rità: e togliete via gl'iddij, a' quali i padri vostri servirono di la dal Fiume, ed in Egitto: e servite al

Signore.

15 E se pur non v'aggrada di servire al Signore, sceglietevi oggi a cui volete servire: o agl' iddi, a' quali i padri vostri, che *furono* di la dal Fiume, servirono, overo agl' iddij degli Amorrei, nel cui paese abitate: ma io, e la casa mia, serviremo al Signore.

16 Allora il popolo rispose, e disse, Tolga Iddio da noi che noi abbandoniamo il Signore, per servire ad

altri dii :

17 Perciochè il Signore Iddio nostro è quel c'ha tratti noi, ed i padri nostri, fuor del paese d'Egitto, della casa di servità: il quale ancora ha fatti questi gran miracoli nel nostro cospetto, e ci ha guardati per tutto'l camino, per 10 quale siamo caminati: e per mezzo tutti i popoli, fra i quali siamo passati.

18 Il Signore ha eziandio scacciati d'innanzi a noi tutti questi popoli, e gli Amorrei, ch'abitavano nel paese. Ancora noi serviremo al Si

re: perciochè egli è il nostro Dio. 19 É Iosuè disse al popolo, Voi non potrete servire al Signore: percio-chè egli è un Dio santo, un Dio geloso: egli non comporterà i vostri

misfatti, ed i vostri peccati. 20 Perciochè voi abbandonerete il Signore, e servirete ad altri dij: laonde egli si rivolgera, e vi fara del male, e vi consumerà, dopo avervi fatto del bene.

21 Ma il popolo disse a Iosue, No: anzi noi serviremo al Signore.

22 E Iosuè disse al popolo, Voi siete testimoni contr'a voi stessi, che voi v'avete scelto il Signore, per servirgli. Ed essi dissero, Sì, noi ne siamo testimoni.

23 Ora dunque, soggiunse Iosue, togliete via gl'iddi degli stranieri che son nel mezzo di voi, ed inchinate il cuor vostro al Signore Iddio

d'Israel.

24 E'l popolo disse a Iosuè, Noi serviremo al Signore Iddio nostro, ed ubbidiremo alla sua voce.

25 Così Iosuè fece in quel giorno patto col popolo, e gli ordinò statu-ti, e leggi, in Sichem.

26 Poi losuè scrisse queste parole

nel Libro della Legge di Dio; e prese una gran pietra, e la rizzò quivi sotto la quercia, ch'era nel

Santuario del Signore. 27 E losuè disse a tutto'l popolo.

Ecco, questa pietra sarà per testi-monianza fra noi : perciochè ella ha udite tutte le parole che'l Signore ci ha dette: laonde sarà per testimonianza contr'a voi, se falora voi

rinegate il vostro Dio. 28 Poi Iosuè rimandò il popolo,

ciascuno alla sua eredità.

29 Ed avvenne dopo queste cose, che Iosuè, figliuolo di Nun, servitor del Signore, morì d'età di cendieci

30 E fu seppellito nella contrada della sua eredità, in Timnat-sera, che è nel monte d'Efraim, dal Set tentrione del monte di Gaas.

31 Ed Israel servì al Signore tutto'l tempo di Iosuè, e tutto'l tempo degli Anziani, i quali sopravissero a losuè, ed i quali aveano avuta conoscenza di tutte l'opere del Signore, ch'egli avea fatte inverso Israel.

32 I figliuoli d'Israel seppellirono ancora l'ossa di Iosef, le quali aveano portate fuor d'Egitto, in Sichem, nella possession del campo che la-cob avea comperata da' figliuoli d'Hemor, padre di Sichem, per cen-to pezzi d'argento: ed i figliuoli di Iosef l'ebbero nella loro eredità.

33 Poi morì ancora Eleagar, figliuolo d'Aaron, e fu seppellito nel Colle di Finees, suo figliuolo; il

qual luogo gli era stato dato nel monte d'Efraim.

# IL LIBRO DE' GIUDICI.

CAP. I. R, dopo la morte di Iosuè, i figliuoli d'Israel domandarono il Signore: dicendo, Chi di noi salira il primo contr'a Cana-

nei, per far loro guerra? 2 El Signore disse, Salga Giuda: ecco, io gli ho dato il paese nelle mani

3 E Gluda disse a Simeon, suo fratello, Sali meco alla mia parte, e noi guerreggeremo contr'a' Cananei : poi, ancora io andrò alla tua parte. E Simeon andò con lui.

4 Giuda adunque salì: ed il Signore diede loro nelle mani i Ca-nanei, ed i Ferizzei. ed essi gli percossero in Bezec, in numero di diecimila.

5 E trovarono Adonibezec, in Bezec, e combatterono contr'a lui e percossero i Cananei, ed i Ferizzei.

6 Ed Adonibezec fuggi: ma essi lo perseguitarono, e, presolo, gli tagliarono i diti grossi delle mani,

e de' piedi. 7 Ed Adonibezec disse, Settanta re, ch'aveano i diti grossi delle mani, e de piedi, tagliati, se ne sta-vano già sotto la mia tavola, a ricoglier ciò che ne cadea: come io ho fatto, così m'ha Iddio renduto. Ed essi lo menarono in Gerusa-

lemme, e quivi mori. 8 Or i figliuoli di Giuda aveano combattuta Gerusalemme, e l'aveano presa, e messa a fil di spada : ed aveano messa la città a fuoco e i famma.

9 E poi erano scesi per guerreggiar contr'a' Cananei, ch'abitavano nel monte, e nella parte Meridionale, e nella pianura.

10 Giuda ancora era andato contr'a' Cananel ch'abitavano in Hebron, il cui nome per addietro era stato Chiriat-Arba, ed avea per-

cosso Sesai, Ahiman, e Talmai. ll E di la era andato contr'agli abitanti di Debir, il cui nome per dietro era stato Chiriat-sefer:

12 E Caleb avea detto, Chi per-cuotera Chiriat sefer, e la pigliera, io gli darò Acsa, mia figliuola, per

moglie. 13 Ed Otniel, figliuolo di Chenaz, fratel minore di Caleb. l'avea presa : ed egli gli diede Acsa, sua figliuola, per moglie.

14 E quando ella venne a marito. ella l'indusse a domandare un campo a suo padre. Poi ella si gittò iù dall'asino. E Caleb le disse,

Che hai?

15 Ed ella gli disse, Fammi un dono: poiche tu m'hai data una terra asciutta, dammi ancora delle fonti d'acque. E Caleb le dono delle fonti ch'erano disopra, e di-

sotto di quella terra. 16 Or i figliuoli del Cheneo, suo-cero di Moisè, erano anchessi saliti co' figliuoli di Giuda, dalla Città delle palme, al diserto di Giuda, che è dal Mezzodì d'Arad. adunque andarono, e dimorarono

col popolo. 17 Poi Giuda andò con Simeon. suo fratello, e percosse i Cananei ch'abitavano in Sefat, e distrussero quella città al modo dello'nterdetto: onde le fu posto nome Hor-

18 Giuda prese anche Gaza, ed i suoi confini: Ascalon, ed i suoi confini : ed Ecron, ed i suoi con-

19 E'l Signore fu con Giuda: ed essi scacciarono gli abitanti del monte: ma non poterono scacciar gli abitanti della valle: perchè

arcano de' carri di ferro.

20 E diedero Hebron a Caleb, secondo che Moisè avea detto: ed egii ne scacciò i tre figliuoli d'Anac. 21 Or i figliuoli di Beniamin non iscacciarono i lebusei ch'abitavano in Gerusalemme: anzi i lebusei son dimorati in Gerusalemme, co' figliuoli di Beniamin, infino a questo giorno.

22 La casa di Iosef sall anch'essa contr'a Betel: e'l Signore fu con

loro.

23 E fecero spiare Betel, il cui nome anticamente era Luz.

24 E quelli ch'erano all' agguato videro un' uomo ch'usciva della città: e gli dissero, Deh, mostraci da qual parte si può entrar nella città, e noi useremo benignità inverso te.

25 Egli adunque mostrò loro la parte per la quale potevano entrar nella città: ed essi la misero a fil

di spada: ma lasciarono andar quell'uomo, con tutta la sua fa-

miglia.

26 Ed egli se n'andò nel paese degl' Hittel, ed edificò una città, e le pose nome Luz : il qual nome le

dura infino al di d'oggi.

27 Manasse anch'esso non iscac-ciò gli abitanti di Bet-sean, nè delle terre del suo territorio: nè di Taanac, nè delle terre del suo territorio: nè gli abitanti di Dor, nè delle terre del suo territorio: nè gli abitanti d'Ibleam, nè delle terre del suo territorio: nè gli abitanti di Meghiddo, nè delle terre del suo territorio. Ed i Cananei si misero

in cuore d'abitare in quel paese.

28 Ben avvenne che, dopo ch'Israel si fu rinforzato, egli fece tributari i Cananei : ma non gli scacciò.

29 Efraim anch'esso non iscacciò i Cananei ch'abitavano in Ghezer : anzi i Cananei abitarono per mezzo

esso in Ghezer.

30 Zabulon non iscacciò gli abitanti di Chitron, nè gli abitanti di Nahalol: angli Cananei abitarono per mezzo esso, e furono fatti tributari.

31 Aser non iscacciò gli abitanti d'Acco, nè gli abitanti di Sidon, nè d'Alab, nè d'Aczib, nè d'Helba, nè

d'Afic, nè di Rehob.

32 Anzi Aser abitò per mezzo i Cananei, ch'abitavano nel paese: perciochè egli non gli scacció

33 Neftali non iscacciò gli abitanti di Bet-semes, nè gli abitanti di Bet-anat: anzi abito per mezzo i Cananei ch'abitavano nel paese: e gli abitanti di Bet semes, e di

Bet-anat, furono loro tributari. 34 E gli Amorrei tennero i fi-gliuoli di Dan ristretti nel monte:

perciochè non gli lasciavano scender nella valle.

35 E gli Amorrei si misero in cuore d'abitare in Har-heres, in Aialon, ed in Saalbim: ma, essendo la potenza di Iosef accresciuta, furono fatti tributari.

36 Ed i confini degli Amorrei erano dalla salita d'Acrabbim, dalla Rocca in su.

CAP. II. R l'Angelo del Signore salì di Ghilgal in Bochim: e disse, Io v'ho fatti salir fuor d'Egitto, e v'ho condotti nel paese, il quale io avea giurato a' vostri padri: ed ho detto, lo non annullerò giammai in eterno il mio patto con voi:

2 Ma voi altresi non patteggiate con gli abitanti di questo paese: disfate i loro altari: ma voi non avete ubbidito alla mia voce : che sa è questa *che* voi avete fatta è

3 Perciò io altresì ho detto, Io non gli scaccerò d'innanzi a voi : anzi vi saranno a' fianchi, ed i lor

dij vi saranno per laccio. 4 E mentre l'Angelo del Signore diceva queste parole a tutti i figlinoli d'Israel, il popolo alzò la voce, e pianse.

5 Onde posero nome a quel luogo Bochim: e quivi sacrificarono al

Signore. 6 Or Iosuè rimandò il popolo: ed i figliuoli d'Israel se n'andarono ciascuno alla sua eredità, per pos-

sedere il paese. 7 E'l popolo servi al Signore tutto'l tempo di Iosuè, e tutto'l tempo degli Anziani, che supravissero a Iosuè, i quali aveano vedute tutte le grandi opere del Signore, le quali egli avea fatte inverso Israel.

8 Poi Iosuè, figliuolo di Nun, servitor del Signore, morì d'età di

cendieci anni :

9 E fu seppellito ne' confini della sua eredità in Timnat-heres, nel monte d'Efraim, dal Settentrione

nel monte di Gaas.

10 E tutta quella generazione an-cora fu raccolta a' suoi padri: poi, surse dopo loro un' altra generazione, la quale non avea conosciuto il Signore, ne l'opere ch'egli avea fatte inverso Israel.

11 Ed i figliuoli d'Israel fecero ciò che dispiace al Signore, e ser-

virono a' Baali:

12 Ed abbandonarono il Signore Iddio de' lor padri, il quale gli avea tratti fuor del paese d'Egitto, ed andarono dietro ad altri dij, d'infra gl'iddij de' popoli ch' erano d'intorno a loro: e gli adorarono, ed irritarono il Signore

13 Ed abbandonarono il Signore, e servirono a Baal, ed ad Astarot.

14 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Israel, ed egli g diede nelle mani di predatori, quali gli predarono : e gli vendè nelle mani de' lor nemici d'ogn'in torno, tal che non poterono più stare a fronte a' lor nemici.

15 Dovunque uscivano, la mano

del Signore era contr'a loro in male, come il Signore avea loro detto, e giurato: onde furono grandemente distretti.

16 Or il Signore suscitava de' Giu-

dici, i quali gli liberavano dalla mano di quelli che gli predavano. 17 Ma non pure a' lor Giudici ubbidivano: anzi andavano. fornicando dietro ad altri dij, e gli adoravano: subito si rivolgevano dalla via, per la quale erano caminati i lor padri, ubbidendo a'co-mandamenti del Signore: essi non

facevano già così.

18 E pur, quando'l Signore susci-tava loro de' Giudici, il Signore era col Giudice, e gli liberava dalla mano de' lor nemici, tutto'l tempo del Giudice: perciochè il Signore si pentiva, per li lor sospiri, che gittavano per cagion di coloro che gli oppressavano, e tenevano in distretta.

19 Ma, quando'l Giudice era morto, tornavano a corrompersi più che i lor padri, andando dietro ad altri dij, per servirgli, e per adorardi: non tralasciavano nulla delle loro opere, nè della lor via in-

durata.

20 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Israel: ed egli disse. Perciochè questa gente ha trasgre-dito il mio patto, il quale io avea ordinato a' lor padri, e non hanno ubbidito alla mia voce:

21 Io altresì non continuerò di scacciar d'innanzi a loro alcuna delle genti, le quali Iosuè lasciò,

quando egli morì : 22 *Il che fu*, per provar per esse Israel, se osserverebbono la via del Signore, per caminare in essa, come l'osservarono i padri loro, o no.

23 Il Signore adunque lasciò quelle genti, senza scacciarle così subito: e non le diede nelle mani di Iosuè.

CAP. III.

R queste son le genti, che'l Signore lasciò per provar con esse Israel, cioc, tutti quelli che non aveano avuta conoscenza di tutte le guerre di Canaan :

2 Aciochè almeno le generazioni de' figliuoli d'Israel sapessero che cosa è la guerra, essendo ammae-

strati: quegli almeno che prima non n'aveano conoscenza:

3 I cinque principati de' Filistei, e tutti i Cananei, ed i Sidonij, e gl'Hivvei ch'abitavano nel monte Libano, dal monte Baal-hermon, fino all' entrata d'Hamat.

4 *Quelli* adunque furono per provar con essi Israel : per saper se ubbidirebbono a' comandamenti del Signore, i quali egli avea dati

a' lor padri, per Moise 5 Così i figliuoli d'Israel abitarono per mezzo i Cananei, e gl' Hittei, e gli Amorrei, ed i Ferizzei, e

gl'Hivvei, ed i lebusei: 6 E presero le lor figliuole per

mogli, e diedero le lor figliuole a' figliuoli di quelli, e servirono

agi iddij loro.

Così i figliuoli d'Israel fecero ciò che dispiace al Signore, e dimenticarono il Signore Iddio loro, e servirono a' Baali, ed a' boschi. 8 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Israel, ed egli gli vendè nelle mani di Cusan-risataim, re di Mesopotamia: ed i figliuoli d'Israel servirono a Cusan-risataim

ott'anni. 9 Poi i figliuoli d'Israel gridarono al Signore, ed egli suscito loro un liberatore che gli liberò, cioc, Ot-niel, figliuolo di Chenaz, fratel mi-

nore di Caleb.

10 E lo Spirito del Signore fu so pra lui, ed egli giudico Israel, ed uscì fuori in battaglia: e'l Signore gli diede in mano Cusan-risataim, re di Mesopotamia: e la sua mano si rinforzò contr'a Cusan-risataim. ll E'l paese ebbe requie lo spazio Poi Otniel, fidi quarant' anni. gliuolo di Chenaz, morì.

12 Ed i figliuoli d'Israel continuarono di fare ciò che dispiace al Signore: laonde il Signore fortificò Egion, re di Moab, contr'ad Israel: perciochè aveano fatto ciò che di-

spiace al Signore.

13 Ed egli aduno appresso di se i fgliuoli d'Ammon, e gli Amalechiti, ed andò, e percosse Israel: ed essi occuparono la Città delle

14 Ed i figliuoli d'Israel servirono diciotto anni ad Egion, re di Moab. 15 Poi i figliuoli d'Israel gridarono al Signore, ed egli suscitò loro un liberatore, cioè, Ehud, figliuolo di Ghera, Beniaminita, il quale era Or i figliuoli d'Israel mancino. mandarono per lui un presente ad Eglon, re di Moab.

le Ed Ehud si fece un pugnale a due tagli, lungo un cubito: e se lo cinse sotto i vestimenti, in su la coecia destra.

17 E presentò il presente ad Eglon, redi Moab, il quale era uomo

molto grasso. 18 Ed, avendo compiuto di presentare il presente, accommiatò la gente ch'avea portato il presente. 19 Ma egli se ne ritornò al re, dalle statue di pietra, che son presso di Ghilgal: e gli disse, Io ho alcuna 227

cosa segreta a dirti. Ed egli gii disse, Taci. Allora tutti quelli che gli stavano d'intorno uscirono fuo-

ri d'appresso a lui. 20 Ed Ehud s'accostò a lui, che sedeva tutto solo nella sua sala dalla state: e disse, Io ho da dirti alcuna cosa da parte di Dio.

egli si levò d'in sul seggio reale. 21 Ed Ehud, dato della man sinistra al pugnale, lo prese d'in su la coscia destra, e gliel ficcò nel

ventre.

22 E quello entrò dietro alla lama infino all' elsa, e'l grasso serrò la lama d'intorno, sì ch'egli non potè trargli 'l pugnale dal ventre: e lo

sterco uscì fuori.

23 Ed Ehud uscì verso'i portico, e chiuse le porte della sala dietro a sè, e serrò quella con la chiave. 24 E, dopo ch'egli fu uscito, i servitori d'Eglon vennero, e videro che le porte della sala erano serrate con la chiave: e dissero. Per certo egli fa i suoi bisogni naturali nella cameretta della sala dalla state.

25 E tanto aspettarono che ne furono confusi: ed ecco, egli non apriva le porte della sala: laonde presero la chiave, e l'apersero : ed ecco, il lor signore giaceva in terra

morto.

26 Ma Ehud scampò, mentre essi indugiavano, e passò le statue di

pietra, e si salvò in Seira.

27 E, come egli fu giunto, sonò con la tromba nel monte d'Efraim: ed i figliuoli d'Israel scesero con lui dal monte, ed egli andava davanti a loro.

28 Ed egli disse loro, Seguitatemi: percioche il Signore v'ha dati nelle mani i Moabiti, vostri nemici. Così scesero giù dietro a lui, ed occu-parono a' Moabiti i passi del Giordano, e non ne lasciarono passare

alcuno.

29 Ed in quel tempo percossero i Moabiti in numero d'intorno a diecimila uomini, tutti grassi, e possenti: e non ne scampò pure uno.

30 Così in quel giorno Moab fu abbattuto sotto la mano d'Israel: e'l paese ebbe riposo ottant'anni. 31 E, dopo Ehud, fu Samgar, fi-

gliuolo d'Anat, il qual percosse i Filistei in numero di seicento, con un pungolo da buoi. Ed egli ancora liberò Israel.

CAP. IV.

OR, dopo che fu morto Ehud, i figliuoli d'Israel seguitarono a far ciò che dispiace al Signore. 2 Laonde il Signore gli vende nelle mani di Labin, re di Canaan, che regnava in Hasor: il Capo del

al Signore: perciochè Iabin avea novecento carri di ferro: ed avea già vent'anni oppressato Israel

con violenza. 4 Or in quel tempo Debora, donna profetessa, moglie di Lappidot,

giudicava Israel. 5 Ed essa dimorava sotto la Pal-ma di Debora, fra Rama e Betel, nel monte d'Efraim: ed l figliuoli

d'Israel salivano a lei a giudicio. 6 Or essa mandò a chiamare, da Chedes di Neftali, Barac, figliuolo d'Abinoam: e gli disse, Non tha il Signore Iddio d'Israel coman-dato, Va', fa' massa di gente nel monte di Tabor, e prendi teco diecimila uomini de' figliuoli di Neftali, e de' figliuoli di Zabulon?

7 Ed lo accoglierò contr'a te, al torrente di Chison, Sisera, Capo dell' esercito di Iabin, insieme co' suoi carri, e con la massa della sua gente: ed io tel darò nelle mani.

8 E Barac le disse, Se tu vai meco, io andrò : ma, se tu non vai

meco, lo non andrò.

9 Ed ella disse, Del tutto io andrò teco: ma pur tu non avrai onore nell' impresa che tu fai, quando'l Signore avrà venduto Sisera nelle mani d'una donna. E Debora si mosse, ed andò con Barac in Chedes.

10 E Barac adunò a grida Zabulon, e Neftali, in Chedes: e sali, e menò seco diecimila uomini.

Debora salì con lui.

11 (Or Heber Cheneo, partitosi da' Chenei, ch'erano de' discendenti d'Hobab, suocero di Moisè, avea tesi i suoi padiglioni fino ai querceto di Saanaim, ch'è vicin di

Chedes.)

12 Allora fu rapportato a Sisera, che Barac, figliuolo d'Abinoam, era salito al monte di Tabor.

13 Ed egli adunò tutti i suoi carri, ch'erano in numero di novecento carri di ferro, e tutta la gente ch'era seco, da Haroset de' Gentili, fino al torrente di Chison.

14 E Debora disse a Barac, Moviti: perciochè questo è il giorno, nel quale il Signore ha messo Sisera nelle tue mani: il Signore non è egli uscito davanti a te? Barac scese glu dal monte di Tabor, avendo dietro a sè diecimila uomini.

15 E'i Signore mise in rotta Sisera, e tutti i carri, e tutto'i campo, mettendolo a fil di spada, davanti a Barac. E Sisera scese giù dal

cni esercito era Sisera: ed egli abi-tava in Haroset de' Gentili. 3 Ed i figliuoli d'Israel gridarono 3 Ed i figliuoli d'Israel gridarono e tutto'l campo di Sisera fu messoa fil di spada, e non ne scampò pur

un' uomo. 17 E Sisera se ne fuggì a plè verso'l padigilone di Iael, moglie d'He-ber Cheneo: percioche v'era pace fra Iabin, re d'Hasor, e la casa d'He-

ber Cheneo.

18 E Iael uscì fuori incontr'a Sisera: e gli disse, Riduciti, signor mio, riduciti appresso di me: non temere. Egli adunque si ridusse appresso di lei nel padiglione; ed ella lo coprì con una schiavina.

19 Ed egli le disse, Deh, dammi bere un poco d'acqua: perciochè io ho sete. Ed ella, aperto un baril di no sete. Equius, apetro un cari un latte, gli diè bere: poi lo ricoperse.

20 Ed egli le disse, Stattene all'entrata del padiglione: e se alcuno viene, e ti domanda, Evvi alcuno

quà entro? di' di no.

21 Ma Iael, moglie d'Heber, prese un piuolo del padiglione: e, messosi un martello in mano, venne a Sisera pianamente, e gli cacciò il piuolo nella tempia, sì ch'esso si ficcò in terra. Or Sisera era profondamente addormentato, e stan-

co. E così egli morì. 22 Ed ecco Barac, che perseguita-va Sisera: e Iael gli usci incontro, e gli disse, Vieni, ed io ti mostrerò l'uomo che tu cerchi. Ed egli entrò da lei : ed ecco. Sisera giaceva

morto col piuolo nella tempia. 23 Così Iddio abbattè in quel gior-

no labin, re di Canaan, davanti a' figliuoli d'Israel.

24 E la mano de' figliuoli d'Israel s'andò del continuo aggravando sopra labin, re di Canaan, fin che l'ebbero distrutto.

CAP. V.

O R in quel giorno Debora, con Barac, figliuolo d'Abinoam, canto questo Cantico: dicendo,

2 Benedite il Signore: perciochè egli ha fatte le vendette in Israel: perciochè il popolo vi s'è portato volenterosamente.

3 Ascoltate, o re: e voi principi. porgete l'orecchie : io, io canterò al Signore : io salmeggerò al Signore Iddio d'Israel.

4 O Signore, quando tu uscisti di Seir, quando tu caminasti fuor del territorio d'Edom, la terra tremò, i cieli exiandio gocciolarono, e le nuvole eziandio stillarono acqua.

5 I monti colarono, per la presen. za del Signore: questo Sinai anch' esso, per la presenza del Signore Iddio d'Israel.

6 Al tempo di Samgar, figliuolo | d'Anat : al tempo di Iael, le strade maestre erano cessate, ed i viandanti andavano per sentieri torti.
7 Le villate in Israel erano ve-

nute meno: erano venute meno, fin ch'io Debora sursi: fin ch'io sursi, per esser madre in Israel.

8 Quando Israel ha scelti nuovi di, allora la guerra è stata alle porte: si vedeva egli alcuno scudo, o lancia, fra quarantamila vomini in Israel?

9 Il cuor mio è inverso i rettori d'Israel, che si son portati francamente fra'l popolo. Benedite il Si-

gnore. 10 Voi, che cavalcate asine bianche, che sedete in sul luogo del giudicio: e voi viandanti, ragionate

di questo. 11 Essendo lo strepito degli arcieri venuto meno, per mezzo i luoghi ventto meno, per mezzo i tuogni ove s'attigne l'acqua, narrinsi qui-vi le giustizie del Signore: le sue giustinie, eseguite per le sue villate in Israel. A talora il popolo del Signore è sceso alle porte.

12 Destati, destati, Debora: destati, destati, di' un Cantico. Levati, Barac: e tu, figliuolo d'Abinoam, mena in cattività i tuoi pri-

gioni.

13 A talora il Signore ha fatto signoreggiare colui ch'era scampato: egli ha fatto signoreggiare il popolo sopra i magnifici: egli m'ha fatta signoreggiar sopra i possenti.
14 Da Efraim, da coloro la cui ra-

dice è in Amalec, i quali sono dietro a te, o Beniamin, co' tuoi popoli: e da Machir, e da Zabulon, son discesi i rettori, conducendo le loro schiere con bacchette da Scriba.

15 I principali d'Issacar sono stati anch'essi con Debora, insieme col popolo d'Issacar. Così Barac è sta-to mandato nella Valle, con la gente ch'egli conduceva. Fra le flu-mane di Ruben vi sono stati grandi uomini in risoluzioni di cuore.

le Perchè sei tu dimorato fra le sbarre delle stalle, per udire il be-lar delle gregge? Fra le fiumane di Ruben vi sono stati grandi uomini in diliberazioni di cuore.

l7 Galaad è dimorato di là dal Giordano: e perchè è Dan dimorato presso alle navi, ed è Aser restato presso al lito del mare, e s'è ratte-

nuto ne' suoi porti ? 18 Zabulon è un popolo c'ha esposta la sua vita alla morte: così ancora ha futto Neftali, in alta cam-

pagna. 19 Li re son venuti, hanno comhanno combattuto in Taanac, presso all'acque di Meghiddo: non hanno fatto alcun guadagno d'argento

20 E' s'è combattuto dal cielo: le stelle hanno combattuto contr'a Si-

sera da' lor cerchi.

21 Il torrente di Chison gli ha strascinati via: il torrente di Chedumim, il torrente di Chison: anima mia, tu hai calpestata la forza.

22 Allora i cavalli si tritarono l'unghie, per lo gran calpestio, calpestio

de' lor destrieri.

23 Maladite Meroz, ha detto l'Angelo del Signore: maladite pur gli abitanti d'essa : perciochè non son venuti al soccorso del Signore,

co' prodi. 24 Sia benedetta, sopra tutte le donne, Iael, moglie d'Heber Cheneo: sia benedetta sopra tutte le donne che stanno in padiglioni

25 Egli chiese dell'acqua, ed ella di die del latte: ella gli porse del fior di latte nella coppa de' magnifict

26 Ella diè della man sinistra al piuolo, e della destra al martello de' lavoranti, e colpì sopra Sisera,

e gli passò il capo : ella gli trafisse, e gli conficcò la tempia. 27 Egli si chinò fra i piedi d'essa,

cadde, giacque in terra: si chino fra i piedl d'essa, cadde: dove si chinò, quivi cadde diserto.

28 La madre di Sisera riguardava per la finestra: e' mirando per li cancelli, si lagnava : dicendo, Perchè indugia a venire il suo carro? perchè si movono lentamente i suoi carri?

29 Le più savie delle sue dame le rispondevano, ed ella ancora ri-

spondeva a sè stessa : 30 Non hanno essi trovata la preda? non la spartiscono essi? una fanciulla, due fanciulle per uomo : le spoglie delle robe di color variato son per Sisera : le spoglie delle robe di color variato ricamate : egli ha fatta preda di robe di color variato ricamate da amendue i lati, da passarvi'l collo.

31 Così periscano, o Signore, tutti i tuoi nemici : e quelli ch'amano il Signore sieno come quando'l sole

esce fuori nella sua forza. 32 Poi 'l paese ebbe riposo qua-

rant' anni. CAP. VI.

R i figliuoli d'Israel fecero ciò che dispiace al Signore: e'l

Signore gli diede nelle mani de' Madianiti per sette anni. 2 E la mano de' Madianiti si rin-

forzò contr' ad Israel: laonde i figliuoli d'Israel si fecero quelle grotte, che son ne' monti : e delle splionche, e delle rocche, per tema della casa di mio padre.
de' Madianiti. della Casa di mio padre.
16 E'l Signore gli disse, Perciochè

3 E, quando Israel avea seminato, i Madianiti, e gli Amalechiti, e gli Orientali, salivano contr' a lui:

4 E, fatto campo sopra gi'lsraeliti,

guastavano i frutti della terra fino a Gaza : e non lasciavano in Israel nè vittuaglia, nè pecore, nè buoi, nè asini.

5 Perciochè salivano con le lor gregge, e co' lor padiglioni, e venivano come locuste in moltitudine: ed erano innumerabili, essi, ed i lor camelli: e venivano nel

paese per guastarlo. 6 Israel adunque impovert grandemente, per cagion de' Madianiti : laonde i figliuoli d'Israel gridarono

al Signore. 7 Ed avvenne che, quando i figliuoli d'Israel ebbero gridato al Si-gnore, per cagion de' Madianiti : 8 Il Signore mandò loro un' uomo

profeta, il qual disse loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Io v'ho fatti salire fuor d'Egitto, e v'ho tratti fuor della casa di servitù:

9 E v'ho riscossi dalla mano degli Egizii, e dalla mano di tutti coloro che v'oppressavano : e gli ho scacciati d'innanzi a voi, e v'ho dato il

lor paese:

10 Or io v'avea detto, Io sono il Signore Iddio vostro: non temiate gl'iddij degli Amorrei, nel cui paese voi abitate: ma voi non avete ubbidito alla mia voce.

11 Poi l'Angelo del Signore venne, si pose a sedere sotto la quercia ch'é in Ofra, il qual luogo era di Ioas Abiezerita. E Gedeon, figliuolo d'esso, batteva il grano nel tor-chio, per salvario d'innanzi a' Ma-dianiti.

12 E l'Angelo del Signore gli apparve, e gli disse, Il Signòre sia

teco, valent' uomo.

13 E Gedeon gli disse, Ahi, Signor mio : come è possibile che'l Signore sia con noi? perchè dunque ci sarebbero avvenute tutte queste cose? E dove son tutte le sue maraviglie. le quali i nostri padri ci hanno rac-contate: dicendo, Il Signore non ci ha egli tratti fuor d'Egitto? ma ora il Signore ci ha abbandonati, e ci ha dati nelle mani de' Madianiti.

14 E'l Signore riguardò verso lui: e gli disse, Va' con cotesta tua forza, e tu salverai Israel dalla mano de' Madianiti: non t'ho io

mandato?

15 Ma egli gli disse, Ahi, Signor mio: con che salverei io Israel? ecco, il mio miglialo è il più misero di Manasse, ed io sono il minimo

io sarò teco, e tu percuoterai i Ma-dianiti, come *se fossero* un' uomo solo. 17 E Gedeon gli disse, Dch, se io

ho trovato grazia appo te, dammi un segno che tu sei desso, tu che

parli meco. 18 Deh, non moverti di quì, fin ch'io venga a te, e ti rechi 'l mio

presente, e te lo metta davanti. Ed egli gli disse, Io rimarrò quì, fin

che tu ritorni.

19 Gedeon adunque entrò in casa, ed apparecchiò un capretto, e fece de pani azzimi d'un' Efa di farina : poi mise la carne in un canestro, e'l brodo in una pentola, e gliel recò sotto la quercia, e gliel pre-

sentò. 20 E l'Angelo del Signore gli disse,

Piglia questa carne, e questi pani azzimi, e posagli in su quel sasso, e spandi i brodo. Ed egli fece così. 21 Allora l'Angelo del Signore distese il bastone ch'egli avea in mano, e toccò con la cima d'esso la carne, ed i pani azzimi: ed e'salì del fuoco dal sasso, che consumò la carne, ed i pani azzimi. E l'Angelo del Signore se n'andò via dal cospetto d'esso.

22 E Gedeon, avendo veduto ch'erli era l'Angelo del Signore, disse, Oimè! Signore Iddio: è egli per questo, ch'io ho veduto l'Angelo

del Signore a faccia a faccia? 23 Ma il Signore gli disse, Abbi pace: non temere, tu non morrai. 24 E Gedeon edificò un' altare al Signore, e lo nominò, La pace è del

Signore: il qual resta fino ad oggi in Ofra degli Abiezeriti

25 Ed in quella stessa notte il Si-gnore gli disse, Prendi 'l giovenco di tuo padre, o'i secondo bue di sette anni: e disfa' l'altare di Baal, che è di tuo padre, e taglia il bosco che

gli è appresso. 26 Ed edifica un' altare al Signore Iddio tuo in su la cima di questa rocca, nell' istesso luogo ove tu avevi posto l'apparecchio di quelle vivande: poi prendi quel secondo bue, ed offeriscilo in olocausto con le legne del bosco che tu avrai tagliato.

27 Gedeon adunque prese seco dieci uomini, d'infra i suoi servitori, e fece così, come il Signore gli avea detto: e, temendo di farlo di giorno, per cagion della casa di suo padre, e degli uomini della città, lo fece di notte.

28 Ed essendosi gli uomini della città levati la mattina, ecco, l'altare di Bual era stato disfatto, e'l

230

bosco che gli era appresso era stato i tagliato, e quel secondo bue era stato offerto sopra l'altare ch'era stato edificato.

29 Ed essi dissero l'uno all'altro, Chi ha fatto questo? Ed avendone domandato, e ricercato, fu detto, Gedeon, figliuol di Ioas, ha fatto

questo.

30 E gli uomini della città dissero a loas, Mena fuori 'l tuo figliuolo, e sia fatto morire: conciosiacosach'egli abbia disfatto l'altare di Baal, ed abbia tagliato il bosco che

gli era appresso.

31 Ma loas disse a tutti i circo-stanti, Volete voi difender la causa di Baal? lo volete voi salvare? chi difenderà la sua causa sarà fatto morire, mentre è ancor mattina: se egli è dio, contenda con Gedeon, poi ch'egli ha disfatto il suo altare. 32 Ed in quel giorno *loas* pose nome Ierubbaal a Gedeon: dicendo, Contenda Baal con lui, poi

ch'egli ha disfatto il suo altare. 33 Ör tutti i Madianiti, e gli Amalechiti, e gli Orientali, adunatisi insieme, passarono il Giordano, e s'accamparono nella Valle d'Izreel. 34 E lo Spirito del Signore investì

Gedeon, ed egli sonò con la tromba: e gli Abiezeriti furono adunati a grida, per seguitarlo. 35 Egli mandò ancora de' messi

per tutto Manasse: ed esso ancora fu adunato a grida per seguitario: mandò anche de' messi in Aser, ed in Zabulon, ed in Neftali: ed essi salirono ad incontrar quegli altri. 36 E Gedeon disse a Dio, Se pur tu vuoi salvar Israel per la mia

mano, come tu hai detto: 37 Ecco, io porrò in su l'aia un vello di lana: se la rugiada è in sul vello solo, e tutta la terra è asciut-

ta, lo conoscerò che tu salverai

Israel per la mia mano, come tu hai detto. 38 Ed egli avvenne così. Ed egli si levò la mattina seguente, e strignendo'l vello, spreme della ru-

giada una piena coppa d'acqua. 39 E Gedeon disse a Dio, L'ira tua non s'accenda contr' a me, ed io parlerò ancora sol questa volta: deh, permetti ch'io faccia ancora questa sola volta prova col vello: deh, sia il vello solo asciutto, e sia la rugiada sopra tutta la terra.

40 Ed Iddio fece così in quella notte: e'l vello solo fu asciutto, e la rugiada fu sopra tutta la terra.

CAP. VII.

TERUBBAAL adunque, che è Gedeon, levatosi la mattina, contutta la gente ch'era con lui, 231

s'accampò con essa presso alla fonte d' Harod: ed il campo de' Madianiti gli era dal Settentrione, verso'l Colle di More nella Valle.

2 Ed il Signore disse a Gedeon La gente ch'è teco è troppa, perchè io dia loro Madian nelle mani : che talora Israel non si glorij sopra me: dicendo. La mia mano m'ha

salvato. 3 Ora dunque fa' una grida, che'l popolo oda: dicendo, Chi è pauroso, e timido, se ne ritorni prestamente indietro dal monte di Ga-E se ne ritornarono indietro ventidumila uomini del popolo: e ne rimasero diecimila.

4 E'l Signore disse a Gedeon, La gente è ancora troppa : fagli scendere all'acqua, e quivi io te gli discernerò: e colui del quale io ti dirò, Costui andrà teco, vada te-co: e colui del quale io ti dirò, Costui non andrà teco, non vada

teco.

5 Gedeon adunque fece scender la gente all' acqua : e'l Signore gli disse. Metti da parte chiunque lambirà l'acqua con la lingua. come lambisce il cane : ed altresì chiunque s'inchinerà sopra le ginocchia, per bere.

6 E'l numero di coloro che, recatasi l'acqua con la mano alla bocca, la lambirono, fu di trecent' uomini: e tutto'l rimanente della gente s'inchinò sopra le gi-nocchia per ber dell' acqua.

7 E'l Signore disse a Gedeon, Per questi trecent' uomini, c' hanno lambita *l'acqua*, io vi salverò, e ti darò i Madianiti nelle mani : ma

vadasene tutta *l'altra* gente, ciascuno al luogo suo.

8 E quella gente prese della vittuaglia in mano, e le sue trombe. Gedeon adunque rimandò a casa tutti gli altri Israeliti, ciascuno alle sue stanze, e ritenne seco que' trecent' uomini. Or il campo de' Madianiti era disotto di lui nella Valle.

9 Ed in quella notte il Signore gli disse, Levati, scendi nel campo: perciochè io te l'ho dato nelle mani. 10 E se pur tu temi di scendervi. scendi *prima* tu, con Fura, tuo servitore, verso'l campo:

11 E tu udiral ciò che vi si dira: e poi le tue mani saranno rinforzate, e tu scenderai nel campo. adunque, con Fura, suo servitore, scese all' estremità della gente

ch'era in armi nel campo. 12 Ed i Madianiti, e gli Amalechiti, e tutti gli Orientali, giacevano nella Valle, come locuste in mol-titudine: ed i lor camelli erano innumerabili, ed erano in moltitu dine come la rena ch'é in sul lito

del mare.

13 Giuntovi adunque Gedeon, ecco, uno raccontava un sogno al suo compagno, e gli diceva, Ec-co, io ho sognato un sogno, E' mi parea ch'una focaccia d'orzo si rotolava verso'l campo de' Madianiti, e giugneva infino a padiglioni, e gli percuoteva, ed essi cadevano : e gli riversava sottosopra, ed i padiglioni cadevano.

14 E'l suo compagno rispose, e disse, Questo non è altro, se non la spada di Gedeon, figliuolo di Ioas, uomo Israelita: Iddio gli ha dati i Madianiti, e tutto'l campo

nelle mani.

15 E, quando Gedeon ebbe udito raccontare il sogno, ed ebbe intesa la sua interpretazione, adorò. Poi, ritornato al campo d'Israel, disse, Levatevi: perciochè il Signore v'ha dato il campo de' Madianiti nelle mani.

16 Poi spartì que' trecent'uomini in tre schiere, e diede a tutti delle trombe in mano, e de' testi voti, e delle fiaccole dentro de' testi:

17 E disse loro, Riguardate ciò che da me sarà fatto, e fate così voi. Quando adunque io sarò giunto all' estremità del campo, fate così come farò io.

18 E quando io, con tutti quelli che sono meco, sonerò con la tromba, sonate ancora voi con le trombe, intorno a tutto'l campo:

e dite. Al Signore, ed a Gedeon. 19 Gedeon adunque, ed i cent'uomini ch'erano con lui, vennero all'estremità del campo, al principio della vegghia della mezza notte, come prima furono poste le guardie, e sonarono con le trombe, e spezzarono i testi ch'aveano nelle mani.

20 Allora le tre schiere sonarono con le trombe, e spezzarono i testi, e tenevano con la man sinistra le fiaccole, e con la destra le trombe per sonare, e gridavano, La spada del Signore, e di Gedeon.

21 E ciascuno d'essi stette fermo nel suo luogo, intorno al campo: e tutto'l campo discorreva qua e

ld, sciamando, e fuggendo. 22 Or, mentre que trecent uomini sonavano con le trombe, il Signore voltò la spada di ciascuno contr'al suo compagno, e ciò per tutto'l campo. E'l campo fuggi fino a Bet-sitta, verso Serera, infino alla ripa d'Abel-mehola, presso a Tabbat.

23 E gl' Israeliti furono raunati a grida, di Neftali, e d'Aser, e di

tutto Manasse, e perseguitarono i Madianiti.

24 E Gedeon mandò de' messi per tutto'l monte d'Efraim, a dire, Scendete giù ad incontrare i Madianiti, e prendete loro i passi dell'acque fino a Bet-bara, lungo'l Giordano. Tutti gli Efraimiti adunque, adunatisi a grida, presero i passi dell'acque fino a Bet-bara, lungo'l Giordano.

25 E presero due Capi de' Madianiti, Oreb, e Zeeb: ed ammazzarono Oreb nel luogo detto, Il sasso d'Oreb; e Zeeb, nel luogo detto, Il torcolo di Zeeb: e, dopo aver perseguitati i Madianiti, por-tarono le teste di que' Capi a Gedeon, di quà dal Giordano.

CAP. VIII.

GLI uomini d'Efraim gli dis-sero, Che cosa è questo che tu ci hai fatto, di non averci chiamati, quando tu sei andato a combattere contr'a Madian? tesero aspramente con lui.

2 Ma egli disse loro, Che ho io ora fatto al par di voi? il raspollar d'Efraim non vale egli meglio che

la vendemmia d'Abiezer?

3 Iddio v'ha dati i Capi de' Madianiti, Oreb, e Zeeb, nelle mani: e che ho io potuto fare al par di voi? Allora, dopo ch'ebbe loro così parlato, il lor cruccio contr'a lui 8'acquetò.

4 Or Gedeon arrivò al Giordano. e, passandolo con que' trecent' uomini ch'erano con lui, i quali stanchi come erano, pur perseguita vano

i Madianiti:

5 Disse a que' di Succot, Deh, date alcuni pezzi di pane alla gente che è al mio seguito: perciochè sono stanchi, ed io perseguito Ze-ba, e Salmunna, re di Madian.

6 Ma i principali di Succot rispo-sero, Hal tu gia in mano le palme di Zeba, e di Salmunna, che noi diamo del pane al tuo esercito?

7 E Gedeon rispose, Perciò, quando'l Signore m'avrà dato nelle mani Zeba, e Salmunna, io vi smi-nuzzerò le carni con delle spine del diserto, e con triboli.

8 Poi di la egli sall in Penuel, e parlò a que' di Penuel nella medesima maniera: ed essi gli risposero come que di Succot aveano ri-

sposto. 9 Ed egli disse parimente a que' di Penuel, Quando io ritornero in pace, io disfaro questa Torre. 10 Or Zeba, e Salmunna, erano in Carcor, co'lor campi d'intorno

a quindicimila uomini, ch'erano tutti quelli ch'erano rimasi di tutto'l campo degli Orientali: ed i morti erano cenventimila uomini,

che potevano trar la spada. 11 E Gedeon salì, traendo *al paese* 

di coloro ch'abitano in padiglioni, dal lato Orientale di Noba, e di logbea: e percosse il campo, il qual se ne stava in sicurtà

12 E Zeba, e Salmunna, fuggirono: ma egli gli perseguitò, e prese li due re di Madian, Zeba, e Salmunna, e mise in rotta tutto'l

campo. 13 Poi Gedeon, figliuolo di Ioas, se ne ritornò dalla battaglia, dalla salita d'Heres.

14 E prese un fanciullo della gente di Succot, e lo domandò: ed egli gli descrisse i principali, e gli Ansiani di Succot, ch'erano settantasette uomini.

15 Poi Gedeon venne agli uomini di Succot, e disse, Ecco Zeba, e Salmunna, de quali per ischerno voi mi diceste, Hai tu già nelle mani le palme di Zeba, e di Salmunna, che noi diamo del pane alla tua gente stanca

16 Ed egli prese gli Anziani della città, e delle spine del diserto, e de' triboli, e con essi gastigò quegli uomini di Succot.

17 Disfece ancora la Torre di Penuel, ed uccise gli uomini della

città. 18 Poi disse a Zeba, ed a Salmunna, Come erano quegli uomini che voi uccideste in Tabor? Ed essi risposero, Come tu appunto: ciascuno d'essi pareva nel sembiante un figliuolo di re.

19 Ed egli disse loro, Essi erano mici fratelli, figliuoli di mia ma-dre: come il Signore vive, se voi aveste loro salvata la vita, io non

v'ucciderei.

20 Poi disse a leter, suo primoenito, Levati, uccidigli. Ma il genito, Levau, ser fuori la sua spada: perciochè avea paura: conclofossecosach'egli fosse ancor giovanetto

21 E Zeba, e Salmunna, dissero, Levati su tu, ed avventati sopra noi: perciochè quale è l'uomo, tale è la sua forza. Gedeon adunque si levò, ed uccise Zeba, e Salmunna, e prese le borchie che i lor camelli aveano al collo.

22 E gl' Israeliti dissero a Gedeon, Signoreggia sopra noi, tu, e'l tuo figliuolo, e'l figliuolo del tuo fidinolo: conciosiacosachè tu ci abbi salvati dalla mano de' Madianiti. 23 Ma Gedeon disse loro, Nè io, nè'l mio figliuolo, signoreggeremo sopra voi : il Signore signoreggera sopra voi.

24 Poi Gedeon disse loro, Io vi farò una richiesta, che ciascun di voi mi dia il monile ch'egli ha predato: perciochè coloro aveano de' monili d'oro, perchè erano Ismaeliti.

25 Ed essi dissero, Noi del tutto te gli daremo. Steso adunque un' ammanto, ciascuno vi gittò il mo-

nile ch'egli avea predato.

26 E'l peso de monili d'oro, che Gedeon avea chiesti, fu di mille settecento sicli d'oro: oltr' alle borchie, ed alle collane, ed a' vestimenti di porpora, che li re di Madian aveano indosso: ed oltr'a' collari che i camelli loro aveano al collo.

27 E Gedeon fece di quell'oro un' Efod, e lo pose in Ofra, sua città : e tutto Israel fornicò quivi dietro ad esso: e ciò fu in laccio a

Gedeon, ed alla sua casa. 28 Così Madian fu depresso da-

vanti a' figliuoli d' Israel, e non alzò più il capo: e'l paese ebbe riposo per quarant'anni, a' dì di Gedeon.

29 E Ierubbaal, figliuolo di Ioas,

se n'andò, e dimorò in casa sua. 30 Or Gedeon ebbe settanta figliuoli, ch'erano usciti della sua anca: conciofossecosach'egli avesse molte mogli.

31 E la sua concubina, ch'era in Sichem, gli partori anch'essa un figliuolo, al quale egli pose nome Abimelec.

32 Poi Gedeon, figliuolo di Ioas, morì in buona vecchiezza, e fu seppellito nella sepoltura di Ioas.

suo padre, in Ofra degli Abiezeriti. 33 E, dopo che Gedeon fu morto, i figliuoli d'Israel tornarono a fornicare dietro a' Baali, e si costituirono Baal-berit per dio.

34 E non si ricordarono del Simore Iddio loro, il quale gli avea riscossi dalle mani di tutti i lor

nemici d'ogn' intorno:

35 E non usarono benignità inverso la casa di Ierubbaal, cioè, di Gedeon, secondo tutto'l bene ch'egli avea operato inverso Israel.

#### CAP. IX.

R Abimelec, figliuolo di Ierubbaal, ando in Sichem a' fratelli di sua madre, e parlò loro, ed a tutta la famiglia della casa del padre di sua madre: dicendo,

2 Deh, parlate a tutti i Sichemiti, e dite loro, Qual cosa è migliore per voi, che settant' uomini, cioè, tutti i figliuoli di Ierubbaal, signoreggino sopra voi, overo, ch'u-n'uomo solo signoreggi sopra voi?

3 Ed i fratelli di sua madre par-larono di lui a tutti i Sichemiti, e dissero loro tutte quelle parole: e'l cuor loro s'inchinò a seguitare Abimelec: perchè dissero, Egli è nostro fratello.

4 E gli diedero settanta sicli d'argento, tolti dal tempio di Baalberit, co' quali Abimelec soldò degli uomini da nulla, e vagabondi,

quali lo seguitarono.

5 Ed egli venne in casa di suo padre, in Ofra, ed uccise in su una stessa pietra i suoi fratelli, figliuoli di Ierubbaal, ch'erano settant' uomini: ma Iotam, figliuol minore di Ierubbaal, scampò: perchè s'era nascoso.

6 Poi tutti i Sichemiti, e tutta la casa di Millo, s'adunarono insieme, ed andarono, e costituirono re Abimelec, presso alla quercia dove era rizzato il piliere in Sichem.

7 E ciò essendo rapportato a Iotam, egli andò, e si fermò in su la sommità del monte di Gherizim: ed alzò la voce, e gridò, e disse loro, Ascoltatemi, Sichemiti, e cosi v'ascolti Iddio.

8 Gii alberi andarono già per ugnere un re che regnasse sopra loro: e dissero all'ulivo, Regna

sopra noi. 9 Ma l'ulivo disse loro, Resterei io di produrre il mio olio, il quale Iddio, e gli uomini onorano in me, per andar vagando per gli altri alberi ?

10 Poi gli alberi dissero al fico,

Vieni tu, regna sopra noi. 11 Ma il fico disse loro, Resterei io di produrre la mia dolcezza, e'l mio buon frutto, per andar vagan-do per gli *altri* alberi? 12 E gli alberi dissero alla vite,

Vieni tu, regna sopra noi. 13 Ma la vite disse loro, Resterei io di produrre il mio moste, che rallegra Iddio, e gli uomini, per andar vagando per gli altri alberi? 14 Allora tutti gli alberi dissero

al pruno, Vieni tu, regna sopra noi. 15 E'i pruno disse agli alberi, Se ciò che voi fate, ugnendomi per re sopra voi, è con verità, venite, riparatevi sotto alla mia ombra:

se no, esca il fuoco del pruno, e consumi i cedri del Libano.

16 Ora altresì, se voi siete proceduti con verità, e con integrità, costituendo Abimelec re: avete operato bene inverso Ierubbaal, ed inverso la sua casa: e se voi gli avete renduta la retribuzione delle sue opere:

17 (Conciosiacosachè mio padre

ricordatevi ancora ch'io sono vo-abbia guerreggiato per voi, ed ab-bia cacciato dietro alle spalle ogni riguardo alla sua vita, e v'abbia riscossi dalla mano de' Madianiti :

18 Ma oggi voi vi siete sollevati contr' alla casa di mio padre, ed avete uccisi sopra una medesima pietra i suoi figliuoli, in numero di settant' uomini, ed avete costi-tuito re sopra i Sichemiti Abimelec, figliuolo della sua serva, percloché egli è vostro fratello :)

19 Se, dico, siete oggi proceduti con verità, e con integrità, verso Ierubbaal, e verso la sua casa, godete d'Abimelec, ed Abimelec goda

di voi :

20 Se no, esca il fuoco d'Abimelec, e consumi i Sichemiti, e la casa di Millo: esca parimente il fuoco de' Sichemiti, e della casa di Millo, e consumi Abimelec.

21 Poi Iotam scampò, e se ne fuggì d'innanzi ad Abimelec, suo fratello, ed andò in Beer, e quivi

dimorò.

22 Ed Abimelec signoreggiò so-

pra Israel tre anni.

23 Ed Iddio mandò uno spirito maligno fra Abimelec, ed i Sichemiti: ed i Sichemiti ruppero la fede ad Abimelec:

24 Aciochè la violenza fatta a' settanta figliuoli di lerubbaal. e'l sangue loro, venisse ad esser messo addosso ad Abimelec, lor fratello, il quale gli avea uccisi: ed addosso a Sichemiti, i quali aveano tenuto mano con lui ad uccidere i

suoi fratelli.

25 I Sichemiti adunque gli posero agguati in su le sommità de monti. i quali rubavano in su la strada chiunque passava appresso di loro. E ciò fu rapportato ad Abimelec.

26 Poi Gaal, figliuolo d'Ebed, ed i suol fratelli, vennero, e passa-rono in Sichem: ed i Sichemiti

presero confidanza in lui.

27 Ed, usciti alla campagna, vendemmiarono le lor vigne, e calcarono l'uve, e cantarono delle can-zoni. Poi entrarono nel tempio dell' iddio loro, e mangiarono, e bevvero, e maladissero Abimelec.

28 E Gaal, figliuolo d'Ebed, disse, Chi è Abimelec, e quale è Sichem, che noi serviamo ad Abimelec non è egli figliuolo di Ierubbaal ? e Zebul non é egli suo commes-sario? Servite a discendenti d' Hemor, padre di Sichem. E perchè

serviremo noi a costui? 29 Oh, fossemi pur data questa gente sotto la mia condotta, io caccerei Abimelec. Pol disse ad Abimelec, Accresci pure il tuo esercito, e vien fuori.

30 E Zebul, Capitano della città, avendo udite le parole di Gaal, fi-gliuolo d'Ebed, s'accese nell' ira.

31 E cautamente mandò messi ad Abimelec, a dirgli, Ecco, Gaal, figlinolo d' Ebed, ed i suoi fratelli, son venuti in Sichem: ed ecco,

stringono la città contra te.

32 Ora dunque, levati di notte,
con la gente ch't teco, e poni agguati nella campagna:

33 E domattina a buon'ora, in sul levar del sole, levati, e fa' una correria sopra la città : ed ecco, egli, e la gente ch'é con lui, uscirà incontro a te, e tu gli farai se-

condo che t'occorrera. 34 Abimelec adunque si levò di notte, con tutta la gente ch'era con lui, e stettero agli agguati contr'a Sichem, in quattro schiere.

35 Or Gaal, figliuolo d'Ebed, uscì fuori, e si fermò in su l'entrata della porta della città: ed Abimelec si levò dagli agguati, con la

gente ch'era con lui.

35 E Gasl, veduta quella gente, disse a Zebul, Ecco della gente, che scende dalle sommità de' monti. E Zebul gli disse, Tu vedi l'ombra de' monti, e ti pare che sieno uomini.

37 E Gaal parlò di nuovo, e disse, Ecco della gente che scende dal billico del paese, ed una schiera che viene dalla via del querceto

degl' indovini.

38 E Zebul gli disse, Dove è ora la tua bocca, con la quale tu dicevi, Chi è Abimelec, che noi gli serviamo? Non è egli questo popolo quello che tu sprezzavi? Deh. esci ora fuori, e combatti con lui.

39 Allora Gaal uscì fuori davanti a Sichemiti, e combattè con Abi-

0 Ma Abimelec gli diè la caccia, ed egli fuggi d'innanzi a lui, e molti caddero uccisi infino all' entrata

della porta.

41 Ed Abimelec si fermò in Aruma: e Zebul cacciò di Sichem Gaal, ed i suoi fratelli: tal che non poterono più stare in Sichem.

42 E'i giorno seguente, il popolo di Sichem uscì fuori a campi: e ciò fu rapportato ad Abimelec.

43 Ed egli prese la sua gente, e la spartì in tre schiere, e si pose in agguato su per li campi: e, veggendo che'l popolo usciva della citta, si levò contr'ad esso, e lo per-

44 Ed Abimelec, con la schiera ch'egli avea seco, scorse verso la città, e si fermò all' entrata della porta della città: e l'altre due 235

schiere corsero sopra tutti quelli ch'erano per li campi, e gli percos-

45 Ed Abimelec combattè contr'alla città tutto quel giorno, e la prese, ed uccise il popolo ch'era in essa : poi spiano la città, e vi seminò

del sale. 46 E tutti gli abitanti della Torre

di Sichem, udito ciò, si ridussero nella fortezza del tempio d' El-berit. 47 Ed e fu rapportato ad Abimelec, che tutti gli abitanti della Tor-

re di Sichem s'erano adunati là. 48 Laonde Abimelec sall in sul monte di Salmon, con tutta la gente ch'era con lui: e prese delle scuri in mano, e taglio un ramo d'albero: e, toltolo, sel recò in ispalla: poi disse alla gente ch'era con lui, Quello che m'avete veduto fare, fatelo prestamente, come ho fatto io.

49 Tutta la gente adunque tagliò anch'essa de' rami, ciascuno il suo: poi, andati dietro ad Abimelec, po-sero quelli intorno alla fortezza, ed arsero la fortezza sopra coloro che v'erano dentro : e tutti gli abitanti morirono anch'essi, in numero d'intorno a mille persone, tra uomini e donne.

50 Poi Abimelec andò a Tebes, e

vi pose campo, e la prese. 51 Or nel mezzo della città v'era una torre forte, nella quale tutti gli uomini, e le donne, e tutti gli abitanti della città, si rifuggirono: e, serratisi dentro, salirono in sul tetto della torre.

52 Ed Abimelec, venuto fino alla torre, la combattè, e s'accostò infino alla porta della torre, per bru-

ciarla col fuoco. 53 Ma una donna gittò giù un pezzo di macina in sul capo d'Abimelec, e gli spezzò il teschio.

54 Laonde egli prestamente chiamo il fante che portava le sue ar-mi, e gli disse, Tira fuori la tua spada, ed uccidimi, che talora non si dica di me, Una donna l'ha ammazzato. Il suo fante adunque lo trafisse, ed egli morì.

55 E quando gl' Israeliti ebber veduto ch'Abimelec era morto, se n'andarono ciascuno al suo luogo. 56 Così Iddio fece la retribuzione ad Abimelec, del male ch'egli avea

commesso contr'a suo padre, uccidendo i suoi settanta fratelli. 57 Iddio fece ancora ritornare in

sul capo degli uomini di Sichem tutto'l male ch'aveano commesso : ed avvenne loro la maladizione di Iotam, figliuolo di Ierubbaal.

CAP. X. OR, dopo Abimelec, surse, per liberare Israel, Tola, figliuolo di Pua, figliuolo di Dodo, uomo d'Issacar, il qual dimorava in Samir, nel monte d'Efraim.

2 Ed egli giudicò Israel ventitre anni: poi morì, e fu seppellito in

Samir.

3 E, dopo lui, surse Iair Galaadita, il qual giudicò Israel ventidue anni. 4 Ed esso ebbe trenta figliuoli, i

quali cavalcavano trent' asinelli, ed aveano trenta città, che si chiamano fino ad oggi le Villate di Iair, le quali sono nel paese di Galaad. 5 Poi Iair morì, e fu seppellito in

Camon. 6 Ed i figliuoli d' Israel continuarono a far ciò che dispiace al Sirono a na cio che dispiace ai si-gnore, e servirono a' Baail, ed ad Astarot, ed agl' iddij di Siria, ed agl' iddij di Sidon, ed agl' iddij di Moab,ed agl' iddij de' figliuolid'Am-mon, ed agl' iddij de' Fillstei; ed abbandonarono il Signore, e non gli servivano più.

7 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Israel: ed egli lo vendè nelle mani de Filistei, e nelle mani de figliuoli d'Ammon.

8 Ed in quell'anno, ch'era il diciottesimo, quelli afflissero, ed oppressarono i figliuoli d'Israel, cioc, tutti i figliuoli d'Israel ch'erano di là dal Giordano, nel paese degli Amorrei, ch'è in Galaad.

9 Ed i figliuoli d'Ammon passarono il Giordano, per combattere eziandio contr'a Giuda, e contr'a Beniamin, e contr'alla casa d' Efraim: onde Israel fu grandemente

distretto. 10 Allora i figliuoli d'Israel gridarono al Signore: dicendo, Noi abbiamo peccato contr'a te: conciosiacosach' abbiamo abbandonato il nostro Dio, ed abbiamo servito a'

Baali. 11 E'l Signore disse a' figliuoli d'Iarael, Quando voi avete gridato a me, non v'ho io salvati dalle mani

degli Egizij, e degli Amorrei, e de figliuoli d'Ammon, e de Filistei, 12 E de Sidonij, e degli Amalechiti, e de' Maoniti, i quali v'op-

pressavano?

13 Ma voi m'avete abbandonato, ed avete servito ad altri dij: perciò, io non vi libererò più.

14 Andate, e gridate agl' iddij ch'avete scelti: salvinvi essi al tempo della vostra angoscia

15 Ma i figliuoli d'Israel dissero al Signore, Noi abbiamo peccato: facci tu tutto quello che ti piacerà : sol ti preghiamo che tu ci liberi oggi.

16 Allora tolsero gl'iddij degli stranieri del mezzo di loro, e servirono al Signore: ed egli s'accorò l'animo per lo travaglio d'Israel.

17 Or i figliuoli d'Ammon s'adunarono a grida, e s'accamparono in Galaad. I figliuoli d'Israel s'a-dunarono anch'essi, e s'accampa-

rono in Mispa.

18 E'l popolo, cioc, i principali di Galaad, dissero gli uni agli altri, Chi sarà l'uomo che comincerà a combattere contr' a' figliuoli d'Ammon? esso sara Capo a tutti gli abitanti di Galaad.

CAP. XI.

R Iefte Galaadita era un valente uomo, ed era figliuolo d'una meretrice: e Galaad l'avea generato.

2 E la moglie di Galaad gli avea partoriti de figliuoli : e, quando i figliuoli della moglie furono gran-di, cacciarono lette: e gli dissero, Tu non avrai eredita nella casa di nostro padre: perclochè tu sei fi-gliuolo d'una donna straniera.

3 E lefte se ne fuggi d'innanzi a' suoi fratelli, e dimorò nel paese di Tob: e presso a lui s'adunarono degli uomini da nulla, ed uscivano

fuori con lui.

4 E, dopo alquanto tempo, avvenne che i figliuoli d'Ammon fe-

cero guerra ad Israel. 5 E, mentre i figliuoli d'Ammon facevano guerra ad Israel, gli Anziani di Galaad andarono a prender lefte nel paese di Tob:

6 E dissero a lefte, Vieni, e sij nostro Capitano: aciochè noi combattiamo contr'a' figliuoli d'Am-

Ma lefte disse agli Anziani di Galaad, Non m'avete voi odiato, e cacciato della casa di mio padre ? perchè dunque venite a me. ora che voi siete distretti?

ora che voi siete distretur ;

8 E gili Anziani di Galaad dissero
a lette, Perciò siamo noi ora ritornati a te, aciochè tu venga con
noi, e combatti contr'a' figliuoli
d'Ammon; e che tu sij Capo di
tutti gil abitanti di Galaad.
9 E lette disse agil Anziani di Galead. Sa vei mi riconqueeta per

laad, Se voi mi riconducete per combattere contr' a' figliuoli d'Ammon, e'l Signore gli mette in mio potere, saro io vostro Capo?

10 E gli Anziani di Galaad dissero a lefte, Il Signore attenda a quello che diciamo fra noi, se non facciamo secondo che tu hai detto.

11 lefte adunque andò con Anziani di Galaad: e'i popolo lo costitui Capo, e condottiere sopra sè: e lefte pronunziò davanti al Signore, in Mispa, tutte le pa-role ch'egli avez prima dette. 12 Poi lefte mandò ambasciadori

al re de' figliuoli d'Ammon, a dirgli, Che v'e egli fra me e te, che tu sei

venuto contr'a me, per far guerra nel mio paese?

13 E'i re de' figliuoli d'Ammon disse agli ambasciadori di Iefte, *Io son venuto*, perciochè, quando Israel sali fuor d'Egitto, prese il mio paese, dall'Arnon fino a labboc, ed infino al Giordano : ora dunque rendimi quelle contrade amichevolmente.

14 E lefte mandò di nuovo ambasciadori al re de' figliuoli d'Ammon, 15 A dirgli, Così dice lefte, Israel non prese il paese di Moab, ne'l paese de' figliuoli d'Ammon;

16 Anzi, dopo ch' Israel fu salito fuor d'Egitto, e fu caminato per lo diserto fino al mar rosso, e fu

giunto a Cades:

17 Mandò ambasciadori al d' Edom, a dirgli, Deh, lascia ch' io passi per lo tuo paese: ma il re d'Edom nol consentì : mandò eziandio al re di Moab, ed anch'egii non volle. Laonde, dopo ch' Israel fu dimorato in Cades,

18 Caminò per lo diserto, e circuì il paese d' Edom, e'l paese di Moab, e giunse al lato Orientale del paese di Moab, e s'accampò di là dall'Arnon, e non entro dentro a' confini di Moab: conciosiacosachè l'Arnon sia il confine di Moab.

19 Ed Israel mandò ambasciadori a Sihon, re degli Amorrei, d'Hesbon, a dirgli, Deh, lascia che

noi passiamo per lo tuo paese, fin che siamo giunti al nostro luogo. 20 Ma Sihon non si fidò d' Israel, ch'egli passasse per li suoi confini: anzi adunò tutta la sua gente,

e con essa s'accampò in Iaas, e combattè con Israel.

21 E'i Signore Iddio d' Israel diede Sihon, e tutta la sua gente, nelle mani degl' Israeliti, i quali gli percossero, e conquistarono tutto'l aese degli Amorrei, ch'abitavano in quel paese.

22 Conquistarono eziandio tutti i confini degli Amorrei, dall'Arnon fino a labboc, e dal diserto fino al

Giordano.

23 Ora dunque, avendo il Signore Iddio d'Israel cacciati gli Amorrei d'innanzi ad Israel, suo popolo, possederesti tu il lor paese i

24 Non possederesti tu ciò che Chemos, tuo dio, t'avrebbe dato a possedere? noi altresì possedere-mo il paese di tutti quelli che'l Sinore Iddio nostro avra cacciati d'innanzi a noi.

25 Ed ora vali tu in alcun modo meglio che Balac, figliuolo di Sippor, re di Moab? contese egli con

Israel, o fecegli guerra ? 26 Essendo Israel dimorato in Hesbon, e nelle terre del suo terri-torio, ed in Aroer, e nelle terre del suo territorio, ed in tutte le città che sono lungo l'Arnon, lo spazio di trecent'anni, perchè non l'avete voi riscosse in quel tempo?

27 Ed anche io non t'ho offeso: e tu procedi malvagiamente inverso me, guerreggiando contr'a me. Il Signore, che è il Giudice, giudi-

chi oggi fra i figliuoli d'Israel, ed i figliuoli d'Amnon. 28 Ma il re de' figliuoli d'Ammon non attese alle parole, che lefte

gli avea mandate a dire.

29 E lo Spirito del Signore fu sopra lefte, ed egli traversò Galaad, e Manasse, e passò in Mispe di Galaad, e di Mispe di Galaad passò a' figliuoli d'Ammon.

30 E lefte votò un voto al Signore: e disse, Se pur tu mi dai i

figliuoli d'Ammon nelle mani : 31 Quando io ritornerò in pace da' figliuoli d'Ammon, ciò ch'uscirà dell'uscio di casa mia sarà del Signore, ed io l'offerirò in olocausto.

32 lefte adunque passò a' figliuoli d'Ammon, per combatter con loro: e'l Signore gli diede nelle

mani d'esso.

33 Ed egli gli percosse d'una gran-dissima sconfitta, da Aroer fino a Minnit, venti città : e fino alla pianura delle vigne. E così i fipianura delle vigne. rliuoli d'Ammon furono abbassati dinanzi a' figliuoli d'Israel

34 Or, come lefte ritornava a casa sua in Mispe, ecco, la sua figliuola gli uscì incontro con tamburi, e con flauti: or ella era unica, e sola, ed egli non avea altri proce-duto da lui, nè figliuolo, nè fi-

gliuola.

35 E, come egli la vide, stracciò i suoi vestimenti : e disse, Ahi, figliuola mia: tu m'hai affatto abbattuto, e sei di quelli che mi conturbano: conciosiacosach' io abbia aperta la mia bocca al Signore, e non possa ritrarmene.

36 Ed ella gli disse, Padre mio, se pur tu hai aperta la bocca al Signoro, fammi come t'è uscito di bocca: poi che'l Signore ha fatte le tue vendette sopra i figliuoli

d'Ammon, tuoi nemici.

37 Poi disse a suo padre, Fac-ciamisi questo: Lasciami per due mesi, aciochè io vada su e giù per li monti, e pianga la mia virgini tà, con le mie compagne.

38 Ed egli le disse, Va'. Così la 1 lasciò andare per due mesi. Ed ella andò con le sue compagne, e pianse la sua virginità su per li

monti. 39 Ed al termine di due mesi ella ritornò a suo padre, ed egli le fece secondo'l voto ch'egli avea votato. Or ella non avea conosciuto uomo.

E di quì nacque l'usanza in Israel : 40 Che le figliuole d'Israel andavano ogni anno a far lamento della figliuola di Iefte Galaadita, quattro giorni dell' anno.

CAP. XII.

R gli Efraimiti, adunatisi a grida, passarono verso'i Settentrione, e dissero a lefte, Perchè sei tu passato per combattere con-tr'a' figliuoli d'Ammon, e non ci hai chiamati per andar teco i noi bruceremo col fuoco la tua casa, e te insieme.

2 E lefte disse loro, Il mio popolo, ed io, abbiamo avuta gran contesa co' figliuoli d'Ammon : ed io v'ho chiamati, ma voi non m'avete li-

berato dalle lor mani.

3 Laonde, veggendo che voi non mi liberavate, io ho messa la mia vita nella palma della mia mano, eson passato agli Ammoniti: e'l Signore me gli ha dati nelle mani: perchè dunque siete voi oggi saliti

a me, per farmi guerra?
4 E lefte aduno tutti i Galaaditi, e combattè contr'ad Efraim : ed i Galaaditi percossero Efraim : perciochè dicevano, Voi siete degli ecampati d'Efraim: Galaad è in mezzo d'Efraim, e di Manasse.

5 Ed i Galaaditi occuparono i passi del Giordano a que' d'Efraim: e quando alcuno di que' d'Efraim che scampavano diceva, Lascia ch'io passi : i Galaaditi gli dicevano, Sei tu d'Efraim? E s'egli diceva, No:

6 I Galaaditi gli dicevano, Deh, di' Scibbolet: ma egli diceva, Sibbolet: e non accertava a profferir dirittamente. Ed essi lo prendevano, e lo scannavano a' passi del Giordano. Così in quel tempo caddero morti d'Efraim quarantadumila uomini.

7 E lefte Galaadita giudicò Israel sei anni: poi morì, e fu seppellito nella città di Galaad.

8 E, dopo lui, Ibsan, da Bet-lehem, giudicò Israel

9 Ed ebbe trenta figliuoli, e mandò fuori trenta figliuole a marito, e menò trenta fanciulle di fuori a suoi figliuoli per mogli: e giudicò Israel sett'anni.

10 Poi Ibean morì, e fu seppellito in Bet-lehem.

Il E, dopo lui, Elon Zabulonita fu Giudice d'Israel: e giudicò Israel dieci anni 12 Poi Elon Zabulonita morì, e fu

seppellito in Aialon, nel paese di

Zabulon.

13 E, dopo lui, Abdon, figliuolo d'Hillel, Piratonita, giudicò Israel. 14 Ed ebbe quaranta figliuoli, e trenta figliuoli di figliuoli, cavalcavano settant' asinelli : e giudicò Israel ott'anni.

15 Poi Abdon, figliuolo d'Hillel, Piratonita, morì, e fu seppellito in Piraton, nel paese d'Efraim, nel

monte degli Amalechiti.

CAP. XIII. Pol i figliuoli d'Israel seguitarono a far ciò che dispiace al Signore : laonde il Signore gli diede

nelle mani de' Filistel per quarant'anni. 2 Or v'era un'uomo da Sorea. della nazione di Dan, chiamato Manoa, la cui moglie era sterile, e non

avea mai partorito.

3 E l'Angelo del Signore apparve a questa donna, e le disse, Ecco, ora tu sei sterile, e non hai mai partorito : ma tu concepiral, e partorirai un figliuolo.

4 Ora dunque, guardati pur di non ber vino, nè cervogia, e di non mangiar cosa alcuna immonda :

5 Perciochè, ecco, tu concepirai, e partorirai un figliuolo, sopra'l cui capo non salira giammai rasoio : perciochè il fanciullo sara dal ventre della madre Nazireo a Dio: ed egli comincerà a salvare Israel dalle mani de' Filistei.

6 E la donna se ne venne al suo marito, e gli disse, Un'uomo di Dio è venuto a me, col sembiante simile a quel d'un' Angelo di Dio. molto tremendo: ed io non gli ho domandato onde egli si fosse, ed egli altresì non m'ha dichiarato il

suo nome :

7 Ma egli m'ha detto, Ecco, tu concepirai, e partorirai un figliuolo: ora dunque, non ber vino, nè cervogia, e non mangiar cosa al-cuna immonda: perclochè il fanciullo sarà Nazireo a Dio, dal ventre della madre fino al giorno della sua morte.

8 Allora Manoa supplico al Si-gnore, e disse, Ahl, Signore : deh, venga ancora una volta a noi l'uo-mo di Dio che tu mandasti, ed in-segnici ciò ch'abbiamo da fare a.

fanciullo c'ha da nascere. 9 Ed Iddio esaudì la voce di Ma-

noa: e l'Angelo di Dio venne un'al-tra volta alla donna, mentre ella sedeva in un campo. Or Manoa,

suo marito, non era con lei.

10 Essa adunque corse prestamente a rapportarlo al suo marito: e gli disse, Ecco, quell' uomo, che venne quel giorno a me, m'è apparito.

11 E Manoa si levò, ed andò dietro alla sua moglie, e venne a quell' uomo, e gli disse, Sei tu quell' uomo c'hai parlato a questa donna? Ed egli rispose, lo son

desao. 12 E Manoa disse, Avvengano pure ora le cose che tu hai dette: qual modo s'ha egli da tenere inverso'l fanciullo? e che si dee fare intorno a lui ?

13 E l'Angelo del Signore disse a Manoa, Guardisi la donna da tutte

le cose ch'io le ho dette.

14 Non mangi di cosa alcuna prodotta dalla vite, e non bea nè vino, nè cervogia, e non mangi cosa aluna immonda: osservi tutto quello ch'io le ho comandato.

15 E Manoa disse all' Angelo del Signore, Deh, lascia che noi ti ritenghiamo: e noi apparecchieremo un capretto da porti innanzi.

16 É l'Angelo del Signore disse a Manoa, Avvegnachè tu mi ritenghi, non però mangerò del tuo cibo: e, se pur tu fai un'olocausto, offeriscilo al Signore. Perciochè Manoa non sapeva ch'egli fosse

l'Angelo del Signore. 17 Poi Manoa disse all' Angelo del Signore, Quale è il tuo nome? acioche, quando le cose che tu hai

dette saranno avvenute, noi t'onoriamo.

18 E l'Angelo del Signore gli disse, Perchè domandi del mio nome: conciosiacosach' egli sia incom-

prensibile?
19 E Manoa prese il capretto, e
l'offerta, e l'offerse al Signore sopra'l sasso. E l'Angelo del Signore fece una cosa maravigliosa alla vista di Manoa, e della sua moglie.

20 Che fu che, come la fiamma saliva d'in su l'altare al cielo, l'Angelo del Signore salì con la fiamma dell' altare. E Manoa, e la sua moglie, veduto ciò, caddero in terra in su le lor facce

21 E l'Angelo del Signore non apparve più a Manoa, nè alla sua moglie. Allora Manoa conobbe

ch'egli era l'Angelo del Signore. 22 E Manoa disse alla sua moglie, Per certo noi morremo : perciochè

abbiamo veduto Iddio.

23 Ma la sua moglie gli disse, Se fosse piaciuto al Signore di farci morire, egli non avrebbe accettato l'olocausto, nè l'offerta, dalla nostra mano, e non ci avrebbe fatte

veder tutte queste cose : ed in un tal tempo egli non ci avrebbe fatte intender cotali cose. 24 Poi quella donna partorì un figliuolo, ed essa gli pose nome Sam-

E'i fanciullo crebbe, e'i Signore lo benedisse.

25 E lo Spirito del Signore cominciò a sospignerlo in Mahane-Dan, fra Sorea ed Estaol.

#### CAP. XIV.

OR Samson discese in Timnat, e vide quivi una donna delle figliuole de' Filistei.

2 E, ritornato a casa, dichiarò il fatto a suo padre, ed a sua madre : dicendo. Io ho veduta in Timnat una donna delle figliuole de' Fili-

stei : ora dunque, prendetemela per

moglie.

3 E suo padre, e sua madre, gli dissero, Non v'e egli alcuna donna fra le figliuole de' tuoi fratelli, o fra tutto'l nostro popolo, che tu vadi a prendere una moglie d' infra i Filistei incircuncisi? Ma Samson disse a suo padre, Prendimi costei: perciochè ella piace agli occhi miei.

4 Or suo padre, e sua madre, non sapevano che questa cosa procedesse dal Signore : perciochè egli cercava che i Filistei gli dessero cagione. Or in quel tempo i Filistel signoreggiavano sopra Israel.

5 Samson adunque, con suo padre. e con sua madre, discese in Timnat: e, come furono giunti alle vigne di Timnat, ecco, un leoncello veniva ruggendo incontr' a

lui.

6 E lo Spirito del Signore s'avventò sopra Samson, ed egli lacerò quel leoncello, come se avesse lacerato un capretto, senza aver cosa alcuna in mano : e non dichiarò a suo padre, nè a sua madre, ciò ch'egli avea fatto. 7 Poi discese, e parlò alla donna,

ed ella piacque agli occhi di Sam-

son. 8 Ed alquanti giorni appresso,

tornando per menarla, si torse dalla via, per vedere la carogna del leone: ed ecco, dentro della carogna del leone v'era uno sciame d'api, e del mele. 9 Ed egli ne prese nelle palme

delle mani, e ne andava mangiando: ed andò a suo padre, ed a sua madre, e ne diede loro, ed essi ne mangiarono: ma non dichiarò loro ch'avesse tolto il mele dalla caro-

gna del leone. 10 Suo padre adunque discese alla donna: e Samson fece quivi un convito: perciochè così solevano fare i giovani.

11 E, come i Filistei l'ebber veduto, presero trenta compagni per

esser con lui.

12 E Samson disse loro, Io vi pro-porro ora un enimma: e se pur voi me lo dichiarate infra i sette giorni del convito, e lo rinvenite, io vi darò trenta panni lini, e trenta mute di veste:

13 Ma se voi non potete dichiararmelo, mi darete trenta panni lini, e trenta mute di veste. Ed essi gli dissero, Proponi pure il tuo enimma, che noi l'udiamo.

14 Ed egli disse loro, Di colui che divorava è uscito del cibo, e del forte è uscita della dolcezza. E per lo spazio di tre giorni essi non poterono dichiarar l'enimma. 15 Ed al settimo giorno, dopo

ch'ebbero detto alla moglie di Samson, Induci 'l tuo marito a dichiararci l'enimma, che talora noi non bruciamo col fuoco te, e la casa di tuo padre: che? ci avete voi chia-

mati per avere il nostro? 16 E che la moglie di Samson gli ebbe pianto appresso, e dettogli, Tu m'hai pure in odio, e non m'ami: non hai tu proposto un' e-nimma a' figliuoli del mio popolo? e tu non me l'hai dichiarato: e ch'egli l'ebbe detto, Ecco, io non l' ho dichiarato nè a mio padre, nè a mia madre, e lo dichiarerei a te? 17 E ch'ella gli ebbe pianto appresso per lo spazio de' sette giorni, che fu loro fatto'i convito : al settimo giorno egli gliele dichiarò, perchè lo premeva: ed ella dichiarò l'enimma a' figliuoli del suo popolo.

18 Laonde gli uomini della città dissero a Samson al settimo giorno, avanti che'l sole tramontasse. Che cosa è più dolce che'l mele? e chi è più forte che'l leone? Ed egli disse loro, Se voi non aveste arato con

la mia giovenca, non avreste rinvenuto il mio enimma

19 E lo Spirito del Signore s'avventò sopra lui, ed egli discese in Ascalon, ed uccise trent'uomini di quella gente, e prese le loro spoglie, e diede quelle mute di veste a quelli ch'aveano dichiarato l'enimma. Ed egli s'accese nell'ira, e se ne ritornò alla casa di suo padre. 20 E la moglie di Samson fu data

al compagno d'esso, il quale era il suo intimo amico.

CAP. XV.

R, dopo alquanti giorni, al tempo della ricolta delle biade, Samson andò a visitare la sua moglie, portandole un capretto; e disse, lo voglio entrar dalla mia

moglie, in camera sua : ma il padra d'essa non gli permise d'entrarvi : 2 E gli disse, lo stimava sicura-mente che del tutto tu l'odiavi : e però la diedi al tuo compagno: la sorella sua minore non e ella più bella di lei / deh, prendila in luogo d'essa.

3 E Samson disse loro, Ora non avrò colpa de' Filistei, quando io

farò loro del male.

4 Samson adunque andò, e prese trecento volpi: prese ancora delle fiaccole : e, volte le code delle volvi l'una contr'all'altra, mise una fiaccola nel mezzo fra due code.

5 Poi accese le fiaccole, e cacciò le volvi nelle biade de' Filistei, ed arse le biade ch'erano in bica, e quelle ch'erano ancora in piè, e le

vigne, e gli ulivi.

6 Ed i Filistei dissero, Chi ha fatto questo? E fu detto, Samson genero di quel Timneo : perciochè egli ha presa la sua moglie, e l' ha data al suo compagno. Ed i Fili-stei andarono, ed arsero col fuoco lei, e suo padre.

7 E Samson disse loro, Fate voi a questo modo ? se io non mi ven-

dico di voi: poi resterò.

8 Ed egli gli percosse con grande sconfitta, percuotendogli con la coscia in su i fianchi. Poi discese. e si fermò nella caverna della rupe d'Etam.

9 Ed i Filistei salirono, e s'accamparono in Giuda, e si sparsero

in Lēhi.

10 E gli uomini di Giuda dissero. Perché siete voi saliti contr'a noi i Ed essi dissero, Noi siamo saliti er far prigione Samson: aclochè facciamo a lui, come egli ha fatto a noi.

11 E tremila uomini di Giuda. discesero nella caverna della rupe d'Etam, e dissero a Samson, Non sai tu che i Filistei signoreggiano sopra noi? che cosa e dunque que-sto che tu ci hai fatto? Ed egli disse loro, Come hanno fatto a me, così ho fatto a loro.

12 Ed essi gli dissero, Noi siamo discesi per farti prigione, per darti nelle mani de' Fliistei. E Samson disse loro, Giuratemi che voi non

v'avventerete sopra me. 13 Ed essi gli dissero, No: ma.

ben ti legheremo, e ti daremo nelle mani de Filistei : ma non ti faremo già morire. Così lo legarono con due funi nuove, e lo menarono via dalla rupe.

14 Quando egli fu giunto a Lehi. i Filistei gli vennero incontro, con grida d'allegressa: ma lo Spirito del Signore s'avventò sopra ini: e le funi, ch'egli avea m su le hraccia, diventarono come lino che s'arde al fuoco, ed i suoi legami si sciolsero d'in su le sue mani

15 E trovata una mascella d'asino non ancora secca, vi diè della mano; e, presala, ammazzò con essa

mille uomini.

16 Poi Samson disse, Con una mascella d'asino, un mucchio, due mucchi! con una mascella d'asino ho uccisi mille uomini!

17 E, quando ebbe finito di parlare, gittò via di sua mano la mascella : e pose nome a quel luogo

Ramat-leĥi.

18 Poi ebbe gran sete: e gridò al Signore, e disse, Tu hai messa questa gran vittoria in mano al tuo servo: ed ora ho io a morir di sete, ed a cader nelle mani degl' in-

circuncisi?

19 Allora Iddio fendè un sasso concavo ch' era in Lehi: e d'esso usci dell'acqua, onde Samson bevve, ed egli tornò in vita : perciò pose nome a quel luogo En-haccore: la qual fonte e in Leht, fino

a questo giorno.
20 Ed egli giùdicò Israel al tempo de' Filistel vent'anni.

CAP. XVI.

OR Samson ando in Gaza, e vide quivi una meretrice, ed entrò da lei.

2 E fu detto c que' di Gaza, Samson è venuto qua. Ed essi l'intorniarono, e gli posero insidie tutta quella notte, stando alla porta della citta, e stettero cheti tutta quella notte: dicendo, Aspettiamo fino a lo schiarir della mattina: allora

l'accideremo.

3 Ma. Samson, giaciuto fino a mezza notte, in su la mezza notte i levò, e diè di piglio alle reggi delle porte della città, ed alle due imposte, e le levò via, insieme con a sbarra : e, recatelesi in ispalla, le portò in su la sommità del monte ch'e dirimpetto ad Hebron.

4 Egil avvenne poi, ch'egli amò una donna, nella valle di Sorec,

il cui nome era Delila.

5 Ed i principi de Filistei salirono a lei, e le dissero, Lusingalo, e vedi in che consiste quella sua gran forza, e come noi potremmo superario, aciochè lo ieghiamo, per domario: e ciascun di noi ti donerà milie e cento sicli d'argento.

legato di sette ritorte fresche, che cando in mano i danari-241

non fossero ancora secche, io diventerei fiacco, e sarei come un'altro uomo.

8 Ed i principi de' Filistei le por-tarono sette ritorte fresche, che non erano ancora secche: ed ella

lo legò con esse.

9 Or ella avea posto un' aggusto nella sua camera. Ed ella gli disse, O Samson, i Filistei ti sono addosso. Ed egli ruppe le ritorte. come si rompe un fil di stoppa, quando sente il fuoco. E non fu conosciuto in che consistesse la sua forza.

10 E Delila disse a Samson, Ecco, tu m'hai beffata, e m'hai dette delle bugie: ora dunque, dichiarami, ti prego, con che tu potresti

esser legato.

11 Ed egli le disse, Se io fossi legato ben bene con grosse cordo nuove, le quali non fossero ancora state adoperate, io diventerei fiac-

co, e sarei come un'altro uomo. 12 E Dellia prese delle grosse corde nuove, e lo lego: poi gli disse, O Samson, i Filistei ti sono addosso. Or l'agguato era posto nella camera. Ed egli ruppe quelle cor-de d'in su le sue braccia, come refe.

13 Poi Delila gli disse, Tu m'hai beffata fino ad ora, e m'hai dette delle bugie: dichiarami con che tu potresti esser legato. Ed egli le disse, Se tu tessessi le sette ciocche del mio capo ad un subbio.

14 Ed ella conficcò il subbio con la caviglia: e gli disse, O Samson, i Filistei ti sono addosso. Ed egli. svegliatosi dal suo sonno, se n'andò con la caviglia del telaro, e col

subbio.

15 Ed ella gli disse, Come dici, Io t'amo: e pure il tuo cuore non e meco? già tre volte tu m' hai beffata, e non m'hai dichiarato in che consiste la tua gran forza.

16 Or avvenne che, premendolo essa ogni giorno con le sue parole. e molestandolo, sì ch'egli se n'accorava l'animo fino alla morte :

17 Egli le dichiarò tutto'l suo cuore, e le disse, Rasoio non salì mai in sul mio capo: perciochè io son Nasireo a Dio dal ventre di mia madre: se io fossi raso, la mia forza si partirebbe da me, e diventerei fiacco, e sarei come qualunque altro uomo

18 Delila adunque, veduto ch'egli le avea dichiarato tutto'l cuor suo, 6 Delila adunque disse a Samson, Delila soliamare i principi de' Bellia si chiamare i principi de' Bellia si

### GIUDICI, XVI. XVII.

19 Ed ella addormentò Samson sopra le sue ginocchia: poi, chia-mato un uomo, gli fece radere le sette ciocche del capo: e così fu la prima a domarlo, e la sua forza si partì da lui.

20 Allora ella gli disse, O Samson, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, risvegliatosi dal suo sonno, disse, Io uscirò come l'altre volte, e mi riscuoterò: ma egli non sapeva

che'l Signore s'era partito da lui. 21 Ed i Filistei lo presero, e gli abbacinarono gli occhi, e lo menarono in Gaza, e lo legarono con Ed egli se ne due catene di rame. stava macinando nella prigione.

22 Or i capelli del capo ricominciandogli a crescere, come erano

quando fu raso: 23 I principi de' Filistei s'adunarono per fare un gran sacrificio a Dagon, lor dio, e per rallegrarsi: sero, il nostro dio ci ha dato nelle mani Samson, nostro nemico.

24 Il popolo anch'esso, avendolo veduto, avea lodato il suo dio: perciochè dicevano, Il nostro dio ci ha dato nelle mani 'l nostro nemico, e'l distruggitor del nostro paese, il quale ha uccisi tanti di noi.

25 E, quando ebbero il cuore allegro, dissero, Chiamate Samson, aciochè ci faccia ridere. Samson adunque fu chiamato dalla prigione, e giocava in presenza loro. Ed essi lo fecero stare in piè fra le colonne.

26 E Samson disse al fanciullo che lo teneva per la mano, Lasciami, e fammi toccar le colonne, sopra le quali la casa è posta : aciochè io

m'appoggi ad esse.

27 Or la casa era piena d'uomini, e di donne : e tutti i principi de Filistel erano quivi: ed in sul tetto v'erano intorno a tremila persone, uomini e donne, che stavano a ve-

der Samson che giocava. 28 Allora Samson invocò il Signore, e disse, Signore Iddio, ricordati, ti prego, di me, e fortificami pur questa volta, o Dio: aciochè ad un tratto io mi vendichi de' Filistei, per li miel due occhi.

29 Poi, abbracciate le due colonne di mezzo, sopra le quali la casa era posta, ponto, attenendosi ad esse, avendo l'una alla man destra, e l'al-

tra alla sinistra.

30 E disse, Muoia io pur co' Fili-tel. Ed, inchinatosi di forza, la casa cadde addosso a' principi, ed addosso a tutto'l popolo che v'era dentro. E più furono quelli che Samson fece morire alla sua morte, che quelli ch'egli avea fatti morire in vita sua.

31 Poi i suoi fratelli, e tutta la casa di suo padre, vennero, e lo portarono via : e salirono, e lo seppellirono fra Sorea ed Estaol, nella sepoltura di Manoa, suo padre. Or egli giudicò Israel vent' anni.

CAP. XVII. R v'era un' uomo della montagna d'Efraim, il cui nome

era Mica.

2 Ed esso disse a sua madre, I mille e cento sicli d'argento che t'erano stati tolti, per il quali tu scongiurasti con maladizioni, le quali eziandio tu proferisti in mia presenza; ecco, sono appresso di me: io gli avea presi. E sua ma-dre gli disse, Benedetto sia il mio

figliuolo appo'l Signore. 3 E, quando egli rendè i mille e cento sicli d'argento a sua madre, ella disse, lo avea del tutto consarato questo argento al Signore, dispodestandomene per lo mio figliuolo, per farne una scultura, ed una statua di getto: ora dunque,

io te lo renderó.

4 Esso adunque rendè quell' argento a sua madre : ed ella ne prese dugento *sicli,* e gli diede all'orafo: ed egli ne fece una scultura, ed una statua di getto, che furono in casa di Mica.

5 Quest'uomo adunque Mica ebbe un tempio, e fece un' Efod, e degi'idoli: e consagrò uno de' suoi fi-gliuoli, il qual gli fu per sacerdotc.

6 In quel tempo non v'era alcun re in Israel: clascuno faceva ciò

che gli parea bene.

7 Or un certo giovane di Bet-lehem di Giuda, che è della nazion di Giuda, il quale *era* Levita, ed

era dimorato quivi:
8 Partitosi di quella città, cioc, di Bet-lehem di Giuda, per dimorare ovunque troverebbe luogo: e, procedendo a suo camino, giunse al monte d'Efraim, alla casa di Mica.

9 E Mica gli disse, Onde vieni? E'l Levita gli disse, Io son di Bet-lehem di Giuda, e vo dimorare

ovunque troverò luogo.

10 E Mica gli disse, Dimora meco, e siimi per padre, e per sacerdote : ed io ti darò dieci sicli d'argento l'anno, e'i tuo vestire ordinario, e'l tuo nudrimento. E'l Levita

11 Così quel giovane Levita si convenne di dimorar con quell' uomo, il qual lo tenne come l'uno

de' suoi figliuoli.

12 E Mica consagrò quel Levita: e'l giovane gli fu per sacerdote, e stette in casa di Mica.

13 E Mica disse, Ora conosco che'l Signore mi farà del bene, poi ch'io ho un Levita per sacerdote.

#### CAP. XVIII.

N quel tempo non v'era re alcuno in Israel: ed in que' di la tribù di Dan si cercava eredità, da abitare : perciochè fino a quel dì non le era scaduta sorte fra le tribù d' I-

srael in eredità. 2 Laonde i figliuoli di Dan mandarono cinque uomini della lor narione, presi qua e la d'infra loro, uomini di valore, da Sorea, e da Estaol, a spiare un certo paese, ed ad investigarlo: e dissero foro, Andate, investigate quel paese. adunque, giunti al monte d'Efraim, alla casa di Mica, albergarono qui vi.

3 Come furono presso alla casa di Mica, riconobbero la voce dei giovane Levita: e, ridottisi là, gii dissero, Chi t'ha condotto quà! e che fai quì ? e che hai da far quì ? 4 Ed egli disse loro, Mica m'ha fatte tall e tall cose, e m'ha condotto per prezzo per essergii sa-

cerdote.

5 Ed essi gii dissero, Deh, domanda Iddio, aciochè sappiamo se'l viaggio che facciamo sara prospero. 6 El sacerdote disse loro, Andate

in pace: il viaggio che voi fate è

davanti al Signore.

7 Que cinque uomini adunque andarono : e, giunti in Lais, videro il popolo ch'era in quella città, la quale era situata in luogo sicuro, stare in riposo, ed in sicurtà, nella mantera de'Sidonij: non essendovi alcuno nel paese, che desse loro molestia in cosa alcuna: ed erano padroni del loro stato, e lontani da' Sidonij, e non aveano da far nulla con alcuno.

8 Poi, essendo ritornati a' lor fratelli, in Sorea, ed in Estaol, i lor fratelli dissero loro, Che dite voi?

9 Ed essi dissero, Or su, sagliamo contr'a quella gente: perciochè noi abbiamo veduto il paese, ed ecco, egli è grandemente buono: e voi ve ne state a bada? non siate pigri a mettervi in camino, per andare a prender possession di

quel paese.
10 Quando voi giugnerete là, (conclosiacosach' Iddio ve l'abbia dato nelle mani,) verrete ad un popoio che se ne sta sicuro, el paese è largo: è un luogo, nel quale non v'è mancamento di cosa. alcuna che sia in su la terra.

11 Allora selcent' uomini della nazion de' Daniti si partirono di là, cioè, di Sorea, e d'Estaol, in armi. 12 E salirono, e s'accamparono 243

in Chiriat-learim, in Giuda: perciò quel luogo è stato chiamato Mahane-Dan, fino a questo giorno: ed ecco, egli *è* dietro a Chirtat-

13 E di là passarono al monte d'Efraim, e giunsero alla casa di

Mica.

14 Allora i cinque uomini, ch'erano andati a spiare il paese di Lais, fecero motto a' lor fratelli, e dissero loro, Sapete voi che in queste case v'è un' Efod, e dell' imagini, ed una scultura, ed una statua di getto? Ora dunque, considerate ciò ch'avete a fare.

15 Ed essi si ridussero là, e vennero alla casa del giovane Levita, nella casa di Mica, e gli doman-

darono del suo bene stare.

16 Or i seicent'uomini de' figliuoli di Dan armati si fermarono all'en-

tra ta della porta. 17 Ma que cinque uomini, ch'erano andati per ispiar il paese, sa-lirono, ed entrarono la entro, e presero la scultura, e l'Efod, e l'imagini, e la statua di getto, mentre il sacerdote era arrestato all'entrata della porta, co' sei-cent'uomini armati.

18 Essi adunque, essendo entrati in casa di Mica, ed avendo presa la scultura, e l'Efod, e l'imagini, e la statua di getto, il sacerdote disse

loro, Che fate voi?

19 Ed essi gli dissero, Taci: mettiti la mano in su la bocca, e vieni con noi, e siici per padre, e per sacerdote: quale e meglio per te, esser sacerdote ad una casa d'un'uomo, overo esser sacerdote ad una tribù.

ed ad una nazione in Israel ? 20 E'l sacerdote se ne rallegrò nel suo cuore, e prese l'Efod, e l'imagini, e la scultura, e se n'andò fra

quella gente. 21 Poi i Daniti el rimisero al lor camino, avendo posto innanzi a loro i piccoli fanciulli, e'l bestiame,

e le robe.

22 Ed essendo già lungi della casa di Mica, gli uomini, ch'erano nelle case vicine alla casa di Mica, s'adunarono a grida, e seguitarono di presso i figliuoli di Dan.

23 E gridarono a' figliuoli di Dan. Ed essi, voltando faccia, dissero a Mica, Che cosa hai, che tu hai

adunata la tua gente i 24 Ed egli disse, Voi avete presi

i miei dij, ch'io avea fatti, e'l sacerdote, e ve ne siete andati via. Che mi resta egli più? E come dunque mi dite voi, Che hai?

25 Ma i figliuoli di Dan gli dissero, Non far che s'intenda la tua voce appresso di noi: che talora

### GIUDICI, XVIII. XIX.

alcuni uomini d'animo iracondo i non s'avventino sopra voi : e che tu, e que' di casa tua, perdiate la vita

26 I figliuoli di Dan adunque seguitarono il lor camino: e Mica, veggendo ch'erano più forti di lui, rivoltosi indietro, se ne ritornò a

casa sua.

27 Ed essi, preso quello che Mica avea fatto, e'l sacerdote ch'egli avea, giunsero a Lais, ad un popolo che se ne stava in quiete, ed in sicurtà : e percossero la gente a fil di spada, ed arsero la città col fuoco.

28 E non vi fu alcuno che la riscotesse: perciochè era lungi di Sidon, e gli abitanti non aveano da far nulla con niuno: e la città era nella valle che è nel passe di Bet-rehob. Poi riedificarono la

citta, ed abitarono in essa. 29 E le posero nome Dan, del nome di Dan, lor padre, il qual fu figliuolo d'Israel: in luogo che'l nome di quella città prima era Lais. 30 Ed i figliuoli di Dan si rizza-

rono la scultura: e Ionatan, figliuolo di Ghersom, figliuolo di Manasse, ed i suol figliuoli dopo lui, furono sacerdoti della tribù di Dan, infino al giorno che gli abi-tanti del paese furono menati in

cattivita. 31 Si rizzarono adunque quella scultura di Mica, ch'egli avea fatta: ed ella vi fu tutto i tempo che la Casa di Dio fu in Silo.

CAP. XIX.

R in quel tempo, non essendovi alcun re in Israel, avvenne ch'un' uomo Levita dimorando nel fondo del monte d'Efraim, si prese una donna concubina di Bet-lehem di Giuda.

2 E questa sua concubina fornicò in casa sua, e si partì da lui, e se n'andò a casa di suo padre, in Bet-lehem di Giuda, ove stette lo

spazio di quattro mesi.

3 Poi 'l suo marito si levò, e le andò dietro, per piegare il cuor suo con dolci parole, e per ricon-durla: ed avea seco il suo servitore, ed un paio d'asini. Ed ella lo menò in casa di suo padre: e'l padre della giovane, come l'ebbe veduto, gli si fece lietamente incontro.

4 E'l suo suocero, padre della giovane, lo ritenne: ed egli dimorò con lui tre giorni: e mangiarono, e bevvero, ed albergarono quivi.

5 Ed al quarto giorno, si levarono la mattina: e'l Levita si mise in ordine per andarsene : ma il padre della giovane disse al suo genero, Confortati 'l cuore con un boccon

di pane, e poi voi ve n'andrete. 6 Così si posero amendue a s dere, e mangiarono, e bevvero in-sieme : e'l padre della giovane disse a quell' uomo, Deh, piacciati star qui questa notte, e'l cuor tuo si rallegri.

7 Ma quell' uomo si levò per andarsene: ma pure il suo suocero gli fece forza, tal ch'egli se ne ritornò, e stette quivi quella notte.

8 Ed al quinto giorno, egli si levò la mattina per andarsene : e'l padre della giovane gli disse, Deh, confortati i cuore. E, postisi amendue a mangiare insieme, indugiarono fin che'l giorno fu calato. 9 Allora quell'uomo si levò, per

andarsene con la sua concubina, e col suo servitore. Ma il suo suocero, padre della giovane, gli disse, Ecco ora, il giorno vien mancando, e fassi sera: deh, state qui questa notte: ecco, il giorno cade: deh, sta' quì questa notte, e rallegrisi'l cuor tuo: e domattina voi vi leverete per andare a vostro ca-mino, e tu te n'andrai a casa tua. 10 Ma quell' uomo non volle star

quivi la notte : anzi si levò, e se n'andò: e giunse fin dirincontro a Iebus, che è Gerusalemme, co' suoi due asini carichi, e con la sua con-

cubina.

11 Come furono presso a lebus, il giorno era molto calato: laonde il servitore disse al suo padrone, Deh, vieni, riduciamoci in questa città de' Iebusei, ed alberghiamo in essa.

12 Ma il suo padrone gli disse, Noi non ci ridurremo in alcuna città di stranieri, che non sia de' figliuoli d'Israel: anzi passeremo fino a Ghibea.

13 Poi disse al suo servitore, Camina, ed arriviamo ad uno di que luoghi, ed alberghiamo in Ghibea, od in Rama.

14 Essi adunque passarono oltre, e caminarono: el sole tramontò loro presso a Ghibea, la quale è di

Benjamin.

15 Ed essi si rivolsero là, per andare ad albergare in Ghlbea. Ed essendo quel Levita entrato nella città, si termò in su la plazza: e non vi fu alcuno che gli accogliesse in casa per passar la notte.
16 Ma ecco un' uomo vecchio. che veniva in su la sera dal suo lavoro da' campi, il quale era della mentagna d'Efraim, e dimorava in Ghibea; gli abitanti del qual luogo erano Beniaminiti.

17 Ed esso, alzati gli occhi, vide

quel viandante nella piazza della ! città: e gli disse, Ove vai? ed onde vieni i

18 Ed egli gli disse, Noi passiamo da Bet-lehem di Gluda, per andare al fondo della montagna d'Efraim : io sono di là, ed era andato fino a Bet-lehem di Giuda : ed ora me ne vo alla Casa del Signore: e non

v'è alcuno che m'accolga in casa. 19 E pure abbiamo della paglia, e della pastura, per li nostri asini : ed anche del pane, e del vino, per me, e per la tua servente, e per lo famiglio che è co' tuoi servitori : noi

non abbiamo mancamento di nulla. 20 E quell'uomo vecchio gli disse, Datti pace: lascia pur la cura a me d'ogni tuo bisogno: sol non

istar la notte in su la piazza. 21 Ed egli lo menò in casa sua, e diè della pastura agli asini : ed essi si lavarono i piedi, e mangiarono,

e bevvero. 22 Mentre stavano allegramente, ecco, gli uomini di quella citta, nomini scellerati, furono attorno alla casa, picchiando all'uscio: e dissero a quell'uomo vecchio, padron della casa, Mena fuori quell' uomo ch'è venuto in casa tua, aciochè noi lo conosciamo.

23 Ma quell' uomo, padron della casa, usci fuori a loro, e disse loro, No, fratelli mlei: deb, non fate questo male : poichè questo uomo è venuto in casa mia, non fate

questa villanía.

24 Ecco la mia figliuola, ch'è vergine, e la concubina d'esso: deh, lasciate ch'io le vi meni fuori, ed usate con esse, e fate loro ciò che vi piacerà: ma non fate questa villanía a quest' uomo.

25 Ma quegli uomini non vollero ascoltario : laonde quell' uomo prese la sua concubina, e la menò loro nella strada: ed essi la conobbero. e la straziarono tutta quella notte infino alla mattina: poi, all'apparir dell' alba, la rimandarono.

26 E quella donna se ne venne, in sul far del dì, e cascò alla porta della casa di quell' nomo, nella quale il suo signore era : e stette quivi fin che fosse di chiaro.

27 E'l suo signore si levò la mat-tina, ed aprì l'uscio della casa, ed usciva fuori per andarsene a suo camino: ed ecco, quella donna, sua concubina, giaceva alla porta della casa, con le mani in su la soglis.

28 Ed egli le disse, Levati, ed andiamocene. Ma non vera chi ri-Allora egli la caricò sopra un' asino, e si levò, e se n'andò al suo luogo. 245

29 E, come fu giunto a casa sua tolse un coltello, e prese la sua concubina, e la tagliò, per le sue ossa, in dodici pezzi, e la mandò per tutte le contrade d' Israel.

30 E chiunque vide ciò disse, Tal cosa non è giammai stata fatta, nè veduta, dal di che i figliuoli d'Israel salirono fuor del paese d'Egitto, fino a questo giorno : prendete fatto a cuore, tenetene consiglio, e parlamento.

CAP. XX.

LLORA tutti i figliuoli d'I-A srael uscirono fuori, e la raunanza s'adunò, come se non fosse stata ch' un' uomo solo, da Dan. fino a Beerseba, e dal paese di Galaad, appresso al Signore, in Mispa. 2 Ed i Capi di tutto l popolo, di tutte le tribù d'Israel, comparvero nella raunanza del popol di Dio. in numero di quattrocentomila

uomini a piè, che potevano trar la spada. 3 Ed i figliuoli di Beniamin udirono che i figliuoli d'Israel erano saliti in Mispa. Ed i figliuoli d'I-srael dissero, Dicasi come questo

male è stato commesso.

4 E quell' uomo Levita, marito della donna ch'era stata ammazzata, rispose, e disse, Io giunsi in Ghibea, che è di Beniamin, con la mia concubina, per albergarvi la notte.

5 E gli abitanti di Ghibea si levarono, ed intorniarono la casa di notte contr'a me, avendo intenzione d'ammazzarmi: poi straziarono la mia concubina, tanto

ch' ella *ne* morì.

6 Ed io presi la mia concubina, e la tagliai a pezzi, e la mandai per tutte le contrade dell'eredita d' Israel: conciosiacosachè quella gente abbia commessa una scelleratezza, ed una villanía in Israel. 7 Eccovi tutti, figliuoli d'Israel: mettete quì 'l fatto in deliberazione, e tenetene consiglio.

8 E tutto'l popolo si levò, come se non fosse stato ch' un' uomo so-lo : dicendo, Noi non ce n' andremo ciascuno alla sua stanza, nè ci ritrarremo ciascuno in casa sua.

9 Ma ora, ecco quel che faremo a Ghibea: noi trarremo la sorte contrad essa.

10 E prenderemo di cent' uomini d'ogni tribù d'Israel dieci, e di mille cento, e di diecimila mille: per far provision di vittuaglia per lo popolo, aciochè vada, e faccia a Ghibea di Beniamin, secondo tutta la villama c'ha commessa in Iarael

11 Così tutti gii nomini d' Israel furono adunati contr'a quella città, congiunti, come se non fossero stati ch' un' uomo solo.

12 E le tribù d'Israel mandarono degli uomini per tutte le comunità di Beniamin, a dire, Che male è questo ch'è stato commesso fra

13 Ora dunque, dateci quegli uomini scellerati che sono in Ghibea, e noi gli faremo morire, e torremo Ma i figliuoli via il male d'Israel. di Beniamin non vollero attendere alla voce de' figliuoli d'Israel, lor fratelli.

14 Anzi i figliuoli di Beniamin, s'adunarono dall' altre città, in Ghibea, per uscire in battaglia contr'a figliuoli d'Israel.

15 Ed in quel di furono annoverati i figliuoli di Beniamin dell' altre città, in numero di ventiseimila uomini, che potevano trar la spada: senza gli abitanti di Ghibea, che furono annoverati, in numero di settecent' uomini scelti.

16 Di tutta questa gente, v'erano settecent' uomini scelti ch'erano mancini: tutti costoro tiravano pietre con la frombola ad un ca-

pello, senza fallire. 17 E que' d'Israel furono annoverati senza Beniamin, in numero di quattrocentomila uomini, che potevano trar la spada: tutti costoro

erano nomini di guerra. 18 Poi i figliuoli d'Israel si levarono, e salirono alla Casa di Dio, e domandarono Iddio: e dissero, Chi di noi salirà il primo in battaglia contra figliuoli di Beniamin i

Signore disse, Giuda sia il primo. 19 I figliuoli d'Israel adunque si levarono la mattina, e posero cam-

po sopra Ghibea.

20 E gl'Israeliti uscirono in battaglia contr'a que' di Beniamin: ed ordinarono la battaglia contra loro presso a Ghibea.

21 Allora i figliuoli di Beniamin uscirono di Ghibea, ed in quel di tagliarono a pezzi, e misero per terra ventidumila uomini degl'Israeliti.

22 Ma pure il popolo, cioè, que'

d'Israel, prese animo, ed ordino di nuovo la battaglia nel luogo dove l'avea ordinata il primo giorno. 23 Perciochè i figliuoli d'Israel

erano saliti, ed aveano pianto davanti al Signore infino alla sera, de aveano domandato il Signore: dicendo, Debbo io di nuovo venire a battaglia co'figliuoli di Beniamin, mio fratello ? E'l Signore avea risposto, Salite contr'a loro. 24 I figliuoli d'Israel adunque ven-

nero a battaglia contr'a' figlinoli di Beniamin, il secondo giorno. 25 E que' di Beniamin uscirono

loro incontro di Ghibea, il secondo giorno: e tagliarono a pezzi, e mi-sero per terra ancora diciottomila uomini, i quali tutti potevano trar

la spada.

26 Allora tutti i figliuoli d'Israel. e tutto'l popolo, salirono, e ven-nero alla Casa del Signore, e piansero, e stettero quivi davanti al Signore, e digiunarono quel di fino alla sera : ed offersero olocausti, e sacrificii da render grazie, davanti

al Signore. 27 Ed i figliuoli d'Israel domandarono il Signore : (or in que' dì l'Arca

del patto di Dio era quivi:

28 E Finees, figliuolo d'Eleanar, figliuolo d'Aaron, in que' dì si pre-sentava davanti al Signore,) dicendo, Uscirò io ancora di nuovo in battaglia contr'a' figliuoli di Beniamin, mio fratello; o me ne rimarro io? El Signore disse, Salite : perciochè domane io ve gli darò nelle mani.

29 Ed Israel pose degli agguati a

Ghibea d'ogni intorno.

30 Ed i figliuoli d'Israel nel terzo dorno salirono contr'a' figliuoli di Beniamin, ed ordinarono la battaglia presso a Ghibea, come l'altre

31 Ed i figliuoli di Beniamin uscirono incontr'al popolo, e furono tratti fuor della città : e cominciarono, come l'altre volte, ad ucci-dere alcuni del popolo, in su le strade, delle quali l'una sale in Betel, el'altra sale in Ghibea, nella campagna: che furono intorno a trent' uomini d'Israel.

32 Ed i figliuoli di Beniamin dissero. Essi sono sconfitti davanti a noi, come per addietro. Ma i figliuoli d'Israel dicevano, Fuggiamo, e tiriamgli fuor della città alle grandi strade

33 Tutti gl'Israeliti a' nque si levarono dal luogo loro, d ordinarono la battaglia in Baal-tamar: e gli agguati d'Israel uscirono del luogo loro, dalla costa di Ghibea. 34 E, nel maggior calore della battaglia, diccimila uomini, scelti

di tutto Israel, vennero a dirittura contr'a Ghibea: e que' della città non s'avvidero che quel male ve-

niva loro addosso.

35 E'l Signore sconfisse Bentamin davanti ad Israel: ed in quel gior-no i figliuoli d'Israel tagliarono a pezzi venticinquemila e cent' uomini di Beniamin, i quali tutti potevano trar la spada. 36 Ed i figliuoli di Beniamin vi.

dero ch'erano sconfitti. Gl'Israeliti adunque diedero luogo a que di Beniamin : perciochè si confidavano in su gli aggusti ch'aveano posti contr'a Ghibea.

37 E gli agguati corsero prestamente sopra Ghibea: ed essendo

tratti là, percossero la città, met-

tendola a fil di spada. 38 Or, fra la gente d'Israel e gli agguati, v'era un punto preso:

gran fuoco, con fumo.

39 Così, dopo che la gente d' Israel ebbe voltate le spalle nella battaglia, e che que'di Beniamin ebbero cominciato ad uccidere della gente d'Israel intorno a trent'uomini: (perciochè dicevano, Per certo essi son del tutto sconfitti davanti a noi, come nella precedente battaglia:)

40 Quando l'incendio cominciò a salir dalla città, in una colonna di fumo, que' di Beniamin si rivoltarono, ed ecco, l'incendio della

città saliva al cielo.

41 E gi'Israeliti voltarono faccia; ed i Beniaminiti furono spaventati: erchè vedevano che'l male era

loro sopraggiunto.
42 E voltarono le spalle davanti agl'Israeliti, traendo verso la via del diserto ; ma la battaglia gli perseguiva da presso: ed anche quelli ch'uscivano delle città gli ammazravano, avendogli rinchiusi nel mezzo di loro.

43 Gl' Israeliti adunque intorniarono i Beniaminiti, e gli perseguitarono, e gli calpestarono a loro agio, fin dirincontro a Ghibea, dal

sol levante.

44 E caddero morti de' Benjaminiti diciottomila uomini, tutti uomini di valore.

45 Or i Beniaminiti, voltate le palle, fuggirono verso'l diserto, alla rupe di Rimmon: ma gi I*graeliti* ne raspollarono per le grandi strade cinquemila uomini: poi, erseguitandogli da presso fino a Ghideom, ne percossero ancora

46 Così tutti quelli che in quel giorno caddero morti de' Beniaminiti, furono venticinquemila uomini, che potevano trar la spada,

tutti uomini di valore.

47 E seicent' uomini voltarono le spalle, e se ne fuggirono verso'l di-serto, alla rupe di Rimmon, ove

stettero quattro mesi. 48 Poi gi' Israeliti ritornarono a' figliuoli di Beniamin, e gli percosse-ro, e gli misero a fil di spada, così le persone ch' erano nella città, come le bestie, e tutto ciò che si 247 fiamma tutte le città che si ritro-

# ritrovò: miserò eziandio a fuoco e CAP. XXI.

R gl' Israeliti aveano giurato in Mispa: dicendo, Niuno di noi darà la sua figliuola per moglie ad alcun Benluminita.

2 Poi 'l popolo venne alla Casa di Dio, e stette quivi fino alla sera davanti a Dio : ed alzò la voce, e

pianse d'un gran pianto: 3 E disse, Perchè, Signore Iddio d'Israel, è questo avvenuto in Israel, ch'oggi una tribù d'Israel sia venuta meno?

4 E'l giorno seguente, il popolo si levò la mattina, ed edificò quivi un' altare, ed offerse olocausti, e

sacrificij da render grazie.

5 Poi i figliuoli d'Israel dissero, Chi, d'infră tutte le tribù d'Israel, non è salito alla raunanza appresso al Signore? conciofossecosach' un giuramento grande fosse stato fatto contr'a chi non salirebbe in Mispa appresso al Signore : dicendo, Egli del tutto sarà fatto morire.

6 I figliuoli d'Israel adunque, pentendosi di quello ch'aveano fatto a' Beniaminiti, lor fratelli, dissero, Oggi estata ricisa una tribu d'Israel. 7 Che faremo noi inverso quelli che son rimasi, per delle donne?

pol che noi abbiamo giurato per lo Signore, che nol non daremo loro

delle nostre figliuole per mogli. 8 Poi dissero, Chi è quell' unica comunità, d'infra le tribù d'Israel, che non è salita in Mispa appresso al Signore? Ed ecco, niuno di Iabes di Galaad era venuto nel campo alla raunanza.

9 E, fattasi la rassegna del popolo

ecco, quivi non v'era alcuno degli abitanti di Iabes di Galaad:

10 Perciò la raunanza vi mandò dodicimila uomini, de' più valenti, e diede loro ordine: dicendo, Andate, e percuotete gli abitanti di Iabes di Galaad a fil di spada, con le donne, e co' piccioli funciulli.

11 Or ecco ciò che voi farete: Distruggete al modo dello'nterdetto ogni maschio, ed ogni donna c'ha conosciuto carnalmente uomo.

12 Ed essi trovarono quattrocento fanciulle vergini d'infra gli abi-tanti di Iabes di Galaad, le quali non aveano conosciuto carnalmente uomo: ed essi le menarono al campo, in Silo, ch'è nel paese di Canaan.

13 Allora tutta la raunanza mandò a parlare a' figliuoli di Benia-min, ch' *crano* nella rupe di Rimmon, e bandirono loro la pace.

#### GIUDICI, XXI.

14 Ed allora i figliuoli di Beniamin ritornarono, ed i figliuoli d'Israel diedero loro le donne ch'aveano lasciate in vita d'infra le donne di labes di Galaad: ma non ve ne fu a bastanza per loro.

15 E'i popolo si pentì di quello ch'a-vea fatto a Beniamin : perciochè il Signore avea fatta una rottura nelle tribù d' Israel.

16 Laonde gli Anziani della raunanza dissero, Che faremo noi a quelli che restano, per delle donne: poi che le donne sono state distrutte d'infra i Beniaminiti ?

17 Poi dissero, Quelli che sono scampati possederanno ciò ch'era di Beniamin, e non sarà spenta

una tribù d' Israel.

18 Or noi non possiam dar loro mogli delle nostre figliuole: conciosiacosachè i figliuoli d'Israel ab-biano giurato : dicendo, Maladetto

sia chi darà moglie a' Beniaminiti.
19 Perciò dissero, Ecco, la solennità annuale del Signore si celebra in Silo, nel luogo che è dal Settentrione della Casa di Dio, e dal sol levante della grande strada, che sale dalla Casa di Dio in Sichem, e dal Mezzodì di Lebona.

20 E diedero ordine a' figliuoli di

Beniamin : dicendo, Andate, e ponetevi in agguato nelle vigne: 21 E riguardate: ed ecco, quando le fanciulle di Silo usciranno per

far balli, allora uscite delle vigne. e rapitevene clascuno una per sua moglie, ed andatevene al paese di

Beniamin.

22 E, quando i lor padri, overo i lor fratelli, verrano a noi per liti-garne, noi diremo loro, Datele a noi di grazia: perciochè in quella guerra non abbiamo presa per ciascun di loro la sua donna : conciosiaco achè voi non le abbiate loro

date, onde ora siate colpevoli.
23 I figliuoli di Beniamin adunque fecero così, e tolsero delle mogli secondo'l numero loro, d'infra quelle che ballavano, le quali essi rapirono: poi se n'andarono, e ritornarono alla loro eredità : e riedificarono le città, ed abitarono in

24 Ed in quel medesimo tempo i figliuoli d'Israel se n'andarono di la ciascuno alla sua tribù, ed alla sua nazione, e si ridussero di la

ciascuno alla sua eredità.

25 In quel tempo non v'era alcun re in Israel: ciascuno faceva ciò che gli piaceva.

# IL LIBRO DI RUT.

CAP. I.

OR al tempo che i Giudici giudicavano, fu una fame nel paese. Ed un' uomo di Bet-lehem di Giuda andò a dimorare nelle contrade di Moab, con la sua moglie, e con due suoi figliuoli.

2 E'l nome di quell' uomo era Elimelec, e'l nome della sua moglie Naomi, ed i nomi de suoi due figliuoli Malon, e Chilion: ed erano Efratei, da Bet-lehem di Giuda. Vennero adunque nelle contrade

di Moab, e stettero quivi. 3 Or Elimelec, marito di Naomi, morì, ed essa rimase co' suoi due

figliuoli.

Ed essi si presero delle mogli Moabite: il nome dell'una era Orpa, e'l nome dell'altra Rut : e dimorarono quivi intorno a dieci anni. 5 Poi amendue, Malon, e Chilion,

morirono anch'essi : e quella donna rimase priva de suoi due fi-gliuoli, e del suo marito.

6 Allora ella si levò, con le sue nuore, e se ne ritornò dalle contrade di Moab : percioche udi, nelle contrade di Moab, che'l Signore 248

avea visitato il suo popolo, dandogli del pane.

7 Ella adunque si partì dal luogo ove era stata, con le sue due nuore: ed erano in camino, per ritornar-

sene al paese di Giuda.

8 E Naomi disse alle sue due nuore, Andate, ritornatevene ciascuna alla casa di sua madre: il Signore usi inverso voi benignità, come voi l'avete usata inverso quelli che son morti, ed inverso me.

9 Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovar riposo nella casa del suo marito. E le baciò. Ed esse,

alzata la voce, piansero.

10 E le dissero, Anzi noi ritorneremo teco al tuo popolo.

Figliuole 11 Ma Naomi disse, mie, ritornatevene: perchè verreste voi meco? ho io ancora de' figliuoli in corpo, che vi possano esser mariti ?

12 Ritornate, figliuole mie, andate: perciochè io son troppo vecchia, per rimaritarmi : e, benchè io dicessi d'averne speranza, ed anche questa notte fossi maritata, ed anche partorissi figliuoli:

13 Aspettereste voi per ciò fin che fossero diventati grandi? stareste voi per ciò a bada senza maritarvi? no, figliuole mie: benchè ciò mi sia cosa molto più amara ch'a voi: perciochè la mano del Signore è stata stesa contr'a me.

14 Allora esse alzarono la voce, e piansero di nuovo. Ed Orpa baciò la sua suocera: ma Rut restò

appresso di lei. 15 E Naomi le disse, Ecco, la tua cognata se n'è ritornata al suo popolo, ed a' suol dij: ritornatene dietro alla tua cognata.

16 Ma Rut rispose. Non pregarmi ch'io ti lasci, e me ne ritorni indietro da te: perciochè dove tu andrai andrò anch' lo, e dove tu albergherai albergherò anch' io: il tuo popolo è il mio popolo, e'i tuo Dio & il mio Dio

17 Dove tu morrai morrò anch' io, e quivi sarò seppellita. Così mi faccia il Signore, e così m'aggiunga, se altro che la morte fa la se-

arazione fra me e te.

Naomi adunque, veggendo ch'ella era ferma d'andar seco, restò di parlarnele.

19 Così caminarono amendue, fin che giunsero in Bet-lehem. quando vi furono giunte, tutta la città si commosse per cagion loro: e *le donne* dicevano, E<sup>r</sup> questa

Naomi? 20 Ma ella disse loro, Non mi chiamate Naomi, anzi chiamatemi Mara: perciochè l'Onnipotente m ha fatto avere di grandi amari-

tudini.

21 Io me n'andai piena, e'l Signore m'ha fatta ritornar vota. Perchè mi chiamereste Naomi, poi che'l Signore ha testimoniato contr'a me, e l'Onnipotente m' ha af-

22 Naomi adunque se ne ritornò. con Rut Moabita, sua nuora, rivenendo dalle contrade di Moab. Ed esse arrivarono in Bet-lehem in sul principio della ricolta degli orzi.

CAP. II.

NR Naomi avea quivi un parente del suo marito Elimelec. uomo possente in facultà, della nazione d'Elimelec: il cui nome

era Booz.

2 E Rut Moabita disse a Naomi Deh, lascia ch'io vada a' campl, ed io spigolero dietro a colui, appo'l quale avrò trovata grazia. Ed ella le disse, Va', figliuola mia.

3 Rut adunque andò, ed entrò in un campo, e spigolò dietro a' mietitori : e per caso s'abbatte nella possessione d'un campo di Booz, il 249

quale ora della nazione d'Elimelec. 4 Or ecco, Booz venne di Bet-lehem, e disse a' mietitori, Il Signore sia con voi. Ed essi gli dissero, Il Signore ti benedica

5 Poi Booz disse al suo servitore ordinato sopra i mietitori, Di cui è

questa giovane?
6 E'l servitore ordinato sopra i mietitori rispose, e disse, Costei è una giovane Moabita, la quale è tornata con Naomi dalle contrade di Moab:

7 Ed ella ci ha detto, Deh, lasciate ch'io spigoli, e raccolga delle spighe fra le mannelle, dietro a' mietitori. E, dopo ch'ella è entrata nel campo, è stata in piè dalla mattina infino ad ora : pur ora è stata

un poco in casa. 8 Allora Booz disse a Rut, Intendi, figliuola mia: non andare a spigolare in altro campo, nè anche partirti di qui: anzi stattene qui

presso alle mie fanciulle.

9 Abbi gli occhi al campo che si mietera, e va' dietro ad esse: non ho io comandato a servitori che non ti tocchino ? e, se avrai sete, vattene a' vasi, e bei di ciò che i servitori avranno attinto.

10 Allora Rut si gittò in su la sua faccia, e s'inchinò a terra, e disse a Booz, Perchè ho io trovato grazia appo te, che tu mi riconosca, es-

endo lo forestiera?

11 E Booz rispose, e le disse, Tutto ciò che tu hai fatto inverso la tua suocera, dopo la morte del tuo marito, m'è stato molto ben rapportato: come tu hai lasciato tuo padre, e tua madre, e'l tuo natio paese, e sei venuta ad un popolo, il qual per addietro tu non avevi conosciuto.

12 Il Signore ti faccia la retribuzione delle tue opere, e sieti 'l premio renduto appieno dal Signore Iddio d'Israel, sotto alle cui ale tu

ti sei venuta a ricoverare.

13 Ed ella disse, Signor mio, trovi io pur grazia appo te: percio-chè tu m' hai consolata, ed hai usate benigne parole inverso la tua servente: benchè io non sia pari ad una delle tue serventi.

14 Poi, nell' ora del mangiare. Booz le disse, Accostati qua, e mangia del pane, ed intigni 'l tuo boccone nell' aceto. Ella dunque si pose a sedere allato a'mietitori: e Booz le diè del grano arrostito, ed ella mangiò, e fu saziata, e ne serbò di resto.

15 Poi si levò per ispigolare. Booz diede ordine a' suoi servitori : dicendo, Lasciate ch'ella spigoli eziandio fra le mannelle, e non le

16 Lasciatele pure eziandio alquanto de' covoni: e permettete che lo colga, e non la sgridate.
17 Ella adunque spigolò nel campo
fino alla sera, e batte ciò ch'aves

ricolto, e v'ebbe intorno ad un' Efa

18 Ed ella sel caricò addosso, e venne nella città. E la sua suocera vide ciò ch'ella avea ricolto. Rut, oltr'a ciò, trasse fuori ciò ch' avea serbato di resto, dopo che fu sazia,

e gliel diede.

19 E la sua suocera le disse, Dove hai oggi spigolato? e dove hai lavorato? benedetto sia colui che t'ha riconosciuta. Ed ella dichiarò alla sua suocera appo cui ella avea lavorato: e disse, Il nome di colui, appo'l quale oggi ho lavorato, è

20 E Naomi disse alla sua nuora, Benedetto sia egli appresso al Signore: conclosiacosach' egli non abbia dismessa inverso i viventi la sua benignità, ch'egli avea usata inverso i morti. Poi Naomi le disse, Costui è nostro prossimo paren-te: ed è di quelli c'hanno per con-sanguinità la ragion del riscatto delle nostre eredita.

21 Rut Moabita oltr'a ciò le disse. Egli m'ha eziandio detto, Stattene resso a' miei servitori, fin ch'abbiano finita tutta la mia mietitura.

22 E Naomi disse a Rut, sua nuora, Egli è bene, figliuola mia, che tu vada con le fanciulle d'esso, e ch'altri non ti scontri in altro

campo.

23 Élla dunque se ne stette presso alle fanciulle di Booz, per sspigolare, fin che la ricolta degli orzi, e de frumenti, fu finita. Poi dimorò con la sua suocera.

#### CAP. III.

NAOMI, sua suocera, le disse, Figliuola mia, non ti procaccerei io riposo, aclochè ti sia bene? 2 Ora dunque, Booz, con le cui fanciulle tu sei stata, non è egli nostro parente ? ecco, egli svento-lerà questa notte gli orzi nell'aia.

3 Lavati adunque, ed ugniti, e mettiti indosso le tue veste, e scendi all' aia : non far che tu sii scorta da quell' uomo, fin ch' egii abbia finito di mangiare, e di bere.

4 E, quando egli si sara posto a giacere, sappi 'l luogo ove egli giacera, ed entravi, e scoprilo da' pledi, e ponti quivi a giacere: ed egli ti dichiarera ciò che tu avrai da fare.

5 E Rut le disse, lo farò tutto quello che tu mi dici.

6 Ella adunque scese all'aia. e fece secondo tutto ciò che la sua suocera le avea ordinato.

E Booz mangiò, e bevve, ed ebbe il cuore allegro: e poi se ne venne a giacere da un capo della bica. E Rut venne pianamente, e lo scoperse da' piedi, e vi si pose a

giacere. 8 Ed in su la mezza notte quell'uomo si spaventò, e si riscosse tutto: ed ecco, una donna gli era

coricata a' piedi. 9 Ed egli le disse, Chi sei ? Ed ella disse, lo sono Rut, tua servente: stendi'l lembo della tua vesta sopra la tua servente : perciochè tu sei quel che per consanguinità hai la ragion del riscatto sopra me.

10 Ed egli le disse, Benedetta sij tu appo'l Signore, figliuola mia: questa tua ultima benignità, la quale tu hai usata, è migliore della primiera, non essendo andata dietro a' giovani, poveri, o ricchi.

ll Ora dunque, figliuola mia, non temere: io ti farò tutto ciò che tu mi dici: perciochè tutta la porta del mio popolo sa che tu sei donna

di valore.

12 Ma pure, benchè sia vero ch'io abbia la ragion della consanguinità, nondimeno ve n'è ancora un' altro che l' ha, il quale è più prossimo di

me.

13 Stattene qui questa notte, domattina, se colui vorrà usar la sua ragione di consanguinità inverso te, bene, faccialo: ma, non gli placera usarla, io userò la mia ragione di consanguinità inverso te: st, come il Signore è vivente: giaci fino alla mattina.

14 Ella adunque giacque a' piedi d'esso fino alla mattina: poi si levò innanzi ch' uom si potesse riconoscere l'un l'altro. E Booz disse, Non sappiasi che donna al-cuna sia entrata nell'aia.

15 Poi disse a Rut, Porgi 'l panno lino che tu hai addosso, e tienlo. Ed ella lo tenne, ed egli misurò sei misure d'orzo, e gliele pose addosso : e poi se ne venne nella città.

16 E Rut venne alla sua suocera. Ed ella le disse, Chi sei, figliuola mia? E Rut le dichiaro tutto ciò che quell' uomo le avea fatto.

17 Le disse ancora, Egli m'ha date queste sei misure d'orso: perciochè egli m'ha detto, Non tornar vota alla tua suocera.

18 E Naomi le disse, Rimantene. figliuola mia, fin che tu sappi come la cosa riuscirà : perclochè quell' nomo non resterà ch' egli non abbia oggi compiuto questo affare.

CAP. IV. Booz adunque sall alla porta, e vi si pose a sedere. Ed ecco, colui ch'avea la ragione della consanguinità, del quale Booz avea parlato, passò. E Booz gli disse, O tu, tale, vieni quà, e ponti quì a sedere. Ed egli andò, e si pose a sedere.

2 E Booz prese dieci uomini degli Ansiani della città, e disse loro, Sedete quì; ed essi si misero a

Bedere.

3 Poi Booz disse a colui ch'avea la gion della consanguinità, Nao-, ch'è ritornata dalle contrade di Moab, ha venduta la possession del campo, ch'era d'Elimelec, no-

stro fratello: 4 Laonde io ho detto di fartene motto, e di dirti che tu l'acquisti in presenza di costoro che seggono qui, ed in presenza degli Anziani del mio popolo: se tu la vuol riscuotere per ragion di consanguinità, fallo: ma, se tu non la vuoi riscuotere, dichiaramelo, sciochè io il **sappia:** perciochè non v'é alcun altro per riscuoterla, se non tu. Allora colui disse, ed io, dopo te. Io la riscuoterò.

5 E Booz gli disse, Nel giorno che tu acquisterai 'l campo dalla mano di Naomi, tu l'acquisterai ancora da Rut Moabita, moglie del morto, per suscitare il nome del morto

sopra la sua eredità.

6 Ma colui ch'avea la ragion della consanguinità disse, Io non posso usare la ragion della consanguinità per me: che talora io non dissipi la mia eredità: usa tu la mia ragione della consanguinità, per riscuoterla: percioche lo non posso farlo.

7 (Or ab antico v'era questa usan-za, che, in caso di riscatto per ragione di consanguinità, e di trasportamento di ragione, per fermar tutto l'affare, l'uomo si traeva la scarpa, e la dava al suo prossimo:

e ciò serviva di testimonianza in

Israel.) 8 Cost, dopo che colui ch'avea la ragion della consanguinità ebbe detto a Booz, Acquistati tu quel campo; egli si trasse la scarpa.

9 E Booz disse agli Anziani, ed a tutto popolo, Vol siete oggi testi-

moni ch lo ho acquistato dalla generò David.

mano di Naomi tutto ciò ch'era d'Elimelec, e tutto ciò ch'era di Chilion, e di Malon.

10 E che ancora mi ho acquistata per moglie Rut Moabita, moglie di Malon, per suscitare il nome del morto sopra la sua eredità: aciochè il nome del morto non sia spento d'infra i suoi fratelli, e

dalla porta del suo luogo. Voi ne

siete oggi testimoni.
11 E tutto'l popolo ch'era nella porta, e gli Anziani, dissero, Sì, noi ne siamo testimoni. Il Signore faccia che la moglie, ch'entra in casa tua, sia come Rachel, e come Lea, le quali edificarono amendue la casa d'Israel: fatti pur possente in Efrata, e fa' che'l tuo nome sia celebrato in Bet-lehem:

12 E della progenie, che'l Signore ti dara di cotesta giovane, sia la casa tua come la casa di Fares, il quale Tamar partorì a

Giuda.

13 Booz adunque prese Rut, ed ella gli fu moglie: ed egli entrò da lei, e'l Signore le fece grazia d'ingravidare: e partori un figliuolo.

14 E le donne dissero a Naomi, Benedetto sia il Signore, il quale non ha permesso ch'oggi ti sia mancato uno ch'avesse la ragione della consanguinità: il cui nome

sia celebrato in Israel.

15 E siati esso per ristorarti l'anima, e per sostentar la tua vecchiezza: conciosiacosachè la tua nuora, la qual t'ama, e ti val meglio che sette figliuoli, abbia par-

torito questo fanciullo. 16 E Naomi prese il fanciullo, e sel recò al seno, e gli fu in luogo

di balia.

17 E le vicine gli posero nome, quando fu detto, Un figliuolo è nato a Naomi: e lo chiamarono Obed. Esso fu padre d' Isai, padre di David.

18 Or queste sono le generazioni di Fares: Fares genero Hesron:

19 Ed Hesron generò Ram: e Ram generò Amminadab: 20 Ed Amminadab generò Na-

asson: e Naasson generò Salma: 21 E Salmon generò Booz: e Booz

generò Obed : 22 Ed Obed generò Isai: ed Isai

## IL PRIMO LIBRO DI SAMUEL.

CAP. I.

OR v'era un' uomo di Ramata-im-Sofim, del monte d'Efraim, il cui nome era Elcana, figliuolo di Ieroham, figliuolo d'Elihu, fi-gliuolo di Tohu, figliuolo di Suf, Efrateo:

2 Ed esso avea due mogli : il nome dell' una era Anna, e'l nome dell'altra Peninna: e Peninna avea

figliuoli, ma Anna non n'avez. 3 Or quell'uomo saliva dalla sua città d'anno in anno, per adorare, e per sacrificare al Signore degli eserciti, in Silo: ove erano i due figliuoli d'Eli, Hofni, e Finces, 82cerdoti del Signore.

4 Ed avvenne un giorno ch' Elcana, avendo sacrificato, diede delle porzioni a Peninna, sua moglie, ed

a tutti i figliuoli, e figliuole d'essa; 5 Ma ad Anna ne diede una doppia: perciochè egli amava Anna, benchè il Signore le avesse serrata la matrice.

6 E la sua avversaria non restava di provocarla a cruccio, per farla turbare: perciochè il Signore le

avea serrata la matrice. 7 Elcana adunque facendo così ogni anno, una volta, da che Anna fu salita alla Casa del Signoré, quell'altra la provocò a sdegno a questo modo: onde ella piagneva, e non mangiava.

8 Ed Elcana, suo marito, le disse, Anna, perchè piagni, e perchè non mangi, e perchè stai di mal'animo? non ti vaglio io meglio che

dieci figliuoli?

9 Ed Anna, dopo che si fu mandato, e bevuto in Silo, si levò : (or il Sacerdote Eli sedeva sopra la seggia, presso ad uno degli stipiti del*la porta* del Tempio del Signore:)

10 Ed, essendo in amaritudine d'animo, pregò il Signore, e pia-gnes dirottamente.

11 Poi votò un voto: dicendo, O Signore degli eserciti, se pur tu riguardi all' afflizione della tua servente, e ti ricordi di me, e non dimentichi la tua servente, e doni alla tua servente progenie di fi-gliuol maschio, io lo donerò al Signore, per tutto'i tempo della sua vita; e rasolo non gli salira giam-mai in sul capo.

12 Or, mentre ella multiplicava in orazioni davanti al Signore, Eli pose mente alla bocca d'essa.

13 Ed Anna parlava entro a sè

stessa, e le si movevano sol le labbra, e non s'udiva la sua voce: onde Eli reputò che fosse ebbra:

14 E le disse, Infino a quando farai l'ebbra? cacciati 'l tuo vino

d'addosso.

15 Ma Anna rispose, e disse, No. signor mio: io sono una donna tribolata nello spirito, e non ho be-vuto nè vino, nè cervogia : anzi spando l'anima mia davanti al Si-

16 Non agguagliar la tua serven-te alle ree femmine: perciochè, per la gravezza del mio lamento, e del mio rammarico, io ho parlato

infino ad ora.

17 Ed Eli rispose, a disse, Vattene in pace: l'Iddio d'Israel ti conce-da la richiesta che tu gli hai fatta. 18 Ed ella gii disse, Trovi la tua servente grazia appo te. Poi quella donna se n'andò a suo camino, e mangiò: e la sua faccia non fu

più quale era prima. 19 Poi Elcana, ed i suoi, si levarono la mattina, ed adorarono davanti al Signore; e se ne ritornarono, e vennero in casa loro, in Rama. Ed Elcana conobbe Anna, sua moglie, e'l Signore si ricordò di lei.

20 Ed al termine del tempo, dopo ch'Anna ebbe conceputo, ella partori un figliuolo, e gli pose nome Samuel: percioche, disse

ella, io l'ho chiesto al Signore.
21 E quell'uomo Elcana sall. con tutta la sua famiglia, per sacrificare al Signore il sacrificio an-

nuale, e'l suo voto.

22 Ma Anna non vi salì: perciochè disse al suo marito, Io non vi salirò, fin che'l fanciullo non sia spoppato; allora io lo condurrò, aciochè sia presentato davan-ti al Signore, e che dimori quivi in

perpetuo. 23 Ed Elcana, suo marito, le disse, Fa' quello che ti par meglio : rimantene fin che tu l'abbi spoppato: adempia pure il Signore la sua parola. Così quella donna se ne rimase, ed aliattò il suo figliuolo,

fin che l'ebbe spoppato. 24 E, quando l'ebbe spoppato, el-la lo menò seco, con tre giovenchi, ed un' Efa di farina, ed un barile di vino: e lo menò nella Casa del Signore, in Silo: e'l fanciullo era ancora molto picciolo.

25 Ed Elcana, ed Anna, scanna-

fanciullo ad Eli.

26 Ed Anna gli disse, Ahi, signor mio: come l'anima tua vive, signor mio, io son quella donna che stava qui appresso di te, per fare orazione al Signore.

27 Io pregal per aver questo fan-ciulio: e'l Signore m' ha concedu-

ta la richiesta ch'io gli feci. 28 Onde io altresì l'ho prestato al Signore : egli sarà prestato al Si-gnore tutti i giorni ch'egli sarà in Ed essi adorarono quivi 'l Signore.

CAP. II.

A LLORA Anna orò, e disse, Il A cuor mio giubila nel Signore : il mio corno è innalzato per lo Signore: la mia bocca è allargata contr' a' miei nemici : percioche, o Signore, io mi son rallegrata nella tua salute.

2 E' non v'è alcun Santo, come il Signore: perciochè non v'è alcun'altro, fuor che te: e non v'è alcuna Rocca tale, come è il no-

stro Dio.

3 Non multiplicate in parole al-tiere: non escavi della bocca un parlar aspro: perciochè il Signore e l'Iddio d'ogni scienza; ed a lui 'appartiene il pesar l'imprese.

4 L'arco de' possenti è stato rotto, e quelli che vacillavano sono stati

cinti di forza.

5 Quelli ch'erano satolli si son messi a servire a prezzo per del pane: e quelli ch'erano affamati nol sono più : la sterile exiandio ha partoriti sette figliuoli : e quella ch'avea molti figliuoli è divenuta facca.

6 ll Signore fa morire, e fa vivere : egli fa scendere al sepolcro.

e ne trae fuori.

Il Signore fa impoverire, ed arricchisce : egli abbassa, ed altresì

innaliza.

8 Egli rileva il misero dalla polvere, ed innalza il bisognoso dallo sterco, per farlo sedere co' nobili: e fa loro eredare un seggio di gioria : imperochè le colonne della terra sono del Signore, ed egli ha poste il mondo sopra ess

9 Egli guardera i piedi de suoi santi: e gli empi periranno nelle tenebre : perciochè l'uomo non

vincerà con le sue forze

10 Quelli che contendono col Signore saranno, tritati : egli nerà dal cielo sopra loro: gnore giudichera le estremità della terra, e donerà forza al suo Re, ed innalzerà il corno del suo Unto.

11 Poi Elcana se n'andò a casa sus in Rama: e'i fanciullo serviva al

rono un giovenco, e menarono il | Signore, davanti al Sacerdote Eli. 12 Or i figliuoli d' Eli erano uomini scellerati: essi non conosce-

vano il Signore. 13 E l'usanza di que' sacerdoti inverso'l popolo era tale: Quando qualunque persona faceva qual-che sacrificio, il servitore del sacerdote veniva, mentre si cuoceva la carne, avendo una forcella a

tre denti in mano;

l4 E. fittala nella caldaia, o nel paiuolo, o nella pentola, o nella pignatta, tutto ciò che la forcella traeva fuori, il sacerdote lo prendeva per sè. Così facevano a tutti

gl'Israeliti che venivano là in Silo. 15 Ed anche, avanti che si fosse arso il grasso, il servitore del sacerdote veniva, e diceva a colui che faceva il sacrificio, Dammi della carne, per arrostirla per lo sacerdote: perciochè egli non prenderà da te carne cotta, ma cruda.

16 E se pur quell' uomo gli di-ceva, Ardasi ora di presente il grasso, poi prendine a tua voglia: egli gli diceva, Anzi pure ora tu ne darai: altrimenti, io ne pren-

derò a forza.

17 E'l peccato di que' giovani era molto grande nel cospetto del Signore: perciochè gli uomini sprezzavano l'offerte del Signore.

18 Or Samuel, essendo picciol fanciullo, serviva davanti al Signore, cinto d'un' Efod di lino.

19 E sua madre gli fece una toni-cella, e gliela portò: e'l simigliante faceva ogni anno, quando ella sa-liva, col suo marito, per sacri-ficare il sacrificio annuale. 20 Or Eli benedisse Elcana, e la

sua moglie: e disse, Il Signore ti dia progenie di questa donna, in luogo del presto ch'ella ha fatto al Signore. Ed essi se n'andarono al

luogo loro.

21 Ed in vero il Signore visitò Anna; ed ella concepette, e partorì tre figliuoli, e due figliuole. E'l fanciullo Samuel crebbe presso

al Signore.

22 Or Eli, essendo già molto vecchio, udi tutto ciò che i suoi figliuoli facevano a tutto Israel: e come giacevano con le donne, che a certi tempi venivano a servire all' entrata del Tabernacolo della convenenza

23 Ed egli disse loro, Perchè fate voi cotali cose? perciochè io in-tendo i vostri malvagi fatti: queste

cose mi sono riferite da tutto'l popolo.
24 Non fate cost, figliuoli miei: perciochè la fama, che mi perviene agli orecchi di voi, non è

sione il popolo del Signore. 25 Se un'uomo pecca contr'ad un'altro uomo, Iddio lo giudica: e se un'uomo pecca contr'al Si-gnore, chi preghera per lui? Ma essi non attesero alla voce del padre loro: perciochè il Signore voleva fargli morire.

26 In tanto il fanciullo Samuel andava crescendo, e diventando

grazioso al Signore, ed agli uomini. 27 Or un'uomo di Dio venne ad Eli, e gli disse, Così ha detto il Si-gnore, Non mi manifestai io pure alla casa di tuo padre, mentre erano in Egitto, mandandogli alla caea di Faraone?

28 Io m'elessi eriandio tuo padre. d'infra tutte le tribù d'Israel, per Sacerdote, per offerir sacrifici so-pra'l mio Altare, e per arder pro-fumi, e per portar l'Efod davanti a me; e deldi alla casa di tuo padre tutte l'offerte da ardere de' figliuoli

d'Israel.

29 Perchè avete voi dato del calcio a' miei sacrificij, ed alle mie offerte, ch'io ho comandato che s'offeriscano nel mio Tabernacolo? e perché hai tu portato maggiore onore a' tuoi figliuoli ch'a me, per ingrassarvi del meglio dell'offerte

d'Israel, mio popolo? 30 Perciò, il Signore Iddio d'Israel dice così, lo del tutto avea detto che la tua casa, e la casa di tuo padre, andrebbero e verrebbero davanti a me in perpetuo: ma ora il Signore dice, Ciò sia lungi da me: perciochè io onorerò quelli che m'onorano, e quelli che mi prezzano saranno avviliti.

31 Ecco, i giorni vengono, ch'io riciderò il braccio a te, ed alla casa di tuo padre, e farò che non vi sarà alcuno in casa tua che diventi

vecchio.

32 E tu vedrai l'afflizione del Tabernacolo, in luogo di tutto'l bene ch' *Iddio* avea fatto ad Israel: e non vi sarà giammai alcuno in casa tua che diventi vecchio.

33 E colui de' tuoi, il quale io non avrò sterminato d'appresso al mio Altare, sarà per consumarti gli occhi, ed accorarti l'anima: chiunque sarà nato e cresciuto in casa tua morra in fior d'eta.

34 E questo, ch'avverrà a' tuoi due figliuoli, Hofni, e Finees, che morranno amendue in uno stesso

giorno, ti sara per segno. 35 Ed io mi susciterò un Sacerdote leale: esso operera secondo'l mio cuore, e secondo l'anima mia: ed io gli edificherò una casa stabile, ed egli andra e verra davanti

buona: voi inducete a trasgres- al mio Unto del continuo.
sione il popolo del Signore. 36 E chiunque rimarra di casa tua andrà ad inchinarsi a lui per un danaio d'argento, e per una fetta di pane : e dira, Deh, mettimi a fare alcuno de servigi del sacerdozio, perché io abbia da mangiare

un boccon di pane.

CAP. III. R il giovane fanciullo Samuel serviva al Signore, nella presenza d'Eli. Ed in quel tempo la parola di Dio era rara, e non appariva alcuna visione.

2 Ed avvenne in quel giorno, ch'Eli, la cui vista cominciava a scemare, *tal ch*'egli non poteva *più* vedere, giacendo nel suo luogo :

3 Samuel giacendo anch'esso nel Tempio del Signore, ove era l'Arca di Dio, avanti che fossero spente le lampane di Dio:

4 Il Signore chiamò Samuel.

egli rispose, Eccomi.

5 E corse ad Eli, e gli disse, Eccomi: perciochè tu m'hai chiamato. Ma Eli gli disse, Io non t'ho chiamato: ritornatene a giacere. Ed egli se n'andò a giacere. 6 E'l Signore chiamò di nuovo Samuel. E Samuel si levò, ed andò ad Eli, e gli disse, Eccomi : perciochè tu m'hai chiamato. Ma Eli gli disse, lo non t'ho chiamato,

figliuol mio: ritornatene a giacure. 7 Or Samuel non conosceva ancora il Signore, e la parola del Signore non gli era ancora stata

rivelata.

8 E'l Signore chiamò di nuovo Samuel per la terza volta. si levò, ed andò ad Eli, e gli disse, Eccomi: perciochè tu m'hai chia-mato. Allora Eli s'avvide che'l

Signore chiamava il fanciullo. 9 Ed Eli disse a Samuel, Vattene a giacere: e, se egli ti chiama, di', Parla, Signore: perciochè il tuo servitore ascolta. Samuel adunque

se n'andò a giacere nel suo luogo. 10 E'l Signore venne, e si presentò a lui, e lo chiamò, come l'altre volte, Samuel, Samuel. E Samuel disse, Parla: perciochè il tuo

servitore ascolta.
11 El Signore disse a Samuel, Ecco, io fo una cosa in Israel, la quale chiunque udirà, avrà amen-due l'orecchie intronate.

12 In quel di io metterò ad effetto contrad Eli, da capo a fine, tutto ciò ch'io ho detto contr'alla sua

13 Io gli avea dinunziato ch'io punirel la sua casa in perpetuo, per cagion dell'iniquità, con la quale egli ha saputo che i suoi fi-

gliuoli si rendevano maladetti, ed [

egli non gli ha repressi. 14 Percio adunque, io ho giurato alla casa d'Eli, Se mai in perpetuo l'iniquità della casa d'Eli è purgata con sacrificio, nè con offerta.

15 Or Samuel stette coricato fino alla mattina: poi aperse le porte della Casa del Signore. Ed egli temeva di dichiarar la visione ad Eli.

16 Ma Eli lo chiamò, e gli disse, Samuel, figliuol mio. Ed eglidisse, Eccomi.

17 Ed Eli gli disse, Quale è la parola ch'egli t'ha detta? deh, non celarmela : così ti faccia Iddio, e così t'aggiunga, se tu mi celi cosa alcuna di tutto ciò ch'egli t'ha detto.

18 Samuel adunque gli raccontò tutte quelle parole, e non gli celò nulla. Ed Eli disse, Egli è il Signore : faccia quello che gli parrà

bene.

19 Or Samuel crebbe, e'l Signore fu con lui: ed esso non lasciò cadere in terra alcuna di tutte le sue

20 E tutto Israel, da Dan fino a Beerseba, conobbe che Samuel era ben certificato profeta del Signore. 21 E'l Signore continuò d'apparire in Silo: perciochè il Signore si manifestava a Samuel per la parola del Signore.

CAP. IV.

LA parola di Samuel fu indirizzata a tutto Israel. Or Israel uscì in battaglia incontr'a' Filistei, e s'accampò presso ad Eben-exer: ed i Filistei s'accamparono in Afec.

2 Ed i Filistei ordinarono la battarlia incontr'ad Israel. tasi la battaglia. Israel fu sconfitto davanti a' Filistei : ed essi ne percossero intorno a quattromila uo-

mini in battaglia ordinata, nella campagna.

3 Ed essendo'l popolo venuto nel campo, gli Anziani d'Israel dissero. Perchè ci ha il Signore oggi scon-fitti davanti a' Filistei? facciamci portar da Silo l'Arca del Patto del Signore, e venga egli nel mezzo di noi, e salvici dalla mano de' nostri

Il popolo adunque mandò in Silo, e di la fu portata l'Arca del Patto del Signore degli eserciti, che siede sopra i Cherubini: e quivi, con l'Arca del Patto di Dio, erano i due figliuoli d' Eli, Hofni, e Finee

5 E come l'Arca del Patto del Signore arrivò nel campo, tutto Israel sciamò d'allegrezza con gran grida, tal che la terra ne rimbombò.

6 Ed i Filistei, udita la voce delle grida, dissero, Che vuol dire la voce di queste gran grida nel campo de-gli Ebrei? Poi seppero che l'Arca

del Signore era venuta nel campo. 7 Ed i Filistei ebber paura : perciochè dicevano, Iddio è venuto nel campo. E dissero, Guai a noi!

perciochè tal cosa non è stata per addietro. 8 Guai a noi! chi ci scamperà dalla mano di questo possente dio ? questo è l'Iddio, che percosse gli Egizij d'una sconfitta intiera nel diserto.

9 O Filistei, rinforzatevi, e portatevi da valenti uomini: che talora non serviate agli Ebrei, come essi hanno servito a voi : portatevi adunque da *valenti* uomini, e com-

battete.

10 I Filistei adunque combatte rono, e gl'Israeliti furono sconfitti. e fuggirono ciascuno alle sue stanze : e la sconfitta fu molto grande, tal che caddero morti degl' Israeliti trentamila uomini a piè. 11 E l'Arca di Dio fu presa, ed 1

due figliuoli d' Eli, Hofni, e Finees,

furono morti.

12 Ed un' uomo di Beniamin se ne corse dal campo, e giunse in Silo quello stesso giorno, co' vestimenti stracciati, e con della terra in sul capo.

13 E, come egli giunse, ecco, Eli

sedeva in sul seggio, allato alla strada, e stava a riguardare: perciochè il cuor gli tremava per cagion dell' Arca di Dio. Quell' uomo adunque entrò nella città, portando le novelle, e tutta la città fece un gran grido. 14 Ed Eli, udendo il romor delle

grida, disse. Che vuol dire il romore di questo tumulto? E quell' uomo andò prestamente ad Eli, e

gli raccontò la cosa. 15 Or Eli era d'età di novantotto anni, e la vista gli era venuta meno, tal ch'egli non poteva vedere. 16 Quell'uomo adunque gli disse, Io son colui che vengo dal campo, ed oggi me ne son fuggito dalla. battaglia. Ed Eli gli disse, Fibattaglia. Ed Eli gli disse, Fi-gliuol mio, come è andato il fatto?

17 E colui che portava le novelle rispose, e disse, Israel è fuggito d'innanzi a' Filistei : ed anche è stata fatta una grande sconfitta del popolo: i tuoi due figliuoli, Hofni, e Finees, eziandio son morti, e l'Arca di Dio è stata presa.

18 E, quando egli mentovò l'Arca di Dio, Eli cadde d'in sul seggio a rovescio allato alla porta, e si ruppe la nuca, e morì : perciochè egli era vecchio, e grave. Or egli avea

giudicato Israel quarant'anni. 19 E la sua nuora, moglie di Finees, essendo gravida, presta a partorire, udi 'l grido che l'Arca di Dio era presa, e che'l suo suocero, e'l suo marito erano morti: onde ella s'accoscio, e partorì: perciochè i dolori le sopraggiunsero ad un tratto.

20 Ed in quel punto ch'ella moriva, le donne, che le stavano d'intorno, le dissero, Non temere: perciochè tu hai partorito un figliuolo:

ma ella non rispose, e non vi mise

il cuore. 21 Pur nondimeno pose nome al fanciullo, Icabod: dicendo, Laglo-ria è stata trasportata d'Israel: perciochè l'Arca di Dio era stata presa, e per cagion del suo suocero, e del suo marito.

22 Disse adunque, La gloria è stata trasportata d'Israel: perciochè l'Arca di Dio è stata presa.

CAP. V.

Ri Filistei, avendo presa l'Arca di Dio, la condussero da Ebenezer in Asdod.

2 Presero adunque l'Arca di Dio, e la condussero dentro alla casa di Dagon, e la posarono presso a

Dagon.
3 E'l giorno seguente, essendosi
L'i giorno seguente, essendosi
la mattina, ecco, Dagon giaceva boccone in ter-ra, davanti all'Arca del Signore. Ed essi presero Dagon, e lo ripo-

sero nel suo luogo. 4 E la mattina del giorno se-guente, essendosi levati, ecco, Dagon glaceva boccone in terra, davanti all'Arca del Signore: e la testa di Dagon, ed amendue le palme delle sue mani erano mozze in su la soglia: e lo mbusto solo di

Dagon era rimaso presso a quella. 5 Perciò i sacerdoti di Dagon, nè alcun di quelli ch'entrano nella casa d'esso, non calcano la soglia di Dagon, in Asdod, infin a questo

giorno.

6 Poi la mano del Signore s'aggravò sopra que d'Asdod, ed egli gli diserto, e gli percosse di morici in Asdod, e ne confini d'essa.

7 E que' d'Asdod, veggendo che così andava la cosa, dissero, L'Arca dell' Iddio d'Israel non dimorerà appresso di noi: perciochè la sua mano è aspra sopra noi, e sopra Dagon, nostro dio.

8 Perciò, mandarono ad adunare tutti i principi de' l'ilistei appresso a loro: e dissero, Che faremo noi dell'Arca dell' Iddio d' Israel ? Ed essi dissero, Trasportisi l'Arca dell' Iddio d'Israel in Gat. Così l'Ar-

ca dell' Iddio d' Israel fu traspor-

tata in Gat. 9 Ma, poi che fu trasportata in Gat, la mano del Signore fu sopra la città, con gran turbamento: ed egli percosse gli uomini della citta dal maggiore al minore : e vennero loro delle morici nascoste

10 Perciò mandarono l'Arca di Dio in Ecron: e, come l'Arca di Dio giunse in Ecron, que' d' Ecron sclamarono: dicendo, Hanno trasportata l'Arca dell' Iddio d'Israel a me, per far morire me, e'l mio

popolo

11 E per questa cagione mandarono a raunare tutti i principi de' Filistei: e dissero loro, Rimandate l'Arca dell' Iddio d' Israel. e ritorni al suo luogo, e non faccia morir me, e'l mio popolo: perciochè v'era uno spavento di morte per tutta la città: e la mano del Signore era molto aggravata in

quel luogo. 12 E gli uomini che non morivano erano percossi di morici: e'l grido della città salì infino al cielo.

CAP. VI.

SSENDO adunque l'Arca del L Signore stata sette mesi nel territorio de' Filistei :

2 I Filistei chiamarono i sacerdoti, e gl'indovini: dicendo, Che faremo noi dell'Arca del Signore ? Dichiarateci in qual maniera noi la dobbiamo rimandare al suo luogo.

3 Ed essi dissero, Se voi rimandate l'Arca dell' Iddio d' Israel, non rimandatela a voto: anzi del tutto pagategii una offerta per la colpa: allora voi sarete guariti, e voi sa-prete per qual cagione la sua mano non si sara rimossa da voi.

4 Ed essi dissero, Quale offerts per la colpa gli pagheremo noi? E quelli dissero, Cinque morici d'oro, e cinque topi d'oro, secondo'l numero de principati de Fi-listei : perciochè una stessa piaga è stata sopra tutti i Filistei, e sopra i vostri principi.

5 Fate adunque delle forme delle vostre morici, e delle forme de' vostri topi che guastano il paese : e date gioria all' Iddio d'Israel : forse alleviera egli la sua mano d'in su voi, e d'in su i vostri dij, e d'in sul

vostro paese.

6 E, perchè indurereste voi'l cuor vostro, come gli Egizij, e Farao-ne, indurarono il cuor loro? dopo ch'egli gli ebbe scherniti, non rimandarono essi gl'Israeliti, ed essi se n'andarono?

7 Ora dunque, fate un carro nuovo, e prendetelo : prendetevi eziandio due vacche lattanti, sopra cui giammai non sia stato posto giogo: poi legate queste vacche al carro, e rimenate i lor figli a casa indie-

tro da esse: 8 E prendete l'Arca del Signore, e ponetela sopra'l carro: e mettete allato ad essa in una cassetta que' lavori d'oro, che voi gli pagherete per offerta per la colpa: e

rimandatela, e vadasene.

9 E state a guardare: se ella sale verso Bet-semes, traendo alle contrade d'esso, egli ci avra fatto questo gran male: se non, noi sapremo che la sua mano non ci ha toccati, anzi che è stato un caso che ci è avvenuto.

10 Quegli uomini adunque fecero così, e presero due vacche lattanti. e le legarono al carro, e rinchiu-

sero i lor figli in casa.

11 Poi posero l'Arca del Signore sopra'i carro, con la cassetta, e co' topi d'oro, e con le forme delle

lor morici.

12 E le vacche si dirizzarono alla via che trae verso Bet-semes, seguitando una medesima strada, ed andavano mugghiando: e non si rivolsero nè a destra, nè a sinistra: ed i principi de Filistei andarono loro dietro fino a' confini di Bet-semes.

13 Or que' di Bet-semes segavano la ricolta de' grani nella valle: ed, alzati gli occhi, videro l'Arca, e si

rallegrarono di vederla. 14 El carro, giunto al campo di losuè da Bet-semes, si fermò quivi. Or quivi era una gran pietra: e coloro spezzarono il legname del carro, ed offersero le vacche in

olocausto al Signore. 15 Or i Leviti aveano posta giù l'Arca del Signore, e la cassetta ch'era appresso, nella quale erano que lavori d'oro, e l'aveano messa sopra quella gran pietra: ed in quel giorno que di Bet-semes offersero olocausti, e sacrificarono sa-

crificij al Signore. 16 Ed i cinque principati de' Fi-listei, avendo ció veduto, se ne ritornarono quell' istesso giorno

in Ecron.

17 Or quest'e il numero delle morici d'oro, le quali i Filistei pagarono al Signore per offerta per la colpa: per Asdod una, per Gaza una, per Ascalon una, per Gat una, per Ecron una.

18 Ed i topi d'oro furono secon-do'l numero di tutte le città de' Filistei, divise in cinque principati, così città murate, come villate senza mura, fino ad Abel la gran pietra, sopra la quale posarono

l'Arca del Signore, la quale è infino ad oggi nel campo di Iosuè da

Bet-semes

19 Or il Signore percosse alquanti di que' di Bet-semes, perchè aveano riguardato dentro all' Arca del Signore: percosse ancora del popolo cinquantamila e settanta uomini. E'l popolo fece cordoglio, perciochè il Signore l'avea percosso d'una

gran piaga. 20 E que' di Bet-semes dissero, Chi potrà durare davanti al Signore, a questo Iddio Santo? ed a

cui salira egli d'appresso a noi? 21 Mandarono lulunque de messi agli abitanti di Chiriat-icarim, a dire, I Filistei hanno ricondotta l'Arca del Signore: scendete, e menatela da või.

#### CAP. VII.

QUE' di Chiriat-iearim ven-E nero, e ne menarono l'Arca del Signore, e la condussero nella casa d'Abinadab, nel colle: e consagrarono Eleazar, figliuolo d'esso, per guardar l'Arca del Signore.

2 Or lungo tempo appresso che l'Arca fu posata in Chiriat-iearim, che furono vent'anni, tutta la casa d'Israel si lamentò, gridando die-

tro al Signore. 3 E Samuel parlò a tutta la casa d'Israel: dicendo, Se pur voi vi convertite con tutto'l vostro cuore al Signore, togliete del mezzo di voi gi' iddij degli stranieri, ed Astarot : ed addirizzate il cuor vostro al Signore, e servite a lui solo, ed egli vi riscuotera dalla mano de' Fi-listei.

4 I figliuoli d'Israel adunque tolsero via i Baali, ed Astarot; e ser-virono al solo Signore.

5 Poi Samuel disse, Adunate tutto Israel in Mispa, ed io supplicherò

al Signore per voi.

6 Essi adunque s'adunarono in Mispa, ed attinsero dell' acqua, e la sparsero davanti al Signore, e digiunarono quel giorno: e quivi dissero, Noi abbiamo peccato contr'al Signore. E Samuel giudicò i figliuoli d'Israel in Mispa.

7 Or, quando i Filistei ebbero inteso che i figliuoli d'Israel s'erano adunati in Mispa, i principati de' Filistei salirono contr'ad Israel. che come i figliuoli d'Israel ebbero udito, temettero de Filistei:

8 E dissero a Samuel, Non restar di gridar per noi al Signore Iddio nostro, aciochè egli ci salvi dalla

mano de' Filistei.

9 E Samuel prese un' agnel di latte, e l'offerse tutto ntiero in olocausto al Signore. E Samuel gridò al Signore per Israel; e'l Signore l'esaŭdì

10 Or, mentre Samuel offeriva quell'olocausto, i Filistei s'accostarono in battaglia contr' ad Israel: ma il Signore in quel giorno tonò sopra i Filistei con gran tuono, e glí mise in rotta; e furono sconfitti davanti ad Israel.

11 E gl'Israeliti uscirono di Mispa, e perseguitarono i Filistei, e gli percossero fin disotto a Bet-

12 Allora Samuel prese una pietra, e la pose fra Mispa e la punta della rupe; e pose nome a quella pietra Eben-ezer: e disse, Il Signore ci ha soccorsi fino a questo luogo. 13 Ed i Filistei furono abbassati,

e non continuarono più d'entrar ne confini d'Israel. E la mano del Signore fu contr' a' Filistei tutto'l

tempo di Samuel.

14 E le città, che i Filistei aveano prese ad Israel, ritornarono ad I-srael: Israel riscosse dalle mani de' Filistei quelle città da Ecron fino a Gat, insieme co' lor confini. vi fu pace tra gl' Israeliti, e gli Amorrei.

15 E Samuel giudicò Israel tut-

to'l tempo della vita sua.

16 Ed egli andava d'anno in anno attorno in Betel, ed in Ghilgal, ed in Mispa, e giudicava Israel in tut-

ti que' luoghi. 17 Ma il suo ridotto era in Rama : perciochè quivi era la sua casa, e quivi giudicava Israel: quivi an-cora edificò un' altare al Signore.

CAP. VIII.

OR, quando Samuel fu divenuto vecchio, costituì i suoi figliuoli Giudici ad Israel.

2 E'l nome del suo figliuolo primogenito era Ioel, e'l nome del suo

secondo era Abia: i quali tenevano ragione in Beerseba

3 Ma i suol figliuoli non caminarono nelle vie d'esso, anzi si rivol-sero dietro all'avarizia, e prendevano presenti, e pervertivano la ragione.

4 Laonde tutti gli Anziani d'Israel s'adunarono insieme, e vennero a Samuel in Rama,

5 E gli dissero, Ecco, tu sei divenuto vecchio, ed i tuoi figliuoli non caminano nelle tue vie: ora dunque costituisci sopra noi un re che ci giudichi, come hanno tutte l'altre nazioni.

6 E la cosa dispiacque a Samuel, quando dissero, Dacci un re che ci giudichi. Ed egli fece orazione al Signore.

7 E'l Signore disse a Samuel, Acconsenti alla voce del popolo, in tutto ciò ch'egli ti dirà : perciochè essi non hanno sdegnato te, anzi hanno sdegnato me, aciochè io non regni sopra loro.

8 Secondo tutte l'opere c'hanno fatte dal di ch' io gli trassi fuor d' Egitto, fino ad oggi, per le quali m'hanno abbandonato, ed hanno servito ad altri dii : così fanno an-

cora a te. 9 Ora dunque acconsenti alla voce loro: ma tuttavia del tutto protesta, e dichiara loro la ragione

del re che regnerà sopra loro. 10 E Samuel rapportò tutte le

parole del Signore al popolo, che gli chiedeva un re. 11 E disse, Questa sarà la ragione

del re che regnerà sopra voi : Egli piglierà i vostri figliuoli, e gli metterà sopra i suoi carri, e fra i suoi cavalieri, ed essi correranno da-

vanti al suo carro.

12 Gli prenderà eziandio per costituirsegli capitani di migliaia, e capitani di cinquantine: e per arare i suoi campi, e per far la sua ricolta, e per fabbricar le sue arme,

e gli arnesi de suoi carri. 13 Egli prenderà eziandio le vo-stre figliuole per profumiere, e

cuoche, e panattiere.

14 Pigliera ancora i vostri campi, e le vostre vigne, ed i vostri mi-gliori uliveti, e gli donerà à suoi servitori.

15 Egli torrà eziandio le decime delle vostre semente, e delle vostre vigne, e le donerà a' suoi ufficiali.

ed a' suoi servitori.

16 Pigliera eziandio i vostri servi, e le vostre serve, e'l fior de' vostri giovani, ed i vostri asini, e gli adopererà al suo lavoro.

17 Egli prenderà la decima delle vostre gregge: e voi gli sarete servi.

18 Ed in quel giorno voi gride-rete per cagion del vostro re, che v'avrete eletto; ma il Signore allora non v'esaudira

19 Ma'l popolo ricusò d'ascoltar le parole di Samuel: e disse, No: anzi vi sarà un re sopra noi.

20 E noi ancora saremo come tutte l'altre genti : e'l nostro re ci giudichera, ed uscirà davanti a noi, e

condurrà le nostre guerre.

condurra le nostre guerre.
21 Samuel adunque, avendo udite
tutte le parole del popolo, le rapportò agli orecchi del Signore.
22 E'l Signore disse a Samuel, Acconsenti alla voce loro, e costituisci
loro un re. E Samuel disse agl' I. sraeliti. Andatevene ciascuno alla sua città.

## I SAMUEL, IX.

CAP. IX. R v'era un' uomo di Beniamin, prode e valoroso, il cui nome era Chis, figliuolo d'Abiel, figliuolo di Seror, figliuolo di Becorat, fi-giuolo d'Afia, figliuolo d'un'uomo Bentaminita.

2 Ed esso avea un figliuolo, il cui nome *era* Saul, giovane, e bello: e non v'era alcuno fra i figliuoli d'Israel più bello di lui: egli era più alto che niuno del popolo dalle

spalle in su.

3 Or 1' asine di Chis, padre di Saul, si smarrirono. E Chis disse a Saul, suo figliuolo, Deh, piglia teco uno de' servitori, e levati, e va' cercar l'asine

4 Egli adunque passò nel monte d'Efraim, e poi nella contrada di Sallaa; ma essi non le trovarono: poi passarono nella contrada di Saalim, ma non v'erano: passaro-no eziandio nel paese de Beniaminiti, ma non le trovarono.

5 Quando furono giunti alla contrada di Suf, Saul disse al suo servitore, ch' egli avea seco, Or su, ritorniamcene: che talora mio padre, lasciata la cura dell'asine, non

sia in sollecitudine di noi.

6 Ma egli gli disse, Ecco ora, un'uomo di Dio è in questa città, il quale è uomo onorato: tutto quello ch' egli dice avviene senza fallo: ora andiamvi: forse egli ci fara chiari di ciò perchè ci siam

messi in camino.

7 E Saul disse al suo servitore, Ma ecco, se noi v'andiamo, che porteremo a quell' uomo ? concioacoeache la vittuaglia ci sia venuta meno nelle tasche, e non abbiamo alcun presente da portare all'uomo di Dio: ch'abbiamo appresso di noi?

8 E'1 servitore rispose di nuovo a Saul, e disse, Ecco, io mi trovo in mano un quarto d'un siclo d'ar-gento: io lo darò all'uomo di Dio, ed egli ci farà chiari di ciò perchè

ci siam messi in camino.

9 (Anticamente in Israel, quando alcuno andava per domandare Iddio, diceva così, Or andiamo fino al Vedente: perciochè in quel tem-po quel che si chiama oggi profeta, si chiamava il Vedente.)

10 E Saul disse al suo servitore, Ben dici : or andiamo. Essi adunque andarono alla città, nella

quale era l'uomo di Dio.

ll Mentre essi salivano per la sa lita della città, trovarono delle fanciulle ch' uscivano per attigner dell'acqua: e dissero loro, Il Vedente è egli quivi?

12 E quelle risposero loro, e dis-259

sero, Egli v'è: eccolo davanti a te. affrettati pure: perciochè egli è oggi venuto nella città, perchè il popolo fa oggi un sacrificio nellato luogo.

13 Quando voi giugnerete nella

città, voi lo troverete di certo, avanti ch'egli salga all'alto luogo a mangiare: perciochè il popolo non mangerà, ch' egli non sia venuto; conciosiacosach' egli abbia da benedire il convito: poi appresso gl'invitati mangeranno. Ora dunque salite: perciochè appunto ora lo troverete.

14 Essi adunque salirono alla città: e, come furono giunti nel mes-zo della città, ecco, Samuel usciva loro incontro, per salire all' alto

15 Or il Signore, un giorno in-nanzi che Saul venisse, avea rive-

lato e detto a Samuel:

16 Domane, a quest' ora io ti manderò un' uomo del paese di Beniamin, il quale tu ugnerai per conduttore sopra'l mio popolo Israel; ed egli salvera il mio popolo dalla mano de' Filistei : perciochè io ho riguardato al mio popolo; conciosiacosachè'i suo grido sia pervenuto a me.

17 E, quando Samuel ebbe veduto Saul, il Signore gli disse, Ecco quell' uomo, del quale io t'ho parlato: costui signoreggerà sopra'l

mio popolo. 18 E Saul, accostatosi a Samuel dentro della porta, gli disse, Deh, mostrami ove è la casa del Ve-

dente.

19 E Samuel rispose a Saul, e disse, Io sono il Vedente: sali davanti a me all'alto luogo, e voi mangerete oggi meco: poi domat-tina lo v'accommiatero, ed lo ti dichiarerò tutto quello che tu hai nel cuore.

20 Ed intorno all'asine, che ti si smarrirono oggi ha tre dì, non istarne in pensiero: perciochè si son trovate. Ma inverso cui è tutto'i disiderio d'Israel ? non è egli inverso te, ed inverso tutta la casa

di tuo padre? 21 E Saul rispose, e disse, Non sono io di Beniamin, ch'è una delle più picciole tribù d'Israel? e la mia nazione non è ella la più picciola di tutte le nazioni della tribù di Ben-

iamin? perchè dunque mi tieni cotali ragionamenti i

22 E Samuel prese Saul, e'l suo servitore, e gli menò dentro alla sala, e diede loro luogo in capo di tavola fra gl' invitati, ch' erano intorno a trenta persone. 23 E Samuel disse al cuoco, Reca

qua quella parte, la quale lo ti diedi, della quale lo ti dissi, Ripon-la appresso di te.

24 Or il cuoco avea levata una coscia, e ciò ch'é sopra. E Samuel la pose davanti a Saul, e disse, Ecco quello ch' era stato riserbato: mettilo davanti a te. e mangia: perciochè t'era stato serbato per questo tempo, quando io dissi, Io ho invitato il popolo. Con Saul in quel di mangiò con Samuel.

25 Poi, essendo scesi dall' alto luogo nella citta, Samuel parlo con

Saul sopra'l tetto. 26 E la mattina seguente si leva-rono a buon'ora, ed all'apparir dell'alba Samuel chiamò Saul, ch'era salito in sul tetto: dicendo, Levati, ed lo t'accommiaterò. È Saul si levò: ed amendue, egli e Samuel, uscirono fuori.

27 Come essi scendevano verso la stremita della città, Samuel disse a Saul, Di'al servitore che passi oltre davanti a noi : (ed egli passò ol-tre :) ma tu fermati ora, aciochè io ti faccia intendere la parola di Dio.

CAP. X.

R Samuel avea preso un pic-ciol vaso d'olio, e lo verso in sul capo d'esso, e lo bació, e disse, Non e egli vero che'l Signore t'ha unto per conduttore sopra la sua

eredita ?

2 Quando oggi tu sarai partito d'appresso a me, tu troverai due uomini presso alla sepoltura di Rachel, a' confini di Beniamin, in Selsa, i quali ti diranno, L'asine, che tu eri andato a cercare, si son trovate: ed ecco, tuo padre ha lasciata la cura dell'asine, e sta in ensiero di voi : dicendo, Che farò io intorno al mio figliuolo?

3 E, quando di là tu sarai passato più innanzi, e sarai giunto al querceto di Tabor, tu scontrerai tre uomini che salgono a Dio, alla Casa di Dio, che porteranno, l'uno tre capretti, l'altro tre schiacciate di pane, e'l terzo un baril di vino. 4 Ed essi ti domanderanno del tuo

bene stare, e ti daranno due pani,

i quali tu prenderai di man loro. 5 Poi tu verrai al Colle di Dio, ove d la guernigion de Filistei : ed avverra che, come tu entrerai nella città, tu scontrerai una schiera di profeti che scenderanno giù dall' al-to luogo, i quali avranno davanti a sè de salteri, de tamburi, de flauti, e delle cetere : e profetizzeranno. 6 Allora lo Spirito di Dio s'avven-

tera sopra te, e tu profetizzerai con loro, e sarai mutato in un'altro uomo.

no avvenuti, fa quello che t'occor-rera: perciochè Iddio è teco. 8 Poi tu scenderai incontr' s me in Ghilgal: ed ecco, io verrò a te per offerire olocausti, e per sacri-ficar sacrificij da render grazie: aspetta sette giorni, fin ch'io venga a te, ed io ti dichiarerò ciò che tu avrai a fare.

7 E, quando questi segni ti sauram-

9 Or, come egli ebbe voltate le spalle, per andarsene d'appresso a Samuel, Iddio gli mutò il cuore in un'altro, e tutti que segni avven-

nero quello stesso giorno. 10 E, quando essi furono arrivati

là al Colle, ecco, una schiera di profeti gli veniva incontro: e lo Spirito di Dio s'avventò sopra lui, ed egli profetizzò per mezzo loro. Il Ed avvenne che, quando tutti

quelli che l'aveano conosciuto per addietro ebber veduto ch'egli profetizzava co' profeti, la gente disse l'uno all' altro, Che cosa è que-sto ch'è avvenuto al figliuolo di Chis? Saul è egli anch'esso fra i

profeti? 12 Ed un' uomo di quel luogo rispose, e disse, E chi e il padre loro? Perciò, questo passò in proverbio, Saul e egli anch'esso fra i profeti?

13 Poi, avendo finito di profetiz-

zare, arrivò all'alto luogo. 14 E lo zio di Saul disse a lui, ed

al suo servitore. Ove eravate voi andati? Ed egli disse, A cercar l'asine: ma, veggendo che non le trovavamo, ce ne venimmo a Samuel. 15 E lo zio di Saul gli disse, Deh, dichiarami ciò che v' ha detto Sa-

muel. 16 E Saul disse al suo zio, Egli ci ha significato per certo che l'asine erano ritrovate. Ma non gli dichiarò ciò che Samuel gli avea

detto intorno al regno. 17 Poi Samuel adunò il popolo a 17 Poi Samuei aduno ii popolo a grida, appresso al Signore, in Mispa. 18 E disse a' figliuoli d'Israel, Co-sì ha detto il Signore Iddio d'Israel, Io ho tratto Israel fuor d'Egitto, e v'ho riscossi dalla man degli Egi-

zij, e dalla mano di tutti i regni

che v'oppressavano:

19 Ma oggi voi avete edegnato l'Iddio vostro, il qual v'ha salvati di tutti i vostri mali, e distrette: e gli avete detto, Che che sia, costituisci un re sopra noi. Ora dunque, comparite nel cospetto del Signore, per le vostre tribù, e migliaia.

20 E Samuel fece accostar tutte le tribù d' Israel, e la tribù di Reniamin fu presa. 21 Poi fece accostar la tribù di

Beniamin a nazione a nazione, e

ia nazione de' Matriti fu presa : poi fu preso Saul, figliuolo di Chis : ed egli fu cercato, ma non si trovo.

22 E gr Israeliti domandarono di
movo li Signore: dicendo, E quell'uomo gia venuto qua? E'l Simore disse, Ecco, egli è nascoso

ira la salmeria. 23 Ed essi corsero, e lo presero di la: ed egli comparve in niezzo del popolo : ed era dalle spalle in su

più alto che niuno del popolo. 24 E Samuel disse a tutto'l popolo, Vedete voi colui che'l Signore ha eletto? come non v'e alcuno pari a lui fra tutto'i popolo. E tutto'i popolo sclamò d'allegrezza: e disse, Viva il Re. 25 E Samuel pronunziò al popolo

la ragion del regno, e la scrisse in un libro, il quale egli ripose davanti al Signore. Poi Samuel rimandò al Signore. Poi Samuel rimandò tutto I popolo, ciascuno a casa sua.

26 Saul se n'andò anch'esso a casa sua in Ghibea: e la gente di guerra, a cui 'l Signore toccò il cuore, andò con lui. 27 Ma certi uomini scellerati dis-

sero, Come ci salverebbe costui? E lo sprezzarono, e non gli portarono a cun presente. Ma egli fece vista di non udire.

CAP. XI.

OR Nahas Ammonita sall, e pose campo sopra labes di Galaad : e tutti que di labes di Galaad dissero a Nahas, Fa' patti con noi, e noi ti serviremo.

2 E Nahas Ammonita disse loro, lo farò patti con voi, con questo ch'io vi cavi a tutti l'occhio destro, e metta questo vituperio so-

pra tutto Israel.

3 E gli Anziani di Iabes gli dis-sero, Concedici triegua di sette giorni, aclochè noi mandiamo messi per tutte le contrade d'Israel : e se niuno ci libera, noi usciremo fuori a te-

4 I messi adunque vennero in Ghibea di Saul, e dissero quelle parole in presenza del popolo. tutto'i popolo alzò la voce, e pian-

5 Or ecco, Saul se ne veniva da' campi, dietro a'suoi buoi : e disse, Che ha il popolo, ch'egli piagne? E le parole di que' di labes gli furono raccontate.

6 E lo Spirito del Signore s'avventò sopra Saul, quando egli udì quelle parole : ed egli s'accese

nell' ira grandemente.

7 E prese un paio di buoi, e gli tagliò in pezzi, i quali egli mandò per tutte le contrade d'Israel, per certi messi : dicendo, Chiunque

non uscirà dietro a Saul, e dietro a Samuel, il simigliante si farà a' suoi E lo spavento del Signore cadde sopra'l popolo: e tutti uscirono fuori, come se non fossero stati ch'un' uomo.

8 E Saul fece la rassegna di loro in Bezec; e si trovarono trecentomila uomini de' figliuoli d'Israel, e trentamila di que' di Giuda.

9 Poi dissero a' messi ch'erano venuti, Dite così a que' di labes di Galaad, Domane, come il sole si riscalderà, voi sarete liberati. messi adunque se ne ritornarono, e rapportarono la cosa a que' di

labes, i quali se ne rallegrarono. 10 E que' di Iabes dissero agli Am moniti, Domane noi usciremo fuori a voi, e voi ci farete interamente come e' vi parrà.

11 E'l giorno seguente Saul di-spose il popolo in tre schiere: e quelle entrarono dentr'al campo in su la vegghia della mattina, e per-cossero gli Ammoniti, fin che'l di fu riscaldato. Ed avvenne che coloro che scamparono furono dispersi quà e là, e non ne rimase di loro due insieme.

12 E'l popolo disse a Samuel, Chi son coloro c'hanno detto, Saul regnerà egli sopra noi? quegli uomini, e noi gli faremo

morire.

13 Ma Saul disse, E' non si farà morire alcuno in questo giorno; perciochè oggi 'l Signore ha fatta liberazione in Israel

14 E Samuel disse al popolo, Venite, andiamo in Ghilgal, e quivi

rinoviamo il reame.

15 E tutto'l popolo andò in Ghilal, e quivi costituirono re Saul, davanti al Signore, in Ghilgal: quivi ancora, nel cospetto del Si gnore, sacrificarono sacrificii da render grazie. E Saul, e tutti gli uomini d'Israel, si rallegrarono quivi grandemente.

CAP. XII.

LLORA Samuel disse a tutto A Israel, Ecco, io ho acconsentito alla vostra voce, in tutto ciò che voi m'avete detto : ed ho costituito un re sopra vol

2 Ed ora, ecco, esso re camina davanti a voi, ed io son diventato vecchio, e canuto: ecco, ancora i miei figliuoli son con voi. Or io son caminato davanti a voi, dalla mia

giovanezza fino a questo giorno.

3 Eccomi: testificate contr' a me, in presenza del Signore, ed in presenza del suo Unto: di cui ho io preso il bue? di cui ho io preso l'asino? e chi ho io oppressato? a

#### 1 SAMUEL, XII. XIII.

cui ho io fatto storsione ? dalle cui : mani ho lo preso alcun prezzo di riscatto per nasconder gli occhi miei da lui ? Ed io ve ne farò restituzione.

4 Ma essi dissero, Tu non ci hai ppressati, e non ci hai fatta storsione alcuna, e non hai preso nulla dalle mani d'alcuno.

5 Ed egli disse loro, Il Signore è testimonio contr'a voi, il suo Unto e anch'esso oggi testimonio, che voi non avete trovato nulla nelle mie mani. E'? popolo disse, Si, egli n'è testimonio.

6 Allora Samuel disse al popolo,

Il Signore è quello ch'ordinò Moisè, ed Aaron, e che trasse i padri vostri fuor del paese d'Egitto.

7 Ma ora comparite quà, ed io contenderò in giudicio con voi, nel cospetto del Signore, intorno a tutte l'opere giuste che'i Signore ha fatte inverso voi, ed inverso i voetri padri.

8 Dopo che Iacob fu venuto in Egitto, i padri vostri gridarono al Signore; el Signore mandò Moisè, ed Aaron, i quali trassero i padri vostri fuor d'Egitto, e gli fecero

abitare in questo luogo.

9 Ma essi dimenticando il Signore Iddio loro, egli gli vendè in mano di Sisera, Capitano dell'esercito d'Hasor, ed in mano de' Filistei, ed in mano del re di Moab, i quali guerreggiarono contr'a loro.

10 Allora gridarono al Signore, e dissero, Noi abbiam peccato: con-closiacosach' abbiamo abbandonato il Signore, ed abbiamo servito a' Baali, ed ad Astarot : ma ora riscuotici di mano de' nostri nemici,

e noi ti serviremo.

11 E'l Signore mandò Ierubbaal, e Bedan, e Iefte, e Samuel, e vi liberò di mano de' vostri nemici d'ogn'intorno, e voi abitaste in si-

curtà. 12 Or voi, avendo veduto che Nahas, re de'figliuoli d'Ammon, veniva contr'a voi, m'avete detto, No: anzi un re regnera sopra noi: benchè il Signore Iddio vostro fosse vostro re.

13 Ora dunque, ecco il re che voi avete scelto, il quale avete chiesto: ed ecco, il Signore ha costituito un

re sopra voi. 14 Se voi temete il Signore, e gli servite, ed ubbidite alla sua voce, e non siete ribelli alla bocca del Signore; e voi, e'l vostro re che re-gna sopra voi, sarete dietro al Si-gnore iddio vostro.

15 Ma, se voi non ubbidite alla voca da Si-

voce del Signore, e siete ribelli alla sua bocca; la mano del Signore sarà contr'a voi, come è stata con-

tr'a' vostri padri. 16 Fermatevi pure al presente ancora, e vedete questa gran cosa, che'i Signore fara davanti agli oc-

chi vostri.

17 Non è egli oggi la ricolta de Io gridero al Signore, ed grani? egli fara tonare, e piovere: aciochè sappiate, e veggiate che'l male, il qual voi avete commesso da vanti al Signore, chiedendovi un re, è grande.

18 Samuel adunque gridò al Signore: e'l Signore fece tonare, e piovere, in quel giorno: laonde tutto'l popolo temette grandemen-te il Signore, e Samuel.

19 E tutto'l popolo disse a Samuel, Prega il Signore Iddio tuo per li tuoi servitori, che noi non muoiamo: perciochè noi abbiamo sopraggiunto a tutti i nostri peccati questo male, d'averci chiesto un re.

20 E Samuel disse al popolo, Non temiate: voi avete commesso tutto questo male: ma pur non vi ri-volgete indietro dal Signore, anzi servite al Signore con tutto'i cuor

21 Non vi rivolgete pure indietro: perciochè voi andreste dietro a cose vane, le quali non possono giovare, nè liberare: perciochè son cose vane.

22 Imperochè il Signore, per amor del suo gran Nome, non abbandonerà il suo popolo: conciosiacosa

chè sia piaciuto al Signore farvi

suo popolo. 23 Tolga s Tolga anche da me Iddio, chio pecchi contr'al Signore, e ch'io resti di pregar per voi : anzi, lo v'ammaestrerò nella buona e diritta via.

24 Sol temete il Signore, e servitegli in verità, con tutto'l cuor vostro: perciochè, guardate le gran cose ch'egli ha operate inverso vol

25 Ma, se pur vol vi portate malvagiamente, e voi, e'l vostro re,

perirete. CAP. XIII.

SAUL avea regnato un'anno, quando queste cose avvennero: e poi, dopo aver regnato due anni sopra Israel:

2 Scelse tremila uomini d' Israel : de quali dumila stettero con lui in Micmas, e nel monte di Betel, e mille con Ionatan, in Ghibea di Beniamin: e rimandò il rimanente del popolo, ciascuno alle sue

stanze. 3 E lonatan percosse la guernigione de Filistei ch' era nei colle: ed i Filistei l'intesero. E Saul fece sonar la tromba per tutto'l paese : dicendo, Odano gli Ebrei.

4 E tutto Israel udi dire, Saul ha percossa la guernigione de Filistei, ad anche Israel è diventato abbominevole fra i Filistei. E'l popolo fu adunato a grida in Ghilgal, per

seguitare Saul

5 I Filistei s'adunarono anch'essi per guerreggiare contr'ad Israel, avendo trentamila carri, e seimila cavalieri, e della gente in moltitudine, come la rena che din sul lito del mare. E salirono, e s'accamparono in Micmas, verso l'Oriente di Bet-aven.

6 Or gl' Israeliti, veggendosi distretti, perciochè il popolo era oppressato, si nascosero nelle spi-lonche, e per li greppi de'monti, e nelle rupi, e nelle rocche, e

nelle grotte.
7 E gli altri Ebrei passarono di la dal Giordano al paese di Gad, e di Galaad. E Saul non si moveva di Ghilgal, e tutto'l popolo che lo seguitava era impaurito.

8 Ed egli aspetto sette giorni, secondo'l termine posto da Samuel: e Samuel non veniva in Ghilgal; laonde il popolo si dispergeva d'ap-

presso a Saul.

9 Allora Saul disse, Adducetemi l'olocausto, ed i sacrificij da render grazie. Ed egli offerse l'olocausto.

10 E. come egli forniva d'offerir l'olecausto, ecco, Samuel arrivò: e Saul gii uscì incontro, per salutarlo.

11 Ma. Samuel gli disse, Che hai fatto? E Saul gli rispose, Perciochè io vedeva che'l popolo si dispergeva d'appresso a me, e che tu non venivi al termine posto de giorni, e che i Filistei erano adunati in Micmas:

12 Io dissi, I Filistei verranno ora contr'a me in Ghilgal, ed io non ho supplicate al Signore: laonde, dopo essermi rattenuto quant ho potuto, io ho offerto l'o-

locausto.

13 Allora Samuel disse a Saul. Tu hai follemente fatto, non avendo osservato il comandamento del Signore Iddio tuo, il quale egli t'avea dato: perciochè il Signore avrebbe ora stabilito il tuo regno sopra Israel, in perpetuo.

14 Ma ora il tuo regno non sara stabile: il Signore s'è cercato un'uomo secondo'l cuor suo, il quale egli ha ordinato per conduttore sopra'l suo popolo: poichè tu non hai osservato quello che'l Signore t'avea comandato. 263

15 Poi Samuel si levo, e sall da Ghilgal in Ghibea di Beniamin. E Saul fece la rassegna della gente che si ritrovava con lui, ch'era d'intorno a seicent' uomini.

16 Or Saul, e Ionatan, suo figliuolo, e'l popolo che si ritrovava con loro, se ne stavano in Ghibea di Beniamin: ed i Filistei erano

accampati in Micmas

17 E del campo de' Filistel uscì della gente in tre schiere, da fare il guasto: l'una delle quali si voltò al camino d'Ofra, traendo verso'l paese di Sual :

18 L'altra si voltò alla via di Bethoron: e la terza si voltò alla via del confine del paese che ri-guarda su la valle di Seboim, ver-

so'l diserto.

19 (Or non si trovava alcun fabbro in tutto'l paese d'Israel: per-ciochè i Filistei aveano detto, Provediamo che gli Ebrei non facciano

spade, nè lance: 20 E tutto Israel scendeva a'Filistei, per aguzzare, chi 'l suo vomero, chi la sua zappa, chi la sua

scure, chi la sua vanga.

21 E si servivano di lime per le vanghe, e per le zappe, e per li tridenti, e per le scuri, e per accon-

clare fino ad un pungolo 22 Laonde, al giorno della battaglia, avvenne che non si trovò nè spada, nè lancia, nelle mani d'alcun del popolo ch'era con Saul, e con Ionatan: sol se ne trovò a Saul, ed a Ionatan, suo figliuolo.) 23 Poi la guernigione de Filistei

uscì fuori verso'l passo di Micmas.

CAP. XIV.

R avvenne un dì che Ionatan, figliuolo di Saul, disse al fante che portava le sue armi, Vieni, passiamo alla guernigione de' Filistei, ch'é di là. E non lo fece assapere a suo padre.

2 E Saul se ne stava all'estremità. del Colle, sotto un melagrano ch'e-ra in Migron: e la gente ch'era con lui era d'intorno a seicent'uo-

3 Ed Ahia, figliuolo d' Ahitub, fratello d'Icabod, figliuolo di Fi-nees, figliuolo d'Eli, Sacerdote del Signore, in Silo, portava l'Efod. E'l popolo non sapeva che Ionatan fosse andato la.

4 Or, fra i passi, per li quali Ionatan cercava di passare alla guer-nigione de' Filistei, v'era una punta di rupe di quà, ed una altra di là: l'una si chiamava Boses, e l'altra

5 L'una di queste punte era posta dal lato Settentrionale, dirincontro a Micmas: e l'altra dal lato Meridionale, dirincontro a Ghibea: 6 E Ionatan disse al fante che portava le sue armi, Vieni, passiamo alla guernigione di questi incircuncisi: forse il Signore operera per noi: percioche niente può impedire il Signore di salvare, o con gente assai, o con pocca.

7 E colui che portava le sue armi gli rispose, Fa' tutto quello che tu

hai nell'animo: vacci pure: eccomi teco a tua volontà.

8 E Ionatan disse, Ecco, noi passiamo a quella gente: se, quando noi ci mostreremo loro, 9 Ci dicono così, Aspettate, fin

che siamo giunti a voi: noi staremo fermi, e non saliremo a loro. 10 Ma, se ci dicono così, Salite a

noi: noi vi saliremo: perciochè il Signore ce gli avrà dati nelle mani. E ciò ce ne sarà il segno.

11 Così amendue si mostrarono alla guernigione de' Filistei: ed i Filistei dissero, Ecco, gli Ebrei

escono fuor delle grotte, nelle quali

s'erano nascosi.
12 E la gente della guernigione pariò a fonatan, ed a colui che portava le sue armi, e disse loro, Salite a noi, e noi vi faremo assapere qualche cosa. E Ionatan disse a colui che portava le sue armi, Sali dietro a me: perdoche il Signore gli ha dati nelle mani d'israel.

13 lonatan adunque sah, aggrappandos con le mani, e co 'pledie e dietro a lui colui che portava le sucarmi. Ed i Filistei caddero davanti a Ionatan, e colui che portava le sue armi non faceva altro ch'ammazzargii dietro a lui.

14 E questa fu la prima sconfitta, nella quale Ionatan, e colui che portava le sue armi, percossero intorno a vent' uomini, nello spazio d'intorno alla metà d'una bi-

folca di campo.

15 E vi fu spavento nell'oste, e nella campagna, e fra tutta la gente: la guernigione anche essa, e quelli che facevano il guasto furono spaventati, e'l paese fu commosso: e questo fu come uno spavento mandato da Dio.

16 E le guardie di Saul, che stavano alla veletta in Ghibea di Beniamin, riguardarono: ed ecco, la molitiudine era in rotta, e fuggiva

a calca.

17 É Saul disse al popolo ch'era con lui, Deh, fate la rassegna, e vedete chi è partito d'appresso a not. E, fatta la rassegna, ecco, lonatan, e colui che portava le sue armi, non v'erano.

18 E Saul disse ad Ahia, Accosta l'Arca di Dio: perciochè l'Arca di Dio era in quel giorno co' figliuoli d'Israel.

d'Israel.

19 Ma, mentre Saul parlava ancora al Sacerdote, il tumulto, ch'era

nel campo de' Filistei, andava crescendo: laonde Saul disse al Sacerdote, Ritira la tua mano. 20 E Saul, e tutto'l popolo ch'era

con lui, adunato a grida, vennero fino al *luogo dell*a battaglia: ed ecco, la spada di ciascuno era *volta* 

contr' al suo compagno, con grandissimo fracasso. 21 Or i Filistei aveano degli Ebrei

con loro, come per addletro, i quali erano saliti con loro alla guerra, dal paese d'intorno. Costoro si giunsero ancit essi con gi'Israeliti, ch'erano con Saul, e con Ionatan. 22 Tutti gi'Israeliti eziandio, che s'erano nascosi nel monte d'E-

fraim, avendo udito che i Filistei fuggivano, gli persegultarono di presso, combattendo. 23 Ed in quel giorno il Signore

salvò Israel: e la battaglia passò

oltr'a Bet-aven.
24 Or in quel giorno gi'israeliti
furono straccati: perciochè Saul
fece fare al popolo un giuramento
con esceracione: dicendo, Maladetto sia colui che mangerà cibo
alcuno infino alla sera, fin ch'io
mi sia vendicato de miel nemici.
Percio niuno del popolo assaggiò
aicun cibo.

25 Or tutto'l *popolo del* paese venne in una selva, dove era del mele

in su la campagna

26 E, come fuentrato nella selva, ecco del mele che colava: ma non vi fu alcuno che si recasse la mano alla bocca: perciochè il popolo temeva del giuramento.

27 Ma Ionatan non avea udito, quando suo padre avea fatto giurare il popolo: laonde stese la bacchetta ch'egil avea in mano, e ne intinse la cima in un favo di mele, e si recò la mano alla bocca: ed i anol occhi furono rischiarati.

28 Ed uno dei popolo gli fece motto, e disse, Tuo padre ha fatto espressamente giurare il popolo: dicendo, Maladetto sia colui che mangera oggi alcun cibo: perciò

il popolo è stanco. 29 E Ionatan disse, Mio padre ha turbato il paese: deh, vedete come gli occhi miei sono rischiarati, per-

chè lo ho assaggiato un poco di

questo mele.

30 E quanto maggiore sarebbe stata la rottade Filistel, sel popolo avesse mangiato a piena voglia della preda de suoi nemici, ch'egli

ha trovata? perciochè ora quella | ho io da morire?

non è stata grande. 31 Il popoló adunque, avendo in

quel giorno percossi i Filistel da Hicmas fino in Aialon, fu grande-

mente stanco.

32 Onde, vo!tosi alla preda, prese pecore, e buoi, e vitelli, e gli scan-nò in terra: e'l popolo mangiava *le carni* col sangue.

33 E ciò fu rapportato a Saul, e gli fu detto, Ecco, il popolo pecca contr'al Signore, mangiando le car-Ed egli disse, Voi ni col sangue. Ed egli disse, Voi avete mistatto: rotolate ora qua

appresso di me una gran pietra. 34 Poi Saul disse, Andate qua e la fra'l popolo, e dite loro che ciascuno meni quà appresso di me il suo bue, e la sua pecora: e quì gli scannerete, e mangerete, e non peccherete contr'al Signore, mangiandogli col sangue. E ciascuno dei popolo menò quella notte il suo

bue con la mano, e loscannò quivi. 35 E Saul edificò un'altare al Signore. Questo fu il primo altare che Saul edificò al Signore.

36 Poi Saul disse, Scendiamo dietro a' Filistei di notte, e sacches giamgli fino allo schiarir della mattina, e non ne lasciamo scampare alcuno. E'l popolo disse, Fa' tutto ciò che ti piace. Ma il Sacerdote disse, Accostiamci qua a Dio.

37 Saul adunque domando Iddio: dicendo, Scenderò io dietro a' Filistei? gli darai tu nelle mani d'I-Ma il Signore non gli diede srael? alcuna risposta in quel dì.

38 Laonde Saul disse, Accostatevi quà tutte le comunità del popolo :

e sappiate, e vediate in che s'é oggi commesso questo peccato.

39 Perciochè, come il Signore, che salva Israel, vive, avvegnachè quel peccato si trovi in Ionatan, mio figliuolo, egli del tutto ne morra. E niuno di tutto'l popolo

gli rispose. 40 Poi disse a tutto Israel, Voi, state da un lato, ed io, e Ionatan, mio figliuolo, staremo dall'altro. E'l popolo disse a Saul, Fa' ciò che

ti piace.

41 E Saul disse al Signore Iddio d'Israel, Mostra chi è innocente.

E Ionatan, e Saul furono presi: el popolo scampo. 42 Poi Saul disse, Traete la sorte fra me, e Ionatan, mio figliuolo.

E Ionatan fu preso. 43 Allora Saul disse a Ionatan, Dichiarami ciò che tu bai fatto. E Ionatan gliel dichiarò : e disse, Io di vero ho assaggiato con la cima della bacchetta, ch'io avea nella mano, un poco di mele: eccomi, 265

44 E Saul disse, Così mi faccia Iddio, e così m'aggiunga, Ionatan, se tu del tutto non muori.

45 Ma il popolo disse a Saul, Ionatan, c'ha fatta questa gran liberazione in Israel, morrebbe egli? tolga Iddio che ciò avvenga. Come il Signore vive, non gli cadera pur un capello di testa in terra: per-cioche egli ha operato oggi con l'aiuto di Dio. Il popolo adunque riscosse Ionatan, si che non morì. 46 Poi Saul se ne tornò dalla caccia de' Filistei : ed i Filistei se n'an-

darono al luogo loro. 47 Così Saul, avendo preso il regno sopra Israel, guerreggiò con-tr'a tutti i suoi nemici d'ogn' intorno: contr'a Moab, e contr'a' figliuoli d'Ammon, e contr'ad Edom, e contr'alli re di Soba, e contr'a

Filistei: e dovunque egli si volgeva, vinceva.

48 Fece ancora un' esercito, e percosse Amalec, e riscosse Israel dalla mano di quelli che lo predavano.

49 Or i figliuoli di Saul erano Ionatan, ed Isui, e Malchi-sua: e delle sue due figliuole la primogenita avea nome Merab, e la minore Mical.

50 E'l nome della moglie di Saul era Ahinoam, figliuola d'Ahimaas: e'l nome del Capo del suo esercito era Abner, figliuolo di Ner, zio di

51 E Chis, padre di Saul; e Ner, adre d'Abner, erano figliuoli d'A-

biel. 52 E tutto'l tempo di Saul vi fu aspra guerra contr'a' Filistei : e Saul accoglieva appresso di sè qualunque uomo prode, e qualunque persona di valore egli vedeva.

### CAP. XV.

R Samuel disse a Saul, II Signore m'ha mandato per ugnerti per re sopra'l suo popolo, sopra Israel : ora dunque, ascolta

la voce delle parole del Signore.

2 Così dice il Signore degli eserciti, Io mi son rammemorato ciò ch'Amalec fece ad Israel, come

cm amusec tece at israel, come egli se gii oppose tra via, quando egli sab fuor d'Egitto.

3 Ora va', e percuoti Amalec, e distruggete al modo dello nterdetto tutto clo che è suo: e non risparmianlo: ansi fa'morire uomini, e decreto distructivati d'al control distributione de la control de la co donne, fanciulli, e bambini di poppa, buoi, e pecore, camelli, ed asint

4 Saul adunque raund il popolo, e ne fece la rassegna in Telaim, in

numero di dugentomila nomini a | 18 Ora il Signore t'avea mandato piè, e di diecimila di Giuda. 5 E Saul venne fino alla città d'Amalec, e pose aggusti nella

6 E Saul disse a' Chenel. Andate. partitevi, scendete del mezzo degli Amalechiti : che talora io non vi distrugga con loro: avendo pur voi usata benignità inverso tutti i figliuoli d'Israel, quando salirono fuor d'Egitto. I Chenei adunque si partirono di mezzo gli Amalechiti. E Saul percosse gli Amalechiti di Havila fino a Sur, che è a fronte all' Egitto.

8 E prese vivo Agag, re degli Amalechiti: ma distrusse tutto'l popolo al modo dello nterdetto,

mettendolo a fil di spada.

9 E Saul, e'l popolo, risparmiarono Agag, e'l meglio delle pecore, ed i buoi appaiati, ed i montoni, e tutto ciò ch'era buono: e non vollero distruggere queste cose: ben distrussero ogni cosa vile, e cattiva.

10 Allora la parola del Signore fu indirizzata a Samuel: dicendo,

11 Io mi pento d'aver costituito re Saul : perciochè egli s'è rivolto indietro da me, e non ha messe ad esecuzione le mie parole. E Samuel ne fu molto cruccioso, e gridò al Signore tutta quella notte.

12 Pol Samuel si levò la mattina, per andare incontr'a Saul. egli fu rapportato e detto a Samuel, Saul è venuto in Carmel: ed ecco, egli s'ha rizzato un trofeo: poi se n'è ritornato, ed è passato oltre, ed è disceso in Ghilgal.

13 Samuel adunque venne a Saul. E Saul disse a Samuel, Sij tu benedetto appo'l Signore: lo ho messa ad esecuzione la parola del Si-

gnore.

14 E Samuel disse, Che belar di pecore dunque é questo che mi viene agli orecchi? e che mugghiar di buoi e questo ch' lo odo ?

di buol è questo en 10 ouo: 15 E Saul disse, Questo bestie sono state menate dal passe degli Amalechiti: perciochè il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore, e de' buol, per farne saccificio al Signore Iddio tuo: ma ablanca distrutto il brimanente al biamo distrutto il rimanente al modo dello nterdetto.

16 E Samuel disse a Saul, Permetti ch' io ti dichiari ciò che'l Signore m'ha detto questa notte. Ed egli gli disse, Parla pure. 17 E Samuel disse, Non è egit

cost, che, quando tu ti sei reputato picciolo, tu sei stato costituito Capo delle tribù d'Israel, e'l Signore t'ha unto per re sopra Israel?

a questa impresa, e t'avea detto, Va', distruggi que' peccatori, gli Amalechiti, e fa' loro guerra, fin

che sieno consumati.

19 Perchè dunque non hai tu ubbidito alla voce del Signore? anzi ti sei rivolto alla preda, ed hai fatto ciò che dispiace al Signore? 20 E Saul disse a Samuel, Io ho pure ubbidito alla voce del Signore. e sono andato all' impresa, alla quale il Signore m'ha mandato, e ne ho menato Agag, re d'Amalec, ed ho distrutti gli Amalechiti al modo dello nterdetto.

21 Ma il popolo ha preso, d'infra la preda, buoi, e pecore, il meglio dello'nterdetto, per farne sacrificio

al Signore Iddio tuo, in Ghilgal. 22 E Samuel disse, Il Signore ha egli a grado gli olocausti, ed i sacrificij, come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, ubbidire val meglio che sacrificio: e prestare attenzione val meglio che grasso di

montoni. 23 Perciochè la rebellione é pari al peccato dell'indovinare: e'l trasgredire è pari al peccato che si commette intorno agl' idoli, ed all' imagini. Perciochè tu hai edegnata la parola del Signore, egli

altresì ha sdegnato te, aciochè tu non *sij più* re.

24 Allora Saul disse a Samuel, Io he peccato: conciosiacosach' lo abbia trasgredito il comandamento del Signore, e le tue parole : percioche io temeva del popolo, onde io acconsentii a ciò ch'egli disse.

25 Ma ora, perdonami, ti prego. il mio peccato, e ritorna meco: ed io adorerò il Signore. 26 E Samuel disse a Saul, Io non

ritornerò teco: perciochè tu hai sdegnata la parola del Signore, e'i Signore altresì ha sdegnato te. aciochè tu non sij più re sopra Israel.

27 E. come Samuel si fu voltato per andarsene, Saul prese il lembo del manto d'esso, il quale si strac-

28 E Samuel gli disse, Il Signore ha oggi stracciato d'addosso a te il na ogni stratesato u actuesso a con regno d'Israel, e l'ha dato ad un tuo prossimo, ch'è miglior di te, 29 Ed anche egli, che è la Vit-toria d'Israel, non mentira, e non

si pentira: perciochè egli non è un uomo, per pentirsi. 30 E Saul disse, lo ho peccato:

deh, onorami ora in presenza degli Anziani del mio popolo, ed in pre-senza d'Israel, e ritorna meco, ed io adorerò il Signore Iddio tuo.

31 Samuel adunque se ne ritornò

266 •

dietro a Saul: e Saul adoro il Si- eletto il Signore.

9 Poi Isal fece passare Samma:

32 Poi Samuel disse, Menatemi qua Agag, re d'Amalec : ed Agag se n'ando a lui con dilicatezze. Ed Agag diceva, Certo, l'amaritudine

della morte è passata. 33 Ma Samuel gli disse, Siccome la tua spada ha orbate le donne di figliuoli, così sarà tua madre orbata di figliuoli fra le donne. E Samuel fece squartare Agag nel

cospetto del Signore, in Ghilgal. 34 Poi Samuel se n'andò in Rama. E Saul salt a casa sua in Ghibea di

35 E Samuel non vide più Saul, fino al giorno della sua morte: benchè Samuel facesse cordoglio di Saul: ma il Signore s'era pentito d'aver costituito Saul re sopra

CAP. XVI.

E'L Signore disse a Samuel, In-fino a quando faral tu cordoglio di Saul? conciosiacosach' io l'abbia sdegnato, aciochè non regni più sopra Israel? Empi 'l tuo corno d'olio, e va': io ti manderò ad Isai Bet-lehemita: perciochè io mi sono proveduto d'un re d'infra i suoi fi-

gliuoli. 2 E Samuel disse, Come v'andrò io? se Saul l'intende, egli m'ucci-derà. Mail Signore gli disse, Prendi teco una giovenca, e di', lo son

venuto per far sacrificio al Signore. 3 Ed invita Isai al convito del sa crificio: ed io ti farò assapere ciò che tu avrai a fare, e tu m'ugnerai colui ch'io ti dirò.

4 Samuel adunque fece quello che'l Signore gli avea detto, e ven-ne in Bet-lehem. E gli Anziani della città furono spaventati al suo incontro, e dissero, La tua venuta

ella per bene l 5 Ed egli disse, St, ella è per bene. lo son venuto per sacrificare al Signore : santificatevi, e venite meco al sacrificio. Fece ancora santificare Isai, ed i suoi figliuoli, e gl'invitò al convito del sacrificio.

6 Or, come essi entravano, vide Eliab, e disse, Certo, l'Unto

del Signore è davanti a lui. 7 Ma il Signore disse a Samuel,

Non riguardare al suo aspetto, nè all'alterra della sua statura: perciochè io l'ho lasciato indietro: conclosiacosachè'l Signore non riguardi a ciò, a che l'uomo riguarda: perchè l'uomo riguarda a ciò che davanti agli occhi, ma il Si-

che è davanu agui conce.

8 Poi Isai chiamò Abinadab, e lo fece passare davanti a Samuel.
Ma egli disse, Nè anche costui ha

ma Samuel disse, Nè anche costui

ha eletto il Signore.

10 Ed Isai fece passare i suoi sette figliuoli davanti a Samuel. Ma Samuel disse ad Isai, Il Signore non ha eletti costoro.

11 E Samuel disse ad Isai, I giovani sono eglino tutti *passati ?* Ed Isai disse, E' vi resta ancora il più picciolo, ma ecco, egli pastura la greggia. E Samuel disse ad Isai, Manda per lui: perciochè noi non ci metteremo a tavola, ch'egli non

sia venuto qua. 12 Egli adunque mandò, e lo fece venire: (or egli era biondo, di bello sguardo, e di formoso aspetto.) E'l Signore disse a Samuel, Levati, ugnilo: perciochè costui è desso.

13 Samuel adunque prese il corno dell' olio, e l' unse în mezzo de suoi fratelli : e lo Spirito del Signore da quel di innanzi s'avventò sopra David. Poi Samuel si levò, e se n'andò in Rama.

14 E lo Spirito del Signore si partì da Saul: e lo spirito malvagio,

mandato da Dio, lo turbava. 15 Laonde i servitori di Saul gli dissero. Ecco ora lo spirito malva-

gio di Dio ti turba. 16 Deh, dica il nostro signore a'suoi servitori che stanno davanti a lui, che cerchino un' uomo che

sappia sonare con la cetera: e quando lo spirito malvagio di Dio sarà sopra te, egli sonera con le sue mani, e tu ne sarai alleggiato. 17 E Saul disse a' suoi servitori, Deh, provedetemi d'un' uomo che

soni bene, e menatelmi

18 Ed uno de servitori rispose, e disse, Ecco, io ho veduto un fi-gliuolo d'Isai Bet-lehemita, il quale sa sonare, ed è uomo prode è valente, e guerriere, ed avveduto nel parlare, ed è un bell' uomo, e'l Signore è con lui.

19 Saul adunque mandò de' messi ad Isai, a dirgli, Mandami David, tuo figliuolo, che è appresso alla greggia.

20 Ed Isai prese un'asino carico di pane, e d'un barile di vino, e d'un capretto: e lo mandò a Saul, per David, suo figliuolo.

21 E David venne a Saul, e stette davanti a lui. E Saul l'amò forte,

e David fu suo scudiere. 22 E Saul mandò a dire ad Isai

Deh, lascia che David stia davanti a me : perciochè egli m'è in grazia. 23 Or, quando lo spirito malvagio, nandato da Dio, era sopra Saul, David pigliava la cetera, e ne sonava con la mano : e Saul n'era al-

CAP. XVII.

R i Filistei adunarono i lor campi în battaglia: e, fatta lor massa in Soco, che è di Giuda, s'accamparono fra Soco, ed Azeca, all' estrémità di Dammim.

2 E Saul, e gl' Israeliti, s'aduna-rono anch' essi, e s'accamparono nella Valle d'Ela, ed ordinarono la battaglia contr'a Filistei.

3 Or, mentre i Filistei se ne stavano nell'un de' monti, di qua; e gl' Israeliti nell'*altro* monte, di là, la Valle in mezzo fra loro :

4 Uscì del campo de' Filistei un' uomo, che si presentò nel mezzo fra i due campi, il cui nome era Gollat, da Gat : alto di sei cubiti, e d'una spanna.

5 Ed avea in testa un' elmo di rame, ed era armato d'una corazza di rame a scaglie, il cui peso era di cinquemila sicli.

6 Avea eziandio delle gambiere di rame in su le gambe, ed uno scudo

di rame in mezzo delle spalle. 7 E l'asta della sua fancia era come un subbio di tessitore, e'i ferro d'essa era di seicento sicli: e colui che portava il suo scudo gli andava davanti.

8 Costui adunque si fermò, e gridò alle schiere aringate d'Israel, e disse loro, Perchè verreste voi in battaglia ordinata? Non sono io il Filisteo, e voi servitori di Saul? scegliete un' uomo d'infra voi, il quale scenda a me.

9 Se egli, combattendo meco, mi vince, e mi percuote, noi vi saremo servi: ma, se io lo vinco, e lo percuoto, voi ci sarete servi, e ci ser-

virete.

10 E quel Filisteo diceva, Io ho oggi schernite le schiere d'Israel': dicendo, Datemi un' uomo, e noi

combatteremo insieme.

11 Ma Saul, e tutti gl' Israeliti, avendo udite queste parole del Filisteo, furono spaventati, ed ebbero gran paura.

l2 Or David, figliuolo di quell'uomo Efrateo, da Bet-lehem di Giuda, il cui nome *era* Isai : (costui avea otto figliuoli, ed al tempo di Saul era già vecchio, e passava fra gli uomini onorati :

13 Ed i tre figliuoli maggiori d'Isai erano andati dietro a Saul alla guerra : ed i nomi de tre figliuoli d'esso, ch'erano andati alla guerra, erano Eliab, il primogenito, ed Abinadab, il secondo, e Samma, il terzo:

14 E David era il minore : ed i tre

leggiato, e ne stava meglio, e lo apirito malvagio si partiva da lui. 15 David, dico di tempo in tempo tornava d'appresso a Saul, per pasturar la greggia di suo padre, in Bet-lehem.

16 E quel Filisteo si faceva avanti mattina e sera : e si presentò così

quaranta giorni. 17 Ed Isai disse a David, suo fi-

gliuolo, Or prendi questo Efa di grano arrostito, e questi dieci pa-ni, e portagli a tuoi fratelli; e re-cagli loro prontamente nel campo; 18 Porta eziandio al Capitano del lor migliaio questi dieci caci di latte: e visita i tuoi fratelli, per sa-

pere se stanno bene, e prendi da loro qualche contrassegno. 19 Or Saul, ed essi, e tutti gl' Israeliti, erano nella valle d'Ela.

in battaglia contr'a' Filistei 20 David adunque si levò la mattina, e lasciò la greggia alla cura del guardiano, e tolse quelle cose, ed andò, come Isai gli avea comandato; e giunse al procinto del campo; e l'esercito usciva fuori in ordinanza, e si sonava alla battaglia. 21 E gl'Israeliti, ed i Filistei, ordinarono la battaglia gli uni in-

contr'agli altri. 22 E David, rimessi i vaselli in mano del guardiano della salmeria, corse al luogo dove la battaglia era ordinata: e, giuntovi, do-mandò i suoi fratelli se stavano

bene. 23 Or, mentre egli parlava con loro, ecco, quell' uomo, che si presentava all'abbattimento, il cui nome era Goliat il Filisteo, da Gat, si mosse d'infra le schiere de Filistei, e proferì le medesime parole : e David l'udi

24 E tutti gl' Israeliti, quando ve-devano quell'uomo, se ne fuggivano dal suo cospetto, ed aveano

gran paura.

25 E gi' Israeliti dicevano, Avete voi veduto quell' uomo che si fa avanti? certo, egli si fa avanti per far vituperio ad Israel : perciò, se alcuno lo percuote, il re lo fara grandemente ricco, e gli darà la sua figliuola, e fara franca la casa

di suo padre in Israel. 26 E David disse agli uomini ch'erano quivi presenti con lui, Che si fara egli a quell'uomo ch'avra percosso questo Filisteo, ed avra tolto questo vituperio d'addosso ad Israel? perciochè, chi è questo Filisteo incircunciso, ch'egii scherni-sca le schiere dell' Iddio vivente?

27 E la gente gli disse quell'istesse cose : dicendo, Così si farà a quell' uomo che l'avra percosso.

28 Ed Ellab, fratel maggiore di

David, udi ch'egli parlava a quegli ! uomini: laonde egli s'accese nel-l'ira contr'ad esso: e disse, Perchè sei tu venuto qua? ed a cui hai tu lasciate quelle poche pecore nel diserto? io conosco il tuo orgoglio, e la malvagità del tuo cuore : perciochè tu sei venuto per veder la battaglia.

29 Ma David disse, Che cosa ho io ora fatto? queste non sono elleno

parole?

30 E. rivoltosi d'appresso a colui ad un'altro, egli gli tenne i mede-simi ragionamenti. E la gente gli fece la medesima risposta, che gli *era stata fatta* prima.

31 E le parole, che David avea dette, furono udite, e furono rapportate in presenza di Saul. Ed

li lo fece venire.

32 E David disse a Saul, Non caggia il cuore a niuno per cagion di colui: il tuo servitore andra, e

combatterà contr'a questo Filisteo. 33 E Saul disse a David, Tu non potresti andare contra questo Fi-listeo, per combatter contra lui: perciochè tu sei un fanciullo, ed egli è uomo di guerra fin dalla sua

gioventù.

34 E David disse a Saul, Il tuo servitore pasturava la greggia di suo padre ; ed un leone, ed una altra volta un'orso venne, e se ne portava via una pecora della greggia:

35 Ed io uscii dietro a lui, e lo percossi, e riscossi la pecora dalla sua gola : ed, essendosì esso levato contr'a me, io l'afferrai per la barbozza, e lo percossi, e l'ammazzai.

36 li tuo servitore adunque ha percosso un leone, ed un'orso: e questo Filisteo incircunciso sarà come uno d'essi : perciochè egli ha schernite le schiere aringate dei-

l'Iddio vivente.

37 David disse ancora, Il Signore, che m' ha riscosso dalla branca del leone, e dalla zampa dell' orso, esso mi riscuoterà dalla mano di questo Filisteo. E Saul disse a David, Va', e'l Signore sia teco.

38 E Saul fece armare David delle sue armi, e gli mise un' elmo di rame in testa, e lo fece armar

d'una corazza.

39 Poi David cinse la spada d'esso sopra le sue armi, e volle caminare con quelle: perclochè non avea mai provato. E David disse a Saul, Io non posso caminar con queste armi: perciochè io non ho mai provato. E David se le tolse d'addosso.

40 E prese il suo bastone in mano, e si scelse dal torrente cinque vietre pulite, e le pose nel suo arnese da pastore, e nella tasca, avendo la sua frombola in mano. E così s'accostò al Filisteo.

41 Il Filisteo si mosse anch'esso, e venne accostandosi a David : e colui che portava il suo scudo an-

dava davanti a lui.

42 E quando'l Filisteo ebbe riruardato, ed ebbe veduto David. o sprezzò: perciochè egli era giovanetto, e biondo, e di sguardo.

43 E'l Filisteo disse a David, Sono io un cane, che tu vieni contr'a me con bastoni ? E'l Filisteo mala-

disse David per li suoi dii.

44 Il Filisteo oltr'a ciò disse a David, Vieni pure a me, ed io darò la tua carne agli uccelli del cielo, ed alle bestle della campagna. 45 Ma David disse al Filisteo, Tu

vieni contr'a me con ispada, e con lancia, e con iscudo : ma io ven-go contr'a te nel Nome del Signore degli eserciti, dell' Iddio delle schiere aringate d'Israel, il qual

tu hai oltraggiato. 46 Oggi 'l Signore ti darà nella mia mano, ed io ti percuoterò, e ti spiccherò il capo : è darò pur oggi i corpi morti del campo de Filistéi agli uccelli del cielo, ed alle fiere della terra: e tutta la terra conoscerà ch' Israel ha un Dio.

47 E tutta questa moltitudine conoscerà che'l Signore non salva con ispada, nè con lancia: conciosiacosachè la battaglia sia del Signore, il quale vi darà nelle no-

stre mani.

48 Or, dopo che'l Filisteo si fu mosso, egli veniva accostandosi E David corse incontr'a David. restamente anch'esso al luogo dell'abbattimento incontr'al Filisteo. 49 E David mise la mano a quel

suo arnese, e ne prese una pietra, e trattala con la frombola, percosse il Filisteo nella fronte: e la pietra gli si ficcò nella fronte, ed egli cadde boccone a terra.

50 Così David, con la frombola.

e con la pietra, vinse il Filisteo: poi lo percosse, e l'uccise. Or David, non avendo spada alcuna in mano,

51 Corse, e, fermatosi sopra'l Filisteo, prese la spada d'esso, e, trattala fuor del fodero, l'ammazzò, e con essa gli spiccò la testa. Ed i Filistei, veduto che'l lor valente campione era morto, si misero in fuga

52 E que d'Israel, e di Giuda, si mossero, e con gran grida perse-guitarono i Filistei fin nella Valle, fino alle porte d'Ecron. Filistei caddero uccisi per la via

### 1 SAMUEL, XVII. XVIII.

di Saaraim, fino a Gat, e fino ad Ecron.

53 Poi i figliuoli d'Israel se ne ritornarono dalla caccia de' Filistei, e predarono il lor campo.

54 E David prese il capo del Filisteo, e lo portò in Gerusalemme, e pose l'armi d'esso nel suo Taberna-

colo. 55 Or, quando Saul vide che David usciva incontr'al Filisteo, disse ad Abner, Capo dell'esercito, Abner, di cui è figliuolo questo giovanetto? Ed Abner rispose, Come vive l'anima tua, o re, io

nol so. 56 E'i re disse, Domanda di cui è

figliuolo questo giovane. 57 E, quando David fu ritornato da percuotere il Filisteo, Abner lo prese, e lo menò in presenza di Saul, avendo egli la testa del Filisteo in mano.

58 E Saul gli disse, Di cui sei tu figliuolo, o giovanetto? E David disse, Io son figliuolo d'Isai Betlehemita, tuo servitore.

CAP. XVIII.

R, come egli ebbe finito di parlare a Saul, l'anima di Ionatan fu legata all'anima d'esso, si che Ionatan l'amò come l'anima sua.

2 Ed in quel giorno, Saul lo prese appresso di sè, e non gli permise più

di ritornare a casa di suo padre. 3 E Ionatan fece lega con David: perciochè egli l'amava come l'ani-

ma sua.

4 E Ionatan si spogliò l'ammanto ch'egli avea indosso, e lo diede a David, co'suoi vestimenti, fino alla sua spada, ed al suo arco, ed al-

la sua cintura.

5 E David usciva fuori: dovunque Saul lo mandava, egli prosperava: laonde Saul lo costitui sopra un certo numero di gente di guerra: ed egli fu grazioso a tutto'l popolo, ed anche a servitori di Saul.

6 Or avvenne che, come essi ve-nivano, ritornando David da percuotere il Filisteo, le donne uscirono fuori di tutte le città d'Israel. cantando, e menando danze incontr'al re Saul, con tamburi, con allegrezza, e con canti di trionfo.

7 E le donne che giocavano, cantavano a vicenda, e dicevano, Saul ne ha percossi i suoi mille, e David i suoi diecimila.

8 Laonde Saul s'adirò gravemente, e questa cosa gli dispiacque : e disse, Esse ne hanno dati a David diecimila, ed a me ne hanno sol dati mille: certo non gli manca altro che'l reame.

9 E da quel di innanzi Saul riguardava David di mal occhio.

10 Or il giorno seguente avvenne che lo spirito malvagio mandato da Dio s'avventò sopra Saul, onde

egli facea atti da uomo forsennato in mezzo la casa : e David sonava con le sue mani come per addietro, e Saul avea una lancia in mano. 11 E Saul lanciò la lancia, e dis-

se, lo conficcherò David nella pa-Ma David si stornò d'in-

nanzi a lui due volte.

12 E Saul temette per cagion di David: perciochè il Signore era con lui, e s'era partito da Saul

13 Laonde Saul lo rimosse d'appresso a sè, e lo costitui Capitano di mille uomini : ed egli andava e

veniva davanti al popolo. 14 Or David prosperava in tutte le sue imprese, e'l Signore era con

15 E Saul, veggendo ch'egli prosperava grandemente, ebbe paura di lui.

16 Ma tutto Israel. e Giuda. amava David: perciochè egli andava e veniva davanti a loro.

17 E Saul disse a David, Ecco Merab, mia figliuola maggiore: io te la darò per moglie ; silmi pur valoroso, e conduci le guerre del Signore. (Or Saul diceva, Non sia la mia mano sopra lui : ma sia la mano de Filistei sopra lui.

18 E David disse a Saul, Chi sono io, e quale è la mia vita, e quale è la nazione di mio padre in Israei,

ch'io sia genero del re i

19 Or avvenne ch'al tempo che Merab, figliuola di Saul, si dovea dare a David, fu data per moglie ad Adriel Meholatita.

20 Ma Mical, figliuola di Saul, amava David: il che fu rapportato a Saul, e la cosa gli piacque.

21 E Saul disse, lo gliela darò, aciochè gli sia per laccio, e che la mano de Fillstei sia sopra lui. Saul adunque disse a David, Tu sarai oggi mio genero per amendue.

22 E Saul comandò a'suoi servitori di parlare in segreto a David,

e dirgil, Ecco, il re ti gradisce, e tutti i suoi servitori t'amano : ora adunque sij genero del re-

23 I servitori di Saul adunque ri-dissero queste parole a David. Ma David disse, Parvi egli cosa leggiera d'esser genero del re, essendo io uomo povero, e vile? 24 Ed i servitori di Saul gliel rap-

portarono: dicendo, David ha dette tali cose.

25 E Saul disse, Dite cost a David, Il re non vuol dote, ma cento prepusij de' Filistei, aciochè sia fat

a vendetta de suoi nemici. Saul pensava di far cader David nelle mani de' Filistei.

26 I suoi servitori adunque rap portarono queste parole a David : e la cosa piacque a David, per esser genero del re. Or, avanti che i giorni fossero compiuti ;

27 David si levò, ed andò con la sua gente, e percosse dugent uo-mini de Filistei, e portò i lor prepuzij, onde il numero compiuto fu consegnato al re, aciochè egli po-tesse esser genero del re. E Saul gli diede Mical, sua figliuola, per

moglie. 28 E Saul vide, e conobbe che'l Signore era con David: e Mical,

gliuola d'esso, l'amava 29 Laonde Saul continuò di temere di David vie maggiormente :

e fu sempre suo nemico. 30 Or i capitani de Filistei uscirono fuori in guerra: e da che furono usciti, David prosperò più che tutti gli altri servitori di Saul: onde il suo nome fu in grande stima.

CAP. XIX.

E SAUL parlo a Ionatan, suo fia gliuolo, ed a tutti i suoi servitori, di far morire David. Ma Ionatan, figliuolo di Saul, voleva gran bene a David:

2 Laonde Ionatan dichiarò la cosa a David: dicendo, Saul, mio padre, cerca di farti morire: ora dunque guardati, ti prego, domattina, e tienti in alcun luogo occulto, e na-

scondiți : 3 Ed io, stando allato a mio padre, uscirò fuori al campo ove tu sarai, e parlerò di te a mio padre : e, se io scorgo alcuna cosa, io te la

farò assapere.

4 Ionatan adunque parlò a Saul, suo padre, di David, in bene: e gli disse, Il re non voglia già peccare contra'l suo servitore, contr'a David: perciochè egli non ha peccato contr'a te: ed anche perchè i suoi fatti ti sono stati grandemente utili :

5 Ed egli ha messa la vita sua a rischio, ed ha percosso il Filisteo. e'l Signore ha operata per lui una gran liberazione a tutto Israel: tu l'hai veduto, e te ne sei rallegrato : perchè dunque peccheresti contr'al sangue innocente, facendo morire David senza ragione?

6 E Saul attese alle parole di Ionatan, e giurò, Come il Signore vive, egli non sarà fatto morire. 7 Allora Ionatan chiamò David e gli riferi tutte queste parole. Poi Ionatan menò David a Saul, ed

egli stette al suo servigio, come per addietro.

8 Or vi fu di nuovo guerra: e David uscì, e combatte contr'a' Filistei, e gli percosse d'una grande sconfitta, ed essi fuggirono d'innanzi a lui.

9 Poi lo spirito malvagio, mandato dal Signore, fu sopra Saul: ed egli sedeva in casa sua, avendo una lancia in mano: e David sonava

con la mano.

10 E Saul cercava di conficcar David nella parete con la lancia: ma David isfuggi d'innanzi a Saul. e la lancia diè nella parete. E David se ne fuggì, e scampò quella notte

11 E Saul mandò de' messi alla casa di David, per guardarlo, e per farlo morire la mattina: ma Mical, moglie di David, gliel dichiarò: dicendo, Se tu non iscampi la vita tua questa notte, domane tu sarai fatto morire.

12 E Mical calò giù David per una finestra : ed egli se n'andò, e

se ne fuggì, e scampo.

13 Poi Mical prese una statua, e la pose nel letto, e le mise in capo un cappuccio di pel di capra, e la

coperse con una coverta.

14 E Saul mandò de' messi per pigliare David. Ed ella disse, Egli

è malato. 15 E Saul rimandò i messi per visitar David: dicendo, Portatemelo nel letto, aciochè io lo faccia mo-

rire. 16 Ed i messi vennero: ed ecco, una statua era nel letto, sopra'l cui capo v'era un cappuccio di pel

di capra. 17 E Saul disse a Mical, Perchè ingannato, ed hai m'hai tu così ingannato, ed hai lasciato andare il mio nemico, sì ch'egli è scampato? E Mical disse a Saul, Egli mi disse, Lasciami andare: perchè t'ucciderei io? 18 David adunque se ne fuggi, e

scampò, e venne a Samuel in Rama, e gli raccontò ciò che Saul gli avea fatto. Poi egli, e Samuel, andarono, e stettero in Naiot.

19 E ciò fu rapportato a Saul, e gli fu detto, Ecco, David e in Naiot,

ch'e in Rama.

20 E Saul mandò de' messi per pigliare David, i quali videro una raunanza di profeti che profetizzavano, e Samuel era quiví presente, e presideva. E lo Spirito di Dio fu sopra i messi di Saul, e profetizzarono anch'essi.

21 E ciò essendo rapportato a Saul, egli vi mandò altri messi: ma profetizzarono anch'essi. E Saul continuò di mandarvi de' messi per la terza volta: ma profetizzarono anch'essi.

22 Laonde egli stesso andò in Ra- | Iddio da te: perciochè, se io so na: e. giunto alla gran grotta, | che'l male sia determinato da parte ma: e, giunto alla gran grotta, ch'è in Secu, domando, e disse, Ove è Samuel, e David? E gli fu detto, Ecco, sono in Naiot, ch'è in Rama.

23 Egli adunque andò là in Naiot, ch'e in Rama; e lo Spirito di Dio fu eziandio sopra lui: tal che, caminando, andava profetizzando, fin che fu arrivato in Naiot, ch'è in

Rama.

24 E spogliò anch' egli i suoi vestimenti, e profetizzò anch'egli nella presenza di Samuel, e giacque in terra cost spogliato tutto quel giorno, e tutta quella notte. Per-ciò si dice, E' Saul anch' egli fra i profeti?

CAP. XX.

DOI David se ne fuggì di Naiot, ch'e in Rama, e venne a Ionatan, e gli disse in faccia, C'ho io fatto? quale è la mia iniquità, e quale è il mio peccato inverso tuo padre, ch'egli cerca di tormi la vita?

2 E Ionatan gli disse, Tolga ciò lddio: tu non morral: ecco, mio padre non suol far cosa alcuna, nè picciola nè grande, ch'egli non me ne faccia motto. E perchè m'avrebbe mio padre celato questa cosa?

questo non é.

3 Ma David replicò, giurando, e disse, Tuo padre sa molto bene, ch'io sono in grazia tua: e perciò egli avrà detto, Ionatan non sappia nulla di questo, che talora egli non se ne conturbi. Ma pure, come vive il Signore, e come l'anima tua vive, non v'è se non un passo fra me e la morte.

E Ionatan disse a David, Che disidera l'anima tua, ed io tel farò? 5 E David disse a Ionatan, Ecco,

domane e la nuova luna, nel qual giorno lo soglio seder col re a man-giare: lasciami dunque andare, ed io mi nasconderò per la campagna fino alla sera del terzo giorno.

6 Se pur tuo padre domanda di me, di', David m'ha istantemente richiesto di potere andar correndo in Bet-lehem, sua città: perciochè tutta la sua nazione fa quivi un sacrificio solenne.

7 Se egli allora dice così, Bene sta: e'va bene per lo tuo servitore: ma, se pur s'adira, sappi che'l male è diterminato da parte sua.

8 Usa adunque benignità inverso'l tuo servitore, poiche tu hal fatto entrare il tuo servitore teco in una lega giurata per lo Nome del Signore: e se pur v'è iniquità in me, fammi morir tu: e perchè mi meneresti a tuo padre?

9 E Ionatan gli disse, Tolga ciò

di mio padre per farloti venire ad-dosso, non te lo farò io assapere? 10 E David disse a Ionatan, Chi

me lo rapporterà, se pur tuo padre ti fa qualche aspra risposta ?

11 E Ionatan disse a David, Vieni, usciamo fuori alla campagna. Ed uscirono amendue fuori alla

campagna. 12 Allora Ionatan disse a David,

O Signore Iddio d'Israel, quando domane, o posdomane, intorno a quest' ora, io avrò tentato mio padre, ed ecco, egli sarà di buon' animo inverso David, se allora, o David, io non mando a fartelo assa-

13 Così faccia il Signore a Ionatan, e così gli aggiunga. Ma, se piace a mio padre farti male, io te lo farò assapere, e ti lascerò andare, e tu te n'andrai in pace: e sia il Signore teco, come egli è

stato con mio padre.

14 E se pure io sono ancora in vita, non userai tu inverso me la benignità del Signore, sì che io non muoia?

15 E non farai tu che la tua benignità non venga giammai in perpetuo meno inverso la casa mia, nè anche quando'l Signore distruggerà ciascuno de' nemici di

David d'in su la terra i

16 Ionatan adunque fece lega con la casa di David: ma il Signore domandò conto a' nemici di David. 17 Ionatan ancora scongiurò David per l'amore che gli portava: perciochè egli l'amava come l'a-

nima sua.

18 Poi Ionatan gli disse, Domane è nuova luna, e tu sarai domandato: perciochè il tuo seggio sarà voto.

19 Or aspetta fino al terzo giorno: ooi scendi prestamente, e vieni al luogo, nel quale tu ti nascondesti in quel di d'opera : e dimora presso alla pietra che mostra il camino. 20 Ed lo tirerò tre saette allato

ad essa, come se io le tirassi ad un

berzaglio.

21 Ed ecco, io manderò il mio garzone: dicendogli, Va', trova le saette. Allora, se dico al garzone, Ecco, le saette son di qua da te; prendile, e vientene: perciochè i fatti tuoi staranno bene, e non vi sard nulla: st, come vive il Signore.

22 Ma. se io dico al garzone, Ecco, le saette son di là da te; vattene, perciochè il Signore ti manda via.

23 Or, intorno al ragionamento ch'abbiamo tenuto insieme, tu ed

fra me e te, in perpetuo.

24 David adunque si nascose nel campo: e, venuto il giorno della

nuova luna, il re si pose a sedere a tavola per mangiare.

25 Il re adunque ai pose a sedere in su la sua sedia, come l'aitre volte, cioc, in su la sedia d'appresso alla parete: e Ionatan si levò, ed Abner si pose a sedere allato a Saul, e'l luogo di David era voto.

26 E Saul non disse nulla in quel giorno: perciochè diceva fra sè stesso, Questo è qualche accidente, onde egli non e netto : di certo egli

non è netto.

27 Or il giorno appresso la nuova luna, ch'era il secondo, il luogo di David era ancora voto: e Saul disse a Ionatan, suo figliuolo, Perchè non è venuto il figliuolo d' Isai

a mangiare, nè ieri, nè oggi? 28 E Ionatan rispose a Saul, David m'ha istantemente richiesto ch'io lo lasciassi andare fino in

Bet-lehem.

29 E m'ha detto, Deh, lasciami andare : perciochè noi facciamo un sacrificio della nostra nazione nella città : e'l mio fratello istesso m' ha comandato ch'io ci andassi: ora dunque, se io sono in grazia tua, lascia, ti prego, ch' io siugga, e visiti i miei fratelli: perciò egli non è venuto alla tavola del re.

30 Allora l'ira di Saul s'accese contr'a Ionatan : ed egii gli disse, O figliuolo di madre perversa, e ribella, non so bene io che tu tieni la parte del figlinoi d'Isai, in tua vergogna, ed in vergogna di tua

vituperosa madre?
31 Perciochè tutto'l tempo che'l figliuolo d'Isai viverà in su la terra, non sarai stabilito, nè tu, nè'l tuo reame. Ora dunque, manda per esso, e fallomi venire: perciochè conviene ch'egli muois

32 E Ionatan rispose a Saul, suo padre, e gli disse, Perchè sarebbe egli fatto morire? che ha egli fatto? 33 E Saul lanciò la sua lancia contr'a lui, per ferirlo. Allora Io-natan conobbe ch'era cosa determinata da suo padre di far morire

David.

34 Ed egli si levò da tavola acceso nell'ira: e quel secondo giorno della nuova luna non mangiò cibo alcuno: perciochè egli era addo-lorato per cagion di David, e perchè suo padre gli avea fatto vituperio.
35 La mattina seguente adunque

Ionatan uscì fuori alla campagna, al tempo ch'egli avea assegnato a 273

io, ecco, il Signore ne è testimonio | David, avendo seco un picciolo

garzone.

36 Ed egli disse al suo garzone, Corri, trova ora le saette ch'io trarro. E'l garzone corse, e Ionatan tirò le saette, per passar di là da esso.

37 E, come il garzone fu giunto al segno, al quale Ionatan avea tratte le saette, Ionatan gridò die-tro a lui: e disse, Le saette non

sono elle di là da te ?

38 E Ionatan gridava dietro al garzone, Va' prestamente, affrettati, non restare. E'l garzone di Ionatan raccolse le saette, e se ne venne al suo padrone.

39 Così'l garzone non seppe nulla. lel fatto. David solo, e Ionatan, del fatto.

lo sapevano. 40 E Ionatan diede i suoi arnesi a quel suo garzone: e gli disse, Vattene, porta*gli* nella città.

41 Come il garzone se ne fu an-dato, David si levò dal lato del Mezzodi; e, gittatosi a terra in su la sua faccia, s'inchinò per tre volte: poi essi si baciarono l'un l'altro, e piansero l'un con l'al-tro: e David fece un grandissimo

planto. 42 Poi Ionatan disse a David, Vattene in pace: conciosiacosa-ch'abbiamo giurato amendue l'uno all'altro, nel Nome del Signore: dicendo, Il Signore sia testimonio fra me e te, e fra la mia progenie e la tua, in perpetuo.

43 David adunque si levò su, e se n'andò. E Ionatan se ne ritor-

nò nella città.

#### CAP. XXI.

OR David venne in Nob, al Sacerdote Ahimelec: ed Ahimelec fu spaventato del suo in-contro: e gli disse, Perchè sei tu

solo, e non v'é alcuno teco? 2 E David disse al Sacerdote Ahimelec, Il re m'ha comandato qual-che cosa, e m'ha detto, Niuno sappia nulla di ciò perchè io ti mando, e di ciò che t'ho ordinato. E, quant'è a' misi fanti, lo gli ho assegnati a trovarsi in un certo

3 Ora dunque, che hai a mano? dammi cinque pani, o ciò che tu

potrai.

4 E'l Sacerdote rispose a David, e disse, lo non ho a mano alcun pan comune, ma bene ho del pane sacro : i fanti si sono eglino almen guardati da donne?

5 E David rispose al Sacerdote, e gli disse, Anzi le donne sono state appartate da noi dall'altro ieri ch'io partii; e gli arnesi de fanti N 3 già erano santi: benchè il nostro i viaggio sia per affare che non è sacro: quanto più adunque sarà oggi quel pane tenuto santamente fra i nostri arnesi?

6 Il Sacerdote adunque gli diè del pane sacro: perclochè quivi non era altro pane che i pani di presenza, ch'erano stati levati

presenza, ch'erano stati levati d'innanzi al Signore, per mettervi de pani caldi, il giorno stesso che

quelli s'erano levati. Or in quel di un' uomo de' servitori di Saul, il cui nome era Doeg, Idumeo, il principale de mandriani di Saul, era quivi rattenuto

davanti al Signore.

8 E David disse ad Ahimelec, Non hai tu quì a mano alcuna lancia, o spada? perciochè io non ho presa meco ne la mia spada, ne le mie armi: perche l'affare del re premeva.

9 E'l Sacerdote rispose, Io ho la spada di Goliat Filisteo, il qual tu percuotesti nella Valle d'Ela: ecco, ella è involta in un drappo dietro all'Efod: se tu te la vuoi pigliare, pigliala: perciochè qui non ve n'è alcuna altra, se non quella. E David disse, Non ve n'e alcuna pari:

dammela.

10 Allora David si levò, ed in quel giorno se ne fuggi d'innanzi a Saul, e venne ad Achis, re di Gat.

11 Ed i servitori d'Achis gli dissero, Non è costui David, re del pae-se? Non è celi costui, del quale si cantava nelle danze: dicendo, Saul ne ha percossi i suoi mille, e David i suoi diecimila?

12 E David si mise queste parole

nel cuore, e temette grandemente d'Achis, re di Gat.

13 Ed egli si contrafece in lor presenza, e s'infinse pazzo fra le lor mani : e segnava gli usci della porta, e si scombavava la barba.

14 Ed Achis disse a' suoi servitori, Ecco, vol vedete un' uomo insensato: perchè me l'avete voi menato?

15 Mi mancano forse insensati, che voi m'avete menato costui, per far l'insensato appresso di me? en-trerebbe costui in casa mia?

CAP. XXII.

R David si partì di là, e si salvò nella spilonca d'Adullam: il che come i suoi fratelli, e tutta la famiglia di suo padre, ebbero in-

teso, discesero a lui.

2 E tutte le persone ch'erano in distretta, ed indebitate, e ch'erano in amaritudine d'animo, s'adunarono appresso di lui, ed egli fu lor Capitano, e si trovarono con lui

intorno a quattrocent'uomini. 3 E di la David andò in Mispa di Moab: e disse al re di Moab, Deh. lascia che mio padre, e mia madre, vadano e vengano fra voi, fin ch'io

sappia ciò ch' Iddio farà di me. 4 Egli adunque gli menò davanti al re di Moab: ed essi dimorarono con lui tutto'l tempo che David fu

in quella fortezza. 5 Or il profeta Gad disse a David.

Non dimorare in questa fortezza: vattene, ed entra nel paese di Giuda. David adunque si parti di la, e se ne venne nella selva d' Heret. 6 E Saul intese che David, con la sua gente, era stato riconosciuto. Or Saul sedeva in Ghibea, sotto al bosco di diletto, ch'è in Rama, avendo la sua lancia in mano, e tutti i suoi servitori gli stavano d'intorno.

7 E Saul disse a suoi servitori, che gli stavano d'intorno, Deh ascoltate, uomini Beniaminiti, Il figliuolo d' Isai vi darà egli pure a tutti de campi, e delle vigne ? vi costituirà egli tutti capitani di migliaia, e capitani di centinaia?

8 Conciosiacosachè vi siate tutti conglurati contr'a me, e non vi sia alcuno che m'abbia fatto motto come il mio figliuolo ha fatto lega col figliuolo d'Isai: e non ri sia alcun di voi a cui dolga di me, e che mi scopra cosa alcuna: perciochè il mio figliuolo ha fatto levare contr'a me il mio servitore, aciochè egli m'insidij, come egli

fa oggi. 9 Allora Doeg Idumeo, il quale era costituito sopra i servitori di Saul, rispose, e disse, Io vidi 'l fi-gliuolo d'Isai ch'era venuto in Nob, ad Ahimelec, figliuolo d'A-

hitub:

10 Il quale domandò il Signore per lui, e gli diè della vittuaglia, ed anche gli diede la spada di Goliat

Filisteo.

11 Allora il re mandò a chiamare Ahimelec, figliuolo d'Ahitub, Sacerdote, e tutta la famiglia del padre d'esso, cioè, i sacerdoti ch'erano in Nob. Ed essi tutti vennero al re. 12 E Saul disse, Ascolta ora, 6gliuolo d' Ahitub. Ed Ahimelee 11-

spose, Eccomi, signor mio. 13 E Saul disse, Perchè vi siete congiurati contr'a me, tu, e'l figliuolo d' Isai? concloslacosachè tu gli abbi dato del pane, ed una spada, ed abbi domandato Iddio per lui, aciochè egli si levi contr'a mo, per pormi insidie, come egli fa

14 Ed Ahimelec rispose al re, e disse, E chi è, fra tutti i tuoi servitori, pari a David, leale, e genero del re, e che va e viene, secondo che tu gli comandi, ed è onorato

in casa tua ?

15 Ho io cominciato oggi a domandare Iddio per lui? tolga ciò Iddio da me: non apponga il re cosa alcuna al suo servitore, ne a tutta la famiglia di mio padre: perciochè il tuo servitore non sa cosa alcuna, nè picciola nè grande, di tutto questo.

16 E'i re disse, Per certo iu morrai, Ahimelec, insieme con tutta

la famiglia di tuo padre.

17 E'l re disse a sergenti che gli stavano d'intorno, Volgetevi, ed accidete i sacerdoti del Signore: perciochè anch'essi tengono mano con David: ed, avendo saputo ch'egli fuggiva, non me l'hanno fatto assapere. Ma i servitori del re non vollero metter le mani ad avven-

tarsi sopra i sacerdoti del Signore. 18 E'l re disse a Doeg, Volgiti tu, ed avventati sopra questi sacerdoti. E Doeg Idumeo, rivoltosi, s'avventò sopra i sacerdoti, ed uccise in quel di ottantacinque uomi-

ni che portavano l'Efod di lino. 19 Poi Saul percosse Nob, città de'sacerdoti, mettendo a fil di spada uomini e donne, fanciulli e bambini di poppa: mise eziandio a fil

di spada buoi, asini, e pecore. 20 Ma pure uno de' figliuoli d'Ahimelec, figliuolo d'Ahitub, il cui nome era Eblatar, scampò, e se ne

fuggì dietro a David. 21 Ed Ebiatar rapportò a David come Saul avca uccisi i sacerdoti

del Signore. 22 E David disse ad Eviatar, Io pensai bene in quel dì, che, essendo quivi Doeg Idumeo, egli per certo rapporterebbe il fatto a Saul: io sono stato cagione della morte di tutti quelli della famiglia di tuo padre.

23 Dimora meco, non temere : chi cercherà di tormi la vita, cercherà ancora di torla a te: perciochè tu sarai in buona guardia appresso di

me.

CAP. XXIII.

R egli fu rapportato e detto a David, Ecco, i Filistei fanno guerra a Cheila, e rubano l'aie.

2 E David domandò il Signore: dicendo, Andrò lo, e percuoterò que Flistei? El Signore disse a David, Va', e tu percuotera i Fi-listei, e libererai Chella. 3 E la gente di David gli disse,

Ecco, noi, essendo quì in Giuda, abblamo paura : quanto più, se andiamo in Cheila, ove sono le schiere de' Filistei ?

4 E David domandò di nuovo il Signore. E'l Signore gli rispose, e disse, Levati, scendi in Chella: perciochè io darò i Filistei in man

5 David adunque andò, con la sua gente, in Cheila, e cambatte contr' a' Filistei, e ne menò il lor bestiame, e gli percosse d'una grande sconfitta : e liberò gli abitanti di

Cheila. 6 (Or avvenne, quando Ebiatar, figliuolo d'Ahimelec, fuggì a David in Cheila, che l'Efod gli cadde nelle

mani.)

7 Ed e' fu rapportato a Saul, che David era venuto in Cheila. Saul disse, Iddio me l' ha dato nelle mani: conciosiacosach'egli si sia venuto a rinchiudere in una città

c'ha porte, e sbarre. 8 Saul adunque con bando publico adunò tutto'l popolo, per andare alla guerra, e per iscendere in Cheila*, ed* assediare David, e la

sua gente.

9 Ma David, avendo saputo che Saul gli macchinava questo male, disse al Sacerdote Ébiatar, Accosta l' Efod.

10 Poi David disse, O Signore Iddio d' Israel, il tuo servitore ha inteso per certo che Saul cerca di venire in Cheila, per guastar la

città per cagion mia. 11 Que' di Cheila mi daranno essi nelle sue mani? Saul scendera egli, come il tuo servitore ha inteso? Deh, Signore Iddio d'Israel, dichiaralo al tuo servitore. E'

Signore rispose, Egli scendera 12 David disse ancora, Que' di Cheila daranno essi me, e la mis gente, nelle mani di Saul? E'i Signore rispose, St, essi ti ci daranno.

13 David adunque, e la sua gente, ch'era d'intorno a seicent'uomini, si levarono, ed uscirono di Cheila. ed andarono qua e la dovunque s'abbattevano d'andare. Ed e fu rapportato a Saul, che David era scampato di Cheila: laonde egli restò d'uscir fuori.

14 E David stette nel diserto, in luoghi forti: poi dimorò in un monte nel diserto di Zif. E Saul lo cercava tutto dì, ma Iddio non

gliel diede nelle mani.

15 E David stava a mirare, quando Saul usciva per cercar la sua vita. Or, mentre David era nel serto di Zif, nella selva :

16 Ionatan, figliuolo di Saul, si levò, ed andò a David nella selva, e lo confortò in Dio.

17 E gli disse, Non temere: per-chè la mano di Saul, mio padre, non ti giugnera: e tu regneral sopra Israel, ed io sarò il secondo dopo te: ed anche Saul, mio padre, sa che così avverrà.

18 Fecero adunque amendue lega insieme davanti al Signore: e David dimorò nella selva, e Ionatan

se n'andò a casa sua.

19 Or i Zifei salirono a Saul in Ghibea: dicendo, David non si nasconde egli appresso di noi nelle fortezze che son nella selva, nel colle d'Hachila, ch'è dal lato Meridionale del diserto?

20 Ora dunque, o re, vieni pure ad ogni tua volontà: ed a noi starà di metterlo nelle mani del re. 21 E Saul disse loro, Benedetti state voi appo'l Signore : conciosiacoeach'abbiate avuta compassion

di me.

22 Deh andate, accertatevi ancora, e sappiate, e vedete il luogo dove egli si sara fermato, e chi ce l'ha veduto: perciochè egli stesso m' ha detto altre volte ch'egli usa

astuzia in ogni cosa.

23 Vedete adunque, e sappiate in qual luogo egli è, fra tutti i nascondimenti dove egli si suol nascondere: poi tornate a me, sapendo la cosa di carto, ed io andrò con voi : e se pure egli è nel paese, lo lo ricercherò per tutte le migliala di Giuda.

24 Essi adunque si levarono, ed andarono in Zif. davanti a Saul: ma David era, con la sua gente, nel diserto di Maon, nella pianura che è dalla parte Meridionale del diserto

25 E Saul, con la sua gente, andò per cercarlo. Ma, la cosa essendo stata rapportata a David, egli scese dalla rocca, e dimorò ancora nel diserto di Maon. E Saul, avendolo inteso, perseguitò David nel di-serto di Maon.

26 E Saul caminava da uno de' lati del monte di quà: e David, e la sua gente, dall'altro de' lati di là. E David s'affrettava di caminare, per salvarsi d'innanzi a Saul: ma Saul, e la sua gente intorniavano David, e la sua gente, per pigliargli.

27 Allora un messo venne a Saul, a dirgli, Affrettati, e vieni: per-cioche i Filistei sono scorsi den-

tr'al paese.

28 Laonde Saul se ne ritornò indietro da perseguitar David, ed andò incontr' a' Fillistel: perciò a quei luogo fu posto nome, il sasso delle separazioni

CAP. XXIV. POI David sall di la, e dimorò nelle fortezze d'En-ghedi. 2 E, come Saul fu ritornato di dietro a' Filistei, gli fu rapportato, 276

e detto, Ecco, David & nel diserto d' En-ghedi.

3 Aliora Saul prese tremila uo-mini scelti d'infra tutto Israel, ed andò per cercare David, e la sua

gente, su per le rupi delle camouse. 4 E, giunto alle mandre delle pecore in su la via, ove è una epilonca, Saul entrò per fare i suoi bisogni naturali: e David, e la sua gente, erano assettati nel fondo della spilonca.

6 E is gente di David gli disse, Ecco'l giorno che'l Signore t'ha detto, Ecco, io ti do il tuo nemico nelle mani, e tu gli farai come ti piacera. Allora David si levò, e oianamente tagliò il lembo dell'ammanto di Saul.

6 E, dopo questo, il cuore battè a David, perchè egli avea tagliato il lembo dell' ammanto di Saul.

7 E disse alla sua gente, Tolga il more da me ch'io faccia questo al mio signore, all'Unto del Si-gnore, ch'io gli metta la mano addosso : conclosiacosach' egli sia l' Unto del Signore.

8 E David con parole stoise da ciò la sua gente, e non le permise di levarsi contra Saul. E Saul. levatosi dalla spilonca, se n'anda-

va a suo camino.

9 E David si levò, ed uscì fuor della spilonca, e gridò dietro a Saul: dicendo, O re, mio signore. E Saul riguardò dietro a sè. David s'inchinò con la faccia verso

terra, e si prostese. 10 E David disse a Saul, Perchè attendi alle parole delle genti che

dicono, Ecco, David procaccia il

tuo male ? 11 Ecco pure oggi gli occhi tuoi veggono che'l Signore t'avea oggi dato in man mia, nella spilonca, ed alcuno parlò d'uccidertí : ma la mia mano t'ha risparmiato : ed io ho detto, Io non metterò la mano addosso al mio signore: perciochè

egli è l'Unto del Signore. 12 Or, padre mio, vedi, vedi pure il lembo del tuo ammanto ch'io ho in man mia: e poi che, quando io tagliai 'l lembo del tuo ammanto, non t'uccisi, sappi, e vedi che nella mia mano non v'e male, nè mi-sfatto alcuno, e ch' io non ho peccato contr'a te: e pur tu vai a

caccia della vita mia, per tormela. 13 Il Signore giudichi fra me e te, e'l Signore mi vendichi di te : ma io non metterò la mia mano so-

14 Come dice il proverbio degli antichi, L'empietà proceda dagli empi : ma io non mettero la mia mano sopra te,

15 Dietro a cui è uscito il re d'Israel? chi vai tu perseguitando?

un can morto, una pulce.

16 Il Signore adunque sia giudice. e giudichi fra me e te, e vegga, e mantenga la mia causa, e mi taccia ragione, riscuotendomi dalla tua mano.

17 E, quando David ebbe fornito di dire queste parole a Saul, Saul disse, E questa la tua voce, David, figliuol mio? Ed alzò la voce, e

18 E disse a David, Tu sei più giusto di me: perciochè tu m'hai renduto ben *per male*, là dove io t'ho renduto mal per bene.

19 E tu m'hai oggi fatto conoscere come tu sei sempre proceduto bene inverso me: conciofossecosachè'i Signore m'avesse messo nelle tue mani : e pur tu non m'hai

ucciao.

20 E, se alcuno trovasse il suo nemico, lo lascerebbe egli andare benignamente? Il Signore adunque ti renda del bene in iscambio di ciò che tu n'hai oggi fatto.

21 Ed ora, ecco, io so che per certo tu regnerai, e che'l regno d' Israel

sarà fermo nelle tue mani.

22 Ora dunque giurami per lo Signore, che tu non distruggerai la mia progenie dopo me, e che tu non istermineral'i mio nome dalla famiglia di mio padre. 23 E David giurò

23 É David glurò a Saul. Poi Saul se n'andò a casa sua. E David, e la sua gente, salirono alla

forteggs.

CAP. XXV.

POI mori Samuel, e tutti gl'Israeliti s'adunarono, e ne fecero cordoglio, e lo seppellirono nella sua casa in Rama. E David si levò, ed andò nel diserto di Paran. 2 Or v'era un' uomo in Maon, le cui facultà erano in Carmel, ed era uomo molto possente, ed avea tremila pecore, e mille capre : ed era in Carmel tosando le sue pecore.

3 E'l nome di quell' uomo era Nabal, e'l nome della sua moglie Abigail, la quale era donna di buon senno, e bella: ma quell'uômo era aspro, e di male affare, ed era del

legnaggio di Caleb.

Or David intese nel diserto che Nabal tosava le sue pecore.

5 E mandò dieci fanti, e disse loro, Salite in Carmel, ed andate a Nabal, e salutatelo a nome mio.

6 E dite, Possi tu fare il medesimo l'anno vegnente in questa stessa stagione, essendo tu, e la casa tua, e tutto'l tuo, in prospero stato.

7 Ora io ho inteso che tu hai i tonditori: or i tuoi pastori sono stati con noi, e noi non abbiamo fatto loro alcuno oltraggio, e non s'è trovato mancar loro nulla, tutto'l tempo che sono stati in Carmel.

8 Domandane i tuoi servitori, ed essi tel diranno. Trovino adunque questi giovani grazia appo te : conciosiacosachè noi siamo venuti in un buon giorno : deh, da' a' tuoi servitori, ed a David, tuo figliuolo, ciò che ti verrà a mano.

9 Ed i servitori di David vennero parlarono a Nabal, a nome di David, secondo tutte quelle pa-

role: poi si tacquero. 10 Ma Nabal rispose a servitori di David, e disse, Chi è David? e chi è il figliuolo d'Isai? oggi molti sono i servi che si dipartono da' lor signori.

Il Prenderei io il mio pane, e la mia acqua, e le carni c'ho ammazzate per li miei tonditori, e le

darei ad uomini, de' quali io non so

onde si sieno ? 12 Ed i fanti di David si rivolsero al lor camino, e ritornarono, e vennero, e rapportarono a David

tutte quelle parole. 13 Allora David disse alla sua gente, Cingasi ognun di voi la sua spada. David si cinse anch'egli la sua: e salirono dietro a David intorno a quattrocent' nomini : e dugento ne restarono presso agli ar-

14 Or uno de servitori rapportò la cosa ad Abigail, moglie di Na-bal: dicendo, Ecco, David ha mandati de' messi dal diserto, per salutare il nostro padrone: ed egli gli

ha scacciati.

15 E pur quella gente ci è stata grandemente buona, e non abbiamo ricevuto alcuno oltraggio, e non ci siamo trovati mancar nulla, in tutto'l tempo che siamo andati attorno con loro, mentre eravamo per la campagna.

16 Essi sono stati un muro d'intorno a noi, di notte e di giorno, tutto'l tempo che siamo stati con

loro, pasturando le gregge. 17 Ora dunque sappi, e vedi ciò

che tu hai a fare: perciochè il male determinato contr'al nostro padrone, e contr' a tutta la sua casa : ed egli è uomo di tanto male affare, che non se gli può parlare.

18 Allora Abigail prese prestamente dugento pani, e due barili di vino, e cinque castroni apparecchiati, e cinque moggi di grano arrostito, e cento mazzuoli d'uva secca, e dugento fiscelle di fichi secchi, e mise tutto ciò sopra degli asini.

19 Poi disse a suoi servitori, Pas-

277

sate davanti a me: ecco, io vengo dietro a voi: e non lo fece assapere a Nabal, suo marito.

20 Or, cavalcando un'asino, e scendendo per lo coperto del monte, ecco David, e la sua gente, che le venivano incontro : ed ella s'abbattè in loro.

21 (Or David avea detto, Certo indarno ho io guardato tutto ciò che costui avea nel diserto, tal che non gli è mancato nulla di tutto'l

suo: ed egli m'ha renduto mai

per bene: 22 Così faccia Iddio a'nemici di David, e così aggiunga, se, fra quì e domattina allo schiarir del dì, io lascio in vita, di tutto ciò che gli appartiene, pur uno che pisci al

muro.) 23 E, quando Abigail ebbe veduto David, smontò prestamente dall' a-sino, e si gittò boccone in terra davanti a David, e si prostese.

24 E. gittataglisi a' piedi, disse, Signor mio, sia questa iniquità sopra me : deh, lascia pur che la tua servente parli in tua presenza, ed ascolta le parole della tua ser-

vente.

25 Deh, non ponga il mio signore mente a questo uomo tristo, a Nabal: perciochè egli è tale, quale è il suo nome: il nome suo è Nabal, e follia è appo lui: or io, tua servente, non vidi i fanti del mio signore, i quali tu mandasti.

26 Ora dunque, signor mio, come il Signore vive, e l'anima tua vive, il Signore t' ha divietato di venire a spargimento di sangue, e di farti ragione con le tue mani. Ora dunque, sieno i tuoi nemici, e quelli che procacciano male al mio si-

gnore, simili a Nabal.

27 Ed ora, ecco questo presente, il quale la tua servente ha portato al mio signore, aciochè sia dato a' fanti che sono al seguito del mio

signore.

28 Deh, perdona alla tua servente il suo misfatto : conciosiacosachè'l Signore per certo farà una casa stabile al mio signore: perciochè il mio signore guerreggia le guerre del Signore, e giammai a tuoi dì non è stata trovata malvagità alcuna in te.

29 E, benchè gli uomini si sieno mossi per perseguitarti, e per cercar la vita tua, pur la vita del mio signore sarà legata nel fascetto della vita appo'l Signore Iddio tuo: ma egli caccera fuori l'anima de tuoi nemici, come di mezzo del ca vo d'una frombola.

30 Ed avverra che, quando'l Signore avrà fatto al mio signore se-

condo tutto ciò ch'egli t'ha promesso di bene, e t'avrà ordinato conduttore sopra Israel:

31 Allora il mio signore non avra uesto intoppo, nè questo sturbo d'animo, d'avere sparso il sangue senza cagione, e d'aversi fatto ragione da sè stesso: e quando'i Simore avrà fatto del bene al mio signore, tu ti ricorderai della tua servente.

32 E David disse ad Abigail, Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel, il quale oggi t'ha mandata

ad incontrarmi :

33 Benedetto sia il tuo senno, e benedetta sij tu, che m'hai oggi impedito di venire a spargimento di sangue, e di farmi ragione con le mie mani.

34 Certo, come il Signore Iddio d'Israel, che m'ha impedito di farti alcun male, vive, se tu non ti fossi affrettata di venirmi incontro, non sarebbe restato in vita a Nabal, fra quì e domattina allo schiarir del dì, pure uno che pisci al

muro 35 E David prese dalla mano d'essa ciò che gli avea portato: e le disse, Vattene in pace a casa tua:

vedi, lo ho esaudita la tua voce, ed

ho avuto rispetto a te. 36 Ed Abigail venne a Nabal: ed ecco, egli faceva un convito in casa sua, simile ad un convito reale: ed avea il cuore allegro, ed era ebbro fuor di modo : laonde ella non gli dichiarò cosa alcuna, nè

picciola nè grande, fino alla mat-tina allo schiarir del dì. 37 Ma, la mattina seguente quando Nabal fu disebbriato, la sua moglie gli raccontò tutte queste cose: e'i cuore gli si tramortì in corpo, ed egli diventò come una pietra.

38 Ed intorno a dieci giorni appresso, il Signore percosse Nabal,

ed egli morì.

39 E, quando David ebbe udito che Nabal era morto, disse, Benedetto sia il Signore, il quale m'ha fatto ragione del vituperio fattomi da Nabal, ed ha rattenuto il suo servitore da *far* male: ed ha fatta ritornare in sul capo di Nabal la sua malvagità. Poi David mandò a parlare ad Abigail, per prender-

sela per moglie. 40 Ed i servitori di David vennero ad Abigail, in Carmel, e le parlarono, e le dissero. David ci ha mandati a te, per prenderti per sua moglie.

41 Allora ella si levò, e s'inchinò con la faccia verso terra : e disse, Eccoti la tua servente per serva.

te, e montò sopra un' asino, avendo al suo seguito cinque sue serventi: ed andò dietro a servitori

di David, e gli fu moglie. 43 David prese ancora Ahinoam, da Izreel: e tutte due gli furono

mogli. 44 E Saul diede Mical, sua figliuola moglie di David, a Palti, figliuolo di Lais, ch'era da Gallim.

## CAP. XXVI.

R i Zifei vennero a Saul, in Ghibea: dicendo, David non si tiene egli nascosto nel Colle d'Hachila, a fronte al diserto?

2 E Saul si levò su, e scese nel diserto di Zif, avendo seco tremila uomini scelti d'Israel, per cercar

David nel diserto di Zif.

E Saul s'accampò nel Colle d' Hachila, ch'é a fronte al diserto, in su la via. E David, dimorando nel diserto, s'avvide che Saul veniva nel diserto per perseguitarlo:

4 E mando delle spie, e seppe per certo che Saul era venuto.

5 Allora David si levò, e venne al luogo dove Saul era accampato, e vide il luogo dove giacea Saul, ed Abner, figliuolo di Ner, Capo dell' esercito d'esso. Or Saul giaceva dentro al procinto, e'l popolo

era accampato d'intorno a lui 6 E David fece motto ad Ahimelec Hitteo, ed ad Abisai figliuolo di Seruia, fratello di Ioab: dicendo, Chi scendera meco a Saul, nel

campo? Ed Abisai disse, lo scen-

derò teco. David adunque, ed Abisai, vennero di notte al popolo. Ed ecco, Saul giaceva dormendo dentro al procinto, e la sua lancia era fitta in terra presso a lui dal capo: ed Abner, el popolo, giacevano d'intorno a lui

8 Allora Abisai disse a David, Oggi t'ha Iddio messo il tuo nemico nelle mani: ora dunque lascia, ti prego, ch' io lo conficchi in terra con la lancia d'un sol colpo, e non

raddoppierò il colpo-

9 Ma David disse ad Abisai, Non ammazzarlo: perciochè, chi sarà innocente, avendo messa la mano addosso all' Unto del Signore?

10 David disse ancora, Come il Signore vive, to not farò: anzi, o il Signore lo percuoterà : overo, il suo giorno verra, e morra: overo, scenderà in battaglia, e perirà.

11 Tolga il Signore da me ch'io metta la mano addosso all'Unto 279

da lavare i piedi de servitori del del Signore : ma ora prendi, ti pre-mio signore : del Signore : ma ora prendi, ti pre-go questa lancia, ch'e presso a lui dal capo, el vaso dell'acqua, ed andiamocene.

> 12 David adunque prese la lancia, e'l vaso dell'acqua, ch'era presso a Saul dal capo d'esso: poi se n'andarono amendue: e niuno il vide, e niuno lo scorse, e niuno si risveglio: perciochè tutti dormivano: perché era loro caduto addosso un profondo sonno mandato dal Signore

> 13 E David passò all'altro lato, e si fermò in su la sommità del monte da lungi, tal che v'era un grande spazio fra lui e'l campo di Saul : 14 E gridò al popolo, ed ad Abner,

> figlinolo di Ner: dicendo, Non rispondi, Abner? Ed Abner rispose, e disse, Chi sei tu, che gridi al re i 15 E David disse ad Abner, Non sei tu un valent'uomo? e chi è pari a te in Israel? perchè dunque non hai tu guardato il re, tuo signore? perciochè alcuno del popolo è venuto per ammazzare il re. tuo signore.

> 16 Questo che tu hai fatto non ista bene: come il Signore vive, voi siete degni di morte: conciosiacosachè voi non abbiate fatta buona guardia al vostro signore, all'Unto del Signore. Vedi pure ora, dove e la lancia del re, e'l vaso dell'acqua, ch'*era* presso a

lui dal capo?

17 E Saul riconobbe la voce di David: e disse, E questa la tua voce, figliuol mio David? E David rispose, St, o re, mio signore, e la mia voce.

18 Poi disse, Perchè perseguita il mio signore il suo servitore? percioche, c'ho io fatto? e qual male

v'è egli nella mia mano?

19 Ora dunque, ascolti pure il re, mio signore, le parole del suo servitore. Se pure il Signore è quello che t'incita contr'a me, siegli la tua offerta accettevole: ma, se sono gli uomini, sieno essi maladetti davanti al Signore: conciosiacosach'essi m'abbiano oggi scacciato, aciochè io non mi tenga congiunto con l'eredità del Signore : dicendo,

Va', servi ad altri dij. 20 Ma ora non caggia il mio sangue in terra senza che'l Signore il vegga: conclosiacosachè'l re d'Israel sia uscito per cercare una pulce, come se perseguitasse una

pernice su per li monti. 21 Allora Saul disse, Io ho pecca-

to: ritornatene, figliuol mio David: perciochè io non ti farò più male alcuno, poiche l'anima mia t'è oggi stata preziosa : ecco, io ho

# 1 SAMUEL, XXVI. XXVII. XXVIII.

follemente fatto, ed ho molto gra- | vemente errato.

22 E David rispose, e disse, Ecco la lancia del re: passi quà un de'

fanti, e piglila

23 É renda il Signore a ciascuno secondo la sua giustizia, e la sua leal-tà: conciosiacosachè'l Signore t'avesse oggi messo nelle mie mani, e pure io non ho voluto metter la mano sopra l'Unto del Signore.

24 Or ecco, siccome la vita tua è stata oggi in grande stima appo me, così sara la vita mia in grande stima appo'l Signore, ed egli mi ri-

scuoterà d'ogni tribolazione. 25 E Saul disse a David, Benedetto sij tu, figliuol mio David: per certo tu verrai a capo de' fatti tuoi, ed anche vincerai. Poi Da-. vid se n'andò a suo camino, e Saul ritornò al suo luogo.

CAP. XXVII.

R David disse fra sè stesso, Ec-Co, un giorno io perirò per le mani di Saul; non v'è nulla di meglio per me, se non ch' io scampi affatto nel paese de Filistei : tal che Saul, se pur continua di cercarmi per tutte le contrade d'Israel, perda ogni speranza di me: così scamperò dalla sua mano.

2 Dávid adunque si levò, e passò, con seicent' uomini, ch'egli avea seco, ad Achis, figliuolo di Maoc,

re di Gat.

3 E David dimorò con Achis in Gat, insieme con la sua gente, cia-scuno con la sua famiglia. David v'era con le sue due mogli, Ahinoam Izreelita, ed Abigail, ch'era stata moglie di Nabal da Carmel.

4 Or egli fu rapportato a Saul che David era fuggito in Gat : laonde

egli non continuò più di cercarlo. 5.E David disse ad Achis, Deh, se io sono in grazia tua, siami data stanza in una delle città della cam-pagna, aciochè io vi dimori : e perche dimorerebbe il tuo servitore teco nella città reale?

6 Ed Achis gli diede in quel dì Siclag: per ció Siclag è restata alli re di Giuda infino a questo giorno. 7 Or lo spazio del tempo, che David dimorò nelle contrade de Filistei, fu un' anno, e quattro mesi.

8 E David saliva con la sua gente, e faceva delle correrie nel paese de' Ghesurei, e de' Ghirzel, e degli Amalechiti: perciochè quelle nazioni abitavano nel lor paese, da Sur fino al paese d' Egitto.

9 E David percuoteva il paese, e non lasciava in vita nè uomo, nè donna : e pigliava pecore, e buoi, ed asini, e camelli, e vestimenti : 280

poi se ne ritornava, e veniva aci

Achis. Ed Achis diceva. Dove siete oggi scorsi ? E David diceva, Sopra la contrada Meridionale di

Giuda, sopra la contrada Meri-dionale de Ierameeliti, e sopra la contrada Meridionale de Chenei. 11 Ma David non lasciava in vita

nè uomo, nè donna, per menargii in Gat: perciochè diceva, E'si convien provedere che non facciano alcun rapporto contr'a noi : dicen-do, Così ha fatto David. E tal fu il suo costume tutto'l tempo ch'egli dimorò nelle contrade de Filistei. 12 Ed Achis credeva a David, e

diceva, Egli s'è renduto del tutto abbominevole ad Israel, suo popolo : per ciò, egli mi sarà servitore

in perpetuo.

CAP. XXVIII.

R avvenne in que'dì che i Filistel adunarono i lor campi in una massa d'esercito per guer-reggiare contr' ad Israel. Ed Achis disse a David, Sappi pure che tu, e la tua gente, uscirete meco alla guerra

2 E David disse ad Achis, Tu conoscerai adunque ciò che'l tuo ser-vitore farà. Ed Achis disse a David, Ed io adunque ti costituirò guardia della mia persona in per-

petuo.

3 Or Samuel era morto, e tutti gl'Israeliti ne aveano fatto cordoglio, e l'aveano seppellito in Rama, e nella sua città. Or Saul avea tolti via dal paese quelli ch'aveano lo spirito di Pitone, e gl' indovini.

4 Essendosi adunque i Filistei adunati, vennero, e s'accamparo-no in Sunem : Saul'adunò anch'egli tutto Israel, e s'accamparono in

Ghilboa.

5 E Saul, veduto il campo de' Filistei, ebbe paura, e'l cuor suo fu

grandemente spaventato.

6 E Saul domandò il Signore. Ma il Signore non gli rispose, nè per sogni, nè per Urim, nè per profeti. 7 Laonde Saul disse a suoi servitori, Cercatemi una donna ch'ab-bia uno spirito di Pitone, aciochè

io vada da lei, e la domandi. i suoi servitori gli dissero, Ecco, in En-dor v'è una donna c' ha uno spirito di Pitone.

8 E Saul mutòmbito, e si travest). e se n'andò con due uomini seco. E, giunti a quella donna di notte, Saul le disse, Deh, indovinami per lo spirito di Pitone, e fammi salir

fuori colui ch' io ti dirò.

9 E quella donna gli disse, Ecco, tu sai ciò che Saul ha fatto, come

# 1 SAMUEL, XXVIII. XXIX.

egli ha sterminati dal paese quelli ch'aveano lo spirito di Pitone, e gl'indovini : perchè dunque metti a tendere un laccio alla mia

vita, per farmi morire?
10 Ma Saul le giurò per lo Si-gnore: dicendo, Come il Signore vive, niente t'avverra in pena di

questo fatto. 11 La donna adunque gli disse, Chi ti farò io salir fuori? E Saul

disse, Fammi salir fuori Samuel.

12 E, quando la donna ebbe veduto Samuel, sciamò con gran
voce: e disse a Saul, Perchè m'hai ingannata ? conciosiacosachè tu sij Saul.

13 Ma il re le disse, Non temere : ma pur c'hai tu veduto? E la donna disse a Saul, Io ho veduto un'Angelo che sale fuor della terra.

14 Ed egli le disse, Quale è la sua forma ? Ed ella disse, Egli sale fuori un'uomo vecchio, il quale è avvolto d'un mantello. E Saul riconobbe ch'era Samuel : e s' inchinò con la faccia in terra, e gli fece riverenza.

15 E Samuel disse a Saul, Perchè m'hai tu inquietato, facendomi salir fuori? E Saul disse, Io son grandemente distretto : perciochè i Filistei guerreggiano contr'a me, ed Iddio s'è partito da me, e non mi risponde più, nè per profeti, nè per sogni: perciò t'ho chiamato, acio-

chè tu mi dichiari ciò c'ho da fare. 16 E Samuel disse, E perchè do-mandi me, poi che'l Signore s'è par-

tito da te, e t'è diventato nemico? 17 Or il Signore ha fatto come egli ne avea parlato per me: ed ha stracciato il regno d'infra le tue mani, e l'ha dato a David, tuo

famigliare: 18 Perciochè tu non ubbidisti alla voce del Signore, e non mettesti ad esecuzione l'ira sua accesa

contr'ad Amalec: perciò il Signore t'ha oggi fatto questo.

19 E7 Signore dara eziandio Israel nelle mani de' Filistei : e domane. tu, ed i tuoi figliuoli, sarete meco: il Signore dara eziandio il campo d'Israel nelle mani de' Filistei.

20 Allora Saul cadde subitamente di tutta la sua lunghezza a terra, ed ebbe gran paura per le parole di Samuel : ed oltr'a ciò non v'era in lui alcuna forza: perciochè non avea mangiato alcun cibo in tutto quel giorno, nè in tutta quella

21 E quella donna venne a Saul, e, veggendo ch'egli era forte tur-bato, gli disse, Ecco, la tua ser-vente ha acconsentito alla tua voce, ed io ho messa la vita mia a

rischio, ed ho ubbidito alle parole che tu m' hai dette.

22 Ora dunque, ascolta, ti prego. altresì ciò che ti dira la tua ser-, vente : e lascia ch'io ti metta una fetta di pane davanti, e mangia, e tu avraí un poco di forza, quando tu ti rimetterai in camino

23 Ed egli lo rifiutò, e disse, Io non mangerò. Ma i suoi servitori, ed anche quella donna, lo strinse-ro: tal ch'egli acconsentì al dir loro: e, levatosi da terra, si pose a

sedere sopra un letto. 24 Or quella donna avea un vi-

tello stiato in casa, il quale ella pre-stamente ammazzo: prese ezian-dio della farina, e l'intrise, e ne cosse de' pani azzimi:

25 E recò quelle cose davanti a Saul, e davanti a suoi servitori. Ed essi mangiarono : poi si levarono, ed andarono via quella stessa

notte.

CAP. XXIX.

R i Filistei adunarono tutti i lor campi in Afec: e gl' Israeliti erano accampati presso alla fonte ch'∂ in Izreel.

2 Ed i principati de' Filistei passarono a cento a cento, ed a mille a mille : e David, con la sua gente, passò nella retroguardia con Achis.

3 Ed i Capitani de' Filistei dissero, Che fanno qui questi Ebrei ? Ed Achis disse a Capitani de Flistei, Non è costui David, servitore di Saul, re d'Israel, il quale è stato meco già un' anno, e più : ed in cui non ho trovato nulla, dal giorno ch'egli s'è rivoltato da parte

mia fino ad oggi? 4 Ma i Capitani de' Filistei s'adirarono contr'a lui: e gli dissero, Rimanda quest' uomo, e ritorni al luogo suo, ove tu l'hai costituito, e non iscenda con noi alla battaglia: che talora non si rivolti contr'a noi nella battaglia: perciochè. con che potrebbe costui racquistarsi la grazia del suo signore? non sarebbe egli con le teste di questi uomini?

5 Non è costui quel David, del quale si cantava nelle danze: dicendo, Saul ne ha percossi i suoi mille, e David i suol diecimila !

6 Allora Achis chiamò David, e gli disse, Come il Signor vive, tu sei uomo diritto, e'l tuo andare e venire meco nel campo m'è piaciuto: perciochè io non ho trovato in te alcun male, dal di che tu venisti a me fino ad oggi: ma tu non piaci

a' principi. 7 Ora dunque, ritornatene, e vattene in pace, e non fare una cosa

\_ 281

# 1 SAMUEL, XXIX. XXX.

che dispiacerebbe a' principi de' Fi-

8 E David disse ad Achis, Ma pur c'ho io fatto ? e c'hai trovato nel tuo servitore, dal di ch'io sono stato al tuo servigio infino ad oggi, ch'io non debba andare a combattere contr' a' nemici del re, mio si-

gnore? 9 Ed Achis rispose, e disse a David, lo il so : conciosiacosachè tu mi piaccia, come un' Angelo di Dio : ma i Capitani de' Filistei hanno detto, Non salga costui con noi

alla battaglia.

10 Ora dunque, levati domattina a buon'ora, insieme co`servitori del tuo signore, che son venuti teco: ed in su lo schiarir del dì, leva-

tevi, ed andatevene. 11 David adunque si levò la mattina seguente a buon' ora, insieme con la sua gente, per andarsene, e per ritornar nel paese de' Filistei. Ed i Filistei salirono in Izreel.

# CAP. XXX.

R, tre giorni appresso, David essendo ritornato in Siclag, con la sua gente, trovo che gli Amalechiti erano scorsi verso'l Mezzodì, ed in Siclag, e ch' aveano percossa Siclag, e l'aveano arsa col fuoco;

2 Ed aveano menate prigioni le donne che v'erano dentro, e tutte le persone dal maggiore al minore: ma non aveano ucciso alcuno, anzi gli aveano menati tutti via, e se n'erano andati a lor camino.

3 Come dunque David, con la sua gente, fu venuto nella citta, ecco, essa era arsa col fuoco: e le lor mogli, ed i lor figliuoli, e le lor figliuole, erano state menate pri-

gioni. 4 Laonde David, e la gente ch'era con lui, alzò la voce, e pianse, fin che non ebbero più poter di pia-

gnere.

5 Le due mogli di David, Ahinoam Izreelita, ed Abigail, ch' era stata moglie di Nabal da Carmel, erano anch' esse state menate pri-

6 E David era grandemente di-stretto: percioche il popolo parla-va di lapidarlo; perche tutto 1 popolo era in amaritudine d'animo, ciascuno per li suoi figliuoli, e per le sue figliuole : ma David si fortificò nel Signore Iddio suo:

7 E disse al sacerdote Ebiatar, figliuolo d'Ahimelec, Deh, accostami l'Efod. Ed Ebiatar accosto l'E-

fod a David.

8 E David domandò il Signore: dicendo, Perseguiterò io quegli

scherani? gli raggiugnerò io ? E? Signore gli disse, Perseguita gli pu-

re: perciochè per certo tu gii rag-giumerai, e riscuoterai ogni cosa. 9 David adunque andò co'seicent' uomini ch'egli avea seco: e, quan-do furono giunti al torrente di Be-

sor, una parte d'essi resto quivi.

10 E David, con quattrocent' uomini, perseguitò coloro: e dugento ne restarono, i quali erano tanto

stanchi, che non poterono passare il torrente di Besor. 11 Or essi trovarono un'uomo Egi-

zio per la campagna, e lo menaro-

no a David, e gli diedero del pane, ed egli mangiò: poi gli diedero ber dell'acqua; 12 Gli diedero ancora un pezzo d'una massa di fichi secchi, e due grap-

poli d'uva secca : ed egli mangiò, e lo spirito gli rivenne: percioche egli non avea mangiato pane, nè bevuta acqua, di tre giornì, e di tre notti. 13 E David gli disse, Di cui sei tu ?

e d'onde sei tu? Ed egli disse, Io sono un garzone Egizio, servo d'u-n'Amalechita: e'l mio padrone m'ha lasciato, percioche io infermai oggi ha tre giorni.

14 Noi siamo scorsi nella contrada Meridionale de'Cheretei, e nel paese di Giuda, e nella contrada Meridionale di Caleb, ed abbiamo

arsa Siciag col fuoco.

15 E David gli disse, Mi condurresti tu a quegli scherani? Ed egli gli disse, Giurami per Dio che tu non mi farai morire, e che tu non mi darai in mano del mio padrone, ed io ti condurrò a quegli scherani.

16 Colui adunque vel condusse: ed ecco, essi *erano* sparsi senza guardia su per tutta quella contrada, mangiando, e bevendo, e facendo festa di tutta la gran preda ch' aveano portata dal paese de' Fi-

listei, e dal paese di Giuda. 17 E David gli percosse dal vespro infino alla sera del giorno seguente: e non ne scampò alcuno, se non quattrocento giovani, i quali mon-

tarono sopra de camelli, e fuggi-

18 E David riscosse tutto quello che gli Amalechiti aveano preso:

riscosse exiandio le sue due mogli. 19 E non mancò loro alcuno, ne picciolo, nè grande, nè figliuolo, nè figliuola, nè robe, nè cosa veruna ch' avessero loro presa. David ricoverò tutto.

20 David prese eziandio tutto'l bestiame, picciolo e grosso, il qual fu condotto davanti a quelle gregge. E si diceva, Quest' e la preda di David.

21 Poi David venne a que' du- ! gent' uomini, ch'erano stati tanto stanchi, che non erano potuti andar dietro a lui : onde egli gli avea fatti rimanere al torrente di Besor : ed essi uscirono incontr'a David. ed incontr'alla gente ch'era con lui. E David, accostatosi a quella gen-

te, gli salutò. 22 Ma tutti gli uomini malvagi, e scellerati, d'infra coloro ch'erano andati con David, si mossero a dire. Poi ch'essi non son venuti con noi, noi non daremo loro nulla della preda ch'abbiamo riscossa, se non a ciascuno la sua moglie, ed i suoi figliuoli: e meninglisi via, e

vadano.

23 Ma David disse. Non fate così. fratelli miei, di ciò che'l Signore ci ha dato: avendoci egli guardati, ed avendoci dati nelle mani quegli scherani ch'erano venuti contr'a noi.

24 E chi v'acconsentirebbe in questo affare? perciochè la parte di chi dimora appresso alla salmeria dee essere uguale a quella di chi scende alla battaglia: essi debbono partir fra loro.

25 E questo è stato osservato da quel di innanzi: e David lo stabilì per istatuto e legge in Israel, che

dura infino ad oggi

26 Poi David, essendo tornato in Siclag, mandò di quella preda agli Anziani di Gluda, suoi amici: di-cendo, Eccovi un presente della preda de nemici del Signore.

27 Egli ne mandò a quelli ch'erano in Betel: ed a quelli ch'erano in Ramot Meridionale: ed a quelli

ch'erano in lattir :

28 Ed a quelli ch'erano in Aroer: ed a quelli ch'erano in Sifmot : ed a quelli ch'erano in Estemoa :

29 Ed a quelli ch'erano in Racal: ed a quelli ch'erano nelle città de' Ierameeliti: ed a quelli ch'erano nelle città de' Chenei :

30 Ed a quelli ch'erano in Horma: ed a quelli ch'erano in Cor-asan: ed a quelli ch'erano in Atac:

31 Ed a quelli ch'erano in Hebron. ed in tutti gli altri luoghi, ne' quali David era andato e venuto, con la sua gente.

CAP. XXXI. R i Filistei combatterono contr'ad Israel: e gl' Israeliti fug girono d'innanzi a' Filistei, e caddero morti nel monte di Ghilboa.

2 Ed i Filistei perseguitarono dipresso Saul, ed i suoi figliuoli: e percossero Ionatan, ed Abinadab. e Malchi-sua, figliuoli di Saul.

3 E lo sforzo della battaglia si voltò contr'a Saul, e gli arcieri saettando lo scontrarono: ed egli

ebbe gran paura di quegli arcieri. 4 Allora Saul disse a colui che portava le sue armi, Tira fuori la tua spada, e trafiggimi con essa: che talora questi incircuncisi non vengano, e mi trafiggano, e mi scherniscano. Ma colui che portava le sue armi non volle farlo: perciochè egli temeva forte. Laonde Saul prese la spada, e si lasciò cader sopra essa.

5 E colui che portava l'armi di Saul, veduto ch'egli era morto, si lasciò cadere anch'egli sopra la

sua spada, e morì con lui. 6 Così in quel di morirono tutti insieme, Saul, ed i suoi tre figliuoli, e colui che portava le sue armi,

e tutti i suoi uomini.

7 E gl'Israeliti che stavano intorno a quella valle, e lungo'l Giordano, veduto che que' d' Israel erano fuggiti, e che Saul, ed i suoi figliuoli, erano morti, abbandonarono le città, e se ne fuggirono: ed i Filistei vennero, e dimorarono in esse.

8 Or il giorno appresso i Filistei vennero per ispogliar gli uccisi; e trovarono Saul, ed i suoi tre fi-

gliuoli, che giacevano in sul monte di Ghilboa; 9 E tagliarono la testa di Saul, e lo spogliarono delle sue armi, e mandarono nel paese de'Filistei d'ogn'intorno a portarne le novelle, ne tempi de loro idoli, ed al

popolo; 10 E posero le armi d'esso nel tempio d'Astarot, ed applicarono il suo corpo alle mura di Bet-san. 11 Or, avendo gli abitanți di Iabes di Galaad inteso quello che i Fili-

stei aveano fatto a Saul;
12 Tutti gli uomini di valore d'in-fra loro si levarono, e caminarono tutta la notte, e tolsero via dalle mura di Bet-san il corpo di Saul, ed i corpi de suoi figliuoli: e se ne vennero in Iabes, e quivi gli

13 Poi presero le loro ossa, e le sotterrarono sotto'l bosco ch'e in labes: e digiunarono sette giorni.

# IL SECONDO LIBRO DI SAMUELL

#### CAP. I.

R, dopo la morte di Saul, David, essendo ritornato dalla sconfitta degli Amalechiti, dimorò in Siclag due giorni.

2 Ed al terzo giorno, ecco, un'uo-mo venne dal campo, d'appresso a Saul, avendo i vestimenti stracciati, e della terra sopra la testa: e, come egli giunse a David, si gittò in terra, e gli fece riverenza.

3 E David gli disse, Onde vieni? Ed egli gli disse, Io sono scampato

dal campo d'Israel.

4 E David gli disse, Come è andato il fatto? deh, raccontamelo. Ed egli disse, Il popolo è fuggito dalla battaglia, ed anche molti del popolo son caduti, e morti. Saul anch'egli, e Ionatan, suo figliuolo, son morti.

5 E David disse al giovane che gli raccontava queste cose, Come sai tu che Saul, e Ionatan, suo fi-

gliuolo, sieno morti?

6 E'i giovane, che gli raccontava queste cose, gli disse, Io mi scontrai a caso nel monte di Ghilboa: ed ecco, Saul era chinato sopra la sua lancia, e già i carri, e la gente a cavallo lo strignevano di presso. 7 Allora egli, voltosi indietro, mi vide, e mi chiamò. Ed io gli dissi,

Eccomi.

8 Ed egli mi disse, Chi sei tu? Ed io gli dissi, Io sono Amalechita. 9 Ed egli mi disse, Mettimi, ti

prego, il piede addosso, e fammi morire : perciochè questa armatura di maglia m'ha rattenuto: e tutta la mia vita è ancora in me.

10 Io adunque gli misi l piede addosso, e lo feci morire: perciochè io sapeva ch'egli non potea vivere, dopo essersi lasciato cadere sopra la sua lancia: poi presi la benda reale ch'egli avea sopra la testa, e la maniglia ch'egli avea al braccio, e le ho recate quà al

mio signore.

11 Allora David prese i suoi vestimenti, e gli stracciò. Il simigliante fecero ancora tutti gli uo-mini ch'erano con lui

12 E fecero cordoglio, e piansero, e digiunarono infino alla sera, per cagion di Saul, e di Ionatan, suo figliuolo, e del popolo del Signore, e della casa d'Israel: perciochè erano caduti per la spada.

13 Poi David disse al giovane che

gli avea portate le novelle, Onde sei? Ed egli gli disse, Io son figliuolo d'un' uomo forestiere A malechita.

14 E David gli disse, Come non hai temuto di metter la mano ad ammazzar l'Unto del Signore?

15 E David chiamò uno de fanti, e gli disse, Vien qua, avventati sopra lui. E colui lo percosse ed sopra lui.

egli mort.
16 E David gli disse, Sia il tuo sangue sopra'l tuo capo: perciochè la tua bocca stessa ha testimoniato contr'a te: dicendo, lo ho fatto

morir l'Unto del Signore. 17 Allora David fece questo la-

mento sopra Saul, e sopra Iona-

tan, suo figliuolo. 18 E lo pronunzio, per ammae-strare i figliuoli di Giuda a tirar l'arco: (ecco, esso è scritto nel Libro del Diritto:)

19 O gentil paese d'Israel, sopra i tuoi alti luoghi giacciono gli uc-cisi: come son caduti gli uomini

valorosi?

20 Nol rapportate in Gat, e non ne recate le novelle nelle piazze d'Ascalon : che talora le figliuole de Filistei non se ne rallegrino: che talora le figliuole degl'incircuncisi non ne facciano festa.

21 O monti di Ghilboa, sopra voi non sia giammai nè rugiada, nè pioggia, nè campi da *portare* of-ferte: perciochè quivi è stato git-tato via lo scudo de' prodi, lo scudo di Saul, come se egli non fosse stato unto con olio.

22 L'arco di Ionatan non si rivolgea indietro, che non avesse sparso il sangue degli uccisi, e trafitto il grasso de' prodi, e la spada di Saul non se ne ritornava a voto.

23 Saul, e Ionatan, amabili, e piacevoli in vita loro, ezlandio nella morte loro non sono stati separati. Erano più veloci che aquile, più forti che leoni. 24 Figliuole d'Israel, piagnete per

cagion di Saul, il qual faceva ch'eravate vestite di scarlatto in delizie; il qual faceva che mettevate

de' fregi d'oro in su le vostre robe. 25 Come son caduti i prodi in mezzo della battaglia? e come e stato ucciso Ionatan sopra i tuoi alti luoghi, o passe d'Israel?

26 Ionatan, fratello mio, io son distretto per cagion di te: tu m'eri molto piacevole: l'amor tuo m'era più singolare che l'amor che si porta alle donne.

27 Come son caduti i prodi, e son periti gli arnesi da guerra!

CAP. II.

R, dopo questo, David doman-dò il Signore: dicendo, Salirò io in alcuna delle città di Giuda? E'l Signore gli disse, Sali. E David disse, Dove salirò io ? E'l Signore disse, In Hebron.

2 David adunque san là, con le sue due mogli, Ahinoam Izreelita, ed Abigail, ch'era stata moglie di Nabal da Carmel.

3 David vi menò eziandio la gente ch'era con lui, ciascuno con la sua famiglia: e dimorarono nelle città

d'Hebron.

4 E que' di Giuda vennero, ed unsero quivi David per re sopra la casa di Giuda. Or fu rapportato, e detto a David, Que' di labes di Galaad son quelli c'hanno seppellito Saul.

5 E David mandò de' messi a que' di Iabes di Galaad, e fece loro dire, Benedetti siate voi appo'l Signore: perciochè avete usata questa benignità inverso'l vostro signore

Saul, d'averlo seppellito. 6 Ora dunque il Signore usi inverso voi benignità, e verità: io ancora vi renderò questo bene, che voi avete fatto in questo affare. 7 Perciò sieno ora le vostre mani

rinforzate, e portatevi da valenti uomini: perciochè Saul, vostro signore, è morto; ma la casa di Giuda m'ha unto per re sopra loro. 8 Or Abner, figliuolo di Ner, Capo

dell' esercito di Saul, prese Isboset, figlinolo di Saul, e lo fece passare in Mahanaim:

9 E lo costituì re sopra Galaad, e sopra gli Asurei, e sopra Izreel, e sopra Efraim, e sopra Beniamin,

e sopra tutto Israel.

10 Isboset, figliuolo di Saul, era d'età di quarant'anni, quando cominciò a regnare sopra Israel, e regnò due anni. Ma la casa di Giuda seguitava David.

11 E lo spazio del tempo che David fu re in Hebron, sopra la casa di Giuda, fu di sett'anni, e di sei

12 Or Abner, figliuolo di Ner, uscì, con la gente d'Isboset, fi-gliuolo di Saul, di Mahanaim, e

venne in Gabaon.

13 Ioab, figliuolo di Seruia, uscì anch'esso con la gente di David; e si scontrarono insieme presso allo stagno di Gabaon: e gli uni si fermarono presso allo stagno di qua, e gii altri presso allo staguo di là.

14 Allora Abner disse a Ioab, Deh, levinsi alcuni fanti, ed armeggino E loab disse. in nostra presenza. Levinsi pure. 15 Quegli adunque si levarono, e

passarono in numero uguale: dodici dalla parte di Beniamin, e d'Isboset, figliuolo di Saul, e do-

dici della gente di David.

16 E ciascun di loro prese il suo compagno per la testa, e gli *ficcò* la spada nel fianco: e tutti in-sieme caddero morti. Per ciò fu quel luogo chiamato Helcat-hassurim, ch'è in Gabaon.

17 Poi in quel dì vi fu una molto aspra battaglia: ed Abner, con la gente d'Israel, fu sconfitto dalla

gente di David.

18 Or quivi erano i tre figliuoli di Seruia, Ioab, ed Abisai, ed Asael : ed Asael era leggier di gambe, come un cavriuolo ch'è per la campagna.

19 Ed Asael si mise a perseguitare Abner, e non si torceva di dietro a lui, nè a destra, nè a sinistra.

20 Ed Abner, rivoltosi indietro, Ed egli

gli disse, Sei tu Asael? gli disse, Io son desso.

21 Ed Abner gli disse, Torciti a destra, od a sinistra, e pigliati uno di questi fanti, e prenditi le sue spoglie. Ma Asael non volle torcersi di dietro a lui.

22 Ed Abner gli disse di nuovo, Torciti di dietro a me: perchè ti percuoterei io,e ti farei cader morto a terra? e come alzerei io poi 'l

viso davanti a Ioab, tuo fratello? 23 Ma egli non volle torcersi: laonde Abner lo ferì nelle cinque coste, con la punta di dietro della lancia, talchè la lancia gli usciva per dietro: ed egli cadde quivi, e morì in quello stesso luogo: e chiunque veniva a quel luogo, dove Asael giaceva morto, si fermava

24 Ma Ioab, ed Abisai, perseguitarono Abner: e'l sole tramontò, quando giunsero al Colle d'Amma, il quale e dirincontro a Ghia, in su la via del diserto di Gabaon.

25 Ed i figliuoli di Beniamin si ricolsero dietro ad Abner; e, schieratisi insleme, si fermarono in su

la sommità d'un colle.

26 Ed Abner gridò a Ioab, e disse, La spada divorera ella in perpetuo? non sai tu che vi sarà dell' amaritudine alla fine? infino quando non comanderai tu alla gente che se ne ritorni dalla caccia de' suoi fratelli ?

27 E loab disse, Come Iddio vive, se tu non avessi parlato, fin dalla mattina la gente se ne sarebbe ritratta, ciascuno indietro dal suo

28 Iosb adunque fece sonar con la tromba: e tutto'l popolo si fermò, e non perseguitò più gl'Israeliti, e non continuò più di combattere.

29 Ed Abner, e la sua gente caminarono tutta quella notte per la campagna: e passarono il Giordano, e traversarono tutta la contrada di Bitron, ed arrivarono in

Mahanaim. 30 Ioab se ne ritornò anch'egli di dietro ad Abner: ed, adunato tutto'l popolo, si trovò che della gente di David ne mancavano dician-

nove, ed Asael. 31 Ma la gente di David avea percossi di que' di Beniamin, e della gente d'Abner, trecensessant' uomini. i quali erano morti.

32 Poi tolsero Asael, e lo seppellirono nella sepoltura di suo padre, la quale era in Bet-lehem. E Ioab, e la sua gente caminarono tutta quella notte, e giunsero in Hebron in su lo schiarir del giorno.

CAP. III.

OR la guerra fu lunga fra la casa di Saul, e la casa di Da-Ma David s'andava fortificando, e la casa di Saul s'andava indebolendo.

2 Ed a David nacquero figliuoli in Hebron: e'l suo primogenito fu Amnon, d'Ahinoam Izreelita:

3 E'l suo secondo fu Chileab, d'Abigail, ch'era stata moglie di Nabal da Carmel: e'l terzo fu Absalom, figliuolo di Maaca, fi-gliuola di Talmai, re di Ghesur: 4 E'l quarto fu Adonia, figliuolo d'Hagghit: e'l quinto fu Sefatia,

figliuolo d'Abital E'l sesto fu Itream, figliuolo

d'Egla, donna di David. Questi nacquero a David in Hebron.

6 Or, mentre durò la guerra fra la casa di Saul, e la casa di David, Abner si fece potente nella casa di Saul.

7 Or Saul avea avuta una concubina, il cui nome era Rispa, figliuola d'Aia. Ed Isboset disse ad Abner, Perchè sei tu entrato dalla

concubina di mie padre ? 8 Ed Abner s'adirò forte per le

parole d'Isboset : e disse, Sono io la testa d'un cane, io che uso oggi benignità inverso la casa di Saul, tuo padre, ed inverso i suoi fratelli, ed amici, contr'a Giuda; e non t'ho dato nelle mani di David, che tu mi ricerchi oggi per questa donna, come per un misfatto? 9 Con faccia Iddio ad Abner, e 266

così gli aggiunga, se io non fo a David, secondo che'l Signore gli

ha giurato;

Trasportando il reame fuor della casa di Saul, e fermando il trono di David sopra Israel, e sopra Giuda, da Dan fino in Beerseba. 11 Ed *Isboset* non potè più risponder nulla ad Abner, per la tema

ch'egli avea di lui. 12 Ed Abner mandò in quello stante de messi a David, a dirgli, A cui appartiene il paese? ed an-che per dirgli, Patteggia meco, ed

ecco, lo mi giugnero teco, per ri-volgere a te tutto Israel.

13 E David disse, Bene sta: io patteggerò teco: sol ti chieggio una cosa, cioè, che tu non mi venga davanti, che prima tu non mi rimeni Mical, figliuola di Saul, quando tu verrai per presentarti

14 David ancora mandò ambasciadori ad Isboset, figlluolo di Saul, a dirgli, Dammi Mical, mia moglie, la quale io mi sposai per

cento prepuzij de' Filistei. 15 Ed Isboset mandò a torla d'appresso a Paltiel, figliuolo di Lais,

suo marito.

16 E'l marito d'essa andò con lei, seguitandola, e piagnendo fino a Bahurim. Poi Abner gli disse, Va', ritornatene. Ed egli se ne ritornò.

17 Or Abner tenne ragionamento con gli Anziani d'Israel : dicendo, Per addietro voi avete procacciato

che David fosse re sopra voi : 18 Ora dunque, fate: perciochè il Signore ha parlato intorno a David: dicendo, Per la mano di

David, mio servitore, io salverò il mio popolo Israel, dalla mano de' Filistei, e dalla mano di tutti i lor nemici.

19 Abner parlò eziandio co' Beniaminiti. Poi andò ancora in Hebron, per fare intendere a David tutto ciò che pareva buono ad Israel, ed a tutta la casa di Benia-

min.

20 Abner adunque venne a David in Hebron, avendo seco vent' uomini. E David fece un convito ad Abner, ed agli uomini ch'*erano* 

con lui.

21 Poi Abner disse a David, Io mi leverò, ed andrò, e raunerò tutto Israel appresso al re, mio signore, aciochè patteggino teco, e che tu regni interamente a tua volontà. E David diede commiato ad Abner:

ed egli se n'andò in pace. 22 Or ecco, la gente di David, e Ioab, tornavano d'una correria, e portavano con loro una gran preda. Ed Abner non era più con David in Hebron : perciochè egli gli avea | duolo sopra Abner. dato commiato, ed egli se n'era

andato in pace.

23 E quando Ioab fu ritornato, con tutto l'esercito ch'era con lui ; alcuni rapportarono a loab il fatto: dicendo, Abner, figliuolo di Ner, è venuto al re, ed egli gli ha dato commiato, ed egli se n'è andato in pace.

24 E Ioab venne al re, e disse, Che hai fatto ? ecco, Abner era venuto a te: e perchè l'hai lasciato andare, sì ch'egli se n'è andato li-

beramente?

25 Conosci tu bene Abner, figliuolo di Ner? Certo, egli è venuto per ingannarti, e per conoscere i tuoi andamenti, e per saper tutto quello che tu fai.

26 E Ioab uscì d'appresso a David, e mandò messi dietro ad Abner, i quali lo ricondussero dalla

fossa di Sira, senza che David ne

sapesse nulla.
27 E, come Abner fu ritornato in Hebron, Ioab lo tirò da parte dentro della porta, per parlargli in se-greto: e quivi lo ferì nelle cinque coste, ed egli morì, per cagion del sangue d'Asael, fratello di Ioab.

28 E David, avendo dipoi udita la cosa, disse, Io, e'l mio regno, siamo innocenti appo'l Signore, in perpetuo, del sangue d'Abner, figliuolo

di Ner.

29 Dimori quello sopra'l capo di loab, e sopra tutta la casa di suo padre: e non avvenga giammai che nella casa di Ioab manchi uomo ch'abbia la colagione, o che sia lebbroso, o che s'appoggi al bastone, o che muoia di spada, o ch'abbia mancamento di pane.

30 Così Ioab, ed Abisai, suo fratello, uccisero Abner: perciochè egli avea ammazzato Asael, lor fratello, presso a Gabaon, in bat-

taglia.
31 E David disse a Ioab, ed a tutto'l popolo ch'era seco, Strac-ciatevi i vestimenti, e cignetevi di sacchi, e fate duolo, andando davanti ad Abner. E'l re David andava dietro alla bara.

32 Ed Abner fu seppellito in He-El re alzò la voce, e pianse presso alla sepoltura d'Abner: tut-

to'i popolo ancora pianse.

33 E1 re fece un lamento sopra Abner, e disse, Abner dee egli esser morto, come muore un' uomo da

34 Le tue mani non erano legate. ed i tuoi piedi non erano stati messi ne' ceppi: tu sei morto come altri muore per mano d'uomini scellerati. E tutto'l popolo da capo fece

35 Poi tutto'l popolo venne per far prender cibo a David, mentre era ancora giorno. Ma David giuera ancora giorno. Ma David giu-rò, e disse, Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se io assaggio pane. o cosa altra veruna, avanti che'l sole sia tramontato.

36 E tutto'l popolo riconobbe la verità del fatto, e la cosa gli piacque: tutto quello che'l re fece ag-

gradò al popolo.

37 E tutto'l popolo, e tutto Israel, conobbe in quel di che non era proceduto dal re il far morire Ab-

ner, figliuolo di Ner. 38 E'l re disse a'suoi servitori, Non riconoscete voi che un Capi-

tano, eziandio grande, è oggi morto in Israel?

39 Ma oggi, bench'io sia unto re, pur non sono ancora bene stabilito: e questi uomini, figliuoli di Seruia, son troppo violenti per me. Faccia il Signore la retribuzione a colui c'ha fatto il male, secondo la sua malvagità.

CAP. IV. UANDO 1 figliuolo di Saul ebbe inteso ch'Abner era morto in Hebron, le mani gli diventarono fiacche, e tutto Israel fu con-

turbato.

2 Or il figliuolo di Saul avea due capitani di schiere : il nome dell'uno era Baana, e'l nome dell'altro Recab: ed erano figliuoli di Rimmon Beerotita, de figliuoli di Beniamin: perciochè anche Beerot è reputata di Beniamin :

3 Ma i Beerotiti se n'erano fuggiti in Ghittaim, ove son dimorati come avveniticci infino a questo

giorno.

4 (Or Ionatan, figliuolo di Saul, avea un figliuolo, storpiato de' piedi. Costui essendo d'età di cinque anni, quando la novella di Sauf, e di Ionatan, venne da Izreel, la sua balia lo tolse, e se ne fuggì : ed avvenne che, come ella s'affrettava di fuggire, egli cadde, e diventò zoppo: e'l suo nome era Mefiboset.)

5 Recab adunque, e Baana, fi-gliuoli di Rimmon Beerotita, an-darono, ed entrarono, in sul caldo del dì, nella casa d'Is-boset. Or egli era a giacere, riposandosi di meriggio.

6 E Recab, e Baana, suo fratello, entrarono fin nel mezzo della casa, come per prender del frumento: e lo percossero nelle cinque coste:

poi scamparono.

7 Essendo adunque entrati in casa d'Is-boset, mentre egli giaceva in sul suo letto, nella camera dove egli soleva giacere, lo percossero,

e l'uccisero, e gli spiccarono la i testa: e la presero, e caminarono per la via della campagna tutta quella notte.

8 E recarono la testa d'Is-boset a David, in Hebron : e dissero al re, Ecco la testa d' Is-boset, figliuolo di Saul, tuo nemico, il qual cerca-Or il Signore va di torti la vita.

ra ut uru na vina. Or ii Signore ha oggi conceduto al re, mio si-gnore, intiera vendetta di Saul, e della sua progenie.

9 Ma David rispose a Recab, ed a Baana, suo fratello, figliuoli di Rimmon Beerotita: e disse loro, common de Civica di l'ecci. Come vive il Signore, il quale ha

riscossa l'anima mia d'ogni tri-

bolazione: 10 Colui che mi rapportò, e disse, Ecco, Saul è morto, benchè paresse portar buone novelle, fu da me preso, e fatto morire in Siclag: il che io feci per dargli la mancia

per le sue buone novelle. 11 Quanto più debbo io far morire degli uomini scellerati, i quali hanno ucciso un'uomo innocente in casa sua, in sul suo letto? ora dunque, non vi ridomanderei io ragione del suo sangue, e non vi distruggerei io d'in su la terra?

12 David adunque comandò a' fanti che gli uccidessero: il che fecero: e poi mozzarono loro le ma-ni, ed i piedi, e gli appiccarono presso allo stagno in Hebron. Poi presero la testa d'Is-boset, e la seppellirono nella sepoltura d'Abner, in Hebron.

CAP. V.

A LLORA tutte le tribù d'Israel vennero a David in Hebron. e gli dissero così, Ecco, noi siamo tue ossa, e tua carne.

2 Ed anche per addietro, mentre Saul era re sopra noi, tu eri quel che conducevi Israel fuori, e den-E'l Signore t'ha detto, Tu pascerai 'l mio popolo Israel, e sarai'l conduttore sopra Israel.

3 Così tutti gli Anziani d'Israel vennero al re, in Hebron: e'l re David patteggiò con loro in Hebron, in presenza del Signore. Ed essi unsero David per re sopra Israel.

4 David era d'età di trent'anni, quando cominció a regnare, e regnò quarant' anni.

5 In Hebron regnò sopra Giuda

sette anni, e sei mesi: ed in Gerusalemme regnò trentatre anni sopra tutto Israel, e Giuda.

6 Or il re andò, con la sua gente, in Gerusalemme, contr'a'lebusei ch'abitavano nel paese: ed essi dis-sero a David, Tu non entrerai 288 quà entro, che tu non ne abbi cacciati i ciechi, ed i zoppi: volendo dire, David non entrera mai quà entro.

7 Ma David prese la fortezza di Sion, che è la Città di David. 8 L' David disse in quel di, Chiun-que percuoterà i lebusei, e per-verra fino al canale, ed a que ciechi, e zoppi, i quali l'anima di David odia, sarà Capitano: perciò si dice, Nè cieco ne soppo non en-trera in questa casa.

9 E David abitò in quella for-tezza, e le pose nome, La Città di David. E David edificò d'intorno

dal terrapieno in dentro.

10 E Dâvid andava del continuo crescendo, e'l Signore Iddio degli eserciti era con lui.

11 Ed Hiram, re di Tiro, mandò a David ambasciadori, e legname di cedri, e legnaiuoli, e scarpellini. i quali edificarono una casa a David.

12 E David conobbe che'l Signore l'avea stabilito re sopra Israel, e ch'egli avea innalzato il suo regno,

per amor del suo popolo Israel 13 E David prese ancora delle concubine, e delle mogli di Gerusalemme, dopo ch'egli fu venuto d'Hebron: e nacquero ancora a David altri figliuoli, e figliuole.

14 E questi sono i nomi di quelli che gli nacquero in Gerusalemme: Sammua, e Sobab, e Natan, e Sa-

15 Ed Ibhar, ed Elisua, e Nefeg. e Iafia :

16 Ed Elisama, ed Eliada, ed E-

17 Or, quando i Filistei ebbero inteso che David era stato unto per re sopra Israel, salirono tutti per cercarlo. E David, avendolo udito, discese alla fortezza.

18 Ed 1 Filistei vennero, e si sparsero nella Valle de' Rafei.

19 Allora David domandò il Signore: dicendo, Salirò io contr'a Filistei i me gli darai tu nelle mani? E'l Signore disse a David, Sali: perciochè lo del tutto ti darò i Filistei nelle mani.

20 David adunque venne in Baalperasim, e quivi gli percosse: poi disse, Il Signore ha rotti i miei nemici davanti a me, a guisa d'un trabocco d'acque: perclo, pose no-me a quel luogo Baal-perasim. 21 Ed i Filiste lasciarono quivi i

loro idoli, i quali David, e la sua gente, tolsero via. 22 Poi i Filistei salirono di nuovo,

e si sparsero nella Valle de' Rafei. 23 È David domandò il Signore, il quale gli disse, Non salire : gira dictro a loro, e viengli ad incontra-

re dirincontro a' ge 24 E quando tu udirai un romor

di calpestio sopra le cime de' gelsi, allora moviti: perciochè allora il Signore sarà uscito davanti a te,

per percuotere il campo de' Filistei. 25 David adunque fece così, come il Signore gli avea comandato: e percosse i Filistel da Gheba, fino in Ghezer.

CAP. VI. R David adunò di nuovo tutti

gli uomini scelti d'Israel, in numero di trentamila.

2 E David, con tutto quel popolo ch'era con lui, si mosse da Baale-Giuda, ed andò per trasportar di là l'Arca di Dio, la quale si chiama del Nome del Signore degli eserciti, che siede sopra i Cherubini. 3 E posero l'Arca di Dio, sopra

un carro nuovo, e la menarono via dalla casa d'Abinadab, ch'era in sul colle: ed Uzza, ed Ahlo, figliuoli d'Abinadab, guidavano il carro

nuovo.

Così menarono via .' Arca di Dio dalla casa d'Abinadab, ch'era in sul colle, accompagnandola: ed Abio andava davanti all' Arca.

5 E David, e tutta la casa d'Israel, facevano festa davanti al Signore, sonando d'ogni sorte di strumenti fatti di legno d'abete, con cetere, e con salteri, e con tamburi, e con sistri, e con cembali.

6 Or, quando furono giunti infino all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'Arca di Dio, e la ritenne: perciochè i buoi l'aveano smossa.

7 E l'ira del Signore s'accese con-tr'ad Uzza: ed Iddio lo percosse quivi per la sua temerità : ed egli mori quivi presso all'Arca di Dio. 8 E David s'attristò, per ciò che'l Signore avea fatto rottura in Uzza: e chiamò quel luogo Peres-Uzza, il qual nome dura infino a nesto giórno.

9 E David ebbe in quel dì paura del Signore: e disse, Come entrerebbe l'Arca del Signore appresso

di me l

10 E David non volle condurre l'Arca del Signore appresso di sè, nella Città di David: ma la fece ridurre dentro alla casa d'Obed-Edom Ghitteo.

11 E l'Arca del Signore dimorò tre mesi nella casa d'Obed-Edom Ghitteo: e'l Signore benedisse Obed Edom, e tutta la sua casa.

12 E fu rapportato e detto al re David, Il Signore ha benedetta la casa d'Obed-Edom, e tutto quello ch'è suo, per cagion dell' Arca di Dio. Laonde David andò, e fece 289

portare l'Arca di Dio dalla casa d'Obed-Edom nella Città di David,

con allegrezza.

13 E, quando quelli che portavano l'Arca del Signore erano caminati sei passi, David sacrificava

un bue, ed un monton grasso. 14 E David saltava di tutta forza davanti al Signore, essendo cinto

d'un' Efod di lino.

15 Così David, e tutta la casa d'Israel, conducevano l'Arca del Signore, con grida d'allegrezza, e

con suon di trombe.

16 Or avvenne che, come l'Arca del Signore entrava nella Città di David, Mical, figliuola di Saul, riguardò dalla finestra, e vide il re David, che saltava di forza in presenza del Signore: e lo sprezzo nel cuor suo.

17 Condussero adunque l'Arca del Signore, e la posero nel suo luogo, in mezzo d'un Padiglione che David le avea teso. E David offerse olocausti, e sacrificij da render grazie, in presenza del Signore. 18 E, quando David ebbe finito

d'offerire olocausti, e sacrificij da render grazie, benedisse il popolo nel Nome del Signore degli eserciti.

19 E spartì a tutto'l popolo, a tutta la moltitudine d'Israel, così agli uomini, come alle donne, una focaccia di pane, ed un pezzo di carne, ed un fiasco di vino per uno. Poi tutto'l popolo se n'andò, ciascuno a casa sua.

20 David ancora se ne ritornò per E Mical, fibenedir la sua casa. gliuola di Saul, gli uscì incontro, e disse, Quant'è egli stato oggi onorevole al re d'Israel d'essersi oggi scoperto davanti agli occhi delle serventi de' suoi servitori, non altrimenti che si scoprirebbe un'uomo da nulla!

21 E David disse a Mical, St, nel cospetto del Signore, il quale ha eletto me, anzi che tuo padre, e ch'alcuno di tutta la sua famiglia. per costituirmi conduttore sopra'l suo popolo, sopra Israel : per ciò farò festa nel cospetto del Signore. 22 E m'avviliró per ciò ancora più di questo, e mi terrò più basso :

e pur sarò onorato appo quelle serventi, delle quali tu hai parlato. 23 E Mical, figliuola di Saul, non ebbe figliuoli, fino al giorno della

sua morte.

CAP. VII.

R avvenne che, abitando il re in casa sua, dopo che'l Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suol nemici d'ogn' intorno:

2 Egli disse al profeta Natan, Deh vedi, lo abito in una casa di cedri, e l'Arca di Dio abita in mezzo d'un | in eterno.

padiglione. 3 E Natan disse al re, Va', fa' tutto quello che tu hai nel cuore: per-

ciochè il Signore è teco.

4 Ma quella stessa notte la parola del Signore fu indirizzata a Natan:

dicendo.

5 Va', e di' al mio servitore David, Così ha detto il Signore, M'edifiche

resti tu una Casa per mia stanza ? 6 Conciosiacosach' io non sta abitato in casa, dal dì ch' io trassi fuor d'Egitto i figliuoli d'Israel, infino a questo giorno: anzi son camina-to quà e la in un Padiglione, ed in un Tabernacolo.

7 Dovunque io son caminato con tutti i figliuoli d'Israel, ho io mai in alcuna maniera pariato di questo ad alcuna delle tribù d'Israel, alla quale io avessi comandato di ascere il mio popolo Israel : dicendo, Perchè non m'avete voi edificata una Casa di Cedri?

8 Ora dunque, così dirai al mio servitore David. Così ha detto il Signore degli eserciti, lo t'ho preso dalla mandra, di dietro alle pecore, aciochè tu sij conduttore sopra'l

mio popolo Israel.

9 E sono stato teco dovunque tu sei caminato, ed ho distrutti tutti i tuoi nemici d'innanzi a te, e t'ho acquistato un nome grande, al pari del nome de più grandi che sieno in terra.

10 Ed oltr'a ciò costituirò un luogo al mio popolo Israel, e lo pian-terò, ed egli abiterà in casa sua, e non sarà più agitato, e gi'iniqui non l'affliggeranno più, come prima :

11 Eziandio dal dì ch'io ordinal de' Giudici sopra'l mio popolo Israel: ed io ti darò riposo da tutti i tuoi

nemici. Il Signore ti dichiara ancora ch'egli ti farà una casa.

12 Quando i tuoi giorni saranno compluti, e tu giaceral co' tuoi pa-dri, lo suscitero uno della tua proenie dopo te, il quale sarà uscito delle tue interiora, e stabilirò il suo

regno. 13 Egli edificherà una Casa al mio Nome, ed io farò che'l trono del suo regno sarà fermo in perpetuo.

14 lo gli sarò per padre, ed egli mi sarà per figliuolo: e, se pur com-mette iniquità, io lo gastigherò con verga d'uomo, e con battiture di figliuoli d'uomini.

15 Ma la mia benignità non si diartira da lui, come io l'ho fatta dipartire da Saul, il quale lo bo ri-

moseo d'innanzi a te.

16 E la tua casa, e'l tuo regno, saranno in perpetuo stabili nel tuo cospetto: il tuo trono sarà fermo 17 Natan parlò a David secon do

tutte queste parole, e secondo tuat-

ta questa visione. 18 Allora il re David venne, e si fermò davanti al Signore, e disse, Chi *sono* io, Signore Iddio, e quale e la casa mia, che tu m'abbi fatto

pervenire infino a questo grado ? 19 E pure anche, o Signore Iddio, clò t'è paruto poco: onde hai parlato della casa del tuo servitore per un lungo tempo a venire. E pure. o Signore Iddio, è questo una legge

d' uomini ? 20 E che saprebbe David dirti di più? ma, Signore Iddio, tu cono-

sci 'l tuo servitore.

21 Per amor della tua parola, e secondo'l tuo cuore, tu hal operata tutta questa gran cosa, facendo assapere *questo* al tuo servitore.

22 Perciò, Signore Iddio, tu sei magnificato : imperochè non v'è niuno pari a te, e non e'calcun dio fuor che te, secondo tutte le cose che not abbiamo udite con le nostre orec-

chie.

23 E quale ? l'unica gente in terra pari al tuo popolo Israel? per lo quale Iddio è andato per riscattarselo per suo popolo, e per acqui-starsi un nome, e per operare in-verso voi, o Israel, queste cose grandi, ed effetti tremendi, o Dio, verso'l tuo paese, per amor del tuo popolo, il qual tu t'hai riscosso d'E-

gitto, dalle genti, e da' lor dij.

24 E t'hai stabilito il tuo popolo Israel per tuo popolo in perpetuo : e tu, Signore, sei stato loro Dio.

25 Ora dunque, Signore Iddio, attieni in perpetuo la parola che tu hai detta intorno al tuo servitore, ed alla sua casa, ed opera come tu hai parlato.

26 E sia il tuo Nome magnificato in eterno: e dicasi, Il Signore degli eserciti è Dio sopra Israel: e sia la casa del tuo servitore David fer-

ma davanti a te.

27 Perciochè tu, Signore degli eserciti, Iddio d'Israel, hai rivelato e detto al tuo servitore, Io t'edificherò una casa: e però il tuo servitore ha trovato if suo cuore, per farti questa orazione.

28 Ora dunque, Signore Iddio, tu sei Iddio: e le tue parole, con le quali tu hai promesso al tuo servi-

tore questo bene, saranno verità. 29 Ed ora, piacciati benedir la casa del tuo servitore, aciochè ella duri davanti a te in perpetuo : con-ciosiacosachè tu, Signore Iddio, abbi parlato. Sia dunque la casa del tuo servitore benedetta della tua benedizione in perpetuo.

# 2 SAMUEL, VIII. IX.

CAP. VIII. OR, dopo queste cose, David per cosse i Filistei, e gli abbassò : e prese Meteg-amma di man de Fihistei.

2 Percosse ancora i Moabiti, e. fattigli giacere in terra, gli misurò con una funicella: e ne misurò due parti, per fargli morire, ed una parte intiera par salvar loro la vita. Ed i Moabiti furono renduti

soggetti a David, e tributari. 3 David oltr'a ciò percosse Hadadezer, figliuolo di Rehob, re di Soba, andando per ridurre il paese

otto alla sua mano fino al fiume

Eufrate. 4 E David gli prese mille settecent' nomini a cavallo, e ventimila aomma a piè. E David tagliò i garetti a' cavalli di tutti i carri : ma ne riserbò i cavalli di cento carri. 5 Or i Siri di Damasco erano ve-

nuti per soccorrere Hadadezer. re di Soba. E David percosse d'essi ventidumila uomini.

6 Poi pose guernigioni nella Siria di Damasco: ed i Siri furono ren-duti soggetti a David, e tributari. El Signore salvava David, dovun-

que egli andava. 7 E David prese gli scudi d'oro, ch'erano de' servitori d' Hadadezer, e gli portò in Gerusalemme.

8 Il re David prese ancora gran-dissima quantità di rame da Beta, r da Berôtai, città d'Hadadezer.

9 Or Toi, re d'Hamat, avendo udito che David aves sconfitto tutto l'esercito d' Hadadezer :

10 Mandò al re David Ioram, suo figliuolo, per salutario, e per benedirio, di clò ch'egli avea guerreggiato contr' ad Hadadezer, e l'avea sconfitto: imperochè Hadadezer avea guerra aperta con Toi. E Ioram portò seco vasellamenti d'argento, e vasellamenti d'oro, e vasellamenti di rame.

ll E'l re David consagrò ezian-dio quelli al Signore, insieme con l'argento, e con l'oro, ch'egli avea consagrato della preda di tutte le

nazioni ch'egli aves soggiogate;
12 De Siri, e de' Mosbiti, e de' figliuoli d' Ammon, e de' Filistei, e
degli Amalechiti: e della preda d'Hadadezer, figlinolo di Rehob, re di Soba.

13 David ancora acquistò fama di ciò che, ritornando dalla rotta de' Sirl, sconfisse diciottomila uomini

nella Valle del sale.

14 E pose guernigioni in Idumea : egli ne pose per tutta l' Idumea : c tutti gl' Idumei furono renduti soggetti a David : e'l Signore salvava David, dovunque egli andava. **29**1

15 Così David regnò sopra tutto Israel, facendo ragione e giustizia

a tutto'l suo popolo. 16 E Ioab, figliuolo di Seruia, era

sopra l'esercito : e Iosafat, figliuolo d'Ahilud, *era* Cancelliere :

17 E Sadoc, figliuolo d'Ahitub, ed Ahimelec, figliuolo d'Ebiatar, erano Sacerdoti : e Seraia *era* Se-

18 E Benaia, figliuolo di Ioiada, era capo de' Cheretei, e de' Peletei : ed i figiluoli di David erano prin-

CAP. IX. DAVID disse, Evvi più alcuno, che sia rimaso della casa di Saul, aciochè io usi benignità inverso lui per amor di Ionatan ? 2 Or nella casa di Saul v'era un

servitore, il cui nome era Siba, il qual fu chiamato a David. E'l re gli disse, Sei tu Siba? Ed egli disse, Tuo servitore.

3 E'l re disse, Non v'è egli più alcuno della casa di Saul, ed io userò inverso lui la benignità di Dio? E Siba disse al re, V'è ancora un figliuolo di Ionatan, ch'è storpiato

de piedi.
4 E'l re gli disse, Dove è egli è E
Siba disse al re, Ecco, egli è in casa di Machir, figliuolo d'Ammiel, in

Lo-debar. 5 E'l re David mandò a prenderlo dalla casa di Machir, figliuolo d'Ammiel, da Lo debar.

6 E quando Mefiboset, figliuolo di Saul, fu venuto a David, si gittò in terra sopra la sua faccia, e si prosterno. E David disse, Meliboset. Ed egli disse, Ecco'l tuo ser-

vitore. 7 E David gli disse, Non temere : perciochè lo del tutto userò inverso te benignità, per amor di Ionatan, tuo padre, e ti restituirò tutte le possessioni di Saul, tuo padre: e quant'è a te, tu mangerai del continuo alla mia tavola.

8 E Mefiboset s'inchinò, e disse, Che cosa è il tuo servitore, che tu abbia riguardato ad un can morto,

qual sono lo l 9 Poi 'l re chiamò Siba, servitore di Saul, e gli disse, Io ho donato al figliuolo del tuo signore tutto quello ch'apparteneva a Saul, ed a

tutta la sua casa.

10 Tu adunque, co' tuoi figliuoli, e servitori, lavoragli la terra, e ricogline la rendita : aciochè il figliuolo del tuo signore abbia di che sostentarsi : ma, quant'è a Mefi-boset, figliuolo del tuo signore, egli mangera del continuo alla mia ta Or Siba avea quindici figliuoli, e venti servitori.

11 E Siba disse al re, Il tuo servictore farà secondo tutto quello che'l re, mio signore, ha comandato al suo servitore. Ma, quant'è a Methoset, disse il re, egli mangerà alla mia tavola, come uno de' figliuoli del re.

12 Or Mefiboset avea un figliuolo picciolo, il cui nome era Mica: e tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servitori di Mefiboset.

13 E Mefiboset dimorava in Gerusalemme: perciochè egli mangiava del continuo alla tavola del re: ed era zoppo de' due piedi.

#### CAP. X.

OR, dopo queste cose, avvenne che'l re de' figliuoli d'Ammon morì : ed Hanun, suo figliuolo, re-

gnò in luogo suo.

<sup>2</sup> E David disse, Io usero beniguità inverso Hanun, figliuolo di Nahas, come suo padre usò beniguità inverso me. E David mandò a consolario di suo padre, per il suol servitori. Ma, quando i servitori di David furono giunti nel paese de' figliuoli d'Ammon:

3 I principali de figliuoli d'Ammon dissero ad Hanun, lor si gnore, Parti che ciò, che David t'hai mandati de consolatori, sia per onorar tuo padre? non t'ha egli mandati i suoi servitori, per investigar ia città, e per ispiaria, e

per sovverterla?

4 Hanun adunque prese l servitori di David, e fece lor radere mezza la barba, e tagliare i vestimenti per lo mezzo fino alle nati-

che: poi gli rimandò.

5 Ed essi feccro assaper la cosa al re David: ed egli mandò loro incontro: perciochè quegli uomini erano grandemente confusi. El re fece lor dire, Dimorate in Ierico, fin che la barba vi sia ricresciuta: nol va re divorperste.

sciuta: poi ve ne ritornerete.
6 Or i figiuoli d'Ammon, veggendo che s'erano renduti abbominevoli a David, mandarono soldare ventimia nomini a piè, de' Siri di Betrehob, e de' Siri di Soba: e mille nomini del re di Maaca, e dodicimila di que' di Tob.

7 E David, avendo, ciò inteso, mandò contr'a loro Ioab, con tutto l'escreito della gente di valore. 8 E gli Ammoniti uscirono in

campagna, ed ordinarono la battaglia in su l'entrata della porta della città: ed i Siri di Soba, ed il Rehob, e la gente di Tob, e di Masca, stanno da parte nella campagna. 9 E loab, veggendo che la battaglia era volta contri a lui, davanti e dietro, fece una cernita d'infra

tutti gli uomini scelti d'Israel, ed ordino quelli contr'a Siri: 10 E diede a condurre il rimanente della gente ad Abisai, suo

nente della gente ad Abisai, suo fratello, e l'ordinò contr'a' figliuoli d'Ammon: 11 E disse ad Abisai, Se i Siri mi

superano, soccorrimi : se i figliuoli d'Ammon altresì ti superano, io ti

soccorrerò.

12 Fortificati, e portiamoci valorosamente per lo popolo nostro, e
per le città del nostro Dio. E fac-

cia il Signore ciò che gli parra bene. 13 Allora Ioab, con la gente ch'egli avea seco, venne a batta-

ch'egli avea seco, venne a battaglia contr'a' Siri; ed essi fuggirono d'innanzi a lui.

14 E gli Ammoniti, veggendo che i Siri erano fuggiti, fuggirono anch'essi d'innanzi ad Abissi, ed entrarono dentro alla città. E loab se ne ritornò indietro da figliuoli d'Ammon, e venne in Gerusalemme.

15 Ed i Siri, veggendo ch'erano stati sconfitti da Israel, s'adunaro-

no insieme.

16 Ed Hadarezer mandò a far venire i Siri di là dal Fiume: ed essi vennero in Helam: e Sobac, Capo dell' esercito d' Hadarezer, gli conduceva.

17 Ed, essendo ciò rapportato a David, egli adunò tutto Israel, e passò il Giordano, e venne in Helam. Ed i Siri ordinarono la battaglia contra David, e compat-

terono con lui.

18 Ma i Siri fuggirono d'innanzi ad Israel: e David uccise de Siri la gente di settecento carri, e quarantamila uomini a cavallo: percosse eziandio Sobac, Capo del loro espretto: ed egli mort quivi

esercito: ed egli morì quivi.

19 E tutti II ev, vasalli d'Hadarezer, veggendo ch'erano stati sconfitti da Israel, fecero pace con Israel, e furono loro soggetti. Edi
Siri temettero di più soccorrere i
figliuoli d'Ammon.

#### CAP. XI.

OR l'anno seguente, nel tempo che il re sogilono uscire alla guerra, David mando losh, con la sus gente, e tutto Israel: ed essi diedero il guasto a figliuoli d'Ammon, e posero l'assedio a Rabba: ma David dimorò in Gerusalemme.

2 Ed avvenne una sera, che Davida, levatosi d'in sul suo letto, e passeggiando sopra! tetto della casa reale, vide d'in sul tetto una donna che si lavava, la quale era bellissima d'aspetto.

3 Ed egli mandò a domandar di

quella donna : e gli fu detto, Non caddero e costei Batseba, figliuola d'Eliam, anch'es

moglie d'Uria Hitteo ?

4 E David mandò de' messi a toria. Ed ella venne a lui, ed egli si giacque con lei. Or ella si purificava della sua immondizia: poi ella ritornò a casa sua.

5 E quella donna ingravidò: e mandò a farlo assapere a David:

dicendo, Io son gravida.

6 E David mandò a dire a Ioab,

Mandami Uria Hitteo. E Ioab mandò Uria a David. 7 E, quando Uria fu venuto a lui,

David gli domando del bene stare di Ioab, e del bene stare del popolo: e se la guerra andava bene. 8 Poi David disse ad Uria, Scendi

8 Poi David disse ad Uria, Scendi a casa tua, e lavati i piedi. Uria adunque uscì fuor della casa reale, e gli fu portato dietro un messo di

vivande del re-

9 Ma Uria giacque alla porta della casa del re, con tutti i servitori del suo signore, e non iscese a

casa sua.

10 E fu rapportato a David, ch'Uria non era sceso a casa sua. E David disse ad Uria, Non vieni tu di viaggio? perchè dunque non sei sceso a casa tua?

11 Ed Uria disea a David, L'Arca, ed Israel, e Giuda, sono alloggiati in tende: e Ioab, mio signore, edi servitori del mio signore, sono accampati in su la campagna: ed lo entererei in casa mia, per mangiare, e per bere, e per giacer con ia mia mogile! Come tu vivi, e come l'amina tua vive, io non farò

12 E David disse ad Uria, Stattene quì ancora oggi, e domane io t'accommiaterò. Uria adunque dimorò in Gerusalemme quel gior-

minoro in Gerusalemme

no, el giorno seguente.

13 E David l'invitò: ed egli
mangiò, e bevve, in presenza d'esso, de egli l'inebbriò: ma pure in
su la sera egli usci fuori per giacer
nel suo letto, co' servitori dei suo
signore, e non iscese à casa sua.

I4 E la mattina seguente, David scrisse una lettera a Ioab, e gliela

mandò per Uria.

15 E nella lettera scrisse in questa maniera, Ponete Uria dirincontro alla più aspra battaglia: poi ritraetevi indietro da lui, aciochè egli sia percosso, e muola.

16 Ioab adunque, tenendo l'assedio alla città, pose Uria in un luogo dove sapeva che v'erano

nomini di valore

17 E la gente della città uscì, e coinbattè contr'a loab : ed alcuni del popolo, de' servitori di David,

caddero morti: Uria Hitteo mori

18 Allora Ioab mandò a fare assapere a David tutto ciò ch'era seguito in quella battaglia:

19 E diede questo ordine al messo, Quando tu avrai finito di raccontare al re tutto ciò ch'è seguito in questa battaglia: 20 Se il re monta in Ira, e ti dice,

20 Se il re monta in ira, e ti dice, Perchè vi siete accostati alla citta per combattere? non sapete voi come si suol tirare d'in su le mura?

come si suoi tirare d'in su le mura; 21 Chi percosse Abimelec, figliuno lo di lerubbeset? non fu egli una donna, che gli gittò addosso un pezzo di macina d'in sul muro, onde egli morì a Tebes ? perche vi slete accostati al muro? Allora digli, Uria Hitteo, tuo servitore, è morto anch'esso.

22 Il messo adunque andò; e, giunto, raccontò a David tutto ciò per che Ioab l'avea mandato:

23 É disse a David, Essi aveano fatto uno sforzo contr'a noi, ed erano usciti fuori a noi alla campagna, e noi gli aveamo rispinti infino all'entrata della porta.

24 Allora gli arcieri saettarono contr'a' tuoi servitori d'in sul muro: ed *alcun*i de' servitori del re son morti: Uria Hitteo, tuo servi-

tore, è morto anch'esso.

25 E David disse al messo, Di'così a Ioab, Non dolgati di questo: perciochè la spada consuma così l'uno come l'altro: rinforza la battaglia contr'alla città, e distruggila: e tu confortalo.

26 E la moglie d'Uria udi ch'Uria, suo marito, era morto, e fece cor-

doglio del suo marito.

27 E, passato il duolo, David mando per lei, e se l'accolse in casa, ed ella gli fu moglie, e gli partori un figliuolo. Ma questa cosa, che David avea fatta, displacque al Signore.

CAP. XII.

E'L Signore mando Natan a David. Ed egli entrò da lui, e gli disse, V'erano due uomini in una città, l'uno ricco, e l'altro povero. 2 Il ricco avea del minuto, e del

grosso bestiame, in gran quantità:
3 Ma'l povero non avea se non
una sola picciola agnella, la quale
egli avea comperata, e l'avea nudrita, ed ella era cresciuta con lui,
e co' suoi figliuoli, mangiando de'

bocconi d'esso, e bevendo nella sua coppa, e giacendogli in seno: e gli era a guisa di figliuola.

4 Or, essendo venuto a quell' no-

mo ricco un viandante in casa, egli risparmiò il suo grosso e minuto bestiame, e non ne prese per apparecchiarlo al viandante che! i era venuto in casa : ma prese l'agnella di quel povero uomo, e l'apparecchiò a colui che gli era venuto in casa.

5 Allora David s'accese grandemente nell'ira contr'a quell' uomo: e disse a Natan, Come vive il Signore, colui c'ha fatto questo ha

meritata la morte: 6 Ed oltr'a ciò, conviene che, per

quella agnella ne paghi quattro: per ammenda di ciò ch'egli ha commesso questo fatto, e ch'egli non ha risparmiata quell' agnella. 7 Allora Natan disse a David, Tu

sei quell'uomo. Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Io t'ho unto per re sopra Israel, ed io t'ho riscosso dalle mani di Saul :

8 E t'ho data la casa del tuo signore: t'ho anche date le donne del tuo signore in seno, e t'ho data la casa d'Israel, e di Giuda: e se pure anche questo era poco, io t'avrei aggiunte tali e tali cose.

9 Perchè hai sprezzata la parola del Signore, per far ciò che gli dispiace ? tu hai fatto morire con la spada Uria Hitteo, e t'hai presa per mo-

ons riuce, e t hai presa per mo-gile is sus mogile, ed hai ucciso lui con la spada de' figliuoli d'Ammon. 10 Ora dunque, as spada non si dipartira giammai in perpetuo dalla tua casa: perciochè tu m' hai sprezzato, e t' hai presa per mogile la mogile d' Uria Hitteo.

Il Cost ha detto il Signore, Ecco, io farò surgere contr' a te un male dalla tua casa stessa, e torrò le tue mogli davanti agli occhi tuoi, e le daro ad un tuo prossimo, il qual giacerà con loro al cospetto di questo sole.

12 Perciochè tu l'hai fatto in occulto, io farò questo davanti a tutto Israel, e davanti al sole.

o Israel, e davanta at a Natan, 13 Allora David disse a Natan, Io ho peccato contr'al Signore. Natan disse a David. Il Signore altresì ha fatto passare il tuo pecca-

to: tu non morral.

14 Ma pure, perciochè con questo tu hai del tutto data cagione a' nemici del Signore di bestemmiarlo, il figliuolo che t'è nato per certo morra.

15 E Natan andò a casa sua. Signore percosse il fanciullo, che la moglie d'Uria avea partorito a David: ed egli infermò, fuor di speranza di guarigione. 16 E David fece richiesta a Dio

per lo fanciullo, e digiuno, e venne,

e passò la notte giacendo in terra. 17 E gli Anziani di casa sua gli fecero istanza, per farlo levar di terra: ma egli non volle, e non

18 Ed avvenne al settimo giorno che'l fanciullo mori. Ed i servitori di David temevano di fargli assapere che'l fanciullo era morto: perciochè dicevano, Ecco, mentre

il fanciullo era ancora in vita, noi gli parlammo, ed egli non porse orecchie al nostro dire: come dunque gli diremo noi, Il fanciullo è morto? onde egli s'affliggerà.

19 E David, veggendo che i suoi servitori bisbigliavano, s'avvide che'l fanciullo era morto: onde disse a' suoi servitori, Il fanciullo è egli morto? Edessigii dissero, Si, egli e morto. 20 Allora David si levò di terra,

prese cibo con loro.

e si lavò, e s'unse, e mutò i suoi vestimenti, ed entrò nella Casa del Signore, ed adorò: poi venne in casa sua, e chiese che gli fosse messa la tavola con le vivande, e

mangiò. 21 Ed i suoi servitori gli dissero, Che cosa e questo che tu hai fatto i tu hai digiunato, e planto per lo fanciullo, mentre era ancora in vita: e quando egli è stato morto. tu ti sei levato, ed hai mangiato.

22 Ed egli disse, Io ho digiunato. e pianto, mentre il fanciullo era ancora in vita: perciochè io dice va, Chi sa i forse il Signore mi farà grazia che i fanciullo viverà. 23 Ma ora ch'egli è morto, perchè digiunerei lo i potrei lo farlo ancora

tornare? io me ne vo a lui, ma egli non ritornerà a me. 24 Poi David consolò Batseba,

sua moglie: ed entrò da lei, e giacque con lei : ed ella partori un fi-gliuolo, al quale egli pose nome salomone : e'l Signore l'amò.

25 Ed egli mandò il Profeta Natan, che gli pose nome ledidia, per cagion del Signore.

26 Or Ioab, avendo combattuta Rabba de' figliuoli d'Ammon, e

presa la città reale : 27 Mandò de messi a David, a

dirgli, Io ho combattuta Rabba, ed anche ho presa la città dell' acque. 28 Ora dunque aduna il rimanente del popolo, e metti campo contr'alla città, e prendila : che talora, se io la prendessi, ella non fosse chiamata del mio nome.

29 David adunque adunò tutto'l

popolo, ed andò a Rabba, e la com-battè, e la prese. 30 E prese la corona di Malcam d'in sul capo d'esso: ed ella pesava un talento d'oro, e v'erano delle pietre preziose : e fu posta in sul capo di David. Egli trasse eziandio le spoglie della città, che furono in grandissima quantità.

31 Egli trasse parimente fuori l' popolo ch'era in essa, e lo pose sorto delle seghe, e sotto delle trebble di ferro, e sotto delle scuri di ferro, e lo fece passare per fornaci da mattoni: e così fece a tutte le città de' figliuoli d'Ammon. Poi David, con tutto'l popolo, se ne ritornò in Gerusalemme.

CAP. XIII.

R, dopo queste cose, avvenne ch'avendo Absalom, figliuolo di David, una sorella molto bella, il cui nome era Tamar, Amnon, figliuolo di David, se n'innamorò.

2 Ed Amnon era in grande ansietà, fino ad infermare, per amor di Tamar, sua sorella: perciochè ella era vergine, e gli parea troppo difficil cosa di farle nulla

3 Or Amnon avea un famigliare amico, il cui nome era Ionadab, gliuolo di Sima, fratello di David : e lonadab*era* uomo molto accorto.

4 Ed esso gli disse, Perchè vai tu così dimagrando ogni mattina, o figliuol del re? non mel dichiare-Ed Amnon gli disse, Io raitu: amo Tamar, sorella d'Absalom,

mio fratello.

5 E Ionadab gli disse, Mettiti in letto. e fatti infermo: e, quando tuo padre verra a visitarti, digli, Deb. venga Tamar, mia sorella, e mi dia mangiare alcuna vivanda, apparecchiandomela in mia presenza: aciochè, veduta gliela apparecchiare, lo la mangi di sua mano.

6 Amnon adunque si mise in letto, e si fece infermo: e'l re venne a visitario. Ed Amnon gli disse, Deb, venga Tamar, mia sorella, e facciami un par di frittelle in mia presenza, ed io le mangerò di sua mano.

7 E David mandò a dire a Tamar in casa, Or va' in casa del tuo fratello Amnon, ed apparecchiagli

ualche vivanda.

8 Tamar adunque andò in casa d'Amnon, suo fratello, il qual giaceva in letto: ed ella prese della farina stemperata, e l'intrise, e ne fece delle frittelle in presenza d'esso, e le cosse.

9 Poi prese la padella, e le versò davanti a lui : ma egli rifiutò di mangiare: e disse, Fate uscir tutti d'appresso a me. E tutti uscirono fuori d'appresso a lui.

10 Allora Amnon disse a Tamar, Recami questa vivanda nella cameretta, ed io prenderò cibo di tua mano. Tamar adunque prese le frittelle ch'avea fatte, e le recò ad Amnon, suo fratello, nella cameretta.

11 E gliele porse, aclochè manriasse. Ma egli la prese, e le disse, Vieni, giaci meco, sorella mia.

12 Ed ella gli disse, No, fratello mio, non violarmi : perciochè non si dee far così in Israel: non far

questa scelleratezza. 13 Ed io. dove caccerei 'l mio vituperio? e tu saresti reputato uno de più scellerati uomini che sieno in Israel: ma ora parlane, ti pre

go, al re : perciochè egli non mi ti rifiuterà.

14 Ma egli non volle ascoltar la sua voce: anzi le fece forza, e la

violò, e giacque con lei. 15 E poi Amnon l'odiò d'un'odio molto grande: perciochè l'odio che le portava era maggiore, che l'amore che le avea portato. e disse, Levati, vattene via. 16 Ma ella gii disse, E' non v'e già

cagione di così cacciarmi, che è un male maggiore di quell' altro che tu m'hai fatto. Ma egli non volle

coltaria.

17 Anzi chiamò un suo fante che lo serviva, e gli disse, Mandisi ora costei fuori d'appresso a me, e serra l'uscio dietro a lei.

18 Or ella avea indosso una giubba ricamata: perciochè le figliuole del re, vergini, erano vestite di tali ammanti. Il famiglio d'Amtali ammanti. non adunque la mise fuori, e serrò l'uscio dietro a lei.

19 E Tamar prese della cenere, e se la mise su la testa, e stracciò la giubba ricamata ch'ella avea indosso, e si pose le mani in sul

capo, ed andava gridando.

20 Ed Absalom, suo fratello, le disse, Il tuo fratello Amnon è egli stato teco? taci pur ora, sorella mia: egli è tuo fratello, non t'accorar per questa cosa. Tamar adunque dimorò in casa del suo fratello Absalom tutta sconsolata. 21 Or il re David, intese tutte queste cose, e ne fu grandemente

22 Ed Absalom non parlava con Amnon nè in male, nè in bene: perciochè egli odiava Amnon, per-

chè avea violata Tamar, sua sorelia.

23 Or avvenne in capo di due anni, che avendo Absalom i tonditori in Baal-hasor, che è presso d'E-fraim, egli invitò tutti i figliuoli

24 E venne anche al re, e gli disse, Ecco, ora il tuo servitore ha i tonditori : deh, venga il re, ed i suoi

servitori, col tuo servitore. 25 Ma il re disse ad Absalom, No, figliuol mlo : deli, non andiamvi tutti, che non ti siamo di grainstanza, non però velle andarvi:

ma lo benedisse.

26 Ed Absalom disse, Se tu non vieni, venga, ti prego, Amnon, mio fratello, con noi. E'l re gli disse, Perchè andrebbe egli teco?

27 Ma Absalom gli fece tanta in-stanza, che egli mandò con lui Amnon, e tutti i figliuoli del re-

28 Ed Absalom diede ordine a' suoi servitori: dicendo, Deh, guardate quando'l cuor d'Amnon sarà allegro di vino, e ch'io vi dirò, Percuotetelo: allora ammazzatelo, e non temiate: non sono io quello che ve l'ho comandato? confortatevi, e portatevi da valent'uomini.

29 Ed i servitori d'Absalom fecero ad Amnon, come Absalom avea comandato. E tutti i figliuoli del re si levarono, e montarono ciascuno sopra'l suo mulo, e fuggi-

rono.

30 Or, mentre erano ancora per camino, il grido venne a David, ch'Absalom avea percossi tutti i figliuoli del re, e che niuno di loro era scampato.

31 Allora il re si levò, e stracciò i suoi vestimenti, e si coricò in terra: e tutti i suoi servitori gli stavano davanti co' vestimenti

stracciati. 32 Ma Ionadab, figliuolo di Sima. fratello di David, parlò a David, e disse: Il mio signore non dica, Tutti i giovani, figliuoli del re, sono stati uccisi : perciochè Am-non solo è morto: imperochè, per lo comandamento d'Absalom, è stato eseguito questo, ch'egli avea proposto fin dal giorno ch' Amnon

violò Tamar, sua sorella. 33 Or dunque il re, mio signore, non si metta in cuore questa cosa, di dire che tutti i figliuoli del re sieno morti: percioche Amnon so-

lo è morto. 34 Or Absalom se ne fuggì. fante che stava alla veletta alzò gli occhi, e riguardò: ed ecco, un gran popolo veniva dalla via di dietro, allato al monte.

35 E Ionadab disse al re, Ecco, i figliuoli del re vengono: la cosa sta come il tuo servitore ha detto. 36 E, come egli cobe finito di par-

lare, ecco, i figliuoli del re arrivarono, ed alzarono la lor voce, e piansero. Il re anch' esso, e tutti i suol servitori, piansero d'un grandiasimo pianto.

37 Or Absalom fuggì, ed andò a Talmai, figliuolo d'Armihud, re di Ghesur. E David ogni giorno fa-cea cordoglio del suo figliuolo.

38 E, dopo ch'Absalom se ne fu

E, benchè gliene facesse | fuggito, e fu andato in Ghesur, e fu quivi dimorato tre anni :

39 Il re David si struggeva d'andare ad Absalom: perciochè egli era racconsolato intorno ad Amnon, ch'era morto.

CAP. XIV.

OR Ioab, figliuolo di Seruia. conoscendo che'l cuor del re era inverso Absalom:

2 Mandò in Tecoa, e ne fece venire una donna accorta, alla quale disse, Deh, infigniti di far duolo, e vestiti di vestimenti da corrotto, e non ugnerti d'olio: anzi sij a guisa d'una donna, che già da molti giorni faccia cordoglio d'un morto: 3 Ed entra dal re, e digli tali e

tali cose. E Ioab le mise le paroje in bocca.

4 Quella donna Tecoita adunque andò a parlare al re, e si gittò in terra sopra la sua faccia, e si prosternò: e disse, Salvami, o re-

5 E'i re le disse, Che hai? Ed ella disse, Certo io sono una donna vedova, e'l mio marito è morto.

6 Or la tua servente avea due figliuoli, i quali vennero a contesa fuori a'campi: e, non essendovi fra loro chi gli spartisse, l'uno per-cosse l'altro, e l'uccise.

7 Ed ecco, tutto'l parentado s'è levato contr'alla tua servente : dicendo, Dacci colui c'ha percosso il suo fratello, aciochè lo facciam morire, per la vita del suo fratello ch'egli ha ucciso, e lo sterminiamo: benchè egli sia l'erede: e così spegneranno il carbone acceso che m'è rimaso, senza lasciare al mio marito alcun nome, nè alcun rimanente sopra la faccia della terra. 8 E'l re disse alla donna. Vattene a casa tua, ed io darò ordine intor-

no al fatto tuo: 9 E la donna Tecoita disse al re, O re, mio signore, l'iniquità sia sopra me, e sopra la casa di mio padre: e sia innocente il re, e'l suo

trono. 10 E'l re le disse, Se alcuno parla

contr'a te, fallo venire a me, ed egli non ti toccherà più.

Il Edella disse, Deh, mentovi l re il Signore Iddio suo, che tu non lascerai che'i vendicatore del sangue passi misura per uccidere: e che non istermineranno il mio figliuolo. Ed egli le disse, Come vive il Signore, non caderà pure un ca-

pello del tuo figliuolo a terra. 12 E la donna disse, Deh, lascia che la tua servente dica una parola al re, mio signore. Ed egli le dis-se, Parla.

13 E la donna disse, Perchè dun-

que hai tu pensato una cosa simile a questa contr'al popolo di Dio? e'i re, parlando in questa maniera, e in certo modo colpevole, non fa-cendo tornar colui ch'egli ha cacciato.

14 Perciochè noi per certo mor-remo, e auremo simili ad acqua sparsa in terra, la qual non si può raccogliere: ed Iddio non ha ri-guardo ad alcuna persona: pensi adunque il re alcun modo, che colui ch'è cacciato non rimanga scac-

ciato da lui.

15 Ed ora ciò ch'io son venuta per parlar di questa cosa al re, mio signore, è stato perchè il popolo m'ha fatto paura : onde la tua servente ha detto, Ora io parlerò col re: forse il re farà ciò che la sua servente gli dirà.

I6 Se'l re acconsente di liberar la sua servente dalla mano di colui che vuole sterminar me, ed insieme il mio figliuolo, dall' eredità

del Signore:

17 La tua servente ha anche detto, Or sarà la parola del re, mio si gnore, a tranquillità : percioche il re, mio signore, e come un'Angelo di Dio, per udire il bene, e'l male : e'i Signore Iddio tuo sara teco.

18 E'l re rispose, e disse alla donna, Deh, non celarmi ciò ch'io ti domanderò. E la donna disse, Par-

li pure il re, mio signore.

19 El re disse, Non ha loab tenu-to mano a farti far tutto questo? E la donna rispose, e dissé, Come l'anima tua vive, o re, mio signore, e' non si può sfuggire nè a de-stra, nè a sinistra, di cosa alcuna che'l re, mio signore, ha detta: perciochè Ioab, tuo servitore, è quel che m' ha ordinato questo: ed egli stesso ha poste in bocca alla tua servente tutte queste parole. 20 Ioab, tuo servitore, ha fatto

questo per trasformare il negozio: ma il mio signore è savio come un'

Angelo di Dio, per conoscer tutto quello che si fa in terra. 21 Allora il re disse a Ioab, Ecco, ora tu hai condotto questo affare: va' dunque, e fa' ritornare il gio-

vane Absalom.

22 E Ioab si gittò in terra sopra la sua faccia, e si prosterno, e bene-disse il re: e disse, Oggi conosce il tuo servitore ch'io ho trovata grazia appo te, o re, mio signore: poi che'l re ha fatto ciò che'l suo servitore gli ha detto.

23 Ioab adunque si levò, ed andò in Ghesur, e ne menò Absalom in

Gerusalemme.

24 El re disse, Riducasi a cass wa, e non vegga la mia faccia. 297 Absalom adunque si ridusse a casa sua, e non vide la faccia del re-

25 Or in tutto Israel non v'era uomo alcuno che fosse pari ad Ab-salom in eccellente bellezza: non vera in lui alcun difetto, dalla pianta del piè fino alla sommità del

capo. 26 E, quando egli si faces tondere il capo, il che facea ogni anno, perciochè gli pesava troppo, egti pesava le chiome del suo capo, ed erano di peso di dugento sicli a

peso del ré. 27 E nacquero ad Absalom tre figliuoli, ed una figliuola, il cui nome era Tamar: e fu una bella donna.

28 Ed Absalom dimorò in Gerusalemme due anni, senza veder la

faccia del re.

29 Ed Absalom mandò per Ioab, per mandarlo al re. Ma egli non volle venire a lui. Ed Absalom mandò per lui ancora la seconda

mando per lui autous la seconica volta: ma egli non volle venire.

30 Ed dbadom disse a suoi servitori, Ecco'i campo di Ioab, ch'è presso del mio, dove egli ha dellorso: andate, e mettetevi i fuoco. Ed i servitori d'Abaslom misses il forco in oua camato

sero il fuoco in quel campo.

31 E loab al levo, e venne ad Absalom in casa, e gli disse, Perche hanno i tuoi servitori messo'l fuoco

nel mio campo?

32 Ed Absalom disse a Ioab, Ec-co, lo t'avea mandato a dire, Vien qua, ed io ti manderò al re, a dirgli, Perchè sono io venuto di Ghesur? meglio sarebbe per me ch'io vi fossi ancora: ora dunque fa'ch'io vegga la faccia del re: e se in me v'è alcuna iniquità, facciami morire.

33 Ioab adunque venne al re, e gli rapportò *la cosa. E'l re* chiamò Absalom : ed egli venne a lui, e si prosternò in terra davanti a lui sopra la sua faccia. E'l re baciò

Absalom.

CAP. XV.

R, dopo queste cose, avvenne ch'Absalom si fornì di carri, e di cavalli: e cinquant'uomini

correvano davanti a lui

2 Ed egli si levava la mattina, e si fermava aliato alia via della porta: e se v'era alcuno ch'avesse qualche piato, per lo quale gli con-venisse venire al re per giudicio, Absalom lo chiamava, e gli diceva, Di qual città sei tu? È colui gli rispondeva, Il tuo servitore è di tale e tale tribù d'Israel.

3 Ed Absalom gli diceva, Vedi, le tue ragioni son buone, e diritte: ma tu non hai alcuno che t'ascolti da parte del re.

4 Ed Absalom diceva, Oh. fossi io pur costituito giudice nel paese; acíochè chiunque avrebbe alcun plato, od affare di giudicio, venisse a me! io gli farei ragione.

5 E, se alcuno gli s'accostava per prosternarsi davanti a lui, egli stendeva la mano, e lo prendeva,

e lo baciava.

6 E così faceva Absalom a tutti quelli d'Israel, che venivano al re per giudicio: e furava il cuore di que' d' Israel.

7 Or avvenne in capo di quarant'anni, che Absalom disse al re, Deh. lascia ch' io vada in Hebron. per adempiere un mio voto ch'io

ho fatto al Signore.

8 Percioche, mentre io dimorava in Ghesur, in Siria, il tuo servitore fece un voto: dicendo, Se pure il Signore mi riconduce in Gerusalemme, io sacrificherò al Signore.

gli adunque si levò, ed andò in Hebron.

10 Or Absalom avea mandate per tutte le tribù d'Israel delle persone che dessero loro la posta : dicendo, Quando voi udirete il suon della tromba, dite, Absalom è fatto re in Hebron.

11 E con Absalom andarono dugent' uomini di Gerusalemme, ch'erano stati convitati: e v'andarono nella lor semplicità, non sapendo

nulla 12 Ed Absalom, quando fu per sacrificare i sacrificij, mandò per Ahitofel Ghilonita, consigliere di David, che venisse da Ghilo, sua città: e la congiura divenne potente, e'l popolo andava crescendo di numero appresso d'Absalom.

13 Or un messo venne a David: dicendo, Il cuor degl'Israeliti è

dietro ad Absalom.

14 Allora David disse a tutti i suoi servitori, ch'erano con lui in Gerusalemme, Levatevi, fuggiamocene: perclochè noi non tremo scampare d'innanzi ad Absalom: affrettatevi di caminare che talora egli di subito non ci aggiunga, e non trabocchi la ruina addosso a noi: e non percuota la città, mettendola a fil di spada.

15 Ed i servitori del re gli dissero,

Ecco i tuoi servitori, per fare in-teramente secondo ch'al re, mio

signore, parrà bene.

16 Il re adunque uscì fuori, e tutta la sua casa lo seguitò. lasciò dieci donne concubine a guardia della casa.

17 E quando'i re fu uscito, con tutto'l popolo che lo seguitava, si fermarono in una casa remota.

18 E tutti i suoi servitori, con tutti i Cheretei, e tutti i Peletei, caminavano allato a lui: e tutti i Ghittei, ch'erano seicent'uomini, venuti di Gat al suo seguito, passavano davanti al re.

19 E'l re disse ad Ittai Ghitteo Perchè andresti ancora tu con noi ? ritornatene, e dimora col re: perclochè tu sei forestiere, e sei per andartene presto al tuo luogo.

20 Pur ieri ci venisti: e ti farei lo andar vagando quà e là con noi? ma, quant'è a me, io vo dove potrò: ritornatene, e rimena i tuoi fratelli: benignità, e verità, di-

morino teco.

21 Ma Ittal rispose al re, e disse, Come vive il Signore, e come vive il re, mio signore, dovunque il re, mio signore, sarà, così per morire, come per vivere, il tuo servitore vi sarà ancora.

22 David adunque disse ad Ittai, Va', passa oltre. Così Ittai Ghitteo passò oltre, con tutta la sua gente, e tutti i fanciulli ch'egli

вуев весо.

23 E tutto'l popolo del paese piagneva con gran grida, mentre tutta quella gente passava. E'l re passo il torrente di Chidron: e tutta la

gente passò, traendo verso'l diserto. 24 Or ecco, quivi era ancora Sa-doc, con tutti i Leviti, portando l'Arca del Patto di Dio : ed essi posarono l'Arca di Dio, mentre Ebiatar saliva, fin che tutto'l popolo ebbe finito d'uscir della città

25 Ma il re disse a Sadoc, Riporta l'Arca di Dio nella citta : se io trovo grazia appo'l Signore, egli mi ricondurrà, e me la farà vedere, insieme col suo abitacolo :

26 Ma, se pure egli dice così, Io non ti gradisco: eccomi, facciami

egli come gli piacerà. 27 Il re disse ancora al Sacerdote Sadoc, Non sei tu il Vedente? ritornatene in pace nella città, tu, ed Ebiatar, insieme co' vostri due figliuoli; Ahimaas, tuo figliuolo,

e Ionatan, figiluolo d'Ebiatar. 28 Vedete, io m'andrò trattenendo nelle campagne del diserto, fin che mi venga rapportata alcuna no-

vella da parte vostra. 29 Sadoc adunque, ed Ebiatar, riportarono l'Arca di Dio in Geru-

salemme, e dimorarono quivi. 30 E David saliva per la salita degli Ulivi, piagnendo, ed avendo il capo coperto, e caminava scalzo. E tutta la gente ch'egli avea seco avea il capo coperto, e saliva pia-

gnendo. 31 E David dichiarò, e disse, Ahitofel è fra quelli che si son con-

giurati con Absalom. Poi disse, ed a sinistra tutta la gente, e tutti Signore, rendi, ti prego, pazzo il gli nomini di valore.

consiglio d'Ahitofel 32 Or avvenne che, come David fu giunto alla cima del monte, dove egli voleva adorare Iddio; ecco, Husai Archita gli venne incontro,

avendo la vesta stracciata, e della

terra in su la testa.

33 E David gli disse, Se tu passi oltre meco, tu mi sarai di gravezza : 34 Ma, se tu te ne ritorni nella città, e dici ad Absalom, Io sarò tuo servitore, o re: ab antico io sono stato servitore di tuo padre, ed ora sarò il tuo: tu mi rompe-

rai'l consiglio d'Ahitofel.

35 E non avrai tu quivi teco i Sacerdoti Sadoc, ed Ebiatar, a' quali farai assapere tutto quello che tu intenderal dalla casa del re? 36 Ecco, là son con loro i due lor figliuoli, Ahimaas, figliuolo di Sadoc, e Ionatan, figliuolo d'Ebiatar: per essi mandatemi a dire tutto quello ch'avrete udito.

37 Così Husai, famigliare amico di David, venne nella città, allora appunto ch'Absalom entrava in

Gernsalemme.

CAP. XVI.

R. quando David fu passato un poco di là dalla cima del monte, ecco, Siba, servitore di Mefiboset, gli venne incontro, con un paio d'asini carichi, sopra i quali erane dugento pani, e cento mazzuoli d'uve secche, e cento di frutti dalla state, ed un baril di vino.

2 E'1 re disse a Siba, Che vuoi far di coteste cose ? E Siba disse, Gli asini son per la famiglia del re, per cavalcargli: e'l pane, ed i frutti dalla state, son per li fanti, perchè mangino : e'i vino è per quelli che saranno stanchi nel diserto, perchè

beano.

3 E'l re disse, E dove è il figliuolo del tuo signore? E Siba disse al re, Ecco, egli è dimorato in Gerusalemme : perciochè egli ha detto, Oggi la casa d'Israel mi restituirà il reame di mio padre.

4 E'l re disse a Siba, Ecco, tutto quello ch' era di Mefiboset è tuo. È Siba disse, Io mi t'inchino, o re,

mio signore: trovi io pur grazia

appo te.
5 Or, essendo il re David giunto a Bahurim, ecco, un uomo della famiglia di Saul, il cui nome era Si-mi, figliuolo di Ghera, uscì di là, ed andava maladicendo David

6 E tirava delle pietre contr'al re David, e contr'a tutti i suoi servi-tori: benchè egli avesse a destra

7 E Simi diceva così, maladicen-

dolo, Esci, esci pur fuori, uomo di sangue, ed uomo scellerato :

8 Il Signore t'ha fatto ritornare addosso tutto'l sangue della casa di Saul, in luogo del quale tu hai regnato: e'l Signore ha dato il regno in mano ad Absalom, tuo figliuolo: ed eccoti nel tuo male: per-

ciochè tu sei un'uomo di sangue. 9 Ed Abisai, figliuolo di Seruia, disse al re, Perche maladice questo can morto il re, mio signore ? deh, lascia ch'io vada, e gli tolga il

10 Ma il re rispose, Che ho io da far con voi, figliuoli di Seruia? Maladica pure: e, se'l Signore gil ha detto, Maladici David; chi di-rà, Perchè hai tu fatto così? 11 David oltr'a ciò disse ad Abisai,

ed a tutti i suoi servitori, Ecco, il mio figliuolo, ch'è uscito delle mie interiora, cerca di tormi la vita : quanto più ora lo può fare un Beniaminita ? lasciatelo, ch'egli maladica pure: perciochè il Signore glielo ha detto.

12 Forse il Signore riguarderà alla mia afflizione, e mi rendera del bene, in luogo della maladizione,

della quale costui oggi mi maladice. 13 David adunque, con la sua gente, caminava per la via, e Simi

andava allato al monte, dirimpetto a lui, maladicendo del continuo, e tirandogli pietre, e levando la polvere. 14 Or il re, e tutta la gente ch'era

con lui, giunsero là tutti stanchi: e quivi presero lena. 15 Ed Absalom, con tutto l popo-

lo, i principali d'Israel, entrò in Gerusalemme : ed Ahitofel con lui. 16 E, quando Husai Archita, famigliare amico di David, fu venuto ad Absalom, gli disse, Viva il re, viva il re.

17 Ed Absalom disse ad Husai, E` questa la tua benignità inverso'l tuo famigliare amico? perchè non

sei andato con lui?

18 Ed Husai disse ad Absalom, No: anzi io sarò di colui, il quale il Signore, e questo popolo, e tutti i principali d'Israel, hanno eletto : e dimorerò con lui.

19 E secondamente, a cui servirò io? non servirò io al figliuolo d'esso? come lo sono stato al servigio di tuo padre, così anche sarò al

20 Allora Absalom disse ad Ahitofel, Consigliate ciò ch'abbiamo a fare.

## 2 SAMUEL, XVI. XVII.

21 Ed Ahitofel disse ad Absalom. Entra dalle concubine di tuo padre, le quali egli ha lasciate a guar dia della casa : aciochè tutto larael intenda che tu ti sei renduto abbominevole a tuo padre: e così le mani di tutti coloro che sono teco saranno rinforsate.

22 E fu teso ad Absalom un padiglione in sul tetto: ed Absalom entrò dalle concubine di suo padre, davanti agli occhi di tutto Israel.

23 Ed in que giorni 'l consiglio ch'Ahitofel dava era stimato come se si fosse domandato l'oracolo di Dio: di tanta stima era ogni consiglio d'Ahitofel, così appresso David, come appresso Absalom.

## CAP. XVII.

POI Ahitofel disse ad Absalom, Deh, lascia ch' io scelga dodicimila uomini: ed io mi leverò, e

perseguirò David questa notte:

2 E lo sopraggiugnerò, mentre
egli è stanco, ed ha le mani fiacche: ed lo gli darò lo spavento, e tutta la gente ch'è con lui se ne fuggirà: ed lo percuoterò il re solo: 3 E ridurrò tutto? popolo a te: l'uomo che tu cerchi vale quanto'i

rivoltar di tutti : tutto'l rimanente

del popolo non farà più guerra. 4 E questo parere piacque ad Absalom, ed a tutti gli Anziani d'Ierael.

5 Ma pur Absalom disse, Deh, chiama ancora Husai Archita, ed intendiamo ciò ch'egli ancora avrà

in bocca. 6 Husai adunque venne ad Absalom : ed Absalom gii disse, Ahitofel ha parlato in questa sentenza : faremo noi ciò ch'egii ha detto, o no?

paria tu. 7 Ed Husai disse ad Absalom, Il

consiglio ch'Ahitofel ha dato questa volta non è buono.

8 Poi disse, Tu conosci tuo padre, e gli uomini ch'egli ha seco, che sono uomini di valore, e c' hanno gli animi innaspriti come una orsa ch'abbia perduti i suoi orsacchi in su la campagna: oltr'a ciò tuo padre è uomo di guerra, e non istara la notte col popolo.

9 Ecco, egli è ora nascoso in una di quelle grotte, od in uno di que luoghi : ed avverra che, se alcuni di coloro caggiono al primo incontro, chiunque l'udirà dirà, La gente che seguitava Absalom è stata sconfitta.

10 Laonde eziandio i più valorosi, c'hanno il cuore simile ad un cuor di leone, del tutto s'avviliranno: perciochè tutto Israel sa che tuo padre e uomo prode, e che quelli 300 che son con lui son valeresi. II Ma io consiglio che del tratto 'aduni appresso di te tutto Israel, da Dan fino in Beer-seba, in gran numero, come la rena ch'è in sul lito del mare: e che tu vada in persona alla battaglia

12 Ed allora noi andremo contr'a lui in qualunque luogo egli si troverà, e ci accamperemo intorno a lui, a guisa che cade la rugiada in su la terra: e non pure uno di tutti

gli nomini che son con lui gli resterà.

13 E se pure egli si riduce in alcuna citià, tutto Israel vi porterà delle funi, e noi la strascineremo fino al torrente, fin che non vi si

trovi pure una petruzza. 14 Ed Absalom, e tutti i principali d'Israel, dissero, Il consiglio d'Husai Archita è migliore che'i consiglio d'Ahitofel. Or il Signore avea cost ordinato, per rompere il consiglio d'Ahitofel, ch'era migliore: aciochè il Signore facesse ve-

nire il male sopra Absalom. 15 Allora Husai disse a Sadoc, ed ad Ebiatar, Sacerdoti, Ahitofel ha dato tale e tal consiglio ad Absa-lom, ed agli Anziani d'Israel: ed io

l'ho dato tale e tale.

16 Ora dunque, mandate prestamente a fario intendere a David. ed a dirgli. Non istar questa notte nelle campagne del diserto: ed anche del tutto passa il Giordano : che talora il re non sia sopraffatto. con tutta la gente ch'è con lui.

17 Or Ionatan, ed Ahimaas, se ne stavano presso alla fonte di Roghel: e, perciochè non potevano mostrarsi, ne entrar nella città, una servente andò, e rapportò loro *la cosa:* ed essi andarono, e la fecero assapere al re David

18 Ed un garzone gli vide, e lo rapportò ad Absalom. Ma amendue caminarono prestamente, e vennero in Bahurim, in casa d'un' uomo ch' avea un posso nel suo cortile, e vi si calarono dentro.

19 E la donna di casa prese una. coverta, e la distese sopra la bocca del pozzo, e vi sparse su del grano infranto: e niuno seppe il fatto. 20 Ed i servitori d'Absalom ven-

nero a quella donna in casa, e le dissero, Dove & Ahimaas, e Iona-tan? Ed ella disse loro, Hanno passato il guado dell'acqua. Ed essi gli cercarono: ma, non trovandogli, se ne ritornarono in Gerusalemme.

21 E, dopo che se ne furono andati, quelli salirono fuor del pozzo. ed andarono, e rapportarono la cosa a David : e gli dissero, Leva-

tevi, e passate prestamente l'ac-qua: percioche Ahitofel ha dato tal consiglio contr'a vol.

22 David adunque si levò, con tutta la gente ch'era con lui, e passò il Giordano: avanti lo schiarir del dì, tutti, fino ad uno, avea-

no passato il Giordano.

23 Or Ahitofel, veduto che non s'era fatto ciò ch'egli avea consigliato, sellò il suo asino, e si levò, ed andò a casa sua nella sua città, e diede ordine alla sua casa : e poi si strangolò, e morì, e fu seppel-

lito nella sepoltura di suo padre. 24 E David venne in Mahanaim. Poi Absalom passò il Giordano, insieme con tutta la gente d'Israel.

25 Ed Absalom costituì Amasa sopra l'esercito, in luogo di Ioab. Or Amasa era figliuolo d'un' uomo Israelita, chiamato Itra, il quale era entrato da Abigal, figliuola di Nahas, sorella di Seruia, madre

26 Ed Israel, con Absalom, s'ac-

campò nel paese di Galaad. 27 Or, quando David fu giunto in Mahanaim, Sobi, figliuolo di Na-has, da Rabba de figliuoli d'Ammon, e Machir, figliuolo d'Am-miel, da Lo-debar, e Barzillai Galaadita, da Roghelim,

28 Portarono a David, ed alla gente ch'era con lui, letti, e bacini, e vasellame di terra : e da mangiare, frumento, ed orzo, e farina, e grano arrostito, e fave, e lenti, ed

anche dell'arrostite: 29 E mele, e butiro, e pecore, e caci di vacca: perciochè dissero, Questa gente ha patito fame, e stan-

CAP. XVIII.

chezza, e sete, nel diserto.

OR David fece la rassegna della gente ch'era con lui, e costituì sopra loro de' Capitani di migliaia, e Capitani di centinaia.

2 E David mandò il popolo, il ter-so sotto la condotta di Ioab, l'altro terzo sotto la condotta d'Abisai, fi-gliuolo di Seruia, fratello di Ioab, e l'altro terzo, sotto la condotta d'Ittai Ghitteo. Poi il re disse al d'Ittai Ghitteo. Poi il re disse al popolo, Anch' io del tutto uscirò

con voi

3 Ma'l popolo rispose, Tu non uscirai : perclochè, se pur noi fuggiamo, essi non ne terran conto: ed avvegnachè morisse la metà di noi, che siamo pure ora intorno a diecimila, non ne terrebbero conto: ora dunque meglio é, che tu ci dia soccorso dalla città.

4 E'l re disse loro, Io farò ciò che vi pare bene. Così 'l re si fermò allato alla porta, mentre tutto'l 301

popolo usciva, a centinaia, ed a

migliala.
5 E'l re comandò, e disse a Ioab, ed ad Abisai, ed ad Ittai, Trattate. mi dolcemente il giovane Absalom. E tutto'l popolo udì, quando'l re diede questo comandamento a tutti i Capitani intorno ad Absalom.

6 Il popolo adunque uscì fuori in campagna incontr'ad Israel: e la battaglia si diede nella selva d'E-

fraim ;

7 E quivi fu sconfitto il popolo d'Israel dalla gente di David : ed in quel dì la sconfitta fu grande in quel luogo, cioè, di ventimila uomini.

8 E la battaglia si sparse quivi per tutto'l paese : e la selva consumò in quel giorno del popolo assai più che la spada non ne avea consu-

mato.

9 Ed Absalom s'incontrò nella gente di David. Or egli cavalcava un mulo, e'l mulo entrò sotto'l folto d'una gran quercia, e'l capo d'Absalom s'appese alla quercia, ed egli restò sospeso fra cielo e terra: el mulo, ch'egli avea setto di sè,

passò oltre. 10 Ed un' uomo lo vide, e lo rapportò a Ioab : e disse, Ecco, io ho veduto Absalom appeso ad una

quercia.

11 E Ioab disse a colui che gli rapportava *questo*, Ecco, poichè tu l'hai veduto, perchè non l'hai percosso, e messo per terra in quel luogo stesso? ed a me sarebbe stato il darti dieci *sicli* d'argento, ed una cintura.

12 Ma quell' uomo disse a Ioab. Quantunque io avessi nelle palme delle mani mille sicli d'argento contanti, non però metterel la mano addosso al figliuolo del re: perciochè il re ha dato comandamento. udenti noi, a te, ed ad Abisai, ed ad Ittai : dicendo, Guardate ch'alcun di voi non metta la mano sopra'l giovane Absalom.

13 E se io avessi fatta questa fraude contr' alla mia vita, poichè cosa niuna è occulta al re, tu te ne sta-

resti lontan da me.

14 E Ioab rispose, Io non me ne starò così a bada in presenza tua. E prese tre dardi in mano, e gli ficcò nel petto d'Absalom, ch'era an-

cora vivo in mezzo della quercia. 15 Poi dieci fanti, scudieri di Ioab, circondarono Absalom, e lo per-

cossero, e l'ammazzarono.

16 Allora Ioab sonò con la trom ba, e'l popolo se ne ritornò dalla caccia d'Israel: perciochè Ioab rattenne il popolo.

17 Poi presero Absalom, e lo git-

tarono nella selva, dentro una gran fossa : ed alzarono sopra quella un grandissimo mucchio di pietre: e tutto Israel fuggi, ciascuno alle sue stanze.

18 Or Absalom, mentre era in vita, avea preso il piliere ch'è nella Valle del re, e se l'avea rizzato: perciochè diceva. Io non ho figliuoli, per conservar la memoria del mio nome: e chiamò quel piliere del suo nome. Laonde infino

a questo giorno è stato chiamato, Il piliere d'Absalom. 19 Ed Ahimaas, figliuolo di Sadoc, disse, Deh, ch'io corra, e porti al re queste buone novelle, che'l Si-gnore gli ha fatto ragione, liberan-

dolo dalla mano de' suoi nemici.
20 Ma Ioab gli disse, Tu non saresti oggi portator di buone novelle: un'altro giorno porteral le novelle: ma oggi tu non portere-sti buone novelle: percioche il figliuolo del re è morto.

21 E Ioab disse ad un' Etiopo, Va' rapporta al re ciò che tu hai vedu-

to. E l' Etiopo s'inchinò a Ioab, e poi si mise a correre.

22 Ed Ahimaas, figliuolo di Sadoc, disse di nuovo a Ioab, Che che sia. lascia, ti prego, ch'ancora io corra dietro all'Etiopo. E Ioab gli disse. Perchè vuoi così correre, figliuol mio, poichè non ti si presenta alcuna buona novella a portare ?

23 Ed egli disse, Che che sia io correrò. E Ioab gli disse, Corri. Ahimaas adunque si mise a correre er la via della pianura, ed avanzò

Etiopo. 24 Or David sedeva fra le due porte: e la guardia ch' era alla veletta salì in sul tetto della porta, in sul muro, ed alzò gli occhi, e riguardò: ed ecco un uomo che cor-

reva tutto solo.

25 E la guardia gridò, e lo fece as-sapere al re. E'l re disse, Se egli è solo, egli porta novelle. E colui s'andava del continuo accostando. 26 Poi la guardia vide un'altro nomo che correva : e gridò al por-

tinalo, e disse, Ecco un' altro uomo che corre tutto solo. E'l re disse. Anche costui porta novelle.

27 E la guardia disse, Il correr del primo mi pare il correre d'Ahimaas, figliuolo di Sadoc. E'l re disse, Costui è uomo da bene : egli dee venire per alcuna buona no-

vella.

28 Allora Ahimaas gridò, e disse al re, Bene stij. E, dopo essersi inchinato in terra davanti al re sopra la sua faccia, disse, Benedetto sia il Signore Iddio tuo, il quale t'ha dati nelle mani quegli uomini ch'aveano levate le mani loro con-

tr'al re, mio signore.

29 El re disse, Il giovane Absalom e egli sano e salvo? Ed Ahimaas disse, Io vidi una gran calca, quando Ioab mandò il fante del re. e me, tuo servitore: ma io non ho saputo che cosa si fosse.

30 E'l re gli disse, Va' da camto, e fermati là. Egli adunque andò da

canto, e si fermò.

31 Ed ecco, l'Etiopo giunse, e disse, Il re, mio signore, riceva que-ste buone novelle, che'l Signore t'ha oggi fatto ragione, liberandoti delle mani di tutti coloro che s'erano levati contr'a te

32 E'l re disse all' Etiopo, Il giovane Absalom è egli sano e salvo ? del re, mio signore, e tutti quelli che si levano contr'a te per male,

come il giovane.

33 Allora il re si conturbò, e salì nella sala della porta, e pianse : e, mentre andava, diceva cost, Fi-gliuol mio Absalom: figliuol mio, figliuol mio Absalom! oh, fossi io pur morto in luogo tuo, figliuol mio Absalom, figliuol mio!

## CAP. XIX.

E fU rapportato a Ioab, Ecco, il re piagne, e fa cordoglio d'Absalom.

2 E la vittoria tornò in quel dì a tutto'l popolo in duolo: perciochè il popolo udi dire in quel di, Il re è

addolorato del suo figliuolo.

3 E'l popolo in quel di entrò furtivamente nella città, come furtivamente entrerebbe gente che si vergognasse per esser fuggita nella

battaglia.

4 E'l re si coprì la faccia, e gridava con gran voce, Figliuol mio Absalom, figliuol mio Absalom.

figliuol mio l

5 Ma Ioab entrò dal re in casa, e disse, Tu hai oggi svergognato il volto a tutta la tua gente, c'ha oggi salvata la vita a te, ed a' tuoi figliuoli, ed alle tue figliuole, ed alle tue mogli, ed alle tue concubine:

6 Amando quelli che t'odiano, ed odiando quelli che t'amano: perciochè tu hai oggi dichiarato che Capitani, e soldati, non ti son nulla: perchè io conosco oggi che, se Absalom fosse in vita, e noi tutti fossimo oggi morti, la cosa allora ti piacerebbe.

7 Or dunque levati, esci fuori, e parla alla tua gente graziosamente : perciochè io giuro per lo Signore, che se tu non esci fuori, non pure un'uomo dimorerà teco questa

notte: e ciò ti sarà un male peg-giore ch' ogni altro male, che ti sia avvenuto dalla tua giovanezza in-

fino ad ora.

8 Allora il re si levò, e si pose a sedere nella porta. È fu rappor-tato, e detto a tutto'l popolo, Ecco, il re siede nella porta. È tutto'l popolo venne davanti al re. Or. essendosene gl'Israeliti fuggiti ciascuno alle sue stanze :

9 Tutto'l popolo contendeva fra se stesso in tutte le tribu d'Isrsel : dicendo, Il re ci ha riscossi dalle mani de'nostri nemici : egli ancors ci ha salvati dalle mani de' Filistei : ed ora egli è fuggito dal paese per

cagion d'Absalom.

10 Ed Absalom, il qual noi aveamo unto sopra noi, è morto nella battaglia. Ora dunque, perchè non dite voi nulla di far ritornare il re?

11 E'1 re David mandò a dire a' Sacerdoti Sadoc, ed Ebiatar, Parlate agli Anziani di Giuda: dicendo, Perchè sareste voi gli ultimi a ricondurre il re in casa sua? (or i ragionamenti di tutto Israel erano pervenuti al re in casa sua.)

12 Voi siete miei fratelli, mie os-

sa, e mia carne: perchè dunque sareste gli ultimi a ricondurre il re? 13 Dite ancora ad Amasa, Non sei tu mie ossa, e mia carne? Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se tu non sei Capo dell' esercito davanti a me in perpetuo, in luogo

14 Così egli piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda, comed'un'uomo solo: laonde essi mandarono a dire al re, Ritornatene con tutta

la tua gente. 15 E'i re se ne ritornò, ed arrivò al Giordano. Or que' di Giuda erano venuti in Ghilgal, per andare incontro al re, per fargli passare il

Giordano. 16 E Simi, figliuolo di Ghera, Beniaminita, ch'era da Bahurim, s'af-

frettò, e scese con que di Giuda incontr'al re David:

17 Avendo seco mille uomini di Benjamin: e Siba, famiglio della casa di Saul, con quindici suoi figliuoli, e venti suoi servitori: e passarono il Giordano davanti al

18 Poi la barca passò, per traget-tar la famiglia del re, e per far ciò che piacerebbe al re. E, come il re era per passare il Giordano, Simi, figliuolo di Ghera, gli al gittò a

19 E disse al re. Il mio signore non m'imputi a colpa, e non ri-durti a memoria il misfatto che'i tuo servitore commise al giorno che'l re, mio signore, usc' fuor di Gerusalemme, per recarselo a cuore:

20 Perciochè il tuo servitore conosce ch'io ho peccato: ed ecco, oggi son venuto il primo, avanti ogni altro della casa di Iosef, per iscendere incontr'al re, mio si-

gnore.
21 Ma Abisai, figliuolo di Seruia, si mosse a dire, Non si farebbe egli morire Simi, perciò ch'egli ha ma-

ladetto l'Unto del Signore ? 22 E David disse, C'ho lo da far con voi, figliuoli di Seruia, ch'oggi mi siate in luogo di Satana? Farebbesi oggi morire alcuno in Israel? perciochè, non conosco io ch'oggi sono re sopra Israel ?

23 E'l re disse a Simi, Tu non morrai. E'l re gliel giurò.

24 Poi scese ancora incontr'al re Mefiboset, figliuolo di Saul, il quale non s'avea acconci i piedi, nè la barba, nè lavati i vestimenti, dal dì che'l re se n'era andato, fino al giorno ch'egli tornò in pace.

25 E, quando egli venne in Gerusalemme incontr'al re, il re gli disse, Perchè non venisti meco,

Mefiboset ?

26 Ed egli disse, O re, mio signo-re, il mio servitore m'inganno: perciochè il tuo servitore avea detto, Io mi farò sellar l'asino, e monterò su, ed andrò col re: conciosiacosachè'i tuo servitore sia zoppo.

27 Ed egli ha calunniato il tuo servitore appo'l re, mio signore: ma pure il re, mio signore, è come un' Angelo di Dio: fa' dunque ciò

che ti piacera.

28 Conciosiacosachè tutta la casa di mio padre non sia se non d'uomini c'hanno meritata la morte appo'l re, mio signore : e pur tu avevi posto il tuo servitore fra quelli che mangiano alla tua tavola. qual diritto ho lo ancora, e c'ho io da gridar più al re?

29 E'l re gli disse, Perchè conte-resti più le tue ragioni? Io ho detto, Tu, e Siba, partite le posses

30 E Mefiboset disse al re. Anzi prenda egli pure il tutto, poichè'l re, mio signore, è venuto in pace in casa sua

31 Or Barzillai Galaadita era disceso da Roghelim, e passò il Giordano col re, per accompagnarlo fin

di là dal Giordano.

32 E Barzillai era molto vecchio, d'età d'ottant' anni : ed egli avea nudrito il re, mentre era dimorato in Mahanaim: perciochè egli era uomo di grandissime facultà.

33 E'l re disse a Barzillai, Tu,

vientene meco, ed io ti nudrirò appresso di me in Gerusalemme. 34 Ma Barzillai disse al re, Di

che età sono io, per salir col re in

Gerusalemme

35 Io sono omai d'età d'ottant'annir potrei lo discernere fra¹ buono, e'l cattivo? potrebbe il tuo servitore gustar ciò che mangerebbe, o berrebbe ! potrei lo ancora udir la voce de cantatori, e delle cantattric! e perchè sarebbe il tuo servitore più im gravezza al re, mio signore!

36 Il tuo servitore passerà un poco di là dal Giordano col re : e perchè mi farebbe il re una cotal ri-

compensa?

37 Deh, lascia che'i tuo servitore se ne ritorni, e ch'i o muoia nella mia città, presso alla sepoltura di mio padre, e di mia madre: ma ecco Chimham, tuo servitore: passi egli col re, mio signore, e fagli

ciò che ti piacerà. 38 E'l re disse, Vengasene Chimham meco, ed io gli farò ciò che ti

piacerà: ed a te ancora farò tutto ciò che tu chiederai da me. 39 E quando tutto'l popolo ebbe

passato il Giordano, e che'l re ancora fu passato, il re baciò Barzillai, e lo benedisse. Ed egli se ne

ritornò al suo luogo.

40 E'l re passò in Ghilgal, e Chimnam passò con lui. É tutto'l popolo di Giuda, ed anche parte del popolo d'Israel, ricondussero il re-

popolo d'israel, ncomusseu n se d'Orecco, tutti gli altri Israeliti vennero al re, e gil dissero, Perchè thanno i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, furtivamente menato via, ed hanno fatto passare il Giordano al re, ed alla sua famiglia, ed a tutta la sua gente con lui?

42 E tutti gli uomini di Giuda risposero agli uomini d'Israel, Perciochè il re è nostro prossimo: e perchè v'adirate voi per questo? abbiamo noi mangiato cosa alcuna del re? overo, ci ha egli fatto al-

cun dono?

43 E gii uemini d'Israel risposero agil uomini di Gluda: e dissero, Noi abbiamo dieci parti nel re, ed anche inverso Davlá nol siamo da più di voi: perché dunque ci avete voi sprezzad? E non abbiamo noi i primieri parlato fra noi di far ritornare il nostro re? Ma il parlar degli uomini di Gluda fu più aspro chel' parlar degli uomini d'Israel.

CAP. XX.

OR quivi si trovò a caso un' uomo scellerato, il cui nome era Seba, figliuolo di Bicri, Beniaminita, il qual sonò con la tromba, e disse, Noi non abbiamo parte alcuna in David, ne ragion d'eredita nel figliuolo d'Isai. O Israel, vadasene ciascuno alle sue stanze.

2 E tutti gli nomini d'Israel si dipartirono d'appresso David, ed andarono dietro a Sebs, figliuolo di Bicri: ma que'di Giuda s'attennero al re loro: accompagnandolo dal Giordano fino in Genesalema

Giordano fino in Gerusalemme.

3 Or, quando? re David fu arrivato in casa sua, in Gerusalemme,
prese le dieci donne concubine,
ch'egil avea lasciate a guardia della casa, e le mise in una casa in
custodia: e le nudriva, ma non
entrava da loro: e furono così rinchluse fino al di della lor morte, in
perpetuo vedovatico.

4 Poi I re disse sa Amass, Adunami la gente di Giuda infra tre giorni, e tu ritrovati qui presente. 5 Amass dunque ando per adunare que di Giuda: ma tardo ottre al termine che'i re gil avea posto. 6 Laonde David disse ad Abisai, Ora Seba, figliuolo di Bicri, ci farà peggio che Absalom: prendi tu la gente del tuo signore, e perseguita Seba: che talora egil non si trovi alcune città forti, e scampi dagli occhi nostri, e

7 Coa uscirono fnori dietro a Ini la gente di Ioab, ed i Cherette, ed 1 Pelettel, e tutti gli uomini di valore: ed uscirono di Gerusalemme, per perseguitar Seba, figliuolo di Bicri. 8 E come furono presso alla gran pietra, ch'è in Gabaon, Amasa venne loro incontro. Or losb avea cinto il manto onde era vestito; e sopra esso la cintura della spada, ch'era attaccata pendendo sopra i suoi lombi nel fodero. Ed egii si fece avanui, e quella cadde.

9 E loab disse ad Amasa, Stai tu bene, fratel mio? Poi con la man destra prese Amasa per la barba,

per baciarlo.

10 Ed Amasa non si prendeva guardia della spada che losa avea in mano. Ed egil lo percosse nelle cinque coste, e sparse l'interiora desso in terra, d'un sol colpo, senza raddoppiario. Cost egil mori. Pol Iosb, ed Ahisai, suo fratello, perseguitarono Seba, figliuolo di licri.

11 Ed uno de'fanti di Ioab si fermò presso ad Amasa: e disse, Chi vuol bene a Ioab, e chi è per Da-

vid, vada dietro a loab.

12 Ed Amasa si voltolava nel sangue in mezzo della strada. E quell'uome, veggendo che tutto! popolo si fermava, strascinò Amasa fuor della strada, in un campo, e gli gittò una vesta addosso, polchè vide che tutti quelli che venivano a lui s'arrestavano.

13 Quando egli fu levato via, ciascuno passò dietro a Ioab, per per-seguitar Seba, figliuolo di Bicri.

14 Ed esso, passato per tutte le tribù d'Israel, *venne* in Abel, ed in Bet-maaca, con tutti i Beriti, i quali s'erano adunati, e l'aveano

eziandio seguitato.

15 E tutta la gente ch'era con Ioab venne, e l'assediò in Abel di Bet-maaca; e fecero un'argine contr'alla città, il quale essendo condotto fino all'antimuro, essi tagliavano il muro, per farlo cadere. 16 Allora una donna savia gridò dalla citta, Udite, udite! deh, dite a Ioab, Accostati qua, ed io parlerò teco.

17 E, quando egli si fu accostato a lei, la donna gli disse, Sei tu Ioab? Ed egli disse, St, io son desso. Ed ella gli disse, Ascolta le parole della tua servente. Ed egli

disse, Io ascolto.

18 Ed ella disse così, E si dice comunemente, Parlisi imprima: (come per dire, Richieggasi Abel.) E così gia sarebbe finito il nero-

zio.

19 Io sono una delle più pacifiche, e leali città d'Israel: tu cerchi di far perire una città, anzi una ma-dre in Israel. Perchè disperderesti l'eredità del Signore?

20 E Ioab rispose, e disse, Tolga Iddio, tolga Iddio da me, ch'io di-

perda, e guasti.

21 La cosa non istà così: ma nn' uomo del monte d'Efraim, il cui nome è Seba, figliuolo di Bicri, ha levata la mano contr'al re Da-vid. Datemi lui solo, ed io mi partirò dalla città. E la donna

partirò dalla città. E la donna disse a Ioab, Ecco, il suo capo ti sarà gittato d'in sul muro.

22 Quella donna adunque se ne venne a tutto'l popolo con la sua saviezza. Ed essi tagliarono la testa a Seba, figliuolo di Bicri, e la Allora egli fece gittarono a Ioab sonar la tromba, ed ognuno si sparse d'appresso alla città, e si ridusse alle sue stanze. E Ioab se ne ritornò in Gerusalemme al re.

23 E loab resto sopra tutto l'esercito d'Israel: e Benaia, figliuolo di Ioiada, era sopra i Cheretei, ed

i Peletei:

24 Ed Adoram era sopra i tributi: e losafat, figliuolo d'Ahilud, era Cancelliere:

25 E Seia era Segretario: e Sadoc, ed Ebiatar, erano Sacerdoti: 26 V'era eziandio Ira Iairita, ch'e-

ra Governatore per David.

CAP. XXI.

R al tempo di David vi fu una fame tre anni continui. E David domandò la faccia del Signore. E'l Signore disse, Questo è avvenuto per cagion di Saul, e di quella casa di sangue: perciochè

egli fece morire i Gabaoniti.

2 Allora il re chiamò i Gabaoniti, e disse loro; (or i Gabaoniti non erano de' figliuoli d' Israel, anzi del rimanente degli Amorrei: ed i figliuoli d' Israel aveano lor giurato : ma Saul, per una certa gelosia ch'egli avea per li figliuoli d'Israel,

e di Giuda, cercò di fargli morire;) 3 David. dico, disse a Gabaoniti, Che vi farò io, e con che purgherò io il torto che v'è stato fatto, aciochè voi benediciate l'eredità del Signore?

4 Ed i Gabaoniti gli dissero, Noi non abbiam da fare con Saul, nè con la sua casa, per argento, nè per oro: nè anche abbiam da fare di far morire alcuno in Israel. E'l re disse loro, Che chiedete voi, ch'io

vi faccia? 5 Ed essi dissero al re, Sienci dati sette nomini de figlinoli di colui che ci ha distrutti, ed ha macchinato contr'a noi: *tal che* siamo stati sterminati, si che non siamo potuti durare in alcuna contrada

d Israel: 6 E noi gli appiccheremo al Si-gnore in Ghibea di Saul, eletto del Signore. E'i re disse loro, Io ve gli

darò.

7 E'l re risparmiò Mefiboset, figliuolo di Ionatan, figliuolo di Saul, per cagion del giuramento fatto nel Nome del Signore, ch'era stato fra loro; fra David, e Ionatan, figliuolo di Saul.

8 Ma il re prese i due figliuoli di Rispa, figliuola d'Aia, i quali ella

avea partoriti a Saul, cioc, Armoni, e Mefiboset : ed i cinque figliuoli di Mical, figliuola di Saul, i quali ella avea partoriti ad Adriel, fi-gliuolo di Barzillai, Meholatita:

9 E gli diede nelle mani de Gabaoniti: ed essi gli appiccarono in quel monte, davanti al Signore: e tutti e sette morirono insieme: or furono fatti morire a' primi giorni della mietitura, in sul principio della ricolta degli orzi.

10 E Rispa, figliuola d'Aia, prese un panno grosso, e se lo stese sopra una pietra, dimorando quivi dal principio della ricolta fin che stillo dell'acqua dal cielo sopra essi: e non permetteva che alcuno uccello del cielo si posasse sopra loro di giorno, nè alcuna fiera della campagna di notte.

Il Ed e' fu rapportato a David ciò che Rispa, figliuola d'Aia, con-

cubina di Saul, avea fatto. 12 E David andò, e tolse l'ossa di

Saul, e l'ossa di Ionatan, suo figliuolo, d'appo que di Iabes di Ga-laad, le quali essi aveano furtiva-mente tolte dalla piazza di Betsan, ove i Filistei gli aveano appiccati, al giorno che i Filistel percossero Saul in Ghilbon.

13 Ed avendo fatte trasportar di là l'ossa di Saul, e l'ossa di Ionatan, suo figliuolo : e l'ossa di coloro ch'erano stati appiccati essendo

eziandio state raccolte:

14 Furono sotterrate con l'ossa di Saul, e di Ionatan, suo figliuolo, nel paese di Beniamin, in Sela, nella sepoltura di Chis, padre di Saul: e fu fatto tutto ció che'l re avea comandato. E, dopo questo, Iddio fu placato inverso'l paese.

15 Or, mentre i Filistei aveano ancora guerra con Israel, David, con la sua gente, andò e combattè contr'a' Filistel. Ed essendo Da-

vid stanco, 16 Isbibenob, ch'era de' discendenti di Rafa: il ferro della cui lancia era di peso di trecento sicli, ed era di rame : ed egli avea cinta una spada nuova, e propose di

percuotere David. 17 Ma Abisai, figliuolo di Seruia, lo soccorse, e percosse il Filisteo, e l'uccise. Allora la gente di Da-vid giurò: dicendo, Tu non usci-rai più con noi in battaglia, che talora tu non ispegni la lampana d'Israel.

18 Or, dopo questo, vi fu ancora guerra contr' a' Filistei, in Gob: ed allora Sibbecal Hussatita percosse Saf, ch'era de' discendenti di Rafa. 19 Vi fu ancora una altra guerra

contr'a' Filistei, in Gob: ed Elhanan, figliuolo di Isare-oreghim, Betlehemita, percosse Goliat Ghit-teo: l'asta della cui lancia era co-

me un subbio di tessitore. 20 Vi fu ancora una altra guerra in Gat: e quivi al trovò un uomo di grande statura, ch'avea sei dita in clascuna mano, ed in clascun piede, ventiquattro in tutto : ed era

anch'esso della progenie di Rafa. 21 Ed egli scherni Israel: ma Ionatan, figliuolo di Sima, fratello

di David, lo percosse.

22 Questi quattro nacquero in Gat, della schiatta di Rafa: e furono morti per mano di David, e per mano de suoi servitori.

CAP. XXII.

DAVID proferì al Signore le E parole di questo Cantico, al

giorno che'l Signore l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici, e

dalla mano di Saul: 2 E disse, Il Signore è la mis rocca, e la mia fortezza, e'l mio libe-

ratore: 3 Egli è l'Iddio della mia rupe, io spererò in lui: egli è il mio scudo,

e'l corno della mia salute: il mio alto ricetto, il mio rifugio: il mio Salvatore, che mi salva di violenza. 4 Io invocai'l Signore, al quale

appartiene ogni lode, e fui salvato da' miei nemici.

5 Perciochè onde di morte m'aveano intorniato, torrenti di scel-

lerati m'aveano spaventato.

6 Legami di sepolero m'aveano circondato, lacci di morte m'aveano incontrato.

7 Mentre io era distretto, io invocai l' Signore, e gridai all' Iddio mio: ed egli udi la mia voce dal suo Tempio, el mio grido pervenne a' suoi orecchi.

8 Allora la terra fu smossa, e tremò; i fondamenti de cieli fu-

rono crollati, e scossi : perciochè

egli era acceso nell'ira. 9 Fumo gli saliva per le nari, e fuoco consumante per la bocca: da lui procedevano brace accese.

10 Ed egli abbassò i cieli, e discese, avendo una caligine sotto a'

suoi piedi. Ê cavalcava sopra Cherubini, e volava, ed appariva sopra l'ale

del vento. 12 Ed avea posto d'intorno a sè,

per tabernacoli, tenebre, viluppi d'acque, e nubi dell' aria.

13 Dallo splendore, che scoppiava davanti a lui, procedevano brace

14 li Signore tonò dal cielo, e l'Altissimo mandò fuori la sua

voce: 15 Ed avventò saette, e disperse

coloro: folgore, e gli mise in rotta. 16 E, per lo sgridare del Signore, e per lo soffiar dell' alito delle sue nari, i canali del mare furon veduti, i fondamenti del mondo fu-

rono scoperti. 17 Egli da alto distese la mano mi prese, mi trasse fuor di grandi

acque. 18 Egli mi riscosse dal mio potente nemico, da quelli che m'o-

diavano: perciochè erano più forti di me. 19 Easi m'erano venuti incontro al giorno della mia calamità : ma

il Signore fu il mio sostegno. 20 E mi trasse fuori in luogo largo: egli mi liberò: perciochè egli mi gradisce.

21 Il Signore m' ha fatta la retri-

egli m'ha renduto secondo la pubuzione secondo la mia giustizia:

22 Perciochè io ho osservate le vie del Signore, e non mi sono emamente rivolto dall' Iddio mio : 23 Perciochè io ho tenute davanti

agli occhi tutte le sue leggi, e non mi son rivolto da' suoi statuti: 24 E somo stato intiero inverso

lui, e mi son guardato dalla mia iniquità.

25 E'l Signore m'ha fatta la retribuzione secondo la mia giustizia, secondo la purità ch'io ho guardata davanti agli occhi suoi.

26 Tu ti mostri pietoso inverso'l pio, intiero inverso l'uomo intiero : 27 Puro inverso'l puro, e ritroso inverso'l perverso.

28 E salvi la gente afflitta, e bassi gii occhi in su gli altieri.

29 Perciochè tu sei la mia lampana, o Signore: e'l Signore allu-

mina le mie tenebre. 30 Perclochè per te io rompo tutta una schiera: per l'Iddio mio io

algo sopra' i muro. 31 La via di Dio è intiera : la parola del Signore è purgata col fuo-co: egli è scudo a tutti coloro che sperano in lui. 32 Percioche, chi è Dio, fuor che'l

Signore? e chi è Rocca, fuor che l'Iddio nostro? 33 Iddio è la mia forza, e'l mio

valore : ed ha renduta spedita, ed appianata la mia via. 34 Egli rende i mici piedi simili a

quelli delle cerve, e mi fa star ritto in su i miei alti luoghi. 35 Egli ammaestra le mie mani

alla battaglia, e con le mie braccia un' arco di rame è spezzato. 36 Tu m'hai ancora dato lo scudo

della tua salvezza, e la tua benignità m' ha accresciuto. 37 Tu hai aliargato i miei passi

sotto me, e le mie calcagna non ono vacillate. 38 Io ho perseguiti i miei nemici,

e gli ho sterminati : e non me ne son tornato indistro, fin che non gli avessi distrutti.

39 Io gli ho distrutti, e gli ho trafitti, e non son potuti risurgere : e mi son caduti sotto a' piedi.

40 E tu m'hai cinto di prodezza perla guerra: tu hai abbassati sotto me quelli che si levavano contr'a me.

41 Ed hai fatte voltar le spalle a' miei nemici, ed a coloro che m'odiavano, davanti a me : ed io gli ho sterminati.

42 Essi riguardavano in quà, ed in là, ma non vi fu chi gli salvasse : riguardarono al Signore, ma egli

non rispose loro.

43 Ed lo gli ho stritolati minuto come polvere della terra: io gli ho calpestati, schiacciati, come il fango delle strade.

44 Tu m'hai ancora scampato dalle brighe del mio popolo: tu m'hai guardato per esser capo di genti: li popolo, ch'io non cono-sceva, m'è divenuto servo.

45 Gli stranieri si sono infinti inverso me : al solo udire degli orecchi, si son renduti ubbidienti a me. 46 Gli stranieri son divenuti fiac-

chi, ed hanno tremato di paura fin dentro i lor ricetti chiusi. 47 Viva il Signore, e benedetta sia

la mia Rocca: e sia esaltato Iddio. ch'è la Rocca della mia salvezza. 48 Iddio è quel che mi dà modo di

far le mie vendette, e ch'abbassa i popoli sotto me. 49 Ed e quel che mi trae fuori da'

miei nemici: tu mi levi ad alto d'infra coloro che m'assaltano, e mi riscuoti dagli uomini violenti.
50 Perciò, o Signore, io ti cele-brerò fra le nazioni, e salmeggerò

al tuo Nome, 51 Il quale rende magnifiche le vittorie dei suo re, ed usa beni-gnità inverso David, suo Unto, ed inverso la sua progenie, in sempi-

CAP. XXIII.

R queste son l'ultime parole di David: David, figliuolo d'Isal, dice: anzi l'uomo, che è stato costituito in alta dignità, l'Unto dell' Iddio di Iacob, e'i componitor delle soavi canzoni d'Israel, dice, 2 Lo Spirito del Signore ha par-

lato per me, e la sua parola e stata sopra la mia lingua. 3 L'Iddio d'Israel ha detto, la Rocca d'Israel m'ha parlato: dicendo, Chi signoreggia sopra gli uomini, sia giusto, signoreggiando nel timor di Dio.

terno.

4 Ed egli sarà come la luce del-la mattina, quando'i sol si leva: d'una mattina senza nuvole: come l'erba che nasce dalla terra per lo sole, e per la pioggia.
5 Benchè la mia casa non sarà

così appo Iddio : perciochè egli ha fatto meco un patto eterno, perfettamente bene ordinato, ed osservato: conclosiacosachè tutta la mia salute, e tutto'l mio piacere sia, ch'egli non lo farà rigermogliare:

6 Ma gli uomini scellerati tutti quanti saranno gittati via come spine, che non si prendono con la mano:

7 Anzi, chi vuol maneggiarle impugna del ferro, od una asta di

8 Questi sono i nomi degli uomini prodi di David: Colui che sedeva nel seggio, il Tacmonita, era il principale de Colonnelli. Esso era Adino Eznita, il quale in una volta andò sopra ottocent' uomini, e gli

sconfisse. 9 E, dopo lui, era Eleazar, figliuolo di Dodo, figliuolo d'Ahohi. Costui era fra i tre prodi ch'erano con David, allora che sfidarono i Filistei, che s'erano quivi adunati in battaglia, e che gl'Israeliti si ri-

trassero:

10 Costui si levò, e percosse i Filistei, fin che la sua mano fu stana, e restò attaccata alla spada. E'l Signore diede una gran vittoria in quel dì: e'l popolo ritornò die-tro ad Eleazar, solo per ispogliare.

Il E, dopo lui, Samma, figliuolo d'Aghe, Hararita. Essendosi i Filistei adunati in uno stuolo, in un luogo dove era un campo pieno di lenti, ed essendosi'l popolo messo

in fuga d'innanzi a' Filistei : 12 Costui si presentò in mezzo del campo, e lo riscosse, e percosse i

Filistei. E'l Signore diede una gran vittoria. 13 Or questi tre Capi de' colonnelli

vennero a David, al tempo della ricolta, nella spilonca d'Aduliam. Ed allora lo stuolo de Filistei era accampato nella Valle de' Rafei. 14 E David era allora nella for-

tezza: ed in quel tempo i Filistei aveano guernigione in Bet-lehem.

15 E David fu mosso di disiderio, e disse, Chi mi darà bere dell' acqua della cisterna di Bet-lehem!

ch'e alla porta? 16 E que tre prodi penetrarono nel campo de Filistel, ed attinsero dell' acqua dalla cisterna di Betlehem, ch'è alla porta; e la portarono, e la presentarono a David: ma egli non volle berne, anzi la

sparse al Signore,

17 E disse, Togli da me, Signore, ch' io faccia questo: berrei io il sangue di questí uomini, che sono andati là al rischio della lor vita? E non volle ber quell' acqua. Queste

cose fecero que tre prodi. 18 Abisal anch esso, fratello di Ioab, figliuolo di Seruia, era capo

fra altri tre. Costui eziandio vibrò la sua lancia contr'a trecent' uomini, e gli uccise: onde egli acquistò fama fra que' tre : 19 Fra i quali certo egli fu il più

illustre, e fu lor Capo: ma non

pervenne a quegli altri tre. 20 Poi v'era Benala, figliuolo di loisda, figliuol d'un' uomo valo-308

lancia: overo, son del tutto bru-ciate col fuoco in su la pianta. roso: il qual Benaia fece di gran prodezze, ed era da Cabseel. Costui percosse i due Ariel di Moab: discese ancora, e percosse un leone in mezzo d'una fossa, al tempo della neve.

21 Egli percosse ancora un'uomo Egizio, ch'era ragguardevole, ed avea in mano una lancia: ma Benaia discese contr'a lui con un bastone, e gli strappò la lancia di mano, e l'uccise con la sua propia lancia:

22 Queste cose fece Benaia, fi-gliuolo di Ioiada, e fu famoso fra

que' tre prodi.
23 Egli fu illustre sopra i trenta: ma pure non pervenne a que' tre. E David lo costitui sopra *la gente* ch'egli avea del continuo a suo comañdo.

24 Poi v'era Asael, fratello di Ioab, ch'era sopra questi trenta : cioc, Elhanan, figliuolo di Dodo, da Bet-lehem : 25 Samma Harodita, Elica Ha-

rodita: 26 Heles Paltita: Ira, figliuolo

d' Icches, Tecoita : 27 Abiezer Anatotita, Mebunnai

Husatita: 28 Salmon Ahohita, Maharai Netofatita:

29 Heleb, figliuolo di Baana, Netofatita: Ittal, figliuolo di Ribai, da Ghibea de' figliuoli di Beniamin:

30 Benaia Piratonita, Hiddai dalle valli di Gaas : 31 Abi-albon Arbatita, Azmavet

Barhumita: 32 Elihaba Saalbonita, Ionatan

de' figliuoli di Iasen : 33 Samma Hararita : Ahiam, fi-

gliuolo di Sarar, Ararita: 34 Elifelet, figliuolo d'Ahasbai, fi-

gliuolo d'un Maacatita: Eliam, figliuolo d'Ahitofel, Ghilonita : 35 Hesrai Carmelita, Parai Ar-

bita: 36 Igheal, figliuolo di Natan, da

Soba; Bani Gadita: 37 Selec Ammonita: Naarai, Bee-

rotita, il quale portava l'armi di Ioab, figliuolo di Seruia: 38 Îra Itrita, Gareb Itrita:

39 Uria Hitteo: in tutto trentasette.

## CAP. XXIV.

R l'ira del Signore s'accese di nuovo contr'ad Israel: ed egli incitò David contr'ad essi: dicendo, Va', annovera Israel, e Gluda.

2 E'l re disse a Ioab, Capo dell' esercito ch' era appresso di lui, Or va' attorno per tutte le tribù d' Israel, da Dan fino in Beerseba, ed ne sappia il numero.

3 E Toab disse al re, Il Signore Iddio tuo accresca il popolo per cento cotanti, e faccia che gli occhi del re, mio signore, il veggano. E perchè vuole questa cosa il re,

mio signore? 4 Ma la parola del re prevalse a loab, ed a Capi dell' esercito. Laonde Ioab, ed i Capi dell' esercito ch'erano davanti al re si partirono per annoverare il popolo d'Israel. 5 E passarono il Giordano, e s'accamparono in Aroer, a man destra della città che è in mezzo del Torrente di Gad, ed appresso di lazer : 6 Poi vennero in Galaad, e nel

paese delle contrade basse, cioc, in Hodsi : poi vennero in Dan-Iaan, e ne' contorni di Sidon : 7 Poi vennero alla fortezza di Tiro, ed in tutte le citta degl' Hiv-

vei, e de' Cananei: poi di la proce-

dettero verso la parte Meridionale di Giuda, in Beerseba. 8 Così circuirono tutto'l paese, e ritornarono in Gerusalemme in capo di nove mesi, e venti giorni.

9 E loab diede al re il numero della discrizione del popolo : e d' Israel v'erano ottocentomila uomini valenti, che potevano tirar la spada: e di que di Giuda cinque-

centomila. 10 E David fu tocco nel cuore. dopo ch'egli ebbe annoverato il po-polo. E David disse al Signore, lo ho gravemente peccato in ciò ch'io ho fatto: ma ora, Signore, rimovi, ti prego, l'iniquità del tuo

servitore: perciochè lo ho fatto una gran follia. 11 Ed, essendosi David levato la mattina, il Signore parlò al profeta

Gad, Vedente di David : dicendo, 12 Va', e di a David, Così ha detto il Signore, Io ti propongo tre

cose: eleggitene una, ed lo te la farò.

13 Gad adunque venne a David, e gli rapportò la cosa : e gli disse, Qual cosa vuoi tu che t'avvenga? o sett' anni di fame nel tuo paese: o che tu fugga per tre mesi davanti a' tuoi nemici, e ch'essi ti perseguitino : o che per tre giorni vi sia estilenza nel tuo paese? Ora considera, e vedi ciò ch'io ho da rispondere a colui che m'ha man-

14 Allora David disse a Gad. Io son grandemente distretto: deh,

annoverate il popolo, aciochè io | caggiamo nelle mani del Signore: perciochè le sue compassioni son grandi: e ch'io non caggia nelle mani degli uomini.

15 Il Signore adunque mandò una

pestilenza in Israel, da quella mattina fino al termine posto: e morirono settantamila uomini del popolo, da Dan fino in Beerseba. 16 E l'Angelo stese la sua mano

sopra Gerusalemme, per farvi 'l guasto: ma il Signore si pentì di quel male, e disse all' Angelo che faceva il guasto fra'l popolo, Basta, rallenta ora la tua mano. Or l'Angelo del Signore era presso dell' ala d'Arauna Tebuseo.

17 E David, avendo veduto l'Angelo che percuoteva il popolo, disse al Signore, Ecco, io ho peccato, io ho operato iniquamente : ma que-ste pecore c'hanno fatto ? Deh, sia la tua mano sopra me, e sopra la casa di mio padre.

18 E Gad venne in quel di a David, e gli disse, Sali, rizza un'altare al Signore nell'aia d'Arauna

Iebuseo. 19 E David sall, secondo la parola di Gad, come il Signore avea comandato.

20 Ed Arauna riguardò, e vide il re, ed i suoi servitori, che venivano a lui. Ed Arauna uscì fuori, e s'inchinò al re con la faccia verso terra:

21 Poi disse, Perchè è venuto il re, mio signore, al suo servitore? E David disse, Per comperar da te quest'aia, per edificarvi un'altare al Signore: aciochè questa piaga sia arrestata d'in sul popolo.
22 Ed Arauna disse a David, Il

re, mio signore, prenda, ed offeri-sca ciò che gli piacerà: ecco que-sti buoi, per l'olocausto; e queste trebbie, e questi arnesi da buoi, per

legne. 23 Il re Arauna donò tutte queste cose al re: e gli disse, Il Signore

Iddio tuo ti gradisca. 24 Ma il re disse ad Arauna, No: anzi del tutto compererò queste cose da te per prezzo, e non offerirò

al Signore Iddio mio olocausti ch'io abbia avuti in dono. David adunque comperò l'aia, ed i buoi per cinquanta sicli d'argento.

25 E David edificò quivi un'altare al Signore, ed offert olocausti, e sacrificij da render grazie. more fu placato inverso'l paese, e la piaga fu arrestata d'in su Israel.

# IL PRIMO LIBRO DELLI RE.

#### CAP. I.

R il re David divenne vecchio, e molto attempato: e, benchè lo coprissero di panni, non però si riscaldava.

2 Laonde i suoi servitori gli dissero, Cerchisi al re, nostro signore, una fanciulla vergine, la quale stia davanti al re, e lo governi, e ti giaccia in seno: aciochè il re, mio signore, si riscaldi.

3 Cercarono adunque, per tutte le contrade d'Israel, una bella fanciulla: e trovarono Abisag Sunamita, e la condussero al re.

4 E la fanciulla era bellissima, e rovernava il re, e lo serviva : ma

il re non la conobbe.

5 Allora Adonia, figliuolo d'Hagghit, s' innaixo : dicendo, lo regnerò : e si fornì di carri, e di cavalieri : e cinquant' nomini correvano davanti a lui.

6 (Or suo padre non volle contristarlo in vita sua : dicendo, Perchè hai fatto cotesta cosa? Ed oltr'a ciò egli era bellissimo, e sua madre l'avea partorito dopo Absalom.)

7 Poi tenne ragionamento con Ioab, figliuolo di Seruia, e col Sacerdote Ebiatar: ed essi gli porsero

aluto, e lo seguitarono. 8 Ma il Sacerdote Sadoc, e Benaia, figliuolo di Ioiada, e'l profeta Natan, e Simi, e Rei, e gli uomini prodi che David avea, non furono della parte d'Adonia.

9 Or Adonia ammazzo pecore, e buoi, ed animali grassi, presso alla pietra di Zohelet, ch'e vicin della fonte di Roghel; ed invitò tutti i suoi fratelli, figliuoli del re, e tutti gli uomini di Giuda, ch'erano al

ervigio del re: 10 Ma non invitò il profeta Na-

tan, nè Benaia, nè gli uomini pro-di, nè Salomone, suo fratello. 11 E Natan disse a Batseba, ma-dre di Salomone, Non hai tu udito ch'Adonia, figliuolo d' Hagghit, è stato fatto re, senza che David,

nostro signore, ne sappia nulla ?
12 Ora dunque vieni, e permetti, ti prego, che lo ti dia un consiglio. aciochè tu scampi la vita tua, e la vita di Salomone, tuo figliuolo.

13 Va', ed entra dal re David, e digli, Non hai tu, o re, mio signore, giurato alla tua servente : dicendo, Certo Salomone, tuo figliuolo, regnerà dopo me, e sederà in sul mio 310

trono? perchè dunque è stato fatto re Adonia?

14 Ecco, mentre tu sarai ancora quivi, parlando col re, lo entrero dopo te, e suppliro le tue parole. 16 Batseba dunque entrò dal re

dentro alla camera. Or il re *era* molto vecchio, ed Abisag Sunamita lo serviva.

16 E Batseba s'inchinò, e fece riverenza al re. El re le disse. Che hai?

17 Ed ella gli disse, Signor mio, tu hai giurato alla tua servente per lo Signore Iddio tuo, Certo Salomone, tuo figliuolo, regnera dopo me, e sedera in sul mio trono.

18 E pure, ecco ora Adonia è stato fatto re, senza ch'ora tu, o re, mio signore, ne abbi saputo nulla.

19 Ed ha ammazzati buoi, ed animali grassi, e pecore, in gran nu-mero: ed ha invitati tutti i figliuoli del re, e'l Sacerdote Ebiatar, e Ioab, Capo dell' esercito: ma non ha chiamato il tuo servitore Salo-

mone 20 Or gli occhi di tutto Israel son volti verso te, o re, mio signore : aciochè tu dichiari loro chi ha da sedere in sul trono del re, mio signore, dopo lui.

21 Altrimenti avverrà che, quando'l re, mio signore, giacerà co' suoi padri, io, e'l mio figliuolo Salomone, saremo riputati colpevoli.

22 Or, mentre ella parlava ancora col re, ecco, il profeta Natan so-

praggiunse. 23 E ciò fu rapportato al re: dicendo, Ecco'l profeta Natan. egli venne alla presenza del re, e gli s'inchinò, con la faccia verso terra

24 E Natan disse al re, O re, mio signore, hai tu detto, Adonia re-gnerà dopo me, ed egli sarà quel che sederà sopra'i mio trono? 25 Conciosiacosach' oggi egli sia

sceso, ed abbia ammazzati buoi, ad animali grassi, e pecore in gran nu-mero: ed abbia invitati tutti i figiiuoli del re, ed i capi dell' esercito, e'l Sacerdote Ebiatar: ed ecco, mangiano, e bevono davanti a lui, ed hanno detto, Viva il re Adonia. 26 Ma egil non ha chiamato me, tuo servitore, nè'l Sacerdote Sadoc, nè Benaia, figliuolo di Ioiada. nè Salomone, tuo servitore.

27 Questa cosa è ella stata fatta da parte del re, mio signore, senza

che tu abbi dichiarato al tuo servitore chi ha da sedere sopra'l trono del re, mio signore, dopo lui? 28 E'l re David rispose, e disse,

Chiamatemi Batseba. Ed ella venne davanti al re, e stette in piè in

sua presenza.
29 E'1 re giurò, e disse, Come il Si-gnore, c'ha riscossa l'anima mia d'ogni tribolazione, vive:

30 lo ti farò oggi, come io t'ho giurato per lo Signore Iddio d' Israel : dicendo, Salomone, tuo figliuolo, regnera dopo me: ed egli sedera in sul mio trono, in luogo mio. 31 E Batseba s' inchinò con la fac-

cia verso terra, e fece riverenza al re: e disse, Possa il re David, mio signore, vivere in perpetuo. 32 Poi 1 re David disse, Chiama-

temi 'l Sacerdote Sadoc, e'l profeta Natan, e Benaia, figliuolo di Ioiada. Ed essi vennero in presenza

del re.

33 E'1 re disse loro, Prendete con voi i servitori del vostro signore, e fate montar Salomone, mio figliuolo, sopra la mia mula, e menatelo copra Ghihon.

34 El Sacerdote Sadoc, el profeta Natan, unganlo quivi per re sopra Israel. Poi sonate con la tromba, Israel. Poi sonate con la tromba, e dite, Viva il re Salomone. 35 Poi ritornatevene dietro a lui,

ed egli verrà, e sederà sopra'l mio trono, e regnerà in luogo mio: perciochè io l'ho ordinato per esser conduttore sopra Israel, e so-

pra Giuda. 36 E Benaia, figlinolo di Ioiada, rispose al re, e disse, Amen: così dica il Signore Iddio del re, mio

signore.

37 Siccome il Signore è stato col re, mio signore, così sia con Salomone: e magnifichi 1 suo trono, anche sopra'l trono del re David.

mio signore. 38 Il Sacerdote Sadoc adunque, el profeta Natan, e Benaia, figliuolo di Ioiada, ed i Cheretei, ed i Peletei, scesero, e fecero montare Salomone sopra la mula del re Da-vid, e lo condussero sopra Ghibon. 39 E'l Sacerdote Sadoc prese il corno dell'olio dal Tabernacolo,

ed unse Salomone. Poi si sonò con la tromba, e tutto'l popolo dis-se, Viva il re Salomone.

40 E tutto'i popolo ritornò dietro a lui, sonando fiauti, e rallegran-

dosi d'una grande allegrezza, tal che la terra si schiantava per le lor grida.

41 Or Adonia, e tutti gl'invitati ch'erano con lui, come finivano di mangiare. udirono questo romore. loab ancora udì 'l suon della trom-311

ba, e disse, Che vuol dire questo grido della città, che è così com-

42 Mentre egli parlava ancora, ecco, Ionatan, figliuolo del Sacerdote Ebiatar, giunse. Ed Adonia gli disse, Vien pure: perciochè tu sei un valent' uomo, e dei recar buone novelle.

43 Ma Ionatan rispose, e disse ad Adonia, Per certo il re David, nostro signore, ha costituito re Sa-

44 E'i re ha mandato con lui'l Sacerdote Sadoc, e'l profeta Natan, e Benaia, figliuolo di Ioiada, ed i Cheretei, ed i Peletei : ed essi l'hanno fatto montare sopra la mula del re:

45 E'l Sacerdote Sadoc, e'l profeta Natan, l'hanno unto per re, in Ghihon: e di là se ne son tornati con allegrezza: e la città se n'è commossa. Quest' è il romore che

voi avete udito.

46 Ed anche Salomone s'è posto a sedere sopra'l trono reale. 47 Ed anche i servitori del re son

venuti per benedire il re David, nostro signore : dicendo, Iddio renda il nome di Salomone vie più eccellente che'l tuo nome, e magnifichi 'l suo trono vie più che'l tuo. E'l re ha adorato in sul letto: 48 Ed anche ha detto così, Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel.

il quale ha oggi stabilito uno che segga sopra'l mio trono, davanti agli occhi miei. 49 Allora tutti gl'invitati da Adonia sbigottirono, e si levarono, ed andarono, ciascuno a suo camino. 50 Ed Adonia, temendo di Salo-

mone, si levò, ed andò, ed impu-

gnò le corna dell' Altare. 51 E ciò fu rapportato a Salo-mone: dicendo, Ecco, Adonia teme del re Salomone : ed ecco, egli ha impugnate le corna dell' Altare: dicendo, Giurimi oggi 'l re Salo-mone, ch'egli non farà morire il suo servitore con la spada.

52 E Salomone disse, Se egli si porta da uomo virtuoso, e'non caderà pure uno de' suoi capelli a terra: ma, se si trova in lui del

male, morrà.

53 E'l reSalomone mandò a ritrarlo d'appresso all' Altare. Ed egli venne, e s' inchinò al re Salomone. E Salomone gli disse, Vattene a casa tua.

CAP. II.

R avvicinandosi 'l tempo della morte di David, egli comandò al suo figliuolo Salomone, e gli

2 Io me ne vo per la via di tutta

la terra: fortificati, e portati da ghit, venne a Batseba, madre di Salomone. Ed ella disse, La tua

3 Ed osserva ciò che'l Signore Iddio tuo t'ha comandato d'osservare: caminando nelle sue vie, ed osservando i suoi statuti, ed i suoi comandamenti, e le sue leggi, e le sue testimonianze, siccome è scritto nella Legge di Moisè: aciochè tu prosperi in tutto quello che tu farai, ed in tutto ció a che tu ti

4 Affin che'l Signore adempia ciò ch'egli m'ha promesso: dicendo, Se i tuoi figliuoli prendono guardia alla via loro, per caminar con lealtà nel mio cospetto, con tutto'l cuor loro, e con tutta l'anima loro ; non ti verra giammai meno uomo

che segga sopra'i trono d'Israel. 5 Oltr'a ciò, tu sai quello che m'ha fatto Ioab, figliuolo di Seruia: ciò ch'egli ha fatto a' due Capi degli eserciti d' Israel, ad Abner, figliuolo di Ner, ed ad Amasa, figliuolo di leter, i quali egli ha uccisi, spandendo in pace il sangue che si spande in guerra, e mettendo il sangue, che si spande in guerra, nella sua cintura ch'egli avea sopra le reni, e nelle sue scarpe ch'e-

gli avea ne' piedi. 6 Fanne adunque secondo la tua sapienza, e non lasciare scendere la

sua canutezza in pace nel sepolcro. 7 Ma usa benignità inverso i figliuoli di Barzillai Galaadita, a sie no fra quelli che mangeranno alla tua tavola: perciochè così vennero a me, quando io fuggiva d'innanzi ad Absalom, tuo fratello.

8 Ecco, oltr'a ciò, appo te Simi, figliuolo di Ghera, Beniaminita, da Bahurim, il qual mi maladisse d'una maladizione atroce nel giorno ch'io andava in Mahanaim. Ma egli mi scese incontro verso'l Giordano, ed io gli giurai per lo Si-gnore, ch'io non lo farel morire con la spada.

9 Ma ora, non lasciarlo impunito: perciochè tu sei uomo savio: considera dunque ciò che tu gli avrai da fare, e fa' scendere la sua canutezza nel sepolcro per morte

sanguinosa.
10 David poi giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di David.

11 E'l tempo, che David regnò sopra Israel, fu di quarant anni: egli regnò sette anni in Hebron, ed in Gerusalemme regnò trentatre anni.

12 E Salomone sedette sopra'l trono di David, suo padre: e'l suo reame fu grandemente stabilito. 13 Or Adonia, figliuolo d'Hag-312 venuta è ella pacifica? Ed egli disse, Si, è pacifica. 14 Poi disse, Io ho da dirti una

parola. Ed ella disse, Parla. 15 Ed egli disse, Tu sai che'l regno m'apparteneva, e tutti gl'Israeliti aveano affisate le facce loro sopra me, sperando ch' io regnerei : ma il reame è stato trasportato, ed è scaduto al mio fratello: perciochè esso è stato fatto suo dal Signore.

16 Ma ora io ti chieggio sol una cosa, non disdirmela. Ed ella gli

disse, Parla pure. 17 Ed egli le disse, Deh, di' al re Salomone, (perciochè egli non tel disdira,) ch'egli mi dia Abisag Suna-

mita per moglie. 18 E Batseba disse, Bene sta: io

parlerò per te al re. 19 Batseba dunque venne al re Salomone, per parlargli per Adonia. E'l re si levò ad incontrarla, e le s'inchinò. Poi si pose a sedere sopra'l suo trono, e fece mettere un seggio per sua madre : ed ella si pose a sedere alla man destra d'esso.

20 Ed ella disse, Io ho da farti ana picciola richiesta, non disdirmela. E'l re le disse, Falla pure. madre mia : perciochè io non te la

disdirò.

21 Ed ella disse, Diasi Abisag Sunamita al tuo fratello Adonia per

moglie. 22 E'1 re Salomone rispose, e disse a sua madre, E perchè chiedi tu Abisag Sunamita per Adonia? Chiedi pure anche il reame per lui. poi ch'egli è mio fratello maggiore : per lui, per lo Sacerdote Ebiatar, e per Ioab, figliuolo di Seruia.

23 E'l re Salomone giurò per lo Signore: dicendo, Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se Adonia non ha parlato di questa cosa con-

tr'alla vita sua.

24 Ed ora, come vive il Signore, il qual m'ha stabilito, e m'ha fatto sedere sopra'l trono di David, mio padre ; e m'ha fatto una casa, come egli ne avea parlato ; Adonia sarà oggi fatto morire

25 E'l re Salomone mandò a arne l'esecuzione per le mani di Benaia, figliuolo di Ioiada, il quale s'av-

vento sopra lui ; ed egli morì. 26 Poi 1 re disse al Sacerdote Ebiatar, Vattene in Anatot, alla tua possessione : perciochè tu hai meritata la morte : ma pure oggi non ti farò morire: perchè tu hai portata l'Arca del Signore Iddio davanti a David, mio padre, e perchè tu sei stato afflitto in tutto ciò | in che mio padre è stato afflitto.

27 Così Salomone dipose Ebiatar, per non esser più Sacerdote al Simore: per adempiere la parola del Signore, la quale egli avea detta contr alla casa d' Ell, in Silo.

28 Or il grido ne venne fino a loab: perciochè loab s'era rivolto dietro ad Adonia, benchè non si fosse rivolto dietro ad Absalom. Ed egli si rifuggì nel Tabernacolo del Signore, ed impugnò le corna

dell'Altare.

29 Ed e' fu rapportato al re Salomone che loab s'era rifuggito al Tabernacolo del Signore, e ch'egli era appresso dell'Altare. E Salomone mandò Benaia, figliuolo di Iciada : dicendo, Va', avventati sopra lui.

30 E Benaia entrò nel Tabernacolo del Signore, e disse a Ioab. Cost ha detto il re, Esci fuori. Ma egli rispose, No: anzi morrò qui. E Benaia rapportò la cosa al re: dicendo, Così ha detto Ioab, e così

m'ha risposto.

31 E'l re gli disse, Fa'come egli ha detto, ad avventati sopra lui: e poi sotterralo : e togli d'addosso a me, e d'addosso alla casa di mio padre, il sangue che Ioab ha spar-so senza cagione.

32 E'l Signore farà ritornare sopra'i suo capo il sangue ch'egli ha sparso : perciochè egli s'è avventato sopra due uomini più giusti, e migliori di lui, e gli ha uccisi con la spada, senza che David, mio padre, ne sapesse nulla : cioc, Abner, figliuolo di Ner, Capo dell'esercito d' Israel, ed Amasa, figliuolo di Leter, Capo dell'esercito di Ginda.

33 Ritorni adunque il sangue di coloro in sul capo di Ioab, ed in sul capo della sua progenie in perpetuo: ma siavi pace, da parte del Signore, a David, ed alla sua progenie, ed alla sua casa, ed al suo

trono, in perpetuo. 34 Così Benaia, figliuolo di Ioiada,

salı, e s'avventò sopra lui, e lo fece morire. Poi fu seppellito nella sua

casa nel diserto.

35 E'l re costituì Benaia, figliuolo di loiada, sopra l'esercito, in luogo desso. Il re ordinò eziandio il Sacerdote Sadoc, in luogo d'Ebiatar. 36 Poi 1 re mandò a chiamare Si-

mi, e gli disse, Edificati una casa in Gerusalemme, e dimoravi, e non

uscirne ne qua, ne la:

37 Perciochè al giorno che tu ne sarai uscito, e sarai passato il tor-rente di Chidron, sappi pur che del tutto tu morrai: il tuo sangue sara

sopra la tua testa. 38 E Simi disse al re, La parola è buona : il tuo servitore fara come il re, mio signore, ha detto. E Simi stette in Gerusalemme un

39 Ed in capo di tre anni, avvenne che due servi di Simi se ne fuggirono ad Achis, figliuolo di Maa-ca, re di Gat. E ciò fu rapportato a Simi : e gli fu detto, Ecco, i tuoi

servi sono in Gat.

lungo spazio di tempo.

40 E Simi si levò, e sellò il suo asino, ed andò in Gat, ad Achis, per cercare i suoi servi: ed andò, e ricondusse i suoi servi da Gat. 41 E fu rapportato a Salomone

che Simi era andato da Gerusalemme in Gat, ed era ritornato.

42 E'l re mandò a chiamare Simi, e gli disse, Non t'avea io fatto iurare per lo Signore, e non t'avea lo protestato: dicendo, Al giorno che tu uscirai, ed andrai o quà o là, sappi pur che del tutto tu morrai ? E tu mi dicesti, La parola ch' io ho udita è buona

43 Perchè dunque non hai osservato il giuramento del Signore, e'il comandamento ch'io t'avea fatto?

44 Il re oltr'a ciò disse a Simi, Tu sai tutto'l male che tu hai fatto a David, mio padre, del quale il tuo cuore è sapevole : e per ciò il Signore ha fâtto ritornare in sul tuo

capo il male che tu hai fatto: 45 Ma il re Salomone sarà benedetto, e'l trono di David sarà stabile davanti al Signore in perpetuo. 46 E, per comandamento del re, Benaia, figliuolo di Ioiada, uscì, e s'avventò sopra lui, ed egli morì. E'l reame fu stabilito nelle mani

di Salomone.

#### CAP. III.

OR Salomone s'imparento con Faraone, re d'Egitto : e prese la figliuola di Faraone, e la menò nella Città di David, fin ch'avesse compluto d'edificare la sua casa, e la Casa del Signore, e le mura di Gerusalemme d'ogn' intorno.

2 Solo il popolo sacrificava sopra gli alti luoghi: perciochè fino a que' dì non era stata edificata Casa

al Nome del Signore.

3 Ma pur Salomone amò il Signore, caminando negli statuti di David, suo padre : sol sacrificava, e faceva profumi sopra gli alti

luoghi. 4 Il re andò eziandio in Gabaon, perclochè per sacrificar quivi: quello era il grande alto luogo. Salomone offerse mille olocausti sopra quell'Altare.

5 El Signore apparve a Salo-

mone, in Gabaon, di notte, in so-gno. Ed Iddio gli disse, Chiedi ciò

che tu vuoi ch' io ti dia.

6 E Salomone disse, Tu hai usata gran benignità inverso David, mio padre, tuo servitore, siccome egli è caminato davanti a te in lealtà, ed in giustizia, ed in dirittura di cuore verso te: e tu gli hai ancora riserbata questa gran benignità, che tu gli hai dato un figliuolo che siede sopra'l suo trono, come oggi ap-

' Ora dunque, Signore Iddio mio, tu hai costituito re me, tuo servitore, in luogo di David, mio padre : ed io sono un picciol fanciul-

lo, e non so nè uscire, nè entrare. 8 E'l tuo servitore è in mezzo del tuo popolo, che tu hai eletto, ch'è un popolo grande, il quale, per la moltitudine, non si può contare, nè annoverare.

9 Da'adunque al tuo servitore un cuore intendente, per giudicare il tuo popolo, per discernere tra'l bene e'i male: perciochè, chi potrebbe giudicare questo tuo popolo, ch'è in *così* gran numero i

10 E questo piacque al Signore, che Salomone avesse chiesta una

tal cosa.

11 Ed Iddio gli disse, Perciochè tu hai chiesto questa cosa, e non hai chiesto lunga vita, nè ricchezze, nè la vita de' tuoi nemici : anzi hai chiesto d'avere intelletto

per essere intendente a giudicare : 12 Ecco, io fo secondo la tua parola : ecco, io ti do un cuor savio. ed intendente : tal che nè davanti a te è stato, nè dopo te surgerà alcuno pari a te.

13 Ed, oltra ciò, io ti do quello che tu non m'hai chiesto, ricchezze, e gloria: takhè fra i re non ne fu *mai* alcun tale, qual tu sarai tutto'l tempo della tua vita-

14 E, se tu camini nelle mie vic. par osservare i miei statuti, ed i miei comandamenti, come è caminato David, tuo padre, io prolungherò il tempo della tua vita.

15 E Salomone si svegliò, ed ecco un sogno. Poi se ne venne in Gerusalemme, e si presentò davanti all'Arca del Patto del Signore, ed offerse olocausti, e sacrificò sacrificij da render grazie : fece eziandio un convito a tutti i suoi servitori.

16 Allora due donne meretrici vennero al re, e si presentarono

davanti a lui.

17 E l'una di loro disse, Ahi, signor mio! Io, e questa donna, dimoriamo in una stessa casa : or io partorii, stando con lei in quella casa.

18 E'l terzo giorno appresso ch' io ebbl partorito, questa donna partorì anch'essa : e noi *stavamo* insieme, e non v'era alcun forestiere con noi in casa : non v'era altri che noi due in casa.

19 Or, la notte passata, il figliuolo di questa donna è morto: percioché ella gli era giaciuta addosso. 20 Ed ella s'è levata in mezzo alla notte, ed ha preso il mio figliuolo d'appresso a me, mentre la tua servente dormiva, e se l'ha posto a giacere in seno, e m'ha posto a giacere in seno il suo figliuolo

morto. 21 Or, io levatami la mattina per allattare il mio figliuolo, ho trovato ch'era morto : ma, avendolo la mattina considerato, ecco, egli non era il mio figliuolo, ch'io avea

partorito. 22 E l'altra donna disse, No: ansi il vivo è il mio figliuolo, e'l morto è il tuo. E quell'altra diceva, No:

anzi 'i morto è il tuo figliuolo, e'i vivo è il mio figliuolo. Così parlavano in presenza del re. 23 E'l re disse, Costei dice, Questo che è vivo è il mio figliuolo, e'l morto è il tuo: e colei dice, No: anzi 'l morto è il tuo figliuolo, e'l

vivo è il mio. 24 Allora il re disse, Recatemi E fu portata una spa-

una spada.

da davanti al re. 25 Poi 7 re disse, Spartite il fanciullo vivo in due: e datene la metà all' una, e la metà all' altra.

26 Ma la donna, di cui era il fanciullo vivo, disse al re, (perciochè le viscere le si commossero inverso'l suo figliuolo.) Ahi, signor mio : datele il fanciullo vivo, e noi fate

punto morire. Ma l'altra disse, Non sia nè a te, nè a me: spartasi. 27 Allora il re diede la sentenza, e disse, Date a costel 'l fanciullo

vivo, e noi fate punto morire: essa è la madre sua. 28 E tutti gl' Israeliti, udito il giudicio che'i re avea dato, temettero il re: perciochè videro che v'era in lui una sapienza di Dio, per gludicare.

CAP. IV.

L re Salomone adunque fu re sopra tutto Israel.

2 E questi erano i principali signori della sua corte : Azaria, figliuolo di Sadoc, era Governatore: 3 Elihoref, ed Ahia, figliuoli di Sisa, erano Segretari: losafat, fi

giuolo d'Ahilud, era Cancelliere : 4 Benaia, figliuolo di Ioiada, era Capo dell' esercito: e Sadoc, ed Eblatar, erano Sacerdoti :

5 Ed Azaria, figliuolo di Natan, era sopra i commessari: e Zabud, figliuolo di Natan, era principale

Ufficiale, famigliare del re 6 Ed Ahizar era il gran Maestro

di casa : ed Adoniram, figliuolo

d'Abda, era sopra i tributi. 7 Or Salomone avea dodici commessari sopra tutto Israel, i quali provedevano di vittuaglia il re, e la sua casa: ciascuno d'essi avea la cura di provedere di vittuaglia

un mese dell'anno. 8 E questi erano i nomi loro: Il

figliuolo d'Hur era commessario

nel monte d' Efraim : 9 Il figliuolo di Decher, in Macas, ed in Saalbim, ed in Bet-semes, ed

in Elon, ed in Bet-hanan: 10 Il figliuolo d'Hesed, in Arubbot: del suo ripartimento era So-

co, e tutto'l paese d'Hefer: ll Il figiluolo d'Abinadab, in tutta per moglie Tafat, figliuola di Sa-lomone:

12 Beana, figliuolo d'Ahilud, in Tasnac, ed in Meghiddo, ed in tutta la contrada di Bet-sean, che d' presso di Sartan, disotto ad Izreel, da Bet-sean fino ad Abel-mehola,

in di la da Iocmeam :

13 li figliuolo di Gheber, in Ramot di Galaad; del suo riparti-mento erano le villate di Iair, figiiuol di Manasse, che sono in Galaad; ed anche la contrada d'Argob, che è in Basan ; sessanta gran città murate, con isbarre di rame: 14 Ahinadab, figliuolo d' Iddo, in Wahanaim :

15 Ahimags, in Neftali; ancora costui prese una figliuola di Salomone, cioè, Basmat, per moglie:

16 Baana, figliuolo d'Husai, in Aser, ed in Alot :

17 losafat, figliuolo di Parua, in

18 Simi, figliuolo d'Ela, in Beniamin:

19 Gheber, figliuolo d'Uri, nel passe di Galand, che fu il passe di Sihon, re degli Amorrei, e d'Og, re di Basan ; ed era solo commessario

in quel paese.
20 Giuda, ed Israel, erano in gran numero: erano come la rena ch'e insul lito del mare, in moltitudine:

mangiavano, e beveano, e si rallegravano. 21 E Salomone signoreggiava sopra tutti i regni di qua dal Fiume, mino al paese de' Filistei, ed infino a confini d' Egitto: essi portavano presenti a Salomone, e furono suoi

soggetti tutto'l tempo della vita sua. 22 Or la provisione della vittuaglia di Salomone, per ciascun gior-315

no, era di trenta Cori di fior di farina, e di sessanta Cori d'altra farina

23 Di dieci buoi grassi, e di venti buoi di pasco, e di cento montoni, oltr'a' cervi, e cavriuoli, e daini, e pollame di stia

24 Perciochè egli signoreggiava in tutto'*l passe* di qua dal Fiume, da Tifsa ino in Gaza, sopra tutti li re ch'erano di qua dal Fiume: ed avea pace d'intorno a sè da ogni lato. 25 E Giuda, ed Israel dimoravano

in sicurta, ciascuno sott' alla sua vite, e sott'al suo fico, da Dan fino in Beer-seba, tutto'l tempo di Salo-

mone.

26 Salomone avea ancora quarantamila luoghi da cavalli per li suoi carri, e per dodicimila cava-

lieri.

27 E que commessari, un mese dell' anno per uno, provedevano di vittuaglia il rè Salomone, e tutti quelli che s'accostavano alla sua tavola: non lasciavano mancar cosa alcuna.

28 Facevano eziandio venir l'orso, e la paglia, per li cavalli, e per li muli,nel luogo dove erano: ciascu-no secondo la sua commessione,

29 Ed Iddio diede sapienza a Sa lomone, e grandissimo senno, ed un'animo capace di tante cose, quant' è la rena ch'è in sul lito del mare.

30 E la sapienza di Salomone fu maggiore che la sapienza di tutti gli Orientali, e che tutta la sapien-

za degli Egizij :

31 Tal ch'egli era più savio ch'alcuno altro uomo: più ch' Etan Ezrahita, e c'Heman, e che Calcol, e che Darda, figliuoli di Mahol: e la sua fama ando per tutte le nazioni d'ogn'intorno.

32 Ed egli pronunziò tremila sen-tense: ed i suoi cantici furono in

numero di mille e cinque.

33 Parlò eziandio degli alberi, da! cedro ch'è nel Libano, fino all' isopo che nasce nella parete: pariò anche delle bestie, e degli uccelli, e de' rettili, e de' pesci.

34 E da tutti i popoli, da parte di tutti li re della terra, ch'aveano udito parlar della sapienza di Salomone, si veniva per udir la sua sapienza.

CAP. V.

R Hiram, re di Tiro, avendo udito che Salomone era stato unto re, in luogo di suo padre, gli mandò i suoi servitori: perciochè Hiram era sempre stato amico di David.

P 2

2 E Salomone mandò a dire ad | quella levata.

Hiram,

3 Tu sai che David, mio padre, non ha potuto edificare una Casa al Nome del Signore Iddio suo, per le guerre, con le quali i suoi nemici lo tennero intorniato, fin che'l Signore gli ebbe posti sotto la pianta de' suoi piedi.

4 Ma ora il Signore Iddio mio m'ha dato riposo d'ogn'intorno: io non ho avversario alcuno, nè sinistro

accidente:

5 Perciò, ecco, io dilibero d'edificare una Casa al Nome del Signore Iddio mio, siccome il Signore ne avea parlato a David, mio padre: dicendo, Il tuo figliuolo, il quale io metterò sopra'l tuo trono, in luogo tuo, sarà quel ch'edifichera una Casa al mio Nome.

6 Ora dunque comanda che mi si dino de cedri del Libano: ed i miei servitori saranno co' tuoi servitori: ed io ti darò il pagamento de' tuoi servitori, secondo tutto ciò che tu diral: perciochè tu sai che fra noi non v'è alcuno che sappia tagliare il legname, come i Sidonii. 7 E, quando Hiram ebbe udite le

parole di Salomone, egli si rallegrò grandemente: e dissé, Benedetto sia oggi 'l Signore, c'ha dato a David un figliuolo savio, per succes-

sors sopra cotesto gran popolo. 8 Ed Hiram mandò a dire a Salomone, Io ho inteso ciò che tu m'hai mandato: io farò tutto ciò che tu disideri intorno al legname di ce-

dro, ed al legname d'abete. 9 I miei servitori lo condurranno dal Libano infino al mare: ed io lo farò metter per foderi nel mare, fino al luogo che tu mi manderai, e quivi gli farò sciogliere, e tu gli piglierai: e dal canto tuo tu mi contenteral con darmi della vittua-

glia per la mia casa. 10 Hiram adunque dava a Salo mone del legname di cedro, e del le

gnamed'abete, ad ognisus volontà. 11 E Salomone dava ad Hiram ventimila Cori di grano, per lo mangiare di casa sua, e venti Cori d'olio vergine: tanto ne dava Salomone ad Hiram ogni anno.

12 Il Signore adunque avendo data sapienza a Salomone, come gliene avea pariato: ed essendovi pace fra Hiram, e Salomone, ed avendo amendue fatta lega insieme:

13 Il re Salomone levò gente da tutto Israel: e la levata fu di tren-

tamila uomini.

14 Ed egli ne mandava nel Libano diecimila per mese, a muta : un mese erano nel Libano, e due mesi in casa: ed Adoniram era sopra 316

15 Oltr'a ciò Salomone avea settantamila uomini, da portar pesi: ed ottantamila, che tagliavano pletre nel monte:

16 Oltr' a' capi, ed i commessari di Salomone, i quali erano sopra l'opera, in numero di tremila trecento, che comandavano al popolo

che lavorava all' opera.

17 E, per comandamento del re, s'addussero pietre grandi, pietre fine, per fondar la Casa, e pietre pulite.

18 Così i muratori di Salomone. ed i muratori d'Hiram, ed i Ghiblei, tagliarono, ed apparecchiarono il legname, e le pletre, per edificar la Casa.

CAP. VI.

R, quattrocentottant'anni da che i figliuoli d'Israel furono usciti del paese d'Egitto, l'anno quarto del regno di Salomone soora Israel, nel mese di Ziv. che è il secondo mese, egli cominciò ad edificar la Casa al Signore.

2 E la Casa, che'l re Salomone edificò al Signore, avea sessanta

cubiti di lunghezza, e venti di larghezza, e trenta d'altezza. 3 E v'era un Portico davanti alla

parte della Casa che si chiamava il Tempio, il quale avea venti cubiti di lunghezza, al pari della larghezza della Casa: e dieci cubiti di larghezza in fronte della Casa.

4 Fece eziandio alla Casa delle

finestre reticolate.

5 Edificò ancora de palchi di camere, attenenti al muro della Casa d'ogn' intorno : d' intorno alle mu. ra della Casa, così del luogo detto il Tempio, come dell'altro detto l'Oracolo: avendovi fatto d'ogn'intorno de' contraforti.

6 La larghezza del palco da basso era di cinque cubiti, e la larghessa di quel di mezzo di sei, e la larghezza del terzo di sette: perciochè egli fece delle ritratte alla Casa, di fuori: aciochè que' palchi non en-

trassero dentro alle mura della Casa.

7 Or, quando la Casa fu edificata, ella fu fabbricata di pietre ch'erano state condotte acconce in perfezione come aveano da essere: tal che nè martello, nè scure, nè alcun' altro strumento di ferro, non fu sentito nella Casa, mentre s'edificava.

8 La porta de' contraforti, ch'erano in mezzo fra que' palchi, era al lato destro della Casa: e per iscale a lumaca si saliva al palco di mezzo, e di quello al terso.

9 Egli adunque edificò la Casa, e dieci cubiti. la compie : e la coperse di soffitti. e di riquadrature di cedro.

10 E fabbricò que palchi di camere d'intorno a tutta la Casa. dell'alterra di cinque cubiti ciascuno: intavolò eziandio la Casa

di legno di cedro. 11 E la parola del Signore fu in-

dirizzata a Salomone: dicendo, 12 Quant' è a questa Casa che tu edifichi, se tu camini ne'miei statuti, e metti in opera le mie leg ed osservi tutti i miei comandamenti, per caminare in essi; lo atterrò fermamente inverso te la mia parola, ch'io ho detta a David,

tuo padre : 13 Ed abiterò in mezzo de' figliuoli d'Israel, e non abbandonerò il mio

populo Israel.

li Salomone adunque edificò la

Casa, e la compiè.

15 Or egli intavolò le mura della Casa di dentro, d'assi di cedro : egli coperse il di dentro di legno, dal suolo della Casa fino al sommo delle pareti, ed al coperto: e coperse il suolo della Casa d'assi d'abete.

16 Egli intavolò eziandio d'assi di cedro venti cubiti verso'l fondo della Casa, dal suolo fino al sommo delle pareti : e fabbricò quello spa-

rio indentro per l'Oracolo, pel Luogo santissimo. 17 E la Casa, cioc, il Tempio an-

teriore, era di quaranta cubiti. 18 E'i legno di cedro, ch'era dentro la Casa, era intagliato di colo-quintide, e di fiori aperti: ogni cosa era cedro, non si vedeva al-

cuna pietra.
19 Dispose eziandio l'Oracolo, dentro della Casa, nel fondo, per mettervi l'Arca del Patto del Si-

gnore.

20 E le facciate dell' Oracolo erano di venti cubiti di lunghezza, e diventi di larghezza, e di venti d'altema: ed egli lo coperse d'oro finissimo: e coperse di cedro l'Altare. 21 E Salomone coperse la Casa, di dentro, d'oro finissimo: e fece davanti all' Oracolo delle serrature d'oro; e coperse quello d'oro. 22 Cost coperse d'oro interamente Coperse eziandio tutta la Casa.

d'oro tutto l'Altare ch'era presso all'Oracolo. 23 E fece due Cherubini di legno d'ulivo, dentro dell'Oracolo, de' quali ciascumo era alto dieci cubiti. 24 E l'una delle ale dell'uno de'

Cherubini era lunga cinque cubiti, e l'altra altrettanto: dall'estremità d'una delle ale d'esso, fino all' estremità dell' altra, v'erano

25 L'altro Cherubino era parimente di dieci cubiti: amendue i Cherubini *erano* d'una stessa mi-

sura, e scultura. 26 L'altezza d'uno de' Cherubini era di dieci cubiti, e parimente

l'altezza dell'altro.

27 Ed egli mise i Cherubini nel mezzo della parte interiore della Casa: e quelli spandevano le loro ale di Cherubini: tal che l'ala dell'uno toccava l'una delle pareti, e l'ala dell'altro l'altra: e le loro ale, ch'erano verso'i mezzo della 28 E coperse d'oro i Cherubini.
29 E fece intagliare attorno at-

torno, in tutte le pareti della Casa, delle figure di rilievo, di Cherubini, e di palme, e di fiori aperti, di den-

tro, e di fuori. 30 Coperse eziandio d'oro il suolo della Casa, di dentro, e di fuori.

31 Ed all'entrata dell'Oracolo fece delle reggi di legno d'ulivo: il limitare, e gli stipiti, erano d'una

quinta parte.

32 E, sopra quelle due reggi di legno d'ulivo, fece intagliare delle gure di Cherubini, e di palme, e di fiori aperti: e gli coperse d'oro, e distese l'oro sopra i Cherubini, e sopra le palme. 33 Fece ancora all'entrata del

Tempio degli stipiti di legno d'uli-

vo, d'una quarta parte: 34 E due reggi di legno d'abete, ciascuna delle quali si ripiegava

35 E vi fece intagliare de' Cherubini, e delle palme, e de' flori aperti, e gli coperse d'oro apposto sottilmente sopra gl'intagli.

36 Edificò eziandio il Cortile di dentro, a tre ordini di pietre pulite, ed un' ordine di travatura di cedro.

37 L'anno quarto, nel mese di Ziv, furono posti i fondamenti del-la Casa del Signore:

38 E l'anno undecimo, nel mese di Bul, che è l'ottavo mese, la Casa fu compiuta secondo tutto'l suo disegno, ed i suoi ordini. Così Salomone mise sett'anni ad edificarla.

CAP. VII. OI Salomone, nello spazio di tredici anni, edificò la sua casa, e la compiè interamente.

2 Edificò ancora la casa del Bosco del Libano, di lunghezza di cento cubiti, e di larghezza di cinquanta, e d'altezza di trenta: ed era posta sopra quattro ordini di colonne di cedro, sopra le quali v'era una travatura di cedro.

3 E la casa era coperta di cedro

di sopra, cioè, sopra i palchi, ch'erano posti sopra quarantacinque colonne, a quindici per ordine 4 E v'erano tre ordini di finestre,

il cui aspetto rispondeva l'uno al-

l'altro triplicatamente.

5 E tutti i vani, e gli stipiti erano di figura quadra: è l'uno aspetto era dirincontro all'altro triplicatamente.

6 Fece eziandio il portico a quelle colonne, di lunghezza di cinquanta cubiti, e di larghezza di trenta: e questo portico era davanti a quelle: tal che in fronte d'esse v'erano colonne, e travatura.

7 Fece ancora il portico del trono, sopra'l quale egli teneva ra-gione, nominato, Il Portico del giudicio: ed esso fu coperto di cedro, dal suolo fino al solaio.

8 E nella sua casa, dove egli dimorava, v'era un' altro cortile, dentro del portico, di simil lavoro a questo. Salomone fece ancora una casa per la figliuola di Faraone, la quale egli avea presa per moglie,

somigliante a quel portico.

9 Tutte queste fabbriche, di dentro e di fuori, dal fondamento fino agli sporti delle cornici, e di fuori fino al cortil grande, erano di pietre fine, segate con la sega, della medesima misura che le pietre

pulite.

10 Il fondamento ancora era di pietre fine, di pietre grandi, di pie-tre di dieci, e d'otto cubiti.

11 Parimente al disopra v'erano delle pietre fine, della medesima misura delle pietre pulite: ed una fabbrica di legname di cedro.

12 Similmente il cortile grande d'ogn' intorno era a tre solai di pietre pulite, ed un solaio di travi di cedro: come il Cortile di dentro della Casa del Signore, e'l Portico della Casa.

13 Or il re Salomone mandò a

prender di Tiro Hiram, 14 Figliuolo d'una donna vedova, della tribù di Neftali: ma suo padre era un Tirio, fabbro di rame, e compiuto in industria, ed intendimento, e scienza, da far qualunque lavorio di rame. Ed egli venne al re Salomone, e fece tutto'l suo lavorio:

15 E gettò le due colonne di ra-me, delle quali ciascuna avea d'alterza diciotto cubiti: ed un filo di dodici cubiti circondava l'una e l'altra.

16 Fece eziandio due capitelli di rame di getto, per porre in cima delle colonne: de quali ciascuno avea cinque cubiti d'altezza.

17 I capitelli, ch'erano in cima 318

delle colonne, aveano certe reti di lavoro intralciato di cordoni fatti in forma di catene : erano a sette a sette in ciascun capitello.

18 Ed, avendo fatte le colonne. fece ancora due ordini di melegrane d'intorno, presso a clascuna di quelle reti, per coprire di melegrane i capitelli ch'erano in cima delle co-

lonne 19 Ed i capitelli, ch'erano in cima delle colonne nel Portico, erano fatti in forma di gigli, di quattro

cubiti 20 E v'erano delle corone su le due colonne, al disopra, presso al ventre, ch'era all' orlo dell' intralciatura: e v'erano dugento melegrane a più ordini d'ogn' intorno, su la seconda corona.

21 E Salomone rizzò le colonne nel Portico del Tempio: una a man destra, e le pose nome lachin : e l'altra a man sinistra, e le pose

nome Boaz.

22 E mise il lavoro fatto in forma di giglio in cima delle colonne. così fu compiuto il lavoro delle co-

lonne. 23 Poi fece il Mare di getto, ch'avea dieci cubiti da una parte dell'orlo all'altra opposta, ed era tondo d'ogn'intorno: ed era alto cinque cubiti, ed un filo di trenta cubiti lo circondava d'ogn' intorno.

24 E disotto all' orio d'esso, d'intorno, v'erano delle figure di rilievo che l'intorniavano, dieci per cubi to, circondando il Mare attorno attorno. V'erano due ordini di

queste figure di rilievo gettate in-

sieme col mare.

25 Esso era posto sopra dodici buol, de' quali tre erano volti verso'l Settentrione, e tre verso l'Occidente, e tre verso'l Mezzodì, e tre verso l'Oriente: e'l Mare era al disopra d'essi: e tutte le parti didietro di que' buoi erano volte indentro.

26 E la spessezza d'esso era d'un palmo, e'l suo orlo era fatto a gui-sa dell' orlo d'una coppa, a fior di giglio: ed esso conteneva dumila

27 Oltra ciò fece dieci basamenti di rame, de quali clascuno avea quattro cubiti di lunghezza, e quattro di larghezza, e tre d'altezza. 28 E tale era il lavoro de basa-

menti: v'erano dell' ainole in merzo di certi orli fatti a guisa di cor-

nici incastrate :

29 E sopra quell' aluole, ch erano in mezzo di quegli orli, v'erano de' leoni, de' buoi, e de' Cherubini : e su quegli orli, disopra, v'era il piè della Conca : e disotto a' leoni, ed a' buoi, v'erano de' fregi di basso rilievo,

quattro ruote di rame, e le tavole di rame : e ne' suoi quattro cantoni v'erano delle spalle : queste spalle erano gettate all' orlo di ciascuno de' lati de' fregi, per esser sotto la Conca-

31 E la bocca del piè era indentro della corona, e rilevata disopra d'un cubito: e questa sua bocca era ritonda, a foggia d'un piè di vaso: ed era d'un cubito e mezzo: e sopra questa sua bocca v'erano exiandio degl' intagli, co' lor comparti-menti, quadri, e non ritondi.

32 Or le quattro ruote erano di-sotto a quell'aiuole: ed i perni delle ruote attenevano al basamento: e l'altezza di ciascuna ruota *era* 

d'un cubito e mezzo.

33 E le ruote erano fatte a guisa della ruota d'un carro: i lor perni, ed i lor mozzi, ed i lor cerchl, ed i lor razzuoli, tutto ciò era di getto. 34 E. quant' è alle quattro spalle. ch'erano a' quattro cantoni di cia-

scun basamento, erano d'un medesimo pezzo col basamento. 35 Ed in cima di clascun basamento v'era un mezzo cubito d'al-

tezza, tondo d'intorno: ed in cima del basamento v'erano i suoi spe-

zij, ed aluole, d'uno stesso pezzo col basamento. 36 Ed Hiram intagliò sopra le tavole di quegli spazij del basamen-to, e sopra le sue aluole, de Cherubini, de' leoni, e delle palme, se-condo'l voto di ciascuna d'esse: e

d'intorno *v'erano* de' fregi. 37 In questa maniera fece i dieci basamenti, i quali tutti erano get-tati in un medesimo modo, e d'una

medesima misura, e d'una medesi-

ma intagliatura. 38 Poi fece le dieci Conche di rame, delle quali clascuna conteneva quaranta Bati, ed era di quattro cubiti: ciascuna Conca era posta sopra uno de' dieci basamenti

30 E Salomone pose cinque di que' basamenti dal lato destro della Casa, e cinque dal lato sinistro: e pose il Mare al lato destro della Casa, verso Oriente, dalla parta Meridionale.

40 Ed Hiram fece le conche, e le

ale, ed i bacini : e compiè di fare tutto'l lavoro che faceva al re Salomone, per la Casa del Si il Le due colonne, ed i due vasi

de capitelli, ch'erano in cima delle colonne, e le due reti, per coprire i due vasi de' capitelli, ch'erano in cima delle colonne;

42 E le quattrocento melegrane, per le due reti, a due ordini di melegrane per ciascuna rete, per co-

30 E ciascum basamento avea | prire i due vasi de' capitelli, ch'erano sopra le colonne :

43 Ed i dieci basamenti, e le dieci Conche per metter sopra i basamenti :

44 E'i Mare, ch'era unico, ed i do dici buoi ch'erano sotto'l Mare :

45 E le caldaie, e le pale, ed i acini. Or tutti questi arredi, i bacini. quali Hiram fece al re Salomone per la Casa del Signore, srano di rame pulito.

46 Il re gli fece gettare nella pia-nura del Giordano, in terra argil-losa, fra Succot e Sartan.

47 E Salomone si rimase di pesar tutti questi arredi, per la grandis-sima moltitudine : il peso del rame non fu ricercato.

48 Salomone fece ancora d'oro tutti questi altri arredi, ch'erano per la Casa del Signore. Egli fece d'oro l'Altare, e le Tavole, sopra le quali si mettevano i pani del

cospetto;

49 Fece ancora d'oro fino i Candelfieri, de' quali cinque erano a man destra, e cinque a sinistra. davanti all' Oracolo; fece parimente d'oro le bocce, e le lampane,

e gli smoccolatoi :

50 Fece anche d'oro fino i nappi, e le forcelle, ed i bacini, e le coppe, ed i turiboli; i perni eziandio degli usci della Casa di dentro, cioè, del Luogo santissimo, e degli uscì dell' altra parte della Casa, cioè, del Tempio, erano d'oro.

51 Così fu compiuto tutto'i lavo-rio, che'i re Salomone faceva fare per la Casa del Signore. Poi Salomone vi fece portar dentro le cose che David, suo padre, avea con-sagrate: l'argento, e l'oro, ed i vasellamenti : e le pose ne tesori della Casa del Signore.

## CAP. VIII.

LLORA il re Salomone adunò A appresso di sè, in Gerusa lemme, gli Anziani d'Israel, e tutti i Capi delle tribù, i principali delle nazioni paterne de' figliuoli d'I-srael, per trasportar l'Arca del Patto del Signore dalla Città di David, la quale e Sion

2 Si raunarono ancora appresso del re Salomone tutti gli uomini d'Israel, nel mese d'Etanim, che d il settimo mese, nella festa.

3 E tutti gli Anziani d'Israel essendo arrivati, i sacerdoti levarono

l'Arca in su le spalle.

4 E trasportarono l'Arca del Si-gnore, e'l Tabernacolo della convenenza, e tutti i vasellamenti sacri ch'erano nel Tabernacolo. I sacerdoti, ed i Leviti, gli trasportarono.

5 E'l re Salomone, e tutta la raunanza d'Israel, che s'era adunata appresso di lui, caminavano con lui davanti all'Arca, sacrificando pecore, e buoi, in tanto numero che non si potevano nè contare, nè annoverare.

6 Ed i sacerdoti portarono l'Arca del Patto del Signore dentro al suo luogo, nell' Oracolo della Casa, nel Luogo santissimo, sott' alle ale de'

Cherubini:

7 Perciochè i Cherubini spandevano le ale sopra'i luogo dell'Arca, e coprivano l'Arca, e le sue stan-

ghe, disopra.

8 E tirarono infuori le stanghe, per tutta la lor lunghezza: ed i capi d'esse si vedevano dal Luogo santo, in su la parte anteriore del l'Oracolo, e non si videro più di fuori: anzi son restate quivi fino a questo giorno.

9 Dentro dell'Arca non v'era nulla altro, che le due Tavole di pietra, che Moisè v'avea riposte in Horeb, quando'l Signore fece patto co' figliuoli d' Israel, dopo che fu-rono usciti del paese d'Egitto.

10 Or avvenne che, dopo che i sacerdoti furono usciti fuor del Luogo santo, una nuvola riempiè

la Casa del Signore,

11 Ed i sacerdoti non potevano stare in piè per fare il servigio, per cagion della nuvola: perciochè la gloria del Signore avea ripiena la Casa del Signore.

12 Allora Salomone disse, Il Signore ha detto ch'egli abiterebbe

nella caligine.

13 Io t'ho pure edificata, o Si-gnore, una Casa per tuo abitacolo, una stanza, per tua dimora in perpetuo.

14 Poi 'l re voltò la faccia, e bene-disse tutta la raunanza d'Israel: or tutta la raunanza d'Israel stava

quivi in piè:

15 E disse, Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel, il quale con la sua bocca parlò a David, mio padre, ed ha con la sua mano adempiuto ciò ch'egli avea detto,

16 Cloe, Dal giorno, ch' io trassi fuor d' Egitto il mio popolo Israel. io non ho scelta alcuna città d'infra tutte le tribù d'Israel, per edificarvi una Casa, nella quale il mio Nome dimorasse: ma lo ho scelto David, per istabilirlo sopra'l mio popolo Israel. 17 Or David, mio padre, ebbe in

cuore d'edificare una Casa al Si-

gnore Iddio d'Israel :

18 Ma'l Signore disse a David, mio padre, Quant' è a quello che tu hai avuto in cuore d'edificare una 320 Casa al mio Nome, bene hai fatto

d'averlo avuto in cuore;

19 Nondimeno tu non edificherai essa Casa: anzi'l tuo figliuolo. ch' uscira de' tuoi lombi, sara quello ch' edificherà questa Casa al mio Nome.

20 Il Signore adunque ha messa. ad effetto la parola ch'egli avea detta: ed io son surto in luogo di David, mio padre, e son seduto so-pra'i trono d' Israel, siccome il Signore ne avea pariato, ed ho edi-ficata questa Casa al Nome del Signore Iddio d'Israel.

21 E quivi ho costituito un luogo per l'Arca, nella quale è il Patto del Signore, ch'egli fece co nostri

padri, quando gli trasse fuor del pacse d'Egitto. 22 Poi Salomone si presentò da-vanti all'Altare del Signore, in presenza di tutta la raunanza d'Israel, ed aperse le palme delle sue

mani verso'i cielo:

23 E disse, O Signore Iddio d'Israel, e' non v'e, nè disopra ne cieli. nè disotto sopra la terra, alcun dio pari a te, ch'attieni l patto, e la benignità, inverso i tuoi servitori, che caminano davanti a te con tutto'l cuor loro:

24 Che hai attenuto al tuo servitore David, mio padre, ciò che tu gli avevi detto: e ciò che tu gli avevi detto con la tua bocca, tu l'hai adempiuto con la tua mano.

come oggi appare 25 Ora dunque, Signore Iddio d' I-srael, osserva al tuo servitore David, mio padre, ciò che tu gli hai detto, cioe, E non ti verra giammai meno, dal mio cospetto, uomo che segga in sul trono d'Israel: pur che i tuoi figliuoli prendano guardia alla via loro, per caminar davanti a me, come tu sei caminato.

26 Ora dunque, o Dio d'Israel, sia, ti prego, verificata la tua pa-rola, che tu hai detta al tuo servi-

tore David, mio padre.

27 Ma pure veramente abiterà Iddio in su la terra ? Ecco, i cieli. ed i cieli de' cieli non ti possono capire: quanto meno questa Cass. la quale io ho edificata?

28 Tuttavolta, o Signore Iddio mio, riguarda all'orazione del tuo servitore, ed alla sua supplicazione, per ascoltare il grido, e l'ora zione, la quale il tuo servitore fa

oggi nel tuo cospetto : 29 Aciochè gli occhi tuoi sieno aperti, notte e giorno, verso questa Casa; verso'i luogo, del qual tu hai detto, Il mio Nome sara quivi: per ascoltar l'orazione che'l tuo servitore farà, volgendosi verso solo conosci'l cuore di tutti i fi-

questo luogo. 30 Esaudisci adunque la supplicazione del tuo servitore, e del tuo popolo Israel, quando ti faranno orazione, volgendosi verso questo luogo: ascoltagli dal luogo della tua stanza ne' cieli : ed ascoltandogli, perdona loro.

31 Quando alcuno avrà peccato contr'al suo prossimo, ed esso avrà da lui richiesto il giuramento, per fario giurare; e'l giuramento sarà venuto davanti al tuo Altare, in

questa Casa: 32 Porgi l'orecchie dal cielo, ed opera, e giudica i tuoi servitori, condannando il colpevole, per fargli ritornare in su la testa ciò ch'egli avrà fatto : ed assolvendo il giusto, per rendergli secondo la

sua giuetizia.

33 Quando'l tuo popolo Israel sa-rà stato sconfitto dal nemico, perchè avrà peccato contr'a te; se poi si converte a te, e dà gloria al tuo Nome, e ti fa orazione, e supplicazione, in questa Casa :

34 Esaudiscilo dal cielo, e perdona al tuo popolo Israel il suo peccato, e riconducilo al paese che

tu desti a' suoi padri.

35 Quando'l cielo sarà serrato, e non pioverà ; perchè i figliuoli d'Israel avranno peccato contr'a te: essi fanno orazione, volgendosi verso questo luogo, e danno gloria al tuo Nome, e si convertono da' lor peocati, perciochè tu gli avrai

36 Esaudisci*eli* dal cielo, e perdona a' tuoi servitori, ed al popolo Israel, il lor peccato, dopo che tu avrai loro mostrato il buon camino, per lo quale hanno da caminare : e manda la pioggia in su la tua terra, la quale tu hai data

per eredità al tuo popolo.

37 Quando vi sará nel paese fame, o pestilenza, od arsura, o rubigine. o locuste, o bruchi : overo, quando i nemici strigneranno il tuo popolo, nel paese della sua stanza: overo, quando vi sarà qualunque piaga, e

qualunque infermità : 38 Esaudisci ogni orazione, ed ogni supplicazione, che fara qualunque persona, o tutto'l tuo popolo Israel, quando ciascuno loro avrà conosciuta la piaga del suo cuore, ed avrà aperte le palme delle sue mani verso questa

39 Esaudiscila dal cielo, stanza della tua abitazione, e perdona, ed opera, e rendi a ciascuno secondo ogni sua via, come tu avrai conosciuto il suo cuore: perciochè tu gliuoli degli uomini :

40 Aciochè essi ti temano tutto'i tempo che viveranno in su la terra, che tu hai data a' padri nostri. 41 Esaudisci eziandio il forestiere.

che non sarà del tuo popolo Israel, e sarà venuto di lontan paese, per

cagion del tuo Nome :

42 Perciochè udiranno parlare del tuo gran Nome, e della tua possente mano, e del tuo braccio steso. Quando adunque un tale sarà venuto, ed avrà fatta orazione

in questa Casa:

43 Esaudiscilo dal cielo, stanza della tua abitazione, e fa' secondo tutto quello per che quel forestiere t'avrà invocato: aciochè tutti i copoli della terra conoscano il tuo Nome, per temerti, come'i tuo popolo Israel: e per conoscere che questa Casa, ch'io ho edificata, si chiama del tuo Nome.

44 Quando'l tuo popolo sarà uscito in guerra contr'a suoi nemici per la via per la quale tu l'avrai mandato, e t'avra fatta, o Signore, orazione, volgendosi verso la città che tu hai eletta, e verso la Casa ch' io ho edificata al tuo Nome :

45 Esaudisci dal cielo la sua orazione, e la sua supplicazione, e

fagli ragione.

46 Quando avranno peccato contr'a te, (perciochè non v'è uomo alcuno che non pecchi,) e tu ti sarai adirato contr'a loro, e gli avrai messi in poter de' lor nemici, e quelli che gli avranno presi gli avranno menati in cattività, in paese nemico, o lontano, o vicino:

47 Se nel paese, nel quale saran-no stati menati in cattività, si ravveggono, e si convertono, e ti supplicano, nel paese di coloro che gli avranno menati in cattività : dicendo, Noi abbiamo peccato, e commesso iniquità, noi siamo col-

pevoli:

48 Se si convertono a te con tutto'l cuor lero, e con tutta l'anima loro, nel paese de' lor nemici, che gli avranno menati in cattività; ë ti fanno orazione, *volgendosi* v**er**so'l paese loro, che tu hai dato a' lor padri, e verso la città che tu hai eletta, e verso la Casa ch'io ho edificata al tuo Nome :

49 Esaudisci dal cielo, stanza della tua abitazione, la loro orazione, e la lor supplicazione, e fa' lor ra-

50 E perdona al tuo popolo, ch'avra peccato contra te; e rimetti loro tutti i lor misfatti, ch'avranne commessi contr'a te; e rendi loro misericordiosi quelli che gli avranno menati in cattività, aciochè abbiano pietà di loro :

51 Perciochè essi sono tua gente, e tua eredità, che tu hai tratta fuor d'Egitto, di messo della fornace di ferro.

52 Sieno gli occhi tuoi aperti alla supplicazione del tuo servitore ed alla supplicazione del tuo popolo Israel, per esaudirgli in tutto ciò perchè t'invocheranno:

53 Perciochè tu gli hai messi da parte, per tua eredità, d'infra tutti i popoli della terra, siccome tu ne parlasti per lo tuo servitore Moisè, quando tu traesti fuor d'Egitto i

padri nostri, o Signore Iddio. 54 Or, quando Salomone ebbe finito di far tutta questa orazione, e supplicazione al Signore, egli si levó su d'innanzi all'Altare del Signore, dove era stato inginocchione, con le palme delle mani

aperte verso'l cielo: 55 E, rizzatosi in piè, benedisse tutta la raunanza d'Israel, ad alta

voce: dicendo,

56 Benedetto sia il Signore, il quale ha dato riposo al suo popolo Israel, interamente secondo ch'egli ne avea parlato: e' non è caduto a terra nulla di tutte le buone parole, ch'egli avea pronunziate per Moisè, suo servitore.

57 Il Signore Iddio nostro sia con noi, come è stato co' padri nostri : il Signore non ci abbandoni, e non

58 Per piegare il cuor nostro inverso lui, aciochè caminiamo in tutte le sue vie, ed osserviamo i suoi comandamenti, ed i suoi sta tuti, e le sue leggi, ch'egli ha ordinate a' nostri padri.

59 E queste mie parole, con le quali io ho fatta supplicazione nel cospetto del Signore, stieno presso del Signore Iddio nostro, giorno e notte : aciochè egli mantenga la ragione del suo servitore, e del suo popolo Israel, secondo ch'occorrera

giorno per giorno : 60 Affinche tutti i popoli della terra conoscano che'i Signore è

Dio, e che non ve n'e alcuno altro. 61 Sia dunque il cuor vostro intiero inverso'l Signore Iddio nostro, per caminar ne' suoi statuti, e per osservare i suoi comandamen-ti, come fate oggi. 63 Poi I re, e tutto Israel con lui,

sacrificarono sacrificij davanti al

gnore.

63 E Salomone sacrificò, per sacrificio da render grazie, il quale egli fece al Signore, ventidumlia buoi, e cenventimila pecore. Così il re, e tutti i figliuoli d'Israel, de-

dicarono la Casa del Signore. 64 In quel giorno il re dedicò il mezzo del Cortile, ch'era davanti

alla Casa del Signore: perciochè sacrificò quivi olocausti, ed offerte, e'l grasso de' sacrificij da render grazie: perchè l'Altar di rame, ch era davanti al Signore, era troppo picciolo, per capirvi gli olocausti, e l'offerte, e'i grasso de sacrifi-cij da render grazie.

65 Ed in quel tempo Salomone celebrò la solennità, insieme con tutto Israel, ch'era una gran raunanza, raccolta dall' entrata d' Hamat, fino al Torrente d'Egitto, davanti al Signore Iddio nostro: e quella solennità durò sette giorni, e poi ancora sette altri, che furono quattordici giorni

66 L'ottavo giorno egli licensiò il popolo: ed essi benedissero il re, e se n'andarono alle loro stanze, al-legri, e lieti di cuore, per cagion di tutti i beni, che'l Signore avea fatti a David, suo servitore, ed ad Israel. suo popolo.

#### CAP. IX.

R, dopo che Salomone ebbe fi nito d'edificar la Casa del Si gnore, e la casa reale, e tutto ciò ch'egli ebbe disiderio e volontà di fare,

2 Il Signore gli apparve la seconda volta, come gli era apparito in

Gabaon: 3 E gli disse, Io ho esaudita la tua orazione, e la tua supplicazione, che tu hai fatta davanti a me: io ho santficata questa Casa, la quale tu hai edificata, per mettervi 'i mio Nome in perpetuo: e gli occhi miei, e'i cuor mio saranno del continuo

là. 4 E, quant'è a te, se tu camini nel mio cospetto, come è caminato David, tuo padre, in integrità di cuore, ed in dirittura, per far se-condo tutto quello ch'io t'ho comandato : e se tu osservi i mici sta-

tuti, e le mie leggi : 5 Io altresì stabilirò il trono del tuo reame sopra Israel, in perpetuo, come io promisi a David, tuo padre: dicendo, Giammai non ti verra meno uomo che segga in sul

trono d'Israel.

6 Ma, se pur voi, ed i vostri fi-gliuoli, vi rivolgete indietro da me, e non osservate i miei comandamenti, ed i miei statuti, i quali io

v'ho proposti, anzi andate, e servite ad altri dij, e gli adorate:
7 Io distruggerò Israel d'in su la terra ch'io gli ho data, e gitterò via dal mio cospetto la Casa, la quale io ho santificata al mio Nome: ed Israel sarà in proverbio, ed in favola fra tutti i popoli :

8 E, quant' è a questa Casa, che sarà stata eccelsa, chiunque passera presso d'essa stupira, e sufolerà : e si dirà. Perchè ha fatto il Signore in questo modo a questo paese, ed a questa Casa?

9 E si risponderà, Perciochè hanno abbandonato il Signore Iddio loro, il qual trasse i lor padri fuor del paese d'Egitto; e si sono appresi ad altri dij, e gli hanno adorati, ed hanno lor servito: perciò il Signore ha fatto venire sopra loro tutto

questo male.

10 Or in capo de'venti anni, ne' quali Salomone edificò le due case, la Casa del Signore, e la casa reale: 11 Hiram, re di Tiro, avendo fatto presente a Salomone di legname di cedro, e d'abete, e d'oro, ad ogni suo piacere, il re Salomone

allora gli diede venti città nel paese di Galilea. 12 Ed Hiram uscì di Tiro, per veder le città che Salomone gli

avea date: ma non gli piacquero: 13 E disse, Che città son queste, che tu m'hai date, fratel mio? E le chiamò, Il paese di Cabul. E questo nome è restato loro fino a

questo giorno. 14 Or Hiram avea mandato al re

cenventi talenti d'oro.

15 Or questa fu la maniera, che'l re Salomone osservò nella levata della gente, ch'egli fece per edificar la Casa del Signore, e la casa sua, e Millo, e le mura di Gerusalemme, ed Hasor, e Meghiddo, e Ghezer;

l6 (Faraone, re d'Egitto, era salito, ed avea presa Ghezer, e l'avea arsa col fuoco, ed avea uccisi i Cananei ch'abitavano nella città : poi l'avea data per un presente alla sua figliuola, moglie di Salomone: 17 Onde Salomone riedificò Ghe-

zer;) e Bet-horon disotto : 18 E Baalat, e Tadmor, nel di-

serto del paese?

19 E tutte le città da magazzini di Salomone, e le città dove erano i carri, e dove stava la gente a cavallo: in somma, tutto quello che Salomone ebbe disiderio d'edificare in Gerusalemme, e nel Libano, ed

in tutto'l paese della sua signoria. 20 Egli levò, per esser tributario a fazioni personali, tutto'i popolo rimaso degli Amorrei, degl' Hittei, de' Ferizzei, degl' Hivvei, e de' Ie-busei, i quali non erano de' figliuoli d'Israel:

21 Cioc, i lor figliuoli rimasi dopo loro nel paese, i quali i figliuoli d'Iarael non a veano potuti distruggere: 22 Ma Salomone non fece servo alcuno de' figliuoli d'Israel : anzi essi erano uomini di guerra, e suoi ministri, e suoi colonnelli, e suoi capitani, e capi de suoi carri, e della sua cavalleria.

23 Questo fu il numero de' Capi de' commessari, che furono costi-tuiti sopra l'opera di Salomone, cioè, cinquecencinquanta, i quali comandavano alla gente che lavo-

rava all' opera.

24 Or la figliuola di Faraone non salì dalla Città di David nella sua casa, che Salomone le avea edificata, se non allora ch'egli ebbe edificato Millo.

25 E, dopo ch'egli ebbe finito d'edificare la Casa, egli offeriva tre volte l'anno olocausti, e sacrificij da render grazie, sopra l'Altare ch' egli avea edificato al Signore; e faceva profumi in su quello ch'e-

ra nel cospetto del Signore. 26 Il re Salomone fece ancora un navilio in Esion-gheber, ch'é presso d'Elot, in sul lito del mar rosso,

nel paese degl' Idumei. 27 Ed Hiram mandò in quel navilio, co' servitori di Salomone, i suoi servitori marinari, intendenti dell' arte marinaresca.

28 Ed essi, arrivati in Ofir, tolsero di là quattrocenventi talenti d'oro, i quali condussero al re Sa-

lomone.

CAP. X.

R la regina di Seba, avendo intesa la fama di Salomone nel Nome del Signore, venne per far prova di lui con enimmi :

2 Ed entrò in Gerusalemme con un grandissimo seguito, e con camelli carichi d'aromati, e con grandissima quantità d'oro, e di pietre preziose: e venne a Salomone, e parlò con lui di tutto ciò ch'ella avea nel cuore.

3 E Salomone le dichiarò tutto quello ch'ella propose: e' non vi fu cosa alcuna occulta al re, ch'e-

gli non le dichiarasse.

4 Laonde la regina di Seba, veggendo tutta la sapienza di Salo mone, e la casa ch'egli avea edificata:

5 E le vivande della sua tavola, e le stanze de' suoi servitori, e l'ordine del servire de' suoi ministri, ed i lor vestimenti, ed i suoi coppieri, e gli olocausti ch'egli offeriva nella

Casa del Signore ; svenne tutta ; 6 E disse al re, Ciò ch'io avea inteso nel mio paese de fatti tuoi, e della tua sapienza, era ben la verità.

7 Ma io non credeva quello che

se ne diceva, fin ch' io non son venuta, e che gli occhi miei non l'hanno veduto: or ecco, non me n'era stata rapportata la metà: tu sopravanzi in sapienza, ed in eccellenza, la fama ch'io ne avea intess.

8 Beati gli nomini tuoi : beati que sti tuoi servitori, che stanno del continuo davanti a te, ch' odono la

tua sapienza.

9 Sia benedetto il Signore Iddio tuo, il quale t'ha gradito, per metterti sopra'l trono d'Israel, per l'amor che'l Signore porta in eterno ad Israel: e t'ha costituito re, per far ragione, e giustizia. 10 Poi ella donò al re cenventi

talenti d'oro, e gran quantità d'aromati, e di pietre preziose. Mai più non vennero cotali aromati, in gran quantità, come la regina di Seba ne dondol eba ne donò al re Salomone.

11 (Il navilio d'Hiram, che portava d'Ofir dell'oro, portò anche d'Ofir del legno d'Almugghim, in gran quantità, e delle pietre pre-

ziose:

12 E'l re fece di quel legno d'Almugghim delle sponde alla Casa del Signore, ed alla casa reale, e delle cetere, e de salteri, per li cantori: tal legno d'Almugghim non era mai più venuto, e mai più, fino a quel giorno, non era stato veduto.)

13 ll re Salomone altresì donò alla regina di Seba tutto ciò ch'ella ebbe a grado, e che gli chiese; ol-tr'a quello che le donò secondo'l poter del re. Poi ella si rimise in

camino; e, co' suol servitori, se n'andò al suo paese. 14 Or il peso dell' oro, che veniva ogni anno a Salomone, sra di seicensessantasei talenti d'oro;

15 Oltr'a quello che traeva da' gabellieri, e dal traffico de mercatanti di spezierie, e da tutti li re dell' Arabia, e da' principali signori del paese.

16 Onde il re Salomone fece fare dugento pavesi d'oro battuto, in ciascuno de quali impiegò seicento

sicli d'oro:

17 E trecento scudi d'oro battuto. in clascuno de quali impiego tre Mine d'oro. E'l re gli mise nella casa del Bosco del Libano.

18 Il re fece oltr'a ciò un gran trono d'avorio, il quale egli coperse

d'oro fino.

19 Quel trono avea sei gradi, e la parte disopra d'esso era ritonda di dietro, e nel luogo del seggio vera-no degli appoggiatol, di qua e di la, e due leoni erano posti presso di quegli appoggiatoi.

20 Verano esiandio dodici leoni, posti quivi sopra i sei gradi, di qua e di là. Niun tale trono fu giam-

mai fatto in alcun regno.

21 E tutti i vasellamenti della credenza del re Salomone erano d'oro: parimente tutti i vasellame**nti de**lla casa del Bosco del Libano erano d'oro fino: nulla era d'argento: l'argento non era in alcuna stima al tempo di Salomone:

22 Perciochè il re avea il navilio di Tarsis nel mare, insieme col navilio d'Hiram. Il navilio di Tarsis veniva di tre in tre anni una volta, portando oro, ed argento,

avorio, e scimmie, e pappagalli. 23 Così i re Salomone fu, in ricchesze, ed in sapienza, il più gran-de di tutti il re della terra.

24 E tutta la terra ricercava di veder Salomone, per intender la

sua sapienza, la quale Iddio gli avea messa nel cuore. 25 E ciascuno gli portava anno per anno il suo presente, vasellamenti d'oro, e vasellamenti d'argento, e vestimenti, ed arme, ed

aromati, e cavalli, e muli. 26 E Salomone atlunò carri, e cavalieri: ed ebbe mille quattrocento carri, e dodicimila cavalieri, i quali egli stanziò per le città ordinate per li carri, ed appresso di sè in Gerusalemme.

27 E'i re fece che l'argento era in Gerusalemme in quantità come le pietre; ed i cedri, come i sicomori

che son per la campagna. 28 Or, quant'è alla tratta de' cavalli, e del filo, che Salomone avea d'Egitto, i fattori del re prendevano

il filo a certo prezzo. 29 E due coppie di cavalli erano comperate, e tratte fuor d'Egitto per seicento sich d'argento, e ciascun cavallo per cencinquanta. Così, per le mani di que' fattori, se ne traeva fuori per tutti li re degl'Hittei, e per lí re della Siria.

## CAP. XI.

O R il re Salomone amò, oltr'al-la figliuola di Farsone, molte donne straniere, Moabite, Ammo-

nite, Idumee, Sidonie, Hittee;
2 Delle nazioni, delle quali i Si gnore avea detto a'figliuoli d'I-srael, Non entrate da esse, ed esse non entrino da vol: per certo esse faranno rivolgere il cuor vostro dietro a' lor dij: a quelle si congiunse Salomone per amore.

3 Ed ebbe settecento donne prin-

cipesse, e trecento concubine: e le sue donne sviarono il suo cuore.

4 Al tempo della sua vecchicaza

avvenne, che le sue donne sviarono il suo cuore dietro ad altri dii: el suo cuore non fu intiero inverso'l Signore Iddio suo, come era stato il cuor di David, suo padre.

5 E Salomone andò dietro ad A-storet, dio de Sidonij; e dietro a Milcom, abbominazione degli Am-

6 Così Salomone fece ciò che dipiace al Signore ; e non seguitò il Signore appieno, come avea fatto

David, suo padre. 7 Allora Salomone edificò un' alto luogo a Chemos, abbominazione di Moab, nel monte ch'è dirimpetto a Gerusalemme ; ed a Molec, abbo-minazione de' figliuoli d'Ammon.

8 Il simigliante fece per tutte le sue donne straniere, le quali facevano profumi, e sacrificavano a-

gi' iddij loro.

9 Perciò il Signore s'adirò contr'a Salomone, perchè il suo cuore s'era sviato dal Signore Iddio d'Israel,

che gli era apparito due volte; 10 E gli avea fatto comandamento intorno a questo, ch'egli non an-dasse dietro ad altri dij: ma egli non osservò ciò che'l Signore avea

comandato.

11 E'l Signore disse a Salomone, Perciochè questo è stato in te, e tu non hai osservato il mio patto, ed i miei statuti, i quali io t'avea imposti; io del tutto straccerò il reame d'addosso a te, e lo darò al tuo servitore.

12 Ma pure, per amor di David, tuo padre, io non farò questo a tuoi di: io lo straccerò d'infra le

mani del tuo figliuolo.

13 Nondimeno, io non istraccerò tutto'l reame: io ne darò una tribù al tuo figliuolo, per amor di David, mio servitore; e per amor

di Gerusalemme, ch'io ho eletta. 14 Il Signore adunque fece sur-gere un'avversario a Salomone, cioè, Hadad Idumeo, ch'era del

sangue reale d'Edom. 15 Perciochè avvenne, quando David era in Idumea, allora che

Ioab, Capo dell'esercito, salì per far sotterrar gli uccisi, e percosse tutti i maschi d' Idumea : 16 (Perciochè Ioab, con tutto I-

arael, dimorò quivi sei mesi, fin ch'ebbe distrutti tutti i maschi d'Idumea:)

17 Che Hadad se ne fuggì, con al-cuni uomini Idumei, de servitori di suo padre, per ridursi in Egitto. (Or Hadad era giovanetto.)
18 Costoro adunque si partirono

di Madian, e vennero in Paran, e presero con loro degli uomini di Paran, e vennero in Egitto a Faraone, re d'Egitto, il quale diede ad Hadad una casa, e gli assegnò il suo vitto, ed anche gli diede una terra.

19 Ed Hadad venne molto in grazia di Faraone: ed esso gli diede per moglie la sorella della sua moglie, la sorella della regina Tafnes. 20 E la sorella di Tafnes gli partori Chenubat, suo figliuolo, il quale Tafnes allevò nella casa di faraone: e Ghenubat fu nella casa di Faraone per mezzo i figliuoli

d,6880° 21 Or, quando Hadad ebbe inteso in Egitto, che David giaceva co' suoi padri, e che Ioab, Capo del-l'esercito, era morto, disse a Faraone. Dammi licenza, ch'io me ne

vada al mio paese.

22 E Faraone gli disse, Ma che ti manca appresso di me, che ecco tu cerchi d'andartene al tuo paese? Ed egli disse, Nulla: ma pur dam-

mi licenza.

23 Iddio fece ancora surgere un'altro avversario a Salomone, cioè, Rezon, figliuolo d'Eliada, il quale se n'era fuggito d'appresso Hadad-ezer, re di Soba, suo signore.

24 Or egli aduno appresso di sè della gente, e fu capo di scherani, quando David uccideva quella gen-Poi egli ed i suoi andarono in Damasco, e dimorarono quivi, e

regnarono in Damasco.

25 E Rezon fu avversario ad Israel tutto'l tempo di Salomone. oltr'al male che fece Hadad: ed infestò Israel, e regnò sopra la Siria.

26 Ieroboam ancora, figliuolo di Nebat, Efrateo, da Sereda, servo di Salomone, il nome della cui madre era Serua, donna vedova, si levò contr'al re.

27 E questa fu la cagione, per la quale egli si levò contr'al re: Salo-mone edificava Millo, e chiudeva la rottura della Città di David, suo

28 Or quell'uomo Ieroboam *era* valente, e prode: e Salomone, veg gendo'l giovane che lavorava, l'or dinò sopra quelli della casa di Io

sef, che portavano pesi.
29 Or, essendo in quel tempo Ieroboam uscito fuor di Gerusalemme, il profeta Ahia Silonita lo trovò per la via, vestito d'una vesta nuova : ed *erano* amendue soli in su la campagna.

30 Ed Aĥia prese la vesta nuova ch'egli avea indosso, e la stracciò

in dodici pezzi :

31 E disse a Ieroboam, Prenditene dieci pezzi: perciochè il Signore Iddio d'Israel ha detto così, Ecco, io straccio il reame d'infra

le mani di Salomone, e te ne darò dieci tribù.

32 Ed a lui ne resterà una tribù. per amor di David, suo padre, e per amor di Gerusalemme, che è

la città ch' io ho eletta d'infra tut-

te le tribù d' Israel:

33 Perciochè essi m'hanno abbandonato, ed hanno adorato Astoret, dio de Sidonij, e Chemos, dio de Moabiti, e Milcom, dio de figliuoli d'Ammon: e non son caminati nelle mie vie, per far ciò che mi piace, e per mettere in opera i miel statuti, e le mie leggi, come fece David, padre di Salomone

34 Ma pure io non torrò dalle mani di lui nulla di tutto'l reame: anzi lo manterrò principe tutto'l tempo della vita sua, per amor di David, mio servitore, ch' io ho eletto, il quale ha osservati i miei comandamenti, ed i miei statuti:

35 Ma io torrò il reame di mano al suo figliuolo, e ne darò a te

dieci tribù:

36 Ed al suo figliuolo ne darò una tribù : aciochè vi resti del continuo una lampana a David, mio servitore, davanti a me, in Gerusalemme, che è la città, la quale lo ho eletta per mettervi'l mio Nome.

37 Io adunque ti prenderò, e tu regneral interamente secondo'l disiderio dell'anima tua, e sarai re

38 Ed avverrà che, se tu ubbidisci a tutto quello ch'io ti comanderò, e camini nelle mie vie, e fai ciò che mi piace, osservando i miei statuti, ed i miei comandamenti, come ha fatto David, mio servitore, lo sarò teco, e t'edificherò una casa stabile, come io l'avea edificata a David, e ti darò Israel. 39 Ed io affliggerò la progenie di

David per questo, ma non già in perpetuo.

40 Perciò Salomone cercò di far morire Ieroboam : ma egli si levò, e se ne fuggì in Egitto, a Sisac, re d'Egitto, e dimorò in Egitto fino alla morte di Salomone.

41 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Salomone, ed a quello ch'egli fece, ed alla sua sapienza; queste cose non sono elle scritte nel Libro de'fatti di Salomone? 42 Or il tempo, che Salomone re-gnò in Gerusalemme sopra tutto

Israel, fu di quarant'anni :

43 Poi Salomone giacque co' suoi adri, e fu seppellito nella Città di David, suo padre: e Roboam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XIL

ROBOAM ando in Sichem: perciochè tutto Israel era venuto in Sichem, per costituirlo re. 2 Or, quando Ieroboam, figliuolo di Nebat, ch'era ancora in Egitto. ove era fuggito d'innanzi al re Sa-lomone, ebbe ciò inteso, egli di-

morò ancora in Egitto: 3 Ma gi Israeliti lo mandarono a

chiamare. E Ieroboam, e tutta la raunanza d'Israel, vennero, e par-

larono a Roboam: dicendo, 4 Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo: ma tu alleviaci ora dalla dura servitù di tuo padre, e dal suo grave giogo, il quale egli ci ha posto addosso, e noi ti sare-

mo soggetti. 5 Ed egli disse loro, Andatevene

fin di quì a tre giorni; poi ritornate a me. E'l popolo se n'andò. 6 E'l re Roboam si consigliò co' vecchi ch'erano stati ministri del re Salomone, suo padre, mentre era in vita: dicendo, Come consigliate che si risponda a questo

popolo?
7 Ed essi gli risposero: dicendo. Se oggi tu ti sottometti a questo popolo, e te gli rendi soggetto, e gli dai buona risposta, e buone parole, egli ti sara soggetto in per-

petuo.

8 Ma egli lasciò il consiglio che i glio co' giovani, ch'erano stati allevati con lui, ed erano suoi mi-

9 E disse loro, Che consigliate voi che rispondiamo a questo popolo, che m'ha parlato > dicendo, Alleviaci dal giogo, il qual tuo

padre ha posto sopra noi?
10 Ed i giovani, ch'erano stati allevati con lui, gli risposero, e

dissero, Di' così a questo popolo che t'ha parlato, dicendo, Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo, ma tu alleviacene: spondi loro così, Il mio picciol dito è più grosso che i lombi di mio padre.

11 Ora dunque mio padre v'ha caricato addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave: mio padre v'ha gastigati con isferze, ma io vi gastigherò con flagelli

pungenti.

12 Or, tre giorni appresso, Ieroboam, con tutto'l popolo, venne a Roboam, secondo che'l re avea. comandato: dicendo, Ritornate a me di quì a tre dì.

13 E'l re rispose aspramente al popolo, e lasciò il consiglio che i vecchi gli aveano dato;

14 E parlò al popolo secondo'l

consiglio de' giovani : dicendo. Mio padre v' ha posto addosso un grave giogo, ma iô lo farò vie più grave: mio padre v'ha gastigati con isferse, ma io vi gastighero con flagelli

pungenti.
15 Il re adunque non prestò l'orecchie al popolo: perciochè questo era una occasione procedente dal Signore, per adempier la sua parola, la quale egli avea pronun-ziata, per Ahia Silonita, a Ieroboam, figliuolo di Nebat.

16 E tutto'i popolo d'Israel, veduto che'l re non gli avea prestato orecchio, rispose al re, e disse, Qual parte abbiamo noi in David? noi non abbiamo alcuna ragione d'eredita nel figliuolo d'Isal: o Israel vattene alle tue stanze: provedi Ed Israel ora, David, a casa tua. se n'andò alle sue stanze.

17 Ma, quant'è a' figliuoli d'Israel, che dimoravano nelle città di Giu-Roboam regnò sopra loro.

18 El re Roboam mandò a tutti gi' Israeliti Adoram, ch*'era* sopra i tributi : ma essì lo lapidarono, ed egii morì. E'l re Roboam salì prestamente sopra un carro, per fuggirsene in Gerusalemme.

19 Così gl' Israeliti si ribellarono dalla casa di David, e son restati co-

sì, fino a questo giorno.

20 E. quando tutto Israel ebbe inteso che Ieroboam era ritornato. lo mandarono a chiamare nella raunanza, e lo costituirono re sopra tutto Israel: niuna tribù seguitò la casa di David, fuorchè la tribù di Giuda sola.

21 E Roboam, giunto in Gerusalemme, raunò tutta la casa di Giuda, e la tribù di Beniamin, in numero di centottantamila uomini scelti, atti alla guerra, per guerreggiar con la casa d'Israel, affine di ridurre il regno sotto l'ubbidienza

di Roboam, figliuolo di Salomone. 22 Ma la parola di Dio fu indirizzata a Semaia, uomo di Dio: di-

cendo.

23 Di'a Roboam, figliuolo di Salomone, re di Giuda, ed a tutta la casa di Giuda, e di Beniamin, ed al

rimanente del popolo:

24 Così ha detto il Signore, Non salite, e non combattete co' figliuoli d'Israel, vostri fratelli : ritornatevene ciascuno a casa sua: perciochè questa cosa è proceduta da me. Ed essi ubbidirono alla parola del Signore, e si volsero indietro, e se n'andarono, secondo'l comandamento del Signore.

25 Or Ieroboam edificò Sichem, nel monte d'Efraim, e vi dimorò; poi usci di là, ed edificò Penuel.

26 E Ieroboam disse tra sè stesso. Ora ben potrebbe ritornare il regno alla casa di David.

27 Se questo popolo sale, per far sacrificij nella Casa del Signore, in Gerusalemme, il cuor suo si rivolgerà a Roboam, re di Giuda, suo signore, e m'uccideranno, e ritor-neranno a Roboam, re di Giuda. 28 Laonde il re prese consiglio di

far due vitelli d'oro: poi disse al popolo, Voi non avete più bisogno di salire in Gerusalemme: ecco, o Israel, i tuol dij, che t'hanno tratto fuor del paese d'Egitto.

29 E ne mise uno in Betel, e l'al-

tro in Dan.

30 E ciò fu cagion di peccato: e1 popolo andava fino in Dan davanti all' uno *d' essi*.

31 Fece eziandio delle case d'alti luoghi, e creò de' sacerdoti, presi di quà e di là d'infra'l popolo, quali non erano de' figliuoli di Levi

32 Ieroboam ancora ordinò una festa solenne, al quintodecimo giorno dell' ottavo mese, simile alla festa che *si celebrava* in Giuda: ed offeriva offerte sopra un' altare. Così fece in Betel, sacrificando a' vitelli ch'egli avea fatti : e costituì in Betel i sacerdoti degli alti luoghi, ch'egli avea creati.

33 Or al quintodecimo giorno dell' ottavo mese, del qual mese egli era stato l'inventore di suo senno. egli offerse offerte sopra l'altare ch'egli avea fatto in Betel, e celebrò la festa solenne de' figliuoli d' Israel: ed offerse offerte sopra l'al-

tare, facendovi profumi.

#### CAP. XIII.

PD ecco, un'uomo di Dio venne di Giuda in Betel, con la parola del Signore, come Ieroboam stava in piè presso all'altare, per

farvi profumi ;

2 E gridò contr'all'altare, per la parola del Signore : e disse, Altare, altare, così ha detto il Signore, Ecco, egli nascera un figliuolo alla casa di David, il cui nome sarà Iosia, il qual sacrifichera sopra te i sacerdoti degli alti luoghi, che fanno profumi sopra te ; e s'ardenanno sopra te ossami d'uomini.

3 E quello stesso giorno diede un segno: dicendo, Questo è il segno, che'l Signore ha parlato: Ecco, l'altare di presente si schianterà, e la cenere che é sopra esso sarà

4 E quando'l re Ieroboam ebbe udita la parola dell' uomo di Dio, la quale egli avea ad alta voce pronunziata contr'all'altare di Bete., distese la sua mano disopra all'altare: dicendo, Prendetelo. Ma la mano, ch'egli avea distesa contr'al profeta, gli si seccò, ed egli non potè ritrarla a sè. 5 L'altare eziandio si schiantò. e

la cenere fu sparsa d'in su l'altare, secondo'l segno che l'uomo di Dio

avea dato per la parola del Signore. 6 E'l re fece motto all' uomo di Dio, e gli disse, Deh, supplica al Signore Iddio tuo, e fa' orazione per me, che la mia mano mi sia restituita. E l'uomo di Dio supplicò al Signore, e la mano del re gli fu restituita, e divenne come prima.

7 E'l re disse all'uomo di Dio, Vientene meco in casa, e ristorati con cibo, ed io ti donerò un pre-

8 Ma l'uomo di Dio disse al re Avvegnachè tu mi dessi la metà della tua casa, io non andrei teco, e non mangerei pane, nè berrei

acqua in questo luogo:
9 Perciochè, così m'è stato comandato per la parola del Signore: dicendo. Non mangiar pane, e non bere acqua in quel luogo ; e non ritornartene per la medesima via, per la quale tu sarai andato.

10 Così egli se n'andò per una. altra via, e non se ne ritornò per la medesima via, per la quale era

venuto in Betel

11 Or in Betel abitava un profeta vecchio, il cui figliuolo venne, e gli raccontò tutte l'opere che l'uomo di Dio avea in quel di fatte in Betel, e le parole ch'egli avea dette al re : i figliuoli d'esso le raccontarono a lor padre.

12 Ed egli disse loro, Per qual via se n'è egli andato? Ed i suoi figliuoli videro la via, per la quale

se n'era andato l'uomo di Dio, ch'era venuto di Giuda.

13 Ed egli disse a' suoi figliuoli, Sellatemi l'asino. Ed essi gli sellarono l'asino: ed egli vi montò su:

14 Ed andò dietro all'uomo di Dio, e lo trovò a sedere sotto una quercia, e gli disse, Sei tu l'uomo di Dio, che sei venuto di Giuda? Ed egli disse, Si sono.

15 Ed egli gli disse, Vientene me-co in casa mia, e prendi cibo. 16 Ma egli disse, Io non posso ri-

tornare indietro, nè venir teco: e non mangerò pane, nè berrò acqua

eco, in questo luogo : 17 l'erciochè così m'è stato detto per la parola del Signore, Non mangiar pane, nè bere acqua, in quel luogo: e quando tu te n'andrai, non ritornar per la via, per la quale tu sarai andato.

18 E colui gli disse, Anch'io son

profeta, come tu; ed un'Angelo m'ha parlato per la parola del Signore: dicendo, Rimenalo teco in casa tua, aciochè mangi del pane, e bea dell'acqua. Ma egli gli mentiva.

19 Egli adunque se ne ritornò con lui, e mangiò del pane in casa sua,

e bevve dell' acqua.

20 Or, mentre sedevano a tavola, la parola del Signore fu indirizzata al profeta che l'avea fatto ritor-

nare: 21 Ed egli gridò all' nomo di Dio. ch' era venuto di Giuda: dicendo, Così ha detto il Signore, Percioche tu sei stato ribello alla parola del Signore, e non hai osservato il comandamento che'l Signore Iddio

tuo t'avea fatto: 22 Anzi sei ritornato, ed hai mangiato del pane, e bevuto dell' acqua, nel luogo del quale egli t'avea detto, Non mangiarvi pane, nè bervi acqua: il tuo corpo non en-

trerà nella sepoltura de' tuoi padri. 23 E, dopo che'l profeta, ch'egli avea fatto ritornare, ebbe mangiato del pane, ed ebbe bevuto.

egli gli fece sellar l'asino. 24 Ed egli se n'andò, ed un leone lo scontrò per la strada, e l'uccise: e'l suo corpo morto giaceva in su la strada, e l'asino se ne stava in iè presso di quel corpo morto, e'l leone parimente.

25 Or ecco, certi passanti videro quel corpo morto, che giaceva in su la via, e'i leone, che gli stava appresso, e vennero, e rapportarono la cosa nella città, nella

quale il vecchio profeta abitava. 26 E, come il profeta, che l'avea fatto ritornar dal suo camino, ebbe ciò udito, disse, Egli è l'uomo di Dio, il quale è stato ribello alla parola del Signore: perciò, il Signore l'ha dato al leone, che l'ha lacerato, ed ucciso, secondo la parola del Signore, ch'egli gli avea detta.

27 Poi parlò a' suoi figliuoli: dicendo. Sellatemi l'asino. Ed essi

gliel sellarono.

28 Ed egli andò, e trovò il corpo morto di colui, che giaceva in su la via, e l'asino, e'l leone, che stavano in piè presso del corpo morto: il leone non avea divorato il corpo, nè lacerato l'asino. 29 E'il profeta levò il corpo del-

l'uomo di Dio, e lo pose in su l'a-sino, e lo riportò indietro. E quel profeta vecchio se ne venne nella sua città, per farne cordoglio, e per seppellirio.

30 E pose il corpo d'esso nella sua sepoltura : ed *egli, ed i suoi figliuo*- do, Ahi, fratel mio.

31 E, dopo che l'ebbe seppellito, disse a'suoi figliuoli, Quando io sarò morto, seppellitemi nel sepol-cro, nel quale l'uomo di Dio è seppellito: mettete le mie ossa presso delle sue ossa :

32 Perchè ciò ch'egli ha gridato. per la parola del Signore, contr'al-l'altare ch'è in Betel, e contr'a tutte le case degli alti luoghi che son nelle città di Samaria, avverrà

per certo.

33 Dopo questo fatto, Ieroboam non si rivolse però dalla sua cat tiva via: anzi di nuovo fece de sacerdoti degli alti luoghi, presi di quà e di là d'infra'l popolo: chi voleva si consagrava, ed era de' sacerdoti degli alti luoghi.

34 E Ieroboam fu in questo cagion di peccato alla sua casa, fin per essere spenta, e distrutta d'in su

la terra.

CAP. XIV. N quel tempo Abia, figliuolo di

Ieroboam, infermo. 2 E Ieroboam disse alla sua moglie, Deh, levati, e travestiti, in modo che non si conosca che tu sei moglie di Ieroboam, e vattene in Silo: ecco, quivi è il profeta Ahia, il qual mi predisse ch'io sarei re

sopra questo popolo. 3 E prendi in mano dieci pani, e de' boccellati, ed un flasco di mele, e vattene a lui: egli ti dichiarera

ciò ch'avverrà al fanciullo. 4 E la moglie di Ieroboam fece così; e si levò, ed andò in Silo, ed entrò in casa d'Ahia. Or Ahia non

poteva *più* vedere: perciochè la vista gli era venuta meno per la vecchiezza.

5 E'l Signore disse ad Ahia, Ecco, la moglie di Ieroboam viene per domandarti del suo figliuolo: perciochè egli è infermo: parlale in tale e tale maniera. Or, quando ella entrera, ella s'infignera d'essere un' altra.

6 Come dunque Ahia udi 'l suon de' piedi d'essa, ch'entrava per la porta, disse, Entra pure, moglie di leroboam: perchè t'infigni d'es-sere un'altra ? io son pur mandato

ate per portarti un duro messaggio.
7 Va', di'a Ieroboam, Così ha
detto il Signore Iddio d'Israel, Perciochè, avendoti io innalzato d'infra'l popolo, e costituito conduttore sopra'i mio popolo Israel:

8 Ed avendo lacerato il regno d'infra le mani della casa di David, ed avendolo dato a te: tu non sei stato come il mio servitore David, il quale osservò i miei coman-

ă, fecero cordoglio di lui: dicen- | damenti, e caminò dietro a mé con tutto'l suo cuore, per far sol ciò che mi piace ;

9 Ed hai fatto peggio che tutti coloro che sono stati davanti a te. e sei andato, e t' hai fatti degli altri dii, e delle statue di getto, per dispettarmi ; ed hai gittato me dietro

alie spalle :

10 Per questo, ecco, io fo venire un male sopra la casa di Ieroboam e distruggerò a Ieroboam fino a chi piscia alla parete, chi è serrato e chi è lasciato in Israel; ed andrò dietro alla casa di Ieroboam, per ispazzarla via, come si spazza lo sterco; fin che sia tutta consumata.

11 Colui che sarà morto a Ieroboam dentro alla città, i cani lo mangeranno: e colui che sarà morto per la campagna, gli uccelli dei cielo lo mangeranno: percio-

chè il Signore ha parlato.

12 Or tu, levati, vattene a casa tua: in quello stante che i tuoi piedi entreranno nella città, il

ianciullo morra.

13 E tutto Israel farà cordoglio di lui, e lo seppellirà : perciochè co-stui solo, d'infra quelli ch'appartengono a Ieroboam, entrera nel sepolero : conclosiacosachè in lui solo, della casa di Ieroboam, sia stato trovato alcun bene appo'l Signore Iddio d' Israel.

14 E'l Signore si costituirà un re sopra Israel, il qual distruggerà la

casa di Ieroboam in quel di. E che? anzi pure or ora.

15 E'l Signore percuotera Israel, sì che sarà come la canna che è dimenata nell'acqua: e divellera Israel d'in su questa buona terra ch'egli ha data a' lor padri, e gli di-spergerà di la dal Fiume : perciochè hanno fatti i lor boschi, dispettando il Signore.

16 E darà Israel in man de suoi nemici, per cagion de peccati di Ieroboam, i quali egli ha commessi, ed ha fatti commettere ad I-

srael.

17 E la moglie di Ieroboam si levò, e se n'andò, e venne in Tirsa : e nell'istante ch'ella mise il piè in su la soglia della casa, il fanciullo morì:

18 E fu seppellito, e tutto Israel ne fece duolo, secondo la parola del Signore, ch'egli avea pronunziata per lo profeta Ahia, suo ser-

vitore.

19 Or, quant'è al rimanente de fatti di Ieroboam, le guerre ch'egli fece, e come regnò; ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche delli re d' Israel.

20 E'l tempo, che leroboam re-

gnò, fu di ventidue anni: poi giacque co'suoi padri; e Nadab, suo figliuolo, regnò in luogo suo

21 Or Roboam, figliuolo di Salomone, regnava in Giuda : egli era d'età di quarantun'anno, quando cominició a regnare, e regnò diciasette anni in Gerusalemme, città, la quale il Signore avea eletta d'infra tutte le tribù d' Israel, per mettervi 'l suo nome. E'l nome di sua madre era Naama Ammonita.

22 E Giuda fece anch'egli ciò che dispiace al Signore, e lo provocò a gelosia, più che non aveano fatto i suoi padri, con tutti i lor peccati,

ch'aveano commessi.

23 E s'edificarono anch'essi degli alti luoghi, e si fecero delle statue, e de' boschi, sopra ogni alto colle, e sotto ogni albero verdeggiante. 24 V'erano eziandio de' cinedi nel

paese. Essi fecero secondo tata i fatti abbominevoli delle genti, le quali'l Signore avea scacciate d'innanzi a' figliuoli d' Israel.

25 Ed avvenne, l'anno quinto del re Roboam, che Sisac, re d' Egitto,

salì contr'a Gerusalemme :

26 E prese i tesori della Casa del Signore, ed i tesori della casa reale: prese ogni cosa : prese ancora tutti gli scudi d'oro, che Salomone

avea fatti. 27 El re Roboam fece, in luogo di quelli, degli scudi di rame, e gli rimise nelle mani de capitani de sergenti, che facevano la guardia

alla porta della casa reale. 28 E, quando'l re entrava nella Casa del Signore, i sergenti gli portavano; e poi gli riportavano

nella loggia de' sergenti. 29 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Roboam, e tutto ciò ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda? 30 Or vi fu del continuo guerra fra Roboam, e Ieroboam.

31 E Roboam giacque co'suoi padri, e fu seppellito con essi nella Città di David. E'l nome di sua madre era Naama Ammonita. Ed Abiam, suo figliuolo, regnò in

luogo suo. CAP. XV.

R l'anno diciottesimo del re Ieroboam, figliuolo di Nebat, Abiam cominciò a regnare sopra

Giuda. 2 Egli regnò tre anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Maaca, figliuola d'Abisalom.

3 Ed egli caminò in tutti i peccati di suo padre, ch'egli avea commessi davanti a lui: e'l cuor suo non fu intiero inverso'l Signore Iddio 330

suo, come era stato il cuore di Da. vid, suo padre.

4 Ma pure, per amor di Davici, il Signore Iddio suo gli diede u*ma* lampana in Gerusalemme, facendo surgere il suo figliuolo dopo lui,

e facendo sussistere Gerusalemme : 5 Perciochè David avea fatto ciò che piace al Signore, e non s'era, in tutto'l tempo della vita sua, rivolto da qualunque cosa egli gli avea comandata, salvo nel fatto

d'Uria Hitteo. 6 Or, come v'era stata guerra fra Roboam, e Ieroboam, tutto'l tem-

po della vita d'esso:

Così vi fu guerra fra Abiam, e leroboam. Quant'è al rimanente de fatti d'Abiam, e tutto ciò ch'egli fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

8 Ed Abiam giacque co'suoi padri, e fu seppellito nella Città di David: ed Asa, suo figliuolo, re-

gnò in luogo suo

9 Or Asa cominciò a regnare sopra Giuda l'anno ventesimo di Ie-

roboam, re d'Israel :

10 E regnò in Gerusalemme quarantun' anno. E'l nome di madre era Maaca, figliuola d'Abisalom

ll Ed Asa fece ciò che piace al

Signore, come David, suo padre : 12 E tolse via i cinedi dal paese : rimosse eziandio tutti gl'idoli, che i suoi padri aveano fatti :

13 Rimosse ancora dal governo Masca, sua madre : perciochè ella avea fatto un'idolo per un bosco. Ed Asa spezzò l'idolo d'essa, e l'ar-

se presso al Torrente di Chidron. 14 Tuttavolta gli alti luoghi non furono tolti via: ma pure il cuor d'Asa fu intiero inverso'l Signore.

tutto'i tempo della vita sua 15 Ed egli portò nella Casa del Signore le cose, che suo padre avea consagrate, e quelle ancora ch'egli stesso avea consagrate: argento, ed oro, e vasellamenti.

16 Or vi fu guerra fra Asa, e Baasa, re d'Israel, tutto'l tempo della

vita loro.

17 E Bassa, re d'Israel, sall con. tr'a Giuda, ed edificò Rama, per non lasciare uscire, nè entrare al-cuno ad Asa, re di Giuda.

18 Laonde Asa prese tutto'l ar gento, e l'oro, ch'era rimaso ne te-

sori della Casa del Signore: prese eziandio i tesori della casa del re, e gli diede in mano a' suoi servitori, e gli mandò a Ben-hadad, fi-gliuolo di Tabrimmon, figliuolo d'Hesion, re di Siria, il quale abitava in Damasco: dicendo,

19 Siavi lega fra me e te. come e | scritte nel Libro delle Croniche delstata fra mio padre e tuo padre: ecco, io ti mando un presente d'argento, e d'oro: va', rompi la lega che tu hai con Bassa, re d'Israel, aciochè egli si ritragga da me.

20 E Ben-hadad prestò l'orecchie al re Asa, e mandò i capitani de' suoi eserciti contr'alle città d'Israel, e percosse Ion, e Dan, ed Abel-bet-maaca, e tutto Chinnerot

insieme con tutto'l paese di Neftali. 21 E, quando Baasa ebbe ciò inteso, restò d'edificare Rama, e di-

more in Tirsa.

22 Allora il re Asa con bando publico adunò tutto Giuda, senza eccettuarne alcuno: ed essi portarono via le pietre, e'i legname di Rama, la quale Bassa edificava: tana, la quale Bass etilicava; e con quelle cose il re Asa edificò Ghibea di Beniamin, e Mispa. 23 Or, quant'è al rimanente di

tutti i fatti d'Asa, e tutte le sue prodezze, e tutto ciò ch'egli fèce, e le città ch'egli edificò : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda? avvenne che nel tempo della sua vecchienza egli infermò de' piedi.

24 Ed Asa giacque co' suoi padri, e fu seppellito con essi nella Città di David, suo padre: e Iosafat, suo

fginolo, regnò in luogo suo. 25 Or Nadab, figliuolo di Iero-boam, cominciò a regnare sopra Israel l'anno secondo d'Asa, re di Giuda, e regnò sopra Israel due anni

26 E fece ciò che dispiace al Signore, e caminò nella via di suo padre, e nel suo peccato, col quale

egli avea fatto peccare Israel. 27 E Baasa, figliuolo d'Ahia, della casa d'Issacar, congiurò contr'a lui, e lo percosse presso a Ghibbe-ton de' Filistei, mentre Nadab, e tutti gl'Israeliti, assediavano Ghib-

28 Bassa adunque l'uccise l'anno terzo d'Assa, re di Giuda, e regnò in

luogo suo.

29 E, quando egli fu re, percosse tutta la casa di Ieroboam : egli non lasciò in vita alcuna anima viverte della casa di Ieroboam, fin che l'ebbe distrutta, secondo la parola del Signore, ch'egli avez pronun-ziata per Ahia Silonita, suo servi-

30 Per li peccati di Ieroboam, ch'egli avea commessi, ed avea fatti commettere ad Israel, e per lo dispetto, onde egli avea dispet-tato il Signore Iddio d'Israel.

31 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Nadab, e tutto ciò ch'egli fece: queste cose non sono elle 331

li re d'Israel ?

32 Or vi fu guerra fra Asa, e Baasa, re d'Israel, tutto'l tempo della vita loro.

33 L'anno terso d'Asa, re di Giuda, Baasa, figliuolo d'Ahia, cominciò a regnare sopra tutto Israel, in Tirsa; e regno ventiquattro anni :

34 E fece ciò che dispiace al Signore, e caminò nella via di Ieroboam, e nel peccato d'esso, col

quale egli avea fatto peccare Israel.

CAP. XVI. LLORA la parola del Signore fu indirizzata a lehu, figliuolo d'Hanani, contr'a Bassa: di-

2 Perciochè, avendoti io innalza to dalla polvere, ed avendoti posto per conduttore sopra'l mio popolo larael; pur sei caminato nella via di Ieroboam, ed hai fatto peccare il mio popolo Israel, per dispettar-mi co' lor peccati :

3 Ecco, jo sarò dietro a Baasa, e dietro alla sua casa, per torla via : e farò che la tua casa sarà come la

casa di Ieroboam, figliuolo di Nebat. 4 Colui che sarà morto a Baasa nella città, i cani lo mangeranno: e colui che gli sara morto per li campi, gli uccelli del cielo lo mangeranno.

5 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Baasa, e ciò ch'egli fece, e le sue prodezze: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Cro-

niche delli re d'Israel

6 E Baasa giacque co suoi padri, e fu seppellito in Tirsa: ed Ela, suo figliuolo, regnò in luogo suo

7 Or il Signore avea parlato per lo profeta Iehu, figliuolo d'Hanani, contr'a Baasa, e contr'alla sua casa, così per cagion di tutto'l male ch'egli avea commesso davanti al Signore, dispettandolo con l'opere delle sue mani: dinunziandogli ch'ella sarebbe come la casa di Yeroboam : come anche perciochè egli

l'avea percossa.

8 L'anno ventesimosesto d'Asa, re di Giuda, Ela, figliuolo di Baa sa, cominciò a regnare sopra Israet, e regno in Tirsa due anni.

9 E Zimri, suo servitore, capitano della meta de' suoi carri, congiurò contr'a lui. Or egli era in Tirsa, bevendo, ed ebbro, in casa d'Arsa, suo Mastro di casa in Tirsa. E Zimri venne, e lo percosse, e l'uccise l'anno ventesimosettimo

d'Asa, re di Giuda, e regnò in luo-

11 E, quando egli fu re, come

prima fu assiso sopra'l trono d'Ela, egli percosse tutta la casa di Bassa: egli non gli lasciò in vita pur uno che pisci alla parete, nè parenti, nè amici.

12 Così Zimri distrusse tutta la casa di Baasa, secondo la parola del Signore, ch'egli avea pronun-

ziata contr'a Baasa, per Ichu profeta:

13 Per tutti i peccati di Baasa, e d'Ela, suo figliuolo, i quali aveano commessi, ed aveano fatti commettere ad Israel, dispettando il Signoe Iddio d' Israel con gl'idoli loro.

I4 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Ela, e tutto ciò ch'egli fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re

d'Israel?

15 L'anno ventesimosettimo d'Asa, re di Giuda, Zimri cominciò a regnare, e regnò sette giorni in Tirsa. Or il popolo era a campo contr'a Ghibbeton de' Filistei:

16 Ed avendo udito che Zimri avea fatta una congiura, e ch'avea eziandio percosso il re, tutti gl' Israeliti, quel giorno istesso, costituirono re sopra Israel Omri, Capo dell' esercito, nel campo.

17 Ed Omri sall, insieme con tutto Israel, da Ghibbeton, ed assediaro-

no Tirsa. 18 E, come Zimri vide che la cit-

tà era presa, entrò nel palazzo della casa reale, ed arse col fuoco la casa reale sopra sè, e così morì: 19 Per li suoi peccati ch'egli avea

commessi, facendo ciò che displace al Signore, caminando nella via di Ieroboam, e nel peccato d'esso, il quale egli avea commesso, facendo

peccare Israel. 20 Or, quant'è al rimanante de' fatti di Zimri, e la congiura ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re d'Israel?

21 Allora il popolo d'Israel fu diviso in due parti : l'una seguitava Tibni, figliuolo di Ghinat, per farlo

re; e l'altra seguitava Omri. 22 Ma'l popolo, che seguitava Omri, fu più forte che quello che seguitava Tibni, figliuolo di Ghinat: e Tibni morì, ed Omri regnò.

23 L'anno trentuno d'Asa, re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israel, e regnò dodici anni:

in Tirsa reenò sei anni.

24 E comperò il monte di Samaria da Semer, per due talenti d'ar-gento, ed edificò una città in quel monte: e chiamò quella città, ch'egli edificò, Samaria, del nome di Semer, ch'era stato signore di quel monte.

25 Ed Omri fece ciò che dispiace al Signore, e fece peggio che tutti quelli ch'erano stati davanti a lui 26 E caminò in tutte le vie di Ieroboam, figliuolo di Nebat, e nel peccato d'esso, col quale egli avea fatto peccare Israel, dispettando il Signore Iddio d'Israel co' loro idoli.

27 Or, quant' è al rimanente de' fatti d'Omri, e le prod**ezze ch'egli** fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re d'Israel? 28 Ed Omri giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria: ed A-

chab, suo figliuolo, regnò in luogo

29 Ed Achab, figliuolo d'Omri, cominciò a regnare sopra Israel l'anne trentesimottavo d'Assa, re di Giuda : e regnò in Samaria sopra Israel ventidue anni.

30 Ed Achab, figliuolo d'Omri, fece ciò che dispiace al Signore, più che tutti quelli ch'*erano stati* 

davanti a lui

31 Ed avvenne che, come se fosse stata leggier cosa di caminare ne' peccati di leroboam, figlinolo di Nebat, egli prese per moglie Izebel, figliuola d'Et-baal, re de'Sidonij; eď andò, e servì a Baal, e l'adorò :

32 E rizzò un'altare a Baal, mella casa di Baal, la quale egli avea edi-

ficata in Samaria.

33 Achab fece ancora un bosco. Ed Achab fece vie peggio che tutti li re d'Israel, ch'erano stati vanti a lui, per dispettare il Si-gnore Iddio d'Israel.

34 Nel suo tempo, Hiel, da Betel, riedificò lerico, e la fondò sopra Abiram, suo primogenito; e posò le porte d'essa sopra Segub, suo figliuol minore; secondo la parola del Signore, la quale egli avea pro-nunziata per losuè, figliuolo di Nu

CAP. XVII. A LLORA Elia Tisbita, ch'era di quelli della nuova popolazione di Galaad, disse ad Achab, Come il Signore Iddio d'Israel, al quale io ministro, vive, non vi sarà nè rugiada, ne pioggia, questi anni, se-

non alla mia parola.

2 Poi la parola del Signore gli fu

indirizzata: dicendo,

3 Partiti di quì, e volgiti verso l'Oriente, e nasconditi presso al torrente Cherit, ch'é dirincontro al

Giordano. 4 E tu berrai del torrente, ed io ho comandato a'corvi che ti nudri-

scano quivi.

5 Egli adunque se n'andò, e fece secondo la parola del Signore: ed andò, e dimorò presso al torrente

## 1 RE. XVII. XVIII.

Cherit, ch'è dirincontro al Gior- | coricò sopra'l suo letto :

dano. 6 Ed i corvi gli portavano del pane, e della carne, mattina e sera: ed egli bevea del torrente. Or, in capo all' anno, il torrente

si seccò: perciochè non v'era stata alcuna pioggia nel paese. 8 Allora la parola del Signore gli fu indirizzata: dicendo. 9 Levati, vattene in Sarepta, città

de Sidonij, e dimora quivi: ecco,

io ho comandato quívi ad una donna vedova che ti nudrisca. 10 Egli adunque si levò, ed andò in Sarepta: e, come giunse alla porta della città, ecco, quivi era una donna vedova, che raccoglieva delle legne: ed egli la chiamò, e

le disse, Deh, recami un poco d'acqua in un vaso, aciochè io bea. 11 E come ella andava per recargliela, egli la richiamò, e le disse, Deh, recami ancora una fetta di

pane.

12 Ma ella disse, Come il Signore Iddio tuo vive, io non ho pure una focaccia: io non ho altro ch'una menata di farina in un vaso, ed un poco d'olio in un'orciuolo: ed ecco. io raccolgo due stecchi, poi me n'andrò, e l'apparecchierò per me, e per lo mio figliuolo, e la mange-

remo, e poi morremo. 13 Ed Élia le disse, Non temere: va', fa' come tu hai detto: ma pur fammene prima una picciola focaccia, e recamela qua fuori: poi

ne farai del pane per te, e per lo tuo figliuolo:

14 Perciochè il Signore Iddio d'Israel ha detto così, il vaso della farina, nè l'orciuol dell' olio non mancherà, fino al giorno che'i Signore mandera della pioggia sopra la terra.

15 Ella dunque andò, e fece come Elia le avea detto: ed ella, ed egli. e la casa d'essa, ne mangiarono

un' anno intiero.

16 Il vaso della farina, nè l'orciuol dell' olio non mancarono, secondo la parola del Signore, ch'egli

avea detta per Elia.

17 Or avvenne, dopo queste cose, che'l figliuolo di quella donna, pa-drona della casa, infermò: e la sua infermità fu molto grave, tal ch'egli spirò.

18 Allora ella disse ad Elia, C'ho io a far teco, uomo di Dio? sei tu venuto a me, per far che la mia iniquità sia ricordata, e per far

morire il mio figliuolo? 19 Ma egli le disse, Dammi 'l tuo figliuolo. Ed egli lo prese dal seno di quella donna, e lo porto nella camera nella quale egli stava, e lo

20 E grido al Signore, e disse, Si-gnore iddio mio, hai tu pure anche afflitta questa vedova, appo la quale io albergo, facendole morire il suo figliuolo?

21 Poi egli si distese, per tutta la sua lunghezza, sopra l fanciullo per tre volte, e gridò al Signore: e disse, Signore Iddio mio, torni, ti prego, l'anima di questo fanciullo în lüi.

22 E'l Signore esaudì la voce d' Elia, e l'anima del fanciullo ritornò

in lui, ed egli rivisse.

23 Ed Elia prese il fanciullo, e lo portò giù dalla camera in casa, e lo diede a sua madre: e le disse, Vedi, il tuo figliuolo è vivo.

24 Allora la donna disse ad Elia. Ora conosco che tu sei uomo di Dio, e che la parola del Signore, ch'é nella tua bocca, é verità.

### CAP. XVIII.

E MOLTO tempo appropriate parola del Signore fu indiriszata ad Elia, nell'anno terzo: dicendo, Va', mostrati ad Achab, ed io mandero della pioggia sopra'l

2 Elia dunque andò per mostrarsi ad Achab. Ör la fame *era* grave

in Samaria.

3 Ed Achab chiamò Abdia, ch'era suo Maestro di casa: (or Abdia temeva grandemente il Signore :

4 E, quando Izebel distruggeva i profeti del Signore, Abdia prese cento profeti, e gli nascose, cin-quanta in una spilonca, e cinquanta in un'altra, e gli nudrì di pane, e d'acqua:)

5 Ed Achab disse ad Abdia, Va er lo paese, a tutte le fonti dell'acque, ed a tutti i torrenti: forse troveremo dell' erba, e conserveremo in vita i cavalli, ed i muli ; e non lasceremo che'l paese divenga diserto di bestie.

6 Spartirono adunque fra loro il paese, per andare attorno per esso: Achab andò per un camino da parte, ed Abdia per un'altro ca-mino da parte.

7 E, mentre Abdia era per cami-no, ecco, Elia gli venne incontro. Ed Abdia, riconosciutolo, si gitto in terra sopra la sua faccia, e disse, Sei tu desso, Elia, mio signore?

8 Ed egli gli rispose, Si sono. Va', di al tuo signore, Ecco Elia. 9 Ma egli disse, Qual peccato ho io commesso, che tu vogli dare il

tuo servitore nelle mani d'Achab, per farmi morire? 10 Come il Signore Iddio tuo vive. non v'è nazione, nè regno, dove

333

il mio signore non abbia mandato dij: ed io invochero il Nome della cercarti: ma è stato detto che Signore. E quel dio, che rispomtu non v'eri: anzi ha scongiurato il regno, e la nazione, per sapere se niuno t'avea trovato

11 Ed ora tu dici, Va', di' al tuo

signore, Ecoo Elia. 12 Ed avverra che, quando io sarò partito d'appresso a te, lo Spirito del Signore ti trasportera in qualche luogo ch' io non saprò: e quando io sarò venuto ad Achab, per rapportargli *questo*, egli, non trovandoti, m'ucciderà: e pure il tuo servitore teme il Signore dalla

sua giovanezza. 13 Non è egli stato dichiarato al mio signore čiò ch'io feci, quando Izebel uccideva i profeti del Signore? come io ne nascosi cento, cinquanta in una spilonca, e cinquanta in un'altra, e gli nudrii di pane, e d'acqua?

14 Ed ora tu dici. Va', di'al tuo Ecco Elia: onde egli

m'ucciderà.

15 Ma Elia disse, Come il Signore degli eserciti, al quale io ministro. vive, oggi io mi mostrerò ad Achab. 16 Abdia adunque andò ad incon-

trare Achab, e gli rapporto *la cosa.* Ed Achab andò ad incontrare Elia. 17 E, come Achab ebbe veduto Elia, gli disse, Sei tu qui, tu, che conturbi Israel?

18 Ma egli disse, Io non ho conturbato Israel: anzi tu, e la casa di tuo padre, l'avete conturbato, avendo voi lasciati i comandamenti del Signore, ed essendo tu andato dietro a' Baali.

19 Ma ora, manda a fare adunare appresso di me, in sul monte Carmel, tutto Israel, insieme co'quattrocencinquanta profeti di Baal, ed i quattrocento profeti del bosco, che mangiano alla tavola d'Izebel.

20 Ed Achab mandò a tutti i fi-

gliuoli d'Israel, ed adunò que profeti in sul monte Carmel.

21 Allora Elia s'accostò a tutto'l popolo, e disse, Infino a quando soppiccherete da' due lati? Se'l Simore è Dio, seguitatelo: se altresi Baal & Dio, seguitate lui. popolo non gli rispose nulla. Ma il

22 Ed Elia disse al popolo, Io son restato solo profeta del Signore, ed i profeti di Baal sono quattrocen-

cinquant' uomini.

23 Or sienci dati due giovenchi, ed eleggansene essi uno, e taglinlo a pezzi, e ponganio sopra delle legne, senza mettervi fuoco: io altresi appresterò l'altro giovenco, e lo porro sopra delle legne, e non o metterò fuoco:

24 Poi invocate il nome de' vostri 334

dera per fuoco, sia Iddio. E tutto 1 popolo rispose, e disse, Ben dici.

25 Ed Ella disse a' profeti di Baal, Sceglietevi uno de giovenchi, ed apprestatelo i primi : perciochè voi siete in maggior numero: ed invocate il nome de' vostri dij, ma non

vi mettete fuoco.

26 Essi adunque presero il giovenco ch'egli diede loro, e l'apprestarono: poi invocarono il nome di Baal, dalla mattina infino a mezzodi: dicendo, O Baal, rispon-Ma non vera nè voce, nè chi rispondesse: ed essi saltavano intorno all'altare ch'aveano fatto.

27 Ed in sul mezzodì Elia gli beffava, e diceva, Gridate con gran voce, poi ch'egli è dio: perciochè egli è in alcun ragionamento, od in procaccio di qualche cosa, od in viaggio: forse anche dorme, e si

risvegliera. 28 Essi adunque gridavano con gran voce, e si facevano delle tagliature, secondo'l lor costume. con coltelli, e con lancette, fino a

spandersi'l sangue addosso. 29 E, quando'l mezzodì fu passato, ed essi ebbero profetizzato fino all'ora che s'offerisce l'offerta, non

essendovi nè voce, nè chi rispon-desse, nè chi attendesse a ciò che facevano: 30 Elia disse a tutto'l popolo, Accostatevi a me. E tutto'i popolo s'accostò a lui. Ed egli racconciò l'altare del Signore ch'era stato

disfutto. 31 Poi Elia prese dodici pietre, secondo'l numero delle tribu de' figliuoli di Iacob, al quale il Signore avea detto. Il tuonome sarà Israel :

32 E di quelle pietre edificò un'altare al Nome del Signore, e fece d'intorno all'altare un condotto della capacità d'intorno a due staia

di semenza.

33 Poi ordinò le legne, e tagliò il giovenco a pezzi, e lo mise sopra

le legne: 34 É disse, Empiete quattro vasi d'acqua, e spandetela sopra l'olocausto, e sopra le legne. Poi disse, Fatelo la seconda volta. Ed essi lo fecero la seconda volta. disse, Fatelo la terza volta. si lo fecero la terza volta :

35 Tal che l'acqua andava intorno all' altare, ed anche empiè il

condotto.

36 Ed in su l'ora che s'offerisce l'offerta, il profeta Elia s'accostò, e disse, Signore Iddio d'Abraham, d'Isaac, e d'Israel, conoscasi oggi che tu sei Dio in Israel, e ch'io son

## 1 RE, XVIII. XIX.

tuo servitore, e che per la tua parola io ho fatte tutte queste cose. 37 Rispondimi, Signore, rispondimi : aciochè questo popolo conosca che tu, Signore, sei l'Iddio: tu, c'hai permesso che'l cuor loro

si rivolgesse indictro. 38 Allora cadde fuoco del Signore, e consumò l'olocausto, e le

legne, e le pietre, e la polvere, e lambi l'acqua ch'era nel condotto. 39 E tusto'l popolo, avendo ciò, veduto, cadde sopra la sua faccia, e disse, Il Signore è l'Iddio, il Signore è l'Iddio.

40 Ed Elia disse loro, Prendete i profeti di Baal, non iscampine al-cuno. Ed essi gli presero. Ed

Elia gli fece scendere al torrente

Chison, e quivi gli scannò. 41 Allora Elia disse ad Achab, Sali, mangia, e bei : perciochè, ecco'l suono d'un romor di pioggia. 42 Ed Achab salì per mangiare,

e per bere. Ed Elia sali in su la sommità di Carmel: ed, inchinatosi a terra, mise la faccia fra le

ginocchia:

E disse al suo servitore, Deh, sali, e riguarda verso'i mare. egli sali, e riguardò, e disse, E' non

vi fino a sette volte.

44 Ed alla settima volta il servitore disse, Ecco, una picciola nuvola, come la palma della man d'un' uomo, sale dal mare. Ed Elia disse, Va', di' ad Achab, Metti i cavalli al carro, e scendi, che la pioggia non t'arresti. 45 Ed a poco a poco il cielo

s'oscurò di nuvoli, e di vento, e vi fu una gran pioggia. Ed Achab monto appra'l suo carro, e se n'an-

dò in Izreel.

46 E la mano del Signore fu sopra Elia: ed egli si cinse i lombi, e corse davanti ad Achab, fino al-Centrata d'Izreel.

CAP. XIX.

R Achab raccontò ad Isebel tutto quello ch'Elia avea fatto, e tutto'i modo ch'egli avea tenuto in uccidere col coltello tutti

que' profeti. 2 Ed Isebel mandò un messo ad Elia, a dirgli, Così mi facciano gi'iddi, e così aggiungano, se domane a quest' ora io non fo alla tua persona, come tu hai fatto

alia persona dell' uno d'essi.

3 Ed *Elia*, veggendo *questo*, si levò, e se n'andò per *iscampar* la vita sua; e venne in Beerseba città di Giuda, e lasciò quivi 'l suo servitore.

4 Ma egli caminò dentro al diser-

to una giornata di camino; e, ve-nuto ad un ginepro, vi si posò sotto, e chiedeva fra sè stesso di morire : e disse, Basta, Signore : prendi pur ora l'anima mia : perciochè io non vaglio meglio che i miei

5 Ed egli si coricò, e s'addormen-tò sotto'i ginepro, Ed ecco, un'Angelo lo toccò, e gli disse, Levati,

mangia.
6 Ed egli riguardò: ed ecco, dal capo avea una focaccia cotta su le brace, ed una guastada d'acqua. Ed egli mangiò, è bevve : poi tornò a coricarsi.

7 E l'Angelo del Signore tornò, e lo toccò la seconda volta: e disse, Levati, mangia : perciochè questo camino è troppo grande per te.

8 Egli adunque si levo, é mangio, e bevve: e pol, per la forza di quel cibo, caminò quaranta giorni, e quaranta notti, fino in Horeb. monte di Dio.

9 E quivi entrò in una spilonca, e vi passò la notte. Ed ecco, la parola del Signore gli fu indiriz-zata : ed egli gli disse, Che hai tu a

far qui, Elia? 10 Ed egli disse, Io sono stato commosso a gran gelosia per lo Signore Iddio degli eserciti : per-ciochè i figliuoli d'Israel hanno abbandonato il tuo Patto, hanno disfatti i tuoi altari, ed hanno uccisi con la spada i tuoi profeti : ed io son restato solo, e pure anche cercano di tormi la vita.

11 Allora il Signore gli diese, Esci fuori, e fermati in sul monte, davanti al Signore. Ed ecco, il Si-gnore passo, e davanti a lui veniva un grande ed impetuoso vento, che schiantava i monti, e spezzava le pietre: ma il Signore non era nel vento. E, dopo'l vento, veniva

un tremuoto: ma il Signore non era nel tremuoto.

12 E, dopo'i tremuoto, veniva un fuoco: ma il Signore non era nel fuoco. E, dopo'l fuoco, veniva un

suono sommesso, e sottile.

13 E, come Elia l'ebbe udito,

s' involse la faccia nel suo mantello, ed uscì fuori, e si fermò all'entrata della spilonca : ed ecco, una voce gli venne, che gli disse, Che hai tu a far quì. Elia

14 Ed egli disse, lo sono stato commosso a gran gelosia per lo Signore Iddio degli eserciti: perclochè i figliuoli d'Israel hanno abbandonato il tuo Patto, hanno disfatti i tuoi altari, ed hanno uccisi con la spada i tuoi profeti : ed io son restato solo: e pure anche cercano di tormi la vita.

15 Ma il Signore gli disse, Va', ri-tornatene verso'l diserto di Damasco, per lo camino per lo quale sei venuto: e, quando tu sarai giun-to la, ungi Hazael per re sopra la

16 Ungi eziandio, per re sopra I-srael, Iehu, figliuolo di Nimsi: ungi ancora per profeta, in luogo, tuo, Eliseo, figliuolo di Safat, da

Abel-Mehola.

17 Ed egli avverrà che, chiunque sarà scampato dalla spada d'Ha-zael, Iehu l'ucciderà : e chiunque sarà scampato dalla spada di lehu, Eliseo l'uccidera

18 Or io ho riserbati in Israel settemila uomini, che son tutti quelli, le cui ginocchia non si sono inchinate a Baal, e la cui bocca non

I' ha baciato.

19 Ed Elia si partì di là, e trovò Eliseo, figliuolo di Safat, il quale arava, avendo davanti a sè dodici pala di buoi; ed egli era col duodecimo. Ed Elia andò da lui, e gli gittò addosso il suo mantello.

20 Ed Eliseo lasciò i buoi, e corse dietro ad Elia: e disse, Deh, la-scia ch'io baci mio padre, e mia madre, e poi ti seguiterò. Ed Elia gli disse, Va', e ritorna: perciochè,

che t'ho io fatto?

21 Ed egli, lasciatolo, se ne ritorno in casa, e prese un paio di buoi, e gli ammazzó: e con gli arnesi de' buoi ne cosse la carne, e la diede al popolo, ed essi mangiarono. Poi si levò, ed andò dietro ad Elia, e gli fu ministro.

CAP. XX.

R Ben-hadad, re di Siria, adunò tutto'l suo esercito: ed avea seco trentadue re, e cavalli, e carri: poi salì, e pose l'assedio a Samaria, e la combattè.

2 E mando messi ad Achab, re d'Israel, nella città : a dirgli, 3 Così dice Ben-hadad, Il tuo ar-

gento, e'l tuo oro, è mio: mie sono ancora le tue mogli, ed i tuoi belli figliuoli.

4 E'l re d'Israel rispose, e disse, Egli è come tu dici, o re, mio si-gnore: io son tuo, insieme con

tutto quello ch'é mio.

5 Ed i messi ritornarono, e dissero, Così ha detto Ben-hadad, Anzi io t'avea mandato a dire, Dammi 'l tuo argento, e'l tuo oro, e le tue mogli, ed i tuoi figliuoli :

6 Altrimenti, domane a quest' ora io ti manderò i miei servitori, che ricercheranno la tua casa, e le case de' tuoi servitori, e metteranno nelle mani loro tutto quello che t'è il più caro, e lo porteranno via.

7 Allora il re d'Israel chiannò tutti gli Anziani del paese, e disse, Deh, considerate, e vedete come costui cerca'l male : perciochè egli ha mandato a me per aver le mie mogli, ed i miei figliuoli, e l'argento mio, e l'oro mio: ed io non gli ho rifiutato nulla.

8 E tutti gli Anziani, e tutto'l popolo, gli dissero, Non ascoltario,

e non compiacergli.

9 Egli adunque disse a' messi di Ben-hadad, Dite al re, mio aignore, Io farò tutto quello che tu mandasti a dire la prima volta al tuo servitore: ma questo, io nol posso fare. Ed i messi andarono, e por-tarono quella risposta a Ben-hadad.

10 E Ben-hadad mando a dire ad Achab, Così mi facciano gl'iddij, e così aggiungano, se la polvere di Samaria basterà, sciochè ciascuno della gente, che è al mio se-guito, ne abbia pieni i pugni.

ll E'l re d'Israel rispose, e disse, Ditegli, Non glorlisi colui che s'allaccia l'armi come colui che le

dislaccia.

12 E, quando Ben-hadad ebbe intesa quella risposta, bevendo, insieme con quelli re, nelle tende, disse a' suoi servitori, Mettetevi in ordine. Ed essi si misero in ordine contr' alla città.

18 Allora un profeta s'accostò ad Achab re d'Israel : e disse, Così ha detto il Signore, Hai tu veduta tutta questa gran moltitudine? ecco. oggi io la do nelle tue mani: e tu

conoscerai ch' io sono il Signore. 14 Ed Achab disse, Per cui? sso disse, Così ha detto il Signore, Per li fanti de governatori delle provincie. Ed Achab disse, Chi attaccherà la zuffa ? Ed esso disse.

Tu. 15 Allora egli fece la rassegna de' fanti de governatori delle provincie, e se ne trovò dugentrentadue. E, dopo loro, fece la ras-segna di tutta la gente di tutti i figliuoli d'Israel, e se ne trovò set-

temils 16 Ed essi uscirono in sul meszodì. Or Ben-hadad bevea, ed era ebbro nelle tende, insieme co' trentadue re, ch'erano venuti a suo

soccorso.

17 Ed i fanti de' governatori delle provincie uscirono i primi: e Benhadad mandò alcuni, per veder che cosa ciò fosse, ed essi gliel rapportarono: dicendo, Alcuni uomini sono usciti di Samaria.

18 Ed egil disse, O per pace, o per guerra, che sieno usciti, pigliategli vivi.

19 Coloro adunque, cioc, i fanti

de governatori delle provincie, uscirono della città: poi usci l'e-sercito che veniva dietro a loro.

20 E ciascuno d'essi percosse il mo uomo: ed i Siri fuggirono, e gl'Israeliti gli perseguitarono: e Ben-hadad, re di Siria, scampò sopra un cavallo, con alcuni cava lieri.

21 E'l re d'Israel uscì fuorì, e percosse i cavalli, ed i carri, e fece ma grande sconfitta de' Siri.

22 Allora quel profeta venne al re d'Israel : e gli disse, Va', rinforsati, e considera, e vedi ciò che tu avrai da fare : perciochè di qui ad un' anno il re di Siria salirà di suovo contr'a te.

23 Ed i servitori del re di Siria gli dissero, Gl'iddij degl' Israeliti on dij delle montagne, e però ci banno vinti: ma combattiamo contr' a loro nella pianura, e tu sedrai se noi non gli vinciamo.

24 Ma, fa' questo: leva ciascuno di quelli re dal suo carico, e metti

in luogo loro de' capitani : 25 Pol leva un' esercito pari all'esercito che t'è stato sconfitto, ed altrettanti cavalli, e carri: e noi combatteremo contr'a loro nella pianura: e tu vedrai se noi non Ed egli acconsentì gli vinciamo. al lor dire, e fece così.

26 E l'anno seguente Ben-hadad fece la rassegna de Siri, e salì in Afec, per guerreggiare contr'ad

Israel. 27 I figliuoli d'Israel fecero pari-mente la lor rassegna, e, provedutisi di vittuaglia, andarono incontr'a Siri; e s'accamparono di-rimpetto a loro, e parevano due picciole gregge di capre: ma i Siri empievano la terra.

28 Allora l'uomo di Dio s'accostò al re d'Israel, e gli disse, Così ha detto il Signore, Perciochè i Siri hanno detto, Il Signore è Dio de' monti, e non è Dio delle valli ; io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine, e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

29 E stettero accampati gli uni dirincontro agli altri per sette giorni: ed al settimo giorno si diede la battaglia: ed i figliuoli d' Igrael percossero in un giorno cen-tomila uomini a piè de Siri.

30 El rimanente fuggi in Afec, dentro alla città, ove il muro cadde sopra ventisettemila uomini ch'erano rimasi. Ben-hadad fuggi anch'esso: e, giunto nella citta. sava di camera in camera

31 Ed i suoi servitori gli dissero, Ecco ora, noi abbiamo udito dire che li re della casa d'Israel sono re 337

benigni: ora dunque, lascia che noi ci mettiamo de' sacchi sopra lombi, e delle corde al collo, ed usciamo al re d'Israel: forse ti scamperà egli la vita-

32 Essi adunque si cinsero de' sacchi in su i lombi, e si misero delle corde al collo, e vennero ai re d'Israel, e dissero, Il tuo servitore Ben-hadad dice cost. Deh. ch'io viva. Ed egli disse, E egli ancora vivo? egli ? mio fratello.

33 E quegli uomini presero di ciò buon' augurio : e prestamente gli trassero di bocca ciò che si poteva sperar da lui: e gli dissero, E`Ben-hadad tuo fratello? Ed egli disse, Andate, e menatelo qua. Ben-hadad adunque venne fuori ad Achab: ed egli lo fece salire

sopra'l suo carro 34 E Ben-hadad gli disse, Io ti restituirò le città, che mio padre tolse a tuo padre: e tu ti *costituirai* delle piazze in Damasco, come mio padre se n'avea costituite in Sa-maria. Ed io, diese Achab, ti lascerò andare con questi patti. Così pateggiò con lui, e lo lasciò andare.

35 Aliora un' uomo, d'infra i figliuoli de' profeti, disse al suo compagno per parola del Signore, Deh. percuotimi. Ma colui ricusò di percuoterio.

36 Ed egli gli disse, Perciochè tu non hai ubbidito alla voce del Signore, ecco, quando tu te n'an-drai d'appresso a me, un leone t'uc-cidera. E, quando egli si fu partito d'appresso a lui, un leone lo scontrò, e l'uccise

37 Poi egli scontrò un'altro uomo, e gli disse, Deh, percuotimi: e co-lui lo percosse, e lo ferì. 38 El profeta andò, e si presentò

al re in su la via, essendosi travestito, con una benda in su gli occhi. 39 E, come il re passava, egli gri dò al re, e disse, Il tuo servitore era passato in mezzo alla battaglia : ed ecco, un'uomo venne, e mi menò un' uomo, e mi disse, Guarda quest' uomo : se pure egli viene a mancare, la tua persona sarà per la sua, overo tu pagheral un talento d'argento.

40 Or, come'l tuo servitore faceva certe sue faccende quà e là, colui non si trovò più. E'i re d'Israel gli disse, Tale è la tua sentenza: tu stesso n'hai fatta la decisione.

41 Allora egli prestamente si levò la benda d'in su gli occhi: e'l re d'Israel lo riconobbe, ch'egli era

uno de' profeti.
42 Ed egli disse al re. Com ha detto il Signore, Perciochè tu hai iasciato andarne dalle tue mani l'uomo ch'io avea messo allo'nterdetto, la tua persona sarà per la sua, e'i tuo popolo per lo suo.

43 E'l re d'Israel se n'andò in casa sua, conturbato, e sdegnato, e

venne in Samaria.

#### CAP. XXI.

OR, dopo queste cose, avvenne che, avendo Nabot Izreelita una vigna, la quale era in Izreel, presso del palazzo d'Achab, re di Samaria:

2 Achab parlò a Nabot: dicendo, Dammi la tua vigna, aciochè lo me faccia un' orto da erbe: perciochè ell' è vicina allato alla mia casa: ed lo te ne darò in iscambio una migliore: overo, se t'aggrada, lo ti darò danari per lo prezzo d'essa. 3 Ma Nabot rispose ad Achab.

Tolga il Signore da me ch'io ti dia l'eredità de' miei padri.

4 Ed Achab se ne venne in casa sua, conturbato, e sdegnato, per la parola che Nabot izreelita gli avende detta, cioè, io non ti darò l'eredità de miei padri: e si coricò sopra'i suo letto, e rivoltò la faccia indietro, e non præse cibo.

5 Allora Izebel, sua moglie, venne a lui, e gli disse, Che cosa è questo, che tu sei così conturbato nello spirito, a non prendi cibo?

spirito, e non prendi cibo?

6 Ed egli le disse, Perchè lo avea
pariato a Nabot Isrcellita, e gli avea
detto, Dammi la tua vigna per danari: overo, se così t'aggrada, lo
te ne darò un' altra in iscambio.
Ma egli la detto, Io non ti darò la
mia vigna.

mia vigna.
7 Ed Isebel, sua moglie, gli disse, Eserciteresti tu ora il regno sopra farael? levati, prendi cibo, e sia il cuor tuo lieto: io ti farò avere la

vigna di Nabot Izreelita. 8 Ed ella scrisse lettere a nome d'Achab, e le suggellò col suggello d'esso, e le mandò agli Anziani, ed a' principali della città di Nabot,

ch'abitavano con lui. 9 E scrisse in quelle lettere in questa maniera, Bandite il digiuno, e fute stare Nabot in capo del

popolo:

10 E fate comparire contr'a lui due uomini scollerati, i quali testimonino contr's lui: dicendo, Tu hai bestemmiato Iddio, e'l re. Poi menatelo fuori, e lapidatelo, sì che muoia.

Il E la gente della città di Nabot, gli Anziani, ed i principali, ch'abitavano nella città d'esso, fecero come Izebel avea lor mandato, secondo ch'era scritto nella lettere, ch'avea lor mandate.

12 E bandirono il digiuno, e fecero star Nabot in capo del popolo.
13 Poi vennero que due uomini scellerati, e si presentarono contra Nabot, e testimoniarono contra Nabot, e testimo contra Nabot, e testimoniarono contra Nabot, e testimoniarono contra Nabot, e testimoniarono contra Nabot, e testimoniarono cont

tr'a lul, davanti al popolo : dicendo, Nabot ha bestemmiato Iddio, e'l re. Laonde coloro lo menarono fuor della città, e lo lapidarono, sì

ch'egli morì. 14 Poi mandarono a dire ad Iezebel, Nabot è stato lapidato, ed è morto.

15 E, quando Izebel ebbe inteso che Nabot era stato lapidato, e ch'era mprto, disse ad Achab, Levatt, prendi la possessione della vigna di Nabot Izreelita, la quale egli avea ricusato di darti per danari: percioche Nabot non vive piti, ma è morto.

16 E, quando Achab ebbe udito che Nabot era morto, si levò, per iscendere alla vigna di Nabot Igreclita, per prenderne la posses-

17 Allora la parola del Signore fu *indirizzata* ad Elia Tisbita: dicendo.

18 Levati, scendi incontr'ad Achab, re d'Israel, il quale *risiede* in Samaria: ecco, egli è nella vigna di Nabot, dove egli è sceso, per

prenderne la possessione.

19 E parla a lui : dicendo, Così ha detto li Signore, Avresti tu uccleo, ed anche possederesti ? Poi digli, Come i cani hanno leccato l' sangue

di Nabot, leccheranno altresì 'l tuo. 20 Ed Achab disse ad Elia, M'hai 1u trovato, nemico mio ' Ed egli gli disse, St, io t'ho trovato: percioche tu ti sel venduto a far ciò che dispiace al Signore.

21 Ecco, dice il Signore, io ti fo venire del male addosso, e torrò via chi verrà dietro a te, e sterminerò ad Achab fino a chi piscia alla parete, chi è serrato, e chi è ab-

bandonato in Israel:
22 E ridurrò la tua casa come la
casa di Isroboam, figliuolo di Nebat; e come la casa di Baasa, figliuolo d'Ahia: perciochè tu m'hai
provocato ad ira, ed hai fatto peo-

care Israel.

23 Il Signore parlò esiandio contr'ad Izebel : dicendo, I cani mangeranno Izebel all'antimuro d'Igreel.

24 Colui della casa d'Achab, che morrà dentro alla città, i cani lo mangeranno: e colui che morrà per li campi, gli uccelli io mangeranno.

25 (E veramente non v'era stato ancora alcuno simile ad Achab, il qual s'era venduto a far ciò che dispiace al Signore : perciochè Izebel, sua moglie, l'incitava :

26 Laonde egli fece cose molto abbominevoli, andando dietro agl'idoli, interamente come aveano fatto gli Amorrei, i quali 'l Signore avea scacciati d'innanzi a'figliuoli d'Israel.)

27 E, quando Achab ebbe udite quelle parole, stracciò i suoi vestimenti, e si mise un sacco sopra le carni, e digiunò, e giacque in sacco,

ecaminava a passo lento. 28 E la parola del Signore fu in-dirizzata ad Ella Tisbita: dicendo, 29 Hai tu veduto come Achab s'è umiliato davanti a me? perciochè egli s'è umiliato davanti a me, io non farò venir quel male a' suoi dì : io lo farò venir sopra la casa sua, a' dì del suo figliuolo.

CAP. XXII.

R i Siri, e gi'Israeliti, stettero tre anni senza guerra fra loro. 2 Ma l'anno terzo, essendo losafat, re di Giuda, sceso al re d'Israel : 3 Il re d' Israel disse a' suoi servitori, Non sapete voi che Ramot di Galaad è nostra? e pur noi non parliamo di ripigliarla dalle mani del re di Siria.

4 Poi disse a Iosafat, Andrai tu meco alla guerra contr'a Ramot di Galaad? E Iosafat disse al re d'Israel, Fa' conto di me come di te, e della mia gente come della tua, e de' mici cavalli come de' tuoi.

Ma Iosafat disse al re d'Israel, Deh, domanda oggi la parola del

Signore.

6 E'l re d' Israel adunò i profeti, in numero d'intorno a quattrocent'uomini : e disse loro, Andrò io alla guerra contr' a Ramot di Galaad: overo, me ne rimarrò io? Ed essi dissero, Vacci: e'l Signore la darà nelle mani del re.

7 Ma Iosafat disse, Evri quì più nian Profeta del Signore, il quale

noi domandiamo

8 E'l re d'Israel disse a Iosafat. V'è bene ancora un' uomo, per lo quale noi potremmo domandare il Signore; ma io l'odio: perciochè egli non mi profetizza giammai del bene, anzi del male: egli è Mica, figliuolo d'Imla. E Iosafat disse, Il re non dica così.

9 Allora il re d'Israel chiamò un' eunuco, e gli disse, Fa' prestamen-te venire Mica, figliuolo d'Imla.

10 Or 11 re d'Israel, e Iosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sopra'l suo seggio, vestiti d'abiti reali, nell'aia ch'é all'entrata della porta di Samaria, e tutti i profeti profetizzavano in presenza loro. 339

11 Or Sedechia, figliuolo di Chenaana, s'avea fatte delle coma di ferro, e disse. Così ha detto il Signore, Con queste corna tu cozzerai i Siri, fin che tu gli abbl consumati.

12 E tutti i profeti profetizzavano in quella medesima maniera : di-cendo, Sali contr'a Ramot di Galaad, e tu prospererai, e'l Signore

la darà in man del re.

13 Or il messo, ch'era andato a chiamar Mica, gli parlò: dicendo, Ecco ora, i profeti tutti ad una voce predicono del bene al re: deh, sia il tuo parlar conforme al parlare dell'uno d'essi, e predici*gli* del bene.

14 Ma Mica disse, Come il Signore vive, io dirò ciò che'l Signore m'a-

vrà detto.

15 Egii adunque venne al re. E'l re gli disse, Mica, andremo noi alla guerra contr'a Ramot di Galaad: overo, ce ne rimarremo noi? Ed egli gli disse, Va' pure, e tu prospereral, e'l Signore la darà in man del re.

16 E'l re gli disse, Fino a quante volte ti scongiurerò io che tu non mi dica altro che la verità, a Nome

del Signore?
17 Allora egli gli disse, Io vedeva tutto Israel sparso su per li monti, come pecore che non hanno pa-store: e'l Signore diceva, Costoro sono senza signore: ritornisene ciascuno a casa sua in pace.

18 Allora il re d'Israel disse a Iosafat, Non ti dissi io, ch'egli non mi profetizzerebbe alcun bene, anzi

del male?

19 E Mica gli disse, Perciò, ascolta la parola del Signore. Io vedeva il Signore assiso sopra'i suo trono, e tutto l'esercito del cielo ch'era presente davanti a lui, a destra, ed a sinistra.

20 E'l Signore disse, Chi indurrà Achab, aciochè salga contr'a Ramot di Galaad, e vi muoia? l'uno diceva una cosa, e l'altro un'

21 Allora uscì fuori uno spirito, il

quale si presentò davanti al Si-gnore: e disse, lo l'indurrò. El Signore oli disse. Signore gli disse, Come ? 22 Ed egli disse, Io uscirò fuori, e

sarò spirito di menzogna nella bocca di tutti i suoi profeti. Signore gli disse, Si, tu l'indurral, ed anche ne verrai a capo: esci fuori, e fa' così.

23 Ora dunque, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di tutti questi tuoi pro feti, e'l Signore ha pronunziato del male contr'a te.

24 Allora Sedechia, figliuolo di Chenaana, s'accosto, e percosse Mica in su la guancia: e disse, Onde s'è partito lo Spirito del Signore da me, per parlar teco!
25 E Mica disse, Ecco, tu'l vedral

al giorno che tu entrerai di camera

in camera, per appiattarti.

26 E'l re d'Israel disse ad uno,
Prendi Mica, e menalo ad Amon, Capitano della città, ed a Ioas, figliuolo del re:

27 E di loro, Così ha detto il re, Mettete costui in prigione, e cibatelo di pane, e d'acqua strettamente. fin ch'io ritorni in pace.

28 E Mica disse. Se pur tu ritorni in pace, il Signore non avrà parlato per me. Poi disse, Voi popoli tutti, ascoltate.

29 Il re d'Israel adunque sall, con

Iosafat, re di Giuda, contr'a Ramot di Galaad. 30 E'l re d'Israel disse a Iosafat,

Io mi travestirò, e così entrerò nella battaglia: ma tu, delle tue vesti. Il re d'Israel adunque si travestì, e così entrò nella battaglia

3I Or il re di Siria avea comandato a' suoi capitani de' carri, ch'erano trentadue, Non combattete contr'a piccioli, nè contr'a grandi, ma contr'al re d'Israel solo

32 Perciò, quando i capitani de' carri ebber veduto Iosafat, dissero, Certo, egli è il re d'Israel: e si voltarono a lui, per combatter contr'a lui : ma Iosafat gridò.

33 E, quando i capitani de carri ebber veduto ch'egli non era il re d'Israel, si rivolsero indietro da

34 Allora qualcuno tirò con l'arco caso, e ferì 'l re d'Israel fra le falde, e la corazza : laonde egli disse al suo carrettiere. Volta la mano, e menami fuor del campo : perciochè io son ferito.

35 Ma la battaglia si rinforzò in quel di : onde il re fu rattenuto nel carro contr'a' Siri, e morì in su la sera : e'l sangue della piaga colò nel cavo del carro.

36 E come il sole tramontava, passò un bando per lo campo: di-cendo, Riducasi clascuno alla sua

città, ed al suo paese.

37 E'l re morì, e fu portato in Sa-

maria, e quivi fu seppellito. 38 E'l carro fu tuffato nel vivaio di Samaria : l'arme vi furono eziandio lavate: ed i cani leccarono il sangue d'Achab, secondo la parola del Signore, ch'egli avea pronunslata.

39 Or, quant' è al rimanente de'

fatti d'Achab, e tutto quello ch'egli fece, e la casa d'avorio ch'egli edificò, e tutte le citta ch'egli edificò : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re d'Israel?

40 Così Achab giacque co' suoi padri: ed Achazia, suo figlinolo,

regnò in luogo suo. 41 Or Iosafat, figliuolo d'Asa, avea cominciato a regnare sopra Giuda l'anno quarto d'Achab, re d'Israel.

42 E Iosafat era d'età di trentacinque anni, quando com**inciò** a regnare, e regnò venticinque anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Azuba, figliuola di Silai.

43 Ed egli caminò per tutte le vie d'Asa, suo padre, e non se ne rivolse, facendo ciò che piace al Signore:

44 Nondimeno gli alti luoghi non furono tolti via: il popolo sacrificava ancora, e faceva profumi, negli alti luoghi.

45 Oltr'a ciò lossfat fece pace

col re d'Israel.

46 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Iosafat, e le prodezze ch'egli fece, e le guerre ch'egli ebbe : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

47 Egli tolse ancora via dal paese il rimanente de cinedi, ch'erano rimasi al tempo d'Asa, suo padre.

48 Or in quel tempo non v'era re in Edom: il Governatore era in luogo del re.

49 losafat fece un navilio di Tarsis, per andare in Ofir, per dell'oro: ma non andò: perciochè le navi si ruppero in Esiongheber.

50 Allora Achazia, figliuolo d'A. chab, disse a Iosafat, Vadano i miei servitori co' tuoi, sopra'l navilio: ma losafat non volle.

51 E losafat giacque co' suoi padri, e fu seppellito co suoi padri nella Città di David, suo padre : e Ioram, suo figliuolo, regnò in luogo suo

52 Achazia, figliuolo d'Achab, cominciò a regnare sopra Israel, in Samaria, l'anno decimosettimo di Iosafat, re di Giuda; e regnò due

anni sopra Israel:
53 E fece quello che dispiace al Signore, e camino per la vía di suo padre, e di sua madre; e per la vía di Ieroboam, figliuolo di Nebat, il quale avea fatto peccare Israel :

54 E servi a Baal, e l'adorò, e dispettò il Signore Iddio d'Israel, interamente come avea fatto suo padre.

# IL SECONDO LIBRO DELLI RE.

CAP. I.

R, dopo la morte d'Achab, Moab si ribellò da Israel.

2 Ed Achazia cadde giù per un cancello, ch'era nella sua sala in Samaria, onde egli infermò: e mandò de' messi, e disse loro, Andate, domandate Baal-zebub, dio d'Ecron, se lo guarirò di questa infermità.

3 Ma l'Angelo del Signore parlò ad Elia Tisbita: dicendo, Levati, sali incontr'a' messi del re di Sa-maria, e di' ioro, Andate voi per domandar Baal-zebub, dio d'Ecron, perchè non vi sia alcun Dio in I-

4 Perciò adunque il Signore ha detto così, Tu non iscenderai dal letto, sopra'i quale tu sei salito: anni, per certo tu morrai. Ciò detto,

Clia se n'andò. 5 Ed i messi ritornarono ad Achazia. Ed egli disse loro, Perchè

nete ritornati ?

6 Ed essi gli dissero, Un'uomo ci è venuto incontro, il quale ci ha detto, Andate, ritornate al re, che v'ha mandati: e ditegli, Così ha detto il Signore, Mandi tu a domandar Baal-zebub, dio d' Ecron, perchè non vi sia Dio alcuno in Israel ? perciò, tu non iscenderai dal letto, sopra'i quale tu sei sali-

to; anzi, per certo tu morrai.
7 Ed egli disse loro, Quale è il portamento di colui che v'è venuto incontro, e v'ha dette coteste pa-

8 Ed essi gli dissero, Egli è un'uomo velloso, ch'è cinto d'una cintura di cuoio sopra i lombi. Allora egli disse. Egli è Ella Tisbita.

9 E mando a lui un capitano di cinquant' womini, con la sua cinquantina. Ed ecco, egli sedeva in su la sommità del monte. E quello gli disse, Uomo di Dio, il re

ba detto che tu acenda.

10 Ed Elia rispose, e disse al Capitano de' cinquant' uomini, Se pure io sono uomo di Dio, caggia fuoco dal cielo, e consumi te, e la tua cinquantina. E cadde fuoco dal cielo, e consumò lui, e la sua

Il Ed Achazia mandò di nuovo un' altro Capitano di cinquant' uomini, con la sua cinquantina. Ed egli parlò ad Elia, e gli disse, Uo-mo di Dio, così ha detto il re, Scendi prestamente.

12 Ed Elia rispose, e disse loro, Se pure lo sono nomo di Dio, caggia fuoco dal cielo, e consumi te, e la tua cinquantina. E'l fuoco di Dio cadde dal cielo, e consumò lui, e la sua cinquantina.

13 Ed Achazia mandò di nuovo un terzo capitano di cinquant' uomini, con la sua cinquantina. egli salì ad Elia, e venne, e s'in-ginocchiò davanti a lui, e gli sup-plicò, e gli disse, Uomo di Dio, sia, ti prego, la vita mia, e la vita di questi cinquanta tuoi servitori, preziosa davanti agli occhi tuoi.

14 Ecco, il fuoco è caduto dal cielo, ed ha consumati i due primi capitani di cinquant uomini, con le lor cinquantine: ma ora sia la vita mia preziosa davanti agli oc-

chi tuoi.

15 E l'Angelo del Signore disse ad Elia, Scendi con lui, non temer di lui. Egli adunque si levò, e scese

con lui, ed andò al re.

16 Ed egli gli disse, Così ha detto il Signore, Perciochè tu hai mandato messi, per domandar Baal-zebub, dio d'Ecron, come se non vi fosse alcun Dio in Israel, per domandar la sua parola : ecco, tu non iscenderai dal letto, sopra'l quale tu sei salito; anzi per certo tu morrai.

17 Ed egli morì, secondo la parola del Signore, ch' Elia avea pronunziata : e Ioram regno in luogo suo, l'anno secondo di Ioram, figliuolo

di Iosafat, re di Giuda : perciochè Achazia non avea figliuoli. 18 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Achazia: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Cro-

niche delli re d'Israel ?

CAP. II.

R in sul tempo, che'l Signore voleva levare Elia in cielo in un turbo, Elia si partì di Ghilgal con Eliseo.

2 Ed Elia disse ad Elisco, Deh.

rimani quì: perciochè il Signore mi manda fino in Betel. Ma Eliseo rispose, Come il Signore vive, e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così scesero in Betel. 3 Ed i figliuoli de' profeti, ch'era-

no in Betel, vennero ad Eliseo, e gli dissero, Sai tu che'l Signore toglie oggi 'l tuo signore d'appresso a te? Ed egli disse, Anch'io lo so: tacete.

4 Ed Elia gli disse, Eliseo, deh, rimani qui: percioche il Signore mi manda in Ierico. Ma egli disse, Come il Signore vive, e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così se ne vennero in Ierico.

5 Ed i figliuoli de' profeti, ch'era-no in Ierico, s'accostarono ad Eliseo, e gli dissero, Sai tu che'l Si-gnore toglie oggi 'l tuo signore d'appresso a te? Ed egli disse, Anch'io lo so: tacete.

6 Ed Elia gli disse, Deh, rimani quì : perciochè il Signore mi manda verso'l Giordano. Ma egli disse, Come il Signore vive, e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così se n'andarono amendue insieme.

7 E cinquant' uomini, d'infra i figliuoli de' profeti, andarono, e si fermarono dirimpetto a loro, da lungi : ed amendue si fermarono

al Giordano.

8 Allora Elia prese il suo mantello, e lo piegò, e percosse l'acque, ed esse si partirono in qua ed in là : ed amendue passarono per l'asciutto.

9 E, quando furono passati, Elia disse ad Eliseo, Domanda ciò che tu vuoi ch'io ti faccia, avanti ch'io sia tolto d'appresso a te. Ed Eliseo disse, Deh, siami data la parte di due del tuo spirito.

10 Ed Ella gli disse, Tu hai do-mandato una cosa difficile : se tu mi vedi, quando io sarò tolto d'appresso a te, ti sarà fatto così : ma, se tu non mi vedi, non ti sara fatto.

11 Or avvenne che, mentre essi caminavano, e parlavano insieme, ecco un carro di fuoco, e de cavalli di fuoco, che gli partirono l'uno dall'altro. Ed Elia salì al

cielo in un turbo. 12 Ed Eliseo lo vide, e gridò, Padre mio, padre mio, carro d'Israel, e la sua cavalleria. Poi non

lo vide più : e prese i suol vestimenti, e gli stracciò in due pezzi 13 Appresso levò il mantello d' Elia, che gli era caduto d'addesso,

tornò, e si fermò in su la ripa del Giordano.

14 E prese il mantello d'Elia, che gli era caduto d'addosso, e ne per-cosse l'acque: e disse, Ove è il Signore Iddio d'Elia è Ed avendo anch'egli percosse l'acque, esse si partirono in quà ed in là : ed Eliseo passò.

15 Quando i figliuoli de profeti, che dimoravano in Ierico, l'ebbero veduto, venendo incontro a loro, dissero, Lo spirito d'Elia s'è posato sopra Eliseo. E gli vennero incontro, e s'inchinarone a terra 342

davanti a lui : 16 E gli dissero, Ecco ora, vi sosso appresso i tuoi servitori cinquarata valenti uomini: deh, lascia che vadano, e cerchino il tuo signore : che talora lo Spirito del Signore non l'abbia rapito, e gittato sopra alcuno di que monti, overo in alcuna di quelle valli. Ma egli dia-se, Non vi mandate.

se, Non vi manusse.

17 Ma essi gli fecero forza, tanto ch'egli se ne vergognò : e disse, Mandate. Coloro adunque man-darono cinquant' uomini, i quali lo cercarono tre giorni, e non lo

trovarono.

18 Poi tornarono a lui in Ierico, ove egli dimorava. Ed egli disse loro, Non v'avea io detto, Non andate?

19 Or la gente della città disse ad Eliseo, Ecco ora, la stanza di questa città è buona, come il mio signore vede: ma l'acque sono cat-tive, onde il pacse è dipopolato. 20 Allora egli disse, Recatemi

una scodella nuova, e mettetevi dentro del sale. Ed essi gliela re-

carono. 21 Ed egli uscì fuori alla scaturiggine dell'acqua, e vi gittò dentro quel sale: e disse, Così ha detto il Signore, Io rendo queste acque sane : di qui non procedera più nè morte, ne disperdimento.

22 E quell'acque furono rendute sane fino a questo giorno, secondo la parola d'Eliseo, ch'egli avea pronunziata.

23 Poi di là egli sall in Betel : e. come egli saliva per la via, certi piccioli fanciulli uscirono fuor della città, e lo beffavano, e gli dicevano, Sali calvo, sali calvo.

24 Ed egli, rivoltosi indietro, gli vide, e gli maladisse nel Nome del Signore. E due orse uscirono del bosco, e lacerarono quarantadue di que fanciulli.

25 Di là egli andò nel monte Carmel, e di la ritornò in Samaria.

CAP. III. R l'anno diciottesimo di Iosa Offit, re di Giuda, Ioram, fi-gliuolo d'Achab, cominciò a re-gnare sopra Israel in Samaria; e

regnò dodici anni.

2 E fece ciò che dispiace al Signore : non però come suo padre, e come sua madre : perciochè tolse via la statua di Baal, che suo padre avea fatta

3 Ma egli s'attenne a' peccati di Ieroboam, figliuolo di Nebat, per li quali egli avea fatto peccare Israel : egli non se ne rivolse. 4 Or Mesa, re di Moab, nudriva

molto minuto bestiame; e pagava per tributo al re d'Israel centomila agnelli, e centomila montoni con la lana.

5 Ma, quando Achab fu morto, il re di Moab si ribellò contr'al re d' Israel.

6 Laonde il re Ioram uscì in quel di fuor di Samaria, e fece la rasse-

gna di tutto Israel.

7 E, partendo, mandò a dire a losafat, re di Giuda, Il re di Moab s'è ribellato contr'a me: verrai tu meco alla guerra contr'a Moab? Ed egli disse, Sì, io vi salirò: fa' conto di me come di te, della mia gente come della tua, e de miei cavalli come de' tuoi.

8 Poi disse, Per qual via salire-mo? E Ioram disse, Per la via del

diserto d' Edom.

9 Il re d'Israel adunque, e'l re di Giuda, e'l re d' Edom, si partirono: e, fatto il circuito di sette giornate di camino, non v'era acqua per lo campo, nè per le bestie di servigio, che menavano con loro.

10 E'l re d'Israel disse, Oimè! certamente il Signore ha chiamati insieme questi tre re, per dargli in

man di Moab.

11 E Iosafat disse, Non evvi quì alcun profeta del Signore, aciochè per lui domandiamo il Signore? Ed uno de servitori del re d'Israel rispose, e disse, Eliseo, figliuolo di Safat, che versava l'acqua sopra le mani d' Elia, è qui.

12 E Iosafat disse, La parola del Signore è con lui. Il re d'Israel adunque, e Iosafat, e'l re d' Edom,

andarono a lui.

13 Ma Eliseo disse al re d'Israel, Che ho io a far teco? vattene a profeti di tuo padre, ed a' profeti di tua madre. E'l re d'Israel gli disse, No: perciochè il Signore ha chiamati insleme questi tre re, per

dargli in man di Moab. 14 Ed Eliseo disse, Come il Signore degli eserciti, al quale lo ministro, vive, se lo non avessi rispetto a Iosafat, re di Giuda, lo non ti riguarderei pure, e non ti

vorrei vedere.

15 Ora, fatemi venire un sona-E, come il sonatore sonava, la mano del Signore fu sopra Eliseo: 16 Ed egli disse, Così ha detto il Signore, Facciansi in questa valle molte fosse :

17 Perciochè, così ha detto il Signore, Voi non sentirete vento, e non vedrete pioggia, e pur questa valle s'empiera d'acqua, della quale berrete e voi, e le vostre gregge, e le vostre bestle di servigio.

18 E ciò è ancora leggier cosa

agli occhi del Signore: perciochè egli vi dara eziandio Moab nelle mani. 19 E voi disfarete tutte le città murate, e tutte le città principali, ed abbatterete ogni buon albero.

e turerete ogni fontana d'acqua, e disolerete con pietre ogni buon campo. 20 E la mattina seguente, nell'ora che s'offerisce l'offerta, avvenne

che, ecco dell' acque, che venivano di verso Edom: e la terra fu ripiena d'acque. 21 Or tutti i Moabiti, avendo inteso che quelli re erano saliti per far loro guerra, s'erano adunati a

grida, da chiunque si cominciava a cingere *la spada* in su; e s'erano fermati in su le frontiere.

22 E quella mattina si levarono, come il sole dava già sopra quell'acque ; e videro davanti a loro da lontano quell' acque, rosse come sangue:

23 E dissero, Quest'è sangue: per certo quelli re si son distrutti, e l'uno ha percosso l'altro. Ora dun-

que, Moabiti, alla preda.

24 Così vennero verso'i campo d'Israel: ma gl'Israeliti si levarono, e percossero i Moabiti, ed essi fuggirono d'innanzi a loro:  $\theta$ l'Israeliti entrarono nel paese de

Moabiti, sempre percuotendogli. 25 E disfrcero le città: e ciascuno gittò la sua pietra ne' migliori campi, e cost gli empierono di pietre : e turarono ogni fontana d'acqua, ed abbatterono ogni buon' albero: tanto ch'in Chir-hareset lasciarono sol le pietre: ma i frombolatori la

circondarono, e la percuotevano. 26 E'i re di Moab, veggendo che la battaglia lo soprafaceva, prese seco settecent' uomini con la spada tratta in mano, per ispuntare dalla parte del re d'Edom: ma non po-

terono.

27 Allora egli prese il suo figliuo-lo primogenito, che dovea regnare in luogo suo, e l'offerse in olocausto în sul muro: e vi fu grande indegnazione contr'agl'Israeliti. E gli altri si partirono da Iui, e ritornarono al paese.

CAP. IV.

OR una donna, delle mogli de figliuoli de profeti, gridò ad Eliseo: dicendo, il mio marito, tuo servitore, è morto: e tu sai che'l tuo servitore temeva il Signore: or il suo creditore è venuto per prendersi i miel due figliuoli per servi. 2 Ed Eliseo le disse, Che ti farò

io ? dichiarami ciò che tu hai in

Ed ella disse, La tua servente non ha nulla in casa, senon un picciol vaso d'olto.

3 Allora egli le disse, Va', chiediti difuori, da tutti i tuoi vicini, de'

vasi voti: non chiederne pochi.
4 Poi vieni, e serra l'uscio dietro a te, e dietro a' tuoi figliuoli: e versa di quell' olio in tutti que' vasi, e fa' levar via quelli che saran pieni.

5 Ella dunque si partì da lui, e serrò l'uscio dietro a sè, e dietro a' suoi figliuoli : ed essi le recavano

i vasi, ed ella versava.

6 E, quando i vasi furono pieni, ella disse ad uno de suoi figliuoli, Recami ancora un vaso. Ma egli le disse, Non ve n'è più alcuno. Allora l'olio si fermò.

7 Ed ella venne, e dichiarò la co-sa all' uomo di Dio. Ed egli le disse, Va', vendi l'olio, e paga il tuo debito: e tu. ed i tuoi figliuoli,

vivete del rimanente 8 Avvenne poi un giorno, ch'Eli-seo passò per Sunem, e quivi era una possente donna, la quale lo ritenne con grande instanzia a prender cibo: ed ogni volta ch'egli passava per Sunem, egli si riduceva là a prender cibo.

9 E quella donna disse al suo marito, Ecco, ora io conosco che costui, che passa tutto di da noi, è un

santo uomo di Dio.

10 Deh, facciamogli una picciola camera a pareti, e mettiamoglivi un letto, una tavola, una sedia, ed un candelliere : aciochè, quando egli verrà a noi, si riduca là.

11 Così un giorno, essendo venuto là, egii si ridusse nella camera,

e vi giacque.
12 É disse a Ghehazi, suo servitore, Chiama cotesta Sunamita. Ed egli la chiamò. Ed ella si pre-sentò davanti a lui.

13 Ed egli disse a Ghehazi, Or dille, Tu hai presa per noi tutta questa sollecitudine: che s'avrebbe egli a far per te l' hai tu da parlare al re, od al Capo dell'esercito? Ma ella disse, Io abito per mezzo'l mio popolo.

14 Ed Elisco disse a Ghehazi, Che s'avrebbe egli a far per lei? Ed egli disse. Io non so: ma ella non ha alcun figliuolo, e'l suo marito è

15 Ed egli gli disse, Chiamala. Ed egli la chiamò: ed ella si presentò

all'uscio.

16 Ed egli le disse, L'anno vegnente, in questa stessa stagione. tu abbraccerai un figliuolo. Ed ella disse, Non mentire, signor mio, uomo di Dio: non mentire alla tua

17 Quella donna adunque concepette, e partori un figliuolo, l'anno seguente, in quella stessa stagione, come Eliseo le avea detto.

18 Ed, essendo il fanciullo divenuto grande, avvenne un giorno ch'egli usci fuori a suo padre, ap-

presso de mietitori:

19 E disse a suo padre, Oimè! il capo, oimè! il capo. E'l padre disse al servitore, Portalo a sua madre. 20 Ed egli lo portò, e lo recò a sua madre. Ed essendo dimorato sopra

le ginocchia d'essa fino a mezzodi, mort. 21 Allora ella sall, e lo coricò sopra'l letto dell'uomo di Dio: poi

chiuse l' uscio sopra lui, e se n'uscì

22 E mandò a dire al suo marito, Deh, mandami uno de servitori. ed una dell'asine, aciochè io corra fino all'uomo di Dio: poi ritornerò. 23 Ed egli le disse, Perchè vai og-gi a lui? Egli non è di di Calendi, nè Sabato. Ed ella disse, Datti

24 Ed ella fece sellar l'asina, e disse al suo servitore, Guidala, e va' via: non rattenermi di cavalcare,

senon ch' io tel dica. 25 Ed ella andò; e venne all'uomo di Dio, nel monte Carmel. quando l'uomo di Dio l'ebbe veduta dinanzi a sè, disse a Ghehazi, suo

servitore, Ecco quella Sunamita. 26 Deh, corrile ora incontro, e dille. Stai tu bene? il tuo marito

sta egli bene? il fanciullo sta egli bene? Ed ella disse, Bene.

27 Ma, quando fu giunta all'uomo di Dio, al monte, gli prese i piedi. E Ghehazi s'appresso, per ripi-gnerla indietro. Ma l'uomo di Dio gli disse, Lasciala: percioche l'ani-ma sua e in amaritudine, e'l Signore me n' ha celata *la cagione*, e non me l' ha dichiarata.

28 Ed ella disse, Avea lo chiesto un figliuolo al mio signore? non

ti dissi io, Non ingannarmi? 29 Allora Elisco disse a Ghehazi, Cingiti i lombi, e prendi'l mio bastone in mano, e vattene: se tu trovi chi che sia, non salutarlo: e. se egli ti saluta, non rispondergli: e metti'l mio bastone în sul viso del fanciullo.

30 Ma la madre del fanciullo disse. Come il Signor vive, e come l'anima tua vive, lo non ti lascerò. Egli adunque si levò, ed andò die-

tro a lei.

31 Or Ghehazi era passato davanti a loro, ed avea posto'l bastone in sul viso del fanciullo: ma non ri fu nè voce, nè sentimento. Ed egli ritornò incontr'ad Eliseo, e gli i dichiarò la cosa, e gli disse, Il fanciullo non s'è risvegliato 32 Eliseo adunque entrò nella ca-

sa: ed ecco, il fanciullo era morto, coricato in sul letto d'esso. 33 Ed egli entrò nella camera, e

serrò l'uscio sopra sè, e sopra'l fan-ciullo, e fece orazione al Signore. 34 Poi salì in sul letto, e si coricò sopra'l fanciullo, e pose la bocca in su la bocca d'esso, e gli occhi in su gli occhi d'esso, e le palme delle mani in su le palme delle mani

d'esso, e si distese di tutta la sua

lunghezza sopra lui: e la carne del fanciullo fu riscaldata. 35 Poi, andava di nuovo or quà or là per la casa, e poi risaliva, e si distendeva sopra'l fanciullo: alla fine il fanciullo starnutì fino a set-

te volte, ed aperse gli occhi. 36 Allora *Eliseo* chiamò Ghehazi, e gli disse, Chiama cotesta Suna-mita. Ed egli la chiamò; ed ella venne a lui. Ed egli le disse, Pren-

di'l tuo figliuolo. 37 Ed ella venne, e si gittò a' piedi d'Eliseo, e s'inchinò verso terra: poi prese il suo figliuolo, e se n'u-

scì fuori

38 Ed Eliseo se ne ritornò in Ghilgal. Or v'era fame nel paese : ed l figliuoli de profeti sedevano davanti a lui : ed egli disse al suo servitore, Metti la gran caldaia al fuo-co, e cuoci della minestra a' figliuoli de' profeti.

39 Ed uno d'essi uscì fuori a' campi, per cogliere dell'erbe; e, trovata una vite salvatica, ne colse delle zucche salvatiche piena la sua vesta: poi venne, e le minuzzò dentro alla caldaia dove era la minestra: perciochè essi non sapevano

che cosa fosse. 40 Poi fu versato di quella minestra ad alcuni, per mangiarne : ed avvenne che, come n'ebbero mangiato, sciamarono, e dissero, La morte è nella caldaia, o uomo di Dio: e non ne poterono più man-

giare. 41 Ma egli disse, Recatemi ora della farina. Ed egli la gittò nella caldaia: poi disse, Versa di quella minestra alla gente, aciochè mangi. E non v'era più male alcuno

nella caldaia.

42 Allora venne un'uomo da Baalsalisa, il quale portava all' uomo di Dio del pane di primizie, cio, venti pani d'orzo, e del grano no-vello in ispiga. Ed Elisco disse al suo servitore, Da' questo a questa gente, che mangi.

13 Ed egli rispose, Come metterei io questo davanti a cent'uomini?

Ma egli disse, Dallo a questa gente, che mangi: perciochè, così ha detto il Signore, Ella mangerà, ed

anche ne lascerà di resto. 44 Egli adunque mise quello davanti a coloro, ed essi ne mangiarono, ed anche ne lasciarono di resto, secondo la parola del Signore.

#### CAP. V.

R Naaman, Capo dell' esercito del re di Siria, era uomo grande appo'l suo signore, e molto onorato: percioché per lui l Signore avea dato delle vittorie a' Siri: ma quest' uomo possente, e prode, era lebbroso.

2 Or alcune schiere' de' Siri usci-rono per fare una correria, e menarono prigione dal paese d'Israel una picciola fanciulia: ed ella essendo al servigio della moglie di

Naaman,

3 Disse alla sua signora, Piacesse a Dio che'l mio signore fosse ap-presso del profeta, ch' è in Samaria: egli l'avrebbe tosto liberato dalla sua lebbra.

4 E Naaman venne al suo signore, e gli dichiarò la cosa: dicendo, Quella fanciulla, ch'è del paese d'Israel, ha parlato così,

e così.

5 E'l re di Siria gli disse, Or su, vacci: ed io ne manderò lettere al re d'Israel. Egli adunque andò, e prese in mano dieci talenti d'argento, e seimila sicli d'oro, e dieci mute di vestimenti:

6 E portò le lettere al re d'Israel, il cui tenore era questo, Ora, come queste lettere saranno pervenute a te, sappi ch'io t'ho mandato Naaman, mio servitore, aciochè tu lo liberi dalla sua lebbra.

7 E, quando'l re d' Israel ebbe lette le lettere, stracciò i suoi vestimenti : e disse, Sono io Dio, da far morire, e da tornare in vita, che costui mi manda ch' io liberi un'uomo dalla sua lebbra? ma del certo sappiate ora, e vedete ch'egli cerca occasione contr'a me.

8 Ma, come Eliseo, uomo di Dio, ebbe inteso che'l re d'Israel avea stracciati i suoi vestimenti, gli mandò a dire, Perchè hai stracciati i tuoi vestimenti? venga pur Naaman a me, e conoscera che v'è

un profeta in Israel. 9 Naaman adunque venne, co'

suoi cavalli, e col suo carro, e si fermò alla porta della casa d'Eliseo. 10 Ed Eliseo mandò a dirgii per un messo, Va', lavati sette volte nel Giordano, e la carne ti ritornerà sana e netta.

11 Ma Naaman s'adirò, e se n'andò: e disse, Ecco, lo diceva fra me stesso, Egli del tutto uscirà fuori, e si fermerà, ed invocherà il Nome del Signore Iddio suo, e menerà la mane sopra'l luogo, e libeerà il lebbroso.

12 Abana, e Parpar, fiumi di Damasco, non vagliono essi meglio che tutte l'acque d' Israel ? non mi potrei io lavare in essi, ed esser nettato? Egli adunque si rivolse

indietro, e se n'andava via tutto cruccioso.

13 Ma i suoi servitori s'accostarono, e gli fecero motto, e dissero, Padre mio, ee' profeta t'avesse detta qualche gran cosa, non l'a-vresti tu fatta i quanto più dei tu far ciò ch'egli t'ha detto, Lavati, e sarai netto

14 Egli adunque scese, e si tuffò sette volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio: e la carne gli ritornò simile alla carne

d'un picciol fanciullo, e fu netto. 15 Allora egli ritornò all'uomo di Dio, con tutto'l suo seguito, e venne, e si presentò davanti a lui, e disse, Ecco, ora io conosco che non non in Israel: ora dunque, ti prego, prendi un presente dal tuo servitore.

16 Ma Eliseo disse, Come il Signore, al quale io servo, vive, io nol prenderò. E, benchè Naaman gli facesse forza di prenderlo, pur lo

ricusò. 17 E Naaman disse, Or non potrebbesi egli dare al tuo servitore il carico di due muli di terra ? conciosiacosachè'l tuo servitore non sia più per fare olocausto, nè sacrificio, ad altri dij, ma solo al Si-

gnore. 18 li Signore voglia perdonar questa cosa al tuo servitore, se io m'inchino nel tempio di Rimmon, quando'l mio signore entrerà in esso er adorare, e s'appoggerà sopra la mia mano: il Signore perdoni al tuo servitore questa cosa, se lo m'inchino nel tempio di Rimmon.

19 Ed Eliseo gli disse, Vattene in pace. Ed egli si partì da lui. era già caminato un migilo di paese.

20 E Ghehazi, servitore d' Eliseo, uomo di Dio, disse, Ecco, il mio signore s'è astenuto di prendere di mano di questo Naaman Siro ciò ch'egil avea portato: come vive il Signore, lo gli correrò dietro, e prenderò da lui qualche cosa.

21 Ghehazi dunque corse dietro a Naaman: e, come Naaman vide ch'egli gli correva dietro, si gitto giù dal carro incontr'a lui, e disse,

Va ogni cosa bene? 22 Ed egli disse, Bene. Il mio si-gnore m'ha mandato a dirti, Ecco, pure ora son venuti a me dal monte d'Efraim due giovani, de' figliuoli de' profeti : deh, da' loro un talento d'argento, e due mute di ve-

stimenti 23 E Naaman disse, Prendi pur due talenti : e gliene fece forza : e fece legare due talenti d'argento in due sacchetti, e piegar due mute di vestimenti: e diede queste cose a due suoi servitori, che le portassero davanti a lui.

24 E, quando egli fu giunto alla Rocca, tolse quelle cose di man di coloro, e le ripose in una casa : poi rimandò quegli uomini, ed essi se

n'andarono. 25 Ed egli venne, e si presentò al suo signore. Ed Eliseo gli disse, Onde vieni, Ghehazi? Ed egli rispose, Il tuo servitore non è anda-

to nè quà nè là.

26 Ma egli gli disse, Il cuor mio non era egli andato ld, quando quell' uomo ti si voltò incontro d'in sul suo carro! E egli tempo di prender danari, e vestimenti, ed ulivi, e vigne, e pecore, e buoi, e servi, e serve i

27 Perciò, la lebbra di Naaman s'attaccherà a te, ed alla tua progenie, in perpetuo. Ed egli se n'uscì dalla presenza d'esso, tutto leb-

broso, bianco come neve.

#### CAP. VI.

R i figliuoli de' profeti dissero ad Eliseo, Ecco ora, il luogo, dove noi sediamo davanti a te, è

topo stretto per noi:
2 Deb, lascia ch' andiamo fino al
Giordano, e di là prenderemo ciascuno un pesso di legname, e ci
faremo là un luogo da abitarvi.
Ed egil disse loro, Andata.

3 Ed uno d'essi disse, Deh, piacciati venire co' tuoi servitori.

egli disse, lo andrò. 4 Egli adunque andò con loro : e, giunti al Giordano, si misero a ta-

gliar le legne.

5 Ed avvenne ch'uno d'essi abbattendo un pezzo di legname, il ferro della sua scure cadde nell' acqua: onde egli gridò, e disse, Ahl, signor mio: anche l'avea io in prestanza.

6 E l'uomo di Dio disse, Ove è caduto? Ed egii gii mostrò il luo-go. Allora egii tagliò un legno, e lo gittò la, e fece notare il ferro di-

E disse a colui, Toglilo. egil distese la mano, e lo prese.

8 Or il re di Siria faceva guerra contr' ad Israel, e si consigliava co' suoi servitori : dicendo, lo porrò campo in tale ed in tal luogo.

9 E l'uomo di Dio mandava a dire al re d'Israel, Guardati che tu non passi per quel luogo: percio-chè i Siri vi sono in agguato.

10 E'i re d'Israel mandava a quel luogo, che gli avea detto l'uomo di Dio, e del quale egli l'avea avvisato, e si guardava di passar per la : e questo avvenne più d'una, e di due volte.

11 E'l cuore del re di Siria si conturbò per questo: e chiamò i suoi servitori, e disse loro, Non mi dichiarerete voi chi de nostri manda

al re d'Israel ?

12 Ma uno de' suoi servitori gii disse, Non ve n'e alcuno, o re, mio signore: ma il profeta Eliseo, che e in Israel, dichiara al re d'Israel le parole stesse, che tu dici nella camera nella quale tu giaci.

13 Ed egli disse, Andate, e vedete ove egli e, ed io manderò a pi-E gli fu rapportato, e detgliario.

to, Eccolo in Dotan.

14 Ed egli vi mandò cavalli, e carri, ed un grosso stuolo, il quale giunae la di notte, ed intorniò la

città. 15 Or la mattina a buon' ora il servitore dell' nomo di Dio si levò. ed usc) fuori, e vide lo stuolo ch' intorniava la città, ed i cavalli, ed i E quel servitore disse all'uocarri. mo di Dio, Ahi, signor mio, come

faremo ?

16 Ma egli disse, Non temere: perciochè più sono quelli che son con noi, che quelli che son con loro. 17 Ed Eliseo oro, e disse, Deh. Signore, apri gli occhi di costui,

aciochè vegga. E'l Signore aperse gii occhi del servitore, ed egli vide : ed ecco, il monte era pieno di cavalli, e di carri di fuoco, intorno ad Eliseo.

18 Poi i Siri scesero verso Eliseo. Ed egli fece orazione al Signore: e disse, Deh, percuoti questa gente d'abbarbaglio. Ed egli gli percosse d'abbarbaglio, secondo la parola

d'Elisco.

19 Ed Eliseo disse loro, Questa non è la via, e questa non è la città: venite dietro a me, ed io vi condurrò all' uomo, il qual voi cercate. Ed egli gli menò in Samaria.

20 E, come furono entrati in Samaria, Eliseo disse, O Signore apri gli occhi di costoro, aciochè veggano. E'l Signore aperse loro gli occhi, e videro ch'erano in mezzo di Samaria.

21 E'l re d'Israel, come gli ebbe 347

veduti, disse ad Eliseo, Percuote rò io, percuoterò io, padre mio? 22 Ma egli disse, Non percuoter-

gli : percuoti tu coloro che tu hai presi prigioni, con la tua spada, e col tuo arco? Metti loro davanti del pane, e dell'acqua, aciochè mangino, e bevano, e poi se ne vadano al lor signore.

23 E'l re fece loro un grande apparecchio di vivande : ed essi mangiarono, e bevvero : poi gli licenzio, ed essi se n'andarono al lor signore. Da quel di innanzi i Siri non vennero più a schiere, per

far correrie nel paese d'Israel. 24 Or avvenne, dopo queste cose, che Ben-hadad, re di Siria, adunò

tutto'l suo esercito, e sall, e pose l'assedio a Samaria. 25 E vi fu gran fame in Samaria: ed ecco, i Siri la tenevano distretta, intanto che la testa d'un'asino valse ottanta sicli d'argento, e la quarta parte d'un Cabo di sterco di colombi cinque sicli d'argento.

26 Or avvenne che, passando il re d'Israel su le mura, una donna gli gridò: dicendo, O re, mio

signore, salvami. 27 Ed egli disse, Il Signore non

ti salvi: onde ti darei io salvezza? dall'aia, o dal torcolo?

28 Ma pure il re le disse, Che hai? Ed ella disse, Questa donna m'avea detto, Da' qua il tuo figliuolo, e mangiamolo oggi, e domane mangeremo il mio.

29 Così abbiamo cotto il mio firliuolo, e l'abbiam mangiato : ma il glorno appresso, quando io le ho detto, Da' quà il tuo figliuolo, e

mangiamolo, ella l'ha nascosto. 30 Quando'l re ebbe intese le parole di quella donna, stracciò i suoi vestimenti. Or egli passava su le mura, e'l popolo riguardò, ed ec-co, il re avea un cilicio didentro sopra la carne.

31 E'l re disse, Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se la testa d'Eliseo, figliuolo di Safat, resta

oggi sopra iui. 32 Or Eliseo sedeva in casa sua, e gli Anziani sedevano appresso a lui : e'i re vi mandò un'uomo de suoi: ma, avanti che'l messo fosse venuto a lui, Elisco disse agli Anziani, Non vedete voi che'l figliuolo di quel micidiale ha mandato per tormi la testa? vedete, dopo che'l messo sara venuto, serrate l'uscio: ed impedite, serrando l'uscio di forza, ch' egli non entri : il suono de piedi del suo si-gnore non viene egli dietro a lui ?

33 Mentre egli parlava ancora con loro, ecco, il messo scendeva a lui: e disse, Ecco, questo male procede dal Signore, che debbo io più sperare nel Signore?

CAP. VII.

LLORA Eliseo disse, Ascoltate A la parola del Signore: Così ha detto il Signore, Domane a quest' ora lo stajo del fior di farina s'avra per un siclo, e le due staia dell'orzo altresì per un siclo, alla porta di Samaria.

2 Ma il capitano, sopra la cui mano il re s'appoggiava, rispose all' uomo di Dio : e disse, Ecco, avvegnache'l Signore facesse delle cateratte nel cielo, questo però po-trebbe egli avvenire ! Ed Elisco gli disse. Ecco, tu'l vedrai con gli occhi, ma non ne mangeral

3 Or all'entrata della porta v'erano quattro uomini lebbrosi: ed essi dissero l'uno all' altro, Perchè ce ne stiamo quì fin che siamo morti? 4 Se diciamo d'entrar nella città. la fame v'e, e noi vi morremo: se stiamo quì, morremo altresì: ora dunque venite, ed andiamociarrendere al campo de Siri: se ci lasciano in vita, viveremo; e se pur ci fanno morire, morremo.

5 Così si levarono al vespro, per entrar nel campo de' Siri ; e venuti fino allo stremo del campo, ecco,

non v'era alcuno.

6 Perciochè il Signore avea fatto risonar nel campo de' Siri un romore di carri, e di cavalli, e d'un grande esercito: laonde aveano detto l'uno all' altro, Ecco, il re d'Israel ha soldati contr'a noi li re degl' Hittei, e li re degli Egizij, per venire incontr'a noi

E s'erano levati, ed erano fug-7 E s'erano ievau, or carallisciati lor padiglioni, ed i lor cavalli, ed i loro asini, e'l campo, nello stato ch'egli era: ed erano fuggiti chi quà chi là, secondo'l volere di clascuno.

8 Que' lebbrosi adunque, venuti fino allo stremo del campo, entrarono in una tenda, e mangiarono, e bevvero, e tolsero di là argento, ed oro, e vestimenti, ed andarono, e nascosero quelle cose : poi tornarono, ed entrarono in una altra tenda, e tolsero ancora di là di quelle istesse cose, ed andarono, e le nascosero.

9 Ma poi dissero l'uno all'altro, Noi non facciamo bene: questo giorno è un giorno di buone novelle, e noi tacciamo! se aspettia-

mo fino allo schiarir del di, noi riceveremo la pena del nostro fallo: ora dunque venite, ed andiamo rapportar la cosa alla casa del re 10 Così vennero, e gridarono alle guardie della porta della città, e fecero loro assapere la cosa : dicemdo, Noi siamo entrati nel campo de Siri, ed ecco, non v'e alcuno, nè voce alcuna d'uomo: ma sol visono i cavalli, e gli asini legati,

ed i padiglioni, come erano prima. 11 Allora le guardie della porta gridarono, e fecero assapere *la cosa* 

nella casa del re.

12 E'i re si levò di notte, e disse a' suoi servitori, Ora io vi dichia-rerò quello che i Siri ci hanno fatto : hanno saputo che noi siamo affamati, e per ciò sono usciti del campo, per nascondersi per la campagna: dicendo, Quando saranno usciti della città, noi gli prenderemo vivi, ed entreremo nella città.

13 Ma uno de' servitori del re rispose, e disse, Deh, prendansi cinque di que cavalli che son rimasi nella città: (ecco, sono come tutta la moltitudine d'Israel, ch'è rimasa in esso: come tutta la moltitudine d'Israel ch'è perita :) e mandiamo a vedere che cosa c.

14 Presero adunque due coppie di cavalli : e'l re mandò degli uomini sopra quelli, dietro al campo de'

Siri: dicendo, Andate, e vedete 15 E coloro andarono dietro a' Siri, fino al Giordano: ed ecco, tutta la via era piena di vestimenti, e d'arnesi, che i Siri aveano gittati via, affrettandosi di fuggire. que messi ritornarono, e rapporta-

rono il fatto al re-16 Allora il popolo uscì, e predò il campo de' Siri : e lo stalo del flor di farina s'ebbe per un siclo, e le due stais dell'orzo altrest per un siclo, secondo la parola del Si-

more. 17 E'l re costituì alla guardia della porta il capitano, sopra la cui mano egli s'appoggiava : e'l popolo lo calpesto nella porta, onde egli morì, secondo che l'uomo di Dio avea detto, quando pariò al re,

allora ch'egli scese a lui : 18 Perciochè, quando l'uomo di Dio parlò al re, dicendo, Domane, a quest' ora, lo stalo del fior di fa rina s'avrà alla porta di Samaria per un siclo, e le due staia dell'orso

altrest per un siclo:

19 Quel capitano avea risposto all'uomo di Dio, ed avea detto. Ecco, avvegnachè il Signore facesse delle cateratte nel cielo, questo potrebbe egli però avveni-re ? Ed egli gli avea detto, Ecco, tu'l vedral con gli occhi tuoi, ma tu non ne mangeral.

20 E così gli avvenne: perciochè il popolo lo calpestò nella porta, ed

egli mort.

CAP. VIII.

R Eliseo parlò a quella donna, il cui figliuolo egli avea tornato in vita: dicendo, Levati, vattene, con la tua famiglia, e dimora ove tu potrai: perciochè il Signore ha chiamata la fame, ed ella e già venuta nel paese, per sette anni.

2 Quella donna dunque si levò, e fece come l'uomo di Dio le avea detto, e se n'andò, con la sua famiglia, e dimorò nel paese de' Fi-

listei sette anni

3 Ed in capo di sette anni quella. donna ritornò dal paese de Filistei: poi uscì, per richiamarsi al re della sua casa, e delle sue pos-

sessioni.

4 Or il re parlava con Ghehazi, servitor dell' uomo di Dio: dicendo, Deh, raccontami tutte le gran

cose ch' Eliseo ha fatte.

5 E, mentre egli raccontava al re come egli avea tornato in vita un morto, ecco. la donna, il cui figliu**olo** *Eliseo* **avea tornato** in vita. venne a richiamarsi al re della sua casa, e delle sue possessioni. Ghehasi disse, O re, mio signore, costei è quella donna, e costui è il suo figliuolo, il quale Eliseo ha tornato in vita.

6 E'l re ne domandò la donna. ed ella gli raccontò il fatto. E'l re le diede uno Eunuco, al quale disse, Fa' restituire a costei tutto quello che le *appartiene*, e tutti i frutti delle sue possessioni, dal di ch'ella

lascio'l paese, infino ad ora. 7 Or Eliseo venne in Damasco. E Ben-hadad, re di Siria, era infermo, e gli fu rapportato che l'uomo

di Dio era venuto là

8 E'i re disse ad Hazael, Prendi in mano un presente, e vattene trovar l'uomo di Dio, e domanda per lui l'Signore, se io guarirò di

questa intermità.

9 Hazael adunque andò trovarlo: e prese un presente in mano, e'l carico di quaranta camelli di tutte le cose le più isquisite di Damasco: e venne, e si presentò davanti a lui: e disse, Ben-hadad, re di Siria, tuo figliuolo, m'ha mandato a te, per dirti, Guarirò io di quest' infermità i

10 Ed Eliseo gli disse, Va', digli, Veramente tu guarirai: ma pure il Signore m' ha fatto vedere che per

certo egli morra.

II Poi l'uomo di Dio fermò il viso. e l'affisò sopra Hazael, tanto ch'egli n'ebbe vergogna : poi pianse. 12 Ed Hazael disse, Perchè piagne

il mio signore? Ed egli disse, Per-ciochè io so il male, che tu farai a' 349

figliuoli d'Israel: tu metterai a fuoco e fiamma le lor fortezze, ed ucciderai con la spada i lor gio-vani, e sbatterai i lor fanciulli, e

fenderai le lor donne gravide. 13 Ed Hazael disse, Ma, che cosa è pure il tuo servitore, che non è altro ch'un cane, per far queste gran cose? Ed Eliseo disse. Il Signore m'ha fatto vedere che tu

sarai re sopra la Siria.

14 Ed Hazael si partì d'appresso Eliseo, e venne al suo signore. Ed esso gli disse, Che t' ha detto Eliseo? Ed egli disse, Egli m'ha detto che

per certo tu guariral.

15 E'l giorno appresso, Hazael prese una coverta da letto, e, tuf-iatala nell'acqua, la distese sopra la faccia di Ben-hadad, onde egli morì: ed Hazael regnò in luogo suo.

l6 Or, l'anno quinto di Ioram, figliuolo d'Achab, re d'Israel, essendo Iosafat ancora re di Giuda, Ioram, figliuolo di Iosafat, re di Giuda, cominciò a regnare sopra Giu-

17 Egli era d'età di trentadue anni, quando cominció a regnare; regnò ott anni in Gerusalemme:

18 E caminò per la via delli re d'Israel, come la casa d'Achab avea fatto: perciochè egli avea la fi-gliuola d'Achab per moglie: e fece ciò che dispiace al Signore.

19 Ma pure, per amor di David, suo servitore, il Signore non volle distruggere Giuda, secondo ch'egli avea detto a David, che sempre gli darebbe una lampana accesa

d'infra i suoi figliuoli.

20 A' dì d'esso gl' Idumei si ribel-larono dall' ubbidienza di Giuda, e costituirono un re sopra loro.

21 Perciò Ioram passò in Seir, con tutti i carri: ed avvenne una notte, ch'egli si levò, e percosse gl'Idumei che l'aveano intorniato, ed i Capitani de' carri. E'i popolo

fuggi alle sue stanze. 22 E nondimeno gi' Idumei son erseverati nella lor ribellione dall'ubbidienza di Giuda, fino a questo giorno. In quello stesso tempo

Libna ancora si ribellò.

23 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Ioram, e tutto quello ch'egli fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

24 E Ioram giacque co suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri nella Città di David. Ed Achazia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

25 L'anno duodecimo di Ioram, filiuolo d'Achab, re d'Israel, Achazia, figliuolo di Ioram, re di Giuda, cominciò a regnare.

anni, quando cominció a regnare ; e regnò un'anno in Gerusalemme. E'i nome di sua madre era Atalia. figliuola d'Omri, re d'Israel.

27 Ed egli caminò per la via della casa d'Achab, e fece quello che dispiace al Signore, come la casa d'Achab: perciochè egli era genero

della casa d'Achab.

28 Ed egli andò con Ioram, figliuolo d'Achab, alla guerra con-tr'ad Hazael, re di Siria, in Ramot di Galaad: ed i Siri ferirono loram.

29 E'l re Ioram se ne ritornò, per farsi medicare in Izreel delle ferite, che i Siri gli aveano date in Rama. quando egli combattè contr'ad Ha-zael, re di Siria. Ed Achazia, figliuolo di Ioram, re di Giuda, scese per visitar Ioram, figliuolo d'Achab, in Izreel: perciochè egli era infermo.

#### CAP. IX.

A LLORA il profeta Eliseo chia-mò uno de' figliuoli de' profeti, e gli disse, Gingiti i lombi, e prendi quest' orciuol d'olio in mano, e vattene in Ramot di Galaad:

2 E, quando tu sarai giunto la, riguarda ove sara Iehu, figliuolo di Iosofat, figliuolo di Nimsi: e va' a lui, e fallo levar su d'infra i suoi fratelli, e menalo in una camera

segreta:

3 Poi prendi l'orciuol dell' olio, e spandiglielo sopra'l capo: e digli, Così ha detto il Signore, Io t'ho unto per re sopra Israel. Poi apri unto per re sopra Israel. 4 Quel giovane adunque, servitor del profeta, andò in Ramot di Ga-laad. l'uscio, e fuggitene senza indugio.

5 E, come egli vi fu giunto, ecco, i capitani dell' esercito sedevano insieme. Ed egli disse, Io ho alcuna cosa a dirti, o capitano. E Iehu gli disse, A cui di tutti noi parli tu? Ed egli disse, A te, o capitano.

6 Allora lehu si levò, ed entrò dentro alla casa: e quel giovane gli versò l'olio in sul capo, e gli disse, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Io t'ho unto per re sopra'l popolo del Signore, sopra Israel.
7 E tu percuoterai la casa d'A-

chab, tuo signore; ed io farò sopra Izebel la vendetta del sangue de' profeti, miei servitori, e del sangue di tutti i servitori del Signore.

8 E tutta la casa d'Achab perirà, ed lo distruggerò chiunque appartiene ad Achab, fino a colui che pi-scia al muro, e chiunque è serrato, e chiunque è abbandonato in Israel.

9 E ridurrò la casa d'Achab come la casa di Ieroboam, figliuolo di

26 Achazia era d'età di ventidue | Nebat : e come la casa di Baasa, figliuolo d'Ahia :

10 E, quant' è ad Izebel, i cani la mangeranno nel campo d'Izreel, e non vi sarà alcuno che la seppellisca. Poi egli aperse l'uscio, e se

ne fuggi. 11 E lehu usci fuori a servitori

del suo signore: ed uno d'essi gli disse, Va ogni cosa bene? perc è venuto a te quell' insensato? Ed egli disse loro, Voi conoscete l'uo-

mo, e quali sieno i suoi ragionamenti

12 Ma essi dissero, Tu dici'l falso : deh, dichiaraci quello ch' egli t'ha detto. Ed egli disse, Egli m'ha. dette tali e tali cose, cioè, Così ha detto il Signore, Io t'ho unto per re sopra Israel. 13 Allora ciascuno d'essi tolse

prestamente il suo mantello, egliel pose sotto, in cima de' gradi. onarono con la tromba, e dissero,

Iehu è atto re.

14 E Iehu, figliuolo di Iosafat, fi-gliuolo di Nimsi, fece una congiura contr'a Ioram. (Or Ioram, dopo essere stato a guardare Ramot di Galaad, con tutto Israel, contr' ad

Hazael, re di Siria:

15 Se n'era ritornato, per farsi medicare in Izreel delle ferite, che l Siri gli aveano date, quando egli combattè contr'ad Hazael, re di Siria.) E Iehu disse, Se tale è l'anino vostro, non esca, e non iscam-pi alcuno della città, per andare a portarne le novelle in Izreel.

16 Poi Iehu montò a cavallo, ed ando in Izreel: perciochè Ioram giaceva quivi: ed Achazia, re di Giuda, v'era sceso per visitare Io-

ram. 17 Or la guardia, che stava alla veletta sopra la torre in Izreel, veggendo lo stuolo di Iehu che veniva, disse, lo veggo uno stuolo di gente. E Ioram disse, Piglia un'uomo a cavallo, e mandalo loro incontro, per domandar se le cose vanno bene.

18 E l'uomo a cavallo andò incontro a lehu, e disse, Così ha detto'l re, Le cose vanno elle bene? Iehu disse, Che hai tu da far di saper se le cose van bene? passa dietro a me. E la guardia rapporto la cosa : dicendo, Il messo è pervenuto infino a loro, ma non ri-

torna

19 Aliora il re mandò un'altro uomo a cavallo, il quale, pervenuto a loro, disse, Così ha detto il re, E lehu Le cose vanno elle bene? disse, Che hai tu da far di saper le cose vanno bene? assa dietro a me.

20 E la guardia rapportò la cosa : dicendo, Egli è pervenuto infino a loro, ma non ritorna: e l'andare pare l'andare di Iehu, figliuolo di Nimsi : perciochè egli camina con furia.

21 Allora Ioram, re d'Israel, disse, Metti i cavalli al carro. Ed i cavalli furono messi al suo carro. E loram, re d'Israel, ed Achaz re di Giuda, uscirono, ciascuno sopral suo carro, incontr'a lehu; e lo trovarono nella possessione di

Nabot Izreelita 22 E, come loram ebbe veduto lehu, disse, Le cose vanno elle bene, lehu? Ed egli disse, Come ossono andar bene, mentre durano le fornicazioni d'Izebel, tua madre,

e le sue tante incantagioni ? 23 Allora Ioram volto mano, e si mise a fuggire: e disse ad Achazia, O Achazia, v'è del tradimento.

24 E Iehu impugnò l'arco a piena. mano, e ferì Ioram fra le spalle, e la saetta gli passò'l cuore: onde egli cadde sopra le ginocchia nel suo carro.

25 E Ichu disse a Bidcar, suo ca pitano, Piglialo, e gittalo nella pos-sessione del campo di Nabot Iweelita: percioche tu del ricordarti come io, e tu, cavalcando a paro a paro con la gente a cavallo, ch'andava dietro ad Achab, suo adre, il Signore pronunziò contr'a

lui questo carico : 26 Se ier sera io non vidi 1 sangue di Nabot, e'l sangue de suoi figliuoli : e se non ne fo la punizione in questo stesso campo, dice il Signore. Ora dunque, togillo, e gittalo in cotesto campo, secondo la parola del Signore.

27 Or Achazia, re di Giuda, vedute queste cose, fuggì verso la casa dell'orto. Ma Iehu lo seguitò, e disse, Percuotete ancora lui sopra'l carro. Ed essi lo percossero alla salita di Gur, ch'è presso d'Ibleam: poi egli fuggi in Meghid-do, e morì quivi.

28 Ed i suoi servitori lo condussero sopra un carro in Gerusalemme, e lo seppellirono nella sua seoltura, co suoi padri, nella Città di David.

29 Or Achazia avea cominciato a regnare sopra Giuda l'anno undecimo di Ioram, figliuolo d'Achab. 30 Poi Ichu venne in Izreel: ed

Izebel, avendolo inteso, si lisciò il viso, e s'adornò il capo, e stava a riguardar per la finestra.
31 E, come Iehu entrava nella

porta, ella gli disse, O Zimri, ucciditor del tuo signore, le cose vanno elle bene?

32 Ed egli alsò il viso verso la finestra, e disse, Chi è quivi di mia parte? chi? Allora due o tre eunuchi riguardarono verso lui

33 Ed egli disse loro, Gittatela a basso. Ed essi la gittarono a basso: e sprizzo del suo sangue contr'al muro, e contr'a' cavalli: e Iehu la calpestò.

34 Poi entrò, e mangiò, e bevve : e disse, Deh, andate a veder quella maladetta, e sotterratela: percio-

chè ell' è figliuola di re-

35 Essi adunque andarono per sotterrarla: ma non vi trovarono altro che'i teschio, ed i piedi, e le palme delle mani.

36 E ritornarono, e lo rapportarono a Iehu. Ed egli disse, Questa è la parola, che'i Signore avea pro-nunziata per Elia Tisbita, suo servitore: dicendo, I cani mangeran-

no la carne d'Izebel nel campo d'Izreel. 37 E'i corpo morto d'Izebel sarà. come sterco in su la campagna, nel campo d'Izreel : tal che non si potrà dire, Questo è Izebel.

CAP. X.

R v'erano in Samaria settanta figliuoli d'Achab. E lehu scrisse una lettera, e la mandò in Samarla, agli Anziani principall d'Izreel, ed a' balij de' figliuoli d'Achab, di tal tenore:

2 Ora, come prima questa lettera sarà pervenuta a voi, ch'avete in man vostra i figliuoli del vostro signore, ed i suol carri, e cavalli, e città forte, ed armi :

3 Considerate, d'infra i figliuoli del vostro signore, quello che più v'aggraderà, e mettetelo sopra l trono di suo padre, e guerreggiate

per la casa del vostro signore. 4 Ma essi ebbero grandissima paura: e dissero, Ecco, due re non hanno potuto contrastargli, e come potremo contrastargli noi

5 Laonde il Mastro del palazzo, e'l Governatore della citta, e gil Anziani, ed i balij, mandarono a dire a Iehu, Noi siamo tuoi servitori, e faremo tutto quello che tu ci dirai: noi non faremo re alcuno: fa' tu ciò che ti piace.

6 Ed egli scrisse loro la seconda volta lettere di tal tenore. Se voi siete de miei, e volete ubbidire a' miei comandamenti, togliete le teste a' figliuoli del vostro signore, e venite domane a quest'ora a me, in Izreel. (Or i figliuoli del re erano settanta, ed erano appresso i principali della città, che gli allevavano.)

7 E, quando vennero loro quelle

2 RE, X.

lettere, presero i figliuoli del re, ch'erano settant' uomini, e gli ammassarono: e, poste le lor teste in ceste, le mandarono a lehu, in I-

8 Ed un messo venne, che gli rapportò il fatto: dicendo, Coloro hanno portate le teste de' figliuoli del re. Ed egli disse, Mettetele in due mucchi all'entrata della por-

ta, infino a domattina.

9 E la mattina seguente, essendo uscito fuori, egli si fermo, e disse a tutto'i popolo, Voi siete giusti: ecco, io ho congiarato contr'al mio signore, e l'ho ucciso: ma chi ha

uccisi tutti costoro? 10 Or sappiate che nulla della pa-rola del Signore, ch'egli ha pro-nunziata contr'alla casa d'Achab, è caduto a terra : e ch'egli ha fatto ciò di ch'egli avea pariato per E-

lia, suo servitore. Iehu percosse ancora tutti quelli ch'erano rimasi della casa d'Achab, in Izreel, e tutti i suoi grandi, ed i suoi amici, ed i suoi principali ufficiali, fino a non laaciarne alcun di resto.

12 Pol si levò, e si partì, ed andò in Samaria. E per camino, essendo presso ad una mandria di pa-

stori,

13 Trovò i fratelli d'Achazia, re di Giuda: e disse, Chi siete voi? Ed essi dissero. Noi siamo i fratelli d'Achasia, re di Giuda: e siamo discesi per salutare i figliuoli del re, ed i figliuoli della regina.

14 Allora Ichu disse a' suoi, Pigliategli vivi. Ed essi gli presero vivi, e gli ammazzarono presso alla cisterna della mandria. Ed erano quarantadue uomini: e lehu non ne lasciò scampare alcuno.

15 Poi, partitosi di là, trovò Ionadab, figliuolo di Recab, che gli veniva incontro. Ed egli lo salutò, e gli disse, E'l cuor tuo diritto, come il cuor mio è diritto inverso'i tuo? E Ionadab rispose, Sì è. cost è, disse Iehu, dammi la mano. Ed egli gli diede la mano. E lehu lo fece salire appresso di sè sopra'l

carro. 16 Poi gli disse, Vieni meco, e tu vedrai 'l mio zelo per lo Signore. Egli adunque fu fatto salire in sul

carro d'esso. 17 E, quanco lehu fu giunto in Samaria, percosse tutti quelli ch'e-rano ramasi in Samaria della casa d'Achab, fin che l'ebbe distrutta; secondo la parola del Signore ch'e-

gli avea detta ad Elia. 18 Poi Iehu aduno tutto'l popolo, e disse loro, Achab ha poco servito a Baal : Ichu gli servira molto più. 19 Ora dunque, chiamate a me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi ministri, e tutti i suoi sacerdoti: non manchine pure uno: perciochè lo ho da fare un gran sacrifi-cio a Baal : chiunque vi mancherà non viverà. Or lehu facea questo con astuzia, per distruggere i ministri di Baal

20 E Iehu disse, Santificate una festa solenne a Baal. Ed essi la

bandirono.

21 E lehu mandò per tutto Israel. che tutti i ministri di Baal venissero. Ed essi vennero tutti, e non ne restò pure uno, che non venisse. Poi entrarono nel tempio di Baal : e quello fu ripieno da un capo all' altro

22 Allora Ichu disse al sagresta-Trai fuori vesti per tutti i ministri di Baal. Ed egli trasse

loro fuori le vesti.

23 E lehu, e Ionadab, figliuolo di Recab, entrarono dentr'al tempio di Baal. E lehu disse a' ministri di Baal, Ricercate bene, e guardate che talora non vi sia quì fra voi alcuno de' servitori del Signore, ma solo i ministri di Baal.

24 Essi adunque entrarono per far sacrificij, ed olocausti. Or lehu avea posti ottant'uomini difuori: a' quali disse, Se alcun di costoro, che io vi metto nelle mani, scampa, la vita di colui che l'avrà lasciato scampare, sarà per la vita

25 E, quando quelli ebber finito di far l'olocausto, Iehu disse a ser-genti, ed a capitani, Entrate, percuotetegii, non iscampine pure uno. Essi adunque gli percossero a fil di spada: e gli gittarono via, ed andarono nella città del tempio di Baal:

26 E trassero fuori le statue del tempio di Baal, e le bruciarono: 27 E ruppero la statua di Baal, e disfecero il tempio d'esso, e lo ridussero in laterine: e così è restato fino al dì d'oggi.

28 Così Iehu sterminò Baal da I-

srael. 29 Ma pur Iehu non si rivolse da' peccati di Ieroboam, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare Israel, cioé, da' vitelli d'oro, ch'erano in Betel, ed in Dan

30 El Signore disse a Iehu, Per-ciochè tu hai bene eseguito ciò che mi piaceva, ed hai fatto alla casa d'Achab, secondo tutto quello ch'io avea nel cuore, i tuoi figliuoli se-deranno sopra'i trono d' Israel fino

alla quarta generazione. 31 Ma Iehu non osservò di caminare con tutto'l suo cuore nella

Legge del Signore Iddio d'Israel: mi in mano: e chiunque entrerà egli non si rivolse da peccati di dentro agli ordini, sia fatto morire. Ieroboam, co' quali egli avea fatto peccare Israel.

32 In quel tempo il Signore cominciò a mozzar parte d'Israel. Ed Hazael percosse gl Israeliti in tut-

te le lor frontiere :

33 Verso'l Giordano, dall' Oriente, tutto'l paese di Galaad, e quel de' Gaditi, e de' Rubeniti, e de' Manassiti; da Aroer, che è sul torrente d'Arnon, e Galaad, e Basan. 34 Or, quant'è al rimanente de'

fatti di lehu, e tutto quello ch'egli fece, e tutte le sue prodezze: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re d'Israel?

35 E Iehu giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria: e Ioachaz, suo figliuolo, regnò in luogo

36 ET tempo, che Iehu regnò so-pra Israel in Samaria, fu di ventotto anni.

### CAP. XI.

R Atalia, madre d'Achazia. veggendo che'l suo figliuolo era morto, si levò, e distrusse tutta

la progenie reale.

2 Ma Ioseba, figliuola del re Ioram, sorella d'Achazia, prese Ioas, figliuolo d'Achazia, e lo tolse furtivamente d'infra i figliuoli del re. che s'uccidevano, e lo mise, con la sua balia, in una delle camere de' letti: e così fu nascosto d'innanzi ad Atalia, e non fu ucciso.

3 E stette così nascosto con quella, lo spazio di sei anni, nella Casa del Signore: ed in quel mezzo tem-

po Atalia regnava sopra'l paese. 4 Ma l'anno settimo, loiada mandò a chiamare de' Capi di centinaia per esser capitani, e sergenti; e gli fece venire a sè nella Casa del Signore, e fece lega con loro, e fece lor giurare nella Casa del Signore: poi mostrò loro il figliuolo del re.

5 E diede loro ordine: dicendo, Quest'e quello che voi farete: La terza parte di voi, cioè, quelli ch'entrano in settimana, faccia

ancora la guardia alla casa del re: 6 E faccia un' altra terza parte la guardia alla Porta di Sur: ed un'altra terza parte alla Porta didietro a' sergenti. Così, voi i primi farete la guardia al Corpo del Tempio:

7 E l'altre due parti di voi, cioè, tutti quelli ch'escono di settimana, faranno eziandio la guardia alla Casa del Signore per lo re.

8 E voi circonderete il re d'ogn' in-torno, avendo ciascuno le sue ar-353

dentro agli ordini, sia fatto morire. Siate eziandio col re, quando egli uscira, e quando egli entrera

9 E que Capi delle centinaia fe-cero interamente come il Sacerdote Ioiada avea comandato: e ciascuno d'essi prese i suoi uomini, cioc, quelli ch'entravano in settimana, e quelli che n'uscivano, e vennero al Sacerdote Iolada.

10 E'i Sacerdote diede a que' Capi delle centinaia le lance, e gli scudi, ch'erano stati del re David, ed erano nella Casa del Signore.

11 Ed i sergenti stettero in piè, ciascuno con le sue armi in mano, dal lato destro della Casa fino al sinistro, presso dell'Altare, e della Casa, d'intorno al re.

12 Allora Ioiada menò fuori I figliuolo del re, e pose sopra lui la benda reale, e gli ornamenti: ed essi lo fecero re, e l'unsero : e tutti, battendo palma a palma, diceva-

no, Viva îl re.

13 Or Atalia udì 'l romore de' sergenti, e del popolo, e se ne venne al popolo, nella Casa del Signore: 14 E riguardo: ed ecco'l re, che stava in piè sopra la pila, secondo'l costume ; ed i capitani, ed i trombettieri erano presso del re, e tutto'l popolo del paese era allegro, e sonava con le trombe. Allora Atalia si stracciò le vesti, e gridò, Congiura, congiura.

15 E'i Sacerdote Iolada comandò a que' Capi delle centinaia, ch'aveano la condotta di quell'eser-cito: e disse loro, Menatela fuor degli ordini: e chiunque la segui-tera, sia ucciso con la spada. Perciochè il Sacerdote avea detto, Non facciasi morire nella Casa del

Signore.

16 Essi adunque le fecero largo: e, come ella se ne ritornava per la via dell'entrata de cavalli verso la casa del re, fu quivi uccisa.

17 E Iolada trattò patto fra'l Signore, e'l re, e'l popolo, ch'essi sa-rebbero popolo del Signore: pari-

mente fra'l re, e'l popolo.

18 E tutto'l popolo del paese entrò nel tempio di Baal, e lo disfece, insieme con gli altari d'esso, e spezzò interamente le sue imagini, ed uccise Mattan, sacerdote di Baal, davanti a quegli altari. Poi 1 Sacerdote dispose gli uffici nella Casa del Signore:

19 E prese i Capi delle centinaia, ed i capitani, ed i sergenti, e tutto'l popolo del paese, e condussero il re a basso, fuor della Casa del Signore; e vennero nella casa del re, per la via della porta de ser20 E tutto'l popolo del paese si

rallegrò, e la città fu in quiete, dopo ch'Atalia fu stata uccisa con la spada, nella casa del re.

21 Ioas era d'età di sett'anni, quando cominció a regnare.

### CAP. XII.

'ANNO settimo di Ichu, Ioas cominciò a regnare, e regnò quarant'anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre *era* Sibia, da Beerseba.

2 E loas fece quello che piace al Signore, tutto'l tempo che'l Sacerdote Iolada l'ammaestrò.

3 Nondimeno gli alti luoghi non furono tolti: il popolo sacrificava

ancora, e faceva profumi negli alti luoghi.

4 E Ioas disse a sacerdoti, Prendano i sacerdoti tutti i danari consagrati, che son portati nella Casa del Signore, i danari di chiunque passa fra gli annoverati, i danari per le persone, secondo l'estimazione di ciascuno: prendano eziandio, ciascuno dal suo conoscente, tutti i danari che viene in cuore a ciascumo di portar nella Casa del Signore,

5 E ne ristorino le rotture della Casa del Signore, dovunque se ne

trovera alcuna.

6 Ma, nell'anno ventesimoterzo del re Ioas, i sacerdoti non aveano ancora ristorate le rotture della

Casa del Signore

7 Laonde il re Ioas chiamò il Sacerdote Iolada, e gli altri sacerdoti: e disse loro, Perchè non ristorate voi le rotture della Casa? ora dunque non prendete più danari da vostri conoscenti: anzi. lasciategli per ristorare le rotture della Casa.

8 Ed i sacerdoti acconsentirono di non prender più danari dal po-polo, ed altresì di non avere a ristorare le rotture della Casa.

9 E'l Sacerdote Iolada prese una cassa, e nel coperchio d'essa fece un buco: e la mise presso all'Altare dal lato destro, quando s'entra nella Casa del Signore: ed i sacerdoti, che stavano alla guardia della soglia della Casa, vi mettevano dentro tutti i danari ch'erano portati nella Casa del Signore.

10 E, quando vedevano che v'erano danari assai nella cassa, lo scrivano del re, e'l sommo Sacerdote, venivano, e, dopo aver contati i danari che si trovavano nella

genti. E'l re sedette sopra'i trono | Casa del Signore, gli legavano in sacchetti.

II Poi davano que' danari contati in mano a coloro ch'aveano la cura del lavoro, ch'erano costituiti sopra la Casa del Signore : ed essi gli spendevano in legnatuoli, e fabbricatori, che lavoravano nella Casa del Signore ;

12 Ed in muratori, ed in iscarpellini ; e per comperar legnami, e pietre tagliate, per ristorar le rotture della Casa del Signore, ed in tutto ciò ch'occorreva per ri-

storar la Casa.

13 Altro non si faceva di que danari ch'erano portati nella Casa del Signore, nè vasellamenti d'ar-gento, per la Casa del Signore, nè forcelle, nè bacini, nè trombe, nè alcuno altro strumento d'oro, o d'argento:

14 Anzi erano dati a coloro ch'aveano la cura dell'opera, i quali con essi ristoravano la Casa del

Signore.

15 E non si faceva render conto a quegli uomini, nelle cui mani si davano que danari, per dargli a quelli che lavorarono all'opera: perciochè essi lo facevano lealmente

16 I danari per la colpa, ed i danari per lo peccato, non erano portati dentr'alla Casa del Signo-

re : quegli erano per li sacerdoti. 17 Allora Hazael, re di Siria, salì, e guerreggiò contr'a Gat, e la prese: poi voltò la faccia, per salire

contr'a Gerusalemme. 18 Ma Ioas, re di Giuda, prese tutte le cose consagrate, che losa fat, Ioram, ed Achazia, suoi padri, re di Giuda, aveano consagrate, ed anche quelle ch'egli stesso avea consagrate, e tutto l'oro che si trovò ne tesori della Casa del Signore, e della casa del re: e mando tutto ciò ad Hazael, re di

Siria : ed egli si dipartì da Gerusalemme. 19 Or, quant'è al rimanente de' fatti di loss, e tutto ciò ch'egli fece; queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda?

20 Or i suoi servitori si levarono. e fecero una conglura, e percossero Ioas nella casa di Millo, nella scesa

di Silla.

21 Iozacar, figliuolo di Simat, e Iozabad, figliuolo di Somer, suoi servitori, lo percossero: ed egli morì, e fu seppellito, co' suoi padri, nella Città di David. Ed Amasia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XIII.

'ANNO ventesimoterzo di Ioas, figliuolo d'Achazia, re di Giuda, Ioachaz, figliuolo di Iehu, cominciò a regnare sopra Israel, in

Samaria; e regno diciasette anni. 2 E fece quello che dispiace Signore, e seguitò i peccati di Ie-roboam, figliuolo di Nebat, co quali egli avea fatto peccare Israel:

di non se ne rivolse.

3 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Israel: ed egli gli diede nelle mani d'Hazael, re di Siria, e nelle mani di Ben-hadad, figliuolo d' Hazael, tutto quel tempo.

4 Ma Ioachaz pregò il Signore: e'l Signore l'esaudi : perciochè egli vide l'oppressione d'Israel : conciofossecosachè'l re di Siria gli op-

pressasse.

5 Il Signore adunque diede un liberatore ad Israel : ed essi uscirono disotto alla mano de' Siri : ed i figliuoli d'Israel abitarono nelle loro stanze, come per addietro.

6 (Ma pur non si rivolsero da' peccati della casa di Ieroboam, co' quali egli avea fatto peccare Israel : Israel caminava in essi : il bosco eziandio rimase in piè in Sa-

maria.)

7 Dopo che'l Signore non ebbe lasciato di resto a Ioachaz altra gente, che cinquanta cavalieri, e dieci carri, e diecimila pedoni : conciofossecosachè'l re di Siria avesse distrutti gl'Israeliti, e, tritandogli, gli avesse ridotti ad esser come polvere

8 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ioachaz, e tutto quello ch'egli fece, e la sua prodezza; queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re

d'Israel ? 9 E Ioachaz giacque co' suoi pa-

dri, e fu seppellito in Samaria: e Ioas, suo figliuolo, regnò in luogo BUO.

10 L'anno trentesimosettimo di Ioas, re di Giuda, Ioas, figliuolo di loachaz, cominciò a regnare sopra Israel, in Samaria; e regnò sedici

Il E fece quello che dispiace al Signore: egli non si rivolse d'alcuno de' peccati di Ieroboam, fi-gliuolo di Nebat, co'quali egli avea fatto peccare Israel : egli caminò

12 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ioas, e tutto quello ch'egli fece, e la sua prodezza, con la quale egli combatté contr'ad Amasia, re di Giuda ; queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re d' Israel ?

13 E Ioas giacque co' suoi padri, e Ieroboam sedette sopra'l suo trono: e loas fu seppellito in Sama-

ria con li re d' Israel.

14 Or Eliseo infermò d'una sua infermità, della quale eziandio egli morì. E Ioas, re d'Israel, scese, e pianse sopra la faccia d'esso: e disse, Padre mio, padre mio, carro d'Israel, e sua cavallería.

15 Ed Eliseo gli disse, Portami un' arco, e delle saette. E loas gli portò un' arco, e delle saette.

16 Ed Eliseo gli disse, Impugna l'arco con la mano. Ed egli impugnò l'arco: ed Eliseo mise le mani sopra le mani del re:

17 E disse, Apri la finestra verso Oriente. E, quando egli l'ebbe aperta, Eliseo gli disse, Tira. Ed egli tirò. Ed *Eliseo* disse, *Quest'è* la saetta della vittoria del Signore: la saetta della vittoria contr'a' Siri: e tu percuoterai i Siri in Afec. fino ad una intiera sconfitta

18 Poi disse, Prendi le saette. quando l'ebbe prese, egli disse al re d'Israel, Percuoti contr'alla ter-Ed egli percosse tre volte:

poi s'arresto.

19 E l'uomo di Dio s'adirò gravemente contr'a lui : e gli disse, E si conveniva percuotere cinque o sei volte: allora tu avresti percossi i Siri fino ad una intiera distruzione: ma ora, tu non percuoterai i Siri senon tre volte.

20 Or Eliseo morì, e fu seppellito. Ed in su la fine dell'anno certé schiere di Moabiti fecero una cor-

rería nel paese.

21 Ed avvenne che, come certi seppellivano un'uomo, ecco, viuero quelle schiere; e gittarono colui nella sepoltura d'Eliseo: e colui andò a toccar l'ossa d'Eliseo,

e tornò in vita, e si rizzò in piè. 22 Avendo adunque Hazael, re di Siria, oppressati gl' Israeliti tut-

to'l tempo di Ioachaz:

23 Il Signore fece loro grazia, ed ebbe pleta di loro, e si rivolse verso loro, per amor del suo patto con Abraham, Isaac, e Iacob: e non volle distruggergli, e non gli scacciò dal suo cospetto fino a questo

tempo. 24 Ed Hazael, re di Siria, morì: e Ben-hadad, suo figliuolo, regnò

in luogo suo. 25 E loas, figliuolo di Ioachas, riprese di mano di Ben-hadad, figliuolo d' Hazael, le città c'Hazael avea prese a Ioachaz, suo padre, in guerra. Ioas lo percosse tre volte, e ricoverò le città d'Israel. CAP. XIV.

'ANNO secondo di Ioas, figliuo-⊿ lo di Ioachaz, re d' Israel, Amasia, figliuolo di loas, re di Giuda,

cominciò a regnare.

2 Egli era d'età di venticinque anni, quando cominció a regnare, e regnó ventinove anni in Gerusa-

lemme. E'l nome di sua madre era Ioaddan, da Gerusalemme. 3 Egli fece ciò che piace al Signo-re: non però come David, suo padre: egli fece interamente come

avea fatto Ioas, suo padre. 4 Sol gli alti luoghi non furono tolti: il popolo sacrificava ancora,

e faceva profumi, in su gli alti

luoghi.
5 Or, come il regno fu stabilito servitori, ch'aveano ucciso il re,

suo padre:

6 Ma non fece morire i figliuoli loro, secondo ch'è scritto nel Libro della Legge di Moisè, nella quale ii Signore ha comandato che non si facciano morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri : anzi, che ciascuno sia fatto

morire per lo suo propio peccato.
7 Egli percosse gl'idumei nella
Valle del sale, in numero di dodicimila uomini: e prese Sela per forza d'arme, e le pose nome locteel, il qual le dura infino ad oggi.

8 Allora Amasia mandò messi a Ioas, figliuolo di Ioachaz, figliuolo di Iehu, re d'Israel, a dirgli, Vieni,

veggiamoci in faccia l'un l'altro. 9 Ma Ioas, re d'Israel, mandò a dire ad Amasia, re di Giuda, Uno spino, ch'era nel Libano, mandò già a dire al cedro del Libano. Da la tua figliuola per moglie al mio figliuolo: ma le fiere del Libano, passando, calpestarono quello apino.

10 Tu hal gravemente percossi gl' Idumei, e perciò il tuo cuore ti fa innalzare : godi della tua gloria, e stattene in casa tua : perchè ti rimescoleresti in un male, per lo

quale tu, e Giuda teco, cadereste? ll Ma Amasia non gli diè d'orec-chio. Ioas adunque, re d'Israel, sali contr'ad Amasia, re di Giuda; ed essi si videro l'un l'altro in faca in Bet-semes, *città* di Giuda.

12 E Giuda fu sconfitto da Israel : e ciascuno se ne fuggi alle sue

stanze.

13 E Ioas, re d'Israel prese in Betsemes Amasia, re di Giuda, figliuolo di Ioas, figliuolo d'Achazia: poi venne in Gerusalemme, e fece una rottura nei muro di Gerusalemme, dalla Porta d'Efraim, infino alla Porta del Cantone, lo spazio di 356

quattrocento cubiti:

14 E prese tutto l'oro, e l'argento. e tutti i vasellamenti, che si trovarono nella Casa del Signore, e ne tesori della casa del re : prese exiandio stadichi: poi se ne ritornò in Samaria.

15 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ioas, e la sua prodessa, e come egli combatte con Amasia, re di Giuda; queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re d'Israel?

16 E loss glacque co suoi padri, e fu seppellito in Samaria, con li re d'Israel: e Ieroboam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

17 Ed Amasia, figliuolo di Ioas, re di Giuda, visse ancora quindici anni, dopo la morte di Ioas, figliuolo di Ioachaz, re d'Israel.

18 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Amasia: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Cro-

niche delli re di Giuda?

19 Or alcuni fecero una congiura contr'a lui, in Gerusalemme: ed egli fuggì in Lachis: ma essi gli mandarono dietro in Lachis, e l'uc-

cisero quivi. 20 E di là fu portato sopra caval-li, e fu seppellito in Gerusalemme, co' suoi padri, nella Città di David. 21 E tutto'l popolo di Giuda prese Azaria, il quale era d'età di sedici

anni, e lo costituirono re, in luogo

d'Amasia, suo padre. 22 Egli edificò Elat, avendola racquistata a Giuda, dopo che il re fu glaciuto co' suoi padri.

23 L'anno quintodecimo d'Amasia, figliuolo di Ioas, re di Giuda, Ieroboam, figliuolo di Ioas, re d' Israel, cominciò a regnare in Sama-

ria; e regnò quarantun'anno : 24 E fece quello che dispiace al Signore: egli non si rivolse da al-cuno de peccati di Ieroboam, fi-gliuolo di Nebat, co quali egli avea fatto peccare Israel

25 Costui ristabil) i confini d'Israel, dall' entrata d'Hamat, fino al mare della campagna; secondo la parola del Signore Iddio d'Israel, ch'egli avea pronunziata per lo profeta Iona, suo servitore, fi-gliuolo d'Amittal, fi quale era da

Gat hefer:

26 Perciochè il Signore vide l'afflizione d'Israel, ch'era molto aspra, e che non *v'era più* ne serrato ne abbandonato, nè chi soccorresse Israel:

27 El Signore non avea ancora parlato di cancellare il nome d'Israel disotto al cielo: e però egil gli salvò per man di leroboam, figliuolo di Ioas.

23 Or, quant'è al rimanente de' deranno sopra l'trono d'Israel, fino fatti di Ieroboam, e tutto quello alla quarta generazione. È com ch'egli fece, e la sua prodezza, con la quale guerreggio, e con la quale racquisto ad Israel Damasco, ed Hamat, ch'erano state, di Giuda: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re d'Israel ?

29 E Ieroboam giacque co suoi padri, cioè, con li re d'Israel: e Zacaria, suo figiluolo, regnò in

luogo suo.

CAP. XV. 'ANNO ventesimosettimo Ieroboam, red'Israel, Azaria, figliuolo d'Amasia, re di Giuda,

cominciò a regnare.

2 Egli era d'eta di sedici anni, quando cominció a regnare; e regno in Gerusalemme cinquantadue E'l nome di sua madre era

lecolia, da Gerusalemme. 3 Ed egli fece ciò che piace al Signore, interamente come avea fat-

to Amasia, suo padre. 4 Sol gli alti luoghi non furono tolti via: il popolo sacrificava ancora, e faceva profumi, sopra gli

alti luoghi-5 Or il Signore percosse il re, ed egli fu lebbroso infino al giorno della sua morte, e dimorò in una casa in disparte: e Iotam, figliuo-lo del re, era Mastro del palazzo, e

rendeva ragione al popolo del расве. 6 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Azaria, e tutto quello ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Gluda?

7 Ed Azaria giacque co' suol padri, e fu seppellito, co' suoi padri, nella Città di David: e lotam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

8 L'anno trentottesimo d'Azaria re di Giuda, Zacaria, figliuolo di leroboam, cominciò a regnare sopra Israel, in Samaria ; e regno sei mesi

9 E fece quello che dispiace al Signore, come aveano fatto i suoi padri: egli non si rivolse da pec-cati di leroboam, figliuolo di Ne-bat, co quali egli avea fatto peccare Israel.

10 Or Sallum, figliuolo di Iabes, congiurò contr'a lui, e lo percosse in presenza del popolo, e l'ammaz-

zò, e regnò in luogo suo.

Il Or, quant'è al rimanente de' fatti di Zacaria: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche delli re d'Israel.

12 Questo fu l'adempimento della parola del Signore, ch'egli avea detta a lehu, I tuoi discendenti se-

avvenne.

13 Sallum, figliuolo di Iabes, cominciò a regnare l'anno trentanovesimo d'Uzzia, re di Giuda. E, quando ebbe regnato un mese in-

tiero in Samaria

14 Menahem, figliuolo di Gadi, da Tirsa, salì, ed entrò in Samaria, e percosse Sallum, figliuolo di Iabe in Samaria, e l'uccise, e regnò in luogo suo.

15 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Sallum, e la congiura ch'egli fece: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche

delli re d' Israel.

16 Allora Menahem percosse la città di Tifsa, e tutti quelli ch'erano dentro, ed i suoi confini, da Tirsa: egli la percosse, perchè non gii avea aperte le porte, e fendè tuite le donne gravide d'essa.

17 L'anno trentanovesimo d'Azaria, re di Giuda, Menahem, figliuolo di Gadi, cominciò a regnare sopra Israel; e regnò dieci anni in Samaria.

18 E fece quello che dispiace al Signore: tutto'l tempo della vita sua, egli non si rivolse da' peccati di Ieroboam, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare Israel.

19 Allora Pul, re degli Assirli, venne contr'al paese : e Menahem gli diede mille talenti d'argento, aciochè gli porgesse ainto, per fer-

mare il regno nelle sue mani. 20 E Menahem levò que danari sopra Israel, sopra tutti coloro ch'erano possenti in facultà, per dargli al re degli Assirij: cinquanta sicil d'argento per testa. Così 'l re degli Assirij se ne ritornò, e non si fermò quivì nel paese.

21 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Menahem, e tutto quello ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re d'Israel ? 22 E Menahem giacque co' suol padri : e Pecachia, suo figliuolo,

regnò in luogo suo.

23 L'anno cinquantesimo d'Azaria, re di Giuda, Pecachia, figliuolo di Menahem, cominciò a regnare sopra Israel in Samaria; e regnò due anni.

24 E fece quello che dispiace al Signore: egli non si rivolse da peccati di leroboam, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto pec-

care Israel. 25 E Peca, figliuolo di Remalia, suo capitano, congiurò contr'a lui : ed, accompagnato da Argob, e da Arie, lo percosse in Samaria, nel oalazzo della stanza reale, avendo Peca seco cinquant' uomini Galaaditi. Così l'uccise, e regnò in luo-

26 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Pecachia, e tutto quello ch'eglifece: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche

delli re d'Israel.

27 L'anno cinquantesimosecondo d'Azaria, re di Giuda, Peca, figliuolo di Remalia, cominciò a regnare sopra Israel in Samaria; e regno vent'anni.

28 E fece quello che dispiace al Signore: egli non si rivolse da' peccati di leroboam, figliuolo di

peccati di Ieroboam, nguano. Nebat, co' quali egli avea fatto peccare Israel. 29 A'di di Peca, re d'Israel, venne Tiglat-pileser, re degli Assirij, e prese Ion, ed Abel-bet-maaca, e Ianoa, e Chedes, ed Hasor, e Galaad, e la Galilea, tutto'l paese di Neftali; e menò il popolo in cattività in Assiria.

30 Or Hosea, figliuolo d'Ela, fece congiura contr'a Peca, figliuolo di Remalia, e lo percosse, e l'uccise, e regnò in luogo suo, l'anno vente-

simo di Iotam, figliuolo d'Uzzia. 31 Or, quant è al rimanente de fatti di Peca, e tutto quello ch'egli fece: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche delli re

32 L'anno secondo di Peca, fi-gliuolo di Remalia, re d'Israel, Iotam, figliuolo d'Uzzia, redi Giuda,

cominciò a regnare.

33 Egli era d'età di venticinque anni, quando cominció a regnare; e regnó sedici anni in Gerusalem-me. El nome di sua madre era

Ierusa, figliuola di Sadoc. 34 Ed egli fece quello che piace

al Signore, interamente come avea

fatto Uzzia, suo padre.

35 Sol gli alti luoghi non furono tolti via: il popolo sacrificava analta della Casa del Signore.

36 Or, quant' è al rimanente de'

fatti di Iotam, e tutto quello ch'egli fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

37 In quel tempo il Signore cominciò a mandar contr'a Giuda Resin, re di Siria, e Peca, figliuolo di Remalia.

38 E lotam giacque co' suoi padri, e fu seppellito, co suoi padri, nella Città di David, suo padre. Ed A chaz, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XVI.

'ANNO diciassettesimo di Peca, figliuolo di Remalia, Achaz, figliuolo di Iotam, re di Giuda, cominciò a regnare.

2 Achas era d'età di vent' anni, quando cominciò a regnare ; e regnò sedici anni in Gerusalemme: e non fece quello che piace al Simore Iddio suo, come avea fatto David, suo padre:

3 Ma caminò per la via delli re d'Israel, e fece anche passare il suo figliuolo per lo fuoco, secondo l'abbominazioni delle genti, le quali 'l

Signore avea scacciate d'innanzi

Signore aves accurate a minima a figituoli d' Israel:

4 E sacrificava, e faceva profumi, negli atti luoghi, e sopra i colli, e sotto ogni abero verdeggiante.

5 Allora Resin, re di Siris, e Peca figituolo di Rematia, re d'Israel, armi accurato de l'Israel, e armi accurato Caruna. salirono in armi contra Gerusalemme, ed assediarono Achaz : ma non poterono espugnar la città

6 In quel tempo, Resin, re di Siria, racquistò Elat a' Siri, e cacciò i Giudei fuor d'Elot: così gl'Idumei rientrarono in Elat, e vi sono

abitati infino ad oggi.

7 Ed Achas mandò ambasciadori a Tiglat-pileser, re degli Assirij, a dirgli, Io son tuo servitore, e tuo figliuolo: vieni, e salvami dalle mani del re di Siria, e dalle mani del re d'Israel, i quali si son le-

vati contr'a me. 8 Ed Achas prese l'argento, e l'oro, che si trovò nella Casa del Signore, e ne' tesori della casa reale, e lo mandò in dono al re degli

Assirij.

9 E'i re degli Assirij gli acconsen-tì, e salì contr'a Damasco, e la prese, e ne menò il popolo in cattività in Chir, e fece morir Resin.

10 E'l re Achas andò incontr'a Tiglat-pileser, re degli Assirij, in Damasco: e, veduto l'altare ch'ere in Damasco, il re Achas mandò al Sacerdote Uria il ritratto di quell'altare, e la figura di tutto'l suo

lavorio

11 E1Sacerdote Urla edificò un'altare: egli lo fece interamente secondo quello che'l re Achas gli aves mandato di Damasco: fin che'l re Achas fu tornato di Damasco.

12 E quando'l re fu venuto di Damasco, ed ebbe veduto l'altare, s'accostò ad esso, ed offerse sopra esso sacrificij:

13 Ed arse il suo olocausto, e la sua offerta, e fece la sua offerta da spandere, e sparse il sangue de' suoi sacrificii da render grazie, sopra quell' altare :

14 E sece levar via l'Altar di rame, ch'era davanti al Signore, d'innania alla Casa, acioche non fosse fra'l suo altare, e la Casa del Signore: e lo mise allato a quell' altro altare, verso'l Setten-

Trione.

15 E'l re Achas comandò al Sacerdote Uria: dicendo, Ardi sopra
Faltar grande l'olocausto della
mattina, e l'offerta della sera; e
Folocausto del re, e la sua offerta;
e gli olocausti di tutto'i popolo del
pease, con le loro offerte di panatica, e da spandere: e spandi sopra esso tutto'i sangue degli olocausti, e tutto'i sangue degli olocausti, e tutto'i sangue degli olocausti, e tutto'i sangue des sorificij: ma, quant'è all'Altar di rame,

a me stara il ricercarlo. 16 E'l Sacerdote Uria fece interamente secondo che'l re Achaz gli

avea comandato.

17 Il re Achas, oltr'a ciò, tagliò a persi i basamenti fatti a quadri, e ievò le Conche d'in su que' basamenti: mise anche giù il Mared'in su i buol di rame, ch'erano sotto ceso, e lo posè aspra'i payimento

esso, e lo posò sopral pavimento di pietra: 18 Rimosse esiandio dalla Casa del Signore la Coperta del Sabato, ch'era stata edificata nella Casa:

e tolse l'entrata di fuori del re, per cagion del re degli Assirij.

19 Or, quant' è al rimanente de' fatti d'Achaz: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

20 Ed Achas giacque co' suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri, nella Città di David. Ed Ezechia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

### CAP. XVIL

L'ANNO duodecimo d'Achaz, re di Giuda, Hosea, figliuolo d'Eia, cominciò a regnare sopra Israel, in Samaria; e regnò nove anni.

2 E fece quello che displace al Signore: non però come gli altri re d'Israel, ch'erano stati davanti a

3 Salmaneser, re degli Assirij, salì contr'a lui : ed Hosea gli fu fatto suggetto, e gli pagava tributo.

4 Ma il re degli Assiti scoperse ma congiura in Hoses: perdoche ggli avea mandati ambasciadori a So, re d'Egitto, e non avea pegato il tributo annuale al re degli Assiti; laonde il re degli Assiti; laonde il re degli Assiti) o serrè, e lo mise ne' ceppi in carcere. 5 El re degli Assiri) sali per tutto'l passe, e venne in Samaria, e

vi tenne l'assedio tre anni. 6 L'anno nono d'Hosea, il re degli Assirij prese Samaria, e menò

gl'Israeliti in cattività in Assiria: e gli fece abitare in Hala, ed in Habor, presso al fiume Gozan, e nelle città di Media.

7 Or questo avvenne, perciochè i figiiuoli d'Israel aveano peccato contr'al Signore Iddio loro, il quale gli avea tratti fuor del paese d'Egitto, disotto alla mano di Faraone, re d'Egitto; ed aveano riveriti al-

tri dii :

8 Ed erano caminati negli statuti delle genti, le quali 'l Signore avea scacciate d'innanzi a loro, e negli statuti che li re d'Israel aveano fatti:

9 Ed aveano copertamente fatte cose che non erano diritte inverso'l Signore Iddio loro, e si aveano edificati degli alti luoghi in tutte le lor città, dalle torri delle guardie, fino alle città forti:

10 E s'aveano rizzate statue, e boschi, sopra ogni alto colle, e sot-

to ogni albero verdeggiante:
11 E quivi aveano fatti profumi
in ogni alto luogo, come le genti
che'l Signore avea trasportate via
d'innani a loro: ed aveano fatte
cose malvage, per dispettare il Signore:

12 Ed aveano servito agl'idoli, de' quali 'i Signore avea lor detto, Non fate ciò.

13 E, benchè il Signore avesse protestato ad Israel, ed a Giuda, per tutti i suoi profeti, e per tutti i Vedenti, dicendo, Convertitevi dalle vostre vie malvage, ed osservate i miel comandamenti, ed i miel statuti, seguendo tutta la Legge, la quale lo ho comandata ar padri vostri, e la quale lo vio mandata per il profeti, miel servitori:

14 Non però aveano ubbidito; anzi aveano indurato il lor collo, come i padri loro, che non aveano creduto al Signore Iddio loro:

15 Ed aveano sprezzati i suoi statuti, e'l suo patto, il quale egli avea contratto co' lor padri: e le protestazioni ch'egli avea fatte a loro stessi: ed erano caminati dietro alia vanità, onde s'erano invaniti: e dietro alle gentich erano d'intorno a loro, delle quali T signore avea lor comandato, che non facessero come esse:

16 Ed aveano lasciati tutti i comandamenti del Signore Iddio loro, e s'aveano fatti due vitelli di getto, e de' boschi: ed aveano adorato tutto l'esercito del cielo, ed

aveano servito a Baal :

17 Ed aveano fatti passare i lor figliuoli, e le lor figliuole, per lo fuoco: ed aveano atteso ad indovinamenti, ed ad auguri: e s'erano venduți a far ciò che dispiace al

Signore, per dispettarlo: 18 Perciò, il Signore s'adirò gran-

demente contr'ad Israel, e gli rimosse dal suo cospetto, e non vi restò, senon la tribu di Giuda sola. 19 Ma anche Giuda non osservò i comandamenti del Signore Iddio suo: anzi caminò negli statuti di

que' d'Israel, ch'essi aveano fatti: 20 Perciò, il Signore sdegnò tutta la progenie d'Israel, e gli afflisse, e gli diede in mano di predatori, fin che gli ebbe cacciati via dal suo

cospetto.

21 Perciochè, dopo ch'egli ebbe stracciato Israel d'addosso alla ca sa di David, e ch'essi ebbero costituito re Ieroboam, figliuolo di Nebat, Ieroboam sviò Israel di dietro al Signore, e gli fece commettere

un gran peccato.
22 Ed i figliuoli d'Israel caminarono in tutti i peccati che Ieroboam avea commessi, e non se ne

rivolsero:

23 Intanto che'l Signore tolse via Israel dal suo cospetto, siccome n'avea parlato per tutti i profeti, suoi servitori: ed Israel fu menato in cattività d'in su la sua terra in f Assiria, ove è stato infino ad oggi.

24 E'l re degli Assirij fece venir genti di Babilonia, e di Cuta, e d'Avva, e d'Hamat, e di Sefarvaim: e le fece abitare nelle città di Samaria, in luogo de' figliuoli d'Israel. Ed esse possedettero Samaria, ed abitarono nelle città

25 Or da prima che cominciarono ad abitar quivi, quelle genti non riverivano il Signore: laonde il Signore mandò contr'a loro de' leoni, i quali uccidevano molti di loro.

Ed egli fu detto al re degli Assirij, Le genti che tu hai tramu-tate, e fatte abitare nelle città di Samarta, non sanno le leggi del-l'Iddio del paese: laonde egli ha mandato contr'a loro de' leoni, che l'uccidono : perciochè non sanno le leggi dell'Iddio del paese.

27 Allora il re degli Assirij comandò, e disse, Fatevi andare uno de sacerdoti, che ne avete menati in cattività: e vadasi, ed abitisi la, e quel sacerdote insegni a quelli che v'andranno le leggi dell' Iddio

del paese.

28 Così uno de sacerdoti, ch'erano stati menati in cattività di Samaria, venne, ed abitò in Betel, ed insegnò a coloro in qual ma-niera doveano riverire il Signore. 29 Nondimeno ciascuna di quelle genti si faceva i suoi dij, e gli misero nelle case degli alti luoghi. che i Samaritani aveano fatti: ciascuna nazione gli mise nelle sue

città, dove abitava.

30 Ed i Babilonii fecero Succot-

benot, ed i Cutel Nergal, e gli Hamatel Asima: 31 E gli Avvei fecero Nibhaz. e Tartac: ed i Sefarvei bruciavano i lor figliuoli col fuoco ad Adrammelec, ed ad Anammelec, dij di Se-

farvaim. 32 Ed anche riverivano il Signore: e si fecero de' sacerdoti degli alti luoghi, presi di qua e di d'infra loro, i quali facevano i lor sacrifici nelle case degli alti luoghi.
33 Essi riverivano il signore, ed

insieme servivano a' lor dij, secondo la maniera delle genti, d'infra le quali erano stati trasportati là. 34 Infino a questo giorno essi fanno secondo i lor costumi anti chi: essi non riveriscono il Signore, e non fanno nè secondo i `loro statuti, e costumi, nè secondo la legge, ed i comandamenti che'i Signore ha dati a'figliuoli di Iacob, al quale pose nome Israel:

35 Co'quali'l Signore avea fatto patto, ed a' quali avea comandato, e detto, Non riverite altri dij, e

non gli adorate, e non servite, nè sacrificate loro:

36 Anzi riverite il Signore, il quale v'ha tratti fuor del paese d'Egitto, con gran forza, e con braccio steso : esso adorate, ed a lui sacrificate:

37 Ed osservate di mettere sempre in opera gli statuti, e gli ordi-namenti, e la Legge, ed i coman-damenti, ch'egli v' ha scritti : e non riverite altri dij.

38 E non dimenticate il patto ch'io ho fatto con voi: e non rive-

rite altri dij.

39 Ma riverite il Signore Iddio vostro : ed egli vi libererà da tutti i vostri nemici.

40 Ma essi non ubbidirono: ansi fecero secondo'l lor costume antico. 41 Così quelle genti riverivano il Signore, ed insieme servivano alle loro sculture. I lor figliuoli anch'essi, ed i figliuoli de' lor fidiuoli, fanno, infino ad oggi, come fecero i lor padri.

CAP. XVIII. R l'anno terzo d'Hoses, gliuolo d'Ela, re d'Israel, E zechia, figliuolo d'Achas, re di

Giuda, cominciò a regnare. 2 Egli era d'eta di venticinque anni, quando cominció a regnare: e regno ventinove anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Abi, figliuola di Zacaria

3 Egli fece quello che piace al Si- re Ezechia, da Lachis in Gerusamore, interamente come avea fat-

to David, suo padre. 4 Egli tolse via gli alti luoghi, e spezzo le statue, e tagliò i boschi, e stritolò il serpente di rame, che Moisè avea fatto : perciochè infino a quel tempo i figliuoli d'Israel li facevano profumi: e lo chiamò Vehustan

5 Egli mise la sua confidanza nel Signore Iddio d'Israel : e giammai né davanti nè dopo lui, non v

stato alcuno pari a lui, fra tutti li re di Giuda.

6 E s'attenne al Signore, e non si rivolse indietro da lui : anzi osservò i comandamenti ch'egli avea

dati a Moisè. 7 Laonde il Signore fu con lui:

dovunque egli andava, prosperava. Ed egli si ribellò dal re degli Assirij, e non gli fu *più* soggetto. 8 Egli percosse i Filistei fino in Gaza, ed i confini d'essa, dalle torri

delle guardie, fino alle città forti. 9 Or avenne l'anno quarto del re Ezechia, ch'era il settimo d' Hosea, figliuolo d'Ela, re d'Israel, che Salmaneser, re degli Assiri, sali contra Samaria, e l'assediò. 10 Ed in capo di tre anni fu presa: l'anno sesto d'Ezechia, ch'era il

nono d'Hosea, re d'Israel, Sama-

ria fu presa.

11 E'l re degli Assirij menò gi' Israeliti in cattività in Assiria, e gli fece condurre in Hala, ed in Habor, presso al fiume Gozan, e

nelle città di Media:

12 Perciochè non aveano ubbidito alla voce del Signore Iddio loro, ed aveano trasgredito il suo patto: tutto quello che Moisè, servitor di Dio, avea comandato: essi non aveano ubbidito, e non l'aveano messo in opera.

13 Poi l'anno quartodecimo del re Ezechia, Sennacherio, re degli Assirij, sali contr'a tutte le città

forti di Giuda, e le prese.

l4 Ed Esechia, re di Giuda, mandò a dire al re degli Assirij, in Lachis, Io ho fallito: partiti da me, ed io pagherò quello che tu m'im-porrai. E'i re degli Assirij impose ad Ezechia, re di Giuda, trecento talenti d'argento, e trenta talenti

15 Ed Esechia diede tutto l'argento, che si trovò nella Casa del more, e ne' tesori della casa reale.

lé in quel tempo Ezechia spiccò dalle reggi del Tempio del Signore, e dagli stipiti, le piastre d'oro, con le quali egli stesso gli avea coperti, e le diede al re degli Assirij.

17 Poi 1 re degli Assirij mando al

lemme. Tartan, e Rab-saris, e Rabsache, con un grande stuolo. essi salirono, e vennero in Gerusalemme. Ed, essendo arrivati si fermarono presso dell'acquidoccio dello stagno disopra, ch'è nelli strada del campo del purgator di panni:

18 E gridarono al re. Allora Eliachim, figliuolo d'Hilchia, Mastro del palazzo, e Sebna, Segreta rio, e Ioa, figliuolo d'Asaf, Cancel-liere, uscirono a loro. 19 E Rab-sache disse loro, Dite

oure ora ad Ezechia, Così ha detto il gran re, il re degli Assirij, Quale è questa confidanza che tu hai avuta?

20 Tu hai detto, che'l consiglio, e la forza per la guerra, non sono altro che parole di labbra. dunque, in cui ti sei tu confidato. che tu ti sei ribellato contr'a me ?

21 Ecco, ora tu ti sei confidato in quel sostegno di canna rotta, nell'Egitto; sopra'l quale s'alcuno s'appoggia, esso gli entra nella mano, e la fora: tale è Faraone, re d'Egitto, a tutti quelli che si confidano in lui.

22 E se voi mi dite, Noi ci confidiamo nel Signore Iddio nostro: non è egli quello, i cui alti luoghi, ed altari, Ezechia ha tolti via: ed ha detto a Giuda, ed a Gerusalemme, Voi adorerete solo dinanzi a

questo Altare in Gerusalemme?
23 Deh, scommetti ora col mio signore, re degli Assirij: ed io ti darò dumila cavalli, se tu puoi dare altrettanti uomini che gli

cavalchino.

24 E come faresti tu voltar faccia all'uno de' capitani d'infra i minimi servitori del mio signore i ma tu ti sei confidato nell'Egitto per de' carri, e della gente a cavallo.

25 Ora, sono io forse salito contr'a questo luogo, per guastarlo, senza'l Signore i Il Signore m'ha detto, Sali contr'a quel paese, e

guastalo.

26 Allora Eliachim, figliuolo d'Hilchia, e Sebna, e Ioa, dissero a Rab-sache, Deh, parla a' tuoi servitori in lingua Siriaca : perciochè noi l'intendiamo : e non parlar con noi in lingua Giudaica, udente

il popolo ch'e sopra le mura. 27 Ma Rab sache rispose loro, Il mio signore m'ha egli mandato a dir queste parole al tuo signore, od a te? non m'ha egli mandato a quelli che stanno su le mura, per protestar loro che fara lor mangiare il loro sterco, e bere la loro urina, insieme con voi?

28 Poi Rab-sache si rizzò in piè, e gridò ad alta voce in lingua Giu-daica, e parlò, e disse, Ascoltate la parola del gran re, re degli Assirij:

29 Così ha detto il re, Ezechia non v'inganni : perciochè egli non potrà liberarvi dalla mia mano.

30 E non vi faccia Ezechia confidar nel Signore : dicendo, Il Si-gnore per certo ci liberera, e questa città non sarà data nelle mani del re degli Assirij.

31 Non ascoltate Ezechia: perciochè il re degli Assirij ha detto così. Fate pace meco, ed uscite a me: e ciascun di voi mangi della sua vite, e del suo fico, e bea del-

l'acqua della sua cisterna: 32 Fin ch'io venga, e vi meni in un paese simile al vostro ; paese di frumento, e di mosto; paese di pane, e di vigne; paese d'ulivi da olio, e di mele; e voi viverete, e non morrete: e non ascoltate Ezechia: perciochè egli v'inganna: dicendo, Il Signore ci liberera.

33 Ha pure alcuno degl' iddi delle genti liberato il suo paese dalle mani del re degli Assirii i 34 Dove son gl'iddii d' Hamat, e

d'Arpad? dove gl'iddij di Sefar-vaim, d'Hena, e d'Ivva? hanno pure essi liberata Samaria dalla mia mano ?

35 Quali son que' dij, d'infra tutti gl'iddij di que' paesi, ch'abbiano liberato il lor paese dalla mia mano: che'l Signore abbia da liberar Gerusalemme dalla mia mano ?

36 E'i popolo tacque, e non gli ri-spose nulla: perciochè tale era il comandamento del re. Non gli ri-

spondete nulla. 37 Ed Eliachim, figliuolo d' Hilchia, Mastro del palazzo, e Sebna, Segretario, e Ioa, figliuolo d'Asaf. Cancelliere, vennero al re Ezechia co' vestimenti stracciati, e gli rapportarono le parole di Rab-sache.

CAP. XIX.

E QUANDO l' re Ezechia ebbe intese queste cose, stracciò i suoi vestimenti, e si coprì d'un sacco, ed entrò nella Casa del Signore.

2 E mandò Eliachim, Mastro del palazzo, e Sebna, Segretario, ed i più vecchi de' sacerdoti, coperti di acchi, al profeta Isaia, figliuolo

d'Amos.

3 Ed essi gli dissero. Così ha detto Ezechia, Quest' è un giorno d'angnecia, e di rimprovero, e di bestemmia : perciochè i figliuoli son venuti fino all'apritura della matrice, ma non v'è forza da partorire.

4 Forse che'l Signore Iddio tuo

avrà intese tutte le parole di Rab sache, il quale il re degli Assirii, suo signore, ha mandato, per olsub signore la discourante, e per far-gli rimprovero, con le parole che'l Signore Iddio tuo ha udite: perciò mettiti a fare orazione per lo rimanente che si ritrova.

5 I servitori adunque del re Eze-

chia vennero ad Isaia. 6 Ed Isaia disse loro, Dite così al vostro signore, Così ha detto il Si-gnore, Non temere per le parole che tu hai udite, con le quali i servitori del re degli Assirij m' hanno

oltraggiato. 7 Ecco, io di presente metterò un tale spirito in lui, che, intendendo un certo grido, egli ritornerà al suo paese, ed io lo farò cadere per

la spada nel suo paese. 8 Or Rab-sache, essendosene ritornato, ed andato a trovare il re degli Assirij, che combatteva Libna: (perciochè egli avea inteso ch'egli s'era partito di Lachis :)

9 Esso ebbe novelle di Tirhaca. re d'Etiopia, che dicevano, Ecco. egli è uscito per darti battaglia. Ed, avendo ciò udito, mandò di nuovo messi ad Ezechia : dicendo, 10 Dite così ad Ezechia, re di Giuda, Il tuo Dio nel qual tu ti confidi, non t'inganni: dicendo. Gerusalemme non sarà data in mano del re degli Assirij.

ll Ecco, tu hai inteso quello che li re degli Assirij hanno fatto a tutti i paesi, distruggendogli: e tu

scamperesti?

12 Gl'iddij delle genti, che i miei padri distrussero, di Gozan, e d'Haran, e di Resef, e de' figliuoli d' Eden, che sono in Telasar, l'hanno essi liberate?

13 Dove è il re d'Hamat, e'l re d'Arpad, e'l re della città di Sefar-vaim, d' Hena, e d' Ivva ?

14 Quando Ezechia ebbe ricevute quelle lettere, per mano di que' messi, e l'ebbe lette, egli salì alla Casa del Signore, e le spiegò nel cospetto del Signore :

15 E fece orazione davanti al Signore, e disse, O Signore Iddio d'Iarael, che siedi sopra i Cherubini, tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra: tu hai fatto il cielo, e la terra.

16 O Signore, inchina il tuo orecchio, ed odi: o Signore, apri gli occhi tuoi, e vedi: ed ascolta parole di Sennacherib, il quale ha mandato questo, per oltraggiar l'Iddio vivente.

17 Egli è vero, Signore, che li re degli Assirij hanno distrutte quelle

genti, ed i lor paesi:

18 Ed hanno gittati nel fuoco i gi' iddij loro: perciochè essi non erano dij, ma opera di mani d'uo mini, pietra, e legno: perciò gli hanno distrutti.

19 Ma ora, o Signore Iddio nostro, liberaci, ti prego, dalla sua mano: aciochè tutti i regni della terra conoscano che tu solo Si-

gnore sei Dio.

20 Allora Isaia, figliuolo d'Amos, mandò a dire ad Ezechia, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Io ho esaudito la tua orazione intorno a Sennacherib, re degli Assirij. 21 Quest'e la parola, che'l Signore ha pronunziata contr'a lui, vergine, figliuola di Sion, spressato, e t'ha beffato: e la fi-

liuola di Gerusalemme ha scossa la testa dietro a te. 22 Chi hai tu schernito, ed oltragjato? e contr'a cui hai tu alzata la voce, e levati in alto gli occhi

tuoi? contr'al Santo d' Israel. 23 Tu hai, per li tuoi messi, schernito il Signore: ed hai detto, Con la moltitudine de' miei carri, io son salito in cima de monti, fino al sommo del Libano: io taglierò i suoi più alti cedri, ed i suoi più scelti abeti, e perverrò fino alla stanza che è nella sommità d'esso, al bosco del suo Carmel.

24 Io ho cavati pozzi, ed ho bevute acque strane, ed ho asciutti

con le piante de' miei piedi tutti i rivi de' luoghi assediati.

25 Non hai tu inteso che già da lungo tempo io ho fatto questo, e l'ho formato ab antico? ed ora l'ho fatto venire, ed è stato per disolare, *e per ridurre* in mucchi di ruine le città forti.

26 E gli abitanti d'esse, scemi di forza, sono stati spaventati, e confusi: sono stati come l'erba de' campi, e come la verzura dell'er-betta, e come l'erba de'tetti, e le biade riarse dal vento, avanti che eno salite in ispiga

27 Ma io conosco il tuo stare, e'l tuo uscire, e'l tuo entrare, e'l tuo

furore contr's me.

28 Perciochè tu sei infuriato contr'a me, e'l tuo strepito è salito a miei orecchi: perciò io ti metterò il mio raffio nelle nare, e'l mio freno nelle mascelle, e ti farò ritornare indietro per la via stessa per la quale sei venuto.

29 E questo, o Ezechia, ti sarà per segno, Quest'anno si mangera quello che sara nato de' granelli caduti nella ricolta precedente : e l'anno seguente altresì si mangerà quello che sarà nato da sè stesso: ma l'anno terzo voi seminerete, 363

e ricoglierete; e planterete vigne, e mangerete del frutto.

30 E quello che sarà restato della casa di Giuda, e sarà scampato, continuera a far radici disotto, ed a portar frutto disopra.

31 Perciochè di

Gerusalemme uscirà un rimanente, e del monte di Sion un residuo. La gelosia del Signore degli eserciti fara questo.

32 Perciò, il Signore ha detto così intorno al re degli Assirij, Egli non entrerà in questa città, e non vi tirerà dentro alcuna saetta, e non verrà all' assalto contr' ad essa con iscudi, e non farà alcun'argine contr' ad essa.

33 Egli se ne ritornerà per la medesima via, per la quale è venuto, e non entrera in questa città: dice

il Signore.

34 Ed io sarò protettor di questa città, per salvaria : per amor di me stesso, e di David, mio servitore.

35 Or quella stessa notte avvenne ch'un' Angelo del Signore uscì, e percosse centottantacinquemila uomini nel campo degli Assirij: e, quando si furono levati la mattina, ecco, non si vedeva altro che corpi morti.

36 E Sennacherib, re degli Assirij

si parti di là, e se n'andò, e ritornò in Ninive, e vi dimorò.

37 Ed avvenne che, mentre egli adorava nella casa di Nisroc, suo dio, Adrammelec, e Sareser, suoi figliuoli, lo percossero con la spada: e poi scamparono nel paese d'Ararat. Ed Esar-haddon, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XX.

N que' dì Ezechia infermò mortalmente. E'l profeta leaia, figliuolo d'Amos, venne a lui, e gli lisse, Così ha detto il Signore, Disponi della tua casa: perciochè tu *sei* morto, e non viverai *più*.

2 Allora Ezechia voltò la faccia verso la parete, e fece orazione al

Signore: dicendo,

3 Deh, Signore, ricordati ora ch'io son caminato nel cospetto tuo in verità, e di cuore intiero; ed ho fatto quello che t'è a grado. Ezechia pianse d'un gran pianto.

4 Or avvenne che, non essendo ancora Isaia uscito del cortile di mezzo, la parola del Signore gli fu

indirizzata: dicendo,

5 Ritornatene, e di ad Ezechia, conduttor del mio popolo, Così ha detto il Signore Iddio di David, tuo padre, Io ho udita la tua orazione, io ho vedute le tue lagrime : ecco, io ti guarisco: di quì a tre giorni tu salirai alla Casa del Signore.

6 Ed aggiugnerò quindici anni al avral generati, per essere ennuchi tempo della tua vita, e libererò te, nel paiazzo del re di Bablonia. e questa città, dalla mano del re i 19 Ed Essechia disse ad Issais, La degli Assirij, e saro protettor di questa città, per amor di me stesso, e di David, mio servitore.

7 Poi Isaia disse, Prendete una massa di fichi secchi. Ed essi la presero, e *la* misero sopra l'ulcera. Ed egli guari.

8 Or Ezechia avea detto ad Isaia, Qual segno mi dai che'l Signore mi guarirà, e ch'io salirò di quì a tre giorni alla Casa del Signore?

9 Ed Isaia avea detto, Questo sarà il segno che tu avrai da parte del Signore, ch'egli adempierà la parola ch'egli ha pronunziata. tu che l'ombra vada innunzi dieci gradi, overo che ritorni dieci gradi indietro?

10 Ed Ezechia disse, Egli è leggier cosa che l'ombra dichini per dieci

gradi : questo no : anzi ritorni l'om-bra dieci gradi indietro.

ll Allora il profeta Isala gridò al Signore. E'l Signore fece ritornar l'ombra indietro per li gradi, per li quali già era discesa nell' orologio d'Achaz, cioe, per dieci gradi.

12 In quel tempo Berodac-baladan, figliuolo di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere, e presenti, ad Ezechia: perciochè egli avea in-

teso ch'egli era stato infermo. 13 Ed Ezechia diede orecchio a quegli ambasciadori, e mostrò loro tutta la casa delle sue cose preziose, l'argento, e l'oro, e gli aromati, e gli oli odoriferi preziosi, e la casa de' suoi vasellamenti, e masserizie, e tutto quello che si ritrovava ne' suoi tesori. Non vi fu cosa alcuna in casa, nè in tutto'l dominio d'Ezechia, ch'egli non mostrasse loro.

14 E'l profeta Isaia venne al re Ezechia, e gli disse, C'hanno detto quegli uomini? ed onde son ve-nuti a te? Ed Ezechia disse, Son venuti di lontan paese, di Babi-

lonia.

15 Ed Isaia disse, Che hanno ve-duto in casa tua? Ed Ezechia disse, Hanno veduto tutto quello ch'è in casa mia : non v'è cosa alcuna ne miei tesori, ch'io non abbia lor mostrata.

16 Ed Isaia disse ad Ezechia, Ascolta la parola del Signore:

17 Ecco, i giorni vengono che tutto quello ch'e in casa tua, e quello che i tuoi padri hanno raunato in tesoro fino a questo giorno. sarà portato in Babilonia: non ne sara lasciato di resto cosa veruna : dice il Signore.

18 Ed anche si prenderanno de' tuoi figliuoli, usciti di te, i quali tu

parola del Signore, che tu hai pro-nunziata, è buona. Pol disse, Non vi sarà egli pur pace, e sicurtà, a

20 Or, quant'è al rimanente de' fatti d' Ezechia, e tutta la sua prodezza, e come egli fece lo stagno, e l'acquidoccio, e fece venir l'acqua nella città: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

21 Ed Exechia giacque co' suoi padri: e Manasse, suo figliuolo,

regnò in luogo suo.

### CAP. XXI.

MANASSE era d'età di dodici gnare; e regnò cinquantacinque anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre *era* Hefsiba.

2 Ed egli fece ciò che dispiace al Signore, secondo l'abbominazioni delle genti, che'l Signore avea scacciate d'innanzi a' figliuoli d' I-

3 Ed edificò di nuovo gli alti luoghi, ch'Ezechia, suo padre, avea disfatti : e rizzò altari a Baal, e fece un bosco, come avea fatto Achab. re d' Israel: ed adorò tutto l'eser-

cito del cielo, e gli servi. 4 Edificò eziandio degli altari nella Casa del Signore, della quale il

Signore avea detto, lo metterò il mio Nome in Gerusalemme : 5 Ed edificò quegli altari a tutto

l'esercito del cielo, ne' due Cortili della Casa del Signore :

6 E fece passare il suo figlinolo per lo fuoco, ed attese a pronostichi, ed ad auguri : ed ordinò uno spirito di Pitone, e degl'indovini. Egli fece fino allo stremo ciò che dispiace al Signore, per dispettario.
7 Mise ancora la statua del bosco,

on egli aves fatta, nella Casa, del-la quale il Signore avea detto a David, ed a Salomone, suo figliuo-lo, Io metterò il mio Nome in per-

petuo in questa Casa, ed in Gerualemme, ch'io ho eletta d'infra tutte le tribù d'Israel :

8 E non continuerò più di far vagare il piè de' figliuoli d'Israel fuor di questo paese, ch'io ho dato a' lor padri : pur solamente ch'osservino di fare secondo tutto quello ch' io ho lor comandato: e secondo tutta la Legge, che'l mio servitore Moise ha loro data.

9 Ma essi non ubbidirono: anzi Manasse gli fece deviare, per far peggio che le genti, che'i Signore

avea distrutte d'innanni a' figliuoli ; d'Israel.

10 E'l Signore parlò per li profeti, suoi servitori: dicendo,

11 Perciochè Manasse, re di Giuda, ha commesse queste abbominazioni, facendo peggio che quan-to fecer mai gli Amorrei, che fu-rono dinanzi a lui: ed ha fatto exiandio peccare Giuda co' suoi idoli:

19 Perciò, così ha detto il Signore Iddio d' Israel, Ecco. lo fo venire un male sopra Gerusalemme, e sopra Giuda, tale che chiunque l'udirà, avrà amendue l'orecchie

intronate.

13 E stenderò sopra Gerusalemme il regolo di Samaria, e la livella della casa d'Achab: e fregherò Gerusalemme, come si frega una scodella, la quale dopo ch'è fregata, altri la rivolta sotto sopra.

14 Ed abbandonerò il rimanente della mia credità, e gli darò nelle ma ni de' lor nemici : e saranno in preda, ed in rapina a tutti i lor nemici. 15 Perciochè banno fatto ciò che mi dispiace, e m'hanno dispettato, dal giorno che i padri loro uscirono

fuor d' Egitto fino al di d'oggi. 16 Manasse, oltr'a ciò, sparse molto sangue innocente, tal che n'empiè Gerusalemme, da un capo all'astro: oltr'al peccato suo, col quale egli fece peccare Giuda, facendo ciò che displace al Signore.

17 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Manasse, e tutto quello ch'egli fece, e'l suo peccato ch'egli commise: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda ? 18 E Manasse giacque co' suoi padri, e fu seppellito nell' orto dela sua casa, nell' orto d'Uzza. Amon, suo figliuolo, regnò in luo-

go suo.

19 Amon era d'età di ventidue anni, quando cominció a regnare : e regnò due anni in Gerusalemme. E'i nome di sua madre era Mesullemet, figliuola d'Harus, da Iotba. 20 Ed egli fece ciò che dispiace al Signore, come avea fatto Manasse, suo padre :

21 E caminò per tutta la via, nella quale era caminato suo padre; e servì agl' idoli, a' quali avea servito suo padre, e gli adorò :

22 E lasció il Signore, l'Iddio de' suoi padri, e non caminò per la via del Signore.

23 Or i servitori del re Amon fecero una congiura contr'a lui, e. l'uccisero in casa sua.

24 E'l popolo del paese percosse tutti quelli ch'aveano fatta la con-

giura contral re Amon; e costituì re Iosia, suo figliuolo, in luogo

25 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Amon: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

26 E'l popolo lo seppelli nella sua sepoltura, nell'orto d'Uzza. E Iosia, suo figliuolo, regnò in luogo

CAP. XXII.

OSIA era d'età d'ott' anni, quando cominció a regnare ; e regno trentun' anno in Gerusalemme. E'i nome di sua madre era ledida, figliuola d'Adaia, da Boscat.

2 Ed egli fece quello che piace al Signore, e caminò in tutte le vie di David, suo padre: e non se ne stornò nè a destra, nè a sinistra.

3 Or l'anno diciottesimo del re Iosia, avvenne che'l re mandò il Seretario Safan, figliuolo d'Asalia, gretario sami, ingliuolo di Mesuliam, nella Casa

del Signore : dicendo,

4 Sali ad Hilchia, sommo Sacerdote, e digli che raccolga la somma de' danari che son portati nella Casa del Signore, i quali coloro, che stanno alia guardia della soglia della Casa, hanno raccolti dal popolo.

5 E sieno dati in mano a coloro c'hanno la cura dell' opera, e son costituiti sopra la Casa del Signore: ed essi gli dieno a coloro che lavorano all'opera, che s'ha da far nella Casa del Signore, per ristorar le sue rotture :

6 A' legnaluoli, ed a' fabbricatori, ed a' muratori: e ne comperino legnami, e pietre tagliate, per ristorar la Casa.

7 Tuttavolta non si faceva loro render conto de' danari, che si davano loro nelle mani: perciochè essi procedevano lealmente.

8 Or il sommo Sacerdote Hilchia disse al Segretario Safan, Io ho trovato il Libro della Legge nella Casa dal Signore. Ed Hilchia diede il Libro a Safan, il qual lo lesse. 9 E'l Segretario Safan venne al re, e gli rapportò la cosa, e disse, I tuoi servitori hanno raccolti i danari che si ritrovano nella Casa, e gli hanno dati in mano a coloro c'hanno la cura dell' opera, e son costituiti sopra la Casa del Signore.

10 Il Segretario Safan rapportò eziandio al re, che'l Sacerdote Hilchia gli avea dato un Libro.

egii lo lesse in presenza del re. 11 E, quando l re ebbe udite le parole de Libro della Legge, stracciò i suoi vestimenti.

12 Poi comandò al Sacerdote Hil-

chia, ed ad Ahicam, figliuolo di lor presenza, tutte le parole del Li-Safan, ed ad Actor, figliuolo di Micaia, ed al Segretario Safan, ed troyato nella Casa del Signore. ad Asaia, servitor del re: dicendo,

13 Andate, domandate il Signore per me, e per lo popolo, e per tutto Giuda, intorno alle parole di questo Libro, ch'è stato trovato: perciochè grande è l'ira del Signore. ch'è accesa contr'a noi : perciochè i nostri padri non hanno ubbidito alle parôle di questo Libro, per far

**t**utto ciò che ci è prescritto. 14 E'l Sacerdote Hilchia, ed Ahicam, ed Acbor, e Safan, ed Asaia, andarono alla profetessa Hulda, moglie di Sallum, figliuolo di Ticva, figliuolo d' Harbas, guardiano delle veste, la quale abitava in Gerusalemme, nel secondo ricinto

della città: e parlarono con lei.
15 Ed ella disse loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Dite all'uomo che v' ha mandati a me:

16 Così ha detto il Signore, Ecco, io fo venir del male sopra questo luogo, e sopra i suoi abitatori : tut-te le parole del Libro, che'l re di

Giuda ha letto:

17 Perciochè essi m'hanno abbandonato, ed hanno fatto profumi ad altri dij, per provocarmi con tutte l'opere delle lor mani : laonde la mia ira s'è accesa contr'a questo luogo, e non si spegnerà.

18 Ma, dite così al re di Giuda, che v'ha mandati per domandare il Signore, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Quant' è alle parole

che tu hai udite:

19 Perciochè il tuo cuore s'è ammollito, e tu ti sei umiliato per ti-mor del Signore, quando tu hai in-teso ciò ch'io ho pronunziato contr'a questo luogo, e contr' a' suoi abitatori, che sarebbero in disola-zione, ed in maladizione, ed hai stracciati i tuoi vestimenti, ed hai ianto nel mio cospetto ; io altresì

the esaudite: dice il Signore.
20 Perciò, ecco, io ti ricoglierò co' tuoi padri, e tu sarai raccolto nelle tue sepolture in pace: e gli occhi tuoi non vedranno tutto'i male ch'io fo venire sopra questo Ed essi rapportarono la luogo.

cosa al re.

CAP. XXIII.

A LLORA il re mandò a raunare di Giuda, e di Gerusalemme.

2 E'i re sail nella Casa del Signore, con tutti gli uomini princiali di Giuda, e tutti gli abitanti di Gerusalemme, ed i sacerdoti, ed i profeti, e tutto'l popolo, dal minore al maggiore: ed egli lesse, in

3 E'l re stette in piè sopra la pila, e fece patto davanti al Signore, promettendo di caminare dietro al Signore, e d'osservare i suoi comandamenti, e le sue testimonianze, ed i suoi statuti, con tutto'l cuore, e con tutta l'anima, per mettere ad effetto le parole del Patto scritte in quel Libro. E tutto'l popolo se ne stette a quel Patto.

4 E'l re comandò al sommo Sacerdote Hilchia, ed a' sacerdoti del secondo ordine, ed a' guardiami della soglia, che portassero fuor del Tempio del Signore tutti gli arredi ch'erano stati fatti per Baal, e per lo bosco, e per tutto l'esercito del cielo. Ed egli gli bruciò fuor di Gerusalemme, nelle campagne di Chidron, e portò la polvere d'essi in Betel:

5 E sterminò i Camari, i quali li re di Giuda aveano ordinati, ed i quali aveano fatti profumi negli alti luoghi, nelle città di Giuda, e ne' contorni di Gerusalemme : sterminò eziandio quelli che facevano profumi a Baal, al sole, alla luna,

ed a' pianeti, ed a tutto l'esercito

del cielo. 6 Fece ancora portar via il bosco fuor della Casa del Signore, alla Valle di Chidron, fuor di Gerusalemme, e l'arse in essa, e *l*o ridusse in polvere, la quale egli gittò so-pra le sepolture de figliuoli del popolo.

7 Poi disfece le case de cinedi, ch'erano nella Casa del Signore, nelle quali le donne tessevano delle ca-

sette per lo bosco.

8 Oltr's ciò, fece venire tutti i sa. cerdoti dalle città di Giuda, e con-tamino gli alti luoghi, ne' quali que sacerdoti aveano fatti profumi, da Gheba fino in Beer-seba: e diafece gli alti luoghi delle porte, e quello ancora ch'era all'entrata della porta di Iosuè, Capitano della città, ch'era a man sinistra della porta della città.

9 Or que'sacerdoti degli alti luoghi non salivano più all' Altare del Signore, in Gerusalemme : ma pur mangiavano de' pani azzimi, per mezzo i lor fratelli.

10 Contaminò eziandio Tofet, ch'era nella Valle de figliuoli d' Hinnom : aciochè niuno vi facease più passare il suo figliuolo, o la sua figliuola, per lo fuoco, a Molec.

ll Tolse ancora via i cavalli, che li re di Giuda aveano rizzati al sole. dall'entrata della Casa del Signore, fino alla stanza di Netanmelec.

eunuco, la quale era in Parvarim: e brució col fuoco i carri del sole. i2 Il re disfece ancora gli altari

ch'erano sopra'l tetto della sala d'Achaz, i quali li re di Giuda aveano fatti : disfece parimente gli altari, che Manasse avea fatti ne due Cortili della Casa del Signore; e, toltigli di là, gli stritolò, e ne gittò la

polvere nel torrente di Chidron. 13 Oltr'a ciò, il re contaminò gli alti luoghi, ch'erano dirimpetto a Gerusalemme, da man destra del monté della corruzione, i quali Salomone, re d' Israel, avea edificati ad Astoret, abbominazione de' Sidonij; ed a Chemos, abbominazione de' Moabiti; ed a Milcom, abbomi-

nazione de' figliuoli d'Ammon : 14 E spezzò le statue, e tagliò i boschi, ed empiè d'ossa d'uomini i

luoghi dove quegli erano. Disfece eziandio l'altare ch'era in Betel, e l'alto luogo ch'avea fatto Ieroboam, figliuolo di Nebat, col quale egli avea fatto peccare Israel: egli disfece e l'altare, e l'alto luogo, e lo ridusse in polvere ;

ed arse il bosco. 16 Or Iosia, rivoltosi, vide le sepolture ch'erano quivi nel monte; e mandò a torre l'ossa di quelle sepolture, e l'arse sopra quell' altare, e lo contaminò : secondo la parola del Signore, la quale l'uomo di Dio avea predicata, quando egli an-nunzió queste cose.

17 E'l re disse, Quale e quel monumento ch'io veggo? E la gente della città gli disse, E la sepoltura dell'uomo di Dio, che venne di Giuda, ed annunziò queste cose che tu hai fatte, contr'all'altare di

18 Ed egli disse, Lasciatela stare, niuno mova l'ossa d'esso. Così fu. rono conservate l'ossa d'esso, insieme con l'ossa del profeta, ch'era

venuto di Samaria.

19 Iosia tolse eziandio via tutte le case degli alti luoghi, ch'erano nelle città di Samaria, le quali li re d'Israel aveano fatte per dispettare il Signore : e fece loro interamente come avea fatto in Betel:

20 E sacrificò sopra gli altari tutti i sacerdoti degli alti luoghi, ch'erano quivi; ed arse ossa d'uomini so-Poi se ne ritornò in

pra quelli. Gerusalemme.

21 Allora il re comandò a tutto'l popolo: dicendo, Fate la Pasqua al Signore Iddio vostro, secondo ch'è scritto in questo Libro del

22 Perciochè dal tempo de' Giudici ch'aveano giudicato Israel, nè in tutto'l tempo delli re d' Israel, e 367 di Giuda, non era stata celebrata tal Pasqua: 23 Qual fu quella, che fu celebra-

taal Signore in Gerusalemme, l'an-

no diciottesimo del re Iosia.

24 Iosia tolse eziandio via quelli ch'aveano lo spirito di Pitone, e gl' indovini, e le statue, e gi'idoli e tutte l'abbominazioni che si vedevano nel paese di Giuda, ed in Gerusalemme; per mettere ad effetto le parole della Legge, scritte nel Libro che'l Sacerdote Hilchia avea trovato nella Casa del Signore.

25 E davanti a lui non v'era stato re alcuno pari a lui, che si fosse convertito al Signore con tutto'l suo cuore, e con tutta l'anima sua. e con tutto'l suo maggior potere, secondo tutta la Legge di Moisè : e

dopo lui non n'è surto alcuno pari. 26 Ma pure il Signore non si stolse dall'ardore della sua grande ira: perciochè l'ira sua era accesa contr'a Giuda, per tutti i di-

spetti, che Manasse gli avea fatti. 27 Laonde il Signore avea detto, Io torrò via dal mio cospetto anche Giuda, come ho tolto Israel: e rigitterò questa città di Gerusa-lemme, ch'io avea eletta, e questa Casa della quale io avea detto, li mio Nome sarà quivi.

28 Or, quant'è al rimanente de fatti di Iosia, e tutto quello ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda?

29 A'suoi dì, Faraone Neco, re d' Egitto, salì contr'al re degli Assirij, verso'l fiume Eufrate : e'l re Iosia andò incontro a lui : e Faraone l'uccise in Meghiddo, come

l'ebbe veduto. 30 Ed i suoi servitori lo misero morto sopra un carro, e lo con-dussero da Meghiddo in Gerusalemme, e lo seppellirono nel suo sepolcro. E'l popolo del paese prese loachaz, figliuolo di Iosia, e l'unse, e lo costituì re, in luogo di

suo padre. 31 loachaz *era* d'età di ventitre anni, quando cominció a regnare ; e regnò tre mesi in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Hamutal, figliuola di Ieremia, da Libna

32 Ed egli fece ciò che dispiace al Signore, interamente come aveano

fatto i suoi padri

33 E Faraone Neco l'incarcerò in Ribla, nel paese d'Hamat, aciochè non regnasse più in Gerusalemme: ed impose al paese una ammenda di cento talenti d'argento, e d'un talento d'oro.

34 Poi Faraone Neco costituì re i Eliachim, figliuolo di Iosia, in luogo di Iosia, suo padre; e gli mutò il nome in Ioiachim : e prese Ioachaz, e se ne venne in Egitto, dove loachaz morì.

35 Or Ioiachim diede quell'argento, e quell'oro, a Faraone: ma egli tassò il paese, per pagar que' da-nari, secondo'i comandamento di Faraone : egli trasse quell'argento, e quell'oro, da ciascuno del popolo del paese, secondo\_ch'egli

era tassato, per darlo a Faraone Neco. 36 Ioiachim era d'età di venticinque amni, quando cominció a regnare ; e regnò undici anni in Gerusalemme. E'l nome di sua ma-

dre era Zebudda, figliuola di Pe-

daia. da Ruma. 37 Ed egli fece ciò che displace al Signore, interamente come aveano fatto i suoi padri.

## CAP. XXIV.

' Dr d'esso, Nebucadnesar, re di Babilonia, salì, e Ioiachim gli fu soggetto lo spazio di tre anni : poi si rivoltò, e si ribellò da lui.

2 E'l Signore mandò contr'a lui delle schiere di Caldei, e delle schiere di Siri, e delle schiere di Moabiti, e delle schiere d'Ammoniti, che fecero delle correrie. Ed egli le mandò contr'a Giuda, per guastario, secondo la parola del Signore, ch'egli avea pronunziata

per li profeti, suoi servitori. 3 Certo, questo avvenne a Giuda, secondo la parola del Signore, per torlo via dal suo cospetto, per ca-gion de' peccati di Manasse, secondo tutto ciò ch'egli avea fatto :

4 Ed anche per lo sangue innocente ch'egli avea sparso, avendo empiuta Gerusalemme di sangue innocente : laonde il Signore non

volle dare alcun perdono. 5 Or, quant'è al rimanente de' fatti di loiachim, e tutto quello ch'egli fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda ?

6 E Iolachim giacque co' suoi padri : e Ioiachin, suo figliuolo, re-

gnò in luogo suo.

7 Or il re d'Egitto non continuò più d'uscire del suo paese : percloche il re di Babilonia avea preso tutto quelle ch'era stato del re d'Egitto, dal fiume d'Egitto, fino al fiume Eufrate.

8 Ioiachin *era* d'età di diciotto anni, quando cominció a regnare ; e regnò in Gerusalemme tre mesi. E'i nome di sua madre *era* Ne-husta, figliuola d'Elnatan, da Gerusalemme. 9 Ed egli fece ciò che dispiace al Signore, interamente come avea fatto suo padre.

10 In quel tempo i servitori del re di Babilonia salirono contr'a Gerusalemme, e l'assedio fu posto alla

11 E Nebucadnesar, re di Babilonia, venne in persona contr'alla città, mentre i suoi servitori l'as-12 E Ioiachin, re di Giuda, uscì al

re di Babilonia, con sua madre, ed i suoi servitori, ed i suoi capitani, ed i suoi principi, ed i suoi eunuchi. E'l re di Babilonia lo fece prigione, l'anno ottavo del suo regno: 13 E trasse di Gerusalemme tutti

i tesori della Casa del Signore, ed i tesori della casa del re, e spezzò tutti i vasellamenti d'oro, che Salomone, re d'Israel, avea fatti nel Templo del Signore ; come il Signo-

re n'avea parlato :

14 E menò in cattivita tutta Gerusalemme, e tutti i principi, e tutti gli uomini di valore, in numero di diecimila prigioni, insieme con tutti i legnaluoli, e ferraiuoli : non vi rimase se non il popolo povero

del paese.
15 Così ne menò in cattività in Babilonia Ioiachin, e la madre del re, e le mogli del re, ed i suoi eunuchi, e tutti i più possenti del paese:

16 Insieme con tutti gli uomini di valore, ch'erano in numero di settemila; ed i legnaiuoli, e ferraiuoli, ch'erano mille; tutti uomini valenti, e guerrieri: e'l re di Babilonia gli menò in cattività in Babilonia.

17 E'l re di Babilonia costituì re. in luogo di Ioiachin, Mattania, zio d'esso, e gli mutò il nome in Sede-

chia.

18 Sedechia era d'età di ventun'anno, quando cominciò a regnare; e regnò in Gerusalemme undici anni. E'i nome di sua madre *era* Hamutal, figliuola di Ieremia, da

19 Ed egli fece quello che dispiace al Signore, interamente come avea

fatto Ioiachim:

20 Perciochè l'ira del Signore venne fino all' estremo contr'a Gerusalemme, e contr'a Giuda, fin ch'e-gli gli ebbe scacciati dal suo cospetto. E Sedechia al ribellò dal re di Babilonia.

## CAP. XXV.

AONDE l'anno nono del suo ⊿ regno, nel decimo giorno del decimo mese, Nebucadnesar, re di Babilonia, venne contr'a Gerusalemme, con tutto'l suo esercito, e pose campo contr'ad essa: e fabbricarono delle bastie contr'ad essa d'ogn' intorno.

2 E la città fu assediata fino all'anno undecimo del re Sedechia.

3 Il nono giorno del quarto mese, esendo la fame grande nella città, tal che non v'era pane per lo po-

polo del paese : 4 Ed essendo stata la città sforza ta, tutta la gente di guerra se ne fuggi di notte, per la via della Porta fra le due mura, che riguardava verso l'orto del re, essendo i Caldei sopra la città, d' ogn' intorno ; e'l re se n'andò traendo verso'l diserto.

5 E l'esercito de Caldei lo perseguitò, e l'aggiunse nelle campagne di Ierico ; e tutto'i suo esercito si

disperse d'appresso a lui. 6 Ed i Caldei presero il re, e lo menarono al re di Babilonia, in Ribla : e quivi fu sentenziato.

7 Ed i suoi figliuoli furono scannati in sua presenza; e'l re di Babi-lonia fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legare di due catene di rame, e fu menato in Babilonia.

8 Poi, al settimo giorno del quinto mese dell' anno decimonono di Nebucadnesar, re di Babilonia, Neburaradan, capitan della guardia, servitor del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme:

9 Ed arse la Casa del Signore, e la casa del re, e tutte l'altre case di Gerusalemme: in somma, egli arse col fuoco tutte le case grandi.

10 E tutto l'esercito de' Caldei, ch'era col capitan della guardia, disfece le mura di Gerusalemme

d'ogn' intorno.

ll Nebuzaradan, capitan della guardia, menò in cattività il rimanente del popolo ch'era restato nella città, insieme con quelli ch'erano andati ad arrendersi al re di Babilonia, e'l rimanente del po-

12 Ma pure il capitan della guar-dia lascio alcuni de' più miseri del paese, per vignatuoli, e lavoratori. 13 Ed i Caldei misero in pezzi le colonne di rame, ch'erano nella Casa del Signore, ed i basamenti. e'l Mar di rame, ch'era nella Casa del Signore, e ne portarono il rame in Babilonia.

14 Portarono eziandio via le caldaie, e le palette, e le forcelle, e le cazuole, e tutti gli strumenti di rame, co' quali si faceva il servigio. 15 Il capitan della guardia portò exiandio via i turiboli, ed i bacini : quel ch'era d'oro a parte, e quel ch'*era d*'argento a parte.

16 Quant'è alle due colonne, al Mare, ed a' basamenti, le quali cose Salomone avea fatte per la Casa del Signore, il peso del rame di tutti que lavori era senza fine.

17 Una colonna era alta diciotto cubiti, e sopra essa v'era un capitello di rame, alto tre cubiti : e sopra'l capitello d'ogn' intorno v'era una rete, e delle melegrane: tutto era di rame: le medesime cose erano ancora nell' altra colonna, ineme con la *sua* rete.

18 Il capitan della guardia prese ancora Seraia, primo sacerdote, e Sofonia, secondo sacerdote, ed i

tre guardiani della soglia.

19 Prese eziandio, e menò via dal-

la città un' eunuco, ch'era commessario della gente di guerra, e cinque uomini de' famigliari del reche furono ritrovati nella città, ed

il principale scrivano di guerra, che feceva le rassegne degli eserciti del popolo del paese, e sessan-t' uomini principali del popolo del paese, che furono ritrovati nella ĉittà.

20 Nebuzaradan adunque, capitan della guardia, gli prese, e gli condusse al re di Babilonia, in

21 E 7 re di Babilonia gli percosse, e gli fece morire, in Ribla, nel paese d'Hamat. Così Gluda fu menato via dal suo paese in cattività. 22 E, quant'è al popolo, che re-stò nel paese di Giuda, il quale Ne-

bucadnesar, re di Babilonia, vi lasciò: egli costituì sopra loro Ghedalia, figlluolo d'Ahicam, figliuolo di Safan.

23 E quando tutti i capitani della gente di guerra, Ismael, figliuolo di Netania, e Iohanan, figliuolo di Carea, e Seraia, figliuolo di Tan-humet Netofatita, e Iaazania, figliuolo d'un Maacatita, e la lor ente, ebbero inteso che'l re di Babilonia avea costituito governatore Ghedalia, vennero a lui in Mispa,

con la lor gente. 24 E Ghedalia giurò a loro, ed alla lor gente : e disse loro, Non temiate d'esser soggetti a' Caldei : dimorate nel paese, e servite al re di

Babilonia, e starete bene.

25 Ma avvenne ch'al settimo mese, Ismael, figliuolo di Netania, figliuolo d' Elisama, del sangue reale, venne, avendo dieci uomini se co, e percossero Ghedalia, ed egli morì. *Percossero* eziandio i Giudei, ed i Caldei, ch'erano con lui in Mispa.

26 E tutto I popolo, dal minore al maggiore, ed i capitani della gente di guerra, si levarono, e se ne R 3

vennero in Egitto: perciochè temevano de' Caldei.

27 Or l'anno trentasettesimo della cattività di Ioiachin, re di Giuda, nel ventisettesimo giorno del duodecimo mese. Evilmerodac, re di Babilonia, l'anno stesso ch'egli cominciò a regnare, facendo la rassegna della sua casa, vi mise Ioiachin, re di Giuda, e lo trasse di prigione :

28 E parlò con lui benignamente,

ed innalsò il seggio d'esso sopra"l seggio degli *altri* re, ch'erano cora lui in Babilonia :

29 Ed egli mutò i suoi vestimenti di prigione, ed egli mangiò del continuo in presenza del re, tutto'l

tempo della vita sua. 30 E del continuo gli era dato, giorno per giorno, il suo piatto da

parte del re, tutto'l tempo della vita sua.

TT.

# PRIMO LIBRO DELLE CRONICHE.

CAP. I.

A DAM, Set, Enos: 2 Chenan, Mahaleel, Iared: 3 Henoc, Metusela, Lamec: 4 Noe, Sem, Cam, e Iafet 5 I figliuoli di Iafet furono Gomer,

e Magog, e Madai, e Iavan, e Tu-bal, e Mesec, e Tiras.

6 Ed i figliuoli di Gomer furono Aschenas, e Rifat, e Togarma.
7 Ed i figliuoli di Iavan furono
Elisa, e Tarsis, Chittim, e Do-

danim. 8 Ed i figliuoli di Cam furono Cus, e Misraim, e Put, e Canaan. 9 Ed i figliuoli di Cus furono Se-

ba, ed Havila, e Sabta, e Rama, e Sabteca. Ed i figliuoli di Rama furono Seba, e Dedan.

10 Or Cus generò Nimrod. fu il primo che si fece potente nella

11 E Misraim generò i Ludei, e gli Anamei, ed i Lehabei, ed i Naftuhel: 12 Ed i Patrusei, ed i Casluhei.

(da' quali sono usciti i Filistei,) ed i Caftorei.

13 E Canaan generò Sidon, suo

primogenito, ed Het, 14 Ed i Iebusei, e gli Amorrei, ed

i Ghirgasei 15 E gl' Hivvel, e gli Archei, ed i

Sinei, 16 E gli Arvadei, ed i Semarei,

17 I figliuoli di Sem furono Elam, ed Assur, ed Arfacsad, e Lud, ed Aram, ed Us, ed Hul, e Gheter, e

Mesec. 18 Ed Arfacsad generò Sela, e Sela generò Eber.

19 Ed ad Eber nacquero due fi-

gliuoli: il nome dell'uno fu Pe-leg: perciochè al suo tempo la terra iu divisa: e'l nome del suo fratello fu loctan.

20 E loctan generò Almodad, e

Selef, ed Asarmavet, e Iera, 21 Ed Hadoram, ed Husal, e Dicla, 22 Ed Ebal, ed Abimael, e Seba. 23 Ed Ofir, ed Havila, e Iobab

Tutti costoro furono figliuoli di loctan.

24 Sem, Arfacsad, Sela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Tare,

27 Abram, che è Abraham. 28 I figliuoli d'Abraham furono

Isaac, ed Ismael. 29 Queste sono le lor generazioni. Il primogenito d'Ismael fu Ne-

baiot : poi cobe Chedar, ed Adbeel. e Mibsam, 30 E Misma, e Duma, e Massa,

ed Hadad, e Tema, 31 letur, e Nafis, e Chedma. Questi furono i figliuoli d'Ismael. 32 Or, quant' è a' figliuoli di Che-

tura, concubina d'Abraham, essa partori Zimran, e Iocsan, e Medan, e Madian, ed Isbac, e Sua. Ed i figliuoli di Iocsan furono Seba, e Dedan.

33 Ed i figliuoli di Madian furono Efa, ed Efer, ed Hanco, ed Abida, ed Eldaa. Tutti questi furono figliuoli di Chetura.

Or, Ahraham generò Isaac. Ed i figliuoli d' Isaac furono Esau.

ed Israel.

35 I figliuoli d' Esau furono Elifas, e Reuel, e Ieus, e Ialam, e Cora. 36 I figliuoli d'Elifas furono Teman, ed Omar, e Sefi, e Gutam, e

Chenaz, e Timna, ed Amalec. 37 I figliuoli di Reuel furono Na-hat, Zera, Samma, e Missa.

38 Ed i figliuoli di Seir furono Lo-tan, e Sobal, e Sibon, ed Ana, e

Dison, ed Eser, e Disan. 39 Ed i figliuoli di Lotan furono Hori, ed Hōmam : e la sorella di Lotan & Timna.

370

40 I figlinoli di Sobal furono A-lian, e Manahat, ed Ebal, e Sefi, ed Onam. Ed i figliuoli di Sibon

furono Aia, ed Ana.

41 Il figliuolo d'Ana fu Dison. Ed i figliuoli di Dison furono Hamran, ed Esban, ed Itran, e Cheran. 42 I figliuoli d'Eser furono Bil-ham, e Zaavan, e Isacan. I figliuoli di Disan furono Us, ed A-

43 Or questi furono li re, che regnarono nel paese d'Edom, avanti che regnasse alcun re sopra i fi

diuoli d'Israel : Bela, figliuolo di Beor: e'l nome della sua città era

Dinhaha. 44 Poi, morto Bela, Iobab, figliuolo di Zera, da Bosra, regnò in luo-

go suo. 45 E, morto Iobab, Husam, del paese de' Temaniti, regno in luo-

go suo.

46 E, morto Husam, Hadad, figliuolo di Bedad, il qual percosse i Madianiti nel territorio di Mosb, regnò in luogo suo : e'l nome della sua città era Avit.

47 Poi, morto Hadad, Samla, da Masreca, regnò in luogo suo. 48 E, morto Samla, Saul, da Re-

hobot del Fiume, regnò in luogo

49 E. morto Saul, Baal-hanan, figliuolo d'Acbor, regnò in luogo SUG

50 E, morto Baal-hanan, Hadad regnò in luogo suo : e'l nome della sua città era Pai: e'l nome della sua moglie era Mehetabeel, figliuola di Matred, figliuola di Mezabab.

51 Poi, morto Hadad, vi furono de' duchi in Edom : il duca Timna, il duca Alia, il duca letet,

52 Il duca Oholibama, il duca Ela, il duca Pinon,

53 Il duca Chenas, il duca Te-

man, il duca Mibear, 54 Il duca Magdiel, il duca Iram. Questi furono i duchi d' Edom.

CAP. II. UESTI furono i figliuoli d' Id stacil, Ruben, Simeon, Levi, e Giuda; Issacar, e Zabulon, 2 Dan, Iosef, e Bentamin; Nef-tali, Gad, ed Aser. 3 I figiluoli di Giuda ferono Er.

ed Onan, e Sela. Questi tre gli nacquero dalla figliuola di Sua, Cananea. Or Er, primogenito di Giuda, dispiacque al Signore, ed egli lo fece morire.

4 E Tamar, sua nuora, gli par-tori Fares, e Zara. Tutti i figliuoli

di Ginda Aerono cinque. 5 I figliuoli di Fares furono Hesron, ed Hamul.

371

6 Ed i figliuoli di Zara furono Zimri, ed Etan, ed Heman, e Calcol, e Dara. In tutto cinque,

7 E'l figliuolo di Carmi fu Acar, quel che conturbò Israel, che commise misfatto intorno allo nter-

detto.

8 E'l figliuolo d'Etan fu Asaria.
8 E'l figliuolo d'Etan fu Asaria. 9 Ed i figliuoli che nacquero ad Hearon furono Ierameel, e Ram, e

10 E Ram generò Amminadab, ed Amminadab generò Nabasson, capo de' figliuoli di Giuda.

II E Nahasson generò Salma, e Salma generò Booz, 12 E Booz generò Obed, ed Obed

generò Isai,

13 Ed Isai generò Eliab, suo primogenito, ed Abinadab il secon-

do, e Sima il terzo, 14 Natanael il quarto, Raddai'l

quinto,

15 Osem il sesto, David il settimo, 16 E le lor sorelle, Seruia, ed A-bigail. Ed i figliuoli di Seruia furono tre, Abisai, Ioab, ed Asael. 17 Ed Abigail partori Amasa, il

cui padre fu leter Ismaelita. 18 Or Caleb, figliuolo d'Hesron,

generò figliuoli con Azuba, sua moglie, e con Ieriot: e questi fu-rono i figliuoli di quella, Ieser, e Sobab, ed Ardon.

19 E, morta Azuba, Caleb prese

20 Ed Hur genero Uri, ed Uri genero Besaleel.
21 Poi Hesron entro da una figliuola di Machir, padre di Ga-laad, e la prese, essendo egli già d'età di sessant'anni: ed essa gli

partori Segub. 22 E Segub generò Iair, il quale ebbe ventitre terre nel paese di

Galaad:

23 E prese a' Ghesurei, ed a' Siri. le villate di Iair, e Chenat, con le terre del suo territorio, che sono Esse furono de' fisessanta terre. gliuoli di Machir, padre di Galaad.

24 E, dopo che fu morto Hesron, in Caleb d'Efrata, Abia, moglie d' Hesron, gli partori Ashur, padre di Tecoa

25 Ed i figliuoli di Ierameel, primogenito d'Hesron, furono Ram. il primogenito: poi Buna, ed Oren,

ed Osem, ed Ahia. 26 Or Ierameel ebbe un' altra moglie, il cui nome era Atara, che fu

madre d'Onam.

27 Ed i figliuoli di Ram, primogenito di Ierameel, furono Maas, e Iamin, ed Echer.

28 Ed i figliuoli d'Onan furono Sammai, e Iada. Ed i figliuoli di Sammai *furono* Nadab, ed Abisur

29 E'l nome della moglie d'Abisur fu Abihail, la quale gli partori Aban, e Molid.

30 Ed i figliuoli di Nadab furono

30 Ed i figliuolu in Nadio y 40'000 Seled, ed Appaim. E Seled mori senza figliuoli. 31 ET figliuolo d'Appaim fu Isi: e'l figliuolo d'Isi fu Sesan : e la figliuola di Sesan fu Alai.
32 Ed i figliuol di Iada, fratello di Sammet furme Lettr. e Lorse.

di Sammai, furono leter, e Iona-tan: e leter mori senza figliuoli. 33 Ed i figliuoli di Ionatan furo-no Pelet, e Zaza. Questi furono i

figliuoli di Ierameel. 34 Or Sesan non ebbe figliuoli

maschi, ma una figliuola: ed, a-vendo un servo Egizio, il cui nome *era* Iarha,

35 Gli diede la sua figliuola per moglie, la quale gli partori Attai : 36 Ed Attai genero Natan, e Na-

tan generò Zabad, 37 E Zabad generò Efial, ed Efial

generò Obed, 38 Ed Obed generò Iehu, e Iehu

generò Azaria, 39 Ed Azaria generò Heles, ed

Heles generò Elasa, 40 Ed Elasa generò Sismai, e Si-smai generò Sallum,

41 E Sallum generò Iecamia, e Iecamia generò Elisama. 42 Ed i figliuoli di Caleb, fratello di Ierameel, furono Mesa, suo pri-

mogenito, che fu padre di Zif: poi li figliuoli di Maresa, padre d'Hebron. 43 Ed i figliuoli d'Hebron furono Cora, eTappua, e Rechem, e Sema. 44 E Sema genero Raham, padre di Iorcheam: e Rechem generò

Sammai

45 E'l figliuolo di Sammai fu Maon: e Maon fu padre di Bet-sur. 46 Ed Efa, concubina di Caleb. partori Haran, e Mosa, e Gazez. Ed Haran genero Gazez.

47 Ed i figliuoli di Iodai furono Reghem, e Iotam, e Ghesan, e Pe-

let, ed Efo, e Saaf. 48 E Maaca, concubina di Caleb,

partori Sebet, e Tirhana. 49 Ella partori esiandio Saaf, padre di Madman ; e Seva, padre di

Macbena, e padre di Ghiba: e la fi-gliuola di Caleb fu Acsa.

50 Questi furono i figliuoli di Caleb, figliuolo d' Hur, primoge-nito d' Efrat, cioc, Sobal, padre di

Christ-learin; 61 Bet-lehem; 61 Salma, padre di Bet-lehem; 62 E Sobal, padre di Christ-learin; ebbe de figlioli, ciot. Roe, padre della meta di Menuhot.

53 E le famiglie di Chiriat-learim furono gl'Ittel, ed i Putel, ed i Sumatel, ed i Misrael: di questi sono

usciti i Soreatei, e gli Estaolei. 54 I figliuoli di Salmi furono quei

di Bet-lehem, ed i Netotatiti: quei d'Atrot. di Bet-Ioab, e della meta di Menuhot, ed i Sorel.

55 E le famiglie degli Scribi, ch'abitavano in Iabes, furono i Tiratei, i Simatei, i Sucatei. Questi sono i Chinei, ch'erano usciti d'Hamat. padre della casa di Recab.

CAP. III. OR questi furono i figlinoli di David, che gli nacquero in He-

bron. Il primogenito fu Amnon, d'Ahinoam Izreelita: il secondo, Daniel, d'Abigail Carmelita:
2 Il terzo, Absalom, figliuolo di
Maaca, figliuola di Talmai, re di
Ghesur: il quarto, Adonia, figliuo-

lo d' Hagghit :

3 Il quinto, Sefatia, d'Abital : il sesto, Itream, d'Egla, sua moglie. 4 Questi sel gli nacquero in He-bron, ove regno sett anni, e sei mesi: poi regnò trentatre anni in

Gerusalemme. 5 E questi gli nacquero in Geru-salemme, Sima, e Sobab, e Natan, e Salomone: quattro di Batsua.

figliuola d'Ammiel : 6 Ed Ibhar, ed Elisama, ed Eli-

felet,
7 E Noga, e Nefeg, e Iafia,
8 Ed Elisama, ed Eliada, ed Eli

9 Tutti questi furono figliuoli di David, oltr'a' figliuoli delle concubine: e Tamar, lor sorella. 10 El figliuolo di Salomone

10 E'l figliuolo di Salomone fu Roboam, di cui fu figliuolo Abia, di cui fu figituolo Asa, di cui fu figliuolo Iocafat,

Il Di cui fu figlinolo Ioram, di cui fu figliuolo Achazia, di cui fu

figliuolo Ioas,
12 Di cui fu figliuolo Amasia, di
cui fu figliuolo Azaria, di cui fu fi-

gliuolo Iotam, 13 Di cui fu figliuolo Achas, di

cui fu figliuolo Ezechia, di cui fu figliuolo Manasse, 14 Di cui fu figliuolo Amon, di

cui fu figliuolo Iosia. 15 Ed i figliuoli di Iosia.

15 Ed i figliuoli di Iosia furono Iohanan il primogenito, Iolachim il secondo, Sedechia il terzo, Sal-

lum il quarto. ium il quarto.
16 E'l figliuolo di Iolachim fu Ieconia, di cui fu figliuolo Sedechia.
17 E'l figliuolo di Iconia prigione fu Sealtiel:
18 Di cui furono figliuoli Malchiram, e Pedala, e Senessar, e Iecamia, ed Hosama, e Nedabia.
19 Ed i figliuoli di Pedala furono
Zerubbabel, a Simi- ed i figliuoli

Zerubbabel, e Simi: ed i figliuoli di Zerubbabel furono Mesuliam, ed

## 1 CRONICHE, III. IV.

Hanamia : e Selomit, lor sorella. 20 Ed i figliuoli di Mesullam fu-rono Hasuba, Ohel, e Berechia, ed Hasadia, e Iusab-hesed : cinque in

21 Ed i figlinoli di Hanania furono Pelatia, ed Isaia: i figliuoli di Refaia, i figliuoli d'Arnan, i figliuo-

li di Obadia, ed i figliuoli di Secania. 22 E Semaia fu figliuolo di Seca-

nia: ed i figliuoli di Semala furono Hattus, ed Igheal, e Baria, e Nearia, e Safat: sel in tutto.

23 Ed i figliuoli di Nearia furono Elioenai, ed Ezechia, ed Azricam:

tre in tutto.

24 Ed i figliuoli d'Elioenai furono Hodaiva, ed Eliasib, e Pelaia, ed Accub, e Iohanan, e Delaia, ed Anani: sette in tutto.

### CAP. IV.

FIGLIUOLI di Giuda furono Fares, ed Hesron, e Carmi, ed

Hur, e Sobal. 2 E Reala, figliuolo di Sobal, generò Iahat: e Iahat generò Ahumai, e Lahad. Queste son le famiglie de Soratei.

3 E questi furono figliuoli del padre d'Etam, cioc, Izreel, ed Isma, ed Idbas: e'l nome della lor sorella

era Haslelponi.

4 E Penuel fu padre di Ghedor, ed Ezer, padre d'Husa. Questi fu-rono i figliuoli d'Hur, primogenito

d'Efrat, padre di Bet-lehem. 5 Ed Ashur, padre di Tecca, ebbe due mogli, Helea, e Naara.

6 E Naara gli partori Ahuzzam, ed Hefer, e Temeni, ed Ahastari. Questi furono i figliuoli di Naara.
7 Ed i figliuoli d'Helea urono Se-

ret, Iesohar, Etnan, 8 E Cos, il quale generò Anub, e Sobeba, e le famiglie d'Aharhel, figliuolo d'Harum.

E labes fu il più onorato de' suoi fratelli : or sua madre gli pose

nome labes: perciochè disse, lo

l'ho partorito con dolore. 10 Or labes invocò l'Iddio d'Israel: dicendo, Oh se pur mi benedicessi, ed allargassi i miei confini, e fosse la tua mano meco, e facessi ch'io non fossi afflitto d'alcun male! Ed Iddio fece avvenire ciò ch'egli avea chiesto-

11 E Chelub, fratello di Suha, generò Mehir, che fu padre d'Eston. 12 Ed Eston generò la famiglia di Rafa, e Pasea, e Tehinna, padre della città di Nahas. Questi furono la gente di Reca.

13 Ed I figliuoli di Chenaz furono Otniel, e Seraia. Ed i figliuoli d'Otniel furono Hatat:

14 E Meonotai, il quale generò Ofra: e Semia generò Ioab, padre di coloro ch'abitarono nella Valle, detta de' fabbri: perciochè essi erano fabbri.

15 Ed i figliuoli di Caleb, figliuolo di Iefunne, *furono* Iru, Ela, e Naam. E'i figliuolo d'Ela *fu* Che-

naz. 16 Ed i figliuoli di Iehalleleel furono Zif, e Zifa, Tiria, ed Asareel. 17 Ed i figliuoli d'Esdra furono Ieter, e Mered, ed Efer, e Ialon: e la moglie di Mered partori Miriam. e Sammai, ed Isba, padre d'Este-

18 E l'altra sua moglie Giudea partori Iered, padre di Ghedor; ed Heber, padre di Soco; e lecutiel, padre di Zanoa. Ma quegli altri precedenti furono figliuoli di Bitla, figliuola di Faraone, la quale Me-

red avea presa per mogic.

19 E questi ultimi furono figliuoli della moglie Giudea, la quale era
sorella di Naham, padre de Garmel, abitanti in Chella; e de' Maa-

catiti, abitanti in Estemoa. 20 Ed i figliuoli di Simon furono Amnon, e Rinna; Ben-hanan, e Tilon. Ed i figliuoli d'Isi furono

Zohet, e Ben-zohet. 21 I figliuoli di Sela, figliuolo di Giuda, furono Er, padre di Lecha; e Lada, padre di Maresa; e le famiglie della casa d'Asbea, la quale esercitava l'arte del bisso :

22 E Iochim, e que di Cozeba, e Ioas, e Saraf, i quali signoreggiarono sopra Moab; e lasubi-lehem. Ma queste cose sono antiche.

23 Essi *furono* vasellai, ed uomini che stavano ne' giardini, e ne' par-chi: e dimorarono quivi appresso del re per fare il suo lavoro.

24 I figliuoli di Simeon furono Nemuel, e Iamin, Iarib, Žera, e Saul:

25 Di cui fu figliuolo Sallum, di cui fu figliuolo Mibsam, di cui fu figliuolo Misma.

26 E'l figliuolo di Misma fu Hamuel, di cui fu figliuolo Zaccur, di cui fu figliuolo Simi.

27 E Simi ebbe sedici figliuoli, e sei figliuole : ma i suoi fratelli non ebbero molti figliuoli : tal che tutta la lor nazione non multipliciò al pari de' figliuoli di Giuda.

28 Ed abitarono in Beer-seba, ed in Molada, ed in Hasar-sual, 29 Ed in Bilha, ed in Esem, ed in

30 Ed in Betuel, ed in Horma, ed

in Siciag, 31 Ed in Bet-marcabot, ed in Hasar-susim, ed in Bet-birei, ed in

# 1 CRONICHE, IV. V.

Saaraim. Queste furono le lor cit-tà, mentre regnò David. lui sono usciti i conduttori : ma 22 diritto della primogenitura fu dato 32 E le lor castella furono Etam

ed Ain, Rimmon, e Tochen, ed Asan : cinque terre: 33 Insieme con tutte le lor vil-

late, ch'erano intorno a quelle citç ta, fino a Baal. Queste furono le loro stanze, come essi le spartirono

fra loro per le lor nazioni. 34 Or Mesobab, e Iamlec, e Iosa, figliuolo d'Amasia ;

35 E loel, e lehu, figliuolo di Iosibia, figliuolo di Seraia, figliuo-

lo d'Asiel ; 36 Ed Elioenai, e Iaacoba, e Iesohaia, ed Asaia, ed Adiel, e Iesimiel, e Benala:

37 E Ziza, figliuolo di Sifi, figliuolo d'Allon, figliuolo di Iedaia, fi-gliuolo di Simri, figliuolo di Se-

38 Costoro furono quelli ch'erano famosi, capi nelle lor famiglie : e le case loro paterne crebbero in

grandissimo numero. 39 Laonde andarono dall'entrata di Ghedor, fino alla parte Orientale della Valle, per cercar paschi per li lor bestiaml:

40 E trovarono de' paschi grassi, e buoni, ed un paese largo, quieto, e felice: perciochè quelli che v'abitavano prima erano de diecenden-

ti di Cam.

41 Costoro adunque, che sono stati descritti per li nomi loro, vennero al tempo d' Ezechia, re di Giuda, e percossero le tende di coloro, e gli abitacoli che vi furono ritrovati ; e gli distrussero a modo dello nterdetto : e così son restati fino a questo giorno, ed abitarono

in luogo loro: perciochè quivi erano paschi per le lor gregge. 42 Oltra ciò cinquecent' uomini d'infra loro, de'figliuoli di Simeon, avendo per lor capi Pelatia, e Nea-ria, e Refaia, ed Uzziel, figliuoli d' Isi, andarono al monte di Seir :

43 É percossero il remanente de di scampati d'infra gli Amalechiti: e sono abitati quivi infino a

questo giorno.

#### CAP. V.

R questi furono i figliuoli di Ruben, primogenito d'Iarael: (percioche egli era il primogenito: ma, dopo ch'ebbe contaminato il letto di suo padre, la sua primoge-nitura fu data a' figliuoli di losef, figliuolo d'Israel: non però per ra nella genealogia :

2 Perciochè Giuda ebbe la mag-

gioranza sopra i suoi fratelli : e di

3 I figliuoli, dice, di Ruben, primogenito d'Israel, furono Hanoc, e Pallu, Hesron, e Carmi. 4 Il figliuolo di Ioel fu Semaia, di

cui fu figliuolo Gog, di cui fu fi-gliuolo Simi, 5 Di cui fu figliuolo Mica, di cui fu figliuolo Reala, di cui fu figliuolo Baal,

6 Di cui fu figliuolo Beera, il quale Tillegat-plineser, re degli Assirij, meno in cattivita. Ecco fu

capo principale de' Rubeniti.
7 E de' suoi fratelli, per le lor famiglie, quando la lor genealogia

fu composta per le lor generazoni, i capi furono leiel, e Zacaria, 8 E Bela, figlinolo d'Azaz, figliuo-lo di Sema, figliuolo di Ioel. Esso

abitò in Aroer, fino a Nebo, ed a Baal-meon.

9 Dipoi egli abitò verso'l Levante, dal Fiume Eufrate, fino all'entrata del diserto: perciochè i lor bestiami erano moltiplicati paese di Galaad

10 Laonde, al tempo di Saul, fecero guerra contr'agli Hagareni, i quali caddero uccisi per le lor mani : ed essi abitarono nelle loro stanze, lungo tutta la parte Orientale di Galaad.

11 Ed i figliuoli di Gad abitarono dirimpetto a loro, nel paese di Basan, fino a Salca.

12 Icel fu il capo principale in Basan, e Safan, il secondo : poi

Ianai, poi Safat.

13 Ed i lor fratelli, secondo le faglie lor paterne, furono Micael, e Messullam, e Seba, e Iorai, e Ia-can, e Zia, ed Eber: sette, in tutto.

14 Questi erano figliuoli d'Abihail, figliuolo d' Huri, figliuolo di Iaros, figliuolo di Galaad, figliuolo di Mi-cael, figliuolo di Iceisai, figliuolo da Iado, figliuolo di Buz. 15 Ahi, figliuolo d'Abdiel, figliuo-

lo di Guni, fu il capo principale delle famiglie lor paterne. 16 Ed essi abitarono in Galaad.

ed in Basan, e nelle terre del suo territorio, ed in tutto'l contado di Saron, fino alle sue uscite. 17 La genealogía di tutti costoro

fu composta per le lor generazioni al tempo di Iotam, re di Giuda, ed al tempo di Ieroboam, re d'I-

18 I figliuoli di Ruben, ed i Gaditi, e la mezza tribù di Manasse, in numero di quarantaquattromila settecensessanta d'infra gli uomini prodi, che portavano scudo e spada, e tiravano l'arco, ed erano

ammaestrati alla guerra, per uscir [ 10 E Iohanan generò Azaria. (che fuori in battaglia:

19 Fecero guerra agli Hagareni, ed a letur, ed a Nafis, ed a Nodab: 20 Ed ebbero soccorso contr'a loro: tal che gli Hagareni, e tutti quelli ch'erane con loro furono dai nelle lor mani: perciochè essi gridarono a Dio nella battaglia, ed egli gli esaudì: perciochè s'erano confidati in lui.

21 E presero i lor bestiami, in nu-mero di cinquantamila camelli, e dugencinquantamila pecore, du-mila asini, e centomila anime u-

22 Perciochè molti erano caduti uccisi : perchè quella battaglia era da Dio : ed essi abitarono in luogo loro, fino al tempo della cattività. 23 I figliuoli della mezza tribù di Manasse abitarono anch'essi in quel paese: e moltiplicarono da

Basan fino a Baal-hermon, ed a Senir, ed alla montagna d'Hermon. 24 E questi furono i capi delle lor famiglie paterne: Efer, ed Isi, ed Eliel, ed Azriel, e Ieremia, ed Hodavia, e ladiel, uomini di valore,

e famosi, capi delle lor famiglie paterne.

25 Ma essi commisero misfatto contr' all' Iddio de' lor padri, e for-nicarono dietro agl' iddij de' popoli del paese, i quali 'l Signore avea distrutti d'innanzi a loro.

26 Laonde l'Iddio d'Israel eccitò lo spirito di Pul, re degli Assirij; e lo spirito di Tilgat-pilneser, re de-gli Assirij, i quali ne menarono in cattività i Rubeniti, ed i Gaditi, e la mezza tribù di Manasse: e gli condussero in Hala, ed in Habor, ed in Hara, e presso al fiume Gozan, dove son restati fino al di d'oggi.

CAP. VI. FIGLIUOLI di Levi furono Gher-

son, Chehat, Merari. 2 Ed i figliuoli di Chehat furono Amram, ed Ishar, ed Hebron, ed Uzziel.

3 Ed i figlinoli d'Amram furono Aaron, e Moisè, e Maria. Ed i fi-Aaron, e Moisè, e Maria. gliuoli d'Aaron furono Nadab, ed Abhhu, ed Eleasar, ed Itamar.

4 Eleasar generò Finees, e Finees generò Abisua, 5 Ed Abisua generò Bucchi, e Bucchi generò Uzzi, 6 Ed Alvia coma l'Arabica e 70.

6 Ed Uzzi generò Zerahia, e Ze-

rahia generò Meraiot, 7 E Meraiot generò Amaria, ed Amaria genero Ahitub, 8 Ed Ahitub genero Sadoc, e Sa-

doc generò Ahimaas, 9 Ed Ahimaas generò Azaria, ed Azaria generò Iohanan,

fu quello che fece ufficio di Sacerdote nella Casa, che Salomone avea edificata in Gerusalemme,) 11 Ed Azaria generò Amaria, ed Amaria generò Ahitub

12 Ed Ahitub generò Sadoc, e Sa-

doc generò Sallum, 13 E Sallum generò Hilchia, ed

Hilchia generò Azaria, 14 Ed Azaria generò Seraia, e Se-

raia generò Iosadac, 15 E Iosadac andò in cattività,

quando'l Signore fece menare in cattività Giuda, e Gerusalemme,

per Nebucadnesar. 16 I figliuoli di Levi adunque furono Ghersom, Chehat, e Merari. 17 Or questi sono i nomi de fi-gliuoli di Ghersom, Libni, e Simi. 18 Ed i figliuoli di Chehat furono Amram, ed Ishar, Hebron, ed Uz-

ziel 19 I figliuoli di Merari furono Mahali, e Musi. E queste son le Mahali, e Musi. famiglie de' Leviti. secondo i lor

padri.

20 I figliuoli di Ghersom: D'esso fu figliuolo Libni, di cui fu figliuolo Iahat, di cui fu figliuolo Zimma, 21 Di cui fu figliuolo Ioa, di cui fu figliuolo Iddo, di cui fu figliuolo Zera, di cui fu figliuolo Icotrai. 22 I figliuoli di Chehat: D'esso

fu figliuolo Amminadab, di cui fu figliuolo Core, di cui fu figliuolo Assir,

25 Ed i figliuoli d'Elcana furono Amasci, ed Ahimot, ed Elcana. 26 I figliuoli d'Elcana: D'esso fu

figliuolo Sofai, di cui fu figliuolo Nahat,

27 Di cui fu figliuolo Eliab, di cui fu figliuolo Ieroham, di cui fu figliuolo Elcana.

28 Ed i figliuoli di Samuel furono Vasni 'l primogenito, ed Abia. 29 Di Merari fu figliuolo Mahali, di cui fu figliuolo Libni, di cui fu figliuolo Simi, di cui fu figliuolo

Uzza 30 Di cui fu figliuolo Sima, di cui fu figliuolo Hagghai, di cul fu fi-

gliuolo Asaia. 31 Or costoro son quelli che Da-

vid costituì sopra l'ufficio del canto della Casa del Signore, dopo che l'Arca fu posata in luogo fermo.

32 Ed essi esercitarono il lor mi-nisterio nel canto, davanti al Padiglione del Tabernacolo della con-

venenza, fin che Salomone ebbe | edificata la Casa del Signore in Gerusalemme : ed essi attendevano al loro ufficio, secondo ch'era loro ordinato.

33 Questi, dico, son quelli che ministravano in ciò co' lor figliuo-D'infra i figliuoli de' Chehatiti, Heman cantore, figliuolo di Ioel,

figliuolo di Samuel,

34 Figliuolo d'Elcana, figliuolo di Ieroham, figliuolo d'Eliel, figliuolo 35 Figliuolo di Suf, figliuolo d' El-

cana, figliuolo di Mahat, figliuolo d'Amasai,

36 Figliuolo d'Elcana, figliuolo di

Ioel, figliuolo d'Azaria, figliuolo di 37 Figliuolo di Tahat, figliuolo d'Assir, figliuolo d'Ebiasaf, figliuolo

di Core, 38 Figliuolo d'Ishar, figliuolo di

Chehat, figliuolo di Levi, figliuolo

d' Israel. 39 Poi v'era Asaf, fratello d'esso Heman, il quale stava alla sua destra. Or Asaf era figliuolo di Berechia, figliuolo di Sima,

40 Figliuolo di Micael, figliuolo di Baasela, figliuolo di Malchia, 41 Figliuolo d'Etni, figliuolo di

Zera, figliuolo d'Adaia, 42 Figliuolo d'Etan, figliuolo di

Zimma, figliuolo di Simi, 43 Figliuolo di Iahat, figliuolo di

Ghersom, figliuolo di Levi. 44 Ed i figliuoli di Merari, lor fra-

telli, stavano a man sinistra, cioè, Etan, figliuolo di Chisi, figliuolo d'Abdi, figliuolo di Malluc,

45 Figliuolo d'Hasabia, figliuolo d'Amasia, figliuolo d'Hilchia, 46 Figliuolo d'Amsi, figliuolo di Bani, figliuolo di Semer, 47 Figliuolo di Mahali, figliuolo

di Musi, figliuolo di Merari, figliuolo di Levi

48 E gli altri Leviti, lor fratelli, furono ordinati per fare tutto'l servigio del Tabernacolo della Casa

49 Ma Aaron, ed i suoi figliuoli,

ardevano i sacrificij e l'offerte sopra l'Altar degli olocausti, e sopra l'Altar de profumi, secondo tutto ciò che si conveniva fare nel Luogo Santissimo, e per fare purgamento per Israel, secondo tutto ciò che Moisè, servitor di Dio, avea comandato.

50 E questi furono i figliuoli d'As-ron: D'esso fu figliuolo Eleazar, di cui fu figliuolo Finees, di cui fu figliuolo Abisua,

51 Di cui fu figliuolo Bucchi, di cui fu figliuolo Uzzi, di cui fu ficui Ju 115..... gliuolo Zerahia, 376

52 Di cui fu figliuolo Meralot, di cui fu figliuolo Amaria, di cui fu figliuolo Ahitub,

53 Di cui fu figliuolo Sadoc, di cui

fu figliuolo Ahimaas.

54 E queste furono le loro abitazioni, secondo le lor Magioni, nelle lor contrade. Alla nazione de' Chehatiti, d'infra i figliuoli d'Aaron. 55 Fu dato, (perciochè questa sorte fu per loro,) Hebron, nel paese di Giuda, insieme col suo contado

d'intorno: 56 Ma il territorio, e le villate

della città, furono date a Caleb, figliuolo di lefunne.

57 Furono adunque date a' figliuoli d'Aaron queste città di Giuda cioc, Hebron città del rifugio; Libna, col suo contado; e lattir, ed Estemoa, co' lor contadi ;

58 Ed Hilen, col suo contado; e Debir, col suo contado;

59 Ed Asan, col suo contado; e Bet-semes, col suo contado. 60 E, della tribù di Beniamin,

Gheba, col suo contado; ed Allemet, col suo contado; ed Anatot. col suo contado. Tutte le lor città furono tredici, spartite per le lor nazioni.

61 Ed al rimanente de' figliuoli di Chehat furono date a sorte dieci città delle nazioni di due tribù, e d'una mezza tribù, cioc, della metà

di Manasse.

62 Ed a' figliuoli di Ghersom, epar-titi per le lor nazioni, furono date tredici città, della tribù d'Issacar, e della tribù d'Aser, e della tribù di Neftali, edella tribù di Manasse, in Basan.

63 A' figliuoli di Merari, spartiti per le lor nazioni, furono date a sorte dodici città, della tribù di Ruben, e della tribù di Gad, e della

tribù di Zabulon.

64 Così i figliuoli d'Israel diedero a'Leviti quelle città, co' lor contadi. 65 E diedero a sorte quelle città, che sono state nominate per li nomi loro, della tribù de' figliuoli di Giuda, e della tribù de' figliuoli di Simeon, e della tribu de figliuoli di Beniamin.

66 E, quant'è all'altre nazioni de' figliuoli di Chehat, le città della lor contrada furono della tribù

d' Efraim.

67 E fu loro dato, nel monte d' Efraim, Sichem, ch'era delle città del rifugio, col suo contado: e Ghezer, col suo contado:

68 E locmeam, coi suo contado; e Bet-horon, col suo contado;

69 Ed Aialon, col suo contado; e Gat-rimmon, col suo contado 70 E, della mezza tribù di Ma

## 1 CRONICHE, VI. VII.

nasse, Amer, col suo contado; e l Bilam, col suo contado. Queste città urono date alle nazioni del

rimanente de' figliuoli di Chehat.
71 A' figliuoli di Ghersom fu dato delle nazioni della mezza tribù di Manasse, Golan in Basan, col suo contado : ed Astarot, col suo con-

72 E, della tribù d'Issacar. Chedes, col suo contado; e Dobrat, col suo contado:

73 E Ramot, col suo contado; ed

Anem, col suo contado. 74 E, delia tribù d'Aser, Masal, col suo contado; ed Abdon, col suo

75 Ed Huccoc, col suo contado ; e

Rehob, col suo contado. 76 E, della tribù di Neftali, Che-

es in Galilea, col suo contado ; ed Hammon, col suo contado; e Chiriatiam, col suo contado. 77 Al rimanente de' figliuoli di

Merari fu dato della tribù di Zabulon, Rimmono, col suo contado ; 🦸

Tabor, col suo cantado.

78 E, di là dal Giordano di Ierico, dall'Oriente del Giordano, fu lor dato della tribù di Ruben, Beser nel diserto, col suo contado; e lasa. col suo contado:

79 E Chedemot, col suo contado : e Mefaat, col suo contado.

80 E, della tribù di Gad, Ramot in Galaad, col suo contado: e Mahanaim, col suo contado;

81 Ed Hesbon, col suo contado; e lazer, col suo contado.

CAP. VII.

ED i figliuoli d'Issacar furono quattro, Tola, e Pua, Iasub, e Simron.

2 Ed i figliuoli di Tola furono Uzzi, e Refaia, e Ieriel, e Iamai, ed lbeam, e Samuel, capi delle lor nazioni paterne discese di Tola: ed erano uomini di valore nelle lor generazioni. Il numero loro, al tempo di David, fu di ventidumila seicento.

3 E'l figliuolo d'Uzzi fu Izrahia: ed i figlicioli d'Izrabia furono Micael, ed Obadia, e Ioel, ed Isia: in

tutto cinque capi.

4 Ed aveano con loro, per le lor generazioni, e per le famiglie lor paterne, delle schiere di gente, in numero di trentaseimila uomini: perciochè essi aveano molte mogli, e molti figliuoli.

5 Ed i lor fratelli, di tutte l'altre nazioni d'Issacar, nomini di gran valore, annoverati tutti insieme, secondo le lor generazioni, furono ottantasettemila.

6 I figliuoli di Beniamin furono 377

Bela, e Becher, e Iedial : tre in tutto. 7 Ed i figliuoli di Bela furono Esbon, ed Uzzie, ed Uzziel, e Ierimot, ed Iri: cinque capi di famiglie paterne, uomini di gran va-lore. E, quando furono annoverati secondo le lor generazioni, il numero loro fu di ventidumila trentaquattro.

8 Ed i figliuoli di Becher furono Zemira, e Yoas, ed Eliezer, ed Elioenai, ed Omri, e Ieremot, ed Abia, ed Anatot, ed Alemet. Tutti questi furono figliuoli di Becher.

9 Ed essendo annoverati per le lor generazioni, nazioni, e capi delle famiglie paterne, il numero loro fu di ventimila dugent' uomi-

ni di valore.

10 E di Iediael fu figliuolo Bilhan. Ed i figliuoli di Bilhan furono Ieus, e Reniamin, ed Ehud, e Chenaans, e Zetan, e Tarsis, ed Ahisahar.

11 Tutti questi furono figliuoli di lediael, che furono per capi di fumiglie paterne, uomini di gran valore, in numero di diciassettemila dugent' uomini, che potevano andare alla guerra.

12 E Suppim, ed Huppim, furono figliuoli d'Ir: ed Husim fu figliuo-

lo d'Aher.

13 I figliuoli di Neftali furone Iaoel, e Guni, e Ieser, e Sallum:

discendenti di Bilha.

14 Di Manasse fu figliuolo Asriel, il quale la moglie di Galaad par-tori: (la concubina Sira di Manasse avea partorito Machir, padre di Galand;

15 E Machir prese per moglie la sorella d'Huppim, e di Suppim, il cui nome era Masca:) il nome dell'altro fu Selofad : Selofad ebbe sol figliuole femmine.

16 E Maaca, moglie di Machir, partori un figliuolo, al quale ella pose nome Peres: poi un altro suo fratello, al quale pose nome Seres, i cui figliuoli furono Ulam, e Rechem.

17 E d'Ulam fu figliuolo Bedan. Questi furono i figliuoli di Galaad fig'iuolo di Machir, figliuolo di Manasse.

18 E Molechet, sua sorella, partori Ishod, ed Abiezer, e Mala.

19 Ed i figliuoli di Semida furono Ahian, e Sechem, e Lichi, ed Aniam 20 E d'Efraim fu figliuolo Sutela

di cui fu figliuolo Bered, di cui fu igliuolo Tahad, di cui fu figliuolo Elada, di cui fu figliuolo Tahat, 21 Di cui fu figliuolo Zabad, di cui furono figliuolo Sutela, Ezer, ed Elad. Ma que di

Ma que' di Gat, natii del paese, gli uccisero: per-

### 1 CRONICHE, VII. VIII.

22 Ed Efraim, lor padre, ne fece cordoglio molti giorni: ed i suoi fratelli vennero a consolarlo.

23 Poi egli entrò dalla sua moglie,

la quale concepette, e partori un figliuolo: ed egli chiamò il nome d'esso Beria: perciochè egli era nato nell' afflizione, ch'era avvenuta alla sua casa.

24 E la sua figliuola fu Seera, la quale edificò Bet-horon disopra, e Bet-horon disotto, ed Uzzen-

Seera. 25 E d'esso Beria fu figliuolo Refa, di cui furono figliuoli Resef, e

Tela, di cui fu figliuolo Tahan, 26 Di cui fu figliuolo Ladan, di cui fu figliuolo Ammihud, di cui

fu figliuolo Elisama, 27 Di cui fu figliuolo Non, di cui fu figliuolo Iosuè. 28 E la lor possession, e le loro

abitazioni furono Betel, e le terre del suo territorio; e dall' Oriente,

Naaran ; e dall' Occidente, Ghezer, e le terre del suo territorio; e Sichem, e le terre del suo territorio; ed Aza, e le terre del suo territorio.

29 E, nella contrada de' figliuoli di Manasse, Bet-sean, e le terre del suo territorio ; Tanac, e le terre del suo territorio; Meghiddo, e le terre del suo territorio; Dor, e le terre del suo territorto. In questi

luoghi abitarono i figliuoli di losef, figliuolo d'Israel. 30 I figliuoli d'Aser furono Imna,

ed Isua, ed Isul, e Beria, e Sera,

lor sorella. 31 Ed i figliuoli di Beria furono Heber, e Malchiel, che fu padre di Birzavit.

32 Ed Heber generò Iaflet, e Semer, ed Hotam, e Sua, lor sorella. 33 Ed i figliuoli di Iaflet furono

Pasac, e Bimhal, ed Asvat. Questi furono i figliuoli di laflet-

34 Ed i figliuoli di Semer furono Ahi, e Rohega, Iehubba, ed Aram. 35 Ed i figliuoli d'Helem, fratello d'esso, furono Sofa, ed Imna, e Seles, ed Amal. 36 I figliuoli di Sofa furono Sua,

ed Harnefer, e Sual, e Beri, ed Imra,

37 E Beser, ed Hod, e Samma, e

Silsa, ed Itran, e Beera.

38 Ed i figliuoli di Ieter furono
Iefunne, e Pispa, ed Ara.

39 Ed i figliuoli d'Ulla furono

Ara, ed Hanniel, e Risia.

40 Tutti costoro furono figliuoli
d'Aser, capi di famiglie paterne,
uomini scelti, e di gran valore, capi de' principali.

Ed, essendo an-

ciochè erano scesi per predare i lor | noverati per le lor generazioni, il numero loro, per andare alla guerra. *fu di* ventiseimila uomini

CAP. VIII.

R Beniamin generò Bela, suo figliuolo primogenito; ed Asbel, il secondo: ed Ara, il terzo; 2 E Noha, il quarto: e Rafa, il quinto.

3 Ed i figliuoli di Bela furono Addar, e Ghera, ed Abihud,

4 Ed Abisua, e Naman, ed Ahoa,

5 E Ghera, e Sefufim, ed Huram.
6 Or questi furono i figliuoli d'Ehud, i quali erano capi di famiglie paterne degli abitanti di Gheba. i quali furono tramutati in Manahat,)

7 Naaman, ed Ahla, e Ghera, il qual fu colui che gli tramutò. Egli generò eziandio Uzza, ed Ahihud.

8 Or Saharaim, dopo ch'esso ebbe rimandati coloro, generò de fi-gliuoli nel territorio di Moab, or Husim, e Baara, erano sue mogli,) 9 Generò ancora d'Hodes, sua moglie, Iobab, e Sibia, e Mesa, e Malcam,

10 E leus, e Sochia, e Mirma. Questi furono i suoi figliuoli, capi

di famiglie paterne.

11 E generò d'Husim, Abitub, ed Elpaal.

12 Ed i figliuoli d'Elpaal furono Eber, e Misam, e Semed, (il quale edificò Ono, e Lod, e le terre del suo territorio,)

13 E Beria, e Sema, i quali fu-rono capi di famiglie paterne degli abitanti d'Aialon : essi misero in

fuga gli abitanti di Gat.

14 Ed Ahlo, e Sasac, e Ieremot,
15 E Zebadia, ed Arad, ed Eder,
16 E Micael, ed Ispa, e Ioha, furono figliuoli di Beria.

17 E Zebadia, e Mesullam, ed

Hizchi, ed Heber, 18 Ed Ismerai, ed Izlia, e Iobab, furono figliuoli d' Elpaal.

19 E Iachim, e Zicri, e Zabdi. 20 Ed Elienai, e Silletai, ed Eliel.

21 Ed Adaia, e Beraia, e Simrat, furono figliuoli di Simi. 22 Ed Ispan, ed Eber, ed Eliel,

23 Ed Abdon, e Zicri, ed Hanan, 24 Ed Hanania, ed Elam, ed Antotia.

25 Ed Ifdeia, e Peniel, furono fgliuoli di Sasac.

26 E Samserai, e Seharia, ed A. talia,

27 E Iaaresia, ed Elia, e Zicri. furono figliuoli di Ieroham. 28 Questi furono i capi principali

delle famiglie paterne, secondo le lor generazioni: e questi abitarono in Gerusalemme.

### 1 CRONICHE, VIII. IX.

29 Ed in Gabaon abitò il padre di | lu, figliuolo di Mesullam, figliuole Gabaon: il nome della cui moglie era Maaca.

30 E'i suo figliuolo primogenito Fig. Abdon: poi ebbe Sur, e Chis, e Baal, e Nadab, 31 E Ghedor, ed Ahio, e Zecher,

32 E Miclot, il quale generò Si-Anche costoro abitarono dirimpetto a'lor fratelli in Gerusalemme, insieme co' lor fratelli.

33 Or Ner genero Chis, e Chis genero Saul, e Saul genero Ionatan, e Malchi-sua, ed Abinadab, ed Es-

il terzo.

34 E'l figliuolo di Ionatan fu Merib-baal: e Merib-baal genero Mica. 35 Ed i figliuoli di Mica furono Piton, e Melec, e Taarea, ed Achaz. 36 Ed Achaz generò Ioadda, e Ioadda generò Alemet, ed Azma-

vet, e Zimri : e Zimri generò Mosa, 37 E Mosa generò Bina, di cui fu figliuolo Rafa, di cui fu figliuolo Elasa, di cui fu figliuolo Asel :

38 Ed Asel ebbe sei figliuoli, i cui nomi son questi, Azricam, e Bocru, ed Ismael, e Searia, ed Obadia, ed Hanan. Tutti questi furono fi-

gliuoli d'Asel. 39 Ed i figliuoli d'Esec, fratello d'esso, furono Ulam, suo primoge-nito; leus, il secondo; ed Elifelet,

40 Ed i figliuoli d'Ulam furono uomini prodi e valenti, i quali tiravano d'arco: ed ebber molti figliuoli, e nepoti, fino a cencin-quanta. Tutti questi furono de' figliuoli di Benjamin.

CAP. IX.

JOSI tutti gl'Israeliti furono annoverati per le lor generazioni: ed ecco, sono descritti nel Libro delli re d'Israel. Or, dopo che que' di Giuda furono stati menati in cattività in Babilonia, per li lor misfatti :

2 E che i primieri abitatori, ch'erano altre volte dimorati nelle lor possessioni, furono ritornati nelle lor città, Israeliti, sacerdoti, Le-

viti, e Netinei :

3 In Gerusalemme abitarono de' figliuoli di Giuda, e de figliuoli di Beniamin, e de figliuoli d'Efraim, e di Manasse:

4 Urai, figliuolo d'Ammihud, figliuolo d'Omri, figliuolo d'Imri, figliuolo di Bani, de' figliuoli di

Fares, figliuolo di Giuda: 5 E de Siloniti, Asaia il primogenito, ed i suoi figliuoli: 6 E de figliuoli di Zara, Ieuel, ed

i suoi fratelli, in numero di seicennovanta: 7 E de' figliuoli di Beniamin, Sald' Hodavia, figliuolo d' Hassenua; 8 Ed Ibnea, figliuolo di Ieroham, ed Ela, figliuolo d'Uzzi, figliuolo di Micri; e Mesullam, figliuolo di

Sefatia, figliuolo di Reuel, figliuolo d'Ibnia:

9 Ed i lor fratelli, spartiti per le lor generazioni, in numero di noioli generazioni, in numero di incorrectione vecencinquantasei: tutti coloro furono capi di famiglie paterne della casa del lor padri:
10 E de sacerdoti, Iedaia, e Ioisrib, e Iachin;
11 Ed Azaria, figliuolo d'Hilchia,

figliuolo di Mesullam, figliuolo di Sadoc, figliuolo di Meraiot, figliuolo d'Ahitub, Conduttore della Casa

di Dio;

12 Ed Adaia, figliuolo di Ieroham, figliuolo di Pashur, figliuolo di Malchia; e Masai, figliuolo d'Adiel, figliuolo di Iazera, figliuolo di Mesullam, figliuolo di Mesillemit, fi-

gliuolo d'Immer; 13 Co' lor fratelli, capi delle lor famiglie paterne, in numero di millesettecensessant' uomini prodi, e valenti per l'opera del servi-

gio della Casa di Dio:

14 E de' Leviti, Semala, figliuolo d'Hassub, figliuolo d'Azricam, fi-gliuolo d'Hasabia, de'figliuoli di Merari;

15 E Bacbaccar, ed Heres, e Galal, e Mattania, figliuolo di Mica, figliuolo d'Asaf; 16 Ed Obadia, figliuolo di Semaia, figliuolo di Galal, figliuolo di Iedutun; e Berechia, figliuolo d'Asa, figliuolo d'Elcana, il quale abitò

nelle villate de' Netofatiti : 17 E de' Portinai, Sallum, ed Accub, e Talmon, ed Ahiman, co'lor fratelli, de quali fu capo Sallum :

18 E le infino ad ora, ed ha la guardia della Porta del re verso Oriente: costoro furono Portinal, fra le schiere de figliuoli di Levi :

19 Come Sallum, Agliuolo di Core, figliuolo d'Ebiasaf, figliuolo di Core, ed i suoi fratelli Coriti, della Casa paterna d'esso, nell'opera del ministerio erano stati guardiani della soglia del Tabernacolo come i lor padri, nel campo del Signore, erano stati guardiani dell'entrata

20 E Finees, figliuolo d'Eleazar, col quale il Signore era, anticamente era stato Conduttore sopra loro :

21 E come Zacharia, figliuolo di Meselemia, era stato Portinalo Meselemia, era stato Portinalo dell' entrata del Tabernacolo della convenenza.

22 Tutti questi sono quelli che furono scelti per Portinai nelle so-

379

glie, in numero di dugento dodici. Essi furono annoverati per le lor generazioni nelle lor villate. (Or David, e'll Vedente Samuel, gli aveano stabiliti nell' ufficio loro.)

23 Ed essi, ed i lor figliuoli, erano costituiti sopra le porte della Casa del Signore, della Casa del Tabernacolo, per far la guardia a vicenda.

24 I Portinai erano dispositi per li quattro venti, dall'Oriente, dall'Occidente, dal Settentrione, e dal Mezzodì.

25 Ed i lor fratelli, ch'erano nelle lor villate, aveano da venire a dimorar con essi per sette giorni di

tempo in tempo.

26 Percioche que quattro mag-giori Portinai Leviti erano del continuo in ufficio, ed aveano la cura delle camere, e tesori della Casa di Dio:

27 E giacevano la notte intorno alla Casa di Dio: perciochè la guardia ne era loro imposta, ed aveano il carico d'aprirla ogni mattina.

28 Ed alcuni di loro aveano la cura de' vasellamenti del servigio: perciochè si portavano dentro a conto, e si traevano altresi fuori

a conto. 29 Ed altri di loro erano costituiti sopra l'altre masserizie, e sopra tutti gli arredi sacri, e sopra'l fior della farina, e sopra'l vino, e sopra l'olio, e sopra l'incenso, e sopra gli

aromati. 30 Ma quelli che componevano il profumo degli aromati, erano de

figliuoli de' sacerdoti. 31 E d'infra i Leviti, Mattitia, primogenito di Sallum, Corita, avea il carico di ciò che si cuoceva in su la tegghia.

32 E d'infra i lor fratelli, figliuoli de' Chehatiti, alcuni aveano la cura de' pani disposti per ordine

per apparecchiargli ogni Sabato. 33 Altri esiandio erano cantori, capi di famiglie paterne de' Leviti, i quali stavano nelle camere, esenti d'altra cura : perciochè l'ufficio loro richiedeva che fossero giorno e notte in opera.

34 Questi furono i capi delle famiglie paterne de' Leviti, capi delle lor generazioni. Essi abitarono in

Gerusalemme.

35 Or in Gabaon abitò Ieiel, padre di Cabaon: e'l nome della sua mo-

glie era Maaca:

36 E'l suo figliuolo primogenito fu Abdon: pol ebbe Sur, e Chis, e Baal, e Ner, e Nadab, 37 E Ghedor, ed Ahio, e Zacaria, e Miclot.

38 E Miclot generò Simeam: ed

essi abitarono dirimpetto a' lor fratelli in Gerusalemme, co' lor fratelli.

39 E Ner generò Chis, e Chis generò Saul, e Saul generò Ionatan, e Malchi-sua, ed Abinadab, ed Es-

40 E1 figliuolo di Ionatan fu Me-rib-baal: e Merib-baal genero Mica-41 Ed i figliuoli di Mica furono Piton, e Melec, e Tarea, 42 Ed Achaz, il quale genero Isra:

e Iara generò Alemet, ed Azmavet, e Zimri : e Zimri generò Mosa :

43 E Mosa genero Bina, di cui fu figliuolo Refaia, di cui fu figliuolo Elasa, di cui fu figliuolo Asel. 44 Ed Asel ebbe sei figliuoli, i cui

nomi sono Azricam, e Bocru, ed Ismael, e Searia, ed Obadia, ed Hanan. Questi furono i figliuoli d'Asel.

CAP. X. R i Filistei combatterono con-U tr'ad Israel: e gl'Israeliti fug-girono d'innanzi a' Filistei, e cad-dero morti nel monte di Ghilboa.

2 Ed i Filistei perseguitarono di presso Saul, ed i suoi figliuoli: e percossero Ionatan, ed Abinadab. e Maichi-sua, figliuoli di Saul.

3 E lo sforzo della battaglia si voltò contr'a Saul, e gli arcieri lo scontrarono; ed egli ebbe gran paura degli arcieri.

4 Allora Saul disse al suo scudiere, Tra' fuori la tua spada, e trafiggimi con essa, che talora questi incirconcisi non vengano, e mi scherniscano. Ma'l suo scudiere non volle furlo, perciochè egli temeva forta. Laonde Saul prese la spada, e si lasciò cadere

ворга евва. 5 E lo scudiere di Saul, vegrendo ch' egli era morto, si lasciò cadere anch'egli sopra la sua spada, e

6 Così morì Saul, ed i suoi tre figliuoli, e tutta la gente di casa sus-7 E tutti gi' Israeliti, che stavano nella Valle, veggendo che neua Valle, veggendo che gl' l-sraeliti erano fuggiti, e che Saul, ed i suoi figliuoli, erano morti, abbandonarono le lor città, e se ne fuggirono: ed i Filistel vennero, ed abitarono in esse.

8 Or il giorno appresso, i Flistei vennero per ispogliar gli uccisi, e trovarono Saul, ed i suoi figliuoli, che giacevano sopra'i monte di

Ghilboa:

9 Ed essi lo spogliarono, e gli tol-sero la testa, e l'armi : e mandarono nel paese de' Filistei d'ogn'intorno a portarne le novelle ne tempi de loro idoli, ed al popolo:

10 E posero l'armi di Saul nel

## 1 CRONICHE, X. XI.

tempio de' loro dij : ed appiccarono il suo teschio nel tempio di

11 Or tutti que' d' Iabes di Galand. avendo inteso tutto quello che i Filistei aveano fatto a Saul :

12 Tutti gli uomini di valore d'in-fra loro si levarono, e tolsero via il corpo di Saul, ed i corpi de suoi figliuoli, e gli portarono in labes, e seppellirono le loro ossa sotto la quercia in labes, e digiunarono

sette giorni. 13 Così morì Saul per lo suo mistatto ch'egli avea commesso contr'al Signore, non avendo osservata la parola del Signore: ed anche, perchè avea ricercato lo spirito di Pitone, per domandarlo:

14 E non avea domandato il Signore: perciò egli lo fece morire, e trasportò il reame a David, fi-

gliuolo d' Isal-

### CAP. XL

TUTTO Israel s'adunò ap-E presso di David in Hebron: dicendo, Ecco, noi siamo tue ossa,

e tua carne.

2 Ed anche per addictro, eziandio mentre Saul era re, tu eri quel che conducevi Israel fuori e dentro: e'l Signore Iddio tuo t' ha detto, Tu pascerai'l mio popolo Israel, arai 'l conduttore del mio popolo Israel.

3 Essendo adunque venuti tutti gli Anziani d'Israel al re in Hebron, David patteggiò quivi con loro, in presenza del Signore: ed essi unsero David per re sopra Israel, secondo la parola del Signore pronunziata per Samuel.

4 Poi David andò con tutto Istael, in Gerusalemme, che è lebus: e quivi erano i Iebusei, ch'a-

bitavano in quel paese.
5 E gli abitanti di lebus dissero a
David, Tu non entrerai qua entro. Ma David prese la fortezza di Si-on, che è la Città di David.

6 Or David avea detto, Chlunque percuotera il primo i Iebusei, sara Capo, e Capitano. E Ioab, figliuolo di Seruia, sall'I primo: onde fu

fatto Capo. 7 E David abito in quella fortesza; e per ciò ella fu chiamata, La Città di David.

8 Ed egli edificò la città d'ogn' in-torno, dal terrapieno fino a tutto'l ricinto: e Ioab rifece il rimanente della città.

9 E David andava del continuo crescendo, e'l Signore degli eserciti era con lui

10 Or questi sopo i principali de' progi di David, i quali si portarono

valorosamente appresso di lui nel suo regno, con tutto Israel, per farlo re, secondo che'l Signore avea promesso ad Israel.

11 E questo è il numero de' prodi di David: Iasobam, figliuolo d'Hac-moni, Capo de' colonnelli: costui mosse la sua lancia contr'a trecent' *uomini*, e gli uccise ad una

12 E, dopo lui, era Eleazar, figliuo-lo di Dodo, Ahoheo, il quale era di

que' tre prodi :

13 Costui si trovò con David in Pas-dammim, quando i Filistei s'erano quivi adunati in battaglia. Or quivi era un campo pieno d'orzo: ed essendo il popolo fuggito d'innanzi a' Filistei :

14 Essi si presentarono alla battaglia in mezzo del campo, e lo riscossero, e percossero i Filistei : e'l Signore diede una gran vittoria.

15 Oltr'a ciò, questi tre, ch'erano capi sopra i trenta, andarono alla rocca, a David, nella spelonca d'Adullam, essendo il campo de Filistei posto nella Valle de Rafei. 16 E David era allora nella for-tezza, ed i Filistei in quel tempo

aveano guernigione in Bet-lehem. 17 E David fu mosso da desiderio: e disse, Chi mi dara bere del-

l'acqua della cisterna di Bet-lehem. ch'é alia porta?

18 E que' tre penetrarono nel campo de' Filistei, ed attinsero dell' acqua della cisterna di Bet-lehem, che è alla porta; e la portarono, e la presentarono a David: ma egli non ne volle bere, anzi la sparse

al Signore: 19 É disse, Tolga ciò l' Iddio mio da me, ch'io faccia questo: berrei io il sangue di questi uomini, che sono andati la al rischio della lor vita! conciosiacosach'abbiano recata quest' acqua al rischio della lor vita: e non ne volle bere. Queste cose fecero que tre uomini prodi.

20 Abisai anch' esso, fratello di Ioab, era il principale fra altri tre. Esso ancora mosse la sua lancia contr'a trecent' uomini, e gli uccise, e fu famoso fra que' tre

21 Fra que tre egli era più illustre che i due altri, e fu lor capo: ma pur non arrivò a quegli altri

22 Poi v'era Benaia, figliuolo di Ioiada, figliuolo d'un' uomo valoroso: e Henaia avea fatte di gran prodezze, ed era da Cabseel. Egli percosse i due Ariel di Moab: sce ancora, e percosse un leone in mezzo d'una fossa al tempo della neve.

# 1 CRONICHE, XI. XII.

23 Egli percosse ancora un' uomo Egizio, il quale era uomo di grande statura, cioè, di cinque cubiti. Or quell' Egizio avea in mano una lancia simile ad un subbio di tessitore: ma Benaia scese contr'a lui con un bastone, e gli strappò la lancia di mano, e l'uccise con la sua propia lancia.

24 Queste cose fece Benaia, figliuolo di Ioiada, e fu famoso fra i tre prodi.

25 Ecco, egli era elevato in dignita sopra i trenta: ma pur non arrivò a quegli altri tre. E David lo costitui sopra la gente ch'egli avea del continuo a suo comando.

26 Poi v'erano gli altri prodi degli eserciti, cioc, Asael, fratello di Ioab; Elhanan, figliuolo di Dodo, da Bet-lehem :

27 Sammot Harodita, Heles Pelonita.

28 Ira, figliuolo d'Icches Tecoita; Abiezer, Anatotita; 29 Sibbecai Husatita; Ilai Aho-

hita; 30 Maharai Netofatita, Heled, figliuolo di Baana, Netofatita;

31 Itai, figliuolo di Ribai, da Ghibea de'figliuoli di Beniamin; Benala

Piratonita; 32 Hurai, delle Valli di Gaas; A-

biel Arbatita; 33 Azmavet Baharumita; Eliaba

Saalbonita ; 34 Il Ghizonita, de' figliuoli d' Hazem ; Ionatan, figliuolo di Saghe, Hararita;

35 Ahiam, figliuolo di Sacar, Hararita; Elifal, figliuolo d'Ur; 36 Hefer Mecheratita; Ahia Pe-

lonita;

37 Hesro Carmelita; Naarai, figliuolo d' Ezbai ;

38 Ioel, fratello di Natan : Mibar.

figliuolo d' Hagri : 39 Selec Ammonita: Naarai Bero-

tita, scudiere di Ioab, figliuolo di Seruja; 40 Ira Itrita; Gareb Itrita;

41 Uria Hitteo; Zabad, figliuolo d'Alai: 42 Adina, figliuolo di Siza, Rube-

nita, ch'era capo de' Rubeniti : e ne avea trent' altri seco. 43 Hanan, figlluolo di Maaca; Io-

safat Mitnita;

44 Uzzia Asteratita; Sama, e Ieiel, figliuoli d' Hotam, Aroerita 45 Iediael, figliuolo di Simri; e Ioha, sao fratello, Tisita; 46 Eliel Hammahavim; e Ieribai,

e losavia, figliuoli d' Elnaam ; Itma Moabita;

47 Eliel, ed Obed, e Isasiel, da Mesobala.

CAP. XII.

R questi furono quelli che vennero a David in Siclag, mentre era ancora rattenuto la, per tema di Saul, figliuolo di Chia ; i quali erano fra gli uomini prodi, buoni combattenti:

2 Armati d'archi, e tiratori di pietre con la frombola, e di saette con l'arco, così della man sinistra, come della destra. De' fratelli di

Saul, di Beniamin,

3 Ahiezer, Capo; e Ioas, figliuoli di Semaa, da Ghibea; e Ieziel, e Pelet, figliuoli d'Azmavet; e Bera-ca, e Iehu Anatotita;

4 Ed Ismaia Gabaonita, il più valoroso de' trenta, sopra i quali egli avea il reggimento: e Ieremia, e lahaziel, e Iohanan, e Iozabad

Ghederatita; 5 Elusai, e Ieremot, e Bealia, e Semaria, e Sefatia Harufita;

6 Elcana, ed Issia, ed Azareel, e Ioezer, e Iasobam, Coriti;

7 E Ioela, e Zebadia, figlinoli di Ieroham, da Ghedor.

8 Alcuni exiandio de Gaditi s'apcartarono per ridursi appresso David, nella fortezza nel diserto, uomini prodi nell' armi, e guerrieri, armati di rotelle, e di scudi : e arevano leoni in faccia, e ca vriuoli in su i monti, in velocità :

9 Ezer era il primo, Obadia. il se-condo, Eliab il terzo,

10 Mismanna il quarto, Ieremia il quinto, 11 Attai il sesto, Eliel il settimo,

12 Iohanan l'ottavo, Elzabed il nono,

13 Ieremia il decimo, Machannai l'undecimo:

14 Costoro, d'infra i figliuoli di Gad, furono capitani dell' esercito: il minimo comandava a cent' womi-

ni, il maggiore a mille.

15 Questi furono quelli che passarono il Giordano al primo mese, quando è pieno fin sopra tutte le sue rive; e cacciarono tutti quelli che stavano nelle valli,

Oriente, e verso Occidente. 16 Vennero ancora de' figliuoli di

Beniamin, e di Gluda, a David. nella fortezza.

17 E David uscì loro incontro, e parlò loro, e disse, Se voi siete venuti a me da buoni amici, per soc-corrermi, l'animo mio sara inverso voi, per essere in buona unione insieme: ma se siste venuti per tradirmi a miei nemici, quantunque non vi sia alcuna violens nelle mie mani, l'Iddio de' nostri padri lo vegga, e ne faccia la puni-zione.

18 Allora lo Spirito investà Ama-

## I CRONICHE, XII, XIII.

sal. capo di que' capitani : ed egli ! diese, Noi siamo tuoi, o David, e staremo teco, o figliuolo d'Isai. Pace, pace a te, e pace a quelli che ti soccorrono: conciosiacosachè l'Iddio tuo ti soccorra. E David gli accolse, e gli costituì fra i capitani

delle sue schiere.

19 Alcuni ancora di Manasse andarono ad arrendersi a David. quando egli venne co' Filistei, per combattere contr'a Saul. Ma David non diede loro alcun soccorso: perciochè i Principi de' Filistel, per comun consiglio, lo rimandarono: dicendo, Egli si rivoltera a Saul, suo signore, al rischio delle nostre teste.

20 Quando egli di là andò in Siciag, Adna, e lozabad, e lediael, e Micael, e Iozabad, ed Elihu, e Silletai, d'infra l Manassiti, capi di migliaia di Manasse, andarono ad

arrendersi a lui. 21 Ed essi diedero soccorso a David contr'alle schiere ch'aveano fatta quella correria: perciochè erane tutti uomini valenti: onde furono fatti capitani nell' esercito:

22 Perciochè di giorno in giorno venivano genti a David, per soc-correrlo, fino a fare un campo grande, come un campo di Dio

23 Or queste son le somme delle schiere di quelli che vennero David in Hebron, in armi per la guerra, per trasportare in lui il reame di Saul, secondo la parola

del Signore: 24 De' figliuoli di Giuda, che portavano scudo e lancia, vennero seimila ottocento in armi per la

guerra: 25 De' figliuoli di Simeon, valenti

e prodi per la guerra, vennero settemila cento:

26 De' figliuoli di Levi, quattromila seicento: 27 Insieme con Ioiada, condutto-

re de' discendenti d'Aaron, ed avea meno tremila sette cent' uomini : 28 E Sadoc, giovane prode e va-

loroso, con ventidue de' principali della casa di suo padre :

29 E de' figliuoli di Beniamin, fratelli di Saul, sol tremila: perciochè la maggior parte d'essi fino allora tenes la parte della casa di Saul :

30 E de figliuoli d'Efraim, ventimila ottocent' somini valorosi, e famosi nelle lor famiglie paterne: 31 E della mezza tribù di Manas-

se, diciottomila, i quali furono nominatamente diputati per venire a costituir David re:

32 K de' figliuoli d' Issacar, vennero womini intendenti nella conoscenza de' tempi, per saper ciò ch'I-3k3

arael avea da fare : i lor capi erano ducento, e tutti i lor fratelli si reg-

gevano per loro avviso: 33 Di Zabulon vennero, di cuor sincero, cinquantamila uomini guerrieri, in ordine per la guerra, armati di tutte armi, ed ammae-

strati a mettersi in ordinanza: 34 E di Neftall, mille capitani, avendo seco trentasettemila uomi-

ni, con scudo e lancia:

35 E de' Daniti, ventottomila seicento in ordine per la guerra:

36 E d' Aser, quarantamila uomini guerrieri, ammaestrati ad ordinarsi in battaglia:

37 E di quelli di la dal Giordano. de' Rubeniti, de' Gaditi, e della mezza tribù di Manasse, cenventi-

mila nomini armati di tutte armi

da combattere. 38 Tutti questi uomini di guerra vennero in ordinanza, di cuore intiero, in Hebron, per costituir David re sopra tutto Israel. rimanente d'Israel ancora era d'u-

no stesso animo per far David re. 39 E quella gente stette quivi tre giorni con David, mangiando, e bevendo: perciochè i lor fratelli

aveano loro proveduto.

40 Ed anche i lor prossimi parenti, fin da Issacar e Zabulon, e Neftali, portavano sopra asini, e sopra camelli; e menavano con muli, e con buoi, pane, ed altra vit-tuaglia di farina, fichi secchi, ed uve secche, e vino, ed olio: e menavano eziandio buoi, e pecore, in ran quantità: percioche v'era allegrezza in Israel.

POI David si consigliò con tutti i conduttori, capi delle migliaia, e delle centinala:

2 E disse a tutta la raunanza d'Israel. Se vi par bene. e se ciò procede dal Signore Iddio nostro, mandiamo in quà, ed in là, agli altri nostri fratelli, che sono per tutte le contrade d'Israel, appo i quali sono i sacerdoti, ed i Leviti, nelle terre, i cui contadi sono loro assegnati: a dir loro, che si raunino appresso

3 E riduciamo appresso di noi l' Arca dell' Iddio nostro: perciochè noi non l'abbiamo ricercata al tempo di Saul.

E tutta la raunanza disse che

a noi :

si facesse così: perciochè la cosa piacque a tutto'i popolo. 5 David adunque adunò tutto Israel, da Sihor d'Egitto, fino all'entrata d'Hamat, per condurre l'Arca di Dio da Chiriat-icarim.

6 E David sall con tutto Israel.

# 1 CRONICHE, XIII. XIV. XV.

verso Basia, in Chiriat-icarim, terra di Giuda, per trasportar di là l'Arca del Signore Iddio, che siede sopra i Cherubini, del cui nome ella è nominata. 7 E l'Arca di Dio fu posta sopra

un carro nuovo per condurla via dalla casa d'Abinadab. Ed Uzza

ed Ahio, guidavano il carro. 8 E David, e tutto Israel, festegriavano a tutto potere davanti a Dio, con canti, e con cetere, e con salteri, e con tamburi, e con cem-

ball, e con trombe. 9 Or, quando furono giunti infino all' aia di Chidon, Uzza stese la mano per rattener l'Arca: percio-

chè i buoi l'aveano smossa 10 E l'ira del Signore s'accese contr'ad Uzza, ed egli lo percosse, perchè avea stesa la mano sopra l'Arca : ed egli morì quivi davanti

11 E David s'attristò che'l Signore avesse fatto rottura in Uzza: per-ciò chiamò quel luogo Peres-Uzza, il qual nome dura infino ad oggi. 12 E David ebbe in quel di paura

di Dio: e disse, Come condurrei io appresso di me l'Arca di Dio ? 13 E David non ritrasse l'Arca appresso di sè, nella Città di David :

ma la fece ridurre dentro alla casa

d'Obed-Edom Ghitteo. 14 E l'Arca di Dio dimorò in casa d'Obed-Edom, con la famiglia d'esso, lo spazio di tre mesi. E'l Signore benedisse la casa d'Obed-Edom, e tutto ciò ch'era suo.

CAP. XIV.

R Hiram, re di Tiro, mandò a David ambasciadori, e legname di cedro, e muratori, e legnaluo-

li, per edificargli una casa.

2 E David riconobbe che'l Signore l'avea stabilito re sopra Israel : perciochè il suo regno era grande-mente innalizato, per amor d'Israel,

suo popolo. 3 E David prese ancora delle mo-

gli in Gerusalemme, e generò an-cora figliuoli, e figliuole. 4 E questi sono i nomi de' figliuoli che gli nacquero in Gerusalemme: Sammua, e Sobab, e Natan, e Sa-

lomone,

5 Ed Ibhar, ed Elisua, ed Elpelet, 6 E Noga, e Nefeg, e Iada, 7 Ed Elisama, e Heelsada, ed Eli-

felet. 8 Or, quando i Filistei ebbero in-

teso che David era stato unto re sopra tutto Israel, salirono tutti, per cercare David. E David, aveno ciò inteso, uscì loro incontro. 9 Ed i Filistei vennero, e si spar-

sero per la Valle de' Rafei. 384

10 Allora David domandò Iddio: dicendo, Salirò lo contr'a' Filistei ? e me gli darai tu nelle mani ? Signore gli disse, Sali, ed io te gli darò nelle mani.

11 Essi adunque salirono in Baalperasim, e David gli percosse quivi: e disse, Iddio ha rotti per mia mano i miel nemici, a guisa d'una inondazione d'acqua: per ciò quel luogo fu chiamato Baal-perasim.

12 Ed i Filistei lasciarono quivi i lor dij: e, per comandamento di David, furono bruciati col fuoco.

13 Or i Filistei si sparsero un' al-tra volta per quella Valle.

14 E David domandò di nuovo Ed Iddio gli disse, Non salir dietro a loro : rivolgiti d' incontr'a loro, e va' sopra loro dirincon-

tro a' gelsi. 15 E, quando tu udirai un calpe stio sopra le cime de gelsi, allora esci fuori in battaglia: percioche iddio sara uscito davanti a te, per percuotere il campo de' Filistei.

16 E David fece come Iddio gli avea comandato: e'l campo de' Filistei fu percosso da Gabaon fino a Ghezer.

17 E la fama di David si sparse per tutti i paesi: e'l Signore mise spavento di lui in tutte le genti.

CAP. XV. R David al fece delle case nella Città di David: ed apparecchiò un luogo per l'Arca di Dio, e

le tese un Padiglione. 2 Allora David disse, E' non istà ad altri che a' Leviti di portar l'Arca di Dio: perciochè il Signore gli ha eletti per portar l'Arca di Dio, e per ministrargii in perpetuo.

3 E David aduno tutto Israel in Gerusalemme, per trasportar l'Arca del Signore al suo luogo, ch'egli

le avea apparecchiato. 4 David adunò exiandio i figliuoli

d'Aaron, ed i Leviti : 5 De' figliuoli di Chehat Uriel era

il principale, ed avea seco cento-venti de suoi fratelli: 6 De' figliuoli di Merari Asaia era

il principale, ed avea seco ducentoventi de suoi fratelli: 7 De' figliuoli di Gherson Ioel era

il principale, ed avea seco cento-trenta de' suoi fratelli : 8 De' figliuoii d'Elisafan Semaia

era il principale, ed avea seco du-cento de' suoi fratelli :

9 De' figliuoli d'Hebron Eliel ara il principale, ed avea seco ottanta

de suoi fratelli: 10 De' figliuoli d'Usziel Amminadab era il principale, ed avea seco cento dodici de' suoi fratelli.

# 1 CRONICHE, XV. XVI.

11 E David chiamo Sadoc, ed Ebiatar, sacerdoti, ed i Leviti, Uriel, Asaia, e Ioel, Semaia, Eliel, ed Amminadab:,

12 E disse loro, Voi siete i capi delle famiglie paterne de Leviti : santificate voi, ed i vostri fratelli : aciochè trasportiate l'Arca del Si-gnore Iddio d'Israel al luogo, ch'io

le ho apparechiato. 13 Perciochè voi non ci foste la prima volta, il Signore Iddio nostro fece una rottura fra noi: perciochè noi non l'avevamo ricerca-

to secondo che si conveniva. 14 I sacerdoti adunque, ed i Leviti, si santificarono, per trasportar l'Arca del Signore Iddio d'Israel.

15 Ed i figliuoli de' Leviti portarono l'Arca di Dio in su le loro spalle, con le stanghe ch'aveano addosso, come Moise avea coman-

dato, secondo la parola del Signore. 16 É David disse a' principall d'infra i Leviti che facessero esser quivi presenti i lor fiatelli cantori, con istrumenti musici, salteri, e cetere, e cembali, sonando, ed alzando la voce, con allegrezza.

17 Ed i Leviti fecero esser quivi presenti Heman, figliuolo di loel; e, d'infra i fratelli d'esso, Asaf, figliuolo di Berechia; e, d'infra i fi-gliuoli di Merari, lor fratelli, Etan,

figliuolo di Cusala:

18 E, con loro, I lor fratelli, del secondo ordine, Zacaria, e Ben, e laaziel, e Semiramot, e Iehiel, ed Unni, ed Eliab, e Benaia, e Maaseia, e Mattitia, ed Elifelehu, e Micneia, ed Obed-Edom, e Iciel, portinai.

19 Or questi Cantori, Heman, A-saf, ed Etan, sonavano con cem-

bali di rame :

20 E Zacaria, e Iaaziel, e Semira-mot, e Iehiel, ed Unni, ed Eliab, e Maasela, e Benala, sonavano con

salteri sopra Alamot : 21 E Mattitia, ed Elifelehu, e Micnela, ed Obed-Edom, e Ielel, ed Azazia, sonavano con le cetere sopra Seminit, per li canti di vittoria. 22 E Chenania, principale fra i Leviti, intonava: egli presideva all'intonare, perciochè egli era womo intendente.

23 E Berechia, ed Elcana, erano

portinal dell'Arca.

24 E Sebania, e Iosafat, e Natanael, ed Amasai, e Zacaria, e Benaia, ed Eliezer, sacerdoti, sonavano con le trombe davanti all'Arca di Dio: ed Obed-Edom, e Ichia. erano portinai dell'Arca.

25 Così David, e gli Anziani d'I-srael, ed i capi delle migliaia, ca-

minavano trasportando l'Arca del Patto del Signore dalla casa d'Obed-Edom, con allegrezza.

26 E, quando Iddio dava allegriamento a' Leviti che portavano l'Arca del Patto del Signore, si sacrificavano sette giovenchi, e sette

montoni.

27 E David era ammantato d'un' ammanto di bisso; e parimente tutti i Leviti che portavano l'Ar-ca, ed i cantori, e Chenania, capo de cantori nell'intonare; e David avea indosso un' Efod di lino. 28 Così tutto Israel conduceva

l'Arca del Patto del Signore, con grida d'allegrezza, con suon di corni, e con trombe, e con cembali. sonando con salteri, e con cetere.

29 Or, quando l'Arca del Patto del Signore giunse alla Città di Da-vid, Mical, figliuola di Saul, riguardò dalla finestra, e vide il re David, che saltava, e festeggiava. Ed ella lo sprezzò nel suo cuore.

CAP. XVI.

NOSI portarono l'Arca di Dio, e diglione che David le avea teso: poi offersero olocausti, e sacrificij da render grazie, davanti a Dio.

2 E, quando David ebbe finito d'offerir gli olocausti, ed i sacrificij da render grazie, benedisse il po-

polo nel Nome del Signore: 3 E spartì a tutti gi'lsraeliti, così agli uomini, come alle donne, una focaccia di pane, ed un pezzo di carne, ed un fiasco di vino per uno: 4 Ed ordinò, d'infra i Leviti, alcuni ministri per rammemorare, e per celebrare, e per lodare il Si-

gnore Iddio d'Israel, davanti al-l'Arca del Signore : 5 Asaf *era* il capo, e Zacaria il secondo dopo lui: poi erano Ieiel, e Semiramot, e Iehiel, e Mattitia, ed Eliab, e Benala, ed Obed-Edom. Or leiel sonava con salteri, e con cetere ; ed Asaf con cembali:

6 E Benaia, e Iahaziel, sacerdoti. sonavano del continuo con trombe, davanti all'Arca del Patto di Dio.

7 Allora, in quello stesso giorno. David diede primieramente questo *salmo* in maño ad Asaf, ed a' suoi fratelli, per celebrare il Signore:

8 Celebrate il Signore, predicate il suo Nome, e fate chiari e conti i

suoi fatti fra i popoli.
9 Cantate a lui, salmeggiategli, ragionate di tutte le sue maravi-

10 Gloriatevi nel Nome della sua santità : rallegrisi l'euor di coloro che cercano il Signore. 11 Cercate il Signore, e la sua

### 1 CRONICHE, XVI. XVII.

ch'egli ha fatte : i suoi miracoli, ed

i giudicii della sua bocca:

13 O progenie d'Israel, suo servitore: figliuoli di Iacob, suoi eletti. 14 Egli è il Signore Iddio nostro: i suoi giudicij sono per tutta la

15 Ricordatevi in perpetuo del suo patto, ed in mille generazioni

della parola ch'egli ha comandata: 16 Del suo patto, ch'egli fece con Abraham, e del suo giuramento ch'egli diede ad Isaac :

17 Il quale egli confermò a l'acob, per istatuto; ed ad Israel, per

patto eterno: 18 Dicendo, Io ti darò il paese di Canaan, *per* sorte della vostra

eredita : 19 Quantunque voi siate in picciol numero, ben poca gente, e

forestieri in esso. 20 E, mentre essi andavano quà e là da una gente ad una *altra*, e

da un regno ad un'altro popolo; 21 Non permise ch'alcuno gli oppressasse, anzi gastigò delli re per amor loro:

22 Dicendo, Non toccate i miei Unti, e non fate male a' miei pro-

feti. 23 Cantate al Signore, o abitanti di tutta la terra, predicate tutto di

la sua salute. 24 Raccontate la sua gloria fra le genti, le sue maraviglié fra tutti

i popoli:
25 Perciochè il Signore è grande,
e degno di gran laude: ed è tre-

mendo sopra tutti gl'iddij. 26 Perciochè tutti gl'iddij de' po-

poli sono idoli: ma il Signore ha fatti i cieli.

27 Maestà, e magnificenza, sono davanti a lui : forza, e letizia sono nel luogo dove egli abita.

28 O vot, nazioni de' popoli, rendete al Signore, rendete al Signore

gloria, e potenza. 29 Rendete al Signore la gloria dovuta al suo Nome : recate offerte, e venite davanti a lui : adorate

il Signore nel magnifico Santuario. 30 Tremate, o abitanti di tutta la terra, per la sua presenza: certo il mondo sarà stabilito, senza potere esser più smosso.

31 Rallegrinsi i cieli, e festeggi la terra, e dicasi fra le genti, li Signore regna.

32 Risoni 'l mare, e quello ch'in 337 RISOII 1 mare, e queno ca m esso si contiene: festeggino le cam-pagne, e tutto quello ch'è in esse. 33 Allora gli alberi delle selve sciameranno d'allegresza, per la 366

forza: ricercate del continuo la presenza del Signore: perciochè sua faccia.

19 Ricordate le sue maraviglie 34 Celebrate il Signore: perciochè

egli è buono, perciochè la sua be-

nignità e in eterno : 35 E dite, Salvaci, o Dio della nostra salute, raccoglici, e riscuotici dalle nazioni : aclochè celebriamo

il Nome della tua Santità, e ci gloriamo nella tua laude. 36 Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel da un secolo all' altro. E

tutto'i popolo disse Amen: e lodò il Signore. 37 David adunque lasciò quivi,

davanti all'Arca del Patto del Signore, Asaf, ed i suoi fratelli, per ministrar del continuo davanti all'Arca giorno per giorno del continuo:

38 Lasciò ancora Obed-Edom, fi-gliuolo di ledutun, ed Hosa, co'lor

fratelli, in numero di sessantotto: 39 Lasció eziandio il Sacerdote Sadoc, co' sacerdoti, suoi fratelli, davanti al Tabernacolo del Signore, nell' alto luogo ch'era in Gabaon;

40 Per offerir del continuo, sera e mattina, olocausti al Signore sopra l'Altar degli olocausti ; e per far tutto quello ch'è scritto nella Legge del Signore, la quale egli ha data ad Israel.

41 E, con loro, erano Heman, e ledutun, e gli altri ch'erano stati eletti, e nominatamente ordinati per celebrare il Signore, perciochè la sua benignità ¿ in eterno :

42 Erano, dico, con loro Heman, e ledutun, con trombe, e con cembali, per li sonatori, e con altri strumenti della musica di Dio. Ed i figliuoli di ledutun aveano la

cura della Porta. 43 Poi tutto'l popolo se n'andò, ciascuno a casa sua. E David se ciascuno a casa sua.

ne ritornò per benedire la casa sua.

CAP. XVII.

OR David abitando in casa sua, disse al profeta Natan, Ecco io abito in una casa di cedro, e l'Arca del Patto del Signore è sotto un padiglione. 2 E Natan disse a David, Fa'

tutto quello che tu hal in cuore:

perciochè Iddio è teco.

3 Ma quella stessa notte la parola del Signore fu indirizzata a Na-

dei signore in state state dicendo,
4 Va', e di'al mio servitore David,
Così ha detto il Signore, Tu non earai quel che m'edificherai la

Casa, per abitarvi dentro : 5 Conclosiacosach io non sia abitato in casa alcuna, dal di ch'io trassi Israel fuor d'Egitto, fino a questo giorno: anzi sono stato di

## 1 CRONICHE, XVII. XVIII.

tabernacolo in tabernacolo, e di padiglione in padiglione.

6 Dovunque io son caminato con tutto Israel, ho io mai parlato ad alcuno de' Giudici d'Israel, al quale io abbia comandato di pascere il mio popolo: dicendo, Perchè non m'avete voi edificata una Casa di cedro?

7 Ora dunque, così dirai al mio servitore David, Così ha detto il Signor degli eserciti, Io t'ho preso dalla mandria, di dietro alla greggia, aciochè tu sij conduttore del

mio popolo Israel:

8 E sono stato teco dovunque tu sei caminato, ed ho distrutti tutti i tuoi nemici d'innanzi a te : e t'ho acquistato un nome pari al nome

de più grandi che sieno in terra: 9 Ed anche costituirò un luogo al mio popolo Israel, e lo pianterò, ed egli abitera in casa sua, e non sara più agitato, e gl'iniqui non continueranno più di consumario,

come da prima :

10 Eziandio dal tempo ch'io ordinai de' Giudici sopra'i mio popolo Israel: ed io abbasserò tutti i tuoi nemici. Oltr'a ciò, io ti dichiaro che'l Signore t'edificherà una casa.

11 E quando i tuoi giorni saranno compiuti, per andartene co' tuoi padrì, io farò sorgere uno della tua progenie dopo te, il qual sarà de' tuoi figliuoli: e stabilirò il suo

Esso m'edificherà una Casa. ed jo renderò fermo il suo trono in

13 lo gli sarò padre, ed egli mi sarà figliuolo; ed lo non ritrarrò la mia benignità da lui, come l'ho ritratta da colui ch'è stato davanti a te.

14 Ed io lo stabilirò nella mia Casa, e nel mio Regno, in perpetuo: e'l suo trono sarà fermo in eterno. 15 Natan parlò a David secondo tutte queste parole, e secondo tutta questa visione.

16 Allora il re David venne, si pose a sedere davanti al Signore, e disse, Chi sono io, Signore Iddio? e quale e la casa mia, che tu m'abbi fatto pervenire fino a questo?

17 E pure anche, o Dio, ciò t'è paruto poco: ed hai pariato della casa del tuo servitore per un lungo tempo a venire: e m' hai proveduto di questo grado, come per un' ordine di successione umana, o Signore Iddio.

18 Che saprebbe David dirti di più, intorno all' onore *che tu fui* al tuo servitore ? ma tu conosci 'l

tuo servitore.

19 Signore, per amor del tuo ser-

vitore, e secondo'l tuo cuore, tu hai fatto tutto questo grande affare facendo assapere al tuo servitore queste gran cose.

20 Signore, e' non v'è alcuno pari a te, e non v'e Dio fuor che te, secondo tutto ciò ch'abbiamo udito

con le nostre orecchie.

21 E quale e l'unica gente in terra pari al tuo popolo Israel? per lo quale Iddio è andato, per riscattarselo per suo popolo: per acquistarti, o Dio, fama di cose grandi, e tremende, scacciando le nazioni d'innansi al tuo popolo, che tu hai riscosso d'Egitto. 22 E t'hai costituito il tuo popolo

Israel per popolo in perpetuo: e tu, Signore, ti sei fatto lor Dio.

23 Ora dunque, o Signore, sia la parola, che tu hai promessa al tuo servitore, ed alla sua casa, ferma in perpetuo ; ed opera come tu hai parlato.

24 Sia quella ferma, aciochè sia magnificato il tuo Nome in eterno: e si dica, Il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, d Dio ad Israel: e sia la casa di David, tuo servitore, stabile davanti a te.

25 Imperochè, tu, Dio mio, hai rivelato al tuo servitore che tu gli edificherai una casa: per ciò, il tuo servitore s'è disposto a fare

orazione nel tuo cospetto. 26 Ora dunque, Signore, tu sei Dio, ed hai promesso questo bene

al tuo servitore:

27 Ora dunque, poiche t'è piaciuto di benedir la casa del tuo servitore, aciochè sia davanti a te in perpe tuo : poichè, dico, tu, Signore, l'hai benedetta, sia ella benedetta in eterno.

### CAP. XVIII.

R, dopo queste cose, David percosse i Filistei, e gli abbasso; e prese a' Filistei Gat, e le terre del suo territorio.

2 Egli percosse ancora i Moabiti : onde i Moabiti furono soggetti di

David, pagando tributo.

3 David oltr'a ciò percosse Hadarezer, re di Soba, verso Hamat, mentre egli andava per istabilire il suo dominio sul fiume Eufrate.

4 E David gli prese mille carri, e settemila cavalieri, e ventimila pedoni, e taglio i garetti a' cavalli di tutti i carri, salvo di cento ch'egli riserbò.

5 Or i Siri di Damasco erano venuti al soccorso d'Hadarezer, re di Soba: e David percosse di que' Siri ventidumila uomini.

6 Poi David pose guernigioni nella Siria Damascena : ed i Siri di-vennero soggetti di David, pa-

## 1 CRONICHE, XVIII. XIX.

gando tributo. E'l Signore salva-

va David dovunque egli andava.
7 E David prese gli scudi d'oro,
che i servitori d'Hadarezer portavano; e gli portò in Gerusalemme. 8 David prese ancora una gran-

dissima quantità di rame da Tibhat, e da Cun, città d'Hadarezer: onde Salomone fece il Mar di rame, e le colonne, ed i vasellamenti di rame.

9 Or Tou, re d'Hamat, avendo inteso che David avea sconfitto tutto l'esercito d' Hadarezer, re di

Soba:

10 Mandò il suo figliuolo Hadoram al re David, per salutarlo, e per benedirlo, di ciò ch'egli avea combattuto contr'ad Hadarezer, e l'avea sconfitto: percioche Hadarezer avea fatta guerra aperta a Tou. Gli mando ancora ogni sorte di vasellamenti d'oro, e d'argento,

e di rame 11 Il re David consagrò ancora al Signore que vasellamenti, insieme con l'argento, e con l'oro, ch'egli avea portato da tutte le genti, da Edom, e da' Moabiti, e da' figliuoli d'Ammon, e da Filistei, e

da Amalec. 12 Oltr'a ciò, Abisai, figliuolo di Seruia, sconfisse gi' Idumei nella Valle del sale, in numero di diciot-

tomila: 13 E mise guernigioni in Idumea: e tutti gl'Idumei divennero sog-getti di David. E'l Signore salvava David dovunque egli andava.

14 Così David regnò sopra tutto Israel, facendo ragione e giustizia

a tutto'l suo popolo. 15 E Ioab, figliuolo di Seruia, era Capo dell'esercito; e Iosafat, figliuolo d'Ahilud, era Cancelliere : 16 E Sadoc, figliuolo d'Ahitub, ed Abimelec, figliuolo d' Ebiatar, era-no Sacerdoti; e Sausa era Segre-

tario:

17 E Benaia, figliuolo di Iolada, era sopra i Cheretei, ed i Peletei; ed i figliuoli di David *erano* i primi appresso del re.

#### CAP. XIX.

R, dopo queste cose, avvenne che Nahas, re de figliuoli d'Ammon, morì: e'l suo figliuolo

regnò in luogo suo.

2 E David disse, Io userò benignità inverso Hanun, figliuolo di Nahas: perciochè suo padre usò benignità inverso me. E David mandò ambasciadori, per consolarlo di suo padre. Ma, quando i servitori di David furono giunti nel paese de' figliuoli d'Ammon, ad 388

Hanun, per consolarlo:

3 I principali de' figliuoli d'Ammon dissero ad Hanun, Al tuo parere è egli per onorar tuo padre, che David t'ha mandati de' consolatori? non sono i suoi servitori venuti a te, per investigare, e per

4 Per ciò Hanun prese i servi-tori di David, e gli fece radere, e tagliar loro i vestimenti, a mezzo,

fino alle natiche: e così gli rimandò.

5 Ed essi se n'andarono, e fecero saper la cosa a David per uomini a posta. Ed egli mandò loro incontro: perciochè quegli uomini erano grandemente confusi. re fece lor dire, Dimorate in Ierico, fin che la barba vi sia ricresciuta:

poi ve ne ritornerete. 6 Or, i figliuoli d'Ammon, veggendo che s'erano renduti abbominevoli a David; Hanun, ed i figliuoli d'Ammon, mandarono mille talenti d'argento per soldar carri, e cavalieri di Mesopotamia, e della Siria di Maaca, e di Soba:

E soldarono trentadumila carri, e'i re di Maaca, con la sua gente ; i quali vennero, e s'accamparono davanti a Medeba. gliuoli d'Ammon s'adunarono anch'essi dalle lor città, e vennero

alla guerra.

8 E David, avendo ciò inteso, mandò loab, con tutto l'esercito

della gente di valore.

9 Ed i figliuoli d'Ammon uscirono, ed ordinarono la battaglia in su l'entrata della porta: e li re, ch'erano venuti, erano da parte nella

campagna. 10 E loab, veggendo che la battaglia era volta contr'a lui, davanti e dietro, fece una scelta di tutti gli uomini scelti d'Israel, e gli

ordinò incontr'a'Siri:

11 E diede a condurre il rimanente della gente ad Abisai, suo fratello, e gli ordinò in battaglia incontr' a' figliuoli d'Ammon :

12 E disse ad Abisai, Se i Siri mi superano, soccorrimi: se altresì i figliuoli d'Ammon ti superano, io

ti soccorrerò.

13 Fortificati, e portiamci valorosamente per lo nostro popolo, e per le città del nostro Dio: e faccia il Signore ciò che gli parra bene.

14 Allora loab, con la gente ch'egli avea seco, venne a battaglia contr'a' Siri : ed essi fuggirono d in-

nanzi a lui.

15 Ed i figliuoli d'Ammon, veg-gendo che i Siri erano fuggiti, fuggirono anch'essi d' innanzi ad Abisai, fratello di Ioab, ed entrarono

## 1 CRONICHE, XIX. XX. XXI.

nella città. in Gerusalemme.

16 Ed i Siri, veggendo ch'erano stati sconfitti da Israel, mandarono messi, e fecero venire i Siri ch'erano di la dal Fiume : e Sofac, capo dell' esercito d' Hadarezer, gli

conduceva. 17 Ed essendo ciò stato rapportato a David, egli adunò tutto Israel, e passò il Giordano, e venne a loro. ed ordinò la battaglia contr'a loro.

E ciò fatto, i Siri combatterono con lui. 18 Ma i Siri fuggirono d'innanzi ad Israel: e David uccise la gente di settemila carri de Siri, e qua-

rantamila pedoni ; ed ammazzo Sofac, capo dell' esercito.

19 Ed i soggetti d' Hadarezer, veggendo ch'erano stati sconfitti da Israel, fecero pace con David, e gli furono soggetti. Ed i Siri non vollero più soccorrere i figliuoli d'Ammon.

CAP. XX. R avvenne ch' in capo dell' anno, al tempo che li re sogliono uscire alla guerra, Ioab condusse fuori l'esercito, e guastò il paese de' figliuoli d'Ammon: poi

venne, e pose l'assedio a Rabba: ma David dimorò in Gerusalemme: e Ioab percosse Rabba, e la disfece. 2 E David prese la corona di Malcan d'in su la testa d'esso, e trovò che pesava un talento d'oro, e v'erano delle pietre preziose: e fu po-sta sopra l'capo di David. Egli ne

Egli ne portò eziandio le spoglie della città. ch'erano in grandissima quantità : 3 E trasse fuori'l popolo, e lo

mise in pezzi con seghe, e con trebbie di ferro, e con mannaie. E così fece David a tutte le città de'figliuoli d'Ammon. Pot se ne ritornò, con tutto'l popolo, in Ge-

rusalemme.

4 Dopo queste cose, avvenne che si mosse guerra contr'a Filistei, in Ghezer. Allora Sibbecai Hus-satita percosse Sippai, ch'era della progenie di Rafa: ed i Filistei furono abbassati

5 Vi fu ancora un'altra guerra contr' a' Filistei, nella quale Elhanan, figliuolo di l'air, percosse Lachmi, fratello di Goliat Ghitteo. l'asta della cui lancia *era* come un

subbio di tessitori.

6 VI fu ancora un' altra guerra in Gat. dove si trovò un'uomo di grande statura, il quale aveva sei dita in ciascuna mano, ed in ciascun pic: sì ch'erano in tutto ventiquattro: ed era anch'egli della progenie di Rafa:

7 Ed egli schernì Israel: ma Iona-389

E Ioab se ne ritornò | tan, figliuolo di Sima, fratello di

David, lo percosse. 8 Questi nacquero in Gat, della schiatta di Rafa, e furono morti per mano di David, e per mano de suoi servitori.

CAP. XXI.

R Satan si levò contr'ad Israel, ed incitò Davidad annoverare

2 E David disse a Ioab, ed a'capi del popolo, Andate, annoverate Israel da Beerseba, fino in Dan ; e rapportatemene il numero, acio-

chè io lo sappia.

3 E Ioab disse, Il Signore accresca il suo popolo per cento cotanti: non sono essi tutti, o re, mio signore, servitori del mio signore? perchè cerca il mio signore questa cosa? perchè sarebbe questo im-putato a colpa ad Israel?

4 Ma la parola del re prevalse a oab. Ioab adunque si partì, ed Ioab.

andò attorno per tutto Israel: poi

tornò in Gerusalemme: 5 E diede a David la somma del popolo annoverato: edi tutto Israel v'erano undici volte centomila uomini che potevano trar la spada: e di Giuda, quattrocensettantamila uomini, che potevano trar la spada. 6 Or egli non annoverò Levi, nè Beniamin, fra gli altri: perciochè il comandamento del re gli era abbominevole.

7 Or questa cosa dispiacque a Dio:

laonde egli percosse Israel.

8 E David disse a Dio, Io ho gravemente peccato d'aver fatto questa cosa: ma ora fa', ti prego, passar via l'iniquita del tuo servitore: perciochè io ho fatto una gran follia.

9 E'l Signore parlò a Gad, Vedente di David: dicendo,

10 Va', e parla a David: dicendo, Così ha detto il Signore, Io ti pro-

ongo tre cose: eleggitene una, ed io te la farà.

11 Gad adunque venne a David, e gli disse, Così ha detto il Signore, Prenditi,

12 O la fame per tre anni: o di non poter durare davanti a'tuoi nemici per tre mesi, e che la spada de tuoi nemici t'aggiunga: overo che la spada del Signore, e la pestilenza sia per tre giorni nel paese : e che l'Angelo del Signore faccia il guasto per tutte le contrade d'I-srael. Ora dunque, vedi ciò ch'io srael. ho da rispondere a colui che m'ha mandato.

13 E David rispose a Gad, Io son grandemente distretto : deh, ch' io caggia nelle mani del Signore: conciosiacosachè grandissime sieno le sue compassioni: e ch'io non caggia nelle mani degli uomini. 14 li Signore adunque mandò una

pestilenza in Israel, e morirono settantamila uomini d'Israel.

15 Or Iddio mandò l'Angelo in Gerusalemme, per farri l' guasto: ma, come egli era per fare il guasto, il Signore riguardò, e si pentì del male, e disse all'Angelo che distruggeva, Basta, ritrai ora la tua mano. Or l'Angelo del Signore stava in piè presso dell'ala d'Ornan Iebuseo.

I6 E David alzò gli occhi, e vide l'Angelo del Signore che stava in piè fra terra e cielo, avendo in mano la spada tratta, vibrata contr'a Gerusalemme. E David, e tutti gli Anziani, coperti di sacchi,

eaddero sopra le lor facce.
17 E David disse a Dio, Non sono
lo quel c'ho comandato che s'annoverasse il popolo' io dunque
son quel c'ho peccato, ed ho del
tutto mal fatto: ma queste pecore
che cosa hanno fatto' del, Signore Iddio mio, sia la tua mano
contr'a me, e contr'alla casa di
mio padre; e non sia contr'al tuo
popolo, per percuoterio di plaga.
18 Allora l'Angelo del Signore disse

a Gad, che dicesse a David che salisse all'aia d'Ornan Iebuseo, per

rizzar quivi un'altare al Signore. 19 E David sali là, secondo la parola di Gad, ch'egli avea detta a Nome del Signore.

20 Or Ornan, trebbiando del grano, s'era rivolto, ed avea veduto l'Angelo; e s'era nascoso, co suoi

quattro figliuoli.
21 E, quando David fu giunto ad
Ornan, Ornan riguardò: ed, avendo veduto David, uscì fuor dell'aia,
e s'inchinò à David con la faccia

verso terra.

22 E David disse ad Ornan, Dammi 'l luogo di quest'aia; aciochè io v'edifichi un' altare ai Signore: dammelo, per lo suo giusto prezzo: aciochè questa piaga sia arrestata d'in sul popolo.

23 Ed Ornan disse a David, Prenditelo, e faccia il re, mio signore, ciò che gli piace: vedi, io si dono questi buoi per olocausti, e queste trebble per legne, e questo grano

per ofierta: lo it dono il tutto.

24 Mai ir e David disse ad Ornan,
No: anzi lo del tutto comprerò
queste cose per giusto prezzo: perciochè lo non voglio presentare al
Signore ciò che e tuo, nè offerire
olocausto ch' lo abbia avuto in
dono.

25 David adunque diede ad Ornan

per quel luogo il peso di seicento

26 E David edificò quivi un'altare al Signore, ed offerse olocausti, e sacrificij da render grazie, ed invocò il Signore, il quale gli rispose dal cielo coi fuoco ch' egit mandò

in su l'altar dell'olocausto. 27 E, per commandamento del Signore, l'Angelo rimise la sua

spada nel fodero.

28 In quel tempo, David, veggendo che l Signore gli avea risposto nell' aia d'Ornan Iebuseo, vi sacrificò.

29 Or il Tabernacolo del Signore, che Moisè avea fatto nel diserto, e l'Altare degli olocausti, era in quel tempo nell' alto luogo in Gabaon.

30 E David non potè andare davanti a quello, per ricercare Iddio: perciochè egli era spaventato per la spada dell' Angelo del Signore.

CAP. XXII.

DAVID disse, Quest'è la Casa del Signore Iddio: e questo è il luogo dell'Altare per gli olocau-

sti ad Israel.

2 Poi comando che s'adunassero
i forestieri ch'erano nel paese d'Israel: ed ordinò gli scarpellini, per tagliar le pietre che s'aveano da tagliare, per edificar la Casa di Dio.

3 David apparecchiò ancora del ferroin gran quantità, per il chiodi, per gli usci delle porte, e per le spranghe, e l'iperni: e del rame, in tanta quantità, chel peso n'era senza fine:

4 E leguame di cedro senza numero: perciochè i Sidonii, ed i Tirii, conducevano legname di ce-

dro in gran quantità à David.

5 E David diceva, Salomone, mio
figliuolo, è fanciullo, e tenero: e la
Casa, che si dee edificare al Signore, ha da essere sommamente
magnifica in fama, ed in gloria,
appo tuttil paesi: ora dunque, io
gliene farò gli apparechi. Così
David, davanti alla sua morte, apparecchio le materie in gran quan-

tità : 6 F chiamò Salomone, suo figliuolo, e gli comandò d'edificare una

Casa al Signore, Iddio d'Israel:
7 E gildisse, Figlino imo, io avea
avuto in cuore d'edificare una Casa al Nome del Signore Iddio mio;
8 Ma ia parola del Signore m'è sopraggiunta: dicendo, 'Tu hal sparso molto sangue, ed hai fatte di gran
guerre: tu non edificherai la Casa
al mio Nome: perciochè tu hai
sparso sangue assai in terra nel

mio cospetto.

## 1 CRONICHE, XXII, XXIII.

9 Ma ecco, e' ti nascerà un fi-gliuolo, il quale sarà uomo di pace: ed io gli darò riposo da tutti i suoi nemici d'ogn' intorno : perciochè, come il suo nome sarà Salomone, cusì al suo tempo io darò pace, e quiete, ad Israel.

10 Esso edificherà una Casa al mio Nome: ed egli mi sara figliuolo, ed io gli sarò padre: ed io stabilirò il trono del suo regno sopra Israel

in perpetuo.

11 Ora, figliuol mio, sia il Signore teco, e prospera, ed edifica la Casa del Signore Iddio tuo, come egli t'ha promesso.

12 Sol diati'l Signore senno, e prudenza, quando egli ti costituira so-pra Israel: e ciò, per osservar la Legge del Signore Iddio tuo.

13 Allora tu prospererai, se tu os-servi di mettere ad effetto gli statuti, e le leggi, che'l Signore ha comandato a Moisè di dare ad Israel. Fortificati, e prendi animo: non temere, e non legomentarti.

14 Or ecco, io, nella mia poverta, ho apparecchiato per la Casa del Signore centomila talenti d'oro, e millemila talenti d'argento: quant' è al rame, ed al ferro, il peso ne è senza fine : perciochè ve n'è in gran quantità: ho eziandio apparecchiato legname, e pietre; e tu ve ne potral aggiugnere ancora più. 15 Tu hai eziandio appresso di te

molti lavoranti, scarpellini, ed ar-tefici di pietre, e di legname, ed ogni sorte d'uomini intendenti in

ni lavorio

ogni lavorio.

16 L'oro, l'argento, il rame, e'l ferro è innumerabile. Or mettiti all' opera, e'l Signore sarà teco. 17 David comandò ancora a tutti

1 capi d'Israel che porgessero aiuto

a Salomone, suo figliuolo: 18 E disse loro, Il Signore Iddio vostro non è egli con voi, e non v'ha egli dato riposo d'ogn' intorno? conciosiacosach'egli m'abbia dati nelle mani gli abitanti del paese: e'l paese è stato soggiogato al Signore, ed al suo popolo.

19 Ora, dunque recate i cuori, e gli animi vostri, a ricercare il Signore Iddio vostro: e mettetevi ad edificare il Santuario del Signore Iddio, per portar l'Arca del Patto del Signore ed i sacri arredi di Dio, dentro alla Casa che si dee edificare al Nome del Signore.

CAP. XXIII.

AVID adunque, essendo vecchio, e sazio di giorni, costitui alomone, suo figliuolo, re sopra

2 Ed adunò tutti i capi d'Israel, 391

ed i sacerdoti, ed i Leviti. 3 Ed i Leviti furono annoverati dall'età di trent'anni in su. numero d'essi, annoverati gli uomini a testa a testa, fu di trentot-

tomila. 4 D'infra essi ventiquattromila doveano vacare all'opera della Casa del Signore : e seimila doveano

esser giudici, ed ufficiali:

5 E quattromila, portinai: ed altri quattromila doveano lodare il Signore con gli strumenti, ch'io ho

fatti, disse David, per lodarlo. 6 E David gli distribuì in ispartimenti, secondo i figliuoli di Levi,

Gherson, Chehat, e Merari.
7 De' Ghersoniti furono Ladan, e Simi.

8 I figliuoli di Ladan furono tre, Iehiei il primo, poi Zetam, poi Ioei. 9 I figliuoli di Simi furono tre, Selomit, ed Haziel, ed Haran. Que-

sti furono i capi delle famiglie paterne de Ladaniti. 10 Ed i figliuoli di Simi furono Iahat, e Zina, e Ieus, e Beria

Questi furono i figliuoli di Simi, en

numero di quattro. 11 E Iahat era il primo, e Ziza il secondo: ma Ieus, e Beria, perchè non multiplicarono in figliuoli, furono messi in una medesima descrizione, come una medesima casa paterna.

12 I figliuoli di Chehat furono quattro, Amram, Ishar, Hebron,

ed Uzziel.

13 I figliuoli d'Amram furono Aaron, e Moisè. Ed Aaron fu messo da parte, insieme co suoi fi Ed Aaron fu gliuoli, in perpetuo, per santificar le cose santissime, per far profumi davanti al Signore, per ministrardi, e per benedire nel nome d'esso,

în perpetuo. 14 E, quant' è a Moisè, uomo di Dio, i suoi figliuoli furono nomi-

nati della tribu di Levi.

15 I figliuoli di Moisè furono Ghersom, ed Eliezer. 16 De' figliuoli di Ghersom Sebuel

fu il capo.

17 E de' figliuoli d'Eliezer Rehabia

fu il capo: ed Eliezer non ebbe altri figliuoli: ma i figliuoli di Rehabia multiplicarono sommamente. 18 De' figliuoli d'Ishar Selomit fu

il capo. 19 I figliuoli d'Hebron furono Ieria il primo, Amaria il secondo, Iahaziel il terzo, e Iecamam il

quarto. 20) I figliuoli d'Uzziel furono Mica il primo, ed Isia il secondo.

21 I figliuoli di Merari furono Ma-hali, e Musi. I figliuoli di Mahali furono Eleazar, e Chis.

### 1 CRONICHE, XXIII. XXIV.

22 Ed Eleazar morì, e non ebbe | essendo Sadoc de' figliuoli d'Elea figliuoli, ma sol figliuole: ed i figliuoli di Chis, lor fratelli, le presero per mogli.

23 I figliuoli di Musi furono tre, Mahali, ed Eder, e Ieremot.

24 Questi furono i figliuoli di Levi, secondo le lor famiglle paterne, capi d'esse nelle lor descrizioni; essendo annoverati per nome, a testa a testa, quelli che facevano l'opera del servigio della Casa del

Signore, dall' età di vent'anni in su. 25 (Perciochè David disse, Il Signore Iddio d'Israel ha dato riposo al suo popolo, ed ha presa la sua

abitazione in Gerusalemme in perpetuo:

26 Ed anche i Leviti non avranno più da portare il Tabernacolo, e tutti i suoi arredi per lo suo ser-

vigio.)

Conciofossecosachè negli ultimi registri di David, le descrizioni de' figliuoli di Levi fossero fatte dall' età di vent' anni in su :

28 Perciochè il loro ufficio era di stare appresso de' discendenti d'Aaron, per lo servigio della Casa del Signore, ne cortili, e nelle camere: e nel tener nette tutte le cose sacre, e per ogni altra opera del ser-

vigio della Casa di Dio:

29 E per li pani, che doveano esser posti per ordine, e per lo fior della farina per l'offerte, e per le schiacciate azzime, e per le cose che doveano cuocersi nella padella. ed in su la tegghia: e per ogni sorte di misure:

30 E per presentarsi ogni matti-na, per celebrare, e lodare il Si-

gnore: e così ogni sera: 31 Ed ogni volta che s'aveano da offerire olocausti al Signore, ne' Sabati, nelle calendi, nelle feste solenni: in certo numero, secondo ch'era loro ordinato del continuo. davanti al Signore:

32 E per osservar ciò che si dovea fare nel Tabernacolo della convenenza, e nel Santuario, e per lo servigio de' figliuoli d'Aaron, lor fratelli, per lo ministerio della

Casa del Signore.

### CAP. XXIV.

OR quant'è a' figliuoli d'Aaron, i loro spartimenti furono questi: I figliuoli d'Aaron furono Nadab, ed Abihu, Eleazar, ed Itamar. 2 Ed essendo Nadab, ed Abihu, morti senza figliuoli davanti al padre loro, Eleazar, ed Itamar, esercitarono il sacerdozio.

3 Or David gli distribut secondo gli ordini loro nel lor ministerio, zar, ed Ahimelec de'figlinoli d'I-

tamar. 4 Ed i figliuoli d'Eleasar si trovarono in più gran numero di capi d'uomini, che i figliuoli d'Itamar, quando gli spartimenti furono fat-ti. De' figliuoli d'Eleazar v'erano sedici capi di famiglie paterne, e

de' figliuoli d' Itamar otto.

5 E gli spartimenti furono fatti a

sorte, gli uni per mezzo gli altri: perciochè anche i capi del Santua-rio, e della Casa di Dio, erano de figliuoli d'Eleazar, e de' figliuoli d'Itamar.

6 E Semaia, figliuolo di Natanael. Scriba, della tribù di Levi, gli descrisse davanti al re, e davanti a capi del popolo, ed al Sacerdote Sadoc, ed ad Ahimelec, figliuolo d' Ebiatar, ed a' capi delle *famiglie* paterne de' sacerdoti, e de' Leviti: una casa paterna si prendeva de discendenti d'Eleazar, ed una attra congiuntamente di que' d' Itamar.

7 La prima sorte adunque scadde a Ioiarib, la seconda a Iedaia, 8 La terza ad Harim, la quarta a Seorim.

9 La quinta a Malchia, la sesta a

Miamin, 10 La settima a Cos, l'ottava ad Abia,

11 La nona a Iesua, la decima a Secania.

12 L'undecima ad Eliasib, la duodecima a Iachim,

13 La tredecima ad Huppa, la quartadecima a Iesebeab, 14 La quintadecima a Bilga, la

sestadecima ad Immer, 15 La diciassettesima ad Hegir, la

diciottesima a Pisses. 16 La diciannovesima a Petahia, la ventesima ad Ezechiel.

17 La ventunesima a lachin, la ventiduesima a Gamul.

18 La ventesimaterza a Delaia.

la ventiquattresima a Maazia. 19 Questi furono i loro ordini nel lor ministerio, secondo i quali aveano da venir nella Casa del Signore, secondo ch'era loro ordi-

nato, sotto la condotta d'Aaron, lor padre: come il Signore Iddio d'Israel gli avea comandato.

20 E quant'è al rimanente de figliuoli di Levi, de figliuoli d'Amram, vi fu Subael: e de' figliuoli di Subael, Iedela.

Suoset, tecesa.
21 Quant'è a' figliuoil di Rehabia,
1sia fu il capo:
22 Degi' Ishariti, Selomot: de' figliuoil di Selomot, Iahat:
23 De' figliuoil di Hebron Ieria era
il primo, Amaria il secondo, Iahaziel il terzo, Iecamam il quarto.

## 1 CRONICHE, XXIV. XXV.

24 De' figliuoli d'Uzziel fu capo | Mica: de' figliuoli di Mica, Samir. 25 Il fratello di Mica fu Isia: de' figliuoli d'Isia Zacaria fu il capo. 26 I figliuoli di Merari furono Ma-hali, e Musi: e de' figliuoli di Isa-

zia Beno fu il capo. 27 I figliuoli di Merari, per Iaazia, furono Beno, e Soham, e Zaccur. ed Ibri.

28 Di Mahali il capo fu Eleazar, il quale non ebbe figliuoli.

29 Quant' è a Chis, il capo de' suoi

figliuoli fu Ierameel. 30 E de figliuoli di Musi furono i capi Mahali, ed Eder, e Ierimot. Questi furono i figliuoli de' Leviti,

secondo le lor case paterne. 31 E tirarono anch'essi le sorti, al pari de' figliuoli d'Aaron, lor fratelli, in presenza del re David, e di Sadoc, e d'Ahimelec, e de capi delle famiglie paterne de' sacer-doti, e de' Leviti: le principali delle case paterne essendo pareggiate ad altre più picciole de' lor fratelli.

CAP. XXV.

Pol David, ed i capi dell'eser-Cito, fecero, fra i figliuoli d'A-saf, e d'Heman, e di ledutun, gli spartimenti del servigio di quelli ch'aveano da profetizzar con cetere, con salteri, e con cembali: e la lor descrizione fu fatta d'uomini abili all' opera del lor ministerio.

2 I figliuoli d'Asaf furono Zaccur, e losef, e Netania, ed Asareela, figliuoli d'Asaf, il qual profetizzava

sotto'l re. 3 I figliuoli di Iedutun furono Ghedalia, e Seri, ed Isaia, ed Hasabia, e Mattitia, e Simi, sei in tutto: con cetere, sotto la condotta di ledutun, lor padre, che profetizzava in celebrare, e lodare il Si-

gnore. 4 I figliuoli d' Heman furono Buc-chia, Mattania, Uzziel, Sebuel, e Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghiddalti, Romamtiezer, Iosbecasa, Malloti, Hotir, e Mahaziot.
5 Tutti questi furono figliuoli d'Heman, Vedente del re, nelle

parole di Dio, pertinenti ad innal-zare il corno. Ed Iddio avea dati ad Heman quattordici figliuoli, e

tre figliuole.

6 Tutti costoro, sotto la condotta de lor padri, vacavano alla musica della Casa del Signore, con cemball, salteri, e cetere, per lo ministerio della Casa di Dio: ed Asaf, Iedutun, ed Heman, erano sotto la condotta del re.

7 E'l numero loro, co' lor fratelli, ammaestrati nella musica del Signore, era di dugentottantotto,

tutti mastri cantori. 8 E si tirarono le sorti delle mute

del servigio, i piccioli al par dei grandi, i mastri al par dei discepoli. 9 E la prima sorte scadde per Asaf, a losef: la seconda a Ghedalia, il quale, co' suoi fratelli, e fi-gliuoli, faceva il numero di dodici: 10 La terza a Zaccur, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva

il numero di dodici : 11 La quarta ad Isri, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il

numero di dodici :

12 La quinta a Netania, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva

il numero di dodici:

13 La sesta a Bucchia, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli. faceva *il numero di* dodici :

14 La settima a Iesarcela, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva

*il numero di* dodici :

15 L'ottava ad Isaia. il quale. co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

16 La nona a Mattania, il quale,

co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 17 La decima a Simi, il quale, co'

suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

18 L'undecima ad Azareel, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 19 La duodecima ad Hasabia, il

quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici :

20 La tredecima a Subael, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, fa ceva il numero di dodici:

21 La quartadecima a Mattitia, il quale, co suoi figliuoli, e fratelli,

faceva il numero di dodici: 22 La quintadecima a Ieremot, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

23 La sestadecima ad Hanania, il

quale, co'suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 24 La diciassettesima a Iosbecasa.

il quale, co suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

25 La diciottesima ad Hanani, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

26 La diciannovesima a Malloti, il quale, co' suoi figliuoli e fratelli, faceva il numero di dodici:

27 La ventesima ad Eliata, il qua-le, co' suoi figliuoli, e fratelli, fa-

ceva il numero di dodici : 28 La ventunesima ad Hotir, il

quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 29 La ventiduesima a Ghiddalti, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

### 1 CRONICHE, XXV. XXVI.

30 La ventesimaterza a Mahaziot, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, fuceva il numero di dodici:

31 La ventiquattresima a Romamti-ezer, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di do-

CAP. XXVI.

QUANT' è agli spartimenti de' portinai, d'infra i Coriti vi fu Meselemia, figliuolo d'Asaf. 2 E Meselemia ebbe questi figliuo-

li : Zacaria il primogenito, Iediael il secondo, Zebadia il terzo, Iatniel

il quarto,

3 Elam il quinto, Iohanan il sesto, Elicenai il settimo.

4 Ed Obed-Edom ebbe questi figliuoli: Semaia il primogenito, Iozabad il secondo, los il terzo, Sacar il quarto, Natanael il quinto,

5 Ammiel il sesto, Issacar il settimo, Peulletai l'ottavo: perciochè

Iddio l'avea benedetto.

6 A Semaia ancora, figliuolo d'esso, nacquero figliuoli, i quali simoreggiarono sopra la casa del padre loro: perciochè erano uomini di valore.

7 I figliuoli di Semala furono Otni, e Refael, ed Obed, ed Elzabad, suoi fratelli, uomini di valore : ed

Elihu, e Semachia.

8 Tutti costoro furono de' figliuoli d'Obed-Edom, co' lor figliuoli, ed i lor fratelli, uomini di valore, e forti per lo servigio, in numero di sessantadue, usciti d'Obed-Edom. 9 Ed i figliuoli, ed i fratelli di Meselemia furono diciotto, uomini di

valore 10 Ed i figliuoli d'Hosa, de'figliuoli di Merari, furono Simri, il capo: (perciochè, benchè egli non fosse il primogenito, pur suo padre

lo costituì capo :)

11 Hilchia il secondo, Tebalia il Tutti i terso, Zacaria il quarto. figliuoli, ed i fratelli d' Hosa furono

tredici

12 Fra costoro si fecero gli spartimenti de' portinai, per teste d'uomini, a mute di servigio, al pari de' lor fratelli, per servir nella Casa del Signore.

13 E trassero le sorti, così per li piccioli, come per li grandi, secondo le lor case paterne, per clascuna

porta

14 E la sorte per la porta orien-tale scadde a Selemia. E poi, tratte di nuovo le sorti, la sorte scadde a Zacaria, savio consigliere, figliuolo d'esso, per la porta settentrionale.

15 Ad Obed Edom scadde la sorte per la porta meridionale; ed a'suoi figliuoli scadde il luogo delle col-

16 A Suppim, ed ad Hosa, scadde la surte verso Occidente, insieme con la porta di Sallechet, nella strada della salita. Le mute erano

uguali l'una all'altra. 17 Verso Oriente v'erano sei Leviti: e verso Aquilone quattro, per giorno: e verso'l Mezzodì quattro er giorno: e ne' luoghi delle col-

lette due per uno

18 Dal lato di Parbar, verso Occidente, ve *n'erano* quattro in su la strada, e due in Parbar.

19 Questi furono gli spartimenti de portinal fra i figliuoli di Core, ed

i figliuoli di Merari.

20 E, quant'è agli *altri* Leviti, Ahia era sopra i tesori della Casa di Dio, e sopra i tesori delle cose con-

sagrate.
21 Quant'è a' figliuoli di Ladan, cioè, a' figliuoli de' Ghersoniti, discesi di Ladan, vi furono questi capi delle *famiglie* paterne di Ladan Ghersonita, *cioè*, Iehieli :

22 Ed i figliuoli di Iehieli: e Zetam, e Ioel, suo fratello, i quali ebbero il carico de' tesori della Casa

del Signore.

23 Quant' è agli Amramiti, Isha-riti, Hebroniti, ed Uszieliti :

24 Sebuel, figliuolo di Ghersom, figliuolo di Moisè, era soprantendente sopra i tesori

25 E, quant'è à suoi fratelli, dai lato d'Eliezer, di cui fu figliuolo Isaia, di cui fu figliuolo Isaia, di cui fu figliuolo Isaia, de la fu figliuolo Zieri, di cui fu figliuolo Sieri, di cui fu figliuolo Sieri, di cui fu figliuolo Sieri, di cui fu figliuolo Selomit:

26 Questo Selomit, ed i suoi fratelli, crano sopra tutti i tesori delle cose sacre, che'l re David, ed i capi delle famiglie paterne, d'infra i capi delle migliaia, e delle centi-naia, ed i capitani dell' esercito, aveano consagrate.

27 A vendole consagrate delle guerre, e delle spoglie, per riparar la

Casa del Signore : 28 Insieme con tutto quello che'l

Vedente Samuel, e Saul, figliuolo di Chis, ed Abner, figliuolo di Ner, e Ioab, figliuolo di Seruia, aveano consagrato. Se alcuno consagrava alcuna cosa, quello era messo sotto le mani di Selomit, e de suoi

fratelli. 29 Quant'è agli Ishariti, Chenania, ed i suoi figliuoli, aveano il carico dell' opera di fuori, sopra l-

srael, come ufficiali, e giudici 30 Quant'è agli Hebroniti, Hasa-bia, ed i suoi fratelli uomini di valore, in numero di mille settecento, aveano il carico del reggimento

## 1 CRONICHE, XXVI. XXVII.

d'Israel di quà dal Giordano, verso i Occidente, in ogni opera del Signo-

re, e nel servigio del re.

31 Quant' è agli altri Hebroniti, leria fu il capo delle lor generazioni, divise per famiglie paterne. L'anno quarantesimo del regno di David furono ricercati, e si trovarono fra essi in lazer di Galaad de-

gli uomini prodi, e valorosi. 32 Poi v'erano i fratelli d'esso, uomini di valore, capi di famiglie paterne, in *numero di* dumila sette cento. E'l re David gli costituì sopra i Rubeniti, e sopra i Gaditi, e sopra la mezza tribù di Manasse, in ogni affare di Dio, e del re.

CAP. XXVII.

R, quant'è a' figliuoli d' Israel. secondo le lor descrizioni per capi di famiglie paterne, e capi-tani di migliaia, e di centinaia, ed i loro ufficiali : ogni spartimento di coloro che servivano al re, (secondo tutto l'ordine degli spartimenti : de' quali ciascuno entrava ed usciva di mese in mese, per tutti i mesi dell' anno,) era di ventiattromila uomini

2 lasobam, figliuolo di Zabdiel, era sopra'l primo spartimento, per lo primo mese: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila

uomini. 3 Egli era il capo sopra tutti i capitani del primo mese: ed era de figliuoli di Fares.

4 E sopra lo spartimento del secondo mese era Dodai Ahoheo: e nel suo spartimento, nel quale v'erano ventiquattromila uomini, Mi-

clot era il conduttore. 5 Il capo del terzo esercito, per lo terzo mese, era Benaia, figliuolo di Ioiada, principale ufficiale: ed egli era capitano in capo: e nel suo spartimento v'erano venti-

quattromila uomini. 6 Questo Benala era uomo prode fra i Trenta, ed era sopra i Trenta: ed Ammizabad, suo figliuolo, era

sopra lo spartimento d'esso.

7 Il quarto, per lo quarto mese, era Asael, fratello di Ioab: e, dopo lui, Zebadia, suo figliuolo: e nel spartimento verano ventiquattromila uomini.

8 Il quinto capo, per lo quinto mese, era Samhut Israhita: e nel suo spartimento v'erano venti-

quattromila uomini.

9 Il sesto, per lo sesto mese, era Ira. figliuolo d'Icches Tecoita: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

10 Il settimo, per lo settimo mese, era Heles Pelonita, de' figliuoli 395

d'Efraim: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini. 11 L'ottavo, per l'ottavo mese, era Sibbecai Husatita, della nazione de' Zarhiti: e nel suo spar-

timento v'erano ventiquattromila uomini.

12 11 nono, per lo nono mese, era Abiezer Anatotita, de' figliuoli di Beniamin: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

13 Il decimo, per lo decimo mese, era Maharai Netofatita, della nazione de' Zarhiti: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

14 L'undecimo, per l'undecimo mese, era Benaia Piratonita, de' figliuoli d'Efraim : e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila

uomini.

15 Il duodecimo, per lo duodeci-mo mese, era Heldai Netofatita, della progenie d'Otniel: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

16 Oltr'a ciò v'erano de' conduttori sopra le tribù d'Israel : Eliezer, figliuolo di Zicri, era conduttore de Rubeniti: Sefatia, figliuolo di

Maaca, de' Simeoniti :

17 Hasabia, figliuolo di Chemuel, de' Leviti: Sadoc, degli Aaroniti: 18 Elihu, de' fratelli di David, di que' di Giuda: Omri, figliuolo di Micael, degl' Issacariti :

19 Ismaia, figliuolo d'Obadia, de' Zabuloniti: Ierimot, figliuolo d'A-

zriel, de' Neftaliti:

20 Hosea, figliuolo d'Azazia, de' figliuoli d'Efraim: Ioel, figliuolo di Pedaia, della mezza tribù di Manasse:

21 Iddo, figliuolo di Zacaria, dell'altra mezza tribù di Manasse, in Galaad: Iaaziel, figliuolo d'Abner,

de' Beniaminiti :

22 Azareel, figliuolo di Ieroham, de Daniti. Questi furono i capi principali delle tribù d'Israel.

23 E David non levò il numero d'essi dall' età di vent' anni in giù : perciochè il Signore avea detto d'accrescere Israel come le stelle del cielo.

24 Ioab, figliuolo di Seruia, avea ben cominciato ad annoverare così il popolo, ma non finì: e per questo vi fu indegnazione contrad Israel: laonde quella descrizione

non fu messa fra le descrizioni poste ne' registri del re David. 25 Ed Azmavet, figliuolo d'Adiel, era sopra i tesori del re: e Ionatan, figliuolo d'Uzzia, era sopra i tesori della campagna, nelle città,

nelle villate, e nelle castella : 26 Ed Ezri, figliuolo di Chelub.

## 1 CRONICHE, XXVII. XXVIII.

era sopra quelli che lavoravano nella campagna nel lavoro della

terra: 27 E Simi Ramatita era sopra le vigne: e Zabdi Sifmita era sopra i cellieri ch'erano ne' vignai, e sopra le conserve del vino:

28 E Baal-hanan Ghederita era sopra gli ulivi, e sopra i fichi, ch'erano nella campagna: e Ioas era sopra i cellieri dell' olio:

29 E Sitrai Saronita era sopra gli armenti che pascevano in Saron: e Safat, figliuolo d'Adlai, era sopra gli armenti che pascevano nelle valli:

30 Ed Obil Ismaelita *era* sopra i camelli: e Iedeia Meronotita era

pra l'asine :

31 Ε laziz Hagareno era sopra le gregge del minuto bestiame. Tutti costoro aveano il governo delle facultà del re David.

32 E Ionatan, zio di David, uomo intendente, e letterato, era con-sigliere: e Iehiel, figliuolo d'Hac-

moni, era co' figliuoli del re: 33 Ed Ahitofel era consigliere del re: ed Husai Archita era fami-

gliare del re:

34 E, dopo Ahitofel, fu Ioiada, figliuolo di Benaia, ed Ebiatar: e Ioab era capo dell' esercito del re-

CAP. XXVIII.

R David adunò in Gerusalemme, tutti i capi d'Israel, i capi delle tribù, ed i capitani degli spartimenti che servivano al re, ed anche i capi delle migliaia, e delle centinaia, e quelli ch'aveano il governo di tutte le facultà, e del bestiame del re ; ed i suoi figliuoli, e gli uomini della sua corte, e gli uomini prodi, ed ogni uomo di valore.

2 E'l re David si levò in piè: e disse, Ascoltatemi, fratelli miei, e popol mio: Io avea in cuore d'edi-ficare una Casa di riposo all'Arca del Patto del Signore, ed allo scannello de piedi del nostro Dio; ed avea fatto l'apparecchio per edi-

ficarla:

3 Ma Iddio m'ha detto, Tu non edificherai la Casa al mio Nome: perciochè tu sei uomo di guerre, ed hai sparso molto sangue

4 Or, come il Signore Iddio d'Israel m'ha eletto, d'infra tutta la casa di mio padre, per esser re sopra Israel, in perpetuo: (conciosiacosach egli abbia eletto Giuda per conduttore, e la casa di mio padre, d'intra la casa di Giuda, ed abbia gradito me, d infra i figliuoli di mio padre, per costituirmi re sopra tutto Israel:

5 Cos), d'infra tutti i miei figlinoli. (avendomene il Signore dati molti, ) egli ha eletto Salomone, mio fi-gliuolo, per sedere sopra'l trono del regno del Signore sopra Israel:

6 E m'ha detto, Il tuo figliuolo Salomone edifichera la mia Casa, ed i miei cortili: perciochè io me l'ho eletto per figliuolo, ed io gli

sarò padre: 7 E stabilirò il suo regno in perpetuo: pur ch'egli perseveri fermamente in mettere in opera i miei comandamenti, e le mie leggi.

come al dì d'oggi.

8 Ora dunque, davanti agli occhi di tutto Israel, della raunanza del Signore, ed agli orecchi dell' Iddio nostro, io vi protesto ch'osserviate, e ricerchiate tutti i comandamenti del Signore Iddio vostro: aciochè possediate questo buon paese, e lo lasciate in credità a' vostri figliuoli .

dopo voi, in perpetuo.

9 E tu, Salomone, figliuol mio, riconosci l'Iddio di tuo padre, e servigli di cuore intiero, e d'animo volenteroso: perciochè il Signore ricerca tutti i cuori, e conosce tutte l'imaginazioni de pensieri: se tu lo cerchi, tu le troverai: ma, se

tu l'abbandoni, egli ti rigittera in perpetuo.
10 Vedi ora che'l Signore t'ha e-

letto per edificare una Casa per Santuario: fortificati, e mettiti al-

l'opera. 11 Allora David diede a Salomone, suo figliuolo, il modello del Portico, e delle sue case, e delle sue celle, e delle sue sale, e delle sue camere didentro, e del luogo

del Propiziatorio: 12 Ed in somma, il modello di tutto quello ch' egli avea disegno per lo Spirito di fare ne' cortili lella Casa del Signore, ed in tutte le camere d'intorno, per li tesori della Casa di Dio, e per li tesori

delle cose consagrate:

13 E per gil spartimenti de' sacerdoti, e de' Leviti; e per ogni uso del servigio della Casa del Signore; e per tutti gli arredi del servigio della casa del Signore.

14 Gli diede ancora dell'oro, se-condo'i peso di tutti gli arredi di ciascun servigio, che doveano esser d'oro: e dell' argento, secondo'l peso di tutti gli arredi di ciascun ser-

vigio, che doveano esser d'argento. 15 E'l peso che conveniva per li candellieri d'oro, e per le lor lam-pane d'oro, secondo l peso di ciascun candelliere, e delle sue lampane: e'l peso che conveniva per li candellieri d'argento, secondo'l p so di ciascun candelliere, e delle

## 1 CRONICHE, XXVIII. XXIX.

sue lampane, secondo'l servigio di ciascun candelliere :

16 E'1 peso dell' oro che conveniva per clascuna delle tavole de' pani, che doveano del continuo esser disposti per ordine : e'l peso dell' ar-

gento che conveniva per le tavole d'argento: 17 E dell'oro puro, per le forcelle, e per li bacini, e per li nappi: e parimente dell'oro a certo peso, per le coppe d'oro, secondo'i peso di ciascuna d'esse: e dell'argento a certo peso per le coppe d'argento, secondo'l peso di ciascuna d'esse.

18 Gli diede ancora dell' oro affinato a certo peso per l'Altar de' profumi: e per la figura del Carro, e de' Cherubini, ch'aveano da spander l'ale, e coprir l'Arca del

patto del Signore disopra. 19 Il Signore, disse David, m'ha dichiarato, per iscritto di sua ma-no, che m'è stato recato, tutte que-ste cose, tutti i lavori di questo

modello.

20 Poi disse a Salomone, suo figliuolo, Prendi animo, e fortificati, e mettiti all' opera: non temere, e non isgomentarti: perciochè il Signore Iddio, l'Iddio mio, sarà teco: egli non ti lascerà, e non t'abbandonerà, fin che tu abbi compiuta tutta l'opera del servigio della Casa del Signore.

21 Ed ecco gli spartimenti de sa-cerdoti, e de Leviti, per tutto i servigio della Casa di Dio: ed essi saranno teco in tutta l'opera: oltr'a tutti quelli che volontariamente s'impiegheranno, secondo la loro industria, in ogni sorte di servigio: insieme co'capi, e tutto'l popolo, ad ogni tuo comando.

#### CAP. XXIX.

Pol 1 re David disse a tutta la raunanza, Iddio ha eletto un solo Salomone, mio figliuolo, il quale è ancora giovane, e tenero: quate times geraal, ande: per-ciochè questo palazzo non è per m'uomo, anzi per lo Signore Iddio. 2 Quant'è a me, io ho fatto, se-condo ogni mia possibilità, apparecchio per la Casa dell' Iddio mio, d'oro, per le cose c'hanno ad eser d'oro; d'argento, per le cose c'hanno ad esser d'argento; di rame, per le cose c'hanno ad esser di rame; di ferro, per le cose c'hanno ad esser diferro: e di legname, per le cose c'hanno ad esser di legno: di pletre onichine, e di pietre da incastonare, e di pietre variate, e di pietre preziose d'ogni maniera, e di pietre di marmo in grau quantità. 397

3 Ed anche, per l'affezion ch'io ho alla Casa dell' Iddio mio, del mio tesoro riposto d'oro, e d'argento, io dono per la Casa dell' Id-dio mio, di soprapiù, oltr'a tutto ciò ch'io ho apparecchiato per la Casa del Santuario,

4 Tremila talenti d'oro, d'oro d'Ofir, e settemila talenti d'argento affinato, per coprir le pareti del-

le case:

5 Per far d'oro ciò che dee esser d'oro, e d'argento ciò che dec esser d'argento, e per ogni lavoro che si des fare dagli artefici. Ora chi è colui, che volontariamente si disponga a fare oggi offerta al Signore i

6 Allora i capi principali delle famiglie paterne, ed i capi delle tribù d'Israel, ed i capi delle migliaia, e delle centinaia, insieme con quelli ch'aveano il governo degli affari del re, offersero volon-

tarlamente:

7 E diedero, per lo servigio della Casa di Dio, cinque mila talenti, e diecimila dramme d'oro, e diecimila talenti d'argento, e diciottomila talenti di rame, e centomila talenti di ferro.

8 E chiunque ritrovò appresso di sè delle pietre, le mise nel tesoro della Casa del Signore, in mano di

Ichiel Ghersonita.

9 E'l popolo si rallegrò di ciò che coloro offerivano volontariamente: perciochè d'un cuore intiero facevano le loro offerte volontarie al Signore. Il re David se ne rallegrò anch'egli grandemente.

10 Poi Lavid benedisse il Signore in presenza di tutta la raunanza: e disse, Benedetto sij tu, o Signore Iddio d'Israel, nostro padre, da un

secolo all'altro.

Il A te, Signore, appartiene la grandezza, e la potenza, e la gloria, e l'eternità, e la maestà: percioche tutto quello ch'è in cielo, ed in terra, è tuo: tuo, Signore, è il regno: c tu sei quel che t'innalzi in

capo sopra ogni cosa: 12 Le ricchezze ancora, e la gloria, vengono da te, e tu signoreggi sopra ogni cosa: ed in man tua e forza, e potenza: in man tua an-cora, e d'ingrandire, e di fortificar

chi che sia.

13 Ora dunque, o Dio nostro, noi ti celebriamo, e lodiamo il tuo

Nome glorioso.

14 Perciochè, chi sono io, e chi è il mio popolo, che noi abbiamo il potere d'offerirti volontariamente cotanto? ma il tutto viene da te. ed avendolo ricevuto di man tua, noi tel rendiamo.

## 1 CRONICHE, XXIX.

ed avveniticci nel tuo cospetto, come furono tutti i nostri padri: i nostri giorni sono sopra la terra come un' ombra, e non v'e speran-

za alcuna. 16 Signore Iddio nostro, tutta questa abbondanza, che noi abbiamo apparecchiata per edificarti una Casa al tuo Nome santo, viene dalla

tua mano, e'l tutto appartiene a te. 17 Ed io, o Dio mio, conoscendo che tu provi i cuori, e gradisci la dirittura, ho, nella dirittura del mio cuore, volontariamente offerte tutte queste cose : ed oltr'a ciò, ho veduto ora con allegrezza il tuo popolo, che si ritrova, farti la sua offerta volontariamente.

18 O Signore Iddio d'Abraham, d'Isaac, e d'Israel, nostri padri, mantieni questo in perpetuo nel-l'imaginazione de' pensieri del cuor dei tuo popolo, ed addirizza il cuor

loro a te: 19 Ed a Salomone, mio figliuolo, da'un cuore intiero, per osservare i tuoi comandamenti, le tue testimonianze, ed i tuoi statuti, e per mettere il tutto in opera, e per edificare il palazzo, del quale io ho

fatto l'apparecchio. 20 Poi David disse a tutta la raunanza. Or benedite il Signore Iddio vostro. E tutta la raunanza benedisse il Signore Iddio de' suoi padri, e s'inchinò, ed adorò il Signore e

fece riverenza al re-21 E'i giorno seguente sacrificò

15 Perciochè noi siamo forestieri, | le loro offerte da spandere : e de' sacrificij in gran numero per tutto

larael:

22 E mangiarono, e bevvero in quel dì, nel cospetto del Signore, con grande allegrezza: e di nuovo costituirono re Salomone, figliuolo di David, e l'unsero al Signore per conduttore, e Sadoc per Sacerdote.

23 E Salomone sedette sopra'l trono del Signore, per esser re, in luogo di David, suo padre, e pro-

spero, e tutto Israel gli ubbidi. 24 E tutti i capi, e gli uomini prodi; ed anche tutti i figliuoli del re David, posero la mano sotto al

re Salomone.

25 E'l Signore ingrandì sommamente Salomone, nel cospetto di tutto Israel, e mise in lui una maestà reale, la cui pari non era stata in alcun re ch'avesse regnato davanti a lui sopra Israel.

26 Così David, figliuolo d'Isai,

regnò sopra tutto Israel : 27 E'l tempo ch'egli regnò sopra Israel fu di quarant anni. In Hebron egli regnò sett'anni, ed in Gerusalemme trentatre anni:

28 Poi morì in buona vecchiezza sazio di giorni, di ricchezze, e di gloria : e Salomone, suo figliuolo,

regnò in luogo suo.

29 Or, quant'è a' fatti del re David, primi, ed ultimi: ecco, sono scritti nel Libro di Samuel Vedente, e nel Libro del profeta Natan, e nel Libro di Gad Vedente:

30 Insieme con tutto'l suo regno, sacrificii al Signore, e gli offerse olocausti, mille giovenchi, mille montoni, mille agnelli, insieme con passarono sopra lui, e sopra Israel, e e sopra tutti l'egni di que paesi.

II.

# SECONDO LIBRO DELLE CRONICHE.

CAP. I. R Salomone, figliuolo di Da-vid, si fortificò nel suo reame: e'l Signore Iddio suo fu con lui, e

l'ingrandi sommamente. 2 E Salomone parlò a tutto Israel. a capi delle migliala, e delle centi-nala, ed a giudici, ed a tutti i prin-cipali di tutto Israel, capi di fami-

glie paterne.

3 Ed egli, con tutta questa raunanza, andò all'alto luogo ch'era in Gabaon: perciochè quivi era il Tabernacolo della convenenza di Dio, il qual Moisè, servitor del Signore, avea fatto nel diserto.

4 Ma David avea trasportata l'Ar-398

ca di Dio, da Chiriat-iearim, nel luogo ch'egli le avea apparecchia-to: perciochè egli le avea teso un Tabernacolo in Gerusalemme.

5 L'altar di rame, che Besaleel, figliuolo d'Uri, figliuolo d'Hur, aven fatto, era eziandio quivi in Gabaon, davanti al Tabernacolo del Signore. E Salomone, e la rau-

nanza, lo ricercò. 6 E Salomone offerse quivi, davanti al Signore, sopra l'altar di rame, ch'era nel Tabernacolo della convenenza, mille olocausti.

7 In quella notte Iddio apparve a Salomone, e gli disse, Chiedi ciò che tu vuoi ch'io ti dia.

## 2 CRONICHE, I. II.

8 E Salomone disse a Dio, Tu hai nsata gran benignità inverso David, mio padre, avendomi costitui-

to re in luogo suo. 9 Ora, o Signore Iddio, sia verificata la tua parola, che tu hai detta a David, mio padre: perciochè, tu m' hai costituito resopra un popolo, che è in gran numero, come la pol-vere della terra.

10 Dammi ora sapienza, e scienza, per andare, e venir davanti a questo popolo: perciochè, chi potrebbe giudicare questo tuo gran popolo? 11 Ed Iddio disse a Salomone, Per-

ciochè tu hai avuto questo in cuore, e non hai chieste ricchezze, nè facultà, nè gloria, nè la vita de' tuoi nemici ; ne anche hai chiesta lunga vita: anzi hai chiesta sapienza, e scienza, per poter giudicare il mio popolo, sopra'l quale io t'ho costituito re:

12 Sapienza, e scienza t'è data: ed anche ti donerò ricchezze, e faculta, e gloria, la cui pari li re che sono stati davanti a te non hanno avuta, e non avranno quelli che

saranno dopo te-

13 Poi Salomone se ne venne in Gerusalemme, dall'alto luogo ch'era in Gabaon, d'innanzi al Tabernacolo della convenenza; e regnò

pra Israel.

14 E Salomone adunò carri, e cavalieri: ed ebbe mille quattrocento carri, e dodicimila cavalieri, i quali egli stanziò per le città dove teneva i carri, ed appresso del re in Gerusalemme.

15 E1 re fece che l'argento, e l'oro erano in Gerusalemme in copia come le pietre: ed i cedri come i sicomori, che son per la campagna. 16 Or, quant' è alla tratta de cavalli, e del filo, che Salomone avea

d'Egitto, i fattori del re prendevano il filo a certo presso:

17 E comperavano, e traevano fuor d'Egitto due coppie di cavalli, per seicento sicii d'argento; e cia-scun cavallo, per cencinquanta. E così per le mani di que fattori se ne traeva fuori, per tutti li re degl' Hittei, e per li re della Siria.

CAP. II.

R Salomone, avendo diliberato d'edificare una Casa al Nome del Signore, e la sua casa reale: 2 Annoverò settantamila uomini da portar pesi, ed ottantamila da

tagliar pietre nel monte, e tremila seicento commessari sopra essi: 3 Poi mandò a dire ad Huram, re

di Tiro, Fa' inverso me come tu facesti inverso David, mio padre, al quale tu mandasti cedri, per edi-309

ficarsi una casa per abitarvi. 4 Ecco, io edifico una Casa al

Nome del Signore Iddio mio, per consagrargliela, per far profumi d'aromati davanti a lui, e per pre-sentargli i pani c'hanno da esser del continuo disposti per ordine, e per offerirgii olocausti della mattina e della sera, e de' Sabati, e delle calendi, e delle feste solenni del Signore Iddio nostro, come ciò è imposto in perpetuo ad Israel.

5 Or la Casa, ch'io edifico, è gran-

de: perciochè l' Iddio nostro e gran-de più che tutti gl'iddi. 6 E chi avrebbe il potere d'edificargli una Casa? conciosiacosachè i cieli, ed i cieli de' cieli, non lo possano comprendere? e chi sono io, ch'io gli edifichi una Casa, se non che sia per far profumi davanti a lui?

7 Ora dunque, mandami un' uomo intendente in lavorare in oro. ed in argento, ed in rame, ed in ferro, ed in porpora, ed in iscar-latto, ed in violato; e che sappia lavorar d'intagli: acioché sia con gli uomini industriosi ch'io ho appresso di me in Giuda, ed in Gerusalemme, i quali David, mio pa-dre, avea ordinati. 8 Mandami ancora dal Libano del

legname di cedro, d'abete, e d'algummim; perciochè io so che i tuoi servitori sanno tagliar il legname del Libano: ed ecco, i miei servi-

tori saranno co' tuoi : 9 Aciochè m'apparecchino legname in gran quantità : perciochè la Casa, ch'io son per edificare, ha da

esser maravigliosamente grande. 10 Ed ecco, io darò a' tuoi servitori, che taglieranno le legne, ventimila Cori di grano battuto, e ventimila Cori d'orzo, e ventimila Bati di vino, e ventimila Bati d'olio-

11 Ed Huram, re di Tiro, rispose per lettere a Salomone, e gli man-dò a dire, Perciochè il Signore ama il suo popolo, egli t'ha costituito re sopra lui.

12 Huram gli mandò ancora a dire, Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel, il quale ha fatto il cielo, e la terra, perchè ha dato al re David un figliuolo savio, prudente, ed intendente, c'ha da edificare una Casa al Signore, ed una casa reale per sè.

13 Ora dunque, io ti mando un'uomo industrioso, ed intendente, il quale è stato d'Huram, mio padre:

14 Il quale è figliuolo d'una donna delle figliuole di Dan, ma suo padre era Tirio; che sa lavorare in oro, ed in argento, in rame, in ferro, in pietre, ed in legname, ed in

## 2 CRONICHE, II. III. IV.

porpora, in violato, in bisso, ed in iscarlatto; e fare qualunque sorte d'intaglio, e di disegno di qualunque cosa gli sia proposta: acioché *sia* co' tuoi maestri, e con que' di David, tuo padre, mio signore.

15 Ora dunque, mandi 'l mio si-gnore a' suoi servitori 'l grano, e l'orzo, e l'olio, e'l vino, ch'egli ha

16 E noi taglieremo dal Libano del legname quanto avrai bisogno, e te lo condurremo per foderi in sul mare, fino a lafo: e di là tu lo farai trasportare in Gerusalemme.

17 E Salomone fece la rassegna di tutti gli uomini forestieri, ch'erano nel paese d'Israel, dopo la descrizione, che David, suo padre, ne avea fatta; e se ne trovò cencinquantatremila seicento:

18 De' quali egli ordinò settantamila da portar pesi, ed ottantamila da tagliar pietre nel monte: e tremila selcento, per esser commessari da far sollecitamente lavorar

la gente.

CAP. III.

SALOMONE cominciò ad edi-L ficar la Casa del Signore in Gerusalemme, nel monte Moria, ch' era stato mostrato a David, suo padre, nel luogo che David avea apparecchiato, cioc, nell'aia d'Ornan Iebuseo.

2 Ed egli cominciò ad edificare nel secondo giorno del secondo mese, l'anno quarto del suo regno.

3 Or queste sono le misure della pianta del disegno di Salomone, per edificar la Casa di Dio: la lunghezza era di sessanta cubiti di prima misura : e la larghezza di venti :

4 E'l Portico, ch'era in capo della lunghezza della Casa, in fronte della larghezza d'essa, *era* di venti cubiti : e l'altezza era di centoventi cubiti: e Salomone lo coperse di-

dentro d'oro puro.

5 E coperse la Casa grande di legno d'abete: e disopra la coperse d'oro puro, e fece fare sopra essa delle palme, e dell'intralclature.

6 Coperse anche la Casa di pietre preziose per ornamento: e quel-l'oro era oro di Parvaim.

7 Così coperse d'oro la Casa, le travi, gli stipiti, e le pareti, e gli usci d'essa : e fece intagliar de Che-

rubini sopra le pareti.

8 Fece eziandio il luogo Santis-simo, la cui lunghezza era di venti cubiti, al pari della larghezza della Casa: e la larghezza di venti cubiti : e lo coperse d'oro fino, ch' ascendeva fino alla somma di seicento talenti.

9 E'l peso de chiodi ascendeva a

cinquanta sicli d'oro. Coperse eziandio d'oro le sale.

10 Fece ancora nel luogo Santissimo due Cherubini di lavoro di statuario, e furono coperti d'oro.

11 E l'ale de Cherubini aveano venti cubiti di lunghezza: una dell'ale avea cinque cubiti di lunghezza, e toccava la parete della Casa: e l'altra avea parimente cinque cubiti, e toccava l'ala del-

l'altro Cherubino. 12 Così anche una dell' ale del-

altro Cherubino avea cinque cubiti, e toccava la parete della Casa: e l'altra avea parimente cinque cubiti, e giugneva all' ala dell' altro

Cherubino.

13 L'ale di questi Cherubini si spandevano per venti cubiti: ed essi erano in piè, e le facce loro era-no volte verso'i didentro della Casa.

14 Fece ancora la Cortina di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di bisso: e fece far sopra essa de'

Cherubini.

15 E, per metter davanti alla Casa, fece due colonne, ch'aveano di lunghezza trentacinque cubiti: ed i capitelli, ch'erano in cima di ciascuna d'esse, erano di cinque cu-

16 Or, come egli avea fatte delle intralciature nell' Oracolo, cost ancora ne mise in cima delle colonne. Fece anche cento melegrane, le

quali mise fra quelle intralciature. 17 E rizzò le colonne davanti ai Tempio, una a man destra, e l'altra a sinistra: e pose nome a quella ch'era a man destra Iachin, ed a quella ch'era a sinistra Boas.

CAP. IV.

FECE ancora un'altar di rame. di lunghezza di venti cubiti, e di larghezza di venti cubiti, e d'al-

tezza di dieci cubiti.

2 Fece ancora il Mar di getto, ch'avea dieci cubiti da una parte dell' orlo all' altra; ed era tondo d'ogn' intorno, ed era alto cinque cubiti : ed un filo di trenta cubiti lo circondava d'ogn' intorno

3 E disotto di quell'orio e'erane delle figure di buoi d'ogn' intorno, che circonda vano il Mare d'ogn' intorno, dieci per ciascun cubito:

sti buoi, gettati insieme col Mare. 4 Esso era posto sopra dodici buoi, de' quali tre erano volti verso Settentrione, tre verso Occidente, tre verso Mezzod), e tre verso Oriente: e'l Mare era disopra essi : e tutte le parti didietro di que' buoi erano

volte indentro. 5 E la spessezza d'esso era d'un

palmo, e l'orlo suo era fatto a guisa dell' orio d'una tazza, a fior di giglio: ed essendo pieno, contene-

va tremila Bati

6 Fece ancora dieci conche, e ne posse cinque a man destra, e cinque a sinistra, per servirsene a lavare : vi si lavava ciò che s'apparecchiava per gli olocausti: ma il Mare era per li sacerdoti, per la-

7 Fece eziandio dieci candellieri d'oro, secondo l'ordine loro, e gli pose nel Tempio, cinque a man destra, e cinque a sinistra.

8 Fece anche dieci tavole, le quali pose nel Tempio, cinque a man destra, e cinque a sinistra: fece

ancora cento bacini d'oro. 9 Fece ancora il cortile de' sacerdoti, e'l cortile grande, e gli usci de cortili, i quali coperse di rame. 10 E pose il Mare dal lato destro,

verso Oriente, dalla parte meridionale.

11 Ed Huram fece le caldaie, le palette, ed i bacini; e compiè di fare il lavorio che facea al re Salomone per la Casa di Dio:

12 Le due colonne, ed i due vasi de capitelli, in cima delle colonne: e le due reti, da coprire i due vasi de' capitelli ch'erano in cima delle

13 E le quattrocento melegrane per le due reti, a due ordini di melegrane per ciascuna rete, da coprire i due vasi de' capitelli, ch' erano in cima delle colonne.

14 Fece ancora i basamenti, e le conche per mettere sopra i basa-

15 Iì Mare, ch'era unico; ed i do-

dici buoi, ch'erano sotto esso. 16 Ed Huram, suo padre, fece al re Salomone, per la Casa del Signore, le caldale, e le palette, e le forcelle, e tutte l'altre masserizie pertenenti a quelle, di rame pulito.

17 Il re fece gettar queste cose nella pianura del Giordano, in terra argillosa, fra Succot e Sereda.

18 E Salomone fece tutti questi arredi in grandissimo numero: conciofossecosachè non si potesse rinvenire il peso del rame.

19 Così Salomone fece tutti gli arredi pertenenti alla Casa di Dio: e fece d'oro fino l'altar d'oro, e le tavole, sopra le quali si ponevano i pani di presenza :

20 Ed i candellieri, con le lor lampane, per restaré accese da-vanti all' Oracolo, secondo ch' era ordinato.

21 Fece anche le bocce, e le lampane, e gli smoccolatoi, d'oro, ch'era oro finissimo.

22 Fece ancora i rampini, ed i ba. cini, e le coppe, ed i turiboli, d'oro fino. E quant'è alle porte della Casa, gli usci didentro, per entrar nel luogo Santissimo; e gli usci della Casa, per entrar nel Tempio. erano d'oro.

CAP. V.

R, quando tutto'l lavoro, che Salomone faceva fare per la Casa del Signore, fu compiuto, Salomone portò le cose consagrate da David, suo padre, e l'argento, e l'oro, e tutti i vasellamenti, ne tesori della Casa di Dio.

2 Allora Salomone adunò in Gerusalemme gli Anziani d'Israel, e tutti i capi delle tribù, i principali delle famiglie paterne de figliuoli d'Israel, per trasportar l'Arca del Patto del Signore dalla Città di David, che è Sion.

3 E tutti gli uomini principali d'Israel furono adunati appresso del re, alla festa solenne, che è al set-

timo mese.

4 Quando dunque tutti gli Anziani d<sup>i</sup>larael furono venuti, i Leviti levarono l'Arca in su le loro spalle : 5 E trasportarono l'Arca, e'l Ta-

bernacolo della convenenza, e tutti i sacri arredi ch'erano nel Tabernacolo. I sacerdoti, ed i Leviti,

trasportarono queste cose. 6 Or il re Salomone, e tutta la raunanza degl' Israeliti, che s'erano adunati appresso di lui, stavano davanti all'Arca, sacrificando pecore, e buoi, in tanto numero che non si potevano nè contare, nè annoverare.

7 Ed i sacerdoti portarono l'Arca del Patto del Signore nel suo luo-go, nell' Oracolo della Casa, nel luogo Santissimo, sotto all' ale de'

Cherubini.

8 Ed i Cherubini spandevano l'ale sopra'l luogo dell'Arca, e coprivano l'Arca, e le sue stanghe, disopra.

9 Ed essi tirarono fuori le stanghe per tutta la lor lunghezza: tal che i capi d'esse si vedevano fuor dell'Arca, nella parte d'innanzi dell'Oracolo: e non si videro più fuori; e sono restate quivi infino a questo giorno.

10 Dentro all'Arca non v'era nulla, se non le due Tavole, che Moisè v'avea messe in Horeb, quando'l Signore fece patto co' figliuoli d'Israel, dopo che furono usciti d'Egitto. 11 Or avvenne che, come i sacer-

doti uscivano del luogo Santo, (conciofossecosachè tutti i sacerdoti che si ritrovarono si fossero santificati, senza osservare gli spartimenti:

12 Ed i Leviti cantori d'infra tutte le lor compagnie, d'Asaf, d'Heman, e di Iedutun, ed i lor fratelli, ed i lor figliuoli, vestiti di bisso, con cembali, e con salteri, e con cetere, stessero in piè, dal lato Orientale dell' Altare: e con loro da cenventi sacerdoti, che sonavano con le trombe,)

Avvenne, dico, che, come quelli che sonavano con le trombe, e quelli che cantavano, facevano unitamente risonare un medesimo concento, lodando, e celebrando il Signore : ed alzavano la voce con le trombe, co' cemball, e con gli altri strumenti musici, e con lodi al Signore: dicendo, Ch'egli è buono, e che la sua benignità è in eterno: la Casa del Signore fu ripiena · della nuvola della Casa del Signore:

14 Tal che, i sacerdoti non potevano stare in piè per fare il servi-gio, per cagion della nuvola : per-ciochè la gloria del Signore avea riempiuta la Casa di Dio.

A LLORA Salomone disse, Il Signore ha detto ch'egli abite-

rebbe nella caligine. 2 Dunque io t'ho edificata una Casa per abitacolo, ed una stanza per tua abitazione in perpetuo.

3 Poi 'l re voltò la faccia, e benedisse tutta la raunanza d'Israel,

ch'era in piè:

4 E disse, Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel, il quale con la sua bocca parlò a David, mio padre, e con le sue mani ha adempiuto ciò ch'egli avea pronunciato: dicendo,

5 Dal giorno ch'io trassi'l mio popolo fuor del paese d'Egitto, io non ho scelta alcuna città d'infra tutte le tribù d'Israel, per edificarvi una Casa, nella quale il mio Nome dimorasse: e non ho cletto uomo alcuno per esser conduttore sopra'l mio popolo Israel :

6 Ma io ho scelta Gerusalemme, aciochè il mio Nome dimori quivi: ed ho eletto David, acioché egli governi 'l mio popolo Israel.

7 E David, mio padre, ebbe in cuore d'edificare una Casa al Nome

del Signore Iddio d' Israel. 8 Ma il Signore disse a David, mío

padre, Quant' è a quello che tu hai avuto in cuore, d'edificare una Casa al mio Nome, bene hai fatto d'averlo avuto in cuore : 9 Nondimeno, tu non edificherai

essa Casa; anzi 'l tuo figliuolo, ch'uscirà de' tuoi lombi, sara quel ch'edificherà la Casa al mio Nome. 10 Il Signore adunque ha attenuta la sua parola, ch'egli avea pro-

nunziata ; ed io sono surto in luogo di David, mio padre, e son seduto sopra'i trono d'Israel, come il Signore ne avea parlato; ed ho edifi-cata questa Casa al Nome del Signore Iddio d'Israel;

ll Ed ho posto in essa l'Arca, nella quale è il Patto del Signore,

ch'egil ha fatto co' figliuoli d'Israel. 12 Poi Salomone si presentò davanti all' Altare del Signore, in presenza di tutta la raunanza d'Israel, e spiegò le palme delle sue

13 Perciochè Salomone avea fatto un pergolo di rame, lungo cinque cubiti, e largo cinque cubiti, ed alto tre cubiti; e l'avea posto in mezzo del cortile. Egli adunque si presentò sopra esso, e si mise inginocchione in presenza di tutta la raunanza d'Israel, e spiegò le palme delle sue mani verso'l clelo:

14 E disse, O Signore Iddio d'I-srael, non v'è alcun dio pari a te. nè in cielo, ne in terra, ch'osservi'l patto, e la benignità, inverso i tuoi

servitori, che caminano davanti a te con tutto'i cuor loro :

15 Che hai attenuto a David, mio padre, tuo servitore, ciò che tu gli avevi detto; e cio che tu avevi pronunziato con la tua bocca, tu l'hai adempiuto con la tua mano,

come oggi appare. 16 Ora dunque, o Signore Iddio d'Israel, osserva al tuo servitore David, mio padre, ciò che tu gli hai promesso: dicendo, E' non ti verra giammai meno, nel mio cospetto, uomo che segga sopra'i tro-no d'Israel: purche i tuoi figliuoli prendano guardia alla via loro, per caminar nella mia Legge, come tu sei caminato nel mio cospetto.

17 Ora dunque, o Signore Iddio d'Israel, sia verificata la tua rola, che tu hai pronunziata a Da-

vid, tuo servitore.

18 Ma pur veramente abiterà Iddio con gli uomini in su la terra? ecco, i cieli, ed i cieli de' cieli, non ti possono comprendere: quanto meno questa Casa, la quale io ho edificata ?

19 Ma pure, o Signore Iddio mio. riguarda alla preghiera, ed alla supplicazione del tuo servitore, per ascoltare il grido, e l'orazione, la quale il tuo servitore fa nel tuo

cospetto:

20 Aciochè gli occhi tuoi sieno aperti giorno e notte verso questa Casa; verso'l luogo, nel quale tu hai detto di mettere il tuo Nome; per esaudir l'orazione che'l tuo servitore fara, volgendosi verso questo luogo.

21 Esandisci adunque le supplicazioni del tuo servitore, e del tuo popolo Israel, quando ti faranno orazione, volgendosi verso questo luogo: esaudiscigli dal luogo della tua stanza, dal cielo: ed avendogli esauditi, perdona loro.

22 Quando alcuno avrà peccato contral suo prossimo, ed esso avra da lui chiesto il giuramento, per fario giurare; e'l giuramento sara venuto davanti al tuo Altare in

questa Casa:

23 Porgi l'orecchie dal cielo, ed opera, e giudica i tuoi servitori, per far la retribuzione al colpevole, e fargli ritornare in su la testa ciò ch'egli avrà fatto; e per assolvere il giusto, e rendergli secondo la sua giust**izia.** 

24 E quando'l tuo popolo Israel sarà stato sconfitto dal nemico, perchè esso avrà peccato contr'a te; se poi egli si converte, e da glo-ria al tuo Nome, e ti fa orazione, e

supplicazione in questa Casa: 25 Porgi l'orecchie dal cielo, perdona al tuo popolo Israel il suo peccato, e riconducilo al paese

che tu desti a lui, ed a' suoi padri. 26 Quando'i cielo sara serrato, e non vi sara pioggia, perchè avranno peccato contra te: se ti fanno orazione, volgendosi verso questo luogo, e danno gloria al tuo Nome, e si convertono da' lor peccati,

dopo che tu gli avrai afflitti: 27 Porgi l'orecchie dal cielo, e perdona a' tuoi servitori, ed al tuo popolo Israel, il lor peccato, dopo che tu avrai loro insegnato il buon camino, per lo quale hanno da caminare : e manda la pioggia in su la tua terra, che tu hai data al tuo

popolo per eredità.

28 Quando vi sarà nel paese fame, o pestilenza, od arsura, o rubiggine, o locuste, o bruchi: overo, quando i nemici del tuo popolo lo strigneranno nel paese della sua tanza: overo, quando vi sarà qualunque piaga, e qualunque infer-

29 Ascolta ogni orazione, ed ogni supplicazione di qualunque uomo, overo di tutto'i tuo popolo Israel. quando ciascuno avra conosciuta la sua piaga, e la sua doglia, ed avrà spiegate le palme delle sue mani verso questa Casa:

30 Ascolta dal cielo, stanza della tua abitazione, e perdona, e rendi a ciascuno secondo ogni sua via. secondo che tu avrai conosciuto il suo cuore: (perciochè tu solo conosci 'l cuore de' figliuoli degli uo-

mini :) 31 Aciochè essi ti temano, per caminar nelle tue vie, tutto'l tempo che viveranno in su la terra. che tu hai data a' nostri padri.

32 Ascolta eziandio il forestiere, che non sarà del tuo popolo Israel, e sarà venuto di lontan paese, per cagion del tuo gran Nome, e della tua man possente, e del tuo braccio steso: quando sarà venuto, ed avrà fattà orazione, volgendosi

33 Ascoltato dal cielo, dalla stanza della tua abitazione, e fa' secondo tutto quello di che quel forestiere invocato: aciochè tutti i opoli della terra conoscano il tuo Nome, per temerti, come il tuo popolo Israel, e per conoscere che questa Casa, ch' lo ho edificata, si

chiama del tuo Nome.

verso questa Casa:

34 Quando'l tuo popolo sarà uscito in guerra contr'a suoi nemici, per la via per la quale tu l'avral mandato, e t'avra fatta orazione, volgendosi verso questa città, che tu hai eletta, e verso questa Casa, ch'io ho edificata al tuo Nome:

35 Esaudisci dal cielo la sua orazione, e la sua supplicazione, e di-

fendi la lor ragione.

36 Quando avranno peccato contr'a te, (conciosiacosachè non vi sia niun'uomo che non pecchi,) e tu ti sarai adirato contr'a loro, e gli avrai messi in poter del nemico: e quelli che gli avranno presi, gli avranno menati in catti-vità, in alcun paese, lontano, o

vicino: 37 Se, nel paese, nel quale saranno stati menati in cattività, si ravveggono, e si convertono, e ti supplicano nel paese della lor cattività: dicendo, Noi abbiamo peccato, noi abbiamo operato iniqua-

mente, e siamo colpevoli:

38 Se si convertono a te con tutto'l cuor loro, e con tutta l'anima loro, nel paese della lor cattività, dove saranno stati menati prigioni ; e fanno orazione, volgendosi verso i lor paese, che tu hai dato a' lor padri, e verso questa città, che tu hai eletta, e verso questa Casa, ch'io ho edificata al tuo Nome:

39 Esaudisci dal cielo, dalla stanza della tua abitazione, la loro orazione, e le lor supplicazioni, e difendi la lor ragione, e perdona al tuo popolo ch'avra peccato contr'a te.

40 Ora, o Dio mio, sieno, ti prego, gli occhi tuoi aperti, e le tue orecchie attente all' orazione fatta in questo luogo.

41° Ed ora, o Signore Iddio, levati

## 2 CRONICHE, VI. VII.

per entrar nel tuo riposo, tu, e l'Arca della tua forza: o Signore Iddio, sieno i tuoi sacerdoti vestiti di vestimenti di salvezza, e rallegrinsi i tuoi santi del bene.

42 O Signore Iddio, non negare al tuo Unto la sua richiesta: ricordati delle benignità promesse a

David, tuo servitore.

#### CAP. VII.

R, quando Salomone ebbe fini to di far la sua orazione, il fuoco scese dal cielo, e consumò l'olocausto, e gli altri sacrificij: e la gloria del Signore riempie la Casa.

2 Ed i sacerdoti non potevano entrar dentro alla Casa del Signore: perciochè la gloria del Signore a-vea riempiuta la Casa del Signore. 3 E tutti i figliuoli d'Israel, aven-

do veduto scendere il fuoco, e veggendo la gloria del Signore sopra la Casa, si prostesero con la faccia verso terra, sopra'l pavimento, ed adorarono, e si misero a celebrare il Signore: dicendo, Ch'egli è buono,

e che la sua benignità è in eterno. 4 E'l re, e tutto'l popolo, sacrificarono sacrificij nel cospetto del

Signore.

6 E'l re Salomone fece un sacrificio di ventidumila buoi, e di cen-E cost'l re, e ventimila pecore. tutto'i popolo, dedicarono la Casa

di Dio.

6 Ed i sacerdoti stavano quivi facendo i loro ufficij: come anche Leviti con gli strumenti musici del Signore, i quali'l re David avea fatti per celebrare il Signore: dicendo, Che la sua benignità è in eterno; avendo i salmi di David in mano: i sacerdoti ancora sonavano con le trombe dirimpetto a lo-

ro; e tutto Israel stava în plè. 7 E Salomone consagrò il mezzo del cortile, ch'era davanti alla Casa del Signore: perciochè offerse quivi gli olocausti, ed i grassi de' sacrificij da render grazle: perciochè nell'altar di rame, che Salomone avea fatto, non potevano capir gli olocausti, e l'offerte, ed i

grassi.

8 Ed in quel tempo Salomone ce-lebrò la festa solenne per sette giorni, insieme con tutto Israel, ch'era una grandissima raunanza, raccolta dall'entrar d'Hamat fino

9 E l'ottavo giorno appresso, ce-lebrarono la solenne raunanza: perciochè per sette giorni aveano celebrata la dedicazione dell'altare, e per sette altri giorni celebrarono la festa solenne.

10 E nel ventesimoterzo giorno

del settimo mese, Salomone rimandò alle sue stanze il popolo allegro, e lieto di cuore, per lo bene che'l Signore avea fatto a David, ed a Salomone, ed al suo popolo Israel.

11 Or. dopo che Salomone ebbe finita la Casa del Signore, e la casa reale, ed ebbe avuta prospera riuscita di tutto ciò che gli venne in cuore di far nella Casa del Signore,

e nella sua casa :

12 Il Signore gli apparve di notte, e gli disse, Io ho esaudita la tua orazione, e m'ho eletto questo luo-

go per Casa di sacrificio. 13 Se io serro il cielo, tal che non vi sia ploggia; overo, se coman-do alle locuste di mangiar la terra;

overo, se mando la pestilenza fra'i

mio popolo:
14 E'l mio popolo, il quale è chiamato del mio Nome, s'umilia, e mi fa orazione, e ricerca la mia faccia, e si converte dalle sue vie malvage: io l'esaudirò dal cielo, e gli perdonerò i suoi peccati, e risanerò il suo paese.

15 Ora saranno gli occhi miei aperti, e le mie orecchie attente all' orazioni fatte in questo luogo

16 Ed ora io ho eletta e santificata questa Casa, aciochè il mio Nome sia quivi in perpetuo: e gli occhi miei, e'l mio cuore saranno del continuo là.

17 E, quant è a te, se tu camini nel mio cospetto, come è caminato David, tuo padre, per far tutto quello ch'io t'ho comandato, ed osservi i mici statuti, e le mie

leggi: 18 Io altresì stabilirò il trono del

tuo reame, come io ho patteggiato con David, tuo padre: dicendo, Non ti verra giammai meno uomo che signoreggi sopra Israel. 19 Ma, se voi vi rivolgete indie-

tro, ed abbandonate i miei statuti. ed i miel comandamenti, i quali io v'ho proposti, ed andate a servire

ad altri dij, e gli adorate:

20 Io vi divellerò d'in su la mia terra, ch' io v'ho data, e rigitterò dal mio cospetto questa Casa, ch'io ho consagrata al mio Nome, e la metterò in proverbio, ed in favola fra tutti i popoli.

21 E questa Casa, che sarà stata eccelsa, sarà in istupore a tutti coloro che passeranno appresso d'essa: ed essi diranno, Perchè ha fatto il Signore così a questo paese, ed a questa Casa?

22 E si dira, Perciochè hanno ab-bandonato il Signore Iddio de lor padri, il quale gli trasse fuor del paese d'Egitto, e si sono attenuti ad altri dij, e gli hanno adorati, ed

## 2 CRONICHE, VIII. IX.

hanno lor servito : per ciò egli ha ! fatto venire sopra loro tutto questo male.

CAP. VIII. R in capo de' vent'anni, ne' quali Salomone avea edificata

la Casa del Signore, e la sua : 2 Salomone riedificò le città c'Huram gli avea date, e vi fece abitare de' figliuoli d'Israel.

3 Poi Salomone ando in Hamat

di Soba, e l'occupò. 4 Ed edificò Tadmor nel diserto, insieme con tutte le città da ma-

gazzini, le quali egli edificò in Hamat.

5 Riedificò anche Bet-horon disopra, e Bet-horon disotto, città

forti di mura, di porte, e di sbarre. 6 Riedificò ancora Baalat, e tutte le città de' suoi magazzini, e tutte le città dove erano i carri, e quelle dove stavano le genti a cavallo: ed in somma, tutto ciò ch'egli ebbe disiderio d'edificare in lemme, e nel Libano, ed in tutto'l paese della sua signoria.

7 E Salomone fece tributario tutto'l popolo ch'era rimaso degl' Hit-tei, e degli Amorrei, e de' Fcrizzei, e degl' Hivvei, e de' Iebusei, i quali non erano d' Israel:

8 Cioc, de' figliuoli di coloro ch'e-rano rimasi dopo loro nel paese, i quali i figliuoli d'Israel non aveano distrutti: e son rimasi tributa-

ri infino a questo giorno. 9 Ma, d'infra i figliuoli d'Israel, i quali Salomone non fece servi, per lavorare a' suoi lavori, (perciochè essi erano uomini di guerra, e colonelli de' suoi capitani, e capi de' suoi carri, e della sua cavalleria,)

10 Costoro furono capi de' commessari del re Salomone, cioè, dugencinquanta, i quali aveano il reggimento di quella gente. 11 Or Salomone fece salire la fi-

gliuola di Faraone dalla città di David, nella casa ch'egli le avea edificata: perciochè disse, La mia moglie non abitera nella casa di David, re d'Israel: perciochè luoghi, ne' quali l'Arca del Signore è entrata, son santi.

12 Allora Salomone offerse olocausti al Signore, sopra l'Altar del Signore, il quale egli avea edificato davanti al Portico.

13 Egli offeriva ezlandio di giorno in giorno ciò che si conveniva offerire secondo'l comandamento di Moisè, ne' Sabati, e nelle calendi, e nelle feste solenni, tre volte l'anno: nella festa degli Azzimi, e nella festa delle Settimane, e nella festa Tabernacoli.

14 E costituì, secondo l'ordine di 405

David, suo padre, i sacerdoti nel lor ministerio, secondo i loro spartimenti : ed i Leviti ne' loro ufficii. per lodare il Signore, e per mini-strar davanti a sacerdoti, secondo che si conveniva fare per ciascun giorno: ed i portinai, secondo i loro spartimenti per ciascuna por-ta: perciochè tale era stato il comandamento di David, uomo di

15 E' non si deviò punto dal comandamento del re, intorno a' sacerdoti, ed a' Leviti, nè intorno ad alcuna altra cosa, nè intorno a' tesori.

16 Or, l'apparecchio di tutta l'opera di Salomone era già fatto, dal giorno che la Casa del Signore fu fondata, fin che fu compiuta. quando la Casa del Signore fu finita:

17 Allora Salomone andò in Esion-gheber, ed in Elot, in sul lito del mare, nel paese d' Edom.

18 Ed Huram gli mando, per li suoi servitori, materie da far navi, e marinari intendenti; i quali an-darono, co' servitori di Salomone, in Ofir, e tolsero di là trecencinquanta talenti d'oro, e gli condussero al re Salomone.

#### CAP. IX.

R la regina di Seba, avendo intesa la fama di Salomone. venne in Gerusalemme, con grandiss mo seguito, e con camelli che portavano aromati, e gran quantità d'oro, e di pietre preziose, per far prova di Salomone con enimmi: e venne a Salomone, e parlò con lui di tutto quello ch'avea nel cuore.

2 E Salomone le dichiarò tutte le cose ch'ella propose: e non vi fu cosa alcuna occulta a Salomone,

ch'egli non le dichiarasse.

3 Laonde la regina di Seba, veggendo la sapienza di Salomone, e la casa ch'egli avea edificata ; 4 E le vivande della sua tavola,

e le stanze de' suoi servitori, e l'ordine del servigio de' suoi ministri, ed i lor vestimenti; ed i suoi coppieri, ed i lor vestimenti; e ciò ch'egli offeriva nella Casa del Signore; svenne tutta:

5 E disse al re, Ciò ch' io avea inteso nel mio paese de' fatti tuoi, e della tua sapienza, era ben la ve-

6 Ma io non credeva ciò che se ne diceva, fin che non son venuta, e che gli occhi miei non l'hanno veduto. Or ecco, non m'era stata rapportata la metà della grandezza della tua sapienza: tu sopravanzi in alcun regno. la fama ch' io n'avea intesa.

questi tuoi servitori, che stanno del continuo davanti alla tua faccia, ed odono la tua sapienza. 8 Benedetto sia il Signore Iddio

tuo, il quale t'ha gradito, per metterti sopra'l suo trono, per esser re nel Nome del Signore : per l'amore che l' Iddio tuo porta ad Israel, per istabilirlo in perpetuo, egli t'ha costituito re sopra esso, per far ra-

gione, e giustizia. 9 Ed ella diede al re cento venti talenti d'oro, e grandissima quantità d'aromati, e di pietre preziose: e mai più non si videro tali aromati, quali la regina di Seba donò al

re Salomone.

10 (Oltr'a ciò i servitori d' Huram, ed i servitori di Salomone, ch'aveano portato d'Ofir dell'oro, portarono anche del legno d'Algum-

mim, e delle pietre preziose: 11 E'l re adoperò quel legno d'Algummim negli anditi che conducevano alla Casa del Signore, ed alla casa reale; ed in far cetere, e sal-teri, per li cantori. Cotal legno Cotal legno non era mai per addietro stato veduto nel paese di Giuda.)

12 Il re Salomone altresì diede alla regina di Seba tutto ciò ch'ella ebbe a grado, e che gli chiese, fuor delle cose ch'ella gli avea portate. Poi ella si rimise in camino, e co' suoi servitori se n'andò al suo

13 Or il peso dell'oro, che veniva a Salomone ogni anno, era di sei-

censessantasel talenti d'oro: 14 Oltr'a quello che traeva da' gabellieri, e ciò che gli portavano i mercatanti. Tutti li re dell'Arabia, ed i signori del paese, porta-vano anch'essi oro, ed argento, a Salomone.

15 E'l re Salomone tece fare dugento pavesi d'oro battuto, in ciascuno de' quali impiegò seicento si-

cli d'oro battuto:

16 E trecento scudi d'oro battuto. in clascuno de quali impiegò tre-cento sicli d'oro. E gli mise nella casa del bosco del Libano.

17 Il re fece oltr'a ciò un gran trono d'avorio, il quale egli coperse

d'oro puro. 18 E quel trono avea sei gradi, ed uno scannello, attaccati con oro al trono: e nel luogo del seggio v'erano degli appoggiatoi di qua e di là; e due leoni erano posti pres-

so di quegli appoggiatoi: 19 V'erano ezlandio dodici leoni, posti quivi sopra i sei gradi, di quà e di la. Niuno tale fu mai fatto

20 E tutti i vasellamenti della credenza del re Salomone erano

7 Beati gli uomini tuoi, e beati d'oro: parimente tutti i vasella-menti della casa del bosco del Libano erano d'oro fino: nulla era d'argento: l'argento non era in alcuna stima al tempo di Salomone :

21 Perciochè il re avea delle navi. che facevano viaggi in Tarsis, co servitori d'Huram: in tre anni una volta quelle navi di Tarsis venivano, portando oro, ed argento, ed avorio, e scimmie, e pappagalli. 22 Così 'l re Salomone fu, in ricchezze, ed in sapienza, il più gran-

de d'ogni altro re della terra. 23 E tutti li re della terra cercavano di veder Salomone, per intender la sapienza d'esso, la quale

Iddio gli avea messa nel cuore. 24 E ciascun d'essi gli portava anno per anno il suo presente, vasellamenti d'argento, è vasellamenti d'oro, e vestimenti, arma-

ture, ed aromati, cavalli, e muli, 25 Salomone avea eziandio quattromila stalle da *tener* cavalli, e carri; e dodicimila cavalieri, i quali egli stanziò per le città ordinate per li carri, ed appresso di sè, in Gerusalemme

26 Ed egli signoreggiava sopra tutti li re, dal Fiume fino al paese de' Filistel, e fino al confine d'E-

27 E'l re fece che l'argento era in moltitudine in Gerusalemme come le pietre, ed i cedri come i sicomo-

ri, che son per la campagna. 28 E si traevano d'Egitto, e d'ogni altro paese, cavalli per Salo-

mone. 29 Quant' è al rimanente de' fatti di Salomone, primi ed ultimi : que ste cose non sono elle scritte nel Libro del profeta Natan, e nella profezia d'Ahia Silonita, e nella visione del Vedente Iedo intorno

a Ieroboam, figliuolo di Nebat? 30 Or Salomone regnò in Gerusalemme sopra tutto Israel qua-

rant'anni.

31 Poi giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di David, suo padre: e Roboam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

#### CAP. X.

ROBOAM andò in Sichem: L perclochè tutto Israel era venuto in Sichem, per istabilirlo re-2 E quando Ieroboam, figliuolo di Nebat, ch'era in Egitto, ove era fuggito d'innanzi al re Salomone, ebbe ciò inteso, egli se ne ritornò ď Egitto:

3 Perciochè gi Israeliti l'aveano mandato a chiamare. Ieroboam adunque, e tutto Israel, vennero, e parlarono a Roboam : dicendo,

4 Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo: ma tu, alleviaci ora dalla dura servitù di tuo padre, e dal suo grave giogo, il quale egli ci ha posto addosso, e noi ti saremo soggetti.

5 Ed egli disse loro. Di quì a tre giorni ritornate a me. E'l popolo

se n'andò.

6 E'l re Roboam si consigliò co' vecchi, ch'erano stati ministri di Salomone, suo padre, mentre era in vita: dicendo, Come consigliate voi che si risponda a questo popolo?

7 Ed essi gli risposero: dicendo, Se tu ti mostri benigno inverso questo popolo, e gli compiaci, e gli dai buone parole, essi ti saran-

no soggetti in perpetuo.

8 Ma egli, lasciato il consiglio che i vecchi gli aveano dato, si consigliò co' giovani, ch'erano stati allevati con lui, ed erano suoi ministri ordinari:

9 E disse loro, Che consigliate voi che rispondiamo a questo popolo, il qual m'ha parlato: dicendo, Alleviaci dal giogo che tuo padre ha

posto sopra noi i

10 Ed i giovani, ch'erano stati allevati con lui, gli risposero: dicendo, Di'così a questo popolo che t'ha parlato: dicendo, Tuo padre ci ha posto addosso un grave gio-go: ma tu, alleviacene: di'loro così, Il mio picciol dito è più grosso che i lombi di mio padre.

11 Ora dunque, mio padre v'ha caricato addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave: mio padre v'ha gastigati con isferze, ma io vi gastigherò con flagelli

pungenti.

12 E'i terzo giorno appresso, Ieroboam, e tutto'l popolo, vennero a Roboam, secondo che'l re avea parlato: dicendo, Ritornate a me

di quì a tre giorni. 13 E'l re Roboam rispose loro aspramente, e lasciò il consiglio de vecchi:

14 E parlò loro secondo'l consi-giio de giovani : dicendo, Mio padre v'ha posto addosso un grave giogo, ma lo lo farò vie più grave: mio padre v' ha gastigati con isferze, ma io vi gastigherò con flagelli

pungenti. 15 Il re adunque non acconsenti al popolo: perciochè questo era cagionato dal Signore iddio, per adempier la sua parola, la quale egli avea pronunziata, per Ahia

Silonita, a Ieroboam, figliuolo di Nebat.

16 E, quando tutto'l popolo d' Israel ebbe veduto che'l re non avea loro acconsentito, rispose al re: dicendo, Qual parte abbiamo noi in David? noi non abbiamo alcuna ragione d'eredità nel figliuolo d'Isai : o Israel, vadasene ciascuno alle sue stanze: o David. provedi ora alla tua casa. Così tutto Israel se n'andò alle sue stanze.

17 Ma, quant'è a' figliuoli d' Israel ch'abitavano nelle città di Giuda,

Roboam regnò sopra loro. 18 E'l re Roboam mandò a' figliuoli d'Israel Hadoram, ch'era sopra i tributi: ma essi lo lapidarono, onde egli morì. Allora il re Roboam salì prestamente sopra un carro, e se ne fuggi in Gerusalemme.

19 Così Israel si ribellò dalla casa di David, ed è rimaso così fino a

questo giorno.

CAP. XI.

ROBOAM adunque, essendo giunto in Gerusalemme, raunò la casa di Giuda, e di Beniamin, in numero di centottantamila uomini di guerra scelti, per combattere contr'ad Israel, per ridurre il regno sotto l'ubbidienza di Roboam.

2 Ma la parola del Signore fu indirizzata a Semaia, uomo di Dio:

dicendo, 3 Di' a Roboam, figliuolo di Salomone, re di Giuda, ed a tutti gl'Israeliti, che sono in Giuda, ed in Beniamin:

4 Così ha detto il Signore, Non salite, e non combattete contr' a' vostri fratelli : ritornatevene ciascuno a casa sua: perciochè questa Ed essi cosa è proceduta da me. ubbidirono alle parole del Signore, e se ne ritornarono, senza andare contr'a Ieroboam.

5 E Roboam abitò in Gerusalemme, ed edificò delle città in Giuda per fortezze:

6 Ed edificò Bet-lehem, ed Etam,

e Tecoa, 7 E Bet-sur, e Soco, ed Adullam, 8 E Gat, e Maresa, e Zif,

9 Ed Adoraim, e Lachis, ed A-

zeca, E Sora, ed Alalon, ed Hebron, ch'erano città forti in Giuda, ed in Beniamin.

11 Così fortificò queste fortezze, e vi mise de' capitani, e de' magazzini di vittuaglia, e d'olio, e di vino. 12 Ed in ciascuna città mise degli

scudi, e delle lance; e le fortificò

grandemente. Così Giuda, e Benamin, furono a lui.

13 Or i sacerdoti, ed i Leviti, ch'erano in tutto'l paese d'Israel, si ridussero appresso di lui da tutte le lor contrade.

14 Perciochè i Leviti lasciarono i lor contadi, e le lor possessioni, ed andarono in Giuda, ed in Gerusalemme: perciochè Ieroboam, ed i suoi figliuoli, gli scacciarono, aciochè non esercitassero più il sacer-

dozio al Signore: 15 E Ieroboam si costitul de' sacerdoti per gli alti luoghi, e per li demoni, e per li vitelli ch'egli fece.

16 E, dopo que' Leviti, quelli d'infra tutte le tribù d'Israel, che disposero l'animo loro a cercare il Signore Iddio d'Israel, vennero in Gerusalemme, per sacrificare al Signore Iddio de lor padri:

17 E fortificarono il regno di Giuda, erinforzarono Roboam, figliuolo di Salomone, per lo spazio di tre anni: perciochè caminarono nella via di David, e di Salomone, lo

18 Or Roboam si prese per mo-glie Mahalat, figliuola di Ierimot, figliuolo di David, ed Abihali, figliuola d' Eliab, figliuolo d' Isai :

19 La quale gli partori questi fi-gliuoli, cioè, leus, e Semaria, e Zaham.

20 E, dopo lei, prese Maaca, figliuola d'Absalom, la quale gli partori Abia, ed Attai, e Ziza, e Selomit.

21 E Roboam amò Maaca, figliuola d'Absalom, sopra tutte le sue altre mogli, e concubine : conciofossecosach'egli avesse prese diciotto mogli, e sessanta concubine : onde generò ventotto figliuoli, e sessanta figliuole.

22 E Roboam costituì Abia, figliuolo di Maaca, per capo della sua casa, per principe sopra i suoi fratelli: perciochè intendeva di

farlo re.

23 E prudentemente s'avvisò di dispergere di tutti i suoi figliuoli er tutte le contrade di Giuda, e di Beniamin, per tutte le città forti: ed assegnò loro da vivere abbondantemente, e procacciò loro molte mogli.

CAP. XII.

OR, quando'l regno di Roboam fu stabilito, e fortificato, egli, insieme con tutto Israel, lasciò la

Legge del Signore.

2 Laonde l'anno quinto del re Ro-boam, Sisac, re d'Egitto, salì contr'a Gerusalemme: (perciochè essi aveano misfatto contr'al Signore:) 3 Con mille dugento carri, e con 408 sessantamila cavalieri, e popolo senza fine, ch'era venuto con lui d'Egitto, Libij, Succhei, ed Etiopi: 4 E prese le città forti di Giuda, e

venne fino in Gerusalemme.

5 Allora il profeta Semaia venne a Roboam, ed a capi di Giuda, i quali s'erano raccolti in Gerusalemme, d'innanzi a Sisac : e disse loro, Così ha detto il Signore, Voi m'avete abbandonato, ed io altresi v'ho abbandonati in mano di Sisac. 6 Ed i capi d'Israel, e'l re, s'umi-

liarono, e dissero, Il Signore è giu-

7 E'l Signore vide che s'erano umiliati. E la parola del Signore fu indirizzata a Semaia: dicendo, Essi si sono umiliati: io non gli distruggerò, ma fra poco darò loro salvezza: e l'ira mia non si verserà sopra Gerusalemme per mano di Sisac.

8 Nondimeno essi gli sarranno servi ; e conosceranno la differenza che v'e tra'l servirmi, e'l servire

a' regni della terra.

9 Sisac adunque, re d' Egitto, salì contr'a Gerusalemme, e prese i tesori della Casa del Signore, ed i tesori della casa del re: egli prese ogni cosa : prese ancora gli scudi d'oro che Salomone avea fatti.

10 E'l re Roboam fece degli scudi di rame, in luogo di quelli, e gli rimise in man de capitani de sergenti, che facevano la guardia alla

porta della casa reale.

11 E quando'l re entrava nella Casa del Signore, i sergenti venivano, e gli levavano: e poi gli riportavano nella loggia de sergenti.

12 Così, perchè egli s'umiliò, l'ira del Signore si stolse da lui, ed egli non volle fare una intiera distruzione: ed anche certo in Giuda

v'erano di buone cose.

13 Il re Roboam adunque si fortificò in Gerusalemme, e regnò: perciochè egli era d'età di quarantun' anno, quando cominció a regnare, e regnò diciasette anni in Cerusalemme, città, la quale il Signore avea eletta d'infra tutte le tribù d'Israel, per mettervi 'I suo Nome. E'i nome di sua madre era Naama Ammonita.

14 Ed egli fece ciò che è male: perciochè non dispose l'animo suo

a ricercare il Signore.

15 Or, quant' è a' fatti di Roboam, primi ed ultimi, non sono eglino scritti nel Libro del profeta Semaia, e fra le genealogie d' Iddo Vedente? come ancora le guerre che furono del continuo fra Roboam, e Iero-| boam ?

### 2 CRONICHE, XII, XIII, XIV.

16 E Roboam giacque co suoi padri, e fu seppellito nella Città di David: ed Abía, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XIII.

'ANNO diciottesimo del re Ieroboam, Abia cominciò a regnare

sopra Giuda.

2 Egli regnò tre anni in Gerusa-emme. E'l nome di sua madre era Micala, figliuola d'Uriel, da Ghibea. Or vi fu guerra fra Abia, e leroboam.

3 Ed Abia venne a battaglia con un' esercito di quattrocentomila combattenti, tutti uomini scelti. E Ieroboam ordinò la battaglia contr'a lui con ottocentomila combat-

tenti, tutti uomini scelti.

4 Ed Abia si levò in piè disopra al monte di Semaraim, che è nelle montagne d'Efraim : e disse. O Ieroboam, e tutto Israel, ascoltatemi:

5 Non dovete voi sapere che'l Signore Iddio d'Israel ha dato a David il regno sopra Israel, in perpetho? a lui, dico, ed a suoi figliuoli, per patto inviolabile?

6 Ma Ieroboam, figliuolo di Ne

bat, servo di Salomone, figliuolo di David, s'è levato, e s'è ribellato

contr' al suo signore.

7 E certi uomini da nulla, e scellerati, si sono adunati appresso di lui, e si sono fortificati contr'a Roboam, figliuolo di Salomone, il quale essendo giovane, e di cuor molle, non ha contrastato loro valorosamente.

8 Ed ora voi pensate di resistere ostinatamente al regno del Signore, che e fra le mani de figliuoli di David: perciochè voi siete una gran moltitudine, ed avete con voi i vi-

telli d'oro, che Ieroboam v'ha fatti per dij.

9 Non avete vol scacciati i sacerdoti del Signore, i figliuoli d'Aaron, ed i Leviti; e non v'avete voi fatti de' sacerdoti nella maniera de' popoli de paesi ? chiunque s'è presentato per consagrarsi con un giovenco, e con sette montoni? e così è divenuto sacerdote di quelli che non son dii

10 Ma, quant' è a noi, il Signore e l' Iddio nostro, e noi non l'abbiamo abbandonato: ed i sacerdoti,

mo abbandonato: ed l sacerioti, che ministrano al Signore, sono figliuoli d'Aaron; ed I Leviti sono
implegati a questa opera :
Il Ed ogni mattina, ed ogni sera,
ardono gli olocausti al Signore, coprofumi degli arofiati e do ordinare
i pani che si devono ordinare sopra la tavola pura: ed ogni sera accendono il candelliere d'oro con le sue lampane: perciochè noi osser-viamo ciò che'l Signore ha ordinato: mai voi avete abbandonato il

Signore.
12 Ed ecco, Iddio e con noi in capo, insieme co' suoi sacerdoti, e con le trombe di suono squillante. per sonar con esse contr'a voi. Fi-gliuoli d'Israel, non combattete contr'al Signore Iddio de' padri vostri: perciochè voi non pro-

spererete.
13 In quel mezzo Ieroboam fece volgere un'agguato, perchè ve-nisse sopra que' di Giuda di dietro: tal che Giuda avea gl'Israeliti in

fronte, e l'agguato alle spalle. 14 E que di Giuda si rivoltarono, e videro ch'erano assaliti da fronte, e dalle spalle : laonde gridarono al Signore, ed i sacerdoti sonarono con le trombe.

15 La gente di Giuda ancora gittò grida: e come gittavano quelle grida, Iddio sconfisse Ieroboam, e tutto Israel, davanti ad Abia, ed a

Gluda.

16 Ed i figliuoli d'Israel fuggirono d'innanzi a Giuda: ed Iddio gli diede loro nelle mani.

17 Ed Abia, e'l suo popolo, gli percossero d'una grande sconfitta: e caddero uccisi cinquecentomila uomini scelti d' Israel

18 Così i figliuoli d'Israel furono in quel tempo abbassati, ed i figliuoli di Giuda si rinforzarono: perciochè s'erano appoggiati sopra'l Signore Iddio de' padri loro.

19 Ed Abia perseguitò Ieroboam, e gli prese alcune città : Betel, e le terre del suo territorio ; Iesana, e le terre del suo territorio: ed Efraim. e le terre del suo territorio.

20 E Ieroboam non ebbe più po tere alcuno al tempo d'Abia: ed il

tere audino ai tempo d'Abla: ed 11 Signore lo percosse, ed egli mori. 21 Ed Abla ai fortifico, e prese quattordici mogli, e genero venti-due figliuoli, e sedici figliuole. 22 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Abla, e de' suoi portamenti,

e de'suoi fatti: queste cose sono scritte nelle memorie del profeta Iddo.

#### CAP. XIV.

ED Abia giacque co suoi padri, e fu seppellito nella Citta di David: ed Asa, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Al suo tempo il paese ebbe riposo lo spazio di dieci anni 2 Ed Asa fece ciò che piace ed è

grato al Signore Iddio suo: 3 E tolse via gli altari, e gli alti luoghi degli stranieri, e spezzò le T

## 2 CRONICHE, XIV. XV.

statue, e tagliò i boschi :

4 E comandò a Giuda di ricercare il Signore Iddio de' suoi padri, e di mettere ad effetto la sua Legge, ed i suoi comandamenti.

5 Tolse eziandio via da tutte le città di Giuda gli alti luoghi, ed i simulacri: e'l regno ebbe riposo

mentre egli visse.
6 Ed egli edificò delle città di fortesza in Giuda: perciochè il paese era in riposo: ed in quel tempo non vi fu alcuna guerra contra lui: perciochè il Signore gli avea dato

7 Laonde egli disse a Giuda, Edifichiamo queste città, ed intorniamole di mura, e di torri, e di porte, e di sbarre, mentre siamo padroni del paese: perciochè noi abbiamo ricercato il Signore Iddio nostro; ed, avendolo ricercato, egli ci ha dato riposo d'ogn' intorno. Così le

edificarono, e prosperarono. 8 Or Asa avea un' esercito di tre-centomila *uomini* di Giuda, che portavano scudo, e lancia: e di dugentotrentamila di Beniamin, che portavano scudo, e tiravano con l'arco: tutti uomini di valore. 9 E Zera Etiopo uscì contr'a loro

con un esercito di mille migliaia d'uomini, e di trecento carri: e

venne fino in Maresa.

10 Ed Asa uscì incontr'a lui: ed essi ordinarono la battaglia nella Valle di Sefata, presso di Maresa.

11 Allora Asa gridò al Signore Iddio suo: e disse, O Signore, appo te non v'e alcuna differenza d'alutare, così chi non ha forze alcune, come chi ne ha di grandi: soccor-rici, o Signore Iddio nostro: per-ciochè noi ci siamo appoggiati so-pra te, e nel tuo Nome siamo venuti contr'a questa moltitudine: tu sei 'l Signore Iddio nostro: non lasciare che l'uomo prevalga con-

tr'a te.
12 Ed il Signore sconfisse gli Etioni davanti ad Asa, e davanti a Giuda : e gli Etiopi fuggirono.

13 Ed Asa, e la gente ch'era con lui, gli perseguitarono fino in Gherar : e morirono tanti Etiopi ch'essi non si poterono più ristorare : perciochè furono rotti dal Signore, e dal suo esercito : e ne furono portate spoglie in grandissima quantità.

14 Percossero anche tutte le città ch'erano d'intorno a Gherar : perclochè lo spavento del Signore era sopra loro : e predarono titte quelle città : perciochè v'era dentro una gran preda. 15 Percossero ancora le tende del-

le mandre, e ne menarono pecore, 410

e camelli, in gran numero. Poi se ne tornarono in Gerusalemme.

CAP. XV. A LLORA lo Spirito di Dio fu so-

A pra Azaria, figliuolo d'Oded: 2 Ed egli uscì incontr'ad Asa, e gli disse, Ascoltatemi, Asa, e tutto Ginda, e Beniamin: Il Signore è stato con voi, mentre voi siete stati con lui : e se voi lo ricercate, voi lo troverete : ma, se voi l'ab

bandonate, egli v'abbandonerà. 3 Or Israel e stato un lungo tempo senza'l vero Dio, e senza sacerdote

ch'insegnasse, e senza Legge: 4 Ma quando, essendo distretto, egli s'è convertito al Signore Iddio d'Israel, e l'ha ricercato, egli l'ha trovato.

5 Or in que' tempi non v'era pace alcuna per coloro ch'andavano, e che venivano: perciochè turba-menti erano fra tutti gli abitanti

de' paesi. 6 Ed una nazione era conquisa dall' altra nazione, ed una citta dall' altra città: perciochè Iddio gli dibatteva con ogni sorte di tribulazioni.

7 Ma voi, confortatevi, e le vostre mani non diventino rimesse: perciochè v'è premio per l'opera

vostra.

8 E, quando Asa ebbe udite queste parole, e la profezia del profeta Oded, egli si fortificò, e tolse via l'abbominazioni da tutto'l paese di Giuda, e di Beniamin, e dalle città ch'egli avea prese del monte d' Efraim; e rinovò l'Altar del Signore, ch'era davanti al Portico del Si-

9 Poi raunò tutto Giuda, e Beniamin, e que'd'Efraim, e di Manasse, e di Simeon, che dimoravano con loro : perciochè molti s'erano rivolti da parte sua, veggendo chel Signore Iddio suo era con lui. 10 Essi adunque si raunarono in Gerusalemme, nel terzo mese del-

l'anno quintodecimo del regno d'Asa. 11 Ed in quel di sacrificarono al

Signore, della preda ch'aveano menata, settecento buoi, e settemila

pecore: 12 E convennero in questo patto di ricercare il Signore Iddio de' lor padri, con tutto'i cuor loro, e con

tutta l'anima loro : 13 E che chiunque non ricercherebbe il Signore Iddio d' Israel, fosse fatto morire, picciolo o grande

ch'egli fosse, uomo o donna : 14 E giurarono al Signore con gran voce, e grida d'allegressa, con trombe, e corni.

## 2 CRONICHE, XV. XVI. XVII.

15 E tutto Giuda si rallegrò di quel giuramento : perciochè giurarono con tutto'l cuor loro, e cercarono il Signore con tutta la loro afferione, e lo trovarono: e'l Signore diede loro riposo d'ogn' intorno.

16 Il re Asa rimosse ancora Maaca, sua madre, dal governo: perciochè ella avea fatto un' idolo per un bosco: ed Asa spezzò l'idolo d'essa, e lo tritò, e l'arse nella Valle

di Chidron.

17 Tuttavolta gli alti luoghi non furono tolti via d'Israel: ma pure il cuor d'Asa fu intiero tutto'l tem-

po della sua vita.

18 Ed egli portò nella Casa di Dio le cose che suo padre avea consagrate, e quelle ancora ch'egli stesso avea consagrate, argento, ed oro, e vasellamenti.

19 E non vi fu guerra alcuna fino all' anno trentacinquesimo del regno d'Asa. 'ANNO trentesimosesto del re-

CAP. XVI.

gno d'Asa, Baasa, re d'Israel, sali contr'a Giuda, ed edificò Rama, per non lasciar nè uscire nè entrare alcuno ad Asa, re di Giuda. 2 Laonde Asa trasse fuori argenz Laoliuc has trasse truth a gen-to, ed oro, da' tesori della Casa del Signore, e della casa reale, e lo mandò a Ben-hadad, re di Siria, il quale abitava in Damasco: dicendo 3 Siavi lega fra me, e te, come è stata fra tuo padre, e mio padre: ecco, io ti mando oro, ed argento: va', rompi la lega che tu hai con

Baasa, re d'Israel, aciochè egli si ritragga da me.
4 E Ben-hadad acconsentì al re Asa, e mandò i capitani de suoi eserciti contr'alle città d'Israel: ed essi percossero Ion, e Dan, ed Abel-maim, e tutte le città da ma-gazzini di Neftali.

5 E, quando Baasa ebbe ciò inteso, restò d'edificar Rama, e fece

cessare il suo lavoro.

Allora il re Asa prese tutto'l popolo di Giuda: ed essi portarono via le pietre, e'l legname di Rama, la quale Bassa edificava: ed egli

ne edificò Ghibea, e Mispa. Ed in quel tempo il Vedente Hanani venne ad Asa, re di Giuda, e gli disse, Perciochè tu ti sei appoggiato sopra'l re di Siria, e non ti sei appoggiato sopra'l Signore Iddio tuo, per ciò l'esercito del re di Siria t'è scampato dalle mani.

8 Gli Etiopi, ed i Libij, non erano essi un grande esercito, con grandissimo numero di carri, e di cavalieri? e pure, perchè tu t'appog-giasti sopra'l Signore, egli te gli diede nelle mani. gnore, egli të gli

9 Conciosiacosachè gli occhi del Signore corrano per tutta la terra, per mostrarsi potente in favor di coloro c'hanno il cuore intiero inverso lui: tu hai follemente fatto in questa cosa: perciochè da ora innanzi tu avrai sempre guerre.

10 Ed Asa s' indegnò contr'al Vedente, e lo fece incarcerare : perclochè era in gran cruccio contr'a lui per ciò. Asa ancora oppressò

in quel tempo alcuni del popolo.

11 Or ecco, i fatti d'Asa, primi ed
ultimi, sono scritti nel Liuro delli
re di Giuda, e d'Israel.

12 Ed Asa, l'anno trentanovesi-mo del suo regno, infermò de' piedi, e la sua infermità fu strema, e pure ancora nella sua infermità egli non ricercò il Signore, anzi i medici.

13 Ed Asa giacque co' suoi padri, e morì l'anno quarantunesimo del

suo regno:

14 E fu seppellito nella sua sepoltura, la quale egli s'avea cavata nella Città di David; e fu posto in un cataletto, ch'egli avea empiuto d'aromati, e d'odori composti per arte di profumiere: e gliene fu arsa una grandissima quantità.

CAP. XVII. IOSAFAT, figliuolo d'Asa, re-E gnò in luogo suo, e si fortificò contr' ad Israel:

cercò i Baali:

2 E pose delle schiere di gente di guerra per tutte le città forti di Giuda, e mise guernigioni nel paese di Giuda, e nelle città d'Efraim, le quali Asa, suo padre, avea prese. 3 E'l Signore fu con Iosafat: perciochè egli caminò nelle primiere vie di David, suo padre, e non ri-

4 Anzi ricercò l' Iddio di suo padre, e caminò ne' suoi comanda-menti, e non fece come Israel.

5 Laonde il Signore stabilì 'l rea-me nelle mani d'esso: e tutto Giuda gli portava presenti, tal ch'egli

ebbe gran ricchezze, e gloria. 6 Ed egli elevò il cuor suo nelle vie del Signore: tolse ancora via di

Giuda gli alti luoghi, ed i boschi. 7 E l'anno terzo del suo regno egli mandò, d'infra i suoi principali ufficiali, Ben hail, ed Obadia,

e Zacaria, e Natanael, e Micaia: 8 E, con loro, questi Leviti: Semaia, e Netania, e Zebadia, ed Asael, e Semiramot, e Ionatan, ed Adonia, e Tobia, e Tob-Adonia: e, con loro, Elisama, e Ioram, sacerdoti, per ammaestrare il popolo nelle città di Giuda.

9 Ed essi, avendo seco il Libro della Legge del Signore, andarono T 2

ammaestrando il popolo di Giuda : 1 e circuirono tutte le città di Giuda, ammaestrando il popolo. 10 E lo spavento del Signore fu

sopra tutti i regni de' paesi ch'era-no d'intorno a Gluda; onde non fecero guerra a Iosafat. 11 Da Filistei ancora gli erano

portati presenti, e tributo d'ar-gento: gli Arabi gli adducevano eziandio del minuto bestiame, cioc, settemila settecento montoni, e settemila settecento becchi-

12 E Iosafat andò crescendo sommamente; ed edificò in Giuda ca-stella, e città da magazzini:

13 Ed ebbe di gran beni nelle città di Giuda: e degli uomini di guerra, prodi e valenti, in Gerusalemme. 14 E questa è la descrizione d'essi, secondo le lor case paterne: Di Giuda, i capi delle miglaia fu-

rono il capitano Adna, il quale avea sotto di sè trecentomila uomini prodi e valenti: 15 E, dopo lui, il capitano Io-

hanan, il quale avea sotto di sè dugentottantamila uomini: 16 E, dopo lui, Amasia, figliuolo di Zicri, il quale s'era volontariamente consagrato al Signore, ed

avea sotto di sè dugentomila uomini prodi e valenti:

17 E di Beniamin, Eliada, uomo prode e valente, il quale avea sotto di sè dugentomila uomini, armati d'archi, e di scudi:

18 E, dopo lui, Iozabad, il quale avea sotto di sè centottantamila *uomini* in ordine per la guerra.

19 Questi erano coloro che servivano al re: oltr'a quelli ch'egli avea posti nelle fortezze per tutto'! paese di Giuda.

CAP. XVIII.

R Iosafat, avendo di gran ricchezze, e gloria, s'imparentò con Achab.

2 Ed in capo d'alquanti anni egli andò ad Achab in Samaria. Ed andò ad Achab in Samaria. Achab fece ammazzar pecore, e buoi, in grandissimo numero, per lui, e per la gente ch'era con lui: e l'indusse ad andar contr'a Ramot di Galaad.

3 Ed Achab, re d'Israel, disse a Iosafat, re di Giuda, Andrai tu meco contr'a Ramot di Galaad? egli gli disse, Fa' conto di me come di te, e della mia gente come della tua: noi saremo teco in questa guerra.

4 Poi Iosafat disse al re d'Israel. Deh, domanda oggi la parola del Signore.

5 E'i re d'Israel adunò i profeti, in numero di quattrocent'uomini : e disse loro, Andremo noi alla guerra contr'a Ramot di Galaad, o me ne rimarrò io? Ed essi dissero, Va': perciochè Iddio la darà nelle mani del re-

6 Ma Iosafat disse, Non evel quì

più alcun profeta del Signore, il quale domandiamo ? 7 E'l re d'Israel disse a Iosafat, E' v'è bene ancora un'uomo, per lo quale potremmo domandare il Signore: ma io l'odio: perciochè egli non mi profetizza giammai in bene, ma sempre in male: egli è Mica, figliuolo d'Imla. E losafat disse. Il re non dica così.

8 Allora il re d'Israel chiamò un' eunuco, e gli disse, Fa' prestamen-te venire Mica, figliuolo d'Imla.

9 Or il re d'Israel, e Iosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sopra l suo seggio, vestiti di vestimenti reali, nell'ala ch'è all'entrata della porta di Samaria: e tutti i profeti profetizzavano in presenza loro. 10 E Sedechia, figliuolo di Che

naana, s'avea fatte delle corna di ferro: e disse, Così ha detto il Signore, Con queste corna tu cozzerai i Siri, fin che tu gli abbi di-

strutti.

11 E tutti que' profeti profetizza. vano in quella stessa maniera: dicendo, Sali contr'a Ramot di Galaad, etu prospereral; e'l Signore la dara nelle mani del re.

12 Or il messo, ch'era andato a chiamar Mica, gil parlò: dicendo, Ecco, le parole de' profeti, come d'una medesima bocca, predicono del bene al re: deh, sia dunque il tuo parlar conforme al parlare dell'uno d'essi, e predicigli del bene.

13 Ma Mica disse, Come il Signore vive, lo dirò ciò che l'Iddio mio

m'avrà detto.

14 Egliadunque venne al re. El re gli disse, Mica, andremo noi alla guerra contr'a Ramot di Galaad, o me ne rimarrò io? Ed egli gli disse, Andate pure, e voi prospererete, ed essi vi saranno dati nelle

15 E'l re gli disse, Fino a quante volte ti scongiurerò io, che tu non mi dica altro che la verità nel

Nome del Signore?

16 Allora egli disse, Io vedeva tutto Israel sparso su per li monti. come pecore, che non hanno pastore. E'l Signore diceva, Costoro son senza signore : ritornisene ciascuno a casa sua in pace.

17 E'l re d'Israel disse a Iosafat. Non ti dissi io ch'egli non mi pro-fetizzerebbe bene alcuno, anzi del male?

18 E Mica disse, Perciò, ascol-

## 2 CRONICHE, XVIII. XIX.

tate la parola del Signore: Io ve-deva il Signore assiso sopra'i suo trono, e tutto l'esercito del cielo, che gli stava appresso a destra, ed

19 E'l Signore diceva, Chi indurrà Achab, re d'Israel, aciochè salga contr's Ramot di Galaad, e vi muoia? Poi Mica disse, L'uno diceva in una maniera, e l'altro in un'altra.

20 Allora uno spirito uscì fuori, e si presentò davanti al Signore, e disse, lo ce l'indurro. E' i Signore

gli disse, Come?

21 Ed egli disse. Io uscirò fuori, e sarò spirito di menzogna nella bocca di tutti i suoi profeti. gnore disse, St, tu l'indurrai, ed anche ne verrai a capo: esci pur fuori, e fa' così.

22 Ora dunque, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di questi tuoi profeti: ma il Signore ha pronunziato del

male contra te.

23 Allora Sedechia, figliuolo di Chenaana, si fece avanti, e percosse Mica in su la guancia: e disse, Per qual via s'è partito lo Spirito del Signore da me, per parlar teco?

24 E Mica disse, Ecco, tu'l vedrai al giorno che tu te n'entreral di camera in camera, per appiattarti. 25 E'l re d'Israel disse, Pigliate Mica, e menatelo ad Amon, capi-

tano della città, ed a Ioas, figliuolo del re:

26 E dite loro, Così ha detto il re, Mettete costui in prigione, e cibatelo di pane, e d'acqua, stretta-mente, fin ch' io ritomi in pace.

27 E Mica disse, Se pur tu ritorni in pace, il Signore non avra par-Poi disse, Voi polato per me.

poli tutti, ascoltate.

28 Il re d'Israel adunque, e Iosafat, re di Giuda, salirono contr'a Ramot di Galaad.

29 E'l re d'Israel disse a Iosafat. lo mi travestirò, e così entrerò nella battaglia: ma tu, vestiti del-le tue vesti. Il re d'Israel adunque si travestì, e così entrarono nella

30 Or il re di Siria avea comandato a' capitani de' suoi carri, che non combattessero contr'a picciolo, nè contr'a grande: ma contr'al

re d' Israel solo.

31 Perciò, quando i capitani de' carri ebber veduto Iosafat, dissero, Egli è il re d'Israel ; e si voltarono a lui, per combattere contr'a lui: ma Iosafat gridò, e'l Signore l'aiutò, ed Iddio indusse coloro a ritrarsi da lui.

32 Quando dunque i capitani de carri ebber veduto ch'egli non era il re d'Israel, si rivolsero indietro da lui.

33 Allora qualcuno tirò con l'arco caso, e ferì 'l re d' Israel fra le falde, e la corazza: laonde egli disse al suo carrettiere, Volta la mano, e menami fuor del campo:

perciochè io son ferito. 34 Ma la battaglia si rinforzò in quel dì, onde il re d'Israel si rattenne nel carro incontr' a' Siri, fino alla sera: e nell'ora del tramontar del sole morì.

CAP. XIX.

IOSAFAT, re di Giuda, ritorno sano e salvo a casa sua in

Gerusalemme.

2 Allora il Vedente Iehu, figliuolo d'Hanani, gli uscì incontro, e gli disse, Si conviene egli dar soccorso ad un'empio? Ti si conviene egli amar quelli ch'odiano il Signore? perciò dunque v'd ira contr'a te da parte del Signore.

3 Ma pure in te si son trovate di buone cose: conciosiacosachè tu abbi tolti via dal paese i boschi, ed abbi disposto il cuor tuo a ricercare

Iddio.

4 E Iosafat, essendo dimorato alquanto tempo in Gerusalemme, andò di nuovo attorno fra'l popolo, da Beerseba fino al monte d'Efraim, e gli ridusse al Signore Iddio de' lor padri :

5 E costitul de giudici nel paese per tutte le città forti di Giuda, di

città in città:

6 E disse a' giudici, Riguardate ciò che voi fate: percioche voi non tenete la ragione per un'uomo, ma per lo Signore, il quale è con voi negli affari della giustizia.

7 Ora dunque, sia lo spavento del Signore sopra voi: prendeto guardia al dover vostro, e mettetelo ad effetto: perciochè appo'l Simore Iddio nostro non ve alcuna iniquità, nè riguardo alla qualità delle persone, nè prendimento di presenti.

8 Oltr'a ciò Iosafat costituì anche in Gerusalemme *alcuni* d'infra i Leviti, e d'infra i sacerdoti, e d'infra i capi delle famiglie paterne d'Israel, per tener la ragione del Signore, è per *giudicar* le liti : e si

ricorreva in Gerusalemme. 9 E comandò loro che così facessero nel timor del Signore, con

lealtà, e di cuore intiero.

10 Ed in ogni lite, che sarà portata davanti a voi da voetri fratelli, ch'abitano nelle lor città, per giudicar fra omicidio ed omicidio,

fra legge, e comandamento, e fra l statuti, ed ordinazioni, chiaritegli: aciochè non si rendano colpevoli appo'l Signore, onde vi sia ira contr'a voi, e contr'a' vostri fratelli: fate così, aciochè non vi rendiate

colpevoli

11 Or ecco, il sommo Sacerdote Amaria sarà presidente fra voi in ogni affare del Signore : e Zebadia, figliuolo d'Ismael, conduttore della Casa di Giuda, in ogni affare del Voi avete ancora a vostro comando gli ufficiali Leviti: prendete animo, ed adoperatevi, e'l Signore sarà co' buoni.

#### CAP. XX.

R, dopo queste cose, avvenne che i figliuoli di Moab, ed i figliuoli d'Ammon, e con loro altri d'infra gli Ammoniti, vennero per

far guerra contr'a Iosafat. 2 E vennero de messi, che rapportarono la cosa a Iosafat : dicendo, Una gran moltitudine di gente di di là dal mare, e di Siria, viene contr'a te: ed ecco, essi sono in Hasason-tamar, che è Enghedi.

3 Allora Iosafat ebbe paura, e si dispose a ricercare il Signore, e fece bandire il digiuno a tutto

Giuda.

4 E que' di Giuda si raunarono per ricercare aiuto dal Signore: molti eziandio da tutte le città di Giuda vennero per ricercare il Si-

gnore. ŏ E Iosafat, stando in piè nella. raunanza di Giuda, e di Gerusalemme, si presentò nella Casa del Signore, davanti al cortile nuovo: E disse, O Signore Iddio de' nostri padri, non sei tu Dio ne' cieli, e non signoreggi tu sopra tutti i regni delle nazioni? e non hai tu nella tua mano forza, e potenza,

tal che niuno ti può contrastare? 7 Non hai tu, o Dio nostro, scacciati gli abitanti di questo paese d'innanzi al tuo popolo Israel? e non hai tu dato esso paese in perpetuo alla progenie d'Abraham, il

quale t'amò? 8 Laonde essi vi sono abitati, e

t'hanno in esso edificato un Santuario per lo tuo Nome: dicendo, 9 Quando ci sopraggiugnerà al-cun male, spada di punizione, o pestilenza, o fame; e noi ci presenteremo davanti a questa Casa, e davanti al tuo cospetto, (conciosiacosachè'i tuo Nome sia in que-sta Casa,) e grideremo a te per la nostra tribolazione; esaudiscine, e salvaci.

10 Or al presente, ecco, i figliuoli d'Ammon, e di Moab, e que del monte di Seir, nel cui paese tu non permettesti ad Israel d'entrare. quando veniva fuor del paese d' Egitto; anzi se ne rivolse indietro, e non gli distrusse:

11 Ecco, essi ce ne fanno la retribuzione, venendo per iscacciarci dalla tua eredità, la quale tu ci hai

data a possedere.

12 O Dio nostro, non farai tu giudicio di loro? conciosiacosachè non vi sia forza alcuna in noi, per contrastare a questa gran moltitudine, che viene contra noi: e noi non sappiamo ciò che dobbiam fare: ma gli occhi nostri son volti a te.

13 E tutti que' di Giuda stavano diritti davanti al Signore, insieme co' lor piccioli fanciulli, con le lor

mogli, e co' lor figliuoli.

14 Allora lo Spirito del Signore fu sopra Iahaziei, figliuolo di Zaca ria, figliuolo di Benala, figliuolo di Iciel, figliuolo di Mattania Levita, d'infra i figliuoli d'Asaf, nel mez-

zo della raunanza:

15 Ed egli disse, Voi tutti, uomini di Giuda, ed abitanti di Gerusalemme, e tu, re Iosafat, attendete: Così vi dice il Signore, Voi, non te-miate, e non vi spaventate, per questa gran moltifudine: perciochè questa guerra non appartiene a vol. anzi a Dio.

16 Domane andate contr's loro: ecco, essi montano per la salita di Sis, e voi gli troverete all'estremità del torrente, dirincontro al diserto

di Ieruel.

17 Voi non avrete a combattere in questo futto : presentatevi pure, e state fermi; e voi vedrete ciò che'l Signore farà inverso voi per vostra salvazione: o Giuda, e Gerusalemme, non temiate, e non vi spaventate: domane uscite incontr'a loro, e'l Signore *sarà* con voi. 18 Allora Iosafat s'inchinò con la

faccia verso terra: e tutto Giuda. e gli abitanti di Gerusalemme, si gittarono giù davanti al Signore, per adorario. 19 Ed i Leviti, d'infra i Chehatiti.

ed i Coriti, si levarono per lodare il Signore Iddio d'Israel ad altissima

20 E la mattina seguente, il popolo si levò a buon'ora, ed uscì fuori verso'l diserto di Tecoa : e, mentre usciva, Iosafat si fermò, e disse, Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme: credete al Signore Iddio vostro, e voi sarete assicurati : credete a' profeti d'esso, e voi prospererete.

21 E, tenuto consiglio col popolo, costitui de cantori che cantassera

## 2 CRONICHE, XX. XXI.

al Signore, e lodassero la santa i sua Maestà; e, caminando dinanzi alla gente di guerra, dicessero, Celebrate il Signore: perciochè la sua

benignità è in eterno.

22 K nel medesimo tempo ch'essi cominciarono il canto di trionfo, le laudi, il Signore pose agguati fra i figliuoli d'Ammon, ed i Moabiti, e que' del monte di Seir, i quali venivano contr'a Giuda, ed essi si

percossero gli uni gli altri. 23 Ed i figliuoli d'Ammon, ed i Moabiti, si presentarono in battaglia contr'agli abitanti del monte di Seir, per distruggergli, e per disperdergli : e quando ebbero finito con gli abitanti di Seir, s'aiutarono

gli uni gli altri a disfarsi

24 Or, quando que di Giuda fu-rono giunti fino a Mispa, che ri-guarda verso'i diserto, si voltarono verso quella moltitudine : ed ecco, tutti erano corpi morti, che giacevano per terra, e non n'era scampato alcuno.

25 Allora Iosafat, e la sua gente, vennero per predar le loro spoglie : e fra i lor corpi morti trovarono molte ricchezze, e cari arredi ; e ne predarono tante, che non bastavano a portarle : e stettero tre giorni a predar le spoglie: perciochè erano in gran quantità

26 Poi, al quarto giorno, s'adu-narono nella valle, detta di Benedizione: perciochè quivi benedissero il Signore : per questa cagione quel luogo è stato chiamato Valle di benedizione infino a questo gior-

no. 27 E tutta la gente di Giuda, e di Gerusalemme, e Iosafat in capo d'essi, si rimisero in camino, per ritornarsene in Gerusalemme, con allegrezza: perciochè il Signore avea loro data allegrezza de' lor

28 E, giunti in Gerusalemme, entrarono con salteri, e con c tere, e con trombe, nella Casa del

gnore.

29 E lo spavento di Dio fu sopra tutti i regni di que paesi, quando intesero che'l Signore avea com-battuto contr' a' nemici d'Israel. 30 E'l regno di Iosafat ebbe quie-te: e l' Iddio suo gli diè riposo d'o-

gn' intorno.

31 Così Iosafat regnò sopra Giuda. Egli era di età di trentacinque anni, quando cominciò a regnare, e regnò venticinque anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre

era Asube, figliuola di Silhi. 32 Ed egli caminò nella via d'A-sa, suo padrè, e non se ne rivolse, facendo ciò che piace al Signore.

33 Nondimeno gli alti luoghi non furono tolti via: non avendo il popolo ancora addirizzato il cuore ŝuô all' Iddio de' suoi padri.

34 Or, quant è al rimanente de fatti di Iosafat, primi ed ultimi: ecco, sono scritti nel Libro di Iehu, figliuolo d'Hanani, il quale è stato inserito nel libro delli re d' Israel.

35 Or, dopo quelle cose, Iosafat, re di Giuda, fece compagnia con Achazia, re d'Israel, le cui opere

erano empie :

36 E lo prese in sua compagnia, per far navi, per far viaggi in Tarsis: e fecero le navi in Esion-

gheber.

37 Allora Eliezer, figliuolo di Dodava, da Maresa, profetizzo con-tr'a Iosafat: dicendo, Conciosiacosachè tu abbi fatta compagnia con Achazia, il Signore ha dissipate le tue opere. E le navi furono rotte, e non poterono fare il viaggio in Tarsis.

CAP. XXI.

DOI losafat giacque co' suoi padri, e con essi fu seppellito nella Città di David: e Ioram, suo figliuolo, regnò in luogo suo. 2 Or esso avea de' fratelli, figliuoli di Iosafat, cioc, Azaria, e lehiel, e

Zacaria, ed Azaria, e Micael, e Sefatia. Tutti costoro erano figliuoli

di Iosafat, re d'Israel.

3 E'l padre loro avea lor fatti gran doni d'argento, e d'oro, e di robe preziose, con alcune città forti nel paese di Giuda; ma avea dato il regno a Ioram : perciochè egli era il primogenito.

4 E Ioram, essendo salito al regno di suo padre, si fortificò, ed uccise con la spada tutti i suoi fratelli, ed anche alcuni de' capi d' Israel.

5 Ioram era d'età di trentadue anni, quando cominció a regnare; e regnò otto anni in Gerusalemme : 6 E caminò per la via delli re d'Israel, come faceva la casa d'Achab : perciochè egli avea per mo-glie la figliuola d'Achab. Così fece quello che dispiace al Signore.

Nondimeno il Signore non volle distruggere la casa di David, per amor del patto ch'egli avea fatto con David; e secondo ch'egli avea detto, che darebbe a lui, ed a' suoi figliuoli, in perpetuo, una lampana

accesa. 8 Al tempo d'esso gl' Idumei si ri-

bellarono dall'ubbidienza di Giuda, e costituirono sopra loro un re. 9 Perciò Ioram passò in Idumea, co suoi capitani, e con tutti i suoi carri: ed avvenne che, essendosi egli mosso di notte, percosse gl' I- dumei che l'aveano intorniato, ed i capitani de' carri.

Nondimeno gl' Idumei sono perseverati nella lor ribellione dal-l'ubbidienza di Giuda infino a questo giorno. In quell' istesso tempo Libna si ribellò dall' ubbidienza di Ioram: perciochè egli avea abbandonato il Signore Iddio de' suoi padri

11 Egli fece ancora degli alti luoghi ne' monti di Giuda, e fece for-

nicar gli abitanti di Gerusalemme, e diede la spianta a Giuda.

12 Allora gli venne uno scritto da parte del profeta Elia, di questo tenore: Così ha detto il Signore Id-dio di David, tuo padre, Perciochè tu non sei caminato per le vie di Iosafat, tuo padre, nè per le vie d'Asa, re di Gluda:

13 Anzi sei caminato per la via delli re d'Israel, ed hai fatto fornicar Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, come la casa d'Achab ha fatto fornicare Israel: ed oltr'a ciò, hai uccisi i tuoi fratelli, la famiglia di tuo pudre, i quali erano migliori

14 Ecco, il Signore percuoterà d'una gran piaga il tuo popolo, ed i tuoi figliuoli, e le tue mogli, e

tutti i tuoi beni :

15 E percuoterà la tua persona di grandi infermità, d'infermità d'interiora, tal che le tue interiora usciranno fuori per l'infermità, che durerà un' anno dopo l'altro-

16 Il Signore adunque eccitò contr'a Ioram lo spirito de' Filistei, e degli Arabi, che son presso agli

17 Ed essi salirono contr'a Giuda, ed essendo entrati dentro a forza, redarono tutte le ricchezze che furono ritrovate nella casa del re: ed anche ne menarono prigioni i suoi figliuoli, e le sue mogli, tal che non gli restò alcun figliuolo, se non Ioachaz, il più picciolo de suoi figliuoli

18 E, dopo tutte queste cose, il Signore lo percosse d'una infermità

incurabile nell' interiora.

19 Ed avvenne che, passato un' anno dopo l'altro, al tempo che'l termine de' due anni spirava, l'interiora gli uscirono fuori, insieme con l'infermità; ed egli morì in gravi dolori: e'i suo popolo non arse per lui alcuni aromati, come avea fatto per li suoi padri.

20 Egli era d'età di trentadue anni, quando cominció a regnare, e regnò otto anni in Gerusalemme, e se n'andò senza esser desiderato: e fu seppellito nella Città di David, ma non gia nelle sepolture delli re. CAP. XXII.

E GLI abitanti di Gerusalemme costituirono re, in luogo suo, Achazia, suo figliuolo minore: perciochè quelle schiere, ch'erano venute in armi con gli Arabi, aveano uccisi tutti i maggiori. Così regno Achazia, figliuolo di Ioram, re di Giuda.

2 Achazia era d'età di quarantadue anni, quando cominciò a regnare, e reend un' anno in Geru-salemme. E'l nome di sua madre

*era* Atalia, figliuola d'Omri. 3 Anch'egli caminò nelle vie della casa d'Achab: perciochè sua madre gli era consigliera a far male. 4 Egli adunque fece ciò che dispiace al Signore, come la casa d'Achab: perciochè, dopo la morte

di suo padre, essi furono suoi consiglieri a sua perdizione.

5 Ed anche, seguitando il lor consiglio, andò con Ioram, figliuolo d'Achab, re d'Israel, alla guerra contr'ad Hazael, re di Siria, in Ramot di Galaad. Ed i Siri ferirono Ioram.

6 Ed egli se ne ritornò, per farsi medicare in Izreel: perciochè egti avea delle ferite ch'egli avea ricevute in Rama, mentre egli com-batteva con Hazael, re di Siria. Ed Azaria, figliuolo di Ioram, re di Giuda, andò a visitare Ioram, figliuolo d'Achab, in Izreel; per-

ciochè egli era infermo.

7 E ció ch'egli venne a Ioram, procedette da Dio per la ruina d'Achazia : percioché, essendo ve-nuto, egli uscì con Ioram contr'a lehu, figliuolo di Nimel, il quale il Signore avea unto per distruggere la casa d'Achab.

8 E, quando lehu faceva la punizione della casa d'Achab, trovò i principali di Giuda, ed i figliuoli de' fratelli d'Achazia, i quali servi-

vano ad Achazia, e gli uccise ;

9 E cercò Achazia, ed egli fu pre-so, essendo nascosto in Samaria, e fu menato a lehu, ed ucciso: e poi fu seppellito: perciochè fu detto, Egli è il figliuolo di Iosafat, il quale ricercò il Signore con tutto i suo cuore. E non vi fu alcuno della casa d'Achazia ch'avesse il potere di farsi re.

10 Ed Atalia, madre d'Achazia, avendo veduto che'l suo figliuoio era morto, si levò, e distrusse tutta la progenie reale della casa di

Gluda:

ll Ma Iosabat, figliuola del re Ioram, prese Ioas, figliuolo d'Achazia, e lo tolse furtivamente d'infra i figliuoli del re, che s'uccidevano; e lo mise, con la sua balia, nella

## 2 CRONICHE, XXII. XXIII.

carnera de' letti. Così Iosabat, figliuola del re Ioram, moglie del Sacerdote Ioiada, lo nascose d'innami ad Atalia: perciochè era sorella d'Achazia: tal che Atalia non lo fece morire.

12 Ed egli stette con loro nascosto nella Casa di Dio lo spazio di sei anni: ed in quel mezzo tempo Ata-

lia regnava sopra'l paese.

#### CAP. XXIII.

MA l'anno settimo, Iolada si capi di centinaia, co' quali egli fece lega; cioè, Azaria, figliuolo di Ieroham; ed Ismael, figliuolo di Iohaman; ed Azaria, figlinolo d'Obed; e Maaseia, figliuoto d'Adaia; ed Elisafat, figlinolo di Zleri.

2 Ed essi andarono attorno per lo paese di Giuda, ed adunarono, da tutte le città di Giuda, i Leviti, ed i capi delle famiglie paterne d'I-srael; e vennero in Gerusalemme.

3 E tutta quella raunanza fece lega col re, nella Casa di Dio. E Ioiada disse loro, Ecco, il figliuol del re regnera, come i! Signore ha promesso a' figliuoli di David.

4 Questo è quello che voi farete: La terza parte di voi, cioc, quelli ch'entrano in settimana, così sacerdoti come Leviti, sieno per portinai alle soglie delle porte :

5 E l'altra terza parte alla casa del re: e l'altra terza parte alla porta del Fondamento: e tutto'l popolo sia ne' cortili della Casa del Signore.

6 E niuno entri nella Casa del Signore, se non i sacerdoti, ed i ministri d'infra i Leviti: essi entrino, perciochè sono santificati : ma tutto'l popolo osservi ciò che'l Signore ha comandato che s'osservi

7 Ed i Leviti circondino il re d'ogn'intorno, avendo ciascuno le sue arme in mano: e sia fatto morire chiunque entrerà nella Casa: e siate col re, quando egli entrerà, e

quando uscira fuori.

8 I Leviti adunque, e tutto Gluda, fecero interamente secondo che'l Sacerdote Ioiada avea comandato, e presero ciascuno la sua gente, cioe, quelli ch'entravano in settimana, e quelli che ne uscivano: percioche il Sacerdote Ioiada non licenzio gli spartimenti.

9 E'l Sacerdote Ioiada diede a' capi di centinaia le lance, e gli scudi, ed i pavesi, ch'erano stati del re David, ed erano nella Casa di Dio:

10 E fece star tutta quella gente, ciascuno con la sua arme in mano, dal lato destro della Casa fino al sinistro, presso dell' Altare, e della Casa, d'intorno al re. 11 Allora il figliuolo del re fu menato fuori, e fu posta sopra lui la benda, e gli ornamenti *reali*, e fu dichiarato re. E Iolada, ed i suoi

figliuoli, l'unsero, e dissero, Viva

il re.

12 Ed Atalia udì 'l romore del popolo, de sergenti, e di quelli che cantavano laudi presso del re; e venne al popolo nella Casa del Signore.

13 E riguardò, ed ecco, il re era in piè sopra'l suo pergolo, all' en-trata; ed i capitani, ed i trombettieri, erano appresso del re, con tutto i popolo del paese, che si rallegrava, è sonava con le trombe: parimente i cantori, con istrumenti musici; ed i mastri del canto di Allora Atalia si stracciò le

vesti, e disse, Congiura, congiura. 14 E'l Sacerdote Iolada fece uscir fuori i capi di centinala, che co-mandavano a quell'esercito: e dis-se loro, Menatela fuor degli ordini; e chi le andra dietro, sia ucciso con la spada. Perciochè il Sacerdote avea detto, Non fatela mo-rire nella Casa del Signore.

15 Essi adunque le fecero far largo: e. come ella se ne veniva nella casa del re, per l'entrata della por-ta de' cavalli, fu quivi uccisa.

16 E Ioiada trattò patto fra sè, e tutto'l popolo, e'l re, che sarebbono

popolo del Signore.

17 E tutto l' popolo entrò nel tempio di Baal, e lo disfece, e spezzò gli altari, e l'imagini d'esso; ed uccise Mattan, sacerdote di Baal,

davanti agli altari.

18 E Ioiada dispose gli ufficij della Casa del Signore fra le mani de sa-cerdoti Leviti, i quali David avea costituiti, per certi spartimenti, so-pra la Casa del Signore, per offe-rire olocausti al Signore, secondo ch'è scritto nella Legge di Moisè: e ciò fu fatto con allegrezza, e con cantici, secondo la disposizione di David.

19 Costituì oltr'a ciò i portinai alle porte della Casa del Signore:

aciochè niuno immondo per qualunque cosa v'entrasse.

20 Poi prese i capi delle centinaia, e gli womini illustri, e quelli ch'aveano il reggimento del popolo, e tutto'l popolo del paese; e condusse il re a basso, fuor della Casa del Signore: e, passando per mezzo la porta alta, vennero nella casa del re, e fecero sedere il re sopra'i trono reale.

21 E tutto'l popolo del paese si rallegrò, e la città fu in quiete, dopo ch'Atalia fu stata uccisa con la spada.

Т3

#### 2 CRONICHE, XXIV.

CAP. XXIV. IOAS era d'età di sette anni, quando cominciò a regnare; e regnò quarant'anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Sibia, da Beerseba. 2 E Ioas fece quello che piace al

Signore tutto l' tempo dei Sacer-dote Ioiada.

3 E loiada gli prese due mogli: ed egli genero figliuoli, e figliuole. 4 Dopo questo venne in cuore a Ioas di ristorare la Casa del Signore. 5 Perciò adunò i sacerdoti, ed i Leviti : e disse loro, Andate per le città di Giuda, e raccogliete, anno per anno, da tutto Israel, danari per ristorar la Casa deil' Iddio vostro: e voi sollecitate questo af-Ma i Leviti non lo sollecifare. tarono.

6 E'l re chiamò Ioiada, sommo Sacerdote, e gli disse, Perchè non hai tu usata diligenza, che i Leviti portassero da Giuda, e da Gerusalemme, la colta di Moisè, servitor del Signore, e della raunanza d'Israel, per lo Tabernacolo della Testimo-

nianza?

7 (Conciofossecosachè la scellerata Atalia, ed i suoi figliuoli, avessero fatte delle rotture nella Casa di Dio; ed anche avessero adoperate per li Baali tutte le cose consagrate della Casa del Signore.)

8 Il re adunque comandò che si facesse una cassetta, e che quella si mettesse alla porta della Casa

del Signore, difuori.

9 Pol fu fatta una grida per Giuda, ed in Gerusalemme, che si portasse al Signore la colta, che Moisè, servitor di Dio, avea fatta sopra Israel nel diserto.

10 E tutti i capi, e tutto'l popolo, la portavano allegramente, e la ittavano nella cassetta, fin che fu

finita l'opera.

11 Or. quando la cassetta si portava, per le mani de' Leviti, a quelli ch'erano deputati dal re, (il che si faceva, quando vedevano che v'erano dentro danari assai,) il segretario del re, ed un commessa-rio del sommo Sacerdote venivano, e votavano la cassetta: poi la riportavano, e la rimettevano nel suo luogo. Così facevano ogni giorno; e raccolsero gran quantità di danari.

12 E'l re, e Ioiada, davano que' danari a quelli ch'aveano la cura dell' opera, che si faceva per lo servigio della Casa del Signore: ed essi ne prezzolavano scarpellini, e legnaiuoli, per rinovar la Casa del Signore : ed anche fabbri di ferro, e di rame, per ristorarla.

13 Coloro adunque, ch'aveano la cura dell' opera, s'adoperarono; e l'opera fu ristorata per le lor mani ; ed essi rimisero la Casa di Dio nello stato suo, e la rinforzarono.

14 E, quando ebber finito, portarono davanti al re, e davanti a Ioia. da, il rimanente de' danari : ed egli da, il rimanente de camari: eu egin gl'impiego in arredi per la Casa del Signore, in arredi per fare il servigio, e per offerir accrificti, ed in coppe, ed altri vasellamenti d'oro, e d'argento. E, nel tempo di Ioiada, furono del continuo offerti olocausti nella Casa del Si-

gnore. 15 Or Iolada, essendo diventato vecchio, e sazio di giorni, mori. Egli era d'età di centrent' anni,

quando morì:

16 E fu seppellito nella Città di David con li re: perciochè egli avea fatto bene assai inverso Israel, ed inverso Iddio, e la sua Casa.

17 E, tiopo che Iolada fu morto, i capi di Giuda vennero al re, e si prostesero davanti a lui: allora

egli attese a loro. 18 Ed essi lasciarono la Casa del Signore Iddio de' lor padri, e servi-rono a' boschi, ed agl'idoli: laonde vi fu indegnazione contr'a Giuda, e contr'a Gerusalemme, per questa

lor colpa.

19 E, benchè il Signore mandasse loro de' profeti, per convertirgli a sè, e ch'essi protestassero loro, non

però prestarono l'orecchio.

20 E lo Spirito di Dio investì Za-

caria, figliuolo del Sacerdote Ioia-da. Ed egli, stando in piè disopra al popolo, disse loro, Così ha detto Iddio, Perchè trasgredite voi i comandamenti del Signore? voi non prospererete: perciochè voi avete abbandonato il Signore, egli altresì v'abbandonerà.

21 Ed essi fecero congiura contr'a lui, e lo lapidarono, per comandamento del re, nel cortile

della Casa del Signore.

22 E'l re Ioas non si ricordò della benignità usata da Iolada, padre d'esso, inverso lui : anzi uccise il suo figliuolo. Or, mentre egli moriva, disse, Il Signore lo vegga, e ne ridomandi conto.

23 Ed avvenne, in capo all'anno, che l'esercito de Siri sall contr'a Ioas; e venne in Giuda, ed in Gerusalemme: e ammazzarono d'infra'l popolo tutti i capi d'esso: e mandarono tutte le spoglie loro al re in Damasco.

24 E, benchè l'esercito de Siri fosse venuto con poca gente, nondimeno il Signore diede loro nelle

418

### 2 CRONICHE, XXIV. XXV.

mani un' esercito grandissimo: perciochè aveano abbandonato il Signore Iddio de' padri loro: ed i Siri eseguirono i giudicii sopra

Ioas.

25 E, quando si furono partiti da lui, perciochè l'aveano lasciato in gran langori, i suoi servitori fecero congiura contr'a lui, per ca-gion dell'omicidio de' figliuoli del Sacerdote Iolada, e l'uccisero in sul suo letto. Così morì, e fu seppellito nella Città di David, ma non già nelle sepolture delli re-

26 Or, questi son quelli che congiurarono contr'a lui: Zabad, figliuolo di Simat, donna Ammoni-

ta; e Iozabad, figliuolo di Simrit,

donna Moabita. 27 Or, quant' è a' figliuoli d'esso, ed alla gran colta di danari che fu fatta per lui, ed alla fondazione della Casa di Dio: ecco, queste cose sono scritte nella storia del Libro delli re. Ed Amasia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XXV.

MASIA, essendo d'età di venticinque anni, cominciò a regnare, e regnò ventinove anni in Gerusalemme. E'l nome disua madre era Ioaddan, da Gerusalemme. 2 Ed egli fece ciò che piace al Si-

gnore, non però di cuore intiero. 3 Or, come egli fu ben fermo nel regno, egli uccise i suoi servitori, ch'aveano percosso il re, suo padre:

Ma non fece morire i lor figliuoli: anzi fece come è scritto nella Legge, nel Libro di Moisè, nel quale il Signore ha comandato che i padri non muoiano per li figiiuoli, ne i figliuoli per li padri: anzi, che ciascuno muoia per lo

suo propio peccato.

5 Poi Amasia adunò que' di Giuda; e di quelli costituì, secondo le lor famiglie paterne, capi di migliala, e capi di centinaia, per tutto Giu-da, e Beniamin; e gli annoverò dall'età di vent' anni in su: e trovò ch'erano trecentomila uomini di guerra scelti, che portavano lancia e scudo.

6 Soldò oltr'a ciò d'Israel centomila uomini di valore, con cento

talenti d'argento.

7 Ma un'uomo di Dio venne a lui: dicendo, O re, l'esercito d' Iarael non vada teco : perciochè il Signore non è con Israel, nè con tutti i figliuoli d' Efraim.

8 Altrimenti, va' pure, e portati valorosamente nella battaglia: Iddio ti fara cadere davanti al nemico: perciochè Iddio ha il potere di soccorrere, e di far cadere.

9 Ed Amasia disse all'uomo di Dio, E che dee farsi de' cento talenti, ch'io ho dati alle schiere d'Israel ! E l'uomo di Dio disse, Egli è nel potere del Signore di darti molto più di questo.

10 Amasia dunque separò schiere, ch'erano venute a lui d' Efraim, aciochè se n'andassero al luogo loro: laonde s'adirarono gravemente contr'a Giuda, e se no ritornarono alle loro stanze, ac-

cesi nell' ira.

ll Ed Amasia si fortificò, e condusse la sua gente; ed andò alla Valle del sale, e percosse i figliuoli di Seir, in numero di diecimila.

12 I figliuoli di Giuda presero ezlandio prigioni diecimila uomini vivi, e gli menarono in cima di Sela, e gli gittarono a basso dalla

rupe; è tutti creparono.

13 Ma le schiere, ch'Amasia avea rimandate, aciochè non andassero con lui alla guerra, scorsero sopra le città di Giuda, da Samaria, fino in Bethoron; e percossero tremila uomini di quella, e fecero una

gran preda. 14 Ed Amasia, ritornando dalla sconfitta degl' Idumei, portò gl'iddij de' figliuoli di Seir, e se gli riz-zò per dij, e gli adorò, e fece lor

profumi

15 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Amasia: ed egli gli mandò un profeta a dirgli, Per-chè hai tu ricercati gl'iddij d'un popolo, i quali non hanno salvato il lor *propio* popolo dalla tua mano :

16 Ma mentre colui parlava al re, egli gli disse, Sei tu stato dato al re per consigliere? resta: perchè saresti ucciso? Il profeta dunque restò: ma pur disse, lo so che'l consiglio di Dio è di perderti, perchè tu hai fatto questo, e non hai ubbidito al mio consiglio.

17 Or Amasia, re di Giuda, prese consiglio, e mandò a dire a loas, figliuolo di Ioachaz, figliuolo di lehu, re d' Israel, Vieni, veggiam-

ci l'un l'altro in faccia.

18 E Ioas, re d'Israel, mandò a dire ad Amasia, re di Giuda, Uno spino del Libano mandò già a dire al cedro del Libano, Da' la tua figliuola per moglie al mio figliuolo: ma le fiere del Libano, passando, capestarono lo spino.

19 Tu hai detto, Ecco, io ho percossi gl' Idumei: e però il tuo cuore t'ha innalzato per glorificarti : rimantene ora in casa tua: perchè ti rimescoleresti in un male, per lo guale caderesti tu, e Giuda teco? 20 Ma Amasia non gli diè d'orec-chio: perciochè quella cosa proce-

419

deva da Dio, per dar que' di Giuda in man de' lor nemici: perciochè aveano ricercati gl'iddij d' Edom. 21 Ioas adunque, re d' Israel, sa-lì: ed egil, ed Amasia, re di Giuda, d' videze "l'un l'attaca".

si videro l'un l'altro in faccia, in Bet-semes, città di Giuda.

22 E Giuda fu sconfitto da Israel; e ciascuno fuggì alle sue stanze.

23 E Ioas, re d'Israel, prese prigione Amasia, re di Giuda, figliuolo di Ioas, figliuolo di Ioachaz, in Bet-semes, e lo menò in Gerusalemme : e fece una rottura nel mu-

ro di Gerusalemme, dalla porta d'Efraim fino alla porta del cantone, lo spazio di quattrocento cu-

24 E prese tutto l'oro, e l'argento, e tutti i vasellamenti che si trovarono nella Casa di Dio, appo Obededom, e ne tesori della Casa del re: prese ezlandio stadichi: poi se ne ritornò in Samaria.

25 Ed Amasia, figliuolo di Ioas, re di Giuda, visse quindici anni dopo la morte di Ioas, figliuolo di

loachaz, re d'Israel.

26 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Amasia, primi ed ultimi: ecco, non sono eglino scritti nel Libro delli re di Giuda, e d' Israel?

27 Or, dal tempo ch'Amasia si fu rivolto dal Signore, alcuni fecero una congiura contr'a lui in Gerusalemme, ed egli se ne fuggi in Luchis: ma essi mandarono dietro a lui in Lachis, e quivi lo fecero morire.

28 E di là fu portato sopra cavalli, e fu seppellito nella Città di

Giuda co' suoi padri.

CAP. XXVI.

A LLORA tutto i pepoio ai cama prese Uzzia, il quale era d'eta di sedici anni, e lo costituì re, in luogo d'Amasia, suo padre.

2 Egii edino Elot, e la racquistò LLORA tutto'l popolo di Giuda

a Giuda, dopo che'l re fu giaciuto

co' suoi padri. 8 Uzzia era d'età di sedici anni, quando cominció a regnare; e regnò cinquantadue anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Iecolia, da Gerusalemme.

4 Ed egli fece ciò che piace al Sirnore : interamente come avea fat-

to Amasia, suo padre:

5 E si diede a ricercare Iddio. mentre visse Zacaria, uomo intendente nelle visioni di Dio: e, mentre egli ricercò il Signore, Iddio lo

fece prosperare.
6 Ed egli uscì, e fece guerra co' Filistei, e fece delle rotture nelle mura di Gat, e nelle mura di Iabne, e nelle mura d'Asdod; ed edifico

delle città nel passe d'Asdod, e degli altri Filistel

Ed Iddio gli diede aiuto contr'a Filistei, e contr'agli Arabi ch'abitavano in Gur-baal, e contr'a' Mao-

8 Gli Ammoniti eziandio davano presenti ad Uzzia: e'l suo nome andò fino in Egitto: perciochè egli si fece sommamente potente.

9 Uzzia edificò ancora delle torri in Gerusalemme, alla porta del cantone, ed alla porta della valle, ed al cantone; e le fortificò.

10 Edificò ancora delle torri nel diserto, e vi cavò molti pozzi : perciochè egli avea gran quantità di bestiame, come anche nella campagna, e nella pianura : avea eziandio de' lavoratori, e de' vignatuoli ne' monti, ed in Carmel : percio-

chè egli amava l'agricoltura. 11 Ed Uzzia avea un' esercito di gente di guerra, ch'andava alla guerra per ischiere, secondo'l nu-mero della lor rassegna, fatta per mano di Ielel segretario, e di Maaseia commessario, sotto condotta d'Hanania, l'uno de ca-

pitani del re.

12 Tutto'l numero de capi della gente di valore, distinta per famiglie paterne, era di dumila seicento:

13 Ed essi aveano sotto la lor condotta un' esercito di trecensettemila cinquecento prodi, e valorosi guerrieri, per soccorrere il re contr'al nemico.

14 Ed Uzzia preparò a tutto quel-l' esercito scudi, e lance, ed elmi, e corazze, ed archi, e frombole a

trar pietre. 15 Fece oltr's ciò in Gerusalemme degl' ingegni, d'arte d' ingegniere, per mettergli sopra le torri, e sopra i canti, per trar saette, e pietre grosse. E la sua fama andò lungi : perciochè egli fu maravigliosamente soccorso, fin che

fu fortificato. 16 Ma, quando egli fu fortificato. il cuor suo s'innalzò, fino a corrompersi : e commise misfatto contr'al Signore Iddio suo, ed entrò nel Tempio del Signore, per far

profumo sopra l'altar de' profumi. 17 Ma il Sacerdote Azaria entrò dietro a lui, avendo seco ottanta

sacerdoti del Signore, uomini valenti:

18 Ed essi s'opposero al re Uzzia, e gli dissero, Non istà a te, o Uzzia il far profumo al Signore; anzi a' sacerdoti, figliuoli d'Aaron, che son consagrati per far profumi : esci fuor del Santuario : perciochè tu nai misfatto, e ciò non ti tornerà

## 2 CRONICHE, XXVI. XXVII. XXVIII.

in gloria da parte del Signore

Iddio. 19 Allora Uzzia s'adirò, avendo in mano il profumo da incensare: ma mentre s'adirava contr'a' sacerdoti, la lebbra gli nacque in su la fronte, in presenza de' sacerdoti, nella Casa del Signore, d'in su l'altar de' profumi

20 E'l sommo Sacerdote Azaria. e tutti i sacerdoti, lo riguardarono, ed ecco, egli era lebbroso nella fronte; ed essi lo fecero presta-mente uscir di là: ed egli ancora

si gitto fuori per uscire : perciochè il Signore l'avea percosso. 21 E'i re Uzzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte, ed abitò così lebbroso in una casa in disparte: perciochè fu separato dalla Casa del Signore: e lotam, suo figliuolo, era mastro del palazzo reale, e rendeva ragione al popolo

del paese. 22 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Uzzia, primi ed ultimi, il profeta Isaia, figliuolo d'Amos, gli

ha descritti.

23 Ed Uzzia giacque co' suol padri, e fu seppellito co suoi padri nel campo delle sepolture delli re: perciochè fu detto, Egli è lebbroso. E lotam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

#### CAP. XXVII.

[OTAM era d'età di venticinque anni, quando comincio a regnare, e regnò sedici anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Ierusa, figliuola di Sadoc.

2 Ed egli fece ciò che piace al Simore, interamente come avea fatto Uzzia, suo padre: senon che non entrò nel Tempio del Signore: nondimeno il popolo era ancora corrotto.

3 Egli edificò la porta alta della

Casa del Signore : edificò ancora assai nel muro d'Ofel:

4 Edificò eziandio delle città nelle montagne di Giuda, e delle castel-la, e delle torri ne' boschi :

5 E combattè contr'al re de' figliuoli d'Ammon, e vinse gli Ammoniti. Ed in quell'anno essi gli diedero cento talenti d'argento, e diecimila cori di grano, ed altrettanti d'orso: cotanto ancora gli pagarono i figliuoli d'Ammon il secondo, e'l terzo anno.

6 Iotam adunque si fortificò: perciochè egli avea addirizzate le sue vie nel cospetto del Signore Iddio suo.

7 Or, quant'è al rimanente de' fatti di lotam, e tutte le sue battaglie, ed i suoi portamenti : ecco,

queste cose sono scritte nel Libro delli re d'Israel, e di Giuda.

8 Egli era d'età di venticinque anni, quando cominciò a regnare, e regnò sedici anni in Gerusalemme.

9 Poi Iotam giacque co suoi padri, e fu seppellito nella Città di David. Ed Achaz, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XXVIII.

CHAZ era d'età di vent'anni, A quando cominció a regnare; e regnò sedici anni in Gerusalemme; e non fece ciò che piace al Signore, come David, suo padre :

2 Anzi caminò per le vie delli re d' Israel : ed anche fece delle sta-tue di getto a' Baali :

3 Ed incensò nella valle del figliuolo d' Hinnom, ed arse de suoi gliuoli col fuoco, seguendo l'abbominazioni delle genti, le quali 'l Signore avea scacciate d'innanzi a' figliuoli d' Israel.

4 Egli sacrificava eziandio, e faceva profumi negli alti luoghi, e sopra i colli, e sotto ogni albero

verdeggiante.

5 Laonde il Signore Iddio suo lo diede in man del re de Siri: ed essi lo sconfissero, e presero prigione una gran moltitudine della sua gente, e la menarono in Da-masco. Egli fu eziandio dato in man del re d'Israel, il quale lo

sconfisse d'una grande sconfitta, 6 E Peca, figliuolo di Remalia, uccise in un giorno cenventimila uomini di Giuda, tutti uomini di valore: perciochè aveano abbandonato il Signore Iddio de' lor

padri

7 E Zicri, uomo possente d'Efraim, uccise Maaseia, figliuolo del re, ed Azricam, mastro del palazzo, ed Elcana, la seconda persona dopo'l re.

8 Ed i figliuoli d' Israel menarono prigioni dugentomila persone de' lor fratelli, tra donne, figliuoli, e figliuole; ed anche fecero sopra loro una gran preda, la quale con-ducevano in Samaria.

9 Or quivi era un profeta del Si-gnore, il cui nome era Oded; ed egii uscì incontro all'esercito, ch'entrava in Samaria: e disse loro, Ecco, il Signore Iddio de' vostri padri, perchè era adirato contra Giuda, ve gli ba dati nelle mani ; e voi ne avete uccisi a furore tanti, che'i numero arriva infino al cielo.

10 E pure ancora al presente voi diliberate di sottomettervi servi, e per serve, i figliuoli di

# 2 CRONICHE, XXVIII. XXIX.

Giuda, e di Gerusalemme. Non è parte de tesori della Casa del Siegli vero, che già non v'è altro in voi, se non colpe contr'al Signore Iddio vostro?

11 Ora dunque, ascoltatemi, e riconducete i prigioni ch'avete presi 4'infra i vostri fratelli : perciochè v'è ira accesa del Signore contr'a

12 Allora certi uomini principali, de' capi de' figliuoli d' Efraim, cioc, Azaria, figliuolo di Iohanan; Berechia, figliuolo di Mesillemot; Ezechia, figliuolo di Sallum; ed Amasa, figliuolo d' Hadlai, si levarono contr'a quelli che veniva-

no dalla guerra: 13 E dissero loro, Vol non menerete quà entro questi prigioni: perciochè ciò che voi pensate fare è per renderci colpevoli appo'l Si-gnore, accrescendo'l numero de' nostri peccati, e delle nostre colpe : conciosiacosachè noi siamo grandemente colpevoli, e vi sia ira accesa contr'ad Israel.

14 Allora gli uomini di guerra rilasciarono i prigioni, e la preda, in presenza de capi, e di tutta la

raunanza.

15 E quegli uomini suddetti si levarono, e presero i prigioni, e vestirono delle spoglie tutti que' di loro ch'erano ignudi: e, dopo avergli rivestiti, e calzati, diedero loro da mangiare, e da bere, e gli unsero; e ricondussero sopra degli asini quelli d'infra loro che non si potevano reggere; e gli menarono in Ierico, citta delle palme, appresso lor fratelli: poi se ne ritornarono in Samaria.

16 In quel tempo il re Achas mandò alli re degli Assirii per soc-

corso. 17 (Or anche gl' Idumei erano venuti, ed aveano percosso Giuda, e ne aveano menati de' prigioni.

18 Ed anche i Filistel erano scorsi sopra le città della pianura, e della parte meridionale di Giuda, ed aveano preso Bet-semes, ed Aialon, e Ghederot, e Soco, e le terre del suo territorio; e Timna, e le terre del suo territorio; e Ghimzo, e le terre del suo territorio: ed abitavano in esse.

19 Perciochè il Signore avea abbassato Giuda, per cagion d'Achas, re d'Israel: perciochè egli avea Cagionato una gran licenza in Giuda, ed avea commesso ogni sorte di misfatti contr'al Signore.)

20 E Tillegat-pilneser, re degli Assirij, venne a lui: ma egli lo mise in distretta, e non lo fortificò.

21 Perciochè Achaz prese una

gnore, e della casa del re, e de' principali del popolo ; e gli diede al re degli Assirij, il qual però non gli diede alcuno aiuto.

22 Ed al tempo ch'egli era distretto, egli continuava vie più di commetter misfatti contr'al Si-

gnore : tale *era* il re Achaz :

23 E sacrificò agl'iddij di Damaaco, che l'aveano aconfitto : e disse, Poichè gl'iddii delli re di Siria gli aiutano, io sacrificherò loro, aciochè aiutino ancora me. quelli gli furono cagione di far traboccar lui, e tutto Israel.

24 Ed Achaz raccolse i vasella-menti della Casa di Dio, e gli spez-zò; e serrò le porte della Casa del Signore, e si fece degli altari per tutti i canti di Gerusalemme:

25 E fece degli alti luoghi in ogni città di Giuda, per far profumi ad altri dij; ed irritò il Signore Iddio

de' suoi padri.

26 Or, quant'è al rimanente de fatti d'Achaz, e tutti i suoi portamenti, primi ed ultimi : ecco, queste cose sono scritte nel Libro delli re di Giuda, e d'Israel.

27 Poi Achas giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Gerusalemme, nella Città : ma non fu messo nelle sepolture delli re d'Israel. Ed Ezechia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XXIX.

ZECHIA era d'età di venti-🛦 cinque anni, quando cominciò a regnare; e regnò venti nove anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre *era* Abia, figliuola di Zacaria.

2 Ed egli fece ciò che piace al Simore, interamente come avea fat-

to David, suo padre.

3 Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, egli aperse le porte della Casa del Signore, e le ristorò:

4 E fece venire i sacerdoti. ed i Leviti, e gli adunò nella piazza

orientale:

5 E disse loro, O Leviti, ascoltatemi: santificatevi ora, e santificate la Casa del Signore Iddio de' vostri padri, e tracte fuor del San-tuario le cose immonde:

6 Perciochè i nostri padri hanno misfatto, e fatto ciò che dispiace al Signore Iddio nostro, e l'hanno abbandonato, ed hanno rivolte le facce loro indietro dal Tabernacolo del Signore, e gli hanno volte le spalle:

Ed anche hanno serrate le porte del portico, ed hanno spente le

# 2 CRONICHE, XXIX.

lampane, e non hanno fatti profu- i ed ecco, sono davanti all'altare mi, nè offerti olocausti, nel Luogo santo, all' Iddio d' Israel.

8 Laonde l'indegnazione del Signore è stata sopra Giuda, e sopra Gerusalemme ; ed egli gli ha dati ad essere agitati, disolati, e sufolati, come voi vedete con gli occhi. 9 Ed ecco, i nostri padri son ca-

duti per la spada; ed i nostri fi gliuoli, e le nostre figliuole, e le nostre mogli, sono in cattività per questo.

10 Ora, io ho in cuore di far patto col Signore Iddio d'Israel, aciochè l'ardor della sua ira si storni da noi. 11 Figliuoli miei, ora non errate:

percioche il Signore v'ha eletti, per presentarvi davanti a lui per servirgii, e per essergii ministri, e

per fargli profumi.
12 Allora i Leviti si levarono, cioè, Mahat, figliuolo d'Amasai; e Ioel, figliuolo d'Azaria; d'infra i figlipoli de' Chehatiti: e d'infra i figliuoli di Merari, Chis, figliuolo d'Abdi ; ed Azaria, figliuolo di Ieha-leleel : e d'infra i Ghersoniti, Ioa, figliuolo di Zimma; ed Eden, figliuolo di Ioa:

13 E d'infra i figliuoli d'Elisafan,

Simri, e Ielel: e d'infra i figliuoli d'Asaf, Zacaria, e Mattania: 14 E d'infra i figliuoli d'Heman

lehiel, e Simi : e d'infra i figliuoli di Iedutun, Semala, ed Uzziel. 15 Ed essi adunarono i lor fra-

telli, e si santificarono, ed entrarono, secondo'l comandamento del re, fatto per le parole del Signore, per nettare la Casa del Signore.

16 Così i sacerdoti entrarono dentro alla Casa del Signore, per nettaria; e trassero fuori, nel cortile della Casa del Signore, tutte le cose immonde, che trovarono nel Tempio del Signore : ed i Leviti le ricevevano per portarle fuori al torrente Chidron.

17 E cominciarono nel primo giorno del primo mese a santifi-care; e nell'ottavo giorno del medesimo mese vennero al portico del Signore, e santificarono la Casa del Signore, per lo spazio d'otto iel Signore, per lo spazio d'otto giorni: e nel sestodecimo giorno del medesimo mese ebbero finito.

18 Poi vennero al re Ezechia dentro in casa, e gli dissero, Noi ab-biamo nettata tutta la Casa del Signore, e l'altar degli olocausti, e tutti i suoi arredi, e la tavola dove si dispongono i pani, con tutti i suoi strumenti.

19 Abbiamo eziandio ordinati, e santificati tutti i vasellamenti, che'l re Achaz avea per suo misfatto rimossi, mentre regnava:

del Signore. 20 E'l re Ezechia, levatosi la mat-

tina, adunò i principali della città.

e salì alla Casa del Signore.

21 Ed essi fecero addurre sette giovenchi, e sette montoni, e sette agnelli, e sette becchi per sacrificio per lo peccato, per lo regno, e per lo Santuario, e per Giuda. E'i re disse a' figliuoli d'Aaron, sacerdoti, ch'offerissero quelli sopra l'Altare del Signore.

22 Essi adunque scannarono que' buoi: ed i sacerdoti ricevettero il sangue, e *lo* sparsero sopra l'altare: poi scannarono i montoni. e ne sparsero il sangue sopra l'al-Scannarono eziandio gli atare. gnelli, e *ne* sparsero il sangue sopra l'altare.

23 Poi fecero accostare i becchi del sacrificio per lo peccato, davanti al re, e davanti alla raunanza, i quali posarono le mani

sopra essi: 24 Ed i sacerdoti gli scannarono, e sparsero il lor sangue sopra l'altare, come sangue di sacrificio per lo peccato, per fare il purgamento per tutto Israel: perciochè il re avea detto che si facesse questo olocausto, e questo sacrificio per lo

peccato, per tutto Israel. 25 Il re ordinò eziandio de' Leviti della Casa del Signore, con cembali, con salteri, e con cetere, secondo'l comandamento di David, e di Gad, Vedente del re, e del profeta Natan: perciochè questo comandamento *era stato dat*o dal Signore per li suoi profeti.

26 I Leviti adunque furono qui presenti con gl'instrumenti di David, ed i sacerdoti con le trombe.

27 Allora Ezechia comandò che s'offerisse l'olocausto sopra l'al-Ed al tempo che si cominciò ad offertr l'olocausto, cominciò ancora il canto del Signore, e le trombe, e gli strumenti di David, re d'Israel.

28 E tutta la raunanza adorava, e si cantavano cantici, e le trombe sonavano: tutto ciò fin che l'o-

locausto fu compiuto.

29 E quando si fu finito d'offerir Polocausto, il re, e tutti quelli che si ritrovarono con lui, s'inchina-

rono, ed adorarono. 30 Poi'l re Ezechia, ed i princiall, dissero a' Leviti, che lodassero il Signore, con le parole di David, e del Vedente Asal. Ed essi lo lodarono con somma letizia, e s'in-

chinarono. ed adorarono. 31 Allora Ezechia si mosse a dire Ora, voi vi siete consagrati al Si-

# 2 CRONICHE, XXIX. XXX.

gnore: accostatevi, e presentate i | sacrificij, e Tofferte di laudi, nella Casa del Signore. Così la raunanza presentò sacrificij, ed offerte di laudi: e chiunque fu di cuor volenteroso offerse olocausti.

32 E'l numero degli olocausti, che la raunanza presentò, fu di settanta buoi, di cento montoni, e di dugent'agnelli: tutto ciò in olocausto al Signore.

33 E l'altre bestie consagrate furono seicento buoi, e tremila mon-

34 Ma i sacerdoti erano pochi, tal che non poterono scorticar tutti gli olocausti : e per ciò i Leviti, lor fratelli, aiutarono loro, fin che pera fu compiuta, e fin che gli altri sacerdoti si fossero santificati: perciochè i Leviti furono di cuore più diritto, per santificarsi, che i sacerdoti.

35 Ed anche v'era gran numero d'olocausti ; oltr'a grassi de sacrifi-cij da render grazie, ed all' offerte da spandere degli olocausti. E così il servigio della Casa del Signore

fu ristabilito.

36 Ed Ezechia, e tutto'l popolo, si rallegrò ch' Iddio avesse cost disposto il popolo: perciochè questa cosa fu fatta subitamente.

CAP. XXX.

POI Ezechia mandò a dire a tutto I Israel, ed a Giuda, ed anche scrisse lettere ad Efraim, ed a Manasse, che venissero alla Casa del Signore in Gerusalemme, per celebrar la Pasqua al Signore Iddio d' Israel.

2 Or, il re, ed i suoi principali ufficiali, e tutta la raunanza, aveano preso consiglio in Gerusalemme, di celebrar la Pasqua nel secondo

mese:

3 Conciofossecosachè non l'avessero potuta celebrare in quel tempo: perciochè i sacerdoti non s'erano santificati in numero sufficiente, ed anche il popolo non era raunato in Gerusalemme.

4 E la cosa piacque al re, ed a

tutta la raunanza :

5 E statuirono di far passare un bando per tutto Israel, da Beer-seba fino in Dan, che si venisse a celebrar la Pasqua al Signore Iddio d'Israel, in Gerusalemme : perciochè per l'addietro non l'aveano celebrata con quella frequenza che è scritta.

6 I corrieri adunque andarono, con lettere da parte del re, e de' suoi principali ufficiali, per tutto Israel, e Giuda: dicendo ancora a bocca, secondo'l comandamento

del re, Figliuoli d'Israel, convertitevi al Signore Iddio d'Abraham, d'Isaac, e d'Israel ; ed egli si rivolgera verso'l rimanente di voi, che iete scampati dalle mani delli re degli Assirlj.

7 E non siate come i vostri padri. e come i vostri fratelli, c'hanno misfatto contr'al Signore Iddio de lor padri: laonde egli gli ha messi

in disolazione, come voi vedete. 8 Ora, non indurate il vostro collo, come hanno fatto i vostri padri: porgete le mani al Signore, e venite al suo Santuario, il quale egli ha consagrato in perpetuo, e servite al Signore Iddio vostro: e l'ardor della sua ira si stornera da

9 Perciochè, se voi vi convertite al Signore, i vostri fratelli, ed i vostri figliuoli, troveranno pieta ap-presso quelli che gli hanno menati in cattività ; eziandio per ritornare in questo paese: perciochè il Signore Iddio vostro è pietoso, e misericordioso, e non rivolgera la sua faccia indietro da voi, se voi vi convertite a lui.

10 Que' corrieri adunque passarono di città in città, nel paese d' Efraim, e di Manasse, e fino in Za-

bulon: ma la gente si faceva beffe di loro, e gli scherniva.

11 Pur nondimeno alcuni uomini d'Aser, e di Manasse, e di Zabulon, s'umiliarono, e vennero in

Gerusalemme.

12 La mano di Dio fu eziandio in Giuda, per dar loro un medesimo cuore, per far ciò che'l re, ed i principali, aveano comandato, per

la parola del Signore. 13 Così si raunò in Gerusalemme un gran popolo, per celebrar la festa degli Azzimi, nel secondo mese; e vi fu una grandissima rau-

nanza. 14 Ed essi si levarono, e tolsero via gli altari ch'erano in Gerusalemme: tolsero eziandio via tutti gli altari da far profumi, e gli git-

tarono nel torrente Chidron. 15 Poi si scannò la Pasqua nel

quartodecimo giorno del secondo mese. Or i sacerdoti, ed i Leviti, s'erano vergognati, e s'erano sanctificati, ed aveano addotti olocausti

nella Casa del Signore. 16 Laonde essi si presentarono a fure il loro ufficio, secondo che è loro ordinato per la Legge di Moi-sè, uomo di Dio: i sacerdoti spandevano il sangue, ricevendolo di man de Leviti.

17 Perciochè molti erano nella raunanza, i quali non s'erano santificati: e perciò i Leviti ebbero la

# 2 CRONICHE, XXX. XXXI.

cura di scannar gli agnelli della : Pasqua per tutti coloro che non erano netti, per santificar quegli

agnelli al Signore. 18 Perciochè una gran parte del popolo, molti d'Efraim, e di Ma-nasse, e d'Issacar, e di Zabulon, non s'erano purificati: anzi man-giarono la Pasqua altrimenti che non è scritto. Ma Ezechia pregò per loro: dicendo,

19 Il Signore, che è buono, sia placato inverso ciascuno c'ha disposto il cuor suo a ricercare Iddio, il Signore Iddio de' suoi padri : benchè ciò non sia stato secondo la

purità del Santuario.

20 E'l Signore esaudì Ezechia, e

sanò il popolo.

21 Così i figliuoli d'Israel, che si ritrovarono in Gerusalemme, celebrarono la festa degli Azzimi per sette giorni con grande allegrezza; e cantando i Leviti, ed i sacerdoti, laudi per ciascun giorno al Signore, e sonando con gli strumenti

della gloria del Signore.

22 Ed Ezechia parlò affettuosamente a tutti i Leviti ch'erano bene intendenti nelle cose del servigio del Signore : ed essi mangiarono de'sacrificij della festa, sette giorni, sa-crificando sacrificij da render gra-zie, e celebrando li Signore Iddio

de lor padri. 23 E tutta la raunanza prese consiglio di celebrare altri sette giorni : ed essi gli celebrarono con alle-

grezza. 24 Perciochè Ezechia, re di Giuda, presentò alla raunanza mille giovenchi, e settemila pecore: i principali presentarono anch'essi alla raunanza mille giovenchi, e diecimila pecore : e molti sacerdoti s'erano santificati

25 E tutta la raunanza di Giuda si rallegrò, come anche i sacerdoti ed i Leviti, e tutta la raunanza di coloro ch'erano venuti d' Israe gli avveniticci, ch'erano venuti dal paese d'Israel, ed abitavano in Giuda.

26 E vi fu grande allegrezza in Gerusalemme: perclochè, dal tempo di Salomone, figliuolo di David, re d' Israel, non era avvenuta cosa

tale in Gerusalemme.

27 Poi i sacerdoti Leviti si levarono, e benedissero il popolo: e la lor voce fu esaudita, e la loro orazione pervenne fino al cielo, all'abitacolo della Santità del Signore.

CAP. XXXI.

R, dopo che tutte queste cose furono compiute, tutti gl'Israeliti, che si ritrovarono quivi, 425

spezzarono le statue, e tagliarono i boschi, e disfecero gli alti luoghi, e gli altari di tutto Gluda, e Beniamin : il medesimo fecero ancora in Efraim, ed in Manasse, senza lasciarne alcuna cosa di resto. tutti i figliuoli d' Israel ritornarono

uscirono per le città di Giuda, e

ciascuno alla sua possessione nelle

lor terre.

2 Ezechia ristabil) ancora gli spartimenti de sacerdoti, e de Leviti, secondo gli spartimenti che n'erano stati fatti ; ciascuno secondo l suo ministerio, sacerdoti, e Leviti. per *offerire* olocausti, e sacrificij da render grazie ; per ministrare, e per celebrare, e cantar laudi ; e per istare alle porte del campo del Signore.

3 Ordinò eziandio la parte che'l re fornirebbe delle sue facultà per gli olocausti ; per gli olocausti della mattina, e della sera ; e per gli olo-causti de' Sabati, delle Calendi, e delle feste solenni; come è scritto

nella Legge del Signore :

4 E disse al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, che dessero a' sacerdoti, ed a' Leviti, la parte loro : aciochè prendessero animo di far ciò che la Legge del Signore co-

manda.

5 E quando questo comandamento fu divolgato, i figliuoli d'Israel portarono le primizie del frumento, del vino, e dell'olio, e del mele, e d'ogni frutto della campagna, in gran quantità : portarono ancora le decime d'ogni cosa abbondante mente.

6 I figliuoli d'Israel, e di Giuda, ch' abitavano nelle città di Giuda. addussero anch'essi le decime del grosso, e del minuto bestiame, e le decime delle cose sacre, consagrate al Signore Iddio loro; e le misero

per mucchi.
7 Al terzo mese cominciarono ad accumulare que' mucchi, ed al set-

timo mese finirono

8 Ed Ezechia, ed i principali vennero, e videro que mucchi, e benedissero il Signore, e'i suo popolo Israel.

9 Ed Ezechia domandò i sacerdoed i Leviti, di que' mucchi.

10 Ed Azaria, principal Sacerdote, della famiglia di Sadoc, gli disse, Da che s'è cominciato a portar questa offerta alla Casa del Signore, noi abbiamo mangiato, e siamo stati saziati; ed anche n'è ri-maso assai: perciochè il Signore ha benedetto il suo popolo: e quello ch'è avanzato è questa grande abbondanza.

11 Ed Ezechia comandò che met-

tessero in ordine i cellieri ed i granai nella Casa del Signore: ed essi

gli misero in ordine;

12 E vi portarono dentro fedel-mente l'offerte, e le decime, e le cose consagrate : e Conania Levita ebbe la soprantendenza di queste cose ; e Simi, suo fratello, fu il secondo.

13 E Iehiel, ed Azazia, c Nahat, ed Asael, e Ierimot, e Iozabad, ed Eliel, ed Ismachia, e Mahat, e Benaia, erano commessari sotto Conania, e sotto Simi, suo fratello. per ordine del re Ezechia, e d'Azaria, conduttore della Casa di Dio.

14 E Core, figliuolo d'Imna, Levita, portinaio verso Oriente, avea la cura delle cose volontariamente offerte a Dio, per fornir l'offerte elevate del Signore, e le cose san-

15 E sotto lui erano Eden, e Miniamin, e Iesua, e Semaia, ed Amaria, e Secania, nelle città de' sacerdoti, procedenti in lealta, per fornire a' lor fratelli piccioli, e

grandi, secondo i loro spartimenti : 16 Cioc, a tutti coloro ch'entravano nella Casa del Signore, secondo'l lor ministerio, per le lor mute, conforme a' loro spartimenti, la lor porzione giorno per gior-no: oltr'a maschi d'infra loro, che furono annoverati per genealogie, dall' età di tre anni in su.

I7 (Or la descrizione de sacerdoti, e de Leviti, per le lor genealogie, distinti per le lor famiglie paterne, fu fatta dall'età di vent'anni in su, per li loro ufficij, secondo i loro

spartimenti.)
18 La detta porzione fu ezlandio data a tutta la moltitudine di tutte le lor famiglie, mogli, figliuoli, e figliuole, descritti per genealogie: (perciochè in su la fede di coloro essi si consagravano alle cose

sante:)

19 Parimente, quant' è a' sacer-doti, figliuoli d'Aaron, che stavano ne' campi de' contadi delle lor città, in clascuna città v'erano degli uomini diputati per nome, per dar le porzioni a tutti i maschi d'infra i sacerdoti; ed in somma a chiunque d'infra i Leviti era annoverato per le lor genealogie.

20 Così fece Ezechia per tutto Giuda: e fece ciò che è buono, e diritto, e leale davanti al Signore

Iddio suo.

21 E s'adoperò con tutto'l cuor suo in tutta l'opera ch'egli imprese per lo servigio della Casa di Dio, e nella Legge, e ne' comandamenti, ricercando l' Iddio suo ; e prosperò. CAP. XXXII.

OPO queste cose, e questa fedelta, Sennacherib, re degli Assirij, venne, ed entrò in Giuda. e pose campo sopra le città forti, e deliberò di sforzarie, per ridurle sotto la sua ubbidienza

2 Ed Ezechia, veduto che Sennacherib era venuto, e ch'egli voigeva la faccia contr'a Gerusalem-

me, per combatterla:
3 Si consigliò co suoi principali ufficiali, e co' suoi uomini di valore, di turar l'acque delle fonti ch' erano fuor della città: ed essi gli prestarono aiuto.

4 Ed un gran popolo s'adunò, e turarono tutte le fonti, ed il torrente che si spande per mezzo la contrada: dicendo, Perchè li re degli Assirii, venendo, troverebbe-

ro essi copia d'acque?

5 Egli prese eziandio animo di ristorar tutte le mura rotte, e le alzò fino alle torri: e di fuori edificò un'altro muro. Egli fortificò ancora Millo, nella Città di David : e fece far dardi, e scudi, in gran quantità :

6 Ed ordinò capitani di guerra sopra'i popolo, e gli aduno appresso di sè nella piazza della porta della

città, e gli confortò: dicendo, 7 Prendete animo, e fortificatevi: non temiate, e non vi spaventate per lo re degli Assirij, ne per tutta ia moltitudine che è con lui : perciochè con noi v'é un maggiore che

con lui : 8 Con lui è il braccio della carne : ma con noi è il Signore Iddio nostro, per alutarci, e per combatter le nostre battagliè. E'l popolo si rassicurò in su le parole d'Esechia,

re di Giuda. 9 Dopo questo, Sennacherib, re degli Assirij, essendo sopra Lachis con tutte le forze del suo imperio, mandò i suoi servitori in Gerusalemme ad Ezechia, re di Giuda, ed a tutti i Giudei ch'erano in Gernaslemme: per dir loro,

10 Così ha detto Sennacherib, re degli Assirii, In che vi confidate vol, per dimorare in Gerusalemme nell'assedio!

Il Ezechia non vi sodduce egli per ridurvi a morir di fame, e di sete: dicendo, Il Signore Iddio nostro ci salverà dalla mano del re degli Assirij?

12 Non ha esso Ezechia tolti via gli alti luoghi, e gli altari d'esso Signore: e detto a Giuda, ed a Gerusalemme, Adorate solo davanti ad un'altare, e fate sopra esso ardere i vostri sacrificii i

13 Non sapete voi quello ch'io, ed

# 2 CRONICHE, XXXII. XXXIII.

i miel padri, abbiam fatto a tutti i parlò, e gli diede un segno. popoli de' paesi? gl'iddi delle genti de' paesi hanno eglino giammai de paesi hanno eglino giammai potuto salvare il lor paese dalla mia mano?

14 Quale, d'infra tutti gl'iddij di quelle genti, che i miei padri hanno distrutte, ha potuto salvare il suo popolo dalla mia mano, che

l'iddio vostro ve ne possa salvare? 15 Ora dunque Ezechia non v'inganni, e non vi sodduca in questa maniera; e voi, non gli prestate fede: perciochè, poiche alcun dio d'alcuna gente, o regno, non ha potuto salvare il suo popolo dalla mia mano, nè dalla mano de' miei padri, quanto meno vi salverà l'Id-

dio vostro dalla mia mano? 16 Ed i servitori d'esso dissero ancora molte altre cose contr'al Signore Iddio, e contr'ad Exechia,

suo servitore.

17 Sennacherib scrisse oltr'a ciò lettere per ischernire il Signore Iddio d'Israel, e per parlar contra lui in questa maniera: Siccome gl'iddi delle genti de paesi non hanno salvati i lor popoli dalla mia mano, coal anche l'Iddio d'Exe-

chia non salvera il suo. 18 Que' servitori gridarono ancora ad alta voce, in lingua Giudaica, al popolo di Gerusalemme, ch'era in su le mura, per ispaventarlo, e per conturbarlo; per prendere in

questa maniera la città. 19 E parlarono dell' Iddio di Gerusalemme, come degl'iddi de popoli della terra, che sono opera di

mani d'uomini

20 Allora il re Ezechia, e'l profeta Isaia, figliuolo d'Amos, fecero orazione per queste cose, e gridarono verso'l cielo.

21 E'l Signore mandò un' Angelo, il quale distrusse ogni valente uomo, ed ogni capo, e capitano ch'e-ra nel campo del re degli Assirij: laonde egli se ne ritornò svergo gnato al suo paese. Ed, essendo entrato nella casa de suoi dij, quelli, ch'erano usciti delle sue interiora, l'uccisero quivi con la spada.

22 Così 'l Signore salvò Ezechia, e gii abitanti di Gerusalemme, dalla mano di Sennacherib, re degli Assirii, e dalla mano d'ogni altro :

e gli sollevò d'ogn' intorno. 23 E molti portavano offerte al Signore in Gerusalemme, e cose preziose ad Ezechia, re di Giuda. E, dopo queste cose, egli fu innal-rato appresso tutte le nazioni.

24 In que giorni, Ezechia infer-mò fino alla morte: ma egli fece orazione al Signore; ed esso gli

25 Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto: perciochè il suo cuore s'innalzò: laonde vi fu indegnazione contr'a lui, e contr'a Giuda, e contr'a Gerusalemme.

26 Ma pure Ezechia, con gli abi-tanti di Gerusalemme, s'umiliò di ciò che'l suo cuore s'era innalzato: e per ciò, l'indegnazione del Signore non venne sopra loro al tempo

d' Ezechia.

27 Ezechia dunque ebbe grandissime ricchezze, e gloria ; e si fece de' tesori d'argento, e d'oro, e di pietre preziose, e d'aromati, e di scudi, e d'ogni sorte di cari arredi :

28 Fece ancora de magazzini per l'entrata del grano, e del vino, e dell'olio; e delle stalle, per ogni sorte di grosso bestiame : e delle

mandre presso di quelle :

29 Si fece exiandio delle città; ed acquistò molto bestiame, minuto, e grosso: perciochè Iddio gli avea date grandissime ricchezze.

30 Ezechia fu eziandio quello che turò la fonte alta dell'acque di

Ghihon, e condusse quell' acqua per diritto sotto terra, dall' Occi-dente alla città di David. Ed Ezechia prosperò in tutte le sue opere. 31 Ed in questo stato, essendo lui con gli ambasciadori de' principi di Babilonia, i quali aveano mandato a lui per informarsi del miracolo, ch'era avvenuto in terra, Iddio lo lasciò, per far prova di lui, per conoscer tutto ció ch'egli avea nel cuor suo.

32 Or quant'è al rimanente de' fatti d'Ezechia, e le sue pie opere : ecco, queste cose sono scritte nella Visione del profeta Isala, figliuolo d'Amos, e nel Libro delli re di Giu-

da, e d'Israel. 33 Poi Ezechia giacque co' suoi padri, e fu seppellito nel più alto

delle sepolture de' figliuoli di David. E tutto Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, gli fecero onore alla sua morte. E Manasse, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

### CAP. XXXIII.

MANASSE era d'età di dodici anni, quando cominciò a regnare; e regnò cinquantacinque anni in Gerusalemme:

2 E fece ciò che displace al Signore, secondo l'abbominazioni

delle genti, le quali 'l Signore avea scacciate d'innanzi a' figliuoli d' L-3 E tornò ad edificare gli alti luo-

ghi, i quali Ezechia, suo padre, aves disfatti · e rizzò degli altari a'

# 2 CRONICHE, XXXIII. XXXIV.

Baali, e fece de' boschi, ed adorò tutto l'esercito del cielo, e gli servi. 4 Edificò ancora degli altari nella

Casa del Signore, della quale il Signore avea detto, Il mio Nome sarà in Gerusalemme in perpetuo.

5 Ed edificò quegli altari a tutto l'esercito del cielo ne due cortili

della Casa del Signore.

6 Egli fece eziandio passare i suoi figliuoli per lo fuoco nella valle del figliuolo d' Hinnom; ed usò pronostichi, ed auguri, ed incantesimi; ed ordinò uno spirito di Pitone, e degl'indovini. Egli fece fino al sommo ciò che dispiace al Signore,

per dispettarlo. 7 Egli pose eziandio la scultura del simulacro, ch'egli avea fatto, nella Casa di Dio, della quale Iddio avea detto a David, ed a Salomone, suo figliuolo, lo metterò il mio Nome in perpetuo in questa Casa, ed in Gerusalemme, ch'io ho eletta d'infra tutte le tribù d'Israel :

8 E non farò più movere il piè d'Israel d'in su la terra, la quale io ho stabilita a'vostri padri: pur solamente ch'essi prendano guardia di far tutto quello ch'io ho loro comandato, secondo tutta la Legge, e gli statuti, e l'ordinazioni date

per Moisè. 9 Manasse adunque sviò Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, per far male, più che le genti, che l Signore avea distrutte d'innanzi a'

figliuoli d' Israel. 10 E'i Signore parlò a Manasse,

ed al suo popolo: ma essi non por-

sero l'orecchio. 11 Laonde il Signore fece venire contr'a loro i capi dell'esercito del re degli Assirij ; i quali presero Manasse in certi greppi, e lo legarono con due catene di rame, e lo mena-

rono in Babilonia. 12 E, quando egli fu in distretta, supplicó al Signore Iddio suo, se 'umilio grandemente davanti all' Id-

dio de

lio de suoi padri ; 13 Ed avendogli fatta orazione, egli fu placato inverso lui, ed esaudi la sua supplicazione, e lo ricondusse in Gerusalemme al suo re-gno. E Manasse conobbe che'l Si-

gnore è Dio.

14 E, dopo queste cose, Manasse dificò il muro difuori della città li David, dall' Occidente verso Ghihon, nella valle, fino alla porta de' pesci, e d'ogn' intorno fino ad Ofel; ed alzò grandemente quel muro ; e mise de' capitani di guerra per tutte le città forti di Giuda:

15 E toise via dalla Casa del Signore gl'iddij degli stranieri, e'l simulacro, e tutti gli altari ch'egli 428

avea edificati nel monte della Casa di Dio, ed in Gerusalemme ; e gli gittò fuor della citta.

16 Poi rifece l'Altare del Signore, e sacrificò sopra esso sacrificij da render grazie, e di laude ; e comandò a Giuda di servire al Signore Iddio d' Israel.

17 Nondimeno il popolo sacrificava ancora negli alti luoghi; ma

pure al Signore Iddio suo. 18 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Manasse, e l'orazione ch'egli fece all' Iddio suo, e le parole de Vedenti, che gli parlarono a nome del Signore Iddio d'Israel: cco, queste cose sono scritte nel

Libro delli re d' Israel. 19 E, quant' è alla sua orazione. e come Iddio fu placato inverso lui, e tutto'l suo peccato, e'l suo misfatto, ed i luoghi ne' quali egli edificò degli alti luoghi, e rizzò boschi, e sculture, avanti che si fosse umiliato: ecco, queste cose sono scritte nel Libro d'Hosai.

20 E Manasse giacque co'suoi padri, e fu seppellito in casa sua. Ed Amon, suo figliuolo, regnò in luo-

go suo. 21 Amon era d'età di ventidue anni, quando cominció a regnare; e regnó due anni in Gerusalemme : 22 E fece ciò che dispiace al Signore, come Manasse, suo padre, avea fatto; e sacrifico, e servia tutte le sculture, che Manasse, suo

padre, avea fatte: 23 Ma egli non s'umiliò davanti al Signore, come Manasse, suo padre, s'era umiliato : anzi esso Amon

accrebbe vie più le colpe. 24 Or i suoi servitori fecero una

congiura contr'a lui, e l'uccisero in casa sua.

25 El popolo del paese percosse tutti quelli ch'aveano faito congiura contr'al re Amon; e costituì re, in luogo d'esso, Iosia, suo figliuolo.

CAP. XXXIV. OSIA era d'età d'ott'anni, quando cominciò a regnare; e regno trentun' anno in Gerusalemine:

2 E fece ciò che piace al Signore, e caminò nelle vie di David, suo padre, e non se ne rivolse, nè a

destra, nè a sinistra. 3 E l'anno ottavo del suo regno. essendo egli ancora giovanetto, cominciò a ricercar l'Iddio di David, suo padre: e l'anno duodecimo cominciò a nettar Giuda, e Gerusalemme degli alti luoghi, e de' boschi, e delle sculture, e delle statue di getto.

4 Ed in presenza sua furono disfatti gli altari de' Baali: ed egli

# 2 CRONICHE, XXXIV.

troncò i simulacri, ch'erano al di-sopra d'essi ; e spezzò, e tritò i bo | 15 Ed Hilchia pariò al segretario schi, e le sculture, e le statue di getto, e ne sparse la polvere sopra le sepolture di coloro ch'aveano loro sacrificato:

5 Ed arse l'ossa de sacerdoti sopra gli altari loro; e nettò Gerusa-

lemme, e Giuda. 6 Egli fece lo stesso ancora nelle citta di Manasse, e d'Efraim, e di Simeon, e fino in Neftali, ne' lor

luoghi disolati d'ogn' intorno: 7 E disfece gli altari, e spezzò i boschi, e le sculture, fino a stritolarle; e troncò tutti i simulacri in tutto'l paese d'Israel: poi se ne ritornò in Gerusalemme.

8 E l'anno diciottesimo del suo regno, dopo aver nettato il paese, e la Casa, mandò Safan, figliuolo d'Asalia; e Maasela,capitano della citta; e Ioa, figliuolo di Ioachaz,

segretario, per far ristorar la Casa del Signore Iddio suo.

rusalemme.

9 Essi adunque vennero ad Hiichia, sommo Sacerdote, e furono loro dati i danari, ch'erano stati portati nella Casa di Dio; i quali i Leviti, guardiani delle soglie, aveano raccolti da Manasse, e da Efraim, e da tutto'l rimanente d'Iarael, e da tutto Giuda, e Beniamin: e poi erano ritornati in Ge-

10 Ed essi gli diedero in mano a coloro ch'aveano la curadell'opera, i quali erano costituiti sopra la fabbrica della Casa del Signore; e quelli ch'aveano la cura dell'opera che si faceva nella Casa del Signore davano que danari, per raccon-ciare, e per ristorar la Casa :

11 E gli davano a' fabbri, ed a' muratori; e per comperar pietre tagliate, e legname per le travature, e per fare i palchi alle case, le quali li re di Giuda aveano guaste.

12 Or quegli uomini s'adoperavano fedelmente in quell'opera: e sopra essi erano costituiti Iahat, ed Abdia, Leviti, d'infra i figliuoli di

Merari; e, d'infra i Chehatiti, Za-caria, e Mesullam, per sollecitar *l'opera*. Tutti i maestri degli strumenti musici erano eziandio Leviti:

13 Come ancora quelli che comandavano a quelli che portavano i pesi: ed essi aveano la cura di sollecitar tutti quelli che lavoravano all' opera in qualunque servigio: gli scrivani ezlandio, ed i commessari, ed i portinai, erano Leviti.

14 Or, mentre traevano fuori i danari, ch'erano stati portati nella Casa del Signore, il Sacerdote Hilchia trovò il Libro della Legge del

Safan, e gii disse, Io ho trovato il Libro della Legge nella Casa del Signore. Ed Hilchia diede il Libro a Safan.

16 E Safan porto quel Libro al re. E, dopo che gli ebbe fatta la sua relazione, dicendo, I tuol servitori fanno tutto quello ch'è loro stato

commesso:

17 Ed hanno messi insieme i danari che si sono trovati nella Casa del Signore, e gli hanno dati in mano a' commessari, ed a quelli che fanno l'opera.

18 Il segretario Safan rapportò ancora, e disse al re, che'l Sacerdote Hilchia gli avea dato un Libro. E Safan vi lesse dentro in presenza del re.

I9 E, come il re ebbe udite le parole della Legge, stracciò i suoi

vestimenti.

20 Poi comandò ad Hilchia, ed ad Ahicam, figliuolo di Safan, ed ad Abdon, figliuolo di Mica, ed al se-gretario Safan, ed ad Asaia, servi

tor del re: dicendo,

21 Andate, domandate il Signore per me, e per lo rimanente d'I-srael, e di Giuda, intorno alle parole di questo Libro, ch' è stato ritrovato: perciochè grande è l'ira del Signore, la quale è versata sopra noi: perciochè i nostri padri non hanno osservata la parofa del Signore, per far secondo tutto ciò ch'è scritto in questo Libro.

22 Hilchis adunque, e gli uomini del re, andarono dalla profetessa Hulda, moglie di Sallum, figliuolo di Tochat, figliuolo d'Hasra, guar-diano delle vesti, la quale abitava in Gerusalemme, nel secondo *ri*cinto; e parlarono a lei in quella sentenza.

23 Ed ella disse loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Dite all'uomo che v'ha mandati a me :

24 Così ha detto il Signore, Ecco, io fo venir del male sopra questo luogo, e sopra i suoi abitatori: maladizioni, che sono tutte le scritte nel Libro, ch'è stato letto in

presenza dei re di Giuda:

25 Perciochè essi m'hanno abbandonato, ed hanno fatto profumi ad altri dij, per dispettarmi con tutte l'opere delle lor mani: laonde l'ira mia s'è versata sopra questo luogo, e non si spegnera

26 Ma dite così al re di Giuda, che v'ha mandati per domandare il Signore, Così ha detto il Signore iddio d'Israel, Quant'è alle parole che tu hai udite: 27 Perciochè il tuo cuore s'è am-

# 2 CRONICHE, XXXIV. XXXV.

mollito, e tu ti sei umiliato per timor di Dio, quando tu hai inteso ciò ch'egli a pronunziato contr'a questo luogo, e contr'a' suoi abitatori : e ti sei umiliato nel mio cospetto, ed hai stracciati i tuol vestimenti, ed hai pianto davanti a me ; lo altresì t'ho esaudito : dice

il Signore. 28 Ecco, lo ti raccoglierò co' tuoi padri, e sarai raccolto nelle tue sepolture in pace; e gli occhi tuoi non vedranno tutto'i male ch'io fo venire sopra questo luogo, e so-pra i suoi abitatori. Ed essi rap-

portarono la cosa al re-29 Allora il re mandò a raunar tutti gli Anziani di Giuda, e di Ge-

rusalemme.

30 Poi sall nella Casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, e con gli abitanti di Gerusalemme, insieme co' sacerdoti, ed i Leviti, e con tutto'l popolo, dal maggiore al minore. Ed egli lesse, in lor presenza, tutte le parole del Libro del Patto, il quale era stato trovato nella Casa del Signore.

31 E'l re stette in piè nel luogo suo ordinario, e fece patto nel cospetto del Signore, promettendo di caminare dietro al Signore, e d'os-servare i suoi comandamenti, e le sue testimonianze, ed i suoi statuti, con tutto'l cuore, e con tutta l'anima sua ; mettendo ad effetto le parole del Patto, scritte in quel

Libro:

32 E fece promettere il medesimo a tutti quelli che furono ritrovati in Gerusalemme, ed in Beniamin: e gli abitanti di Gerusalemme fecero secondo'i Patto di Dio, del-

l'Iddio de' padri loro.

33 E Iosia tolse via tutte l'abbominazioni da tutte le contrade de' figliuoli d'Israel, e sottopose tutti quelli che si ritrovarono in Israel a servire al Signore Iddio loro. Tutto'l tempo della vita di Iosia, essi non si rivolsero indietro dal Signore Iddio de' lor padri.

CAP. XXXV.

OR Iosia fece la Pasqua al Signore in Gerusalemme: quella fu scannata nel quartodecimo giorno del primo mese. 2 Ed egli costituì i sacerdoti ne'

loro ufficij; e gli confortò al servi-gio della Casa del Signore :

3 E disse a Leviti, ch'ammae-stravano tutto Israel, ed erano consagrati al Signore, Lasciate pur l'Arca santa nella Casa, la quale Salomone, figliuolo di David, re d' Israel, ha edificata: voi non avete più a portarla in su le spalle: 430

ora servite al Signore Iddio vostro,

ed al suo popolo Israel:

4 E disponetevi per le case vostre paterne, secondo i vostri spertimenti, come David, re d'Israel, e Salomone, suo figliuolo, hanno ordinato per iscritto:

E state nel luogo santo, per ministrare a' vostri fratelli del popolo, divisi per case paterne ; ed ad una parte delle case paterne de Leviti :

6 E scannate la Pasqua: e, dopo esservi santificati, apparecchiatela a' vostri fratelli: aciochè la facciano secondo la parola del Signo-

re, data per Moise.

7 E Iosia presentò al comun popolo, che si trovò quivi, del minuo bestiame, agnelli, e capretti, in numero di trentamila, tutti per la Pasqua; e tremila buoi; i quali erano delle facultà propie del re-

8 I suol principali ufficiali fecero anch'essi liberalmente presenti al popolo, a' sacerdoti, ed a' Leviti. Ed Hilchia, e Zacaria, e Ichiel, conduttori della Casa di Dio, donarono a' sacerdoti, per la Pasqua, dumila seicento tra agnelli, e ca-

pretti, e trecento buoi : 9 E Conania, e Semaia, e Natanael, suoi fratelli, ed Hasabia, e leiel, e Iozabad, capi de' Leviti, presentarono a' Leviti, per la Pasqua, cinquemila tra agnelli, e ca-

pretti, e cinquecento buol 10 Così, essendo il servicio apprestato, i sacerdoti stettero vacando al loro ufficio; ed i Leviti, a' loro spartimenti, secondo'i co-

mandamento del re. 11 Poi la Pasqua fu scannata; ed i sacerdoti, ricevendo il sangue dalle mani di coloro che scannavano, lo spandevano : ed 1 Leviti

scorticavano gli animali: 12 E, dandogli al comun popolo, diviso per case paterne, levavano l'olocausto, per offerirlo al Signore, secondo ch'è scritto nel Libro di Moisè. Il simigliante facevano

ancora de' buoi. 13 E poi cossero la Pasqua al fuoco, secondo ch'è ordinato: ma cossero l'altre vivande consagrate in caldale, ed in pentole, ed in pi-

gnatte; e le mandarono presta-mente a tutto! comun popolo. 14 E poi essi apparecchiarono per sè, e per li sacerdoti: perciochè i sacerdoti, figliuoli d'Aaron, furono occupati infino alla notte in offerir gli olocausti, ed i grassi: perciò, i Leviti apparecchiarono per sè, e per li sacerdoti, figliuoli

d'Aaron. 15 I cantori ancora, figliuoli d'A-

# 2 CRONICHE, XXXV. XXXVI.

saf, stavano vacando all' ufficio loro, secondo'l comandamento di David, e d'Asaf, e d'Heman, e di Iedutun, Vedente del re: ed i portinai *stavano* in ciascuna portă : *e* non **acc**adde loro rimoversi dal lor ministerio: perciochè i Leviti,

lor fratelli, apparecchiavano loro. 16 Con tutto l servigio del Signole fu in quel di ordinato, per far la Pasqua, e per offerir gli olocau-sti sopra l'Altar del Signore, secon-do'l comandamento del re Iosia.

17 Ed i figliuoli d'Israel, che si ritrovarono, celebrarono in quel tempo la Pasqua, e la festa degli

Azzimi, per sette giorni. 18 E giammai non era stata cele-brata in Israel Pasqua simile a questa, dal tempo del profeta Sa-muel: e niuno delli re d'Israel celebro giammai Pasqua tale, qual celebro Iosia, insieme co' sacerdo-ti, e co' Leviti, e con tutto Giuda, ed Israel, che si ritrovò, e con gli

abitanti di Gerusalemme. 19 Questa Pasqua fu celebrata Ianno diciottesimo del regno di

20 Dopo tutte queste cose, quan-do Iosia ebbe ristabilito l'ordine della Casa del Signore, Neco, re d' Egitto, salì per far guerra in Car-chemis, in su l'Eufrate: e Iosia gli andò incontro.

21 Ma Neco gli mandò messi, a dirgli, Che v'è egli fra me, e te, re di Giuda? lo non sono oggi salito contr'a te; anzi contr' alia casa che mi fa guerra : ed Iddio m'ha detto che m'affrettassi: resta d'opporti a Dio, il quale è meco: aciochè egli non ti distrugga.

22 Ma Iosia non si volle storre dal suo proponimento d'andare contr'ad esso; anzi si travestì per dargli battaglia; e non attese alle parole di Neco, procedenti dalla bocca di Dio; e venne nella campagna di Meghiddo, per dargli battaglia.

23 E gli arcieri tirarono al re Io-Toglietemi di qui: perclochè io

son gravemente ferito.
24 Ed i suoi servitori lo tolsero d'in sul carro, e lo misero sopral suo secondo carro, e lo menarono in Gerusalemme; ed egil morì, e fu seppellito nelle sepolture de' snoi padri. E tutto Giuda, e Gerusalemme, fecero cordoglio di Io-

25 Ieremia fece anch'egli de' lamenti sopra Iosia. E tutti i cantatori, e le cantatrici, hanno mentovato Iosia ne' lor lamenti, fino ad oggi ; e gli hanno dati a cantare ad Israel per istatuto; ed ecco,

sono scritti nelle Lamentazioni. 26 Or, quant'è al rimanente de fatti di Iosia, e le sue opere pie, econdo quello ch'è scritto nella

Legge del Signore: 27 Ed i suoi fatti primi ed ulti-

mi: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delli re d'Israel, e di

### CAP. XXXVI.

LLORA il popolo del paese A prese Ioachaz, figliuolo di Iosia: e lo costituì re in Gerusa-

lemme, in luogo di suo padre. 2 Ioachaz *era* d'età di ventitre anni, quando cominciò a regnare ;

e regno tre mesi in Gerusalemme. 3 E'i re d'Egitto lo depose in Gerusalemme: ed impose al paese una ammenda di cento talenti d'argento, e d'un talento d'oro. 4 E'l re d'Egitto costituì re sopra

Giuda, e Gerusalemme, Eliachim, fratello di Ioachaz, e gli mutò il nome in Ioiachim. Poi Neco prese Ioachaz, fratello d'esso, e lo menò

in Egitto.

5 Ioiachim era d'età di venticinque anni, quando cominciò a regnare; e regnò undici anni in Gerusalemme; e fece ciò che dispiace al Signore Iddio suo.

6 E Nebucadnesar, re di Babilonia, salì contra lui, e lo legò con due catene di rame, per me-

narlo in Babilonia.

7 Nebucadnesar ne portò ancora. degli arredi della Casa del Signore, in Babilonia, e gli pose nel suo tempio in Babilonia.

8 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ioischim, e le sue abbominazioni ch'egli commise, e ciò che fu trovato in lui: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delli re d'Israel, e di Giuda: e Iolachin, suo figliuolo, regnò in luogo suo. 9 Ioiachin era d'età d'ott'anni,

quando cominciò a regnare ; e re-gnò tre mesi, e dieci giorni in Gerusalemme : e fece ciò che dispiace

al Signore.

10 Laonde, in capo dell'anno, il re Nebucadnesar mandò a fario menare in Babilonia, insieme co più cari arredi della Casa del Simore; e costituì re sopra Giuda, e Gerusalemme, Sedechia, fratello d'esso.

11 Sedechia era d'età di ventun'anno, quando cominciò a regnare; e regnò undici anni in Gerusa-

lemme ;

12 E fece ciò che displace al Signore Iddio suo, e non s'umiliò per lo profeta Ieremia, che parlava da parte della bocca del Signore:

# 2 CRONICHE, XXXVI.

13 Ed anche egli si ribello dal re Nebucadnesar, che l'avea fatto giurare per lo Nome di Dio: ed indurò il suo collo, e fermò l'animo suo, per non convertirsi al Signore

Iddio d'Israel.

14 Tutti i capi de' sacerdoti, e'l popolo, commisero anch'essi molti, e molti misfatti, secondo tutte l'abbominazioni delle genti; e contaminarono la Casa del Signore, la quale egli avea santificata in Gerusalemme.

15 E'l Signore Iddio de' lor padri mandava ogni mattina ad ammo-nirgli per li suoi messi: (concio-

fossecosach egli risparmiasse il suo popolo, e'l suo abitacolo :) 16 Ma essi si beffavano de' messi

di Dio, e sprezzavano le parole d'esso, e schernivano i suoi profeti ; tal che l'ira del Signore s'infiammò in tal maniera contr'al suo popolo, che non vi fu più rimedio alcuno.

17 Ed egli fece salir contr'a loro il re de Caldei, il quale uccise i lor giovani con la spada, nella casa del lor santuario, e non risparmiò nè giovane, nè vergine, nè vec-

chio, nè decrepito: egli gli diede

tutti in man di quello 18 Ed insieme tutti gli arredi della Casa di Dio, piccioli e grandi; ed i tesori della Casa del Signore, ed i tesori del re, e de' suoi principi. Egli fece portar tutto ciò iri Babilonia

19 Ed i Caldei arsero la Casa di Dio, e disfecero le mura di Gerusalemme, e bruciarono col fuoco tutti i suoi palazzi, e guastarono tutti i suoi più cari arredi. 20 E'l re de' Caldei menò in catti-

vità in Babilonia quelli ch'erano scampati dalla spada; e furono servi a lui, ed a' suoi figliuoli, fin

che'l regno di Persia ottenne l'imperio:

21 (Aciochè la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Ieremia, s'adempiesse: mentre la ter-ra si compiaceva ne' suoi Sabati: tutto'l tempo ch'ella restò disolata, ella si riposò, fin che fossero com-

piuti settant'anni. 22 Or, nell'anno primo di Ciro, re di Persia, (aciochè s'adempiesse la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Ieremia,) il Signore eccitò lo spirito di Ciro, re di Persia; ed egli fecere andare un bando per tutto'l suo regno, eziandio con lettere : dicendo.

23 Così ha detto Ciro, re di Persia, Il Signore Iddio del cielo m'ha dati tutti i regni della terra: egli ancora m'ha imposto d'edificargli una Casa in Gerusalemme, che è in Giudea. Chi, d'infra voi, è dell' universo suo popolo? il Signore Iddio suo sia con lui, e ritornisene.

# IL LIBRO D'ESDRA.

CAP. I.

NELL' anno primo di Ciro, re di Persia, (aciochè s'ademplesse la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Ieremia,) il Signore eccitò lo spirito di Ciro, re di Persia; ed egli fece andare un bando per tutto l suo regno, eziandio con lettere : dicendo,

2 Così ha detto Ciro, re di Persia, Il Signore Iddio del cielo m'ha dati tutti i regni della terra : egli ancora m'ha imposto d'edificargli una Casa in Gerusalemme, che è

in Giudea

3 Chi di voi è dell'universo suo popolo ? l' Iddio suo sia con lui, e ritornisene in Gerusalemme, ch'é in Giudea, ed edifichi la Casa del Signore Iddio d'Israel, che è l'Iddio ch' abita in Gerusalemme.

4 E se v'è alcuno, în qualunque luogo egli dimori, che sia rimaso indietro, sovvengangli le genti del suo luogo, d'oro, e d'argento, e di

facultà, e di bestie da vettura, con qualche volontaria offerta per la Casa di Dio, ch'abita in Gerusalemme.

5 Allora i capi delle famiglie paterne di Giuda, e di Beniamin, ed i sacerdoti, ed i Leviti, insieme con tutti quelli de' quali Iddio ec-citò lo spirito per ritornarsene, per riedificar la Casa del Signore, che e in Gerusalemme, si misero in camino:

6 E tutti i lor vicini d'ogn'intorno sovvennero loro di vasellamenti d'argento, d'oro, di facultà, e di bestie da vettura, e di cose pre-ziose; oltr'a tutto quello che fu

volontariamente offerto.

7 Il re Ciro trasse eziandio fuori gli arredi della Casa del Signore, i quali Nebucadnesar avea tratti fuor di Gerusalemme, e posti nella Casa del suo dio:

8 Ciro, re di Persia, gli trasse fuori per le mani di Mitredat, tesoriere, e gli consegnò a conto a Sesbassar, principe di Giuda.

9 E questo era il conto d'essi: trenta bacini d'oro, mille bacini d'argento, ventinove coltelli, 10 Trenta coppe d'oro, e quat-

trocento dieci coppe d'argento se-conde, e mille altri vasellamenti.

11 Tutti questi vasellamenti con altri d'oro, e d'argento, erano in numero di cinquemila quattrocento. Sesbassar gli riportò tutti, nel medesimo tempo che quelli ch'erano in cattività furono ricondotti di Babilonia in Gerusalemme.

# CAP. II.

R questi sono gli uomini della provincia, che ritornarono dalla cattivita, d'infra la moltitudine, che Nebucadnesar, re di Babilonia, avea menata in cattività in Babilonia; e ritornarono in Gerusalemme, ed in Giudea, ciascuno

alla sua città : 2 I quali vennero con Zorobabel, lesua, Nehemia, Seraia, Reelaia, Mardocheo, Bilsan, Mispar, Bigvia, Rehum, e Baana. Il numero degli

uomini del popolo d' Israel fu que-

3 I figliuoli di Paros furono dumila censettantadue:

4 I figliuoli di Sefatia trecensettantadue:

5 I figliuoli d'Ara settecensettantacinque:

6 I figliuoli di Pahat-Moab, divisi ne' figliuoli di Iesua, e di Ioab, dumila ottocento dodici :

7 I figliuoli d'Elam mille dugento cinquantaquattro:

8 I figliuoli di Zattu novecen-

quarantacinque : 9 I figliuoli di Zaccai settecenses-

santa: 10 I figliuoli di Bani seicenquarantadue:

Il I figliuoli di Bebai seicenventitre :

12 I figliuoli d'Azgad mille dugenventidue :

13 I figliuoli d'Adonicam seicensessantasei :

14 I figliuoli di Bigvai dumila cinquantasei :

15 I figliuoli d'Adin quattrocencinquantaquattro:

16 I figliuoli d'Ater, per Ezechia, novantotto: 17 I figliuoli di Besai trecenven-

titre: 18 I figliuoli di Iora centododici: 19 I figliuoli d'Hasum dugen-

20 I figliuoli di Ghibbar novantacinque:

21 I figliuoli di Bet-lehem cenventitre : 22 Gli uomini di Netofa cinquan-

tasei : 23 Gli uomini d'Anatot cenven-

totto: 24 Gli uomini d'Azmavet quaran-

tadue:

25 Gli nomini di Chiriat-arim, di Chefira, e di Beerot, settecenquarantatre: 26 Gli uomini di Rama, e di Ghe-

ba, seicenventuno : 27 Gli uomini di Micmas cenven-

tidue : 28 Gli uomini di Betel, e d'Ai,

dugenventitre : 29 I figliuoli di Nebo cinquanta-

due: 30 I figliuoli di Magbis cencinquantasei :

31 I figliuoli d'un'altro Elam mille dugencinquantaquattro :

32 l'figliuoli d'Harim trecenven-

33 I figliuoli di Lod, d'Hadid, e d'Ono, settecenventicinque :

34 I figliuoli di Ierico trecenquarantacinque: 35 I figliuoli di Senaa tremila

seicentrenta. 36 De' sacerdoti : i figliuoli di Iedaia, della famiglia di lesua, nove-

censettantatre: 37 I figliuoli d'Immer mille cin-

quantadue : 38 I figliuoli di Pashur mille du-

genquarantasette: 39 I figliuoli d'Harim mille dicias-

sette. 40 De' Leviti: i figliuoli di Iesua, e di Cadmiel, d'infra i figliuoli

d' Hodavia, settantaquattro. 41 De' cantori: i figliuoli d'Asaf, cenventotto.

42 De' figliuoli de' portinai : I fi-gliuoli di Sallum, i figliuoli d'Ater, i figliuoli di Talmon, i figliuoli d'Accub, i figliuoli d' Hatita, i fi-gliuoli di Sobal: in tutto centrenta-

nove. 43 De' Netinel : I figliuoli di Siha, i figliuoli d'Hasufa, i figliuoli di

Tabbaot. 44 I figliuoli di Cheros, i figliuoli di Siaha, i figliuoli di Padon,

45 I figliuoli di Lebana, i figliuoli d' Hagaba, i figliuoli d'Accub,

46 I figliuoli d'Hagab, i figliuoli di Samlai, i figliuoli d'Hanan, 47 I figliuoti di Ghiddel, i figliuoli di Gahar, i figliuoli di Reala,

48 I figliuoli di Resin, i figliuoli di Necoda, i figliuoli di Gazam, 49 I figliuoli d'Uzza, i figliuoli di Pasea, I figlinoli di Besal,

50 I figliuoli d'Asna, i figliuoli di Meunim, i figliuoti di Nefusim,

433

## ESDRA, II. III.

51 I figliuoli di Bacbuc, i figliuoli | que' del popolo, ed i cantori, ed i 'Hacusa, i figliuoli d' Harhur. | portinai, ed i Netinei, abitarono d'Hacusa, i figliuoli d'Harhur, 52 I figliuoli di Haslut, i figliuoli di Mehida, i figiluoti d'Harsa, 53 I figliuoli di Barcos, i figliaoli di Sisera, i figlicoli di Tema,

54 I figliuoli di Nesia, i figliuoli d' Hatifa. 55 De' figliuoll de' servi di Salo-

mone: i figliuoli di Sotal, i figliuoli di Soferet, I figlinoli di Peruda, 56 I figliuoli di Iaala, i figliuoli di

Darcon, i figliuoli di Ghiddel, 57 I figliuoli di Sefatia, i figliuoli d' Hattil, i figliuoli di Pocheret-

hassebaim, i figliuoli d'Ami. 58 Tutti i Netinei, ed i figliuoli de servi di Salomone furono tre-

cennovantadue. 59 Or costoro vennero di Telmela, e di Tel-harsa, cioè, Cherub, Addan, ed Immer, e non poterono

dimostrar la casa lor paterna, nè la lor progenie, se erano d' Israel : 60 Come anche i figliuoli di Delaia, i figliuoli di Tobia, i figliuoli di Necoda, in numero di seicen-

cinquantadue. 61 E de figliuoli de sacerdoti, i figliuoli d'Abaia, i figliuoli di Cos, i figliuoli di Barziliai, il quale prese per moglie una delle figliuole di Barziliai Galaadita, e fu nominato

del nome loro. 62 Costoro cercarono i lor nomi fra i rassegnati nelle genealogie: ma non furono trovati : laonde furono appartati dal sacerdozio, co-

me persone non consagrate.
63 Ed Hattirsata disse loro, che non mangiassero delle cose santissime, fin che si presentasse un

sacerdote con Urim, e Tummim. 64 Questa raunanza, tutta insieme, era di quarantadumila tre-

censessanta:

65 Oltr'a' lor servi, e serve, in numero di settemila trecentrentasette: fra i quali v'erano dugento cantori, e cantatrici.

66 I lor cavalli erano settecentrentasci, i lor muli dugenquaran-

tacinque,

67 I for camelli quattrocentrentacinque, gli asini seimila settecen-

68 Ed alcuni d'infra i capi delle famiglie paterne, quando furono giunti alla Casa del Signore, che è in Gerusalemme, fecero una offerta volontaria per la Casa di Dio, per rimetterla in piè :

69 E diedero nel tesoro della fabbrica, secondo'l lor potere, sessantunmila dramme d'oro, e cinquemila mine d'argento, e cento robe

da sacerdoti.

70 Ed i sacerdoti, ed i Leviti, e

nelle lor città : tutto Israel eziandio abitò nelle sue città.

CAP. III.

R, quando fu giunto il settimo mese, i figliuoli d'Israel abitando nelle lor città, il popolo s'a-dunò di pari consentimento in Gerusalemme.

2 Allora Iesua, figliuolo di Iosadac, si levò su, co' sacerdoti, suoi fratelli; e Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, co' suoi fratelli; e riedifi-carono l'altare dell' Iddio d' Israel, per offerire sopra esso gli olocausti, come è scritto nella Legge di Moisè, uomo di Dio:

3 E rizzarono l'altare sopra la sua pianta: perchè aveano spavento de' popoli de' paesi vicini: ed offersero sopra esso olocausti al Signore: gli olocausti della mattina, e della sera.

4 Celebrarono eziandio la festa de Tabernacoli, come è scritto; ed offersero olocausti per ciascun giorno in certo numero, secondo che è

ordinato giorno per giorno.

5 E, dopo questo, offersero l'olocausto continuo, e quelli delle Ca-lendi, e di tutte le feste solenni del Signore, le quali sono santificate: e quelli di tutti coloro ch'offerivano alcuna offerta volontaria al Si-

gnore. 6 Dal primo giorno del settimo mese cominciarono ad offerire olocausti al Signore. Or il Tempio del Signore non era ancora fon-

dato. 7 Ed essi diedero danari a' scarpellini, ed a' legnaluoli : diedero eziandio vittuaglia, e bevanda, ed olio, a' Sidonij, ed a' Tirij, per por-tar legname di cedro dal Libano al mar di Iafo, secondo la concessione che Ciro, re di Persia, avea lor

fatta. 8 E nell'anno secondo, da che furono giunti alla Casa di Dio in Gerusalemme, nel secondo mese, Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e Iesua, figliuolo di Iosadac, e'l rimanente de' lor fratelli, sacerdoti, e Leviti, e tutti quelli ch'erano venuti dalla cattività in Gerusalemme, cominciarono a rifare il Tem-pio: e costituirono de' Leviti dall'

età di vent' anni in su, per solleci-tare il lavoro della Casa del Signore.

9 Iesua eziandio, ed i suoi figliuoli, e fratelli, e Cadmiel, co' suoi figliuoli, figliuoli di Giuda, di pari consentimento erano presenti, per sollecitar quelli che lavoravano

all' opera della Casa di Dio: come | e di Gerusalemme. ancora i figliuoli d'Henadad, ed i

lor figliuoli, e fratelli. 10 Or, come gli edificatori fonda-vano il Tempio del Signore, si fecero star quivi presenti i sacerdoti, vestiti delle lor vesti, con trombe; ed i Leviti, figliuoli d'Asaf, con

cembali, per lodare il Signore, secondo l'ordine di David, re d'Israel. ll E cantavano a vicenda, lo-

dando, e celebrando il Signore: dicendo, Ch'egli è buono, che la sua benignità è in eterno sopra larael. È tutto! popolo gittava gran grida, lodando il Signore, perchè la Casa del Signore si fondava.

12 Ma molti de sacerdoti, e de Leviti, e de' capi delle famiglie paterne, ch'erano vecchi, ed aveano veduta la primiera Casa in piè, avendo questa Casa davanti agli occhi, piagnevano con gran grida, mentre molti altri alzavano la voce con grida d'allegrezza:

13 El popolo non poteva discer-nere la voce delle grida d'allegrez-sa dalla voce del pianto del popolo: perciochè il popolo gittava

gran grida, e la voce ne fu udita in da lungi.

### CAP. IV.

R i nemici di Giuda, e di Beniamin, avendo inteso che quelli ch'erano stati in cattività, riedificavano il Tempio al Signore

Iddio d'Israel :

2 S'accostarono a Zorobabel, ed a' capi delle famiglie paterne : e dissero loro, Lasciate che noi edifi. chiamo con voi: perciochè noi disideriamo ricercar l'Iddio vostro, come voi : ed anche noi gli sacrifichiamo dal tempo d'Esar-haddon. re degli Assirij, il qual ci ha fatti

venir quà. 3 Ma Zorobabel, e Iesua, e gli altri capi delle famiglie paterne d'Israel, risposero loro, E' non vi si conviene d'edificar la Casa all'Iddio nostro con .noi: ma noi congiuntamente edificheremo la Casa al Signore Iddio d' Israel, siccome Ciro, re di Persia, ci ha co-

mandato.

4 E'l popolo del paese rendeva ri-messe le mani del popolo di Giuda, e lo spaventava di fabbricare.

5 Ofir'a ciò davano pensione a certi consiglieri contr'a' Giudei, per rompere il lor consiglio : e queto duro tutto'l tempo di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario,

6 E, sotto'l regno d'Assuero, al principio d'esso, scrissero una accusa contr' agli abitanti di Giuda,

7 E poi, al tempo d'Artaserse, Bislam, Mitredat, Tabeel, e gli altri suoi colleghi, scrissero ad Artaserse, re di Persia: e la scrittura e la lingua della lettera era Siriaca.

8 Rehum, presidente del consiglio, e Simsai, segretario, scrissero una lettera al re Artaserse contr'a Gerusalemme, di questo te-

nore.

9 Allora Rehum, presidente del consiglio, e Simsai, secretario, e gli altri lor colleghi, i Dinei, e gli Afarsatchei, i Tarpelei, gli Afarsei, gli Archevei, i Babilonij, i Susan-

chei, i Dehavei, gli Elamiti: 10 E gli altri popoli, che'l grande e glorioso Osnappar avea tramutati di stanza, e fatti abitar nella citta di Samaria: e gli altri di di là dal fiume, ecc. scrissero al re Artaserse. 11 (Questo è il tenor della lettera che gli mandarono:) Al re Arta-serse: I tuoi servitori, gli uomini

di quà dal fiume, ecc. 12 Il re sappia che i Giudei, che son venuti d'appresso a te a noi, son giunti in Gerusalemme; e che riedificano quella città ribella, e malvagia; e rifanno interamente le mura, ed hanno già racconci i fondamenti.

13 Ora sappia il re, che se questa città è riedificata, e se le sue mura son rifatte, essi non pagheranno più tributo, ne tagria, ne gabella; e così quella città rechera danno

all' entrate reali.

14 Ora, conciosiacosachè noi sia. mo salariati dal palazzo, e non sia cosa conveniente a noi il vedere che'l re sia schernito, perciò abbiamo mandato a fare assapere la cosa al re:

15 Aciochè cerchi nel Libro delle memorie de suoi predecessori: e tu vi troverai, e conoscerai che questa città è una città ribella, e dannosa alli re, ed alle provincie; e che già ab antico vi si fanno dentro congiure : per la qual cagione fu distrutta.

16 Noi facciamo assapere al re. che, se questa città è riedificata, e le sue mura son rifatte, la parte de' suoi stati, ch'é di quà dal fiu-

me, non sara più sua. 17 Il re mandò questa risposta, A Rehum, presidente del consiglio, ed a Simsai, segretario, ed agli al-tri lor colleghi, abitanti in Samaria : ed a *tutti* gli altri di di la dal fiume, Salute, ecc.

18 La lettera, che voi ci avete mandata, è stata spiegata, e letta in presenza mia :

19 E, per mio comandamento, s'è cercato, e trovato che cotesta città già ab antico si solleva contr'alli re: e che vi si fanno ribellioni, e congiure:

20 E che già vi furono re potenti in Gerusalemme, i quali signoregriarono in tutto'*l paese ch'é* di la dal fiume; e ch'erano loro pagati

tributi, taglie, e gabelle.

21 Ora dunque provedete di far cessare quelle genti, aciochè cotesta città non sì riedifichi, fin che da me sia altrimenti ordinato:

22 E guardatevi di far fallo in questo: perchè si lascerebbe cre-scere il male in detrimento delli

ref

23 Allora, tosto che'l tenor delle lettere del re Artaserse fu letto in presenza di Rehum, e di Simsai, segretario, e de' lor colleghi : essi andarono prestamente in Gerusa-lemme a' Giudei, e gli fecero cessare a mano armata

24 In quel tempo fu tralasciata l'opera della Casa di Dio, che è in Gerusalemme, e restò così trala-sciata fino all'anno secondo del regno di Dario, re di Persia.

CAP. V.

A LLORA n protection and pro-LLORA il profeta Haggeo, e feti, ch'erano mandati a' Giudei ch'erano in Giuda, ed in Gerusalemme, profetizzarono loro a No-me dell' Iddio d'Israel.

2 E Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e Iesua, figliuolo di Iosadac, si levarono, e ricominciarono ad edificar la Casa di Dio, che è in Gerusalemme: e con loro erano i profeti di Dio, i quali gli conforta-

vano.

3 In quel tempo venne a loro Tattenai, governator di quà dal fiume, e Setar-boznai, ed i lor colleghi: e dissero loro così, Chi v'ha ordinato d'edificar questa Casa, e di rifar queste mura?

4 Allora noi rispondemmo loro

sopra clò : dicendo loro i nomi di quelli ch'edificavano questo edi-ficio.

5 Or, percioché l'occhio dell' Iddio loro era sopra gli Anziani de' Giudei, coloro non gli fecero cessare, fin che la cosa pervenne a Dario: ed allora riportarono lettere sopra ciò.

6 Tenor delle lettere, le quali Tattenai, governator di qua dal fiume, e Setar-boznai, ed i suoi colleghi Afarsechel, ch'erano di quà dal fiume, mandarono al re Dario:

7 Nelle quali gli mandarono il atto. E così era scritto in esse, fatto.

Al re Dario ogni salute.

8 Il re sappia che noi siamo andati nella provincia della Giudea, alla Casa del grande Iddio, la quale s'edifica di pietre pulite; e già i legnami son posti in su le pareti; e questa opera si fa in fretta, e s'avanza nelle mani di quella gente.

9 Avendo ciò veduto, abbiamo domandato a quegli Anziani, ed abbiam lor detto così. Chi v'ha ordinato d'edificar questa Casa, e di

rifar queste mura?

10 Abbiamo loro eziandio domandati i nomi di coloro, per fargliti assapere: aciochè ti scrivessimo i nomi di quelli *che sono i* principali

fra loro. 11 Ed essi ci hanno data questa risposta: dicendo, Noi siamo servitori dell'Iddio del cielo, e della terra; e riedifichiamo la Casa, la quale era già molti anni innanzi stata edificata; la quale un gran re d'Israel avea già edificata, e com-

piuta. 12 Ma, dopo che i nostri padri eb bero provocato ad ira l'Iddio del cielo, egli gli diede nelle mani di Nebucadnesar, re di Babilonia, Caldeo, il qual distrusse questa Casa, e menò in cattività il popolo d'essa in Babilonia

13 Ma l'anno primo di Ciro, re di

Babilonia, egli ordinò che questa Casa di Dio fosse riedificata. 14 Ed anche il re Ciro trasse fuor del tempio di Babilonia i vasellamenti d'oro, e d'argento, della Ca-sa di Dio, i quali Nebucadnesar avea tratti fuor del Tempio, ch'era in Gerusalemme, e portați nel tempio di Babilonia; e quelli furon dati ad uno, nominato Sesbassar, il quale Ciro avea costituito governatore.

15 E Ciro gli disse, Prendi questi vasellamenti, e va', e gli riporta al Tempio, che è in Gerusalemme: e sia la Casa di Dio riedificata nel

suo luogo.

16 Allora questo Sesbassar venne pose i fondamenti della Casa d Dio, che è in Gerusalemme: e da quel tempo infino ad ora ella s'edi-fica, e non è ancora compiuta.

17 Ora dunque, se piace al re, ricerchisi costi nella casa de tesori del re, che e in Babilonia, se egli è vero che da Ciro fosse fatto comandamento che questa Casa di Dio fosse riedificata in Gerusalemme: e mandici 'l re la sua volontà intorno a ciò.

CAP. VI. A LLORA il re Dario ordinò che si ricercasse nell'archivio, nel luogo dove si riponevano i tesori in Babilonia.

2 E fu trovato in Ecbatana, nel palasso reale, ch'era nella provincia di Media, un libro, nel quale

era scritto, Memoria:

3 L'anno primo del re Ciro, il re Ciro ordinó, intorno alla Casa di Dio in Gerusalemme, ch'essa fosse riedificata, per essere un luogo dove si sacrificassero sacrificij; e che i suoi fondamenti fossero saldi e forti: e che la sua altezza fosse di sessanta cubiti, e la sua lunghezza parimente di sessanta cubiti :

4 E che vi fossero tre ordini di pietre pulite, ed un' ordine di travatura nuova ; e che la spesa fosse fornita dal palazzo del re:

5 Ed anche che gli arredi d'oro, e d'argento, della Casa di Dio, i quali Nebucadnesar avea tratti fuor del Tempio di Gerusalemme, portati in Babilonia, fossero restituiti, e portati nel luogo loro, nel Tempio di Gerusalemme, e fossero

posti nella Casa di Dio.

6 Ora tu, Tattenai, governatore di là dal fiume, e tu, Setar-bozzai, e voi, lor colleghi Afarsechei, che siete di là dal fiume, ritraetevi di

7 E lasciate continuar l'opera di cotesta Casa di Dio. Riedifichino il governatore de Giudei, e gli Anziani loro, cotesta Casa di Dio

nel suo luogo. 8 Ed intorno a ciò, che voi avete a fare inverso cotesti Anziani de' Gindei, per riedificar cotesta Casa di Dio, io ordino, che dell' entrate

del re, che si traggono da' tributi di di là dai fiume, le spese sieno prontamente fornite a quelle genti: aciochè non si facciano re-

9 E che sia lor dato giorno per giorno, senza alcun fallo, ciò che sarà necessario, buoi, e montoni, ed agnelli, per fare olocausti al-l'Iddio del cielo; e grano, sale, vino, ed olio, secondo che diranno i sacerdoti che sono in Gerusalemme :

10 Aciochè offeriscano sacrificij di soave odore all' Iddio del cielo: e preghino per la vita del re, e de'

suoi figliuoli.

11 Ed anche da me è fatto un decreto, che, se alcuno fa altramente, una trave sia spiccata dalla sua casa, e sia rizzata, e ch'egli vi sia fatto morir sopra : e che della sua casa sia fatta una laterina, per questa cagione. 12 E Dio, c'ha stanziato quivi 'l

suo Nome, distrugga ogni re, e popolo, che mettera la mano per mutar questo, e per disfar di nuovo cotesta Casa di Dio, che è in Gerusalemme. Io Dario ho fatto questo decreto : sia, senza indugio, messo ad esecuzione.

13 Allora Tattenai, governatore di quà dal fiume, e Setar-boznai, ed i lor colleghi, perciochè il re Dario avea lor mandato un tal comandamento, prontamente l'e-

seguirono.

14 E gli Anziani de' Giudei edificarono, ed avanzarono l'opera, secondo la profezia del profeta Hag-geo, e di Zacaria, figliuolo d'Iddo. Essi adunque edificarono, e compierono l'edificio per comanda-mento dell'Iddio d'Israel, e per ordine di Ciro, di Dario, e d'Artaserse, re di Persia.

15 È questa Casa fu finita al terzo giorno del mese d'Adar, l'anno sesto del regno del re Dario.

16 Ed i figliuoli d'Israel, i sacerdoti, i Leviti e gli altri d'infra quelli ch'erano stati in cattività, celebrarono la dedicazione di questa Casa di Dio con allegrezza.

17 E, per la dedicazione di questa Casa di Dio, offersero cento giovenchi, dugento montoni, e quat-trocent' agnelli: e, per sacrificio per lo peccato per tutto Israel dodici becchi, secondo'l numero delle tribù d'Israel:

18 E costituirono i sacerdoti nelle lor mute, ed i Leviti ne' loro spartimenti, per fare il servigio di Dio, ch' abita in Gerusalemme, secondo che è scritto nel Libro di Moisè.

19 Poi quelli ch'erano stati in cattività fecero la Pasqua al quartodecimo giorno del primo mese:

20 Perciochè i sacerdoti, ed i Leviti, s'erano purificati di pari consentimento, ed erano tutti netti; e scannarono la Pasqua per tutti quelli ch'erano stati ln cattività, e per li sacerdoti, lor fratelli, e per

21 Così i figliuoli d'Israel, ch'erano ritornati dalla cattività, e tutti quelli che s'erano ridotti a loro, separandosi dalla contaminazione delle genti del paese, per cercare il Signore Iddio d'Israel, mangiarono la Pasqua :

22 E celebrarono la festa degli

Azzimi per sette giorni, con alle-grezza: percioche il Signore gli avea rallegrati, avendo rivolto verso loro il cuore del re d'Assiria, er dar loro aiuto, e favore, nell'opera della Casa di Dio, dell' Iddio d' Israel

### CAP. VII.

R, dopo queste cose, sotto'l regno d'Artaserse, re di Persia, Esdra, figliuolo di Seraia, figliuolo d'Azaria, figliuolo d' Hilchia,

2 Figliuolo di Sallum, figliuolo di Sadoc, figlinolo d'Ahitub,

3 Figliuolo d'Amaria, figliuclo d'Azaria, figliuolo di Meraiot,

4 Figliuolo di Zerahia, figliuolo d'Uzzi, figliuolo di Hucchi,

5 Figlinolo d'Abisua, figliuolo di Finees, figliuolo d' Eleagar, figliuolo d'Auron, sommo Sacerdote :

6 Esso Esdra ritornò di Babilonia, (or egli era Scriba, esercitato nella Legge di Moisè, la quale il Signore Iddio d'Israel avea data,) e'i re gli diede tutto ciò ch'egli domando, secondo che la mano del Signore Iddio suo era sopra lui.

E con lui ritornarono in Gerusalemme de' figliuoli d'Israel, e de' sacerdoti, e de' Leviti, e de' cantori, e de portinai, e de Netinei : l'anno settimo del re Artaserse.

8 Ed egli arrivò in Gerusalemme al quinto mese dell'anno settimo del re.

9 Perciochè al primo giorno del primo mese fu fermata la dipartita di Babilonia; ed al primo giorno del quinto mese egli arrivò in Gerusalemme, secondo che la mano del Signore era buona sopra lui.

10 Conciofossecosachè Esdra avesse disposto il cuor suo, per ricercar la Legge del Signore, e per eseguirla, e per insegnare gli statuti, e le leggi in Israel.

11 Or questo è il tenore delle lettere, che'l re Artaserse diede ad Esdra sacerdote, e scriba, scriba delle parole de' comandamenti del Signore, e de' suoi statuti dati ad Israel:

12 Artaserse, re delli re, ad Esdra sacerdote, scriba della Legge dell' Iddio del cielo, Compiuta salute,

13 Da me è stato fatto un decreto, che tutti quelli d'infra'l popolo d'Israel, e de sacerdoti loro, e de Leviti, che nel mio regno si disporranno volontariamente ad andare in Gerusalemme, vadano teco:

14 Perciochè tu sei mandato dal re, e da' suoi sette consiglieri, per informarti in Giudea, ed in Gerusalemme, intorno alla Legge dell' Iddio tuo, che tu hai in mano:

15 E per portar l'argento, e l'oro, che'l re, ed i suoi consiglieri hanno volontariamente offerto all' Iddio d' Israel, la cui abitazione è in Gerusalemme :

16 E tutto l'argento, e l'oro, che tu troverai in tutta la provincia di

Babilonia, insieme con l'offerte volontarie del popolo, e de' sacerdoti, le quali faranno per la Casa dell' Iddio loro, che e in Gerusalemme : 17 Acioche con que' danari tu

comperi prontamente giovenchi, montoni, ed agnelli, insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere; e che tu gli offerieca so-pra l'Altare della Casa del vostro Dio, che è in Gerusalemme.

18 E del rimanente dell'oro, e dell' argento, fatene ciò che parrà a te, ed a' tuoi fratelli, secondo la

volontà del vostro Dio-

19 E. quant'è agli arredi, che ti son dati per lo servigio della Casa dell' Iddio tuo, rimettigli nel cospetto dell' Iddio di Gerusalemme.

20 E l'altre cose necessarie per la Casa dell' Iddio tuo, le quali t'accaderà fornire, tu le fornirai della

camera del re.

21 Ed io Artaserse, il Re, ordino a tutti voi tesorieri che siete di là dal fiume, che tutto quello che'l sa-cerdote Esdra, scriba della Legge dell' Iddio del cielo, vi chiedera, sia incontanente fatto,

22 Fino a cento talenti d'argento, e fino a cento cori di grano, e fino a cento bati di vino, e fino a cento bati d'olio : e del sale senza alcuna

prescritta quantità.

23 Tutto ciò che è del comandamento dell' Iddio del cielo, intorno alla sua Casa, sia prontamente fatto: perchè vi sarebbe egli indegnazione contr'al regno, al re, ed a' suoi figliuoli?

24 Vi facciamo oltr'a ciò assapere, che niuno abbia podestà d'imporre tributo, taglia, o gabella, ad alcun sacerdote, o Levita, o cantore, o portinaio, o Netineo, od *altro* ministro di cotesta Casa di Dio

25 E tu, Esdra, secondo la sa-pienza dell'Iddio tuo, che tu hai in mano, costituisci rettori, e giudici, i quali rendano ragione a tut-to quel popolo, che è di là dal fume, cioè, a tutti coloro c'hanno conoscenza delle leggi dell'Iddio tuo: ed insegnatele a quelli che non le sapranno.

26 E se v'è alcuno, che non metta in opera la Legge dell' Iddio tuo, e la legge del re, siane incontanen-te fatta giustizia, o per morte, o per bando, o per ammenda in da-nari, o per prigione.

27 Benedetto sia il Signore Iddio de nostri padri, il quale ha messo una tal cosa nel cuor del re, per onorar la Casa del Signore, che è in Gerusalemme:

28 Ed ha fatto ch' io ho trovata benignità appo'l re, ed appo i suoi consiglieri, ed appo tutti i suoi po-tenti principi. Io dunque, essendomi fortificato, secondo che la mano del Signore Iddio mio era sopra me, adunai i capi d'Israel, aciochè ritornassero meco.

CAP. VIII.

R. questi sono i capi delle fa-O miglie paterne, e questa è la descrizione, per le genealogie, di quelli che ritornarono meco di Babilonia, al tempo del regno del re Artaserse.

2 De' figliuoli di Finees, Ghersom: de' figliuoli d' Itamar, Daniel: de'

liuoli di David, Hattus: 3 De' figliuoli di Secania, il quale era de' figliuoli di Paros, Zacaria: e, con lul, facendo la descrizione della genealogia per maschi, cencinquanta persone :

4 De' figliuoli di Pahat-Moab, Elioenai, figliuolo di Zerahia: e con

lui dugento maschi:
5 De' figliuoli di Secania, il fi-gliuolo di Iahaziel: e con lui trecento maschi : 6 E de' figliuoli d'Adin, Ebed, fi-

glinolo di Ionatan: e con lui cinquanta maschi: 7 E de' figliuoli d'Elam, Isaia,

figliuolo d'Atalia: e con lui settanta maschi: 8 E de' figliuoli di Sefatia. Zeba-

dia, figiluolo di Micael: e con lui ottanta maschi: 9 De' figliuoli di Ioab, Obadia, fi-

gliuolo di Iehiel : e con lui dugendiciotto maschi : 10 E de'figliuoli di Selomit, il fi-

gliuolo di Iosifia : e con lui censesanta maschi:

11 E de figliuoli di Bebai, Zacaria, figliuolo di Bebai: e con lui ventotto maschi:

12 E de' figliuoli d'Azgad, Iohanan, figliuolo di Catan: e con lui cendieci maschi:

13 E de figliuoli d'Adonicam, gli ultimi, i cui nomi son questi, Elifelet, Iehiel, e Semaia: e con loro

sessanta maschi:

14 E de' figliuoli di Bigvai. Utai. e Zabbud: e con loro sessanta maschi:

15 Ed io gli adunai presso del fiume, che corre in Ahava: e quivi stemmo accampati lo spazio di tre Ed avendo fatta la rassegna del popolo, e de sacerdoti, non vi troval alcuno de figliuoli

16 Perciò, mandai Eliezer, Ariel, Semaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zacaria, e Mesullam, ch'erano capi : e Ioiarib, ed Elnatan, dottori :

17 E comandai loro ch'andassero ad Iddo, capo nel luogo detto Casifia: ed ordinal loro quello ch'aveano a dire ad Iddo, ed al suo fratello, Netinei, nel luogo di Casifia, per menarci de ministri per la Casa dell' Iddio nostro.

18 Ed essi ci menarono, secondo che la mano dell' Iddio nostro era buona sopra noi, un'uomo inten-dente, de' figliuoli di Mahali, figliuolo di Levi, figliuolo d'Israel, cioc, Serebia, insieme co' suoi figliuoli, e fratelli, in numero di diciotto persone:

19 Ed Hasabia; e, con lui, Isaia, d'infra i figliuoli di Merari; co'suoi fratelli, ed i lor figliuoli, in nu-

mero di venti persone:

20 E de' Netinei, i quali David. ed i capi *del popolo* aveano costituiti al ministerio de Leviti, dugenventi Netinei, che furono tutti nominati per li nomi loro.

21 Ed io bandii quivi'l digiuno presso del fiumed'Ahava, per umi-liarci nel cospetto dell'Iddio no-stro, per chiedergii prospero viaggio per nol, per le nostre famiglie,

e per tutte le nostre facultà: 22 Perciochè io mi vergognava di chiedere al re gente d'arme, o cavalieri, per difenderci da' nemici per lo camino : conciofossecosache noi avessimo detto al re, La mano dell' Iddio nostro è in bene sopra tutti quelli che lo cercano: ma la sua potenza, e la sua ira, / contr'a tutti quelli che l'abbandonano.

23 Così noi digimammo, e facemmo richiesta all'Iddio nostro in-

torno a ciò, ed egli ci esaudi. 24 Allora io misi da parte dodici de principali sacerdoti, con Sere-bia, Hasabia, e dieci de lor fratelli, 25 E pesal loro l'argento, e l'oro, ed i vasellamenti, ch'era l'offerta ch'era stata fatta per la Casa dell' Iddio nostro, dai re, da' suoi consiglieri, e da' suoi principi, e da tutti gl' Israeliti, che si ritrovarono.

26 Io adunque pesai loro in mano seicencinquânta talenti d'argento, e di vasellamenti d'argento, cento talenti, e cento talenti d'oro: 27 E venti coppe d'oro, che pesavano mille dramme: e due vasi

d'oricalco fino, preziosi come d'oro. 28 Ed io dissi foro, Voi siete persone sacre al Signore: questi va-sellamenti sono anch'essi cosa sacra: e quest'argento, e quest'oro,

è una offerta volontaria futta al Signore Iddio de vostri padri. 29 Guardategii vigliantemente, fin che voi gii pesiate in presenza de principali d'infra i sacerdoti, e Leviti; e de capi delle famiglie paterne d'Israel, in Gerusalemme, nelle camere della Casa del Si-

gnore.

30 I sacerdoti adunque, ed i Leviti. ricevettero quell'argento, equell'oro, e que vasellamenti, a peso, per portar tutto ciò in Gerusalemme, nella Casa dell' Iddio nostro.

31 E not ci partimmo d'appresso al fiume d'Ahava al duodecimo giorno del primo mese, per andare in Gerusalemme: e la mano dell' Iddio nostro fu sopra noi, ed egli ci liberò dalle mani de nemici, e degl'insidiatori, per lo camino.

32 Ed arrivammo in Gerusalemme : e, dopo che fummo quivi stati

tre giorni : 33 Al quarto giorno fu pesato quell'argento, e quell'oro, e que vasellamenti, nella Casa dell' Iddio nostro, nelle mani di Meremot, figliuolo d' Uria Sacerdote, col quale era Eleazar, figliuolo di Finees: e con loro erano Iozabad, figliuolo Iesua, e Noadia, figliuolo di

Binnui, Leviti. 34 Tutto ciò fu loro dato a conto, ed a peso: e'l peso di tutto fu scrit-

to in quello stesso tempo-35 E quelli ch'erano stati in cattività, ed erano ritornati, offersero per olocausto all'Iddio d'Israel, dodici giovenchi per tutto Israel, novantasei montoni, settantasette agnelli, e dodici becchi per lo peccato: tutto ciò fu offerto in olocausto al Signore.

36 Poi diedero i decreti del re a' satrapi del re, ed a governatori di qua dal fiume : ed essi presero a favoreggiare il popolo, e la Casa

di Dio. CAP. IX.

OR, quando queste cose furono finite, i principali del popolo s'accostarono a me: dicendo, Il popolo d'Israel, ed i sacerdoti, ed i Leviti, non si son separati da' popoli di questi paesi, da' Cananei, dagi Hittei, da Ferizzei, da Iebu-sei, dagli Ammoniti, da Moabiti, dagli Egizij, e dagli Amorrei, secondo che si conveniva fare, per le loro abbominazioni :

2 Perciochè hanno prese delle lor figliuole per sè, e per li lor figliuoli: laonde la santa progenie s'è me-scolata co' popoli di questi paesi: ed i principali del popolo, ed i rettori, sono stati i primi a commet-

ter questo misfatto. 3 E, quando io ebbi intesa questa cosa, io stracciai la mia vesta, e'l mio mantello, e mi strappai i capelli del capo, e della barba, e mi posi a sedere tutto sconsolato.

4 Allora tutti queili che trema-

vano alle parole dell' Iddio d' Israel s'adunarono appresso di me, per lo misfatto di coloro ch'erano stati in cattività: ed lo me ne stetti cost a sedere tutto sconsolato, infino al tempo dell' offerta della sera.

5 Ed al tempo dell' offerta della sera, io mi levai dalla mia afflizione: ed avendo la mia vesta, e'l mio mantello, stracciato, io m'inginocchiai, e spiegai le palme delle mie mani al Signore Iddio mio :

6 E dissi, O Dio mio, lo mi vergogno, e son confuso d'alzare, o Dio mio, la faccia a te: perciochè le nostre iniquità sono fin disopra al nostro capo, e le nostre colpe son cost grandi, ch'arrivano fino al

cielo. 7 Dal tempo de' nostri padri infino ad oggi, noi siamo in gran colpa: e per le nostre iniquità, noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati dati nelle mani delli re de' paesi, per esser messi a fil di spa-da, menati in cattività, predati, e svergognati, come appare al di d'oggi.

8 E pure ora, di subito quasi in un momento, ci è stata fatta grazia dall' Iddio nostro, per far che ci restasse alcun rimanente, e per darci un chiodo nel suo santo luogo: aciochè l'Iddio nostro ci rischiarasse gli occhi, e ci desse un poco di ristoro nella nostra servitù:

9 Conciosiacosachè noi siamo servi: ma l'Iddio nostro non ci ha abbandonati nella nostra servitù: anzi ha fatto ch'abbiamo trovata benignità appo li re di Persia, per darci qualche ristoro, affin di rimettere in piè la Casa dell' Iddio nostro, e ristorar le sue ruine, e darci un chiuso in Giuda, ed in Gerusalemme.

10 Ma ora, o Dio nostro, che diremo noi dopo queste cose ? con-ciosiacosaché noi abbiamo lasciati

i tuoi comandamenti.

ll I quali tu desti per mano de' tuoi servitori profeti: dicendo, Il paese, nel quale voi entrate per possederio, è un paese immondo per l'immondizia de' popoli di que' paesi, nelle loro abbominazioni, delle quali l' hanno riempiuto, da un capo all' altro, con le lor contaminazioni.

12 Ora dunque, non date le vostre figliuole a' lor figliuoli; e non prendete le lor figliuole per li vostri figliuoli ; e non procacciate giammai in perpetuo nè la pace, nè'l ben loro: acioche siate fortificati, e mangiate i beni del paese, e lasciate quello per eredità a vostri figliuoli in perpetuo.

13 Or, dopo tutte le cose che ci son sopraggiunte per le nostre opere malvage, e per le nostre gran colpe; (benchè, o Dio nostro, tu ti sij rattenuto disotto della nostra iniquità, e ci abbi dato un tal rimanente, quale e questo ;)

14 Torneremmo noi a rompere i tuoi comandamenti, ed ad imparentarci co' popoli dati a queste abbominazioni? non t'adireresti tu contr'a noi fino all'estremo, tal che non vi sarebbe più nè rima-nente, nè scampo alcuno? 15 Signore Iddio d'Israel, tu sei

giusto: conclosiacosachè noi siamo rimasi alcun residuo, come si vede al dì d'oggi: eccoci davanti a te con la nostra colpa: perciochè altrimenti sarebbe impossibile di durare davanti alla tua faccia per questo.

### CAP. X.

R, mentre Esdra faceva orazione, e confessione, piagnendo, e prostrato davanti alla Casa di Dio, una grandissima moltitu-dine d'Israel, d'uomini, e di donne, e di fanciulli, s'adunò appresso di lui: perciochè il popolo piagneva d'un gran planto.

2 Allora Secania, figliuolo di Ie-hiel, de' figliuoli d'Elam, parlò ad Esdra, e gli disse, Noi abbiam misfatto contr' all' Iddio nostro, avendo menate donne straniere, d'infra i popoli di questo paese : ma ora v'è pure alcuna speranza

ad Israei intorno a questo.

3 Ora dunque, patteggiamo con l'Iddio nostro, che noi rimanderemo tutte queste donne, ed i figliuoli nati da esse, secondo'l consiglio del Signore, e di coloro che tremano al comandamento dell' Iddio nostro: e siane fatto secondo la Legge.

4 Levati: perciochè quest'affare t'appartiene, e noi saremo teco:

prendi animo, e metti la mano ali' opera.

5 Allora Esdra si levò, e fece giurare a' principali de sacerdoti, de Leviti, e di tutto Israel, che farebbono secondo quelle parole.

essi lo giurarono. 6 Poi Esdra si levò d'innanzi alla Casa di Dio, ed andò nella camera di Iohanan, figliuolo d'Eliasib: ed, essendo entrato dentro, non mangiò pane, nè bevve acqua: perciochè egli faceva cordoglio per lo misfatto di coloro ch'erano stati in cattività.

Poi fecero andare un bando per Giuda, e per Gerusalemme, che tutti quelli ch'erano stati in cattivi-

tà s'adunassero in Gerusalemme. 8 E che chiunque non verrebbe infra tre giorni, secondo'l consi-glio preso da' principali, e dagli Anziani, tutti i suoi beni sarebbero messi allo'nterdetto, ed egli sarebbe separato dalla raunanza di coloro ch'erano stati in cattività.

9 Così tutti gli uomini di Giuda, e di Beniamin, s'adunarono in Gerusalemme infra'l terzo giorno : e ciò fu il ventesimo giorno del nono mese: e tutto'l popolo si fermò nella piazza della Casa di Dio, tremando per questa cosa, e per le

gran piogge. 10 Ed il sacerdote Esdra si levò, e disse loro, Voi avete misfatto, avendo menate mogli straniere, per

accrescer le coipe d'Israel. 11 Ora dunque fate confessione al Signore Iddio de' vostri padri, e fate la sua volontà, e separatevi da' popoli del paese, e dalle donne

straniere. 12 E tutta la raunanza rispose, e disse ad alta voce, Noi siamo obbligati di fare come tu hai detto.

13 Ma il popolo è in gran numero, e'l tempo è grandemente piovoso, e non è possibile di star fuori : e l'opera non è d'uno, nè di due giorni: perciochè noi siamo molti

ch'abbiamo misfatto in questo. 14 Ora, trovinsi insieme i capi nostri, capi di tutta la raunanza ; e con loro sieno gli Anziani, ed i giudici di clascuna città; e ch'ogni uomo, d'infra tutti quelli che sono nelle nostre città, c'ha menata moglie straniera, venga a' tempi asse gnati : e con loro gli Anziani, ed i giudici di ciascuna città, fin ch'abbiamo stornato da noi l'ardor dell' ira dell' Iddio nostro per questa cosa.

15 Or Ionatan, figliuolo d'Asael, e Iahazia, figliuolo di Ticva, furono costituiti sopra questo affare: e Mesullam, e Sabbefai, Leviti, aiu-

tarono loro

16 E quelli ch'erano stati in cattività fecero così. El sacerdote Esdra, ed i capi delle famiglie pa-terne, secondo le famiglie lor paterne, tutti nominati per li nomi loro, furono messi da parte; e sedettero al primo giorno del decimo mese, per prender conoscenza del

l7 Ed ebbero finito, con tutti quelli ch'aveano menate mogli straniere, infra'l primo giorno del pri-

mo mese.

18 E fra i figliuoli de' sacerdoti, si trovarono questi, ch'aveano me-nate mogli straniere, cioè, fra i figliuoli di Iesua, figliuolo di Iosa-

dac, e fra i suoi fratelli, Maaseia, ed Eliezer, e Iarib, e Ghedalia:

19 Ed essi diedero la mano, promettendo di mandar via le lor mogli ; e, come colpevoli, offersero un

montone per la lor colpa : 20 E de' figliuoli d'Immer, Hanani, e Zebadia:

21 E de' figliuoli d' Harim, Maa-

seia, ed Elia, e Semaia, e Ichiel. ed Uzzia 22 E de' figliuoli di Pashur, Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael,

lozabad, ed Elasa: 23 E de Leviti, Iozabad, Simi, e

Chelaia, (il quale ancora si chiamava Chelita,) Petahia, Giuda, ed Eliezer:

24 E de cantori, Eliasib: e de za E de cantori, Engano: e de' portinai, Sallum, e Telem, ed Uri: 25 E degl' Israeliti: de' figliuoli di Paros, Ramia, ed Izzia, e Mal-chia, e Miamin, ed Eleazar, e Mal-

chia, e Benaia: 26 E de' figliuoli d'Elam, Mattania, e Zacaria, e Iehiel, ed Abdi, e Ieremot, ed Elia:

27 E de' figliuoli di Zattu, Elioenal, ed Eliasib, e Mattania, e Ie-

remot, e Zabad, ed Aziza: 28 E de figliuoli di Bebai, Ioha-

nan, Hanania, Zabbai, ed Atlai: 29 E de' figiluoli di Bani, Mesullam, e Malluc, ed Adaia, e Iasub, e Seal, e Ramot:

30 E de' figliuoli di Pahat-Moab, Adna, e Chelal, e Benaia, e Maa-seia, e Mattania, e Besaleel, e Bin-

nui, e Manasse: 31 E de figliuoli d'Harim, Elie-zer, Issia, Malchia, Semaia, Si-

meon,

32 Benjamin, Malluc, Semaria: 33 De' figliuoli d'Hasum, Matte-

nai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manasse, Simi: 34 De' figliuoli di Bani, Maadai,

Amram, ed Uel, 35 Benaia, Bedia, Cheluhu, 36 Vania, Meremot, Eliasib,

37 Mattania, Mattenai, e Isasai, 38 Bani, Binnui, Simi,

39 Selemia, Natan, Adaia, 40 Machnadbai, Sasai, Sarai, 41 Azareel, Selemia, Semaria,

42 sallum, Amaria, e Iosef: 43 E de' figliuoli di Nebo, Iciel, Mattitia, Zabad, Zebina, Iaddau, Ioel, e Benaia.

44 Tutti costoro aveano prese mogli straniere: e ve ne furono di quelle ch'esposero i lor figliuoli.

# IL LIBRO DI NEHEMIA

CAP. I.

IL Libro di Nehemia, figliuolo d'Hacalia. Egli avvenne l'an-no ventesimo, al mese di Chisleu, che, essendo io in Susan, stanza reale,

2 Arrivò di Giudea Hanani, uno de' miei fratelli, con alcuni altri uomini di Giuda. Ed io domandai loro de' Giudei, ch'erano scampati, e rimasi della cattività: domandai loro ancora di Gerusalemme.

3 Ed essi mi dissero, Quelli che son rimasi della cattività son là nella provincia, in gran miseria, e vituperio: e le mura di Gerusalemme restano rotte, e le sue porte arse col fuoco.

4 E quando io ebbi intese quelle parole, io mi posi a sedere, e piansi, e feci cordoglio per molti giorni; e digiunal, e feci orazione, davanti all'Iddio del cielo:

5 E dissi, Ahi, Signore Iddio del cielo, Iddio grande, e tremendo, ch'osservi l' patto, e la benignità a quelli che t'amano, ed osservano i tuoi comandamenti :

6 Deh, sia l'orechia tua attenta, e sieno gli occhi tuoi aperti, per ascol-

tar l'orazione del tuo servitore, la quale io fo al presente davanti a te, giorno, e notte, per li figliuoli d'Israel, tuoi servitori; facendo anche confessione de' peccati de' figliuoli d'Israel, i quali abbiamo commessi contr'a te: io ancora, e la casa di mio padre, abbiam peccato.

7 Noi ci siamo del tutto corrotti inverso te, e non abbiamo osservati i comandamenti, gli statuti, e le leggi, che tu desti a Moisè, tuo servitore.

8 Deh, ricordati della parola, che tu ordinasti a Moisè, tuo servitore, di dire, Voi commetterete misfatti,

ed io vi dispergerò fra i popoli:
9 Ma, se allora voi vi convertite a me, ed osservate i miei comandamenti, e gli mettete in opera: avvegnachè voi foste stati scacciati fino all'estremità del cielo, io vi raccoglierò di là, e vi condurrò al luogo, il quale io avrò eletto per istanziarvi 'l mio Nome.

10 Or, coloro son tuoi servitori, e tuo popolo, il quale tu hai riscosso con la tua gran forza, e con la tua possente mano.

11 Ahi, Signore: deh, sia l'orecchia tua attenta all' orazione del tuo servitore, ed all'orazione degli altri tuoi servitori, i quali hanno buona volontà di temere il tuo Nome: e fa', ti prego, oggi pro-sperare il tuo servitore, e fa' ch'e-gli trovi pietà appo quest' uomo. Or io era coppiere del re.

ED avvenne l'anno ventesimo del re Artaserse, nel mese di Nisan, che, essendo stato portato il vino davanti a lui, io presi 'l vino, e lo porsi al re. Or io non soleva esser mesto nel suo cospetto.

2 E'l re mi disse. Perchè è la tua faccia mesta, non essendo tu infermo? questo non è altro, se non afflizione di cuore. Ed lo ebbi gran-

dissima paura : 3 E dissi al re. Possa il re vivere in perpetuo : come non sarebbe la mia faccia mesta, rimanendo la città, che è il luogo delle sepolture de miei padri, distrutta, e le sue

porte consumate dal fuoco 4 E'l re mi disse, Che chiedi tu? Allora lo pregal l' Iddio del cielo: 5 E dissi al re, Se così piace al re, e se'l tuo servitore t'e in grazia, mandami in Giudea, nella città dove sono le sepolture de' miei padri, aciochè io la riedifichi

6 E'l re mi disse, ed anche la sua moglie, che gli sedeva aliato, Quanto tempo metterai alla tua andata, e quando ritornerai? E, quando io ebbi detto il tempo al re, egli ebbe a grado di darmi licenza. 7 Poi dissi al re, Se così piace al

re, sienmi date lettere a' governa-tori di là dal fiume, aciochè mi lascino passare, fin ch'io sia giun-to in Giudea :

8 Ed anche lettere ad Asaf, guardiano de' boschi del re, aciochè mi dia legname per fabbricar le porte del palazzo della Casa di Dio, e per le mura della città, e per la casa nella quale io entrerò. El re mi diede quelle lettere, secondo che la mano di Dio era buona sopra me.

9 Ed io me ne venni a governatori di qua dal fiume, e diedi loro le lettere del re: (or il re avea mandato meco capitani, e cava-

lieri :)

10 Quando Sanballat Horonita, e Tobia, servo Ammonita, ebbero udite queste cose, ebbero gran dispiacere che fosse venuto alcuno per procacciar del bene a' figliuoli d'Israel.

11 Poi giunsi in Gerusalemme: ed, essendovi stato tre giorni; 12 Mi levai di notte, con alcuni

pochi uomini, e non dichiarai ad alcuno ciò che l'Iddio mio mi metteva in cuore di fare a Gerusalemme: e non avea meco alcuna altra bestia, che quella ch'io ca-

13 Io adunque uscii di notte dalla porta della valle, e passai dirincontro alla fontana del dragone, ed alla porta del letame; ed andava considerando le mura di Gerusalemme, come erano rotte, e come le porte d'essa erano consumate dal fuoco.

14 E di là io passai alla porta. della fontana, ed all' acquidoccio del re: e non v'era spazio per la mia cavalcatura da passar sotto di me.

15 E, risalendo per lo torrente, mentre era ancora notte, io andava considerando le mura: poi rientrai per la porta della valle, e cost me ne rivenni.

16 Or i magistrati non sapevano ove io fossi andato, nè ciò ch'io facessi: ed io fino allora non l'avea dichiarato nè a' Giudei, nè a' sacerdoti, nè agli uomini notabili, nè a' magistrati, nè agli altri ch'aveano la cura dell' opera.

17 Allora io dissi loro, Voi vedete la miseria nella quale noi *siamo*, come Gerusalemme è distrutta, e le sue porte sono bruciate col venite, riedifichiamo le fuoco: mura di Gerusalemme, aciochè non siamo più in vituperio.

18 Ed lo dichiarai loro come la mano dell' Iddio mio era buona sopra me : ed anche le parole del re, ch'egli m'avea dette. Ed essi dissero, Or mettiamci ad edificare. Così presero animo a far bene. 19 Ma. Sanballat Horonita, e To-

bia, servo Ammonita, e Ghesem Arabo, avendo udito questo, ci beffavano, e ci sprezzavano : e dicevano, Che cosa è questo che voi fate? vi volete voi ribellar con-

tr'al re?

20 Ed io risposi, e dissi loro, L'Iddio del cielo è quel che ci fara prosperare: e noi, suoi servitori, ci metteremo ad edificare: ma voi non avete parte, nè diritto, nè memoria alcuna in Gerusalemme.

### CAP. III.

ED Eliasib, sommo Sacerdote, ed i suoi fratelli sacerdoti, si levarono su, ed edificarono la porta delle pecore : essi la santificarono, e posarono le sue porte : e la santificarono, fino alla torre di Cento, e fino alla torre d'Ha-

2 Ed allato a lui edificarono gli

# NEHEMIA, III.

uomini di Ierico : ed allato a loro : edificò Zaccur, figliuolo d' Imri. 3 Ed i figliuoli di Senaa edificarono la porta de pesci : essi le fecero i suoi palchi, e posarono le sue

porte, i suoi serrami, e le sue sbarre:

4 Ed allato a loro ristorò Meremot, figliuolo d'Uria, figliuolo di Cos: ed allato a loro ristorò Mesullam, figliuolo di Berechia, figliuolo di Mesezabeel: ed allato a loro ristorò Sadoc, figliuolo di Buana:

5 Ed allato a loro ristorarono i Tecoiti: ma i principali d'infra loro non sottomisero il collo al

Servigio del lor Signore.
6 E loiada, figlluolo di Pasca, e
Mesulam, figliuolo di Besodia, ristorarono la porta vecchia. Essi le
fecero i suoi palchi, e posarono le sue porte, i suoi serrami, e le sue sbarre:

7 Ed allato a loro ristorarono Melatia Gabaonita, e Iadon Meronotita, con que' di Gabaon, e di Mispa, presso al seggio del governa-

tore di quà dal fiume:

8 Ed allato ad esso ristorò Uzziel. figliuolo d'Harhola, con gli orafi : ed allato a lui ristorò Hanania, ch' era de profumieri. E Gerusalemme fu lasciata come era, fino in capo del muro largo.

9 Ed allato a coloro ristorò Refaia, figliuolo d'Hur, capitano della meta della contrada di Gerusa-

lemme: 10 Ed allato a loro, e dirimpetto alla sua casa, ristorò ledaia, firliuolo d'Harumaf: ed allato a

lui ristorò Hattus, figliuolo d'Hasabneia.

11 Malchia, figliuolo d' Harim, ed Hassub, figlinolo di Pahat-Moab, ristorarono un doppio spazio, ed anche la torre de forni :

12 Ed allato a loro ristorò Sallum. figliuolo di Lohes, capitano dell'altra metà della contrada di Ge-

rusalemme, con le sue figliuole. 13 Ed Hanun, e gli abitanti di Zanoa ristorarono la porta della valle: essi la fabbricarono, e posarono le sue porte, i quoi serrami, e le sue sbarre ; ed insieme mille cubiti del muro, fino alla porta

del letame. 14 E Malchia, figliuolo di Recab, capitano della contrada di Betcherem, ristorò la porta del le-tame: egli la fabbricò, e posò le sue porte, i suoi serrami, e le sue sparre.

15 E Sallun, figliuolo di Col-hoze, capitano della contrada di Mispa, ristorò la porta della fonte: egli la

fabbricò, e la coperse, e posò le sue porte, i suoi serrami, e le sue sbarre; ed insieme il muro dell'acquidoccio di Sela, verso l'orto dei re, e fino a' gradi, che scendono dalla città di David.

16 Dopo lui Nehemia, figliuolo d'Azbuc, capitano della metà della contrada di Bet-sur, ristorò fin dirimpetto alle sepoiture di David, e fino allo stagno fatto per arte, e

fino alla Casa de' prodi.

17 Dopo lui ristorarono i Leviti. Rehum, figliuolo di Bani: ed allato a lui ristorò Hasabia, capitano della metà della contrada di Cheila, lungo la sua contrada

18 Dopo lui ristorarono i lor fra-telli, Bavvai, figliuolo d' Henadad, capitano dell' altra metà della con-

trada di Cheila:

19 Ed allato a lui Ezer, figliuolo di Iesua, capitano di Mispa, ristorò un doppio spazio, dirimpetto al-la salita dell'armeria del cantone.

20 Dopo lui Baruc, figliuolo di Zaccai, s'inanimò, e ristorò doppio spazio, dal cantone fino all'entrata della casa d'Eliasib, sommo Sacerdote.

21 Dopo lui Meremot, figliuolo d' Uria, figliuolo di Cos, ristorò altresì doppio spazio, dall' entrata della casa d'Eliasib, fino all'estremità d'essa.

22 E, dopo lui, ristorarono i sacer-

doti, ch'abitavano nella pianura. 23 Dopo loro ristorarono Beniamin, ed Hassub, dirimpetto alia lor casa. Dopo loro, Azaria, fi-gliuolo di Maascia, figliuolo d'Ana-

nia, ristorò presso alla sua casa. 24 Dopo lui, Binnui, figliuolo d'Henadad, ristorò doppio spazio, dalla casa d'Azaria fino alla rivol-

ta, e fino al canto.

25 Palal, figliuolo d'Uzai, ristorò dalla rivolta, e dalla torre, che sporgeva infuori dall' alta casa del re, ch'era presso al cortile della prigione. Dopo lui ristoro Pedaja. figliuolo di Paros.

26 Ed i Netinei, ch'abitavano in Ofel, ristorarono fino allato della porta dell'acque, verso Oriente, e la Torre sporta infuori. 27 Dopo loro, i Tecoiti ristoraro-

no doppio spazio, d'allato alla tor-re grande sporta infuori, fino al muro d'Ofel. 28 I sacerdoti ristorarono d'ap-

presso alla porta de' cavalli, cia-scuno dirincontro alla sua casa.

29 Dopo loro, Sadoc, figliuolo d'Immer, ristorò dirincontro alla sua casa. E, dopo lui, ristorò Se-maia, figliuolo di Secania, guar-diano della porta Orientale.

30 Dopo lui, Hanania, figliuolo di Selemia, ed Hanun, sesto figliuolo di Salaf, ristorarono dop-Dopo loro, Mesullam, pio spazio. figliuolo di Berechia, ristorò dirincontro alle sue camere.

31 Dopo lui, Malchia, figliuolo d'un' orafo, ristorò fino alla casa de' Netinei, e de' mercatanti d'aromati, allato alla porta della carcere, e fino all' alta sala del cantone.

32 E, fra l'alta sala del cantone, e la porta delle pecore, ristora-rono gli orafi, ed i mercatanti d'a-romati.

CAP. IV. R, quando Sanballat udi che noi edificavamo il muro, s'adi

rò, e sdegnò grandemente; e si fece beffe de' Giudei:

2 E disse in presenza de' suoi fratelli, e della gente di guerra di S maria, Che fanno cotesti spossati Giudei! lasceransi fare? permetterasei che sacrifichino? terassi che sacrifichino? permet-terassi oggi che forniscano l'opera? faranno essi risurgere da' mucchi della polvere le pietre, che sono state arse?

3 E Tobia Ammonita, ch'era presso di lui, disse, Avvegnachè edifichino, non ci vuole ch' una volpe che salga, per rompere il lor muro

4 Ascolta, o Dio nostro, come noi siamo in isprezzo: e fa ritornare il lor vituperio in sul capo loro, e mettigli in isprezzo in un paese di

cattività:

5 E non ricoprir la loro iniquità, e non sia il lor peccato cancellato dal tuo cospetto: perciochè hanno fatto dispetto a quelli ch'edificavano, stando dirincontro a loro.

6 Noi adunque riedificammo il muro, e tutto'l muro fu riparato delle sue rotture fino alla metà: e'l popolo avea grande animo a

lavorare.

7 Ma. quando Sanballat, e Tobia, e gli Arabi, e gli Ammoniti, e gli Asdodel, ebbero inteso che le mura di Gerusalemme si ristoravano, e che s'era cominciato a turar le rotture, n'ebbero grande sdegno: 8 E tutti insieme congiurarono

di venir far guerra a Gerusalemme, e di dare sturbo a Nehemia

9 Allora noi pregammo l'Iddio nostro, e ponemmo guardie giorno, e notte, contr'a loro, per guardarci da loro

10 Ed i Giudei dissero, Quelli che portano i pesi sono stanchi, e v'è polvere assai : e noi non potremmo lavorare alla fabbrica del muro

11 Or i nostri nemici aveano detto, Facciamo sì ch'essi non ne sap-

pian nulla, e che non ci veggano. fin che non siamo entrati per mezzo loro: allora gli uccideremo, e faremo cessar l'opera.

12 Ma i Giudei, che dimoravano fra loro, venendo a noi, ci dissero per dieci volte, Guardatevi da tutti i luoghi, per li quali voi andate, e

venite a noi.

13 Allora io disposi I popolo, secondo le sue famiglie, con le sue spade, lance, ed archi, nel fondo di que'luoghi, dietro al muro, ed in

su i greppi.
14 E, dopo ch'ebbi così proveduto, mi levai, e dissi agli uomini notabili, ed a' magistrati, ed al rima-nente del popolo, Non temiate di loro: ricordatevi del Signore grande, e tremendo; e combattete per li vostri fratelli, per li vostri figliuoli, e figliuole, e per le vostre mogli, e per le vostre case.

15 Or, quando i nostri nemici ebbero inteso che la cosa ci era venuta a notizia. Iddio dissipò il lor consiglio, e tutti noi ritornammo alle mura, ciascuno al suo lavoro.

16 E da quel dì innanzi, la metà. de' misi fanti lavorava, e l'altra metà stava in armi, con lance, scudi, archi, e corazze; ed i capi erano dietro ad ogni famiglia di Giuda.

17 Una parte di coloro che fabbricavano il muro, e quelli che portavano i pesi, e quelli che gli caricavano, con una delle mani lavoravano all' opera, e con l'altra tenevano un' arme.

18 Ed un' altra parte di coloro che fabbricavano aveano ciascuno la sua spada cinta in su le reni, e così fabbricavano. E'l trombetta

era appresso di me. 19 Ed io dissi agli uomini notabili, ed a' magistrati, ed al rimanente del popolo, Quest' opera è grande, e di gran distesa ; e noi siamo sparsi in sul muro, lungi l'un dall' altro: 20 Dovunque voi udirete il suon

della tromba, adunatevi là presso di noi : l'Iddio nostro combatterà per nol.

21 Cost noi lavoravamo all'opera, e la metà della gente avea le lance in mano, dallo spuntar deil' alba fino all' apparir delle stelle

22 In quel tempo ancora io dissi al popolo, Ciascuno dimori la notte dentro a Gerusalemme, col suo servitore : e di notte servanci per

la guardia, e di giorno per l'opera. 23 Ed io, ed i miei fratelli, ed i miel servitori, e le guardie che mi seguitavano, non ispogliavamo i nostri vestimenti: clascuno andavs per dell' acqua con le sue armi.

CAP. V. R vi fu un gran grido del po-polo, e delle lor mogli, contr'a'

Gludei, lor fratelli.

2 E v'erano di quelli che dicevano, I nostri figliuoli, e le nostre figliuole, e noi, siamo in gran numero: facciasi adunque che riceviamo del grano da mangiare, per vivere.

3 Altri v'erano che dicevano, Noi impegniamo i nostri campi, e le nostre vigne, e le nostre case : facciasi adunque che riceviamo del grano in questa carestía.

4 Altri v'erano che dicevano, Noi abbiamo presi in prestanza, sopra i nostri campi, e sopra le nostre vigne, danari, per pagare il tri-

buto del re:

5 Ed ora, benchè la nostra carne sia come la carne de nostri fratelli, ed i nostri figliuoli sieno come i lor figliuoli: ecco, noi siamo in sul punto di mettere i nostri figliuoli e le nostre figliuole, per servi ; e già alcune delle nostre figliuole sono in servitù: e noi non abbiamo alcun modo in mano: ed i nostri campi, e le nostre vigne sono in man d'altri.

6 E, quando io ebbi udito il grido loro, e queste parole, io mi cruc-

ciai forte.

7 Ed, avendo preso consiglio fra me stesso, sgridai gli uomini notabili, ed i magistrati: e dissi loro, Riscuotete voi così i debiti, ciascuno dal suo fratello? Ed io adu-

nai contr'a loro la gran raunanza: 8 E dissi loro, Noi abbiamo, in quanto è stato in noi, riscattati i nostri fratelli Giudei, ch'erano stati venduti alle genti ; e voi vendereste ancora i vostri fratelli; od essi si venderebbero a noi! Allora essi si tacquero, e non sepper che

9 Ed io dissi. Ciò che voi fate non è buono: non dovete voi caminar nel timor dell'Iddio nostro, per tema del vituperio delle genti nostre

nemiche?

10 Io ancora, ed i miei fratelli, ed i miei servitori, abbiamo prestato a costoro danari, e grano : deh, rimettiamo loro questo debito.

11 Deh, rendete loro oggi i lor campi, le lor vigne, i loro uliveti, e le lor case: e rimettete loro la centesima de' danari, del grano, del vino, e dell' olio, la quale voi riscuotete da loro.

12 Ed essi dissero, Noi le renderemo loro, e non domanderemo loro nulla: noi faremo così come tu dici. Allora io chiamai i sacerdoti, e gli feci giurare che fareb-

bero così. 13 Oltr'a ciò io scossi 'l grembo della mia vesta, e dissi, Così scuota Iddio dalla sua propia casa, e dalle sue facultà, chiunque non

mettera questa parola ad effetto: e cosi sia scosso, e voto. la raunanza disse, Così sia.

darono il Signore. E'l popolo fece secondo quella parola.

l4 Eziandio dal dì, che'*l re* m'ordinò per esser lor governatore nel paese di Giuda, *cioè*, dall'anno ventesimo del re Artaserse, fino all' anno trentaduesimo, che son dodici anni, io, ed i miei fratelli.

non mangiammo della provisione assegnata al governatore: 15 Benchè i precedenti governatori, ch' erano stati davanti a me,

avessero gravato il popolo, ed avessero presa quella da lui, in pane, ed in vino ; e dipoi in quaranta sicli d'argento : e che anche i lor servitori avessero signoreggiato sopral popolo: ma io non feci così, per lo timor di Dio.

16 Ed anche io ristoral la parte mia in questo lavoro delle mura, e non acquistammo alcuna possessione: e tutti i miei servitori *erano* 

quivi adunati per l'opera. 17 Oltr'a ciò cencinquant' uomini de' Giudei, e de' magistrati, e quelli che venivano a noi dalle

genti, ch'erano d'intorno a noi, erano alla mia tavola.

18 Or quello che mi s'apparecchiava per giorno *era* un bue, e sei montoni scelti: mi s'apparecchiava ancora dell' uccellame; e di dieci in dieci giorni queste cose s'apparecchiavano con ogni sorte di vini copiosamente: e pur, con tutto ciò, io non domandai la provisione assegnata al governatore: perciochè quella servitù sarebbe.

stata grave a questo popolo. 19 Ricordati, o Dio mio, di me in bene, per tutto quello ch'io ho fat-

to inverso questo popolo.

CAP. VI.

R quando Sanballat, e Tobia, e Ghesem Arabo, e gli altri nostri nemici, ebbero inteso ch'io avea riedificate le mura, e che non v'era restata alcuna rottura, (quantunque fino a quel tempo io

non avessi poste le reggi alle porte,) 2 Sanballat, e Ghesem, mi mandarono a dire, Vieni, troviamci insieme in alcuna delle ville della valle d'Ono. Or essi macchinava-

no di farmi del male.

3 Ed io mandai loro de' messi, per dir loro, Io fo una grande opera, e non posso andarvi: perchè cesse-

# NEHEMIA, VI. VII.

rebbe l'opera, tosto ch'io l'avrei duti: e riconobbero che quest'opelasciata, e sarei andato da vol? 4 Ed essi mi mandarono a dire la stessa cosa quattro volte: ed io

feci loro la medesima risposta.

5 E Sanballat mi mandò il suo servitore a dirmi la medesima cosa la quinta volta: e quel servitore *avea* una lettera aperta in mano: 6 Nella quale era scritto, E' s' in-

tende fra queste genti, e Gasmu dice, che tu, ed i Giudei, diliberate di ribellarvi; e che perciò tu riedi. fichi le mura: e, secondo ciò che

se ne dice, tu diventi lor re : 7 Ed anche, che tu hai costituiti de' profeti, per predicar di te in Gerusalemme: dicendo, E'v'e un re in Giuda. Or queste cose perverranno agli orecchi del re: ora dunque, vieni, e prendiamo consiglio

insieme. 8 Ma io gli mandai a dire, Queste

cose che tu dici non sono: ma tu

le fingi da te stesso. 9 Perciochè essi tutti ci spaventavano: dicendo, Le lor mani si rallenteranno, e lasceranno l'opera, sì che non si farà: ora dunque, Dio, fortifica le mie mani.

10 Oltr's ciò, essendo io entrato in casa di Semaia, figliuolo di Delaia, figliuolo di Mehetabeel, il quale era rattenuto: egli mi disse Riduciamci insieme nella Casa di Dio, dentro al Tempio, e serriamo le porte del Tempio: perciochè coloro vengono per ucciderti : e per questo effetto arriveranno di notte.

11 Ma io risposi, Un'uomo par mio fuggirebbe egli? e qual sarebbe il par mio, ch'entrasse nel Tempio, per salvar la sua vita ? Io non v'en-

trerò.

12 Ed io riconobbi ch' Iddio non l'avea mandato: perciochè avea pronunziata quella profezia contr'a me : e che Tobia, e Sanballat, gli

davano pensione : 13 Aciochè fosse loro pensionario, per fare ch'io mi spaventassi, e fa-cessi così come egli diceva, e commettessi peccato: onde avessero alcun suggetto di spargere alcuna cattiva fama, per vituperarmi. 14 Ricordati, o Diomio, di Tobia,

e di Sanballat, accondo quest'ope-re di ciascun di loro. Ricordati an-che della profetessa Noadia, e degli altri profeti c'hanno cercato di

aventārmi.

15 Or le mura furono finite al venticinquesimo giorno d'Elul, nello spazio di cinquantadue giorni.

16 E, quando tutti i nostri nemici ebbero ciò inteso, e tutte le nazioni ch'erano d'intorno a uoi l'ebber veduto, si videro grandemente sca-447 ra era stata fatta dall' Iddio nostro. 17 A que' di ancora andavano, e venivano lettere di molti notabili

di Giuda a Tobia, e d'esso a loro : 18 Perciochè molti in Giuda erano

in giuramento con lui: conciofossecosach' egli *fosse* genero di Seca-nia, figliuolo d'Ara; e Iohanan, suo figliuolo, avea presa per moglie la figliuola di Mesullam, figliuolo di Berechia.

19 Ed anche in presenza mia raccontavano le sue virtù, e gli palesavano i miei ragionamenti. Tobia mandava lettere per ispa-

ventarmi. CAP. VIL

R, dopo che le mura furono riedificate, e ch'io ebbi posate le reggi, e che furono costituiti i portinai, i cantori, ed i Leviti, ne' loro ufficij :

2 Io commisi la guardia di Geru. salemme ad Hanani, mio fratello: ed ad Hanania, mastro del palazzo: (conciofossecosachè veramente egli fosse uomo leale, e temesse

Iddio più che molti altri:) 3 E dissi loro, Non apransi le porte di Gerusalemme, fin che'l sole non si cominci a riscaldare : e mentre quelli ch'avranno fatta la guardia saranno ancora quivi presenti, serrinsi le porte, ed abbarratele voi : ed oltr'a ciò, dispongansi le guardie degli abitanti di Gerusalemme, ciascuno alla sua vicenda, e ciascuno dirimpetto alla sua

4 Or la città era ampia, e grande, e v'era poco popolo dentro, e le

case non erano riedificate.

5 E l' Iddio mio mi mise in cuore d'adunar gli uomini notabili, i ma-gistrati, e'i popolo, per descriver-gii secondo le lor genealogie. Ed lo troval'i Libro della descrizione di quelli ch'erano ritornati la prima volta: ed in esso troval scritto cost:

6 Questi son que' della provincia. che ritornarono dalla cattività, d'infra i prigioni, che Nebucadne-sar, re di Babilonia, trasportò; ed i quali se ne rivennero in Geru-salemme, ed in Giuda, ciascuno

alia sua città:

7 I quali vennero con Zorobabel, Iesus, Nehemia, Azaria, Raamia, Naliamani, Mardocheo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, & Baana. Il numero degli uomini del popolo d'Israel, era questo :

8 I figliuoli di Paros erano dumila censettantadue :

9 I figliuoli di Sefatia, trecensettantadue :

# NEHEMIA, VII.

10 I figliuoli d'Ara, seicencinquantadue: ll I figliuoli di Pahat-Moab, divisi ne' figliuoli di Iesua, e di Ioab,

dumila ottocendiciotto: 12 I figliuoli d'Elam, mille du-

gencinquantaquattro: 13 I figliuoli di Zattu, ottocen-

quarantacinque: 14 I figliuoli di Zaccai, settecen-

sessanta: 15 I figliuoli di Binnui, seicen-

quarantotto: 16 I figliuoli di Bebai, seicenven-

totto: 17 I figliuoli d'Azgad, dumila tre-

cenventidue: 18 I figliuoli d'Adonicam, seicensessantasette:

19 I figliuoli di Bigvai, dumila sessantasette:

20 I figliuoli d'Adin, seicencinquantacinque: ·21 I figliuoli d'Ater, per Ezechia,

novantotto: 22 I figliuoli d'Hasum, trecen-

ventotto: 23 I figliuoli di Besai, trecenventiquattro :

24 I figliuoli d'Harif, centododici : 25 I figliuoli di Ghibon, novanta-

cinque: 26 Gli uomini di Bet lehem, e di Netofa, centottantotto:

27 Gli uomini d'Anatot, cenventotto:

28 Gli uomini di Bet-azmavet. quarantadue:

29 Gli uomini di Chiriat-learim, di Chefira, e di Beerot, settecenquarantatre:

30 Gli uomini di Rama, e di Gheba, seicenventuno : 31 Gli uomini di Micmas, cen-

ventidue: 32 Gli uomini di Betel, e d'Ai.

cenventitre: 33 Gli uomini dell'altro Nebo,

cinquantadue: 34 I figliuoli d'un' altro Elam,

mille dugencinquantaquattro:
35 I figliuoli d'Harim, trecenventi :

36 I figliuoli di Ierico, trecenqua-rantacinque :

37 I figliuoli di Lod, d'Hadid, e

d'Ono, settecenventuno: 38 I figliuoli di Senaa, tremila novecentrenta:

39 De sacerdoti: i figliuoli di Iedaia, della famiglia di Iesua, novecensettantatre:

40 I figliuoli d'Immer, mille cinquantadue: 41 I figliuoli di Pashur, mille du-

genquarantasette: 42 î figliuoli d'Harim, mille di classettë:

43 De' Leviti: i figliuoli di Iesua, e di Cadmiel, d'infra i figliuoli d' Hodeva, settantaquattro : 44 De' cantori: i figliuoli d'Asaf.

cenquarantotto:

45 De'portinai: i figliuoli di Sal-

Talmon, i figliuoli d'Ater, i figliuoli di Talmon, i figliuoli d'Accub, i figliuoli d'Hatita, ed i figliuoli di Sobal, centrentotto: 46 De' Netinei : i figliuoli di Siba,

i figliuoli d'Hasufa, i figliuoli di Tabbaot,

1 Autono, 47 I figliuoli di Cheros, i figliuoli di Sia, i figliuoli di Padon, 48 I figliuoli di Lebans, i figliuoli di Salmal, 49 I figliuoli di Salmal, 49 I figliuoli di Hanan, i figliuoli di Ghiddel, i figliuoli di Cahar, 50 I figliuoli di Resia, i figliuoli di Parin i figliuoli di Resia, i figliuoli di Parin i figliuoli di Resia, i figliuoli di Parin i figliuol

di Resin, i figliuoli di Necoda, 51 I figliuoli di Gazzam, i figliuoli d'Uzza, i figliuoli di Pasca,

52 I figliuoli di Besai, i figliuoli di Meunim, i figliuoli di Nefisesim, 53 I figliuoli di Bacbuc, i figliuoli

d' Hacufa, i figliuoli d' Harhur, 54 I figliuoli di Baslit, i figliuoli di Mehida, i figliuoli d' Harsa, 55 I figliuoli di Barcos, i figliuoli

di Sisera, i figliuoli di Tema, 56 I figliuoli di Nesia, i figliuoli d'Hatifa:

57 De'figliuoli de'servi di Salomone: i figliuoli di Sotal, i figliuoli

di Soferet, i figliuoli di Perida, 58 I figliuoli di Iaala, i figliuoli di Darcon, i figliuoli di Ghiddel,

59 I figliuoli di Sefatia, i figliuoli d'Hattil, i figliuoli di Pocherethassebaim, i figliuoli d'Amon: 60 Tutti i Netinei, ed i figliuoli

de' servi di Salomone, erano trecennovantadue. 61 Or costoro, cioc. Cherub, Ad-

don, ed Immer, i quali vennero di Tel-mela, e di Tel-harsa, non poterono dimostrar la casa lor paterna, nè la lor progenie, se erano Israeliti:

62 Come anche i figliuoli di Delaia, i figliuoli di Tobia, i figliuoli di Necoda, in numero di selcen-

quarantadue:

63 E de sacerdoti, i figliuoli d'Ha-baia, i figliuoli di Cos, i figliuoli di Barzillal, il quale prese per moglie una delle figliuole di Barzillai Galaadita, e si chiamò del nome loro:

64 Costoro cercarono il nome loro scritto fra quelli ch'erano descritti nelle genealogie, ma non furono trovati: isonde furono appartati dal sacerdozio, come persone non consagrate:

65 Ed Hattirsata disse loro che non mangiassero delle cose santissime, fin che si presentasse un

# NEHEMIA. VII. VIII.

sacerdote con Urim, e Tummim. 66 Questa raunanza, tutta insieme, era di quarantadumila tre-

censessanta: 57 Oltr'a' lor servi, e serve, ch'erano settemila trecentrentasette, fra i quali v'erano dugenquaranta-

cinque cantori, e cantatrici. 68 I lor cavalli erano settecentrentasei: i lor muli, dugenqua-

rantacinque : 69 I camelli quattrocentrentacinque: gli asini, seimila settecen-

venti.

70 Or una parte de' capi delle famiglie paterne fecero doni per l'o-pera. Hattirsata diede nel tesoro mille dramme d'oro, cinquanta bacini, e cinquecentrenta robe da sacerdoti.

71 Ed altri de capi delle famiglie aterne diedero nel tesoro della fabbrica ventimila dramme d'oro. e dumila dugento mine d'argento. 72 E ciò, che'l rimanente del popolo diede, fu ventimila dramme d'oro, e dumila mine d'argento, e

sessantasette robe da sacerdoti. 73 Ed i sacerdoti, ed i Leviti, ed i portinai, ed i cantori, e que' del popolo, ed i Netinei, ed in somma tutto Israel, abitarono nelle lor citta: e'l settimo mese essendo giunto, i figliuoli d'Israel erano uelle lor citta.

### CAP. VIII.

LLORA tutto'l popolo s'adunò di pari consentimento nella jazza, che è davanti alla porta delpiazza, cne ruavanta ana propina l'acque: edisero ad Esdra, scriba, che portasse il Libro della Legge di Moisè, la quale il Signore avea data ad Israel.

2 E nel primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la Legge davanti alla raunanza, nella quale erano uomini, e donne, tutti quelli ch'erano in età di conosci-

mento, per ascoltare.

3 Ed egli lesse nel Libro, in capo della piazza, che è davanti alla porta dell'acque, dallo schiarir del giorno fino a mezzodì, in presenza degli uomini, delle donne, e di coloro ch'erano in età di conoscimento: e gli orecchi di tutto'l popolo erano intenti al Libro della

egge. 4 Ed Esdra, scriba, stava in piè sopra un pergamo di legname ch'era stato fatto per questo: ed eo a lui a man destra staappres vano Mattitia, e Sema, ed Anaia, ed Uria, ed Hilchia, e Maaseia: e dalla sinistra, Pedaia, e Misael, e Malchia, ed Hasum, ed Hasbeda-

na, e Zacaria, e Mesullam.
5 Esdra dunque aperse il Libro, alla vista di tutto'l popolo: perciochè egli era disopra a tutto'l po-

polo: e, come egli l'ebbe aperto,

tutto'l popolo si levò in piè. 6 Poi Esdra benedisse il Signore, il grande Iddio. E tutto'l popolo rispose, Amen, Amen, alzando le mani: poi s'inchinarono, ed adorarono il Signore, con le facce verso terra.

7 E Iesua, Bani, Serebia, Iamin, Accub, Sabbetai, Hodia, Maasela, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, e gli altri Leviti, dichiaravano al popolo la Legge, stando il popolo nel suo luogo:

8 E leggevano nel Libro della Legge di Dio distintamente, e chiaramente; e, sponendone il sentimento, davano ad intendere ciò

che si leggeva.

9 Or Nehemia, che è Hattirsata e'l sacerdote Esdra, scriba, ed i Leviti ch'ammaestravano il popolo, dissero a tutto'l popolo, Que-sto giorno è sacro all' Iddio nostro: non fate cordoglio, e non piagnete: conciofossecosachè tutto'l popolo piagnesse, udendo le parole della

Legge. 10 Poi Nehemia disse loro, Andate, mangiate vivande grasse, e bevete vini dolci, e mandate delle porzioni a quelli che non hanno nulla d'apparecchiato: perciochè questo giorno è sacro al Signor nostro, e non vi contristate: conciosiacosachè l'allegrezza del Si-

gnore sia la vostra forza. 11 Ed i Leviti facevano far silenzio a tutto'l popolo: dicendo, Ta-cete: percioche questo giorno è

sacro: e non vi contristate.

12 E tutto'l popolo se n'andò per mangiare, e per bere, e per man-dar messi di vivande, e per far gran festa: perciochè aveano intese le parole, ch'erano loro state dichiarate.

13 E nel secondo giorno del mese, i capi delle *famiglie* paterne di tutto'l popolo, ed i sacerdoti, ed i Leviti, s'adunarono appresso d'Esdra, scriba, per essere ammaestrati nelle parole della Legge :

14 E trovarono scritto nella Legge, che'l Signore avea comandato per Moisè, che i figliuoli d'Israel dimorassero in tabernacoli nella festa solenne, al settimo mese

15 E che questo si dovea bandire. Fecero adunque andare un bando per tutte le città loro, ed in Gerusalemme : dicendo, Uscite fuori al monte, e portatene rami d'ulivo, e d'altri alberi oliosi, e di mirto, e

# NEHEMIA, VIII. IX.

di palma, e d'altri alberi folti, per | far tabernacoli, come è scritto-

16 li popolo adunque uscì fuori, e portò de rami, e si fecero de tabernacoli, ciascuno sopra'l suo tetto, e ne'lor cortili, e ne'cortili della Casa di Dio, e nella piazza della porta dell'acque, e nella piaz-za della porta d'Efraim.

17 E così tutta la raunanza di coloro ch'erano ritornati dalla cattività fece de tabernacoli, e vi dimorò: perciochè, dal tempo di Iosuè, figliuolo di Nun, infino a quel giorno, i figliuoli d' Israel non aveano fatto nulla di simigliante:

e vi fu grandissima allegrezza. 18 Ed Esdra lesse nel Libro della Legge di Dio per ciascun giorno, dal primo giorno fino all'ultimo: e si celebro la festa per lo spazio di sette giorni, e nell' ottavo giorno vi fu raunanza solenne, secondo ch'egli è ordinato.

### CAP. IX.

D al ventiquattresimo giorno dell'istesso mese, i figliuoli d' Israel s'adunarono con digiuno, e con sacchi, e con terra sparsa sopra loro.

2 E la progenie d'Israel si separò da tutti gli stranieri, e si presentarono, e fecero confession de' lor peccati, e dell'iniquità de'

lor padri.

3 Éd, essendosi rizzati in piè nel luogo stesso ove ciascuno si ritrovava, si lesse nel Libro della Legge del Signore Iddio loro, una quarta parte del giorno: ed una altra quarta parte fecero confessione. ed adorarono il Signore Iddio loro.

4 E Iesua, Bani, Cadmiel, Sebania, Bunni, Serebia, Bani, e Chepalco de Leviti, e gridarono ad alta voce al Signore Iddio loro. 5 Ed i Leviti, lesua, Cadmiel, Bani, Hasahneia, Serebia, Hodia, Sabenia a Patchia dicare

Sebania, e Petahia, dissero, Levatevi, benedite il Signore Iddio vostro da un secolo all'altro: e be-nedicasi, o Dio, il Nome tuo glorioso, ed esaltato sopra ogni benedizione, e laude.

6 Tu solo sei 'l Signore : tu hai

fatti i cieli, i cieli de cieli, e tutto'l loro esercito; la terra, e tutto quello che è sopra essa ; i mari, e tutto quello che è in essi : e tu vivifichi tutte queste cose, e l'esercito del cielo t'adora.

7 Tu sei 'l Signore Iddio, ch' eleggesti Abram, e lo traesti fuori d'Ur de Caldei, e gli ponesti nome

8 E trovasti 'l cuor suo fedele da-

vanti a te, e facesti patto con lui, promettendogli di dare alla sua pro-genie il paese de Cananei, degl' Hit-tei, degli Amorrei, de' Ferizzei, de' Iebusei, e de Ghirgasei: e tu hai messe ad effetto le tue parole: per-

oiochè tu sei giusto.

9 E riguardasti all'affizione de'
nostri padri in Egitto, ed esaudisti 'l lor grido al Mar rosso.

10 E facesti miracoli, e prodigi sopra Faraone, e sopra i ŝuoi servitori, e sopra tutto'l popolo del suo paese: perciochè tu conoscesti, ch'erano superbamente proceduti contr'a loro : e t'acquistasti un tal

Nome quale è al di d'oggi.

11 E fendesti 'l mare davanti a loro, tal che passarono per mez-zo'l mare per l'asciutto : e gittasti a fondo coloro che gli perseguitavano, come una pietra in acque

forti. 12 E gli conducesti di giorno con una colonna di nuvola, e di notte con una colonna di fuoco, per allu-minargli nella via, per la quale

aveano da caminare.

13 E scendesti in sul monte di Sinal, e parlasti con loro dal cielo, e desti loro ordinazioni diritte, e leggi veraci, statuti, e comanda-

menti buoni.

14 Ed insegnasti loro il tuo santo Sabato, e desti loro comandamenti, statuti, e Legge, per Moise, tuo

servitore.

15 E desti loro dal cielo del pane per la fame loro, e facesti loro salire dell'acqua dalla rupe per la lor sete; e dicesti loro ch'entrassero per possedere il paese, del quale tu avevi alzata la mano che tu'l dare-

sti loro.

16 Ma essi, ed i padri nostri, procedettero superbamente, ed in rarono il lor collo, e non ubbidiro-

no a' tuoi comandamenti :

17 E ricusarono d'ubbidire, e non si ricordarono delle tue maraviglie, che tu avevi operate inverso loro: ed indurarono il lor collo: e nella lor ribellione si vollero costituire un capo per ritornare alla lor ser-vitù. Ma tu, che sei l'Iddio de' perdoni, pietoso, misericordioso, lento all'ira, e di gran benignità, non gli abbandonasti. 18 Eziandio, quando essi si fecero

un vitello di getto: e dissero, Questo è l'Iddio tuo, che t'ha tratto fuor d'Egitto; e ti fecero di gran dispetti :

19 Tu pure, per le tue gran mise-ricordie, non gli abbandonasti nel diserto: la colonna della nuvola non si dipartì d'in su loro di giorno, per condurgli per lo camino; per alluminargii nella via, per la quale aveano da caminare.

20 E desti loro il tuo buono Spirito, per dar loro intelletto: e non ritraesti la tua Manna dalla lor bocca, e desti loro dell'acqua per la lor sete:

21 E gli sostentasti quarant'anni nel diserto, e non mancò loro nulla: i lor vestimenti non si logorarono, ed i lor piedi non si calte-

22 E desti loro regni, e popoli : e gli dividesti per contrade : ed essi possedettero il paese di Sihon, cioè, il paese del re d'Hesbon, e'l paese d'Og, re di Basan.

23 E multiplicasti i lor figliuoli, come le stelle del cielo, e gl'intro-ducesti nel paese, del quale tu avevi detto a' lor padri, ch'essi

v'entrerebbono, per possederlo. 24 E così i lor figliuoli v'entrarono, e possedettero quel paese : e tu abbassasti davanti a loro i Cananci, abitanti del paese, e gli desti nelle lor mani, insieme con li re loro, e co' popoli del paese, per far di loro a lor volontà :

25 Tal che presero delle città forti, ed un paese grasso; e possedet-tero case piene d'ogni bene, pozzi cavati, vigne, uliveti, ed alberi fruttiferi, in abbondanza: e mangiarono, e si saziarono, e s'ingrasarono, e vissero in delizie per li-

tuoi gran beni. 26 Ma, essi ti provocarono ad ira, e si ribellarono contr'a te, e gittarono la tua Legge dietro alle spalle, ed uccisero i tuoi profeti, che protestavano loro, per convertirgli

a te; e ti fecero di gran dispetti : 27 Laonde tu gli desti nelle mani de lor nemici, i quali gli afflissero: ma, al tempo della loro afflizione, avendo essi gridato a te, tu gli esaudisti dal cielo: e, secondo le tue gran misericordie, desti loro de' liberatori, i quali gli liberarono

di man de' lor nemic

28 Ma, quando aveano riposo, tornavano a far male nel tuo co spetto: laonde tu gli abbandonavi nelle mani de' lor nemici, i quali si rendevano lor padroni : poi, quando tornavano a gridare a te, tu gli esaudivi dal cielo: e così, secondo le tue misericordie, tu gli hai più

volte salvati :

29 Ed hai loro protestato, per convertirgli alla tua Legge: ma essi sono superbamente proceduti, e non hanno ubbidito a' tuoi comandamenti, ed hanno peccato contra'alle tue leggi, per le quali, chi le mettera ad effetto vivera : e

nà la colonna del fuoco di notte, | sono stati restii a porger la spalla, ed hanno indurato il lor collo, e non hanno ubbidito.

> 30 E, benchè tu indugiassi inverso loro per molti anni, e protestassi loro per lo tuo Spirito, per lo ministerio de tuoi profeti, non però porsero gli orecchì: laonde tu gli desti nelle mani de' popoli de' paesi.

> 31 E pure, per le tue gran miseri-cordie, tu non ne hai fatta una final distruzione, e non gli hai abbandonati : perciochè tu sei un Dio

pietoso, e misericordioso.

32 Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, forte, e tremendo, ch'osservi 'l patto, e la benignità, non sia reputato picciolo appo te tutto'l travaglio, ch'è avvenuto a noi, a' nostri re, a' nostri prin~ipi, a' nostri sacerdoti, a' nostri profeti, a' nostri padri, ed a tutto'l tuo popolo, dal tempo delli re degli Assirij, fino ad oggi.

33 Or, tu sei giusto in tutto quello che ci è avvenuto: perciochè tu hai operato fedelmente: ma noi

siamo proceduti empiamente. 34 Ne i nostri re, ne i nostri principi, nè i nostri sacerdoti, nè i no-stri padri, non hanno messa in opera la tua Legge, e non hanno atteso a' tuoi comandamenti, nè alle tue testimonianze, con le qua-

li tu hai loro protestato: 35 E non t'hanno servito nel lor regno, e ne' gran beni, che tu avevi loro dati, nè in quell'ampio, e grasso paese, che tu avevi messo in lor potere: e non si son conver-titi dalle loro opere malvage.

36 Ecco, oggi noi siamo servi: ecco, siamo servi nel paese, che tu desti a' nostri padri, per mangiarne

i frutti, ed i beni :

37 Ed esso produce in abbondanza per li re, che tu hai costituiti sopra noi, per li nostri peccati, ed i quali signoreggiano sopra i nostri corpi, e sopra le nostre bestle, a lor volonta: onde noi siamo in gran di

38 Per tutto ciò adunque noi facciamo un patto stabile, e lo scrivia mo: ed i nostri capi, ed i nostri Leviti, ed i nostri sacerdoti, hanno cura di suggellarlo.

CAP. X.

OR quelli ch'aveano la cura d'apporre i suggelli furono Ne-hemia, Hattireata, figliuolo d'Hacalia, e Sedechia,

2 Seraia, Azaria, Ieremia 3 Pashur, Amaria, Malchia,

4 Hattus, Sebania, Malluc, 5 Harim, Meremot, Obadia 6 Daniel, Ghinneton, Baruc,

Mesullam, Abia, Miamin, 8 Massia, Bilgai, e Semaia : costoro erano i sacerdoti.

9 Ed i Leviti furono Iesua, gliuolo d'Azania; e Binnui, de fi-gliuoli d'Henadad; e Cadmiel; 10 Ed i lor fratelli, Sebania, Ho-

dia, Chelita, Pelaia, Hanan,

11 Mica, Rehob, Hasabia, 12 Zaccur, Serebia, Sebania,

13 Hodia, Bani, Beninu. 14 I capi del popolo furono Paros, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani,

15 Bunni, Azgad, Bebai, 16 Adomia, Bigvai, Adin,

17 Ater, Ezechia, Azzur, 18 Hodia, Hasum, Besai, 19 Harif, Anatot, Nebai,

20 Magpias, Mesuliam, Hezir, 21 Mesezabeel, Sadoc, Iaddua, 22 Pelatia, Hanan, Anaia,

23 Hosea, Hanania, Hassub, 24 Lohes, Pilha, Sobec,

25 Rehum, Hasabra, Maasela,

26 Ahia, Hanan, Anan, 27 Malluc, Harim, Baana. 28 E'l rimanente del popolo, sacerdoti, Leviti, portinal, cantori, Netinel, e tutti quelli che s'erano separati da' popoli de' paesi, per la Legge di Dio, le lor mogli, i lor figliuoli, e le lor figliuole, tutti quelli ch'aveano senno, e conosci-

mento. 29 S'attennero a' lor fratelli, i più notabili d'infra loro : e convennero per giuramento, ed esecrazione, di caminar nella Legge di Dio, la quale fu data per Moisè, servitor di Dio; e d'osservare, e di mettere in opera tutti i comandamenti del Signore Iddio nostro, e le sue leggi, ed i suoi statuti :

30 E che noi non daremmo le nostre figliuole a' popoli del paese, e che non prenderemmo le lor fi-

gliuole per li nostri figliuoli : 31 E che noi non prenderemmo nulla in giorno di Sabato, od in altro giorno sacro, da' popoli del paese, che portano merci, ed ogni sorte di derrate al giorno del Sabato, per venderle: e che noi lasceremmo vacar la terra ogni settimo anno; ed in quello rilasceremmo ogni riscossa di debiti.

32 Noi imponemmo eziandio a noi stessi per legge, di pagare ogni anno la terra parte d'un siclo per testa, per lo servigio della Casa del-l' Iddio nostro:

33 Per li pani che si doveano di-sporre per ordine, e per l'offerta continua, e per l'olocausto conti-nuo; e per quelli de Sabati, delle Calendi, e delle feste solenni; e per le cose sante, e per li sacrificij per lo peccato, per fare il purgamento

de' peccati per Israel, e per ogni altra cosa, che si conveniva fare nella Casa dell' Iddio nostro. 34 Noi tirammo eziandio le sorti

fra i sacerdoti, i Leviti, e'l popolo, per l'offerta delle legne: aciochè a' tempi assegnati anno per anno, per le case nostre paterne, ne foe-sero portate alla Casa dell' Iddio nostro, per ardere sopra l'Altar del Signore Iddio nostro, come è scrit-to nella Legge :

35 Noi ordinammo ancora di portare ogni anno, nella Casa del Signore, le primizie della nostra terra, e le primizie d'ogni frutto di

qualunque albero :

36 Ed i primogeniti de' nostri fi-gliuoli, e delle nostre bestie da vettura, secondo che è scritto nella Legge; e di menare alla Casa del nostro Iddio, a' sacerdoti che fanno il servigio nella Casa dell' Iddio

nostro, i primogeniti del nostro grosso e minuto bestiame :

37 Ed anche di portar le primizie della nostra pasta, e le nostre of-ferte, così de frutti di qualunque albero, come dell'olio, e del vino, a' sacerdoti, nelle camere della Casa dell' Iddio nostro; e di pagar la decima della rendita della nostra terra a' Leviti: e che i Leviti leverebbono le decime in tutte le città dove noi lavoreremmo la terra:

38 E che un sacerdote, figliuolo d'Aaron, sarebbe co' Leviti, quando si leverebbe la decima da' Leviti: e che i Leviti porterebbono le decime delle decime nella Casa dell' Iddio nostro, nelle camere, nel luogo

de magazzini :
39 (Conciosiacosachè i figliuoli d'Israel, ed i figliuoli di Levi, abbiano da portar l'offerte del frumento, e del vino, e dell'olio, nelle camere, ove sono gli arredi del Santuario, ed i sacerdoti che fanno il servigio, ed i portinai, ed i can-tori:) e che noi non abbandoneremmo la Casa dell' Iddio nostro.

CAP. XI.

R i principali dei popolo abita-rono in Gerusalemme: e'l rimanente del popolo tirò le sorti, per trarre delle dieci parti del popolo una, ch'abitasse in Gerusalemme città santa; e l'altre nove, nell' altre città.

2 E'l popolo benedisse tutti coloro che volontariamente si presenta-rono ad abitare in Gerusalemme.

3 Or costoro sono i principali della provincia, i quali abitarono in Ge-rusalemme, oli altri, Israeliti, sa-cerdoti, Leviti, Netinei, e figliuoli de' servi di Salomone, essendosi da, ciascuno nella sua possessione.

per le lor città.

4 In Gerusalemme adunque abitarono de' figliuoli di Giuda, e de' figliuoli di Beniamin. De' figliuoli di Giuda, Ataia, figliuolo d'Uzzia, figliuolo di Zacaria, figliuolo d'Amaria, figliuolo di Sefatia, figliuolo di Mahalaleel, d'infra i figliuoli di

5 E Maaseia, figliuolo di Baruc, figlinolo di Col-hoze, figlinolo d'Hazais, figliuolo d'Adaia, figliuolo di Ioiarib, figliuolo di Zacaria, fi-gliuolo di Siloni:

6 Tutti i figliuoli di Fares, ch'abitarono in Gerusalemme, furono quattrocensessantotto uomini di

valore.

7 E, d'infra i figliuoli di Beniamin, cestoro: Sallu, figliuolo di Mesuliam, figliuolo di Ioed, fi-gliuolo di Pedaia, figliuolo di Colaia, figliuolo di Maaseia, figliuolo d'Itiel, figliuolo d'Isaia:

8 E, dopo lui, Gabbai, e Sallai, in

tutto novecenventotto.

9 E Ioel, figliuolo di Zicri, era costituito sopra loro: e Giuda, fi-gliuolo di Senua, era la seconda persona ordinata sopra la città. 10 De sacerdoti, Iedaia, figliuolo

di Iolarib, lachin,

11 Seraia, figliuolo d'Hilchia, figliuolo di Mesullam, figliuolo di adoc, figliuolo di Meraiot, figliuolo d'Ahitub, conduttore della Casa

di Dio; 12 Co lor fratelli, che facevano l'opera della Casa, in numero d'ottocenventidue: ed Adaia, figliuolo di Ieroham, figliuolo di Pelalia, figliuolo d'Amsi, figliuolo di Zaca-ria, figliuolo di Pashur, figliuolo di Malchia:

13 Co'suoi fratelli, capi di famiglie paterne, in numero di dugenquarantadue : ed Amassai, figliuolo d'Azareel, figliuolo d'Azai, fi-gliuolo di Mesillemot, figliuolo d'Immer;

14 Co' lor fratelli, uomini di valore, in numero di cenventotto: e Zabdiel, figliuolo di Ghedolim, era

costituito sopra loro.

15 E de' Leviti, Semaia, figliuolo d' Hassub, figliuolo d'Azricam, figliuolo d'Hasabia, figliuolo di Buni : 16 E Sabbetai, e l'ozabad, d'infra i capi de' Leviti, erano ordinati sopra l'opera difuori della Casa di Dio.

17 E Mattania, figliuolo di Mica, figliuolo di Zabdi, figliuolo d'Asaf, era il capo de cantori, il quale intonava le laudi nel tempo dell' orazione; e Bacbuchia, il secondo d'in-

ridotti ad abitar nelle città di Giu- | fra i fratelli di quello : ed Abda, firliuolo di Sammua, figliuolo di Galal, figliuolo di Iedutun. 18 Tutti i Leviti, ch'abitarono nel-

la città santa, erano dugentottantaquattro.
19 E de' portinai, Accub, Tal-

mon, co' lor fratelli, che facevano la guardia alle porte: in numero di

censettantadue.

20 E'l rimanente degl' Iraeliti, de' sacerdoti, e de' Leviti, abitò per tutte le città di Giuda, clascuno

nella sua possessione. 21 Ma i Netinei abitarono in Ofel: e Siha, e Ghispa, erano sopra i Ne-

tinei.

22 E colui ch'avea la soprantendenza sopra i Leviti, in Gerusalemme, era Uzzi, figliuolo di Bani, figliuolo d'Hasabia, figliuolo di Mattania, figliuolo di Mica. Ed i cantori, de figliuoli d'Asaf, doveano esser del continuo presenti al-l'opera della Casa di Dio:

23 Perciochè v'era per li cantori ordine del re, e v'era una provisione assegnata per loro, giorno

per giorno. 24 E Petahia, figliuolo di Mesezabeel, de figliuoli di Zera, figliuolo di Giuda, era commessario del re, in ogni affare del re col popolo. 25 Or, quant'è alle villate, co' lor contadi, quelli ch'erano de' figliuoli di Giuda abitarono in Chiriat-Arba, e *nel*le terre del suo territorio: ed in Dibon, e nelle terre del suo territorio : ed in lecabseel, e nelle sue villate;

26 Ed in Iesua, ed in Molada, ed

in Bet-pelet.

27 Ed in Hasar-sual, ed in Beerseba, e ne' luoghi del suo territorio:

28 Ed in Siclag, ed in Mecona, e ne' luoghi del suo territorio: 29 Ed in En-rimmon, ed in Sorea,

ed in larmut,

30 In Zanoa, in Adullam, e nelle lor villate; in Lachis, e nel suo contado; in Azeca, e ne' luoghi del suo territorio. E presero le loro stanze da Beer-seba fino alla valle d' Hinnom.

31 Ed i figliuoli di Beniamin abitarono da Gheba, in Micmas, in Aia, ed in Betel, e ne' luoghi del suo territorio;

32 In Anatot, in Nob, in Anania, 33 In Hasor, in Rama, in Ghittaim.

34 În Hadid, în Seboim, în Neballat. 35 In Lod, ed in Ono, valle de'

fabbri 36 Ed i Leviti furono spartiti fra Giuda, e Beniamin.

### CAP. XIL

R questi sono i sacerdoti, ed i Leviti, che salirono con Zorobabel, figliuolo di Scaltiel, e con Iesua: Scraia, Ieremia, Esdra,

2 Amaria, Malluc, Hattus, 3 Secania, Rehum, Meremot,

4 Iddo, Ghinnetoi, Abia, 5 Miamin, Maadia, Bilga, 6 Semaia, Ioiarib, Iedala, 7 Sallu, Amoc, Hilchia, Iedala

Questi erano i capi de' sacerdoti, co' lor fratelli, al tempo di Iesua.

8 Ed i Leviti erano Iesua, Binnui, Cadmiel, Serebia, Giuda, e Mattania; il quale, co' suoi fratelli, avea la cura di cantar le laudi.

9 E Bacbuchia, ed Unni, lor fratelli, erano contraposti a loro nelle

mute del lor servigio.

10 Or Iesua generò Ioiachim, e Iolachim genero Eliasib, ed Eliasib genero Ioiada,

ll E loiada generò Ionatan, e Ionatan genero laddua.

12 Ed, al tempo di loiachim, i sacerdoti, capi delle famiglie pa-terne, erano questi: per Seraia Meraia, per Ieremia Hanania: 13 Per Esdra Mesullam: per A-

maria Iohanan :

14 Per Melicu Ionatan: per Sebania losef :

15 Per Harim Adna: per Meralot Helcai :

16 Per Iddo Zacaria: per Ghinneton Mesuliam:

17 Per Abia Zicri: per Miniamin, e per Moadia, Piltai: 18 Per Bilga Sammua: per Se-

mala Ionatan : 19 Per Ioiarib Mattenal: per Ie-

daia Uzzi: 20 Per Sallai Callai: per Amoc Eber:

21 Per Hilchia Hasabia: per Iedaia Natanael.

22 Quant'è a' Leviti, furono descritti per li capi delle famiglie paterne, al tempo d'Eliasib, di Iola-da, di Iohanan, e di Iaddua, insie-

me co'sacerdoti, fino al regno di Dario Persiano. 23 I figliuoli di Levi sono descritti, per li capi delle famiglie pa-terne, nel Libro delle Croniche,

fino al tempo di Iohanan, figliuolo d' Eliasib.

24 Ed i capi de' Leviti furono Hasabia, Serebia, e Iesua, figliuoli di Cadmiel; ed i lor fratelli, appaiati con loro, per lodare, e per cele-brare *Iddio*, secondo l'ordine di David, uomo di Dio, l'una muta essendo appaiata con l'altra-

25 Mattania, Bacbuchia, Obadia, Mesullam, Talmon, Accub, face-

vano la guardia alla soglia delle

porte, in qualità di portinai.

26 Costoro furono al tempo di Ioiachim, figliuolo di Iesua, figliuolo di Iosadac; ed al tempo del governatore Nehemia, e del sacerdote Esdra, scriba.

27 Or nella dedicazione delle mura di Gerusalemme, si ricercarono i Leviti da tutti i luoghi loro, per fargli venire in Gerusalemme, per far la dedicazione con allegrezza. con laudi, e cantici, con cembali, e salteri, e cetere.

28 E furono adunati i figliuoli de' cantori, così dalla pianura d'intorno a Gerusalemme, come dalle

villate de' Netofatiti :

29 É da Bet-ghilgal, e da' contadi di Gheba, e d'Azmavet: perciochè i cantori s'aveano edificate delle ville d'intorno a Gerusalemme.

30 Ed i sacerdoti, ed i Leviti, si purificarono; ed anche purificarono il popolo, e le porte, e le mura. 31 Poi io feci salire sopra'i muro

i capi di Giuda, ed ordinai due grandi schiere, che cantavano le laudi di Dio: e l'una di quelle pro-cessioni trasse a man destra, disopra'l muro, verso la porta del letame:

32 Ed appresso quelli caminava Hosaia, e la meta de capi di Giuda, 33 Ed Azaria, Esdra, Mesullam, 34 Giuda, Beniamin, Semaia, e

Ieremia:

35 E, de' figliuoli de' sacerdoti, con le trombe, Zacaria, figliuolo di Ionatan, figliuolo di Semaia, figliuolo di Mattania, figliuolo di Micaia, figliuolo di Zaccur, figliuolo

d'Asaf; 36 Co' suoi fratelli, Semaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Giuda, ed Hanani, con gli strumenti musici di David, uomo di Dio. Ed Esdra, scriba, cami-

nava davanti a loro.

37 Ed essendo giunti alla porta della fonte, salirono al diritto da vanti a loro a gradi della Città di David, per la salita del muro, di-sopra alla Casa di David; e pervennero fino alla porta dell'ac

que, verso Oriente. 38 E la seconda schiera di quelli che cantavano le laudi di Dio caminava dal lato opposto, ed io appresso ad essa, con l'altra metà del popolo, sopra'l muro, disopra alla torre de forni, fino al muro largo:

39 E disopra alla porta d'Efraim, e disopra alla porta vecchia, ed alla porta de pesci, ed alla torre d'Hananeel, ed alla torre di Cento, fino alla porta delle pecore: e

# NEHEMIA, XII. XIII.

*njella schiera* si fermò alla porta i della carcere.

40 Poi quelle due schiere di quelli che cantavano le laudi di Dio si fermarono nella Casa di Dio; ed io ancora, con la metà de' magistrati:

41 Ed i sacerdoti Eliachim, Maascia, Miniamin, Micaia, Elioenai, Zacaria, ed Hanania, con le trombe:

42 E Masseis, e Semaia, ed Eleazar, ed Uzzi, e Iohanan, e Mal-chia, ed Elam, ed Ezer. I cantori cantavano anch'essi ad alta voce,

ed Israhia era il soprantendente. 43 Ed in quel giorno il popolo sacrificò di gran sacrificij, e si rallegrò: perciochè Iddio gli avea data gran letisia: le donne esiandio, ed i fanciulli, si rallegrarono: tal-

chè l'allegressa di Gerusalemme fu udita fin da lungi.

44 In quel giorno ancora furono costituiti uomini sopra le camere de' magazzini dell' offerte, primizie, e decime, per raccogliere in se, dal contado delle citta, le porzioni assegnate per la Legge a cerdoti, ed a' Leviti: perciochè Giuda ebbe una grande allegrez per cagion de' sacerdoti, e de' Leviti, che stavano al loro ufficio :

45 Ed aveano osservato ciò che l'Iddio loro avea lor comandato d'osservare, e l'osservanza della purificazione. Come ancora i cantori, ed i portinai, secondo'l comandamento di David, e di Salo-

mone, suo figliuolo:

46 Percioché anticamente, al tempo di David, e d'Asaf, erano stati costituiti i capi de' cantori, e la

musica.da lodare, e celebrare Iddio. 47 E però, al tempo di Zorobabel ed al tempo di Nehemia, tutto Israel dava le portioni assegnate a' cantori, ed a' portinai, giorno per giorno: così le consagravano a' giorno: com se consagravano Leviti, ed i Leviti le consagravano

# CAP. XIII.

N quel tempo si lesse nel Libro di Moisè, in presenza del popolo: e fu trovato scritto in es che gli Ammoniti, ed i Moabiti, non debbono giammai in perpetuo entrar nella raunanza di Dio:

2 Perciochè non vennero incontr's' figliuoli d'Israel con pane, ed cqua; e prezzolarono contr'a loro Balaam, per maladirgli: benchè l' Iddio nostro avesse convertita quella maladizione in benedizione. 3 Perciò, quando'l popolo ebbe intesa quella Legge, separò d'Israel ogni mischians

4 Or, avanti questo, il Sacerdote Eliasib, costituito sopra le camere della Casa dell' Iddio nostro, essen-

do parente di Tobia:

5 Gli avea acconcia una gran camera, ove anticamente si riponemera, ove antuamente si apone-vano l'offerte, l'incenso, ed i va-sellamenti, e le decime del fru-mento, del vino, e dell'olio, ordi-nate per li Leviti, per li cantori, e per li portinal, e le porxioni, che se ne levavano per li sacerdoti

6 Or, mentre si facevano tutte queste cose, io non era in Gerusalemme : perciochè l'anno trenta-duesimo d'Artaserse, re di Babilonia, io me ne venni al re. capo d'un'anno, lo ottenni licenza dal re.

7 E, giunto in Gerusalemme, intesi 'l male ch' Eliasib avea fatto intorno a Tobia, avendogli acconcia una camera ne' cortili della

Casa di Dio.

8 E la cosa mi dispiacque grandemente, ed io gittal fuor della camera tutte le masserizie della casa

di Tobia.

9 E, per mio comandamento, quelle camere furono purificate: poi io vi riportai dentro i vasellamenti della Casa di Dio, e l'offerte,

e l'incenso.

10 lo seppi ancora che le porzioni de' Leviti non erano loro state date : laonde i Leviti, ed i cantori, che facevano il servigio, se n'erano fuggiti, ciascuno alla sua possessione.

11 Ed io contesi co' magistrati: e dissi loro, Perchè s'è egli abbandonata la Casa di Dio ? Poi raunai i Leviti, e gli rimisi ne' loro uffici. 12 E tutto Giuda porto le decime del frumento, del vino, e dell' olio,

ne' magazzini :

13 Sopra i quali io costituii sopra-stante Selemia, sacerdote, e Sadoc, scriba; e d'infra i Leviti, Pedaia; e sotto loro, Hanan, figliuolo di Zaccur, figliuolo di Mattania: perciochè erano reputati uomini leali: e la lor cura *era* di distribuir le porzioni a' lor fratelli

I4 O Dio mio, ricordati di me per questo: e non iscancellar l'opere pie fatte da me intorno alla Casa dell' Iddio mio, ed intorno alle cose

che vi si deono osservare.

15 In que' giorni lo vidi de' Giudei che calcayano ne' torcoli in giorno di Sabato, ed altri che portavano de' fasci di biade, e le aveano caricate sopra asini, ed anche vino, uve, e fichi, e qualunque altra somma: e portavano quelle cose in Ge-rusalemme in giorno di Sabato. Ed io protestai loro nel giorno che

# NEHEMIA, XIII.

si vendevano le vittuaglie, che non dovessero più farlo.

16 I Tirij ancora, che dimoravano in Gerusalemme, adducevano pesce, ed ogni altra derrata, e vendevano quelle cose a' figliuoli di Giuda in giorno di Sabato, e ciò dentro a Gerusalemme:

17 Laonde io contesi con gli uomini notabili di Giuda, e dissi loro, Quale è questo male, che voi fate, profanando il giorno del Sabato?

18 I vostri padri non fecero essi così, onde l'Iddio nostro ha fatto veriir sopra noi, e sopra questa citta, tutto questo male? e pure anche voi accrescete l'ira, che è accesa contr' ad Israel, profanando il Sabato!

19 Perciò, il giorno avanti l Sabato, come prima l'ombre cadevano sopra le porte di Gerusalemme, per mio comandamento le porte erano serrate; ed io ordinai che non s'aprissero, fino al giorno d'appresso'l Sabato: e feci stare alcuni de' miei fanti alle porte, aciochè non entrasse alcuna so-

ma nel giorno del Sabato. 20 Ed i merciai, e coloro che vendevano ogni sorte di derrata, stettero la notte fuor di Gerusalemme,

una, e due volte.

21 Ma io protestai loro che nol facessero più: e dissi loro, Perchè state voi la notte dirincontro alle mura i se voi tornate *a farlo*, io vi metterò la mano addosso. Da quel tempo innanzi non vennero più nel giorno del Sabato.

22 lo dissi ancora a' Leviti che si purificassero, e venissero a guar-dar le porte, per santificare il gior-no del Sabato. Ricordati anche di questo, o Dio mio, in mio favore, e perdonami, secondo la grandezza

della tua benignità.

23 In que' giorni io vidi ancora de' Giudei, ch'aveano menate mogli Asdodee, Ammonite, e Moabite. 24 E la metà de' lor figliuoli parlava Asdodeo, e non sapeva pariar Giudalco: anzi *pariavano* il lin-guaggio d'un popolo, e d'un' altro. 25 Ed io contesi con loro, e gli maladissi, e ne percossi alcuni, e divels' loro i capelli: poi gli feci giurare per lo Nome di Dio, che non darebbono le lor figliucie a' figliuoli di que popoli, e che non prenderebbono delle lor figliuole, nè per li lor figliuoli, nè per sè

26 Salomone, disci to, re d' Israel. non peccò egli in questo, benche fra molte nazioni non sia stato re pari a lui, e ch'egli fosse amato dall' Iddio suo, e ch' Iddio l'avesse costituito re sopra tutto Israel? e pur le donne straniere lo fecero

peccare.

27 Ed acconsentiremo noi a voi di far tutto questo gran male, di commetter misfatto contr'all'Iddio nostro, menando mogli stra-

28 Or exiandio uno de' figlipoli di Ioisda, figliuolo d'Eliasib, sommo Sacerdote, era genero di Sanballat Horonita: laonde io lo scacciai

d'appresso a me. 29 Ricordati di loro, o Dio mio: conciosiacosach' abbiano contaminato il sacerdozio, e'l patto del sacerdozio, e de' Leviti

30 Io dunque gli nettai da ogni persona straniera; e ristabilii le mute de sacerdoti, e de Leviti. ciascuno secondo'l suo ufficio.

31 Ed anche ordinai ciò che si conveniva fare intorno all' offerta delle legne a tempi assegnati, ed intor-no alle primizie. Ricordati, o Dio mio, di me in bene.

# IL LIBRO D'ESTER.

CAP. I. OR, avvenne al tempo d'Assue-ro, ch'era quell'Assuero che regnava dall' India fino in Etiopia,

sopra cenventisette provincie: 2 Che in quel tempo, sedendo il re Assuero sopra'l suo trono reale. ch'era in Susan, stanza reale :

3 L'anno terzo del suo regno, egli fece un convito a tutti i suoi principi, e servitori, avendo davanti a sè l'esercito di Persia, e di Media, i baroni, ed i governatori delle provincie.

4 Facendo mostra delle ricchesse, e della gloria del suo regno, e dell' eccellenza, e magnificenza della sua grandezza, e ciò, per molti giorni, ciòè, per centottanta giorni. 5 Ed, in capo di que giorni, il re fece un' altro convito, per sette riorni, nel cortile dell' orto del palazzo reale, a tutto'l popolo, che si ritrovò in Susan, stanza reale, dal

maggiore al minore : 6 Quivi erano veli bianchi, e vio-lati, appesi, con anelli d'argento, e funi di bisso, e di scarlatto, a co-

456

lonne di marmo: i letti *erano* d'o- | ranno parlare a' principi del re ; ro, e d'argento, sopra un lastrico di porfido, e di marmo bianco, di mischio, e di granito.

7 E si presentava a bere in vasellamenti d'oro, i quali si mutavano di tempo in tempo: e v'era del vino reale in abbondanza, se-

condo'i potere di quel re.

8 E'l bere era secondo questa legge, che niuno costrigneva a bere: perciochè il re avea imposto a tutti i suoi mastri di casa, che ciascuno facesse a sua volontà.

9 La regina Vasti fece anch'essa un convito alle donne, nella casa

reale del re Assuero.

10 Al settimo giorno, il reavendo il cuore allegro di vino, disse a Me-human, a Bista, ad Harbona, a Bigta, ad Abagta, a Zetar, ed a Carcas, i sette eunuchi, ch'erano

i ministri ordinari del re Assuero : 11 Che menassero la regina Vasti presenza del re, con la corona reale, per mostrare a' popoli, ed a' signori, la sua bellezza: perciochè

ella era bella d'aspetto.

12 Ma la regina Vasti ricusò di venire alla parola dal re, recatale per gli eunuchi: laonde il re si crucciò forte, e la sua ira s'accese in lui.

13 E'l re disse a' Savi, ch'aveano conoscenza de tempi, (perciochè così erano proposti gli affari del re a tutti coloro ch'erano intendenti

delle leggi, e della ragione: 14 Ed allora erano appresso di lui Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, e Memucan, sette principali signori di Persia, e di Media, i quali vedevano la faccia

del re, ed aveano i primi seggi nel regno,)
15 Che conviensi egli fare, secondo la legge, alla regina Vasti, perciochè non ha fatto il comanda-

mento del re Assuero, recatole per gli eunuchi?

16 Allora Memucan disse in presenza del re, e de' principi, La re-gina Vasti non ha misfatto solo contr'al re, ma eziandio contr'a tutti i principi, e contr'a tutti i popoli, che sono in tutte le provincie del re Assuero:

I7 Perciochè quello che la regina ha fatto si spargerà fra tutte le donne, per far *loro* spressare i lor mariti: quando si dirà, Il re Assuero avea comandato che si facesse venire la regina Vasti in presenza sua, e pure ella non ci

18 E fin da questo giorno le dame di Persia, e di Media, ch'avranno intese le parole della regina, ardie vi sarà troppo grande spreszo, ed

indegnazione. 19 Se così par bene al re, sia bandito un decreto reale da parte sua, e sia scritto fra le leggi di Persia, e di Media, tal che sia irrevoca-bile: Che Vasti non verra più in presenza del re Assuero; e che'l re darà la dignità reale d'essa ad una

sua compăgna, migliore di lei 20 E'l decreto, che'l re avrà fatto. sarà inteso per tutto l suo regno, benchè egli sia grande; e tutte le donne renderanno onore a' lor mariti, dal maggiore al minore.

21 E la cosa piacque al re, ed a' principi : e'l re fece come Memu-

can avea detto:

22 E ne mandò lettere a tutte le sue provincie, a ciascuna provin-cia, secondo la sua manlera di scrivere, ed a ciascun popolo, se-condo'l suo linguaggio: aciochè ogni uomo fosse signore in casa sua, e parlasse secondo'l linguaggio del suo popolo.

CAP. II.

OPO queste cose, quando l'ira del re Assuero fu racquetata, egli si ricordò di Vasti, e di quello ch'ella avea fatto, e del decreto ch'era stato fatto contr'a lei.

2 Laonde i servitori del re, che gli ministravano, dissero, Cerchinsi al re delle fanciulle vergini, le

più belle:

3 Ed ordini 'l re de' commessari per tutte le provincie del suo rea-me, i quali adunino tutte le fauciulle vergini, le più belle, in Su-san, stanza reale, nell'ostello delle femmine, sotto la cura d'Heghe, eunuco del re, guardiano delle femmine: e sieno lor date le cose richieste ad abbellirsi:

4 E sia la giovane, che piacerà al re, fatta regina, in luogo di Vasti. E la cosa piacque al re, ed egli

fece così.

5 Or v'era in Susan, stanza reale, un' uomo Giudeo, il cui nome era Mardocheo, figliuolo di Iair, firliuolo di Simi, figliuolo di Chis, Benjaminita:

6 Il quale era stato menato in cattività da Gerusalemme fra i pririoni, che furono menati in cattività con leconia, re di Giuda, il quale Nebucadnesar, re di Babilonia, avea menato in cattività

7 Ed egil allevava Hadassa, la quale è Ester, figliuola del suo sio: perciochè ella non avea nè padre, nè madre: e la fanciulla era for-mosa, e bella d'aspetto: e, dopo la morte di suo padre, e di sua madre, Mardocheo se l'avea presa per | agliuola.

8 E. quando la parola del re, e'l suo decreto fu inteso, molte fanciulle essendo raunate in Susan. stanza reale, sotto la cura d' Hegai, Ester fu anch'essa assunta nella casa del re, sotto la cura d'Hegai,

guardiano delle femmine. 9 E la fanciulla piacque ad He-

gai, ed acquistò la sua grazia : la-onde egli prestamente le diede le cose, che si richiedevano per abbellirsi, ed i suoi alimenti: le diede ancora le sette più ragguardevoli donzelle della casa del re: poi la tramutò, insieme con le sue donzelle, nella più bella parte dell'o-stello delle femmine.

10 Or Ester non dichiarò il suo popolo, nè'l suo parentado: per-ciochè Mardocheo le avea divietato

di dichiararlo.

11 E Mardocheo passeggiava ogni dì davanti al cortile dell'ostello delle femmine, per saper se Ester stava bene, e ciò che si farebbe di lei.

12 Or, quando veniva la volta a ciascuna fanciulla d'entrar dal re Assuero, al termine, che s'era fatto inverso essa ciò ch'era ordinato intorno alle femmine, cioè, di dodici mesi: (conciofossecosachè così si complesse il tempo de' loro abbellimenti: sei mesi con olio di mirra, e sei mesi con odori, e con altre cose da abbellir femmine :)

13 Allora la fanciulla, entrando in questo stato dal re, tutto ciò che diceva le era dato, per portarlo addosso, dall' ostello delle femmi-

ne fino alla casa del re.

l4 Ella entrava la sera, e la mattina ritornava nel secondo ostello delle femmine, sotto la cura di Saasgaz, eunuco del re, guardiano delle concubine: ella non entrava più dal re, senon che'l re la volesse, e che fosse chiamata per nome.

15 Così, quando fu venuta la volta ad Ester, figliuola d'Abihall, zio di Mardocheo, il quale se l'avea presa per figliuola, d'entrar dal re ella non chiese nulla, senon ciò c' Hegal, eunuco del re, guardiano delle femmine, direbbe. Ed Ester acquistò la grazia di chiunque la

16 Ester adunque fu menata al re Assuero, nel palazzo reale d'es-so, al decimo mese, che è il mese Tebet, l'anno settimo del regno

E'l re amò Ester sopra tutte l'altre femmine; ed ella acquistò la sua grazia, e benevolenza, più che tutte l'altre vergini : laonde egli le

pose la corona reale in sul capo, e la costitui regina in luogo di Vasti. 18 E'l re fece un gran convito a tutti i suoi baroni, e servitori, cioc, il convito delle nosze d'Ester: e sgravò le provincie, e fece presenti secondo'l poter reale.

19 Qr, mentre le vergini s'adunavano la seconda volta, Mardocheo

sedeva alla porta del re-

20 Ester non dichiarò il suo parentado, nè'l suo popolo, secondo che Mardocheo le avea divietato: ed ella faceva ciò che Mardocheo diceva, come quando era allevata appresso di lui. 21 In que' dì, sedendo Mardocheo

alla porta del re, due eunuchi del re, d'infra i guardiani della soglia, Bigtan, e Teres, per alcuno sde gno, cercavano di metter la mano

addosso al re Assuero.

22 Il che essendo venuto a notisia a Mardocheo, egli lo fece assapere alla regina Ester : ed Ester lo disse al re da parte di Mardocheo.

23 Ed essendo fatta inquisizione del fatto, fu trovato che così ere: laonde amendue furono appiccati ad un legno: e ciò fu acritto nel Libro delle Croniche, in presensa del re.

CAP. III.

DOPO queste cose, il re Assuero ingrandì Haman, figliuolo d'Hammedata, Agageo, e l'innalzò, e pose il suo seggio disopra a tutti i principi, ch'erano con lui

2 E tutti i servitori del re, ch'erano alla porta del re, s'inchinava-no, ed adoravano Haman: perciochè il re avea comandato che si facesse cost inverso lui. Ma Mardocheo non a' inchinava, e non l'ado-

rava. 3 Ed i servitori del re, ch'ereno alla porta del re, dissero a Mardocheo, Perchè trapassi I comanda-

mento del re.

4 Or, come essi gliel dicessero ogni giorno, ed egli non desse loro orecchie, essi lo rapportarono ad Haman, per vedere se le parole di Mardocheo sarebbero costanti:

perciochè egli aves lor dichiarato ch'egli era Giudeo. 5 Haman adunque vide che Mar-docheo non s'inchinava, e non l'adorava, e fu ripieno di furore.

6 Ma egli sdegnava di metter la mano sopra Mardocheo solo : anzi, perchè gii era stato dichiarato il popolo di Mardocheo, cercava di distruggere tutti i Giudei, popolo di Mardocheo, ch'erano in tutto'l

regno d'Assuero.
7 E nel primo mese, che è il mese
di Nisan, nell'anno duodecimo del

re Assuero, fu tirata Pur, cioè, la sorte, davanti ad Haman, per ciascun giorno, e per clascun mese; e la sorte cadde sul duodecimo mese

che è il mese d'Adar.

8 Ed Haman disse al re Assuero, E' v'è un popolo sparso, e diviso fra gli altri popoli, in tutte le provincie del tuo regno, le cui leggi son differenti da quelle d'ogni altro popolo: ed esso non osserva le leggi del re: tal che non è spedien-te al re di lasciarlo vivere.

9 Se così par bene al re, scrivasi che sia distrutto : ed io pagherò, in mano di coloro che fanno le faccende del re, diecimila talenti d'argento, per portargli ne' tesori del

10 Allora il re si trasse il suo anello di mano, e lo diede ad Haman, figliuolo d'Hammedata, Agageo, nemico de' Giudei.

ll E'i re disse ad Haman, Quell'argento t'è rimesso in dono: e pur sia fatto a quel popolo come ti

parra bene.

12 E nel tredecimo giorno del primo mese, furono chiamati i segretari del re. e furono scritte lettere. interamente come Haman comandò, a' Satrapi del re, ed a' governatori di ciascuna provincia, ed a' principi di ciascun popolo: a ciascuna provincia, secondo la sua maniera di scrivere, ed a ciascun popolo, secondo'l suo linguaggio-E quelle furono scritte a nome del re Assuero, e suggellate con l'anello del re.

13 E furono mandate, per man de' corrieri, a tutte le provincie del re, per far distruggere, uccidere, e sterminare tutti i Giudei, fanciulli, vecchi, piccioli figliuoli, e femmine, in un medesimo giorno, cioc. nel tredecimo giorno del duodecimo mese, ch'è il mese d'Adar, e per predar le loro spoglie.

14 Il tenore delle lettere era, che

si bandisse un decreto in ciascuna provi**ncia, sì** *che fosse* **palese a tutti** i popoli : acioché fosser presti per

quel giorno.

15 I corrieri, sollecitati dal comandamento del re, si misero in camino: e'l decreto fu bandito in Susan, stanza reale. E'i re, ed Haman, sedevano bevendo, mentre la città di Susan era in gran perplessith.

CAP. IV.

OR Mardocheo, avendo saputo tutto quello che s'era fatto, si stracciò i vestimenti, e si vestì d'un sacco, con cenere; ed uscì fuori per mezzo ia città, gridando d'un grande, ed amaro grido:

2 E venne fin davanti alla porta del re: perciochè non era lecito d'entrar dentro alla porta del recon vestimento di sacco.

3 Parimente in ogni provincia, dovunque pervenne la parola del re, e'l suo decreto, i Giudei fecero gran cordoglio, con digiuno, e con pianto, e con lamenti; e molti si coricavano in su sacchi, ed in su

la cenere.

4 Or le serventi d'Ester, ed i suoi eunuchi, vennero, e gliel rapportarono; e la regina ne fu grande-mente dolente, e mando vestimenti per far rivestir Mardocheo, e per torgli d'addosso il suo sacco: ma

egli non gli accetto.

6 Allora Ester chiamò Hatac, uno degli eunuchi del re, i quali egli avea ordinati per essere al servigio d'essa : e lo mandò a Mardocheo. con comandamento di sapere che

cosa fosse, e perchè.
6 Hatac adunque uscì fuori a Mardocheo, in su la piazza della città, ch'era davanti alla porta del

re.

7 E Mardocheo gli dichiarò tutto quello che gli era avvenuto, e quanta fosse la somma de danari c'Haman avea detto di pagare al tesoro del re, contr'a' Giudel, aciochè fossero distrutti :

8 E gli diede la copia della patente del decreto, il quale era stato bandito in Susan, per distruggere i Gludei : aciochè lo mostrasse ad Ester, e le dichiarasse il fatto, e le ordinasse d'entrar dal re, per domandargii grazia, e per fargli ri-chiesta per lo suo popolo. 9 Ed Hatac se ne ritorno, e rap-

portò ad Ester le parole di Mardo-

10 Ed Ester disse ad Hatac, e gli comandò d'andare a dire a Mardo-

cheo:

11 Tutti i servitori del re, e'l popolo delle provincie d'esso, sanno, che chi che sia, uomo, o donna, entra dal re, nel cortile didentro, senza esser chiamato, non v'è ch'una legge per lui, ch'egli sia fatto morire; salvo colui, verso cui 'l re stende la verga d'oro, quello ha la vita salva : or io non sono stata chiamata, per entrar dal re, già son trenta giorni.

12 E, quando le parole d'Ester furono rapportate a Mardocheo: 13 Egii disse che si rispondesse

ad Ester, Non imaginarti nell' animo tuo che tu, d'infra tutti i Giudei, scampi, per esser nella casa del re :

14 Perciochè, se pur tu ti taci in questo tempo, alleggiamento e X 2

ecampo surgerà a' Giudel da qualche altro luogo: ma tu, e la casa di tuo padre, perirete : e chi sa se tu sei pervenuta ad esser regina per un cotal tempo?

15 Allora Ester comandò che si

rispondesse a Mardocheo: 16 Va', aduna tutti i Giudei, che si ritrovano in Susan, e digiunate per me, e non mangiate, ne bevete di tre dì, nè di giorno, nè di notte: io ancora, insieme con le mie serventi, digiunerò simigliantemente: e poi appresso entrerò dal re, benchè ció non sia secondo la legge: e se pur perisco, perirò.

17 Mardocheo adunque si parti, e fece interamente come Ester gli avea ordinato.

CAP. V.

L terzo giorno adunque, Ester si vesti alla reale, e si presentò nel cortile didentro del palazzo del re, dirimpetto al palazzo del re: e'l re sedeva sopra'l solio reale, nel palazzo reale, dirincontro alla porta del palazzo.

2 E. come il re ebbe veduta la regina Ester, in piè nel cortile, ella guadagnò la sua grazia : e'l re stese verso Ester la verga d'oro, ch'egli avea in mano; ed Ester s'accosto,

e toccò la cima della verga. 3 El re le disse, Che hai, o regina Ester ? e quale è la tua richiesta? fosse pur fino alla metà del regnò, ti sarà data.

4 Ed Ester disse, Se piace al re, venga oggi 'l re con Haman al convito, ch'io gli ho apparecchiato. 5 E'l re disse, Fate prestamente

venire Haman, per far ciò ch' Ester Il re adunque venne ha detto. con Haman al convito, ch'Ester

avea apparecchiato.

6 E'l re disse ad Ester, nel convito del vino, Quale è la tua richiesta è e ti sarà conceduta : e quale è la tua domanda? fosse pur fino alla metà del regno, sarà fatta.

7 Ed Ester rispose, e disse, La mia richiesta, e domanda, ¿,

8 Che, se io ho trovata grazia appo'l re, e se piace al re di concedermi la mia richiesta, e di far la mia domanda, il re venga con Haman ad un'altro convito, ch' io farò loro; e domane io farò secondo la parola del re.

9 Ed Haman uscì in quel di fuori, allegro, e col cuor lieto. Ma. quando vide Mardocheo alla porta del re, il qual non si levava, nè si moveva per lui, fu ripieno di fu-

rore contra lui. 10 Ma pur si rattenne, e venne in casa sua e mandò a far venire i

suoi amici, e Zeres, sua moglie. 11 Ed Haman raccontò loro la sua gioria, e le sue ricchezze, e la moltitudine de' suoi figliuoli; ed in quanti modi 'l re l'avea ingrandito, e come egli l'avea innalizato sopra i principi, e sopra i servitori

del re. 12 Poi soggiunse, Eziandio la regina Ester non ha fatto venir col re, al convito ch'ella ha fatto, altri che me, ed anche per domane son

da lei invitato col re.

13 Ma tutto questo non mi contenta, mentre lo veggo quel Giudeo Mardocheo sedere alla porta del re

14 E Zeres, sua moglie, e tutti i suoi amici, gli dissero, Apprestisi un legno alto cinquanta cubiti; e domattina di al re che vi s'appicchi Mardocheo : poi va'col re alle-gro al convito. E ciò piacque ad Haman, e fece apprestare il legno.

#### CAP. VI.

IN quella notte, avendo il re smarrito il sonno, comandò che si portasse il Libro delle memorie de giornali : e quelle furono lette

in presenza del re. 2 Ed in essi fu trovato scritto, che Mardocheo avea rivelata l'impresa di Bigtana, e di Teres, due cunu-chi del re, de guardiani della soglia, i quali cercavano di metter la mano addosso al re Assuero.

3 Allora il re disse, In qual ma-niera è stato Mardocheo onorato, e magnificato, per questo? Ed i famigli del re, che gli ministravano, dissero, Non gli è stato fatto

nulla. 4 E¹ re disse, Chi è nel cortile? Or Haman era venuto nel cortile difuori del palazzo del re, per dire al re che comandasse che Mardocheo fosse appiccato al legno, ch'e-

gli avea apprestato per lui : 5 Ed i famigli del re gli dissero, Ecco Haman, che sta aspettando nel cortile. E'l re disse, Fate ch'e-

gli entri.

6 Haman adunque entrò, e'l re gli disse, Che si converrebbe egli fare ad un'uomo, che'l re volesse onorare? Ed Haman disse fra sè stesso, A cui vorrebbe il re fare onore, se non a me?

7 Ed Haman disse al re, Se'l re volesse onorare alcuno ;

8 Si converrebbero recare i vestimenti reali, de' quali 'l re si veste. e menare il cavallo, il quale il re cavalca, e metter la benda reale sopra la testa d'esso :

9 E que' vestimenti, e quel cavallo, si converrebbero dare in mano del re, d'infra i baroni; e colui, il quale il re volesse onorare dovrebbe esser vestito di que vestimenti, e farsi cavalcar quel cavallo per le strade della città; e si converrebbe gridar davanti a lui, Così dee farsi a colui, il quale il re vuole ono-

10 Allora il re disse ad Haman. Prendi prestamente i vestimenti, e'l cavallo, come tu hai detto, e fa' così a Mardocheo, quel Giudeo, che siede alla porta del re: non tralasciar nulla di tutto ciò che tu

hai detto.

ll Haman adunque prese i vestimenti, e'l cavallo, e vesti Mardocheo, e lo fece cavalcar per le strade della città; e gridava da-vanti a lui. Così dee farsi a colui

che'l re vuole onorare. 12 Poi Mardocheo ritornò alla porta del re; ed Haman si ritrasse

ratto in casa sua, dolente, e col

apo coperto. 13 Ed Haman raccontò a Zeres, sua moglie, ed a tutti i suoi amici, tutto ciò che gli era avvenuto. Ed i suoi savi, e Zeres, sua moglie, gli dissero, Se Mardocheo, davanti al quale tu sei cominciato a scadere, del legnaggio de' Giudei, tu non potrai sopraffarlo : anzi del tutto tu caderal davanti a lui.

14 Mentre costoro parlavano ancora con lui, giunsero degli eunuchi del re, e ne menarono pre stamente Haman al convito, ch'Ester avea apparecchiato.

CAP. VII.

TL re adunque venne con Haman, al convito con la regina Ester.

2 E'l re disse ad Ester ancora in questo secondo giorno, nel convito del vino, Quale è la tua richiesta, o regina Ester? e ti sara conceduta: e quale è la tua domanda? fosse pur fino alla metà del regno, sarà fatta.

3 Allora la regina Ester rispose, see, Se io ho trovata grazia appo te, o re, e se così piace al re, siami donata la mia vita alla mia richiesta, e'l mio popolo alla mia

domanda :

4 Perciochè io, e'l mio popolo, siamo stati venduti per esser distrutti, uccisi, e sterminati. Or, se fossimo stati venduti per servi, e per serve, lo mi sarei taciuta: ma ora io ne parlo, perciochè il nemico non ristora punto il danno del re.

5 E'l re Assuero disse alla regina Ester, Chi è, ed ove è colui, che è

d'un personaggio d'infra i principi stato tanto presuntuoso di far cotesto?

6 Ed Ester disse, L'avversario, e'l nemico, è questo malvagio Haman. Allora Haman fu spaven-

tato per la presenza del re, e della

regina. 7 El re si levò dal convito del vino tutto adirato, e se n'andò nell'orto del palazzo : ma Haman si fermò per far richiesta alla regina Ester per la sua vita: perciochè vedeva che'l male era diterminato

contr'a lui da parte del re. 8 Poi 'l re ritornò dall'orto del palazzo nella casa del convito del vino. Or Haman s'era gittato in sul letto, sopra'l quale era Ester. E'1 re disse, Sforzerebbe egli pure ancora la regina appresso di me in casa ? Come quella parola fu uscita della bocca del re, la faccia

d'Haman fu coperta.

9 Ed Harbona, uno degli eunuchi, ministri ordinari del re, disse, Ecco ancora il legno, c' Haman avea apprestato per Mardocheo, il quale diede quel buono avviso al re, è rizzato nella casa d' Haman, alto cinquanta cubiti. E'l redisse, Appiccatevelo su.

10 Haman adunque fu appiccato al legno, ch'egli avea apprestato per Mardocheo. El'ira del re s'asaueto.

IN quello stesso giorno il re As-suero donò alla regione E suero donò alla regina Ester la casa d' Haman, nemico de Giudei. E Mardocheo venne davanti al re: perciochè Ester gli avea dichiarato ciò ch'egli le era.

2 E'l re si trasse il suo anello, il quale egli avea tolto ad Haman, e lo diede a Mardocheo. Ed Ester costituì Mardocheo sopra la casa

d' Haman.

3 Poi Ester parlò di nuovo in presenza del re, e gli si gittò a piedi; e, piagnendo, gli supplicava di far che la malvagità d'Haman Agageo, e la sua macchinazione con-tr'a' Giudei, non avesse effetto.

4 E'l re stese la verga d'oro verso Ester. Ed Ester si levò, e si tenne

iè davanti al re:

5 E disse, Se così piace al re, e se io ho trovata grazia appo lui, e se la cosa gli pare convenevole, e se io gli sono a grado, scrivasi per rivocar le lettere della macchinazione d'Haman, figliuol d'Hammedata, Agageo; le quali egli avea scritte per distruggere i Giudei, che sono per tutte le provincie del re:

6 Perclochè, come potrei io vivere, veggendo'l male ch'avver-

rebbe al mio popolo? anzi, come potrei io vivere, veggendo la distruzione del mio parentado?

7 E'l re Assuero disse alla regina Ester, ed a Mardocheo Giudeo, Ecco, io ho donata ad Ester la ca-sa d'Haman, ed egli è stato appiocato al legno: perciochè egli avea voluto metter la mano sopra i Gindei.

8 Or voi scrivete lettere a' Giudei. nella maniera, che vi parra meglio, a nome del re; e suggellatele con l'anello del re: perciochè quello ch'è scritto a nome del re, ed è suggellato col suo anello, non si

può rivocare.

9 Ed in quell'istesso tempo, al ventesimoterzo giorno del terzo mese, che è il mese di Sivan, furono scritte lettere, interamente come ordino Mardocheo, a Giudel, ed a'satrapi, ed a' governatori, ed a' principi delle provincie, ch'e-rano dall' India fino in Etiopia, in numero di cenventisette provincie ; a ciascuna provincia, secondo la sua maniera di scrivere, ed a cla-scun popolo, secondo'l suo lin-guaggio; ed a Giudei, secondo la lor maniera di scrivere, e secondo'l lor linguaggio.

10 Mardocheo adunque scrisse lettere a nome del re Assuero, e le suggellò con l'anello del re, e le mandò per corrieri a cavallo, che cavalcano dromedari, muli corsie-

ri, nati di cavalle:

11 Il cui tenore era, Che'l re concedeva a' Giudei, ch'erano in ciascuna città, di raunarsi, e di stare alla difesa della lor vita, per distruggere, per uccidere, e per isterminare ogni moltitudine di gente armata di qualunque popolo, o provincia, che gli assalisse; in-sieme co piccioli figliuoli, e le mogli; e per predar le loro spoglie: 12 E ciò in un medesimo giorno,

per tutte le provincie del re Assuero. cioè, nel tredecimo giorno del duodecimo mese, che è il mese

d'Adar.

13 In quelle lettere si conteneva ancora, che si bandisse un decreto per ciascuna provincia, sì che fosse palese a tutti i popoli: Che i Giudei stessero presti per quel giorno, per vendicarsi de lor nemici.

14 Cost i corrieri, cavalcando dromedari, e muli corsieri, si misero in camino, affrettati, e sollecitati per lo comandamento del re. Il decreto fu eziandio bandito in

Susan, stanza reale.
15 E Mardocheo uscì d'innanzi al

re, con un vestimento reale di color violato, e bianco, e con una

gran corona d'oro, e con un'ammanto di bisso, e di scarlatto : e la città di Susan ne giubilò, e se ne rallegrò.
16 E per li Giudei vi fu serenità,

ed allegrezza, e letizia, ed onore. 17 Parimente, in ciascuna provincia, ed in clascuna città, dovunque la parola del re. e'l suo decreto, pervenne, vi fu allegresza, e letizia per li Giudei, conviti, e giorni lieti: e molti d'infra i popoli della terra si facevano Giudei : perciochè lo spavento de Giudei era caduto sopra loro.

CAP. IX.

EL duodecimo mese adunque, che è il mese d'Adar, nel tre decimo giorno del mese, nel quale scadeva l'esecuzione della parola del re, e del suo decreto; nel medesimo giorno, che i nemici de' Giudei speravano d'avergli in lor potere ; ma la cosa si rivolse in contrario: conciofossecosachè i Giudei aves-

sero in lor potere i lor nemici;)
2 I Giudei si raunarono nelle lor citta, per tutte le provincie del re Assuero, per metter le mani ad-dosso a coloro che tenterebbero di far loro male: e niuno potè loro stare affronte: perciochè lo spavento de Giudei era caduto sopra

tutti i popoli.

3 E tutti i principi delle provincie, ed i satrapi, ed i governatori, e coloro che facevano le faccende del re, favorivano i Giudei: perciochè lo spavento di Mardocheo

era caduto sopra loro:

4 Conciofossecosachè Mardocheo fosse grande nella casa del re, e la sua fama si spargesse per tutte le provincie: perche quell'uomo Mardocheo diventava ogni di vie più grande.

5 I Giudei adunque percossero tutti i lor nemici, mettendogli a fil di spada, e facendone uccisione, e distruzione; e fecero inverso i lor

nemici a lor volontà.

6 Ed in Susan, stanza reale, i Giudei uccisero, e distrussero cinquecent'uomini:

Uccisero ancora Parsandata, e

Dalfon, ed Aspata,

8 E Porata, ed Adalia, ed Aridata, 9 E Parmasta, ed Arisal, ed Aridal, e Vaizata,

10 Dieci figliuoli d'Haman, figliuolo d' Hammedata, nemico de' Giudei: ma non misero le mani

alla preda. 11 in quel giorno, il numero di coloro ch'erano stati uccisi in Susan, stanza reale, fu rapportato in presenza del re.

## ESTER, IX. X.

12 E'l re disse alla regina Ester. In Susan, stanza reale, i Giudei hanno uccisi, e distrutti cinquecent' uomini, ed i dieci figliuoli d' Haman: ch'avranno essi fatto nell'altre provincie del re! pure, che chiedi tu ancora? e ti sarà conceduto: e che domandi tu ancora? e sara fatto.

13 Ed Ester disse, Se così piace al re, sia ancora domane conceduto a' Giudei, che sono in Susan, di fare come era stato ordinato ch'oggi si facesse: e sieno i dieci figliuoli d' Haman appiccati al le-

gno.

14 E'l re ordinò che così fosse fatto: e'l decreto ne fu bandito in Susan: ed i dieci figliuoli d'Haman

furono appiccati. 15 Ed i Giudei, ch'erano in Susan, s'adunarono ancora nel quartodecimo giorno del mese d'Adar, ed uccisero in Susan trecent' uomini: ma non misero le mani alla preda.

16 Gli altri Giudei, ch'erano nelle provincie del re, s'adunarono anch'essi, e stettero alla difesa della lor vita; ed ebbero riposo de lor nemici, avendone uccisi settantacinquemila, senza però metter le

mani alla preda.

17 Questo avvenne al tredecimo giorno del mese d'Adar : poi al quartodecimo dell'istesso mese si riposarono, e celebrarono quel giorno, come giorno di conviti, e di letizia.

18 Ma i Giudei, ch'erano in Susan, si raunarono al tredecimo, ed al quartodecimo di quel mese: poi al quintodecimo si riposarono, e ce-

lebrarono quel giorno, come giorno di conviti, e di letizia. 19 Perciò, i Giudei delle villate, ch'abitano nelle terre non murate, celebrano il quartodecimo giorno del mese d'Adar, con allegrezza, e con conviti, e con festa, e con mandar messi di vivande gli uni

agli altri. 20 E Mardocheo scrisse queste cose, e ne mandò lettere a tutti i Giudel, ch'erano per tutte le provincie del re Assuero, presso, e

lungi : 21 Ordinando loro per istatuto che celebrassero il quartodecimo, e'l quintodecimo giorno del mese

d'Adar, ogni anno;
22 Ch'erano i giorni, ne' quali
i Giudei ebber riposo de' lor nemici : e'l mese che fu loro convertito di dolore in letizia, e di duolo in festa: aciochè gli celebrassero. come giorni di conviti, e d'allegrezza, e da mandarsi messi di vivande gli uni agli altri, e doni a' bisognost

23 Ed i Giudei accettarono di far ciò ch'aveano cominciato, e ciò che Mardocheo avea loro scritto : 24 Perciochè Haman, figliuolo d' Hammedata, Agageo, nemico di tutti i Giudei, avea fatta una mac-

chinazione contr' a' Giudei, per distruggergli; ed avea tirata Pur, cioè, la sorte, per isconfiggergli, e

per distruggergli. 25 Ma, dopo ch' Ester fu venuta in presenza del re, egli ordinò con lettere, che la scellerata macchinazione, c' Haman avea fatta contr' a' Giudel, fosse rivolta in sul capo di lui stesso; e ch'egli, co'suoi

figliuoli, fosse appiccato al legno. 26 Perciò que giorni furono chia-mati Purim, dal nome di Pur: perciò ancora, secondo tutte le parole di quelle lettere, e secondo quello ch'aveano veduto intorno a

clò, e quello ch'era pervenuto fino a loro:

27 I Giudei costituirono, e presero sopra sè, e sopra la lor progenie, e sopra tutti quelli che s'aggiugnerebbero con loro, per istatuto immutabile, di celebrar que' due giorni, secondo che n'era stato scritto;

e ciò, al tempo loro, ogni anno : 28 E che la memoria di que' giorni sarebbe celebrata, e che sarebbero solennizzati in ogni età, in ogni famiglia, provincia, e città i e che que giorni di Purim non trapasserebbero mai, senza esser celebrati fra i Giudei e che la lor memoria non verrebbe mai meno

appo la lor posterità. 29 E la regina Ester, figliuola d'A-bihail, insieme con Mardocheo Giudeo, scrisse, con ogni instanza, per la seconda volta, per confermar le prime lettere intorno a'

giorni di Purim.

30 E Mardocheo ne mandò le let*tere a* tutti i Giudei, per le cenventisette provincie del regno d'Assuero, con parole amorevoli, e sin cere:

31 Per fermar l'osservanza di que' giorni di Purim a' lor tempi : siccome Mardocheo Giudeo, e la regina Ester, aveano loro ordinato: e come eglino stessi aveano preso sopra sè, e sopra la lor posterità; insieme co' digiuni, e con le grida, che vi si deono usare.

32 Così 'l comandamento d' Ester confermò l'osservanza di que giorni di Purim. E ciò fu scritto nel

Libro.

#### CAP. X.

POI 1 re Assuero impose un tributo alla terra, ed all' isole de. mare.

2 Or. quant' è a tutti i fatti della sua potenza, e forza; ed alla dichia-razione della grandezza di Mardocheo, della quale quel re l'ingrandì: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Media, e di Persia?

3 Perciochè Mardocheo Giudeo la seconda persona dopo'l re Åssuero, e grande appo i Giudei, e grato alla moltitudine de' suoi fratelli, procacciando il bene del suo popolo, e parlando amorevolmente s tutto l suo legnaggio.

# IL LIBRO DI 10B.

CAP. I.

ERA nel paese d'Us un'uomo, il cui nome era Iob : e quell' uomo era intiero, e diritto, e temeva Iddio, e si ritraeva dai male. 2 E gli erano nati sette figliuoli, e tre figliuole.

3 E'l suo bestiame era di settemila pecore, e di tremila camelli, e di cinquecento paia di buoi, e di cin-quecento asine, con una molto gran famiglia. E quell' uomo era il più grande di tutti gli Orientali.

4 Or i suoi figliuoli andavano, e facevano conviti, in casa di ciascun di loro, al suo giorno: e mandavano a chiamar le lor tre sorelle, per mangiare, e per bere con

loro

5 E, quando aveano compiuta la volta de' giorni del convito, Iob mandava a santificargli: poi si levava la mattina, ed offeriva olocausti, secondo'l numero d'essi tutti: perclochè lob diceva, I miei fi giluoli avranno forse peccato, ed avranno parlato male di Dio ne' cuori loro. Così faceva sempre Iob.

6 Or avvenne un dì, che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi dinanzi al Signore : e Satan venne

anch'egli per mezzo loro. 7 E'i Signore disse a Satan, Onde vieni? E Satan rispose al Signore, e disse, Da aggirar la terra, e da

passeggiar per essa. 8 El Signore disse a Satan, Hai tu posto mente al mio servitore Iob? come nella terra non v'è uomo intiero, e diritto, e che tema Iddio, e si ritragga dal male, come esso I

9 E Satan rispose al Signore, disse, Iob teme egli Iddio indarno? 10 Non hai tu intorniato, come d'un riparo, lui, e la casa sua, ed ogni cosa sua? tu hai benedetta l'opera delle sue mani, e'l suo bestiame è sommamente multiplicato nella terra.

ll Mastendi pur ora la tua mano, e tocca tutte le cose sue, e vedrai se non ti maladice in faccia.
464

12 El Signore disse a Satan, Ecco. tutto quello ch'egli ha è in man tua: sol non metter la mano sopra E Satan si partì dal cospetto

del Signore. 13 Ed avvenne un di, mentre i figliuoli, e le figliuole di Iob, mangiavano, e beveano del vino in ca-

sa del lor fratel maggiore,

14 Ch'un messo venne a Iob, e gli disse, I buoi aravano, e l'asine pasturavano allato ad essi :

15 Ed i Sabei sono scorsi, e gii hanno rapiti, ed hanno messi a fil di spada i servitori : ed io tutto solo sono scampato, per rapportartelo.

16 Mentre costui parlava ancora, ne venne un'altro, che disse, Il fuoco di Dio è caduto dal cielo, e s'è appreso al minuto bestiame, ed a' servitori, e gli ha consumati: ed io tutto solo sono scampato,

per rapportartelo.

17 Mentre costui parlava ancora, ne venne un'altro, che disse, De' Caldei, in tre schiere, sono scorai sopra i camelli, e gli hanno rapiti, ed hanno messi a fil di spada i servitori: ed io tutto solo sono scampato, per rapportartelo.

18 Mentre costui parlava, ne venne un'altro, che disse, I tuoi figliuoli, e le tue figliuole, mangia-vano, e beveano del vino in casa.

del lor fratel maggiore :

19 Ed ecco, un gran vento è ve-nuto di di la dal diserto, il quale ha dato ne' quattro canti della casa, ed ella è caduta sopra i giovani, onde son morti: ed lo tutto solo

sono scampato, per rapportartelo. 20 Allora Iob si levò, e stracciò il suo mantello, e si tondè il capo, e

si gittò a terra, ed adorò :

21 E disse, lo sono uscito ignudo del ventre di mia madre, ignudo altresì ritornerò la. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto: sia bene-detto il Nome del Signore. 22 In tutto ciò Iob non peccò, e

non attribuì a Dio nulla di mal

fatto.

CAP. II.

R avvenne un dì, che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore; e Satan venne anch'egli per mezzo loro a presentarsi davanti al Signore.

2 E'l Signore disse a Satan, Onde vieni? E Satan rispose al Signore, e disse, Da aggirar la terra, e da

passegiar per essa. 3 E'l Signore disse a Satan, Hai tu posto mente al mio servitore lob? come nella terra non v'è uomo intiero, e diritto, che tema Iddio, e si ritragga dal male, come esso? ed anche persevera egli nel**la sua integrita, benchè tu m'abbi** incitato contr'a lui, per distruggerlo senza cagione.

4 E Satan rispose al Signore, e disse, Pelle per pelle: ma l'uomo darà tutto ciò ch'egli ha per la sua

5 Ma ora, stendi pur la mano, e tocca le sue ossa, e la sua carne : e vedrai se non ti maladice in faccia. 6 El Signore disse a Satan, Ecco-'o in man tua: sol guardati di toc-

car la sua vita. 7 E Satan, partitosi dal cospetto del Signore, percosse Iob d'un' ulcera maligna, dalla pianta del piè

infino alla sommità del capo. 8 Ed egli si prese un testo per

grattarsi, ed era assiso per mezzo le ceneri.

9 E la sua moglie gli disse, Ancora perseveri tu nella tua integrità ? benedici Iddio, e muori.

10 Ma egii le disse, Tu parli come una d'infra le donne stolte: sì avremmo noi ricevuto da Dio il bene, e non riceveremmo il male ? In tutto ciò Iob non peccò con le sue labbra.

ll Or tre amici di Iob, Elifaz Temanita, Bildad Suhita, e Sofar Naamatita, avendo udito tutto questo male che gli era sopraggiunto, se ne vennero, ciascuno dal suo luogo: e si trovarono insieme, per venire a

condolersi con lui, ed a consolario. I2 E, levati gli occhi da lungi, nol riconobbero; ed alzarono la voce, e piansero ; e ciascun di loro stracciò il suo mantello, e si sparsero della polvere in su la testa, gittandola verso l cielo:

13 E sedettero con lui in terra per sette giorni, e per sette notti : e niuno gli disse alcuna parola: perciochè vedevano che la doglia era

molto grande.

CAP. III. OPO questo lob aprì la sua bocca, e maladisse il suo giorno : 2 E prese a dire,

3 Possa perire il giorno, nel quale io nacqui, e la notte che fu detto, Un maschio è nato.

4 Quel giorno sia tenebroso: Iddio non ne abbia cura da alto, e

non risplenda la luce sopra esso. 5 Tenebre, ed ombra di morte rendanlo immondo: la nuvola dimori sopra esso: queste cose ren danlo spaventevole, quali sono i giorni più acerbi. 6 Caligine ingombri quella notte:

non rallegrisi fra i giorni dell'an-no, non sia annoverata fra i mesi. 7 Ecco, quella notte sia solitaria, non facciansi in essa canti alcuni. 8 Maladicania coloro che maladicono i giorni, i quali son sempre

apparecchiati a far nuovi lamenti. 9 Oscurinsi le stelle del suo vespre: aspetti la luce, ma non ne

venga alcuna, e non vegga le palpebre dell' alba: 10 Perciochè non serrò gli usci

del ventre di mia madre, e non fece sì che gli occhi miei non vedessero l'affanno.

11 Perchè non morii io dalla matrice? perché non trapassai come prima uscii del ventre?

12 Perchè mi furono porte le ginocchia? perchè le mammelle,

aciochè io poppassi?
13 Conclosiacosach'ora giacerei, e mi riposerei: io dormirei, e pez-

zo fa sarel in riposo, 14 Con li re, e con li consiglieri della terra, i quali edificavano i

luoghi diserti: 15 Overo co' principi, ch'aveano dell' oro, ed empievano le lor case d'argento:

16 Overo anche del tutto non sarei stato, come un' abortivo nascosto, come il feto che non ha veduta la luce.

17 Quivi cessano gli empi di travagliare altrui, e quivi si riposano

gli stanchi.

18 Parimente i prigioni hanno requie, e non odono più la voce del sollecitator dell' opere. 19 Quivi è il picciolo, e'l grande;

e'l servo franco del suo signore. 20 Perchè dà egli la luce at mi-

serabile, e la vita a coloro che sono in amaritudine d'animo à

21 I quali aspettano la morte, e pure ella non viene: e la ricercano più che tesori nascosti :

22 E si rallegrano, fino a festeg-giarne; e giolscono, quando han-no trovato il sepolero.

23 Perché dà egli la luce all'uomo, la cui via è nascosta, e'i quale Iddio ha assiepato d'ogn' intorno : 24 Conciosiacosachè, avanti ch' io

prenda il mio cibo, il mio sospiro

come acqua.

25 Perchè ciò di ch'io avea spavento m'è avvenuto, e m'è sopraggiunto quello di che avea paura.

26 Io non ho avuta tranquillità, nè riposo, nè quiete: ed è venuto

il turbamento.

# CAP. IV. D Elifas Temanita rispose:

2 Se noi imprendiamo di parlarti, ti sara egli molesto? ma pur chi potrebbe rattener le parole?

3 Ecco, tu correggevi molti, e rinforzavi le mani rimesse.

4 I tuoi ragionamenti ridirizzavano quelli che vacillavano, e tu raffermavi le ginocchia che piegavano.

5 Ma ora, che'l male t'è avvenuto, tu te n'affanni : ora ch'è giunto fino a te. tu ne sei smarrito.

6 La tua pieta non è ella stata la tua speranza, e l' integrità delle tue vie la tua aspettazione? 7 Deh, rammemorati, quale in-

nocente perì mai, ed ove furono gli uomini diritti mai distrutti? 8 Siccome io ho veduto che quelli ch'arano l'iniquità, e seminano la

perversità, la mietono. 9 Essi periscono per l'alito di Dio, e son consumati dal soffiar delle

sue nari. 10 Il ruggito del leone, e'l grido del fier leone son ribattuti: ed i denti de' leoncelli sono stritolati.

Il Il vecchio leone perisce per mancamento di preda, ed i figli della leonessa sono dissipati.

12 Or m'è stata di nascoso significata una parola, e l'orecchio mio

n' ha ritenuto un poco.

13 Fra l'imaginazioni delle visioni notturne, quando'l più profondo sonno cade sopra gli uomini, 14 M'è venuto uno spavento, ed un tremito, c'ha spaventate tutte quante le mie os

15 Ed uno spirito è passato davanti a me, che m'ha fatto arric-

ciare i pell della mia carne: 16 Egli s'è fermato, ed io non ho riconosciuto il suo aspetto: una sembianza è stata davanti agli occhi miei, ed io ho udita una voce sommessa, che diceva,

17 L'uomo sarebbe egli giustificato da Dio? l'uomo sarebbe egli giudicato puro dal suo fattore?

18 Ecco, egli non si fida ne' suoi servitori, e scorge della temerità ne' suoi Angeli:

19 Quanto più in coloro ch'abi-tano in case di fango, il cui fonda-mento è nella polvere, e che son

venga, ed i miel ruggiti si versino : ridotti in polvere, esposti a' vermi? 20 Dalla mattina alla sera sono stritolati, e periscono in perpetuo, senza ch' alcuno vi ponga mente. 21 L'eccellenza ch'era in loro non

si diparte ella? muoiono, ma non con sapienza.

CAP. V.

YRIDA pure, vi sara egli al-I cuno che ti risponda i ed a

cui d'infra i santi ti rivolgerai tu ? 2 Conclosiacosachè'l cruccio uccida il pazzo, e lo sdegno faccia morir lo stolto.

3 Io ho veduto il pazzo che si radicava: ma incontanente ho ma-

ladetto il suo abitacolo 4 I suoi figliuoli son lungi dalla salvezza, e sono oppressati nella porta, senza ch'alcuno gli riscuota. 5 L'affamato divora la ricolta d'esso, e la rapisce di mezzo le spine; ed i ladroni trangugiano le

6 Perciochè l'iniquità non ispunta dalla polvere, e la perversità non germoglia dalla terra :

sue facultà.

7 Benchè l'uomo nasca a perversità, come le faville delle brace volano in alto-

8 Ma, quant'è a me, io ricercherel pure Iddio, ed addirizzerei 'l

mio ragionamento a Dio: 9 Il quale fa cose sì grandi, che non si possono investigare : e tan-

te cose maravigliose, che non si possono annoverare: 10 Che manda la pioggia in su la

terra, e l'acque in su le campagne: ll Ch'innalza i bassi, e fa che quelli ch'erano in duolo sono esal-

tati per salvazione: 12 Che disperde i pensieri degli astuti, e fa che le lor mani non possono far nulla di bene ordinato. 13 Egli soprapprende i savi nella

loro astuzia, e fa che'l consiglio de' perversi va in ruina. 14 Di giorno scontrano tenebre.

ed in pien meszodì vanno a tentone come di notte.

15 Ma egli salva il bisognoso dalla spada, dalla gola loro, e dalla mano del possente.

16 E v'è qualche speranza per lo misero ma l'iniquità ha la bocca turata.

17 Ecco, beato è l'uomo, il quale Iddio gastiga : e però non disdegnar la correzion dell' Onnipotente :

18 Perciochè egli è quel che manda la doglia, ed altresì la fascia: egli è quel che fa la piaga, e le sue

mani altresì guariscono. 19 In sel affizioni egli ti libererà: ed in sette il male non ti toccherà. 20 In tempo di fame egli ti riscuo-

terà dalla morte, ed in tempo di guerra dalla spada.

21 Al tempo del fiagello della lingua tu sarai nascosto: e non temerai la disolazione quando verrà. 22 Tu rideral del guasto, e della

carestía: e non temerai delle fiere

della terra.

23 Perciochè tu avrai patto eziandio con le pietre de campi: e le fiere della campagna ti saranno rendute pacifiche.

24 E tu conoscerai per prova che'l tuo padiglione non sará senon pace: e governerai la tua casa, e nulla ti verrà fallito.

25 E riconoscerai che la tua progenie sarà molta, e che i tuoi diacendenti saranno come l'erba del-

la terra.

26 Tu entrerai in estrema vecchiezza nel sepolero, come la bica delle biade è accumulata al suo tempo.
27 Ecco ciò che noi ti diciamo:

noi l'abbiamo investigato, egli ¿ così : ascoltalo, e riconoscilo.

CAP. VI.

IOB rispose: e disse, 🛂 2 Fosse pur lo sdegno mio ben pesato, e fosse parimente la mia calamità levata in una bilancia!

3 Perciochè ora sarebbe trovata più pesante che la rena del mare: e però le mie parole sono tran-ghiottite.

4 Perchè le saette dell'Onnipotente sono dentro di me, e lo spirito mio ne bee il veleno: gli spaventi di Dio sono ordinati in battaglia contr'a me.

5 L'asino salvatico ragghia egli presso a'l' erba i il bue mugghia gli presso alla sua pastura ?

6 Una cosa insipida si mangia ella senza sale? evvi sapore nella chiara ch'è intorno al tuorio dell' uovo? Le cose che l'anima mia avrebbe ricusate pur di toccare sono ora i

mici dolorosi cibi. 8 Oh venisse pur quel ch'io chieg-gio, a concedessemi Iddio quel ch'io

di rame ?

aspetto! 9 E piacesse a Dio di tritarmi, di sciorre la sua mano, e di disfarmi ! Questa sarebbe pure ancora la mia consolazione, benchè io arda di dolore, e ch'egli non mi risparmi ch'io non ho nascoste le parole del

Santo. 11 Quale è la mia forza, per ispe-rare i e quale è il termine che m'è posic, per prolungar l'aspettazion dell'anuna mia ?

12 La mia forza è ella come la for-sa delle pietza è la mia carne è ella

467

13 Non è egli così ch'io non ho più alcun ristoro in me? e oh'ogni modo di sussistere è cacciato lontan da me?

14 Benignità dovrebbe essere usata dall'amico inverso colui ch'è tutto strutto: ma esso ha abbandonato il timor dell'Onnipotente.

15 I miei fratelli m'hanno fallito, a guisa d'un ruscello, come rapidi

torrenti che trapassanno via: 16 I quali sono scuri per lo ghiaccio; e sopra cui la neve s'ammonzicchia:

17 Ma poi, al tempo che corrono, vengono meno: quando sentono il caido, spariscono dal luogo loro. 18 I sentieri del corso loro si contorcono, essi si riducono a nulla, e

is perdono.

19 Le schiere de viandanti di Tema gli riguardavano, le carovane
di Seba n'aveano presa speranza.

20 Ma si vergognano d'esservisi
se la sono.

fidati; essendo giunti fin là, sono confusi.

21 Perciochè ora voi siete venuti a niente: avete veduta la ruina. ed avete avuto paura.

22 V'ho io detto, Datemi, e fate presenti delle vostre facultà per me:

23 E liberatemi di man del nemico, e riscuotetemi di man de' violenti?

24 Insegnatemi, ed io mi tacerò: ed ammaestratemi, se pure ho errato in qualche cosa

25 Quanto son potenti le parole di dirittura! e che potra in esse ri-prendere alcun di voi?

26 Stimate voi che parlare sia convincere? e che i ragionamenti d'un' uomo, c'ha perduta ogni spe-ranza, non sieno altro che vento?

27 E pure ancora voi vi gittate addosso all' orfano, e cercate di far traboccare il vostro amico.

28 Ora dunque piacciavi riguardare a me, e se io mento in vostra presenza.

29 Deh ravvedetevi, che non siavi iniquità: da capo, il dico, ravvedetevi, io son giusto in questo

affare. 30 Evvi egli iniquità nella mia lingua? il mio palato non sa egli discerner le cose perverse ?

### CAP. VII.

NON ha l'uomo un termine del-la sua milizia in su la terra? e non sono i suoi giorni simili a quelli d'un mercenario?

2 Come il servo aspira all' ombra, e'l mercenario aspetta il premio

lella sua opera : 3 Così mí sono stati dati per eredità de' mesi molesti: e mi sono state assegnate per parte mia notti

4 Se mi son posto a giacere, dico, Quando mi leverò? quando sara passata la notte? e mi stanco di dimenarmi fino all' alba.

5 La mia carne è rivestita di ver-

mini, e di gromma di terra: la mia pelle si schianta, e si disfa 6 I miei giorni son passati via più leggiermente che la spola del testore, e son venuti meno senza speranza

Ricordati che la mia vita è un vento, che l'occhio mio non tornerà più a vedere il bene.

8 L'occhio di chi mi vede non mi riguarderà più: se tu rivolgi gli occhi verso me, io non sarò più. 9 Come la nuvola si dilegua, e se

ne va via; così chi scende nel sepolcro non ne salirà più fuori. 10 Egli non ritornera più a casa sua, e'l luogo suo non lo ricono-

scerà più. 11 lo altresì non ratterrò la mia bocca: lo parlerò nell' angoscia del mio spirito, io mi lamenterò

nell'amaritudine dell'anima mia. 12 Sono io un mare, od una balena, che tu mi ponghi guardia at-

torno?

13 Quando io dico, La mia lettiera mi darà alleggiamento, il mio letto solleverà parte del mio lamento:

14 Allora tu mi sgomenti con sogni, e mi spaventi con visioni : 15 Tal ch'io nell'animo sceglierei innanzi d'essere strangolato, ed in-

nanzi vorrei la morte che le mie 16 fo son tutto strutto: io non

viverò in perpetuo: cessati da me: conciosiacosachè i miei giorni non sieno altro che vanità. 17 Che cosa è l'uomo, che tu ne

facci sì grande stima, e che tu ponghi mente ad esso?

18 E che tu lo visiti ogni mattina, ed ad ogni momento l'esamini?

19 Fino a quando non ti rivolge rai indietro da me, e non mi darai alcuna posa, tanto ch' io possa inghiottir la mia saliva?

20 Io ho peccato: ch'opererò in-

verso te, o Guardian degli uomini? perchè m'hai posto per tuo berzaglio, e perché sono io grave a me

21 E perchè non perdoni'l mio misfatto, e non rimovi la mia iniquita? conciosiacosachè di presente giacerò nella polvere; e, se poi tu mi ricerchi, io non sarò più.

CAP. VIII. BILDAD Suhita rispose:

disse, 2 Infino a quando proferirai tall ragionamentí, e saranno le parole della tua bocca come un vento im-

petuoso i 3 Iddio pervertirebbe egli 'l giudi-

cio? l'Onnipotente pervertirebbe egli la giustizia? 4 Se i tuoi figliuoli hanno peccato

contra lui, egli altresi gli ha dati in man del lor misfatto.

5 Ma, quant'è a te, se tu ricerchi Iddio, e chiedi grazia all' Onni potente : 6 Se tu sei puro, e diritto, certa-

mente egli si risveglierà di presente in favor tuo, e farà prosperare il tuo giusto abitacolo.

7 E la tua condizione di prima sarà stata picciola, e l'ultima diventerà grandissima.

8 Perciochè domanda pur l'età primiere, e disponti ad informarti

da' padri loro: 9 Imperochè, quant' è a noi, siamo sol da ieri in quà, e non abbiamo intendimento: perchè i nostri gior-

ni son come un'ombra sopra la terra: 10 Non insegnerannoti essi, e non parlerannoti, e non trarranno essi

fuori ragionamenti dal cuor loro? 11 11 giunco surgerà egli senza pantano / l'erba de prati crescerà

ella senz' acqua? 12 E pure, mentre è ancora verde, e non è ancora segata, si secca

avanti ogni altr' erba. 13 Tali son le vie di tutti quelli che dimenticano Iddio, e così pe-

rirà la speranza dell' ipocrito : 14 La cui speranza sarà troncata. e la cui confidanza sarà una casa

di ragnolo. 15 Egli s'appoggerà in su la casa sua, ma quella non istarà ferma:

egli s'atterrà ad essa, ma ella non istarà in piè. 16 Ma l'uomo intiero è verdeg-

giante al sole, ed i suoi rami si spandono fuori in sul giardino, nel quale egli è piantato:

17 Le sue radici s'intralciano presso alla fonte, egli mira la casa

di pietre. 18 Alcuno lo manderà egli in ruina, divellendolo dal luogo suo, sì ch'esso lo rineghi: dicendo, lo

non ti vidi giammai?

19 Ecco, tale è l'allegrezza della sua via, e dalla polvere ne germo-

glieranno altri. 20 Ecco, iddio non disdegna l'womo intiero: ma altresì non presta

la mano a' maligni. 21 Ancora empierà egli la tua bocca di riso, e le tue labbra di miriconoscerò me stesso: io avrò

giubilo.

22 Quelli che t'odiano saranno vestiti di vergogna: ma il tabernacolo degli empi non sarà più.

CAP. IX.

IOB rispose: e disse, 2 Veramente io so ch'egli è

così: e come si giustificherebbe l'uomo appo Iddio ? 3 Se Iddio vuol litigar con lui,

egli non gli potra rispondere d'in-fra mille articoli ad un solo. Egli è savio di cuore, e potente di forza: chi s'è mai indurato con-

tr'a lui, ed è prosperato? 5 Contr'a lui, che spianta i monti

senza che si possa sapere come es gli abbia rivolti sottosopra nella sua ira : 6 Che crolla la terra, e la smove

dal luogo suo: e da cui le colonne d'essa sono scosse: 7 Che parla al sole, ed esso non si

leva : che tiene suggellate le stelle : 8 Che distende tutto solo i cieli, e calca le sommità del mare: 9 Che ha fatto i segni del Carro,

dell' Orione, delle Gallinelle, e quelli che sono in fondo all' Austro: 10 Che fa cose tanto grandi, che non si possono investigare : e tante

cose maravigliose, the non si possono annoverare.

11 Ecco, egli passerà davanti a me, ed io noi vedrò: ripasserà, ed io non lo scorgerò.

12 Ecco, egli rapirà, e chi gli farà far restituzione? chi gli dira, Che ful?

13 Iddio non raffrena l'ira sua: sotto lui sono atterrati i bravi campioni.

14 Quanto meno gli risponderel io, ed userei parole, scelte contr'a lui?

15 Io, che quantunque fossi giusto, non risponderei, anzi chiede-

rei grazia al mio Giudice. 16 Se io grido, ed egli mi risponde, pur non potrò credere ch'egli abbia

ascoltata la mia voce:

17 Conciosiacosach' egli m'abbia conquiso con un turbo, e m'abbia date di molte battiture senza cagione. 18 Egli non mi permette pur di

respirare : perciochè egli mì sazia d'amaritudini.

19 Se si tratta di forza, ecco, egli e potente: se di giudicio, chi mi

citerà ? 20 Benchè io sia giusto, la mia bocca mi condannerà: quantunque lo sia intiero, ella mi dichiarera perverso.

21 Benché io sia intiero, io non

a sdegno la vita mia.

22 Egli è tutt' uno: perciò ho detto, Egli distrugge ugualmente

l'uomo intiero, e l'empio.

23 Se è un flagello, egli uccide in un momento: ma egli si beffa della prova degl' innocenti

24 La terra è data in mano all'empio, il qual copre la faccia de' giudici d'essa. Or, se Iddio non fa

questo, chi è egli dunque? 25 Ma i miei giorni sono stati più leggieri ch'un corriero : son fuggiti

via, non hanno goduto il bene : 26 Son trascorsi come saette. come una aquila che vola fretto-

losa al pasto.

27 Se lo dico, lo dimenticherò il
mio lamento, lo lascerò il mio

cruccio, e mi rinforzerò:

28 Io sono spaventato di tutti i miei tormenti, io so che tu non mi reputerai innocente.

29 Io sarò reo: perchè adunque m'affaticherei in vano?

30 Quando io mi fossi lavato con

acque di neve, e nettatomi le mani col sapone: 31 Allora pure tu mi tufferesti in

una fossa, ed i miei vestimenti m'avrebbono in abbominio. 32 Perciochè egli non è un'uomo.

come sono io, perché lo gli risponda, *e perché* noi vegniamo insieme a giudicio. 33 E' non v'è niuno che possa dar

sentenza fra noi, *che* possa metter la mano sopra amendue noi.

34 Ma, rimova egli pur la sua verga d'addosso a me, e non mi conturbi 1 suo spavento:

35 Allora io parlerò, e non avrò paura di lui: perciochè in questo stato io non sono in me stesso.

### CAP. X.

T'ANIMA mia, s'annoia della ⊿ mia vita: io mi lascerò scorrere addosso il mio lamento : io parlerò nell' amaritudine dell' anima mia.

2 Io dirò a Dio, Non condannarmi: fammi assapere perchè tu litighi meco. 3 Ti pare egli ben fatto d'oppres-

sare, di sdegnar l'opera delle tue mani, e di rispiendere sopra'i consiglio degli empi ?

4 Hal tu occhi di carne? vedi tu come vede l'uomo?

5 Sono i tuoi giorni come i giorni sono i tuoi . dell'uomo mortale? anni come l'età umana?

6 Che tu facci inchiesta della mia iniquità, e prendi informazione del mio peccato?

7 A te s'appartiene di conoscere ch'io non sono reo: e non v'é

niuno che riscuota dalla tua mano. 8 Le tue mani m'hanno formato, e composto : e tu mi distruggi tutto quanto d'ogn' intorno.

9 Deh, ricordati che tu m'hai formato come dell'argilla: e tu mi fai

ritornare in polvere.

10 Non m'hai tu colato come latte, e fatto rappigliar come un

ll Tu m'hai vestito di pelle, e di carne: e m'hai contesto d'ossa, e

di nervi. 12 Tu m'hai data la vita, ed hai

usata benignità inverso me : e la tua cura ha guardato lo spirito mio. 13 E pur tu avevi riposte queste

cose nel cuor tuo: io conosco che

questo era appo te. 14 Se io ho peccato, tu m'hai no-tato, e non m'hai assolto della mia iniquita-15 Se io sono stato reo, guai a me: e se son giusto, non però alzo il capo, essendo sazio d'igno-

minia, e veggendo la mia afflizione : 16 E se pur l'alzo, tu mi cacci a gulsa di fiero leone, e torni a di-

mostrarti mara viglioso contr'a me. 17 Tu mi produci in faccia nuovi testimoni tuoi : tu accresci la tua indegnazione contr'a me: eserciti

a muta sono sopra me.

18 Perchè dunque m'hai tratto fuor della matrice ? lo vi sarei spirato, e l'occhio d'alcuno non m'avrebbe veduto.

19 Io sarei stato come se non avessi giammai avuto essere : io sarei stato portato dal ventre alla

sepoltura.

20 I miei giorni non sono eglino poca cosa cessa dunque, e rimanti da me, sì ch'io mì rinforzi un poco;

21 Avanti ch'io me ne vada alla terra delle tenebre, dell'ombra della morte, onde mai non tornerò;

22 Alla terra d'oscurità simile a caligine; d'ombra di morte, ove non è ordine alcuno : e la quale. wando fa chiaro, e simile a caligine.

CAP. XI. E SOFAR Naamatita rispose: e

2 Non risponderebbesi egli ad un' uomo di tante parole ? ed un'uomo loquace sarebbe egli *per ciò* reputato giusto? 3 Faranno le tue ciance tacer gli

uomini? ti farai tu beffe, senza ch'alcuno ti faccia vergogna? 4 Or tu hai detto, La mia maniera

di vita è pura, ed io sono stato netto davanti agli occhi tuqi.

5 Ma, voleme pure Iddio parlare,

ed aprir le sue labbra teco; 6 E dichiararti i segreti della sapienza: perciochè sono doppi: e tu conosceresti ch'iddio ti fa portar pena minore che la tua iniquita

non merita di ragione.

7 Potresti tu trovar modo d'inve-stigare Iddo? potresti tu trovar l'Onnipotente in perfezione?

8 Queste cose sono l'alterze de cieli, che ci faresti ? son più profonde che l'inferno, come le conosceresti?

9 La lor distesa è più lunga che la terra, e la lor larghezza è più gran-

de che'l mare.

10 Se Iddio sovverte, overo s'egli serra, e raccoglie, chi ne lo storra? 11 Percioche egli conosce gli uo-mini vani: e, veggendo l'iniquità, non si porrebbe egli mente?

12 Ma l'uomo è scemo di senno, e temerario di cuore : e nasce simile ad un puledro d'un'asino salva-

13 Se tu addirizzi 'l cuor tuo, e spieghi le-palme delle tue mani a

lūi ;

14 Se v'è iniquità nella tua mano. e tu l'allontani da te, e non lasci dimorare alcuna perversità ne' tuoi tabernacoli 🕫 15 Allora certamente tu alzerai

la faccia netta di macchia, e sarai stabilito, e non avrai paura di nulla:

16 Perciochè tu dimenticherai gli affanni, e te ne ricorderai come d'acque trascorse :

17 E ti si levera un tempo plu chiaro che'l mezzodì: tu risplenderai, tu sarai simile alla mattina: 18 E sarai in sicurtà : perciochè

vi sarà che sperare : e pianterai ? tuo padiglione, e giacerai sicuramente:

19 E ti coricherai, e niuno ti spaventerà : e molti ti supplicheranno.

20 Ma gli occhi degli empi verranno meno, ed *ogni* rifugio sarà perduto per loro : e la loro unica speranza *sarà* di render lo spirito.

CAP. XII. IOB ripose : e disse,

E 10H ripose: e unarc, 2 Sì veramente voi*siete tutt* un popolo, e la sapienza morra con vol.

3 Anch' io ho senno come voi : io non sono da men di voi : ed appo cui non *sono* cotali cose ?

4 Io son quell'uomo ch'è schernito dal suo amico: ma un tale invoca Iddio, ed egli gli rispondera: l'uomo giusto, ed intiero, è schernito.

5 Colui che stà per isdrucciolar

col piè, è, per estimazion di chi è i

felice, un tizzone sprezzato.

6 I tabernacoli de ladroni prosperano, e v'e ogni sicurtà per quelli che dispettano Iddio, nelle cul mani egli fa cadere ciò che disi-

derano.

7 Ed in vero doman**c**ane pur le bestie, ed esse te l'insegneranno : e gli uccelli del cielo, ed essi tel dichiareranno:

8 Overo, ragionane con la terra ed essa te l'insegnerà : i pesci del mare esiandio tel racconteranno.

9 Fra tutte queste creature, quale *è quella che* non sappia che la mano del Signore fa questo

10 Nella cui mano è l'anima d'ogni uomo vivente, e lo spirito d'ogni carne umana.

11 L'orecchio non prova egli le

parole, come il palato assapora le vivande? 12 Ne' vecchi è la sapienza, e nel-

la grand' età é la prudenza. 13 Appo lui è la sapienza, e la forza: a lui appartiene il consiglio.

e l'intelligenza. 14 Ecco, se egli ruina, la cosa non può esser riedificata : se serra alcuno, non gli può essere aperto. 15 Ecco, se egli rattiene l'acque, elle si seccano: e se le lascia scor-

rere, rivoltano la terra sottosopra. lé Appo lui é forza, e ragione : a lui *appartiene* chi erra, e chi fa

errare. 17 Egli ne mena i consiglieri spogliati, e fa impazzare i gludici. 18 Egli scioglie il legame delli re,

estrigne la cinghia sopra i lor propi lombi.

19" Egli ne mena i rettori spoglia-

ti, e sovverte i possenti.

20 Egli toglie la favella agli eloquenti, e leva il senno a' vecchi. 21 Egli spande lo sprezzo sopra i nobili, e rallenta la cintura de' possenti.

22 Egli rivela le cose profonde, traendole fuor delle tenebre: e mette fuori alla luce l'ombra della

rli accresce le nazioni, ed altresi le distrugge: egli sparge le enti, ed altrest le riduce insieme. 24 Egli toglie il senno a' capi de' popoli della terra, e gli fa andar vagando per luoghi diserti, ove

non ha via alcuna. 25 Vanno attentone per le tenebre, senza luce alcuna: ed egli gli

fa andare errando come un'uomo ebbro. CAP. XIII.

ECCO, l'occhio mio ha vedute tutte queste cose, l'orecchio mio l' ha udite, e l' ha intese.

2 Quanto sapete voi, so anch'io io non son da men di voi.

3 E pure io parlerò all'Onnipotente : io avrò a grado di venire a ragione con lui.

4 Ma certo, quant'è a voi, voi siete rappezzatori di menzogna:

voi *siete* medici da nulla tutti quanti.

5 Oh, tacestevi pur del tutto, ciò vi sarebbe *reputato* in saviezza.

6 Deh, ascoltate la difesa della mia ragione, ed attendete agli ar-

gomenti delle mie labbra 7 Convienvisi in favor di Dio parlar perversamente, e per rispetto

suo parlar frodolentemente?
8 Convienvisi aver riguardo alla. qualità sua? convienvisi litigar

per Iddio? 9 Sarebbe egli ben per voi ch'egli v'esaminasse? gabberestelo voi co-

me si gabba un<sup>y</sup>uomo?

10 Egli del certo v'arguirà, se di nascoso avete riguardo alla qualità delle persone.

11 La sua altezza non vi sgomenterà ella? lo spavento di lui non

vi caderà egli addosso?

12 I vostri detti memorandi son simili a cenere : ed i vostri sublimi ragionamenti a mucchi di fango. / 13 Tacetevi, e lasciatemi stare,

ed io parlerò: e passimi addosso che che sia.

14 Perchè mi strappo io la carne co denti, e *perche* tengo l'anima mia nella palma della mia mano?

15 Ecco, uccidami egli pure: sì spercrò in lui: ma tuttavia difenderò le mie vie nel suo cospetto. 16 Ed egli stesso mi*sard* in salva-

zione : perciochè l'ipocrito non gli verrà davanti.

17 Ascoltate attentamente il mio ragionamento: ed *entrivi* negli orecchi la mia dichiarazione.

18 Ecco ora, quando io avrò esposta per ordine la mia ragione, io so che sarò trovato giusto.

19 Chi è colui che voglia litigar meco? conciosiacosachè di pre-

sente mi tacerò, e spirerò. 20 Sol non farmi due cose, ed allora io non mi nasconderò dal tuo

cospetto. 21 Allontana la tua mano d'addosso a me, e non mi spaventi'l

tuo terrore. 22 E poi chiama, ed io risponde-

rò: overo, io parlero, e tu rispondimi. 23 Quante iniquità, e peccati ho

io? mostrami'i mio misfatto, e'l mio peccato. 24 Perchè nascondi la tua faccia,

e mi reputi tuo nemico ? 25 Stritolerai tu una frende co-

471

spinta? o perseguiterai tu della i stoppia secca ? 26 Che tu mi sentenzij a pene amare, e mi facci eredar l'iniquità

della mia fanciullezza: 27 E metti i miei piedi ne' ceppi,

e spij tutti i miei sentieri, e stampi le tue pedate in su le radici de' miei piedi.

28 Onde costui si disfa come del legno intarlato, come un vestimento roso dalle tignuole.

CAP. XIV.

'UOMO nato di donna è di bre-⊿ ve età, e pieno di travagli. 2 Egli esce fuori come un fiore, e

poi è riciso : e fugge come l'ombra, e non istà fermo 3 E pur tu apri gli occhi tuoi so-pra un tale, e mi fai venire a giu-

dicio teco!

4 Chi può trarre una cosa monda

da una immonda? Niuno. 5 Poichè i suoi giorni son determinati, e che'l numero de' suoi mesi è appo te ; e che tu gli hai po-sti i suoi termini, i quali egli non può trapassare:

6 Rivolgiti d'addosso a lui, sì ch'egli abbia alcuna posa, infino a tan-to che di buona voglia egli fornisca la sua giornata, come un merce-

nario.

7 Perciochè, quantunque un'albero sia tagliato, pur v'è speranza per lui, ch'egli si rinoverà ancora, e che i suoi rampolli non manche-

8 Benchè la sua radice sia invecchiata nella terra, e'l suo tronco

sia morto nella polvere: 9 Pur nondimeno, tosto ch'egli sentirà l'acqua, rigermogliera, e produrrà rami come una pianta

novella. 10 Ma l'uomo muore, e si fiacca: e quando l'uomo è trapassato, ove

ċ egli≀ ll L'acque se ne vanno via dal mare, ed i fiumi si seccano, e s'a-

sciugano:

12 Così, quando l'uomo giace in terra, egli non risurge: fin che non vi sieno più cieli, i morti non si risveglieranno, e non si desteranno dal sonno loro.

13 Oh, nascondessimi tu pur sotterra, ed occultassimi, fin che l'ira tua fosse racquetata: e ponessimi alcun termine, dopo'l quale tu ti

ricordassi di me!

14 Se l'uomo muore, può egli tor-nare in vita? aspetterò io tutti i giorni del tempo determinato della mia vita, fin che mi venga mutamento di condizione?

15 E che tu mi chiami, e ch' io ti

risponda, e che tu disideri l'opera delle tue mani? 16 Perciochè ora tu conti i miei

passi, e non riserbi nulla a punir del mio peccato. 17 I miei misfatti son suggellati in un sacchetto, tu l'hai cucito

dendo, scoscende, ed una rupe è di-

18 Ma certo, come un monte, cavelta dal suo luogo: 19 E l'acque rodono le pietre, ed i lor diluvi innondano la polvere della terra: così tu fai perir la spe-

ranza dell'uomo. 20 Tu lo soprafai in eterno, ed egli se ne va: tu gli fai mutar fac-cia, e lo mandi via.

sopra le mie iniquità.

21 Se poi i suoi figliuoli sono in onore, egli nol sa: se altresì sono abbassati, egli non vi pon mente. 22 La sua carne si duole sol di lui, e l'anima sua fa cordoglio sol di lui.

#### CAP. XV.

 ${f E}^{
m D}_{
m disse}$ Elifaz Temanita rispose: e

2 Dee un'uomo savio pronunziare opinioni vane, ed empiersi'l

ventre di vento Orientale ? 3 Ed argomentar con parole inu-

tili, e con ragionamenti onde non può trarre alcun vantaggio?

4 Sì certo, tu annulli I timor di Dio, ed impedisci l'orazione che

dee farsi davanti a lui. 5 Perciochè la tua bocca dimostra la tua iniquità, poichè tu hai

scelto il parlar de' frodolenti. 6 La tua bocca ti condanna, e non io: e le tue labbra testificano con-

tr'a te. 7 Sei tu il primiero uomo che sia

nato nel mondo? o sei tu stato formato avanti i colli? 8 Hai tu udito il segreto di Dio, e

ne hai tu sottratta a te la sapienza? 9 Che sai tu, che noi non sappiamo? che intendi tu. che non sia

appo noi?
10 Fra noi v'è eziandio alcun canuto, alcun molto vecchio, più at-

tempato che tuo padre.
11 Son le consolazioni di Dio troppo poca cosa per te? hai tu alcuna

cosa riposta appo te ? 12 Perchè ti trasporta il cuor tuo?

13 Che tu rivolga il tuo soffio, e proferisca della tua bocca parole contra Dio?

14 Che cosa è l'uomo, ch'egli sia puro? e che cosa è chi è nato di donna, ch'egli sia giusto?

15 Ecco, egli non si fida ne suoi Santi, ed i cieli non son puri nel suo cospetto:

16 Quanto più abbominevole, e puzzolente è l'uomo, che bee l' iniquità come acqua? 17 lo ti dichiarerò; ascoltami pu-

re, e ti racconterò ciò ch'io ho ve-

18 Il che i savi hanno narrato, e

non l' hanno celato, avendolo ricevuto da' padri loro:

19 A'quali soli la terra fu data, e per mezzo i cui passi non passò mai straniero.

20 L'emplo è tormentato tutti i giorni della sua vita : ed al violento è riposto un picciol numero d'anni. 21 Egli ha negli orecchi un ro-

mor di spaventi; in tempo di pace il guastatore gli sopraggiugne.

22 Egli non si fida punto di potere uscir delle tenebre: egli sta sempre in guato, aspettando la spa-

23 Egli va tapinando per cercar dove sia del pane: egli sa c'ha in mano tutto presto il giorno delle

24 Angoscia, e tribolazione lo spa-

ventano: lo soprafanno, come un re apparecchiato alla battaglia. 25 Perciochè egli ha distesa la sua mano contr'a Dio, e s'è rinforzato

contr' all' Onnipotente ; 26 E gli è corso contra col collo

*fermo*, co' suoi spessi, e rilevati scudi: 27 Perciochè egli ha coperto il

suo viso di grasso, ed ha fatte delle ieghe sopra i suoi fianchi : 28 Ed è abitato in città disolate.

in case disabitate, ch'erano preste ad esser ridotte in monti di ruine. 29 Egli non arricchirà, e le sue fa-

cultà non saranno stabili, e'l suo colmo non si spanderà nella terra. 30 Egli non si dipartira giammai dalle tenebre, la fiamma seccherà

i suoi rampolli, ed egli sarà portato via dal soffio della bocca di Dio. 31 Non confidisi gia nella vanità,

dalla quale è soddotto : perciochè egli muterà stato, e sarà ridotto al niente.

32 Questo mutamento si complerà fuor del suo tempo, ed i suoi rami non verdeggeranno.

33 Il suo agresto sarà rapito come

quel d' una vigna, e le sue gemme saranno sbattute come quelle d'un' ullvo.

34 Percioché la raunanza de profani *sarà* diserta, e'l fuoco divorerà i tabernacoli di quelli che prendono

presenti:

35 I quali concepiscono perversita, e partoriscono iniquità, e'l cui ventre macchina fraude.

CAP. XVI.

IOB rispose : e disse, 2 Io ho più volte udite le stesse cose : voi tutti siete consolatori molesti.

3 Finiranno mai le parole di vento? overo, di che ti fai forte, che

tu replichi ancora ?

4 Se l'anima vostra fosse nello stato dell' anima mia, anch' io potrei parlar come voi, mettere parole contr'a voi, e scuotervi 'l capo contra.

5 Ma anzi io vi conforterei con la mia bocca, e la consolazione delle mie labbra rallenterebbe *il vostro* 

dolore.

6 Se io parlo, il mio dolore non però si rallenta : e, se lo resto di parlare, quanto se ne partira egli da me ?

7 Certo, egli ora m' ha straccato : e tu m'hai, o Dio, diserta tutta la

mia brigata.

8 E m'hai fatto diventar tutto grinzo, il che è un testimonio del mio male: la mia magrezza si leva contr'a me, e mi testifica contra in

faccia.
9 L'ira sua m'ha lacerato, ed egli procede contr'a me da avversario: egli digrigna i denti contr'a me : il mio nemico appunta i suoi occhi in me.

10 Hanno aperta la bocca contr'a me, m'hanno battuto in su le guance per vituperio, si sono adunati insieme contr'a me.

11 Iddio m' ha messo in poter del perverso, e m' ha fatto cader nelle

mani degli empi

12 lo era in istato tranquillo, ed egli m'ha rotto: e, presomi per lo collo, m'ha tritato, e m'ha rizzato per suo berraglio.

13 I suoi arcieri m'hanno intorniato: egli mi trafigge le reni, e non mi risparmia punto: egli ha oarso in terra il mio fele.

14 Egli mi rompe di rottura sopra rottura, egli mi corre addosso

come un possente uomo. 15 Io ho cucito un sacco sopra la

mia pelle, ed ho lordato il mio splendore nella polvere. 16 La mia faccìa è sucida di pia-

gnere, e l'ombra della morte è in su le mie palpebre;

17 Quantunque non vi sia violenza nelle mie mani, e la mia ora-

zione sia pura. 18 O terra, non nascondere il sangue sparso da me: e, se così é, il

mio grido non abbia luogo. 19 Ezlandio ora, ecco, il mio testimonio è ne cieli : Il mio testimonio

ne' *luoghi* sovrani. 20 O mlei oratori, o amici miei,

# IOB, XVI. XVII. XVIII. XIX.

l'occhio mio stilla a Dio-21 Oh potesse pur l'uomo piatire

con Iddio, come un' uomo col suo compagno!
22 Perciochè i miei brevi anni se

ne vanno forniti: ed io me ne vo

per un sentiero, onde non tornerò CAP. XVII. IL mio spirito si dissolve, i miei giorni sono spenti, i sepoleri

m'aspettano.

2 Non ho io appresso di me degli schernitori? e l'occhio mio non passa egli tutta la notte intorno a' ragionamenti co' quali m' inacerbiacono?

3 Deh, metti pegno, dammi sicurtà per platir teco: chi sara colui che mi toccherà nella mano?

4 Perciochè, quant è a costoro, tu hai nascosto il senno al cuor loro, e però tu non gl'innalzerai. 6 Gli occhi de figliuoli di colui

che pronunzia *sentenza* fra amici per lusinga, saranno consumati.

6 Egli m'ha posto per servir di proverbio a' popoli, ed io sono pu-blicamente menato attorno in sul tamburo.

7 E l'occhio mio è tutto raggrinzato di sdegno, e tutte le mie membra son simili ad un' ombra.

8 Gli *uomini* diritti stupiranno di qu'esto, e l'innocente se ne commovera per cagion dell' ipocrito-

9 Ma pure il giusto s'atterrà alla sua via, e colui ch'è puro di mani

vie più si raffermerà. 10 Or, ravvedetevi pure voi tutti,

e poi venite : non troverò io alcun savio fra voi ! 11 I miei giorni son passati via:

i miei disegni, i proponimenti del mio cuore son rotti.

12 La notte m'è cangiata in gior-

no, la luce è di presso seguita dalle tenebre.

13 Se io mi trattengo di speranza. il sepolcro sard la mia casa, io farò il mio letto nelle tenebre.

14 Già ho gridato alla fossa, Tu sei mio padre: ed a' vermini, Voi siete la madre, e la sorella mia.

15 Ed ove e ora la mia speranza? sì, la mia speranza? chi la potrà

16 Le mie speranze scenderanno nel fondo del sepolero: conciosiacosachè'l riposo di tutti ugualmente sia nélla polvere.

CAP. XVIII. BILDAD Suhita rispose: e

disse, 2 Fino a quando non metterete fine a ragionamenti? intendete prima, e pol parleremo insieme.

3 Perchè siamo noi reputati per bestie? e perche ci avete voi a schife ? 4 Otu, che laceri l'anima tua nel

tuo cruccio, sara la terra abbandonata per cagion tua, e saranno le rocche trasportate dal luogo loro? 5 Sì, la luce degli empi sarà spen-ta, e niuna favilla del fuoco loro

rilucerà. 6 La luce sarà oscurata nel lor

tabernacolo, e la lor lampana sarà

spenta intorno a loro. I lor fieri passi saran ristretti, el lor propio consiglio gli traboc-

cherà a basso: 8 Perciochè essi si gitteranno nel laccio co' piedi loro, e camineran-

9 Il laccio prenderà loro il cal-cagno, il ladrone farà loro forza e

violenza.

10 La fune sarà loro nascosta in terra, e la trappola in sul sentiero. 11 Spaventi gli conturberanno d'ogn' intorno, e gli faranno fug-

gire in rotta. 12 La lor forza sarà affamata, e la calamità sarà loro apparecchiata

allato. 13 Il primogenito della morte divorerà le membra della lor pelle :

divorerà le membra loro. 14 La lor confidanza sarà divelta dal lor tabernacolo: e ciò gli fara

caminare al re degli spaventi. 15 Abiteranno ne' lor tabernacoli che non saranno più loro: e' si

spargerà del solfo in su le loro 16 Disotto le lor radici si seccheranno, e disopra i lor rami saran-

no tagliati. 17 La lor memoria perirà d'in su

la terra, e non avranno nome alcuno sopra le plazze.

18 Saranno spinti dalla luce nelle tenebre, e saranno cacciati fuor del mondo. 19 Non avranno figliuoli, nè ne-

poti fra'l lor popolo, nè alcuno che sopraviva loro nelle loro abita-20 La posterità stupirà del lor

giorno, come gli antenati ne avranno avuto orrore. 21 Certo tali saranno gli abitacoli

de' perversi, e tal sara il luogo di coloro che non conoscono Iddio.

# CAP. XIX.

IOB rispose: e disse, 2 infino a quando addoglierete voi l'anima mia, e mi triterete con parole?

3 Già dieci volte voi m'avete fatto onta: non vi vergognate voi di procedere così stranamente meco.

4 Ma pure, sia così certamente ch'io abbia fallito, il mio fallo di-

morerà meco. 5 Se pur daddovero v'innalzate contr'a me, e volete rimproverarmi il mio vituperio:

6 Sappiate ora ch' Iddio m' ha sovvertito, e ch'egli m'ha intorniato della sua rete.

7 Ecco, io grido violenza, e non sono esaudito: io sciamo, e non mi si fa ragione.

8 Egli ha abbarrata la mia via, sì ch'io non posso passare: ed ha poste le tenebre sopra i miei sen-

9 Egli m'ha spogliato della mia gloria, e m'ha tolta la corona del

mio capo.

10 Egli m'ha disfatto d'ogn' intorno, sì ch'io me ne vo via: ed ha fatta dileguar la mia speranza, come quella d'un' albero:

11 Ed ha accesa la sua ira contr'a me, e m' ha reputato per uno

de' suoi nemici.

12 Le sue schiere son venute tutte insieme, e s'hanno spianata la via contr'a me, e si sono accampate intorno al mio tabernacolo.

13 Egli ha allontanati d'appresso a me i miei fratelli: i miei conoscenti si son del tutto alienati da

14 I mici prossimi se ne son rimasi, ed i miei conoscenti m'han-

no dimenticato. 15 I miel famigliari, e le mie serventi, mi tengono per istraniere:

io palo loro un forestiere. 16 Io chiamo il mio servitore, ed

egli non risponde, quantunque io lo preghi di mia bocca.

17 Il mio fiato è divenuto stranio alla mia moglie, benchè io *la* sup-plichi per li figliuoli del mio ventre. 18 Fino a piccioli fanciulli mi disdegnano: se io mi levo, spar-

lano di me. 19 Tutti i miei consiglieri segreti

m'abbominano: e quelli ch' lo amava si son rivolti contr'a me.

20) Le mie ossa sono attaccate alla mia pelle, ed alla mia carne: e non m'e rimaso altro di salvo che la pelle d'intorno a' miei denti. 21 Abbiate pieta di me, abbiate pieta di me, o voi amici miei:

perciochè la mano del Signore m' ha toccato.

22 Perchè mi perseguitate voi come Iddio, e non vi saziate della mia carne?

23 Oh, fosser pure ora scritti i mici ragionamenti! oh, foeser pure stampati in un libro!

24 Oh, fossero in sempiterno intagliati con uno scarpello di ferro, 475

e con del piombo, sopra un sasso. 25 Or, quant è a me, io so che'l mio Redentor vive, e che nell' ultimo giorno egli si levera sopra la polvere:

26 E quantunque, dopo la mia pelle, questo corpo sia roso, pur vedro con la carne mia Iddio :

27 Il quale io vedrò, gli occhi miei lo vedranno, e non un'altro: le mie reni mi si consumano in

28 Anzi dovreste dire, Perchè lo perseguitiamo noi ? poichè la ra-dice della parola si ritrova in me.

29 Temiate della spada: percio-chè il supplicio dell'iniquita è la spada: acíochè sappiate che v'é un giudicio.

#### CAP. XX.

### SOFAR Naamatita rispose: e disse,

2 Perciò i miei pensamenti m'incitano a rispondere, e perciò questa mia fretta è in me.

3 Io ho udita la mia vituperosa riprensione : ma lo spirito *mio* mi gne a rispondere del mio intendimento.

4 Non sai tu questo, ch'è stato d'ogni tempo, da che l'uomo fu

posto sopra la terra;

5 Che'l trionfo degli empi è di prossimo, e che la letizia dell' ipocrito è sol per un momento ?

6 Avvegnachè la sua altezza salisse fino al cielo, e'l suo capo giugnesse infino alle nuvole:

7 Pur perira egli in perpetuo, come lo sterco suo : quelli che l'avranno veduto, diranno, Ove è egli ?
8 Egli se ne volerà via come un

sogno, e non sara più ritrovato, e si dileguerà come una vision notturna. 9 L'occhio che l'avrà veduto nol

vedrà più, e'l suo luogo nol mirera più. 10 I suoi figliuoli procacceranno il favor de' poveri, e le sue mani

restituiranno quel ch'egli avrà rapito per violenza. 11 Le sue ossa saranno ripiene

degli eccessi della sua gioventù, i quali giaceranno con lui in su la polvere

12 Se'i male gli è stato dolce nella bocca, se egli l'ha nascosto sotto la sua lingua:

13 Se l'ha riserbato, e non l'ha gittato fuori : anzi l'ha ritenuto in mezzo del suo palato: 14 Il suo cibo gli si cangerà nelle sue viscere, e diverra veleno d'a-

spido nelle sue interiora.

15 Egii avrà trangugiate le ric-

chezze, ma egli le vomiterà: Iddio | gliele caccera fuor del ventre. 16 Egli avra succiato il veleno

dell'aspido, la lingua della vipera

l'ucciderà.

17 Egli pon vedrà i ruscelli, i fiumi, i torrenti del mele, e del

18 Egli renderà ciò che con fatica avrà acquistato, e non l'inghiottirà : pari alla potenza sua sarà il suo mutamento, e non ne godera.

19 Perciochè egli ha oppressato altrui, egli lascera dietro a se de' bisognosi : perciochè egli ha rapita la casa altrui, egli non edifichera la sua.

20 Perciochè egli non ha mai sen-tito riposo nel suo ventre, non potrà salvar nulla delle sue più

care cose.

21 Nulla gli rimarrà da mangiare, e però egli non avra più speranza ne' suoi beni. 22 Quando egli sarà ripieno a

sufficienza, allora sara distretto:

tutte le mani de' miseri gli verranno contra. 23 Quando egli sarà per empiersi l ventre, Iddio gli mandera addosso l'ardor della sua ira, e la fara piover sopra lui, e sopra'l suo

cibo. 24 Quando egli fuggirà dall'armi di ferro, un' arco di rame lo tra-

figgerà.
25 Come prima la saetta sarà tratta fuori, dopo esser uscita del suo turcasso, la punta gli passera per mezzo'l fele: spaventi gli saranno addoeso.

26 Tutte le tenebre saran nascoste ne' suoi nascondimenti: un fuoco non soffiato lo divorerà: chi sopraviverà nel suo tabernacolo,

capiterà male.

27 I cieli scopriranno la sua iniquità, e la terra si leverà contr'a

28 La rendita della sua casa sarà trasportata ad altri: ogni cosa sua scorrerà via, nel giorno dell' ira

29 Quest' è la parte assegnata da Dio all'uomo empio, e l'eredità ch'egli riceve da Dio per le sue parole.

CAP. XXI.

IOB rispose: e disse, 2 Date udienza al mio ragionamento, e ciò mi sarà in vece delle vostre consolazioni.

3 Comportatemi ch'io parli: e, poi ch'avrò parlato, beffatevi pure. 4 Quant'è a me, il mio lamento s'addirizza egli ad un' uomo? perchè non sarebbe distretto lo spirito mio?

5 Riguardate a me, e stupite, e mettetevi la mano in su la bocca. 6 Io stesso, quando me ne ricordo, sono tutto attonito, e la carne mia ne prende orrore. 7 Perchè vivono gli empi? perchè

invecchiano, ed anche sono forti,

8 La lor progenie e stabilita nel lor cospetto, insieme con loro; ed i lor discendenti son davanti agli occhi loro.

9 Le case loro non sono se non pace, senza spavento; e la verga di Dio non è sopra loro. 10 I lor tori ammontano, e non

fallano: le lor vacche figliano, e non isperdono. 11 Essi mandano fuori i lor fanciulletti, come pecore; ed i lor fi-

gliuoli vanno saltellando. 12 Essi alzano la voce col tam-

buro, e con la cetera ; e si rallegra-

no al suon dell' organo: 13 Logorano la loro età in piacere, e poi in un momento scendo-

no nel sepolero. 14 Quantunque abbiano detto a Dio, Dipartiti da noi : perciochè noi non prendiam piacere nella

conoscenza delle tue vie. 15 Che è l'Onnipotente, che noi gli serviamo i e che profitto fare-

mo se lo preghiamo i

16 Ecco, il ben loro non è egli nelle lor mani? (sia il consiglio degli empi lungi da me ;)

17 Quante volte avviene egli che la lampana degli empi sia spenta, e che la lor ruina venga loro addosso, e che Iddio dia loro tormenti nella sua ira per lor parte ?

18 E che sieno come paglia al vento, e come pula che'l turbo invola?

19 E che Iddio riserbi a' lor figliuoli la violenza da loro usata : o ch'egli la renda a loro stessi, e ch'essi

lo sentano i 20 E che gli occhi loro veggano la lor ruina, e ch'essi beano dell'i-

ra dell' Onnipotente i

21 Perciochè del rimanente, quale affezione avranno essi alle lor case, da che il numero de' lor mesi sars stato troncato?

22 Potrebbesi insegnar scienza a Dio? conciosiacosach'egli aia quel

che giudica gli eccelsi.

23 Colui muore nel colmo della felicità, in compiuta pace, e tran-

24 Le sue secchie son piene di latte, e le sue ossa sono abbeverate di midolla.

25 E costui muore, essendo in amaritudine d'animo, e non avendo giammai mangiato con diletto.

# IOB, XXI. XXII. XXIII.

26 Amendue giacciono nella polvere, ed i vermini gli coprono. 27 Ecco, io conosco i vostri pen-

samenti, ed i malvagi discorsi che voi fate contr'a me a torto:

28 Perciochè voi direte, Ove è la casa del magnifico? ed ove sono i padiglioni ove abitavano gli empi? 29 Non vi siete voi giammai informati da coloro che fanno viag gi? voi non disdirete gia i segnali

ch'essi ne danno: 30 Che'l malvagio è riparato al giorno della ruina, quando l'ire

sono sparse.

31 Chi gli rappresenterà la sua via in faccia? e chi gli farà la retribuzione di ciò ch'egli ha fatto?

32 Poi appresso egli è portato ne' sepolori, e non attende più ad altro

ch'all' avello.

33 I cespi della valle gli son dolci: ed egli si tira dietro tutti gli uomi-ni, siccome davanti a lui ne sono iti innumerabili.

34 Come dunque mi consolate voi vanamente? conciosiacosachè nelie vostre repliche vi sia sempre

della prevaricazione.

#### CAP. XXII.

ED Elifaz Temanita rispose: e

2 L'uomo può egli fare alcun pro-fitto a Dio i anzi a sè stesso fa profitto l'uomo intendente.

3 L'Onnipotente riceve egli alcun diletto, se tu sei giusto? od alcun guadagno, se tu camini in integrith ?

4 Tl gastiga egli, o viene egli teco a giúdicio, per paura ch'egli ab-bia di te ?

5 La tua malvagità non è ella grande? e le tue iniquità non sono

elle senza fine ?

6 Conciosiacosachè tu abbi preso pegno da' tuoi fratelli senza cagione, ed abbi spogliati gi'ignudi de' lor vestimenti.

7 Tu non hai pur dato ber dell' acqua allo stanco, ed hai rifiuta-

to il pane all' affamato.

8 Ma la terra è stata per l'uom possente, e l'uomo di rispetto è abitato in essa-

9 Tu hai rimandate le vedove a voto, e le braccia degli orfani son da te state flaccate.

10 Perciò tu hai de' lacci d'intorno, ed uno spavento disubito t' ha conturbato.

11 Tu hai eziandio delle tenebre d'intorno, sì che tu non puoi vedere: ed una piena d'acque t'ha

coperto.
12 Iddio non è egli nell'alto de' cieli ? riguarda il sommo delle stelle, come sono eccelse.

13 E pur tu hai detto, Che cosa conosce Iddio? giudicherà egli per mezzo la caligine?

14 Le nuvole gli sono un nascon-dimento, ed egli non vede nulla, e passeggia per lo giro del cielo. 15 Hai tu posto mente al camino

che gli uomini iniqui hanno tenuto d'ogni tempo?

16 I quali sono stati ricisi fuor di

tempo, e'l cui fondamento è scorso come un flume : 17 I quali dicevano a Dio, Dipar-

titi da noi. E ch'avea lor fatto l'Onnipotente?

18 Egli avea loro ripiene le case

di beni: per clò, sia lungi da me il consiglio degli empi. 19 I giusti vedranno queste cose.

e se ne rallegreranno: e l'innocente si befferà di coloro.

20 Se la nostra sostanza non è stata distrutta, pure ha il fuoco consumato il lor rimanente.

21 Deh, accontati con Dio, e rappacificati con lui: per questo mezzo t'avverra il bene.

22 Deh, ricevi la legge dalla sua

bocca, e riponi le sue parole nel cuor tuo. 23 Se tu ti converti all'Onnipotente, se tu allontani dal tuo tabernacolo l'iniquita, tu sarai rista-

bilito:

24 E metterai l'oro in su la polvere, e l'oro d'Ofir in su le selci de' fiuml

25 E l'Onnipotente sarà il tuo oro. e'l tuo argento, e le tue forze.

26 Perciochè allora tu prenderai diletto nell' Onnipotente, ed alze rai la tua faccia a Dio.

27 Tu gli supplicherai, ed egli t'esaudira, e tu gu pagherai i tuoi voti.

28 Quando avrai determinato di fare alcuna cosa, ella ti riuscira sicuramente, e la luce risplenderà sopra le tue vie-

29 Quando quelle saranno abbas-sate, allora dirai, Esaltazione: ed Iddio salverà l'uomo con gli occhi

chini. 30 Egli lo libererà, quantunque

non eig innocente: anzi sara liberato per la purità delle tue mani.

## CAP. XXIII.

E 10B rispose : e disse, 2 Ancora oggi 'l mio lamento

è ribellione : benché la mia piaga sia aggravata sopra i miei sospiri. 3 Oh, sapessi io pure ove trovare Iddio! io andrei infino al suo trono:

4 Lo sporrei per ordine la mia ra-

477

gione nel suo cospetto, ed empierei la mia bocca d'argomenti :

5 Io sapprei le parole ch'egli mi risponderebbe, ed intenderei ciò

ch'egli mi direbbe. 6 Contenderebbe egli meco con

grandezza di forza ? no : anzi egli avrebbe riguardo a me.

7 Ivi l'uomo diritto verrebbe a ragione con lui, ed io sarei in per-petuo liberato dal mio giudice.

8 Ecco, se io vo innanzi, egli non v'e: se indietro, io non lo scorgo : 9 Se a man sinistra, quando egli opera, io nol veggo: se a man destra, egli si nasconde, ed io non

posso vederlo. 10 Quando egli avrà conosciuta la mia via, e m'avra esaminato, io

uscirò fuori come oro.

11 Il mio piè s'è attenuto alle sue pedate: io ho guardata la sua via. e non me ne son rivolto.

12 Ed anche non ho rimosso d'innanzi a me il comandamento delle sue labbra : lo ho riposte appo me le parole della sua bocca, più caramente che la mia provisione or-

13 Ma, se egli è in un proponi-mento, chi ne lo storrà ? se l'anima sua disidera di fare una cosa,

egli la farà. I4 Egli certo compierà ciò ch'egli ha statuito di me: e molte tali cose

sono appo lui.

15 Perciò io sono smarrito per cagion di lui : se io ci penso, io ho spavento di lui.

16 Certo Iddio m'ha fatto struggere il cuore, e l'Onnipotente m'ha

conturbato.

17 Perchè non sono io stato troncato, per non veder le tenebre? e perchè ha egli nascosta l'oscurità d'innanzi a me?

CAP. XXIV.

DERCHE non dirassi che i tempi sono occultati dall' Onnipotente, e che quelli che lo conoscono non veggono i suoi giorni? 2 Gli smpi movono i termini, ra-

piscono le gregge, e le pasturano. 3 Menano via l'asino degli orfani, prendono in pegno il bue della vedova.

4 Fanno torcere i bisognosi dalla via, i poveri della terra si nascondono tutti.

5 Ecco, son simili ad asini salvatici nel diserto: escono al lor mestiere, si levano la mattina per andare alla preda : la campagna è il lor pane, per li lor fantini. 6 Mietono il campo, e vendem-

miano la vigna, che non è loro. 7 Fanno passar la notte agl'ignudi senza vestimenti, sì che non hanno con che coprirsi al freddo. 8 Son bagnati dall' acque che traboccano da' monti ; e, per man-

camento di ricetto, abbracciano i RARRI.

9 Rapiscono l'orfano dalla poppa.

e prendono pegno dal povero. 10 Fanno andar gl'ignudi senza vestimenti: e quelli che portano loro le manelle delle biade soffrono fame.

11 Quelli che spremono loro l'olio intra i lor muri, e quelli che calcano ne torcoli soffrono sete.

12 Gli uomini gemono dalla città. e l'anima de' feriti a morte sclama: e pure Iddio non appone loro alcun

fallo. 13 Essi son di quelli che son ribelli alla luce, non conoscono le sue vie, e non si fermano ne' suoi

sentieri. 14 lì micidiale si leva allo schiarir del dì, uccide il povero, e'l bisognoso: e poi la notte opera da ladro.

15 Parimente l'occhio dell'adultero osserva la sera : dicendo, L'occhio d'alcuno non mi scorgera : e

si nasconde la faccia. 16 Di notte sconficcano le case.

che s'aveano segnate di giorno: non conoscono la luce

17 Perciochè la mattina è ad essi tutti ombra di morte: se *alcuno gl*i riconosce, hanno spaventi dell' ombra della morte.

18 Fuggono leggiermente, come in su l'acque : la Tor parte è maladetta nella terra, non riguardano

alla via delle vigne.

19 La secchezza, e'l caldo, involano l'acque della neve: così 'l sepolcro involt quelli c'hanno peccato.

20 La matrice gli dimentica, i vermini son lor dolci, non son più ricordati: anzi i perversi son rotti come un legno. 21 E, benchè tormentino la sterile

che non partorisce, e non facciano alcun bene alla vedova:

22 E traggano giù i possenti con la lor forza: e, quando si levano,

altri non s'assicuri della vita: 23 Pur nondimeno, Iddio da loro a che potersi sicuramente appog-

giare, è gli occhi suoi *sono* sopra le 24 Per un poco di tempo sono in-

nalzati, poi non sono più: sono abbattuti, e trapassano come tutti gli altri, e son ricisi come la sommità d'una spiga. 25 Se ora egli non è così, chi mi

dimentirà, e metterà al niente il

mio ragionamento?

### IOB, XXV. XXVI. XXVII.

CAP. XXV. BILDAD Suhita rispose: e

2 La signoría, e lo spavento, é con lui: egli fa in pace ciò che gli piace ne' suoi cieli altissimi.

3 Le sue schiere si possono elle annoverare? e sopra cui non si

leva la sua luce ?

lui ch' è nato di donna ?

4 Ma, come sarà giusto l'uomo appo Iddio? e come sarà puro co-

5 Ecco, fino alia luna non sarà

pura, e non risplenderà; e le stelle non saranno pure nel suo cospetto. 6 Quanto meno l'uomo, che è un

verme, e'l figliuol dell' uomo, *che è* 

un vermicello?

### CAP. XXVL

IOB rispose: e disse, 2 O quanto hai tu bene aiutato il debole, ed hai salvato il brac-

cio fiacco!

3 O quanto hai tu ben consigliato colui che è privo di sapienza, e gli hai largamente dimostrata la ra-

4 A cui hai tu tenuti questi ragionamenti ? e lo spirito di cui è

uscito di te i

- 5 I giganti sono stati formati da Dio, e gli animali che stanno nell'acque sono stati formati sotto
- esse. 6 L'inferno è ignudo davanti a lui, e non v'è copritura alcuna al luogo della perdizione.

7 Egli distende l'Aquilone in sul voto, egli tiene sospesa la terra in su niente.

8 Egli serra l'acque nelle sue nuvole, e non però si schiantano le

nubi sotto es

9 Egli tavola la superficie del suo trono, egli spande la sua nuvola

sopra esso.

10 Egli ha con la sesta posto un certo termine intorno all'acque, il qual durerà infino alla fine della luce, e delle tenebre.

11 Le colonne de' cieli sono scrollate, ed attonite, quando egli *le* crida.

I2 Egli ha fesso il mare con la

sua forza, e col suo senno ha trafitto Rahab. 13 Egli ha col suo Spirito adorni

i cieli : la sua mano ha formato il serpente guizzante.

14 Ecco, queste cose son solo alcune particelle delle sue vie : e quanto poco é quel che noi ne ab-biamo udito? e chi potra intendere il tuono delle sue potenze?

CAP. XXVII. F 10B riprese il suo ragionamento: e disse,

2 Come Iddio, che m'ha tolta la mia ragione; e l'Onnipotente. c'ha data amaritudine all'anima

mia, vive :

3 Mentre il mio fiato sarà in me, e l'alito di Dio sarà nelle mie nari, 4 Le mie labbra giammai non parleranno perversamente, e la mia lingua giammai non ragionerà frodolentemente.

5 Tolga Iddio che giammai, fin ch' io muoia, consenta che voi abbiate ragione: io non mi lascerò

toglier la mia integrità.

6 lo ho presa in mano la difesa della mia giustizia, io non la lascerò: il cuor mio non mi fara vergogna giammai in tempo di vita míá.

7 Il mio nemico sia come l'empio. e chi si leva contr'a me come il

perverso.

8 Perciochè, qual sarà la speranza dell' ipocrito, quando, ch'egli avrà ben guadagnato, Iddio gli strapperà fuori l'anima?

9 Iddio ascolterà egli 'l suo grido, quando tribolazione gli sara so-

praggiunta ? 10 Prendera egli 'I suo diletto nel-l'Onnipotente ? invochera egli Iddio in ogni tempo ?

ll lo v'ammaestrerò intorno alla mano di Dio: io non vi celerò le cose che sono appo l'Onnipotente. 12 Ecco, voi tutti avete vedute queste cose: e perchè v'invanite

così in vanità? 13 Questa è la porzione dell'uomo empio, appo Iddio: e l'eredità che

i violenti ricevono dall'Onnipotente

14 Se i suoi figliuoli multiplicano, ciò è per la spada : ed i suoi discen-denti non saranno satollati di pane. 15 Quelli che gli saranno sopravivuti saranno sepolti nella morte stessa, e le sue vedove non ne piagneranno.

16 Avvegnachè avesse accumulato dell'argento come della polvere, e messi insieme de' vesti-menti come del fango :

17 Egli gli avrà messi insieme, ma il giusto se ne vestirà, e l'innocente spartira l'argento.

18 Egli avrà edificato, ma la sua casa sarà come la tignuola, e come la capanna che fa il guar-

diano de' frutti.

19 Avvegnaché sia stato ricco, riacera, e non sara raccolto : aprirà gli occhi, ma non vi sarà nulla. 20 Spaventi lo coglieranno come acque, il turbo l'involera di notte.

# IOB, XXVII. XXVIII. XXIX.

21 Il vento Orientale lo porterà via, ed egli se n'andrà : e, tempe-

do, lo caccera dal luogo suo. 22 Iddio adunque gli traboccherà addosso queste cose, e non lo risparmiera : egli fuggirà senza restare, essendo perseguito dalla ma-

no d'esso. 23 Altri si batterà a palme sopra

lui, e ciascuno suffolera contr'a lui dal suo luogo.

### CAP. XXVIII.

'ERTO, l'argento ha la sua mi-/ niera, e l'oro un luogo dove è fonduto.

2 Il ferro si trae dalla polvere, e la pietra liquefatta rende del rame. 3 L'uomo ha posto un termine alle tenebre, ed investiga ogni cosa unfino al fine: le pietre che son nell'oscurità, e nell'ombra della morte.

4 Ove i torrenti, che'l plè avea dimenticati, scoppiano fuori, ed impediscono che niuno vi stia appresso: poi scemano, e se ne van-

no per *opera de*gli uomini. 5 La terra, che produce il pane, disotto è rivolta sottosopra, e pare

tutta fuoco.

6 Le pietre d'essa sono il luogo de' zaffiri, e v'é della polvere d'oro. 7 Niuno uccello rapace ne sa il

sentiero, e l'occhio dell'avoltoio non riguardò mai là-

8 I leoncini della leonessa non calcarono giammai que luoghi, il leone non vi passò giammai

9 L'uomo mette la mano a' macigni; egli rivolta sotto sopra i mon-ti fin dalla radice.

10 Egli fa de' condotti a' rivi per mezzo le rupi ; e l'occhio suo vede

ogni cosa preziosa. Il Egli tura i fiumi che non gocciolino, e trae fuori in luce le cose

nascoste.

12 Ma la sapienza, onde si trarrà ella? ed ove è il luogo dell'intellimza ?

13 L'uomo non conosce il prezzo d'essa; ella non si trova nella terra e' viventi.

14 L'abisso dice. Ella non è in me : e'l mare dice, Ella non è ap-

presso di me. 15 E non si può dare oro per essa.

nè può pesarsi argento per lo prez-50 Suo. 16 Ella non può essere apprezzata ad oro d'Ofir, ne ad oniche prezioso,

ne a zaffiro. 17 Nè l'oro, nè'l diamante, non posson pareggiaria di prezzo: ed alcun vasellamento d'oro fino non può darsi in iscambio d'essa.

18 Appo lei non si fa menzione di

coralli, nè di perie : la valuta della sapienza e maggiore che quella del-

e gemme. 19 Il topazio d'Etiopia non la può pareggiar di prezzo, ella non può essere apprezzata ad oro puro.

20 Onde viene adunque la sapiensa? e dove è il luogo dell'intelli-

genza? 21 Conciosiacosach'ella sia nasco-

sta agli occhi d'ogni vivente, ed occulta agli uccelli del cielo. 22 Il luogo della perdizione, e la

morte, dicono, Noi abbiamo con gli orecchi solo udita la fama d'essa. 23 Iddio solo intende la via d'essa.

e conosce il suo luogo. 24 Perciochè egli riguarda fino all' estremità della terra, egli vede

sotto tutti i cieli

25 Quando egli dava il peso al vento, e pesava l'acque a certa mi-

26 Quando egli poneva il suo ordine alla pioggia, e la via a' lampi

de' tuoni :

27 Allora egli la vedeva, e la con-tava: egli l'ordinava, ed anche

l'investigava.

28 Ma egli ha detto all' uomo, Ecco, il timor del Signfore è la sapienza; e'l ritrarsi dal male e l'intelligenza.

CAP. XXIX.

F IOB riprese il suo ragiona-⊿ mento: e disse, 2 Oh fossi io pure come a' meri di

prima, come al tempo che Iddio mi guardava! 3 Quando egli faceva rilucere la

sua lampana sopra'l mio capo, e quando fo caminava al suo lume, per mezzo le tenebre:

4 Come io era al tempo della mia giovanezza, mentre il consiglio di Dio governava il mio tabernacolo: 5 Mentre l'Onnipotente era an-

cora meco, ed i miei famigli m'erano d'intorno:

6 Mentre io lavava i miei passi

nel burro, e le rocche versavano presso di me de' ruscelli d'olio. 7 Quando io andava, fuori alla porta per la città, o mi faceva por-

re il mio seggio in su la piassa: 8 I fanciulli, veggendomi, si na-scondevano: ed i vecchi si levava-

no, e stavano in piè: 9 I principali si rattenevano di

parlare, e si mettevano la mano in su la bocca :

10 La voce de' rettori era celata, e la lor lingua era attaccata al lor

palato: 11 L'orecchio che m'udiva mi celebrava beato ; l'occhio che mi vedeva mi rendeva testimoniansa:

12 Perciochè io liberava il povero

480

che gridava, e l'orfano che non | s'adunavano sotto a' cardi. avea chi l'aiutasse.

14 Io mi vestiva di giustizia, ed

13 La benedizione di chi periva veniva sopra me: ed io faceva cantare il cuor della vedova-

ella altresi mi rivestiva: la mia dirittura m'era come un' ammanto. e come una benda.

15 Io era occhi al cieco, e piedi al

zoppo.
16 Io era padre a' bisognosi, ed investigava la causa che m'era sconosciuta:

17 E rompeva i mascellari al perverso, e gli faceva gittar la preda d'infra i denti.

18 Onde io diceva, Io morrò nel mio nido, e multiplicherò i miei

giorni come la rena. 19 La mia radice era aperta al-

l'acque, e la rugiada era tutta la notte in su i miei rami 20 La mia gloria si rinovava in

me, e'l mio arco si rinforzava in man mia 21 Altri m'ascoltava, ed aspetta-

va ch' io avessi parlato ; e taceva al mio consiglio.

22 Dopo ch' io avea parlato, niuno replicava; ed i miei ragionamenti stillavano sopra loro.

23 Essi m'aspettavano come la pioggia, ed aprivano la bocca, come dietro alla pioggia della stagion della ricolta.

24 Se io rideva verso loro, essi nol credevano, e non facevano scader la chiarezza della mia faccia. 25 Se mi piaceva d'andar con loro, io sedeva in capo, ed abitava con loro come un re fra le sue schiere, e come una persona che consola quelli che fanno cordoglio.

### CAP. XXX.

M A ora, quelli che son minori d'età di me si ridono di me, i cui padri io non avrei degnato metter co' cani della mia greggia. 2 Ed anche, che m'avrebbe giovata la forza delle lor mani? la vecchiezza era perduta in loro.

3 Di bisogno, e di fame, vivevano in disparte, e solitari : fuggivano in luoghi aridi, tenebrosi, disolati, e diserti

4 Coglievano la malva presso agli arbuscelli, e le radici de ginebri. per iscaldarsi.

5 Erano scacciatid' infra la gente : e' si gridava dietro a loro, come

dietro ad un ladro. 6 Dimoravano ne' dirupi delle valli, nelle grotte della terra, e delle rocche.

7 Ruggivano fra gli arbuscelli:

8 Erano gente da nulla, senza nome, più vili che la terra stessa. 9 Ed ora io son la lor canzone, e'l

suggetto de' lor ragionamenti. 10 Essi m'abbominano, s'allontanano da me, e non si rattengono

di sputarmi nel viso 11 Perciochè Iddio ha sciolto il

mio legame, e m' ha afflitto : laonde essi hanno scosso il freno, *per* non riverir più la mia faccia.

12 I giovanetti si levano contr'a me dalla man destra, mi spingono i piedi, e s'appianano le vie contr'a me, per *traboccarmi* in ruina: 13 Hanno tagliato il mio camino,

s'avanzano alla mia perdizione. niuno gli aiuta:

14 Sono entrati come per una larga rottura, si son rotolati sotto le ruine.

15 Spaventi si son volti contr'a me, perseguitano l'anima mia come il vento: e la mia salvezza è passata via come una nuvola.

16 Ed ora l'anima mia si versa sopra me: i giorni dell'afflizione

m' hanno aggiunto.

17 Di notte egli mi trafigge l'ossa. addosso : e le mie arterie non hanno alcuna posa.

18 La mia vesta è tutta cangiata, per la quantità della marcia delle piaghe, e dell' ulceri, e mi strigne come la scollatura del mio saio.

19 Egli m' ha gittato nel fango, e paio polvere, e cenere.

20 lo grido a te, e tu non mi rispondi: io mi presento davanti a te, e tu non poni mente a me.

21 Tu ti sel mutato in crudele inverso me: tu mi contrasti con la forza delle tue mani.

22 Tu m'hai levato ad alto: tu mi fai cavalcar sopra'l vento, e fai struggere in me ogni virtù.

23 Io so certamente che tu mi ridurrai alla morte, ed alla casa assegnata ad ogni vivente.

24 Pur non istendera egli la mano nell'avello: quelli che vi son dentro gridano essi quando egli di-

strugge?
25 Non plagneva io per cagion di colui che menava dura vita? l'anima mia non s'addolorava ella

per li bisognosi ? 26 Perche, avendo io sperato il bene, il mal sia venuto? ed, aven-

do aspettata la luce, sia giunta la caligine ?

27 Le mie interiora bollono, e non hanno alcuna posa: i giorni dell'afflizione m'hanno incontrato. 28 Io vo bruno attorno, non già del sole: io mi levo in pien popolo, e grido.

29 Io son diventato fratello de' goni, e compagno dell' ulule. 30 La mia pelle mi s'è imbrunita addosso, e le mie ossa son calci-

nate d'arsura. 31 E la mia cetera s'è mutata in

duolo, e'l mio organo in voce di pianto.

CAP. XXXI.

O avea fatto patto con gli occhi miei : come dunque avrei io

mirata la vergine?

2 E pur quale è la parte, ch' Iddio m'ha mandata da alto? e quale e l'eredità, che l'Onnipotente m'ha data da' luoghi sovrani i

3 La ruina non è ella per lo per-verso, e gli accidenti strani per

gli operatori d'iniquità ? 4 Non vede egli le mie vie? e non conta egli tutti i miei passi?

5 Se io son proceduto con falsità, e se'i mio piè s'è affrettato alla fraude:

6 Pesimi pure Iddio con bilance giuste, e conoscerà la mia integrità.

7 Se i mici passi si sono stornati: dalla diritta via, e se'l mio cuore è ito dietro agli occhi mici, e se alcuna macchia m'è rimasa attaccata alla mano:

8 Semini pure io, ed un' altro sel mangi; e sieno diradicati i miei

rampolii.
9 Se'l mio cuore è stato allettato dietro ad alcuna donna, e se io sono stato all' agguato all' uscio del mio prossimo:

10 Macini pur la mia moglie ad un' altro, e chininsi altri addosso a lei.

11 Perciochè quello è una scelleratezza, ed una iniquità da giudici. 12 Conciosiacosachè quello sarebbe stato un fuoco, che m'avrebbe consumato fino a perdizione, ed avrebbe diradicata tutta la mia rendita.

13 Se io ho disdegnato di comparire in giudicio col mio servitore, e con la mia servente, quando hanno litigato meco. 14 E che farei lo, quando iddio si

levera? e quando egli ne fara inchiesta, che gli risponderei ? 15 Colui che m'ha fatto nel ven-

tre non ha egli fatto ancora lui? non è egli un medesimo che ci ha formati nella matrice?

16 Se io ho rifiutato a' poveri ciò che disideravano, ed ho fatto venir meno gli occhi della vedova:

17 E se ho mangiato tutto solo il mio boccone, e se l'orfano non nè ha eziandio mangiato:

18 (Conciosiscosachè dalla mia fanciuliezza esso sia stato allevato meco, come appresso un padre: ed io abbia dal ventre di mia madre avuto cura della vedova :) 19 Se ho veduto ch'alcun perisse

per mancamento di vestimento, e che'l bisognoso non avesse nulla da coprirai:

20 Sê le sue reni non m'hanno benedetto, e se egli non s'è riscaldato con la lana delle mie pecore :

21 Se io ho levata la mano contr' all' orfano, perchè io vedeva chi m'avrebbe aiutato nella porta:

22 Caggiami la paletta della spal-la, e sia il mio braccio rotto, e divelto dalla sua canna.

23 Perciochè io avea spavento della ruina mandata da Dio, e ch'io non potrei durar per la sua altezza.

24 Se ho posto l'oro per mia speranza; e se ho detto all'oro fino, Tu sei la mia confidanza:

25 Se mi son rallegrato perchè le mie facultà fosser grandi, e perchè la mia mano avesse acquistato assai :

26 Se ho riguardato il sole, quando risplendeva ; e la luna facendo il suo corso, chiara, e lucente :

27 E se'l mio cuore è stato di nascoso soddotto, e la mia bocca ha

bacista la mia mano: 28 Questo ancora è una iniquità da giudici : conclosiacosach' io a-vrei rinegato l'Iddio disopra-

29 Se mi son rallegrato della calamità del mio nemico : se mi son commosso d'allegrezza, quando

male gli era sopraggiunto: 30 Anzi non pure ho recato il mio palato a peccare, per chieder la sua morte con maladizione:

31 Se la gente del mio tabernacolo non ha detto, Chi ci dara della sua carne? noi non ce ne potremmo *giammai* satollare.

32 Il forestiere non è restato la notte in su la strada: io ho aperto il mio uscio al viandate.

33 Se io ho coperto il mio misfat-

to, come fanno gli uomini, per nasconder la mia iniquità nel mio

34 Quantunque io potessi spaventare una gran moltitudine; pure i più vili della gente mi facevano paura, ed io mi taceva, e non usciva fuor della porta.

35 Oh, avessi io pur chi m'ascoltasse! ecco, il mio disiderio e che l'Onnipotente mi risponda, o che colui che litiga meco mi faccia

una scritta. 36 Se io non la porto in su la spella, e non me la lego attorno a guisa di bende.

37 Io gli renderei conto di tutti i

# IOB, XXXI. XXXII. XXXIII.

miei passi, io m'accosterei a lui | come un capitano.

38 Se la mia terra grida contr'a me, e se parimente i suoi solchi

piangono: 30 Se ho mangiati i suoi frutti senza pagamento, e se ho fatta sospirar l'anima de suoi padroni : 40 In luogo del grano nascami'l

tribolo, e'l loglio in luogo dell'orzo. Out finiscono i ragionamenti di Tob.

CAP. XXXII.

()R essendo que' tre uomini restati di rispondere a Iob, perchè gli pareva d'esser giusto :

2 Elihu, figliuolo di Baracheel, Busita, della nazione di Ram, s'accese nell' ira contr'a Iob, perchè giustificava sè stesso anzi ch' Id-dio:

3 E contr'a' tre amici d'esso, perciochè non aveano trovata alcuna replica, e pure aveano condanna-

to lob.
4 Or Elihu aves aspettato che Iob avesse parlato: perciochè egli, ed i suei amici, erano più attem-

pati di lui.

5 Ma, veggendo che non v'era replica alcuna nella bocca di que' tre uomini, egii s'accesse nell'ira. 6 Ed Elihu, figliuolo di Baracheel. Buzita, parlò, e disse, lo son giovane, e voi siete molto attempati . per ciò io ho avuto paura, ed ho te-muto di dichiararvi'l mio parere.

7 Io diceva, L'età parlera, e la moltitudine degli anni fara cono-

scere la sapienza

8 Certo lo spirito è negli uomini: a l'inspirazione dell'Onnipotente gli fa intendere.

9 I maggiori non son sempre savi: ed i vecchi non intendono sempre la dirittura.

10 Perciò io ho detto, Ascoltate-

mi : ed io ancora dichiarerò il mio 11 Ecco, io ho aspettate le vostre

parole, io ho porto l'orecchio alle vostre considerazioni, fin che voi aveste ricercati de ragionamenti. 12 Ma, avendo posto mente a voi,

ecco, non "'d alcun di voi che convinca lob, che risponda a' suoi agionamenti: 13 Che talora non diciate, Noi

abbiamo trovata la sapienza : scac**cilo ora Iddio, e** non un' uomo. 14 Or egli non ha ordinati i suoi

ragionamenti contr'a me: io altresì non gli risponderò secondo le vostre parole. 15 Essi si sono sgomentati, non

hanno più risposto ; le parole sono tate loro tolte di bocca-16 Io dunque ho aspettato: ma,

483

perciochè non parlano più, perchè restano, e non rispondono più :

17 Io ancora risponderò per la parte mia: io ancora dichiarerò il mio parere

18 Perciochè io son pieno di parole, lo spirito del mio ventre mi strigne.

19 Ecco, il mio ventre è come un vino che non ha spiraglio, e schianterebbesi come barili nuovi.

20 Io parlerò adunque, ed avrò alcuna respirazione: io aprirò le

mie labbra, e risponderò. 21 Già non m'avvenga d'aver ri-guardo alla qualità della persona d'alcuno: io non m'infignerò par-

lando ad un' uomo. 22 Perciochè io non so infignermi: altrimenti, colui che m'ha fatto di subito mi torrebbe via.

#### CAP. XXXIII.

RA dunque, Iob, ascolta, ti prego, i miei ragionamenti, e porgi gli orecchi a tutte le mie

parole. 2 Ecco, ora io ho aperta la mia bocca, la mia lingua parla nel mio

palato.

3 Le mie parole saranno secondo la dirittura del mio cuore : e le mie labbra proferiranno scienza pura.

4 Lo Spirito di Dio m'ha fatto, e

l'alito dell' Onnipotente m' ha data la vita. 5 Se tu puoi, rispondimi : mettiti

in ordine contr'a me, e presentati pure.

6 Ecco, io sono a Dio, come tu; anch' lo sono stato tratto dal fango. 7 Ecco, il mio spavento non ti

gomentera, e la mia mano non ti sara grave addosso.

8 Tu hai pur detto, udendolo io, ed io ho intesa la voce delle parole : 9 lo son puro, senza misfatto: io son netto, e non v'è iniquità in me. 10 Ecco, egli trova dell'occasioni contr'a me: egli mi reputa per suo nemico :

11 Egli ha messi i miel piedi ne' ceppi, egli spia tutti i miei sentieri. 12 Ecco, in questo tu non sei stato giusto: io ti risponderò: per-cioche Iddio è vie maggior che l'uomo.

13 Perchè hai tu conteso con lui? perchè egli non dichiara tutte le

sue ragioni?

14 Egli è ben vero, che talora Iddio parla una volta, e due, a chi non v'ha atteso. 15 In sogno, in vision notturna,

quando'l più profondo sonno cade in su gli uomini, quando essi son tutti sonnocchiosi sopra i lor letti :

# IOB, XXXIII. XXXIV.

16 Allora egli apre loro l'orec-chio, e suggella il lor gastigo; 6 Mentirei io i 17 Per istorre l'uomo dall'opere gione? la saett

sue, e per far che la superbia dell'uomo non apparisca più ; 18 Per iscampar l'anima sua dalla fossa, e far che la sua vita non

passi per la spada.

19 Ma talora altresì l'uomo è gastigato con dolori sopra'l suo letto, e tutte le sue ossa di grave malatia: 20 E la sua vita gli fa abbominare il cibo, e l'anima sua la vivanda disiderabile:

21 La sua carne è consumata, tal che non apparisce più: e le sue ossa, *che prima* non si vedevano, spuntano fuori:

22 E l'anima sua s'accosta alla fossa, e la vita sua a' mali mortali. 23 Ma, se allora v'è appresso di lui alcun messo, un parlatore, uno d'infra mille, per dichiarare al-l'uomo il suo dovere:

24 Iddio gli fara grazia, e dira. Riscuotilo, che non iscenda alla fossa: io ho trovato il riscatto.

25 La sua carne diventerà morbida, più che non è in fanciullezza: egli ritornerà a'dì della sua giovanezza.

26 Egli supplicherà a Dio, ed egli gli sara placato, e gli fara veder la sua faccia con giubilo, e renderà

all'uomo la sua giustizia. 27 Ed esso poi si volgera verso gli uomini : e dirà, Io avea pecca-to, ed avea pervertita la dirittura, e ciò non m'ha punto giovato.

28 Così Iddio riscuoterà l'anima sua, che non passi nella fossa, e la vita sua vedrà la luce.

29 Ecco, Iddio opera tutte queste cose due, e tre volte inverso l'uomo: 30 Per ritrarre l'anima sua dalla fossa, aciochè sia alluminata della luce de' viventi.

31 Attendi, o Iob, ascoltami: ta-

ci. ed io parlerò. 32 Se tu hai alcuna cosa a dire.

rispondimi : parla, perciochè io di-sidero giustificarti. 33 Se non, ascoltami tu: taci, ed

io t'insegnerò la sapienza.

CAP. XXXIV.

PD Elihu proseguì a parlare: e 4 disse.

2 Voi savi, udite i miei ragionamenti: e voi intendenti, porgetemi l'orecchio.

3 Perciochè l'orecchio esamina i ragionamenti, come il palato assapora ciò che si dee mangiare.

Proponiamoci la dirittura, giudichiamo fra noi che cosa sia bene. 5 Conciosiacosachè Iobabbia detto, Io son giusto: Iddio m' ha tolta

6 Mentirei io intorno alla mia ragione? la saetta, con la quale son ferito, è dolorosissima, senza che vi sia misfatto in me.

7 Quale è l'uomo simile a Ioo. che bee lo scherno come acqua? 8 E che camina in compagnia con

gli operatori d'iniquità, e va con gli uomini empi

9 Perciochè egli ha detto, L'uomo non fa niun profitto di rendersi

grato a Dio. 10 Perciò, uomini di senno, ascoltatemi : tolga Iddio che vi sia empietà in Dio, o perversità nell'On-

nipotente. 11 Perciochè egli rende all' uomo secondo l'opera sua, e fa trovare a

ciascuno secondo la sua via. 12 Sì veramente, Iddio non opera empiamente, e l'Onnipotente non

perverte la ragione. 13 Chi gli ha commesso il governo della terra? e chi gli ha imposta

la cura del mondo tutto intiero? 14 Se egli ponesse mente all'uomo, egli ritrarrebbe a sè il suo

alito, e'l suo soffio :

15 Ogni carne insieme trapasserebbe, e l'uomo ritornerebbe nella polvere.

16 Se pur tu hai del senno, ascol-

ta questo: porgi l'orecchio alla voce de'miei ragionamenti. 17 Di vero, colui ch'odia la dirit-tura signoreggerebbe egli è e con-danneral tu colui ch'è sommamente giusto?

18 Direbbesi egli ad un re, Scelle-

rato ? ed a' principi, Empio ? 19 Quanto meno a colui che non ha riguardo alla qualità de' principi, ed *appo cui* non è riconosciuto il possente, per essere antiposto al povero: perchè essi tutti sono

opera delle sue mani. 20 Essi muoiono in un momento. e di mezza notte tutto un popolo è conquassato, e perisce: e'l poten-

te è tolto via senza opera di mani. 21 Perciochè gli occhi suoi son sopra le vie dell'uomo, ed egli vede tutti i passi d'esso.

22 Non v'é oscurità, nè ombra di morte alcuna, ove si possan nascondere gli operatori d' iniquità.

23 Percioche Iddio non ha più riguardo all'uomo, quando esso è per venire in giudicio davanti a lui. 24 Egli fiacca i possenti incomprensibilmente, e ne costituisce

altri in luogo loro. 25 Perciò, conoscendo egli l'opere loro, nel girar d'una notte son

fiaccati. 26 Egli gli sbatte come empi. in luogo di molti spettatori:

## IOB, XXXIV. XXXV. XXXVI.

27 Perciochè si son rivolti indietro da lui, e non hanno considerate tutte le sue vie:

28 Facendo pervenire infino a lui l grido del povero, e facendo-gli udire lo strido degli afflitti.

29 Se egli rimanda in pace, chi condannerà ? e se nasconde la sua faccia, chi lo riguardera ? o sia una

nazione intiera, od un' uomo solo : 30 Aciochè l'uomo profano non regni più, e che'l popolo non sia

più tenuto ne' lacci.

31 Certo e' ti si conveniva indirizzare a Dio, che dice, Io perdono,

lo non distruggerò :

32 Dicendo, Se v'è alcuna cosa oltr'a ciò ch' io veggo mostralami : se io ho operato perversamente, io non continuerò più.

33 Vorresti tu ch'egli ti facesse la retribuzione di ciò ch'è proceduto da te? Se pur tu rifiuti l'uno, ed eleggi l'altro, non farei già io : di' ure ciò che tu sai

34 Gli uomini di senno diranno meco, e l'uomo savio m'accon-

sentirà :

35 Che Iob non parla con conoscimento, e che le sue parole non sono con intendimento.

36 O padre mio, sia pur Iob provato infino all'ultimo, per cagion delle sue repliche, simili a quelle

degli uomini iniqui. 37 Perciochè altrimenti egli aggiugnerà misfatto al suo peccato. si batterà a palme fra noi, e multiplicherà le parole sue contr'a

Dìo. CAP. XXXV. ED Elihu prosegui 'l suo ragio-namento : e disse,

2 Hai tu stimato che ciò convenga alla ragione, della quale tu hai detto, La mia giustizia e da Dio : 3 Di dire, Che mi giovera ella ?

che profitto ne avro più che del

mio peccato? 4 Io ti risponderò, ed a'tuoi com-

pagni teco. 5 Riguarda i cieli, e vedi: e mira le nuvole, quanto sono più alte

di te. 6 Se tu pecchi, che cosa opererai tu contra a lui? e se i tuoi misfatti son multiplicati, che gli farai tu?

7 Se tu sei giusto, che cosa gli da-rai? overo che prendera egli dalla

tua mano? 8 Come la tua malvagità può nuocer solo ad un'uomo simile a te, così anche la tua giustizia non può

giorare senon ad un figliuol d'uomo. 9 Gli oppressati gridano per la grandezza dell'oppressione, e danno alte strida per la violenza de' grandi :

10 Ma niuno dice. Ove è Iddio, mio fattore, il quale dà materia di cantar di notte

11 Il qual ci ammaestra sopra le bestie della terra, e ci rende savi sopra gli necelli del cielo.

12 Quivi adunque gridano, ed egli non gli esaudisce, per la superbia

de' malvagi. 13 Certamente Iddio non esau-

disce la vanità, e l'Onnipotente non la riguarda. 14 Quanto meno esaudirà egli te,

che dici che tu nol riguardi? giudicati nel suo cospetto, e poi aspettalo.

15 Certo ora quello che l'ira sua t'ha imposto di gastigo è come nul-la: ed egli non ha preso conoscen-za della moltitudine de' tuoi peccati molto innanzi.

16 Iob adunque indarno apre la sua bocca, ed accumula parole sen-

za conoscimento.

## CAP. XXXVI.

E D Elihu prosegui : e disse, 2 Aspettami un poco, ed io ti mostrerò che vi sono ancora altri ragionamenti per Iddio. 3 Io prenderò il mio discorso da

lungi, ed attribuirò giustizia al mio

Fattore. 4 Perciochè di vero il mio parlare non è con menzogna: tu hai appresso di te uno che è intiero nelle sue opinioni.

5 Ecco, Iddio è potente, ma non però disdegna alcuno: potente, ma di forza congiunta con sapienza.

6 Egli non lascia viver l'empio, e fa ragione agli afflitti.

7 Egli non rimove gli occhi suoi d'addosso a' giusti: anzi gli fa se-dere sopra'l trono con li re: egli ve gli fa sedere in perpetuo: onde so-

no esaltati. 8 E se pur son messi ne ceppi, e

son prigioni ne' legami dell'afflizione: 9 Egli dichiara loro i lor fatti, e

come i lor misfatti sono accresciuti 10 Overo, apre loro l'orecchio,

per *far loro ricevere* correzione# e dice loro che si convertano dall'iniquità.

11 Se ubbidiscono, e gli servono, finiscono i giorni loro in beni, e

gli anni loro in diletti : 12 Ma, se non ubbidiscono, passano per la spada, e muoiono per mancamento d'intendimento.

13 Ma i profani di cuore accrescono l'ira, e non gridano, quando

egli gli mette ne' legami : 14 La lor persona morra in giova-nezza, e la lor vita fra i cinedi.

485

# IOB, XXXVI. XXXVII.

15 Ma egii libera gii afflitti nella loro afflizione, ed apre loro l'orecchio nell'oppressione.

largo, fuor d'ogni distretta: e la tua mensa tranquilla sarebbe ripiena di vivande grasse. 17 Ma tu sei venuto al colmo del

giudicio d'un'emplo: il giudicio, e la giustizia, ti tengono preso. 18 Perciochè egli è in ira, guarda

che talora egli non t'atterri con battiture: e che niun riscatto. benchè grande, non ti possa scampare.

19 Farà egli alcuna stima delle tue ricchezze ! egli non farà stima dell'oro, nè di tatta la tua gran

potenza.

20 Non ansar dietro a quella notte, nella quale i popoli periscono a 21 Guardati che tu non ti rivolga

alia vanità : conclosiacosachè per l'afflizione tu abbi eletto quello. 22 Ecco, Iddio è eccelso nella sua

potenza: chi è il dottore convenevole a hui ?

23 Chi gli ha ordinato come egli dee procedere i e chi gli può dire, Tu hai operato perven amente?

24 Ricordati di magnificar l'opere sue, le quali gli uomini contemplano.

25 Ogni uomo le vede, e gli uomi-

ni *le* mirano da lungi.

26 Ecco, Iddio è grande, e noi nol possiamo conoscere; e'l numero

de' suoi anni è infinito 27 Perciochè egli rattiene l'acque che non istillino: ed altrest, al le*var del*la sua nuvola, quelle ver-

sano la pioggia:
28 La qual le nuvole stillano, e gocciolano in su gli uomini copio-

samente. 29 Oltr'a ciò potrà alcuno inten-der le distese delle nubi, ed i rimbombanti scoppi del suo taberna-

colo? 30 Ecco, egli spande sopra esso la sua luce, e copre le radici del

mare.

Perciochè, per queste cose egli giudica i popoli, ed altrest dona il

cibo abbondevolmente. 32 Egli nasconde la flamma nelle palme delle sus mani, e le ordina

quello che dee incontrare. 33 Egii le dichiara la sua volontà,

se dee incontrar bestiame, overo anche cader sopra alcuna pianta.

## CAP. XXXVII.

L cuor mi trema eziandio di questo, e si move dal luogo suo.

2 Udite pure il suo tremendo tuono, e'l mormorar ch'esce della sua bocca

16 Ancora te avrebbe egli ritratto 3 Egli lo lancia sotto tutti i cieli, dall' afflizione, e messo in luogo e la sua fiamma sopra le estremità

della terra:

4 Dopo la quale rugge il tuono: egli tuona con la voce della sua altezza, e non indugia quelle cose, dopo che la sua voce è stata udita.

5 Iddio tuona maravigliosamente con la sua voce : egli fa cose tanto grandi, che noi non possiam com-

prenderle.

6 Perciochè egli dice alla neve, Cadi in su la terra: e parimente al nembo della pioggia, al nembo del-le sue forti piogge.
7 Egli rinchiude ogni uomo in ca-

sa, *come* per riconoscer tutti i suoi

lavoratori

8 E le fiere se n'entrano ne' lor nascondimenti, e dimorano ne' lor ricetti.

9 La tempesta viene dall' Austro, e'l freddo dal Settentrione.

10 Iddio, col suo soffio, produce il ghiaccio, e fa che l'acque che si diffondevano diventano come di metallo.

11 Egli stanca eziandio le nuvole

in adacquar la terra, e disperge le

nubi con la sua luce. 12 Ed esse si rivolgono in molti giri, secondo gli ordini suoi intorno a ciò c' hanno a fare, secondo tutto quello ch'egli comanda loro di fare in su la faccia del mondo, nella

terra: 13 Facendole venire, o per gastio, o per la sua terra, o per alcun

beneficio.

14 Porgi l'orecchio a questo, o Iob : fermati, e considera le mara-

viglie di Dio.

15 Sai tu, come Iddio dispone d'esse, e *come* egli fa risplender la luce della sua nuvola i 16 Intendi tu come le nuvole son

bilanciate? conosci tu le maraviglie di colui che è perfetto in ogni scienza?

17 Come i tuoi vestimenti son caldi, quando egli acqueta l'Austro in

su la terra 18 Hai tu con lui distesi i cieli, i

quali son sodi, come uno specchio di metallo?

19 Insegnaci ciò che noi gli diremo : *poiché*, per cagion delle *nostre* tenebre, noi non possiamo bene ordinare i nostri ragionamenti.

20 Gli sarebbe egli rapportato quando io avessi pariato! se vi forse alcuno che ne parlasse, certo

egli sarebbe abissato.
21 Ecco pure, gli uomini non posson riguardare il sole, quando egli

### IOB, XXXVII. XXXVIII. XXXIX.

risplende nel cielo, dopo che'l ven- i nosci tutta. to è passato, e l' ha spazzato:

22 E che dal Settentrione è venuta la dorata serenità : or Iddio ha intorno a sè una tremenda maestà.

23 Egli è l'Onnipotente, noi non possiam trovario: egli è grande in forma, ed in giudicio, ed in grandez-za di giustizia: egli non oppressa alcuno:

94 Perciò gli uomini lo temono: alcun' uomo, benchè savio di cuore, nol può vedere.

### CAP. XXXVIIL

A LLORA il Signore rispose a

2 Chi è costui, ch'oscura il consiglio con ragionamenti senza scien-

3 Deh, cigniti i lombi come un valente uomo, ed io ti farò delle domande, e tu insegnami.

4 Ove eri, quando io fondava la terra? dichiaralo, se hai conosci-

mento, ed intelletto.

5 Chi ha disposte le misure d'essa, se tu'l sai? overo, chi ha steso il regolo sopra essa?

6 Sopra che sono state affondate le sue basi ? overo, chi pose la sua

pietra angolare?

7 Quando le stelle della mattina cantavano tutte insieme, e tutti i figliuofi di Dio giubilavano.

& E chi rinchiuse il mare con porte, quando fu tratto fuori, ed uscì

della matrice?

9 Quando io posi le nuvole per suo vestimento, e la caligine per sue fasce?

10 E determinai sopra esso li mio statuto, e gli posi *attorno* sbarre, e porte:

11 E dissi, Tu verrai fin quà, e

non passerai più innanzi : e quì si fermerà l'alterezza delle tue onde. 12 Hai tu, da che tu sei in vita,

comandato alla mattina? ed hai tu mostrato all' alba il suo luogo? 13 Per occupar l'estremità della

terra, e fur che gli empi se ne dileguino i

14 E far che la terra si muti in diverse forme, come argilla stampata: e che quelle s'appresentino alla vista come un vestimento? 15 E che la luce di queste cose sia

divietata agli empi, è che'l braccio aftiero sia rotto?

16 Sei tu entrato infino a' gorghi del mare, e sei tu passeggiato nel fondo dell' abisso?

17 Le porte della morte ti sono elle scoperte, ed hai tu vedute le porte dell' ombra della morte !

18 Hai tu compresa la larghezza della terra? dichiaralo, se tu la co-487

19 Quale & la via del luogo ove dimora la luce? ed ove è il luogo

delle tenebre? 20 Perchè tu vada a prendere essa.

luce, e la meni al termine del suo corso, e conoschi i sentieri della sua casa i 21 Sì, tu'l sai: perciochè allora nascesti, e'l numero de' tuoi giorni

e grande.
22 Sei tu entrato dentro a' tesori
della neve, ed hai tu vedute le
conserve della gragnuola,

23 La quale io riserbo per lo tempo del nemico, per lo giorno dell' incontro, e della battaglia?
24 Per qual via scoppia la fiam-

ma, e'l vento Orientale si spande egli in su la terra? 25 Chi ha fatti de' condotti alla

piena dell'acque, e delle vie a'lampi de' tuoni : 26 Per far piovere in su la terra,

ove non è niuno : ed in sul diserto, nel quale non abita uomo alcuno: 27 Per satollare il luogo disolato, e diserto ; e per farvi germogliar

l'erba pullulante?

28 La pioggia ha ella un padre? overo, chi ha generate le stille della rugiada?

29 Del cui ventre è uscito il ghiaccio, e chi ha generata la brina del cielo ? 30 Chi fa che l'acque si nascon-

dano, e divengano come una pie-tra; e che la superficie dell'ableso

si rapprenda?

31 Puoi tu legare le delizie delle Gallinelle, overo scioglier l'attra-zioni dell' Orione?

32 Puoi tu fare uscire i segni Settentrionali al tempo loro, e condur fuori Arturo co' suoi figli ? 33 Conosci tu gli ordini costituiti

de' cieli ? hai tu stabilito il lor reggimento sopra la terra ? 34 Puoi tu, alzando la tua voce alla nuvola, far ch'una piena d'ac-

qua ti copra? 35 Puoi tu mandare i folgori, sì

che vadano, e ti dicano, Eccoci? 36 Chi ha messa la sapienza nell'interior dell'uomo? overo, chi

ha dato il senno alla mente d'esso? 37 Chi annovera le nuvole con sapienza? e chi posa i barili del

ciélo: 38 Dopo che la polvere è stata stemperata, come un metallo fon

# duto ; e le rolle si son rigiunte ? CAP. XXXIX.

A NDRAI tu a cacciar preda per lo leone? e sattollerai tu la brama de' leoncelli ?

2 Quando s'appiattano ne' ler ri-

# IOB, XXXIX. XL.

cetti, e giacciono nelle lor caver- i trire è spaventevole. ne, stando in guato.

3 Chi apparecchia al corvo il suo pasto, quando i suoi figli gridano a Dio, e vagano per mancamento di cibo?

4 Sai tu il tempo che le camozze delle rocche figliano? hai tu osser-

vato quando le cerve partoriscono? 5 Annoveri tu i mesi del termine

del lor portato, e sai tu il tempo che devono figliare i

6 Elle si chinano, fanno scoppiar fuori 'l lor feto, s'alleviano delle lor doglie.

7 I lor figli son gagliardi, crescono per le biade, escono fuori, e non ritornano più a quelle. 8 Chi ne ha mandato libero l'a-

sino salvatico, e chi ha sciolti i suoi legaml?

9 A cui io ho ordinato il diserto per casa ; e per abitazioni, i luoghi

salsugginosi. 10 Egli si beffa dello strepito della città; egli non ode gli schiamazzi

del sollecitator dell' opere. 11 I monti, ch'egli va spiando, sono il suo pasco; ed egli va ricer-

cando qualunque verdura. 12 Il liocorno ii vorrà egli servire? si riparera egli presso alla tua

mangiatola?

13 Legherai tu il liocorno con la sua fune, per farlo arare al solco? erpicherà egli le valli dietro a te? 14 Ti fiderai tu in lui, perchè la sua forza è grande ? e gli rimette-

rai tu il tuo lavoro? 15 Ti fideral tu in lui ch'egli ti

renda la ricolta della tua sementa, e ch'egli te l'accolga nella tua aia? 16 L'ale de' paoni sono elle vaghe per opera tua? od ha da te lo struz-

zolo le penne, e la piuma i 17 Fai tu ch'egli abbandoni le sue uova in su la terra, e che le lasci scaldare in su la polvere?

18 E che dimentichi che'l piè d'alcuno le schiaccerà, overo che le fiere della campagna le calpesteranno?

19 Egli è spietato inverso i suoi figli, come se non fosser suoi: indarno e la sua fatica, egli e senza

tema:

20 Perciochè Iddio l'ha privo di senno, e non l'ha fatto partecipe d' intendimento.

21 Quando egli si solleva in alto, egli si beffa del cavallo, e di colui che lo cavalca.

22 Hai tu data la forza al cavallo? hai tu adorna la sua gola di fremito ?

23 Lo spaventerai tu come una locusta? il suo magnifico anni-

24 Egli raspa nella valle, si rallegra della sua forza, esce ad incontrar l'armi.

25 Egli si beffa della paura, e non si spaventa, e non si volge indie-

tro per la spada. 26 Il turcasso, e la folgorante

lancia, e lo spuntone gli risonano addosso. 27 D'impazienza, e di stizza, pare

ch'egli voglia trangugiar la terra: e non può credere che sia il suon della tromba.

28 Come prima la tromba ha so-

nato, egli dice Aha, Aha: da lontano annasa la battaglia, lo schia-mazzo de' capitani, e le grida. 29 Lo sparviere vola egli, spiega

egli l'ale sue verso'l Mezzodi, per lo tuo senno?

30 L'aquila si leva ella ad alto per lo tuo comandamento? e fai tu ch'ella faccia il suo nido in luoghi elevati?

31 Ella dimora e si ripara nelle rupi, nelle punte delle rocche, ed

in luoghi inaccessibili.

32 Di là ella spia il pasto, gli occhi suoi mirano da lontano

33 I suoi aquilini ancora sorbiscono il sangue, e dove sono corpi morti, quivi ella si ritrova.

34 Poi l Signore parlò a Iob: e disse,

35 Colui che litiga con l'Onnipotente lo correggerà egli ? colui che arguisce Iddio risponda a questo.

36 E lob rispose al Signore: e 37 Ecco, lo sono avvilito, che ti risponderei lo ? lo metto la mia

mano in su la bocca. 38 Io ho parlato una volta, ma non replicherò più : anzi due, ma non continuerò più.

### CAP. XL.

E'L Signore parlò di nuovo a

2 Cingiti ora i lombi, come un

valente uomo: io ti farò delle domande, e tu insegnami. 3 Annullerai tu pure il mio giu-

dicio, e mi condannerai tu per giustificarti?

4 Hai tu un braccio simile a quel di Dio? o tuoni tu con la voce come egli?

5 Adornati pur di magnificenza, e d'altezza: e vestiti di maesta, e

di gloria 6 Spandl i furori dell' ira tua, e

riguarda ogni altiero, ed abbassalo: 7 Riguarda ogni altiero, ed atterralo: e trita gli empi, e sprofondagli:

8 Nascondigli tutti nella polvere, e tura loro la faccia in grotte ; 9 Allora anch'io ti darò questa lode, che la tua destra ti può sal-

10 Ecco il leofante, il quale io ho fatto teco : egli mangia l'erba come

il bue. 11 Ecco. la sua forza è ne' lombi, e la sua possa nel billico del suo

12 Egli rizza la sua coda come un cedro: ed i nervi de suoi testi-

coli sono intralciati. 13 Le sue cesa son come sbarre di

rame, come masse di ferro. 14 Egii e la principal dell' opere di Dio: sol colui che l'ha fatto può

accostargli la sua spada. 15 Perchè i monti gli producono

il pasco, tutte le bestle della campagna vi scherzano. 16 Egli giaca sotto gli alberi om-

brosi, in ricetti di canne, e di paludi.

17 Gli alberi ombrosi lo coprono con l'ombra loro : i salci de' torrenti l'intorniano.

18 Ecco, egli può far forza ad un fiume, sì che non corra: egli si

fida di potersi attrarre il Giordano nella gola 19 Prenderallo alcuno alla sua vista? foreragli egli'l naso, per mettervi de' lacci?

#### CAP. XLI.

RARRAI tu fuori'l Levistan L con l'amo, o con una fune che tu gli avrai calata sotto alla

lingua? 2 Gli metterai tu un' uncino al muso? gli forerai tu le mascelle

con una spina? 3 Userà egli molti preghi teco?

ti parlerà egli con lusinghe? 4 Patteggerà egli teco, che tu lo

e raucagera egii reco, che tu lo prenda per servo in perpetuo ? 5 Scherseral tu con lul, come con un'uccello ? e lo legherai tu con un filo, per darlo alle tue fanciulle ? 6 I compagni ne faranno essi un convito? lo spartiranno essi fra i mercatanti?

7 Gli empierai tu la pelle di ron-

gli, e la testa di raffi da pescare ? 8 Pongli pur la mano addosso, tu non ricorderai mai più la guerra. 9 Ecco, la speranza di *pigliar* lo è fallace : anni l'uomo non sarà egli

atterrato, sol a vederlo? 10 Non v'd alcuno così feroce, ch'ardisca risvegliario: e chi potrà

presentarsi davanti a me 11 Chi m'ha prevenuto in darmi quello che è sotto tutti i cieli è mio.

12 Io non tacero le membra di quello, nè ciò ch'è delle sue forze. nè la grazia della sua disposizione. 13 Chi scoprirà il disopra della sua ooverta? chi verra a lui con le sue doppie redini ?

14 Chi aprirà gli usci del suo muso? lo spavento è d'intorno a' suoi denti.

15 I suoi forti scudi sono una cosa superba : son serrati strettamente come con un suggello. 16 L'uno s'attiene all'altro, tal

che'l vento non può entrar per

17 Sono attaccati gli uni agli altri, ed accoppiati insieme, e non pos-sono spiccarsi l'un dall' altro.

18 I suoi starnuti fanno sfavillar della luce, ed i suoi occhi son simili alle palpebre dell' alba.

19 Della sua gola escono fiaccole, scintille di fuoco ne sprizzano.

20 Delle sue nari esce un fumo. come d'una pignatta bollente, o d'una caldais

21 L'alito suo accende i carboni, e fiamma esce della sua bocca.

22 La possa alberga nel suo collo, e la doglia tresca davanti a lui.

23 Le polpe della sua carne son compresse : egli ha la carne addosso soda, e non třemola punto. 24 Il cuor suo è sodo come una

pietra, e massiccio come un pezzo della macina disotto. 25 I più forti, e valenti, hanno

paura di lui, quando egli s'alza: e si purgano de lor peccati, per lo gran fracasso. 26 Nè la spada, nè l'asta, nè lo

spuntone, nè la corazza, di chi l'aggiugnerà, non potrà durare. 27 Egli reputa il terro per paglia, e'i rame per legno intariato.

28 La saetta non lo farà fuggire : le pietre della frombola si mutano inverso lui in istoppia.

29 Gli ordigni son da lui riputati

stoppia: ed egli si beffa del vibrar dello spuntone. 30 Egii ha sotto di sè de' testi pun-

genti : egli sterne sotto sè degli agu-ti in sul pantano.

31 Egli fa bollire il profondo mare come una caldaia: egli rende il mare simile ad una composizione d'unguentaro. 32 Egii fa rilucere dietro a sè un

sentiero, e l'abisso pare canuto. 33 Non ve alcuno animale in su la terra, che gli possa essere assomigliato, che sia stato fatto per es-

ser senza paura 34 Egli riguarda ogni cosa eccel-sa, ed è re sopra tutte le più fiere belve.

¥3

CAP. XLII.

E IOB rispose al Signore: e 2 Io so che tu puoi tutto; e che

cosa niuna, che tu abbi diliberata, non può essere impedita. 3 Chi è costui, ch'oscur oscura il consi-

glio senza scienza? Perciò, io ho dichiarata la mia opinione, ma io non intendeva ciò ch'io diceva : son cose maravigliose sopra la mia capacità, ed io non le posso compren-

4 Deh, ascolta, ed io parlerò: ed io ti farò delle domande, e tu inse-

gnami.

5 Io avea con gli orecchi udito parlar di te: ma ora l'occhio mio t'ha veduto.

6 Perciò io riprovo ciò c'ho detto,

e me ne pento in su la polvere, ed in su la cenere.
7 Or, dopo che'l Signore ebbe dette

queste cose a lob, egli disse ancora ad Elifaz Temanita, L'ira mia è accesa contr'a te, e contr'a' due tuoi compagni : perciochè voi non m'avete parlato dirittamente, co-

me lob, mio servitore.

8 Ora dunque, pigliatevi sette giovenchi, e sette montoni, ed andate al mio servitore Iob, ed offerite olocausto per voi: e faccia Iob, mio servitore, orazione per voi: perciochè certamente io avrò riguardo a lui, per non farvi portar la pena della vostra stoltizia: conciosiacosachè voi non m'abbiate parlato dirittamente, come Iob, mio servitore.

9 Ed Elifaz Temanita, e Bildad Suhita, e Sofar Naamatita, andarono, e fecero come il Signore avea lor detto. E'l Signore esaudi lob. 10 E'l Signore trasse Iob della sua.

cattività, dopo ch'egli ebbe fatta orazione per li suoi amici: e Signore accrebbe a lob al doppio tutto quello ch'egli avea avuto per

11 E tutti i suoi fratelli, e tutte le sue sorelle, e tutti i suoi conoscenti di prima, vennero a lui, e mangia-rono con lui in casa sua, e si condolsero con lui, e lo consolarono di tutto'l male che'l Signore avea fatto venir sopra lui : è ciascuno d'essi gli donò una pezza di moneta, ed un monile d'oro.

12 E'l Signore benedisse lo stato ultimo di lob, più che'l primiero: tal ch'egli ebbe quattordicimila pecore, e seimila camelli, e mille

paia di buoi, e mille asine.

13 Ed ebbe sette figliuoli, e tre figliuole.

14 E pose nome alla prima Iemima, ed alla seconda Chesia, ed alla

terza Cheren happuc. 15 E non si trovarono in tutto quel paese donne alcune belle come le figliuole di Iob: e lor padre diede loro eredità per mezzo i lor fratelli.

16 E, dopo queste cose, Iob visse cenquarant' anni, e vide i suoi figliuoli, ed i figliuoli de'suoi figliuo-li, infino alla quarta generazione. 17 Poi morì vecchio, e sazio di

giorni.

# IL LIBRO DE' SALMI.

SALMO I.

BEATO l'uomo che non è ca-minato nel consiglio degli empi, e non s'è fermato nella via de' peccatori, e non è seduto nella sedia degli schernitori.

2 Anzi 'l cui diletto è nella Legge del Signore, e medita in essa gior-

no, e notte.

3 Egli sarà come un'albero piantato presso a ruscelli d'acque, il qual rende il suo frutto nella sua stagione, e le cui frondi non appassano: e tutto quello ch'egli fa-

ra, prosperera.
4 Così non saranno già gli empi: anzi saranno come pula sospinta

dal vento.

5 Per ciò gli empi non istaranno ritti nel giudicio, nè i peccatori nella raunanza de giusti.

6 Perciochè il Signore conosce la via de'giusti : ma la via degli empi perirà.

SALMO II.

PERCHE' tumultuano le gen-

vane?

2 I re della terra si ritrovano, ed i principi consigliano insieme, contr'al Signore, e contr'al suo Unto: 3 Dicendo, Rompiamo i lor legami, e gettiam via da noi le lor funi.

4 Colui che siede ne' cieli ne riderà: il Signore si befferà di loro. 5 Allora parlerà loro nella sua

ira, e li renderà smarriti nel suo cruccio acceso:

6 E dirà, Pur nondimeno ho lo consagrato il mio Re sopra Sion, monte della mia Santità.

# IL LIBRO DE' SALMI, II.—VI.

7 Io spiegherò il decreto: il Si- | gionate nel cuor vostro, sopra i gnore m'ha detto, Tu sei'l mio

figliuolo: oggi io t'ho generato. 8 Chiedimi, ed io ti darò per eredità le genti, ed i confini della terra per tua possessione.

9 Tu le fiaccherai con una verga

di ferro; tu le triterai come un testo di vasellaio. 10 Ora dunque, o re, siate savi:

giudici della terra, ricevete correzione. 11 Servite al Signore con timore,

e gioite con tremore.

12 Baciate il figliuolo, che talora egli non s'adiri, e che voi non periate nella vostra via, quando l'ira sua si sarà pure un poco accesa. Beati tutti coloro che si confidano

SALMO III.

Salmo di David, composto quando egli fuggi per cagion d'Absalom, 2 Sam. xv. suo figliuolo.

SIGNORE, in quanto gran numero sono i miei nemici! molti si levano contr'a me.

2 Molti dicono dell'anima mia,

Non v'è salute alcuna appo Iddio per lui. Sela. 3 Ma, Signore, tu sei uno scudo d'intorno a me: tu sei la mia gloria, e quel che mi sollevi 'l capo.

4 Io ho colla mia voce gridato al
Signore, ed egli m'ha risposto dal
Monte della sua Santità. Sela.

5 Io mi son coricato, ed ho dormito: poi mi son risvegliato: per-ciochè il Signore mi sostiene.

6 Io non temerei di migliaia di popolo, quando si fossero accam-

pate contr'a me d'ogn' intorno. 7 Levati, Signore: salvami, Dio mio: perciochè tu hai percossa la mascella di tutti i mici nemici: tu hai rotti i denti degli empi

8 Il salvare appartiene al Signore: la tua benedizione è sopra il tuo

popolo. Sela.

SALMO IV. Salmo di David, dato al Capo de'
Musici, in su Neghinot.

QUANDO io grido, rispondi-mi, o Dio della mia giustizia: quando io sono stato distretto, tu m'hai messo in largo: abbi pietà di me, ed esaudisci la mia orazione. 2 O uomini principali, infino a

quando sarà la mia gloria in vituperio? infino a quando amerete vanità, ed andrete dietro a menzo-gna? Sela. 3 Or sappiate, ch'il Signore s'ha

eletto un pietoso: il Signore m'e-saudirà, quando lo griderò a lui. 4 Tremate, e non peccate: ra-491

vostri letti, e restate. Sela.

5 Sacrificate sacrificij di giustizia, e confidatevinel Signore. 6 Molti dicono, Chi cl fara veder del bene? O Signore, alza la luce

del tuo volto sopra noi. 7 Tu m'hai data maggiore alle-

grezza nel cuore, che non hanno quelli nel tempo ch'il lor frumento, ed il lor mosto è moltiplicato.

8 Io mi coricherò in pace, ed in pace ancora dormirò: perciochè tu solo, Signore, mi fai abitare sicuramente.

SALMO V.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici in su Nehilot.

PORGI l'orecchio alle mie parole, o Signore : intendi la mia meditazione.

2 Re mio, e Dio mio, attendi alla voce del mio grido: percioche io t'indirizzo la mia orazione.

3 Signore, ascolta da mattina la mia voce : da mattina io ti spiego i mici desii, e sto aspettando

4 Perciochè tu non sei un Dioche prenda piacere nell'empieta: il malvagio non può dimorar teco. 5 Gl'insensati non possono com-

parir davanti agli occhi tuol: tu odlj tutti gli operatori d'iniquità. 6 Tu farai perire tutti quelli, che parlano con menzogua: il Signore abbomina l'uomo di sangue, e di

frode.

7 Ma io, per la grandezza della tua benignità, enfrerò nella tua Casa, ed adorerò verso il Tempio della tua Santità, nel tuo timore, 8 Signore, guidami per la tua giustizia, per cagion de miei insidiatori: addirizza davanti a me la tna via.

9 Perciochè nella bocca loro non v'é drittura alcuna : l'interior loro non è altro che malizie : la lor gola è un sepolero aperto, lusingano

colla lor lingua. 10 Condannali, o Dio: scadano da' lor consigli : scacciali per la moltitudine de lor misfatti : per-

ciochè si son ribellati contr'a te. 11 E rallegrinsi tutti quelli, che si confidano in te, e cantino in eterno, e sij lor prottettore : e festeggino in te quelli, ch'amano il tuo Nome.

12 Perciochè tu, Signore, benedirai 'l giusto : tu l'intornierai di benivolenza, come d'uno scudo.

SALMO VL

Salmo di David, deto al Capo de' Musici, in Neghinot, sopra Scminit.

## IL LIBRO DE' SALMI, VI.—VIII.

📿 IGNORE, non correggermi nel- | Signore, giudicami : giudica di me la tua ira, e non gastigarmi

nel tuo cruccio. 2 Abbi pietà di me, o Signore: percioché io son tutto fiacco: 88nami, Signore: perciochè le mie ossa son tutte smarrite.

3 L'anima mia eziandio è grandemente smarrita : e tu, Signore, infino a quando?
4 Rivolgiti, o Signore: riscuoti l'a-

nima mia : salvami, per amor del-

la tua benignità. 5 Perciochè nella morte non v'è memoria di te: chi ti celebrera nel

sepolero? 6 Io m'affanno ne' miei sospiri: io allago tutta notte il mio letto, e

bagno la mia lettiera colle mie lagrime. 7 L'occhio mio è consumato di fastidio: egli è invecchiato per ca-

gion di tutti i mici nemici. 8 Ritraetevi da me, voi tutti operatori d'iniquità: perciochè il Signore ha udita la voce dei mio

ianto. 9 Il Signore ha udita la mia sup

plicazione: il Signore ha accettata la mia orazione.

10 Tutti i miei nemici sieno confusi, e grandemente smarriti: voltin le spalle, e sieno svergognati in un momento.

#### SALMO VII.

Siggaion di David, il quale egli cantò al Signore, sopra le parole di Cus Benjaminita. IGNORE, Iddio mio, io mi con-

D fido in te: salvami da tutti quelli, che mi perseguitano, e riscuotimi :

2 Che talora il mio nemico non rapisca l'anima mia, come un leone; e non la laceri, senza che vi sia alcuno che mi riscuota.

3 Signore Iddio mio, se ho fatto questo, se v'è perversità nelle mie

mani:

4 Se ho renduto mal per bene a chi viveva in pace mecō: (io, che ho riscosso colui che m'era nemico senza cagione:)

5 Perseguiti pure il nemico l'anima mia, e l'aggiunga, e calpesti la vita mia, mettendola per terra; e stanzi la mia gloria nella polvere. Sela.

6 Levati, Signore, nell'ira tua; innalzati contr'a' furori de'miei nemici, e destati in mio favore: tu hai ordinato il gludicio.

7 E circonditi la raunanza de popoli: e torna poi in luogo elevato di sopra ad essa.

8 Il Signore giudicherà i popoli :

secondo la mia giustizia, e la mia integrità. 9 Deh, venga meno la malvagità de malvagi, e stabilisci l'uomo giusto: conciosiacosachè tu sij

l'Iddio giusto, che provi i cuori, e le reni. 10 ll mio scudo è in Dio, che sal-

va quelli che son diritti di cuore. 11 Iddio è giusto giudice, ed un Dio che s' adira ogni giorno.

12 Se il mio nemico non si converte, egli aguzzerà la sua spada: già ha teso l'arco suo, e l'ha preparato.

13 Egli ha apparecchiate arme mortali: egli adoperera le sue sactte contr'agli ardenti persecutori.

14 Ecco, il mio nemico partorisce iniquità : egli ha conceputo affan-

no, e partorirà inganno. 15 Egli ha cavata una fossa, e l'ha affondata: ma egli stesso è caduto nella fossa ch'egli ha fatta. 16 Il travaglio ch'egli dà altrui gli ritornera sopra la testa, e la

sua violenza gli scenderà sopra la sommità del capo. 17 Io loderò il Signore, secondo

la sua giustizia; e salmeggerò il Nome del Signore Altissimo.

SALMO VIII. Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Ghittit.

UANT' è magnifico il Nome tuo per tutta la terra, o Signore, Signor nostro, c'hai posta la tua Maesta sopra i cieli!

2 Per la bocca de piccoli fanciulli. e di quelli che poppano, tu hai fon-data la tua gloria, per cagion de' tuoi nemici, per far restare il nemico, ed il vendicatore.

3 Quando io veggo i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita; la luna, e le stelle, che tu hai disposte :

4 Io dico, Che cosa è l'uomo, che tu n'abbi memoria? e che cosa è il figliuolo dell'uomo, che tu ne

prenda cura? 5 E che tu l'abbi fatto poco minor degli Angeli, e l'abbi coronato di

gioria, e d'onore? 6 E che tu lo facci signoreggiare sopra l'opere delle tue mani, ed

abbi posto ogni cosa sotto i suoi piedi. 7 Pecore, e buoi, tutti quanti ; ed

anche le fiere della campagna; 8 Gli uccelli del cielo, ed i pesci

del mare, che guizzano per i sentieri del mare. 9 O Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il Nome tuo in tut-

ta la terra ?

### IL LIBRO DE' SALMI, IX. X.

SALMO IX.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Almut-labben. O celebrero, o Signore, con tutto

il mio cuore: io narrerò tutte le tue maraviglie.

2 Io mi rallegrerò, e festeggerò in te: io salmeggerò il tuo Nome, o Altissimo:

3 Perciochè i miei nemici hanno volte le spalle, son caduti, e periti d'innanzi alla tua faccia.

4 Conclosiacosachè tu m' abbi fatta ragione, e dritto: tu ti sei posto a sedere sopra il trono, come giusto giudice.

5 Tu hai agridate le nazioni, tu hai distrutto l'empio, tu hai cancellato il lor nome in sempiterno.

6 O nemico, le disolazioni sono elle finite per durare in perpetuo? ed hai tu disfatte le città i è pur

perita la mia memoria d'esse? 7 Ma il Signore siede in eterno: egli ha fermato il suo trono per far giudicio.

8 Ed egli giudicherà il mondo in giustizia, egli rendera giudicio a' popoli in dirittura.

9 Ed il Signore sarà un'alto ricetto al misero: un'alto ricetto tempi, ch'egli sarà in distretta

10 Laonde, o Signore, quelli che conoscono il Nome tuo si confideranno in te: perciochè tu non ab-bandoni quelli, che ti cercano. 11 Salmeggiate al Signore, ch'a-

bita in Sion: raccontate fra i popoli i suoi fatti.

12 Perciochè egli ridomanda ragion del sangue, egli se ne ricorda : egli non dimentica il grido de' poveri afflitti.

13 Abbi pietà di me, o Signore: tu che mi tiri in alto dalle porte della morte, vedi l'afflizione ch'io soffero da quelli che m' odiano:

14 Aciochè io racconti tutte le tue lodi nelle porte della figliuola di Sion, e festeggi della tua libera-

15 Le genti sono state affondate nella fossa ch'avevano fatta: il lor piè è stato preso nella rete ch'avevano nascosta.

16 Il Signore è stato conosciuto er lo giudicio, ch'egli ha fatto: l'empio è stato allacciato per l'opera delle sue propie mani. Hig-

gaion: Sela-17 Gli empi, tutte le genti che dimenticano Iddio, andranno in

volta nell' inferno. 18 Perciochè il povero non sarà dimenticato in sempiterno: speransa de poveri non perirà in perpetuo.

19 Levati, o Signore: non lasciar, 493

che l'uomo si rinforzi : sieno giudi-

cate le genti davanti alla tua faccia. 20 Signore, metti spavento in le-ro: fa' che le genti conoscano, che

# non sono altro che uomini. Sela. SALMO X.

SIGNORE, perchè te ne stai lontano? perché ti nascondi a' tempi che siamo in distretta?

2 L'empio colla sua superbia persegue il povero afflitto: ma saranno presi nelle macchinazioni c'hanno fatte.

3 Perciochè l'empio si gloria de' desideri dell'anima sua ; e benedice l'avaro, e dispetta il Signore.

4 L'empio, secondo l'alterezza del suo volto, non si cura di nulla: tutti i suoi pensieri sono, che non

buch of the sue vie son profane in ogni tempo: i tuoi giudicij gli sono una cosa troppo alta, per averli davanti a sè : egli soffia contr'a tutti i

suoi nemici. 6 Egii dice nel suo cuore, Io non sarò giammai smosso: egli dice. che in veruna età non caderà in alcun male.

7 La sua bocca è piena d'esecra-zione, e di frodi, e d'inganno: sotto la lingua sua v'è perversità, ed iniquità.

8 Egli sta negli agguati per le ville : egli uccide l'innocente in luoghi nascosti : i suoi occhi spiano il povero.

9 Egli insidia il povero nel suo nascondimento, come il leone nella sua spilonca: egli l'insidia per predarlo: egli preda il povero, traendolo nella sua rete.

10 Egli se ne sta quatto, e chino: e molti poveri caggiono nelle sue forze.

11 Egli dice nel cuor suo, Iddio l'ha dimenticato: egli ha nascosta la sua faccia, egli giammai non

12 Levati, Signore: o Dio, alsa la tua mano: non dimenticare i po-

veri afflitt**i.** 

13 Perchè l'empio dispetta egli Iddio? perchè dice esti nel cuor suo. che tu non ne ridomanderai ragione?

14 Tu l' hai pur veduto: perciochè tu riguardi l'oltraggio, e'l dispetto, per prendere il fatto in mano: il povero si rimette in te: tu sei l'aiutator dell' orfano.

15 Fiacca il braccio dell'empio: e poi, se tu ricerchi l'empietà del malvagio, non la troveral più. 16 Il Signore è re in sempiterno:

le genti son perite dalla sua terra.

# IL LIBRO DE' SALMI, X.—XV.

17 O Signore, tu esaudisci 'l desi-derio degli umili: tu raffermi 'l cuor loro, le tue orecchie sono attente a loro:

18 Per far ragione all'orfano, ed al povero: aciochè l'uomo di terra non continui più d'usar violenza.

SALMO XI.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici. TO mi confido nel Signore: come

dite voi all'anima mia: Fuggite al vostro monte, come un'uccel-

letto ?

2 Certo, ecco, gli empi hanno teso l'arco, hanno accoccate le lor saette in su la corda, per tirarle con-tr'a' diritti di cuore in luogo scuro. 3 Quando i fondamenti sono rui-

nati, c'ha fatto il giusto?
4 li Signore è nel Tempio della sua Santità: il trono del Signore è ne'cieli: i suoi occhi veggono, le

sue palpebre esaminano i figliuoli

degli uomini. 5 Il Signore esamina il giusto : e l'anima sua odia l'empio, e colui

ch' ama la violenza.

6 Egli farà piovere in su gli empi brace, e fuoco, e solfo, e vento tempestoso, per la porzione del lor calice.

7 Perciochè il Signore è giusto: egli ama la giustizia : la sua faccia

riguarda l'uomo diritto.

SALMO XII.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Seminit.

SALVA Signore: perciochè gli uomini pij son venuti meno, ed i veraci son mancati fra i figliuoli degli uomini.

2 Ciascuno parla con menzogna col suo prossimo, con labbra lu-

singhiere: parlano con un cuor

doppio. 3 Îl Signore ricida tutte le labbra lusinghiere, la lingua che parla al-

tieramente: 4 Di coloro, che dicono, Noi sarem padroni colle nostre lingue; le no-

stre labbra sono appo noi: chi è signore sopra noi ?

6 Per la disolazion de' poveri af-flitti, per le strida de' bisognosi, ora mi leverò, dice il Signore: lo met-terò in salvo quelli contr'a cui co-loro parlano audacemente.

6 Le parole del Signore son parole pure, argento affinato nel fornello di terra, purgato per sette volte.
7 Tu, Signore, guarda coloro:

preservali da questa generazione in perpetuo.

8 Gli empi vanno attorno quan-

do i più vili d'infra i figliuoli degli uomini sono innalzati.

SALMO XIII. Salmo di David, dato al Capo de'

Musici. NFINO a quando, o Signore?

mi dimenticherai tu in perpetuo! infino a quando nasconderai la tua faccia da me ?

2 Infino a quando non farò altro tutto di che consigliar nell'animo, ed affannarmi nel cuore ? infino a quando s'innalzerà il mio nemico sopra me ?

3 Riguarda, rispondimi, Signore Iddio mio: allumina gli occhi mici, che talora io non dorma il sonno

della morte:

4 Ch' il mio nemico non dica, Io l'ho vinto: e che i miei nemici non festeggino, se io caggio.

5 Or, quant'è a me, io mi confido nella tua benignità; il mio cuore giubilerà nella tua liberazione :

6 Io canterò al Signore, perciochè egli m'avrà fatta la mia retribuzione.

SALMO XIV. Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

O stolto ha detto nel suo cuore. Non v'e Dio. Si con corrotti, son divenuti abbominevoli nelle loro opere : non v'e alcuno che faccia bene.

2 Il Signore ha riguardato dal cielo in su i figliuoli degli uomini, per veder se vi fosse alcuno ch'a-

vesse intelletto, che cercasse Iddio. 3 Tutti son guasti, tutti quanti son divenuti puzzolenti: non v'é alcuno che faccia bene, non pure

4 Tutti questi operatori d'iniquità

che mangiano il mio popolo, come se mangiassero del pane, e non invocano il Signore, non hanno essi alcuno intendimento i 5 La saranno spavantati di grande

spavento : perciochè Iddio & colla gente giusta.

6 Fate voi onta al consiglio del povero afflitto, perciochè il Signore é la sua confidanza?

7 Oh, venga pur da Sion la salute d'Israel! quando il Signore ritrarrà di cattività il suo popolo, Iacob festeggerà, Israel si rallegrerà.

> SALMO XV. Salmo di David.

SIGNORE, chi dimorera nel tuo Tabernacolo? chi abiterà nel Monte della tua Santità ?

2 Colui che camina in integrità. e fa ciò che è giusto, e parla il vero

di cuore :

## IL LIBRO DE' SALMI, XV.-XVIII.

3 Che non dice male colla sua | lingua, e non fa male alcuno al suo compagno, e non leva alcun vituperio contr'al suo prossimo ;

4 Appo cui è sprezzato chi deve esser riprovato, e ch'onora quelli che temono il Signore: ed il quale, se ha giurato alcuna cosa, benche sia a suo danno, non però la ritratta:

5 Il quale non dà i suoi danari ad usura, e non prende presenti contr' all' innocente. Chi fa queste cose non sarà giammai smosso.

> SALMO XVI. Mictam di David.

MUARDAMI, o Dio: perciochè T lo mi confido in te. 2 O anima mia, tu hai detto al Si-gnore, Tu sei il Signore: tu non

hai da far del mio bene. 3 Tutta la mia affezione è inverso

i santi che sono in terra, ed inverso

gli uomini onorati. 4 I tormenti di coloro, che corrono dietro ad altri dij saran moltiplicati: io non farò le loro offerte da spandere, che son di sangue; e non mi recherò nelle labbra i nomi

loro. 5 Il Signore è la porzione della mia parte, ed il mio calice: tu, Signore, mantieni quello che m'è

caduto in sorte.

6 La sorte m' è scaduta in luoghi dilettevoli : una bella eredità m'è

pur toccata. 7 Io benedirò il Signore, il qual mi consiglia: eziandio le notti le mie reni m'ammaestrano.

8 Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei: perciochè egli è alla mia destra, io non sarò ammai smosso.

9 Per ciò il mio cuore si rallegra. e la mia lingua festeggia: anzi pur la mia carne abiterà in sicurtà

10 Perciochè tu non lascerai l'anima mia nel sepolero, e non permetterai, ch'il tuo Santo senta la

corruzion della fossa.

11 Tu mi mostrerai'l sentier della vita: sazietà d'ogni gioia è col tuo volto: ogni diletto è nella tua destra in sempiterno.

SALMO XVII. Orazione di David. SIGNORE, ascolta la giustizia, attendi al mio grido, porgi l'orecchio alla mia orazione, ch' io ti fo senza labbra di frode.

2 Proceda il mio giudicio dalla tua presenza: gli occhi tuoi veggano le diritture.

3 Tu hai provato il mio cuore, tu l'hai visitato di notte: tu m'hai

messo al cimento, e non hai trovato nulla : la mia bocca non trapassa il mio pensiero.

4 Nell' opere degli uomini, per la parola delle tue labbra, io mi son guardato dalle vie de' violenti.

5 Sostieni i miei passi ne tuoi sentieri, aciochè i miei piedi non

vacillino. 6 Io t'invoco, o Dio: perciochè

tu m'esaudisci: inchina a me il tuo orecchio, ascolta le mie parole. 7 Dimostra maravigliose le tue benignità, o tu che, colla tua destra, salvi quelli che si confidano in te, da quelli che si levano contr'a loro.

8 Guardami come la pupilla dell' occhio, nascondimi sotto l'ombra

delle tue ale, 9 D'innanzi agli empi, che mi di sertano; e d'innanzi a' miei mortali nemici, che mi circondano.

10 Son tutti massicci di grasso, parlano altieramente colla lor bocca.

11 Ora c'intorniano, seguitandoci alla traccia: mirano con gli occhi, per atterrarci:

12 Somigliano un leone che brama di lacerare; ed un leoncello,

che dimora in nascondimenti 13 Levati, o Signore, va' loro in-

contro per affrontarii; abattili: ri-scuoti l'anima mia dall'empio colla tua spada, 14 O Signore, riscuotila colla tua

mano dagli uomini, dagli uomini del mondo, la cui parte è in questa vita, ed il cui ventre tu empi delle tue conserve : onde i lor figliuoli son saziati, e lasciano il lor rimanente a' lor piccioli fanciulli.

15 Quant' è a me, per giustizia vedrò la tua faccia: lo sarò saziato della tua sembianza, quando io mi

risveglierò.

SALMO XVIIL

Salmo di David, servidor del Signore, il qual pronunziò le pa-role di questo Cantico al Signore, nel giorno ch'll Signore l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici, e dalla mano di Saul; dato al Capo de' Musici.

EGLI dunque disse, O Signore, mia forza, io t'amero affet-

tuosamente.

2 Il Signore è la mia rocca, e la mia fortezza, ed il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe: io spererò in lui: il mio scudo, ed il corno della mia salute, il mio alto ricetto. 3 Io invocai 'l Signore, a cui si deve ogni lode ; e fui salvato da' miei nemici.

## IL LIBRO DE' SALMI, XVIII.

4 Doglie di morte m'avevano circondato, e torrenti di scellerati

m'avevano spaventato.
5 Legami di sepolcro m'avevano intorniato, lacci di morte m'ave-

vano incontrato.

6 Nella mia distretta io invocai 'l Signore, e gridai all' Iddio mio : ed egli udi la mia voce dal suo Tem-pio, ed il mio grido pervenne davanti a lui a' suoi orecchi.

7 Allora la terra fu scossa, e tremò: ed i fondamenti de' monti furono smossi, e scrollati : perciochè

egli era acceso nell' ira. 8 Un fumo gli saliva per le nari, ed un fuoco consumante per la bocca: da lui procedevano brace accese.

9 Ed egli abbassò i cieli, e discese: e v'era una caligine sotto a' suoi piedi:

10 E cavalcava sopra Cherubini. e volava: ed era portato a volo so-

pra l'ale del vento-11 Egli aveva poste delle tenebre per suo nascondimento: egli aveva d'intorno a sè il suo padiglione, oscurità d'acque, nubi dell'aria.

12 Le sue nubi si dileguarono per lo splendore, che ecoppiava davanti a lui, con gragnuola, e brace

accese.

13 Ed il Signore tuonò nel cielo, e l'Altissimo diede fuori la sua voce, con gragnuola, e brace accese: 14 Ed avventò le sue saette, e disperse coloro: egli lanciò folgori,

e li mise in rotta. 15 E, per lo tuo sgridare, o Si-gnore, e per lo soffiar del vento delle tue nari, i canali dell' acque apparvero, ed i fondamenti del

mondo furono scoperti.
16 Egli da alto distese la mano, e mi prese, e mi trasse fuor di gran-

di acque.

17 Egli mi riscosse dal mio potente nemico, e da quelli che m'odiavano: perciochè erano più forti di me.

18 Essi erano venuti incontr'a me nel giorno della mia calamità : ma il Signore fu il mio sostegno :

19 E mi trasse fuori al largo: egli mi liberò, perciochè egli mi

gradisce.

tuti

20 Il Signore m'ha fatta retribuzione secondo la mia giustizia : egli m'ha renduto secondo la purità delle mie mani:

21 Perciochè io ho osservate le vie del Signore, e non mi sono empiamente rivolto dall' Iddio mio : 22 Perciochè io ho tenute davanti me tutte le sue leggi, e non ho

rimossi d'innanzi a me i suoi sta-

23 E sono stato intiero inverso lui, e mi son guardato dalla mia iniquità.

24 Ed il Signore m' ha renduto secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie mani nel suo

cospetto. 25 Tu ti mostri pietoso inverso l'uomo pio, intiero inverso l' nomo intiero.

26 Tu ti mostri puro col puro. e procedi ritrosamente col per-

27 Perciochè tu sei quel che salvi la gente affiitta, ed abbassi gli oc-chi altieri:

28 Perciochè tu sei quel che fai risplendere la mia lampana: il Signore Iddio mio allumina le mie

tenebre: 29 Perciochè per la tua virtù io rompo tutta una schiera: e per la virtů dell'iddio mio salgo sopra

il muro. 30 La via di Dio è intiera: la parola del Signore è purgata col fuoco: egli è lo scudo di tutti coloro

che sperano in lui.
31 Perciochè, chi è Dio, fuor ch'il
Signore? e chi è Rocca, fuor che

l' Iddio nostro? 32 Iddio è quel che mi cinge di prodezza, e c'ha appianata la mia

33 Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, e mi fa star rit-

to in su i miei alti luoghi. 34 Egli ammaestra le mie mani

alla battaglia: e colle mie braccia un'arco di rame è rotto. 35 Tu m'hai ancora dato lo scudo della tua salvessa : e la tua destra m' ha sostenuto, e la tua benignità

m' ha accresciuto. 36 Tu hai allargati i mici passi

sotto di me: e le mie calcagna non son vacillate. 37 Io ho perseguitati i mici nemi-

ci, e gli ho aggiunti: e non me ne son tornato indistro, finchè non gli abbia distrutti.

38 Io gli ho rotti, e non son potuti risurgere : mi son caduti sotto

i piedi.

39 E tu m'hai cinto di prodessa per la guerra; ed hai abbattuti sotto di me quelli che si levavano contr'a me

40 Ed hai fatto voltar le spalle a' miei nemici davanti a me ; ed io ho distrutti quelli che m'odiavano. 41 Essi gridarono, ma non vi fu chi li salvasse: gridarono al Si-

gnore, ma egli non rispose loro. 42 Ed io gli ho tritati, come polvere esposta al vento: lo gli ho

spazzatí via, come il fango delle strade.

## IL LIBRO DE' SALMI, XVIII.-XXI.

43 Tu m'hai scampato dalle brighe del popolo; tu m' hai costituito capo di nazioni: il popolo ch'io non conosceva m'è stato sotto-

44 Al solo udir degli orecchi si son ridotti sotto la mia ubbidienza: gli stranieri si sono infinti in-

verso me. 45 Gli stranieri son divenuti fiac-

chi, ed hanno tremato di paura, fin dentr's lor ripart.

46 Viva il Signore, e benedetta sia la mia Rocca; e sia esaltato l' Iddio della mia salute:

47 Iddio, che mi dà il modo di far le mie vendette, e che mi sottomet-

te i popoli: 48 Che mi scampa da' mici nemici, ed anche mi solleva d'infra quelli

che m'assaltano, e mi riscuote

dall' uomo violento. 49 Per ciò, o Signore, io ti celebrerò fra le genti, e salmeggerò al

tuo Nome :

50 Il quale rende magnifiche le vittorie del suo re, ed usa benignità inverso David, suo unto, ed inverso la sua progenie in perpetuo.

SALMO XIX. Salmo di David, dato al Capo de'

Musici. CIELI raccontano la gloria di Dio; e la distesa annunzia l'opera delle sue mani.

2 Un giorno dietro all'altro quelli agorgano parole: una notte die-

tro all'altra dichiarano scienza. 3 Non hanno favella, nè parole:

la lor voce non s'ode:

Ma la lor linea esce fuori per tutta la terra, e le lor parole vanno infino all'estremità del mondo: Iddio ha posto in essi un tabernacolo al sole :

5 Ed egli esce fuori, come uno sposo dalla sua camera di nozze: egli gioisce, come un'uomo prode

a correr l'aringo.

6 La sua uscita e da una estremità de cieli, ed il suo giro arriva infino all'altra estremità: e niente è nascosto al suo calore.

La Legge del Signore è perfetta, ella ristora l'anima: la testimonianza del Signore èverace, e ren-

de savio il semplice.

8 Gli statuti del Signore son diritti, e rallegrano il cuore : il comandamento del Signore e puro, ed allumina gli occhi.

9 Il timor del Signore è puro, e dimora in eterno: i giudicii del Signore son verità, tutti quanti son giusti:

10 Sono più desiderabili ch'oro, anzi più che gran quantità d'oro finissimo: e più dolci che mele, anzi che quello che stilla da' favi. 11 Il tuo servidore è eziandio avvisato per essi: v'è gran mercede

in osservarli. 12 Chi conosce i suoi errori? purgami di quelli che mi sono occulti.

13 Rattieni eziandio il tuo servidore dalle superbie, e fa' che non signoreggino in me: allora io saro intiero, e purgato di gran misfatto. 14 Sieno grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca, e la meditazione del cuor mio, o Signore, mia Rocca, e mio Redentore.

#### SALMO XX.

Salmo di David, dato al Cape de' Musici.

IL Signore ti risponda nel giorno che tu sarai in distretta: leviti ad alto in salwo il Nome dell'Iddio di Iacob:

2 Manditi soccorso dal Santuario.

e sostengati da Sion:

3 Ricordisi di tutte le tue offerte, e riduca in cenere il tuo olocausto.

4 Diati ciò che è secondo il cuor tuo, ed adempia ogni tuo consiglio.

5 Noi canteremo d'allegrezza per la tua vittoria, ed alzeremo bandiere nel Nome dell'Iddio nostro. Il Signore adempia tutte le tue domande.

6 Ora so, ch'il Signore ha salvato il suo unto: egli gli rispondera dal cielo della sua Santità: la vittoria della sua destra è con gran

potenza.

Gli uni si fidano in carri, e gli altri in cavalli: ma noi ricorderemo il Nome del Signore Iddio nostro.

8 Quelli sono andati in giù, e son caduti: ma noi siamo restati in piè, e ci siam rizzati.

9 Salva, Signore: rispondaci 1 re nel giorno, che noi grideremo.

#### SALMO XXI. Salmo di David, dato al Capo de

Musici.

SIGNORE, il re si rallegrera nella tua forza: e quanto festeggerà egli grandemente della tua vittoria!

2 Tu gli hai dato il desio del suo cuore, e non gli hai rifiutato quel ch'egli ha pronunziato colle sue labbra. Sela.

3 Perciochè tu gli sei venuto in-contro con benedizioni di beni: tu gli hai posta in sul capo una corona d'oro finissimo.

4 Egli t'aveva chiesta vita, e tu

## IL LIBRO DE' SALMI, XXI. XXII.

gli hai dato lunghezza di giorni in p erpetuo.

5 La sua gloria è grande per la tua vittoria: tu hai messo sopra mi maestà, e magnificenza: 6 Perciochè tu l'hai posto in be-

nedizioni in perpetuo : tu l'hai ral-legrato di letizia col tuo volto.

7 Perciochè il re si confida nel Signore, e nella benignità dell' Altissimo, egli non sarà giammai

8 La tua mano troverà tutti i tuoi nemici: la tua destra troverà

quelli che t'odiano.

9 Tu li renderai simili ad un forno ardente, al tempo della tua ira: il Signore gli abisserà nel suo cruccio, ed il fuoco li divorerà. 10 Tu farai perire il frutto loro

dalla terra, e la lor progenie d'in-

fra i figliuoli degli uomini: 11 Perciochè hanno ordito del

male contr'a te, ed hanno divisata una malizia, della quale però non potranno venire a capo.

12 Perciochè tu li metterai per tuo bersaglio: tu tirerai diritto colle corde de' tuoi archi contr'al-

la lor faccia. 13 Innalzati, Signore, colla tua forza: noi canteremo, e salmeggeremo la tua potenza.

SALMO XXII.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Aielet-hassahar.

lo mio, Dio mio, perchè m'hai lasciato? perchè stai lontan dalla mia salute, e dalle parole del mio ruggire ?

2 O Dio mio, io grido di giorno, e tu non rispondi : di notte ancora,

e non ho posa alcuna. 3 E pur tu sei l'Santo, il Perma-

nente, le lodi d' Israel.

4 I nostri padri si son confidati in te: si son confidati in te, e tu gli hai liberati.

5 Gridarono a te. e furon liberati : in te si confidarono, e non furon

confusi.

6 Ma io sono un verme, e non un'uomo: il vituperio degli uomini, e lo sprezzato fra il popolo-7 Chiunque mi vede, si beffa di

me, mi stende il labbro, e scuote

il capo:
8 Dicendo, Egli si rimette nel Simore: liberilo dunque: riscuotalo, poi ch'egli lo gradisce.

9 Certo, tu sei quel che m'hai tratto fuor del ventre: tu m'hai affidato da che io era alle mammelle di mia madre.

10 Io fui gettato sopra te dalla matrice: tu sei 'l mio Dio fin dal Ventre di mia madre.

11 Non allontanarti da me: perciochè l'angoscia è vicina, e non v'è alcuno che m' aluti.

12 Grandi tori m' hanno circondato: possenti tori di Basan m' han-

no intorniato :

13 Hanno aperta la lor gola contr'a me, come un leon rapace, e

ruggente.
14 Io mi scolo come sequa, e tutte le mie ossa si scommettono:

il mio cuore è come cera, e si strugge nel mezzo delle mie interiora 15 Il mio vigore è asciutto come

un testo, e la mia lingua è attaccata alla mia gola: tu m'hai posto nella polvere della morte. 16 Perciochè cani m'hanno cir-

condato; uno stuolo di maligni m' ha intorniato: essi m' hanno forate le mani, ed i piedi.

17 lo posso contar tutte le mie ossa: essi mi riguardano, e mi considerano.

18 Si spartiscono fra loro i miei

vestimenti, e tranno la sorte sopra la mia vesta. 19 Tu dunque, Signore, non al-

lontanarti: tu che sei la mia forza. affrettati di soccorrermi.

20 Riscuoti l'anima mia dalla spada, l'unica mia dalla branca del cane.

21 Salvami dalla gola del leone, ed esaudiscimi, liberandomi dalle corna de' liocorni.

22 Io racconterò il tuo Nome a' miei fratelli: io ti loderò in mezzo della raunanza.

23 Voi che temete il Signore, lodatelo: glorificatelo voi, tutta la progenie di Iacob; e, voi, tutta la generazion d'Israel, abbiate timor di lui.

24 Perciochè egli non ha sprezzata, nè disdegnata l'afflizion dell'afflitto: e non ha nascosta la sua faccia da lui: e, quando ha gridato a lui, l' ha esaudito.

25 Da te io ho l'argomento della mia lode in grande raunanza: io adempirò i miei voti in presenza di

quelli che ti temono.

26 I mansueti mangeranno, e saranno saziati: que' che cercano li Signore lo loderanno: il vostro cuore viverà in perpetuo.

27 Tutte l'estremità della terra ne avranno memoria, e si convertiranno al Signore: e tutte le nazioni delle genti adoreranno nel

suo cospetto. 28 Perciochè al Signore appar tiene il regno: ed egli è quel che signoreggia sopra le genti.

29 Tutti i grassi della terra mangeranno, ed adoreranno: pari-

# IL LIBRO DE'SALMI, XXIL—XXV.

mente tutti quelli che scendono nella polvere, e che non possono mantenersi in vita, s'inchineranno davanti a lul.

30 La lor poeterità gli servirà: ella sarà annoverata per genera-

zione al Signore.

31 Essi verranno, ed annunzieranno la sua giustizia: ed alla gente, c'ha da nascere, ciò ch'egli avrà operato.

#### SALMO XXIII. Salmo di David.

L Signore è il mio pastore: nul-

la mi mancherà. 2 Egli mi fa giacere in paschi erbosi, mi guida lungo l'acque chete. 3 Egli mi ristora l'anima: egli mi conduce per li sentieri di giusti-

zia, per amor del suo Nome. 4 Avvegnachè io caminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno: perciochè tu sei meco: la tua bacchetta, e la tua verga mi consolano.

5 Tu apparecchi davanti a me la mensa, al cospetto de' miei nemici : tu ungi 'l mio capo con oglio :

la mia coppa trabocca. 6 Per certo, beni, e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita: ed io abiterò nella

# Casa del Signore per lunghi giorni. SALMO XXIV.

Salmo di David. A L Signore appartiene la terra, e tutto quello che è in essa:

il mondo, ed i suoi abitanti. 2 Perciochè egli l'ha fondata sopra i mari, e l'ha fermata sopra i

humi. 3 Chi salirà al Monte del Signore?

e chi stara nel luogo suo santo? 4 L'uomo innocente di mani, e ouro di cuore: il qual non eleva animo a vanità, e non giura con

5 Un tale riceverà benedizione dal Signore, e giustizia dall' Iddio

della sua salute.

6 Tale è la generazione di quelli, che lo ricercano; tale è Iacob, che cerca la tua faccia, o Dio. Sela. 7 O porte, alzate i vostri capi: e

oui, porte eterne, alzatevi : ed il Re di gloria entrerà.

8 Chi è questo Re di gloria ? Egli ¿ il Signore forte, e possente; il Signore poderoso in battaglia. 9 O porte, alzate i vostri capi;

alzatevi, o porte eterne: ed il Re di gloria entrera. 10 Chi è questo Re di gloria?

Reli è il Signor degli eserciti; esso è il Re di gloria. Sela-499

SALMO XXV Salmo di David.

SIGNORE, io levo l'anima mia a te.

2 Dio mio, io mi confido in te: fa' ch'io non sia confuso, e che i miei nemici non facciano festa di me.

3 Ed anche, che niuno di quelli, che sperano in te sia confuso: sien confusi quelli che si portano di-

slealmente senza cagione. 4 Signore, fammi conoscere le tue

vie ; insegnami i tuoi sentieri. 5 Inviami nella tua verità, ed ammaestrami : perciochè tu sei l'Iddio della mia salute: io t'at-

tendo tutto dì. 6 Ricordati, Signore, delle tue compassioni, e delle tue benigni-

ta : perciochè sono ab eterno. 7 Non ridurti a memoria i peccati della mia giovanezza, nè i miei misfatti : secondo la tua benignità, o Signore, per amore della tua

bonta, ricordati di me. 8 Il Signore è buono, e diritto: per ciò egli insegnerà la via a pecca-

9 Egli inviera i mansueti nella dirittura, ed insegnera la sua via

uli umili. Il Tutte le vie del Signore son benignità, e verità, inverso quelli che guardano il suo patto, e le sue testimonianze.

ll O Signore, per amor del tuo Nome, perdonami la mia iniquità: perciochè ella è grande.

12 Chi e l' uomo che tema il Signore? egli gl'insegnerà la via ch' egli deve eleggere.

13 L'anima sua dimorera per mezzo i beni, e la sua progenie erederà la terra.

14 Il Signore dà a conoscere il suo consiglio, ed il suo patto, a quelli che lo temono. 15 I miei occhi son del continuo

verso il Signore: perciochè egli trarrà i miel piedi della rete

16 Riguarda a me, ed abbi pietà di me: perciochè io son solo, ed

afflitto. 17 L'angosce del mio cuore si sono aumentate: trammi delle mie

distrette. 18 Vedi la mia afflizione, ed il mio affanno: e perdonami tutti i miei

peccati. 19 Vedi i miel nemici: perciochè son molti, e m'odiano d'un' odio vieno di violenza.

20 Guarda l'anima mia, e riscuotimi: fa' ch' io non sia confuso: perciochè io mi confido in te-

21 L'integrita, e la dirittura mi guardino: perciochè io ho sperato guard in te.

# IL LIBRO DE' SALMI, XXV.—XXVIII.

22 O Dio, riscuoti Israel da tutte : le sue tribolazioni.

> SALMO XXVI. Salmo di David.

G IUDICAMI, Signore: percio-chè io son caminato nella mia integrità, e mi son confidato nel Signore: io non sarò smosso. 2 Provami, Signore, e sperimen-

tami: metti al cimento le mie reni, ed il mio cuore.

3 Perciochè io ho davanti agli occhi la tua benignità, e son cami..

nato nella tua verità. 4 Io non son seduto con uomini bugiardi, e non sono andato co'

dissimulati. 5 Io odio la raunanza de' maligni, e non son seduto con gli empi.

6 Io lavo le mie mani nell' innocenza, e circuisco il tuo Altare, o Signore:

7 Facendo risonar voce di lode, e raccontando tutte le tue mara-

viglie. 8 O Signore, io amo l'abitacolo della tua Casa, ed il luogo del Ta-

bernacolo della tua gloria. 9 Non metter l'anima mia in un fascio co' peccatori, nè la mia vita

con gli uomini di sangue: 10 Nelle cui mani è scelleratez-

za, e la cui destra è piena di pre-11 Ma io caminero nella mia integrita : riscuotimi, ed abbi pietà di

12 Il mio piè sta fermo e ritto in luogo piano. Io benedirò il Signore nelle raunanze.

> SALMO XXVII. Salmo di David.

IL Signore è la mia luce, e la mia salute ; di chi temerò i il Signore è la forza della mia vita ; di chi avrò paura?

2 Quando i maligni, miei nemici, ed avversari, m'hanno assalito per divorar la mia carne, eglino stessi son traboccati, e caduti

3 Avvegnachè tutt' un campo s'accampasse contr' a me, il mio cuore non avrebbe però paura: benchè una battaglia si levasse contr'a me, io avrei confidanza in questo.

4 Io ho chiesta una cosa al Signore, quella procaccerò: ch' io dimo-ri nella Casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per mirar la bellezza del Signore, e visitare il suo tempio.

5 Perciochè egli mi nasconderà nel suo Tabernacolo, nel giorno dell' avversità: egli m'occulterà nel nascondimento del suo Padiglione: egli mi leverà ad alto sopra una rocca.

6 Anzi pure ora il mio capo s'innalzera sopra i miei nemici che son d'intorno a me : ed io sacrificherò nel suo Tabernacolo sacrificij con giubilo: io canterò, e salmeggerò

al Signore, 7 Signore, ascolta la mia voce, colla quale io grido: ed abbi pietà

di me, e rispondimi. 8 Il mio cuore mi dice da parte

tua, Cercate la mia faccia. Iocerco la tua faccia, o Signore.

9 Non nascondere il tuo volto da me, non rigettare in ira il tuo servidore: tu sei stato il mio aiuto: non lasciarmi, e non abbandonar-

mi, o Dio della mia salute. 10 Quantunque mio padre, e mia madre, m'avessero abbandonato, pure il Signore m'accoglierà.

11 O Signore, insegnami la tua via, e guidami per un sentiero pia-

no, per cagion de' miei nemici. 12 Non darmi alle voglie de' miei nemici : perciochè falsi testimoni, ed uomini ch'audacemente parlano di violenza, son surti contr'a me.

13 Oh, se non avessi creduto di vedere i beni del Signore nella terra de' viventi !

14 Attendi 'l Signore, fortificati: ed egli confortera il tuo cuore: spera pur nel Signore.

#### SALMO XXVIIL Salmo di David.

TO grido a te, Signore: Rocca mia, non tacere, senza rispondermi : che talora, se tu ti taci, io non sia renduto simile a quelli che scendono nella fossa.

2 Ascolta la voce delle mie supplicazioni, mentre io grido a te, mentre io levo le mani verso

l'Oracolo della tua Santità.

3 Non istrascinarmi con gli empi, e con gli operatori d'iniquità, i quali parlano di pace co' lor prossimi, ma hanno della malizia ner cuore.

4 Rendi loro secondo le loro opere, e secondo la malvagità de' lor fatti: rendi loro secondo l'opere delle lor mani: da' loro la lor retribuzione.

5 Perciochè non considerano i fatti del Signore, nè l'opere delle sue mani, egli li distruggerà, e non gli edificherà.

6 Benedetto sia il Signore: per-

ciochè egli ha udita la voce delle mie supplicazioni. 7 Il Signore è la mia forza, ed il mio scudo: in lui s'è confidato il mio cuore, ed io sono stato soccor-so: onde il mio cuor festeggia, ed io lo celebrerò co' miei cantici.

## IL LIBRO DE' SALMI, XXVIII.—XXXI.

R Il Signore è la forza del suo popolo, ed è la fortezza delle salvazioni del suo unto.

9 Salva il tuo popolo, e benedici la tua eredità: e pascili, ed innalzali in perpetuo.

> SALMO XXIX. Salmo di David.

ATE al Signore, o figliuoli de' potenti; date al Signore gloria, e forza.

2 Date al Signore la gloria dovuta

al suo Nome: adorate il Signore

nel magnifico Santuario. 3 La voce del Signore è sopra l'acque: l' Iddio di gloria tuona: il Si-

gnore è sopra le grandi acque.

4 La voce del Signore è con potenza: la voce del Signore è con

magnificenza.

5 La voce del Signore rompe i cedri : ed il Signore spezza i cedri

del Libano: E li fa saltellar com'un vitello:

il Libano stesso, e Sirion, come il figlio d'un liocorno. 7 La voce del Signore sparge, a

guisa di schegge, fiamme di fuoco. 8 La voce del Signore fa tremare il diserto: il Signore fa tremare il diserto di Cades 9 La voce del Signore fa partorir

le cerve, e sfronda le selve: ma intanto ciascuno predica la sua glo-

ria nel suo Tempio.

10 Il Signore nel diluvio siede: anzi I Signore siede re in eterno. 11 Il Signore darà forza al suo po-polo: il Signore benedirà il suo po-

polo in pace.

SALMO XXX.

Salmo di Cantico di David, sopra la dedicazione della sua casa.

SIGNORE, io t'esalterò: percio-chè tu m'hai tratto ad alto, e non hai rallegrati di me i mici ne-

2 Signore Iddio mio, io ho gridato a te. e tu m'hai sanato.

3 Signore, tu hai fatta salir l'anima mia fuor del sepolcro : tu m' hai salvata la vita, aciochè io non iscendessi nella fossa.

4 Salmeggiate al Signore, voi suoi santi ; e celebrate la memoria della

sua santità

5 Perciochè l'ira sua dura solo un momento: ma la sua benivolenza dura tutta una vita: la sera appo noi alberga il pianto, ma la mattitina v'e glubilo.

6 Quant' è a me, nella mia quiete, io diceva, Io non sarò giammai 8m0680.

7 Signore, tu avevi, per lo tuo favere, stanziata la fortezza nel 501

mio monte: ma, tosto che tu hai nascosta la tua faccia, io sono stato smarrito. 8 Io ho gridato a te, Signore, ed

mio sangue, s'io scendo nella fossa? la polvere ti celebrerà ella?

ho supplicate al Signore: 9 Dicendo, Che utilità avrai nel

predicherà ella la tua verità i

10 Ascolta, Signore, ed abbi pietà di me: Signore, silmi in aiuto. 11 Tu hai mutato il mio duolo in festa: tu hai sciolo il mio ciliccio, e m'hai cinto d'allegrezza :

12 Aciochè la mia gloria ti salmeggi, e non si taccia. Signore Iddio mio, io ti celebrerò in eterno.

SALMO XXXI. Salmo di David, dato al Capo de' Musici

SIGNORE, io mi son confidato in te: fa' ch' io non sia giammai confuso: liberami per la tua giustizia.

2 Inchina a me il tuo orecchio, affrettati di liberarmi: siimi una rocca forte, ed un luogo di fortezza,

per salvarmi.

3 Perciochè tu sei la mia rocca, e la mia fortezza: e, per amor del tuo Nome, guidami, e conducimi. 4 Trammi fuor della rete, che m'è stata tesa di nascoso: poiche

tu sei la mia fortezza. 5 Io rimetto'l mio spirto nelle tue

mani: tu m'hai riscattato, o Si-

gnore Iddio di verità. 6 Io odio quelli ch'attendono alle vanità di menzogna : ma io mi con-

fido nel Signore Io festeggerò, e mi rallegrerò della tua benignità: perciochè tu avrai veduta la mia affizione, ed avrai presa conoscenza delle tribolazioni dell'anima mia :

8 E non m'avrai messo in man del nemico ; ed avrai fatti star ritti

i miei piedi al largo.

9 Abbi mercè di me, Signore: perciochè lo sono in distretta: l'occhio mio, l'anima mia, ed il ventre mio, son consumati di cor-

doglio. 10 Perciochè la mia vita si vien meno di noia, ed i miei anni di sospirare: le mie forze sono scadute per le mie pene, e le mie ossa son

consumate.

11 Per cagion di tutti i mici nemici, lo sono stato in gran vituperio eziandio a' miei vicini, ed ispavento a' miei conoscenti : quelli che mi veggono fuori se ne fuggono iontan da me.

12 Io sono stato dimenticato dal cuore loro, come un morto: io son

simile ad un vaso perduto.

### IL LIBRO DE' SALMI, XXXI.—XXXIII.

13 Perciochè io ho udito il vitu- i perio di molti: spavento è d'ogn' intorno, mentre prendono in-sieme consiglio contra me, s macchinano di tormi la vita.

14 Ma io, o Signore, mi confide in te: io ho detto, Tu sei l'Iddio

15 I miei tempi son nella tua ma no: riscuotimi dalla mano de' miei nemici, e da quelli che mi perseguitano.

16 Fa' risplendere il tuo volto sopra il tuo servidore: salvami per

la tua benignità.

17 O Signore, fa' ch'io non sia confuso: perciochè io t'invoco: sieno confusi gli empi : abbian la bocca turata, e sieno posti nel sepolero.

18 Ammutoliscano le labbra bugiarde, le quali parlano duramente contr'al giusto, con alterezza, e

con isprezzo. 19 Quanto grandi sono i tuoi beni che tu hai riposti a quelli che ti te-mono: c che tu fai in presenza de' figliuoli degli uomini, inverso quel-

li che si confidano in te! 20 Tu li nascondi, nel nascondimento della tua faccia, dalle superbie degli uomini: tu gli occulti in un tabernacolo, lungi dalle bri-

ghe delle lingue.

21 Benedetto sia il Signore: perciochè egli ha renduta ammirabile la sua benignità inverso me, come se io fossi stato in una città di for-

22 Or, quant'è a me, nel mio smarrimento, dissi. Io son riciso d'innanzi al tuo cospetto: ma pur tu hai udita la voce delle mie sup-plicazioni, quando io ho gridato

ā te. 23 Amate il Signore, voi suoi santi tutti: il Signore guarda i fedeli, e rende la retribuzione a colmo a quelli che procedono alteramente. 24 Confortatevi, voi tutti che sp rate nel Signore: ed egli fortifiche-

rà il vostro cuore.

SALMO XXXII. Maschil di David.

BEATO colui, la cui trasgres-sione è rimessa, ed il cui pec-

cato è coperto!

2 Beato l' nomo, a cui 'l Signore non imputa iniquità, e nel cui spirito non v'è frode alcuna!

3 Mentr'io mi son taciuto, le mie ossa si sono invecchiate, nel mio

ruggire di tutto di 4 Perciochè giorno e notte la tua mano era aggravata sopra me, Fumor mio era divenuto simile ad arsure di state. Sela.

5 Io t'ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità ; io ho detto, lo confesserò le mie trasgressioni al Signore: e tu hai rimessa l'iniquità del mio peccato. Sela.

6 Per ciò ogni uomo pio ti farà orazione nel tempo che tu puoi esser trovato: nel tempo di diluvio di grandi acque, elle non pur per-

verranno a lui.

7 Tu sei 1 mio ricetto, tu mi guarderai di distretta, tu mi circonderai di canti di liberazione. Sela. 8 Io voglio ammaestrarti, ed in-

segnarti la via, per la quale devi caminare: e consigliarti, avendo

l'occhio sopra te.

9 Non state come il cavallo, ne come il mulo, che sono senza intelletto: la cui bocca conviene frenar con morso, e con freno, altrimente, non s'accosterebbero a te-10 Molti dolori avverranno all'em-

pio: ma benignità intornierà colui che si confida nel Signore. 11 Rallegratevi nel Signore, e fate festa, o giusti: e giubilate, voi sutti

*che siete* diritti di cuore.

salmo xxxiii.

OI giusti, giubilate nel Signore : la lode è decevole agli uomini diritti.

2 Celebrate il Signore colla cetera: salmeggiategli col saltero, s col decacordo.

3 Cantategli un nuovo cantico. sonate maestrevolmente con giu-

bilo: 4 Perciochè la parola del Signore è diritta: e tutte le sue opere son

*fatte* con verità. 5 Egli ama la giustizia, e la dirit-tura: la terra è piena della beni-

gnità del Signore. 6 I cieli sono stati fatti per la pa-

rola del Signore, e tutto il loro esercito per lo soffio della sua bocca. 7 Egli ha adunate l'acque del mare come in un mucchio : egli ha riposti gli abissi come in tesori.

8 Tutta la terra tema del Signore: abbianne spavento tutti gli abitan-ti del mondo.

9 Perciochè egli disse la parola, e la cosa fu : egli comandò, e la cosa

10 Il Signore dissipa Il consiglio delle genti, ed annulla i pensieri

de' popoli. 11 Il consiglio del Signore dimora in eterno: l'pensieri del suo cuore dimorano per ogni età.

12 Beata la gente, di cui 'l Signore è l'Iddio : beato il popolo, il quale egli ha eletto per sua eredità.

I3 Il Signore riguarda dal ciglo.

IL L. XXXV.

egli vede tutti i figliuoli degli uo- i d'alcun bene. mini.

14 Egli mira, dalla stanza del suo seggio, tutti gli abitanti della terra. 15 *Egli è quel* c'ha formato il cuor d'essi tutti, che considera tutte le loro opere.

16 Il re non è salvato per grandezza d'esercito: l'uomo prode non iscampa per grandezza di forza. 17 Il cavallo è cosa fallace per

salvare, e non può liberar colla

grandezza della sua possa. 18 Ecco, l'occhio del Signore 🖟

inverso quelli che lo temono: inverso quelli che sperano nella sua benignità : 19 Per riscuoter l'anima loro dalla

morte, e per conservarli in vita in tempo di fame.

20 L'anima nostra attende il Signore : egli è il nostro aiuto, ed il

nostro scudo. 21 Certo, il nostro cuore si rallegrera in lui : perciochè noi ci siam confidati nel Nome della sua Santità.

22 La tua benignità, o Signore, sia sopra noi, siccome noi abbiamo sperato in te.

SALMO XXXIV.

Salmo di David, intorno a ciò ch'egli si contrafece davanti ad Abimelec: onde esso lo cacció via ed egli se n'andò. 1 Sam. xxi.13.

O benedirò il Signore in ogni tempo: la sua lode sarà sempre

nella mia bocca. 2 L'anima mia si glorierà nel Si-

gnore: gli umili l'udiranno, e si rallegreranno. 3 Magnificate meco il Signore, ed

esaltiamo tutti insieme il suo Nome.

4 Io ho cercato il Signore, ed egli m'ha risposto, e m'ha liberato da

tutti i mici spaventi. 5 Quelli c'hanno riguardato a lui

sono stati illuminati, e le lor facce non sono state svergognate.
6 Questo povero affilito ha gridato, ed il Signore l'ha esaudito, e

l'ha salvato da tutte le sue di-

7 Gli Angeli del Signore sono accampati intorno a quelli che lo te-

mono, e li liberano. 8 Gustate, e vedete quanto il SI-

gnore è buono: beato l'uomo che spera in lui. 9 Temete il Signore, voi suoi Santi : poichè nulla manca a quelli che

lo temono. 10 I leoncelli soffrono necessità, e fame : ma quelli che cercano il Signore non hanno mancamento 503

11 Venite, figliuoli, ascoltatemi : io v'insegnerò il timore del Signore. 12 Quale é l'uomo ch'abbia voglia

di vivere, ch'ami lunghezza di giorni per veder del bene? 13 Guarda la tua lingua dal male,

e le tue labbra da parlar frode. 14 Ritratti dal male, e fa' il bene:

cerca la pace, e procacciala.

15 Gli occhi del Signore sono verso i giusti, e le sue orecchie sono

attente al grido loro. 16 La faccia del Signore è contra

quelli che fanno male, per isterminar la lor memoria d'in su la terra. 17 I giusti gridano, ed il Signore gli esaudisce, e li libera da tutte le

lor distrette. 18 Il Signore è presso di quelli c'hanno il cuor rotto, e salva quel-

li c'hanno lo spirito contrito-19 Motte son l'afflizioni del giusto: ma il Signore lo liberera da

tutte. 20 Egli guarda tutte l'ossa d'esso:

e niuno ne può esser rotto. 21 La malvagita fara morire il malvagio, e quetti ch'odiano il giu-

sto saran distrutti. 22 Il Signore riscatta l'anima de' suoi servidori: e niuno di quelli che sperano in lui sarà distrutto.

#### SALMO XXXV. Salmo di David. SIGNORE, contendi con quelli

che contendono meco : guerreggia con quelli che guerreggiano meco.

2 Prendi lo scudo, e la targa; e levati in mio aiuto.

3 E trai fuori la lancia, e serra il

passo a quelli che mi perseguitano: di'all'anima mia, lo son la tua salute.

4 Sien confusi, e svergognati quelli che cercano l'anima mis: voltin le spalle, e sieno svergoguati quelli che macchinano del male contr' a me.

5 Sien come pula al vento, e cac-

cili l'Angelo del Signore.

6 Sia la via loro tutta tenebre, e sdruccioli : e perseguali l'Angelo del Signore.

7 Perciochè senza cagione hanno fatto una fossa nascosta, per tendervi la lor rete: senza cagione l' hanno cavata all' anima mia

Il Venga loro una sproveduta ruina, e sieno presi colla lor propia rete, c'hanno tesa di nascosto: e caggiano nella ruina che m' hanno

apparecchista. 9 Allora l'anima mia festeggerà

# IL LIBRO DE'SALMI, XXXV.—XXXVII.

nel Signore, e si rallegrerà nella | c'hanno buona affezione alla mia sua salute

10 Tutte l'ossa mie diranno, O Signore, chi è pari a te, che riscuoti l povero afflitto da chi è più forte di lui: il povero afflitto, ed il bisognoso, da chi lo spoglia?

11 Falsi testimoni si levano: mi domandano cose, delle quali non

so nulla. 12 Mi rendono male per bene:

rendono sconforto all'anima mia. 13 E pure io, quando essi erano infermi, mi vestiva d'un ciliccio, ed affliggeva l'anima mia col di-

giuno, e la mia orazione mi ritornava in seno.

14 Io andava attorno, come se fosse stato per un mio amico, over fratello: io andava chino, e vestito a bruno, come uno che faccia

cordoglio di sua madre. 15 Ma, quando io son zoppiccato, essi se ne son rallegrati, e si sono adunati insieme : gente da nulla s'è adunata contr'a me, senza ch'io lo sapessi: m' hanno lacerato, senza mai restare :

16 Insieme con profani beffatori giucolari, digrignando i denti contr'a me.

17 O Signore, infino a quando vedrai queste cose? ritrai l'anima mia dalle ruine loro, l'unica mia dai leoncelli.

18 Io ti celebrerò in gran raunanza: io ti loderò in mezzo d'un gran

popolo. 19 Non rallegrinsi di me quelli che mi son nemici a torto: non ammicchino con gli occhi quelli che m'odiano senza cagione.

20 Perciochè non parlano giammai di pace : anzi macchinano fro-

di contra pacifici della terra. 21 Ed allargano la lor bocca con-tra me, e dicono, Eja, Eja: l'oc-

chio nostro ha pur veduto quello che desideravamo. 22 O Signore, tu hai vedute queste

cose: non tacere: O Signore, non

allontanarti da me. 23 Risvegliati, e destati, per farmi ragione: Dio mio, e Signor mio, risvegliati per difendere la mia

CAUSA 24 OSignore Iddio mio, giudicami secondo la tua giustizia, e fa' ch'essi non si rallegrino di me:

25 E non dicano nel cuor loro, Ehi anima nostra: e non dicano, Noi l'abbiamo trangugiato.

26 Sieno svergognati, e confusi tutti quanti quelli che si rallegrano del mio male: sieno vestiti di vergogna, e di vituperio, quelli che si magnificano contr'a me

27 Cantino, e rallegrinsi quelli

giustizia; e dicano del continuo, Magnificato sia il Signore ; che vuole la pace del suo servidore. 28 E la mia lingua risonerà la tua

giustizia, e la tua laude, tutto di.

SALMO XXXVI. Salmo di David, servidor del Signore, dato al Capo de' Musici.

L misfatto dell'empio mi dice dentro al cuore, ch'egli non ha timore alcuno di Dio davanti agli

occhi. 2 Perciochè egli si lusinga appo sè stesso, per venire a capo della

sua iniquita, che è pur da odiare. 3 Le parole della sua bocca sono iniquită, e frode: egli non ha più

intelletto da far bene. 4 Egli divisa iniquità sopra il suo letto: egli si ferma nella via che non è buona, egli non abborre il

male. 5 O Signore, la tua benignità ar-

riva infino al cielo, e la tua verità infino alle nuvole. 6 La tua giustizia è simile a mon-

ti altissimi: i tuoi giudicii sono un grande abisso: O Signore, tu conservi uomini, e bestie

7 O Dio, quanto preziosa è la tua benignità! per ciò i figliuoli degli uomini si riducono sotto l'ombra

delle tue ale : 8 Son saziati del grasso della tua Casa: tu gli abbeveri del torrente

delle tue delizie. 9 Perciochè appo te è la fonte della vita: e per la tua luce noi veggiam la luĉe.

10 Stendi la tua benignità inverso quelli che ti conoscono, e la tua giustizia inverso quelli che son

diritti di cuore. 11 Non vengami addosso il piè del superbo: e la mano degli empi non

mi smova. 12 Ecco là, gli operatori d'iniquità son caduti: sono stati sospinti, e non son potuti risurgere.

# SALMO XXXVII.

Salmo di David. NON crucciarti per cagion de' maligni: non portare invidia a quelli ch'operano perversamente: 2 Perciochè saran di subito ricisi come fieno, e s'appasseranno come

erbetta verde. 3 Confidati nel Signore, e fa' bene: tu abiterai nella terra, e vi pastu-

rerai in confidanza. 4 E prendi'l tuo diletto nel Signore: ed egli ti darà le domande

del tuo cuore. 5 Rimetti la tua via nel Signore:

### IL LIBRO DE' SALMI, XXXVII. XXXVIII.

e confidati in lui, ed egli farà ciò ! che bisogna:

6 E produrrà fuori la tua giustisia, come la luce: e la tua drittura, come il mezzodì.

Attendi I Signore in silenzio: non crucciarti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo ch'opera scelleratezza. 8 Rimanti dell'ira, e lascia il

cruccio: non isdegnarti sì veramente, che tu venga a far male. 9 Perciochè i maligni saranno sterminati: ma coloro che sperano nel Signore possederanno la terra.

10 Fra breve spazio l'emplo non sarà più: e, se tu poni mente al

auo luogo, egli non vi sarà più. 11 Ma i mansueti possederanno la terra, e gioiranno in gran pace. 12 L'empio fa delle macchinasioni contr' al giusto, e digrigna i denti

contr'a lui. 13 Il Signore si riderà di lui : perciochè egli vede, ch'il suo giorno viene.

14 Gli empi hanno tratta la spada, ed hanno teso il loro arco, per abbattere il povero affiitto, ed il bisognoso: per ammazzar quelli che caminano dirittamente.

15 La loro spada entrerà lor nel cuore, e gli archi loro saranno rotti. 16 Meglio vals il poco del giusto, che l'abbondanza di molti empi.

17 Perciochè le braccia degli empi saranno rotte: ma il Signore so-

stiene i giusti. 18 Il Signore conosce i giorni degli *uomini* intleri: e la loro eredità rd in eterno.

19 Essi non saran confusi nel

tempo dell'avversità: e saranno saziati nel tempo della fame. 20 Ma gli empi periranno, ed i nemici del Signore saranno consumati, ed anderanno in fumo, come

grasso d'agnelli. 21 L'empio prende in prestanza, e non rende: ma il giusto largisce,

e dona.

22 Perciochè i benedetti dal Signore erederanno la terra: ma i maladetti da lui saranno sterminati.

23 I passi dell'uomo, la cui via il Signor gradisce, son da lui ad-dirissati.

24 Se cade, non è però atterrato: perciochè il Signore gli sostiene la

25 Io sono stato fanciullo, e sono **eziandio divenuto vecchio, e non** ho veduto il giusto abbandonato, nè la sua progenie accattare il Pane.

26 Egli tutto di dona, e presta : e la sua progenie è in benedizione.

27 Ritratti dal male, e fa'il oenc; e tu sarai stanziato in eterno.

28 Perciochè il Signore ama la dirittura, e non abbandonerà i suoi santi: essi saranno conservati in eterno: ma la progenie degli empi

29 I giusti erederanno la terra, ed

abiteranno in perpetuo sopra essa. 30 La bocca del giusto risona sa-pienza, e la sua lingua pronunzia dirittura.

31 La Legge dell'Iddio suo è nel suo cuore: I suoi passi non vacilleranno.

32 L'emplo spia il giusto, e cerca

sarà sterminata

d'ucciderlo. 33 Il Signore non glielo lascerà nelle mañi, e non permetterà, che

sia condannato, quando sara giudicato. 34 Aspetta il Signore, e guarda la sua via, ed egli t'innalzera, acio-chè tu eredi la terra: quando gli

empi saranno sterminati, tu lo vedrai

35 Io ho veduto l'empio possente, e che si distendeva come un verde

lauro: 36 Ma egli è passato via: ed ecco, egli non è più: ed io l'ho cercato,

e non s'è ritrovato. 37 Guarda l'integrità, e riguarda

alla dirittura : perciochè v'è mercede per l'uomo di pace. 38 Ma i trasgressori saranno di-

strutti tutti quanti: ogni mercede è ricisa agli empi. 39 Ma la salute de giusti è dal Si-

gnore: egil è la lor fortezza nel tempo dell'affizione: 40 Ed il Signore gli aiuta, e il libera: li libera dagli empi, e li salva : perciochè hanno sperato in lui.

# SALMO XXXVIII.

Salmo di David, da rammemorare.

SIGNORE, non correggermi nel-la tua indegnazione: e non gastigarmi nel tuo cruccio. 2 Perciochè le tue saette son di-

scese in me, e la tua mano mi s'è calata addosso.

3 Egli non v'è nulla di sano nella mia carne, per cagion della tua ira : le mie ossa non hanno requie alcuna, per cagion del mio peccato.

4 Perciochè le mie iniquità tra-

assano il mio capo: sono a guisi di grave peso, son pesanti più ch' io non posso portare.

5 Le mie posteme putono, e co-lano, per la mia follia. 6 Io son tutto travolto, e piegato:

io vo attorno tutto di vestito a bruno:

7 Perciochè i miei fianchi son

## II. LIBRO DE' SALMI. XXXVIII.—XI.

mondo.

pieni d'infiammagione: e non v'è | miei dì: fa', ch'io sappia quanto nulla di sano nella mia carne.

8 Io son tutto fiacco, e trito: io ruggio per lo fremito del mio cuore 9 Signore, ogni mio desiderio nel tuo cospetto: ed i miel sospiri non ti sono occulti.

10 Il mio cuore è agitato, la mia forza mi lascia: la luce stessa de'

mici occhi non è più appo me. Il I miei amici, ed i miei compagni se ne stanno di rincontro alla

mia piaga: ed i miei prossimi si fermano da lungi. 12 E questi che cercano l'anima mia mi tendono delle reti: e quelli

che procacciano il mio male parlano di malizie, e ragionano di frodi tutto di.

13 Ma io, come se fossi sordo, non ascolto: e son come un mutolo che non apre la bocca.

14 E son come un'uomo che non

ode: e come uno che non ha replica alcuna in bocca. 15 Perciochè, o Signore, io t'a-

spetto, tu risponderai, o Signore Iddio mio.

16 Perciochè io ho detto, Fa'che

non si rallegrino di me: quando il mio piè vacilla, essi s'innalzano contr'a me: 17 Mentre son tutto presto a ca-

dere, e la mia doglia è davanti a me del continuo: 18 Mentre io dichiaro la mia ini-

quità, e sono angosciato per lo mio peccato:

19 I miel nemici vivono, e si fortificano: e quelli che m'odiano a torto s'ingrandiscono: 20 Quelli, dico, che mi rendono

mal per bene: che mi sono avversari, in iscambio di ciò c'ho lor

procacciato del bene.

21 Signore, non abbandonarmi: Iddio mio, non allontanarti da me. 22 Affrettati al mio aiuto, o Signore, mia salute.

SALMO XXXIX. Salmo di David, dato a Iedutun, Capo de' Musici.

O aveva detto, lo prenderò guardia alle mie vie, ch'io non pecchi colla mia lingua: io guar-derò ia mia bocca con un frenello, mentre l'empio sarà davanti a me. 2 lo sono stato mutolo, e cheto:

ho esiandio taciuto il bene: ma la mia doglia s'è innasprita.

3 Il mio cuore s'è riscaldato dentro di me: un fuoco s'è acceso, mentre io ravvolgeva questo nel-l'animo mio: onde io ho parlato colla mia lingua : dicendo,

4 O Signore, fammi conoscere il mio fine, e quale e il termine de io ho da vivere ancora in questo

5 Ecco, tu hai ridotti i miei di alla misura d'un palmo, ed il tempo della mia vita è come niente appo te: certo, ogni uomo, quan-

tunque sia in pie, e tutta vanita : 6 Certo l'uomo va. e viene in firura: certo in vano si travagliano

tutti, ed adunano de beni, senza sapere chi gli raccorrà.
7 Ma ora, Signore, che aspetto io?

la mia speranza è in te.

8 Liberami da tutti i miei misfat. ti: non farmi essere il vituperio dello stolto.

9 Io ammutolisco, io non aprirò la bocca: perciochè tu hai fatto

10 Toglimi d'addosso la tua piaga : io mi vengo meno, per la guerra che tu mi fai colla tua mano.

Il Se tu gastighi alcuno con ga-stigamenti d'iniquità, tu fai strug-gere tutto ciò che v'è di bello, e d'eccellente in lui, come una tignuola: certo, ogni uomo è vanità. 12 Signore, ascolta la mia orazione, e porgi l'orecchio al mio grido, e non esser sordo alle mie lagrime: perciochè io son forestiere appo te, ed avventiccio, co-me tutti i miei padri.

13 Cessati da me, aciochè io mi rinforzi, innanzi ch'io me ne vada,

e non sia più.

## SALMO XL.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

O ho lungamente, e paziente mente aspettato il Signore: ed egli s'è inchinato a me, ed ha ascoltato il mio grido:

2 E m'ha tratto fuor d'una fossa ruinosa, d'un fango pantanoso: ed ha rizzati i mici piedi sopra una roccia, ed ha fermati i mici passi. 3 Ed ha messo nella mia bocca un

nuovo cantico per lode dell' Iddio nostro: molti vedranno questo, e temeranno, e si confideranno nel

Signore. 4 Beato l'uomo c'ha posto il Signore per sua confidanza: e non riguarda a possenti superbi, nè a quelli che si rivolgono dietro a

menzogna. 5 Signore Iddio mio, tu fai grandi le tue maraviglie : ed i tuoi pensieri inverso noi non ponno per alcuna maniera esserti spiegati per ordine: se io imprendo di narrarii, e di parlarne, son tanti ch'io non

sso annoverarli. 6 Tu non prendi piacere in sacri-

## IL LIBRO DE' SALMI, XI.-XI.II.

icio, nè in offerta : tu m'hai forate l'orecchie: tu non hai chiesto olocausto, nè sacrificio per lo peccato. 7 Aliora io ho detto, Eccomi ve-nuto: egli è scritto di me nel vo-lume del Libro.

8 Dio mio, lo prendo placere in far la tua volontà : e la tua Legge è nel mezzo delle mie interiora. 9 Io ho predicata la tua giustizia

in gran raunanza: ecco, io non ho rattenute le mie labbra : tu lo sai,

Signore.

10 Io non ho nascosta la tua giustizia dentr'al mio cuore: io ho narrata la tua verità, e la tua sa-lute: io non ho celata la tua benignità, nè la tua verita, in gran raunanza.

11 Tu, Signore, non rattenere inverso me le tue compassioni: guardinmi del continuo la tua be-

nignità, e la tua verità. 12 Perciochè mali innumerabili m'hanno circondato: le mie ini-

quità m'hanno giunto, e pur non le posso vedere : sono in maggior numero che i capelli del mio capo, onde il cuor mi vien meno.

13 Piacciati, Signore, liberarmi : lignore, affrettati in mio aluto.

14 Quelli che cercano l'anima mia, per farla perire, siano confusi, è svergognati tutti quanti: quelli che prendono piacere nel mio male, voltin le spalle, e sieno

svergognati. 15 Quelli che mi dicono, Eia, eia, sieno distrutti, per ricompensa del vituperio che mi fanno.

16 Rallegrinsi, e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano: quelli ch'amano la tua salute dicano del continuo. Magnificato sia il Signore.

17 Quant' è a me, io son povero, e bisognoso: ma pure il Signore ha cura di me: tu sei 'l mio aluto, ed il mio liberatore: o Dio mio, non tardare.

SALMO XLI. Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

REATO colui che si porta saviamente inverso il povero, e misero: il Signore lo libererà nel giorno dell' avversità :

2 Il Signore lo guarderà, e lo manterra in vita: egli sara renduto beato in terra: e tu non lo darai, o Dio, alla voglia de' suoi nemici:

3 li Signore lo sosterrà, quando sara nel letto d'infermità: quando arà in malattia, tu gli rivolterai tutto il suo letto.

4 Io ho detto, Signore, abbi pletà di me: sana l'anima mia: percio-

chè io ho peccato contr' a te. 5 I miei nemici tengono di maivagi ragionamenti di me : dicendo, Quando morrà egli mai? e quando sarà perito il suo nome !

6 E se alcun di loro viene a vedermi, parla con menzogna : il suo cuore accoglie iniquità : e quando

egli è uscito fuori, ne ragiona. 7 Tutti quelli che m'odiano bisbi-

gliano insieme contr'a me ; pensano del male di me : 8 Dicendo, Alcun maligno male

gli è attaccato addosso : egli non si rilevera giammai del male onde

egli giace.

9 Eziandio l'uomo col quale io viveva in buona pace, sul quale io miconfidava, che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno conir'a me.

10 Ma tu, Signore, abbi pietà di me, e rilevami: ed io farò loro la

lor retribuzione.

11 Da questo conosco, che tu mi gradisci : che'l mio nemico non trionfa di me.

12 Anzi tu m'hai sostenuto nella mia integrità, e m'hai stabilito nel

tuo cospetto in perpetuo.

13 Benedetto sia il Signore, l'Iddio d'Israel, da un secolo infino all'attro secolo. Amen, Amen.

SALMO XLII.

Maschil de figiluoli di Core, dato al Capo de' Musici.

OME il cervo agogna i rivi dell'acque, così l'anima mia ma te, o Dio. 2 L'anima mia è assetata di Dio,

dell' Iddio vivente. Quando verrò, e comparirò io nel cospetto di Dio? 3 Le mie lagrime sono il mio cibo giorno, e notte, mentre m'è detto tutto dì, Dove è il tuo Dio?

4 Io mi verso addosso l'anima mia, quando mi riduco in memoria queste cose: ch'io passava in ischiera,

e caminava con essa infino alla Casa di Dio, con voce di canto, e di lode, la moltitudine facendo festa. 5 Anima mia, perchè t'abbatti, e

ti commovi in me? aspetta Iddio: perciochè ancora lo celebrerò: il suo aspetto è compiuta salvezza.

6 O Dio mio, l'anima mia s'abbatte in me : perciò mi ricordo di te dal paese del Giordano, e da' monti d'Hermon, dal monte Misar.

7 Un' abisso chiama l'altro abisso, al suon de' tuoi canali : tutti i tuoi flutti, e le tue onde, mi son passate

addosso. 8 11 Signore di giorno manderà la

sua benignità, e di notte lo avrò appo me i suoi cantici, ed orazione all' Iddio della mia vita.

## IL LIBRO DE' SALMI, XLII.—XLV.

9 Io dirò a Dio, mia Rocca, Perchè m'hai tu dimenticato? perchè vo io attorno vestito a bruno, per l'oppression del nemico?

10 I miei nemici mi fanno onta, trafiggendomi fino all'ossa, mentre mi dicono tutto di, Dove è il tuo

Dio? ll Anima mia, perchè t'abbatti, e perchè ti commovi in me? aspetta Iddio: perciochè ancora lo cele-brerò: egli è la compiuta salvezza della mia faccia, ed il mio Dio.

#### SALMO XLIIL

DIO, fammi ragione, e dibatti la mia lite: liberami dalla gente spietata, dall' uomo frodolente, ed iniquo.

2 Perciochè tu sei l'Iddio della mia fortezza: perchè m'hai scacciato? perchè vo io attorno vestito a bruno, per l'oppression del ne-

mico? 3 Manda la tua luce, e la tua verità: guidinmi esse, ed introducanmi al Monte della tua Santità, e

ne' tuoi tabernacoli.

Allora verrò all'Altare di Dio, all' Iddio dell'allegrezza, del mio giubilo: e ti celebrerò colla cetera, o Dio, Dio mio.

5 Perchè t'abbatti, anima mia? e perchè ti commovi in me ? aspetta Iddio: perciochè ancora lo cele-

brerò: egli è la compiuta salvezza della mia faccia, ed il mio Dio. SALMO XLIV.

Maschil, dato al Capo de Musici de' figliuoli di Core.

DIO, noi abbiamo udite colle nostre orecchie, i nostri padri ci hanno raccontate l'opere che tu operasti a' di loro, a' di antichi.

2 Tu, colla tua mano, scacciasti le genti, e piantasti i nostri padri: tu disertasti le nazioni, e propaggi-

nasti i *nostri padri*.

3 Perciochè essi non conquistarono il paese colla loro spada, ed il braccio loro non li salvò: anzi la tua destra, ed il tuo braccio, e la luce del tuo volto : perciochè tu li gradivi.

4 Tu, o Dio, sei l'istesso mio Re: ordina le salvazioni di Iacob.

5 Per te noi cozzeremo i nostri nemici : nel tuo nome noi calpesteremo coloro che si levano contr' a not

6 Perciochè io non mi confido nel mio arco, e la mia spada non

mi salverà.

7 Anzi tu ci salverai da' nostri nemici, e renderai confusi quelli che ci odiano.

8 Noi ci glorieremo tutto di in

Dio, e celebreremo il tuo Nome in

perpetuo. Sela. 9 E pure tu ci hai scacciati, e ci hai svergognati: e non esci *più* co' nostri eserciti.

10 Tu ci hai fatte voltar le spalle dinanzi al nemico: e quelli che ci odiano ci hanno predati. 11 Tu ci hai ridotti ad esser come

pecore da mangiare: e ci hai di-

er<u>si</u> fra le genti.

12 Tu hai venduto il tuo popolo senza danari, e non hai fatto alcuno avanzo de' lor prezzi.

13 Tu ci hai postí in vituperio appresso i nostri vicini, in beffa. d in ischerno a quelli che stanno

d'intorno a noi.

14 Tu ci hai messi ad esser proverbiati fra le genti, ed hai fatto, che ci è scosso il capo contra fra i

popoli. 15 Il mio vituperio è tutto di davanti a me, e la vergogna della

mia faccia m' ha coperto.

16 Per la voce del vituperatore, e dell'oltraggiatore: per cagion del nemico, e del vendicatore.

17 Tutto questo ci è avvenuto, e non però t'abbiam dimenticato, e non ci siam portati dislealmente contr'al tuo patto-

18 Il cuor nostro non s'è rivolto indietro, ed i nostri passi non si sono sviati da' tuoi sentieri.

19 Quantunque tu ci abbi tritati, e messi in luogo di dragoni; e ci abbi coperti d'ombra di morte :

20 Se noi avessimo dimenticato il Nome dell' Iddio nostro, ed avessimo stese le mani ad alcun dio strano:

21 Iddio non ne farebbe egli inchiesta? conciosiacosachè egli co-

nosca i segreti del cuore. 22 Anzi, per cagion tua siamo uc-cisi tutto dì: siamo reputati come

pecore da macello. 23 Risvegliati : perchè dormi, Si-

gnore ? destati, non iscacciarci in perpetuo. 24 Perchè nascondi la tua fac-

cia! perché dimentichi la nostra afflizione, e la nostra oppressione? 25 Conciosiacosachè la nostra anima sia abbassata fin nella pol-

vere, ed il nostro ventre sia attaccato alla terra. 26 Levati in nostro aiuto. e ri-

scuotici, per amor della tua benignità.

# SALMO XLV.

Maschil, Cantico d'amori, date al Capo de' Musici de' figliuoli di Core, sopra Sosannim.

L mio cuore sgorga un buon ragionamento: io recito al Re le

## IL LIBRO DE' SALMI, XLV.—XLVIII.

mie opere: la mia lingua sara come la penna d'un veloce scrittore. 2 Tu sei più bello, ch'alcuno de'

figliuoli degli uomini: grazia è sparsa sulle tue labbra: perciò Iddio t'ha benedetto in eterno.

3 O prode, cingiti la tua spada al fianco, che è la tua gloria, e la tua

magnificenza:
4 E prospera nella tua gloria, cavalca sopra la parola di verita, e di mansuetudine, e di giustizia: e la tua destra ti farà vedere opere tremende.

5 Le tue saette sono agute: i popoli caderanno sotto a te: esse en-treranno nel cuor de' nemici del

6 O Dio, il tuo trono è in sempiterno: lo scettro del tuo regno è

uno scettro di dirittura. 7 Tu hai amata la giustizia, ed hai odiata l'empietà: perciò Iddio, l' Iddio tuo, t' ha unto d'olio di letizia sopra i tuoi consorti

8 Tutti i tuoi vestimenti son mirra, aloe, e cassia, che spandono il loro odore da' palazzi d'avorio, dal luogo ove t'è dato diletto.

9 Figliuole di re sono fra i tuoi onori : la Sposa è alla tua man de-

stra, adornata d'oro d'Ofir. 10 Ascolta, fanciulla, e riguarda, e porgi l'orecchio: e dimentica il tuo popolo, e la casa di tuo padre: 11 Ed il Re porrà amore alla tua

bellezza: adoralo adunque, perciochè egli è il tuo Signore. 12 E la figliuola di Tiro, ed i ric-

chi fra i popoli, ti supplicheranno

con presenti. 13 La figliuola del Re è tutta gloriosa dentro: la sua vesta è tutta

trapunta d'oro. 14 Ella sarà condotta al Re in vesti ricamate, avendo dietro a sè le vergini sue compagne, che ti sa-

ranno eziandio adotte, o Re. 15 Ti saranno condotte con letizia, e con gioia: ed entreranno nel palazzo del Re.

16 I tuoi figliuoli saranno in luogo de' tuoi padri : tu li costituirai

principi per tutta la terra. 17 Io publicherò la memoria del tuo Nome, per ogni età: perciò, ti

celebreranno i popoli in sempiterno. SALMO XLVI.

Cantico, dato al Capo de' Musici

de' figliuoli di Core, sopra Alamot. DDIO è nostro ricetto, e forza, ed aiuto prontissimo nelle distrette.

2 Perciò, noi non temeremo, quantunque la terra si tramutasse di luogo, ed i monti smossi fosser sospinti in mezzo del mare;

3 E l'acque d'esso romoreggiassero, e s' intorbidassero: ed i monti fossero scrollati dall'alterezza d'esso. Sela.

4 Il fiume, i ruscelli di Dio rallegreranno la sua Città, il luogo san-to degli abitacoli dell' Altissimo.

5 Iddio è nel mezzo di lei, ella non sarà smossa : Iddio la soccorrerà allo schiarir della mattina.

6 Le genti romoreggiarono, i regni si commossero: egli diede fuori la sua voce, la terra si strusse.

7 Il Signor degli eserciti è con noi : l' Iddio di Iacob e il nostro alto ricetto. Sela.

8 Venite, mirate i fatti del Signore; come egli ha operate cose stupende nella terra.

9 Egli ha fatte restar le guerre infino all'estremità della terra: egli ha rotti gli archi, e messe in pezzi le lance, ed arsi i carri col fuoco.

10 Restate, e conoscete, ch'io son Dio: io sarò esaltato fra le genti, io sarò esaltato nella terra. 11 Il Signor degli eserciti è con noi: l' Iddio di Iacob è il nostro al-

to ricetto. Sela.

SALMO XLVII. Salmo, dato al Capo de' Musici de'

figliuoli di Core.

BATTETEVI a palme, o popoli tutti: giubilate a Dio con voce di trionfo. 2 Perciochè il Signore e l'Altissi-

mo, il Tremendo, gran Re sopra tutta la terra.

3 Egli ridurrà i popoli sotto noi, e le nazioni sotto i nostri piedi.

4 Egli ci ha scelta la nostra eredità, la gloria di Iacob, il quale egli ama. Sela.

5 Iddio è salito con giubilo, il Signore e salito con suon di trombe. 6 Salmeggiate a Dio, salmeggiate: salmeggiate al Re nostro, salmeggiate.

7 Perciochè Iddio è Re di tutta la terra: salmeggiate maestrevol-

mente. 8 Iddio regna sopra le genti : Id-

dio siede sopra il trono della sua Santità. 9 I principi de' popoli, il popolo

dell' Iddio d'Abraham, si son raunanti insieme: perciochè a Dio appartengono gli scudi della terra: egli è grandemente esaltato.

#### SALMO XLVIII. Cantico di Salmo de' figliuoli di

Core. L Signore è grande, e molto glorioso nella Città dell' Iddio nostro, nel Monte della sua Santità. 2 Il Monte di Sion, il fondo verso

# II. LIBRO DE' SALMI, XLVIII.—L.

il Settentrione, la Città del gran Re è in bella contrada, è la gioia di tutta la terra. 3 Iddio è riconosciuto ne' palazzi

d'essa, per alta fortezza. 4 Perciochè ecco, li re s'erano adu-

nati, ed erano tutti insieme passati

5 Come prima la videro, furono attoniti, si smarrirono, s'affretta-

rono di fuggire.
6 Tremor li colse quivi: doglia,

come di donna che partorisce. 7 Furono rotti come per lo vento Orientale che rompe le navi di

Taraia. 8 Come avevamo udito, così abbiam veduto nella Città del Signor degli eserciti, nella Città dell'Id-dio nostro: Iddio la stabilirà in

perpetuo. Sela.

9 O Dio, nol abbiamo chetamente
aspettata la tua benignità dentro

al tuo Tempio.
10 O Dio, quale è il tuo Nome, tale è la tua lode, infino all' estremità della terra: la tua destra è piena di giustizia.

11 Il monte di Sion si rallegrerà. le figliuole di Giuda festeggeranno,

per li tuoi giudicij.

12 Circuite Sion, ed andate attor-no a lei, contate le sue torri. 13 Ponete mente alle bastie, mi-

rate l'altezza de suoi palazzi : acio-chè lo raccontiate all'età a venire. 14 Perciochè questo Dio è il nostro Dio in sempiterno: egli ci guiderà infino alla morte.

SALMO XLIX.

Salmo, dato al Capo de' Musici de' figliuoli di Core. DITE questo, popoli tutti : por-

gete gli orecchi, voi tutti gli abitanti del mondo:

2 E plebei, e nobili, e ricchi, e bi-

sognosi tutti insieme.

3 La mia bocca proferirà cose di gran sapienza: ed il ragionamento del mio cuore sarà di cose di grande intendimento.

i Io inchinerò il mio orecchio alle sentenze : io spiegherò sopra la ce-

tera i miei detti notevoli.

5 Perchè temerò ne' giorni del-l'avversità, quando l'iniquità che 'è alle calcagna m'intornierà 6 Ve ne son molti che si confidano ne' lor beni, e si gloriano della grandezza delle lor ricchezze.

7 Niuno però può riscuotere il suo fratello, nè dare a Dio il prezzo

del suo riscatto.

8 Ed il riscatto della lor propia anima non può trovarsi, ed il modo ne manchera in perpetuo:

9 Per fare, che continuino di vi-510

vere in perpetuo, e che non veggano la fossa : Conciosiacosachè veggano, che

i savi muoiono, e che parimente i pazzi, e gli stolti periscono, e la-sciano i lor beni ad altri.

11 Il loro intimo pensiero è, che le lor case dimoreranno in eterno. e che le loro abitazioni dureranno per ogni età: impongono i nomi

loro a delle terre. 12 E pur l'uomo che è in onore non vi dimora sempre : ansi è renduto simile alle bestie che peri-

scono. 13 Questa lor via è loro una paszia: e pure i lor discendenti si compiacciono a seguire i lor pre-cetti. Sela

14 Saranno posti sotterra, come pecore: la morte li pasturerà: e gli *uomini* diritti signoreggeranno sopra loro in quella mattina : ed il sepolero consumerà la lor bella apparenza, che sarà portata via dal suo abitacolo.

15 Ma Iddio riscuoterà l'anima mia dal sepolero: perciochè egli

m accoglierà a sc. Sela.

16 Non temere, quando alcuno sara arricchito, quando la gioria della sua casa sara accresciuta.

17 Percioché, quando egli morra, non torra seco nulla : la sua gloria

non gli scenderà dietro.

18 Benchè egli abbia benedetta l'anima sua in vita sua; e tali ti lodino, se tu ti dai piacere, e buon

19 Quella verrà là ove è la generazion de' suoi padri: giammai in eterno non vedranno la luce.

20 L'uomo che è in istato onorevole, e non ha intelletto, è simile alle bestie che periscono.

#### SALMO L. Salmo d' Asaf.

L Signore, l'Iddio degl' iddij, ha parlato, ed ha gridato alla terra dal sol Levante, infino al Ponente. 2 Iddio è apparito in gloria da Sion, luogo di compiuta bellezza.

3 L'Iddio nostro verrà, e non se

ne starà cheto: egli avrà davanti a sè un fuoco divorante, e d'intorno a sè una forte tempesta.

4 Egli griderà da alto al cielo, ed alla terra, per giudicare il suo po-

5 E dird, Adunatemi i miei santi, i quali han fatto meco patto con sacrificio. 6 Ed i cieli racconteranno la sua

giustisia : perclochè egli é Iddio Giudice. Sela. Giudice.

7 Ascolta, popol mio, ed io parlerò: ascolta, Israel, ed io ti farò le

## IL LIBRO DE' SALMI, L.—LII.

mie protestazioni, lo sono Iddio, I tinuo davanti a me. l' Iddio tuo.

8 Io non ti riprenderò per li tuoi sacrificij, ne per li tuoi olocausti che mi sono continuamente pre-

sentati. 9 Io non prenderò giovenchi dalla

tua casa, ne becchi dalle tue man-

10 Perciochè mie sono tutte le bestle delle selve: mio è tutto il be-

stiame che è in mille monti.

11 Io conosco tutti gli uccelli de' monti: e le fiere della campagna sono a mio comando.

12 Se io avessi fame, io non te lo direi : perciochè il mondo, e tutto

quello ch'è in esso, è mio-13 Mangio lo carne di tori, o bevo

io sangue di becchi?

14 Sacrifica lode a Dio, e paga all'Altissimo i tuoi voti.

15 Ed invocami nel giorno della distretta, ed lo te ne trarrò fuori, e

tu mi glorificherai. 16 Ma all'empio Iddio ha detto, Che hai tu da far di raccontare i mici statuti, e di recarti 'l mio pat-

to in bocca? 17 Conciosiacosachè tu odij correzione, e getti dietro a te le mie

parole. 18 Se tu vedi un ladro, tu prendi piacere d'essere in sua compagnia :

e la tua parte è con gli adulteri 19 Tu metti la tua bocca al male,

e la tua lingua congegna frode. 20 Tu siedi, e parii contral tuo fratello, e metti biasmo sopra il

figliuol di tua madre.

21 Tu hai fatte queste cose, ed io mi son taciuto : e tu hai pensato, che del tutto io era simile a te. Io t'arguiro, e te le spiegherò in su gli occhi.

22 Deh, intendete questo, voi che dimenticate Iddio: che talora io non rapisca, e non vi sia alcuno

che riscuota.

23 Chi sacrifica lode mi glorifica, e chi addirizza la sua via, lo gli mostrerò la salute di Dio.

SALMO LI.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici. Intorno a ciò che il pro-feta Natan venne a lui, dopo ch' egli fu entrato da Batseba.

BBI pietà di me, o Dio, secon-A do la tua benignità : secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i mici misfatti.

2 Lavami molto, e molto della mia iniquità, e nettami del mio peccato.

3 Perciochè io conosco i miei miefatti, ed il mio peccato è del con4 lo ho peccato contr'a te solo, ed

ho fatto quello che ti dispiace: aciochè tu sij riconosciuto giuste nelle tue paroie, e puro ne' tuoi giudicii. 5 Ecco. io sono stato formato in

iniquità; e la madre mia m' ha con-

ceputo in peccato.

6 Ecco, t'è piaciuto insegnarmi

verità nell' interiore, e sapienza nel di dentro. 7 Purgami con isopo, e sarò net-

to: lavami, e sarò plù bianco, che

8 Fammi udire gioia, ed allegrezza: fa' che l'ossa che tu hai tritate.

festeggino. 9 Nascondi la tua faccia da' miei

peccati, e cancella tutte le mie iniquità. 10 O Dio, crea in me un cuor

puro; e rinovella dentro di me uno spirito diritto.

ll Non rigittarmi dalla tua faccia: e non togliermi lo Spirito tuo santo

12 Rendimi l'allegrezza della tua salute: e fa' che lo Spirito volon-

tario mi sostenga. 13 lo insegnerò le tue vie a' tra-

sgressori : ed i peccatori si convertiranno a te. 14 Liberami dal sangue, o Dio,

Dio della mia salute: la mia lingua canterà con giubilo la tua giustizia. 15 Signore, aprimi le labbra: e la

mia bocca racconterà la tua lode. 16 Perciochè tu non prendi piacere in sacrificio: altrimente, io l'avrei offerto: tu non gradisci olocausto.

17 I sacrificij di Dio sono lo spirito rotto: o Dio, tu non isprezzi 'l cuor

rotto, e contrito.

18 Fa' del bene a Sion per la tua benivolenza: edifica le mura di

Ierusalem.

19 Allora prenderai piacere in sacrificii di giustizia, in olocausti, ed in offerte da ardere interamente : allora s'offeriranno giovenchi sul tuo Altare.

SALMO LII.

Maschil di David, dato al Capo de' Musici. Intorno a ciò che Doeg Idumeo era venuto a rapportare a Saul, che David era entrato in casa d'Ahimelec.

O POSSENTE uomo, perchè ti glorij del male? la benignità del Signore dura sempre.

2 La tua lingua divisa malizie: ella è come un rasolo affilato, e tu. operator d'inganni.

IL LIBRO DE' SALMI, LII.—LV

3 Tu hai amato il male più che l bene; la menzogna, più che'l parlare dirittamente.

Tu hai amate tutte le parole di ruina, o lingua frodolente. 5 Iddio altresì ti distruggerà in eterno: egli t'atterrera, e ti divel-

lerà dal tuo tabernacolo, e ti diradicherà dalla terra de'viventi. Sela. 6 Ed i giusti lo vedranno, e teme-ranno: e si rideranno di lui: dicendo. 7 Ecco l'uomo che non aveva po-

sto Iddio *per* sua fortezza: anzi si

confidava nella grandezza delle sue ricchezze, e si fortificava nella sua malizia. 8 Ma io sarò come un' ulivo verdeggiante nella Casa di Dio: io mi

confido nella benignità di Dio in sempiterno. 9 O Signore, io ti celebrero in eter-no: perciochè tu avrai operato: e spererò nel tuo Nome, percio-

chè è buono, ed è presente a tuoi santi

## SALMO LITI. Maschil di David, dato al Capo de'

Musici, sopra Mahalat. O stolto ha detto nel suo cuore, Non v'e Dio. Si son corrotti, e renduti abbominevoli in perversità: non v'e niuno che faccia bene. 2 Iddio ha riguardato dal cielo sopra i figliuoli degli uomini, per veder se vi fosse alcuno ch'avesse intelletto, che cercasse Iddio.

3 Tutti son corrotti, tutti son divenuti puzzolenti: non v'è niuno che faccia bene, non pur uno.

4 Non hanno essi alcun' intendimento questi operatori d'iniquità, che mangiano il mio popolo, come se mangiassero del pane, e non invocano Iddio?

5 Là saranno spaventati di grande spavento, ove però non sarà cagion di spavento: perciochè il Signore dissipa l'ossa di coloro, che s'ac-campano contr'a te, o Sion, tu gli hai svergognati: percioche Iddio gli sdegna.

6 Oh, vengano pur da Sion le sal-vazioni d'Israel! Quando Iddio trarrà di cattività il suo popolo, Iacob festeggerà, Israel si ralle-

grerà.

SALMO LIV.

Maschil di David, dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot. Intor-no a clò che i Zifel vennero a dire a Saul, David non si nasconde egli appresso di noi?

DIO, salvami per lo tuo Nome, e fammi ragione per la tua potenza.

2 O Dio, ascolta la mia orazione; porgi gli orecchi alle parole della mia bocca. 3 Perciochè degli uomini stranieri si son levati contra me: e degli

uomini violenti, i quali non pongono Iddio davanti agli occhi loro, cercano l'anima mia. Sela.

4 Ecco, Iddio è il mio aiutatore:

il Signore è fra quelli che sostengono l'anima mia.

5 Egii renderà il male a' miei nemici: distruggili, per la tua verità.
6 Io ti farò sacrificio d'animo volonteroso: Signore, io celebrerò il

tuo Nome, perciochè è buono. 7 Perciochè esso m'ha tratto fuor d'ogni distretta : e l'occhio mio ha veduto ne miei nemici ciò ch'io

SALMO LV. Maschil di David, dato al Capo de'

Musici, sopra Neghinot. DIO, da' l'orecchio alla mia orazione: e non nasconderti

dalla mia supplicazione. 2 Attendi a me, e rispondimi: lo mi lagno nella mia orazione, e ro-

disiderava.

moreggio; 3 Per lo gridar del nemico, per l'oppression dell' empio : perciochè essi mi traboccano addosso delle calamità, e mi nemicano con ira. 4 Il mio cuore è angosciato den-

tro di me: e spaventi mortali mi son caduti addoeso.

5 Paura, e tremito m'è sopraggiunto; e terrore m' ha coperto. 6 Onde io ho detto, Oh, avessi io dell'ale, come le colombe! io me ne volerei, e mi riparerei in alcun luogo.

7 Ecco, io me ne fuggirei lonta-no : io dimorerei nel diserto. Seia. 8 Io m'affretterei di scampar dal vento impetuoso, e dal turbo

9 Disperdili, Signore: dividi le

lor lingue: perciochè io ho vedute violenze, e risse nella città. 10 Essa n'è circondata d'intorno alle sue mura, giorno, e notte: ed

in mezzo ad essa v'é iniquità, ed ingiuria. 11 Dentro d'essa non v'è altra

che malizie: frodi ed inganni non si movono dalle sue piazze. 12 Perciochè non è stato un mio

nemico *che* m'ha fatto vituperio: altrimenti, io l'avrei comportato: non *è stato* uno che m'avesse in odio che s'è levato contr'a me: altrimenti.jo mi sarei nascosto da lui: 13 Anzi, sei stato tu ch'eri, secon-

do la mia estimazione, il mio con-duttore, ed il mio famigliare. 14 Che communicavamo dolce-

mente insieme i nostri segreti, ed

#### IL LIBRO DE' SALMI, LV.-LVIII.

andavamo di compagnia nella Ca- | riponi le mie lagrime ne' tuoi baria di Din.

15 Metta loro la morte la mano addosso, scendano sotterra tutti vivi: perciochè nel mezzo di loro, nelle lor dimore, non v'è altro che malvagità.

16 Quant'è a me, io griderò a Dio, ed il Signore mi salvera.

17 La sera, la mattina, ed in sul mezzodì, io orerò, e romoreggerò:

ed egli udirà la mia voce. 18 Egli riscuoterà l'anima mia dall'assalto, che m'è dato, e la met-

terà in pace: perciochè essi sono contr'a me in gran numero. 19 Iddio m'udirà, e gli abbatterà: egli, dico, che dimora in ogni eternità : Sela : perciochè giammai non

si mutano, e non temono Iddio. 20 Hanno messa la mano addosso a quelli che vivevano in buona pace con loro: hanno rotto il lor

patto.

21 Le lor bocche son più dolci che burro: ma ne cuori loro v'è guerra: le lor parole son più morbide ch'olio, ma son tante coltellate.

22 Rimetti nel Signore il tuo peso, ed egli ti sosterra: egli non permet-tera giammai che il giusto caggia. 23 Ma tu, o Dio, farai scender coloro nel pozzo della perdizione:

gli uomini di sangue, e di frode non compieranno a mezzo i giorni loro: ma lo mi confiderò in te-

SALMO LVI.

Mictam di David, intorno a ciò che i Filistei lo presero in Gat: dato al Capo de' Musici, in su Ionat-elem-rehochim.

A BBI pletà di me, o Dio: per-ciochè gli uomini a gola aperta sono dietro a me: i miei assalitori mi stringono tuttodì.

2 I miei nemici sono dietro a me a gola aperta tuttodì: perciochè gran numero di gente m'assale da alto.

3 Nel giorno ch'io temerò, io mi

confiderò in te.

4 Coll'aiuto di Dio, io loderò la sua parola; io mi confido in Dio. io non temerò cosa che mi possa far la carne.

5 Tuttodi fanno dolorose le mie parole: tutti i lor pensieri son contr'a me a male.

6 Si raunano insieme, stanno in agguato: spiano le mie pedate, come aspettando di coglier l'anima mia

7 In vano *sarebbe* il salvar loro la vita: o Dio, trabocca i popoli nella tua ira.

8 Tu hai contate le mie fughe:

li: non sono elle nel tuo registro? 9 Allora i miei nemici volteranno de spalle, nel giorno ch'io griderò: questo so io, che Iddio è per me. 10 Col*raiuto di* Dio, io loderò la

sua parola ; coll'aiuto del Signore,

io loderò la *sua* parola. 11 lo mi confido in Dio : io non temerò cosa, che mi possa far l'uomo. 12 Io ho sopra me i voti ch'io

t'ho fatti, o Dio; io ti renderò lodi. 13 Conciosiacosachè tu abbi riscossa l'anima mia dalla morte: non hai tu guardati i miel piedi di ruina, aciochè io camini nel cospetto di Dio nella luce de' viventi?

#### SALMO LVII.

Mictam di David, intorno a ciò ch'egli se ne fuggì nella spelonca, d'innanzi a Saul: dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet.

BBI pietà di me, o Dio: abbi A pieta di me: perciochè l'anima mia si confida in te, ed io ho la mia speranza nell'ombra delle tue ale, fin che sieno passate le calamita.

2 lo grider) all'Iddio altissimo: a Dio che da compimento a'fat-

ti miei. 3 Egli manderà dal cielo a sal-

varmi: egli renderà confuso colui ch'è dietro a me a gola aperta. Sela. Iddio manderà la sua benignità, e la sua verità. 4 L'anima mia è in mezzo a leoni :

io giaccio fra uomini incendiari, i cui denti son lance, e saette; e la cui lingua è spada aguta.

5 Innalzati, o Dio, sopra i cieli: innalzisi la tua gloria sopra tutta

la terra.

6 Essi avevano apparecchiata una rete a'miel passi, già tiravano a basso l'anima mia: avevano ca vata una fossa davanti a me: ma essi vi son caduti dentro. Sela-7 Il mio cuore è disposto, o Dio:

il mio cuore è disposto: io canterò, e salmeggerò. 8 Gloria mia destati : destati sal-

tero, e cetera: io mi risveglierò

all'alba. 9 Io ti celebrerò, o Signore, fra i popoli: lo ti salmeggero fra le nazioni :

10 Perciochè la tua benignità è grande infino al cielo, e la tua verità infino alle nuvole.

Il Innalzati, o Dio, sopra i cieli: innalzisi la tua gloria sopra tutta la terra.

SALMO LVIII. Mictam di David, dato al Capo de' Musici sopra Al-tashet.

# IL LIBRO DE' SALMI, LVIII.—LX.

I vero, pariate voi giustamen- | labbra : perciochè dicono, Chi ci te ; giudicate voi dirittamente, | ode ?

o figliuoli d'uomini?
2 Anzi voi fabbricate perversità
nel cuor vostro: voi bilanciate la

violenza delle vostre mani in terra. 3 Questi empi sono stati alienati fin dalla matrice: questi parlatori di menzogna sono stati sviati fin dal ventre della madre.

4 Hanno del veleno simile al veleno dal serpente: sono come l'aspido sordo, che si tura l'orecchie:

5 Il qual non ascolta la voce de-

gl'incantatori, ne di chi è saputo in fare incantagioni. 6 O Dio, stritola loro i denti nella lor bocca: o Signore, rompi i ma-

scellari de leoncelli. 7 Struggansi come acque, e va-dansene via: tiri *Iddio* le sue saet-

te, ed in uno stante sieno ricisi.

8 Trapassin, come una lumaca
che si disfà: come l'abortivo d'una

donna, non veggano il sole. 9 Avanti che le spine vostre sentano di pruno, come prima saran viventi, tempestile l'ardor dell'ira.

10 Il giusto si rallegrerà, quando avrà veduta la vendetta : egli ba-

gnerà i suoi piedi nel sangue dell'empio.

11 E ciascuno dirà, Certo, egli v'è frutto pel giusto: v'¿ pur un Dio giudice in terra.

### SALMO LIX.

Mictam di David, intorno a ciò che Saul mandò a guardar la *sua* casa, per ucciderlo : *dato* al Capo de' Musici, *sopra* Al-tashet.

) IO mio, riscuotimi da' miei nemici: levami ad alto d'infra quelli che si levano contr'a me. 2 Riscuotimi dagli operatori d'iniquità, e salvami dagli uomini di

sangue. 3 Perciechè, ecco, han poeti agguati all'anima mia: uomini possenti si son raunati contr'a me: senza che vi sia in me, nè misfatto,

nè peccato, o Signore.

4 Benchè non vi sia iniquità in me, pur cerrono, e s'apparecchiano: destati per venire ad incon-trarmi, e vedi.

5 Tu, dico, Signore Iddio degli escretti, Iddio d'Israel, risvegliati per visitar tutte le genti: non far grazfa a tutti quelli che perfida-mente operano iniquità. Sela.

6 La sera vanno, e vengono: romoreggiano come cani, e circuiscono la città.

7 Ecco, sgorgano parole colla lor bocca: hanno de coltelli nelle lor

8 Ma tu, Signore, ti riderai di loro: tu ti befferai di tutte le genti. 9 Io mi guarderò dalla lor forza, riducendomi a te : perciochè tu,

o Dio, sei 'l mio alto ricetto. 10 L'Iddio mio benigno mi verrà

ad incontrare: Iddio mi farà veder ne'miei nemici quello ch'io desidero. 11 Non ucciderli già : che talora il mio popolo non lo dimentichi:

fagli, per la tua potenza, andar vagando: ed abbattili, o Signore, scudo nostro:

12 Per lo peccato della lor bocca, per le parole delle lor labbra : e sieno colti per l'orgoglio loro, e

perciochè tengono ragionamenti d'esecrazioni, e di menzogne. 13 Distruggili nel tuo furore : distruggi*li,* sì che non *sieno più:* e sappiano, che Iddio signoreggia in

Iacob, anzi fino alle estremità della terra. Sela. 14 Vadano pure, e vengano la sera: romoreggino come cani, e cir-

cuiscano la città.

15 Andranno tapinando p**é**r *trovar* da mangiare: avvegnachè non sieno sazij, pur passeranno cost la notte.

16 Ma io canterò la tua potenza e la mattina loderò ad alta voce la tua benignità: perciochè tu mi sei stato alto ricetto, e rifugio, nel giorno che sono stato distretto.

17 O mia forza, io ti salmeggerò : perciochè Iddio è il mio alto ricetto, l' Iddio mio benigno.

# SALMO LX.

Mictam di David, da insegnare: dato al Capo de' Musici sopra Suan-edut: intorno a ciò ch'egli diede il guasto alla Siria di Mesopotamia, ed alla Siria di Soba: e che loab, ritornando, sconfiss gl'Idumei nella valle del Sale,

in numero di dodicimila. DIO, tu ci hai scacciati, tu ci hai dissipati, tu ti sei adirato: poi, tu ti sei rivolto a noi. 2 Tu hai scrollata la terra, e l'hai

schiantata : ristora le sue rotture :

perciochè è smossa. Tu hai fatte sentire al tuo popolo cose dure: tu ci hai dato bere

del vino di stordimento. 4 Ma ora, tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, per alzar-la per amor della *tuo* verità. Sela.

5 Aciochè la tua diletta gente sia liberata: salvami colla tua destra, e rispondimi.

6 Iddio ha pariato per la sua Santità: lo trionferò, lo spartirò Si-

### IL LIBRO DE' SALMI, LX.-LXIII.

chem, e misurerò la valle di Succot. 7 Mio è Galaad, e mio è Manasse, ed Efraim è la forza del mio capo:

Giuda è il mio legislatore : 8 Mosb è la caldaia del mio lava-

tolo: lo getterò le mie scarpe so-pra Edom: o Palestina, fammi dell'acclamazioni. 9 Chi mi condurrà nella città del-

la fortessa? chi mi menera fino in

10 Non sarai desso tu, o Dio, che ci avevi scacciati ? e non uscivi più

Il Dacci aiuto, per usere di di-stretta: perciochè il soccorso degli uomini è vanità.

12 In Dio nol faremo prodezze: ed egli calpesterà i nostri nemici.

#### SALMO LXI.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici sopra Neghinot. DIO, ascolta il mio grido: at-

tendi alla mia orazione. 2 Io grido a te dall'estremità della

terra, mentre il mio cuore spasima: conducimi in su la rocca che è troppo alta da salirvi da me. 3 Perciochè tu mi sei stato un ri-

cetto, una torre di fortessa d'innanzi al nemico.

4 lo dimorerò nel tuo Tabernacolo per molti secoli : io mi riparerò nel nascondimento delle tue ale. 5 Perciochè tu, o Dio, hai esau-

diti i mici voti: tu m'hai data l'eredità di quelli che temono il tuo

6 Aggiugni giorni sopra giorni al re: sieno gli anni suol a guisa di molte età.

Dimori in perpetuo nel cospetto di Dio: ordina benignità, e verità,

che lo guardino.

8 Cosi salmeggerò il tuo Nome in perpetuo, per adempiere ogni gior-no i miei voti.

# SALMO LXII.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra i figliuoli di ledutun. T'ANIMA mia s'acqueta in Dio ⊿ solo: da lui *procede* la mia salute.

2 Egli solo è la mia rocca, e la mia salvezza, il mio alto ricetto: io non sarò giammai grandemente

8JJB 0680.

3 Infino a quando v'avventerete sopra un'uomo? voi stessi sarete nocisi tutti quanti: e sarete simili ad una parete chinata, ed ad un muricciuol sospinto.

4 Essimon consigliano d'altro che di sospigner giù quest uomo dalla sua altezza: prendono piacere in

menzogna: benedicono colla lor bocca, ma maladicono nel loro interiore. Sela-

5 Anima mia, acquetati in Dio solo: perciochè la mia speranza pende da lui.

6 Egli solo è la mia rocca, e la mia salvessa : egli è il mio alto ricetto, io non saro giammai smosso. 7 In Dio è la mia salvezza, e glo-ria: in Dio è la mia forte rocca, il mio ricetto.

8 Confidatevi in lui, o popolo, in ogni tempo: spandete i vostri cuori nel suo cospetto: Iddio è la nostra speranza. Sela.

nostra speranza. Sela. 9 Gli uomini volgari non sono al-tro che vanità, ed i nobili altro che menzogna: se fosser messi in bi-lance, tutti insieme sarebbero più leggieri che la vanità stessa.

10 Non vi confidate in oppressione, nè in rapina : non datevi alla vanità: se le richezze abbon-

dano, non vi mettete il cuore. 11 Iddio ha pariato una volta, e due volte ho udito l'istesso; ch'o-

gni forza appartiene a Dio: 12 E ch'a te, Signore, appartiene la benignità: perciochè tu rende-rai la retribuzione a clascuno secondo le sue opere.

#### SALMO LXIII.

Salmo di David, composto quando egli era nel diserto di Giuda.

DIO, tu sei l'Iddio mio, io ti cerco: l'anima mia è assetata di te: la mia carne ti brama in terra arida, ed asciutta, senz'acqua. 2 Cost t'ho io mirato nel Santuario, riguardando la tua forza, e la

tua gioria.

3 Perciochè la tua benignità ? cosa buona più che la vita, le mie

labbra ti loderanno.

4 Così ti benedirò in vita mia: io alzerò le mie mani nel tuo Nome. 5 L'anima mia è saziata come di

grasso, e di midolla: e la mia boc-ca ti loderà con labbra giubilanti: 6 Quando io mi ricordo di te sul mio letto, quando io medito di te nelle vegghie della notte.

7 Perciochè tu mi sei stato in aiuto, io giubilo all'ombra delle tue ale.

8 L'anima mia è attaccata dietro a te : la tua destra mi sostiene.

9 Ma quelli che cercano l'anima mia, per disertaria, entreranno nelle più basse parti della terra.

10 Saranno atterrati per la spada: saranno la parte delle volpi. 11 Ma il re si rallegrera in Dio:

chiunque giura per lui, si glorierà : perciochè la bocca di quelli che parlano falsamente sarà turata.

## IL LIBRO DE' SALMI, LXIV.--LXVI.

SALMO LXIV. Salmo di David, dato al Capo de' Musici. DIO, ascolta la mia voce,

mentre io fo la mia orazione : guarda la vita mia dallo spavento el nemico. Nascondimi dal consiglio de'

maligni, e dalla turba degli opera-tori d'iniquità:

3 I quali hanno aguzzata la lor lingua come una spada: ed in luogo di saette, hanno tratte parole amare:

4 Per saettar l'uomo intiero in luoghi nascosti: di subito improviso lo saettano, e non hanno timore alcuno.

5 Fermano fra loro pensieri mal-vagi : divisano di tender di nascoso

lacci ; dicono, Chi li vedrà? 6 Investigano malizie : ricercano tutto ciò che si può investigare : e quanto può l'interior dell'uomo,

ed un cuor cupo. 7 Ma Iddio li saetterà: le lor ferite saranno come di saetta subi-

8 E le lor lingue saranno traboccate sopra loro: chiunque li vedra

9 E tutti gli uomini temeranno, e racconteranno l'opera di Dio: e considereranno quello ch'egli avrà fatto.

10 Il giusto si rallegrerà nel Signore, e sperera in lui: e tutti quelli che son diritti di cuore, si

glorieranno.

SALMO LXV.

Salmo di Cantico di David, dato al

Capo de Musici.

DIO, lode t'aspetta in Sion:
e quivi ti saran pagati i voti.
2 O tu ch'esaudisci i preghi, ogni carno verrà a te.

3 Cose inique m'avevano soprafatto : ma tu purghi le nostre tra-

sgressioni.

Beato colui che tu avrai eletto. ed avrai fatto accostare a te. acioche abiti ne' tuoi Cortili! noi saremo saziati de' beni della tua Casa, delle cose sante del tuo Tempio.

5 O Dio della nostra salute, confidenza di tutte le estremità le più

lontane della terra, e del mare, rispondici, per la tua giustizia, in maniere tremende.

6 Esso, colla sua potenza, ferma i monti : egli è cinto di forza. 7 Egli acqueta il romor de' mari, lo strepito delle sue onde, ed il tu-

multo de' popoli. 8 Onde quelli ch'abitano nelle estremità della terra temono de' tuoi miracoli: tu fai giubilare i luoghi. onde esce la mattina, e la sera.

9 Tu visiti la terra, e l'abbeveri : tu l'arricchisci grandemente : i ruscelli di Dio son pieni d'acqua : tu apparecchi agli uomini il lor frumento, dopo che tu l'hai così

preparata. 10 Tu adacqui le sue porche: tu pareggi i suoi solchi: tu la stempri colle stille della tua pioggia: tu

benedici i suoi germogli : 11 Tu coroni de' tuoi beni l'anna-

ta : e le tue orbite stillano grasso. 12 Le mandrie del diserto stillano : ed i colli son cinti di gioia.

13 Le pianure son rivestite di gregge, è le valli coperte di biade : danno voci d'allegrezza, ed anche cantano.

SALMO LXVI. Cantico di Salmo, dato al Capo de' Musici

ATE voci d'allegrezza a Dio, voi tutti eli abitanti della ter-

ra:
2 Salmeggiate ia gloria del suo
la sua lode gio-Nome: rendete la sua lode gio-

3 Dite a Dio, O quanto son tremende le tue opere! per la gran-dezza della tua forza, i tuoi nemici ti s'infingono.

4 Tutta la terra t'adora, e ti salmeggia: salmeggia il tuo Nome.

5 Venite, e vedete i fatti di Dio: egli è tremendo in opere, sopra i figliuoli degli uomini.

6 Egli converti gid il mare in asciutto: il suo popolo passò il fiume a plè: quivi noi ci ralle-grammo in lui.

7 Egli, colla sua potenza, signo-reggia in eterno: i suoi occhi riguardano le genti: i ribelli non s'innalzeranno. Sela. 8 Voi popoli, benedite il nostro Dio: e fate risonare il suon della

sua lode. 9 Esti è quel c'ha rimessa in vita l'anima nostra : e non ha permesso

che i nostri piedi cadessero. 10 Perciochè, o Dio, tu ci hai pro-

vati; tu ci hai posti al cimento, come si pon l'argento.

ll Tu ci avevi fatti entrar nella rete : tu avevi posto uno strettojo a' nostri lombi.

12 Tu avevi fatto cavalcar gli uomini in sul nostro capo : eravamo entrati nel fuoco, e nell'acqua: ma tu ci hai tratti fuori in luogo di rifrigerio.

13 Io entrerò nella tua Casa con olocausti: io ti pagherò i miei voti: 14 I quali le mie labbra han pro-

#### IL LIBRO DE' SALMI, LXVI.—LXVIII.

feriti, e la mia bocca ha pronun-ziati, mentre io era distretto.

15 lo l'offerirò olocausti di bestie grasse, con profumo di montoni: io sacrificherò buoi, e becchi. Sela. 16 Venite, voi tutti che temete

Iddio, ed udite: io vi racconterò quello ch'egli ha fatto all'anima mia.

17 lo gridai a lui colla mia bocca, ed egli fu esaltato sotto la mia

lingua. 18 Se io avessi mirato ad alcuna iniquità nel mio cuore, il Signore non m'avrebbe ascoltato:

19 Ma certo Iddio m' ha ascoltato, egii ha atteso alla voce della mia

20 Benedetto sia Iddio che non ha rigettata la mia orazione, nè ritratta da me la sua benignità.

SALMO LXVII.

Salmo di Cantico, dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot.

DDIO abbia mercè di noi, e ci benedica: Iddio faccia risplendere il suo volto verso noi. Sela. 2 Aciochè la tua via si conosca in terra, e la tua salute fra tutte le

genti.
3 I popoli ti celebreranno, o Dio:

ranno.

4 Le nazioni si rallegreranno, e giubileranno: perciochè tu giudi-cherai i popoli dirittamente, e con-durrai le nazioni nella terra. Sela. 5 I popoli ti celebreranno, o Dio: i popoli tutti quanti ti celebreranno.

6 La terra produrrà il suo frutto : Iddio, l' Iddio nostro ci benedira. 7 Iddio ci benedirà: e tutte le estremità della terra lo temeranno.

SALMO LXVIIL Salmo di Cantico di David, dato al Capo de' Musici.

EVISI Iddio, ed i suoi nemici saranno dispersi : e quelli che l'odiano, fuggiranno d'innanzi al

suo cospetto. 2 Tu li dissiperal come si dissipa il fumo: gli empi periranno per la presenza di Dio, come la cera è

trutta per lo fuoco. 3 Ma i giusti si rallegreranno, e trionferanno nel cospetto di Dio: e

gioiranno con letizia.

4 Cantate a Dio, salmeggiate il suo Nome, rilevate le strade a colui che cavalca per luoghi diserti : egli si chiama per nome, il Si-gnore: e festeggiate davanti a lui. 5 Egli è il padre degli orfani, ed il giudice delle vedove: Iddio nell' abitacolo della sua Santità :

6 Iddio, che fa abitare in famiglia quelli ch'erano soli : che trae fuori quelli ch'erano prigioni ne'ceppi : ma fa che i ribelli dimorano in terra diserta.

O Dio, quando uscisti davanti al tuo popolo, quando tu caminasti

per lo diserto: Sela:

8 La terra tremò, i cieli exiandio rocciolarono, per la presenza di Dio: Sinai stesso, per la presenza di Dio, dell' Iddio d'Israel.

9 O Dio, tu spandi la pioggia delle liberalità sopra la tua eredità : e, quando è travagliata, tu la ristori. 10 In essa dimora il tuo stuolo: o

Dio, per la tua bontà, tu l'hai ap-parecchiata per il poveri affiliti. 11 Il Signore ha dato materia di pariare: quelle c'hanno recate le buone novelle, sono state una

grande schiera.

12 Fuggiti, fuggiti se ne sono li re degli eserciti : e quelle che dimoravano in casa, hanno spartite le spoglie. 13 Se voi siete giaciuti fra i foco-

lari. earete come l'ale d'una colomba, coperta d'argento, le cui penne son gialle d'oro. 14 Dopo che l'Onnipotente ebbe

dispersi li re in quella, egli nevicò in Salmon. 15 O monte di Dio, o monte di

Basan, o monte di *molti* gioghi, o

monte di Basan ! 16 Perchè saltellate voi, o monti di molti gioghi? Iddio desidera questo monte per sua stanza: an-zl'i Signore abiterà quivi in per-

petuo. 17 La cavallería di Dio camina a doppie decine di migliaia, a doppie migliaia: il Signore è fra essi: Si-

nai è nel Santuario.

18 Tu sei salito in alto, tu ne hai menato in cattività numero di prigioni : tu hai presi doni d'infra gli uomini, eziandio ribelli: per fare ora una ferma dimora, o Signore Iddio.

quale ogni giorno ci colma di beni : egli è l'Iddio della nostra salute. Sela.

20 Iddio è l'Iddio nostro, per salvarci: ed al Signore Iddio appartengono l'uscite della morte

21 Certo, Iddio trafiggerà il capo de'suoi nemici, la sommità del capo irsuto di chi camina ne' suoi

peccati. 22 Il Signore ha detto, Io ti trarrò di Basan, ti trarrò dal fondo del

mare: 23 Aciochè il tuo piè, e la lingua de tuoi cani s'affondi nel sangue de' nemici, e del capo stesso.

#### IL LIBRO DE' SALMI, LXVIII. LXIX.

24 O Dio, le tue andature si son redute: l'andature dell' didio, e Remio, nel Luogo santo. vedute: l'andature dell' Iddio, s

Re mio, nel Luogo santo. 25 Cantori andavano innanzi, e so-

natori dietro: e nel mezzo vergini, che sonavano tamburi : dicendo, 26 Benedite Iddio nelle raunanse:

benedite il Signore, voi che siete della fonte d'Israel

27 Ivi era il picciolo Beniamin c'ha signoreggiato sopra essi: i capi di Giuda, colle loro schiere ; i capi di Zabulon, i capi di Neftali. 28 L'Iddio tuo ha ordinata la tua

fortessa: rinforza, o Dio, ciò che tu hai operato inverso noi. 29 Rinforzalo dal tuo Tempio, di

sopra a Gerusalem : fu', che li re ti portino presenti

30 Disperdi le fiere delle giuncaie, la raunanza de' possenti tori, ed i giovenchi d'infra i popoli, i quali si sternono in su piastre d'argento: dissipa i popoli *che* si dilettano in

31 Vengano gran signori d'Egitto: accorrano gli Etiopi a Dio, col-

le mani piene.

32 O regni della terra, cantate a Dio: salmeggiate al Signore: Sela. 33 A colui che cavalca sopra i cieli de' cieli eterni : ecco, egli tuona potentemente colla sua voce.

4 Date gloria a Dio: la sua ma-

Benedetto sia Iddio.

gnificenza è sopra Israel, e la sua gloria ne cieli. 35 O Dio, tu sei tremendo da' tuol Santuari: l'Iddio d'Israel è quel che dà valore, e forze al popolo.

SALMO LXIX.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Sosannim. SALVAMI, o Dio: perciochè l'acque son pervenute infino

all'anima. 2 Io sono affondato in un profon-

do pantano, ove non *v'è luog*o da fermare il pie: lo son giunto alle profondità dell'acqua, e la corrente m'innonda.

3 Io sono stanco di gridare, io ho la gola asciutta: gli occhi mi son venuti meno, aspettando l'Iddio

4 Quelli che m'odiano senza cadone sono in maggior numero che i capelli del mio capo: quelli che mi disertano, e che mi sono nemici a torto, si fortificano: ecco là, io ho renduto ciò che non aveva rapito.

5 O Dio, tu conosci la mia follia: e le mie coipe non ti sono occulte. 6 Signore, Iddio degli eserciti. quelli che sperano in te non sieno confusi per cagion di me: quelli che ti cercano non sieno svergo-518

coperta la faccia. 8 Io son divenuto strano a' miei

fratelli, e forestiere a' figliuoli di mia madre.

9 Perciochè lo selo della tua Casa

m'ha roso : ed i vituperi di quelli che ti fanno vituperio mi caggiono addosso.

10 Io ho pianto, affliggendo l'anima mia col digiuno: ma ciò m'è tornato in grande obbrobrio.

Il Ancora ho fatto d'un sacco il

mio vestimento: ma son loro stato in proverbio 12 Quelli che seggono nella porta

ragionano di me : e le canzone de bevitori di cervogia ne parlano.

13 Ma, quant è a me, o Signore, la mia orazione s'indirizza a te: egli v'è un tempo di benivolenza : o Dio, per la grandezza della tua benignità, e per la verità della tua salute, rispondimi.

14 Tirami fuor del pantano, ch'io non v'affondi, e ch'io sia riscosso da quelli che m'hanno in odio, e

dalle profondità dell' acque : 15 Che la corrente dell'acque non m' innondi, e che'l gorgo non mi tranghiotta, e che'l posso non turi

sopra me la sua bocca. 16 Rispondimi, o Signore: perchè la tua benignità e buona : se-

condo la grandezza delle tue com-passioni riguarda verso me. 17 E non nascondere il tuo volto dal tuo servo: perciochè io son distretto : affrettati, rispondimi.

18 Accostati all'anima mia, riscattala: riscuotimi, per cagion de' miei nemici.

19 Tu conceci il vituperio, l'onta, e la vergogna, che m'è fatta: tutti i miei nemici son davanti a te

20 Il vituperio m' ha rotto il cuore. ed io son tutto dolente : ed ho aspettato, ch' alcuno si condoless meco, ma non v'è stato alcuno: ed ho aspettati de' consolatori, ma non ne ho trovati.

21 Hanno oltr'a ciò messo del veleno nella mia vivanda: e, nella

mia sete, m'hanno dato bere dell'aceto. 22 Sia la lor mensa un laccio teso

davanti a loro : e le lor prosperità sieno loro una trappola.

23 Gli occhi loro sieno oscurati, sì

che non possano vedere : e fa' loro del continuo vacillare i lombi

24 Spandi l'ira tua sopra loro, e colgali l'ardor del tuo cruccio. 25 Sieno disolati i lor palazzi : ne'

lor tabernacoli non vi sia alcun' abitatore.

### IL LIBRO DE' SALMI, LXIX.-LXXI.

26 Perciochè hanno perseguitato colui che tu hai percosso: e fatte le lor favole del dolore di coloro che tu hai fériti.

27 Aggiugni loro iniquità sopra iniquita ; e non abbiano giammai

entrata alla tua giustizia

28 Sieno cancellati dal Libro della vita : e non sieno scritti co' glusti. 29 Or, quant'è a me, io son afflit-to, ed addolorato: la tua salute, o Dio, mi levi all' alto. 30 lo loderò il Nome di Dio con

cantici, e lo magnificherò con lau-

31 E ciò sarà più accettevole al Signore, che bue, che giovenco con

corna, ed unghie. 32 I manaueti, vedendo ciò, si rallegreranno: ed il cuor vostro vivera, o voi che cercate Iddio.

33 Perciochè il Signore esaudisce i bisognosi, e non isprezza i suoi prigioni.

34 Lodinlo i cieli, e la terra : i mari, e tutto ciò, ch' in essi guizza. 35 Perciochè Iddio salvera Sion. ed edificherà le città di Giuda : e coloro vi abiteranno, e possederanno Sion per eredità.

36 E la progenie de' suoi servidori l'erederà: e quelli ch'amano il suo Nome abiteranno in essa.

SALMO LXX.

Salmo di David, da rammemorare: dato al Capo de' Musici. DIO, affrettati di liberarmi: o Signore, affrettati in mio aiuto. 2 Quelli che cercano l'anima mia sieno confusi, e svergognati : quel-

li che prendono piacere nel mio male voltin le spalle, e sieno svergognati. Quelli che dicono, Eia, eia,

voltin le spalle, per ricompensa del vituperio, che mi fanno. 4 Rallegrinsi, e gioiscano in te tutti quelli ti cercano: e quelli ch'amano la tua salute dicano del

continuo, Magnificato sia Iddio.

5 Or, quant è a me, lo son povero, e bisognoso: o Dio, affrettati di venire a me : tu sei 'l mio aiuto, ed il mio liberatore: o Signore,

non tardare.

SALMO LXXL

SIGNORE, io mi son confidato in te, fa' ch' io non sia giammai confuso. 2 Riscuotimi, e liberami, per la

tua giustisia: inchina a me il tuo orecchio, e salvami.

3 Siimi una rocca di dimora, nella quale io entri sempre : tu hai ordinata la mia salute: perciochè tu sei la mia rupe, e la mia fortessa.

4 O Dio mio, liberami dalla man dell'empio, dalla man del perverso, e del violento.

5 Perciochè tu sei la mia speranza. o Signore Iddio: la mia confi-

danza fin dalla mia fanciullezza. 6 Tu sei stato il mio sostegno fin dal ventre di mia madre: tu sei quel che m'hai tratto fuor dell'interiora d'essa: per te ho avuto del continuo di che lodarti.

7 Io sono stato a molti come un mostro: ma tu sei'l mio forte ri-

cetto. 8 Sia la mia bocca ripiena della tua lode, e della tua gioria tuttodi. 9 Non rigettarmi al tempo della vecchiezza: ora, che le forze mi

mancano, non abbandonarmi. 10 Perciochè i miei nemici tengono ragionamenti contr'a me; e

quelli che spiano l'anima mia, prendono insieme consiglio:

11 Dicendo, Iddio l'ha abbandonato: perseguitatelo, e prendete-lo: perciochè non v'è alcuno, che lo riscuota.

12 O Dio, non allontanarti da me: Dio mio, affrettati in mio aiuto.

13 Sieno confusi, e vengano meno gli avversari dell'anima mia : quelli che procacciano il mio male sieno coperti d'onta, e di vituperio.

14 Ma io spererò del continuo, e sopraggiugnerò *ancora altre* lodi a tutte le tue. 15 La mia bocca racconterà tutto-

dì la tua giustizia, e la tua salute: benchè io non ne sappia il gran numero.

16 lo entrerò nelle prodezze del Signore Iddio: io ricorderò la giustizia di te solo.

17 O Dio, tu m'hai ammaestrato dalla mia fanciullezza : ed io, infino ad ora, ho annunziate le tue maraviglie.

18 Non abbandonarmi ancora, o Dio, fino alla vecchiezza, anzi fino alla canutezza: fin ch'io abbia annunziato il tuo braccio a questa renerazione, e la tua potenza a

tutti quelli che verranno appresso: 19 E la tua giustisia, o Dio, esaltandola sommamente: perciochè tu hai fatte cose grandi. O Dio,

chi e pari a te ? 20 Ferciochè, avendomi fatte sen-

tir molte tribolazioni, e mali, tu m'hai di nuovo renduta la vita, m' hai di nuovo tratto fuor degli abissi della terra.

21 Tu hai accresciuta la mia grandezza, e ti sei rivolto, e m'hai consolato.

22 Io altresì, collo strumento del saltero, celebrerò te, e la tua verità, o Dio mio: io ti salmeggerò

#### IL LIBRO DE' SALMI, LXXI.—LXXIII.

colla cetera, o Santo d' Israel.

23 Le mie labbra giubileranno, quando io ti salmeggerò: ed insie-me l'anima mia, la quale tu hai ecattata.

24 La mia lingua ancora ragio-nerà tuttodi della tua giustizia: perciochè sono stati svergognati, perchè sono stati confusi quelli che mi procacciavano male.

#### SALMO LXXII. Per Salomone.

O DIO, da' i tuol giudicii al re, e la tua giustizia al figliuol del

<sup>2</sup> Ed egli giudicherà il tuo popo-lo in giustizia, ed i tuoi poveri afflitti in dirittura.

3 I monti produrranno pace al popolo: ed i colli saranno pieni

di giustizia. 4 Egli farà ragione a poveri afflitti d'infra il popolo: egli salverà i figliuoli del misero, e fiaccherà

l'oppressore. 5 Essi ti temeranno per ogni età, mentre dureranno il sole, e la luna. 6 E scenderà come pioggia su l'er-ba segata: come pioggia minuta ch'adacqua la terra.

7 Il giusto fiorirà a' dì d'esso : e vi sara abbondanza di pace, fin

che non vi sia più luna.

8 Ed egli signoreggerà da un mare all'altro, e dal flume fino alle estre-

mità della terra.

9 Quelli ch'abitano ne' deserti, s inchineranno davanti a lui : ed i suoi nemici leccheranno la polvere.

10 I re di Tarsis, e dell'isole gli pagheranno tributo: i re d'Etiopia,

e d'Arabia gii porteranno doni. 11 E tutti i re l'adoreranno: tut-

te le nazioni gli serviranno.

12 Percioche egli libererà il bisognoso che grida, ed il povero affitto, e colui che non ha alcuno

che l'aiuti. 13 Egli avrà compassione del misero, è del bisognoso, e salvera le

persone de' poveri. 14 Egli riscuoterà la vita loro da fraude, e da violenza : ed il sangue loro sarà prezioso davanti a lui.

15 Così egli viverà, ed altri gli darà dell' oro d' Etiopia : e pregherà per lui del continuo, e tuttodì lo

benedirà.

16 Essendo seminata in terra, sulla sommità de' monti, pure una menata di frumento, quello ch'essa produrrà farà romore come il Libano: e gli abitanti delle città fioriranno come l'erba della terra. 17 Il suo nome durerà in eterno, il suo nome sarà perpetuato di ge-520 nerazione in generazione, mentre vi sara sole: e tutte le nazioni saranno benedette in lui, e lo celebreranno beato.

18 Benedetto sia il Signore Iddio. l' Iddio d' Israel, il qual solo fa ma-

raviglie. 19 Benedetto sia ancora eternamente il Nome suo glorioso: e sia tutta la terra ripiena della sua glo-Amen, Amen.

20 Qui finiscono l'orazioni di Da-vid, figliuolo d'Isai.

## SALMO LXXIII.

Salmo d'Asaf. TERTAMENTE Iddio è buono ) ad Israel, a quelli che son puri di cuore.

2 Or, quant'è a me, quasi che incapparono i miei piedi: come nulla manco, che i miei passi non sdrucciolassero.

3 Perciochè io portava invidia agi'insensati, veggendo la prospe-

rità degli empi.

4 Perciochè non vi sono alcuni legami alla lor morte : e la lor forza prosperosa. 5 Quando gli altri uomini sono in

travagli, essi non vi son punto : e

non ricevono battiture col rimanente degli uomini.

6 Perciò, la superbia li cinge a guisa di collana : la violenza gl'in-

volge *come* un veste. 7 Gli occhi escono loro fuori per lo grasso: avansano l'imagina-

zioni del cuor loro. 8 Son dissoluti, e per malisia ra-

gionano d'oppressare: parlano da

9 Mettono la lor bocca dentro al cielo, e la lor lingua passeggia per la terra.

10 Perciò, il popol di Dio riviene a questo, veggendo che l'acqua gli è spremuta a bere a pien calice:

11 E dice, Come può essere, ch'Iddio sappia ogni cosa, e che vi sia conoscimento nell'Altissimo?

12 Ecco, costoro sono empi, e pur godono di pace, e tranquillità in

perpetuo: ed acrescono le lor facultà. 13 Invano dunque in vero ho

nettato il mio cuore, ed ho lavate le mie mani nell' innocenza. 14 Poichè sono battuto tuttodì,

ed ogni mattina il mio gastigamento si rinuova. 15 Se io dico, lo ragionerò così;

ecco, io son disleale inverso la generazione de' tuoi figliuoli.

16 Io ho adunque pensato di vo-lere intender questo: ma la cosa m'è paruta molto molesta. 17 Infino attanto che sono entra-

# IL LIBRO DE' SALMI, LXXIII.- LXXV.

siderato il fine di coloro.

18 Certo, tu li metti in isdruccioli: tu li trabocchi in ruine.

19 Come sono eglino stati distrutti in un momento? come son venuti meno, e sono stati consumati per casi spaventevoli?

20 Son come un sogno, dopo che l' wom s'è destato: o Signore,

quando tu ti risveglierai, tu sprez-

zerai la lor vana apparenza. 21 Quando il mio cuore era inacerbito, ed io era punto nelle reni : 22 lo era insensato, e non aveva conoscimento: io era inverso te

simile alle bestie. 23 Ma pure io sono stato del continuo teco: tu m'hai preso per la

man destra.

24 Tu mi condurrai per lo tuo consiglio, e poi mi riceverai in loria

gioria.
25 Chi è per me in cielo, fuor che te? io non voglio altri che te in

26 La mia carne, ed il mio cuore erano venuti meno: ma Iddio è ia rocca del mio cuore, e la mia parte in eterno.

27 Perciochè, ecco, quelli che s'allontanano da te periranno: tu di-struggerai ogni uomo che fornicando si svia da te.

28 Ma, quant'è a me, egli m'è buono d'accostarmi a Dio: io ho posta nel Signore Iddio la mla confidanza, per raccontar tutte l'opere sue.

## SALMO LXXIV.

Maschil d'Asaf. DIO perchè ci hai soacciati in perpetuo? perche fuma l'ira tua contr'alla greggia del tuo pa-

2 Ricordati della tua raunanza. la quale tu acquistasti anticamente: della tribù della tua eredità che tu riscuotesti: del monte di Sion,

nel quale tu abitasti. 3 Movi i passi verso le ruine perpetue, verso tutto il male che i ne-

mici han fatto nel Luogo santo. 4 I tuoi nemici han ruggito in messo del tuo Tempio: v'hanno poste le loro insegne per segnali.

5 Clo sarà noto : come chi, levando ad alto delle scuri, le avventa contr' ad un cespo di legne :

6 Cost ora hanno essi, con iscuri, e martelli, fracassati tutti quanti gl'intagli di quello.

7 Hanno messi a fuoco, e fiamma i tuoi Santuari, hanno profanato il Tabernacolo del tuo Nome, gettandolo per terra.

8 Hanno detto nel cuor loro, Per-

to ne' Santuari di Dio: ed ho con- i diamgli tutti quanti: hanno arsi tutti i luoghi delle raunanze di Dio in terra.

9 Noi non veggiam più i nostri segni: non v'è più profeta, e non abbiam con noi alcuno che sappia infino a quando.

10 Infino a quando, o Dio, oltrag-gerà l'avversario? il nemico dispetterà egli'l tuo Nome in per-

11 Perchè ritiri la tua mano, e la

tua destra? non lasciar, ch'ella ti dimori più dentro al seno. 12 Or Iddio già ab antico è il mio

Re, il quale opera salvazioni in mezzo della terra. 13 Tu, colla tua forza, spartisti

il mare: tu rompesti le teste delle

balene nell'acque. 14 Tu fiaccasti i capi del Leviatan, e li desti per pasto al popolo de' di-

serti.

15 Tu facesti scoppiar fonti, e torrenti: tu seccasti fiumi grossi. 16 Tuo è il giorno, tua eziandio è la notte : tu hai ordinata la luna,

ed il sole.

17 Tu hai posti tutti i termini della terra: tû hai formata la sta-

te, ed il verno. 18 Ricordati di questo che I nemi-co ha oltraggiato il Signore, e che I popolo stolto ha dispettato il tuo Nome.

19 Non dare alle fiere la vita della tua tortola: non dimenticare in perpetuo la raunanza de' tuoi po-

veri afflitti. 20 Riguarda al Patto: perciochè i luoghi tenebrosi della terra son ri-

pieni di ricetti di violenza. 21 Non ritornisene il misero indietro svergognato: fa' sì che il povero afflitto, ed il bisognoso lo-

dino il tuo Nome. 22 Levati, o Dio, dibatti la tua lite: ricordati dell'oltraggio che

t'è fatto tuttodi dallo stolto.

23 Non dimenticar le grida de' tuoi nemici: lo strepito di quelli che si levano contr'a te sale del continuo al cielo.

#### SALMO LXXV.

Salmo di Cantico d'Asaf, dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet. OI ti celebriamo, noi ti celel' briamo, o Dio: perciochè il tuo Nome è vicino: l'uom raccon-

ta le tue maraviglie. 2 Quando io avrò preso il luogo della raunanza, io giudicherò dirit-

tamente. 3 Il paese, e tutti i suo: abitanti si struggevano: ma io ho rizzate le

sue colonne. Sela 4 Io ho detto agl' insensati, Non

### IL LIBRO DE SALMI, LXXV.-LXXVIII.

siate insensati: ed agli empi, Non i io ho cercato il Signore: le mie alzate il corno:

5 Non levate il vostro corno ad alto; e non parlate col collo indu-

6 Perciochè nè di Levante, nè di Ponente, nè dal diserto, viene l'e-

saltamento.

7 Ma Iddio è quel, che giudica: egli abbassa l'uno, ed innalza l'altro. 8 Perciochè il Signore ha in mano una coppa, il cui vino è torbido: ella è piena di mistione, ed egli ne mesce: certamente tutti gli empi della terra ne succeranno, e berranno le fecce.

9 Or, quant' è a me, io predicherò queste cose in perpetuo, lo salmeg-gerò all' Iddio di Iacob.

10 E mozzerò tutte le corna degli empi: e faro che le corna de' giusti saranno alzate.

SALMO LXXVI.

Salmo di Cantico d'Asaf, dato al Capo de' Musici sopra Neghinot. I DDIO è conosciuto in Giuda: il suo Nome è grande in Israel. 2 Ed il suo Tabernacolo è in Salem, e la sua stanza in Sion.

3 Quivi ha rotte saette, archi, scudi, e spade, ed arnesi da guerra. Sela.

4 Tu sei illustre, magnifico sopra

i monti di rapina. 5 I magnanimi sono stati spogliati, hanno dormito il sonno loro: e niuno di *quegli* uomini prodi non

ha saputo trovar le sue mani. 6 O Dio di Iacob, e carri, e cavalli sono stati stupefatti per lo tuo sgri-

Tu sei tremendo: tu, dico: e

chi durerà davanti a te, da che tu t'adiri?

8 Tu bandisti giudicio dal cielo: la terra temette, e stette cheta.

9 Quando Iddio si levò per far
giudicio, per salvar tutti i man-

sueti della terra. Sela. 10 Certamente l'ira degli uomini

t'acquista lode: tu ti cingerai del rimanente dell' ire-

11 Fate voti al Signore Iddio vo-

stro, ed adempleteli: tutti quelli che sono d'intorno a lui portino doni al Tremendo. · 12 Egli vendemmia lo spirito de'

principi: egli è tremendo alli re

della terra

l'orecchio.

SALMO LXXVII. Salmo d'Asaf, dato al Capo de' Mu-

sici de' figliuoli di ledutun. A mia voce s'indirizza a Dio, derizza a Dio, aciochè egli mi porga

2 Nel giorno della mia distretta,

mani sono state sparse quà, e là di notte, e non hanno avuta posa alcuna: l'anima mi ha rifiutato d'esser consolata.

3 lo mi ricordo di Dio, e romoreggio: io mi lamento, ed il mio

spirito è angosciato. Sela.

4 Tu hai ritenuti gli occhi miei in continue vegghie: io son tutto attonito, e non posso parlare.
5 Io ripenso a giorni antichi, agli

anni di molti secoli addietro. 6 Io mi ricordo come gia io sona-

va : io medito nel mio cuore di notte, e lo spirito mio va investigando. 7 Il Signore mi rigettera egli in

perpetuo? e non mi gradirà egli giammai plù ? 8 E la sua benignità venuta meno per sempre mai ? è la sua paro-

la mancata per ogni età?

9 Iddio ha egli dimenticato d'aver pietà? ha egli serrate per ira le sue

compassioni? Sela-10 lo ho adunque detto, Ciò ch'io sono fiacco procede da ciò che la destra dell'Altissimo è mutata.

11 Io mi rammemoro l'opere del Signore: perciochè lo mi riduco a memoria le tue maraviglie antiche: 12 E medito tutti i tuoi fatti, e

ragiono delle tue operazioni 13 O Dio, le tue vie si veggono nel Santuario: chi è Dio grande,

come Iddio?

14 Tu sei l'Iddio, che fai maraviglie: tu hai fatta conoscer la tua forza fra i popoli.

15 Tu hal col tuo braccio riscosso il tuo popolo: i figliuoli di Iacob, e di losef. Sela.

16 L'acque ti videro, o Dio: l'acque ti videro, e furono spaventate : gli abissi eziandio tremarono.

17 Le nubi versarono diluvi d'acque: i cieli tuonarono: i tuoi strali

eziandio andarono attorno. 18 Il suon de' tuoi tuoni fu per lo giro del cielo: i folgori alluminaro-

no il mondo ; la terra fu smossa, e tremò. 19 La tua via fu per messo il mare, ed il tuo sentiero per messo

le grandi acque: e le fue pedate non furono riconosciute. 20 Tu conducesti, per man di Moisè, e d'Aaron, il tuo popolo, come

una greggia. SALMO LXXVIII.

Maschil d'Asaf. SCOLTA, o popol mio, la mia dottrina: porgete gli orecchi alle parole della mia bocca. 2 lo aprirò la mia bocca in sen-tenza: lo sgorgherò detti notevoli

di cose antiche :

### IL LIBRO DE' SALMI, LXXVIII.

3 Le quali noi abbiamo udite, e | sappiamo, e le quali i nostri padri ci hanno raccontate.

4 Noi non le celeremo a' lor figliuoli, alla generazione a venire: noi racconteremo le lodi del Signore, e la sua forza, e le sue ma-

raviglie ch'egli ha fatte. gli ha fermata la testimonianza in Iacob, ed ha posta la Legge in Israel: le quali egli comando a' nostri padri di fare sapere a'lor

figliuoli :

Aciochè la generazione a venire, i figliuoli che nascerebbero, *le* sapessero, *e* si mettessero a narrarle a' lor figliuoli :

7 E ponessero in Dio la loro speranza, e non dimenticassero l'o-pere di Dio, ed osservassero i suoi

comandamenti:

8 E non fossero come i lor padri. generazione ritrosa, e ribella: generazione che non dirizzò il cuor suo, il cui spirito non fu leale inverso Dio.

9 I figliuoli d'Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono

le spalie al dì della battaglia. 10 Non avevano osservato il patto di Dio, ed avevano ricusato di

caminar nella sua Legge : 11 Ed avevano dimenticate le sue opere, e le maraviglie ch'egli

aveva lor fatte vedere. 12 Egli aveva fatti miracoli in presenza de padri loro, nel paese d'Egitto, nel territorio di Soan.

13 Egli aveva fesso il mare, e gli aveva fatti passare per mezzo: ed aveva fermate l'acque come un

mucchio. 14 E gli aveva condotti di giorno colla nuvola, e tutta notte colla

luce del fuoco. 15 Egil aveva schiantate le rupi nel diserto, e gli aveva copiosa-

mente abbeverati, come di g'irghi:

16 Ed aveva fatto uscir de ru-scelli della roccia, e colare acque, a guisa di flumi.

17 Ma essi continuarono di peccar contr'a lui, provocando l'Altissimo a sdegno nel diserto:

18 E tentarono Iddio nel cuor loro, chiedendo vivanda a lor voglia:

19 E parlavono contr'a Dio, e dissero, Potrebbe Iddio metterci tavola nel diserto?

20 Ecco, egli percosse la roccia, e ne colarono acque, e ne traboccarono torrenti: potrebbe egli esiandio dar del pane, od apparec-

chiar della carne al suo popolo? Perciò, il Signore, avendoli uditi, s'adirò fieramente: ed un fuoco s'accese contr'a Iacob, ed

anche l'ira gli montò contr'ad Israel:

22 Perciochè non avevano creduto in Dio, e non s'erano confidati nella sua salvazione:

23 E pure egli aveva comandato alle nuvole di sopra, ed aveva

aperte le porte del cielo : 24 Ed aveva fatto piover sopra loro la manna da mangiare, ed aveva lor dato del frumento del

cielo. 25 L'uomo mangiò del pan degli

Angeli: egli mandò loro della vi-vanda a sazietà.

26 Egli fece levar nel cielo il ven-to Orientale, e per la sua forza ad-

dusse l'Austro : 27 E fece piover sopra loro della carne, a guisa di polvere: ed uccelli, a guisa della rena del mare.

28 E li fece cadere in mezzo al lor campo, d'intorno a' lor padiglioni. 29 Ed essi mangiarono, e furono grandemente satollati : ed Iddio ece lor venire ciò che desideravano

30 Essi non s'erano ancora stolti dalla lor cupidigia: avevano ancora il cibo ioro nella bocca:

31 Quando l'ira montò a Dio contr'a loro, ed uccise i più grassi di loro, ed abbattè la scelta d' Israel. 32 Contuttociò peccarono ancora, e non credettero alle sue ma-

raviglie. 33 Laondeiegli consumò i lor giorni in vanità, egli anni loro in ispa-

34 Quando egli gli uccideva, essi lo richiedevano, e ricercavano di nuovo Iddio.

35 E si ricordavano ch' Iddio era la lor Rocca, e che l'Iddio altissi-mo era il lor Redentore.

36 Ma lo lusingavano colla lor bocca, e gli mentivano colla lor

lingua:
37 Ed il cuor loro non era diritto inverso lui, e non erano leali nel suo patto. 38 E pure egli *che è* pietoso, pur-

gò la loro iniquità, e non li distrusse: e più e più volte racquetò l'ira sua, e non commosse tutto il suo cruccio:

39 E si ricordò, ch'erano carne : un fiato che passa, e non ritorna. 40 Quante volte lo provocarono essi a sdegno nel diserto, e lo con-

tristarono nella solitudine i 41 E tornarono a tentare Iddio, e limitarono il Santo d'Israel.

42 Essi non s'erano ricordati della sua mano, ne del giorno nel quale gli aveva riscossi dal nemico. 43 (Come egli aveva eseguiti i suoi segni in Egitto, ed i suoi mi-

#### IL LIBRO DE'SALMI, LXXVIII. LXXIX.

racoli nel territorio di Soan.

44 Ed aveva cangiati i fiumi, ed i rivi degli Egizij in sangue, *talchè* 

essi non ne potevano bere. 45 Ed aveva mandata contr'a loro una mischia *d'insetti*, che li mangiarono: e rane, che li di-

strussero.

46 Ed aveva dati i lor frutti a' bruchi, e le lor fatiche alle locuste. A7 Ed aveva guastate le lor vigne colla gragnuola, ed i lor sicomori colla tempesta.

48 Ed aveva dati alla grandine i

lor bestiami, e le lor gregge a' folgori. 49 Ed aveva mandato sopra loro

l'ardor della sua ira, indegnazione, cruccio, e distretta: una mandata d'angeli maligni. 50 Ed aveva appianato il sentiero

alla sua ira, e non aveva scam-pata l'anima loro dalla morte, ed aveva dato il lor bestiame alla mortalità.

51 Ed aveva percossi tutti i primogeniti in Egitto, e le primizie della forza ne'tabernacoli di Cam a forza ne' tabernacoli di Cam. 52 E ne aveva fatto partire il suo popolo, a guisa di pecore: e l'a-

veva condotto per lo diserto, co-

me una mandra. 53 E l'aveva guidato sicuramente, senza spavento: ed il mare aveva coperti i lor nemici.

54 Ed egli gli aveva introdotti nella contradă della sua Santità: nel monte che la sua destra ha con-

quistato.

55 Ed aveva scacciate le nazioni d'innanzi a loro, e le aveva fatte loro scadere in sorte d'eredità, ed aveva stanziate le tribù d'Israel

nelle loro stanze.) 56 Ed avevano tentato, e provo-cato a sdegno l' Iddio altissimo, e

non avevano osservate le sue testimonianze.

The same of

57 Anzi s'erano tratti indietro, e s'erano portati dislealmente, come i lor padri: e s'erano rivolti come un' arco fallace:

58 E l'avevano provocato ad ira co'loro alti luoghi, e commosso a

gelosia colle loro sculture. 59 Iddio aveva udite queste cose. e se n'era gravemente adirato,

ed aveva grandemente disdegnato Israel. 60 Ed aveva abbandonato il Ta-

bernacolo di Silo; il Padiglione ch'egli aveva piantato per sua stanza fra gli uomini.

61 Ed aveva abbandonata la sua forza ad esser menata in cattività, e la sua gloria in man del nemico. 62 Ed aveva dato il suo popolo alla spada, e s'era gravemente adirato contr'alla sua eredità. 63 Il fuoco aveva consumati i

suoi giovani ; e le sue vergini non erano state lodate. 64 I suoi sacerdoti erano caduti

per la spada; e le sue védove non avevano pianto. 65 Poi 'l Signore si risvegliò, come uno che fosse stato addormentato :

come un' uomo prode, che dà gridi dopo il vino.

66 E percosse i suoi nemici da tergo, e mise loro addosso un'eterno vituperio.

67 Ed avendo riprovato il Tabernacolo di Iosef, e non avendo elet-

ta la tribù d'Efraim :

68 Egli elesse la tribù di Giuda; il monte di Slon, il quale egli ama. 69 Ed edificò il suo Santuario, a guisa di *palazzi* eccelsi : come la terra ch'egli ha fondata in per-

petuo. 70 Ed elesse David, suo servidore, e lo prese dalle mandre delle

pecore. 71 Di dietro alie bestie allattanti egli lo condusse a pascer Iacob, suo popolo; ed Israel, sua eredità. 72 Ed egli li pasturo, secondo l'integrità del suo cuore: e li guidò, secondo il gran senno delle sue mani.

#### SALMO LXXIX. Salmo d'Asaf.

O DIO, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno contaminato il Tempio della tua Santità: hanno ridotta Gerusalem in monti di ruine

2 Hanno dati i corpi morti de' tuoi servitori agli uccelli del cielo

per cibo: e la carne de' tuoi santi alle fiere della terra.

3 Hanno sparso il sangue loro come acqua intorno a Gerusalem: e non v'é stato alcuno che li seppellisse.

4 Noi siamo stati in vituperio a nostri vicini; in ischerno, ed in

derisione a quelli che stanno d'in-

torno a noi 5 Infino a quando, Signore, sarai adirato? la tua gelosia ardera ella

come un fuoco in perpetuo? 6 Spandi l'ira tua sopra le genti che non ti conoscono, e so regni che non invocano il tuo

Nome. 7 Perciochè essi hanno diversto

Iacob, ed hanno disolata la sus stanza.

8 Non ridurti a memoria contr'a noi l'iniquità de' passati : affret-tati, venganci incontro le tue compassioni : perciochè noi siam grandemente miseri.

## IL LIBRO DE' SALMI, LXXIX.—LXXXI.

9 Soccorrici, o Dio della nostra salute, per amor della gioria del tuo Nome, e liberaci : e fa' il purgamento de' nostri peccati, per amor del tuo Nome.

10 Perchè direbbono le genti, Ove e l'Iddio loro ? fu'che sia cono-sciuta fra le genti, nel nostro cospetto, la vendetta del sangue

sparso de' tuoi servidori. 11 Vengano davanti te i gemiti de' prigioni : secondo la grandezza del tuo braccio, scampa quelli che

son condannati a morte.

12 E rendi a' nostri vicini in seno, a sette doppi, il vituperio che

t' hanno fatto, o Signore.

13 E noi, tuo popolo, e greggia del tuo pasco, ti celebreremo in perpetuo: e racconteremo la tua lode per ogni età.

SALMO LXXX.

Salmo d'Asaf, dato al Capo de' Mu-sici sopra Sosannim-edut. PASTORE d'Israel, che guidi Iosef come una greggia, porgi gli orecchi: tu che siedi so-pra i Cherubini, apparisci in gloria.

2 Eccita la tua potenza davanti ad Efraim, ed a Beniamin, ed a Manasse : e vieni a nostra salute. 3 O Dio, ristoraci; e fa' risplen-

dere il tuo volto, e noi sarem salvati. 4 O Signore Iddio degli eserciti.

infino a quando fumerai tu contr' all' orazione del tuo popolo?

5 Tu gli hai cibati di pan di pianto, e gli hai abbeverati di lagrime

a larga misura.
6 Tu ci hai poeti in contesa co' nostri vicini: ed i nostri nemici si

fanno beffe di noi.

7 O Dio degli eserciti, ristoraci; e fa' risplendere il tuo volto, e noi sarem salvati.

8 Tu avevi trasportata d'Egitto una vigna; tu avevi cacciate le nazioni, e l'avevi piantata.

9 Tu avevi sgomberato davanti a lei il suo luogo: ed avevi fatto ch'ella aveva messe radici, ed aveva empiuta la terra.

10 I monti erano coperti della sua ombra, ed i suoi tralci erano come

cedri altissimi

11 Aveva gettati i suoi rami infino al mare, ed i suoi rampolli infino al fiume.

12 Perchè hai tu rotte le sue chiusure, sì che tutti i passanti l'han vendemmiata?

13 I cinghiali l'hanno guastata, e le fiere della campagna l'hanno pascolata.

14 O Dio degl'eserciti, rivolgiti, ti prego: riguarda dal cielo, e vedi, e visita questa vigna :

15 E le piante che la tua destra aveva piantate, e le propaggini che tu t'avevi fortificate.

16 Quella è arsa col fuoco, ella è ricisa fin dal piè: quelle periscono per lo sgridar della tua faccia. 17 Sia la tua mano sopra l'uomo

della tua destra, sopra il figliuol dell'uomo che tu t'avevi fortificato. 18 E noi non ci trarremo indie-

tro da te : mantienci in vita, e noi invocheremo il tuo Nome.

19 O Signore Iddio degli eserciti, ristoraci; fa' risplendere il tuo volto, e noi sarem salvati.

SALMO LXXXI. Salmo d'Asaf, dato al Capo de'

Musici sopra Ghittit. NANTATE lietamente a Dio, / nostra forza: date grida d'allegrezza all' Iddio di Iaco

2 Prendete a salmeggiare, ed aggiugnetevi 'l tamburo, la cetera dilettevole, col saltero.

3 Sonate colla tromba alle calendi, nella nuova luna, al giorno della nostra festa.

4 Perciochè questo è uno statuto dato ad Israel, una legge dell' Id-

dio di Iacob. 5 Egli lo costituì per una testimonianza in Iosef, dopo ch'egli fu uscito fuori contr'al paese d'Egitto: allora ch' io udii un linguaggio

ch' io non intendeva. 6 Io ho ritratte, dicc Iddio, le sue spalle da' pesi: le sue mani si son dipartite dalle corbe.

7 O popol mio, tu gridasti essendo in distretta, ed io te ne trassi fuori : io ti risposi, stando nel nascondimento del tuono: lo ti provai all' acque di Meriba. Sela.

8 Io ti dissi, Ascolta, popol mio, ed io ti farò le mie protestazioni: o Israel, attendessi tu pure a me!

9 Non siavi fra te alcun dio strano, e non adorare alcun dio fore-

stiere. 10 Io sono il Signore Iddio tuo, che t' ho tratto fuor del paese d'Egitto: allarga pur la tua bocca, ed io l'empiero.

11 Ma il mio popolo non ha atteso alla mia voce : ed Israel non m'ha acconsentito.

12 Onde io gli ho abbandonati alla durezza del cuor loro: acioché caminino secondo i lor consi

13 Oh, avesse pure ubbidito il mio popoio, e fosse Israel caminato nelle mie vie!

14 Io avrei in uno stante abbat-tuti i lor nemici, ed avrei rivolta la mia mano contr' a' loro avver-

sari

# IL LIBRO DE' SALMI, LXXXI.-LXXXIV.

il tempo loro sarebbe durato in per-

petuo. 16 Ed *Iddio* gli avrebbe cibati di grascia di frumento: e dalla roc-

cia, dice egli, io t'avrel satollato di SALMO LXXXII.

Salmo d'Asaf. DDIO è presente nella raunan-za di Dio: egli giudica nel mez-

zo degl' iddij. 2 Infino a quando giudicherete voi inglustamente, ed avrete ri-

guardo alla qualità delle persone degli empi? Sela. 3 Fate ragione al misero, ed al-l'orfano: fate diritto all'afflitto, ed

al povero.

mele.

4 Liberate il misero, ed il bisognoso: riscuotetelo dalla man degli empi. 5 Essi non hanno alcun conosci-

mento, nè senno: caminano in tenebre: tutti i fondamenti della terra sono smossi.

6 Io ho detto, Voi siete dij: e tutti siete figliuoli dell'Altissimo.

7 Tuttavolta voi morrete come un'altro uomo, e caderete come

qualunque altro de' principi.

8 Levati, o Dio, giudica la terra:
perciochè tu devi essere il possessore di tutte le genti.

SALMO LXXXIII.

Canticodi Salmod'Asaf. Sal.xxx.1. DIO, non istartene cheto: non tacere, e non riposarti, o Dio. 2 Perciochè ecco, i tuoi nemici romoreggiano: e quelli che t'odia-

no alzano il capo. 3 Hanno preso un cauto consi-glio contral tuo popolo, e si son consigliati contra quelli che son

nascosti appo te. 4 Hanno detto, Venite, e distruggiamoli, sì che non sieno più nasione, e che'l nome d'Israel non sia più ricordato.

5 Perciochè si son di pari consen-timento consigliati insieme, ed

hanno fatta lega contr'a te. 6 Le tende d'Edom, e gl' Ismaeliti: i Moabiti, e gli Hagareni:

7 I Ghebaliti, gli Ammoniti, e gli Amalechiti: i Flistei, insieme con gli abitanti di Tiro:

8 Gli Assirij eziandio si son congiunti con loro: sono stati il braccio de' figliuoli di Lot. Sela.

9 Fa' loro come tu facesti a Madian: come a Sisera, come a labin, al torrente di Chison: 10 I quali furono sconfitti in En-

dor, e furono per letame alla terra. 11 Fa' che i lor principi sieno co-

15 Quelli ch'odiano il Signore si me Oreb, e Zeeb: e tutti i lor si-sarebbono infinti inverso loro: ed gnori come Zeba, e Salmunna: gnori come Zeba, e Salmunna : 12 Perciochè hanno detto, Conquistiamoci gli abitacoli di Dio.

13 Dio mio, fagli essere come una palla; come della stoppia al vento. 14 Come il fuoco brucia un bosco, e come la fiamma divampa i monti:

15 Così perseguitali colla tua tempesta, e conturbali col tuo tur-

16 Empi le lor faccie di vituperio: e fa' che cerchino il tuo Nome, o Signore.

17 Sieno svergognati, e conturbati in perpetuo: e sieno confusi,

e periscano: 18 E conoscano che tu, il cui Nome è il Signore, sei 'l solo Altissimo sopra tutta la terra.

SALMO LXXXIV.

Salmo de' figliuoli di Core, dato al Capo de' Musici, sopra Ghittit. Sal. xlii. l. e viii. l.

O H quanto sono amabili i tuoi Tabernacoli, o Signor degli eserciti!

2 L'anima mia brama i Cortili del Signore, e vien meno: il mio cuore, e la mia carne sclamano all' Iddio vivente.

3 Anche la passera si trova stan-za, e la rondinella nido, ove posino i lor figli presso a' tuoi Altari, o Signor degli eserciti, Re mio, e Dio

mio. 4 Beati coloro ch'abitano nella tua Casa, e ti lodano del continuo. Sela-

5 Beato l'uomo c'ha forza in te : e coloro a cui le strade sono al cuore : 6 I quali, passando per la Valle de' gelsi, la riducono in fonti, ed anche in pozze, che la pioggia em-

piace. 7 Caminano di valore in valore, fin che compariscano davanti a

Dio in Sion.

8 O Signore Iddio degli eserciti, ascolta la mia orazione : porgi l'o-recchio, o Dio di Iacob. Sela.

9 O Dio, scudo nostro, vedi, e riguarda la faccia del tuo unto.

10 Perciochè un giorno ne' tuoi Cortili val meglio che mille altrove : io eleggerei anzi d'essere alla soglia della Casa del mio Dio, che d'abitar ne' tabernacoli d'emp

11 Perciochè il Signore Iddio c sole, e scudo : il Signore darà grazia, e gloria: egli non divietera il bene a quelli che caminano in integrità.

12 O Signore degli eserciti, beato

l'uomo che si confida in te.

## II. LIBRO DE' SALMI, LXXXV.—LXXXVIII.

SALMO LXXXV. Salmo de' figliuoli di Core. dato al

Capo de' Musici. SIGNORE, tu sei stato pro-

pizio alla tua terra: tu hai ritratto Iacob di cattività. 2 Tu hai rimessa al tuo popolo la

sus iniquità, tu hai coperti tutti i

lor peccati. Sela.

3 Tu hai acquetato tutto il tuo

cruccio: tu ti sei stolto dall' ardor della tua ira-

4 Ristoraci, o Dio della nostra sa-lute, e fa' cessar la tua indegna-zione contr'a noi.

5 Sarai tu in perpetuo adirato contr'a noi? farai tu durar l'ira tua per ogni età?

6 Non torneral tu a darci la vita: aciochè il tuo popolo si rallegri in te?

7 O Signore, mostraci la tua benignità, e dacci la tua salute. 8 Io ascolterò ciò che dirà il Si-

gnore Iddio: certo egli parlerà di pace al suo popolo, ed a suoi santi: e furd ch'essì non ritorneranno più a follia.

9 Certo, la sua salute è vicina a quelli che lo temono: la gloria abiterà nel nostro paese.

10 Benignità, e verità, s' incontreranno insieme: giustizia, e pace,

si baceranno. 11 Verità germoglierà dalla terra : e giustisia riguarderà dal cielo. 12 Il Signore eziandio darà il bene: e la nostra terra produrrà il

suo frutto. 13 Keli farà caminar davanti a sè la giustizia, e la metterà nella via de suoi passi.

#### SALMO LXXXVL Orazione di David.

O SIGNORE, inchina l'orec-chio tuo, e rispondimi : perciochè io sono afflitto, e misero.

2 Guarda l'anima mia : perciochè io mi studio a pietà : o tu, Dio mio, salva il tuo servitore che si confida

in te. 3 O Signore, abbi pietà di me: percioche io grido a te tuttodi. 4 Rallegra l'anima del tuo servi-

tore: perclochè io levo l'anima mia a te, o Signore.

5 Perciochè tu, Signore, sei buo-

no, e perdonatore; e di gran beni-gnità inverso tutti quelli che t'invocano.

6 O Signore, porgi gli orecchi alla mia orazione; ed attendi al grido delle mie supplicazioni.

7 Io t'invoco nel giorno della mia stretta: perciochè tu mi rispon-

8 Non e' a niuno pari a te fra

gl'iddii, o Signore: e non vi sono

alcune opere pari alle tue. 9 Tutte le genti, le quali tu hai fatte, verranno, ed adoreranno nel tuo cospetto, o Signore: e giorificheranno il tuo Nome.

10 Perciochè tu sei grande, e facitor di maraviglie : tu solo sei Dio. 11 O Signore, insegnami la tua via, e fa' ch' io camini nella tua verità: unisci 'l mio cuore al ti-

mor del tuo Nome-12 Io ti celebrerò, o Signore Iddio mio, con tutto il mio cuore ; e glo-

rificherò il tuo Nome in perpetuo. 13 Perciochè la tua benignità d grande sopra me: e tu hai riscossa anima mia dal fondo del sepolero.

14 O Dio, womini superbi si son levati contr'a me : ed una raunanza di violenti, i quali non ti pongono davanti agli occhi loro, cercano l'anima mia.

15 Ma tu, Signore, sei l' Iddio misericordioso, e pietoso, lento all'i-ra, e di gran benignità, e verità. 16 Volgi la tua faccia verso me, ed abbi pietà di me: da'la tua for-

za al tuo servitore, e salva il figliuol della tua servente.

17 Opera inverso me qualche miracolo in bene, al che quelli che m'odiano lo veggano, e sieno con-fusi : perciochè tu, Signore, m'avrai alutato, e m'avrai consolato.

#### SALMO LXXXVIL Salmo di Cantico de' figliuoli di

Core. A fóndazione del Signore è ne'

⊿ monti santi. 2 Il Signore ama le porte di Sion,

sopra tutte le stanze di Iacob. 3 O Città di Dio, cose gloriose son dette di te. Sela.

4 Io mentoverò, dice il Signore, Rahab, e Babilonia, fra quelli che mi conoscono: ecco, i Filistei, ed i Tirij, insieme con gli Etiopi, de quali si dird, Costul è nato quivi.

5 E si dirà di Sion, Questi e quegli è nato in essa: e l'Altissimo stesso la stabilirà.

6 Il Signore, rassegnando i popoli, annoverera coloro, dicendo, Un tale è nato quivi. Sela.

7 E cantori, e sonatori, e tutte le mie fonti, saranno in te.

# SALMO LXXXVIII.

Maschil d'Heman Ezrahita che è un Cantico di Salmo, dato al Capo de' Musici de' figliuoli di Core, per cantarlo sopra Mahalat.

SIGNORE Iddio della mia salute, lo grido di giorno, e di notte, nel tuo cospetto.

## IL LIBRO DE' SALMI, LXXXVIII. LXXXIX.

2 Venga la mia orazione in tua presenza: inchina il tuo orecchio al mio grido:

3 Perciochè l'anima mia è sasia di mali : e la mia vita è giunta infino al sepolero. 4 Io son reputato del numero di

quelli che scendono nella fossa: io son simile ad un' uomo che non ha

più forza alcuna.

5 Io sono spacciato fra i morti, come gli uccisi che giacciono nella sepoltura, de' quali tu non ti ricordi più : e che son ricisi dalla tua mano.

6 Tu m'hai posto in una fossa bassissima, in tenebre, in luoghi

profondi.

7 L'ira tua s'è posata sopra me, e tu m'hai abbattuto con tutti i

tuoi flutti. Sela.

8 Tu hai allontanati da me i mici conoscenti, tu m'hai renduto loro grandemente abbominevole : io son serrato, e non posso uscire. 9 L'occhio mio è doglioso d'affli-

sione: o Signore, io grido a te tut-todì, io spiego a te le palme delle

mie mani.

10 Opererai tu alcuna maraviglia inverso i morti? i trapassati risurgeranno essi, per celebrarti?

Sela.

11 La tua benignità si narrerà

"" e la tua verità ella nel sepolcro? s la tua verità nel luogo della perdizione?

12 Le tue maraviglie si conosceranno elle nelle tenebre ? e la tua giustizia nella terra dell'obblio?

13 Or, quant'è a me, o Signore, io grido a te : e la mia orazione ti si fa incontro la mattina.

14 Perchè scacci, o Signore, l'anima mia? perché nascondi 'l tuo volto da me ?

15 Io son povero afflitto, e vengo meno di ruggire: io porto i tuoi spaventi, e ne sto in forse. 16 Le tue ire mi son passate ad-

dosso: i tuoi terrori m'hanno dieerto:

17 M'hanno circondato come acque tuttodì : tutti quanti m'hanno intorniato.

18 Tu hai allontanati da me amici, e compagni : i miei conoscenti son nascosti nelle tenebre.

# SALMO LXXXIX.

Maschil d' Etan Ezrahita. O canterò in perpetuo le beni-I gnità del Signore : io renderò

colla mia bocca nota la tua verità per ogni età. 2 Perciochè io ho detto, La tua

benignità sarà stabile in eterno: tu bai fermata la tua verità ne cieli. 3 Io ho fatto, dice il Signore, pat-59R

to col mio eletto: io ho giurato a David, mio servitore: dicendo,

4 Io fonderò la tua progenie in eterno, ed edificherò il tuo trono per ogni età. Sela. 5 I cieli parimente celebreranno

le tue maraviglie, o Signore: la tua verità eziandio sarà celebrata nella raunanza de' Santi.

6 Perciochè, chi è nel cielo che

o retudente, cui è nei ceato cue preseg i Signore? e che possea casere assomigliato al Signore, fra i figliuoli de Possenti :

7 Iddio è grandemente spaventevole nel Consiglio de Santi, e tremento sopra tutti quelli che son

d'intorno a lui.

8 O Signore Iddio degli eserciti, chi è potente Signore, come sei tu? tu hai oltr'a ciò intorno a te la tua verità.

9 Tu signoreggi sopra l'alterezza del mare : quando le sue onde s' in-

nalsano, tu l'acqueti.

10 Tu hai fiaccato Rahab, a guisa d'uomo ferito a morte : tu hai, col tuo possente braccio, dispersi i tuoi nemici.

11 I cieli son tuoi, tua eziandio è la terra: tu hai fondato il mondo.

e tutto ciò ch'è in esso.

12 Tu hai creato il Settentrione, ed il Messodi: Tabor, ed Hermon trionfano nel tuo Nome 13 Tu hai un braccio forte : la tua

mano è potente, la tua destra è esaltata. 14 Giustisia, e giudicio son la fer-ma base del tuo trono: benignità,

e verità vanno davanti alla tua

faccia. 15 Beato il popolo, che sa che cosa è il giubilare : o Signore, essi camineranno alla chiarezza della tua

faccia: 16 Festeggeranno tuttodi nel tuo Nome, e s'esalteranno nella tua

giustizia. 17 Perchè tu sei la gloria della lor forsa : ed il nostro corno è alsato

per lo tuo favore. 18 Perciochè lo scudo nostro é del Signore : ed il Re nostro é del San-

to d' Israel.

19 Tu parlasti già in visione intorno al tuo Santo, e dicesti, Io ho posto l'aiuto intorno al possente: io ho innalsato l'eletto d'infra il popolo.

20 Io ho trovato David, mio servitore: e l'ho unto coll'olio mio

santo: 21 Col quale la mia mano sarà

ferma: il mio braccio exiandio lo fortifichers. 22 Il nemico non l'oppresserà:

ed il perverso non l'affliggerà. 23 Anzi io finccherò i suoi nemici,

# IL LIBRO DE' SALMI, LXXXIX, XC.

cacciandoli d'innanzi a lui: e scon- i aggerò quelli che l'odieranno. 24 E la mia verità, e la mia beni-

gnità, saranno con lui: ed il suo corno sarà alzato nel mio Nome : 25 E metterò la sua mano sopra Il mare, e la sua destra sopra i

fiumi 26 Egli m'invocherà: dicendo, Tu sei mio Padre, il mio Dio, e la Rocca della mia salute.

27 lo altresì lo costituirò il primogenito, il più eccelso delli re della terra.

28 Io gli osserverò la mia benigrità in perpetuo, ed il mio patto

sard leale inverso lui. 29 E renderò la sua progenie eterna, ed il suo trono simile a' giorni

del cielo. 30 Se i suoi figliuoli abbandonano la mia Legge, e non caminano ne

miel ordinamenti: 31 Se violano i miei statuti, e non

ervano i miei comandamenti: 32 Io visiterò il lor misfatto con verga, e la loro iniquità con battiture.

33 Ma non annullerò la mia benignità inverso lui, e non mentirò

contr' alla mia verità. 34 Io non violerò il mio patto, e non muterò quello ch'è uscito delle

mie labbra.

35 Io ho giurato una volta per la mia Santita : se io mento a David : 36 Che la sua progenie sarà in

eterno, e che'l suo trono sarà come il sole nel mio cospetto:

37 Che sarà stabile in perpetuo, come la luna: e di ciò v'è il testi-

monio fedele nel cielo. Sela. 38 E pur tu l'hai cacciato lungi da te, e l'hal disdegnato: tu ti sei gravemente adirato contr'al tuo

unto. 39 Tu hai annullato il patto fatto col tuo servitore: tu hal contami-

nata la sua benda reale, gettandola per terra.

40 Tu hai rotte tutte le sue chiu-

sure: tu hai messe in ruina le sue fortesse.

41 Tutti i passanti l'hanno predato: egli è stato in vituperio a' suoi vicini. 42 Tu hai alzata la destra de'

suoi avversari: tu hai rallegrati tutti i suoi nemici. 43 Tu hai eziandio rintuzzato il

taglio della sua spada, e non l'hai fatto star fermo in piè nella bat-Tu l'hai spogliato del suo

splendore, ed hai traboccato in terra il suo trono. 45 Tu hai scorciati i giorni della ira, e la tua indegnazion sua giovanezza: tu l'hai coperto che devi esser temuto?

di vergogna. Sela. 46 Infino a quando, o Signore, ti

nasconderai tu? ed arderà l'ira tua come un fuoco, in perpetuo ? 47 Ricordati quanto poco tempo io ho da vivere nel mondo: perchè

avresti tu creati in vano tutti i figliuoli degli uomini? 48 Chi è l'uomo che viva, senza veder mai la morte? che scampi

la sua vita di man del sepolcro?

Sela. 49 Ove sono, o Signore, le tue benignità antiche, le quali tu giura-

sti a David per la tua verità 50 Ricordati, o Signore, del vituperio fatto a' tuoi servitori, di quello ch' io porto in seno: del vituperio 🗣 fattoci da tutti i grandi popoli.

51 Conciosiacosachè i fuoi nemici abbiano vituperate, o Signore, abbiano vituperate le vestigie del tuo

52 Benedetto sia il Signore in eterno. Amen, Amen.

SALMO XC.

Orazione di Moisè, uomo di Dio-SIGNORE, tu ci sei stato un' abitacolo in ogni età.

2 Avanti che i monti fosser nati, e che tu avessi formata la terra, ed il mondo; anzi ab eterno in eterno tu sei Dio.

3 Tu fai ritornar l'uomo in polvere: e dici. Ritornate. o figliuoli

degli uomini. 4 Perciochè mille anni sono appo te come il giorno d'ieri, quando è passato: o come una vegghia nella

5 Tu porti via gli uomini, come per una piena d'acque: essi non sono altro ch' un sogno: son come l'erba che si rinovella la mattina.

6 La mattina ella fiorisce, e si rinovella: e la sera è segzta, e si secca.

7 Perciochè noi veniam meno per la tua ira : e siamo conturbati per lo tuo cruccio.

8 Tu metti davanti a te le nostre iniquità, ed i nostri peccati occulti

alla luce della tua faccia. 9 Conclosiacosachè tutti i nostri giorni dichinino per la tua ira: noi abbiam forniti gli anni nostri così

presto come una parola. 10 I giorni de' nostri anni, in alcuni non sono che settant'anni: ed in altri, se ve ne sono di maggiori forze, ch'ottant'anni : ed anche il fior di quelli non è altro che trava-

glio, e vanità: perciochè di subito è riciso, e noi ce ne voliam via 11 Chi conosce la forza della tua ira, e la tua indegnazione ; secondo

# IL LIBRO DE' SALMI, XC.—XCIII.

12 Insegnaci adunque a contare i | e lo glorificherò. nostri di: sciochè soquistismo un cuor savio.

· 13 Rivolgiti, Signore: infino a quando? e sij rappacificato inver-

so i tuoi servitori

14 Saziaci ogni mattina della tua benignità: aciochè giubiliamo, e ci rallegrismo tutti i di nostri.

15 Rallegraci, al par de' giorni the tu ci hai afflitti: degli anni ch'abbiamo sentito il male.

16 Apparisca l'opera tua verso i tuol servitori, e la tua gloria verso

i lor figliuoli. 17 E sia il piacevole sguardo del gnore Iddio nostro sopra noi : ed addirizza o Signore, sopra noi l'ope-

# ra delle nostre mani-

SALMO XCI. HI dimora nel nascondimento dell'Altissimo alberga all' ombra dell' Onnipotente.

2 Io dirò al Signore, Tw sei 'l mio ricetto, e la mia fortezza: mio Dio.

in cui mi confido.

3 Certo egli ti riscuoterà dal laccio dell'uccellatore, dalla pestilenza mortifera.

4 Egii ti farà riparo colle sue penne, e tu ti ridurrai in salvo sot-t'alle sue ale: la sua verità ti sarà scudo, e targa.

Tu non temerai di spavento notturne, ne di saetta volante di glorno: 6 Nè di pestilenza, che vada attor-

no nelle tenebre : ne di sterminio. che distrugga in pien mestodi. 7 Mille te ne caderanno al lato

manco, e diecimila al destro: e pur quello non t'agglugnerà.

8 Soi riguarderai con gli occhi, e vedrai la retribusion degli empi. 9 Perciochè, o Signore, tu sei 'l mio ricetto: tu hai costituito l'Al-

tissimo per tuo abitacolo. 10 Maie alcuno non t'avverrà, e piaga alcuna non s'accosterà al tuo

iabernacolo.

11 Perciochè egli comanderà a' suoi Angeli intorno a te, che ti guardino in tutte le tue vie.

19 Essi ti leveranno in palma di mano, che talora il tuo piè non s' intoppi in alcuna pietra

13 Tu caminerai sopra il leone, e sopra l'aspido: tu calcheral'l leoncello, ed il dragone.

14 Perciochè egli ha posta in me tutta la sua affezione, dice il Signore, io lo libererò: e lo leverò ad lto, perchè egli conosce il mio Nome.

15 Egli m'invocherà, ed io gli risponderò: io sarò con lui, quando eard in distretta: io lo riscuoterò, **K30** 

farò veder la mia salute.

SALMO XCIL Salmo di Cantico per lo giorno dei Sabato.

EGLIèuna bella cosa di celebrare il Signore, e di salmeggiare al tuo Nome, o Altissimo: 2 Di predicare per ogni mattina la tua benignità, e la tua verità

tutte le notti: 3 In sul decacordo, ed in sul sal-

tero: con canto di voce, giunto al-

4 Perciochè, o Signore, tu m'hai rallegrato colle tue opere: io giubilo ne' fatti delle tue mani.

5 Quanto son grandi, o Signore, le tue opere? I tuoi pensamenti son

grandemente profondi. 6 L'uomo stolto non conosce, ed il passo non intende questo :

7 Che gli empi germogliano come l'erba, e che tutti gli operatori d'iniquità fioriscono, per perire in eterno.

8 Ma tu, o Signore, sei l'Eccelso

in eterno.

9 Perciochè, ecco, i tuoi nemici, o Signore: perciochè, ecco, i tuoi nemici periranno: e tutti gli ope-ratori d'iniquità saranno dissipati. 10 Ma tu alzerai 'l mio corno, come quel d'un liocorno : io saro unto d'olio verdeggiante.

E l'occhio mio riguarderà i miei nemici : e le mie orecchie udiranno ciò ch'io desidero de' maligni

che si levano contr' a me.

12 Il giusto fiorirà come la palma. crescerà come il cedro nel Libano. 13 Quelli che saran piantati nella Casa del Signore fioriranno ne' Cortili del nostro Dio

14 Nell'estrema vecchiezza ancor frutteranno, e saranno prosperi, e verdeggianti :

15 Per predicare che i Signore, la mia Rocca, è diritto : e che non v'è

alcuna iniquità in lui.

# SALMO XCIII.

L Signore regna : egli è vestito di maesta: il Signore è vestito, e cinto di forza: il mondo estandio è stabilito, e non sarà giammai 8m0880.

2 Il tuo trono è fermo di tutta eternità: tu sei ab eterno.

3 I fiumi hanno alzato, o Signore, i fiumi hanno alsato il lor suono: i fiumi hanno alzate le loro onde:

Ma il Signore che è di sopra, e più potente, che il suono delle grandi scque, che le possenti onde del mare.

### IL LIBRO DE' SALMI, XCIII.—XCVI.

5 Le tue testimonianze son som- : mamente veraci, o Signore: la santità è bella nella tua Casa in perpetuo.

SALMO XCIV.

SIGNORE Iddio delle vendet-te: o Dio delle vendette, apparisci in gloria.

2 Innalizati, o Giudice della terra: rendi la retribuzione a' superbi-

3 Infino a quando, o Signore, infino a quando trionferanno gli

empi?
4 Infino a quando sgorgheranno
parole dure! infino a quando si vanteranno tutti gli operatori d'i-

niquità? 5 Signore, essi tritano il tuo popolo: ed affliggono la tua credità: 6 Uccidono la vedova, ed il fore-

stiere: ed ammassano gli orfani: 7 E dicono, Il Signore non se vede, e l'Iddio di Iacob non ne intende nulla.

8 O sei i più stolti del popolo, intendete: è voi passi, quando sarete

88.VÎ ? 9 Colui c'ha piantata l'orecchia non udirebbe egli? colui c'ha for-mato l'occhio non riguarderebbe

egli? 10 Colui che gastiga le genti, ch'insegna il conoscimento agli

uomini, non correggerebbe egli ? 11 Il Signore conosce i pensieri degli uomini, e sa, che son vanità.
12 Beato l'uomo, il qual tu cor-

reggi, Signore, ed ammaestri per la tua Legge: 13 Per dargii riposo, ilberandolo da giorni dell'avversità, mentre è cavata la fossa all'empio.

14 Perclochè il Signore non lascerà il suo popolo, e non abban-

donerà la sua credità 15 Perciochè il giudicio ritornerà a giustisia, e dietro a lui saranno tutti quelli che son diritti di cuore. 16 Chi si leverà per me contr'a

maligni? chi si presentera per me contragii operatori d'iniquità i

17 Se il Signore non fosse stato mio ainto, per poco l'anima mia arebbe stata stanziata nel silenzio. 18 Quando io ho detto, Il mio piè

vacilia; la tua benignità, o Signore, m' ha sostenuto. 19 Quando to sono stato in gran

pensieri dentro di me, le tue consolazioni hanno rallegrata l'anima

mia. 20 Il seggio delle malisie che for-ma iniquità in luogo di statuti, otrebbe egli esserti congiunto? 21 Essi corrono a schiere contr'all'anima del giusto, e condannano

il sangue innocente-22 Ma il Signore m'è in vece d'alto ricetto: e l' Iddio mio in vece di rocca di confidanza.

23 Ed egli farà lor tornare addosso la loro iniquità, e li distruggerà per la lor *propia* malizia : il S re Iddio nostro li distruggerà.

SALMO XCV.

TENITE, cantiamo lietamente V al Signore: giubiliamo alla Rocca della nostra salute.

2 Andiamogli incontro con lodi, giubiliamgli con salmi.

3 Perciochè il Signore è Dio gran-

de, e Re grande sopra tutti gi'iddij 4 Perciochè egli tiene in mano le profondità della terra: e l'alterne de' monti sono sue.

5 Ed a lui appartiene il mare, perchè egli l'ha fatto : e l'asciutto. perché le sue mani l'hanno formato.

6 Venite, adoriamo, ed inchiniamoci : inginocchiamoci davanti al

Signore, che ci ha fatti. 7 Perciochè egli è il nostro Dio : e noi siamo il popolo del suo pasco, e la greggia della sua condotta. Oggi, se udite la sua voce, 8 Non indurate il vostro cuore,

come in Meriba; come al giorno

di Massa, nel diserto: 9 Ove i padri vostri mi tentarono, mi provarono, ed anche videro le

mie opere. 10 Lo spazio di quarant' anni quella generazione mi fu di noia ; onde io dissi, Costoro sono un popolo

sviato di cuore, e non conoscono le mie vie. Il Perciò giurai nell'ira mia, Se entrano giammai nel mio riposo.

# SALMO XCVI.

**NANTATE al Signore un nuovo** Cantico: cantate, o abitanti di tutta la terra, al Signore.

2 Cantate al Si gnore, benedite il suo Nome: predicate di giorno in

giorno la sua salute. gloria, e le sue maraviglie fra tutti

popoli. 4 Perciochè il Signore è grande, e degno di sovrana lode: egli è tre-

mendo sopra tutti gl'iddij.

5 Perciochè tutti gl'iddij de' popo-li sono idoli: ma il Signore ha fatti i cieli.

6 Maestà, e magnificenza son davanti a lui : forza, e gloria son nel suo Santuario.

7 Date al Signore, o generazioni de' popoli, date al Signore gloria, e

8 Date al Signore la loria dovuta al suo Nome : portategli offerte, e venite ne suoi Cortili.

2 A 2

# IL LIBRO DE' SALMI, XCVI.-C.

9 Adorate il Signore nel magnifico Santuario: tremate, o abitanti di tutta la terra per la sua presenza. 10 Dite fra le genti, li Signor regna: il mondo sarà pure stabili-to, e non sarà più smosso: egli giudichera i popoli in dirittura.

11 Rallegrinsi i cieli, e gioisca la terra : risoni 'l mare, e quello, ch'è in esso.

12 Festeggi la campagna, e tutto quello, ch'è in essa. Allora tutti

gli alberi delle selve daranno voci

d'allegrezza : 13 Nel cospetto del Signore : perciochè egli viene, egli viene per giudicar la terra: egli giudicherà il mondo in giustizia, ed i popoli nella sua verità.

### SALMO XCVII.

I L Signore regna : gioisca la ter-ra : rallegrinsi le grandi isole. 2 Nuvola, e caligine son d'intorno a lui: giustizia, e giudicio sono il fermo sostegno del suo trono.

3 Fuoco va davanti a lui, e divampa i suoi nemici d'ogn' intorno. 4 I suoi folgori alluminano il mondo: la terra l' ha veduto, ed ha

tremato.

5 I monti si struggono come cera per la presenza del Signore, per la presenza del Signor di tutta la

6 I cieli predicano la sua giustizia, e tutti i popoli veggono la sua gloria.

7 Tutti quelli che servono alle sculture, che si gloriano negl'idoli sien confusi: adoratelo, di tutti 8 Sion l'ha udito, e se n'è ralle-

rata: e le figliuole di Giuda hanno festeggiato per li tuoi giudicij, o Signore. 9 Perciochè tu sei 'l Signore, l'Ec-

celso sopra tutta la terra: tu sei grandemente innalzato sopra tutti gl'iddij.

10 Voi ch'amate il Signore, odiate il male : egli guarda l'anime de suoi santi : e le riscuote di man degli empi.

11 La luce è seminata al giusto, e l'allegrezza a quelli che son diritti di cuore.

12 Rallegratevi, o giusti, nel Simore : e celebrate la memoria della sua Santità.

# SALMO XCVIII.

Salmo. ANTATE al Signore un nuovo Cantico: perciochè egli ha fatte maraviglie: la sua destra, ed il braccio della sua Santità, gli hanno acquistata salute.

2 Il Signore ha fatta conoscer la

sua salute : egli ha manifestata ia sua giustizia nel cospetto delle genti.

3 Egli s'è ricordato della sua benignita, e della sua verità, verso la casa d'Israel : tutte le estremità del la terra hanno veduta la salute del nostro Dio.

4 O abitanti di tutta la terra, giubilate al Signore: risonate, can-

tate, e salmeggiate.

5 Salmeggiate al Signore colla cetera, colla cetera giunta alla voce di canto. 6 Date voci d'allegrezza con

trombe, e suon di corno, nel co-

spetto del Re, del Signore.
7 Rimbombi 'l mare, e ciò che è in esso; il mondo, ed i suoi abi-

tanti. 8 Battansi i fiumi a palme: cantin

d'allegrezza tutti i monti : 9 Nel cospetto del Signore: per-ciochè egli viene per giudicar la terra: egli giudicherà il mondo in giustizia, ed i popoli in dirittura.

## SALMO XCIX.

IL Signor regna, tremino i popo-li: colui che siede sopra i Cherubini regna : la terra tremi.

2 Il Signore è grande in Sion, ed eccelso sopra tutti i popoli.

3 Essi celebreranno, o Signore, il tuo Nome grande, e tremendo. Esso e santo.

4 E la forza del Re ama il giudicio: tu hai stabilita la dirittura: tu hai fatto giudicio, e giustizia in lacob.

5 Esaltate il Signore Iddio nostro, ed adorate davanti allo scannello de suoi piedi. Egli è santo. Egli è santo.

6 Moise, ed Aaron furono fra i suoi sacerdoti ; e Samuel fra quelli ch'invocarono il suo Nome : essi invocarono il Signore, ed egli rispose loro.

7 Egli parlò loro dalla colonna della nuvola: essi altresì osservarono le sue testimonianze, e gli

statuti ch'egli diede loro. 8 O Signore Iddio nostro, tu gli esaudisti: tu fosti loro un Dio perdonatore: ma altrest vendicator

de' lor fatti. 9 Esaltate il Signore Iddio nostro, ed adorate nel Monte della sua Santità: perciochè il Signore Iddio nostro è santo.

### SALMO C.

Salmo di lode.

Vol tutti gli abitanti della ter
ra, giubitate al Signore. 2 Servite al Signore con allegrezza: venite nel suo cospetto con canto.

### IL LIBRO DE' SALMI, C.—CII.

3 Riconoscete, che l Signore è Iddio: egli è quel che ci ha fatti, e non noi stessi: noi suo popolo, e

greggia del suo pasco.

4 Entrate nelle sue porte con ringraziamento, e ne' suoi Cortili con lode; celebratelo, benedite il suo

Nome.

5 Perciochè il Signore è buono: la sua benignità dura in eterno, e la sua verità per ogni età.

# SALMO CI.

Salmo di David. O canterò un Cantico di benignità, e di giudicio: io te lo salmeggerò, o Signore.

2 lo comporrò una maestrevol canzone intorno alla via intiera. Quando verrai a me? io caminerò nell' integrità del mio cuore den-

tro alla mia casa. 3 Io non mi proporrò davanti agli occhi cosa alcuna scellerata:

io odio i fatti degli sviati: niuno d'essi mi starà appresso.

4 Il cuor perverso si dipartirà da me: io non conoscerò il malvagio. 5 Io sterminerò chi sparlera in segreto contr'al suo prossimo: io non comporterò l'uomo con gli oc-chi altieri, e col cuor gonfio.

6 Io avrò l'occhio a ciò, che gli uomini leali della terra dimorino meco: chi camina per la via in-

tiera mi servirà. 7 Chi usa frode nelle sue opere, non abiterà dentro alla mia casa: chi parla menzogne, non sara stabilito davanti agli occhi miei.

8 Ogni mattina io distruggerò tutti gli empi del paese; per isterminar dalla Città del Signore tutti gli operatori d'iniquità.

### SALMO CIL

Orazione dell' afflitto, essendo angosciato, e spandendo il suo lamento davanti a Dio.

CIGNORE, ascolta la mia orazione, e venga il mio grido in-

fino a te-2 Non nasconder la tua faccia da me: nel giorno ch'io sono in distretta, inchina a me il tuo orecchio: nel giorno ch'io grido, affret-

tati di rispondermi. 3 Perciochè i miei giorni son venuti meno come fumo, e le mie ossa sono arse come un tizzone.

4 Il mio cuore è stato percosso come erba, ed è seccato: perciochè io ho dimenticato di mangiare il mio pane.

5 Le mie ossa sono attaccate alla mia carne, per la voce de' miei gemiti.

6 Io son divenuto simile al pellicano del diserto: e son come li gufo delle solitudini.

7 Io vegghio, e son come il pas-

sero solitario sopra il tetto. 8 I mici nemici mi fanno vituperio tuttodì: quelli che sono in-furiati contr' a me fanno dell'esecrazioni di me.

9 Perciochè io ho mangiata la

cenere come pane, ed ho temperata la mia bevanda con lagrime:

10 Per la tua indegnazione, e per lo tuo cruccio: perciochè, avendomi levato ad alto, tu m' hai gettato a basso.

11 I miei giorni son come l'ombra. che dichina: ed io son secco come

erba. 12 Ma tu, Signore, dimori in eterno: e la tua memoria e per ogni

13 Tu ti leverai, tu avrai compassione di Sion : percioche egli è tempo d'averne pietà : percloche il termine è giunto.

14 Imperoche i tuol servitori hanno affezione alle pietre d'essa, ed hanno pieta della sua polvere

15 E le genti temeranno il Nome del Signore, e tutti i re della terra a tua gloria :

16 Quando il Signore avrà riedifitata Sion, quando egli sara appa-

rito nella sua gloria : 17 Ed avra volto lo sguardo all' orazione de' disolati, e non avra sprezzata la lor preghiera.

18 Ciò sarà scritto all'eta a venire: ed il popolo che sarà creato loderà il Signore.

19 Perciochè egli avrà riguardato dall'alto luogo della sua Santità : perciochè il Signore avrà mirato dal cielo verso la terra :

20 Per udire i gemiti de' prigioni: per isciogliere quelli ch'erano con-

dannati a morte: 21 Aciochè si narri in Sion il Nome del Signore, e la sua lode in Gerusalem:

22 Quando i popoli, ed i regni, saranno raunati insieme, per ser-

vire al Signore. 23 Egli ha tra via abbattute le mie forze: egli ha scorciati i miei

giorni. 24 Io dirò, O Dio mio, non farmi

trapassare al mezzo de' miei dì: i tuoi anni *durano* per ogni età.

25 Tu fondasti già ia terra: ed i cieli son l'opera delle tue mani: 26 Queste cose periranno, ma tu dimorerai: ed esse invecchieranno tutte, come un vestimento: tu le

muterai come una vesta, e trapasseranno. 27 Ma tu sei sempre l'istesso, e

533

# IL LIBRO DE' SALMI, CIL—CIV.

teranno, e la progenie loro sarà

stabilita nel tuo cospetto. SALMO CIIL Salmo di David.

BENEDICI, anima mia, il Si-gnore: e tutte le mie interiora

benedite il Nome suo santo. 2 Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticar tutti i

suoi beneficij.

3 Egli è quel che si perdona tutte

le tue iniquità: che sana tutte le tue infermità : 4 Che riscuote dalla fossa la tua

vita: che ti corona di benignità, e

di compassioni : 5 Che sazia di beni la tua bocca:

che ti fa ringiovenire come l'aquila.

6 Il Signore fa giustizia, e ra-gione, a tutti quelli che sono op-

7 Egli ha fatte assapere a Moisè le sue vie, ed a' figliuoli d'Israel le sue opere.

8 Il Signore è pietoso, e clemen-te: lento all'ira, e di gran beni-

9 Egli non contende in eterno: e

non serba l' ira in perpetuo. 10 Egli non ci ha fatto secondo i nostri peccati: e non ci ha renduto la retribuzione secondo le no-

stre iniquità. 11 Perciochè, quanto sono alti i cieli sopra la terra, tanto è grande la sua benignità inverso quelli che

lo temono.

12 Quant'è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha egli allontanati da noi i nostri misfatti.

13 Come un padre è pietoso in-verso i figliuoli, così è il Signore pietoso inverso quelli che lo temono.

14 Pérciochè egli conosce la nostra natura: egli si ricorda, che noi siamo polvere.

15 I giorni dell'uomo son come l'erba : egli fiorisce come il fior

del campo:

16 Il quale, se un vento gli passa sopra, non e più: ed il suo luogo non lo riconosce più.

17 Ma la benignità del Signore è di secolo in secolo sopra quelli che lo temono: e la sua glustizia sopra i figliuoli de' figliuoli :

18 Di quelli ch'osservano il suo patto, e che si ricordano de' suoi comandamenti, per metterli in

opera.
19 Il Signore ha stabilito il suo
19 Il Signore ha stabilito il suo Regno si-

gil anni tuoi non finiranno giam-mal. 90 Benedite il Signore, vof suoi 20 I figliuoli de tuoi servitori abi-23 I figliuoli de tuoi servitori abiciò ch'egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola.

21 Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi: voi suoi ministri, che fate ciò che gli piace. 22 Benedite il Signore, voi tutte

l'opere sue, in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia benedici il Signore.

SALMO CIV.

DENEDICI, anima mia, il Si-Denedici, anima mia, il Si-tu sei sommamente grande: tu sei vestito di gioria, e di magnifacensa. 2 Egli s'ammanta di luce come d'una vesta: egli tende il cielo co-

me una cortina. 3 Egli fa i palchi delle sue sale nell'acque: egli pone le nuvole per suo carro : egli passeggia sopra l'ale del vento.

4 Egli fa i venti suoi Angeli: ed il fuoco divampante suoi ministri.
5 Egli ha fondata la terra sulle sue basi : giammai in perpetuo non

sarà emoe 6 Tu l'avevi già coperta dell'a-bisso, come d'una vesta: l'acque

s'erano fermate sopra i monti. 7 Esse fuggirono per lo tuo sgridare: s'affrettarono per la voce del

tuo tuono : 8 Erano salite sopra i monti: me discesero nelle valli, al luogo che

tu hai loro costituito. 9 Tu hai lore posto un termine, il qual non trapasseranno: e non

torneranno a coprir la terra. 10 Egli è quel che manda le fonti per le valli, onde sess corrono fra

monti: 11 Abbeverano tutte le bestie del-

la campagna: gli asini salvatichi spengono la lor sete con esse.

12 Presso a quelli si riparano gii uccelli del cielo: fanno sentir di mezzo alle frondi le lor voci.

13 Egli adacqua i monti dalle sue

stanze sovrane: la terra è saziata del frutto delle sue opere. 14 Egli fa germogliar l'erba per le

bestie: e l'erbaggio per lo servigio dell' uomo, facendo uscire della

terra il pane.
15 Egli rallegra il cuor dell'uomo col vino, gli fa risplemeria facili coll'olio, e sostenta il cuor dell'uo-

mo col pane. 16 Gli alberi del Signore ne son saziati : i cedri del Libano ch'esti

ha piantati : 17 Dove gli uccelli s'annidano: gli abeti che son la stanza della cicogna.

### IL LIBRO DE' SALMI, CIV. CV.

18 Gli alti monti sono per li ca-5 Ricordate le sue maraviglie vriuoli; le rocce sono il ricetto de'

conigli. 19 Egli ha fatta la luna per le stagioni: il sole conosce il suo occaso. 20 Tu mandi le tenebre, ed egli si fa notte, nella quale tutte le fiere delle selve vanno attorno.

21 I leoncelli rugghiano dietro alla preda, e per chiedere a Dio il lor

pasto. 22 Ma, tosto ch' è levato il sole. si raccolgono, e giacciono ne' lor ri-

cetti. 23 Allora l'uomo esce alla sua

opera, ed al suo lavoro, infino alla 24 Quanto grandi sono, o Signore, le tue opere! tu le hai tutte fatte

con sapienza: la terra è piena de' tuoi beni. 25 Ecco, il mar grande, ed am-pio: quivi son rettili senza nume-

ro, animali piccioli, e grandi. 26 Quivi nuotano le navi, ed il Leviatan, che tu hai formato per

ischerrare in esso. 27 Tutti gli animali sperano in te, che tu dij loro il lor cibo al suo

tempo. 28 Se tu lo dai loro, lo ricolgono: se tu apri la tua mano, son saziati di beni.

29 Se tu nascondi la tua faccia. sono smarriti: se tu ritiri 'l fiato loro, trapassano, e ritornano nella

lor polvere. 30 Se tu rimandi 'i tuo Spirito. son creati: e tu rinuovi la faccia

della terra. 31 Sia la gloria del Signore in eterno: rallegrisi I Signore nelle

sue opere: 32 Il quale se riguarda verso la terra, ella trema: se tocca i monti, essi fumano.

33 Io canterd'al Signore, mentre viverò: io salmeggerò all' Iddio

mio, tanto ch'io durerò. 34 Il mio ragionamento gli sarà piacevole, io mi rallegrero nel Si-

35 Vengano meno i peccatori della terra, e gli empi non sieno più. Anima mia, benedici 'l Signore. Alleluia.

SALMO CV. **NELEBRATE** il Signore: predicate il suo Nome: fate assapere i suoi fatti fra i popoli.

2 Cantategli, salmeggiategli, ragionate di tutte le sue maraviglie. 3 Gioriatevi nel Nome della sua Santità: rallegrisi 'l cuor di coloro che cercano il Signore.

4 Cercate il Signore, e la sua for-za: cercate del continuo la sua faccia.

535

ch'egli ha fatte: i suoi miracoli, ed i giudicij della sua bocca. 6 Ovoi, progenie d'Abraham, suo servitore: figliuoli di Iacob, suo

7 Egli è il Signore Iddio nostro: i suoi giudicij son per tutta la terra. 8 Egli si ricorda in eterno del suo

patto, ed in mille generasioni della parola ch'egli ha comandata : 9 Del suo patto, ch'egli fece con Abraham ; e del suo giuramento

ch'egli fece ad Isaac:

10 Il quale egli confermò a Iacob per istatuto, ed ad Israel per patto eterno:

11 Dicendo, Io ti darò il paese di Canaan, per sorte della vostra ere-

12 Quantunque fosser ben poca gente, e forestleri in esso. 13 E mentre essi andavano da una gente ad una altre, da un re-

gno ad un' altro popolo : 14 Egli non permise, ch'alcuno

gli oppressasse : anzi gastigò ezian-dio delli re per amor loro : 15 E disse, Non toccate i miei unti, e non fate alcun male a' miei

profeti. 16 Poi egli chiamò la fame sopra la terra: e ruppe tutto il sostegno

del pane. 17 Egli aveva mandato dinanzi a loro un uomo, cioè, Iosef, che fu

venduto per servo: 18 I cui piedi furono serrati ne ceppi : la cui persona fu messa ne' ferri.

19 La parola del Signore lo tenne al cimento, fino al tempo che venne ciò ch'egli aveva detto.

20 Allora il re mandò a farlo sciorre: il dominator di popoli

mandò a largheggiario.
21 Egli lo costituì padrone sopra. la sua casa, e rettore sopra tutto il suo stato:

22 Per tenere a freno i suoi prin-

cipi a suo senno: e per dare am-maestramento a' suoi Anziani. 23 Poi Israel entrò in Egitto: e Iscob dimorò come forestiere nel

paese di Cam.

24 Ed *Iddio* fece grandemente moltiplicare il suo popolo: e lo rende più possente che i suoi ne-

mici. 25 Egli rivolse il cuor loro ad odiare il suo popolo, a macchinar

frode contr'a'suoi servitori. 26 Egli mandò Moisè, suo servitore : ed Aaron, il quale egli ave-

va eletto. 27 Essi eseguirono fra loro i mi-racoli ch'egli aveva *loro* detti, ed i suoi prodigi nella terra di Cam.

### IL LIBRO DE' SALMI, CV. CVI.

28 Egli mandò le tenebre, e fece oscurar l'aria : ed essi non furono ribelli alle sue parole. 29 Egli canglò l'acque loro in

sangue, e fece morire il lor pesce. 30 La terra loro produsse rane, ch'entrarono fin nelle camere de'

31 Alla sua parola venne una

32 Egli mutò le lor piogge in gra-

te le lor contrade.

mischia d'insetti, e pidocchi in tutgnuola, ed in fuoco divampante. nel lor paese: 33 E percosse le lor vigne, ed i

lor fichi; e fracassò gli alberi della lor contrada. 34 Alla sua parola vennero locu-

ste, e bruchi senza numero: 35 Che rosero tutta l'erba nel lor paese, e mangiarono il frutto della

lor terra. 36 Poi egli percosse ogni primo-genito nel lor paese, le primizie

d'ogni lor forza: 37 E condusse fuori Israel con oro, e con argento: e non vi fu alcuno, fra le sue tribù, che fosse

fiacco. 38 Gli Egizij si rallegrarono della lor partita : percioché lo spavento d'essi era caduto sopra loro.

39 Egli distese la nuvola, per coverta; ed accese un fuoco, per al-

luminarli di notte. 40 Alia lor richiesta egli addusse

delle quaglie, e li sazio del pan del cielo. 41 Egli aperse la roccia, e ne co-

larono acque: rivi corsero per li luoghi aridi. 42 Perciochè egli si ricordò della parola della sua Santità, detta ad

Abraham, suo servitore : 43 E trasse fuori 'l suo popolo con

allegrezza, ed i suoi eletti con giubilo: 44 E diede loro i paesidelle genti :

ed essi possedettero le fatiche de' popoli:

Aciochè osservassero i suoi statuti, e guardassero le sue leggi. Alleluia.

#### SALMO CVI. Alleluia.

ELEBRATE il Signore: per-ciochè egli è buono: perciochè la sua benignità è in eterno.

2 Chi potra raccontar le potenze del Signore? chi potrà publicar tutta la sua lode ?

3 Beati coloro ch'osservano la dirittura, che fanno ciò ch'è giusto

in ogni tempo. 4 Ricordati di me, o Signore, secondo la tua benivolenza verso il tuo popolo: visitami colla tua salute:

5 Aciochè io vegga il bene de' tuoi eletti, e mi rallegri dell'allegrezza della tua gente, e mi glorij colla tua eredità.

6 Nol, ed i nostri padri, abbiam peccato, abbiam operato iniqua-

mente, ed empiamente.
7 I nostri padri in Egitto non considerarono le tue maraviglie, non si ricordarono della grandezza delle tue benignità: e si ribellarono presso al mare, nel Mar rosso.

8 Ma pure il Signore li salvò per l'amor del suo Nome, per far nota

la sua potenza:

9 E sgridò il Mar rosso, ed esso si seccó: e li fece caminar per gli abissi, come per un deserto. 10 E li salvò di man di coloro che

gli odiavano, e li riscosse di man del nemico.

11 E l'acque copersero i lor nemi-

ci : e non ne scampò pure uno. 12 Allora credettero alle sue parole: cantarono la sua lode.

13 Ma presto dimenticarono le sue opere: non aspettarono il suo consiglio: 14 E s'accesero di cupidigia nel

diserto: e tentarono Iddio nella solitudine.

15 Ed egli diede loro ciò che chiedevano: ma mandò la magressa

nelle lor persone. 16 Oltr'a ciò furono mossi d'invidia contr'a Moisè, nel campo: e contr'ad Aaron, il Santo del Signore.

17 La terra s'aperse, e tranghiottì Datan, e coperse il seguito d'Abiram.

18 Ed il fuoco arse la lor raunanza: la fiamma divampò gli empi.

19 Fecero un vitello in Horeb. ed adorarono una statua di getto:

20 E mutarono la lor gloria in una somiglianza di bue, che mangia l'erba. 21 Dimenticarono Iddio, lor Sal-

vatore, il quale aveva fatte cose grandi in Egitto:

22 Cose maravigliose nel paese di Cam, tremende al Mar rosso.

23 Onde egli disse di sterminarii: se non che Moisè, suo Eletto, si presentò alla rottura davanti a lui, per istornar l'ira sua, che non distruggesse.

24 Disdegnarono ancora il paese desiderabile: non credettero alla

sua parola.

25 E mormorarono ne' lor tabernacoli : non attesero alla voce del Signore.

26 Onde egli alzò lor la mano, che ll farebbe cader nel discrto:

# IL LIBRO DE' SALMI, CVI. CVII.

27 E che farebbe cader la lor progenie fra le genti, e che li disper-gerebbe per li paesi.

28 Oitr's ciò, si congiunsero con Baalpeor, e mangiarono de sacri-

ficij de' morti: 29 E dispettarono *Iddio* co' lor fatti, onde la piaga s'avventò a

30 Ma Finees si fece avanti, e fece giudicio: e la piaga fu arrestata. 31 E ciò gli fu riputato per giustizia, per ogni età, in perpetuo. 32 Provocarono ancora il Signore

ad ira presso all'acque di Meriba, ed avvenne del male a Moisè per

33 Perciochè innasprirono il suo spirito: onde egli parlò disavve-dutamente colle sue labbra.

34 Essi non distrussero i popoli che'l Signore aveva lor detto: 36 Anzi si mescolarono fra le

genti, ed impararono le loro opere : 36 E servirono a' loro idoli, e quelli furono loro per laccio:

37 E escrificarono i lor figliuoli. e le lor figliuoie a' demoni :

38 E sparsero il sangue innocente, il sangue de' lor figliuoli, e delle lor figliuole, i quali sacrifica-rono agl'idoli di Canaan: ed il peese fu contaminato di sangue.

39 Ed essi si contaminarono per le loro opere, e fornicarono per li lor fatti.

40 Onde l'ira del Signore s'accese contr'al suo popolo, ed egli abbominò la sua eredità :

41 E il diede in man delle genti : e quelli che gli odlavano signoregrono sopra loro

Ed i lor nemici gli oppres no: ed essi furono abbassati sotto

alla lor mano.

43 Egii li riscosse molte volte: ma cost lo dispettarono co' lor conigli, onde furono abbattuti per la loro iniquità.

44 E pure egli ha riguardato. quando sono stati in distretta: quando ha udito il lor grido:

45 E s'è ricordato inverso loro del suo patto, e s' è pentito, secon-do la grandezza delle sue benigni-

46 Ed ha renduti loro pietosi tutti quelli che gli avevano menati in cattività.

47 Salvaci, o Signore Iddio nostro, e raccoglici d'infra le genti: aciochè celebriamo il Nome della tua Santità, e ci gloriamo nella tua lode.

48 Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel di secolo in secolo. Or dica tutto il popolo, Amen. Alleìnia.

#### SALMO CVII.

NELEBRATE il Signore : per- clochè egli è buono, perciochè la sua benignità dura in eterno. 2 Cost dicano quelli che sono stati

riscattati dal Signore, i quali egli ha riscossi di distretta:

3 E gli ha raccolti da' diversi pae-si, dal Levante, e dal Ponente;

dal Settentrione, e dal Mare. 4 Essi andavano errando per diserti, per camini di solitudine:

non trovavano città abitata.

5 Erano affamati, ed assetati:

l'anima loro spasimava in loro.
6 Ma, avendo gridato al Signore,
mentre erano in distretta, egli gli
ha tratti fuor delle loro angosce:
7 E gli ha condotti per diritto ca-

7 E gli ha condotu per unino, per andare in città abitata.
8 Celebrino adunque appo il Signore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i figliuoli degli

uomini 9 Perciochè egli ha sasiata l'ani-

ma assetata, ed ha empiuta di beni

l'anima affamata. 10 Così dicano quelli che dimoravano in tenebre, ed in ombra di morte, prigioni, ritenuti in affli-zione, e ne' ferri :

11 Perciochè erano stati ribelli alle parole del Signore, ed avevano

sprezzato il consiglio dell' Altis-simo: 12 Onde egli aveva abbattuto il cuor loro con affanni, ed erano

caduti: e non v'era alcuno che li SOCCOITESSE. 13 Ma, avendo gridato al Signore, mentre erano in distretta, egli gli

ha salvati dalle loro angosce : 14 E gli ha tratti fuor delle tene-bre, e dell' ombra della morte: ed ell' ombra della morte: ed

ha rotti i lor legami. 15 Celebrino adunque appo il Signore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i figliuoli degli

uomini. 16 Perciochè egli ha rotte le porte di rame, ed ha spezzate le sbarre di

ferro. 17 Così dicano gli stolti, ch'erano afflitti per li lor misfatti, ne' quali caminavano; e per le loro ini-

quità : 18 La cui anima abbominava ogni cibo: ed erano giunti fino alle por-

te della morte 19 Ma, avendo gridato al Signore,

mentre erano in distretta, egli gli ha salvati dalle loro angosce. 20 Egli ha mandata la sua parola, e gli ha sanati, e l'berati dalle lor malattie mortali.

21 Celebrino adunque appo il Si-gnoro la sua benignità, e le sue 2 A 3

### IL LIBRO DE' SALMI, CVII.—CIX.

maraviglie appo i figliuoli degli uomini.

22 E sacrifichino sacrificii di lode. e raccontino le sue opere con giubilo.

23 Cost dicano quelli che scendono nel mare sopra navi, che fanno traffico su per le grandi acque.

24 Essi veggono l'opere del Si-

more, e le sue maraviglie nel profondo mare. 25 Perciochè, alla sua parola egli

fa levare il vento di tempesta, il quale alza l'onde d'esso:

26 Salgono al cielo, poi scendono agli abissi : l'anima loro si strugge di male.

27 Saltano, e traballano come un'ebbro: e perdono tutto il lor

senno. 28 Ma, gridando al Signore, mentre sono in distretta, egli li trae

fuor delle loro angosce. 29 Egli acqueta la tempesta, e

l'onde loro si fermano. 30 Ed essi si rallegrano, che sono acquetate: ed egli li conduce al porto da loro disiderato.

31 Celebrino adunque appo il Signore la sua benignità, e le sue

maraviglie appo i figliuoli degli uomini : 32 Ed esaltinlo nella raunanza del popolo, e laudinlo nel conci-

storo degli Anziani.
33 Egli riduce i fiumi in diserto. e le vene dell'acque in luoghi a-

ridi : 34 La terra fertile in salsuggine: per la malvagità de suoi abitanti. 35 Egli riduce i diserti in guassi

d'acque, e la terra arida in vene d'acque:
36 E fa quivi abitar gli affamati,
i quali vi fondano città da abitare:

37 E seminano campi, e piantano vigne, che producono rendita di frutto.

38 Ed egli li benedice, e moltiplicano grandemente: ed egli non iscema i lor bestiami.

39 Poi vengono al meno, e sono abbassati per distretta, per avversità, e *per* affanni.

40 Egli spande lo sprezzo sopra i

nobili, e li fa andare errando per luoghi diserti, ove non v'è via alcuna.

41 Ed innalza il bisognoso dalla miseria, e fa che le famiglie moltiplicano a guisa di gregge. 42 Gli uomini diritti, veggendo que-

ste cose, si rallegrano: ma ogni

43 Chi e savio ? osservi queste co-se, e consideri le benignità del Signore.

SALMO CVIII.

Cantico di Salmo di David. L mio cuore è disposto, o Dio, de anche la mia gioria : lo canterò, e salmeggerò.

2 Saltero, e cetera, destati: io mi risveglierò all' alba.

3 lo ti celebrerò fra i popoli, o Signore, e ti salmeggerò fra le nazioni.

4 Perciochè la tua benignità é grande, di sopra il cielo: e la tua verità aggiugne infino alle nuvole.
5 Innalizati, o Dio, sopra i cieli:
ed innaliziei la tua gloria sopra

tutta la terra: 6 Aciochè i tuoi diletti sieno liberati: salvami colla tua destra, e

rispondimi.

7 Iddio ha parlato per la sua San-tità: io trionferò, io spartirò Sichem, e misurerò la valle di Succot. 8 Mio è Galand, mio è Manasse :

ed Efraim & la forza del mio capo: Giuda è il mio legislatore : 9 Moab é la caldaia del mio lavatoio: io getterò le mie scarpe sopra Edom: io trionferò della Palestina

con voci d'allegrezza. 10 Chi mi condurrà nella città della fortezza i chi mi menera fino in Edom?

11 Non sarai desso tu, o Dio, che ci avevi scacciati, e non uscivi più fuori, o Dio, co' nostri eserciti?

12 Dacci aiuto, per uscir di di-stretta: percioche il soccorso degli uomini è vanità. 13 Coll aiuto di Dio noi farem

prodezze: ed egli calpesterà i nostri nemici.

SALMO CIX. Salmo di David, dato al Capo de'

Musici. DIO della mia laude, non tacere:

2 Perciochè la bocca dell'empio, e la bocca di frode, si sono aperte contr'a me: hanno parlato meco con lingua bugiarda:

3 E m'hanno assediato con parole d'odio: e m'hanno fatto guerra senza cagione. 4 In vece dell'amore c'ho loro

portato, mi sono stati avversari: ed io ho loro renduta preghiera. 5 Essi m'hanno renduto mal per

bene, ed odio per lo mio amore. 6 Costituisci 'l maligno sopra lui : e fa' che Satan gli stia alla destra. 7 Quando sara giudicato, esca condannato: e la sua preghiera gli

torni in peccato. 8 Sieno i suoi giorni pochi: un'al-

tro prenda il suo ufficio. 9 Sieno i suoi figliuoli orfani, e la

sua moglie vedova. E vadano i suoi figliuoli del

### IL LIBRO DE' SALMI, CIX.—CXI.

continuo vagando: e mendichino, ed accattino, uscendo fuor de' lor casolari.

11 L'usuraio gl'irretisca tutto ciò ch'egli ha: e rubbino gli strani le sue fatiche.

12 Non slavi alcuno che stenda la sua benignità inverso lui: e non vi sia c'abbia pieta de' suoi orfani. 13 Sieno distrutti i suoi discen-

denti: sia cancellato il lor nome

nella seconda generazione. 14 Sia ricordata l'iniquità de' suoi padri appo il Signore: ed il peccato di sua madre non sia cancellato.

15 Sieno que peccati del continuo nel cospetto del Signore: e ster-mini egli dalla terra la memoria

16 Perciochè egli non s'è ricordato d'usar benignità, ed ha perseguitato l'uomo povero, ed afflitto, e

tribolato di cuore, per ucciderlo. 17 Poich'egli ha amata la maladisione, vengagli : e poiche non s'è compiaciuto nella benedizione, allontanisi ella da lui.

18 E sia vestito di maladizione. come del suo manto : ed entri quella come acqua nelle sue interfora.

e come olio nelle sue ossa. 19 Siagli quella a guisa di vesti-mento, del quale egli sia avvolto: ed a guisa di cintura, della quale

20 Tal sia, da parte del Signore, la ricompensa de miei avversari, e di quelli che parlano di male contr' all'anima mia.

21 Ma tu, o Signore Iddio, opera inverso me, per amor del tuo Nome : liberami, perciochè la tua be-

gnità è buona. 22 Perciochè io sono afflitto, e

povero: ed il mio cuore è piagato dentro di me.

23 Io me ne vo, come l'ombra quando dichina: io sono agitato come una locusta.

24 Le mie ginocchia vacillano per li misi digiuni; e la mia carne è dimagrata, e non ha più grassezza alcuna.

25 Ed anche son loro in vituperio: quando mi veggono, scuotono

26 Aiutami, Signore Iddio mio: salvami secondo la tua benignità, 27 E sappiano che questo è la tua mano, e che tu, Signore, hai fatto

questo. 28 Essi maladiranno, e tu bene-

dirai : si sono innalzati, ma saran confusi, ed il tuo servitore si rallegrera. 29 Sieno i miei avversari vestiti

di vituperio, ed avvolti della lor vergogna, come d'un mantello

30 Io celebrerò altamente il Signore colla mia bocca: e lo loderò

in mezzo de' grandi. 31 Percioché egii sta alla destra del povero, per salvarlo da quelli che lo condannano a morte.

> SALMO CX. Salmo di David.

IL Signore ha detto al mio Signo-re, Siedi alla mia destra, infino attanto ch' io abbia posti i tuoi ne-

mici per iscannello de tuoi piedi. 2 Il Signore mandera fuor di Sion lo scettro della tua potenza: dicendo, Signoreggia in mezzo de' tuoi

nemici.

3 Il tuo popolo sarà tutto volenteroso, nel giorno che tu rassegnerai 'l tuo esercito, nel magnifico Santuario: la rugiada della tua gioventù *ti sarà prodotta* dalla matrice dell'alba.

4 Il Signore ha giurato, e non si pentira: Tu sei Sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. 5 Il Signore sarà alla tua destra.

Ouesto mio Signore trafiggerà il re nel giorno della sua ira. 6 Egli farà giudicio fra le genti,

egli empiera ogni cosa di corpi mor-ti: egli trafiggerà il capo che regna

sopra molti paesi. 7 Egli berra del torrente tra via:

e perciò alzerà il capo.

#### SALMO CXI. Alleluia.

I O celebrerò il Signore con tutto il cuore, nel consiglio, e nella raunanza degli uomini diritti.

2 Grandi son l'opere del Signore, spiegate davanti a tutti quelli che si dilettano in esse.

3 Le sue opere son gloria, e magnificenza: e la sua giustizia dimora in eterno.

4 Egli ha rendute memorabili le sue maraviglie: il Signore è gra-

zioso, e pletoso.
5 Egli da da vivere a quelli che lo temono: egli si ricorda in eterno

del suo patto.
6 Egli ha dichiarata al suo popolo

la potenza delle sue opere, dando-gli l'eredità delle genti. 7 Le opere delle sue mani son ve-rità, e dirittura: tutti i suoi coman-

damenti son veraci :

8 Stabili in sempiterno, fatti con verità, e con dirittura.

9 Egli ha mandata la redenzione al suo popolo: egli ha ordinato il suo patto in eterno: il suo Nome è santo, e tremendo.

10 Il principio della sapienza è il timor del Signore : ogni uomo, che

### IL LIBRO DE' SALMI, CXII.—CXV.

mette in opera i suoi comanda- i menti, ha buon senno: la sua lode dimora in perpetuo.

#### SALMO CXIL Allelui

BEATO l'uomo che teme il Si-gnore, e si diletta sommamente ne suoi comandamenti.

2 La sua progenie sarà possente in terra : la generazion degli uomi-ni diritti sara benedetta.

3 Facoltà, e ricchezze son nella sua casa, e la sua giustizia dimora in perpetuo.

4 La luce si leva nelle tenebre a quelli che son diritti. Un tale uomo é pietoso, misericordioso, e giusto. 5 L'uomo da bene dona, e pre-sta : e governa i fatti suoi con dirit-

6 Certo egli non sarà giammai smosso: il giusto sarà in memoria

perpetua. 7 Egli non temerà di mal grido: il suo cuore è fermo, egli si confida nel Signore.

8 Il suo cuore è bene appoggiato, egli non avrà paura alcuna, finchè vegga ne' suoi nemici ciò ch'egli

9 Egli ha sparso, egli ha donato a' bisognosi : la sua giustizia dimora in perpetuo, il suo corno sarà alzato in gioria.

10 L'empio lo vedrà, e dispetterà: egli digrignerà i denti, e si struggerà : il desiderio degli empi perirà.

### SALMO CXIII.

Alleluia. ODATE, servitori del Signore, lodate il Nome del Signore. 2 Sia benedetto il Nome del Si-

gnore, da ora in eterno. 3 Il Nome del Signore è lodato dal

Sol levante, infino al Ponente. 4 Il Signore è eccelso sopra tutte le nazioni, la sua gloria è sopra i cieli.

5 Chi è simile al Signore Iddio nostro, il quale abita ne' luoghi altis-

simi? 6 Che riguarda a basso in cielo,

ed in terra: 7 Che rileva il misero dalla pol-

vere, ed innales il povero dallo sterco: 8 Per farlo sedere co' principi.

co' principi del suo popolo:
9 Che fa abitare in famiglia la donna sterile, facendola diventar lieta madre di figliuoli. Alleluis.

SALMO CXIV. QUANDO Israel uscì d'Egitto, e la casa di Iscob d'infra'l po-

2 Giuda fu consagrato al Signore, Israel divenne suo dominio.

3 Il mare lo vidde, e fuggì : il Giordano si rivolse a ritroso. 4 I monti saltarono come monto-

ni, i colli come agnelli. 5 Che avesti, o mare, che tu fuggisti? e tu Giordano, che ti rivol-

gesti a ritroso? 6 E voi monti, che saltaste come

montoni : e voi colli come agnelli ! 7 Trema, o terra, per la presenza del Signore : per la presenza del-l' Iddio di Iacob :

8 Il quale mutò la roccia in guasso d'acqua, il macigno in fonte d'acqua.

### SALMO CXV.

NON a noi, Signore, non a noi, ansi al tuo Nome, da' gioria, per la tua benignità, e verità. 2 Perchè direbono le genti, Dove

2 Percine directorio de genta, 1900 2 ora l'Iddio loro? 3 Or l'Iddio nostro è pur ne' cieli, e fa tutto ciò, che gli piace. 4 Gl'idoli di quelle sono oro, ed

argento ; opera di mani d'uomini : 5 Hanno bocca, e non parlano : hanno occhi, e non vegrono :

6 Hanno orecchie, e non odono : hanno naso, e non odorano : 7 Hanno mani, e non toccano: hanno piedi, e non caminano: e

non rendono alcun suono della ior gola. 8 Simili ad east sieno quelli che li fanno: chiunque si confida in

9 O Israel, confidati nel Signore : egli è l'aiuto, e lo scudo di quelli che si confidano in lui.

10 O casa d'Aaron, confidatevi nel Signore: egli è l'aiuto, e lo scudo di quelli che si confidano

in lui. 11 O voi che temete il Signore, confidatevi in lui: egli e l'aiuto, e lo scudo di quelli che si confidano

12 Il Signore si ricorda di noi: egli ci benedirà : egli benedirà la casa d' Israel : egli benedirà la casa d'Aaron.

13 Egli benedirà quelli che lo temono, piccioli, e grandi. 14 Il Signore v'accrescerà le sue

16 Voi siete benedetti dal Signore, c'ha fatto il cielo, e la terra.

16 Quant'è al cielo, il cielo è per

lo Signore: ma egli ha data la ter-ra a' figliuoli degli uomini.

17 I morti non lodersmo già il Signore, nè alcun di quelli che scendono nel *luego del allens*io. 18 Ma noi benediremo il Signore,

da ora in eterno. Alleiuis.

in lui.

540

polo barbaro :

# IL LIBRO DE' SALMI, CXVI.—CXVIII.

SALMO CXVI.

O amo il Signore: perciochè egli ascolta la mia voce, e le mie supplicazioni.

2 Poich' egli ha inchinato a me il suo orecchio, io l'invocherò tutti i

giorni della mia vita.

3 I legami della morte m'avevano circondato, e le distrette del sepolcro m'avevano colto: io aveva

scontrato angoscia, e cordoglio. 4 Ma io invocai 'l Nome del Signore : dicendo, Deh, Signore, li-

bera l'anima mia

5 Il Signore è pietoso, e giusto : ed il nostro Dio è misericordioso. 6 Il Signore guarda i semplici : io era ridotto in misero stato, ed egli

m' ha salvato.
7 Ritorna, anima mia, al tuo riposo: perdochè il Signore t'ha fatta la tua retribusione.

8 Poichè, o Signore, tu hai ritratta l'anima mia da morte, gli occhi miei da lagrime, i miei piedi da caduta :

9 Io caminerò nel tuo cospetto 10 Io ho creduto, e però certo io

nella terra de' viventi.

parlerò. Io era grandemente afflit-to: 11 Io diceva nel mio smarrimen-

to: Ogni uomo è bugiardo. 12 Che renderò io al Signore?

tutti i suoi beneficij son sopra me.
13 Io prenderò il calice delle salvazioni, e predicherò il Nome del Signore.

14 Io pagherò i miei voti al Si-gnore, ora in presenza di tutto il

suo popolo. 15 La morte de santi del Signore è preziosa nel suo cospetto.

16 Deh, Signore, esaudiscimi: perciochè io son tuo servitore : io son tuo servitore, figliuolo della tua servente: tu hai sciolti i miei le-

gami.

17 Io ti sacrificherò sacrificio di lode, e predicherò il Nome del Signore.

18 Io pagherò i miel voti al Signore, ora in presenza di tutto il suo popolo: 19 Ne cortili della Casa del Si-

gnore, in mezzo di te, o Gerusalemme. Alieluia.

SALMO CXVII.

NAZIONI tutte, lodate il Signore: popoli tutti, celebratelo: 2 Percioché la sua benignità è grandissima sopra noi : e la sua verità è in eterno. Alleluia.

SALMO CXVIIL ELEBRATE il Signore : per-ciochè egli é buono, perciochè la sua benignità è in eterno.

2 Or dica Israel, che la sua benignità è in eterno. 3 Or dica la casa d'Aaron, che la

sua benignità è in eterno. 4 Or dicano quelli che temono II

Signore, che la sua benignità è in eterno. 5 Essendo in distretta, io invocal

il Signore: ed il Signore mi ri-

spose, e mi mise al largo. 6 Il Signore e per me : io non temero ciò che mi possa far l'uomo,

7 Il Signore è per me, fra quelli che mi soccorrono: e però io vedrò ciò ch' io desidero ne' miei nemici.

8 Meglio è sperar nel Signore, che confidarsi negli uomini.

9 Meglio è sperar nel Signore, chè confidarsi ne' principi. 10 Nazioni d'ogni parte m'ave-

vano intorniato: nel Nome del Signore è avvenuto ch'io le ho

sconfitte: 11 M'avevano circondato, ed anche accerchiato: nel Nome del Si-

gnore è avvenuto ch' io le ho scon-fitte: 12 M'avevano intorniato come api: ma sonostate spente come fuo-

co di spine: nel Nome del Signore è avvenuto ch' io le ho sconfitte. 13 Tu m'avevi fieramente so-

spinto, o nemico, per farmi cadere: ma il Signore m'ha soccorso. 14 Il Signore & la mia forza, ed il mio cantico: e m'è stato in salute. 15 Voce di giubilo, e di vittoria.

è ne'tabernacoli de'giusti: la de-

stra del Signore fa prodezze. 16 La destra del Signore è innal-zata: la destra del Signore fa prodezze.

17 Io non morrò, anzi viverò, e racconterò l'opere del Signore. 18 Il Signore veramente m' ha

stigato: ma non m'ha dato alla morte. 19 Apritemi le porte di giustizia:

io entrerò per esse, e celebrerò il Signore. 20 Questa è la porta del Signore.

i giusti entreranno per essa. 21 Io ti celebrerò: perciochè tu

m'hai risposto, e mi sei stato in salute.

22 La pietra, che gli edificatori avevano rigettata, è stata posta in capo del cantone.

23 Ciò è proceduto dal Signore: ed è cosa maravigliosa davanti agli occhi nostri. 24 Questo è il giorno che'l Signore

ha operato: festeggiamo, e rallegriamoci in esso. 25 Deh, Signore, ora salva: deh,

Signore, ora prospera-26 Benedetto sia colui che viene

### IL LIBRO DE' SALMI, CXVIII. CXIX.

nel Nome del Signore: noi vi be- [ nediciamo dalla Casa del Signore. 27 Il Signore è Iddio, e ci ha fatta

apparire una chiara luce: legate con funi l'ostia della solennità alle corna dell'altare. 28 Tu sei 'l mio Dio, io ti celebre-

rò: tu sei 'l mio Dio, io t'esalterò. 29 Celebrate il Signore : perciochè

egli è buono, perciochè la sua benignità è in eterno.

#### SALMO CXIX. ALEF.

BEATI coloro che sono intieri di via, che caminano nella Legge del Signore. 2 Beati coloro che guardano le

sue testimonianze, che lo cercano

con tutto il cuore:

3 I quali eziandio non operano iniquità : anzi caminano nelle sue vie-4 Tu hai ordinato, che i tuoi co-

mandamenti sieno strettamente osservati. 5 Oh sieno pure addirizzate le mie

vie, per osservare i tuoi statuti. 6 Allora io non sarò svergognato, quando io riguarderò a tutti i tuoi

comandamenti. 7 lo ti celebrerò con dirittura di cuore, quando io avrò imparate le leggi della tua giustizia.

8 Io osserverò i tuoi statuti: non abbandonarmi del tutto.

#### RET.

9 Come renderà il fanciullo la sua via pura? prendendo guardia ad essa secondo la tua parola. 10 Io t'ho cercato con tutto il

mio cuore: non lasciarmi deviar da' tuoi comandamenti 11 Io ho riposta la tua parola nel

mio cuore: aciochè io non pecchi contr'a te.

12 Tu sei benedetto, o Signore: insegnami i tuoi statuti.

13 Io ho colle mie labbra raccon-

tate tutte le leggi della tua bocca. 14 Io gioisco nella via delle tue testimonianze, come per tutte le ricchezze del mondo.

15 Io ragiono de' tuoi comandamenti, e riguardo a' tuoi sentieri.

16 Io mi diletto ne' tuoi statuti, io non dimenticherò le tue parole.

### GHIMEL.

17 Fa' del bene al tuo servitore, ed io viverò, ed osserverò la tua parola.

18 Apri gli occhi miel, ed lo ri-guarderò le maraviglie della tua

Legge.
19 lo son forestiere in terra: non nascondermi i tuoi comandamenti. 20 L'anima mia si stritola d'affezione alle tue leggi in ogni tempo.

542

21 Tu sgridi i superbi maladetti che deviano da' tuoi comandamenti

22 Togli d'addosso a me il vituperio, e lo sprezzo: perciochè io ho guardate le tue testimonianze.

23 Eziandio, mentre i principi sedevano, e ragionavano contra me, il tuo servitore ha meditato ne' tuoi statuti.

24 Ed anche le tue testimonianze sono i miei diletti, ed i miei consiglieri.

#### DALET.

25 L'anima mia è attaccatà alla polvere: vivificami secondo la tua parola. 26 Io f'ho narrate le mie vie, e tu

m'hai risposto: insegnami i tuoi

27 Fammi intender la via de'tuol comandamenti, ed io ragionerò delle tue maraviglie.

28 L'anima mia stilla di cordoglio: sollevami secondo le tue parole. 29 Rimovi da me la via della

menzogna: e fammi dono della tua Legge. 30 Io ho scelta la via della verità:

io m' ho proposte le tue leggi. 31 Io mi son tenuto alle tue testi-

monianze, Signore, nè lasciar ch' io sia confuso. 32 Correrò nella via de'tuoi comandamenti, quando tu m'avrai

# allargato il cuore.

HE. 33 Insegnami, Signore, la via de' tuoi statuti: ed io la guarderò in-

fino al fine. 34 Dammi intelletto, ed io guarderò la tua Legge: e l'osserverò con tutto il cuore.

35 Conducimi per lo sentiero de' tuoi comandamenti: perciochè io mi diletto in esso.

36 Inchina il mio cuore alle tue testimonianze, e non a cupidigia. 37 Storna gli occhi mici, che non riguardino a vanità: vivificami

nelle tue vie. 38 Attieni la tua parola al tuo

servitore, il quale è tutto intento al tuo timore. 39 Rimovi da me il mio vituperio,

del quale io temo : perciochè le tue leggi son buone.

40 Ecco, io desidero affettuosamente i tuoi comandamenti: vivificami nella tua giustizia.

#### VAU.

41 Ed avvenganmi le tue benignità, o Signore: e la tua salute. secondo la tua parola.

42 Ed io risponderò a colui che mi fa vituperio: perciochè io mi confido nella tua parola.

# IL LIBRO DE' SALMI, CXIX.

43 E non ritrarmi del tutto dalla bocca la parola della verità: perciochè io spero nelle tue leggi. 44 Ed lo osserverò la tua Legge

del continuo, in sempiterno. 45 E caminerò al largo: perciochè io ho ricercati i tuoi comanda-

menti. 46 È parlerò delle tue testimonianze davanti alli re, e non sarò

svergognato.

47 E mi diletterò ne' tuoi coman-

damenti, i quali io amo.

48 Ed alzerò le palme delle mie mani a tuoi comandamenti, i quali io amo: e mediterò ne tuoi statuti. ZAIN.

49 Ricordati della parola detta al tuo servitore, sopra la quale tu m' hai fatto sperare.

50 Questa  $\epsilon$  la mia consolazione nella mia afflizione, che la tua parola m' ha vivificato.

51 I superbi m'hanno grandemente schernito: ma io non mi sono stornato dalla tua Legge. 52 Signore, io mi son ricordato

de' tuoi giudicij ab antico ; e mi son

consolato.

53 Tremito m'occupa, per gli empi ch'abbandonano la tua Legge. 54 I tuoi statuti sono stati i miei cantici nella dimora de' miei pel-

legrinaggi.
55 O Signore, di notte io mi son ricordato del tuo Nome, ed ho osservata la tua Legge.

56 Questo m'è avvenuto, perciochè io ho guardati i tuoi comandamenti.

#### HET.

57 Il Signore è la mia parte: io ho detto d'osservar le tue parole. 58 Io t'ho supplicato con tutto il cuore : abbi pietà di me, secondo la tua parola.

59 Io ho fatta ragione delle mie vie: ed ho rivolti i miei piedi alle

tue testimonianze.

60 Io mi sono affrettato, e non mi sono indugiato d'osservare i tuoi comandamenti. 61 schiere d'empi m'hanno pre-

dato: ma però non ho dimenticata la tua Legge. 62 Io mi levo a mezza notte, per

celebrarti, per le leggi della tua giustizia.

63 Io son compagno di tutti quelli che ti temono, ed osservano i tuoi comandamenti.

64 Signore, la terra è piena della tua benignità: insegnami i tuoi **statuti** 

TET.

65 Signore, tu hai usata beneficenza Inverso il tuo servitore, secondo la tua parola.

66 Insegnami buon senno, ed in tendimento: perciochè io credo a tuoi comandamenti.

67 Avanti ch'io fossi afflitto, io andava errando: ma ora osservo la tua parola.

68 Tu sei buono, e benefattore :

insegnami i tuoi statuti. 69 I superbi hanno acconciato

delle bugie contr'a me: ma io con tutto il cuore guarderò i tuoi comandamenti.

70 Il cuor loro è condenso come grasso: ma io mi diletto nella tua Legge. 71 Egli è stato buon per me, ch'io

sono stato afflitto: aciochè io im pari i tuoi statuti.

72 La Legge della tua bocca m'e migliore che le migliaia d'oro, e d'argento.

#### IOD.

73 Le tue mani m'hanno fatto, e formato: dammi intelletto, ed io imparerò i tuoi comandamenti.

74 Quelli che ti temono mi vedranno, e si rallegreranno: perciochè lo ho sperato nella tua parola.

75 O Signore, io so, che i tuoi giudicij non sono altro che giustizia: e che ciò che m'hai afflitto è stato fedeltà.

76 Deh, sia la tua benignità per consolarmi, secondo la tua parola, detta al tuo servitore.

77 Avvenganmi le tue misericor-die, acioché io viva: perciochè la tua Legge è ogni mio diletto.

78 Sieno confusi i superbi, perciochè a torto mi sovvertono: *ma* io medito ne' tuoi comandamenti.

79 Rivolgansi a me quelli che ti temono, e quelli che conoscono le tue testimonianze.

80 Sia il mio cuore intiero ne' tuol statuti: aciochè io non sia confuso.

### CAF.

81 L'anima mia vien meno dietro alla tua salute: io spero nella tua parola-

82 Gli occhi miei vengono meno dietro alla tua parola: dicendo, Quando mi consolerai tu?

83 Perciochè io son divenuto come un'otre al fumo : e pur non ho dimenticati i tuoi statuti.

84 Quanti hanno da essere i giorni del tuo servitore ? quando farai giudicio sopra quelli che mi perseguitano?

85 I superbi m' hanno cavate delle fosse : il che non e secondo la

tna Legge. 86 Tutti i tuoi comandamenti son verità: essi mi perseguitano a torto; soccorrimi.

## IL LIBRO DE' SALMI, CXIX.

87 M'hanno pressochè distrutto, ed atterrato: ma io non ho abbandonati i tuoi comandamenti.

88 Vivificami secondo la tua benignità, ed lo osserverò la testimonianza della tua bocca.

#### LAMED.

89 O Signore, la tua parola è in eterno : ella è stabile ne' cieli

90 La tua verità è per ogni età: tu hai stabilita la terra, ed ella sta ferma.

91 Il cielo, e la terra stanno anch'oggi fermi, per li tuoi ordini: perciochè ogni cosa è al tuo ser-

vigio. 92 Se la tua Legge non fosse stata 93 Se la tua Legge non fosse stata

nella mia afflizione.

93 Giammai non dimenticherò i tuoi comandamenti : perciochè per essi tu m'hai vivificato.

4 Io son tuo, salvami: perciochè io ho ricercati i tuoi comandamenti.

95 Gli empi m'hanno atteso, per farmi perirë: ma io ho considerate le tue testimonianze.

96 Io ho veduto, che tutte le cose le più perfette hanno fine: ma il tuo comandamento è d'una grandissima distesa.

#### MEM.

97 O quanto amo la tua Legge! ella e la mia meditazione di tutti i giorni.

98 Per li tuoi comandamenti tu mi rendi più savio che i miei nemici: perciochè quelli in perpetuo sono miei.

99 Io son più intendente che tutti i miei dottori: perciochè le tue testimonianze son la mia meditazione.

100 Io son più avveduto, che i vecchi: perciochè io ho guardati i

tuoi comandamenti. 101 Io ho rattenuti i miei piedi da

ogni sentier malvagio: acíochè io osservi la tua parola. 102 Io non mi sono stornato dalle tue leggi: perciochè tu m'hai am-

maestrato. 103 Oh quanto son dolci le tue

parole al mio palato! son più doln, che mele alla mia bocca. 104 Io son divenuto avveduto

per li tuoi comandamenti : perciò. odio ogni sentiero di falsità.

#### NUN.

105 La tua parola ∂ una lampana al mio piè, ed un lume al mio senero.

106 Io ho giurato, e l'atterrò, d'osservar le leggi della tua glu-107 Io son sommamente afflitto: | di menzogna.

o Signore, vivificami secondo la tua parola.

108 Deh, Signore, gradisci l'offerte volontarie della mia bocca, ed insegnami le tue leggi.

109 Io ho l'anima mia del conti-

nuo in palma di mano: e pur non ho dimenticata la tua Legge.

110 Gli empi m'hanno tesi de' lacci: e pur nen mi sono sviato da' tuoi comandamenti.

lll Le tue testimonianze son la

mia eredità in perpetuo: perciochè esse son la letizia del mio cuore. 112 Io ho inchinato il mio cuore a mettere in opera i tuoi statuti, in perpetuo, infino al fine.

SAMEC. 113 Io odio i discorsi; ma amo la

tua Legge. 114 Tu sei 'l mio nascondimento, ed il mio scudo: io spero nella tua

parola 115 Ritraetevi da me, maligni: ed io guarderò i comandamenti del mio Dio.

116 Sostienmi, secondo la tua parola, ed lo viverò: e non rendermi confuso della mia speranza.

117 Confortami, ed io sarò salvato: e riguarderò del continuo a' tuoi statuti.

118 Tu calpesti tutti quelli che si sviano da tuoi statuti: perciochè la lor frode è una cosa falsa.

119 Tu riduci al niente tutti gli empi della terra, come schiume: perciò, io amo le tue testimon anze.

120 La mia carne si raccapriccia tutta per lo spavento di te; ed io temo de' tuoi giudicij.

AIN.

121 Io ho fatto ciò che è diritto, e giusto: non abbandonarmi a quelli che m'oppressano.

122 Da sicurtà per lo tuo servitore in bene, e non lasciar, che i

superbi m'oppressino. 123 Gli occhi miei vengono meno

dietro alla tua salute, ed alla parola della tua giustizia

124 Opera inverso il tuo servi-tore secondo la tua benignità, ed insegnami i tuoi statuti.

125 lo son tuo servitore: dammi intelletto: aciochè io possa cono-

scere le tue testimonianze. 126 Egli è tempo che 'l Signore operi: essi hanno annullata la tua

Legge.
127 Perciò io amo i tuoi coman-

damenti più che oro: ansi più che oro finissimo.

128 Perciò approvo, come diritti, tutti i tuoi comandamenti intorno ad ogni cosa : ed odio ogni sentier

# II. LIBRO DE' SALMI, CXIX.

129 Le tue testimonianze son cose maravigliose: perciò l'anima mia

le ha guardate.

130 La dichiarazion delle tue pa-

role allumina, e da intelletto a semplici. 131 Io ho aperta la bocca, ed ho

ansato: perciochè io ho bramati i tuoi comandamenti.

132 Riguarda a me, ed abbi pieta di me, secondo ch'è ragionevole di fare inverso quelli ch'amano il tuo Nome.

133 Ferma i miei passi nella tua parola: e non lasciar ch'alcuns iniquità signoreggi sopra me. 134 Riscuotimi dall' oppressione

degli uomini: ed lo osserverò i tuoi comandamenti.

135 Fa' rilucere il tuo volto sopra

il tuo servitore: ed insegnami i tuoi statuti. 136 Ruscelli d'acque mi scendo-

no giù dagli occhi: perciochè la tua Legge non è osservata.

SADE.

137 O Signore, tu sei giusto, ed i tuoi giudicii son diritti. 138 Tu hai strettamente coman-

data la giustizia, e la verità delle tue testimonianze.

139 Il mio zelo mi consuma : per-ciochè i miei nemici hanno dimenticate le tue parole. 140 La tua parola è sommamente

ourgata: e però il tuo servitore l'ama.

141 Io son picciolo, e sprezzato: ma pero non ho dimenticati i tuoi comandamenti.

142 La tua giustizia è una giusti-La eterna, e la tua Legge è verità. 143 Tribulazione, distretta e m' hanno colto: ma i tuoi comandamenti sono i miel diletti.

144 Le tue testimonianze sono una giustizia eterna: dammi intelletto, ed io viverò.

#### COF.

145 Io ho gridato con tutto il cuore: rispondimi, Signore: ed io guarderò i tuoi statuti

146 lo t'ho invocato: salvami, ed lo osserverò le tue testimoni-

147 Io mi son fatto avanti all'alba, ed ho gridato: io ho sperato

nella tua parola.

148 Gli occhi miei prevengono le vigilie della notte, per meditar nella tua parola.

149 Ascolta la mia voce, secondo la tua benignità: o Signore, vivificami, secondo che tu hai ordinato. 150 Quelli che vanno dietro a

scelleratezza, e si sono allontanati

dalla tua Legge, si sono accostati

151 O Signore, tu sei vicino: e tutti i tuoi comandamenti son verità.

152 Gran tempo è ch' io so questo delle tue testimonianze, che tu le hai stabilite in eterno.

RES.

153 Riguarda alla mia afflizione, e trammene fuori : perciochè io non ho dimenticata la tua Legge.

154 Dibatti la mia lite, e riscuotimi: vivificami, secondo la tua

parola. 155 La salute è lungi dagli empi : perciochè non ricercano i tuoi sta-

156 Le tue misericordie son grandi, Signore: vivificami, secondo

ciò che hai ordinato.

157 I miei persecutori, ed i miei nemici son molti: ma io non mi sono deviato dalle tue testimonianze. 158 Io ho veduti i disleali, e ne ho sentita gran noia: perciochè

non osservano la tua parola. 159 Vedi quanto amo i tuoi co-

mandamenti | Signore, vivificami, secondo la tua benignità. 160 La somma della tua parola e

verità: e tutte le leggi della tua giustizia sono in eterno.

SIN.

161 I principi m' hanno perseguitato senza cagione: ma il mio cuore ha spavento della tua parola. 162 Io mi rallegro per la tua pa-

rola, come una persona ch'avesse trovate grandi spoglie. 163 Io odio, ed abbomino la men-

ogna: ma io amo la tua Legge. 164 Io ti lodo sette volte il di, per

li giudicij della tua giustizia. 165 Quelli ch'amano la tua Legge godono di molta pace : e non v'è alcuno intoppo per loro. 166 Signore, io ho sperato nella

tua salute : ed ho messi in opera i tuoi comandamenti. 167 L'anima mia ha osservate le

tue testimonianze : ed io le ho grandemente amate.

168 Io ho osservati i tuoi comandamenti, e le tue testimonianze: perciochè tutte le mie vie son nel tuo cospetto.

TAV.

169 Pervenga il mio grido al tuo cospetto, o Signore : dammi intel-

letto, secondo la tua parola. 170 Venga la mia supplicazione in tua presenza: riscuotimi, secondo la tua parola.

171 Le mie labbra sgorgheranno lode, quando tu m'avrai insegnati i tuoi statuti.

545

### IL LIBRO DE' SALMI, CXIX.—CXXV.

179 La mia lingua ragionerà della tua parola: percioche tutti i tuoi comandamenti son giustizia.

173 Siami in aiuto la tua mano: perciochè io ho eletti i tuoi coman-

damenti

174 Signore, io ho desiderata la tua salute: e la tua Legge è ogni mio diletto. 175 Viva l'anima mia, ed ella ti

loderà: e soccorranmi i tuoi ordinamenti.

176 Io vo errando, come una pe cora smarrita: cerca il tuo servitore : percioche io non ho dimenticati i tuoi comandamenti.

### SALMO CXX.

Cantico di Maalot. TO ho gridato al Signore, quando sono stato in distretta, ed egli m'ha risposto.

2 O Signore, riscuoti l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua frodolente.

3 Che ti darà, e che t'aggiugnerà la lingua frodolente? 4 Ella è simile a saette agute, tratte da un' uomo prode; overo anche a brace di ginebro.

5 Ahi me, che soggiorno in Mesec, e dimoro presso alle tende di

Chedar! 6 La mia persona è omai assai di-

morata con quelli ch'odiano la 7 lo sono uomo di pace: ma, quando ne parlo, essi gridano alla guer-

#### SALMO CXXI. Cantico di Maalot.

I O alzo gli occhi a' monti, per ve-dere onde mi verrà aiuto. 2 Il mio aiuto verra dal Signore, c' ha fatto il cielo, e la terra.

3 Egli non permetterà che'l tuo dè vacilli : il tuo Guardiano non sonnecchia.

4 Ecco, il Guardiano d'Israel non sonnecchia, e non dorme.

5 Il Signore è quel che ti guarda : il Signore è la tua ombra, egli è alla tua man destra.

6 Di giorno il sole non ti ferirà,

nè la luna di notte. 7 Il Signore ti guarderà d'ogni male: egli guardera l'anima tua.

8 Il Signore guarderà la tua uscita, e la tua entrata, da ora, e fino in eterno.

#### SALMO CXXII. Cantico di Maalot, di David.

O mi son rallegrato di ciò che m'è stato detto, Andiamo alla Casa del Signore. 2 O Gerusalemme, i nostri piedi

3 Gerusalemme, che sei edificata 546

come una città che è ben congiunta insieme.

4 Là ove salgono le tribù, le tribù del Signore, alla Testimonianza d' Israel, per celebrare il Nome del

Signore.
5 Perciochè quivi son posti i seggi per lo giudicio, i seggi della Ca di David.

6 Richiedete la pace di Gerusalem. me: o Gerusalemme, prosperino

quelli che t'amano. 7 Pace sia nelle tue forteme, e

tranquillità ne' tuoi palazzi. 8 Per amor de' miei fratelli, e de' miei prossimi, io dirò ora, Pace sia in te.

9 Per amor della Casa del Signore Iddio nostro, io procaccerò il tuo bene.

#### SALMO CXXIII. Cantico di Maalot.

I O alzo gli occhi mici a te, ch'abiti ne cieli.

2 Ecco, come i servi hanno gli occhi alla mano de lor padroni: come la serva ha gli occhi alla macome la serva ha gu occin aua ma-no della sua padrona: così noi ab-biamo gil occhi nostri al Signore Iddio nostro, infino attanto ch'egdi abbia pietà di noi. 3 Abbi pietà di noi, Signore abbi pietà di noi: perciochè noi siamo molto sazii di dispresso.

4 L'anima nostra è grandemente sazia dello scherno degli uomini agiati, dello sprezzo degli altieri.

# SALMO CXXIV.

Cantico di Maalot, di David. ICA pure ora Israel, Se non che i Signore fu per noi: 2 Se non che 'l Signore fu per noi, quando gli uomini si levarono comtra noi:

3 Essi ci avrebbero tranghiottiti tutti vivi, allora che l'ira loro ardeva contr'a nol:

4 Allora l'acque ci avrebbero innondati : il torrente sarebbe passa-

to sopra l'anima nostra:

5 Aliora l'acque gonfiate sarebero passate sopra l'anima nostra:

6 Benedetto sia il Signore, che non ci ha dati in preda a' lor denti.

7 L'anima nostra è scampata dal laccio degli uccellatori, come un uccelletto: il laccio è stato rotto,

e noi siamo scampati. 8 Il nostro aiuto è nel Nome del Signore, c'ha fatto il cielo, e la

#### terra. SALMO CXXV.

Cantico di Maslot. UELLI che si confidano nel Signore, son come il monte di Sion, il quale non può essere smosso, e che dimora in perpetuo.

### IL LIBRO DE'SALMI, CXXV.—CXXXI.

2 Come Gerusalemme è intorniata di monti, così 'l Signore e d'intorno al suo popolo, da ora in eterno. 3 Percioche la verga d'empietà non riposerà in perpetuo sopra la sorte de giusti : aciochè talora i ginsti non mettano le lor mani ad

lcuna iniquità.

4 O Signore, fa' bene a' buoni. ed a quelli che son diritti ne' lor cuori. 5 Ma, quant' è a quelli che deviano dietro alle loro obliquità, scac-cili I Signore con gli operatori d'iniquità. Pace sia sopra Israel.

SALMO CXXVL

Cantico di Maslot. UANDO il Signore ritrasse Si-on di cattività, egli ci pareva di sognare.

2 Allora fu ripiena la nostra bocca di riso, e la nostra lingua di giu-bilo: allora fu detto fra le nazioni, Il Signore ha fatte cose grandi inverso costoro.

3 Il Signore ha fatte cose grandi inverso noi : noi siamo stati ripieni di letizia

4 Signore, ritiracci di cattività: #

*he sarà* come correnti rivi in terra Meridionale.

5 Quelli che seminano con lagrimieteranno con canti.

6 Ben vanno piagnendo, mentre portano la semenza comprata a presso: ma certo torneranno con canti, portando i lor faeci.

SALMO CXXVII

Cantico di Maalot, di Salomone. E il Signore non edifica la casa, in vano vi s'affaticano gli edificatori: se il Signore non guarda la città, in vano vegghiano le

guardie. 2 Voi che vi levate la mattina a buon' ora, e tardi vi posate, e mangiate il pane di doglie, in vano lo fate: in luogo di ciò, Iddio da il sonno a colui ch'egli ama.

3 Ecco, i figliuoli sono una eredità del Signore : il frutto del ventre

è un premio.

4 Quali son le saette in man d'un valent' uomo, tali sono i figliuoli in

giovanezza.

5 Besto l'uomo, che ne ha il suo turcasso pieno: tali non saranno confusi, quando parleranno co' lor nemici nella porta.

SALMO CXXVIII.

Cantico di Maalot. DEATO chiunque teme il Si-gnore, e camina nelle sue vie. 2 Perciochè tu mangerai della fatica delle tue mani: tu sarai bea to, ed egli ti sard bene.

3 La tua moglie sard dentro della tua casa come una vigna fruttiferà: i tuoi figliuoli saranno d'intorno alla tua tavola, come piante novelle d'ulivi.

4 Ecco, certamente con sarà be-nedetto l'uomo che teme il Signore. 5 Il Signore ti benedirà di Sion : e tu vedrai'l bene di Gerusalemme-

tutti i giorni della tua vita : 6 E vedrai i figliuoli de tuoi figliuoli. Pace sia sopra Isruel.

SALMO CXXIX.

Cantico di Maalot. R dica Israel, M'hanno molte volte assalito dalla mia fan-

ciullems:

2 M'hanno spesse voite assalito
dalla mia fanciullezza: e pure ancora non hanno potuto vincermi.

3 Degli aratori hanno arato so-

pra il mio dosso: v'hanno tirati i lor solchi. 4 Il Signore è giusto: egli ha ta-

gliate le funi degli empl.

5 Tutti quelli ch'odiano Sion sieno confusi, e voltin le spalle. 6 Sieno come l'erba de' tetti che

si secca avanti, che sia tratta: 7 Della quale il mietitore non em-sece la sua mano, nè il suo grem-

bo colui, che lega le manelle : 8 *Per la quale* estandio i passanti non dicono, La benedizione del Signore sia sopra voi : noi vi benediciamo nel Nome del Signore.

SALMO CXXX. Cantico di Maalot.

Signore, secolta il mio grido: sieno le tue oreochie attente alla

voce delle mie supplicazioni. 3 Signore, se tu poni mente alle iniquità, chi potrà durare, o Si-

gnore? 4 Ma appo te v'é perdono, aciochè

tu sij temuto. 5 Io ho aspettato il Signore: l'anima mia l'ha aspettato, ed io ho spe-

rato nella sua parola.
6 L'anima mia riguarda al Signo-

re, più che le guardie non riguar-dano alla mattina, stando a guardar

quando verrà la mattina.
7 Aspetti Israel il Signore: per-cioche appo il Signore v'è beni-

gnità, e molta redenzione. 8 Ed egli riscatterà Iarael di tutte le sue inlquità.

SALMO CXXXI. Cantico di Maalot, di David. CIGNORE, il mio cuore non è elevato, e gli occhi mici non sono altieri: e non caminano in

### IL LIBRO DE' SALMI, CXXXI.—CXXXV.

cose più grandi, e più ardue ch'a |

me non si conviene.

2 Se non he composta, ed acchetata l'anima mia, a guisa di fanciullo novellamente spoppato ap presso sua madre: se l'anima mia non è stata in me, a guisa di fanciullo novellamente spoppato.

3 Israel isperi nei Signore da ora in eterno

SALMO CXXXII. Cantico di Maslot.

RICORDATI, Signore, di Da-vid, e di tutte le sue affizioni. 2 Come egli giurò al Signore, e fece voto al Possente di Iacob : dicendo,

3 Se io entro nel tabernacolo della mia casa, se salgo sopra la

lettiera del mio letto: 4 Se do alcun sonno agli occhi

miei, od alcun sonnecchiar alle mie palpebre: 5 Infino attanto ch'io abbia tro-

vato un luogo al Signore, degli abitacoli al Possente di Iacob. 6 Ecco. noi abbiamo udito. che l'Arca era stata nella contrada Efratea: poi la trovammo ne' campi di

Igar. 7 Entriamo negli abitacoli del Signore: adoriamo allo scannello

de' suoi piedi.

8 Levati, Signore: tu, e l'Arca della tua forză, per entrar nel tuo

riposo. 9 I tuoi sacerdoti sieno rivestiti di giustizia, e giubilino i tuoi santi. 10 Per amor di David, tuo servitore, non negare al tuo unto la sua richiesta.

II Il Signore giurò verità a David, e non la rivocherà : dicendo, Io

metterò sopra il tuo trono del frutto del tuo ventre.

12 Se i tuoi figliuoli osservano il mio patto, e la mia testimonianza, ch'io insegnerò loro; essi, ed i lor figliuoli in perpetuo, sederanno sopra il tuo trono

13 Perciochè il Signore ha eletta Sion: egli l'ha gradita per sua stan-

za: dicendo, 14 Questo è il mio riposo in per-

petuo, qui abiterò : perciochè que-sto è il luogo, ch' io ho desiderato. 15 lo benedirò largamente la sua vittuaglia : io sazierò di pane i suoi

poverič 16 E vestirò i suoi sacerdoti di vesti di liberazione : ed i suoi santi

giubileranno in gran letizia. 17 Quivi farò germogliare un corno a David: e terrò accesa una lampana al mio unto.

18 lo vestirò i suoi nemici di vergogna : e la sua benda reale fiorira sopra lui.

548

# SALMO CXXXIII.

Cantico di Maalot, di David. CCO, quant' è buono, e quant' è piacevole, che fratelli dimorino insieme!

2 Questo è come l'olio eccellente, che è sparso sopra il capo d'Aaron : il quale gli scende in su la barba, e poi cola infino al lembo de suoi vestimenti.

3 Come la rugiada d' Hermon, che scende sopra i monti di Sion: perciochè il Signore ha ordinata quivi la benedizione, e la vita in eterno.

#### SALMO CXXXIV. Cantico di Maalot.

ECCO, benedite il Signore, voi tutti i servitori del Signore, che state le notti nella Casa del Signore.

2 Alzate le vostre mani verso il Santuario, e benedite il Signore. 3 Benedicati da Sion il Signore, c'ha fatto il cielo, e la terra.

#### SALMO CXXXV Alleluia.

ODATE il Nome del Signore: lodatelo, voi servitori del Signore:

2 Che state nella Casa del Signore, ne' cortili della Casa del nostro

Dio. 3 Lodate il Signore: perciochè il Signore è buono : salmeggiate al suo Nome, perciochè è amabile. 4 Conciosiacosachè il Signore s'abbia eletto Iacob, ed Israel, per suo

tesoro riposto. 5 Certo io conosco che'l Signore è grande, e che'l nostro Signore è

maggiore di tutti gl'iddij. 6 Il Signore fa tutto ciò che gli piace in cielo, ed in terra : ne'ma-

ri, ed in tutti gli abissi.
7 Egli fa salire i vapori dall'estremità della terra : egli fa i lampi per la ploggia : egli trae fuori l vento da suoi tesori.

8 Egli è quel che percosse i pri-mogeniti d'Egitto, così degli uomi-

ni, come degli animali;

9 Che mandò segni, e prodigi, in mezzo di te, o Egitto: sopra Faraone, e sopra tutti i suoi servitori; 10 Che percosse nazioni grandi,

ed uccise re potenti:

11 Sihon, re degli Amorrei, ed Og, re di Basan, e li re di tutti i regni di Canaan :

12 E diede i lor paesi per eredità, per eredità ad Israel, suo popolo. 13 O Signore, il tuo Nome è in eterno: o Signore, la memoria di

te è per ogni età. 14 Quando il Signore avrà fatti suoi giudicij sopra il suo popolo,

### IL LIBRO DE' SALMI, CXXXV.--CXXXVIII.

egli si pentirà per amor de' suoi i polo per lo diserto : perciochè la servitori

15 Gl'idoli delle genti sono argen-to, ed oro, opera di mani d'uomini: 16 Hanno bocca, e non parlano :

hanno occhi, e non veggono: 17 Hanno orecchi, e non odono: ed anche non hanno fiato alcuno

nella lor bocca.

18 Simili ad essi sieno quelli che li fanno: chiunque in essi si con-

19 Casa d'Israel, benedite il Signore: casa d'Aaron, henedite il

20 Casa di Levi, benedite il Signore: voi, che temete il Signore, beneditelo.

21 Benedetto sia da Sion il Signore, che abita in Gerusalemme. Alleinia.

# SALMO CXXXVL

NELEBRATE il Signore : percioch' egli é buono : perciochè la sua benignità è in eterno. 2 Celebrate l'Iddio degl'iddii:

perciochè la sua benignità è in eterno.

3 Celebrate il Signore de' signori :

perciochè la sua benignità è in 4 Celebrate colui, che solo fa ma-

raviglie grandi : perciochè la sua

benignità è in eterno:

5 Colui c' ha fatti i cieli con intendimento: perciochè la sua be-

nignità è in eterno: 6 Colui c'ha distesa la terra sopra l'acque : perciochè la sua beni-

gnità d'in eterno:

7 Colui c' ha fatti i gran lumina-ri : percioche la sua benignità è in eterno:

8 Il sole, per avere il reggimento del giorno : perciochè la sua beni-gnita è in eterno :

9 La luna, e le stelle, per avere i reggimenti della notte : perciochè sua benignità è in eterno : 10 Colui che percosse gli Egizij

sua benignità è in eterno:

11 E trasse fuori Israel del mezso

di loro: perciochè la sua benignità *e* in eterno : 12 Con man potente, e con brac-

cio steso: perciochè la sua benignità è in eterno : 13 Colui che spartì 'l Mar rosso in

due : perciochè la sua benignità è in eterno: 14 E fece passare Israel per lo

messo d'esso: perciochè la sua benignità è in eterno : 15 E traboccò nel mar rosso Faraone, ed il suo esercito : perciochè

la sua benignità è in eterno : 16 Colui che condusse il suo posua benignità e in eterno:

17 Colui che percosse re grandi: perciochè la sua benignità e in eterno:

18 Ed uccise re potenti: perciochè la sua benignità è in eterno : 19 Sihon, re degli Amorrei: per-

ciochè la sua benignità è in eterno : 20 Ed Og, re di Basan : perciochè la sua benignità è in eterno : 21 E diede il lor paese in eredità :

perciochè la sua benignità è in eterno:

22 In eredità ad Israel, suo servitore: perciochè la sua benignità è

in eterno:

23 Il quale, quando siamo stati abbassati, s'è ricordato di noi : perciochè la sua benignità è in eterno: 24 E ci ha riscossi da nostri nemici : perciochè la sua benignità è in

eterno: 25 Il quale dà il cibo ad ogni carne : perciochè la sua benignità

è in eterno.

26 Celebrate il Signore de cieli: perciochè la sua benignità é in eterno.

SALMO CXXXVII.

SSENDO presso alle flumane L'SSENTIO PICOS noi sedevamo, ed anche piangevamo, ricordandoci di Sion :

2 Noi avevamo appese le nostre cetere a salci, in mezzo d'essa.

3 Benchè quelli che ci avevano menati in cattività ci richiedessero quivi, che cantassimo: e quelli che ci facevano urlar piangendo ci richiedessero canzoni d'allegrezza: dicendo. Cantateci delle cansoni di Sion.

4 Come avremmo noi cantate le canzoni del Signore in paese di

stranieri ?

5 Se io ti dimentico, o Gerusalemme: se la mia destra ti dimentica: 6 Resti attaccata la mia lingua al

mio palato, se io non mi ricordo di te : se non metto Gerusalemme in capo d'ogni mia allegrezza.

7 Ricordati, Signore, de' figliuoli d' Edom, i quali, nella giornata di Gerusalemme, dicevano, Spianate, spianate, fino a' fondamenti. 8 O figliuoia di Babilonia, che devi esser distrutta, beato chi ti farà la

retribuzione del male, che tu ci hai 9 Beato chi piglierà i tuoi piccioli figliuoli, e gli sbatterà al sasso.

## SALMO CXXXVIII.

Salmo di David. O ti celebrerò con tutto il mio ctore : io ti salmeggerò davanti agli Angeli.

# IL LIBRO DE'SALMI, CXXXVIII.-CXL

2 lo adorerò verso il Tempio del- i nel ventre di mia madre. la tua Santità, e celebrero il tuo Nome, per la tua benignità, e per la tua verità: percioche tu hai magnificata la tua parola, sopra ogni tua fama

3 Nel giorno ch'io ho gridato, tu m'hai risposto; tu m'hai accresciuto di forze nell'anima mia

4 Tutti li re della terra ti celebreranno, Signore, quando avranno udite le parole della tua bocca:

5 E canteranno delle vie del Signore: conciosiacosachè grande

da la gloria del Signore. 6 Perciochè il Signore è eccelso, e riguarda le cose basse: ed alto, e conosce da lungi.

7 Se lo camino in messo di distretta, tu mi manterrai in vita: tu tenderal la mano sopra la faccia de' mici nemici, e la tua destra mi salverà.

8 Il Signore complerà l'opera sua intorno a me : o Signore, la tua benignità è in eterno : non lasciar l'opere delle tue mani.

### SALMO CXXXIX.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

Signore, tu m'hai investiga-to, e tu mi conosci.

2 Tu conosci'l mio sedere, ed il mio levare: tu intendi da lungi'l mio pensiero. 3 Tu aggiri i miei sentieri, ed il

mio ricetto: e sei usato a tutte le mie vie.

4 Perciochè, non essendo ancora la parola sopra la mia lingua, ecco, Signore, tu sai già il tutto.

5 Tu mi strigni dietro, e davanti; e mi metti la mano addosso. 6 La tua conoscensa è tanto maravigliosa ch'io non posso sottrar-

mene : e tanto eccelsa, ch'appo lei non posso nulla.

7 Dove me n'andrò d'innanzi al

tuo Spirito ? e dove me ne fuggirò dal tuo cospetto l 8 Se io salgo in cielo, tu vi sei : e

se mi metto a giacere ne' luoghi bassi sotterra, eccoviti. 9 Se prendo l'ale dell'alba, e vo a

dimorar nell'estremità del mare: 10 Anche quivi mi condurrà la tua mano, e la tua destra mi prenderà.

11 E se dico, Certo, le tenebre m'appiatteranno, la notte sarà luce d'intorno a me.

12 Le tenebre stesse non possono oscurarti nulla: anzi la notte ti risplende come il giorno: le tenebre, e la luce ti son tutt'uno. 13 Conciosiacosachè tu possegga

le mie reni: tù m'hai composto

14 Io ti celebrerò: perciochè io sono stato maravigliosamente formato in maniere stupende : le tue opere son maravigliose, e l'anima mia lo sa molto bene.

15 La fabbrica delle mie cesa non ti fu celata, quando io fui fatto in occulto, e lavorato nelle basse parti della terra.

16 I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo: e tutte queste cose erano scritte nel tuo libro, nel tempo che si formavano,

quando niuna d'esse era ancora. 17 Oh quanto mi sono, o Dio, preziosi i tuoi pensamenti! quanto

son grandi le somme d'essi ! 18 Se lo li voglio annoverare, sono in maggior numero che la rena: quando, io mi risveglio, io sono ancora teco.

19 Certo, o Dio, tu uccideral l'empio: perciò, uomini di sangue, di-partitevi da me.

20 Perciochè i tuoi nemici t'hanno nominato a scelleratema : hanno preso in bocca il tuo Nome in vano.

21 O Signore, non odio to quelli che t'odiano? e non m'accuoro io per quelli che si levano contra te? 22 lo gli odio d'un'odio perfetto:

io gli ho per nemici. 23 O Dio, investigami, e conosci il mio cuore: provami, e conosci

i mici pensieri : 24 E vedi se v'é in me alcuna via iniqua: e guidami per la via del mondo.

## SALMO CXL

Salmo di David, dato al Capo de' Musici

RISCUOTIMI, o Signore, dal-l'uomo malvagio: guardami dall'uomo violento: 2 I quali macchinano de' mali nel

cuore, e tuttodi movono guerre. 3 Agussano la lor lingua, come il serpente : veleno d'aspido e sotto

alle lor labbra. Sela. 4 Preservami, o Signore, dalle

mani dell'empio: guardami dal-l'uomo violento; che hanno mac-chinato di far cadere i miei piedi. 5 I superbi m'hanno nascosto un laccio, e delle funi : m'hanno teso

una rete sul sentiero: m'hanno poete delle trappole. Sela. 6 Io ho detto al Signore, Tu sei 1 mio Dio: o Signore, porgi l'orec-chio al grido delle mie supplica-

zioni. 7 O Signore Iddio, che sei la forza della mia salute, tu hai coperto il

mio capo nel giorno dell' armi. 8 O Signore, non concedere agli

550

# IL LIBRO DE' SALMI, CXL.-CXLIII.

empi ciò che desiderano: non dar compimento a' lor disegni, onde

g'innalzino. Sela. 9 Fa che la perversità delle labbra di coloro, che m'intorniano

copra loro la testa. 10 Caggiano loro addosso carboni accesi: trabocchili Iddio nel fuoco: in fosse profonde, onde non

possano risurgere. 11 Non sia l'uomo maldicente stabilito in terra: il male cacci

l' uomo violento in precipizij 12 Io so che'l Signore fara ra-gione all'afflitto, e diritto a' poveri. 13 Certo, i giusti celebreranno il tuo Nome: gli uomini diritti abiteranno appresso alla tua faccia-

# SALMO CXLI. Salmo di David.

SIGNORE, io t'invoco; affrettati di rispondermi : porgi l'orecchio alla mia voce, mentre io grido a te.

2 La mia orazione sia addirizzata al tuo cospetto, come l'incenso: ed il mio alsar delle mani come

l'offerta della sera.

3 O Signore, poni guardia alla mia bocca: guarda l'uscio delle

mie labbra.

Non lasciar che'l mio cuore s' inchini a cosa alcuna malvagia, ple, con gli nomini operatori d'ini-quità: e fs' ch'io non mangi delle lor delisie. er darmi a commettere opere em-

5 Pestimi pure il giusto, ciò mi mi sarà ollo eccellente, il qual non mi fiaccherà il capo: anzi più ch'egii lo farà, più pregherò per loro

nelle loro avversità

6 I rettori di costoro furono abbandonati dentro alla roccia, e pure udirono le mie parole, ch'erano piacevoli.

7 Le nostre cesa sono sparse sulla bocca del sepolero, come quando altri spezza, e schianta legne per terra.

8 Perciochè, o Signore Iddio, gli occhi miel sono intenti a te, ed io spero in te: non privar di riparo l'anima mia.

9 Guardami dal laccio che m'è stato teso, dalle trappole degli operatori d'iniquità.

10 Caggiaño gli empi nelle lor

reti tutti quanti, mentre lo passero oltre.

SALMO CXLII. Maschil di David : orazione ch'egli fece, quando era nella spelonca. grido colla mia voce al Signore: io supplico al Signore

colla mia voce.

2 lo spando la mia orazione davanti a lui : io racconto davanti a

lui la mia tribolazione. 3 Mentre lo spirito mio spasima.

in me. Or tu, Signore, conosci'l mio sentiero. Essi m'hanno nascosto un laccio sulla via, per la quale ho da caminare. 4 Io riguardo a destra, e miro: e

non v'e alcuno che mi riconosca : ogni rifugio è perduto per me: non v'è alcuno ch'abbia cura del-

l' anima mia.

5 O Signore, io grido a te: io dico, Tu sei 'l mio ricetto, la mia parte

nella terra de' viventi

6 Attendi al mio gridare : percio-chè io son ridotto in molto misero stato : riscuotimi da quelli che mi perseguitano: perciochè son più possenti di me

Tira fuor di carcere l'anima mia, aclochè io celebri 'l tuo Nome : i giusti m'intornieranno, quando tu m'avrai fatta la mia retribuzione.

#### SALMO CXLIIL Salmo di David.

SIGNORE, ascolta la mia ora-zione, porgi l'orecchio alle mie supplicazioni : per la tua verità, e

per la tua giustizia, rispondimi 2 E non venire a giudicio col tuo servitore : perciochè niun vivente sarà trovato giusto nel tuo co-

spetto.
3 Perciochè il nemico perseguita l'anima mia: egli ha fiaccata, e atterrata la mia vita: egli mi fa giacere in luoghi tenebrosi, come quelli che son morti già da lungo tempo.

4 É lo spirito mio spasima în me: il mio cuore è tutto smarrito den-

tro di me. 5 Io mi rammemoro i giorni anti-

chi: io medito tutti i tuoi fatti: io ragiono dell' opere delle tue mani. 6 lo spiego a te le mie mani: l'anima mia e intenta a te, come terra asciutta. Sela.

7 Affrettati di rispondermi, Signore: lo spirito mio vien meno: non nasconder da me la tua faccia, sì ch'io sia renduto simile a quelli

che scendono nella fossa.

8 Fammi sentir la mattina la tua benignità, perciochè io mi confido in te: fammi conoscer la via per la quale ho da caminare, perciochè io levo l'anima mia a te.

9 Signore, riscuotimi da' miei nemici: io mi riduco a te per nascondermi.

10 Insegnami a far la tua volontà: perciochè tu sei'l mio Dio: il tuo

### IL LIBRO DE'SALML CXLIII.—CXLVI.

buono Spirito mi guidi nella terra della dirittura.

11 OSignore, vivificami, per amor del tuo Nome: tira fuor di distretta l'anima mia, per la tua giustizia.

12 E, per la tua benignità, distruggi l miei nemici, e fa' perir tutti quelli ch' affliggono l'anima mia: perciochè io son tuo servitore.

### SALMO CXLIV. Salmo di David.

DENEDETTO sia il Signore, mia Rocca, il quale ammaestra le mie mani alla battaglia, e

le mie dita alla guerra.

2 Egli è la mia benignità, e la mia fortezza: il mio alto ricetto, ed il mio liberatore: egli è il mio sudo, ed io mi confido in lui: egli è quel ch'abbatte i popoli sotto me.

3 O Signore, che cosa è l'uomo, che tu n'abbi cura? che cosa è il figliuol dell'uomo, che tu ne facci conto?

4 L'uomo è simile a vanità: i suoi giorni son come l'ombra che passa. 5 Signore, abbassa i tuoi cieli, e scendi: tocca i monti, e fa' che fu-

mino.
6 Vibra il folgore, e dissipa quella gente: avventa le tue saette, e

mettili in rotta.
7 Stendi le tue mani da alto, e riscuotimi, e trammi fuor di grandi acque, di man degli stranieri:

8 La cui bocca parla menzogna; e la cui destra è destra di frode. 9 O Dio, io ti canterò un nuovo Cantico: io ti salmeggerò in sul

saltero, ed in sul decacordo. 10 Tu, che dai vittoria alli re:

che riscuoti David, tuo servitore,

dalla spada scellerata: 11 Liberami, e riscuotimi dalla mano degli stranieri, la cui bocca parla menzogna, e la cui destra ∂ destra di frode.

12 Aciochè i nostri figliuoli sieno come piante novelle, bene allevate nella lor giovanezza: e le nostre figliuole sieno come i cantoni inta-

gliati dell' edificio d'un palazzo:
13 E le nostre celle sieno piene, e
porgano ogni spezie di benf: e le
nostre gregge moltiplichino a migliata, ed a decine di migliata nelle

nostre campagne: 14 Ed i nostri buoi sieno grossi, e

possenti: e non vi sia per le nostre piazze nè assalto, nè uscita, nè grido alcuno.

15 Beato il popolo, che è in tale stato: beato il popolo, di cui 'l Signore è l' Iddio. SALMO CXLV. Salmo di lode, di David.

O DIO mio, Re mio, io t'esalterò: e benedirò il tuo Nome in sempiterno.

2 Io ti benedirò tuttodì : e loderò il tuo Nome, in sempiterno.

3 Il Signore è grande, e degno di somma lode: e la sua grandezza non può essere investigata.

4 Una età dopo l'altra predicherà le lodi delle tue opere: e gli uomini racconteranno le tue prodezze. 5 Io ragionerò della magnificenza della gioria della tua Maestà, e

delle tue maraviglie.
6 E gli uomini diranno la potenza delle tue opere tremende: ed io

narrerò la tua grandezza.

7 Essi sgorgheranno la ricordanza
della tua gran bonta, e canteranno

della tua gran bontà, e canteranno con giubilo la tua giustizia. 8 Il Signore e grazioso, e pietoso: lento all'ira, e di gran benignità.

9 Il Signore è buono inverso tutti: e le sue compassioni son sopra tutte le sue compassioni son sopra tutte le sue compassioni son sopra tut-

10 O Signore, tutte le tue opere ti celebreranno: ed i tuoi santi ti benediranno:

11 Diranno la gloria del tuo Regno: e narreranno la tua forza: 12 Per far note le tue prodezze, e

la magnificenza della glòria del tuo Regno a' figliuoli degli uomini. 13 Il tuo Regno è un regno di tutti

i secoli, e la tua signoria è per ogni età. 14 Il Signore sostiene tutti quelli

che caggiono, e rileva tutti quelli che dichinano. 15 Gli occhi di tutti sperano in te:

e tu dai loro il lor cibo al suo tempo. 16 Tu apri la tua mano, e sasti di benivolenza ogni vivente. 17 Il Signore è giusto in tutte le

sue vie, e benigno in tutte le sue opere.

18 11 Signore è presso di tutti
avalli che l'invocano, di tutti quel.

quelli che l'invocano, di tutti quelli che l'invocano in verità. 19 Egli adempisce il desiderio di

quelli che lo temono, ed ode il lor grido, e li salva. 20 li Signore guarda tutti quelli

20 Il Signore guarda tutti quelli che l'amano: e distruggerà tutti gli empi.

21 La mia bocca narrerà la lode del Signore: ed ogni carne benedirà il Nome della sua Santità sempiterno.

#### SALMO CXLVI. Alleluia.

A NIMA mia, loda il Signore.

2 lo loderò il Signore, mentre viverò; lo salmeggerò al mio Dio, mentre durerò.

# IL LIBRO DE' SALMI, CXLVI.-CXLIX.

3 Non vi confidate in principi, ne | in alcun figliuol d'uomo, che non ha modo di salvare.

4 Il suo fiato uscirà, ed egli se ne ritornerà nella sua terra: in quel

dì periranno i suoi disegni. 5 Beato colui, c'ha l'Iddio di Iacob in suo aiuto, la cui speranza è nel

Signore Iddio suo :

6 Il quale ha fatto il cielo, e la terra; il mare, e tutto ciò ch'è in essi: ch'osserva la fede in eterno: ossi: chosserva la lette in eterno:
7 il qual fa ragione agli oppressati: e dà del cibo agli affamati.
Il Signore scioglie i prigioni.
8 il Signore apre gii occhi a clechi: il Signore ama i giusti.
7 il choson chinati: il Signore ama i giusti.

9 Il Signore guarda i forestieri: egli solleva l'orfano, e la vedova:

e sovverte la via degli empi. 10 Il Signore regna in eterno, ed il tuo Dio, o Sion, per ogni età.

SALMO CXLVII.

L ODATE il Signore : perciochè egli è cosa buona, e dilettevole di salmeggiar l'Iddio nostro: la lode è decevole.

2 Il Signore è quel ch'edifica Gerusalemme : egli raccogliera i di-

spersi d' Israel.

Alleluia.

3 Egli è quel che guarisce quelli c'hanno il cuor rotto, e fascia le lor doglie:

4 Che conta il numero delle stelle: che le chiama tutte per li nomi

5 Il nostro Signore è grande, e di

gran forza: la sua intelligenza è infinita. 6 Il Signore solleva i mansueti:

ed abbatte gli empi fino a terra. 7 Cantate al Signore con lode: salmeggiate colla cetera all' Iddio

nostro: 8 Il qual copre il cielo di nuvole. ed apparecchia la pioggia alla terra, e fa che i monti produceno

l'erba. 9 Che dà la sua pastura al bestiame, a' figli de' corvi, che gridano.

10 Egli non si compiace nella for-za del cavallo : egli non gradisce

le gambe dell' uomo.

11 Il Signore gradisce quelli che lo temono, quelli che sperano nel-

la sua benignità. 12 Gerusalemme, celebra il Signo-

re: Sion, loda il tuo Dio. 13 Perciochè egli rinforza le sbarre delle tue porte: egli benedice i tuoi figliuoli in mezzo di te.

14 Egli è quel che mantiene il tuo paese in pace : che ti sazia di grascia di frumento:

15 Che manda il suo dire in terra: 553

e la sua parola corre velocissima-

mente: 16 Che manda la neve a guisa di lana: che sparge la brina a guisa di cenere:

17 Che getta il suo ghiaccio come per pezzi: e chi potra durar da-vanti al suo freddo?

18 Egli manda la sua parola, e fa

struggere quelle cose : egli fa sof-fiare il suo vento, e l'acque corrono. 19 Egli annunzia le sue parole a

Iacob: i suoi statuti, e le sue leggi, ad Israel.

20 Egli non ha fatto così a tutte le genti: ed esse non conoscono le sue leggi. Alleluia.

#### SALMO CXLVIII. Alleluia.

ODATE il Signore dal cielo: lodatelo ne' luoghi altissimi. 2 Lodatelo voi, suol Angeli tutti : lodatelo voi, suoi eserciti

3 Lodatelo sole, e luna : lodatelo voi, stelle lucenti tutte.

4 Lodatelo voi, cieli de cieli: e voi, acque che siete di sopra al cielo.

5 Tutte queste cose lodino il Nome del Signore: perciochè, al suo co-

mandamento furono create. 6 Ed egli le ha stabilite, per sempre, ed in perpetuo: egli ne ha fatto uno statuto, il qual non tra-

passerà giammai.

7 Lodate il Signore della terra, balene, ed abissi tutti:

8 Fuoco, e gragnuola: neve, e vapore, e vento tempestoso ch'eseguisce la sua parola

9 Monti, e colli tutti : alberi fruttiferi, e cedri tutti :

10 Fiere, e bestie domestiche tutte: rettili, ed uccelli alati:

11 Re della terra, e popoli tutti:

principi, e rettori della terra tutti : 12 Giovani, ed anche vergini: vecchi, e fanciulli:

13 Lodino il Nome del Signore: perciochè il Nome di lui solo è innalzato: la sua Maestà e sopra la

terra, e sopra il cielo : 14 Ed ha alzato un corno al suo popolo, il che è materia di lode a

tutti i suoi santi: a' figliuoli d'Israel, suo popolo prossimo. Alleinia.

#### SALMO CXLIX. Alleluia.

NANTATE al Signore un nuovo / Cantico: cantate la sua lode nella raunanza de' santi.

2 Rallegrisi Israel nel suo Fattore: festeggino i figliuoli di Sion nel Re loro.

3 Lodino il suo Nome sul fiauto:

# IL LIBRO DE' SALMI, CXIJX. CL.

salmeggingli col tamburo, e colla cetera.

4 Perciochè il Signore gradisce il suo popolo: egli giorifichera i man-

sueti per la sua salute. 5 I santi festeggeranno con gloria,

canteranno sopra i lor letti: 6 Avranno nella lor gola l'esaltazioni di Dio, e nelle mani spade a

due tagli : 7 Per far vendetta fra le genti, e gastigamenti fra i popoli:

8 Per legare i loro re con catene, e gli onorati d'infra loro con ceppi di ferro:

9 Per mandare ad esecuzione sopra loro il giudicio scritto: il che sard gloria a tutti i suoi santi. Alleluia.

SALMO CL Alleluia.

L ODATE Iddio nel suo Santua-rio: lodatelo nella distesa della sua gioria.

2 Lodatelo per le sue prodezze : lodatelo secondo la sua somma grandezza.

3 Lodatelo col suon della trom ba: lodatelo col saltero, e colla ce-

tera. 4 Lodatelo col tamburo, e col flauto: lodatelo coll'arpicordo, e

coll'organo.
5 Lodatelo con cembali sonanti: lodatelo con cembali aquillanti.

6 Ogni cosa c'ha fisto laudi 'l Signore. Alleluia.

II.

# LIBRO DE' PROVERBI DI SALOMONE.

CAP. I. PROVERBI di Salomone, figliuolo di David, re d'Israel; 2 Per conoscere sapienza, ed ammaestramento; per intendere i det-

ti di senno: 3 Per ricevere ammaestramento

di buon senno, di giustizia, di giudicio, e di dirittura; 4 Per dare avvedimento a' sem-

plici, e conoscenza, ed accorgi-mento a fanciulli. 5 Il savio gli udirà, e ne accre scerà la sua scienza: e l'uomo intendente ne acquisterà buoni con-

gli, e governo: 6 Per comprender le sentenze, ed i be' motti ; le parole de' savi, ed i

lor detti oscuri.

7 Il timor del Signore è il capo della scienza: ma gli stolti sprezzano la sapienza, e i' ammaestramento.

8 Ascolta, figliuol mio, l'ammae-stramento di tuo padre; e non la-sciar l'insegnamento di tua madre: 9 Perciochè saranno un fregio gra-

zioso al tuo capo, e collane al tuo coilo. 10 Figliuol mio, se i peccatori ti

vogliono soddurre, non acconsentir Toro. 11 Se dicono, Vieni con noi, po-niamo agguati al sangue, insidia-

mo di nascoso l'innocente impunitamente:

19 Tranghiottiamgli tutti vivi, come il sepolero: e tutti intieri. a guiss di quelli che scendono nella

13 Noi troveremo ogni sorte di preziosi beni, noi empieremo le no-

stre case di spoglie : 14 Tu trarrai la tua sorte con noi ; fra noi non vi sarà che una sola borna.

15 Figliuol mio, non inviarti con loro : rattieni 'l tuo piè dal lor sen-

tiero: 16 Perciochè i lor piedi corrono al male, e s'affrettano a spandere

11 sangue. 17 Percioche ben si tende impunitamente la rete dinanzi ad ogni

uccello: 18 Ma essi pongono agguati al lor propio sangue, ed insidiano nascu-

samente l'anima loro. 19 Tali sono i sentieri d'ogni uomo dato all' avarisia: ella coglie l'anima di coloro in cui ella si tro-

20 La somma Sapienza grida di fuori ; ella fa sentir la sua voce per le piazze:

21 Ella grida in capo de' luoghi delle turbe: ella pronunzia i suoi ragionamenti nell' entrate delle

porte, nella città:

22 Dicendo, Infino a quando, o scempi, amerete la scempietà? ed infino a quando gli schernitori prenderanno placere in ischernire, ed i passi avranno in odio la scienza?

23 Convertitevi alla mia riprensione: ecco, lo vi sgorgherò lo spirito mio: io vi farò assapere le mie parole.

24 Perciochè io ho gridato, e voi avete ricusato d'ascoltare; io ho

# PROVERBI, I. II. III.

distesa la mano, e niuno ha porto | attenzione:

25 Ed avete lasciato ogni mio consiglio, e non avete grădita la mia correzione:

26 lo altresì riderò della vostra calamità; io mi farò beffe, quan-

do'l vostro spavento sara venuto; 27 Quando'l vostro spavento sarà venuto, a guisa di ruina; e la vostra calamità sarà giunta, a guisa di turbo ; quando angoscia, e di-stretta vi sara sopraggiunta.

28 Allora essi grideranno a mema io non rispondero; mi ricercheranno sollecitamente, ma non

mi troveranno:

29 Perciochè hanno odiata la scienza, e non hanno eletto il timor del Signore:

30 E non hanno gradito il mio consistio, ed hanno disdegnata ogni mia correzione. 31 Perciò, mangeranno del frutto

delle lor vie, e saranno saziati de' lor consigli. 32 Perciochè lo sviamento degli

scempi gli uccide, e l'error degli stolti gli fa perire. 33 Ma chi m'ascolta abitera in

sicurtà, e viverà in riposo, fuor di spavento di male.

CAP. II.

MGLIUOL mio, se tu ricevi i miei detti, e riponi appo te i miei comandamenti :

2 Rendendo il tuo orecchio attento alia sapienza: se tu inchini 'l tuo cuore all' intendimento:

3 E se tu chiami la prudenza, e dai fuori la tua voce all'intendimento:

4 Se tu lo cerchi come l'argento. e l'investighi come i tesori :

5 Allora tu intenderai 'l timor del Signore, e troverai la conoscenza

di Dio. 6 Perciochè il Signore dà la sa-

pienza: dalla sua bocca procede la scienza, e l'intendimento. 7 Egli riserba la ragione a' diritti :

egli è lo scudo di quelli che caminano in integrità : 8 Per guardare i sentieri di dirit-

tura, e custodire la via de' suoi santi 9 Allora tu intenderai giustizia,

giudicio, e dirittura, ed ogni buon šentiero. 10 Quando la sapienza sarà entrata nel cuor tuo, e la scienza sarà

dilettevole all'anima tua: 11 L'avvedimento ti preserverà,

la prudenza ti guarderà; 12 Per liberarti dalla via malvagia, dagli uomini che arlano di cose perverse:

13 I quali lasciano i sentieri della

dirittura, per caminar per le vie delle tenebre : 14 I quali si rallegrano di far

male, e festeggiano nelle perversità di malizia:

15 I quali son torti nelle lor vie,

e traviati ne' lor sentieri : 16 Per iscamparti ancora dalla donna straniera; dalla forestiera,

che parla vezzosamente; La quale ha abbandonato il conduttor della sua giovanezza, ed ha dimenticato il patto del suo Dio.

18 Conciosiacosachè la casa d'essa dichini alla morte, ed i suoi sentieri a' giganti.

19 Niuno di coloro ch'entrano da essa non ne ritorna, e non ripren

de i sentieri della vita.

20 Aciochè ancora tu camini per la via de' buoni, ed osservi i sentieri de' giusti. 21 Perciochè gli uomini diritti abiterrano la terra, e gli uomini

intieri rimarranno in essa. 22 Ma gli empi saranno stermi-

nati dalla terra, ed i disleali ne saran divelti. CAP. III.

IGLIUOL mio, non dimenticare il mio insegnamento; e'l cuor tuo guardi 1 miei comandamenti:

2 Perchè t'aggiugneranno lunghezza di giorni, ed anni di vita, e prosperità.

3 Benignità, e verità non t'abbandoneranno: legagliti in su la gola, scrivigli in su la tavola del

tuo cuore: 4 E tu troveral grazia, e buon senno, appo Iddio, ed appo gli uo-

5 Confidati nel Signore con tutto'l tuo cuere ; e non appoggiarti

in su la tua prudenza.
6 Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli addirizzera i tuoi sentieri.

7 Non reputarti savio appo te stesso: temi 'l Signore, e rîtratti dal male.

8 Ciò sarà una medicina al tuo bellico, ed un'inaffiamento alle tue

9 Onora il Signore con le tue facultà, e con le primizie d'ogni tua rendita:

10 Ed i tuoi granai saran ripieni di beni in ogni abbondanza, e le tue tina traboccheranno di mosto. 11 Figliuol mio, non disdegnar la

correzion del Signore; e non ti rincresca il suo gastigamento: 12 Perciochè il Signore gastiga

chi egli ama; anzi come un padre il figliuolo ch'egli gradisce.

13 Beato l'uomo c'ha trovata sa-2 B 2

pienza, e l'uomo c ha ottenuto inendimento.

14 Perciochè il traffico d'essa migliore che'l traffico dell'argento, e la sua rendita è migliore che l'oro.

15 Ella è più preziosa che le perle: e tutto ciò che tu hai di più

caro non la pareggia. 16 Lunghezza di giorni è alla sua

destra: ricchezza, e gloria alla sua sinistra. 17 Le sue vie son vie dilettevoli.

e tutti i suoi sentieri sono pace. 18 Ella è un'albero di vita a

quelli che s'appigliano ad essa : e beati coloro che la ritengono.

19 Il Signore ha fondata la terra con sapienza; egli ha stabiliti i cieli con intendimento.

20 Per lo suo conoscimento gli abissi furono fessi, e l'aria stilla la

21 Figliuol mio, non dipartansi giammai queste cose dagli occhi tuoi : guarda la ragione, e l'avvedimento:

22 E quelle saranno vita all' anima tua, e grazia alla tua gola.

23 Allora caminerai sicuramente per la tua via, e'l tuo piè non in-

cappera. 24 Quando tu giacerai, non avrai

spavento: e, quando tu ti riposerai, il tuo sonno sara dolce 25 Tu non temerai di subito spa-

vento, nè della ruina degli empi, quando ella avverra.

26 Perciochè il Signore sarà al tuo fianco, e guarderà il tuo piè,

che non sia preso.

27 Non negare il bene a quelli a cul è dovuto, quando è in tuo potere di farlo.

28 Non dire al tuo prossimo, Va', e torna, e domane tel darò; se tu I hai appo te.

29 Non macchinare alcun male contr'al tuo prossimo, ch'abita in

sicurtà teco. 30 Non litigar con alcuno senza cagione, s'egli non t'ha fatto al-

cun torto. 31 Non portare invidia all' uomo

violento, e non eleggere alcuna delle sue vie.

32 Perciochè l'uomo perverso è cosa abbominevole al Signore: ma egli comunica il suo consiglio con gli uomini diritti.

33 La maladizione del Signore è nella casa dell'empio: ma egli benedirà la stanza de giusti.

34 Se egli achernisce gli achernitori, dà altresì grazia agli umili.

35 I savi possederanno la gloria: a gli stolfi se ne portano ignomi nia.

CAP. IV.

FIGLIUOLI, ascoltate l'ammaestramento del padre: e siste attenti, per conoscer la prudenza. 2 Perciochè io v'ho data buona

dottrina, mon lasciate la mia legge. 3 Perciochè io ancora sono stato figliuol di mio padre, tenero, ed

unico appresso mia madre. 4 Ed esso m'ammaestrava, e mi diceva, Il tuo cuore ritenga le mie

parole: osserva i miei comandamenti, e tu viverai.

5 Acquista sapienza, acquista prudenna: non dimenticare i detti della mia bocca, e non rivolgertene indietro.

6 Non abbandonar la sapienza. ed ella ti preservera: amala, ed ella ti guarderà.

7 La sapienza è la principal cosa : acquista la sapienza: ed al prezzo di tutti i tuoi beni, acquista la pru-

denza.
8 Esaltala, ed ella t'innalserà: ella ti giorifichera, quando tu l'avrai abbracciata.

9 Ella ti metterà in sul capo un fregio di grazia: e ti darà una corona d'ornamento.

10 Ascolta, figliuol mio, e ricevi i miei detti ; ed anni di vita ti sa-

ranno multiplicati.

11 Io t'ho ammaestrato nella via della sapienza: io t'ho inviate ne' sentieri della dirittura. 12 Quando tu caminerai, i tuoi

passi non saran ristretti: e. se tu corri, tu non incapperai.

13 Attienti all'ammaestramento, non lasciarlo : guardalo, perciochè esso è la tua vita.

14 Non entrar nel sentier degli empi: e non caminar per la via de' malvagi. 15 Schifala, non passar per essa:

stornatene, e passa oltre 16 Perciochè essi non possono dor-

mire, se non hanno fatto qualche male: e'l sonno s'invola loro, se non hanno fatto cader qualcuno. 17 Conciosiacosachè magino il pa-

ne dell'empietà, e beano il vino delle violenze. 18 Ma il sentier de' giusti è come

la luce che spunta, la quale va vie più risplendendo, fin che sia chiaro giorno.

19 La via degli empl é come una caligine : essi non sanno in che incappano.

20 Figliuol mio, attendi alle mie parole: inchina l'orecchio tuo a' miei detti.

21 Non dipartansi quelli giammai dagii occhi tuoi : guardagli in meszo del tuo cuore:

22 Perciochè son vita a quelli che

# PROVERBI, IV. V. VI.

gli trovano, e sanità a tutta la lor :

CRITIC.

23 Sopra ogni guardia, guarda il tuo cuore: perciochè da esso procede la vita

24 Rimovi da te la perversità della bocca, ed allontana da te la per-

versità delle labbra.

25 Gli occhi tuoi riguardino diritto davanti a te, e le tue palpebre dirizzino la lor mira dinanzi a te 26 Livella il sentiero de' tuoi piedi, e sieno addirizzate tutte le tue vie.

27 Non dichinar nè a destra, nè a sinistra : rimovi 'l tuo piè dal male.

CAP. V.

IGLIUOL mio, attendi alla mia sapienza, inchina il tuo orecchio al mio intendimento:

2 Aciochè tu osservi gli avvedimenti, e che le tue labbra conser-

vino la scienza.

3 Perciochè le labbra della donna straniera stillano favi di mele, e'l suo palato e più dolce che olio: 4 Ma il fine d'essa è amaro come

assenzio, aguto come una spada a due tagli. 5 I suoi piedi scendono alla mor-

te: i suoi passi fanno capo all'in-

ferno. 6 I suoi sentieri sono vaganti, senza che tu te n'avvegga: che ta-lora tu non livelli la via della vita. 7 Ora dunque, figliuoli, ascolta-temi, e non vi dipartite da' detti

della mia bocca. 8 Allontana la tua via da essa, e

non accostarti all'uscio della sua

9 Che talora tu non dij 'l tuo ono-

re agli stranieri, e gli anni tuoi al crudele:

10 Che talora i forestieri non si sasino delle tue facultà; e che le tue fatiche non vadano nella casa dello strano:

11 E che tu non ruggi alla fine, quando la tua carne, e'l tuo corpo

aranno consumati:

12 E non dichi, Come ebbi io in odio l'ammaestramento? e come rigittò il mio cuore la correzione? 13 E come non ascoltai la voce di quelli che m'ammaestravano,

non inchinal 'I mio orecchio a quelli che m'insegnavano? 14 Quasi che sono stato in ogni

male, in mezzo della raunanza, e della congregazione.

15 Bei dell'acque della tua cister-

a, e de' ruscelli di mezzo della tua

16 Spandansi le tue fonti fuori, ed i ruscelli delle tue acque per le piesse.

17 Sieno quell' acque a te solo, ed a niuno strano teco.

18 Sia la tua fonte benedetta: e rallegrati della moglie della tua

giovanezza.

19 Siati ella una cerva amorosa. ed una cavriuola graziosa; inebbrinti le sue mammelle in ogni tempo; sij del continuo invaghito del suo amore.

20 E perchè, figliuol mio, t'invaghiresti della straniera, ed abbracceresti I seno della forestiera?

21 Conciosiacosachè le vie dell' uomo sieno davanti agli occhi del Signore, e ch'egli livelli tutti i suoi sentieri.

22 Le iniquità dell'empio lo prenderanno, ed egli sarà ritenuto con

le funi del suo peccato.

23 Egli morra per mancamento di correzione: ed andrà errando per la molta sua pazzia.

### CAP. VI.

FIGLIUOL mio, se tu hai fatta sicurtà al tuo prossimo, se tu hai toccata la mano allo strano,

2 Tu sei aliacciato con le parole della tua bocca, tu sei preso con le parole della tua bocca.

3 Ora fa' questo, figliuol mio, riscuotiti : poi che tu sei caduto in man del tuo prossimo, va', gittati a' piedi de' tuoi amici, e solleci-tagli.

4 Non lasciar dormire gli occhi tuoi, nè sonnecchiar le tue palpe-

5 Riscuotiti, come un cavrinolo di man *del cacciatore*, e come un' uccello di man dell'uccellatore. 6 Va', pigro, alla formica ; riguar-

da le sue vie, e diventa savio :

7 Conciosiacosach'ella non abbia ne capitano, ne magistrato, ne signore :

8 E pure ella apparecchia nella state il suo cibo, e rauna nella ricolta il suo mangiare.

9 Infino a quando, o pigro, giacerai? quando ti desteral dal tuo sonno ?

10 Dormendo un poco, sonnecchiando un poco, piegando un po-

co le braccia per riposare; 11 La tua povertà verrà come un

viandante, e la tua necessità come uno scudiere. 12 L'uomo scellerato, l'uomo da nulla, procede con perversità di

13 Egli ammicca con gli occhi,

paria co' piedi, accenna con le dita; 14 Egli ha delle perversità nel suo cuore, egil macchina del male

### PROVERBI, VI. VII.

accetterà.

in ogni tempo; egli commette con- 1

15 Perciò in un momento verrà la sua ruina: egli disubito sarà fiaccato senza rimedio.

16 Il Signore odia queste sei cose ; anzi queste sette son cosa abbomi-

nevole all'anima sua: 17 Gli occhi altieri, la lingua bu-

giarda, e le mani, che spandono il sangue innocente, 18 Il cuore che divisa pensieri

d'iniquità, i piedi, che s'affrettano per correre al male, 19 Il falso testimonio, che sbocca.

menzogne, e colui, che commette contese tra fratelli.

20 Figliuol mio, guarda il comandamento di tuo padre, e non lasciar l'insegnamento di tua madre : 21 Tiengli del continuo legati in

sul tuo cuore, ed avvinti in su la tua gola. 22 Quando tu caminerai, quello ti guldera; quando tu giacerai, fa-

rà la guardia intorno a te; e, quan-

do tu ti risveglierai, ragionera teco: 23 Perciochè il comandamento è una lampana, e l'insegnamento è una luce, e le correzioni di disci-

plina son la via della vita : 24 Per guardarti dalla femmina malvagia, dalle lusinghe della lin-

gua della straniera. 25 Non invaghirti nel tuo cuore della sua bellezza ; e non prendati

ella con le sue palpebre. 26 Perciochè per una donna meretrice si viene fino ad un pezzo di pane: e la donna vaga d'uomini va a caccia dietro all'anime pre-

ziose. 27 Alcuno prenderà egli del fuoco in seno, senza che i suoi vestimenti

ne sieno arsi ? 28 Alcuno caminerà egli sopra le brace, senza bruciarsi i piedi?

29 Cost avviene a chi entra dalla moglie del suo prossimo; chiunque la tocca non sarà innocente. 30 E' non si sprezza il ladro, quando egli ruba per saziarsi, avendo fame;

31 Anzi, se è colto, restituisce il *furt*o a sette doppi, egli dà tutta la

sustanza di casa sua. 32 Chi commette adulterio con una donna è scemo di senno : chi vuol perder l'anima sua faccia tal

33 Egli troverà ferite, ed ignominia; el suo vituperio non sara giammai cancellato

Perciochè la gelosia è un furor dell' uomo : ed egli non risparmiera

nel giorno della vendetta. 35 Egil non avrà riguardo ad al-

multiplichi i presenti, non però ali CAP. VII.

MGLIUOL mio, guarda i miei L detti, e riponi appo te i miei comandamenti.

cun riscatto: ed avvegnachè tu

2 Guarda i miei comandamenti, e tu viverai; e guarda il mio insegnamento, come la pupilla degli

occhi tuoi 3 Legagliti alle dita, scrivigli in

su la tavola del tuo cuore. 4 Di alla Sapienza, Tu sei mia sorella; e chiama la Prudenza tua

parenté:

5 Aciochè esse ti guardino dalla donna straniera, dalla forestiera che parla vezzosamente.
6 Perciochè io riguardava una

volta per la finestra della mia casa, per li miei cancelli,

7 E vidi tra gli scempi, e scorsi tra i fanciulli, un giovanetto, scemo di senno:

8 Il qual passava per la strada, presso al cantone della casa d'una tal donna; e caminava traendo alla casa d'essa :

9 In su la sera, in sul vespro del dì, in su l'imbrunire, ed oscurar

della notte: 10 Ed ecco, una donna gli venne

incontro, in assetto da meretrice. e cauta d'animo :

11 Strepitosa, e sviata ; i cui piedi non si ferma vano in casa: 12 Essendo ora fuori, or per le

piazze: e stando agli agguati presso ad ogni cantone.

13 Ed essa lo prese, e lo bació, e sfacciatamente gli disse,

14 Io avea sopra me il voto di sacrificij da render grazie ; oggi ho pagati i mici voti. 15 Però ti sono uscita incontro,

per cercarti, e t' ho trovato. 16 Io ho acconcio il mio letto con capoletti di lavoro figurato a cor-

dicelle di fil d'Egitto. 17 Io ho profumato il mio letto con mirra, con aloe, e con cinna-

18 Vieni, inebbriamoci d'amori

infino alla mattina, sollazziamci in amorosi piaceri. 19 Perciochè il marito non è in

casa sua: egli è andato in viaggio lontano:

20 Egli ha preso in mano un sacchetto di danari: egli ritornerà a casa sua a nuova luna.

21 Elia lo piego con le molte sue lusinghe, e lo sospinse con la dolcezza delle sue labbra.

22 Ed egli andò dietro a lei subitamente, come il bue viene al ma-

# PROVERBI, VII. VIII. IX.

cello, e come i ceppi son per gasti- i amento dello stolto:

23 Come l'uccello s'affretta al laccio, senza sapere che è con-tr'alla vita sua, fin che la saetta gli trafigga il fegato. 24 Ora dunque, figliuoli, ascolta-

temi, ed attendete a'detti della

mia bocca.

25 Il cuor tuo non dichini alle vie d'una tal donna : non isviarti

ne' suoi sentieri. 26 Perciochè ella ne ha fatti cader molti uccisi: e pur tutti coloro

ch'ella ha morti eran possenti. 27 La sua casa è la via dell'inferno, che scende a' più interni luoghi della morte.

### CAP. VIII.

A Sapienza non grida ella? e la Prudenza non dà ella fuori la sua voce?

2 Ella sta in piè in capo de' luoghi elevati, in su la via, ne crocicchi. 3 Ella grida presso alle porte, alla bocca della città, all'entrata degli usci delle case :

Dicendo, lo grido a voi, o uomini principali: e la mia voce s'indirizza ancora al volgo. 5 Semplici, intendete che cosa sia

avvedimento: e voi stolti, intendete che cosa sia buon senno.

6 Ascoltate: perciochè io proporrò cose eccellenti ; l'aprir delle mie

labbra sarà di cose diritte. 7 Conciosiacosachè'l mio palato ragionerà di verità: ma l'empietà è ciò che le mie labbra abbominano.

8 Tutti i detti della mia bocca son con giustizia; in essi non v'è nulla di torto, o di perverso.

9 Essi tutti son diritti agl' intendenti, e bene addirizzati a coloro c' hanno trovata la scienza.

10 Ricevete il mio ammaestramento, e non dell'argento: e scienza, anzi che oro eletto.

11 Perciochè la sapienza è mi-

gliore che le perle; e tutte le cose le più care non l'agguagliano. 12 Io, la Sapienza, abito nell'av-

vedimento, e trovo la conoscenza de buoni avvisi.

13 Il timor del Signore è odiare il

male: io odio la superbia, e l'alterezza, e la via della malvagità, e la bocca perversa. 14 A me appartiene il consiglio.

e la buona ragione: lo son la prudensa : a me appartiene la forsa. 15 Per me regnano li re, ed i rettori fanno statuti di giustizia.

16 Per me signoreggiano i signoed i principi, e tutti i giudici della terra.

17 Io amo quelli che m'amano: e quelli che mi cercano mi tro-

18 Ricchezze, e gloria, son meco.:

beni permanenti, e giustizia.

19 Il mio frutto e migliore che
oro, anzi che oro finissimo; e la mia rendita *migliore* che argento

20 lo camino per la via della giu-

stizia, in mezzo de sentieri della dirittura :

21 Per fare eredare il vero essere a quelli che m'amano, ed empiere i lor tesori.

22 li Signore mi possedeva al principio della sua via avanti le sue opere, ab eterno.

23 Io sono stata costituita in principato ab eterno, dal principio, avanti che la terra fosse

24 Avanti che fossero abissi, nè fonti, nè gorghi d'acque, io fui prodotta.

25 Io fui prodotta, innanzi che i monti fosser profondati, avanti i colli:

26 Mentre egli non avea ancora fatta la terra, nè le campagne, nè la sommità del terreno del mondo.

27 Quando egli ordinava i cieli, io v'era: quando egli disegnava il giro sopra la superficie dell'abisso: 28 Quando egli fermava il cielo disopra: quando egli fortificava le fonti dell'abisso:

29 Quando egli poneva il suo termine al mare, tal che l'acque non possono trapassare il suo comandamento: quando egli poneva i

fondamenti della terra: 30 Ed era appo lui come un'allievo. ed era le sue delizie tuttodi : io mi solazzava in ogni tempo nel

suo cospetto.

31 Io mi solazzo nella parte abitata della sua terra; ed i miei di-letti sono co figliuoli degli uomini. 32 Ora dunque, figliuoli, ascoltatemi: beati coloro ch'osservano le mie vie.

33 Ascoltate l'ammaestramento, e diventate savi, e non lo schifate. 34 Beato l'uomo che m'ascolta, per vegghiar tuttodi presso a' miel usci ; per istare a guardia agli sti-piti delle mie porte.

35 Percioche chi mi trova trova la vita, ed ottiene benivolenza dal

Signore. 36 Ma chi pecca contr'a me fa ingiuria all'anima sua: tutti quelli che m'odiano amano la morte.

# CAP. IX.

A somma Sapienza ha edificata la sua casa, ella ha tagliate le sue colonne in numero di sette:

## PROVERBI, IX. X.

2 Ella ha ammamati i suoi animali, ha temperato il suo vino, ed anche ha apparecchiata la sua 3 Ella ha mandate le sue serventi

a gridare d'in su i poggiuoli degli

alti luoghi della città:

4 Chi e scempio? riducasi quà. Ed a dire a quelli che sono scemi di senno :

5 Venite, mangiate del mio pane,

e bevete del vino ch'io ho tempe-6 Lasciate le scempietà, e voi viverete: e caminate per la via del-

la prudenza. 7 Chi corregge lo schernitore ne riceve vituperio: e chi riprende

l'empio ne riceve macchia. 8 Non riprender lo schernitore, che talora egli non t'odij: ripren-

di 'l savo, ed egli t'amerà. 9 Insegna al savio, ed egli diventerà più savio: ammaestra il giu-

sto, ed egli crescera in dottrina. 10 Il principio della saplenza è il timor del Signore : e la scienza de'

santi e la prudenza.

11 Perciochè per me ti saranno multiplicati i giorni, e ti saranno aggiunti anni di vita. 12 Se sei savio, sarai savio per te:

se altrest sei schernitore, tu solo

ne porterai la pena 13 La donna stolta, strepitosa,

scempia, e che non ha alcuno intendimento: 14 Siede anch'essa all'entrata del-

la sua casa, in seggio, ne luoghi elevati della città : 15 Per gridare a coloro che passa-

no per la via, che vanno a dirittu-

ra a lor camino: 16 Chi è scempio? riducasi quà.

E, se v'è alcuno scemo di senno, gli dice, 17 L'acque rubate son dolci, e'l

pane preso di nascoso è dilettevole. 18 Ed egli non sa che la sono i giganti; e che quelli ch'ella ha convitati son nel fondo dell'inferno.

CAP. X.

L E sentenze di Salomone. Il figliuol savio rallegra il padre: ma il figliuolo stolto è il cordoglio di sua madre.

2 I tesori d'empietà non giovano: ma la giustizia riscuote da morte. 3 Il Signore non lascera aver fame all'anima del giusto: ma egli

sovverte la sustanza degli empi.

4 La man rimessa fa impoverire:
ma la mano de' diligenti arricchisce.

5 Chi raccoglie nella state è un figliuolo avveduto: ma chi dorme nella ricolta è un figliuolo che fa vituperio. 6 Benedizioni sono sopra'i capo

del giusto: ma la violenza coprira la bocca degli empi. 7 La memoria del giusto è in benedizione : ma il nome degli empi

8 Il savio di cuore riceve i co-

mandamenti: ma lo stolto di lab-

bra andrà in precipizio. 9 Chi camina in integrità camina in sicurtà: ma chi perverte le sue

vie sarà fiaccato. 10 Chi ammicca con l'occhio reca

molestia: ma lo stolto di labbra

andrà in precipizio.

11 La bocca del giusto è una fonte
viva: ma la violenza coprirà la

bocca degli empl.
12 L'odio move contese: ma la

carità ricopre ogni misfatto.

13 La sapienza si trova nelle labbra dell'intendente: ma il bastone è per lo dosso di chi è acemo di senno.

14 I savi ripongono appo loro la scienza : ma la bocca dello stolto è una ruina vicina.

15 Le facultà del ricco son la sua forte città: ma la povertà de' bisognosi è il loro spavento.

16 L'opere de' giusti sono a vita: peccato. 17 Chi osserva l'ammaestramento

è un camino a vita : ma chi lascia la correzione fa traviare. 18 Chi copre l'odio è uomo di

labbra bugiarde; e chi sbocca infamia è stolto.

19 In moltitudine di parole non manca misfatto: ma chi rattiene

le sue labbra è prudente. 20 La lingua del giusto è argento eletto : ma il cuor degli empi è ben

poca cosa.

21 Le labbra del giusto pascono molti: ma gli stolti muoiono per mancamento di senno.

22 La benedizione del Signore è quella ch'arricchisce; e la fatica

non le sopraggiugne nulla. 23 Il commettere scelleratema è come uno scherzare allo stolto:

così è la sapienza all'uomo d'intendimento.

24 Egli avveria all'empio ciò ch'egli teme: ma *Iddio* darà a' giusti ciò che desiderano.

25 Come il turbo passa via di subito, così l'empio non è più : ma il giusto è un fondamento perpetuo. 26 Quale è l'aceto a' denti, e'i fu-mo agli occhi, tale è ii pigro a quelli che lo mandano. 27 Il timor del Signore accresce

i giorni : ma gli anni degli empi sa-

ranno scorciati.

# PROVERBI, X. XI. XII.

28 L'aspettar de' giusti è letizia: ma la speranza degli empi perirà.

29 La via del Signore è una fortez-za all'uomo intiero: ma ella è spavento agli operatori d'iniquità.

30 Il giusto non sara giammai in eterno scrollato: ma gli empi non

abiteranno la terra.

31 La bocca del giusto produce sapienza: ma la lingua perversa sarà troncata.

32 Le labbra del giusto conoscono ciò che è gradevole: ma la bocca dell'empio non è altro che perversità.

#### CAP. XI.

E bilance false sono cosa abbo ⊿ minevole al Signore: ma il

peso giusto gli è cosa grata.

2 Venuta la superbia, viene l'ignominia: ma la sapienza è con gli

3 L'integrità degli uomini diritti gli conduce : ma la perversità de'

disleali gli distrugge.

4 Le ricchezze non gioveranno al giorno dell' indegnazione: ma la giustizia riscuotera da morte.

5 La giustizia dell'uomo intiero

addirizza la via d'esso : ma l'empio caderà per la sua empietà.

6 La glustizia degli uomini diritti gli riscuoterà : ma i disleali saranno presi per la lor propia malizia.
7 Quando l'uomo empie muore,

la sua aspettazione perisce : e la speranza ch'egli avea conceputa

delle sue forze è perduta

8 Il giusto è tratto fuor di distretta: ma l'empio viene in luogo suo. 9 L'ipocrito corrompe il suo prossimo con la *sua* bocca: ma i glusti ne son liberati per conoscimento.

10 La città festeggia del bene de' giusti : ma v'e giubilo, quando gli

empi periscono.

ll La città è innalzata per la benedizione degli *uomini* diritti : ma è sovvertita per la bocca degli empi.

12 Chi sprezza il suo prossimo è privo di senno: ma l'uomo pru-

dente tace.

13 Colui che va spariando palesa il segreto: ma chi è leale di spirito cela la cosa.

14 Il popolo cade in ruina dove

non son consigli : ma v'e salute in moltitudine di consiglieri.

15 L'uomo certamente sofferirà del male, se fa sicurtà per lo strano: ma chi odia i mallevadori è sicuro.

16 La donna graziosa otterrà gloria, come i possenti ottengono ric-17 L'uomo benigno fa bene a sè 561

stesso: ma il crudele conturba la

sua *propia* carne. 18 L'empio fa una opera fallace: ma v'è un premio sicuro per colui

che semina giustizia 19 Così è la giustizia a vita, come chi procaccia il male lo procaccia

alla sua morte.

20 I perversi di cuore sono un'ab-

bominio al Signore: ma quelli che sono intieri di via son ciò che gli è grato. 21 Il malvagio d'ora in ora non

resterà impunito: ma la progenie de' giusti scampera.

22 Una donna bella, ma scema di senno, è un monile d'oro nel

grifo d'un porco. 28 Il disiderio de' giusti non è al-

tro che bene: ma la speranza degli empi è indegnazione 24 Vè tale che spande, e pur vie più diventa ricco: e tale che ri-

sparmia oltr'al diritto, e pur ne diventa sempre più povero. 25 La persona liberale sarà ingrassata: e chi riga diventerd an-

che pioggia. 26 il popolo maladirà chi serra il grano: ma benedizione sarà sopra'l capo di chi lo vende.

27 Chi cerca il bene procaccia benivolenza: ma il male avverrà a

chi lo cerca.

28 Chi si confida nelle sue ricchezze caderà : ma i giusti germoglieranno a guisa di frondi

29 Chi dissipa la sua casa possederà del vento: e lo stolto sara servo a chi è savio di cuore.

30 Il frutto del giusto è un'albero di vita: e'l savio prende l'a-

nime. 31 Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione in terra: quanto più

# la riceverà l'empio, e'l peccatore ? CAP. XII.

VHI ama la correzione ama la scienza: ma chi odia la ri-

prensione è insensato. 2 L'uomo da bene ottiene benivolenza dal Signore: ma egli con-

dannera l'uomo malizioso. 3 L'uomo non sarà stabilito per

empietà : e la radice de' glusti non sara smossa.

4 La donna di valore è la corona del suo marito: ma quella che reca vituperio gli & come un tarlo nell' ossa.

5 I pensieri de' giusti son dirittura : ma i consigli degli empi son fraude.

6 Le parole degli empi tendono ad insidiare al sangue: ma la bocca degli uomini diritti gli riscuotera.

### PROVERBI, XII. XIII.

7 In un voltar degli empi, essi j non saranno più: ma la casa de'

giusti starà in piè. 8 L'uomo sará laudato secondo'l suo senno: ma chi è stravolto d'animo sarà in isprezzo.

9 Meglio e colui del quale non si fa stima, e pure ha un servitore, che colui che fa il borioso, ed ha

mancamento di pane. 10 L'uomo giusto ha cura della vita della sua bestia: ma le viscere

degli empi son crudeli. 11 Chi lavora la sua terra sarà

saziato di pane: ma chi va dietro agli uomini oziosi è scemo d'in-telletto. 12 L'empio appetisce la rete de' malvagi: ma la radice de giusti

mette fuori. 13 Il laccio del malvagio 

è nella dislealtà delle labbra : ma il giusto

uscirà di distretta. 14 L'uomo sarà saziato di beni per lo frutto della sua bocca: e Dio renderà all'uomo la retribu-

zione dell' opere delle sue mani. 15 La via dello stolto é diritta al suo parere: ma chi ascolta consi-

glio è savio. 16 Il cruccio dello stolto è conosciuto lo stesso giorno: ma l'av-veduto copre il vituperio.

17 Chi parla verità rapporta il giusto: ma il falso testimonio rap-

porta fraude.

18 E' v'è tale che pronunzia parole simili a coltellate: ma la lingua de' savi ¢ medicina.

19 Il labbro verace sarà stabile in perpetuo: ma la lingua bugiarda sarà sol per un momento.

20 Inganno è nel cuor di coloro che macchinano del male : ma v'è allegrezza per quelli che consiglia-

no pace. 21 Niuna molestia avverra al giusto: ma gli empi saranno ri-

pieni di male.

22 Le labbra bugiarde son cosa abbominevole al Signore: ma coloro ch'operano in verità son graditi da lul.

23 L'uomo avveduto copre la scienza: ma il cuor degli stolti publica la follia.

24 La mano de' diligenti signoreggerà: ma la pigra sarà tributaria.

25 Il cordoglio nel cuor dell'uomo l'abbatte: ma la buona parola lo rallegra.

26 Il giusto abbonda in beni più che'l suo prossimo : ma la via degli empi gli fa andare errando. 27 Il pigro non arrostisce la sua cacciagione: ma i beni dell'uomo diligente sono preziosi.

28 Nella via della giustizia v'è vita: e nel camino de' suoi sentieri non v'e morte.

CAP. XIII.

L figliuol savio ascolta l'ammaestramento di suo padre: ma lo schernitore non ascolta ripren-

2 L'uomo mangerà del ben del frutto delle sue labbra : ma l'anima degli scellerati mangerà del frutto di violenza.

3 Chi guarda la sua bocca preserva l'anima sua: ma ruina avverrà a chi apre disordinatamente le sue

4 L'anima del pigro appetisce, e non ha nulla: ma l'anima de' dili-

genti sarà ingrassata.

5 Il giusto odia la parola bugiarda: ma l'empio si rende puzzolente, ed infame. 6 La giustizia guarda colui che è

intiero di via: ma l'empietà sovverte il peccatore.

7 V'è tale che si fa ricco, e non ha nulla: tale altrest che si fa povero, ed ha di gran facultà.

8 Le ricchezze dell' uomo sono il riscatto della sua vita: ma il povero non ode alcuna minaccia

9 La luce de' giusti sarà lieta: ma la lampana degli empi sarà

spenta.
10 Per orgoglio non si produce
na la sapienza altro che contese: ma la sapienza è con quelli che si consigliano.

11 Le ricchezze procedenti da vanità scemeranno: ma chi rauna

con la mano le accrescerà. 12 La speranza prolungata fa lan guire il cuore: ma il disiderio a-

dempiuto è un' albero di vita. 13 Chi sprezza la parola andrà in perdizione: ma chi riverisce il comandamento riceverà retribu-

zione. l4 L'insegnamento d'un savio è una fonte di vita, per ritrarsi da'

lacci della morte.

15 Buon senno reca grazia: ma il procedere de' perfidi è duro. 16 L'uomo avveduto fa ogni cosa

con conoscimento: ma il paszo spande follia. 17 Il messo malvagio caderà in

male: ma l'ambasciador fedele reca sanità.

18 Povertà, ed ignominia avver-ranno a chi schifa la correzione: ma chi osserva la riprensione sarà onorato.

19 Il disiderio adempiuto è cosa soave all'anima: ed agli stolti d cosa abbominevole lo stornarsi dal male

20 Chi va co' savi diventerà savio:

# PROVERBI, XIII. XIV. XV.

terà malvagio.

21 Il male perseguita i peccatori : ma Iddio rendera il bene a' giusti. 22 L'uomo da bene lascerà la sua eredità a' figliuoli de' figliuoli : ma le facultà del peccatore son riserbate al glusto.

23 Il campo lavorato de' poveri i produce abbondanza di cibo: ma v'è tale che è consumato per man-

camento di buon governo.

empi avrà mancamento.

24 Chi risparmia la sua verga odia il suo figliuolo: ma chi l'ama gli procura correzione per tempo. 25 Il giusto mangerà a sazietà dell'anima sua : ma il ventre degli

CAP. XIV.

E donne savie edificano le lor case: ma la stolta la sovverte con le sue mani.

2 Chi camina nella sua dirittura riverisce il Signore: ma chi è stravolto nelle sue vie lo sprezza.

3 Nella bocca dello stolto è la bacchetta dell' alterezza: ma le labbra

de' savi gli guardano. 4 Dove non son buoi I granaio è voto: ma l'abbondanza della ricol-

ta e per la forza del bue. 5 II testimonio verace non mente: ma il falso testimonio sbocca bu-

gie.

6 Lo schernitore cerca la sapienza, e non la trova punto: ma la scienza agevolmente s'acquista dal-l'uomo intendente.

Vattene via d'innansi all'uomo stolto, e d'innanzı a colui, nel qua le non avrai conosciute labbra di

8 La sapienza dell' uomo è di considerar la sua via: ma la follia degli stolti è inganno.

9 Gli stolti si fanno beffe del com*etter* misfatto : ma fra gli *uomini* 

diritti è la benivolenza.

10 Il cuore di ciascuno conosce l'amaritudine dell'anima sua: ed altresì alcuno strano non è mescolato nella sua allegrezza.

11 La casa degli empi sarà distrutta: ma il tabernacolo degli

uomini diritti fiorira. 12 V'è tal via che pare diritta all'uomo, il fine della quale son le

ie della morte. 13 Come di troppo ridere duole il

cuore, così la fine dell'allegrezza è dolore. 14 Chi è sviato di cuore sarà saziato delle sue vie: e più ch'esso lo sarà l'uomo da bene delle sue.

15 Lo scempio crede ogni cosa: ma l'avveduto considera suoi passi.

ma il compagno degli stolti diven- | 16 ll savio teme, e si ritrae dal male: ma lo stolto trascorre, e si

tien sicuro.

17 Chi è pronto all'ira commette follia: e l'uomo malizioso è odiato. 18 Gli scempi erederanno la stoltizia : ma i prudenti coroneranno il lor capo di scienza.

19 I malvagi saranno abbassati davanti a' buoni : e gli empi saran-

no alle porte del giusto.

20 Il povero è odiato eziandio dal suo prossimo : ma molti son gli ami-

ci del ricco. 21 Chi sprezza il suo prossimo pecca: ma beato chi ha pietà de'

poverL 22 Quelli che macchinano del ma-

le non sono eglino traviati? ma benignità, e verità sarà usata inverso coloro che pensano del bene-23 In ogni fatica v'è del profitto:

ma il parlar delle labbra torna solo in inopia.

24 Le ricchesse de savi son la lor

corona: ma la follia degli stolti e sempre follia. 25 Il testimonio verace libera l'a-

nime: ma il falso sbocca bugie. 26 Nel timor del Signore v'è confidanza fortissima: e vi sara un ricetto per li figliuoli di colui che

teme Iddio. 27 Il timor del Signore è una fonte di vita, per ritrarsi da' lacci del-

la morte. 28 La magnificenza del re è nella moltitudine del popolo: ma la ruina del principe è nel mancamento

della gente. 29 Chi è lento all'ira è di gran prudenza: ma chi è pronto al cruc-

o eccita la follia.

30 Il cuor sano e la vita delle carni : ma l'invidia è il tarlo dell'ossa. 31 Chi oppressa il povero fa onta a colui che l'ha fatto: ma chi ha pietà del bisognoso l'onora

32 L'empio sarà traboccato per la sua malvagità : ma il giusto spera eziandio nella sua morte. 33 La sapienza riposa nel cuor

dell'uomo intendente; ed è riconosciuta in mezzo degli stolti.

34 La giustizia innalza la nazione : ma il peccato è il vituperio de

popoli. 35 Il favor del re è verso'i servitore intendente: ma la sua indegnazione è contr'a quello che reca vituperio.

CAP. XV.

L A risposta dolce acqueta il cruccio: ma la parola molesta fa montar l'ira.

2 La scienza adorna la lingua de savi: ma la bocca degli stolti sgorga follia.

3 Gli occhi del Signore sono in ! ogni luogo, riguardando i malvagi, ed i buoni.

4 La medicina della lingua è un' albero di vita: ma la sovversione ch'avviene per essa è simile ad un fracasso futto dal vento.

5 Lo stolto disdegna la correzion di suo padre: ma chi osserva la ri-

prensione diventerà avveduto. 6 Nella casa del giusto vi son di gran facultà : ma v'e dissipazione

nell' entrate dell'empio. Le labbra de savi spandono cienza: ma non fa già così 'l cuor

degli stolti. 8 Il sacrificio degli empi è cosa abbominevole al Signore : ma l'o-

razione degli womini diritti gli è cosa grata. 9 La via dell'empio è cosa abbominevole al Signore : ma egli ama

chi procaccia giustizia. 10 La correzione è spiacevole a chi lascia la diritta via: chi odia

la riprensione morrà. Il L'inferno, e'l luogo della perdizione, son davanti al Signore : quanto plù i cuori de' figliuoli degli uomini ?

12 Lo schernitore non ama ch'al-

tri lo riprenda, e non va a' savi. 13 Il cuore allegro abbellisce la faccia: ma per lo cordoglio lo spirito è abbattuto.

14 Il cuor dell' uomo intendente cerca la scienza: ma la bocca degli

stolti si pasce di follia. 15 Tutti i giorni dell'afflitto son cattivi : ma chi è allegro di cuore è come in un convito perpetuo.

16 Meglio vale poco col timor del Signore, che gran tesoro con tur-

bamento. 17 Meglio vale un pasto d'erbe, ove sia amore, che di bue ingrassato, ove sia odio.

18 L'uomo iracondo move contese: ma chi è lento all'ira acque-

ta le risse. 19 La via del pigro è come una

slepe di spine: ma la via degli uomini diritti e elevata.

20 Il figliuoi savio rallegra il padre: ma l'uomo stolto sprezza sua madre.

21 La follia è allegrezza all'uomo scemo di senno: ma l'uomo intendente camina dirittamente.

22 I disegni son renduti vani dove non è consiglio: ma sono stabili dove è moltitudine di consi-

23 L'uomo riceve allegrezza della risposta della sua bocca : e quant'è buona una parola detta al suo tempo?

24 La via della vita ma in su al-

l'uomo intendente, per ritrarsi dal-l'inferno che è a basso.

25 Il Signore spianta la casa de' superbi : ma stabilisce il confine della vedova.

26 I pensieri malvagi son cosa abbominevole al Signore : ma i detti che gli son piacevoli sono i puri. 27 Chi è dato a cupidigia dissipa

la sua casa: ma chi odia i presenti viverà.

28 Il cuor del giusto medita ciò *e ha* da rispondere : ma la bocca degli empi sgorga cose malvage. 29 Il Signore e lontan dagli empi:

ma egli esaudisce l'orazione de

30 La luce degli occhi rallegra il cuore: la buona novella ingrassa l'ossa. 31 L'orecchio ch'ascolta la ri-

prensione della vita dimorerà per mezzo i savi. 32 Chi schifa la correzione disde-

gna l'anima sua : ma chi ascolta

la riprensione acquista senno. 33 li timor del Signore è ammaestramento di sapienza : e l'umilità va davanti alla gioria.

CAP. XVI.

T E disposizioni dell'animo son dell'uomo: ma la risposta della lingua è dal Signore.

2 Tutte le vie dell'uomo gli paiono pure: ma il Signore pesa gli spiriti. 3 Rimetti le tue opere nel Signore, ed i tuoi pensieri saranno stabi-

liti. 4 Il Signore ha fatto ogni cosa per sè stesso : extandio l'empio per lo giorno del male.

5 Chiunque è altiero d'animo è abbominevole al Signore: d'ora in

ora egli non restera impunito.

6 L'iniquità sarà purgata con benignità, e con verità : e per lo timor del Signore l'nomo si ritrae dal male. 7 Quando'l Signore gradisce le vie lell'uomo, pacifica con lui eziandio

i suoi nemici. 8 Meglio vale poco con giustisia, che grandi entrate senza dirittura. 9 Il cuor dell'uomo dilibera della

sua via: ma il Signore dirigga i suoi passi. 10 Indovinamento è nelle labbra del re: la sua bocca non falla nel

giudicio. 11 La stadera, e le bilance giuste

son del Signore: tutti i pesi del sacchetto son sua opera. 12 Operare emplamente 2 abbo-

minevole alli re: perciochè il tro-no sarà stabilito per giustisia. 13 Le labora giuste son quello che

li re gradiscono; ed essi amano chi parla dirittamente.

# PROVERBI, XVI. XVII.

14 L'ira del re son messi di morte: ma l'uomo savio la plachera. 15 Nella chiarezza della faccia del re v'è vita : e la sua benivolenza è come la nuvola della pioggia della stagion della ricolta.

16 Quant'e egli cosa migliore acquistar sapienza ch'oro ? e quant'é egli cosa più eccellente acquistar

prudenza ch'argento?

17 La strada degli uomini diritti e di stornarsi dal male : chi osserva la sua via guarda l'anima sua. 18 La superbia viene davanti alla

ruina, e l'alterezza dello spirito davanti alla caduta.

19 Meglio è essere umile di spirito

co' mansueti, che spartir le spoglie con gli altieri. 20 Chi è intendente nella parola

troverà bene: e beato chi si confida nel Signore.

21 Il savio di cuore sarà chiamato intendente : e la dolcezza delle labbra aggiugnerà dottrina.

22 Il senno è una fonte di vita in coloro che ne son dotati : ma l'ammaestramento degli stolti è stoltizia. 23 Il cuor dell'uomo savio rende avveduta la sua bocca, ed aggiugne dottrina alle sue labbra.

24 I detti soavi sono un favo di mele, dolcezza all'anima, e medici-

na all'ossa.

5 v'è tal via che pare diritta all'uomo, il fine della quale son le e della morte.

6 L'anima di chi s'affatica s'affatica per lui stesso: perciochè la sua bocca lo preme.

27 L'uomo scellerato apparecchia del male : ed in su le sue labbra v'é come un fuoco ardente.

28 L'uomo perverso commette contese : e chi va sparlando disu-

nisce il conduttore. 29 L'uomo violento sodduce il suo compagno, e lo conduce per

una via che non è buona.

30 Chi chiude gli occhi macchi-nando perversita, dimena le labbra quando ha compluto il male. 31 La canutezza é una corona rioriosa: ella si troverà nella via

della giustizia. 32 Meglio vale chi è lento all'ira, che'l forte: e meglio vale chi signo-

reggia il suo cruccio, che un prenditor di città.

33 La sorte è gittata nel grembo : ma dal Signore procede tutto'l giudicio d'essa.

CAP. XVII. MIGLIORE è un boccon di pan secco con quiete, che una casa piena d'animali ammazzati con rises.

2 Il servitore intendente signoreggerà sopra'l figliuolo che reca vituperio, e spartirà l'eredità tra i fratelli.

3 La coppella è per l'argento, e'l fornello per l'oro: ma il Signore

prova i cuori.

4 L'uomo maligno presta gli orecchi alle labbra inique; e l'ingannatore ascolta la lingua maliziosa. 5 Chi beffa il povero fa onta a colui che l'ha fatto: chi si rallegra della calamita *altrui* non resterà

impunito. 6 I figliuoli de' figliuoli son la corona de' vecchi; ed i padri son la

gloria de' figliuoli.

7 Il parlar magnifico non è decevole all'uomo da nulla: quanto meno al principe il labbro falso? 8 Il presente è, appo chi è dato a ricever presenti, una giola grazio-

88: dovunque si volge produce effetto. 9 Chi copre il fallo procaccia ami-

cizia: ma chi lo ridice disunisce il conduttore. 10 La riprensione scende più addentro nell'uomo intendente, che

cento percosse date allo stolto 11 Il malvagio non cerca altro che ribellione: ma l'angelo crudele sarà mandato contr'a lui.

12 Scontrisi pure in un' uomo una orsa, a cui sieno stati tolti i suoi figli, anzi che un pazzo nella sua pazzia.

13 Il male non si dipartirà giammai dalla casa di chi rende il mal per lo bene.

14 Chi comincia la contesa è come chi da apritura all'acque: però, avanti che si venga alle contume-

lie, lascia la questione. 15 Chi assolve il reo, e chi condanna il giusto, sono amendue ugualmente abbominevoli al Si-

gnore. 16 A che serve il prezzo in mano allo stolto, da comperar sapienza, poi ch'egli non ha alcun senno?

17 L'amico ama in ogni tempo, e'i fratello nasce per l'affizione. 18 L'uomo scemo di senno tocca

la mano, e fa sicurtà al suo prossimo.

19 Chi ama contesa ama misfatto: chi alza la sua porta cerca ruina

20 L'uomo perverso di cuore non troverà il bene : e l'uomo stravolto nel suo parlare caderà nel male.

21 Chi genera un pazzo lo genera a suo cordoglio: e'i padre dello

stolto non si rallegrera. 22 Ii cuore allegro giova, come una medicina: ma lo spirito afflitto secca l'ossa.

### PROVERBI. XVII. XVIII. XIX.

23 L'empio prende il presente dal | seno, per pervertir le vie del giudicio

24 La sapienza è nel cospetto dell'intendente: ma gli occhi dello stolto riguardano alle stremità del-

25 Il figliuolo stolto è sdegno a suo padre, ed amaritudine a colei che l'ha partorito.

26 Egli non è bene di condannare il giusto, non pure ad ammenda, ne che i principi battano alcuno per

dirittura. 27 Chi rattiene i suoi detti è dotato di conoscimento: e chi è di spirito riservato è uomo intendente. 28 Lo stolto stesso è reputato sa-

vio, quando si tace: e prudente, quando tiene le labbra chluse.

#### CAP. XVIII.

OLUI che si separa cerca le sue cupidità, e schernisce ogni legge, e ragione. 2 Lo stolto non si diletta nella

prudenza, ma in ciò che'l cuor suo

si manifesti. 3 Quando viene un'emplo, viene

anche lo sprezzo, e'l vituperio con ignominia. 4 Le parole della bocca dell'uomo eccellente sono acque profonde:

la fonte di sapienza e un torrente che sgorga. 5 Egli non è bene d'aver riguardo

alla qualità dell' empio, per far torto al giusto nel giudicio.

6 Le labbra dello stolto entrano in

contesa, e la sua bocca chiama le percosse. 7 La bocca dello stolto è la sua

ruina, e le sue labbra sono il laccio dell' anima sua. 8 Le parole di chi va bisbigliando

saiono lusinghevoli ; ma scendono in nell' interiora del ventre.

9 Chi si porta rimessamente nel suo lavoro, è fratello dell' uomo

dissipatore.
10 Il Nome del Signore è una forte torre: il giusto vi ricorrerà, e sarà in salvo in luogo elevato. Il I beni del ricco son la sua città

di fortezza, e come un'alto muro

alla sua imaginazione. 12 ll cuor dell'uomo s'innalza avanti la ruina: ma l'umiltà va

davanti alla gloria. 13 Chi fa risposta, prima ch'abbia

udito, clò gli è paszia, e vituperio. 14 Lo spirito dell' uomo sostiene l'infermità d'esso : ma chi solleverà lo spirito afflitto?

15 Il cuor dell'uomo intendente acquista scienza; e l'orecchio de' savi cerca conoscimento.

16 Il presente dell'uomo gli fa

far largo, e lo conduce davanti a' grandi

17 Chi è il primo a *piatir* la sua causa ha ragione : ma il suo compagno viene poi, ed esamina quello chegli ha detto. 18 La sorte fa cessar le liti, e fa

gli spartimenti fra i potenti.

19 li fratello offeso è più inespugnabile ch'una forte città: e le contese tra fratelli son come le sbarre d'un palazzo. 20 Il ventre dell'uomo sarà sa-

ziato del frutto della sua bocca: egli sarà saziato della rendita delle

sue labbra. 21 Morte, e vita sono in poter della lingua: e chi l'ama mangera

del frutto d'essa. 22 Chi ha trovata moglie ha tro-

vata una buona cosa, ed ha ottenuto favore dal Signore. 23 Il povero parla supplichevol mente: ma il ricco risponde dura-

mente. 24 Un'uomo c'ha degli amici dee portarsi da amico: e v'è tale amico, che è più congiunto che un fratello.

#### CAP. XIX.

IL povero, che camina nella sua integrità, val meglio che'l per-verso di labbra, il quale e stolto.

2 Come chi è frettoloso di piedi. incappa: così non v'é alcun bene, quando l'anima è senza conoscimento.

3 La stoltizia dell'uomo perverte la via d'esso: e pure il suo cuore

dispetta contr'al Signore. 4 Le ricchezze aggiungono amici in gran numero : ma il misero è separato dal suo intimo amico.

5 Il falso testimonio non resterà impunito, e chi sbocca menzogne

non iscamperà.
6 Molti riveriscono il principe: ma ognuno è amico del donatore.
7 Tutti i fratelli del povero l'odiano: quanto più si dilungheranno
i suoi amici del l'alla del l'

i suoi amici da lui ? egli procaccia, ma non vi sono alcune parole. 8 Chi acquista senno ama l'anima sua: chi osserva l'intendimento

troverà del bene. 9 Il falso testimonio non resterà

impunito, e chi sbocca menzogne perirà.

10 I diletti non si convengono allo stolto: quanto meno conviensi al servo signoreggiar sopra i principi?

Il Il senno dell'uomo rallenta l'ira d'esso : e la sua gloria è di passar sopra l'offese.

12 L'indegnazione del re è come il ruggito del leoncello: ma il suo

## PROVERBI, XIX. XX.

favore è come la rugiada sopra p

l'erba. 13 Il figliuolo stolto è una grande sciagura a suo padre: e le risse della moglie sono un gocciolar continuo.

14 Casa, e sustanza sono l'eredità de' padri : ma dal Signore viene la

moglie prudente.

15 La pigrizia fa cadere il profondo sonno: e la persona negligente avrà fame. 16 Chi osserva il comandamento

guarda l'anima sua: ma chi trascura le sue vie morrà.

17 Chi dona al povero presta al Signore: ed egli gli farà la sua retribuzione. 18 Gastiga il tuo figliuolo mentre

v'è ancora della speranza : ma non

imprender già d'ucciderio.

19 Chi è grandemente iracondo
ne porterà la pena: che se tu lo scampi, tu lo renderai vie più iracondo. 20 Ascolta consiglio, e ricevi cor-

rezione, aciochè tu diventi savio alla fine.

21 Vi sono molti pensieri nel cuor dell'uomo: ma il consiglio del Signore è quello che sarà stabile. 22 La benignità dell'uomo è la sua cupidigia: ma meglio vale il po.

vero, che l'uomo bugiardo. 23 Il timor del Signore è a vita: e chi lo teme passerà la notte sazio, e

non sarà visitato d'alcun male. 24 Il pigro nasconde la mano nel seno, e non la ritrae fuori, non

ure per recarsela alla bocca. 25 Percuoti lo echernitore, semplice ne diventerà avveduto: e se tu correggi l'uomo intendente,

egli intendera la scienza. 26 Il figliuolo che fa vergogna, e vituperio, ruina il padre, e scaccia

la madre. 27 Figliuol mio, ascoltando l'am-

maestramento, rimanti di deviare da' detti di scienza.

28 Il testimonio scellerato schernisce la dirittura: e la bocca degli

empi trangugia l'iniquità. 29 I giudicii sono apparecchiati agli schernitori, e le percosse al doeso degli stolti.

CAP. XX.

L vino è schernitore, e la cervo-gia è tumultuante : e chiunque L gia è tumultuante: e chiunque ne è vago non è savio. 2 Il terrore del re è come il rug-

to del leoncello : chi lo provoca ad indegnazione pecca contr'a sè 3 Kgli è gloria all' uomo di rima-

nersi di contesa : ma chiunque è stolto si fa schernire.

4 Il pigro non ara per cagion del freddo: e poi nella ricolta va accattando, e non trova nulla. 5 Il consiglio nel cuor dell'uomo

è una acqua profonda; e l'uomo

intendente l'attionerà. 6 Il più degli uomini predicano

ciascuno la sua benignità : ma chi troverà un' uomo verace?

7 I figliuoli del giusto, che camina nella sua integrità, saranno beati dopo lui.

8 Il re, sedendo sopra'l trono del giudicio, dissipa ogni male con gli

occhi suoi. 9 Chi può dire, lo ho purgato il mio cuore, io son netto del mio peccato?

10 Doppio peso, e doppio staio, sono amendue cosa abbominevole

al Signore. 11 Fin da fanciullo *Puomo* è riconosciuto da' suoi atti, se egli sarà puro, e se le sue opere saranno diritte.

12 Il Signore ha fatte amendue queste cose, e l'orecchio che ode,

e l'occhio che vede.

13 Non amare il sonno, che tu non impoverisca: tieni gli occhi aperti, e sarai saziato di pane.

14 Chi compera dice, Egli è cattivo: egli è cattivo: ma, quando se n'è andato, allora si vanta. 15 Vè dell' oro, e delle perle as-

sai : ma le labbra di scienza sono

un vaso prezioso.

16 Prendi pure il vestimento di chi ha fatta sicurtà per lo strano: prendi pegno da lul per gli stra-

17 Il pane acquistato con fraude è soave all'uomo: ma poi la sua bocca si trova piena di ghiaia. 18 I disegni son renduti stabili con consiglio: fa' dunque la guerra

con prudenti diliberazioni.

19 Chi va sparlando palesa il segreto: non rimescolarti adunque

con chi è allettante di labbra. 20 La lampana di chi maladice suo padre, o sua madre, sarà spen-

ta nelle più oscure tenebre. 21 L'eredità acquistata disubito da principio non sarà benedetta

alla fine 22 Non dire, lo renderò il male: aspetta il Signore, ed egli ti salverà.

23 Doppio peso è cosa abbomine-vole al Signore; e le bilance fallaci non son buone.

24 I passi dell' uomo sono dal Signore: e come intenderà l'uomo la

sua via ? 25 Divorar le cose consagrate ; e, dopo aver fatti i voti, domandarne, è un laccio all' uomo.

26 Il re savio dissipa gli empi, e

567

## PROVERBI, XX. XXI. XXII.

rimena la ruota sopra loro.

27 L'anima dell' uomo è una lampana del Signore, ch'investiga tutti i segreti nascondimenti del ventre.

28 Benignità, e verità guardano il re: ed egli ferma il suo trono per benignità.

29 La forza de giovani è la lor gloria: e l'onor de vecchi è la canuterra.

30 I lividori delle battiture, e le percosse che penetrano addentro nel ventre, sono una lisciatura nel malvagio.

CAP. XXI.

IL cuor del re è nella mano del Signore, come ruscelli d'acque: egli lo piega a tutto ciò che gli place.

2 Tutte le vie dell'uomo gli paiono diritte: ma il Signore pesa i

3 Far giustizia, e giudicio, è cosa. più gradita dal Signore, che sacri-

4 Gli occhi altieri, e'l cuor gonfio. che son la lampana degli empi, son

peccato.

5 I pensieri dell'uomo diligente producono di certo abbondanza: ma l'uomo disavveduto cade senza fallo in necessità.

6 Il far tesori con lingua di falsità ė una cosa vana, sospinta in qud, ed in là: e s'appartiene a quelli che

cercano la morte.

7 Il predar degli empi gli trarrà in giù : percioché hanno rifiutato di far cio che è diritto.

8 La via stravolta dell'uomo è anche strana: ma l'opera di chi è puro e diritta.

9 Meglio è abitare sopra un canto d'un tetto, che con una moglie ris-

sosa in casa comune.

10 L'anima dell' empio disidera il male : il suo amico stesso non tro-

va pietà appo lui. 11 Quando lo schernitore è gastigato, il semplice ne diventa savio : e quando s'ammonisce il savio, gli apprende scienza.

12 Il giusto considera la casa dell'empio: ella trabocca l'empio nel male.

13 Chi tura l'orecchio, per non udire il grido del misero, gridera anch'egli, e non sara esaudito.

14 Il presente dato di nascoso acqueta l'ira; e'i dono porto nel seno acqueta il forte cruccio.

15 Il far ciò che è diritto è letizia al giusto : ma è uno spavento agli

operatori d'iniquità. 16 L'uomo, che devia dal camin del buon senno, riposerà in com-

pagnia de' giganti. 17 L'uomo ch'ama godere sarà

bisognoso: chi ama il vino, e l'olio, non arricchirà.

18 L'empio sarà per riscatto del diusto: e'i disleale sarà in iscam-

bio degli *uomini* diritti. 19 Meglio è abitare in terra diserta, che con una moglie rissosa,

e stizzosa. 20 Nell'abitacolo del savio v'è un

tesoro di cose rare, e d'oli *preziosi* : ma l'uomo stolto dissipa futto ciò. 21 Chi va dietro a giustizia, e benignità, troverà vita, giustisia, e gloria.

22 ll savio sale nella città de valenti, ed abbatte la forza d'essa.

23 Chi guarda la sua bocca, e la sua lingua, guarda l'anima sua d'afflizioni.

24 Il nome del superbo presuntuoso e Schernitore: egli fa ogni cosa con furor di superbia.

25 Il disiderio del pigro l'uocide: perciochè le sue mani rifiutano di lavorare. 26 L'uomo dato a cupidigia appe-

non risparmia. 27 Il sacrificio degli empi è cosa.

abbominevole: quanto più se l'offeriscono con scelleratema?

28 Il testimonio mendace perirà: ma l'uomo ch'ascolta parlerà in perpetuo.

29 L'uomo empio si rende sfacciato: ma l'uomo diritto addirissa le sue vie.

30 Non v'è sapienza, nè prudenza, nè consiglio, incontr'ai Signore. 31 Il cavallo è apparecchiato per lo giorno della battaglia: ma il salvare appartiene al Signore.

### CAP. XXII.

A fama è più a pregiare che grandi ricchezze: e la buona grazia più ch'argento, e ch'oro. 2 Il ricco, e'l povero si scontrano l'un l'altro : il Signore è quello che

gli ha fatti tutti. 3 L'uomo avveduto vede il male.

e si nasconde: ma gli scempi passano oltre, e ne portano pena.

4 Il premio della mansuetudine.

e del timor del Signore, è ricchesze, e gloria, e vita.

5 Spine, e lacci, son nella via dell'uomo perverso: chi guarda l'anima sua sarà lungi da queste C086+

6 Ammaestra il fanciullo, secondo la via ch'egli ha da tenere : egli non si dipartira da essa, non pur quando sarà diventato vecchio.

7 Il ricco signoreggia sopra i po-veri : e chi prende in prestanza è servo del prestatore.

8 Chi semina iniquità mieterà

## PROVERBI, XXII. XXIII.

vanità: e la verga della sua indegnazione verrà meno.

9 L'uomo che è d'occhio benigno sarà benedetto : perciochè egli ha dato del suo pane al povero. 10 Caccia lo schernitore, e le con-

tese usciranno fuori: e le liti, ed

i vituperi cesseranno. 11 Chi ama la purità del cuore avrà il re per amico, per la grazia delle sue labbra.

12 Gli occhi del Signore guardano l'uomo dotato di conoscimento: ma

egli sovverte i fatti del disleale.

13 Il pigro dice, il leone è fuori :
io sarei ucciso per le campagne. 14 La bocca delle donne straniere e una fossa profonda: colui con-

tr'a cui 'l Signore è indegnato vi caderà dentro.

15 La follia è attaccata al cuor

del fanciulio: la verga della correzione la dilungherà da lui. 16 Chi fa torto al povero, per ac-

crescere il suo, e chi dona al ricco. di certo caderd in inopia. 17 Inchina il tuo orecchio, ed

ascolta le parole de savi, e reca il tuo cuore alla dottrina. 18 Perclochè ti sarà cosa soave,

se tu le guardi nel tuo ventre, e se tutte insieme sono adattate in su le tue labbra.

19 Io te le ho pur fatte assapere. aciochè la tua confidanza sia nel Signore.

20 Non t'ho io scritte cose eccellenti in consigli, ed in dottrina? 21 Per farti conoscere la certem delle parole di verità : aciochè tu possi rispondere parole di verità a

quelli che ti manderanno. 22 Non predare il povero, perchè egli è povero : e non oppressar l'af-

flitto nella porta:

23 Perciochè il Signore difenderà la causa loro, ed involera l'anima di coloro che gli avranno involati. 24 Non accompagnarti con l'uomo collerico; e non andar con l'uomo iracondo:

25 Che talora tu non impari i suoi costumi, e non prendi un lac-

cio all' anima tua.

26 Non esser di quelli che percuotono nella palma della mano, ne di quelli che fanno sicurtà per

27 Per qual cagione, se tu non avessi da pagare, ti si torrebbe egii il letto di sotto ?

28 Non rimovere il termine antico, che i tuoi padri hanno posto. 29 Hai tu mai veduto un'uomo spedito nelle sue faccende? un tale comparirà nel cospetto delli re, e nou comparirà davanti a gente

#### CAP. XXIII.

QUANDO tu sederal a tavola con alcun signore, per mangiar con lui, considera attentamente quello che sard dinanzi a te:

2 Altrimenti, se tu sei ingordo, tu ti metterai un coltello alla gola. 3 Non appetir le sue delizie : perciochè sono un cibo fallace.

4 Non affaticarti per arricchire:

rimanti della tua prudenza.
5 In un batter d'occhio le ricchesse non sono più: perciochè ad un tratto si fanno dell'ale; e sono come una aquila, che se ne vola in aria.

6 Non mangiare il pan dell'uomo che è d'occhio maligno, e non

appetir le sue delizie.

7 Perciochè, come egli è villano nell'anima sua, così egli ti dirà, Mangia, e bei : ma il cuor suo non

sarà teco. 8 Tu vomiterai I boccone che ne avrai mangiato, ed avrai perduti i tuoi ragionamenti piacevoli.

9 Non parlare in presenza dello stolto : perciochè egli sprezzerà il senno de tuoi ragionamenti.

10 Non rimovere il termine antico : e non entrar ne' campi degli

orfani. 11 Perciochè il lor riscotitore è otente: egli difenderà la causa oro contr'a te.

12 Porgi'l tuo cuore all'ammaetramento, e le tue orecchie a'det-

ti della scienza. 13 Non risparmiar la correzione al fanciullo: benchè tu lo batti con la verga, non però morrà.

14 Tu lo batterai con la verga, e libererai l'anima sua dall'inferno. 15 Figliuol mio, se'i tuo cuore è savio, il mio cuore altresì se ne

rallegrerà. 16 É le mie reni gioiranno, quando le tue labbra parleranno cose

diritte.

17 Il cuor tuo non porti invidia a' peccatori : anzi attienti sempre al timor del Signore.

18 Perciochè, se v'è premio, la tua speranza non sarà troncata. 19 Ascolta, figliuol mio, e sij savio: ed addirizza il tuo cuore nella

diritta via. 20 Non esser de' bevitori di vino :

né de' ghiotti mangiatori di carne. 21 Perciochè l'ebbriaco, e'i ghiotto impoveriranno: e'l sonnecchiare farà vestire stracci.

22 Ubbidisci a tuo padre, il qual t'ha generato: e non isprezzar tua madre, quando sarà divenuta vec-

chia. 23 Compera verità, e non ven-

### PROVERBI, XXIII. XXIV.

derla: compera sapienza, ammae- e lo schernitore è l'abbominio destramento, ed intendimento. 24 Il padre del giusto gioirà gran-

demente : e chi avrà generato un savio, ne avrà allegrezza. 25 Fa' che tuo padre, e tua ma-

dre si rallegrino : e che quella che t'ha partorito gioisca. 26 Figliuol mio, recami 'l tuo

cuore, e gli occhi tuoi guardino le mie vie.

27 Perciochè la meretrice è una fossa profonda, e la straniera un pozzo stretto.

28 Ed anche ella sta agli aggusti, come un ladrone; ed accresce il numero de' malfattori fra gli uomini.

29 A cui avvengono i guai ? a cui i lai? a cui le contese? a cui i rammarichi? a cui le battiture senza cagione? a cui 'l rossor degli occhi?

30 A quelli che si fermano lunga mente appresso'l vino; a quelli che vanno cercando da mescere.

31 Non riguardare il vino, quando rosseggia, quando sfavilla nella

coppa, e camina diritto.
32 Egii mordera alla fine come il

serpente, e pungerà come l'aspido. 33 Allora gli occhi tuoi vedranno cose strane, e'l tuo cuore parlerà cose stravolte.

34 E tu sarai come chi giace in mezzo al mare, e come chi dorme in su la cima dell'albero della nave.

35 Tu dirai, Altri m' ha battuto, ed io non ne ho sentita la doglia: altri m'ha pesto, ed io non me ne sono avveduto: quando mi risveglierò ? io tornerò a cercario ancors.

CAP. XXIV.

NON portare invidia agli uomi-ni malvagi, e non disiderar

d'esser con loro

2 Perciochè il cuor loro macchina rapina, e le lor labbra parlano d'iniquità. 3 La casa sarà edificata per sa-

pienza; e sarà stabilita per pru-4 E per conoscimento le camere

saranno ripiene di beni preziosi, e dilettevoli, d'ogni maniera.

5 L'uomo savio è forte ; e l'uomo intendente è possente di forza.

6 Perciochè con prudenti consigli tu farzi la guerra: e la salute è posta in moltitudine di consiglieri. 7 Le sapienze son troppo alte per lo stolto: egli non aprira la bocca

nella porta. 8 Chi divisa far male sarà chia mato uomo malizioso.

9 Il pensiero di stoltizia è peccato:

gli uomini.

10 Se tu ti rallenti nel giorno della distretta, le tue forze saranne

Il Se tu ti rattieni di riscuoter quelli che son tratti alla morte, e quelli che stanno inforse d'essere uccisi:

12 Perchè tu dica, Ecco, noi non sappiamo che ciò sia: colui che pesa i cuori non vi porrà egli men-te? e'l guardiano dell'anima tua non lo conoscerà egli, e non ren-

derà egli a ciascuno secondo le sue opere 13 Figliuol mio, mangia pur del mele: perciochè egli e buono: e del favo del mele, che è dolce al tuo

palato: 14 Tal sarà la conoscenza della sapienza all'anima tua, quando tu l'avrai trovata: e vi sarà premio,

e la tua speranza non sara tron-15 O empio, non insidiar l'abitacolo del giusto, non guastare il suo

ricetto. 16 Perciochè il giusto cade sette volte, e si rileva: ma gli empi rui-

nano nel male. 17 Non rallegrarti, quando'i tuo nemico sarà caduto: e. quando egli sarà rumato, il cuor tuo non

ne gioisca: 18 Che talora il Signore nol vegga, e che ciò non gli dispiaccia, e ch'egli non istorni l'ira sua d'addosso a lui.

19 Non adirarti per li maligni:

19 Non surrat per i mangni non portare invidia agli empi. 20 Perclochè non vi sarà premio alcuno per lo malvagio: la lam-pana degli empi sarà spenta. 21 Figliuol mio, temi l'Signore,

e'l re: non rimescolarti co' rapportatori.

22 Perciochè in un momento surgerà la lor calamità: e chi conosce la ruina procedente d'amendue loro ?

23 Queste cose ancora son per li sa-vi. E' non è bene d'aver riguardo alla qualità delle persone in giudicio.

24 I popoli maladiranno, e le nazioni esecreranno colui, che dice all' empio, Tu sei glusto.

25 Ma quelli che lo gastigano sa-ranno grati: e benedizion di bene verrà sopra loro.

26 Chi risponde parole diritte bacia le labbra.

27 Ordina le tue faccende fuori, e mettile in assetto ne' tuoi campi: e poi edificheral la tua casa.

28 Non esser testimonio contr'al tuo prossimo sensa carione: e vor-

## PROVERBI, XXIV. XXV. XXVI.

resti tu subornare alcuno con le i mente di liberalità, è simile alle nu tue labbra?

29 Non dire, Come egli ha fatto a me, così farò a lui: lo renderò a costui secondo l'opera sua.

30 Io passai gid presso al campo del pigro, e presso alla vigna del-

l' uomo scemo di senno:

31 Ed ecco, amendue erano tutti montati in ortiche, i cardi ne aveano coperto il disopra, e la lor chiu-sura di pietre era ruinata. 32 Ed io, riguardando ciò, vi posi

mente: vedutolo, ne presi ammae-

stramento.

33 Dormendo un poco, sonnecchiando un poco, piegando un poco le mani per riposare :

34 La tua povertà verrà come un viandante, e la tua inopia come uno scudiere.

CAP. XXV.

UESTE ancora son sentenze di Salomone, le quali gli uomini d'Exechia, re di Giuda, estrasaero.

2 La gloria di Dio è di celar la cosa : ma la gloria delli re è d'investigar la cosa.

3 L'alterna del cielo, e la profondità della terra, e'l cuor delli re, non si possono investigare.

4 Togli le schiume dell' argento, e ne riuscira un vaso all'orafo.

5 Rimovi l'empio d'innanzi al re, e'l trono d'esso sarà stabilito con gluetizia.

6 Non fare il vanagiorioso in pre-senza del re, e non istar nel luogo

le' grandi: 7 Perciochè val meglio che ti si dica, Sali quà, che se tu fossi abbassato davanti al principe, che gli occhi tuoi hanno veduto.

8 Non uscir subitamente alla contesa: che talora alla fine d'essa tu non facci qualche cosa. quando'l tuo prossimo t'avrà fatto

vergogna.

9 Dibatti la tua lite col tuo prossimo: ma non palesare il segreto

d'un' altro: 10 Che talora chi t'ode non ti vi-

tuperi, e che la tua infamia non possa esser riparata.

11 La parola detta in modi con-venevoli è simile a pomi d'oro tra

figure d'argento.

12 Il savio riprenditore ad un'
orecchio ubbidiente è un monile d'oro, ed un' ornamento d'oro finissimo.

13 Il messo fedele è, a quelli che lo mandano, come il fresco della neve in giorno di ricolta: e ristora l'anima de' suoi padroni.

14 Luomo, che si gloria falsa-

vole, ed al vento senza pioggia. 15 Il principe si piega con soffe-renza, e la lingua dolce rompe

l'ossa.

16 Se tu trovi del mele, mangiane quanto ti basta : che talora, se tu te ne satolli, tu nol vomiti fuori. 17 Metti di rado il piè in casa del

tuo prossimo : che talora egli non si sazij di te, e t'odij. 18 Un uomo, che dice falsa testi-

monianza contr'al suo prossimo, d come un martello, una spada, ed

una saetta aguta. 19 La confidanza, che si pone nel disleale, è in giorno d'afflizione un dente rotto, ed un piè dislogato.

20 Chi canta canzoni presso d'un cuor dolente è come chi si toglie la vesta d'addosso in giorno di fred-

do, e come l'aceto sopra'l nitro. 21 Se colui che t'odia ha fame, dagli mangiar del pane: e se ha sete, dagli ber dell'acqua:

22 Perciochè cost tu gli metterai delle brace in su la testa: e'l Signore te ne farà la retribuzione

23 Il vento settentrionale dissi pa la pioggia: e'l viso sdegnoso la lingua *che sparla* di nascoso. 24 Meglio *vale* abitare sopra'l canto d'un tetto, che con una mo-

glie rissosa in casa comune.

25 Una buona novella di lontan paese é come acqua fresca alla persona stanca, ed assetata.

26 Il giusto, che vacilla davanti all'empio. è una fonte calpestata. ed una vena d'acque guasta.

27 Il mangiar troppo mele non è bene, e l'investigar colui che è la gloria degli uomini è cosa gloriosa. 28 L'uomo, il cui animo non ha ritegno alcuno, è una città sfasciata. sensa mura.

### CAP. XXVI.

OME la neve non si conviene , alla state, nè la pioggia al tempo della ricolta, così la gloria non si conviene allo stolto.

2 Come il passero vaga, e la ron-dinella vola, così la maladizione data senza cagione non avverra. 3 La sferza al cavallo, e'l cape-

stro all'asino, e'l bastone al dosso degli stolti.

4 Non rispondere allo stolto secondo la sua follia: che talora an-

cne tu non gli sij agguagliato.
5 Rispondi allo stolto, come si conviene alla sua follia: che talora non gli paia d'esser savio. 6 Chi si taglia i piedi ne bee l'in-

giuria : così avviene a chi manda a far de' messi per uno stolto.

7 Il zoppo zoppica delle sue due

571

## PROVERBI, XXVI. XXVII.

gambe : così fa la sentenza nella bocca degli stolti.

8 Chi da gioria allo stolto fe come chi gittasse una pietra preziosa in una mora di sassi. 9 La sentenza nella bocca degli

stolti è come una spina, che sia caduta in mano ad un' ebbro.

10 I grandi tormentano ognuno, e prezzolano stolti, e salariano

Passanti. 11 Come il cane ritorna al suo vomito, così lo stolto reltera la sua follia.

12 Hai tu veduto un' uomo che si reputi savio? v'? maggiore speranza d'uno stolto che di lui.

13 Il pigro dice. Il leopardo è in su la strada, il leone è per le cam-

pagne. 14 Come l'uscio si volge sopra i suoi arpioni, così si volge il pigro sopra'l suo letto.

15 Il pigro nasconde la mano nel seno: egil dura fatica a traria fuori er recareela alla bocca.

16 Al pigro pare d'esser savio più che sette che danno risposte di pru-

17 Colui che, passando, trascorre in ira per una questione che non gli tocca, è come chi afferra un cane per gli orecchi.

18 Quale e colui che, infignendosi di scherzare, avventa razzi, saette,

e cose mortifere:

19 Tale & colui, ch'inganna il suo prossimo, e dice, Non ischerzo io? 20 Il fuoco si spegne, quando mancano legne: così le contese s'acquetano, quando non vi son

rapportatori.
21 Il carbone è per far brace, e le legne per far tuoco: e l'uomo

ssoso per accender contese. 22 Le parole del rapportatore paiono lusinghevoli : ma scendono

fin dentro al ventre. 23 Le labbra ardenti, e'l cuor mal-

vagio, son come schiuma d'argento impiastrata sopra un testo. 24 Chi odia s'infigne nel suo par-

lare, ma cova la fraude nel suo interiore:

25 Quando egli parlerà d'una voce graziosa, non fidartici : perciochè

egli ha sette scelleratezze nel cuore. 26 L'odio si copre con inganno:

ma la sua malignità sarà palesata in piena raunanza. 27 Chi cava una fossa caderà in

essa : e se alcuno rotola una pietra ad alto, ella gli tornerà addosso. 28 La lingua bugiarda odia quelli ch'ella ha fiaccati; e la bocca lusinghiera produce ruina.

CAP. XXVII. NON gioriarti del giorno di do-mane: perciochè tu non sai ciò che'l giorno partorirà. 2 Lauditi lo strano, e non la tua

propia bocca: lo straniere, e non le tue propie labbra. 3 Le pietre con pesanti, e la rena

¿ grave: ma'l'ira dello stolto ¿ più pesante ch'amendue quelle cose. La collera è una cosa crudele, e l'ira una com strabocchevole: e chi potrà durar davanti alla gelocia?

5 Meglio vale riprension palese.

ch' amore occulto.

6 Le ferite di chi ama son leali: ma i baci di chi odia son simulati. 7 La persona satolia calca il favo del mele: ma alla persona affamata ogni cosa amara é dolce.

8 Quale è l'uccelletto, che va ramingo fuor del suo nido, tale d l'uomo che va vagando fuor del

suo luogo.

9 L'olio odorifero, e'l profumo railegrano il cuore : così fa la dolcezza dell'amico dell'uomo per consiglio cordiale.

10 Non lasciare il tuo amico, nè l'amico di tuo padre: e non en-trare in casa del tuo fratello nel giorno della tua calamità : meglio pale un vicino presso, che un fratello lontano.

11 Figliuol mio, sij savio, e rallegra il mio cuore : ed io avrò che rispondere a colui che mi farà vitu-

perio.

12 L'uomo avveduto, veggendo il male, si nasconde : ma gli ecempi passano oltre, e ne portano la pena 13 Prendi pure il vestimento di chi ha fatta sicurtà per lo strano:

e prendi pegno da lui per la stra-

14 Chi benedice il suo prossimo ad alta voce, levandosi la mattina a buon' ora, ciò gli sarà reputato in maladizione

15 Un gocciolar continuo in giorno di gran pioggia, ed una donna rissosa, è tutt'uno. 16 Chi vuole teneria serrata pu-

blica di voler serrar del vento, e dell'olio nella sua man destra.

17 Il ferro si pulisce col ferro: così l'uomo pulisce la faccia del

suo prossimo. 18 Chi guarda il fico ne mangia il

frutto: così chi guarda il suo si-gnore sarà onorato.

19 Come l'acqua rappresents la faccia alla faccia: così i cuor dell'uomo rappresenta l'uomo all'uo-

20 Il sepolero, e'l luogo della perdizione, non son giammai satolli:

## PROVERBI, XXVII. XXVIII. XXIX.

21 La coppella e per l'argento, e'l fornello per l'oro: ma l'uomo e provato per la bocca che lo loda.

22 Avvegnachè tu pestassi lo stolto in un mortaio, col pestello, per messo del grano infranto, la sua follia non si dipartirebbe però da lui.

23 Abbi diligentemente cura delle tue pecore, metti 'l cuor tuo alle

24 Percioché i tesori non durano in perpetuo: e la corona è ella per

gni età ? 25 Il fieno nasce, e l'erbaggio spunta, e l'erbe de' monti son rac-

26 Gli agnelli son per lo tuo vestire, ed i becchi sono il presso d'un

campo.

27 E l'abbondanza del latte delle capre è per tuo cibo, e per cibo di casa tua, e per lo vitto delle tue gerventi.

CAP. XXVIII.

ILI empi fuggono, senza che alcuno gli perseguiti : ma i cello.

2 Come il paese, per li suoi misfatti, cangia spesso di principe : così, per amor degli uomini savi, ed intendenti, il principe vive lungamente.

3 L'uomo povero, ch'oppressa i miseri, è come una pioggia strabocchevole, che fa che non v'è del

pane. Coloro che lasciano la Legge laudano gli empi: ma coloro che la guardano fanno loro la guerra. 5 Gli uomini dati al male non in-

tendono la dirittura: ma quelli che cercano il Signore intendono

ogni cosa. 6 Meglio vale il povero che camina nella sua integrità, che'l perverso *che camina* per due vie, ben-

chè egli sia ricco. 7 Chi guarda la Legge è figliuolo intendente: ma chi è compagno de' ghiottoni fa vergogna a suo

padre. 8 Chi accresce i suoi beni con usura, e con interesse, gli aduna per

colui che dona a' poveri. 9 Chi rivolge indietro l'orecchio, per non udir la Legge, la sua orazione altresi sara in abbominio.

10 Chi travia gli uomini diritti per via cattiva, cadera egli stesso nella sua fossa : ma gli uomini intieri ederanno il bene.

11 Il ricco si reputa savio: ma il povero intendente l'esamina.

coal anche giammai non si sasiano | 12 Quando i giusti trionfano, la gli occhi dell'uomo. empi surgono, gli uomini son ricercati.

13 Chi copre i suoi misfatti non prosperera: ma chi gli confessa, e gli lascia, otterra misericordia.

14 Beato l'uomo che si spaventa del continuo : ma chi indura il suo cuore caderà nel male.

15 Un signore emplo, che signoreggia sopra un popolo povero, è un leon ruggente, ed un' orso affa-

mato. 16 Un rettore privo d'ogni pru-denza fa anche molte storsioni: ma quel ch'odia l'avarizia prolun-

ghera i suoi giorni. 17 L'uomo, che fa violenza nel sangue alle persone, fuggira fino alla fossa, e niuno lo potra soste-

nere. 18 Chi camina in integrità sarà salvo: ma il perverso, che camina

per due vie, caderà in un tratto. 19 Chi lavora la sua terra sarà saziato di pane: ma chi va dietro agli uomini da nulla sarà saziato di poverta.

20 L'uomo leale avrà molte benedizioni : ma chi s'affretta d'arricchi-

re non sarà tenuto innocente. 21 Egli non è bene d'aver riguardo alla qualità delle persone : e per un boccon di pane l'uomo commette misfatto.

22 Chi s'affretta d'arricchire è uomo d'occhio maligno, e non sa che

povertà gli avverrà. 23 Chi riprende alcuno ne avrà in fine maggior grasia, che chi lo lu-singa con la lingua.

24 Chi ruba suo padre, e sua madre, e dice, Non vè misfatto alcu-

no, è compagno del ladrone. 25 Chi ha l'animo gonfio move contese: ma chi si confida nel Signore sara ingrassato.

26 Chi si confida nel suo cuore è stolto : ma chi camina in sapienza scamperà.

27 Chi dona al povero non avra alcun bisogno: ma chi nasconde gli occhi da esso avra molte maladizioni.

28 Quando gli empi surgono, gli uomini si nascondono : ma. quando periscono, i giusti multiplicano.

#### CAP. XXIX.

'UOMO, il quale essendo spesso ₄ ripreso, indura il suo collo, di subito sarà fiaccato, sensa rimedio. 2 Quando i giusti sono aggrandi-ti, il popolo si rallegra: ma, quando gli empi algnoreggiano, il popo-

3 L'uomo, ch'ama sapienza, ralle-

## PROVERBI, XXIX. XXX.

gra suo padre: ma il compagno delle meretrici dissipa i suoi beni.

4 Il re mantiene il paese con dirittura : ma chi è dato a presenti lo distrugge.

5 L'uomo, che lusinga il suo prossimo, tende una rete davanti a

passi d'esso. 6 Nel misfatto dell' uomo malva-

gio v' è un laccio : ma il giusto canterà, e si rallegrera.

7 Il giusto prende conoscenza della causa de miseri: ma l'empio non intende alcun conoscimento. 8 Gli uomini schernitori aliaccia-

no la città: ma i savi stornano 9 L'uomo savio, che litiga con

un' uomo stolto, or s'adira, or ride, e non ha alcuna requie. 10 Gli uomini di sangue odiano

l'uomo intiero: ma gli uomini di-ritti hanno cura della vita d'esso. 11 Lo stolto sfoga tutta la sua

ira: ma il savio la racqueta, e la rattiene indietro. 12 Tutti i ministri del principe,

ch'attende a parole di mensogna,

sono empi. 13 li povero, e l'usuraio, si scontrano l'un l'altro: il Signore è quello ch'allumina gli occhi d'amendue. 14 Il trono del re, che fa ragione a' miseri in verità, sarà stabilito in

perpetuo. 15 La verga, e la correzione, danno sapienza: ma il fanciullo la-

sciato in abbandono fa vergogna a sua madre. 16 Quando gli empi crescono, cresce il misfatto : ma i giusti ve-

dranno la ruina di quelli. 17 Gastiga il tuo figliuolo, e tu

ne sarai in riposo; ed egli dara di gran diletti all'anima tua.

18 Quando non v' è visione, il popolo è dissipato: ma beato chi

guarda la Legge.
19 11 servo non si corregge con parole: benchè intenda, non però

risponderà.

20 Hai tu mai veduto un' uomo precipitoso nel suo parlare? v'è maggiore speranza d'uno stolto che di lui.

21 Se alcuno alleva dilicatamente da fanciullo il suo servo, quello sa-

ra figliuolo alla fine.

22 L'uomo iracondo move contese, e l'uomo collerico commette molti misfatti.

23 L'alterezza dell' uomo l'abbas-88.: ma chi è umile di spirito otter-

rà gloria.

24 Chi partisce col ladro odia l'anima sua : egli udirà l'esecrazione, e non però manifesterà il fatto. 25 Lospavento dell' uomo gii met-

te un laccio: ma chi si confida nel Signore sara levato ad alto in sal vo.

26 Molti cercano la faccia di colui che signoreggia: ma dai Si-gnore procede il giudicio di ciascuno. 27 L'uomo iniquo è l'abbominio

de giusti: e l'uomo, che camina dirittamente, è l'abbominio dell'empio.

### CAP. XXX.

T E parole d'Agur, figliuolo di ⊿ lache: il sermone profetico, che quell'uomo pronunziò ad I-

tiel: ad Itiel, ed ad Ucal. 2 Certo io son troppo idiota, per esser gran personaggio: e non ho pur l'intendimento d'un'uomo vol-

gare: 3 E non ho imparata sapienza: ma io so la scienza de Santi.

4 Chi è salito in cielo, e n'è disceso? chi ha raccolto il vento nelle sue pugna? chi ha serrate l'acque nella sua vesta? chi ha posti tutti i confini della terra ? quale ¿ il suo nome, o quale e il nome del suo figliuolo, se tu'l sai?

5 Ogni parola di Dio è purgata col fuoco: egli é scudo s coloro che sperano in lui.

6 Non aggiugnere alle sue parole : che talora egli non t'arguisca, e che tu non sii trovato bugiardo.

7 Io t'ho chieste due cose, o Dio: non riflutarlemi avanti muois.

8 Allontana da me vanità, e parole di bugia : non mandarmi povertà, nè ricchezze : cibami del

mio pane cotidiano:
9 Che talora io non mi satolli, e ti rineghi, e dica, Chi è il Signore? che talora altresì io non impoveri-

sca, e rubi, ed usi indegnamente il Nome dell'Iddio mio.

10 Non dir male del servo appo'l suo padrone: che talora egli non ti

maladica, e tu ti renda colpevole. 11 V'è una generazione d'uomini che maladice suo padre, e non benedice sua madre.

12 V'è una generazione d'uomini che si reputa netta, e non è lavata

della sua lordura. 13 V'e una generazione d'uomini c'ha gli occhi grandemente eleva-

ti, e le palpebre alzate. 14 V'é una generazione d'uomini, i cui denti sono spade, ed i mascel-

lari coltelli, per divorare i poveri d'in su la terra, ed i bisognosi d'infra gli uomini.

15 La mignatta ha due figliuole, che dicono, Apporta, apporta. Queste tre cose non si samano giam

## PROVERBI, XXX, XXXI.

mai : ansi queste quattro non di- |

cono giammai, Basta : 16 Il sepolcro, la matrice sterile, la terra che non si sasia giammai d'acqua, e'i fuoco, che giammai non dice, Basta.

17 I corvi del torrente trarranno, ed i figli dell'aquila mangeranno gli occhi di chi beffa suo padre, e spressa d'ubbidire a sua madre.

18 Queste cose mi sono occulte : anzi, lo non conosco queste quat-

19 La traccia dell'aquila nell'aria. la traccia del serpente sopra'i sasso, la traccia della nave in mezzo del mare, la traccia dell'uomo nel-

la giovane. 20 Tale è il procedere della donna adultera: ella mangia, e si frega la bocca, e dice, Io non ho com-

messa alcuna iniquità. 21 Per tre cose la terra trema; an**si per quattro, ch'**ella non può

comportare: 22 Per lo servo, quando regna: e per l'uomo stolto, quando è satollo

di pane:

23 Per la donna odiosa, quando si marita: e per la serva, quando è erede della sua padrona.

24 Queste quattro cose son delle più piccole della terra, e pur son

avie. e molto avvedute : 25 Le formiche, che sono un popolo senza forze, e pure apparec-

chiano di state il lor cibo: 26 I conigli, che sono un popolo

senza potenza, e pur fanno i lor ricetti nelle rocche:

27 Le locuste, che non hanno re, e pure escono fuori tutte a stormo,

divise per ischiere:
28 Il ramarro, che s'aggrappa con le mani, ed è ne' palazzi delli re.

29 Queste tre cose hanno un bel passo; anzi queste quattro hanno una bella andatura :

30 Il leone, la più forte delle bestie, che non si volge indictro per

tema d'alcuno: 31 Il gallo compresso di fianchi.

e'l becco, e'l re, appresso al quale niuno può levare il capo. 32 Se tu hai fatto qualche follia,

innalzandoti; overo, se hai divisato alcun male, mettiti la mano in su la bocca.

33 Perciochè, come chi rimena il latte ne fa uscir del burro: e chi strigne il naso, ne fa uscir del sangue: così ancora chi preme l'ira ne fa uscir contesa.

CAP. XXXI.

E parole del re Lemuel : il ser-4 mone profetico, col quale sua madre l'ammaestrò.

2 Che, figliuol mio? che, figliuol del ventre mio i e che, figliuolo de'

miei voti? 3 Non dar la tua forza alle donne. nė i tuoi costumi *a ciò che è* per di-

strugger li re. 4 E' non si conviene alli re, o Lemuel: e' non si conviene alli re d'esser bevitori di vino, nè a' principi d'esser bevitori di cervogia:

5 Che talora eglino, avendo bevuto, non dimentichino gli statuti. e non pervertano il diritto di qua-

lunque povero afflitto. 6 Date la cervogia al miserabile, e'l vino a quelli che sono in amari-

tudine d'animo:

Acioché beano, e dimentichino la lor miseria, e non si ricordino più de' lor travagli.

8 Apri la tua bocca per lo mutolo per mantenere la rugion di tutti quelli che sono in pericolo di perire. 9 Apri la tua bocca : giudica giu-stamente : fa' diritto al povero, ed

al bisognoso. 10 Chi troverà una donna di valore? il prezzo d'essa avanza di

gran lunga quello delle perlell Il cuor del marito si fida in lei: ed egli non avrà giammai manca-

mento di veste.

12 Ella gli fa del bene, e non del male, tutto'l tempo della sua vita. 13 Ella cerca della lana, e del lino, e lavora delle sue mani con diletto. 14 Ella è come le navi de mercatanti, ella fa venire il suo pane

a lungi. 15 Ella si leva, mentre è ancora notte, e dà il cibo alla sua famiglia, ed ordina alle sue serventi Tlor

lavoro. 16 Ella considera un campo, e l'acquista: ella pianta una vigna del frutto delle sue mani.

17 Ella si cinge i lombi di forza, e

fortifica le sue braccia.

18 Perciochè il suo traffico è buono, ella *l*o gusta: la sua lampana non si spegne di notte.

19 Ella mette la mano al fuso, e le sue palme impugnano la conocchia.

20 Ella allarga la mano all' afflit-

to, e porge le mani al bisognoso. 21 Ella non teme della neve per la sua famiglia: perciochè tutta la

sua famiglia è vestita a doppio. 22 Ella si fa de capoletti: fin li-

no, e porpora sono il suo vestire. 23 Il suo marito è conosciuto nelle porte, quando egli siede con gli

Anziani del paese. 24 Ella fa de veli, e gli vende . e delle cinture, le quali ella da a'

mercatanti. 25 Ella è vestita di gloria, e d'o

575

## PROVERBI, XXXI.

nore: e ride del giorno a venire. 26 Ella apre la bocca con sapien-

za, e la legge della benignità è so-pra la sua lingua. 27 Ella considera gli andamenti

della sua casa, e non mangia il pan di pigrizia. 28 I suoi figliuoli si levano, e la

predicano beata: il suo marito anch' egli, e la lauda:

29 Dicendo, Molte donne si son portate valorosamente: ma tu le

sopravanzi tutte. 30 La grazia è cosa fallace, e la bellezza e cosa vana: ma la donna c'ha il timor del Signore sarà quel-

la che sarà lodata. 31 Datele del frutto delle sue mani: e laudinla le sue opere nelle

porte.

## IL LIBRO DELL' ECCLESIASTE.

CAP. I.

E parole del Predicatore, figliuolo di David, re in Gerualamme

2 Vanità delle vanità, dice il Predicatore: vanità delle vanità: ogni

cosa e vanità. 3 Che profitto ha l'uomo di tutta

la sua fatica, nella quale egli s'affatica sotto'l sole? 4 Una età va via, ed un' altra

età viene: e la terra resta in perpetuo. 5 Il sole si leva anch'esso, e poi

tramonta: ed, ansando, trae verso'l luogo suo, ove egli si dee le-

6 Il vento trae verso'l Mezzodì, e poi gira verso'l Settentrione: egli va sempre girando, e ritorna a' suoi girí.

Tutti i fiumi corrono nel mare, e'l mare non s'empie: i fiumi ritornano sempre a correre al luogo dove sogliono correre.

8 Ogni cosa s'affatica *più che* l'uo-mo non può dire: l'occhio non si sazia giammai di vedere, e l'orecchio non si riempie d'udire.

9 Quello che è stato è lo stesso che sarà: e quello che è stato fatto è lo stesso che si farà: e non *v'è* nulla di nuovo sotto'l sole.

10 Evvi cosa alcuna, della quale altri possa dire, Vedi questo, egli è nuovo? già è stato ne secoli, che

sono stati avanti nol.

11 Non v'è alcuna memoria delle cose, che sono state innanzi : così ancora non vi sarà memoria delle cose, che saranno nel tempo a venire, fra coloro che verranno ap-

12 Io. il Predicatore, sono stato re sopra Israel, in Gerusalemme 13 Ed ho recato il mio cuore a ricercare, ed ad investigare, con sapienza, tutto ciò che si fa sotto'l cielo: il che è una occupazione molesta, la quale Iddio ha data a'

figliuoli degli uomini, per occuparvisi.

14 Io ho vedute tutte le cose che si fanno sotto'l sole : ed ecco, tutto ciò è vanità, e tormento di spirito. 15 Le cose torte non si possono

dirizzare : ed i difetti non al possono annoverare.

16 lo parlava nel cuor mio: di-cendo, Ecco, io mi sono aggrancendo, dito, ed accresciuto in sapienza, più che tutti quelli che sono stati innanzi a me sopra Gerusalemme: e'l cuor mio ha veduta molta sa-

pienza, e scienza: 17 Ed ho recato il mio cuore, s conoscere la sapienza: ed anche a conoscere le pazzie, e la stoltizia: ed ho riconosciuto che questo an-

cora è un tormento di spirito. 18 Perciochè, dove è molta saplenza, v'è molta molestia: e chi accresce la scienza accresce il dolore.

CAP. II.

I o ho detto nel cuor mio, Va'ora, io ti proverò con allegrezza, e tu goderai del bene: ma ecco, que sto ancora è vanità.

2 Io ho detto al riso, Tu sei insensato: ed all'allegrezza, Che cosa è

quel che tu fal?

3 Io ho nel mio cuore ricercato il modo di passar dolcemente la vita mia in continui con viti : e, reggendo il mio cuore con sapienza, d'attenermi a stoltizia ; fin che vedessi che cosa fosse bene a' figliuoli degli uomini di fare sotto'l cielo, tut-ti i giorni della vita loro.

4 lo ho fatte dell'opere magnifiche: io m'ho edificate delle case: io m' ho piantate delle vigne.

5 Io m'ho fatti degli orti, e de giardini ; ed ho plantati in essi de-gli alberi fruttiferi d'ogni maniera. 6 Io m'ho fatte delle pescine d'ac-

qua, per adacquar con esse il bosco ove crescono gli alberi.
7 Io ho acquistati de' servi, e delle

## ECCLESIASTE, II. III.

serve, ed ho avuti de servi nati, ed allevati in casa: ho eziandio savuto molto grosso, e minuto be-stiame, più che tutti quelli che sono stati innanzi a me in Gerusalemme.

8 Io m'ho eziandio adunato dell' argento, e dell'oro, e delle cose le più care delli re, e delle provincie: io m'ho acquistato de cantori, e delle cantatrici : ed ho avuto delle

delizie degli uomini d'ogni maniera : musica semplice, e musica di concerto.

9 E mi sono aggrandito, ed accresciuto, più che tutti quelli che sono stati innanzi a me in Gerusalemme: la mia sapienza eziandío m'è

restata. 10 E non ho sottratto agli occhi miei cosa alcuna, ch' abbiano chiesto: e non ho divietato il mio cuore da niuna allegrezza: anzi 'l mio cuore s'è rallegrato d'ogni mia fatica: e questo è stato quello che

m'è tocco in parte d'ogni mia fa-

tica. 11 Ma, avendo considerate tutte le mie opere, che le mie mani aveano fatte; e la fatica, ch'io avea du-rata a farle; ecco, tutto ciò era vanità, e tormento di spirito: e non v'e di ciò profitto alcuno sotto'l

12 Laonde mi son rivolto a vedere la sapienza, e le follie, e la stoltizia: perciochè, che cosa son gli altri uomini, per poter segui-tare il re i essi fanno ciò c'hanno

già fatto. 13 Ed ho veduto che la sapienza è più eccellente che la stoltizia, siccome la luce è più eccellente

che le tenebre.

14 Il savio ha i suoi occhi nel capo, e lo stolto camina in tenebre: ma pure eziandio ho conosciuto ch'un medesimo avvenimento av-

viene ad essi tutti.

15 Laonde ho detto nel cuor mio, Egli avverrà anche a me il medesimo avvenimento, che allo stolto: che mi giovera egli adunque allora d'essere stato più savio? perciò, ho detto nel cuor mio, che ciò ancora è vanità.

16 Perciochè non vi sarà giammai più memoria del savio, come ne anche dello stolto : conciosiacosachè ne glorni vegnenti ogni co-sa sarà già dimenticata. E come muore il savio come lo stolto?

17 Perciò ho odiata questa vita: imperochè l'opere che si fanno sotto'l sole mi son dispiaciute: perchè ogni cosa è vanita, e tormento di

18 Ho exiandio odiata ogni mia

fatica, ch'io ho durata sotto'l sole, la quale io lascerò a colui che sarà

dopo me

19 E chi sa s'egli sarà savio, o stol-to? e pure egli sarà signore d'ogni mia fatica, intorno alla quale mi sarò affaticato, ed avrò adoperata la mia sapienza sotto'l sole.

che questo è vanità. 20 Perciò, mi son rivolto a far perdere al mio cuore la speranza d'ogni fatica, intorno alla quale io mi sono affaticato sotto i sole.

21 Perciochè v'è tale uomo, la cui fatica *sarà stata* con sapienza, con conoscimento, e con dirittura; il quale pur la lascia per parte a chi non s'è affaticato intorno. Anche questo è vanità, e gran molestià.

22 Perciochè, che cosa ha un tale uomo di tutta la sua fatica, e del tormento del suo spirito, con ch'e-

gli s'affatica sotto'i sole?

23 Conciosiacosachè tutti i suoi giorni non sieno altro che dolori, e le sue occupazioni altro che molestia: anche non pur di notte il cuor suo non riposa. Questo ancora è vanità.

24 Non e egli cosa buona nell' uomo, ch'egli mangi, e bea, e faccia goder di beni l'anima sua, con la sua fatica? Anche questo ho veduto esser dalla man di Dio.

25 (Perciochè, chi mangerebbe, e chi goderebbe, se io nol faces-si?)

26 Conciosiacosache Iddio dia all'uomo, che gli è grato sapienza. conoscimento, ed allegrezza: ed al peccatore, egli dà occupazione d'adunare, e d'ammassare, per dare a colui che è grato a Dio. Questo ancora e vanita, e tormento di spirito.

#### CAP. III.

OGNI cosa ha la sua stagione, ed ogni azione sotto i cielo ha

il suo tempo.

2 V'è tempo di nascere, e tempo di morire: tempo di piantare, e tempo di divellere ciò che è pian-3 Tempo d'uccidere, e tempo di

sanare : tempo di distruggere, e tempo d'edificare:

4 Tempo di piagnere, e tempo di ridere: tempo di far cordoglio, e tempo di saltare :

5 Tempo di spargere le pietre, e

tempo di raccorle: tempo d'abbracciare, e tempo d'allontanarsi dagli abbracciamenti :

6 Tempo di procacciare, e tempo di perdere: tempo di guardare, e tempo di gittar via:

2 C

## ECCLESIASTE, III. IV.

di cucire: tempo di tacere, e tempo di parlare :

8 Tempo d'amare, e tempo d'odiare: tempo di guerra, e tempo di pace.

9 Che profitto ha chi fa alcuna cosa, di quello intorno a che egli

s'affatica?

10 Io ho veduta questa occupazione, che Iddio ha data a' figliuoli degli uomini, aciochè s'occupino in essa.

ll Egli ha fatta ogni cosa bella nella sua stagione: ha eziandio posto il mondo nel cuor degli uomini, senza che però l'uomo possa giammai rivenir l'opere, ch' Iddio ha fatte, da capo al fine.

12 Io ho conosciuto che fra essi non v'è altro bene, che di ralle-grarsi, e di far bene in vita sua. 13 Ed anche, ch'ogni uomo man-

gi, e bea; e, con ogni sua fatica, goda del bene, è dono di Dio.

14 Io ho conosciuto che tutto quello ch' Iddio fa è in perpetuo: a ciò niente si può aggiugnere, e niente se ne può diminuire : e Dio

il fa, aciochè gli uomini lo temano. 15 Ciò ch'è stato era già prima, e ciò c'ha da essere già è stato: ed Iddio ricerca quello che è passato.

16 Avendo oltr'a ciò veduto sotto'l sole, che nel luogo dei giudicio v'e l'empietà, che nel luogo della

giustizia v'e l'empietà : 17 Io ho detto nel mio cuore, Iddio giudicherà il giusto, e l'empio: perciochè per qual si voglia cosa v'è un tempo, ed ad ogni opera so-prastà un quivi.

'18' lo ho detto nel mio cuore, in-torno alla condizion de figlicati degli uomini, ch'egli sarebbe da disiderare che Iddio gli chiarisse, e ch'essi vedessero che da loro stessi

non sono altro che bestie: ' 19 Perciochè ciò ch'avviene a' figliuoli degli uomini è ciò ch'avviene alle bestie : v'è un medesimo avvenimento per essi tutti: come muore l'uno, così muore l'altro: e tutti hanno un medesimo fiato: e l'uomo non ha vantaggio alcuno sopra le bestie : perciochè tutti so-

no vanita 20 Tutti vanno in un medesimo luogo: tutti sono stati fatti di polvere, e tutti ritornano in polvere. 21 Chi sa che lo spirito de'figliuo-

i degli uomini salga in alto, e quel delle bestie scenda a basso sotterra?

22 Io ho dunque veduto che non ve altro bene, se non che l'uomo si rallegri nelle sue opere : conciosiacosachè questo sia la sua parte: 578

7 Tempo di stracciare, e tempo perciochè, chi lo rimenerà, veder quello che sarà dopo lui

CAP. IV.

MA di nuovo io ho vedute tutte l'oppressioni, che si fanno sotto'l sole : ed ecco le lagrime degli oppressati, i quali non hanno alcun consolatore, nè forza da potere scampar dalle mani de' loro oppressatori : non hanno, dico, alcun consolatore.

2 Onde io pregio i morti, che già son morti, più che i viventi, che 3 Anzi più felice, che gli uni, e

sono in vita fino ad ora.

che gli altri, giudico colui, che fino ad ora non è stato: il qual non ha vedute l'opere malvage, che si fanno sotto'l sole. 4 Oltr'a ciò, ho veduto ch'in ogni

fatica, ed in ogni opera ben fatta, l'uomo è invidiato dal suo prossimo. Ciò ancora è vanità, e tormento di spirito.

5 Lo stolto piega le mani, e man-

gia la sua carne: dicendo, 6 Meglio è una menata con riposo, che amendue i pugni pieni con travaglio, e con tormento di spi-

rito. 7 Ma di nuovo ho veduta un'al-

tra vanità sotto'l sole.

8 V'è tale, che è solo, e non ha alcun secondo: ed anche non ha figliuolo, nè fratello, e pure egli s'affatica senza fine, ed anche l'occhio suo non è giammai sazio di ricchezze: e non pensa, Per chi m'affatico, e privo la mia persona di bene? Questo ancora è vanità. ed un mal'affare.

9 Due vagliono meglio ch'un solo: conciosiacosach essi abbiano un buon premio della lor fatica:

10 Perciochè, se l'uno cade, l'altro rileva il suo compagno: ma rual a chi è solo! perciochè, se cade, non v'é alcun secondo per rile varlo.

l'i Oltr'a ciò, se due dormono insieme, si riscalderanno: ma un solo, come potrà egli riscaldarsi?
12 E se alcuno fa forza all'uno,

i due gli resisteranno: anche il cordone a tre fili non si rompe prestamente

13 Meglio vale il fanciullo povero, e savio, che'l re vecchio, e stolto, il qual non sa più essere ammonito. 14 Perciochè tale esce di carcere,

per regnare: tale altresì, che è nato nel suo reame, diventa povero. 15 Io ho veduto che tutti i viventi sotto'i sole vanno col fan-

ciullo, che è la seconda persona, c' ha da succedere al re.

### ECCLESIASTE, IV. V. VI.

16 Tutto'l popolo sensa fine va con lui, come aveano fatto tutti coloro ch'erano stati davanti a loro: quelli exiandio, che verranno appresso, non si rallegreranno di lu. Certo, questo ancora è vanità, e tormento di spirito.

CAP. V.

CUARDA il tuo piè, quando tu andrai nella Casa di Dio: ed appressati per ascoltare, anzi che per dar quello che danno gli stolti, cioè, sacrificio: percioche essi, facendo male, non però se n'av-

veggono. 2 Non esser precipitoso nel tuo parlare, e'i tuo cuore non s'affretti di proferire alcuna parola nel cospetto di Dio: percioche Iddio e nel cielo, e tu sei in terra: però

sieno le tue parole poche : 3 Percioche dalla moltitudine dell'occupazioni procede il sogno,

e dalla moltitudine delle parole

procede la voce stolta. 4 Quando avrai votato a Dio alcun voto, non indugiar l'adempierlo: perciochè gli stolti non gli son punto grati: adempi ciò ch'a-vrai votato.

5 Meglio che tu non voti, che

se tu voti, e non adempi.

6 Non recar la tua bocca a far eccar la tua persona: e non dire davanti all'Angelo, che è stato errore: perchè s'adirerebbe Iddio per la tua voce, e dissiperebbe l'opera delle tue mani?

7 Certo, in moltitudine di sogni vi sono ancora delle vanità assai: così ancora ve ne son molte in molte parole: ma tu, temi Iddio.

8 Se tu vedi nella provincia l'op pression del povero, e la ruberia del giudicio, e della giustizia, non maravigliarti di questa cosa: perciochè v'e uno Eccelso disopra all'eccelso, che vi prende guardia: anzi vi sono degli eccelsi sopra essi

9 Or la terra e la più profittevole di tutte l'altre cose: il re stesso è

sottoposto al campo. 10 Chi ama l'argento non è saziato con l'argento: e chi ama i gran tesori è senza rendita. An-

che questo è vanità. 11 Dove son molti beni, sono anche molti mangiatori d'essi: e che prò ne torna al padrone d'essi, sal-vo la vista degli occhi?

12 Il sonno del lavoratore è dol-ce, poco o assai ch'egli mangi: ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire.

13 V'è una mala doglia, la quale io ho veduta sotto'l sole, cioc, che

vi son delle ricchezze, conservate a' lor padroni per lor male.

14 Ed esse ricchezze periscono per mal'affare, sì che, se'l padrone

d'esse ha generato un figliuolo, non gliene rimane nulla in mano. 15 Un tale se ne torna ignudo, come è uscito del ventre di sua madre, andandosene come è venuto: e non prende nulla della sua fatica, ch'egli se ne porti via

nella mano. 16 Anche questo è una mala doglia : conciosiacosach'egli se ne vada come egli è venuto: e che profitto ha egli d'essersi affaticato

per del vento? 17 Ed anche tutti i giorni della sua vita egli avrà mangiato in tenebre, con molta tristezza, e doglia, e cruccio.

18 Ecco ciò ch' io ho veduto. ch'egli è una buona, e bella cosa che l'uomo mangi, e bea, e goda del bene con tutta la sua fatica, ch'egli dura sotto'l sole, tutti i giorni della sua vita, i quali Iddio gli ha dati : perchè questo è la

sua parte. 19 Ed anche, quando Iddio, avendo date a chi che sia ricchezze, e facultà, gli da ancora il potere di mangiarne, e di prenderne la sua parte, e di rallegrarsi della sua fa-

tica, ciò è un dono di Dio. 20 Perciochè un tale non si ricorderà molto de' giorni della sua vita: conclosiacosachè Iddio gli

risponda per l'allegrezza del suo cuore.

## CAP. VI.

'E un male, ch'io ho veduto sotto'l sole, ed è frequente

fra gli uomini,

2 Cioè, che v'è tal' uomo, a cui Iddio ha date ricchezze, e faculta, e gloria, talchè nulla manca all'anima sua, di tutto ciò ch'egli può

ma sas, ut utuo ca che epi puo disiderare: e pure Iddio non gii dà il potere di mangiarne: anzi uno strano le mangia. Questo è vanità, ed una mala doglia. 3 Avvegnachè alcuno generi certo figliuoti, e viva molti anni, talche il tempo della sua vita sia grande, se l'anima sua non è sacricti di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a sa non ba pure a certe di bana a certe ziata di bene, e se non ha pur sepoltura; io dico che la condizione

d'un'abortivo è migliore che la sua-4 Perciochè quell' abortivo è venuto in vano, e se ne va nelle tenebre, e'l suo nome è coperto di

tenebre: 5 Ed avvegnachè non abbia veduto il sole, nè avuto alcun conoscimento, pure ha più riposo che quell' altro;

2 C 2

#### ECCLESIASTE, VI. VII.

6 Il quale, benchè egli vivesse dumila anni, se non gode del bene, che vantaggio n'ha egli? non vanno essi tutti in un medesimo

luogo ?
7 Tutta la fatica dell' uomo ? per la sua bocca; e pur l'anima sua

non è giammai sazia.

8 Perciochè, qual vantaggio ha il savio sopra lo stolto ? qual vantaggio ha il povero intendente? di caminare davanti a' viventi.

9 Meglio è il veder con gli occhi,

S Megilo in veder con glocom, che andar vagando quà e là con l'anima. Anche questo è vanità, e tormento di spirito.

10 Già fu posto nome all' uomo ciò ch'egil è: ed egil è noto ch'esso nome fu Adam: ed egil non può listera va colo i bista di ili. litigar con colui che è più forte di lui.

11 Quando vi sono cose assai,

esse accrescono la vanità: è che vantaggio n'ha l'uomo ?

12 Perciochè, chi sa qual cosa sia buona all'uomo in questa vita, tutti i giorni della vita della sua vanità, i quali egli passa come un ombra? imperochè, chi dichiarera all'uomo ciò che sarà dopo lui sotto'l sole?

CAP. VII.

A buona fama val meglio che'l buono olio odorifero, e'l giorno della morte meglio che'l giorno

della natività.

2 Meglio vale andare in una casa di duolo, che andare in una casa di convito: perciochè quello è il fine d'ogni uomo: e chi vive vi pon mente.

3 Meglio *vale* la tristezza che'l riso: perciochè il cuore migliora

per la mestizia del volto.

4 Il cuor de' savi è nella casa del duolo: e'l cuor degli stolti è nella

casa dell'allegrezza.

5 Meglio vale udir lo sgridar del savio, che s'alcuno ode il cantar de pazzi.
6 Perciochè, quale è fi romore

delle spine sotto la caldaia, tale: è il ridere dello stolto. Anche questo è vanità.

7 Certo l'oppressione fa impazzare il savio, e'l presente fa per-

dere il senno.

8 Meglio vale il fin della cosa, che'l principio d'essa: meglio vale chi è di spirito paziente, che chi è di spirito altiero.

9 Non esser subito nell'animo tuo ad adirarti: perciochè l'ira riposa nel seno degli stolti.

10 Non dire, Che vuol dire che i giorni di prima sono stati migliori di questi i perciochè tu non domanderesti di ciò per sapienza.

11 La sapienza è buona con ere dità : e quelli che veggono il sole hanno del vantaggio.

12 Perciochè la sapienza è all'ombra, ed i danari sono all'ombra: ma la scienza della sapienza ha questo vantaggio, ch'ella fa vivere

quelli che ne son dotati 13 Riguarda l'opere di Dio: per-

ciochè, chi potra ridirizzare ciò ch'egli avrà travolto?

14 Nel giorno del bene sta' in allegrezza : e nel giorno dell' avversita, ponvi mente: ancora ha fatto Iddio l'uno contraposto all'altro, per *questa* cagione, che l'uomo non troverà nulla dopo sè.

15 Io ho veduto tutto questo a giorni della mia vanità. giusto, che perisce per la sua giu-stizia: e v'è tal' empio, che pro-

lunga la sua vita con la sua mal-vagità. 16 Non esser troppo giusto, e non farti savio oltre misura : perchè ti diserteresti !

17 Non esser troppo empio, nè stolto: perchè morresti fuor del

tuo tempo?

18 Egli è bene che tu t'attenghi ad una cosa, sì però che tu non allenti la mano dall'altra: perciochè, chi teme Iddio esce d'ogni C0884

19 La sapienza rinforza il savio, più che dieci rettori non fanno la

città nella quale sono. 20 Certo non v'e niuno uomo giusto in terra, il quale faccia bene, e

da lei

non pecchi.
21 Tu altresi non por mente a
tutte le parole ch'altri dirà: ansi non pure ascoltare il tuo servo che ti maladice. 22 Perciochè il tuo cuore sa che

tu ancora ne hai maladetti altri. eziandio più volte.

23 Io ho provate tutte queste cose per sapienza : onde ho detto, lo son savio : ma la sapienza è lungi da

me. 24 Chi troverà una cosa, che è cotanto lontana, ed è profondis-

sima? 25 Io mi sono aggirato con l'anima mia, per conoscere, per investigare, e *per* ricercar sapienza, e come si dee ben giudicar delle co-

se : e per conoscere l'empietà della stoltizia, e la follia delle pazzie :

26 Ed ho trovato una cosa più amara che la morte, cioc, quella donna che non è altro che reti, e'l cui cuore non è altro che giacchi, e le cui mani son tanti lacci: l'ucmo gradevole a Dio scamperà da essa; ma il peccatore sara preso

500

27 Vedi, io ho trovato questo, dice il Predicatore, cercando ogni cosa ad una ad una, per trovare come si dee ben giudicar delle cose :

28 Il che ancora cerca l'anima mia, e non l'ho trovato: (ben ho trovato un'uomo fra mille: ma, fra altrettante donne, non ne ho

trovata pure una :)
29 Sol' ecco ciò ch' io ho trovato, Che Iddio ha fatto l'uomo diritto: gli uomini hanno ricercati molti discorsi.

CAP. VIII.

∀HI ∂come il savio? e chi conosce la dichiarazione delle cose ? la sapienza dell'uomo gli riechiara il volto, e la durezza della sua faccia ne è mutata.

2 Io fammonisco, che tu osservi'l comandamento del re: eziandio er cagion del giuramento *futto nel* 

Nome di Dio.

3 Non affrettarti di partirti dal suo cospetto: ed anche non presentarti a lui con qualche cosa malvagia: perciochè egli farà tutto quello

che gli piacerà.

4 Perciochè la parola del re è con imperios e chi gli dira, Che fai l'imperios e chi gli piacerà. 5 Chi osserva il comandamento non proverà alcun malvagio accidente; e'l cuor dell'uomo savio conosce il tempo, e'i buon modo,

che si dee tenere. 6 Conciosiacosachè a qual si voglia affare vi sia tempo, e modo: perciochè gran mali soprastanno

all' uomo. 7 Perchè egli non sa quello ch'avverrà : imperochè, chi gli dichiarera come le cose saranno?

8 Niun'uomo ha potere sopra'l vento, per rattenere il vento: e non v'è potere alcuno contr'al giorno della morte, e nella battalia non v'e licenzia : così l'empieta non lascera scampar quelli ne'

quali ella si trova.

9 lo ho veduto tutto questo: e, ponendo mente a tutte le cose che i anno sotto'l sole, ho veduto che v'è tal tempo, che l'uomo signoreg-gia sopra l'uomo, a danno d'esso.

10 Ed allors ho veduto, che gli empi, che prima erano sepolti, venivano: e quelli, che s'erano portati in dirittura, se n'andavano dal luogo del Santo, ed erano dimenticatí nella città. Anche questo è vanità.

11 Perciochè la sentenza non è prontamente data contr'all' opere malvage, però il cuor de figliuoli degli uomini è pieno dentro di loro di voglia di mai fare. 12 Conclosiacosachè 1 peccatore 581

faccia male cento volte, e pur la pena gli è prolungata: ma pure ancora so io che bene sarà a coloro che temono Iddio, perchè riveriscono la sua faccia:

13 E che bene non sarà all'empio, e ch'egli non prolunghera i suoi giorni, che se n'andranno co-me l'ombra: perciochè egli non ri

verisce la faccia di Dio. 14 V'è una vanità, che avviene sopra la terra, cioè, che vi son de' giusti, a' quali avviene secondo l'opera degli empi: e vi son degli empi, a'quali avviene secondo l'opera de giusti. Io ho detto, che anche questo è vanità.

15 Perciò, io ho lodata l'allegresza : conciosiacosachè l'uomo non abbia altro bene sotto'l sole, se non di mangiare, e di bere, e di gioire: e questo è quello ch'egli, con la sua fatica, ha in presto a' di della sua vita, che Iddio gli ha dati sotto'i

16 Quando io ho recato il cuor mio a conoscer la sapienza, ed a veder gli affari, che si fanno sopra la terra : (perciochè nè giorno nè notte esso mio cuore non vede son-

no degli occhi suoi :)

17 Io ho veduto, quant' è a tutte l'opere di Dio, che l'uomo non può rivenir l'opere, che si fanno sotto'l sole : intorno alle quali egli s'affatica, cercandole, e non le trova : ed, avvegnachè li savio dica d'aver conoscimento, non però le può trovare.

CAP. IX.

PERCIOCHE io m'ho recate tutte queste cose al cuore. eziandio per chiarir tutto questo: come i giusti, ed i savi, ed i fatti loro, essendo della man di Dio, gli uomini non conoscono nè l'amore,

nè l'odio : tutto ¿ davanti a loro.

2 Tutte le cose avvengono simigliantemente a tutti : un medesimo avvenimento avviene al giusto, ed all'empio; al buono, e puro, ed al-l'immondo: a chi sacrifica, ed a chi non sacrifica: quale è il buono, tale è il peccatore : tal chi giura, qual chi teme di giurare.

3 Quest's una cosa molesta, fra

tutte quelle che si fanno sotto'l sole, che un medesimo avvenimento avviene a tutti: ed anche, che mentre i figliuoli degli uomini sono in vita, il cuor loro è plen d male, ed hanno delle follie al cuore: e, dopo ciò, vanno a' morti

4 Perciochè, chi è eletto? V'è qualche speranza in tutti quelli che sono in vita: conciosiacosachè la condizione d'un can vivo sia mi gliore che quella d'un leone morto.

5 Perciochè i viventi sanno che morranno: ma i morti non sanno nulla, e non v'è più alcun premio per loro: perciochè la lor memoria è dimenticata.

6 Già e'l loro amore, e'l loro odio, e la loro invidia è perita: e non hanno giammai più parte alcuna in tutto quello che si fa sotto'i sole.

7 Va', mangia il tuo pane alle-gramente, e bei 1 tuo vino di cuore lieto: se pure Iddio gradisce le tue opere.

8 Sieno in ogni tempo i tuoi vestimenti bianchi: e l'olio odorifero non venga meno in sul tuo capo.

9 Godi della vita con la moglie che tu ami, tutti i giorni della vita della tua vanità, i quali Iddio t'ha dati sotto'l sole, tutto'l tempo della tua vanita : perciochè questa è la tua parte nella tua vita, e'l frutto della tua fatica, che tu duri sotto'l sole.

10 Fa'a tuo potere tutto quello ch'avrai modo di fare: perclochè sotterra, ove tu val, non v'è nè opera, nè ragione, ne conoscimen-

to, ne sapienza alcuna. 11 Di nuovo, io ho veduto sotto 1 sole, che'l correre non e in poter de' leggieri, ne'l far la guerra in poter de' prodi, nè l'aver del pane in poter de savi, nè l'acquistar ricchezze in poter de' prudenti, nè d'essere in grazia in poter degl'intendenti : conciosiacosachè ad essi tutti avvengano tempi, e casi.

12 Perciochè l'uomo non pur conosce il suo tempo. Come i pesci, che son presi con la mala rete, e come gli uccelli, che son colti col laccio; così sono allacciati i figliuoli degli uomini, al tempo dell'avversità, quando cade loro di subito addosso 13 Pure ancora ho veduta questa

sapienza sotto'l sole, che m'è paru-

ta grande: Vera una picciola città con pochi uomini dentro: ed un gran re venne contr'ad essa, e l'intornio, e fece di gran bastie contr'ad essa :

15 Ed in essa si trovò un povero uomo savio, il qual liberò la città con la sua sapienza : benchè niuno si ricordasse di quel povero uomo.

16 Allora io dissi, Meglio val sapienza che forza: benchè la sapienza del povero sia sprezzata, e che le sue parole non sieno ascoltate.

17 Le parole de savi deono esser più quietamente ascoltate, che le grida d'un signore, fra gli stolti. 18 La sapienza val meglio che gli

strumenti bellici : ma un solo peccatore fa perire un gran bene. 582

CAP. X.

E mosche morte fanno putire de ribollir l'olio odorifero del profumiere: così un poco di stoltizia guasta il pregio della sapienza, e della gloria.

2 L'uomo savio ha il suo cuore alla sua destra, e lo stolto l'ha alla

sua sinistra.

3 Lo stolto, eziandio mentre egli camina per la via, è scemo di sen-no, e dice a tutti ch'egli è stolto.

4 Se'l principe monta in ira contr'a te, non lasciar però il tuo luoo: perciochè la dolcezza fa per-

donar di gran peccati.

5 Vè un male, ch'io ho veduto sotto'l sole, simile all'errore che

procede dal principe, 6 Cioè, che la stoltisia è posta in

randi altezze, ed i ricchi seggono in luoghi bassi. 7 Io ho veduti i servi a cavallo.

ed i ricchi caminare a piè come servi. 8 Chi cava la fossa caderà in essa:

e chi rompe la chiusura il serpente lo mordera

9 Chi rimove le pietre ne sarà offeso: chi spezza delle legne ne sarà in pericolo.

10 Se il ferro rintuzzato, del quale non si sia arrotato il taglio, pur rinforza gli eserciti; certo la sa-

pienza è cosa eccellente, per addirizzar le cose. 11 Se'l serpente morde, non essendo incantato, niente meglio va-

le il maldicente. 12 Le parole della bocca del savio non sono altro che grazia: ma le

labbra dello stolto lo distruggono. 13 Il principio delle parole della sua bocca e stoltizia, e'l fine del

suo parlare è mala pazzia. 14 Benchè lo stolto multiplichi le

parole, l'uomo pur non sa ciò c'ha da essere : e chi gli dichiarera ciò che sarà dopo lui

15 La fatica degli stolti gli stanca: erclochè non sanno *la via per* an-

dare alla città.

16 Guai a te, o paese, il cui re è fanciullo, ed i cui principi mangiano *fin dal*la mattina l

17 Beato te, o paese, il cui re è di legnaggio nobile, ed i cui principi mangiano a tempo convenevole, per ristoro, e non per ebbrezza!

18 Per la pigrizia d'ambe le mani il solaio scade, e per le mani spen-zolate gocciola in casa.

19 I conviti si fanno per gioire, e'l vino rallegra i viventi: ed i danari

rispondono a tutto.

20 Non dir male del re, non pur nel tuo pensiero: e non dir male del ricco nella camera dove tu gia-

## ECCLESIASTE, XI. XIL

ci : perciochè alcun' uccello del luna, e le stelle, sieno oscurate: e alcun' animale alato rapportane le parole.

CAP. XI.

GITTA il tuo pane sopra l'acque: perciochè tu lo ritroverai lungo tempo appresso.

2 Fanne parte a sette, anzi ad otto: perciochè tu non sai qual male avverrà sopra la terra.

3 Quando le nuvole son piene, versano la pioggia in su la terra: e quando l'albero cade, o verso'l Mezzodì, o verso'l Settentrione, ove egli cade quivi resta.

Chi pon mente al vento non seminerà; e chi riguarda alle nuvole

non mietera.

5 Come tu non sai qual sia la via del vento, ne come si formino l'ossa dentro al ventre della donna gravida: così tu non conosci l'opere di Dio, il qual fa tutte queste cose.

6 Semina la mattina la tua semenza, e la sera non lasciar posar le tue mani : perciochè tu non sai ciò che riuscira meglio, questo, o quello: o se l'uno, e l'altro sarà

ugualmente buono.

Ben è la luce cosa dolce, e'l vedere il sole cosa piacevole agli

occhi. 8 Ma pure, se l'uomo, vivendo molti anni sempre in allegrezza, si ricorda che i giorni delle tenebre saranno molti, tutto quello che gli sarà avvenuto sard vanità.

CAP. XII.

RALLEGRATI pure, ogiovane, nella tua fanciullezza: e tengati lieto il cuor tuo a' di della tua giovanezza, e camina nelle vie del cuor tuo, e secondo lo sguardo de-gli occhi tuoi: ma sappi che per tutte queste cose Iddio ti farà venire in giudicio.

2 E togli dal cuor tuo la tristizia, e rimovi'l cordoglio dalla tua carne: perciochè la fanciullezza, e la ovanezza sono una cosa vana: 3 Ma ricordati del tuo Creatore a

di della tua giovanezza, avanti che sieno venuti i cattivi giorni, e giun-ti gli anni, de' quali tu dirai, Io non v'ho alcun diletto:

4 Avanti che'l sole, e la luce, e la

cielo potrebbe portarne la voce, ed che le nuvole ritornino dopo la

ploggia:
5 Allora che le guardie della casa
tremeranno, ed i possenti si piegheranno, e le macinatrici cesseranno, perchè saranno diminuite: e quelli che riguardano per le finestre saranno oscurati :

6 Edidue usçi d'in su la piazza saranno serrati con abbassamento

del suon della macina: e l'uomo si leverà al suon dell' uccelletto, e tutte le cantatrici saranno ab-

bassate: 7 Ed anche l'uomo temerà de' luo-

ghi elevati, ed avrà spaventi, caminando per la strada : e'l mandorlo fiorirà, e la locusta s'aggraverà, e l'appetito scaderà: perciochè l'uomo se ne va alla sua casa perpetua: e quelli che fanno cordoglio gli andranno d'intorno per le strade: 8 Avanti che la fune d'argento si

rompa, e la secchia d'oro si spezzi, e'l vaso si fiacchi in su la fonte, e la ruota vada in pezzi sopra la cisterna:

9 E la polvere ritorni in terra, come era prima: e lo spirito ritorni

a Dio, che l'ha dato.

10 Vanità delle vanità, dice il Predicatore, ogni cosa è vanità.

11 Più il Predicatore è stato sa-

vio, più ha insegnata scienza al popolo, e gliel' ha fatta intendere, ed ha investigate, e composte molte sentenze.

12 Il Predicatore ha cercato, per trovar cose approvate: e ciò che è scritto è dirittura, parole di verità.

13 Le parole de savi son come gli steccati, e come i pali piantati de mandriani che stabbiano: e sono state date da uno stesso Pastore.

14 Perciò, figliuol mio, guardati da quello che è oltre ad esse: non vè fine alcuno al far molti libri: e molto studiare è fatica alla carne.

15 La conclusione del ragiona-mento, ogni cosa udita, ¿, Temi Iddio, ed osserva i suoi comandamenti: perchè questo è il tutto dell'uomo.

16 Perciochè Iddio farà venire ogni opera, buona, e malvagia, al giudicio, ch'egli farà d'ogni cosa

occulta.

# LIBRO DEL CANTICO DE' CANTICI.

CAP. I. TL Cantico de cantici di Salo-

mone. 2 Hacimi egli de' baci della sua bocca: perciochè i tuoi amori son

migliori che'l vino.

3 Per l'odor de' tuoi preziosi oli odoriferi, (il tuo Nome è un olio odorifero sparso,) t'amano le fanctulle.

4 Tirami, noi correremo dietro a te: il re m'ha introdotta nelle sue camere: noi gioiremo, e ci rallegreremo in te: noi ricorderemo i tuol amori, anzi che'l vino: gli womini diritti t'amano.

5 O figliuole di Gerusalemme, io son bruna, ma bella: come le tende di Chedar, come i padiglioni di Sa-

lomone.

6 Non riguardate ch'io son bruna: perciochè il sole m'ha tocca co' suoi raggi: i figliuoli di mia madre si sono adirati contr'a me: m'hanno posta guardiana delle vigne: io non ho guardata la mia vigna, che è mia.

7 O tu, il qual l'anima mia ama, dichiarami ove tu pasturi la greggia, ed ove tu la fai posare in sul mezzodi: perciochè, perchè sarei lo come una donna velata presso

alle mandre de' tuoi compagni ? 8 Se tu nol sai, o la più bella d'infra le femmine, esci seguendo la traccia delle pecore, e pastura le tue caprette presso alle tende de' pastori.

9 Amica mia, lo t'assomiglio alle cavalle, che sono a' carri di Faraone.

10 Le trie guance son belle ne' lor fregi, e'l tuo collo ne' suoi monili.

ll Noi ti faremo de' fregi d'oro con punti d'argento. 12 Mentre il re è nel suo convito,

il mio nardo ha renduto il suo 13 Il mio amico m'è un sacchetto

di mirra : egli passerà la notte fra le mie mammelle.

14 Il mio amico m'è un grappolo

di cipro nelle vigne d' En-ghedi. 15 Eccoti bella, amica mia, eccoti bella: i tuoi occhi somigliano quelli de' colombi.

16 Eccoti bello, amico mio, ed anche piacevole: il nostro letto eziandio è verdeggiante.
17 Le travi delle nostre case son

584

di cedri, i nostri palchi son di cipressi.

CAP. IL. TO son la rosa di Saron, il giglio

delle valli.

2 Quale è il giglio fra le spine, tale è l'amica mia fra le fanciulle. 3 Quale è il melo fra gli alberi d'un bosco, tale è il mio amico fra i giovani: io ho disiderato d'essere all' ombra sua, e mi vi son posta a sedere : e'l suo frutto è stato dolce al mio palato.

4 Egii m'ha condotta nella casa del convito, e l'insegna ch'egli

m'alza é, Amore.

5 Confortatemi con fiaschi. fatemi un letto di pomi: perciochè io languisco d'amore.

6 Sia la sua man sinistra sott'al mio capo, ed abbraccimi la sua destra.

7 lo vi scongiuro, o figliuole di Gerusalemme, per le cavriuole, e per le cerve della campagna, che voi non isvegliate l'amor mio. e non le rompiate il sonno, fin che non le piaccia.

8 Ecco la voce del mio amico: ecco, egli ora viene saltando su per li monti, saltellando su per li colli. 9 L'amico mio è simile ad un cavriuolo, od ad un cerbiatto: ecco

ora sta dietro alla nostra parete, egli riguarda per le finestre, egli si mostra per li cancelli.

10 Il mio amico m'ha fatto motto. e m'ha detto, Levati, amica mia, bella mia, e vientene.

11 Perciochè, ecco, il verno è passato, il tempo delle gran piogge è mutato, ed è andato via :

12 I fiori si veggono nella terra, il tempo del cantare è giunto, e s'ode la voce della tortola nella nostra contrada:

13 Il fico ha messi i suoi ficucci,

e le viti fiorite rendono odore: levati, amica mia, bella mia, e vien-

14 O colomba mia, che stai nelle fessure delle rocce, ne nascondi-menti de balzi, fammi vedere il tuo aspetto, fammi udir la tua voce: perciochè la tua voce è soave, e'l tuo aspetto è bello.

15 Pigliateci le volpi, le picciole volpi, che guastano le vigne, le nostre vigne florite.

16 Il mio amico è mio, ed io son

## CANTICO DE' CANTICI, II.-V.

sua : di lui che pastura la greggia ;

fra i gigli. 17 Ritornatene, amico mio, guisa di cavriuolo, o di cerbiatto, sopra i monti di Beter, fin che spiri l'aura del giorno, e che l'ombre se ne fuggano.

CAP. IIL

TO ho cercato nel mio letto, nelle notti, colui che l'anima mia ama: io l'ho cercato, e non l'ho trovato.

2 Or mi`leverò, ed andrò attorno per la città, per le strade, e per le piazze : io cercherò colui che l'anima mia ama: io l'ho cercato, ma non l'ho trovato.

3 Le guardie, che vanno attorno alla città, m' hanno trovata : ed io ho detto loro, Avete voi punto veduto colui che l'anima mia ama !

4 Di poco gli avea passati, ed io trovai colui che l'anima mia ama: io lo presi, e nol lascerò, fin ch'io non l'abbia menato in casa di mia madre, e nella camera di quella che m'ha partorita.

5 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusalemme, per le cavriuole, e per le cerve della campagna, che voi non isvegliate l'amor mio, e non ie rompiate il sonno, fin che le plac-

cia. 6 Chi è costei, che sale dal diserto, simile a colonne di fumo, pro-fumata di mirra, e d'incenso, e

d'ogni polvere di profumiere?
7 Ecco'l letto di Salomone, intor-

no al quale son sessant' uomini valenti, de' prodi d' Israel. 8 Essi tutti maneggiano la spada,

e sono ammaestrati nell'arme : ciascuno ha la sua spada al fianco, per li spaventi notturni.

9 Il re Salomone s'ha fatta una lettiera di legno del Libano.

10 Egli ha fatte le sue colonne d'argento, il suo capezzale d'oro, il suo cielo di porpora, e'l mezzo d'essa figurato a lavoro di musaico dell'effigie di colei ch'egli ama fra le figliuole di Gerusalemme. 11 Figliuole di Sion, uscite fuori,

e vedete il re Salomone con la corona, della quale sua madre l'ha coronato nel giorno delle sue sponsalizie, e nel giorno dell'allegrezza. del suo cuore.

CAP. IV.

E CCOTI bella, amica mia, eccoti bella: i tuoi occhi, per entro la tua chioma, somigliano que' de' colombi : i tuoi capelli son come una mandra di capre lisce del monte di Galaad.

2 I tuoi denti son come una mandra di pecore tutte uguali, che sal-

gono fuor del lavatoio, ed hanno tutte due gemelli, senza che ve ne sia alcuna senza figlio.

3 Le tue labbra somigliano un filo tinto in iscarlatto, el tuo par-

lare e grazioso : la tua tempia; per entro la tua chioma, pare un pezzo di melagrana.

4 Il tuo cofio somiglia la torre di David, edificata per gli esercizij dell'armi, alla quale sono appicca-

ti mille scudi, tutte le targhe de

5 Le tue due mammelle son come due cavrioletti gemelli, che pastu-

rano fra i gigli. 6 Fin che spiri l'aura del giorno. e che l'ombre se ne fuggano, io me n'andrò al monte della mirra, ed al colle dell'incenso.

7 Tu sei tutta bella, amica mia, e non v'è difetto alcuno in te.

8 Vieni meco dal Libano, o sposa, vieni meco dal Libano : riguarda dalla sommità d'Amana, sommità di Senir, e d'Hermon, da ricetti de'leoni, da' monti de' pardi.

9 Tu m'hai involato il cuore, o sposa, sorella mia : tu m' hai involato il cuore con uno de' tuoi occhi, con uno de' monili del tuo

collo.

10 Quanto son belli i tuoi amori, o sposa, sorella mia! quanto son migliori i tuoi amori che'l vino ? e l'odor de' tuoi oli edoriferi più eccellenti che tutti gli aromati?

11 O sposa, le tue labbra stillano favi di mele: mele, e latte è sot-t'alla tua lingua: e l'odor de tuoi vestimenti e come l'odor del Li-

bano. 12 O sposa, sorella mia, tu sei un' orto serrato, una fonte chiusa,

una fontana suggellata.

13 Le tue piante novelle sono un giardino di melagrani, e d'altri al-beri di frutti deliziosi: di piante di

cipro, e di nardo:

14 Di nardo, e di gruogo : di canna odorosa, e di cinnamomo, e d'ogni albero d'incenso: di mirra, e d'aloe, e d'ogni più eccellente aromato.

15 O fonte degli orti, o pozzo d'acque vive, o ruscelli correnti giù

dal Libano!

16 Levati, Aquilone, e vieni, Austro: spira per l'orto mio, e fa che i suoi aromati stillino: venga l'amico mio nel suo orto, e mangi il frutto delle sue delizie.

CAP. V.

SPOSA, sorella mia, io son venuto nell'orto mio: io ho colta la mia mirra, ed i miei aro-mati: io ho mangiato il mio favo, 2 C 3

## CANTICO DE' CANTICI, V .- VII.

e'l mio mele: io ho bevuto il mio | è l'amor mio, tale è l'amico mio, o vino, e'l mio latte: amici, man- | figliuole di Gerusalemme. giate, bevete, ed inebbriatevi d'a-

mori

2 Io dormiva, ma'l mio cuor vegghiava: ed io udii la voce del mio amico, il quale, picchiando, di-ceva, Aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, compiuta mia: perciochè il mio capo è pieno di rugiada, e le mie chiome delle stille della notte.

3 Ed io risposi, Io ho spogliata la mia gonna, come la rivestirel? io m'ho lavati i piedi, come gli brut-

4 L'amico mio mise la mano per lo buco dell'uscio, e le mie interiora si commossero per amor di lui.

5 lo mi levai, per aprire al mio amico: e le mie mani stillarono mirra, e le mie dita mirra schietta sopra la coda della serratura.

6 Io apersi all'amico mio: ma l'amico mio già s'era ritratto, ed era passato oltre: io era fuor di me, quando egli parlava: lo lo cercai, ma non lo trovai : io lo chiamai, ma egli non mi rispose.

7 Le guardie, che vanno attorno alla città, mi trovarono, mi batterono, mi ferirono: le guardie delle mura mi levarono il mio velo

d'addosso. 8 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusalemme, se trovate il mio ami-

co, che gli rapporterte? Rapportategii ch' lo languisco d'amore.

9 Che è il tuo amico più ch'un'altro amico, o la più bella d'infra le femminel che è il tuo amico più ch'un'altro amico, che tu ci hai

così scongiurate?
10 Il mio amico è bianco, e vermiglio, portando la bandiera fra

diecimila.

ll Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe, brune co-

me un corvo.

12 I suoi occhi paiono colombe, presso a ruscelli d'acque: e sono come lavati in latte, posti come dentro i castoni d'un' anello.

13 Le sue guance son simili ad una aia d'aromati, a bussoli d'odori : le sue labbra paiono gigli, e stillano mirra schietta.

14 Le sue mani paiono anelli d'oro, ne quali sono incastonati berilli: il suo ventre è avorio pulito,

coperto di saffiri

15 Le sue gambe son come colonne di marmo, fondate sopra piedistalli d'oro fino: il suo aspetto è imile al Libano, eccellente come cedri.

16 Il suo palato è tutto dolcezze, ed egli è tutto amorevolesze. Tale

CAP. VI-

VE è andato il tuo amico, o la più bella d'infra le femmine? dove s'è volto l'amico tuo, e noi lo cercheremo teco ?

2 Il mio amico è disceso nel suo orto, all'aie degli aromati, per pa-

sturar la sua greggia negli orti, e per coglier gigli. 3 Io son dell'amico mio: e l'amico mio, che pastura la sua greggia

fra i gigli, è mio. 4 Amica mia, tu sei bella come Tirsa, vaga come Gerusalemme, tremenda come campi a bandiere

spiegate.

6 Rivolgi gli occhi tuoi, che non
mi riguardino fiso: perciochè essi
riguardino fiso: tuoi canelli son mi fan brillare: i tuoi capelli son come una mandra di capre lisce di Galaad.

6 I tuoi denti son simili ad una mandra di pecore, che salgono fuor del lavatoio, le quali hanno tutte due gemelli, e fra esse non ve n'è

alcuna senza figlio.

7 La tua tempia, per entro la tua chioma, è simile ad un pezzo di melagrana.

8 VI son sessanta regine, ed ottanta concubine, e fanciulle sensa

numero:

9 Ma la colomba mia, la compiuta mia, è unica : ella è unica a sua madre, e singolare a quella che l'ha partorita: le fanciulle l'hanno veduta, e l'hanno celebrata besta: le regine altres), e le concubine, e

l'hanno laudata.

10 Chi è costel, ch'apparisce simile all' alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come

campi a bandiere spiegate?

11 lo son discess al giardino delle noci, per veder le piante verdeggianti della valle, per veder se le viti mettevano le lor gemme, ed i melagrani le lor bocce.

12 Io non mi sono avveduta che't mio disiderio m'ha renduta simile

a' carri d'Amminadib.

13 Ritorna, ritorna, o Sullamita: ritorna, ritorna che noi ti miriamo. Che mirerete nella Sullamita? Come una danza a due schiere.

CAP. VII.

FIGLIUOLA di principe, quan-to son belli i tuoi piedi nel lor calzamento l le giunture delle tue coece son come monili di lavoro di mani d'artefice.

2 Il tuo bellico è una tama ritonda, nella quale non manca giammai beveraggio: il tuo ventre è un

## CANTICO DE' CANTICI, VII. VIII.

mucchio di grano, intorniato di 1 gigli.
3 Le tue due mammelle paiono

due cavrioletti gemelli.

4 Il tuo collo pare una torre d'a-vorio: e gli occhi tuoi le pescine, che sono in Hesbon, presso alla porta di Bat-rabbim: la tua faccia pare la Torre del Libano, che riguarda verso Damasco.

5 Il tuo capo sopra te pare un Carmel, e la chioma del tuo capo pare della porpora reale, attaccata

a' palchi. 6 Quanto sei bella, e quanto sei iacevole, o amor *mio*, fra *tutte* le

delizie! 7 Questa tua statura è simile ad una palma, e le tue mammelle a

grappoli d'uva.

8 lo ho detto, lo salirò sopra la palma, e m'appiglierò a'suoi rami: e le tue mammelle saranno ora come grappoli di vite, e l'odor del tuo naso come quel de' pomi :

9 E'l tuo palato sard come il buon vino, che camina dirittamente al mio amico, e fa parlar le labbra de'

dormenti.

10 Io son del mio amico, e'l suo

disiderio è verso me.

Il Vieni, amico mio, usciamo a' campi, passiam la notte nelle

12 Leviamoci la mattina, per andare alle vigne: veggiamo se la vite è fiorita, se l'agresto si scopre, se i melagrani hanno messe le lor bocce: quivi ti darò i miei amori.

13 Le mandragole rendono odore, ed in su gli usci nostri vi son delizie d'ogni sorte, e nuove, e vecchie, le quali lo t'ho riposte, amico mio.

CAP. VIII.

H fossi tu pur come un mio fratello, che ha poppate le mammelle di mia madre! trovandoti io fuori, ti bacerei, e pur non

ne sarei sprezzata.

2 Io te ne menerei, e ti condurrei in casa di mia madre: tu m'ammaestreresti, ed io ti darei bere del vino aromatico, del mosto del mio melagrano.

3 Sia la sua man sinistra sott'al mio capo, ed abbraccimi la sua de-

4 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusalemme, che non destiate l'amor mio, e non le rompiate il sonno, fin che non le piaccia.

5 Chi è costef, che sale dal diserto, che s'appoggia vezzosamente sopra'i suo amico? Io t'ho sve-

gliato sotto un melo, dove tua ma-dre t'ha partorito, la dove quella che t'ha partorito s'è sgravidata di te.

6 Mettimi come un suggello in sul tuo cuore, come un suggello in sul tuo braccio: percioche l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come l'inferno : le sue brace son brace di fuoco, fiamma grandissima.

7 Molte acque non potrebbero spegnere quest'amore, nè fiumi innondario : se alcuno desse tutta la sustanza di casa sua per quest' amore, non se ne farebbe stima al-

cuna

8 Noi abbiamo una picciola sorella, la quale non ha ancora mammelle: che faremo noi alla nostra sorella, quando si terra ra-gionamento di lei?

9 Se ella è un muro, noi v'edificheremo sopra un palazzo d'argen-

to: e se è un'uscio, noi la rinfor-

zeremo di tavole di cedro. 10 Io sono un muro, e le mie mammelle sono come torri : allora sono stata nel suo cospetto come

quella c'ha trovata pace. 11 Salomone avea una vigna in Baal-hamon, ed egli la diede a de' guardiani con patti che clascun

di loro gli portasse mille sicli d'ar-gento per lo frutto d'essa.

12 La mia vigna, che è mia, è davanti a me. Sieno i mille sicli tuoi, o Salomone: ed abbianne i guardiani del frutto d'essa dugento.

13 O tu, che dimori ne' giardini, i compagni attendono alla tua voce: fammela udire.

14 Riduciti prestamente, o amico mio, a guisa di cavriuolo, o di cerbiatto, sopra i monti degli aromati.

# IL LIBRO DEL PROFETA ISAIA.

CAP. I. A visione d' Isaia, figliuolo d'Amos, la quale egli vide intorno a Giuda, ed a Gerusalemme, a d d'Ussia, di Iotam, d'Achaz, e d'Esechia, re di Giuda

2 Ascoltate, cieli; e tu, terra, porgi gli orecchi: perciochè il Signore ha pariato: dicendo, Io ho allevati de' figliuoli, e gli ho cresciuti: ma essi si son ribellati contr'a me.

3 Il bue conosce il suo possessore.

e l'asino la mangiatoia del suo pa- | drone: ma Israel non ha conoscimento, il mio popolo non ha intelletto.

4 Guai alla nazione peccatrice, al popolo carico d'iniquità, alla schlatta de'maligni, a' figliuoli per-duti! hanno abbandonato il Simore, hanno dispettato il Santo Israel, si sono alienati, e rivolti indictro.

5 A che sareste ancora percossi? voi aggiugnereste rivolta a rivolta: ogni capo è infermo, ed ogni

cuore e languido.

6 Dalla pianta del piè infino alla testa non v'e sanita alcuna in esso: tutto è ferita, e lividore, e piaga colante: le quali non sono state rasciugate, nè fasciate, nè allenite con unguento.

7 Il vostro paese è desolato, le vostre città sono arse col fuoco: i forestieri divorano il vostro paese, in presenza vostra: e questa desolazione è come una sovversione fatta

da strani

8 E la figliuola di Sion resta come un frascato in una vigna, come una capanna in un cocomeraio, come una città assediata. 9 Se'l Signor degli eserciti non ci

avesse lasciato alcun picciol rimanente, noi saremmo stati come Sodoma, saremmo stati simili a Gomorra.

10 Ascoltate, rettori di Sodoma, la parola del Signore: popolo di Gomorra, porgete l'orecchie alla Legge dell'Iddio nostro.

11 Che ho io da far della moltitudine de' vostri sacrificij? dice il Signore: io son satollo d'olocausti di montoni, e di grasso di bestie grasse : e'l sangue' de' giovenchi, e degli agnelli, e de' becchi, non m'è a

12 Quando voi venite per comparir nel mio cospetto, chi ha richiesto questo di man vostra, che voi

alchiate i miei cortili i

13 Non continuate più di portare offerte da nulla: i profumi mi son cosa abbominevole: quant'è alle calendi, a' sabati, al bandir raunanze, io non posso portare iniquità, e festa solenne insieme.

14 L'anima mia odia le vostre calendi, e le vostre solennità : mi son di gravezza, io sono stanco di por-

tarle.

15 Perciò, quando voi spiegherete le palme delle mani, lo nasconderò gli occhi miei da vol: eziandio, quando multiplicherete l'orazioni, io non l'esaudirò: le vostre mani son piene di sangue

16 Lavatevi, nettatevi, rimovete la malvagità dell'opere vostre d' innanzi agli occhi miei; restate di far male;

17 Imparate a far bene; cercate la dirittura, ridirizzate l'oppressato, fate ragione all'orfano, mantenete il diritto della vedova

18 Venite pure ora, dice il Signore, e litighiamo insieme. Quan-do i vostri peccati fossero come lo scarlatto, saranno imbiancati come la neve: quando fosser rossi come la grana, diventeranno come la lana.

19 Se voi volete ubbidire, mange-

rete i beni della terra:

20 Ma se ricusate, e siete ribelli, sarete consumati dalla spada: perciochè la bocca del Signore ha parlato.

21 Come è la città fedele divenuta meretrice? ella era piena di dirittura: giustizia dimorava in essa: ma ora son tutti micidiali.

22 Il tuo argento è divenuto schiuma: la tua bevanda è mescolata con acqua:

23 I tuoi principi son ribelli, e compagni di ladri: essi tutti amano i presenti, e procacciano le ricom-pense: non fanno ragione all'or-fano, e la causa della vedova non viene davanti a loro.

24 Perciò, il Signore, il Signor degli escerciti, il Possente d'Israel, dice, Oh, lo m'appagherò pur sopra i miei nemici, e mi vendicherò

de' mici avversari l

25 Poi rimetterò la mano sopra te, e ti purgherò delle tue schiume. come nel ceneraccio; e rimoverò

tutto'l tuo stagno:

26 E ristabilirò i tuoi rettori, come erano da principio: ed i tuoi consiglieri, come erano al cominciamento: dopo questo tu sarai chiamata, Città di giustizia, Città

27 Sion sarà riscattata per giudicio, e quelli che vi ritorneranno per

giustizia.

28 Ma i ribelli, ed i peccatori saranno tutti quanti fiaccati, e quelli ch'abbandonano il Signore saranno consumati.

29 Perciochè voi sarete svergognati per le querce, ch'avete amate, e confusi per li giardini, ch'a-

vete scelti.

30 Perciochè voi sarete come una quercia di cui son cascate le foglie, e come un giardino sensa acqua.

31 Ed il forte diventerà stoppa, e l'opera sua favilla : ed amendue sa-ranno arsi insieme, e non vi sarà niuno che spenga il fuoco.

CAP. II. A parola, ch' Isaia, figliuolo d'Amos, ebbe in visione, intorno a Giuda, ed a Gerusalemme. 2 Or avverra negli ultimi giorni, che'l Monte della Casa del Signore sarà fermato nel sommo de' monti, e sarà alzato sopra i colli : e tutte

le genti concorreranno ad esso. 3 E molti popoli andranno, e diranno, Venite, sagliamo al Monte del Signore, alla Casa dell' Iddio di Iacob: ed egli ci ammaestrera intorno alle sue vie, e noi camineremo ne' suoi sentieri : perciochè la

Legge uscirà di Sion, e la Parola del Signore di Gerusalemme. 4 Ed egli farà giudicij fra le genti, e gastigamenti sopra molti popoli :

ed essi delle loro spade fabbricheranno zappe, e delle lor lance falci : una nazione non alzerà più la spada contr'all'altra nazione, e non impareranno più la guerra.

5 O casa di Iacob, venite, e caminiamo nella luce del Signore.

6 Perciochè tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Iacob : perchè son pieni d'Oriente. e son pronosticatori come i Fili-stei, ed hanno applauso a' figliuoli

de forestieri.
7 Ed il lor paese s'è riempiuto d'argento, e d'oro, tal c'hanno tesori senza fine: il lor paese s'è eziandio riempiuto di cavalli, ed

hanno carri senza fine: 8 Oltr'a ciò, il lor paese s'è riem. piuto d'idoli : hanno adorata l'opera delle lor mani, ciò che le lor

dita hanno fatto:

9 E la gente vile s'è inchinata, e parimente gli uomini onorati si son bassati: perciò non perdone-

10 Entra nella roccia, e nasconditi nella polvere, per lo spavento del Signore, e per la gloria della

sua altezza 11 Gli occhi altieri dell' uomo saranno abbassati, e l'altezza degli uomini sara depressa: e'l Signore solo sarà esaltato in quel giorno.

12 Perciochè v'e un giorno del Signor degli eserciti contr'ad ogni superbo, ed altiero; e contr'a chiunque s'innalza: ed egli sarà abhassato:

13 E contr'a tutti i cedri alti, ed elevati del Libano, e contr'a tutte le querce di Basan :

14 E contr'a tutti gli alti monti, e contr'a tutti i colli elevati;

15 E contr'ad ogni torre eccelsa, e contr'ad ogni muro forte; 16 E contr'a tutte le navi di Tar-

sis, e contr'a tutti i be' disegni. 17 E l'alfezza degli uomini sarà

depressa, e la sublimità degli uomini sarà abbassata : ed il Signore solo sarà esaltato in quel giorno.

18 Ed egli sterminera del tutto gl' idoli.

19 E *gli uomini* entreranno nell**e** spilonche delle rocce, e nelle grotte della terra, per lo spavento del Signore, e per la gloria della sua altezza, quando egli si levera per fiaccar la terra.

20 In quel giorno l'uomo gitterà alle talpe, ed a' vipistrelli, gl'idoli del suo argento, e gl'idoli del suo oro, i quali altri gli avrà fatti, per

adorargii ;

21 Entrando nelle buche delle rocce, e nelle caverne de' sassi, per lo spavento del Signore, e per la gloria della sua altezza, quando egli si levera per fiaccar la terra. 22 Rimanetevi di *fidarvi nell* uo-

mo, il cui alito è nelle nari: perciochè, di quanto pregio, e valore è egli ?

CAP. III.

DERCIOCHE, ecco, il Signore, il Signor degli eserciti, toglie via di Gerusalemme, e di Giuda. ogni sostegno, ed appoggio; ogni sostegno di pane, ed ogni sostegno

2 Il forte, e'l guerriere ; il giudice, e'l profeta; e l'indovino, e

l'anziano 3 Il capitano di cinquantina, e l'uomo d'autorità, e'l consigliere, e l'artefice industrioso, e l'uomo

intendente nelle parole segrete. 4 Ed io farò, che de' giovanetti saranno lor principi, e che de' fanciulli gli signoreggeranno.

5 E'l popolo sará oppressato l'un dall' altro, e clascuno dal suo prossimo: il fanciullo superbirà contr'al vecchio, e'l vile contr'all'onorevole.

6 Se alcuno prende un suo fratello, della casa di suo padre, dicendo, Tu hai una veste, sij nostro principe, e *sia* questa ruína sot-

t'alla tua mano: 7 Egli giurerà in quel giorno : dicendo, lo non sarò signore : ed in casa mia non v'è nè pane, nè vestimento: non mi costituite principe

del popolo.

8 Perciochè Gerusalemme è traboccata, e Giuda è caduto : perchè la lingua, e l'opere loro sono con-tr'al Signore, per provocare ad ira gli occhi della sua gloria.

9 Ciò che si riconosce loro nella faccia testifica contr'a loro: ed essi publicano il lor peccato come Sodoma, e non lo celano. all'anime loro! perciochè fanno male a sè stessi.

10 Dite al giusto, che gli avverrà | bene: perciochè i giusti mangeranno il frutto delle loro opere.

Il Guai all'emplo! male gli av-verra: percioche gli sarà fatta la retribuzione delle sue mant.

12 Gli oppressatori del mio po-polo sono fanciulli, e donne lo signoreggiano. Popol mio, quelli che ti predicano beato ti fanno traviare, e fanno andare in perdizione la via de' tuoi sentieri.

13 Il Signore comparisce, per contendere; e si presenta, per giu-

dicare i popoli. 14 Il Signore verrà in giudicio contr'agli Anziani del suo popolo, e contr'a' Principi d'esso : voi siete pur quelli ch'avete guasta la vigna: la preda del povero è nelle vostre case.

15 Perchè tritate il mio popolo, e pestate le facce de poveri ? dice il Signore, il Signor degli eserciti. 16 Oltra ciò, il Signore ha detto,

Perciochè le figlluole di Sion si sono innalzate, e son caminate a gola stesa, ed ammiccando con gli occhi: e son caminate carolando, ed hanno fatto tintinno co' lor

17 Il Signore pelerà la sommità del capo delle figliuole di Sion, e'l Signore scoprirà le lor vergogne.
18 In quel giorno il Signore torrà

via l'ornamento delle pianelle, i calzamenti fatti ad occhietti, e le lunette :

19 Le collane, ed i monili, e le maniglie:

20 I fregi, ed i legaccioli da gamba, e le bende, ed i bossoli d'odori, e gli orecchini: 21 Gli anelli, ed i monili pendenti

in sul naso; 22 Le robe da festa, ed i mantel-

letti, ed i veli, e gli spilletti;

23 Gli specchi, ed i zendadi, e le

mitrie, e le gonne. 24 Ed avverra che, in luogo di buono odore, vi sarà marcia: ed in luogo di cintura, squarciatura: ed in luogo d'increspatura di ca-pelli, calvezza: ed in luogo di fa-

scia da petto, cinto di sacco: ed in luogo di bellezza, arsura. 25 I tuoi uomini caderanno per la spada, ed i tuoi uomini prodi

nella battaglia.

26 E le porte di Gerusalemme si lamenteranno, e faranno cordoglio: ed ella, dopo essere stata votata, giacerà per terra.

CAP. IV.

D in quel giorno sette donne prenderanno un' uomo: dicendo, Noi mangeremo il nostro

pane, e ci vestiremo de' nostri vestimenti: sol che siamo chiamate del tuo nome:, togli via il nostro vituperio.

2 In quel giorno il Germoglio del Signore sara ad onore, ed a gloria: e'l frutto della terra ad alterna, ed a magnificenza a que' d' Israel, che saranno scampati

3 Ed avverra, che chi sarà restato in Sion, e rimaso in Gerusalemme, sarà chiamato santo: e che chiunque è scritto a vita sarà in

Gerusalemme:

4 Quando'l Signore avrà lavate le brutture delle figliuole di Sion, ed avrà nettato il sangue di Gerusalemme del mezzo d'essa, in ispirito

di giudicio, ed in ispirito d'ardore. 5 El Signore creerà sopra ogni stanza del monte di Sion, e sopra le sue raunanze, di giorno, una nuvola con fumo; e di notte, uno splendore di fuoco fiammeggiante: perciochè vi sard una coverta sopra tutta la gloria.

6 E vi sarà una tenda per ombra di giorno, per ripararei dal caldo: per ricetto, e nascondimento dal

nembo, e dalla pioggia.

CAP. V.

R io cantero all'amico mio il Cantico del mio amico, intorno alla sua vigna. Il mio amico avea una vigna, in un luogo gras-

so, come un corno d'olio:

2 E le fece attorno una chiusura, e ne tolse via le pietre, e la piantò di viti eccellenti, ed edificò una torre in mezzo d'essa, ed anche vi fabbricò un torcolo: or egli aspettava ch'ella facesse dell'uve, ed ha fatte delle lambrusche.

3 Ora dunque, abitanti di Gerusa. lemme, ed uomini di Giuda, giudi-

cate fra me, e la mia vigna. 4 Che si dovea più fare alla mis vigna, ch'io non v'abbia fatto? perchè ho io aspettato che facesse dell' uve, ed ha fatte delle lambrusche?

5 Ora dunque, io vi farò assapere ciò ch'io son per fare alla mia vigna. Io torro via la sua siepe, e sarà pascolata: io romperò la

sua chiusura, e sarà calpestata: 6 E la ridurrò in diserto: non sarà potata, nè zappata: e le vepri, ed i pruni vi monteranno : diviete-

rò ancora alle nuvole, che non ispandano pioggia sopra essa.

7 Certo, la vigna del Signor de-

gli eserciti e la casa d' Israel, e gli uomini di Giuda son le piante delle sue delizie: egli ne ha aspettata dirittura, ed ecco lebbra : giustizia, ed ecco grido.

8 Guai a coloro, che congiungono | la lor ragione! casa a casa, ed accozzano campo a campo, fin che non vi sia luogo, e che voi soli siate stanziati in mezzo della terra!

9 Il Signor degli eserciti m'ha detto all'orecchio, Se le case magnifiche non son ridotte in desola-zione; e le grandi, e belle, ed esser

disabitate.

10 Quando dieci bifolche di vigna faranno solo un Bato, e la sementa d'un' Homer farà solo un' Efa.

11 Guai a coloro che si levano la mattina a buon'ora, per andar dietro alla cervogia, e la sera dimorano lungamente a bere, fin che'l vino gli riscaldi!

12 E ne cui conviti v'è la cetera. e'l saltero : il tamburo, e'l flauto, col vino: e non riguardano all'opera del Signore, e non veggono

i fatti delle sue mani!

13 Perciò, il mio popolo è menato in cattività, perchè non ha cono-scimento: e la sua nobiltà si muor di fame, e'l suo popolazzo è arido

14 Perciò, il sepolcro s'è allargato, ed ha aperta la sua gola smisuratamente: e la nobiltà di Gerusalemme, e'l suo popolazzo, e la sua turba, e coloro che in essa fe-

steggiano, vi scenderanno. 15 E la gente vile sara depressa, e parimente gli uomini onorati saranno abbattuti, e gli occhi degli

altieri saranno abbassati: 16 El Signor degli eserciti sarà esaltato per giudicio, e l' Iddio Santo sarà santificato per giu-

stizia. 17 E gli agnelli pastureranno presso alle lor mandre: ed i pellegrini mangeranno i luoghi diserti delle *bestie* grasse.

18 Guai a coloro che tirano l'iniquità con funi di vanità, ed il pecsto come con corde di carro!

19 I quali dicono, Affrettisi pure, e solleciti l'opera sua, aciochè noi la veggiamo: ed accostisi, e venga pure il consiglio del Santo d' Israel, aciochè noi lo conosciamo.

20 Guai a coloro che dicono del male bene, e del bene male : i quali fanno delle tenebre luce, e della luce tenebre: i quali fanno dell'amaro il dolce, e del dolce l'a-

maro! 21 Guai a coloro che si reputano savi, e che sono intendenti appo

loro stessi! 22 Guai a coloro che son valenti a bere il vino, e prodi a mescer la

cervogia! 23 A coloro che giustificano l'empio per presenti, e tolgono a ginsti 591

24 Perciò, siccome la fiamma del fuoco divora la stoppia, e la vampa consuma la paglia, così la lor radice sara come una cosa marcia, ed i lor germogli se n'andran via come la polvere: perciochè hanno sprezzata la Legge del Signor degli eserciti, ed hanno disde-

gnata la parola del Santo d'Israel. 25 Perciò, l'ira del Signore s'è accesa contr'al suo popolo : ed egli ha stesa la sua mano contr'ad esso, e l'ha percosso: ed i monti ne hanno tremato: ed i lor corpi morti sono stati a guisa di letame in mezzo delle strade. Per tutto ciò l'ira del Signore non s'è racquetata: ma la sua mano è ancora stesa.

26 Ed egli alzerà la bandiera alle nazioni lontane, e fischierà loro dall' estremità della terra : ed ecco, prestamente, e leggermente ver-

ranno.

27 Fra esse non vi sarà alcuno stanco, nè fiacco: non saranno sonnacchiosi, nè addormentati: e la cintura de lombi loro non sarà sciolta, nè la correggia delle scarpe rotta.

28 Le lor saette saranno agute, e tutti i loro archi tesi : l'unghie de lor cavalli saranno reputate come selci, e le ruote de lor carri come

un turbo.

29 Avranno un ruggito simile a quel del leone, e rugghieranno come leoncelli : fremeranno, e daranno di piglio alla preda, e *la* rapiranno, senza ch'alcuno la riscuota.

30 Ed in quel giorno fremeranno contr'al popolo, come freme il mare: ed egli guardera verso la terra, ed ecco tenebre, e distretta, che si rinovellerà col dì: e nel cielo d'essa farà scuro.

#### CAP. VI.

NELL'anno che morì 1 re Uz-zia, io vidi 'l Signore, che sedeva sopra un'alto, ed elevato trono : e'l lembo della sua veste riempieva il Tempio.

2 I Serafini stavano disopra ad esso: e ciascuno d'essi avea sei ale: con due copriva la sua faccia, e con due copriva i suoi piedi, e

con due volava.

3 E l'uno gridava all'altro, e di-ceva, Santo, Santo, Santo è il Signor degli eserciti : tutta la terra è piena della sua gloria.

4 E gli stipiti delle soglie furono scrollati per la voce di colui che gridava, e la Casa fu ripiena di fumo.

5 Ed io dissi, Ahi lasso me! perciochè io son diserto: conciosia coeach'io sia uomo immondo di labbra, ed abiti in mezzo d'un popolo immondo di labbra : e pur gli occhi miei hanno veduto il Re, il Signor degli eserciti. 6 Ed uno de Serafini volò a me,

avendo in mano un carbone acceso, il quale egli avez preso con le molle d'in su l'Altare:

7 E l'accostò alla mia bocca : e disse, Ecco, questo ha toccate le tue labora : or sarà la tua iniquità rimossa, e'l tuo peccato purgato.

8 Poi io udii la voce del Signore, che diceva, Chi manderò e chi andrà per noi ? Ed io dissi, Ecco-

mi, manda me.

9 Ed egli disse, Va', e di' a questo popolo, Ascoltate pure, ma non intendiate: e riguardate pure, ma non conosciate.

10 Ingrassa il cuor di questo popolo, ed aggravagli l'orecchie, e turagli gli occhi : aciochè non vegga de suoi occhi, e non oda delle sue orecchie, e non intenda col

suo cuore : e ch'egli non si converta, e che Iddio non lo guarisca. 11 Ed io dissi, Infino a quando, Signore? Ed egli disse, Fin che le citta sieno state desolate, senza abitatore; e che le case sieno senza uomini: e che la terra sia ridotta

in diserto, e desolazione : 12 E che'l Signore abbia dilungati gli uomini; e che la solitudine sia

stata lungo tempo in mezzo della

13 Ma pure ancora vi resterà in essa una decima parte : ma quella di nuovo sarà consumata. Come i roveri, e le guerce, che sono in Sallechet, hanno fermo piè in loro stessi, così 'l seme santo sard la sussistenza di quella.

CAP. VII.

OR avvenne a' di d'Achaz, fi-gliuolo di Iotam, figliuolo d'Uzzia, re di Giuda, che Resin, re di Siria, e Peca, figliuolo di Remalia, re d'Israel, salirono a mano armata contr'a Gerusalemme: ma non poterono espugnarla.

2 Or ciò fu rapportato alla Casa di David : dicendo, La Siria s'è riposata sopra Efraim. E'l cuor d'Achaz, e del suo popolo, fu commosso, come gli alberi d'un bosco

si movono per lo vento.

3 Allora il Signore disse ad Isaia, Esci ora incontro ad Achaz, tu, e Seariasub, tuo figliuolo, al capo del condotto della pescina alta, verso la strada del campo del purgator di panni:

4 E digli, Prendi guardia che to te ne stij queto: non temere, e non avviliscasi i cuor tuo per queste due code di tizzoni fumanti: per l'ardente ira di Resin, e della Siria, e del figliuolo di Remalia.

5 Perciochè la Siria, Efraim, el figliuolo di Remalia, hanno preso un consiglio di male contra te:

dicendo.

6 Sagliamo contr'alla Giudea, e dividiamia in parti, e spartiamia fra noi, e costitulamo re in mezzo d'essa il figliuolo di Tabeal.

7 Così ha detto il Signore Iddio, Questo non avrà effetto, e non

sara. 8 Perciochè Damasco è il capo della Siria, e Resin è il capo di Damasco: ed, infra i sessantacinque anni, Efraim sarà fiaccato, sì che non sarà più popolo.

9 E Samaria e il capo d'Efraim, ed il figliuolo di Remalia il capo di Samaria. Non credete vol. perche

non siete accertati?

10 Ed il Signore continuò di par-

lare ad Achaz: dicendo, 11 Domandati un segno al Signo-re Iddio tuo: domandalo da alto, o

12 Ed Achaz disse, Io non lo domanderò, e non tenterò il Signore. 13 Ed Isaia disse, Ascoltate ora, casa di David: Evvi egli troppo poca cosa di travagliar gli uomi-

ni, che anche travagliate l'Iddio mio?

14 Perciò, il Signore stesso vi da-ra un segno: Ecco, la Vergine concepirà, e partorirà un Figliuolo: e tu chiamerai il suo nome Immanuel.

15 Egii mangerà burro, e mele, fin ch'egli sappia riprovare il male, ed eleggere il bene. 16 Perciochè, avanti che questo fanciullo sappia riprovare il male, ed eleggere il bene, la terra che tu estre con la companio del con la companio del con estre abbrenta e la consenio del consenio abbomini sara abbandonata dalla presenza de suoi due re.

17 Il Signore fara venire sopra

te, e sopra'i tuo popolo, e sopra la casa di tuo padre, de' giorni, quali non son giammai venuti, dai gior-no ch' Efraim si diparti da Giuda: cioc, il re degli Assirii.

18 Ed avverra, che in quel giorno il Signore fischierà alle mosche. che sono all'estremita de' fiumi

d'Egitto; ed all' api, che son nel paese d'Assiria.

19 E quelle verranno, e si riposeranno tutte nelle valli diserte, e nelle caverne delle rocce, e sopra ogni spino, e sopra ogni arbuscello. 20 In quel giorno il Signore raderà, col rasolo tolto a prezzo, che e

ria, il capo, ed i peli de' piedi : ed anche la barba tutta interamente. 21 Ed avverra in quel giorno.

che, se alcuno avrà salvata una vitella, e due pecore :

22 Per l'abbondanza del latte che faranno, egli mangerà del burro: perciochè chi sara restato in mezzo della terra, mangera burro, e

mele. 23 Ed avverra in quel giorno, ch'ogni luogo, dove saranno state mille viti, del prezzo di mille sicli d'argento, sarà ridotto in vepri, ed

in pruni. 24 Vi s'entrerà dentro con saette, e con arco: perciochè tutta la terra non sarà altro che vepri, e

pruni. 25 Ed in tutti i monti, che solevano arroncarsi col roncone, non verrà timore alcuno di vepri, nè di pruni: ma saranno per man-

# darvi a pascere i buoi, e per esser CAP. VIII.

D il Signore mi disse, Prenditi un gran ruotolo, e scrivi sopra esso con istile d'uomo, Egli s'affretterà di spogliare, egli solle-

citera di predare. 2 Ed io presi per testimonio di ciò de' testimoni fedeli, cioè, il Sacerdote Uria, e Zacaria, figliuolo di

Ieberechia.

calcati dalle pecore.

3 Oltr'a ciò, essendomi accostato alla profetessa, ed ella avendo conceputo, e poi partorito un figliuolo ; il Signore mi disse, Pongli nome,

Maher-salal-Has-bas. 4 Perciochè, avanti che'l fanciullo sappia gridare, Padre mio, e Ma-dre mia, le ricchezze di Damasco, e le spoglie di Samaria saranno portate via, davanti al re d'Assiria.

5 Ed il Signore continuò ancora

di parlarmi: dicendo, Perciochè questo popolo ha spressate l'acque di Siloe, che corrono quetamente, e s'è rallegrato

di Resin, e del figliuolo di Remalia: Perciò, ecco altresì 'l Signore fa

salire sopra loro l'acque del fiume. forti, e grandi, cioè, il re d'Assiria, e tatta la sua gloria : ed esso salirà sopra tutti i lor ruscelli, e passerà sopra tutte le lor rive :

8 E spignerà innanzi fino in Giu-da, e l'innonderà, e travalicherà, ed arrivera infino al collo: e l'al d'esso si stenderanno per tutta quanta la larghessa della tua terra, o Immanuel

9 Fate pur lega tra voi, o popoli, el sarete fiaccati: voi tutti, che

di là dal Fiume, cioè, col re d'Assi- | siete di lontani paesi, porgete gli orecchi: apparecchiatevi pure, sì sarete fiaccati: apparecchiatevi pure, sì sarete fiaccati.

10 Prendete pur consiglio, sì sarà ridòtto al niente : dite pur la parola, sì non avrà effetto: perclochè Iddio è con noi.

11 Perciochè, com m'ha detto il ignore, con fortezza di mano: e m ha ammaestrato a non andar per la via di questo popolo: di-

cendo, 12 Non dite Lega, di tutto ciò che questo popolo dice Lega: e non temiate clò ch'egli teme, e non vi

spaventate. 13 Santificate il Signor degli eserciti: e sia egli 'l vostro timore, e'l

vostro spavento. 14 Ed egli sarà per Santuario: ma altresi per pietra d'intoppo, e per sasso d'incappamento alle due case d'Israel; per laccio, e per rete agli abitanti di Gerusalemme.

15 E molti d'essi traboccheranno, e caderanno, e saranno rotti, e sa-

ranno allacciati, e presi.

16 Serra la testimonianza, suggella la Legge fra i miei discepoli. 17 Io dunque aspetterò il Signore, il quale nasconde la sua faccia dalla casa di Iacob; e spererò in lui.

18 Ecco me, e questi piccioli fan-ciulli, i quali l Signore m'ha dati per segni, e per prodigi in Israel : questo procede dal Signor degli eserciti, il quale abita nel monte

di Sion.

19 E se vi si dice, Domandate gli spiriti di Pitone, e gl'indovini, i quali bisbigliano, e mormorano; rispondete, Il popolo non doman-derebbe egli l'Iddio suo ? andrebbe

egli a' morti per li viventi? 20 Alla Legge, ed alla Testimo-nianza: se alcuno non parla secondo questa parola, certo non v'é in lui alcuna aurora.

21 Ed egli andrà attorno per lo paese, aggravato, ed affamato: ed, avendo fame, dispettera, e maladirà il suo re, e'i suo Dio ; e riguarderà ad alto.

22 Poi rivolgerà lo sguardo verso la terra, ed ecco distretta, ed oscurità, e tenebre d'angoscia: ed egli sarà sospinto nella caligine.

23 Perciochè colei che sarà afflitta non sarà ravvolta in tenebre, come al tempo che quel primiero scorse leggermente il paese di Za-bulon, e'i paese di Neftali: e che colui ch'è venuto appresso ha ag-gravato il paese verso'i mare, di la dal Giordano: e la Galilea de' GenCAP. IX.

L popolo che caminava nelle tenebre ha veduta una gran luce: la luce è risplenduta a quelli ch'abitavano nelía terra dell' ombra della morte.

2 Tu hai multiplicata la nazione, tu gli hai accresciuta l'allegrezza: essi si son rallegrati nel tuo cospetto, come l'uomo si rallegra nella ricolta, come altri festeggia quando si spartiscono le spoglie.

3 Perciochè tu hai spezzato il giogo, del quale egli era caricato, e la verga, con la quale gli erano battute le spalle, e' l bastone di chi lo tiranneggiava, come al giorno

di Madian

4 Conciociacosach'ogni saccheggiamento di saccheggiatori sia con istrepito, e tumulto: ed i vestimenti sono voltolati nel sangue: poi sono arsi, e divengono pastura

Perciochè il Fanciullo ci è nato, il Figliuolo clè stato dato : e l'imperio è stato posto sopra le sue spalle : e'l suo Nome sarà chiamato l'Ammirabile, il Consigliere, l' Iddio for-te, il Padre dell' eternità, il Prin-

cipe della pace.
6 Vi sard senza fine accrescimento d'imperio, e di pace, sopra'l trono di David, e sopra'l suo Regno; per istabilirlo, e per fermarlo in giudicio, ed in giustizia, da ora fino in eterno. La gelosia del Signor degli eserciti fara questo.

7 Il Signore ha mandata una parola contr'a Iacob, ed ella caderà

sopra Israel.

8 E tutto'l popolo la saprà: Efraim, e gli abitanti di Samaria, i quali dicono con superbia, e con

grandigia di cuore, 9 I mattoni son caduti, ma noi edificheremo di pietre pulite: i sicomori sono stati tagliati, ma noi

gli muteremo in cedri.

10 Quando adunque il Signore avra innalzati i nemici di Resin sopra lui, farà anche movere alla mescolata i nemici d' Israel :

11 I Siri dall'Oriente, i Filistei dall'Occidente: ed essi divoreranno Israel a piena bocca. Per tutto ciò la sua ira non si racqueterà: anzi la sua mano sarà ancora

12 E, perché il popolo non si sarà convertito a colui che lo percuote, e non avrà ricercato il Signor de-

gli eserciti:

13 Il Signore riciderà in un medesimo giorno da Israel il capo, e la coda ; il ramo, e'l giunco. 14 L'Anziano, e l'uomo d'autori-

ta, sono il capo: e'l profeta ch' in-

segna menzogna é la coda. 15 E quelli che predicano beato

questo popolo saranno sodduttori, e quelli d'infra esso che si persua dono d'esser beatl saranno distrutti. 16 Perciò, il Signore non prenderà alcun diletto ne' giovani d'esso, e non avrà pietà de' suoi orfani, nè

delle sue vedove: perchè tutti son profani, e maligni; ed ogni bocca parla cose vituperose. Per tutto ciò l' ira sua non si racqueterà ; anzi la sua mano *sard* ancora stesa.

17 Perciochè l'empietà arderà come un fuoco, divorerà le vepri, ed i pruni, e s'accenderà negli alberi più folti del bosco, e quelli se n'andranno a viluppi, come s'alsa

il fumo.

18 Per l'indegnazione del Signor degli eserciti la terra scurera, ed il popolo sarà come l'esca del fuoco: l'uomo non risparmierà il suo

fratello:

19 Anzi strapperà a destra, e pure avrà fame : e divorerà a sinistra, e pur non sara saziato: ciascuno mangerà la carne del suo braccio. 20 Manasse divorerà Efraim, el Efraim Manasse; benché sieno in-sieme contr'a Giuda. Per tutto ciò l'ira sua non si racqueterà; anzi la sua mano *sarà* ancora stesa-

#### CAP. X.

`YUAI a quelli che fanno decreti I iniqui, e dettano l'ingiuria, la quale eglino stessi hanno isnanzi scritta:

2 Per fare scadere i miseri dal giudicio, e per rapire il diritto a poveri del mio popolo: aciochè le vedove sieno le loro spoglie, e per

predar gli orfani!

3 E che farete voi al giorno della visitazione, e nella desolazione che verrà da lontano ? a chi rifuggirete per aluto? ed ove lascerete la vo-

stra gloria?
4 Che farete voi, se non che gli
uni si chineranno sotto i prigioni, e gli altri caderanno sotto gli uccisi? Per tutto ciò la sua ira non si racqueterà ; anzi la sua mano

*sarà* ancora stesa.

5 Gual ad Assur, verga della mia ira, il cui bastone, c'hanno in mano, è la mia indegnazione!

6 Io lo mandero contr'alla gente profana, e gli darò commessione contr'al popolo del mio cruccio: per ispogliar spoglie, per predar preda, e per render quello calcato, come il fango delle strade.

7 Ma egli non penserà già così, e'l suo cuore non istimerà già così; anzi penserà nel cuor suo di di-

non poche.

8 Perciochè dirà, I miei principi non sone eglino re tutti quanti?

9 Non è Caino come Carchemis?

non è Hamat come Arpad? non è Samaria come Damasco?

10 Siccome la mia mano ha ritrovati i regni degl'idoli, le cui sculture erano in maggior numero, e di più valore, che quelle di Gerusalemme, e di Samaria :

11 Non farei io a Gerusalemme, ed a' suoi idoli, come ho fatto a Sa-

maria, ed a' suoi idoli?

12 Egli avverra dunque, quando'l Signore avrà compiuta tutta l'opera sua nel monte di Sion, ed in Gerusalemme, ch' io farò, dice egli, la punizione del frutto della grandigia del cuor del re degli Asdrij, e della gloria dell'alterezza degli occni suol.

13 Perciochè egli avrà detto, Io ho fatte *queste cose* per la forza delle mie mani, e per la mia sapienza: conciosiacosach'io sia intendente : ed ho rimossi i confini de' popoli, ed ho predati i lor tesori: e, come possente, ho posti giù quelli ch'erano a sedere sopra

troni

14 E la mia mano ha ritrovate, come un nido, le ricchezze de popoli: e, come si raccolgono l'uova lasciate, così ho raccolta tutta la terra: e non v'è stato alcuno, ch'abbla mossa l'ala, od aperto'l

becco, e pigolato. 15 Giorierassi la scure contr'a colui che taglia con essa? magnificherassi la sega contr'a colui che la mena? come se la verga movesse quelli che l'alzano, e come se'l bastone s'elevasse da se, qua-

si come non fosse legno.

16 Perciò, il Signore, il Signor degli eserciti, mandera la magrezza ne'grassi d'esso: e sotto la sua gloria accenderà un'incendio, simile ad un'incendio di fuoco.

17 E la luce d'Israel sarà come un fuoco, ed il suo Santo come una fiamma: ed arderà, e divorerà le vepri, ed i pruni d'esso, in un

giorno. 18 Ed anche consumerà la gloria del suo bosco, e'l suo Carmel : consumerà ogni cosa, dall'anima infino alla carne : e sarà di lui, come quando il banderaro è messo in rotta.

19 E'l rimanente degli alberi del suo bosco sarà in picciol numero, ed un fanciullo potrà metterne il conto in iscritto.

20 Ed avverra, ch' in quel giorno il rimanente d'Israel, e quelli della

struggere, e di sterminar genti | casa di Iacob, che saranno scamipati, non continueranno più d'appoggiarsi sopra colui che gli percuoteva: anzi s'appoggeranno sopra'l Signore, il Santo d'Israel, in verità.

21 Il rimanente si convertirà; il rimanente di Iacob si convertirà

all' Iddio forte.

22 Perciochè, avvegnachè il tuo popolo, o Israel, fosse come la rena del mare, il sol rimanente d'es si convertirà: il consumamento determinato farà innondare la giu-

23 Perciochè il Signore Iddio degli eserciti manda ad esecuzione una sentenza finale, ed una diterminazione in mezzo di tutta la

terra.

24 Perciò, il Signore Iddio degli eserciti ha detto così, Popol mio. ch'abiti in Sion, non temer dell'Assirio: egli ti percuotera con la verga, ed alzera il suo bastone sopra te, nella medesima maniera che l'alzò l' Egitto.

25 Percioche fra qui e ben poco tempo l'indegnazione sarà venuta meno; e la mia ira sarà alla di-

struzione di quelli.

26 E'i Signor degli eserciti ecciterà contr'a lui un fiagello, qual fu la piaga di Madian, alla pietra d'Oreb: e la sua verga sord sopra'i mare, ed egli l'alzerà nella medesima maniera ch'egli l'alzò in

Egitto. 27 Ed avverra in quel giorno che'l suo incarico sarà rimosso d'in su la tua spalla, e'l suo giogo d'in sul tuo collo: ed il giogo sarà rotto per cagion dell' Unzione.

28 Egli è venuto in Aiat, egli è oassato in Migron, ha riposti in

Micmas i suoi arnesi:

29 Hanno passato il passo: Gheba è stato un'alloggiamento, dove sono alloggiati: Rama ha tremato, Ghibea di Saul è fuggita.

30 Strilla con la tua voce, o figliuola di Gallim: e tu, povera Anatot, riguarda attentamente verso Lais.

31 Madmena s'è messa in fuga: gli abitanti di Ghebim si son sal-

vati in fretta.

32 Egli si fermera ancora quel giorno in Nob: e movera la sua ano contr'al monte della figliuola di Sion, e contr'al colle di Gerusalemme.

33 Ecco, il Signore, il Signor degli eserciti, tronchera i rami con violenza, ed i più elevati saran ricisi, e gli eccelsi saranno ab-

34 Ed egli taglierà dal piè col fer-

ro i più folti alberi del bosco, e'l | più nemico d'Efraim : Libano caderà per la mano d'un possente.

CAP. XI.

P Duscira un Rampollo del tronco d'Isai, ed una pianterella spunterà dalle sue radici.

2 E lo Spirito del Signore ripo-serà sopra esso; lo Spirito di sapi-enza, e d'intendimento; lo Spirito di consiglio, e di fortessa; lo Spirito di conoscimento, e di timor

del Signore. 3 E'l suo odorare sarà nel timor del Signore: ed egli non giudicherà secondo la veduta de suoi occhi, e non renderà ragione secondo l'udi-

ta de' suoi orecchi:

4 Anzi giudicherà i poveri in glustizia, e renderà ragione in dirittura a' mansueti della terra: e percuoterà la terra con la verga della sua bocca, ed uccidera l'empio col fiato delle sue labbra.

5 E la giustizia sarà la cintura de' suoi lombi, e la verità la cintu-

ra de' suoi fianchi.

6 Ed il lupo dimorerà con l'agnel-lo, e'l pardo giacerà col capretto : ed il vitello, e'l leoncello, e la bestia ingrassata staranno insieme: ed un piccol fanciullo gli guidera.

7 E la vacca, e l'orsa pasceranno insieme: ed i lor figli giaceranno insieme : e'l leone mangerà lo strame come'l bue.

8 E'l bambin di poppa si trastullera sopra la buca dell' aspido, e lo spoppato stenderà la mano sopra

la tana del basilisco. 9 Queste bestie, in tutto'l monte della mia santita, non faranno danno, nè guasto: perciochè la terra sarà riplena della conoscenza del Signore, a guisa che l'acque coprono il mare.

10 Ed avverrà che, in quel giorno, le genti ricercheranno la radice d'Isai, che sarà rizzata per bandiera de' popoli : e'l suo riposo sarà

tutto gloria.
11 Oltr'a ciò, avverrà in quel giorno, che l' Signore metterà di nuovo la mano per la seconda volta a racquistare il rimanente del suo popolo, che sara rimaso d'Assur, e d'Ecitto, e di Patros, e di Cus, e d'Elam, e di Sinar, e d'Hamat, e dell' Isole del mare:

12 Ed alzerà la bandiera alle nazioni, ed adunerà gli scacciati d'Israel, ed accogliera le dispersioni di Giuda, da quattro canti della

terra. 13 E la geloria d'Efraim sarà tolta via, ed i nemici di Giuda saran distrutti: Efraim non avra più gelosía a Giuda, e Giuda non sarà

14 Anzi congiuntamente voleranno addosso a' Filistei, verso Occidente; e prederanno insieme i fi-gliuoli d'Oriente: metteranno la mano sopra Edom, e sopra Moab: ed i figliuoli d'Ammon ubbidiranno

loro. 15 E'i Signore seccherà la lingua del mar d'Egitto, e scuoterà la sua mano sopra'l flume, nella forza del suo Spirito: e lo percuotera ne' suoi sette rami, e farà che vi si caminerà con le scarpe.

16 Vi sarà esiandio una strada, per lo rimanente del suo popolo, che sarà rimaso d'Assur : siccome ve ne fu una per Israel, nel giorno ch'egli salì fuor del paese d'Egitto.

CAP. XII.

E TU dirai in quel giorno, lo ti celebrerò, o Signore: percio chè tu sei stato adirato contr'a me: ma l'ira tua s'è racquetata, e tu m' hai consolato.

2 Ecco, Iddio è la mia salute: io avrò confidanza, e non sarò spaventato: perciochè il Signore ld-dio è la mia forza, e'l *mio* cantico:

e m'è stato in salute.

3 E voi attignerete, con allegres-za, l'acque dalle fonti della salute: 4 E direte in quel giorno, Cele-brate il Signore, predicate il suo Nome, fate noti i suoi fatti fra i popoli, rammemorate che'l suo Nome è eccelso.

5 Salmeggiate il Signore: percioch' egli ha fatte cose eccelse: questo è conosciuto per tutta la terra. 6 Abitatrice di Sion, strilla d'allerezza, e canta: perciochè il Santo

d'Israel e grande in messo di te. CAP. XIII.

IL carico di Babilonia, il quale Isaia, figtiuolo d'Amos, vide. 2 Levate la bandiera sopra un'alto monte, alzate la voce a coloro,

scuotete la mano, edite ch'entrino nelle porte de principi

3 Io ho data commessione a' miei diputati: ed anche, per eseguire l'ira mia, ho chiamati i miei uomini prodi, gli uomini trionfanti del-la mia alterra.

4 V'e un romore di moltitudine sopra i monti, simile a quello d'un gran popolo: v'è un romore risonante de' regni delle nazioni adunate: il Signor degli eserciti rassegna l'esercito della gente di guerra.

5 Il Signore, e gli strumenti della sua indegnazione vengono di lontan paese, dall'estremità del cielo; per distruggere tutta la terra.

6 Urlate: perciochè il giorno del

Signore è vicino: egli verra come | abiteranno, e vi salteranno i de-un guastamento fatto dall'Onnipo- | moni. tente.

7 Perciò, tutte le mani diventeranno fiacche, ed ogni cuor d'uo-

mo si struggera. 8 Ed essi saranno smarriti: tormenti, e doglie gli coglieranno: sentiranno dolori, come la donna che partorisce: saranno tutti sbi-

gottiti, riguardandosi l'un l'altro: le lor facce saranno come facce di-

vampate dalle fiamme

9 Ecco, il giorno del Signore viene, giorne crudele, e d'indegnazione, e d'ira accesa: per metter la terra in desolazione, e per di-

strugger da essa i suoi peccatori. 10 Perciochè le stelle de cieli, e gli astri di quelli non faranno lucere la lor luce: il sole scurerà. quando si leverà : e la luna non

farà risplender la sua luce.

11 Ed io, dice il Signore, punirò il mondo della sua malvagità, e gli empi della loro iniquità : e farò cessar l'alterezza de' superbi, ed

abbatterò l'orgoglio de' violenti. 12 Io farò ch'un' uomo sarà più pregiato ch'oro fino, ed una perso-

na più ch'oro d'Ofir.

13 Perciò, io crollerò il cielo, e la terra tremerà, e sarà smossa dal suo luogo, per l'indegnazione del Signor degli eserciti, e per lo giorno dell' ardor dell' ira sua.

14 Ed essi saranno come un cavriuolo cacciato, e come pecore, che niuno accoglie: ciascuno si volterà verso'l suo popolo, e ciascuno fuggirà al suo paese.

15 Chiunque sarà trovato sarà trafitto, e chiunque si sarà aggiun-

to con loro cadera per la spada. 16 Ed i lor fanclulletti saranno schiacciati davanti agli occhi loro: le lor case saranno rubate, e le lor mogli violate.

17 Ecco, io eccito contr'a loro i Medi, i quali non faranno stima alcuna dell'argento, e non vorran-

no oro:

18 E con gli archi loro atterreran-no i fanciulli, e non avranno pieta del frutto del ventre: e l'occhio loro non risparmierà i figlioletti.

19 E Babilonia, la gloria de' regni, la magnificenza della superbia de' Caldei, sarà sovvertita, come Iddio sovvertì Sodoma, e Gomorra. 20 Ella non sara giammai *più* in

piè, nè sarà abitata per alcuna età: nè pur vi pianteranno gli Arabi i lor padiglioni, nè vi stabbieranno i pastori.

21 Ma quivi giaceranno le fiere de diserti: e le lor case saranno piene di gran serpenti, e l'ulule vi 597

22 Ed i gufi canteranno nelle lor case grandi, ed i dragoni ne' lor palazzi di diletto. Or il tempo d'essa viene, ed è vicino, ed i suoi giorni non saranno prolungati.

CAP. XIV.

PERCIOCHE il Signore avra pieta di Iacob, ed eleggera ancora Israel, e gli farà ripoear sopra la lor terra: e gli stranieri s'agglu-gneranno con loro, e s'accompa-gneranno con la casa di Iacob.

2 Ed i popoli gli prenderanno, e gli condurranno al luogo loro: e la casa d'Israel gli possedera nella terra del Signore, per servi, e per serve: e terranno in cattività quelli che gli aveano tenuti in cattività, e signoreggeranno sopra i loro oppressatori.

3 Ed avverrà che, nel giorno che'l Signore t'avrà dato riposo del tuo affanno, del tuo commovimento, e della dura servitù, nella quale

altri t'avrà fatto servire: 4 Tu proverbierai così 1 re di Babilonia, e diral, Come è restato l'esattore? come è cessato il tri-

buto?

5 Il Signore ha rotto il bastone degli empi, la verga de' dominatori. 6 Colui, che con furore percuoteva i popoli di percosse, che non si potevano schifare, il qual si-

gnoreggiava le genti con ira, ora è perseguito, senza che possa difen-

dersi.

7 Tutta la terra è in riposo, e quieta: gli uomini fanno risonar grida d'allegrezza.

8 Gli abetí ancora, ed i cedri del Libano, si son rallegrati di te : dicendo, Da che tu sel stato atterrato, niuno è salito contr'a noi, per

tagliarci. 9 L'inferno disotto s'è commosso

per te, per andarti incontro alla tua venuta: egli ha fatti movere i giganti, tutti i principi della terra, per te: egli ha fatti levare d'in su

lor troni tutti li re delle nazioni. 10 Essi tutti ti faranno motto, e diranno, Anche tu sei stato fiac-

cato come noi, e sei divenuto simile a noi :

11 La tua alterezza è stata posta giù nell'inferno, al suon de tuoi salteri: e s'è fatto sotto te un letto di vermini, ed i lombrici son la tua

coverta. 12 Come sei caduto dal cielo, o stella mattutina, figliuol dell'aurora? come sei stato riciso, ed abbattuto in terra? come sei caduto sopra le genti, tutto spossato !

13 E pur tu dicevi nel cuor tuo, Io salírò in cielo, io innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio, e sederò nel monte della raunanza, ne' lati di verso'l Settentrione:

14 Io salirò sopra i luoghi eccelsi delle nuvole, io mi farò somiglian-

te all'Altissimo.

15 Pur sei stato calato nell' infer-

no, nel fondo della fossa.

16 Quelli che ti vedranno ti ri-guarderanno, e ti considereranno: dicendo, E costui quell' uomo, che facea tremar la terra, che scrollava i regni?

17 Il quale ha ridotto il mondo come in un diserto, ed ha distrutte le sue citta, e non ha sciolti i suoi prigioni, *per rimandargli* a casa*l* 18 Tutti quanti li re delle genti giacciono in gloria, ciascuno in

Casa sua. 19 Ma tu sei stato gittato via dalia tua sepoltura, come un rampollo abbominevole; come veste d'uccisi, trafitti dalla spada, che scendono alle pietre della fossa; come

un corpo morto calpestato. 20 Tu non sarai aggiunto con co-

loro nella sepoltura: perciochè tu hai guasta la tua terra, tu hai ucciso il tuo popolo: la progenie de' malfattori non sara nominata in

perpetuo.
21 Preparate l'uccisione a' suoi figliuoli, per l'iniquità de lor padri : actochè non si levino, e non posseggano la terra, e non empia-no di città la superficie del mondo.

22 Io mi leverò contr'a ioro, dice il Signor degli eserciti : e stermi-nerò a Babilonia nome, e rimanente, figliuolo, e nipote: dice il Signore.

23 E la ridurrò in possessione di civette, ed in paludi d'acque: e la

spazzerò con iscope di distruzione:

dice il Signor degli eserciti. 24 Il Signor degli eserciti ha giurato: dicendo, Se egli non avviene così, come io ho pensato: e se la cosa non è messa ad effeto, secondo'l consiglio ch' io ho preso: 25 Che è, di romper l'Assirio nella mia terra, e di calcarlo sopra i

miei monti: tal che il suo giogo sia rimosso da essi, e'l suo incarico

d'in su le loro spalle.

26 Quest' e il consiglio preso contr'a tutta la terra: e questa ? la mano stesa contr'a tutte le genti. 27 Perciochè il Signor degli eserciti ne ha preso il consiglio: e chi l'annuilerebbe? e la sua mano è quella che è stesa ; e chi la farebbe rivolgere ?

28 Questo carico fu rivelato nell'anno che morì 'l re Achaz:

29 Non rallegrarti, o Palestina tutta, di ciò che la verga di colui che ti batteva è stata rotta : perciochè della radice della serpe uscirà un basilisco: e'l suo frutto sarà un serpente ardente, è volante. 30 Ed i primogeniti de' poveri pa-

stureranno, ed i bisognosi giaceranno in sicurtà : ma io farò morir di fame la tua radice e colui uccidera

il tuo rimanente.

si riducono in salvo.

31 Urla, o porta: grida, o città. struggiti, o Palestina tutta: percio-chè viene un fumo dal Settentrione; e niuno se ne starà in disparte a' tempi ordinati d'esso.

32 E che risponderassi agli ambasciatori delle nazioni? Signore ha fondata Sion, e che in essa i poveri afflitti del suo popolo

CAP. XV. L carico di Moab. Certo, Ar di Moab è stato saccheggiato, e distrutto di notte: certo di notte e stato saccheggiato, e distrutto

Chir di Moab.

2 Egli è salito al templo, e Dibon è salito agli alti luoghi, per pia-gnere: Moab urlerà per Nebo, e per Medeba: tutte le teste d'esso saranno pelate, ed ogni barba sara TREA.

3 Essi si cingeranno di sacchi per le sue strade: tutti quanti urleranno sopra i suoi tetti, e nelle sue

plazze, struggendosi in pianto.

4 Hesbon, ed Eleale hanno gridato: la lor voce è stata udita infino a lahas: perciò, la gente di guerra di Moab ha fatto un gran gridare: l'anima loro s'è rammaricata.

5 Il cuor mio sclama per Moab: i suoi fuggenti se ne son fuggiti in-fino a Soar, come una giovenca di tre anni : perciochè si salirà per la salita di Luhit con pianto, e si le verà un grido di fracasso nella via d'Horonaim.

6 Perciochè l'acque di Nimrim saranno ridotte in luoghi diserti: e l'erba si seccherà, e l'erbaggio manchera, e non vi sarà più al-

cuna verdura.

7 Perciò, quello ch'egli avrà ri-serbato, e ciò ch'avranno riposto. sarà portato nella valle degli A-

8 Perciochè le grida hanno cir-condati i confini di Moab, il suo urlo è andato infino ad Eglaim, il suo urlo *è andato* infino a Beer-

elim. 9 E l'acque di Dimon sono state ripiene di sangue: perciochè lo s giugnerò mali sopra mali a Dimon: io manderò il leone contr'a quelli che saranno scampati di l Moab, e contr'al rimanente del pa-

CAP. XVI.

MANDATE l'agnello di colui la, che è verso'l diserto, al monte della figliuola di Sion.

2 Ed egli avverra, che le figliuole di Moab saranno a' guadi dell' Arnon, come un' uccello ramingo,

come una nidata scacciata. 3 Prendi un consiglio, o Moab, fa' un decreto: fa' che la tua ombra, in pien mezzodi, sia come la notte: nascondi quelli che sono

scacciati, non palesare i fuggitivi.
4 Que' del mio popolo, che sono scacciati, dimorino appresso di te: o Moab, sij loro un nascondimento dal guastatore: perciochè colui ch'usava storsioni verra meno, e'l guastamento finirà, e coloro che calpestavano gli altri saranno

consumati d'in su la terra. 5 E'l trono sarà stabilito in benignità : e sopra quello sederà stabilmente, nel tabernacolo di David, uno, che giudichera, e ricercherà la ragione, e sarà pronto a

far giustizia. 6 Noi abbiamo intesa la superbia di Moab, grandemente superbo: il suo orgoglio, e la sua alterezza, e la sua indegnazione: le sue menzogne non saranno cosa ferma.

Perciò, l'un Moabita urlerà all' altro : tutti quanti urleranno : voi gemerete per li fondamenti di Chir-hareset, essendo voi stessi

8 Perciochè le campagne d'Hesbon, e le vigne di Sibma, languiscono: i padroni delle nazioni hanno tritate le viti eccellenti d'essa. *le quali* arrivavano infino a lazer, e scorrevano qua e la per lo diserto: e le sue propaggini, che si spandevano, e passavano di la dal mare.

9 Perciò, io piagnerò le vigne di Sibma del pianto di lazer: o Hesbon, ed Eleale, lo ti righerò delle mie lagrime: perciochè le grida d'allegrezza per li tuoi frutti di state, e per la tua ricolta, son ve-

nute meno.

10 E la letizia, e la festa è tolta via dal campo fertile: e non si canta, ne si giubila più nelle vi-gne: il pigiatore non pigia più il vino ne tini: io ho fatte cessare, dice il Signore, le grida da inanimare

11 Perciò, le mie viscere romoreggeranno a guisa di cetera, per cagion di Moab : e le mie interiora, per cagion di Chir-heres.

12 Ed avverra che, quantunque Moab si presenti, e s'affatichi sopra'l suo alto luogo, e venga al suo santuario, per fare orazione: pur non potrà avanzar nulla. 13 Quest' è la parola che'l Signore

ha detta contr'a Moab, ab antico.

14 Ed ora il Signore ha parlato: dicendo, Infra tre anni, quale è il termine degli anni d'un servitore tolto a prezzo, la gloria di Moab sara avvilita, insieme con tutta la sua gran moltitudine di popolo: e'i rimanente sard in poco numero, picciolo, e non grande.

CAP. XVII.

L carico di Damasco. Ecco. Damasco è tolto via, e ridotto a non esser più città ; e sarà un monte di ruine.

2 Le città d'Aroer saranno abbandonate: saranno per le mandre, le quali vi giaceranno: e non vi sard alcuno che le spaventi.

3 E le fortesse verranno meno in Efraim; e'l regno in Damasco, e nel rimanente della Siria: saranno come la gloria de' figliuoli d'I-srael: dice il Signor degli eserciti. 4 Ed avverrà in quel giorno che

la gloria di Iacob sarà scemata, e la grassezza della sua carne dima-

5 Ed avverrà loro, come quando il mietitore raccoglie le biade, e

col suo braccio miete le spighe: avverrà, dico, come quando si rac-colgono le spighe a una a una nel-la valle de Rafei.

6 E pur vi resteranno in esso al-

cuni grappoli: come quando si scuote l'ulivo, restano due o tre ulive nella cima delle vete, e quattro o cinque ne rami madornali: dice il Signore Iddio d'Israel.

7 In quel giorno l'uomo riguarderà a colui che l'ha fatto, e gli occhi suoi guarderanno verso'l

Santo d'Israe

8 E non riguarderà *più* verso gli altari, opera delle sue mani: e non guarderà a quello che le sue dita avranno fatto, nè a' boschi, ne a' simulacri.

9 In quel giorno, le sue città forti aranno come rami, e vette abbandonate : perciochè saranno ab-bandonate dalla presenza de figliuoli d'Israel : e vi sarà desola-

zione.

10 Perciochè tu hai dimenticato l'Iddio della tua salute, e non ti ei ricordato della Rocca della tua fortezza: perciò, pianterai piante bellissime, e porrai magliuoli fore-

11 Di giorno farai crescer quel

ch'avrai piantato, e la mattina farai germogliar quel ch'avrai posto: ma i rami ne saranno scossi al giorno del fiaccamento, e della doglia incurabile.

12 Guai alla turba de' gran popoli, i quali romoreggiano come i mari: ed alla turba risonante delle nazioni, che risonano a guisa d'ac-

que grosse!

13 Le nazioni risonano a guisa di grandi acque : ma Iddio le sgridera, e fuggiranno lontano, e sa ranno perseguite come la pula de' monti dinanzi al vento, e come una palla dinanzi al turbo.

14 Al tempo della sera ecco turbamento, ed innanzi alla mattina non saranno più. Quest'è la parte di quelli che ci predano, e la sorte

di quelli che ci rubano.

#### CAP. XVIII.

UAI al paese, che fa ombra T con l'ale, che è di la da' fiumi d' Etiopia!

2 Che manda messi per lo mare, ed in vaselli di giunchi sopra l'acque: dicendo, Andate, messi leg. gieri, alla gente di lunga statura, e dipelata: al popolo spaventevole, che è più oltre di quella: alla gente sparsa quà e là, e calpestata: la cui terra i fiumi predano.

3 Voi tutti gli abitatori del mon-do, e voi gli abitanti della terra, quando si levera la bandiera sopra i monti, riguardate: e, quando si sonerà la tromba, ascoltate.

4 Perciochè, così m'ha detto il Signore, Io me ne starò cheto, e riguardero, dimorando nella stanza, a guisa d'un calor chiaro più che'l sole: come una nuvola rugiadosa nel calor della ricolta.

5 Perciochè, avanti la mietitura, dopo che la vite avrà finito di metter le gemme, e che'l flore sarà divenuto agresto, che s'andrà maturando, Iddio taglierà i magliuoli con falci, e torra via i tralci, e gli riciderà.

6 Saranno tutti quanti lasciati in abbandono agli uccelli de' monti, ed alle bestie della terra: e gli uccelli passeranno la state sopra essi, ed ogni bestia della terra vi passe-

rà il verno

In quel tempo sarà portato presente al Signor degli eserciti da parte del popolo di lunga statura, e dipelato: e da parte del popolo spaventevole, che è più oltre di quello : e della gente sparsa quà e là, e calpestata, la cui terra i fiu-mi predano: al luogo del Nome del Signor degli eserciti, al monte di Sion.

#### CAP. XIX.

IL carico d'Egitto. Ecco, il S. gnore, cavalcando una nuvola leggiera, entrera in Egitto: e gi doli d'Egitto fuggiranno d'innami a lui, ed il cuor degl' Egizij si strug-

gerà in messo di loro. 2 Ed io farò, dice il Signore, ve nire alla mischia Egizii contrac Egizii : e ciascuno combattera contr'al suo fratello, e ciascuno contr'al suo prossimo: città contr's citta, regno contr'a regno.

3 E lo spirito dell' Egitto verrà meno nel mezzo d'esso : ed io dissiperò il lor consiglio: ed essi domanderanno gl'idoll, ed i magi, e gli spiriti di Pitone, e gl'indovini.

4 Ed io metterò gli Egizij in mano d'un signore duro, ed un re violesto signoreggerà sopra loro : dice il Signore, il Signor degl' eserciti.

5 E l'acque del mare mancherarno, ed il fiume sarà seccato, ed asciutto.

6 Ed i flumi si ritrarranno, ed i rivi del forte paese scemeranno, e si seccheranno: le canne, ed i giunchi s'appasseranno.

7 Le praterie, che sono presso al fiume, in su la bocca del fiume, e tutti i seminati del fiume si seccheranno, e saranno dissipati, e non

saranno più.

8 Ed i pescatori si lamenteranno, e tutti quelli che gittano l'amo ne rivo piagneranno, e coloro che stendono la rete sopra l'acque lan-

9 E quelli che fanno lavori di lino finissimo, e che tessono le fine tele bianche, saranno confusi.

10 E gli argini d'Egitto, di tutti coloro che fanno chiusure per vi-

vai, *saranno* rotti

11 Certo, i principi di Soan son paszi : i più savi d'infra i consiglieri di Faraone sono un consiglio insensato : come dite voi a Faraone, Io son figliuolo di savi: io son figliuolo di re antichi i

12 Dove sono ora i tuoi savi? di

chiarinti ora, e sappiano qual consiglio il Signor degli eserciti ha preso contrall' Egitto.

13 I principi di Soan sono impazati, i principi di Nof sono stati soddotti, ed i capi delle tribù d' Editti l'harmo traditati

gitto l' hanno traviato

14 Il Signore ha mesciuto in mesto d'esso uno spirito di stordimento, ed cesi hanno fatto errar l'Es to in tutte le sue opere; come l'eb-

briaco va errando nel suo vomito. 15 E niuna opera, che faccia il capo o la coda, il ramo o'l giunco, gioverà all' Egitto.

16 In quel giorno gli Egizij saran- ! no come donne : e tremeranno, e saranno spaventati per lo scuoter della mano del Signor degli eserciti, la quale egli scuotera sopra loro.

17 E la terra di Giuda sarà in ispavento all' Egitto: chiunque si ricorderà d'essa si spaventera in sè stesso, per lo consiglio del Signor degli eserciti, il quale egli ha preso contr'a quello.

18 In quel giorno vi saranno cinque città nel paese d'Egitto, che parleranno il linguaggio di Canaan, e giureranno al Signor degli eserciti: una di quelle sarà chiamata Città del sole.

19 In quel giorno vi sarà, in meszo del paese d Egitto, un'altare consagrato al Signore; ed un piliere rizzato al Signore, presso al

suo confine.

20 E quello sarà per segnale, e per testimonianza al Signor degli eserciti, nel paese d' Egitto. Quando gli Egizij grideranno al Signore per li loro oppressatori, egli mandera loro un Salvatore, ed un Grande, che gli riscuotera.

21 Ed il Signore sara conosciuto all'Egitto: ed in quel giorno gli Egizij conosceranno il Signore, e faranno il servigio di sacrificij, e

d'offerte: e faranno voti al Signo-

re, e gli adempieranno.
22 Così 'l Signore percuoterà gli Egizij: e, dopo avergli percossi, gli guarira : ed essi si convertiranno al Signore, ed egli sarà placato inverso loro, e gli sanera. 23 In quel giorno vi sarà una

strada d' Egitto in Assiria: e l'Assirio verra in Egitto, e l'Egizio in Assiria: e gli Egizij con gli Assirij serviranno al Signore.

24 In quel giorno Israel sarà il terso con l'Egizio, e con l'Assirio: vi sarà benedizione in mezzo della terra.

25 Percioché il Signor degli eserciti gli benedira: dicendo, Benedetto sia Egitto, mio popolo, ed Assur, opera delle mie mani, ed Israel, mia eredità.

CAP. XX.

VELL anno che Tartan, man-dato da Sargon, re degli Assirij, venne contrad Asdod, e la combattè, e la prese:

2 In quel tempo il Signore parlò per Isaia, figliuolo d'Amos: dicendo, Va', e sciogli 'l sacco d'in su i tuoi lombi, e tratti le scarpe da' piedi. Ed egli fece così, caminando nudo, e scalzo.

3 Ed il Signore disse, Siccome I-601

saia, mio servitore, è cam nato nudo, e scalzo ; il che è un segno, e prodigio di tre anni, sopra l' Egitto,

e sopra l'Etiopia:

4 Così 'l re d'Assiria ne menerà gli Egizij prigioni, e gli Etiopi in cattività ; fanciulli, e vecchi, nudi, e scalzi, e con le natiche scoperte. per vituperio all' Egitto.

5 E saranno spaventati, e confusi, per l'Etiopia, alla quale riguardavano; e per l'Egitto, ch'era la

lor gloria.

6 Ed in quel giorno gli abitatori di questo paese diserto diranno, Ecco, così è avvenuto a colui, a cui noi riguardavamo, dove noi eravamo fuggiti per soccorso, per esser liberati dal re degli Assirij : e come scamperemmo noi?

#### CAP. XXI.

L carico del diserto del mare. Colui viene dal diserto, dal paese spaventevole, a guisa di turbini, che passano nel paese del

Mezzodi. 2 Una dura visione m'è stata annunziata. Il disleale ha trovato un disleale: il guastatore ha trouato un guastatore. Sali, Elam: Media, assedia: lo ho fatto cessare ogni

gemito.

3 Perciò i miei lombi son pieni di doglia: dolori m'hanno colto, simili a' dolori della donna che par-

torisce: io mi sono scontorto, per ciò c'ho udito: e mi sono smarri-

to, per ciò c'ho veduto. 4 Il mio cuore è smarrito, orrore m' ha conturbato, il vespro de' miei diletti m'è stato cangiato in ispavento.

5 Mentre la tavola sarà apparecchiata, e le guardie staranno alla veletta, e si mangerà, e si berrà ; levatevi, capitani, ugnete lo scudo.

6 Perciochè così m'ha detto il Signore, Va', metti uno alla veletta, ed annunzii ciò ch'egli vedrà.

7 Ed egli vide carri, coppie di cavalieri, carri tirati da asini, e carri tirati da camelli : e considerò tutto ciò molto attentamente :

8 E gridò, come un leone, lo sto, Signore, del continuo nella veletta di giorno, e sto in piè nella mia

guardia tutte le notti:

9 Ed ecco, son venuti carri d'uomini, coppie di cavalleri. rispose, e disse, Caduta, caduta è Babilonia, e tutte le sculture de suoi dij sono state spezzate, e git*tate* a terra.

10 Ella e ciò ch' io ho adunato nel la mia ala, per trebbiarlo. Io v'ho annunziato ciò ch'io ho udito dal

# ISAIA, XXI. XXII.

Signor degli eserciti, dall' Iddio |

11 Il carico di Duma. E' si grida a me di Seir, Guardia, che hai tu veduto dopo la notte ? Guardia, che hai tu veduto dopo la notte?

12 La guardia ha detto, La mattina è venuta, e poi anche la notte: se voi ne domandate, doman-

date pure, ritornate, venite.
13 Il carico contr'all'Arabia. passerete la notte nelle selve d'Arabia, o carovane di Dedanei. 14 È s'è portato dell'acqua in-

contr'agli assetati : gli abitanti dei paese di Tema son venuti col lor

pane incontr'a' fuggenti. 15 Perciochè son fuggiti d'innanzi alle spade, d'innanzi alla spada tratta, d'innanzi all'arco

teso, e d'innanzi allo sforzo della

battaglia. 16 Percióchè fi Signore m' ha detto così, Infra un'anno, quale è il termine degli anni d'un servitore tolto a prezzo, tutta la gloria di Chedar verra meno:

17 E'i rimanente del numero de' forti arcieri de figliuoli di Chedar-sarà poco: perclochè il Signore Iddio d'Israel ha parlato.

CAP. XXII.

TL carico della valle della vi-Che hai ora, che tu sei sione. tutta salita sopra i tetti ?

2 O città piena di strepiti, città romoreggiante, città trionfante! i tuoi uccisi non sono stati uccisi con la spada, e non son morti in

3 I tuoi capitani se ne son fuggiti tutti quanti, sono stati fatti prigioni dagli arcieri : quelli de' tuoi che sono stati ritrovati sono stati fatti prigioni tutti quanti, benche fosse-

ro fuggiti lontano. 4 Perciò, io ho detto, Ritraetevi da me, ed io piagnerò amaramente: non vi studiate di consolarmi intorno al guastamento della fi-

gliuola del mio popolo.

5 Perciochè quest'e il giorno del fiaccamento, e del calpestamento, e della perplessità, da parte del Si-gnore Iddio degli eserciti, nella valle della visione: ed egli diroccherà le mura, e le grida andranno infino al monte.

6 Ed Elam s'è messo indosso il turcasso, sopra i carri degli uomini vi sono de cavalieri, e Chir ha

scoperto lo scudo.

7 Ed è avvenuto che le tue scelte valli sono state piene di carri, e di cavalieri: hanno posto campo in

eu la porta. 8 E la coverta di Giuda è stata ri-

guardato all'armi della casa del bosco. 9 E voi avete proveduto alle rotture della città di David, perciochè erano grandi: ed avete raccolte l'acque della pescina disotto:

mossa, e tu hai in quel giorno ri-

10 Ed avete annoverate le case di Gerusalemme, ed avete diroccate

delle case per fortificar le mura : 11 Ed avete fatto fra le due mura un raccolto dell'acque della pesci-na vecchia: ma non avete riguardato a colui c'ha fatto questo, e non avete rivolti gli occhi a colui

che ab antico l' ha formato. 12 Ed il Signore Iddio degli eserciti ha chiamato in quel giorno a pianto, ed a cordoglio; a trarsi i

capelli, ed a cignersi di sacco: 13 Ed ecco allegrezza, e letizia: ammazzar buoi, e scannar pecore: mangiar carni, e ber vino: dicen-do, Mangiamo, e beviamo: per-

ciochè domane morremo. 14 E ciò è pervenuto agli orecchi di me, che sono il Signor degli eser-citi. Se mai è fatto per voi purga-mento di questa infquità, fin che muoiate: dice il Signore Iddio de-

gli eserciti. 15 Cost ha detto il Signore Iddio degli eserciti, Va', entra da questo tesoriere, da Sebna, mastro del pa-

16 E digli, Che hai da far qui? e chi è qui de tuoi, che tu ti tagli qui una sepoltura? tor egli tagliava il suo sepolcro in un luogo rilevato. e si disegnava un'ostello nella roccia.)

17 Ecco, o uomo, il Signore ti caccera lontano, e ti turera affatto

il volto.

18 Egli ti voltolerà sottosopra, come una palla per terra larga, e spaziosa: quivi morral, e quivi saranno i carri della tua gioria, o

vituperio della casa del tuo signore. 19 Ed io ti sospignerò giù dal tuo grado, e ti sovvertirò dal tuo stato. 20 Ed avverra in quel giorno, ch'io chiamerò Eliachim, mio ser-

vitore, figliuolo d' Hilchia:

21 E lo vestirò della tua vesta, e lo fortificherò con la tua cintura, e gli darò in mano la tua podesta : ed egli sara per padre agli abitanti di Gerusalemme, ed alla casa di Giuda:

22 E metterò la chiave della casa. di David sopra la sua spalla : ed egli aprirà, e niuno serrerà : e ser-

rerà, è niuno aprirà :

23 E lo ficcherò, come un chiodo, in un luogo fermo: ed egli sara per trono di gloria alla casa di suo padre.

24 Ed e' s'appenderà a quel chiodo | tutta la gioria della casa di suo padre, rampolli, e piantoni ; tutti gli arredi de' piccoli, da' vasellamenti delle coppe fino a tutti i vasella-menti delle guastade.

25 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, sarà tolto il chiodo, il quale era stato fitto in luogo fermo: e sarà riciso, e caderà: ed il carico che riposava sopra esso andra in ruina : perciochè il Signore

ha parlato.

#### CAP. XXIII.

L carico di Tiro. Urlate, navi di Tarsis: perciochè ella è guasta, per modo che non vi sara più casa, e non vi si verra più. Questo è apparito loro dal paese di Chittim.

2 Tacete, abitanti dell' isola. mercatanti di Sidon, quelli che

fanno viaggi in sul mare, ti riem-

pievano. 3 E la sua entrata era la sementa del Nilo; la ricolta del flume, portata sopra grandi acque: ed ella

era il mercato delle nazioni. 4 Sij confusa, Sidon : perciochè il mare, la fortezza del mare, ha detto così, lo non partorisco, nè ge-

nero, nè cresco più giovani: non allevo più vergini. 5 Quandol grido ne sarà pervenuto agli Egizij, saranno addolorati, secondo ciò ch'udiranno di Ti-

6 Passate in Tarsis, urlate, abi-

tanti dell'isola. 7 E questa la vostra città trionfante, la cui antichità e fin dal tempo antico ? i suoi piedi la porteranno a dimorar come straniera

in lontan paese. 8 Chi ha preso questo consiglio contr'a Tiro, la coronata, i cui mercatanti erano principi, ed i cui

negozianti erano i più onorati del-la terra? 9 Il Signor degli eserciti ha preso questo consiglio, per abbatter vi-tuperosamente l'alterezza d'ogni nobiltà, per avvilire i più onorati

della terra. 10 Passa fuor del tuo paese, come un rivo, o figliuola di Tarsis: non

v'e più cintura.

11 Il Signore ha stesa la sua mano sopra'i mare, egli ha fatti tremare i regni : egli ha dato comandamento contr'a' Cananei, che al distruggano le fortezze di quella :

12 Ed ha detto, Tu non continuerai più di trionfare, o vergine, figliuola di Sidon, c' hai da essere oppressata: levati, passa in Chit-603

tlm: ancora quivi non avrai ri-

13 Ecco'l paese de' Caldei: questo popolo non era ancora, quando Assur fondò quello per coloro che dimoravano ne' diserti : essi aveano rizzate le sue torri, aveano alzati i suoi palazzi: *e pure* egli è stato

messo in ruina. 14 Urlate, navi di Tarsis: perciochè la vostra fortezza è stata

15 Ed in quel giorno avverra che Tiro sara dimenticata per tant' anni, secondo i giorni d'un re: ma, in capo di settant'anni Tiro avrà in bocca come una can-

zon di meretrice. 16 Prendi la cetera, va'attorno alla città, o meretrice dimenticata: sona per bene, canta pur forte, aciochè altri si ricordi di te.

17 Ed, in capo di settant'anni, avverra che'l Signore visitera Tiro, ed ella ritornera al suo guadagno : e puttaneggerà con tutti i regni del mondo, sopra la faccia

della terra.

18 Ma, alla fine il suo traffico, e'l suo guadagno sara consagrato al Signore : egli non sarà riposto, nè serrato: anzi la sua mercatanzia sarà per quelli ch'abitano nel cospetto del Signore, per mangiare a sazieta, e per esser coperti di ve stimenti durabili.

CAP. XXIV.

CCO, il Signore vota il paese, e lo diserta : e ne guasta la faccia, e ne disperge gli abitatori.

2 E'l sacerdote sarà come il popolo, il padrone come il servo, la padrona come la serva, chi compera come chi vende, chi presta come chi prende in presto, chi dà ad usura come chi prende ad usura.

3 Il paese sarà del tutto votato, e del tutto predato: perciochè il Si-gnore ha pronunziata questa pa-

rola. 4 La terra fa cordoglio, ed è scaduta : il mondo langue, ed è sca-

duto: i più eccelsi del popolo del paese languiscono.

5 E la terra è stata contaminata sotto i suoi abitatori: perciochè hanno trasgredite le leggi, hanno mutati gli statuti, hanno rotto il

patto eterno.

6 Perciò, l'esecrazione ha divorato il paese, e gli abitanti d'esso sono stati desolati: perciò, sono stati arsi gli abitanti del paese, e pochi uomini ne son rimas

7 Il mosto fa cordoglio, la vigna langue : tutti quelli ch'erano di cuore allegro gemono.

sata, lo strepito de' festeggianti è venuto meno, la letizia della cetera è restata.

9 E' non si berrà più vino con canti, la cervogia sarà amara a

quelli che la berranno.

10 La città è ruinata, e ridotta in solitudine : ogni casa è serrata, sì che non vi s'entra più.

11 V'è grido per le plazze, per mancamento del vino: ogni allegrezza è scurata, la giola del paese andata in cattività.

12 Nella città non è rimaso altro che la desolazione; e le porte sono

rotte, e ruinate.

13 Perciochè avverrà in mezzo del paese, fra i popoli, come quando si scuotono gli ulivi: come, finita la vendemmia, si racimola.

14 Quelli che saran così rimasi alzeranno la lor voce, e canteranno d'allegrezza: e strilleranno fin dal mare, per l'altezza del Signore. 15 Perciò, glorificate il Signore nel paese degli Urei, il Nome del Signore Iddio d'Israel nell'isole

del mare.

16 Noi abbiamo uditi cantici dall'estremità della terra, che diceva-no, Gloria al giusto. Ed io ho detto, Ahi lasso me, ahi lasso me, guai a me! i disleali procedono dislealmente : anzi procedono dislealmente, della dislealtà de' più disleali.

17 Lo spavento, la fossa, e'l laccio, ti soprastanno, o abitante del

18 Ed avverrà, che chi fuggirà per lo grido dello spavento caderà nella fossa: e chi salirà fuor di mezzo della fossa sarà preso col laccio: perciochè le cateratte da alto saranno aperte, ed i fondamenti della terra tremeranno.

19 La terra si schianterà tutta, la terra si disfarà tutta, la terra tre-

merà tutta. 20 La terra vacillerà tutta come un'ebbro, e sarà mossa dal suo luogo come una capanna : e'l suo misfatto s'aggravera sopra lei : ed ella caderà, e non risurgerà più.

21 Ed in quel giorno avverrà che'l Signore fara, ne luoghi sovrani, punizione sopra l'esercito de' luoghi sovrani : e, sopra la terra, punizione delli re della terra.

22 E saranno adunati insieme, come s'adunano i prigioni in una foesa: e saranno rinchiusi in un serraglio : e, dopo un lungo tempo,

saranno visitat

23 E la luna si vergognera, e'l sole sarà confuso, quando'l Signor degli eserciti regnerà nel monte di

8 L'allegrezza de' tamburi è ces- | Sion, ed in Gerusalemme : e vi sard gloria davanti agli Anziani d'essa.

#### CAP. XXV.

CIGNORE, tu sei 1 mio Dio, ie t'esaltero: io celebrero il tuo Nome: perciochè tu hai fatte cose maravigliose: i tuoi consigli, presi da lungo tempo, son verita, e fer-

2 Perciochè tu hai ridotte le città in mucchi, le città forti in ruine, le città in castelli di stranieri: giammai più non saranno riedificate.

3 Perciò, popoli possenti ti giorificheranno; città di nazioni forti ti

temeranno.

4 Perciochè tu sei stato fortezza al povero, fortezza al bisognoso, nella sua distretta; ricetto dall'innondazione, ombra contr'all' arsura: perciochè l'ira de violenti è come una innondazione, che percuote un muro.

5 Tu abbasserai 'l tumulto degli stranieri, come un'ardore in luogo arido: come un' ardore, con l'ombra d'una nuvola: il canto de' vio-

lenti sarà umiliato.

6 Ed il Signor degli eserciti farà a tutti i popoli, in questo monte, un convito di vivande grasse, un con-vito d'ottimi vini: di vivande grasse, piene di midolla ; d'ottimi, e finissimi vini.

7 E dissiperà in questo monte il disopra della coverta, che è posta sopra tutti i popoli, e'l velame che è steso sopra tutte le nazioni.

8 Egli abisserà la morte in eterno : e'l Signore Iddio asciugherà le lagrime d'in su ogni faccia, e torrà via l'onta del suo popolo d'in su tutta la terra: perciochè il Signore

ha parlato.

9 E si dira in quel giorno, Ecco, questo è il nostro Dio: noi l'abbiamo aspettato, egli ci salverà: questo e il Signore: noi l'abbiamo atteso: noi trionferemo, e ci rallegre-

remo nella sua salute. 10 Perciochè la mano del Signore riposerà sopra questo monte: e Moab sarà trebbiato sotto lui, co-

me si trebbia la paglia *per farne* del letame.

11 Ed egli stenderà le sue mani in mezzo d'esso, come chi nota stende le mani per notare : ed abbasserà la sua alterezza, co' colpi rovesci delle sue mani.

12 Ed abbasserà, abbatterà, gitterà a terra, fin nella polvere, la fortezza delle tue alte mura, o

Moab.

# ISAIA, XXVI. XXVII.

CAP. XXVI.

N quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda, Noi abbiamo una città forte: Iddio v'ha posta salute, per muro, e per riparo.

2 Aprite le porte, ed entri la gente

giusta, ch'osserva ogni lealtà. 3 Queto è un pensiero fermo: tu *le* manterrai la pace, la pace: per-

ciochè si confida in te. 4 Confidatevi nel Signore in per-

petuo: perciochè nel Signore Id-dio è la Rocca eterna.

5 Perciochè egli ha abbassati quelli ch'abitavano in luoghi alti, in città elevata: egli ha abbattuta quella città; egli l'ha abbattuta fino in terra, e l'ha messa fin nella polvere

6 Il piè la calpesterà, i piedi de' poveri, le piante de' miseri.

7 Il camino del giusto è tutto piano: tu addirizzi, e livelli 'l sentiero

del giusto. 8 Noi t'abbiamo aspettato, o Signore, eziandio nella via de' tuoi giudicij: il disiderio dell'anima nostra è stato intento al tuo Nome, ed

alla tua ricordanza.

9 Di notte io t'ho disiderato nell'**anima mia : ezi**andio in sul far del giorno t'ho ricercato con lo spirito mio, che è dentro di me: per-ciochè, secondo che i tuoi giudicij sono in terra, gli abitanti del mondo

imparano giustizia. 10 Se si fa grazia all'empio, egli non impara però giustizia: anci opera perversamente nella terra della dirittura, e non riguarda al-

l'altezza del Signore.

11 O Signore, la tua mano è eccelsa, ed essi nol veggono: ma lo vedranno, e saranno confusi : la gelosia per lo tuo popolo, anzi 'l fuoco apparecchiato a tuol nemi-

ci, gli divorerà. 12 O Signore, disponci la pace: percioche eziandio tu sei quello

c'hai fatti tutti i fatti nostri. 13 O Signore Iddio nostro, altri signori che te ci hanno signoreggiati: ma per te solo noi ricordia-mo il tuo Nome.

14 Quelli son morti, non torneranno più a vita: son trapassati, non risusciteranno più: perciò tu gli hai visitati, e gli hai sterminati, ed hai fatta perire ogni lor memoria.

15 O Signore, tu hai aggiunti mali sopra mali alla tua gente: tu le hai aggiunti mali sopra mali: tu sei stato giorificato, tu l'hai dilungata a tutte l'estremità della terra.

16 O Signore, quando sono stati in distretta, si son ricordati di te:

hanno sparso un basso lamento. mentre il tuo gastigamento è stato sopra loro. 17 Come la donna gravida, *quan*-

do s'avvicina al parto, si duole, e grida ne' suoi dolori: così siamo stati noi, per cagion di te, o Signore.

18 Noi abbiamo conceputo, ed abbiamo sentiti dolori di parto: ma non abbiamo fatto altro che come s'avessimo partorito del vento: noi non abbiamo operata salute alcuna alla terra, e gli abitatori del

mondo non son caduti.

19 I tuoi morti torneranno a vita il mio corpo morto anch'esso, e ri susciteranno. Risvegliatevi, e giubilate, voi ch'abitate nella polvere: erciochè, *quale è* la rugiada all'erbe, tal sarà la tua rugiada, e la

terra gitterà fuori i trapassati. 20 Va', popol mio, entra nelle tue camerette, e serra il tuo uscio dietro a te : nasconditi, come per un picciol momento di tempo, fin che

sia passata l'indegnazione.

21 Perciochè, ecco, il Signore esce del suo luogo, per far punizione dell'iniquità degli abitanti della terra contr'a lui: e la terra rivelerà il suo sangue, e non coprirà più i suoi uccisi.

CAP. XXVIL

IN quel giorno il Signore farà punizione, con la sua dura, grande, e forte spada, di Leviatan, serpente guizzante, e di Leviatan, serpente torto: ed ucciderà la balena che è nel mare.

2 In quel giorno, cantate della

vigna del vin vermiglio:

3 Io, il Signore, la guardo: io l'adacquerò ad ogni momento: io la guarderò giorno, e notte, aciochè niuno la danneggi.

4 Niuna ira è in me. Chi metterà in battaglia contr'a me vepri, e pruni! lo gli calcherò, e gli ab-

brucerò tutti quanti.

5 Arresterebbe alcuno la mia forza? faccia pur pace meco, faccia

pur pace meco.

6 Ne' giorni a venire Iacob met-terà radice, Israel florirà, e germoglierà: ed empieranno di frutto la faccia del mondo. 7 L'ha egli percosso secondo le

percosse di quelli ch'egli percuote? egli stato ucciso secondo l'uccisione di quelli ch'egli uccide?

8 Tu contenderai con lei con misura, quando tu la manderai via: egli l'ha cacciata col suo vento impetuoso, nel giorno del vento Orientale.

9 In questo modo adunque sara

ISAIA, XXVII. XXVIII.

purgata l'iniquità di Iacob, e questo sard tutto'l frutto, cioe, che'l suo peccato sarà tolto via, quando egli avra ridotte tutte le pietre degli altari come pietre di calcina stritolate: ed i boschi, e le statue, non saranno più in piè

10 Perciochè le città forti saranno solitarie, e le case saranno abbandonate, e lasciate come un diserto: ivi pasturerà il vitello, ed ivi giacerà, e mangerà interamente i ra-

mi che vi saranno.

11 Quando i rami, che vi saranno, saranno secchi, saranno rotti, e le donne verranno, e gli arderanno: conciosiacosachè questo popolo non sia un popolo d'intendimento: perciò, colui che l'ha fatto non ne avrà pletà, e colui che l'ha forma-

to non ne avrà mercè. 12 In quel giorno adunque av-verrà che'l Signore scuoterà dal letto del fiume, fino al torrente d'Egitto: e voi, figliuoli d'Israel, sarete raccolti ad uno ad uno

13 Ma in quel giorno avverrà che si sonera con una gran tromba, e quelli ch'erano stati perduti nel paese d'Assiria, e quelli ch'erano stati scacciati nel paese d'Egitto, verranno, ed adoreranno il Si-gnore, nel Monte santo, in Gerusa-lemme.

CAP. XXVIII.

UAI alla corona della superbia degli ebbriachi d'Efraim : la gloria della cui magnificenza è un fiore che s'appassa: i quali abitano nel sommo delle valli grasse, e so-

no storditi di vino ! 2 Ecco, il Signore ha appo sè un' uomo forte, e potente, che sarà come un nembo di gragnuola, come un turbo fracassante: egli atterrerà ogni cosa con la mano, a guisa d'una piena di grandi acque traboccanti.

3 La corona della superbia, gli ebbriachi d' Efraim, saranno calpe-

stati co' piedi:

4 E la gloria della magnificenza di colui čh *abita* nel sommo delle valli grasse sarà come un fiore che s'appassa : come un frutto primaticcio, avanti la state, il qual tosto ch'alcuno ha veduto, lo trangugia, come prima l' ha in mano.

5 In quel giorno il Signor degli eserciti sara per corona di gloria, e-per benda di magnificenza, al ri-

manente del suo popolo:

6 E sard per ispirito di giudicio a colui che siede sopra'i seggio del giudicio: e per forza a quelli che fanno nella battaglia voltar spalle a' nemici fino alla porta.

7 Or anche costoro si sono inva-

ghiti del vino, e sono tra viati nella cervogia: il sacerdote, e'l profeta si sono invaghiti della cervogia, sono stati perduti per lo vino, e traviati per la cervogia: hanno errato nella visione, si sono intoppati nel giudicio.

8 Perciochè tutte le tavole son piene di vomito, e di lordure : non

v'è più luogo netto. 9 À cui s'insegnerebbe la scienza, ed a cui si farebbe intender la dottrina? costoro son come bambini spoppati, svezzati dalle mam melle.

10 Perciochè bisogna dar loro in segnamento dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento: linea dopo linea, linea dopo linea:

un poco quì, un poco là :

11 Conciosiacosachè Iddio parli s questo popolo con labbra balbet-tanti, ed in lingua straniera. 12 Perciochè egli avea lor detto,

Questo è il riposo : date riposo allo stanco: questa è la quiete : ma essi non hanno voluto ascoltare.

13 La parola del Signore adunque sarà loro, a guisa d'insegnamento dopo insegnamento, mento dopo insegnamento : di li nea dopo linea, di linea dopo linea: un poco quì, un poco là: aciochè vadano, e caggiano a ritroso, e sieno fiaccati, e sieno allacciati, e presi.

14 Perciò, ascoltate la parola del Signore, uomini schernitori, che signoreggiate questo popolo, che è

in Gerusalemme.

15 Perciochè voi avete detto, Noi abbiam fatto patto con la morte, ed abbiam fatta lega col sepolcro: quando il flagello innondante passerà, egli non giugnerà infino a noi: conciosiacosachè noi abbiam posta la menzogna per nostro ricetto, e ci siam nascosti nella fal-

16 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io son quel c' ho posta in Sion una pietra, una pietra a prova, pietra di cantone preziosa, un fondamento ben fondato: chi

crederà non si smarrirà.

17 E metterò il giudicio al regolo, e la giustizia al livello: e la gra-gnuola spazzera via il ricetto di menzogna, e l'acque ne innonderanno il nascondimento.

18 Ed il vostro patto con la morte sarà annullato, e la vostra lega col sepolero non sarà ferma : quando'l flagello innondante passera,

voi ne sarete calpestati.

19 Da che passerà, egli vi porterà via: perciochè passerà mattina dopo mattina, di giorno, e di notte: e'l sentirne li grido non produrrà e la tua voce, procedente dalla altro che commovimento.

20 Perciochè il letto sarà troppo corto, da potervisi distender dentro: e la coverta troppo stretta,

per avvilupparsene.

21 Perciochè il Signore si levere, come nel monte di Perasim, e commovera come nella valle di Gabson, per far la sua opera, la sua opera strana; e per eseguire la sua operazione, la sua operazione straordinaria.

22 Ora dunque, non vi fate beffe: che talora i vostri legami non sieno rinforzati: percicchè lo ho udito da parte del Signore Iddio degli esercitì una sentenza finale, ed una diterminazione contra tutto'l

paese.

23 Porgete l'orecchie, ed ascoltate la mia voce: state attenti, ed ascoltate il mio ragionamento.

24 L'aratore ara egli ogni giorno per seminare? non rompe, e non

erpica egli la sua terra?

26 Quando ne ha appianato il disopra, non vi sparge egli la veccia, e non vi semina egli il comino, e non vi pone egli il frumento a certa misura, e l'orzo a certi segni, e la speita nel suo propio spazio?

26 E l'Iddio suo l'ammaestra, e gl'insegna l'ordine che dee guar-

27 Conciosiacosache non si trebbi la veccia con la trebbia, e non si ravvolga la ruota del carro sopra'i comino: anzi si scuote la veccia con la bacchetta, e'i comino con la mazza.

28 Ma il frumento è trebbiato: perciochè altrimenti egli non lo hatterebbe giammai a bastanza. Così lo trebbia con le ruote del suo carro, ma non lo frange già co' denti del suo rastrello.

29 Questo altresì procede dal Signor degli eserciti, il quale è maraviglioso in consiglio, e grande in

sapienza.

CAP. XXIX.

O UAI ad Ariel, ad Ariel, alla città, dove risedette David! aggiugnete anno ad anno, scanninsi i sacrificij delle feste.

2 Ed io mettero Ariel in distretta: e la città non sarà altro che tristizia, e cordoglio: e mi sarà come

Ariel.

3 Ed io mi porrò a campo contra te a tondo, e t'assedierò con edifici, e rizzerò contr'a te delle fortezze, e de'ripari.

A E tu carsi abbassata, tu parle-

4 E tu sarai abbassata, tu parlerai da terra, e'l tuo parlare, venendo dalla polvere, sara sommesso: terra, sarà come quella d'uno spirito di Pitone, e'i tuo parlare hisbiglierà dalla polvere.

5 E la moltitudine de' tuoi stra-

nieri sarà come polvere minuta, e'l gran numero de bravi guerrieri come pula che trapassa, e quella non sarà se non per un picciol momento.

6 Ella sarà visitata dal Signor degli eserciti, con tuono, con tremoto, e con gran romore; con turbo, e con tempesta, e con fiamma

di fuoco divorante.

7 E la moltitudine di tutte le gentit che guerreggeranno contrad Ariel, e tutti quelli che combatteranno la città, e le sue fortezze; e quelli che l'assedieranno, saranno come un sogno d'una vision not-

turna.

8 Ed avverra che, come chi ha fame si sogna che, ecco, mangia: ma, quando è risvegliato, l'anima sua è vota: e, come chi ha sete si sogna che, ecco, hee: ma, quando è desto, ecco, egli è stanco, e l'anima sua è assetata: cos sarà la moltitudine di tutte le genti, che guerreggeranno contral monte di Sion.

9 Fermatevi, e vi maravigliate; sclamate, e gridate: essi sono ebbri, e non di vino: vacillano, e

non di cervogia.

10 Perciochè il Signore ha versato sopra voi uno spirito di profondo sonno, e v'ha chiusi gli occhi, ed ha appannati gli occhi de' profeti adpannati vectri coni

feti, e de 'vedenti, vostri capi.

Il E la vislone, intorno a qual
si voglia cosa, vi sarà come le parole di lettere suggellate, le quali
fossero date ad uno che sapesse leggere: dicendogli, Deh, leggi questo: il quale dicesse, Non pos-

so: perchè è suggellato:
12 Overo, come se si dessero lettere ad uno che non sapesse leggere, dicendogli, Deh, leggi questo: il quale dicesse, Io non so

leggere.

13 Ottr'a clò il Signore ha detto, Perciochè questo popolo, accostandosi, m'onora con la sua bocca, e con la sue labbra, e'l suo cuore è lungi da me: e'l timore, del quale egli mi teme, è un comandamento degli uomini, che è stato loro insegnato:

14 Perciò, ecco, io continuerò di fare inverso questo popolo maraviglie grandi, e stupende: e la sapienza de suoi savi perira, e l'intendimento de suoi intendenti si

nasconderà.

15 Guai a quelli che si nascon-

dono profondamente dal Signore, per prender segreti consigli; e le cui opere son nelle tenebre ; e che dicono, Chi ci vede, e chi ci scorge?
16 I vostri ravvolgimenti sarebbero essi reputati come l'argilla del vasellaio? l'opera direbbe ella del suo fattore, Egli non m'ha fatta i e la cosa formata direbbe ella del suo formatore, Egli non l'ha intesa?

17 Non sarà il Libano fra ben poco tempo mutato in Carmel, e Carmel reputato come una selva?

18 Ed in quel giorno i sordi udiranno le parole delle lettere, e gli occhi de'ciechi vedranno, essendo liberati di caligine, e di tenebre.

19 Ed i mansueti avranno allegrezza sopra allegrezza, nel Signo-re: ed i poveri d'infra gli uomini gioiranno nel Santo d'Israel.

20 Perciochè il violento sarà mancato, e non vi sarà più schernitore, e saranno stati distrutti tutti quelli che si studiano ad iniquità :

21 I quali fanno peccar gli uomini in parole, e tendono lacci a chi gli riprende nella porta, e traboccano il giusto in confusione.

22 Perciò, il Signore, c'ha riscattato Abraham, dice così della casa di Iacob, Ora Iacob non sarà più confuso, e la sua faccia non impallidirà più.

23 Quando pur vedrà in mezzo di sè i suoi figlluoli, opera delle mic mani, i quali santificheranno il mio Nome: santificheranno il Santo di Iacob, e temeranno l'Iddio

d'Israel.

24 E quelli ch'erano traviati di spirito comprenderanno l'intendimento, ed i mormoratori impareranno la dottrina.

CAP. XXX.

GUA1 a' figliuoli ribelli, dice il Signore, i quali prendono consiglio, e non da me: e fanno dell'imprese, e non dallo Spirito mio: per sopraggiugner peccato a pec-

2 I quali si mettono in camino, per iscendere in Egitto, senza averne domandata la mia bocca: per fortificarsi della forza di Fa-raone, e per ridursi in salvo all'ombra dell' Egitto !

3 Or la forza di Faraone vi sarà in vergogna, e'l ridurvi all' ombra

d'Egitto in ignominia.

4 Quando i principi d'esso saran-no stati in Soan, ed i suoi ambasciatori saranno venuti in Hanes: 5 Tutti saranno confusi per lo

popolo che non gioverà lor nulla, e non sarà d'aiuto, nè di giovamento alcuno: anzi di vergogna. ed anche d' ignominia.

6 Il carico delle bestie del Mezzodì: Essi porteranno in sul dosso de-gli asinelli le lor ricchezze, e sopra la gobba de camelli i lor tesori, nel passe di distretta, e d'angoscia; a quelli, da quali viene il leone, e'l leopardo, la vipera, e'l serpente ardente, e volante: ad un popolo

che non giovera nulla.

7 E gli Egizij gli soccorreranno in vano, ed a voto: per questo io ho gridato intorno a ciò, Il vero Rahab sarebbe di starsene essi

quieti. 8 Ora vieni, scrivi questo davanti a loro sopra una tavola, e descrivilo in un libro, aciochè resti nel

tempo a venire, in perpetuo. 9 Perciochè questo è un popolo ribello, son figliuoli bugiardi; figliuoli, che non hanno voluto

ascoltar la Legge del Signore : 10 I quali hanno detto a' vedenti, Non veggiate: ed a quelli c'hanno delle visioni, Non ci veggiate visioni diritte: parlateci cose pia-cevoli, vedete dell'illusioni: visioni. Non ci veggiate

11 Ritraetevi dalla via, stornatevi dal sentiero, fate cessare il San-

to d'Israel dal nostro cospetto. 12 Perciò, così ha detto il Santo d'Israel, Perciochè voi avete rigittata questa parola, e vi siete

confidati in oppressione, ed in modi distorti, e vi siete appoggiati

sopra ciò: 13 Perciò, questa iniquità vi sarà come una rottura cadente, come un ventre in un'alto muro, la cui ruina viene disubito, in un mo-

mento. 14 E'l Signore la rompera come si rompe un testo di vasellaio, che si trita senza risparmiarlo, tanto che fra'l rottame d'esso non si trova alcun testolino da prender del fuoco dal focolare, nè da attignere

dell' acqua dalla fossa.

15 Perciochè, così avea detto il
Signore Iddio, il Santo d'Israel, Voi sarete salvati per quiete, e riposo: la vostra forza sarà in quie-te, ed in confidanza: ma voi non

avete voluto.

16 Anzi avete detto, No: ma fuggiremo sopra cavalli : perciò, voi fuggirete: e cavalcheremo sopra cavalcature veloci: perciò, veloci altresi saranno quelli che vi perseguiranno.

17 Un migliaio fuggirà alla minaccia d'un solo : alla minaccia di cinque voi fuggirete tutti: fin che restiate come un'albero di nave sopra la sommità d'un monte, e come una antenna sopra un colle.

18 E però il Signore indugerà ad i aver mercè di voi : e però altresì egli sarà esaltato, avendo pietà di voi : perciochè il Signore è l'Iddio del giudicio. Beati tutti coloro che l'attendono

19 Perciochè il popolo dimorerà in Sion, in Gerusalemme: tu non plagneral più: per certo egli ti farà grazia, udendo la voce del tuo grido: tostò ch'egli t'avrà udito,

egli ti rispondera. 20 E'l Signore vi darà ben del pane di distretta, e dell'acqua d'oppressione : ma i tuoi dottori non si dilegueranno più : anzi i tuoi occhi vedranno del continuo i tuoi dottori

21 E le tue orecchie udiranno dietro a te una parola che dirà, Quest' e la via: caminate per essa, o che andiate a destra, o che andiate

a sinistra.

22 E voi contaminerete la coverta delle sculture del vostro argento, e l'ammanto delle statue di getto del vostre oro: tu le gitteral via come un panno mestruato: tu di-

rai loro, Esci fuori.
23 E'l Signore darà la pioggia, che si conviene alla tua semenza, che tu avrai seminata in terra: e darà il pane del frutto della terra, il qual sara dovizioso, e grasso: in quel giorno il tuo bestiame pastu-rera in paschi spaziosi. 24 Ed i buoi, e gli asinelli, che la-

vorano la terra, mangeranno, in luogo di provenda, pura biada, la quale sara sventolata col vaglio, e

con la ventola.

25 E vi saranno de' rivi, e de' condotti d'acque sopra ogni alto mon-te, e sopra ogni colle elevato, nel giorno della grande uccisione, quando le torri caderanno.

26 E la luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sara sette volte maggiore, come sarebbe la luce di sette giorni in-sieme : nel giorno che'l Signore avrà fasciata la rottura del suo popolo, e risanata la ferita della sua percossa.

27 Ecco, il Nome del Signore viene da lontano, la sua ira è ardente, e'l suo carico è pesante: le sue lab-bra son piene d'indegnazione, e la sua lingua è come un fuoco divo-

28 Ed il suo Spirito è come un torrente traboccato, ch'arriva infino a mezzo'l collo, per isbatter le genti d'uno sbattimento tale, che sieno ridotte a nulla : ed è come un freno nelle mascelle de' popoli, che gli fa andar fuor di via.

29 Voi avrete in bocca un cantico.

comé nella notte che si santifica la solennità: e letizia al cuore, come chi camina con flauti, per venire al monte del Signore, alla Rocca

30 Ed il Signore farà udire la maestà della sua voce: e mostrerà come egli colpisce col sua braccio nell'indegnazione della sua ira, e con fiamma di fuoco divorante: con iscoppi, con nembo, e con pie-

tre di gragnuola. 31 Perciochè Assur, che soleva percuoter col bastone, sara fiacca-

to dalla voce del Signore.

32 Ed ogni passaggio della verga ferma, la quale il Signore farà riposar sopra lui, sara frequentate con tamburi, e con cetere : dopo ch'egli avrà combattuto contr'a foro con battaglie di mano alzata.

33 Perclochè Tofet è già apparecchiato, egli è preparato eziandio per lo re: egli l'ha fatto profondo, e largo: la sua stipa è fuoco, e gran quantità di legne: il fiato del Signore sarà come un torrente di solio che l'accendera.

#### CAP. XXXI.

UAI a coloro che scendono in J Egitto per soccorso, e s'ap poggiano sopra cavalli, e si confidano in carri; perchè son molti; ed in cavalieri, perchè sono in grandissimo numero : e non riguardano al Santo d'Israel, e non cercano il Signore!

2 E pure anch'egli è savio, ed ha fatto venire il male, e non ha rivocate le sue parole, e s'è levato contr'alla casa de' maligni, e contr'al soccorso degli operatori d'ini-

J Ma gli Egizij sono uomini, e non Dio: ed i lor cavalli son car-E'i Signore ne, e non ispirito. stenderà la sua mano: onde l'aiutatore trabocchera, e l'aiutato caderà ; e tutti insieme saranno consumati

4 Ma, così m' ha detto il Signore, Siccome il leone, ed il leoncello freme sopra la preda : e, benchè si rauni a grida una moltitudine di pastori contr'a lui, non però si spaventa per le lor grida, e non si raumilia per lo strepito loro: così scendera il Signor degli eserciti, er guerreggiare per lo monte di Sion, e per lo colle d'essa.

5 Come gli uccelli, volando, coprono i lor figli, così 'l Signor degli eserciti fara riparo a Gerusalemme : facendole riparo, e riscuoten-

dola: passando, e salvandola. 6 Convertitevi a colui, dal quale

2D3

# ISAIA, XXXI. XXXII. XXXIII.

i figlinoli d'Israel si sono profonda- : tevi di sacchi sopra i lombi. mente rivolti.

7 Perciochè in quel giorno cia-scuno avrà a schifo gl'idoli del suo argento, e gl'idoli del suo oro, i quali le vostre mani v'hanno fatti

a peccato.

8 Ed Assur caderà per la spada, non d'un'uomo: e'l coltello, non d'una persona umana, lo divore-rà : ed egli se ne fuggirà d'innanzi alla spada, ed i suoi giovani saranno diefatti

9 Ed egli passerà nella sua rocca per paura, ed i suoi principi saranno spaventati per la bandiera : di-ce il Signore, il cui fuoco è in Sion, e la fornace in Gerusalemme.

CAP. XXXII.

ECCO, un re regnerà in giusti-zia : e quant' è a' principi, signoreggeranno in dirittura.

2 E quell'uomo sara come un ricetto dal vento, e come un nascondimento dal nembo; come rivi d'acque in luogo arido, come l'ombra d'una gran roccia in terra

asciutta. 3 E gli occhi di quelli che vegono non saranno più abbagliati. e l'orecchie di quelli che odono sta-

ranno attente.

4 Ed il cuore degl'inconsiderati intenderà scienza, e la lingua de' balbettanti parlerà speditamente, e nettamente.

5 Lo stolto non sarà più chiamato principe, e l'avaro non sarà

più detto magnifico.

6 Perciochè l'uomo da nulla parla scelleratezza, e'l suo cuore opera iniquità, usando ipocrisia, e pronunziando parole di disviamento contr'al Signore; per render vota l'anima dell'affamato, e far mancar da bere all' assetato

E gli strumenti dell' avaro sono malvagi, ed egli prende scellerati consigli, per distruggere i poveri, con parole di falsità, eziandio quando'l bisognoso parla diritta-

mente.

8 Ma il principe prende consigli da principe, e si leva per far cose

degne di principe.

9 Donne agiate, levatevi, udite la mia voce: fanciulle, che vivete sicure, porgete gli orecchi al mio ragionamento.

10 Un' anno dopo l'altro voi sarete in gran turbamento, o voi. che vivete sicure: perciochè sarà mancata la vendemmia, la ricolta non verra più.

11 O donne aglate, abbiate spa-vento: tremate, voi che vivete sicure: spogliatevi ignude, e cinge-510

12 Percuotendovi le mammelle. per li be' campi, per le vigne frutfifere.

13 Spine, e pruni cresceranno sopra la terra del mio popolo: anzi sopra ogni casa di diletto, e sopra la città trionfante.

14 Perciochè i palazzi saranno abbandonati, la città piena di popolo sara lasciata: i castelli, e le fortezze saranno ridotte in perpe-tuo in caverne, in sollazzo d'asini

salvatici, in paschi di gregge: 15 Fin che lo Spirito sia sparso sopra noi da alto, e che'l diserto divenga un Carmel, e Carmel sia

reputato per una selva.

16 Allora il giudicio abiterà nel diserto, e la giustizia dimorerà in Carmel.

17 E la pace sarà l'effetto della giustizia: e ciò che la giustizia opererà *sarà* riposo, e sicurtà, in

perpetuo. 18 E'l mio popolo abiterà in una

stanza di pace, ed in tabernacoli sicurissimi, ed in luoghi tranquilli di riposo:
19 Ma egli grandinerà, con cadu-

ta della selva : e la città sarà abbassata ben basso.

20 Beati voi, che seminate sopra ogni acqua, e vi mandate il piè del bue, e dell'asino!

CAP. XXXIII.

YUAI a te che predi, e non sei d stato predato: ed a te, o disleale, che non sei stato trattato dislealmente! quando avrai finito di predare, sarai predato: quando

sarai cessato d'operar dislealmen-te, sarai trattato dislealmente. 2 O Signore, abbi pietà di noi: noi t'abbiamo aspettato: sij 'l braccio di costoro per ogni mattina:

ed anche la nostra salute al tempo della distretta.

3 I popoli se ne son fuggiti per lo suon dello strepito: le genti sono state disperse per lo tuo innalsamento.

4 E la vostra preda sarà raccolta come si raccolgono i bruchi: egli acorrerà per mezzo loro, come

scorrono le locuste.

5 Il Signore è innalsato: perciochè egli abita un luogo eccelso: egli empiera Sion di giudicio, e di glustizia.

6 E la fermezza de' tuoi tempi. e la forza delle tue liberazioni sard

sapienza, e scienza: il timor del Signore serà il suo del more sarà il suo tesoro. 7 Ecco, i loro araldi hanno gri-

dato di fuori: i messi della pace hanno pianto amaramente.

### ISAIA, XXXIII. XXXIV.

8 Le strade son diserte, i viandanti son cessati. Egli ha rotto'l patto, ha disdegnate le città, non patto, ha disdegnate le città, non ha fatta alcuna stima degli uomini. 9 La terra fa cordoglio, e lan-guisce: il Libano è confuso, e ta-

gliato: Saron è divenuto come un diserto: e Basan, e Carmel sono

stati scossi.

10 Ora mi leverò, dirà il Signore: ora m'innalzerò, ora sarò esaltato. 11 Voi concepirete della pula, e partorirete della stoppia: la vostra

ira *sarà* un fuoco *che v*i divorerà. 12 Ed i popoli saranno come fornaci da calcina : saranno arsi col fuoco come spine tagliate.

13 Ascoltate, lontani, ciò ch'io ho fatto: e voi, vicini, conoscete

la mia forza.

14\_I peccatori saranno spaventati in Sion, tremito occupera gl'ipo-criti: e diranno, Chi di noi dimorerà col fuoco divorante? chi di noi dimorerà con gli ardori eterni?

15 Colui che camina in ogni giustizia, e parla cose diritte; che disdegna il guadagno di storsioni; che scuote le sue mani, per non prender presenti ; che tura gli orecchi, per non udire omicidij; e chiude gli occhi, per non vedere il male:

16 Esso abiterà in luoghi eccelsi: le fortezze delle rocce saranno il suo alto ricetto: il suo pane gli

sarà dato, la sua acqua non fallirà. 17 Gli occhi tuoi mireranno il re nella sua bellezza, vedranno la

terra lontana.

18 Il tuo cuore mediterà lo spavento, e dirai, Dove è il commessario delle rassegne ? dove è il pa-gatore ? dove è colui che tiene i registri delle torri?

19 Ma tu non vedrai'l popolo fiero, popolo di linguaggio oscuro, che non s'intende; di lingua balbettante, che non si comprende.

20 Riguarda Sion, città delle nostre feste solenni: gli occhi tuoi veggano Gerusalemme, stanza tranquilla, tabernacolo che non sara giammai trasportato altrove, i cui piuoli giammal non saranno rimossi, nè rotta alcuna delle sue funi:

21 Anzi quivi sarà il Signore magnifico inverso noi: quello sarà un luogo di fiumi, di rivi larghi, al quale non potrà giugner nave da remo, nè grosso navilio passarvi.

22 Perciochè il Signore è il nostro Gludice, il Signore è il nostro Le-gislatore, il Signore è il nostro Re: di ci salverà.

egli ci salvera.

23 Le tue corde son rallentate: esse non potranno tener fermamente diritto l'albero della lor nave, nè spiegar la vela: allora sarà spartita la preda di grandi spoglie: i zoppi *stessi* prederanno

la preda. 24 E gli abitanti non diranno più, Io sono infermo: il popolo ch'abitera in quella sarà un popolo, al quale l' iniquità sarà perdonata.

CAP. XXXIV.

CCOSTATEVI, nazioni, per ascoltare: e voi popoli, siate attenti: ascolti la terra, e ciò che è in essa: il mondo, e tutto ciò che in esso è prodotto.

2 Perciochè v'è indegnazione del Signore sopra tutte le nazioni, ed ira ardente sopra tutti i loro eserciti: egli le ha condannate a sterminio, egli le ha date ad uccisione.

3 Ed i loro uccisi saranno gittati via; e la puzza de' lor corpi morti salirà, ed i monti si struggeranno, essendo stemperati nel lor sangue.

4 E tutto l'esercito del cielo si dissolverà, ed i cieli si ripiegheranno, come un libro: e tutto l'esercito loro cascherà, come casca una foglia di vite, e come cascano *le fo*glie dal fico.

5 Perciochè la mia spada è inebbriata nel cielo: ecco, scendera in giudicio sopra Edom, e sopra'l popolo, ch'io ho destinato ad ister-

minio.

6 La spada del Signore è piena di sangue, è ingrassata di grasso: di sangue d'agnelli, e di becchi; di grasso d'arnioni di montoni: per-ciochè il Signore fa un sacrificio in Bosra, ed una grande uccisione nel paese d'Edom.

7 Ed i liocorni andranno a basso con loro, ed i giovenchi, insieme co' tori; e'l lor paese sarà ineb-briato di sangue, e la lor polvere sarà ingrassata di grasso :

8 Perciochè v'e un giorno di vendetta appo'l Signore, un' anno di retribuzioni, per mantener la cau-

82 di Sion. 9 Ed i torrenti di quella saranno

convertiti in pece, e la sua polvere in solfo, e la sua terra sara cangiata in pece ardente.

10 Non sarà giammai spenta, nè riorno, nè notte : il suo fumo salirà in perpetuo : sarà desolata per ogni età: non vi sara niuno che passi per essa in alcun secolo.

11 E'l pellicano, e la civetta la possederanno: e la nottola, e'l corvo: e'l Signore stenderà sopra essa il regolo della desolazione, e'l livello del disertamento.

12 Il regno chiamera nobili d'essa, e non ve ne sarà quivi più al-

## ISAIA, XXXIV. XXXV. XXXVI.

cuno, e tutti i suoi-principi saran-

no mancati.

13 Le spine cresceranno ne' suoi palazzi; e l'ortica, e'l cardo, nelle sue fortezze : ed essa sara un ricetto di dragoni, un cortile d'ulule.

14 E quivi si scontreranno le fiere de diserti co gufi: ed un demonio griderà all' altro : quivi exiandio si poserà il frosone, e si troverà luo-

go di riposo.

I5 Quivi s'anniderà la civetta, e partorirà le sue uova, e le farà spicciare, covandole all' ombra di quella: quivi eziandio si rauneranno gli avoltoi l'un con l'altro.

16 Ricercate nel Libro del Signore, e leggete: pure un di quelli non vi manchera, e l'uno non troverà fallar l'altro: perciochè la bocca d'esso e quella che l'ha comandato, e'l suo spirito è quel che gli ha raunati.

17 Ed egli stesso ha loro tratta la sorte, e la sua mano ha loro spartita quella terra col regolo: essi la possederanno in perpetuo, ed abiteranno in essa per ogni eta.

#### CAP. XXXV.

L diserto, e'l luogo asciutto si rallegreranno di queste cose : e la solitudine festeggerà, e fiorirà

come una rosa.

2 Fiorirà largamente, e festeggera, eziandio con giublio, e grida d'allegrezza: la gloria dei Libano, la magnificenza di Carmel, e di Saron, le sarà data : que luoghi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 3 Confortate le mani flacche, e

fortificate le ginocchia vacilianti. 4 Dite a quelli che sono smarriti

d'animo, Confortatevi, non temiate: ecco l'Iddio vostro: la vendetta verrà, la retribuzion di Dio: egli stesso verrà, e vi salverà.

5 Allora saranno aperti gli occhi de' clechi, e l'orecchie de' sordi sa-

ranno disserrate.

6 Allora il zoppo saltera come un cervo, e la lingua del mutolo canterà: percioche acque scoppieranno nel diserto, e torrenti nella solitudine.

7 El luogo arido diventera uno stagno, e la terra asciutta vene d'acque: nel ricetto de' dragoni sarà la mandra di quella: il cortile dell'ulule diventerà un luogo da canne, e giunchi.

8 E quivi sara una strada, ed una via, che sarà chiamata La via santa: gl'immondi non vi passeranro: anzi ella sarà per coloro: i vi-andanti, e gli stolti non andranno più errando.

9 Ivi non sarà leone, ed alcuna delle fiere rapaci non vi salirà, niuna vi se ne trovera: e quelli che saranno stati riscattati camineranno per essa.

10 E quelli che dal Signore saranno stati riscattati ritorneranno, e verranno in Sion con canto: ed allegrezza eterna sarà sopra'i capo loro: otterranno giola, e letizia: e'l dolore, ed i gemiti, fuggiranno.

### CAP. XXXVI.

R avvenne, l'anno quartodeci-mo del re Ezechia, che Sennacherib, re d'Assiria, salì contr'a tutte le città forti di Giuda, e le prese.

2 Poi 'l re d'Assiria mandò Rabsache, da Lachis in Gerusalemme. al re Ezechia, con un grande stuo-Ed esso si fermò presso dell'acquidoccio dello stagno dicopra, nella strada del campo del purga-

tor di panni. 3 Ed Eliachim, figliuolo d'Hilchia, Mastro del palazzo, e Sebna, Segretario, e Ioa, figliuolo d'Asaf. Cancelliere, uscirono fuori a lui.

4 E Rab sache disse loro, Or dite ad Ezechia, Così ha detto il gran re, il re d'Assiria, Quale ¿ questa confidanza, che tu hai avuta

5 Io ho detto, dici tu, che'l consiglio, e la forza per la guerra, non sono altro che parole di labbra: or pure, in cui ti sel confidato, che tu ti sei ribellato contr'a me ?

6 Ecco, tu ti sei confidato in quel sostegno di canna rotta, soprall quale s'alcun s'appoggia, esso gli entra nella mano, è la fora : tale ¿ Faraone, re d'Egitto, a tutti coloro

che si confidano in lui.

7 E se pur tu mi dici, Noi ci confidiamo nel Signore Iddio nostro: non è egli quello, del quale Exechia ha tolti via gli alti luoghi, e gli altari : ed ha detto a Giuda, ed a Gerusalemme, Adorate dinanzi a questo altare?

8 Deh, scommetti ora col mio signore, re d'Assiria, ed io ti darò dumila cavalli, se tu potrai dare altrettanti uomini che gli caval-

chino.

9 E come faresti tu voltar faccia all'uno de capitani d'infra i mini-mi servitori del mio signore? ma tu ti sei confidato nell' Egitto, per de carri, e per della gente a cavallo.

10 Qra, sono io forse salito contr'a questo paese per guastarlo, senza l Signore? il Signore m'ha detto, Sali contr'a quel paese, e guastalo. 11 Allora Eliachim, e Sebna, e

Ioa, dissero a Rab-sache, Deh, par-

### ISAIA, XXXVI. XXXVII.

ca : perciochè noi l'intendiamo : e non parlarci in lingua Giudaica, udente il popolo, che è sopra le

12 Ma Rab-sache disse, Il mio signore m'ha egli mandato a dir queste parole al tuo signore, od a te? non m'ha egli mandato a coloro che stanno in sul muro, per protestar loro che mangeranno il loro sterco, e berranno la loro uri-

na, insieme con voi? 13 Poi Rabsache si rizzò in piè, e grido ad alta voce, in lingua Giudaica : e disse, Ascoltate le parole

del gran re, del re d'Assiria : 14 Così ha detto il re, Ezechia non v' inganni : perciochè egli non po-trà liberarvi.

15 E non facciavi Ezechia confidar nel Signore: dicendo, Il Signore per certo ci libererà : questa città non sarà data nelle mani del

re d'Assiria.

16 Non ascoltate Ezechia: perciochè così ha detto il re d'Assiria, Fate pace meco, ed uscite a me : e ciascun di voi mangi della sua vite, e del suo fico, e bea dell' acqua della sua cisterna ;

17 Fin ch'io venga, e vi meni in un paese simile al vostro: in un paese di frumento, e di mosto, in un paese di pane, e di vigne.

18 Guardatevi ch' Ezechia non vi sodduca: dicendo, il Signore ci li-berera. Ha alcuno degl'iddij delle genti potuto liberare il suo paese dalla mano del re d'Assiria ?

19 Dove son gl'iddi d'Hamat, e d'Arpad? dove gl'iddi di Sefar-vaim? ed hanno pure essi liberata Samaria di man mia?

20 Quall son que dij, fra tutti gl' iddij di que' paesi, ch' abbiano liberato il lor paese di man mia, che'l Signore abbia da liberare Gerusalemme di man mia?

21 Ed il popolo tacque, e non gli rispose nulla: perciochè tale era il comandamento del re, Non gli ri-

spondete nulla.

22 Ed Elischim, figliuolo d'Hilchia, Mastro del palazzo, e Sebna Segretario, e Ioa, figliuolo d'Asaf, Cancelliere, vennero ad Ezechia, con le veste stracciate, e gli rapportarono le parole di Rab-sache.

### CAP. XXXVII.

QUANDO'L re Ezechia ebbe ⊿ intese queste cose stracciò le sue veste, e si coprì d'un sacco, ed entrò nella Casa del Signore:

2 E mandò Eliachim, Mastro del palamo, e Sebna, Segretario, ed i

la a' tuoi servitori in lingua Siria- più vecchi de' sacerdoti, coperti di sacchi, al profeta Isaia, figliuolo Ezechia, Questo è un giorno d'an-

goscia, di rimprovero, e di bestem-

mia: perciochè i figliuoli son ve-

d'Amos. 3 Ed essi gli dissero, Così ha detto

nuti fino all' apritura della matrice, ma non v'é forza da partorire. 4 Forse che'l Signore Iddio tuo avrà intese le parole di Rab-sache, il quale il re d'Assiria, suo signore, ha mandato, per oltraggiar l'Iddio vivente, e per fargli rimprovero, con le parole che'l Signore Iddio tuo ha udite: perciò mettiti a fare orazione per lo rima-

nente del popolo che si ritrova. 5 Così i servitori del re Ezechia

vennero ad Isaia.

6 Ed Isaia disse loro, Dite così al vostro signore, Così ha detto il Si-gnore, Non temere per le parole che tu hai udite, con le quali i servitori del re degli Assirij m' hanno oltraggiato.

7 Ecco, io di presente metterò un tale spirito in lui, che, avendo inteso un certo grido, egli ritornerà al suo paese, ed io lo farò cader

per la spada nel suo paese. 8 Or essendosene Rab-sache ritornato, ed andato a trovare il re d'Assiria, che combatteva Libna: perciochè egli avea inteso ch'egli

s'era partito di Lachis:)

9 Esso ebbe novelle di Tirhaca re d'Etiopia, che dicevano, Egli è uscito fuori per darti battaglia. Ed, avendo ciò udito, mandò messi ad Ezechia: dicendo,

10 Dite così ad Ezechia, re di Giuda, Il tuo Dio, nel qual tu ti confidi, non t'inganni : dicendo, Gerusalemme non sarà data nelle

mani del re d'Assiria.

11 Ecco, tu hal inteso quello che li re degli Assirij hanno fatto a tutti gli altri paesi, distruggendogli :

e tu scamperesti?

12 Gl'iddij delle genti, che i miel padri distrussero, cioc, di Gozan, d'Haran, di Resef, e de figliuoli d'Eden, che sono in Telasar, l'hanno essi liberate?

13 Dove & il re d'Hamat, e'l re d'Arpad, e'l re della città di Sefar-vaim, d'Hena, e d'Ivva?

14 Quando Ezechia ebbe ricevute quelle lettere, per mano di que' messi, e l'ebbe lette, sali alla Casa del Signore, e le spiegò davanta al Signore.

15 Ed Exechia fece orazione al Si-

gnore : dicendo,

16 O Signore degli eserciti, Iddio d' Israel, che siedi sopra i Cherubini, tu solo sei l'Iddio di tutti i re-

### ISAIA, XXXVII. XXXVIII.

17 O Signore, inchina il tuo orecchio, ed odi: o Signore, apri i tuoi occhi, e vedi: ed ascolta tutte le parole di Sennacherib, ch'egli ha mandato a dire, per oltraggiar

l' Iddio vivente. 18 Egli è vero, Signore, che li re degli Assirij hanno distrutti tutti

que' paesi, e le lor terre; 19 Ed hanno gittati nel fuoco gl'iddij loro: perciochè non erano dij, anzi opera di mani d'uomini, pietra, e legno: onde gli hanno distrutti.

20 Ma ora, o Signore Iddio nostro, liberaci dalla sua mano: aciochè tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei 'l Signore.

21 Allora Isaia, figlinolo d'Amos, mandò a dire ad Ezechia, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Quant' è a ciò, di che tu m' hai fatta orazione intorno a Sennacherib, re degli Assirij:

22 Questa e la parola, che'l Simore ha pronunziata contr'a lui, La vergine, figliuola di Sion, t'ha sprezzato, e t'ha beffato: la figliuo-

la di Gerusalemme ha scossa la

testa dietro a te. 23 Chi hai tu schernito, ed oltraggiato? e contra chi hai tu alzata la voce, e levati in alto gli

occhi tuoi? contr'al Santo d' Israel. 24 Tu hai schernito il Signore per li tuoi servitori ed hai detto, Con la moltitudine de miei carri, io son salito in cima de' monti, fino al sommo del Libano: io ta-glierò i suoi più alti cedri, ed i suoi più scelti abeti ; e perverrò infino all'alto della sua cima, al bosco del suo Carmel.

25 Io ho cavati de pozzi, e n'ho bevute l'acque; ed ho asciutti con le piante de miei piedi tutti i rivi

de luoghi assediati.

26 Non hai tu inteso che già da lungo tempo io ho fatto questo, e l'ho formato ab antico? ed ora l' ho fatto venire, ed è stato per de**solare, e** *per ridurre* **in mucchi di** ruine le citta forti

27 E gli abitanti d'esse, scemi di forza, sono stati spaventati, e confusi: sono stati come l'erba de' campi, e come la verzura dell'erbetta, e come il fien de' tetti, e come le biade riarse, avanti che sieno salite in ispiga.

28 Ma io conosco il tuo stare, e'l tuo uscire, e'i tuo andare, e'i tuo

furore contr'a me.

29 Perclochè tu sei infuriato contra me, e'l tuo romoreggiare è salito a miei orecchi: lo ti met-

gni della terra : tu hai fatto il cie | terò il mio raffio nelle nari, e'l lo, e la terra : mio freno nelle mascelle : e ti farò ritornare indietro per la via stessa. per la quale sei venuto.

30 E questo, o Ezechia, te ne sarà il segno, Quest'anno si mangera quel che sarà nato de' granelli caduti nella ricolta precedente : e l'anno seguente quello che sara nato da se stesso: ma l'anno terso

voi seminerete, e mieterete; e pianterete vigne, e mangerete del frutto loro. 31 E quello che sarà restato della casa di Giuda, e sarà scampato,

continuera a far radici disotto, ed

a portar frutto disopra: 32 Perciechè di Gerusalemme uscirà un rimanente, e del monte di Sion un residuo. La gelosia del Signor degli eserciti farà questo.

33 Perciò, il Signore ha detto così intorno al re deg!! Assirij, Egli non entrerà in questa città, e non vi tirerà dentro alcuna saetta, e non verrà all' assalto contr' ad essa con iscudi, e non farà alcun' argine

contr'ad essa. 34 Egli se ne ritornerà per la medesima via, per la quale è venuto, e non entrera in questa città: dice

il Signore. 35 Ed lo sarò protettor di questa città, per salvaria, per amor di me stesso, e di David, mio ser-

vitore.

36 Or un'Angelo del Signore uscì. e percosse centottantacinquemila uomini nel campo degli Assirii: e, quando si furono levati la mattina, ecco, non si vedeva altro che corpi morti

37 E Sennacherib, re degli Assi-

rij, si partì, e se n'andò, e ritornò in Ninive, e vi dimorò.

38 Ed avvenne che, mentre egti adorava nella casa di Nisroc, suo dio, Adrammelec, e Sareser, suoi figliuoli, lo percossero con la spada, e poi scamparono nel paese d'Ararat. Ed Esar-haddon, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

#### CAP. XXXVIIL

IN quel tempo Ezechia infermò a morte. El profeta Isaia, figliuolo d'Amos, venne a lui, e gli disse, Il Signore ha detto così, Disponi della tua casa : perciochè tu sei morto, e non viveral più 2 Allora Ezechia voltò la faccia verso la parete, e fece orazione al

Signore:
3 E disse, Deh, Signore, ricordati ora ch'io son caminato nel tuo cospetto in verità, e di cuore intiero : ed ho fatto quello che t'é a

# ISAIA, XXXVIII. XXXIX.

grado. Ed Ezechia pianse d'un' gran pianto. 4 Allora la parola del Signore fu indirizzata ad Isaia: dicendo,

5 Va', e di'ad Ezechia, Così ha detto il Signore Iddio di David, tuo padre. Io ho udita la tua orazione. io ho vedute le tue lagrime : ecco. io aggiugnerò quindici anni al tem-po della tua vita:

6 E libererò te, e questa città, dalla mano del re degli Assirij: e sarò protettore di questa città.

7 E questo ti sarà, da parte del Signore, il segno ch'egli adempiera questa parola, ch'egli ha pronun-

8 Ecco, dice il Signore, io di presente farò ritornar l'ombra dell'orologio, la quale è già discesa nell'orologio dal sole d'Achaz, indietro di dieci gradi. E'l sole ritornò indietro di dieci gradi, per li gradi, per li quali già era disceso.

9 Quest'é quel che scrisse Ezechia, re di Giuda, dopo che fu stato infermo, e fu guarito della

sua infermità:

10 Io diceva allora che i miei giorni erano ricisi, Io me ne vo alle porte del sepolcro : io son privato del rimanente de miei anni. 11 Io diceva, Io non vedrò più il

Signore, il Signore, nella terra de viventi: io non riguarderò più alcun' uomo con gli abitanti del

mondo.

12 La mia età è passata, ella è andata via, toltami come la tenda d'un pastore: io ho tagliata la mia vita, a guisa d'un tessitore: egli m'ha tagliato, mentre io era sol messo tessuto: dalla mattina alla sera, tu avrai fatto fin di me.

13 Io faceva conto che infra la mattina egli m'avrebbe fiaccate tutte l'ossa, come un leone : dalla mattina alla sera, tu avrai fatto

14 Io garriva come la grù, o la rondine: lo gemeva come la co-lomba: i miei occhi erano scemati, riguardando ad alto: io diceva, O Signore, e' mi si fa forza, da' sicur-

ta per me.
15 Che dirò io? conciosiacosach'egli m'abbia parlato, ed egli stesso abbia operato: io me n'andrò pian piano tutti gli anni della

mia vita, passando l'amaritudine dell'anima mia.

16 O Signore, altri vivono oltr'a questo numero d'anni: ma in tutti questì, ne quali *è terminata* la vita del mio spirito, tu mi manterrai in sanità, ed in vita. 17 Ecco, in *tempo di* pace, m'è

giunta amaritudine amarissima:

ma tu hai amata l'anima mia, per trarla fuor della fossa della corruzione: perciochè tu hai gittati dietro alle tue spalle tutti i miei peccati.

18 Perciochè il sepolcro non ti celebrera, la morte non ti lauderà: quelli che scendono nella fossa non ispereranno nella tua verità.

19 I viventi, i viventi, saran quelli che ti celebreranno, come io fo al di d'oggi : il padre fara assapere

a figliuoli la tua verità.

20 li Signore mi salvera, e noi soneremo i miei cantici, tutto'i tempo della vita nostra, nella Casa del Signore.

21 Or Isaia avea detto, Piglisi una massa di fichi secchi, e facciasene un' impiastro sopra l' ulcera, ed

egli guarira. 22 Ed Ezechia avea detto, Quale è il segno, ch'io salirò alla Casa

del Signore?

### CAP. XXXIX.

IN quel tempo, Merodac-baladan, figliuolo di Baladan, re di Babilonia, mando lettere, e pre-senti ad Ezechia: percioche avea inteso ch'era stato infermo, e ch'e-

ra guarito. 2 Ed Ezechia si rallegrò di loro, e mostrò loro la casa delle sue cose preziose, l'argento, e l'oro, e gli aromati, e gli oli odoriferi, e la casa di tutti i suoi arredi, e tutto quello che si ritrovava ne' suoi tesori: non vi fu cosa alcuna in ca-**88.**, overo in tutto'l dominio d' Eze-

chia, ch'egli non mostrasse loro. 3 El profeta Isaia venne al re Ezechia, e gli disse, C'hanno detto quegli uomini ? e donde son venuti a te? Ed Ezechia disse, Son venuti a me di paese lontano, di Ba-

bilonia.

4 Ed Isaia disse, C'hanno veduto in casa tua? Ed Ezechia disse, Hanno veduto tutto quello che è in casa mia: non v'è nulla ne' miei tesori, ch' io non abbia lor mo-

5 Ed Isaia disse ad Ezechia, Ascolta la parola del Signor degli

erciti:

6 Ecco, i giorni vengono, che tutto quelio che è in casa tua, e quello che i tuoi padri hanno raunato in tesoro infino a questo giorno, sarà portato in Babilonia : non ne sarà lasciato di resto cosa veruna : dice il Signore.

7 Ed anche si prenderanno de' tuoi figliuoli, i quali saranno usci ti di te, i quali tu avrai generati: e saranno eunuchi nel palazzo del re

di Babilonia.

8 Ed Ezechia disse ad Isala, La e chi gli ha insegnata scienza, o parola del Signore, che tu hai pro-nunziata, è buona. Poi disse, Non vi sarà egli pur pace, e sicurtà, a' miei dì?

CAP. XL.

NONSOLATE, consolate il mio popolo: dirà il vostro Dio 2 Parlate al cuore di Gerusalemme, e predicatele che'l suo termine è compluto, che la sua iniquità è quitata: perchè ella ha ricevuto dalla mano del Signore il gastigo di tutti i suoi peccati al doppio-

3 Ve una voce d'uno che grida, Accondiate nel diserto la via del Signore, addirizzate per la solitu-dine la strada all' Iddio nostro.

4 Ogni valle sia alzata, ed ogni monte, e colle sia abbassato: e sieno i luoghi distorti ridirizzati, ed i

luoghi erti ridotti in pianura. 5 E la gloria del Signore si manifestera, ed ogni carne la vedra: perciochè la bocca del Signore ha

parlato.

6 V'è una voce che dice, Grida. Ed è stato detto, Che gridero? Grida, che ogni carne è fieno, e che tutto'l bene ch'ella fa è dome un fiore della campagna.

.7 Il fien si secca, il fior s'appassa, quando lo Spirito del Signore vi soffia contra: in verità il popolo

non è altro che fieno.

8 Il fien si secca, il fior s'appassa: ma la parola di Dio dimora in eterno.

9 O Sion, che rechi le buone novelle, sali sopra un' alto monte: O Gerusalemme, che rechi le buone novelle, alza di forza la tua voce : alzala, non temere: di'alle città di Giuda, Ecco l' Iddio vostro:

10 Ecco, Il Signore Iddio verrà contr'al forte, e'l suo braccio lo signoreggerà: ecco, la sua mercede è con lui, e la sua opera è di-

nanzi alla sua faccia.

11 Egli pasturerà la sua greggia, a guisa di pastore: egli s'accoglierà gli agnelli in braccio, e gli tor-rà in seno: egli condurra pian

piano le pregne. 12 Chi ha misurate l'acque col pugno, e chi ha fatto'l conto dello spazio del cielo con la spanna, ed ha compresa la polvere della terra in una misura, ed ha pesati i monti con la stadera, ed i colli con la bilancia

13 Chi ha addirizzato lo Spirito del Signore ? o chi è stato suo consigliere, e chi gli ha insegnata alcuna cosa I

14 Con chi s'è egli consigliato, e chi l'ha avvisato, o chi l'ha ammaestrato nel sentier del giudicio? 616

mostrata la via degl'intendimenti? 15 Ecco, le genti sono come una gocciola della secchia, e son reputate come la polvere minuta delle bilance: ecco, egli può trasportar

l'isole di luogo in luogo, come polvere minuta. 16 E'l Libano non basterebbe per lo fuoco, e le bestie che sono in quello non basterebbero per l'olo-

causto.

17 Tutte le genti sono come un niente nel suo cospetto: son da lui reputate men di nulla, e per una

18 Ed a cui assomigliereste Iddio, e qual sembianza gli adattereste ! 19 Il fabbro fonde la scultura, e

l'orafo vi distende su l'oro, da coprirla; e le fonde de' cancelli d'argento.

20 Colui che fa povera offerta sceglie un legno che non intarii: egli si cerca un' artefice industrioso, per formargli una scultura che non si move.

21 Non avete voi alcun conoscimento? non ascoltate voi? la cosa non v'è ella stata dichiarata fin dal principio? non intendete voi come la terra è stata fondata ?

22 Egli è quel che siede sopra? globo della terra, ed a cui gli abitanti d'essa sono come locuste: che stende i cieli come una tela, e gli tende come una tenda da abitare:

23 Che riduce i principi a niente: e fa che i rettori della terra son

come una cosa vana:

24 Come se non fossero pare stati piantati, nè pur seminati, o che'l lor ceppo non fosse pure stato radicato in terra: sol che soffi contr'a loro, si seccano, e'l turbo gli porta via come stoppia.

25 A cui dunque m'assomigliereste? od a cui sarei io agguaglia-

to? dice il Santo.

26 Levate ad alto gli occhi vostri, e vedete: chi ha create quelle cose? chi fa uscire l'esercito ioro a conto? chi le chiama tutte per nome, per la grandezza della suo forza, (e perciochè egli è potente in virtù,) senza che ne manchi pure una?

27 Perchè diresti, o Iacob; e pe chė, o Israel, parleresti così, La mia via è occulta al Signore, e la mia ragione non viene più davanti

all' Iddio mio ?

28 Non sai tu, non hai tu udito? Il Signore è l'Iddio eterno, c'ha create le estremità della terra: egli non si stanca, e non s'affatica: il suo intendimento è infinito.

29 Egli dà forza allo stanco, ed i ridotti a nulla, e consumati. accresce il vigore a chi è senza

forze. 30 I giovani si stancano, e s'affaticano: ed i più scelti giovani traboccano, e caggiono.

31 Ma quelli che sperano nel Signore acquistano del continuo nuove forze: salgono con l'ale, come l'aquile: corrono, e non s'affaticano : caminano, e non si

stancano. CAP. XLI.

SOLE, fatemi silenzio: e rinforzinsi le nazioni; accostinsi, ed allora parlino: vegniamo insieme

a giudicio. Chi ha eccitata la giustizia dall' Oriente? chi l' ha chlamata, perchè lo seguiti a passo a passo? chi mette davanti a sè le genti, e signoreggia li re, e rende le spade loro come polvere, ed i loro archi come stoppia agitata?

3 Egii gli persegue, e passa oltre pacificamente, per una strada, per la quale non è venuto co suoi

piedi.

4 Chi ha operato, e fatto questo? Colui, che fin dal principio chiama le generazioni: io, il Signore, che sono il primiero, ed anche son

con gli ultimi : io son desso.
5 L'isole hanno veduto, ed hanno temuto: le estremità della terra hanno tremato, si sono appres-

sate, e son venute.

6 Clascuno aiuta il suo prossimo: e dice al suo fratello, Fa' animo.

Il fabbro conforta l'orafo: colui che tocca l'opera col martello con-forta colui che colpisce su l'incudine: l'uno dice, Quest' è buono per esser saldato: l'altro ferma il lavoro con chiodi, acioché non si

8 Ma tu, Israel, mio servitore : e tu, Iacob, ch'io ho eletto: progenie d'Abraham, mio amico:

9 (Conciosiacosach' io t'abbia preso dalle estremità della terra, e t'abbia chlamato d'infra i maggiori d'essa, e t'abbia detto, Tu sei mio servitore: io t'ho eletto, e non t'ho riprovato:)

10 Non temere, perciochè io sono teco: non ismarrirti, perciochè io sono il tuo Dio: io t'ho fortificato: anzi aiutato, anzi sostenuto con la

destra della mia giustizia. 11 Ecco, tutti quelli che sono attizzati contr'a te, saranno svergognati, e confusi: i tuoi avver-

sari saranno ridotti a nulla, e pe-Tu cercherai quelli che contendono teco, e non gli troverai: quelli che ti fanno guerra saranno

13 Perciochè io sono il Signore Iddio tuo, che ti tengo per la man

destra: che ti dico, Non temere, io t'aiuto.

14 Non temere, o verme di lacob, uomini d'Israel: io t'aiuto, dice il Signore: ed il tuo Reden-tore è il Santo d'Israel.

15 Ecco, io ti farò essere come una trebbia, come una erpice a denti nuova: tu trebbierai i monti, e gli triterai ; e renderai i colli simili a della pula.

16 Tu gli sventolerai, ed il vento gli porterà via, e'l turbo gli dispergerà: ma tu giubilerai nel Signore, tu ti glorierai nel Santo

d' Israel.

17 Quant'è a' poveri, e bisognosi, che cercano dell' acque, e non ne trovano alcune; la cui lingua spa-sima di sete; io, il Signore, gii esaudirò : io, l' Iddio d' Israel, non gli abbandonerò.

18 Io farò surgere de flumi sopra i luoghi eccelsi, e delle fonti in mezzo delle campagne: io ridurrò il diserto in istagno d'acque, e la terra asciutta in rampolli d'acque.

19 Io metterò nel diserto il cedro. l'albero sitta, e'i mirto, e l'ulivo: io metterò nella solitudine l'abete,

l'olmo, e'l busso insieme:

20 Aciochè tutti insleme veggano. e conoscano, e considerino, ed intendano, che la mano del Signore ha fatto questo, e che'l Santo d'Iarael l'ha creato.

21 Producete la vostra lite, dirà il Signore: recate le ragioni, delle quali voi vi fortificate, dira il Re

di Iacob.

22 Facciano pure accostare i lor dij, ed annunzlinci essi le cose ch'avverranno : annunziate quali saranno le primiere, e noi vi porrem mente, e conosceremo le cose che seguiranno dopo quelle: overo anche, fatèci intendere quelle che verranno appresso. 23 Annunziate le cose ch'avver-

ranno ne' tempi appresso, e noi conosceremo che siete dij: overo anche fate qualche bene, o qualche male, e noi lo mireremo con diletto, e lo vedremo tutti insieme.

24 Ecco, voi siete di niente, l'opera vostra e di nulla: chi vi

elegge é abbominazione.

25 Io ho suscitato colui dall' Aquilone, ed egli verra: egli predichera il mio Nome dal sol levante: egli calpestera i potentati come fango, ed a guisa che'l vasellaio calca l'argilla

26 Chi ha annunziate queste coss da principio, e noi lo riconoscere-

mo? ed ab antico, e noi lo pronun-zieremo giusto? Ma certo non v'è stato alcuno che le abbia dichiarate, nè che le abbia pur fatte intendere : ed anche non v'e alcuno che n'abbia uditi i vostri ragionamenti.

27 Il primiero verra a Sion: dicendo, Ecco, ecco quelle cose: ed io manderò a Gerusalemme un mes-

so di buone novelle-

28 Or io ho riguardato, e non v'è alcuno: eziandio fra coloro; e non v'è alcuno che dia consiglio: il quale, quando io lo domando, dia alcuna risposta.

29 Ecco, essi tutti son vanità: l'opere loro son nulla; le loro statue di getto son vento, e cosa vana.

CAP. XLII.

FCCO'L mio Servitore, io lo sosterrò: il mio Eletto, in cui l'anima mia s'è compiaciuta; io ho messo il mio Spirito sopra lui, egli rechera fuori giudicio alle genti.

2 Egli non griderà, e non alzerà, nè farà udir la sua voce per le

piazze.

e non ispegnera il lucignolo fu-mante: egli proferira giudicio secondo verità. 4 Egli stesso non sarà oscurato, e

non sarà rotto, fin che abbia messo il giudicio nella terra: e l'isole aspetteranno la sua Legge. 5 Così ha detto il Signore Iddio,

c'ha creati i cieli, e gli ha distesi: c'ha appianata la terra, e le cose ch'ella produce: che dà l'alito al popolo ch'è sopra essa, e lo spirito a quelli che caminano in essa:

6 Io, il Signore, t'ho chiamato in giustizia, e ti prenderò per la mano, e ti guarderò, e ti costituirò per patto del popolo, per luce delle

genti: 7 Per aprire gli occhi de ciechi, per trarre di carcere i prigioni, e

quelli che giacciono nelle tenebre dalla casa della prigione. 8 Io sono il Signore, questo è il Nome: ed io non darò la mia gloria ad alcun' altro, nè la mia laude

alle sculture. 9 Ecco, le prime cose son venute, ed io n'annunzio delle nuove: io

ve le fo intendere, avanti che sieno

prodotte. 10 Cantate al Signore un nuovo cantico: cantate la sua laude fin dall'estremità della terra: quelli che scendono nel mare, e tutto quello ch'è dentro esso: l'isole, e gli abitanti d'esse:

11 Il diserto, e le sue città, elevino la lor voce : e le villate ancora dove dimora Chedar: cantino quel-

li ch'abitano nelle rocce, dieno voci d'allegrezza dalla sommità de monti. 12 Dieno gloria al Signore, ed an-

nunziino la sua laude nell'isole. 13 Il Signore uscirà fuori. a guisa

d'uomo prode: egli destera la sua gelosia, come un guerriero: egli gridera, anzi scoppiera: egli si ren-dera vittorioso sopra i suoi nemici.

14 Io mi son taciuto già da lungo tempo, me ne sono stato cheto, e mi son rattenuto: ma ora griderò, come la donna che è sopra parto : distruggerò, ed abbisserò insieme.

15 Io diserterò i monti, ed i colli: io seccherò tutta l'erba loro: e ri-

durrò i fiumi in isole, ed asciughe-

rò gli stagni: 16 E farò caminare i ciechi per una via che non conoscono: io gli condurrò per sentieri, i quali non sanno: lo convertirò le tenebre dinanzi a loro in luce, ed i kuoghi distorti in camin diritto. Queste cose farò loro, e non gli abbando-

nerò. 17 Volgano pur le spalle, e sieno 3 Egli non triterà la canna rotta, confusi di gran confusione quelli che si confidano nelle sculture: quelli che dicono alle statue di

getto, Voi siete i nostri dij. 18 O sordi, ascoltate: e voi ciechi,

riguardate per vedere.
19 Chi è cieco, se non il mio servitore ? e sordo, come il messo ch'io ho mandato? chi è cieco, come ii compiuto? anzi, chi è cieco, come il servitor del Signore?

20 Tu vedi molte cose, ma non

poni mente a nulla : egli apre gli orecchi, ma non ascolta.

21 Il Signore già si compiaceva in lui, per amor della sua giustisia: egli magnificava, e rendeva illustre la Legge.

22 Ma ora egli è un popolo rubato, e predato: tutti quanti son legati nelle grotte, e son nascosti nel-le prigioni : sono in preda, e non v è niuno che gli riscuota : son rubati.

e non v'é niuno che dica, Rendi 23 Chi di voi porgerà gli orecchi a questo? chi di voi attendera, ed

ascolterà per l'avvenire?

24 Chi ha dato Iacob in preda, ed Israel a' rubatori ? non e egli stato il Signore, contr'al quale noi abbiamo peccato, e nelle cui vie essi non son voluti caminare, ed alla cui Legge non hanno ubbidito? 25 Laonde egli ha sparso sopra

lui l'ardor della sua ira, e forte guerra: e l'ha divampato d'ogni intorno, ma egli non l'ha conosciuto: e l'ha arso, ma egli non v'ha posto menteCAP. XLIII.

MA ora, così ha detto il Signo-re, tuo Creatore, o Iacob, e tuo Formatore, o Israel, Non temere: perciochè io t'ho riscattato, io t'ho chiamato per lo tuo nome: tu sei mio

2 Quando tu passerai per l'acque, lo sarò teco; e quando passerai per li fiumi, non t'a fiogheranno: quando caminerai per lo fuoco, non sarai arso, e la fiamma non ti di-

vampera. 3 Perciochè io sono il Signore Iddio tuo, il Santo d'Israel, tuo Salvatore: io ho dato l' Egitto per tuo riscatto, e l'Etiopia, e Seba, in luogo tuo.

4 Conclosiacosachè tu mi sii stato caro, e pregiato, ed io t'abbia amato: io ho dati degli uomini per te, e de' popoli per l'anima tua

5 Non temere > perciochè io son teco : io farò venir la tua progenie di Levante, e ti raccogliero di Ponente.

6 Io dirò al Settentrione, Da': ed al Mezzoch, Non divietare: adduci i miei figliuoli di lontano, e le mie

figliuole dalle estremità della terra : Tutti quelli che si chiamano del mio Nome, ed i quali io ho creati alla mia gloria, ho formati, anzi fatti:

8 Traendo fuori 'l popolo ch'e cieco, benchè abbia degli occhi: e quelli che sono sordi, benchè abbia-

no degli orecchi.

9 Sieno tutte le genti raunate insieme, e raccolti i popoli : chi, d'in-fra loro, ha annunziato questo? e chi ci ha fatte intender le cose di prima? producano i lor testimoni, e sieno giustificati: overo, ascol-tino eglino stessi, e dicano, Queet' è la verità.

10 Voi, insieme col mio Servitore, il quale lo ho eletto, mi siete testimoni, dice il Signore: aciochè sap-piate, e mi crediate, ed intendiate, ch'io son desso: avanti me non fu formato alcun Dio, e dopo me non

ne sarà alcuno.

11 Io. io sono il Signore, e fuor di me non v'è alcun Salvatore.

12 Io ho annunziato, e salvato, e fatto intendere: e fra voi non v'e stato alcun dio strano: e voi mi siete testimoni, dice il Signore: ed io sono Iddio.

13 Eziandio da che il giorno fu, già era io desso: e non v'è niuno che possa liberare dalla mia mano. Se io opero, chi potra impedir

l'opera mia?

14 Così ha detto il Signore, vostro Redentore, il Santo d'Israel, Per amor di vol lo ho mandato 619

contr'a Babilonia, e gli ho fatti tutti scendere in fuga: e'l grido de' Caldei *è stato* nelle navi.

15 Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore d'Israel, il vo-

stro Re. 16 Così ha detto il Signore, il qual

già fece una via nel mare, ed un sentiero nell'acque impetuose : 17 Il qual fece uscire carri, e ca-

valli, esercito, e sforzo: tutti quanti furono atterrati, senza poter ririlevarsi: furono estinti, furono spenti come un lucignolo:

18 Non ricordate le cose di prima, e non istate a mirare le cose an-

tiche.

19 Ecco, io fo una cosa nuova, ora sara prodotta: non la riconoscerete voi? lo metterò ancora una via nel diserto, e de' fiumi nella solitudine.

20 Le fiere della campagna, i dragoni, e l'ulule mi glorificheranno: perciochè io avrò messe dell'acque nel diserto, e de fiumi nella solitudine, per dar bere al mio popolo, al mio eletto.

21 Il popolo, ch' io m' ho formato.

raccontera la mia laude.

22 Ma, quant'è a te, o Iacob, tu non m'hai invocato: ti sei tu pure affaticato per me, o Israel 7

23 Tu non m'hai presentate le pecore de' tuoi olocausti, e non m'hai onorato co'tuoi sacrificij: io non t'ho tenuto in servitù intorno ad offerte, nè faticato intorno ad incenso.

24 Tu non m'hai comperata con danari canna odorosa, e non m'hai inebbriato col grasso de tuoi sacrificij ; anzi tu hai tenuto me in servitù co' tuoi peccati, e m'hai faticato con le tue iniquità.

25 Io, io son quel che cancello i tuoi misfatti, për amor di me stesso: e non ricorderò più i tuoi peccati.

26 Riducimi a memoria, litighiamo insieme: narra tu le tue ragioni, aciochè tu ti giustifichi.

27 Il tuo primo padre ha peccato, ed i tuoi oratori hanno commesso misfatto contr'a me.

28 Perciò, io tratterò come profani i principi del santuario, e metterò Iacob in isterminio, ed Israel in obbrobri.

#### CAP. XLIV.

RA dunque ascolta, o lacob, mio servitore: e tu, Israel, ch' io ho eletto:

2 Così ha detto il Signore, tuo Fattore, e tuo Formatore fin dal ventre, il qual t'aiuta, Non temere, o lacob, mio servitore: e tu, Iesurun. ch'io ho eletto.

3 Perciochè lo spanderò dell'acque sopra l'assetato, e de' rivi sopra la *terra* asciutta : io spanderò il mio Spirito sopra la tua progenie, e la mia benedizione sopra quelli ch'usciranno di te.

4 Ed essi germoglieranno fra l'erba, come salci presso a' rivi del-

l'acque.

5 L'uno dirà, lo son del Signore: e l'altro si nominerà del nome di Iacob : e l'altro si sottoscriverà di sua mano del Signore, e si sopranominerà del nome d'Israel.

6 Così ha detto il Signore, il Re d'Israel, e suo Redentore, il Si-gnor degli eserciti, lo sono il pri-miero, ed io son l'ultimo; e non v'è Dio alcuno fuor che me

E chi è come me, ch'abbia chiamato, e dichiarato, ed ordinato quello, da che io stabilii I popolo antico? annunziino loro que dij le cose future, e quelle ch'avver-

8 Non vi spaventate, e non vi smarrite: non t'ho io fatte intendere, e dichiarate queste cose ab antico? e voi me ne siete testimoni: evvi alcun Dio, fuor che me? non v'è alcuna altra Rocca, io non ne conosco alcuna.

9 Gli artefici delle sculture son tutti quanti vanità : ed i lor cari idoli non giovano nulla: ed essi son testimoni a sè stessi che quelli non veggono, e non conoscono: aciochè sieno confusi.

10 Chi ha formato un dio? e chi ha fonduta una scultura? Ella non

gioverà nulla.

ll Ecco, tutti i compagni d'un tale uomo saranno confusi, ed insieme gli artefici, che son fra gli uomini: aduninsi pure, e presentinsi tutti quanti : sì saranno tutti insieme spaventati, e confusi.

12 Il ferraiuolo adopera la lima, e lo scarpello, e lavora col carbone, e forma la scultura co' martelli: ed anche, mentre la lavora con la forza del suo braccio, ha fame, e le forze gli mancano : egli non bee acqua, e si stanca.

13 Il legnaiuolo stende il regolo, disegna la scultura con la sinopia, la lavora con asce, e la disegna con la sesta, e la fa alla somiglianza umana, secondo la gloria del-l'uomo : aciochè dimori in casa.

14 Tagliando de'cedri, egli prende un'elce, ed una quercia, e gli lascia fortificar fra gli alberi d'una selva: egli pianta un frassino sal-vatico, il qual la pioggia fa crescere.

15 E quegli alberi servono all'uomo per bruciare: ed egli ne prende una parte, e se ne scalda : ed anche ne accende del fuoco, e ne cuoce del pane : ed anche ne fa un dio, e l'adora : ne fa una scultura,

e le s'inchina. 16 Egli ne avrà bruciata la metà al fuoco, col mezzo dell'altra meta egli avrà mangiata della carne, ed avra arrostito l'arrosto, e si sara saziato: ed anche, dopo essersi scaldato, dira, Eia, io mi sono scaldato: io ho veduto il fuoco.

17 Poi impiega il rimanente in fare un dio, in una sua scultura. alla quale egli s'inchina, e l'adora, e gli fa orazione, e dice, Liberami : perciochè tu sei 'l mio dio.

18 Essi non hanno conoscimento, nè intendimento alcuno : perciochè i loro occhi sono incrostati. per non vedere : ed i lor cuori, per

non intendere.
19 E non si recano la cosa al cuore, e'non hanno conoscimento. nè intendimento alcuno, per dire, Io ho arsa col fuoco la metà di questo, ed anche ho cotto del pane su le brace d'esso: io ne ho arrostita della carne, e l' ho mangiata : farei io del rimanente d'esso una cosa abbominevole? m'inchinerei io davanti ad un tronco di legno ?

20 Essi si pascono di cenere, il cuor soddotto gli travia; e non rin-francano mai l'anima loro, e non dicono, Questo ch' io ho nella mia

destra, non è egli una cosa falsa ? 21 Ricordati di queste cose, o Ia cob, ed Israel: perciochè tu sei mio servitore: io t'ho formato, tu sei mio servitore: Israel, non dimenticarmi.

22 Io ho cancellati i tuoi misfatti. a guisa d'una nuvola : ed i tuoi peccati, a guisa d'una nube : convertiti a me, perciochè io t'ho ri-

scattato.

23 Cantate, o cieli: perciochè il Signore ha operato: giubilate, luoghi bassi della terra : risonate grida d'allegrezza, monti, selve, e tutti gli alberi che sono in esse : perciochè il Signore ha riscattato lacob, e s'è renduto glorioso in Israel. 24 Così ha detto il Signore, tuo

Redentore, e tuo Formatore fin dal ventre, Io sono il Signore, c'ho fat-to ogni cosa, c'ho distesi i cieli solo, ed ho appianata la terra, senza ch'alcuno sia stato meco:

25 Ch'annullo i segni de' bugiar-di, e fo impazzar gl'indovini : che fo andare a ritroso i savi, e rendo stolto il lor conoscimento :

26 Che confermo la parola del

mio servitore, ed adempio il con- | siglio de miei Angeli: che dico a Gerusalemme, Tu sarai abitata: ed alle città di Giuda, Voi sarete rie-dificate: ed lo ridirizzerò le sue ruine:

27 Che dico al profondo mare. Seccati: e che asciugherò i suoi

fiumi:

28 Che dico a Ciro, Mio pastore: e fo ch'egli adempiera tutta la mia volonta, per dire a Gerusalemme, Tu sarai riedificata: ed al Tempio, Tu sarai di nuovo fondato.

CAP. XLV.

1OSI` ha detto il Signore a Ciro, suo unto, e'l quale io ho pre-so, dice egli, per la man destra, per atterrar davanti a lui le genti, e sciogliere i lombi delli re: per aprir gli usci dinanzi a lui, e far che le porte non gli sieno serrate : 2 Io andrò dinanzi a te, e dirizzerò le vie distorte: io romperò le porte di rame, e spezzerò le sbarre di ferro:

3 E ti darò i tesori riposti in luoghi tenebrosi, e le cose nascoste in luoghi segreti: aciochè tu conosca ch'io sono il Signore, l'Iddio d'Israel, che t'ho chiamato per lo tuo

nome:

4 Per amor di Iacob, mio servitore, e d'Israel, mio eletto: anzi t'ho chiamato per lo tuo nome, e t'ho sopranominato, benchè tu non mi conoscessi.

5 Io sono il Signore, e non ve n'è alcun'altro: non v'e Dio alcuno fuor che me : io t'ho cinto, benchè

tu non mi conoscessi :

6 Aciochè si conosca dal sol levante, e dal Ponente, che non v'è alcun Dio fuor che me. Io sono il Signore, e non ve n'e alcun' altro:

7 Che formo la luce, e creo le tenebre: che fo la pace, e creo il male. Io sono il Signore, che fo tutte queste cose.

8 Cieli, gocciolate da alto, e stillino le nuvote la giustigia : aprasi la terra, e fruttino la salute, e la giustizia: facciale quella germogliare insieme. Io, il Signore, ho

creato questo.

9 Gual a chi contende col suo Formatore! contenda il testo co testi di terra: l'argilla dirà ella al suo formatore, Che fai? non v'è alcuna opera di mani nel tuo lavoro.

10 Guai a chi dice al padre, Che generi? ed alla donna, Che par-torisci?

11 Così ha detto il Signore, il Santo d' Israel, e suo Formatore, Domandatemi delle cose avvenire:

ordinatemi ciò ch'io ho da fare intorno a' miei figliuoli, ed all' opera delle mie mani

12 Io ho fatta la terra, ed ho creati gli uomini che sono sopra essa: le mie mani hanno distesi i cieli, ed io ho dati gli ordini a tutto'l loro esercito.

13 Io ho suscitato quell'uomo in giustizia, ed addirizzerò tutte le sue imprese: egli riedificherà la

mia città, e rimanderà il mio popolo, che sarà stato in cattività. senza prezzo, e senza presente: ha detto li Signor degli eserciti.

14 Così ha detto il Signore, La fatica dell' Egitto, e'l traffico degli Etiopi, e de Sabei, uomini di grande statura, passeranno a te, e saranno tuoi, o Gerusalemme: que' popoli camineranno dietro a te, passeranno co' ceppi, e s'inchi-neranno dinanzi a te: ti suppli cheranno, dicendo, Certo in te è Iddio: e fuor d'Iddio, non v'é alcun' altro Dio.

15 Veramente tu sei l'Iddio, che ti nascondi, l'Iddio d'Israel, il Sal-

vatore.

16 Essi tutti sono stati confusi. e svergognati : gli artefici degl' idoli se ne sono andati tutti quanti con

vituperio.
17 Ma Israel è stato salvato dal Signore d'una salute eterna: voi Israeliti non sarețe giammai în eterno confusi, nè avergognati. 18 Perciochè, così ha detto il Si-

gnore, c'ha creati i cieli ; l'Iddio, c'ha formata la terra, e l'ha fatta, e l'ha stabilita, e non l'ha creata per restar vacua, ansi l'ha formata per essere abitata, Io sono il Signore, e non ve n'é alcun' altro.

19 Io non ho parlato di nascoso, n∂ in luogo teñebroso della terra: io non ho detto alla progenie di Iacob in vano. Cercatemi: io sono il Signore, che parlo in giustizia, ed

annunsio cose diritte. 20 Adunatevi, e venite: accostatevi tutti quanti voi che siete scam-

pati d'infra le genti. Quelli che portano il legno della loro scultura, e fanno orazione ad un dio che non può salvare, non hanno

conoscimento alcuno.

21 Annunziate loro, e fategli appressare, ed anche prendano con-siglio insieme : chi ha fatto intender questo ab antico, chi l'ha annunziato gia da lungo tempo? non sono desso io, il Signore, fuor del quale non ve alcun' altro Dio?
I' Iddio giusto, e Salvatore: fuor
di me non ve n'e alcun' altro.

22 Riguardate a me, voi tutti i termini della terra, e siate salvati:

n'e alcun' altro.

23 Io ho giurato per me stesso, una parola è uscita della mia bocca, in giustizia, e non sarà rivo-cata: Ch'ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua giurera per me.

24 E' si dirà di me, Veramente nel Signore e ogni giustizia, e forsa: tutti quelli che sono accesi d'ira contr'a lui verranno a lui, e. saranno confusi.

25 Tutta la progenie d'Israel sara giustificata nel Signore, e si

glorierà in lui.

#### CAP. XLVL

BEL è andato giù, Nebo è ca-duto boccone, i loro idoli sono stati posti sopra bestie, e sopra giumenti: i vostri somieri sono stati caricati d'una soma, fino a stanchezza.

2 Essi son caduti boccone, e sono andati giù tutti quanti: non hanno potuto salvar quella soma: e le lor persone stesse sono andate

in cattività.

3 Ascoltatemi, o casa di Iscob: e voi, tutto'l rimanente della casa d'Israel, de' quali io mi son caricato fin dal ventre, e gli ho portati fin dalla matrice:

4 Ed anche infino alla vostra vecchiezza sarò lo stesso: e vi porterò fino alla vostra canutezza: lo v'ho fatti, ed altresi vi porterò: lo stes-

so mi caricherò di voi, e vi salverò. 5 A cui m'assomigliereste? ed a cui m'agguagliereste? a cui mi pa-

reggereste, per essere par suo? 6 Coloro c'hanno tratto dell'oro di borsa, ed hanno pesato dell'argento alla stadera : c'hanno prezzolato un'orafo, il quale ne ha fatto un dio: poi gli s'inchinano,

ed anche l'adorano:

7 Lo levano in ispalla, lo portano: poi lo posano nel suo luoro, ove egli sta fermo, senza moversi: benchè gridino a lui, non però risponde, e non gli salva dalla lor

8 Ricordatevi di questo, e fondatevi bene: trasgressori, recatevelo

al cuore.

9 Ricordatevi delle cose di prima, che furono già ab antico: per-cioche io sono Iddio, e non v'è alcun'altro Dio, e niuno è pari a me:

10 Ch'annunzio da principio la fine, ed ab antico le cose che non sono ancora fatte: che dico, mio consiglio sara stabile, ed io mettero ad effetto tutta la mia vo-

.11 Che chiamo dal Levante un'

perciochè io sono Iddio, e non ve | uecello, e da terra lontana l'uomo del mio consiglio: io ho parlato, ed altresì farò venire ciò ch'io ho detto: io ho formata la cosa, ed altresi la farò. 12 Ascoltatemi, voi, indurati di

cuore, che siete lontani di giustizia:

13 Io ho fatta appressar la mia giustizia, ella non s'allontanera: e la mia salute non tarderà: io metterò la salute in Sion, e farò *vedere* la mia gloria ad Israel.

#### CAP. XLVII.

CENDI, e siedi sopra la polvere, vergine, figliuola di Babilonia: siedi in terra: non v'e pri trono, o figliuola de' Caldei: certo, tu non continuerai più d'esser chiamata, Morbida, e dilicata

2 Metti la mano alle macine, e cina la farina: scopri la tua

chioma, scalzati, scopriti la co-scia, passa i fiumi. 3 Le tue vergogne saranno scoperte, ed anche la tua turpitudine sara veduta: io prenderò vendetta, e non ti verrò incontro da uomo.

4 Il Nome del nostro Redentore il Signor degli eserciti, il Santo d'I-srael.

5 Siedi tacita, ed entra nelle tenebre, figliuòla de' Caldei : percio-

chè tu non sarai più chiamata. La

Signora de regni.
6 lo m'adirai gravemente contral mio popolo, lo profanai la mia eredità, e gli diedi in man tua: tu non usasti alcuna misericordia inverso loro, tu aggravasti grandemente il tuo giogo sopra'l vecchio:

7 E dicesti, lo sarò signora in perpetuo: fin là, che giammai non ii mettesti queste cose in cuore, tu non ti ricordasti di ciò ch'avver-

rebbe alla fine.

8 Ora dunque, ascolta questo, o deliziosa, ch'abiti in sicurtà, che dici nel cuor tuo, Io son dessa, e non v'è altri che me : io non sederò vedova, e non saprò che cosa sia l'essere orbata di figliuoli: ascolta questo:

9 Queste due cose t'avverranno in un momento, in un medesimo giorno ; orbezza di figliuoli, e vedovità : ti verranno appieno addosso, con tutta la moltitudine delle tue malie, con tutta la gran forza delle tue incantag

10 E pur tu ti sei confidata nella tua malizia: ed hai detto, Non ve niuno che mi vegga: la tua saplenza, e la tua scienza t'hanno soddotta. E tu hai detto nel tuo cuore, lo son dessa, e non v'é altri che me.

### ISAIA, XLVII. XLVIII.

11 Perciò, un male ti verra addosso, del quale tu non saprai 1 primo nascimento: e ti cadera addosso una ruina, la quale tu non potrai stornare: e ti sopraggiugnera di subito una desolazione, della quale tu non t'avvedrai.

12 Sta' ora in piè con le tue incantagioni, e con la moltitudine delle tue malie, intorno alle quali tu ti sei affaticata fin dalla tua fanciullezza: forse potrai far qualche

giovamento, forse ti fortificheral. 13 Tu ti sei stancata nella moltitudine de' tuoi consigli : ora dunque presentinsi gli astrologhi, che contemplano le stelle, e di mese in mese fanno de' pronostichi ; e sal-vinti da' mali che ti sopragiugne-

14 Ecco, son divenuti come stoppia : il fuoco gli ha arsi : non hanno potuto scampar le lor persone dalla flamma: non ne rimarra alcuna bracia da scaldarsi, nè alcun fuoco per sedervi davanti.

15 Tali ti sono state le cose, intorno alle quali tu ti sei affatica-Quant' è a' tuoi mercatanti. co' quali tu hai mercatantato fin dalla tua fanciullezza, son fuggiti chi quà, chi là, ciascuno alle sue parti: non v'e niuno che ti salvi.

CAP. XLVIII.

SCOLTATE questo, o casa di A Iacob, che siete nominati del nome d'Israel, e siete usciti dell'acque di Giuda : che giurate per lo Nome del Signore, e mentovate l'Iddio d'Israel: benche non in ve-

rità, nè in giustizia.

2 Perciochè essi si nominano della città santa, s'appoggiano sopra l' Iddio d' Israel, il cui Nome è, Il

Signor degli eserciti

3 lo annunziai già ab antico le cose di prima, e quelle uscirono della mia bocca, ed ib le feci intendere: poi di subito le ho fatte, e sono avvenute.

4 Perclochè io so che tu sei indurato, e che'l tuo collo è un nerbo di ferro, e che la tua fronte e di

rame: 5 Perciò t'annunziai quelle cose gia anticamente: io te le feci intendere, avanti che fossero avvenute : che talora tu non dicessi, Il mio idolo le ha fatte, e la mia scultura, e la mia statua di getto le ha ordinate.

6 Tu hai udite tutte queste cose, considerale : e non l'annunziereste voi? da ora io t'ho fatte intendere cose nuove, e riserbate, le quali tu

non sapevi. 7 Ora sono state create, e non ab antico, nè avanti questo giorno: e tu non ne avevi udito nulla: che talora tu non dica, Ecco, io le sa-

8 Tu nơn le hại nè udite, nè sapute: ed anche in alcun tempo non t'è stato aperto l'orecchio: perciochè io sapeva che del tutto tu ti porteresti dislealmente, e che tu sei chiamato, Prevaricator fin dal ventre.

9 Per amor del mio Nome, io rallenterò la mia ira: e per amor della mia laude, io mi ratterrò in-

verso te, per non distrurgerti.

10 Ecco, lo t'ho posto al cimento, ma non giá come l'argento: lo t'ho sifinato nel fornello dell'affizione,

11 Per amor di me stesso, io farò questo: percioché, come sarebbe profanato il mio Nome? ed lo non darò la mis gloria de al cun'a cide. mia gloria ad alcun' altro.

12 Ascoltami, o Iacob: e tu, o Israel, che sei chiamato da me: Io son desso: Io sono il primo, Io sono

anche l'ultimo.

13 La mia mano ha eziandio fondata la terra, e la mia destra ha misurati i cieli col palmo: quando io gli chiamo, tutti quanti compariscono.

14 Voi tutti, adunatevi, ed ascoltate, Chi, d'infra coloro, ha annunziate queste cose ? Il Signore ha amato colui: egli mettera ad

secuzione la sua volonta contra Babilonia, e'i suo braccio sopra i

15 Io, io ho parlato, ed anche l' ho chiamato: io l'ho fatto venire, e le sue imprese son prosperate.

16 Accostatevi a me, ed ascoltate questo: dal principio io non ho arlato di nascoso : dal tempo che la cosa è stata io vi sono stato: ed ora il Signore Iddio, e'i suo Spirito,

m'ha mándato.

17 Così ha detto il Signore, il tuo Redentore, il Santo d'Israel, Io sono il Signore Iddio tuo, che t'ammaestro per util tuo, che ti guido per la via, per la quale tu dei ca-

18 Oh avessi tu pure atteso a' miei comandamenti! la tua pace sarebbe stata come un fiume, e la tua giustizia come l'onde del mare: 19 E la tua progenie sarebbe stata come la rena, e quelli che sarebbero usciti delle tue interiora come la ghiaia di quello: il suo nome non sarebbe stato stermina. to, nè spento dal mio cospetto.

20 Uscite di Babilonia, fuggitevene da Caldei, con voce di giubilo: annunziate, bandite questo: datene fuori voce fino alle stremita

della terra: dite, Il Signore ha ri- | scattato lacob, suo servitore.

21 Ed essi non hanno avuto sete, mentre egli gli ha condotti per li di-serti: egli ha fatto loro stillar dell'acqua dalla roccia: egli ha fesso il sasso, e n'è colata dell'acqua.

22 Non v'e alcuna pace per gli empi, ha detto il Signore.

CAP. XLIX.

SCOLTATEMI, isole; e state A attenti, o popoli lontani. Il Si-gnore m'ha chiamato infin dal ven-

tre, egli ha mentovato il mio nome infin dali interiora di mia madre : 2 Ed ha renduta la mia bocca simile ad una spada aguta: egli m'ha nascoso all'ombra della sua mano, e m' ha fatto essere a guisa di saetta forbita : egli m' ha riposto

nel suo turcasso: 3 E m'ha detto, Tu sei'l mio servitore: larael è quello, nel quale

io mi glorificherò in te

4 Ed io ho detto, Io mi sono affaticato a voto: in vano, ed indarno ho consumata la mia forza: ma pur certo la mia ragione è appo'l Signore, e l'opera mia appo l' Iddio

mio. 5 Ora dunque, avendomi detto il Signore, che m'ha formato infin dal ventre, aciochè gli sia servitore, ch'io gli riconduca Iacob: benchè Israel non si raccolga, pur arò glorificato appo'l Signore, e l' Iddio mio sarà la mia forza.

6 Ed egli m'ha detto, Egli è leg-gier cosa che tu mi sij servitore, per ridirizzare le tribu di Iacob, e per ricondurre i riserbati d'Israel: perciò, io t'ho dato per luce delle genti, per esser la mia salute infi-no all' estremità della terra.

7 Così ha detto il Signore, il Redentore d' Israel, il suo Santo, a colui ch' è sprezzato della persona, ed abbominevole alla nazione: al servo di quelli che signoreggiano: Li re ti vedranno, e si leveranno: i principi ancora, e s' inchineranno:

per cagion del Signore, ch'é fedele, del Santo d'Israel, che t'ha eletto. 8 Così ha detto il Signore, Io t'ho esaudito nel tempo della benivolenza, e t'ho aiutato nel giorno della salute: anche ti guarderò, e ti darò per patto del popolo, per ristabilir la terra, per far possedere le eredità disolate :

9 Per dire a' prigioni, Uscite: ed a quelli che son nelle tenebre, Mo-Essi pastureranno in su stratevi. le vie, e'l lor pasco sarà sopra ogni luogo elevato:

10 Non avranno fame, nè sete: e l'arsura, e'l sole, non gli percuote-

rà : perciochè colui c'ha misericor dia di loro gli condurrà, e gli menerà alle fonti dell' acque. 11 Ed io ridurrò tutti i miei mont

in camini : e le mie strade saranne rilevate.

12 Ecco, gli uni verranno da lontano: ed ecco,gli altri verramno dal Settentrione, e dall' Occidente; e gli altri dal paese de' Sinei.

13 Giubilate, o cieli : e tu, terra, da d'allegrezza: perciochè il Signore ha consolato il suo popolo, ed ha avuto pietà de' suoi poveri afflitti.

14 Or Sion ha detto, Il Signore m'ha abbandonata, e'l Signore

m' ha dimenticata.

15 Dimenticherà la donna il suo figliuolino che poppa, per non aver pietà del figliuol del suo ventre? ma, avvegnachè le madri dimenti-cassero i lor figliuoli, non però ti dimenticherò io.

16 Ecco, io t'ho scolpita sopra le palme delle mani : le tue mura son del continuo nel mio cospetto.

17 l tuoi figliuoli verranno in fretta: e quelli che ti distruggevano, e disertavano, usciranno fuor di te.

18 Alsa d'ogn' interno i tuoi ecchi, e vedi: tutti costoro si son raunati, son venuti a te. Come io vivo, dice il Signore, tu ti rivesti-ral di costoro come d'un'ornamen-

to, e te ne fregeral a guisa di sposa. 19 Percioche le tue ruine, ed i tuoi luoghi diserti, e'l tuo paese distrutto, anzi tu stessa, sarai allora troppo stretta per gli abitatori: e quelli che ti divoravano si dilun-

gheranno.

20 Ancora ti diranno i figliuoli che tu avrai, dopo che saraĭ stata orbata degli altri, Questo luogo è troppo stretto per me: fattimi in là, ch'io possa abitare.

21 E tu dirai nel cuor tuo, Chi m'ha generati costoro ? conciosia-cosach'io fossi rimasa orbata di figliuoli, e sola, in cattività, ed in esilio: e chi m'ha allevati costoro? ecco, io era rimasa tutta sola, e

costoro dove erano?

22 Così ha detto il Signore Iddio. Ecco, io leverò la mia mano alle genti, ed alzerò la mia bandiera a' popoli; ed essi ti porteranno i tuoi figlinoli in braccio, e le tue figlinole saranno portate in ispalla.

23 E li re saranno i tuoi balli, e le principesse, lor mogli, le tue balie : essi s'inchineranno a te, bassando la faccia a terra, e lecche-ranno la polvere de' tuoi piedi: e tn conoscerai ch' io sono il Signore. che quelli che sperano in me non saranno giammai confusi.

24 La preda sarebbe ella tolta al-l'uomo prode? ed i prigioni presi giustamente possono eglino esser

riscossi?

25 Conciosiacosachè così abbia detto il Signore, Eziandio i prigioni dell'uomo prode gli saran tolti, e la preda del possente sarà riscossa : ed io contenderò con quelli che contendono teco, e salverò i tuoi figliuoli ;

26 E farò che i tuoi oppressatori mangeranno la lor propia carne, e s' inebbrieranno del lor propio sangue, a guisa di mosto ; ed ogni carne sapra ch'io sono il Signore, tuo Salvatore, e tuo Redentore, il Possente di lacob.

CAP. L

TOST ha detto il Signore, Dove stra madre, per la quale io l'abbia mandata via l'overo, chi l'colui de' miei creditori, a cui io v'abbia venduti ? Ecco, voi siete stati venduti per le vostre iniquità, e la madre vostra è stata mandata via per li vostri misfatti.

2 Perchè. essendo io venuto, non s'e trovato alcuno? ed, avendo io chiamato, niuno ha risposto? è forse la mia mano per alcuna maniera accorciata, da non poter ri-scuotere? o non v'è egli in me forza alcuna, da poter liberare? ecco, col mio sgridare io secco il mare, lo riduco i fiumi in diserto, st che'l pesce loro diventa puzzolente, per mancamento d'acqua, essendo morto di sete.

3 Io rivesto i cieli di caligine, e metto un ciliccio per lor coverta.

4 Il Signore Iddio m'ha data la lingua de' dotti, per saper parlare opportunamente allo stanco: egli mí desta ogni mattina l'orecchio, per udire come i dotti.

5 Il Signore Iddio m' ha aperto l'orecchio, ed io non sono stato ribello, non mi son tratto indietro.

6 Io ho porto il mio corpo a' percotitori, e le mie guance a quelli che mi strappavano i capelli: io non ho nascosta la mia faccia dall'onte, nè dallo sputo.

Ma il Signore Iddio è stato in mio aluto: perciò, non sono stato confuso; perciò, ho renduta la mia faccia simile ad un macigno, e so

che non sarò svergognato.

8 Colui che mi giustifica è prossimo: chi contenderà meco i presentiamoci pure amendue insieme: chi è mio avversario? accostisi pure a me.

9 Ecco, il Signore Iddio è in mio aiuto : chi mi condannera ? ecco, tutti coloro saran logorati come un vestimento; la tignuola gli roderà.

10 Chi è colui, d'infra voi, che tema il Signore, ch' ascolti la voce del suo servitore? benchè camini in tenebre, e non abbia chiarezza alcuna, pur confidisi nel Nome del Signore, ed appoggisi sopra

l'Iddio suo. 11 Ecco, voi tutti ch'accendete del fuoco, e v'attorniate di faville. caminate alla luce del vostro fuoco, ed alle faville ch'avete accese. Questo v'è avvenuto dalla mia

mano; voi giacerete in tormento. CAP. LI.

SCOLTATEMI, voi che pro-cacciate la giustizia, che cercate il Signore; riguardate alla roccia onde siete stati tagliati, ed alla buca della cava onde siete stati cavati.

2 Riguardate ad Abraham, vo-stro padre, ed a Sara, che v'ha partoriti : perciochè io lo chiamai solo, e lo benedissi, e lo multi-

plicai.

3 Perciochè il Signore consolerà Sion, egli consolera tutte le sue ruine, e renderà il suo diserto simile ad Eden, e la sua solitudine simile al glardino del Signore: in essa si troverà gioia, ed allegrema: laude. e voce di canto.

4 Attendi a me, popol mio: e tu, mia nazione, porgimi gli orecchi : perciochè la Legge procederà da me, ed lo assettero il mio giudicio.

per luce de' popoli.

5 La mia giustizia è vicina; la mia salute è uscita fuori, e le mie braccia giudicheranno i popoli; l'isole m'aspetteranno, e spere-

ranno nel mio braccio.

6 Alzate gli occhi vostri al cielo, e riguardate in terra a basso: perciochè i cieli si dissolveranno a guisa di fumo, e la terra sara logorata come un vestimento, ed i suoi abitanti similmente morranno: ma la mia salute sarà in eter-

no, e la mia giustizia non iscaderà. 7 Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia; e tw. o popolo, nel cui cuore è la mia Legge: non temiate dell' onte degli uomini, e non vi

agomentate per li loro oltraggi.

8 Percioche, la tignuola gli ro-dera come un vestimento, e la tarma gli mangera come lana: ma la mia giustisia sarà in eterno, e

la mia salute per ogni età. 9 O braccio del Signore, risvegliati, risvegliati : rivestiti di for-2 E

za, risvegliati come a giorni anti-chi, come nelle età de secoli pas-sati. Non sei tu quel che tagliasti a pezzi Rahab, ch' uccidesti i dra-

10 Non sei tu quel che seccasti 'l mare, l'acque del grande abisso? che riducesti le profondità del mare in un camino, aciochè i ri-

scattati passassero?

11 Quelli adunque che dal Signore saranno stati riscattati ritorneranno, e verranno in Sion oon canto: ed allegrezza eterna sard sopra'l capo loro: otterranno gioia, e letizia : il dolore, e'l gemito fuggiranno.

12 Io, io son quel che vi consolo: chi sei tu che temi dell' uomo che morrà, e del figliuol dell'uomo

che diverrà simile a fieno i

I3 Ed hai dimenticato il Signore che t' ha fatto, c' ha distesi i cieli, e fondata la terra: ed hai del continuo, tuttodi, avuto paura dell'indegnazione di colui che ti strigneva, quando egli s'apparecchiava per distruggere : ora, dove è l'indegnazione di colui che ti stri-

I4 Colui ch'è stato menato in cattività s'affretta di scingliersi, acioche non muoia nella fossa, e che

non gli manchi 'l pane. 15 Or io sono il Signore Iddio tuo, che movo il mare, e fo che le sue onde romoreggiano: il cui Nome

2, Il Signor degli eserciti. 16 Ed ho messe le mie parole nella tua bocca, e t'ho coperto con l'ombra della mia mano, per piantare i ciell, e per fondar la terra, e per dire a Sien, Tu sei'l

mio popolo. 17 Risvegliati, risvegliati, levati, o Gerusalemme, c'hai bevuta dalla mano del Signore la coppa della sua indegnazione: tu hai bevuta, anzi succiata la feccia della cop-

pa di stordimento. 18 Infra tutti i figliuoli ch'ella ha partoriti, non v'e alcuno che la guidi: nè, fra tutti i figliuoli c'ha allevati, alcuno che la prenoa per

la mano. 19 Queste due cose ti sono avve nute: chi se ne conduole teco? guastamento, e ruina; spada, e fame: per chi ti consolerei io.

20 I tuoi figliuoli son venuti meno, son giaciuti in capo d'ogni strada, come un bue salvatico che è ne' lacci, pieni dell' indegnazione del Signore, dello agridar dell' Iddio tuo.

21 Perciò ascolta ora questo, o tu affitta, ed ebbra, e non di vino: 22 Cos) ha detto il tuo Signore, il Signore, e l' Iddio tuo, che difende la causa del suo popolo: Ecco, io t'ho tolta di mano la coppa di stordimento, la feccia della coppa della mia indegnazione: tu non ne berrai più per l'innanzi :

23 Ed io la metterò in mano a quelli che t'affliggono, c'hanno detto all'anima tua, Inchinati, e noi ti passeremo addosso: laonde tu hai posto il tuo corpo come terra, e come una strada a' passanti.

CAP. LII.

RISVEGLIATI, risvegliati; rivestiti della tua gloria, o Sion : rivestiti de' vestimenti della tua magnificenza, o Gerusalemme, Città santa: perciochè l'incircunciso, e l'immondo, non entreran-

no più in te per l'innansi. 2 Scuotiti la polvere d'addosso; levati, ed assettati, o Gerusalem-me: sciogitti i legami c'hai in collo, o figliuola di Sion, che sei in

cattività

3 Perciochè, così ha detto il Signore, Voi siete stati venduti senza prezzo, e sarete altresì riscattati senza danari

4 Perciochè, così ha detto il Si-gnore Iddio, Il mio popolo discese anticamente in Egitto, per dimo-rarvi: ma Assur l'ha oppressato

per nulla.

5 Ed ora, c'ho io a far quì, dice il Signore, perchè il mio popolo sia stato menato via per nulta? quelli che lo signoreggiano lo fanno urlare, dice il Signore : e'l mio Nome del continuo, tuttodì, è bestemmiato.

6 Perciò, il mio popolo conoscerà il mio Nome: perciò, egli conoscerd in quel giorno ch'io son quel

che parlo: eccomi.
7 O quanto son belli sopra questi monti i piedi di colui che porta le buone novelle, ch'annunzia la pace : di colui che porta le novelle del bene, ch'annunzia la salute, che dice a Sion, Il tuo Dio regna!

8 V'è un grido delle tue guardie, c'hanno alsata la voce, c'hanno tutte insieme dati gridi d'allegressa: perciochè hanno veduto con gli occhi che'l Signore ha ricondot-

ta Sion.

9 Risonate, giubilate, ruine di Gerusalemme, tutte quante: perciochè il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattata Gerusalem-

10 Il Signore ha tratto fuori I braccio della sua santità, alla vista di tutte le genti : e tutte le estre-mità della terra hanno veduta la salute del nostro Dio-

11 Dipartitevi, dipartitevi, uscite | di la non toccate cosa alcuna immonda: uscite del mezzo di quella : purificatevi, voi che portate i vasi del Signore.

12 Perciochè voi non uscirete in fretta, e non caminerete in fuga: imperochè il Signore andra dinan-zi a voi, e l'Iddio d'Israel sarà la

vostra retroguardia.

13 Ecco, il mio Servitore prospererà, egli sarà grandemente innalsato, esaltato, e renduto eccelso.

14 Siccome molti sono stati stunefatti di te, così l'aspetto d'esso sarà eformato, in maniera che non somiglierà più un'uomo: e'l suo semblante, in maniera ch'egli non somiglierà più uno d'infra i figliuoli degli uomini.

15 Parimente ancora egli cosperrerà molte genti: li re al tureranno la bocca sopra lui: perciochè vedranno ciò che non era giammai stato loro raccontato, ed intenderanno ciò che giammai non aveano udito.

CAP. LIII.

\HI ha creduto alla nostra pre-/ dicazione ? ed a cui è stato rivelato il braccio del Signore?

2 Or egli è salito, a guisa di rampollo, dinanzi a lui, ed a guisa di radice da terra arida : non v'è stata in lui forma, nè bellezza alcuna : e noi l'abbiamo veduto, e non v'era cosa alcuna ragguardevole, perchè lo disiderassimo.

3 Egli è stato spremato, fino a non esser più tenuto nel numero degli uomini : è stato uomo di do lori, ed esperto in languori : è stato come uno dal quale ciascuno na-sconde la faccia: è sesto aprezzato, tal che noi non n'abbiamo fatta alcuna stima

4 Veramente egli ha portati i nostri languori, e s'è caricato delle nostre doglie: ma noi abbiamo stimato ch'egli fosse percosso, bat-

tuto da Dio, ed abbattuto.

5 Ma egli è stato ferito per li nostri misfatti, e fiaccato per le nostre iniquità : il gastigamento della nostra pace *è stato* sopra lui: e per li suoi lividori noi abbiamo rievuta guarigione.

6 Noi tutti eravamo erranti, come pecore; ciascun di noi s'era volto alla sua via: ma il Signore ha fatta avvenirsi in lui l'iniquità

7 Egli è stato oppressato, ed anche afflitto: e pur non ha aperta la bocca: è stato menato all'ucci-sione, come un' agnello; ed e stato come una pecora mutola davanti a quelli che la tosano, e non ha

aperta la bocca.

Egli è stato assunto fuor di distretta, e di giudicio : e chi potra narrar la sua età, dopo ch'egli sara stato riciso dalla terra de vi-venti; e, che per il misfatti del mio popolo, egli sara stato carico di piaghe ?

9 Or la sua sepoltura era stata ordinata co' malfattori : ma egli è stato col ricco nella sua morte, la quale egli ha sofferta, senza ch'egli avesse commessa alcuna violenza.

e che vi fosse alcuna frode nella sua bocca.

10 Ma il Signore l'ha voluto fiaccare, e l'ha addogliato. Dopo che l'anima sua si sara posta per sacrificio per la colpa, egli vedra pro-genie, prolunghera i giorni, e'i beneplacito del si nella sua mano. placito del Signore prospererà

11 Egii vedrà il frutto della fatica dell'anima sua, e ne sarà sariato: il mio Servitor giusto ne giustifi-cherà molti per la sua conoscenza, ed egli stesso si caricherà delle lo-

ro iniquità.

12 Perciò, io gli darò parte fra i grandi, ed egli partira le spoglie co' potenti : perciochè avrà esposta l'anima sua alla morte, e sarà stato annoverato co' trasgressori, ed avrà portato il peccato di molti, e sarà interceduto per li trasgressort.

CAP. LIV.

YIUBILA, o sterile, che non T partorivi: fa' risonar grida d'allegrezza, e strilla, o tu, che non avevi dolori di parto: perciochè i figliuoli della desolata saranno in maggior numero che quelli della maritata : ha detto il Signore.

2 Allarga il luogo del tuo padi-glione, e sieno tesi i teli de' tuoi tabernacoli: non divictario: allune .e tue corde, e ferma i tuoi piuoli: 3 Perciochè tu multiplicherai, traboccando a destra, ed a sinistra: e la tua progenie possederà le genti. e rendera abitaté le città diserte.

4 Non temere, perciochè tu non sarai confusa : e non vergognarti. perciochè tu non sarai adontata: anzi dimenticherai la vergogna della tua fanciullezza, e non ti ricorderai più del vituperio della tua vedovità.

5 Perciochè il tuo marito è quel che t'ha fatta: il suo Nome è, Il Signor degli eserciti: ed li tuo Re-dentore è li Santo d'Israel, il quale sarà chiamato l'Iddio di tutta la

6 Perciochè il Signore t'ha chiamata, come una donna abbandonata, e tribolata di spirito : e come una moglie sposata in giovanezza, | del grassoche sia stata mandata via: ha det- | 3 Inchine

to il tuo Dio.
7 Io t'ho lasciata per un picciol
momento, ma ti raccoglierò per

grandi misericordie.

8 lo ho nasçosa la mia faccia da te per un momento, nello stante dell'indegnazione: ma ho avuta pietà di te per benignità eterna: ha detto il Signore, tuo Redentore. 9 Percioche questo mi sara come

9 Percioché questo mi acrà come l'acque di Noé: conciosiacosaché, come lo giurai che l'acque di Noè non passerebbero più sopra la terra, così abbia giurato che non m'adirerò più contr'a te, e non ti

sgridero più.

10 Avvegnachè i monti si dipartissero dal luogo loro, ed i coli si smovessero; pur non si dipartirà la mia benignità da te, e'l patto della mia pace non sarà smosso; ha detto il Signore, c'ha pietà di te.

11 O affiitta, tempestata, econsolata: ecco, io poserò le tue pietre sopra marmo fino, e ti fonderò sopra zaffiri:

12 E farò le tue finestre di rubini, e le tue porte di pietre di carbonchi, e tutto'i tuo ricinto di pietre presione.

13 E tutti i tuoi figliuoli saranno insegnati dal Signore: e la pace de' tudi figliuoli sara arande.

tuol figliuoli sarà grande. 14 Tu sarai stabilita in giustizia, tu sarai lontana d'oppressione, sì che non la temerai; e di ruina, sì ch'ella non s'accosterà a te.

15 Ecco, ben si faranno delle raunate, ma non da parte mia: chi si raunerà contr'a te, venendoti

addosso, caderà.

16 Ecco, io ho creato il fabbro che soffia il carbone nel fucco, e che trae fuori lo strumento, per fare il suo lavoro: ed io ancora ho creato il guastatore, per distrug-

17 Niuna arme fabbricata contr'a te, prospererà: e tu condanneral ogni lingua che ai leverà contr'a te in giudicio. Quest'è l'eredità de' servitori del Signore, e la lor giustizia da parte mia: dice il Signore.

CAP. LV.

O FOI tuttl che siete assetati, venite all'acque: e voi che non avete alcuni danari, venite, comperate, e mangiate: venite, dico, comperate, senza danari, e senza prezzo, vino, e latte.

2 Perchè spendete danari in ciò che non è pane, e la vostra fatica in ciò che non può saziare ? ascoltatemi pure, e voi mangerete del buono, e l'anima vostra goderà

oei grasso.

3 Inchinate il vostro orecchio,
e venite a me: ascoltate, e l'anima vostra viverà: ed io farò con
voi un patto eterno, secondo le be
nignità stabili, promesso a David.

4 Ecco, io l'ho dato per testimonio delle nazioni ; per conduttore,

e comandatore a' popoli.

o Ecco, tu chiamerai la gente che tu non conoscevi, e la nazione che non ti conosceva correra a te, per cagion del Signore Iddio tuo, e del Santo d'Israel: perciochè ggli t'avrà gl'orificato.

6 Cercate il Signore, mentre egli si trova : invocatelo, mentre egli

è vicino.

7 Lasci l'emplo la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri: e convertasi al Signore, ed egli avrà
pietà di lui: ed all' Iddio nostro,
perciochè egli è gran perdonstore.

8 Perciochè i miel pensieri non
sono i vostri pensieri, nè le mie vie

le vostre vie : dice il Signore. 9 Conciosiacosachè, quanto i cieli son più alti che la terra, tanto sieno più alte le mie vie che le vostre vie, ed i miei pensieri che i

vostri pensieri

10 Perciochè, siccome la pioggia, e la neve, scende dal clelo, e non vi ritorna: ansi adacqua la terra, e la fa produrre, e germogliare, tal ch'ella da sementa da semi-

nare, e pane da mangiare:
11 Così sarà la mia parola, che
sarà uscita della mia bocca: ella
non ritornerà a me a voto: ansi
opererà ciò ch'io avrò voluto, e

prosperera in ciò perchè l'avrò

mandata.

12 Perciochè voi uscirete con allegressa, e sarete condotti in pace: i monti, ed i colli risoneranno grida d'allegressa davanti a voi; e tutti gli alberi della campagna si

batteranno a palme.

13 In luogo dello spino crescerà l'abete, in luogo dell'ortica crescerà il mirto: e ciò sarà al Signore in fama, in segno eterno, che non verrà giammai meno.

CAP. LVI.

COST ha detto il Signore, Osservate quel ch'è diritto, e fate quel ch'è giusto: perciochè la mia salute è vicina a venire, e la mia giustisia ad esser rivelata.

2 Beato l'uomo che farà questo,

e'i figliuol dell'uomo che vi s'atterrà: ch'osserverà il Sabato, per non profanario: e guarderà la sua mano, per non fare alcun male.

no, per non fare alcun male.

3 E non dica il figliuol del forestiere, che si sarà aggiunto al Si-

62

gnore, Il Signore m'ha del tutto | eparato dal suo popolo: e non dica l'eunuco, Ecco, lo sono un'al-

bero secco.

4 Perciochè, così ha detto il Signore intorno agli eunuchi, Quel-li ch'osserveranno i miei Sabati, ed eleggeranno di far ciò che mi piace, e s'atterranno al mio patto: 5 Io darò loro, nella mia Casa, e

dentro delle mie mura, un luogo, ed un nome, migliore che di figliuoli, e di figliuole: io darò loro un nome eterno, il quale giammai

non sarà sterminato

6 E, quant'è a figliuoli del forestiere, che si saranno aggiunti al Signore, per servirgli, e per amare il Nome del Signore, per essergli servitori: tutti quelli ch'osserve-ranno il Sabato, per non profa-nario, e che s'atterranno al mio

patto: 7 Io gli condurrò al Monte della mia santità, e gli rallegrerò nella mia Casa d'orazione : gli olocausti loro, ed i sacrificij ioro mi saranno a grado in sul mio Altare: perciochè la mia Casa sarà chiamata,

Casa d'orazione per tutti i popoli.

8 Il Signore Iddio, che raccoglie gli scacciati d'Israel, dice, Ancora ne accoglierò degli altri a lui, oltr'a quelli de' suoi che saranno già raccolti

9 Venite per mangiare, voi tutte le bestie della campagna, tutte le

ere delle selve.

10 Tutte le sue guardie son cieche. non hanno alcun conoscimento: essi tutti sono cani mutoli, non sanno abbaiare: vaneggiano, giacciono, amano il sonnecchiare.

11 E questi cani ingordi non sanno che cosa sia l'esser satollo, e questi pastori non sanno che cosa sia intendimento : ciascun di loro s'è volto alla sua via, ciascuno alla sua cupidigia, dal canto suo.

12 Venite, dicono, io recherò del vino, e noi c'inebbrieremo di cervogia: e'i giorno di domane sarà come questo, anzi vie più grande.

CAP. LVII.

L giusto muore, e non v'é alcuno che vi ponga mente: e gli uomini da bene son raccolti, senz ch'alcuno consideri che'l giusto è raccolto d'innanzi al male.

2 Chi camina nella sua dirittura se n'andrà in pace, si riposeranno

sopra i lor letti.

3 Ma voi, figiluoli dell'incantatrice, progenie adultera, che non fai altro che fornicare, accostatevi

4 Sopra cui vi sollazzate voi ? so-

pra cui allargate la bocca, ed al-lungate la lingua? non siete voi figliuoli di misfatto, progenie di fulsita i

5 Voi, che vi riscaldate dietro alle querce, sott'ogni albero verdeggiante: che scannate i figliuoli

nelle valli, sotto alle caverne delle rocce.

6 La tua parte è nelle pietre pulite de' torrentì : quelle, quelle son la tua sorte: a quelle eziandio hai sparse offerte da spandere, e presentate oblazioni : con tutte queste cose potrei io esser rappacifi-

7 Tu hai posto il tuo letto sopra i monti alti, ed elevati : e sei eziandio salita là, per sacrificar sacri-

ficij: 8 Ed hai messa la tua ricordanza dietro all'uscio, e dietro allo stipite: conciosiacosachè tu ti sij scoperta, sviandoti da me: e sij salita. ed abbl allargato il tuo letto, ed abbi fatto patto con alcuni di coloro: tu hai amata la lor giacitura, tu hai spiato il luogo:

9 Ed hai portati al Re presenti d'oli odoriferi, con gran quantità delle tue composizioni aromatiche: ed hai mandati i tuoi ambasciatori fino in paese lontano, e ti sei ab-bassata fino all'inferno.

10 Tu ti sei affaticata nella lunrhessa del tuo camino: tu non hai detto, La cosa è disperata: tu hal ritrovata la vita della tua mano, per ciò tu non ti sei stancata

11 E di cui hal tu avuto paura? chi hal tu temuto? conciosiacosachè tu abbi mentito, e non ti sij ricordata di me, e non te ne sij curata? non mi sono io taciuto, anzi già da lungo tempo, e pur tu non m' hal temuto?

12 Io dichiarerò la tua giustizia. e le tue opere, che non ti giove-

ranno nulla.

13 Quando tu griderai, liberinti quelil che tu aduni: ma il vento gli portera via tutti quanti, un soffio gli torrà via: ma chi spera in me possederà la terra, ed ere-derà il Monte della mia santità.

14 Ed e' si dirà, Rilevate, rilevate le strade, acconciatele: togliete via gl'intoppi dal camino del mio

popolo.
15 Perciochè, così ha detto l'Alto. e l' Eccelso, ch'abita l'eternità, cui Nome & Il Santo: lo abito in . luogo alto, e santo: e col contrito, ed umile di spirito; per vivificar lo spirito degli umili, e per vivificare il cuor de contriti.

16 Conciosiacosach'io non contenda in perpetuo, e non m'adiri

## ISAIA, LVII. LVIII. LIX.

spirito, e l'anime ch'io ho fatte verrebber meno per la mia presenza. 17 Io sono stato adirato per l'ini-

quità della sua cupidigia, e l'ho percosso: io mi son nascoso, e sono stato indegnato: ma pur quel ribello è andato per la via del suo cuore.

18 Io ho vedute le sue vie, e pur lo guarirò, e lo ricondurro, e restituirò consolazioni a lui, ed a quelli d'infra lui che fanno cordoglio.

19 Io creo ciò ch'è proferito con le labbra: pace, pace al lontano, ed al vicino, dice il Signore, ed io

lo guariro. 20 Ma gli empi sono come il mare sospinto, il quale non può quietare,

e le cui acque cacciano fuori pan-tano, e fango. 21 Non v'è niuna pace per gli empi : ha detto l' Iddio mio.

CAP. LVIII.

RIDA con la gola, non rattenerti : alza la tua voce a guisa di tromba, e dichiara al mio pooolo i suoi misfatti, ed alla casa di

lacob i suoi peccati.

2 Ben mi cercano ogni giorno, e prendono piacere di saper le mie vie, a guisa di gente che s'adoperi a giustizia, e non abbia lasciata la Legge dell' Iddio suo: mi domandano de giudicij di giustizia, pren-dono placere d'accostarsi a Dio:

3 Poi dicono, Perchè abbiamo digiunato, e tu non v'hai avuto riguardo? *perchè* abbiamo afflitte l'anime nostre, etu non v'hai posto mente? Ecco, nel giorno del voetro digiuno, voi trovate del diletto, e riscuo-

tete tutte le vostre rendite.

4 Ecco, vol digiunate a liti, ed a contese, e per percuotere emplamente col pugno: non digiunate più come fate oggi, se voi volete che la vostra voce sia esaudita da alto.

5 Il digiuno ch'io approvo, e'l giorno che l'uomo dee affliggere l'anima sua è egli tale ? nominerai tu questo digiuno, e giorno accettevole al Signore, che l'uom chini il capo come un giunco, e si corichi nel ciliccio, e nella cenere i

6 Non è questo il digiuno ch'io approvo, che si sciolgano i legami d'empietà, che si sleghino i fasci ogo, e che si lascino andar franchi quelli che son fiaccati, e

che voi rompiate ogni giogo ?

7 E che tu rompi i tuo pane a chi ha fame, e che tu raccolga in casa i poveri erranti: che, quando tu vedi alcuno ignudo, tu lo copri, e non ti nascondi dalla tua carne i 8 Allora la tua luce spunterà fuori come l'alba, e'l tuo ristoro germo-

ineterno: perciochè altrimentiogni | glierà subitamente: e la tua giustizia andrà davanti a te, e la gioria del Signore sarà la tua retroguardia.

9 Allora tu invocheral, el Signore ti risponderà: e dirà, Eccomi. Se tu togli del mezzo di te il giogo,

l'alzare il dito, e'i parlare iniquita : 10 Ed apri l'anima tua a colui c'ha fame, e sazij la persona afflitta: la tua luce si leverà nelle tenebre, e la tua occurità eard come

il mezzod).

11 Ed il Signore ti condurrà del continuo, e saziera l'anima tua nell'arsure, ed empierà di midolla le tue ossa: e tu sarai come un'orto adacquato, e come una fonte d'acqua, la cui acqua non fallisce. 12 E quelli ch'usciranno di te ricdificheranno i luoghi già ab antico diserti: tu ridiriszerai i fondamenti di molte età addietro: e sarai chiamato, Ristorator delle ruine, Racconciator de sentieri, da potere abitare.

13 Se tu ritrai'l tuo piè, per non far le tue volontà nel Sabato, nel mio giorno santo: e se tu chiami l Sabato, Delizie; e quello ch'è santo al Signore, Onorevole: e se tu l'onori senza operar secondo le tue vie, sensa ritrovar le tue volontà.

e senza dir parola :

14 Allora tu prenderai i tuoi diletti nel Signore, ed io ti farò ca-valcare sopra gli alti luoghi della terra: e ti darò mangiare l'eredità di lacob, tuo padre: perciochè la bocca del Signore ha parlato.

CAP. LIX.

CCO, la mano del Signore non è raccorciata, per non poter salvare: e la sua orecchia non è aggravata, per non potere udire:

2 Ma le vostre iniquità son quelle c'hanno fatta separazione tra voi e l'Iddio vostro : ed i vostri peccati hanno fatta nasconder la sua fac-

cia da voi, per non ascoltare. 3 Conclosiacosachè le vostre ma ni sieno contaminate di sangue, e le vostre dita d'iniquità : e le vostre labbra hanno proferita falsità.

la vostra lingua ha ragionata per-4 Non v'è niuno che gridi per la

giustizia, nè che litighi per la ve-rità: si confidano in cose di nulla, e pariano falsità : concepiacono perversità, e partoriscono iniquità. 5 Fanno spicciare uova d'aspido, e tessono tele di ragnoli : chi avrà

mangiato delle loro uova ne morrà: e, schiacciandosene alcuno, ne scoppiera una vipera. 6 Le lor tele non saranno da ve-

stimenti, ed eglino stessi non si tribuzione a suoi avversari: per copriranno del lor lavoro: il lor render la ricompensa all'isole. lavoro è lavoro d'iniquità, e sono opere di violenza nelle lor

mani I lor piedi corrono al male, e s'affrettano per *andare a* spandere il sangue innocente : i lor pensieri son pensieri d'iniquità: nelle loro strade v'è guastamento, e ruina.

8 Non conoscono il camino della pace, e nelle lor vie non v'é alcuna dirittura : s'hanno distorti i lor sentieri : chiunque camina per essi

non sa che cosa sia pace. 9 Perciò, il giudicio s'è allontanato da noi, e la giustizia non ci ha aggiunti: noi abbiamo aspettata luce, ed ecco tenebre: splendore, ed ecco, caminiamo in caligine.

10 Noi siamo andati brancolando intorno alla parete, come ciechi: siamo andati brancolando, come quelli che non hanno occhi: noi cì siamo intoppati nel mezzodì, come in sul vespro: noi siamo stati in luoghi ermi, e solitari, come

11 Noi tutti fremiamo come orsi, remiamo continuamente come e gemiamo continuamento de colombe : abbiamo aspettato il giudicio, e non ve n' è punto : la salu-te, ed ella si dilunga da noi.

12 Perciochè i nostri misfatti son multiplicati dinanzi a te, ed i no-stri peccati testificano contra noi: conclosiacosachè i nostri misfatti siene appo nol, e nol conosciamo

le nostre iniquità :

13 Che sono, prevaricare, e men-tire contr'al Signore, e trarsi indietro dall' Iddio nostro: pariar d'oppressione, e di rivolta: concepire, e ragionar col cuore parole di falsità.

14 Perciò, il giudicio s'è tratto in-dietro, e la giustizia s'è fermata lontano: perciochè la verità è caduta nella piazza, e la dirittura non

è potuta entrare.

15 E la verità è mancata, e chi si ritrae dal male è stato in preda. Or il Signore ha veduto questo, e gli è dispiaciuto che non v'era dirittura alcuna.

16 E, veduto che non v'era uomo alcuno, e maravigliatosi che non v'era alcuno che s'interponesse, il la sua giustizia l'ha sostenuto.

17 E s'è vestito di giustizia a guisa di corazza, e l'elmo della sa-

lute è stato sopra'l suo capo: e, per vestimento, egli s'è vestito degli abiti di vendetta, e s'è ammantato di geloria a guisa d'ammanto :

18 Come per fur retribuzioni, come per rendere ira a' suoi nemici, re-631

render la ricompensa all'isole.

19 Laonde il Nome del Signore

sarà temuto dal Ponente, e la sua gloria dal Levante: perclochè il nemico verrà a guisa di fiume : ma lo Spirito del Signore levera lo stendardo contr'a lui.

20 Ed il Redentore verrà a Sion. ed a quelli di lacob che si convertiranno da' misfatti: dice il Si-

21 E, quant'è a me, dice il Signo-re, questo sarà il mio patto ch'io faro con loro, Il mio Spirito che è sopra te, e le mie parole ch'io ho nicese nella tua pocca, tiranno giammai dalla tua bocca, della tua progenie, sse nella tua bocca, non si parnè dalla bocca della progenie della tua progenie, da ora fino in eterno: ha detto il Signore.

CAP. LX.

EVATI, sij alluminata: per-L ciochè la tua luce è venuta, e la gloria del Signore s'è levata sopra te.

2 Perciochè, ecco, le tenebre copriranno la terra, e la caligine coprirà i popoli : ma il Signore si leverà sopra te, e la sua gloria appa-

rira sopra te.

3 E le genti camineranno alla tua luce, e li re allo splendor della luce del tuo levare.

4 Alza gli occhi tuoi d'ogn' intorno, e vedi: tutti costoro si son raunati, son venuti a te : i tuoi figliuoli verranno da lontano, e le iue figliuole saranno portate sopra

i fianchi dalle lor balie. 5 Allora tu riguarderai, e sarai alluminata : e'l tuo cuore sbigottirà, e s'allargherà : perciochè la piena del mare sarà rivolta a te, la moltitudine delle nazioni verrà a te.

6 Stuoli di camelli ti copriranno, dromedari di Madian, e d'Efa: quelli di Seba verranno tutti quantl, porteranno oro, ed incenso; e predicheranno le laudi del Signore.

7 Tutte le gregge di Chedar si rauneranno appresso di te, i mon-toni di Nebaiot saranno al tuo servigio: saranno offerti sopra'l mio Altare a grado, ed lo glorifichero la Casa della mia gloria. 8 Chi son costoro che volano come

nuvole, e come colombi a loro

portelli i

9 Perciochè l'isole m'aspetteran-no,e le navi di Tarsis imprima; per ricondurre i tuoi figliuoli di lontano, ed insieme con loro il loro ar-gento, e'l loro oro, al Nome del Si-gnore iddio tuo, ed al Santo d'Israel, quando egli t'avrà giorificata.

10 Ed i figliuoli degli stranieri edificheranno le tue mura, ed i loro re ti serviranno : perciochè, avendoti percossa nella mia indegnazione, io avrò pietà di te nella mia benivolenza.

11 Le tue porte ancora saranno del continuo aperte; non saranno serrate nè giorno, nè notte : acio-chè la moltitudine delle genti sia introdotta a te, e che li re loro ti

sieno menati. 12 Perciochè la gente, e'l regnoche non ti serviranno, periranno: tali

enti saranno del tutto distrutte. 13 La gioria del Libano verrà a te; l'abete, el busso, el pino insie-me; per adornare il luogo del mio Santuario, ed affin ch' io renda glo-

rioso il luogo de' miei pledi. 14 Ed i figliuoli di quelli che t'affliggevano verranno a te, chinan-dosi : e tutti quelli che ti dispettavano si prosterneranno alle piante de' tuoi piedi : e tu sarai nominata, La Città del Signore, Sion del Santo d'Israel.

15 In vece di ciò che tu sei stata abbandonata, ed odiata, e che non v'era alcuno che passasse per mezzo di te. io ti costituirò in altezza eterna, ed in giola per ogni eta.

16 E tu succerai l'atte delle gen-ti, e popperai le mammelle delli re: e conoscerai ch'io, il Signore, sono il tuo Salvatore, e che'l Possente di Iacob è il tuo Redentore.

17 Io farò venir dell' oro in luogo del rame, e dell'argento in luogo del ferro, e del ramé in luogo delle legne, e del ferro in luogo delle pietre : e ti costituirò per prefetti

la pace, e per esattori la giustizia. 18 E' non s'udirà più violenza nella tua terra ; nè guasto, nè fracasso ne' tuoi confini : e chiamerai le tue

mura Salute, e le tue porte Laude. 19 Tu non avrai più il sole per la luce del giorno, e lo splendor della luna non t'alluminera più : ma il Signore ti sarà per luce eterna, e l'Iddio tuo ti sarà per gloria

20 Il tuo sole non tramonterà più, e la tua luna non iscemerà più: perciochè il Signore ti sarà per luce eterna, ed i giorni del tuo duolo finiranno.

21 E que' del tuo popolo saranno giusti tutti quanti: erederanno la terra in perpetuo: i rampolli ch'io avrò piantati, l'opera delle mie mani, saranno per glorificar me

22 Il picciolo diventerà un migliaio, ed il minimo una nazion possente. Io, il Signore, metterò prestamente ad effetto questa cosa al suo tempo.

CAP. LXL

O Spirito del Signore Iddio è La sopra me: perciochè il Si-more m'ha unto, per annunzar le buone novelle a' mansueti: m'ha mandato, per fasciar quelli c'han-no il cuor rotto, per bandir libertà a quelli che sono in cattività, ed apritura di carcere a' prigioni :

2 Per publicar l'anno della benivolenza del Signore, e'i giorno del-la vendetta del nostro Dio: per conselar tutti quelli che fanno cor-

doglio:

3 Per proporre a quelli di Sion che fanno cordoglio, che sarà lor dato una corona di gloria in luogo di cenere, olio d'allegrezza in luoo di duolo, ammanto di lande in luogo di spirito angustiato: e che saranno chiamati, Querce di giustizia, Piante che'i Signore la piantate, per glorificar se stesso. 4 E riedificheranno i luoghi deso-

lati già da lungo tempo, e ridiris-zeranno le ruine antiche, e rinoveranno le città desolate, ed i di-sertamenti di molte età addietro.

5 E gli stranieri staranno in piè, e pastureranno le vostre gregge: ed i figliuoli de forestieri saranse manufactioni ed i vostri vii vostri agricultori, ed i vostri vi-

gnaiuoli

6 E voi sarete chiamati. Sacerdoti del Signore, e sarete nomina-ti, Ministri dell' Iddio nostro: vai mangerete le facultà delle genti, e vi farete magnifici della lor gloria.

7 In luogo della vostra confusione doppia, e di ciò che si vociferava l'ignominia esser la parte di costoro: perciò erederanno il doppio nel lor paese, ed avranno allegresza eterna.

8 Perciochè io sono il Signore. ch'amo la dirittura, ed odio la raina con l'olocausto: e darò loro il lor premio in verità, e farò con

loro un patto eterno. 9 E la lor progenie sarà riconosciuta fra le genti, ed i lor discendenti in mezzo de' popoli: tutti quelli che gli vedranno riconosceranno che quelli son la progenie che'l Signore ha benedetta.

10 Io mi rallegrerò di grande allegrezza nel Signore, l'anima mia festeggera nell' Iddio mio: perciochè egli m'ha vestita di vestimenti di salute, m'ha ammantata dell'ammanto di giustizia : a guisa di sposo adorno di corona, ed a gui-sa di sposa acconcia co' suoi cor-

11 Perciochè, siccome la terra produce il suo germoglio, e come un' orto fa germinar le cose che vi son seminate: così l Signore Iddio farà germogliar la giustizia, e la laude, nei cospetto di tutte le genti.

CAP. LXII.

PER amor di Sion io non mi tacerò, e per amor di Gerusalemme io non istarò cheto, fin che la sua giustizia esca fuori come uno splendore, e la sua salute lampeg-

gi come una face.

2 Allora le genti vedranno la tua giustizia, e tutti li re la tua gioria: e sarai chiamata d'un nome nuo-vo, che la bocca del Signore avrà

nominato :

3 E sarai una corona di gloria nella mano del Signore, ed una benda reale nella palma del tuo Dio.

4 Tu non sarai più chiamata, Abbandonata, e la tua terra non sarà più nominata, Desolata: anzi sarai chiamata, Il mio diletto d'in essa : e la tua terra, Maritata: perciochè il Signore prendera di-letto in te, e la tua terra avrà un marito.

5 Imperochè, siccome il giovane sposa la vergine, così i tuoi figliuolí ti sposeranno: e, come uno sposo rallegra della sua sposa, così

l'Iddio tuo si rallegrera di te. 6 O Gerusalemme, io ho costituite

delle guardie sopra le tue mura: quelle non si taceranno giammai, nè giorno, nè notte. O voi che nè giorno, nè notte. O voi che ricordate il Signore, non abbiate mai posa:

E non gli date mai posa, infin ch'abbia stabilita, e rimessa Gerusalemme in laude nella terra.

8 Il Signore ha giurato per la sua destra, e per lo braccio della sua forza, Se io do più il tuo frumento a' tuoi nemici, per mangiarlo : e se i figliuoli degli stranieri beono *più* il tuo mosto, intorno al quale tu ti sei affaticata :

9 Ma quelli ch'ayranno ricolto il frumento lo mangeranno, e lauderanno il Signore: e quelli ch'a-vranno vendemmiato il mosto lo berranno ne' cortili del mio San-

tuario.

10 Passate, passate per le porte : acconciate il camino del popolo : rilevate, rilevate la strada, toglietene le pietre, alsate la bandiera a'

popoli. 11 Ecco, il Signore ha bandito questo infino alle estremità della terra. Dite alla figliuola di Sion, Ecco. colui ch'é la tua salute viene: ecco, la sua mercede è con lui, e la sua opera è davanti a lui.

12 E quelli saranno chiamati, Popol santo, Riscattati del Signore: e tu sarai chiamata, Ricercata. Città non abbandonata. 633

CAP. LXIII.

HI & costui, che viene d'Edom, di Boera, co' vestimenti macchiati? costui, ch'è magnifico nel suo ammanto, che camina nella grandezza della sua forza? Io son desso, che parlo in giustizia, e son grande per salvare.

2 Perchè v'e del rosso nel tuo ammanto, e perchè sono i tuoi vestimenti come di chi calca nel torco-

10?

3 Io ho calcato il tino tutto solo, e niuno d'infra i popoli è stato meco: ed io gli ho calcati nel mio cruccio, e gli ho calpestati nella mia ira : ed è sprizzato del lor sanque sopra i miei vestimenti, ed io ho bruttati tutti i miel abiti.

4 Perciochè il giorno della vendetta è nel mio cuore, e l'anno de'

miei riscattati è venuto.

5 Ed io ho riguardato, e non v'e stato alcuno che m'aiutasse : ed ho considerato con maraviglia, e non v'è stato alcuno che mi sostenesse : ma il mio braccio m'ha operata salute, e la mia ira è stata quella che m' ha sostenuto.

6 Ed io ho calcati i popoli nel mio cruccio, e gli ho inebbriati nella mia ira, ed ho sparso il lor sangue

a terra.

7 lo rammemorerò le benignità del Signore, e le sue laudi, secondo tutti i beneficij ch'egli ci ha fatti, e secondo'l gran bene ch'egli ha fatto alla casa d'Israel, secondo le sue compassioni, e secondo la grandezza delle sue beni-

gnita. 8 Or egli avea detto. Veramente essi son mio popolo, figliuoli che non traligneranno: e fu loro Sal-

vatore.

9 In tutte le lor distrette, egli stesso fu in distretta : e l'Angelo della sua faccia gli salvò: per lo suo amore, e per la sua clemenza, egli gli riscattò, e gli levò in ispal-

la, e gli portò in ogni tempo. 10 Ma essi furono ribelli, e contristarono lo Spirito della sua san-tità: onde egli si convertì loro in nemico, egli stesso combattè con-

tr'a loro.

11 E pure egli si ricordò de' gierni antichi, di Moisè, e del suo popolo. Ma ora, dove é colui che gli trasse fuor del mare, co' pastori della sua greggia ? dove & colui che metteva il suo Spirito santo in mezzo di loro ?

12 Il quale faceva caminare il braccio della sua gioria alla destra di Moisè? il quale fendette l'acque davanti a loro, per acquistarsi un nome eterno?

2 E 3

# ISAIA, LXIII. LXIV. LXV.

13 Il quale gli condusse per gli i abissi, ove, come un cavalio per un

diserto, non s'intopparono? 14 Lo Spirito del Signore gli condusse pianamente, a guisa di bestia che scende in una valle: così conducesti'l tuo popolo, per ac-

quistarti un nome glorioso. 15 Riguarda dal cielo, dalla stan-

za della tua Santità, e della tua gloria, e vedi : dove è la tua gelosia, la tua forza, e'l commovimento delle tue interiora, e delle tue compassioni? Elle si son ristrette inverso me.

16 Certo, tu sei nostro Padre, benchè Abraham non ci conosca, e che Israel non ci riconosca : tu, Signore, sei nostro Padre, ed il tuo Nome ab eterno è, Redentor no-

17 Perchè, o Signore, ci hai traviati dalle tue vie, ed hai indurato il cuor nostro, per non temerti? Rivolgiti, per amor de' tuoi servi-tori, delle tribù della tua eredita.

18 Il popolo della tua Santità è stato per poco tempo in possessione: i nostri nemici hanno calpestato il tuo Santuario.

19 Noi siamo stati come quelli sopra i quali tu non hai giammai signoreggiatio, e sopra i quali 'l tuo Nome non è invocato.

CAP. LXIV. H, fendessi tu pure i cieli, e scendessi, sì che i monti co-

lassero per la tua presenza ; 2 A guisa che'l fuoco divampa le cose che si fondono, e fa bollir l'acqua: per far conoscere il tuo Nome a tuoi nemici, onde le genti tremassero per la tua presenza!

3 Quando tu facesti le cose tremende, che noi non aspettavamo, tu discendesti, ed i monti colarono

per la tua presenza.

4 E giammai non s'è udito, nè inteso con gli orecchi; ed occhio non ha giammai veduto altro Dio fuor che te, ch'abbia fatte cotali

cose a quelli che sperano in lui.

5 Tu ti facevi incontro a chi si rallegrava, ed operava giustamente : essi si ricorderanno di te nelle tue vie: ecco, tu ți sei gravemente adirato, avendo noi peccato: noi ci ricorderemo di te in perpetuo in quelle, e saremo salvati.

6 E noi siamo stati tutti quanti come una cosa immonda, e tutte le nostre giustizie sono state come un panno lordato: laonde siamo tutti quanti scaduti come una foglia, e le nostre iniquità ci hanno portati via come il vento.

7 E non v'é stato alcuno ch'abbia

invocato il tuo Nome, che si si destato per attenersi a te : perciochè tu hai nascosa la tua faccia da noi, e ci hai strutti per mano delle

nostre propie iniquità. 8 Ma ora, o Signore, tu *sei* nostro Padre: noi siamo l'argilla, e tu sei 'l nostro Formatore; e noi tutti

siamo l'opera della tua mano. 9 O Signore, non essere adirato fino all'estremo, e non ricordarti in perpetuo dell'iniquità: ecco, ri-

guarda, ti prego: noi tutti *siamo* tuo popolo. 10 Le città della tua Santità son

divenute un diserto, Sion è divenuta un diserto, Gerusalemme un

luogo desolato.

Il La Casa della nostra santità, e della nostra gloria, dove già ti lodarono i nostri padri, è stata arsa col fuoco: e tutte le cose nostre più care sono state guaste.

12 O Signore, ti ratterrai tu sopra queste cose ? tacerai tu, e ci afflig-

gerai tu infino all' estremo

CAP. LXV.

TO sono stato ricercato da quelli che non domandavano di me, io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano: io ho detto alla gente che non si chiamava del mio Nome, Eccomi, eccomi.

2 Ic ho stese tuttodi le mani ad un popolo ribello, il qual camina

per una via che non è buona, dietro a' suoi pensieri:

3 Ad un popolo, che del continuo mi dispetta in faccia, che sacrifica ne giardini, e fa profumi sopra i

mattoni: 4 Il qual dimora fra i sepolcri, e passa le notti ne' luoghi appartati: che mangia carne di porco, e ne cui vaselli v'è del brodo di cose

abbominevoli: 5 Che dice, Fatti in là, non accostarti a me: perciochè io son più santo di te. Tali sono un fumo al mio naso, un fuoco ardente tut-

todì. 6 Ecco, tutto questo è scritto nel mio cospetto: io non mi tacerò, ma ne farò la retribuzione : ne farò loro la retribuzione in seno.

7 Le vostre iniquità, e l'iniquità de' vostri padri, c' hanno fatti profumi sopra i monti, e m'hanno villaneggiato sopra i colli, son tutte insieme: ha detto il Signore: perciò, io misurerò loro in seno il pagamento di ciò c' hanno fatto fin

dal principio. 8 Così ha detto il Signore, Siccome, quando si trova del mosto ne' grappoli, si dice, Non guastar la vigna percioche v'é della be-

nedizione: così farò io per amor i t'anni sarà ancora fanciullo, e'i de' miei servitori, per non guasta-

re ogni cosa. 9 E farò uscire di Iacob una progenie, e di Giuda de possessori de' miei monti: ed i miel eletti possederanno la terra, ed i miei servi-

tori abiteranno in essa. 10 E Saron sarà per mandra del

minuto bestiame, e la valle d'Acor

per mandra del grosso : per lo mio popolo che m'avrà cercato. 11 Ms. quant' è a voi ch'abban-donate il Signore, che dimenticate il Monte della mia santità, ch'ap-

parecchiate la mensa al pianeta Gad, e fate a piena coppa offerte da

spandere a Meni:

12 Io vi darò a conto alla spada, e voi tutti sarete messi giù per essere scannati: perciochè io ho chiamato, e voi non avete risposto: io ho parlato, e voi non avete ascoltato : anzi avete fatto ciò che mi dispiace, ed avete eletto ciò che non

m'aggrada. 13 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, i miei servitori mangeranno, e voi sarete affamati: ecco, i miei servitori berranno, e voi sarete assetati: ecco, i miei servitori si rallegreranno, e voi sa-

rete confusi:

14 Ecco, i miei servitori giubileranno di letizia di cuore, e voi striderete di cordoglio, ed urlerete di rottura di spirito.

15 E lascerete il vostro nome a' mici eletti, per servir d'esecrazione : ed il Signore Iddio t'ucciderà : ma egli nominerà i suoi servitori

d'un' altro nome.

16 Colui che si benedirà nella terra si benedira nell' Iddio di verità : e colui che giurera nella terra giu-rera per l'Iddio di verità: perciochè l'afflizioni di prima saranno dimenticate, e saranno nascose dagli occhi miel.

17 Perciochè, ecco, io creo nuovi cieli, e nuova terra: e le cose di prima non saranno più rammemorate, e non verranno più alla

mente.

18 Anzi rallegratevi, e festeggiate in perpetuo, per le cose ch'io son per creare: perciochè, ecco, io creerò Gerusalemme per esser tutta gioia, ed il suo popolo per esser tutto letizia.

19 Ed io festeggerò di Gerusalemme, e mi rallegrerò del mio popo-lo: ed in quella non s'udira più voce di pianto, nè voce di strido.

20 Non vi sara più da indi innanzi bambino di *pochi* giorni, ne vec-chio che non compia la sua età: perciochè chi morra d'età di cenmalfattore d'età di cent'anni sara maladetto.

21 Ed edificheranno delle case, e

v'abiteranno: e pianteranno delle vigne, e ne mangeranno il frutto. 22 E'non avverra più ch'essi edifichino delle case, e ch'altri v'abiti dentro : ch'essi piantino, e ch'altri mangi 'i frutto: perciochè i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, ed i miei eletti faranno invecchiar l'opera delle lor mani.

23 Non s'affaticheranno più in vano, e non genereranno più a turbamento: perciochè saranno la progenie de' benedetti del Signore, ed *avranno* seco quelli che saranno usciti di loro.

24 Ed avverra che, avanti ch'abbiano gridato, io risponderò: mentre parleranno ancora, lo gli avrò

25 Il lupo, e l'agnello pastureranno insieme ; e'l leone mangerà lo strame come il bue; ed il cibo della serpe sarà la polvere: queste be-stie, in tutto'i Monte della mia santità, non faranno danno, nè guasto: ha detto il Signore.

CAP. LXVI.

10SI ha detto il Signore, Il cie-J lo è il mio trono, e la terra è lo scannello de' miei piedi : dove è la Casa che voi m'edifichereste ? e dove è il luogo del mio riposo i

2 E la mia mano ha fatte tutte queste cose, onde tutte sono state prodotte: dice il Signore: a chi dunque riguarderò io? all'afflitto. ed al contrito di spirito, ed a colui

che trema alla mia parola

3 Chi scanna un bue m' è come se uccidesse un'uomo: chi sacrifica una pecora m' è come se tagliasse il collo ad un cane : chi offerisce offerta m'è come se offerisse sangue di porco: chi fa profumo d'incenso per ricordanza *m'è come se* benedicesse un' idolo. Come essi hanno scelte le lor vie, e l'anima loro ha preso diletto nelle loro abbominazioni :

4 Io altresì sceglierò i lor modi di fare, e farò venir sopra loro le cose ch'essi temono: perciochè, lo ho gridato, e non v'è stato alcuno che rispondesse: io ho pariato, ed essi non hanno oscoltato: anzi hanno fatto quello che mi dispiace, ed hanno scelta ciò che non m'aggrada.

5 Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. 1 vostri fratelli che v'odiano, e vi acacciano per cagion del mio Nome, hanno detto, Apparisca pur storioso il Signore. Certo egli apparirà in vostra letizia, ed essi si

ranno confusi. 6 V' un suono di strepito ch'esce della città, un romore ch'esce del Tempio : ch'é la voce del Signore, che rende la retribuzione a suoi nemici.

7 Quella ha partorito innanzi che sentisse le doglie del parto : innanzi che le venissero i dolori, s'è sgravidata d'un figliuol maschio.

8 Chi udi mai una cotal cosa? chi vide mai cose simili? potrebbe un paese esser partorito in un giorno? o potrebbe una nazione nascere ad una volta? che Sion abbia sentite le doglie del parto, ed abbia parto-riti i suoi figliuoli, come prima ha sentiti i dolori del parto.

9 Io, che fo partorire, non potrei io generare i dice il Signore: io, che fo generare, sarei io sterile? dice l' Iddio tuo.

10 Rallegratevi con Gerusalemme, e festeggiate in essa, voi tutti che l'amate: giotte con lei d'una gran giola, voi tutti che facevate cordogito di lei:

11 Aciochè poppiate, e siate sasia-ti della mammella delle sue consolazioni : aciochè, mugniate, e godia-

te dello splendor della sua gloria. 12 Perciochè, così ha detto il Signore, Ecco, io rivolgo verso lei la sce, a guisa di fiume: e la gloria delle genti, a guisa di torrente traboccato: e voi la succerete, e sarete portati sopra i fianchi, e sarete sollamati sopra le ginocchia.

13 lo vi consoleró, a guisa d'un fanciullo che sua madre consola: e voi sarete consolati in Gerusa-

14 E voi vedrete, e'l vostro cuore si rallegrerà, e le vostre ossa germoglieranno come erba : e la mano del Signore verso i suoi servitori sarà conosciuta: ma egli s'adirerà contr'a' suoi nemici.

15 Perciochè, ecco, il Signore ver-

rà con fuoco, ed i suoi carri verranno a guisa di turbo: per rendere l'ira sua con indegnazione, e

la sua minaccia con fiamme di fuoco.

16 Perciochè il Signore farà giudicio con fuoco, e con la sua spada sopra ogni carne: e gli ucci

Signore saranno in gran numero.

17 Quelli che si santificano, e si purificano ne' giardini, dietro ad Ahad, nei mezso; che mangiano carne di porco, e cose abbomine voli, e topi, saranno consumati tutti quanti: dice il Signore.

18 Or, quant'è a me, essendo tali le loro opere, ed i lor pensieri, il tempo viene ch' io raccoglierò tutte le genti, e lingue : ed esse verranno, e vedranno la mia gloria.

19 E metterò in coloro un segnale, e manderò quelli d'infra loro, che saranno scampati, alle genti, in Tarsis, in Pul, ed in Lud, dove tirano dell'arco; in Tubal, ed in lavan, ed all'isole lontane, che non hanno udita la mia fama, e non hanno veduta la mia gioria: e quelli annunzieranno la mia gioria fra le genti. 20 Ed addurranno tutti i vostri

offerta al Signore, sopra cavalli, in carri, in lettighe, sopra muli, e sopra domedari, al Monte della mia santità, in Gerusalemme: ha detto il Signore: siccome i figlinoli d' Israel portano l'offerta in un va-

so netto alla Casa del Signore. 21 Ed anche ne prenderò d'infra loro per sacerdoti, e Leviti: ha

detto il Signore.

22 Perciochè, siccome i nuovi cieli, e la nuova terra, ch' io farò, saranno stabili nel mio cospetto: dice il Signore: così ancora sarà stabile la vostra progenie, e'l vostro nome. 23 Ed avverra, che da calendi a calendi, e da Sabato a Sabato. ogni carne verrà per adorar nel mio cospetto: ha detto il Signore.

24 Ed usciranno, e vedranno i corpi morti degli uomini che saran-no proceduti disicalmente meco: perciochè il verme loro non morrà. e'i fuoco loro non sarà spento: e saranno in abbominio ad ogni carne.

# IL LIBRO DEL PROFETA JEREMIA.

CAP. I.

E parole di Ieremia, figliuolo d'Hilchia, d'infra i sacerdoti, che dimoravano in Anatot, nella contrada di Benjamin:

2 Al quale fu indirizzata la paro-

la del Signore, a' dì di Iosia, figlino-lo d'Amon, re di Giuda, nell' anno tredecimo del suo regno.

3 E fu ancora appresso a' dì di Ioiachim, figliuolo di Ioda, re di Giuda: infino al fine dell'anno un-

# IEREMIA, I. II.

decimo di Sedechia, figliuolo di Iosia, re di Giuda: fin che Gerusalemme fu menata in cattività, che fu nel quinto mese.

4 La parola del Signore adunque mi fu indirizzata: dicendo.

5 Io t'ho conosciuto, avanti che ti formassi nel ventre: ed, avanti che tu uscissi della matrice, lo t'ho consagrato, lo t'ho costituito profeta alle genti.

6 Ed io risposi, Ahi, Signore Iddio! ecco, io non so parlare: per-

ciochè io son fanciullo.

7 Ed il Signore mi disse, Non dire, Io son fanciullo: perciochè tu andrai dovunque io ti manderò, e dirai tutte le cose ch'io ti comanderò.

8 Non temer di loro : conciosiacosach'io sia teco per liberarti : dice

il Signore.

9 E'l Signore distese la sua mano, e mi toccò la bocca. Poi 'l Signore mi disse, Ecco, io ho messe le mie

parole nella tua bocca.

10 Vedi, io t'ho oggi costituito sopra le genti, e sopra i regmi; per divellere, per diroccare, per disperdere, e per distruggere: od al-

sperdere, e per distruggere: ed altrest per edificare, e per piantare. 11 Poi la parota del Signore mi fu indiriszata: dicendo, Che vedi, leremia? Ed io dissi, lo veggo una

verga di mandorlo.

12 Ed il Signore mi disse, Bene hai veduto: conciosiacosach lo sta vigilante, ed intento a mandare ad esecuzione la mia parola.

13 Poi la parola del Signore mi fu indirizzata la seconda volta: dicendo, Che vedi? Ed io dissi, Io veggo una pignatta che bolle, la cui

bocca è volta verso'l Settentrione. 14 Ed il Signore mi disse, Dal Settentrione traboccherà il male sopra tutti gli abitanti del paese.

"15 Perciochè, ecco, io chiamo tutte le nasioni de regui del Settentrione: dicell Signore: e verranno, e porranno ciascuna il suo seggio reale all'entrata delle porte di Gerusalemme, ed appresso tutte le sue mura d'ogn'intorno, ed appresso tutte le città di Giuda.

16 Ed io pronunzierò i miel giudicij contr' a loro, per tutta la lor malvagità, per la quale m' hanno abbandonato, ed hanno fatti profuni ad altri dij, ed hanno adorate l'o-

pere delle lor mani

17 Tu adunque, cingiti i lombi, e levati, e di loro tutto ciò ch'io ti comanderò: non avere spavento di loro: che talora io non ti fiacchi nel lor cospetto.

18 E, quant'è a me, ecco, lo t'ho oggi posto come una città di fortezza, e come una colonna di ferro, e come mura di rame, contr'a tutto'l paese; contr'alli re di Giuda, a' suoi principi, a' suoi sacerdoti, ed al popolo del paese.

19 Ed essi combatteranno contr'a te, ma non ti vinceranno: perciochè io son teco, per liberarti: dice

il Signore.

CAP. II.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo, 2 Va', e grida agli orecchi di Gerusolemma: dicendo, Così he detto

2 va., e graa agu orecchi di Gerusalemme: dicendo, Coel ha detto il Signore, lo mi ricordo di te, della benignita ch'io usasi inverso te nela tna giovanezsa, dell'amore, ch'io il portava nel tempo delle tue sponsalizie, quando tu caminavi dietro a me per lo diserto, per terra non seminata.

3 Israel era una cosa santa al Signore, le primizie della sua rendita: tutti quelli che lo divoravano erano colpevoll, male ne avveniva

loro : dice il Signore.

4 Ascoltate la parola del Signore,
casa di Iacob, e voi tutte le fami-

casa di lacob, e voi tut glie della casa d'Israel:

5 Così ha detto il Signore, Quale iniquità hanno trovata i vostri padri in me, che si sono allontanati da me, e sono andati dietro alla vanità, e son divenuti vani?

6 E non hanno detto, Dove è il Signore, che ci ha tratti fuor del paese d'Egitto; che ci ha condotti per lo diserto: per un paese di solitudine, e di sepoleri, per un paese d'ardittà, e d'ombra di morte; per un paese, per lo quale non paese maj, ed ove non abitò mai ai-

cuno?
7 Or lo v'ho menati in un paese
di Carmel, per mangiar del suo
frutto, e de' suol beni: ma vol, essendovi entrati, avete contaminata la mia terra, ed avete renduta
abbominevole la mia eredità.

8 I sacerdoti non hanno detto, Dove è il Signore i e queili che trattano la Legge non m'hanno conocciuto, ed i pastori hanno commesso misfatto contra me, ed i profeti hanno profetizsato per Baal, e sono andati dietro a cose che non giovano nulla.

9 Perciò, io contenderò ancora con voi: dice il Signore: e contenderò co' figliuoli de' vostri figliuoli.

10 Perciochè, passate nell'isole di Chittim, e riguardate: mandate in Chedar, e considerate bene, e vedete se avvenne mai una cotal

11 Evvi gente alcuna ch'abbia mutati i suoi dij, i quali però non

63

tata la sua gioria in ciò che non giova nulla

12 Cieli, siate attoniti di questo, ed abbiatene orrore: siatene grandemente desolati: dice il Signore.

13 Perciochè il mio popolo ha fatti due mali: hanno abbandonato me, fonte d'acqua viva, per cavarsi delle cisterne, cisterne rotte, che non ritengono l'acqua.

14 Israel e egli servo? e egli uno schiavo nato in casa? perchè dun-

ue è egli in preda?

15 I leoncelli hanno ruggito, ed hanno messe le lor grida contr'a lui, ed hanno ridotto il suo paese in desolazione: le sue città sono state arse, senza ch'alcuno v'abiti

16 Extandio i figliuoli di Nof, e di Tahafnes, ti fiaccheranno la som-

mità del caro.

17 Non sei tu quella che fai questo a te stessa, abbandonando il Simore Iddio tuo, nel tempo ch'egli ti conduce per lo camino?

18 Ed ora, c'hai tu a fare per lo camino d' Egitto, per bere dell' acque di Sihor i overo, c'hai tu a fare per lo camin d'Assiria, per bere dell' acque del Fiume?

19 La tua malvagità ti gasti-gherà, ed i tuoi sviamenti ti con-danneranno: e tu saprai, e vedrai ch'egli ¿ una mala, ed amara cosa, he tu abbi lasciato il Signore Iddio tuo, e che lo spavento di me non sia in te: dice il Signore Iddio

degli eserciti. 20 Perciochè io già ab antico avea spezzato il tuo giogo, e rotti i tuoi legami ; tu hai detto, Io non sarò mai più serva: perciochè tu scorri puttaneggiando sopra ogni

alto colle, e sotto ogni albero verdeggiante.

21 Or t'avea io piantata di viti nobili, d'una generazion vera tutta quanta: e come mi ti sei mutata in tralci tralignanti di vite strana?

22 Avvegnachè tu ti lavi col ni-tro, ed usi attorno a te assai erba di purgatori di panni: pure è la tua iniquità suggellata nel mio co-spetto: dice il Signore Iddio.

23 Come directl, lo non mi son contaminata? io non sono andata dietro a' Baali? Riguarda il tuo procedere nella valle, riconosci quello che tu hai fatto, o dromedaria leggiera, che involvi le tue

24 Asina salvatica, avvessa a star nel diserto, che sorbisce il vento a sua voglia: chi potrebbe stornare una sua opportunità? niuno di quelli che la cercano si 638

son dij ? ma il mio popolo ha mu- | stancherà per trovaria: la troveranno nel suo mese.

25 Rattieni l' tuo piè, che non sia scalzo; e la tua gola, che non abbia sete: ma tu hai detto, Non v'è rimedio, no: perciochè io amo gli stranieri, ed andrò dietro a loro.

26 Come è confuso il ladro, quando è colto, così sarà confusa la casa d'Israel: essi, i loro re, i lor principi, i lor sacerdoti, ed i lor

profeti:

27 Che dicono al legno, Tu sei mio padre: ed alla pietra, Tu ci hai generati: conclosiacosachè m abbiano volte le spalle, e non la faccia: e pure, al tempo della loro avversità, dicono, Levati, e sal-

28 Ma, dove sono i tuoi dij, che tu t'hai fatti? levinsi, se por ti potranno salvare al giorno della tua avversità: perciochè, o Giuda, tu hai avuti tanti dij, quante città 29 Perchè contendereste meco? voi tutti vi siete portati dislesi-

mente inverso me: dice il Signore. 30 Indarno ho percossi i vostri figliuoli : non hanno ricevuta correzione: la vostra spada ha divorati i vostri profeti, a guisa d'un

leone guastatore.

31 O generazione, considerate voi stessi la parola del Signore : sono io stato ad Israel un diserto? sone io stato una terra caliginosa? per-chè da detto il mio popolo, Noi siamo signori : non verremo più

32 La vergine dimenticherà ella i suoi ornamenti, e la sposa i suoi fregi ? ma il mio popolo m'ha dimenticato, già da giorni innume-

33 Perchè ti rendi cost vessoss. nel tuo procedere, per procecciare amore ? laonde tu hai insegnati i tuoi costumi, eziandio alle malvage femmine.

34 Oltr'a ciò, ne' tuoi lembi s'è trovato il sangue delle persone de' poveri innocenti, i quali tu non avevi colti sconficcando: ansi gli

hai uccisi per tutte queste cose. 35 E pur tu dici, Certo, io sono innocente; l'ira sua s'è pure stornata da me. Ecco, io contenderò teco per ciò che tu hai detto, lo non ho peccato.

36 Perchè trascorri cotanto or qua, or la, mutando il tuo camino? tu sarai confusa d'Egitto, come sei stata confusa d'Assur.

37 Exiandio d'appresso a costui uscirai con le mani in sul capo: perciochè il Signore riprova le tue confidance, e tu non prospererai

### IEREMIA. III. ·

CAP. III. OGLIAM dire che. se un marito manda via la sua moglie, ed ella, partitasi d'appresso a lui, si marita ad un' altro, quel primo ritorni più a lei ? quella terra, ove ciò si farebbe, non sarebbe ella del tutto contaminata? Ora, tu hai fornicato con molti amanti : ma pure, ritorna a me: dice il Signore

2 Alza gli occhi tuoi verso i luoghi elevati, e riguarda dove tu non sij stata viziata? tu sedevi in su le vie alla posta di quelli, a guisa d'Arabo nel diserto: e cost hai contaminato il paese per le tue fornicazioni, e per la tua mal-

vagità. 3 Laonde le piogge sono state divietate, e non ve stata pioggia dell'ultima stagione: e tu hai avuta una fronte di meretrice, tu

hai ricusato di vergognarti. 4 Non griderai tu oramai a me, Padre mio, tu sei 'l conduttor del-

la mia giovanezza?

5 Ritiene egli l'ira sua in perpetuo? la guarda egli sempremai? ecco, tu hai parlato, ma hai fatti tanti mali, quanti hai potuto

6 Il Signore mi disse ancora al tempo del re Iosia, Hai tu veduto quel che la sviata Israel ha fatto? come ella è andata sopra ogni alto monte, e sotto ogni albero verdeggiante, e quivi ha fornicato i

7 E pure, dopo ch'ebbe fatte tutte queste cose, io le dissi, Convertiti a me: ma elia non si convertì: e ció vide la disleale Giuda, sua so-

rella.

8 Ed io ho veduto che con tutto che, avendo la sviata Israel commesso adulterio, io l'avessi mandata via, e le avessi dato il libello del suo ripudio; la disleale Giuda, sua sorella, non ha però temuto: anzi è andata, ed ha fornicato anch'ella

9 E, per la lubricità delle sue fornicazioni, è avvenuto che'l paese è stato contaminato: ed ella ha commesso adulterio con la pietra,

e col legno.

10 E pure anche, con tutto ciò, la disleale Giuda, sorella di quell'attra, non s'è convertita a me con tutto'l cuor suo: anzi con mensogna : dice il Signore.

11 E'l Signore mi disse, La sviata Israel s'è mostrata più giusta che

la disleale Giuda.

12 Va', e grida queste parole ver-so Aquilone: e di', Convertiti, o sviata Israel: dice il Signore: ed io non farò cadere l'ira mia addosso a voi: perciochè io son benigno: dice il Signore: io non guardo l'ira mia in perpetuo.

13 Sol riconosci la tua iniquità: conciosiacosachè tu abbi commesso misfatto contr'al Signore Iddio tuo, e ti sij prostituita agli stranieri sott' ogni albero verdeggian-te, e non abbiate atteso alla mia voce: dice il Signore.

14 Convertitevi, figliuoli ribelli: dice il Signore: perciochè io v'ho sposati: ed ancora vi prenderò, uno d'una città, e due d'una fami-

glia, e vi condurrò in Sion. 15 E vi darò de pastori secondo l mio cuore, che vì pasceranno di scienza, e d'intendimento.

16 Ed avverra che, quando sarete multiplicati, ed accresciuti nella terra; in quel tempo, dice il Signore, non si dirà più. L'Arca del patto del Signore: ed essa non verra *più* a mente, e non ne sarà *più* memoria, e non sarà più ricercata, e non sarà più rifatta

17 In quel tempo Gerusalemme sarà chiamata, Il trono del Signore: e tutte le genti s'accoglieranno a lei, al Nome del Signore in Ge rusalemme: e non andranno più dietro alla durezza del lor cuore

malvagio.

18 In que giorni, la casa di Giuda andrà alla casa d'Israel, e se ne verranno insieme dal paese d'Aquilone, nel paese ch'io ho dato in eredità a' vostri padri.

19 Ma io ho detto, Come ti riporrò lo fra i *miei* figliuoli, e ti darò il paese disiderabile, la bella eredità degli eserciti delle genti? Ed io ho detto. Tu mi chiameral, Padre mio, e non ti rivolgerai indietro da me.

90 Certo, siccome una moglie è disleale al suo consorte, lasciandolo; così voi, o casa d'Israel, siete stati disleali inverso me : dice il

Signore.

21 Una voce è stata udita sopra i luoghi elevati, un pianto di suppli-cazioni de' figliuoli d'Israel : perchè hanno pervertita la lor via, ed hanno dimenticato il Signore Iddio loro.

22 Convertitevi, figliuoli ribelli, d io guarirò le vostre ribellioni Ecco, noi vegniamo a te, percio-chè tu sei 'l Signore Iddio nostro.

23 Certo, in vano s'aspetta la salute da' colli, dalla moltitudine de' monti: certo, nel Signore Iddio nostro *è posta* la salute d' Israel.

24 E quella cosa vergognosa ha consumata la sostanza de' padri nostri, fin dalla nostra fanciullesza: le lor pecore, i lor buoi, i lor figliuoli, e le lor figliuole.

25 Noi giacciamo nella nostra vergogna, e la nostra ignominia ci copre: perciochè noi, ed i nostri padri, abbiamo peccato contr'al Signore Iddio nostro, dalla nostra fanciullezza infino a questo giorno: e non abbiamo ascoltata la voce del Signore Iddio nostro.

CAP. IV.

O ISRAEL, se tu ti converti, dice il Signore, convertiti a me: e, se tu togli dal mio cospetto le tue abbominazioni, e non vai più vagando:

2 E giuri, Il Signore vive, veracemente, dirittamente, e giusta-mente: allora, le genti si benediranno in te, ed in te si glorieranno.

3 Perciochè, così ha detto il Signore a que' di Giuda, e di Gerusa-lemme, Aratevi 'l campo novale, e non seminate fra le spine.

4 Uomini di Giuda, ed abitanti di Gerusalemme, circuncidetevi al Signore, e togliete i prepuzij del vostro cuore: che talora l'ira mia non esca a guisa di fuoco, e non arda, e non vi sia alcuno che la spenga; per la malvagità de vo-stri fatti.

5 Annunziate in Giuda, e bandite in Gerusalemme: e dite, Sonate la tromba per lo paese, gridate, raunate il popolo, e dite, Ricoglie-tevi, ed entriamo nelle città forti.

6 Alzate la bandiera verso Sion, fuggite di forza, non restate : perciochè io fo venire d'Aquilone una calamità, ed una gran ruina.

7 Il leone è salito fuor del suo ricetto, e'l distruggitore delle genti è partito: egli è uscito del suo luogo, per mettere il tuo paese in desolazione, e per far che le tue città sieno ruinate, per modo che niuno abiti più in esse

8 Perciò, cingetevi di sacchi, fate cordoglio, ed urlate: imperochè l'ardor dell'ira del Signore non s'è

stornato da noi

9 Ed avverrà in quel giorno, dice il Signore, che'l cuor del re, e de' principi, verrà meno: ed i sacerdoti saranno stupefatti, ed i profeti attoniti.

10 Ed io ho detto, Ahi, Signore Iddio! hai tu pure ingannato questo popolo, e Gerusalemme: di-cendo, Voi avrete pace: e pur la spada è giunta infino all'anima.

11 In quel tempo si dirà a questo popolo, ed a Gerusalemme, Un vento secco, qual soffia ne' luoghi elevati, soffia nel diserto, traendo verso la figliuola del mio popolo : il quale non è da sventolare, nè da nettare:

12 Un vento, più forte che tali venti, verra da parte mia: ora anch'io pronunzierò loro i miei giudicij :

13 Ecco, colui salirà a guisa di nuvole, ed i suoi carri saranno come un turbo : i suoi cavalli saranno più leggieri che aquile. Guai a noi! perciochè siamo diserti. 14 O Gerusalemme, lava il cuor

tuo di malvagità, aciochè tu sij salvata: infinoa quando alberghe-rai tu dentro di te i pensieri della

tua iniquità?

15 Conciosiacosachè vi sia una voce, che annunzia che l'iniquità *è maggiore* che in Dan : e bandisce ch'ella è più grave che nel monte d'Efraim.

16 Avvertite le genti : ecco, adunate a grida contr'a Gerusalemme degli assediatori, che vengano di lontan paese, e mandino fuori le lor grida contr'alle città di Giuda

17 Essi si son posti contr'a Geru-salemme d'ogn' intorno, a guisa delle guardie de campi: perciochè ella m'è stata ribella: dice il Si-

18 Il tuo procedere, ed i tuoi fatti, t'hanno fatte queste cose : questa tua malvagità ha fatto che t'e avvenuta amaritudine, e ch'ella t'è

giunta infino al cuore.

19 Ahi le mie interiora, le mie interiora! io sento un gran dolore: ahi 'l chiuso del mio cuore ! il mio cuore romoreggia in me : io non posso racchetarmi: perciochè, o anima mia, tu hai udito il suon della tromba, lo stormo

guerra. 20 Una ruina è chiamata dietro all'altra ruina: conciosiacosachè

tutto'i paese sia guasto: le mie tende sono state di subito guaste, ed i miei teli in un momento.

20 1 mile ten in un momenta.
21 Infino a quando vedrò la bandiera, ed udirò il suon della tromba?
22 Questo e, perciochè il mio popolo è stolto, e non mi conoscono, sono figlinoli passi, e non hanno alcuno intendimento: ben sono escrit. Es mala ma non hanno cauti a far male, ma non banno alcun conoscimento da far bene.

23 Io ho riguardata la terra: ed ecco, era una cosa tutta guasta, e diserta: ho anche riguardati i cieli, e la lor luce non era più.

24 Ho riguardati i monti: ed ecco, tremavano, e tutti i colli erane scrollati.

25 Io ho riguardato: ed ecco, gli uomini non erano più: ed anche tutti gli uccelli de cieli s'erano dileguati.

26 lo ho riguardato: ed ecco. Carmel *era* un diserto, e tutte le zue città erano distrutte dal Signo- | non sono dij : ed avendogli io sare, per l'ardor della sua ira 27 Perciochè, così ha detto il Si-

gnore, Tutto'l paese sarà desolato, ma non farò ancora fine.

28 Per tanto la terra farà cordoglio, ed i cieli disopra scureranno: perciochè io ho pronunziata, io ho pensata la cosa, e non me ne pentirò, nè storrò.

29 Tutte le città se ne fuggono, per lo strepito de cavalieri, e de mettatori: entrano in boschi folti, e

salgono sopra le rocce : ogni città è abbandonata, e niuno v'abita più. 30 E tu, o distrutta, che farai? benchè tu ti vesti di scarlatto, e t'adorni di fregi d'oro, e ti stiri gli occhi col liscio, in vano t'abbel-lisci: gli amanti t'hanno a schifo,

cercano l'anima tua. 31 Perciochè io ho udito un grido, come di donna che partorisce; una distretta, come di donna che è

una distreta, come un consecuto espera parto del suo primogenito; il grido della figliuola di Sion, che sospira ansando, ed allarga le paime delle sue mani: dicendo, Ahi lassa me l'erriciche l'anima mi vien meno per gli ucciditori.

CAP. V.

A NDATE attorno per le strade di Gerusalemma date ora, e riconoscete, e cercate per le sue plasze, se trovate un olo uomo : "se v'è alcuno ch'operi dirittamente, che cerchi la leaftà; ed io le perdonerò.

2 E se pur dicono, Il Signor vive: certo giurano falsamente. 3 O Signore, non sono gli occhi tuoi solti verso la lealtà i tu gli hai ercossi, e non è lor doluto : tu gli hai consumati, ed hanno ricusato di ricever correzione: hanno indurata la faccia loro, più ch'un sasso; hanno riflutato di convertirsi.

4 Or io diceva, Questi sono solo i miseri: sono insensati: perciochè

non conoscono la via del Signore, la Legge dell' Iddio loro.

5 Io me n'andrò s' grandi, e par-lerò con loro: perciochè essi co-noscono la via del Signore, la Legge dell'Iddio loro: ma essi tutti quanti hanno spessato il giogo, hanno rotti i le gami.

6 Perciò, il leone della selva gli ha percossi, il lupo del vespro gli ha diserti, il pardo sta in guato presso alle lor città : chiunque ne uscirà sarà lacerato: perclochè i lor misfatti sono multiplicati, le lor rebellioni si son rinforzate.

7 Come ti perdonerei lo questo? i tuoi figliuoli m' hanno lasciato, ed hanno giurato per quelli che

tollati, hanno commesso adulterio. e si sono adunati a schiere in casa della meretrice.

8 Quando si levano la mattina, sono come cavalli ben pasciuti : ciascun di loro ringhia dietro alla

moglie del suo prossimo. 9 Non farei lo punizione di queste cose ? dice il Signore : e non vendicherebbesi l'anima mia d'una cotal gente?

10 Sălite su le sue mura, e guastate, e non fate fine ; togliete via i suoi ripari : perciochè non sono

del Signore.

11 Conciosiacosachè la casa d'Israel, e la casa di Giuda, si sieno portate del tutto dislealmente inverso me : dice il Signore.

12 Hanno rinegato il Signore, ed hanno detto, Egli non è, e male alcuno non ci verra addosso; e

non vedremo spada, nè fame : 13 Ed i profeti andranno al vento, e non v'é oracolo alcuno in lo-

ro : così sarà lor fatto.

14 Per tanto, così ha detto il Signore Iddio degli eserciti, Perciochè voi avete proferita questa pa-rola, ecco, io farò che le mie parole aranno nella tua bocca come un fuoco, e questo popolo *sarà* come legne, e quel fuoco lo divorera. 15 O casa d'Israel, ecco, io fo ve-

nir sopra voi, dice il Signore, una gente di lontano: ella è una gente poderosa, una gente antica, una gente, della quale tu non saprai la lingua, e non intenderai quel che dirà.

16 Il suo turcasso sarà come un sepolcro aperto, essi tutti saranno

uomini di valore.

17 Ed ella mangerà la tua ricolta, e'l tuo pane, che i tuoi figliuoli, e le tue figliuole doveano mangiare: mangerà le tue pecore, ed i tuol buoi: mangerà i frutti delle tue vigne, e de tuoi fichi: e con la spada ridurra allo stremo le città

forti, nelle quali tu ti confidi. 18 E pure anche in que giorni, dice il Signore, non farò fine con

voi.

19 Ed avverrà che voi direte, Perchè ci ha il Signore Iddio nostro fatte tutte queste cose? Allora tu di' loro, Siccome voi m'avete lasciato, ed avete servito a dii stranieri nel vostro paese; così servirete a stranieri in paese non vostro. 20 Annunsiate questo nella casa di Iacob, e banditelo in Giuda : dicendo.

21 Ascoltate ora questo, o populo stolto, e che non ha senno: c'ha occhi, e non vede; orecchi, e non ode.

22 Non mi temerete voi ? dice il : Signore: non avrete voi spavento di me, c'ho, per istatuto perpetuo, posta la rena per termine del mare, il quale egli non trapasserà: e, benche le sue onde si commovano, non però verranno al disopra: e, benche romoreggino, non però lo trapasseranno?

23 Ma questo popolo ha un cuor ritroso, e ribello: si sono stornati,

e se ne sono iti :

non hanno detto nel cuor loro, Deh, temiamo il Signore Iddio nostro, che dà la pioggia della prima, e dell' ultima stagione, al suo tempo: che ci conserva le settimane ordinate per la mietitura. 25 Le vostre iniquità hanno stor-

nate queste cose, ed i vostri pec-cati v hanno divietato il bene.

26 Perciochè fra'l mio popolo si son trovati degli empi, che stanno a guato, a guisa che gli uccellatorise ne stanno cheti : e rizzano trappole da prendere nomini.

27 Come la gabbia è piena d'uccelli, così le case loro son piene d'inganno: perciò, sono aggran-

diti, ed arricchiti.

28 Son divenuti grassi, e lisci: e pure ancora hanno passati di mali accidenti : non fanno ragione alcuna, non pure all' orfano, e pur prosperano: e non fanno diritto poveri.

29 Non farei io punizione di que-ste cose i dice il Signore : non vendicherebbesi l'anima mia d'una co-

tal gente?

30 Cosa stupenda, e brutta è av-

venuta nella terra:

31 I profeti hanno profetizzato con menzogna : ed i sacerdoti hanno signoreggiato, appoggiandosi sopra le mani d'essi: e'l mio popolo l'ha amato così. Or, che farete voi alla fine?

CAP. VI.

NUGGITE di forza, figliuoli di Beniamin, del mezzo di Gerusalemme: e sonate la tromba in Tecoa, ed algate il signal del fuoco sopra Bet-haccherem : perciochè una calamità, e gran ruina, è ap-parita dal Settentrione.

2 Io avea fatta la figliuola di Sion simile ad una donna bella, e dili-

3 De' pastori verranno contr'a lei con le lor mandre: tenderanno d'ogn' intorno contr'a lei i lor padiglioni : ciascuno pasturerà dal lato suo.

4 Preparate la battaglia contr'a lei, levatevi, e sagliamo in pien mezzodi. Guai a noi l perciochè il

giorno è dichinato, e l'ombre del vespro si sono allungate. 5 Levatevi, e sagliamo di notte, e

guastiamo i suoi palazzi. 6 Perciochè, così ha detto il Si-

gnor degli eserciti. Tagliate degli alberi, e fate degli argini contra Gerusalemme: questa è la città, c'ha da esser visitata : ella non e altro ch'oppressione dentro di sè. 7 Come la fonte del posso agon

le sue acque, così quella sgorga la sua malvagità : violenza, e guasto si sentono in lei : v'è del continuo davanti alla mia faccia doglia, e

percoses. 8 Correggiti, o Gerusalemme, che talora l'animo mio non si divella da te; che talora io non ti riduca

in diserto, in terra disabitata. 9 Così ha detto il Signor degli eserciti, Il rimanente d'Israel sara del tutto racimolato, come una vigna : rimetti, a guisa di vendemmiatore, la mano a cancetri.

10 A chi parlerò, a chi proteste ro, che ascolti ? ecco, l'orecchio loro è incircunciso, e non possono attendere : ecco, la parola del Si-

gnore è loro in vituperio ; non si dilettano in essa.

11 Per tanto io son pieno dell' ira del Signore, io stento a riteneri io la spanderò sopra i piccioli fanciulii per le piasse, e parimente sopra le raunanse de giovani: percioche anche tutti, nomini, e donne, vecchi, e decrepiti saranno

12 E le lor case saranno trasportate a stranieri, ed insieme i campi, e le mogli : perciochè io stenderò la mia mano sopra gli ali

tanti del pacse : dice il Signore. 13 Conclosiacosach' essi tutti, dal maggiore al minore, sieno dati all'avarisia: tutti, e profeti, e sacerdoti, commettono falsità:

14 Ed hanno curata alla le la rottura della figliuola del mio popolo: dicendo, l'ace, pace: ben-

chè non vi sia alcuna paca.

15 Sonsi eglino vergognati, perchè hanno fatta una cosa abbominevole? non hanno avuta ver-gogna alcuna, nè si sono saputi gognia accura, ne si sono sagrato vergognare: perciò, caderanno fra 1 morti, nel giorno ch'io gii visiterò, e traboccheranno: ha det-to il Signore. 16 Il Signore avea detto coal, Fer-

matevi in su le vie, e riguardate; e domandate de sentieri antichi, per saper quale é la buona strada, e ca-minate per casa ; e voi troverete ri-poso all'anima vostra. Ma casi hanno detto, Noi non vi camineremo.

17 Oltr'a ciò, io avea costituite so

pra voi delle guardie, che dicessero, Attendete al suon della tromba. Ma essi hanno detto, Noi non v'attenderemo.

18 Perciò, o genti, ascoltate: e tu. o raunanza, conosci ciò che è

in lore.

19 Ascolta, o terra. Ecco, io fo venire un male sopra questo popolo, frutto de' lor pensieri : perciochè non hanno atteso alle mie parole, ed hanno rigittata la mia

egge. 20 A che offerirmi l'incenso che vien di Seba, e la buona canna odorosa che vien di lontan paese? i vostri olocausti non mi sono a

grado, ed i voetri sacrificij non mi son piacevoli. 21 Per tanto, così ha detto il Signore, Ecco, lo mettero a questo popolo degl'intoppi, ne quali s'in-topperanno, padri, e figliuoli in-sieme: vicini, ed amici, periranno.

22 Così ha detto il Signore, Ecco, un popolo viene dal paese di Settentrione, ed una gran gente si mo-

ve dal fondo della terra.

23 Impugneranno l'arco, e lo scudo: essi sono una gente crudele, e non avranno pieta alcuna: la lor voce romoreggerà come il mare, e cavalcheranno sopra cavalli: ciascun di loro sara in ordine, come un'uomo prode, per combattere contr'a te. o figliuola di Sion

24 Come prima ne avremo sentito il grido, le nostre mani diverranno fiacche: distretta ci cogliera, e doglia, come di donna che partorisce. 25 Non uscite a' campi, e non an-

date per li camini: perciochè la spada del nemico, e lo spavento è

d'ogn'intorno.

26 Figliuola del mio popolo, cingiti d'un sacco, e voltolati nella cenere; fa' cordoglio, come per un figliuolo unico, ed un lamento amarissimo: perciochè il guastatore verrà di subito sopra nol.

27 Io t'ho posto per riparo, e fortezza. nel mio popolo: e tu cono-

scerai, e proverai la lor via. 28 Essi tutti son ribelli ritrosis-

simi, vanno sparlando : son rame, e ferro: tutti son corrotti.

29 Il mantice è arso, il piombo è consumato dal fuoco: indarno pur nono stati posti al cimento : i mali erò non ne sono stati separati.

30 Saranno chiamati argento riprovato: perciochè il Signore gli ha riprovati.

CAP. VII. A parola, che fu dal Signore in-dirizzata a Ieremia: dicendo, 2 Fermati alla porta della Casa del Signore, e quivi predica questa parola, e di', Uomini di Giuda tutti quanti, ch'entrate per queste por-te, per adorare il Signore, ascoltate la parola del Signore. 3 Così ha detto il Signor degli

eserciti, l' Iddio d' Israel, Ammendate le vostre vie, e le vostre opere : ed io vi farò abitare in questo

luogo.
4 Non vi fidate in su parole fal-laci: dicendo, Questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, Tempio del Signore.

5 Anzi del tutto ammendate le vostre vie, e le vostre opere. Se pur fate diritto giudicio fra l'uomo,

e'l suo prossimo:

6 E non oppressate il forestiere. nè l'orfano, nè la vedova ; e non ispandete sangue innocente in questo luogo ; e non andate dietro ad altri dii, a danno vostro:

7 Io altresì farò ch'abiterete per ogni secolo in questo luogo, nel paese ch'io ho dato a' vostri padri. 8 Ecco, voi vi confidate in su pa-

role fallaci, che non possono re-

care alcun giovamento. 9 Rubando, uccidendo, commettendo adulterio, e giurando falsa-mente, e facendo profumi a Baal, ed andando dietro ad altri dii. quali voi non avete conosciuti

10 Verreste voi pure ancora, e vi presentereste nel mio cospetto in questa Casa, che si chiama del mio Nome, e direste, Noi siamo stati liberati per far tutte queste cose

abbominevoli?

11 E', a vostro parere, questa Casa, che si chiama del mio Nome, divenuta una spilonca di ladroni? ecco. io altresì l'ho veduto: dica

il Signore.

12 Ma, andate pure ora al mio luogo, che fu in Silo, dove io da prima stanziai l mio Nome: e riguardate quel ch'io gli ho fatto, per la malvagità del mio popolo Israel. 13 Ora altresi, perciochè voi ave-

te fatte tutte queste cose: dice il Signore : e. benchè io v'abbia chia-

mati, non però avete risposto: 14 lo farò a questa Casa, che si chiama del mio Nome, nella quale voi vi confidate; ed al luogo, ch'io ho dato a voi, ed a' vostri padri, come già feci a Silo:

15 E vi scaccerò dal mio cospetto, come ho scacciati i vostri fratelli. tutta la progenie d'Efraim

16 E tu, non pregar per questo popolo, e non prendere a gridare, od a fare orazione per loro; e non intercedere appo me: perciochè io non t'esaudirà

17 Non vedi tu quel che fanno

di Gerusalemme

18 I figliuoli ricolgono le legne, ed i padri accendono il fuoco, e le donne intridono la pasta, per far focacce alla regina del cielo, e per fare offerte da spandere ad altri

dij, per dispettarmi.
19 Fanno essi dispetto a me? dice il Signore: anzi non fanno essi dispetto a loro stessi, alla confusion

delle lor propie facce ? 20 Perciò, così ha detto il Signore

Iddio, Ecco, la mia ira, e'l mio cruccio sara versato sopra questo luogo, sopra gli uomini, e sopra le bestie, e sopra gli alberi della campagna, e sopra i frutti della terra:

ed ardera, e non si spegnera. 21 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Aggiugnete pure i vostri olocausti a stri sacrificij, e mangiate della

22 Perciochè io non pariai a' vostri padri, nè diedi lor comandamento, quando gli trassi fuor del paese d'Egitto, intorno ad olocausti, ed a sacrificij :

23 Anzi comandai loro questo, cioè, Ascoltate la mia voce, ed io vi sarò Dio, e voi mi sarete popolo e caminate in tutte le vie ch'io vi

comando: aciochè bene v'avvenga. 24 Ma essi non hanno ascoltato, e non hanno inchinato il loro orecchio: ma son caminati secondo i consigli, e la durezza del cuor lor malvagio: e sono andati indietro,

e non innanzi.

25 Dal di che i vostri padri uscirono del paese d'Egitto, infino a questo giorno, io v'ho mandati tutti i miel servitori profeti, man-dandogli ogni giorno, in dalla mat-

26 Ma essi non m'hanno ascoltato, e non hanno inchinato il loro orecchio: anzi hanno indurato il lor collo: hanno fatto peggio che i padri loro.

27 Pronunzia loro adunque tutte queste parole: ma essi non t'ascolteranno: grida pur loro: ma non

ti risponderanno. 28 E perciò tu dirai loro, Questa d la gente, che non ha ascoltata la voce del Signore Iddio suo, e non ha ricevuta correzione: la verità è perita, ed è venuta meno nella

bocca loro. 29 Tonditi la chioma, o Gerusalemme, e gittala via: prendi a far lamento sopra i luoghi elevati: perciochè il Signore ha riprovata, ed abbandonata la generazione del suo cruccio.

30 Perciochè i figliuoli di Giuda

nelle città di Giuda, e nelle piazze ; hanno fatto quel che mi dispiace: dice il Signore : hanno messe k loro abbominazioni nella Casa, la quale si chiama del mio Nome, per contaminaria.

31 Ed hanno edificati gli alti luoghi di Tofet, che è nella valle del figliuolo d'Hinnom: per ardere al fuoco i lor figliuoli, e le lor figliuo le: cosa, ch'io non comandai gian mai, e che non m'entrò giamma

in cuore.

32 Per tanto, ecco, i giorni vergono, dice il Signore, che quella non si chiamerà più Tofet, nè valle del figliuolo d'Hinnom, ma valle d'Hinnom, ma v le d'uccisione: ed i morti si seppel liranno in Tofet, fin che non vire sti più luogo.

33 Ed i corpi morti di questo popolo saranno per cibo agli uccell del cielo, ed alle bestie della terra: e non vi sarà chi le spaventi.

34 Farò esiandio cessare nelle città di Giuda, e nelle piazze di Geravoce di gioia; la voce d'allegrezza, e la voce di gioia; la voce dello sposo e la voce della sposa; percioche li paese sarà in desolazione.

CAP. VIII.

N quel tempo, dice il Signore, l saranno tratte fuor de lor se-polcri l'ossa delli re di Giuda, e l'ossa de' suoi principi, e l'ossa de' sacerdoti, e l'ossa de' profeti, e l'ossa degli abitanti di Gerusalemme:

2 E saranno sparse al sole, ed alla luna, ed a tutto l'esercito del cielo: le quali cose essi hanno amate, ed hanno lor servito, e sono loro andati dietro, e l'hanno ricecate, e l'hanno adorate : quell'oss non saranno raccolte, ne seppellite : saranno come letame in su la faccia della terra.

3 E la morte sarà più disiderable che la vita, a tutto'l rimanente di coloro che saranno avanzati di questa nazion malvagia; in tutti i luoghi ove ne saranno rimasi alcu-ni di resto, ne quali io gli avvi scacciati: dice il Signor degli escrciti

4 Di loro ancora, Così ha detto il Signore, Se alcun cade, non si rileva egli? se si disvia, non ritor-

na egli al diritto camino ?

5 Perchè s'è questo popolo di Gerusalemme sviuto d'uno sviamento pertinace? si sono attenuti all'inganno, hanno ricusato di convertiral

6 Io sono stato attento, ed hoascoltato: non parlano dirittamente, non v'é alcuno che si penta del suo male: dicendo, Che com ho

fatto? clascun di loro s'è volto al suo corso, a guisa di cavallo, che trascorre alla battaglia.

7 Anche la cicogna nel cielo conosce le sue stagioni: e la tortola, e la gru, e la rondine, osservano il tempo della lor venuta: ma il mio popolo non ha conosciuto il giudicio del Signore.

8 Come potete dire, Noi siamo savi, e la Legge del Signore ¿ con noi i ecco pure il falso stile degli acribi s'è adoperato a falsità.

9 I savi sono stati confusi, sono stati spaventati, e presi: ecco, hanno rigittata la parola del Signore: e qual sapienza sarebbe in loro?

10 Perciò, io darò le lor mogli ad altri, ed i lor poderi ad altri possessori: perciochè tutti, dal maggiore al minore, sono dati all'avarizia: tutti, profeti, e sacerdoti, commettono falsità:

11 Ed hanno curata la rottura della figliuola del mio popolo al-la leggiera: dicendo, Pace, pace; benche non vi sia alcuna pace.

12 Sonsi eglino vergognati, per-chè hanno fatta una cosa abbominevole? non hanno avuta vergogna alcuna, e non son saputi vergognarsi: perciò caderanno fra gli uccisi, nel tempo della lor visitasione, e traboccheranno: ha detto il Signore. 13 lo gli consumerò affatto : dice

il Signore: non v'e più uva nella vite, nè fichi nel fico: le foglie stesse si sono appassate: ed anche ciò ch'io darò loro sarà loro tolto.

14 Perchè ce ne stiamo ? ricorlietevi, ed entriamo nelle città forti, ed ivi stiamocene cheti: perciochè il Signore Iddio nostro ci fa star cheti, e ci abbevera d'acqua

di tosco: perciochè abbiamo pec-cato contral Signore. 15 E' si sta aspettando pace, ma non v'è bene alcuno: il tempo della

guarigione, ed ecco turbamento. 16 Il fremito de' suoi cavalli è stato udito da Dan : tutta la terra ha tremato per lo suono dell'annitrir de suoi destrieri : son venuti. ed hanno divorato il paese, e tutto ciò che è in esso: le città, ed i loro abitanti.

17 Perciochè, ecco, io mando contr'a voi de' serpenti, degli aspidi, contr' a' quali non v'e alcuna incantagione; e vi morderanno: dice il Signore.

18 O mio conforto nel cordoglio, il mio cuore langue in me.

19 Ecco la voce del grido della fi-gliuola del mio popolo, da lontan pacce: Non è il Signore in Sion?

non v'e il re d'essa? Perchè m'hanno essi dispettato con le loro sculture, con vanità di stranieri?

20 La ricolta è passata, la state è finita, e noi non siamo stati salvati

21 Io son tutto rotto per la rottura della figliuola del mio popolo: io ne vo vestito a bruno: stupore m'ha occupato.

22 Non v'è egli alcun balsamo in Galaad? non v'è egli alcun medico? perchè dunque non è stata risaldata la piaga della figliuola del mio popolo

#### CAP. IX.

H fosse pur la mia testa acqua e l'occhio mio una fonte di lagrime! io piagnerei giorno, e notte gli uccisi della figliuola del mio popolo.

2 Oh avessi io pure un' alberghet-

to da viandanti nel diserto! io la-scerei 'l mio popolo, e me n'andrei via da loro: perciochè essi tutti sono adulteri, una raunanza di di-

3 E scoccano falsità dalla lor linrua, *che è* l'arco loro: e non si fortificano in verità nella terra: anzi procedono di male in male, e non mi conoscono : dice il Signore.

4 Guardatevi ciascuno dal suo compagno, e non vi fidate in alcun fratello: perciochè ogni fratello non fa altro ch'usar frodi, ed ogni compagno va sparlando.

5 Ed ogni uomo gabba il suo compagno, e non parlano verità: hanno ammaestrata la lor lingua a parlar menzogna, si stancano a

far male.

6 La tua dimora ∂ in mezzo di frodi: per frode ricusano di conoscermi: dice il Signore.

7 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, io gli metterò al cimento, ed alla prova: per-ciochè, come farei altrimenti, per amor della figliuola del mio po-

8 La lingua loro è una saetta tratta, parla frode; ciascuno, con la sua bocca, parla di pace co' suoi prossimi: ma nel loro interiore pongono insidie.

9 Non farei lo punizione di loro per queste cose? dice il Signore: non vendicherebbesi l'anima mia

d'una cotal gente?

10 lo prenderò a far pianto, e rammarichio per questi monti, e lamento per le mandre del diserto: percioche sono arse, e non vi passa più alcuno, e non vi s'ode più la voce del bestiame: e gli uccelli del

e sono andate via.

11 Ed io ridurrò Gerusalemme in monti di ruine, in ricetto di draroni: e metterò le città di Giuda in desolazione, senza che alcuno

abiti più in esse. 12 Chi è l'uomo savio ? sì ponga

mente a questo: e chi è colui, al quale la bocca del Signore abbia parlato? sì annunziilo. Perchè è perita la terra, ed è stata desolata come un diserto, senza ch'alcuno vi passi più f

13 Il Signore ha detto, Perciochè hanno lasciata la mia Legge, ch'io avea lor proposta: e non hanno ascoltata la mia voce, e non son

caminati secondo quella: 14 Anzi sono andati dietro alla

durezza del cuor loro, e dietro a' Baali: il che i lor padri insegna-

rono loro: 15 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israel, Ec-

co, lo ciberò questo popolo d'assen-zio, e l'abbevererò d'acqua di tosco. 16 E gli dispergerò fra genti, le quali ne essi, ne i lor padri, non hanno conosciute : e manderò dietro a loro la spada, fin ch'io gli abbia consumati.

17 Così ha detto il Signor degli eserciti, Considerate, e chiamate delle lamentatrici, e fate che vengano: e mandate per delle più av-

vedute, che vengano:

18 Ed affrettinsi, e prendano a fare un rammarichio di noi: e struggansi i nostri occhi in lagrime, e le nostre palpebre stillino

19 Perciochè una voce di lamento à stata udita da Sion, Come siamo stati distrutti? noi siamo grandemente confusi: percioché ab-

biamo lasciato il paese, e le nostre stanze ci hanno scacciati.

20 Perciochè, o donne, ascoltate la parola del Signore; e riceva il vostro orecchio la parola della sua bocca: ed insegnate de rammarichii alle vostre figliuole, e de' lamenti, ciascuna alla sua compagna.

21 Perciochè la morte è salita per le nostre finestre, è entrata ne' nostri palazzi, per isterminare i pic-cioli fanciulli d'in su le strade, ed

i giovani d'in su le piazze. 22 Parla, Così ha detto il Signore,

I corpi morti degli uomini ancora giaceranno come letame su per la campagna, e come una manella di spighe, *lasciata* indietro dal mieltore, la quale niuno raccoglie. 23 Così ha detto il Signore, Il sa vio non si giorii della sua saviessa.

cielo, e le bestie se ne son fuggite, | e'l forte non si giorii della sua forza, e'l ricco non si glorii delle

sue ricchezze:

24 Ma, chi si gloria gloriisi di questo, ch'egli ha intendimento, e conosce me : perciochè io sono il Signore, che fo benignità, giudicio, e giustizia in terra: perciochè queste cose gradisco: dice il

25 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò punistone d'o gni circunciso c'ha il prepuzio: 26 D'Egitto, e di Gluda, e d'E-dom, e de'figliuoli d'Ammon, e di

Moab, e di tutti quelli che si ton-dono i canti delle tempie, i quali abitano nel diserto : perciochè tutte queste genti sono incircuncise: tutta la casa d'Israel ancora è incircuncisa di cuore.

CAP. X.

ASA d'Israel, ascoltate la parola che'l Signore v'ha pronunziata:

2 Così ha detto il Signore, Non imparate a seguitare i costumi delle genti, e non abbiate paura de segni del cielo, perchè le genti ne

hanno paura: 3 Perciochè gli statuti de' popoli sono vanità : conciosiacosache si tagli un' albero dal bosco, per fur-

ne un lavoro di mani d'artefice con

l'ascia. 4 Quello s'adorna con oro, e con argento: e si fa star saldo con chiodi, e con martelli, aciochè non sia

5 Sono tratti diritti, a guisa di palma, e non parlano: conviene portargli attorno, perchè non possono caminare non temiate di loro: perciochè non poesono far dan-no alcuno, ed altresì in lor potere non è di fare alcun bene.

6 Non v'è niuno pari a te, o Si-gnore: tu sei grande, e'l tuo Nome è grande in forma

grande in forza. 7 Chi non ti temerebbe, o Re dei-

le genti ? conciosiacosachè queste ti si convenga : perciochè, fra tutti i savi delle genti, ed in tutti i regni loro, non v'é alcuno pari a te. 8 E tutti insieme sono insensati. e pazzi : il legno è un' ammaestra-

mento di vanità.

9 L'argento, che ai distende col martello, è addotto di Tarsis, e l'oro d'Ufaz: sono opera di fabbro, e lavorio di mani d'orafo : il lor vestimento è giacinto, e porpora : essi tutti sono lavoro d'uomini indu-

10 Ma il Signore e il vero Dio. gli ¿ l' Iddio vivente, e'l Re eterno: la terra trema per la sua ira, e le genti non possono sostenere il suo

čruccio.

11 Così direte loro, Gl'iddi, che non hanno fatto il cielo, e la terra, periscano d'in su la terra, e di sotto al cielo.

12 Colui, c'ha fatta la terra con sua potenza, c'ha stabilito il mondo con la sua sapienza, ed ha distesi i cieli col suo intendimento:

13 Tosto ch'egli dà fuori la sua voce, v' è un romor d'acque nel cielo: egli fa salir vapori dalle estremità della terra, e fa i lampi per la pioggia, e trae il vento fuor de' suol tesori.

14 Ogni uomo è insensato per scienza: ogni orafo è renduto infame per le sculture : perciochè le sue statue di getto sono una falsità, e non v'è alcuno spirito in loro.

15 Sono vanità, lavoro d'inganni : periranno nel tempo della lor visitazione.

16 Colui che è la parte di Iacob non è come queste cose : perciochè egli è il Formator d'ogni cosa, ed Israel è la tribù della sua eredità : il suo Nome è, il Signor degli eserciti.

17 O abitatrice della fortezza, raccogli la tua mercatanzia, per por-

tarla fuor del paese.

18 Perciochè, così ha detto il Signore, Ecco, questa volta gitterò via, come con una frombola, gli abitanti del paese, e gli metterò in distretta, acíochè trovino ciò c'hanno meritato.

19 Ahi lasso me, dirà il paese. er cagion del mio flaccamento! ia mia piaga è dolorosa: e pure lo avea detto, Questa è una doglia, che ben potrò sofferire.

20 Le mie tende son guaste, tutte le mie corde son rotte : i miei figliuoli sono usciti fuor di me, e non sono più : non v'è più alcuno che tenda il mio padiglione, nè che rizzi i miei teli.

21 Perciochè i pastori son divenuti insensati, e non hanno ricercato il Signore: per ciò non son prosperati, e tutte le lor mandre

sono state dissipate.

22 Ecco, una vocedi grido viene, con gran commovimento, dal paee di Settentrione, per ridurre le città di Giuda in desolazione, in ricetti di dragoni.

23 O Signore, io conosco che la via dell' uomo non è in suo potere : e che non è in poter dell' uomo che camina d'addirizzare i suoi passi.

i O Signore, gastigami, ma pur moderatamente: non nell' ira tua, che talora tu non mi faccia venir TOURNO.

25 Spandi la tua ira sopra le genti che non ti conoscono, e sopra le nazioni che non invocano il tuo Nome: perciochè hanno divorato Iacob: anzi l'hanno divorato, e consumato, ed hanno desolata la sua stanza.

CAP. XI.

A parola, che fu dal Signore in-Li dirizzata a Ieremia: dicendo, 2 Ascoltate le parole di questo patto, e parlate agli uomini di Giuda, ed agli abitanti di Gerusalemme : 3 E tu di loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Maladetto l'uomo, che non ascolterà le paro-

le di questo patto; 4 Il quale io comandal a' padri vostri d'osservare, quando gli tras-si fuor del paese d'Egitto, della fornace di ferro: dicendo, Ascoltate la mia voce, e fate queste cose, secondo tutto quello ch'io vi comando: e voi mi sarete popolo.

ed io vi sarò Dio :

5 Aciochè io metta ad effetto il giuramento ch' io feci a' vostri padri, di dar loro un paese stillante latte, e mele: come si vede al di Ed io risposi, e dissi, A-

men, Signore.

6 Appresso il Signore mi disse, Predica tutte queste parole nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme : dicendo, Ascoltate le parole di questo patto, e mettetele ad effetto.

Conclosiacosach' io abbia fatte di gran protestazioni a'vostri pa-dri, dal di ch'io gli trassi fuor del paese d'Egitto, infino a questo giorno: protestando loro ogni gior-no fin dalla mattina, e dicendo,

Ascoltate la mia voce.

8 Ma essi non l'hanno ascoltata, e non hanno porto l'orecchio loro, e son caminati ciascuno secondo la durezza del cuor suo malvagio: laonde io ho fatte venire sopra loro tutte le parole di questo patto, il quale lo avea lor comandato d'osservare: ma non l'hanno osservato.

9 Poi 'l Signore mi disse, E' si trova una congiura fra gli uomini di

Giuda, e fra gli abitanti di Gerusalemme.

10 Son tornati alle iniquità de lor padri antichi, i quali ricusaro-no d'ascoltar le mie parole: e sono anch' essi andati dietro ad altri dij, per servirgii: la casa d'Israel, e la casa di Giuda, hanno rotto il mio

patto, ch' lo avea fatto co' lor padri. 11 Perciò, così ha detto il Signo-re, Ecco, lo fo venire sopra loro un male, del quale non potranno uscire: e grideranno a me, ma io | li, e le lor figlinole morranno di non gli ascolterò. 12 Allora le città di Giuda, e gli

abitanti di Gerusalemme, andranno, e grideranno agl'iddij, a'quali fanno profumi: ma essi non gli salveranno in modo alcuno, nel tempo della loro avversità.

13 Perciochè, o Giuda, avuti tanti dij, quanto è il numero delle tue città: e voi avete rizzati tanti altari alla cosa vergognosa, quanto è il numero delle strade di Gerusalemme: altari, da far pro-

fumi a Baal.

14 Tu adunque non pregar per questo popolo, e non prendere a gridare, nè a fare orazion per loro: perciochè io non gli esaudirò, quando grideranno à me per la loro avversità.

15 Che ha da far più il mio caro amico nella mia Casa, poichè i maggiori l'impiegano a scelleratezza? Or le carní sacre trapasseranno via da te: perciochè allora che tu commetti'l tuo male, tu fe-

steggi. 16 lì Signore avea chiamato il tuo nome, Ulivo verdeggiante, bello in vaghi frutti: ma, al suono d'un grandestormo, egli ha acceso d'intorno a quello un fuoco, ed i suoi rami sono stati consumati.

17 El Signor degli eserciti, che t'avea piantata, ha pronunziato contra te del male, per la malvagità della casa d' Israel, e della casa di Giuda, c'hanno commessa per dispettarmi, facendo profumi a Baal

18 Or il Signore.m'ha fatti conoscere i lor fatti, ed io gli he conosciuti: allora, Signore, tu me gli

hai mostrati.

19 Ed io sono stato come un'sgnello, od un bue, che si mena al macello: ed io non sapeva che facessero delle macchinazioni con tr'a me: dicendo, Attossichiamo il suo cibo, e sterminiamio dalla terra de' viventi, e non sia il suo nome più ricordato, 20 Ma, o Signor degli eserciti,

giusto Giudice, che provi le reni, e'l cuore, fa' ch' io vegga la tua vendetta sopra loro: perciochè io ti dichiaro la mia ragione.

21 Perciò, così ha detto il Signore intorno a que' d'Anatot, che cercano l'anima tua: dicendo, Non profetimar nel Nome del Signore. che tu non muoia per le nostre

mani: 22 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, io ne faro punizione sopra loro: i giovani morranno per la spada; ed i lor figliuo-

fame: 23 E non resterà di loro alcun ri-

manente: perciochè io farò venire del male sopra que' d'Anatot, l'anno della lor visitazione.

CAP. XII.

CIGNORE, se io litigo teco, tu D sei pur giusto: nondimeno io ti proporrò le mie ragioni: perchè prospera la via degli empi? perchè sono a loro agio tutti quelli che procedono dislealmente?

2 Tu gli hai piantati, ed hanno messa radice: s'avanzano, e fruttano: tu sei presso della lor bocca,

ma lontano dalle lor reni.

3 Ma, o Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, ed hai provato *qual sia* il mio cuore inverso te : strascinagli, a guisa di pecore, al macello, e preparagli per lo giorno dell'uccisione.

4 Infino a quando farà cordoglio il paese, e seccherassi l'erba di tutta la campagna, per la maiva-gita degli abitanti di quello? le bestie, e gli uccelli son venuti meno: perciochè hanno detto, Iddio non

vede il nostro fine.

5 Se, correndo co' pedoni, cesi t'hanno stanco : come ti rimesco-leral co'cavalli ? e, se hai sol fidanza in terra di pace, come farai,

quando'l Giordano sarà gonfio? 6 Perciochè, esiandio i tuoi fratelli, e que' della casa di tuo padre, si sono portati dislealmente teco: ed essi ancora hanno a grida raunata la moltitudine dietro a te : non fidarti di loro, quando ti da-

ranno buone parole. 7 Io ho lasciata ia mia Casa, io ho abbandonata la mia eredità: lo ho dato l'amor dell' anima mia nel-

le mani de' suoi nemici. 8 La mia eredità m'è stata come un leone nel bosco, ha data fuori

la sua voce contr'a me: per ciò l'ho odiata.

9 La mia eredità m'è stata come un'uccello vaiolato: o uccelli, senite contr'a lei d'ogn' intorno: andate, raunatevi, voi tutte le fiere della campagna, venite per man-

10 Molti pastori hanno guasta la mia vigna, hanno calpestata mia possessione, hanno ridotta la mia cara possessione in un diserto di desolazione.

11 E stata ridotta in desolazione: e, tutta desolata, ha fatto cordoglio appo me: tutta la terra è desolata, perciochè non v'e alcuno che pona mente *a queste cos*e.

12 De guastatori son venuti so-

pra tutti i luoghi elevati nel diser- [ to: perciochè la spada del Signore divorerà da una estremità del paese infino all'altra: non v'e pace alcuna per veruna carne.

13 Hanno seminato del frumento, ed hanno ricolte delle spine: si sono affannati, e non hanno fatto alcun profitto: voi sarete confusi delle vostre rendite, per l'ardente

ira del Signore.

14 Così ha detto il Signore contr'a tutti i suoi malvagi vicini. che toccano l'eredità, la quale egli ha data a possedere ad Israel, suo popolo: Ecco, io gli divellerò d'in sul lor paese, e divellerò la casa di Giuda del mezzo di loro.

15 Ed avverrà che, dopo ch'io di avrò divelti, avrò di nuovo pietà di loro: e gli ricondurrò, ciascuno alia sua eredità, e ciascuno

alla sua terra.

16 Ed avverrà che, se pure imparano le vie del mio popolo, per giurar per lo mio Nome: dicendo, Il Signor vive: (siccome hanno insemato al mio popolo di giurare per Baal:) saranno edificati in mezzo del mio popolo.

17 Ma, se non ubbidiscono, io divellerò una cotal gente, divellen-dola, ed insieme distruggendola:

dice il Signore.

CAP. XIII.

OSI m' ha detto il Signore, Va', e comperati una cintura lina. e mettilati in su i lombi, e non

metterla nell' acqua. 2 Io dunque comperai quella cintura, secondo la parola del Signo-

re, e me la misi in su i lombi. 3 E la parola del Signore mi fu indiriszata la seconda volta: di-

cendo,

- 4 Prendi la cintura che tu hai comperata, la quale tu hai in su i lombi, e levati, e va'all' Eufrate, e nascondila quivi in una buca d'un 88860
- 5 Ed io andai, e la nascosi presso all'Eufrate, siccome il Signore m'avea comandato.

6 E, dopo molti giorni, avvenne che'l Signore mi disse, Levati, va' all' Eufrate, e togli di la la cintura, ch'io t'avea comandato di na-

7 Ed io andai all'Eufrate, e cavai, e tolsi la cintura dai luogo dove lo l'avea nascosta: ed ecco, la cintura era guasta, e non era più buona a nulla

8 E la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo,

9 Così ha detto il Signore, Così guasterò la magnificenza di Giuda.

la gran magnificenza di Gerusalemme:

10 Di questo popolo malvagio.che ricusa d'ascoltar le mie parole, che camina nella durezza del cuor suo. e va dietro ad altri dij, per servirgli, e per adorargli: e quella diventera come questa cintura, che

non è più buona a nulla.

11 Percioche, siccome la cintura è apposta in su i lombi dell' uomo, così io m'avea congiunta tutta la casa d'Israel, e tutta la casa di Giuda: dice il Signore: aciochè foese mio popolo, a fama, ed a laude, ed a gioria: ma essi non hanno ubbidito.

12 Di' loro adunque questa parola, Così ha detto il Signore, l'Iddio d' Israel. Ogni barile sara ripieno di vino. Ed essi ti diranno, Non sappiamo noi bene, ch'ogni

barile sara ripieno di vino? 13 E tu diral loro, Così ha detto il Signore, Ecco, io impierò d'ebbrezza tutti gli abitatori di questo paese, e li re del legnaggio di David, che seggono sopra'l suo trono; ed i sacerdoti, ed i profeti, e tutti gli abitanti di Gerusalemme :

14 E gli sbatterò l'uno contr'all' altro, padri, e figliuoli insieme: dice il Signore: io non risparmiero, e non perdonerò, e non avrò pietà.

per non distruggergli. 15 Ascoltate, e porgete l'orec-

chio, Non superbite : perciochè il

Signore ha parlato. 16 Date gioria al Signore Iddio vostro, avanti ch'egli faccia venir le tenebre, ed avanti che i vostri piedi s'intoppino sopra i monti d'oscurità, e che voi aspettiate la luce, e ch'egli l'abbia cangiata in ombra di morte, e mutata in oscurità

17 Che se voi non ascoltate questo, l'anima mia piagnerà in segreto, per lo vostro orgoglio : e l'occhio mio non resterà di lagrimare, e si struggera in lagrime: perciochè la greggia del Signore è mena-

ta in cattività.

18 Di'al re, ed alla regina, Umiliatevi, e sedete in terra: perciochè il vostro principato, la corona della vostra gloria è caduta a basso.

19 Le città del Mezzodi sono serrate, e non v'é alcuno che l'apra: tutto Giuda è menato in cattivita egli è menato in una intiera catti-vità.

20 Alzate gli occhi vostri, e vedete quelli che vengono di Settentrione: dove é la mandra che t'era stata

data, la greggia della tua gloria? 21 Che dirai, quando egli fara pu-2 F

## IEREMIA, XIII. XIV.

nizion di te? conciosiacosachè tu , stessa abbi loro insegnato ad esser tuoi principi in capo: non ti strigneranno dolori, a guisa di donna

che partorisce?
22 Che se pur dici nel cuor tuo, Perchè mi sono avvenute queste cose? Per la grandezza della tua iniquità i tuoi lembi sono stati rimboccati, e le tue calcagna sono state calterite

23 Potrebbe il Moro mutar la sua pelle, o'l pardo le sue macchie ? potreste altresì voi, assuefatti a far

male, far bene?

24 Io dunque gli dispergerò come stoppia, che è trasportata via al ar del vento del diserto.

25 Quest' è la tua sorte, la parte delle tue misure, da parte mia: dice il Signore : perciochè tu m'hai dimenticato, e ti sei confidata in menzogna.

26 Laonde io altresì ti rimboccherò i tuoi lembi in sul viso, e'l tuo vituperio apparirà.

27 I tuoi adulterij, e'l tuo ringhiare, e l'infamia del tuo puttaneg-giare è stata sopra i colli, per li campi: io ho vedute le tue abbominazioni. Guai a te. Gerusalemme! non ti netterai tu mai? dopo quando ancora?

CAP. XIV.

A parola del Signore, che fu in-dirizzata a Ieremia intorno al fatto della secchezza.

2 La Giudea fa cordoglio, e le sue porte languiscono: giacciono per terra in abito lugubre: il grido di

Gerusalemme è salito.

3 Ed i più onorati d'infra loro hanno mandata per dell' acqua la lor picciola gente : ed essa, venuta alle fosse, non ha trovata acqua alcuna: se ne son tornati co vasi voti, hanno avuta vergogna, e sono stati confusi, ed hanno coperto il capo loro.

4 Conciosiacosachè la terra sia stata trita, perciochè non v'è stata alcuna pioggia nel paese: i lavoratori sono stati confusi, ed hanno

coperto il capo loro.

5 Ed anche la cerva, per li campi, avendo figliato, ha abbandonati i suoi cerbiatti: perciochè non v'era alcuna erba.

6 E gli asini salvatici si son fermati sopra i luoghi elevati, ed hanno sorbito il vento, come dragoni: gli occhi loro son venuti meno: perciochè non v'era erba alcuna

7 O Signore, se le nostre iniquità rendono testimonianza contr'a noi, opera per amor del tuo Nome: perciochè le nostre ribellioni son multiplicate, noi abbiamo peccato

contra te.

8 O speranza d'Israel, suo Salvatore in tempo di distretta, perche saresti nel paese a guisa di fore stiere, e come un viandante, che si riduce in un' albergo, per passarvi la notte i

9 Perchè saresti come un' uomo smarrito, come un' uomo prode che non può salvare? Or, Signore, tu sei pur nel mezzo di noi, e'i tuo

Nome è invocato sopra noi: non abbandonarci.

10 Così ha detto il Signore a questo popolo, Così hanno preso diletto d'andar vagando, e non hanno rattenuti i lor piedi: perciò il Signore non gli gradisce: ora ricorderà la loro iniquità, e farà punision de'

lor peccati. 11 Poi 'l Signore mi disse, Non pregare in bene per questo popolo 12 Quando digiuneranno, io non ascolterò il grido loro: e quando offeriranno olocausto, ed offerta. io non gli avrò a grado : ami gli consumerò per la spada, e per la

fame, e per la peste.

13 Ed io dissi, Ahi, Signore Iddio! ecco, i profeti dicono loro. Voi non vedrete la spada, e fame non v'avverrà : anzi vi darò ferma pace in

questo luogo. 14 Ed il Signore mi disse, Que' profeti profetizzano menzogna nel Nome mio: io non gli ho mandati, e non ho data loro commessione, e non ho lor parlato: essi vi profetizzano visioni di menzogna, ed indovinamento, e vanità, e l'in-

ganno del cuor loro.

15 Perciò, così ha detto il Signore intorno a que' profeti, che profetiz-zano nel mio Nome, quantunque io non gli abbia mandati : e dicono, E' non vi sarà nè spada, nè fame in questo paese: Que profeti saranno consumati per la spada, e

per la fame;

16 E'l popolo, al quale hanno profetizzato, sara gittato su per le strade di Gerusalemme, per la fame, e per la spada; e non ri sard alcuno che seppellisca nè loro, nè le lor mogli, nè i lor figliuoli, nè le lor figliuole : ed lo spanderò sopra loro la lor malvagità.

17 Di' loro adunque questa la, Struggansi gli occhi mici in la-grime giorno, e notte, e non abbiano alcuna posa: perciochè la ver-gine, figliuola del mio popolo, è stata fiaccata d'un gran fiaccamen-

to, d'una percossa molto dolorosa. 18 Se io esco fuori a' campi, ecco gli uccisi con la spada: se entro nella città, ecco quelli che langui-

### IEREMIA. XIV. XV.

acono di fame: perciochè, exiandio i p#ofeti, ed i sacerdoti, sono andati vagando per lo paese, e non san-

no quel che si facciano.

19 Avresti tu pur riprovato Giu-da? ed avrebbe l'anima tua Sion in abbominazione? perchè ci hai percossi, senza ch'abbiamo potuto aver guarigione ? e's'aspetta pace, non v'e alcun bene: e'l tempo della guarigione, ed ecce turbamento.

20 O Signore, noi riconosciamo la nostra malvagità, l'iniquità de' nostri padri : perciochè noi abbia-

mo peccato contra te. 21 Per amor del tuo Nome, non disdegnare, non mettere in vituperio il trono della tua gloria: ricordati del tuo patto con noi, non annullarlo.

22 Evvi, fra le vanità delle genti, alcuno che faccia piovere? i cieli danno essi le piogge? non sei des-so tu, o Signore Iddio nostro? perciò, noi spereremo in te : perciochè tu hai fatte tutte queste cose.

### CAP. XV.

OI 'l Signore mi disse, Avvegna-chè Moisè, e Samuel, si presentassero davanti alla mia faccia, l'anima mia non sarebbe però inverso questo popolo: mandagli fuori della mia presenza, ed escansene fuori.

2 Che se pur ti dicono, Dove usci-remo? di loro, Così ha detto il Signore, Chi è condannato alla mortalità, esce alla mortalità: chi alla spada, eeca alla spada: chi alla fame, esca alla fame : chi alla cattività, esca alla cattività.

3 Ed io costituirò sopra loro quattro generasioni: dice il Signore: la spada, per uccidere: i cani, per istrascinare: gli uccelli del cielo, e le bestie della terra, per divorare,

e per distruggere. 4 E faro che saranno agitati per tutti i regni della terra, per cagion di Manasse, figliuolo d'Esechia, re di Giuda; per quello ch'egli ha

fatto in Gerusalemine. 5 Perciochè, o Gerusalemme, chi

avrebbe pietà di te? chi si condorrebbe teco? o chi si rivolgerebbe per domandarti del tuo bene stare? 6 Tu m'hai abbandonato, dice il Signore, e te ne sei lta indietro: lo altres) stenderò la mano sopra te. e ti distruggerò : io sono stanco di

pentirmi 7 Benchè io gli abbia sventolati con la ventola nelle porte del paese, ed abbia diserto, e distrutto il mio popolo, non però si son con-

vertiti dalle lor vie.

8 Le sue vedove sono state da me multiplicate, più che la rena de' mari: io ho loro addotto in pien mezzodi un guastatore contr'alla madre de' giovani : io ho fatto di-subito cader sopra lei turbamento, e spaventi.

9 Quella ch'avea partoriti sette figliuoli è divenuta fiacca, l'anima sua ha ansato, il suo sole è tramontato, mentre era ancora giorno: è stata confusa, e svergognata; ancora darò il lor rimanente alla spada, all'arbitrio de' lor ne-

mici: dice il Signore. 10 Ahi lasso me, madre mia! perciochè tu m'hai partorito per essere uomo di lite, e di contesa a tutto'l paese: io non ho lor dato nulla in presto, ed essi altresì non

m'hanno prestato nulla: e pur tutti quanti mi maladicono. 11 Il Signore ha detto, Se'l tuo sol rimanente non è riserbato per lo bene: se io non fo che'l nemico si scontri in te nel tempo dell' av-versità, e nel tempo della distretta.

12 Potrebbesi rompere il ferro, il ferro d'Aquilone, e'l rame ? 13 Io darò senza prezzo in preda le tue facultà, ed i tuoi tesori, in

tutti i tuoi confini ; e ciò per tutti i

tuoi peccati: 14 E farò passare i tuoi nemici per un paese che tu non sai: perciochè un fuoco s'è acceso nella mia ira, il quale s'apprenderà so-

pra vol 15 O Signore, tu'l sai: ricordati di me, e visitami, e vendicami de miei persecutori: non rapirmi. mentre tu sei lento all'ira: co-

nosci ch'io soffero vituperio per te. 16 Tosto che le tue parole sono state ritrovate da me, io le ho mangiate; e la tua parola m'è stata in gioia, ed in allegrezza del mio cuore: perciochè il tuo Nome è invocato sopra me, o Signore Iddio

degli eserciti.
17 Io non son seduto nel consiglio degli schernitori, per far festa, ed allegrezza: io son seduto tutto solo, per cagion della tua mano: perclochè tu m'hai empiuto d'in-

degnazione.

18 Perchè è stato il mio dolore perpetuo, e la mia piaga disperata? perchè ha ella ricusato d'esser guarita? mi saresti tu pure come una cosa fallace, come acque che non

son perenni? 19 Perciò, così ha detto il Signore, Se tu ti converti, io ti ristorerò, e tu starai davanti a me : e se tu separi 'l prezioso dal vile, tu sarai come la mia bocca : conver-2 F 2

## IEREMIA, XV. XVI. XVII.

tansi eglino a te: ma tu, non convertirtí a loro.

20 Ed io ti farò essere a questo po-polo a guisa d'un muro fortissimo di rame: ed essi combatteranno contr' a te, ma non ti vinceranno: perciochè io son teco, per salvarti,

e per riscuoterti: dice il Signore. 21 E ti trarrò di man de' maligni, e ti riscuoterò di man de' violenti.

CAP. XVI.

DOI la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

2 Non prenderti moglie, e non aver figliuoli, nè figliuole, in questo luogo.

3 Perciochè, così ha detto il Si-

gnore intorno a' figliuoli, ed alle igliuole, che nasceranno in questo luogo, ed alle madri che gli avran-no partoriti, ed a padri che gli avranno generati in questo paese : 4 Morranno di morti dolorose :

non se ne farà cordoglio, e non saranno seppelliti: saranno per letame in su la faccia della terra, e saranno consumati per la spada, e per la fame: ed i lor corpi morti saranno per pasto agli uccelli del cielo, ed alle bestie della terra.

5 Perciochè, così ha detto il Signore. Non entrare in alcuna casa di convito funerale, e non andar per far cordoglio, e non condolerti con loro: perciochè io ho ritratta la mia pace da questo popolo, dice il Signore, e la mia benignità, e le

mie compassioni.

6 E grandi, e piccioli, morranno in questo paese, senza esser sep-pelliti; e non si farà cordoglio per loro, e niuno si farà tagliature ad-dosso, nè si raderà per loro: 7 E non si spartira loro pane per

lo duolo, per consolargii del morto; e non si darà loro bere la coppa delle consolazioni per padre, nè per madre d' alcuno.

8 Parimente non entrare in alcuna casa di convito, per seder con loro, per mangiare, è per bere. 9 Perciochè, così ha detto il Si-

gnordegli eserciti, l' Iddio d' Israel, Ecco, io fo cessare in questo luogo, davanti agli occhi vostri, ed a' dì vostri, la voce di giola, e la voce d'allegrezza, la voce dello sposo, e la voce della sposa.

10 Or avverra, quando tu avrai annunziate tutte queste parole a questo popolo, ch'essi ti diranno, Perchè ha il Signore pronunziato contr'a noi tutto questo gran ma-le? e quale è la nostra iniquita, e quale ? il nostro peccato, che noi abbiamo commesso contr'al Signore Iddio nostro?

11 E tu dirai loro, Perciochè i vostri padri m'hanno lasciato, dice il Signore: e sono iti dietro ad altri dij, e gli hanno serviti, ed adorati: ed hanno abbandonato me, e non hanno osservata la mia Legge:

12 E voi avete fatto vie peggio che i vostri padri: ed ecco, ciascun di voi va dietro alla durenza del cuor suo malvagio, per non

ascoltarmi :

13 Perciò, lo vi caccerò fuor di questo paese, in un paese che ne voi, nè i vostri padri, non avete conosciuto ; e quívi servirete giorno, e notte, ad altri dij : perciochè io non vi farò grazia.

14 Ma pure, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che non si dirà più, Il Signor vive, il quale ha tratti i figliuoli d'Israel fuor del paese d'Egitto:

15 Ma, Il Signor vive, c'ha trat-ti i figliuoli d'Israel fuor del pacse di Settentrione, e di tutti gii altri paesi, ne quali egli gli avea scacciati: ed io gli ricondurrò al-la lor terra, ch'io diedi a' padri

loro. 16 Ecco, io mando a grandi pescatori, che gli peschino: dice il Signore: e, dopo ciò, a grandi cacciatori che gli caccino sopra ogni

monte, e sopra ogni colle, e nelle buche de' sas

17 Perciochè gli occhi miei sone sopra tutte le lor vie: quelle non son nascoste dal mio cospetto, e la loro iniquità non è occulta d'in-

nanzi agli occhi miei-

18 Ed imprima renderò loro al doppio la retribuzione della loro iniquità, e del lor peccato : percio-chè hanno contaminato il mio pacse, ed hanno empiuta la mia eredità delle carogne delle lor cose esecrabili, e delle loro abbominazioni

19 O Signore, mia forza, e mia fortezza, e mio rifugio nel giorno della distretta, le genti verranno a te dalle estremità della terra : e diranno, Veramente i padri nostri hanno posseduta falsità, vanità, e cose nelle quali non era alcun giovamento.

20 Farebbesi l'uomo degl'iddij, i

quali però non son dij ?

21 Per tanto, ecco, io farò lor conoscere questa volta, io farò lor conoscere la mia mano, e la mia forza: e sapranno che'l mio Nome è, Il Signore.

### CAP. XVII.

L peccato di Giuda è scritto con uno stile di ferro, con una punta di diamante: egli è scolpito in

### IEREMIA, XVII.

su la tavois del lor cuore, e nelle | 15 Ecco, costoro mi dicono, Dove corna de' vostri altari ;

2 Il ricordarsi de' loro altari, e de' lor boschi, presso agli alberi verdeggianti, sopra gli alti colli, è loro come il ricordarsi de' lor propi fi-

gliuoli.

3 O montanaro, scendi nella campagna: io darò in preda le tue fa cultà, e tutti i tuoi tesori: i tuoi alti luoghi son pieni di peccato, in tutti i tuoi connni.

4 E tu, e quelli che sono fra te, lascerete vacar la vostra eredità, la quale io v'avea data, essendone cacciati fuori: ed io ti farò servire a' tuoi nemici, nel paese che tu non conosci: perciochè voi avete acceso un fuoco nella mia ira, il quale arderà in perpetuo.

5 Così ha detto il Signore, Maladetto sia l'uomo che si confida nell'uomo, e mette la carne per suo braccio, e'l cui cuore si ritrae dal

Signore

6 Egli sarà come un tamerice in una piaggia: e, quandol ben ver-rà, egil noi vedrà: ed abiterà nel diserto, in luoghi aridi, in terra di salsuggine, e disabitata.

7 Benedetto sia l'uomo che si confida nel Signore, e la cui confi-

danza è il Signore.

8 Egli sarà come un' albero piantato presso all'acque, e che stende le sue radici lungo un ruscello: e, quando viene l'arsura, egli non la sente: anzi le sue frondi verdergiano: e nell'anno della secchezza non se n'affanna, e non resta di far frutto.

9 Il cuor dell'uomo è frodolente sopra ogni altra cosa, ed insanabi-le : chi lo conoscerà ?

10 Io, il Signore, che investigo i cuori, che provo le reni: e ciò, per rendere a clascuno la retribuzione econdo le sue vie. secondo'l frutto de' suoi fatti

11 Chi acquista delle ricchezze, e non dirittamente, è come la pernice, che cova l'uova che non ha fatte: egli le lascerà al mezzo de' suoi dì. ed alla fine sarà trovato stolto.

12 Il luogo del nostro Santuario è un trono di gloria, un luogo eccel-

so fin dal principio.

laude.

13 O Signore, speranza d' Israel, tutti quelli che ti lasciano saranno confusi: e quelli che si rivoltano indietro da me saranno scritti nella terra: perciochè hanno abbandonata la fonte dell'acque vive, il Signore.

14 Sanami, Signore, ed io sarò sanato: salvami, ed io sarò salvato: perciochè tu sei la mia

e la parola del Signore? venga pu-

16 Or, quant'è a me, io non ho fatta maggiore instanza dietro a te, che si convenga ad un pastore: e non ho disiderato il giorno del male insanabile: tu' sal: ciò che è uscito delle mie labbra è stato

nel tuo cospetto. 17 Non essermi in ispavento: tu sei la mia speranza, e rifugio, nel

giorno dell' avversita.

18 Sieno confusi i miei persecutori, e non io: sieno spaventati, e non io: fa' venire sopra loro il giorno del male, e rompigli di

doppia rottura. 19 Così m' ha detto il Signore, Va'. e fermati alla porta de' figliuoli del popolo, per la quale entrano ed escono li re di Giuda; ed a tut-

te le porte di Gerusalemme : 20 E di loro, Ascoltate la parola del Signore, re di Giuda, e tutto Giuda, e voi tutti gli abitanti di Gerusalemme, ch'entrate per que-

ste porte:

21 Così ha detto il Signore, Guardatevi, sopra l'anime vostre, di portare alcun carico, nè di farlo passare per le porte di Gerusalemme, nel giorno del Sabato :

22 E non tracte fuor delle vostre case alcun carico, nè fate opera alcuna nel giorno del Sabato: ma santificate il giorno del Sabato, come io comandai a' padri vostri.

23 Ma essi non ascoltarono, e nonporsero il loro orecchio: anzi indurarono il lor collo per non ascoltare, e per non ricever correzione.

24 Ed avverra, se pur m'ascoltate, dice il Signore, per non fare entrare alcun carico per le porte di questa città nel giorno del Sabato, e per santificare il giorno del Sabato, per non fare in esso alcun lavoro:

25 Che li re, ed i principi, che seggono sopra'l trono di David, montati sopra carri, e cavalli: li re, dico, ed i lor principi, gli uomini di Giuda, e gli abitanti di Gerusa lemme, entreranno per le porte di questa città: e questa città sarà

abitata in perpetuo;

26 E si verrà dalle città di Giuda, e da' luoghi circonvicini di Gerusalemme, ë dal paese di Beniamin, e dal piano, e dal monte, e dalla parte Meridionale, portando olocausti, e sacrificij, ed offerte, ed incenso: portando ancora offerte da render grazie, alia Casa del Signore:

Ma, se non m'ascoltate, per santificare il giorno del Sabato, e

# IEREMIA, XVII. XVIII. XIX.

per non portare alcun carico, e per non entrare con esso per le porte di Gerusalemme, nel giorno del Sabato; io accenderò un fuoco nelle sue porte, il quale consume-ra i palazzi di Gerusalemme, e non si spegnera.

CAP. XVIII.

A parola, che fu dal Signore in-dirizzata a Ieremia: dicendo, 2 Levati, e scendi in casa d'un vasellaio, e quivi ti farò intender le mie parole.

3 Io adunque scesi in casa d'un vasellaio, ed ecco, egli faceva il suo

lavorio in su la ruota.

4 E'i vasello ch'egli faceva si guastò, come l'argilla suol guastarsi in man del vasellaio : ed egli da capo ne fece un'altro vasello, come a lui vasellaio parve ben di fare.

5 Allora la parola del Signore mi

fu indirizzata: dicendo,

6 Non posso io fare a voi, o casa d'Israel, come ha fatto questo vasellaio? dice il Signore: ecco, siccome l'argilla è in man del vasellaio, così voi, o casa d' Israel, siete in man mia.

7 In uno stante io parlerò contr'ad una nazione, o contr'ad un regno, per divellere, per diroccare, e per

distruggere:

8 Ma, se quella nazione, contr'alla quale io avrò parlato, si converte dalla sua malvagità, io altresì mi pentirò del male, ch'io avea pensato di farle

9 In uno stante parimente, parlerò in favore d'una nazione, o d'un regno, per piantare, e per edifi-

care:

10 Ma, se quel regno, o nazione, fa quel che mi dispiace, non ascoltando la mia voce; io altresi mi pentirò del bene ch'io avea detto di fargli.

11 Ora dunque, parla pure agli uomini di Giuda, ed agli abitanti di Gerusalemme: dicendo, Così ha detto il Signore, Ecco, io formo contr'a voi del male, e penso de' pensieri contr'a voi : convertasi ora ciascun di voi dalla sua via malvagia, ed ammendate le vostre vie, ed i vostri fatti.

12 Ed essi dissero, Non v'è rimedio: perciochè noi andremo dietro a' nostri pensieri, e faremo ciascuno secondo la durezza del cuor suo

malvagio,

13 Perciò, così ha detto il Signore, Deh, domandate fra le genti, chi ha mai udite cotali cose? la vergine d'Israel ha fatto una cosa molto brutta.

14 Lascerebbesi per lo sasso d'un

campo il nevoso Libano ? abbandonerebbersi l'acque pellegrine, fresche, e correnti? 15 Conciosiacosachè'l mio popolo m'abbia dimenticato, ed abbia fatti

profumi a ciò che non è che vanita ; e sia stato fatto intopparsi nelle sue vie, ch'erano sentieri antichi, per caminar per li sentieri d'un ca-

mino non appianato: 16 Per mettere il lor paese in de-solazione, ed in zuffolo, in perpe-tuo: onde chiunque passera per esso stupira, e scuotera la testa.

17 lo gli dispergerò dinanzi al nemico, a guisa di vento Orientale: io mostrerò loro la coppa, e non la faccia, nel giorno della lor cala-

mita.

18 Ed essi hanno detto, Venite, e facciamo delle macchinazioni contr'a Ieremia: perciochè la Legge non verra giammai meno dal sa-cerdote, ne'i consiglio dal savio, nè la parola dal profeta: venite, e percuotismolo con la lingua, e non attendiamo a tutte le sue parole.

19 O Signore, attendi a me, ed ascolta la voce di quelli che con-

tendono meco.

20 Deesi render mal per bene' conciosiacosach'essi abbiano cavata una fossa all'anima mia. cordati ch'io mi son presentato di-nanzi a te, per pariare in favor loro, per istornar l'ira tua da loro. 21 Perciò, abbandona i lor figliuo-

li alla fame, e fagli cadere per la spada: e sieno le lor mogli orbate di figliuoli, e vedove: e sieno i loro uomini uccisi, e morti; e sieno i lor giovani percossi dalla spada nella battaglia.

22 Sieno udite le strida dalle case loro, quando in uno stante tu avrai fatte venire sopra loro delle schiere: perciochè hanno cavata una fossa, per prendermi: ed hanno di nascoso tesi de' lacci a' miei piedi.

23 Ma tu, o Signore, conosci tutto'l lor consiglio contr'a me, che è di farmi morire: non fare il purgamento della loro iniquità, e non iscancellare il lor peccato dal tuo cospetto: anzi sieno traboccati davanti a te : opera contr'a loro nel tempo della tua ira.

### CAP. XIX.

IL Signore ha detto così, Va, in-sieme con alcuni degli Anziani del popolo, e degli Anziani de sacerdoti, e compera un boccale di vasellaio ;

2 Ed esci alla valle del figlinolo d'Hinnom, che è all'entrata della porta de' vasellai : e quivi grida le

parole ch'io ti dirò:

# IEREMIA, XIX. XX.

3 E di', Ascoltate la parola del Signore, voi re di Giuda, ed abitanti di Gerusalemme: Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'I-srael, Ecco, lo fo venire sopra questo luogo un male, il quale chiun-que udirà avrà gli orecchi intronati.

4 Perciochè m'hanno lasciato, ed hanno profanato questo luogo, ed hanno in esso fatti profumi ad altri dii, i quali ne essi, ne i lor padri. nè li re di Giuda, non hanno conosciuti: ed hanno empiuto questo

.uogo di sangue d'innocenti ;
5 Ed hanno edificati degli alti uoghi a Baal, per bruciar col fuoco lor figliuoli in olocausto a Baal: 1 che lo non comandai, e non ne parlai giammai, e non m'entrò giammai in cuore:

6 Perciò, ecco, i giorni vengono, lice il Signore, che questo luogo non sarà più chiamato Tofet, nè Valle del figliuolo d'Hinnom: ma

Valle d'uccisione.

7 Ed io metterò al niente il consiglio di Giuda, e di Gerusalemme, in questo luogo : e gli farò cader per la spada dinanzi a' lor nemici, e gli daro in man di quelli che cercano l'anima loro: e darò i lor corpi morti per pasto agli uccelli del cielo, ed alle bestie della terra: 8 E metterò questa città in deso-

lazioni, ed in zuffolo: chiunque passera presso d'essa stupira, e zuffolerà, per tutte le sue plaghe: 9 E farò che mangeranno la car-

ne de lor figliuoli, e la carne delle lor figiiuole: e ciascuno mangerà la carne del suo compagno, nell assedio, e nella distretta, della quale i lor nemici, e quelli che cercano l'anima loro, gli strigneranno

10 Poi spezza il boccale in presenza di quegli uomini, che saranno

andati teco :

11 E di loro, Così ha detto il Sinor degli eserciti, Così romperò questo popolo, e questa città, come si spezza un vasello di vasellaio, il quale non si può più risaldare : e saranno seppelliti in Tofet, fin che non vi sia più luogo da seppellire.

12 Così farò a questo luogo, dice il Signore, ed a suoi abitanti, e ciò, per render questa città simile a Tofet

13 E le case di Gerusalemme, e le case delli re di Giuda, saranno immonde come il luogo di Tofet: tut-te le case, sopra i cui tetti hanno fatti profumi a tutto l'esercito del cielo, ed offerte da spandere ad altri dii.

14 Poi leremia se ne venne di

Tofet, dove il Signore l'avea mandato per profetizzare: e si fermò nel cortile della Casa del Signore: e disse a tutto'l popolo,

15 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ecco, in fo venire sopra questa città, e sopra tutte le terre d'essa, tutto'l male ch' io ho pronunziato contr'a lei: perciochè hanno indurato il lor colio, per non ascoltar le mie parole.

#### CAP. XX.

R Pashur, figliuolo d'Immer, sacerdote, ch' era soprantendente, e conduttore nella Casa del Signore, udi Ieremia, che profetiz-

zava queste parole.

2 E Pashur percosse il profeta
Ieremia, e lo mise nella grotta,
ch'era nella porta alta di Benia-

min, la quale conduceva alla Casa del Signore. 3 E'l giorno seguente, Pashur trasse Ieremia fuor della carcere. E leremia gli disse, Il Signore ti nomina, non Pashur, ma Magor-

missabib.

4 Perciochè, così ha detto il Signore, Ecco, io ti metterò in ispavento a te stesso, ed a tutti i tuoi amici: ed essi caderanno per la spada de' lor nemici, ed i tuoi occhi lo vedranno: e daro tutto Giuda in man del re di Babilonia, il quale gli menerà in cattività in Babilo-

nia, e gli percuotera con la spada:
5 E darò tutte le ricchezze di questa città, e tutto'l suo guadagno, e
tutte le sue cose preziose; ed insieme tutti i tesori delli re di Giuda, in man de' lor nemici, i quali gli prederanno, e gli rapiranno, e gli porteranno via in Babilonia. 6 E tu, Pashur, e tutti quelli ch'a

bitano in casa tua, andrete in cattivită: e tu entreral in Babilonia, e quivi morrai, e quivi sarai sep-pellito, tu, e tutti i tuoi amici, a' quall tu hai profetizzato falsa-

7 O Signore, tu m'allettasti, ed io mi lasciai allettare: tu mi facesti forza, e mi vincesti: tuttodi sono

in derisione, clascuno si beffa di me. 8 Perciochè, da che io parlo, sclamo, e grido violenza, ed assassinamento: imperochè la parola del Signore m'è stata in obbrobrio, ed

in ischerno tuttodì.

9 Laonde io dissi. Io non lo mentoverò più, e non parlerò più nel suo Nome: (ma v'è stato nel mio cuore come un fuoco ardente, rinchiuso nelle mie ossa: e mi sono stancato per ritenerlo, e non ho potuto:)

## IEREMIA, XX. XXI. XXII.

10 Perciochè lo bo udito come moiti m'hanno infamato: spavento é d'ogn'intorno: rapportate, e noi rapporteremo. Tutti quelli co quali lo stava in buona pace m'hanno spiato, se lo incappava punto: ed hanno detto, Forse si lascerà egli cogliere per inganno, e noi verremo a capo di lut.

11 Ma il Signore è meco, come un' uomo prode, e terrible: perciò quelli che mi perseguitano caderanno, e non avranno la vittodra: saranno grandemente confusi,
perdoche non prospereranno: etò
serd loro una ignominia eterna, che

giammai non šarà dimenticata.

12 Dunque, o Signor degli eserciti, che provi'l giusto, che vedi le reni, e'l cuore, /ti' ch'io vegga la vendetta che tu prenderai di loro: perciochè lo t'ho spiegata la mia

ragione.
13 Cantate al Signore, laudate il
Signore: percioche egli ha riscossa
l'anima del povero dalla mano de'
malfattori.

14 Maladetto sia il giorno ch'io nacqui: il giorno che mia madre mi partori non sia benedetto.

15 Maladetto sia l'uomo che ne portò la novella a mio padre: dicendo, Un figliuol maschio t'e nato; e lo rallegro grandemente.

to; e lo rallegro grandemente.

16 E sia quell' uomo come quelle città che'l Signore ha sovvertite, senza essersene mai pentito: ed oda il grido la mattina, e lo stormo

in sul mezzod: 17 Conclosiacosachè Iddio non m'abbia fatto morire fin dalla matrice, e non abbia fatto che mia madre fosse il mio sepolcro, e che la sua matrice fosse in perpetuo gravida.

18 Perchè sono lo uscito della matrice, per veder travaglio, e tormento, e per finire i miei giorni in vituperio?

CAP. XXI.

L A parola, che fu dal Signore indirizzata a Ieremia, quando I re Sedechia mandò a lui Pashur, figliuolo di Malchia, e Sefania, figliuolo di Maasela, sacerdote: dicendo,

2 Deh, domanda per noi 1 Signore: percioche Nebucadresar, re di Babilonia, guerreggia contr'a noi: forse il Signore opererà inverso noi secondo tutte le sue maraviglie, e farà ch'egli si ritrarrà da noi. 3 E Ieremia disse loro, Così direte a Sedechia,

4 Il Signore Iddio d'Israel ha detto così, Ecco, io fo rivolgere indietro gli strumenti bellici, che son nelle

vostre mani, co' quali voi combattete contr'al re di Babilonia, e contr'a' Caldei, che v'assediano di fuori delle mura: e gli raccoglierò in mezzo di questa città.

5 Ed io stesso combatterò contra voi con man distesa, e con possente braccio, in ira, ed in cruccio, ed in grande indegnazione;

6 E percuoterò gli abitanti di que sta città, gli uomini, e gli animali e morranno di gran mortalità.

7 E poi appresso, dice il Signore, lo darò Sedechia, re di Giuda, ed i suoi servitori, e'i popolo, e quelli che saranno scampati in questi città dalla mortalità, e dalla spada, e dalla fame, in man di Nebucatresar, re di Babilonia, ed in mar de'lor nemici, e di quelli che cer cano l'anima loro: ed egli gii per cuoterà, mettendogii a fil di spada egli non perdonera loro, e non gi risparmierà, e non ne avra pleta.

8 Ed a questo popolo di', Così la detto il Signore, Ecco, io vi pro pongo la via della vita, e la vis

della morte.

9 Coloro che dimoreranno in que sta città morranno di spada, o di sme, o di pestilenza: ma quelli ch'andranno ad arrendersi a Caldel; i quali v'assediano, viveranno, e l'anima loro sarà loro per ispoglia. 10 Perciochè lo ho volta la mia

10 Percioché lo ho voltà la mia faccia contr'a questa città, in ma le, e non in bene: dice il Signore: clia sarà messa in man del re di Babilonia, ed egil l'arderà coi fuoca 11 Ed alla casa del re di Giuda di',

Ascoltate la parola del Signore:
12 O casa di David, così ha detto
il Signore, Da mattina fate ragione, e riscuotete di man dell' oppressore colui a cui è tolto il suo:
che talora l'ira mia non esca aguisa di fucco, ed arda, senza ch'alcuno la possa spegnere, per la malvagità de' vostri fatti.

13 Eccomi a te, o abitatrice della valle, della rocca del piano: dice il Signore: a voi che dite, Chi potrebbe scender sopra noi, e chi potrebbe entrar nelle nostre stanze

14 Ed lo farò punizione di vol secondo l'frutto de vostri fatti: dice il Signore: ed accenderò un fucco nella selva di quella, il quale consumerà tutto ciò che è d'intorno s

### CAP. XXII.

COSI ha detto il Signore, Scendi nella casa dei re di Giuda, e pronunzia quivi questa parola: 2 E di', Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda, che siedi sopra'l trono di David: tu, ed i tuol

656

servitori, e'l tuo popolo ch'entrate | lora bene gli avvenne. per queste porte:

3 Cusì ha detto il Signore, Fate giudicio, e giustizia: e riscuotete di man dell'oppressore colui a cui è tolto il suo: e non fate torto al forestiere, nè all'orfano, nè alla vedova: non fate violenza, e non is pandete sangue innocente in questo luogo.

4 Perciochè, se pur mettete ad effetto questa parola, li re del legnaggio di David, che seggono sopra I suo trono, entreranno per le porte di questa Casa, montati sopra carri, e sopra cavalli, essi, ed i lor servitori, e'i lor popolo. 5 Ma, se voi non ascoltate queste

parole, lo giuro per me stesso, dice il Signore, che questa Casa sarà rnessa in desolazione.

6 Perciochè, così ha detto il Signore intorno alla casa del re di Giuda, Tu mi sei stata come Galaad, come la sommità del Libano: se lo non ti riduco in diserto, in città disabitate.

7 Io ordinerò contr'a te de' guastatori, ch'avranno ciascuno le sue armi: e taglieranno la scelta de'

tuoi cedri, e gli gitteranno nel fuoco. 8 E molte genti passeranno presso di questa città, e diranno l'uno all' altro, Perchè ha il Signore fatto

così a cotesta gran città?

9 E si dirà, Perciochè hanno lasciato il patto del Signore Iddio loro, ed hanno adorati altri dij, ed

hanno lor servito.

10 Non piagnete per lo morto, e non ve ne condolete: piagnete pur per quel che se ne va via: percio-chè egli non ritornera più, e non

vedra più il suo natio paese. 11 Perciochè il Signore ha detto così di Sallum, figliuolo di Iosia, re di Giuda, c'ha regnato in luogo di Iosia, suo padre, ed è uscito di questo luogo, Egli non vi ritornera più:

12 Anzi morrà nel luogo dove è stato menato in cattività, e non

vedrà più questo paese.

13 Guai a colui ch'edifica la sua casa, e non con giustizia; e le sue sale, e non con dirittura: che si serve del suo prossimo per nulla, e non gli dà il pagamento dell' opera sua:

14 Che dice, Io m'edificherò una casa grande, e delle sale spaziose : e taglia a quelle delle finestre lar-

dipigne di minio!

15 Regneresti tu pure, che tu ti rimescoli così co' cedri? non mangiò, e non bevve tuo padre, facen-do ciò ch'è diritto, e giusto? ed al-

16 Egli fece ragione al povero, ed

al bisognoso: ed allora bene gli avvenne: non é ciò conoscermi?

dice il Signore.

17 Ma tu non hai gli occhi, ne'l cuore, se non alla tua avarizia, ed a spandere il sangue innocente, ed ad oppressione, ed a storsione, per farla

18 Perciò, il Signore ha detto così di Iolachim, figliuolo di Iosla, re di Giuda, E'non se ne farà cordoglio, dicendo, Ahi fratel mio! Ahi sorella! E non se ne fara altrest

cordoglio, dicendo, Ahi Signore I ed, Ahi sua maestà! 19 Egli sarà seppellito della sepol-tura d'un'asino, essendo strasci-nato, e gittato via lungi dalle porto di Gerusalemme.

20 Sali pure in sul Libano, e gri-da: e da' fuori la tua voce in Basan, e grida a quelli che sono di là: perciochè tutti i tuoi amanti sono

stati rotti

21 Io t'ho parlato nelle tue prosperità: ma tu hai detto, lo non ascolterò: questa è stata la tua usanza fin dalla tua fanciullezza, che tu non hai giammai ascoltata la mia voce.

22 Il vento si pascerà di tutti i tuoi oastori, ed i tuol amanti andranno in cattività: allora sarai pure svergognata, e confusa, per tutta la

tua malvagità.

23 Tu dimori nel Libano, tu t'annidi sopra i cedri: o quanto sarai graziosa, quando ti verranno le do-glie del parto; i dolori, come di donna che partorisce!

24 Come io vivo, dice il Signore avvegnachè tu, Conia, figliŭolo di Ioiachim, re di Giuda, fossi un suggello nella mia man destra, pur te

ne divellerò:

25 E ti darò in man di quelli che cercano l'anima tua, ed in man di quelli de' quali tu hai spavento, ed in man di Nebucadresar, re di Babilonia, ed in man de Caldei:

26 E caccerò te, e tua madre che t'ha partorito, in un paese strano. dove non siete nati: e quivi morrete.

27 E, quant'è al paese, al quale essi hanno l'animo intento, per tornarvi, non vi torneranno.

28 E questo uomo Conia un' idolo sprezzato, e rotto in pezzi? è egli un vaso, del quale non si fa stima alcuna? perchè dunque sono stati cacciati egli, e la sua progenie, e gittati in un paese, che non cono-

29 O paese, o paese, o paese, a-scolta la parola del Signore!

# IEREMIA, XXII. XXIII.

30 Così ha detto il Signore, Scrivete pure che quest uomo sarà privo di figliuoli, e sarà uomo che non prospererà a' suoi dì; s che niuno della sua progenie prosperera, sedendo sopra'i trono di David, e signoreggiando per l'innanzi sopra Giuda.

CAP. XXIII. CUAI a' pastori, che disperdono, e dissipano la greggia del mio

pasco! dice il Signore. 2 Perciò, così ha detto il Signore Iddio d'Israel a pastori che pasco-no il mio popolo, Voi avete dissi-pate le mie pecore, e le avete scacciate, e non ne avete avuta cura: ecco, io farò punizione sopra voi della malvagità de' vostri fatti: dice il Signore.

3 Ed lo raccoglierò il rimanente delle mie pecore, da tutti i paesi ne' quali io le avrò scacciate, e le farò tornare alle lor mandre: e frutteranno, e multiplicheranno.

4 Ed io costituirò sopra loro de' pastori che le pastureranno; ed esse non avranno più paura, nè spavento, e non ne mancherà al-

cuna: dice il Signore.

5 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò sorgere a David un Germoglio giusto, il quale regnerà da re, e prospererà, e fara giudicio, e giustisia nella terra. 6 A' suoi di Giuda sara salvato,

ed Israel abiterà in sicurtà : e questo sarà il suo Nome, del quale sarà chiamato, IL SIGNORE NO-

STRA GIUSTIZIA.

7 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che non si dira più, Il Signore vive, c' ha tratti i figiluoli d'Israel fuor del paese d'Egitto: 8 Ma, Il Signore vive, c'ha tratta, e condotta la progenie della casa d'Israel fuor del paese di Set-tentrione, e di tutti i paesi dove io gli avea scacciati: ed essi abiteran-

no nella lor terra.

9 Il mio cuore è rotto dentro di me per cagion de profeti : tutte le mie ossa ne sono scrollate: io sono come un'uomo ebbro, e come una persona soprafatta dal vino: per cagion del Signore, e per ca-gion delle parole della sua Santità.

10 Perciochè il paese è pieno d'adulteri; perciochè il paése fa cordoglio per l'esecrazioni: i paschi del diserto ne sono tutti secchi: il corso di costoro è malvagio, e la lor forza non è diritta.

11 Perciochè e profeti, e sacerdoti sono profani : e nella mia Casa stessa ho trovata la lor malvagità: dice il Signore.

12 Perciò, la lor via sarà come sdruccioli in tenebre : saranno sospinti, e caderanno in esse: per-ciochè io faro venire sopra loro del male, l'anno della lor visitazione : dice il Signore.

13 Ben avea io vedute cose sconvenevoli ne' profeti di Samaria:

profetizzavano per Baal, e travia-

vano il mio popolo Israel: 14 Ma io ho vedute cose nefande ne' profeti di Gerusalemme, commettere adulteri, e procedere in falsità : ed hanno confortate le mani de'malfattori, aciochè niun di loro si converta dalla sua malvagità: essi tutti mi sono stati corre Sodoma, e gli abitanti di quella come Gomorra

15 Perciò, il Signor degli esercii ha detto così di que' profeti, Ecco, io gli ciberò d'assenzio, e darò ler bere acque di tosco: perciochè da profeti di Gerusalemme è uscita la

profanità per tutto'i paese. 16 Così ha detto il Signor degli eserciti, Non ascoltate le parole de' profeti che vi profetizzano: essi vi fanno vaneggiare: propongono le visioni del cuor loro, che non sono uscite della bocca del Signore:

17 Non restano di dire a quelli che mi dispettano. Il Signore ha detto, Voi avrete pace : ed a tutti coloro che caminano secondo la durezza del cuor loro, Male alcuno

non verrà sopra voi.

18 Perciochè, chi è stato presente nel segreto consiglio del Signore? e chi ha veduta, ed intesa la sua parola? chi ha porta l'orecchis alla sua parola, e l'ha udita? 19 Ecco'i turbo dei Signore, l'ira

è uscita, il turbo soprastà, caderà

sopra'l capo degli empi.
20 L'ira del Signore non ai rac-queterà, fin ch'egli non abbia ese-guiti, e messi ad effetto i pensieri del cuor suo: alla fin de' giorni voi intenderete molto bene la cosa.

21 Io non ho mandati que' profeti, e son corsi: io non ho lor parlato.

ed hanno profetizzato.

22 Se fossero stati presenti nel mio segreto consiglio, avrebbero fatte intendere le mie parole al mio popolo, e gli avrebbero stornati dalla lor cattiva via, e dalla malvagità de' lor fatti.

23 Sono io Dio da presso, dice il Signore, e non Dio da lungi? 24 Potrebbesi nascondere alcuno

in tali nascondimenti ch'io nol vedessi? dice il Signore: non riem-pio io il cielo, e la terra? dice il Signore.

25 Io ho udito quel c'hanno detto que' profeti, che profetimano menzogna nel Nome mio: dicendo. Io ! ho avuto un sogno, io ho avuto un sogno.

26 Infino a quando è questo nel cuore de profeti che profetizzano menzogna, e son profeti dell'ingan-

no del cuor loro i

27 Che pensano di far dimenticare il mio Nome al mio popolo, per li lor sogni, i quali raccontano l'uno all'altro, siccome i padri loro dimenticarono il mio Nome per

28 Il profeta, appo cui è un sogmo, raccontiquel sogno: e quello. appo cui e la mia parola, proponga la mia parola in verità : che ha da far la paglia col frumento ? dice

11 Signore. 29 Non è la mia parola come un fuoco? dice il Signore : e come un rnartello, che spezza il sasso?

30 Perciò, eccomi contr'a que' profeti, dice il Signore, che rubano le mie parole ciascuno al suo com-

pagno. 31 Eccomi contr'a que' profeti, dice il Signore, che prendono la lor lingua, e dicono, Egli dice.

32 Eccomi contr'a quelli che profetizzano sogni falsi, dice il Signore, e gli raccontano, e traviano il nnio popolo per le lor bugie, e per la lor temerità : benchè io non gli abbia mandati, e non abbia data loro alcuna commessione: e non

1070 atcuns commessione: e non-recheranno alcun giovamento a questo popolo: dice il Signore. 33 Se questo popolo, od alcun profeta, o sacerdote, ti domanda: dicendo, Quale è il carico del Si-gnore? di loro, Che carico? Io S'abbandonerò, dice il Signore.

v'abbandonerò : dice il Signore. 34 E, se alcun profeta, o sacer-dote, o'l popolo dice, Il carico del Signore; lo farò punizione sopra quell'uomo, e sopra la sua casa.

35 Dite così, ciascuno al suo prossimo, e ciascuno al suo fratello, Che ha risposto il Signore? e, Che

ha detto il Signore?

36 E non mentovate più il carico del Signore: percioche la parola di ciascuno sarà il suo carico: poacia che voi pervertite le parole dell' Iddio vivente, del Signor degli eserciti, Iddio nostro.

37 Di così al profeta, Che t'ha risposto il Signore? e, Che t'ha

egil detto? 38 E pure ancora direte, Il carico del Signore? perciò, così ha detto il Signore, Perciochè voi avete detta questa parola, Il carico del Signore: benchè lo v'avessi mandato a dire, Non dite più, Il carico del Signore:

39 Perciò, ecco, io vi dimenti-

cherò affatto, ed abbandonerò voi e questa città, ch' lo diedi a voi, ed vostri padri, cacciandovi dal mio cospetto:

40 E vi metterò addosso una infamia eterna, ed un vituperio perpetuo, che non sara giammai dimenticato.

#### CAP. XXIV.

L Signore mi fece vedere una visione, dopo che Nebucadresar, re di Babilonia, ebbe menato di Gerusalemme in cattività leconia, figliuolo di Ioiachim, re di Giuda, ed i principi di Giuda, ed i fabbri, ed i ferraiuoli: e gli ebbe condotti in Babilonia. Ecco dunque due canestri di fichi, posti davanti al Tempio del Signore.

2 L'uno de' canestri era di fichi molto buoni, quali sono i fichi primaticci: e l'altro canestro era di fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, per la lor cat-

tività.

3 Ed il Signore mi disse, Che vedi, Ieremia? Ed io dissi, De fichi: de' quali gli uni, che son buoni, sono ottimi: e gli altri, che son cattivi, son pessimi, sì che non si possono mangiare per la lor cattività.

4 E la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo.

5 Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Come questi fichi sono buoni, così riconoscerò in bene quelli di Giuda che sono stati menati in cattività, i quali jo ho mandati fuor di questo luogo, nel paese

de' Caldei:
6 E volgerò l'occhio mio verso loro in bene, e gli ricondurrò in questo paese: e gli edificherò, e non gli distruggerò più: e gli plan-terò, e non gli divellerò più: 7 E darò loro un cuore per cono-

scermi, ch' lo sono il Signore : essi mi saranno popolo, ed lo saro loro Dio: percioche si convertiranno a me di tutto l lor cuore.

8 E, come quegli altri fichi sono tanto cattivi, che non se ne può mangiare, per la lor cattività, così altresì ha detto il Signore, Tale renderò Sedechia, re di Giuda, ed i suol principi, e'l rimanente di que di Gerusalemme, che saranno restati in questo paese, o che si saranno ridotti ad abitare nel paese d'Egitto:

9 E farò che saranno agitati, e mal trattati, per tutti i regni della terra: e che saranno in vituperio, ed in proverbio, ed in favola, ed in maladizione, in tutti i luoghi, dove gli avrò cacciati:

# IEREMIA, XXIV. XXV.

10 E manderò contr'a loro la spada, e la fame, e la pestilenza; fin ch'io gli abbia consumati d'in su la terra ch' io avea data loro, ed a' lor padri.

CAP. XXV.

A parola che fu indirizzata a la leremia, intorno a tutto'l popolo di Giuda, nell' anno quarto di loiachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda; ch'era il primo anno di Ne-bucadresar, re di Babilonia:

2 La quale li profeta leremia pro-nunzio a tutto 1 popolo di Giuda, ed a tutti gli abitanti di Gerusa-

lemme : dicendo,

3 Dall'anno tredecimo di Iosia, figliuolo d'Amon, re di Giuda, infino a questo giorno, già per lo spazio di ventitre anni, la parola del Signore m'è stata indirizzata, ed io ho parlato a voi dei continuo, per ogni mattina: ma voi non

avete ascoltato. 4 Il Signore v' ha eziandio mandati tutti gli altri suoi servitori profeti, del continuo, per ogni mattina: (ma voi non avete ubbidito, nè porto l'orecchio vostro

per ascoltare:)

5 Dicendo, Deh, convertasi clascun di voi dalla sua cattiva via. e dalla malvagità de' suoi fatti : e vol abiterete per ogni secolo in su la terra che'i Signore ha data a vol, ed a' vostri padri:

6 E non andate dietro ad altri dij, per servirgli, ed adorargli; e non mi dispettate per l'opere delle vostre mani; ed io non vi farò

male alcuno. 7 Ma voi non m'avete ubbidito, dice il Signore: per dispettarmi con l'opere delle vostre mani, a

danno vostro. 8 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti. Conciosiacosache voi non abbiate ubbidito alle mie parole:

9 Ecco, io manderò per tutte le nazioni di Settentrione, dice il Signore : e per Nebucadrezar, re di Babilonia, mio servitore : e le farò venire contr'a questo paese, e contr'a' suoi abitanti, e contr'a tutte queste genti d'intorno; e le distruggerò, e le metterò in desolazione, ed in zuffolo, ed in diser-tamenti eterni.

10 E farò venir meno fra loro la voce di gioia, e la voce d'allegrezza; la voce dello sposo, e la voce della sposa; il romore delle macine, e'l lume delle lampane.

11 E tutto questo paese sarà ridotto in diserto, ed in desolazione: e queste genti serviranno al re di Babilonia settant' anni.

12 E quando i settant' anni sa-ranno compiuti, io farò punizione sopra'l re di Babilonia, e sopra quella gente, dice il Signore, della loro iniquità : ed anche sopra'l paese de Caldei, e lo ridurrò in desolazioni perpetue.

13 E farò venire sopra quel paese tutte le cose ch'io ho pronungiate contr'ad esso; tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che leremia ha profetimato contr'a tutte

le genti. 14 Perciochè anche genti grandi, e re possenti gli ridurranno in servitù: ed io renderò loro la retribuzione secondo i fatti loro, e se-

condo l'opere delle lor mani. 15 Perciochè il Signore Iddio d'Israel m'ha detto così. Prendi di man mia questa coppa del vino dell' ira, e danne bere a tutte le genti, alle quali io ti mando.

16 Essi ne berranno, e ne saran-no stordite, e smanieranno, per la

spada ch'io mando fra loro. 17 Io adunque presi la coppa di man del Signore, e ne diedi bere s tutte le genti, alle quali 'l Signore mi mandava :

18 A Gerusalemme, ed alle città di Giuda, ed a' suoi re, ed a' suoi principi: per mettergli in istupore, in desolazione, in suffolo, ed in maladizione: come sono al di d'oggi:

19 A Faraone, re d'Egitto, ed a' suoi servitori, ed a' suoi principi,

ed a tutto'l suo popolo :
20 Ed a tutto'l *popolo* mischiato. ed a tutti li re del paese d' Us, ed a tutti li re del paese de' Filistei, ed ad Ascalon, ed a Gaza, ed ad Ecron, ed al rimanente d'Asdod : 21 Ad Edom, ed a Moab, ed a' fi-

gliuoli d'Ammon : 22 Ed a tutti li re di Tiro, ed a

tutti li re di Sidon, ed alli re dell'i-

sole oltre mare: 23 A Dedan, ed a Tema, ed a Buz,

ed a tutti quelli che si radono i canti delle tempie:

24 Ed a tútti li re dell'Arabia, ed

a tutti li re del popol mischiato, i quali abitano nel diserto: 25 Ed a tutti li re di Zimri, ed a

tutti li re d'Elam, ed a tutti li re di Media :

26 Ed a tutti li re di Settentrione. vicini, o lontani, dall' uno all' altro: ed a tutti i regni della terra che sono sopra la faccia d'essa: il re di Sesac ne berrà anch' egli dopo

loro. 27 Di' loro adunque, Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' I-srael, Bevete, ed inebbriatevi, e vomitate, e lasciatevi cadere, sen-

# IEREMIA, XXV. XXVI.

ga poter rilevarvi, per la spada | ch' io mando fra voi.

28 E se pur ricusano di prender di man tua la coppa, per bere, di' loro, Così ha detto il Signor degli

eserciti, Pur ne berrete.

29 Perciochè, ecco, io comincio dalla città che si chiama del mio Nome, a far del male: e sareste voi pure esenti? voi non ne sarete esenti: imperochè io chiamo la spada sopra tutti gli abitanti della terra : dice il Signor degli eserciti.

30 Tu adunque profetizza loro tutte queste parole: e di'loro, Il Signore ruggirà da alto, e darà fuori la sua voce dall'abitacolo della sua Santità : egli ruggirà fieramente contr' alla sua stanza: un gran grido, come di quelli che cal-cano la vendemmia, risonera a tutti gli abitatori della terra.

31 Lo stormo ne è andato infino alle estremità della terra: perciochè il Signore ha lite contr'alle genti, egli verra a giudicio con

ogni carne : egli darà gli empi alla

spada: dice il Signore. 32 Così ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, il male passera da una gente all'altra, ed un gran turbo si levera dal fondo della terra.

33 Ed in quel giorno gli uccisi del Signore saranno da una estremità della terra infino all' altra estremità: non se ne farà cordoglio, e non saranno raccolti, nè seppelliti: saranno per letame sopra la

faccia della terra

34 Urlate, pastori, e gridate: e voltolatevi nella polvere, voi i principali della greggia: perciochè il vostro termine, per essere scannati. e'l termine delle vostre dissipazioni, è compiuto : e voi caderete a guisa d'un vaso prezioso.

35 Ed ogni rifugio verra meno a' pastori, ed ogni scampo a' princi-

ali della greggia.

36 V'è una voce di grido de' pa-stori, ed un'urlo de' principali della greggia: perciochè il Signore gua-sta il lor pasco.

37 E le mandre pacifiche saranno distrutte, per l'ardor dell'ira del

Signore.
38 Egli ha abbandonato il suo tabernacolo, a guisa d'un leoncello ch'abbandonasse il suo ricetto : perciochè il lor paese è stato messo in desolazione per lo furor dello sforzatore, e per l'ardor dell' ira d'esso.

#### CAP. XXVI.

NEL principio del regno di Iolachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda, questă parola mi fu dai Si-

gnore indirizzata: dicendo.

2 Così ha detto il Signore, Presentati nel cortile della Casa del Si more, e pronunzia a tutte le città di Giuda, che vengono per adorar nella Casa del Signore, tutte le parole ch'io t'ho comandato di dir loro: non sottrarne nulla:

3-Forse ubbidiranno, e si conver tiranno ciascuno dalla sua via malvacia : ed io altresì mi pentirò del male, che penso di far loro per la

malvagità de' lor fatti.

4 Di'loro adunque. Così ha detto il Signore, Se voi non m'ubbidite, per caminar nella mia Legge, la

quale io v' ho proposta :

5 Per ascoltar le parole de miei servitori profeti, i quali io vi mando: a' quali, benchè io gli abbia mandati del continuo per ogni mattina, voi non avete però ubbi-

dito : 6 Io renderò questa Casa simile a Silo, e metterò questa città in maladizione appresso tutte le genti

della terra.

7 Or i sacerdoti, ed i profeti, e tutto'l popolo, udirono Ieremia, pronunziando queste parole nella Casa del Signore. 8 Laonde, dopo che Ieremia ebbe

fornito di pronunziare tutto ciò che'l Signore gli avea comandato di dire a tutto'l popolo, i sacerdoti, i profeti, e tutto'l popolo lo presero, dicendo, Del tutto tu morrai. 9 Perchè hai tu profetizzato in Nome del Signore: dicendo, Que-sta Casa sara come Silo, e questa città sarà diserta, senza abitatori?

E tutto'l popolo s'adunò appresso di Ieremia nella Casa del Signore. 10 Ed i principi di Giuda, avendo intese queste cose, salirono dalla casa del re alla Casa del Signore, e sedettero all'entrata della porta

nuova della Casa del Signore. 11 Ed i sacerdoti, ed i profeti par-larono a' principi di Giuda, ed a tutto'l popolo: dicendo, Quest' uomo dee esser giudicato a morte: perciochè ha profetizzato contr'a questa città, come voi avete udito co' vostri propi orecchi.

12 E Ieremia parlò a tutti i prin-cipi, ed a tutto I popolo: dicendo, Il Signore m' ha mandato per profetizzare contr'a questa Casa, e contr'a questa città, tutte le pa-

role che voi avete udite.

13 Ora dunque, ammendate le voetre vie, ed i voetri fatti, ed ubbidite alla voce del Signore Iddio vostro: e'l Signore si pentirà del male ch'egli ha pronunziato contr'a voi

14 E, quant'è a me, eccomi nelle

## IEREMIA, XXVI. XXVII.

vostre mani: fatemi secondo che | vi parrà bene, e diritto.

16 Ma pur sappiate per certo che, se voi mi fate morire, voi mettete del sangue innocente addosso a voi, ed a questa città, ed a'suoi abitanti: perciochè in verità il Si-gnore m'ha mandato a voi, per pronunziare a' vostri orecchi tutte queste parole.

16 Allora i principi, e tutto'i popolo, dissero a' sacerdoti, ed a' pro-feti, Non v'è cagion di condannare quest' uomo a morte: conciosiacoach' egli ci abbia pariato in Nome

del Signore Iddio nostro. 17 Ed alcuni degli Anziani del paese si levarono, e parlarono a tutta la raunanza del popolo: di-

cendo, 18 Michea Morastita profetizzò a' dì d'Ezechia, re di Giuda, e parlò a tutto'l popolo di Giuda: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti. Sion sarà arata come un campo, e Gerusalemme sarà ridotta in monti di ruine, e la montagna del Tempio in poggi di boschi.

19 Ezechia, re di Giuda, e tutto Giuda, lo fecero eglino per ciò morire? anzi non temette egli l Signore, e non supplicò egli al Si-gnore? laonde il Signore si penti del male ch'egli avea pronunziato contr'a loro. Noi dunque facciamo un gran male contrall'anime nostre.

20 Ben vi fu anche un' altro uomo, che profetizzo in Nome del Signore, cioc, Uria, figliuolo di Semaia, da Chiriat-learim: il quale profetizzò contr'a questa città, e contr'a questo paese, secondo tutte

le parole di Ieremia :

21 Ed il re loiachim, e tutti i suoi nomini di valore, e tutti i principi, udirono le parole d'esso; e'l re pro-cacciò di farlo morire: ma Uria l' intese, e temette, e se ne fuggì, ed entrò in Egitto :

22 Ma il re ľoiachim mandò degli nomini in Egitto, cioè, Elnatan, figliuolo d'Acbor, ed altri perso-

naggi con lui.

23 Ed essi trassero Uria fuot d'Egitto, e lo condussero al re loiachim: ed egli lo percosse con la spada, e fece gittare il suo corpo morto fra le sepolture del comun popolo.

24 Ma la mano d'Ahicam, figliuolo di Safan, fu con Ieremia, acio-chè non fosse messo in man del popolo, per farlo morire.

CAP. XXVII.

NEL principio del regno di Ioia-chim, figliuolo di Iosia, re di

Giuda, questa parola fu dal Signore indirizzata a leremia : dicendo 2 Cost m'ha detto il Signore, Fatti

de' legami, e de' gioghi: e mettiti gli uni in sul collo

3 E manda gli altri al re d'Edom. ed al re di Moab, ed al re de' figliuoli d'Ammon, ed al re di Tiro, ed al re di Sidon: per gli ambasciatori che verranno in Gerusalemme, a Sedechia, re di Giuda.

4 Ed ingiugni loro che dicano a' lor signori, Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Dite

così a vostri signori :

5 Io ho fatta la terra, gli uomini, e le bestie che sono sopra la faccia della terra, con la mia gran po-tenza, e col mio braccio disteso: e

do quella a cui mi piace. 6 Ed ora io ho dati tutti questi paesi in man di Nebucadnesar, re di Babilonia, mio servitore : e gli ho dato eziandio fino alle bestit

della campagna, aciochè gli servano.

7 E tutte le nazioni aerviranno a lui, ed a' suo figliuolo, ed al figliuolo del suo figliuolo, fin che venga ancora il tempo del suo paese: ed allora nazioni possenti, e re gran-di, ridurranno ancora lui in ser-

8 E se alcuna gente, o regno, non vuole servirgli, cioc, a Nebucadnesar, re di Babilonia, e non vuole sottoporre il collo al giogo del re di Babilonia ; io farò punizione di quella gente, dice il Signore, con la spada, e con la fame, e con la pestilenza, fin ch' io gli abbia con-

sumati per mano d'esso. 9 Voi adunque non ascoltate i vostri profeti, ne i vostri indovini. nè i vostri sognatori, nè i vostri pronosticatori, nè i vostri incanta-tori, che vi dicono, Voi non servi-

rete al re di Babilonia:

10 Perciochè essi vi profetimano menzogna, per dilungarvi d'in su la vostra terra; ed aciochè io vi

scacci, e periate.

11 Ma la gente, che sottoporrà il collo al giogo del re di Babilonia, e gli servirà, lo la lascerò sopra la sua terra; dice il Signore: ed ella la lavorerà, ed abiterà in coss

12 Io parlai ancora a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte quelle parole: dicendo, Sottoponete il vo-stro collo al giogo del re di Babi-lonia, e servite a lui, ed al suo po-

polo, e voi viverete. 13 Perchè morreste, tu, ed il tuo popolo, per la spada, per la fame, e per la pestilenza, come il Signore ha pronunsiato contr' alla gente che non servirà al re di Babilonia.

# IEREMIA, XXVII. XXVIII.

14 E non ascoltate la parole de' profeti che vi dicono, Voi non servirete al re di Habilonia : perciochè essi vi profetizzano menzogna

15 Conciosiacosach'io non gli abbis mandati: dice il Signore: ma profetizzino in Nome mio falsa-mente: aciochè io vi scacci, e periate, voi, ed i profeti che vi pro-

fetizzano.

16 Io parlai eziandio a' sacerdoti, ed a tutto questo popolo: dicendo, Cost ha detto il Signore, Non attendete alle parole de' vostri profeti che vi profetizzano: dicendo, Ecco, ora prestamente saranno riportati di Babilonia gli arredi della Casa del Signore: perciochè essi vi profetizzano menzogna.

17 Non gli ascoltate: servite al re di Babilonia, e voi viverete: perchè sarebbe questa città messa

in desolazione?

18 Che se pure eglino sono pro-feti, e se la parola del Signore è appo loro, intercedano ora appo'l Signor degli eserciti, che quegli arredi che son rimasi nella Casa del Signore, e nella casa del re di Giuda, ed in Gerusalemme, non vadano in Babilonia.

19 Perciochè il Signor degli eserciti ha detto così delle colonne, del mare, e de' basamenti, e del ri-

manente degli arredi, che son re-stati in questa città:

20 I quali Nebucadnesar, re di Babilonia, non prese, quando menò in cattività leconia, figliuolo di Ioiachim, re di Giuda, di Gerusalemme in Babilonia, insieme con tutti i nobili di Giuda, e di Gerusa-

21 Così, dico, ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, deli arredi, che son rimasi nella Casa del Signore, e nella casa del

re di Giuda, ed in Gerusalemme : 22 Saranno portati in Babilonia, e quivi resteranno, infino al gior-no ch'io gli visiterò: dice il Signore: poi gli trarrò di là, e gli farò riportare in questo luogo.

CAP. XXVIII.

OR avvenne in quello stesso an-O no, nel principio del regno di Sedechia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, c' Hanania, figliuolo d'Azzur, profeta, ch'e-ra da Gabaon, mi parlò nella Casa del Signore, nel cospetto de sa-cerdoti, e di tutto'i popolo: dicen-

2 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, lo ho rotto il

giogo del re di Babilonia. 3 Infra lo spazio di due anni io

farò riportare in questo luogo tutti gli arredi della Casa del Signore. che Nebucadnesar, re di Babilonia, ha tolti di questo luogo, ed ha portati in Babilonia:

4 Ed io ricondurrò, dice il Signore, in questo iuogo, Ieconia, figliuolo di Ioiachim, re di Giuda, e tutti que'di Giuda, che sono stati menati in cattività, e son venuti in Babilonia: perciochè jo romperò il gio-

go del re di Babilonia. 5 Ed il profeta Ieremia rispose al profeta Hanania, nel cospetto de' sacerdoti, e nel cospetto di tutto'l popolo, ch' era presente nella Casa del Signore:

6 E disse, Amen: così faccia il Signore: il Signore metta ad effet-to le tue parole, che tu hai profetizzate, facendo tornar di Babilonia in questo luogo gli arredi della Casa del Signore, e tutti quelli che sono stati menati in cattività :

7 Ma pure, ascolta ora questa pa-rola, la quale io pronunzio in pre-senza tua, ed in presenza di tutto'l

popolo:

8 I profeti che sono stati davanti a me, e davanti a te, ab antico, hanno profetizzano contr'a molti paesi, e contr'a gran regni, di guerra, e di fame, e di pestilenza.

9 Quando la parola del profeta, ch'avra profetizzato di pace, sara avvenuta, egli sarà riconosciuto essere il profeta che'l Signore avrà

mandato in verità. 10 Ma il profeta Hanania prese il

giogo d'in sul collo del profeta

leremia, e lo ruppe. Il Ed Hanania parlò nel cospetto di tutto i popolo i dicendo, Così ha detto il Signore, in questo modo romperò, infra lo spazio di due an-ni, il giogo di Nebucadnesar, re di Babilonia, d' in sul collo di tutte le nazioni. Ed il profeta Ieremia se n'andò a suo camino

12 E la parola del Signore fu indirizzata a Ieremia, dopo che'l profeta Hanania ebbe rotto il kiogo d'in sul collo del profeta lere-

mia: dicendo,

13 Va', e parla ad Hanania : dicendo, Così ha detto il Signore, Tu hai rotti i gioghi di legno: ma fattene, in luogo di quelli, degli altri di ferro.

14 Perciochè, così ha detto il Simor degli eserciti, l' Iddio d' Israel, lo ho messo un giogo di ferro in sul collo di tutte queste nazioni: acio-chè servano a Nabucadnesar, re di Babilonia; e gli serviranno: gli ho eziandio dato fino alle fiere della

campagna. 15 Pol'i profeta Ieremia disse al

# IEREMIA, XXVIII. XXIX.

profeta Hanania, Deh ascolta, o Hanania: Il Signore non t'ha mandato, e tu hai fatto confidar questo popolo in menzogna:

16 Perciò, così ha detto il Signore, Ecco, io ti scaccio d'in su la faccia della terra: quest'anno tu morrai; perchè tu hai parlato di ribel-

lione contr'al Signore. 17 E'l profeta Hanania morì quello stesso anno, nel settimo mese.

CAP. XXIX.

OR queste sono le parole delle lettere, che'l profeta Ieremia mandò di Gerusalemme al rimanente degli Anziani di quelli chi erano stati menati in cattività, ed a sacerdoti, ed a profeti, ed a tuttol' popolo, che'Nabucadnesar avea menato in cattività di Gerusalemme in Bablionia

2 (Dopo che'l re leconia fu uscitò di Gerusalemme, insieme con la regina, e con gli eunuchi, e co' principi di Giuda, e di Gerusalem-

me, e co' fabbri, e ferraluoli :)

3 Per Elasa figliuolo di Safan; e
per Ghemaria, figliuolo d'Hilchia,
i quali Sedechia, re di Giuda, mandava in Babilonia, a Nebucadne-

sar, re di Babilonia:

4 Cloè, Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, a tutti quelli che sono stati menati in cattività, i quali lo ho fatti menare in cattività di Gerusalemme in Babilonia:

5 Edificate delle case, ed abitate in esse; e piantate de giardini, e

mangiatene il frutto :

6 Prendete mogil, e generate figioli, e figliuole: prendete eziandio mogil per il vostri figliuol, e date a marito le vostre figliuole, e partoriscano figliuole, e figliuole: e multiplicate quivi, e non diminuite:

7 E procacciate la pace della città, dove io v'ho fatti andare in cattività: e pregate il Signore per essa: perciochè nella pace d'essa voi

ayrete pace.

8 Conciosiacosachè'l Signor degli eserciti, l' Iddio d'Israel, abbia detto così, Non sodducanvi i vostri profett, che sono fra voi, nè i vostri indovini: e non attendete a' vostri sogni, che voi sognate.

9 Perciochè quelli vi profetizzano falsamente in Nome mio: io non gli ho mandati: dice il Signore.

10 Imperochè, così ha detto il Signore, Quando i settant' anni di Babilonia saranno compiuti, io vi visiterò, e metterò ad effetto inverso voi la mia buona parola, per ricondurvi in questo luogo.

11 Perciochè io so i pensieri ch'io penso intorno a vol: dice il Signore: *che sono* pensieri di pace, e non a male, per darvi uscita, e spe-

ranza. 12 E voi m'invocherete, ed andrete, e mi farete orazione, ed io

v'esaudirò. 13 E voi mi cercherete, e mi troverete, quando m'avrete ricercato di tutto'i vostro cuore.

14 Ed io mi renderò inverso voi agevole a trovare: dice il Signore: e vi ritrarrò della vostra cattività; e vi raccoglierò d'infra tutte le genti, e di tutti l'uoghi, dove v'a vrò cacciati: dice il Signore: e vi ricondurrò nel luogo, onde v'ho fatti andare in cattività.

15 Perciochè voi avete detto, Il Signore ci ha suscitati de profeti

in Babilonia:

16 Sappiate che'l Signore ha detto così del re che siede sopra'l trono di David, e del popolo che abita in questa città, e de vostri fratelli che non sono stati menati in cattività con voi:

17 Cosi, dico, ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, io mando contra loro la spada, la fame, e la pestilenza; egli farò essere come fichi marci, che non si possono

mangiare, per la lor cattività:
18 E gli perseguirò con la spada,
con la fame, e con la pestilenza; e
farò che saranno agitati per tutti
regni della terra: e saranno in
escerazione, ed in istupore, ed in
suffolo, ed in vituperio fra tutte le

genti, dove gli avrò scacciati:
19 Percioche non hanno ubbidito
alle mie parole, dice il Signore,
ch'io ho lor mandate a dire per li
miel servitori profeti, del continuo
per ogni mattina: ma essi non
hanno ascoltato: dice il Signore.

20 Voi dunque tutti che siete in cattività, i quali io ho mandati di Gerusalemme in Babilonia : ascol-

tate la parola del Signore :
21 Coà ha detto il Signor degli
eserciti, l'Iddio d'Israel, intorno ad
Achab, figliuolo di Colaia, ed intorno a Sedechia, figliuolo di Maaseia, che vi profetizzano in Nome
mio falisti : Ecco, io do coetoro in
man di Nebucadnesar, re di Babilonia : ed egli gli farà morire davanti egli occli vostri.

22 E di loro si prendera una soma di maladisione fira tutti quelli di Giuda che sono in cattività in Babilonia: dicendo, Il Signore ti renda simile a Sedechia, ed ad Achab, i quali 'l re di Babilonia ha arrostiti al fucco.

23 Perciochè hanno fatte delle co-

### IEREMIA, XXIX. XXX.

se niefande in Israel, ed hanno commesso adulterio con le mogli de' lor prossimi, ed hanno parlato in No-me mio falsamente : il che io non avea lor comandato: ed io sono quel che ne son sapevole, e testimonio: dice il Signore.

24 Parla eziandio a Semala Nehe-

lamita: dicendo,

25 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Perciochè tu hai mandate in nome tuo lettere a tutto'l popolo che è in Gerusalemme, ed a Sofonia, figliuolo di Maaseia, sacerdote; ed a tutti i sa-

cerdoti: dicendo,

26 Il Signore t'ha costituito sacerdote in luogo del sacerdote Ioiaaciochè voi siate soprantendenti della Casa del Signore, avendo podestá sopra ogni uomo forsennato, e che fa il profeta, per metterlo in carcere, e ne cep

27 Ora dunque, perchè non hai tu sgridato Ieremia d'Anatot, che

fa il profeta fra vol? 28 Perciochè egli ci ha mandato a dire in Babilonia, La cosa andrà in lungo: edificate pur delle case, ed abitate in esse : piantate de' giardini. e mangiatene il frutto.

29 (Or il sacerdote Sofonia avea lette queste lettere in presenza del

profeta Ieremia.)

30 La parola del Signore è stata indirizzata a Ieremia : dicendo,

31 Manda a dir così a tutti quelli che sono in cattività, Il Signore ha detto così intorno a Semaia Nehelamita, Perciochè Semaia profetizzato, benchè io non l'abbia mandato; e v'ha fatti confidare in

mensogna:

32 Perciò, così ha detto il Signo-re, Ecco, io farò punisione di Semaia Nehelamita, e della sua pro-genie: non vi sara alcuno de suoi discendenti che abiti in mezzo di questo popolo: e nè egli, nè alcuno della sua progenie, non vedrà il bene ch' lo farò al mio popolo : dice il Signore: perciochè egli ha parlato di ribellione contr'al Signore.

#### CAP. XXX.

A parola, che fu dal Signore in*diriszata* a Ieremia : dicendo, 2 Così ha detto il Signore, l' Iddio d'Israel. Scriviti in un libro tutte le parole ch' io t' ho dette.

3 Perciochè, ecco, i giorni ven-gono, dice il Signore, ch' io ritrarrò di cattività il mio popolo, Israel, e Giuda: ha detto il Signore: e gli ricondurrò nel paese, ch' io diedi a' padri loro, ed essi lo possederanno.

Or queste sono le parole, che'l Signore ha pronunziate intorno ad

5 Perciochè il Signore ha detto così, Noi abbiamo udito un grido di terrore; spavento, eniuna pace.

6 Deh domandate, e vedete se un maschio partorisce: perchè dun-que ho io veduto ogni uomo con le mani in su i lombi, come una donna che partorisce? e perchè son tutte le facce cangiate, e divenute

pallide? 7 Ohime lasso! quant'∂ pur grande quel giorno! non ne fu giammai alcun pari: egli è il tempo della distretta a Iacob: ma pure egli ne

Israel, ed a Giuda.

sarà salvato. 8 Ed avverrà in quel giorno, dice il Signor degli eserciti, ch'io spezserò il giogo di colui d'in sul tuo collo, e romperò i tuoi legami: e gli stranieri non ti terranno più in servitù:

9 Anzi serviranno al Signore Iddio loro, ed a David, lor re, ch'io

susciterò loro.

10 Tu adunque, o Iacob, mio servitore, non temere, dice il Signore: e non ispaventarti, o Israel: perciochè, ecco, io ti salverò di lontan paese, e la tua progenie dal paese della sua cattività : e Iacob ritornera, e sarà in riposo, e tranquillità; e non vi sarà alcuno che lo spaventi.

11 Perciochè io sono teco, dice il Signore, per salvarti: e farò una finale esecuzione sopra tutte le genti, dove t'avrò disperso : ma sopra te non farò una finale esecuzione: anzi ti gastigherò moderatamente: ma pur non ti lascerò

del tutto impunito. 12 Percioche, così ha detto il Si-

nore, Il tuo fiaccamento è senza rimedio, la tua piaga è dolorosa. 13 Non v'è alcuno che prenda in

mano la tua causa, per guarir la tua piaga: tu non hai alcuni me-

dicamenti per risaldarla. 14 Tutti i tuoi amanti t'hanno dimenticata, non ti ricercano: per-ciochè io t'ho percossa d'una battitura da nemico, d'un gastigamento da crudele: per la grandessa della tua iniquità, perché i tuoi peccati sono accresciuti.

15 Perchè gridi per lo tuo fiaccamento? la tua doglia è insanabile. Io t'ho fatte queste cose per la grandezza della tua iniquità, perche i tuoi peccati sono accresciuti.

16 Ma pure, tutti quelli che ti divorano saranno divorati, e tutti i tuoi nemici andranno in cattività, e quelli che ti spogliano saranno spogliati, e darò in preda tutti quel-li che ti predano.

17 Perciochè io risalderò la tua

plaga, e ti guarirò delle tue ferite: dice il Signore : perciochè t' hanno chiamata, Scacciata, Sion che niu-

no ricerca.

18 Così ha detto il Signore, Ecco, lo ritrarrò di cattività i tabernacoli di Iacob, ed avrò pietà de suoi abitacoli: e la città sara riedificata in sul suo colmo, e'l Tempio sara posto secondo i suoi ordini.

19 E di quelli uscirà laude, e vo ce d'uomini festeggianti : ed io gli farò multiplicare, e non iscemeranno: e gli accrescerò, e non di-

minuiranno.

20 Ed i suoi figliuoli saranno come anticamente, e la sua raunana sarà stabilita dinanzi a me: e farò punizione di tutti quelli che

l'oppressano

21 E colui ch'avrà autorità sopra iui sara di lui stesso, e colui che si-gnoreggera sopra lui uscira del mezzo di lui : ed io lo farò accostare, ed egli verrà a me : percioche, chi è colui che pieghi dolcemente il cuor suo, per accostarsi a me? dice il Signore.

22 E vol mi sarete popolo, ed io

vi sarò Dio.

23 Ecco, il turbo del Signore, l'ira è uscita fuori, la tempesta s'accoglie: caderà sopra'i capo degli empi. 24 L'ardor dell'ira del Signore non si racqueterà, fin ch'egli non abbia eseguiti, e messi ad effetto i pensieri del cuor suo: alla fin de' giorni voi intenderete la cosa.

#### CAP. XXXI.

IN quel tempo, dice il Signore, io sarò Dio a tutte le famiglie d' Israel, ed essi mi saranno popolo. 2 Così ha detto il Signore, Il popolo scampato dalla spada trovò grasia nel diserto, allora ch'io an-dava per dar riposo ad Israel.

3 Anticamente avvenne che'l Signore m'appariva. Anzi io t'ho amata d'un'amore eterno: perciò

anche ho usata continua benignità

inverso te: 4 Ancora t'edificherò, e sarai edificata, o Vergine d'Israel: ancora sarai adorna de' tuoi tamburi, ed uscirai con danze d'uomini sollazzanti.

5 Ancora pianteral delle vigne ne' monti di Samaria : e quelli che l'avranno piantate ne corranno il frutto per uso lor comune.

6 Perciochè v'è un giorno, nel quale le guardie grideranno nel monte d'Efraim, Levatevi, e sagliamo in Sion, al Signere Iddio nostro.

7 Perciochè, così ha detto il Signore, Fate grida d'allegrezza per Iacob, e strillate in capo delle genti: risonate, cantate laudi, e dite, O Signore, salva il tuo popolo, il rimanente d'Israel.

8 Ecco, lo gli adduco dal paese di Settentrione, e gli raccolgo dal fondo della terra : fra loro saranno ciechi, e zoppi, donne gravide, e donne di parto, tutti insieme: ri-

torneranno qua in gran raunanza. 9 Saranno andati con pianto : ma io gli farò ritornare con supplicazioni : e gli condurrò a torrenti d'acque, per una strada diritta, nella quale non s'intopperanno: perciochè io son padre ad Israel,

ed Efraim è il mio primogenito. 10 (O genti, ascoltate la parola del Signore, ed annunziatels fra l'isole lontane: e dite, Colui c'ha sparso Israel lo raccoglierà, e lo guarderà come un pastore la sus

11 Perciochè il Signore ha riscattato Iacob, e l'ha riscosso di man

d'un più forte di lui.)

12 E verranno, e daranno d'allegrezza nella sommità di Sion, ed accorreranno a' beni del Signore, al frumento, ed al mosto, ed all'olio, ed a' frutti del minuto, e del grosso bestiame : e l'anima loro sarà come un'orto inaffiato: e non saranno più in continui

dolori. 13 Allora la vergine si rallegrerà nel ballo; ed i giovani, ed i vecchi tutti insieme: ed io cangerò il lor

cordoglio in letizia, e gli rallegre rò, e gli consolerò del lor dolore. 14 Ed inebbrierò l'anima de sa cerdoti di grasso, e'l mio popolo sarà saziato de' miei beni : dice il

15 Così ha detto il Signore, Una voce è stata udita in Rama, un lamento, un pianto amarissimo: Rachel piagne i suoi figliuoli, ha rifiutato d'esser consolata de suci figliuoli, perciochè non sono più. 16 Così ha detto il Signore, Ritie-

ni la tua voce di piagnere, ed i tuoi occhi di lagrimare : perciochè v'e premio per la tua opera, dice il Signore: ed essi ritorneranno dal

paese del nemico.

17 E v'è ancora speranza per te alla fine; dice il Signore : ed i tuni figliuoli ritorneranno a' lor confini 18 Io ho pure udito Efraim che si rammaricava: dicendo, Tu m' hai gastigato, ed io sono stato gastigato, come un toro non ammaestrato: convertimi, ed io mi convertirò: conciosiacosachè tu sij 1 Signore Iddio mio. 19 Perciochè, dopo che sarò stato

convertito, io mi pentirò : e. dopo

## IEREMIA, XXXI. XXXII.

che sarò stato ammaestrato a riconoscermi, mi percuoterò in su coscia. Io sono confuso, ed anche svergognato: perciochè io porto il vituperio della mia gio-

vanezza.

20 E costui Efraim, mio figliuolo caro? è costui 'l fanciullo delle mie delizie? da che io parlai contr'a lui, io mi son pure anche sempre ricordato di lui : perciò, le mie interiora son commosse per lui: io del tutto ne avrò pleta: dice il

Signore. 21 Rizzati de' pili, ponti de' monti di pletre per insegne, pon mente alla strada, al camino c'hai fatto :

ritornatene, Vergine d'Israel; ri-torna a queste tue città.

22 Infino a quando andrai aggirandoti, figliuola ribella? conciosiacosache'l Signore abbia creata una cosa nuova nella terra, La

femmina intornia l'uomo.

23 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ancora sarà detta questa parola nel paese di Giuda, e nelle sue città, quando lo gli avrò ritratti di cattività: Il Signore ti benedica, o abitacolo di giustizia, o monte di santità.

24' Ed in esso abiteranno que' di Giuda, e que' di tutte le sue città insieme: i lavoratori, e quelli che vanno quà e là con le lor mandre. 25 Perciochè io avrò iriebbriata l'anima assetata, e stanca, ed avrò

saziata ogni anima languente. 26 Per questo io mi sono svegliato, ed ho riguardato: e'l mio sonno

m'è stato dolce. 27 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io seminerò la casa d'Israel, e la casa di Giuda, di semenza d'uomini, e di semenza d'animali.

28 Ed avverrà che, siccome io ho vigilato sopra loro, per divellere, e per diroccare, e per distruggere, e per disperdere, e per danneg-giare: così vigilerò sopra loro, per edificare, e per plantare: dice il

Signore.
29 In que' giorni non si dirà più, I padri hanno mangiato l'agresto, ed i denti de' figliuoli ne sono al-

30 Ma ognuno morrà per la sua iniquità: chiunque mangerà l'a-gresto, i denti gli s'allegheranno. 31 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò un nuovo patto con la casa d'Israel, e con la casa di Giuda:

32 Non già, qual fu il patto ch'io feci co' padri loro, quando lo gli presi per la mano, per trargli fuor del paese d'Egitto: il qual mio 667

oatto essi hanno rotto: onde io gli ho avuti a schifo: dice il Signore. 33 Perciochè, questo è il patto,

ch' io farò con la casa d' Israel, dopo que giorni, dice il Signore, Io metterò la mia Legge nel loro interiore, e la scriverò sopra'l lor cuore: ed io sarò lor Dio, ed essi

mi saranno popolo. 34 E non insegneranno più ciascuno il suo compagno, e'i suo fratello: dicendo, Conoscete il Signore: perciochè essi tutti, dal minore infino al maggiore di loro, mi conosceranno: dice il Signore: imperochè io perdonerò loro la loro iniquità, e non mi ricorderò più

del lor peccato. 35 Così ha detto il Signere, c'ha dato il sole, per la luce del dì, e gli ordini della luna, e delle stelle, per la luce della notte: che commove il mare, onde le sue onde ro-

moreggiano: il cui Nome è, Il Signor degli eserciti:

36 Se quegli ordini sono giammai da me cangiati, dice il Signore: anche potra la progenie d'Israel cessare d'esser nazione davanti a

me in perpetuo.

37 Così ha detto il Signore, Se i cieli disopra si possono misurare, ed i fondamenti della terra disotto si possono scandagliare; io altresì riproverò tutta la progenie d'Israel, per tutte le cose c'hanno fatte: dice il Signore.

38 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ri-edificata al Signore, dalla torre gnore, dalla torre d' Hananeel, infino alla porta del

cantone. 39 E la funicella da misurare sa-

rà ancora tratta lungo'i colle di Gareb, e girerà verso Goa. 40 E tutta la valle de corpi mor-

ti, e delle ceneri, e tutti i campi infino al torrente Chidron, ed infino al canto della porta de' cavalli, verso Oriente, sarà luoro sacro al Signore: essa non sara giammai più diroccata, nè distrutta.

CAP. XXXII.

A parola, che fu dal Signore indirizcata a Ieremia, nell'anno decimo di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nebucadresar:

2 Ed allora l'esercito del re di Babilonia assediava Gerusalemme: e'l profeta Ieremia era rinchiuso nel cortile della prigione, ch'era nella casa del re di Giuda :

3 Perciochè Sedechia, re di Giuda, l'avea rinchiuso: dicendo, Perchè profetizzi tu, dicendo, Così ha detto il Signore, Ecco, lo do questa città in man del re di Babi-

lonia, ed egli la prendera? 4 E Sedechia, re di Giuda, non iscampera dalla man de Caldei: anzi per certo sarà dato in man del re di Babilonia: ed egli parlerà a lui a bocca a bocca, e lo vedra a faccia a faccia;

5 E menera Sedechia in Babilonia, ed egli restera quivi, fin ch'io lo visiti: dice il Signore. Se voi combattete co' Caldei, non prospererete.

6 Ieremia adunque disse, La parola del Signore m'è stata indiriz-

zata: dicendo,

7 Ecco Hanameel, figliuolo di Sallum, tuo zio, viene a te, per dirti, Compera il mio campo, che e in Anatot : perciochè tu hai per consanguinità la ragion del riscatto, per comperarlo.

8 Ed Hanameel, figliuolo del mio zio, venne a me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione: e mi disse, Deh, compera il mio campo, che e in Anatot, nel territorio di Beniamin : perciochè

a te appartiene il diritto dell'eredità, e la ragion del riscatto : com-peralo adunque. Ed io conobbi che ciò era parola del Signore. 9 Ed io comperai quel campo,

ch'era in Anatot, da Hanameel, igliuolo del mio zio: e gli pesai i danari, cioc, diciassette sicli d'argento.

10 Ed io ne feci la scritta, e la suggellai, e ne presi testimoni, e pesai i danari nelle bilance.

11 Poi presi la scritta della compera, quella ch'era suggellata, con

la legge, e gli statuti, e l'aperta: 12 E diedi la scritta della compera a Baruc, figliuolo di Neria, figliuolo di Maseia, in presenza d'Hanameel, mio cugino, ed in presenza de' testimoni ch'aveano sottoscritto nella scritta della compera: alla vista di tutti i Giudei, che sedevano nel cortile della prigione.

13 Poi comandai a Baruc, in lor

presenza: dicendo,

14 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Prendi queste scritte, questa scritta di compera, così quella che è suggellata, come quest'altra che è aperta: e mettile dentro un vaso di terra, aciochè durino lungo tempo.

15 Perciochè, così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel. Ancora si compereranno case, e campi, e vigne, in questo paese. 16 E, dopo ch'ebbi data la scritta

della compera a Baruc, figliuolo di Neria, io feci orazione al Signore: dicendo,

17 Ahi Signore Iddio, ecco, tu hai fatto il cielo, e la terra, con la tua gran forza, e col tuo braccio steso: niente t'è difficile : 18 Tu sei quel ch'usi benignità in

mille generazioni, e fai la retribuzion dell' iniquità de' padri nel seno de' lor figliuoli, dopo loro: Iddio grande, potente, il cui Nome è, Il Signor degli eserciti:

19 Grande in consiglio, e potente in opere: i cui occhi sono aperti sopra tutte le vie de' figliuoli degli uomini, per rendere ad ognuno se condo le sue vie, e secondo'l frutto

de' suoi fatti :

20 Che hai, infino al di d'oggi fatti miracoli, e prodigi, nel pacce d' E-gitto, ed in Israel, e fra *tutti* gli nomini; e t'hai acquistato un

Nome, quale è oggidì ; 21 E traesti l' tuo popolo Israei fuor del paese d' Egitto, con miracoli, e prodigi, e man forte, e braccio steso, e con grande spavento; 22 E desti loro questo paese, il quale tu avevi giurato a padri

loro di dar loro, paese stillante

latte, e mele:

23 Nel quale essendo entrati.l'hanno posseduto: ma non hanno ubbidito alla tua voce, e non son caminati nella tua Legge; non hanno fatto tutte le cose che tu avevi lor comandate di fare: laonde tu hai lor fatto avvenire tutto questo male.

24 Ecco, gli argini son giunti fino alla città, per prenderla ; e la città è data in man de' Caldei che la combattono, per cagion della spada, e della fame, e della pestilenza: è quello che tu hai detto è avve-

nuto; ed ecco, tu? vedi. 25 E pure, o Signore Iddio, tu m'hai detto, Comperati quel campo per danari, e prendine testimoni: avvegnachè la città sia data in man de' Caldei.

26 Ma la parola del Signore fu indirizzata a Ieremia : dicendo, 27 Ecco, io sono il Signore, l'Id-

dio d'ogni carne : emmi cosa alcuna difficile

28 Perciò, il Signore ha detto così, Ecco, io do questa città in man de' Caldei, ed in man di Nebucadresar, re di Babilonia : ed egli la prenderà:

29 Ed i Caldei, che combattono contr'a questa città, v'entreranno dentro, e vi metteranno il fuoco, e l'arderanno, insieme con le case, sopra i cui tetti hanno fatti profumí a Baal, ed offerte da spandere ad altri dij, per dispettarmi. 30 Perciochè i figliuoli d'Israel,

ed i figliuoli di Giuda non hanno,

### IEREMIA, XXXII. XXXIII.

fin dalla lor fanciullezza, fatto altro | che quel che mi dispiace: perciochè f figliuoli d'Israel non fanno altro che dispettarmi con l'opere delle lor mani: dice il Signore.

31 Conciosiacosachè questa città mi sia sempre stata da provocar l'ira mia, e'l mio cruccio, dal di che fu edificata, infino a questo giorno: aciochè io la tolga via dal

mio cospetto:

32 Per tutta la malvagità de' figliuoli d'Israel, e de' figliuoli di Giuda, la quale hanno adoperata per dispettarmi, essi, i lor re, i lor principi, i lor sacerdoti, ed i lor profeti, e gli uomini di Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme:

33 E m'hanno volte le spalle, e non la faccia: e, benchè io gli abbia ammaestrati del continuo per gni mattina, non però hanno ub-

bidito, per ricever correzione. 34 Ed hanno messe le loro abbominazioni nella Casa che si chiama del mio Nome, per contaminaria.

35 Ed hanno edificati gli alti luozhi di Baal, che son nella valle del figliuolo d'Hinnom, per far passare i lor figliuoli, e le lor figliuole, per lo fuoco a Molec: il che io non comandai lor giammai: e non m'entrò giammai in cuore, che facessero questa cosa abbomine-

vole, per far peccare Giuda.

36 Ma nondimeno ora, così ha detto il Signore, l'Iddio d'Israel, intorno a questa città, della quale voi dite, Ella è data in man del re

di Babilonia, per la spada, e per la

fame, e per la pestilenza:
37 Ecco, io gli adunero da tutti i
paesi, dove gli avrò scacciati nella
mia ira, nel mio cruccio, e nella mia grande indegnazione: e gli farò ritornare in questo luogo, e gli farò abitare in sicurtà.

38 E mi saranno popolo, ed io sarò loro Dio:

39 E darò loro uno stesso cuore, ed una stessa via, per temermi in

perpetuo, in ben loro, e de' lor figliuoli dopo loro.

40 E fard con loro un patto eterno, ch'io non mi ritrarro giammai indietro da loro, per non far loro bene: e metterò il mio timor nel cuor loro, aciochè non si dipartano da me.

41 E mi rallegrerò di loro, facendo loro bene: e gli pianterò in questo paese stabilmente, di tutto'i mio cuore, e di tutta l'anima mia

42 Perciochè, così ha detto il Signore, Siccome io ho fatto venire sopra questo popolo tutto questo ran male, così farò venire sopra loro tutto'l bene ch'io prometto

loro.

43 E si compereranno ancora de campi in questo paese, del quale voi dite, Egli è diserto, e non v'e

più uomo, nè bestia : egli è dato in man de Caldei.

44 Si compereranno ancora de' campi per danari, e se ne faranno scritte, e si suggelleranno, e se ne prenderanno testimoni, nel paese di Beniamin, e ne' luoghi circonvicini di Gerusalemme, e nelle città di Giuda; e nelle città del monte, e nelle città del piano, e nelle città del Mezzodi: perciochè io gli ritrarrò di cattività: dice il Signore.

#### CAP. XXXIIL

E rizzata la seconda volta a leremia, mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione; dicendo,

2 Così ha detto il Signore, che fa questa cosa; il Signore, che la forma, per istabilirla; il cui Nome d, I Signore:

3 Grida a me, ed lo ti risponderò, e ti dichiarero cose grandi, e riser-

bate, che tu non sai.

4 Percioche, così ha detto il Signore Iddio d'Israel, delle case di questa città, e delle case del re di Giuda, che sono state diroccate per li terrapieni, e per le machine :

Le quali sono state impiegate per combattere co' Caldei, e per erapierle di corpi morti d'uomini : percioche lo gli ho percossi nella mia ira, e nel mio cruccio: e perchè io ho nascosta la mia faccia da questa città, per tutta la lor mal-

vagità : 6 Ecco, io ristorerò, e rifarò questa città, e riparerò queste case, e farò loro apparire abbondanza di pace, e di stabilità :

7 E ritrarrò di cattività Giuda, ed Israel, e gli riedificherò come era-

no prima:

8 E gli purgherò di tutta la loro iniquità, per la quale hanno peccanerdonerò loro tutte le loro iniquità, per le quali hanno peccato contr'a me ; e per le quali hanno misfatto contr'a me-

9 E questa città mi sara in nome di gioia, in laude, ed in gloria ap-presso tutte le nazioni della terra, che udiranno tutto'l bene ch' io faro loro: e saranno spaventate, e tremeranno per tutto l bene, e per tutta la pace, della quale lo la faro

godere. 10 Così ha detto il Signore, In questo luogo, del quale voi dite, Egli e diserto, e non v'e più ne uo-

# IEREMIA, XXXIII. XXXIV.

mo, nè bestia : nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme, che sono desolate, senza che vi sia più nè uomo, nè abitante, nè bestia :

ancora sarà udita

11 Voce di gioia, e voce d'allegresza; voce di sposo, e voce di sposa; voce di persone che diranno, Celebrate il Signor degli eserciti: perciochè il Signore e buono: perciochè la sua benignità è in eterno: orteranno offerte di laude alla Casa del Signore: perciochè io trarrò di cattività il paese, e lo ri-metterò nello stato ch'era prima: ha detto il Signore.

12 Così ha detto il Signor degli eserciti, In questo luogo, che è diserto, e dovê non vi sono più nè uomini, nè bestie; ed in tutte le sue città, vi saranno ancora mandre di pastori, che vi faranno posar

le gregge.
13 Nelle città del monte, e nelle città del piano, e nelle città del Mezzodì, è nel paese di Beniamin, e ne luoghi circonvicini di Gerusalemme, e nelle città di Giuda, le pecore passeranno ancora sotto la mano di colui che le conta: ha detto il Signore.

14 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io mettero ad effetto la buona parola, ch'io ho pronunzata alia casa d'Israel, ed alia casa

di Giuda.

15 In que' giorni, ed in quel tempo, io farò germogliare a David il Germoglio di giustizia, il quale farà

giudicio, e giustizia, nella terra. 16 In que giorni Giuda sarà salvato, e Gerusalemme abitera in sicurtà: e questo è il nome, del quale ella si chiamerà, Il Signore

è la nostra giustizia. 17 Perciochè, così ha detto il Signore, Giammai non verra meno a David, uomo che segga sopra'l

trono della casa d'Israel

18 Ed a' sacerdoti Leviti non ver-rà giammai meno nel mio cospetto, uomo ch'offerisca olocausto, e che faccia profumo d'offerta, e che faccia sacrificio tutti i giorni.

19 La parola del Signore fu ancora indirizzata a Ieremia : dicendo 20 Così ha detto il Signore, Se vol potete annullare il mio patto intorno al giorno, e'l mio patto interno alla notte, sì che'l giorno, e la notte non sieno più al tempo loro ;

21 E' si potrà altresì annullare il mio patto con David, mio servitore, sì ch'egli non abbia *più* figliuolo, che regni sopra'l suo trono: e co' sacerdoti Leviti, miei ministri.

22 Perciochè, come l'esercito del cielo non si può annoverare, e la

rena del mare non si può misura-re: così accrescerò la progenie di David, mio servitore, ed I Leviti che fanno il servigio. 23 La parola del Signore fu anco-

ra indirizzata a leremia: dicendo,

24 Non hai tu posto mente a cio che questo popolo ha pronunziato: dicendo, Il Signore ha riprovate le due nazioni, ch'egli avea elette? laonde sprezzano il mio popolo, come se non dovesse mai più esser

nazione nel lor cospetto.

25 Così ha detto il Signore, Se io non ho stabilito il mio patto intor-no al giorno, ed alla notte, e gii

statuti del cielo, e della terra : 26 Io altresì riproverò la progenie di Iacob, e di David, mio servitore: per non prender più del suo le gnaggio persone che signoreggino sapra la progenie d'Abraham, d'i-saac, e di Iacob: perciochè io gli ritrarrò di cattività, ed avrò pietà di loro.

#### CAP. XXXIV.

A parola, che fu dal Signore indirizzata a Ieremia, allora che Nebucadresar, re di Babilonia, e tutto'l suo esercito, e tutti i regni della terra, sottoposti al suo imperio, e tutti i popoli, combattevano contr'a Gerusalemme, e contra tutte le sue citta : dicendo.

2 Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Va', e parla a Sedechia, re di Giuda: e digli, Così ha detto il Signore, Ecco, io do questa città in man del re di Babilonia, ed egli

l'arderà col fuoco :

3 E tu non iscamperai dalla sua mano: perciochè per certo sarai preso, e sarai dato in man sua, e vedrai 'l re di Babilonia a faccia a faccia, ed egli ti parlerà a bocca s bocca, e tu verral in Babilonia.

4 Ma pure, o Sedechia, re di Giuda, ascolta la parola del Signore:

Il Signore ha detto così di te, Tu non morrai per la spada :

5 Tu morrai in pace, e ti saranno arsi *aromati*, come s'è fatto a' tuoi padri, li re precedenti, che sono stati avanti te: e si farà cordoglio di te, dicendo, Ahi Signore! perciochè io ho pronunziata la perola:

dice il Signore.

6 Ed il profeta Ieremia pronunziò a Sedechia, re di Giuda, tutte queste parole, in Gerusalemme

7 Or l'esercito del re di Babilonia, combatteva contr'a Gerusalemme, e contr'a tutte le città di Giuda, ch'erano rimase, cioè, contr's Lachis, ed Azeca : perciochè quelle sole ch'erano città forti, erano nmase d'infra le città.

## IEREMIA, XXXIV. XXXV.

8 La parola, che fu dal Signore polo del paese, che son passati in indirizzata a Ieremia, dopo che'l mezzo delle parti del vitello: re Sedechia ebbe fatto patto con tutto'i popolo ch'era in Gerusa-lemme, di bandir loro libertà :

9 Per fare che ciascuno rimandasse in libertà il suo servo, e la sua serva, Ebreo, ed Ebrea: aciochè niuno tenesse più in servitù al-cun suo fratello Gludeo.

10 Or tutti i principi, e tutto'l popolo che s'erano convenuti in questo patto, di rimandare in libertà ciascuno il suo servo, e la sua serva, per non tenergli più in servitù, ubbidirono, e gli rimandarono.

11 Ma poi appresso fecero di nuovo tornare i servi, e le serve, ch'a-veano rimandati in libertà, e gli aforzarono ad esser loro servi, e

serve. 12 Laonde la parola del Signore fu dal Signore indirizzata a l'eremia:

dicendo, 13 Così ha detto il Signore, l' Iddio d' Israel, lo feci patto co' padri vostri, quando gli trassi fuor del paese d'Égitto, della casa di servitù :

dicendo. 14 Al termine di sette anni rimandi ciascun di voi 'l suo fratello Ebreo, che si sarà venduto a te: servati sei anni, poi rimandalo in libertà d'appresso a te: ma i vostri padri non m'hanno ubbidito, e non hanno inchinato il loro orec-

chio.

15 Or voi v'eravate oggi conver-titi, ed avevate fatto ciò che mi piace, in bandir libertà ciascuno al suo prossimo: ed avevate fatto patto nel mio cospetto, nella Casa che si chiama del mio Nome:

16 Ma voi vi siete rivolti, ed avete profanato il mio Nome, e ciascun di voi ha fatto ritornare il suo servo, e la sua serva, che voi avevate rimandati in libertà, a lor velontà ; e gli avete sforzati ad esservi servi, e serve.

17 Perciò, così ha detto il Signore, Voi non m'avete ubbidito, per bandir libertà ciascuno al suo fratello. e ciascuno al suo prossimo : ecco. io vi bandisco libertà, dice il Signore, alla spada, alla pestilenza, ed alla fame: e farò che sarete agitati per tutti i regni della terra.

18 E darè gli uomini c'hanno trasgredito il mio patto, e non han-no messe ad effetto le parole del patto ch'aveano fatto nel mio cospetto, passando in mezzo delle parti del vitello ch' aveano tagliato in due,

19 Cioè, i principi di Giuda, ed i principi di Gerusalemme, e gli eunuchi, ed i sacerdoti, e tutto'l po-

20 Gli daró, dico, in man de lor nemici, ed in man di quelli che cercano l'anima loro: ed i lor corpi morti saranno per pasto agli uccelli del cielo, ed alle bestie della terra.

21 Darò eziandio Sedechia, re di Giuda, ed i suoi principi, in man de' lor nemici, ed in man di quelli che cercano l'anima loro, ed in man dell'esercito del re di Babilonia, che s'è ora ritratto da voi.

22 Ecco, io do loro comandamento, dice il Signore: e gli farò ritornare a questa città, ed essi la combatteranno, e la prenderanno, e l'arderanno col fuoco: io metterò eziandio in desolazione le città di Giuda, sì che niuno abiterà in esse.

CAP. XXXV.

A parola, che fu dal Signore La indirizzata a Ieremia, nel tem-po di Ioiachim, figliuolo di Iosia, re

di Giuda : dicendo, 2 Va' alla casa de' Recabiti, e parla loro, e menagli nella Casa del Signore, in una delle camere, e presenta loro del vino a bere. 3 Io adunque presi Iaazania, fi-

gliuolo di Ieremia, figliuolo d'Habassinia, ed i suoi fratelli, e tutti i suoi figliuoli, e tutta la famiglia

de' Recabiti;

4 E gli menai nella Casa del Simore, nella camera de' figliuoli d'Hanan, figliuolo d'Igdalia, no-mo di Dio: la quale era appresso della camera de' capi, disopra della camera di Maaseia, figliuolo di Sallum, guardiano della soglia :

5 Ed io misi davanti a figliuoli della casa de Recabiti de nappi pieni di vino, e delle coppe: e dissi

loro, Bevete del vino

6 Ma essi dissero, Noi non berremo vino: perciochè Ionadab, fi-gliuolo di Recab, nostro padre, ce l'ha divietato: dicendo, Non bevete giammai in perpetuo vino, nè

voi, ne i vostri figliuoli :

7 E non edificate alcuna casa, e non seminate alcuna semenza, e non piantate vigne, e non ne ab-biate alcuna: anzi abitate tutti i giorni della vita vostra in tende : aciochè viviate per lunghi giorni sopra la terra, nella quale voi siete forestieri.

8 E noi abbiamo ubbidito alla voce di Ionadab, figlluolo di Recab, nostro padre, in tutto ciò ch'egli ci ha comandato, per non ber vino tutti i giorni della vita nostra, n noi, ne le nostre mogli, nè i nostri figlinoli, nè le nostre figliuole ;

## IEREMIA, XXXV. XXXVI.

9 E per non edificar case da abi- | degli eserciti, tarvi, e per non aver nè vigna, nè campo, nè sementa alcuna: 10 E siamo abitati in tende, ed

abbiamo ubbidito, e fatto secondo tutto ciò che Ionadab, nostro pa-

dre, ci avea comandato.

quando ll Or è avvenuto che, Nebucadresar, re di Babilonia, è salito contr' al paese, noi abbiamo detto. Venite, ed entriamo in Gerusalemme, per iscampar d'innan-zi all'esercito de' Caldel, e d'innanzi all'esercito di Siria: e così siamo dimorati in Gerusalemme.

12 E la parola del Signore fu indirizzata a Ieremia: dicendo,

13 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Va', e di' agli uomini di Giuda, ed agli abitanti di Gerusalemme, Non riceverete voi correzione, per ubbidire alle mie parole? dice il Signore.

14 Le parole di Ionadab, figliuolo di Recab, il quale comandò a' suoi figliuoli, che non bevessero vino. sono state messe ad effetto, tal ch'essi non hanno bevuto vino infino al di d'oggi : anzi hanno ubbidito al comandamento del padre loro: ed io v'ho parlato del continuo, per ogni mattina: e voi non

m'avete ubbidito.

15 E v' ho mandati, del continuo, per ogni mattina, tutti i miei servitori profeti, per dirvi, Deh, con-vertasi ciascun di voi dalla sua via malvagia, ed ammendate i vostri fatti, e non andate dietro ad altri dij, per servirgli: e voi abiterete nella terra ch'io ho data a voi, ed a' padri vostri: ma voi non avete porto l'orecchio, e non m'avete ubbidito.

16 Perciochè i figliuoli di Iona-dab, figliuolo di Recab, hanno messo ad effetto il comandamento che diede loro il lor padre ; e questo

popolo non ha ubbidito a me: 17 Perciò, il Signore, l'Iddio dedi eserciti, l' Iddio d'Israel, ha detto coel, Ecco, io fo venire sopra Giuda, e sopra tutti gli abitanti di Gerusalemme, tutto'i male, c'ho pronunziato contr'a loro: perciochè io ho lor parlato, e non hanno ascoltato: io ho lor gridato, e non hanno risposto.

18 Ed alla casa de' Recabiti Ieremia disse, Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Perciochè voi avete ubbidito al co-mandamento di Ionadab, vostro padre, ed avete osservati tutti i suoi ordini, ed avete fatto secondo tutto quello ch'egli v'avea coman-

19 Perciò, così ha detto il Signor

l'Iddio d'Israel. Giammai in perpetuo non verra meno a Ionadab, figliuolo di Recab, uomo che stia davanti alla mia faccia.

#### CAP. XXXVI.

R avvenne, nell'anno quarto di Ioiachim, figliuolo di Iosa, re di Giuda, che questa parola tu indirizzata dal Signore a Ieremia: dicendo,

2 Prenditi un ruotolo da scrivere, e scrivi in esso tutte le paroie, ch'io t'ho dette contr' ad Israel, e contr'a Giuda, e contr'a tutte l'ake genti, dal giorno ch'io cominciai a parlarti, cioc, da' giorni di Iosia, infino a questo giorno.

3 Forse ascolterà la casa di Giuda tutto'i male ch'io penso di farle: per convertirsi ciascuno dalla sua via malvagia: ed io perdonero

loro la loro iniquità, e'l lor peccato 4 Ieremis adunque chiamò la-ruc, figliuolo di Neria: e Baruc scrisse nel ruotolo da scrivere, di bocca di Ieremia, tutte le parole del Signore, ch'egli gli avea dette. 5 Poi Ieremia comandò a Baruc: dicendo, lo son rattenuto, lo non posso entrare nella Casa del Simore:

6 Ma tu entravi, e leggi in presenza del popolo, nel ruotolo che sensa dei popolo, nei ruccolo cie tu hai ecritto di mia bocca, le pa-role del Signore, nella Casa del Signore, nel giorno del digiuno: leggile ancora in presensa di tutti que' di Giuda che saranno venuti dalle lor città.

7 Forse la lor supplicasione caderà nel cospetto del Signore, e si convertiranno, ciaecuno dalla sua via malvagia: perciochè l'ira, e'l cruccio, che'l Signore ha pronunziato contr'a questo popolo, ¿ grande.

8 Baruc adunque, figliuolo di Neria, fece secondo tutto ciò che profeta Ieremia gli avea coman dato, leggendo nel libro le parole del Signore, nella Casa del Si 9 (Or nell'anno quinto di loischim, figliuolo di Iosia, re di Giuda, nel nono mese, tutto'l popolo ch'era in Gerusalemme, e tutto'l popolo ch'era venuto dalle città di Giuda in Gerusalemme, bandirono il digiuno nel cospetto del Signore:

10 Baruc, dico, lesse nel libro le parole di Ieremia, nella Cusa del Signore, nella camera di Ghemania, figliuolo di Safan, scriba, nel cortile di sopra, nell'entrata della porta nuova della Casa del Signore, in presenza di tutto 'i popolo.

11 E Michea, figliuolo di Ghema-

## IEREMIA, XXXVI. XXXVII.

ria, figliuolo di Safan, udi tutte le parole del Signore, lette fuor del

fibro,

12 É scese nella Casa del re, nella camera del segretario: ed ecco, quivi sedevano tutti i principi, Elisama segretario, e Delaia, figliuolo di Semaia, ed Elnatan, figliuolo d'Actor, e Ghemaria, figliuolo di Safan, e Sedechia, figliuolo d'Ha-nania, e tutti gli *altri* principi.

13 E Michea rapportò loro tutte le parole, ch'egli aveva udite, mentre Baruc leggeva nel libro, in pre-

senza del popolo.

14 Allora tutti i principi mandarono Iudi, figliuolo di Netania, figliuolo di Selemia, figliuolo di Cusi, a Baruc, per dirgii, Prendi in mano il ruotolo, nel quale tu hai letto in presenza del popolo, e vie-ni. E Haruc, figliuolo di Neria, prese il ruotolo in mano, e se ne

venne a loro. 15 Ed essi gli dissero, Deh siedi, e leggicelo. E Baruc lo lesse loro. 16 E, quando ebbero intese tutte

quelle parole, sbigottirono, riguardandosi l'un l'altro: poi dissero a Baruc, Noi non mancheremo di rapportar tutte queste parole al re. 17 Appresso domandarono Baruc: dicendo, Deh, dichiaraci come tu hai scritte tutte queste parole di

bocca di Ieremia. 18 E Baruc disse loro, Egli mi dettava di sua bocca tutte queste

parole, ed io le scriveva con in-

chiostro nel libro. 19 Allora i principi dissero a Baruc, Va', nasconditi tu, e Ieremia: e niuno sappla dove voi siate.

20 Ed essi vennero al re, dentro al cortile, e riposero il ruotolo nella camera d'Elisama, segretario; e rapportarono al re tutte quelle

21 E'l re mandò Iudi, per recare il ruotolo. Ed egli lo recò dalla camera d'Elisama, segretario. E Iudi lo lesse in presenza del re, ed in presenza di tutti i principi, ch'erano in piè d'intorno al re.

22 Or il re sedeva nella casa del verno, nel nono mese: e dinanzi a lui v'era un focolare acceso.

23 E, quando Iudi ne ebbe lette tre o quattro facce, il re lo tagliò col coltellino del segretario, e lo retto nel fuoco, ch'era nel focolare, fin che tutto'l ruotolo fu consumate sul fueco, ch'era in sul focolare.

24 E nè il re, nè alcun de'suoi servitori, che udirono tutte quelle parole, si spaventarono, nè stracciarono i lor vestimenti.

25 E, benche Elmatan, e Delais, 673

e Ghemaria intercedessero appo il re, che non bruciasse il libro.

egli non gli ascoltò. 26 Anzi i re comandò a Ierameel, figliuolo d' Hammelec, ed a Seraia, figliuolo d'Azriel, ed a Selemia, figliuolo d'Abdeel, di prender lo criba Baruc, ed il profeta Ieremia. Ma il Signore li nascose.

27 E la parola del Signore fu indirizzata a Ieremia, dopo che'l re ebbe bruciato il ruotolo, è le parole, che Baruc aveva scritte di bocca

di Ieremia, dicendo:

28 Torna a prenderti un'altro ruotolo, e scrivi in quello tutte le parole di prima, ch'erano nel pri-mo ruotolo, che Ioiachim, re di

Giuda, ha bruciato;

29 E di'a lolachim, re di Giuda, Così ha detto il Signore, Tu hai bruciato quel ruotolo: dicendo, Perchè hai scritto in esso, che'l re di Babilonia per certo verrà, e guastera questo paese, e fara, che non vi saranno più nè uomini, nè bestie ?

30 Perciò, così ha detto il Signore intorno a Iolachim, re di Giuda, Egli non avra alcuno, che segga sopra il trono di David; ed il suo corpo morto giacerà esposto al cal-

do di giorno, ed al gelo di notte. 31 Ed io farò punizione sopra lui, e sopra la sua progenie, e sopra i suoi servitori, della loro iniquità: e farò venire sopra loro, e sopra gli abitanti di Gerusalemme, e sopra gli uomini di Giuda, tutto l male, ch' io ho loro pronunziato, e che non hanno ascoltato.

32 Ieremia adunque prese un'altro ruotolo, e lo diede a Baruc, figliuolo di Neria, scriba: ed egl vi scrisse, di bocca di Ieremia, tutte le parole del libro, che Ioiachim re di Giuda, aveva bruciato al fuoco: alle quali furono ancora aggiunte molte somiglianti parole.

CAP. XXXVII. R il re Sedechia, figliuolo di

Iosia, regnò in luogo di Conia, figliuolo di Ioiachim, essendo stato costituito re nel paese di Giuda, da Nebucadresar, re di Babilonia.

2 E nè egli, nè i suoi servitori, nè il popolo del paese, non ubbidirono alle parole del Signore, ch'egli aveva pronunziate per lo profeta

Ieremia.

3 Or il re Sedechia mandò Iucal, figliuolo di Selemia; e Sefania, figliuolo di Maaseia, sacerdote; al profeta Ieremia, per dirgli, Deh, fa' orazione per noi al Signore Iddio nostro.

4 Or Ieremia andava, e veniva

#### IEREMIA, XXXVII. XXXVIII.

per mezzo il popolo, e non era ancora stato messo in prigione.

5 E l'esercito di Faraone era uscito d' Egitto: laonde i Caldei, ch'assedia vano Gerusalemme, intesone il grido, s'erano dipartiti d'appresso a Gerusalemme.

6 E la parola del Signore fu indirizzata al profeta leremia, di-

cendo: 7 Così ha detto il Signore Iddio d' Israel, Dite così al re di Giuda, che v'ha mandati a me, per domandarmi, Ecco, l'esercito di Faraone, ch'era uscito a vostro soc-

corso, è ritornato nel suo paese, in Egitto. 8 Ed i Caldei torneranno, e combatteranno contr'a questa città, e

la prenderanno, é l'arderanno col fuoco.

9 Così ha detto il Signore, Non v'ingannate voi stessi: dicendo, Per certo i Caldei si dipartiranno da noi: perciochè essi non se ne dipartiranno.

10 Anzi, avvegnachè voi aveste sconfitto tutto l'esercito de Caldei, che combattono con voi, e che non ne fossero rimasi, se non alcuni pochi, pur si leverebbero quelli, ciascuno nella sua tenda, e brucerebbero questa città col fuoco.

11 Or avvenne che, quando l'e-sercito de Caldei si fu dipartito d'appresso a Gerusalemme, per cagion dell'esercito di Faraone:

12 Ieremia usciva di Gerusalemme, per andarsene nel paese di Beniamin, per lsfuggire di là per

mezzo il popolo.

13 Ma, quando fu alla porta di Beniamin, quivi era un capitano della guardia, il cui nome era Ireia, figliuolo di Selemia, figliuolo d' Ha-nania; il quale prese il profeta leremia: dicendo, Tu vai ad arrenderti a' Caldei

14 E Ieremia disse, Ciò è falso: io non vo ad arrendermi a' Caldei. Ma colui non l'ascoltò: anzi, lo prese, e lo menò a' principi.

15 Ed i principi s'adirarono gravemente contr'a Ieremia, e lo percossero, e lo misero in prigione, in casa di Ionatan, scriba: perciochè avevano di quella fatta una carcere.

16 Quando Ieremia fu entrato nella fossa, e nelle grotte, vi dimorò

molti giorni.

17 Poi 1 re Sedechia mando a farlo trarre di là: e'l re lo domandò in casa sua di nascoso, e disse, Evvi cuna parola da parte del Signore? E Ieremia disse, St, ve n'è. Poi disse, Tu sarai dato in man del re di Babilonia.

18 Oltr' a ciò, leremia disse al re Sedechia, Che peccato ho io commesso contr' a te, o contr' a' tuci servitori, o contr' a questo popolo, che voi m'avete messo in prigione? 19 E dove sono ora i vostri pro-

feti, che vi profetizzavano: dicen-do, Il re di Babilonia non vern sopra voi, nè sopra questo pe

20 Or al presente, ascolta, ti prezo, oh re, mio signore : deh, caggia la mia supplicazione nel tuo cospetto: non farmi ritornar nella casa di Ionatan, scriba, ch'io non vi muora.

21 E'l re Sedechia comandò, che Ieremia fosse rinchiuso nella corte della prigione, e che gli fosse dato un pezzo di pane per giorno, dalla piazza de fornai: il che fu futto inchè tutto 'l pane fu venuto mene nella città. Così Ieremia stette nella corte della prigione.

CAP. XXXVIII.

MA Sefatia, figliuolo di Mat-tan, e Ghedalia, figliuolo di Pashur, e Iucal, figliuolo di Sciemia, e Pashur, figliuolo di Malchia, udirono te parole, che Iere mia pronunziava a tutto'l popolo: dicendo,

2 Così ha detto il Signore, Quelli che dimoreranno in questa città morranno di spada, di fame, e di pestilenza: ma chi se n'uscirà a Caldei vivera ; e l'anima sua gii sara per ispoglia, ed egli vivera.

3 Così ha detto il Signore, Questa città sarà per certo data in man dell'esercito del re di Babilonia, ed esso la prenderà.

4 Ed i principi dissero al re, Deh, facciasi morir quest' uomo: perciochè egli rende rimesse le mani della gente di guerra, che è restata in questa città, e le mani di tutto'i popolo; tenendo loro cotali ragionamenti: conciosiacosache quest'uomo non procacci punto la pre sperità di questo popolo, ansi l male.

5 E'l re Sedechia disse, Eccole in man vostra: perciochè il re non

può nulla contr'a voi.

6 Essi adunque presero Ieremia, e lo gettarono nella fossa di Malchia, figliuolo d' Hammelec, ch'era nella corte della prigione; e ve lo calarono con delle funi. Or nella fossa non v'era acqua, ma del pan tano: e leremia affondò nel pantano.

7 Ma Ebed-melec Etiopo, eunuco, il quale era nella casa del re, avendo udito ch' avevano messo le remia nella fossa : (or, il re sedeva allora nella porta di Benjamin:)

## IEREMIA, XXXVIII. XXXIX.

parlò al re: dicendo,

9 Oh re, mio signore, male hanno fatto quegli uomini in tutto ciò, c'hanno fatto al profeta Ieremia, avendolo gettato nella fossa: or assai sarebbe egli morto di fame là dove era: conclosiacosachè non vi sia più pane alcuno nella città.

10 E 'l re comandò ad Ebed-melec Etiopo: dicendo, Prendi teco di quì trent' uomini, e tira il profeta Ieremia fuor della fossa, avanti

ch'egli muoia. 11 Ed Ebed-melec prese quegli nomini seco, ed entrò nella casa del re, di sotto alla tesoreria, e ne tolse de vecchi stracci, e de vecchi panni logori, e gli calò a Ieremia con delle funi, nella fossa. 12 Ed Ebed-melec Etiopo disse a

Ieremia, Deh, mettiti questi vecchi stracci, e panni logori, sotto l'ascelle, di sotto alle funi. E Iere-

mia fece così.

13 Ed essi trassero Ieremia con quelle funi, e lo fecero salir fuor della fossa. E Ieremia dimorò nel-

la corte della prigione. 14 Poi 'l re Sedechia mandò a far venire a sè il profeta Ieremia all' entrata principale della Casa del Signore. E 'l re disee a Ieremia, Io ti domando una cosa, non celarmi nulla.

15 E Ieremia disse a Sedechia, Quando io te l'avrò dichiarata, non mi farai tu pur morire? se altresì io ti do alcun consiglio, tu non

m'ascolterai.

16 E'l re Sedechia giurò in segreto a Ieremia: dicendo, Come il Signore, che ci ha fatta quest' anima, vive, lo non ti farò morire, e non ti darò in mano di questi uo-

mini, che cercano l'anima tua. 17 Allora Ieremia disse a Sedechia, Con ha detto il Signore, l'Id-dio degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Se pur tu esci fuori a'capitani del re di Babilonia, l'anima tua viverà, e questa città non sarà arsa col fuoco: e viverai, tu, e la casa tua:

18 Ma, se tu non esci a' capitani del re di Babilonia, questa città sarà data in man de Caldei, che l'arderanno col fuoco, e tu non iscamperai dalle lor mani.

19 E 'l re Sedechia disse a leremia, lo sono in gran perplessità per que' Giudei, che si son rivolti a parte de' Caldei, ch'io non sia dato in man loro, e che non mi scherniscano.

20 E Ieremia disse, Tu non vi sarai dato. Deh, ascolta la voce del Signore, in ciò, ch'io ti dico: ed

8 Se n'uscì della casa del re, e | egli ti sarà bene, e l'anima tua viverà.

> 21 Ma, se tu ricusi d'uscire, quest' è quello, che l Signore m'ha fatto vedere :

> 22 Ecco, tutte le donne, ch'erano rimase nella casa del re di Giuda, erano tratte fuori a' capitani del re di Babilonia: ed esse dicevano, I tuoi confidenti t'hanno persuaso, e vinto: i tuoi piedi sono stati fitti nel fango, ed essi si son tratti addietro.

23 Così saranno menate tutte le tue mogli, ed i tuoi figliuoli, a' Caldei: e tu stesso non iscamperai dalle lor mani: anzi sarai preso, e dato in man del re di Babilonia: e farai, che questa casa sarà arsa col fuoco.

24 E Sedechia disse a Ieremia. Niuno sappia di queste parole, e tu non morrai.

25 E, se pure i principi, avendo udito, ch'io ho parlato teco, ven-gono a te, e ti dicono, Deh, dichiaraci quel, che tu hai detto al re, non celarcelo, e noi non ti faremo morire: e che t'ha detto il re?

26 Di' loro, lo ho supplicato umilmente al re, che non mi facesse ritornar nella casa di Ionatan, per

morir quivi.

27 Tutti i principi adunque vennero a Ieremia, e lo domandarono: ed egli rispose loro secondo tutte le parole, che'l re gli aveva comandate. Ed essi lo lasciarono in pace: perciochè la cosa non fu divolgata.

28 E Ieremia dimorò nella corte della prigione, infino al giorno, che Gerusalemme fu presa: ed egil v'era allora, che Gerusalemme fu presa.

## CAP. XXXIX.

NELL' anno nono di Sedechia, re di Giuda, nel decimo mese, Nebucadresar, re di Babilonia, venne, con tutto 'l suo esercito, sopra Gerusalemme, e l'assediò.

2 Nell'anno undecimo di Sedechia, nel quarto mese, nel nono giorno del mese, i Caldei penetra-

rono dentro alla città.

3 E tutti i capitani del re di Babilonia v'entrarono, e si fermarono alla porta di mezzo, cioè, Nergalsareser, Samgar-nebu, Sarsechun, Rab-saris, Nergal-sareser, Rabmag, e tutti gli altri capitani del re di Babilonia.

4 E quando Sedechia, re di Giuda. e tutta la gente di guerra, gli ebber veduti, se ne fuggirono, ed uscirono di notte della città, traendo ver-

so l'orto del re, per la porta d'infra 2 G 2

verso il diserto.

5 Ma l'esercito de Caldei li perseguitò, e raggiunse Sedechia nelle campagne di Ierico; e lo presero, e lo menarono a Nebucadresar, re di Babilonia, in Ribla, nel paese d'Hamat: e quivi egli gli pronunziò la sua sentenza

6 E 'l re di Babilonia fece scannare i figliuoli di Sedechia in Ribla, in sua presenza: fece eziandio scannare tutti i nobili di Gluda.

7 Poi fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legar di due catene di rame, per menarlo in Babilonia.

8 Ed i Caldei arsero col fuoco la casa del re, e le case del popolo, e disfecero le mura di Gerusalemme.

9 E Nebugaradan, capitano delle guardie, menò in cattività in Babilonia il rimanente del popolo, ch'era restato nella città ; e quelli, che s'erano andati ad arrendere a lui, e tutto l'altro popolo, ch'era

10 Ma Nebuzaradan, capitano delle guardie, lasciò nel paese di Giuda i più poveri d'infra il popolo, i quali non avevano nulla: e diede

loro in quel giorno vigne, e campi. 11 Or Nebucadresar, re di Babilonia, aveva data commessione a Nebuzaradan, capitano delle guardie, intorno a Ieremia: dicendo,

12 Prendilo, ed abbi cura di lui, e non fargli alcun male : anzi fa' inverso lui come egli ti dirà.

13 Nebuzaradan adunque, capitano delle guardie, e Nebusazban, Rab-saris, Nergal-sareser, Rab-mag, e tutti gli altri capitani del

re di Babilonia, 14 Mandarono a far trarre Ieremis fuor della corte della prigione, e lo diedero a Ghedalia, figliuolo e lo diedero a unicularia, per d'Ahicam, figliuolo di Safan, per gli dimorò per mezzo il popolo.

egli dimoro per mezzo il poposione 15 Or la parola del Signore era stata indirizzata a Ieremia, mentre egli era rinchiuso nella corte della

prigione: dicendo, 16 Va', e parla ad Ebed-melec Etiopo: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ecco, lo fo venire le mie parole contr' a questa città, in male, e non in bene: ed in quel giorno esse avverranno nella tua presenza.

17 Ma in quel giorno io ti libere-rò, dice il Signore: e tu non sarai dato in man degli nomini, de' quali tu temi.

Percioche io ti scamperò di certo, e tu non caderai per la spada; e l'anima tua ti sara per ispo-

le due mura : ed il re uscì traendo | glia : conclosiacosachè tu ti sij con-

CAP. XL.

L A parola, che fu dal Signore indirizzata a Ieremia, dopo che Nebuzaradan, capitano delle guardie, l'ebbe rimandato da Rama, quando lo prese. Or egli era legato di catene in mezzo della moltitudine di que' di Gerusalemme, e di Giuda, ch'erano menati in cattività in Babilonia.

2 Il capitano delle guardie adunque prese Ieremia, e gli disse, Il Signore Iddio tuo aveva pronunsiato questo male contr' a questo luogo.

3 Ed il Signore altresì l'ha fatto venire, ed ha fatto secondo, ch'egli aveva parlato: perciochè voi avete peccato contr' al Signore, e non avete ubbidito alla sua voce: laon-

de questo v'è avvenuto. 4 Or al presente, ecco, io ti scioi-

go oggi dalle catene, che tu hai in sulle mani: se ti piace di venir meco in Babilonia, vieni, ed io avrò cura di te: ma, se non t'argrada di venir meco in Babilonia. rimantene: ecco, tutto il paese è al tuo comando: va' dove ti parrà, e piacerà.

5 E, perciochè Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, figliuolo di Safan, il qua le il re di Babilonia ha costituito sopra le città di Giuda, non ritornerà ancora, ritorna tu a lui, e dimora con lui in mezzo del popolo: overo, va' dovunque ti piacera. Ed il capitano delle guardie gli diede provisione per lo viaggio, el un presente, e l'accommiato.

6 Ieremia adunque venne a Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, in Mispa. e dimoro con lui in mezzo del popolo, ch'era restato nel paese. 7 Or tutti i capi della gente di

guerra, ch'erano per la campagna, colla lor gente, avendo inteso, che l re di Babilonia aveva costituito Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, sopra il paese, e che gli aveva dati in governo uomini, e donne, e piccioli fanciulli: e questi, de più poveri del paese, d'infra quelli che non erano stati menati in cattività in Habilonia:

8 Vennero a Ghedalia, in Misna. cioc, Ismael, figliuolo di Netania : e Iohanan, e Ionatan, figliuoli di Carea; e Seraia, figliuolo di Tanhu-met; ed i figliuoli d'Efai Netofatita; e Iezania, figliuolo d'un Maacatita,

colla lor gente.

9 E Ghedalla, figliuolo d'Ahicam, figliuolo di Safan, giurò loro, ed alla lor gente: dicendo, Non te miate di servire a' Caldel: ahitate

### IEREMIA, XL. XLI.

nel paese, e servite al re di Babilonia, e sara ben per voi.

10 E, quant' è a me, ecco, io dimoro in Mispa, per presentarmi davanti a Caldei, che verranno a noi: ma voi ricogliete il vino, i frutti della state, e l'olio, e riponeteli ne' vostri vaselli, ed abitate nelle vostre città, che avete occu-

pate. 11 Parimente ancora tutti i Giudei, ch'erano in Moab, e fra i figliuoli d'Ammon, ed in Edom, e quelli, ch'erano in qualunque altro paese, avendo inteso che'l re di Babilonia aveva lasciato qualche rimanente a Giuda, e che aveva costituito sopra essi Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, figliuolo

di Safan : 12 Se ne ritornarono da tutti i luoghi, dove erano stati dispersi, vennero nel paese di Giuda, a Ghedalia, in Mispa; e ricolsero vi-no, e frutti della state, in molto

grande abbondanza

13 Or Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch'erano per la campagna, ven-nero a Ghedalia, in Mispa:

14 E gli dissero, Sai tu bene, che Baalis, re de figliuoli d'Ammon, ha mandato Ismael, figliuolo di Netania, per percuoterti a morte? Ma Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, non credette loro.

15 Oltr' a ciò Iohanan, figliuolo di Carea, parlò di segreto a Ghe-dalia, in Mispa: dicendo, Deh, lascia ch'io vada, e percuota Ismael, figliuolo di Netania, e niuno lo risapra: perchè ti percuoterebbe egli a morte, laonde tutti i Giudei, che si son raccotti appresso di te sarebbero dispersi, ed il rimanente

di Giuda perirebbe?

16 E Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, disse a Iohanan, figliuolo di Carea, Non farlo: perciochè tu parli falsamente contr' ad Ismael.

#### CAP. XLI.

R avvenne nel settimo mese. Ch' Ismael, figliuolo di Neta-nia, figliuolo d'Elisama, del sangue reale, ed alcuni grandi della corte del re, e dieci uomini con lui, vennero a Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, in Mispa: e quivi in Mispa mangiarono insieme

2 Poi Ismael, figliuolo di Netania, si levò, insieme co' dieci uomini, ch'erano con lui, e percossero colla spada Ghedalia, figliuo-lo d'Ahicam, figliuolo di Safan. Così lo fece morire: lui, che'l re di Babilonia aveva costituito sopra

il paese.

3 Ismael uccise ancora gli uomin-di guerra, d'infra tutti i Giudei, ch'erano con Ghedalia in Mispa, ed i

Caldei, che si ritrovarono quivi.

4 Ed il giorno appresso, ch' egli ebbe ucciso Ghedalia, avanti che

se ne sapesse nulla:

5 Avvenne, ch'alcuni nomini di Sichem, di Silo, e di Samaria, in numero d'ottant' uomini, venivano, avendo le barbe rase, ed i vestimenti stracciati, e delle tagliature sul corpo: ed avevano in mano offerte, ed incenso, da presentar nella casa del Signore.

6 Ed Ismael, figliuolo di Netania, usci di Mispa incontr'a loro, e caminava piagnendo: e, quando gli ebbe scontrati, disse loro, Ve-

nite a Ghedalia, figliuolo d'Abicam. 7 Ma, quando furono entrati in mezzo della città, Ismael, figliuolo di Netania, accompagnato dagli uomini, ch'egli aveva seco, gli scarno, e li getto in mezzo della fossa.

B Or fra quelli si trovarono dieci uomini, che dissero ad Ismael, Non ucciderci : perclochè nol abbiamo in sulla campagna delle segrete conserve di grano, e d'orzo, e d'olio, e di mele. Ed egli si ri-

tenne, e non gli uccise fra i lor fratelli.

9 Or la fossa, nella quale Ismael getto tutti i corpi morti degli nomini, ch'egli uccise del seguito di Ghedalia, era quella che'l re Asa aveva fatta per tema di Baasa, re d' Israel : Ismael, figliuolo di Ne-

tania, la riempie d'uccisi.

10 Poi appresso Ismael ne mend via prigione tutto'l rimanente del popolo, ch'era in Mispa: le figliuole del re, e tutto'l popolo re-stato in Mispa, il quale Nebuzaradan, capitan delle guardie, aveva dato in governo a Ghedalia, fi-gliuolo d'Ahicam: Ismael, figliuolo di Netania, li menava via prigioni, e se n'andava per passare a' figliuoli d'Ammon:

Il Ma Iohanan, figlinolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch'erano con lui, avendo udito tutto'l male, ch' Ismael, figlinolo di Netania, aveva fatto: 12 Presero tutta la lor gente, ed

andarono per combattere contr' ad Ismael, figliuolo di Netania; e lo trovarono presso alle grandi ac-

que, che sono in Gabaon.

13. E, quando totto'l popolo, ch'era con Ismael, vide Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch'erano con lui, si rallegro.

14 E tutto'l popolo, ch' Ismael

## IEREMIA, XLI. XLII.

menava prigione da Mispa, si rivoltò, e se ne ritornò a Iohanan, figliuolo di Carea.

15 Ma Ismael, figliuolo di Netania, scampò con otto uomini, d'innanzi a lohanan, e se n'andò

a' figliuoli d'Ammon.

16 Poi Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capitani della gente di guerra, ch'erano con lui, presero tutto'l rimanente del popolo, che avevano riscosso da Ismael, figliuolo di Netania, ed il quale egli ne menava via da Mispa, dopo aver percosso Ghedalia, figliudo d'Ahicam: uomini, gente di guer-ra, e donne, e fanciulli, ed eunuchi; e gli ricondussero da Gabaon:

Ed andarono, e dimorarono in Gherut-Chimham, che è vicin di Betlehem, con intenzione d'andarsene, e d'entrare in Egitto,

18 D'innanzi a Caldei : conciofossecosachè temessero di loro: perciochè Ismael, figliuolo di Ne-tania, aveva percosso Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, il quale il re di Babilonia aveva costituito sopra il paese.

#### CAP, XLII.

TUTTI i capi della gente di guerra, e Iohanan, figliuolo di Carea, e Iezania, figliuolo d'Osais, e tutto il popolo, dal minore al maggiore, s'accostarono;

2 E dissero al profeta Ieremia, Deh, caggia la nostra supplica-zione nel tuo cospetto, e fa' ora-zione al Signore Iddio tuo per noi, per tutto questo rimanente: (perciochè di molti siamo rimasi pochi, come i tuoi occhi ci veggono:

3 Aciochè il Signore Iddio tuo ci dichiari la via, per la quale abbiamo da caminare; e ciò ch'abbiamo

a fare

4 E'l profeta Ieremia disse loro, Ho inteso; ecco, lo farò orazione al Signore Iddio vostro, come avete detto: ed lo vi rapporterò tutto ciò, che'l Signore v'avra risposto; io non ve ne celerò nulla.

5 Ed essi dissero a Ieremia, Il Signore sia per testimonio verace, e fedele tra noi, se noi non facciamo secondo tutto ciò, che'l Signore Iddio tuo t'avrà mandato a dirci.

6 O bene, o mal, che sia, noi ubbidiremo alla voce del Signore Iddio nostro, al quale noi ti mandiamo: aclochè bene n'avvenga, quando avremo ubbidito alla voce del Signore Iddio nostro. 7 Ed avvenne, in capo di dieci giorni, che la parola del Signore

fu indirizzata a Ieremia.

8 Ed egli chiamò Iohanan, figliuo-

lo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch'erano con lui, e tutto i popolo, dal minore al maggiore: 9 E disse loro, Così ha detto il

Signore, l'Iddio d' Israel, al quale voi m'avete mandato, per presentargli la vostra supplicazione:

10 Se pur voi dimorate in questo paese, lo v'edificherò, e non vi distruggerò : io vi pianterò, e non ri divellero: perciochè io mi pento del male, che v'ho fatto.

11 Non temiate del re di Babilo-

nia, di cui voi avete paura: non temiate di lui, dice il Signore: perciochè io sono con voi, per salvarvi, e per liberarvi dalla sua mano. 12 E vi farò trovar misericordia,

ed egli avra pietà di voi, e vi rimettera nel vostro paese. 13 Ma, se vol dite, Noi non dimoreremo in questo paese, non

ubbidendo alla voce del Signore

Iddio voetro: 14 Dicendo, No: anzi entreremo nel paese d'Egitto, aciochè non veggiamo la guerra, e non udiamo il suon della tromba, e non sofferiamo fame, per mancamento di pane: e quivi abiteremo:

15 Ascoltate ora sopra ciò la parola del Signore, o rimanente di Giuda. Così ha detto il Signor degli eserciti. l'Iddio d'Israel. Se pur voi rivolgete la faccia per entrare

in Egitto, e s'entrate per dimo-

16 Egli avverrà, che la spada, della quale temete, v'agglugnera là nel paese d'Egitto: e parimente la fame, della quale voi avete paura, vi stara attaccata dietro la in

Egitto: e quivi morrete.

17 E tutti gli uomini, ch'avranno volta la faccia per entrare in Egitto, per dimorarvi, vi morranno di spada, di fame, e di pestilenza: niuno di loro scampera, o si salverà dal male, ch'io fo venire sopra loro.

18 Perciochè, com ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d'Israel, Siccome la mia ira, ed il mio cruccio, s'è versato sopra gli abitanti di Gerusalemme, così si verserà la mia ira sopra voi, quando sarete entrati in Egitto: e sarete in esecrazione, ed in istupore, ed in maladizione, ed in vituperio: e giam-

mai più non vedrete questo luogo. 19 O rimanente di Giuda, il Signore parla a voi, Non entrate in Egitto: sappiate pure ch'io ve le

protesto oggi.
20 Conciosiacosachè voi m'abbiate ingannato contralle vostre propie anime, quando m'avete mandato

#### IEREMIA, XIJI. XLIIL XIJV.

al Signore Iddio vostro: dicendo, Fa' orazione al Signore Iddio nostro per noi ; e, secondo tutto ciò, che'l Signore Iddio nostro dirà, fanne la relazione, e noi lo metteremo ad effetto.

21 Ed eggi io ve l'ho dichiarato: ma voi non avete ubbidito alla voce del Signore Iddio vostro, nè a cosa alcuna, ch'egli abbia mandato

😢 Ora dunque, sappiate pure, che voi morrete di spada, di fame, e di pestilenza, nel luogo dove vi piace d'entrare, per dimorarvi.

#### CAP. XLIII.

OR avvenne che, quando Iere-mia ebbe finito di pronunziare a tutto I popolo tutte le parole del Signore Iddio loro, le quali I Signore Iddio loro mandava a dir loro per lui, cioc, tutte quelle parole :

2 Azaria, figliuolo d'Osaia, e Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti gli uomini superbi, dissero a Ieremia, Tu parli falsamente: il Signore Iddio nostro non t'ha mandato, per dire, Non entrate in Egit-

to, per dimorarvi : 3 Anzi Baruc, figliuolo di Neria, t'incita contr'a noi, per darci in man de' Caldei, per farci morire, o

er farci menare in cattività in

Asbilonia 4 Così Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, e tutto'l popolo, non ubbidirono alla voce del Signore, per dimorar nel paese di Giuda

5 E Iohanan, figliuolo di Carea, ¿ tutti i capi della gente di guerra, presero tutto'l rimanente di Giuda, e quelli, che se n'erano tornati da tutte le nazioni, dove erano stati dispersi, per dimorar nel paese di

Glúda:

6 Gli uomini, le donne, i fanciulli, e le figlipole del re, e tutte le persone, che Nebuzaradan, capitano delle guardie, aveva lasciate con Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, figliuolo di Safan, ed anche il profeta Ieremia, e Baruc, figliuolo di Neria:

7 E se ne vennero nel paese d'Egitto: perciochè non ubbidirono alla voce del Signore; ed arriva-

rono fino a Tafnes.

8 E la parola del Signore fu indirissata a Ieremia in Tafnes: dicendo.

9 Prendi in man tua delle pietre grosse, e nascondile nella malta, nella fornace da mattoni, ch'é all'entrata della casa di Faraone in Tafnes, alla vista d'alcuni uomini Gindei:

10 E di' loro, Così ha detto il Si-mor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ecco, io mando a far venire Nebucadnesar, re di Babilonia, mio servitore; e porrò il suo trono sopra queste pietre, ch'io ho fatte nascondere: ed egli tendera il suo padiglione reale sopra esse:

11 E verra, e percuotera il paese d'Egitto, mettendo a morte chi è condannato a morte: e menando in cattività chi e condannato a cattività; e percuotendo colla spa-da chi è condannato alla spada.

12 Ed io accenderò il fuoco nelle case degl' iddij d' Egitto : ed esso le arderà, e menera quelli in cattività: e s'avvilupperà del paese d' Egitto, a guisa che'l pastore s'avviluppa del suo tabarro; ed uscirà di là in pace.

13 Egli romperà eziandio in pezzi le statue del Tempio del sole, che è nel paese d'Egitto: e brucera col fuoco le case degl'iddii d' Egitto.

#### CAP. XLIV.

A parola, che fu indirizzata a Ileremia, per rapportarla a tutti i Giudei, che dimoravano nel paese d'Egitto, in Migdol, ed in Tafnes, ed in Nof, e nel paese di Patros: dicendo,

2 Così ha detto il Signor degli eser-citi, l' Iddio d' Israel, Voi avete veduto tutto 'l male, ch'io ho fatto venire sopra Gerusalemme, e sopra tutte le città di Giuda: ed ecco, oggi son desolate, e non v'è alcuno, ch'abiti in esse:

3 Per la lor malvagità, che usarono per dispettarmi : andando a far profumi, ed a servire ad altri dii, i quali nè essi, nè voi, nè i vostri padri non avevate conosciuti

4 E, benché io vi mandassi tutti i miei servitori profeti, del continuo per ogni mattina: dicendo, Deh, non fate questa cosa abbominevo-

le, ch'io odio:
5 Non però ubbidirono, nè inchi-narono il loro orecchio, per istornarsi dalla lor malvagità : per non

far profumi ad altri dij. 6 Laonde il mio cruccio, e la mia ira, s'è versata, ed ha divampate le città di Giuda, e le piazze di Gerusalemme: e sono state diserte, e

desolate, come appare al di d'oggi. 7 Ed ora, così ha detto il Signore, l'Iddio degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Perchè fate voi questo gran male contr' all' anime vostre, per farvi distruggere del mezzo di Giuda, uomini, e donne, e fanciulli, e bambini di poppa, e non lasciarvi alcun rimanente

8 Dispettandomi coll' opere delle

#### IEREMIA, XLIV.

vostre mani, facendo profumi ad altri dij, nel paese d'Egitto, dove siete venuti per dimorarvi : aciochè siate sterminati, e siate in maladizione, ed in vituperio, appo tutte le nazioni della terra ?

9 Avete voi dimenticati i misfatti de' vostri padri, ed i misfatti delli re di Giuda, ed i misfatti delle lor mogli, ed i vostri propi misfatti, ed i misfatti delle vostre mogli, c'hanno commessi nel paese di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme i

10 Essi non sono stati domi infino al dì d'oggi, e non hanno temuto, e non son caminati nella mia Legge, e ne' miei statuti, ch'io avea proposti a voi, ed a' vostri

padri. 11 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israel, Ecco, lo metto la mia faccia contr'a voi in male, e per distruggere tutto

Giuda. 12 Ed io torrò via quelli che son rimasi di Giuda, i quali hanno volta la faccia per entrar nel paese d' Egitto, per dimorarvi : e saranno tutti consumati: caderanno nel paese d'Egitto: saranno consumati per la spada, e per la fame, dal minore al maggiore : morranno per la spada, e per la fame : e sa-ranno in esecrazione, in istupore, ed in maladizione, ed in vituperio.

13 Ed io farò punizione di quelli ch'abitano nel paese d'Egitto, sic-come ho fatta punizione di Gerusalemme, per la spada, per la fame,

e per la pestilenza:

14 E non vi sarà alcuno del rimanente di Giuda, di quelli che sono entrati nel paese d'Egitto per dimorarvi, che si salvi, o che scampi per ritornar nel paese di Giuda, dove hanno l'animo intento a ritornar per abitarvi: perclochè non vi ritorneranno, da alcum infuori che scamperanno.

15 Or tutti gli uomini, che sapevano che le lor mogli facevano profumi ad altri dij; e parimente tutte le donne quivi presenti, in gran raunanza; e tutto'l popolo che dimorava nel paese d'Egitto, in Patros, risposero a Ieremia: di-

16 Quant'è alla parola che tu ci hai detta a Nome del Signore, noi

non t'ubbidiremo:

17 Anzi del tutto metteremo ad effetto tutte le parole che sono uscite della nostra bocca, per far profumi, ed offerte da spandere alla regina del cielo: come e noi, ed i nostri padri, ed i nostri re, ed i nostri principi, abbiamo fatto per lo passato, nelle città di Giuda, e nelle piasse di Gerusalemme: e siamo stati saziati di pane, e siamo stati bene, e non abbiam sentito alcun male.

18 Là dove, da che siamo restati

di far profumi, ed offerte da spandere alla regina del cielo, abbiamo avuto mancamento d'ogni cosa, e

siamo stati consumati per la spada.

e per la fame. 19 E, quando noi facevamo pro-fumi, ed offerte da spandere alla regina del cielo, facevamole noi delle focacce, per servirla nella maniera degl' idoli, e dell' offerte da spandere, senza l'autorità de

nostri principali ? 20 E leremia rispose a tutto i popolo, agli uomini, ed alle donne, ed a tutto'l popolo che gli avea fat-

ta quella risposta : dicendo, 21 Non s'è il Signore ricordato de' profumi, che voi facevate nelle città di Giuda, e nelle piasse di Gerusalemme, voi, ed i vostri padri, i voetri re, ed i voetri principi, e'l popolo del paese ? ciò non gli è

egli salito al cuore ?

22 E'l Signore non l' ha più potuto comportare, per la malva de' vostri fatti, e per l'abbominazioni che voi avete commesse: onde il vostro paese è stato messo in desolazione, ed in istupore, ed in maladizione, senza che vi abiti più alcuno: come si vede al di d'oggi. 23 Perciochè voi avete fatti que

profumi, ed avete peccato contral Signore, e non avete ubbidito alla voce del Signore, e non siete caminati nella sua Legge, e ne' suoi statuti, e nelle sue testimonianze: perciò v' è avvenuto questo male,

qual si veds al dì d'oggà.
24 Poi Ieremia disse a tutto'l popolo, ed a tutte le donne, O voi tutti uomini di Giuda, che siste nel paese d' Egitto, ascoltate la parois

del Signore : 25 Così ha detto il Signor degli

eserciti, l' Iddio d' Israel, Voi, e le vostre mogli, avete pronunziato con la bocca ciò che anche avete messo ad effetto con le vostre mani : dicendo, Noi adempieremo pure i nostri voti ch'abbiamo fatti, per far profumi alla regina del cie-lo, e per farle offerte da apandere. Voi avete adunque adempiuti, e messi ad effetto i vostri voti.

26 Perciò, ascoltate la parola del Signore, voi tutti uomini di Giuda, che dimorate nel paese d'Egitto: Ecco, lo ho giurato per lo mio gran Nome, ha detto il Signore, che'i mio Nome non sarà più nominato per la bocca d'alcun Giudeo, che

#### IEREMIA, XLIV. XLV. XLVI.

dica in tutto'l paese d'Egitto, Il targa, e venite alla tatfaglia.
Signore Iddio vive.

4 Giugnete i cavalli a' carri:

27 Ecco, io vegghio contr'a loro in male, e non in bene: e tutti gli uomini di Giuda, che sono nel paese d'Egitto, saranno consumati per la spada, e per la fame: fin chè sieno del tutto venuti meno.

28 E quelli che saranno scampati dalla spada ritorneranno dal paese d' Egitto nel paese di Giuda, in ben

picciol numero: e tutto'l rimanente di Giuda, che è entrato in Egitto per dimorarvi, conoscerà la cui parola sarà ferma, la mia, o la loro. 29 E questo vi sara il segno, dice il Signore, ch'io farò punizione di

voi in questo luogo: aciochè sappiate che le mie parole saranno del'tutto messe ad effetto contr'a

voi in male:

30 Così ha detto il Signore, Ecco, io do Faraone Ofra, re d'Egitto, in man de' suoi nemici, ed in man di quelli che cercano l'anima sua: slecome ho dato Sedechia, re di Giuda, in man di Nebucadresar, re di Babilonia, suo nemico, e che cercava l'anima sua.

#### CAP. XLV.

A parola che'l profeta Ieremia pronunziò a Baruc, figliuolo di Neria, quando scriveva quelle parole nel libro, di bocca di Ieremia, l'anno quarto di Ioiachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda : dicendo, 2 Così ha detto il Signore, l' Iddio

d' Israel, a te, o Baruc :

trovo alcun riposo :

3 Tu hai detto, Ahi lasso me! perciochè il Signore ha sopraggiunta tristizia al mio dolore: io in'affanno ne' mici sospiri, e non

4 Digil così tu, Così ha detto il Signore, Ecco, io distruggo ciò ch'io avea edificato, e divello quello ch'io avea piantato, cioè, tutto

questo paese.

5 E tu ti cercheresti delle grandezze! non cercarie: perciochè ecco, io fo venir del male sopra ogni carne : dice il Signore : ma io ti darò l'anima tua per ispoglia, in tutti i luoghi ove tu andrai.

#### CAP. XLVI.

A parola del Signore, che fu indirizzata al profeta Ieremia,

contr'alle nazioni :

2 Quant'è all' Egitto, contr'all'esercito di Faraone Neco, re d'Egitto, ch'era sopra'l fiulme Eufrate, in Carchemis ; il quale Nebucadre-sar, re di Babilonia, sconfisse, l'anno quarto di Ioachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda:

3 Apparecchiate lo scudo, e la 681

voi, cavalieri, montate a cavallo, e presentatevi con gli elmi: forbite le lance, mettetevi indosso le co-

razze 5 Perchè veggo io costoro spa-ventati, e messi in volta? i loro uomini prodi sono stati rotti, e si son messi in fuga, senza rivolgersi indletro: spavento è d'ogn' intor-

no: dice il Signore 6 Il leggier non fugga, e'l prode non iscampi: verso'l Settentrione, presso alla ripa del fiume Eufrate,

sono traboccati, e caduti. Chi e costui che s'alza a evissa di

rivo, e le cui acque si commovono come i fiumi?

8 Questo è l'Egitto, che s'è alzato a guisa di rivo e le cud acque si sono commosse come i fiumi: ed ha detto, lo salirò, io coprirò la terra, io distruggerò le città, e quelli ch'abitano in esse.

9 Salite, cavalli : e smaniate, carri: ed escano fuori gli uomini di valore: que' di Cus, e que' di Put, che portano scudi: e que' di Lud, che frattano, e tendono archi.

10 E questo giorno è al Signore Iddio degli eserciti un giorno di vendetta, da vendicarsi de suoi nemici: e la spada divorerà, e sarà saziata, ed inebbriata del sangue loro : perciochè il Signere Id-dio degli eserciti fa un sacrificio nel paese di Settentrione, presso al flume Eufrate.

11 Sali in Galand, e prendine del balsamo, o vergine, figliuola d'Egitto: indarno hai usati medicamenti assai, non v'e guarigione al-

cuna per te.
12 Le genti hanno udita la tua ignominia, el tuo grido ha riem-piuta la terra: perciochè il prode è traboccato sopra'i prode: amendue son caduti insieme.

13 La parola che'l Signore pronunziò al profeta Ieremia, intorno alla venuta di Nebucadresar, re di Babilonia, per percuotere il paese d'Egitto:

14 Annumziate in Egitto, e bandite in Migdol, e publicate in Nof. ed in Tafnes: dite, Presentati alla battaglia, e preparati : perciochè la spada ha gid divorati i tuol luo-ghi circonvicini.

15 Perchè sono stati atterrati i tuoi possenti i non son potuti star saldi, perciochè il Signore gli ha sospinti.

16 Egli ne ha traboccati molti, ed anche l'uno è caduto sopra l'altro: ed hanno detto, Or su, ritor-niamo al nostro popolo, ed al no-2 G 3

#### IEREMIA, XLVI. XLVII. XLVIII.

stro natio paese, d'innanzi alla spada di quel disertatore.

17 Hannoquivi gridato, Faraone, re d'Egitto, è ruinato: egli ha lasciata passare la stag rione.

18 Come lo vivo, dice il Re, il cui

nome è, il Signor degli eserciti, co-lui verrà, a guisa che Tabor è fra i monti, e Carmel in sul mare.

19 Fatti degli arnesi da cattività, o figliuola abitatrice d'Egitto: per-ciochè Nof sarà messa in desolazione, e sara arsa, e non vi abiterà più alcuno.

20 Egitto è una bellissima giovenca: ma dal Settentrione viene,

viene lo scannamento.

21 E, benchè, la gente ch'egli avea a suo soldo, fosse dentro d'es-so come vitelli di stia; pur si son messi in volta anch'essi, son fuggiti tutti quanti, non si sono fer-mi: perciochè il giorno della lor calamità è sopraggiunto loro, il tempo della lor visitazione.

22 La voce d'esso uscirà, a guisa di quella della serpe: perciochè coloro camineranno con poderoso esercito, e verranno contra lui con iscuri, come tagliatori di legne.

23 Taglieranno il suo bosco, dice il Signore, il cui conto non poteva rinvenirsi: perciochè essi saranno in maggior numero che locuste, anzi saranno innumerabili.

24 La figliuola d'Egitto è svergognata, è data in man del popolo

di Settentrione.

25 11 Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, ha detto, Ecco, io fo punizione della moltitudine di No, e di Faraone, e dell' Egitto, e de' suoi dij, e de' suoi re: di Faraone,

e di quelli che si confidano in lui: 26 È gli darò in man di quelli che cercano l'anima loro, ed in man di Nebucadresar, re di Babilonia, ed in man de' suoi servitori: ma, dopo questo, l' Egitto sara abitato. come a' dì di prima: dice il Si-

gnore. 27 E tu, o Iacob, mio servitore,

non temere: e tu, o Israel, non ispaventarti: perciochè, ecco, io ti salverò di lontan paese, e la tua progenie dal paese della sua cattività: e Iacob se ne ritornerà, e sarà in riposo, ed in tranquillità, e non vi sarà alcuno che lo spaventi. 28 Tu, Iacob, mio servitore, non temere: dice il Signore: percioche io sono teco: percioche ben farò una finale esecuzione sopra le genti, dove t'avrò scacciato: ma sopra te non farò una finale esecuzione; anzi ti gastigherò moderatamente: ma pur non ti lascerò del tutto im-punito. CAP. XLVII.

A parola del Signore, che fu indirizzata al profeta Ieremia contr'a' Filistei, avanti che Fa-

raone percuotesse Gaza.

2 Così ha detto il Signore, Ecco, dell' acque salgono di Settentrione, e sono come un torrente che traboces, ed innonderanno la terra, e tutto quello ch'è in essa, le città, ed i loro abitanti: e gli uomini grideranno, e tutti gli abitatori del

paese urleranno. 3 Per lo strepito del calpestio delle unghie de destrieri d'esso, per lo romore de suoi carri, per lo fracasso delle sue ruote, i padri non si son rivolti a figliuoli, per la

fiacchezza delle lor mani.

4 Per cagion del giorno che viene. per guastar tutti i Filistei, per isterminare a Tiro, ed a Sidon, ogni rimanente d'aiuto: perciochè il Signore diserterà i Filistei, il ri-manente dell'isola di Caftor.

5 Raditura di capo è avvenuta a Gaza, Ascalon è perita, coi rimanente della lor valle. Infino a quando ti farai tu delle tagliature

addoeso?

6 Ahi spada del Signore! infino a quando non ti riposerai? ricogliti nel tuo fodero, riposati, e resta

7 Come ti riposeresti ? conciosia cosachè'i Signore le abbia data commessione, e l'abbia assegnata là, contr'ad Ascalon, e contr'al lito del mare.

CAP. XLVIIL

UANT' è a Moab, così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel: Guai a Nebo! perciochè è stata guasta: Chiriataim è stata confusa, e presa: la Rocca è stata confusa, e spaventata.

2 Non v'e più vanto per Moab in Hesbon: è stato macchinato con-

tr'a quella del male : dicendo. Venite, e distruggiamla, che non sia più nazione: anche tu. Madmen. perirai: la spada ti perseguiterà. 3 Una voce di grido viene d'Horo-

naim, voce di guasto, e di gran rotta.

4 Moab è rotto, i suol piccioli 4 Mono e 1000, i suoi partici figliuoli hanno dati di gran gridi. 5 Perciochè un continuo pianto sale per la salita di Luhit: impero-chè hanno uditi i nemici, un grido di rotta, nella discesa Horonaim.

6 Fuggite, scampate le vostre persone, e sieno come un tamerice

nel diserto. 7 Perciochè, perchè tu ti sei confidata nelle tue opere, e ne' tuoi tesori, tu ancora sarai presa: e Chemos andrà in cattività, co

## IEREMIA, XLVIII.

suoi sacerdoti, e co' suoi principi. 8 K'l guastatore entrerà in tutte le città, e niuna città scamperà; e la valle perira, e la pianura sarà distrutta: perciochè il Signore l'ha

9 Date dell' ale a Moab, ch'egli se ne voli v'a ratto: le sue città saranno messo in desolazione, senza

che vi abiti più alcuno.

10 Maladetto sia colui che farà l'opera del Signore rimessamente, e maladetto sia colui che divietera

la sua spada di spandere il sangue. 11 Moab è stato in tranquillità fin dalla sua fanciullezza, e s'è riposato sopra la sua feccia, e non è stato mai travasato, e non è andato in cattività: perciò il suo sapore gli è restato, e'l suo odore non s'è mutato.

12 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io gli manderò de' tramutatori, che lo tramuteranno di stanza, e voteranno suoi vaselli, e spezzeranno i suoi barili.

13 E Moab sarà confuso di Chemos, come la casa d'Israel è stata confusa di Betel, lor confidanza.

14 Come dite voi, Noi siamo forti, ed uomini di valore per la guerra? 15 Mosb è diserto, e le sue città

sono perite, e la scelta de' suoi gio-vani è scesa all' uccisione : dice il Re, il cul Nome è, Il Signor degli eserciti.

16 La calamità di Moab è presta a venire, e'l suo male s'affretta

molto.

17 Condoletevi con lui, voi suoi circonvicini tutti: e voi tutti, che conoscete il suo nome, dite, Come è stato rotto lo scettro di fortezza,

la verga di gloria? 18 O figiluola abitatrice di Dibon, scendi del seggio di gloria, e siedi in luogo arido: perciochè il guasta-tore di Moab è salito contr' a te, egli ha disfatte le tue fortezze.

19 O abitatrice d'Aroer, fermati in su la strada, e riguarda: domanda colui che fugge, e colei che scampa: di', Che cosa è avvenuto?

20 Moab è confuso, perciochè è stato rotto: urlate, e gridate: annunziate in su l'Arnon che Moab è stato guasto:

21 E che'l giudicio è venuto so-pra la contrada della pianura, sopra Holon, e sopra lasa, e sopra Menat: 22 E sopra Dibon, e sopra Nebo,

e sopra Betdiblataim : 23 E sopra Chiriataim, e sopra

Bet-gamul, e sopra Bet-meon: 24 E sopra Cheriot, e sopra Bosra, e sopra tutte le città del paese di

Moab, lontane, e vicine. 25 Il corno di Moab è stato tron-

cato, e'l suo braccio è stato rotto: dice il Signore.

26 Inebbriatelo: perciochè egli s'è innalzato contr'al Signore: e

dibattasi Moab nel suo vomito, e sia in derisione anch'egli. 27 Israel non t'è egli stato in deri-

sione? è egli forse stato ritrovato fra i ladri, che, ogni volta che tu parli di lui, tu ti commovi tutto?

28 Lasciate le città, ed abitate nella rocca, abitatori di Moab: e siate come una colomba *che* s'annida nel didentro della foce d'una

grotta.

29 Noi abbiamo intesa la superbia di Moab, grandemente superbo ; il suo orgoglio, la sua superbia, e la sua alterezza, e l'innalzamento del

suo cuore.
30 Io ho conosciuto, dice il Si-gnore, il suo furore: ma non sard cosa ferma: le sue menzogne non produranno nulla di stabile.

31 Perciò, io urlerò per cagion di Moab, darò di gran gridi per ca-gion di tutto quanto Moab: e si gemera per que' di Chir-heres.

32 Io vi piagnerò, o vigne di Sibma, del pianto di lazer : le tue propaggini passavano di là dal mare, ed arrivavano infino al mare di lazer : il guastatore s'è avventato sopra i tuoi frutti di state, e sopra la tua vendemmia:

33 E la letizia, e la festa è tolta dal campo fertile, e dal paese di Moab: ed io ho fatto venir meno il vino ne' tini : non si pigera *ptù con* grida da innanimare : le grida non

granno più grida da innanimare. 34 Per lo grido d'Hesbon, che c *pervenuto* infino ad Eleale, hanno messi i lor gridi infino a Iahas, e da Soar infino ad Horonaim, come una giovenca di tre anni : perciochè anche l'acque di Nimrim sono state ridotte in luoghi diserti.

35 Ed io farò venir meno a Moab, dice il Signore, ogni uomo ch'offerisca sacrificio nell'alto luogo, e che faccia profumi a' suoi dij.

36 Per tanto, il mio cuore romoreggera per Moab, a guisa di flau-ti: il mio cuore romoreggera per la gente di Chir-heres, a guisa di flauti: perciò ancora il loro avan-

so, ch'aveano fatto, perira. 37 Perciochè ogni testa sarà pelata, ed ogni barba sarà rasa ; sopra tutte le mani vi saranno delle ta-gliature, e de sacchi sopra i lombi. 38 Sopra tutti i tetti di Moab, e

nelle sue piazze, non vi sarà altro che cordoglio: perciochè io ho rotto Moab, come un vaso del quale

## IEREMIA, XLVIII. XLIX.

non si fa stima alcuna: dice il Si-

39 Urleranno: dicendo, Mosb come è egli stato messo in rotta? come ha egli volte le spalle? egli è stato confuso, ed è stato in derisione, ed in ispavento, a tutti quelli che sono d'intorno a lui.

40 Perclochè, così ha detto il Signore, Ecco, colui volera come una aquila, e spieghera le sue ale

contr'a. Moab. 41 Cherioth è stata presa, e le fortezze sono state occupate : ed in quel giorno il cuor degli uomini prodi di Mosb sara come il cuore d'una donna, che è nella distretta del parto.

42 E Moab sarà distrutto, tal che non *sarà più* popolo: perciochè egli s'è innalesto contra'i Signore. 43 Spavento, fossa, e laccio, ti so-

prastanno, o abitatore di Moab:

dice il Signore.

44 Chi řuggirà per lo spavento cadera nella fossa ; e chi salira fuor della fossa sarà preso col laccio: perciochè io farò venire sopra lui, sopra Moab, l'anno della lor visitazione : dice il Signore.

45.Quelli che fuggivano si son fermati all' ombra d'Hesbon, perchè le forze son lor mancate: ma un fuoco è uscito d'Hesbon, ed una fiamma di mezzo della città di Sihon, c'ha consumati i principi di Moab, e la sommità del capo degli uomini di tumulto.

46 Guai a te, Moab! il popolo di Chemos è perito: percioche i tuoi zigliubli sono andati in cattività, e le tue figliuole in servitù.

47 Ma pure ancora io ritrarrò Moab di cattivita negli ultimi giorni : dice il Signore. Fino a qui è il giudicio di Moab.

CAP. XLIX.

UANT'è a' figliuoli d'Ammon, così ha detto il Signore, Israel non ha egli alcuni figliuoli ? non ha egli alcuno erede ? perchè s'è Malcam messo in possesso di Gad, e s'è il suo popolo stanziato nelle città d'esso?

2 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò udire in Rabba de' figliuoli d'Ammon lo stormo di guerra, ed ella sarà ridotta in un monte di ruine: e le città del suo territorio saranno arse col fuoco: ed Israel possederà quelli che l'aveano posseduto : ha detto il Signore.

3 Urla, o Hesbon : perciochè Ai guasta: o città del territorio di Rabba, gridate, cingetevi di sacchi, fute cordoglio, ed andate attorno lungo le chiusure : perciochè Malcam andra in cattività, insieme co' suol sacerdoti, ed i suol principi. 4 Perchè ti giorij delle valli?

tua valle s'è scolata, o figliuola ribella, che ti confidavi ne' tuoi tesori : che dicevi, Chi verra contr'a

me ? 5 Ecco, lo fo venire sopra te d'om'intorno di te lo spavento: dice il Signore Iddio degli eserciti : e voi sarete scacciati, chi qua, chi la: e non vi sarà alcuno che raccolga

gli erranti. 6 Ma pure, dopo queste cose, io ritrarrò di cattività i figliuoli d'Am-

mon: dice il Signore.

7 Quant' è ad Edom, il Signor degli eserciti ha detto così, Non v'è egli più saplensa alcuna in Te-man? il consiglio è egli venuto meno agl'intendenti? la lor sa-

pienza è ella marcita i 8 Fuggite, o abitanti di Dedan: hanno volte le spalle, e si sono riparati in luoghi segreti, e profondi, per dimorarvi : perciochè io ho fatta venire sopra Esau la sua ruina, il tempo nel quale io vogiio

visitarlo.

9 Se ti fosser sopraggiunti de' vendemmiatori, non t'avrebbero essi lasciati alcuni grappoli? se de' la-dri fosser venuti contr'a te di notte, non avrebbero essi predato quanto fosse lor bastato?

10 Ma io ho frugato Esan, io ho scoperti i suoi nascondimenti, ed egli non s'è potuto occultare: la sua progenie, ed i suoi fratelli, ed i suoi vicini, son diserti, ed egli

non è più.

11 Lascia i tuoi orfani, io gii nu-drirò: e confidinsi le tue vedove in

12 Perciochè, così ha detto il Signore, Ecco, coloro, a quali non s'apparteneva di ber della coppe ne hanno pur bevuto ; e tu sare stine pure esente? tu non ne sarai esente; anzi del tutto ne berrai.

13 Conclosiacosuch' io abbia giurato per me stesso, dice il Signore, che Bosra sarà messa in desolazione, in vituperio, in disertamento, ed in maladisione: e che tutte le sue città saranno ridotte in diserti in perpetuo.

14 lo ho udito un grido da parte del Signore, ed un messo è state mandato fra le genti, per dire, A-dunatevi, e venite contr'ad essa, e

levatevi per venire a battaglia. 15 Perciochè, ecco, io t'ho fatto picciolo fra le nazioni, sprezzato fra gli uomini.

16 La tua fierezza, e la superbia del cuor tuo t'hanno ingannato, e

#### IEREMIA, XIJX. L.

£u. che abiti nelle fessure delle rocce, che occupi la sommità degli alti colli: avvegnachè tu avessi ele-vato il tuo nido a guisa dell'aquila, pur ti gitterò giù di la : dice il Signore.

17 Ed Edom sarà messo in desolazione: chiunque passera presso d'esso sarà attonito, e suffolerà,

per tutte le sue piaghe.

18 Siccome Sodoma, e Gomorra, e le città lor vicine, furono sovvertite; ha detto il Signore: così non

abitera più quivi alcun'uomo, e niun figliuol d'uomo vi dimorera. 19 Ecco, collu salirà come un leone, più violentemente che la piena del Giordano, contr'all' abitacolo forte: perciochè io lo farò movere, e lo farò correre sopra l'Idumea: e chi è valente uomo scelto, ed io lo rassegnerò contr'a lei ? percloche, chi é pari a me ? e chi mi sfidera ? e chi é il pastore,

che possa star fermo dinanzi a me? 20 Perciò, ascoltate il consiglio del Signore, ch'egli ha preso contr' all' Idumea, ed i pensieri ch'egli ha divisati contr'agli abitatori di Teman: Se i più piccioli della greggia non gli strascinano: se la lor mandra non è diserta insieme con

21 La terra ha tremato per lo suon della lor caduta; il suono n'é andato fino al Mar rosso: il grido

d'essa è stato quivi udito.

22 Ecco, colui salira, e volera come una aquila, e spiegherà le sue ale contr'a Bosra : e'l cuor degli uomini prodi d'Edom in quel giorno sarà come il cuore d'una donna che è nella distretta del parto.

23 Quant'è a Damasco, Hamat, ed Arpad sono confuse : si struggono, perciochè hanno udita una mala novella: v'è spavento nella marina: ella non può racquetarsi. 24 Damasco è fiacca, s'è messa

in volta per fuggire, e tremito l'ha colta: distretta, e dolori l'hanno occupata, come la donna che par-

25 Come non è stata risparmiata la città famosa, la città della mia

allegrezza?

26 I suoi giovani adunque cade-ranno nelle sue piazze, e tutta la gente di guerra in quel giorno sarà distrutta : dice il Signor degli eserciti.

27 Ed io accenderò un fuoco nelle mura di Damasco, che consumerà

i palazzi di Ben-hadad.

8 Quant' è a Chedar, ed a' regni d' Hasor, i quali Nebucadresar, re di Babilonia, percosse: il Signore ha detto così, Levatevi, salite

contr'a Chedar, e guastate gli Orientali.

29 Essi se ne torranno via le lor tende, e le lor gregge: se ne porteran via i lor teli, e tutti i loro arnesi, e ne meneranno i lor camelli ;

e d'ogn' intorno daranno contr'a

loro gridi di spavento. 30 Fuggite, dileguatevi ben lungi : riducetevi in luoghi segreti, e profondi, per dimorarvi, o abitanti

d' Hasor: dice il Signore: perciochè Nebucadresar, re di Babilonia, ha preso un consiglio contr'a voi, ed ha divisato contr'a voi un pensiero.

31 Levatevi, salite contr'alla nazione pacifica, che abita in sicurtà: dice il Signore: ella non ha nè porte, nè sbarre: abitano in di-

sparte.
32 Ed i lor camelli saranno in preda, e la moltitudine del lor bestiame in rubería: ed io dispergerò a tutti i venti quelli che si radono i canti delle tempie : e farò venire la lor calamità da ogni lor lato: dice il Signore.

33 Ed Hasor diverrà un ricetto di dragoni, un luogo diserto in perpetuo: uomo alcuno non vi abitera, e niun figliuolo d'uomo vi

dimorerà.

34 La parola del Signore, che fu indirizzata al profeta leremia contr'ad Elam, nel principio del regno di Sedechia, re di Giuda : dicendo,

35 Così ha detto il Signor degli serciti, Ecco, io rompo l'arco d'Elam, che è la lor principal forza :

26 E farò venire contr'agli Elamiti i quattro venti, dalle quattro estremità del cielo: e gli dispergerò a tutti questi venti: e non vi sarà nazione alcuna, alla quale non pervengano degli scacciati d'Elam.

37 Ed io spaurirò gli Elamiti di-nanzi a' lor nemici, e dinanzi a quelli che cercano l'anima loro: e farò venir sopra loro del male, l'ardor della mia ira: dice il Signore: e manderò dietro a loro la spada, fin ch'io gli abbia consumati.

38 E metterò il mio trono in Elam, e ne farò perire re, e principi : dice il Signore.

39 Ma pure negli ultimi tempi avverra ch'io ritrarrò gli Elamiti di cattività : dice il Signore.

CAP. L.

A parola che'l Signore pronungià contre Babiliani nunziò contr'a Babilonia, contr'al paese de Caldei, per lo profeta Ieremia :

#### IEREMIA, L.

2 Annunziate fra le genti, e ban-dite, ed alzate la bandiera : banditelo, nol celate: dite, Babilonia è stata presa, Bel è confuso, Merodac è rotto in pezzi : le sue imagini sono confuse, i suoi idoli sono

rotti in pezzi. 3 Perciochè una nazione è salita contr'a lei dal Settentrione, la quale metterà il paese di quella in desolazione, e non vi sara più alcuno ch'abiti in lei: uomini, e be-

stie si son dileguati, se ne sono andati via.

4 In que giorni, ed in quel tem-po, dice il Signore, i figliuoli d'I-srael, ed i figliuoli di Giuda verranno tutti insieme, ed andranno piagnendo, e ricercheranno il Si-

gnore Iddio loro. 5 Domanderanno di Sion, per la via avranno volte là le facce : diranno, Venite, e congiugnetevi al Signore per un patto eterno, che giammai non si dimentichi.

6 Il mio popolo è stato a guisa di pecore smarrite: i lor pastori le hanno fatte andare errando, le hanno traviate su per li monti: sono andate di monte in colle,

hanno dimenticata la lor mandra. Tutti coloro che le hanno trovate le hanno divorate: ed i lor nemici hanno detto, Noi non saremo colpevoli di misfatto: conciosiacosach'abbiano peccato con-

tr'al Signore, abitacolo di giustizia, e contr'al Signore, speranza de'

lor padri. 8 Fuggite del mezzo di Babilonia, ed uscite del paese de Caldei: e siate come becchi dinanzi alla

greggia.

9 Perciochè, ecco, io eccito, e fo levare contr'a Babilonia una raunanza di grandi nazioni del paese di Settentrione: ed esse ordineranno la battaglia contr'a lei, e sarà presa: le lor saette saranno come d'un valente, ed intendente saettatore, che non ritorna a voto.

10 E la Caldea sarà in preda: tutti quelli che la prederanno saranno saziati: dice il Signore.

11 Perciochè voi vi siete rallegrati, perciochè voi avete trionfato, rubando la mia eredità : perciochè voi avete ruzzato a guisa di vitella che pastura fra l'erbetta tenera, ed avete annitrito come destrieri. 12 La madre vostra è grande-

mente confusa: quella che v'ha partoriti è svergognata: ecco, è l'ultima delle nazioni, un diserto, un luogo arido, ed una solitudine. 13 Per l'indegnazione del Signore ella non sarà più abitata, anzi sa-CHE

serà presso di Babilonia sarà attonito, e suffolerà, per tutte le sue piaghe. 14 Ordinate l'assalto contr'a Babilonia d'ogni intorno, o voi arcieri tutti: saettate contr'a lei, non risparmiate le saette : perciochè ella ha peccato contr'al Signore.

rà tutta desolata : chiunque pas

15 Date di gran gridi contra lei d'ogn' intorno: ella porge le mani: i suoi fondamenti caggiono, e le sue mura son diroccate : percioché questa è la vendetta del Signore:

prendete vendetta di lei: fatele siccome ella ha fatto. 16 Sterminate di Babilonia il se minatore, e colui che tratta la falce nel tempo della mietitura: ritorni ciascuno al suo popolo, e fuggasene clascuno al suo pacse, d'innanzi alla spada dello sforzatore.

17 Israel e stato una pecorella smarrita, i leoni l'hanno cacciata: il primo che la divorò fu il re d'Assiria: ma quest'ultimo, cioc, Ne bucadresar, re di Babilonia, le la tritate l'ossa. 18 Per ciò, il Signor degli eser-

citi, l' Iddio d' Israel, ha detto codi Babilonia, e del suo paese, siccome ho fatta punizione del re d'Assiria:

19 E ricondurrò Israel alla sua mandra, ed egli pasturerà in Carmel, ed in Basan: e l'anima sua sarà saziata nel monte d'Efraim. e di Galaad. 20 In que giorni, ed in quel tem-

po, dice il Signore, si cercherà l'iniquità d' Israel, ma non sard più: ed i peccati di Giuda, ma non si ritroveranno più: perciochè io per-donerò a quelli ch'avrò lasciati di resto.

21 Sali contr al paese di Merataim, e contr agli abitanti di Pecod: diserta, e distruggi ogni con dietro a loro: dice il Signore: e fa secondo tutto ciò ch'io t'ho comandato.

22 V'è un grido di guerra nel paese, ed una gran rotta.

23 Come è stato mozzato, e rotto il martello di tutta la terra? come è stata Babilonia ridotta in desolazione fra le genti?

24 Io t'ho incapestrata, o Babilonia, e tu sei stata presa, senza che tu l'abbia saputo : tu sei stata trovata, ed anche colta: percioche tu hai combattuto col Signore.

25 Il Signore ha aperta la sua armeria, ed ha tratte fuori l'armi della sua indegnazione : perciochè questa è un'opera, che'l Signore Iddio degli eserciti vuole eseguire | chè ella è un paese di sculture, ed

nel paese de Caldei. 26 Venite contra lei dall'estremità del mondo, aprite le sue aie ; calcatela come delle manelle di biade, e distruggetela: non restile alcun rimanente.

27 Ammazzate con la spada tutti i suoi giovenchi, scendano al macello: guai a loro! perciochè il giorno loro è venuto, il tempo della lor visitazione.

28 V'è una voce di genti che fugrono, e scampano dal paese di Babilonia, per annunziare in Sion la vendetta del Signore Iddio nostro, la vendetta del suo Tempio.

29 Raunate a grida gran numero di genti contr'a Babilonia: voi tutti che tirate dell'arco, accampatevi contr'a lei d'ogn' intorno: niuno ne scampi : rendetele la retribusion delle sue opere: secondo tutto ciò ch'ella ha fatto, fatele altresì: perciochè ella è superbita contr' Signore, contr'al Santo d'Israel. contr'al

30 Perciò, i suoi giovani caderanno nelle sue piazze, e tutti i suoi guerrieri saranno distrutti in quel

giorno: dice il Signore.

31 Eccomiti, o superba, dice il Signore Iddio degli eserciti: perciochè il tuo giorno è venuto, il tempo ch'io ti visiterò.

32 E la superbia traboccherà, e cadera, e non vi sard alcuno che la rilevi: ed io accenderò un fuoco

nelle sue città, che consumera tutti i suoi luoghi circonvicini. 33 Così ha detto il Signor degli eserciti, I figliuoli d'Israel, ed i figliuoli di Giuda, sono tutti quanti oppressati: tutti quelli che gli hanno menati prigioni gli ritengo-no, hanno ricusato di lasciargli

34 Il lor Redentore è forte, il suo Nome è, il Signor degli eserciti: egli di certo dibattera la lor querela, per commovere la terra, e per mettere in turbamento gli abita-

tori di Babilonia. 35 La spada soprastà a' Caldel, dice il Signore, ed agli abitatori di Babilonia, ed a' suoi principi, ed

a' suoi savi.

36 La spada soprasta a' bugiardi indovini d'essa, e ne smanieranno: la spada soprasta agli uomini prodi d'essa, e ne saranno spaventati.

37 La spada soprastà a suoi cavalli, ed a suoi carri, ed a tutto'l popolo mischiato, che è in messo d'essa, e diverranno come donne : la spada soprastà a suoi tesori, e saranno predati.

38 Diseccamento soprasta alle sue acque, e saranno asciutte: percioessi sono insensati intorno agl'i-

39 Perciò, le fiere de' diserti avranno in essa la loro stanza, insieme co'gufi : e l'ulule vi dimoreranno : e non sarà giammai più abitata ; e giammai, per niuna eta, non vi si dimorera più.

40 Siccome Iddio, sovverti Sodoma, e Gomorra, e le città lor vicine: dice il Signore: così non abiterà più quivi uomo alcuno, e niun figliuol d'uomo vi dimorerà

41 Ecco, un popolo viene di Settentrione, ed una gran nazione: e re possenti si movono dal fondo

della terra :

42 Impugneranno l'arco, e la lancia: sono crudeli, senza pietà: la voce loro romoreggera come il mare, e cavalcheranno sopra cavalli: saranno in ordine, a guisa d'uomini prodi, per la battaglia,

contra te, o figliuola di Babilonia.

43 Il re di Babilonia ne ha udito il grido, e le sue mani ne son divenute fiacche: angoscia l'ha occupato: dolore, come di donna che

partorisce.

44 Ecco, colui salirà a guisa di leone, più violentemente che la piena del Giordano, contr'all'abitacolo forte: perciochè io lo farò correre sopra essa: e chi è valent'uomo scelto, ed io lo rassegnerò contr'ad essa i perciochè, chi è pari a me? e chi mi sfiderà? e chi è il pastore che possa star fermo davanti a me?

45 Perciò, ascoltate il consiglio del Signore, ch'egli ha preso con-tr'a Babilonia : ed i pensieri ch'egli ha divisati contr'al paese de Cal-del: Se i più piccioli della greggia non gli strascinano: se la lor mandra non è diserta insieme con loro. 46 La terra ha tremato per lo romore della presa di Babilonia, e'l grido se n'è udito fra le genti.

CAP. LI.

NOST ha detto il Signore, Ecco, ノ io fo levare contr'a Babilonia. è contr'a quelli ch'abitano nel cuor de miei nemici, un vento disertante:

2 E manderò contr'a Babilonia

degli sventolatori, che la sventoleranno, e voteranno il suo paese: perciochè, nel giorno della calamità, saranno sopra lei d'ogn' in-

3 Tenda l'arciero l'arco contr'a chi tende l'arco, e contr'a colui che si rizza nella sua corazza: e non risparmiate i giovani d'essa.

distruggete tutto'l suo escrcito.

4 E caggiano uccisi nel paese de' Caldei, e trafitti nelle plazze di Ba-

5 Perciochè Israel, e Giuda, non lasciato vedovo dall' Iddio suo, dal Signor degli eserciti, dal Santo d'Israel: benchè il lor paese sia pieno di misfatti.

6 Fuggite di mezzo di Babilonia, e scampi ciascun di voi l'anima sua : non fate sì che periate nell'iniquità d'essa: perciochè questo è il tempo della vendetta del Signore; egli le rende la sua retribu-

zione. 7 Babilonia è stata una coppa d'oro nella man del Signore, c'ha

inebbriata tutta la terra: le genti hanno bevuto del suo vino; e però

son divenute forsennate. 8 Babilonia è caduta di subito, ed è stata rotta in pezzi: urlate sopra lei, prendete del balsamo per la sua doglia, forse guarirà.

Noi abbiamo medicata Babilonia, ma non è guarita : lasciatela, ed andiamocene ciascuno suo paese: perciochè il suo giudicio è arrivato infino al cielo, e s'è alzato infino alle nuvole.

10 Il Signore ha prodotte le nostre ragioni: venite, e raccontia-mo in Sion l'opera del Signore Id-

dio nostro.

11 Forbite le saette, imbracciate le targhe: il Signore ha eccitato lo spirito delli re di Media : perciochè il suo pensiero è contra Babilonia, per distruggerla: conciosiacosaché questa sia la vendetta del Signore, la vendetta del suo Tempio.

12 Alsate pur la bandiera sopra le mura di Babilonia, rinforsate la guernigione, ponete le guardie, or-dinate gli agguati: percioché il Si-gnore ha presa una diliberazione, ed anche ha eseguito ciò ch'egli ha detto contr' agli abitanti di Babi-

lonia. 13 O tu, che abiti sopra grandi acque, abbondante in tesori, il tuo

fine è venuto, il colmo della tua avarizia.

14 Il Signor degli eserciti ha giue rato per sè stesso: dicendo, Se io non ti riempio d'uomini, come di bruchi: e se essi non danno grida da innanimare contr'a te.

15 Egli è quel c'ha fatta la terra con la sua forza, c'ha stabilito il mondo con la sua sapienza, ed ha distesi i cieli col suo intendimento. 16 Tosto ch'egli dà fuori la sua voce, v'è un romore d'acque nel cielo: egli fa salir vapori dalle estremità della terra, e fa lampi per la pioggia, e trae il vento fuor de' suoi tesori. 17 Ogni uomo è insensato per

scienza: ogni orafe è renduto infame per le sculture : perciochè le sue statue di getto sono una falsità, e non v'è alcuno spirito in loro.

18 Sono vanità, lavoro d'ingan-

no: periranno nel tempo della lor visitazione.

19 Coiui che è la parte di Iacob non è come queste cose: percio-chè egli è il formatore d'ogni coss, ed esso è la tribù della sua eredità: il Nome suo é, il Signor degli eserciti.

20 Tu mi sei stato un martello, e strumenti di guerra : e con te ho fiaccate le nazioni, e con te ho di-

strutti i regni: 21 E con te ho fiaccati i cavalli, e quelli che gli cavalcavano: e con te ho fiaccăti i carri, e quelli ch'e

rano montati sopra: 22 E con te ho fiaccati gli uomini, e le donne: e con te ho faccati i vecchi, ed i fanciulli : e con te ho fiaccati i giovani, e le vergini:

23 E con te ho fiaccati i pestori, e le lor mandre: e con te ho faccati i lavoratori, ed i lor buoi accoppiati : e con te ho fiaccati i du-

ci, ed i satrapi.

24 Ma io farò a Babilonia, ed a tutti gli abitatori di Caldea, la retribuzione di tutta la lor snalvagi tà, c'hanno usata inverso Sion, nel vostro cospetto: dice il Signore,

25 Eccomiti, o monte distrutto re, dice il Signore, che distrac tutta la terra: e stenderò la mis mano contr'a te, e ti rotolerò giù dalle rocce, e ti ridurrò in un

monte d'incendio.

26 E non si torrà da te nè pietra da cantone, nè pietra da fonda-menti: perciochè tu sarai desolazioni perpetue : dice il Signore.

27 Alzate la bandiera nella terra. sonate la tromba fra le genti, mettete in ordine le nazioni contra lei, raunate a grida contr'a lei i regni d'Ararat, di Minni, e d'Aschenas : costituite contr'a lei un capitano, fate salir cavalli, a guisa di bruchi pilosi.

28 Mettete in ordine le genti contr'a lei, li re di Media, i suoi duci e tutti i suoi principi, e tuttol

paese del suo imperio.

29 E tremi la terra, e sia ango-sciata: perciochè tutti i pensieri del Signore saranno messi ad effetto contr'a Babilonia, per ridure il pace di Babilonia in diserto, sen-za che niuno v'abiti più.

30 Gli uomini prodi di Babilonia

## IEREMIA, LI.

si son rimasi di combattere, si son ritenuti nelle fortezze: la lor forza venuta meno, sono stati come donne: le abitazioni di quella sono state arse, le sue sbarre sono state rotte

31 Un corriere correrà incontro all' altro corriere, ed un messo incontr'all' altro messo, per rapportare al re di Babilonia che la sua

città è presa da un capo;

32 E che i guadi sono stati occupati, e che le giuncale sono state arse col fuoco, e che gli uomini di guerra sono stati spaventati :

33 Perciochè il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, ha detto così, La figliuola di Babilonia è come una aia: egli è tempo di trebbiarla: fra quì a poco le verrà il tempo del-

la mietitura.

34 Nebucadresar, re di Babilonia, rn' ha divorata, m'ha tritata, m'ha ridotta ad esser come un vaso voto. m' ha inghiottita come un dragone, ha empiuto il suo ventre delle mie delizie, m'ha scacciata. 35 La violenza che m'è stata fat-

ta, e la mia carne, è sopra Babilo-nia, dirà l'abitatrice di Sion: ed il rnio sangue e sopra gli abitatori di

Caldea, dirà Gerusalemme. 36 Perciò, così ha detto il Signore,

Ecco, io dibatterò la tua querela, e farò la tua vendetta: ed asciugherò il mar di quella, e diseccherò la sua fonte.

37 E Babilonia sarà ridotta in monti di ruine, in ricetto di dragoni, in istupore, ed in suffolo, senza che v'abiti più alcuno.

38 Essi ruggeranno tutti insieme come leoncelli, fremeranno come

leoncini di leonesse.

39 Io farò che i lor conviti si riscalderanno nel modo usato, e gli farò inebbriare, aciochè facciano gran festa, e dormano un' eterno sonno, senza risvegliarsi mai: dice il Signore.

40 lo gli farò scendere al macello, come agnelli, come montoni, e

becchi.

41 Come è stata presa Sesac, ed è stata occupata colei ch'era il vanto di tutta la terra? come è stata ridotta Babilonia in istupore fra le genti?

42 Il mare è salito sopra Babilonia, ella è stata coperta con la moltitudine delle sue onde.

43 Le sue città sono state ridotte in desolazione, in paese arido, ed in diserto; in terra tale, che in quelle non abitera giammai alcuno, e per quelle non passerà giammai alcun

figliuolo d'uomo. 44 Ed io farò punizione di Bel in Babilonia, e gli trarrò dalla gola ciò ch'egli ha trangugiato: e le nazioni non accorreranno più a lui: le mura di Babilonia eziandio caderanno.

45 O popol mio, uscite di mezzo di quella, e scampi clascun di voi la sua persona, d'innanzi all' ardor

dell'ira del Signore.

46 E guardatevi che talora il vostro cuore non s'avvilisca, e che voi non siate spaventati per le novelle che s'udiranno nel paese: quando novelle verranno un' anno, e dopo quello altre novelle un altro anno: e vi sarà violenza nel paese, dominatore contr'a dominatore.

47 Ecco dunque, i giorni vengono ch'io farò punizione delle sculture di Babilonia, e tutto'l paese d'essa sara confuso, e tutti i suoi uccisi caderanno in mezzo d'essa.

48 Ed i cieli, e la terra, e tutto ciò ch'è in essi, giubileranno di Babilonia; perciochè di Settentrione le saranno venuti i distruttori : dice il Signore.

49 Siccome Babilonia è stata per far cadere gli uccisi d'Israel, così caderanno a Babilonia gli uccisi di

tutta la terra.

50 O voi, che siete scampati dalla spada, andate, non restate: ricordatevi da lungi del Signore, e Gerusalemme vi venga al cuore.

51 Noi siamo confusi: percioche abbiamo udito vituperio: ignominia ci ha coperta la faccia: perciochè gli stranieri son venuti contr'a' luoghi santi della Casa del Signore.

52 Perclò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò punizione delle sculture di quella, e per tutto'l suo paese gemeranno uo-

mini feriti a morte.

53 Avvegnachè Babilonia fosse salita in cielo, ed avesse fortificati i luoghi altissimi per sua fortezza, pur le verranno i distruttori da parte mia: dice il Signore.

54 S'intende una voce di strido

da Babilonia, ed una gran rotta dal paese de' Caldei. 55 Perciochè il Signore distrugge Babilonia, e fa perir d'essa il suo grande strepito : e l'onde di coloro romoreggeranno, lo stormo delle lor grida risonera a guisa di grandi

acque.

56 Perciochè sopra lei, sopra Babllonia, è venuto il distruttore, e gli uomini valorosi d'essa sono stati presi, i loro archi sono stati spezzati: perciochè il Signore è l'Iddio delle retribuzioni, egli non manca di rendere il giusto pagamento.

57 Ed io inebbriero i principi di quella, ed i suoi savi: i suoi duci, ed i suoi satrapi, ed i suoi uomini prodi, sì che dormiranno un sonno perpetuo, e non si risveglieranno riammei: dice il Re, il cui Nome e, Il Signor degli eserciti

58 Così ha detto il Signor degli eserciti, Le larghe mura di Babilonia saranno spianate infino al suolo, e le sue alte porte saranno arse col fuoco: ed i popoli avranno lavorato, e si saranno stancati in

vano: e le nazioni, per lo fuoco. 59 La parola, della quale il profeta Ieremia diede commessione a Seraia, figliuolo di Neria, figliuolo di Maasela, quando egli andò da parte di Sedechia, re di Giuda, in Babilonia, l'anno quarto del regno d'esso. Or Seraia *ena* il gran ca-

meriere. 60 Ieremia adunque scrisse in un libro tutto'l male, ch'era per avvenire a Babilonia, cioc, tutte queste parole, scritte contr'a Babilonia.

61 Poi Ieremia disse a Seraia, Quando tu saral arrivato in Babilonia, e l'avrai veduta, leggi tutte

queste parole: 62 E di', O Signore, tu hai parlato contr'a questo luogo, che tu lo distruggeresti, sì che non vi dimorerebbe più nè uomo, nè bestia: anzi che sarebbe ridotto in desolazioni perpetue.

63 E, quando tu avrai fornito di legger questo libro, lega una pietra sopra esso, e gittalo in mezzo dell'

Eufrate: 64 E di', Così sarà affondata Babilonia, e non risurgerà giammai, per lo male, ch'io fo venire sopra lei : onde ogni forza manchera loro.

Fin quì sono le parole di leremia.

#### CAP. LII.

CEDECHIA era d'età di ventun' anno, quando cominciò a regnare, e regnò in Gerusalemme undici anni. E' i nome di sua madre era Hamutal, figliuola di Ieremia da Libna

2 Ed egli fece quel che dispiace al Signore, del tutto come Ioischim

avea fatto: 3 Perciochè l'ira del Signore s'ac-crebbe vie più contr'a Gerusalem-me, e contr'a Giuda, fin là, che gli scacciò dal suo cospetto. E Sedechia si ribellò contr'al re di Babilonia.

4 Laonde l'anno nono del suo regno, nel decimo giorno del decimo mese, Nebucadrezar, re di Babilonia, venne sopra Gerusalemme, con tutto'l suo esercito, e vi

si pose a campo, e fabbricò delle bastie contr'ad essa, intorno intorno. 5 E la città fu assediata infino all'

anno undecimo del re Sedechia.

6 Nel nono giorno del quarto mese, essendo la fame grave nella città, tal che non v'era più pane per lo popolo del paese: 7 Ed essendo *i Caldei* penetrati

dentro alla città, tutta la gente di guerra se ne fuggì, ed uscì di notte ella città, per la via della porta d'infra le due mura, ch' era volta verso l'orto del re, essendo i Caldei sopra la città d'ogn' intorno: e se n'andavano traendo verso'l diserto.

8 Ma l'esercito de' Caldei perseguitò il re, e raggiunse Sedechia nelle campagne di Ierico: e tutto'l suo esercito si disperse d'appresso a lui.

9 Ed i Caldei presero il re, e lo menarono al re di Babilonia, in Ribla, nel paese d'Hamat: ed egli

gli pronunziò la sua sentenza. 10 E'i re di Babilonia fece scannare i figliuoli di Sedechia, davanti a' suoi occhi: fece exiandio scannare tutti i principi di Giuda, in Ribla.

11 E fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legar di due catene di rame: e'l re di Babilonia lo menò in Babilonia, e lo mise in prigione, ove stette infino al giomo della sua morte.

12 E nel decimo giorno del quinto mese, nell' anno diciannovesimo del re Nebucadresar, re di Babilonia, Nebuzaradan, capitano delle guardie, ministro ordinario di

casa del re di Babilonia, essendo entrato in Gerusalemme.

13 Arse la Casa del Signore, e la casa del re, e tutte le case di Gerusalemme: in somma, arse col fuoco tutte le case grandi.

14 E tutto l'esercito de' Caldei, ch' era col capitano delle guardie, disfece tutte le mura di Gerusalemme d'ogn' intorno

15 E Nebuzaradan, capitano delle guardie, menò in cattivita de più poveri del popolo, e'l rimanente del popolo ch'era restato nella cit-tà, e quelli ch'erano andati ad arrendersi al re di Babilonia, e'l rimanente del popolazzo. 16 Ma pur Nebuzaradan, capitano

delle guardie, lasciò alcuni de' più poveri del paese, per caser vignamo-li, e lavoratori.

17 Ed i Caldei spessarono le colonne di rame, ch'erano nella Casa del Signore, ed i basamenti, e'i mar di rame, ch'era nella Casa del Si-

#### IEREMIA, LII.

18 Ne portarono exiandio le caldaie, e le palette, e le forcelle, ed i bacini, e le coppe, e tutti gli arredi di rame, co quali si faceva il ser-

vigio. 19 lì capitano delle guardie ne portò esiandio i vasi, ed i turiboli, ed i bacini, ed i calderotti, ed i candellieri, e le tazze, ed i nappl : ciò ch'era d'oro a parte, e ciò ch'era

d'argento a parte. 20 Quant'é alle due colonne, al mare, ed a' dodici buoi di rame che v'erano sotto, a guisa di basamenti, le quali cose il re Salomone avea fatte per la Casa del Signore, il peso del rame di tutti que lavori era senza fine.

21 Or, quant' è alle colonne, l'una d'esse *era* alta diciotto cubiti. ed un filo di dodici cubiti la circondava: e la sua spessessa era di quattro

dita, ed era vota.

22 E sopra essa v'ere un capitello di rame, e l'altezza del capitello era di cinque cubiti : v'era ancora sopra'l capitello d'ogn' intorno una rete, e delle melegrane: il tutto di rame: le medesime cose erano ancora nell' altra colonna, insieme con le melegrane.

23 E le melegrane, per ciascun lato, erano novantasei : tutte le melegrane sopra la rete d'ogn' intorno erano in numero di cento

24 Oltr'a clò, il capitano delle guardie prese Seraia, primo sacerdote, e Sofonia, secondo sacerdote, ed i tre guardiani della soglia.

25 Prese eziandio, e ne menò dalla città un'eunuco, ch'era commessario della gente di guerra; e sette uomini de' famigliari del re, che furono trovati nella città ; e'l principale segretario di guerra, il qua-

gnore : e ne portarono tutto'l rame | le faceva le rassegne del popolo in Babilonia. popolo del paese, che si trovarono dentro alla città.

26 Nebuzaradan adunque, capitano delle guardie, gli prese, e gli menò al re di Babilonia, in Ribla.

27 E'i re di Babilonia gli percosse, e gli fece morire in Ribla, nel paese d'Hamat. Così Giuda fu mena to in cattività fuor della sua terra. 28 Questo è il popolo, che Nebu-cadresar menò in cattività : L'anno settimo del suo regno ne meno

tremila ventitre Giudei: 29 L'anno diciottesimo del suo regno, menò in cattività, di Gerusalemme, ottocentrentadue ani-

30 L'anno ventesimoterzo di Nebucadresar, Nebuzaradan, capitano delle guardie, menò in cattività settecenquarantacinque anime di Giudei. Tutte l'anime furono quat-

tromila seicento.

31 Or l'anno trentasettesimo della cattività di Iolachin, re di Giuda; nel venticinquesimo giorno del duodecimo mese, Evilmerodac, re Babilonia, nell' istesso anno ch'egli cominciò a regnare, facendo la rassegna della sua casa, vi mise Ioiachin, re di Giuda, e lo trasse fuor di prigione ;

32 E parlò benignamente con lui. ed innalzò il suo seggio sopra'i seg-gio degli *altri* re, ch'*erano* con lui in Babilonia:

33 E gli mutò i suoi vestimenti di prigione, ed egli mangiò del conti-

nuo in presenza del re, tutto'l tempo della vita sua. 34 E del continuo gli era dato, giorno per giorno, il suo piatto, da parte del re di Babilonia, tutto'l tempo della vita sua, infino al giorno della sua morte.

## IL LIBRO DELLE

## LAMENTAZIONI DI IEREMIA.

CAP. I. NOME siede solitaria, ed è dive-/ nuta simile ad una vedova. la città piena di popolo? come è di-venuta tributaria quella, ch'era grande fra le genti, signora fra le

provincie? 2 Ella piagne continuamente di notte, e le sue lagrime son sopra le sue guance: ella non ha alcuno, fra tutti i suoi amanti, che la consoli: tutti i suoi intimi amici si

son portati dislealmente inverso lei, le son divenuti nemici.

3 La nazione di Giuda è andata fuor del suo paese, per l'afflizione, e per la gravezza della servitù: ella dimora fra le genti, non trova riposo: tutti i suoi persecutori l'hanno aggiunta fra gli stretti. 4 Le strade di Sion fanno cordo-

glio: perciochè non viene più al-cuno alle feste solenni: tutte le sue porte son diserte i suoi sacerdoti

## LAMENTAZIONI, I. II.

sospirano, le sue vergini sono addolorate, ed essa è in amaritudine. 5 I suoi nemici sono stati posti in capo, i suoi avversari son prospe-rati: perciochè il Signore l'ha afflitta, per la moltitudine de suoi misfatti : i suoi piccioli fanciulli sono iti in cattività davanti al nemico. 6 E tutta la gloria della figliuola di Sion è uscita fuor di lei: i suoi principi sono stati come cervi che non trovano pastura: e son caminati tutti spossati davanti al per-

secutore. 7 Gerusalemme, a' dì della sua afflizione, e de suoi esilij, s'è ricordata di tutte le sue care cose, ch'erano state ab antico: allora che'i suo popolo cadeva per la ma-no del nemico, senza ch'alcuno la soccorresse: i nemici l'hanno veduta, e si son beffati delle sue vacazioni.

8 Gerusalemme ha commesso peccato, e però è stata in ischerno: tutti quelli che l'onoravano l'hanno avuta a vile : perciochè hanno vedute le sue vergogne: anch'essa ne ha sospirato, e s'è rivolta indietro.

9 La sua lordura è stata ne' suoi lembi : non s'è ricordata del suo fine: è maravigliosamente scaduta: non ha alcuno che la consoli: Signore, riguarda alla mia afflizio-ne: perciochè il nemico s'è innal-

10 Il nemico ha stesa la mano sopra tutte le care cose d'essa: perciochè ella ha vedute entrar le genti nel suo santuario, delle quali tu avevi comandato, Non entrino nella tua raunanza.

Il Tutto'l popolo d'essa geme, cercando del pane: hanno date le lor cose più preziose per del cibo, da ristorarsi l'anima : Signore, vedi, e riguarda: percioche io sono

av vilita. 12 O viandanti tutti, questo non vi tocca egli punto? riguardate, e vedete, se v'è doglia pari alla mia doglia, ch'è stata fatta a me, che'l Signore ha afflitta nel giorno dell'ardor della sua ira.

13 Egli ha da alto mandato un fuoco nelle mie ossa, il quale s'è appreso in esse: egli ha tesa una rete a'miei piedi, egli m'ha fatta cadere a rovescio: egli m'ha ren-

duta desolata, e dolorosa tuttodì. 14 Il giogo de' miei misfatti è stato aggravato dalla sua mano: quelli sono stati attorti, e mi sono stati posti in sul collo: egli ha fatta tra-boccar la mia forza: il Signore m'ha messa nelle mani di tali, che non posso rilevarmi.

15 Il Signore ha atterrati tutti i miei possenti uomini in mezzo di me : egli ha bandito contr'a me un termine assegnato, per rompere i miei giovani; il Signore ha calcato il tino alla vergine, figliuola di Giuda.

16 Per queste cose piango: l'occhio, l'occhio mio si strugge in acqua: perciochè ogni consolatore, che mi ristori l'anima, s'è dilungato da me: i miei figliuoli son diserti: perciochè il nemico è stato

vittorioso. 17 Sion distribuisce il pane a sè stessa con le sue propie mani : non ha niuno che la consoli : il Signore ha data commessione contra lacob: i suoi nemici son d'intorno a lui: Gerusalemme è in mezzo d'essi

come una donna mestruata. 18 Il Signore è giusto : perciochè io sono stata ribella alla sua bocca. Deh, ascoltate, e vedete la mia do-glia: o popoli tutti, le mie vergini, ed i miei glovani, sono andati in

cattività. 19 Io ho chiamati i mici amanti, ma essi m'hanno ingannata: miei sacerdoti, ed i mlei Anziani sono spirati nella città: perciochè

s' hanno cercato del cibo, per ristorar l'anima loro.

20 Signore, riguarda: perciochè io son distretta : le mie interiora si conturbano: il mio cuore si riversa dentro di me: perciochè in vero io sono stata ribella: la spada ha dipopolato di fuori, e dentro non ve stato altro che morte.

21 Altri m'ode sospirare: io non ho alcuno che mi consoli: i miei nemici hanno udito il mio male, e se ne son rallegrati: perciochè tu l'hai fatto: quando tu avrai fatto venire il giorno che tu hai publicato, saranno simili a me.

22 Tutta la lor malvagità venga nel tuo cospetto, e fa' loro come hai fatto a me per tutti i miel misfatti : perciochè i miei sospiri son molti, e'l mio cuore e addolorato.

CAP. II.

OME ha il Signore involta, co-/ me d'una nuvola, nella sua ira, la figliuola di Sion? come ha gittata a basso di cielo in terra la gloria d'Israel; e non s'è ricorda-to, nel giorno del suo cruccio, dello scannello de' suoi piedi?

2 Il Signore ha distrutte tutte le stanze di Iacob, senza risparmiarle : egli ha diroccate, nella sua indegnazione, le fortezze della figliuo-la di Giuda, e le ha abbattute in terra: egli ha profanato il regno, ed i suoi principi.

#### LAMENTAZIONI, II.

3 Egil ha troncato, nell'ardor; dell'irs, tuttol corno d'Israei: egil ha ritratta indietro la sua destra d'innanzi al nemico: e s'è appreso a lacob, come il fuoco d'una fiamma, ed ha divorato d'ogn'intorno.

4 Egli ha teso il suo arco, come un nemico; la sua destra s'è presentata a battaglia, a guiss d'avversario, ed ha uccisi tutti i più cari all'occhio: egli ha sparsa la sua ira, a guisa di fuoco, sopra'l tabernacolo della figliuota di Sion.

5 Il Signore è stato come un nemico: egli ha distrutto Israel: egli ha distrutti tutti i suoi palazzi, ha guaste le sue fortezze, ed ha multiplicato nella figliuola di Giuda tri-

stizia, e duolo:

6 Ed ha tolto via con violenza il suo tabernacolo, come la capanna d'un' orto: egil ha guasto il iuogo della sua raunansa: il Signore ha fatto dimenticare in Sion festa solenne, e Sabato; ed ha rigittato, nell'indegnazion della sua ira, re, e sacerdote.

7 il Signore ha gittato via il suo Altare, ha distrutto il suo Santuario, ha messe in man de'nemici le mura de'palazzi di Gerusalemme: essi hanno messe grida nella Casa del Signore, come si soleva fare a'

dì delle solennità.

8 Il Signore ha pensato di guastar le mura della figliuola di Sion, egli ha steso il regolo, e non ha rimossa la sua mano da dissipare: ed ha distrutti ripari, e mura: tutte quana

te languiscono.

9 Le porte d'essa sono affondate in terra: egli ha distate, e spezzate le sue sbarre: il suo re, ed i suoi principi, sono fra le genti: la Legge non è più, i profetti d'essa exiandio non hanno trovats alcuna visione da parte del Signore.

10 Gil Anziani della figliuola di Sion seggono in terra, e tacciono: s'hanno messa della polvere sopra'l capo, si son cinti di sacchi: le vergini di Gerusalemme bassano il

capo in terra.

loro.

11 Gii occhi mi si son consumati di lagrimare, le mie interiora si son conturbate, il mio fegato s'è versato in terra, per lo fiaccamento della figliuoia del mio popolo, quando i fanciuili, ed i bambini di poppa spasimavano per le piazze della città.

12 E dicevano alle madri loro,
Dove v'è del frumento, e del vino?
e svenivano, come un ferito per
le strade della città, e l'anima loro
si versava nel seno delle madri

13 Con che ti sconglurerò? a che t'assomiglierò, figliuola di Gerusalemme? a che t'agguaglierò, per consolarti, vergine, figliuola di Slon? conclosiacosachè! tuo fiaccamento sia grande come il mare: chi ti medicherà?

14 I tuoi profeti t'hanno vedute visioni di vanità, e di cose scempie; e non hanno scoperta la tua iniquità, per ritrarti di cattività, e t'hanno veduti carichi di vanità, e

traviamenti

16 Ogni viandante s'è battuto a palme per te: ha suffolato, ed ha scosso il capo contr'alla figliuola di Gerusalemme: dicendo, E questa quella città, che diceva esser compiuta in bellezza, la giola di

tutta la terra?

16 Tutti i tuoi nemici hanno aperta la ior bocca contra te: hanno suffolato, e digrignati i denti: hanno detto, Noi l'abbiamo inghiottita: questo è pur quel giorno che noi aspettavamo, noi l'abbiam trovato, noi l'abbiam veduto.

17 Il Signore ha fatto ciò ch'egil avea divisato: egil ha adempiuta la sua parola, ch'egil avea ordinata già anticamente: egil ha distrutto, senza risparmiare: ed ha rallegrato di te il nemico, ed ha innalzato il corno de' tuoi avversari.

18 Il cuor loro ha gridato al Signore, O muro della figliuola di Sion, spandi lagrime giorno, e notte, a guisa di torrente: non darti posa alcuna: la pupilia dell'occhio

tuo non resti.

19 Levati, grida di notte, al principio delle vegghie delle guardie: spandi l'acor tuo, come acqua, davanti alla faccia del Signore: altsa le tue mani a lui, per l'anima de' tuoi piccioli fanciulli, che spasimano di fame, ad ogni capo di strada.

20 Vedi, Signore, e riguarda a cui tu hai giammai fatto così: conviensi che le donne mangino il lor frutto, i bambini ch'esse allevano? conviensi che nel Santuario del Signore sieno uccisi sacerdoti, e

profeti ?

21 Fanciulli, e vecchi, son giaciuti per terra in su le strade: le mie vergini, ed i miei giovani son caduti per la spada: tu hai ucciso nel giorno della tua ira, tu hai anmazzato, tu non hai risparmiato.

22 Tu hai chiamati, d'ogn'inforno, i miei spaventi, come ad un giorno di solennità: e, nel giorno dell'ira del Signore, niumo s'è salvato, nè è scampato: il mio nemico ha consumati quelli ch'io avea allevati, e cresciuti.

#### LAMENTAZIONI, III.

CAP. III.

To son l'uomo, c'ha veduta affi-nione, per la verga dell'inde-gnazione del Signore.

2 Egli m'ha condotto, e fatto caminar nelle tenebre, e non nella

3 Certo, egli mi ritorna addosso, e rivolge la sua mano contr'a me

tuttod). 4 Egli ha fatta invecchiar la mia carne, e la mia pelle: egli m'ha

fiaccate l'ossa. 5 Egli ha fatti degli edificij contr'a me, e m'ha intorniato di toeco,

e d'affanno.

6 Egli m'ha fatto dimorare in luoghi tenebrosi, a guisa di quelli che son morti gia da lungo tempo. 7 Egli m'ha assiepato d'ogn'in-

torno, sì che non posso uscire: egli ha aggravati i miei ceppi. 8 Eziandio quando grido, e scia-

mo, egli schiude la mia orazione. 9 Egli ha chiuse le mie vie di pietre conce a scarpello, ha rinvolti i miei sentieri. 10 Egli m'e stato un'orso all'as

guato, un leone ne' suoi nascondi-

11 Egli ha traviate le mie vie, m'ha tagliato a pezzi, m'ha renduto desolato.

12 Egli ha teso l'arco suo, e m' ha posto come un berzaglio incontr'alle saette.

13 Egli m'ha fitti nelle reni gli

strali del suo turcasso. 14 Io sono in derisione a tutti i popoli, e son la lor canzone tutto-

15 Egli m'ha saziato d'amaritu-

dini, m' ha inebbriato d'assenzio. 16 Egli m'ha stritolati i denti con della ghiaia, m'ha voltolato nella

17 E tu hai allontanata l'anima

mia dalla pace, ed lo ho dimenticato il bene. 18 Ed ho detto. Il Signore ha

fatto perire la mia forza, e la mia

speranza.
19 Ricordati della mia affizione, e del mio esilio : del tosco, e dell'assenzio.

20 L'anima mia se ne ricorda del continuo, e se ne abbatte in me.

21 Questo mi torno alla mente, per clò spererò ancora:

22 Cioc, che ciò che non siamo stati del tutto consumati, son le benignità del Signore: perciochè le sue misericordie non son venute

23 Si rinuovano ogni mattina: la

tua lealtà è grande.

24 Il Signore è la mia parte: ha detto l'anima mia : perciò spererò 694

in lui. 25 Il Signore è buono a quelli che l'aspettano, all'anima che lo ricerca.

26 Buona cosa è d'aspettare in silensio la salute del Signore.

27 Buona cosa è all' uomo di por-28 Egli se ne sederà solitario, en silensio: perciochè Iddio giavra posto addosso il suo carico. 29 Egli mettera la sua bocca nella polvere, per provare se forse vi qualche speranza

30 Egli porgerà la guancia a chi lo percuote: egli sarà saziato di

vituperio. 31 Perciochè il Signore non rigitta in perpetuo: 32 Anzi, se affligge, ha altre: compassione, secondo la moltitu-

dine delle sue benignità.

33 Perciochè egli non affligge, e non addolora i figliuoli degli uomi-

ni, di suo animo.

34 Mentre altri trita sotto i suci piedi tutti i prigioni della terra: 35 Mentre altri pervertisce la ra-cion dell'uomo nel cospetto del'Altissimo:

36 Mentre altri fa torto all'nomo nella sua lite: il Signore nol vele

egli?
37 Chi è colui ch'abbia detto qualche cosa, e quella sia avvenuta, che'l Signore non l'abbia comandata?

38 Non procedono i mali, ed i beni, dalla bocca dell'Altissimo ! 39 Perchè si rammarica l'uomo

vivente? perché si rammarios l'unmo della pena del suo peccate? 40 Esaminiamo le nostre vie, e ricerchiamole, e convertiamoci al

Signore. 41 Alziamo i nostri cuori, e le palme delle mani, a Dio ne' cieli:

dicendo 42 Noi abbiam misfatto, e siamo

stati ribelli: e tu non hai perdo-43 Tu ci hai coperti d'ira, e ci hai

perseguitati : tu hai ucciso, e non hai risparmiato. 44 Tu hai distess una nuvola intorno a te, aciochè l'orazione non

passasse. 45 Tu ci hai fatti essere spara

ture, ed abbominio, per memo i popoli. 46 Tutti i nostri nemici hanne

aperta la bocca contr'a nol. 47 Noi siamo incorsi in issavento, ed in fores ; in desolazione, ed in fiaccamento.

48 L'occhio mio cola in rivi d'acque, per le fisocamento della fgliuola del mio popolo.

#### LAMENTAZIONI, III. IV.

49 L'occhio mio stilla, senza posa, e non ha alcuna requie: 50) Fin che'l Signore non riguar-

da, e non vede dal cielo.

51 L'occhio mio affanna l'anima mia, per tutte le figliuole della mia città.

52 Quelli che senza cagione mi son nemici m'hanno cacciato del continuo, come un' uccelletto:

53 Hanno troncata la vita mia, e Thanno messa nella fossa: ed hanno gittate delle pietre sopra me

54 L'acque m'hanno innondato fin sopra'i capo: io ho detto, Io son riciso.

55 Io ho invocato il tuo Nome, o Signore, dalla fossa de' luoghi bas-

sissimi.

56 Tu hai udita la mia voce: non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, ed al mio grido.

57 Tu ti sei accostato al giorno ch'io t'ho invocato: tu hai detto.

Non temere.

58 O Signore, tu hai dibattute le querele dell' anima mia: tu hai riscossa la vita mia.

59 O Signore, tu vedi 'l torto che m'è fatto: giudica la mia causa. 60 Tu vedi tutte le lor vendette,

tutti i lor pensieri contr'a me. 61 Tu odi, Signore, i loro obbro-

bri, tutte le lor macchinazioni con-

tr'a me. 62 La parole di quelli che mi si le vano incontro, ed i ragionamenti

che tengono contra me tuttodi 63 Riguarda, quando si seggono,

e quando si levano, io son la lor canzone.

 64 O Signore, rendi loro la retribuzione, secondo l'opere delle ior mani.

65 Da' loro ingombramento di cuore, la tua maladizione.

66 Perseguigli in ira, e disperdigli di sotto al cielo del Signore.

CAP. IV.

NOME è oscurato l'oro, ed ha mutato colore il buon' oro fino, e sono le pietre del Santuario state sparse in capo d'ogni strada? 2 Come sono i nobili figliuoli di Sion, pregiati al pari dell'ottimo oro, stati reputati come vaselli di terra, lavoro di man di vasellaio? 3 Vi sono anche de gran pesci

marini che porgono le poppe, e lattano i lor figli: ma la figliuola del mio popolo è divenuta crudele, come gli struzzoli nel diserto.

4 La lingua del bambino di poppa s'è attaccata al suo palato, per la sete: i fanciulli hanno chiesto del pane, e non v'era alcuno che ne distribuisse loro. 695

5 Quelli che mangiavano cibi dilicati son periti per le strade: quelli ch'erano stati allevati sopra lo scarlatto hanno abbracciato il letame.

6 E la pena dell'iniquità della figliuola del mio popolo è stata maggiore che la pena del peccato di Sodoma, che fu sovvertita come in un momento, e nella quale le forze non divennero fiacche

7 I Nazirei d'essa erano più puri che neve, più candidi che latte, vermigli del corpo più che gem-

me, puliti come zaffiri. 8 Il loro sguardo è divenuto fosco più che la nerezza stessa: non si son riconosciuti per le piazze: la lor pelle s'è attaccata alle loro ossa, é seccata, è divenuta come legno.

9 Più felici sono stati gli uccisi con la spada, che quelli che son morti di fame : perciochè, essendo trafitti, il sangue loro è colato, e non hanno *più avute bisogne* della

rendita del campo.

10 Le mani delle pietose donne hanno cotti i lor figliuoli : quelli sono loro stati per cibo, nella ruina della figliuola del mio popolo. 11 Il Signore ha adempiuta la sua

ira, ha sparso l'ardor del suo cruc-cio, ed ha acceso un fuoco in Sion, c' ha consumati i fondamen-

12 Li re della terra, e tutti gli abitatori del mondo, non avreb-bero mai creduto ch'entrasse nemico, nè avversario dentro alle porte di Gerusalemme.

13 Quest' è avvenuto per li peccati de' profeti d'essa, per l'iniquità de' suoi sacerdoti, che spandevano nel mezzo d'essa il sangue de'

giusti. 14 I ciechi sono andati vagando per le strade, si non contaminati di sangue. l'hanno toccato co'lor

vestimenti, senza potere schifarlo. 15 E'si gridava loro, Traetevi ad-dietro, ciò è immondo: traetevi addietro, nol toccate : e pur se ne volavano via, ed andavano erran-do. E' s'è detto fra le genti, Essi non potranno più dimorar *nel lor* 

16 La faccia del Signore gli ha dispersi, egli non continuera, più di riguardargli: non hanno avuto alcun rispetto a' sacerdoti, nè pieta de' vecchi.

17 Mentre siamo durati, i nostri occhi si son consumati dietro al nostro socoorso, che non è stato altro che vanità: noi abbiam riguardato nella nostra veletta ad una gente che non potea salvare.

#### LAMENTAZIONI, IV. V. 7 I nostri padri hanno peccato, e

18 Ci hanno cacciati, seguendo i nostri passi, sì che non siam po-tuti andar per le nostre campagne: il nostro fine s'è avvicinato, i nostri di son compiuti: perciochè il nostro fine è venuto.

19 Quelli che ci hanno perseguiti sono stati più leggieri che l'aquile del cielo: ci son corsi dietro in su i monti, ci hanno poeti agguati nel

diserto. 20 La respirazione delle nostre nari, l' Unto del Signore, di cui noi dicevamo, Noi viveremo alla sua ombra fra le genti, è stato preso nelle lor trappole.

21 Giolsci pure, e rallegrati, fi-gliuola d'Edom; tu, ch'abiti nel paese d'Us: sopra te ancora passerà la coppa: tu ne saral ineb-

briata, e ti scoprirai. 22 La pena della tua iniquità è finita, figliuola di Sion ; egli non ti farà più menare in cattività: egli farà punizione della tua iniquità, figliuola d'Edom; egli scoprirà i tuoi peccati.

#### CAP. V.

 $\mathbf{R}$  ICORDATI, Signore, diquello che ci è avvenuto: riguarda, e vedi 'l nostro vituperio.

2 La nostra eredità è stata trasportata agli stranieri, e le nostre

case a' forestieri.

3 Noi siamo divenuti orfani, senza padre; e le nostre madri come donne vedove. 4 Noi abbiamo bevuta la nostra

acqua per danari; le nostre legne ci sono state vendute a prezzo. 5 Noi abbiamo sofferta persecu-

zione sopra'i nostro collo: noi ci siamo affannati, e non abbiamo avuto alcun riposo. 6 Noi abbiamo porta la mano

agli Egizij, ed agli Assirij, per sa-

ziarci di pane.

non sono più: noi abbiamo portate le loro iniquità. 8 De servi ci hanno signoreg-

giati; non v'e stato alcuno che di abbia riscossi di man loro.

9 Noi abbiamo addotta la nostra vittuaglia a rischio della nostra

vita, per la spada del diserto. 10 La nostra pelle è divenuta bruna come un forno, per l'arsure

della fame. 11 Le donne sono state sforzate in Sion, e le vergini nelle città di

Giuda. 12 I principi sono stati impiecati per man di coloro: non s'è avuta

riverenza alle facce de' vecchi. 13 I giovani hanno portata la macinatura, ed i fanciulli son ca-

duti per le legne. 14 I vecchi son restati di ritro

varsi alle porte, ed i giovani si sono rimasi de' lor suoni. 15 La giola del nostro cuore è i nostri balli sono stati

cessata, i nostri cangiati in duolo. 16 La corona del nostro capo è

caduta : guai ora a noi ! perciochè abbiamo peccato.

17 Per questo il cuor nostro è languido: per queste cose gli oc-

chi nostri sono scurati, 18 Per lo monte di Sion, che è diserto, sì che le volpi vi passeg-

giano. 19 Tu, Signore, dimori in eter no: il tuo trono è stabile per ogni

20 Perchè ci dimenticheresti in perpetuo? perché ci abbandonere-

sti per lungo tempo ? 21 O Signore, convertici a te, e noi saremo convertiti: rinuova i nostri giorni, come erano antica-

22 Perciochè, ci hai tu del tutto riprovati? sei tu adirato contra

noi fino all' estremo !

IL

# LIBRO DEL PROFETA EZECHIEL.

CAP. I. R avvenne, nell' anno trente simo, nel quinto giorno del quarto mese, che, essendo lo sopra'l fiume Chebar, fra quelli ch'erano stati menati in cattività, i cieli furono aperti, ed lo vidi delle visioni di Dio.

2 Nel quinto giorno di quel mese di quell'anno, ch'era il quinto del-696

la cattività del re Ioiachin. 3 La parola del Signore fu d'una maniera singolare indirizzata ad Ezechiel, figliuolo di Buzi, sacerdote, nel paese de Caldei, in sul fiume Chebar: e la mano del Si-

nore fu quivi sopra lui. 4 Io adunque vidi, ed ecco un vento tempestoso, che veniva dal Settentrione, ed una grossa nuvola,

#### EZECHIEL. I. II.

intorno.

ed un fuoco avviluppato, intorno al quale v'era uno spiendore: e di mezzo di quel fuoco appariva come la sembianza di fin rame scintillante.

5 Di messo di quello ancora appariva la sembianza di quattro animali. E tale era la lor forma; aveano sembianza d'uomini :

6 Ed aveano clascuno quattro

facce, e quattro ali.

7 Ed i lor piedi erano diritti, e la pianta de' lor piedi era come la pianta del piè d'un vitello : ed erano sfavillanti, quale è il colore del rame forbito.

8 Ed aveano delle mani d'uomo disotto alle loro ali, ne quattro lor lati : e tutti e quattro aveano le lor

facce, e le loro all.

9 Le loro ali s'accompagnavano l'una l'altra : essi non si volgevano caminando: clascuno camina-

va diritto davanti a sè.

10 Or, quant' è alla sembianza delle lor facce, tutti e quattro aveano una faccia d'uomo, ed una faccia di leone, a destra : parimente tutti e quattro aveano una faccia di bue. ed una faccia d'aquila, a sinistra.

11 E le lor facce, e le loro ali, erano divise disopra: ciascuno avea due ali che s'accompagnavano l'una l'altra, e due altre che copriva-

no i lor corpi.

12 E ciascuno d'essi caminava diritto davanti a sè: caminavano do-vunque lo Spirito si moveva: mentre caminavano, non si volgevano

que, e là. 13 E quant è alla sembianza degli animali, il loro aspetto somigliava delle brace di fuoco: ardevano in vista, come fiaccole: quel fuoco andava attorno per mezzo gli animali, e dava uno splendore, e del fuoco usciva un folgore.

14 E gli animali correvano, e ritornavano, come un folgore in vi-

15 E, come io ebbi veduti gli animali, ecco una ruota in terra, pres so a ciascuno animale, dalle quat-

tro lor facce.

16 L'aspetto delle ruote, e'l lor lavoro, era simile al color d'un grisolito: e tutte e quattro aveano una medesima semblanza: e'l loro aspetto, e'l lor lavoro era, come se una ruota fosse stata in mezzo d'una altra ruota.

17 Quando si movevano, si movevano tutte e quattro, ciascuna dal suo lato: elle non si volgevano

quà, e là, movendosi.

18 E, quant'è a' lor cerchi, erano alti spaventevolmente: e tutti e quattro erano pieni d'occhi d'ogn'

19 E, quando gli animali caminavano, le ruote si movevano allato a loro : e, quando gli animali s'alzavano da terra, le ruote parimente s'alzavano.

20 Dovunque lo spirito si moveva, si movevano anch'essi: e le ruote s'alzavano allato a quelli: perciochè lo spirito degli animali

era nelle ruote

21 Quando quelli caminavano. le ruote altresì si movevano: quando quelli si fermavano, le ruote altresì si fermavano: e quando s'alzavano da terra, le ruote altresi s'alzavano da terra, allato ad essi: perciochè lo spirito degli animali era nelle ruote.

22 E la sembianza di ciò ch'era disopra alle teste degli animali *era* d'una distesa del cielo, simile a cristallo in vista, molto spaventevole : ed era distesa disopra alle lor teste. 23 E sotto alla distesa erano le

loro ali diritte, l'una dirincontro all'altra: ciascuno ne avea due altre che gli coprivano il corpo. 24 Ed io udii 'l suono delle loro

ali, mentre caminavano: ed era simile al suono di grandi acque, alla voce dell' Onnipotente: la voce della lor favella era come il romor d'un campo: quando si fermavano, bassavano le loro ali. 25 E quando si fermavano, e bas-

savano le loro ali, v'era una voce, che veniva d'in su la distesa, ch'era

sopra le lor teste.

26 E disopra alla distesa, ch'era sopra le lor teste, v'era la sembianza d'un trono, simile in vista ad una pietra di saffiro: ed in su la sembianza del trono v'era una sembianza come della figura d'un uomo che sedeva sopra esso.

27 Poi vidi come un color di rame scintillante, simile in vista a fuoco, indentro di quella sembianza di trono, d'ogn' intorno, dalla sem-bianza de lombi di quell' uomo in su: parimente, dalla sembianza de' suoi lombi in giù, vidi come una apparenza di fuoco, intorno al qua-le v'era uno splendore.

28 L'aspetto di quello splendore d'ogn' intorno era simile all'aspetto dell' arco, che è nella nuvola in giorno di pioggia. Questo fu l'a-spetto della somiglianza della gloria del Signore; la quale come io ebbi veduta, caddi sopra la mia faccia, ed udii la voce d'uno che parlava.

CAP. II. ED egli mi disee, Figliuol d'uo-mo, rizzati in piè ed la parlerò teco.

2 H

#### EZECHIEL, II. III.

2 E, quando egli m'ebbe pariato, lo spirito entrò in me, e mi rizzò in piè : ed io udii colui che parlava a

3 Il qual mi disse, Figliuol d'uemo, io ti mando a' figliuoli d' Israel, a nazioni ribelle, che si son ribellate contr'a me : essi, ed i lor padri, hanno misfatto contr'a me, infino

a questo stesso giorno. 4 Ansiti mando a figliuoli di fronte dura, e di cuore ostinato: aciochè tu dica loro, Così ha detto il

Signore Iddio:

5 E, che che sia, o che t'ascoltino, o che se ne rimangano : (perciochè sono una casa ribella :) sì sapranno che vi sarà stato un profeta in mes-

zo di loro. 6 E tu, figliuol d'uomo, non temer di loro, nè delle lor perole: perciochè tu hai appresso di te degli uomini ritrosi, e delle spine : e tu abiti per meszo di scorpioni: non temer delle lor parole, e non isgomentarti della lor presenza: perciochè sono una casa ribella.

7 E pronunzia loro le mie parole, che che sia, o che t'ascoltino, o che se ne rimangano: perciochè

son ribelli.

8 Ma tu, figliuol d'uomo, ascolta ciò ch'io ti dico; non esser ribello, come questa casa ribella: apri la bocca, e mangia ciò ch'io ti do.

9 Ed io riguardai, ed ecco una mano, ch'era mandata a me: ed ecco, in cass v'era il ruotolo d'un libro :

10 É quella lo spiegò in mia presenza: ed esso era scritto dentro, e di fuori: ed in esso erano scritti lamenti, e rammarichii, e guai.

CAP. III.

POI colui mi disse, Figliuol d'uo-mo, mangia ciò che tu troverai: mangia questo ruotolo: poi va', e parla alla casa d'Israel. 2 Ed io apersi la mia bocca, ed

egli mi fece mangiar quel ruotolo; 3 E mi disse, Figliuol d'uomo, oasci 'l tuo ventre, ed empi le tue interiora di questo ruotolo ch'io ti do. Ed io lo mangiai, ed esso mi fu dolce in bocca, come mele.

4 Poi egli mi disse, Figliuol d'uomo, vattene alla casa d'Israel, e parla ioro con le mie parole.

5 Conciosiacosachè tu non sij mandato ad un popolo di favella sconosciuta, nè di lingua non intelligibile : ansi alla casa d' Israel : 6 Non a molti popoli di favella sconosciuta, ne di lingua non intelligibile, le cui parole tu non intenda. Se io t'avessi mandato a tali popoli, non t'ascolterebbero essi?

7 Ma la casa d'Israel mon vorrà ascoltarti: perciochè non pur me vogliono ascoltare: perchè tutta la casa d' Israel è di dura fronte, e di cuore ostinato.

8 Ecco, io induro la tua faccia contr'alia lor faccia, e la tua fron-

te contr' alla lor fronte.

9 Io rendo la tua fronte simile ad un diamante, più dura ch'una selce: non temergli, e non a vere spavento di loro: perciochè sono una casa ribella

10 Poi mi disse, Figliuol d'uomo, ricevi nel cuor tuo tutte le mie parole, ch'io ti dirò, ed ascoltale con

le tue orecchie.

ll E vattene a' figliuoli del tuo popolo, che sono in cattività, e parla loro, e di' loro, Così ha detto il Signore Iddio : che che sia, o che ascoltino, o che se ne rimane

12 E lo Spirito mi levò ad alto, ed io udii dietro a me una voce, con un grande scrollamento, che dice-va, Benedetta sia la gloria del Si-

gnore dal suo luogo.

13 Io udii exiandio il suono dell'ali degli animali, che battevano l'una all'altra; e'l suono delle ruote aliato a quelle, e'i romor d'un gran-de scrollamento.

14 Lo Spirito adunque mi levò, e mi prese: ed io andal, essendo tutto in amaritudine, per lo sdegno del mio spirito: e la mano del Signore fu forte sopra me.

15 E venni a quelli ch'erano in cattività in Tel-abib, che dimoravano presso al fiume Chebar; e mi posi a sedere dove essi sedevano: e dimoral quivi sette giorni, nel mezzo di loro, tutto attonito, e de solato.

16 Ed, in capo di sette giorni, la parola del Signore mi fu indirizza-

ta: dicendo 17 Figliuol d'uomo, io t' ho costituito guardia alla casa d'Israel: ascolta dunque la mia parola, ch'esce della mia bocca, ed ammo

iscigli da parte mia. 18 Quando io avrò detto all'em pio, Per certo tu morrai: se tu non l'ammonisci, e non gii parli, per avvertirlo che si ritragga dalla

sua via malvagia, per far ch'egli viva ; esso emplo morrà per la sus iniquità : ma io ridomanderò il suc sangue dalla tua mano.

19 Ma, quando tu avrai ammoni-

to l'empio, s'egli non si converte dalla sua empietà, e dalla sua via malvagia; egli morra per la sua iniquita, ma tu avrai scampata l'anima tua.

20 Parimente, se avviene che'l giusto si storni dalla sua giustizia,

698

e commetta iniquità; e ch'io gli ponga innanti alcun' intoppo; e ch'egli muoia, egli morra nel suo peccato: perclochè tu non l'avrai ammonito: e le sue opere giuste, ch'egli avrà fatte, non saranno più ricordate: ma io ridomanderò il suo sangue dalla tua mano.

21 Ma, quando tu avrai ammonito il giusto, ch'egli non pecchi, se egli non pecca, per certo egli vi-verà : perciochè sarà stato ammonito: e tu avrai scampata l'anima

22 Poi la mano del Signore fu quivi sopra me : ed egli mi disse, Levati, esci alla campagna, e quivi

io parlerò teco. 23 Ed io mi levai, ed uscii alla campagna: ed ecco, quivi era ferma la gloria del Signore, simile al-la gloria ch'io avea veduta in sul fiume Chebar: ed io caddi sopra la

24 E lo spirito entrò in me, e mi rizzò in piè, e parlò meco: e mi disse, Entra in casa tua, e rinchiu-

diti dentro.

25 E, quant'è a te, figliuol d'uomo, ecco, ti son messe delle funi addosso, e tu sarai legato con esse, e non uscirai fra loro.

26 Ed io farò che la tua lingua starà attaccata al tuo palato, e sarai mutolo, e non sarai loro uomo rippenditore: perciochè sono una

casa ribella.

27 Ma, quando io ti parierò, t'aprirò la bocca; e tu dirai loro, Così ha detto il Signore Iddio, Chi ascolta ascolti: chi se ne rimane se ne rimanga: perciochè sono una casa ribelia.

CAP. IV.

E TU, figliuol d'uomo, prenditi un mattone, e mettiloti da-vanti, e disegna sopra esso una citta, cioè, Gerusalemme.

2 E ponvi l'assedio, e fabbrica delle bastie contr'ad essa, e fa' contr'a lei un' argine, e ponvi campo, e disponi contr'a lei d'ogn' intorno de' trabocchi.

3 Prenditi eziandio una piastra di ferro, e ponla per muro di ferro fra te, e la città: e ferma la tua faccia contr'ad essa, e sia assediata, e tu assediala. Questo è un segno alla casa d' Israel.

4 Poi giaci sopra'l tuo lato sinistro, e metti sopra esso l'iniquità della casa d'Israel: tu porterai la loro iniquità per tanto numero di giorni, quanti tu giacerai sopra

5 Ed to t'ordino gli anni della loro iniquità, secondo'l numero de' giorni che tu giacerai così, che saranno trecennovanta giorni: e così porterai l'iniquità della cass d' Israel.

6 E, quando tu avrai compiuti questi giorni, giaci di nuovo sopra l tuo lato destro, e porta l'iniquità della casa di Giuda per quaranta giorni: io t'ordino un giorno per un' anno.

7 E ferma la tua faccia all' asse dio di Gerusalemme, e sbracciati,

e profetizza contr' ad essa.

8 Ed ecco, io ti metto delle funi addosso, e tu non potrai voltarti da un lato in su l'altro, fin che tu non abbi compiuti i giorni del tuo

9 Prenditi eziandio del frumento, e dell'orzo, e delle fave, e delle lenti, e del miglio, e della veccia: e metti quelle cose in un vasello, e fettene del pane, e di quello man-gia tutti i giorni che tu giacerai sopra'l tuo lato, cioc, trecennovanta giorni. 10 E sia il tuo cibo che tu man-

geral di peso di venti sicli per dorno: mangialo di tempo in

tempo. 11 Bei eziandio l'acqua a misura, la sesta parte d'un' Hin per gior-no : bei di tempo in tempo.

12 E mangia una focaccia d'orzo, che sia cotta con isterco d'uomo:

cuocila in lor presenza.

13 E'l Signore disse, Così mange-ranno i figliuoli d'Israel il pan loro contaminato, fra le geriti dove io gli scaccerò

14 Ed io dissi, Ahi, Signore Iddio! ecco, la mia persona non è stata contaminata, e non ho mai, dalla mia fanciullessa infino ad ora, mangiato carne di bestia morta da sè, ne lacerata dalla fiere: e non m'è giammai entrata nella bocca alcuna carne abbominevole.

15 Ed egli mi disse, Vedi, io ti do sterco di bue, in luogo di sterco d'uomo: cuoci con esso il tuopane.

16 Poi mi disse, Figliuol d'uomo, ecco, io rompo il sostegno del pane in Gerusalemme : ed essi mangeranno il pane a peso, e con angoscia: e berranno l'acqua a misura, e con ismarrimento:

17 Aciochè pane ed acqua manchino loro, e sieno smarriti, ri-guardandosi l' un l'altro, e si struggano per la loro iniquità.

CAP. V. FIGLIUOL d'uomo, prenditi exiandio un coltello tagliente, prenditi un rasolo di barblere, e falloti passare sopra'i capo, e sopra la barba: poi pigliati delle bilance da pesare, e spartisci i peli. 2 H 2

2 Ardine la tersa parte col fuoco, | pariato nella mia gelosia, quando in messo della città, mentre si compieranno i giorni dell' assedio : poi prendine una altra terza parte, e percuotila con la spada d'intorno alla città: e spargi l'altra tersa parte al vento: ed lo sguainerò la ada dietro a loro.

3 Ma pure prendine un picciol numero, e legalo a' lembi della tua

4 E di questo prendine ancora una parte, e gittala in mezzo del fuoco, ed ardila col fuoco. quella uscirà un fuoco contr'a tutta la casa d'Israel

5 Così ha detto il Signore Iddio. Questa e Gerusalemme: io l'avea poeta in mezzo delle nazioni, e v'erano diversi paesi d'intorno a lei.

6 Ma ella ha trasgredite le mie leggi, per darsi all' empietà, più che le nazioni : ed ha trasgrediti i miel statuti, più che i paesi ch'erano d'intorno a lei: perciochè hanno rigittate le mie leggi, e non son caminati ne' mici statuti.

7 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè voi avete sopravanzate le genti ch' erano d'intorno a voi, e non siete caminati ne' mici statuti, e non avete messe ad effetto le mie leggi: anzi non pure avete fatto secondo l'usanze delle enti ch'erano d'intorno a voi:

8 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Eccomi altresi contra te: ed io eseguirò i misi giudicii in mez-so di te, nel cospetto delle genti; 9 E farò in te ciò che mai non ho fatto, e non farò giammai più, per cagion di tutte le tue abbomina-

10 Perciò, i padri mangeranno i lor figliuoli in messo di te, ed i figliuoli mangeranno i lor padri: ed to eseguiro i miei giudicii in te. e dispergerò tutto'l tuo rimanente

a tutti i venti. 11 Per tanto, come io vivo, dice il Signore Iddio, perchè tu hai contaminato il mio Santuario con tutti i tuoi fatti esecrabili, e con tutte le tue abbominazioni, io altresì ti raderò, e'l mio occhio non

perdonera, ed io ancora non riparmierò.

12 Una terza parte di te morrà di pestilenza, e sarà consumata di fame, nel mezzo di te: ed una altra terza parte caderà per la spada d'intorno a te: ed io dispergerò a tutti i venti l'altra terra parte, e sguainerò la spada dietro a loro.

13 E i mio cruccio s'adempiera, ed io acquetero l'ira mia sopra loro, e m'appaghero: ed essi co-nosceranno ch'io, il Signore, ho 700

avrò adempiuta l'ira mia sopra loro. 14 Ed lo ti metterò in diserto, ed in

vituperio, fra le genti che son d'intorno a te, alla vista d'ogni passante.

15 E'l tuo vituperio, ed obbrobrio, sarà in ammaestramento, ed in istupore alle genti, che son d'intorne a te; quando io avrò eseguiti i miei giudicij sopra te, con ira, con cruc-

cio, e con gastigamenti d'indegnazione. Io, il Signore, ho pariato. 16 Quando avrò tratte sopra loro le male saette della fame, che saranno mortali, le quali io trarrò per distruggervi: ed avrò aggra-

vata sopra voi la fame, e v'avrò rotto il sostegno del pane:

17 Ed avrò mandata contr'a voi la fame, e le bestie nocive, che ti dipopoleranno: e quando la pestilenza, e'l sangue saranno pe per mezzo di te; ed io avrò fatta venire sopra te la spada. Io, il Signore, ho parlato.

CAP. VI.

DOI la parola del Signore mi fu indiriszata: dicendo. 2 Figliuol d'uomo, volgi la tua

faccia verso i monti d' Israel, e pro-

fetima contr'ad essi:

retussi contr ad essi; a Sacoltate la parola del Signore Iddio. Così ha detto il Signore Iddio. Così ha detto il Signore Iddio a' monti, ed a' colli; alle pendici, ed alle valili: Eccomi, io fo venire sopra voi la spada, e distruggerò i vostri alti luoghi.

lati, ed i vostri simulacri saranno spezzati: ed abbatterò i vostri uci davanti a' vostri idoli :

5 E metterò i corpi morti de' firliuoli d'Israel davanti a' loro idoli: e dispergerò le vostre ossa in-

torno a' vostri altari.

6 In tutte le vostre abitazioni le città saranno diserte, e gli alti luoghi desolati: aciochè sieno diserti, e desolati i vostri altari; e che i vostri idoli sieno spezzati, e non sieno più; e che le vostre statue sieno troncate, e che i vostri lavori sieno sterminati.

7 E gli uccisi caderanno nel mez-so di voi, e voi conoscerete ch'io

sono il Signore.

8 Ma pure io vi lascerò alcun rimanente, quando una parte di voi. che sara scampata dalla spavoi, che sarts scampata dans spa-da, sart fra le genti: quando voi sarete stati dispersi per li paesi. 9 E quelli d'infra voi che saranno scampati si ricorderanno di me fra

le genti, dove saranno stati mena-

#### EZECHIEL, VI. VII.

ti in cattività: come lo sono stato tribolato col cuor loro fornicatore, che s'è stornato da me, e co' loro occhi, che fornicano dietro a' loro idoli: e s'accoreranno appo loro stessi, per li mali c'hanno com-messi in tutte le loro abbominazioni:

10 E conosceranno ch'io sono il

Signore, e che non indarno ho par-lato di far loro questo male.

11 Così ha detto il Signore Iddio, Battiti a palme, e scalpita la terra co' piedi: e di', Ahi isso i per tutte le scell'erate abbominazioni della casa d'Israel: perciochè caderanno per la spada, e per la fame, e

per la peste. 12 Chi sarà lontano morrà di peste, e chi sarà vicino caderà per la spada; e chi sara rimaso, e sara assediato, morra di fame: ed io adempiero la mia ira sopra loro.

13 E voi conoscerete ch'io sono il Signore, quando i loro uccisi saranno in mezzo de' loro idoli intorno a' loro altari, sopra ogni alto colle, sopra tutte le sommità de monti, e sotto ogni albero verdeggiante, e sotto ogni quercia folta: che sono i luoghi dove hanno fatti soavi odori a tutti i loro idoll.

14 Ed io stenderò la mia mano sopra loro, e renderò il paese deso-lato, e diserto, più che non è il diserto di verso Dibla, in tutte le loro abitazioni: e conosceranno

ch' lo sono il Signore.

#### CAP. VII.

A parola del Signore mi fu an-⊿ cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, così ha detto il Signore Iddio alla terra d'Israel. La fine, la fine viene sopra i quat-

tro canti del paese.

3 Ora ti soprasta la fine, ed io manderò contr'a te la mia ira. e ti giudicherò secondo le tue vie. e ti metterò addosso tutte le tue abbominazioni

E l'occhio mio non ti perdonerà, ed io non ti risparmierò: anzi ti metterò le tue vie addosso, e le tue abbominazioni saranno nel mezzo di te: e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

5 Così ha detto il Signore Iddio.

Ecco un male, un male viene.
6 La fine viene, la fine viene: ella s'è destata contr'a te, ecco. viene.

7 Quel mattutino t'è sopraggiumto, o abitator del paese: il tempo è venuto, il giorno della rotta è vicino, che non sarà una echo di

8 Ora fra breve spazio io spande

rò la mia ira sopra te, ed ademplerò il mio cruccio in te, e ti gludicherò secondo le tue vie, e ti metterò addosso tutte le tue abbominazioni.

9 E l'occhio mio non perdonerà ed io non risparmiero: io ti daro la pena secondo le tue vie, e le tue abbominazioni saranno nel mezzo di te: e voi conoscerete ch'io. il

Signore, son quel che percuoto. 10 Ecco il giorno, ecco, è venuto: quel mattutino è uscito: la verga è fiorita, la superbia è germogliata.

Il La violenza è cresciuta în verga d'empietà : non *più* d'essi, non più della lor moltitudine, non più della lor turba; e non facciasi alcun lamento di loro.

12 Il tempo è venuto, il giorno è giunto: chi compera non si rallegri, chi vende non si dolga: perciochè v'é ardor d'ira contr'a tutta

la moltitudine d'essa.

13 Perciochè chi vende non ritornerà a ciò ch'egli avrà venduto, benchè sia ancora in vita: perciochè la visione contr'a tutta la moltitudine d'essa non sarà rivocata: e niuno si potrà fortificare per la

sua iniquità, per salvar la vita sua. 14 Hanno sonato con la tromba. ed hanno apparecchiato ogni cosa : ma non v'è stato alcuno che sia andato alla battaglia: perciochè l'ardor della mia ira è contr'a tutta

la moltitudine d'essa.

15 La spada è di fuori ; e la peste, e la fame dentro: chi sarà fuori a' campi morrà per la spada, e chi sarà nella città, la fame, e la peste lo divoreranno.

16 E quelli d'infra loro che saranno scampati si salveranno, e saranno su per li monti come le colombe delle valli, gemendo tutti, ciascuno per la sua iniquità. 17 Tutte le mani diverranno fiac-

che, e tutte le ginocchia andranno

in acqua, 18 Ed essi si cingeranno di sacchi, e spavento gli coprirà: e vi sara vergogna sopra ogni faccia, e cal-vezza sopra tutte le lor teste.

19 Gitteranno il loro argento per le strade, e'l loro oro sarà come una immondizia: il loro argento, ne'l loro oro non potrà liberargii, nel giorno dell'indegnazione del Signore: essi non ne sazieranno le lor persone, e non n'empieranno le loro interiora: perciochè quelli sono stati l'intoppo della Ioro iniquità.

20 Ed esso ha impiegata la gloria del suo ornamento a superbia, e n'hanno fatte dell'imagini delle loro abbominazioni, le lor cose

esecrabili : perciò, farò che quelle : cose saranno loro come una im-

mondisia ; 21 E le darò in preda in man degli stranieri, e per ispoglie agli empi della terra, i quali le conta-

mineranno. 22 Ed io rivolgerò la mia faccia indietro da loro : e coloro profane-

ranno il mio luogo nascosto: e ladroni entreranno in essa, e la profaneranno. 23 Fa' una chiusura : perciochè il

paese è pieno di giudicio di sangue, e la città è piena di violenza. 24 Ed io farò venire i più malva-gi delle genti: ed essi possederan-no le case loro: e farò venir meno la superbia de' potenti, ed i lor luo-

ghi sacri saranno profanati. 25 La distruzione viene : cercheranno la pace, ma non ve ne sarà

alcuna.

26 Calamità verrà sopra calamità, e vi sarà romore sopra romore: ed essi ricercheranno qualche visione dal profeta : e non vi sara più Legge nel sacerdote, nè consi-glio negli Anziani.

27 Il re farà cordoglio, ed i principi si vestiranno di desolazione, e le mani del popolo del paese saranno conturbate: io opererò inverso loro secondo la lor via, e gli giudicherò de' giudicij che si convengono loro: e conoeceranno ch'io sono il Signore.

CAP. VIII.

Pol avvenne nell'anno sesto, I nel quinto giorno del sesto mese, che, sedendo io in casa mia, e sedendo gli Anziani di Giuda in mia presenza, la mano del Signore Iddio cadde quivi sopra me.

2 Ed io riguardai, ed ecco la sembianza d'un' uomo simile in vista al fuoco : dall'apparenza de' lombi d'esso in giù, v'era fuoco; e da' lombi in su, v'era come l'apparensa d'un grande splendore, simile al colore di fin rame scintillante.

3 Ed egli stese una sembianza di mano, e mi prese per la chioma della mia testa: e lo Spirito mi levò fra cielo, e terra, e mi menò in Gerusalemme, in visioni di Dio, all'entrata della porta di dentro, che guarda verso'i Settentrione, dove era la cappella dell'idolo di

gelosia, che provoca a gelosia.

4 Ed ecco, quivi era la gloria dell' Iddio d'Israel, simile alla visione ch'io avea veduta nella campa-

gna.
5 Ed egli mi disse, Figliuol d'uomo, leva ora gli occhi tuol verso'l
Settentrione. Ed io levai gli oc-

chi mici verso'l Settentrione: ci ecco, dal Settentrione, alla porta dell'altare, all' entrata, era quel-

l'idolo di gelosia. 6 Ed egli mi disse, Figliuol d'uomo. vedi tu ciò che costoro fanno? le grandi abbominazioni che la casa d'Israel commette qui: aciocte io mi dilunghi dal mio Santuario? ma pur di nuovo vedrai ancora al-

ma pur di nuovo venrai ancora di-regrandi abbominasioni.
7 Ed egli mi conduese all'entrati del cortile, ed io riguardai, ed ecco un buco nella parete.
8 Ed egli mi disse, Figliuol duo-mo, fai ora un foro in questa parete. Ed io feci un foro nella pa-rete: ed ecco un' uscio.

9 Ed egli mi disse, Entra, e vedi le scellerate abbominazioni ch'essi

commettono qui

10 lo dunque entrai, e riguardai: ed ecco delle figure di rettili, e d'animali, d'ogni spexie, cosa abbo minevole: e tutti gl'idoli della casa d'Israel, ritratti in su la parete attorno attorno.

Il E settant' uomini degli Ansiani della casa d'Israel, con Isannia, figliuolo di Safan, ch'era in piè per mezzo loro, stavano diritti davanti a quelli, avendo ciascuno il suo turibolo in mano, onde sali-

va una folta nuvola di profumo. 12 Ed egli mi disse, Figliuol d'uo-mo, hai tu veduto ciò che gli Ansiani della casa d'Israel fanno in tenebre, ciascuno nella sua cappella d'imagini? perciochè dicono, il Signore non ci vede: il Signore ha abbandonato il paese.

13 Poi mi disse, Tu vedrai ancora di nuovo altre grandi abbominano-

ni, che costoro commettono. 14 Ed egli mi menò all'entrata della porta della Casa del Signore, che è verso'l Settentrione: edecco, quivi sedevano delle donne che

piagnevano Tammus. 15 Ed egii mi disse, Figlinol d'uo-mo, hai tu veduto i ancor di nuovo vedrai abbominazioni maggiori

di queste.

16 Ed egli mi menò nel cortile di dentro della Casa del Signore: ed ecco, all'entrata del Tempio del Signore, fra'l portico, e l'altare, intorno a venticinque uomini, ch'aveano le spalle volte alla Casa del Signore, e le facce verso l'Oriente: ed adoravano il sole, verso l'Oriente.

17 Ed egli mi disse, Hai tu vedu-to, figliuol d'uomo? E egli coss leggiera alla casa di Giuda d'aver commesse l'abbominazioni c'han-no commesse quì, c'hanno ancon ripleno il paese di violenza, e si

son volti a dispettarmi ? ma ecco. : essi si cacciano il ramo nel volto a

loro stessi. 18 Io adunque altresì opererò in ira: l'occhio mio non perdonerà, ed io non risparmierò: banchè gridino ad alta voce a miei oreochi, io non gli ascolterò.

CAP. IX.

DOI egli gridò ad alta voce, udente me: dicendo, Accostatevi voi, ch'avete commessione contr'alla città, avendo ciascuno le sue armi da distruggere in mano.

2 Ed ecco sei uomini, che venivano di verso la porta alta, che ri-guarda verso l'Settentrione, avendo ciascuno in mano le sue armi da dissipare: e nel messo di loro v'era un'uomo vestito di panni li-ni, il quale avea un calamaio di scrivano in su i lombi : ed essi entrarono, e si fermarono presso all'altare di rame.

3 E la gloria dell' Iddio d'Israel s'elevò d'in su i Cherubini, sopra i quali era: e trasse verso la soglia delia Casa. El Signore gridò all'uomo ch'era vestito di panni lini,

ch'avea il calamaio di acrivano in su i lombi :

4 E gli disse, Passa per messo la città, per mezzo Gerusalemme, e fa' un segno sopra la fronte degli uomini che gemono, e sospirano per tutte l'abbominazioni che si commettono nel mezzo di lei.

5 Ed agli altri disse, udente me. Passate dietro a lui per la città, e percuotete: il vostro occhio non

perdoni, e non risparmiate.

6 Uccedete ad isterminio vecchi, e glovani, e vergini, e piccioli fanciulli, e donne : ma non v'accostate ad alcuno, sopra cui sia il segno: e cominciate dal mio Santuario. Essi adunque cominciarono da quegli uomini Anziani, ch' erano

davanti alla Casa. 7 Ed egli disse loro, Contaminate la Casa, ed emplete d'uccisi i cortill. Poi disse loro, Uscite. si uscirono, ed andavano percuo-

tendo per la città.

8 E, come essi andavano percuotendo, lo rimasi quivi solo, e caddi sopra la mia faccia, e gridai : e disst, Oimè lasso, Signore Iddio ! di-struggi tu tutto'i rimanente d'Iarael, spandendo la tua ira sopra Gerusalemme ?

9 Ed egli mi rispose, L'iniquità della casa d'Israei, e di Giuda, è oltre modo grande; e'l paese è p no di sangue, e la città è piena di sviamento : perciochè hanno detto, Il Signore ha abbandonato il paese,

e'l Signore non vede nulla. 10 Perciò, l'occhio mio non per-

donerà, ed io non risparmierò: io renderò loro la lor via in sul capo. 11 Ed ecco, l'uomo ch'era vestito di panni lini, ch'avea il calamaio sopra i lombi, fece il suo rapporto: dicendo, Io ho fatto secondo che tu mi comandasti.

CAP. X.

DOI riguardai, ed ecco, sopra la distesa ch'era sopra'i capo de' Cherubini, v'era come una pietra di zaffiro, simigliante in vista ad un trono, il quale appariva sopra

loro. 2 E colui che sedeva sopra'i trono disse all' uomo ch'era vestito di panni lini, Entra per mezzo le ruote, di sotto a' Cherubini, ed empiti le pugna di brace di fuoco, d'infra-

i Cherubini, e spargile sopra la città. Ed egli v'entrò nel mio cospetto. 3 Ed i Cherubini erano fermi dal

lato destro della Casa, quando quell' nomo entrò là : e la nuvola riem-

piè il cortile di dentro.

4 Poi la gloria del Signore si levò d'in su i Cherubini, traendo verso la soglia della Casa: e la Casa fu ripiena della nuvola : e'l cortile fu ripieno dello splendor della gloria

del Signore.
5 E'l suono dell' ali de' Cherubini s'udiva fino al cortile di fuori, simile alla voce dell'Iddio onnipo-

tente, quando egli paria. 6 Or, quando colui ebbe comandato all' uomo vestito di panni lini : dicendo, Prendi del fuoco di messo delle ruote, d'infra i Cherubini ; egli venne, e si fermò presso

ad una delle ruote.
7 E l'uno de' Cherubini distese la sua mano, d'infra i Cherubini, verso'l fuoco, ch'era per mezzo i Cherubini, e ne prese, e lo diede nelle pugna di colui ch'era vestito di panni lini: il quale lo pigliò, ed uscì fuori.

8 Or ne' Cherubini appariva una figura d'una man d'uomo, sotto

alle loro ali.

9 Ed io riguardai, ed ecco quattro ruote allato a' Cherubini, ciascuna ruota allato a ciascun Cherubino: e le ruote risomigliavano in vista

al color della pietra del grisolito. 10 E, quant'è alla lor sembianza, tutte e quattro erano d'una medesima sembianza: come se una ruota fosse stata in messo d'una altra

11 Quando si movevano, si movevano tutte e quattro, ciascuna dal lato suo: e, movendosi, non si

volgevano qua, e la : anzi là dove si volgeva il capo, esse si volgeva-no dietro a lui : movendosi, non si

volgevano qué, e là.
12 V'era exiandio tutta la carne de Cherubini, ed i lor dossi, e le lor mani, e le loro all : e quant'è alle ruote, le lor quattro ruote era-no piene d'occhi d'ogn' intorno.

13 E fu gridato alle ruote, udente

me, O ruote. 14 E ciascun Cherubino avea quattro facce : la prima faccia era fac-cia di Cherubino ; la seconda, faccia d'uomo ; la terra, faccia di leone; e la quarta, faccia d'aquila.

15 Ed i Cherubini s'alsarono. Questi erano i medesimi animali, ch'io avea veduti presso al fiume Chebar. 16 E, quando i Cherubini cami-

navano, le ruote ancora si movevano aliato a loro: e, quando i Cherubini alsavano le loro ali, per elevarsi da terra, le ruote ancora non si rivolgevano d'appresso a

17 Quando quelli si fermavano, le ruote altresi si fermavano : quando essi s'alzavano, le ruote s'alza vano insieme con loro: perciochè lo spirito degli animali era in esse.

18 Poi la gioria del Signore si partì d'in su la soglia della Casa, stan-

do sopra i Cherubini.

19 Ed i Cherubini, uscendo fuori, alzarono le loro ali, e s'elevarono da terra nel mio cospetto: e le ruote s'elevarono parimente con loro: e quelli si fermarono all'entrata della porta Orientale della Casa del Signore: e la gloria dell' Iddio d'I-arael era al disopra di loro.

20 Questi erano gli stessi animali, ch'io avea veduti sotto l' Iddio d' Israel, presso al fiume Chebar : ed

io riconobbi ch'erano Cherubini. 21 Ciascun di loro avea quattro facce, e quattro ali : ed aveano sotto alle loro ali una sembianza di

mani d'uomo.

22 E, quant'è alla sembianza del-le lor facce, erano le medesime, ch'io avea vedute presso al fiume Chebar: erano i medesimi aspetti di quelli, anzi i Cherubini erano gli si: ciascuno caminava diritto davanti a sè.

## CAP. XI.

DOI lo Spirito m'elevò, e mi menò alla porta Orientale della Casa del Signore, che riguarda verso'l Levante: ed ecco, all' entrata della porta, venticinque uomini: ed io vidi nel mezzo di loro faazania, figliuolo d'Assur, e Pelatia, fi-gliuolo di Benaia, capi del popolo. <sup>2</sup> E colui mi disse, Figliuol, d'uo-

mo, questi son gli nomini, che di visano iniquità, e che tengono consigli di male in questa città : 3 Che dicono, La cosa non e an cor vicina : edifichiamo delle case :

questa città è la pignatta, e noi sa reme la carne.

4 Perciò, profetima contra loro:

4 Fercito, protesses contra a profetime, o figlicol d'uomo.
5 E lo Spirito del Signore cadde sopra me, e mi disse, Di', Così detto il Signore, O casa d'Israe, voi avete detto così, ed io comosco le cose che vi salgono nello spirito. 6 Vol avete multiplicati i vostri

uccisi in questa città, ed avete ripiene le sue strade d'uccisi.

7 Per tanto, così ha detto il Signore Iddio, I vostri uccisi, che voi avete fatti essere in messo di lei, son la carne, ed ella è la pignatta: ma quant'è a voi, io vi trarrò fuori del mezzo d'essa.

8 Voi avete avuto timore della spada: ed io farò venir sopra voi

la spada : dice il Signore Iddio. 9 È vi trarrò fuori del messo d'essa, e vi darò in man di stranieri, e

farò giudicij sopra voi. 10 Voi caderete per la spada, io vi giudicherò a' confini d'Israel: e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

11 Questa città non vi sarà per pignatta, nè voi sarete nel memo d'essa a guisa di carne : io vi giu-

dicherò a' confini d' Israel : 12 E voi conoscerete ch' io sono il Signore, ne' cui statuti voi non

siete caminati, e le cui leggi non avete osservate : ansi avete fatto secondo l'usanze delle genti che

son d'intorno a voi.

13 Or avvenne che, mentre lo profetissava, Pelatia, figlinolo di Renaia, morì: ed lo mi gittai in terra, sopra la mia faccia, e grida ad alta voce: e dissi, Oimè lasso, Signore Iddio! fai tu una final di struzione del rimanente d'Israel? 14 E la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

15 Figliuoi d'uomo, i tuoi fra-telli, i tuoi fratelli, gii uomini dei tuo parentado, e tutta quanta la casa d'Israel, son quelli a' quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto, Andatevene lontano d'appresso al Signore: a noi è dato il

paese in eredità :

I6 Perciò, di', Così ha detto il Signore Iddio, Benchè io gli abbia dilungati fra le genti, e gli abbia dispersi fra i paesi, sì saro loro per Santuario, ne' paesi dove saranno pervenuti: e ciò, per un breve spasio di tempo

17 Per tanto, di, Così ha detto il

704

#### EZECHIEL, XI, XII.

Signore Iddio, Io vi raccogliero | d'infra i popoli, e vi raunero da' paesi dove siete stati dispersi, e vi darò la terra d'Israel 18 Ed essi verranno in quella, e

ne torranno via tutte le sue cose esecrabili, e tutte le sue abbomi-

nazioni.

19 Ed jo darò loro un medesimo cuore, e metterò un nuovo spirito dentro di loro, e torrò via dalla lor carne il cuor di pietra, e darò loro un cuor di carne:

20 Aciochè caminino ne' miei statuti, ed osservino le mie leggi, e le mettano ad effetto: e mi saranno

popolo, ed io sarò loro Dio. 21 Ma, quant'è a quelli, il cui

cuore va seguendo l' affetto c'hanho alle lor cose esecrabili, ed alle loro abbominazioni; io renderò loro la lor via in sul capo: dice il Signore Iddio.

22 Dopo questo, i Cherubini alzarono le loro ali: le ruote altresì s' alzarono allato a loro: e la gloria dell' Iddio d'Israel era disopra a loro.

23 E la gloria del Signore s'elevò d'in sul messo della città, e si fermò sopra' i monte che é dall' Oriente della città.

24 Poi lo Spirito m'elevò, e mi menò in Caldea, a quelli ch'erano in cattività, in visione, in Ispirito di Dio: e la visione, ch'io avea veduta, disparve da me. 25 Ed io raccontai a quelli ch'era-

no in cattività tutte le parole del Signore, ch'egli m'avea dette in visione.

CAP. XII.

A parola del Signore mi fu an-↓ cora indirizzata: dicendo.

2 Figliuol d'uomo, tu abiti memo d'una casa ribella, c'ha occhi da vedere, e non vede : orecchi da udire, e non ode: perciochè

ċ una casa ribella.

3 Dunque tu, figliuol d'uomo, fatti degli arnesi d'un' uomo che vada in paese strano: mettiti in viaggio di giorno, nel lor cospetto: e dipartiti dal tuo luogo, per andare in un' altro, nel lor cospetto: vi porranno mente: perciochè sono una casa ribella.

Metti dunque fuori di giorno, nel lor cospetto, i tuoi arnesi, si-mili a quelli d'un'uomo che vada in paese strano: e poi la sera esci fuori in lor presenza, come altri esce, andando in paese strano.

5 Fatti un foro nella parete, nel lor cospetto, e per quello porta

fuori que tuoi arnesi.

6 Portagli in su le spalle, nel lor cospetto : portagli fuori in su l'im-

brunir della notte: copriti la faccia, che tu non vegga la terra: perciochè io t'ho posto per segno

alla casa d' Israel.

7 Ed io feci così, come m'era stato comandato: di giorno trassi fuori i miei arnesi, simili a quelli d'un' uomo che vada in paese strano: ed in su la sera mi feci un foro nella parete con la mano: ed in su l'imbrunir della notte trassi fuori *quegli arnes*i, e gli portal in su le spalle, nel lor cospetto.

8 E la mattina la parola del Signore mi fu indirizzata : dicendo, 9 Figliuol d'uomo, la casa d'I-

srael, quella casa ribella, non t'ha ella detto, Che cosa fai? 10 Di' loro, Così ha detto il Si-gnore Iddio, Questo carico riguarda al principe che è in Gerusalemme, ed a tutta la casa d' Israel, che è in mezzo d'essi.

Il Di', Io vi sono per segno: siccome io ho fatto, così sarà lor fatto: andranno in paese strano in catti-

vita. 12 E'l principe, che è in mezzo di loro, porterà i suoi arnesi sopra le spalle, in su l'imbrunir della notte e se n'uscirà : faranno un foro nel muro per portar fuori per esso i loro arnesi: egli si coprirà la faccia, aciochè non vegga la terra con gli occhi.

13 Ma io stenderò la mia rete so pra lui, ed egli sarà preso ne' miei lacci : e lo farò venire in Babilonia,

nel paese de Caldei : ed egli non la vedrà, e pur vi morrà.

14 Ed io dispergerò a tutti i venti tutti quelli che gli saranno d'intorno, il suo soccorso, e tutte le sue schiere: e sguainerò la spada dietro a loro.

15 E conosceranno ch'io sono il Signore, quando io gli avrò dispersi fra le nazioni, e dissipati fra i

16 Ma lascerò d'infra loro alcuni pochi uomini, restati della spada, della fame, e della pestilenza: aciochè raccontino tutte le loro abbominazioni, fra le nazioni dove perverranno : e conosceranno ch'io sono il Signore.

17 La parola del Signore mi fu an-cora indirizzata: dicendo, 18 Figiluol d'uomo, mangia il tuo

pane con tremore, e bei la tua acqua con ispavento, e con ansietà : 19 E di al popolo del paese, Il Signore Iddio ha detto così intorno a quelli che abitano in Gerusalemme, nella terra d'Israel : Mangeranno il lor pane con ansietà, e berranno la loro acqua con ismarrimento : perciochè il paese d'essa

2 H 3

#### EZECHIEL, XII. XIII.

sarà desolato, e spogliato di tutto i ciò che v'è, per la violenza di tutti quelli che vi abitano.

20 E le città abitate saranno diserte, e'i paese sarà desolato : e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

21 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo, 22 Figliuol d'uomo, che prover-bio è questo, che voi usate intorno

al paese d'Israel : dicendo, I giorni saranno prolungati, ed ogni visione è perita?

23 Per tanto, dl' loro, Così ha detto il Signore Iddio, Io farò cessare questo proverbio, e non s'userà più in Israel. Anzi di' loro, I giorni, e la parola d'ogni visione, son

vicini. 24 Perciochè per l'innanzi non vi sarà più visione alcuna di vanità, nè alcuno indovinamento di lusinghe, in mezzo della casa d' Israel. 25 Perciochè, io, il Signore, avendo parlato, la cosa ch'avrò detta sarà messa ad effetto: non sarà più prolungata: anzi, se a' di vostri io pronunzio alcuna pa-rola, o casa ribella, a' di vostri altresì la metterò ad effetto: dice il

Signore Iddio. 26 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo,

27 Figliuol d'uomo, ecco, la casa d' Israel dice, La visione, che costui vede, è per lunghi giorni a venire: ed egli profetima di cose

di tempi lontani. 28 Perciò, di' loro, Così ha detto il Signore Iddio. Niuna mia parola sara più prolungata: la pa-rola ch'io avrò detta sara messa ad effetto: dice il Signore Iddio.

CAP. XIII.

A parola del Signore mi fu ana cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, profetizza contr'a' profeti d'Israel, che profetissano: e di' a' profeti che profetizzano di lor senno, Ascoltate la pa-

rola del Signore : 3 Così ha detto il Signore Iddio, Guai a' profeti stolti, che vanno dietro al loro spirito, e dietro a

cose che non hanno vedute! 4 O Israel, i tuoi profeti sono stati come volni ne' diserti.

5 Voi non sieti saliti alle rotture, e non avete fatto alcun riparo davanti alla casa d'Israel. er presentarsi a battaglia nel

giorno del Signore. 8 Hanno vedute visioni di vanità, ed indovinamenti di menso-gna: essi son quelli che dicono, Il Signore dice: benchè il Signore non gli abbia mandati: ed hanno data speranza, che la parola sarebbe adempluta.

Non avete voi vedute visioni di vanità, e pronunziati indovinamenti di menzogna? e pur dite, Il Signore dice: benchè io non abbia parlato.

8 Per tanto, così ha detto il Si-gnore Iddio, Perclochè vol avete proposta vanità, ed avete vedute visioni di falsità: perciò, eccomi contr'a voi: dice il Signore Iddio.

9 E la mia mano sarà contr'a que' profeti, che veggono visioni di vanità, ed indovinano mensogna : non saranno più nel consiglio del mio popolo, e non saranno scritti nella rassegna della casa d' Israel ; e non verranno nella terra d'Israel: e voi conoscerete ch'io some il Signore Iddio.

10 Perciochè, e per tanto che essi hanno traviato il mio popolo: dicendo, Pace: benchè non si fe alcuna pace: e che quello ed cando la parete, ecco, questi l'han-no smaltata di amalto mal tegnente:

Il Di's quelli che smaltano di smalto mal tegnente, che la pa*rete* oadera: verra una piogr strabocchevole, e voi, o pietre di grossa gragnuola, caderete; ed un vento tempestoso la schianterà.

19 Ed ecco, quando la parete sarà caduta, non saravvi egli detto, Dove è lo smalto, coi quale voi

l'avete smaltata i 13 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, lo farò scoppiare un vento tempestoso nella mia ira: e ca derà una pioggia strabocchevole, nei mio cruccio ; e pietre di grossa gragnuola, nella mia indegna-sione: per disperdere interamente

14 Ed io distarò la parete, che voi avete smaltata di *smalto* mal to-gnente, e l'abbatterò a terra, ed i suoi fondamenti saranno scoperti : ed ella caderà, e voi sarete consumati in messo d'essa : e conoscerete ch'io sono il Signore.

15 Ed io adempiero la mia ira sopra la parete, e sopra quelli che la smaltano di smalto mal tegnente: ed io vi dirò, La parete non é più: quelli ancora che l'hanno smal-

tata non sono più: 16 Clos, i profeti d'Israel, che profetizzano a Gerusalemme, e le veggono visioni di pace, benchè non vi sis alcuna pace : dice il Signore Iddio

17 Oltr's ciò, tu, figliuol d'uomo, volgi la tua faccia contralle fi-gliuole del tuo popolo, che profe-timano di lor propio senno: e profetima contr'a loro:

706

#### EZECHIEL, XIII. XIV.

18 E di', Così ha detto il Signore Iddio, Guai a quelle che cuciono de' piumacciuoli a tutte l'ascelle, e che fanno de' veli sopra'i capo delle persone d'ogni statura, per cacciare all'anime ! caccereste voi all' anime del mio popolo, e sal-vereste le vostre propie anime?

19 E mi profunereste voi inver-so'l mio popolo, per delle menate d'orso, e delle fette di pane, facendo morir l'anime che non deono morire, e facendo viver l'anime che non deono vivere; mentendo al mio popolo, ch'ascolta la men-

sogna?
20 Perciò, con ha detto il Signore Iddio, Eccomi contr'a vostri piumacciuoli, dove voi cacciate all'anime, come ad uccelli ; e gli straccerò d'in su le vostre braccia, e lascerò andar l'anime, alle quali

voi cacciate, come ad uccelli. 21 Straccerò parimente i vostri veli, e libererò il mio popolo dalle vostre mani, ed egli non sarà più nelle vostre mani, per esser vostra

caccia: e voi conoscerete ch'io sono il Signore. 23 Perciochè voi avete falsamente contristato il cuor del giusto, il quale io non avea contristato: ed avete fortificate le mani dell'empio: aciochè non si con-vertisse dalla sua via malvagia, per far ch'egli vivesse.

23 Perciò, voi non vedrete più visioni di vanità, e non indovine rete più indovinamenti : ed io libererò il mio popolo dalle vostre mani, e voi conoscerete ch'io sono

il Signore.

CAP. XIV.

R alcuni nomini degli Anziani d'Israel vennero a me, e sedettero davanti a me.

2 E la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo,

3 Figliuoi d'uomo, questi uomini hanno rissati i loro idoli nel lor cuore, ed hanno posto l'intoppo della loro iniquità davanti alla lor faccia: sarei lo in vero ricercato

da loro?
4 Perciò, parla loro, e di'loro,
1 Signore Iddio, Così ha detto il Signore Iddio, Quando chi che sia della casa d' Iarael avrà rizzati i suoi idoli nel suo cuore, ed avrà posto davanti alla sua faccia l'intoppo della sua iniquità ; e, dopo questo, verrà al profeta ; io, il Signore, mi recherò a rispondergli per questo stesso, cioé, per la moltitudine de suoi idoli :

5 Aciochè la casa d' Israel sia pre sa per lo suo propio cuore: con-707 ciosiacosachè si sieno tutti alienati da me per li loro idoli.

6 Perciò, di alla casa d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio, Convertitevi, e ritraetevi da' vostri idoli ; e stornate le vostre facce da tutte le vostre abbominazioni

7 Perciochè, se alcuno della casa d'Israel, o de' forestleri che dimorano in Israel, si separa di dietro a me, e rissa i suoi idoli nel suo a me, e ressa i suoi acon nei suo cuore, e mette l'intoppo della sua iniquità davanti alla sua faccia: e, dopo questo, viene al profeta, per domandarmi per lui: lo, il Signore, mi recherò, a rispondergli per me stesso:

8 E volgerò la mia faccia contr'a quell' uomo, e lo porrò in segno, ed in proverbio : e lo sterminerò di messo'l mio popolo: e voi conosce-

rete ch'io sono il Signore. 9 E, se'l profeta è soddotto, e dice alcuna parola ; io, il Signore, avrò soddotto quel profeta, e stenderò la mia mano sopra lui, e lo distrug-

gerò di messo'i popolo d'Israel. 10 Ed amendue porteranno la pe-na della loro iniquità : la pena dell'iniquità del profeta sarà pari a quella di colui che domanda :

11 Aciochè la casa d'Israel non si svii più di dietro a me: e ch'essi non si contaminino più in tutti i lormisfatti; e che mi sieno popolo, e ch' io sia loro Dio : dice il Signo-

re Iddio. 19 La parola del Signore mi fu

ancora indirizzata : dicendo. 13 Figliuol d'uomo, s'egli avviene ch'un paese pecchi contr'a me, commettendo misfatto, e ch'io

stenda la mano sopra esso, e gli rompa il sostegno del pane, e mandi contr'ad esso la fame, e ne ster-

mini uomini, e bestie:

14 Quando questi tre uomini, Noè, Daniel, e Iob, fossero in mezzo di quello, essi libererebbero sol le lor persone per la lor giustizia : dice il Signore Iddio.

15 S'egli avviene ch' io faccia passar le bestie nocive per lo paese, e ch'esse lo dipopolino, onde sia de-solato, sensa che vi passi alcuno, per cagion delle bestie:

16 Quando questi tre uomini fossero în mezzo di quello : come lo vivo, dica il Signore Iddio, non libererebbero ne figliuoli, ne figliuole: eglino soli sarebbero liberati, e'l paese sarebbe desolato.

17 Overo, s'egli avviene ch' io faccia venire la spada sopra quel pae-se ; e dica, Spada, passa per quel paese : e ch'io ne stermini uomini. e bestie :

18 Quando questi tre uomini fos-

#### EZECHIEL, XIV. XV. XVI.

vivo, dice il Signore Iddio, essi non libererebbero ne figliuoli, ne figliuole : anzi eglino soli sarebbero liberati.

19 Overo, s'egli avviene ch'io man-di la pestilenza contr'a quel paese, e spanda la mia ira sopra esso con sangue, per isterminarne uomini,

e bestle:

20 Quando Noè, Daniel, e Iob, fossero in mezzo di quello ; come io vivo, dice il Signore Iddio, non libererebbero nè figliuolo, nè figliuola: eglino soli libererebbero le lor persone per la lor giustizia.
21 Perciochè, così ha detto il Si-

gnore Iddio, Quanto meno, se io mando i miei quattro gravi giudi-dicij, la spada, e la fame, e le bestie nocive, e la pestilenza, tutti insieme contr'a Gerusalemme, per isterminarne uomini, e bestie l

22 Pur nondimeno, ecco, alcuni pochi resteranno in essa; e scamperanno figliuoli, e figliuole, che saranno condotti fuori: ecco, escono fuori per venire a voi, e voi vedrete la for via, ed i lor fatti : e sarete racconsolati del male ch'io avrò fatto venire sopra essa, in tutto ciò ch' io avrò fatto venire sopra essa.

23 Ed essi vi racconsoleranno, quando avrete veduta la lor via, ed i lor fatti: e conoscerete che non senza cagione io avrò fatto tutto ciò ch'avrò fatto in essa: di-

ce il Signore Iddio.

CAP. XV.

A parola del Signore mi fu an-⊿ cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, che cosa è il legno della vite, più che qualunque altro legno? che cosa è ciò ch'è stato tralcio, fra gli alberi della

selva? 3 Può egli prendersene alcun legno da farne qualche lavorio ? può

egli pur prendersene un cavigliuo-

lo, da appiccarvi su qualunque ar-4 Ecco, dopo che sarà stato posto nel fuoco, per esser consumato, e che'l fuoco ne avrà consumati i due capi, e che'l mezzo ne sarà inarsicciato, varrà egli più nulla

da farne alcun lavorio? 5 Ecco, mentre è intiero, non se ne può fare alcun lavorio : quanto meno potrassene più fare alcun lavorio, dopo che'l fuoco l'avrà con-

sumato, e ch'egli sarà inarsicciato? 6 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Quale è, fra le legne del bo-sco, il legno della vite, il quale io ho ordinato per pastura del fuoco:

sero in mezzo di quello; come io | tali renderò gli abitanti di Gernsa-

7 E volgerò la mia faccia contra loro: quando saranno usciti d'un fuoco, un' altro fuoco gli consumerà : e voi conoscerete ch' io sono il Signore, quando avrò volta la mia faccia contr'a loro.

8 E renderò il paese desolato : perciochè hanno commesso misfatto:

dice il Signore Iddio.

CAP. XVI.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata : dicendo, 2 Figliuol d'uomo, dichiara a Ge

rusalemme le sue abbominazioni: 3 E di', Così ha detto il Signore Iddio a Gerusalemme, La tua origine, e la tua nazione è del paese de' Cananei : tuo padre era Amorreo, e tua madre Hittea.

4 E, quant'è al tuo nascimento, nel giorno che tu nascesti, il bellico non ti fu tagliato, e non fosti lavata con acqua, per esser nettata: non fosti punto fregata con sa-

le, nè fasciata di fasce. 5 L'occhio d'alcuno non ebbe pietà di te, per farti alcuna di queste cose, avendo compassion di te : anzi tu fosti gittata sopra la faccia della campagna, per lo adegno in che altri avea la tua persona, nel giorno che tu nascesti.

6 Ed io passai presso di te, e ti vidi che tu giacevi nel tuo sangue: e ti dissi, Vivi nel tuo sangue: e da capoti dissi, Vivi nel tuo sangue

Io ti feci crescere a decine di migliaia, come i germogli della campagna: e tu multiplicasti, e divenisti grande, e pervenisti a somma bellezza: le poppe si si formarono, e'l pel ti nacque: ma ta

eri ignuda, e scoperta. 8 Ed io passai presso di te, e ti vidi : ed ecco, la tua età era età d'amori: ed io stesi 'l lembo della mia vesta sopra te, e ricoperal la tua nudità : e ti giurai, ed entrai teco

in patto : dice il Signore Iddio : e tu divenisti mia.

9 Ed io ti lavai con acqua, e tuffandoti nell' acqua, ti tolei I tuo sangue d'addosso, e t'unsi con olio: 10 E ti vestii di ricami, e ti calzai di pelle di tasso, e ti cinsi di fin li-

no, e ti copersi di seta : 11 E t'adornai d'ornamenti, e ti misi delle maniglie nelle mani, ed

un collare al collo.

12 Ti misi exiandio un monile in sul naso, e degli oreochini ac orecchi, ed una corona di gioria in

capo. 13 Così fosti adorna d'oro, e d'argento: e'l tuo vestire fu fin lino, e seta, e ricami: tu mangiasti fior i mia mano sopra te, ed ho diminul-di farina, e mele, ed ollo: e dive-nisti sommamento bella, e progen t ho abbandomata alla voglia delle rasti fino a regnare.

14 E la fama di te si sparse fra le genti, per la tua bellezza: perciochè era compiuta, per la mia gloria, ch'io avea messa in te : dice il

Signore Iddio. 15 Ma tu ti sel confidata nella tua bellezza, ed hai puttaneggiato per la tua fama : ed hai sparse le tue fornicazioni ad ogni passante: in

lui era di far ciò che gli piaceva. 16 Ed hai presi de' tuoi vestimenti, e te n'hal fatti degli alti luoghi variati, ed hai puttaneggiato sopra essi : cose, le cui simili non avverranno, e non saranno giammai più:

17 Ed hai presi gli ornamenti della tua gioria, fatti del mio oro, e del mio argento, ch'io t'avea da-to, e te ne hai fatte dell'imagini di maschi, ed hai puttaneggiato con

18 Tu hai eziandio presi i vesti-menti de tuoi ricami, ed hai coperte quelle con essi: ed hai loro presentato il mio olio, e'l mio pro-

19 Parimente hai loro presentato, in odor soave, il mio pane, ch'io t'avea dato; e'i fior della farina, e l'olio, e'l mele, con che io ti cibava: e ciò è stato: dice il Si-

gnore Iddio. 20 Oltra ciò, tu hai presi i tuoi

figliuoli, e le tue figliuole, che tu m'avevi partoriti, e gli hai sacrificati a quelle per esser consumati. Era egli poca cosa delle tue forni-cazioni:

21 Che tu abbi ancora scannati i

miel figliuoli, e gli abbi dati a quel-e, facendogli passare per lo fucco? 22 E, con tutte le tue abbomina-zioni, e fornicazioni tu non ti sei ricordata del tempo della tua fanciullezza, quando eri ignuda, e scoperta, e giacevi nel tuo sangue.

23 Or, dopo tutta la tua malvagità ; (guai, guai a te! dice il Signo-re Iddio ;)

24 Tu hai extandio edificato un bordello, e ti hai fatto un' alto luogo in ogni piazza publica.

25 In ogni capo di strada, tu hai edificato un tuo alto luogo, ed hai renduta abbominevole la tua bellesza, ed hai allargate le gambe ad ogni passante, ed hai multiplicate

le tue fornicazioni. 26 Ed hai puttaneggiato co' figliuoli d' Egitto, tuoi vicini, molto membruti: ed hai multiplicate le

tue fornicasioni, per dispettarmi. 27 Laonde, ecco, io ho stesa la

figliuole de Filistei, che t'hanno in odio, ed hanno vergogna del tuo scellerato procedere.

28 Tu hai eziandio puttaneggiato

co' figliuoli d'Assur : percioché non eri ancora sasia : tu hai puttaneg giato con loro, e pure ancora non

ti sei saziata :

29 Ed hai multiplicate le tue fornicazioni nel paese di Canaan, fino in Caldea: e pure ancora, con tutto ciò, non ti sei saziata.

30 Quant' è stato il tuo cuor fiacco, dice il Signore Iddio, facendo tutte queste cose, che sono opere d'una baldanzosa meretrice?

31 Edificando il tuo bordello in capo d'ogni strada, e facendo i tuoi alti luoghi in ogni piazza publica. Or tu non sei stata come l'altre meretrici, inquanto tu hai spreszato il guadagno.

32 O donna adultera, che ricevi gli stranieri in luogo del tuo ma-

rito!

33 E' si dà premio a tutte l'altre meretrici: ma tu hai dati i tuoi premij a tutti i tuoi amanti, ed hai loro fatti de' presenti : aciochè venissero a te d'ogn' intorno, per le tue fornicazioni.

34 Ed è avvenuto in te, nelle tue fornicazioni, tutto'l contrario dell'*altre* donne : inquanto niuno t'è stato dietro, per fornicare: ed anche inquanto tu hai dato premio, e premio non è stato dato a te: e

così sei stata al contrario dell'altre. 35 Perciò, o meretrice, ascolta la

parola del Signore: 36 Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè le tue lordure sono state sparse; e, che nelle tue fornicazioni, la tua nudità è stata scoperta a' tuoi amanti, ed a tutti gi idoli delle tue abbominazioni : ed anche, per cagion del sangue de tuoi figliuoli, che tu hai dati a quelli:

37 Perciò, ecco, lo adunerò tutti i tuoi amanti, co' quali hai presi i tuoi diletti: e tutti quelli che tu hal amati, insieme con tutti quelli che hai avuti in odio: e gli raccoglierò d'ogn' intornò contr'a te, e scoprirò loro la tua nudità, ed essi vedranno tutte le tue vergogne:

38 E ti giudicherò de giudicii del-l'adultere, e di quelle che spandono il sangue: e ti punirò di pena

capitale, în ira, ed în gelosia: 39 E ti darò nelle lor mani, ed essi disfaranno il tuo bordello, e distruggeranno 1 tuoi alti luoghi, e ti spoglieranno de tuoi vestimenti, e ne porteranno via gli orna-

## EZECHIEL, XVI. XVII.

menti della tua gloria, e ti lasceranno ignuda, e scoperta:

40 E faranno venire contra te una gran raunansa di gente, e ti lapideranno con pietre, e ti trafiggeranno con le loro spade:

41 Ed arderanno le tue case col fuoco, ed eseguiranno giudicij sopra te, nel cospetto di molte don-ne: ed io ti farò rimanere di puttaneggiare, ed anche non darai più premij di fornicazione.

42 Ed lo acquetero la mia ira so-pra te, e la mia gelosia si rimovera da te, ed io mi poserò, e non m'a-

direrò più. 43 Perciochè tu non ti sei ricordata de' giorni della tua fanciullezsa, e m'hai provocato ad ira con tutte queste cose: ecco, io altresì ti renderò il tuo procedere in sul capo: dice il Signore Iddio. anche, con tutte queste abbominazioni, tu non hai commessa scelle-

44 Ecco, tutti quelli ch'usano di proverbiare proverbieranno di te : dicendo, Qual fu la madre, tale è la

sua figliuola. 45 Tu sei figliuola di tua madre, ch'ebbe a sdegno il suo marito, ed i suoi figliuoli: e sei sorella delle tue sorelle, c'hanno avuti a sdegno i lor mariti, ed i lor figliuoli : la madre vostra fu Hittea, e'l vostro padre Amerreo.

46 Or la tua sorella maggiore è Samaria, con le sue terre, la quale è posta alla tua *man s*inistra : e la tua sorella minore, che è posta alla tua destra, e Sodoma, con le sue

terre.

47 Ed anche non sei caminata nelle lor vie, e non hai fatto secondo le loro abbominazioni, come se ciò foses stata picciola, e leggier cosa: anzi ti sei corrotta in tutte le tue vie, più ch'esse.

48 Come io vivo, dice il Signore Iddio, Sodoma, tua sorella, e le sue terre, non fecero quanto hai fatto

tu, e le tue terre

49 Ecoo, questa fu l'iniquità di Sodoma, tus sorella, con le sue terre: ella ebbe gran gloria, ed ab-bondanza di pane, ed agio di ripo-so: ed ella non diede alcun conforto al povero, ed al bisognoso.

50 Ed esse superbirono, e com-misero abbominazione nel mio co-

spetto: laonde io le tolsi via, come vidi che dovec farsi. 51 E, quant'è a Samaria, ella non ha peccato a metà quanto tu: e tu hai multiplicate le tue abbominazioni, più che l'una, e l'altra: ed hai giustificate le tue sorelle con tutte l'abbominazioni c'hai 710

commesse

52 Tu, c'hai giudicate amendue le tue sorelle, porta anche tu il tuo vituperio, per li tuoi peccati, per li quali ti sei renduta più ab-bominevole di loro: elle son più giuste di te: ed anche tu, sij svergognata, e porta il tuo vituperio, poichè tu giustifichi le tue sorelle. 53 Se mai io le ritiro di cattività, cioé, Sodoma, e le sue terre; e Samaria, e le sue terre; ritrarro te altresì fra loro dalla cattività delle tue cattività :

54 Aclochè, consolandole, tu porti l' tuo vituperio, e sij svergogns-ta per tutto ciò c'hai fatto. 56 E, quando le tue sorelle, So-

doma, e le sue terre ; e Samaria, e le sue terre, ritorneranno al lor primiero stato; allora exiandio tu, e le tue terre, ritormerete al vostro primiero stato.

56 Or Sodoma, tua sorella, non è stata mentovata dalla pocca tua, nel giorno delle tue magnificense:

87 Avanti che la tua malvagità fosse palesata, come fu nel tempo del vituperio *che ti fu fatto* dalle figliuole di Siria, e di tutti i suoi luoghi circonvicini ; e dalle figliuo-le de Filistei, che ti predarono d'ogn'intorno

58 Tu porti addosso la tua scelleratezza, e le tue abbominazioni: dice il Signore. 59 Perciochè, così ha detto il S-

more Iddio, Io altresì farò inveno te, come tu hai fatto : conciosiacosachè tu abbi spreszato il giuramento, per rompere il patto.

60 Ma pure, io mi ricorderò del mio patto, ch'io feci teco ne giorni della tua fanciullezza: e ti fermerò

un patto eterno.

61 Allora tu ti ricorderai delle tue vie, e sarai confusa, quando riceversi le tue sorelle maggiori, insieme con le minori di te, le quali lo ti darò per figliuole : ma non già secondo I tuo patto.
62 Ed io fermerò il mio patto te-

co, e tu conoscerai ch'io sone il

Signore: 63 Aciochè tu ti ricordi di queste cose, ed abbi-vergogna, e non apri più la bocca, per lo tuo vituperio, dopo ch'lo mi sarò placato inverso te, di tutto clò che tu avrai fatto: dice il Signore Iddio.

CAP. XVII.

L A parola del Signore mi fe an-cora indirizzata: dicendo, 2 Figituol d'uomo, proponi un'enimma, ed una parabola alla case d'Israel :

3 E di', Così ha detto il Signore

# EZECHIEL, XVII. XVIII.

Iddio, iddio, Una grande aquila, con grandi ali, e lunghe penne, piena di piuma variata, venne al Libano,

e ne prese la vetta d'un cedro.

4 Ella spiccò la sommità de suoi ramuscelli teneri, e gli trasportò in un paese di traffico, e gli pose in una città di mercatanti

5 E prese della stirpe del paese, e

b prese cent surpe uel passe, e la pose in un campo da sementa: e la portò presso a grandi acque, e la pose a guisa di magliuolo.
6 E quella germoglio, e divenno vite prospera, bassa di planta, avendo i suoi tralci rivolti verso la companio de suoi presenta la companio de suoi presenta de suoi presenta de suoi passo de la companio de la companio de suoi passo de la companio de suoi passo de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio del l'aquila, e rimanendo le sue radici nel propio luogo d'essa: così divenne vite, e fece de traici, e mise de' rami madornali.

7 Or vi fu un'altra grande aquila, con grandi ali, e con molte penne: ed ecco, quella vite voltò le sue radici ad essa, e stese verso lei i suoi tralci, aciochè la rigasse co' rigagnoli delle sue piante.

8 Quella era piantata in un buon per metter pampani, e portar frut-to, e divenire una vite magnifica.

9 Dl', Coa ha detto il Signore Id-

dio, Prosperebbe ella? quell'aquila non divellerà ella le sue radici? e non riciderà ella il suo frutto, sì che si secchi? e non si seccheranno tutte le cime, ed i pampani ch'ella ha messi? e non fara ella ciò con grande sforzo, e con molto popolo, per toria via fin dalle radici?

10 Or, eccola piantata: prospe-rerà ella però? non si seccherà ella del tutto, come prima il vento Orientale l'avrà tocca ? ella si secchera sopra i rigagnoli che l'avran

fatta germogliare. 11 Poi la parola del Signore mi fu indirissata: dicendo,

12 Di ora a questa casa ribella, Non conoscete voi, che si vogiton dire queste cose? Di', Ecco, il re di Babilonia venne in Gerusalemme, e prese il re, ed i principi d'essa ; e gli fece venire appresso di sè in Babilonia:

13 E prese uno del sangue reale, e fece patto con lui, e lo fece giurare, e prese i possenti del paese :

14 Aciochè il reame fosse basso, e non s'elevasse: e servasse il patto fatto con lui, aciochè restasse in piè. 15 Ma colui s'è ribellato contr'a

lui, mandando i suoi ambasciatori in Egitto, aciochè gli fosser dati cavalli, e gran gente. Colui che scamperebbe egli? avendo rotto il patto, scamperebbe egli ? avendo rotto il patto, scamperebbe egli pure?

16 Come to vivo, dice il Signore 711

Iddio, egli morrà in mezzo di Babilonia, luogo del re, che l'avea costituito re, ed appresso di lui; il cui giuramento egli ha sprezza-to, e'l cui patto egli ha rotto. 17 E Farsone, con grande eser-

cito, e con gran gente raunata, non farà nulla con lui, in guerra: dopo che colui avra fatti degli argini, ed avrà edificate delle bastie.

per distruggere molte anime. 18 Poi ch'egli ha sprezzato il giuramento fatto con esecrazione, rompendo il patto: ed ecco, dopo aver data la mano, pure ha fatte tutte queste cose ; egli non iscam-

19 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Come io vivo, lo gli renderò in sul capo il mio giuramento ch'egli ha sprezzato, e'i mio patto

ch'egli ha rotto. 20 Ed io stenderò la mia rete sopra lui, ed egli sarà preso ne miei lacci, ed io lo farò venire in Babi-lonia, e quivi verrò in giudicio con lui, del misfatto ch'egli ha com-

messo contr'a me. 21 E tutti quelli delle sue schiere, che fuggiranno, caderanno per la spada; e quelli che rimarranno saranno dispersi ad ogni vento: e voi conoscerete ch'io, il Signore,

ho parlato. 22 Così ha detto il Signore Iddio, Pur prenderò una delle vette di quell'alto cedro, e la porrò: to spiccherò un tenero ramuscello dalla cima de' suoi rami, e lo pianterò sopra un'alto, ed elevato monte.

23 lo lo pianterò nell'alto monte d'Israel, ed egli alzerà i suoi rami, e porterà frutto, e diverrà cedro eccellente: e sotto esso, all'ombra de' suoi rami, si ripareranno gli uccelli d'ogni spesie. 24 E tutti gli alberi della campa-

gna conocceranno ch'io sono Signore, ch'abbasso gii alberi alti, ed innaiso gii alberi bassi : che dis-secco gii alberi verdi, e fo germogliare gli alberi secchi. Io, il Si-gnore, ho parlato, ed altresì metterò la cosa ad effetto.

#### CAP. XVIIL

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo, 2 Che volete dir voi, ch'usate questo proverbio intorno alla terra

d'Israel: dicendo, I padri hanno mangiato l'agresto, ed i denti de' figliuoli ne sono allegati?

3 Come lo vivo, dice il Signore Iddio, voi non avrete più cagione

d'usar questo proverbio in Israel. 4 Ecco, tutte l'anime son mie:

## EZECHIEL, XVIII.

siccome l'anima del padre, così fatta rapina al suo fratello, el ancora l'anima dei figliuolo, è avrà fatto ciò che non è bene ir mia: l'anima ch'avrà peccato, quella morrà.

5 Ma l'uomo, che sarà giusto, e fara giudicio, e giustizia :

6 E che non avra mangiato sopra i monti, e non avrà levati gli occhi agl' idoli della casa d'Israel, e non avrà contaminata la moglie del suo prossimo, e non si sarà accostato a donna mestruata:

7 E non avrà oppressato alcuno, ed avrà renduto il pegno al debitore, e non avra fatta rapina; ed avra dato del suo pane a colui c'ha fame, ed avrà ricoperto di vesti-

mento l'ignudo:

8 E non avrà prestato ad usura, e non avrà preso vantaggio; ed avrà ritratta la man sua d'iniquità, ed avrà fatto leal giudicio tra un'uomo, e l'altro :

9 E sara caminato ne' mici statuti, ed avrà osservate le mie leggi, per fare opere di lealtà, e di ve-rità; un tale è giusto: di certo egli viverà : dice il Signore Iddio.

IO Ma, se egli genera un figliuolo, che sia ladrone, che spanda il sangue, o faccia qualche cosa simi-gliante all'una di quelle!

11 E non faccia tutte le cose suddette: anzi, e mangi sopra i monti, e contamini la moglie del suo pros-

simo:

12 Ed oppressi'l povero, e'l bisognoso, e faccia rapine, e non renda il pegno, e levì gli occhi agl'idoli, e commetta abbominazione:

13 E presti ad usura, e prenda vantaggio: viverà egli ? egli non vivera: egli ha fatte tutte queste cose abbominevoli: egli di certo sarà fatto morire: il suo sangue sarà sopra lui.

14 Ma ecco, se egli genera un figliuolo, il quale, avendo veduti tutti i peccati di suo padre, ch'egli avrà commessi, vi ponga mente, e

non faccia cotali cose:

15 E non mangi sopra i monti, e non levi gli occhi agl'idoli della casa d'Israel, e non contamini la moglie del suo prossimo:

16 E non oppressi alcuno, e non prenda pegno, e non faccia rapine, e dia del suo pane a colui c'ha fame, e ricopra di vestimento l'ignudo:

17 E ritragga la sua mano dal povero, e non prenda nè usura, nè vantaggio, e metta ad effetto le mie leggi, e camini ne' miei statu-ti: esso non morra per l'iniquità di

suo padre: di certo egli vivera. 18 Quant'è a suo padre, perchè avra usate oppressioni, ed avra fatta rapina ai suo rrazeilo, re avva fatto ciò che non è bene is messo de suoi popoli; ecco, egi morrà per la sua iniquità.

19 E se pus dite, Perchè non potra qual figliuolo l'iniquità del padre? Perciochè quel figliuolo de padre; perciochè quel figliuolo ha catto giudicio, e giustidas, edi ha caeri e difetto, di contre cui la messi del difetto, di contre cui la messi del difetto, di contre cui la messi del difetto.

messi ad effetto: di certo egii vi-20 La persona ch'avrà peccato,

quella morra: il figliuolo non porterà l'iniquità dei padre, nè l pa dre l'iniquità del figliuolo : la giustizia del giusto sarà sopra lui, e l'empietà dell'empio altresi sara

sopra lui. 21 E, quando l'empio si ritram da tutti i suoi peccati, ch'egi avrà commessi : ed osservera tutti i mie statuti, e farà giudicio, e giustiza: egii di certo vivera, egii non mora 22 Tutti i suoi misfatti, ch'egi

avrà commessi, non gli saranno più rammemorati: egli viverà, per

la giustizia ch'egli avrà operata. 23 Mi diletto io per alcuna ma niera nella morte dell'empio ? dice il Signore Iddio: non vivera egli,

se si converte dalle sue vie? 24 Se altresì I giusto si ritrae dalla sua giustizia, e commette iniquita, e fa secondo tutte l'abbominazion che l'empio commette, viverà egli? tutte le sue giustizie, ch'egli avra operate, non saranno più ricordate: egli morra per lo suo misat

to, ch'egli avrà commesso, e per lo suo peccato, ch'egli avra fatto. 25 E direte voi, La via del Signore non è bene addirizzata? Ascolta te ora, o casa d'Israel, Non è lamis via bene addirizzata? anzi. non son le vostre vie *quelle che* non son

bene addirizzate? 26 Quando'l giusto si ritrarrà dal la sua giustizia, e commettera ini

quità, egli morrà per queste cose: egli morrà per l'iniquità, ch'egli avra commesse

27 Quando altresì l'empio si ritrarrà dalla sua empletà, ch'egli avrà commessa, e farà giudicio, e giustizia; egli farà vivere l'anima

ĒUS. 28 Se dunque egli prende guardia, e si ritrae da tutti i suoi misfatti, ch'egli avrà commessi; di

certo vivera, egli non morra. 29 E pur la casa d'Israel dice, La via del Signore non è bene addiriszata. O casa d'Israel, non son le mie vie bene addirizzate? anzi, non son le vostre vie quelle che

non sono bene addirizzate? 30 Perciò, o casa d'Israel, io vi giudicherò, ciascuno secondo le sue

712

# EZECHIEL, XVIII. XIX. XX.

vie: dice il Signore Iddio. Con- 1 vertitevi, e ritraetevi da tutti i vostri misfatti : e l'iniquità non vi

sarà in intoppo. 31 Gittate via d'addosso a voi tutti i vostri misfatti, ch'avete commessi: fatevi un cuor nuovo, ed uno spirito nuovo: e perchè morreste voi, o casa d'Israel ?

32 Conciosiacosach io non mi diletti nella morte di chi muore: dice il Signore Iddio. Convertite-

vi adunque, e voi viverete.

#### CAP. XIX.

OR tu, prendi a far lamento de' principi d'Israel: 2 E di', Quale era tua madre? una leonessa: ella era giaciuta fra i leoni, ella avea allevati i suoi leoncini in messo de leoncelli.

3 Or ella avea allevato uno de' suoi leoncini, che divenne leoncello, ed imparò a rapir la preda, e

divorava gli uominì

4 E le nazioni, uditone il grido, vennero contr'a lui ; ed egli fu preso nella lor fossa: e lo menarono incatenato nel pacse d'Egitto.
5 Ed ella, quando vide che s'era

assai trattenuta aspettando, e che la sua speranza era perduta, prese un' altro de suoi leoncini, e ne fece

un leoncello.

6 Ed egli, essendo divenuto leoncello, andava, e veniva fra i leoni, ed imparò a rapir la preda, e di-

vorava gli uomini: 7 Ed ebbe sol cura de' suoi palazzi, e disertò le lor città : e'l paese, e tutto ciò che è in esso fu desolato

per la voce del suo ruggire. 8 E le nazioni delle provincie d'ogn'intorno gli diedero addosso, e tesero contra lui la lorrete, ed egli

fu preso nella lor fossa. 9 Poi lo misero incatenato in una gabbia, e lo condussero al re di Ba-bilonia: e lo misero in certe forterre, aclochè la sua voce non s'udisse più ne' monti d'Israel. 10 La madre tua, quando tu ti

fosti taciuto, divenne come una vite piantata presso all'acque: di-venne fruttifera, e fronzuta, per la

copia dell'acqua:
11 Ed ebbe delle verghe forti, da
scettri di signori: e divenne alta di ceppo, sopra gli alberi folti, fra i quali ella era, e fa ragguardevole per la sua altezza, per l'abbondansa de' suoi tralci

12 Maè stata sterpata con ira, è stata gittata in terra, e'i vento Órientale ha seccato il suo frutto: le sue verghe forti aono state rotte, e son seccate: il fuoco le ha consumate.

13 Ed ora, ella è piantata nel di-

serto, in terra secca, ed arida. 14 E d'una verga de' suoi rami è

uscito un fuoco c'ha consumato il frutto d'essa, e non v'è più in lei verga forte, scettro da signoreg-giare. Quest'é un lamento, e sara per lamento.

CAP. XX.

R avvenne nell'anno settimo, nel decimo giorno del quinto mese, ch'alcuni degli Anziani d'Israel vennero per domandare il Signore, e si posero a sedere davanti

8 me. 2 E la parola del Signore mi fu in.

dirizzata: dicendo.

3 Figliuoi d'uomo, parla agli Anziani d'Israel, e di'loro, Così ha detto il Signore Iddio, Venite voi per domandarmi? come io vivo, dice il Signore Iddio, io non son ricercato da vol.

4 Non gli giudicherai tu, figliuol d'uomo, non gli giudicherai tu i dichiara loro l'abbominazioni de'

lor padri:
5 E di'loro, Coel ha detto il Si-nore Iddio, Nel giorno ch'io elessi Israel, e levai la mano alla proge-nie della casa di Iacob, e mi diedi loro a conoscere nel paese d'Egitio, e levai lor la maño: dicendo, Io sono il Signore Iddio vostro:

6 In quel medesimo giorno levai lor la mano, ch'io gli trarrei fuor del paese d'Egitto, per introdurgii nel paese ch'io avea loro scoperto: ch'é un paese stillante latte, e me-

le, la gioria di tutti i paesi : 7 E dissi loro, Gittate via ciascuno l'abbominazioni de' suoi occhi, e non vi contaminate negl'idoli d'Egitto: io sono il Signore

Iddio vostro.

8 Ma essi si ribellarono contr'a me, e non vollero ascoltarmi : non rittarono via ciascuno l'abbominazioni de' suoi occhi, e non lasciazioni de suoi occai, e non macan-rono gl'idoli d'Egitto: laonde lo dissi di volere spander sopra loro l'ira mia, e d'ademplere il mio ruccio sopra loro, in mezzo del paese d'Egitto. 9 Pur nondimeno, per lo mio No-me: aciochè non fosse profanato nel cospetto delle nazioni, fra le

quali essi erano, nella cui presenza io m'era dato loro a conoscere; io operai per trargli fuor del paese d'Egitto.

10 lo adunque gli trassi fuor del paese d'Egitto, e gil condussi nel

diserto:

11 E diedi loro i miei statuti, e feci loro assapere le mie leggi, per le quali l'uomo che le mettera ad effetto viverà.

## EZECHIEL, XX.

12 Oltr' a ciò, ordinai loro i miei | Sabati, per essere un segno fra me, e loro: aciochè conoscessero ch' io sono il Signore, che gli santifico. 13 Ma la casa d'Israel si ribellò

contr'a me nel diserto: non caminarono ne' miei statuti, e rigittarono le mie leggi, per le quali l'uomo che le mettera ad effetto viverà: e profanarono grandemente i miei Sabati : laonde lo dissi di volere spander l'ira mia sopra loro nel diserto, per consumargli.

14 Pur nondimeno, io operai, per lo mio Nome: aciochè non fosse profanato nel cospetto delle genti, davanti a cui occhi io gli avea

tratti fuori.

15 E, benchè io levassi lor la ma-no nel diserto, ch'io non gl'intro-durrei nel paese ch'io ho lor dato: paese stillante latte, e mele, la

oria di tutti i paesi : 16 Perciochè aveano rigittate le mie leggi, e non erano caminati ne' miei statuti, ed aveano profanati i miei Sabati: conciofossecosachè'l cuor loro andasse die-

tro a' loro idoli: 17 Pur nondimeno, l'occhio mio gli risparmiò, per non distrugger-gli; e non ne feci un finale ster-

minio nel diserto: 18 E dissi a' lor figliuoli, nel diser-to, Non caminate negli statuti de' vostri padri, e non osservate i lor costumi, e non vi contaminate ne'

loro idoli. 19 Io sono il Signore Iddio vostro: caminate ne' miei statuti, ed osservate le mie leggi, e mettetele ad

effetto:

20 E santificate i miel Sabati, e sieno quelli per un segno fra me, e voi : acioché conosciate ch'io sono

il Signore Iddio vostro. 21 Ma i figliuoli ancora si ribellarono contr'a me; non caminarono ne' miel statuti, e non osserva-rono le mie leggi, per metterle ad effetto, per le quali l'uomo che le metterà ad effetto viverà: profanarono i miei Sabati: laonde io dissi di volere spander sopra loro la mia ira, e d'adempiere il mio cruccio sopra loro nel diserto.

22 Pur nondimeno, io ritrassi la mia mano, ed operal, per l'amor del mio Nome: aciochè non fosse profanato nel cospetto delle genti, alla vista delle quali io gli avea

tratti fuori.

23 Ma altresì levai lor la mano nel diserto, ch'io gli dispergerei fra le genti, e gli sventolerei fra i

24 Perciochè non misero ad effetto le mie leggi, e rigittarono i miei 714

statuti, e profanarono i miei Saba-ti, ed i loro occhi furono dietro agl'idol de'lor padri. 25 Ed lo altresi diedi loro statuti

non buoni, e leggi per le quali non

26 E gli contaminal ne' lor doni. ed offerte, in ciò che fecero passar per lo fuoco tutto ciò ch'apre la matrice: aciochè lo gli mettessi in desolazione, affinchè conoscessero ch'io sono il Signore.

27 Perciò, figliuol d'uomo, paris alla casa d'Israel, e di'loro, Così ha detto il Signore Iddio. In cio ancora m' hanno oltraggiato i padri vostri, commettendo misfatto con-

tr'a me;

viverebbero;

28 Cioc, che, dopo ch'io gli ebbi introdotti nel paese, del quale io avea levata la mano, ch'io lo darei loro, hanno riguardato ad ogni alto colle, ed ad ogni albero foito: e quivi hanno sacrificati i lor sacrificij, e quivi hanno presentata l'irritazione delle loro offerte, e quivi hanno posti gli odori lor sosvi, e quivi hanno sparse le loro offerte da spandere.

29 Ed io dissi loro, Che cosa è l'alto luogo, dove voi andate ? egli è pure stato sempre chiamato, Al-

to luogo, fino a questo giorno. 30 Per tanto, di alla casa d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio, Men-tre voi vi contaminate nella via de' vostri padri, e puttaneggiate dietro alle loro abbominazioni:

31 E vi contaminate in tutti i vostri idoli, infino al di d'oggi, offerendo le vostre offerte, e facendo passare i vostri figliuoli per lo fuoco: sarei io di vero ricercato da voi, o casa d'Israel ? come io vivo, dice il Signore Iddio, io non son ri-

cercato da voi. 32 E ciò che v'imaginate nel vostro spirito non avverrà per modo alcuno : inquanto dite, Noi saremo come le genti, come le nazioni

de' paesi, servendo al legno, ed alla pietra. 33 Come io vivo, dice il Signore Iddio, io regnerò sopra voi con man forte, é con braccio steso, e con ira sparsa:

34 E vi tarrò fuori d'infra i popoli, e vi raccoglierò da' paesi, dove sarete stati dispersi, con man forte, e con braccio steso, e con

ira sparsa:
35 È vi condurrò nel diserto de' popoli, e quivi verrò a giudicio con vol, a faccia a faccia. 36 Siccome io venni a giudicio co

d'Egitto, così verrò a giudicio con voi: dice il Signore Iddio:

# EZECHIEL, XX. XXI.

37 E vi farò passar sotto la verga, , re Iddio! costoro dicono di me, e vi metterò ne' legami del patto: 38 E metterò da parte, d'infra voi, i ribelli, e quelli che si rivol-tano da me: io gli trarrò fuor del paese delle lor dimore, ma pur non entreranno nel paese d'Israel: e voi conoscerete ch'io sono il Signore

39 Voi dunque, o casa d'Israel, così ha detto il Signore Iddio, Andate, servite ciascuno a' vostri idoli: sì, poscia che voi non mi volete ascoltare; e non profanate più il mio santo Nome con le vo-

stre offerte, e co' vostri idoli. 40 Perciochè nel mio Monte santo, nell' alto monte d'Israel, dice il Signore Iddio, quivi mi servira tutta quanta la casa d'Israel, che aard nella terra: quivi gli gradirò, e quivi richiederò le vostre offerte, e le primizie de vostri doni, con tutte le vostre cose consagrate.

41 Io vi gradirò co' vostri soavi odori, dopo che v'avrò tratti fuori d'infra i popoli, e v'avrò raccolti da paesi, dove sarete stati dispersi : e mi santificherò in voi nel cospet-

to delle nazioni.

42 E voi conoscerete ch' io sono il Signore, quando v'avrò condotti nella terra d'Israel, nel paese del quale iodevai la mano, ch' io lo darei a'vostri padri.

43 E quivi voi vi ricorderete delle vostre vie, e di tutti i vostri fatti, per li quali vi siete contaminati : e v'accorerete appo voi stessi per tut-ti i mali ch'avete commessi;

44 E conoscerete ch'io sono il Signore, quando avrò operato inver-so voi, per l'amor dei mio Nome: non secondo le vostre vie malvage, nè secondo i vostri fatti corrotti : o casa d'Israel: dice il Signore Iddio.

CAP. XXI.

A parola del Signore mi fu ani cora indirizzata: dicendo,

2 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso la parte Australe, e stilla contral Mezzodi, e profetizza con-tr alla selva del campo Meridionale:

3 E di'alla selva del Meszodi, Ascolta la parola del Signore : Così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io accendo in te un fuoco, che consumerà in te ogni albero verde, ed ogni albero secco: la fiamma del suo incendio non si spegnerà, ed ogni faccia ne sara divampata, dal Mezzodi fino al Settentrione.

4 Ed ogni carne vedrà ch'io, il Signore, avrò acceso quello : egli non si spegnerà. 5 Ed io dissi, Ahi lasso me, Signo-

715

Quest' uomo non è egli un dicitor di parabole i

6 E la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

7 Figliuol d'uomo, volgi la tua fac-cia verso Gerusalemme, e stilla contr'a' luoghi santi, e profetizza contr'alla terra d'Israel:

8 E di'alla terra d'Israel, Così ha detto il Signore, Eccomi contr'a te: io trarrò la mia spada dal suo fodero, e distruggeró di te il giusto, e

l'empio.

9 Perciochè io ho diterminato di distruggere di te il giusto, e l'empio, perciò sarà tratta la mia spada fuor del suo fodero contr'ad ogni carne, dal Mezzodi fino al Setténtrione.

10 Ed ogni carne conoscerà ch'io, il Signore, avrò tratta la mia spada fuor del suo fodero: ella non vi

sara più rimessa. 11 Oltr' a ciò, tu, figliuol d'uomo, sospira: sospira con rottura d lombi, e con amaritudine, nel co-

spetto loro.

12 E, quando ti diranno, Perchè sospiri? di', Per lo grido: percioche la cosa viene: ed ogni cuore si struggera, ed ogni mano diverra rimessa, ed ogni spirito si verra meno, e tutte le ginocchia si dissolveranno in acqua: ecco, la cosa viene, e sarà messa ad effetto : dice

il Signore Iddio. 13 Poi la parola del Signore mi

fu indirizzata: dicendo,

14 Figliuol d'uomo, profetizza, di', Così ha detto il Signore, Di La spada, la spada è aguzzata, ed anche è forbita:

15 E aguszata, per fare una grande uccisione: è forbita, aclochè folgori : ci potremmo noi rallegrare, o tribù del mio figliuolo, che

sprezzi ogni legno? 16 E'l Signore l'ha data a forbire, per impugnarla: è una spada aguzzata, e forbita, per darla in mano

d'un' ucciditore.

17 Grida, ed urla, o figliuol d'uomo: perciochè ella è contra'l mio popolo: ella è contr'a tutti i principì d'Israel: il mio popolo non è altro ch'uomini atterrati per la spada: perciò, percuotiti in su la co-

18 Se fosse solo una prova, che sarebbe egli? non sarebbe pure ancora il mio popolo una tribù sprezzante i dice il Signore Iddio.

19 Tu adunque, figliuol d'uomo, profetizza, e battiti a palme: la spada sarà raddoppiata fino a tre volte : essa e la spada degli uccisi : la spada del grande ucciso, che pe-

## EZECHIEL, XXI. XXII.

netrerà fin dentro alle lor came-

rette. 20 Io ho posto lo spavento della spada sopra tutte le lor porte, per far ch'ogni cuor si strugga, e per multiplicar le ruine: ahi lasso me! ella è apparecchiata per folgorare, è agussata per ammassare.

21 O spada, giugni a man destra, colpisci a sinistra, dovunque la tua

faccia sara dirispata.

22 Io altresì mi batterò a palme, ed acqueterò la mia ira. Io, il Signore, ho parlato.

23 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo,

24 Or tu, figliuol d'uomo, fatti due vie, dalle quali venga la spada del re di Babilonia : escano amendue d'una stessa terra : ed applana un certo spazio: appianalo in capo d'una strada di città.

25 Fa' una via, per la quale la spada venga contra Rabba de fi-gliuoli d'Ammon: ed una altra, per la quale venga in Giuda, contr'a Gerusalemme, città forte.

26 Perciochè il re di Babilonia s'è fermato in una forca di strada, in un capo di due vie, per prendere augurio : egli ha sparse le saette, ha domandati gl'idoli, ha riguar-

dato nel fegato.

27 L'augurio è stato, ch'egli si volgesse dalla mari destra, verso Gerusalemme, per rimar contr'ad essa de' trabocchi, per aprir la bocca con uccisione, per alzar la voce con istormo, per rizzar trabocchi contr'alle porte, per fare argini, per edificar bastie.

28 Ma ciò è paruto uno augurio vano a quelli ch'aveano loro fatti molti giuramenti: ma ora egli rammemorerà loro l'iniquità : aciochè

sieno presi.

29 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè voi riducete a memoria la vostra iniquità, palesandosi i vostri misfatti, e mostrandosi i vostri peccati in tutti i vostri fatti: perciochè, dice, voi la riducete a memoria, voi sarete presi a forza di mano.

30 E tu, empio profano, principe d' Israel, il cui giorno è venuto, nel tempo del colmo dell'iniquità:

31 Così ha detto il Signore Iddio. Togli cotesta benda reale, e leva via cotesta corona: ella non sarà più dessa : io innalserò colui che è basso, ed abbasserò colui che è innalzato.

32 lo la riverserò, la riverserò, la riverserò: ed ella non sarà più dessa, fin che venga colui a cui appartiene il giudicio: ed io gliela darò.

33 E tu, figfluol d'uomo, profetis-za, e di', Così ha detto il Signore Iddio,intorno a' figliuoli d'Ammon, ed intorno al lor vituperio: D' adunque, La spada, la spada è sguainata: ella è forbita per ammassare, per consumare, per foigorare.

34 Mentre ti si veggono visioni di vanità, mentre ti s' indovina menzogna, mettendoti sopra'l collo de gli empi uccisi, il cui giorno è venuto, nel tempo del colmo dell'ini-

quità. 35 Rimetterebbesi quella spads nel suo fodero? io ti giudicherònel luogo stesso ove sei stata cresta,

36 E spandero sopra te il mo cruccio: io soffiero nel fuoco della mia indegnazione contra te, c ti darò in man d'uomini insensati ar

tefici di distruzione. 37 Tu sarai per pastura del fuoco: il tuo sangue sarà in messo del paese : tu non sarai zià ricordata: perciochè io, il Signore, le

pariato.

CAP. XXII.

A parola del Signore mi fa an-cora indirizzata: dicendo, 2 E tu, figliuol d'uomo, non giu-dicheral tu, non giudicheral tu la città di sangue, e non le farai tu conoscere tutte le sue abbomins-

3 Di adunque, Così ha detto il Si gnore Iddio, Il tempo della città che spande il sangue dentro di sè,

e che fa degl' idoli contr'a nè stessa. per contaminarsi, viene.

4 Tu ti sei renduta colpevole per lo tuo sangue, che tu hai spario: e ti sei contaminata per li tuoi ido li, che tu hai fatti : ed hai fatti avvicinare i tuoi giorni, e sei giunta al*la fine de*' tuoi anni : perciò, t'ho messa in vituperio appo le nazioni, ed in derisione appo tutti i paesi

5 I paesi che son vicini, e quelli che son lontani di te, si faranno beffe di te: o tu, contaminata di

fame, grande in ruins

6 Ecco, i principi d'Israel, dentro di te, si sono dati ad ispandere il sangue, cisacuno secondo l suo po-

7 S'è spressato in te padre, e madre: s'é usats storsione contral forestiere in messo di te : s'è oppresento in te l'orfano, e la vedova 8 Tu hai spremate le mie com sante, ed hai profanati i mici Sabati

9 Usmini sparlatori, e calonnis tori sono stati in messo di te, per ispandere il sangue : e s' è mangisto in te sopra i monti: si son comrmesse scelleratesse in messo di te. 10 Le vergogne del padre si sono scoperte in te: s'è sforsats in te la donna mestruata.

11 L'uno ha commessa abbomina zione con la moglie del suo prossimo : l'altro ha contaminata la sua nuora con iscelleratema: e l'altro ha violata la sua sorella, figliuola di suo padre, dentro di te

12 Si son presi presenti in te, per ispandere il sangue : tu hai pre usura, e vantaggio: ed hai frodati i tuoi prossimi con oppressione,-e m' hai dimenticato: dice il Signore

Iddio. 13 Laonde ecco, io mi son battuto a palme, per la tua avarizia, che hai usata; e per lo tuo sangue, ch'è stato in messo di te-

14 Potrà il cuor tuo esser fermo, o le tue mani esser forti al tempo ch' io opererò contr'a te ? Io, il Si-gnore, ho parlato, ed altresì opererò:

15 E ti dispergerò fra le nazioni, io ti sventolerò per li passi, e farò ve-nir meno in te la tua immondisia. 16 E tu sarai profanata dentro di

te, nel cospetto delle nazioni: conoscersi ch'io sono il Signore. 17 La parola del Signore mi fu ancora indirissata: dicendo,

18 Figliuol d'uomo, la casa d'Iarael m'è divenuta schiuma : tutti quanti son rame, e stagno, e ferro, e piombo, in messo d'un fornello:

son divenuti schiuma d'argento. 19 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè voi tutti siete divenuti schiume, però, ecco, io vi rauno in messo di Gerusalemme:

20 Come si rauna l'argento, e'i rame, e'l ferro, e'l piombo, e lo stagno, in messo d'un fornello, per soffarvi su il fuoco per fonder quelle cose : così vi raccorrò nella question cost: total vi laccourt in mis irs, e nel mio cruccio, e si porrò quist, e vi struggerò.
21 Così vi raunerò, e soffierò so-

pra voi nel fuoco della mia indegnazione: e voi sarete strutti in

messo di quella.

22 Come l'argento si strugge nel formello, così sarete strutti in meszo di quella: e voi conoscerete ch'io, il Signore, avrò versata l'ira mia sopra voi.

23 La parola del Signore mi fu ancora indirissata: dicendo,

24 Figliuol d'uomo, dille, Tu sei un paese che non sei stato nettato, che non sei stato bagnato d'alcuna pioggia nel giorno del cruccio. 25 V'è una cospirazione de suoi

profeti in mezzo di lei: banno divorate l'anime come un leone ruggente, che rapisce la preda: han-717 no tolte le facultà, e le cose preziose: hanno multiplicate le vedove in mezzo d'essa.

26 I suoi sacerdoti hanno violata la mia Legge, ed hanno profanate le mie cose sante; non hanno po-sta differenza tra la cosa santa, e la profana, e non hanno insegnato discerner tra la cosa monda, e l'immonda : e s'hanno turati gli occhi, per non prender guardia a' miei Sabati, ed lo sono stato profanato nel mezzo di loro.

27 I suoi principi sono stati dentro d'essa come l'upi che rapiscono la preda, spandendo il sangue, e distruggendo l'anime, per saziar la

loro avarizia.

28 Ed i suoi profeti hanno fatto loro uno smalto mal tegnente: hanno avute visioni di vanità, ed hanno loro indovinata mensogna: dicendo, Così ha detto il Signore Iddio: benchè il Signore non aves-

29 Il popolo del paese ha fatte delle storsioni, e rapine, ed hanno fatta violenza al povero, ed al bisognoso: hanno oppressato il forestiere, senza che gli si sia fatta

agione. 30 Ed io ho cercato d'infra loro alcuno che facesse alcun riparo, e che si presentasse davanti a me alla rottura, per lo paese: aciochè io non lo disertassi: ma non ne ho

trovato alcuno. 31 Perciò, io spanderò sopra loro l'ira mia; io gli consumerò col fuoco della mia indegnazione : io renderò loro la lor via in sul capo:

# CAP. XXIII.

dice il Signore Iddio.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, v'erano due donne, figliuole d'una medesima

madre: 3 Le quali fornicarono in Egitto nella lor giovanezza: quivi furono premute le lor mammelle, e quivi furono compresse le poppe della

lor virginità. 4 Or I nomi loro sono Ohola, la maggiore, ed Oholiba, sua sorelia: ma cese divennero mie, e mi partorirono figlinoli, e figlinole: ed i lor nomi sono d'Ohola, Samaria; e

d'Oholiba, Gerusalemme. 5 Ed Ohola ha fornicato, ricevendo altri in luogo mio, e s'è inna-morata de' suoi amanti, degli As-

sirij, suoi vicini:
6 Vestiti di giacinto, principi, e satrapi, giovani vaghi tutti quanti, cavalieri montati sopra cavalli.

7 E s'è abbandonata a fornicar

de' figliuoli d'Assur: e s'è contaminata con tutti gi'idoli di coloro, de'quali ella s'era innamorata.

8 E. con tutto ciò, ella non ha lasciate le sue fornicazioni d'Egitto: perciochè gli Egizij erano giaciuti con lei nella sua giovanezza, ed aveano compresse le mammelle della sua virginità, ed aveano sparse le lor fornicazioni sopra lei.

9 Perciò, io l'ho data in man de suoi amanti, in man de' figliuoli d'Assur, de' quali ella s'era inna

10 Essi hanno scoperte le sue ver-gogne, hanno presi i suoi figliuoli, e le sue figliuole, ed hanno uccisa lei con la spada: ed ella è stata famosa fra le donne, ed essi hanno eseguiti giudicij sopra lei.

Il E la sua sorella Oholiba ha veduto ciò, e s'è corrotta ne' suoi innamoramenti più di lei: e nelle

sue fornicazioni, più che la sua

sorella nelle sue. 12 Ella s'è innamorata de' figliuoli d'Assur, suoi vicini, prin-cipi, e satrapi, vestiti perfetta-mente, cavalieri montati sopra cavalli, giovani vaghi tutti quanti. 13 Ed io ho veduto ch'ella s'era

contaminata, ch'amendue segui-vano un medesimo procedere:

14 Anzi, che questa ha soprag-giunto alle fornicazioni dell'altra: perciochè, avendo veduti degli uo-mini ritratti in su la parete, delle imagini di Caldei, dipinte di minio: 15 Cinte di cinture sopra i lor

lombi, con delle tiare tinte in sul capo, d'aspetto di capitani tutte quante, di sembianza di figliuoli di Babilonia, del paese de Caldel, lor

terra natía :

16 Ella se n'è innamorata, per lo sguardo degli occhi suoi, ed ha loro mandati ambasciatori nel passe de' Caldei.

17 Ed i figliuoli di Babilonia son venuti con lei a giacitura amorosa, e l'hanno contaminata con la lor fornicazione, ed ella s'è contaminata con loro ; e poi l'animo suo

s'è stolto da loro. 18 Ella adunque ha publicate le sue fornicazioni, ed ha scoperte le sue vergogne: laonde l'animo mio s'è stolto da lei, siccome s'era stol-

to dalla sua sorella.

19 E pure anche ella ha accresciute le sue fornicazioni, ricordandosi de' giorni della sua giovanezza, quando fornicava nel paese d' Egitto :

20 E s'è innamorata degli Egizij, più che le lor concubine stesse: perciochè la lor carne è carne d'asi-

con loro, ch'erano tutti la scelta | ni, e'l lor flusso e flusso di cavalli. 21 Così tu sei tornata alla scelleraterra della tua fanciullerra, quando le tue mammelle furono com-presse dagli Egisij: per cagion delle poppe della tua fanciullezza. 29 Perciò, Oholiba, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io eccito

contra te i tuoi amanti, da' quali l'animo tuo s'è stolto : e gli farò

venire sopra te d'ogn' intorno : 23 Cioè, l figliuoli di Babilonia, e tutti i Caldei; que' di Pecod, di Sos, di Coa, e tutti i figliuoli d'Assur con loro, giovani vaghi, principi, e satrapi, tutti quanti ; capitani ed womini famosi, montati sopra

cavalli tutti quanti : 24 E verranno contr'a te con carri, con carrette, e con ruote, e con gran raunata di genti: porranno contr'a te d'ogn' intorno scudi, e

targhe, ed elmi: ed io mettero in lor potere il far giudicio, ed essi u giudicheranno de' lor giudicii.

25 Ed io eseguirò la mia gelosia contr'a te, ed essi opereranno inverso te con ira: ti taglieranno il naso, e gli orecchi, e ciò che di te sarà rimaso caderà per la spada: prenderanno i tuoi figliuoli, e le tue figliuole: e'l tuo rimanente sarà consumato per lo fuoco.

26 E ti spoglieranno de' tuoi ve-

stimenti, erapiranno gli ornamen-

ti della tua magnificenza. 27 Ed io farò venir meno in te la a/ 20 10 1847 venir meno in te la tua scelleratessa, e la tua fornica-sione nel passe d' Egitto: e tu non ricorderai più l' Egitto. 38 Perciochè, così ha detto il S-gnore Iddio, Ecco, io ti do in mani di colora de tra della finanzia.

di coloro che tu odij: in man di coloro da quali l'animo tuo s'è

stolto.

29 Ed essi procederanno teco con odio, e rapiranno tutti i tuoi beni. e ti lasceranno ignuda, e scoperta: e sara palesata la turpitudine delle tue fornicazioni, e la tua scelleratezza, ed i tuoi puttanesimi.

30 lo ti farò queste cose, perciochè tu hai puttaneggiato dictro alle genti: perciochè tu ti sei contami-nata co loro idoli.

31 Tu sei caminata nella via della tua sorella; io altresi ti darò in mano la sua coppe

32 Cost ha detto il Signore Iddio, Tu berral la coppa profonda, e lar-ga, della tua sorella: tu sarai in derisione, ed in ischerno: quella coppa sard di gran capacità.

33 Tu sarai ripiena d'ebbrezza, e d'affanno, per la coppa della deso-lazione, e del disertamento, per la coppa di Samaria, tua sorella.

34 E tu la berral, e la succeral, e ne spezzeral i testi, e ti strapperal le mammelle: perciochè lo ho par-lato: dice il Signore iddio. 35 Perciò, così ha detto il Signore 124to Bavatochà tu m'haj dimen-

Iddio, Perciochè tu m'hai dimenticato, e m'hai gittato dietro alle spalle, tu altresì porta la tua scelleratezza, e le tue fornicazioni.

36 Poi 'l Signore mi disse, Figliuol d'uomo, non giudicherai tu Ohola, ed Oholiba? or dichiara loro le

loro abbominazioni.

37 Perciochè hanno commesso adulterio, e v'è del sangue nelle lor mani, ed hanno commesso adulterio co' loro idoli: ed anche hanno fatti passar per lo fuoco i lor figliuoli, i quali m'aveano partori-

ti, per consumargli:
38 Ancora questo m'hanno fatto: In quel medesimo giorno hanno contaminato il mio Santuario, ed

hanno profanati i miei Sabati. 39 E, dopo avere scannati i lor figliuoli a loro idoli, sono venute in quel medesimo giorno nel mio Santuario, per profanario: ed ecco, così hanno fatto dentro della mia Casa.

40 Ed oltr'a ciò, hanno mandato ad uomini, vegnenti di lontano, i quali, tosto che'l messo è stato loro mandato, son venuti: ed alla giunta loro, tu ti sei lavata, tu ti sei lisciato il viso, e ti sei adorna

d'ornamenti :

41 E ti sei posta a sedere sopra in letto magnifico, davanti al quale era una tavola apparecchiata: e sopra quella tu hai posti i mici profumi, ed i mici oli odo-

42 Ed in essa v'è stato uno strepito di moltitudine sollamante: ed oltr'a que personaggi, sono stati introdotti della turba del popolazzo, de Sabei del diserto: i quali hanno poste delle maniglie in su le mani di quelle, ed una corona di gloria sopra le lor teste.
43 Ed io ho detto di quella, in-

vecchiata in adulterij, Ora fornicheranno essi con lei a suo modo.

44 Altri dunque è venuto a lei, come si viene ad una meretrice; così son venuti coloro ad Ohola, ed ad Oholiba, donne scellerate.

45 Perciò, gli uomini giusti le ciudicheranno, come si giudicano l'adultere, e quelle che spandono il sangue: conclosiacosach'esse sieno adultere, ed abbiano del sangue nelle lor mani.

46 Percioche, così ha detto il Si-gnore Iddio, lo fo venire contr'a loro una gran raunata di genti, e 719

47 E quella raunata le lapiderà con pietre, e le taglierà a pezzi con le sue spade: uccidera i lor figliuoli, e le lor figliuole, e brucerà le lor case col fuoco.

48 Ed io farò cessar la scelleratezza nel paese: e tutte le donne saranno ammaestrate a non fare secondo le vostre scelleratezze.

49 E coloro vi metteranno la vostra scelleratezza addosso: e voi porterete i peccati de' vostri idoli, e conoscerete ch'io sono il Signore Iddio.

CAP. XXIV.

OR nell'anno nono, nel decimo mese, nel decimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo.

2 Figliuol d'uomo, scriviti 'l nome di questo giorno, di quest' istesso giorno: il re di Babilonia s'è posto sopra Gerusalemme quest'istesso

giorno.

3 E proponi una parabola a questa casa ribella : e di loro. Così ha detto il Signore Iddio, Poni la pignatta al fuoco : ponlavi, ed anche versavi dentro dell'acqua. 4 Raccogli i suoi pezzi di carne

dentro d'essa, ogni buon pezzo, coscia, e spalia: empila della scelta

dell'ossa.

5 Prendi delle migliori bestie della greggia, ed anche disponi l'ossa nel fondo d'essa: falla bollire a gran bollori, e sieno anche le sue ossa cotte dentro d'essa.

6 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Guai alla città di sangue, alla pignatta, c'ha dentro di se la sua bruttura, la cui bruttura non è uscita fuori! votala a pezzo a pezzo: non traggasi la softe sopra

7 Conciosiacosachè'l suo sangue sia stato in mezzo di lei: essa l'ha posto sopra un sasso liscio, non l'ha sparso in terra, per coprirlo di polvere.

8 Io altresi, montando in ira, per far vendetta, metterò il suo sangue sopra un sasso liscio, aciochè

non sia coperto.

9 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Guai alla città di sangue! anch'io farò una grande stipa : .

10 Mettendovi legne assai, accendendo il fuoco, e facendo consumar la carne, e riducendola ad esser come una composizione d'odori: talche anche l'ossa saranno

ll Poi facendola star vota sopra le sue brace: aciochè si riscaldi, e sia bruciato il suo rame, e che la le metterò in turbamento, ed in sua bruttura sia strutta in messo

#### EZECHIEL, XXIV. XXV.

d'essa, e che la sua schiuma sia i consumata.

12 Ella s'è affaticata intorno a cose vane, e la sua grossa schiuma non è uscita fuor di lei: la sua schluma non è uscita per lo fuoco.

13 Ve scelleratema nella tua immondizia : perciochè io t'avea nettata, e tu non sei stata netta: tu non sarai più nettata della tua immondizia, fin ch'io abbia acque-

tata l'ira mia sopra te.

14 Io, il Signore, ho pariato: la cosa avverra, ed io l'eseguirò: io non la rivocherò, e non risparmierò, e non mi pentirò. Coloro ti giudicheranno secondo le tue vie e secondo i tuoi fatti: dice il Signore Iddio.

15 La parola del Signore mi fu

ancors indirizata: dicendo,
16 Figliuol d'uomo, ecco, io ti
tolgo il disio de' tuoi occhi, per uns piaga: e tu, non farne cordoglio, e non plagnerne, e non ispanderne

lagrime : 17 Rimanti di sospirare, non far duolo di morto: legati la tua tiara in sul capo, e mettiti le tue scarpe ne' piedi, e non velarti 'l labbro

disopra, e non mangiare il pan

delle persone afflitte. 18 lo pariai adunque la mattina al popolo, e la sera la mia moglie mori: e la mattina seguente feci come m'era stato comandato.

19 E'i popolo mi disse, Non ci dichiarerai tu ciò che ci significano

queste cose che tu fai?

30 Ed io risposi loro, La parola del Signore m'è stata indirizzata: dicendo,

21 Di'alla casa d'Israel, Così ha 21 Di ana casa d'Israet, cost na detto il Signore Iddio, Ecco, lo profiano il rifio Santuario, la magnificenza della vostra forza: il disio degli oochi vostri, e la teneraza dell' anime vostre, ed i vostri figliuoli, e le vostra figliuole, cha vil avate lasciata, caderanno cha vil avate lasciata, caderanno che voi avete lasciate, caderanno per la spada.

29 E voi farete come ho fatto io: voi non vi velerete il labbro disopra, e non mangerete il pan delle

persone afflitte :

23 Ed avrete le vostre tiare in su la testa, e le vostre scarpe ne piedi; non farete cordoglio, e non piagnerete: ma vi struggerete per le vostre iniquità, e gemerete l'un con l'altro.

24 Ed Ezechiel vi sarà per segno: voi farete del tutto come egli ha fatto: quando ciò sarà avvenuto. voi conoscerete ch'io sono il Signore Iddio.

25 E, quant' è a te, figliuol d'uomo, nel giorno chio torro loro la 720

lor forza, la gioia della lor gioria, il disio degli occhi loro, e l'intento dell' anime loro, i lor figliuoli, e le lor figliuole:

26 In quel giorno, colui che sara scampato non verrà egli a te, per

fartene saper le novelle? 27 ln quel giorno la bocca tua ti sarà aperta*, per parlar* con colui che sarà scampato, e tu parterai, e non sarai più mutolo, e sarai loro per segno: ed essi conosceranno ch' io sono il Signore.

#### CAP. XXV.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo. 2 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso i figliuoli d'Ammon, e profetizza contr'a loro:

3 E di'a' figliuoli d'Ammon, Ascoltate la parola del Signore Iddio: Così ha detto il Signore Iddio, Per-ciochè tu hai detto, Eia, contr' a mio Santuario, perchè era profa-nato: e contr' alla terra d'Israei, perchè era desolata: e contr'alla casa di Giuda, perchè andavano in cattività:

4 Perciò, ecco, io ti do in eredità a' figlinoli d'Oriente, ed essi porranno i lor castelli in te, e rizzeranno in te i lor padiglioni: essi mangeranno i tuoi frutti, e ber-

ranno il tuo latte.

5 Ed io ridurrò Rabba in albergo di camelli, e'l luogo de figliuoli d'Ammon in mandra di pecore : e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

6 Imperochè, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè tu ti sei battuta a palme, ed hai scalpitata la terra co' piedi, ed oltr'a tutto' l tuo sprezzo, tu ti sei rallegrata nell'animo per lo paese d'Israel:

Per questo, ecco, io stendo la mia mano sopra te, e ti darò in preda alle nazioni, e ti sterminerò d'infra i popoli, e ti farò perire d'infra i paesi: lo ti distruggerò, e tu conoscerai ch'io sono il Signore.

8 Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè Moab, e Seir hanno detto, Ecco, la casa di Giuda ¿ come

tutte l'altre nazioni :

9 Perciò, ecco, io aprirò il lato di Moab, dal canto delle città, dal canto delle sue città, che sono all'estremità del suo paese; il bel paese di Bet-lesimot, di Baal-meon. e di Chiriataim:

10 A' figliuoli d'Oriente: oltr al paese de figliuoli d'Ammon, quale io ho lor dato in eredità; aclochè i figliuoli d'Ammon non sieno più mentovati fra le nazioni: 11 E farò giudicij sopra Moab, ed

essi conosceranno ch'io sono il Signore.

12 Così ha detto il Signore Iddio, Perciò ch'Edom ha fatto, prendendo vendetta della casa di Giuda: perchè si son renduti colpe-

voli, vendicandosi di loro : 13 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Io stenderò la mia mano so-pra Edom, e ne sterminerò uomini, e bestie: e lo ridurrò in diserto,

fin da Teman: e caderanno per la spada fino a Dedan :

4 E farò la mia vendetta sopra Edom, per man del mio popolo Israel: ed essi opereranno contr ad Edom secondo la mia ira, e secondo'l mio cruccio: ed essi conosceranno la mia vendetta: dice il

Signore Iddio.
15 Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè i Filistei son proceduti con vendetta, ed hanno presa vendetta per isprezzo con diletto, per distruggere per inimicizia antica:

16 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io stendo la mia mano sopra i Filistei, e sterminerò i Che

retei, e distruggerò il rimanente del lito del mare: 17 E farò sopra loro gran vendette, con gastighi d'ira: ed essi conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò eseguite le mie vendette sopra loro.

CAP. XXVI.

ED avvenne nell'anno undeci-mo, nel primo giorno del mese, che la parola del Signore mi fu indirizzata : dicendo.

2 Figliuol d'uomo, perciochè Tiro ha detto di Gerusalemme, Eia: quella ch'era la porta de' popoli è ruinata, ella è rivolta a me: io

m'empierò, ella è diserta :

3 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Eccomi contra te, o Tiro; e farò salir contr'a te molte genti, come il mare fa salir le sue onde.

4 E quelle guasteranno le mura di Tiro, e diroccheranno le sue torri: ed io ne raschierò la polvere, e la renderò simile ad un sasso ignudo.

5 Ella sarà in mezzo del mare un luogo da stendervi le reti da pescare: perciochè io ho parlato: dice il Signore Iddio: e sarà in preda alle genti.

6 E le sue città, che sono in terra ferma, saranno messe a fil di spada: e conosceranno ch'io sono il

Signore.

7 Perciochè, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io fo venire di ettentrione, contr'a Tiro, Nebucadresar, re di Babilonia, re delli

re, con cavalli, e con carri, e con cavalieri, e con raunata di gente, e molto popolo.

8 Egli metterà a fil di spada le tue città, che sono in terra ferma; e rizzera contr'a te delle bastie, e farà contr'a te degli argini, e levera contr'a te lo scudo:

9 E percuotera le tue mura co' suoi trabocchi, e diroccherà le tue

torri co' suoi picconi.

10 Cotanto sarà grande la moltitudine de' suoi cavalli, che la lor polvere ti coprirà: per lo strepito de' cavalieri, e delle ruote, e de' carri, le tue mura tremeranno, quando egli entrerà dentro alle tue porte, come s'entra in una cità sforzata.

11 Egli calcherà tutte le tue strade con l'unghie de suoi cavalli, ucciderà il tuo popolo con la spada, e le statue della tua gloria cade-

ranno a terra.

12 Ed essi prederanno le tue facultà, e ruberanno le tue mercatanzie, e disfaranno le tue mura, e distruggeranno le tue belle case, e gitteranno in mezzo dell'acque le tue pietre, e'l tuo legname, e la

tua polvere.
13 Ed io farò cessar lo strepito delle tue canzoni, e'l suon delle tue

cetere non sarà più udito.

14 Ed io ti renderò simile ad un sasso ignudo : tu sarai un luogo da stender le reti da pescare, tu non sarai piu riedificata : perciochè io, il Signore, ho parlato: dice il Signore Iddio.

15 Così ha detto il Signore Iddio a Tiro, L'isole non tremeranno esse per lo romor della tua caduta, quando i feriti gemeranno, quando uccisione al fara in mezzo di te?

16 Tutti i principi del mare scenderanno anch'essi d'in su i lor troni, e torranno via i loro ammanti e spoglieranno i lor vestimenti di ricami: si vestiranno di spaventi, sederanno sopra la terra, e treme-ranno ad ogni momento, e saranno attoniti di te:

17 E prenderanno a fare un lamento di te, e ti diranno, Come sei perita, tu, ch'eri abitata da gente di marina, città famosa, ch'eri forte in mare : tu, ed i tuoi abitanti, i quali si facevano temere a tutti quelli che dimoravano in te?

18 Ora l'isole saranno spaventate nel giorno della tua caduta, e l'isole che son nel mare saranno con-

turbate per la tua uscita.

19 Perciochè, così ha detto il Si-gnore Iddio, Quando io t'avrò ren-duta città diserta, come son le città disabitate: quando avrò fatto

# EZECHIEL, XXVI. XXVII.

traboccar sopra te l'abisso, e le i grandi acque t'avranno coperta : 20 E t'avrò fatta scendere, con

quelli che scendono nella fossa, al popolo antico: e t'avrò stanziata nelle più basse parti della terra, ne' luoghi desolati ab antico, con quelli che scendono nella fossa: aciochè tu non sij *mai più* abitata: allora rimetterò la gioria nella terra de'

wiventi. 21 Io farò che tu non sarai altro che spaventi, e tu non sarai più: e sarai cercata, ma non sarai giammai più in perpetuo trovata: dice

il Signore Iddio.

#### CAP. XXVII.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata : dicendo. 2 E tu, figliuol d'uomo, prendi a far lamento di Tiro:

3 E di a Tiro, ch'è posta all' entrate del mare, che mercatanta co' opoli in molte isole: Così ha detto il Signore Iddio, O Tiro, tu hai detto, lo son compiuta in bellezza.

4 I tuoi confini*erano* nel cuor del mare: i tuoi edificatori t'aveano

fatta compiutamente bella: 5 Fabbricavano tutte le tue navi di tavole d'abeti di Senir: prendevano de' cedri del Libano, per farti degli alberi di nave :

6 Facevano i tuoi remi di querce di Basan : facevano i tuoi tavolati

d'avorio, e di legno di busso, ch'era portato dall' isole di Chittim. Il fin lino d'Egitto, lavorato a ricami, era ciò che tu spiegavi in luogo di vela: il giacinto, e la por-pora, venuta dall'isola d'Elisa,

erano il tuo padiglione. 8 Gli abitanti di Sidon, e d'Arvad,

erano tuoi vogatori: i tuoi savi, o Tiro, erano in te: erano i tuoi nocchieri.

9 Gli anziani di Ghebal, ed i suoi savi, erano in te, riparando le tue navi sdrucite: tutte le navi del mare, ed i lor marinai, erano in te. per trafficar teco.

10 Que' di Persia, e di Lud, e di Put, erano tuoi soldati, ne' tuoi eserciti : appiccavano in te lo scudo, e l'elmo : essi ti rendevano ma-

gninca.

ll I figliuoli d'Arvad, e'l tuo esercito, erano sopra le tue mura, attorno attorno: ed i Gammadei erano nelle tue torri, appiccavano le lor targhe alle tue mura d'ogn' intorno: essi aggiugnevano perfe-zione alla tua bellezza.

12 La gente di Tarsis mercatava teco, con ricchesse d'ogni maniera in abbondanza: frequentavano le tue fiere, con argento, ferro, stagno, e piombo. 13 Que di Iavan, di Tubal. e di Mesec, erano tuoi mercatanti:

frequentavano i tuoi mercati con anime umane, e vasellamenti di rame.

14 Que' della casa di Togarma frequentavano le tue fiere con cavalli, e cavalcatori, e muli. 15 I figliuoli di Dedan *erano* tuoi

mercatanti : molte isole *passavano* per lo traffico delle tue mani: ti pagavano presenti di denti d'avo-

rio, e d'ebano.

16 La Siria trafficava teco della moltitudine de' tuoi lavori : frequentava le tue fiere, con ismeral di, e porpora, e ricami, e bisso, e coralli, e rubini.

17 Que' di Giuda, e del paese d'I-srael, erano tuoi mercatanti; frequentavano i tuoi mercati, con grani di Minnit, e Fannag, e mele,

ed olio, e balsamo.

18 Damasco faceva traffico teco della moltitudine de' tuoi lavori, con robbe d'ogni maniera in abboudanza: con vino d'Helbon, e con lana candida.

19 Dan ancora, e'l vagabondo lavan frequentavano le tue fiere: e facevano che ne' tuoi mercati v'era ferro forbito, cassia, e canna odo-TORR.

20 Oue di Dedan erano tuoi mercatanti, in panni nobili, da cavalli,

e da carri.

21 Gli Arabi, e tutti i principidi Chedar, negosiavano teco; faceva-no teco traffico d'agnelli, e di mon-

toni, e di becchi. 22 I mercatanti di Seba, e di Racma, trafficavano teco; frequentavano le tue fiere con aromati i siti, e con pietre presione d'ogni

maniera, e con oro.

23 *Que'd* Haran, di Canne, e d'Eden, mercatanti di Seba, e que d'Assiria, e di Chilmad, trafficava

no teco.

24 Essi negosiavano teco in grosso di balle di giacinto, e di ricami, e di casse di vestimenti presiosi, legate di corde, e fatte di legno di cedro.

25 Le navi di Tarsis ereno le tue carovane, ne' tuoi mercati: e tu sei stata ripiena, e grandemente glorificata nel cuor de mari.

26 I tuoi vogatori t'hanno condotta in alto mare: il vento Orientale t'ha rotta nel cuor del mare.

27 Le tue riccheme, e le tue fiere, e'l tuo traffico, i tuoi marinai, ed i tuoi nocchieri, quelli che ripara-vano le tue navi sdrucite, ed i tuoi fattori, e tutta la tua gente di guerra, ch'era in te, insieme con tutto?

## EZECHIEL, XXVII. XXVIII.

popolo, ch'era in messo di te, caderanno nel cuor del mare, nel giorno della tua ruina.

28 Alla voce del grido de' tuoi

nocchieri, le barche tremeranno. 29 E tutti quelli che trattano il remo, i mariñal, e tutti i nocchieri del mare, smonteranno dalle lor

navi, e si fermeranno in terra: 30 E faranno sentir la lor voce sopra te, e grideranno amaramente, e si gitteranno della polvere in sul capo, e si voltoleranno nella

cenere.

31 E per te si dipeleranno, e si cigneranno di sacchi, e piagneranno per te con amaritudine d'animo,

con amaro cordoglio.

32 E prenderanno a far lamento di te nelle lor doglianze: e diranno di te ne lor rammarichii, Chi era come Tiro? chi era pari a quella ch'è stata distrutta in mezzo del

33 All' uscir delle tue fiere per mare, tu saziavi molti popoli: arricchivi li re della terra per l'abbondanza delle tue ricchezze, e del

tuo commercio.

34 Nel tempo che tu sei stata rotta dal mare, nelle profondità dell'acque, la tua mercatanzia, e tutto'l tuo popolo son caduti in mezzo di te.

35 Tutti gli abitanti dell' isole sono stati attoniti di te, ed i loro re n' hanno avuto orrore, e ne sono stati conturbati in faccia-

36 I mercatanti fra i popoli hanno zuffolato sopra te: tu sei divenuta tutta spaventi, e tu non sarai mai più in perpetuo.

CAP. XXVIII.

A parola del Signore mi fu an-cora indirissata : dicendo, 2 Figliuol d'uomo, di al principe di Tiro, Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè il tuo cuore s'è innalzato, e tu hai detto, lo son Dio ; io seggo nel seggio tii Dio, nel cuor del mare : e pur tu sei uomo, e non Dio: ed hai fatto il cuor tuo simile al cuor di Dio :

3 Ecco, tu sei più savio che Daniel; niun segreto t'è nascosto;

4 Tu hai acquistate gran facultà per la tua sapienza, e per lo tuo intendimento: ed hai adunato oro, ed argento, ne' tuoi tesori.

5 Per la grandezsa della tua sa-pienza, con la tua mercatanzia, tu hai accresciute le tue facultà: e'l cuor tuo s'è innalzato per le tue

6 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè tu hai fatto i cuor tuo simile al cuor di Dio: 723

7 Perciò, ecco, io fo venir sopra te degli stranieri, i più fieri d'infra le nazioni: ed essi sguaineranno le loro spade contr'alla bellezza della tua sapienza, e contamineranno il tuo splendore :

8 Ti faranno scender nella fossa, e tu morrai delle morti degli ucci-

si, nel cuor del mare.

9 Dirai tu pure, Io son Dio, di-nanzi a colui che t'uccidera? ma tu sarai pure uomo, e non Dio, nella mano di colui che ti ferira a morte.

10 Tu morrai delle morti degl' incircuncisi, per man di stranieri: perciochè io ho parlato: dice il Signore Iddio.

Il La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo.

12 Figliuol d'uomo, prendi a far lamento sopra l' re di Tiro: e digli, Così ha detto il Signore Iddio, Tu eri al sommo, pieno di sapien-

za, e perfetto in bellezza. 13 Tu eri in Eden, giardin di Dio: tu eri coperto di pietre preziose, di rubini, di topazi, di diamanti, di grisoliti, di pietre onichine, di diaspri, di saffiri, di smeraldi, e di carbonchi, e d'oro: l'arte de tuoi tamburi, e de' tuoi flauti era appo te : quella fu ordinata nel giorno che fu fosti creato

14 Tu eri un Cherubino unto, protettore: ed io t'avea stabilito: tu eri nel Monte santo di Dio, tu caminavi per mezzo le pietre di

fuoco.

15 Tu sei stato compiuto nelle tue faccende, dal giorno che tu fosti creato, fin che s'è trovata iniquità

in te.

16 Nella moltitudine del tuo traffico, il didentro di te è stato ripieno di violenza, e tu hai peccato: perciò, io altresì t'ho scacciato, come profano, dal Monte di Dio: e t'ho distrutto, o Cherubino protettore, di mezzo delle pietre di fuoco.

17 Il tuo cuore s'è innalzato per la tua bellessa: tu hai corrotta la tua sapienza per lo tuo splendore : io t'ho gittato a terra, io t'ho esposto alla vista delli re, aciochè ti ri-

guardino.

18 Tu hai profanati i tuoi santuari, per la moltitudine della tua iniquità, nella dislealtà della tua mercatanzia : laonde io ho fatto uscir del mezzo di te un fuoco, il qual t'ha divorato : e t'ho ridotto in cenere sopra la terra, nel cospetto di tutti quelli che ti veggono. 19 Tutti coloro, d'infra i popoli, che ti conoscono, sono stati atto-niti di te: tu non sel più altro che 312

# EZECHIEL, XXVIII. XXIX.

spaventi: giammai in eterno tu non sarai più.

20 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo,

21 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso Sidon, e profetizza

contr'ad essa: 22 E di', Così ha detto il Signore Iddio, Eccomi contra te, Sidon, e sarò glorificato in mezzo di te : e si conoscerà ch'io sono il Signore, quando avrò eseguiti i miei giudi-

cij contr'ad essa, e sarò stato san-

tificato in essa: 23 E manderò in lei la pestilenza. e'l sangue nelle sue strade: e gli uccisi caderanno in mezzo d'essa, per la spada, *che sard* sopra lei d'ogn'intorno : e si conoscera ch'io

sono il Signore. 24 Ed essa non sarà più alla casa d'Israel uno stecco pungente, nè una spina dolorosa, più che tutti gli altri lor vicini, che gli rubano: e si conoscerà ch'io sono il Signo-

re Iddio.

25 Così ha detto il Signore Iddio, Quando io avrò raccolti que della casa d'Israel, d'infra i popoli fra i quali saranno stati dispersi, io sarò santificato in loro nel cospetto delle genti, ed essi abiteranno nel lor paese, ch'io ho dato a Iacob, mio servo:

26 Ed abiteranno in esso in sicurtà, ed edificheranno case, e pianteranno vigne, ed abiteranno sicu-ramente, dopo ch'io avrò eseguiti i miei giudicij sopra tutti quelli che gli hanno rubati d'ogn'intorno: e conosceranno ch'io sono il

Signore Iddio loro.

# CAP. XXIX.

ELL' anno decimo, nel duo-decimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu indiriz-

zata: dicendo.

2 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia contr'a l'araone, re d'Egitto, e profetizza contr'a lui, e con-

tr'a tutto l'Egitto:

3 Parla, e di', Così ha detto il Si-gnore Iddio, Eccomi sopra te, Fa-raone, re d'Egitto, gran dragone, che giaci in mezzo de' tuoi fiumi: c'hai detto, Il mio fiume è mio: ed io mi son fatto me stesso:

4 E ti mettero de' graffi nelle mascelle, e farò che'l pesce de' tuoi fiumi s'attaccherà alle tue scaglie, e ti trarrò fuor di mezzo de'tuol fiumi, e tutto'i pesce de' tuoi fiumi resterà attaccato alle tue scaglie:

5 E t'esporrò in abbandono nel diserto, te, e tutto l pesce de tuoi fiumi: tu caderai sopra la campagna, tu non sarai nè raccolto, nè ricercato: io t'ho dato per pasto alle fiere della terra, ed agli uccelli del cielo.

6 E tutti gli abitatori d'Egitto conosceranno ch'io somo il Signore: perciochè sono stati un soste-

gno di canna alla casa d' Israel. 7 Quando essi t'hanno preso in mano, tu ti sei rotto, ed hai loro forato tutto'l costato: e, quando si sono appoggiati sopra te, tu ti sei spezzato, e gli hai tutti lasciati star ritti sopra i lombi.

8 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io fo venir sopra te la spada, e distruggerò di te uomi-

ni. e bestie.

9 E'l paese d'Egitto sarà ridotto in desolazione, ed in diserto: e si conoscerà ch'io sono il Signore: perciochè egli ha detto, Il fume è mio, ed io l'ho fatto:

10 Perciò, eccomi contra te, e

contr'al tuo fiume; e ridurro il paese d'Egitto in diserto di solitu-dine, e di desolazione, dalla torre di Sevene, fino al confine d' Etiopia.

11 Alcun piè, nè d'uomo, nè di bestia, non passerà per esso: e resterà quarant' anni senza essere

abitato.

12 E ridurrò il paese d' Egitto in desolazione, fra i paesi desolati: e le sue città saranno distrutte, fra le città diserte, lo spazio di qua-rant'anni: ed io dispergerò gli Egizij fra le genti, e gli aventolero fra i paesi. 13 Perciochè, così ha detto il Si-

gnore Iddio, In capo di quarant anni, lo raccoglierò gli Egizij d'infra i popoli, dove saranno stati di-

spersi:
14 E ritrarrò di cattività gli Egi ij, e gli ricondurrò nel paese di Patros, nel paese lor natio: e qui-

vi saranno un regno basso. 15 Esso sarà basso, più ch'alcune altro regno, e non s'elevera più sopra le genti: lo gli farò piccioli, acioche non signoreggino più so-

pra le nazioni.

16 E *l' Egitto* non sarà più alla casa d'Israel per confidanza, per far che sia ricordata l'iniquita, commessa in ciò ch'esso ha riguardato dietro a loro: e conosceranno ch'io sone il Signore Iddio.

17 Or avenne nell'anno ventiset tesimo, nel primo giorno del primo mese, che la parola del Signore mi fu indiriszata : dicendo,

18 Figliuol d'uomo, Nebucadre-sar, re di Babilonia, ha acoperato il suo esercito in grave servitù contr'a Tiro: ogni testa n'è stata dipelata, ed ogni spalla scorticata : e nè egli, né'l suo cercito,

per Tiro, della servitù, nella quale

si sono adoperati contr'ad essa. 19 Perciò, con ha detto il Signore Iddio, Ecco, io dono a Nebucadresar, re di Babilonia, il paese d' Egitto: ed egli ne menerà via il popolo, e ne spogliera le spoglie, e ne predera la preda: e ció sara il premio del suo esercito.

20 Io gli ho dato il paese d' Egitto per premio dell'opera sua, nella quale s'è adoperato contr'ad es-sa: conciosiacosachè abbiano operato per me: dice il Signore Iddio. 21 In quel giorno, lo farò ri mogliare il corno della casa d'Israel, ed a te darò apritura di bocca in mezzo di loro; e conosceranno ch'io sono il Signore.

CAP. XXX.

A parola del Signore mi fu an-■ cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, profetizza, e di', Così ha detto il Signore Iddio, Urlate, e dite, Ohime lasso! qual

giorno e questo 9 3 Perciochè vicino è il giorno, vicino è il giorno del Signore: sarà un giorno nuvoloso, il tempo delle nazioni.

4 E la spada verrà sopra l'Egitto, e vi sara spavento in Etiopia, quando gli uccisi caderanno in Egitto, e quando si menerà via la sua moltitudine, e quando i suoi fondamenti si disfaranno.

5 Cus, e Put, e Lud, e tutto'l po polo mischiato, e Cub, e que' del paese del patto, caderanno con

loro per la spada.
6 Così ha detto il Signore, Quelli che sostengono l'Egitto caderanno, e l'alterezza della sua forza sara abbattuta: caderanno in esso per la spada, fin dalla torre di Sevene: dice il Signore Iddio:

7 E saranno desolati fra i paesi desolati, e le città d'Egitto saran.

no fra le città diserte :

8 E conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò messo'l fuoco in Egitto, e quando tutti i suoi siutatori saranno stati rotti.

9 In quel giorno, partiranno de' messi dalla mia presenza sopra navi, per ispaventar l' Etiopia, che es ne eta in sicurtà: e visara fra loro spavento, come nel giorno d'Egitto: perciochè, ecco, la cosa viene

10 Così ha detto il Signore Iddio, Io farò venir meno la moltitudine d'Egitto, per man di Nebucadre-sar, re di Babilonia.

11 Egli, e'l suo popolo con lui, she sono i più fieri delle genti, sa-725

non hanno avuto alcun premio | ranno condotti a guastare il paese, e sguaineranno le loro spade sopra gli Egizij, ed empieranno d'uccisi il paese.

12 Ed io ridurrò i fiumi in luogo arido, e venderò il paese in man di genti malvage: e distruggerò il paese, e tutto quel che è in esso, per man di stranieri. Io, il Signo-

re. ho parlato. 13 Così ha detto il Signore Iddio, Io distruggerò ancora gl'idoli, e farò venir meno i falsi dij di Nof, e non vi sara più principe che sia del paese d'Egitto: e metterò spa-

vento nel paese d' Egitto : 14 E diserterò Patros, e metterò il fuoco in Soan, e farò giudicij in No: 15 E spanderò la mia ira sopra Sin, fortezza d'Egitto: e sterini-

nerò la moltitudine di No: 16 E metterò il fuoco in Egitto:

Sin sara in gran travaglio, e No sara smantellata, e Nof non sara altro ch'angosce tuttodi. 17 I giovani d'Aven, e di Fibeset,

caderanno per la spada, ed esse andranno in cattivita.

18 El giorno scurera in Tafnes, quando lo rompero quivi le sbarre d'Egitto: e l'alterezza della sua forza verra meno in essa: una nuvola la coprirà: e, quant' è alle sue città, andranno in cattività.

19 Ed io farò giudicij sopra l' E gitto, ed essi conosceranno ch'io sono il Signore.

20 Or nell'anno undecimo, nel settimo giorno del primo mese, la parola del Signore mi fu *indirizza-*

ta: dicendo, 21 Figliuol d'uomo, io ho rotto il braccio di Faraone, re d'Egitto: ed ecco, non è stato curato, applicandovi de' medicamenti, e ponendovi delle fasce, per fasciarlo,

e per fortificarlo, per poter tenere in mano la spada 22 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Eccomi contr'a Faraone, re d' Egitto, e gli romperò le braccia, così quel ch'è ancora saldo, come

quel che *già* è rotto, e gli farò cader la spada di mano: 23 E dispergerò gli Egizij fra le nazioni, e gli sventolerò per li

paesi: 24 E fortificherò le braccia del re di Babilonia, e gli metterò la mia spada in mano: e romperò le braccia di Faraone, ed egli gemera davanti a lui, de gemiti d'un'uo-

mo ferito a morte 25 Così fortificherò le braccia del re di Babilonia, e le braccia di Faraone caderanno: e si conoscera ch'io sono il Signore, quando avrò

data la mia spada in man del re di

# EZECHIEL, XXX. XXXI. XXXII.

Babilonia, ed egli l'avrà stesa contr'al paese d'Egitto. son caduti su per li monti, e per tr'al paese d'Egitto.

26 E dispergarò gli Egizij fra le nazioni, e gli sventolerò per li paesi: e conosceranno ch'io sono il Signore.

CAP. XXXI.

A VVENNE eziandio nell'anno undecimo, nel primo giorno del terso mese, che la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo.

2 Figiluol d'uomo, di' a Faraone, re d'Egitto, ed alla sua moltitudine, A chi sei tu simile nella tua

grandezza i

3 Ecco l'Assirio: egli era un cedro nel Libano, bello di frondi, ed ombroso di rami, ed alto di tronco: e la sua cima era fra rami folti.

4 L'acque l'aveano fatto crescere, l'ablaso l'avea fatto divenire alto : esso, co'suoi fiumi, andava d'intorno alla sua pianta, e rimandava i suoi condotti a tutti gli aberi della

campagna.

5 Perciò, la sua alterza s'era elevata sopra tutti gli alberi della campagna, ed i suoi rami erano muitiplicati, ed i suoi ramuscelli s'erano allungati, per la copia dell'acque, che l'aveano adacquato, mentre metteva.

6 Tutti gli uccelli del cielo s'annidavano ne' suoi rami, e tutte le bestie della campagna figliavano sotto a' suoi ramuscelli: e tutte le gran nazioni dimoravano al-

l'ombra sua.

7 Egii era adunque bello nella sua grandezza, nella lunghezza de' suoi rami: perciochè la sua ridice

era presso a grandi acque,

8 I cedri non gli facevano ombra
nel giardin di Dio: gli abeti non
erano simili pure a' suoi rami, ed i
platani non erano pur come i suoi
ramuscelli: niun' albero, nel giardin del Signore, lo pareggiava di
bellezza.

9 Io l'avea fatto bello nella moltitudine de suoi rami: e tutti gli alberi d'Eden, ch'erano nel giardin

di Dio, l'invidiavano.

10 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè tut is el elevato in altezza: e ch'esso ha messe le suo vette di mezzo i rami folti, e che'i suo cuore s'è elevato nella sua altezza:

11 Io l'ho dato in man del più forte delle nazioni, per far di lui ud ogni suo volere, e l'ho scacciato per

la sua empietà.

12 E stranieri, i più fieri delle nazioni l'hanno tagliato, e l'hanno lasciato in abbandono : i suoi rami

son caduti su per li monti, e per tutte le valli: ed i suoi ramuscelli sono stati rotti per tutte le pendici della terra: e tutti i popoli della terra sono scesi dall'ombra sua, e l'hanno lasciato.

sua, e l'hanno lasciato. 13 Tutti gli uccelli del cielo albergano sopra le sue ruine, e tutte le fiere della campagna sono so-

pra i suoi ramuscelli :

14 Aciochè niun' albero, imafiato d'acque, non e'elevi nella sun ai tezza, e non innalati la sua cima d'infra i rami folti; e che le lor querce, anzi tutti gli alberi che beno l'acque, non ai rissino nella loro altessa: conclosiacosachè tuti quanti sieno datti alla morte, e sieno gittati nelle più basse parti della terra, per messo l' comun degli uomini, con quelli che scendono nella fossa.

15 Così ha detto il Signore Iddio, Nel giorno ch'egil seese nell' inferno, to se feci far cordoglio: lo copersi l'abisso sopra lui, e ritenni i suoi fiumi, e le grandi acque firono arrestate: ed lo feci imbrunite il Libano per lui, e tutti gli alberi della campagna si venner

meno per lui.

16 io scrollai le nazioni per lo suon della sua ruina, quando lo f-ci scender nell' inferno, con quell che scendern nell' fossa: e tutti gli alberi d' Eden, la scelta, ed i più belli alberi del Libano, tutti quelli ch' erano abbeverati d'acqua, fu rono racconsolati nelle più basse parti della terra.

17 Anch'essi sono scesi con lui nell' inferno, a quelli che sono stati uccisi con la spada: il suo braccio eziandio, alla cui ombra dimo-

ravano fra le genti, v'è ecca.
18 A cui, d'infra git albert d'Edeu,
sei tu simile, in pari gioria, e grandezza i ma pur sarai tratto qui
git ativi albert d'Eden, melle più
basse parti della terra: tu giaceral
per mezzo g'incircuncist. con queli che sono stati uccisi con la spada. Questo è Faraone, e tutta la
sua moltitudine: dice il Signore
Iddio.

#### CAP. XXXII.

A VVENNE estandio nell'anno duodecimo nel duodecimo mese, nel primo giorno del mese, che la parola del Signore mi fu is-

dirizzata : dicendo,

2 Figliuol d'uomo, prendi a fare un lamento di Faraone, red Egitto: e digli, Ta sei stato simile ad un leoncello fra le nazioni, e come un dragone ne' mari, ed uscivi faori per li tuol fuuni, ed insorbi-

#### EZECHIEL XXXII.

davi l'acque co' tuoi piedi, e cal- | dine: dice il Signore Iddiopestavi i lor fiumi.

3 Così ha detto il Signore Iddio. lo altresì stenderò la mia rete sopra te, con raunata di moiti popo-li, i quali ti trarranno fuori col mio

giacchio:

i E ti lascerò sopra la terra, e ti gitterò sopra la faccia della campagna: e farò albergar sopra te tutti gli uccelli del cielo, e sazierò di te le fiere di tutta la terra:

5 E metterò la tua carne su per li monti, ed empierò le valli della

tua strage:

6 Ed abbevererò del tuo sangue la terra nella quale tu nuoti, fin sopra i monti : ed i letti de' fiumi sa-

ranno ripieni di te.

7 E, quando t'avrò spento, io coprirò il cielo, e farò imbrunir le stelle loro : io coprirò il sol di nuvole, e la luna non farà risplendere il suo lume.

8 lo farò scurare sopra te tutti i luminari della luce nel cielo,

manderò tenebre sopra'l tuo paese : dice il Signore Iddio :

9 E farò che'l cuor di molti popoli si sdegnera, quando avrò fatto pervenire *il grido del*la tua ruina fra le genti, in paesi che tu non

conosci:

10 E farò che molti popoli saranno attoniti di te, e che i loro re avranno orrore per cagion di te; quando io vibrero la mia spada nel lor cospetto: e ciascun d'essi sarà spaventato ad ogni momento nelanimo suo, nel giorno della tua caduta.

11 Perciochè, così ha detto il Si-

gnore Iddio, La spada del re di Babilonia ti sopraggiugnera. 12 Io farò cader la tua moltitudine per le spade d'uomini possenti, che son tutti quanti i più fieri delle nazioni: ed essi guasteranno la magnificenza d'Egitto, e tutta la sua moltitudine sara distrutta.

13 Ed io farò perire tutto'l suo bestiame d'in su le grandi acque : e niun piè d'uomo, nè unghia di bestia, le intorbidera più.

14 Allora farò che l'acque loro si poseranno, e che i lor fiumi correranno a guisa d'olio : dice il Signo-

re Iddio:

15 Quando avrò ridotto il paese d'Egitto in desolazione, e'i paese sara diserto, e voto di tutto ciò ch'è in esso: quando avrò in esso percossi tutti i suoi abitatori; e si conoscerà ch' lo sono il Signore.

16 Questo è un lamento, il quale si fara : le figliuole delle nazioni lo faranno: lo faranno intorno all' Egitto, ed a tutta la sua moltitu-

17 Avvenne exiandio nell' anno duodecimo, nel quintodecimo riorno del mese, che la parola del Si-

gnore mi fu indirizzata: dicendo, 18 Figliuol d'uomo, intuona una canzon funebre sopra la moltitu-

dine d'Egitto, ed accompagna il suo mortorio con le figliuole di nazioni illustri, nelle più basse parti della terra, con quelli che scendono nella fossa.

19 Più grazioso di chi sei tu? scendi, e sii posto a giacere con gl'incircuncisi.

20 Essi caderanno per mezzo gli ucciai con la spada : la spada è stata data in mano: strascinatela, con tutta la sua moltitudine.

21 I capi de' prodi, coloro che gli aveano dato soccorso, che sono scesi, e giacciono incircuncisi, uc-cisi con la spada, parleranno con lui di mezzo'i sepolero: dicendo,

22 Ivi è l'Assirio, e tutta la sua raunata: le sue sepolture sono d'intorno a lui : essi tutti sono uccisi, i quali son caduti per la spada.

23 Perciochè le sepolture d'esso sono state poste nel fondo della fossa, e la súa raunata è stata posta d'intorno alla sua sepoltura: essi tutti sono uccisi, caduti per la spada : perciochè aveano dato spavento nella terra de' viventi.

24 Ivi è l'Elamita, e tutta la sua moltitudine, d'intorno alla sua sepoltura: essi tutti sono uccisi, caduti per la spada, i quali sono scesi incircuncisi nelle più basse parti della terra: perciochè aveano dato spavento di loro nella terra de' viventi: e per ciò hanno portata la ignominia, con quelli che

scendono nella fossa.

25 E stato posto un letto, per mezzo gli uccisi, a lui, ed a tutta la sua moltitudine: le sue sepolture son d'intorno a lui : essi tutti sono incircuncisi, uccisi con la spada : perciochè era stato dato spavento di lero nella terra de' viven-ti: e perciò hanno portato il lor vituperio, con quelli che scendono nella fossa: e sono stati posti per mezzo gli uccisi.

26 Ivi & Mesech, e Tubal, e tutta la sua moltitudine : le sue sepolture sono d'intorno a lui: essi tutti sono incircuncisi, uccisi con la spada: perciochè aveano dato spa-vento di loro nella terra de' vi-

venti.

27 E non giacciono con gli uomini prodi, caduti d'infra gl'incircuncisi, i quali sono scesi nell' inferno con le loro armi; e le cui spade sono state poste sotto alle lor teste,

# EZECHIEL, XXXII. XXXIII.

e la cui iniquità è stata sopra le : loro ossa: perciochè lo spavento degli uomini prodi è nella terra de'

viventi.

28 Così ancora tu sarai fiaccato per meszo gl' incircuncisi, e giacerai con gli uccisi con la spada. 29 Ivi è Edom, i suoi re, e tutti i

suoi duchi, i quali, con tutta la lor forza, sono stati posti fra gli uccisi con la spada: essi giacciono fra gl'incircuncisi, e con quelli che

no scesi nella fossa

30 Ivi sono tutti i principi del Settentrione, e tutti i Sidonij, i quali sono scesi con gli uccisi, con tutto'i loro spavento, confusi della lor forza; e giacciono incircuncisi, con gli uccisi con la spada: ed hanno portata la loro ignominia, con quel-li che sono scesi nella fossa.

31 Faraone gli vedrà, e si racconsolerà di tutta la sua moltitudine: Faraone, dico, e tutto'l suo esercito. che sono stati uccisi con la spada:

dice il Signore Iddio.
32 Perciochè io ho dato spavento di me nella terra de' viventi: e Faraone, con tutta la sua moltitudine, sarà posto a giacere per mez-so gl'incircuncisi, con gli uccisi con la spada : dice il Signore Iddio.

#### CAP. XXXIII.

A parola del Signore mi fu an-

2 Figliuol d'uomo, parla a' figliuoli del tuo popolo, e di' loro, Quando io farò venire la spada sopra un paese, e'i popolo del paese prenderà un' uomo d'infra loro, e se lo porrà per veletta:

3 Ed esso, veggendo venir la spada sopra'i paese, avra sonato con la tromba, ed avrà avvisato il po-

4 Se alcuno, avendo udito il suon della tromba, non si guarda; e la spada, essendo giunta, lo coglie, il suo sangue sara sopra'l suo capo.

5 Egli ha udito il suon della tromba, e non s' è guardato : il suo sangue sara sopra lui : se si fosse guarato, avrebbe scampata la vita sua.

6 Ma, se la veletta vede venir la spada, e non suona con la tromba. el popolo non è stato avvisato ; e la spada viene, e coglie alcuna persona d'infra esso, ben sarà quella stata colta per la sua iniquità ; ma io ridomanderò il suo sangue alla veletta.

7 Così, figliuol d'uomo, io t'ho costituito veletta alla casa d' Israel : ascolta adunque la parola dalla mia bocca, ed ammoniscigli da

parte mia.

8 Quando io avrò detto all'empio,

Emplo, di certo tu morrai: e ta non avrai parlato, per ammonir l'empio che si ritragga dalla sua via, esso empio morra per la sua iniquita: ma io ridomanderò il suo

sangue dalla tua mano.

9 Ma, se tu ammonisci l'empio ch'egli si converta dalla sua via, ed egli non se ne converte, egii morra per la sua iniquità ; ma tu

avrai scampata l'anima tua.

10 Or, figliuol d'uomo, di'ancora
alla casa d'Israel, Voi avete pariato coal: dicendo, I nostri peccati,

ed i nostri misfatti sono sopra noi; e noi ci siamo strutti per essi: e come potremo noi vivere?

11 Di loro, Come io vivo, dice il Signore Iddio, io non prendo diletto nella morte dell'empio: anzi prendo diletto che l'empio si converta dalla sua via, e che viva: convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvage: e perchè mor-

reste voi, o casa d' Israel ? 13 Figliuol d'uomo, di'ancora a' figliuol del tuo popolo, La giustizia del giusto non lo salverà, qualora egli avrà misfatto : e datrei l'empio non caderà per la sua empioni del giusto del giu pietà, nel giorno ch'egli si sarà convertito dalla sua empietà : come per essa il giusto non potra vivere, nel giorno ch'egli avrà pec-

cato. 13 Quando io avrò detto al giusto. ch'egli di certo viverà; se egli, confidatosi nella sua giustizia, commette iniquità, tutte le sue giustzie non saranno ricordate: anzi egli morrà per la sua iniquità, ch'e-

gli avrà commessa.

14 Quando altresì avrò detto all'empio, Di certo tu morrai: se egli si converte dal suo peccato, e

fa giudicio, e giustizia: 15 E rende il pegno, e restituisce ciò ch'egli ha rapito, e camina negli statuti della vita, per non com-mettere iniquità : di certo egli vi-

verà, non morrà. 16 Tutti i suoi peccati, ch'egli avrà commessi, non gli saranno ricordati : egli ha fatto giudicio, e giustizia : egli viverà di certo.

17 Or i figliuoli del tuo popolo hanno detto, La via del Signore non è bene addirizzata : ma la lor propia via è quella che non è bene addirizzata.

18 Quando'l giusto si ritrarrà dalla sua giustizia, e commettera in

quità, egli morrà per queste cose. 19 Quando altresì l'empio si ritrarra dalla sua empietà, e farà giudicio, e giustizia, egli viverà er queste cose. 20 E voi avete detto, La via del

# EZECHIEL, XXXIII. XXXIV.

Signore non e bene addirizzata! O ¡ alla sua avarizia. casa d' Israel, io vi giudicherò, cia-scuno secondo le sue vie.

21 Or avvenne che, neil'anno duodecimo della nostra cattività, nel quinto giorno del decimo mese, venne a me uno, ch'era scampato di Gerusalemme : dicendo, La città

è stata percossa. 22 E la sera avanti la venuta di colui ch'era scampato, la mano del Signore era stata sopra me: ed egli m'avea aperta la bocca, fin che colui venne a me la mattina: e così la mia bocca fu aperta, e

non fui più mutolo. 23 E la parola del Signore mi fu indirissata: dicendo,

24 Figliuol d'uomo, gli abitatori di que luoghi diserti, nel paese d'Israel, dicono, Abraham era solo, e pur possedette il paese : e noi siamo molti: il paese ci è dato in ere-

dità. 25 Perciò, di loro, Così ha detto il Signore Iddio, Voi mangiate la carne col sangue, e levate gli occhi verso i vostri idoli, e spandete il sangue: e possedereste voi'l pae-

se ? 26 Voi vi mantenete in su la vostra spæda, voi fate cose abbominevoli, e contaminate ciascuno la

moglie del suo prossimo: e posse-

dereste voi 'l paese ?
27 Di' loro così, Così ha detto il Signore Iddio, Come io vivo, quelli che sono in que' luoghi diserti ca-deranno per la spada: ed io darò coloro che sono per li campi alle fiere, aciochè gli divorino: e quelli che son nelle fortezze, e nelle spilonche, morranno di pestilenza:

28 E metterò il paese in desolazione, ed in diserto : e l'alterezza della sua forza verrà meno: ed i monti d' Israel saranno diserti, senza che

vi passi più alcuno.

29 Ed essi conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò messo il paese in desolazione, ed in diserto, per tutte le loro abbominazioni,

c' hanno commesse.

30 Or, quant'è a te, figliuol d'uomo, i figliuoli del tuo popolo favellano di te, presso alle pareti, ed in su gli usci delle case: e parlano l'un con l'altro, ciascuno col suo fratello: dicendo. Deh. venite. ed udite quale è la parola ch'è proceduta dal Signore.

31 E vengono a te, come per maniera di raunanza di popolo: e'l mio popolo siede davanti a te, ed ascolta le tue parole, ma non le mette ad effetto: perclochè egli ne fa de ragionamenti d'amori nella sua bocca: ma il cuor suo va dietro

32 Ed ecco, tu sei loro a guisa d'una canzon d'amori, d'uno ch'abbia bella voce, e suoni bene: ed essi ascoltano le tue parole, ma

non le mettono punto ad effetto-33 Ma, quando la cosa sarà avvenuta, (ecco viene,) essi conosceranno che v'è stato un profeta in messo di loro.

#### CAP. XXXIV.

A parola del Signore mi fu ana cora *indirizsata:* dicendo,

2 Figliuol d'uomo, profetizza con-tr' a' pastori d' Israel : profetizza, e d' a que' pastori : Così ha detto il Signore Iddio, Guai a' pastori d' Israel, che si sono pasciuti loro stessi! non é la greggia, quella che

i pastori debbono pascere?

3 Voi mangiate il grasso, e vi vestite della lana: voi ammazzate la pecora grassa, voi non pascete la

greggia.
4 Voi non avete confortate l'inferme, e non avete medicate le malate, e non avete fasciate le fisccate, e non avete ricondotte le smarrite, e non avete ricercate le perdute: e le avete signoreggiate per forza, e con asprezza.

5 Ed elle sono state disperse, per mancamento di pastore, e sono state per pasto a tutte le fiere della campagna, e sono state dissipate.

6 Le mie pecore sono ite errando per tutti i monti, e per ogni alto colle; e sono state disperse sopra tutta la faccia della terra, e non v'*e stato* alcuno che ne domandasse, o che *le* ricercasse.

7 Perciò, pastori, ascoltate la

parola del Signore:

8 Come io vivo, dice il Signore Iddio, io farò questo: perciochè le mie pecore sono state in preda, e per pasto ad ogni fiera della campagna, per mancamento di pasto-re: ed i miei pastori non hanno ricercate le mie pecore, anzi i pa-stori si son pasciuti loro stessi, e non hanno pasciute le mie pecore :

9 Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore:

10 Così ha detto il Signore Iddio, Eccomi a que' pastori: ed lo rido-manderò le mie pecore dalle lor mani, e gli farò rimanersi di pascer la greggia, ed i pastori non pa-sceranno più loro stessi: anzi io riscuoterò le mie pecore dalla lor bocca, e non saranno più loro per pasto. 11 Perciochè, così ha detto il Si-

gnore Iddio, Eccomi, e ridoman-derò le mie pecore, e le ricercherò. 12 Siccome il pastore ricerca la 2 I 3

# EZECHIEL, XXXIV. XXXV.

sua mandra, qualora egli è in mes- i e quelle piogge saranno piogge di zo delle sue pecore disperse, così ricerchero le mie pecore, e le ri-scuoterò da tutti i luoghi, dove sono state disperse nel giorno di nuvola, e di caligine:

13 E le ritrarrò d'infra i popoli, e le raccoglierò da' paesi, e le ricondurrò nella lor terra, e le pascerò sopra i monti d'Israel, nelle pendici, ed in tutte le dimoranse del

14 Io le pasturerò in buoni pa-schi, e la lor mandra sara negli alti monti d'Israel: quivi giaceranno in buona mandra, e pastu-reranno in paschi grassi, ne' monti d'Israel.

15 lo stesso pascerò le mie pe-core, e le farò posare: dice il Si-

gnore Iddio.

16 lo ricercherò la perduta, e riandurrò la smarrita, e fascerò la fiaccata, e conforterò l'inferma: ma distruggerò la grassa, e la for-

te: io le pasturerò con giudicio. 17 E, quant' è a voi, pecore mie, così ha detto il Signore Iddio. Ecco, io giudicherò fra pecora e peco-

ra, fra montoni e becchi 18 Evvi egli troppo poca cosa, che pasturiate in buoni paschi, che voi calpestate co' piedi 1 rimanente della vostra pastura? e che be-viate acque chiare, che voi intor-

bidate co' piedi quelle che restano? 19 Onde le mie pecore si pascono di ciò ch'avete calpestato co' piedi, e beono ciò ch'aveta intorbidato

co' pledi. 20 Perciò, così ha detto il Signore

Iddio, Eccomi, e giudicherò fra la pecora grassa, e la magra. 21 Perciochè voi avete sospinte

corna avete cozzate tutte l'inferme, tanto che le avete disperse, e cacciate fuori

22 lo salverò le mie pecore, e non saranno più in preda; e giudicherò

tra pecora e pecora:

23 E susciterò sopra loro un Pastore, che le pasturerà, cioè, Da-vid, mio servitore: egli le pasturerà, e sarà loro per pastore.

24 Ed io, il Signore, sarò loro Dio: e David, mio servitore, sard Principe in messo d'esse. Io, il Signore, ho pariato:

25 E farò con loro un patto di ace, e farò venir meno nel paese le bestie nocive: ed esse dimoreranno sicuramente nel diserto, e dormiranno nelle selve:

26 E farò ch'esse, e tutti i luoghi d'intorno al mio colle, non saran-no altro che benedizione: e farò scender la piogria al suo tempo: benedizioni.

27 E gli alberi della campagna produrrano i lor frutti, e la terra darà la sua rendita: e quelle saranno in sicurtà sopra la lor terra: e conosceranno ch'io sono il Signo re, quando avrò rotte le sbarre del lor giogo, e le avrò riscosse dalla man di coloro che le tenevano in

28 E non saranno più in preda alle genti, e le fiere della campagna non le divoreranno *più* : anzi

abiteranno in sicurtà, e non vi ac-

rà alcuno che le spaventi. 29 Ed lo farò loro surgere una pianta, *per esser lor*o in nome, efama: e non saranno più consumate per fame nella terra, e non porteranno più il vituperio delle

genti: 30 E conosceranno ch'io, il Signore Iddio loro, sono con loro: e ch'esse, cioc, la casa d'Israel, sono il mio popolo: dice il Signore Iddio.

31 Or voi, greggia mia, pecore del mio pasco, siete uomini, ed io son l'Iddio vostro: dice il Signore Iddio.

CAP. XXXV.

L A parola del Signore mi fu an-cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, volgi la tur faccia verso'i monte di Seir, e profetizza contr'ad esso:

3 E digli, Così ha detto il Signore Iddio, Eccomi a te, o monte di Seir, e stenderò la mia mano sopra te, e ti ridurrò in desolazione, ed in diserto.

4 lo metterò le tue città in diser-

to, e tu sarai desolato, e conoscerai ch' io sono il Signore. col fianco, e con la spalla ; e con le 5 Perciochè tu hai avuta nimicizia antica, ed hai atterrati i figliuo-

li d'Israel per la spada, nel tempo della lor calamità, nel tempo del

colmo dell' iniquità :

6 Perciò, come io vivo, dice il Signore Iddio, io ti metterò tutto in sangue, e'l sangue ti perseguitera: se tu non hai avuto in odio il sangue, il sangue altresì ti perseguitera:

7 E metterò il monte di Seir in desolazione, ed in diserto: e farò che non vi sarà più chi vada, ne chi venga :

8 Ed empierò i suol monti de suol uccisi: gli uccisi con la spada caderanno sopra i tuoi colli, nelle tue valli, e per tutte le tue pendici.

9 lo ti ridurrò in diserti eterni, e le tue città non saranno giammai più ristorate: e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

# EZECHIEL, XXXV. XXXVI.

10 Perciochè tu hai detto, Quelle due nazioni, e que' due paesi saranno miei: e noi le possederemo: benchè il Signore sia stato quivi:

11 Perciò, come io vivo, dice il Signore Iddio, io opererò secondo la tua ira, e secondo la tua gelosia, onde hai prodotti gli effetti, per lo grande odio tuo contr'a loro: e sarò conosciuto fra loro, quando t'a-

vrò giudicato. 12 E tu conosceral ch'io, il Signore, ho uditi tutti i tuoi oltraggi, che tu hai detti contr'a' monti d' Israel : dicendo, Eglino son diserti, ci son dati per divorargli:

13 E che altresì ho udito come voi vi siete magnificati contr'a me con la vostra bocca, ed avete multiplicate le vostre parole contr'a me.

14 Così ha detto il Signore Iddio, Quando tutta la terra si rallegrerà, io ti ridurrò in desolazione.

15 Siccome tu ti sei rallegrato per l'eredità della casa d'Israel, perciò ch'era diserta; così ancora io opererò inverso te: tu sarai desolato, o monte di Seir: anzi Edom tutto quanto : e si conoscerà ch'io sono il Signore.

#### CAP. XXXVI.

E TU, figliuol d'uomo, profetiz-za a' monti d'Israel: e di', Monti d'Israel, ascoltate la parola del Signore:

2 Cost ha detto il Signore Iddio, Perciochè il nemico ha detto di voi,

Eia: i colli eterni son divenuti nostra possessione:

3 Perciò, profetizza, e di', Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè voi slete stati distrutti, e tranghiottiti d'ogn'intorno, per divenire possessione dell'altre genti: e siete passati per le labbra di maldicenza, e per l'infamia de popoli: 4 Perciò, o monti d'Israel, ascol-

tate la parola del Signore Iddio, Così da detto il Signore Iddio a' monti, ed a colli; alle pendici, ed alle valli; a luoghi desolati, ridotti in diserti, ed alle città abbando nate, che sono state in preda, ed in beffa all'altre genti, che son d'o-

gn'intorno:

5 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Se io non ho parlato nel fuoco della mia gelosia contr'altre genti, e contr'a tutta quanta l'Idumea, le quali hanno fatto del mio paese la lor possessione, con allegrezza di tutto l cuore, e con isprezzo dell'animo, per iscacciarne gli abitatori, acioche ella fosse in

6 Herciò, profetizza alla terra d'I-731

srael; e di' a' monti, ed a' colli; alle pendici, ed alle valli, Così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io ho parlato nella mia gelosía, e nella Perciochè voi avete pormia ira. tato il vituperio delle genti:

7 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Io ho alzata la mano, Se le genti, che son d'intorno a voi, non

portano il lor vituperio.

8 Ma voi, o monti d'Israel, gitterete i vostri rami, e porterete il vostro frutto al mio popolo Israel: perciochè egli è vicino a venire.

9 Percioche, eccomi a voi, e mi rivolgerò a voi, e sarete lavorati.

e seminati

10 Ed io farò multiplicare in voi gli uomini, la casa d'Israel tutta quanta: e le città saranno abitate, ed i luoghi diserti saranno edifi-

11 E farò multiplicare in voi uomini, ed animali : ed essi multiplicheranno, e frutteranno: e farò che sarete abitati, come a' di vostri antichi : e vi farò del bene, più che ne' vostri primi tempi: e voi conoscerete ch'io sono il Signore :

12 E farò caminar sopra voi degli uomini, cioè, il mio popolo Israel, i quali vi possederanno, e voi sa rete loro per eredita : e voi non gli

farete più morire.

13 Così ha detto il Signore Iddio. Perciochè si dice di voi. Tu sei un paese che divora gli uomini, e tu hai *sempre* fatte morire le tue genti:

14 Perciò, tu non divorerai più gli uomini, e non farai più morire le tue genti : dice il Signore Iddio. 15 E non ti farò più udire l'onte delle nazioni, e tu non porterai più

il vituperio de popoli, e non farai più morir le tue genti : dice il Signore Iddio.

16 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo, 17 Figliuol d'uomo, que' della ca-

sa d'Israel, dimorando nella lor terra, l'hanno contaminata col lor procedere, e co'lor fatti: il lor procedere è stato nel mio cospetto, come la lordura della donna mestruata.

18 Laonde io ho sparsa la mia ira sopra loro, per lo sángue ch'aveano sparso sopra la terra; e perciochè l'aveano contaminata co' loro idoli:

19 E gli ho dispersi fra le genti, e sono stati sventolati fra i paesi : io gli ho giudicati secondo'i lor pro-

cedere, e secondo i lor fatti. 20 Ma, essendo giunti fra le gen-

ti, dove son venuti, hanno profanato il mio Nome santo: es detto di loro, Costoro sono il popo-

#### EZECHIEL, XXXVI. XXXVII.

santo Nome, il quale la casa d'Israel ha profanato fra le nazioni, dove son venuti.

22 Perciò, di' alla casa d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio, lo opero, non per cagion di voi, o casa d' Israel : anzi, per amor del mio santo Nome, il quale voi avete profanato fra le genti, dove siete

venuti.

23 E santificherò il mio gran Nome, ch'è stato profanato fra le genti, il qual voi avete profanato in mezzo d'esse: e le genti cono-sceranno ch'io sono il Signore; dice il Signore Iddio; quando io mi sarò santificato in voi, nel co-

spetto loro: 24 E vi ritrarrò d'infra le genti, e vi raccoglierò da tutti i paesi, e vi ricondurrò nella vostra terra :

25 E spanderò sopra voi dell'acque nette, e sarete nettati: io vi netterò di tutte le vostre brutture. e di tutti i vostri idoli :

26 E vi darò un cuor nuovo, e metterò uno spirito nuovo dentro di voi: e rimoverò il cuor di pietra dalla vostra carne, e vi darò un

cuor di carne :

27 E metterò il mio Spirito dentro di voi, e farò che caminerete ne' miei statuti, e ch'osserverete, e metterete ad effetto le mie leggi. 28 E voi abiterete nel paese, ch'io

ho dato a' vostri padri; e mi sarete popolo, ed io vi sarò Dio: 29 E vi salverò di tutte le vostre

brutture : e chiamerò il frumento. e lo farò multiplicare: e non manderò più sopra voi la fame:

30 Ed accrescerò i frutti degli alberi, e la rendita de' campi: acio-

chè non riceviate più vituperio fra le genti, per la fame.

31 E voi vi ricorderete delle vostre vie malvage, e de' vostri fatti, che non sono stati buoni: e v'accorerete appo voi stessi, per le vostre iniquità, e per le vostre

abbominazioni.

32 Egli non è per amor di voi ch'io opero: dice il Signore Iddio: siavi pur noto: vergognatevi, e siate confusi delle vostre vie, o casa d' Israel.

33 Così ha detto il Signore Iddio. Nel giorno ch' io vi netterò di tutte le vostre iniquità, io farò che le città saranno abitate, e che i luoghi diserti saranno riedificati.

34 E la terra desolata sarà lavorate, in luogo ch'ells era tutta di-serta, alla vista d'ogni passante; 35 E si dirà, Questa terra ch'era

lo di Dio, e sono usciti del suo desolata, è divenuta simile al giar-dino d' Eden : e queste città, che 21 Ed lo ho avuto riguardo al mio rano distrutte, diserte, e ruinate, ora son murate, ed abitate.

36 E le nazioni, che saranno rimase d'intorno a voi conosceranno ch'io, il Signore, avrò riedificati i luoghi ruinati, e piantata la terra diserta. Io, il Signore, ho pariato, ed altresì metterò le cosa

ad effetto. 37 Così ha detto il Signore Iddio, Ancora sarò io richiesto dalla cas d'Israel, di far loro ques**to, cioé,** di

fargli multiplicar d'uomini, a gui-

sa di pecore. 38 A guisa delle gregge delle bestie consagrate, a guisa delle gre ge di Gerusalemme, nelle sue fes solenni, così saranno le città diserte piene di gregge d'uomini : e si conoscera ch'io sono il Signore.

#### CAP. XXXVII.

A mano del Signore fu sopra ⊿ me, e'i Signore mi menò fuori in ispirito, e mi posò in messo d'una campagna, la quale era piena d'088a:

2 E mi fece passar presso d'esse, attorno attorno: ed ecco, eram in grandissimo numero sopra la campagna: ed ecco, erano molto secche:

3 E mi disse, Figliuol d'uomo, Potrebbono quest' ossa rivivere

Ed io dissi, Signore Iddio, tu'l sai. 4 Ed egli mi disse, Profetima sopra queste ossa: e di loro, Ossa secche, ascoltate la parola del Signore:

5 Così ha detto il Signore Iddio a quest' ossa, Ecco, io fo entrare in voi lo spirito, e voi riviverete:

6 E metterò sopra voi de' nervi, e farò venir sopra voi della carne, e vi ricoprirò di pelle: poi metterò lo spirito in voi, e riviverete: e conoscerete ch'io sono il Signore.

7 Ed io profetizzai, come m'era stato comandato: e, come io fetizzava, si fece un suono: ed ecco un tremoto: e l'ossa s'accostarono ciascun' osso al suo.

8 Ed io riguardai : ed ecco, sopra quelle vennero de nervi, e della carne, e furono ricoperte disopra di pelle: ma non v'era ancora spi-

rito alcuno in loro.

9 E'l Signore mi disse, Profetizza allo spirito: profetizza, figliuol d'uomo, e di allo spirito, Così ha detto il Signore Iddio, Vieni, o spirito, da' quattro venti, e soma in questi uccisi, aclochè rivivano.

10 Ed io profetimal, come egli m'avea comandato; e lo spirito en-trò in essi, e ritornarono in vita,

#### EZECHIEL, XXXVII. XXXVIII.

e si rissarono in piè, ed erano un | co' loro idoli, nè con le loro abbo-

andissimo esercito. 11 Ed egli mi disse, Figlinol d'uo-

mo, queste ossa son tutta la casa d' Israel: ecco, essi dicono, Le nostre ossa son secche, e la nostra speranza è perita: e, quant'è a noi, siamo sterminati. 12 Perciò, profetizza, e di' loro,

Così ha detto il Signore Iddio, Ec-co, io apro i vostri sepoleri, e vi trarro fuor delle vostre sepolture, o popol mio; e vi ricondurrò nel paese d'Israel.

13 E voi conoscerete ch'io sono il Signore, quando avrò aperti i vostri sepolcri, e v'avrò tratti fuor

delle vostre sepolture, o popol mio. 14 E mettero lo Spirito mio in voi, e voi ritornerete in vita: e vi poserò sopra la vostra terra: e voi concecerete ch'io, il Signore, ho parlato, e ch'altresì ho messa la cosa ad effetto : dice il Signore.

15 Poi la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo,

16 Figliuol d'uomo, prenditi an-cora un pezzo di legno, e scrivi sopra esso, Per Giuda, e per li fi-gliuoli d'Israel, suoi congiunti: poi prenditi un' altro pezzo di lemo, e scrivi sopra esso, Per Iosef, lo legno d'Efraim, e di tutta la casa d' Israel, suoi congiunti :

17 Poi accostagli l'uno all' altro, come se non fossero ch'un sol pezzo di legno: e sieno così congiunti

nella tua mano.

18 E, quando i figliuoli del tuo popolo ti diranno, Non ci dichiarerai tu che cosa vuoi dire per

queste cose?

19 Di' loro, Così ha detto il Si-gnore Iddio, Ecco, io prendo il pezzo di legno di Iosef, che è in mano d'Efraim, e quel delle tribù d'Israel, sue congiunte: e lo metterò sopra questo, cioc, sopra'l pezzo di legno di Giuda: e ne faro un medesimo pezzo di legno, e saran-no una stessa cosa nella mia mano.

20 Tieni adunque que' due pezzi di legno, sopra i quali avrai scritto, nella tua mano, nel lor co-

spetto: 21 E di' loro, Così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io ritrarrò i fidiuoli d'Israel di mezzo delle genii, dove sono andati, e gli raccoglierò d'ogn' intorno, e gli ricondurro nella lor terra :

22 E ne farò una medesima na zione, nella terra, ne' monti d'Israel: ed un solo Re sarà lor re a tutti: e non saranno più due nazioni, e non saranno più divisi in due regni:

23 E non si contamineranno più

minazioni, nè con tutti i lor misfatti: ed io glı sálverò di tutte le loro abitazioni, nelle quali hanno peccato: e gli nettero, e mi saranno popolo, ed io sarò loro Dio.

24 E'l mio servitore David sard re sopra loro, ed essi tutti avranno un medesimo Pastore, e camineranno nelle mie leggi, ed osserveranno i miei statuti, e gli mette-

ranno in opera:

25 Ed abiteranno nel paese ch'io ho dato a Iacob, mio servitore; nel quale i padri vostri abitarono: ed abiteranno in quello, essi, ed i lor figliuoli, ed i figliuoli de' lor figliuoli, in perpetuo: e'l mio servitore David sard lor principe in eterno.

26 Ed io farò con loro un patto di pace: vi sarà un patto eterno con loro : e gli stanzierò, e gli accrescerò, e metterò il mio santua-

rio in mezzo di loro in perpetuo. 27 E'l mio tabernacolo sara appresso di loro: ed io sarò loro Dio, ed essi mi saranno popolo-

28 E le genti conosceranno ch'io sono il Signore, che santifico Israel, quando'l mio santuario sarà in mezzo di loro in perpetuo.

#### CAP. XXXVIII.

POI la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

2 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog, verso'l paese di Magog, principe, e capo di Mesec, e di Tubal: e profetizza contr'a

lui: 3 E dr., Così ha detto il Signore Iddio, Eccomi a te, o Gog, principe, e capo di Mesec, e di Tubal:

4 E ti farò tornare indietro, e ti metterò de' graffi nelle mascelle, e ti trarrò fuori, con tutto'l tuo esercito, cavalli, e cavalieri, tutti quanti perfettamente ben vestiti, gran raunata di popolo, con targhe, e scudi, i quali trattano le spade tutti quanti:

5 E con loro la gente di Persia. di Cus, e di Put, tutti con iscudi, ed elmi:

6 Gomer, e tutte le sue schiere: la casa di Togarma, dal fondo del Settentrione, insieme con tutte le sue schiere: molti popoli teco.

7 Mettiti in ordine, ed apparecchiati, tu, e tutta la tua gente, che s'è raunata appresso di te; e sij lo-

ro per salvaguardia. 8 Tu sarai visitato dopo molti

giorni: in su la fin degli anni tu verrai nel paese del popolo riscosso dalla spada, e raccolto da molti popoli, ne' monti d'Israel, i quali

# EZECHIEL, XXXVIII. XXXIX.

erano stati ridotti in diserto perpetuo: allora che il popolo di quel paese, essendo stato ritratto d'infra i popoli, abiterà tutto in si-

9 E salirai, e verrai a guisa di ruinosa tempesta: tu sarai a guisa di nuvola, da coprir la terra: tu, e tutte le tue schiere, e molti po-

poli teco.
10 Così ha detto il Signore Iddio,
Egli avverrà in quel giorno, che
molte cose ti saliranno nel cuore, e

penserai un malvagio pensiero:
11 E dirai, lo salirò contr'al paese delle villate: lo verrò sopra la
gente quieta, ch' abita in sicurtà:
teglino abitano tutti in luoghi senza mura, e non hanno ne sbarre,
nè porte:)

19 Per ispogliare spoglie, e per predar preda: rimettendo la tua mano sopra i luoghi diserti, di nuoco abitati: e sopra! poplo raccolto dalle genti, che s'adopererà intorno al bestiame, ed alle sue facultà: ed abiterà nel billico del

paese.

13 Seba, e Dedan, ed i mercatanti di Tarsis, e tutti i auol leoncelli, ti diranno, Sei tu venuto per Ispogliare spoglief hai tu fatta la tua raunata per predar preda, per portarne via argento, ed oro: per rapir bestlame, e facultà; per Ispo

pir containe, containe, gliar molte spoglie?

14 Perciò, figliuol d'uomo, profetizza, e d'a Gog, Coeì ha detto il Signore Iddio, in quel giorno, quando'i mio popolo Israel abiterà

in sicurtà, noi saprai tu?

15 E tu verrai dal tuo luogo, dal fondo del Settentrione: tu, e molti popoll teco, tutti montati sopra cavalli, gran raunata, e grosso esercito:

16 E salirai contr'al mio popolo larsel, a guisa di nuvola, per coprir la terra: tu sarai in su la fine de' giorni, edi oti farò venire sopra la mia terra: aciochè le genti mi conoccano, quando lo mi sarò santificato in te, nel coepetto loro, o

Cog.

17 Coel ha detto il Signore Iddio,
Non sei tu quello, del quale lo parlai a' tempi antichi, per il profeti
d' Israel, mele servitori, i quali profetissarono in que tempi, per moltanni, ch' to ti fare i venire contr'a

loro?

18 Ma egli avverrà in quel giorno, nel giorno che Gog sarà venuto sopra'i paese d'Israel, dice il Signore Iddio, che l'ira mi salirà nelle

19 Ed io ho parlato nella mia gelosia, nel fuoco della mia indegnazione: Se in quel giorno non e'è un gran tremoto nel paese d'Israel.

20 Ed i pesci del mare, e gli uccelli del cielo, e le fare della campagna, ed ogni rettile che va serpendo sopra la terra, ed ogni uomo che è sopra la terra, tremeranno per la mia presenza: ed i monti saranno diroccati, ed i balsi caderanno, ed ogni muro ruinerà a terra.

21 Ed io chiamerò la spada contr'a lui, per tutti i miel monti: dice il Signore Iddio: la spada di ciascun di loro sarà contr'al suo fratello. 92 Evarrà a diudicio con lui con

22 E verrò a giudicio con lui con pestilenza, e con sangue: e farò piover sopra lui, e sopra le sue schiere, e sopra i molti popoli che saranno con lui, una pioggia strabocchevole, pietre di gragnuola, fuoco, e solfo.

23 Ed io mi magnificherò, e mi santificherò, e sarò conosciuto nel cospetto di molte genti: e conosceranno ch'io sono il Signore.

#### CAP. XXXIX.

TU adunque, figliuol d'uomo, profetizza contr'a Gog: e di', Così ha detto il Signore Iddio, Eccomi a te, o Gog, principe, e capo di Masse, adi Tribal.

di Mesec, e di Tubal: 2 E ti farò tornare indietro, e ti farò andare errando, dopo che t'avrò tratto dal fondo del Settentrione, e t'avrò fatto venire sopra i monti d'Israel:

3 E scuoterò l'arco tuo dalla tua man sinistra, e farò cader le tue

saette dalla tua destra.

4 Tu caderai sopra i monti d'Israel, tu, e tutte le tue schiere, ed i popoli che saranno teco: lo t'ho dato per pasto agli uccelli, ed agli uccelletti d'ogni spezie, ad alle

fiere della campagna.

5 Tu sarai atterrato su per la campagna: perciochè io ho parlato: dice il Signore Iddio.

6 Ed io manderò un fuoco in Magog, e sopra quelli ch'abitano nell'isole in sicurtà: e conosceranno ch'io sono il Signore.

7 E farò che'l mio Nome santo sarà conosciuto in meszo del mio popolo Israel, e non lascerò più profanare il mio santo Nome: e le genti conosceranno ch'io sono il Signore, il Santo in Israel.

8 Ecco, la cosa è avvenuta, ed è stata fatta: dice il Signore Iddu; questo è quel giorno, del quale io

ho parlato.

9 E gli abitanti delle città d'Israel
usciranno fuori, ed accenderanno
un fuoco, ed arderanno armi, e
targhe, e scudi, ed archi, e sactie.

e dardi maneschi, e lance: e con quelle terranno il fuoco acceso lo

spazio di sett'anni:

10 E non recheranno legne dalla campagna, e non ne taglieranno ne' boschi: anzi faranno fuoco di quell' armi: e spoglieranno quelli che gli aveano spogliati, e prede-ranno quelli che gli aveano predati: dice il Signore Iddio.

11 Ed avverra in quel giorno, ch'io darò quivi in Israel un luogo da sepoltura a Gog, cioc, la Valle de viandanti, dal Levante del mare ; ed ella sarà turata a' viandanti: e quivi sarà seppellito Gog, e tutta la sua moltitudine: e quel luogo si chiamera, La Valle della moltitudine di Gog.

12 E que' della casa d'Israel gli seppelliranno per sette mesi, per

nettare il paese.

13 E tutto'l popolo del paese gli seppellirà : e *questo* sarà loro per fama, nel giorno ch'io mi sarò glorificato: dice il Signore Iddio.

14 E metteranno da parte degli uomini, i quali del continuo andranno attorno per lo paese, e sep-pelliranno, insieme co viandanti, quelli che saranno rimasi su la faccia della terra, per nettaria: in capo di sette mesi ne ricercheranno ancora.

15 E chiunque passerà per lo paese, e vedra un' osso d'uomo, rizzera presso d'esso un segnale, fin che i sotterratori l'abbiano seppellito nella Valle della moltitudine di Gog.

16 Ed anche il nome della città eard Hamona: e così netteranno

il paese.

17 Oltr's ciò, figliuol d'uomo, così ha detto il Signore Iddio, Di agli uccelli d'ogni maniera, ed a tut-te le fiere della campagna, Adu-natevi, e venite: raccoglietevi d'o-gn'intorno all'uccisione ch'io vi fo; alla grande uccisione ch' io fo sopra i monti d'Israel: e voi mangerete della carne, e berrete del

angue. 18 Mangeretocarne d'*uomini* prodi, e berrete sangue di principi della terra: tutti montoni, agnelli, e becchi, giovenchi, bestie grasse

di Basan. 19 E mangerete del grasso a sasietà, e berrete del sangue fino ad ebbrezza, della mia uccisione, ch'io

v'ho fatta.

20 E sarete saziati, sopra la mia tavola, di cavalli, di bestie da carri, d'*uomini* prodi, e d'uomini di guerra d'ogni maniera: dice il Signore Iddio.

21 Ed lo metterò la mia gloria fra

le genti, e tutte le nazioni vedranno il mio giudicio, ch'io avrò eseguito; e la mia mano ch'io avrò messa sopra quelli.

22 E, da quel giorno innanzi, la casa d'Israel conoscerà ch'io sono

il Signore Iddio loro.

23 E le genti conosceranno che la casa d'Israel era stata menata in cattività per la sua iniquità: perciochè avea misfatto contr'a me: laonde io avea nascosta la mia faccia da loro, e gli avea dati in man de lor nemici: ed erano tutti caduti per la spada.

24 lo avea operato inverso loro secondo la lor contaminazione, e secondo i lor misfatti: ed avea na-

scosta la mia faccia da loro. 25 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ora ritrarrò Iacob di cattività, ed avrò pietà di tutta la casa d' Israel, e sarò geloso del mio san-

to Nome. 26 Dopo ch'avranno portato il lor vituperio, e la pena di tutti i lor misfatti, ch'aveano commessi contr'a me, mentre dimoravano sopra la lor terra in sicurtà, senza ch'alcuno gli spaventasse ;

27 Quando lo gli ricondurrò d'infra i popoli, e gli raccoglierò da' paesi de' lor nemici, e mi santificherò in loro, nel cospetto di molte genti. 28 E conosceranno ch'io sono il Signore Iddio loro, quando, dopo avergli fatti menare in cattività fra le genti, gli avrò poi raccolti nella lor terra, senza averne quivi

lasciato alcun di resto. 29 E non nasconderò più la mia faccia da loro: perciochè avrò sparso il mio Spirito sopra la casa d'Israel: dice il Signore Iddio.

CAP. XL.

PELL' anno venticinquesimo
della nostra continuaciono principio dell'anno, nel decimo iorno del mese, nell'anno quartodecimo da che la città fu percossa: in quell'istesso giorno la mano del Signore fu sopra me, ed egli mi me no là.

2 Egli mi menò nel paese d'Israel, in visioni di Dio: e mi poeò sopra un monte altissimo, sopra l quale, dal Mezzodi, v'era come un'

edificio di città.

3 E, come egli m'ebbe menato là, ecco un' uomo, il cui sembiante pareva di rame, ed avea in mano un fil di lino, ed una canna da misurare: ed egli stava in piè in su la porta.

4 E quell'uomo parlò a me. dicendo, Figliuol d'uomo, riguarda con gli occhi, ed ascolta con l'orecchie, e pon mente a tutte le cose ch'io ti mostro: perciochè tu sel stato menato què, per fartele ve-dere: fa' assapere alla casa d'Israel

tutte le cose che tu vedi. 5 Or ecco un muro di fuori della casa d'ogn'intorno. E quell' uomo, avendo in mano una canna da misurare, di sei cubiti, e d'un palmo, misurò la larghesza di quell'e-

dificio, ed era d'una canna: e l'al-

tezza, ed era parimente d'una can-

6 Poi venne ad una porta che guardava verso'l Levante, e sall per li gradi d'essa, e misurò l'un degli stipiti della porta, ed era d'una canna di larghezza: poi l'altro ed era parimente d'una canna di largherra.

Poi misuro le logge, e clascuna d'esse era d'una canna di lunghezza, e d'una canna di larghezza: e fra l'una loggia e l'altra v'era lo spazio di cinque cubiti : poi misurò il limitar della porta d'appresso al portale della casa di dentro, ed *era* d'una canna.

8 Poi egli misurò il portale della porta di dentro, ed era d'una canna

9 Poi misurò ancora il portale della porta, ed era d'otto cubiti: e le sue fronti, ed erano di due cubiti: e l'antiporto della porta era indentro.

10 E le logge della porta, verso'l Levante, *erano* tre di qua, e tre di là: tutte e tre *erano* d'una medesima misura: parimente d'una stessa misura erano le fronti di quà, e di là.

11 Poi egli misurò la larghezza del vano della porta, ed era di dieci cubiti : e la lunghezza della porta,

ed era di tredici cubiti.

12 E v'era una chiusura davanti alle logge, d'un cubito: e parimente una chiusura d'un cubito dall'altro lato : ed ogni loggia avea

sei cubiti di quà, e sei di là. 13 Poi egli misurò la porta, dal tetto d'una delle logge a quel dell'altra opposta; e v'era la larghezza di venticinque cubiti: gli usci di quelle essendo l'uno dirincontro al-

14 Poi impiegò in pilastrate ses-santa cubiti : e la porta d'ogn'intorno era al pari d'una delle pilastrate del cortile:

15 E dalla facciata anteriore della porta, fino alla facciata del portale della porta di dentro, v'erano

cinquanta cubiti. 16 E v'erano delle finestre fatte a cancelli nelle logge, e ne' loro ar chi di dentro della porta d'ogn'in-736

torno: e così era in tutti i corridori delle porte : v'erano delle fine stre indentro, d'ogn'intorno; e delle palme alle fronti.

17 Poi egli mi menò nel cortile di fuori : ed ecco delle camere, ed un lastrico lavorato d'ogn' intorno del cortile: disopra a quel lastrico verano trenta camere.

18 E quel lastrico, ch'era allato alle porte, al pari della lunghessa

d'esse, era il suolo da basso. 19 Poi egli misurò uno spazio,

dalla facciata della porta disotto, fino alla facciata di fuori del cortile di dentro, di larghezza di cento cubiti, verso l'Oriente, e versol Settentrione.

20 Egli misurò eziandio la porta del cortile difuori, la quale riguardava verso'l Settentrione, per la sua lunghezza, e per la sua lar-

ghezza:

21 E le sue logge, ch'erano tre di quà, e tre di là : *egli misurò* e**zia**ndio le sue fronti, e le sue pilastrate, ed esse erano della medesima misura di quelle della prima porta: misurò eziandio la lunghezza di questa porta, ed era di cinquanta cubiti : e la sua larghessa, ed era di venticinque cubiti.

22 Misuro estandio le sue fine stre, ed i suoi archi, e le sue palme, ed erano secondo la misura della porta che riguardava verso? Levante, e si saliva ad essa per sette scaglioni : e gli archi di quella porta erano in faccia a quelli scaglioni.

23 E la porta del cortile di dentro era dirincontro all'altra porta del Settentrione, come dal lato del Lovante: ed egli misurò da porta a porta, e v'erano cento cubiti

24 Poi egli mi menò verso'l Meszodì; ed ecco una porta, che riguardava verso'i Mezzodì: ed egli misurò le fronti, e le pilastrate d'essa, ed erano secondo le misure precedenti.

25 E v'erano delle finestre in essa, e ne' suoi archi d'ogn' intorno, simili a quelle finestre precedenti : la lunghezza d'essa porta era di cin-quanta cubiti, e la larghezza di

venticinque cubiti :

e v'erano cento cubiti.

26 Ed i suoi gradi erano di sette scaglioni, ed i suoi archi erano in faccia a quelli : ella avea eziandio delle palme alle sue fronti, una di quà, ed una altra di là di ciascuns d'esse.

27 V'era esiandio una porta nel cortile di dentro, che riguardava verso'l Mezzodì: ed egli misurò da porta a porta, dal lato del Memodi,

## EZECHIEL, XL, XLI.

28 Poi egli mi menò al cortile di ! dentro, per la porta Meridionale: ed egli misurò la porta Meridionale, ed era secondo le misure pre-

cedenti;

29 E le sue logge, e le sue fronti, e le sue pilastrate, erano secondo quelle misure precedenti : e v'erano in essa, e ne suoi archi, delle finestre d'ogn' intorno: la lunghezza d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la larghezza di venticinque cubiti.

30 E le pilastrate d'ogn'intorno erano di venticinque cubiti di lun. ghesza, e di cinque cubiti di lar-

ghezz

31 Ed i suoi archi riguardavano verso'i cortile di fuori, e v'erano delle palme alle sue fronti: ed i suoi gradi erano d'otto scaglioni.

32 Poi egil mi menò nel cortile di dentro, dal Levante, e misurò la porta: ed essa era secondo le mi-

sure precedenti:

33 É le sue logge, e le sue fronti, e le sue pilastrate, erano secondo quelle misure precedenti : e v'erano in essa, e nelle sue pilastrate, d'ogn'intorno, delle finestre: la lunghessa d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la larghezza di venticinque cubiti.

34 Ed i suol archi riguardavano verso'i cortile di fuori, e v'erano delle palme alle sue fronti, di qua, e di là : ed i suoi gradi erano d'otto

scaglioni. 35 Poi egli mi menò alla porta Settentrionale, e la misurò secon-

do quelle misure precedenti;
36 Insieme con le sue logge, e le sue fronti, e le sue pilastrate: e v'erano delle finestre d'ogn' intorno : la lunghezza d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la larghezza di cinquanta cubiti.

37 E le sue fronti riguardavano verso'l cortile di fuori: e v'erano delle palme alle sue fronti di qua, e di la: ed i suoi gradi erano d'otto

scaglioni

38 E fra le pilastrate di quelle porte v'erano delle logge, co' loro usei: quivi si lavavano gli olocausti.

39 E presso al portale dell'una di quelle porte v'erano due tavole da un lato, e due dall'altro, da scannar sopra esse gli olocausti, ed i sacrificij per lo peccato, e per la colpa.

40 E parimente dall'uno de' lati di fuori della soglia dell'entrata dell'altra porta, cioè, della Settentrionale, verano due tavole : e dall'altro lato del portale d'essa porta, due altre tavole

41 Così v'erano quattro tavole di qua, e quattro di la, a' lati di ciascuna porta, ch'erano in tutto otto tavole, sopra le quali si scannavano i sacrificij.

42 E le quattro tavole, ch'erano per gli olocausti, erano di pietra pulita: la lunghezza di ciascuna era d'un cubito e mezzo, e la larghezza d'un cubito e mezzo, e l'alterra d'un cubito : e sopra quelle si riponevano gli strumenti, co quali si scannavano gli olocausti,

ed i sacrificij. 43 V'erano eziandio degli arpioni d'un palmo, messi per ordine d'ogn'intorno della casa: e sopra le

tavole si metteva la carne dell'of-

ferte. 44 E difuori della porta di dentro v'erano le camere de cantori, nel cortile di dentro, le quali erano allato alla porta Settentrionale: e le lor facce erano verso'l Mezzodi. Ve n'era una allato della porta Orientale, traendo verso'l Setten-

trione.

45 E quell'uomo mi parlò: di-cendo, Questa camera, che riguar-da verso'i Mezzodi, è per li sacerdoti che fanno l'ufficio della casa: 46 E quell' altra camera, che riguarda verso'l Settentrione, è per il sacerdoti che fanno l'ufficio dell'altare. Essi sono i figliuoli di Sa-doc, i quali, d'infra i figliuoli di Levi, s'accostano al Signore, per fare il suo servigio.

47 Poi misurò il cortile, ed era di cento cubiti di lunghezza, e di cento di larghezza, quadro : e l'alture era a diritto davanti alla casa.

48 Poi egli mi menò al portico della casa, e misurò gli stipiti del portico, ed erano di cinque cubiti diqua, e di cinque di la : poi la larghezza della porta, ed era di tre cubiti di qua, e di tre di la.

49 La lunghezza del portico era di venti cubiti, e la larghezza d'undici cubiti, oltr'allo spazio de' gradi, per li quali si saliva ad esso: e le colonne *erano* presso degli sti. piti, l'una di qua, l'altra di la.

CAP. XLI. DOI egli mi menò nel tempio, e misurò gli stipiti, ed erano di

sei cubiti di larghezza di qua, e di sei cubiti di larghezza di la: quanta era la larghezza del tabernacolo. 2 E la larghezza della porta era di sei cubiti, e le spalle della porta erano di cinque cubiti di qua, e di cinque cubiti di là. Poi egli misurò la lunghezza del tempio, ed era di quaranta cubiti: e la larghema, ed era di venti cubiti.

# EZECHIEL, XLI. XXII.

3 Poi entrò nella parte interiore, e misurò lo stipite della porta, ed era di due cubiti: e poi la porta, ed era di sei cubiti: ed oltr'alla larghezza della porta v'erano sette cubiti.

4 Poi misurò la lunghezza di questa parte interiore, ed era di venti cubiti: e la larghezza, ed era di venti cubiti, in faccia al tempio. Poi egli disse, Questo è il Luogo

santissimo.

5 Poi egli misurò il muro della casa, ed era di sei cubiti: e la larghezza di ciascuna pila, ed era di quattro cubiti, d'ogn' intorno della

6 E queste pile, accozzando una pila con l'altra, erano di trentatre piedi: e v'erano delle ritratte nelle pareti di dentro delle pile d'ogn' in-torno, per servir di sostegni alle travi, ed aciochè le travi non s'attenessero al muro della casa.

7 Or v'era in quelle pile uno spa-zio, per lo quale si saliva sopra al giro: perciochè si saliva per una scala a lumaca nella casa d'ogn' intorno: e per ciò v'era quello spazio nella casa fino in cima: e così dal solaio da basso si saliva al sommo, per quel di mezzo.

8 E, riguardando l'altezza della casa d'ogn' intorno, io vidi che le fondamenta delle pile erano d'una canna intiera, cioè, di sei gran

cubiti. 9 La larghezza del muro, ch'era alle pile infuori, era di cinque cubiti: come anche ciò ch'era stato lasciato di voto fra le pile della

10 Or fra le camere v'era uno spazio di venti cubiti di larghezza,

d'ogn' intorno della casa.

Il E v'era una porta in ciascuna pila, per entrare in quello spazio ch'era stato lasciato voto: una porta, dico verso'l Settentrione, ed una altra porta verso'l Mezzodì: e la larghezza dello spazio lasciato voto era di cinque cubiti d'ogn' intorno.

12 E l'edificio, ch'era allato al corpo del tempio dall' un lato. e dall' altro, traendo verso l'Occidente, avea settanta cubiti nella sua larghezza: e'l muro dell' edificio avea cinque cubiti di larghezza d'ogn' intorno; e novanta cubiti

di lunghezza.

13 Poi egli misurò la casa, ed era di lunghezza di cento cubiti: corpo del tempio, l'edificio, ed i suol muri, tutto insieme era di lunghezza di cento cubiti.

14 E la piazza davanti alla casa, ed al corpo del tempio, dall' Oriente, era di cento cubiti.

16 Poi egli misurò la lunghe ma dell' edificio ch'era dirimpetto al corpo del tempio, nella parte di dietro d'esso, co suoi portici di qua, e di là: ed era di cento cubiti. (20si egli misurò il tempio di dentio, e le pilastrate del cortile :

16 Gli stipiti, e le finestre fatte a cancelli, ed i portici d'intorno, da lor tre lati, opposti a palchi del tempio, i quali erano coperti di legname d'ogn' intorno. Or il terrazzo arrivava fino alle finestre.

e le finestre erano coperte: 17 Dal disopra della porta fino alla casa, di dentro, e di fuori, ed in somma per tutto'l muro d'intorno, di dentro, e di fuori, a misure

uguali.

18 E v'era un lavoro di Cherubini, e di palme: ed una palma era fra un Cherubino, e l'altro: e ciascun Cherubino avea due facce.

19 E la faccia dell' uomo era volta verso una palma, da un lato: e la faccia del leoncello *era volta* verso una altra paima, dall'altro lato mesto lavoro era per tutta la casa attorno attorno.

20 Da terra fin disopra alla porta, v'erano de' Cherubini, e delle palme lavorate. E tali erano le

pareti del tempio.

21 Gli stipiti, e'l limitar della porta del tempio, erano quadri: e la faccia del santuario era del medesimo aspetto che quella del tempio.

22 L'altare era di legno, di tre cubiti d'alterna, e di due cubiti di lunghezza: ed avea i suoi cantoni: e la sua tavola, ed i suoi la-ti erano di legno. E quell' uomo mi disse, Quest'è la mensa, ch'è davanti al Signore.

23 Or il tempio, e'l santuario, aveano due reggi agli usci loro. 24 E quelle due reggi erano di due pezzi, che si ripiegavano: e così ciascuna regge era di due

pezzi.

25 E sopra gli usci del tempio v'era un lavoro di Cherubini, e di palme, simile al lavoro delle pareti: e v'era una travatura di legno nella facciata del portico di fuori.

26 V'erano exiandio delle finestre fatte a cancelli, e delle palme di quà, e di là, alle spalle del portico, come alle pile della casa ed alle travature.

CAP. XLIL

Pol quell' uomo mi menò fuod al cortile di fuori, per la vis che traeva verso'l Settentrione: e

mi condusse nelle camere, ch' erano dirimpetto al corpo del tempio, e dell' edificio, verso I Settentrione: 2 In fronte alla lunghezza di cen-

to cubiti della porta Settentrionale, ed alla larghema di cinquan-

ta cubiti:

3 Dirimpetto a' venti cubiti del cortile di dentro, ed al lastrico. ch'era nel cortile di fuori : un portico riscontrandosi con l'altro da tre parti.

4 È davanti alle camere v'era un corridoio, largo dieci cubiti, ritratto in dentro d'un cubito: e gli usci delle camere *erano* verso'l

Settentrione.

5 Or le camere del solaio più alto erano raccorciate: perciochè i pilastri di quello erano più pic-cioli che que' degli altri, cioè, che que' del solalo basso, e del mezzano dell' edificio.

6 Perciochè quelle camere erano a tre solai, e quelle non aveano colonne, come quelle de' cortili: e perciò, quell'alto solaio era raccorciato più che'i basso, e'l mez-

zano da terra.

7 E la chiusura, ch'era in fuori, davanti alle camere, traendo verso'l cortile di fuori, dirincontro alle camere, era di cinquanta cu-

biti di lunghezza. 8 Perciochè la lunghezza delle camere, ch'erano nel cortile di fuori, era di cinquanta cubiti. Ed ecco, davanti al templo v'era uno spazio

di cento cubiti.

9 E disotto a quelle camere v'era una entrata dal lato d'Oriente, entrando in esse dal cortile di fuori.

10 Nella larghezza del procinto del cortile, traendo verso l'Orien te, dirimpetto al corpo del tempio, ed all' edificio, v'erano delle ca

11 E v'era un corridoio davanti a quelle, di simil forma come quello delle camere ch'*erano* verso'l Settentrione : esse *erano* d'una medesima lunghezza, e d'una medeeima larghezza: ed aveano tutte le medesime uscite, ed i medesimi ordini, e le medesime porte.

12 E quali erano le porte delle camere ch'erano verso'l Mezzodi, tale era altresì la porta ch'era in fondo al corridoio, che faceva capo alla chiusura del parapetto, ch'era dall' Oriente, quando s'en-

trava in esse.

13 E quell' uomo mi diese, Le ca-mere Settentrionali, e le camere Meridionali, che sono dirimpetto al corpo del tempio, son le camere sante, dove i sacerdoti che s'accostano al Signore deono mangiar 739

le cose santissime: quivi eziandio deono riporre le cose santissime, e l'offerte di panatica, ed i sacrificij per lo peccato, e per la colpa: perciochè quel luogo è santo.

14 Quando i sacerdoti saranno entrati nel luogo santo, non usciranno di quello nel cortile di fuori : anzi poseranno quivi i lor vestimenti, co' quali fanno il servigio. e vestiranno altri vestimenti: ed allora potranno venire nel cortile del popolo.

15 Poi quell uomo, avendo finito di misurar la casa di dentro, mi menò fuori per la via della porta che guardava verso Oriente; e mi-

surò il ricinto d'ogn' intorno. 16 Egli misurò il lato Orientale con la canna da misurare ; e v'erano cinquecento canne, alia can-

na da misurare, d'ogn' intorno. 17 Poi misurò il lato Settentrionale; e v'erano cinquecento canne, alla canna da misurare, d'o-gn' intorno.

18 Poi misurò il lato Meridionale ; e v'erano cinquecento canne, alla canna da misurare, d'ogn' intorno. 19 Poi egli si rivolse verso'l lato Occidentale, e lo misurò; ed era di cinquecento canne, alla canna da misurare.

20 Egli misurò la casa da' quattro venti; ed ella avea un muro d'ogn' intorno, di .lunghezza di cinquecento cubiti, e di larghezza di cinquecento cubiti : per separare il luogo santo dal profano.

CAP. XLIII.

DOI egli mi condusse alla porta, che riguardava verso'l Levante.

2 Ed ecco la gloria dell' Iddio d'Israel, che veniva di verso'l Levante: e la sua voce era simile al suon di grandi acque; e la terra risplendeva della sua gloria.

3 E la visione ch'io vidi era nell'aspetto simigliante alla visione ch'io vidi, quando venni per distrugger la città: e le sembianze erano le medesime con quelle ch'io avea vedute presso al fiume Che-

bar: ed io caddi sopra la mia faccia.

4 E la gloria del Signore entrò nella casa, per la via della porta, che riguardava verso'l Levante.
5 E lo Spirito m'elevò, e mi me-

no nel cortile di dentro: ed ecco, la casa *era* ripiena della gloria del more. Ed io udii uno che parlava a me

dalla casa: ed un'uomo fu quivi in piè appresso di me :

7 E mi disse, Figuuol d'uomo,

## EZECHIEL, XLIII. XLIV.

ecco'l luogo del mio trono, e'l luogo delle piante de' miel piedi, dove lo abiterò fra i figliuoli d'Israel in perpetuo : e la casa d'Israel non contaminerà più il mio santo Nome, nè essi, nè i lor re, con le lor fornicazioni, e con le carogne de' lor re. e co' loro alti luoghi :

8 Come hanno fatto, quando hanno posta la lor soglia presso della mia soglia, e'l loro stipite presso del mio stipite, tal che v'era sol la parete fra me e loro: e così hanno contaminato il mio Nome santo. con le loro abbominazioni, c'hanno commesse: onde io gli ho consumati nella mia ira.

9 Ora allontaneranno da me le lor fornicazioni, e le carogne de' lor re : ed io abiterò in mezzo di lo-

ro in perpetuo.

10 Tu, figliuol d'uomo, dichiara alla casa d'Israel il disegno di questa casa: e sieno confusi delle foro iniquità: poi misurino la pianta d'essa.

11 E, quando si saranno vergomati di tutto quello c'hanno fatto, fa' loro assapere la forma di questa casa, e la sua disposizione, e le sue uscite, e le sue entrate, e tutte le sue figure, e tutti i suoi ordini, e tutte le sue forme, e tutte le sue regole: e disegnale davanti agli occhi loro: aciochè osservino tutta la sua forma, e tutti i suoi ordi-

ni, e gli mettano in opera. 12 Quest' è l'ordine della casa: Sopra la sommità del monte, tutto'l suo ricinto d'ogn' intorno sa-ra un luogo santissimo. Ecco,

quest' è l' ordine della casa. 13 E queste son le misure dell'altare, a cubiti, de' quali ciascuno é d'un cubito, e d'un palmo: Il suo seno era d'un cubito, ed altresi d'un cubito di larghezza: c'l ricinto, ch' era sopra l'orlo di quello d'ogn' intorno, era d'una spanna: e quello era il suolo dell' altare.

14 Or dal seno, ch'era in terra. fino alla sportatura da basso, v'erano due cubiti: e quella sportatura avea un cubito di larghezza: e dalla più picciola sportatura, fino alla maggiore, v'erano quattro cubiti: e la larghezza della maggiore era d'un cubito.

15 E l' Hareel era alto quattro cubiti. e dall' Ariel in su v'erano le

quattro corna. 16 E l'Ariel avea di lunghessa

dodici cubiti, ed altrettanti di larghezza: *ed era* quadro per ogni

17 E la sportatura avea di lunghezza quattordici cubiti, ed al-trettanti di larghezza, da tutti e 740 quattro i suoi lati : e l'orlo, ch'ers d'intorno a questa parte dell'aitare, era d'un messo cubito: e'l seno, ch'era presso all' altra, era d'un cubito d'ogn' intorno: ed i suoi gradi erano volti verso'l Le vante.

18 E quell uomo mi disse, Figliuol d'uomo, così ha detto il Signore Iddio, Questi son gli ordini dell'altare, nel giorno che sara fatto, per offerire sopra esso gli olocausti, e per ispandere sopra esso il Sangue

19 Ed allora tu darai a' sacerdoti Leviti, che son della progenie di Sadoc, i quali s'accostano a me, dice il Signore Iddio, per ministrarmi, un giovenco, per *sacrificio per* 

lo peccato:

20 E prenderal del sangue d'esso, e ne metteral sopra le quattro corna dell'altare, ed a' quattro canti della sportatura, e sopra l'orio, attorno attorno. Così netterai l'altare, e farai purgamento per esso.

21 Poi prenderai 'l giovenco del sacrificio per lo peccato, e quello sarà arso in un luogo della casa appartato, fuori del luogo santo.

22 E'l secondo giorno tu offerirai, per sacrificio per lo peccato, un becco, senza difetto: e con esso si farà il purgamento per l'altare, come si sara fatto col giovenco. 23 Quando tu avrai finito di far

quel purgamento, tu offerirai un giovenco dell'armento, senza di-fetto: ed un montone della greg-

gia, senza difetto. 24 E tu gli offerirai davanti al Signore, ed i sacerdoti gitteranno del sale sopra, e gli offeriranno in olocausto al Signore.

25 Per lo spazio di sette giorni, tu sacrificheral un becco per giorno, per lo peccato; ed i sacerdoti sacrificheranno un giovenco dell'armento, ed un montone della greggia, senza difetto.

26 Per lo apazio di sette giorni essi faranno il purgamento per l'al-tare, e lo purificheranno: ed essi si consagreranno nel lor ministe-

27 E, compiuti que giorni, dall'ottavo giorno innanzi, quando i sacerdoti sacrificheranno sopra l'altare i vostri olocausti, ed i vostri sacrificij da render grazie, io vi gradirò ; dice il Signore Iddio.

CAP. XLIV.

DOI egli mi ricondusse verso la porta di fuori del luogo santo, la quale riguardava verso'l Levante: ed essa era chiusa. 2 E'l Signore mi disse, Questa

## EZECHIEL. XLIV.

porta sarà chiusa, e non s'aprirà, e niuno entrera per essa: perciochè il Signore Iddio d'Israel è entrato per essa: perciò resterà chiusa.

3 Ella è per lo principe: il principe sedera in essa per mangiar davanti al Signore: egli entrera per la via del portale di questa por-ta, e per la via di quello stesso se n'uscira

4 Ed egli mi menò, per la via della porta Settentrionale, davanti alla casa: ed io riguardai, ed ecco. la gioria del Signore avea ripiena la Casa del Signore: ed lo caddi so-

pra la mia faccia

5 E'l Signore mi disse, Figliuol d'uomo, considera col cuore, e riguarda con gli occhi, ed ascolta con gli orecchi, tutte le cose ch'io fi dico, intorno a tutti gli ordini della Casa del Signore, ed a tutte le regole d'essa: considera ancora l'entrate della casa, per tutte l'uscite del santuario:

3 E di' a quella ribella, alla casa d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio, Bastinvi tutte le vostre abbominazioni, o casa d'israel.

7 Allora ch'avete introdotti gli stranieri, incircuncisi di cuore, ed incircuncisi di carne, per esser nel mio santuario, per profanar la mia casa: ed avete offerti i miei cibi grasso, e sangue, mentre quelli violavano il mio patto in tutte le vostre abbominazioni

8 E non avete osservata l'osservanza delle mie cose sante: anzi avete costituiti, a vostro senno, persone, per guardie delle mie os-servanze, nei mio santuario.

9 Così ha detto il Signore Iddio, Niun figliuolo di straniere, incircunciso di cuore, ed incircunciso di carne, d'infra tutti i figliuoli degli stranieri, che sono nel mezzo de' figliuoli d'Israel, entrera nel

mio santuario. 10 Ma i *sacerdoti* Leviti, che si sono allontanati da me, quando Israel s'è sviato, e che si sono sviati da me, dietro a' loro idoli, porte-

ranno la loro iniquità:

11 E saranno sol ministri nel mio santuario, costituiti alla guardia delle porte della casa, e facendo i servigi della casa: essi scanneran-no gli olocausti, ed i sacrificij al popolo, e saranno in piè davanti a lui, per serviroli per servirgii.

12 Perciochè hanno loro servito davanti a loro idoli, e sono stati alla casa d' Israel per intoppo d'ini-quità: perciò, io ho alzata la mia mano contr'a loro, dice il Signore Iddio, che porteranno la loro iniquità ·

13 E non a'accosteranno più a me, per esercitarmi'l sacerdozio. nè per accostarsi ad alcuna delle mie cose sante, cioc, alle mie cose santissime : anzi porteranno la loro ignominia, e la pena dell' abbominazioni c' hanno commesse :

14 E gli porrò per guardiani della casa, e per fare ogni servigio d'esa, e tutto ciò che vi si dee fare.
15 Ma, quant'è a' sacerdoti Levitt, figliuoli di Sadoc, i quali hanno esservata l'osservanza del mio santuario, quando i figliuoli d'Israel si sono sviati da me, essi s'accoste. ranno a me, per ministrarmi : e staranno in piè davanti a me, per offerirmi grasso, e sangue: dice il Signore Iddio.

16 Essi entreranno nel mio santuario, ed essi s'accosteranno alla mia mensa, per ministrarmi: ed osserveranno ciò ch' io ho coman-

dato che s'osservi.

17 Or, quando entreranno nelle porte del cortile di dentro, sieno vestiti di panni lini: e non abbiano addosso lana alcuna, quando ministreranno nelle porte, del cortile di dentro, e più innanzi

18 Abbiano in capo delle tiare line, e delle calze line sopra i lor lombi: non cingansi dove si suda. 19 E, quando usciranno ad alcu-no de cortili di fuori, al popolo, spoglino i lor vestimenti, ne quali avranno fatto il servigio, e ripongangli nelle camere sante, e vestano altri vestimenti: aciochè non santifichino il popolo co' lor vestimenti

20 E non radansi'i capo, nè nudrichino la chioma: tondansi schiet-

tamente il capo.

21 E niuno sacerdote bea vino, quando entrerà nel cortile di den-

tro. 22 E non prendansi per moglie alcuna vedova, nè ripudiata : anzi una vergine della progenie della casa d' Israel : overo una vedova, che sia vedova d'un sacerdote.

23 Ed ammaestrino il mio popolo a discernere tra la cosa santa, e la profana, e dichiaringli la differenza che v'e tra la cosa monda, e l'immonda.

24 E soprastieno alle liti, per giudicare : dieno giudicio secondo le mie leggi : ed osservino le mie leg-gi, ed i miel statuti, in tutte le mie solennità: e sanctifichino miei Sabati

25 E non entri alcun sacerdote dove sia un morto, per contaminarsi: pur si potrà contaminare per padre, e per madre, e per figliuolo, e per figliuola, e per fra-

## EZECHIEL, XLIV. XLV.

tello, e per sorella, che non abbia | e quello spazio sarà per tutta la caavuto marito.

26 E, dopo ch'egli sarà stato nettato, continglisi sette giorni:

27 E nel giorno ch'egli entrerà nel luogo santo, nel cortile di dentro, per ministrar nel luogo san-to, offerisca il suo sacrificio per lo peccato: dice il Signore Iddio.

28 E queste cose saranno loro per loro eredità: io sono la loro eredità: e voi non darete loro alcuna possessione in Israel: io son la lor

possessione.

29 Essi mangeranno l'offerte di panatica, ed i sacrificij per lo peccato, e per la colpa: parimente, ogn'interdetto in Israel sara loro.

30 E le primizie di tutti i primi frutti d'ogni cosa, e tutte l'offerte elevate di qualunque cosa, d'infra tutte le vostre offerte, saranno de' sacerdoti: parimente voi darete al sacerdote le primizie delle vostre paste, per far riposar la benedizione sopra le case vostre.

31 Non mangino i sacerdoti alcun carname d'uccello, o di bestia morta da sè, o lacerata dalle fiere.

CAP. XLV.

R, quando voi spartirete a sorte il paese per eredità, offerite. per offerta al Signore, una porzione consagrata del paese, di lunghezza di venticinquemila cubiti, e di larghezza di diecimila. Quello spazio sarà santo, per tutti i suoi confini,

d'ogn'intorno.

2 D'esso prendansi per lo luogo santo cinquecento cubiti per lungo, ed altrettanti per largo, in qua-dro d'ogn'intorno: ecinquanta cu-

biti per le pertinense di fuori d'o-

gn'intorno. 3 Misura adunque uno spazio di questa misura, cioè, di lunghezza di venticinquemila cubiti, e di larghezza di diecimila: ed in quello spazio sarà il santuario, il luogo

santissimó.

4 Esso è una porzione santificata del paese: essa sarà per li sacerdoti, ministri del santuario che s'accostano al Signore, per mini-strargli: sarà loro un luogo da case: oltr'al luogo santo per lo santuario.

5 Poi misura un'altro spazio di venticinquemila cubiti di lunghez-za, e di diccimila di larghezza: quello sara per li Leviti, ministri della casa, per lor possessione, con venti camere.

6 Poi ordinate, per la possession della città, cinquemila cubiti in larghezza, e venticinquemila in lungherra, allato all' offerta santa :

sa d' Israel

7 Poi assegnate la parte al prin-cipe, di quà, e di là della santa of-ferta, e della possession della citta, aliato alia santa offerta, ed alia possession della città, dall'Occidente, e fino all'estremità Occi-dentale: e dall'Oriente, fino all'estremità Orientale: e la lunghessa sio uguale ad una di quelle parti, dall'estremità Occidentale fino all'Orientale.

8 Egli avrà *quello* del paese per sua possessione in Israel : ed imici principi non oppresseranno più il mio popolo, e lasceranno il rimanente del paese alla casa d'Israel,

per le lor tribù. 9 Così ha detto il Signore Iddio.

Bastivi, principi d'Israel: togli via la violenza, e la rapina; e fate giustinia, e giudicio ; levate le vostre storsioni d'addosso al mio popolo: dice il Signore Iddio.

10 Abbiate bilance giuste, ed kis

giusto, e Bat giusto.

11 Sia l'Efa, e'l Bat, d'una medesima misura, prendendo il Bat per la decima parte d'un' Homer, e l'Efa similmente per la decima parte d'un' Homer : sia la misura dell'uno, e dell'altro a ragion dell' Homer.

12 E sia il siclo di venti oboli: a siavi la Mina di venti sicli, di ven-

ticinque sicli, e di quindici sicii. 13 Quest'e l'offerta, che voi offeri rete : la sesta parte d'un' Efa, del-l'Homer del frumento : voi darete parimente la sesta parte d'un'Efa, dell'Homer dell'orzo.

14 E lo statuto dell'olio, (Il Bat è la misura dell'olio,) è, che si dia la decima parte d'un Bat, per Coro, che è l'Homer di dieci Hati: conciosiacosachè l' Homer sia di dieci

15 E del minuto bestiame lo statuto è che si dia di dugento bestie una de' luoghi grassi d'Israel: e quest'offerta sara per l'offerte di anatica, e per gli olocausti, e per li sacrificij da render grazie, per far purgamento per essi: dice il Signore Iddio.

16 Tutto'l popolo del passe sarà tenuto a quell'offerta, la quale egii dard al principe che sard in Israel.

17 Ed al principe s'apparterra di fornire gli olocausti, e l'offerte di panatica, e l'offerte da spandere, nelle feste solenni, e nelle calendi, e ne' sabati, in tutte le solennità della casa d'Israel: egli fornirà i sacrificij per lo peccato, e l'offerte di panatica, e gli olocausti, ed i sacrificij da render grasie, per far

#### EZECHIEL, XLV. XLVI.

purgamento per la casa d'Israel.
18 Così ha detto il Signore Iddio, Nel primo mese, nel primo giorno del mese, prendi un giovenco sen-za difetto, e purifica il santuario, sacrificando questo giovenco per lo peccato.

19 E prenda il sacerdote del sangue di questo sacrificio per lo peccato, e mettalo sopra gli stipiti della casa, e sopra i quattro canti delle sportature dell'altare, e sopra

gli stipiti della porta del cortile di dentro 20 Fa' il simigliante nel settimo riorno del medesimo mese, per colui ch'avrà peccato per errore, e

er lo scempio : e così purgherete

21 Nel primo mese, nel quarto-Pasqua: sia una festa solenne di sette giorni, ne' quali manginsi pa-

ni azzími. 22 Ed in quel giorno sacrifichi'l principe, per sè, e per tutto'l popolo del paese, un giovenco per sa-

crificio per lo peccato. 23 E ne sette giorni della festa, sacrifichi, per olocausto al Signore, sette giovenchi, e sette montoni, senza difetto, per ciascuno di que' sette giorni: e, per sacrificio per lo peccato, un becco per orno

24 Offerisca exiandio, per offerta di panatica, un' Efa di fior di farina, per giovenco: e parimente un' Efa per montone, ed un' Hin d'olio per Efa.

25 Nel settimo mese, nel quintodecimo giorno del mese, nella festa solenne, offerisca le medesime cose per sette giorni, il medesimo sa*crificio per l*o peccato, il medesimo olocausto, la medesima offerta di panatica, e'l medesimo olio.

CAP. XLVI.

NOSÌ ha detto il Signore Iddio. La porta del cortile di dentro, la quale riguarda verso'l Levante, sia chiusa i sei giorni di lavoro : ma apraci nel giorno del Sabato: aprasi parimente nel giorno delle Ca-

2 Ed entrivi 1 principe per la via del portale della porta di fuori, e fermisi allo stipite della porta, mentre i sacerdoti offeriranno il suo olocausto, ed i suoi sacrificij da render grazie ; ed adori sopra la soglia della porta, poi escasene fuo ri : e non serrisi la porta infino alla sera.

3 Ed adori 'l popolo del paese davanti al Signore, all'entrata di quella porta, ne Sabati, e nelle Calendi. 743

4 Or l'olocausto, che'l principe of ferirà al Signore, nel giorno del Sabato, sia di sei agnelli senza difetto, e d'un montone senza difetto.

5 E l'offerta di panatica sia d'un' Efa di fior di farina, per lo mon-tone: e, per gli agnelli, quanto e-

gli vorra donare : e d'un Hin d'o-lio per Efa. 6 E nel giorno delle Calendi sia il suo olocausto d'un giovenco senza difetto: e di sei agnelli, e d'un mon-

tone, senza difetto.

7 Ed offerisca, per offerta di pana-tica, un' Efa di fior di farina, per lo riovenco: ed un' Efa per lo montone : e per gli agnelli, quanto gli verra a mano : ed un' Hin d'olio per Efa.

8 E, quando'l principe entrerà nel tempio, entri per la via del portale di quella porta, e per quella

stessa via esca fuori.

9 Ma, quando'l popolo del paese verra davanti al Signore nelle feste solenni, chi sarà entrato per la via della porta Settentrionale per adorare, esca per la via della porta Meridionale: e chi sarà entrato per la via della porta Meridionale, esca er la via della porta Settentrionale : non ritorni per la via della porta, per la quale sarà entrato : anzi esca per quella che è dirincontro.
10 E, quant'è al principe, entri

con loro, quando quello entrerà:

ed esca, quando quello uscirà. 11 E nelle feste, e nelle solennità, sia l'offerta di panatica d'un' Efa di fior di farina per giovenco, e parimente d'un' Esa per montone: e di quanto il principe vorrà dare, per gli agnelli: e d'un' Hin d'olio per Efa.

12 E, quando'l principe farà una offerta volontaria, olocausto, o sacrificij da render grazie, *per* offerta volontaria al Signore, apraglisi allora la porta che riguarda verso'l Levante, e faccia il suo olocausto, ed i suoi sacrificij da render grazie, siccome egli suol fare nel giorno del Sabato: poi esca fuori: e, dopo ch'egli sarà uscito, serrisi la porta.

13 Or tu sacrificherai ogni giorno al Signore in olocausto un' agnello d'un'anno, senza difetto: sacrifica-

lo ogni mattina

14 Offerisci parimente ogni mattina con ceso, per offerta di panatica, la sesta parte d'un' Efa di flor di furina, e la terza d'un' Hind'olio, er istemperare il fior di farina. ruest' è la continua offerta di panatica, che si dee presentare al Signo-

re, per istatuti perpetul.
15 Offeriscasi adunque quell' agnello, e quell'offerta di panatica,

## EZECHIEL. XLVI. XLVII.

e quell'olio, ogni mattina, per olocausto continuo.

16 Così ha detto il Signore Iddio, Quando'l principe avra fatto alcun dono ad alcuno de'suoi figliuoli, quello è sua eredità : quel dono ap artenga a'suoi figliuoli: quell' lor possessione, per ragion d'eredità

17 Ms. quando avrà fatto un dono della sua eredità ad uno de'suoi servitori, sia quel dono suo fino all'anno della libertà: poi ritorni al principe: ma la sua eredità appartiene a' suoi figliuoli : sia loro.

18 E'l principe non prenda nulla dell'eredità del popolo, per dispodestarlo con oppressione della sua possessione: egli lascerà eredità a'suoi figliuoli della sua propia possessione, aciochè alcuno del mio popolo non sia disperso, essendo scacciato ciascuno dalla sua pos-

sessione. 19 Poi egli mi menò, per l'entrata ch'era allato alla porta, nelle camere sante, ch'erano per li sacerdo-ti, le quali riguardavano verso'l Settentrione: ed ecco, quivi era un certo luogo, nel fondo, verso'l Po-

nente. 20 Ed egli mi disse, Quest' è il luogo, dove i sacerdoti cuoceranno le carni de' sacrificij per la colpa,e per lo peccato: e dove cuoceranno l'offerte di panatica, per non portarle fuori, al cortile di fuori: onde il popolo sia santificato.

21 Poi egli mi menò fuori, al cortile di fuori, e mi fece passare a' quattro canti del cortile : ed ecco un cortile in un canto del cortile, ed un' altro cortile in un' altro can-

to del cortile.

22 A' quattro canti del cortile v'erano de cortili, co lor fumaiuoli, di quaranta cubiti di lunghezza, e di trenta di larghezza: tutti e quattro erano d'una medesima misu-

ra, ed erano a' canti.
23 Ed in tutti e quattro v'era un'or-

dine di volte d'intorno : e disotto a quelle volte v'erano i focolari disposti d'ogn' intorno. 24 Ed egli mi disse, Queste son le

cucine, dove i ministri della casa cuoceranno i sacrificij del popolo.

CAP. XLVII.

Pol egli mi rimenò all' entrata della casa: ed ecco, dell'acque uscivano disotto alla soglia della casa, verso'l Levante: perciochè la casa era verso'l Levante: e quell' acque scendevano disotto, dal lato destro della casa, dalla parte Meridionale dell' altare.

2 Poi egli mi menò fuori, per la

via della porta Settentrionale, e mi fece girare per la via difuori, traendo verso'l Levante : ed ecco, quell' acque surgevano dal lato destro.

3 Quando quell' uomo usci ver-so'l Levante, egti avea in mano una cordicella, e misurò mille cubiti, e mi fece valicar quell'acque; ed esse mi giugnevano solo alle cal cagna:

4 Poi misurò altri mille cubiti, e mi fece valicar quell'acque; ed esse mi giugnevano fino alle ginocchia: poi misurò *altri* mille *cubiti*, e mi fece valicar quell'acque: ed esse mi

giugnevano fino a' lombi :

5 Poi misurò attri mille cubiti, e quell'acque erano un torrente, il quale io non poteva valicare co piedi : perciochè l'acque erano cresciute tanto ch'erane acque che conveniva passare a nueto : un ter-

rente, che non si poteva guadare.
6 Allora egli mi disse, Hai tu veduto, figliuol d'uomo? Poi mi menò più innansi, e mi fece ritornare alla riva del torrente.

7 E, quando vi fui tornato, eco un grandissimo numero d'alberi in su la riva del torrente di qua, e di la:

8 Ed egli mi disse, Quest' acque hanno il lor corso verso'i confine Oriental*e del paese*, e scendono nella pianura, ed entrano nel mare: e, quando saranno nel mare, l'acque d'esso saranno rendute sane.

9 Ed averrà ch'ogni animal rettile vivente, dovungue verranno que due torrenti, viverà: c'i pesce vi sarà in grandissima copia: quando quest' acque saranno venute la l'altre saranno rendute sane : ed ogni animale viverà, dove quel torrente sarà venuto.

10 Avverrà parimente che presso d'esso *mare* staranno pescatori: da En-ghedi fino ad En-eglaim, saraun luogo da stendervi reti da pescare: il pesce di que' luoghi sara, secondo le sue spezie, in grandissimo numero, come il pesce del mar grande.

11 Le paludi d'esso, ed i suoi lagumi non saranno renduti sani: saranno abbandonati a salsuggine-

12 E presso al torrente, in su la riva d'esso, di quà, e di là, cresceranno alberi fruttiferi d'ogni maniera ; le cui frondi non s'appasseranno, e'i cui frutto non verra giammai meno : a' lor mesi produrranno i lor frutti primaticci: perciochè l'acque di quello usciranno del Santuario : e'i frutto loro sars per cibo, e le lor frondi per medicamento.

13 Così ha detto fi Signore Iddio. Questi sono i confini del paese, li quale voi spartirete per credità alle

## EZECHIEL. XLVII. XLVIII.

dodici tribù d'Israel, avendone Iosef

due parti. 14 E tutti, l'uno al par dell' altro, possederete quel *paese*, del quale io alzai la mano,ch'io lo darei a' padri

vostri: ed esso paese vi scadera per eredità.

15 Questi sono adunque i confini del paese: Dal lato Settentrionale, dal mar grande, traendo verso Hetlon, fin che si giugne in Sedad :

16 Hamat, Berota, Sibraim, che fra i confini di Damasco, ed i confini d'Hamat: Haser-hatticon, che

¿ a' confini d' Hauran.

17 Così i confini saranno dal mare. Hasar-enon, confine di Damasco, e lungo'l Settentrione, onde il confine sarà Hamat. E questo sarà il lato Settentrionale.

18 E'l lato Orientale sarà d'infra Hauran, e Damasco, e passerà fra Galaad, e'l paese d'Israel, lungo'l Misurate dal confine Giordano. fino al mare Orientale. E questo

sard il lato Orientale

19 E'l lato Meridionale, di verso l'Austro, sarà da Tamar fino al-l'acque delle contese di Cades, lungo'i Torrente fino al mar grande. E questo sarà il lato Meridionale, di verso l'Austro.

20 E'l lato Occidentale sard il mar grande, dal confine del paese, fin dirincontro all' entrata d' Hamat-E questo sard il lato Occidentale. 21 E voi spartirete fra voi questo

paese, secondo le tribù d'Israel. 22 Or dividetelo in eredità fra voi, ed i forestieri che dimoreranno nel mezzo di voi, i quali avranno generati figliuoli nel messo di voi: e sienvi quelli come i natii d'infra i figliuoli d'Israel: ed entrino con voi in parte dell'eredità, fra le tribù d'Israel.

23 Date al forestiere la sua eredità. nella tribù, nella quale egli dimo-

rerà: dice il Signore Iddio.

#### CAP. XLVIII.

R qu**esti sono** i nomi delle tribù : Dall' estremità di verso'i Settentrione, lungo la via d'Hetlon, fino all'entrata d'Hamat, Hasarenon, confine di Damasco, verso'l Settentrione, allato ad Hamat, vi sard una parte per Dan: e d'essa saranno le estremità Orientale, e l'Occidentale.

2 Ed allato al confine di Dan, dall'estremità Orientale fino all' Occidentale, vi sard una parte per Aser. 3 Ed allato al confine d'Aser, dall'estremita Orientale, vi sard una parte per Neftali.

4 Ed allato al confine di Neftali,

dall' estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sarà una parte per 5 Ed aliato al confine di Manasse,

dall' estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sarà una parte per

Efraim.

6 Ed allato al confine d'Efraim, dall'estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sarà una parte per Ruben. 7 Ed allato al confine di Ruben,

dall' estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sarà una parte per

Giuda.

8 Ed allato al confine di Giuda, dall' estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sarà la parte che vol offerirete per offerta, di venti-cinquemila cubiti di larghessa, e di lunghezza uguale all' una dell'altre parti, dall'estremità Orientale fino all' Occidentale : e'l Santuario sara nel mezzo d'essa.

9 La parte, che voi offerirete al Signore, sarà di venticinquemila cubiti di lunghezza, e di diecimila

di larghezza.

10 E la parte dell' offerta santa sarà per costoro, cioè, per li sacerdoti: ed avrà dal Settentrione venticinquemila cubiti di lunghezza, e dall' Occidente diecimila di larghezza: e parimente diccimila di larghezza dall'Oriente, e venticin-quemila di lunghezza dal Mezzodi; e'l Santuario del Signore sarà nei mezzo d'essa.

11 Ella sarà per li sacerdoti consagrati, d'infra i figliuoli di Sadoc, i quali hanno osservato ciò ch'io ho comandato, e non si sono sviati, come gli altri Leviti, quando i figliuoli d'Israel si sono sviati.

12 E quella sarà loro una offerta levata dell' offerta del paese, una cosa santissima: ella sara allato al

confin de Leviti.

13 E la parte de' Leviti sarà allato al confin de' sacerdoti, di lunghezza di venticinquemila cubiti, e di larghezza diecimila : tutta la lunghezza sard di venticinquemila cubiti, e la larghessa di diecimila.

14 Ed essi non potranno venderne nulla : ed anche non potranno nè scambiare, nè trasportare ad altri queste primizie del paese : perciochè sono cosa sacra al Signore.

15 Ed i cinquemila cubiti, che saranno di resto nella larghezza, sopra venticinquemila di lunghessa, saranno un luogo non consagrato, per la città, così per l'abitazione, come per li contorni d'essa: e la città sarà nel mezzo di quello.

16 E queste saranno le misure della città : dal lato Settentrionale,

### EZECHIEL, XLVII.

ella avrà quattromila cinquecento cubiti : e dal lato Meridionale quattromila cinquecento : e dal lato Orientale, quattromila cinquecento: e dal lato Occidentale, quattromila cinquecento.

17 E la città avrà un contorno di dugencinquanta cubiti dal Settentrione, e di dugencinquanta dal Meszodi, e di dugencinquanta dall'Oriente, e di dugencinquanta dal-

l' Occidente.

18 E, quant' è allo spazio che sa-rà di resto nella lunghezza, allato all'offerta santa del paese, che sarà di diecimila cubiti verso l'Oriente, e di diccimila verso l'Occidente, aliato altresi all' offerta santa; l'entrata d'esso sarà per lo nutrimento de' ministri della città.

19 Or i ministri della città saranno presi al servigio d'essa d'infra tutte le tribù d'Israel.

20 Tutta la parte offerta sarà di venticinquemlia cubiti, sopra altri venticinquemila: voi leverete la quarta parte di quest' offerta san-ta, per la possessione della città.

21 E ció che sarà di resto, di quà, e di là della santa offerta, e della possessione della città, dirincontro a que' venticinquemila cu-biti dell' offerta, fino al confine Orientale del paese: e dall' Occidente, dirincontro a' venticinquemila cubiti, fino al confine Occidentale del paese, allato all'altre parti; sarà per lo principe: e l'of-ferta santa, e'l santuario della ca-88, saranno nel mezzo di quello

spazio.
22 E ciò che sarà della possessione de' Leviti, e della possessione della città, sarà nel meszo di ciò ch'apparterrà al principe: ciò che sarà fra'l confine di Giuda, e quel di

Beniamin, sarà del principe. 23 E, quant' è all' altre tribù, vi sard una parte per Beniamin, dal-l'estremità Orientale fino all' Oc-

cidentale.

24 Ed allato al confine di Beniamin, dall' estremità Orientale fino all' Occidentale, vi sard una parte per Simeon.

25 Ed allato al confine di Simeon, dall' estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sarà una parte per Issacar. 26 Ed allato al confine d'Issacar, dall' estremità Orientale fino al-

l'Occidentale, vi sarà una parte per Zabulon.

27 Ed allato al confine di Zaho. lon, dall' estremità Orientale fino all' Occidentale, vi sard una parte per Gad. 28 Ed a' confini di Gad, dal lato

Australe, verso'l Mezzodi, sarà il confine del paese, da Tamar fino all'acque delle contese di Cades, lungo'l torrente, fino al mar

grande.

29 Quest' dil paese, che voi spartirete in credità alle tribù d'Israel. dal *detto* torrente: e queste sono le lor parti: dice il Signore Iddio. 30 Or queste son l'uscite della

città: dal lato Settentrionale vi seranno quattromila cinquecento cubiti di misura.

31 E le porte della città saranno nominate de nomi delle tribù d'Israel: vi saranno tre porte verso? Settentrione: una dette, Porta di Ruben: una altra detta, Porta di Giuda: una altra detta, Porta di Levi

32 E dal lato verso'l Levante vi saranno quattromila cinquecento cubiti, e tre porte: una detta, Porta di losef: una altra detta, Porta di Benjamin: una altra detta. Por-

33 E dal lato verso'l Messodì ri saranno quattromila cinquecento cubiti di misura, e tre porte: una detta, Porta di Simeon: una altra detta, Porta d'Issacar: una altre

detta, Porta di Zabulon. 34 E dal lato verso'l Ponente ri saranno quattromila cinquecento cubiti, con le lor tre porte : una detta, Porta di Gad: una altra detta. Porta d'Aser: una altra detta, Porta di Neftali.

35 La Città girerà diciottomila cubiti, e da quel giorno innanzi l nome della città sard, Il Signore c

quivi

### IL LIBRO DEL PROFETA DANIEL.

CAP. I.

TELL'anno terro del regno di Ioiachim, re di Giuda, Nebucadnesar, re di Babilonia, venne contr'a Gerusalemme, el'assediò. 2 E'l Signore diede in man sua tolachim, re di Giuda, ed una parte degli arredi della Casa di Dio: ed egli gli condusse nel paese di Sinear, nella casa de'suol dii. e portò quegli arredi nella casa del

3 E'1 re disse ad Aspenaz, capo de' suoi eunuchi. figliuoli d'Israel, e del sangue res-

le, e de principi,

4 Ne menasse de' fanciulli, in cui non fosse alcun difetto, belli d'aspetto, ed intendenti in ogni sapienza, e saputi in iscienza, e do-tati d'avvedimento, e di conoscimento, e prodi della persona, per istare nel palazzo del re : e che s'insegnassero loro le lettere, e la lingua de' Caldei.

5 E'l re assegnò loro una certa provisione per giorno, delle vi-vande reali, e del vino del suo bere : ed ordinò ancora, che s'allevassero lo spazio di tre anni, in capo de' quali stessero davanti

al re.

6 Or fra essi furono, de' figliuoli di Giuda, Daniel, Hanania, Misael, ed Azaria.

Ma il capo degli eunuchi pose loro altri nomi: a Daniel pose nome Beltsasar: ed ad Hanania, Sadrac: ed a Misael, Mesac: ed

ad Azaria, Abed-nego.
8 Or Daniel si mise in cuore di non contaminarsi con le vivande del re, nè col vino del suo bere: e richiese il capo degli eunuchi che gli fosse permesso di non contaminarsi.

9 Ed Iddio fece trovare a Daniel grazia, e pietà appresso'l capo de-

gli eunuchi.

 Ma ii capo degli eunuchi disse a Daniel. Io temo il re. mio signore, il quale ha ordinato il vostro cibo, e le vostre bevande: imperochè, perchè s'egli vedesse le vostre facce più triste di quelle degli altri fanciulli, pari vostri, vorreste voi rendermi colpevole di fallo capitale inverso'l re?

11 Ma Daniel disse al Melsar, il quale il capo degli cunuchi avea costituito sopra Daniel, Hanania, Misael, ed Azaria :

12 Deh, fa' prova de' tuoi servitori lo spazio di dieci giorni: e sien-ci dati de' legumi da mangiare, e dell' acqua da bere. 13 E poi sieno riguardate in pre-sensa tua le nostre facce, e quelle

de' fanciulli che mangiano delle vivande reali : ed allora fa' co' tuol

servitori, come tu avviserai. 14 Ed egli acconsentì loro, e fece

prova d'essi per dieci giorni.

15 Ed in capo de dieci giorni, le lor facce apparvero più belle, e più piene di carne, che quelle di tutti gli altri fanciulli che mangiavano le vivande reali.

16 Laonde il Melsar da quel di innanzi prendeva le lor vivande, e'l vino del lor bere, e dava loro

de' legumi. 17 Ed Iddio donò a tutti e quattro que' fanciulli conoscimento, ed intendimento in ogni letteratura, e sapienza: e rendette Daniel intendente in ogni visione, ed in

18 Ed in capo del tempo, che'l re avea detto che que fanciulli gli fosser menati, il capo degli eunuchi gli menò nel cospetto di Nebu-

cadnesar.

19 E'l re parlò con loro : ma fra essi tutti non si trovò alcuno simile a Daniel, ad Hanania, a Misael, ed ad Azaria: ed essi stettero

nella presenza del re. 20 Ed in ogni affare di sapienza, e d'intendimento, del quale il re gli domandasse, gli trovò sopravan-zar per dieci volte tutti i magi, e gli astrologi, ch'erano in tutto'i

suo regno. 21 E Daniel fu *in istato* fino al-

l' anno primo del re Ciro.

#### CAP. II.

R Nebucadnesar, nell' anno secondo del suo regno, sognò de' sogni, e'l suo spirito ne fu sbigottito, e'l suo sonno fu rotto.

2 E'l re disse che si chiamassero i magi, e gli astrologi, e gl'incanta-tori, ed i Caldei, per dichiarare al re i suoi sogni. Ed essi vennero,

e si presentarono davanti al re. 3 El re disse loro, Io ho sognato un sogno, e'l mio spirito è sbigot-tito, disiderando pure di sapere il

sogno. 4 Ed i Caldei dissero al re, in lingua Siriaca, O re, possi tu vivere in perpetuo! di'l sogno a'tuoi ser-2 K 2

vitori, e noi ne dichiareremo l'interpretazione.

5 Il re rispose, e disse a' Caldei, La cosa m'é fuggita di mente: se voi non mi fate assapere il sogno, e la sua interpretazione, sarete squartati, e le vostre case saranno ridotte in latrine.

6 Ma, se voi mi dichiarate il sogno, e la sua interpretazione, riceverete da me doni, presenti, e grandi onori: dichiaretemi adunque il sogno, e la sua interpretazione.

7 Essi risposero per la seconda volta, e dissero, Il re dica il sogno a' suoi servitori, e noi ne dichiare-

remo l'interpretazione.

8 Il re rispose, e disse, lo conosco per fermo, che voi volete guadagnar tempo: perciochè avete ve-duto che la cosa m'e fuggita di mente.

9 Che se voi non mi dichiarate il sogno, v'è una sola sentenza per voi. Or voi v'eravate preparati a dire in mia presenza alcuna cosa falsa, e perversa, fin che'l tempo fosse mutato: perciò, ditemi'l sogno, ed lo conoscerò che voi me ne dichlarerete l'interpretazione.

10 I Caldei risposero in presenza del re, e dissero, Non v'è uomo alcuno sopra la terra, che possa dichiarare al re ciò ch'egli richiede: perciò anche alcun re, nè grande, nè signore, non domandò mai cotal cosa ad alcun mago, astrologo, o Caldeo.

11 E la cosa che'l re richiede é tanto ardua, che non v'è alcuno

altro che la possa dichiarare al re, se non gl'iddij, la cui abitazione

non è con la carne.

12 Perciò, il re s'adirò, e si crucciò gravemente, e comandò che tutti i savi di Babilonia fossero fatti morire.

13 E'i decreto uscì fuori, ed i savi erano uccisi: e si cerco Daniel, ed i suoi compagni, per fargli morire. 14 Allora Daniel istolse l'esecu-

zione del decreto, e della sentenza commessa ad Arioc, capitan delle guardie del re, ch'era uscito per uccidere i savi di Babilonia :

15 E fece motto ad Arioc, ufficiale del re, e gli disse, Quale è la cagione, che'l re ha dato un decreto tanto affrettato? Allora Arioc fece assapere il fatto a Daniel.

16 E Daniel entro dal re, e lo richiese che gli desse tempo, e ch'egli dichiarerebbe l'interpretazione del sogno al re.

17 Allora Daniel andò a casa sua, e fece assaper la cosa ad Hanania, a Misael, ed ad Azaria, suoi compagni:

18 Ed essi chiesero misericordia all' Iddio del cielo, intorno a questo segreto: aciochè Daniel, ed i suoi compagni non fuesero mes a morte con gli altri savi di Bahilonia.

19 Allora il segreto fu rivelato a Daniel, in vision notturna. In quello stante Daniel benedisse l'Id-

dio del cielo.

20 E Daniel prese a dire, Sia il Nome di Dio benedetto di secolo in secolo: percicohè a lui s'appartiene la sapienza, e la potenza:

21 Ed egli muta i tempi, e le stagioni: egli rimove li re, ed altren gli stabilisce: egli da la sapienza a' savi, e'l conoscimento a quelli che son dotati d'intendimento:

22 Egli palesa le cose profonde ed occulte: egli conosce quel ch'è nelle tenebre, e la luce abita appo lui

23 O Dio de' miei padri, io ti rendo gloria, e laude, che tu m'hai data sapienza, e forza: e m'hai ora dichiarato quel che noi t'ab-biamo domandato, avendoci fatto

assapere ciò che'l re richiede. 24 Per tanto, Daniel entrò da Arioc, al quale il re avea data commessione di far morire i savi di Babilonia: ed andò, e gli disse così, Non far morire i savi di Babilonia: menami davanti al re, ed io gli dichiarerò l'interpretazione

del sogno. 25 Allora Arioc menò prestamente Daniel davanti al re, e gli disse così, Io ho trovato un'uomo, d'infra i Giudei che sono in cattività, il quale dichiarerà al re l'in-

terpretazione del suo sogno 26 Il re prese a dire a Daniel, il cui nome era Beltsasar, Mi puoi tu dichiarare il sogno, ch'io ho

veduto, e la sua interpretazione? 27 Daniel rispose davanti al ree disse, il segreto che'i re domanda, nè savi, nè astrologi, nè magi, nè indovini, non possono dichia-

rario al re; 28 Ma v'e un Dio in cicio, che rivela i segreti, ed ha fatto assapere al re Nebucadnesar quello che dee avvenire nella fine de tempi. Il tuo sogno, e le visioni

del tuo capo, in sul tuo letto, erane queste:

29 O re, de' pensieri ti son saliti sopra'l tuo letto, che cosa avverrebbe da questo tempo innanzi: colui che rivela i segreti t'ha fatte assapere ciò che dee avvenire.

30 Or, quant' è a me, questo segreto m'è stato rivelato, non per sapienza, che sia in me sopra tutti i viventi: ma aciochè l'interpretazione ne sia dichiarata al re. e i che tu intenda i pensieri del cuor tuo.

31 Tu, o re, riguardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua grande, e'i cui splendore era eccel-lente, era in piè dirincontro a te : e' l suo aspetto era spaventevole.

32 li capo di questa statua era d'oro fino: il suo petto, e le sue braccia, d'argento: il suo ventre, e le sue cosce, di rame :

33 Le sue gambe, di ferro; ed i suoi piedi, in parte di ferro, in

parte d'argilla.

34 Tu stavi riguardando, fin che fu tagliata una pietra, senza opera di mani, la qual percosse la statua in su i piedi, ch'erano di ferro, e

d'argilla: e gli tritò. 35 Allora furono insieme tritati il ferro, l'argilla, il rame, l'argento, e l'oro, e divennero come la pula dell' ale di state, e'l vento gli portò via, e non si trovò luogo alcuno per loro; e la pietra ch' avea percossa la statua divenne un gran monte, ed emplè tutta la terri

36 Quest' è il sogno: ora ne dire-mo l'interpretazione davanti al re. 37 Tu, o re, sei 'l re delli re : conclosiacosache l'Iddio del cielo t'ab-

bia dato regno, potenza, e forza, e gloria.

dovunque dimorano i figliuoli degli uomini, le bestie della campagna, e gli uccelli del cielo, egli te gli ha dati in mano, e t'ha fatto signore sopra essi tutti. Tu gnore sopra essi tutti. sei quel capo d'oro.

39 E dopo te surgerà un altro regno, più basso del tuo: e poi anche un terzo regno, ch'è quel del rame, il quale signoreggerà so-

pra tutta la terra.

40 Poi vi sarà un quarto regno, duro come ferro: conciosiacosache'l ferro triti, e fiacchi ogni co-sa: e come il ferro trita tutte quelle cose, quello triterà, e rom-

perà tutto. 41 E, quant' è a ciò che tu hai veduti i piedi, e le lor dita, in parte d'argilla di vasellaio, ed in parte di ferro, cio significa che'i regno sarà diviso: ed anche che vi sarà in esso della durezza del ferro:

conciosiacosachè tu abbi veduto il ferro mescolato con l'argilla di va-2 E, quant' è a ciò che le dita de' piedi *crano* in parte di ferro, ed in

parte d'argilla, ciò significa che'l regno in parte sarà duro, in parte sara frale.

43 E, quant'è a ciò che tu hai veduto il ferro mescolato con l'argilla di vasellaio, ciò significa che 749

coloro si mescoleranno per seme umano, ma non potranno unirsi l'un con l'altro: siccome il ferro

non può mescolarsi con l'argilla.

44 Ed a' dì di questi re, l'Iddio del cielo farà surgere un Regno, il quale giammai in eterno non sarà distrutto: e quel Regno non sarà lasciato ad un'altro popolo: esso tritera, e consumera tutti que

regni : ma esso durera in eterno.
46 Conclosiacosachè tu abbi veduto che dal monte è stata tagliata una pietra, senza opera di mani, la quale ha tritato il ferro, il rame, l'argilla, l'argento, e l'oro. Il grande iddio ha fatto assapere al re ciò ch'avverrà da questo tempo innanzi : e'l sogno è verace, e la sua interpretazione è fedele.

46 Allora il re Nebucadnesar cad de sopra la sua faccia, ed adorò Daniel: e comandò che gli s'offe-

rissero offerte, e profumi

47 El re fece motto a Daniel, e gli disse, Di vero il vostro Dio è l'Iddio degl' iddij, e'l Signere delli re, e'l Rivelatore de segreti: poi-chè tu hai potuto rivelar questo

segreto. 48 Allora il re aggrandì Daniel, e gli dono molti gran presenti, e lo costituì rettore sopra tutta la provincia di Babilonia, e capo de'ma

ti, sopra tutti i savi di Babilonia. 49 Ed alla richiesta di Daniel, li re costituì sopra gli affari della pro-vincia di Babilonia, Sadrac, Mesac, ed Abed-nego: ma Daniel stava alla porta del re.

· CAP. III.

L re Nebucadnesar fece una statua d'oro, d'altezza di sessanta cubiti, e di larghezza di sei cubiti : e la rizzò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. 2 E i re Nebucadnesar mandò a

raunare i satrapi, i magistrati, ed i duchi, i giudici, i tesorieri, i senatori, i presidenti, e tutti i rettori delle provincie, per venire alla de-dicazion della statua, che l re Ne-

bucadnesar avea rizzata

3 Allora furono raunati i satrapi. i magistrati, ed i duchi, i giudici, i tesorieri, i senatori, i presedenti, e tutti i rettori delle provincie, alla dedicazion della statua, che'l re Nebucadnesar avea rizzata. essi erano in piè dinanzi alla statua, che Nebucadnesar avea rizzata.

4 Ed un banditore gridò di forza: dicendo, O popoli, nasioni, e lin-gue, a voi si dice,

5 Che nell'ora, che voi udirete il suon del corno, del flauto, della cetera, dell'arpicordo, del salterio, della sampogna, e d'ogni spezie di i strumenti di musica, vi gittlate in terra, ed adoriate la statua d'oro, l re Nebucadnesar ha rizsata: 6 E chiunque non si gitterà in ter-

ra, e non l'adorerà, in quella stesa ora sarà gittato nel messo d'una

fornace di fuoco ardente.

7 Per la qual cosa, tutti i popoli, nazioni, e lingue, in quello stante ch'ebbero udito il suon del corno, del flauto, della cetera, dell'arpicordo, del salterio, e d'ogni spezie di strumenti di musica, si gittarono in terra, ed adorarono la statua d'oro, che'l re Nebucadnesar avea rizzata.

8 Perciò, in quel punto alcumi uomini Caldel si fecero avanti, ed

accusarono i Giudei :

9 E fecero motto al re Nebucadnesar, e gli dissero, O re, possi tu

vivere in perpetuo.

10 Tu, o re, hai fatto un decreto, ch'ogni uomo ch'avra udito il suon del corno, del flauto, della cetera, dell'arpicordo, del salterio, della sampogna, e d'ogni spezie di strumenti di musica, si gitti in terra, ed adori la statua d'oro:

Il E che chiunque non si gitterà in terra, e non l'adorerà, sia gitta-to nel mezzo d'una fornace di fuoco

ardente.

12 Or vi son degli uomini Giudei che tu hai costituiti sopra gli affari della provincia di Bablionia, *cioè*, Sadrac, Mesac, ed Abed-nego: questi uomini non fanno conto di te, o re: non servono a' tuoi dij, e non adorano la statua d'oro, che tu hai rizzata.

13 Allora Nebucadnesar, con trae cruccio, comandò che si menassero Sadrac, Mesac, ed Abed-nego. In quello stante quegli uomini fu-

rono menati alla presenza del re. 14 E Nebucadnesar fece lor motto, e disse loro, E egli vero, Sa-drac, Mesac, ed Abed-nego, che voi

non servite a'miel dij, e non adora-te la statua d'oro che lo ho rizzata? 15 Ora, non siete voi presti, qua-lora udirete il suon del flauto, della cetera, dell'arpicordo, del salterio,

della sampogna, e d'ogni spezie di strumenti di musica, a gittarvi in terra, ed adorar la statua ch'io ho fatta? che se non l'adorate, in quell'istessa ora sarete gittati nel mez-zo d'una fornace di fuoco ardente : e quale e quel Dio, che vi riscuota di man mia ?

16 Sadrac, Mesac, ed Abed-nego risposero, e dissero al re, O Nebucadnesar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta intorno a questo. 17 Ecco, i iddio nostro, al qual 750

serviamo, è potente per liberarci: ora, liberici egli dalla, fornace del fuoco ardente, e dalla tua mano,

18 O no; sappi pure, o re, che noi non serviremo a tuoi dij, e che non adoreremo la statua d'oro, che tu

hai rizzata.

19 Allora Nebucadnesar fu ripicno d'ira, e'l sembiante della sua faccia s'alterò contr'a Sadrac, Mesac, ed Abed-nego: e prese a dire che s'accendesse la fornace sette volte più dell' usato.

20 Poi comandò a certi nomini de' più possenti del suo esercito, di legare Sadrac, Mesac, ed Abed-ne o, per gittargli nella fornace del

fuoco ardente.

21 Allora furono legati quegli uomini, con le lor giubbe, le lor calze, le lor tiare, e sussi i lor vestimenti, e furono gittati nel mez-zo della fornace dei fuoco ardente: 22 E, perciochè la parola del re affrettava, e la fornace era sommamente accesa, le faville del fuoco uccisero quegli nomini, che va-

venno gittati dentro Sadrac, Mesac, ed Abed-nego. 23 E que' tre uomini, Sadrac, Mesac, ed Abed-nego, caddero legati

nel mezzo della fornace del fuoco ardente.

24 Allora il re Nebucadnesar isbigott), e si levò prestamente, e sce motto a suoi consiglieri, e disse loro, Non abbiamo noi gittati tre uomini legati nel mezzo della fornace del fuoco ardente ? Essi risposero, e dissero al re, Egil è vero,

o re. 25 Ed egli rispose, e disse, Ecco, lo veggo quattro uomini scioti, i quali caminano nel messo del fuoco, e non v'è nulla di guaste in loro: e l'aspetto del quarto è somi-gliante ad un figliuol di Dio.

26 Allora Nebucadnesar s'accostò alla bocca della fornace del fuoco ardente: e prese a dire, Sadrar, Mesac, ed Abed-nego, servitori del-l'Iddio altissimo, uscite, e venite. Allora Sadrac, Mesac, ed Abed-nego uscirono del messo del fuco.

27 Ed i satrapi, i magistrati, i duchi, ed i consiglieri del re, a adunarono, e riguardavano quegli uo mini, sopra i cui corpi l'iuoco non avea avuto alcun potere; tal che non pure un capello del lor capo era stato arso, e le lor giubbe non erano mutate, e l'odor del fuoco

non era penetrato in loro. 28 E Nebucadnesar prese a dire. Benedetto sia l'Iddio di Sadrac, di Mesac, e d'Abed-nego, il quale ha mandato il suo Angelo, ed ha ilberati i suoi servitori, che si son i confidati in lui, ed hanno trapassato il comandamento del re, ed hanno esposti i lor corpi, per non servire, nè adorare alcun' altro dio, che'l lor Dio.

29 Perciò, da me è fatto un decreto, che chiunque, di qual popolo, nazione, o lingua egli si sia, proferira bestemmia contr' all' Iddio di Sadrac, di Mesac, e d'Abednego, sia squartato, e la sua casa ridotta in latrina: conciosiacosachè non vi sia alcuno altro Dio, che possa liberare in questa maniera.

30 Allora il re avanzò Sadrac, Mesac, ed Abed-nego, nella pro-

vincia di Babilonia.

### CAP. IV.

TL re Nebucadnesar, a tutti i popoli, nazioni, e lingue, ch'abitano in tutta la terra: La vostra pace sia accresciuta.

2 E' m'è paruto bene di dichiarare i segni, ed i miracoli, che l'Iddio

altissimo ha fatti verso me. 3 O quanto son grandi i suol segni! e quanto son potenti i suol mi-racoli! il suo Regno è un regno eterno, e la sua signoria è per ogni età.

4 Io, Nebucadnesar, era quieto in casa mia, e fioriva nel mio palazzo: 5 Io vidiun sogno che mi spavento: e l'imaginazioni ch'ebbi in sul mio letto, e le visioni del mio capo,

mi conturbarono.

6 E da me fu fatto un comandamento, che tutti i savi di Babilonia fossero menati davanti a me, per dichiararmi l'interpretazione del

7 Allora vennero i magi, gli astrologi, i Caldel, e gl'indovini : ed io dissi loro il sogno: ma non me ne poterono dichiarare l'interpreta-

zione.

8 Ma all'ultimo venne in mia presenza Daniel, il cui nome è Beltsasar, secondo'l nome del mio Dio, ed in cui è lo spirito degi'iddii santi: ed io raccontai l sogno davanti a lui :

9 Dicendo, O Beltsasar, capo de' magi: conciosiacosach'io sappla che lo spirito degl'iddij santi e in te, e che niun segreto t'è difficile : di' le visioni del mio sogno, ch'io ho veduto, cioè, la sua interpretazione.

10 Or le visioni del mío capo, in sul mio letto, erano tali : Io riguatdava, ed ecco un' albero, in mezzo della terra, la cui altezza era grande.

11 Quell' albero era grande, e forte, e la sua cima giúgneva al 751 cielo, ed i suoi rami si stendevano fino all' estremità della terra.

12 I suoi rami erano belli, e'l suo frutto era copioso, e v'era in quello da mangiar per tutti : le bestle de' campi si riparavano all' ombra sotto ad esso, e gli uccelli del cielo albergavano ne' suoi rami, e d'esso

era nudrita ogni carne. 13 Io riguardava nelle visioni del mio capo, in sul mio letto: ed ecco. un vegghiante, e santo, discese dal

cielo :

14 E gridò di forza, e disse così, Tagliate l'albero, e troncate i suoi rami: scuotete le sue frondi, e spargete il suo frutto: dileguinsi le bestie disotto ad esso, e gli uccelli da' suoi rami:

15 Ma pure, lasciate in terra il ceppo delle sue radici, e sia legato di legami di ferro, e di rame, fra l'erba della campagna: e sia ba-gnato della rugiada del cielo, e la sua parte sia con le bestie, nell'erba della terra.

16 Siail suo cuore mutato, ed in luogo di cuor d'uomo siagli dato cuor di bestia : e sette stagioni pas-

sino sopra lui.

17 La cosa è diterminata per la sentenza de vegghianti, e la diliberazione è stata conchiusa per la parola de santi : aciochè i viventi conoscano che l'Altissimo signoreggia sopra'l regno degli uomini, e ch'egli lo dà a cui gli piace, e costituisce sopra esso l'infimo d'infra gli uomini.

18 Questo è il sogno, ch'io, re Nebucadnesar, ho veduto. Or tu, Beltsasar, dinne l'interpretazione : conciosiacosachè fra tutti i savi del mio regno niuno me ne possa dichiarare l'interpretazione: ma tu puol *furlo*: perciochè lo spirito degl'iddi santi è in te. 19 Allora Daniel, il cui nome è

Beltsasar, restò stupefatto lo spazio d'un'ora, ed i suoi pensieri lo spa-ventavano. Ma il re gli fece mot-to, e disse, O Beltsasar, non turbiti'l sogno, nè la sua interpretazione. Beltsasar rispose, e disse, Signor mio, avvenga il sogno a' tuoi nemici, e la sua interpretazione a' tuoi avversari.

20 L'albero che tu hai veduto, il quale era grande, e forte, e la cui cima giugneva fino al cielo, ed i cui rami si stendevano per tutta la

21 E le cui frondi erano belle, e'l frutto copioso, e nel quale v'era da mangiar per tutti: sotto'l quale dimoravano le bestie della campa-gna, e ne' cui rami albergavano gli uccelli del cielo:

22 Sei tu stesso, o re, che sei divenuto grande, e forte, e la cui grandesta è cresciuta, ed è giunta al cielo, e la cui signoria è pervenuta fino all' estremità della terra.

23 E, quant' è a quello che'l re ha veduto un vegghiante, e santo, che scendeva dal cielo, e diceva, Tagliate l'albero, e guastatelo : ma pure, lasciate il ceppo delle sue ra-dici in terra, leguto con legami di ferro, e di rame, fra l'erba della campagna: e sia bagnato della ru-giada del cielo, e sia la sua parte con le bestie della campagna, fin che sette stagioni sieno pussate so-

pra lui: 24 Questa, o re, ne è l'interpretazione, e questo è il decreto del-l'Altissimo, che dee essere eseguito

sopra'l mio signore.

25 Tu sarai scacciato d'infra gli uomini, e la tua dimora sarà con le bestie della campagna, e pascerai l'erba come i buoi, e sarai bagnato della rugiada del cielo, e sette stagioni passeranno sopra te, infino attanto che tu riconosca che l'Altissimo signoreggia sopra'l regno degli uomini, e ch'egli lo da a cui gil place.

26 E ciò ch'è stato detto, che si lasciasse il ceppo delle radici dell'albero, significa che'l tuo regno ti sara ristabilito, da che avrai riconosciuto che'l cielo signoreggia.

27 Perciò, o re, gradisci i mio consiglio, e riscatta i tuoi peccati per giustizia, e le tue iniquità con misericordia inverso gli afflitti : ecco, ciò sarà un rimedio a' tuoi falli. 28 Tutte queste cose avvennero al re Nebucadnesar.

29 In capo di dodici mesi egli passeggiava sopra'i palazzo reale di

Babilonia:

30 El re prese a dire, Non è questa la gran Babilonia ch'io ho edificata per istanza reale, e per gloria della mia magnificenza, con la forza della mia potenza!

31 Il re avea ancora la parola in bocca, quando una voce discese dal cielo, E' ti si dice, o re Nebucadnesar, Il regno t'è tolto;

32 E sarai scacciato d'infra gli uomini, e la tua dimora *sarà* con le bestie della campagna, e pascerai l'erba come i buoi, e sette stagioni passeranno sopra te, infino attanto che tu riconosca che l'Altissimo signoreggia sopra'l regno degli uomi-ni, e ch'egli lo da a cui gli piace.

33 In quella stessa ora fu adempiuta quella parola sopra Nebucad-nesar: ed egli fu scacciato d'infra gli uomini, e mangiò l'erba come i buoi, e'l suo corpo fu bagnato della 752

rugiada del cielo: tanto che'l pelo gli crebbe, come le penne all'aquile, e l'unghie, come agli uccelli. 34 Ma, in capo di quel tempo, io

Nebucadnesar leval gli occhi al cielo, e'l mio conoscimento ritornò in me, e benedissi l'Altissimo: e laudai, e glorificai colui che vive in eterno, la cui podestà è una podestà eterna, el cui regno è per ogni ge nerazione:

35 Ed appo cui tutti gli abitatori della terra sono riputati come niente: e'l quale opera come gli piace, nell' esercito del cielo, e con gii abitatori della terra: e non v'è al-

cuno che lo percuota in su la mano, e gli dica, Che cosa fai ? 36 In quel tempo il mio conoscimento tornò in me: e, con la gioria del mio regno, mi fu restituita la mia maesta, e'i mio splendore : ed i miei consiglieri, ed i miei principi mi ricercarono: ed io fui ristabilito nel mio regno, e mi fu aggiunta maggior granderra.

37 Al presente io Nebucadnesar laudo, esalto, e glorifico il Re del cielo, tutte le cui opere son verita, e le vie giudicio: e'l quale può abbassar quelli che procedono con

superbia.

#### CAP. V.

TL re Belsasar fece un gran convito a mille de' suoi grandi, e bevea del vino in presenza di que mille.

2 E Belsasar, avendo assaporato il vino, comandò che fossero portati i vasi d'oro, e d'argento, che Nebucadnesar, suo padre, avea tratti fuor del Tempio, ch'ers in Gerusalemme: aciochè il re, ed i suoi grandi, le sue mogli, e le sue

concubine, vi bevessero dentro. 3 Allora furono portati i vasi d'o-ro, ch' erano stati tratti fuor del Tempio della Casa del Signore, ch'era in Gerusalemme. El re. ed i suoi grandi, le sue mogli, e le sue concubine, vi bevvero dentro.

4 Essi beveano del vino, e landa-vano gl'iddij d'oro, e d'argento, di rame, di ferro, di legno, e di

5 In quell' istessa ora uscirono delle dita di man d'uomo, le quali acrivevano dirincontro al candelliere, in su lo smalto della parete del palasso reale: e'l re vide quel pezzo di mano che scriveva. 6 Allora il color della faccia del

re si mutò, ed i suoi pensieri lo spaventarono, ed i cinti de' suoi lombi si sciolsero, e le sue ginoc-chia s'urtarono l'un contr'all' al-

7 El re gridò di forza che si facesser venire gli astrologi, i Cal-dei, e gl'indovini. El re prese a dire a savi di Bibilonia, Chiunque leggerà questa scrittura, e me ne dichiarera l'interpretazione, sara vestito di porpora, e porterà una collana d'oro in collo, e sarà il terzo signore nel regno.

8 Allora entrarono tutti i savi del re: ma non poterono leggere quella scrittura, ne dichiararne al re l'in-

terpretazione.

9 Allora il re Belsasar fu grandemente spaventato, e'l color della sua faccia si mutò in lui: i suoi grandi ancora furono smarriti.

10 La regina, alle parole del re, e de' suoi grandi, entrò nel luogo del convito, e fece motto al re, e gli disse, O re, possi tu vivere in perpetuo: i tuol pensieri non ti spaventino, e'l colore della tua faccia

non si muti: 11 V'è un uomo nel tuo regno, in cui e lo spirito degl'iddij santi: ed al tempo di tuo padre si trovò in lui illuminazione, ed intendimento, e sapienza, pari alla sapienza de gl'iddij: e'l re Nebucadnesar, tuo padre, o re, lo costitui capo de magi, degli astrologi, de Caldei, e degl'indovini.

12 Conciofossecosach' in lui, ch'è Daniel, a cui'l re avea posto nome Beltsasar, fosse stato trovato uno spirito eccellente, e conoscimento, ed intendimento, per interpretar sogni, e per dichiarar detti oscuri, e per isclogliere enimmi. Ora chiamisi Daniel, ed egli dichlarera l'in-

terpretazione.

13 Allora Daniel fu menato davanti al re. El re fece motto a Daniel, e gli disse, Sei tu quel Da-niel, che è de Giudei che sono in cattività, i quali 'l re, mio padre, condusse di Giudea ?

14 Io ho inteso dir di te, che lo spirito degl'iddij santi è in te, e che s'è trovata in te illuminazione, ed intendimento, e sapienza eccellente.

15 Or al presente i savi, e gli astrologi, sono stati menati davanti a me, affin di leggere questa scrittura, e dichiararmi la sua interpretazione: ma non possono dichiarar

'interpretazione della cosa: 16 Ma io ho udito dir di te, che tu puol dare interpretazioni, e soiogliere enimmi. Ora, se tu puoi legger questa scrittura, e dichiararmene l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, e porterai una collana d'oro in collo, e sarai il terzo signore nel regno. 17 Allora Daniel rispose, e disse

in presenza del re, Tienti i tuoi doni, e da' ad un' altro i tuoi presenti: pur nondimeno io leggerò la scrittura al re, e gliene dichiarerò l'interpretazione.

18 O tu re, l'Iddio altissimo avea dato regno, e grandezza, e gloria, e magnificenza, a Nebucadnesar,

tuo padre:
19 E, per la grandezza, ch'egli gli avea data, tutti i popoli, nazioni, e lingue, tremavano, e te-mevano della sua presenza: egli uccideva chi egli voleva, ed altresì lasciava in vita chi egli voleva: egli innalzava chi gli piaceva, ed altresì abbassava chi gli piaceva.

20 Ma, quando'l cuor suo s'innalzò, e'l suo spirito s'indurò, per superbire, fu tratto giù dal suo trono

reale, e la sua gloria gli fu tolta. 21 E fu scacciato d'infra gli uomini, e'l cuor suo fu renduto simile a quel delle bestie, e la sua dimora fu con gli asini salvatici: egli pascette l'erba come i buoi, e'l suo corpo fu bagnato della rugiada del cielo, fin che riconobbe che l'Iddio altissimo signoreggia sopra'l re-gno degli uomini, e ch' egli stabilisce sopra quello chi gli piace.

22 Or tu, Belsasar, suo figliuolo, non hai umiliato il tuo cuore, con

tutto che tu sapessi tutto ciò: 23 Anzi ti sei innalzato contr'al Signore del cielo, e sono stati portati davanti a te i vasi della sua Casa, ed in quelli avete bevuto, tu, ed i tuoi grandi, e le tue mogli, e le tue concubine: e tu hai laudati l'iddij d'argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno, e di pietra, i quali non veggono, e non odono, e non hanno conoscimento alcuno : e non hai glorificato Iddio, nella cui mano è l'anima tua, ed a cui appartengono tutte le tue vie:

24 Allora da parte sua è stato mandato quel pezzo di mano, ed è stata

disegnata quella scrittura. 25 Or quest' è la scrittura ch'è sta-

ta disegnata, MENE, MENE, TE-CHEL, UPHARSIN.

26 Questa è l'interpretazione delle parole: MENE: Iddio ha fatta ragione del tuo regno, e Tha saldata. 27 TECHEL: tu sei stato pesato

alle bilance, e sei stato trovato mancante. 28 PERES: il tuo regno è messo in pezzi, ed è dato a' Medi, ed a'

Persiani.

29 Allora, per comandamento di Belsasar, Daniel fu vestito di porpora, e portò in collo una collana d'oro: e per bando publico egli fu dichiarato il terzo signore nel regno. 2 K 3

30 In quella stessa notte Beisasar, | alcuna richiesta a qualunque dio, re de' Caldei, fu ucciso.

31 E Dario Medo ricevette il regno, essendo d'età d'intorno a sessantadue anni.

CAP. VI.

E'PIACQUE a Dario di costituire sopra'i regno cenventi satrapi, i quali fossero per tutto'i regno : 2 E sopra essi tre presidenti, de'

quali Daniel era l'uno, a' quali que'

satrapi rendessero ragione: actochè il re non sofferisse danno.

3 Or quel personaggio Daniel so-pravanzava gli aftri presidenti, e satrapi: perciochè in lui era uno spirito eccellente: onde il re pensava di costituirio sopra tutto'i regno.

4 Perciò, i presidenti, ed i satrapi, cercavano il modo di trovar qualche cagione contr'a Daniel, intorno a gli affari del regno: ma non potevano trovare alcuna cagione, nè misfatto: perciochè egli era fedele, e non si trovava in lui alcun fallo, nè misfatto.

5 Allora quegli uomini dissero, Noi non possiamo trovar cagione alcuna contr'a questo Daniel, se non la troviamo contr'a lui intorno alla Legge del suo Dio.

6 Allora que presidenti, e satrapi, si raunarono appresso del re, e dissero così, Re Dario, possi tu vi-

vare in perpetuo.
7 Tutti i presidenti del regno, i magistrati, ed i satrapi, i consiglio ri, ed i duchi, hanno preso consiglio di formare uno statuto reale, e fare uno stretto divieto, che chiunque farà richiesta alcuna a qualunque dio, od uomo, fra quì e trenta giorni, salvo che a te, o re, sia gittato nella fossa de' leoni.

8 Ora, o re, fa'il divieto, e scrivine lettere patenti, che non si possano mutare: quali son le leggi di Media, e di Persia, che sono irrevocabili. 9 Il re Dario adunque scrisse le

lettere patenti, e'l divieto.

10 Or Daniel, quando seppe che le lettere erano scritte, entro in casa sua: e, lasciando le finestre della sua sala aperte verso Gerusalemme, a tre tempi del giorno si poneva inginocchioni, e faceva orazione, e rendeva grazie davanti al suo Dio : perciochè cost era uso di fare per ad-

11 Allora quegli uomini si raunarono, e trovarono Daniel orando,

e supplicando davanti al suo Dio. 12 Ed in quello stante vennero al re, e dissero in sua presenza, intor-no al divieto reale, Non hai tu ecritto il divieto, che chiunque farà

od uomo, di quì a trenta giorni, salvo ch'a te, o re, sia gittato nella fossa de'leoni? Il re rispose, e dis-se, La cosa e ferma, nella maniera delle leggi di Media, e di Persia, che

sono irrevocabili. 13 Allora essi risposero, e dissero in presenza del re, Daniel, che è di quelli che sono stati menati in cattlvità di Giudea, non ha fatto conto alcuno di te. o re, nè del divieto che tu hai scritto: anzi a tre tempi del giorno fa le sue orazioni.

14 Allora, come il re ebbe intesa la cosa, ne fu molto dolente, e pose cura di liberar Daniel : e fino al tramontar del sole, fece suo sforzo, per

iscamparlo.

16 in quel punto quegli uomini si raunarono appresso del re, e gli dissero, Sappi, o re, che i Medi, ed i Persiani hanno una legge, che al-cun divieto, o statuto, che l reabbia fermato, non si possa mutare.

16 Allora il re comandò che si menasse Daniel, e che si gittasse nella fossa de' leoni. E'l re fece motto a Daniel, e gli diese, L'Iddio tuo, al qual tu servi con perseve-ranza, sarà quello che ti libererà.

17 E fu portata una pietra, che fu posta sopra la bocca della fossa: e'l re la suggellò col suo anello, e con l'anello de suoi grandi: aciochè non si mutasse nulla intorno a Da-

18 Allora il re andò al suo palazzo, e passò la notte senza cena, e non si fece apparecchiar la mensa e

perdette il sonno. 19 Poi 'l re si levò la mattina a

buon' ora, in su lo schiarir del dì, ed andò in fretta alla fossa de' leoni. 20 E, come fu presso della fossa, chiamò Daniel con voce doloros E'l re prese a dire a Daniel, Daniel, servitore dell' Iddio vivente, il tuo Dio, al qual tu servi con perseveranza, avrebbe egli pur potuto

scamparti da' leoni?
21 Aliora Daniel parlò al re: dicesdo, O re, possi tu vivere in perpetuo.
22 L'iddio mio ha mandato il suo Angelo, il quale ha turata la bocca de' leoni, tal che non m'hanno guasto: perciochè, lo sono stato trovato innocente nel suo cospetto: ed anche inverso te, o re, non ho commesso alcun misfatto

23 Allora il re si rallegrò molto di lui, e comandò che Daniel fosse tratto fuor della fossa: e Daniel fu tratto fuor della fossa, e non si trovò in lui lesione alcuna: perciochè

egli s'era confidato nel suo Dio. 24 E. per comandamento del re. furono menati quegli nomini ch'a-

veano accusato Daniel, e furono | gittati nella fossa de' leoni, essi, i lor figliuoli, e le lor mogli: e non erano ancora giunti al fondo della fossa, che i leoni furono loro addosso, e fiaccarono loro tutte l'ossa. 25 Allora il re Dario scrisse a tutti

i popoli, nazioni, e lingue, ch'abita-no per tutta la terra, lettere dell'infrascritto tenore: La vostra pace

sia accresciuta.

26 Da parte mia è fatto un decreto, ch' in tutto l'imperio del mio regno si riverisca, e tema l'Iddio di Daniel : perciochè egli è l'Iddio vivente, e che dimora in eterno; e'l suo Regno è un regno che non sarà giammai distrutto, e la sua signoria durerà infino al fine. 27 Egli riscuote, e libera, e fa se-

gni, e miracoli in cielo, ed in terra: egli è quel c'ha riscosso Daniel dal-

le branche de' leoni. 28 Or questo *personaggio* Daniel prosperò nel regno di Dario, e nel regno di Ciro Persiano.

#### CAP. VII.

NELL anno primo di Belsasar, re di Babilonia, Daniel vide un sogno, e delle visioni del suo capo, sopra'l suo letto. Allora egli scrisse il sogno, e dichiarò la somma delle cose.

2 Daniel adunque prese a dire, Io riguardava nella mia visione, di notte, ed ecco, i quattro venti del cielo salivano impetuosamente in

sul mar grande.

3 E quattro gran bestie salivano fuor del mare, differenti l'una dal-

l'altra.

4 La prima era simile ad un leone, ed avea dell' ale d'aquila: io stava riguardando, fin che le furono divelte l'ale, e fu fatta levar da terra, e che si rizzò in piè, a guisa d'uomo; e le fu dato cuor d'uomo.

5 Poi, ecco, un' altra seconda bestia, simigliante ad un' orso, la quale si levò da un lato, ed avea tre costole in bocca, fra i suoi den-E le fu detto così, Levati,

mangia molta carne.
6 Pol, io riguardava, ed eccone
un'altra, simigliante ad un pardo, la quale avea quattro ale d'uccello in sul dosso: é quella bestia avea

quattro teste, e le fu data la signoria

' Appresso, io riguardava nelle visioni di notte, ed ecco una quarta bestia, spaventevole, terribile, e molto forte, la quale avea di gran denti di ferro: ella mangiava, e tritava, e calpestava il rimanente co' pledi: ed era differente da tut-755

te le bestie, ch'erano-state davanti a lei, ed avea dieci corna.

8 Io poneva mente a queste corna, ed ecco un' altro corno picciolo saliva fra quelle, e tre delle prime corna furono divelte d'innanzi a quello: ed ecco, quel corno avea degli occhi simiglianti agli occhi d'un' uomo, ed una bocca che pro-

feriva cose grandi. 9 Io stava riguardando, fin che i troni furono posti, e che l'Antico de' giorni si pose a sedere: il suo vestimento *era* candido come neve, ed i capelli del suo capo erano simili a lana netta, e'l suo trono era a guisa di scintille di fuoco, e le ruote d'esso simili a fuoco ar-

dente.

10 Un fiume di fuoco traeva, ed usciva dalla sua presenza: mille migliaia gli ministravano, e diecimila decine di migliala stavano davanti a lui: il giudicio si tenne, ed

i Libri furono aperti

ll Allora io riguardai, per la voce delle grandi parole, che quel corno proferiva: e riguardai, fin che la estia fu uccisa, e'l suo corpo fu distrutto, e fu dato ad essere arso

col fuoco.

12 La signoria fu eziandio tolta all' altre bestie, e fu lcro dato pro-lungamento di vita, fino ad un

tempo, e termine costituito. Io riguardava nelle visioni notturne, ed ecco, con le nuvole del cielo veniva uno, simile ad un figliuol d'uomo: ed egli pervenne fino all'Antico de giorni, e fu fatto

accostar davanti a lui. 14 Ed esso gli diede signoria, e gloria, e regno: e tutti i popoli, nazioni, e lingue, deono servirgli: la sua signoria è una signoria eterna, la qual non trapasserà giammai: e'l suo regno è un regno, che non sarà giammai distrutto.

15 Quant'è a me Daniel, lo spirito mi venne meno in mezzo del corpo, e le visioni del mio capo mi

conturbarono. 16 E m'accostai ad uno de' cir-

costanti, e gli domandai la verità intorno a tutte queste cose: ed egli me la disse, e mi dichiarò l'interpretazione delle cose: dicendo,

Queste quattro gran bestie significano quattro re, che surgeran-

no dalla terra.

18 E poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno, e lo possederanno in perpetuo, ed in sempiterno.

19 Allora io disiderai di sapere la verità intorno alla quarta bestia, ch'era differente da tutte l'altre, ed era molto terrible : i cui denti erano di ferro, e l'unghie di rame: che i due corna, e quelle due corna era-mangiava, tritava, e calpestava il no alte: ma l'uno era più alto dei-

rimanente co' piedi :

20 Ed intorno alle dieci corna ch'ella avea in capo, ed intorno a quell'ultimo, che saliva, e d'innanzi al quale tre erano cadute: ed intorno a ciò che quel corno avea degli occhi, ed una bocca, che proferiva cose grandi: e che l'aspetto d'esso era maggiore di quello de suoi compagni.

21 lo avea riguardato, e quel corno faceva guerra co' santi, e gli

22 Fin che l'Antico de giorni ven-ne, e'l giudicio fu dato a' santi del-l'Altissimo: e venne il tempo, che i santi doveano possedere il regno. 23 E colui mi disse così, La quarta bestia significa un quarto regno che sarà in terra, il qual sarà differente da tutti quegli altri regni, e divorerà tutta la terra, e la calpe-

sterà, e la triterà. 24 E le dieci corna significano dieci re, che surgeranno di quel remo: ed un'altro surgerà dopo loro, il qual sarà differente da preceden-

ti, ed abbatterà tre re:

25 E proferirà parole contr'all'Altissimo, e distruggerà i santi dell'Altissimo: e penserà di mutare i tempi, e la Legge: ed i santi gli sa-ranno dati nelle mani fino ad un tempo, più tempi, e la metà d'un

26 Poi si terrà il giudicio, e la sua sterminato, e distrutto fino all'e-

atremo.

27 E'l regno, e la signoria, e la grandezza de' regni, che sono sotto tutti i cieli, sara data al popolo de santi dell'Altissimo: il Regno d'esso sard un regno eterno, e tutti gl'imperi gli serviranno, ed ubbi-diranno.

23 Qui è la fine delle parole. Quant'è a me Daniel, i miei pen-sieri mi spaventarono forte, e'l color del mio volto fu mutato in me: e conservai la cosa nel mio cuore.

CAP. VIIL

NELL'anno terzo del regno del re Belsasar, una visione apparve a me Daniel, dopo quella che m'era apparita al principio.

2 Io adunque riguardava in visione: (or io era, quando vidi quella visione, in Susan, stanza reale, ch'e nella provincia d'Elam:) ri guardava, dico, in visione, essendo in sul fiume Ulai :

3 Ed alzai gli occhi, e riguardai, ed ecco un montone stava in piè dirincontro al fiume, il quale avea 756

l'altro, e'i più alto saliva l'ultimo.

4 Io vidi che quel montone coszava verso l'Occidente, verso'l Set-tentrione, e verso'l Mezzodi: e niuna bestia poteva durar davanti a lui : e non v'era alcuno che riscuotesse di man sua, e faceva ciò che gli piaceva, e divenne grande.

5 Ed lo posi mente, ed ecco un becco veniva d'Occidente, sopra la faccia di tutta la terra, e non toccava punto la terra; e questo becco avea un corno ritorto in

mezzo degli occhi

6 Ed esso venne fino al montone ch'avea quelle due corna, il quale io avea veduto stare in piè, dirin contro al fiume: e corse sopra lui

nel furor della sua forza.

7 Ed io vidi che, essendo presso del montone, egli infellonì contra lui, e cozzò il montone, e fiaccò la sue due corna, e non vi fu forma nel montone da durar davanti a lui : laonde lo gittò per terra, e lo calpestò : e non vi fu chi scampasse il montone di man sua.

8 E'l becco divenne sommamente grande: ma, come egli si fu fortificato, quel gran corno fu rotto: ed, in luogo di quello, sursero quattro altre corna ritorte, verso i

quattro venti del cielo.

9 E dell' uno d'essi uscì un piocol corno, il quale divenne molto grande verso'l Mezzodi, e verso'l Levante, e verso'l passe della bel-

10 E divenne grande fino all'esercito del cielo, ed abbattè in terra una parte di quell'esercito, e delle

stelle, e le calpestò.

11 Anzi si fece grande fino al capo dell'esercito; e da quel corno fu tolto via il sacrificio continuo, e fu gittata a basso la stanza del

santuario d'esso. 12 E l'esercito fu esposto a misfatto contr'al sacrificio continuo :

ed egli gittò la verità in terra, ed

operò, e prosperò. 13 Ed io udil un santo, che parlava: ed un' altro santo disse a quel tale che parlava, Fino a quando durera la visione intorno al *servigio* continuo, ed al misfatto disertante? infino a quando saranno il santuario, e l'esercito, esposti ad esser calpestati?

14 Ed egli mi disse, Fino a du-mila trecento giorni di sera, e mattina: poi 'l santuario sarà giustificato.

15 Or, quando io Daniel ebbi ve-duta la visione, ne richiesi l'intendimento: ed ecco, davanti a me stava come la sembianza d'un' uomo.

16 Ed io udii la voce d'un' uomo, nel mezzo d'Ulai, il qual gridò, e disse, Gabriel, dichiara a costui la

visione. 17 Ed esso venne presso del luo-

go dove io stava: e, quando fu venuto, io fui spaventato, e caddi sopra la mia faccia: ed egli mi disse, Intendi, figliuol d'uomo: perciochè questa visione è per lo tempo della fine.

18 E, mentre egli parlava a me, m' addormental profondamente, con la faccia in terra: ma egli mi toccò, e mi fece rizzare in piè, nel

luogo dove io stava :

19 E disse, Ecco, io ti farò assapere ciò che avverrà, alla fine del-l' indegnazione : perciochè vi sarà una fine al tempo ordinato.

20 Il montone con due corna. che tu hal veduto, significa li re di

Media, e di Persia.

21 E'l becco irsuto significa il re di Iavan : e'i gran corno, ch'ere in mezzo de' suoi occhi, è il primo re. 22 E ciò che quello è stato rotto, e quattro son surti in luogo d'esso, significa che quattro regni surgeranno della medesima nazione, ma non già con medesima possanza di quello.

23 Ed alla fine del lor regno, quando gli scellerati saranno venuti al colmo, surgerà un re au-dace, e sfacciato, ed intendente in

nottigliezze.

24 E la sua potenza si fortificherà, ma non già per la sua forza: ed egli farà di strane ruine, e prosperera, ed operera, e distruggera i possenti, e'l popolo de santi

25 E, per lo suo senno, la fraude prospererà in man sua : ed egli si magnifichera nel cuor suo, ed in pace ne distruggerà molti: e s'ele-verà contr'al Principe de' principi : ma sarà rotto senza *opera di* 

mani. 26 E la visione de giorni di sera, e mattina, ch'è stata detta, è verità: or tu, serra la visione: perciochè è di cose, che avverranno di

quì a molto tempo.

27 Ed to Daniel fui tutto diefatto, e languido, per molti giorni: poi mi leval, e feci gli affari del re : ed io stupiva della visione: ma niuno se n'avvide.

CAP. IX.

NELL' anno primo di Dario, fi-gliuol d'Assuero, della progenie di Media, il quale era stato costituito re sopra'l regno de' 2 Nell'anno primo d'esso, io Da-niel, avendo inteso per li libri, che'l numero degli anni, de quali il Signore avea parlato al profeta Ieremia, ne' quali si doveano compiere le desolazioni di Gerusalemme, era di settant'anni :

3 Volsi la mia faccia verso'l Signore Iddio, con digiuno, con sacco, e con cenere, per dispormi ad

orazione, e supplicazione:
4 E feci orazione, e confessione al Signore Iddio mio: e dissi, Ahi Signore, Iddio grande, e tremendo, ch'osservi'l patto, e la benignità, a quelli che t'amano, ed osservano i tuol comandamenti.

5 Noi abbiamo peccato, ed abbiamo operato iniquamente, ed empiamente: e siamo stati ribelli. e ci siam rivolti da' tuoi comanda-

menti, e dalle tue leggi:

6 E non abbiamo ubbidito a' profeti, tuoi servitori, i quali hanno, in Nome tuo, parlato a' nostri re, a' nostri principi, ed a' nostri pa-

dri, ed a tutto'l popolo del paese:
7 A te appartiene la giustizia, o
Signore: ed a noi la confusion di faccia, come appare al di d'oggi: agli uomini di Gluda, agli abitanti di Gerusalemme, ed a tutto Israel, vicini, e lontani, in tutti i paesi dove tu gli hai scacciati, per lo misfatto loro, c'hanno commesso contr'a te.

8 O Signore, a noi appartiene la confusion di faccia, a' nostri re, a' nostri principi, ed a' nostri padri: conciosiacosach' abbiamo peccato

contr'a te.

9 Al Signore Iddio nostro appartengono le misericordie, ed i perdoni : perciochè noi ci siam ribel-

lati contra lui :

10 E non abbiamo ubbidito alla voce del Signore Iddio nostro, per caminar nelle sue leggi, ch'egli ci ha proposte per li profeti, suoi servitori.

11 E tutto Israel ha trasgredita la tua Legge, e s'è tratto indietro, per non ascoltar la tua voce : laonde è stata versata sopra noi l'esecrazione, e'l giuramento, scrit-to nella Legge di Moisè, servitor di Dio: perclochè noi abbiam pec-

cato contr'a lui. 12 Ed egli ha messe ad effetto le sue parole, ch'egli avea pronun-siate contr'a noi, e contr'a' nostri

rettori, che ci hanno retti, facendo venir sopra noi un mai grande; tal che giammai, sotto tutti i cieli. non avvenne cosa simile a quello

ch'è avvenuto in Gerusalemme. 13 Tutto questo male è venuto sopra noi, secondo quello ch'è

757

scritto nella Legge di Moisè: e pur | ta; ed io son venuto per annunnoi non abbiamo supplicato al Signore Iddio nostro, convertendoci dalle nostre iniquità, ed attendendo alla tua verita.

14 E'l Signore ha vegghiato sopra

questo male, e l'ha fatto venir sopra noi: perciochè il Signore Iddio nostro è giusto in tutte le sue opere ch'egli ha fatte: conclosiacosachè noi non abbiamo ubbidito

alla sua voce.

15 Ora dunque, o Signore Iddio nostro, che traesti'l tuo popolo fuor del paese d'Egitto, con man forte, e t'acquistasti un Nome, qual' e al dì d'oggi : noi abbiam pec-cato, noi abbiamo operato empia-

mente.
16 Signore, secondo tutte le tue giustizie, racquetisi, ti prego, l'ira tua, e'l tuo cruccio, inverso Gerusalemme, tua Citta; inverso'l Monte tuo santo; conciosiacosachè, per li nostri peccati, e per l'iniquità de nostri padri, Gerusalemme, e'l tuo popolo, sieno in vituperio appo tutti quelli che sono d'intorno a nol.

17 Ed ora, ascolta, o Dio nostro, l'orazione del tuo servitore, e le sue supplicazioni : e, per amor del Signore, fa' risplendere il tuo volto pra'l tuo Santuario, ch'è desolato.

18 Inchina, o Dio mio, il tuo orecchio, ed ascolta: apri gli occhi, e vedi le nostre desolazioni, e la città che si chiama del tuo Nome: perciochè noi non presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo co-spetto, fondati sopra le nostre giustizie ; anzi sopra le tue grandi misericordie.

19 Signore, esaudisci : Signore, perdona : Signore, attendi, ed ope-ra, senza indugio, per amor di te stesso, o Dio mio: perciochè la tua città, e'l tuo popolo, si chia-

mano del tuo Nome.

20 Or, mentre io parlava ancora, e faceva orazione, e confessione del mio peccato, e del peccato del mio popolo Israel; e presentava la mia supplicazione davanti al Si-gnore Iddio mio, per lo Monte santo dell' Iddio mio:

21 Mentre lo parlava ancora, orando, quell' uomo Gabriel, il quale io avea veduto in visione al principio, volò ratto, e mi toccò, intorno al tempo dell'offerta della

22 Ed egli m'insegnò, e parlò meco, e disse, Daniel, io sono ora uscito per darti ammaestramento. ed intendimento.

23 Fin dal cominciamento delle tue supplicazioni, la parola è uscisiarlati: perciochè tu sei nomo gradito: ora dunque, pon mente alla parola, ed intendi la visione. 24 Vi sono settanta settimane

diterminate sopra'l tuo popolo, e sopra la tua santa città, per termi nare il misfatto, e per far venir meno i peccati, e per far purgamento per l'iniquità, e per addurre la giustizia eterna, e per suggellar la visione, ed i profeti.: e per ugnere il Santo de' santi.

25 Sappi adunque, ed intendi, che da che sarà uscita la parois, che Gerusalemme sia riedificata, infino al Messia, Capo dell' esercito, vi saranno sette settimane, altre sessantadue settimane, nelle quali saranno di nuovo edifcate le piame, e le mura, ed i fossi : e ciò, in tempi angosciosi.

26 E, dopo quelle sessantadue settimane, essendo sterminato il Messia, senza che gli resti più nulla, il popolo del Capo dell' esercito a venire distruggerà la città, e'l santusrio: e la fine d'essa sarà con innondazione, e vi saranno desolazioni

diterminate infino al fine della

guerra. 27 Ed esso confermerà il patto a molti in una settimana: e nella metà della settimana farà cessare il sacrificio, e l'offerta: poi verrà il disertatore sopra l'ale abbominevoli: e, fino alla finale, e ditermina-ta perdizione, quell' innondazione gara versata sopra'l popolo deso-

CAP. X.

NELL'anno terzo di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parcia a Daniel, il cui nome si chiamava Beltsasar; e la parola è verità, e l'esercito era grande. Ed egli comprese la parola, ed ebbe intelligensa della visione.

2 In quel tempo io Daniel feci cordoglio lo spazio di tre settimane. 3 Io non mangial cibo di diletto, e non m'entrò in bocca carne, nè vino, e non m'unsi punto, fin che fu compiuto il termine di tre setti-

mane.

lato.

4 E nel ventesimoquarto giorno del primo mese, essendo io in su la ripa del gran flume, ch'è Hiddechel:

5 Alzai gli occhi, e riguardai, ed ecco un' uomo vestito di panni lini, avendo sopra i lombi una cintura

di fino oro d'Ufaz.

6 E'l suo corpo simigliava un risolito, e la sua faccia era come l'aspetto del folgore : ed i suoi occhi erano simili a torchi accesi: e le sue braccia, ed i suoi piedi, simigliavano in vista del rame forbito, e'l suono delle sue parole pareva il romore d'una moltitudine. 7 Ed io Daniel solo vidi la visione.

e gli uomini ch'erano meco non la videro: anzi gran terrore cadde sopra loro, e fuggirono per na-

scondersi.

8 Ed io rimasi solo, e vidi quella gran visione, e non restò in me forza alcuna, e'i mio bel colore fu mutato in ismorto, e non ritenni

alcun vigore.

9 Ed io udii la voce delle parole di colui: e, quando ebbi udita la voce delle sue parole, m'addormentai profondamente sopra la mia faccia, col viso in terra.

10 Ed ecco, una mano mi toccò, e mi fece movere, e stare sopra le ginocchia, e sopra le palme delle

mani:

11 E mi disse, O Daniel, uomo gradito, intendi le parole ch'io ti ragiono, e rizzati in piè nel luogo dove stai: perciochè ora sono stato mandato a te. E, quando egli m'ebbe detta quella parola, io mi rimai in piè tutto tremante.

12 Ed egli mi disse, Non temere o Daniel: perciochè, dal primo di che tu recasti 'l cuor tuo ad intendere, ed ad affliggerti nel cospetto dell' Iddio tuo, le tue parole furono esaudite, ed io son venuto per le

tue parole.
13 Ma il principe del regno di Persia m'ha contrastato ventun giorno: ma ecco, Micael, l'uno de primi principi, è venuto per aiutarmi Io dunque son rimaso

quivi appresso li re di Persia. 14 Ed ora son venuto, per farti intendere ciò ch'avverra al tuo popolo nella fine de giorni : percio-chè v'é ancora visione per que giorni.

15 E, mentre egli parlava meco in questa maniera, io misi la mia fac-

cia in terra, ed ammutolii.

16 Ed ecco uno, ch'avea la sembianza d'un figliuol d'uomo, mi toccò in su le labbra : allora io apersi la mia bocca, e parial, e dissi a co-lui ch' era in piè davanti a me, Si-gnor mio, le mie giunture son tutte svolte in me in questa visione, e non ho ritenuto alcun vigore.

17 E, come potrebbe il servitore di cotesto mio Signore parlar con co-testo mio Signore? conciosiacosachè fino ad ora non sia restato fermo in me alcun vigore, e non sia rimaso in me alcun fiato.

18 Allora di nuovo una sembiansa, come d'un' uomo, mi toccò, e mi fortificò:

19 E disse, Non temere, uomo

gradito: abbi pace, fortificati, e confortati. E, come egli parlava meco, io mi fortifical, e dissi, Parli 'l mio Signore: perciochè tu m'hai fortificato.

20 E colui disse, Sai tu perch'io son venuto a te? Or di presente io ritornerò per guerreggiar col prin-cipe di Persia: poi uscirò, ed ecco,

il principe di Iavan verra.

21 Ma pure lo to dichiarerò ciò ch'è stampato nella scrittura della verità: or non v'è niuno che si porti valorosamente meco in queste cose, se non Micael, vostro principe.

CAP. XI.

R io, nell'anno primo di Dario Medo, sono stato presente per confortarlo, e per fortificarlo.

2 Ed ora, io ti dichiarerò cose vere. Ecco, vi saranno ancora tre re in Persia: poi 1 quarto acquisterà di gran ricchezze sopra tutti gli altri : e, come egli si sarà fortificato nelle sue ricchezze, egli farà mover tutti contr'al regno di Iavan.

3 Poi surgerà un re possente, e valoroso: il quale possederà un grande imperio, e farà ciò ch'egli

vorra.

4 Ma, tosto ch'egli sarà surto, il suo regno sara rotto, e sara diviso per li quattro venti del cielo, e non alla sua progenie: e quello non sarà pari all'imperio ch'esso avrà posseduto : perciochè il suo regno sarà stirpato, e sarà d'altri, oltr'a coloro. 5 E'l redel Mezzodi si fortificherà.

ed un' altro de' capitani d'esso: co-stui si fortifichera sopra quell' altro, e regnerà, e'i suo imperio sara

grande.

6 Ed, in capo d'alcuni anni, si congiugnerannô insieme, e la figliuola del re del Mezzodì verrà al re del Settentrione, per far loro accordi: ma ella non potrà rattener la forza del braccio : e nè colui, nè'l suo braccio, non potrà durare: e colei, insleme con quelli che l'avranno condotta, e'l figliuolo d'essa, e chi terrà la parte sua, saranno dati a morte

in que tempi. 7 Ma d'un rampollo delle radici d'essa surgerà uno, nello stato di colui, il qual verrà con esercito, e verrà contr' alle fortezze del re del Settentrione, e farà di gran fatti

contr' ad esse, e se n'impadronirà: 8 Ed anche menerà in cattività in Egitto i lor dii, co' lor principi, e co' lor prezioci arredi d'oro, e d'argento: ed egli durera per alquanti anni, senza tema del re del Settentrione. 9 E'l re del Mezzodì verra nel suo

regno, e se ne ritornerà al suo paese. 10 Poi i figliuoli di colui entreran-

no in guerra, ed aduneranno una moititudine di grandi eserciti : e l'une d'essi verrà di subito, ed innondera, e passerà oltre: poi ritornera ancora, e dara battaglia, e perverrà fino alla fortesza del re del Mezzodì.

11 E'l re del Mezzodi, inasprito, uscirà fuori, e combatterà con lui, cioc, col re del Settentrione, il qual leverà una gran moltitudine: ma quella moltitudine sarà data in man del re del Meszodi.

12 E, dopo ch'egli avrà disfatta quella moltitudine, il cuor suo s'innalzerà: onde, benchè abbia abbattute delle decine di migliaia, non

però sarà fortificato.

13 E'i re del Settentrione leverà di nuovo una moltitudine maggiore della primiera : ed in capo di qualche tempo, ed anni, egli verra con grosso esercito, e con grande apparecchio.

14 Ed in que' tempi molti si leveranno contro al re del Mezzodì: e degli uomini ladroni d'infra'i tuo opolo s'eleveranno, per adempier

la visione; e caderanno. 15 E'l re del Settentrione verrà, e farà degli argini, e prenderà le città delle fortezze: e le braccia del Mezzodì, e la scelta del suo popolo non potranno durare, e non vi sarà

forza alcuna da resistere. 16 E colui che sarà venuto contr' ad esso farà ciò che gli piacerà : e non vi sarà alcuno che gli possa stare affronte: poi egli si fermera nel paese della bellezza, il quale sa

rà consumato per man sua.

17 Poi egli imprenderà di venire con le forze di tutto'l suo regno, of-ferendo condizioni d'accordo, onde egli verra a capo: e dara a quell' al-tro una figliuola per moglie, cor-rompendola: ma ella non sara costante, e non terrà per lui.

18 Poi egli volgera la faccia all'i-sole, e ne prenderà molte: ma un capitano farà cessare il vituperio fattogli da colui: ed oltr'a ciò, ren-

derà a lui stesso il suo vituperio. 19 Poi egli volgerà la faccia alle fortezze del suo paese, e traboccherà, e caderà, e sarà rotto, e non sa-

rà più trovato. 20 Poi surgerà nello stato d'esso, con maestà reale, uno che mauderà attorno esattori: ma fra alquanti dì sarà rotto, non in ira, nè in guerra.

21 Appresso, surgerà nel suo stato uno sprezzato, al qual non sarà imposta la gloria reale: ma egli verra quetamente, ed occupera il regno per lusinghe. 22 E le braccia del paese innondato

saranno innondate da lui, e saranno

rotte, come anche il capo del patto. 23 E, dopo l'accordo fatto con quell' altro, egli procederà con fro-de, e salirà, e si fortificherà con poca gente.

24 Egli entrerà nel riposo, e ne luoghi grassi della provincia, e farà cose, che i suoi padri, nè i padri de' suoi padri, non avranno mai fatte: egli spargerà alla sus gente preda, spoglie, e ricchesse: e fara

dell' imprese contr' alle fortesse ; e cio, fino ad un tempo.

25 Poi egli movera le sue forze, e'l cuor suo, contr' al re del Mess dì, con grande esercito: e'l re del Meszodi verra a battaglia, con grande, e potentissimo esercito: ma non potrà durare : perciochè si fa ranno delle macchinazioni contra

26 E quelli che mangeranno il suo piatto lo romperanno: e l'esercito di colui innondera il paese, e molti

caderanno uccisi.

27 E'l cuore di que due re sant volto ad offender l'un l'altro, ed in una medesima tavola parleranno insieme con menzogna: ma cio non riuscirà bene: perciochè vi sard ancora una fine, al tempo diterminato.

28 E colui se ne ritornerà al suo paese con gran ricchesse: e'l suo cuore sarà contr'al Patto santo: ed egli farà di gran cose: e poi se ne

ritornerà al suo paes

29 Al tempo diterminato, egli verrà di nuovo contr'al paese del Meszodì: ma la cosa non riuscirà questa ultima volta come la prima

30 E verranno contr'a lui delle navi di Chittim, ed egli ne sarà contristato, e se ne ritornerà, ed indegnerà contr'al Patto santo, e farà di gran cose: poi ritornerà, e porgerà l'orecchie a quelli ch'a-vranno abbandonato il l'atto santo.

31 E le braccia terranno la parte sua, e profaneranno il santuario della fortezza, e torranno via il sucrificio continuo, e vi metteranno

l'abbominazione disertante.

32 E per lusinghe egli indurrà a contaminarsi quelli ch'avranno misfatto contr'al Patto: ma il popolo di quelli che conosceno l' Iddio loro si fortifichera, e si portera valorosamente.

33 E gl'intendenti d'infra'l popolo ne ammaestreranno molti; e caderanno per la spada, e per le fiamme, ed andranno in cattività, e saranno in preda, per molti giorni.

34 Ma, mentre caderanno così, saranno soccorsi d'un poco di soccorso: e molti s'aggiugneranno con loro con be semblanti infinti.

35 Di quegl' intendenti adunque i ne caderanno alcuni: aciochè fra loro ve ne sieno di quelli che sieno posti al cimento, e purgati, ed im-biancati, fino al tempo della fine: perciochè vi sarà ancora una fine al tempo diterminato.

36 Questo re adunque farà ciò che gli piacera, e s'innalsera, e si magnificherà sopra ogni dio: e proferira cose strane contr' all' Iddio degl' iddij; e prosperera, fin che l'indegnazione sia venuta meno: conciosiacosachè una diterminazione

ne sia stata fatta.

37 Ed egli non si curera degl'iddli de' suoi padri, nè d'amor di donne, nè di dio alcuno: perciochè egli si magnificherà sopra ogni cosa

38 Ed egli onorera un dio delle fortezze sopra'l suo seggio: egli onorera, cón oro, e con argento, e con gemme, e con cose preziose, un dio. il quale i suoi padri non

avranno conosciuto.

39 Ed egli verrà a capo de' luoghi muniti delle fortezze, con quell'iddio strano: egli accrescerà d'onore quelli ch'egli riconoscerà, e gli fara signoreggiar sopra molti, e spar-

tirà la terra per prezzo.

40 Or in sul tempo della fine, il re del Mezzodì cozzerà con lui : e'l re del Settentrione gli verrà addosso, a guisa di turbo, con carri, e con cavalieri, e con molto navilio: ed entrerà ne paesi d'esso, ed in-nonderà, e passerà a traverso:

41 Ed entrera nel paese della bellezza, e molti paesi ruineranno: e questi scamperanno dalla sua mano, Edom, Moab, e la principal parte de' figliuoli d'Ammon.

42 Così egli metterà la mano sopra molti paesi, e'l paese d'Egitto

non iscamperà.

43 E si farà padrone de tesori d'oro, e d'argento, e di tutte le cose preziose d'Egitto: ed i Libij, e gli Etiopi saranno al suo seguito.

44 Ma rumori dal Levante, e dal Settentrione lo turberanno: ed egli uscirà con grande ira, per distrug-gere, e per disperder molti. 45 E piantera le tende del suo pa-

diglione reale fra i mari, presso del santo Monte di bellezza: poi, come sara pervenuto al suo fine, non vi sarà alcuno che l'aiuti.

CAP. XII. R in quel tempo si levera Mi-cael, quel gran principe, che stà per li figliuoli del tuo popolo: e vi sara un tempo di distretta,

qual non fu giammai, da che questo popolo è stato nazione, fino a quel tempo: ed in quel tempo d'infra'l tuo popolo sara salvato chiunque si troverà scritto nel Libro.

2 E la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglierà: gli uni a vita eterna, e gli altri a vituperi, ed ad infamia

eterna.

3 E gl' intendenti risplenderanno come lo splendor della distesa: e quelli ch'avranno giustificati molti risplenderanno come le stelle in sempiterno.

4 Or tu, Daniel, serra queste pa-

role, e suggella questo Libro, fino al tempo della fine: molti andranno attorno, e la conoscenza sarà accresciuta.

5 Poi io Daniel riguardai, ed ecco, altri due, che stavano ritti in piè : l'uno di quà sopra l'una delle ripe del fiume : l'altro di là, sopra l'al-

6 E l'uno d'essi disse all'uomo vestito di panni lini, il quale era sopra l'acque del fiume, Quando sarà infine il compimento di que-

ste maraviglie?

7 Ed io udii l'uomo vestito di panni lini, ch'*era* sopra l'acque del fiume, il quale, levata la man destra, e la sinistra, al cielo, giurò per colui che vive in eterno, che tutte queste cose sarebbero compiute, infra un tempo, de' tempi, e la metà d'un tempo: ed allora che colui avrebbe finito di dissipar le forze del popolo santo. 8 Ed lo udii ben ciò, ma non l'in-

tesi. E dissi, Signor mio, qual sa-

rà la fine di queste cose?

9 Ed egli mi disse, Va', Daniel: percioche queste parole son nascoste, e suggellate, infino al tempo della fine.

10 Molti saranno purificati, ed imbiancati, e posti al cimento: ma gli empi opereranno empiamente: e niuno degli empi intenderà queste cose : ma gl'intendenti le intenderanno.

11 Or, dal tempo che sarà stato tolto il sacrificio continuo, e sarà stata posta l'abbominazione disertante, vi saranno mille dugennovanta giorni.

12 Beato chi aspetterà pazientemente, e giugnerà a mille trecen-

trentacinque giorni.

13 Ma, quant è a te, vattene al tuo fine: or tu avrai riposo, e dimorerai nella tua condizione fino alla fine de' tuoi dì.

## IL LIBRO DEL PROFETA HOSEA.

CAP. I.

A parola del Signore, che fu
indirizzata ad Hosea, figliuolo
di Beeri, a' dì d' Uzzia, di Iotam, d'Achaz, e d'Ezechia, re di Giuda: ed a' dì di Ieroboam, figliuolo di Ioas, re d'Israel.

2 Nel principio, quando'l Signore parlò per Hosea, il Signore disse ad Hosea, Va', prenditi per moglie una meretrice, e genera de' figliuoli di fornicazione: perciochè il paese fornica senza fine, sviandosi dal Signore.

3 Ed egli andò, e prese Gomer, figliuola di Diblaim, ed ella conce-

pette, e gli partori un figliuolo. 4 E'l Signore gli disse, Pongli nome Izreel: perciochè fra quì a poco tempo farò punizione del sangue d'Izreel, sopra la casa di Iehu: e farò venir meno il regno della casa

5 Ed in quel giorno avverrà ch'io romperò l'arco d'Israel nella valle

d'Izreel.

6 Poi ella concepette ancora, e partorì una figliuola. E'l Signore disse ad Hosea, Ponle nome Lo-ruhama: perciochè io non continue-rò più di far misericordia alla casa d' Israel, ma gli torrò del tutto via-

7 Ma farò misericordia alla casa di Giuda, e gli salverò per lo Si-gnore Iddio loro : e non gli salverò per arco, nè per ispada, nè per battaglia, nè per cavalli, nè per cavalieri.

8 Poi ella spoppò Lo-ruhama, e concepette, e partori un figliuolo. 9 E'l Signore disse ad Hoseu, Pongli nome, Lo-ammi : perciochè voi non siete mio popolo, ed io altresì

non sarò vostro.

10 Pur nondimeno il numero de' figliuoli d'Israel sarà come la rena del mare, che non si può nè misurare, nè annoverare: ed avverrà che, in luogo che sarà loro stato detto, Voi non siete mio popolo; si dirà loro, Figliuoli dell'Iddio vivente.

11 Ed i figliuoli di Giuda, ed i figliuoli d'Israel, si rauneranno insieme, e si costituiranno un capo, e saliranno dalla terra: perciochè il giorno d'Isreel sarà grande.

CAP. II. ITE a' vostri fratelli, Ammi; ed alle vostre sorelle, Ruha-

2 Contendete con la madre vostra. contendete : dicendole ch'ella non è più mia moglie, e ch'io non sons plu suo marito: e che tolga le sue fornicazioni dalla sua faccia, ed i suoi adulterij d'infra le sue mammelle:

3 Che talora io non la spogli tutta nuda, e non la metta nello stato ch'era nel giorno che nacque: e non la renda simile ad un diserto. e non la riduca ad essere come una terra arida, e non la faccia morir di sete :

4 E non abbia pietà de suoi fgliuoli : percioché son figlinoli di

fornicazioni.

5 Conciosiacosachè la madre loro abbia fornicato : quella che gli ha partoriti è stata svergognata; perciochè ha detto, Io andrò dietro a' miei amanti, che mi danno il mio pane, e la mia acqua, la mia lana, e'l mio lino, il mio olio, e le mie bevande.

6 Perciò, ecco, io assieperò la sua via di spine, e *le* farò una chiusura attorno, ed ella non ritroverà i

suoi sentieri:

7 Ed andra dietro a' suoi amanti. ma non gli aggiugnerà : egli ricer-cherà, ma non gli troverà : laonde dira, lo andrò, e ritornerò al mio primiero marito: perciochè allors io stava meglio ch'al presente.

8 Or ella non ha riconosciuto ch'io le avea dato il frumento, e'l mosto, e l'olio : e ch'io le avea accresciuto l'argento, e l'oro, il quale essi hanno impiegato intorno s Baal.

9 Perciò, io ripiglierò il mio frumento nel suo tempo, e'l mio mosto nella sua stagione: e riscuote-rò la mia lana, e'l mio lino, ch'ereno per coprir le sue vergogne.

10 Ed ora io scoprirò le sue vergogne, alla vista de' suoi amanti : e niuno la riscuotera di man mia : 11 E farò venir meno tutte le sue letizie, le sue feste, le sue calendi,

ed i suoi sabati, e tutta le sue solennità:

12 E diserterò le sue viti, ed i suoi fichi; de' quali ella diceva, Questo cose sono il mio premio, che i miei amanti m' hanno donato: ed io gli ridurrò in bosco, e le fiere

della campagna gli mangeranno: 13 E farò punizione sopra lei de giorni de Baali, ne quali ella ha fatti loro profumi, e s'è adorna de' suoi pendenti, e monili, ed è anda- | loro, e David lor re : e con timore ta dietro a' suoi amanti, e m'ha

dimenticato: dice il Signore. 14 Perciò, ecco, io l'attrarrò, e la farò caminare per lo diserto, e la

racconsolerò:

15 E le darò le sue vigne, da quel luogo, e la valle d'Acor, per entrata di speranza : ed ella canterà quivi, come a' di della sua fanciullezza, e come quando salì fuor del paese d'Egitto.

16 Ed in quel giorno avverra, dice il Signore, che tu mi chiame-rai, Marito mio: e non mi chia-

merai più, Baal mio.

17 Ed io torrò via dalla sua bocca i Baali, e quelli non saranno più

ricordati per li nomi loro. 18 Ed in quel tempo farò ch'avranno patto con le fiere della campagna, e con gli uccelli del cie-lo, e co' rettili della terra: e romperò archi, e spade, e strumenti di guerra, e farò che verranno meno

nel paese: e gli farò giacere in sicurta

19 Ed io ti sposerò in eterno: e ti sposero in giustizia, ed in giudicio, ed in benignità, ed in compassioni. 20 Anzi il sposero in verità : e tu conoscerai 'l Signore.

21 Ed avverra in quel giorno, ch'io risponderò, dice il Signore, risponderò al cielo, ed esso rispon-

derà alla terra. 22 E la terra risponderà al frumento, ed al mosto, ed all'olio: e queste cose risponderanno ad Iz-

reel.

23 Ed io me la seminerò nella terra, ed avrò pietà di Lo-ruhama: e dirò a Lo-ammi, Tu sei mio popolo: ed egli mi dirà, Dio mio.

CAP. III.

DOI'l Signore mi disse, Va' ancora, ed ama una donna, la quale essendo amata dal suo marito, sia adultera: secondo che'i Signore ama i figliuoli d' Israel, ed essi riguardano ad altri dij, ed amano i flaschi del vino.

2 Io adunque m'acquistai quella donna per quindici sicli d'argento, e per un Homer, ed un Letec

d'orzo.

3 Poi le dissi, Rimantimi così per molti giorni : non fornicare, e non maritarti ad alcuno: ed lo altresì

aspetterò dietro a te.

4 Perciochè i figliuoli d'Israel se ne staranno molti giorni senza re, e senza principe; senza sacrificio, e senza statua; senza Efod, e senza idoli.

5 Poi, i figliuoli d'Israel ricercheranno di nuovo il Signore Iddio si ridurranno al Signore, ed alia sua bontà, nella fine de' giorni.

CAP. IV.

A SCOLTATE la parola del Si-gnore, figliuoli d'Israel: per-cioche il Signore ha una lite con gli abitanti del paese: perchè non v'è nè verità, nè benignità, nè co-noscenza alcuna di Dio nel paese.

2 Non fanno altro che spergiurare, e mentire, ed uccidere, e furare, e commettere adulterio: sono straboccati, un sangue tocca

l'altro.

3 Perciò, il paese farà cordoglio, e chiunque abita in esso languira, insieme con le bestie della campagna, e con gli uccelli del cielo : ed anche i pesci del mare morranno.

4 Pur nondimeno niuno litighi, e niuno riprenda: conciosiacosachè'l tuo popolo somigli quelli che con-

tendono col sacerdote

5 Perciò, tu caderal di giorno, ed

9 Percuo, tu camera un guomo, ca anche il profeta caderà di notte: ed lo distruggerò tua madre. 6 il mio popolo perisce per man-camento di conoscenza: perciochè tu hai sdegnata la conoscenza, to altrea ti sdegnerò, aciochè tu non "Secontali" saccariaçia, e, perplom'eserciti'l sacerdozio: e, perciochè tu hai dimenticata la Legge dell' Iddio tuo, io altresì dimenticherò i tuoi figliuoli.

7 Al pari che son cresciuti, hanno

peccato contr'a me: lo muterò la lor gloria in vituperio. 8 Mangiano i peccati del mio po-polo, ed hanno l'animo intento alla sua iniquità.

9 Perciò, il sacerdote sarà come il popolo; ed io farò punizione sopra lui delle sue vie, è gli renderò la retribuzione de' suoi fatti.

10 E mangeranno, ma non si sazieranno: fornicheranno, ma non multiplicheranno: perclochè han-no lasciato il servigio del Signore. Il La fornicazione, e'l vino, e'l

mosto, tolgono il senno.

12 Il mio popolo domanda il suo legno, e'i suo bastone gli dà avviso: perciochè lo spirito delle fornicazioni fa traviare: ed essi fornicano, sottraendosi dall' Iddio loro.

13 Sacrificano sopra le sommità de' monti, e fanno profumi sopra i colli, sotto le querce, ed i pioppi, e gli olmi: perciochè la loro ombra è bella: perciò, le vostre fi-gliuole fornicheranno, e le vostre nuore commetteranno adulterio.

14 Io non farò punizione delle vostre figliuole, quando avranno for-nicato: nè delle vostre nuore, quando avranno commesso adul-

terio: perciochè essi si separano ( con le meretrici, e sacrificano con le puttane: perciò, il popolo che non ha intendimento caderà.

15 O Israel, se tu fornichi, Giuda almeno non rendasi colpevole: e non venite in Ghilgal, e non salite in Bet-aven : e non giurate, Il Si-

gnor vive.

16 Perciochè Israel è divenuto ritroso, a guisa di giovenca ritro-sa: ora gli pasturera il Signore, a guisa d'agnello in luogo spazioso.

17 Efraim è congiunto con gl'i-

doli, lascialo. 18 La lor bevanda s'è rivolta, hanno fornicato senza fine: amano il Porgete: i rettori di questa nazione sono vituperosi.

19 Il vento se la legherà nell'ale, ed essi saranno svergognati de lor

sacrificij.

CAP. V.

SCOLTATE questo, o sacerdoti: e siate attenti, o casa d'Israel: e porgete l'orecchio, o casa del re: conciosiacosach'a voi appartenga il giudicio: perciochè voi siete stati un laccio in Mispa. ed una rete tesa sopra Tabor.

2 Ed essi hanno di nascoso scannati quelli che si stornano dalla strada maestra : ma io sarò corre-

zione ad essi tutti.

3 Io conosco Efraim, ed Israel non m'è nascosto: conciosiacosa-chè ora, o Efraim, tu abbi fornica-to, ed Israel si sia contaminato.

4 Essi non dispongono le loro o-pere a convertirsi all'Iddio loro: perciochè lo spirito delle fornica-zioni è dentro di loro, e non cono-

scono il Signore.

5 E la superbia d'Israel testimonia contra lui in faccia: laonde Israel, ed Efraim caderanno per la loro iniquità: Giuda ancora caderà con loro.

6 Andranno con le lor pecore, e co' lor buol, a cercare il Signore:

ma non lo troveranno: egli s'è sottratto da loro.

7 Essi si son dislealmente portati in verso'l Signore: concioslacosach'abbiano generati figliuoli bastardi: ora gli divorera un mese, con le lor possessioni.

8 Sonate col corno in Ghibea. e con la tromba in Rama: sonate a stormo in Bet-aven, dietro a te, o

Beniamin.

9 Efraim sarà messo in desolasione, nel giorno del gastigamen-to: io ho fatto assapere una cosa certa fra le tribù d'Israel.

10 I principi di Giuda son simili a quelli che movono i termini: io

spanderò la mia indegnazione so-

pra loro, a guisa d'acqua. 11 Efraim è oppressato, egli è fiaccato per giudicio: perciochè volontariamente è ito dietro al comandamento.

12 Perciò, io sarò ad Efraim come una tignuola, e come un tario alis

casa di Giuda.

13 Or Efraim, avendo veduta la sua infermità, e Giuda la sua piaga, Efraim è andato ad Assur, e difendesse la sua causa: ma egli non potrà risanarvi, e non vi gua-rirà della vostra piaga.

14 Perciochè io sarò come un leone ad Efraim, e come un leoncello alla casa di Giuda: io, io rapirò, e me n'andrò: io porterò via, e

non vi sarà alcuno che riscuota 15 lo me n'andrò, e me ne ritornerò al mio luogo, fin che si riconoscano colpevoli, e cerchino la mia faccia. Quando saranno in distretta, mi ricercheranno.

CAP. VI.

TENITE, e convertiamci al Signore: perciochè egli ha lacerato, ed altresì ci risanerà : egli ha percosso, ed altresì ci fascerà le

2 Înfra due giorni egli ci avrà rimessi in vita : nel terzo giorno egli ci avrà risuscitati, e noi viveremo

nel suo cospetto.

3 E, conoscendo il Signore, proseguiremo a conoscerio ancora: la sua uscita sarà stabilmente ordi sua uscua savar stanimente dun-nata, come quella dell'alba: el egli verrà a noi come la piogria, come la piogria della stagion della ricolta, che inaffia la terra. 4 Che ti farò, o Edraim? che ti farò, o Giuda? conclosiacosachè

la voetra pietà sia simile ad una nuvola mattutina, ed alla rugiada, la qual viene la mattina. e poi

se ne va via-

5 Perciò, lo gli ho asciati per li profeti ; gli ho uccisi per le parole della mia bocca : ed i tuoi giudicii, o Israel, ti sono stati pronunziati al levar del sole.

6 Perciochè io gradisco benignità,

e non sacrificio; e'l conoscere Iddio, ansi che olocausti.

Ma essi hanno trasgredito il patto, come Adam : ecc. là, si son

portati dislealmente inverso me 8 Galaad è una città d'operatori

d'iniquità: è segnata di sangue. 9 E, come gli scherani aspettano gli uomini, così la compagnia de' sacerdoti uccide le persone in su la strada, verso Sichem: perciochè hanno commesso scellerateme.

### HOSEA, VI. VII. VIII.

10 lo ho veduto nella casa d'I-1 con menzogne. arael una cosa orribile: ivi è la fornicazione d'Efraim, Israel s'è contaminato.

11 Ancora porrà Giuda delle piante in te, quando io ritrarrò di cattività il mio popolo.

CAP. VII.

ENTRE io ho medicato I-arael, l'iniquità d'Efraim, e le malvagità di Samaria, si sono scoperte: perciochè fanno il me-stiere della falsità: e'l ladro entra,

e lo scherano spoglia di fuori. 2 E non hanno detto nel cuor loro, ch' io serbo la memoria di tutta la lor malvagità: ora gl'intorniano i lor fatti: quelli sono nel mio

3 Essi rallegrano il re con la lor malvagità, ed i principi con le lor

falsita 4 Essi tutti commettono adulterio: sono come un forno scaldato dal fornaio, quando è restato di destare, dopo che la pasta è stata intrisa, fin che sia levitata.

5 Nel giorno del nostro re, i principi l' hanno soprafatto con barili di vino: egli ha stesa la sua mano

co' giullari.
6 Quando recano il cuor loro, che è simile ad un forno, alle loro insidie ; il lor fornaio dorme tutta la notte, e la mattina il forno è aç-

ceso come fuoco di vampa. 7 Tutti quanti son riscaldati come un forno, e divorano i lor rettori: tutti i lor re son caduti: non v'é fra loro alcuno che gridi a me.

8 Efraim si rimescola co' popoli: Efraim è una focaccia che non è

voltata.

9 Stranieri hanno divorata la sua forza, ed egli non v'ha posto men-te: ed anche egli è faldellato di capelli bianchi, ed egli non l'ha riconosciuto.

10 Perciò, la superbia d'Israel testimoniera contra lui in faccia: conciosiacosachè non si sieno convertiti al Signore Iddio loro, e non l'abbiano cercato per tutto ciò.

11 Ed Efraim è stato come una colomba scempia, senza senno: hanno chiamato l'Egitto, sono an-

dati in Assiria.

12 Quando v'andranno, io spanderò la mia rete sopra loro: io gli trarrò giù come uccelli del cielo: io gli gastigherò, secondo ch'è stato predicato alla lor raunanza.

13 Gual a loro! perciochè si sono deviati da me: guastamento av-serra loro, perciochè hanno mi-sfatto contr'a me: ed io gli ho ri-accesi, ma essi m' hanno parlato 765

14 E non hanno gridato a me col cuor loro: anzi hanno urlato soora i lor letti ; si son raunati per lo frumento, e per lo mosto : si son rivolti contr'a me.

15 Quando io gli ho gastigati, ho fortificate le lor braccia : ma essi

hanno macchinato del male contr'a me. 16 Essi si rivolgono, non all' Al-

tissimo: sono stati come un arco fallace: i lor principi caderanno per la spada, per lo furor della lor lingua. Ciò sarà il loro scherno nel paese d'Egitto.

CAP. VIII.

METTITI una tromba al palato. Colui viene contr'alla Casa del Signore, come una aquila : percioche hanno trasgredito il mio patto, ed hanno misfatto con-tr'alla mia Legge.

2 Israel gridera a me, Tu sei l' Iddio mio, noi t'abbiamo conosciuto 3 Israel ha allontanato da sé il

bene: il nemico lo perseguirà.

4 Hanno costituiti delli re, non
da parte mia: e creati de principi senza mia saputa: s'hanno, del loro argento, e del loro oro, fatti degl'idoli: aciochè sieno stermi-

5 O Samaria, il tuo vitello t'ha scacciata: la mia ira è accesa contr'a loro: fino a quando non po-

tranno esser nettati? 6 Certo quel vitello è anch'esso d'Israel: un fabbro i'ha fatto, e non è Dio: il vitello di Samaria

sarà ridotto in scintille. 7 Perciochè hanno seminato del vento, mieteranno un turbo : non avranno biade: i germogli non faranno farina: se pur ne faranno,

gli stranieri la tranguggeranno. 8 Israel è divorato: ora sono fra le nazioni, come un vaso di cui

non si fa alcuna stima.

9 Perciochè essi son saliti ad Assur, che è un' asino salvatico, che se ne stà in disparte da per sè: E fraim ha dato presenti ad amanti.

10 Ora altresì, perciochè hanno dato presenti ad amanti fra le genti, io raunerò quegli *amanti* : e di poca cosa si saranno doluti per la gravezza del Re de' principi.

11 Perciochè Efraim ha multiplicati gli altari per peccare, egli ha avuti altari da peccare.

12 lo gli avea scritte le cose grandi della mia Legge: ma sono state reputate come cosa strana.

13 Quant' è a' sacrificij delle mie offerie, sacrificano della carne, e la mangiano: il Signore non gli

gradisce : ora si ricorderà egli del- acimento, dal ventre, e dalla con-la loro iniquità, e farà punizione cezione. de' lor peccati : essi ritorneranno

in Egitto. 14 Or Israel ha dimenticato il suo fattore, ed ha edificati de' tempi, e Giuda ha fatte molte città forti: ma io manderò fuoco nelle città dell' uno, ed esso consumerà i tem-

pi dell' altro.

CAP. IX.

TON rallegrarti, o Israel, per festeggiar come gli altri popoli: perciochè tu hai fornicato, lasciando l' Iddio tuo: tu hai amato il prezzo delle fornicazioni, sopra tutte l'aie del frumento.

2 L'aia, e'l tino, non gli pasce-ranno: e'l mosto fallira loro.

3 Non abiteranno nel paese del Signore: anzi Efraim tornera in Egitto, e mangeranno cibi immondi in Assiria.

4 Le loro offerte da spandere di vino non son fatte da loro al Signore: ed i lor sacrificij non gli son grati: sono loro come cibo di cordoglio: chiunque ne mangia si contamina : perciochè il lor cibo è per le lor persone, esso non en-trerà nella Casa del Signore.

5 Che farete voi a' di delle solennità, ed a' giorni delle feste del Si-

gnore?

6 Conciosiacosachè, ecco, se ne sieno andati via, per lo guasto: Egitto gli accogliera, Mof gli seppellirà: l'ortiche erederanno i luoghi di diletto, comperati de' lor danari ; le spine cresceranno ne' lor

tabernacol

7 I giorni della visitazione son venuti, i giorni della retribuzione son venuti: Israel lo conoscerà: i profeti sono stolti, gli uomini di spirazione son forsennati: per la grandezza della tua iniquità, l'o-dio altresi sura grande. 8 Le guardie d'Efraim sono con

l' Iddio mio: i profeti sono un laccio d'uccellatore sopra tutte le vie d'esso: essi sono la cagione dell' odio contr' alla Casa dell' Iddio loro.

9 Essi si son profondamente corrotti, come a' dì di Ghibea: Iddio si ricorderà della loro iniquità, farà punizione de' lor peccati. 10 lo trovai Israei, come dell'uve

nel diserto: lo riguardai i vostri padri, come i frutti primaticci nel fico, nel suo principio. Essi en-trarono da Baal-peor, e si separa-rono dietro a quella cosa vergognosa, e divennero abbominevoli,

come ciò ch'amavano.

11 La gloria d'Efraim se ne vo-lerà via come un' uccello, dal na-

12 Che se pure allevano i lor figliuoli, io gli priverò d'essi, togliendogli d'infra gli uomini : percioche, guai pure a loro, quando io mi sarò ritratto da loro

13 Efraim, mentre lo l'ho riguardato, è stato simile a Tiro, piantato in una stanza piacevole: ma E fraim menera fuori i suoi figliuoli all' ucciditore.

14 O Signore, da' loro : che darai? da' loro una matrice sperdente, e

delle mammelle asciutte.

15 Tutta la lor malvagità è in Ghilgal: quivi certo gli ho avuti in odio: per la malizia de lor fatti. io gli scaccerò dalla mia Casa: io non continuerò più d'amargli: tutti i lor principi son ribelli

16 Efraim è stato percosso, la lor radice è seccata, non faranno più frutto: avvegnachè generino, lo farò morire i cari frutti del lor ven-

tre.

17 L'Iddio mio gli sdegnerà, per-ciochè non gli hanno ubbidito: e saranno vagabondi fra le genti-

CAP. X.

ISRAEL è stato una vigna diser-ta: pur nondimeno egli ha ancora portato del frutto: ma, al pari che'i suo frutto ha abbondato, erli ha fatti molti altari : al pari che la sua terra ha ben risposto, egli ha adorne le statue.

2 Iddio ha diviso il lor cuore: ora saranno desolati: egli abbattera i loro altari, guastera le loro statue. 3 Percioche ora diranno, Noi non

abbiamo alcun re, perchè non ab-biamo temuto il Signore: ed anche, che ci farebbe un re !

4 Hanno proferite delle parole, giurando falsamente, facendo patto: perciò, il giudicio germogiera come tosco sopra i solchi de' campi.

5 Gli abitanti di Samaria saranno spaventati per le vitelle di Betaven: perciochè il popolo del vitello fara cordoglio d'esso: ed i suoi Camari, che solevano festeggiar d'esso, faranno cordoglio della sua gloria : perciochè si sarà dipartita da lul.

6 Ed egli stesso sarà portato in Assiria, per presente al re protet-tore: Efraim riceverà vergogna, ed Israel sarà confuso del suo con-

Il re di Samaria perirà, come

un sonaglio in su l'acqua. 8 E gli alti luoghi d'Aven, che mo il peccato d'Israel, saranno distrutti: spine, e triboli cresceranno sopra i loro altari : ed essi diranno a' monti. Copriteci: ed a' i v'è niuno, di quanti sono, che colli, Cadeteci addosso.

9 O Israel, tu hai peccato da' giorni di Ghibea: là si presentarono in battaglia, la quale non gli colse in Ghibea, co' figliuoli d' iniquità.

10 Io gli gastigherò secondo'l mio disiderio: ed i popoli saranno raunati contra loro, quando saranno

gastigati a' lor due termini. 11 Or Efraim e una giovenca ammaestrata, ch'ama di trebblare : ma io passerò sopra la bellezza del suo collo: io farò tirar la carretta ad Efraim, Giuda arerà, Iacob erpicherà.

12 Fatevi sementa di giustizia, e mieterete ricolta di benignità: aratevi'l campo novale: egii è pur tempo di cercare il Signore, fin ch'egli venga, e vi faccia piovere

giu 13 Voi avete arata empietà, ed avete mietuta iniquità: voi avete mangiato il frutto di mensogna: conciosiacosachè tu ti sij confidato nelle tue vie, nella moltitudine de'

tuoi womini prodi-14 Perciò, si leverà uno stormo contr'a' tuoi popoli, e tutte le tue fortezze saranno distrutte : siccome Salman ha distrutto Bet-arbel, nel giorno della battaglia: la madre

arà schiacciata sopra i figliuoli. 15 Così vi farà Betel, per cagion della malvagità della vostra mali-zia: il re d'Israel perirà del tutto

all'alba.

CAP. XI.

UANDO Israel era fanciullo, lo l'amai, e chiamai 'l mio figliuolo fuor d'Egitto.

2 Al pari che sono stati chiamati, se ne sono iti d'innanzi a quelli che gli chiamavano: hanno sacrificato ' Baali, ed hanno fatti profumi alle sculture.

3 Ed io ho insegnato ad Efraim a caminare, prendendolo per le braccia: ma essi non hanno conosciuto

ch'io gli ho sanati.

4 Io gli ho tratti con corde umane, con funi d'amorevolezza : sono loro stato, a guisa di chi le-vasse loro il giogo d'in su le mascelle, ed ho loro porto da mangiare.

5 Egli non ritornerà nel paese d'Egitto, anzi l'Assirio sara suo re: perciochè hanno ricusato di

convertirai.

6 E la spada si fermerà sopra le sue città, e consumerà le sue sbarre, e le divorerà, per cagion de lor consigli

Or il mio popolo resta sospeso tro al mio ritorno: ed egli è richiamato all'Altissimo: ma non

s'erga.

8 O Efraim, come ti darò? o Israel, come ti metterò in man de' tuoi nemici? come ti renderò simile ad Adma, e ti ridurrò nello

stato di Seboim? il mio cuore si rivolta sottosopra in me, tutte le mie compassioni si commovono. 9 Io non eseguirò l'ardor della

mia ira, io non tornerò a distruggere Efraim: perciochè io sono Dio, e non uomo: io sono il Santo in meszo di te: io non verrò più contr'alla città.

10 Andranno dietro al Signore, il qual ruggirà come un leone : quando egli ruggirà, i figliuoli accorre-ranno con timore dal mare.

11 Accorreranno con timore d'Eritto, come uccelletti ; e dal paese d'Assiria, come colombe : ed lo gli farò abitare nelle lor case: dice il Signore.

CAP. XII.

EFRAIM m'ha intorniato di menzogna, e la casa d'Israel di fraude: ma Giuda signoreggia ancora, congiunto con Dio: ed e fedele, congiunto co' santi.

2 Efraim si pasce di vento, e va dietro al vento Orientale: tuttodì multiplica menzogna, e rapina: e fanno patto con l'Assirio, ed oli odoriferi son portati in Egitto. 3 Il Signore ha bene anche lite con

Giuda : ma egli farà punizione sopra Iacob, secondo le sue vie : egli gli renderà la retribuzione se-

condo le sue opere. 4 Nel ventre egli prese il calcagno del suo fratello, e con la sua forza fu vincitore, lottando con Iddio.

5 Egli fu vincitore, lottando con l'Angelo, e prevalse : egli pianse, e gli supplicò : lo trovò in Betel, e quivi egli parlò con noi.

6 Or il Signore è l'Iddio degli eserciti: la sua ricordanza é Il

Signore.

Tu adunque, convertiti all' Iddio tuo: osserva benignità, e dirittura : e spera sempre nell' Iddio

8 Efraim è un Cananeo, egli ha in mano bilance false, egli ama far torto.

9 Ed Efraim ha detto, lo son pure arricchito : io m' ho acquistate delle facultà: tutti i miei acquisti non m'hanno cagionata iniquità, che sia peccato.

10 Pur nondimeno io sono il Signore Iddio tuo, fin dal paese d'Egitto: ancora ti farò abitare in tabernacoli, come a' di della festa solenne.

### HOSEA, XII. XIII. XIV.

11 E parlerò a' profeti, e multi-plicherò le visioni, e proporrò pa-

rabole per li profeti.

12 Certo, Galaad è tutto iniquità; non sono altro che vanità: sacrificano buoi in Ghilgal: ed anche i loro altari son come mucchi di pietre su per li solchi de' campi.

13 Or lacob se ne fuggì nella contrada di Siria, ed Israel servì per una moglie, e per una moglie fu

guardiano di greggia.

14 Ed il Signore, per lo profeta, trasse Israel fuor d'Egitto, ed Israel fu guardato per lo profeta.

15 Efraim ha provocato il suo Signore ad ira acerbissima: perciò, egli gli lascera addosso il suo sangue, e gli rendera il suo vituperio.

CAP. XIII. JUANDO Efraim parlava, si

tremava: egli s'era innalizato in Israel: ma egli s'è renduto colpevole intorno a Baal, ed è morto. 2 Ed ora continuano di peccare, e si fanno delle statue di getto del loro argento: e degl'idoli, con la loro industria, i quali son tutti quanti lavoro d'artefici. Essi dicono loro, Gli uomini che sacrificano bacino i vitelli.

3 Perciò, saranno come una nuvola mattutina, e come la rugiada che cade la mattina, e poi se ne va via: come pula portata via dall' ala da un turbo, e come fumo ch'esce

dal fumaiuolo.

4 Or io sono il Signore Iddio tuo, an dal paese d'Egitto: e tu non dei riconoscere altro Dio che me: e non v'è Salvatore alcuno fuor che me.

5 Io ti conobbi nel diserto, in terra aridissima.

6 Secondo ch'è stato il lor pasco, così si son satollati : si son satollati e'l lor cuore s'è innalzato: perciò m'hanno dimenticato.

7 Laonde io son loro stato come un leone: io gli ho spiati in su la strada, a guisa di pardo.

8 Io gli ho incontrati, a guisa d'una orsa ch'abbia perduti i suoi orsacchi: ed ho loro lacerato il chiuso del cuore: e quivi gli ho divorati, a guisa di leone, o d'altra fiera della campagna, che gli avesse squarciati

9 O Israel, tu sei stato perduto:

ma il tuo aiuto e in me.

10 Dove & ora il tuo re? salviti egli in tutte le tue città: dove è egil, ed i tuoi rettori, de quali tu dicesti, Dammi un re, ede principi? 11 Io t'ho dato un re nella mia ira,

e lo torrò nella mia indegnazione. 12 L'iniquità d'Efraim è legata in un fascio, il suo peccato è riposto. 768

13 Dolori, come di donna che partorisce, gli verranno: egli è un figliuolo non savio: perclochè al-trimenti egli non si fermerebbe tanto tempo nell' apritura della

14 Io gli riscatterei dal sepoicro. io gli riscuoterei dalla morte: dove sarebbero, o morte, le tue pestilenze? dove sarebbe, o sepolcro, il tuo sterminio? il pentirsi sarebbe nascosto dagli occhi miei.

15 Quando egli sarà multiplicato fra i suoi fratelli, il vento Orientale, vento del Signore, che sale dal diserto, verrà : e la vena d'esso sarà asciutta, e la sua fonte sura asseccata: esso prederà il tesoro di tutti i cari arredi.

16 Samaria sarà desolata, percio-chè s'è ribeliata contr' all' Iddio suo: caderanno per la spada: i lor piccoli fanciulli saranno schiacciati, e le lor donne gravide safanno fesse.

CAP. XIV.

TSRAEL, convertiti al Signore Iddio tuo: concioniacosachè tu sij caduto per la tua iniquità. 2 Prendete con vol delle parole, e

convertitevi al Signore: ditegli Togli tutta l'iniquità, e ricevi l bene: e noi ti renderemo de' giovenchi, con le nostre labbra.

3 Assur non ci salverà, noi non cavalcheremo più sopra cavalli : e non diremo più all' opera delle nostre mani, Dio nostro : conclosiscosachè l'orfano ottenga misericor-

dia appo te.

4 lo guarirò la lor ribellione, lo gli amerò di buona volontà: perciochè la mia ira si sarà rivolta da

loro. 5 lo sarò come la rugiada ad Israel: egli florirà come il giglio, e gitterà le sue radici come gli alberi del Libano:

6 I suoi rampolli si spanderanno. e la sua bellezza sarà come quella dell' ulivo, e renderà odore come il Libano.

7 Ritorneranno, e sederanno all' ombra d'esso : germoglieranno come il frumento, e fioriranno come la vite: la ricordanza d'esso sarà come il vino del Libano.

8 O Efraim, che ho io più da far con gl'idoli? Io l'esaudirò: e lo ri-guarderò, io gli sarò come un'abete verdeggiante: per me al trovera il

tuo frutto.

9 Chi é savio ? ponga mente a questa cose; chi é intendente ? le riconosca: conciosiacosachè le vi del Signore sieno diritte, ed i giusti camineranno in esse: ma i trasgressori vi caderanno.

## IL LIBRO DEL PROFETA IOEL.

CAP. I.

A parola del Signore, la quale 🕯 fu indirizzata a Ioel, figliuolo

di Petuel.

2 Udite questo, o vecchi: e voi, tutti gli abitanti del paese, porgete l'orecchio. Avvenne egli mai a' dì vostri, o mai a' dì de' padri vostri, una cotal cosa ?

3 Raccontatela a' vostri figliuoli: e raccontinla i vostri figliuoli a' lor figliuoli, ed i lor figliuoli alla gene-

razione seguente.

4 La locusta ha mangiato il rimanente della ruca, e'l bruco ha mangiato il rimanente della locusta, e'l grillo ha mangiato il rimanente del bruco.

5 Destatevi, ebbriachi, e piagnete: e voi bevitori di vino tutti, urlate, per lo mosto: perciochè egli v'è del tutto tolto di bocca.

6 Perciochè è salita contr'al mio paese una nazione possente, ed innumerabile : i suoi denti son denti di leone, ed ha de' mascellari di

fiero leone:

Ha diserte le mie viti, e scorzati i miei fichi: gli ha del tutto spo-gliati, e lasciati in abbandono: i lor rami son divenuti tutti bianchi. 8 Lamentati, come una vergine

cinta d'un sacco per lo marito del-

la sua fanciullezza.

9 L'offerta di panatica, e da spandere, è del tutto mancata nella Casa del Signore: i sacerdoti, ministri del Signore, fanno cordoglio. 10 I campi son guasti, la terra fa cordoglio: perciochè il frumento è stato guasto, il mosto è seccato, l'olio è venuto meno.

11 Lavoratori, siate confusi: urlate, vignaiuoli, per lo frumento, e per l'orzo: perciochè la ricolta

campi è perita.

12 La vite è seccata, e'l fico langue: il melagrano, ed anche la alma, e'i melo, e tutti gli altri alberi della campagna son secchi: certo la letizia è seccata d'infra i

figliuoli degli uomini.

13 Cingetevi di sacchi, e piagnete, o sacerdoti: urlate, ministri dell'Altare: venite, passate la notte in sacchi, ministri dell' Iddio mio: perciochè l'offerta di panatica, e da spandere, è divietata dalla Casa dell' Iddio vostro.

14 Santificate il digiuno, bandite la solenne raunanza, raunate gli Anziani, e tutti gli abitanti del 769 paese, nella Casa del Signore Iddio

vostro; e gridate al Signore: 15 Ahi lasso l'orribil giorno! perciochè il giorno del Signore è vicino, e verra come un guasto futto

dail'Onnipotente.

16 Non è il cibo del tutto riciso d'innanzi agli occhi nostri? la le-tizia, e la giola non è ella ricisa dal-

la Casa dell' Iddio nostro? 17 Le granella son marcite sotto

alle loro zolle: le conserve son diserte, i granai son distrutti: per-ciochè il frumento è perito per la siccità.

18 Quanto hanno sospirato le bestie? e quanto sono state perplesse le mandre de buoi, percioche non v'é alcun pasco per loro? anche le gregge delle pecore sono state de-Bolate.

19 O Signore, io grido a te: perciochè il fuoco ha consumati i paschi del diserto, e la fiamma ha divampati tutti gli alberi della cam-

pagna. 20 Anche le bestie della campagna hanno agognato dietro a te: perciochè i rivi dell'acque son seccati, e'l fuoco ha consumati i paschi del diserto.

CAP. II.

SONATE con la tromba in Sion, e date di gran gridi nel monte mio santo: sieno commossi tutti gli abitanti del paese : perciochè il giorno del Signore viene, perciochè

egli è presso : 2 Giorno di tenebre, e di caligine ; giorno di nuvola, e di folta oscuri-ta, che si spande su per li monti, come l'alba: un grande, e possente popolo viene, il cui simile non fu giammai, nè sarà dopo lui in alcu-

3 Davanti a lui un fuoco divora. e dietro a lui una fiamma divampa: la terra è davanti a lui come il giardino d'Eden, e dietro a lui è un diserto di desolazione: ed anche

egli non lascia nulla di resto. 4 Il suo aspetto è come l'aspetto de' cavalli, e corrono come cavalieri. 5 Saltano su per le cime de mon-

ti, facendo strepito come carri; come fiamma di fuoco, che arde della stoppia ; come un gran popo-lo apparecchiato alla battaglia.

6 I popoli saranno angosciati veg-gendolo, ogni faccia ne diverra fosca come una plenatta. 2 L

na mà.

7 Correranno come uomini prodi. saliranno sopra le mura come uomini di guerra; e camineranno ciascuno nell'ordine suo, e non torceranno i lor sentieri.

8 E l'uno non incalcerà l'altro. ciascuno caminerà per la sua strada, e s'avventeranno per messo le

spade, e non saranno feriti. 9 Andranno attorno per la città, correranno sopra le mura, saliranno nelle case, entreranno per le

finestre, come un ladro.

 La terra tremerà davanti a loro, il cielo ne sarà scrollato: il sole, e la luna *ne* saranno oscur**ati**, e le stelle sottrarranno il loro splendore.

11 E'l Signore darà fuori la sua voce in capo al suo esercito: perciochè il suo campo sarà grandissimo: perciochè l'esecutor della sua parola sard possente: perclochè il giorno del Signore sarà grande, e randemente spaventevole: e chi lo potrà sostenere?

12 Ma pure anche, dice il Signore, ora convertitevi a me di tutto'i cuor vostro, e con digiuno, e con

pianto, e con cordoglio:

13 E stracciate i vostri cuori, e non i vostri vestimenti: e convertitevi al Signore Iddio vostro: perciochè egli è misericordioso, e pietoso : lento all'ira, e di gran benignità, e si pente del male.

14 Chi sa se egli si rivolgera, e si pentirà, e lascerà dietro a quello qualche benedizione, qualche offerta di panatica, e da spandere, da fare al Signore Iddio vostro?

15 Sonate la tromba in Sion, santificate il digiuno, bandite la so-

lenne raunanza :

16 Adunate il popolo, santificate la raunanza, congregate i vecchi, accogliete i piccioli fanciulli, e quelli che lattano ancora le mammelle: esca lo sposo della sua camera, e la sposa del suo letto di nozze.

7 Piangano i sacerdoti, ministri del Signore, fra'l portico, e l'altare: e dicano, Perdona, Signore, al tuo popolo; e non esporre la tua eredita a vituperio, facendo che le genti la signoreggino: perchè si direbbe egli fra i popoli, Dove el'Iddio loro i

18 Or è il Signore ingelosito per lo suo paese, ed ha avuto compassione

del suo popolo. 19 E'l Signore ha risposto, ed ha detto al suo popolo, Ecco, io vi mando del frumento, del mosto, e dell' olio: e voi ne sarete saziati: e non v'esporrò più a vituperio fra le genti :

20 Ed allontanerò da voi 'l Setten-

trionale, e lo sospignerò in un pae-se arido, e diserto : la parte dinami d'esso verso'i mare Orientale, e quella di dietro verso'l mare Occidentale: e la puzza d'esso salirà, e l'infezione ne monterà, dopo ch'e gli avrà fatte cose grandi.

21 Non temere, o terra: festeggia, e rallegrati : perciochè il Signore ha

fatte cose grandi.

22 Non terniate, bestie della campagna: percioché i paschi del diser-to hanno germogliato, e gli alberi hanno portato il lor frutto: il feo, e la vite hanno prodotta la lor virtin. 23 E soi, figliuoli di Sion, fester-

giate, e rallegratevi nel Signore Id-dio vostro: perciochè egit y ha dan la pioggia giustamente, e v'ha fat-ta scender la pioggia della prima. e dell'ultima stagione, nel primo

mese. 24 E l'aie saranno ripiene di framento: ed i tini traboccheranno di

mosto, e d'olio.

25 Ed io vi ristorerò dell' annate che la locusta, il bruco, il grillo, e la ruca, quel mio grande esercito, ch'io avea mandato contr'a voiavranno mangiate.

26 E voi mangerete abbondante mente, e sarete saziati ; e landerete ii Nome del Signore Iddio vostro, il quale avrà operato maravigliosamente inverso voi: e'l mio popo-

lo non sarà giammai più confuso 27 E voi conoscerete ch'io sons in mezzo d'Israel; e ch'io sono il Signore iddio vostro: e che non 🕶 🤻 alcun' altro: e'i mio popolo non

sarà giammai pri confuso. 28 Ed avverra, dopo queste cose. ch'io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne, ed i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, profetiszeranno: i vostri vecchi sogneranno de sogni, i vostri giovani vedranno della visioni.

29 Ed in que' giorni spanderò il mio Spirito esiandio sopra i servie le serve :

30 E farò prodigi in cielo, ed in terra : sangue, e fueco, e colonne

di fumo. 31 11 sole sarà mutato in tenebre. e la luna diventerà sanguigna: a-

vanti che venga il grande, e spa-ventevole giorno del Signore. 32 Ma egli avverra, che chiunque

invochera il Nome del Signore siri perciochè nel monte di Ralvato: Sion, ed in Gerusalemme, vi sara salvezza: come ha detto il Signore: e fra i rimasi, che'l Signore avra chiamati.

CAP. III. DERCIOCHE, ecco, in que gior-

ni, ed in quel tempo, quando

di cattività:

2 lo raunerò tutte le nazioni, e le farò scendere nella valle di Iosafat: e verrò quivi a giudicio con esse, per lo mio popolo, e per Israel, mia eredità : il quale essi hanno disperso fra le genti, ed hanno spartito il mio paese

3 Ed hanno tratta la sorte sopra'l mio popolo, ed hanno dato un fanciullo per una meretrice, e venduta una fanciulla per del vino c'hanno

4 Ed anche, che mi siete voi, o Tiro, e Sidon, e tutte le contrade della Palestina? mi fareste voi pagamento? mi ricompensereste voi? tosto, e prestamente, io vi renderò

la vostra retribuzione in sul capo. 5 Perciochè voi avete predato il mio oro, e'l mio argento: ed avete portate dentro i vostri tempij il meglio, e'l più bello delle mie cose

preziose: 6 Ed avete venduti i figliuoli di Giuda, ed i figliuoli di Gerusalem-me, a' figliuoli de' Greci, per dilur-gargli dalla lor contrada. 7 Ecco, io gli farò movere dal luo-

go, dove saranno andati, dopo che voi gli avrete venduti : e vi renderò la vostra retribuzione in sul capo: 8 E venderò i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, in man de' figliuoli di Giuda: ed essi gli venderanno a' Sabei, per esser condotti ad una

nazion lontana: perciochè il Signore ha parlato. 9 Bandite questo fra le genti, dinunziate la guerra, fate mover gli uomini prodi: accostinsi, e salgano

tutti gli uomini di guerra. 10 Fabbricate spade delle vostre

zappe, e lance delle vostre falci: dica il fiacco, Io son forte.

ll Adunatevi, e venite, o nazioni tutte, d'ogn' intorno, ed accogliete-

avrò tratto Giuda, e Gerusalemme, i vi insieme: o Signore, fà' quivi scendere i tuoi prodi.

12 Movansi, e salgano le nazioni alla valle di Iosafat: perciochè quivi sederò per giudicar tutte le nazioni

d'ogn'intorno. 13 Mettete la falce nelle biade: perciochè la ricolta è matura: venite, scendete: perciochè il torcolo è pieno, i tini traboccano : conciosiacosachè la lor malvagità sia

grande 14 Turbe, turbe, alla valle del fiudicio finale: perciochè il giorno del Signore, nella valle del giudicio

finale, e vicino. 15 Il sole, e la luna sono oscurati,

e le stelle hanno sottratto il loro splendore.

16 E'l Signore ruggirà da Sion, e mandera fuori la sua voce da Gerusalemme: e'l cielo, e la terra tremeranno: ma il Signore sarà un ricetto al suo popolo, ed una for-tezza a' figliuoli d' Israel.

17 E voi conoscerete ch'io sono il Signore Iddio vostro, ch'abito in Sion, monte mio santo: e Gerusalemme sard tutta santità, e gli stranieri non passeranno più per essa-

18 Ed avverra in quel giorno, che i monti stilleranno mosto, ed i colli si struggeranno in latte, e per tutti i rivi di Giuda correranno acque: ed una fonte uscirà della Casa del Signore, ed adacquerà la valle di Sittim.

19 Egitto sarà messo in desolazione, ed Edom sarà ridotto in diserto

di desolazione, per la violenza fatta a' figliuoli di Giuda : perciochè hanno sparso'l sangue innocente nel lor paese.

20 Ma Giuda sarà stanziato in eterno, e Gerusalemme per ogni eta. 21 Ed io netterò il lor sangue, il quale lo non avea nettato: e'l Si-

## IL LIBRO DEL PROFETA AMOS.

CAP I. E parole d'Amos, ch'era de' ⊿ mandriali di Tecoa: le quali gli furono rivelate in visione intorno ad Israel, a' dì d'Uzzia, re di Giuda, ed a' dì di Iereboam, figli-uolo di Ioas, re d'Israel : due anni avanti 1 tremoto.

2 Egli disse adunque, Il Signore ruggira da Sion, e dara fuori la sua voce da Gerusalemme: ed i paschi de' pastori faranno cordoglio, e la sommità di Carmel si secchera.

3 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti di Damasco, nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione: ma, perciochè hanno tritato Galaso con trebbie di ferro:

4 E manderò un fuoco nella casa d'Hazael, il quale consumerà i pa-

lazzi di Ben-hadad

gnore abitera in Sion.

5 Ed io romperò le sbarre di Damasco, e sterminerò di Bicat-aven gli abitanti, e della casa d'Eden colui che tiene lo scettro: e'l popolo di Siria andrà in cattività in Chir: ha detto il Signore. 2 L 2

6 Coel ha detto il Signore, Per tro, io non gli renderò la sua retri-tre misfatti di Gaza, ne per quat- buzione: ma, percioche hanno tro, io non le renderò la sua retribuzione: ma, perciochè hanno tratto il mio popolo in cattività in-tiera, mettendolo in man d'Edom: 7 E manderò un fuoco nelle mu-

ra di Gaza, il quale consumerà i suoi palazzi:

8 E sterminerò d'Asdod gli abi-

tanti, e d'Aschelon colui che tiene lo scettro: poi rivolterò la mia mano sopra Ecron, e'i rimanente de' Filistei perirà: ha detto il Si-

gnore Iddio

9 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti di Tiro, nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione: ma, perciochè hanno messo il mio popolo in man d'Edom, in cattività intiera : e non si son ricordati del patto fraterno:

10 E manderò un fuoco nelle mu-ra di Tiro, il quale consumerà i

suoi palazzi.

Il Così ha detto il Signore, Per tre misfatti d'Edom, ne per quattro, io non gli renderò la sua retri buzione: ma, perciochè egli ha perseguito con la spada il suo fratello, ed ha violate le sue compassioni : e la sua ira lacera perpetuamente, ed egli serba la sua indegnazione senza fine:

12 E manderò un fuoco in Teman, il quale consumerà i palazzi

di Boera

13 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti de' figliuoli d'Ammon, nè per quattro, io non renderò loro la lor retribuzione: ma, perciochè hanno fesse le donne gravide di Galaad, per allargare i lor confini:

14 Ed accendero un fuoco nelle mura di Rabba, il quale consu-mera i suoi palazzi, con istormo nel giorno della battaglia, e con turbo nel giorno della tempesta.

15 E Malcam andrà in cattività. con tutti i suoi principi: ha detto il Signore.

CAP. II.

OSI' ha detto il Signore, Per tre ✓ misfatti di Moab, nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione: ma, perciochè ha arse l'ossa del re d'Edom, fino a calcinarle:

2 E manderò un fuoco in Moab, il quale consumerà i palazzi di Cheriot: e Mosb morrà con fracasso, con istormo, e con suon di tromba.

3 Ed io sterminerò del mezzo di quella il rettore, ed ucciderò con lui i principi d'essa: ha detto il Signore.

4 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti di Giuda, ne per quat-

buzione: ma, perciochè hanno sprezzata la Legge del Signore, e non hanno osservati i suoi statuti: e le lor menzogne, dietro alle quali andarono già i lor padri, gli hanno traviati:

5 E manderò un fuoco in Giuda. il quale consumerà i palazzi di

Gerusalemme.

6 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti d'Israel, ne per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione: ma, perciochè hanno venduto il giusto per danari; e'l biso-

gnoso, per un paio di scarpe: 7 Essi, ch'ansano sopra la polvere della terra, dietro al capo de poveri, e pervertono la via degli umili: ed un' nomo, e suo padre, vanno amendue ad una stessa fanciulia, per profanare il Nome mio

Banto: 8 E si coricano sopra i vestimenti tolti in pegno, presso ad ogni altare: e beono il vino dell'ammende, nelle case de' loro iddij.

9 Or io distrussi già d'innanzi a loro gil Amorrei, ch'erano alti come cedri, e forti come querce: e distrussi 'l lor frutto disopra, e

le lor radici disotto.

10 Ed lo vi trassi fuor del paese d'Egitto, e vi condussi per lo diserto, lo spazio di quarant' anni, a possedere il paese degli Amorrei. 11 Oltr'a ciò, io ho suscitti de

vostri figliuoli per profeti, e de' vostri giovani per Nazirei. Non è egli vero, o figliuoli d' Israel? dice

il Signore.

12 Ma voi avete dato bere del vino a' Nasirei, ed avete fatto divieto a' profeti: dicendo. Non profetimate.

13 Ecco, lo vi strignerò ne vo-stri luoghi, come si strigne un car-ro, pieno di fasci di biade. 14 Ed ogni modo di fuggire verrà

meno al veloce, e'l forte non potrà rinforzar le sue forze, nè'l pro-

de scampar la sua vita. 15 E chi tratta l'arco non potrà star fermo, nè'l leggier di piedi scampare, nè chi cavalca cavallo salvar la vita sua.

16 E'l più animoso d'infra gü uomini prodi se ne fuggira nudo, in quel giorno: dice il Signore.

CAP. IIL

PIGLIUOLI d' Israel, udite que sta parola, che'l Signore ha pronunziata contr'a voi; contr'a tutta la nazione ch'io tracci fuor del paese d'Egitto : dicendo, 2 Voi soli ho conosciuti d'infra

tutte le nazioni della terra: per-

ciò, farò punizione sopra voi di tutte le vostre iniquità. 3 Due camineranno essi insieme,

se *prima* non si son convenuti l'un con l'altro?

4 Il leone ruggirà egli nel bosco, sensa ch'egli abbia alcuna preda ? il leoncello darà egli fuori la sua voce dal suo ricetto, senza che prenda nulla?

5 L'uccello caderà egli nel laccio

in terra, se non gli *è stata tesa* alcuna rete? il laccio sara egli levato da terra, senza aver preso nulla? 6 La tromba sonerà ella nella cit-

tà, senza che'i popolo accorra tutto spaventato? saravvi alcun male nella città, che'i Signore non l'ab-

bia fatto? 7 Perciochè il Signore Iddio non fa nulla, ch'egli non abbia rivelato il suo segreto a' profeti, suoi ser-

vitori. 8 Se'l leone rugge, chi non temerà ? se'l Signore Iddio ha parlato,

chi non profetizzera i 9 Bandite sopra i palazzi d'Asdod, e sopra i castelli del paese d' Egitto : e dite, Raunatevi sopra i monti di Samaria, e vedete i gran disordini che sono in mezzo d'essa; e gii op-

presenti che son dentro d'esse 10 Essi non sanno operar dirittamente: dice il Signore: essi, che fanno tesoro di violenza, e di rapi-

na, ne' lor palazzi.
11 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco'l nemico : egli è d'intorno al paese, e trarrà giù da te la tua forza, ed i tuoi palazzi saranno predati.

12 Così ha detto il Signore, Come il pastore riscuote dalla bocca del leone due garetti, od un pezzo d'orecchio, così scamperanno i figliuoli d'Israel, ch'abitano in Samaria, in un canto di letto, o nelle cor-

tine d'una lettiera. 13 Ascoltate, e protestate con-tr'alla casa di Iacob: dice il Signore Iddio, l'Iddio degli eserciti :

14 Che, nel giorno ch'io farò pu-nisione sopra Israel de suoi misfatti, farò ancora punizione sopra gli altari di Betel: e le corna delaltare saranno mozzate, e cade-

ranno in terra: 15 E percuoterò le case del verno, insieme con le case della state: e le case d'avorio saranno distrutte, e le case grandi periranno : dice il Signore.

CAP. IV.

SCOLTATE questa parola, vaoche di Basan, che siete nella montagna di Samaria, ch'oppressate i miseri, che fiaccate i po-

veri, che dite a' vostri signori, Recate, aciochè beviamo. 2 Il Signore Iddio ha giurato per la sua santità, che ecco, i giorni vi vengono addosso, ch'egli vi trarra fuori con uncini, e'l vostro rima-

nente con ami da pescare. 3 E voi uscirete per le rotture. ciascuna dirincontro a sè: e lasce-

rete in abbandono i palazzi : dice il Signore. 4 Venite pure in Betel, e commet-

tete misfatto: multiplicate i vostri misfatti in Ghilgal, ed adducete ogni mattina i vostri sacrificij, e le vostre decime a' tre giorni: b E fate ardere per profumo del pane levitato, per offerta di laude: e bandite a grida l'offerte volonta-rie: poichè così amate di fure, o figliuoli d'Israel: dice il Signore Iddio.

6 E, benchè io v'abbia data nettezza di denti in tutte le vostre città, e mancamento di pane in tutti i luoghi vostri; non però vi siete convertiti a me: dice il Signore.

7 E, benchè io v'abbia divietata la pioggia, tre mesi intieri avanti la mietitura, ed abbia fatto piovere sopra una città, e non sopra l'altra : ed un campo sia stato adacquato di pioggia, ed un'altro, sopra'i quale non è piovuto, sia seccato:

8 E due, e tre città si sieno mosse verso una città, per ber dell' acqua, e non si sieno sariate : non però vi siete convertiti a me: dice il Si-

gnore. 9 Io v'ho percossi d'arsura, e di rubiggine: le ruche hanno mangiata la moltitudine de' vostri giardini, e delle vostre vigne, e de' vostri fichi, e de'vostri ulivi: e pur voi non vi siete convertiti a me:

dice il Signore. 10 Io ho mandata fra voi la pestilenza, nella via d'Egitto: io ho uccisi con la spada i vostri giovani, oltr' alla presa de' vostri cavalli : ed ho fatto salire il puzzo de' vostri eserciti, fino alle vostre nari : e pur voi non vi slete convertiti a me: dice il Signore.

11 Io v'ho sovvertiti, come Iddio sovvertì Sodoma, e Gomorra: e siete stati come un tizzone salvato da un' incendio : e pur voi non vi siete convertiti a me: dice il Signore.

12 Perciò, io ti farò così, o Israel: e, perciochè io ti farò questo, preparati allo scontro dell' Iddio tuo, o Israel

13 Perciochè, ecco colui c'ha formati i monti, e che crea il vento, e che dichiara all' uomo qual sia

il suo pensiero: che fa dell'alba oscurită, e che camina sopra gli alti luoghi della terra; il cui Nome ¿. Il Signore Iddio degli eserciti.

CAP. V.

SCOLTATE questa parola, il lamento ch'io prendo a far di voi: o casa d' Israel.

2 La vergine d'Israel è caduta, ella non risurgerà più: è abbandonata sopra la sua terra, non v'è

niuno che la rilevi.

3 Perciochè, così ha detto il Signore Iddio, Nella città, onde ne uscivano mille, ne resteranno sol cento: ed in quella, onde ne uscivano cento, ne resteranno sol dieci, alla casa d'Israel.

4 Perciochè, così ha detto il Signore alla casa d'Israel, Cercate-

mi, e voi viverete.

5 E non cercate Betel, e non entrate in Ghilgal, e non passate in Beer-seba: perciochè Ghilgal del tutto sarà menato in cattività, e Betel sarà ridotta al niente. 6 Cercate il Signore, e voi vivere-

te: che talora egli non s'avventi sopra la casa di losef, a guisa di fuoco, e non la consumi, senza che Betel abbia chi spenga il fuoco. 7 Voi, che mutate il giudicio in

assenzio, e lasciate in terra la giustizia :

8 Cercate colui c'ha fatto le Gallinelle, e l' Orione, e che muta l'ombra della morte in mattutino, e fa scurare il giorno come la notte: che chiama l'acque del mare, e le spande sopra la faccia della terra: il cui Nome è, Il Signore :

9 Che rinforza il guastatore sopra'l forte, tal che'l guastatore oc-

cupa la fortezza.

10 Essi odiano nella porta chi gli riprende, ed abbominano chi parla

con integrità.

11 Laonde, perciochè voi aggravate il povero, e prendete da lui la soma del frumento: voiavete edificate delle case di pietre pulite, ma non abiterete in esse ; voi avete piantate delle vigne belle, ma non ne berrete il vino.

12 Perciochè io conosco i vostri misfatti, che son molti, ed i vostri peccati, che son gravi: oppressato-ri del giusto, prenditori di taglia, e sovvertitori della ragione de pove-

ri nella porta.

13 Perciò, l'uomo prudente in quel tempo tacerà : perciochè sarà

un cattivo tempo.

14 Cercate il bene, e non il male; acioche viviate: e'l Signore Iddio degli eserciti sara con voi, come avete detto.

15 Odiate il male, ed amate il bene, e stabilite il giudicio nella por-ta: forse avrà il Signore Iddio d' I-

sraei pietà dei rimanente di Iosef. 16 Perciò, così ha detto il Signore Iddio degli eserciti, il Signore, Vi sard planto in tutte le piazze : e si dira in tutte le strade, Ahi lasso! Ahi lasso! e si chiameranno i la voratori al duolo, ed al lamento quelli che sono intendenti in lamenti lugubri

17 In tutte le vigne ancora vi sarà pianto: perciochè io passerò nel mezzo di te; ha detto il Signore. 18 Guai a voi, che disiderate il

giorno del Signore! perchè diside-rats così I giorno del Signore! esso sarà giorno di tenebre, e non di

19 Come se un' uomo fuggisse

d'innanzi ad un leone, ed un orso lo scontrasse: overo, entrasse in casa, ed appoggiasse la mano alla parete, ed una serpe lo mordesse. 20 Il giorno del Signore non sarà egli tenebre, e non luce? e caligine, senza alcuno splendore?

21 lo odio, io sdegno le vostre feste: e non odorerò più le vostre

solenni raunanze.

22 Che se m'offerite olocausti, e le vostre offerte, lo non le gradirò: e non riguarderò a' sacrificij da render grazie, fatti delle vostre

bestie grasse.
23 Toolimi d'appresso le strepite delle tue canzoni, e fu' ch'io non oda il concento de tuoi salteri.

24 Anzi corra il giudicio, a guisa d'acque; e la giustizia, a guisa di

rapido torrente.

25 O casa d'Israel, m'offeriste voi sacrificij, ed offerte, nel diserto, per lo spazio di quarant' anni?

26 Anzi voi portaste il tabernaco-lo del vostro Melec, e l'effigie delle vostre imagini: la stella de' vostri

dij, che voi v'avevate fatti. 27 Perciò, io vi farò andare in cattività di là da Damasco: detto il Signore, il cui Nome & L'id

dio degli eserciti.

CAP. VI.

YUAI a quelli che sono agiati in Sion, e che se ne stanno sicuri nel monte di Samaria, luoghi famosi per capi di nazioni, a quali va la casa d'Israel!

2 Passate in Calne, e vedete: e di la andate in Hamat la grande: poi scendete in Gat de' Filistei: non valevano que' regni meglio di questi ? non erano i lor confini

maggiori de' vostri ?

3 Voi, ch'allontanate il giorno
malvagio, e fate accostare il seggio della violenza:

4 Che giacete sopra letti d'avorio, e lussuriate sopra le vostre lettiere: e mangiate gli agnelli della greggia, ed i vitelli tolti di messo

della stia: 5 Che fate concento al suon del salterio; che vi divisate degli stru-

menti musici, come David: 6 Che bevete il vino in bacini, e v'ungete de' più eccellenti oii odo-

riferi: e non sentite alcuna doglia della rottura di Iosef.

7 Perciò, ora andranno in cattivita, in capo di quelli ch'andranno in cattività : ed i conviti de' lussurian-

ti cesseranno. 8 Il Signore Iddio ha giurato per l'anima sua, dice il Signore Iddio degli eserciti, lo abbomino l'alterezza di Iaçob, ed odio i suoi palazzi: e darò in man del nemico la citta, e tutto ciò che v'è dentro.

9 Ed avverrà che, se pur dieci uomini rimangono in una casa, mor-

ranno.

10 E lo zio, o'l cugin loro gli torrà, e gli brucera, per trarre l'ossa fuor della casa: e dirà a colui che sarà in fondo della casa, Evvi ancora alcuno teco? Ed esso dirà. Niuno. E colui gli dira, Taci: perciochè egli non *è tempo* di ricordare il Nome del Signore.

11 Percioche, ecco, il Signore dà commessione di percuotere le case grandi di ruine, e le case picciole

di rotture.

12 I cavalli romperanno essi le solle su per le rocce? od areravvisi co' buoi? conciosiacosache voi ab-biate cangiato il giudicio in veleno,

e'l frutto della giustizia in assenzio: 13 Foi, che vi rallegrate di cose da nulla: che dite, Non abbiamo noi acquistate delle corna con la nostra forza?

14 Perciochè, ecco, io fo surgere contr'a voi, o casa d'Israel, una nazione, che v'oppresserà dall' en-trata d'Hamat, fino al torrente del diserto: dice il Signore Iddio degli eserciti.

#### CAP. VII.

TL Signore Iddlo mi fece vedere una cotal visione: ecco, egli formava delle locuste, in sul principio dello spuntar del guaime : ed ecco del guaime, dopo le segature

2 E, come quelle finivano di mangiar l'erba della terra, io dissi, Deh, Signore Iddio, perdona: quale è lacob, ch'egli possa risurgere? conclosiacosach'egli sia gid tanto pic-

3 Il Signore si pentì di ciò. Que-

sto non avverrà : disse il Signore. 4 Poi 'l Signore Iddio mi fece vedere una cotal visione: ecco, il Signore bandiva di voler contendere col fuoco: el fuoco consumò il grande abisso : consumò anche una parte del paese.

5 Ed io dissi, Deh, Signore Iddio, resta: quale è Iacob, ch'egli possa risurgere: conciosiacosach'egli sia

già tanto piccolo? 6 Il Signore si pentì di ciò.

cora questo non avverra: disse il Signore. 7 Poi egli mi fece vedere una co-

tal visione: ecco, il Signore stava sopra un muro, fatto all' archipensolo: ed avea in mano un archi penzolo.

Amos? Ed to dissi, Un' archipen-zolo. E'l Signore disse, Ecco, io pongo l'archipenzolo per mezzo'! mio popolo larael: io non glielo

passerò più

9 E gli alti luoghi d'Isaac saranno distrutti, ed i santuari d'Israel saranno diserti: ed io mi leverò con la spada contr'alla casa di Ieroboam.

10 Allora Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a leroboam, re d'Israel. Amos ha fatto congiura contr'a te. in mezzo della casa d'Israel: il paese non potrà portare tutte le sue parole.

11 Perciochè, così ha detto Amos, Ieroboam morrà per la spada, ed Israel sarà del tutto menato in cattività d'in su la sua terra.

12 Poi Amasia disse ad Amos, Vedente, va', fuggitene nel paese di Giuda: e quivi mangia del pane, e

quivi profetizza: 13 E non profetizzar più in Betel: perciochè è il santuario del re, ed

una stanza reale.

14 Ma Amos rispose, e disse ad Amasia, Io non era profeta, ne figliuol di profeta: anzi era mandriale, ed andava cogliendo de sicomori :

15 E'l Signore mi prese di dietro alla greggia, e mi disse, Va', profetima al mio popolo Israel.

16 Ora dunque, ascolta la parola del Signore: Tu dici, Non pro-fetizzar contr'ad Israel, e non istil-

lar sopra la casa d'Issac: 17 Perciò, così ha detto il Signore,

La tua moglie fornicherà nella città, ed i tuoi figliuoli, e le tue firlinole caderanno per la spada: e ia tua terra sara spartita con la cordicella, e tu morrai in terra immonda, ed Israel sara del tutto menato in cattività, d'in su la sua terra.

CAP. VIII.

L Signore Iddio mi fece vedere una cotal visione: ecco un canestro di frutti di state

2 Ed egli mi disse, Che vedi, A-mos? Ed io dissi, Un canestro di frutti di state. E'l Signore mi disse,

Lo statuito fine è giunto al mio popolo Israel: io non glielo passerò più. 3 Ed in quel giorno i canti del pa-

lazzo saranno urli : dice il Signore Iddio: vi sarà gran numero di corpi morti: in ogni luogo s'udirà, Gitta via, e taci.

4 Ascoltate questo, voi, che tranghiottite il bisognoso, e fate venir meno i poveri del paese :

5 Dicendo, Quando saranno pas-sate le calendi, e noi venderemo la vittuaglia? e'l Sabato, e noi apriremo i granai del frumento? (scemando l'Efa, ed accrescendo il siclo, e falsando le bilance, per ingannare:

6 Comperando i poveri per danari, e'l bisognoso per un paio di scarpe;) e noi venderemo le va-

gliature del frumento? 'Il Signore ha giurato per la gloria di Iacob, Se mai in perpetuo

lo dimentico tutte le loro opere. 8 La terra non sarà ella commossa per questo? ogni suo abitatore non ne farà egli cordoglio? e non salirà ella tutta come un flume? e non ne sara ella portata via, e sommersa, come per lo fiume d' Egitto?

9 Ed avverrà in quel giorno, dice il Signore Iddio, ch'io farò tramontare il sole nel mezzodì, e spanderò le tenebre sopra la terra in giorno

chiaro:

10 E cangerò le vostre feste in duolo, e tutti i vostri canti in lamento: e farò che si porrà il sacco sopra tutti i lombi, e ch'ogni testa sarà rasa: e metterò il paese in cordoglio, quale è quel che si fa per lo figliuolo unico: e la sua fine sarà come un giorno amaro.

11 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore Iddio, ch'io manderò la fame nel paese: non la fame di pane, nè la sete d'acqua : anzi d'udire le parole del Signore.

12 Ed essi si moveranno da un mare all' altro, e dal Settentrione fino all' Oriente, andranno attorno, cercando la parola del Signore, e non la troveranno.

13 In quel giorno le belle vergini, ed i glovani verranno meno di

14 I quali giurano per lo misfatto di Samaria : e dicono, Come l' Iddio tuo vive, o Dan : e, Come vive il non risurgeranno mai più.

#### CAP. IX.

rito di Beerseba: e caderanno, e

I O vidi 'l Signore, che stava in piè sopra l'Altare. Ed egli dis-se, Percuoti 'i frontispicio, e sieno scrollati gli stipiti : trafiggi l capo ad essi tutti quanti : perciochè io ucciderò con la spada il lor rimanente: niun di loro potrà salvarsi con la fuga, nè scampare.

2 Avvegnachè cavassero ne' luoghi più bassi sotterra, la mia mano gli prenderà di la : ed, avvegnachè salissero in cielo, io gli trarrò giù

di là.

3 Ed, avvegnachè si nascondessero in su la sommità di Carmel io gl'investigherò, e gli torrò di là: ed, avvegnachè s'occultamero dal mio cospetto nel fondo del mare, di là comanderò al serpente che gli morda.

4 E, se vanno in cattività davanti a' lor nemici, di la darò commessione alla spada che gli uccida: e metterò l'occhio mio sopra loro in

male, e non in bene. 5 Or il Signore Iddio degli eserciti d quel che, quando tocca la terra. ella si strugge, e tutti gli abitanti d'essa fanno cordoglio: ed essa sale tutta, come un flume ; ed è sommersa, come per lo fiume d'Egitto:

6 Ch'edifica ne' cieli le sue sale, e c' ha fondata la sua fabbrica sopra la terra: che chiama l'acque del mare, e le spande sopra la faccia della terra: il cui Nome ¿ Il Si-

7 Non mi siete voi, o figliuoli d' Israel, come i figliuoli degli Etiopi? dice il Signore : come lo trassi Igrael fuor del paese d'Egitto, non ho io altresì tratti i Filistei di Caftor, ed i Siri di Chir ?

8 Ecco, gli occhi del Signore Iddio sono sopra'i regno peccatore, ed io lo distruggero d'in su la faccia della terra: salvo che io non distruggerò del tutto la casa di

Iacob: dice il Signore.

9 Perciochè, ecco, per lo mio comandamento farò che la casa d'Israel sarà agitata fra tutte le genti. siccome *il grano* è dimenato nel vaglio, senza che ne caggia pure un granello in terra

Tutti i peccatori, d'infra'l mio popolo, morranno per la spada: i quali dicono, Il male non ci giu-gnera, e non c'incontrera.

11 In que, giorno io ridirizserò il tabernacolo di David, che sarà stato abbattuto: e riparerò le lor rotture, e ridiriszerò le lor ruine, e

riedifichero quello, come era a' di antichi:

19 Aciochè quelli che si chiamano del mio Nome posseggano il rimanente d'Edom, e tutte le nazioni, dice il Signore, che fa questo.

13 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che l'aratore giugnerà il mietitore, e'l calcator dell'uve il seminatore: ed i monti stilleranno mosto, e tutti i colli si struggeranno. 14 Ed io ritrarrò di cattività il mio popolo Israel, ed essi riedificheranno le città desolate, e vi abiteranno: e pianteranno deli vigne, e ne berranno il vino: e lavoreranno del giardini, e ne man-

geranno il frutto.

15 Ed io gli pianterò in su la lor terra, e non saranno più divelti d'in su la lor terra, ch'io ho loro data: ha detto il Signore Iddio tuo.

## LA PROFEZIA D'ABDIA.

L A visione d'Abdia. Così ha detto il Signore iddio ad Edom; Noi abbiamo udito un grido da parte del Signore, ed un'ambasciatore è stato mandato fra le genti: dicendo, Movetevi, e leviamci contr'a lei in battaglia.

2 Ecco, io t'ho fatto picciolo fra le genti: tu sei grandemente sprez-

3 La superbia del cuor tuo t'ha ingannato, o tu ch'abiti nelle fessure delle rocce, che son l'alta tua stanza: che dici nel cuor tuo, Chi mi trarrà giù in terra?

4 Avvegnachè tu avessi innalisato il tuo nido, come l'aquila, e l'avessi posto fra le stelle; pur ti trarrò giù di là: dice il Signore.

5 Se quelli che son venuti a te fosser ladri, o ladroni notturni, come saresti stato distrutto? non avrebbero essi rubato quanto fosse lor bastato? se de' vendemmiatori fosser venuti a te, non t'avrebbero

essi lasciati alcuni grappoli?
6 Come sono stati investigati, e
ricercati i nascondimenti d'Esau?

7 Tutti i tuoi collegati t'hanno accompagnato fino a'confini; quell co' quali tu vivevi in buona pace t'hanno ingannato, e t'hanno virto: hanno messo il tuo pane per una trappola sotto di te: non v'è in lui alcuno intendimento.

8 In quel giorno, dice il Signore, non farò io perir d'Edom i savi, e del monte d'Esau l'intendimento?

9 I tuol uomini prodi saranno exiandio spaventati, o Teman: aciochè sia sterminato ogni uomo dal monte d'Esau, per uccisione.
10 Per la violenza fatta al tuo

fratello Iacob, vergogna ti coprirà, e sarai sterminato in perpetuo. 11 Nel giorno, che tu te ne stavi dirincontro; nel giorno, che gli stranieri menavano in cattività li suo esercito, ed i forestieri entravano dentro alle sue porte, e traevano le sorti sopra Gerusalemme: anche tu *eri* come l'un di loro.

12 Or non istare a riguardare, nel giorno del tuo fratello, nel giorno che giorno che giorno che giorno che giorno condotto in terra strana: e non rallegrarti de' figliuoli di Gluda, nel giorno che periscono: e non allargar la bocca, nel giorno della lor distretta:

13 Non entrar nella porta del mio popolo, nel giorno della lor calamilà: e non istare ancora tu a riguardare il suo male, nel giorno della sua calamilà: e non metter le mani sopra i suoi beni, nel giorno della sua calamità:

10 cens sus canamita:
14 E non istartene in su le forche
delle strade, per ammassare quelli
d'esso che si salvano: e non mettere in man de' nemici quelli d'esso
che scampano, nel giorno della di-

stretta:
15 Perciochè il giorno del Signore
contra tutte le nazioni è vicino:
come tu hai fatto, coa sarà fatto a
te: la tua retribuzione ti ritornera
in sul capo.

16 Perclochè, siccome voi avete bevuto in sul monte mio santo, così berranno tutte le nazioni continuamente: anzi berranno, ed inghiottiranno, e saranno come se non fossero esteta.

non fossero state.

17 Ma, nel monte di Sion vi sarà qualche scampo, e quello sard santo: e la casa di Iacob possederà le

sue possessioni.
18 E la casa di Iacob sarà un fuoco, e la casa di Iacob sarà un fuoco, e la casa di Esau sarà come stoppia casa i apprenderanno in loro,
e gli consumeranno: e la casa d' Esau non avrà alcuno che resti in
vita: perciochè il Signore ha parlato.

19 E possederanno la parte Meridionale coi monte d'Esau : e'l pla-

2 L 3

fraim, e'i territorio di Samaria: e Beniamin con Galaad. 20 E questo esercito de figliuoli

d'Israel, che è stato menato in cattività, possederà quello ch'era de' Cananci, fino in Sarepta: e que' di

no col passe de' Filistei: possede-ranno ancora il territorio d'E-nati in cattività, che sono in Sefarad, possederanno le città del Mez-

> 21 E de' liberatori saliranno nel monte di Sion, per giudicare il monte d'Esau: e'l regno sarà del Signore.

## IL LIBRO DEL PROFETA IONA.

CAP. I.

A parola del Signore fu indirizsata a Iona, figliuolo d'Amittai: dicendo,

2 Levati, va' in Ninive, la gran città, e predica contr'ad essa : perclochè la lor malvagità è salita nel

mio cospetto.

3 Ma lona si levò, per fuggirsene in Tarsis, dal cospetto del Signore : e scese in Iafo, ove trovò una na-ve, ch'andava in Tarsis: ed egli, pagato il nolo, v'entrò, per andar-sene con la gente della nave in Tarsis, d'innanzi al cospetto del Signore.

4 Ma il Signore lanciò un gran vento nel mare, e vi fu una gran tempesta in mare, talchè la nave

si credette rompere. 5 Ed i marinal temettero, e gridarono ciascuno al suo dio, e gittarono gli arredi ch'erano nella nave in mare, per alleviarsene. Or Iona era sceso nel fondo della nave, e giaceva, ed era profondamente addormentato.

6 E'l nocchiero s'accostò a lui, e gli disse, Che fai tu, dormitore? le-vati, grida all' Iddio tuo: forse Id-dio si darà pensier di noi, e non

periremo.

Poi dissero l'uno all'altro, Venite, e tiriamo le sorti, e sappiamo chi è cagione che questo male ci è avvenuto. Trassero adunque le

sorti, e la sorte cadde sopra Iona. 8 Allora essi gli dissero, Deh, dichiaraci chi è cagione che questo male ci è avvenuto : quale è il tuo mestiere ? ed onde vieni ? quale è il tuo paese? e di qual popolo sei? 9 Ed egli disse loro, lo sono Ebreo, e temo il Signore Iddio del cielo,

c'ha fatto il mare, e l'asciutto. 10 E quegli uomini temettero di

gran timore: e gli dissero, C'hai tu fatto? Conciofossecosachè que-gli uomini sapessero ch'egli se ne fuggiva dal cospetto dei Signore: perciochè egli l'avea loro dichisrato.

11 Ed essi gli dissero, Che ti faremo, aciochè il mare s'acqueti, lasciandoci in riposo? conciorossecosachè la tempesta del mare andasse vie più crescendo.

12 Ed egli disse loro, Prendetemi, e gittatemi nel mare, e'i mares acqueterà, lasciandovi in riposo: perciochè io conosco che per cagion mia questa gran tempesta v'è so-

praggiunta. 13 E quegli uomini a forza di re-mi si studiavano d'ammainare a terra: ma non potevano: percio-chè la tempesta del mare andava vie più crescendo contr'a loro.

14 Allora gridarono al Signore, e dissero, Alii Signore! deh, non fer che periamo per la vita di quest'uomo ; e non metterci addosso il sangue innocente : conclosiacosachè 🖺 tu, Signore, abbi operato come t'è piaciuto.

15 E presero Iona, e lo gittarono in mare : e'i mare si fermo, cessan-

do dal suo cruccio.

16 E quegli nomini temettero di gran timore il Signore: e sacrificarono sacrificij al Signore, e votarono voti.

CAP. II.

O<sup>R</sup> il Signore avea preparato un gran pesce, per inghiottir lona: e Iona fu nell'interiora dei pesce tre giorni, e tre notti.

2 E Iona fece orazione al Signore Iddio suo, dentro all'interiora del

pesce:

3 E disee, Io bo gridato al Signore dalla mia distretta, ed egli m'ha risposto: io ho sciamato dal ventre del sepoloro, e tu bai udita la mia voce.

4 Tu m'hai gittato al fondo, nel cuor del mare; e la corrente m'ha circondato: tutti i tuei flutti, e le

tue onde, mi son passate addesso.

5 Ed io ho detto, lo somo scacciato d'innansi agli occhi tuoi:
ma pure lo vedro ancora il tempio della tua Santità.

6 L'acque m'hanno interniate infino all'anima, l'abisso m'ha circondato, l'aliga mi s'è avvinchiata intorno al capo.
7 Io son disceso fino alle radici

de' monti : le sbarre della terra son sopra me in perpetuo: ma tu hai tratta fuor della fossa la vita mia, o Signore Iddio mio. 8 Quando l'anima mia si veniva

meno in me, io ho ricordato il Signore: e la mia orazione è pervenuta a te, nel Tempio della tua Santità.

9 Quelli ch'osservano le vanità di menzogna abbandonano la lor

10 Ma io, con voce di laude, ti sacrificherò: io adempierò i voti c'ho fatti: il salvare appartiene al Signore.

II E'l Signore disse al pesce, che sgorgasse Iona in su l'asciutto: e

cost fece.

#### CAP. IIL

LA parola del Signore fu indirizzata a Iona, la seconda volta: dicendo.

2 Levati, va' in Ninive, la gran città, e predicale la predicazione ch'io ti dichiaro.

3 E Iona si levò, e se n'andò in Ninive, secondo la parola del Signore. Or Ninive era una gran-dissima città, di tre giornate di ca-

4 E Iona cominciò ad andar per la città il camino d'una giornata, e predicò, e disse, Infra quaranta giorni Ninive sara sovvertita

5 Ed i Niniviti credettero a Dio, e bandirono il digiuno, e si vestirono di sacchi, dal maggiore fino

al minor di loro.

6 Anzi, essendo quella parola pervenuta al re di Ninive, egli si levò su dal suo trono, e si toise d'addosso il suo ammanto, e si coperse d'un sacco, e si pose a sedere in su la cenere:

7 E fece andare una grida, e dire in Ninive. Per decreto del re, e de' suoi grandi, vi si fa assapere, che nè uomo, nè bestia, nè minuto, nè rosso bestiame, non assaggi nulla, e non pasturi, e non bea ac-

8 E che si coprano di sacchi gli uomini, e le bestie : e che si gridi di forza a Dio: e che ciascuno si converta dalla sua via malvagia, e dalla violenza ch'è nelle sue

9 Chi sa se Iddio si rivolgerà, e si pentirà, e si storra dall'ardor della

sua ira : sì che noi non periamo ? 10 Ed Iddio vide le loro opere: come s'erano convertiti dalla lor via malvagia: ed egli si pentì del male, ch'egli avea detto di far lo-ro, e non lo fece.

#### CAP. IV.

MA ciò dispiacque forte a Iona, ed egli se ne sdegnò:

2 E fece orazione al Signore, e disse, Ahi Signore, non è questo ciò ch' io diceva, mentre era ancora nel mio paese? perciò, anticipai di fuggirmene in Tarsis: conciofossecosach'io sapessi che tu sei un Dio misericordioso, e pietoso, lento all' ira, e di gran benignità :

e che ti penti del male. 3 Ora dunque, Signore, togli da me, ti prego, l'anima mia : perciochè meglio e per me di morire che

di vivere.

4 Ma il Signore git disse, E egli ben fatto di sdegnarti in questa

maniera I

5 E Iona uscì della città, e si pose a sedere dal Levante della città : e si fece quivi un frascato, e sedette sotto esso all'ombra, fin che ve-desse ciò ch'avverrebbe nella città.

6 El Signore Iddio preparò una pianta di ricino, e la fece salire disopra a Iona, per fargli ombra so-pra'l capo, per trarlo della sua noia. E Iona si rallegrò di grande

allegrezza per quel ricino.

7 Ma il giorno seguente, all'apparir dell'alba, Iddio preparò un verme, il qual percosse il ricino,

ed esso si seccò.

8 E, quando'l sole fu levato, Iddio preparò un vento Orientale sottile : e'l sole ferì sopra'l capo di Iona, ed egli si veniva meno, e richiese fra so stesso di morire: e disse, Meglio è per me di morire che di vivere.

9 Ed Iddio disse a Iona, E' egh ben fatto, di sdegnarti in questo maniera per lo ricino? Ed egli disse, Si, egli è ben fatto, d'essermi sdegnato fino alla morte.

10 E'l Signore gli disse, Tu hai voluto risparmiare il ricino, interno al quale tu non ti sei affaticato, e'l quale tu non hai cresciuto: che è nato in una notte, ed in una notte altresì è perito:

 E non risparmierei io Ninive. quella gran città, nella quale sono oltr'a dodici decine di migliaia di creature umane, che non sanno discernere fra la lor man destra, e la sinistra: e molte bestie?

# IL LIBRO DEL PROFETA MICHEA.

CAP. I.

A parola del Signore, che fu in-diriszata a Michea Morastita, a' dì di Iotam, d'Achaz, e d'Ezechia, re di Giuda, la quale gli fu rivelata in visione, contr'a Samaria, e contr'a Gerusalemme.

2 O popoli tutti, ascoltate: sij attenta, o terra, con tutto ciò ch'é in te: e'l Signore Iddio sarà testi-

monio contr' a voi : il Signore, di-co, dal Tempio della sua Santità.

3 Percioche, ecco, il Signore esce del suo luogo, e scendera, e cami-nera sopra gli alti luoghi della terra.

4 Ed i monti si struggeranno sotto lui, e le valli si schianteranno: come la cera si strugge al fuoco, come l'acque si spandono per una pen-

5 Tutto questo avverra per lo misfatto di Iacob, e per li peccati della casa d'Israel. Quale è il misfatto di Iacob? non e egli Samaria? quali sono gli alti luoghi di Giuda? non sono eglino Gerusalemme ?

6 Perciò, io ridurrò Samaria in un luogo desolato di campagna da piantar vigne: e verserò le sue pie-tre nella valle, e scoprirò i suoi

fondamenti

E tutte le sue sculture saranno tritate, e tutti i suoi premi di forni-cazioni saranno arsi col fuoco, ed io metterò in desolazione tutti i suoi idoli: perciochè ella ha adunate quelle cose di prezzo di meretrice, torneranno altresì *ad esser* prezzo di meretrice.

8 Perciò, jo lamenterò, ed urlerò: io andrò spogliato, e nudo: io farò un lamento, gridando come i dragoni: ed un cordoglio, urlando

come l'ulule

9 Perciochè le piaghe d'essa sono insanabili: perciochè son perve-nute fino a Giuda, son giunte fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme.

10 Non l'annungiate in Gat, non piagnete punto : voltolati nella pol-

vere nella casa d'Afra. 11 Passatene, o abitatrice di Safir, con le vergogne nude : l'abitatrice di Saanan non è uscita : la casa di Bet-hacsel *è piena di* lamento : egli ha tolta da voi la sua difesa.

12 Perciochè l'abitatrice di Marot è dolente per li suoi beni: perclochè il male è sceso da parte del Signore, fino alla porta di Gerusa-lemme.

13 Metti i corsieri al carro, o abia meta i corsieri si carro, o au-tatrice di Lachis: ella *e stata* il prin-ciplo di peccato alla figliuola di Sion: conciosiacosach'in te si sieno trovati i misfatti d'Israel.

14 Perciò, manda pur presenti a Moreset-Gat : le case d'Acsib su-

ranno fallaci alli re d'Israel.

15 Ancora t'addurrò un'erede, o abitatrice di Maresa: egli perverra fino ad Adullam, fino alla gioria d'Israel.

16 Dipelati, e tosati, per li figliuoli delle tue delisie : allarga la tua calvezza, come una aquila: perciochè quelli sono stati menati via da te in cattività

CAP. II.

YUAI a quelli che divisano ini-J quità, e macchinano del male sopra i lor letti, e lo mettono ad effetto allo schiarir della mattina! perciochè *ne* hanno il potere in mano.

2 Disiderano de campi, e gli rapiscono: disiderano delle case, e le tolgono: ed oppressano l'uomo, e la sua casa: e la persona, e la

sua eredità.

3 Perciò, così ha detto il Signore, Ecco, io diviso del male contr's questa nazione, dal quale voi non potrete ritrarre il collo: e non

caminerete più alteramente: per-ciochè sard un tempo malvagio. 4 In quel giorno gii uni prende-ranno a far di voi un proverbio, e gli altri un lamento lamentevole: e diranno. Noi siamo del tutto guasti: egli ha trasportata ad al-tri la parte del mio popolo: come m'avrebbe egli tolte, ed avrebbe spartite le mie possessioni, per restituir*lemi ?* 

5 Perciò, tu non avrai alcuno che tiri la cordicella, per far delle parti a sorte, nella raunanza del Signore. 6 Non istiliate: pure stilleranno: non istilleranno a costoro, e non

riceveranno vituperio.

7 E questo da direi, o casa di Iacob? è lo Spirito del Signore raccorciato i son queste le sue opere; non son le mie parole buone inver-so chi camina dirittamente ?

8 Oltr'a ciò, per addictro il mio popolo si levava contr'al nemico: ma ora, voi, stando agli aggusti contr'a' vestimenti, spogliate del loro ammanto i passanti che se ne stanno in sicurtà, essendo in riposo della guerra.

9 Voi scacciate le donne del mio popolo fuor delle case delle lor delizie, voi togliete in perpetuo la mia gloria d'in su i lor piccioli figliuoli

10 Levatevi, e cammate: perciochè questo non è il luogo del riposo : conciosiacosachè sia contaminato, gli vi dissipera, ed anche d'una

ssipazione violenta

11 Se v'é alcuno che proceda per spirazioni, e menta falsamente, cendo, lo ti stillerò di vino, e di cervogia: colui è lo stiliatore di

questo popolo.

12 Per certo, lo ti raccogliero, o Iacob, tutto quanto: per certo io raunerò il rimanente d'Israel: io lo metterò insieme, come pecore di Boars, come una greggia in messo della sua mandra: vi sara una gran calca per la moititudine degli uomini.

13 Lo sforzatore salirà davanti a loro: essi sforzeranno gli ostacoli, e passeranno; sforzeranno la porta, ed usciranno per essa: e'l lor re passera davanti a loro, e'l Signore

sarà in capo d'essi.

CAP. III.

OR io ho detto, Deh, ascoltate, capi di Iacob, e voi conduttori della casa d'Israel: Non vi s'appar-

tiene egli di conoscer la dirittura? 2 Essí odiano il bene, ed amano il male: scorticano il mio popolo, e gli strappano la carne d'in su l'ossa.

3 E ciò che mangiano è la carne del mio popolo, e gli traggono la pelle d'addosso, e gli fiaccano l'ossa: e tagliano quella a pezzi, come per metteria in una pignatta : ed a guisa di carne, che si mette in mezzo d'una pentola.

4 Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà loro: anzi, in quel tempo egli nasconderà la

sua facciada loro, secondo e hanno

malvagiamente operato.

5 Così ha detto il Signore contr'a' profeti, che traviano il mio popolo: che, predicando pace, mordono co' lor denti: e se alcuno non da loro nulla in bocca, bandiscono contr'a lui la guerra.

6 Perciò, e'vi si furd notte, e non vedrete più alcuna visione: e vi si farà scuro, e non potrete più indo-vinare: e'i sole tramonterà a questi

profeti, e'l giorno scurera loro. 7 Ed i vedenti saranno svergognati, e gl'indovini confusi : etutti quanti si veleranno il labbro discpra: perciochè non vi sarà risposta alcuna di Dio.

8 Ma, quant'è a me, lo son ri-781

pieno di forza, per lo Spirito del Signore; e di dirittura, e di prodezza, per dichiarare a lacob il suo misfatto, ed ad Israel il suo peccato.

9 Deh, udite questo, capi della casa di Iacob, e rettori della casa d'Israel, che abbominate la ragione, e pervertite ogni dirittura : 10 Ch' edificate Sion di sangue, e

Gerusalemme d'iniquità.

11 I capi d'essa giudicano per presenti, ed i suoi sacerdoti insegnano per prezzo, ed i suoi profeti indovinano per danari : e pure an cora s'appoggiano in sul Signore. dicendo, Non è il Signore nel mez zo di noi? male alcuno non ci so

praggiugnerà. 12 Perciò, per cagion vostra Sion sarà arata *come* un campo, e Ge rusalemme sarà ridotta in mucchi di ruine, e'i monte del tempio in

alti luoghi di selva.

CAP. IV.

MA egli avverrà negli ultimi tempi, che'l monte della Casa del Signore sarà fermato in su la sommità de monti, e sarà alzato sopra i colli: ed i popoli ac-

correranno ad esso.

2 E molte genti andranno, e diranno, Venite, e sagliamo al Monte del Signore, ed alla Casa dell' Iddio di Iacob: ed egli ci ammaestrera nelle sue vie, e noi camine remo ne' suol sentieri : perciochè la Legge uscirà di Sion, e la pa-rola del Signore di Gerusalemme.

o Sed egil fara giudicio fra molti popoli, e gastighera nazioni pos-senti, fin ben iontano: e quelle delle loro spade fabbricheranno zappe, e delle lor lance falci: l'una nazione non leverà più la spada contr'all' altra, e non impare-

ranno più la guerra.

4 Anzi sederanno ciascuno sott'alla sua vite, e sott'al suo fico: e non *vi sarà* alcuno che gli spaventi : perciochè la bocca del Signor degli eserciti ha parlato.

5 Poi che tutti i popoli caminano ciascuno nel nome dell' iddio suo. noi ancora camineremo nel Nome del Signore Iddio nostro, in sem piterno.

6 In quel giorno dice il Signore, io raccogliero le pecore zoppe, e ricetterò le scacciate, e quelle

ch'io aves afflitte:

7 E farò che le zoppe saranno per un riserbo, e che le dilungate diverranno una possente nazione: e'i Signore regnerà sopra loro nel monte di Ston; da quell' ora fino in sempiterno.

#### MICHEA, IV. V. VI.

8 E tu, torre della mandra, rocca della figliuola di Sion, quelle verranno a te : verrà parimente a te la dominazione antica, il regno della figliuola di Gerusalemme.

9 Ora, perchè dai tu di gran gri-di ? v? egli alcun re in te ! i tuoi consiglieri sono eglino periti, che dolore t'ha colta, come, la donna

che partorisce ? 10 Senti pur doglie, e premiti, fi-gliuola di Sion, come la donna che partorisce: perciochè ora usciral della città, ed abiterai per li cam-pi, e perverrai fino in Babilonia: ma quivi sarai riscossa, quivi ti riscatterà il Signore di man de' tuoi nemici.

11 Or al presente molte nazioni si son raunate contr'a te, le quali dicono, Sia profanata: e vegga l'occhio nostro in Sion ciò che di-

12 Ma esse non conoscono i pensieri del Signore, e non intendono il suo consiglio : conclosiacosach'egli le abbia raccolte, a guisa di

manelle nell' ala.

13 Levati, e trebbia, figliuola di Sion: perciochè io renderò di ferro il tuo corno, e di rame le tue unghie, e tu stritoleral molti popoli: ed lo consagrerò, a guisa d'interdetto, il lor guadagno al Signore, e le lor facultà al Signore di tutta la terra.

#### CAP. V.

RAUNATI ora a schiere, fi-gliuola di scherani : l'assedio è stato posto contr'a noi: il rettore d'Israel è stato percosso con una bacchetta in su la guancia.

2 Ma di te, o Betiehem Efrata, benchè tu sij 'l minimo de mi-gliai di Giuda, m'uscira colui che sarà il Signore in Israel: le cui uscite sono ab antico, da' tempi

eterni.

3 Perciò, egli gli darà in man de' lor nemici, fino al tempo che colei c'ha da partorire abbia partorito: allora il rimanente de suoi fratelli ritornerà a' figliuoli d' Israel.

4 E colui starà ritto, e gli pasturerà nella forza del Signore, nel-l'altezza del Nome del Signore Iddio suo: ed essi giaceranno: perclochè ora egli si fara grande fino agli estremi termini della terra.

E costui sarà la pace: quando l'Assirio entrerà nel nostro paese, e quando metterà il piè ne nostri palazzi, noi ordineremo contr'a lui sette pastori, ed otto principi d'in-fra'l comun degli uomini. 6 Ed essi diserteranno il paese de-

gli Assirij con la spada, e'l paese

di Nimrod con le sue propie coltella: ed egli ci riscuoterà dagli Assirij, quando saranno entrati nel nostro paese, ed avranno mes-so il piè ne nostri confini. 7 E'l rimanente di Iacob sarà, in

mezzo di molti popoli, come la rugiada mandata dal Signore, come pioggia minuta sopra l'erba, che non aspetta l'uomo, e non ispera ne figliuoli degli uomini.

8 li rimanente di lacob sarà esiandio, fra le genti, in mezzo di molti popoli, come un leone fra'i bestiame delle selve: come un leoncello fra le mandre delle pecore: il quale, se passa in alcun luogo, calpesta, e lacera: e non vi al-

cuno che possa riscuotere. 9 La tua mano sarà alzata sopra i tuoi avversari, e tutti i tuoi ne-

mici saranno sterminati.

10 Ed avverrà in quel giorno, dice il Signore, ch'io distruggerò i tuoi cavalli del mezzo di te, e farò

perire i tuoi carri:
11 E distruggerò le città del tao
paese, e manderò in ruina tutte le

tue fortezze.

12 Sterminerò esiandio di man tua gi' incantesimi, e tu non avrsi pià alcuni pronosticatori :

13 E distruggerò del messo di te le tue sculture, e le tue statue; e tu non adorerai più l'opera delle tue mani :

14 E stirperò i tuoi boschi del messo di te, e disfarò le tue città: 15 E farò vendetta, con ira, e con cruccio, sopra le genti che non avranno ascoltato.

CAP. VI.

EH, ascoltate ciò che dice il
Signore: Levati, litiga appo
i monti, ed odano i colli la tua voce. 2 Udite, o monti, e voi saldi fon-damenti della terra, la lite del Signore: perciochè il Signore ha una lite col suo popolo, e vuol contendere con Israel

3 O popol mio, che t'ho io fatto? ed in che t'ho io travagliato? testi-

monia pur contr'a me.

4 Conciosiacosach'io t'abbia tratto fuor del paese d'Egitto, e riscos so della casa di servitù; ed abbia mandati davantia te Moisè, Aaron, e Maria.

5 Deh, popol mio, ricordati qual consiglio prese Balac, re di Moab: e qual risposta gli diede Balaam, figliuolo di Beor: di ciò che f'a venne da Sittim fino in Ghilesi: aciochè tu riconosca le giustizie del Signore.

6 Con che verrò lo davanti al Signore? con che m'inchinerò io all' Iddio altissimo? gli verrò io da- i vanti con olocausti, con vitelli d'un'anno?

7 Il Signore avrà egli a grado le migliaia de montoni, le decine delle migliaia delle bestie delle valli grasse? darò io il mio primogenito per lo mio misfatto? il frutto del mio ventre per lo peccato dell'anima mia ?

8 O uomo, egli t'ha dichiarato ciò ch'é buono: e che richiede il Signore da te, se non che tu facci ciò che è diritto, ed ami benignità, e camini in umiltà col tuo Dio?

9 La voce del Signore grida alla città, (or il tuo Nome vede il diritto, e la ragione,) Ascoltate la verga, e colui che l'ha fatta venire.

10 Non vi sono eglino ancora. nella casa dell' emplo de' tesori d'empietà, e l'Efa scarso, che è cosa abbominevole?

11 Sarei io innocente, avendo bilance false, ed un sacchetto di pesi

ingannevoli? 12 Perciochè i ricchi d'essa son ripieni di violenza, ed i suoi abitanti ragionano falsità, e la lor linrua non è altro che fraude nella lor

13 Perciò, io altresì ti renderò dolente, percuotendoti, e desolandoti

per li tuoi peccati.

14 Tu mangeral, e non sarai sazia-to: e'l tuo abbassamento sarà dentro di te: tu darai di piglio, ma non salverai: e ciò che tu avrai salvato io lo darò alla spada

15 Tu seminerai, e non mieterai: tu pesterai l'ulive, e non t'ungerai dell' olio : e'l mosto, e non berrai 'l

vino.

16 Oltr'a ciò, gli statuti d'Omri, e tutte l'opere della casa d'Achab, sono state osservate: e voi siete caminati ne' lor consigli : aciochè io vi metta in desolazione, e gli abitanti di Gerusalemme in zuffolo: ed aciochè voi portiate il vituperio del mio popolo.

#### CAP. VII.

HI lasso me! perciochè io son divenuto come quando si son fatte le ricolte de frutti della state; come quando s'è racimolato dopo la vendemmia: non v'e più grappolo da mangiare : l'anima mia ha disiderato un frutto primaticcio.

2 L'uomo pio è venuto meno in terra, e non v'e più alcun' uomo diritto fra gli uomini: tutti quanti insidiano al sangue, ognuno caccia con la rete al suo fratello.

3 Ambe le mani sono intente a far male a più potere: il principe chiede, e'l giudice giudica per ri-

compensa, e'i grande pronunzia la perversità dell' anima sua, ed essi intrecciano. 4 Il miglior di loro è come una

spina, il più diritto è peggiore che una siepe: il giorno delle tue guardie, la tua punizione è venuta: ora

sara la lor perplessita. 5 Non credete al famigliare ami-

co, non vi confidate nel conduttore: guarda gli usci della tua boc-

ca da colei che ti giace in seno.

6 Perciochè il figliuolo villaneggia il padre, la figliuola si leva
contr'alla madre, e la nuora contr'alla suocera: i famigliari di cia-

scuno sono i suoi nemici.

7 Ma io starò alla veletta, riguardando al Signore: io aspetterò l' Iddio della mia salute: l'Iddio mio

m'esaudirà.

8 Non rallegrarti di me, nemica mia: se son caduta, io mi rileverò: se seggo nelle tenebre, il Signore mi sarà luce.

9 lo porterò l'indegnazione del Signore: perciochè io ho peccato contr's lui, fin ch'egli dibatta la mia lite, e mi faccia ragione, e mi tragga fuori alla luce; fin ch'io vegga la sua giustizia

10 Allora la mia nemica lo vedrà, e vergogna la coprirà: essa, che mi diceva, Dove è il Signore Iddio tuo? gli occhi miei vedranno in lei ciò che disiderano : ora sarà ridotta ad esser calpestata, come il

fango delle strade. 11 Nel giorno stesso, che le tue

chiusure saranno riedificate, l'editto s'allontanerà.

12 In quel tempo si verrà a te fin dall'Assiria, e dalle città del paese della fortezza: e dal paese della fortezza fino al fiume, e da un mare fino all'altro, e da un monte fino all' altro.

13 Ma pure il paese sarà messo in desolazione, per cagion de suoi abi-

tanti, per lo frutto de lor fatti. 14 Pastura il tuo popolo con la tua verga; la greggia della tua eredità, che se ne stanno solitare nelle selve, in messo di Carmel: pasturino in Basan, ed in Galaad. come a'dì antichi.

15 Io le farò veder cose maravigliose, come a' dì che tu uscisti del

paese d'Egitto.

16 Le genti vedranno queste cose, e saranno svergognate di tutta la lor potenza: si metteranno la mano în su la bocca, le loro orecchie saranno assordate.

17 Leccheranno la polvere, come la biscia, come i rettili della terra: tremeranno da' lor ricetti, e si verranno ad arrendere al Signore Iddio nostro, con ispavento; e teme- [ ranno di te.

18 Chi e l' Iddio pari a te, che perdoni l'iniquità, e passi disopra al misfatto del rimanente della tua eredità? egli non ritiene in perpetuo l'ira sua : perciochè egli prendepiacere in benlgnità.

19 Egli avrà di nuovo pietà di noi, egli mettera le nostre iniquità sotto i piedi, e gittera nel fondo del mare tutti i nostri peccati.

20 Tu atterral a lacob la verità, ed ad Abraham la benignità, la quale tu glurasti s. nostri padri gia anticamente.

## IL LIBRO DEL PROFETA NAHUM.

CAP. I.

L carico di Ninive: il libro della visione di Nahum Elcosco. 2 Il Signore è un Dio geloso, e vendicatore: il Signore è vendicatore, e che sa adirarsi: il Signore d vendicatore a' suoi avversari, e serba l'ira a' suoi nemici.

3 Il Signore è lento all' ira, e grande in forza, e non tiene punto il colpevole per innocente: il caminar del Signore è con turbo, e con tempesta; e le nuvole sono la pol-

vere de' suoi piedi.

4 Egli sgrida il mare, e lo fa seccare: ed asciuga tutti i flumi: Basan, e Carmel ne languiscono: ne languisce parimente il fior del Li-

5 Egli fa tremare i monti, e struggere i colli: e la terra, e'i mondo, e tutti i suoi abitanti, son divam-

pati dalla sua presenza.

6 Chi durera davanti alla sua indegnazione? e chi starà fermo nell' ardor della sua ira? il suo cruccio si spande come fuoco, ed egli fa scoscendere le rocce.

7 Il Signore è buono: egli è per fortezza in tempo di distretta: ed egli conosce quelli che sperano

8 Ma egli farà una final distruzione del luogo di quella, con innondazione che non potrà esser sostenuta: e tenebre perseguiranno i suoi nemici

9 Che dilibererete voi contr'al Siegli fara una final distruzione: la distretta non surgerà a

due riprese.

10 Perciochè, mentre saranno intralciati come spine, e gli ebbriachi s' inebbrieranno, saranno consumati come una stipa di stoppia secca.

11 Di te è uscito uno c'ha divisato del male contr'al Signore, un

consigliere scellerato. 12 Così ha detto il Signore, Quando saranno pervenuti al colmo, come gla saranno grandi : così saranno segati, e trapasseranno. Or io t'ho afflitta, ma non t'affliggerò più.

13 Anzi ora spezzerò il suo giogo d'addosso a te, e romperò i tuoi

14 Ma, contr'a te il Signore ha ordinato che non si faccia più se-

menta del tuo nome : io sterminerò della casa de' tuoi dij le sculture, e le statue di getto: io farò di quella il tuo sepoicro, dopo che sarai stato messo in ispresso. 15 Ecco sopra i monti i piedi del

messo delle buone novelle, di colui ch'annunsia la pace: celebra pure, o Giudea, le tue feste; adem-pi i tuoi voti, perciochè gli scelle-rati non passeranno più per te: tutti son distrutti.

CAP. II.,

IL dissipatore è salito contr'a te. l o Ninive: guarda pur ben la fortezza, considera le vie, rinforzati i lombi, fortifica grandemente la *tua* forza.

2 Perciochè il Signore ha restituita a Iacob la *sua* gloria, quale *è* la gloria d'Israel : conciosiacosachè de' vendemmistori gli abbiano vendemmiati, ed abbiano guasti i

lor tralci.

3 Gli scudi degli nomini prodi di colui son tinti di rosso, i swoi nomini di guerra son vestiti di scarlatto: nel giorno ch'egli ordinerà la battaglia, i carri si moveranno con fuoco di faci, e gli abeti saranno scossi

4 I carri smanieranno per le strade, e faranno un grande scalpiccio per le plasse : gli aspetti di coloro saranno simili a torchi accesi, essi

scorreranno come folgori. 5 Egli chiamera per nome i suci

bravi guerrieri, essi s'intopperanno caminando, correranno in fretta al muro d'essa, e la coverta sarà apparecchiata.

6 Le cateratte de fiumi saranno aperte, ed i palazzi scoscende-

ranno.

7 E le dame del serraglio saran menate in cattività, e tratte fuori: e le lor serventi l'accompagneranno con voci, simili a quelle delle

#### NAHUM, II. III.

colombe, picchiandosi i petti come | dorrà seco ? onde ti cercherei de'

tamburi. 8 Or Ninive è stata, dal tempo che è in essere, come un vivaio d'acque : ora fuggono essi : fermatevi, fermatevi: ma niuno si ri-

volge.
9 Predate l'argento, predate l'ov'é apparecchio senza fine: ro: predate la gioria degli arredi pre-

ziosi d'ogni sorte.

10 Ella è votata, e spogliata, e desolata: ed ogni cuore è strutto, e tutte le ginocchia si battono, e v'e doglia in tutti i lombi, e le facce di tutti son divenute fosche come

una pignatta. 11 Dove è il ricetto de leoni, e quel ch' era il pasco de' leoncelli, dove andava il leone, il fiero leone,

e'l leoncello, senza ch'alcuno gii spaventasse? 12 Quivi rapiva il leone per li anoi leoncelli a bastanza, e strangolava per le sue leonesse : ed empieva le sue grotte di preda, ed l suoi ricetti di rapina.

13 Eccomiti, dice il Signor degli eserciti, ed arderò, e ridurrò in fumo i tuoi carri, e la spada divorerà i tuoi leoncelli: e sterminerò dalla terra la tua preda, e la voce de' tuoi messi non sara più udita-

CAP. III.

'UAI alia città di sangue! ch'é T tutta piena di menzogna, e di storsione: dalla quale il predare non si diparte giammai:

2 Suon di sferza, e fracasso di ruote, e cavalli scalpitanti, e carri

saltellanti:

- 3 Cavalieri balzanti, fiammeggiar di spade, e folgorar di lance, e moltitudine d'uccisi, e gran numero di corpi morti, e cadaveri senza fine: l'uom s'intopperà ne' lor corpi morti.
- 4 Per la moltitudine delle fornicazioni della graziosa meretrice, maestra d'incantesimi; che fa mercatanzia delle genti per le sue fornicazioni, e delle nazioni per li suoi incantesimi

5 Eccomiti, dice il Signor degli eserciti: e ti rimboccherò i tuoi lembi in su la faccia, e farò vedere alle genti le tue vergogne, ed

a' regni la tua turpitudine : 6 E ti gitterò addosso cose abbominevoli, e ti villaneggerò, e ti ri-durrò ad esser come dello sterco.

7 E tutti quelli che ti vedranno fuggiranno lungi da te: e diranno. Ninive è stata guasta: chi si con-

consolatori?

8 Vali tu meglio di No, piena di popolo, situata fra i rivi, intorniata d'acque, il cui antimuro era il mare, e le cui mura surgevano dal mare?

9 Cus, ed Egitto, ed altri popoli senza fine, erano la sua forza: que' di Put, ed i Libij erano in tuo aiu-

to, o No.

10 E pure ella è stata trasportata, è andata in cattività : e pure i suoi piccioli fanciulli sono stati schiacciati in capo d'ogni strada, e si son tratte le sorti sopra i suoi personaggi onorati, e tutti i suoi grandi sono stati incatenati, e messi ne' ceppi

11 Anche tu sarai inebbriata, e ti nasconderal: anche tu cercherai qualche luogo forte, da salvarti dal

nemico.

12 Tutte le tue fortezze saranno come fichi, e frutti primaticci: i quali, essendo scossi, caggiono in bocca di chi gli vuol mangiare.

13 Ecco, il tuo popolo sarà come tante donne, dentro di te: le porte del tuo paese saranno tutte aperte a' tuoi nemici : il fuoco consumera

le tue sbarre.

14 Attigniti pur dell' acqua per l'assedio, fortifica le tue fortezze. entra nella malta, ed intridi l'argilla : rifa' la fornace da mattoni.

15 Quivi ti consumerà il fuoco la spada ti distruggerà : il fuoco ti consumerà, a guisa di bruchi: adunati pure in gran numero, a guisa di bruchi: adunati pure in gran numero, a guisa di locuste.

16 Tu hai multiplicati i tuoi mercatanti sopra'l numero delle stelle del cielo: il bruco è scorso, e poi

se n'è volato via.

17 I tuoi coronati son come locuste, ed i tuoi capitani son come le maggiori locuste, che s'accamano nelle chiusure, in tempo di freddo: e, quando'l sole è levato, si dileguano, e non si riconosce più il lor luogo, dove erano.

18 O re d'Assur, i tuoi pastori sono addormentati: i tuoi bravi guerrieri si non ritratti in casa loro: il tuo popolo è disperso su per li mon-

ti, e non v'e alcuno che lo raccolga. 19 La tua rottura non si può risaldare in modo alcuno: la tua piaga è dolorosa : tutti quelli ch'udi-ranno il grido di te si batteranno a palme di te: perciochè, sopra cui non è del continuo passata la tua maivagità ?

## IL LIBRO DEL PROFETA HABACUC.

CAP. I.

L carico, che'l profeta Habacuc 2 Infino a quando, o Signore, gri-

derò io, e tu non m'esaudirai? fino a quando sciamerò a te, Violenza! e tu non salverai ?

3 Perchè mi fai tu veder l'iniquità, e mi fai spettatore della perversità? e perché v'é davanti a me rapina, e violenza? e v'è chi move lite, e contesa?

4 Perciò, la Legge è indebolita, e'i giudicio non esce giammai fuori : perciochè l'emplo intornia il giusto : perciò esce il giudicio tutto

storto.

5 Vedete fra le genti, e riguardate, e maravigliatevi, e siate stupefatti: percioché io fo una opera a di vostri, la quale voi non crederete, quando sara raccontata.

6 Perciochè ecco, io fo movere i Caldei, quell' aspra, e furiosa nazione, che camina per tutta la larghezza della terra, per impodestarsi di stanze che non son sue.

7 Elia è fiera, e spaventevole : la sua ragione, e la sua altezza pro-

cede da lei stessa. 8 Ed i suoi cavalli saranno più leggieri che pardi, e più rapaci che lupi in sul vespro: ed i suoi cavalieri si spanderanno: e, venendo di lontano, voleranno, a guisa d'aquila che s'affretta al pasto.

9 Ella verrà tutta per rapire: lo scontro delle lor facce sarà come un vento Orientale: ed ella accogliera prigioni a guisa di rena:

10 E si farà beffe delli re, ed i principi le saranno in derisione : si riderà d'ogni fortesza, e farà de' terrati, e la prenderà.

11 Ma, allora il vento si muterà, ed essa trapasserà, e sarà distrut-ta. Questa sarà la forza che le sarà data dal suo dio.

data dal suo dio.

12 Non set tu ab eterno, o Signore Iddio mio, Santo mio? not non morremo. O Signore, ul 'hai posta per far giudicio; e tu, o Rocca, l'hai fondata per gastigare.

13 Tu hai gli occhi troppo puri per vedere il male; e non puoi riguariar l'iniquità: perchè duaque riguarii dislesal! perchè teci, mentre l'empio tranghottisce collui che è più giusch più misch di lui! lui che è più giusto di lui ? 14 E perche hai renduti gli uomi-

ni simili a pesci del mare, a rettili che non hanno signore ? 786

15 Egli gli ha tutti tratti fuori con l'amo, egli gli ha accolti nel suo giacchio, e gli ha raunati nella sua rete: percio, egli si rallegra, e trionfa.

16 Perciò, sacrifica al suo giacchio, e fa profumo alla sua rete; percioche per essi la sua parte c grassa, e la sua vivanda opima

17 Voterà egli perciò il suo giacchio, e non resterà egli giammai d'uccider le genti del continuo?

CAP. II.

O me ne stava nella mia veletta, e mi teneva in piè nella fortesza, e considerava, per veder ciò che'l Signere mi direbbe, e ciò ch'io potrei rispondere a quello che mi sarebbe opposto.

2 El Signore mi rispose, e disse, Scrivi la visione, e distendisa chiaramente sopra delle tavole: acio-

chè si possa leggere speditamente. 3 Perciochè v'e ancora visione fino ad un certo tempo, e'l Signore parlerà ancora delle cose ch'avverranno alla fine, e non mentirà : se tarda, aspettalo: perciochè egli

per certo verra, e non indugerà. 4 Ecco, l'anima di colui che si sottrae non è diritta in lui : ma il giusto viverà per la sua fede.

5 E, quanto più ingannerà il vi-no : L'uomo superbo non sussino? sterà in casa sua: perciochè egil ha allargata l'anima sua, a guisa del sepolero: ed *è stato* come la morte, e non s'è sasiato, ed ha accolte a sè tutte le genti, ed ha rau-

nati a sè tutti i popoli.

6 Tutti questi popoli non prenderanno essi a proverbiario, ed a motteggiario, ed a dire, Gual a chi accumula ció che non é suo ? infino a quando s'ammasserà egli addosso dello spesso fango ?

7 Non si leveranno eglino di subito di quelli che ti morderanno ? e non si destranno eglino di quelli che ti scrolleranno, ed a cui tu sarai in preda?

·8 Perclochè tu hai spogliate molte genti, tuttol rimanente de popoli ti spoglierà: per li micidij degli uo-mini, e per la violenza fetta alla terra, alle città, ed a tutti i loro sbitanti.

9 Guai a colui che è acceso di malvagia cupidigia per la sua casa, per mettere il suo nido in luogo alto, per iscampar dal male.

10 Tu hai preso un consiglio che | la sua gloria coperse i cieli, e la sara di confusione alla tua casa, di tagliare a pezzi molti popoli: ed

hal peccato contr'a all' anima tua. 11 Perciochè la pietra gridera dalla parete, e'i mattone testimonierà

di ciò d'infra'l legname. 12 Gual a colui ch' edifica la città con sangue, e che la fonda con ini-

quità! 13 Ecco, questo non procede egli dal Signor degli eserciti, che i popoli si sieno faticati per lo fuoco, e

le nazioni si sieno stancate intorno ad un lavoro che dovea seser ridotto

al niente? 14 Conciosiacosachè la terra abbia da esser ripiena della gloria del Signore, siccome l'acque coprono il fondo del mare: aciochè quella

sia riconosciuta. 15 Guai a colui che dà bere a' suoi compagni, che reca loro alla bocca i suoi fiaschi, ed anche gl'i-

nebbria, per riguardar le lor ver-

gogne! 16 Tu sarai saziato di vituperio, e spogliato di gloria: bei ancora tu, e scopri le tue vergogne : la coppa della destra del Signore si rivolgerà a te, e vi sarà vomito vituperoso sopra'l seggio della tua gioria.

17 Perciochè la violenza usata contr' al Libano ti coprirà, e'l guasto fatto dalle bestie le spaventerà: per cagion del sangue degli uomini, e della violenza usata contr' alla terra, alle città, ed a tutti i

loro abitanti.

18 Che giova la scultura, perchè'l suo formatore la scolpisca? che giova la statua di getto, e'l dottor di mensogna, perchè l'artefice si confidi nel suo lavoro, facendo

degl' idoli mutoli ? 19 Guai a colui che dice al legno, Risvegiiati : ed alla pietra mutola, Destati! potrebbe quella insegnar cosa alcuna? Ecco, ella è coperta d'oro, e d'argento: e non v'é den-tro di lei spirito alcuno.

20 Ma il Signore ∂ nel Tempio della sua Santità: fa' silenzio per la sua presenza, o terra tutta.

#### CAP. III.

'ORAZIONE del profeta Habacuc, sopra Sighionot: 2 O Signore, io ho udito ciò che tu m'hai fatto udire: Signore, timore m'ha occupato: conserva

viva l'opera tua in messo deglianni, in mezzo degli anni che tu ci hai notificati: nell' ira, ricordati d'aver pietà. 3 lddio venne gid di Teman; e'l Santo, dal monte di Paran: Sela: terra fu ripiena della sua laude. 4 Ed egli avea intorno a se uno

splendore simile al sole, e de' raggi a' suoi lati: e quivi era il nascondimento della sua gloria.

5 Davanti a lui caminava la pestilenza, e carboncelli uscivano

dietro a lui.

6 Egli si fermò, e misurò la terra: egli riguardò, e rendette le genti fiacche: ed i monti eterni furono scossi, ed i colli antichi furono abbassati: l'andature eterne son sue.

7 Io ho veduto che le tende di Cuan, i padiglioni del paese di Madian, tremarono d'affanno.

8 Il Signore s'era egli adirato contr'a' fiumi! era il tuo cruccio contr'alle flumane? era la tua indegnazione contr' al mare ? quando tu cavalcavi sopra i tuoi cavalli, i tuoi carri erano salvazione.

9 Il tuo arco fu tratto fuori, il tuo pariare *era* esecrasioni, e dardi: Sela: tu fendesti la terra in fiumi. 10 I monti ti videro, e tremarono: una piena d'acque passò: l'abisso diede la sua voce, egli levò in alto le sue mani

11 Il sole, e la luna si fermarono nel loro abitacolo: e, si caminò alla luce delle tue saette, allo splendor del folgorar della tua lancia.

12 Tu caminasti sopra la terra con indegnazione, tu trebbiasti le

genti con ira. 13 Tu uscisti fuori in salute del tuo popolo, in salute sua col tuo

Unto: tu trafiggesti il capo della casa dell' empio, spianandola da cima a fondo. Sela.

14 Tu trafiggesti, co' suoi dardi stessi, il capo delle villate d'esso: essi venivano a guisa di turbo, per dissiparmi : il lor trionfo *era* come di genti apparecchiate a divorare

il povero di nascoso. 15 Tu caminasti co' tuoi cavalli sopra'i mare, sopra'i mucchio del-

le grandi acque

16 Or io bo udito, e'l mio ventre s'è commosso, le mie labbra hanno tremato a quella voce, un tarlo m'è entrato nell'ossa, io son tutto spaventato in me stesso: come avrei io riposo nel giorno della distretta, quando colui che darà il guasto al popolo salirà contr'a lui !

17 Perciochè il fico non germogliera, e non vi sard frutto alcuno nelle viti: la rendita dell' ulivo fallirà, ed i campi non produrranno cibo: le gregge verranno meno nelle mandre, e non vi saranno più buoi nelle stalle.

la mia salute.

19 Il Signore Iddio mio è la mia | Capo de' Musici, sopra Neghinot.

18 Ma pure, io trionferò nel Si-gnore, io festeggerò nell' Iddio del-a que delle cerve, e mi condurrà sopra i miei alti luoghi. Darto al

## IL LIBRO DEL PROFETA SOFONIA.

CAP. I.

A parola del Signore, che fu indirizzata a Sofonia, figliuolo di Cusi, figliuolo di Ghedalia, figliuolo d'Amaria, figliuolo d'Ezechia, a' dì di Iosia, figliuolo d' Amon, re di Giuda.

2 lo farò del tutto perire ogni cosa d'in su la faccia della terra:

dice il Signore.

3 Io faro perir gli uomini, e gli animali: io farò perir gli uccelli del cielo, ed i pesci del mare: e gl'intoppi, insieme con gli empi: e sterminerò gli uomini d'in su la faccia della terra: dice il Signore: 4 E stenderò la mia mano sopra

Giuda, e sopra tutti gli abitanti di Gerusalemme: e sterminerò di questo luogo il rimanente de' Baali, il nome de' Camari, insieme co'

Bacerdoti.

5 E quelli parimente ch' adorano l'esercito del cielo sopra i tetti: e quelli ancora ch'adorano il SIgnore, e gli giurano: e quelli che giurano per Malcam: 6 E quelli che si ritraggono indie-

tro dal Signore, e quelli che non cercano il Signore, e non lo ri-

chieggono.

7 Silenzio, per la presenza del Si-Iddio: conciosiacosachè'l giorno del Signore sia vicino: perciochè l' Signore ha apparecchiato un sacrificio, egli ha ordinati i suoi convitati.

8 Ed avverrà, nel giorno del sacrificio del Signore, ch'io farò pu-nizione de principi, e de figliuoli del re, e di tutti quelli che si vestono di vestimenti strani.

9 In quel giorno ancora farò punizione di tutti coloro che saltano sopra la soglia: che riempiono le case de' lor signori di rapina, e di

fraude.

10 Ed in quel giorno, dice il Signore, vi sarà una voce di grido verso la porta de' pesci, ed un' ur-lo verso la seconda porta, ed un gran fracasso verso i colli. 11 Urlate, abitanti del Mortaio:

perciochè tutto'l popolo de' merca-tanti è perito, tutti i portatori di danari sono sterminati

12 Ed avverra in quel tempo, ch'io investigherò Gerusalemme 788 con delle lucerne, e farò punizione degli uomini che si son rappresi sopra le lor fecce; che dicono nel cuor loro, Il Signore non fa nè ben nè male.

13 E le lor facultà saranno in preda, e le lor case in desolazione: ed avranno edificate delle case, e non v'abiteranno; e piantate delle

vigne, e non ne berranno il vino. 14 Il gran giorno del Signore è vicino: egli è vicino, e s'affretta molto: la voce del giorno del Signore sarà di persone che grideranno amaramente, I capitani so-

no già là. 15 Quel giorno sarà giorno d'indegnasione: giorno di distretta, e d'angoscia: giorno di tumulto, e di fracasso: giorno di tenebre, e di caligine: giorno di nebbia, e di folta oscurità:

16 Giorno di tromba, e di stormo. sopra le città forti, e sopra gli alti

cantoni.

17 Ed io metterò gli uomini in distretta e camineranno come ciechi: perciochè hanno peccato con-tr'al Signore: e'l lor sangue sari. sparso come polvere, e la lor carne come sterchi

18 Nè'l loro argento, nè'l loro oro, non gli potrà scampare nel giorno dell' indegnazione del Signore: e tutto'l pacee sarà consumato per lo fuoco della sua gelosia: perciochè egli farà una finale ed anche affrettata distruzione di tutti gli abitanti del paese.

CAP. II.

DUNATEVI come della stop-A pia: adunatevi, o nazione rincrescevole.

2 Avanti che'i decreto partorisca, e'l giorno sia passato a guisa di pula: avanti che venga sopra voi l'ardor dell' ira del Signore : avanti che venga sopra voi 1 giorno dell' ira del Signore: 3 Voi, tutti i mansueti del paese,

che fate ciò ch'egli ordina, cercate il Signore: cercate giustizia, pro-cacciate mansuetudine: forse sarete nascosi nel giorno dell' ira del Signore.

4 Perciochè Gaza sarà abbandonata, ed Aschelon sard messe in desolazione: Asdod sarà scacciata in pien mezzodì, ed Ecron sarà

diradicato.

5 Guai a quelli ch'abitano nella contrada della marina, alla nazion de'Cheretei! la parola del Signore contr'a voi, o Cananei, o paese de' Filistei: ed io ti distruggerò, tal che in te non abitera più alcuno.

6 E la contrada della marina sarà tutta mandre, e capanne di pa-

stori, e stabbi di gregge.

E quella contrada sarà per lo rimanente della casa di Giuda: es si pastureranno in que' luoghi: la sera giaceranno nelle case d'Aschelon: perciochè il Signore Iddio loro gli visiterà, e gli ritrarra di cattivita.

8 Io ho udito il vituperio di Moab, e gli oltraggi de' figliuoli d'Ammon, i quali hanno fatto vituperio al mio popolo, e si sono ingranditi

sopra i lor confini.

9 Perciò, come io vivo, dice il Simor degli eserciti. l'Iddio d'Israel. Mosb sara come Sodoma, ed i figliuoli d'Ammon come Gomorra: un luogo abbandonato alle lappole, ed una salina, ed un diserto in perpetuo: il rimanente del mio popolo gli predera, e'l resto della mia na-

zione gli possederà. 10 Questo avverrà loro per la loro alterezza: perciochè hanno fatto vituperio al popolo del Signor degli eserciti, e si sono elevati con-

tr'a lui. 11 Il Signore sard terribile contr'a loro: perciochè egli farà venir meno tutti gl'iddij della terra: e ciascuno dal suo luogo l'adorerà,

tutte l'isole delle genti. 12 Anche voi Etiopi sarete uccisi

con la mia spada.

I3 Egli stenderà eziandio la sua mano sopra'l Settentrione, e distruggera Assur, e mettera Ninive in desolazione, in luogo arido, come

un diserto.

14 E le gregge, tutte le bestie delle genti giaceranno nel mezzo di lei : e'l pellicano, e la civetta albergheranno ne' frontispicij de' lor portali: canteranno con la lor voce sopra le finestre: desolazione sarà nelle soglie : perciochè quella sarà spogliata de suoi cedri.

15 Tal sard la città trionfante, ch'abitava in sicurtà, che diceva nel cuor suo, Io son dessa, e non v'é altri che me. Come è ella stata ridotta in desolazione, in ricetto di bestie! chiunque passera presso d'essa zuffolerà, e moverà la ma-

no.

CAP. III.

'UAI alla ribella, e contami-I nata; alla città d'oppressione! 2 Ella non ha ascoltata la voce, non ha ricevuta correzione, non s'è confidata nel Signore, non s'è accostata al suo Dio.

3 I suoi principi son dentro di lei leoni ruggenti: i suoi rettori son lupi della sera, che non hanno la

mattina rotto alcun' osso:

4 I suoi profeti son temerari, uomini dislealissimi: i suoi sacerdoti hanno contaminate le cose sante, hanno fatta violenza alla Legge.

5 Il Signore giusto è nel mezzo di lei: egli non fa alcuna iniquità: ogni mattina egli reca fuori alla luce il suo giudicio, egli non manca: ma il perverso non sa vergo-

gnarsi.

6 Io ho sterminate le genti, le lor fortezze sono state distrutte: io ho diserte le loro strade, tal che non vi passa più alcuno: le lor città sono state desolate, tal che non v'e più alcuno, non v'è più abitatore.
7 Io diceva, Tu mi temerai pure,

tu riceveral pur correzione: e la sua stanza non sarà distrutta, con tutta la punizione ch'io ho fatta di lei: ma essi si son levati da mattina, hanno corrotte tutte le loro

opere.
8 Tuttavolta, aspettatemi, dice il Signore, nel giorno ch' io mi le-vero per ispogliare: conciosiacosachè'l mio decreto *sia* d'adunar le genti, di raccogliere i regni, per ispander sopra loro la mia indegnazione, tutto l'ardor della mia ira: perciochè tutta la terra sarà consumata per lo fuoco della mia gelosia.

9 Perciochè allora muterò le labbra de' popoli in labbra pure : aciochè tutti quanti invochino il Nome del Signore, e lo servano di pari

consentimento.

10 Di là de' fiumi d' Etiopia i miei supplicanti, la moltitudine de' miei dispersi, porteranno le mie offerte.

II in quel giorno tu non sarai confusa per tutte le tue opere, con le quali hai misfatto contr'a me: perciochè allora io torrò del mezzo di te i tuoi superbi trionfanti, e tu non superbirai più per lo Monte mio santo:

12 E lascerò di resto dentro di te un popolo umile, e povero, il quale sperera nel Nome del Si-

gnore. 13 II rimanente d'Israel non commettera iniquità, e non pro ferirà menzogna, e non si troverà nella lor bocca lingua frodolente : perciochè pastureranno, e giacc-

#### SOFONIA, III.

ranno, e non vi sarà alcuno che ! gli spaventi.

14 Glubila, figliuola di Slon : da' voci d'allegrezza, o Israel: rallegrati, e festeggia di tutto'i cuor tuo, figliuola di Gerusalemme.

15 Il Signore ha rimossi i tuoi giudicii, ha sgombrati i tuoi nemici: il Re d'Israel, il Signore, è dentro di te, tu non vedral più il

male. 16 In quel giorno si dirà a Geru-salemme: Non temere: Sion, non

sieno le tue mani rimesse 17 Il Signore Iddio tuo, che è dentro di te, il Posente, ti salverà: egli giorrà di te di grande alle-grezza; egli s'acqueterà nel suo amore, egli festeggerà di te con grida d'allegrezza.

18 lo raccoglierò quelli che, es sendo *dilungati* da te, erano attri stati per le solennità, di ciò che, in luogo d'offerte, non v'era se non

obbrobbrio. 19 Ecco, in quel tempo io fiac-

cherò tutti quelli che t'avranno afflitta: e salverò le soppe, e raccoglierò le scacciate: e le porrò in

laude, ed in fama, in tutti i paesi dove saranno state in vituperio. 20 In quel tempo io vi ricondurrò, ed in quello stesso tempo vi raccoglierò: perciochè io vi metterò in fama, ed in laude, fra tutti i popoli della terra; quando io v'avrò tratti di cattività, davanti agli occhi vostri: ha detto il Si-

## IL LIBRO DEL PROFETA HAGGEO.

gnore.

CAP. I.

NELL'anno secondo del re Da-rio, nel sesto mese, nel primo giorno del mese, la parola del Signore fu indirizzata, per lo profeta Haggeo, a Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, governatore di Giuda, ed a Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo Sacerdote: dicendo,

2 Così ha detto il Signor degli eserciti, Questo popolo ha detto, Il tempo non è ancora venuto: il tempo che la Casa del Signore ha

da esser riedificata. 3 E perciò la parola del Signore fu rivelata per lo profeta Haggeo: dicendo.

4 E egli ben tempo per voi d'abi-tar nelle vostre case intavolate, mentre questa Casa resta diserta?

5 Ora dunque, così ha detto il Signor degli eserciti, Ponete mente

alle vie vostre.

6 Voi avete seminato assai, ed avete riposto poco: avete mangiato, e non vi siete potuti saziare: avete bevuto, e non vi siete potuti inebbriare: slete stati vestiti, e niuno s'è potuto riscaldare: e co-lui che s'è messo a servir per prez-zo, l' ha fatto per mettere il suo salario in un sacco forato.

7 Così ha detto il Signor degli eserciti. Ponete mente alle vie

vostre. 8 Salite al monte, ad adducetene del legname, ed edificate questa Casa: ed io mi compiacerò in es-82, e mi glorificherò: ha detto il

Signore.

9 Voi avete riguardato ad assai, ed ecco, ciò s'è ridotto a poco; ed avete menato in casa, ed io ho soffiato sopra. Perchè i dice il Signor degli eserciti. Per la mis Casa, che è diserta : là dove ciascun di voi corre per la sua casa.

10 Perciò, il cielo è stato serrato sopra voi, per non dar rugiada: la

terra eziandio ha ristretta la sua rendita. 11 Ed io ho chiamata la secchessa sopra la terra, e sopra i monti, e

sopra'l frumento, e sopra'l mosto, e sopra l'olio, e sopra *tutto* ciò che la terra produce: e sopra gii uo-mini, e sopra le bestie, e sopra

tutta la fatica delle mani

12 Or Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e Iosua, figliuolo di locadac. sommo Sacerdote, e tutto'l rimanente del popolo, ubbidirono alla voce del Signore Iddio loro, ed alle parole del profeta Haggeo, secondo che'l Signore Iddio loro l'avea mandato": e'l populo temette

del Signore. 13 Ed Haggeo, messo del Signore, disse al popolo, per commession del Signore, Io son con voi: dice

il Signore.

14 Il Signore adunque destò lo spirito di Zorobabel, figliuolo di Scaltiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo Sacerdote, e lo spirito di tutto'i rimanente del popolo: e vennero, e lavorarono in-torno alla Casa del Signor degli eserciti, loro Dio.

15 Ció fu nel ventesimoquarto giorno del sesto mese, nell'anno

secondo del re Dario.

790

#### HAGGEO, II.

#### CAP. II.

NEL settimo mese, nel ventesi-moprimo giorno del mese, la parola del Signore fu rivelata per lo profeta Haggeo: dicendo, 2 Parla ora a Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, governatore di Giuda,

ed a Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo Sacerdote, ed al rimanente

del popolo: dicendo, 3 Chi di voi è rimaso, ch'abbia veduta questa Casa nella sua primiera gioria? e qual la vedete voi al presente? non è essa, appo quella, come nulla agli occhi vostri?

4 Ma pure, fortificati ora, o Zorobabel: dice il Signore: fortificati parimente, o Iosua, figliuolo di losadac, sommo Sacerdote: forti ficatevi ancora voi, o popol tutto del paese: dice il Signore; e mettetevi all' opera: perciochè io sono con vol: dice il Signor degli eserciti:

5 Secondo la parola ch' io patteg-giai con vol, quando usciste d'E-gitto: e'l mio Spirito dimorera nel mezzo di voi: non temiate.

6 Perclochè, così ha detto il Signor degli eserciti, Ancora una volta, fra poco, io scrollerò il cielo, e la terra, e'l mare, e l'asciutto:

7 Scrollerò ancora tutte le genti, e la scelta di tutte le nazioni verrà: ed io empierò questa Casa di gloria: ha detto il Signor degli eserciti.

8 L'argento è mio, e l'oro è mio: dice il Signor degli eserciti.

9 Maggiore sard la gloria di que-sta seconda Casa, che la gloria del-la primiera: la detto il Signor de-gli eserciti: ed lo metterò la pace in questo luogo: dice il Signor de-

gli eserciti. 10 Nel ventesimoquarto giorno del nono mese, nell'anno secondo di Dario, la parola del Signore fu rivelata per lo profeta Haggeo: di-

cendo,

11 Così ha detto il Signor degli eserciti. Domanda ora i sacerdoti. intorno alla Legge : dicendo.

12 Se un' uomo porta della carne consagrata nel lembo del suo vestimento, e tocca col suo lembo del pane, o della polta, o del vino, o dell' olio, o qualunque altra vivanda; sara quella santificata?

Ed i sacerdoti risposero, e dissero,

13 Poi Haggeo disse, Se alcuno, essendo immondo per un morto, tocca qualunque di queste cose, non sara ella immonda? Ed i sacerdoti risposero, e dissero, Sì, ella sara immonda.

14 Ed Haggeo rispose, e disse, Così è questo popolo, e così è questa nazione, nel mio cospetto: dice il Signore: e così è ogni opera delle lor mani: anzi quello stesso ch'of-

feriscono quivi è immondo. 15 Or al presente, ponete mente,

come, di questo giorno addietro, avanti che fosse posta pietra sopra pietra nel Tempio del Signore: 16 Da che le cose sono andate

così, altri è venuto ad un mucchio di venti misure, e ve ne sono state sol dieci : altri è venuto al tino per attignere cinquanta barili, e ve ne sono stati sol venti.

17 lo v'ho percossi d'arsura, e di rubigine, e di gragnuola, in tutte l'opere delle vostre mani: ma voi non vi siete curati di convertirvi a

me: dice il Signore.

18 Ora considerate, Avanti questo giorno, che è il ventesimoquarto del nono mese: considerate dal giorno, che'l Tempio del Signore è stato fondato.

19 V'era egli più grano ne' granai? fino alla vite, ed al fico, ed al melagrano, ed all' ulivo, nulla ha portato: ma da questo giorno innanzi io vi benedirò.

20 E la parola del Signore fu indirizzata la seconda volta ad Haggeo, nel ventesimoquarto giorno del

mese: dicendo,

21 Parla a Zorobabel, governatore di Giuda: dicendo, lo scrollerò

il cielo, e la terra:

22 E sovvertirò il trono de' regni. e distruggerò la forza de' reami delle genti : e sovvertirò i carri, e quelli che saranno montati sopra: ed i cavalli, ed i lor cavalleri, saranno abbattuti, ciascuno per la spada del suo fratello.

23 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, io ti prenderò, o Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, mio servitore : dice il Signore : e ti metterò come un suggello : perciochè io t'ho eletto : dice il Signor degli

eserciti.

## IL LIBRO DEL PROFETA ZACARIA.

CAP. I.

NELL' ottavo mese, nell' anno secondo di Dario, la parola del Signore fu indirizzata al profeta Zacaria, figliuolo di Berechia,

figliuolo d' Iddo: dicendo, 2 Il Signore è stato gravemente adirato contr' a' vostri padri: 3 Ma tu, di' loro, Così ha detto il

Signor degli eserciti, Convertitevi a me, dice il Signor degli eserciti, ed lo mi rivolgerò a voi: ha detto

il Signor degli eserciti

4 Non siate come i vostri padri, a' quali i profeti de' tempi passati gridavano: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti, Deh, con-vertitevi dalle vostre vie malvage, e dalle vostre malvage opere: ma essi non m'ubbidirono, e non mi porsero l'orecchie: dice il Signore. 5 I vostri padri dove sono eglino? e que' profeti potevano essi vivere in perpetuo?

6 Le mie parole, ed i miei statuti, de' quali io avea data commessione a' profeti, miei servitori, non agriunsero esse pure i padri vostri ? laonde essi si son convertiti, ed hanno detto, Come il Signor degli eserciti avea pensato di farci, secondo le nostre vie, e secondo le nostre opere, così ha egli operato

inverso noi-

7 Nel ventesimoquarto giorno dell' undecimo mese, che è il mese di Sebat, nell' anno secondo di Dario, la parola del Signore fu indirizzata al profeta Zacaria, figliuolo di Berechia, figliuolo d'Iddo:

dicendo,

8 Io ho avuta di notte una visione, ed ecco un' uomo, montato sopra un cavallo sauro, il quale se ne stava fra delle mortine, ch'erano in un luogo basso: e dietro a lui v'erano de cavalli sauri, e de valolati, e de' bianchi.

9 Ed lo dissi, Che voglion dire queste cose, Signor mio? E l'An-gelo, che parlava meco, mi disse, lo ti mostrerò che vogliono dire

queste cose.

10 E l'uomo, che stava fra le mortine, rispose, e disse, Costoro son quelli che'l Signore ha mandati, per andare attorno per la terra.
11 E quelli fecero motto all'An-

gelo del Signore, che stava fra le mortine: e dissero, Noi siamo andati attorno per la terra: ed ecco,

tutta la terra si riposa, e gode di

quiete.

12 E l'Angelo del Signore si fece a dire, O Signor degli eserciti, infino a quando non avrai tu pietà di Gerusalemme, e delle città di Giuda, contr' alle quali tu sei stato gravemente adirato, lo spazio di questi settant' anni ?

13 E'l Signore rispose all' Angelo,

che parlava meco, buone parole, parole di consolazione.

14 E l'Angelo, che parlava meco, mi disse, Grida: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti, lo sono ingelosito di gran gelosia per Gerusalemme, e per Sion:

15 E sono adirato di grande ira contr' alle nazioni che godono d'agio, e di quiete: perciochè io era

un poco adirato, ma esse hanno aiutato al male.

 Perciò, così ha detto il Signore, Io mi son rivolto verso Gerusalemme in compassione: la mia Casa sarà in essa riedificata: dice il Signor degli eserciti : e'l regolo sara disteso sopra Gerusalemme.

17 Grida ancora: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti, Ancora traboccheranno di beni le mie città: e'l Signore consolera ancora Sion, ed eleggerà ancora

Gerusalemme.

18 Poi io alzai gli occhi, e riguar-

dai, ed ecco quattro corna.

19 Ed io dissi all'Angelo che parlava meco, Che vogition dire queste corna? Ed egli disse, Queste son le corna, c'hanno dissipato Giuda, Israel, e Gerusalemme.

20 Poi 'l Signore mi fece vedere

quattro fabbri

21 Ed io dissi, Che vengono a far costoro? Ed egli rispose, e disse, Quelle son le corna, c'hanno dissipato Giuda, secondo che niuno ha alzato il capo: ma costoro son venuti per dar loro lo spavento: per abbatter le corna delle genti, c'hanno alzato il corno contr'al paese di Giuda per dissiparlo.

#### CAP. II.

Pol io alsai gli occhi, e riguardai; ed ecco un' uomo, ch'avea in mano una cordicella da misurare:

2 Ed io gli dissi, Dove vai? Ed egli mi disse, Io vo a misurar Gerusalemme, per veder qual sis la

### ZACARIA, II. III. IV.

sua larghessa, e qual la sua lun- ; te la tua iniquità, e t'ho vestito di

3 Ed ecco, l'Angelo, che parlava meco, uscì: ed un'altro Angelo

gli usci incontro. 4 Ed egli gli disse, Corri, parla a quel giovane: dicendo, Gerusalemme sarà abitata per villate ; per la moltitudine degli uomini, e delle bestie, che saranno in mezzo di lei.

5 Ed lo le sarò, dice il Signore, un muro di fuoco d'intorno, e sa-

rò per gloria in mezzo di lei. 6 Oh, oh, fuggite dal paese di Settentrione, dice il Signore : percio-

chè io v'ho sparsi per li quattro venti del cielo ; dice il Signore 7 Oh, Sion, scampa: tu, ch'abiti

con la figliuola di Babilonia.

8 Perciochè, così ha detto il Si-gnor degli eserciti, Dietro alla gioria. Egli m' ha mandato contr'alle genti che v'hanno spogliati : perciechè chiv i tocca, tocca la pupilla

dell' occhio suo. 9 Perciochè, ecco, io levo la mano contr'a loro, ed esse saranno in preda a' lor servi: e voi conosce-

rete che'l Signor degli eserciti m'ha

mandato. 10 Giubila, e rallegrati, figliuola di Sion: perclochè ecco, io vengo, ed abiterò in messo di te: dice il

Signore.

11 E molte nasioni s'aggiugneranno al Signore in quel giorno, e mi saranno per popolo: ed lo abi-terò in messo di te, e tu conoscerai che'l Signor degli eserciti m'ha mandato a te.

12 E'l Signore possederà Gluda, per sua parte, nella terra santa:

ed eleggera ancora Gerusalemme. 13 Silenzio, ogni carne, per la presenza del Signore: perciochè egil s'è destato dalla stanza della sua Santità.

CAP. III.

DOI'l Signore mi fece vedere Iosua, sommo Sacerdote, che stava ritto in piè davanti all'Anrelo del Signore: e Satan stava alla sua destra, per essergli contra,

come parte avversa.

2 E'l Signore disse a Satan, Sgriditi 'l Signore, o Satan : sgriditi 'l Signore, c' ha eletta Gerusa emme: non è costui un tizzone scampato

dal fuoco?

3 Or Iosua era vestito di vestimenti sozzi, e stava ritto in piè da-

vanti all'Angelo.

4 E l'Angelo prese a dire in questa maniera a quelli che stavano ritti davanti a lui, Toglietegli d'addosso que' vestimenti sossi. Poi gli disse, Vedi, io ho rimossa d'addosso a 793

estimenti nuovi.

5 Ho parimente detto, Mettagliai una tiara netta in sul capo. loro adunque gli misero una tiara netta in sul capo, e lo vestirono di vestimenti nuovi. Or l'Angelo del Signore stava in piè

6 E l'Angelo del Signore protestò

a Iosua : dicendo,

7 Così ha detto il Signor degli escreiti. Se tu camini nelle mie vi ed osservi ciò ch' io ho ordinato che s'osservi; tu giudicherai la mia Casa, e guarderai i miei Cordii: ed io ti darò di caminare fra costo-

ro che son qui presenti.

8 Or ascolta, Iosua, sommo Sacerdote, tu, ed i tuoi compagni. che seggono nel tuo cospetto: per-ciochè voi siete uomini di prodigio: perciochè, ecco, io adduco il mio

Servitore, Il Germoglio,
9 Perciochè, ecco la pietra, ch'io
ho poeta davanti a Ioeua: sopra quell' una pietra vi sono sette oc-chi: ecco, io scolpisco la scultura d'essa : dice il Signor degli eserciti : e torrò via l'iniquità di questo pae-

se in un giorno. 10 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, voi chiamerete ciascuno il suo compagno sotto alla

vite, e sotto al fico.

CAP. IV.

DOI l'Angelo che parlava meco ritornò, e mi destò, a guisa d'uomo ch'è destato dal suo sonno. 2 Ed egli mi disse, Che vedi ? Ed io dissi, lo ho riguardato, ed ecco un candelliere tutto d'oro, disopra al quale v'è un bacino, e sopra'l candelliere vi sono sette sue lampane: e vi sono sette colatoi, per le lampane, che sono in cima del candelliere.

3 Vi sono ancora due ulivi disopra ad esso: l'uno dalla destra del bacino, e l'altro dalla sinistra.

4 Ed io feci motto all' Angelo che pariava meco, e gli dissi, Che vo glion dire queste cose, Signor mio? 5 E l'Angelo che pariava meco rispose, e mi disse, Non sai tu che

vogtion dire queste cose? Ed io dis-si, No, Signor mio. 6 Ed egli rispose, e mi disse in uesta maniera, Quest' d la parole del Signore a Zorobabel : Non per esercito, nè per forza: ma per lo mio Spirito: ha detto il Signor de-

gli eserciti. 7 Chi sei tu, o gran monte, davanti a Zorobabel! tu sarai ridotto in piano: e la pietra del capo sarà tratta fuori, con rimbombanti acclamazioni, Grazia, grazia ad essa.

2 M

#### ZACARIA, IV. V. VI.

8 Poi la parola del Signore mi fu : indirizzata: dicendo,

9 Le mani di Zorobabel hanno fondata questa Casa, e le sue mani altresì la compieranno: e tu conoscerai che'l Signor degli eserciti m'ha mandato a voi

10 Perciochè, chi è colui c'ha spressato il giorno delle picciole cose? Pur si rallegreranno: e que

sette, che son gli occhi del Signore, che vanno attorno per tutta la terra, riguarderanno la pietra del piombino in mano di Zorobabel.

11 Ed io risposi, e gli dissi, Che voglion dire questi due ulivi, che sono dalla destra, e dalla sinistra

del candelliere?

12 E presi di nuovo a dirgli, Che voglion dire questi due ramuscelli d'ulivo, che sono allato a' due doccioni d'oro, che versano in giù loro i

13 Ed egli mi disse, Non sai tu che voglion dire queste cose? Ed

io dissi, No, Signor mio. 14 Edegli disse, Questi ramuscelli sono i due figliuoli dell'olio, che

stanno ritti appresso'l Signor di tutta la terra-

#### CAP. V.

Pol alzai di nuovo gli occhi, e riguardai : ed ecco un ruotolo volante.

2 E l'Angelo mi disse, Che vedi? Ed io dissi, lo veggo un ruotolo volante, la cui lunghessa è di venti cubiti, e la larghezza di dieci cubiti.

3 Ed egli mi disse, Quest' è l'ese-crazione, ch'è uscita fuori sopra la faccia di tutta la terra: perciochè da un lato, ogni ladro è stato riciso, secondo quella: e dall'altro, ogni uomo che giura falsamente è

stato riciso, secondo quella. 4 Io l'ho messa fuori, dice il Signor degli eserciti, ed è venuta contr'alla casa del ladro, e contr'alla casa di chi giura per lo mio Nome falsamente: ed è dimorata in mezzo della sua casa, e l'ha consumata, insieme col suo legname, e le

sue pietre.
5 Poi l'Angelo che parlava meco uscì, e mi disse, Deh, alza gli occhi. e riguarda: che cosa è questa ch'e-

sce fuori?

6 Ed io dissi, Che cosa è? egil disse, Quest' è un moggio, ch'e-soe. Poi disse, Quest' è l'occhio loro, che va per tutta la terra. 7 Ed ecco, una massa di piombo

fu portata: ed ecco una donna. che sedeva in mezzo del moggio. 8 Ed egli disse, Quest' è l'empietà. Ed egli la gittò in mezzo del mog-794

gio: poi gittò la massa del piombo in su la bocca d'esso. 9 Poi, io alzai gli occhi, e rignardai : ed ecco, due donne uscivano. le quali aveano il vento nelle loro

ale: ed aveano dell' ale somiglianti all'ale d'una cicogna : ed esse levarono il moggio fra cielo, e

terra. 10 Ed io dissi all'Angelo che parlava meco, Dove portano esse il

moggio ? 11 Ed egli mi disse, Nel paese di Sinear, per edificargli quivi una casa: e quivi sarà stansiato, e posato sopra la sua base.

CAP. VI.

Pol alsai di nuovo gli occhi, e riguardai: ed ecco quattro carri, ch'uscivano d'infra due monti: e que' monti erano monti di rame.

2 Nel primo carro s'erano cavalli sauri, e nel secondo carro cavalli

morelli:

3 E nel terzo carro cavalli bianchi, e nel quarto carro cavalli sauri, faldellati di bianco.

4 Ed io presi a dire all' Angelo che parlava meco, Che voglion dire

queste cose, Signor mio 5 E l'Angelo rispose, e mi disse, Questi sono i quattro spiriti dei cielo, ch'escono dalla presenza del Signore di tutta la terra, dove stan-

ño. 6 Il carro, nel qual sono i cavalli morelli, esce verso'l paese del Set-tentrione: ed i bianchi escono dietro a loro: ma i faldellati di bianco

escono verso'i paese del Messod.
7 Poi uscirono i sauri, e richiesero
d'andare a scorrere per la terra.
Ed egli disse loro, Andate, scorrete
per la terra. Essi adunque scorse-

ro per la terra.

8 Poi egli mi chiamò, e mi pariò:
dicendo, Vedi, quelli ch'escono verso'l paese del Settentrione hanno acquetata l'ira mia nel paese del Settentrione.

9 Poi la parola del Signore mi fu

indirizsata: dicendo,

10 Prendi, d'infra quelli che sono stati in cattività, da Heidai, da Tobia, e da Iedaia: vieni anche in quell' istesso giorno, ed entra in casa di Iosia, figliuolo di Sefania, i quali son venuti di Babilonia:

11 Prendi, dico, de loro dell'argento, e dell'oro, e fanne delle corone: e mettile sopra'l capo di lo-sua, figliuolo di lossac, sommo Sacerdote:

12 E parla a lui: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserchi. Ecco un'uomo, il cui nome dell

#### ZACARIA, VI. VII. VIII.

Germoglio: ed egli germoglierà sotto di sè, ed edifichera il Tempio

del Signore.

13 Ed egli sarà quel ch'edificherà il Tempio del Signore, e porterà la gloria: e sedera, e signoreggera sopra'l suo trono, ed insieme sara Sacerdote sopra'l suo seggio: e consiglio di pace sarà fra questi due.

14 E. quant' è alle corone, sieno per Helem, e per Tobia, e per Iedaia, e per Hen, figliuolo di Sefania; per ricordanza nel Tempio

del Signore-

15 E que' che son lontani verranno, ed edificheranno net Tempio del Signore: e voi conoscerete che'l Signor degli eserciti m'ha mandato a voi : e questo avverra, se pure ascoltate la voce del Signore Iddio vostro.

CAP. VII.

OI avvenne, nell' anno quarto del re Dario, che la parola del Signore fu indirizzata a Zacaria, nel quarto giorno del nono mese, cioè, di Chisleu :

2 Quando que' della Casa di Dio ebbero mandati Sareser, e Reghemmelec, ed i lor principali, per far supplicazione nel cospetto del Si-

gnore:

3 E per dire a' sacerdoti della Casa del Signor degli eserciti, ed a' profeti, in questa maniera, Piagnerò io nel quinto mese, separandomi, come ho fatto gia per tanti anni?

4 E la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo,

5 Parla a tutto'l popolo del paese, ed a' sacerdoti: dicendo, Quando voi avete digiunato, e pianto, nel quinto, e nel settimo mese, lo spazio di settant' anni, avete voi pur digiunato a me?

6 E, quando voi mangiate, quando bevete, non siete voi quelli che mangiate, e che bevete

Non son queste le parole che'l Signore ha fatte predicare per li profeti de' tempi passati, mentre Gerusalemme era abitata, e tranquilla, insieme con le sue citta d'intorno: ed era parimente abitata la parte Meridionale, e la pianura ? 8 Poi la parola del Signore fu indirizzata a Zacaria : dicendo.

9 Così disse già il Signor degli eserciti, Fate fedel giudicio, ed usate benignità, e pietà, ciascuno inver-

so'l suo fratello:

10 E non oppressate la vedova, ne l'orfano, ne l forestiere, ne'l povero: e non macchinate nel vostro guore male alcuno l'uno contr'all' ultro.

11 Ma essi ricusarono d'attendere. e porsero una spalla ritrosa, ed aggravarono le loro orecchie, per non ascoltare:

12 E rendettero il cuor loro simile ad un diamante, per non ascoltar la Legge, nè le parole che 'l Signor degli eserciti mandava a dir loro per lo suo Spirito, per lo ministerio e' profeti de' tempi passati : laonde v'è stata grande indegnazione da parte del Signor degli eserciti.

13 Ed è avvenuto che, come quando egli chiamava, essi non ascoltarono; così, quando hanno

gridato, io non gli ho ascoltati: ha detto il Signor degli eserciti. 14 Ed io gli ho dissipati fra tutte le genti, le quali essi non conoscevano: e'l paese è stato desolato

dietro a loro, senza ch'alcuno andasse, o venisse *più* per esso: ed essi hanno messo'i paese dilettiasimo in desolazione.

CAP. VIII.

## L'A parola del Signor degli eser-citi mi fu ancora indirizzata: dicendo,

2 Così ha detto il Signor degli eserciti, lo sono ingelosito di gran ge-losia per amor di Sion, e sono stato

geloso per essa con grande ira.

3 Così ha detto il Signore, Io son ritornato in Sion, ed abiterò in mezzo di Gerusalemme: e Gerusalemme sarà chiamata, Città di verità, e Monte del Signor degli eserciti, Monte santo.

4 Cos) ha detto il Signor degli eserciti. Ancora vi saranno de' vecchi. e delle vecchie, che sederanno nelle piazze di Gerusalemme: e ciascuno avrà in mano il suo bastone, per la

grande età.

5 E le piazze della città saranno ripiene di fanciulli, e di fanciulle, che si solazzeranno per le piazze

d'essa.

6 Così ha detto il Signor degli eserciti, Se ciò par maraviglioso al rimanente di questo popolo in que' giorni, sara egli però impossibile appo me? dice il Signor degli eserciti.

'Così ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, io salvo il mio popolo dal paese del Levante, e dal paese del Ponente:

8 E gli condurrò, ed abiteranno in mezzo di Gerusalemme, e mi sa-ranno popolo: ed io sarò loro Dio, in verita, ed in giustizia.

9 Così ha detto il Signor degli eserciti, Sieno le vostre mani rinforzate, o voi, ch'udite queste parole in questi tempi, dalla bocca de' profeti, che sono stati nel giorno che la 2 M 2

#### ZACARIA, VIII. LA.

Casa del Signor degli eserciti, il i Tempio, è stata fondata, per esser riedificata.

10 Perciochè, avanti questi giorni, non v'era alcun premio ne per uomini, nè per bestie : e non v'era alcuna pace a chi andava, e veni-va, per cagion del nemico: ed io mandava tutti gli uomini l'uno contr' all' altro:

11 Ma ora, io non sarò al rimanente di questo popolo, come sono stato ne' tempi addietro, dice il Si-

gnor degli eserciti.

12 Perciochè vi sarà sementa di pace: la vite porterà il suo frutto. e la terra produrra la sua rendita, ed i cieli daranno la lor rugiada: ed io farò eredar tutte queste cose

al rimanente di questo popolo. 13 Ed avverrà che, come vol, o casa di Giuda, e casa d'Israel, siete stati in maladizione fra le genti, così vi salverò, e sarete in benedi-

zione: non temiate, sieno le vostre

mani rinformate. 14 Perciochè, così ha detto il Signor degli eserciti, Siccome lo pensai d'affliggervi, quando i vostri padri mi provocarono ad indegnasione, ha detto il Signor degli eserciti. e non me ne son pentito:

15 Così in contrario in questi tempi ho pensato di far del bene a

Gerusalemme, ed alla casa di Giu-

da: non temiate. 16 Queste son le cose ch'avete a fare: Parlate in verità, ciascuno col suo compagno: fate giudicio di verità, e di pace, nelle voetre porte:

17 E non macchinate nel vostro cuore male alcuno l'uno contr'all'altro, e non amate il giuramento falso: perclochè tutte queste cose

son quelle ch'io odio. 18 Poi la parola del Signor degli

eserciti mi fu indirizzata: dicendo, 19 Così ha detto il Signor degli eserciti, Il digiuno del quarto, e'l digiuno del quinto, e'l digiuno del settimo, e'l digiuno del decimo mese, sara convertito alla casa di Giuda in letizia, ed allegrezza, ed in buone feste : amate dunque la verità, e la pace.

20 Così ha detto il Signor degli eserciti, Ancora avverrà che popoli, ed abitanti di molte città, verranno: 21 E che gli abitanti d'una città andranno all'altra: dicendo, Andiam pure a far supplicazione al

Signore, ed a ricercare il Signor rli eserciti : anch'io v'andrò. 22 E gran popoli, e possenti nazioni, verranno, per cercare il Signor degli eserciti, in Gerusalemme, e

per far supplicazione al Signore. 23 Coal ha detto il Signor degli

eserciti, In que' tempi avverrà che dieci nomini, di tutte le lingue delle genti, prenderanno un' uomo Giu-deo per lo lembo della sua vesta: dicendo, Noi andremo con vol: perciochè abbiamo udito ch'iddio e con voi

CAP. IX.

L carico della parola del Signore contr'al paese d'Hadrac, e contr's Damasco, luogo del suo riposo: percioche al Signore appartiene l'occhio degli uomini, e di tutte le tribù d'Israel.

2 E quello eziandio porrà i termini ad Hamat, ed a Tire, ed a Sidon: benchè quelle città sieno grande-

mente savie :

3 E che Tiro s'abbia edificata una fortezza, ed abbia ammazzato dell'argento, a guisa del fango delle

4 Ecco, il Signore la scaccerà, e percuoterà i suoi ripari, e gli gitterà nel mare, ed ella sarà consumata

col fuoco.

Aschelon lo vedrà, e temerà: Gaza anch'ella, e sentirà gran doglia; come anche Ecron: percioche quella a cui ella riguardava sarà confusa : e'i re perira di Gam. ed Aschelon non sarà più abitata.

6 E de' bastardi abiteranno in Asdod, ed io distraggerò l'alterezza de' Filistei :

7 E torrò il lor sangue dalla lor bocca, e le loro abbominazioni d'infra i lor denti : e ciò che sarà rimaso apparterrà anch'esso all' Iddio no-stro, e sarà come un Capo in Giada: ma Ecron sarà come il Iebusco.

8 Ed io m'accamperò intorno alla mia Casa, per difenderla da esercito, da chi va, e viene: e l'esattore non passerà più a loro : perciochè ora io ho riguardata con gli occhi mici.

9 Festeggia grandemente, o fi-gliuola di Sion : glubila, figliuola di Gerusalemme. Ecco, il tuo Re, Ecco, il tuo Re, giusto, e Salvatore, umile, e montato sopra un' asino, anzi sopra un puledro d'infra l'asine, verra a te.

10 Ed io sterminerò d'Efraim i carri, e di Gerusalemme i cavalli: e gli archi di guerra saranno di-strutti: e quei Re parierà di pace alle nazioni; e la sua signotta end da un mare all'altro, e dal Frume

fino agli estremi termini della terra. 11 Quant' è a te, ancora, o Sion, per lo sangue del tuo patto, io ho messi in libertà i tuoi prigioni fuor della fossa, ove non era acqua al-

12 Ritornate alla fortenza o prigioni di speranza : ancora oggi t'an-nunzio ch'io ti renderò de beni al

doppio.

13 Perciochè io m'ho teso Giuda. come un'arco: io ho impugnato Efraim a piena mano, ed ho destati i tuoi figuuoli, o Sion, contr' a' tuoi figliuoli, o Iavan: e t' ho renduta simile alla spada d'un' uomo prode. 14 El Signore apparira disopra a

loro, e le sue saette saranno tratte, a guisa di folgori; e'l Signore Iddio sonerà con la tromba, e caminerà co' turbini dell' Austro.

15 Il Signor degli eserciti sarà lor protettore: ed essi mangeranno, e ribatteranno le pietre delle frombole; e berranno, e romoreggeranno, come per lo vino: e saran-no ripieni, come il bacino, come i canti dell' Altare.

16 E'l Signore Iddio loro gli salverà in quel giorno, come la gregria del suo popolo: percioché pietre coronate saranno rizzate per

insegne sopra la sua terra. 17 Perciochè quanta sarà la sua bontà? e quanta la sua bellezza? il frumento farà crescere, e florire i giovani, e'i mosto le fanciulle.

CAP. X. OMANDATE al Signore la ploggia nel tempo della sta-gione della ricolta: il Signore man-derà lampi, e darà loro nembi di pioggia, ed a clascuno dell' erba nel suo campo.

2 Conclosiacosachè gl'idoli abbiano detta menzogna, e gl'indovini abblano vedute visioni di falsità, ed i sognatori abbiano detto vanità. ed abbiano date vane consolazioni: perciò, il popolo se n'è andato quà e la a guisa di pecore, ed è stato oppressato: perclochè non

e' era alcun pastore. 3 La mia fra s'è accesa contr'a que pastori, ed io ho fatta puni-sione sopra i becchi. Dopo che<sup>1</sup> Signor degli eserciti ha visitata la sua mandra, la casa di Giuda, egli gli ha fatti essere come il suo

cavallo di gioria, nella guerra. 4 Da lui è il cantone, da lui il chiodo, da lui l'arco della guerra: da lui parimente procede ogni esat-

5 E saranno simili ad *uomini* prodi, calpestanti nella battaglia i nemici, come il fango delle strade: combatteranno, perciochè il Si-gnore sarà con loro: e quelli che saranno montati sopra cavalli saranno confusi

6 Ed lo fortificherò la casa di Giuda, e salverò la casa di Iosef, e gli ricondurrò in casa loro: perciochè io avrò pietà di loro: e saranno come se io non gli avessi mai scacciati lontano: perciochè io sono il 797

Signore Iddio loro, e gli essaudirà. 7 E que' d'Efraim saranno come un' uomo prode, e'l cuor loro si rallegrera, come *per* lo vino: ed i lor figliuoli *lo* vedranno, e si rallegreranno: il cuor loro festeggerà nel Signore.

8 lo fischierò loro, e gli raccogliero, quando gli avrò riscattati : e multiplicherauno, come già multi-

plicarono.

9 E, dopo ch'io gli avrò seminati fra i popoli, si ricorderanno di me in paesi lontani : e viveranno co lor figliuoli, e se ne ritorneranno. 10 Ed lo gli ricondurrò dal paese d'Egitto, e gli raccoglierò d'Assiria, e gli menerò nel paese di Ga-

laad, e nel Libano: e quello non bastera loro. 11 Ed egli passerà per lo stretto del mare, e percuotera l'onde nel mare, e tutte le profondità del flume saranno seccate: el'alterezza d'Assur sarà abbattuta, e lo

scettro d' Egitto sarà tolto via 12 Ed io gli fortificherò nel Si-gnore, ed essi camineranno nel suo Nome: dice il Signore.

CAP. XI.

PRI, o Libano, le tue porte, e'l fuoco consumerà i tuoi cedri. 2 Urlate, abeti: perciochè i cedri son caduti, e gli alberi nobili sono stati guasti: urlate, querce di Basan: perciochè la selva chiusa è stata abbattuta.

3 V'è un grido d'urlo de' pastori, perciochè la lor gloria è stata guasta: v'è un grido di ruggito de leoncelli, perciochè l'alterna del Giordano è stata guasta.

4 Così ha detto il Signore Iddio mio, Pastura le pecore esposte ad

uccisione:

5 I cui comperatori le uccidono, e non ne son tenuti colpevoli: ed i cui venditori dicono, Benedetto sia il Signore: io son pure arricchito: ed i cui pastori non le risparmiano punto.

6 Perciochè io non risparmierò più gli abitanti del paese: dice il Signore: anzi ecco, io farò cader gli uomini nelle mani l'un dell altro, e nelle mani del lor re: ed essi metteranno il paese in conquasso, ed lo non gli riscuoterò dalle lor mani.

7 Io adunque pastural le pecore esposte ad uccisione, che son veramente le più povere della gre e mi presi due verghe: all' una posi nome Piacevolezza, ed all'al-tra posi nome Dissipatori: e pastu-ral la greggia.

8 Ed io sterminai tre postori in

#### ZACARIA, XI. XII. XIII.

un mese: ma l'anima mia s'accorò | E tutte le nazioni della ferra si per essi, ed anche l'anima loro

m'ebbe a sdegno.

9 Ed io dissi, lo non vi pasturerò pia: quella che muore muoia, quella che perisce perisca, e quelle che rimangono mangino la carne l'una dell' altra.

10 Ed io presi la mia verga, détta Piacevolezza, e la spezzai: annullando il mio patto, ch'io avea fatto

con tutti i popoli.

11 E quello fu annullato in quel giorno, ed i poveri d'infra la g gia che m'osservavano conobbero che ciò era parola del Signore.

12 Ed io dissi loro, Se così vi piace, datemi'l mio premio: se no, rimanetevene. Ed essi mi pesarono trenta sicli d'argento per lo

mio premio.

13 E'l Signore mi disse, Gittagli via, perché sieno dati ad un vasellaio: quest' è il prezzo onorevole, nel quale io sono stato da loro apprezzato. Io presi adunque i tren-ta sicli d'argento, e gli gittai nella Casa del Signore, per esser dati ad un vasellaio.

14 Poi ruppi la mia seconda verga, detta Dissipatori: rompendo la fratellanza fra Giuda, ed Israel. 15 E'i Signore mi disse, Prediti

ancora gli arnesi d'un pazzo pa-

store. 16 Perciochè, ecco, io farò surgere nel paese un pastore, il qual non avra cura delle pecore che periranno: egli non cercherà le disperse, e non risanerà le fiaccate, e non sostentera quelle che stanno ancora in piè : anzi mangera la carne delle grasse, e schianterà loro l' unghie.

17 Guai al pastore da nulla, ch'abbandona la greggia: la spada soprastà al suo braccio, ed al suo occhio destro: il suo braccio seccherà del tutto, e'l suo occhio destro sarà del tutto oscurato.

#### CAP. XII.

L carico della parola del Signore intorno ad Israel. Il Signore, c'ha stesi i cieli, ed ha fondata la terra: e che forma lo spirito dell'uomo dentro d'esso; dice,

2 Ecco, lo farò che Gerusalemme sara una coppa di stordimento a tutti i popoli d'intorno: eziandio, quando avranno posto l'assedio a Gerusalemme, facendo guerra contr' a Giuda.

3 Ed avverrà in quel giorno ch'io farò che Gerusalemme sarà una pietra pesante a tutti i popoli: tut-ti coloro che se la caricheranno addosso saranno del tutto lacerati.

rauneranno contr'a lei.

4 Ma in quel giorno, dice il Si-gnore, io percuoterò tutti i cavalli di smarrimento, ed i lor cavalcatori di smania: ed aprirò i miei occhi sopra la casa di Giuda, e percuoterò di cecita tutti i cavalli de' popoli.

5 Ed i capi di Giuda diranno nel cuor loro, Oh sienmi fortificati gli abitanti di Gerusalemme, nel Si-

gnor degli eserciti, lor Dio.

6 In quel giorno farò che i capi di Giuda saranno come un foco lare fra delle legne, e come una fiaccola accesa fra delle manelle di biade: e consumeranno a destra, ed a sinistra, tutti i popoli d'intorno: e Gerusalemme sarà ancora abitata nel luogo suo in Gerusalemme.

7 E'l Signore salverà imprima i

tabernacoli di Giuda: aciochè la gloria della casa di David, e la doria degli abitanti di Gerusalemme, non s'innalzi sopra Giuda. 8 In quel giorno il Signore sara protettore degli abitanti di Gerusalemme: e colui d'infra loro che vacillerà sarà in quel giorno simile a David: e la casa di David sard come un Dio, come un'An-

gelo del Signore, davanti a loro. 9 Ed avverrà in quel giorno ch'io cercherò tutte le nazioni che verranno contr'a Gerusalemme, per

distrugger*le* :

10 E spanderò sopra la casa di David, e sopra gli abitanti di Ge-rusalemme, lo Spirito di grazia, e di supplicazioni ; e riguarderanno a me ch'avranno trafitto: e ne faranno cordoglio, simile al cordoglio che si fa per lo figliuolo unico: e ne saranno in amaritudine, come per un primogenito. 11 In quel giorno vi sara un gran

cordoglio in Gerusalemme, quale è il cordoglio d'Hadadrimmon, nella campagna di Meghiddon.

12 E'l paese fara cordoglio, ciascuna nazione a parte: la nazione della casa di David a parte, e le lor mogli a parte: la nazione della casa di Natan a parte, e le lor mogli a parte :

13 La nazione della casa di Levi a parte, e le lor mogli a parte: la nazione della casa di Simi a parte,

e le lor mogli a parte : 14 Tutte le nazioni rimase ciascuna a parte, e le lor mogli a

parts.

#### CAP. XIII.

N quel giorno vi sarà una fonte L aperta alia casa di David, ed

#### ZACARIA, XIII. XIV.

agli abitanti di Gerusalemme, per | batterà contr'alle nazioni,come nel lo peccato, e per l'immondizia

2 Ed avverra in quel giorno, dice il Signor degli eserciti, ch'io sterminerò i nomi degl'idoli dal paese, ed essi non saranno più ricordati: ed ancora torrò via dal paese i profeti, e lo spirito im-

3 Ed avverrà che, quando alcuno profetizzera ancora, suo padre, e sua madre, che l'avranno generato, gli diranno, Tu non viveral: conciosiacosachè tu abbi proferita menzogna nel Nome del Signore: e suo padre, e sua madre, che l'avranno generato, lo trafiggeranno, mentre egli profetizzera.

4 Ed avverra in quel giorno, che i profeti saranno confusi, ciascuno della visione ch'egli avrà proposta, quando egli profetizzava: e non si vestiranno più d'ammanto

velloso, per mentire.

5 E ciascun di loro dirà, Io non son profeta, io son lavorator di terra: perciochè altri m'ha fatto andar dietro al bestiame fin dalla mia giovanezza.

6 E gli si dira, Che voglion dire quelle ferite, che tu hai in mezzo delle mani? Ed egli dira, Son quelle che mi sono state date nella

casa de' miei amici.

7 O spada, destati contr'al mio Pastore, contr'all' uomo ch'e mio prossimo: dice il Signor degli eser-citi: percuoti 'l Pastore, e le pecore saranno disperse : ma pure lo volgerò la mia mano sopra i piccoli.

8 Ed avverrà in tutta la terra. dice il Signore, che le due parti ne saranno sterminate, e morranno: e ia terza dimorerà sol di resto in

9 Ed ancora metterò quella terza nel fuoco, e nel cimento, come si mette l'argento; e gli proverò, come si prova l'oro: essi invoche-ranno il mio Nome, ed lo rispon-derò loro: lo dirò, Essi sono mio popolo: e ciascun di loro dirà, li Signore è l' Iddio mio.

#### CAP. XIV.

ECCO, un giorno viene, man-dato dal Signore, nel quale le tue spoglie saranno spartite nel mezzo di te. o Gerusalemme.

2 Ed io adunerò tutte le nazioni contr'a Gerusalemme in battaglia, e la città sarà presa, e le case saranno predate, e le donne stor-sate: e la metà della città andrà in cattività: ma il rimanente del popolo non sarà sterminato dalla

3 Poi 7 Signore uscirà, e com-

giorno ch'egli combattè, nel giorno della battaglia.

4 Ed i suoi piedi si fermeranno in quel glorno sopra'l monte degli Ulivi, che è dirincontro a Gerusalemme, dal Levante: e'l monte degli Ulivi sarà fesso per la metà, dal Levante al Ponente: e vi si farà una grandissima valle : e la metà del monte si ritrarra verso'l Settentrione, e l'altra sua metà verso'l Mezzodi.

5 E voi fuggirete nella valle de' miel monti: perciochè la valle di que monti giugnera fino ad Asal: e fuggirete come fuggiste per lo tremoto a' dì d'Uzzia, re di Giuda: e'i Signore Iddio mio verrà, e tutti

i santi saranno teco.

6 Ed avverrà in quel giorno che la luce non sarà serenità, e cali-

gine.

7 E vi sarà un giorno unico, che è conosciuto al Signore, che non sarà composto di giorno, e di notte: ed al tempo della sera vi sarà luce. 8 Ed in quel giorno avverra che dell' acque vive usciranno di Ge-

rusalemme: la meta delle quali trarra verso'l mare Orientale, e l'altra metà verso'l mare Occidentale: e quelle dureranno state, e verno.

9 E'l Signore sarà Re sopra tutta la terra. In quel giorno non vi sarà altri che'l Signore, e'l Nome

del Signore.

10 Tutto'l paese sarà mutato in una pianura, da Gheba fino a Rimmon, che è dal Mezzodi di Gernsaemme : e Gerusalemme sarà esaltata, ed abitata nel luogo suo, dalla porta di Benjamin fino al luogo della prima porta, e fino alla porta de' cantoni: e dalla torre d'Hananeel fino a' torcoli del re.

11 E si abiterà in essa, e non vi sarà più distruzione a modo d'in-

terdetto: e Gerusalemme sarà abitata in sicurta.

12 E questa sarà la piaga, della quale il Signore percuoterà tutti i popoli ch'avranno guerreggiato contr'a Gerusalemme: Egli farà struggere la carne d'ognun di lo-ro, stando lui in plè: i suoi occhi eziandio si struggeranno ne'lor buchi, e la sua lingua gli si struggerà nella bocca.

13 Ed avverra, in quel giorno, che'l fracasso del Signore sara grande fra loro: e ciascun di loro prenderà la mano del suo compagno, e metterà la mano sopra la

mano del suo compagno. 14 Giuda eziandio guerreggera

contr'a Gerusalemme : e le ricches-

#### ZACARIA, XIV.

se di tutte le nasioni saranno raunate d'ogn' intorno, oro, ed argento, e vestimenti, in grandissima quantità.

15 La piaga ancora de' cavalli, de' muli, de' camelli, e degli asini, e di tutte le bestie, che saranno in quelle

sti, *sarà* come quella.

16 Ed avverra che tutti quelli che saranno rimasi di tutte le nazioni, che saranno venute contr' a Gerusalemme, saliranno d'anno in anno, per adorare il Re, il Signor degli eserciti ; e per celebrar la festa de Tabernacoll.

17 Ed avverrà che, se alcuni delle nazioni della terra non salgono in Gerusalemme, per adorare il Re, il Signor degli eserciti, e' non ca-

derà sopra loro alcuna pioggia.

18 E se la nazione d'Egitto non vi ale, e non vi viene, eziandio sopra loro non caderà alcuna pioggia : vi

sarà la piaga, della quale il Signore percuoterà le nazioni che non saranno salite per celebrar la festa de' Tabernacoli.

19 Tal sarà la punizione del peccato d'Egitto, e la punizione del peccato di tutte le nazioni, che non saliranno per celebrar la festa de'

Tabernacoli.

20 In quel giorno vi sarà sopra le borchie de' cavalli, SANTITA' AL SIGNORE: e le caldaie nella Casa del Signore saranno come i bacini

davanti all' Altare.

21 Ed ogni caldaia, in Gerusalemme, ed in Giuda, sarà consa-grata al Signor degli eserciti: e tutti quelli che sacrificheranno verranno, e prenderanno di quelle caldaie, e cuoceranno in esse: e non vi sara più Cananeo alcuno nella Casa del Signor degli eserciti. in quel giorno.

## IL LIBRO DEL PROFETA MALACHIA.

CAP. L

IL carteo della parola del Si-gnore, indirizzata ad Israel per Malachia.

2 Io v'ho amati: ha detto il Signore. E voi avete detto, In che ci hai amati? Non era Esau fratello di Iacob? dice il Signore. Or io ho amato Iacob:

3 Ed ho odiato Esau, ed ho messi i suoi monti in desolazione, ed ho abbandonata la sua eredità a' dra-

goni del diserto.

4 Se pure Edom dice. Noi siamo impoveriti: ma torneremo edificare i luoghi diserti: così ha detto il Signor degli eserciti, Essi edificheranno, ma io distruggerò: e saranno chiamati, Contrada d'empietà, e, Popolo, contr'al quale il Signore è indegnato in perpetuo.

5 E gli occhi vostri lo vedranno, e voi direte, Il Signore sia magnificato dalla contrada d'Israel.

6 Il figliuolo dee onorare il padre, e'l servitore il suo signore: se dunque lo son Padre, ove è il mio onore? e se son Signore, ove è il mio timore? ha detto il Signor degli eserciti a voi, o sacerdoti, che sprezzate il mio Nome. E pur dite, In che abbiamo noi sprezzato il tuo Nome?

7 Voi offerite in sul mio Altare del cibo contaminato. E pur dite, In che t'abbiamo noi contaminato? In clò, che voi dite, La mensa del Signore è spregevole.

8 E, quando adducete un' animal cieco, per sacrificarlo, non v'é mai alcuno: parimente, quando addu-cete un animal soppo, od infermo, non ve male alcuno : presentale pure al tuo governatore: te ne sapra egli grado, o gli sarai tu ac-cettevole? ha detto il Signor degli eserciti.

escrett.

d Ora dunque, supplicate pure a
Dio, ch'egli abbia pietà di noi : que
sto essendo proceduto dalle vostre
mani, sarebbegli alcun di voi accettevole ! ha detto il Signor degli

eserciti.

10 Chi è esiandio d'infra voi colui che serri le porte? E pur voi non accendete il fuoco sopra'i mio Aitare per nulla. Io non vi gradisco: ha detto il Signor degli eserciti: e non accetterò alcuna offerta dalle vostre mani.

11 Ma, dai sol levante fino al ponente, il mie Nome sara grand fra le genti: ed in ogni luogo s'of-ferirà al mio Nome profumo, ed of-ferta pura: perciochè il mio Nome aurà grande ira le genti: ha detto

il Signor degli eserciti. 12 Ma, quant'è a voi, voi lo profanate: dicendo, La mensa del Signore è contaminata : e, quant' è alla sua rendita, il suo cibo e spregevole

13 Voi avete esiandio detto, Ecco, quanta fatica! E pure a lui avete dato l'affanno: ha detto il Signor degli eserciti : mentre adducete animali rapiti, e soppi, ed infermi : e

MALACHIA, I. II. III.

gli adducete per offerta : gli gradi-rei io dalla vostra mano ? ha detto

il Signore.
14 Or maladetto sia il frodolente, il quale, avendo nella sua mandra un maschio, vota, e sacrifica al Signore un' animal difettuoso: conciosiacosach'io sia il gran Re; ha detto il Signor degli eserciti : e'l mio Nome sia tremendo fra le genti.

#### CAP. II.

RA dunque, o sacerdoti, a voi s'indirizza questo comandamento:

2 Se vol non ubbidite, e non vi mettete in cuore di dar gloria al mio Nome; ha detto il Signor degli eserciti; lo manderò contr'a voi la maladizione, e maladirò le vo-stre benedizioni: ed anche, già le ho maladette: perciochè voi non vi mettete questo in cuore.

3 Ecco, io sgriderò le vostre semente, e verserò dello sterco sopra le vostre facce, lo sterco delle vostre feste: e sarete portati via nel

luogo di quello.

4 E voi conoscerete ch'io v'avea mandato questo comandamento, aciochè il mio patto fosse con Levi: ha detto il Signor degli eserciti.

5 Il mio patto fu gid con lui, con vita, e pace: e gli diedi quelle cose, per lo timore, del quale egli mi te-mette: e perciché egli ebbe spa-vento del mio Nome.

6 La Legge della verità fu nella sua bocca, e non si trovò alcuna iniquità nelle sue labbra : egli caminò meco in pace, ed in dirittura, e convertì molti dall' iniquità.

7 Conciosiacosachè le labbra del sacerdote abbiano a conservar la scienza, e s'abbia da cercar la Legge dalla sua bocca: perciochè egli è l'Angelo del Signor degli eserciti.

8 Ma voi vi siete stornati dalla via, voi ne avete fatti intopparsi moiti nella Legge, voi avete vio-lato il patto di Levi: ha detto il Si-

gnor degli eserciti.

9 Laonde altresì v'ho renduti vili, ed abietti appo tutto'l popolo: siccome voi non osservate le mie vie, ed avete riguardo alla qualità delle persone nella Legge, 10 Non abbiamo noi tutti uno stes-

so Padre ? non ci ha uno stesso Dio creati? perchè usa dislealtà l'uno inverso l'altro, violando il patto de' nostri padri?

11 Giuda ha usata dislealtà; ed abbominazione è stata commessa in Israel, ed in Gerusalemme: conciosiacosachè Giuda abbia profanata la santità del Signore che 801

I ha amato, ed abbia sposate delle

figliuole di dij stranieri.
12 Il Signore sterminera da' ta-bernacoli di Giuda, all' uomo ch' avrà ciò fatto, colui che vegghia, e colui che canta, e colui che presen-

ta offerte al Signor degli eserciti 13 Ed in secondo luogo voi fate questo: Voi coprite di lagrime, di pianto, e di strida, l'Altar del Si-gnore, tal ch'egli non riguarda più all' offerte, e non riceve più

dalle vostre mani cosa alcuna a grado. 14 E pur dite, Perchè? Perciochè il Signore è stato testimonio fra te.

e la moglie della tua giovanezza, inverso la quale tu usi dislealtà; benchè ella sia tua consorte, e la

moglie del tuo patto. 15 Or non fece egli un solo uomo?

e pure egli avea abbondanza di spirito: e che *vuol dire* quell' un solo? Egli cercava una progenie di Dio. Guardatevi adunque sopra lo spirito vostro, che niun di soi usi dislealtà inverso la moglie della sua giovanezza.

16 Che se pur l'odia, rimandila; ha detto il Signore Iddio d'Israel; e copra la violenza col suo vestimento; ha detto il Signor degli eserciti. Guardatevi adunque so-

pra lo spirito vostro, che non usiate dislealtà.

17 Voi avete travagliato il Signore con le vostre parole: e pur dite, In che l'abbiamo travagliato? In ciò che voi dite, Chiunque fa male piace al Signore, ed egli pren-de diletto in tali: overo, ove è l'Iddio del giudicio?

ECCO, io mando il mio Angelo, ed egli acconcerà la via davanti a me: e subito Il Signore, il qual voi cercate, e l'Angelo dei Patto, il qual voi disiderate, verra

nel suo Tempio: ecco, egli viene: ha detto il Signor degli eserciti. 2 E chi sosterra il glorno della sua venuta? e chi durera, quando egli

venntar e en durera, quando egil apparira? percioche egil e come il fuoco di chi fonde i metalli, e come l'erce de purgatori di panni.

3 Ed egil sedera, struggendo, e purgando l'argento: e netterà i figliuoli di Levi, e gil affinerà a guisa dell'oro, e dell'argento: ed

essi offeriranno al Signore offerte in giustizia. 4 E l'offerta di Giuda, e di Gerusalemme, sarà piacevole al Signo-

re, come a' di antichi, e come ne-

gli anni di prima.
5 Ed io m'accosterò a voi in giudicio; e sarò testimonio pronto

2 M 3

#### MALACHIA, III. IV.

contr' agl' incantatori, e contr' agli adulteri, e contra quelli che giurano falsamente, e contr'a queili che fraudano il mercenario della sua mercede; ed oppressano la vedo-va, e l'orfano; e pervertono il di-ritto del forestiere, e non mi temono: ha detto il Signor degli eserciti. 6 Perciochè io sono il Signore che non mi muto, voi figliuoli di Iacob, non siete stati consumati.

7 Fin dal tempo de' vostri padri, voi vi siete stornati da' miei statuti, e non gli avete osservati. Convertitevi a me, ed io mi rivolgerò a voi: ha detto il Signor degli eserciti. E pur voi dite, In che ci convertiremo?

8 L'uomo dee egli rubare Iddio, che voi mi rubate? E pur dite, In che t'abbiamo noi rubato? Nelle decime, e nell'offerte.

9 Voi sarete maladetti di maladizione, perciochè mi rubate: o na-

one tutta quanta.

10 Portate tutte le decime, nelle conserve, e siavi del cibo nella mia Casa: e fin da ora provatemi in questo; ha detto il Signor degli eserciti; se io non v'apro le cate-ratte del cielo, e non vi verso tanta benedizione che non le basterete. 11 Io sgriderò, oltr' a ciò, per a-

mor vostro, le bestie divoranti, ed esse non guasteranno più i frutti della terra, e le vostre viti non isperderanno più ne' campi: ha detto il Signor degli eserciti. 12 E tutte le genti vi prediche-

ranno beati: perciochè voi sarete un paese di diletto: ha detto il Si-

gnor degli eserciti.

13 Voi avete usate parole dure contr'a me: ha detto il Signore. E pur dite, Che abbiamo noi detto

contra te?

14 Voi avete detto, In vano si serve a Dio: e ch'abbiamo noi guadagnato, mentre abbiamo osservato ciò ch' egli ha comandato che s' osservi, e mentre siamo caminati vestiti a bruno, per lo Signor degli eserciti.?

15 Ora dunque noi reputiamo

beati i superbi: benchè operine empiamente, pur sono edificati: benchè tentino il Signore, pur sono scampati.

16 Allora coloro cne temono il Signore hanno parlato l'uno all'altro, e'l Signore è stato attento, e l'ha udito ; ed un libro di memoria è stato scritto nel suo cospetto, per coloro che temono il Signore, e

che pensano al suo Nome. 17 E quelli mi saranno, ha detto il Signor degli eserciti, nel giorno ch'io opererò, un tesoro riposto: ed io gli risparmierò, come un'uo-mo risparmia il suo figliuolo che lo serve.

18 E, se pur voi vi convertite, vol vedrete qual differenza ve tral giusto, e l'empio; tra colui che serve Iddio, e colui che non lo

serve.

CAP. IV.

PERCIOCHE ecco, quel giorno viene, ardente come un forno: e tutti i superbi, e chiunque opera empiamente, saranno come stoppia: e'l giorno che viene gli divam-perà: ha detto il Signor degli eserciti: tal che non lascerà loro nè radice, nè ramo.

2 Ma a voi, che temete il mio Nome, si leverà il Sole della giustizia, e guarigione serci nelle sue ale: e voi uscirete, e saltellerete a

guisa di vitelli di stia:

3 E calpesterete gli empi: perciochè saranno come cenere sotto la pianta de' vostri piedi, nel gior-no ch'io opererò: ha detto il Signor degli eserciti.

4 Ricordatevi della Legge di Moisè, mio servitore; al quale io ordinai in Horeb statuti, e leggi, per

tutto Israel.

5 Ecco, io vi mando il profeta Elia, avanti che venga quel grande, e spaventevole giorno del Si-

gnore.

6 Ed egli convertirà il cuor de pa-dri a' figliuoli, e'i cuor de figliuoli a' lor padri: che talora to non venra, e non percuota la terra di sterminio a modo d'interdetto.

## NUOVO TESTAMENTO

DEL

# NOSTRO SIGNORE E SALVATORE GESÙ CRISTO:

TRADOTTO

## IN LINGUA ITALIANA,

DA

GIOVANNI DIODATI.

#### LONDRA:

DAI TORCHI DI R. WATTS, STAMPATORE, crown court, temple bar.

1841.

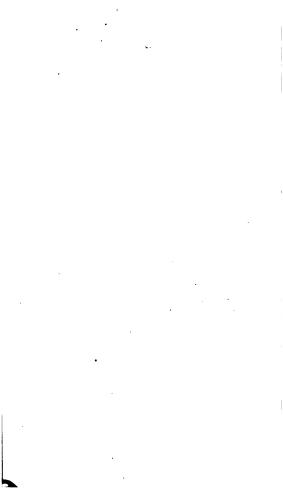

#### EVANGELO DI

## SAN MATTEO.

CAP. I.

IBRO della generazione di Gesù △ Cristo, figliuolo di David, fi. gliuolo d'Abraham.

2 Abraham generò Isaac, ed Isaac generò Iacob; e Iacob generò Giuda, ed i suoi fratelli :

3 E Giuda generò Fares, e Zara, di Tamar; e Fares generò Esrom; ed Esrom generò Aram ;

4 Ed Aram generò Aminadab ; ed Aminadab generò Naasson; e Na-asson generò Salmon; 5 E Salmon generò Booz, di Ra-

hab; e Booz generò Obed, di Rut; ed Obed generò lesse;

6 E lesse generò il re David; e'l re David generò Salomone, di quella ch' era stata d'Uria :

7 E Salomone genero Roboam; e Roboam genero Abia; ed Abia

generò Asa

8 Ed Asa generò Iosafat : e Iosafat generò Ioram ; e Ioram generò Hozia ; 9 Ed Hozia generò Ioatam ; e Ioa-

tam generò Achaz; ed Achaz generò Ezechia 10 Ed Ezechia generò Manasse; e

Manasse generò Amon; ed Amon generò Iosia;

11 E Iosia generò Ieconia, ed i suoi fratelli, che furono al tempo della cattività di Babilonia:

12 E, dopo la cattività di Babilonia, Ieconia generò Salatiel; e Salatiel generò Zorobabel;

13 E Zorobabel generò Abiud; ed Ablud generò Eliachim; ed Eliachim generò Azor; 14 Ed Azor generò Sadoc; e Sadoc

renerò Achim ; ed Achim generò 15 Ed Eliud generò Eleazar; ed Eleazar generò Mattan; e Mat-

tan generò Iacob; 16 Ed Iacob generò Iosef, marito

di Maria, della quale è nato Gesù, che è nominato Cristo.

17 Così tutte le generazioni, da Abraham fino a David, son quattordici generazioni; e da David fino alla cattività di Babilonia, altresì quattordici ; e dalla cattività di Babilonia fino a Cristo, altresì quattordici.

18 Or la natività di Gesù Cristo

avvenne in questo modo: Maria, sua madre, essendo stata sposata a Iosef, avanti che fossero venuti a stare insieme, si trovò gravida: il che era dello Spirito Santo.

19 E losef, suo marito, essendo uomo giusto, e non volendola publicamente infamare, voleva oc-

cultamente lasciarla.

20 Ma, avendo queste cose nell'animo, ecco, un'angelo del Signore gli apparve in sogno : dicendo, Iosef, figliuol di David, non temere di ricever Maria, tua moglie: perciochè ciò ch'in essa è generato è dello Spirito Santo.

21 Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù: perciochè egli salverà il suo popolo da'

lor peccati.

22 Or tutto ciò avvenne, aciochè s'adempiesse quello ch'era stato detto dal Signore, per lo profeta:

dicendo,

23 Ecco, la Vergine sarà gravida, e partorirà un figliuolo, il qual sara chiamato Emmanuel: il che, interpretato, vuol dire, Dio con noi. 24 E losef, destatosi dal sonno, fece secondo che l'angelo del Signore gli avea comandato: e ricevette la

sua moglie: 25 Ma egli non la conobbe, fin ch'ebbe partorito il suo figliuol primogenito. Ed ella gli pose nome

GESU.

CAP. II.

R', essendo Gesù nato in Betleem di Giudea, a'dì del re Erode, ecco, de' magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme:

2 Dicendo, Dove è il Re de Giudei, che è nato? conciosiacosachè noi abbiamo veduta la sua stella in Oriente ; e siamo venuti per ado-

3 E'l re Erode, udito questo, fu turbato, e tutta Gerusalemme con

4 Ed egli, raunati tutti i principali sacerdoti, e gli scribi del popolo, informò da loro dove il Cristo

dovea nascere. 5 Ed essi gli dissero, In Betleem di Giudea : perciochè così è scritto per lo profeta,

6 E tu, Betleem, terra di Giuda,

#### EVANGELO DI S. MATTEO, II. III.

di Giuda: perciochè di te uscirà un Capo, il qual pascera il mio popolo

7 Allora Erode, chiamati di nascoso i magi, domandò loro del tempo appunto, che la stella era

apparita.

8 E. mandandogli in Betleem, disse loro, Andate, e domandate diligentemente del fanciullino: e, quando l'avrete trovato, rapportatelomi, aciochè ancora io venga,

e l'adori. 9 Ed essi, udito il re, andarono: ed ecco, la stella, ch'aveano veduta in Oriente, andava dinanzi a loro. finchè, giunta di sopra al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò. 10 Edessi, veduta la stella, si ralle-

grarono di grandissima allegrezza. 11 Ed, entrati nella casa, trovarono il fanciullino, con Maria, sua madre: e, gittatisi in terra, adora-rono quello: ed, aperti i lor tesori, gli offerirono doni, oro, incenso, e mirra

12 Ed, avendo avuta una rive-lazion divina in sogno, di non tornare ad Erode, per una altra strada si ridussero nel lor paese.

13 Or, dopo che si furono dipartiti, ecco, un'angelo del Signore apparve in sogno a losef: dicendo, Destati, e prendi l fanciullino, e sua madre, e fuggi in Egitto, e sta' quivi, fin ch'io tel dica : perciochè Erode cercherà il fanciullino, per farlo morire.

14 Egli adunque, destatosi, prese il fanciullino, e sua madre, di

notte, c si ritrasse in Egitto:
15 E stette quivi fino alla morte
d'Erode: aciochè s'adempiesso quello che fu detto dal Signore per lo profeta: dicendo, Io ho chiamato il mio Figliuolo fuor d'Egitto.

16 Allora Erode, veggendosi bef-fato da magi, s'adirò gravemente; e mandò a fare uccidere tutti i fanciulli ch' erano in Betleem, ed in tutti i suoi confini, d'età da due anni in giù ; secondo 'l tempo, del quale egli s'era diligentemente informato da' magi.

17 Allora s'adempiè quello che fu detto dal profeta Ieremia: dicendo, 18 Un grido è stato udito in Rama, un lamento, un pianto, ed un gran rammarichio: Rachel piagne i suoi figliuoli, e non è voluta esser con-

solata, perciochè non sono più. 19 Or, dopo ch' Erode fu morto, ecco, un' angelo del Signore ap-parve in sogno a losef, in Egitto: 20 Dicendo, Destati, e prendi 'l fanciullino, e sua madre, e vattene nel paese d'Israel: perciochè co-

non sei punto la minima fra i capi ; loro che cercavano la vita del fanciullino sono morti.

21 Ed egli, destatosi, prese il fanciullino, e sua madre, e venne nel

paese d'Israel.

22 Ma, avendo udito ch' Archelao regnava in Giudea, in luogo d'Erode, suo padre, temette d'andar là : ed, avendo avuta una rivelazion divina in sogno, si ri-trasse nelle parti della Galilea.

23 Ed, essendo venuto là, abitò in una città, detta Nazaret: acio-chè s'adempiesse quello che fu detto da' profeti, ch' egli sarebbe chis-mato Nazareo.

CAP. III.

R in que giorni venne Gio-vanni Battista, predicando nel diserto della Giudea : 2 E dicendo, Ravvedetevi: per-

ciochè il regno de' cieli è vicino 3 Perciochè questo Giovanni è quel del qual fu parlato dal pro-feta Isaia: dicendo, V'? una voce d'uno che grida nel diserto. conciate la via del Signore, addiriz-

zate i suoi sentieri. 4 Or esso Giovanni avea il suo vestimento di pel di camello, ed una cintura di cuolo intorno a' lombi: el suo cibo erano locuste.

e mel salvatico.

5 Allora Gerusalemme, e tutta la Giudea, e tutta la contrada d'intorno al Giordano, uscirono a lui. 6 Ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i lor peccati.

7 Or egli, veggendo molti de' Fa-risei, e de' Sadducei, venire al suo battesimo, disse loro, Progenie di vipere, chi v'ha mostrato di fug-gir dall' ira a venire ?

8 Fate adunque frutti degni della

penitenza:

9 E non pensate di dir fra voi stessi, Noi abbiamo Abraham per padre: perciochè lo vi dico, Che Iddio può, eziandio di queste pie-tre, far sorgere de figliuoli ad Abraham

10 Or già è ancora posta la scure alla radice degli alberi: ogni albero adunque; che non fa buon frutto, sarà di presente tagliato, e

gittato nel fuoco.

11 Ben vi battezzo io con acqua, a penitenza: ma colui che vien dietro a me è più forte di me, le cui suole io non son degno di por-

can sone to non son aegno di por-tare: egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, e coi fucco. 12 Egli ha la sua ventola in ma-no, e monderà interamente Paia sua, e raccoglierà il suo grano ne granalo: ma arderà la paglia coi

fuoco inestinguibile.

#### EVANGELO DI S. MATTEO, III .-- V.

13 Allora venne Gesù di Galilea al Giordano a Giovanni, per esser da lui battezzato.

14 Ma Giovanni lo divietava forte: dicendo, lo ho bisogno d'esser

battezzato da te, e tu vieni a me ! 15 E Gesù, rispondendo, gli disse, Lascia al presente: perciochè così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò.

16 E Gesù, tosto che fu battezzato, sal) fuor dell'acqua: ed ecco. i cieli gli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere in somiglian-

za di colomba, e venir sopra esso 17 Ed ecco una voce dal cielo, che disse, Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale io prendo il

mio compiacimento.

CAP. IV. A LLORA Gesù fu condotto dal-lo Spirito nel diserto, per es-

ser tentato dal diavolo. 2 E. dopo ch'ebbe digiunato qua-

ranta giorni, e quaranta notti, alla fine ebbe fame.

3 E'i tentatore, accostatoglisi, dis-se, Se pur tu sei Figliuol di Dio, di' che queste pietre divengano pani. 4 Ma egti, rispondendo, disse, Egliè scritto, L'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni par procede dalla bocca di Dioparola che

5 Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, e lo pose sopra

l'orio del tetto del tempio: 6 E gli disse, Se pur sei Figliuol di Dio, gittati giù : perciochè egli è scritto, Egli darà ordine a' suoi angeli intorno a te : ed essi ti torranno nelle lor mani ; che talora tu non t'intoppi del piè in alcuna

7 Gesù gli disse, Egli è altresì scritto, Non tentare il Signore Iddio tuo.

8 Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni dei mondo, e

la lor gloria: 9 E gli disse, Io ti darò tutte queste cose, se, gittandoti in ter-

ra, tu m'adori.

10 Allora Gesù gli disse, Va', Satana: conclosiacosach'egli sia scritto, Adora il Signore Iddio tuo, e servi a lui solo.

11 Allora il diavolo lo lasciò: ed ecco, degli angeli vennero a lui, e

gli ministravano. 12 Or Gesù, avendo udito che

Giovanni era stato messo in prigione, si ritrasse in Galilea. 13 E, lasciato Nazaret, venne ad

abitare in Capernaum, città posta in su la riva del mare a' confini di Zabulon, e di Neftali:

14 Aciochè s'adempiesse quello che fu detto dal profeta Isaia: di-15 Il paese di Zabulon, e di Nef-

tali, traendo verso'l mare, la contrada d'oltra'l Giordano, la Galilea de' Gentili :

16 Il popolo che giaceva in tenebre, ha veduta una gran luce : ed a coloro, che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, s'è levata la luce.

17 Da quel tempo Gesù comin-ciò a predicare, ed a dire, Ravvedetevi : percioche il regno de' cieli

è vicino.

18 Or Gesù, passeggiando lun-go'l mare della Galilea, vide due tratelli, Simon, detto Pietro, ed Andrea, suo fratello, i quali gittavano la rete nel mare; perciochè

erano pescatori : 19 E disse loro, Venite dietro a me, ed lo vi farò pescatori d'uomini. 20 Ed essi, lasciate prontamente

le reti, lo seguitarono.

21 Ed egli, passato più oltre, vide due altri fratelli, Iacobo, il figliuol di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, in una navicella, con Zebe-

deo, lor padre; i quali racconcia-vano le lor reti: e gli chiamò. 22 Ed essi, lasciata prestamente la navicella, e'l padre loro, lo se-

guitarono. 23 E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle lor sinagoghe, e predicando l' evangelo del regno, e sanando ogni maiattia, ed ogni infermità fra'l

popolo. 24 E la sua fama andò per tutta la Siria : e gli erano presentati tutti quelli che stavano male, tenuti di varie infermita, e dolori; gl'in-demoniati, ed i lunatici, ed i pa-ralitici: ed egli gli sanava.

25 E molte turbe lo seguitarono di Galilea, e di Decapoli, e di Ge-

rusalemme, e della Giudea, e d'oltre il Giordano.

#### CAP. V.

ED egli, veggendo le turbe, sali sopra l' monte: e, postosi a sedere, i suoi discepoli s'accostarono a lui.

2 Ed egli, aperta la bocca, gli am-

maestrava: dicendo, 3 Beati i poveri in ispirito: per-

ciochè il regno de cieli è ioro. 4 Beati coloro che fanno cordoglio: perciochè saranno consolati. 5 Benti i mansueti : perciochè es-

si erederanno la terra 6 Beati coloro che sono affamati, ed assetati di giustizia: perciochè

saranno saziati.

### EVANGELO DI S. MATTEO, V.

7 Beatl i misericordiosi: perciochè misericordia sara lor fatta. 8 Beati i puri di cuore: perciochè

vedranno Iddio. 9 Beati i pacifici: perciochè sa-

ranno chiamati figliuoli d'Iddio.

10 Beati coloro che son perseguiti per cagione di giustizia: per-cioche il regno de' cieli è loro.

11 Voi sarete beati, quando gli uomini v'avranno vituperati, e perseguiti; e, mentendo, avranno detto contr'a voi ogni mala parola per cagion mia.

12 Rallegratevi, e giubilate: perciochè il vostro premio è grande ne' cieli: conciosiacosache così abbiano perseguiti i profeti che sono stati innanzi a voi.

13 Voi siete il sal della terra: or, se il sale diviene insipido, con che salerassi egli? non val più a nulla, se non ad esser gittato via, e ad esser calpestato dagli uomini. 14 Voi slete la luce del mondo: la

città posta sopra un monte non

può esser nascosta.

15 Parimente, non s'accende la lampana, e si mette sotto'l moggio: anzi si mette sopra'i candel-liere, ed ella luce a tutti coloro che sono in casa:

16 Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini: aciochè veggano le vostre buone opere, e giorifichino il Padre vostro, che è

ne' cieli. 17 Non pensate ch'io sia venuto er annuliar la legge, od i profeti: io non son venuto per annullargii;

anzi per adempiergii. 18 Perciochè, io vi dico in verità, che, finchè sia passato il cielo, e la terra, non pure unitota, od una punta della legge trapassera, ch'o-

gni cosa non sia fatta.

19 Chi adunque avrà rotto uno di questi minimi comandamenti. ed avrà così insegnati gli uomini. sarà chiamato il minimo nel regno de' cieli : ma colui che gli metterà ad effetto, e gl'insegnerà, sarà chiamato grande nel regno de'

20 Perciochè io vi dico che, se la vostra giustizia non abbonda più che quella degli scribi, e de Farisei, voi non entrerete punto nel

regno de' cieli. 21 Voi avete udito che fu detto agli antichi, Non uccidere : e chiunque uccidera sara sottoposto al giudicio:

22 Ma jo vi dico, che chiunque s'adira contr'al suo fratello senza cagione.sarà sottoposto al giudicio: e chi gli avrà detto, Raca, sara sottoposto al concistoro: e chi gli

avrà detto, Pazzo, sarà sottoposto alla geenna del fuoco. 23 Se dunque tu offerisci la tua

offerta sopra l'altare, e quivi ti ricordi che'i tuo fratello ha qualche cosa contr'a te:

24 Lascia quivi la tua offerta dinanzi all' altare, e va', e riconciliati prima col tuo fratello: ed allora vieni, ed offerisci la tua of-

ferta. 25 Fa' presto amichevole accordo col tuo avversario, mentre sei

tra via con lui ; che talora il two avversario non ti dia in man del giudice, e'l giudice ti dia in man del sergente, e sij cacciato in prigione. 26 lo ti dico in verità, che tu non uscirai di là, finchè tu abbi pagato

l'ultimo quattrino. 27 Voi avete udito che fu detto agli antichi. Non commettere a-

dulterio: 28 Ma io vi dico, che chiunque riguarda una donna, per appetiria, gia ha commesso adulterio con lei nel suo cuore.

29 Or, se l'occhio tuo destro ti fa intoppare, cavalo, e gittalo via da te: perciochè egli val meglio per te ch'un de' tuoi membri perisca, che non che tutto'l tuo corpo sia

gittato nella geenna. 30 E, se la tua man destra ti fa intoppare, mozzala, e gittala via da te: perciochè egli val meglio per te ch'un de' tuoi membri perisca, che non che tutto'l tuo cor-

po sia gittato nella geenna.

31 Oregli fu detto, Che, chiunque ripudiera la sua moglie, le dia scritta del divorxio:

32 Ma io vi dico, Che chiunque avrà mandata via la sua mogile, salvo che per cagion di fornica-zione, la fa esser adultera: e chiunque avrà sposata colei ch'è mandata via commette adulterio.

33 Oltr'a ciò, vol avete udito che fu detto agli antichi, Non ispergiurarti: anzi attieni al Signore le cose ch'avrai giurate 34 Ma io vi dico, Del tutto non

giurate : nè per lo cielo, perciochè è il trono di Dio;

35 Nè per la terra, perciochè è lo scannello de' suoi piedi; nè per Gerusalemme, perciochè è la città

del gran Re. 36 Non giurare exiandio per lo tuo capo: conciosiacosachè tu non possi fare un capello bianco, o nero.

37 Anzi, sia il vostro parlare, Sì, sì : No, no : ma clò che è di soverchio, sopra queste *parole*, **procede** dal maligno.

38 Voi avete udito che fu detto,

#### EVANGELO DI S. MATTEO, V. VI.

Occhio per occhio, e dente per | 6 Ma tu, quando farai orazione,

39 Ma io vi dico, Non contrastate al male: anzi, se alcuno ti percuote in su la guancia destra, rivolgigli ancor l'altra 40 E, se alcuno vuol contender

teco, e torti la tonica, lasciagli eziandio il mantello.

41 E, se alcuno t'angaria un miglio, vanne seco due. 42 Da' a chi ti chiede, e non ri-

flutar la domanda di chi vuole prendere alcuna cosa in prestanza da te. 43 Voi avete udito ch'egli fu det-

to. Ama il tuo prossimo, ed odia il tuo nemico:

44 Ma lo vi dico. Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maladicono, fate bene a coloro che v'odiano, e pregate per coloro che

vi fanno torto, e vi perseguitano: 45 Aciochè siate figliuoli del Padre vostro, che è ne cieli: con-ciosiacosach'egli faccia levare il suo sole sopra i buoni, e sopra i

malvagi; e piovere sopra i giusti, e sopra gl'ingiusti. 46 Percioche, se voi amate coloro che v'amano, che premio ne avrete? non fanno ancora i publicani lo stesso?

47 E, se fate accoglienza solo a' vostri amici, che fate di singolare? non fanno ancora i publicani ii simigliante?

48 Voi adunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, che e ne cieli.

CAP. VI.

YUARDATEVI di far la vostra J limosina nel cospetto degli uomini, per esser da loro riguardati: altrimenti, voi non ne avrete premio appo'l Padre vostro, che ne' cieli.

2 Quando adunque tu farai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl'ipocriti nelle sinagoghe, e nelle piazze, per essere onorati dagli uomini: io vi dico in verita, che ricevono il premio loro.

3 Ma, quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quello

che fa la destra:

4 Aciochè la tua limosina si fac-cia in segreto: e'l Padre tuo, che riguarda in segreto, te ne rendera la retribuzione in palese.

5 E, quando tu farai orazione. non esser come gl'ipocriti: perciochè essi amano di fare orazione, stando ritti in piè, nelle sinagoghe, e ne' canti delle piazze, per esser veduti dagli uomini: io vi dico in verità, che ricevono il lor premio.

entra nella tua cameretta, e serra il tuo uscio, e fa' orazione al Padre tuo, che è in segreto: e'l Padre tuo, che riguarda in segreto, ti rendera la tua retribuzione in palese.

7 Or, quando farete orazione, non usate soverchie dicerie, come i paganl: perclochè pensano d'essere esauditi per la moltitudine

delle lor parole.

8 Non gli rassomigliate adunque: percioche il Padre vostro sa le cose di che voi avete bisogno, innanzi che gliele chieggiate.

9 Vol adunque orate in questa maniera: Padre nostro, che sei ne'

cieli, sia santificato il tuo nome. 10 Il tao regno venga. La tma volonta sia fatta in terra come in

cielo. 11 Dacci oggi il nostro pane cotidiano.

12 E rimettici i nostri debiti, come noi ancora gli rimettiamo a'

nostri debitori. 13 E non indurci in tentazione. ma liberaci dal maligno: percioche tuo è il regno, e la potenza, e

la gloria, in sempiterno. Amen. 14 Percioche, se voi rimettete agli uomini i lor falli, il vostro Padre celeste rimetterà ancora a voi i vostri:

15 Ma, se voi non rimettete agli nomini i lor falli, il Padre vostro altresì non vi rimetterà i vostri.

16 Or, quando digiunerete, non siate mesti d'aspetto, come gl'ipocriti: percioche essi si sformano le facce, aciochè apparisca agli nomini che digiunano: io vi dico in verità, che ricevono il lor premio, 17 Ma tu, quando digiuni, ugniti'l

capo, e lavati la faccia: 18 Aciochè non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo, il quale è in segreto: e'l Padre tuo, che riguarda in segreto, ti rendera la tua retribuzione in palese.

19 Non vi fate tesori la terra, ove la tignuola, e la ruggine guastano; ed ove i ladri sconficcano, e ru-

bano: 20 Angi, fatevi tesori in cielo, ove në tignuola, në ruggine guasta ; ed ove i ladri non sconficcano, e non

rubano. 21 Perciochè, dove è il vostro tesoro, quivi eziandio sara il vostro

enore. 22 La lampana del corpo è l'occhio: se dunque l'occhio tuo è puro, tutto'l tuo corpo sara alluminato.

23 Ma, se l'occhio tuo è viziato,

#### EVANGELO DI S. MATTEO, VI. VIL

tutto'i tuo corpo sarà tenebroso: | nell' occhio del tuo fratello, e non se dunque il lume ch'e in te è tenebre, quante saranno le tenebre

stesse?

24 Niuno può servire a due signori: perciochè, o ne odiera l'uno, ed amerà l'altro: overo, s'atterrà all' uno, e sprezzerà l'altro: voi non potete servire a Dio, ed a Mammona.

25 Perciò, io vi dico, Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, che mangerete, o che berrete: nè per lo vostro corpo, di che vi vestirete : non è la vita più che'l nutrimento, e'l corpo più che'l vestire i

26 Riguardate agli uccelli del cielo: come non seminano, e non mietono, e non accolgono in granai: e pure il Padre vostro celeste gli nudrisce : non siete voi da

molto più di loro ?

27 E chi è colui di voi, che con la sua soilecitudine possa aggiungere alia sua statura pure un cu-bito?

28 Ed intorno al vestire, perchè siete con ansietà solleciti? avvisate come crescono i gigli della campagna : essi non faticano, e non filano :

29 E pure io vi dico, che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito al pari dell'un

di loro. 30 Or se Iddio riveste in questa maniera l'erba de campi, che oggi è, e domane è gittata nel forno; non vestirà egli molto più voi, o uomini di poca fede?

31 Non siate adunque con ansietà solleciti: dicendo, Che mangeremo, o che berremo, o di che saremo

vestiti?

32 (Conciosiacosachè i pagani sieno quelli che procaccino tutte queste cose :) perciochè il Padre vostro celeste sa che voi avete bisogno di tutte queste cose.

33 Anzi, cercate imprima il regno di Dio, e la sua giustizia: e tutte queste cose vi saranno soprag-

giunte

34 Non siate adunque con ansietà solleciti del giorno di domane: perclochè il giorno didomane sara sollecito delle cose sue : basta a ciascun giorno il suo male.

CAP. VII.

ON giudicate, aciochè non sia-

te giudicati.
2 Perciochè, di qual giudicio voi giudicherete, sarete giudicati: e della misura che voi misurerete, sarà altresì misurato a voi.

3 E, che guardi tu il fuscello ch' è

avvisi la trave ch' e nell' occhio 4 Overo, come dici al tuo fratello. Lascia che io ti tragga dell' occhio

il fuscello, ed ecco la trave nell' occhio tuo? 5 Ipocrito, trai prima dell' occhio

tuo la trave, e poi avviserai di

trarre dell'occhio del tuo fratello il fuscello. 6 Non date ciò ch' è santo a' cani, e non gittate le vostre perle dinanzi a' porci: che talora non le calpestino co piedi; e, rivoltisi, non

vi lacerino. 7 Chiedete, e vi sarà dato: cer-

cate, e troverete: picchiate, e vi sarà aperto. 8 Perciochè, chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà

aperto a chi picchia. 9 Evvi egli alcun uomo fra voi, il quale se'l suo figliuolo gli chiede del pane, gli dia una pietra ?

10 Overo anche, se gli chiede un pesce, gli porga un serpente ? 11 Se dunque voi, che siete mal-

vagi, sapete dar buoni doni a vostri figliuoli, quanto maggiormente il Padre vostro, ch' è ne cieli, dara egli cose buone a coloro che lo ri-chiederanno?

12 Tutte le cose adunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele altresi voi a loro: perciochè questa è la legge, ed i profeti.

13 Entrate per la porta stretta, perciochè larga è la porta, e spaziosa la via, che mena alla perdizione: e molti son coloro ch'entra-

no per essa. 14 Quant' è stretta la porta, ed angusta la via che mena alla vita!

e pochi son coloro che la trovano. 15 Or, guardatevi da' fuisi profeti i quali vengono a vol in abito di pecore ; ma dentro son lupi rapac 16 Voi gli riconoscerete da trutti

ioro: colgonsi uve dalle spine, o fichi da' triboli ? 17 Cost, ogni buono albero fa buo-

ni frutti: ma l'albero malvagio ta

frutti cattivi. 18 L'albero buone non può far frutti cattivi, nè l'albero malvagio far frutti buoni.

19 Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato, e gittato nel fuoco.

Voi adunque gli riconoscenze da' lor frutti. 21 Non chiunque mi dice. Signo-

re, Signore, entrerà nel regno de cieli : ma chi fa la volonta dei Padre mio, ch' é ne' cieli. 22 Molti mi diranno in quel gior-

no, Signore, Signore, non abblance noi profetizzato in nome tuo, ed in

#### EVANGELO DI S. MATTEO, VII. VIII.

nome tuo cacciati demoni, e fatte l in nome tuo molte potenti operazioni? 23 Ma io allora protesterò loro, Io

non vi conobbi giammai: dipartitevi da me, voi tutti operatori d'iniquità.

24 Perciò, io assomiglio chiunque ode queste mie parole, e le mette ad effetto, ad un' uomo avveduto. il quale ha edificata la sua casa soprā la roccia :

25 E, quando è caduta la pioggia, e son venuti i torrenti, ed i venti hanno soffiato, e si sono avventati a quella casa, ella non è però caduta: perciochè era fondata sopra la roccia.

26 Ma chiunque ode queste parole, e non le mette ad effetto, sarà assomigliato ad un'uomo pazzo, il quale ha edificata la sua casa sopra la rena:

27 E, quando la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, ed i venti hanno soffiato, e si sono avventati a quella casa, ella è caduta, e la

sua ruina è stata grande. 28 Or, quando Gesù ebbe forniti questi ragionamenti, le turbe stu-

pivano della sua dottrina: 29 Perciochè egli le ammaestrava, come avendo autorità, e non come gli scribl

CAP. VIIL R, quando egli fu sceso dal mon-

te, molte turbe lo seguitarono. 2 Ed ecco, un lebbroso venne, e l'adorò : dicendo, Signore, se tu vuol, tu puol nettarmi. 3 E Gesu, distesa la mano, lo toc-

cò: dicendo, Sì, io il voglio, sij netto. Ed in quello stante la lebbra d'esso fu nettata.

4 E Gesù gli disse, Guarda che tu nol dica ad alcuno: ma va', mostrati al sacerdote, ed offerisci l'offerta che Moisè ordinò, in testimonianza a loro.

5 Or, quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne

a lui, pregandolo:
6 E dicendo, Signore, il mio fami-glio giace in casa paralitico, grave-

mente tormentato 7 E Gesù gli disse, Io verrò, e lo

8 E'i centurione, rispondendo, disse, Signore, lo non son degno che tu entri sotto al mio tetto: ma

solamente di la parola, e 'l mio fa-miglio sara guarito. 9 Percioche io sono uomo, sottoposto alla podestà altrui, ed ho sotto di me de' soldati: e pure, se dico all'uno, Va', egli va : e se all'altro, Vieni, egli viene : e se dico al mio servitore, Fa' questo, egli lo fa.

10 E Gesù, avendo udite queste cose, si maravigliò : e disse a coloro che lo seguitavano, lo vi dico in verità, che non pure in Israel ho trovata cotanta fede.

11 Or io vi dico, che molti verranno di Levante, e di Ponente, e sederanno a tavola con Abraham, con Isaac, e con Iacob, nel regno

de' cieli. 12 Ed i figliuoli del regno saranno gittati nelle tenebre di fuori. Quivi

sarà il pianto, e lo stridor de' denti. 13 E Gesù disse al centurione, Va': e, come hai creduto, siati fatto. E'l suo famiglio fu guarito in quello

14 Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera d'esso the giaceva in letto con la febbre.

15 Ed egli le toccò la mano: e la febbre la lasciò, ed ella si levò, e ministrava loro. 16 Or, fattosi sera, gli furono pre-

sentati molti indemoniati: ed egli, con la parola, cacciò fuori gli spiriti, e sanò tutti i malati:

17 Aciochè s' adempiesse ciò che fu detto dal profeta Isaia : dicendo, Egli ha prese sopra sè le nostre infermità, ed ha portate le nostre malattie.

18 Or Gesù, veggendo d' intorno a sè molte turbe, comandò che si

passasse all' altra riva. 19 Allora uno scriba, accostatosi, gli disse, Maestro, io ti seguirò, do-

vunque tu andrai. 20 E Gesù gli disse, Le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo de' nidi: ma il Figliuol dell' uomo

non ha pur dove posi 'i capo. 21 Poi un' altro, ch' era de suoi discepoli, gli disse, Signore, per-mettimi che prima io vada, e seppellisca mio padre.

22 Ma Gesti gli disse, Seguitami, e lascia i morti seppellire i lor morti. 23 Ed essendo egli entrato nella navicella, i suoi discepoli lo segui-

tarono. 24 Ed ecco, avvenne in mare un gran movimento, talchè la navi cella era coperta dall'onde: or egli

dormiva. 25 Ed i suoi discepoli, accostati-si, lo svegliarono: dicendo, Signo-

re, salvaci, noi periamo. 26 Ed egli disse loro, Perchè avete voi paura, o *uomini* di poca fede? E, destatosi, sgridò i venti, e'l ma-

re : e si fece gran bonaccia 27 E la gente sì maravigliò: dicendo, Quale uomo è costui, che eziandio il mare, ed i venti gli ubbidiscono?

28 E, quando egli fu giunto all'altra riva, nella contrada de' Gher-

## EVANGELO DI S. MATTEO, VIII. IX.

gheseni, gli si fecero incontro due ; co' suoi discepoli indemoniati, usciti de' monumenti, fieri oltre modo, tal che niuno

poteva passar per quella via.

29 Ed ecco, gridarono: dicendo, Che v'è tra noi e te, o Gesu, Fi-gliuol di Dio? sel tu venuto qua, per tormentarci innanzi 'l tempo i 30 Or lungi da essi v'era una greggia di molti porci, che pa-

sceva. 31 Ed i demoni lo pregavano: dicendo, Se tu ci cacci, permettici

d'andare in quella greggia di porci. 32 Ed egli disse loro, Andate. Ed essi, usciti, se n'andarono in quella greggia di porci; ed ecco, tutta quella greggia di porci si gittò per lo precipizio nel mare, e quelli morirono nell'acque.

33 E coloro che gli pasturavano fuggirono: ed, andati nella città, rapportarono tutte queste cose, ed anche il fatto degl' indemoniati.

34 Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù: ed, avendolo veduto, lo pregarono che si dipar-tisse da' lor confini.

#### . CAP. IX.

D egli, entrato nella navicella. passò all'altra riva, e venne

nella sua città 2 Ed ecco, gli fu presentato un paralitico, che giaceva in letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico, Figliuolo, ata di buon

cuore, i tuoi peccati ti son rimessi. 3 Ed ecco, alcuni degli scribi dicevano fra sè stessi, Costui bestemmia.

4 E Gesù, veduti i lor pensieri, disse, Perchè pensate voi cose malvage ne' vostri cuori ?

5 Perciochè, quale è più agevole, dire, I tuoi peccati ti son rimessi, o ver dire, Levati, e camina ?

6 Or. aciochè voi sappiate che 'l Figliuoi dell' uomo ha autorità in terra di rimettere i peccati, Tu, levati, (disse egli allora al paralitico.) togli 'l tuo letto, e vattene a

7 Ed egli, levatosi, se n'andò a

casa tua. C888 8u8-

8 E le turbe, veduto ciò, si maravigliarono, e glorificarono Iddio, ch'avea data cotal podestà agli

uomini 9 Poi Gesù, passando oltre, vide un' uomo, che sedeva al banco della gabella, chiamato Matteo: ed egli gli disse, Seguitami. Ed egli, levatosi, lo seguitò.

10 Ed avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa, ecco, molti publicani, e peccatori, vennero, e si misero a tavola con Gesù, e

11 Ed i Farisei, veggendo ciò, dissero a' discepoli d'esso, Perchè mangia il vostro maestro co publicani, e co' peccatori?

12 E Gesù, avendogli uditi, disse loro, Coloro che stanno bene non hanno bisogno di medico, ma i

malati. 13 Or andate, ed imparate che cosa è, lo voglio misericordia, e non sacrificio: perciochè io non son venuto per chiamare a peni-tenza i giusti, anzi i peccatori.

14 Allora s'accostarono a lui i discepoli di Giovanni: dicendo, Perchè noi, ed i Farisei, digiuniamo noi spesso, ed i tuoi discepoli

non digiunano i

15 E Gesù disse loro, Que'della camera delle nozze possono eglino far cordoglio mentre lo sposo è con loro i ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno.

16 Or niuno mette un pezzo di panno rozzo in un vestimento vecchio: perciochè quel suo ripieno porta via del vestimento, e

la rottura se ne fa peggiore. 17 Parimente, non si mette vin nuove in barili vecchi: altrimenti, i barili si rompono, e'l vino si spande, ed i barili si perdono: ma si mette il vin nuovo in barili

nuovi, ed amendue si conservano. 18 Mentre egli ragionava loro queste cose, ecco, uno de capi queste cose, ecco, uno de capi della sinagoga venne, e gli s'inchinò : dicendo, La mia figliucia è pur ora trapassata: ma vieni, e metti la mano sopra lei, ed ella

viverà. 19 E Gesù, levatosi, lo seguitò,

insieme co' suo discepoli.

20 Ed ecco, una donna, inferma di flusso di sangue già da dodici anni, s'accostò di dietro, e toccò l lembo della sua vesta:

21 Perciochè ella diceva fra sè stessa, Se sol tocco la sua vesta, sarò liberata

22 E Gesù, rivoltosi, e vendutala, le disse, Sta' di buon cuore, figliuola: la tua fede t'ha salvata. E da quell'ora la donna fu liberata.

23 E, quando Gesù fu venuto in casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduti i sonatori, e la moltitudine che romoreggiava:

24 Disse loro, Ritraetevi: perciochè la fanciulla non è morta, ma dorme. Ed essi si ridevano di lui.

25 Ma, quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò, e prese la fanciulla per la mano, ed clis si destà.

#### EVANGELO DI S. MATTEO, IX. X.

27 E, partendosi Gesù di là, due ciechi lo seguitarono: gridando, e dicendo, Abbi pietà di noi, Figliuo-

lo di David.

28 E, quando egli fu venuto in casa, que' ciechi s'accostarono a lui. E Gesù disse loro, Credete voi ch'io possa far cotesto? Essi gli risposero, Sì certo, Signore.

29 Allora egli toccò gli occhi loro: dicendo, Siavi fatto secondo la

vostra fede.

30 E gli occhi loro furono aperti: e Gesù fece loro un severo divieto: dicendo, Guardate che niuno lo

sappia.
31 Ma essi, usciti fuori, publicarono la fama d'esso per tutto quel

32 Or. come que' ciechi uscivano, ecco, gli fu presentato un' uomo mutolo, indemoniato.

33 E, quando'l demonio fu cacciato fuori, il mutolo parlò, e le turbe si maravigliavano: dicendo, Giammai non si vide cotal cosa in Israel.

34 Ma i Farisei dicevano, Egli caccia i demoni per lo principe de'

demoni.

35 E Gesù andava attorno per tutte le città, e per le castella, insegnando nelle lor sinagoghe, e predicando l' evangelo del regno, e sanando ogni malattia, ed ogni infermita, fra 'l popolo.

36 E, veggendo le turbe, n'eb-be compassione: perciochè erano stanchi, e dispersi, a guisa di pecore che non hanno pastore.

37 Allora egli disse a suoi discepoli, Ben è la ricolta grande, ma

pochi sono gli operal 38 Pregate adunque il Signor della ricolta, ch' egli spinga degli cperai nella sua ricolta.

CAP. X. OI, chiamati a sè i suoi dodici discepoli, diede lor podestà so-pra gli spiriti immondi, da cacciargli fuori, e da sanare qualunque malattia, e qualunque infermità.

2 Or i nomí de' dodici apostoli son questi: Il primo è Simon, detto Pietro, ed Andrea, suo fratello: Iacobo di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello:

3 Filippo, e Bartolomeo: Toma. Matteo, il publicano: Iacobo d'Alfeo, e Lebbeo, chiamato per sopranome Taddeo:

Simon Cananita, e Giuda Iscariot, quel che poi ancora lo tradi. 5 Questi dodici mandò Gesù, dan-do loro questi ordini, Non andate

26 E la fama di ciò andò per tut-to quel paese. a' Gentill, e non entrate in alcuna città de' Samaritani : 6 Ma andate più tosto alle pecore

perdute della casa d' Israel. 7 Ed andate, e predicate : dicen-

do, Il regno de' cieli è vicino.

8 Sanate gl'infermi, nettate i leb-brosi, suscitate i morti, cacciate i demoni : in dono l'avete ricevuto, in dono datelo,

9 Non fate provision d'oro, nè d'argento, nè di monete nelle vo-

stre cinture :

10 Nè di tasca per lo viaggio, nè di due toniche, nè di scarpe, nè di bastone: perciochè l'operaio è de-

gno del suo nutrimento. 11 Or in qualunque città, o castello, voi sarete entrati, ricercate chi

in quello è degno: e quivi dimo-rate finche partiate. 12 E, quando entrerete nella casa, salutatela: dicendo, Pace sia

a questa casa. 13 E, se quella è degna, venga la pace vostra sopra essa : ma, se non è degna, la vostra pace ritorni a

voi.

14 E, se alcuno non vi riceve, e non ascolta le vostre parole, u-scendo di quella casa, o di quella città, scuotete la polvere de vo-

stri piedi. 15 lo vi dico in verità, che que' del paese di Sodoma, e di Gomorra, saranno più tollerabilmente trattati nel giorno del giudicio, che quella città.

16 Ecco, io vi mando come pecore in mezzo de' lupi : siate dunque prudenti come serpenti, e sem-

plici come colombe.

17 Or guardatevi dagli uomini: perciochè essi vi metteranno in man de concistori, ed essi vi sferzeranno nelle lor sinagoghe :

18 Ed anche sarete menati davanti a' rettori, e davanti alli re, per cagion mia: in testimonianza

a loro, ed a' Gentili.

19 Ma, quando essi vi metteranno nelle lor mani, non siate in soliecitudine come, o che parierete : perciochè in quella stessa ora vi sarà dato ciò ch'avrete a parlare.

 Conciosiacosachè non siate voi. quelli che pariate: ma lo Spirito del Padre vostro è quel che paria

in voi

21 Or il fratello darà il fratello. alla morte, e'l padre il figliuolo: ed i figliuoli si leveranno contr'a' lor padri, e madri, e gli faran mo-

22 E sarete odiati da tutti per lo mio nome: ma chi avra sostenuto fino al fine sarà salvato.

23 Or, quando vi perseguiranno

#### EVANGELO DI S. MATTEO, X. XI.

in una città, fuggite in un' altra: perciochè io vi dico in verita, che non avrete finito di circuire le città d' Israel, che 'l Figliuol dell' uomo

non sia venuto-24 Il discepolo non è da più che 'l maestro, ne 'l servitore da più che'l

suo signore.

25 Basta al discepolo d'esser come il suo maestro, ed al servitore d'esser come il suo signore : se hanno chiamato il Padron della casa Beelzebub, quanto più chiameranno cost i suoi famigliari!

26 Non gli temiate adunque: conciosiacosachè niente sia nascosto, che non abbia ad essere sco-

perto: ne d'occulto, che non ab-bia a venire a notizia. 27 Quello ch'io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce: e ciò ch' udite detto all' orecchio, predicatelo sopra i tetti.

8 E non temiste di coloro ch'uccidono il corpo, ma non possono uccider l'anima: ma temete più toeto colui che può far perire l'ani-

ma, e'l corpo, nella geenna. 29 Due passeri non si vendono eglino solo un quattrino? pur nondimeno l'un d'essi non può cadere in terra, senza 'l volere del Padre

vostro. 30 Ma, quant'è a voi, eziandio i capelli del vostro capo son tutti

annoverati. 31 Non temiate adunque: voi sie-

te da più di molti passeri. 32 Ogni uomo adunque che m'avra riconosciuto davanti agli uomini, io altresì lo riconoscerò da-vanti al Padre mio, che è ne'

33 Ma chiunque m'avrà rinegato davanti agli uomini, io altresi lo rinegherò davanti al Padre mio,

che e ne' cieli. 34 Non pensate ch' io sia venuto a metter pace in terra: io non son venuto a mettervi la pace, anzi la

spada.
35 Perclochè io son venuto a mettere in discordia il figliuolo contr'al padre, e la figliuola contr'alla madre, e la nuora contr'alla suo-

cera. 36 Ed i nemici dell' uomo saranno

i suoi famigliari stessi.

37 Chi ama padre, o madre, più che me, non è degno di me: e chi ama figliuolo, o figliuola, più che me, non è degno di me.

38 E chi non prende la sua croce,

e non viene dietro a me, non è de-gno di me.

39 Chi avrà trovata la vita sua la perderà : e chi avrà perduta la vita sua, per cagion mia, la troverà.

40 Chi vi riceve, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che m'ha

mandato. 41 Chi riceve un profeta, in nome di profeta, riceverà premio di pro-feta: e chi riceve un giusto, in nome di giusto, riceverà premio di giusto.

42 E chiunque avrà dato bere ac-

lo un bicchier d'acqua fredda ad un di questi piccioli, în nome di disce-polo, io vi dico in verita, ch'egii non perdera punto il suo premio.

#### CAP. XI. DOPO che Gesù ebbe finito

L di dar mandamenti a suoi dodici discepoli, egli si partì di là, per insegnare, e per predicar nelle lor città. 2 Or Giovanni, avendo nella pri-

gione udite l'opere di Gesù, man-do due de suoi discepoli, a dirgii : 3 Sei tu colui c'ha da venire, o

pur ne aspetteremo noi un' altro ? 4 E Gesu, rispondendo, disse loro, Andate, e rapportate a Giovan-ni le cose che voi udite, e vedete :

5 I ciechi ricoverano la vista, ed i zoppi caminano: i lebbrosi son mondati, ed i sordi odono: i morti son risuscitati, e l'evangelo è an-

nunziato a' poveri.
6 E beato è colui che non si sarà

scandalezzato di me.

7 Or, come essi se n'andavano, Gesù prese a dire alle turbe, intorno a Giovanni, Che andaste voi a veder nel diserto? una canna di-

menata dal vento? 8 Ma pure, che andaste a vede-re? un'uomo vestito di vestimenti morbidi? ecco, coloro che porta no vestimenti morbidi son nelle

case delli re.

9 Ma pure, che andaste a vedere? un profeta? sì certo, vi dico, e più

che profeta. 10 Perciochè costui è quel di cui è scritto, Ecco, io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il quale acconcerà il tuo camino di-

nanzi a te.

Il lo vi dico in verità, che, fra quelli che son nati di donne, non surse giammai alcuno maggiore di Giovanni Battista : ma il minimo

nel regno de cieli è maggior di lui. 12 Or, da giorni di Giovanni Bat-tista infino ad ora, il regno de cieli è sforzato, ed i violenti lo rapi-

scono. 13 Conclosiacosachè tutti i profeti, e la legge, abbiano profetima-to infino a Giovanni.

14 E, se voi lo voiete accettare, egli è Elia, che doves venire.

## EVANGELO DI S. MATTEO, XI. XII.

15 Chi ha orecchie per udire. oda. 1 16 Or a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile a' fanciulli, che seggono nelle piazze, e gridano a' lor compagni :

17 E dicono, Noi v'abbiamo so-

nato, e voi non avete baliato: v'abbiamo cantate lamentevoli canzoni, e voi non avete fatto cordoglio.
18 Conciosiacosachè Giovanni sia

venuto, non mangiando, nè bevendo: ed essi dicevano, Egli ha il demonio.

19 Il Figliuol dell'uomo è venuto, mangiando, e bevendo: ed essi dicono, Ecco un mangiatore, e be-vitor di vino; amico de' publicani, e de' peccatori: ma la Sapienza è stata giustificata da' suoi figliuoli.

 Allora egli prese a rimprove-rare alle città, nelle quali la maggior parte delle sue potenti operazioni erano state fatte, ch'elle non s'erano ravvedute: dicendo,

21 Guai a te, Chorazin! Guai a te, Betsaida ! perciochè, se in Ti-ro, e Sidon fossero state fatte le potenti operazioni, che sono state fatte in vol, si sarebbero già anticamente pentite, con sacco, e ce-

22 Ma pure io vi dico, che Tiro, e Sidon saranno più tollerabilmente trattate nel di del giudicio, che vol.

23 E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata infino al cielo, sarai abbassata fin nell' inferno: perciochè, se in Sodoma fossero state fatte le potenti operazioni, che sono state fatte in te, ella sarebbe durata infino al dì d'oggi.

24 Ma pure io vi dico, che'l paese di Sodoma sarà più tollerabilmente trattato nel giorno del giudicio,

che tu. 25 In quel tempo Gesù prese a dire, Io ti rendo gloria, e lode, o Padre, Signor del cielo, e della terra, che tu hai nascoste queste cose a' savi, ed intendenti, e le hai rivelate a' piccioli fanciulli.

26 Sì certo, o Padre: perciochè

così t'è piaciuto.

27 Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio, e niuno conosce il Figliuolo, senon il Padre : parimente, niuno conosce il Padre, senon il Figliuolo, e colui. a cui'l Figlinolo avra voluto rivelarlo. 28 Venite a me, voi tutti che siete

travagliati, ed aggravati: ed io v'alleggerò. 29 Togliete sopra voi 'l mio gio-

go, ed imparate da me ch'io son mansueto, ed umil di cuore: e voi \* 13

troverete riposo all'anime vostre.
30 Perciochè il mio giogo è dolce, e'l mio carico è leggiere.

CAP. XII.

IN quel tempo, Gesù caminava in giorno di sabato per li seminati : or i suoi discepoli ebber fame, e presero a sveller delle spighe, ed a

2 Ed i Farisei, veduto ciò, gli dissero, Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito di fare in giorno di sabato. 3 Ma egli disse loro, Non avete

voi letto ciò che fece David, quando ebbe fame egli, e coloro ch'erano con lui?

4 Come egli entrò nella casa di

Dio, e mangiò i pani di presenta-zione, i quali non gli era lecito di mangiare, nè a coloro ch'erano con lui : anzi a' sacerdoti soli ? 5 Overo, non avete voi letto nella legge, che nel tempio i sacerdoti,

ne' giorni del sabato violano il sabato, e pur non ne son colpevoli?

6 Or io vi dico, che quì v'é alcuno

maggior del tempio. 7 Or, se voi sapeste che cosa è, Io voglio misericordia, e non sacrificio; voi non avreste condannati

gl'innocenti. 8 Perciochè il Figliuol dell'uomo è Signore eziandio del sabato.

9 Poi, partitosi di là, venne nella

lor sinagoga: 10 Ed ecco, quivi era un' uomo, ch'avea la man secca. Ed essi fe-

cero una domanda a Gesù: dicendo, E egli lecito di guarire alcuno in giorno di Sabato i aciochè l'acchèrreto. 11 Ed egli disse loro, Chi è l'uomo fra voi, il quale avendo una

pecora, se quella cade in giorno di sebato in una fossa, non la pren-da, e non la rilevi? 12 Or, da quanto più è un'uo-mo, che una pecora? Egli è dun-que lecito di far bene in giorno di

sabato. 13 Allora egli disse a quell'uomo, Distendi la tua mano. Ed egli la distese, e fu renduta sana come

l'altra. 14 Ma i Farisci, usciti fuori, pre-

sero consiglio contr'a lui, come lo farebber morire. 15 Ma Gesù, conoscendo ciò, si

ritrasse di la : e molte turbe lo seguitarono, ed egli gli guari tutti: 16 E divietò loro severamente,

che nol palesassero: 17 Aciochè s'ademplesse ciò che fu detto dal profeta Isaia: dicendo,

18 Ecco'l mio Servitore, il quale

#### EVANGELO DI S. MATTEO, XII.

io ho eletto; l'amato mio, in cui i l'anima mia ha preso il suo compiacimento: io metterò lo Spirito mio sopra lui, ed egli annunziera

giudicio alle Genti. 19 Egli non contenderà, e non

griderà: e niuno udirà la sua voce

per le piazze. 20 Egli non tritera la canna rotta, e non ispegnerà il lucignol fumante: fin ch'abbia messo fuori'l

giudicio in vittoria. 21 E le Genti spereranno nel suo

nome. 22 Allora gli fu presentato un' indemoniato, cieco, e mutolo: ed egli lo sanò: tal che colui che prima era cieco, e mutolo, parlava,

e vedeva 23 E tutte le turbe stupivano, e dicevano, Non è costui 'l Cristo, il Figliuol di David ?

24 Ma i Farisel, udendo *ciò*, dicevano, Costui non caccia i demoni senon per Beelzebub, principe de demoni.

25 E Gesù, conoscendo i lor pensieri, disse loro, Ogni regno, diviso in sè stesso in parti contrarie, è diserto: parimente, ogni città, o casa, divisa in sè stessa in parti

contrarie, non può durare. 26 Or, se Satana caccia Satana, egli è diviso in sè stesso in parti contrarie: come adunque può du-

rare il suo regno ?

27 E, se io caccio i demoni per Beelzebub, per cui gli cacciano i vostri figliuoli? Per ciò, essi saran-

no i vostri giudici. 28 Ma, se lo caccio i demoni per lo Spirito di Dio, il regno di Dio è

pur pervenuto a voi.

29 Overo, come può alcuno en-trar nella casa d'un possente uo-mo, e rapirgli le sue masserizie, se prima non ha legato quel possente uomo? allora veramente gli prederà la casa.

30 Chi non è meco è contr' a me. e chi non raccoglie meco, sparge. 31 Per ciò, io vi dico, Ogni peccato e bestemmia sarà rimessa agli uomini: ma la bestemmia contr'allo

Spirito non sarà lor rimessa. 32 Ed a chiunque avrà detta alcuna parola contr'al Figliuol dell' uomo, sara perdonato: ma a niuno, che l'abbia detta contr'allo Spirito Santo, sarà perdonato, nè in questo secolo, nè nel futuro.

33 Fate l'albero buono, e'l frutto eard buono: o fate l'albero malvagio, el suo frutto sarà malvagio : conciosiacosachè dal frutto si conosca l'albero.

34 Progenie di vipere, come po-tete parlar cose buone, essendo

malvagi? conciosiacosachè la bocca parli di ciò che soprabbonda nel cuore. 35 L'uomo buono, dal buon teso-

ro del cuore, reca fuori cose buone : ma l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del cuore, reca fuori

cose malvage.
36 Or io vi dico che gli uomini renderanno ragione nel giorno del

giudicio, exiandio d'ogni oxicea parola ch'avranno detta

37 Perciochè, per le tue parole tu sarai giustificato, ed altrest per le tue parole sarai condannato.

Allora alcuni degli acribi, Farisei *gli* fecero motto: dicendo. Maestro, noi vorremmo veder da te qualche segno.

39 Ma egli, rispondendo, disse loro, La malvagia, ed adultera generazione richiede un segno: n niun segno le sarà dato, senon il segno del profeta Iona: 40 Perciochè, siccome Iona fu

tre giorni, e tre notti, nel ventre della balena, così sarà il Figiluol dell'uomo tre gibrni, e tre notti,

nel cuor della terra.

41 I Niniviti risurgeranno nel giudicio con questa generazione, e la condanneranno : perciochè essi si ravvidero alla predicazion di Iona: ed ecco, quì é uno che è più che lona.

42 La reina del Mezzodi risuaciterà nel giudicio cor questa generazione, e la condannerà : perciochè ella venne dagli estremi termini della terra, per udir la sapienza di Salomone: ed ecco, qui è uno che e più che Salomone.

43 Or, quando lo spirito immon-do è uscito d'un' uomo, egli va attorno per luoghi aridi, cercando riposo, e non lo trova.

44 Allora dice, Io me ne tornerò a casa mia, onde sono uscito : e se, quando egli vi viene, la trova vo-

ta, spazzata, ed adorna:

45 Allora va, e prende seco sett'altri spiriti, peggiori di lui, i quali entrano, ed abitano quivi: e l'uitima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Cost anche avverrà a questa malvagia generazione.

46 Or, mentre egli parlava ancora alle turbe, ecco, súa madre, ed i

suoi fratelli, fermatisi di fuori, cercavano di parlargh.

47 Ed alcuno gli disse, Ecco, tua madre, ed i tuoi fratelli sono la fuori, cercando di parlarti:

48 Ma egli, rispondendo, diese a colui che gli avea ciò detto, Chi è mia madre, e chi sono i mici fratelli?

#### EVANGELO DI S. MATTEO, XII. XIII.

49 E, distesa la mano verso i suoi discepoli, disse, Ecco la madre mia, ed i miei fratelli:

50 Perciochè, chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio, che è ne' cieli, esso è mio fratello, sorella, e madre.

#### CAP. XIII.

R in quel giorno stesso, Gesti. uscito di casa, si pose a sedere presso del mare.

2 E molte turbe si raunarono appresso di lui, tal ch' egli, entrato in una navicella, si pose a sedere : e tutta la moltitudine stava in piè in su la riva.

.3 Ed egli ragionava loro molte co-se, in parabole: dicendo, Ecco, un seminatore uscì fuori a seminare :

4 E, mentre egli seminava, una parte della semenza cadde lungo la strada: e gli uccelli vennero, e la

mangiarono tutta. 5 Ed un' altra cadde in luoghi

pictrosi, ove non avea molta terra; e subito nacque: perciochè non avea profondo terreno:

6 Ma, essendo levato 'l sole, fu riarea; e, perciochè non avea radice, si secco.
7 Ed un' altra cadde sopra le

spine : e le spine crebbero, e l'affogarono: 8 Ed un' altra cadde in buona

terra, e portò frutto, qual granel cento, qual sessanta, qual trenta.

9 Chi ha orecchie da udire, oda.

10 Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero, Perchè parli loro in parabole?

11 Ed egli, rispondendo, disse loro. Perclochè a voi è dato di conoscere i misteri del regno de cieli: ma a loro non è dato.

12 Perciochè, a chiunque ha, sarà dato, ed egli soprabbonderà: ma, a chiunque non ha, eziandio quel

ch'egii ha sara tolto. 13 Perciò, parlo io loro in para-bole, perchè veggendo non veggo-

no, udendo non odono, e non intendono. 14 E s'adempie in loro la profezia.

d' Isaia, che dice. Bene udirete, ma non intenderete: ben riguarderete, ma non vedrete.

15 Perciochè il cuor di questo popolo è ingrassato, ed odono grave-mente con gli orecchi, e chludono gli occhi: aciochè non veggano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io non gli sani.

16 Ma, beati gli occhi vostri, perchè veggono : e le vostre orecchie, perchè odono.

17 Perciochè, io vi dico in verità, che molti profeti, e giusti, hanno disiderato di veder le cose che voi vedete, e non l'hanno vedute: e d'udir le cose che voi udite, e non l' hanno udite.

18 Voi dunque intendete la para-

bola del seminatore.

19 Quando alcuno ode la parola del regno, e non l'intende, il maligno viene, e raspiece ciò ch'era stato seminato nel cuor d'esso. Un tale è la semenza seminata lungo la strada.

20 E colui che è seminato in luoghi pietrosi è colui ch' ode la parola, e subito con allegrezza la ri-

21 Ma non ha radice in sè, anzi è solo a tempo: ed, avvendo tribolazione, o persecuzione per la parola, incontanente è scandalezzato-22 E colui che è seminato fra le

spine è colui ch'ode la parola: ma la sollecitudine di questo secolo, e l'inganno delle ricchezze, affogano la parola; ed essa diviene in-fruttuosa.

23 Ma colui che è seminato nella buona terra è colui ch'ode la parola, e l'intende; il quale ancora frutta, e fa, qual cento, qual sessanta, qual trenta.

24 Egli propose loro un' altra parabola: dicendo, Il regno de' cieli è simile ad un' uomo che seminò buona semenza nel suo

campo: 25 Ma, mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico, e seminò delle zizzanie per mezzo 'l gra-

no, e se n'andò. 26 E, quando l'erba fu nata, ed ebbe fatto frutto, allora apparvero

eziandio le zizzanie.

27 Ed i servitori del padron di ca-sa vennero a lui, e gli dissero, Signore, non hai tu seminata buona semenza nel tuo campo? onde avviene adunque che vi son delle zizzanie?

28 Ed egli disse loro, Un uomo nemico ha ciò fatto. Ed i servitori gli dissero, Vuoi dunque che andiamo, e le cogliamo?

29 Ma egli disse, No: che talora, cogliendo le sissanie, non diradi-chiate insieme con esse il grano.

30 Lasciate crescere amendue insieme, infino alla mietitura: e, nel tempo della mietitura, io dirò a' mietitori, Cogliete prima le sisanie, e legatele in fasci, per bruciarie: ma accogliete il grano nel

mio granalo. 31 Egli propose loro un' altra pa-rabola: dicendo, Il regno de' cieli è gimile ad un granel di senape, 2 N

### EVANGELO DI S. MATTEO, XIII. XIV.

il quale un' uomo prende, e lo se- i mina nel suo campo.

32 Esso è bene il più picciolo di tutti i semi: ma, quando è cre-sciuto, è la maggiore di tutte l'er-be, e diviene albero, tal che gli ne, e diviene sibero, tal che gli uccelli del cielo vengono, e si ri-parano ne' suoi rami. 33 Egli disse loro un' altra para-bola: Il regno de' cieli è simile al

lievito, il quale una donna prende, e lo ripone dentro tre stais di fari-

na, finchè tutta sia levitata. 34 Tutte queste cose ragionò Gesù in parabole alle turbe: e non

parlava loro senza parabola: 35 Aciochè s'adempiesse ciò che fu detto dal profeta, lo aprirò la mia bocca in parabole: lo sgorgherò cose occulte fin dalla fonda-

zion del mondo. 36 Allora Gesù, licensiate le turbe, venne in casa, ed i suoi discepoli gli s'accostarono: dicendo, Dichiaraci la parabola delle zizza-

nie del campo.

37 Ed egii, rispondendo, disse loro. Colui che semina la buona semenza è il Figliuol dell' uomo;

38 E'l campo è il mondo, e buona semenza sono i figliuoli del regno, e le zizzanie sono i figliuoli del maligno;

39 E'l nemico che l'ha seminate

è il diavolo, e la mietitura è ia fin del mondo, ed i mietitori son gli angeli. 40 Siccome adunque si colgono

le zizzanie, e si bruciano col fuoco, così ancora avverrà nella fin del mondo. 41 Il Figliuoi dell' uomo manderà

i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, e gli operatori d'iniquità; 42 E gli gitteranno nella fornace

del fuoco. Ivi sarà il pianto, e lo stridor de denti.

43 Allora i giusti risplenderanno

come il sole, nel regno del Padre loro. Chi ha orecchie da udire, oda. 44 Di nuovo, il regno de cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, il quale un' uomo, avendolo trovato, nasconde; e per

l'allegrezza che n'ha, va, e vende tutto ciò ch'egli ha, e compera quel campo.

45 Di nuovo, il regno de cieli è simile ad un' uomo mercatante, il qual va cercando di belle perle. 46 E, trovata una perla di gran

prezzo, va, e vende tutto ciò ch'egli ha, e la compera.

47 Di nuovo, il regno de' cieli è simile ad una rete gittata in mare, la qual raccoglie d'ogni maniera di coes :

48 E, quando è piena, i pescatori la traggono fuori in sul lito: e, postisi a sedere, raccolgono le cose buone ne' lor vasi, e gittano via ciò che non val nulla

49 Così avverrà nella fin del mondo: gli angeli usciranno, e mette-ranno da parte i malvagi d'infra i

giusti:

50 E gli gitteranno nella fornace del fuoco. Ivi stridor de' denti Ivi sarà il pianto, e lo

51 Gesù disse loro, Avete voi intese tutte queste cose? Essi gli dissero, Sì, Signore.

52 Ed egli disse loro, Perciò, ogni scriba, ammaestrato per lo re-gnode cieli, è simile ad un padron di casa, il qual trae fuor del suo

tesoro cose vecchie, e nuove. 53 Or, quando Gesù ebbe finite queste parabole, si dipartì di là.

54 Ed, essendo venuto nella sua patria, gl'insegnava nella lorsinagoga, tal ch'essi stupivano, e dicevano, Onde viene a costui cotesta sapi enza, e coteste potenti operasioni?

55 Non è costui'l figliuol del fabbro di legname ? sua madre non si chiama ella Maria? ed i suoi fratelli, Iacobo, e Iose, e Simon, e Giuda?

56 E non son le sue sorelle tutte appresso di noi? onde vengono dunque a costui tutte queste cose? 57 Ed erano scandalemati di lui. E Gesù disse loro, Niun profets è

spressato, senon nella sua patria, ed in casa sua. 58 Ed egli non fece quivi molte

potenti operazioni, per la loro incredulità.

#### CAP. XIV.

IN quel tempo, Erode, il tetrarca, udì la fama di Gesù:

2 E disse a' suoi servitori, Costui è Giovanni Battista: egli è risuscitato da' morti: e però le potenze

operano in lui.

3 Perciochè Erode avea preso
Giovanni, l'avea messone legami,
e l'avea incarcerato, per Erodisda, moglie di Filippo, suo fratchio.
4 Perciochè Giovanni gil diceva,
E' non d'Abelto d'aveati.

E' non t' è lecito d'averla.

5 E, volendolo far morire, pur temette il popolo: perciochè essi

lo teneano per profeta.
6 Or, celebrandosi l giorno della natività d'Erode, la figliuola d'E-rodiada avea ballato ivi in messo, ed era piaciuta ad Erode.

7 Onde egli le promise, con giu-ramento, di darie tutto ciò ch'ella chiederebbe.

8 Ed ella, indotta prima da su

### EVANGELO DI S. MATTEO, XIV. XV.

piatto la testa di Giovanni Bat-

9 E'l re se n'attristò: ma pure per li giuramenti, e per rispetto di coloro ch'erano con lui a tavola. comandò che le fosse data:

10 E mandò a far decapitar Giovanni Battista in prigione.

11 E la sua testa fu portata in un platto, e data alla fanciulla: ed ella la portò a sua madre.

12 Ed i discepoli d'esso vennero, e tolsero il corpo, e lo seppellirono: poi vennero, e rapportarono il fatào a Gesti.

13 E Gesù, udito eiò, si ritrasse di là sopra una navicella, in un luogo diserto, in disparte. E le turbe, uditolo, lo seguitarono a piè, dalle città-

14 E Gesù, essendo smontato dalla navicella, vide una gran moltitudine, e fu mosso a compassione inverso loro, e sanò gl'infer-

mi d'infra loro.

15 E, facendosi sera, i suoi discepoli gli s'accostarono: dicendo, Questo luogo è diserto, e l'ora è glà passata: licenzia le turbe, aciochè vadano per le castella, e si comperino da mangiare.

16 Ma Gesti disse loro, Non è loro bisogno d'andarsene: date lor voi da mangiare.

17 Ed essi gli dissero. Noi non abbiamo qui senon cinque pani, e due pesci. 18 Ed egli disse, Recateglimi quà

19 E comandò che le turbe si coricassero sopra l'erba: poi prese i cinque pani, ed i due pesci: e, levati gli occhi al cielo, fece la benedizione: e, rotti i pani, gli diede a' discepoli, ed i discepoli alle turbe.

20 E tutti mangiarono, e furono sasiati: poi i discepoli levarono

l'avanzo de' pezzi, e ve ne furono dodici corbelli pieni. 21 Or coloro ch' aveano mangiato erano intorno a cinquemila uomini. oltr'alle donne, ed i fanciulli.

22 Incontanente appresso, Gesù costrinse i suoi discepoli a montare in sulla navicella, ed a passare innanzi a lui all' altra riva, mentre

egli licenziava le turbe. 23 Ed egli, dopo aver licenziate le turbe, sall in sul monte in disparte, per orare. E, fattosi sera, era

quivi tutto solo.

4 E la navicella era già in messo del mare, travagliata dall' onde: perciochè il vento era contrario. 25 E nella guarta vigilia della notte, Gesù se n'andò a loro, caminando sopra'i mare.

26 Ed i discepoli, veggendolo ca-\* 17

madre, disse, Dammi qui in un | minare sopra'l mare, si turbarono : dicendo, Egli è una fantasima. di paura, gridarono.

27 Ma subito Gesù parlò loro: di-cendo, Rassicuratevi: sono io, non

temiate 28 E Pietro, rispondendogli, disse, Signore, se sei tu, comanda ch'io venga a te sopra l'acque.

29 Ed egii diese, Vieni. E Pietro. smontato della navicella, caminava sopra l'acque, per venire a Gesù: 30 Ma, veggendo il vento forte. ebbe paura. e, cominciando a

sommergersi, gridò: dicendo, Sirnore, salvami, 31 Ed incontanente Gesù distese la mano, e lo prese: e gli disse, O

uomo di poca fede, perchè hai dubitato i

32 Poi, quando furono entrati nella navicella, il vento s'acquetò. 33 E coloro ch' erano nella navicella vennero, e l'adorarono: dicendo, Veramente tu sei 1 Figliuol di Dio.

34 Poi, essendo passati all'altra riva, vennero nella contrada di

Gennesaret.

35 E gli uomini di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandarono a farlo assapere per tutta quella contrada circonvicina: e gil presentarono tutti i malati:

36 E lo pregavano, che potessero sol toccare il lembo dalla sua vesta: e tutti quelli che lo toccarono furono sanati.

# CAP. XV.

A LLORA gli scribi, ed i Farisci di Gerusalemme vennero a

Gesù: dicendo.

2 Perchè trasgrediscono i tuoi discepoli la tradizion degli anziani ? conciosiacosachè non si lavino le mani, quando prendono cibo. 3 Ma egli, rispondendo, disse lo-ro, E vol, perchè trasgredite il co-

mandamento di Dio per la vostra tradizione ?

4 Conciosiacosachè Iddio abbia comandato in questa maniera, Onora padre, e madre: e, Chi maladice padre, o madre, muoia di morte.

5 Ma voi dite, Chiunque avrà detto al padre, od alla madre, Tut-to ciò, di che tu potresti esser da me sovvenuto, sia offerta:

6 Non possa più onorar suo padre, e sua madre. Ed avete anullato il comandamento di Dio con

la vostra tradizione. 7 Ipocriti, ben di voi profetimò Isaia : dicendo,

8 Questo popolo s'accosta a me con la bocca, e m'onora con le

# EVANGELO DI S. MATTEO, XV. XVI.

labbra: ma il cuor loro è lungi 9 Ma invano m'onorano, inse mando dottrine, che son comanda-

menti d'uomini. 10 Poi, chiamata a sè la moltitu-

dine, le disse, Ascoltate, ed inten-

ete: 11 Non ciò ch'entra nella bocca contamina l'uomo: ma ben lo contamina ciò ch' esce della bocca-

12 Allora i suoi discepoli, acco-statisi, gli dissero, Sai tu che i Farisei, udito questo ragionamento, sono stati scandalezzati ?

13 Ed egli, rispondendo, disse, O-gni pianta che i padre mio celeste

non ha piantata sara diradicata. 14 Lasciategli: son guide cieche di ciechi: or, se un cieco guida un' altro cieco, amendue caderanno nella fossa.

15 E Pietro, rispondendo, gli disse, Dichiaraci quella parabola.

16 E Gesù disse, Siete voi eziandio ancor privi d'intelletto? 17 Non intendete voi ancora che

tutto ciò ch'entra nella bocca se ne va nel ventre, e poi è gittato fuori nella latrina? 18 Ma, le cose ch'escono della

bocca procedono dal cuore, ed esse contaminano l'uomo. 19 Conciosiacosachè dal cuore

procedano pensier imalvagi, omicidi. adulterii, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze: 20 Queste son le cose che contaminano l'uomo: ma il mangiare con mani non lavate non conta-

mina l'uomo. 21 Poi Gesù, partitosi di là, si ritrasse nelle parti di Tiro, e di

22 Ed ecco, una donna Cananea,

uscita di que confini, gli grido: dicendo, Abbi pietà di me, o Si-gnore, figliuol di David: la mia figliuola è malamente tormentata dal demonio.

23 Ma egli non le rispondeva nul-la. Ed I suoi discepoli, accosta tisi, lo pregavano: dicendo, Licensiala, perciochè ella grida die-

tro a noi 24 Ma egli, rispondendo, disse, Io non son mandato, senon alle pecore perdute della casa d'Israel

25 Éd ella venne, e l'adorò: dicendo, Signore, aiutami.

26 Ma egil, rispondendo, disse, Egli non è onesto prendere il pan de figliuoli, e gittarlo a cagnuoli. 27 Ed ella disse, Ben dici, Signore: conciosiacosachè anche i cagnuoli mangino delle miche che caggiono dalla tavola de' lor padroni

28 Allora Gesù, rispondendo, le disse, O donna, grande è la tua fede: siati fatto come tu vuoi. da quell'ora, la sua figliuoia fu sanata.

29 E Gesù, partendo di là, venne presso al mar della Galilea: e, sa-

lito sopra'l monte, si pose quivi a sedere.

30 E molte turbe s'accostarono a lui, le quali aveano con loro de zoppi, de' ciechi, de' mutoli, de' monchi, ed altri molti : e gli gittarono a' piedi di Gesù : ed egli gli

31 Talchè le turbe si mara vigliavano, veggendo i mutoli pariare, i monchi esser sani, i zoppi cami-nare, ed i ciechi vedere : e glorifi-

carono l' Iddio d' Israel. 32 E Gesù, chiamati a sè i suoi discepoli, disse, Io ho gran pieta della moltitudine : percioché gia tre giorni continui dimora appresso di me, e non ha che mangiare: e pure io non voglio licenziargli digiuni, che talora non vengano

meno tra via 33 Ed i suoi discepoli gli dissero, Onde avremmo in un luogo diserto tanti pani, che bastassero a

saziare una cotanta moltitudine? 34 E Gesù disse loro, Quanti pani avete? Ed essi dissero, Sette, ed

alcuni pochi pescetti 35 Ed egli comandò alle turbe che si mettessero a sedere in terra. 36 Poi prese i sette pani, ed i pesci : e, rendute grazie, *gli rupp*e,

e gli diede a' suoi discepoli; ed i discepoli alla moltitudine. 37 È tutti ne mangiarono, e furono saziati: poi levarono l'avan-

zo de pezzi, e ve ne fu sette punieri pieni. 38 Or coloro ch'aveano mangiato

erano quattromila uomini, oltre alle donne, ed i fanciulli. 39 Poi, licenziate le turbe, egli

montò nella navicella, e venne ne confini di Magdala.

## CAP. XVI.

<sup>7</sup>D accostatisi a lui i Farisei. ed i Sadducei, tentandolo, lo richiesero di mostrar loro un segno dal cielo.

2 Ma egli, rispondendo, disse loro, Quando si fa sera, voi dite Fara tempo sereno: perciochè il

ciel rosseggia.

3 E la mattina dite, Oggi sord tempesta: perciochè il cielo tutto mesto rosseggia. Ipocriti, ben sa-pete discernere l'aspetto del cielo, e non potete discernere i segni de tempi!

#### EVANGELO DI S. MATTEO, XVI. XVII.

alcuno non le sara dato, senon il segno del profeta Iona. E, lasciatigli, se n'andò.

5 E, quando i suoi discepoli fu-rono giunti all'altra riva, ecco, aveano dimenticato di prender del

6 E Gesti disse loro, Vedete, guardatevi dal lievito de' Farisci, e de' Sadducei.

7 Ed essi ragionavano fra loro: dicendo. Noi non abbiamo preso

del pane.

8 E Gesù, conosciuto ciò, disse loro, Perchè questionate fra voi, o uomini di poca fede, di ciò che non avete preso del pane?

9 Ancora siete voi sensa intelletto, e non vi ricordate de' cinque pani de' cinquemila uomini; quanti corbelli ne levaste?

10 Nè de sette pani de quattromila uomini, e quanti panieri ne

levaste?

11 Come non intendete voi, che non del pane vi dissi che vi guar-daste dal lievito de' Farisci, e de' Sadducei ?

12 Allora intesero ch'egli non avea detto che si guardassero dal lievito del pane, ma della dottrina de' Farisei, e de' Sadducei.

13 Poi Gesù, essendo venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò i suoi discepoli, Chi dicono gli uomini ch'io, Figliuol dell' uomo, sono?

14 Ed essi dissero, Alcuni, Giovanni Battista : altri, Elia : altri,

Ieremia, od un de' profeti. 15 Ed egli disse loro, E voi, chi

dite ch' io sono ?

16 E Simon Pietro, rispondendo, disse, Tu sei 'l Cristo, il Figliuol dell' Iddio vivente.

17 E Gesù, rispondendo, gli disse, Tu sei beato, o Simon, figliuol di Iona: conclosiacosachè la carne e 'l sangue non\_t'abbia rivelato questo: ma il Padre mio, ch'e ne' cieli.

18 Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa: e le porte dell' inferno non la potranno vin-

cere.

19 Ed io ti darò le chiavi del regno de' cieli : e tutto ciò, ch' avrai legato in terra sarà legato ne cielt, e tutto ciò ch'avrai sciolto in terra sarà sciolto ne' cieli.

20 Allora egli divietò a' suoi discepoli, che non dicessero ad alcuno ch'egli fosse Gesù, il Cristo.

21 Da quell' ora Gesù cominciò a dichiarare a' suoi discepoli, che gli

4 La gente malvagia, ed adul- | conveniva andare in Gerusalem-tera, richiede un segno: ma segno | me, e sofferir molte cose dagli anziani, e da' principali sacerdoti, e dagli scribi: ed esser ucciso, e risuscitar nel terzo giorno.

22 E Pietro, trattolo da parte, cominciò a riprenderlo: dicendo. Signore, tolga ciò Iddio: questo

non t'avverra punto.

23 Ma egii, rivoltosi, disse a Pietro, Vattene indietro da me. Satana: tu mi sei in iscandalo: perciochè tu non hai 'l senso alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini.

24 Allora Gesù disse a' suoi discepoli, Se alcuno vuol venire dietro a me, rinunzii a sè stesso, e tolga

la sua croce, e seguitimi. 25 Perciochè, chi avra voluta salvar la vita sua la perderà: ma chi avrà perduta la vita sua, per amor di me, la troverà.

26 Perciochè, che giova egli al-l'uomo, se guadagna tutto 'l mon-do, e fa perdita dell' anima sua! overo, che darà l'uomo in iscam-

bio dell' anima sua ?

27 Perciochè il Figliuo' dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, co' suoi angeli : ed allora egli renderà la retribuzione a ciascuno secondo i suoi fatti.

28 Io vi dico in verità, ch'alcuni di coloro che son qui presenti non zusteranno la morte, che non abbiano veduto il Figliuol dell' uomo

venir nel suo regno.

#### CAP. XVII.

SEI giorni appresso, Gesù E prese seco Pietro, e Iacobo, e Giovanni, suo fratello; e gli con dusse sopra un' alto monte, in diparte:

2 E fu trasfigurato in lor presen-za: e la sua faccia risplende come il sole, ed i suoi vestimenti diven-

nero candidi come la luce. 3 Ed, ecco, apparvero loro Moisè,

ed Elia, che ragionavano con lui. 4 E Pietro fece motto a Gesù, e gli disse, Signore, egli è bene che

noi stiamo qui: se tu vuoi, faccia-mo qui tre tabernacoli: uno a te, uno a Moisè, ed uno ad Elia. 5 Mentre egli parlava ancora, ecco, una nuvola lucida gli adom-

brò : ed ecco, una voce venne dalla nuvola: dicendo, Quest'è il mio diletto Figliuolo, in cui ho preso il mio compiacimento: ascoltatelo. 6 Ed i discepoli, udito ciò, caddero sopra le lor facce, e temettero

grandemente. 7 Ma Gesù, accostatosi, gli toc-co, e disse, Levatevi, e non te-

miate. 8 Ed essi, alzati gli occhi, non vi-

### EVANGELO DI S. MATTEO, XVII. XVIII.

dero alcuno, senon Gesù tutto | 25 Egli disse, St. E, quando egli

9 Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro questo co-mandamento: Non dite la visione ad alcuno, finchè'i Figliuol del-l'uomo sia risuscitato da' morti.

10 Ed i suoi discepoli le doman-darono: dicendo, Come adunque dicono gli scribi che convien che

prima venga Elia?

11 E Gesú, rispondendo, disse loro, Elia veramente dee prima venire, e ristabilire ogni cosa.

12 Ma io vi dico, ch' Elia è già venuto, ed essi non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto inverso lui ciò c'hanno voluto: così ancora il Figliuol dell' uomo sofferirà

da loro. 13 Allora i discepoli intesero ch'edi avea loro detto ciò di Giovanni

14 E, quando furono venuti alla moltitudine, un' uomo gli s'accostò, inginocchiandosi davanti a lui: 15 É dicendo, Signore, abbi pleta. del mio figliuolo: perciochè egli è lunatico, e malamente tormenta to: conciosiacosachè spesso caggia

nel fuoco, e spesso nell'acqua-16 Ed io l'ho presentato a tuoi discepoli, ma essi non l'hanno po-

tuto guarire. 17 E Gesti, rispondendo, disse, Ahi, generazione incredula, e perversa! infino a quando mai sarò con voi? infino a quando mai vi

comporterò? adducetelomi qua. 18 E Gesù sgridò il demonio, ed egli uscì fuor di lui: e da quell'ora

il fanciullo fu guarito. 19 Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero, Perch non abbiamo noi potuto cacciario? 20 E Gesù disse loro, Per la vostra incredulità: perciochè io vi dico in verità, che, se avete di fede quant'è un granel di senape, voi direte a questo monte, Passa di qui là, ed esso vi passerà : e niente vi sarà impossibile.

21 Or questa generazion di demoni non esce fuori, senon per ora-

zione, e per digiuno.

22 Or, mentre essi conversavano nella Galilea, Gesù disse loro, Egli avverrà che il Figliuol dell' uomo sarà dato nelle mani degli uomini ; 23 Ed essi l'uccideranno: ma nel terso giorno egli risusciterà. essi ne furono grandemente contristati.

24 E, quando furono venuti in Capernaum, coloro che ricoglicano le didramme vennero a Pletro, e dissero, Il vostro Maestro non paga egli le didramme i

fu entrato in casa, Gesti lo prevenne: dicendo, Che ti pare, Simon? da cui prendono li re della terra i tributi, o'l censo ? da' figliuo-

li loro, o dagli stranieri ? 26 Pietro gli disse, Dagli stranie-ri. Gesù gli disse, Dunque i figliuo-

li son franchi.

27 Ma, aciochè noi non gli scandalezziamo, vattene al mare, e gitta l'amo: e togli'l primo pesce che salirà fuori, ed aprigti la gola, e tu vi troversi uno statere: prendilo, e dallo loro, per te, e per me.

### CAP. XVIII.

IN quell' ora i discepoli vennero a Gesù: dicendo, Deh, chi è il

maggiore nei regno de' cieli ? 2. E Gesù, chiamato a sè un piccol fanciullo, lo pose nel messo di

loro:

3 E disse, Io vi dico in verità, che se non siete mutati, e non divenite come i piccoli fanciulli, voi non entrerete punto nel regno de cieli. 4 Ogni uomo adunque, che si sarà abbassato, come questo piccol fan-ciullo, è il maggiore nel regno de'

5 E chiunque riceve un tal piccol fanciullo, nel nome mio, ri-

ceve me.

6 Ma chi avrà scandalemato un di questi piccioli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appiccata una macina da asino al collo, e che fosse sommerso nel fondo del mare.

7 Guai al mondo per gli scandali! perciochè, bene è necessario che scandali avvengano: ma nondi

meno, guai a quell' nomo per cui lo scandalo avviene! 8 Or, se la tua mano, o'l tuo piè, ti fa intoppare, mezzagli, e gittagli via da te : meglio è per te d'entrar nella vita soppo, o moneo, che, avendo due mani, e due piedi. esser gittato nel fuoco eterno.

9 Parimente, se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo, e gittalo via da te: meglio è per te d'entrar nella vita, avendo un occhio solo, che. avendone due, ceser gittato nella

geenna del fuoco.

10 Guardate che non isprezziate alcuno di questi piccioli: percioche io vi dico, che gli angeli loro veggono del continuo ne cieli la f cia del Padre mio, che è ne cieli. 11 Conclosiacosachè l'Figliuol del

l'uomo sia venuto per salvar ciò

ch'era perito.

12 Che vi pare egii ! Se un' nomo ha cento pecore, ed una d'esse si smarrisce, non lascerà esti le no-

#### EVANGEŁO DI S. MATTEO, XVIII. XIX.

vantanove, e non andrà egli su per li monti cercando la smarrita? 13 E, se pure avviene ch'egli la trovi, lo vi dico in verità, ch'egli più si rallegra di quella, che del-le novantanove che non s'erano

smarrite.

14 Coei, la volontà del Padre vo-stro ch' è ne' cieli è, che non pur un di questi piccioli perisca.

15 Or, se'i tuo fratello ha peccato contr' a te, va', e riprendilo fra te, e lui solo : se egli t'ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello.

16 Ma, se non t'ascolta, prendi teco ancora uno, o due: aciochè ogni parola sia confermata per la bocca di due, o di tre testimoni.

17 E, s'egli disdegna d'ascoltargli, dillo alla chiesa: e, se disdegna eziandio d'ascoltar la chiesa, siati come il pagano, o'i publicano.

18 Io vi dico in verità, che tutte le cose che voi avrete legate sopra la terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose ch'avrete sciolte sopra la terra saranno sciolte nel cielo. 19 Oltr'a ciò, io vi dico che, se

due di voi consentono sopra la terra, intorno a qualunque cosa chie-deranno, quella sara lor fatta dal Padre mio, che e ne cieli.

20 Perciochè, dovunque due, o tre, son raunati nel nome mio, quivi sono io nei mezzo di loro.

21 Allora Pietro, accostatoglisi, disse, Signore, quante volte, peccando il mio fratello contr'a me, gli perdonerò io? fino a sette volte? 22 Gesù gli disse, lo non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.

23 Perciò, il regno de' cieli è asso-

migliato ad un re, il qual volle far ragione co' suol servitori. 24 Ed, avendo cominciato a far ra-

gione, gli fu presentato uno, ch'era debitore di diecimila talenti:

25 E, non avendo egli da pagare, il suo signore comandò ch'egli, e la sua moglie, ed i suoi figliuoli, e tutto quanto avea, foese venduto, e che 'l debito fosse pagato.

26 Laonde il servitore, gittatosi in terra, si prostese davanti a lui : di-cendo, Signore, abbi pazienza inverso me, ed io ti pagherò tutto.

27 E'i signor di quel servitore, mosso da compassione, lo lasciò andare, e gli rimise il debito.

28 Ma quel servitore, uscito fuori trovò uno de'suoi conservi, il qual gli doves cento denari: ed egli lo prese, e lo strangolava: dicendo, Pagami ciò che tu mi dei.

29 Laonde il suo conservo, gittalisi a' piedi, lo pregava : dicendo Abbi pasienza inverso me, ed io ti pagherò tutto.

30 Ma egli non volle: anzi andò, e lo cacció in prigione, finch' avesse

pagato il debito. 3l'Or i suoi conservi, veduto 'l fatto, ne furono grandemente contristati, e vennero al lor signore, e gli dichiararono tutto I fatto.

32 Allors il suo signore lo chiamò a sè, e gli disse, Malvagio servi-tore, io ti rimisi tutto quel debito, perciochè tu me ne pregasti :

33 Non ti si conveniva egli altresì aver pietà del tuo conservo, siccome lo ancora avea avuto pieta di te ?

34 El suo signore, adiratosi, lo diede in man de sergenti, da mar-toriarlo, infino a tanto ch' egli avesse pagato tutto ciò che gli era do-

vuto. 35 Così ancora vi farà il vostro Padre celeste, se voi non rimettete di cuore ognuno al suo fratello i

suoi falli. CAP. XIX. OUANDO Gesù ebbe finiti

L. questi ragionamenti, si diparti di Gaillea, e venne ne' confini della Giudea, lungo 'l Giordano.

2 E molte turbe lo seguitarono: ed egli gli sanò quivi.

3 Ed i Farisci s'accostarono a lui, tentandolo, e dicendogli, E egli lecito all'uomo di mandar via la sua moglie per qualunque cagione?

4 Ed egli, rispondendo, disse loro, Non avete voi letto, che colui, che da principio fece ogni cosa, fece gli uomini maschio, e femmina?

5 E disse, Perciò, l'uomo lascerà. il padre, e la madre, e si congiugnerà con la sua moglie, ed i due diverranno una stessa carne.

6 Talche, non sono più due, anzi una stessa carne : ciò, dunque, che Iddio ha congiunto, l'uomo nol se-

7 Essi gli dissero, Perchè dunque comando Moisè che si desse la scritta del divorzio, e che così si mandasse via la moglie?

8 Egli disse loro, Ben vi permise Moise, per la durezza de vostri cuori, di mandar via le vostre mogli: ma da principio non era così.

9 Or io vi dico, che chiunque manda via la sua moglie, salvoché per cagion di fornicazione, e ne sposa un' altra, commette adulterio: ed altresì chi sposa colei che è mandata via commette adulterio.

10 I suoi discepoli gli dissero, Se così sta l'affare dell'uomo con la moglie, non è ispediente maritarsi.

Il Ma egli disse loro, Non tutti son capaci di questa cosa che voi dite : ma sol coloro a cui è dato.

EVANGELO DI S. MATTEO, T. ...

12 Perciochè vi son degli eunuchi. i quali son nati così dal ventre della madre: e vi son degli cunuchi, i quali sono stati fatti eunuchi dagli uomini: e vi son degli eunuchi, i quali si son fatti eunuchi loro stesal per lo regno de' cieli. Chi può

ser capace di queste cose, sialo. 13 Allora gli furono presentati de' piccioli fanciulli, aciochè imponesse lor le mani, ed orasse: ma i discepoli sgridavano coloro che gli

presentavano. 14 Ma Gesù disse. Lasciate que' piccioli fanciulli, e non gli divietate di venire a me: perciochè di tali è

il regno de' cieli.
15 Ed, imposte lor le mani, si partì đi là.

16 Ed ecco, un certo, accostatosi, li disse, Maestro buono, che bene

farò, per aver la vita eterna? 17 Ed egli gli disse, Perchè mi chiami buono? niuno e buono, senon un solo, cioc, Iddio. Or, se tu vuoi entrar nella vita, osserva i comandamenti,

18 Colui gli disse, Quali? E Gesù disse, Questi: Non uccidere, Non commettere adulterio, Non furare,

Non dir falsa testimonianza: 19 Onora tuo padre, e tua madre: ed, Ama il tuo prossimo come te

stesso. 20 Quel giovane gli disse, Tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovanezza: che mi manca egli ancora i 21 Gesù gli disse, Se tu vuoi esser

perfetto, va', vendi ciò che tu hai, e donalo a' poveri, e tu avrai un te-soro nel cielo: poi vieni, e seguitami.

22 Ma il giovane, udita quella parola, se n'andò contristato: perciochè egli avea molte ricchesse.

23 E Gesù disse a suoi discepoli, Io vi dico in verità, ch'un ricco malagevolmente entrerà nel regno de' cieli.

24 E da capo vi dico, Egli è più agevole ch' un camello passi per la cruna d'un' ago, che non ch'un ricco entri nel regno di Dio.

25 Ed i suoi discepoli, udito ciò, sbigottirono forte: dicendo, Chi adunque può esser salvato i

26 E Gesù riguardatigli, disse lo-ro, Questo è impossible appo gii uomini: ma appo Iddio ogni cosa è possibile.

27 Allora Pietro, rispondendo, gli disse, Ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa, e t'abbiamo seguitato: che ne avremo dunque? 28 E Gesù disse loro, Io vi dico

in verità, che, nella nuova crea-sione, quando'l Figiluol dell'uo-# 22

mo sederà sopra'i trono della sua gloria, voi ancora che m'avete se guitato sederete sopra dodici troni, giudicando le dodici tribù d'Israel.

29 E chiunque avrà abbandonato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figliuoli, o possessioni, per lo mio nome; ne ricevera cento cotanti, ed eredera la vita eterna.

30 Ma molti primi saranno ultimi, e motti ultimi saranne primi.

CAP. XX.

DERCIOCHE', il regno de' cieli è simile ad un padron di casa il quale in sul far del dì uscì fuori, per condurre a presso de' lavora tori, per mandargii nella sua vi-

2 E. convenutosi co' lavoratori in un denaro al dì, gli mandò nella

sua vigna. 3 Pol, uscito intorno alle tre ore.

ne vide altri che stavano in sulla piassa, scioperati; 4 Ed egli disse loro, Andate vol ancora nella vigna, ed io vi darò

ciò che sarà ragionevole. Ed essi andarono. 5 Poi, uscito ancora intorno alle sei, ed alle nove ore, fece il simi-

gliante.

6 Or, uscito ancora interno alle undici ore, ne trovò degli altri che se ne stavano scioperati : ed egli disse loro; Perchè ve ne state qui tutto 'l dì scioperati i

7 Essi gli dissero, Perciochè niuno ci ha condotti a presso. Egii disse loro, Andate voi ancora nella vigna, e riceverete ciò che sarà ragionevole.

8 Pol, fattosi sera, il padron della vigna disse al suo fattore, Chiama i lavaratori, e paga loro il pre-mio, cominciando dagli ultimi fino a' primi.

9 Allora que dell' undici ore vennero, e ricevettero un denaro per uno.

10 Poi vennero i primi, i quali pensavano di ricever più: ma ricevettero anch' essi un denaro ner uno.

11 E, ricevutolo, mormoravano contr'al padron di casa :

12 Dicendo, Questi ultimi hanno lavorato *solo* una ora, e ta gli hai fatti pari a noi, ch'abbiam portata

la gravema del dì, e l'arsura.

13 Ma egli, rispondendo, disse
all'un di loro, Amico, io non ti fo alcun torto: non ti convenisti tu meco in un denaro?

14 Prendi ciò che t'appartiene, e vattene: ma io vogilo dare a quest' ultimo quanto a te.

### EVANGELO DI S. MATTEO, XX. XXI.

15 Non m'è egli lecito di far ciò i ch'io voglio del mio? l'occhio tuo è egli maligno, perciochè io son

priorio j

16 Così, gli ultimi saranno primi, ed i primi ultimi : perciochè molti son chiamati, ma pochi eletti. 17 Poi Gesù, salendo in Gerusalemme, tratti da parte i suoi dodici

discepoli nel camino, disse loro, 18 Écco, noi sagliamo in Gerusalemme, e'l Figliuol dell'uomo sarà dato in man de' principali sa-cerdoti, e degli acribi: ed essi lo

condanneranno a morte : 19 E lo metteranno nelle mani de' Gentili, da schernirlo, e fla ellario, e crocifiggerio: ma egli risusciterà nel terro giorno.

20 Allora la madre de' figliuoli di Zebedeo s'accostò a lui, co' suoi figliuoli, adorandolo, e chieden-

gli qualche cosa. 21 Ed egli le disse, Che vuoi? Ella gli disse, Ordina che questi mici due figliuoli seggano, l'uno alla tua destra, l'altro alla sinistra, nel tuo regno.

22 E Gesù, rispondendo, disse, Voi non sapete ciò che vi chiegriate: potete voi bere il calice che io berro, ed esser battessati del battesimo del quale lo sarò battessa-

to? Essi gli dissero, Sì possiamo. 23 Ed egli disse loro, Voi certo berrete il mio calice, e sarete batterrati del battesimo del quale io sarò battezzato: ma, quant'è al sedere alla mia destra, od alla sinistra, non istà a me il darlo: ma sarà dato a coloro a cui è preparato dal Padre mio.

24 E gli altri dieci, avendo ciò udito, furono indegnati di que' due

25 E Gesù, chiamatigli a sè, disse, Voi sapete che i principi delle genti le signoreggiano, e che i grandi usano podestà sopra esse. 26 Ma non sarà così fra voi : ansi

chiunque fra voi vorrà divenir grande sia vostro ministro ;

27 E chiunque fra voi vorrà es ser primo sia vestro servitore:

28 Siccome il Figliuol dell'uomo non è venuto per esser servito, anzi per servire, e per dar l'anima sua per presso di riscatto per molti. 29 Or uscendo essi di Ierico, una

gran moltitudine lo seguitò. 30 Ed, ecco, due ciechi, che sedevano presso della via, avendo udito che Gesù passava, gridarono: dicendo, Abbi pietà di noi, Signore, Figliuoi di David!

Si Ma la moititudine gli sgrida-va, aciochè tacessero: ma essi vie più gridavano: dicendo, Abbi pietà di noi, Signore, Figliuolo di David.

32 E Gesù, fermatosi, gli chiamò, e disse, Che volete ch'io vi faccia? 33 Essi gli dissero, Signore, che

gli occhi nostri sieno aperti. 34 E Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro: ed incontanente gli occhi loro ricoverarono la vista, ed essi lo seguitarono.

CAP. XXI.

QUANDO furono vicino di

E Gerusalemme, e furono venuti in Bet-fage, presso al monte degli Ulivi, Gesù mandò due di-

cepoli: 2 Dicendo loro, Andate nel castello ch' è dirimpetto a voi : e su bito troverete un' asina legata, ed un puledro con essa : scioglietegli,

e menateglimi.

3 E, se sicuno vi dice nulla, dite che'l Signore ne ha bisogno: e su-

bito gli manderà.

4 Or tutto ciò fu fatto, sciochè s'adempiesse ciò che fu detto dal profeta : dicendo. 5 Dite alla figliuola di Sion, Ec-

co. il tuo Re viene a te, mansueto. e montato sopra un'asino, ed un puledro, figlio d'una asina che porta il giogo. 6 Ed i discepoli andarono, e fecero

come Gesù avea loro imposto:

7 E menarono l'asina, e'l puledro: e misero sopra quelli le lor veste, e Gesù monto sopra'l puledro.

8 Ed una grandissima moltitu-dine distese le sue veste nella via : ed altri tagliavano de' rami dagli alberi, e gli distendevano nella via. 9 E le turbe ch'andavano davan-

ti, e che venivano dietro, grida-vano: dicendo, Osanna al Figliuolo di David! Benedetto colui che viene nel nome del Signore: Osan-

na, ne' luoghi altissimi i 10 Ed, essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa: dicendo, Chi è costui i

11 E le turbe dicevano, Costui è Gesù, il Profeta che è da Nasaret di

Galiles.

12 E Gesti entrò nel tempio di Dio, e cacciò fuori tutti coloro che vendevano, e comperavano nel tempio: e riversò le tavole de' cambiatori, e le sedie di coloro che vendevano i colombi:

13 E disse loro, Egli è scritto, La mia casa sarà chiamata casa d'orazione: ma voi n'avete fatta una

spilonca di ladroni. 14 Allora vennero a lui de ciechi, e de' soppi, nel tempio: ed egli gli sanò.

2 N 3

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXI.

15 Ma i principali sacerdoti, e gli [ scribi, vedute le maraviglie ch'egli avea fatte, ed i fanciulli che grida-vano nel tempio, Osanna al Fi-gliuolo di David! furono indegna-

16 E gli dissero, Odi tu ciò che co-storo dicono? E Gesù disse loro, Sì. Non avete voi mai letto, Dalla bocca de' fanciulli, e di que' che pop-

pano, tu hai stabilita la tua laude? 17 É, lasciatigli, uscì della città verso Betania; e quivi albergò.

18 E la mattina, ritornando nella

città, ebbe fame. 19 E, veggendo un fico in sulla

strada, ando ad esso: ma non vi trovò nulla, se non delle foglie. Ed egli gli disse, Giammai più in eterno non nasca frutto alcuno da te. E subito il fico si seccò.

20 Ed i discepoli, veduto ciò, si maravigliarono : dicendo, Come s'è

di subito seccato il fico?

21 E Gesù, rispondendo, disse loro, lo vi dico in verita, che, se avete fede, e non dubitate, non sol farete la cosa del fico; ma ancora, se dite a questo monte, Togliti di là, e gittati nel mare, sarà fatto.

22 E tutte le cose, le quali con orazione richiederete, credendo, voi le

riceverete. 23 Poi, quando egli fu venuto nel tempio, i principali sacerdoti, e gli anziani del popolo, s'accostarono a lui, mentre egli insegnava: dicendo, Di quale autorità fai tu queste cose? e chi t'ha data cotesta auto-

24 E Gesù, rispondendo, disse loro, Ancora io vi domanderò una cosa, la qual se voi mi dite, io altresì vi dirò di quale autorità io fo

queste cose.

25 Il battesimo di Giovanni onde era egli? dal cielo, o dagli uomini? Ed essi ragionavano tra loro: dicendo, Se diciamo ch'era dal cielo. egli ci dirà, Perchè dunque non gli credeste !

26 Se altresì diciamo ch'era dagli uomini, noi temiamo la moltitudine: perciochè tutti tengono Gio-

vanni per profeta.

27 E risposero a Gesù, e dissero, Egli altresì Noi non sappiamo. disse loro, Ed io ancora non vi diro di quale autorità io fo queste cose.

28 Or, che vi pare egli? Un' uomo avea due figliuoli : e, venuto al primo, disse, Figliuolo, va', lavora oggi nella mia vigna-

29 Ma egli, rispondendo, disse, Non voglio: pur nondimeno, poi appresso, ravvedutosi v'andò.

30 Poi, venuto al secondo, gli dise il simigliante. Ed egli, rispon-

dendo, disse, Si farò, signore: e pur

non v'andò. 31 Qual de' due fece il voler del padre? Essi gli dissero, Il primo.

Gesù disse loro, Io vi dico in verità, che i publicani, e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno de' cieli.

32 Perciochè Giovanni è venuto a voi, per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto: ma i publi-cani, e le meretrici gli hanno cre duto: e pur voi, veduto ciò, non vi siete poi appresso ravveduti, pei credergli.

33 Udite un' altra parabola, Vera un padre di famiglia, il qual piantò una vigna, e le fece una siepe attorno, e cavò in essa un luogo a calcar la vendemmia, e v'edificò una torre: poi allogò quella a certi lavoratori, e se n'andò in viaggio.

34 Or, quando venne il tempo de frutti, egli mandò i suoi servitori a' lavoratori, per ricevere i frutti di

35 Ma i lavoratori, presi que' ser-vitori, ne batterono l'uno, e ne uccisero l'altro, e ne lapidarono l'al-

36 Da capo egli mandò degli altri servitori, in maggior numero che i primi: e quelli fecero loro il simi-

gliante. 37 Ultimamente, egli mandò loro il suo figliuolo: dicendo, Avranno riverenza al mio figliuolo.

38 Ma i lavoratori, veduto'l figliuolo, dissero fra loro, Costui è l'erede: venite, uccidiamlo, ed occupiamo la sua eredità.

39 E, presolo, lo cacciarono fuor della vigna, e l'uccisero,

40 Quando adunque il padron della vigna sara venuto, che fara egli a que lavoratori? 41 Essi gli dissero, Egli gli fara pe-

rir malamente, quegli scellerati : ed alloghera la vigna ad altri lavoratori, i quali gli renderanno i frutti

a' suoi tempi.

42 Gesù disse loro, Non avete vol mai letto nelle scritture, La pietra che gli edificatori hanno riprovata è divenuta il capo del cantone: ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa maravigliosa negli occhi nostri?

43 Per ciò, io vi dico, che l regno di Dio vi sara tolto, e sarà dato ad una gente che fara i frutti d'esso.

44 E chi caderà sopra questa pietra sara tritato, ed ella fiacchera colui sopra cui ella cadera.

45 Ed i principali sacerdoti, ed i Farisei, udite le sue parabole, s'avvidero ch' egli diceva di loro:

46 E cercavano di pigliario: ma termettero le turbe: perciochè quelle lo tenevano per profeta.

\*24

#### EVANGELO DI S. MATTEO, XXII.

CAP. XXII.

GESU', messosi a parlare, da Capo ragiono loro in parabole: dicendo.

2 Il regno de' cieli è simile ad un re, il qual fece le nozze al suo fi-

gliuolo:

3 E mandò i suoi servitori a chiamar gl' invitati alle nozze: ma essi non vollero venire. 4 Di nuovo mandò altri servitori:

dicendo, Dite agl'invitati, Ecco, io ho apparecchiato il mio desinare: i miei giovenchi, ed i miei animali ingrassati sono ammazzati, ed ogni cosa è apparecchiata: venite alle

5 Ma essi, non curandosene, se n'andarono, chi alla sua possessione, chi alla sua mercatanzia:

6 E gli altri, presi i suoi servitori,

gli oltraggiarono, ed uccisero.
7 E quel re, udito ciò, s'adirò, e
mandò i suoi eserciti, e distrusse que' micidiali, ed arse la lor città. 8 Allora egli disse a' suoi servitori, Ben son le nozze apparecchiate, ma i convitati non n'erano

degni. 9 Andate adunque in su i capi del-

le strade, e chiamate alle nozze chiunque troverete.

10 E que' servitori, usciti in su le strade, raunarono tutti coloro che trovarono, cattivi, e buoni: e'l luogo delle nozze fu ripieno di persone ch' erano a tavola.

11 Or il re, entrato per veder que' ch'erano a tavola, vide quivi un' nomo che non era vestito di vestimento da nosse:

19 E gli disse, Amico, come sei entrato quà, sensa aver vestimen-to da nosse? E colui ebbe la bocca hiusa.

13 Allora il re disse a'servitori, Legategli le mani, ed i piedi, e toglietelo, e gittatelo nelle tenebre di fuori. Ivi sarà il pianto, e lo di fuori. Ivi sarà il pianto, e lo stridor de denti.

14 Perciochè molti son chiamati.

ma pochi eletti. 15 Allora i Farisci andarono, e

tenner consiglio come l'irriterebbero in parole :

- 16 E gii mandarono i lor discepoli, con gli Erodiani, a dirgli, Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che insegni la via di Dio cuno: perciochè tu non riguardi alla qualità delle persone degli uomini. in verità, e che non ti curi d'al
- 17 Dicci adunque, Che ti pare egli? E' egli lecito di dare il censo a Cesare, o no?

18 E Gesù, riconosciuta la lor maliria, diese, Perchè mi tentate,

o ipocriti?

19 Mostratemi la moneta del censo. Ed essi gli porsero un denaro. 20 Ed egli disse loro, Di cui è questa figura, e questa sopra-scritta?

21 Essi gli dissero, Di Cesare. Allora egli disse loro, Rendete dunque a Cesare le cose ch'appartengono a Cesare, ed a Dio le cose

ch'appartengono a Dio. 22 Ed essi, udito ciò, si maravigliarono: e, lasciatolo, se n'andařono.

23 In quell' istesso giorno vennero a lui i Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione: e lo domandarono:

24 Dicendo, Maestro, Moisè ha detto, Se alcuno muore senza figliuoli, sposi'l suo fratello per ra-gion d'affinità la moglie d'esso, e susciti progenie al suo fratello

25 Or appo noi v'erano sette fra-telli: e'i primo, avendo sposata moglie, morì; e, non avendo proenie, lasciò la sua moglie al suo tratello:

26 Simigliantemente ancora il secondo, e'i terzo, fino a tutti i sette. 27 Or, dopo tutti, morì anche la

donna. 28 Nella risurrezione adunque, di cui d'infra i sette sarà ella morlie? conciosiacosachè tutti l'abbiano avuta.

29 Ma Gesù, rispondendo, disse loro, Voi errate, non intendendo

le scritture, nè la potenza di Dio. 30 Perciochè nella risurrezione non si prendono, nè si danno mo-gli: anzi gli uomini son nel cielo come angeli di Dio.

31 E, quant' è alia risurrezion de' morti, non avete voi letto ciò che vi fu detto da Dio: quando disse,

32.Io son l'Iddio d'Abraham, e l'Iddio d'Isaac, e l'Iddio di Iacob? Iddio non è l'Iddio de' morti, ma de' viventi.

33 E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina.

34 Ed i Farisci, udito ch'egli avea chiusa la bocca a' Sadducei, si raunarono insieme.

35 Ed un dottor della legge lo domandò, tentandolo: e dicendo, 36 Maestro, quale è il maggior

comandamento della legge? 37 E Gesù gli disse, Ama il Si-gnore Iddio tuo con tutto'i tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e

con tutta la mente tua-38 Quest' è il primo, e'l gran co-mandamento.

39 E'l secondo, simile ad esso, e,

Ama il tuo prossimo come te ateano.

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXII. XXIII.

40 Da questi due comandamen- i ipocriti! perciochè voi divorate le ti dipendono tutta la legge, ed i profeti. 41 Ed essendo i Farisei raunati,

42 Dicendo, Che vi pare egli del Cristo? di cui è egli figliuolo? Es-

Gesù gli domandò:

si gli dicono, Di David. 43 Egli disse loro, Come adunque

David lo chiama egli in ispirito Signore? dicendo,

44 Il Signore ha detto al mio Signore, Siedi alla mia destra, fin ch'io abbia posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedi?

45 Se dunque David lo chiama Signore, come è egli suo figliuolo? 46 E niuno poteva rispondergii nulla: niuno ezlandio ardi più, da quel dì innanzi, fargli alcuna domanda.

CAP. XXIII. A LLORA Gest parlò alle turbe,

A ed a' suoi discepoli : 2 Dicendo, Gli scribi, ed i Farisei, seggono sopra la sedia di Moisè.

3 Osservate adunque, e fate tutte le cose che vi diranno che osserviate: ma non fate secondo l'opere loro : conciosiacosachè dicano, ma non facciano.

4 Perciochè legano pesi gravi, ed importabili, e gli mettono sopra le spalle degli uomini: ma essi non gli vogliono pur movere col dito: 5 E fanno tutte le loro opere per esser riguardati dagli uomini: allargano le lor filatterie, ed allun-

gano le fimbrie delle lor veste : 6 Ed amano i primi luoghi a ta-vola ne conviti, ed i primi seggi

nelle raunanze:

E le salutazioni nelle piazze: e d'esser chiamati dagli uomini,

Rabbi, Rabbi.

8 Ma voi, non siate chiamati, Maestro: perciochè un solo è il vostro Dottore, cioc, Cristo: e voi tutti siete fratelli.

9 E non chiamate alcuno sopra la terra, vostro padre: perciochè un solo è vostro Padre, cioè, quel ch'è ne' cieli.

10 E non siste chiamati dottori:

perciochè un solo è il vostro Dot-tore, cioè, Cristo.

11 E'l maggior di voi sia vostro ministro.

12 Or chiunque si sarà innalzato, sarà abbassato; e chiunque si sarà abbassato, sara innalzato.

13 Or, guai a voi, scribi, e Farisei, ipocriti! perciochè voi serrate il ipocriti! perciochè voi serrate il regno de cieli davanti agli uomini: conciosiacosachè voi non entriate, nè lasciate entrar coloro

ch' erano per entrare. 14 Guai a vol, scribi, e Farisei, \*26 case delle vedove: e cio, sotto specie di far lunghe orazioni : perc voi riceverete maggior condanna-

zione. 15 Guai a voi, scribi, e Farisci,

ipocriti! perciochè voi circuite il mare, e la terra, per fare un proselito: e, quando egli è fatto, voi lo fate figliuol della geenna il doppio

più di voi. 16 Guai a voi, guide cieche! che dite, Se alcuno ha giurato per lo tempio, non è nulla : ma, se ha giurato per l'oro del tempio, è obbligato.

17 Stolti, e ciechi ! perciochè, quale è maggiore, l'oro, o'l temple che santifica l'oro?

18 Parimente, se alcuno ha giurato per l'altare, non è nulla : ma, se ha giurato per l'offerta che è sopra esso, è obbligato.

19 Stoiti, e ciechi i perciochè, quale è maggiore, l'offerta, o l'altare che santifica l'offerta?

20 Colui adunque che giura per

l'altare giura per esso, e per tutte le cose che son sopra esso.

21 E chi giura per lo tempio giura per esso, e per colui che l'abita.

22 E chi giura per lo cielo giura per lo trono di Dio, e per colui che

siede sopra esso.

23 Guai a voi, scribi, e Farisci, ipocriti ! perciochè voi decimate la menta, e l'aneto, e'l comino; e la-sciate le cose più gravi della legge, il giudicio, e la misericordia, e la fede: e' si conveniva far queste cose, e non lasciar quell' altre.

24 Guide cieche! che colate la sansara, ed inghiottite il camello.

25 Guai a voi, scribi, e Farisci, ipocriti! perciochè voi nettate il di fuori della coppa, e del piatto: ma dentro quelli son pieni di rapina, e d'intemperanza

26 Fariseo cieco! netta prima il di dentro della coppa, e del piatto: aciochè il di fuori ancora sia netto.

27 Guai a voi, scribi, e Farisei, ipocriti! perciochè voi siete simili a sepolori scialbati, i quali di fuori appalono belli, ma dentro son pieni d'ossami di morti, e d'ogni brut-

tura. 28 Così ancora voi apparite giusti di fuori agli uomini: ma dentre, siete pieni d'ipocrisia, e d'iniquità.

29 Guai a voi, scribi, e Farisci, ipocriti! perciochè voi edificate i sepolcri de profeti, ed adornate i monumenti de' giusti :

30 E dite, Se noi fossimo stati a' dì de' padri nostri, non saremme già stati lor compagni nell'ucci-

sion de' profeti.

### EVANGELO DI S. MATTEO, XXIII. XXIV.

31 Talchè voi testimoniate contr' a voi stessi, che siete figliuoli di coloro ch'uccisero i profeti.

32 Voi ancora, empiete pur la misura de' vostri padri.

33 Serpenti, progenie di vipere! come fuggirete dal giudicio della

geenna?

34 Perciò, ecco, io vi mando de' profeti, e de' savi, e degli scribi : e di loro ne ucciderete, e crocifiggerete alcuni, altri ne flagellerete nelle vostre raunanze, e gli perse-

guirete di città in città : 35 Acloche vi venga addosso tut-to'l sangue giusto sparso in terra, dal sangue del giusto Abel, infino al sangue di Zacaria, figliuol di Barachia, il qual voi uccideste fra'l tempio, e l'altare.

36 lo vi dico in verità, che tutte queste cose verranno sopra questa

generazione.

37 Gerusalemme, Gerusalemme! ch'uccidi i profeti, e lapidi coloro che ti son mandati : quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, nella maniera che la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto l'ale; e voi non avete voluto?

38 Ecco, la vostra casa v'è lascia-

ta diserta. 39 Perciochè io vi dico, che da ora innanzi voi non mi vedrete, finchè diclate. Benedetto colui che viene

CAP. XXIV.

nel nome del Signore.

GESU', essendo uscito, se n'andava fuor del tempio : ed i discepoli gli s'accostarono, per

mostrargli gli edifici del tempio. 2 Ma Gesù disse loro, Non vedete voi tutte queste cose? Io vi dico in verità, che non sarà qui lasciata pietra sopra pietra che non sia di-

roccata.

3 Poi, essendo egli postosi a sedere sopra'l Monte degli Ulivi, i discepoli gli s'accostarono da parte: dicendo, Dicei, quando avverran-no queste cose? e qual sard il segno della tua venuta, e della fin del mondo? 4 E Gesù, rispondendo, disse loro.

Guardatevi che niun vi sedduca. 5 Percioche molti verranno sot-

to'l mio nome: dicendo, lo sono il Cristo: e ne sedduranno molti. 6 Or voi udirete guerre, e romori di guerre : guardatevi, non vi turbate: perciochè conviene che tutte queste cose avvengano: ma non sarà ancor la fine.

7 Perciochè una gente si leverà contr'all'aitra, ed un regno contr'all'altro: e vi saranno pestilense, e fami, e tremoti in ogni luogo. 8 Ma tutte queste cose scranno sol principio di dolori. 9 Allora vi metteranno nelle mani

altrui, per essere afflitti, e v'uccideranno: e sarete odiati da tutte le genti per lo mio norhe.

10 Ed allora molti si scandalezzeranno, e si tradiranno, ed odieranno l'un l'altro.

11 E molti falsi profeti surgeranno, e ne seddurranno molti. 12 E perciò che l'iniquità sarà moltiplicata, la carità di molti si

raffreddera.

13 Ma, chi sarà perseverato in-fino al fine sarà salvato.

14 E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto'l mondo, in testimonianza a tutte le genti: ed allora verra la fine.

15 Quando adunque avrete veduta l'abbominazion della desolazione, della quale ha pariato il profeta Daniel, posta nel luogo santo:

(chi legge pongavi mente :) 16 Allora coloro che saranno nella.

Gludea fuggansene sopra i monti. 17 Chi sara sopra'i tetto della casa non iscenda, per toglier cosa alcuna di casa sua.

18 E chi sara nella campagna non torni addietro, per toglier la

sua vesta.

19 Or guai alle gravide, ed a quelle che latteranno in que' dì ! 20 E pregate che la vostra fuga non sia di verno, nè in giorno di

21 Perciochè allora vi sarà grande afflizione, qual non fu giammai dal principio del mondo infino ad ora : ed anche giammai più non

sarà. 22 E, se que' giorni non fossero abbreviati, niuna carne scamperebbe: ma, per gli eletti que' gior-ni saranno abbreviati.

23 Allora, se alcuno vi dice, Ecco, il Cristo è qui, o là, noi cre-

diate.

24 Perciochè falsi cristi, e falsi profeti surgeranno, e faranno gran segni, e miracoli: talchè seddurrebbero, se fosse possibile, exian-dio gli eletti. 25 Ecco, io ve l' ho predetto.

26 Se dunque vi dicono, Ecco, egli è nel diserto, non v'andate: ecco, egli è nelle camerette segre-

te, nol crediate.

27 Perciochè, siccome il lampo esce di Levante, ed apparisce fino in Ponente; tale ancora sara la venuta del Figliuol dell'uomo. 28 Percioche dovunque sara il

carname quivi s'accoglieranno l'aquile.

29 Or, subito dopo l'afflizion di

### EVANGELO DI S. MATTEO, XXIV. XXV.

que' giorni, il sole scurerà, e la luna non dara il suo splendore, e le stelle caderanno dal cielo, e le potenze de' cieli saranno scrollate.

30 Ed allora apparirà il segno del Figliuol dell'uomo, nel cielo: allora ancora tutte le nazioni della terra faranno cordoglio, e vedranno il Figliuol dell'uomo venir sopra le nuvole del cielo, con poten-

sa, e gran gloria. 31 Ed egli mandera i suoi angeli, con trombs, e gran grido: ed essi raccoglieranno i suoi eletti da'quat-tro venti, dall' un de' capi del cielo

infino all' altro.

32 Or, imparate dal fico questa similitudine: Quando già i suoi rami sono in succhio, e le fronde germogliano, voi sapete che la state è vicina:

33 Così ancora voi, quando avrete vedute tutte queste cose, sappiate ch'egli è vicino, in sulla porta.

34 lo vi dico in verità, che quest' età non passerà, finchè tutte queste cose non sieno avvenute.

35 Il cielo, e la terra trapasseranno, ma le mie parole non trapas-

seranno. 36 Ma, quant' è a quel giorno, ed a quell' ora, niuno la sa, non pur il angeli de cieli: ma il mio Pa-

dre solo. 37 Or, come erano i giorni di Noè, così ancora sarà la venuta del Fi-

gliuol dell' uomo.

38 Perciochè, siccome gli uomini erano, a' dì che furono avanti l diluvio, mangiando, e bevendo: prendendo, e dando mogli, sino al giorno, che Noè entrò nell' arca;

39 E non s'avvidero di nulla, finchè venne il diluvio, e gli portò tutti via: così ancora sarà la venuta del Figliuol dell' uomo.

40 Allora due saranno nella campagna : l' uno sarà preso, e l'altro

lasciato. 41 Due donne macineranno nel mulino: l'una sarà presa, e l'altra lasciata.

42 Vegghiate adunque: perciochè voi non sapete a quale ora il vo-

etro Signore verra.

43 Ma sappiate ciò, che se l padre di famiglia sapesse a qual vigilia della notte il ladro dee venire, egli vegghierebbe, e non la-

scerebbe sconficcar la sua casa. 44 Per ciò, voi ancora siate presti: perciochè, nell'ora che non

pensate, il Figliuol dell'uomo verra. 15 Quale é pur quel servitor leale, ed avveduto, il quale il suo signore abbia costituito sopra i suoi famigliari, per dar loro il nutrimento al suo tempo?

46 Beato quel servitore, il quale il suo signore, quando egli verra, troverà facendo così.

47 Io vi dico in verità, ch'egli lo costituirà sopra tutti i suoi beni 48 Ma, se quel servitore, essendo

malvagio, dice nel cuor suo. Il mio signore mette indugio a venire : 49 E prende a battere i suoi con-

servi, ed a mangiare, ed a bere con gli ubbriachi: 50 Il signor di quel servitore ver-rà, nel giorno ch'egli non l'aspetta, e nell'ora ch'egli non sa;

51 E lo ricidera, e metterà la sua parte con gl'ipocriti. Ivi sarà il pianto, e lo stridor de' denti.

CAP. XXV.

A LLORA il regno de' cieli sarà simile a dieci vergini : le quali, prese le lor lampane, uscirono fuori incontr'allo sposo.

2 Or cinque d'esse erano avve-

dute, e cinque pazze. 3 Le passe, prendendo le lor lam-

pane, non aveano preso seco dell'olio: 4 Ma l'avvedute aveano, insieme

con le lor lampane, preso seco dell'olio ne' lor vasi

5 Or, tardando lo sposo, tutte di-

vennero sonnacchiose, e s'addormentarono.
6 Ed in sulla mezza notte si fece

un grido, Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro.

7 Allora tutte quelle vergini si destarono, ed acconciarono le lor lampane.

8 È le pasze dissero all'avvedute, Dateci dell'olio vostro: perciochè le nostre lampane si spengono-

9 Ma l'avvedute risposero, e dissero, Non faremo: che talora non ve ne sia assai per noi, e per voi: andate più tosto a coloro che le

vendono, e ne comperate. 10 Or, mentre quelle andavano a comperarne, venne lo sposo: e quelle ch'erano apparecchiate en-trarono con lui nelle nosse: e la

porta fu serrata.

11 Poi appresso, vennero anche l'altre vergini: dicendo, Signore,

Signore, aprici.
12 Ma egli, rispondendo, disse, Io vi dico in verita, ch'io non vi co-

noeco. 13 Vegghiate adunque: conciosiacosachè non sappiate ne'l gior-no, nè l'ora, che'l Figliuol dell'uo-

mo verra. 14 Perciochè egli è come un'uo-mo, il quale, andando fuori in viag-gio, chiamò i suoi servitori, e diede loro in mano i suoi beni.

15 Ed all' uno diede cinque talen-

\* 28

#### EVANGELO DI S. MATTEO, XXV. XXVI.

ti, ed all'altro due, ed all'altro uno: a ciascuno secondo la sua capacita: e subito si partì.

16 Or colui ch'avea ricevuti i cinque talenti andò, e trafficò con essì, e ne guadagnò altri cinque.

17 Parimente ancora colui ch'avez ricevuti i due ne guadagnò altri due.

18 Ma colui che n'avea ricevuto uno andò, e fece una buca in terra, e nascose i danari del suo signore.

19 Or, lungo tempo appresso, venne il signore di que' servitori,

e fece ragion con loro

20 E colui ch'avea ricevuti i cinque talenti venne, e ne presentò altri cinque: dicendo, Signore, tu mi desti in mano cinque talenti: ecco, sopra quelli n' ho guadagnati altri cinque

21 E'l suo signore gli disse, Bene sta, buono, e fedel servitore: tu sei stato leale in poca cosa: io ti costituirò sopra molte cose: entra nella gioia del tuo signore.

22 Poi, venne anche colui ch'avea ricevuti i due talenti, e disse, Signore, tu mi desti in mano due talenti: ecco, sopra quelli ne ho

guadagnati altri due. 23 Il suo signore gli disse, Bene sta, buono, e fedel servitore: tu sei stato leale in poca cosa: lo ti co-stituirò sopra molte cose: entra nella gioia del tuo signore.

24 Poi, venne ancora colui ch'avea ricevuto l'un talento, e disse, Signore, io conosceva che tu sei uomo aspro, che mieti ove non hai seminato, e ricogli ove non hai

sparso: 25 Laonde io temetti, ad andai, e nascosi'l tuo talento in terra: ec-

co, tu hai I tuo.

26 E'l suo signore, rispondendo, gli disse, Maivagio, e negligente servitore, tu sapevi ch'io mieto ove non ho seminato, e ricolgo ove

non ho sparso :

27 Perciò, e' ti si conveniva mettere i miei danari in man di banchieri ; e, quando io sarei venuto, avrei riscusso il mio con frutto.

28 Toglietegli adunque il talento, e datelo a colui c'ha i dieci talenti:

29 (Perciochè, a chiunque ha, sarà dato, ed egli soprabbonderà: ma chi non ha, eziandio quel ch'egli ha, gli sarà tolto:) 30 E cacciate il servitor disutile

nelle tenebre difuori. Jvi sara il pianto, e lo stridor de' denti. 31 Or, quando'l Figliuol dell' no-

mo sarà venuto nella sua gloria, con tutti i santi angeli, allora egli edera sopra'l trono della sua gio32 E tutte le genti saranno rau-nate davanti a lui, ed egli separerà gli uomini gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore da' capretti:

33 E metterà le pecore alla sua destra, ed i capretti dalla sinistra.

34 Allora il Re dirà a coloro che saranno alla sua destra, Venite, benedetti del Padre mio: eredate il regno che v'è stato preparato fin

dalla fondazion del mondo: 35 Perciochè io ebbi fame, e voi mi deste mangiare: io ebbi sete, e voi mi deste bere : io fui forestiere,

e voi m'accoglieste:

36 lo fui ignudo, e voi mi rive-stiste: lo fui infermo, e voi mi visitaste: io fui in prigione, e voi veniste a me.

37 Allora i giusti gli risponderanno: dicendo, Signore, quando t'abbiamo noi veduto aver fame, e t'abbiamo dato mangiare? overo, aver sete, e f'abbiamo dato bere ?

38 E, quando t'abbiam veduto forestiere, e l'abbiamo accolto? od

ignudo, e t'abbiam rivestito?
39 E, quando t'abbiam veduto infermo, od in prigione, e siam ve-

nuti a te?

40 E'l Re, rispondendo, dirà loro, Io vi dico in verità, che, in quanto *l*'avete fatto ad uno di questi mici minimi fratelli, voi l'avete fatto a

41 Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra, Andate via da me, maladetti, nel fuoco eterno, ch'è preparato al diavolo, ed a' suoi angeli : 42 Perciochè io ebbi fame, e voi

non mi deste mangiare: ebbi sete, e non mi deste bere:

43 Io fui forestiere, e non m'accoglieste: ignudo, e non mi rivestiste: infermo, ed in prigione, e non mi visitaste.

44 Allora quelli ancora gli risponderanno: dicendo, Signore, quando t'abbiam veduto fame, o sete; od esser forestiere, od ignudo, od infermo, od in prigione; enon t'abbiam sovvenuto?

45 Allora egli risponderà loro: dicendo, Io vi dico in verità, che, in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, nè anche l'avete fatto a me.

46 E questi andranno alle pene eterne, ed i giusti nella vita eter-

na. CAP. XXVI.

ED avvenne che, quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragio-

namenti, disse a' suol discepoli:

2 Voi sapete che fra due giorni è
la pasqua; e'i Figliuol dell' uomo

#### EVANGELO DI S. MATTEO, XXVI.

sarà dato in man del magistrato, per esser crocifisso.

3 Allora si raunarono i principali sacerdoti, e gli scribi, e gli anziani del popolo, nella corte dei sommo sacerdote, detto Caiafa:

E presero insieme consiglio di pigliar Gesù con inganno, e di far-

lo morire.

5 Ma dicevano. Non convien furlo nella festa ; aciochè non si faccia tumulto fra'l popolo.
6 Or, essendo Gesù in Betania,

in casa di Simone lebbroso:

7 Era venuta a lui una donna, avendo un' alberello d'olio odorifero di gran presso: ed ella l'avea sparso sopra'l capo di Cristo, men-

tre era a tavola. 8 Ed i suoi discepoli, avendo ciò veduto, furono indegnati: dicendo, A che far questa perdita?
9 Conciosiscosachè quest' olio si

potesse vendere un gran preszo, e

quello darsi a' poveri. 10 Ma Gesu, conosciuto ciò, disse loro, Perchè date voi noia a questa donna? conciosiacosachè elia abbia fatta una buona opera inver-

11 Perciochè sempre avrete i poveri con voi: ma me non avrete

sempre. 12 Concionaconache costei, ver-

ando quest' olio sopra'l mio corpo, abbia fatto per imbalsamarmi. 13 Io vi dico in verità, che dovunque sarà predicato quest' evangelo, in tutto'l mondo, si racconterà esiandio ciò che costei ha fat-

to, in memoria di lei. 14 Allora uno de' dodici. detto Giuda Iscariot, andò a' principali

sacerdoti:

15 E disse loro, Che mi volete dare, ed io ve lo darò nelle mani? Ed essi gli pesarono trenta sicli

d'argento.

16 E da quell' ora egli cercava
opportunità di tradirio.

17 Or nei primo giorno degli
azzimi, i discepoli vennero a Gesu, dicendogli, Ove vuoi che noi t'apparecchiamo da mangiar la pas-

18 Ed egli disse, Andate nella città ad un tale: e ditegli, Il Maestro dice, Il mio tempo è vicino: io farò la pasqua in casa tua, co' mici discepoli. 19 Ed i discepoli fecero come Ge-

sù avea loro ordinato: ed apparecchiarono la pasqua. 20 E, quando fu sera, egli si mise avola co' dodici.

21 E, mentre mangiavano, disse. Io vi dico in verità, ch' un di voi mi tradirà.

22 Ed essendone eglino grande-mente attristati, ciascun di loro prese a dirgii, Sono io desso, Signore?

23 Ed egli, rispondendo, disse, Colui ch'intigne con la mano meco

nel platto mi tradira.

24 li Figliuol dell' uomo certo ae ne va, secondo ch'è scritto di lui : ma, guai a quell' uomo, per lo quale il Figliuoi dell' uomo è tra-dito! meglio sarebbe stato per lui di non esser mai nato.

25 E Giuda che lo tradiva prese dire, Maestro, sono io desso? Egli gli disse, Tu l'hai detto.

26 Or, mentre mangiavano, Ge sù, preso il pane, e fatta la benedizione, lo ruppe, e lo diede a' disce-poli : e disse, Prendete, mangiate : quest' è il mio corpo.

27 Poi, preso'l calice, e rendute le grazie, lo diede loro: dicendo, Bevetene tutti:

28 Perciochè quest' è il mio san-

gue, ch'é il sangue del nuovo pat-to, il quale è sparso per molti, in rimession de' peccati.
29 Or io vi dico, che da ora io non

berrò più di questo frutto della vigna, fino a quel giorno ch'io lo berrò nuovo con vol nel regno del

Padre mio.

30 E, dopo ch'ebbero cantato l'inno, se n'uscirono al Monte degli Ulivi.

31 Allora Gesù disse loro, Voi tutti sarete scandalezzati in me questa notte: perclochè egli è scritto, lo percuoterò il Pastore, e le pecore della greggia saranno disperse.

32 Ma, dopo ch'io sarò risuscitato, andrò dinanzi a voi in Galilea.

33 Ma Pietro, rispondendo, gli disse, Avvegnachè tutti sieno scandalemati in te, io non sarò giammai scandales nto.

34 Gesù gli disse, Io ti dico in verità, che questa stessa notte, in-nanzi che I gallo canti, tu mi rinegherai tre volte.

35 Pietro gli disse, Benchè mi

conveniese morir teco, non però ti rinegherò. Il simigliante dis-sero esiandio tutti i discepoli.

36 Allora Gest venne con loro in una villa, detta Ghet-semane: e disse a discepoli, Sedete qui, fin-ch' io sia andato la, ed abbia orato. 37 E, preso seco Pietro, ed i due figliuoli di Zebedeo, cominciò ad

esser contristato, e gravemente angoeciato. 38 Allora egli disse loro, L'anima mia è occupata di tristinia in-

fino alla morte: dimorate qui e vegghiste meco.

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXVI.

si gittò sopra la sua faccia, orando, e dicendo, Padre mio, se egli è possibile, trapassi da me questo calice: ma pure, non come lo voglio, ma come tu vuol.

40 Poi venne a' discepoli, e gli trovò che dormivano: e disse a Pietro, Così non avete potuto veg-

ghiar pure una ora meco? 41 Vegghiate, ed orate, che non entriate in tentazione: perciochè lo spirito è pronto, ma la carne è

debole 42 Di nuovo, la seconda volta. li andò, ed orò: dicendo, Padre mio, se egli non è possibile che questo calice trapassi da me, ch'io nol bea, la tua volontà sia fatta.

43 Poi, essendo di nuovo venuto, gli trovò che dormivano: perciochè i lore occhi erano aggravati.

44 E, lasciatigli, andò di nuovo, ed orò la terra volta, dicendo le

medesime parole.

45 Allora egli venne a' suoi disce-poli, e disse loro, Dormite pure da ora innanzi, e riposatevi: ecco, l'ora è giunta, e'i Figliuol dell'uomo è dato nelle mani de peccatori. 16 Levatevi, andiamo: ecco, co-

lui che mi tradisce è vicino. 47 E, mentre egli pariava ancora, ecco, Giuda, uno de' dodici, venne, e con lui un grande stuolo, con ispade, ed aste, mandato da' principali sacerdoti, e dagli an-siani del popolo.

48 Or colui che lo tradiva avea loro dato un segnale: dicendo,

Coiui, il quale io avrò baciato, è desso: pigliatelo. 49 Ed in quello stante, accostatosi a Gesti, gli disse, Bene stij,

(aestro : e baciollo.

50 E Gesù gli disse, Amico, a che far sei tu quì ? Allora coloro, accostatisi a Gesù, gli posero le mani addoseo, e lo presero.

51 Ed ecco, un di coloro ch'erano con Gesù, distesa la mano, trasse fuori la sua spada, e percosse il servitor del sommo sacerdote, e gli

spiccò l'orecchio-

52 Allora Gesù gli disse, Riponi la tua spada nel suo luogo: per-ciochè tutti coloro ch'avranno presa la spada periranno per la

33 Pensi tu forse ch'io non potessi ora pregare il Padre mio, il qual di presente mi manderebbe più di dodici legioni d'angeli?

54 Come dunque sarebbero adempiute le scritture, le quali dicono che convien che così avvenga?

55 In quella stessa ora Gesú disse alle turbe, Voi siete usciti con

39 Ed, andato un poco innansi, | ispade, e con aste, come contr'ad un ladrone, per prendermi: io tuttodì sedeva appresso di voi, insegnando nel tempio: e voi non m'avete preso.

56 Ma tutto ciò è avvenuto, aciochè le scritture de profeti fossero adempiute. Allora tutti i diecepoli, lasciatolo, se ne fuggirono.

Or coloro, ch'aveano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote; ove gli scribi, e gli

anziani, erano raunati. 58 E Pietro lo seguitava da lungi infino alla corte del sommo sacerdote ; ed, entrato dentro, si pose a seder co' sergenti, per veder la

fine. 59 Or i principali sacerdoti, e gli anziani, e tutto'i concistoro, cercavano qualche falsa testimonian-

🕮 contr'a Gesù, per farlo morire : 60 Ma non ne trovavano alcuna: esiandio, dopo che molti falsi testimoni si furono fatti avanti, non ne trovavano però alcuna: ma, alla fine vennero due falsi testi-

moni: 61 I quali dissero, Costui ha det to, lo posso disfare il tempio di Dio, ed infra tre giorni riedificario. 62 Allora il sommo sacerdote, le-vatosi, gli disse, Non rispondi tu nulla? che testimoniano costoro contra te?

63 Ma Gesù taceva. El sommo sacerdote replico, e gli disse, lo ti scongiuro per l'Iddio vivente, che tu ci dica se tu sei I Cristo, il Fi-

gliuol di Dio.

64 Gesù gli disse, Tu l'hai detto. Anzi io vi dico, che da ora innanzi voi vedrete il Figliuol dell'uomo sedere alla destra della Potenza, e venir sopra la nuvole del cielo.

65 Allora il sommo sacerdote stracciò i suoi vestimenti : dicendo, Egli ha bestemmiato : ch'abbiamo noi più bisogno di testimoni ecco, ora voi avete udita la sua bestemmia.

66 Che vi pare egli i Ed cesi, ri spondendo, dissero, Egli è reo di morte.

67 Allora gli sputarono nel viso e gli diedero delle guanciate; ed altri gli diedero delle bacchettate: 68 Dicendo, O Cristo, indovinaci

chi t'ha percosso. 69 Or Pietro sedeva di fuori nella corte : ed una fanticella s'accostò a lui : dicendo, Anche tu eri con

Gesù il Galileo. 70 Ma egli lo negò davanti a tut-

ti: dicendo, lo non so ciò che tu ti dici. 71 E, come egli fu uscito fuori all'antiporto, un'altra lo vide; e

\*31

### EVANGELO DI S. MATTEO, XXVI. XXVII.

diese a coloro ch'ereno quivi. Anche costul era con Gesù il Nazareo.

72 Ma egli di nuovo lo negò, con giuramento: dicendo, Io non conosco quell'uomo.

73 E, poco appresso, quelli ch'erano presenti, accostatisi, dissero a Pietro, Di vero anche tu sei di quelli : perciochè la tua favella ti fa manifesto.

74 Allora egli cominciò a mala-dirsi, ed a giurare: dicendo, Io non conosco quell' uomo. Ed in quello

stante il gallo cantò

75 Allora Pietro ai ricordò della parola di Gesù, il quale gli avea detto, Innanzi che'l gallo canti, tu mi rinegherai tre volte. Ed egli uscì, e planse amaramente.

#### CAP. XXVII.

Pol, venuta la mattina, tutti i principali sacerdoti, e gli anmani del popolo, tennero consiglio contr'a Gesù, per farlo morire.

2 E. legatolo, lo menarono, e misero nelle mani di Ponzio Pilato,

governatore.

3 Allora Giuda, che l' avea tradito. veggendo ch'egli era stato condannato, si pentì, e tornò i trenta sicii d'argento a' principali sacerdoti, ed

agli anziani:
4 Dicendo, Io ho peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero, Che tocca questo a noi?

pensavi tu.

5 Ed egli, gittati i sicli d'argento nel tempio, si ritrasse, e se n'andò,

e si strangolò.

6 Ed i principali sacerdoti presero que danari, e dissero, E' non è lecito di mettergli nel tesoro del tempio: conciosiacosachè sieno prezzo di sangue.

7 E, preso consiglio, comperarono di quelli 'l campo del vasellaio, per luogo di sepoltura agli stranieri. 8 Perciò, quel campo è stato, infino al dì d'oggi, chiamato, Campo

di sangue.

9 Allora s'adempiè ciò che fu detto dal profeta: dicendo, Ed io presi i trenta sicli d'argento, il prezzo di colui che è stato apprezzato, il quale hanno apprezzato d'infra i figliuoli

d'Israel;
10 E gli diedi, per comperare il campo del vasellalo, secondo che'l gnore m'avea ordinato.

ll Or Gesù comparve davanti al governatore; e'l governatore lo do-mando: dicendo, Sei tu il Re de Giu-

dei? E Gesù gli disse, Tu'l dici. 12 Ed, essendo egli accusato da' principali sacerdoti, e dagli anzisni, non rispose nulla.

13 Aliora Pilato gli disse, Non odi tu quante cose testimoniano contrate? 14 Ma egli non gli rispose a nulla:

talchè'l governatore si maraviglia-va grandemente.

15 Or il governatore soleva ogni

festa liberare un prigione alla moltudine, quale ella voleva.

le Ed allora aveano un prigione

segnalato, detto Barabba. 17 Essendo essi adunque raunati,

Pilato disse loro, Qual volete ch'io vi liberi, Barabba, over Gesù, detto Cristo?

18 Perciochè egli sapeva che glielo aveano messo nelle mani per in-

19 (Or, sedendo egli in sul tribunale, la sua mogne gli mandò a dire, Non aver da far nulla con quel giusto: perciochè lo ho sofar-

to oggi molto per lui in sogno.) 20 Ma i principali sacerdoti, e gli anziani, persuasero alle turbe che chiedessero Barabba, e che facesse-

ro morir Gesù.

21 E'l governatore, replicando, disse loro, Qual de' due volete ch'io vi liberi ? Ed essi dissero, Barabba. 22 Pilato disse loro, Che farò dun-que di Gesù detto Cristo? Tutti gli

dissero, Sia crocifisso.

23 El governatore disse, Ma pure che male ha egli fatto? Ed esse vieppiù gridavano: dicendo, Sia crocifisso.

24 E Pilato, veggendo che non profittava nulla, anzi, che si sollevava un tumulto, prese dell'acq e si lavò le mani nel cospetto della moltitudine: dicendo, lo sono innocente del sangue di questo giu-

sto: pensateci voi. 25 E tutto 'l popolo, rispondendo, disse, Sia il suo sangue sopra noi,

e sopra i nostri figliuoli.

26 Allora egli liberò loro Barabba: e, dopo aver flagellato Gesù, lo diede loro nelle mani, aciochè fosse crocifiaso.

27 Allora i soldati del governa-tore, avendo tratto Gesù dentro al pretorio, raunarono attorno a lui tutta la schiera

28 E, spogliatolo, gli misero attor-no un saio di scariatto.

29 E, contesta una corona di spine, gliela misero sopra'l capo; ed una canna nella man destra: ed, inginocchiatiglisi davanti, lo beffa-vano: dicendo, Bene stij, o Re de' Giudei ?

30 Poi, sputatogli addosso, presero la canna, e gliene percuotevano il capo.

31 E, dopo che l'ebbero schernito. lo spogliarono di quel **saio, e le ri**-

### EVANGELO DI S. MATTEO, XXVII.

vestirono de' suoi vestimenti: poi | lo menarono a crocifiggere.

32 Or, uscendo, trovarono un Ci reneo, chiamato per nome Simon, il quale angariarono a portar la croce di Gesù.

33 E, venuti nel luogo, detto Golgota, che vuol dire, Il luogo del teschio:

34 Gli diedero bere dell'aceto mescolato con fele: ma egli, avendolo

gustato, non volle berne.

35 Poi, avendolo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando la sorte ; aciochè fosse adempiuto ciò che fu detto dal profeta, Hanno spartiti fra loro i miei vestimenti, ed hanno tratta la sorte sopra la mia vesta.

mia vesta.
36 E. poetisi a sedere, lo guardavano quivi.
37 Gli posero ancora, disopra al
capo, li maleficio che gli era apposto, scritto in questa maniera
COSTUI E GESU', IL RE DE GIUDEL

38 Allora furono crocifiasi con lui due ladroni, l'uno a destra, l'altro

a sinistra.

39 E coloro che passavano ivi presso, l'ingiuriavano, scuotendo il Capo:

40 E dicendo, Tu, che disfai l tempio, ed in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso: se sei Figliuol di Dio, scendi giù di croce.

41 Simigliantemente ancora

ri simigiautenente arcoa i ri principali sacerdoti, con gli acribi, e gli anziani, e Farisci, facendosi beffe, dicevano, 42 Egli ha salvati gli altri, e non può salvar sè stesso : se egli è il re d'Israel, scenda ora giù di croce, e noi crederemo in lui

43 Egli s'è confidato in Dio : liberilo ora, se pur lo gradisce: con-ciosiacosache egli abbia detto, Io

son Figliuol di Dio.

44 Lo stesso gli rimproveravano ancora i ladroni, ch' erano stati crocifissi con lui.

45 Or, dalle sel ore si fecero tene-

bre sopra tutta la terra, insino alle nove

46 Ed intorno alle nove, Gesh ridò con gran voce : dicendo, Eli, Eli, lamma sabactani? cioè, Dio mio, Dio mio, perchè m'hai la-sciato?

47 Ed alcuni di coloro ch'erano ivi presenti, udito ciò, dicevano,

Costui chiama Elia.

48 Ed in quello stante un di loro corse, e prese una spugna, e l'em-piè d'aceto: e, messala intorno ad una canna, gli diè bere. 49 E gli altri dicevano, Lascia,

veggiamo se Elia verra a salvarlo.

50 E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rende lo spirito-51 Ed ecco, la cortina del tempio si fendè in due, da cima a fondo: e la terra tremò, e le pietre si schiantarono

52 Ed i monumenti furono aperti: e molti corpi de santi, che dormi-

vano, risuscitarono:

53 E quelli, essendo usciti de' monumenti dopo la risurrezion di Gesù, entrarono nella santa città, ed

apparvero a moiti. 54 Or il centurione, e coloro ch'srano con lui, guardando Gesù, veduto'l tremoto, e le cose avvenute, temettero grandemente: dicendo, Veramente costui era Figliuoi di Dio.

55 Or quivi erano molte donne riguardando da lontano, le quali aveano seguitato Gesù da Galilea, ministrandogli:

56 Fra le quali era Maria Maddalena, e Maria madre di Iacobo, e di lose: e la madre de' figliuoli di Zebedeo.

57 Poi, in sulla sera, venne un' uomo ricco d'Arimatea, chiamato per nome Iosef, il quale era stato anch'egli discepolo di Gesù :

58 Costui venne a Pilato, e chiese il corpo di Gesti. Allora Pilato comando che'l corpo gli fosse renduto.

59 E losef, preso'l corpo, l'involse

in un lenguolo netto:

60 E lo pose nel suo monumento nuovo, il quale egli avea fatto tagliar nella roccia: ed, avendo rotoata una gran pietra in su l'apritu-

ra del monumento, se n'andò. 61 Or Maria Maddalena, e l'altra Maria, erano quivi, sedendo di rin-contro al sepolcro.

62 El giorno seguente, ch'era il giorno d'appresso la preparazione, i principali sacerdoti, ed i Farisei si raunarono appresso di Pilato: 63 Dicendo, Signore, e' ci ricorda

che quel sedduttore, mentre vivea ancora, disse, Io risusciterò infra

tre giorni.

64 Ordina adunque che 'l sepolcro sia sicuramente guardato, fino al terzo giorno: che talora i suoi di-scepoli non vengano di notte, e nol rubino, e dicano al popolo, Egli è risuscitato da' morti : onde l'ultimo inganno sia peggiore del primiero.

66 Ma Pilato disse loro, Voi avete la guardia: andate, assicuratele come l'intendete.

66 Essi adunque, andati, assicurarono il sepolero, suggellando la pietra, oltre la guardia.

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXVIII.

CAP. XXVIII. OR, finita la settimana, quando l primo giorno della settimana cominciava a schiarire, Maria Maddalena, e l'altra Maria,

vennero a vedere il sepolcro. 2 Ed ecco, si fece un gran tremo-to: perciochè un'angelo del Signore, aceso dal cielo, venne, e rotolò la pietra dall'apritura del sepolero,

e si pose a sedere sopra essa. 3 El suo aspetto era come un folgore, e'l suo vestimento era

bianco come neve.

4 E, per timor d'esso, le guardie tremarono, e divennero come morti. 5 Ma l'angelo fece motto alle donne, e disse loro, Voi, non temiate:

perciochè io so che cercate Gesù, il quale è stato crocifisso. 6 Egli non è quì: perciochè egli è risuscitato, come egli avea detto :

venite, vedete il luogo dove il Si-

gnore giaceva: 7 Ed andate prestamente, e dite a' suoi discepoli ch'egli è risuscitato da' morti: ed ecco, egli va innanzi a voi in Galilea: quivi lo vedrete: ecco, io ve l'ho detto.

8 Esse adunque uscirono presta mente del monumento, con ispavento, ed allegrezza grande: e corsero a rapportar la cosa a' discepoli

d'esso.

9 Ed ecco, Gesù venne loro incontro : dicendo, Bene stiate. esse, accostatesi, gli presero i piedi,

e l'adorarono. 10 Allora Gesù disse loro, Non te-

miste: andate, rapportate a' miel fratelli, che vadano in Galilea, e che quivi mi vedranno. 11 E, mentre esse andavano, ec-

co, alcuni della guardia vennero nella città, e rapportarono a' principali sacerdoti tutte le cose ch'era-

no avvenute. 12 Ed essi, raunatisi con gli anziani, presero consiglio di dar buona somma di danari a' soldati:

13 Dicendo, Dite, I suoi discepoli son venuti di notte, e l'hanno ru-

bato, mentre noi dormivamo. 14 E, se pur questo viene all'e-recchie del governatore, noi l'appagheremo con parole, e vi mette-

remo fuor di pena.

15 Ed essi, presi i danari, fecero come erano stati ammaestrati: e quel dire è stato divulgato fra i Giudei, infino al dì d'ogg

16 Ma gli undici discepoli andarono in Galilea, nel monte ove

Gesù avea loro ordinato. 17 E, vedutolo, l'adorarono: ma

pure alcuni dubitarono.

18 E Gesu, accostatosi, pariò lo-ro: dicendo, Ogni podesta m'è da-ta in cielo, ed in terra.

19 Andate adunque, ed ammaestrate tutti i popoli, battessandogii nel nome del Padre, e del Figliuo-

lo, e dello Spirito Santo: 20 Insegnando loro d'osservare tutte le cose ch'io v'ho comandate, Or ecco, io son con voi ogni tempo, infino alla fin del mondo.

Amen.

#### EVANGELO DI

### SAN MARCO.

CAP. L TL principio dell' evangelo di Ge-

su Cristo, Figliuol di Dio. 2 Secondo ch'egli è scritto ne' profeti, Ecco, io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il qual preparerà la tua via dinanzi a te : 3 V'è una voce d'uno che grida nel

diserto, Acconciate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. 4 Giovanni battezzava nel diser-

to, e predicava il battesimo della penitenza, in rimession de peccati. 5 E tutto'l paese della Giudea, e que' di Gerusalemme, uscivano a lui, ed erano tutti battezzati da lui nei fiume Giordano, confessando i lor peccati,

6 Or Giovanni era vestito di peli di camello, ed avea una cintura di cuoio intorno a' lombi: e man-

giava locuste, e mel salvatico;
7 E predicava: dicendo, Dietro a
me viene colui ch'è più forte di
me, di cui lo non son degno, chinandomi, di sciogliere il correggiuol delle scarpe.

8 lo v'ho batterrati con acqua: ma esso vi battemera con lo Spirito Santo.

9 Ed avvenne in que' giorni, che Gesù venne di Nasaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni, nel Giordano.

10 E subito, come egli saliva fuor dell'acqua, vide fenderai i cieli, e

### EVANGELO DI S. MARCO, I. II.

lo Spirito scender sopra esso, in somiglianza di colomba.

11 E venne una voce dal cielo: dicendo, Tu sei'l mio diletto Figliuolo, nel quale io ho preso'l mio complacimento.

12 E, tosto appresso, lo Spirito lo sospinse nel diserto.

13 E fu quivi nel diserto quaranta giorni, tentato da Satana: stava con le fiere, e gli angeli gli ministravano. 14 Or, dopo che Giovanni fu mes-

so in prigione, Gesù venne in Galilea, predicando l'evangelo del regno di Dio: 15 E dicendo, li tempo è compu-

to, e'l regno di Dio è vicino: rav-vedetevi, e credete all' evangelo.

16 Or, passeggiando lungo'l mar della Galilea, egli vide Simon, ed Andrea, fratello d'esso Simon, che gittavano la lor rete in mare: perclochè erano pescatori.

17 E Gesù disse loro, Venite dietro a me, ed io vi farò esser pesca-

tori d'uomini. 18 Ed essi, lasciate prestamente

le lor reti, lo seguitarono.

19 Poi, passando un poco più oltre di là, vide Iacobo di Zebedeo, e Glovanni, suo fratello, i quali racconciavano le lor reti nella na-

vicella: 20 E subito gli chiamò: ed essi, lasciato Zebedeo, lor padre, nella navicella, con gli operai, se n'an-darono dietro a lui.

21 Ed entrarono in Capernaum: e subito, in giorno di Sabato, egli entrò nella sinagoga, ed insegnava.

22 E gli uomini stupivano della sua dottrina: perciochè egli gli ammaestrava come avendo auto-

rità, e non come gli scribi. 23 Or, nella lor sinagoga v'era

un' uomo posseduto da uno spirito immondo, il qual diede un grido: 24 Dicendo, Ahi, che v'è fra te, e noi, o Gesù Nazareno è sei tu ve-

nuto per mandarci in perdizione? io so chi tu sei, il Santo di Dio. 25 Ma Gesù lo sgridò: dicendo, Ammutolisci, ed esci fuor di lui

26 E lo spirito immondo, strappatolo, e gridando con gran voce, uscì fuor di lui.

27 E tutti sbigottirono, tal che domandavano fra loro, Che cosa è questa? quale é questa nuova dottrina? conclosiacosach'egil con autorità comandi eziandio agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscano.

28 E la sua fama andò subito per tutta la contrada circonvicina del-

la Galilea.

29 E tosto appresso, essendo usciti della sinagoga, vennero, con Iaco-\*35

i bo, e Giovanni, in casa di Simon. e d'Andrea.

30 Or la suocera di Simon giaceva in letto, con la febbre: ed essi su-

bito gliene parlarono. 31 Ed egli, accostatosi, la prese

per la mano, e la sollevò : e subito la febbre la lasciò, ed ella mini-

strava loro. 32 Poi, fattosi sera, quando'l sole andava sotto, gli menarono tutti coloro che stavano male, e gl'in-

demoniati 33 E tutta la città era raunata

34 Ed egli ne guari molti che stavano male di diverse malattie, e cacciò molti demoni: e non permetteva a' demoni di parlare: perciochè sapevano chi egli era.

35 Poi, la mattina, essendo ancor molto notte, Gesù si levò, e se n'andò in luogo diserto, e quivi

orava. 36 E Simon, e gli altri ch'erano con lui, gli andarono dietro.

37 E, trovatolo, gli dissero, Tutti

ti cercano. 38 Ed egli disse loro, Andiamo

alle castella vicine, aciochè io predichi ancora là: conciosiacosachè per ciò io sia uscito.

39 Ed egli andava predicando nelle lor sinagoghe, per tutta la Gali-lea, e cacciando i demoni.

40 Ed un lebbroso venne a lui, pregandolo, ed inginocchiandosi davanti a lui, e dicendogli, Se tu vuoi, tu puoi mondarmi. 41 E Gesù, mosso a pietà, distese

la mano, e lo toccò, e gli disse, Sì,

io il voglio: sij mondato.

42 E, come egli ebbe detto questo, subito la lebbra si partì da lui, e fu mondato.

43 E Gesù, avendogli fatti severi divieti, lo mandò prestamente via: 44 E gli disse, Guarda che tu nol dica ad alcuno: anzi va', mostrati al sacerdote, ed offerisci per la tua purificazione le cose che Moise ha

ordinate, in testimonianza a loro. 45 Ma egli, essendo uscito, cominciò a predicare, ed a divolgar grandemente la cosa, talche Gesa non poteva più palesemente entrar nella città: anzi se ne stava di fuori in luoghi diserti: e d'ogni luogo si veniva a lui.

CAP. II. D alquanti giorni appresso, ₄ egli entrò di nuovo in Capernaum: e s'intese ch'egli era in Casa

2 E subito si raunò gran numero di gente, talchè non pure i contorni della porta gli potevano più con-

### EVANGELO DI S. MARCO, IL III.

tenere : ed egii annunsiava loro la | quelli vennero a Gesù, e gii disse-narola. | ro, Perchè digiunano <u>i</u> discepoli d 3 Allora vennero a lui alcuni che menavano un paralitico, portato

da quattro:
4 E, non potendosi accostare a lui, per la calca, scopersero il tetto della casa dove era Gera: e, fora-

tolo, calarono il letticello, in sul quale giaceva il paralitico. 5 E Gesù, veduta la lor fede,

disse al paralitico, Figliuolo, i tuoi peccati ti son rimessi. 6 Or alcuni d'infra gli scribi se-devano quivi, e ragionavano ne'

7 Perchè pronuncia costui be-stemmie in questa maniera? chi può rimettere i peccati, senon un

solo Dio ? 8 E Gesù, avendo subito cono-sciuto, per lo suo spirito, che ragionavano così fra sè stessi, disse loro, Perchè ragionate voi coteste

cose ne' vostri cuori i 9 Quale è più agevole, dire al paralitico, I tuoi peccati ti son rimessi : over dire, Levati, e togli'l

tuo letticello, e camina? 10 Or, aciochè voi sappiate che'l Figlinol dell' nomo ha podestà di

rimettere i peccati in terra: 11 Io ti dico, (disse egli al parali-

tico,) Levati, e togli i tuo letticello, e vattene a casa tua. 12 Ed egli prestamente si levò: e, caricatosi addosso il suo letticello, uscì in presenza di tutti : talch tutti stupivano, e glorificavano Iddio: dicendo, Giammai non vedemmo cotal cosa.

13 Poi appresso Geek usci di nuo-vo lungo i mare: e tutta la moltitudine veniva a lui, ed egli gli ammaestrava.

14 E, passando, vide Levi, il fi-niuol d'Alfeo, che sedeva al banco ella gabella. Ed egli gli disse, leguitami. Ed egli, levatosi, lo se-

15 Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa d'esso, molti publicani, e peccatori erano anch' ssi a tavola con lui, e co' suoi dicepoli : perciochè erano molti.

e l'aveano seguitato. 16 E gli scribi, ed i Farisci, vedutolo mangiar co publicani, e co peccatori, dissero a suoi discepoli, Che vuoi dire ch'egit mangia, e bee co publicani, e co' peccatori?

17 E Gesù, udito ciò, disse loro, I

ani non hanno bisogno di medico, ma i malati: io non son venuto per chiamare i giusti, ansi i pecca-tori, a penitensa.

18 Or i discepoli di Giovanni, e que' de' Farisel, digiunavano. \*36

Giovanni, e que' de' Farisci, ed i tuoi discepoli non digiunano i 19 E Gesù disse loro, Que' della

camera delle nozze possono eglino digiunare, mentre lo sposo è con loro / quanto tempo hanno secolo sposo non possono digiunare. 20 Ma verranno i glorni, che lo

sposo sarà loro tolto, ed allora in

que' giorni digiuneranno. 21 Niuno esiandio cuce una giunta di panno rosso sopra un vestimento vecchio: altrimenti, quel suo nuovo ripieno toglie del vec-chio, e la rottura si fa peggiore.

22 Parimente, niuno mette vin nuovo in barili vecchi : altrimenti. il vin nuovo rempe i barili, el vino al spande, ed i barili si perdono; ansi conviensi mettere il vin nuo-

vo in barili nuovi.

23 Ed avvenne, in un giorno di sabato, ch'egli caminava per li se-minati, ed i suoi discepoli presero a sveiler delle spighe, caminando. 24 Ed i Farisci gii dissero, Vedi: perchè fanno essi ciò che non è le-

cito in giorno di sabato? 25 Ed egli diese loro, Non svete voi mai letto ciò che fece David, quando ebbe bisogno, ed ebbe fa-me, egli, e coloro *ch'erano* con lui? 26 Come egli entrò nella casa di

Dio, sotto'l sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani di presentazio-ne, i quali non è lecito di mangiare, senon a' sacerdoti : e ne diede ancora a coloro ch'erano con lui i 27 Poi disse loro, Il sabato è fatto

per l'uomo, e non l'uomo per lo abato:

28 Dunque il Figlinol dell'uomo è Signore estandio del sabato.

#### CAP. IIL

Pol egli entrò di nuovo nella ainagoga: e quivi era un' no-mo, ch'avea la man secca.

2 Ed essi l'osservavano, se lo sanerebbe in giorno di sabato: aciochè

l'accussa

1 3 Ed egil disse all' uomo ch'avea la man secca, Levati ià nel messo. 4 Poi disse loro, E' egil lecto di far bene, o male; di salvare una persona, o d'uociderie, in giorno di sabato? Ma essi tacevano.

5 Allora, avendogli guardati at-torno con indegnazione, contristato per l'induramento del cuor loro, disse a quell' nomo, Distendi la tua mano. Ed egli la distese. E la sua mano fu restituita sana come l'altra.

6 Ed i Farisci, essendo usciti, ten-

### EVANGELO DI S. MARCO, III. IV.

nero subito consiglio con gli Erodiani contr' a lui, come lo farebber morire.

7 Ma Gesù, co'suoi discepoli, si ritrasse al mare : e gran moltitudine lo seguito, da Galilea, e da Giudea : 8 E da Gerusalemme, e da Idumea, e di di là dal Giordano : parimente, una gran moltitudine da' contorni di Tiro, e di Sidon, aven-

do udite le gran cose ch'egli faceva, venne a lui 9 Ed egli disse a suoi discepoli, che vi fosse sempre una navicella appresso di lui, per la moltitudine : che talora non l'affoliasse.

10 Perciochè egli ne avea guariti molti: talchè tutti coloro ch'avea-

no qualche flagello s'avventavano

a lui, per toccarlo. 11 E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gittavano davanti a lui, e gridavano: dicendo, Tu sei'l Figliuol di Dio.

12 Ma egli gli sgridava forte,

aciochè nol manifestassero. 13 Poi egli montò in sul monte, e chiamò a sè coloro ch'egli volle:

ed essi andarono a lui. 14 Ed egli ne ordinò dodici, per

esser con lui, e per mandargli a predicare:

15 E per aver la podestà di sanar le infermità, e di cacciare i demoni: 16 Il primo fu Simon, al quale

ancora pose nome Pietro; 17 Poi Iacobo, figliuol di Zebedeo; e Giovanni, fratello di Iacobo: a' quali pose nome, Boanerges: che vuol dire, Figliuoli di tuono;

18 Ed Andrea, e Filippo, e Bar-tolomeo, e Matteo, e Toma, e Iacobo, figliuol d'Alfeo; e Taddeo, e

Simon Cananeo; 19 E Giuda Iscariot, il quale an-

che lo tradì.

20 Poi vennero in casa. Ed una moltitudine si raunò di nuovo: talchè non potevano pur prender

cibo.

21 Or 1 suoi, udite queste cose, usatrono per sigliario : perciochè dicevano, Egil è fuor di sè.
22 Ma gil scribi, chi erano discesi di Gerusalemme, dicevano, Egil ha Beeksebut: e, per lo principe de demoni, caccia i demoni.

23 Ma egli, chiamatigli a sè, dis se loro in similitudine, Come può atana cacciar Satana i

24 E, se un regno è diviso in par-ti contrarie, egli non può durare. 25 E, se una casa è divisa in parti contrarie, ella non può durare. 26 Così, se Satana si leva contr'a sè stesso, ed è diviso in parti contrarie, egli non può durare, anzi vien meno.

27 Niuno può entrar nella casa d'un possente uomo, e rapirgli le sue masserizie, se prima non l'ha legato: allora veramente gli prederà la casa.

28 Io vi dico in verità, che a' figliuoli degli uomini sara rimesso qualunque peccato, e qualunque

bestemmia avranno detta: 29 Ma, chiunque avra bestem-miato contr' allo Spirito Santo, giammai in eterno non n'avrà re

missione; anzi sarà sottoposto ad eterno giudicio. 30 Or egti diceva questo, perciochè dicevano, Egli ha lo spirito im-

mondo. 31 I suoi fratelli adunque, e sua madre, vennero: e, fermatisi di fuori, mandarono a chiamarlo.

32 Or la moltitudine sedeva d'intorno a lui: e gli disse, Ecco, tua madre, ed i tuoi fratelli son là di fuori, e ti cercano.

33 Ma egli rispose loro: dicendo, Chi è mia madre, o chi sono i miel fratelli?

34 E, guardati in giro coloro che gli sedevano d'intorno, disse, Ec-co mia madre, ed i mici fratelli : 35 Perciochè chiunque avrà fatta la volontà di Dio, esso è mio fra-

tello, e mia sorella, e *mia* madre.

Pol prese di nuovo ad insegna-Tre, presso al mare: ed una gran moltitudine si raunò a lui, talch' egli, montato nella navicella, sedeva in essa nel mare: e tutta la moltitudine era in terra. presso del mare.

2 Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel-

la sua dottrina :

3 Udite: Ecco, un seminatore uscì a seminare.

4 Ed avvenne che, mentre egli seminava, una parte cadde lungo la via, e gli uccelli del cielo vennero, e la mangiarono.

5 Ed un'altra cadde in luoghi pietrosi, ove non avea molta terra: e subito nacque, perciochè non avea terreno profondo: 6 Ma, quando i sole fu levato, fu

riarsa: e, perciochè non avea ra-

dice, si seccò. 7 Ed un' altra cadde fra le spine,

e le spine crebbero, e l'affogarono, e non fece frutto. 8 Ed un'altra cadde in buona terra, e portò frutto, il quale mon-tò, e crebbe: e portò, l'un trenta,

l'altro sessanta, e l'altro cento. 9 Poi egli disse, Chi ha orecchie

da udire. oda. 10 Or, quando egli fu in disparte, EVANGELO DI S. MARCO, IV. V.

coloro che lo seguitavano, co' do- ! dici, lo domandarono della para-

11 Ed egli disse loro, A voi è dato di conoscere il misterio del regno di Dio: ma a coloro che son di fuori tutte queste cose si propon-

gono per parabole: 12 Aciochè riguardino bene, ma non veggano; ed odano bene, ma non intendano: che talora non si convertano, ed i peccati non sieno

lor rimessi. 13 Poi disse loro, Non intendete voi questa parabola? e come in-tenderete tutte l'altre parabole?

14 Il seminatore è colui che semina la parola. 15 Or questi son coloro che rice-

vono la semenza lungo la strada, cioè, coloro ne quali la parola è seminata: e, dopo che l'hanno udita, subito viene Satana, e toglie via la parola seminata ne' lor cuori.

16 E simigliantemente questi son coloro che ricevono la semenza in luoghi pietrosi, cioc, coloro i quali, quando hanno udita la parola, prestamente la ricevono con allegresza:

17 Ma non hanno in sè radice, anzi son solo a tempo: e poi, avvenendo tribolazione, o persecuzione, per la parola, subito sono

scandalezzati. 18 E questi son coloro che rice

vono la semenza fra le spine, cioè, coloro ch'odono la parola: 19 Ma le sollecitudini di questo

secolo, e l'inganno delle ricchezze, e le cupidità dell' altre cose, entrate, affogano la parola, onde diviene infruttuosa.

20 Ma questi son coloro c'hanno ricevuta la semenza in buona terra, cioc, coloro i quali odono la parola, e la ricevono, e portano frutto, l'un trenta, e l'altro sessanta, e l'altro cento.

21 Disse loro ancora, E la lampana recata, aciochè si ponga sotto'l moggio, o sotto'l letto? non è ella recata, aciochè sia posta so-pra'l candelliere?

22 Conciosiacosachè nulla sia occulto, che non sia manifestato: ed anche nulla è restato occulto per lo passato: ma è convenuto che fosse palesato.

23 Se alcuno ha orecchi da udire.

24 Disse loro ancora, Ponete mente a ciò che voi udite. Di qual misura misurate, vi sarà mi-surato: ed a voi ch'udite sarà so-Praggiunto: 25 Perciochè a chiunque ha sarà

quel ch' egli ha gli sarà tolto. 26 Oltr'a ciò disse, Il regno di Dio è come se un' uomo avesse gittata la semenza in terra:

eniandio

dato: ma chi non ha,

27 E dormisse, e si levasse di giorno, e di notte: ed intanto la se-

menza germogliasse, e crescesse nella maniera ch'egli non sa. 28 Conciosiacosachè la terra da

sè stessa produca prima erba, poi spiga, poi grano compiuto nella

spiga.
29 E, quando'l frutto è maturo, colui subito vi mette la falce: per-ciochè la mietitura è venuta.

30 Diceva ancora, A che assoni-glieremo il regno di Dio? o con qual similitudine lo rappresente-remo?

31 Rgli è simile ad un granel di senape, il quale, quando è semi-nato in terra, è il più piccolo di

tutti i semi che son sopra la terra; 32 Ma, dopo che è stato seminato, cresce, e si fa la maggior di tutte l'erbe, e fa rami grandi, talche gli uccelli del cielo posson riparami

sotto l'ombra sua. 33 E per molte tali parabole proponeva loro la parola, secondo che

potevano udire.

34 E non parlava loro senza similitudine: ma, in disparte, egli dichiarava ogni cosa a' suoi disce-

35 Or in quell' istesso giorne, fat-

l'altra riva.

36 Ed i discepoli, licensista la mol titudine, lo raccolsero, così com egli era, nella navicella, Or v'e-rano dell' altre navicelle con lui.

37 Ed un gran turbo di vento si levò, e cacciava l'onde dentro alla navicella, talchè quella già s'em-

38 Or egli era nella poppa, dor-mendo sopra un guanciale. Ed essi lo destarono, e gli dissero, Maestro, non ti curi tu che noi periamo?

39 Ed egli, destatoel, agridò I ven-to, e disse al mare, Taci, e sta-cheto. El vento s'acquetò, e si

fece gran bonaccia.
40 Poi disse loro, Perchè siete

vol così timidi? come non avete

41 Ed essi temettero di gran timore: e dicevano gli uni agli altri Chi è pur costui, che'l vento e'l mare gli ubbidiscono?

CAP. V. GIUNSERO all'altra riva del mare, nella contrada de Ga dareni

# EVANGELO DI S. MARCO, V.

navicella, subito gli venne incon-tro da' monumenti un'uomo posseduto da uno spirito immondo:

3 Il quale avea la sua dimora fra i monumenti: e niuno poteva tenerio attaccato, non pur con ca-

4 Perciochè spesso era stato attaccato con ceppi, e con catene: e le catene erano da lui state rotte, ed i ceppi spezzati: e niuno pote-

va domarlo. 5 E del continuo, notte, e giorno, fra i monumenti, e su per li mon-

ti, andava gridando, e picchiandosi con pietre.

6 Or, quando egli ebbe veduto Gesù da lungi, corse, e l'adorò.

E, dato un gran grido, disse, Che v'e fra me, e te, Gesù, Figliuol dell' Iddio altissimo? Io ti scongiuro per Dio, che tu non mi tor-

menti 8 Perciochè egli gli diceva, Spirito

immondo, esci di quest' uomo 9 E Gesù gli domandò, Quale è il tuo nome? Ed esso rispose: dicendo, lo ho nome Legione: perciochè siam molti.

10 Ed esso lo pregava molto che non gli mandasse fuor di quella

contrada. 11 Or quivi presso al monte era

una gran greggia di porci che pasceva.

12 E tutti que' demoni lo prega-vano: dicendo, Mandaci in que' porci, aciochè entriamo in essi. 13 E Gesù prontamente lo permise loro: laonde quegli spiriti im-

mondi, usciti, entrarono ne' porci : e quella greggia si gittò per lo precipizio nel mare, (or erano intorno a dumila,) ed affogarono nel

14 E coloro che pasturavano i porci fuggirono, e rapportarono la cosa nella città, e per li campi: e la gente usci fuori; per veder ciò ch'era avvenuto:

15 E venne a Gesh, e vide l'in-

demoniato che sedeva, ed era vestito: e colui ch' avea avuta la legione essere in buon senno, e temette.

16 E coloro ch' aveano veduta la coes raccontarono loro come era avvenuto all' indemoniato ; e'l fat-

to de' porci. 17 Ed essi presero a pregarlo che se n'andasse da' lor confini. 18 E, come egli fu entrato nella

navicella, colul ch'era stato indemonisto lo pregava di potere star con lui.

19 Ma Gesù non gliel permise: anzi gli disse, Va' a casa tua a' \*39

2 E, come Gesù fu uscito della i tuoi, e racconta loro quanto gran 

Gesù gli avea fatte. maravigliavano.

21 Ed, essendo Gesù di nuovo passato all' altra riva, in sulla navicella, una gran moltitudine si raunò appresso di lui: ed egli se ne stava presso del mare.

22 Ed ecco, un de capi della sinagoga, chiamato per nome lairo, venne: e, vedutolo, gli si gittò a

piedi :

23 E lo pregava molto instantemente : dicendo, La mia figliolina è allo stremo : deh vieni, e metti le mani sopra lei, aciochè sia salvata, ed ella viverà.

24 Ed egli se n'andò con lui: e gran moltitudine lo seguitava, e

affollava.

25 Or una donna, ch'avea un flusso di sangue già da dodici anni: 26 Ed avea sofferte molte cose da molti medici, ed avea speso tutto'i suo, senza alcun giovamento,

anzi più tosto era peggiorata: 27 Avendo udito parlar di Gesù, venne di dietro, nella turba, e toccò 'l suo vestimento:

28 (Perciochè diceva, Se sol tocco i suoi vestimenti, sarò salva :) 29 Ed in quello stante il flusso del

suo sangué si stagnò : ed ella s'avvide nel suo corpo ch'ella era guarita di quel flagello. 30 E subito Gesù, conoscendo in

sè stesso la virtù ch'era proceduta da lui, rivoltosi nella turba, disse, Chi m'ha toccati i vestimenti: 31 Ed i suoi discepoli gli dissero.

Tu vedi la turba che t'affolla, e dici, Chi m'ha toccato? 32 Ma egli guardava pure attor-

no, per veder colei ch'avea ciò fatto.

33 E la donna, paurosa, e tre-mante, sapendo ciò ch'era stato fatto in lei, venne, e gli si gittò a' piedi, e gli disse tutta la verità.

34 Ma egli le disse, Figliuola, la tua fede t'ha salvata: vattene in pace, e sij guarita del tuo flagello.

35 Mentre egli parlava ancora, vennero alcuni di casa del capo della sinagoga: dicendo, La tua figliuola è morta : perchè dai più

molestia al Maestro 36 Ma subito Gesù, udito ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga, Non temere, credi sola-

mente.

37 É non permise ch'alcuno lo seultasse, senon Pietro, e Iacobo, e Giovanni, fratel di Iacobo:

20

### EVANGELO DI S. MARCO, V. VI.

38 E venne in casa del capo della | morate in quella, finchè usciate di sinagoga, e vide quivi un grande strepito, genti che piagnevano, e facevano un grande uriare.

39 Ed, entrato dentro, disse loro, Perchè fate tanto romore, e tanti pianti? la fanciulla non è morta,

ma dorme.

40 Ed essi si ridevano di lui. Ma egli, messi fuori tutti, prese seco il padre, e la madre della fanciulla, e coloro ch' erano con lui, ed entro là dove la fanciulla giaceva:

41 E, presa la fanciulla per la ma-no, le disse, Talita cumi: il che, interpretato, vuol dire, Fanciulla,

(io tel dico,) levati.

42 E subito la fanciullina si levò e caminava: perciochè era d'età di dodici anni. Ed essi sbigottirono

di grande sbigottimento. 43 Ed egli comandò loro molto strettamente, che niuno lo sapesse : ed ordinò che si desse mangiare

alla fanciulla.

CAP. VI.

DOI, egli si partì di là, e venne nella sua patria, ed i suoi discepoli lo seguitarono.

2 E, venuto il sabato, egli si mise ad insegnar nella sinagoga: e molti, udendolo, sbigottivano: dicendo, Onde ha costui queste cose? e quale e questa sapienza che gli è data? ed onde è che cotali potenti operazioni son fatte per man sua?

3 Non è costui quel fabbro di legname, figliuol di Maria, fratel di lacobo, di lose, di Giuda, e di Simon? e non son le sue sorelle qui appresso di noi? Ed erano scanda-

lezzati in lui.

4 Ma Gesù disse lore, Niun profeta è disonorato, senon nella sua patria, e fra i suoi parenti, ed in ca-**88.** 8118.

5 E non potè quivi fare alcuna potente operazione, salvo che, po-ste le mani sopra alcuni pochi in-

fermi, gli sanò. 6 E si maravigliava della loro incredulità: ed andava attorno per

le castella, insegnando,

7 Ed egli chiamò a sè i dodici, e prese a mandargli a due a due: e diede loro podestà sopra gli spiriti

lmmondi :

8 E comandò loro che non prendessero nulla per lo viaggio, senon solo un bastone: non tasca, non pane, non moneta nelle lor cinture :

9 E che fossero sol calzati di suole. e non portassero due toniche indos-

10 Disse loro ancora, Dovunque sarete entrati in alcuna casa, di-

quel luogo. ll E, se alcuni non vi ricevono, e non v'ascoltano; partitevi di la, e scuotete la polvere disotto a' vostri

piedi, in testimonianza contr' a loro. Io vi dico in verità, che Sodoma, e Gomorra saranno più tolle-

rabilmente trattate nel giorno del giudicio, che quella città 12 Essi adunque, partitisi, predicavano, che gli uomini si ravve-

dessero :

13 E caccia vano molti demoni, ed ugnevano d'olio molti infermi, e gli sanavano.

14 Or il re Erode udì parlar di Gesti, perciochè il suo nome era divenuto chiaro: e diceva, Quel Giovanni che battezzava è risuscitato da' morti : e perciò le potenze

operano in lui. 15 Altri dicevano, Egli è Elia: ed altri, Egli è un profeta, pari ad

uno de profeti.

16 Ma Erode, udite quelle cose, disse, Egli è quel Giovanni, ch'io ho decapitato: esso è resuscitato da morti.

17 Perciochè esso Erode avea mandato a prender Giovanni, e l'avea messo ne legami in prigione, per Erodiada, moglie di Filippo. suo fratello: perciochè egli l'aves

8posata. 18 Imperochè Giovanni diceva 18 Imperochè Giovanni diceva

la moglie del tuo fratello.

19 Ed Erodiada gliene aves mal talento: e volentieri l'avrebbe fatto morire, ma non poteva: 20 Perciochè Erode temeva Gio-

vanni, conoecendolo nomo giusto, e santo ; e l'osservava : ed, avendolo udito, faceva molte cose: e volentier l'udiva.

21 Or, venuto un giorno opportu-no, ch' Erode, nei giorno della sua natività, faceva un convito a' suoi grandi, e capitani, ed a' principali della Galilea:

22 La figliuola d'essa Erodiada entrò, e ballò, e piacque ad Erode, ed a coloro ch' erano con lui a tavola. E'l re disse alla fanciulla, Domandami tutto ciò che vorrai,

ed to tel donerò. 23 E le giurò : dicende, lo ti donerò tutto clò che mi chiederai, fino

alla metà del mio regno.

24 Eu essa uscì, e disse a sua madre, Che chiederò? Ed ella disse,

La testa di Giovanni Battista. 25 E subito rientrò frettolosamente al re, e gli fece la domanda : di-cendo, lo disidero che di presente tu mi dii in un piatto la testa di

Giovanni Battista.

#### EVANGELO DI S. MARCO, VI. VII.

26 E, benchè il re se n'attristasse randemente, pur nondimeno per li giuramenti, e per rispetto di coloro ch' erano con lui a tavola, non gliel volle disdire.

27 E subito, mandato un sergente, comandò che fosse recata la testa

q, 6880°

28 E quello andò, e lo decapitò in prigione, e portò la sua testa in un piatto: e la diede alla fanciulla, e la fanciulla la diede a sua madre.

29 Ed i discepoli d'esso, udito ciò, vennero, e tolsero il suo corpo morto, e lo posero in un monumento.

30 Or gli apostoli s'accolsero ap-

presso di Gesù, e gli rapportarono ogni cosa, tutto cio ch'aveano fatto, ed insegnato. 31 Ed egil disse loro, Venite voi

in disparte, in qualche luogo solitario, e riposatevi un poco: con-ciolossecosachè coloro ch' andavano, e venivano fossero in gran numero, talchè quelli non aveano

pure agio di mangiare. 32 E se n' andarono in sulla navicella in un luogo solitario, in di-

sparte.
33 E la moltitudine gli vide par-tire, e molti lo riconobbero: ed accorsero la a piè da tutte le città, e giunsero avanti loro, e s'accolsero

appresso di lui. 34 E Gesù, smontato, vide una gran moltitudine, e si mosse a compassione inverso loro: perciochè erano come pecore che non hanno pastore: e si mise ad insegnar loro molte cose.

35 Ed, essendo già tardi, i suoi discepoli vennero a lui, e gli dissero, Questo luogo è diserto, e già è tardi:

36 Licenzia questa gente, aciochè vadano per le villate, e per le castella d'intorno, e si comperino del pane: perciochè non hanno

nulla da mangiare. 37 Ma egli, rispondendo, disse loro, Date lor voi mangiare. Ed essi gli dissero, Andremmo noi a comperar per dugento denari di pane, e daremmo lor mangiare ? 38 Ed egli disse loro, Quanti pa-

ni avete : andate, e vedete. essi, risaputolo, dissero, Cinque, e due pesci. 39 Ed egli comandò loro che gli

facesser tutti coricar sopra l'erba verde, per brigate.
40 Ed essi si coricarono per cer-

chi, a cento, ed a cinquanta, per cerchio.

41 Poi prese i cinque pani, ed i due pesci, e levò gli occhi al cielo, e fece la benedizione: poi ruppe i

pani, e gli diede a' suoi discepoli. aciochè gli mettessero davanti a loro: egli sparti ezlandio i due pesci a tutti

42 E tutti mangiarono, e furono

43 Ed i discepoli levarono de' pez-zi de' pani dodici corbelli pieni, ed anche qualche rimanente de' pesci-44 Or coloro ch' aveano mangiato di que' pani erano cinquemila uomini.

45 E tosto appresso egli costrinse i suoi discepoli a montar nella navicella, ed a trarre innanzi a lui all' altra riva, verso Betsaida. mentre egli licenziava la moltitudine.

46 Poi, quando l'ebbe accommiatata, se n'andò in sul monte, per

47 E, fattosi sera, la navicella era in mezzo del mare, ed egli era in terra tutto solo:

48 E vide i discepoli che travagliavano nel vogare: perciochè il vento era lor contrario: ed, intorno alla quarta vigilia della notte, egli venne a loro, caminando sopra'l mare: e voleva passare oltre a loro.

49 Ma essi, vedutolo caminar sopra'l mare pensarono che fosse un

intasima, e sciamarono: 50 Perciochè tutti lo videro, e furono turbati: ma egli tosto parlò con loro, e disse, State di buon cuore, sono io, non temiste:

51 E monto a loro nella navicella, e'l vento s'acquetò: ed essi vie più sbigottirono in loro stessi, e si ma-

ravigliarono. 52 Perciochè non aveano posto mente al fatto de' pani : perclochè

il cuor loro era stupido. 53 E, passati all' altra riva, vennero nella contrada di Gennesarct,

e presero terra. 54 E. quando furono smontati dalla navicella, subito la gente lo

riconobbe: 55 E, discorrendo per tutta quella

contrada circonvicina, prese a portare attorno in letticelli i malati, là dove udiva ch'egli fosse. 56 E dovunque egli entrava, in

castella, o in città, o in villate, la gente metteva gl'infermi nelle piazze, e lo pregava che sol potes-sero toccare il lembo della sua vesta: e tutti quelli che lo toccavano erano guariti.

#### CAP. VII.

LLORA si raunarono appresso A di lui i Farisci, ed alcuni degli ecribi, ch'erano venuti di Gerusalemme.

#### EVANGELO DI S. MARCO, VIL

2 E, veduti alcuni de' discepoli d'esso prender cibo con le mani contaminate, cioè, non lavate, ne fecero querela.

3 Perciochè i Farisei, anzi tutti i Giudei non mangiano, che non abbiano lavate le mani fino al cubito, tenendo la tradizion degli an-

ziani.

4 Ed anche, venendo d'in sulla piazza, non mangiano, che non abbiano lavato tutto'i corpo. sono ezlandio molte altre cose, c'hanno ricevute da osservare. lavamenti di coppe, d'orciuoli, di vasellamenti di rame, e di let-

5 Poi i Farisei, e gli scribi, lo domandarono: dicendo, Perchè non procedono i tuoi discepoli secondo la tradizione degli anziani: anzi, prendone cibo senza lavarsi le

6 Ma egii, rispondendo, disse lo-ro, Bene di voi ipocriti profetizzò Isaia, siccome è scritto, Questo popolo m'onora con le labbra, ma il cuor loro è lungi da me.

7 Ma invano m'onorano, insegnando dottrine che son comanda-

menti d'uomini.

8 Conciosiacosachè, avendo lasciato il comandamento di Dio, voi tegniate la tradizione degli uomini, i lavamenti degli orciuoli, e delle coppe: e facciate assai altre simili cose.

9 Disse loro ancora, Bene annullate voi il comandamento di Dio, aciochè osserviate la vostra tradi-

10 Conciosiacosachè Moisè abbia detto, Onora tuo padre, e tua madre: e, Chi maladice padre, o madre, muoia di morte:

11 Ma voi dite, Se un' uomo dice a suo padre, od a sua madre, Tutto ciò, onde tu potresti esser sovvenuto da me, sia Corban; cios, offerta.

12 E non lo lasciate più far cosa. alcuna a suo padre, od a sua ma-

dre: 13 Annullando la parola di Dio con la vostra tradizione, la quale voi avete ordinata. E fate assai

cose simili. 14 Poi, chiamata a sè tutta la moltitudine, le disse, Ascoltatemi

tutti, ed intendete:

15 Non v'è nulla di fuor dell' uomo, che, entrando in lui, possa contaminarlo: ma le cose ch'escono di lui son quelle che lo contaminano.

16 Se alcuno ha orecchie da udire,

oda. 17 Poi, quando egli fu entrato in

casa, lasciando la moltitudine. i suoi discepoli lo domandarono in-

torno alla parabola:
18 Ed egli disse loro, Siete voi
ancora così privi d'intelletto? non intendete voi che tutto ciò che di fuori entra nell' uomo non può

contaminario? 19 Conciosiacosachè non gli entri nel cuore, anzi nel ventre; e poi se ne vada nella latrina, purgando

tutte le vivande.

20 Ma, diceva egli, ciò ch'esce dell' uomo è quel che lo conta-

21 Conciosiacosachè di dentro. cioè, dal cuore degli uomini, pro-

cedano pensieri malvagi, adulterii, fornicazioni, micidii, 22 Furti, cupidige, malisie, frau-di, lascivie, occhio maligno, be-

stemmia, alterezza, stoltiza 23 Tutte queste cose malvage escono di dentro l'uomo, e lo con-

taminano.

24 Poi appresso, levatosi di là, se n'andò a confini di Tiro, e di Sidon: ed, entrato nell'albergo, non voleva ch'alcuno lo sapesse: ma

non potè esser nascosto. 25 Perciochè una donna, la cui figlioletta avea uno spirito immondo, udito parlar di Gesù, venne, e

gli si gittò a' piedi : 26 (Or quella donna era Greca. Sirofenice di nazione :) e lo pregava che cacciasse il demonio fuor della sua figliuola.

27 Ma Gesù le disse, Lascia che prima i figliuoli sieno sazisti : percloche non è onesto prendere il pan de' figliuoli, e gittarlo a' cagnuoli.

28 Ma ella rispose, e gli disse, Ben dici, Signore: conciosiacosachè anche i cagnuoli, di sotto alla tavola, mangiño delle miche de'

figliuoli.
29 Ed egli le disse, Per cotesta patua figliuola.

30 Ed ella, andata in casa sua. trovò il demonio essere uscito, e la figliuola coricata sopra letto.

31 Poi Gesù, partitosi di nuovo da' confini di Tiro, e di Sidon, venne presso al mar della Galilea. per mezzo i confini di Decapoli.

32 E gli fu menato un sordo sci-linguato: e fu pregato che mettesse la mano sopra lui. 33 Ed egli, trattolo da parte d'infra la moltitudine gli mise le dita

nelle orecchie : ed avendo sputato, gli toccò la lingua:

34 Poi, levati gli occhi al cielo, so spirò: e gli disse, Effata: che vuol

### EVANGELO DI S. MARCO, VII. VIII.

35 E subito l'orecchie di colui fu- ti: dicendo, Vedete, guardatevi ono aperte, e gli si sciolse il sci- dal lievito de' Farisei, e dal lievito rono aperte, e gli si sciolse il scilinguagnolo, e parlava bene-

36 E Gesù ordinò loro, che nol dicessero ad alcuno: ma, più lo divietava loro, più lo predicavano :

37 E stupivano sopra modo: di-cendo, Egli ha fatto ogni cosa bene: egli fa udire i sordi, e par-

lare i mutoli.

#### CAP. VIII.

'N que' giorni, essendo la moltitudine grandissima, e non avendo da mangiare, Gesù, chiamati a sè i suoi discepoli, disse loro:

2 lo ho pietà di questa moltitu-dine; perciochè già tre giorni con-tinui dimora appresso di me, e non

ha da mangiare.

3 E, se io gli rimando digiuni a easa, verranno meno tra via: perciochè alcuni di loro son venuti di lontano.

4 Ed i suoi discepoli gli risposero. Onde potrebbe alcuno saziar costo-

- ro di pane qui in luogo diserto?

  5 Ed egli domando loro, Quanti pani avete? Ed essi dissero, Sette. 6 Ed egli ordinò alla moltitudine, che si coricasse in terra: e, presi i sette pani, e rendute grazie, gli ruppe, e gli diede a' suoi discepoli, aciochè gli ponessero dinanzi alla moltitudine: ed essi glieli posero
- 7 Aveano ancora alcuni pochi pescetti: ed, avendo fatta la benedizione, comandò di porre quegli ancora dinanzi a loro.

8 Ed essi mangiarono, e furono saziati: ed i discepoli levarono de-

gli avanzi de' pezzi sette panieri. 9 (Or que ch'aveano mangiato erano intorno a quattromila:) poi

gli licenziò : 10 Ed in quello stante egli entro

nella navicella co' suoi discepoli, e venne nelle parti di Dalmanuta. 11 Ed i Farisei uscirono, e si misero a disputar con lui, chiedengli un segno dal cielo, tentan-

12 Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse, Perche que sta generazione chiede ella un segno? Io vi dico in verità, ch'alcun

segno non sarà dato a questa generazione. 13 E, lasciatigli, montò di nuovo nella navicella, e passò all'altra

14 Or i discepoli aveano dimenti. cato di prender del pane, e non aveano seco nella navicella senon un pane solo-

15 Ed egli dava loro de' precet-

d' Erode. 16 Ed essi disputavano fra loro:

dicendo, Noi non abbiamo pane. 17 E Gesù, conosciuto ciò, disse loro, Perchè disputate fra voi, per ciò che non avete pane? Siete voi ancora senza conoscimento, e senza intendimento? avete voi an-

cora il vostro cuore stupido? 18 Avendo occhi, non vedete voi? ed avendo orecchie, non udite voi ?

e non avete memoria alcuna 19 Quando lo distribuii que' cinque pani fra que cinquemila uomini, quanti corbelli pleni di pezzi ne levaste i Essi dissero, Dodici.

20 E, quando distribuii que' sette pani fra que quattromila uomini, quanti panieri pieni di pezzi ne le-vaste? Ed essi dissero, Sette.

21 Ed egli disse loro, Come dun-

que non avete voi intelletto? 22 Poi venne iu Betsaida: e gli fu menato un cieco, e fu pregato

che lo toccasse. 23 Ed egli, preso il cieco per la mano, lo menò fuor del castello: e, sputatogli negli occhi, e poste le

mani sopra lui, gli domandò se vedeva cosa alcuna 24 Ed esso, levati gli occhi in su, disse, Io veggo caminar gli uomi-

ni, che paiono alberi. 25 Poi di nuovo mise le sue mani sopra gli occhi d'esso, e lo fece riguardare in su : ed egli ricoverò la

wista, e vedeva tutti chiaramente. 26 E Gesù lo rimandò a casa sua: dicendo, Non entrar nel castello,

e non dirlo ad alcuno nel castello. 27 Poi Gesu, co' suoi discepoli, se n'andò nelle castella di Cesarea di Flippo: e per lo camino domando suoi discepoli : dicendo loro, Che

dicono gli uomini ch' io sono ? 24 Ed essi risposero, Alcuni, che tu sei Giovanni Battista: ed altri,

Elia: ed altri, uno de' profeti. 2) Ed egli disse loro, E voi, chi dite ch'io sono? E. Pietro, rispon-dendo, gli disse, Tu sei I Cristo. 30 Ed egli divietò loro severamente che a niuno dicessero ció di

31 Poi prese ad insegnar loro, che conveniva che'i Figliuoi dell'uomo sofferisse molte cose, e fosse riprovato dagli anziani, e da' principali sacerdoti, e dagli scribi; e fosse ucciso, ed in capo di tre giorni risuscitasse.

32 E ragionava queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a riprenderlo.

33 Ma egli, rivoltosi, e riguar dando i suoi discepoli, sgrido Pie

#### EVANGELO DI S. MARCO, VIII. IX.

tro: dicendo, Vattene indietro da | me. Satana: conciosiacosachè tu non abbia il senso alle cose di Dio.

ma alle cose degli uomini.

34 E, chiamata a sè la moltitudine, co' suoi discepoli, disse loro, Chiunque vuol venir dietro a me, rinunsil a sè stesso, e tolga la sua

croce, e seguitimi. 35 Perciochè, chiunque avrà voluto salvar la vita sua la perderà : ma, chi avra perduta la vita sua, per amor di me, e dell'evangelo, sso la salverà.

36 Perciochè, che gioverà egli all' uomo, se guadagna tutto'l mon-do, e fa perdita dell'anima sua ?

37 Overo, che dara l'uomo in iscambio dell'anima sua?

38 Perciochè, se alcuno ha vergogna di me, e delle mie parole, fra questa generazione adultera, e peccatrice; il Figliuol dell' uomo altresì avrà vergogna di lui, quan-do sarà venuto nella gioria del Padre suo, co' santi angeli.

CAP. IX. LTR' a ciò disse loro, lo vi

dico in verità, ch'alcuni di coloro che son quì presenti non gusteranno la morte, che non abbiano veduto il regno di Dio, venuto con potenza.

2 E, sei giorni appresso, Gesù prese seco Pietro, e Iacobo, e Giovanni, e gli condusse soli, in disparte, sopra un'alto monte: e fu trasfi-

gurato in lor presenza.

3 Ed i suoi vestimenti divennero risplendenti, e grandemente candidi, come neve: quali niun purgator di panni potrebbe imbiancar sopra la terra.

4 Ed Elia apparve loro, con Moisè: ed essi ragionavano con Gesù. 5 E Pietro fece motto a Gesù, e gli disse, Maestro, egli è bene che noi stiamo quì : facciamvi adunque tre tabernacoli, uno a te, uno a Moisè, ed uno ad Élia.

6 Perciochè egli non sapeva ciò ch'egli si dicesse: perchè erano

spaventati. 7 E venne una nuvola, che gli adombrò: e dalla nuvola venne una voce, che disse, Quest' è il mio diletto Figliuolo: ascoltatelo-

8 Ed in quello stante, guardando essi attorno, non videro più alcuno, se non Gesù tutto solo, con loro.

9 Or, come scendevano dal monte, Gesù divietò loro che non raccontassero ad alcuno le cose ch'aveano vedute, se non quando'l Figliuol dell' uomo sarebbe risuscitato da' morti.

10 Ed essi ritennero quella parola.

in loro stessi, domandando fra loro che cosa fosse quel risuscitar da

11 Poi lo domandarono: dicendo. Perchè dicono gli scribi, che convien che prima venga Elia?

12 Ed egli, rispondendo, disse loro, Elia veramente dee venir prima, e ristabilire ogni cosa: e, siccome egli è scritto del Figliuol del-

l'uomo, conviene che patisca molte cose, e sia annichilato.

13 Ma lo vi dico ch' Elia è venuto, e gli hanno fatto tutto ciò c'hanno voluto: siccome era scritto di lui.

14 Poi, venuto a' discepoli, vide una gran moltitudine d'intorno a loro, e degli scribi, che quistiona-

vano con loro.

15 E subito tutta la moltitudine. vedutolo, sbigotti; ed accorrendo, lo salutà.

16 Ed egli domandò gli scribi. Chè quistionate fra voi?

17 Ed uno della moltitudine, rispondendo, disse, Maestro, io t'avea menato il mio figliuolo, c'ha

uno spirito mutolo. 18 E, dovunque esso lo prende, lo dirompe: ed allora egli schiuma, e stride de' denti, e divien secco: or io avea detto a' tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto.

19 Ed egli, rispondendogli, disse, O generazione incredula, in fino a quando omai sarò con voi ? in fino a quando omai vi comporterò? me-

natelomi.

20 Ed essi gliel menarono: e, quando egli l'ebbe veduto, subito lo spirito lo strappò: e'l figliuol cadde in terra, e si rotolava schiumando.

21 E Gesù domandò il padre d'esso, Quanto tempo è che questo s è avvenuto ? Ed egli disse, Dalla

sua fanciullesza 22 E spesse volte l' ha gittato nel fuoco, e nell'acqua, per farlo peri-

re: ma, se tu ci puol nulla, abbi pietà di noi, ed aiutaci

23 E Gesù gli disse, Se ta puoi cre-

dere, ogni cosa è possibile a chi crede. 24 E subito il padre del fanciullo, sclamando con lagrime, disse, lo credo, Signore: sovvieni alla mia incredulità.

25 E Gesù, veggendo che la moltitudine concorreva a calca, sgridò lo epirito immondo : dicendogli, Spi rito mutolo, e sordo, esci fuor di lui. (lo tel comando,) e giammai più non entrare in lui.

26 E'l demonio, gridando, e strappandolo forte, usch fuori : e'l fam ciullo divenne come morto : tai che molti dicevano, Egli è morto.

### EVANGELO DI S. MARCO, IX. X.

27 Ma Gesù, presolo per la mano, | trar monco nella vita, che, avendo

lo levo, ed egii si rizzo in ple. 28 E, quando Gesti fu entrato in casa, i suoi discepoli lo domanda-rono in disparte, Perchè non abbiamo noi potuto cacciarlo?

29 Ed egli disse loro, Questa generazion di demoni non esce per alcun'altro modo, che per orazione,

e per digiuno.

30 Poi, essendosi partiti di là, passarono per la Galilea: ed egli non voleva ch' alcuno lo sapesse.

31 Perciochè egli ammaestrava i suoi discepoli, e diceva loro, li Fi-gliuol dell'uomo sarà tosto dato nelle mani degli uomini, ed essi l' uccideranno : ma, dopo che sarà stato ucciso, risuscitera nel terzo

giorno. 32 Ma essi non intendevano questo ragionamento, e temevano di

domandarlo.

33 Poi venne in Capernaum : e, quando egli fu in casa, domandò loro, Di che disputavate fra voi per lo camino ?

34 Ed essi tacquero: perclochè per lo camino aveano fra loro disputato chi di loro dovesse essere il mag-

giore.

35 Ed egli, postosi a sedere, chiamò i dodici, e disse loro, Se alcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, e'l servitor di tutti.

36 E, preso un piccol fanciullo, lo pose in messo di loro: poi, recatolosi in braccio, disse loro,

37 Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli, nel mio nome, riceve me: e chiunque mi riceve, non riceve me, ma colui che m' ha mandato.

38 Allora Giovanni gli fece motto : .dicendo, Maestro, noi abbiamo veduto uno, che cacciava i demoni nel nome tuo, il qual non ci seguita : e, perciochè egli non ci seguita,

glielo abbiamo divietato 39 Ma Gesù disse, Non gliel divietate : conciosiacosachè niuno possa far potente operazione nel nome

mio, e tosto appresso dir mal di me. 40 Percloche, chi non è contr a

noi è per noi.

41 Imperochè, chiunque v' avrà dato bere pure un bicchier d'acqua, nel nome mio, perciochè siete di Cristo: io vi dico in verità, ch'egli

non perderà punto il suo premio.

42 E chiunque avrà scandalezzato uno di questi piccioli che credono in me, meglio per lui sarebbe
che gli fosse messa intorno al collo una pietra di macina, e ch'egli foese gittato in mare.

43 Or, se la tua mano ti fa intoppare, mozzala : meglio è per te en-

due mani, andar nella geenna, nel fuoco inestinguibile:

44 Ove il verme loro non muore. e 'i fuoco non si spegne.

45 E, se'l tuo piè ti fa intoppare, mozzalo: meglio è per te entrar zoppo nella vita, che, avendo due piedi, esser gittato nella geenna, nel fuoco inestinguibile :

46 Ove il verme loro non muore,

e'l fuoco non si spegne.

47 Parimente, se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo: meglio è per te entrar con un' occhio solo nella vita, che, avendone due, esser gittato nella geenna del fuoco : 48 Ove il verme loro non muore,

e'l fuoco non si spegne. 49 Perclochè ognuno dee esser

salato con fuoco, ed ogni sacrificio dee esser salato con sale. 50 Il sale è buono : ma, se 'l sale

diviene insipido, con che lo condirete i

51 Abbiate del sale in voi stessi, e state in pace gli uni con gli altri.

CAP. X.

DOI, levatosi di la, venne ne confini della Giudea, lungo 1 Giordano : e di nuovo si raunarono appresso di lui delle turbe : ed egli di nuovo l'ammaestrava, come era usato.

2 Ed i Farisci, accostatisi, lo domandarono, tentandolo, E' egli lecito al marito di mandar via la moglie?

3 Ed egti, rispondendo, disse loro,

Che vi comandò Moisè 4 Ed essi dissero, Moisè permise

di scrivere la scritta del divorzio, e di mandar via la moglie.

5 E Gesù, rispondendo, disse loro, Egli vi scrisse quel comandamento per la durezza del vostro cuore. 6 Ma, dal principio della creazione, Iddio fece gli womini maschio,

e femmina : 7 E disse, Perciò l'uomo lascerà suo padre, e sua madre, e si con-

giugnerà con la sua moglie ; 8 Ed i due diverranno una stessa carne : talchè non son più due, ma

una stessa carne. 9 Ciò adunque, ch' Iddio ha con-

giunto, l' uomo nol separi. 10 Ed in casa i suoi discepoli lo

domandaron di nuovo intorno a quello stesso.

11 Ed egli disse loro, Chiunque manda via la sua moglie, e ne sposa un' altra, commette adulterio contr' ad essa.

12 Parimente, se la moglie lascia il suo marito, e si marita ad un' altro. commette adulterio.

# EVANGELO DI S. MARCO, X.

13 Allora gli furono presentati i no ch'abbia lasciata casa, o fratelde' piccoli fanciulli, aciochè gli toc-casse: ma i discepoli sgridavano coloro che gli presentavano.

14 E Gesù, veduto ciò, s'indegnò, e disse loro, Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non gli divietate: perciochè di tali è il regno di Dio.

15 Io vi dico in verità, che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio, come piccol fanciullo, non

entrerà in esso. 16 E, recatiglisi in braccio, ed imposte lor le mani, gli benedisse.

17 Or come egli usciva fuori, per mettersi in camino, un certo corse a lui : ed, inginocchiatosi davanti a lui, lo domando, Maestro buono, che farò per eredar la vita eterna?

18 E Gesù gli disse, Perchè mi chiami buono? niuno è buono, se non un solo, cioc, Iddio.

19 Tu sai i comandamenti. Non commettere adulterio, Non uccidere, Non furare, Non dir falsa testimonianza. Non far danno ad alcuno. Onora tuo padre, e tua ma-

20 Ed egli, rispondendo, gli disse, Maestro, tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovanezza.

servase nn dana mis giovanezza. 21 E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò ; e gli disse, Una cosa ti man-ca: va', vendi tutto ciò che tu hal, e dallo a' poveri ; e tu avrai un te-soro nel cielo : poi vieni, e, tolta la tua croce, seguitami.

22 Ma egli, attristato di quella parola, se n'andò dolente: perciochè

avea di gran beni. 23 E Gesù, riguardatosi attorno, disse a' suoi discepoli, Quanto malagevolmente coloro c'hanno delle ricchezze entreranno nei regno di

Dio! 24 Ed i discepoli sbigottirono per le sue parole. E Gesù da capo replicò, è disse loro, Figliuoli, quanto malagevol cosa è, che coloro che si confidano nelle ricchezze entrino

nel regno di Dio! 25 Egli è più agevole ch' un ca-mello passi per la cruna d'un' ago, che non che un ricco entri nel re-

gno di Dio 26 Ed essi vie più stupivano. di-cendo fra loro, Chi può adunque esser salvato

27 E Gesu, riguardatigli, disse, Ap-po gli uomini i impossibile, ma non appo Iddio: perciochè ogni cosa è sibile appo Iddio.

28 E Pietro prese a dirgli, Ecco, noi abbiamo fasciato ogni cosa, e t'abbiamo seguitato.

29 E Gesù, rispondendo, disse, Io vi dico in verità, che non v'è alcu-\*46

li, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figliuoli, o possessioni, per amor di me, e dell' evangelo, 30 Ch'ora, in questo tempo, non ne riceva cento cotanti, case, e fra-

telli, e sorelle, e madre, e figliuoli, e possessioni, con persecuzioni : e,

nel secolo a venire, la vita eterna. 31 Ma, molti primi saranno ultimi, e *molti* ultimi *saranno* primi,

32 Or essi erano per camino, salendo in Gerusalemme : e Česù andava innanzi a loro, ed essi erano spaventati, e lo seguitavano con timore. Ed egli, tratti di nuo-vo da parte i dodici, prese a dir lo-

ro le cose che gli avverrebbero: 33 Dicendo, Ecco, noi sagliamo in Gerusalemme; e'l Figliuol dell'uomo sarà dato nelle mani de'principali sacerdoti, e degli scribì: ed essi lo condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani de' Gentili:

34 I quali lo scherniranno, e lo flagelleranno, e gli sputeranno addosso, e l'uccideranno : ma nel terzo giorno egli risusciterà. 35 E Iacobo, e Giovanni, figliuoli

di Zebedeo, s'accostarono a lui : dicendo, Maestro, noi disideriamo che tu ci facci ciò che chiederemo. 36 Ed egli disse loro, Che volete ch'io vi faccia?

37 Ed essi gli dissero, Concedici

che, nella tua gloria, noi seggiamo, l' uno alla tua destra, l'altro alla tua sinistra.

38 E Gesù disse loro, Voi non sapete ciò che vi chieggiate : potete voi bere il calice il quale io berrò, ed esser battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato? Ed essi gli dissero, Sì possiamo.

39 E Gesù disse loro, Voi certo berrete il calice ch' io berro, e sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato:

40 Ma, quant' è al sedermi a destra, ed a sinistra, non ista a me il darlo: ma sard dato a coloro a cui è preparato.

41 E gli altri dieci, udito ciò, pre-sero ad indegnarsi di Iacobo, e di

42 Ma Gesù, chiamatigli a sè, disse loro, Voi sapete che coloro che si riputano principi delle genti le signoreggiano, e che i lor grandi usano podesta sopra esse.

43 Ma non sarà così fra voi: ansi chiunque vorrà divenir grande fra

voi, sia vostro ministro 44 E chiunque fra voi vorrà es sere il primo, sia servitor di tutti.

45 Conclosiacosachè anche il FIgliuol dell' uomo non sia venuto

# EVANGELO DI S. MARCO, X. XI.

per esser servito: ansi per servire, | e per dar l'anima sua per prezzo di

riscatto per molti.

46 Poi vennero in Ierico: e, come egli usciva di Ierico, co' suoi discepoli, e gran moltitudine, un certo figliuol di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva presso della strada, mendicando.

47 Ed, avendo udito che colui che passava era Gesù il Nazareno, prese a gridare: ed a dire, Gesù, Figliuol di David, abbi pietà di me-

48 E molti lo sgridavano, aciochè tacesse : ma egli vie più gridava, Figliuol di David, abbi pietà di me, 49 E Gesù, fermatosi, disse che si chiamasse. Chiamarono adunque il cieco: dicendogli, Sta' di buon cuore, levati, egli ti chiama.

50 Ed egli, gittatasi d'addosso la sua vesta, si levò, e venne a Gesù. 51 E Gesù gli fece motto, e disse, Che vuoi tu ch'io ti faccia? E'i cieco gii disse, Rabboni, ch'io ricoveri la vista.

52 E Gesù gli disse, Va', la tua fede t'ha salvato. Ed in quello stante egli ricoverò la vista, e seguitò Gesù per la via.

CAP. XI.

QUANDO furono giunti vicin di Gerusalemme, in Betfagè, e Betania, presso al monte degli Ulivi, Gesù mandò due de' suoi di-

scepoli:
2 E disse loro, Andate nel castello ch' è dirimpetto a voi : e subito, come entrerete là, troverete un puledro d'asino attaccato, sopra'l quale non montò mai alcuno: scioglictelo, e menatelo.

3 E, se alcuno vi dice, Perchè fate questo? dite, Il Signore ne ha bi-

sogno. E subito lo manderà quà. 4 Essi adunque andarono, e trovarono il puledro attaccato di fuori ad una porta, presso ad un capo di strada; e lo sciolsero.

5 Ed alcuni di coloro ch'erano quivi presenti dissero loro, Che fate vol in isciogliere il puledro?

6 Ed essi dissero loro come Gesù avea ordinato. Ed essi gli lasciarono andare.

7 Ed essi menarono il puledro a Gesù, e gittarono sopra quello le lor veste: ed egli montò sopra esso. 8 E molti distendevano le lor veste nella via, ed altri tagliavano de rami dagli alberi, e gli distendevano nella via.

9 E coloro ch'andavano davanti, e coloro che venivano dietro, gridavano, dicendo, Osanna! Benedetto sis colui che viene nel nome del Signore!

10 Benedetto sia il regno di David, nostro padre, il qual viene nel nome del Signore. Osanna ne' luoghi altissimi

11 E Gesù, entrato in Gerusalemme, venne nel tempio: ed, avendo riguardato ogni cosa attorno attorno, essendo già l'ora tarda, uscì

verso Betania, co' dodici 12 E'l giorno seguente, quando furono usciti di Estania, egli ebbe

fame: 13 E, veduto di lontano un fico ch'avea delle foglie, andò a vedere se vi troverebbe cosa alcuna : ma, venuto a quello, non vi trovò nulla, se non delle foglie: perciochè non era la stagion de' fichi.

14 E Gesù prese a dire al fico, Niuno mangi mai più in pepetuo frutto di te. Ed i suoi discepoli l'udirono.

15 E vennero in Gerusalemme. E Gesù, entrato nel tempio, prese a cacciar fuori coloro che compeche vendevano nel ravano, e tempio : e riversò le tavole de' cambiatori, e le sedie di coloro che vendevano i colombi :

16 E non permetteva ch'alcuno portasse alcun vasello per lo tem-

17 Ed insegnava: dicendo loro, Non è egli scritto, La mia casa sarà chiamata, Casa d'orazione, per tutte le genti ? ma voi n'avete fatta una spflonca di ladroni.

18 Or gii scribi, ed i principali sacerdoti udirono *queste cose*, e cercavano il modo di farlo morire: conclofossecosachè lo temessero: perciochè tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina.

19 E, quando fu sera, Good se

n'uscì fuor della città.

20 E la mattina seguente, come essi passavano presso del fico, lo videro seccato fin dalle radici 21 E Pietro, ricordatosi, gli disse,

Maestro, ecco, il fico che tu maladicesti è seccato 22 E Gesù, rispondendo, disse

loro, Abbiate la fede di Dio:

23 Perciochè io vi dico in verità, che chi avrà detto a questo monte, Togliti di là, e gittati nel mare; e non avrà dubitato nel cuor suo. anzi avrà creduto che ciò ch'egli dice avverrà : ciò ch'egliavrà detto gli sarà fatto.

24 Perciò io vi dico. Tutte le cose che voi domanderete pregando. crediate che le riceverete, e voi l'otterrete.

25 E. quando vi presenterete per fare orazione, se avete qualche cosa contr' ad alcuno, rimettete. 203

\* 47

#### EVANGELO DI S. MARCO, XI. XII.

gliela: aciochè il Padre vostro ch'è | ne' cieli vi rimetta anch' egli i vostri falli.

26 Ma, se voi non perdonate, il Padre vostro ch'è ne cieli non vi

perdonerà i vostri falli.

27 Poi vennero di nuovo in Gerusalemme : e, mentre egli passeggiava per lo tempio, i principali sacerdoti, e gli scribi, e gli anziani, vennero a lui:

28 E gli dissero, Di quale autorità fai queste cose ? e chi t'ha data cotesta autorità da far queste cose?

20 E Gesù, rispondendo, disse loro, Anch'io vi domanderò una cosa: rispondetemi adunque, ed io vi dirò di quale autorità io fo queste cose. 30 Il battesimo di Giovanni era

egli dal cielo, o dagli uomini ? ri-

spondetemi.
31 Ed essi ragionavano tra loro: dicendo, Se diciamo, Dal cielo, egli dira, Perchè dunque non gli credeste ?

32 Ma, se diciamo, Dagli uomini, noi temiamo il popolo: (percioche tutti tenevano che Giovanni era

veramente profeta:)

33 Per ciò, rispondendo, dissero a Gesù, Noi non sappiamo. E Gesù, rispondendo, disse loro, lo ancora non vi dirò di quale autorità io fo queste cose.

CAP. XII.

DOI egli prese a dir loro in parabole, Un' uomo piantò una vigna, e le fece attorno una siepe, e cavò in essa un luogo da calcar la vendemmia, e v'edificò una torre, e l'allogò a certi lavoratori : e poi se n'andò in viaggio.

2 E, nella stagion de frutti, mandò a que lavoratori un servitore, per ricever da loro del frutto della

3 Ma essi, presolo, lo batterono,

e lo rimandarono voto.

4 Ed egli di nuovo vi mandò un' altro servitore : ma essi, tratte anche a lui delle pietre, lo ferirono nel capo, e lo rimandarono vituperato.

5 Ed egli da capo ne mandò un'altro, e quello uccisero: poi molti altri, de'quali alcuni batterono, alcuni uccisero.

6 Per ciò, avendo ancora un suo

diletto figliuolo, mandò loro anche quello in ultimo: dicendo, Avranno riverenza al mio figliuolo. 7 Ma que lavoratori dissero tra

loro, Costui è l'erede, venite, uccidiamlo, e l'eredità sarà nostra.

8 E, presolo, l'uccisero, e lo gittarono fuor della vigna.

9 Che farà dunque il padron della vigna? Egli verra, e distruggera que' lavoratori, e darà la vigna ad 10 Non avete ancora letta questa

scrittura, La pietra, che gli edifi-catori hanno riprovata, è divenuta il capo del cantone.

11 Ciò è stato fatto dal Signore. ed è cosa maravigliosa, negli occhi nostri ?

12 Ed essi cercavano di pigliario. perciochè s'avvidero ch'egli avea detta quella parabola contr'a loro: ma temettero la moltitudine: e. lasciatolo, se n'andarono.

13 Poi gli mandarono alcuni de' Farisei, e degli Erodiani, aciochè

l' irritassero in parole.

14 Ed essi, venuti, gli dissero, Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che tu non ti curi d'alcuno: percioché tu non ti curi d'al-cuno: percioché tu non hai ri-guardo alla qualità delle persone degli nomini, ma incare i la conegli uomini, ma insegni la via di Dio in verità: E egli lecito di Dio in verità: dare il censo a Cesare, o no? dobbiamlo dare, o no?

15 Ma egli, conosciuta la loro ipocrisia, disse loro, Perchè mi tentate? portatemi un denaro, ch'io

il vegga. 16 Ed essi gliel portarono. egli disse loro, Di cui è questa figura, e questa soprascritta? Ed essi gli dissero, Di Cesare. 17 E Gesù, rispondendo, disse

loro, Rendete a Cesare le cose di Cesare, ed a Dio le cose di Dio. Ed essi si maravigliarono di lui.

18 Poi vennero a lui de' Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione; e lo domandarono: di-

cendo. 19 Maestro, Moisè ci ha scritto, che, se'l fratello d'alcuno muore, e lascia moglie senza figliuoli, il suo fratello prenda la sua moglie.

e susciti progenie al suo fratello. 20 V'erano sette fratelli: e'l pri-

mo prese moglie : e, morendo, non lasciò progenie. 21 El secondo la prese, e mori: ed esso ancora non lasciò progenie: simigliantemente ancora il terro.

22 E tutti e sette la presero, e non lasciarono progenie: ultimamente, dopo tutti, morì anche la

donna. 23 Nella risurrezione adunque. quando saranno risuscitati, di cui di loro sarà ella moglie? conciosiacosachè tutti e sette l'abbiano avuta per moglie.

24 Ma Gesù, rispondendo, disse loro, Non errate voi perciò, che voi ignorate le scritture, e la po-

tenza di Dio?

#### EVANGELO DI S. MARCO, XII. XIII.

25 Perciochè, quando gli uomini saranno risuscitati da' morti, non prenderanno, ne daranno mogli: ma saranno come gli angeli che son ne' cieli.

26 Or, quant' è a' morti, ch' essi

risuscitino, non avete voi letto nel libro di Moisè, come Iddio gli parlò nel pruno: dicendo, lo son l'Iddio d'Abraham, l'Iddio Issac, e l' Iddio di Iacob?

27 Iddio non è Dio de' morti, ma Voi adunque er-Dio de' viventi.

rate grandemente. 28 Allora uno degli scribi, avendogli uditi disputare, e riconoscendo ch'egli avea loro ben risposto, s'accostò, e lo domandò. Quale è il primo comandamento di tutti i

29 E Gesù gli rispose, Il primo di tutti i comandamenti è, Ascolta Israel: 11 Signore Iddio nostro è

l'unico Signore :

30 Ed, Ama il Signore Iddio tuo con tutto 'l tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la mente tus, e con tutta la tus forza.

Quest' è il primo comandamento.

31 E 1 secondo, simile, è questo,
Ama il tuo prossimo come te stesso.

Non y'è altro comandamento

maggior di questi. 32 È lo scriba gli disse, Maestro, bene hai detto secondo verità, che

v'è un solo Iddio, e che fuor di lui

non ve n'è alcun' altro: 33 E, ch'amarlo con tutto'l cuore, e con tutta la mente, e con tutta l'anima, e con tutta la forza: ed amare il suo prossimo come sè stesso, è più che tutti gli olocausti,

e sacrificli. 34 E Gesù, veggendo ch'egli avea avvedutamente risposto, gli disse Tu non sei lontano dal regno di E niuno ardiva più fargli

alcuna domanda. 35 E Gesù, insegnando nel tem-pio, prese a dire, Come dicono gli che'l Cristo è Figliuol di

David?

36 Conclosiacosachè David istesso, per lo Spirito Santo, abbia detto, Il Signore ha detto al mio Signore, Siedi alla mia destra, finch' io abbia posti i tuoi nemici per iscannello de' tuol piedi.

37 David istesso adunque lo chiama Signore : come adunque è egli suo figliuolo? E la maggior parte della moltitudine l'udiva volen-

38 Ed egli diceva loro nella sua dottrina. Guardatevi dagli scribi. i quali amano di passeggiare in robe lunghe, e le salutazioni nelle roinezze : \* 49

39 Ed i primi seggi nelle rau-nanze, ed i primi luoghi ne' conviti:

40 I quali divorano le case delle vedove, e ciò, sotto specie di lunghe orazioni : essi ne riceveranno maggior condannazione.

41 E Gesù, postosi a sedere di rincontro alla cassa dell'offerte, riguardava come il popolo gittava denari nella cassa: e molti ricchi

vi gittavano assai. 42 Ed una povera vedova venne,

e vi gittò due piccioli, che sono un quattrino.

43 E Gesù, chiamati a sè i suoi discepoli, disse loro, Io vi dico in verità, che questa povera vedova ha gittato più di tutti quanti hanno gittato nella cassa dell' offerte.

44 Conclosiacosachè tutti gli altri v'abbiano gittato di ciò che soprabbonda loro: ma essa, della sua inopia, v' ha gittato tutto ciò ch' ella avea, tutta la sua sostanza.

#### CAP. XIII.

E COME egli usciva del tempio, uno de' suoi discepoli gli dis-

se, Maestro, vedi quali pietre, e quali edifici! 2 E Gesù, rispondendo, gli disse, Vedi tu questi grandi edifici? e' non sarà lasciata pietra sopra pie-

tra, che non sia diroccata.

3 Poi, sedendo lui sopra'l monte
degli Ulivi, di rincontro al tempio,

Pietro, e lacobo, e Giovanni, ed Andrea lo domandarono in disparte:

4 Dicendo, Dicci, quando avverranno queste cose? e qual sarà il segno del tempo, nel quale tutte

queste cose avranno fine! E Gesù, rispondendo loro, prese a dire, Guardate che niuno vi sed-

6 Perciochè molti verranno sotto'l

mio nome, dicendo, Io son desso: e ne seddurranno molti.

7 Or, quando udirete guerre, e romori di guerre, non vi turbate: perciochè conviene che queste cose

avvengano: ma non sarà ancora la fine. 8 Perciochè una gente si leverà contr'all'altra, ed un regno con-

tr'all'altro: e vi saranno tremoti in ogni luogo, e fami, e turba menti.

9 Queste cose saranno sol principij di dolori : or prendete guardia a voi stessi : perciochè sarete mes-si in man de concistori, e sarete battuti nelle raunanze; e sarete fatti comparire davanti a' rettori, ed alli re, per cagion di me, in testimonianza a loro.

### EVANGELO DI S. MARCO, XIII. XIV.

10 (E conviene che prima l'evangelo sia predicato fra tutte le

genti.)

ll Or, quando vi meneranno, per mettervi nelle lor mani, non istate innanzi in sollecitudine di ciò ch'avrete a dire, e non lo premeditate: anzi, dite ciò che sarà dato in quello stante; perciochè non siete voi que' che parlate, anzi lo Spirito Santo.

12 Or il fratello darà il fratello alla morte, e'l padre il figliuolo: ed i figliuoli si leveranno contr' a' padri, e le madri, e gli faran mo-

13 E voi sarete odiati da tutti per lo mio nome: ma chi avra sostenuto infino al fine sarà salvato

14 Or, quando avrete veduta l'ab-bominazion della desolazione, detta dal profeta Daniel, posta dove non si conviene: (chi legge, pongavi mente:) aliora coloro che saranno nella Giudea fuggansene a' monti.

15 E chi sard sopra'l tetto della casa non iscenda in casa, e non v'entri, per toglier cosa alcuna di Casa sua

16 E chi sarà per la campagna non torni addictro, per togiler la gua vesta.

17 Or guai alle gravide, ed a quelle che latteranno in que' dì!

18 E pregate che la vostra fuga

non sia di verno.

19 Perciochè in que giorni vi sarà afflizione tale, qual non fu giammai, dal principio della creazione delle cose che Iddio ha create, infino ad ora: ed anche giammai

non sarà.

20 E. se'l Signore non avesse abbreviati que giorni, niuna carne scamperebbe: ma, per gli eletti, i quali egli ha eletti, il Signore ha abbreviati que glorni.

21 Ed allora, se alcuno vi dice, Ecco qui'l Cristo; overo, Eccolo

là : nol crediate :

22 Perciochè falsi Cristi, e falsi profeti surgeranno, e faranno segni, e miracoli, per seddure, se fosse possibile, eziandio gli eletti. 23 Ma voi, guardatevi: ecco, io

ho predetto ogni cosa.

24 Ma in que giorni, dopo quel-l'affizione, il sole scurera, e la luna non darà il suo splendore.

25 E le stelle del cielo caderanno, e le potenze che son ne cieli saran-

no scrollate.

26 Ed allora gii uomini vedranno il Figliuol dell' uomo venir nelle nuvole, con gran potenza, e gloria. 27 Ed egli allora mandera i suoi angeli, e raccoglierà i suoi eletti \*50

da' quattro venti, dall' estremo ter-

mine della terra infino all'estremo termine del cielo.

8 Or imparate dal fico questa similitudine: Quando già i suoi rami son divenuti teneri, e le sue frondi germogliano, voi conoscete che la state è vicina.

29 Così ancora voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiste

ch' egli è vicino, in sulla porta. 30 lo vi dico in verita, che que st' età non passera, che prima tutte

queste cose non sieno avvenute. 31 Il cielo, e la terra passeranno:

ma le mie parole non passeranno. 32 Ma, quant' è a quel giorno, ed a quell'ora, niuno la sa, non pur gli angeli che son nel cielo, ne l Figliuolo: ma solo il Padre.

33 Prendete guardia: vegghiate, ed orate: perciochè voi non sapete quando sarà quel tempo: 34 Come se un' uomo, andando in viaggio, lasciasse la sua casa, e desse sopra essa podestà a' suoi servitori, ed a ciascuno l'opera

sua, e comandasse al portinaio che vegghiasse. 35 Vegghiate adunque: perciochè voi non sapete quando'l i

casa verra: la sera, od alla messa

notte, od al cantar del gallo, o la . mattina : 36 Che talora, venendo egli di subito improvviso, non vi trovi dor-

mendo. 37 Or, ciò che dico a voi, lo dico a tutti, Vegghiate.

CAP. XIV.

N, due giorni appresso era la pasqua, e la festa degli assimi: ed i principali sacerdoti, e gli scribi, cercavano il modo di pigilar Gesù con inganno, e d'ucci-derlo.

2 Ma dicevano, Non facciamio nella festa, che talora non vi sia qualche tumulto del popolo.

3 Or essendo egli in Betania, in casa di Simone Lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna, avendo un' alberello d'olio odori-fero di nardo schietto, di gran preszo: e, rotto l'alberello, gilelo versò sopra'l capo.

4 Ed alcuni indegnarono tra sè stessi, e dissero, Perchè s'è fatta

questa perdita di quest' olio?

8 Conciosiacosschè quello si fosse potuto vendere più di trecento de-nari, e quelli darsi a poveri. E

fremevano contr'a lei. 6 Ma Gesti disse, Lasciatela: perchè le date voi nois ? ella ha fatta una buona opera inverso me. 7 Perciochè, sempre avrete i po-

### EVANGELO DI S. MARCO, XIV.

veri con voi: e. quando vorrete. potrete loro far bene; ma me non

avrete sempre. 8 Ella ha fatto ciò che per lei si poteva: ella ha anticipato d'ugnere il mio corpo, per una imbalsama-

tura.

9 Io vidico in verità, che per tutto'l mondo, dovunque questo evangelo sarà predicato, sarà esiandio raccontato ciò che costei ha fatto, in memoria di lei.

10 Allora Giuda Iscariot, l'un de' dodici, andò a' principali sacerdoper darlo loro nelle mani.

11 Ed essi, udito ciò, si rallegrarono, e promisero di dargli denari. Ed egli cercava il modo di tradirio

pportunamente.

12 Or, nel primo giorno della fe-sta degli azzimi, quando si sacrificava la pasqua, i suoi discepoli gli dissero, Dove vuoi ch' andiamo ad apparecchiarti da mangiar la pas-

qua? 13 Ed egli mandò due de' suoi discepoli, e disse loro, Andate nella città, e voi scontrerete un'uomo. portando un testo pien d'aqua: se-

guitelo. l4 E, dovunque egli sarà entrato, dite al padron della casa, il Maestro dice. Ove è la stanza, dove io mangerò la pasqua co' miei disce-

poli 15 Ed egli vi mostrera una gran sala acconcia, tutta presta: prepa-

rateci quivi *la pasqua.* 16 E di suoi discepoli andarono, e vennero nella citta, e trovarono come egli avea lor detto: ed appa-

recchiarono la pasqua. 17 Ed egli, quando fu sera, venne

co'dodicí

18 E, mentre erano a tavola, e mangiavano. Gesù disse. Io vi dico in verità, che l'un di voi, il qual

mangia meco, mi tradirà. 19 Ed essi presero ad attristarsi, ed a dirgii ad uno ad uno, Sono io desso?

20 Ed egli, rispondendo, disse loro, Egli è uno de dodici, il quale

intigne meco nel piatto

21 Certo, il Figliuol dell'uomo se ne va, siccome egli è acritto di lui: ma, guai a quell'uomo, per cui il Figliuol dell'uomo è tradito! ben sarebbe stato per lui di non esser mai nato.

22 E, mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane: e, futta la benedizione, lo ruppe, e lo diede loro: e disse. Prendete, mangiate: quest' è il mio corpo.

23 Poi, preso'l calice, e rendute razie, lo diede loro: e tutti ne bevvero.

24 Ed egli disse loro, Quest' è il mio sangue, che è il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti.

25 Io vi dico in verità, ch' io non berrò più del frutto della vigna,

fino a quel giorno ch'io lo berrò nuovo nel regno di Dio.

26 E, dopo ch'ebbero cantato l'inno, se ne uscirono al Monte degli

Ulivi 27 E Gesù disse loro. Voi tutti sarete scandalemati in me questa notte: perciochè egli è scritto, lo

percuotero il Pastore, e le pecore saranno disperse. 28 Ma, dopo che sarò risuscitato,

io andrò dinanzi a voi in Galilea. 29 E Pietro gli disse, Avvegna.

chè tutti gli altri sieno scandalezzati di te, lo però non lo sarò.

30 E Gesù gli disse, lo ti dico in verita, ch'oggi in questa stessa notte, avanti che'l gallo abbia cantato due volte, tu mi rinegheral tre volte.

31 Ma egli vie più fermamente diceva. Quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinegherò. Il simigliante dicevano ancora tutti gli altri.

32 Poi vennero in una villa detta Ghetsemane: ed egli disse a' suoi discepoli, Sedete qui, fin ch'io abbia orato.

33 E prese seco Pietro, e Iscobo. e Giovanni: e cominciò ad essere spaventato, e gravemente ango-

sciato: 34 E disse loro, L'anima mia è occupata di tristizia infino alla morte: dimorate qui, e vegghiate.

35 Ed, andato un poco innanzi, si gittò in terra, e pregava che, se era possibile, quell'ora passasse

oltre di lui:

36 E disse, Abba, Padre, ogni cosa t'é possibile : trasporta via da me questo calice: ma pure, non ciò ch'io vogiio, ma ciò che tu nuoi

37 Poi venne, e trovò i discepoli che dormivano: e disse a Pietro, Simon, dormi tu? non hai tu potuto vegghiare pure una ora?

38 Vegghiate, ed orate, che non entriate in tentazione: bene è lo spirito pronto, ma la carne è de-

39 E di nuovo andò, ed orò, dicendo le medesime parole.

40 E, tornato; trovò i discepoli, che di nuovo dormivano: perciochè i loro occhi erano aggravati: e non sapevano che rispondergli.

41 Poi venne la terra volta, e disse loro, Dormite, pur da ora innanzi, e riposatevi: basta, l'ora

#### EVANGELO DI S. MARCO, XIV. XV.

è venuta: ecco, il Figliuol dell'uomo è dato nelle mani de' peccatori. 42 Levatevi, andiamo: ecco, co-

lui che mi tradisce è vicino-43 Ed in quello stante, mentre egli parlava ancora, giunse Giuda,

l'un de' dodici, e con lui una gran turba, con ispade, ed aste, da parte de principali sacerdoti, de-gli scribi, e degli anziani.

44 Or colui che lo tradiva avea dato loro un segnale: dicendo, Colui 'l quale lo avrò baciato è desso: pigliaielo, menatelo sicuramente. 45 E, come fu giunto, subito

s'accostò a lui, e disse, Bene stij, Maestro : e lo bació.

46 Allora coloro gli misero le ma-

ni addosso, e lo presero. 47 Ed uno di coloro ch'erano quivi presenti trasse la spada, e percosse il servitore del sommo

sacerdote, e gli spiccò l' orecchio-48 E Gesù fece lor motto, e disse, Voi siete usciti con ispade, e con

aste, come contr'ad un ladrone, per pigliarmi. 49 lo era tuttodi appresso di voi insegnando nel tempio, e voi non

m'avete preso: ma ciò è avvenuto, aciochè le scritture sieno adempiute.

50 E tutti, lasciatolo, se ne fuggirono.

51 Ed un certo giovane lo seguitava, involto d'un panno lino sopra la carne ignuda: ed i fanti lo

52 Ma egli, lasciato il panno, se ne fuggi da loro, ignudo. 53 Ed essi ne menarono Gesù al

sommo sacerdote: sommo sacerdote: appresso il quale si raunarono insieme tutti i principali sacerdoti, e gli anziani,

e gli scribi. 54 E Pietro lo seguitava da lungi, fin dentro alla corte del sommosacerdote: ove si pose a sedere

co' sergenti, e si scaldava al fuoco. 55 Or i principali sacerdoti, e tutto'l concistoro, cercavano testi-monianza contr'a Gesù, per farlo morire: e non ne trovavano alcuna.

56 Perciochè molti dicevano falsa testimonianza contr'a lui: ma le lor testimonianze non erano conformi.

57 Allora alcuni, levatisi, dissero falsa testimonianza contr'a lui:

dicendo,
58 Noi l'abbiamo udito che dicea,
58 Noi l'abbiamo udito che dicea, lo disfarò questo tempio, fatto d'o-pera di mano, ed in tre giorni ne riedificherò un'altro, che non sara fatto d'opera di mano

59 Ma, non pur così la lor testimonianza era conforme-

60 Allora il sommo sacerdote, le vatosi in piè quivi in mezzo, do-mandò a Gesù: dicendo, Non rispondi tu nulla? che testimoniano

costoro contr'a te?

61 Ma egli tacque, e non rispose nulla. Da capo il sommo sacer-dote lo domando, e gli disse, Sei tu il Cristo, il Figliuol del Benedetto? 62 E Gesù disse, St, io il sono: e voi vedrete il Figliuol dell'uomo sedere alla destra della Potenza, e venire con le nuvole del cielo. 63 E'l sommo sacerdote, strac-

ciatesi le veste, disse, Ch'abbiamo noi più bisogno di testimoni? 64 Voi avete udita la bestemmis:

che vi pare? E tutti lo condannarono, pronunziando ch'egliera no di morte.

65 Ed alcuni presero a sputargli addosso, ed a velargli la faccia, ed a dargli delle guanciate : ed a dirgli, Indovina. Ed i sergenti gii davano nelle bacchettate.

66 Or, essendo Pietro nella corte di sotto, venne una delle fanti del

sommo sacerdote :

67 E, veduto Pietro che si scaldava, lo riguardò in viso, e disse, Ancora tu eri con Gesù Nazareno: 68 Ma egli lo negò: dicendo, lo non lo conosco, e non so ciò che tu ti dica. Ed uscì fuori all'antipor-

to, e'l gallo cantò. 69 E la fante, vedutolo di nuovo, cominciò a dire a quelli ch'erano

quivi presenti, Costul è di quelli. 70 Ma egli da capo lo negò. E poco stante, quelli ch'erano quivi dissero di nuovo a Pietro, Veramente tu sei di quelli: perciochè tu sei Galileo, e la tua favella ne ha la simiglianza.

71 Ma egli prese a maladirsi, ed a giurare, lo non conosco quell'uo-

mo che voi dite.

72 E'l gallo cantò la seconda vol-ta: e Pietro si ricordò della parola che Gesù gli avea detta, Avanti che'i gallo canti due volte, tu mi rinegheral tre volte. E si mise a piagnere.

CAP. XV.

E, SUBITO la mattina, i princini, e gli scribi, e tutto l concistoro, tenuto consiglio, legarono Gesù, e lo menarono, e lo misero in man di Pilato.

2 E Pilato gli domando, Sei tu il Re de Giudel ? Ed egli, risponden-do, gli disse, Tu il dici.

3 Ed i principali sacerdoti l'accuavano di molte cose: ma egli non rispondeva nulla.

4 E Pilato da capo lo domando:

## EVANGELO DI S. MARCO, XV.

dicendo, Non rispondi tu nulla? vedi quante cose costoro testimoniano contr' a te

5 Ma Gesù non rispose nulla più: tal che Pilato se ne maravigliava. 6 Or ogni festa egli liberava loro un prigione, qualunque chiedes-

sero 7 Or v'era colui, ch'era chiamato Barabba, ch'era prigione co' suoi compagni di sedizione, i quali aveano fatto micidio nella sedi-

zione. 8 E la moltitudine, gridando, cominciò a domandare che fucesse come sempre avea lor fatto.

9 E Pilato rispose loro : dicendo, Volete ch'io vi liberi 'l Re de' Giu-

dei ? 10 (Perciochè riconosceva bene che i principali sacerdoti glielo aveano messo nelle mani per invidia.)

11 Ma i principali sacerdoti incitarono la moltitudine a chieder che più tosto liberasse loro Barabba.

12 E Pilato, rispondendo, da capo disse loro, Che volete adunque ch'io faccia di colui che voi chia-mate Re de' Giudei.

13 Ed essi di nuovo gridarono,

Crocifiggilo. 14 E Pilato disse loro, Ma pure, che male ha egli fatto? Ed essi vie più gridavano, Crocifiggilo.

15 Pilato adunque, volendo soddisfare alla moltitudine, liberò loro Barabba. E, dopo aver flagellato Gesù, io diede loro in mano, per esser crocifisso.

16 Allora i soldati lo menarono dentro alla corte, che è il Pretorio, e raunarono tutta la schiera. 17 E lo vestirono di porpora: e,

contesta una corona di spine, gliela misero intorno al capo.

18 Poi presero a salutario, ed a dire, Bene stij, Re de' Giudei

19 E gli percuotevano il capo d'una canna, e gli sputavano addosso: e, postisi inginocchioni, l'adoravano.

20 E, dopo che l'ebbero schernito, lo spogliarono della porpora, e lo rivestirono de suoi propi vestimenti: e lo menarono fuori, per

crocifiggerlo.

21 Ed angariarono, a portar la croce d'esso, un certo passante, detto Simon Cireneo, padre d'Alessandro, e di Rufo, il qual tornava da' campi.

22 E menarono Gesù al luogo. detto Golgota: il che, interpretato, vuol dire, Il luogo del teschio.

23 E gli diedero bere del vino condito con mirra: ma egli non lo prese.

24 E, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando la sorte sopra essi, per saper ciò che ne torrebbe ciascuno.

25 Or era l'ora di terza, quando lo crocifissero.

26 E la soprascritta del maleficio che gli era apposto era scritta disc-

pra a tui, in questa maniera, II. RE DE GIUDEL. 27 Crocifissero ancora con lui due

ladroni, l'un dalla sua destra, e l'altro dalla sinistra.

28 E s'adempiè la scrittura che dice, Ed egli è stato annoverato

fra i malfattori.

29 E coloro che passavano ivi presso l'ingiuriavano, scuotendo il capo, e dicendo, Eia, tu che disfai I tempio, ed in tre giorni lo riedlfichi:

30 Salva te stesso, e scendi giù di

31 Simigliantemente ancora i principali sacerdoti, con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro, Egli ha salvati gli altri, e non può salvar sè stesso.

32 Scenda ora giù di croce il Cristo, il Re d'Israel; aciochè noi lo veggiamo, e crediamo. Coloro ancora ch'erano stati crocifissi con

lai l'ingiuriavano.

33 Pol. venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutta la terra, infino all'ora di nona.

34 Ed all'ora di nona Gesù gridò con gran voce: dicendo, Eloi, Eloi, lamma sabactani: il che, interpretato, vuol dire, Dio mio, Dio mio, perchè m'hai abbandonato

35 Ed alcuni di coloro ch'erano quivi presenti, udito ciò, dicevano,

Ecco, egli chiama Elia. 36 Ed un di loro corse; ed empiu-

ta una spugna d'aceto, e postala intorno ad una canna, gli diè bere: dicendo, Lasciate; veggiamo se Elia verrà, per trarlo giù.

37 E Gesu, gittato un gran grido,

rendè lo spirito.

38 E la cortina del templo si fen-

dè in due, da cima a fondo.

39 E'l centurione, ch'era quivi presente dirincontro a Gesù, veduto che, dopo aver così gridato, egli avea renduto lo spirito; disse, Veramente quest'uomo era Figliuol di Dio.

40 Or quivi erano ancora delle donne, riguardando da lontano: fra le quali era Maria Maddalena, e Maria, madre di Iacobo, il piccolo, e di Iose; e Salome:

41 Le quali, exiandio mentre egli era nella Galilea, l'aveano seguitato, e gli aveano ministrato: molte altre, le quali erano salite

# EVANGELO DI S. MARCO, XV. XVI.

con lui in Gerusalemme.

42 Poi, essendo già sera, (perciochè era la preparazione, cioè, l'antisabato,)

43 Iosef, da Arimatea, consigliere onorato, il quale eziandio aspettava il regno di Dio, venne, e, preso ardire, entrò a Pilato, e domandò

il corpo di Gesù. 44 E Pilato si maravigliò ch'egli fosse già morto. E, chiamato a se il centurione, gli domando se era gran tempo ch'egli era morto; 45 E, saputo il fatto dal centu-

rione, dono il corpo a Iosef.

46 Ed egli, comperato un panno lino, e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno, e lo pose in un monumento, ch'era tagliato dentro una roccia: e rotolò una pietra all' apritura del monumento.

47 E Maria Maddalena, e Maria madre di lose, riguardavano ove

egli sarebbe posto.

#### CAP. XVI.

OR, passato il sabato, Maria Maddalena, e Maria madre di Iacobo, e Salome, avendo comperati degli aromati, per venire ad imbalsamar Gesù:

2 La mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al monumento, in sul le-

var del sole :

3 E dicevano fra loro, Chi ci rotolerà la pietra dall' apritura del monumento?

4 E, riguardando, veggono che la pietra era stata rotolata: percio-

chè era molto grande.

5 Ed, essendo entrate nel monumento, videro un giovanetto, che sedeva dal lato destro, vestito d'una roba bianca : e furono spaventate:

6 Ed egli disse loro, Non vi spaventate: voi cercate Gesù, il Nazareno, ch'è stato crocifisso: egli

e risuscitato, egli non è qui: ecco l'luogo, ove l'aveano posto.
7 Ma andate, e dite a suoi discepoli, ed a Pietro, ch'egli va innanzi a voi in Galilea: quivi lo

vedrete, come egli v'ha detto. 8 Ed esse, uscite prontamente, se ne fuggirono dal monumento: percioche tremito, e spavento l'a-

vea occupate: non dissero nulla ad alcuno: perciochè aveano pau-

9 Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, della quale avea cac-

ciati sette demoni.

10 Ed ella andò, e l'annunsiò a coloro ch'erano stati con lui, i quali

facevano cordoglio, e piagnevano. 11 Ed essi, udito ch'egli viveva. e ch'era stato veduto da lei, nol

credettero.

12 Or, dopo queste cose, apparve in altra forma a due di loro, i quali erano in camino, andando a' cam-

13 E quelli andarono, e l'annunziarono agli altri: ma quelli anco-

ra non credettero.

14 Ultimamente, apparve agli undici, mentre erano a tavola : e rimproverò loro la loro incredulità, e durezza di cuore : perciochè non aveano creduto a coloro che l'aveano veduto risuscitato

15 Ed egli disse loro, Andate per tutto'l mondo, e predicate l'evan-

gelo ad ogni creatura.

16 Chi avrà creduto, e sarà stato battezzato, sara salvato: ma chi non avrà creduto sarà condannato. 17 Or questi segni accompagne-ranno coloro ch' avranno creduto:

cacceranno i demoni nel mio nome; parleranno nuovi linguaggi: 18 Torranno via i serpenti: ed.

avvegnachè abbiano bevuta alcuna cosa mortifera, quella non fara loro alcun nocimento: metteranno le mani sopra gl'infermi, ed essi staranno bene.

19 Il Signore adunque, dopo ch'ebbe lor parlato, fu raccolto nel cielo, e sedette alla destra di Dio.

20 Ed essi, essendo usciti, predi carono in ogni luogo, operando in-sieme il Signore, e confermando la parola per li segni che segui vano.

## EVANGELO DI

# SAN LUCA.

CAP. I. ONCIOSIACOSACHE molti abbiano impreso d'ordinar la narrazione delle cose, delle quali siamo stati appieno accertati:

2 Secondo che ce l' hanno date ad

intender coloro che da principio le videro eglino stessi, e furono mini-

stri della parola:

3 A me ancora è paruto, dopo aver dal capo rinvenuto ogni cosa complutamente, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo

4 Aciochè tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state in-

segnate

'DI' d' Erode, re della Giudea, v'era un certo sacerdote, chiamato per nome Zacaria, della muta d'Abia: e la sua moglie era delle figliuole d'Aaron, e'l nome d'essa era Elisabet.

6 Or amendue erano giusti nel cospetto di Dio, caminando in tutti i comandamenti, e leggi del Signore,

senza biasimo.

E non aveano figliuoli: perciochè Elisabet era sterile: ed amendue erano già avanzati nell' età. 8 Or avvenne che, esercitando

Zacaria il sacerdozio davanti a Dio, nell' ordine della sua muta: 9 Secondo l'usanza del sacerdo-

zio, gli toccò a sorte d'entrar nel templo del Signore, per fare il pro-

10 E tutta la moltitudine del popolo era difuori, orando, nell' ora del profumo.

11 Ed un' angelo del Signore gli apparve, stando in piè dal lato de-

stro dell' altar de' profumi. 12 E Zacaria, vedutolo, fu tur-

bato: e timore cadde sopra lui. 13 Ma l'angelo gli disse, Non te-mere, Zacaria: perciochè la tua orazione è stata esaudita: ed Elisabet, tua moglie, ti partorira un figliuolo, al quale porrai nome Gio-

14 Edegli ti sarà in allegrezza, e gioia: e molti si rallegreranno del

suo nascimento.

15 Perciochè egli sarà grande nel cospetto del Signore: e non berrà ne vino, ne cervogia: e sara ripieno dello Spirito Santo, fin dal ven-\* 55

tre di sua madre.

16 E convertirà molti de'figliuoli d'Israel al Signore Iddio loro.

17 Ed andra innanzi a lui, nello Spirito, e virtù d'Elia, per convertire i cuori de 'padri a' figliuoli, ed i ribelli alla prudenza de 'giusti: per apparecchiare al Signore un popolo ben composto.

18 E Zacaria disse all' angelo. A che conoscerò io questo? conciosiacosach' io sia vecchio, e la mia moglie sia bene avanti nell' età.

19 E l'angelo, rispondendo, gii disse, Io son Gabriel, che sto da-vanti a Dio: e sono stato mandato per parlarti, ed annunziarti queste buone novelle.

20 Ed ecco, tu sarai mutolo, e non potral parlare, infino al giorno che queste cose avverranno: perciochè tu non hai creduto alle mie parole, le quali s'adempieranno al tempo loro.

21 Or il popolo stava aspettando Zacaria, e si maravigliava ch'egli

tardasse tanto nel tempio.

22 E, quando egli fu uscito, egli non poteva lor parlare: ed essi ri-conobbero ch' egli avea veduta una visione nel tempio: ed egli faceva loro cenni, e rimase mutolo.

23 Ed avvenne che, quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se n'andò a casa

24 Or, dopo que giorni, Elisabet, sua moglie, concepette, e si tenne nascosa cinque mesi: dicendo,

25 Così m' ha pur fatto 'l Signore, ne giorni ne quali ha avuto ri-guardo a togliere il mio vituperio fra gli uomini. 25 Ed al sesto mese, l'angelo Ga-

briel fu da Dio mandato in una

città di Galllea, detta Nazaret: 27 Ad una vergine, sposata ad un'uomo, il cui nome era Iosef, della casa di David: e'i nome della

vergine era Maria. 28 E l'angelo, entrato da lei, disse, Bene stij, o favorita: il Signore sia teco: benedetta sij tu fra le donne.

29 Ed ella, avendolo veduto, fu turbata delle sue parole: e discorreva in sè stessa qual fosse que | innanzi tutte l'età mi predichesto saluto.

30 E l'angelo le disse, Non temere, Maria: perciochè tu hai tro-

vata grazia appo Iddio. 31 Ed ecco, tu conceperai nel ventre, e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome GESU'.

32 Esso sara grande, e sarà chiamato Figliuol dell' Altissimo: e'l Signore Iddio gli darà il trono di David, suo padre.

33 Ed egli regnerà sopra la casa di Iacob, in eterno: el suo regno

non avra mai fine. 34 E Maria disse all'angelo, Come

avverra questo, poi ch'io non conosco uomo? 35 E l'angelo, rispondendo, le disse, Lo Spirito Santo verra sopra

te, e la virtu dell' Altissimo t'adom-

brerà: per tanto ancora ciò che nascerà da te santo sarà chiamato Figliuoi di Dio. 36 Ed ecco, Elisabet, tua cugina, ha eziandio conceputo un figliuolo nella sua vecchiezza: e questo è il

sesto mese a lei ch'era chiamata sterile. 37 Conciosiacosachè nulla sia im-

possibile appo Iddio.

38 E Maria disse, Ecco la serva del Signore: siami fatto secondo le tue parole. E l'angelo si parti da lel.

39 Or in que giorni, Maria si le-vò, ed andò in fretta nella contrada delle montagne, nella città di

Giuda ; 40 Ed entrò in casa di Zacaria, e

salutò Elisabet. 41 Ed avvenne che, come Elisa-

bet ebbe udito il saluto di Maria, il fanciullino le saltò nel ventre: ed Elisabet fu ripiena dello Spirito Santo;

42 E sclamò ad alta voce, e disse, Benedetta sij tu fra le donne: e benedetto sia il frutto del tuo

ventre. 43 E donde mi vien questo, che

la madre del mio Signore venga a me?

44 Conciosiacosachè, ecco, come prima la voce del tuo saluto m'è pervenuta agli orecchi, il fanciullino sia saltato d'allegrezza nel mio ventre.

45 Or, beata e colei c' ha creduto: perciochè le cose, dettele da parte del Signore, avranno compimento. 46 E Maria disse, L'anima mia

magnifica il Signore; 47 E lo spirito mio festeggia in

Dio, mio Salvatore. 48 Conciosiacosach' egli abbia ri-

guardato alla bassezza della sua servente: perciochè, ecco, da ora

ranno beata. 49 Conciosiacosachè 1 Potente

m'abbla fatte cose grandi : e santo è il suo nome. 50 E la sua misericordia è per

ogni età, inverso coloro che lo temono.

51 Egli ha operato potentemente col suo braccio, egli ha dissipati i superbi per lo propio pensier del cuor loro.

52 Egli ha tratti giù da troni i potenti, ed ha innalzati i bassi.

53 Egli ha ripieni di beni i famelici, e ne ha mandati voti i ricchi. 54 Egli ha sovvenuto Israel, suo

servitore, per aver memoria della sua misericordia: 55 Siccome egli avea parlato a

nostri padri : ad Abraham, ed alla sua progenie, in perpetuo.
56 E Maria rimase con Elisabet

intorno di tre mesi: poi se ne tornò a casa sua. 57 Or si compiè il termine d' Eli-

sabet, da partorire: e partori un

figliuolo.
58 Ed i suoi vicini, e parenti, avendo udito che l' Signore aves magnificata la sua misericordia inverso lei, se ne rallegravano

con lei 59 Ed avvenne che nell' ottavo iorno vennero per circoncidere il fanciullo, e lo chiamavano Zaca-

ria, del nome di suo padre. 60 Ma sua madre prese a dire, No: anzi sarà chiamato Giovanni. 61 Ed essi le dissero, Non vè al-

cuno nel tuo parentado che si chiami per questo nome. 62 E con cenni domandarono al

padre d'esso, come voleva ch'egli fosse nominato.

63 Ed egli, chiesta una tavoletta,

scrisse in questa maniera, Il suo nome è Giovanni. E tutti si maravigliarono. 64 Ed in quello stante la sua

bocca fu aperta, e la sua lingua sciolta: e parlava, benedicendo Iddio.

65 E spavento ne venne su tutti i lor vicini: e tutte queste cose si divolgarono per tutta la contrada delle montagne della Giudea. 66 E tutti coloro che l'udirono le

riposero nel cuor loro: dicendo. Chi sara mai questo fanciulio? E la mano del Signore era con lui.

67 E Zacaria, suo padre, fu ri-pieno dello Spirito Santo, e profetizzò : dicendo, 68 Benedetto sia il Signore Iddio

d'Israel: perciochè egli ha visi-tato, e riscattato il suo popolo; 69 E ci ha rizzato il como della

### EVANGELO DI S. LUCA. I. II.

salute, nella casa di David, suo

servitore: 70 Secondo ch'egli, per la bocca

de' suoi santi profeti, che sono stati d' ogni secolo, ci avea promesso : 71 Salvazione da' nostri nemici. e di man di tutti coloro che ci odiano;

72 Per usar misericordia inverso i nostri padri, e ricordarsi del suo santo patto:

73 (Secondo 1 giuramento fatto ad

Abraham, nostro padre:) 74 Per concederci che, liberati di man de' nostri nemici, gli servissimo senza paura,

75 In santita, ed in giustizia, nel suo cospetto, tutti i giorni della

nostra vita.

76 E tu, o piccol fanciullo, sarai chiamato Profeta dell' Altissimo : perciochè tu andrai davanti alla faccia del Signore, per preparar le

sue vie: 77 Per dare al suo popolo conoscenza della salute, in remission

de' lor peccati:

78 Per le viscere della misericor-dia dell' Iddio nostro, per le quali l' Oriente da alto ci ha visitati :

79 Per rilucere a coloro, che giacevano nelle tenebre, e nell' ombra della morte: per indirizzare i nostri piedi nella via della pace. 80 E l piccol fanciullo cresceva,

e si fortificava in ispirito: e stette ne' diserti, infino ai giorno ch'egli si dovea mostrare ad Israel.

CAP. II.

R in que' di avvenne ch'un decreto uscì da parte di Cesare Augusto, che tutto'l mondo fosse rassegnato.

2 (Questa rassegna fu la prima che fu fatta, sotto Quirinio, gover-

nator della Siria.)

3 E tutti andavano, per ceser rasgnati, ciascuno nella sua città. 4 Or anche losef sall di Galilea, della città di Nazaret, nella Giudea, nella città di David, che si chiama Betleem: perciochè egli era della casa, e nazione di David:

5 Per esser rassegnato con Ma-ria, ch' era la moglie che gli era stata sposata, la quale era gravida. 6 Or avvenne che, mentre erano quivi, il termine nel quale ella

dovea partorire si compiè. 7 Ed ella partorì l suo figliuolo

primogenito, e lo fascio, e lo pose a giacer nella mangiatola: ciochè non v'era luogo per loro nell'abergo.

8 Or nella medesima contrada v'erano de' pastori, i quali dimoravano fuori s' campi, facendo le \* 57

guardie della notte intorno alla greggia.

9 Ed ecco, un'angelo del Signore si presento a loro, e la gioria del Signore rispiendè d'intorno a loro:

ed essi temettero di gran timore: 10 Ma l'angelo disse loro, Non temiate: perciochè io v'annunzio una grande allegrezza, che tutto'i

popolo avra;
11 Cioè, ch'oggi, nella città di
David, v'è nato il Salvatore, che

è Cristo, il Signore.

12 E questo ve ne sarà il segno, Voi troverete il fanciullino fascia-

to, coricato nella mangiatoia. 13 Ed in quello stante vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, lodando Iddio: e dicendo.

14 Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace in terra, benivoglienza

inverso gli uomini.

15 Ed avvenne che, quando gli angeli se ne furono andati da loro al cielo, que pastori dissero fra loro, Or passiamo fino in Betleem, e veggiamo questa cosa ch'è avvenuta. la quale il Signore ci ha fatta

assapere. 16 E vennero in fretta, e trovarono Maria, e Iosef, e'l fanciullino,

che giaceva nella mangiatola : 17 E, vedutolo, divolgarono ciò ch'era loro stato detto di quel piccol fanciullo.

18 E tutti coloro che gli udirono si maravigliarono delle cose ch'erano lor dette da' pastori.

19 E Maria conservava in sè tutte queste parole, conferendole in-

eme nel cuor suo.

20 Ed i pastori se ne ritornarono, lorificando, e lodando Iddio di tutte le cose, ch'aveano udite, e vedute, secondo ch'era loro stato par-

21 E quando gli otto giorni, in capo de quali egli dovea esser circonciso, furono compiuti, gli fu posto nome GESU', secondo ch'era stato nominato dall'angelo, innan-

zi che fosse conceputo nel ventre. 22 E, quando i giorni della purifi-cazion di quella furono compiuti, secondo la legge di Moisè, porta-rono il fanciullo in Gerusalemme, per presentarlo al Signore :

23 Come egli è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio ch'apre la matrice sarà chiamato santo al Signore:)

24 E per offerire il sacrificio secondo ciò ch'è detto nella legge del Signore, d'un paio di tortole, o di due pippioni.

25 Or ecco, v'era in Gerusalemme un'uomo, il cui nome era Si-

# EVANGELO DI S. LUCA, II III.

meon: e quell'uomo era giusto, e religioso, ed aspettava la consolazione d'Israel: e lo Spirito Santo era sopra lui. 26 E gli era stato divinamente

rivelato dallo Spirito Santo, ch'e gli non vedrebbe la morte, che prima non avesse veduto il Cristo del Signore.

27 Egli adunque, per movimento dello Spirito, venne nel tempio: e, come il padre, e la madre vi portavano il fanciullo Gesù, per far di lui secondo l'usanza della legge:

28 Egli sel recò nelle braccia, e benedisse Iddio: e disse,

29 Ora, Signore, ne mandi'l tuo servitore in pace, secondo la tua

parola. 30 Poscia che gli occhi miei hanno veduta la tua salute :

31 La quale tu hai preparata, per metterla davanti a tutti i popoli ; 32 Luce da alluminar le Genti, e

la gloria del tuo popolo Israel. 33 E Iosef, e la madre d'esso, si maravigliavano delle cose ch'era-

no dette di lui.

34 E Simeon gli benedisse, e disse a Maria, madre d'esso, Ecco, costui è posto per la ruina, e per lo rilevamento di molti in Israel: e per segno al quale sarà contra-35 (Ed una spada trafiggerà a te

stessa l'anima : aciochè i pensieri di molti cuori sieno rivelat 36 Vera ancora Anna profetessa,

figliuola di Fanuel, della tribù d'Aser : la quale era molto attempata, essendo vivuta sett'anni col suo marito dopo la sua verginità :

37 Ed era vedova d'età d'intorno ad ottantaquattro anni: e non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte, e giorno, in digiuni,

ed orazioni.

38 Ella ancora, sopraggiunta in quell'ora, lodava il Signore, e parlava di quel fanciullo a tutti coloro ch'aspettavano la redenzione in Gerusalemme.

39 Or, quando ebbero complute tutte le cose che si convenivano far secondo la legge del Signore, ri-tornarono in Galilea, in Nazaret,

lor città.

40 E'l fanciullo cresceva. e si fortificava in Ispirito, essendo ripieno di sapienza: e la grazia di Dio era sopra lui.

41 Or suo padre, e sua madre andavano ogni anno in Gerusalem-

me, nella festa della pasqua. 42 E, come egli fu d'eta di dodici anni, essendo essi saliti in Gerusalemme, secondo l'usanza della festa: 43 Ed avendo compiuti i giorni \*58

d'essa, quando se ne tornavano. il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme, senza la saputa di loset, nè della madre d'esso.

44 E, stimando ch'egli fosse fra la compagnia, caminarono una giornata: ed allora si misero a cercarlo fra i lor parenti, e fra i lor conoscenti.

45 E, non avendolo trovato, tornarono in Gerusalemme, cercandolo.

46 Ed avvenne che, tre giorni appresso, lo trovarono nel tempio, sedendo in mezzo de' dottori, ascoltandogli, e facendo loro delle domande.

47 E tutti coloro che l'udivano stupivano del suo senno, e delle sue risposte.

48 E, quando essi lo videro, sbigottirono. E sua madre gli disse, Figliuolo, perchè ci hai fatto così ? ecco, tuo padre, ed io, ti cercava-mo, essendo in gran travaglio.

49 Ma egli disse loro, Perchè mi cercavate? non sapevate voi ch'egli mi conviene attendere alle cose del Padre mio?

50 Ed essi non intesero le parole ch'egli avea lor dette.
51 Ed egli discese con loro, e venne in Nazaret, ed era loro suggetto.

E sua madre riserbava tutte que ste parole nel suo cuore. 52 E Gesù s'avanzava in sapienza, ed in istatura, ed in grazia ap

po Iddio, ed appo gli uomini. CAP. III.

R nell'anno quintodecimodel l'imperio di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato, governator della Giudea; ed Erode, tetrarca della Galilea; e Filippo, suo fra tello, tetrarca dell'Iturea, e della contrada Traconitida; e Lisania, tetrarca d'Abilene :

2 Sotto Anna, e Caiafa, sommi sacerdoti: la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni, figliuol di Za-

caria, nel diserto.

3 Ed egli venne per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando il battesimo della penitenza,

4 Siccome egil è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia: di cendo, V'è una voce d'uno, che grida nel diserto, Acconciate la via el Signore, addirizzate i suoi sentieri.

5 Sia ripiena ogni valle, e sia ab bassato ogni monte, ed ogni colle: e sieno ridirizzati i luoghi distorti.

e le vie aspre appianate : 6 Ed ogni carne vedrà la salute

di Dio.

## EVANGELO DI S. LUCA, III. IV.

Egli adunque diceva alle turbe, che uscivano per esser da lui battezzate, Progenie di vipere, chi v'ha mostrato a fuggir dall'ira a

venire? 8 Fate adunque frutti degni della

penitenza: e non prendete a dir fra voi stessi, Noi abbiamo Abraham per padre: perciochè lo vi di-co ch' Iddio può, eziandio di queste pietre, far surgere de' figliuoli ad Abraham.

9 Or già è posta la scure alla radice degli alberi: ogni albero adunque che non fa buon frutto sarà di presente tagliato, e gittato nel

fuoco.

10 E le turbe lo domandarono : dicendo. Che faremo noi adunque? 11 Ed egli, rispondendo, disse loro, Chi ha due veste ne faccia parte a chi non ne ha: e chi ha da

mangiare faccia il simigliante. 12 Or vennero ancora de' publicani, per esser battezzati: e gli dissero, Maestro, che dobbiam noi

13 Ed egli disse loro, Non riscuo-tete nulla più di ciò che v'è stato

ordinato.

14 I soldati ancora lo domandarono: dicendo, E noi, che dobbiam fare? Ed egli disse loro, Non fate storsione ad alcuno, e non oppressate alcuno per calunnia: e contentatevi del vostro soldo.

15 Or, stando il popolo in aspettazione, e ragionando tutti ne lor cuori, intorno a Giovanni, se egli

sarebbe punto il Cristo:

16 Giovanni rispose, dicendo a tutti, Ben vi battezzo io con acqua: ma colui ch'è più forte di me, di cui io non son degno di sciogliere il correggiuol delle scarpe, viene : esso vi battezzerà con lo Spirito Santo, e col fuoco.

17 Egli ha la sua ventola in ma-no, e netterà interamente l'aia sua, e raccoglierà il grano nel suo granaio: ma ardera la paglia col fuoco inestinguibile.

18 Così egli evangelizzava al popolo, esortandolo per molti altri

ragionamenti.

19 Or Erode il tetrarca, essendo da lui ripreso per Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello: e per tutti i mali ch'egli avea commessi :

20 Aggiunse ancora questo a tutti gli altri, ch' egli rinchiuse Giovan-

ni in prigione.

21 Or avvenne che, mentre tut-to'l popolo era battezzato, Gesù ancora, essendo stato battezzato, ed orando, il ciel s'aperse;

22 E lo Spirito Santo scese sopra lui, in forma corporale, a guisa di \*59 colomba: e venne una voce dal cielo: dicendo, Tu sei 'l mio diletto Figliuolo, in te ho preso il mio complacimento.

23 E Gesù cominciava ad esser come di trent' anni; figliuolo, come si stimava, di Iosef, figliuol

d'Eli; 24 Figliuol di Mattat, figliuol di Levi, figliuol di Melchi, figliuol di

Ianna, figliuol di Iosef; 25 Figliuol di Mattatia, figliuol d'Amos, figliuol di Naum, figliuol

d' Esli, figliuol di Nagghe; 26 Figliuol di Maat, figliuol di

Mattatia, figliuol di Semei, figliuol di Iosef, figliuol di Giuda;

27 Figliuol di Ioanna, figliuol di Resa, figliuol di Zorobabel, figliuol

di Salatiel, figliuol di Neri; 28 Figliuol di Melchi, figliuol

d'Addi, figliuol di Cosam, figliuol d' Elmodam, figliuol d' Er; 29 Figliuol di Iose, figliuol d' Eliezer, figliuol di lorim, figliuol di

Mattat, figliuol di Levi; 30 Figliuol di Simeon, figliuol di

Giuda, figliuol di Iosef, figliuol di Ionan, figliuol d' Eliachim ; 31 Figliuol di Melea, figliuol di

Mena, figliuol di Mattata, figliuol di Natan, figliuol di David;

32 Figliuol di Iesse, figliuol d'Obed, figliuol di Booz, figliuol di Salmon, figliuol di Naasson :

33 Figliuol d'Aminadab, figliuol d'Ara, figliuol d'Esrom, figliuol di

Fares, figliuol di Giuda; 34 Figliuol di Iacob, figliuol d' Isaac, figliuol d'Abraham, figliuol

di Tara, figliuol di Nachor; 35 Figliuol di Saruch, figliuol di Ragau, figliuol di Faleg, figliuol d' Eber, figliuol di Sala;

36 Figliuol d'Arfacsad, figliuol di Sem, figliuol di Noè, figliuol di La-

mech

37 Figliuol di Matusala, figliuol d' Enoch, figliuol di Iared, figliuol di Maleleel, figliuol di Cainan ; 33 Figliuol d'Enos, figliuol

Set, figliuol d'Adam, che fu di Dio.

#### CAP IV.

R Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano: e fu sospinto dallo Spirito nel diserto:

2 E fu quivi tentato dal diavolo quaranta giorni : ed in que' giorni non mangiè nulla: ma, dopo che quelli furono compiuti, infine egli ebbe fame.

3 E'l diavolo gli disse; Se tu sei Figliuol di Dio, di' a questa pietra che divenga pane.

4 E Gesù gli rispose: dicendo, Egli è scritto, L' uomo non vive di EVANGELO DI S. LUCA, IV. dalla sua bocca: e dicevano, Non

pan solo, ma d'ogni parola di Dio. 5 E'l diavolo, menatolo sopra un' alto monte, gli mostrò in un momento di tempo tutti i regni del mondo.

6 E'l diavolo gli disse, Io ti darò tutta la podestà di questi regni, e la gloria loro: perciochè ella m'è stata data in mano, ed io la do a

cui voglio. 7 Se dunque tu m'adori, tutta sa-

rà tua. 8 Ma Gesù, rispondendo, gli disse, Vattene indietro da me, Satana. Egli è scritto, Adora il Signore

Iddio tuo, e servi a lui solo. 9 Egli lo menò ancora in Gerusalemme : e lo pose sopra l'orlo del tetto del tempio : e gli disse, Se tu sei 'l Figliuol di Dio, gittati giù di

quì: 10 Percicchè egli è scritto, Egli darà commissione di te a' suoi an-

geli, che ti guardino : 11 Ed essi ti leveranno nelle lor mani, che talora tu non t'intoppi del piè in alcuna pietra.

E Gesù, rispondendo, gli disse, Egli è stato detto, Non tentare il Signore Iddio tuo.

13 E I diavolo, finita tutta la ten-

tazione, si parti da lui, infino ad un certo tempo. 14 E Gesù, nella virtù dello Spirito, se ne tornò in Galilea: e la fama d'esso andò per tutta la con-

trada circonvicina 15 Ed egli insegnava nelle lor sinagoghe, essendo onorato da tutti. 16 E venne in Nazaret, ove era

stato allevato : ed entrò, come era usato, in giorno di sabato, nella sinagoga: e si levò per leggere. 17 E gli fu dato in mano il libro

del profeta Isaia: e, spiegato il libro, trovò quel luogo, dove era scritto:

18 Lo Spirito del Signore ∂ sopra me: perciochè egli m'ha unto: egli m'ha mandato per evangelizzare a' poveri, per guarire i contriti di cuore :

19 Per bandir liberazione a' prigioni, e racquisto della vista a cie-chi: per mandarne in libertà i fiaccati, e per predicar l'anno accettevole del Signore.

20 Poi, ripiegato il libro, e rendutolo al ministro, si pose a sedere: e gli occhi di tutti coloro ch'e rano nella sinagoga erano affisati in lui.

21 Ed egli prese a dir loro, Questa Scrittura è oggi adempiuta ne' vo-

stri orecchi.

22 E tutti gli rendevano testimonianza, e si maravigliavano delle parole di grazia che procedevano #60

è costui'l figliuolo di Iosef? 23 Ed egli disse loro, Del tutto voi mi direte questo proverbio, Medico, cura te stesso: fa' eziandio qui, nella tua patria, tutte le cose ch'abbiamo udite essere state fatte in Capernaum.

24 Ma egli disse, Io vi dico in verità, che niun profeta è accetto nella sua patria.

25 Io vi dico in verità, ch'a' di d' Elia, quando'l cielo fu serrato tre anni, e sei mesi, talchè vi fu gran fame in tutto'l paese, v'erano moite vedove in Israel;

26 E pure a niuna d'esse fu mandato Elia: anzi ad una donna vedova in Sarepta di Sidon.

27 Ed al tempo del profeta Elisco v'erano molti lebbrosi in Israel : e pur niun di loro fu mondato: ma Naaman Siro.

28 E tutti furono ripieni d'ira nella sinagoga, udendo queste cose. 29 E, levatisi, lo cacciarono della

città, e lo menarono fino al margine della sommità del monte, sopra'l quale la lor città era edificata, per traboccarlo giù.

30 Ma egli passo per messo loro, e se n'ando; 31 E scese in Capernaum, città

della Galilea: ed insegnava la gente ne' sabati.

32 Ed essi stupivano della sua dottrina: perciochè la sua parola era con autorità.

33 Or nella sinagoga v'era un'uomo, ch'avea uno spirito d' immondo demonio: ed esso diede un gran grido :

34 Dicendo, Ahi che v'è fra te, e noi, o Gesù Nazareno : sei tu venuto per mandarci in perdizione? io so chi tu sei, il Santo di Dio.

35 Ma Gesù lo sgridò: dicendo. Ammutolisci, ed esci fuor di lui E'l demonio, gittatolo quivi in mezzo, uscì di lui, senza avergii

fatto alcun nocimento. 36 E spavento nacque in tutti: e ragionavano fra loro: dicendo, Quale è questa parola ch'egli, con autorità, e potenza, comandi agli spiriti immondi, ed essi escano

fuori : 37 E'l grido d'esso andò per tutti i luoghi del paese circonvicino.

38 Poi Gesu, levatosi della sinaoga, entrò nella casa di Simon-Or la suocera di Simon era tenuta d'una gran febbre : e lo richiesero

per lei. 39 Ed egli, stando di sopra a lei, sgridò la febbre, ed essa la lasciò: ed ella, levatasi prontamente, ministrava loro.

## EVANGELO DI S. LUCA, IV. V.

40 Ed in sul tramontar del sole. tutti coloro ch'aveano degi' infermi di diverse malattie gli menarono a

lui : ed egli, imposte le mani sopra clascun di loro, gli guari.

41 I demoni ancora uscivano di molti : gridando, e dicendo, Tu sei'l Cristo, il Figliuol di Dio. Ma egli gli sgridava, e non permetteva

loro di pariare: percioche sapeva-no ch'egli era il Cristo. 42 Poi, fattosi giorno, egli usci, ed andò in un luogo diserto: e le

turbe lo cercavano, e vennero infino a lui, e lo ritenevano; aciochè non si partisse da loro. 43 Ma egli disse loro, E' mi conviene evangelizzare il regno di

Dio eziandio all' altre città: perclochè a far questo sono stato mandato.

44 Ed andava predicando per le sinagoghe della Galilea.

CAP. V.

R avvenne che, essendogli la moltitudine addosso, per udir la parola di Dio, e stando egli in piè presso del lago di Gennesaret : 2 Vide due navicelle ch'erano

presso della riva del lago, delle quali erano smontati i pescatori, e

lavavano le lor reti.

3 Ed, essendo montato in una di quelle, la quale era di Simon. lo pregò che s'allargasse un poco lunri da terra. E, postosi a sedere, ammaestrava le turbe d'in sulla

navicella. 4 E, come fu restato di parlare, disse a Simon, Allargati in acqua.

e calate le vostre reti per pescare.

5 E Simon, rispondendo, gli disse,
Maestro, noi ci siamo affaticati tutta la notte, e non abbiam preso nulla: ma pure, alla tua parola,

io calerò la rete. 6 E, fatto questo, rinchiusero gran moltitudine di pesci: e la lor

rete si rompeva.

7 Ed accennarono a' lor compagni, ch'erano nell' altra navicella, che venissero per aiutargli. Ed essi vennero, ed emplerono amen-

due le navicelle, tal che affonda-

8 E Simon Pietro, veduto questo, si gittò alle ginocchia di Gesù: dicendo, Signore, dipartiti da me: perciochè lo sono uomo peccatore.

9 Conciofossecosachè spavento avesse occupato lui, e tutti coloro

ch'erano con lui, per la presa de' pesci ch'aveano fatta:

10 Simigliantemente ancora Iacobo, e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, ch'erano compagni di Simon. E Gesù disse a Simon, Non temere: da ora innanzi tu sarai prenditore d'uomini vivi

11 Edessi, condotte le navicelle a terra, lasciarono ogni cosa, e lo

seguitarono. 12 Or avvenne che, mentre egli era in una di quelle città, ecco un'uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gittatosi sopra la faccia in terra, lo pregò: dicendo, Signore, se tu vuol, tu puoi mondarmi.

13 Ed egli, distesa la mano, lo toccò: dicendo, Sì, io il voglio, sij netto. E subito la lebbra si parti

da lui

14 Ed egli gll comandò di non dirlo ad alcuno: anzi va', disse egli, mostrati al sacerdote, ed offerisci, per la tua purificazione, secondo che Moisè ha ordinato in testimonianza a lor.

15 E la fama di lui si spandeva vie più: e molte turbe si raunavano per udirlo, e per esser da lui guarite delle loro infermità.

16 Ma egli si sottraeva ne' diserti,

ed orava.

17 Ed avvenne un di que' giorni. ch'egli insegnava: e quivi sedevano de l'arisei, e de dottori della legge, i quali erano venuti di tutte le castella della Galliea, e della Giudea, e di Gerusalemme: e la virtù del Signore era quivi presente. per sanargli.

18 Ed ecco certi uomini, che portavano sopra un letto un'uomo paralitico, e cercavano di portarlo dentro, e di metterio davanti a lui.

19 E, non trovando onde lo potessero metter dentro, per la mol-titudine, salirono sopra l' tetto della casa, e lo calarono pe' tegoli, in-sieme col letticello, ivi in mezzo, davanti a Gesù.

20 Ed egli, veduta la lor fede, disse a colui, Uomo, i tuoi peccati

ti son rimessi.

21 E gli scribi, ed i Farisei presero a ragionare: dicendo. Chi è costul. che pronunzia bestemmie ? chi può rimettere i peccati, se non Iddio solo ?

22 Ma Gesù, riconosciuti i lor ragionamenti, fece lor motto, e disse, Che ragionate voi ne' vostri cuori ?

23 Quale è più agevole, dire, I tuoi eccati ti son rimessi : over dire,

Levati, e camina

24 Or, aciochè voi sappiate che'l Figliuol dell'uomo ha autorità in terra di rimettere i peccati, Io ti dico, (disse egli al paralitico,) Levati, e togli 'l tuo letticello, e vattene a casa tua.

25 Ed egli, in quello stante, leva-

EVANGELO DI S. LUCE, V. VI

tosi nel lor cospetto, e tolto in sulle spalle ciò sopra che giaceva, se n'andò a casa sua, giorificando

Iddio.

26 E stupore occupò tutti, e glorificavano Iddio, ed erano pieni di paura: dicendo, Oggi noi abbiamo

vedute cose strane.

27 E, dopo queste cose, egli uscì, e vide un publicano, detto per nome Levi, che sedeva al banco della gabella : e gli disse, Seguitami. 28 Ed egli, lasciato ogni cosa, si

levo, e lo seguito. 29 É Levi gli fece un gran convito

in casa sua: e la moltitudine di publicani, e d'altri, ch' erano con loro a tavola, era grande. 30 E gli scribi, ed i Farisci di quel

luogo mormoravano contr'a' discepolí di Gesù: dicendo, Perchè mangiate, e bevete co' publicani, e pec-catori ?

31 E Gesù, rispondendo, disse loro, I sani non hanno bisogno di medico, ma i malati.

32 Io non son venuto per chia-

mare i giusti, anzi i peccatori, a penitenza. 33 Ed essi gli dissero, Perchè i di-scepoli di Giovanni, e simigliante-

mente que' de' Farisei, digiunano eglino, e fanno spesso orazioni: ed i tuoi mangiano, e beono? 34 Ed egil disse loro, Potete voi

far digiunar que' della camera delle nozze, mentre lo sposo è con loro?

35 Ma i giorni verranno, che lo sposo sarà loro tolto, ed allora in

que' giorni digiuneranno. 36 Disse loro oltr'a ciò una similitudine, Niuno mette una pezza d'un vestimento nuovo sopra un vestimento vecchio: altrimenti. egli straccia quel nuovo, e la pezza tolta dal nuovo non si confa al vecchio.

37 Parimente, niuno mette vin nuovo in barili vecchi: altrimenti. il vin nuovo rompe i barili, ed esso si spande, ed i barili si perdono.

38 Ma convien mettere il vin nuove in barili nuovi, ed amendue

si conserveranno.

39 Niuno ancora, avendo bevuto del vin vecchio, vuole subito del nuovo: perciochè egli dice, Il vecchio val meglio.

#### CAP. VI.

OR avvenne nel primo sabato dal di appresso la pasqua, ch' egli caminava per le biade: ed i suoi discepoli svellevano delle <sup>e</sup>Pighe, e *le* mangiavano, sfregandole con le man

2 Ed alcuni de' Farisei dissero lo-

ro. Perchè fate ciò che non è lecito di fare ne' giorni di sabato ? 3 E Gesù, rispondendo, disse loro, Non avete voi pur letto ciò che

fece David, quando ebbe fame egli, e coloro ch'erano con lui ?

4 Come egli entrò nella casa di Dio, e prese i pani di presentazio-ne: e ne mangiò, e ne diede ancora a coloro ch'erano con lui: i

quali però non è lecito di mangiare, se non a'sacerdoti soli ?
5 Poi disse loro, Il Figliuol del-

l'uomo è signore exiandio del sa-

6 Or avvenne, in un'altro sabato, ch'egli entrò nella sinagoga, ed insegnava: e quivi era un'uomo,

la cui man destra era secca 7 Ed i Farisei, e gli scribi l'osservavano, se lo guarirebbe nel sabato: per trovar di che accusario. 8 Ma egli conosceva i lor pensieri,

e disse all'uomo ch'avea la man secca, Levati, e sta'in piè ivi in mezzo. Ed egli, levatosi, stette in piè.

9 Gesù adunque disse loro, Io vi domando, Che? è egli lecito di far bene, o male, ne sabati? di salvar

una persona, o d'uccideria? 10 E, guardatigli tutti d'intorno, disse a quell' uomo, Distendi la tua mano. Ed egli fece così. E la sua mano fu renduta sana come l'aitra.

11 Ed essi furono ripieni di furore. e ragionavano fra loro, che cosa

farebbero a Gesù.

12 Or avenne, in que giorni, ch'egli uscì al monte, per orare, e pas sò la notte in orazione a Dio.

13 E, quando fu giorno, chiamo a sè i suoi discepoli, e ne elesse dodici, i quali ancora nominò apo-

14 Cioc, Simon, il quale ancora nominò Pietro, ed Andrea, suo fra-

tello; Iacobo, e Giovanni; Filip-po, e Bartolommeo; 15 Matteo, e Toma; Iacobo d'Al-

feo, e Simon, chiamato Zelote: 16 Giuda, fratel di Iacobo, e Giuda Iscariot, il quale ancora fu tra-

ditore. 17 Poi, sceso con loro, si fermò in una pianura, con la moltitudine de'suoi discepoli, e con gran nu-mero di popolo di tutta la Giudea, e di Gerusalemme, e dalla marina di Tiro, e di Sidon, i quali grano venuti per udirio, e per esser gu

riti delle loro infermità: 18 Insieme con coloro ch'erano tormentati da spiriti immondi : e

furono guariti.

19 E tutta la moltitudine cercava di toccario: perciochè virtù usciva di lui, e gli sanava tutti.

20 Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva, Beati voi poveri : perciochè il regno di Dio è vostro.

21 Beati voi, ch' ora avete fame: perciochè sarete saziati. Beati voi, ch' ora plagnete : perciochè voi riderete.

22 Voi sarete beati, quando gli uomini v'avranno odiati, e v'avranno scomunicati, e vituperati, ed avranno bandito il vostro nome, come malvagio, per cagion del Figliuol dell'uomo.

23 Rallegratevi, e saltate di letizia in quel giorno: perciochè, ecco, il vostro premio è grande ne' cieli : conciosiacosachè i simiglian-

te facessero i padri loro a' profeti. 24 Ma, guai a voi, ricchi! per-ciochè voi avete la vostra consolazione.

25 Guai a voi, che siete ripieni! percioché voi avrete fame. Gual a voi, ch' ora ridete! percioche voi farete cordoglio, e piagnerete. 26 Guai a voi, quando tutti gli nomini diranno ben di voi! conciosiacosachè l' simigliante faces-

sero i padri loro a' falsi profeti : 27 Ma io dico a voi ch' udite, Amate i vostri nemici, fate bene a coloro che v' odiano:

25 Benedite coloro che vi mole-

29 Se alcuno ti percuote in su

una guancia, porgigli exiandio l'altra: e non divietar colui che ti toglie il mantello di prendere ancora

30 E da' a chiunque ti chiede: e, mandarglielo.

31 E. come voi volete che gli uomini vi facciano, fate ancora loro simigliantemente.

32 E, se amate coloro che v'amano, che grazia n'avrete? conciosiacosachè i peccatori ancora amino coloro che gli amano.

33 E, se fate bene a coloro che fanno bene a voi, che grazia n'avrete? conciosiacosachè i pecca-

tori facciano il simigliante. 34 E, se prestate a coloro da' quali sperate riaverlo, che grazia n'a-vrete? conciosiacosache i peccatori prestino a' peccatori, per rice-

verne altrettanto. 35 Ma voi, amate i vostri nemici. e fate bene, e prestate, non isperandone nulla: e'l vostro premio sarà grande, e sarete i figliuoli dell' Altissimo : conciosiacosach' egli sia benigno inverso gl'ingrati.

e malvagi. 36 State adunque misericordiosi, siccome ancora il Padre vostro è

misericordioso. 37 E non giudicate, e non sarete giudicati: non condannate, e non sarete condannati : rimettete, e vi sara rimesso.

38 Date, e vi sarà dato: buona misura, premuta, scossa, e traboccante, vi sara data in seno: perciochè, di qual misura misurate.

sarà altresì misurato a voi. 39 Or egli disse loro una similitudine, Può un cieco guidar per la via un' altro cieco? non caderan-

no essi amendue nella fossa? 40 Niun discepolo è da più che'l suo maestro: ma ogni discepolo

perfetto dee essere come 'l suo mae-41 Or, che guardi tu il fuscello ch' è nell' occhio del tuo fratello, e

non avvisi la trave ch' è nell' occhio tuo propio? 42 Overo, come puoi dire al tuo fratello, Fratello, lascia ch'io ti

tragga il fuscello ch' è nell' occhio tuo; non veggendo tu stesso la trave ch' è nell' occhio tuo propio? Ipocrita, trai prima dell' occhio tuo la trave, ed allora avviseral di trarre il fuscello ch' è nell' occhio del tuo fratello.

43 Perciochè non v'è buono albero, che faccia frutto cattivo: nè albero cattivo, che faccia buon frutto.

44 Perciochè ogni albero è riconosciuto dal propio frutto: conclosiacosachè non si colgano fichi dalle spine, e non si vendemmino

uve dal pruno. 45 L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori 'l bene: e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore, reca fuori 'l male: perciochè la sua bocca parla di ciò che gli soprabbonda nel cuore.

46 Or, perchè mi chiamate Simore, e non fate le cose ch' lo dico i

47 Chiunque viene a me. ed ode le mie parole, e le mette ad effetto, io vi mostrerò a cui egli è simile : 48 Egli è simile ad un' uomo ch' edifica una casa, il quale ha cavato, e profondato, ed ha posto il fondamento sopra la pietra: ed, essendo venuta una piena, il torrente ha urtata quella casa, e non l'ha potuta scrollare: perciochè era fondata in sulla pietra.

49 Ma chi l'ha udite, e non l'ha · messe ad effetto, è simile ad un nomo c'ha edificata una casa sopra la terra, senza fondamento: la quale il torrente avendo urtata; ella è di subito caduta, e la sua

ruina è stata grande. \*63

#### EVANGELO DI S. LUCA, VII.

CAP. VII. R, dopo ch'egli ebbe finiti tutti questi suoi ragionamenti, udente il popolo, entrò in Caper-

2 E'l servitore d'un certo centurione, il qual gli era molto caro, era malato, e stava per morire.

3 Or il centurione, avendo udito parlar di Gesù, gli mandò degli anziani de' Giudel, pregandolo che venisse, e salvasse il suo aervitore.

4 Ed essi, venuti a Gesù, lo prearono istantemente: dicendo. Egli è degno che tu gli conceda

questo: 5 Percioch' egli ama la nostra nazione, ed egli è quel che ci ha

edificata la sinagoga.

6 E Gesù andava con loro: e, come egli già era non molto lungi dalla casa, il centurione gli mandò degli amici: per dirgii, Signore, non faticarti: percioche io non son degno che tu entri sott'al mio tetto. 7 Perciò ancora, non mi son re-

putato degno di venire a te: ma comanda solo con una parola, e'l mio servitore sarà guarito.

8 Perciochè io sono uomo sottoposto alla podestà altrui, ed ho sotto di me de' soldati: e pure, se dico all' uno, Va', egli va: se al-l'altro, Vieni, egli viene: e, se dico al mio servitore. Fa' questo, egli

9 E Gesù, udite queste cose, si maravigliò di lui : e, rivoltosi, disse alla moltitudine che lo seguitava, Io vi dico, che non pure in Israel ho trovata una cotanta

fede. 10 E, quando coloro ch'erano stati mandati furono tornati a casa, trovarono il servitore ch'era

stato infermo esser sano. 11 Ed avvenne nel giorno seguente, ch'egli andava in una città, detta Nain: ed i suoi discepoli in

gran numero, ed una gran molti-

tudine andavano con lui. 12 E, come egli fu presso della porta della città, ecco, si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, la quale an-

cora era vedova: e gran moltitudine della città era con lei. 13 E 1 Signore, vedutala, ebbe pietà di lei: e le disse, Non piagnere

14 Ed, accostatosi, toccò la bara: (or i portatori si fermarono:) e disse, Glovanetto, io tel dico, levati. 15 E'l morto si levò a sedere, e cominciò a parlare. E Gest lo ede a sua madre.

16 E spavento gli occupò tutti, e glorificavano Iddio: dicendo, Un

gran profeta è surto fra noi : Iddio ha visitato il suo popolo.

17 E questo ragionamento intorno a lui si sparse per tutta. la Giudes, e per tutto l' paese circonvi-

cino.

18 Or i discepoli di Giovanni gli rapportarono tutte queste cose. 19 Ed egli, chiamati a sè due de suoi discepoli, gli mandò a Gesù, a dirgii, Sei tu colui c'ha da ve

nire, o pur ne aspetteremo noi un'altro

20 Quegli uomini adunque, essendo venuti a Gesù, gli diss Giovanni Battista ci ha mandati a te, a dirti, Sei tu colui c'ha da ve nire, o pur ne aspetteremo noi un'altro?

21 (Or in quella stessa ora egli ne guari molti d'infermità, e di fisgelli, e di spiriti maligni : ed a molti ciechi donò il vedere;)

22 E Gesù rispondendo, disse loro, Andate, e rapportate a Giovanni le cose ch'avete vedute, ed udite: che i ciechi ricoverano la vista, che i zoppi caminano, che i lebbrosi son nettati, che i sordi odono, che i morti sono suscitati, che l'evangelo è annunziato a poveri.

23 E beato è chi non sarà stato

scandalezzato in me. 24 E, quando i messi di Giovanni e ne furono andati, egli prese a dire alle turbe, intorno a Giovanni, Ch'andaste voi a veder nel diserto? una canna dimenata dal

vento i 25 Ma pure, ch'andaste voi a vedere ? un'uomo vestito di vestimenti morbidi? ecco. coloro ch'usano vestimenti magnifici, e ri-

vono in delizie, stanno ne' palazzi dei re.

26 Ma pure, ch'andaste voi a vedere? un profeta? certo, io vi di-co, uno exiandio più che profeta. 27 Egli è quel del quale è scritto,

Ecco, lo mando il mio messo davanti alia tua faccia, il qual preparerà il tuo camino dinanzi a te 28 Perciochè io vi dico che, fra coloro che son nati di donna, non v'è profeta alcuno maggiore di Giovanni Battista: ma il minimo nel regno di Dio è maggior di lui.

29 E tutto'l popolo, ed i publi-cani ch'erano stati battessati del battesimo di Giovanni, udite que-

ste cose, giustificarono Iddio. 30 Ma i Farisei, ed i dottori della legge, che non erano stati battezzati da lui, rigettarono a lor danno il consiglio di Dio.

31 E'l Signore disse, A chi dunque assomiglierò gli uomini di

### EVANGELO DI S. LUCA, VII. VIII.

questa generazione? ed a chi sono d'olio odorifero essi simili?

32 Son simili a' fanciulli, che seggono in sulla piazza, e gridano gli uni agli altri, e dicono, Noi v'abbiamo sonato, e voi non avete ballato: v'abbiamo cantate canzoni lamentevoli, e voi non avete pianto. 33 Perciochè Giovanni Battista è

venuto, non mangiando pane, nè bevendo vino: e voi avete detto,

Egli ha il demonio.

34 Il Figliuol dell' uomo è venuto, mangiando, e bevendo: e voi dite, Ecco un'uomo mangiatore, e bevitor di vino: amico di publi-

cani, e di peccatori. 35 Ma la Sapienza è stata giusti-ficata da tutti i suoi figliuoli. 36 Or uno de' Farisci lo pregò a

mangiare in casa sua : ed egli, entrato in casa del Farisco, al mise a

37 Ed ecco, v'era in quella città

una donna ch'era stata peccatrice, la quale, avendo saputo ch'egli era a tavola in casa del Farisco, portò un'alberello d'olio odorifero: 38 E, stando a' piedi d'esso, di dietro, piagnendo, prese a rigargli di lagrime i piedi, e gli asciugava co' capelli del suo capo: e gli ba-

ciava i piedi, e gli ugneva con l'olio. 39 E'l Farisco che l'avea convitato, avendo veduto ciò, disse fra sè medesimo, Costui, se fosse pro-

feta, conoscerebbe pur chi, e quale sia questa donna che lo tocca: perclochè ella è una peccatrice. 40 £ Gesù gli fece motto, e disse,

Simon, lo ho qualche cosa a dirti. Ed egli disse, Maestro, di pure. 41 E Gest gli disse, Un creditore avea due debitori: l'uno gli dovea cinquecento denari, e l'altro cin-

quanta.

42 E, non avendo essi di che pagare, egli rimise il debito ad amen-due. Di adunque, qual di loro

l'amerà più?

43 E Simon, rispondendo, disse, Io stimo colui, a cui egli ha più rimesso. E Gesù gli disse, Tu hai dirittamente giudicato.

44 E, rivoltosi alla donna, disse a Simon, Vedi questa donna: io sono entrato in casa tua, e tu non m' hai dato dell' acqua a' piedi : ma ella m' ha rigati di lagrime i piedi, e gli ha asciugati co' capelli del suo capo.

45 Tu non m'hai dato pure un bacio: ma costei, da ch'è entrata non è mai restata di baciarmi i

piedi.

46 Tu non m'hai unto il capo d'olio: ma ella m'ha unti i piedi

47 Per tanto, io ti dico, che i suoi peccati, che sono in gran numero, le son rimessi : conclosiacosach'ella abbia molto amato: ma a chi poco è rimesso poco ama.

48 Pol disse a colei, I tuoi pec-

cati ti son rimessi. 49 E coloro ch'erano con lui a

tavola presero a dire fra loro stessi, Chi è costui, il quale exiandio rimette i peccati?

50 Ma Gesù disse alla donna La tua fede t'ha salvata: vattene in pace.

## CAP. VIII.

D avvenne poi appresso, ch'e-E gli andava attorno di città in città, e di castello in castello, predicando, ed evangelizzando il regno di Dio: avendo seco i dodici.

2 Ed anche certe donne, le quali erano state guarite da spiriti magni, e da infermità, cioc, Maria, detta Maddalena, della quale erano

usciti sette demoni:

3 E Giovanna, moglie di Cuza, procurator d' Erode, e Susanna: e molte altre, le quali gli ministra-vano, sovvenendolo delle lor facoltà.

4 Or, ramnandosi gran moltitudine, ed andando la gente di tutte le città a lui, egli disse in para-

bola: 5 Un seminatore uscì a seminar la sua semenza: e, mentre egli seminava, una parte cadde lungo la via, e fit calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono tutta. 6 Ed un' altra cadde sopra la

pietra: e, come fu nata, si seccò: perciochè non avea umore. 7 Ed un' altra cadde per mezzo

le spine: e le spine, nate insieme, l'affogarono.

8 Ed un' altra cadde in buona terra: ed, essendo nata, fece frutto, cento per uno. Dicendo queste cose, gridava, Chi ha orecchie da udire, oda.

9 Ed i suoi discepoli lo domandarono, che voleva dir quella pa-

raboia.

10 Ed egli disse, A voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio: ma agli altri quelli son pro-posti in parabole, aciochè veggendo non veggano, ed udendo non intendano.

11 Or questo è il senso della parabola : La semenza è la parola di

Dio.

12 E coloro che son seminati lungo la viason coloro ch' odono la parola: ma poi viene il diavolo, e to-glie via la parola dal cuor loro;

### EVANGELO DI S. LUCA, VIII.

aciochè non credano, e non sieno salvati.

13 E coloro che son seminati sopra la pietra son colore i quali, quando hanno udita la parola, la ricevono con allegrezza: ma costoro non hanno radice, non credendo se non a tempo: ed al tempo della tentazione si ritraggono indietro.

14 E la parte ch'è caduta fra le spine son coloro c' hanno udita la parola: ma, quando se ne sono andati, sono affogati dalle sollecitudini, e dalle ricchezze, e da' placeri di questa vita: e non fruttano.

15 Ma la parte ch' è caduta nella buona terra son coloro i quali, avendo udita la parola, la ritengono in un cuore onesto, e buono, e irut-

tano con sofferenza,

16 Or niuno, accesa una lampana, la copre con un vaso, o la mette sotto 'l letto: anzi la mette sopra 'l candelliere, aciochè coloro ch'entrano veggano la luce.

17 Conciosiacosachè nulla sia nascosto, che non abbia a farsi manifesto: nè segreto, che non abbia a sapersi, ed a venire in palese.

18 Guardate adunque come voi udite: perciochè a chiunque ha, sarà dato: ma a chi non ha, eziandio quel ch' egli pensa avere gli sarà

19 Or sua madre, ed i suoi fratelli,

vennero a lui : e non potevano ag-giugnerio per la moltitudine. 20 E ciò gli fu rapportato, dicendo alcuni, Tua madre, ed i tuol fratelli, sono la fuori, volendoti vedere: 21 Ma egli, rispondendo, disse lo-ro, La madre mia, ed i mici fratelli,

son quelli ch'odono la parola di Dio, e la mettono ad effetto.

22 Ed avvenne un di que' dì, ch'egli montò in una navicella, co' suoi discepoli : e disse loro, Passiamo all' altra riva del lago. Ed essi vogarono in alta acqua-

23 E, mentre navigavano, egli s'addormentò: ed un turbo di vento calò nel lago, talchè la lor navicella s'empieva ; e pericolavano.

24 Ed essi, accostatisi, lo svegliarono: dicendo, Maestro, Maestro, noi periamo. Ed egli, destatosi, sgrido il vento, e'l notto dell'acqua: e quelli s'acquetarono, e si fece bonaccia.

25 E Gesù disse a suoi discepoli, Ove è la vostra fede ? Ed essi, impauriti, si maravigliarono : dicendo l' uno all' altro, Chi è pur costui, ch' egli comanda eziandio al vento, ed all'acqua, ed essi gli ubbidiscono?

26 E navigarono alla contrada de' Gadareni, ch'è dirincontro alla Ga-

lilea

27 E. quando egli fu smontato in terra, gli venne incontro un' uome di quella città, il quale, già da lungo tempo, avea i demoni, e non era vestito d'alcun vestimento; e non dimorava in casa alcuna, ma dentro i monumenti.

28 E, quando ebbe veduto Gesù, diede un gran grido, e gli si gittò a' piedi, e disse con gran voce, Gesù , Figliuol dell'Iddio altissimo, che v'è egli fra te, e me? io ti prego,

non tormentarmi.

29 Perciochè egli comandava allo spirito immondo d'uscir di quell'nomo: perchè già da lungo tempo se n'era impodestato: e, benchè fosse guardato, legato con catene, e con ceppi, rompeva i legami, ed era trasportato dal demonio ne diserti.

30 E Gesù lo domandò, dicendo, Quale è il tuo nome? Ed esso disse Legione: perciochè molti demoni

erano entrati in lui.

31 Ed essi lo pregavano che non comandasse loro d'andar nell'abis-

32 Or quivi presso era una greggia di gran numero di porci, che pasturavano nel monte : e que' demoni lo pregavano che permetteme loro d'entrare in essi. Ed egli lo permise loro.

33 E que demoni, usciti di quell'uomo, entrarono ne porci: e

quella greggia si gittò per lo pre-cipizio nel lago, ed affogò. 34 E, quando coloro che gli pasturavano videro ciò ch' era avve-nuto, se ne fuggirono, ed andarono, e lo rapportarono nella città, e per

lo contado.

35 E la gente uscì fuori, per veder ciò ch' era avvenuto: e venne a Gesù, e trovò l'uomo, del quale i demoni erano usciti, che sedes a' piedi di Gesti, vestito, ed in buon senno: e temette.

36 Coloro ancora che l' aveano veduto, raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato

37 E tutta la moltitudine del pae se circonvicino de Gadareni richiese Gesù che si dipartisse da lo ro: perciochè erano occupati di Ed egli, mongrande spavento. tato nella navicella, se ne ritornò.

38 Or quell'uomo, del quale erano usciti i demoni, lo pregava di poter stare con lui. Ma Gesù lo li-

cenziò: dicendo,

39 Ritorna a casa tua, e racconta uanto gran cose Iddio t'ha fatte. Ed egli se n'andò per tutta la città, predicando quanto gran cose Gesù gli avea fatte.

40 Or avvenne, quando Gesù fu

## EVANGELO DI S. LUCA, VIII. IX.

Titornato, che la moltitudine l' accolse: perciochè tutti l'aspettava-

41 Ed ecco un'uomo, il cui nome era lairo, il quale era capo della sinagoga, venne: e, gittatosi a' piedi di Gesù, lo pregava che venisse in casa sua

42 Perciochè egli avea una fi-gliuota unica, d'età d'intorno a do-dici anni, la qual si moriva. Or mentre egli v'andava, la moltitu

dine l'affollava.

43 Ed una donna, la quale avea un flusso di sangue già da dodici anni, ed avea spesa ne' medici tutta la sua sostanza, e non era potuta ser guarita da alcuno:

44 Accostatasi di dietro, toccò il lembo della vesta d'esso: ed in quello stante il flusso del suo san-

gue si stagnò.

45 E Gesù disse. Chi m'ha toccato? E, negandolo tutti, Pietro, e coloro ch' crano con lui, dissero, Maestro, le turbe ti stringono, e t'affoliano; e tu dici, Chi m'ha

46 Ma Gesù disse, Alcuno m'ha toccato: perciochè io ho conosciuto che virtà è uscita di me.

47 E la donna, veggendo ch' era scoperta, tutta tremante venne: e, gittataglisi a' piedi, gil dichiarò, in presenza di tutto i popolo, per qual cagione l'avea toccato, e come in quello stante era guarita.

48 Ed egli le disse, Sta' di buon cuore, figliuola : la tua fede t' ha

salvata; vattene in pace. 49 Or, mentre egli parlava ancora, venne uno di casa del capo della sinagoga, dicendogli, La tua figliuola è morta : non dar molestia

al Maestro. 50 Ma Gesti, udito ciò, gli fece motto, e disse, Non temere: credi

solamente, ed ella sarà salva. 51 Ed, entrato nella casa, non permise ch'alcuno v' entrasse, se non Pietro, e Giovanni, e Iacobo, e'l

padre, e la madre della fanciulla. 52 Or tutti piagnevano, e facevano cordoglio di lei. Ma egli disse, Non piagnete: ella non è morta, ma dorme.

53 Ed essi si ridevano di lui, sapen-

do ch' ella era morta.

54 Ma egli, avendo messi fuori tutti, e presala per la mano, gridò: dicendo, Fanciulla, levati.

55 E'l suo spirito ritornò in lei, ed ella el levò prontamente : ed egli comandò che se le desse mangiare.

56 E'l padre, e la madre d'essa, sbigottirono. E Gest comando loro, che non dicessero ad alcuno ciò ch' era stato fatto.

CAP. IX.

R, chiamati tutti insieme i suoi dodici discepoli, diede loro potere, ed autorità sopra tutti i demoni, e di guarir le malattie :

2 E gli mandò a predicare il regno

di Dio, ed a guarir gl' infermi : 3 E disse loro, Non togliete nulla per lo camino, nè bastoni, nè tasca, nè pane, nè danari : parimente, non abbiate ciascuno due veste.

4 Edin qualunque casa sarete entrati, in quella dimorate, e di quel-

la partite.

5 E, se alcuni non vi ricevono. uscite di quella città, e scuotete eziandio la polvere da vostri piedi, in testimonianza contr'a loro.

6 Ed essi, partitisi, andavano attorno per le castella, evangelizzan-do, e facendo guarigioni per tutto. 7 Or Erode il tetrarca udi tutte le cose fatte da Gesù, e n'era perplesso: perciochè si diceva da alcuni. che Giovanni era risuscitato da

morti: 8 E da altri, ch' Elia era apparito: e da altri, ch'uno de' profeti anti-

chi era risuscitato.

9 Ed Erode disse, Io ho decapitato Giovanni : chi è dunque costui, del quale io odo cotali cose? E cer-

cava di vederlo. 10 E gli apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose ch'aveano fatte. Ed egli, avendogli presi seco, si ritrasse in disparte in un luogo diserto della città.

detta Betsaida 11 Ma le turbe, avendolo saputo, lo seguitarono: ed egli, accoltele, ragionava loro del regno di Dio, e guariva coloro ch' aveano bisogno

di guarigione.
12 Or il giorno cominciava a dichinare : ed i dodici, accostatisi, gli dissero, Licenzia la moltitudine : aciochè se ne vadano per le castella, e'l contado d'intorno ; ed alberghino, e trovino da mangiare : perciochè noi siamo qui in luogo diser-

13 Ma egii disse loro, Date lor voi da mangiare. Ed essi dissero, Noi non abbiamo altro che cinque pani, e due pesci: se già non andassimo a comperar della vittuaglia per tutto questo popolo:

14 Perciochè erano intorno di cinquemila uomini. Ma egli disse a' suoi discepoli, Fategli coricare in terra per cerchi, a cinquanta *per* cerchio

15 Ed essi fecero così, e gli fecero

coricar tutti.

16 Ed egli prese i cinque pani, ed i due pesci: e, levati gli occhi al cielo, gli benedisse, e gli ruppe, e

### EVANGELO DI S. LUCA, IX.

gli diede a'suoi discepoli, per met-

tergii davanti alla moltitudine. 17 E tutti mangiarono, e furono saziati : e si levo de pessi, ch'erano loro avvansati, dodici corbelli.

18 Or avvenne che, essendo egli in orazione in disparte, i discepoli erano con lui. Ed egli gii domandò: dicendo, Chi dicono le turbe ch'io sono?

19 Ed essi, rispondendo, dissero, *Alcuni*, Giovanni Battista: ed altri Elia: ed altri, ch'uno de' profeti

antichi è risuscitato. 20 Ed egli disse loro, E voi, chi di-te ch'io sono ? E Pietro, rispondendo, disse, Il Cristo di Dio-

21 Ed egli divietò loro strettamente che nol dicessero ad alcuno:

22 Dicendo, E'conviene che 'l Figliuol dell' uomo patisca molte cose, e sia riprovato dagli ansiani, e da' principali sacerdoti, e dagli scribi : e sia ucciso, e risusciti al terzo giorno.

23 Diceva oltr' a ciò a tutti, Se alcun vuol venir dietro a me, rinunzii a sè stesso, e tolga ogni dì la sua croce in ispalla, e seguitimi:

24 Perciochè, chi avra voluto salvar la vita sua, la perdera; ma chi avrà perduta la vita sua, per me, la salvera

25 Perciochè, che giova egli all'uomo, se guadagna tutto i mon-do, e perde sè stesso, overo è puni-to nella vita?

26 Perciochè, se alcuno ha vergogna di me, e delle mie parole, il Figliuol dell' uomo altresì avra vergogna di lui, quando egli verrà nella gloria sua, e del Padre suo,

e de' santi angeli. 27 Or io vi dico in verità, ch' alcuni di coloro che son quì presenti non gusteranno la morte, che prima non abbiano veduto il regno di

Dio.

28 Or avvenne che. intorno d'otto giorni appresso questi ragionamenti, egli prese seco Pietro, Giovanni, e lacobo, e salì in sul monte per

29 E, mentre egli orava, il sembiante della sua faccia fu mutato, e la sua vesta divenne candida folgorante.

30 Ed ecco, due uomini parlavano con lui : i quali erano Moisè, ed Elia:

31 I quali, appariti in gloria, parlavano della fine d'esso, la quale egli dovea compiere in Gerusalemme.

32 Or Pietro, e coloro ch' erano con lui, erano aggravati di sonno : e, quando si furono svegliati, videro la gloria d'esso, e que due uomi-ni, ch' erano con lui.

33 E, come essi si dipartivano da lui, Pietro disse a Gesù, Maestro, egli è bene che noi stiamo qui : fac-ciamo adunque tre tabernacoli, uno a te, uno a Moisè, ed uno ad Elia :

a to, the a mose; et une su mis : non sapendo ciò ch'egli si dicesse. 34 Ma, mentr'ei diceva queste co-se, venne una nuvola, ch'adombro quelli : ed i discepoli temettero, quando quegli entraron nella nu-

35 Ed una voce venne dalla nuvola : dicendo, Quest' è il mio diletto Figliuolo: aecoltatelo.

36 Ed in quello stante che si faceva quella voce, Gesù si trovo tut-Or essi tacquero, e non to solo. rapportarono in que giorni ad alcuno nulla delle cose ch'aveano

vedute. 37 Or avvenne il giorno seguente, che, essendo acesi dal monte, una gran moltitudine venne incontros

38 Ed ecco, un'uomo d'infra la moltitudine sclamò: dicendo, Maestro, io ti prego, riguarda al mio figliuolo: perciochè egli m'è unico. 39 Ed ecco, uno spirito lo prende,

ed egli di subito grida : e lo spirito lo dirompe, ed egli schiuma : e quello appena si parte da lui, fiaccandolo

40 Ed io ho pregato i tuoi discepoli che lo cacciassero : ma non han-

no potuto. 41 E Gesù, rispondendo, disse, 0 generazione incredula, e perversa, infino a quando omai sarò con voi, e vi comporterò? Mena quà il tuo

figliuolo.
42 E, come egli era ancora tra via. il demonio lo diruppe, e lo strappo. Ma Gesù agridò lo spirito immondo. e guari'i fanciullo, e lo rendè a suo

padre.

43 E tutti sbigottivano della grandessa di Dio. Or, mentre tutti si maravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse a' suoi di-

44 Vol, riponetevi queste parole nell'orecchie: perciochè il Figliuol dell'uomo sarà dato nelle mani de-

gli uomini.

45 Ma essi ignoravano quel detto. ed era loro nascosto: per modo che non l'intendevano, e temevano di domandarlo intorno a quel detto. 46 Poi si mosse fra loro una quistione, chi di loro fosse il maggiore. 47 E Gesù, veduto il pensier del cuor loro, prese un piccol fanciul-

lo, e lo fece stare appresso di sè: 48 E disse loro, Chi riceve questo piccol fanciullo, nel nome mio, ri-ceve me: e chi riceve me riceve colui che m ha mandato: percie-

## EVANGELO DI S. LUCA, IX. X.

chè chi è il minimo di tutti voi, es- | ricolta grande, ma gli operai son

so è grande. 49 Or Giovanni gli fece motto, e disse, Maestro, nol abbiam veduto uno, che cacciava i demoni nel nome tuo, e glielo abbiamo divie tato: perciochè egli non si seguita con nói.

50 Ma Gesù gli disse, Non gliel divietate: perclochè chi non è con-

tr'a noi è per nol-

51 Or avvenne che, complendosi'l tempo ch'egli doves essere accolto in cielo, egli fermò la sua faccia, per andare in Gerusalemme : 52 E mandò davanti a sè de' messi; i quali essendo partiti, entraro-

no in un castello de Samaritani. per apparecchiargli albergo.
53 Ma que' del castello nol vollero ricevere: perciochè al suo aspetto pareva ch'egli andava in Gerusa-

emme

54 E Iacobo, e Giovanni, suoi dicepoli, avendo ciò veduto, dissero, Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo, e gli consu-

mi, come anche fece Etta?

55 Ma egli, rivoltosi, gli sgridò, e
disse, Vol non sapete di quale spi-

rito voi siete: 56 Conciosiacosachè l Figliuol dell'uomo non sia venuto per perder l'anime degli uomini, anzi per salvarie. Ed andarono in un'altro castello.

57 Or avvenne che, mentre caminavano per la via, alcuno gli disse, Signore, io ti seguiterò do-

vunque tu andrai. 58 È Gesù gli disse, Le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo de' nidi : ma il Figliuoi dell'uomo

non ha pure ove posi 'l capo 59 Ma egli disse ad un'aitro, Seguitami. Ed egli disse, Signore, permettimi ch'io prima vada, e seppellisca mio padre.

60 Ma Gesù gli disse, Lascia i morti seppellire i lor morti: ma tu, va', ed annunzia il regno di

Din. 61 Or ancora un'altro gli disse, Signore, io ti seguitero: ma per-mettimi prima d'accommistarmi

da que' di casa mia. 62 Ma Gesù gii disse, Niuno, il

quale, messa la mano all'aratro, riguarda indietro, è atto al regno di Dio.

#### CAP. X.

OR, dopo queste cose, il Signore ne ordinò ancora altri settanta, e gli mandò a due a due dinansi a se, in ogni città, e luogo, ove di avea da venire .

Diceva loro adunque, Bene è ia.

pochi: pregate adunque il signor della ricolta che spinga degli operai nella sua ricolta.

3 Andate: ecco, io vi mando come agnelli in mezzo de' lupi.

4 Non portate borsa, ne tasca, nè scarpe : e non salutate alcuno per lo camino. 5 Ed in qualunque casa sarete

entrati, dite imprima. Pace sia a

questa casa.

6 E, se quivi è alcun figliuol di pace, la vostra pace si posera sopra esso: se non, ella ritornerà a vni

7 Or, dimorate in quella stessa casa, mangiando, e bevendo ciò che vi sara: perciochè l'operaio è degno del suo premio : non passate di casa in casa.

8 Ed in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti : 9 E guarite gi' infermi, che saran-

no in essa: e dite loro, li regno di Dio s'è avvicinato a voi

10 Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite

nelle piasse di quella ; e dite, 11 Noi vi spassiamo eziandio la polvere che s'è attaccata a noi dalla voetra città: ma pure sappiate questo, che'l regno di Dio s'è avvicinato a vol.

12 Or io vi dico, ch'in quel giorno Sodoma sarà più tollerabilmen-

te trattata che quella città. 13 Gual a te, Chorasin! gual a te, Betsaida! perciochè, se in Tiro, ed in Sidon, fossero state fatte le potenti operazioni che sono state fatte in vol, già anticamente, giacendo in sacco, e cenere, si sareb-

bero pentite:

14 Ma pure Tiro, e Sidon, saranno più tollerabilmente trattate nel
giudiclo, che voi.

15 E tu, Capernaum, che sei statanalasta infan al cielo, garai

ta innalsata infino al cielo, sarai

abbassata fin nell' inferno. 16 Chi ascolta voi ascolta me, chi sprezza voi sprezza me, e chi spressa me spressa colui che m'ha mandato.

17 Or que' settanta tornarono con allegrezza: dicendo, Signore, anche i demoni ci son sotioposti nel nome tuo.

18 Ed egli disse loro, Io riguardava Satana cader dal cielo, a guisa

di folgore.
19 Ecco, io vi do la podestà di calcar serpenti, e scorpioni : vi do eziandio *potere* sopra ogni potenza del nemico: e nulla v'offenderà.

20 Ma pure, non vi rallegrate di clò che gli spiriti vi son sottoposti :

ansi, rallegratevi che i vostri nomi sono scritti ne' cieli.

21 in quella stessa ora, Gesù giubilò in ispirito : e disse, lo ti rendo onore, e lode, o Padre, Signor del cielo, e della terra, che tu hai nascoste queste cose a' savi, ed in-tendenti; e l'hai rivelate a' piccoli fanciuili: sì certo, o Padre: per-ciochè così t'è piaciuto.

22 Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio: e niuno co-Padre; nè chi è il Figliuolo, se non il Padre; nè chi è il Padre, se non il Figliuolo; e colui a cui il Figliuolo

avra voluto rivelario.

23 E, rivoltosi a' discepoli, disse loro in disparte, Beati gli occhi che

veggono le cose che voi vedete : 24 Perciochè io vi dico, che molti profeti, e re, hanno desiderato di veder le cose che voi vedete, e non l'hanno vedute: e d'udir le cose che voi udite, e non l' hanno udite. 25 Allora ecco, un certo dottor della legge si levò, tentandolo, e

dicendo, Maestro, facendo che, erederò la vita eterna i

26 Ed egli gli disse, Nella legge che è egli scritto? come leggi?

27 E colui, rispondendo, disse, Ama il Signore Iddio tuo con tutto'i tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la mente tua: e'l tuo pros-

simo come te stesso. 28 Ed egli gli disse, Tu hai dirittamente risposto: fa' ciò, e viversi

29 Ed egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, E chi è mio prossimo? 30 E Gesù, replicando, disse, Un' uomo scendeva di Gerusalemme in lerico, e s'abbattè in ladroni: i quali, spogliatolo, ed anche date-gii di molte ferite, se n'andarono, lasciandolo messo morto.

31 Or a caso un sacerdote scendeva per quella stessa via: e, veduto colui, passò oltre di rincontro. 32 Simigliantemente ancora, un Levita, essendo venuto presso di quel luogo, e vedutolo, passò oltre di rincontro.

33 Ma un Samaritano, facendo

viaggio, venne presso di lui: e, ve-dutolo, n' ebbe pietà;

34 Ed, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio, e del vino: poi lo mise sopra la sua propia cavalcatura, e lo menò nell albergo, e si prese cura di lui.

35 E'l giorno appresso, partendo, trasse fuori due denari, e gli diede all'oste, e gli disse, Prenditi cura di costui; e tutto ciò che spenderal di più, lo tel renderò quando io ritornerò.

36 Quale adunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di co-iui che s'abbattè ne' ladroni? 37 Ed egli disse, Colui che usò misericordia inverso lui.

adunque gli disse, Va', e fa' tu il simigliante.

38 Or, mentre essi erano in cami-

no, avvenne ch'egli entrò in un castello: ed una certa donna, chiamata per nome Marta, lo ricevette in casa sua. 39 Or ella avea una sorella, chia-

mata Maria, la quale ancora, po-stasi a sedere a piedi di Gesù, ascol-

tava la sua parola.

40 Ma Marta era occupata intor-no a molti servigi. Ed ella venno a molti servigi. ne, e disse, Signore, non ti cale egli che la mia sorella m' ha lasciata sola a servire! dille adunque che m'aiuti.

41 Ma Gesù, rispondendo, le disse. Marta, Marta, tu sei sollecita, e ti travagii intorno a molte cosc. 42 Or d'una sola cosa fa bisogno. Ma Maria ha sceita la buona parte,

la qual non le sarà tolta.

#### CAP. XI.

E D avvenne che, essendo egli in un certo luogo, orando, come fu restato, alcuno de suoi discepoli gli disse, Signore, inse-gnaci ad orare, siccome ancora Giovanni ha insegnato a' suoi di-

acepoli. 2 Ed egli disse loro, Quando orerete, dite, Padre nostro, che sei ne' cieli, sia santificato il tuo nome, Il tuo regno venga, la tua volonta

sia fatta, in terra, come in cielo.

3 Dacci di giorno in giorno il no-stro pane cotidiano.

4 E rimettici i nostri peccati:

perciochè ancora noi rimettiamo percioche ancora ma l'interes e i debiti ad ogni nostro debitore: e non indurci in tentazione, ma libe-

raci dal maligno.
5 Poi disse loro, Chi è colui d'infra voi ch' abbia un' amico, il quale vada a lui alla mezza notte, e gli dica, Amico, prestami tre pani :

6 Perciochè m'è giunto di viaggio in casa un mio amico, ed io non bo

che mettergli dinansi?

7 Se pur colui di dentro risponde. e dice, Non darmi molestia: già è serrata la porta, ed i miei fanciulli son meco in letto: io non posso levarmi, e dargliti.

8 Io vi dico che, avvegnachè non si levi, e non glieli dia, perchè è suo amico; pur per l'importunità d'esso egli si leverà, e gliene darà quanti ne avrà di bisogno.

9 lo altresi vi dico, Chiedete, e al

### EVANGELO DI S. LUCA, XI.

anrà dato: cercate, e troverete: i picchiate, e vi sarà aperto.

10 Perciochè, chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, edè aper-

to a chi picchia.

11 E chi è quel padre tra voi, il quale, se'l figliuolo gli chiede del pane, gli dia una pietra? overo anche un pesce; ed, in luogo di pesce, gli dia una serpe?

12 Overo anche, se gli domanda un' ovo, gli dia uno scorpione?

13 Se voi dunque, essendo malvagi, sapete dar buoni doni a' vostri figliuoli, quanto più il vostro Padre celeste donera lo Spirito Santo a coloro che gliel domanderanno?

14 Or egli cacciava un demonio, il quale era mutolo: ed avvenne che, quando'l demonio fu uscito, il mutolo pariò: e le turbe si mara-

vigliarono. 15 Ma alcuni di quelle dissero, Egli caccia i demoni per Beelse-

bub, principe de' demoni, 16 Ed altri, tentandolo, chiedevano da lui un segno dal cielo.

17 Ma egli, conoscendo i lor penderi, disse loro, Ogni regno diviso in parti contrarie è diserto; parimente, ogni casa divisa in parti contrarie, ruina.

18 Così anche, se Satana è diviso in parti contrarie, come può durare il suo regno? poichè voi dite ch' io caccio i demoni per Beelsebub.

19 E, se io caccio i demoni per Beelzebub, per cui gli cacciano i vostri figliuoli? perciò, essi saran-

no vostri giudici. 20 Ma, se io, per lo dito di Dio, caccio i demoni, il regno di Dio è

adunque giunto a voi 21 Quando un possente uomo be-ne armato guarda il suo palazzo,

le cose sue sono in pace. 23 Ma se uno, più potente di lui,

sopraggiugne, e lo vince, esso gii toglie le sue armi, nelle quali si confidava, e spartisce le sue spo-

glie.

23 Chi non è meco è contr' a me, e chi non raccoglie meco sparge. 24 Quando lo spirito immondo è uscito d'alcun' uomo, egli va attorno per luoghi aridi, cercando

riposo: e, non trovandone, dice, lo ritornerò a casa mia, onde io uscii. 25 E se, essendovi venuto, la tro-

va spazzata, ed adorna:

26 Allora va, e prende seco sette altri spiriti, peggiori di lui: e quel-il entrano là, e vi abitano: e l'ul-tima condision di quell' uomo è peggiore della primiera.

27 Or avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna della moltitudine alzò la voce, e di disse, Beato il ventre che ti portò, e le mamelle che tu poppasti. 28 Ma egli disse, Anzi, beati colo-

ro ch'odono la parola di Dio, e

l'osservano.

29 Or, raunandosi le turbe, egli prese a dire, Questa generazione è malvagia: ella chiede un segno: ma segno alcuno non le sarà dato, e non il segno del profeta Iona : 30 Perciochè, siccome Iona fu se

gno a' Ninitivi : così ancora il Figliuol dell' uomo sarà segno a que-

sta generazione.
31 La reina del Mezzodì risusciterà nel giudicio con gli uomini di questa generazione, e gli condannerà; perciochè ella venne dagli estremi termini della terra, per udir la sapienza di Salomone: ed ecco, quì é alcuno da più di Salo-

mone 32 I Niniviti risurgeranno nel giudicio con questa generazione, e la condanneranno : perciochè essi si ravvidero alla predicazione di Iona: ed ecco, qui é alcuno da più di

33 Or niuno, avendo accesa una

lampana, la mette in luogo nascosto, ne sotto l moggio : anzi so-pra l candelliere, acloche coloro ch' entrano veggano la luce.

34 La lampana del corpo è l'occhio: se dunque l'occhio tuo è puro, tutto'l tuo corpo sara alluminato: ma, se l'occhio tuo è visiato, tutto 'l tuo corpo ancora sarà tene-

35 Riguarda adunque, se la luce ch' è in te non è tenebre.

36 Se dunque tutto'l tuo corpo è alluminato, non avendo parte alcuna tenebrosa, tutto sarà rischiarato, come quando la lampana t'allumina col suo splendore

37 Or, mentre egli pariava, un certo Fariseo lo pregò che desinas-se in casa sua. Ed egli v'entrò, e

si mise a tavola. 38 E'l Farisco, veduto che prima, avanti'l desinare, egli non s'era la-

vato, se ne maravigliò. 39 E l Signore gli disse, Ora voi Farisci nettate il difuori della coppa, e del piatto: ma il didentro di voi è pieno di rapina, e di malvagità.

40 Stolti, non ha colui c' ha fatto'l difuori, fatto exiandio il didentro f

41 Ma date per limosina quant' è in poter voetro: ed ecco, ogni cosa vi serà netta

42 Ma, gual a voi, Farisei! per-ciochè voi decimate la menta, e la ruta, ed ogni erba, e lasciate addietro il giudicio, e la carità di Dio:

#### EVANGELO DI S. LUCA, XI. XII.

e' si conveniva far questa cose, e non lasciar quell' altre.

43 Guai a vol, Farisei! perciochè voi amate i primi seggi nelle rannanze, e le salutazioni nelle piazze. 44 Guai a vol, scribl, e Farisei,

ipocriti! perciochè voi siete come i sepoleri che non appaiono: e gli uomini che caminano di sopra non

ne sanno nulla.

45 Allora uno de'dottori della lege, rispondendo, gli disse, Maestro, dicendo queste cose, tu ingiurii an-

cora noi

46 Ed egli gli disse, Guai ancora a voi, dottori della legge! perciochè voi caricate gli uomini di pesi importabili, e voi non toccate que 47 Guai a voi i perciochè voi edificate i monumenti de profeti : ed

i vostri padri gli uccisero.

48 Cerio, voi testimoniate de' fatti de' vostri padri, ed intanto accon-sentite a quelli: perciochè essi uccisero i profeti, e voi edificate i lor monumenti.

49 Perciò ancora la Sapienza di Dio ha detto, Io mandero loro de' profeti, e degli apostoli : ed essi ne uccideranno gii uni, e ne persegui-

ranno gli altri : 50 Aciochèsia ridomandato a questa generazione il sangue di tutti i profeti, ch'è stato spareo fin dalla fundazion del mondo:

51 Dal sangue d'Abel, infino al sangue di Zacaria, che fu ucciso tra l'altare, e'l tempio: certo, io vi dico, che sara ridomandato a

questa generazione. 52 Guai a voi, dottori della legge! perciochè avete tolta la chiave del-la scienza: voi medesimi non siete entrati, ed avete impediti coloro

ch' entravano.

53 Or, mentre egli diceva loro queste cose, gli scribi, ed i Farisei cominciarono ad esser fieramente inanimati contr'a lui, ed a trargli di bocca risposta intorno a molte

54 Spiandolo, e cercando di coglierlo in qualche cosa che gli uscirebbe di bocca, per accusarlo.

CAP. XII.

NTANTO, essendosi raunata la I moitiudine a migliala, talche si calpestavano gli uni gli altri, Ge-su prese a dire a' suoi discepoli, Guardatevi imprima dal lievito de' Farisei, ch' è ipocrisia.

2 Or niente è coperto, che non ab-bia a scoprirsi; ne occulto, che non

abbia a venire a notizia.

3 Perciò, tutte le cose ch'avete dette nelle tenebre saranno udite i

alla luce : e ciò ch' avete detto all' orecchio nelle camerette sarà pre-

dicato sopra i tetti delle case.

4 Or a vol, miei amici, dico, Non temiate di coloro ch'uccidono il corpo: e, dopo ciò, non possono fare altro di più.

5 Ma io vi mostrerò chi dovete temere: temete colui, il quale, dopo avere ucciso, ha la podesta di

gittar nella geenna: certo, io vi dico, temete lui.

6 Cinque passere non si vendono elle due quattrini? e pur niuna

d'esse è dimenticata appo Iddio. 7 Anzi eziandio i capelli del vostro capo son tutti annoversti: non temiate adunque : voi siete da

più di molte passere. 8 Or io vi dico, Chiunque m'avra

riconosciuto davanti agli uomini, il Figliuol dell' uomo altresi lo riconoscerà davanti agli angeli di

Dio: 9 Ma, chi m'avrà rinegato davan-

ti agli uomini sarà rinegato davan-ti agli angeli di Dio. 10 Ed a chiunque avrà detta alcuna parola contr' al Figlinol dell'uomo sarà perdonato : ma, a chi

avra bestemmiato contr' allo Spirito Santo non sarà perdonato. 11 Or, quando v'avranno condotti davanti alle raunanze, ed a' ma-

gistrati, ed alle podestà, non istate in sollecitudine, come, o che avrete a rispondere a vostra difesa: o che avrete a dire :

19 Perciochè lo Spirito Santo in quell' ora stessa v'insegnerà ciò

che vi converra dire. 13 Or alcuno della moltitudine gli disse, Maestro, di'al mio fratello

che partisca meco l'eredità. 14 Ma egli disse, O uomo, chi m'ha costituito sopra voi giudice,

o partitore? 15 Poi disse loro, Avvisate, e

guardatevi dall' avarizia: perciochè, benchè alcuno abbondi, egli non ha però la vita per li suoi beni. I6 Ed egli disse loro una parabo-

la, Le possessioni d'un' uomo ricco fruttarono copiocamente.

17 Ed egli ragionava fra sè mede-simo: dicendo, Che farò ? concio-

siacosach' lo non abbia ove riporre i miei frutti

18 Pol disse, Questo farò; io di-sfarò i miel granai, e n'edificherò di maggiori: e quivi riporrò tutte le mie entrate, ed i miei beni: 19 E dirò all'anima mia, Anima,

tu hai molti beni, riposti per molti anni : quietati, mangia, bei, e godi. 20 Ma Iddio gli disse, Stolto, questa stessa notte, l'anima tua ti sarà ridomandata: e di cui saranno le

## EVANGELO DI S. LUCA, XII.

cose che tu hai apparecchiate? 21 Così avviene a chi fa tesoro a sè stesso, e non è ricco in Dio

22 Poi disse a' suoi discepoli, Per-ciò, io vi dico, Non siate solleciti per la vita vostra, che mangerete: nè per lo corpo vostro, di che sarete vestiti.

23 La vita è più che'l nudrimen-

to, e'i corpo più che'i vestimento. 24 Ponete mente a' corvi: perclochè non seminano, e non mietono, e non hanno conserva, nè granaio: e pure iddio gli nudrisce: da quanto siete voi più degli uccelli? 25 E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggingere alla sua statura pure un'cubito? 26 Se dunque non petete pur ciò ch' è minimo, perchè slete solleciti del rimanente?

27 Considerate i gigli, come crescono: essi non lavorano, e non filano: e pure io vi dico, che Salomone istesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito al par dell' uno d'essi.

28 Or. se Iddio riveste così l'erba. ch'oggi è nel campo, e domane è gittata nel forno; quanto maggiormente rivestirà egli voi, o uomini

di poca fede? 29 Voi ancora non ricercate che mangerete, o che berrete: e non

ne state sospesi. 30 Perciochè le genti del mondo procacciano tutte queste cose: ma il Padre vostro sa che voi n'avete pisouro.

31 Anzi, cercate il regno di Dio, e tutte queste cose vi saranno so-

praggiunte.
32 Non temere, o picciola greg-gia: perciochè al Padre vostro è

piaciuto di darvi'l regno.

33 Vendete i vostri beni, e fatene limosina: fatevi delle borse che non invecchiano; un tesoro in cielo, che non vien glammai meno: ove il ladro non giunge, ed ove la tignuola non guasta.

34 Perciochè, dove è il vostro tesoro quivi exiandio sara il vostro cnore.

35 I vostri lombi sieno cinti, e le

vostre lampane accese.

36 E vol, siate simili a coloro

ch'aspettano il lor signore, quando egli ritornerà dalle nozze: aciochè, quando egli verra, e picchiera, su-bito gli aprano. 37 Beati que' servitori, i quali'l

Signore troverà vegghiando, quando egli verra. Io vi dico in verita, ch'egii si cignerà, e gli farà mettere a tavola, ed egil stesso verrà

a servirgii. 38 E, a egli viene nella seconda

vigilia, o nella terza, e gli trova in questo stato, beati que servitori. 39 Or sappiate questo, che, se 'l

padron della casa sapesse a quale ora il ladro verra, egli vegghierebbe, e non si lascerebbe sconficcar

la casa. 40 Ancora voi dunque siate presti : perciochè, nell' ora che voi non pensate il Figliuol dell' nomo

41 E Pietro gli disse, Signore, dici tu a noi questa parabola, overo an-

che a tutti ? 42 El Signore disse, Quale è pur quel dispensator leale, ed avvedu-to, il quale il *suo* signore abbia co-stituito sopra i suoi famigliari, per

dar loro a suo tempo la porzione del viver loro ? 43 Beato quel servitore, il quale

il suo signore troverà facendo così,

quando egli verrà. 44 Io vi dico in verità, ch'egli lo costituirà sopra tutti i suoi beni.

45 Ma. se quel servitore dice nel cuor suo, Il mio signore mette indugio a venire: e prende a battere i servitori, e le serventi : ed a mangiare, ed a bere, ed ad innebbriarsi :

46 li signore di quel servitore verra nel giorno ch'egli non l'aspetta, e nell' ora ch'egli non sa : e lo riciderà, e metterà la sua par-

te con gl'infedeli. 47 Or il servitore c'ha saputa la volonta del suo signore, e non s' e disposto a far secondo la volonta d'esso, sarà battuto di molte bat-

titure.

48 Ma colui che non l' ha saputa. se fa cose degne di battitura, sara battuto di poche battiture: ed a chiunque è stato dato assai sara ridomandato assal: ed appo cui è stato messo assai in deposito da lui ancora sarà tanto più richiesto.

49 Io son venuto a mettere il fuoco in terra: e che voglio, se giz

è acceso?

50 Or io ho ad esser battezzato d'un battesimo: e come sono io distretto, finchè sia compiuto 51 Pensate voi ch' lo sia venuto a

metter pace in terra? No, vi dico, anzi discordia:

52 Perciochè, da ora innanzi cin-

que saranno in una casa, divisi, tre contr' a due, e due contr' a tre 53 li padre sarà diviso contr' al figliuolo, e'l figliuolo contr' al pa-

dre: la madre contr'alla figliuola. e la figliuola contr' alla madre: la suocera contr' alla sua nuora, e la nuora contr' alla sua suocera.

54 Or egli disse ancora alle turbe. Duando voi vedete la nuvola che al leva dal Ponente, subito ditc,

## EVANGELO DI S. LUCA, XII. XIII.

La pioggia viene : e così è. 55 E, quando sentite soffiar l'Austro, dite, Fara caldo: e cost avviene.

56 Ipocriti, voi sapete discerner l'aspetto dei cielo, e della terra : e come non discernete voi questo

rembo , 57 E, perchè da voi stessi non giudicate ciò ch' è giusto?

58 Perciochè, quando tu vai col tuo avversario al rettore, tu dei dare opera per camino che tu sij liberato da lui : che talora egli non ti tragga al giudice, e'l giudice ti dia in man del sergente, e'l sergen-

te ti cacci in prigione.
59 Io ti dico, che tu non ne usci rai, finchè tu abbi pagato fino all'ultimo picciolo.

CAP. XIII.

IN quello stesso tempo furono quivi alcuni, i quali gli fecero rapporto de Galilei, il cui sangue Pilato avea mescolato co' lor sa-

crificli

2 E Gesti, rispondendo, disse loro, Pensate voi che que Galilei fossero i maggiori peccatori di tutti i Galilei, perciochè hanno sofferte cotali cose ?

3 No, vi dico : anzi, se voi non vi ravvedete, tutti perirete simiglian-

temente

Overo, pensate voi che que' diciotto, sopra i quali cadde la torre in Siloe, e gli uccise, fossero i più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?

5 No, vi dico: anzi, se voi non vi ravvedete, tutti perirete simiglian-

temente.

6 Or disse questa parabola, Un' uomo avea un fico piantato nella sua vigna: e venne, cercandovi del fruito, e non ne trovò.

7 Onde disse al vignatuolo, Ecco, già son tre anni ch'io vengo, cercando del frutto in questo fico, e non ve ne trovo; taglialo: perchè

rende egli ancora inutile la terra? 8 Ma egli, rispondendo, gli disse, Signore, lascialo ancora quest'an-no, finch' io l'abbia scalzato, e v'abbia messo del letame :

9 E, se pur fa frutto, bene: se non, nell'avvenire tu lo taglierai.

10 Or egli insegnava in una delle inagogne, in giorno di sabato: li Ed ecco, quivi era una donna ch'avea uno spirito d'infermità gia per ispazio di diciotto anni, ed era utta piegata, e non poteva in al-

eun modo ridiriszarsi. 12 É Gesù, vedutala, la chiamò a sè, e le disse, Donna, tu sei libe-

rata dalla tua infermità.

13 E pose le mani sopra lei : ed ella in quello stante fu ridirizzata.

e glorificava Iddio.

14 Ma il capo della sinagoga, sde-gnato che Gesù avesse fatta guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine, Vi son sei giorni, ne quali convien la vorare: venite adunque in que giorni, e siate guariti : e non nel giorno del sabato.

15 Laonde il Signore gli rispose, e disse, Ipocriti, clascun di voi non iscioglie egli dalla mangiatoia, in giorno di sabato, il suo bue, o'l

suo asino, e gli mena a bere ! 16 E non conveniva egli scioglier da questo legame, in giorno di sabato, costei, ch'è figliuola d'Abraham, la qual Satana avea tenuta legata lo spazio di diciotto anni i

17 E, mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi: ma tutta la moltitudine si rallegrava di tutte l' opere gloriose che si facevano da lui.

18 Or egli disse, A che è simile il regno di Dio, ed a che l'asseomi-glierò io?

19 Egli è simile ad un granet di senape, il quale un'uomo ha preso, e l'ha gittato nel suo orto: e poi è cresciuto, ed è divenuto albero grande; e gli uccelli del cielo si son ridotti al coperto ne' suoi rami.

20 E dinuovo disse, A che asso-

miglierò il regno di Dio ?

21 Egli è simile al lievito, il quale una donna prende, e lo ripone in tre staia di farina, finchè tutta sia levitata

22 Poi egli andava attorno per le città, e per le castella, insegnando, e facendo camino verso Gerusalemme.

23 Or alcuno gli disse, Signore, sono eglino pochi coloro che son salvati?

24 Ed egli disse loro, Sformtevi d'entrar per la porta stretta : per-

ciochè io vi dico che molti cercheranno d'entrare, e non potranno. 25 Or, da che'l padron della casa si sara levato, ed avra serrato l'uscio, voi allora, stando difuori, co-

mincerete a picchiare alla porta: dicendo, Signore, Signore, aprici. Ed egli, rispondendo, vi dira, Io non so onde voi siate. 26 Allora prenderete a dire, Noi

abbiam mangiato, e bevuto in tu presenza; e tu hai insegnato nelle nostre plazze.

27 Ma egli dira, Io vi dico ch'io non so onde voi siate : dipartitevi da me, voi tutti gli operatori d'iniquità.

28 Quivi sarà il pianto e lo stridor

JO DI S. LIUCA, AIII. AIV.

de'denti, quando vedrete Abraham, Isaac, e Iacob, e tutti i profeti, nel regno di Dio; e che voi ne sarete cacciati fuori:

20 E che ne verranno d'Oriente, e d'Occidente, e di Settentrione, e di Mezzodì, i quali sederanno a ta-

vola nel regno di Dio.

30 Ed ecco, ve ne son degli ultimi che saranno i primi, e de' primi che saranno gli ultimi.

31 In quell'istesso giorno vennero alcuni Farisei, dicendogli, Partiti, e vattene di quì: perciochè Erode

ti vuol far morire.

32 Ed egli disse loro, Andate, e dite a quella volpe, Ecco, lo caccio i demoni, e compio di far guarigioni oggi, e domane, e nel terzo giorno perverrò al mio fine. 33 Ma pure, mi convien caminare

oggi, domane, e posdomane: conciosiacosachè non accaggia ch'alcun profeta muoia fuor di Gerusa-

lemme.

34 Gerusalemme, Gerusalemme, ch'uccidi i profeti, e lapidi coloro che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto l'ale, e voi non avete voluto?

35 Ecco, la vostra casa v'è lasciata diserta. Or io vi dico, che voi non mi vedrete più, fin che venga il tempo che diciate, Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

CAP. XIV.

R avvenne che, essendo egli entrato in casa d'un de principali de' Farisci, in giorno di sabato, a mangiare, essi l'osservavano.

2 Ed ecco, un certo uomo idropi-co era quivi davanti a lui.

3 E Gesù prese a dire a'dottori della legge, ed a' Farisei, E egli lecito di guarire alcuno in giorno di sabato?

4 Ed essi tacquero. Allora, preso colui per la mano, lo guari, e lo llcenziò.

5 Poi fece lor motto, e disse, Chi è colui di voi, che, se'l suo asino, o bue, cade in un pozzo, non lo ritragga prontamente fuori nel giorno del sabato?

6 Ed essi non gli potevano risponder nulla in contrario a queste cose. 7 Or, considerando come essi eleggevano i primi luoghi a tavola,

propose questa parabola agl' invitati: dicendo,

8 Quando tu sarai invitato da alcuno a nozze, non metterti a tavola nel primo luogo, che talora al-cuno più onorato di te non sia stato invitato dal medesimo:

9 E che colui ch'avrà invitato te. e lui, non venga, e ti dica, Fa' luogo a costui : e ch'allora tu venga con vergogna a tener l'ultimo

10 Ma, quando tu sarai invitato, va' mettiti nell'ultimo luogo: aciochè, quando colui che t'avrà invitato verrà, ti dica, Amico, sali più in su. Allora tu ne avrai onore appresso coloro che saranno teco a

tavola. 11 Perciochè chiunque s'innalza sarà abbassato, e chi s' abbassa sa-

rà innalzato.

12 Or egli disse a colul che l'avea invitato, Quando tu farai un desinare, o una cena, non chiamare i tuoi amici, nè i tuoi fratelli, nè i tuoi parenti, nè i tuoi vicini ricchi: che talora essi a vicenda non t'invitino, e ti sia renduto il contracambio.

13 Anzi, quando fai un convito, chiama i mendici, i monchi, i zon-

pi, i ciechi

14 E saral beato: perclochè essi non hanno il modo di rendertene il contracambio: ma la retribuzione te ne sarà renduta nella risurrezion de' giusti.
15 Or alcun di coloro ch'erano in-

sieme a tavola, udite queste cose, disse, Beato chi mangerà del pane

nel regno di Dio. 16 E Gesù gli disse, Un'uomo fece una gran cena, e v'invitò molti :

17 Ed all ora della cena, mandò'l suo servitore a dire agl'invitati, Venite: perciochè ogni cosa è già apparecchiata.

18 Ma in quel medesimo punto tutti cominciarono a scusarsi. primo gli disse, Io ho comperata una possessione, e di necessità mi conviene andar fuori a vederla: to ti prego abbimi per iscusato.

19 Ed un'altro disse, Io ho com-perate cinque paia di buoi, e vo a provargli: io ti prego abbimi per

iscusato. 20 Ed un'altro disse, Io ho sposata moglie, e perciò non posso

venire.

21 E quel servitore venne, e rapportò dueste cose al suo signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo servitore, Vattene prestamente per le piazze, e per le strade della città, e mena quà i mendici, ed i monchi, ed i zoppi, ed i ciechi.

22 Poi 'l servitore gii disse, Si-gnore, egli è stato fatto come tu ordinasti, ed ancora v'è luogo: 23 E 'l signore disse al servitore,

Va' fuori per le vie, e per le slepi,

## EVANGELO DI S. LUCA, XIV. XV.

e costringigli ad entrare: aciochè | cendo, Rallegratevi meco: perla mia casa sia ripiena.

24 Perciochè io vi dico che niuno di quegli uomini ch'erano stati invitati assaggera della mia cena. 25 Or molte turbe andavano con

lui: ed egli rivoltosi, disse loro, 26 Se alcuno viene a me, e non

odia suo padre, e sua madre, e la moglie, ed i figliuoli, ed i fratelli, e le sorelle; anzi ancora la sua propia vita; non può esser mio discepolo.

27 E chiunque non porta la sua croce, e non viene dietro a me, non può esser mio discepolo.

28 Perciochè, chi è colui d'infra voi, il quale, volendo edificare una torre, non s'assetti prima, e non faccia ragione della spesa, se

egli ha da poteria finire? 29 Che talora, avendo posto il fondamento, e non potendola finire, tutti coloro che la vedranno non

prendano a beffarlo:

30 Dicendo, Quest'uomo cominciò ad edificare, e non ha potuto

31 Overo, qual re, andando ad affrontarsi in battaglia con un'altro re, non a assetta prima, e prende consiglio, se può con dieci mila incontrarsi con quell' altro, che viene contr'a lui con ventimila?

32 Se non, mentre quell' altre è ancora lontano, gli manda una am-basciata, e lo richiede di pace.

33 Così adunque, niun di voi, il qual non rinunzia a tutto ciò ch'egli ha, può esser mio discepolo. 34 Il sale è buono : ma, se 'l sale

diviene insipido, con che sarà egli condito

35 Egli non è atto nè per terra, nè per letame : egli è gittato via. Chi ha orrecchie da udire, oda.

#### CAP. XV.

OR tutti i publicani, e peccatori, s'accostavano a lui, per udirlo.

2 Ed i Farisel, e gli scribi, ne dicendo, Costui mormoravano: accoglie i peccatori, e mangia con

3 Ed egli disse loro questa para-

4 Chi 2 l'uomo d'infra voi, il quale avendo cento pecore, se ne perde una, non lasci le novantanove nel diserto, e non vada dietro alla perduta, finchè l'abbia trovata?

5 Ed, avendola trovata, non se la metta sopra le spalle tutto allegro?

6 E, venuto a casa, non chiami înaieme gii amici, ed i vicini : diciochè io ho trovata la mia pecora,

ch'era perduta?
7 Io vi dico, che così vi sarà le-

this in cielo per un peccatore penitente, più che per novantanove giusti, che non hanno bisogno di penitenza 8 Overo, quale è la donna, ch'avendo dieci dramme, se ne perde una, non accenda la lampana, e non ispassi la casa, e non cerchi studiosamente, fin che l'abbia tro-

vata? 9 E, quando l'ha trovata, non chiami insieme l'amiche, e le vicine: dicendo, Rallegratevi meco: perciochè io ho trovata la dramma.

la quale io avea perduta? 10 Così vi dico, vi sarà allegrezza appo gli angeli di Dio, per un pec-

catore penitente.

11 Disse ancora, Un'uomo aves due figliuoli. 12 E 1 più giovane di loro disse

al padre, Padre, dammi la parte de' beni che mi tocca. E'l padre sparti loro i beni.
13 E, pochi giorni appresso, il fi-gliuol più giovane, raccolto ogni

cosa, se n'andò in viaggio in paese lontano: e quivi dissipò le sue facolta, vivendo dissolutamente.

14 E, dopo ch'egli ebbe speso ogni cosa, una grave carestia venne in quel paese; tal ch'egli cominciò ad aver bisogno:

15 Ed ando, e si mise con uno degli abitatori di quella contrada, il qual lo mandò a' suoi campi, a

pasturare i porci. 16 Ed egli disiderava d'empiersi 'l corpo delle silique, che i porci mangiavano: ma niuno gliene dava

17 Or, ritornato a sè medesimo, disse, Quanti mercenari di mio padre hanno del pane largamente, ed io mi muoio di fame !

18 Io mi leverò, e me n'andrò a mio padre, e gli dirò, Padre, io ho peccato contr'al cielo, e davanti

a te: 19 E non son più degno d'esser chiamato tuo figliuolo : fammi come uno de' tuol mercenari.

20 Egli adunque si levò, e venne a suo padre : ed essendo egli ancora lontano, suo padre lo vide, e n'ebbe pietà : e corse, e gli si gittò

al collo, e lo baciò. 21 E'l figliuolo gli disse, Padre, io ho peccato contr'al cielo, e da-

vanti a te: e non son più degno d'esser chiamato tuo figliuolo. 22 Ma'l padre disse a suoi servitori, Portate qua la più bella vesta, e vestitelo, e mettetegli un'a-

## EVANGELO DI S. LUCA, XV. XVI.

24 Perciochè questo mio figliuolo era morto, ed è tornato a vita: era perduto, ed è stato ritrovato. E si

misero a far gran festa. 25 Or il figliuol maggiore d'esso

era a campi: e, come egli se ne veniva, essendo presso della casa, udì 'l concento, e le danze. 26 E, chiamato uno de servitori,

domandò che si volesser dire quel-

le cose.

27 Ed egli gli disse, Il tuo fratello è venuto, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato: perciochè l'ha ricoverato sano, e salvo. 28 Ma egli s'adirò, e non volle entrare: isonde suo padre uscì, e

lo pregava d'entrare.
29 Ma egli, rispondendo, disse al padre, Ecco, gia tanti anni io ti servo, e non ho giammai trapassato alcun tuo comandamento: e pur giammai tu non m' hai dato un capretto, per rallegrarmi co' miei

30 Ma, quando questo tuo fi-gliuol, c'ha mangiati i tuoi beni con le meretrici, è venuto, tu gli hai ammazzato il vitello ingras-

31 Ed egli gli disse, Figliuol, tu sel sempre meco, ed ogni cosa

mia è tua.

32 Or conveniva far festa, e rallegrarsi: perciochè questo tuo fratello era morto, ed è tornato a vita: era perduto, ed è stato ritrovato.

CAP. XVI.

R egli disse ancora a' suoi discepoli. V'era un' uomo ricco. ch'avea un fattore: ed esso fu accusato appo lui, come dissipando i suoi beni

2 Ed egli lo chiamò, e gli disse. Che cosa è questo ch' lo odo di te? rendi ragione del tuo governo: percioche tu non puoi più esser

mio fattore.

3 E'i fattore disse fra sè medesimo, Che farò? conciosiacosachè'i mio signore mi tolga il governo: io non posso sappare, e di mendi-car mi vergogno. 4 Io so ciò ch'io farò, aciochè,

quando io sarò rimosso dal governo, altri mi riceva in casa sua.

5 Chiamati adunque a uno a uno o channat sumque a une a primo, Quanto dei al mie signore; disse al primo, Quanto dei al mie signore; de Ed egli gli disse, Certo Bati d'oli, Ed egli gli disse, Prendi la tua scritta, e siedi, e acrivine presta-

nello in dito, e delle scarpe ne' mente cinquanta.

7 Poi disse ad un' altro, E tu, quanto del? Ed egil disse, Cento grassato, ed ammazzatelo: e mangiamo, e rallegriamo:

7 Poi disse ad un' altro, E tu, quanto del? Ed egil disse, Cento grassato, ed ammazzatelo: e mangiamo, e rallegriamo:

8 Prendi ia tua scritta, e scrivine ottanta.

8 E'i signore lodò l'ingiusto fattore, percioché avea fatto avvedutamente: conciosiacosachè i fi-gliuoli di questo secolo sieno più avveduti, nella lor generazione,

che i figliuoli della luce. 9 Io altresì vi dico, Fatevi degli amici, delle ricchezze ingiuste:

aciochè, quando verrete meno, vi ricevano ne' tabernacoli eterni. 10 Chi è leale nel poco, è anche leale nell'assai; e chi è ingiusto

nel poco, è anche ingiusto nell' assai. 11 Se dunque voi non siete stati

leali nelle ricchesse ingluste, chi vi fiderà le vere ? 12 E. se non siete stati leali nel-

l'altrui, chi vi dara il vostro? 13 Niun famigiio può servire a due signori: perciochè, o ne odie-rà l'uno, ed amerà l'altro: overo, s'atterra all' uno, e sprezzera l'alvoi non potete servire a Dio. tro:

ed a Mammona. 14 Or i Farisci, ch'erano avari, udivano anch' essi tutte queste

cose, e lo beffavano.

15 Ed egli disse loro, Voi siete que' che giustificate voi stessi davanti agli uomini: ma Iddio conosce i vostri cuori: perciochè quel ch'è eccelso appo gli uomini è cosa abbominevole nel cospetto di Dio.

16 La legge, ed i profeti, sono stati infino a Giovanni: da quel tempo il regno di Dio è evangelizzato, ed ognuno v'entra per forsa 17 Or egli è più agevole che'l

cielo, e la terra passino, che non che un sol punto della legge cug-

gia. 18 Chiunque manda via la sua 18 chiunque manda via la sua moglie, e ne sposa una altra, com-mette adulterio: e chiunque sposa la donna mandata via dal marito commette adulterio.

19 Or v'era un' uomo ricco, il qual si vestiva di porpora, e di bisso: ed ogni giorno godeva splendidamente.

20 V'era altresì un mendico, chiamato Lazaro, il quale giaceva alla porta d'esso, pleno d'ulcere :

21 E disiderava saxiarsi delle miche che cadevano dalla tavola del ricco: anzi ancora i cani venivano, e leccavano le sue ulcere.

22 Or avvenne che'l mendico morì, e fu portato dagli angeli nei seno d'Abraham: e'i ricco mori anch' egli, e fu seppellito.

# EVANGELO DI S. LUCA, XVI. XVII.

23 Ed, essendo ne' tormenti nel- | l'inferno, also gli occhi, e vide da lungi Abraham, e Lasaro nel seno

24 Ed egli, gridando, disse, Padre Abraham, abbi pietà di me, e manda Lazaro, aciochè intinga la punta del dito nell'acqua, e mi rinfreschi la lingua: perciochè lo son tormentato in questa fiamma.

25 Ma Abraham disse, Figliuolo, ricordati che tu hai ricevuti i tuoi beni in vita tua, e Lazaro altresì i mali: ma ora egli è consolato, e tu

sei tormentato.

26 Ed oltr'a tutto ciò, fra noi, e voi è posta una gran voraggine, talche coloro che vorrebbero di qui passare a voi non possono: parimente coloro che son di la non

passano a nol 27 Ed egli disse, Ti prego adunque, o padre, che tu lo mandi in

morti risusciti.

casa di mio padre: 28 Perclochè io ho cinque fratelli: aciochè testifichi loro: che talora anch' essi non vengano in questo luogo di tormento.

29 Abraham gli disse, Hanno Moi-sè, ed i profeti : ascoltin quelli.

30 Ed egli disse, No, padre Abraham: ma, se alcun de morti va a loro, si ravvedranno.

31 Ed egli gli disse, Se non ascol-tano Moisè, ed i profeti, non pur crederanno avvegnachè alcun de'

## CAP. XVII.

R egli disse a' suoi discepoli, Egli è impossibile che non av-

vengano scandali: ma, guai a co-

lui per cui avvengono! 2 Meglio per lui sarebbe che una macina da asino gli fosse appiccata al collo, e che fosse gittato nel mare, che di scandalezzare un di questi piccoli.

3 Prendete guardia a vol. Or, se'l tuo fratello ha peccato contr'a te, riprendilo: e, se si pente, per-

donagli.
4 E, benchè sette volte il di pecchi contr'a te, se sette volte il di ritorna a te, dicendo, Io mi pen-

to, perdonagli. 5 Allora gli apostoli dissero al Si-

gnore, Accrescici la fede. 6 E'l Signore disse, Se voi aveste pur tanta fede quant' è un granel di senape, voi potreste dire a questo moro, Diradicati, e piantati nel mare: ed esso v'ubbidirebbe. 7 Or, chi è colui d'infra voi, il quale avendo un servo che ari, o

che pasturi il bestiame, quando esso, tornando da' campi, entra in

casa, subito gli dica, Passa quà, mettiti a tavola?

8 Anzi, non gli dice egli, Apparecchiami da cena, e cigniti, e servimi, fin ch'io abbia mangiato, e bevuto: poi mangerai, e berrai tu?

9 Tiene egli in grazia da quel servo, ch'egli ha fatte le cose che gli erano state comandate? Io nol

penso.

10 Così ancora voi, quando avrete fatte tutte le cose che vi son comandate, dite, Noi siamo servi disutili: conciosiacosachè abbiamo fatto ciò ch'eravamo obbligati di fare.

11 Or avvenne che, andando in Gerusalemme, egli passava per mezzo la Samaria, e la Galilea; 12 E, come egli entrava in un

certo castello, dieci uomini lebbrosi gli vennero incontro, i quali si fermarono da lungi ;

13 E levarono la voce: dicendo, Maestro Gesù, abbi pietà di noi.

14 Ed egli, vedutigii, disse loro, Andate mostratevi a sacerdoti. Ed avvenne che, come essi andavano, furono mondati.

15 Ed un di loro, veggendo ch'e-ra guarito, ritornò, glorificando Iddio ad alta voce:

16 E si gittò sopra la sua faccia a' piedi di Gesù, ringraziandolo. Or colui era Samaritano

17 E Gesù prese a dire, I dieci non sono eglino stati nettati? e

dove *sono* i nove? 18 E' non se n'è trovato alcuno,

che sia ritornato per dar gioria a Dio, se non questo straniere.

19 E disse a colui, Levati, e vat-tene: la tua fede t' ha salvato.

20 Or, essendo domandato da' Farisei, quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro : e disse, Il regno di Dio non verrà in maniera che

si possa osservare : 21 E non si dirà, Eccolo quì, ed eccolo là: perciochè ecco, il regno

di Dio è dentro di voi

22 Or egli disse ancora a suoi discepoli, I giorni verranno che voi disidererete vedere un de giorni del Figliuol dell' uomo, e non lo vedrete.

23 E vi si dirà, Eccolo qui: od Eccolo là: non v'andate, e non ghi

seguitate.

24 Perciochè, quale è il lampo, il quale, lampeggiando, risplende da una parte disotto al cielo infino all' altra: tale ancora sarà il Figliuol dell' uomo, nel suo giorno. 25 Ma conviene ch'egli prima

sofferisca molte cose, e sia rigittato

da questa generazione. 26 E, come avvenne a' di di Noè,

\* 78

## EVANGELO DI S. LUCA, XVII. XVIII.

così ancora avverrà a'dì dei Figliuol dell' uomo.

27 Gli uomini mangiavano, beveano, sposavano mogli, e si maritavano, infino al giorno che Noè entrò nell' Arca: e'l diluvio venne, e gli fece tutti perire.

28 Parimente ancora, come avvenne a' d) di Lot; la gente mangiava, bevea, comperava, vende-

va, piantava, ed edificava: 29 Ma, nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco, e solfo, e gli fece tutti perire.

30 Tal sarà il giorno, nel quale il

Figliuol dell' uomo apparira. 31 In quel giorno, colui che sarà sopra'l tetto della casa, ed avrà le sue masserizie dentro la casa, non iscenda per toglierie: e parimente chi sara nella campagna non torni addietro.

🛭 Ricordatevi della moglie di Lot. 33 Chiunque avrà cercato di sal-

var la vita sua la perderà : ma chi l'avrà perduta farà ch' ella viverà. 34 Io vi dico che in quella notte due saranno in un letto : l'uno sarà preso, e l'altro lasciato.

35 Due donne macineranno insieme: l'una sarà presa, e l'altra lasciata.

36 Due saranno nella campagna: l'uno sara preso, e l'altro lasciato.

37 Ed i discepoli, rispondendo. gli dissero, Dove, Signore? Ed egli disse loro, Dove sard il carname, quivi ancora s'accoglieranno l'aquile.

CAP. XVIII.

R propose loro ancora una parabola, per mostrar che conviene del continuo orare, e non istancarsi:

2 Dicendo, V'era un giudice in una città, il quale non temeva Iddio, e non avea rispetto ad al-

cun'uomo. 3 Or in quella stessa città v' era una vedova, la qual venne a lui :

dicendo. Fammi ragione del mio avversario.

4 Ed egli, per un tempo, non volle farlo : ma pur poi appresso disse fra sè medesimo, Quantunque io non tema Iddio, e non abbia rispetto ad alcun' uomo :

5 Nondimeno, perciochè questa vedova mi da molestia, io le farò ragione: chè talora non venga tante volte ch'alla fine mi maceri. 6 E'l Signore disse, Ascoltate ciò che dice il giudice iniquo.

7 Ed Iddio non vendichera egli i suoi eletti, i quali giorno, e notte gridano a lui : benchè sia lento ad

8 Certo, io vi dico, che tosto gli vendichera. Ma, quando'l Figliuol dell' uomo verrà, troverà egil pur la fede in terra?

9 Disse ancora questa parabola a certi, che si confidavano in loro stessi d'esser giusti, e sprezzavano gli altri.

10 Due uomini salirono al tempio, per orare : l'uno era Fariseo, e l'al-

tro publicano. 11 li Farisco, stando in piè, orava in disparte, in questa maniera, O Dio, io ti ringrazio ch'io non son come gli altri uomini, rapaci, inglusti, adulteri: nè anche come quel publicano.

12 lo digiuno due volte la settimana, io pago la decima di tutto ciò ch'io posseggo.

13 Ma'l publicano stando da lungi, non ardiva pur d'alzar gli occhi al cielo: anzi si batteva il petto: dicendo, O Dio, sij placato inverso me peccatore. 14 lo vi dico, che costui ritornò

in casa sua giustificato, più teste che quell' altro: percioche chiunque s'innalsa sará abbassato, e chi s'abbassa sarà innalzato.

15 Or gli furono presentati ancora de piccoli fanciulli, aciochè gli toccasse: ed i discepoli, veduto ciò, sgridavano coloro che gli presen-

tavano.

16 Ma Gesù, chiamati a sè i fan-ciulli, disse, Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non gli divietate: perciochè di tali è il regno di 17 Io vi dico in verità, che chi non

avrà ricevuto il regno di Dio come piccol fanciullo, non entrerà in

18 Ed un certo de principali lo do-mandò : dicendo, Maestro buono, facendo che, erederò la vita eterna 19 E Gesù gli disse, Perchè mi chiami buono? niuno e buono, se non un solo, cioc, Iddio.

20 Tu sai i comandamenti, Non commettere adulterio, Non ucci-dere, Non furare, Non dir falsa testimonianza, Onora tuo padre, e tua madre.

21 E colui disse. Tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovanezza.

22 E Gesù, udito questo, gli disse Una cosa ti manca ancora: vendi tutto ciò che tu hai, e distribulscilo a'poveri, ed avrai un tesoro nel cie-

lo: poi vieni, e seguitami. 23 Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato: percioche era molto ricco.

24 E Gesù, veduto ch' egli s'era attristato, disse, O quanto malage-

adirarsi per loro.

#### EVANGELO DI S. LUCA, XVIII. XIX.

volmente coloro c' hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio! 25 Perciochè, egli è più agevole ch'un camello entri per la cruna d'un'ago, che non che un ricco entri nel regno di Dio.

26 E coloro che l'udirono dissero, Chi adunque può esser salvato ? 27 Ed egli disse, Le cose impossi-

bili appo gli uomini son possibili appo Iddio. 8 E Pietro disse, Ecco, noi abbiam lasciato ogni cosa, e t'abbiamo seguitato.

29 Ed egli disse loro, Io vi dico in verità, che non v'è alcuno, ch'abbia lasciato casa, o padre, o madre, o fratelli, o moglie, o figliuoli, per lo regno di Dio:

30 Il qual non ne riceva molti cotanti in questo tempo, e nel secolo a venire la vita eterna.

31 Poi, presi seco i dodici, disse loro, Ecco, noi sagliamo in Gerusalemme, e tutte le cose scritte da' profeti intorno al Figliuol dell'uo-

mo saranno adempiute. 32 Perciochè egli sarà dato in man de' Gentili, e sarà schernito, ed oltraggiato : e gli sarà sputato nel

volto.

33 Ed essi, dopo averlo flagellato, l'uccideranno : ma egli risuscitera al terso giorno. 34 Ed essi non compresero nulla

di queste cose : anzi questo ragionamento era loro occulto, e non intendevano le cose ch'erano *lor* dette. 35 Or, come egli s'avvicinava a Ie-

rico, un certo cieco sedeva presso della via, mendicando; 36 Ed, udita la moltitudine che cas-

sava, domandò che cosa ciò fosse.

egli vie più gridava, Figliuol di Da-vid, abbi pieta di me.

40 E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato. E, come fu presso di lui, lo domandò:

41 Dicendo, Che vuoi ch'io ti fac-cia? Ed egli disse, Signore, ch'io ricoveri la vista.

42 E Gesù gli disse, Ricovera la vista: la tua fede t'ha sal vato. 43 Ed egli in quello stante ricove-

rò la vista, e lo seguitava, glorificando Iddio. E tutto'l popolo, veduto ciò, diede lode a Dio.

CAP. XIX. GESU` essendo entrato in Ie-E rico, passava per la città.

2 Ed ecco un'uomo, detto per nome Zaccheo, il quale era il capo de publicani, ed era ricco; 3 E cercava di vedere Gesù, per

saper chi egli era ; ma non poteva per la moltitudine : perciochè egli era piccolo di statura.

4 E corse innanzi, e salì sopra un

sicomoro, per vederlo: percioche egil avea da passar per quella via. 5 E, come Gesù fu giunto a quel luogo, alzo gii occhi, e lo vide, e gli disse, Zaccheo, scendi giù prestamente : perciochè oggi ho ad albergare in casa tua.

6 Ed egli scese prestamente, e lo ricevetté con allegrezza.

7 E tutti, veduto ciò, momoravano : dicendo, Egli è andato ad albergare in casa d'un'uomo peccatore.

8 E Zaccheo, presentatosi al Si-gnore, gli disse, Signore, io dono la metà di tutti i miei beni a poveri: e, se ho frodato alcuno, io gliene fo la restituzione a quattro doppi.

9 E Gesù gli disse, Oggi è avvenuta salute a questa casa: conciosiacosachè anche costui sia figliuol d' Abraham.

10 Perciochè il Figliuol dell'uomo è venuto per cercare, e per salvare ciò ch' era perito.

11 Or ascoltando essi queste cose. Gesù soggiunse, e disse una parabola: perciochè egli era vicin di Gerusalemme, ed essi stimavano che'l regno di Dio apparirebbe subito in quello stante.

12 Disse adunque, Un' uomo nobile andò in paese lontano, per prender la possession d'un regno,

e poi tornare. 13 E, chiamati a sè dieci suoi servitori, diede loro dieci Mine, e disse loro, Trafficate, fin ch'io venga.

14 Or i suoi cittadini l'odiavano, e gli mandarono dietro una amba sciata: dicendo, Noi non vogliamo che costui regni sopra noi.

15 Ed avvenne che, quando egli fu ritornato, dopo aver presa la possession del regno, comandò che gli fosser chiamati que' servitori, a quali avea dati i danari, aciochè sapesse quanto ciascuno avea guadagnato trafficando.

16 E'l primo si presentò: dicendo, Signore, la tua Mina n' ha gua-

dagnate altre dieci.

17 Ed egii gli disse, Bene sta, buon servitore: perciochè tu sei stato leale in cosa minima, abbi podestà sopra dieci città.

18 Poi venne il secondo: dicendo, Signore, la tua Mina, ne ha guada-

gnate cinque. 19 Ed egli disse ancora a costui, E tu sij sopra cinque città.

## EVANGELO DI S. LUCA, XIX. XX.

20 Poi ne venne un'altro, che pace in clelo, e gloria ne'luoghi al-disse, Signore, ecco la tua Mina, i tissimi! la quale lo ho tenuta riposta in uno

sciugatoio: 21 Perciochè io ho avuto tema di te, perchè tu sei uomo aspro, e togli ciò che non hai messo, e mieti

ciò che non hai seminato.

22 E'l suo signore gli disse, Io ti giudicherò per la tua propia bocca, malvagio servitore : tu sapevi ch'io sono uomo aspro, che tolgo ciò che non ho messo, e mieto ciò che non ho seminato:

23 Perchè dunque non desti i miei danari a' banchieri, ed io, al mio ri-torno, gli avrei riscossi con frutto?

24 Allora egli disse a coloro ch rano ivi presenti, Toglietegli la Mi-na, e datela a colui c'ha le dieci

Mine.
25 (Ed essi gli dissero, Signore, e-gli ha dieci Mine.)

26 Perciochè io vi dico, che a chi-

unque ha sarà dato: ma, chi non ha, eziandio quel ch' egli ha gli sarà tolto. 27 Oltr' a ciò, menate quà que'

miei nemici, che non hanno voluto ch'io regnassi sopra loro, e scannategli in mia presenza.

28 Or, avendo dette queste cose, egli andava innanzi, salendo in Ge-

rusalemme. 29 E, come egli fu vicin di Bet-

fage, e di Betania, presso al monte, detto degli Ulivi, mando due de'

suoi discepoli : 30 Dicendo, Andate nel castello, che è quì di rincontro; nel quale essendo entrati, troverete un puledro d'asino legato, sopra il quale niun uomo giammai monto: scioglietelo, e menatelomi.

31 E. se alcuno vi domanda perchè voi lo sciogliete, ditegli così, Perciochè 'l Signore n'ha bisogno. 32 E coloro ch'erano mandati an-

darono, e trovarono come egli avea

lor detto.

33 E, come essi scioglievano il puledro, i padroni d'esso dissero loro, Perchè sciogliete voi quel puledro? 34 Ed essi dissero, Il Signore n'ha

bisogno. 35 E lo menarono a Gesù: e gittarono le los veste sopra 'l puledro, e

vi fecero montar Gesù sopra. 36 E, mentre egli caminava, sten-

devano le lor veste nella via

37 E, come egli glà era presso del-la scesa del monte degli Ulivi, tut-ta la moltitudine de' discepoli con allegrezza prese a lodare Iddio con gran voce, per tutte le potenti ope-razioni, ch' aveano vedute :

38 Dicendo, Benedetto sia il Re, che viene nel nome del Signore: \*81

39 Ed alcuni de' Farisei d' infra la moltitudine gli dissero, Maestro, sgrida i tuoi discepoli.

40 Ed egli, rispondendo, disse loro, Io vi dico che, se costoro si tac-

ciono, le pietre grideranno.

41 E, come egli fu presso della città, veggendola, pianse sopra lei: 42 Dicendo, Oh, se tu ancora, almeno in questo giorno, avessi rico-

nosciute le cose appartenenti alla tua pace! ma ora, elle son nasco-

ste dagli occhi tuoi.

43 Percioché ti sopraggiugneranno giorni, ne quali i tuoi nemici ti faranno degli argini attorno, e ti circonderanno, e t'assedieranno

d'ogni intorno.

tandolo.

44 Ed atterreranno te, ed i tuoi filiuoli dentro di te: e non lasceranno in te pietra sopra pietra: perciochè tu non hai riconosciuto il tempo della tua visitazione.

45 Poi, entrato nel tempio, prese a cacciarne coloro che vendevano.

e che comperavano in esso: 46 Dicendo loro, Egli è scritto, La casa mia è casa d' orazione : ma voi n' avete fatto una spilonca di la-

droni. 47 Ed ogni giorno egli insegnava nel tempio. Ed i principali sacer-doti, e gli scribi, ed i capi del popo-

lo cercavano di farlo morire 48 E non trovavano che cosa potesser fare : perciochè tutto' i popolo pendeva dalla sua bocca ascol-

#### CAP. XX.

ED avvenne un di que giorni, che, mentre egli insegnava il popolo nel tempio, ed evangelizzava, i principali sacerdoti, e gli scribi, con gli anziani, sopraggiun-

sero: 2 E gli dissero, Dicci di quale autorità tu fai coteste cose ; o, chi è colui che t'ha data cotesta autorità. 3 Ed egli, rispondendo, disse loro,

Anch'io vi domanderò una cosa: e voi ditelami.

4 Il Battesimo di Giovanni era egli dal cielo, o dagli uomini ? 5 Ed essi ragionavano fra loro:

dicendo. Se diciamo ch' era dal cielo, egli ci dirà, Perchè dunque non gli credeste?

6 Se altresì diciamo ch'era dagli uomini, tutto'l popolo ci lapidera: perciochè egli è persuaso che Gio-

vanni era profeta. 7 Risposero adunque che non sa-

pevano onde egli fosse.

8 E Gesù disse loro, Io ancora non vi dirò di quale autorità io fo queste cose.

#### EVANGELO DI S. LUCA. XX.

9 Poi prese a dire al popolo questa ; parabola, Un'uomo piantò una vi-gna, e l'allogò a certi lavoratori, e se n'andò in viaggio, e dimorò fuori lungo tempo.

10 E nella stagione mandò un servitore a que la voratori, aciochè gli dessero del frutto della vigna : ma i lavoratori, battutolo, lo rimanda-

rono voto.

Ed egli dinuovo vi mandò un'altro servitore: ma essi, battuto ancora lui, e vituperatolo, lo rimandarono voto.

12 Ed egli ne mandò ancora un terzo : ma essi, ferito ancora costui,

lo cacciarono.

13 E'l signor della vigna diss Che farò? io vi manderò il mio diletto figliuolo: forse, quando lo vedranno, gli porteranno rispetto. 14 Ma i lavoratori, vedutolo, ra-

gionarono fra loro: dicendo, Costui è l'erede ; venite, uccidiamio : ciochè l'eredità divenga nostra.

15 E, cacciatolo fuor della vigna, l'uccisero. Che farà loro adunque il signor della vigna?

16 Egli verrà, e distruggerà que' lavoratori, e dara la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero, Così non sia.

17 Ed egli, riguardatigli in faccia. disse, Che cosa adunque è questo ch' è scritto, La pietra che gli edi-ficatori hanno riprovata è divenu-

ta il capo del cantone? 18 Chiunque cadera sopra quella

pietra sarà fiaccato, ed ella triterà colui sopra cui ella caderà-

19 Ed i principali sacerdoti, e gli scribi, cercavano in quella stessa ora di mettergli le mani addosso: perciochè riconobbero ch'egli avea detta quella parabola contr'a loro: ma temettero il popolo.

20 E, spiandolo, gli mandarono degl' insidiatori, che simulassero d'esser giusti, per soprapprenderlo in parole : per darlo in man della signoria, ed alla podestà del gover-

natore. 21 E quelli gli fecero una domanda: dicendo, Maestro, noi sap-piamo che tu parli, ed insegni dirit-tamente: e che non hai riguardo alla qualità delle persone, ma in-segni la via di Dio in verità. 22 Ecci egli lecito di pagare il tri-

buto a Cesare, o no?

23 Ed egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro, Perchè mi tentate?

24 Mostratemi un denaro : di cui porta egli la figura, e la soprascritta? Ed essi, rispondendo, dissero, Di Cesare.

25 Ed egli disse loro, Rendete a-

dunque a Cesare le cose di Cesare, ed a Dio le cose di Dio.

26 E non lo poterono soprappres dere in parole davanti al popole: e, maravigliatisi della sua risposta,

si tacquero.

27 Or alcuni de' Sadducei, i quali contendono non esservi risurrezione, accostatisi, lo domandarono: 28 Dicendo, Maestro, Moisè ci ha

scritto, che, se'l fratello d'alcuno muore avendo moglie, e muore sensa figliuoli, il suo fratello prenda la moglie, e susciti progenie al suo fratello.

29 Or vi furono sette fratelli : e l primo, press moglie, morì senza

30 E l'accondo prese quella melie, e morì anch'egli senza figliuoli. 31 Pol'l terzo la prese: e simigliantemente tutti, e sette : e mori-

rono senza aver lasciati figliuoli. 32 Or, dopo tutti, morì anche la

donna. 33 Nella risurrezione adunque, di cui di loro sarà ella moglie ? conciosiacosachè tutti e sette l'abbiano

avuta per moglie.

34 E Gesu, rispondendo, disse lo-

ro, I figliuoli di questo secolo spo-sano, e son maritati:

35 Ma coloro che saranno reputati degni d' ottener quel secolo, e la risurrezion de morti, non isposano, e non son maritati

36 Perciochè ancora non possono più morire: conciosiacosachè sicno pari agli angeli: e son figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risur-

rezione.

37 Or che i morti risuscitino, Moisè stesso lo dichiarò presso al pruno, quando egli nomina il Signore l' Iddio d' Abraham, e l' Iddio d' Isaac, e l'Iddio di Iacob.

38 Or egli non è Dio de morti, anzi de' viventi : conciosiacosaché

tutti vivano a lui.

39 Ed alcuni degli scribi gli fecer motto, e dissero, Maestro, bene hai detto

40 E non ardirono più fargli alcuna domanda.

41 Ed egii disse loro, Come dicono che'l Cristo sia figliuolo di David! 42 E pur David istesso, nel Libro de' Salmi dice, ll Signore ha detto al mio Signore, Siedi alla mia destra:

43 Fin ch' io abbia posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedi. 44 David adunque lo chiama Si

gnore. E, come è egli suo figliuolo? 45 Or, mentre tutto l popolo stava ascoltando, egli disse a suol discepoli :

46 Guardatevi dagli scribi, i quali volentieri passeggiano in verte

## EVANGELO DI S. LUCA, XX. XXI.

lunghe, ed amano le salutazioni nelle piazze, ed i primi seggi nelle raunanze, ed i primi luoghi ne'

conviti: 47 I quali divorano le case delle vedove, eziandio sotto spezie di far lunghe orazioni: essi ne riceveranno maggior condannazione.

#### CAP. XXI.

R Geen, riguardando, vide i ricchi che gittavano i lor doni nella cassa dell'offerte.

2 Vide ancora una vedova poveretta, la qual vi gittava due pic-

3 E disse, Io vi dico in verità, che questa povera vedova ha gittato

più di tutti gli altri:

4 Percioche tutti costoro hanno gittato nell'offerte di Dio di ciò che soprabbonda loro: ma costei

v' ha gittato della sua inopia, tutta la sostanza ch'ella avea.

Poi appresso, dicendo alcuni del tempio, ch'esso era adorno di belle pietre, e d'offerte ; egli disse, 6 Quant'è a queste cose che voi riguardate, verranno i giorni, che non sarà lasciata pietra sopra pie-

tra che non sia diroccata. 7 Ed essi lo domandarono : dicendo, Maestro, quando avverranno

dunque queste cose ? e qual sarà il

segno del tempo, nel qual queste cose deono avvenire? 8 Ed egli disse, Guardate che non siate soddotti: perciochè molti ver-ranno sotto I mio nome: dicendo, Io son desso: ed, Il tempo è giunto.

Non andate adunque dietro a loro. 9 Or, quando udirete guerre, e turbamenti, non siate spaventati: perciochè conviene che queste cose avvengano prima: ma non però

subito appresso sard is fine.

10 Allora disse loro, Una gente si leverà contr'all' altra gente, ed un

regno contr' all' altro.

Il Ed in ogni luogo vi saranno gran tremoti, e fami, e pestilenze: vi saranno esiandio de' prodigi spaventevoli, e de gran segni dal

cielo 12 Ms, avanti tutte queste cose, metteranno le mani sopra voi, e vi perseguiranno, dandovi in man delle raunanze, e mettendovi in prigione ; traendovi alli re, ed a' rettori, per lo mio nome.

13 Ma ciò vi riuscirà in testimo-

14 Mettetevi adunque in cuore di non premeditar come risponderete a vostra difesa :

15 Perciochè io vi darò bocca, e eapienza, alla quale non potranno contradire, nè contrastare tutti 4 vostri avversari.

16 Or voi sarete traditi, eziandio da padri, e da madri, e da fratelli, e da parenti, e da amici: e ne faran morir di voi.

17 E sarete odiati da tutti per lo

mio nome. 18 Ma pure un capello del vostro

capo non perira, 19 Possedete l'anime vostre nella.

vostra pazienza

20 Or, quando vedrete Gerusalemme circondata d'eserciti, sappiate ch'allora la sua distruzione è

vicina. 21 Allors coloro che saranno nella Giudea fuggano a' monti : e co-, loro che saranno dentro d'essa dipartansi : e coloro che saranno su

per li campi non entrino in essa. 22 Perciochè que giorni saranno giorni di vendetta : aciochè tutte le cose che sono scritte sieno adem-

piute.

23 Or. guai alle gravide, ed a quelle che latteranno a que' dì! perciochè vi sarà gran distretta nel passe, ed ira sopra questo popolo.

24 E caderanno per lo taglio della spada, e saranno menati in cattività fra tutte le genti : e Gerusalemme sarà calpestata da' Gentili, finchè i tempi de' Gentili sieno

compluti.
25 Poi appresso, vi saranno segni nel sole, e nella luna, e nelle stelle: ed in terra, anguacia delle renti con ismarrimento: rimbombando il mare, e 7 fiotto.

26 Gli uomini spasimando di paura, e d'aspettazion delle cose che sopraggiugneranno al mondo: per-cioche le potenze de cieli saran-

no scrollate. 27 Ed allora vedranno il Figliuol dell'uomo venire in una nuvola;

con potenza, e gran gloria. 28 Or, quando queste cose cominceranno ad avvenire, riguardate ad alto, ed alzate le vostre teste perciochè la vostra redenzione è

vicina. 29 E disse loro una similitudine: Riguardate il fico, e tutti gli al-

30 Quando già hanno germogliato, voi, veggendolo, riconoscete da voi stessi che già la state è vicina. 31 Così ancora voi, quando ve-

drete avvenir queste cose, sappiate che'l regno di Dio è vicino. 32 Io vi dico in verità, che quest'età non passerà, finchè tutte

queste cose non sieno avvenute, 33 Il cielo, e la terra passeranno : ma le mie parole non passeranno: 34 Or guardatevi, che talora i vo-

#### EVANGELO DI S. LUCA, XXI. XXII.

stri cuori non sieno aggravati d'in-gordigia, nè d'ebbressa, nè delle sollecitudini di questa vita : e che quel giorno di subito improvviso non vi sopravvenga.

35 Perciochè, a guisa di laccio egli sopraggiugnerà a tutti coloro ch'abitano sopra la faccia di tutta

36 Vegghiate adunque, orando in ogni tempo, aciochè siate reputati degni di scampar tutte le cose che deono avvenire: e di comparire

davanti al Figliuoi dell' uomo. 37 Or di giorno egli inaegnava nel templo: e le notti, uscito fuori, dimorava in sul monte, detto

iegli Ulivi. 38 E tutto 'l popolo la mattina a buon' ora veniva a lui, nel tempio, per udirlo.

#### CAP. XXIL

OR la festa degli assimi, detta la Pasqua, s'avvicinava.

2 Ed i principali sacerdoti, e gli scribi, cercavano come lo farebber morire : perciochè temevano il popolo.

3 Or Satana entrò in Giuda, detto per soprannome Iscariot, il quale

era del numero de' dodici

4 Ed egli andò, e ragionò co' principali sacerdoti, e co' capitani, come egli lo metterebbe loro nelle 5 Ed essi se ne rallegrarono, e

patteggiarono con lui di dargli da-

6 Ed egli promise di darglielo nel-

le mani : e cercava opportunità di farlo senza tumulto. 7 Or venne il giorno degli azzimi,

nel qual conveniva sacrificar la

8 E Gesti mandò Pietro, e Giovanni: dicendo, Andate, apparecchiateci la pasqua, aciochè la man-

9 Ed essi gli dissero, Ove vuoi

che l'apparecchiamo.

10 Ed egli disse loro, Ecco, quando sarete entrati nella città, voi scontrerete un'uomo, portando un testo pien d'acqua: seguitatelo nel-

la casa ove egil entrera. 11 E dite al padron della casa, Il Maestro ti manda a dire, Ove è la stanza, nella quale io mangerò la

pasqua co' miei discepoli ? 12 Ed esso vi mostrerà una gran sala acconcia: quivi apparecchiate

*a pasqua.* 13 Essi dunque, and**ati, trovaro**n come el avea lor detto, ed apparecchiaron la pasqua

14 E, quando l'ora fu venuta,

egli si mise a tavola, co' dodici

apostoli.

15 Ed egli disse loro, Io ho granquesta pasqua con voi, innansi ch'io soffera.

16 Perciochè io vi dico ch' io non ne mangerò più, finchè tutto sia

compiuto nel regno di Dio.

17 Ed, avendo preso il calice, rendè grasie: e disse, Prendete questo calice, e distribuitelo tra ΨOL.

18 Perciochè, io vi dico ch'io non berro più del frutto della vigna, finchè i regno di Dio sia venuto. 19 Poi avendo preso i pane, ren-

dè grade: e lo ruppe, e lo diede loro: dicendo, Quest'è il mio cor-po, il quale è dato per voi: fate questo in rammemorazion di me.

20 Parimente ancora, dopo aver cenato, diede loro il calice: dicendo, Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso

per vol.

21 Nel rimanente, ecco, la mano di colui che mi tradisce è meco a tavola.

22 E'l Figliuol dell'uomo certo se ne va, secondo ch'è determinato: ma, guai a quell'uomo per

cui egli è tradito l

23 Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri, chi foese pur quel di loro che farebbe ciò.

24 Or nacque ancora fra loro una contesa, chi di loro paresse che

fosse il maggiore. 25 Ma egli disse loro, Li re delle genti le signoreggiano, e coloro c'hanno podestà sopra esse son

chiamati benefattori. 26 Ma non già così voi: ansi, il maggiore fra voi sia come il minore, e quel che regge come quel

che ministra

27 Perciochè, quale è il maggiore, colui ch'è a tavola, o pur colui che serve ? non è egli ch'è a tavola ? or io sono in messo di voi come colui che serve.

28 Or voi siete quelli che siete perseverati meco nelle mie tentazioni.

29 Ed io altresì vi dispongo il regno, siccome il Padre mio me l'ha disposto: 30 Aciochè voi mangiate, e be-

viate, alla mia tavola, nel mio regno: e sediate sopra de' troni, giudicando le dodici tribù d'Israel.

31 Il Signore disse ancora, Simon,

Simon, ecco, Satana ha richiesto di vagliarvi, come si vaglia il grano.

32 Ma io ho pregato per te. aciochè la tua fede non venga meno:

## EVANGELO DI S. LUCA, XXII.

e tu, quando un giorno sarai conevrtito, conferma i tuoi fratelli.

33 Ma egli gli disse, Signore, io son presto d'andar teco, ed in prigione, ed alla morte.

34 Ma Gesù disse, Pietro, io ti dico che'l gallo non canterà oggi. prima che tu non abbi negato tre

volte di conoscermi.

35 Poi disse loro, Quando io v'ho mandati senza borsa, e senza tasca, e sensa scarpe, avete volavu-to mancamento di cosa alcuna? Ed essi dissero, Di niuna.

36 Disse loro adunque: Ma ora, chi ha una borsa tolgala: parimente ancora una tasca : e chi non ne ha venda la sua vesta, e com-

peri una spada.

37 Percioche, io vi dico che conviene che esiandio questo ch'è scritto sia adempiuto in me: Ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Perciochè le cose, che sono scritte di me, hanno il lor compimento.

38 Ed essi dissero, Signore, ecco quì due spade. Ed egli disse loro,

39 Poi, essendo uscito andò, secondo la sua usanza, al monte degli Ulivi: ed i suoi discepoli lo seguitavano anch'essi.

40 E giunto al luogo, disse loro, Orate, che non entriate in tenta-

41 Allora egli fu divelto da loro, quasi per una gittata di pietra : e, postosi inginocchioni, orava :

42 Dicendo, Padre, oh volessi tu trasportar da me questo calice! ma pure, non la mia volontà, ma la tua sia fatta.

43 Ed un' angelo gli apparve dal

cielo, confortandolo.

- 44 Ed egli, essendo in agonia, orava vie più intentamente: e'l suo sudore divenne simile a grumoli di sangue, che cadevano in
- 45 Poi, levatosi dall'orazione, venne a' suoi discepoll, e trovò che dormivano di tristizia; 46 E disse loro, Perchè dormite?

levatevi, ed orate, che non en-

triate in tentazione.

47 Or, mentre egii parlava ancora, ecco una turba : e colui che si chiamava Giuda, uno de' dodici, andava davanti a loro, e s'accostò a Gesù per baciarlo: perciochè egli avea lor dato questo segno, Colui ch'io bacerò è desso.

48 E Geeù gli diese, Giuda, tradisci tu il Figliuol dell' uomo con

un bacio i

49 E coloro ch'erano della compagnia di Gesù, veggendo che cosa. #85 era per avvenire, dissero, Signore, percuoteremo noi con la spada? 50 Ed un certo di loro percosse il servitore del sommo sacerdote, e

gli spiccò l'orecchio destro. 51 Ma Gesù fece lor motto, e

disse, Lasciate, non più : e, toc-cato l'orecchio di colui, lo guari. 52 E Gesù disse a principali sacerdoti, ed a capi del tempio, ed agli anziani, ch' erano venuti conme con ispade, e con aste, come contr'ad un ladrone.

53 Mentre io era con voi tuttodì nel tempio, voi non metteste mai le mani sopra me: ma quest'è

l'ora vostra, e la podestà delle tenebre. 54 Ed essi lo presero, e lo mena-

rono, e lo condussero dentro alla casa del sommo sacerdote: e Pietro lo seguitava da lungi.

55 Ed avendo essi acceso del fuoco in mezzo della corte, ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette nel mezzo di loro.

56 Or una certa fanticella, vedutolo seder presso del fuoco, e guardatolo fiso, disse. Anche costul era con lui.

57 Ma egli lo rinegò: dicendo,

Donna, io nol conosco.

58 E, poco appresso, un' altro, vedutolo, gli disse, Anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse, O uomo, non sono.

59 Ed, infraposto lo spazio quasi d'un' ora, un certo altro affermava lo stesso: dicendo, In verità. anche costui era con lui: perclochè egli è Galileo. 60 Ma Pietro disse, O uomo, io

non so quel che tu ti dici. E su-bito, parlando egli ancora, il gallo

cantò

61 E 'l Signore, rivoltosi, riguardò Pietro. E Pietro si rammentò la parola del Signore, come egli gli avea detto, Avanti che'l gallo gli avea detto, Avanti che'l gallo canti, tu mi rinegheral tre volte. 62 E Pietro se n'uscì, e pianse

amaramente.

63 E coloro che tenevano Gesù

lo schernivano, percuotendolo. 64 E, velatigli *gli occhi*, lo per-cuotevano in sulla faccia: e lo domandavano: dicendo, Indovina chi è colui che t'ha percosso.

65 Molte altre cose ancora dicevano contr' a lui, bestemmiando.

66 Poi, come fu giorno, gli ansiani del popolo, i principali sacer-doti, e gli scribi, si raunarono, e lo menarono nel lor concistoro:

67 E gli dissero, Sei tu il Cristo? dilloci. Ed egli disse loro, Benchè dillock. io vel dica, voi nol crederete.

## EVANGELO DI S. LUCA, XXII. XXIII.

68 E se altrest to vi fo qualche domanda, voi non mi risponderete, e non mi lascerete andare.

69 Da ora innanzi'l Figliuol dell' uomo sedera alla destra della potenza di Dio.

70 E tutti dissero, Sei tu adunque il Figliuol di Dio? Ed egli disse loro, Voi lo dite: perciochè io lo

71 Ed essi dissero, Ch'abbiam più bisogno di testimonione siacosachè noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propia bocca.

#### CAP. XXIII.

A LLORA tutta la moltitudine di loro si levò, e lo menò a

Pilato. 2 E cominciarono ad accusarlo: dicendo, Noi abbiamo trovato costui sovvertendo la nazione, e divietando di dare i tributi a Cesare :

dicendo sè essere il Cristo, il Re. 3 E Pilato lo domandò: dicendo, Sei tu il Re de' Giudei? Ed egli, rispondendogli, disse, Tu 'l dici.

4 E Pilato disse a' principali sacerdoti, ed alle turbe, lo non trovo maleficio alcuno in quest' uomo.

5 Ma essi facevano forza: dicendo, Egli commove il popolo, in-segnando per tutta la Giudea, avendo cominciato da Galilea fin quà.

6 Allora Pilato, avendo udito nominar Galilea, domandò se quell'uomo era Galileo.

7 E, risaputo ch' egli era della giurisdizion d'Erode, lo rimandò

ad Erode, il quale era anch' egli in Gerusalemme a que' dì. 8 Ed Erode, veduto Gesù, se ne

rallegrò grandemente: perciochè da molto tempo disiderava di vederlo: perché avea udite molte cose di lui, e sperava veder fargli qualche miracolo;

9 E lo domandò per molti ragionamenti: ma egli non gli rispose nulla.

10 Ed i principali sacerdoti, e gli scribi, comparvero quivi, accusan-

dolo con grande sforzo. 11 Ma Erode co' suoi soldati, dopo averlo sprezzato, e schernito, lo vesti d'una vesta bianca, e lo

rimandò a Pilato. 12 Ed Erode, e Pilato divennero amici insleme in quel giorno: per-ciochè per l'addietro erano stati

in inimicizia fra loro. 13 E Pilato, chiamati insieme i principali sacerdoti, ed i magi-

strati, e'l popolo: 14 Disse loro, Voi m'avete fatto comparir quest' uomo davanti, come se egli sviasse il popolo: ed ecco, avendolo lo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcun maleficio di quelli de' quali l'accusate.

15 Ma non pure Erode: conciosiacosachè io v'abbia mandati a lui: ed ecco, non gli è stato fatto nulla, onde egli sia giudicato de-

gno di morte. 16 lo adunque lo gastigherò, e

poi lo liberero. 17 Or gli conveniva di necessità liberar loro uno, ogni di di festa.

18 E tutta la moltitudine grido: dicendo. Togli costul, e liberaci

Barabba. 19 Costui era stato incarcerato per una sedizione, fatta nella cita, con omicidio.

20 Perciò Pilato da capo parlo loro, disiderando liberar Gesù.

21 Ma essi gridavano in contrario: dicendo, Crocifigglio, croci-

figgilo.
22 Ed egli, la terza volta, disse costui? io non ho trovato in lui maleficio alcuno degno di morte. Io adunque lo gastigherò, e poi lo libererò.

23 Ma essi facevano instanza con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso: e le lor grida, e quelle de principali sacerdoti, si rinfor-

zavano. 24 E Pilato pronunziò che fosse fatto ciò che chiedevano.

25 E liberò loro colui ch'era in-carcerato per sedizione, e per omicidio, il quale essi aveano chiesto: e rimise Gesù alla lor volontà.

26 E, come essi lo menavano, presero un certo Simon Cireneo, che veniva da' campi, e gli misero addosso la croce, per portaria dietro a Gesti.

27 Or una gran moltitudine di popolo, e di donne, lo seguitava, le quali ancora facevano cordogio.

e lo lamentavano.

28 Ma Gesù, rivoltosi a loro, disse, Figliuole di Gerusalemme, non piagnete per me: anzi, plagnete per voi stesse, e per li vostri figliuoli: 29 Percioche, ecco, i giorni ven-gono, ch'altri dira, Beate le sterili: e beati i corpi che non hanno artorito, e le mammelle che non

nanno lattato 30 Aliora prenderanno a dire a monti, Cadeteci addosso: ed a'col

li, Copriteci. 31 Perciochè, se fanno queste cose al legno verde, che sara egli

fatto al secco? 32 Or due altri ancora, ch' eromo malfattori, erano menati con lui,

per esser futti morire.

## EVANGELO DI S. LUCA, XXIII. XXIV.

33 E, quando furono andati al | al consiglio, nè all'atto loro: ed luogo, detto del Teschio, crocifissero quivi lui, ed i malfattori, l'uno a destra, e l'altro a sinistra.

34 E Gesù diceva, Padre, perdona loro: perciochè non sanno quel che fanno. Poi, avendo fatte del-le parti de suoi vestimenti, tras-

sero le sorti.

35 E'l popolo stava quivi, riguardando: ed anche i rettori, insieme col popolo, lo beffavano: dicen-do, Egli ha salvati gli altri, salvi sè stesso: se pur costui è il Cristo, l'Eletto di Dio.

36 Or i soldati ancora lo schernivano, accostandosi, e presentan-

dogli dell' aceto:

37 E dicendo, Se tu sei 'l Re de'

Giudei, salva te stesso.

38 Or v'era anche questo titolo, di sopra al suo capo, scritto in lettere Greche, Romane, ed Ebraiche, COSTUI E'IL RE DE GIUDEL. 39 Or l' uno de' malfattori appiccati lo ingiuriava: dicendo, Se tu sei'l Cristo, salva te stesso, e noi. 40 Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava: dicendo, Non hai tu ti-more, non pur di Dio; essendo

nel medesimo supplicio? 41 E noi di vero vi siamo giusta-mente: perciochè riceviamo la condegna pena de nostri fatti: ma

costui non ha commesso alcun

misfatto. 42 Poi disse a Gesù, Signore, ricordati di me, quando sarai venuto

nel tuo regno. 43 E Gesu gli disse, Io ti dico in verita, ch'oggi tu sarai meco in

paradiso. 44 Or era intorno delle sei ore, e

si fecero tenebre sopra tutta la terra, infino alle hove.

45 E'l sole scurò, e la cortina del tempio si fendè per lo mezzo. 46 E Gesù, dopo aver gridato con

ao E Gesti, dopo aver grassa com gran voce, disse, Padre, lo rimetto lo spirito mio nelle tue mani. E, detto questo, rendè lo spirito. 47 E'l centurione, veduto ciò ch'era avvenuto, giorificò Iddio: dicendo, Veramente quest' uomo era giusto.
48 E tutte le turbe, che s'erano

raunate a questo spettacolo, vedute le cose ch'erano avvenute, se ne tornarono, battendosi 'l petto. 49 Or, tutti i suoi conoscenti, e le donne che l'aveano insieme seguitato da Galilea, si fermarono da lontano, riguardando queste

 Ed ecco un certo uomo, chiamato per nome losef, ch' era consigliere, uomo da bene, e diritto: 51 Il qual non avea acconsentito \* 87

era da Arimatea, città de' Gludei: ed aspettava anch' egli il regno di Dio

52 Costui venne a Pilato, e chiese

il corpo di Gesù.

53 E, trattolo giù di croce, l'involse in un lenzuolo, e lo mise in un monumento tagliato in una roccia, nel quale niuno era stato ancora posto

54 Or quel giorno era la prepara-zion della festa, e'l sabato sopra-

stava

55 E le donne, le quali erano ve-nute insieme da Galilea con Gesù, avendo seguitato Iosef, riguardarono il monumento, e come 'l corpo d'esso v'era posto.

56 Ed, essendosene tornate, apparecchiarono degli aromati, e degli oli odoriferi: e si riposarono il sabato, secondo'l comandamento.

#### CAP. XXIV.

NEL primo giorno della setti-E mana, la mattina molto per tempo, esse, e certe altre con loro, vennero al monumento, portando gli aromati ch'aveano preparati.

2 E trovarono la pietra rotolata dal monumento.

3 Ed, entrate dentro, non trovarono il corpo del Signore Gesù.

4 E, mentre stavano perplesse di ciò, ecco, due uomini sopraggiunsero loro, in vestimenti folgoranti. 5 I quali, essendo esse impaurite.

e chinando la faccia a terra, disser loro, Perchè cercate il vivente tra i morti ?

6 Egli non è quì, ma è risuscitato; ricordatevi come egli vi parlò, mentre era ancora in Galilea:

7 Dicendo, che conveniva che'l Figliuol dell' uomo fosse dato nelle mani degli uomini peccatori, e fos-se crocifisso, ed al terzo giorno risuscitasse.

8 Ed esse si ricordarono delle pa-

role d'esso.

9 Ed essendosene tornate dal monumento, rapportarono tutte queste cose agli undici, ed a tutti gli altri.

10 Or quelle, che dissero queste cose agli apostoli, erano Maria Maddalena, e Giovanna, e Maria, madre di lacobo; e l'altre ch'erano con loro.

11 Ma le lor parole parvero loro un vaneggiare: e non credettero

loro. 12 Ma pur Pietro, levatosi, corse al monumento: ed, avendo guar-

dato dentro, non vide altro che le 20

### EVANGELO DI S. LUCA, XXIV.

lensuola, che giacevano quivi: e | do, Rimani con noi : perciochè e' se n' andò, maravigliandosi tra sè | si fa sera, e'l giorno è già dichinato. stesso di ciò ch' era avvenuto. 13 Or ecco, due di loro in quel-

l'istesso giorno andavano in un castello, il cui nome era Emmaus, distante da Gerusalemme sessanta

14 Ed essi ragionavano fra loro di tutte queste cose, ch'erano avve-

15 Ed avvenne che, mentre ragionavano, e discorrevano insieme, Gesù s'accostò, e si mise a caminar con loro.

16 Or gli occhi loro erano ritenuti, per non conoscerio.

17 Ed egli disse loro, Quali son questi ragionamenti, che voi te-

nete tra voi, caminando? e perchè siete mesti?

18 E l'uno, il cui nome era Cleopa, rispondendo, gli disse, Tu solo, dimorando in Gerusalemme, non

sai le cose che in essa sono avve-nute a questi giorni? 19 Ed egli disse loro, Quali? Ed essi gli dissero, Il fatto di Gesù Nazareno, il quale era un' uomo profeta, potente in opere, ed in parole, davanti a Dio, e davanti a tutto'l

popolo: 20 E come i principali sacerdoti, ed i nostri magistrati l'hanno dato ad esser giudicato a morte, e l'han-no crocifisso.

21 Or noi speravamo ch'egli fosse

colui ch'avesse a riscattare Israel: ma ancora, oltr'a tutto ciò, benchè sieno tre giorni che queste cose sono avvenute : 22 Certe donne d'infra noi ci han-

no fatti stupire: perciochè, essendo andate la mattina a buon' ora al

monumento:

23 E non avendo trovato il corpo d'esso, son venute, dicendo d'aver veduta una vision d'angeli, i quali dicono ch'egli vive.

24 Ed alcuni de' nostri sono andatial monumento,ed hanno trovato così, come le donne aveano detto: ma non hanno veduto Gesù. 25 Allora egli disse loro, O insen-

sati, e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno

26 Non conveniva egli che'l Cristo sofferiese queste cose, e cost entrasse nella sua gloria?

27 E, cominciando da Moisè, e

seguendo per tutti i profeti, dichiarò loro in tutte le scritture le cose ch'erano di lui 28 Ed, essendo giunti al castello, ove andavano, egli fece vista d'an-

dar più lungi. 29 Ma essi gli fecer forza: dicen-

si fa sera, e'l giorno è gia dichinato. Egli adunque entrò nell' albergo, per rimaner con loro. 30 E, quando egli si fu messo a

tavola con loro, prese il pane, e fece la benedizione; e, rottolo, lo distribuì loro

31 E gli occhi loro furono aperti, e lo riconobbero: ma egli sparì da

32 Ed cesi dissero l'uno all' altro, Non ardeva il cuor nostro in noi, mentre egli ci parlava per la via, è ci apriva le scritture ?

33 Ed in quella stessa ora si levarono, e ritornarono in Gerusalemme, e trovarono raunati gli undici, e quelli ch'erano con loro :

34 I quali dicevano, Il Signore è veramente risuscitato, ed è appa-

rito a Simon. 35 Ed essi ancora raccontarono le come avienute loro per la via, c come egli era stato riconosciuto da loro nel rompere il pane. 36 Or, mentre essi ragionavano

queste cose, Gesù stesso comparve nel messo di loro, e disse loro,

Pace a voi.

37 Ma essi, smarriti, ed impauriti, pensavano vedere uno spirito.

38 Ed egli disse loro, Perchè siete turbati e perchè salgono ragionamenti ne cuori vostri ?

39 Vedete le mie mani, ed i miei pledi : perciochè io son desso : palpatemi, e vedete: conciosiacosachè uno spirito non abbia carne. nè ossa, come mi vedete avere.

40 E, detto questo, mostrò loro le mani, ed i piedi.

41 Ma, non credendo essi ancora per l'allegressa, e mara vigliandosi, egli disse loro, Avete voi più alcuna cosa da mangiare i

42 Ed essi gli diedero un pesso di pesce arrostito, e d'un fiale di mele. 43 Ed egli, presolo, mangiò in lor

presenza

44 Poi disse loro, Questi sono iraionamenti, ch'io vi teneva essendo ancora con voi : che conveniva che tutte le cose scritte di ma nella legge di Moisè, e ne' profeti, e ne' salmi, fossero adempiute. 45 Allora egii aperse loro la men-

te, per intendere le scritture

46 E disse loro, Così è scritto, e così conveniva che l'Cristo sofferisse, ed al terso giorno risuscitasse da' morti :

47 E che nel suo nome si predicasse penitenza, e remissione de peccati, fra tutte le genti, cominciando da Gerusalemme.

48 Or voi siete testimoni di queste

cose.

### EVANGELO DI S. LUCA, XXIV.

49 Ed ecco, io mando sopra voi la ¡ gli benediceva, si diparti da loro, promessa del Padre mio: or voi, dimorate nella città di Gerusalemme, finchè siste rivestiti della vir-

tania : e, levate le mani in alto, gli

benedisse. 51 Ed avvenne che, mentre egli

legrezza. tù da alto. 50 Poi gli meno fuori fino in Be-

ed era portato in su nel cielo. 52 Ed essi, adoratolo, ritornaro-

no in Gerusalemme con grande al-

53 Ed erano del continuo nel tempio, lodando, e benedicendo Iddio. Amen.

### EVANGELO DI

# SAN GIOVANNI

CÁP. I.

NEL principio la Parola era, e
la Parola era appo Iddio, e la

Parola era Dio. 2 Essa era nel principio appo Iddio.
3 Ogni cosa è stata fatta per essa : e senza essa niuna cosa fatta è stata

fatte.

4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini.

5 E la luce riluce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. 6 Vi fu un' uomo mandato da Dio. il cui nome era Glovanni.

7 Costul venne per testimonianza, affin di testimoniar della Luce, a-

ciochè tutti credessero per lui. 8 Egli non era la Luce, anzi era mandato per testimoniar della

Luce 9 Colui, che è la Luce vera, la quale allumina ogni uomo che viene

nel mondo, era. 10 Era nel mondo, e'l mondo è

stato fatto per esso: ma il mondo non l'ha conosciuto.

11 Egli è venuto in casa sua, ed i suoi non l' hanno ricevuto.

12 Ma, a tutti coloro che l'hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha data questa ragione, d'esser fatti figliuoli di Dio:

13 I quali, non di sangue, nè di volontà di carne, nè di volontà d'uomo, ma son nati da Dio.

14 E la Parola è stata fatta carne, ed è abitata fra noi, (e noi abbiam contemplata la sua gloria: gioria, come dell' unigenito proce-duto dal Padre,) piena di grazia, e

di verità. 15 Giovanni testimoniò di lui, e grido: dicendo, Costul è quel di cui lo diceva, Colui che viene die-tro a me m'è antiposto: percio-

chè egli era prima di me. 16 E noi tutti abbiam ricevuto della sua pienessa, e grazia per grasia.

17 Perciochè la legge è stata data

per Moisè: ma la gradia, e la veri-tà è avvenuta per Gesù Cristo. 18 Niuno vide giammai Iddio: l'unigenito Figituolo, ch'è nel seno del Padre, è quel che l'ha dichiarato.

19 E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei da Gerusalemme mandarono de' sacer-doti, e de' Leviti, per domandar-

gli, Tu chi sei ?
20 Ed egli riconobbe chi egli era, e nol nego: anzi lo riconobbe: dicendo, Io non sono il Cristo.

21 Ed essi gli domandarono, Che sei adunque? Sei tu Elia? Ed egli disse, Io nol sono. Sei tu il Profe-ta? Ed egli rispose, No.

22 Ed adunque gli dissero, Chi sci ? aciochè rendiamo risposta a coloro che ci hanno mandati: che dici tu di te stesso ?

23 Egli disse, lo son la voce di colui che grida nel diserto, Addirizza-te la via del Signore: siccome il

profeta Isaia ha detto. 24 Or coloro ch' erano stati mandati erano d'infra i Farisei.

25 Ed essi gli domandarono, e gli dissero, Perchè dunque battezzi, se tu non sei l'Cristo, nè Elia, ne l profeta?

26 Giovanni rispose loro, dicendo, Io batterzo con acqua: ma nel messo di voi è presente uno, il

qual voi non conoscete. 27 Esso è colui che viene dietro a me, il qual m' è stato antiposto, di cui io non son degno di sciogliere

il correggiuol della scarpa. 28 Queste cose avvennero in Be-tabara, di la dal Giordano, ove Giovanni batterrava.

29 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva a lui : e disse, Ecco l'Agne!lo di Dio, che toglie il peccato del mondo.

30 Costui è quel del quale io dice-

203

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, I. II.

va, Dietro a me viene un' uomo, il qual m' è antiposto : perciochè di era prima di me.

31 E, quant è a me, io nol conosceva : ma, aciochè egli sia manife-stato ad Israel, per ciò son venuto,

battezzando con acqua. 32 E Giovanni testimoniò, dicendo, Io ho veduto lo Spirito, ch'è sceso dal cielo in somiglianza di

colomba, e s'è fermato sopra lui. 33 E, quant' è a me, io nol conosceva: ma colui che m'ha mandato a battezzar con acqua m'avea detto, Colui, sopra'l quale tu ve-drai scender lo spirito, e fermarsi, è quel che battezza con lo Spirito Santo.

34 Ed io l' ho veduto, e testifico che costui è ii Figliuol di Dio.

35 Il giorno seguente, Giovanni di nuovo si fermo, con due de' suoi

discepoli 36 Ed, avendo riguardato in faccia Gesù che caminava, disse, Ecco l'Agnello di Dio.

37 Ed i due discepoli l'udirono

parlare, e seguitarono Gesù. 38 E Gesù, rivoltosi, e veggendo che lo seguitavano, disse loro, Che cercate? Ed essi gli dissero, Rabbi, (il che, interpretato, vuol dire, Maestro, dove dimori?

39 Egli disse loro, Venite, e vede-telo. Essi adunque andarono, e videro ove egli dimorava, e stettero appresso di lui quel giorno. Or era

intorno le dieci ore.

40 Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno de' due, ch' aveano udito quel ragionamento da Giovanni, ed aveano seguitato Gesù.

41 Costui trovò il primo il suo fratello Simon, e gli disse, Noi ab-biam trovato il Messia: il che, interpretato, vuol dire, Il Cristo.

42 E lo menò a Gesù. E Gesù, riguardatolo in faccia, disse, Tu sei Simon, figliuol di Iona: tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire, Pietra.

43 Il giorno seguente, Gesù volle andare in Galilea, e trovò Filippo:

e gli disse, Seguitami.

44 Or Filippo era da Betsaidà, della città d'Andrea, e di Pietro. 45 Filippo trovò Natanael, e gli disse, Noi abbiam trovato colui, del quale Moisè nella legge, ed i profeti hanno scritto: chè Gesù, figliuol di Iosef, chè da Nazaret. 46 E Natanael gli disse, Può egli

esservi bene alcuno da Nazaret? Filippo gli disse, Vieni, e vedi.

47 Gesu vide venir Natanael a se, e disse di lui, Ecco veramente un Israelita, nel quale non v'è 

48 Natanael gli disse, Onde mi conosci? Gesù rispose, e gli disse, Avanti che Filippo ti chiamasse quando tu eri sotto'l fico, io ti vedeva

49 Natanael rispose, e gli disse, Maestro, tu sei 'l Figliuol di Dio:

tu sei 'l Re d'Israel.

50 Gesù rispose, e gli disse, Perciochè io t'ho detto ch'io ti vedeva sotto'l fico, tu credi: tu vedrai cose maggiori di queste.

51 Pol gli disse, In verità, in verità io vi dico, che da ora innansi voi vedrete il cielo aperto, e gli angeli di Dio saglienti, e discen-

# denti sopra'l Figliuol dell' uomo. CAP. IL.

E, TRE giorni appresso, si fe-cero delle nozze in Cana di Galilea: e la madre di Gesù era

quivi. 2 Or anche Gesù, co' suoi discepoli, fu chiamato alle nozze.

3 Ed, essendo venuto meno il vino, la madre di Gesù gli disse, Non hanno vino.

4 Gesù le disse, Che v'e fra te, e me, o donna ? l'ora mia non è ancora venuta-

5 Sua madre disse a' servitori. Fate tutto ciò ch' egli vi dirà.

6 Or quivi erano sei pile di pietra, poste secondo l'usanza della purificazion de' Giudei, le quali contenevano due, o tre misure grandi per una

7 Gesù disse loro, Empiete d'ac-Ed essi l'empierono qua le pile.

fino in cima.

8 Poi egli disse loro, Attignete ora, e portatelo allo scalco. Ed essi gliel portarono.

9 E, come lo scalco ebbe assaggiata l'acqua ch'era stata fatta vino, (or egli non sapeva onde quel vino si fosse: ma ben lo sapevano i servitori ch'aveano attinta l'acqua) chiamò lo sposo:

10 E gli disse, Ogni uomo presenta prima il buon vino : e, dopo che s'è bevuto largamente, il men buono: ma tu hai serbato il buon

vino infino ad ora.

11 Gesù fece questo principio di miracoli in Cana di Galilea. e manifestò la sua gloria : ed i suoi discepoli credettero in lui.

12 Dopo questo discese in Capernaum, egli, e sua madre, ed i suoi fratelli, ed i suoi discepoli : e stet-tero quivi non molti giorni. 13 Or la pasqua de Giudei era vi-

cina: e Gesù salì in Gerusalemme. 14 E trovò nel tempio coloro che vendevano buoi, e pecore, e co-

### EVANGELO DI S. GIOVANNI. II. III.

lombi : ed i cambiatori, che sede- | può entrar nel regno di Dio-

vano 15 Ed egli, fatta una sferza di cordicelle, gli cacciò tutti fuor del templo, insieme co buoi, e le pecore: e sparse la moneta de' cam-

biatori, e riversò le tavole. 16 Ed a coloro che vendevano i colombi disse, Togliete di qui queste cose : non fate della casa del

Padre mio una casa di mercato. 17 Ed i suoi discepoli si ricordarono ch'egli è scritto, Il zelo della

tua casa m' ha roso. 18 Per ciò i Giudei gli fecer motto. e dissero. Che segno ci mostri, che

tu fai coteste cose ?

19 Gesù rispose, e disse loro, Disfate questo tempio, ed in tre giorni io lo ridirizzero.

20 Laonde i Giudei dissero, Questo tempio è stato edificato in quarantasei anni, e tu lo ridirizze-resti in tre giorni? 21 Ma egli diceva del tempio del

suo corpo.

22 Quando egli adunque fu risuscitato da' morti, i suoi discepoli si ricordarono ch'egli avea lor detto questo: e credettero alla scrittura, ed alle parole che Gesù avea dette.

23 Or, mentre egli era in Gerusalemme nella pasqua, nella festa, molti credettero nel suo nome, veggendo i suoi miracoli ch'egli

faceva. 24 Ma Gesù non fidava loro sè stesso, perciochè egli conosceva

tutti 25 E, perciochè egli non avea bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, conciofossecosach' egli so conoscesse quello ch'era nell' nomo.

CAP. III.

R v'era un'uomo, d'infra i Farisei, il cui nome era Nicodemo, rettor de' Giudel.

2 Costui venne a Gesù di notte, e gli disse, Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio: conciosiacosachè niuno possa fare i segni che tu fai, se Iddio non è con lui.

3 Gesù rispose, e gli disse, in verità, in verità, io ti dico, che, se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. 4 Nicodemo gli disse, Come può

un'uomo, essendo vecchio, nascere? può egli entrare una seconda volta nel corpo di sua madre, e nascere ?

5 Gesù rispose, In verità, in verità, io ti dico, che, se alcuno non è nato d'acqua, e di Spirito, non

6 Ciò ch' è nato della carne è carne: ma ciò ch'è nato dello Spirito è spirito.

7 Non maravigliarti ch' io t' ho detto che vi convien nascer di

8 Il vento soffia ove egli vuole, e tu odi'l suo suono, ma non sai onde egli viene, nè ove egli va : co-

sì e chiunque è nato dello Spirito. 9 Nicodemo rispose, e gli dis Come possono farsi queste cose?

10 Gesù rispose, e gli disse, Tu sei 'l dottore d'Israel, e non sai queste cose?

ll In verità, in verità, io ti dico, che noi parliamo ciò che sappiamo, e testimoniamo ciò ch'abbiamo veduto: ma voi non ricevete la nostra testimonianza.

12 Se io v'ho dette le cose terrene, e non credete: come crederete, se io vi dico le cose celesti?

13 Or niuno è salito in cielo, se non colui ch' è disceso dal cielo, cioè, il Figliuol dell'uomo, ch'è

nel cielo.

14 E, come Moisè alzò il serpente nel diserto, così conviene che 'l Figliuol dell'uomo sia innalzato:

15 Aciochè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 16 Perciochè Iddio ha tanto amato il mondo, ch'egli ha dato il suo unigenito Figliuolo, aciochè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

17 Conciosiacosach' Iddio non abbia mandato il suo Figliuolo nel mondo, aciochè condanni 'l mondo : anzi, aciochè il mondo sia sal-

vato per lui. 18 Chi crede in lui non sarà condannato: ma chi non crede già è condannato: perclochè non ha creduto nel nome dell'unigenito

Figliuol di Dio. 19 Or questa è la condannazione,

che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amate le tenebre più che la luce: perciochè le loro opere erano malvage. 20 Conciosiacosachè chiunque fa

cose malvage odii la luce, e non venga alla luce: aciochè le sue opere non sieno convinte. 21 Ma colui che fa opere di verità.

viene alla luce, aciochè l'opere sue sieno palesate : perciochè son fatte in Dio.

22 Dopo queste cose, Gesù, co' suoi discepoli, venne nel paese della Giudea; e dimorò quivì con loro, e battezzava.

23 Or Giovanni battessava anch' egli in Enon, presso di Salim : percioche ivi erano acque assal: e

# Evangelo di S. Giovanni, iil iv.

la gente veniva, ed era battezzata. 24 Conciofossecosachè Giovanni non fosse ancora stato messo in prigione. 25 Laonde fu mosta da discepoli

di Giovanni una quistione co' Giu-

dei, intorno alla purificazione. 26 E vennero a Giovanni, e gli dissero, Maestro, ecco colui ch'era teco lungo 'l Giordano, a cui tu rendesti testimoniansa, battessa, e

tutti vengono a lui. 27 Giovanni rispose, e disse, L'uo-mo non può ricever nulla, se non

gli è dato dal cielo.

28 Voi stessi mi siete testimoni ch'io ho detto, Io non sono il Cristo: ma ch'io son mandato davanti a lui

29 Colui c'ha la sposa è lo sposo: ma l'amico dello sposo, che e presente, e l'ode, si rallegra grandemente della voce dello sposo: perciò, questa mia allegressa è com-

piuta. 30 Convien ch'egli cresca, e ch' io

diminuiscs.

31 Colui che vien da alto è sopra tutti: colui ch'è da terra è di terra e di terra parla: colui che vien dal cielo è sopra tutti :

32 E testifica ciò ch'egli ha veduto, ed udito: ma niuno riceve

la cua testimonianza.

33 Colui c'ha ricevuta la sua testimoniansa ha suggellato ch' Iddio è verace.

34 Perciochè, colui ch' Iddio ha mandato paria le parole di Dio: conciosiacosach' Iddio non gli dia

lo Spirito a misura. 35 Il Padre ama il Figliuolo, e gli ha dato ogni cosa in mano.

36 Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna: ma chi non crede al Firliuolo, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora sopra lui.

QUANDO adunque il Signore ebbe saputo che i Farisci aveano udito, che Gesù faceva, e battezzava più discepoli che Gio-

2 (Avvegnachè Gesù stesso non battezzasse, ma i suoi discepoli :) 3 Lasciò la Giudea, e se n'andò

di nuovo in Galilea.

4 Or gli conveniva passar per lo passe di Samaria. 5 Venne adunque ad una città del paese di Samaria, detta Sichar,

che è presso della possessione, la quale Iacob diede a Iosef, suo figliuolo.

6 Or quivi era la fontana di Ia-cob. Gesù adunque, affaticato del camino, sedeva così in su la fontana: or era intorno delle sei ore. 7 Ed una donna di Samaria venne, per attigner dell acqua. E Gesù le disse, Dammi bere.

8 (Perciochè i suoi discepoli erano andati nella città, per comperar

da mangiare.)

9 Laonde la donna Samaritana gli disse, Come, essendo Giudeo, domandi tu bere a me, che sen donna Samaritana? conciosiacosachè i Giudei non usino co'Sa maritani.

10 Gesù rispose, e le disse, Se tu concecessi I dono di Dio, e chi è colui che ti dice, Dammi bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli t'avrebbe dato dell'acqua viva.

11 La donna gli disse, Signore, tu non hai pure alcun vase da attignere, e'i posso è profondo: onde adunque hai quell' acous

viva? 12 Sei tu maggiore di Iacob, nostro padre, il qual ci diede questo

pozzo, ed egli stesso ne bevve, ed i suoi figliuoli, e'l suo bestiame? 13 Gesu rispose, e le disse, Chinn-

que bee di questa acqua, avrà ancora sete:

14 Ma, chi berrà dell' acqua ch' io gli darò non avrà giammai in eterno sete : anzi, l'acqua ch'io gli darò diverrà in lui una fonte d'ac-

daro diverra in ini una nonte dac-qua sagliente in vita eterna.

15 La donna gli disse, Signore, dammi cotesta acqua, aciochè io non abbia più sete, e non venga più quà ad attignerne.

16 Gesù le disse, Va' chiama il tro marite, a visal est.

tuo marito, e vieni quà.

17 La donna rispose, e gli disse, lo non ho marito. Gesù le disse, Bene hai detto, Non ho marito: 18 Perciochè tu hai avuti cinque mariti, e quello che tu hai ora non

è tuo marito: questo hai tu detto con verità. 19 La donna gli disse, Signore, io

go che tu sei profeta. 20 I nostri padri hanno adorato in questo monte: e voi dite ch' in Ge-rusalemme è il luogo ove conviene adorare.

21 Gesù le disse, Donna, credimi che l'ora viene, che voi non adorerete il Padre nè in questo monte,

nè in Gerusalemme. 22 Voi adorate ciò che non cono-

scete: noi adoriamo ciò che noi conosciamo: conclosiscosachè la

salute sia dalla parte de' Gindei.
23 Ma l'ora viene, e già al presente è, che l veri adoratori adoreranno il Padre in ispirito, e verità: perciochè anche il Padre domanda tali che l'adorino.

24 Iddio è Spirito: per ciò, con-

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, IV. V.

vien che coloro che l'adorano l'adorino in ispirito, e verità.

25 La donna gli disse, Io so che'l Messia, il quale è chiamato Cristo, ha da venire: quando esso sarà venuto, ci annunziera ogni cosa.

26 Gesù le disse, Io, che ti parlo,

son desso. 27 Ed in su quello, i suoi disceli vennero, e si maravigliarono ch'egli parlasse con una donna: ma pur niuno diese, Che domandi?

28 La donna adunque, lasciata la sua secchia, se n'andò alla città, e

disse alla gente:

29 Venite, vedete un'uomo che m' ha detto tutto ciò ch' io ho fatto: non è costui 'l Cristo?

30 Uscirono adunque della città,

e vennero a lui.

31 Or in quel messo i suoi discepoli lo pregavano: dicendo, Mae-stro, mangia. 32 Ma egli diese loro, Io ho da

mangiare un cibo, il qual voi non apete. 33 Laonde i discepoli dicevano

l'uno all'altro, Gli ha punto alcuno portato da mangiare? 34 Gesù disse loro, Il mio cibo è, ch' io faocia la volontà di colui che

m'ha mandato, e ch'io adempia l' opera sua.

35 Non dite voi che vi sono ancora quattro mesi infino alla mietitura? ecco, io vi dico, Levate gli occhi vostri, e riguardate le contrade, come già son bianche da mietere.

36 Or il mietitore riceve premio, e ricoglie frutto in vita eterna: acioche 'l seminatore, e 'l mietitore si rallegrino insieme.

37 Conciosiacosachè in questo

quel dire sia vero, L'uno semina, e l'altro miete.

38 Io v' ho mandati a mieter ciò intorno a che non avete faticato: altri hanno faticato, e voi siete entrati nella lor fatica.

39 Or di quella città molti de Samaritani credettero in lui, per le parole della donna che testimoniava, Egli m' ha dette tutte le cose ch' io ho fatte.

40 Quando adunque i Samaritani furon venuti a lui, lo pregarono di dimorare appresso di loro : ed egli dimorò quivi due giorni.

41 E più assai credettero in lui per

la sua paroia; 42 E dicevano alla donna, Noi non crediamo più per le tue parole: perciochè noi stessi l'abbiamo udi-to, e appiamo che costul è vera-mente il Cristo, il Salvator del mondo.

43 Or, passati que due giorni, egli si parti di là, e se n'andò in Galilea. 44 Conciofossecosachè Gesù stesso

avesse testimoniato ch' un profeta non è onorato nella sua propia patria.

45 Quando adunque egli fu ve-

nuto in Galilea, i Galilei lo ricevettero, avendo vedute tutte le cose ch' egli avea fatte in Gerusalemme nella festa: perciochè anch' essi eran venuti alla festa.

46 Gesù adunque venne di nuovo in Cana di Galilea, dove avea fatto dell'acqua vino. Or v'era un certo ufficial reale, il cui figliuolo era

infermo in Capernaum.

47 Costui, avendo udito che Gesù era venuto di Giudea in Galilea. andò a lui, e lo pregò che scendesse. e guarisse il suo figliuolo: per-ciochè egli stava per morire.

48 Laonde Gesù gii disse, Se voi non vedete segni, e miracoli, voi

non crederete.

49 L'ufficial reale gli disse, Signore, scendi prima che'l mio fanciullo

muola.

50 Gesù gli disse, Va', il tuo fi-gliuolo vive. E quell'uomo cre-dette alla parola che Gesù gli avea detta : e se n' andava.

51 Or, come egli già scendeva, i suoi servitori gli vennero incontro, e gli rapportarono, e dissero, Il tuo

figliuolo vive. 52 Ed egli domandò loro dell' ora ch'egli era stato meglio. Ed essi gii dissero, Ieri a sette ore la febbre lo lasciò.

53 Laonde il padre conobbe ch'era nella stessa ora, che Gesù gli avea detto. Il tuo figliuolo vive: e credete egli, e tutta la sua casa.

54 Questo secondo segno fece di nuovo Gesù, quando fu venuto di Giudea in Galilea.

### CAP. V.

OPO queste cose v'era una fe-sta de Giudei: e Gesù salì in

Gerusalemme.

2 Or in Gerusalemme, presso del-la *porta* delle pecore, v' è una pe-scina, detta in Ebreo Betesda, c'ha cinque portici.

3 în essi giaceva gran moltitu-dine d'infermi, di ciechi, di soppi,

di secchi, aspettando I movimento dell' acqua. 4 Perclochè di tempo in tempo un' angelo scendeva nella pescina, ed intorbidava l'acqua: e'l primo

che v' entrava, dopo l' intorbidamento dell'acqua, era sanato, di qualunque malattia egli fosse tenuto.

# EVANGELO DI S. GIOVANNL V.

3 Or quivi era un certo uomo, ch' era etato infermo trentotto anni. 6 Gesù, veduto costul giacere, e sapendo che gia lungo tempo era stato infermo, gli disse, Vuoi tu

esser sanato? 7 L'infermo gli rispose, Signore, io non ho alcuno che mi metta nella pescina, quando l'acqua è intorbidata : e quando lo vi vergo, un' altro vi scende prima di me-

8 Gesù gli disse, Levati, togli 'l

tuo letticello, e camina.

9 Ed in quello stante quell' uomo fu sanato, e tolse il suo letticello, e caminava. Or in quel giorno era

10 Laonde i Giudel dissero a colui ch'era stato sanato, Egli è sabato: non t' è lecito di togliere il tuo letticello.

11 Egli rispose loro, Colui che m'ha sanato m'ha detto, Togli 'l

tuo letticello, e camina. 12 Ed essi gli domandarono, Chi è quell'uomo che t'ha detto, Togli 'l

tuo letticello, e camina

I3 Or colui ch'era stato sanato non sapeva chi egli fosse: per-ciochè Gesù s' era sottratto dalla moltitudine ch' era in quel luogo.

14 Di poi Gesù lo trovò nel tem-pio, e gli disse, Ecco, tu sei stato sanato : non peccar più, che peggio

non t' avvenga-15 Quell' uomo se n' andò, e rapporto a Giudel che Gesù era quel

che l'avea sanato. 16 E per ciò i Giudei perseguiva-no Gesu, e cercavano d'ucciderlo: perciochè avea fatte quelle cose in sabato.

17 Ma Gesù rispose loro, Ii Padre mio opera infino ad ora, ed io an-

cora opero.

18 Per ciò adunque i Giudei cercavano vie più d'ucciderlo: perciochè non solo violava il sabato; ma ancora diceva Iddio esser suo Padre, facendosi uguale a Dio.

19 Laonde Gesù rispose, e disse loro, In verità, in verità, io vi dico, che l Figliuolo non può far nulla da sè stesso: ma fa ciò che vede fare al Padre: perciochè le cose ch' esso fa, il Figliuolo le fa anch'egli simigliantemente.

20 Conciosiacosachè 1 Padre ami ii Figliuolo, e gli mostri tutte le cose ch'egli fa : ed anche gli mostrera opere maggiori di queste,

aciochè voi vi maravigliate 21 Percioche, siccome il Padre suscita i morti, e gli vivifica, così an-

cora il Figliuolo vivifica coloro ch' egli vuole. 22 Conciosiacosachè l' Padre non giudichi alcuno, ma abbia dato \* 94

tutto'i giudicio al Figliuolo: 23 Aciochè tutti onorino il Figliuolo, come onorano il Padre: chi non onora il Figliuolo, non ono ra il Padre che l'ha mandato.

24 In verità, in verità, io vi dico, che chi ode la mia parola, e crede a colui che m' ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudicio: anzi è passato dalla morte alla vita.

25 In verità, in verità, io vi dico, che l'ora viene, e già al presente è, che i morti udiranno la voce del Figliuol di Dio: e coloro che l'a-

vranno udita viveranno. 26 Perciochè, siccome il Padre ha vita in sè stesso, così ha dato ancora al Figliuolo d' aver vita in sè

stesso; 27 E gli ha data podestà esiandio di far gludicio, in quanto egli è Fi-

gliuol d'uomo.

28 Non vi maravigliate di questo: perciochè l'ora viene, che tutti coloro che son ne' monumenti udiranno la sua voce.

29 Ed usciranno, coloro ch'avranno fatto bene, in risurrezion di vita: e coloro ch'avranno fatto male, in risurrezion di condanna-

zione. 30 lo non posso da me stesso far cosa alcuna: lo giudico secondo ch'io odo: e'l mio giudicio è giusto: perciochè io non cerco la mia volonta, ma la volontà del Padre

che m' ha mandato. 31 Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è ve-

race. 32 V'è un altro che rende testimonianza di me, ed io so che la testimonianza ch'egli rende di me è

verace. 33 Voi mandaste a Glovanni, ed egli rendette testimonianza alla verità.

34 Or io non prendo testimonianza da uomo alcuno: ma dico queste cose aciochè siate salvati.

35 Esso era una lampana ardente, e lucente : e voi volentieri gioiste, per un breve tempo, alla sua

36 Ma io ho la testimoniansa maggiore di quella di Giovanni: conclosiacosachè l'opere, che'l Padre m' ha date ad adempiere ; quel-l'opere, dico, le quali lo fo, testi-

moniano di me, che'l Padre mio m' ha mandato, 37 Ed anche il Padre stesso che m'ha mandato ha testimoniato di me: voi non udiste giammai la sua voce, nè vedeste la sua sem-

bianza:

38 E non avete la sua parola dimorante in voi : conciosiacosachè

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, V. VI.

mandato.

39 Investigate le scritture: perciochè voi pensate per esse aver vita eterna : ed esse son quelle che testimoniano di me.

40 Ma voi non volete venire a me, aciochè abbiate vita.

41 Io non prendo gloria dagli uomini

42 Ma io vi conosco, che non avete l'amor di Dio in voi.

43 Io son venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete:

se un'altro viene nel suo propio nome, quello riceverete.

44 Come potete voi credere, poichè prendete gioria gli uni dagli
altri, e non cercate la gloria che

viene da un solo Dio? 45 Non pensate ch'io v'accusi appo'l Padre: v'è chi v'accusa,

cioc, Moise, nel qual voi avete ripoeta la voetra speranza. 46 Perciochè, se voi credeste a Moisè, credereste ancora a me:

conciosiacosach' esso abbia scritto di me. 47 Ma. se non credete agli scritti

d'esso, come crederete alle mie parole?

#### CAP. VI.

OPO queste cose, Gesti se n'ando all' altra riva del mar della Galilea, che è il mar di Tibe-

2 E gran moltitudine lo seguita va: perciochè vedevano i miracoli

ch'egli faceva negl' infermi. 3 Ma Gesù sah in sul monte, e quivi sedeva co' suoi discepoli.

4 (Or la paequa, la festa de' Giudei, era vicina.)

5 Gesù adunque, alsati gli occhi. e veggendo che gran moltitudine

veniva a lui, disse a Filippo, Onde compereremo noi del pane, per dar mangiare a costoro ?
6 (Or diceva questo, per provar-

lo: perciochè egli sapeva quel ch'e-

ra per fare.)
7 Filippo gli rispose, Del pane per dugento denari non basterebbe loro, perchè ciascun d'essi ne pren-

desse pure un poco. 8 Andrea, fratello di Simon Pie tro, l'uno de' suoi discepoli, gli

9 Vè quì un fanciullo, c'ha cinque pani d'orso, e due pescetti: ma, che è ciò per tanti ?

10 E Gesù disse, Fate che gli uo-mini s'assettino. Or v' era in quel luogo erba assai. La gente adunque s'assettò, ed erano in numero

d'intorno a cinquemila. E Gesti prese i pani, e, ren #95

non crediate a colui ch'egli ha dute grazie, gli distribul a' discepoli, ed i discepoli alla gente assettata: il simigliante fece de pesci. quanto ne volevano.

12 E, dopo che furono saziati, Gesù disse a suoi discepoli, Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla

se ne perda.

13 Essi adunque gli raccolsero, ed empierono dodici corbelli di pezzi di que cinque pani d'orzo, ch'erano avanzati a coloro ch'aveano

mangiato. 14 Laonde la gente, avendo veduto 'i miracolo che Gesù avea fat-

to, disse, Certo costui è il profeta, che dee venire al mondo.

15 Gesù adunque, conoscendo che verrebbero, e lo rapirebbero per farlo re, si ritrasse di nuovo in sul monte, tutto solo.

16 E, quando fu sera, i suoi disce-

poli discesero verso 'l mare. 17 E, montati nella navicella, traevano all'altra riva del mare, verso Capernaum : e già era scu-

ro, e Gesù non era venuto a loro. 18 E, perchè soffiava un gran vento, il mare era commosso.

19 Or, quando ebbero vogato intorno di venticinque, o trenta stadi videro Gesù che caminava in sul mare, e s'accostava alla navicella: ed ebber paura.

20 Ma egli disse loro, Sono io:

non temiate.

21 Essiadunque volonterosamente lo ricevettero dentro la navicella: e subitamente la navicella arrivò là dove essi traevano.

22 Il giorno seguente, la moltitu-dine ch'era restata all'altra riva del mare, avende veduto che quivi non v'era altra navicella, che quell' una nella quale erano montati i discepoli di Gesù, e ch'egli non v'era montato con loro: anzi che i suoi discepoli erano partiti eoli :

23 (Or altre navicelle erano venute di Tiberiade, presso del luo-go, ove, avendo 'l Signore rendute grazie, aveano mangiato il pane :)

24 La moltitudine, dico, come ebbe veduto che Gesù non era quivi, nè i suoi discepoli, montò an-ch'ella in quelle navicelle, e venne

in Capernaum, cercando Gesù;
25 E, trovatolo di là dal mare,
gli disse, Maestro, quando sei
giunto quà?
26 Gesù rispose loro, e disse, In

verità, in verità, io vi dico, che voi mi cercate, non perciochè avete veduti miracoli; ma, perciochè avete mangiato di que siete stati sasiati.

27 Adoperatevi, non intorno al

203

# EVANGELO DI S. GIOVANNI. VI.

cibo che perisce, ma intorno al cibo che dimora in vita eterna, il quale il Figliudi dell' uomo vi darà: perciochè esso ha il Padre, cioè, iddio, suggellato. 28 Laonde essi gli dissero, che 28 Laonde essi gli dissero, che

28 Laonde essi gli dissero, Che faremo, per operar l'opere di Dio? 29 Gesù rispose, e disse loro? Questa è l'opera di Dio, che voi crediate in colui ch'egli ha man-

dato.

30 Laonde essi gli dissero, Qual segno fai tu adunque, aciochè noi lo veggiamo, e ti crediamo? che

opera?
31 I nostri padri mangiarono la
manna nel diserto: come è scritto, Egli diè lor mangiare del pan

celeste.
32 Allora Gesù disse loro, In verità, in verità, io vi dico, che Moisè non v'ha dato il pan celeste: ma'l Padre mio vi da il vero pan

celeste.

33 Perciochè il pan di Dio è quel
che scende dal cielo, e dà vita al

34 Essi adunque gli dissero, Signore, dacci del continuo cotesto pane. 35 E Gesù disse loro, Io sono il pane della vita: chi vienea me non avrà fame, e chi crede in me non

avrà giammai sete. 36 Ma io v'ho detto che, benchè m'abbiate veduto, non però credete. 37 Tutto quello che'l Padre mi dà verrà a me, ed io non caccerò fuori

colui che viene a me. 38 Perciochè io son disceso del cie-

lo, non aciochè io faccia la mia volontà, ma la volontà di colui che

m'ha mandato.

39 Or quest'è la volontà del Padre che m'ha mandato, ch'io non perda miente di tutto ciò ch'egli m'ha dato: anzi, ch'io lo risusciti nell'ultimo

giorno.

40 Ma altresì la volontà di colui che m'ha mandato è questa, che chiunque vede il Figliuolo, e crede

che m'ha mandato è questa, che chiunque vede il Figliudio, e crede in lui, abbia vita eterna: ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno.

41 I Giudel adunque mormoravano di lui, perciochè egli avea detto, Io sono il pane chè diaceso dal cielo. 42 E dicevano, Costui non è egli Gesù, figliuol di Iosef, di cui noi conosciamo il padre, e la madre? come adunque dice costui, lo son disceso dal cielo.

43 Laonde Gesù rispose, e disse loro, Non mormorate tra voi.

44 Niuno può venire a me, se non che'l Padre che. m'ha mandato lo tragga: ed io lo risusciterò nell' ultimo giorno.

45 Egli è scritto ne' profeti, E tut-

uomo dunque c'ha udito dal Padre, ed ha imparato, viene a me. 46 Non già ch'alcuno abbia vedu-

to il Padre, se non colui ch'è da Dio: esso ha veduto il Padre. 47 In verità, in verità, lo vi dico,

Chi crede in me ha vita eterna.
48 lo sono il pan della vita.

49 I vostri padri mangiarono la manna nel diserto, e morirono. 50 Quest'è il pane ch'è disceso dal

50 Quest' è il pane ch'è disceso dal cielo, aciochè chi ne avrà mangisto

non muoia.

51 lo sono il vivo pane, ch'è disceso dal cielo: se alcun mangia di questo pane viverà in eterno; or il pane ch'io darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo.

52 l'Giudei adunque contendevano fra loro: dicendo, Come può costul darci mangiare la sua carne? 53 Per ciò Gesù disse loro, In verità, in verità, lo vi dico che, se voi non mangiate la carne del Figliuol dell' uomo, e non bevete il suo sangue, voi non avete la vita in voi.

54 Chi mangia la mia carne, e bee il mio sangue, ha vita eterna : ed io lo risusciterò nell' ultimo giorno. 55 Perciochè la mia carne è veramente cito, e'l mio sangue è veramente bevanda.

56 Chi mangia la mia carne, e bee il mio sangue, dimora in me, ed io

in lui.
57 Siccome il vivente Padre m'ha
mandato, ed io vivo per lo Padre:
così, chi mi mangia viverà anch'e-

gli per me.
58 Quest'è il pane ch'è disceso dal
cielo: non quale era la manna che
i vostri padri mangiarono, e morirono: chi mangia questo pane viverà in eterno.

59 Queste cose disse nella sinagoga, insegnando in Capernaum. 60 Laonde molti de' suoi discepoli,

ou Laonae moud de suoi macepui, uditolo, dissero, Questo parlare è duro, chi può ascoltario ? 61 E Gesù, conoscendo in sè stesso

chei suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, Questo vi scandalesza egli?
62 Che sard dunque, quando ve

62 Che sarà dunque, quando vedrete il Figliuol dell'uomo salire ove egli era prima.
63 Lo spirito è quel che vivifica,

63 Lo spirito è quel che vivines, la carne non giova nulla : le parole ch'io vi ragiono sono spirito, e vita.

64 Ma ve ne sono alcuni di vol, i quali non credono : (conciofossecosachè Gesù conoscesse fin dal principio chi fossero coloro che non credevano, e chi fosse colui che lo

tradirebbe:)
65 E diceva, Per ciò v'ho detto,
che niuno può venire a me se non

che niuno puo venire a i gli è dato dal Padre mio.

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, VI. VII.

66 Da quell'ora molti de' suoi di- la festa, Gesù salì nel tempio, ed scepoli si trassero indietro, e non andavano più attorno con lui.

67 Laonde Gesù disse a' dodici. Non ve ne volete andare ancora voi?

68 E Simon Pietro gli rispose, Si-gnore, a cui ce n'andremmo? tu hai le parole di vita eterna.

69 E noi abbiamo creduto, ed abbiamo conosciuto che tu sei l'Cri-

sto, il Figliuol dell'Iddio vivente. 70 Gesti rispose loro, Non ho lo eletti voi dodici ? e pure un di voi

è diavolo.

71 Or egli diceva ciò di Giuda Iscariot, Agliuol di Simon : perciochè esso era per tradirlo, quantunque fosse uno de' dodici.

### CAP. VII.

OPO queste cose, Gesù andava attorno per la Galilea: perclochè non voleva andare attorno per la Giudea: conciofossecosachè

Giudel cercassero d'ucciderlo. 2 Or la festa de Giudei, cioc, la solennità de' tabernacoli, era vi-

3 Laonde i suoi fratelli gli dissero.

Partiti di quì, e vattene nella Giudea : aciochè i tuoi discepoli ancora veggano l'opere che tu fai. 4 Perchè niuno che cerca d'esser

riconosciuto in publico fa cosa alcuna in occulto: se tu fai tai cose,

palesati al mondo. 5 Perciochè non pure i suoi fra-

telli credevano in lui. 6 Laonde Gesù disse loro, Il mio tempo non è ancora venuto: ma

il vostro tempo sempre è presto. 7 Il mondo non vi può odlare: ma egli m'odia, perciochè io rendo te-stimonianza d'esso, che le sue opere

son malvage. 8 Salite voi a questa festa; io non salgo ancora a questa festa : perciochè il mio tempo non è ancora com-

iuto. 9 E, dette lor tai cose, rimase in Galilea.

10 Or, dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora egli ancora vi salt, non palesemente, ma

11 I Gludei adunque lo cercavano nella festa: e dicevano, Ove è

colui ?

come di nascoso.

12 E v'era gran momorio di lui fra le turbe: gli uni dicevano, Egli è da bene: altri dicevano, No: anzi egli sedduce la moltitudine.

13 Ma pur niuno parlava di lui apertamente, per tema de' Giu-

14 Or, essendo già passata mezza \*97

insegnava. 15 Ed i Giudei si maravigliavano:

dicendo, Come sa costul lettere, non essendo stato ammaestrato? 16 Laonde Gesù rispose loro, e dis-

se, La mia dottrina non è mia, ma di colui che m'ha mandato.

17 Se alcuno vuol far la volontà d'esso, conoscerà se questa dottrina è da Dio, o pur se io parlo da me stesso.

18 Chi parla da sè stesso cerca la sua propia gloria: ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, esso è verace, ed ingiustizia non è

in lui. 19 Moisè non v'ha egli data la legge? e pur niuno in voi mette ad effetto la legge: perchè cercate d'uc-

cidermi?

20 La moltitudine rispose, e disse, Tu hai 'I demonio : chi cerca d'ucciderti? 21 Gesù rispose, e disse loro, Io ho

fatta una opera, e tutti siete maravigliati. 22 E pur Moisè v'ha data la circoncisione : (non già ch' ella sia da

Moisè, anzi da' padri :) e voi circoncidete l' uomo in sabato. 23 Se l'uomo riceve la circonciione in sabato, aclochè la legge di

Moisè non sia rotta ; v'adirate voi contr' a me, ch' io abbia sanato tutto un' uomo in sabato?

24 Non giudicate secondo l'apparenza, ma fate giusto giudicio. 25 Laonde alcuni di que di Geru-

salemme dicevano, Non è costui quel ch' essi cercano d'uccidere ? 26 E pure, ecco, egli parla libera-mente, ed essi non gli dicono nulla:

avrebbero mai i rettori conosciuto per vero che costui è il Cristo?

27 Ma pure, noi sappiamo onde costui è: ma, quando i Cristo ver-rà, niuno saprà onde egli sia. 28 Laonde Gesù gridava nel tem-

pio, insegnando, e dicendo, E voi mi conoscete, e sapete onde io sono, ed io non son venuto da me stesso: ma colui che m'ha mandato è verace, il qual voi non conoscete.

29 Ma io lo conosco: perciochè io son *proceduto* da lui, ed egli m'ha

mandato.

30 Perciò cercavano di pigliarlo; ma niuno gli mise la mano addosso: perciochè la sua ora non era ancora venuta

31 E moiti della moltitudine credettero in lui : e dicevano, Il Cristo, quando sarà venuto, farà egli più segni che costui non ha fatti

32 I Farisei udirono la moltitudi ne, che bisbigliava queste cose di

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, VII. VIII.

cerdoti, mandarono de sergenti per pigliario. 33 Perciò Gesù disserloro, lo son

con voi ancora un poco di tempo: poi me ne vo a colui che m'ha mandato.

34 Voi mi cercherete, e non mi troverete : e dove io sarò, voi non

potrete venire. 35 Laonde i Giudei dissero fra loro, Dove andrà costui, che noi nol troveremo? andrà egli a coloro che son dispersi fra i Greci, ad insegna-

re i Greci ? 36 Quale è questo ragionamento ch'egli ha detto, Voi mi cercherete, e non mi troverete: e, Dove lo saro,

voi non potrete venire? 37 Or nell'ultimo giorno, ch' era il gran giorno della festa, Gesù, stando in piè, gridò: dicendo, Se al-

cuno ha sete, venga a me, e bea. 38 Chi crede in me, siccome ha detto la scrittura, dal suo ventre coleranno fiumi d'acqua viva.

39 Or egil disse questo dello Spirito, il qual riceverebbero coloro che credono in lui: conciofosseco-cosachè lo Spirito Santo non fosse ancora stato mandato: perciochè Gesù non era ancora stato giorificato.

40 Molti adunqne della moltitudine, udito quel ragionamento, dicevano, Costui è veramente il profets.

41 Altri dicevano, Costui è il Cristo. Altri dicevano, Mail Cristo verrà egli di Galilea

42 La scrittura non ha ella detto, che'l Cristo verrà della progenie di David, e di Betleem, castello ove dimorò David?

43 Vi fu adunque dissensione fra la moltitudine per lui.

44 Ed alcuni di loro volevano pi-

gliarlo : ma pur niuno mise le mani sopra lui.

45 I sergenti adunque tornarono a' principali sacerdoti, ed a' Farisei : e quelli dissero loro, Perchè non

l'avete menato ? 46 I sergenti risposero, Niun'uomo parlò giammal come costui. 47 Laonde i Farisei risposero loro,

Siete punto ancora voi stati seddot-48 Ha alcuno de' rettori, o de' Fa-

risei, creduto in lui?
49 Ma questa moltitudine, che
non sa la legge, è maladetta.
50 Nicodemo, quel che venne di

notte a lui, il quale era un di loro, disse loro,

51 La nostra legge condanna ella l' uomo, avanti ch'egli sia stato udito, e che sia conosciuto ciò ch'e-

lui : ed i Farisci, ed i principali sa | gli ha fatto ? 52 Essi risposero, e gli dissero, Sel punto ancora tu di Galilea? investiga, e vedi che profeta alcuno non sorse mai di Galilea.

53 E ciascuno se n'andò a casa sua.

CAP. VIII. GESU' se n'andò al monte

E degli Ulivi. 2 Ed, in sul far del giorno, venne di nuovo nel tempio, e tutto' l popolo venne a lui : ed egli, postori a edere, gli ammaestrava.

3 Allora i Farisci, e gli scribi, gli menarono una donna, ch' era stata colta in adulterio: e, fattala stare

in piè ivi in messo : 4 Dissero a Gesù, Maestro, questa donna è stata trovata in sul fatto, commettendo adulterio.

5 Or Moisè ci ha comandato nella legge, che cotali si lapidino : tu sdunque, che ne dici ? 6 Or dicevano questo, tentandolo,

per poterio accusare. Ma Gesti, chinatosi in giù, scriveva col dito in terra. 7 E, come essi continuavano di

domandarlo, egli, rizzatosi, disse loro, Colui di voi ch'è senza peccato gitti'l primo la pietra contr'a

8 E, chinatosi di nuovo in giù, scriveva in terra.

9 Ed essi, udito ciò, e convinti dalla coscienza, ad uno ad uno se ne uscirono fuori, cominciando da vià vecchi infino agli ultimi : e Gesù fu lasciato solo con la donna, che era ivi in mezzo.

10 E Gesù, rizzatosi, e non veggendo alcuno, senon la donna, le disse, Donna, ove son que' tuoi accusatori? niuno t'ha egli condanna-

11 Ed ella disse, Niuno, Signore E Gesù le disse, lo ancora non ti condanno: vattene, e da ora innansi non peccar più.

12 E Gesu di nuovo parlò loro: dicendo, Io son la luce del mondo: chi mi seguita non caminera nello tenebre, anzi avrà la luce della vita.

13 Laonde i Farisci gli dissero. Tu testimonii di te stesso: la tua testimonianza non è verace.

14 Gesù rispose, e disse loro, Quantunque lo testimonii di me stesso, pure è la mia testimonianza verace: perciochè io so onde io son venuto, ed ove io vo: ma voi non sapete nè onde io vengo, nè ove io

15 Voi giudicate secondo la car-

ne: io non giudico alcuno.

16 E, benchè io giudicassi, il mio

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, VIII.

giudicio sarebbe verace: perciochè | lo non son solo: anzi sono io, e'i Padre che m'ha mandato.

17 Or anche nella vostra legge è scritto, che la testimonianza di

due uomini è verace.

18 Io son quel che testimonio di me stesso: e'l Padre ancora, che

m' ha mandato, testimonia di me. 19 Laonde essi gli dissero, Ove è il Padre tuo? Gesù rispose, Voi non conoscete nè me, nè il Padre mio: se voi conosceste me, conoscereste ancora il Padre mio.

20 Questi ragionamenti tenne Gesù in quella parte, dove era la cassa dell'offerte, insegnando nel tempio: e niuno lo pigliò: perciochè la sua ora non era ancora venuta.

21 Gesù adunque disse lor di nuovo, Io me ne vo, e voi mi cercherete, e morrete nel vostro peccato: là ove io vo, voi non potete venire.

22 Laonde i Giudei dicevano, Ucciderà egli sè stesso, ch egli dice, Dove lo vo, voi non potete venire?
23 Ed egli disse loro, Voi siete da basso, io son da alto: voi siete di questo mondo, io non son di que-

sto mondo.

24 Perciò w' ho detto che voi morrete ne'vostri peccati: perciochè, se voi non credete ch'io son desso, voi morrete ne' vostri peccati.

25 Laonde essi gli dissero, Tu chi sei? E Gesù disse loro, Io vi dico ancora lo stesso c'ho detto al

principio. 26 Io ho molte cose a parlare, ed a giudicar di voi: ma colui che m'ha mandato è verace: e le cose ch' io ho udite da lui, quelle dico al

mondo. 27 Essi non conobbero che par-

lava loro del Padre.

28 Gesù adunque disse loro, Quando voi avrete innalzato il Figliuol dell' uomo, allora conoscerete ch'io son desso, e che non fo nulla da me stesso: ma che parlo queste cose, secondo che'l Padre m' ha insegnato.

29 E colui che m'ha mandato è meco: il Padre non m'ha lasciato solo: conciosiacosach' io del continuo faccia le cose che gli piacciono.

30 Mentre egli ragionava queste cose, molti credettero in lui

31 E Gesù disse a' Giudei che gli aveano creduto, Se voi perseverate nella mia parola, voi sarete veramente miei discepoli : 32 E conoscerete la verita, e la

verità vi francherà.

33 Essi gli risposero, Noi siamo

progenie d'Abraham, e non ab-biam mai servito ad alcuno: come dici tu, Voi diverrete franchi? 34 Gesù rispose loro, In verità,

in verità, lo vi dico, che chi fa il peccato è servo del peccato.

35 Or il servo non dimora in per-

petuo nella casa: il figliuolo 📆 di-

mora in perpetuo 36 Se dunque il Figliuolo vi fran-

ca, voi sarete veramente franchi. 37 Io so che voi siete progenie d'Abraham: ma voi cercate d'uccidermi, perciochè la mia parola

non cape in vol. 38 Io parlo ciò c'ho veduto appo'l Padre mio: e voi altresì fate le cose ch'avete vedute appo'l pa-

dre vostro. 39 Essi risposero, e gli dissero, Il padre nostro è Abraham. Gesù disse loro, Se voi foste figliuoli d'Abraham, fareste l'opere d'Abra-

40 Ma or voi cercate d'uccider me, uomo, che v'ho proposta la verità, ch'io ho udita da Dio: ciò

non fece già Abraham.
41 Voi fate l'opere del padre vostro. Laonde essi gli dissero, Noi non siamo nati di fornicazione: noi abbiamo un *solo* Padre, *che è* 

Iddio. 42 E Gesti disse loro, Se Iddio fosse vostro Padre, voi m'ame-reste: perch' lo sia proceduto, e venga da Dio: chè lo non son venuto da me stesso, anzi esso m'ha

mandato. 48 Perchè non intendete voi il mio parlare? perciochè vol non potete ascoltar la mia parola.

44 Voi siete dal diavolo, che è vostro padre: e volete fare i disideri del padre vostro: egli fu micidiale dal principio, e non è stato fermo nella verità: conciosiacosachè verità non sia in lui : quando proferisce la menzogna, parla del suo propio: perciochè egli è mendace,

e'l padre della menzogna. 45 Ma, quant' è a me, percioch' io dico la verità voi non mi credete. 46 Chi di voi mi convince di pec

cato? e, se io dico verità, perchè non mi credete voi?

47 Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per ciò, voi non l'ascoltate, perciochè non siete da Dio-

48 Laonde i Giudei risposero, e gli dissero, Non diciamo noi bene che tu sei Samaritano, e c'hai'l demonio?

49 Gesù rispose, Io non ho demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate.

50 Or io non cerco la mia gloria: v'è chi la cerca, e ne giudica.

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, VIII. IX.

51 In verità, in verità, io vi dico che, se alcuno guarda la mia parola, non vedra giammai in eterno

la morte. 52 Laonde i Giudei gli dissero, Ora conosciamo che tu hai 'l de-monio. Abraham, ed i profeti son morti: e tu dici, Se alcuno guarda la mia parola, egli non gusterà giammai in eterno la morte

53 Sei tu maggiore del padre nostro Abraham, il quale è morto? i profeti ancora son morti: chi fai

54 Gesù rispose, Se lo glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla: v'è il Padre mio che mi glorifica, che voi dite esser vostro Dio.

55 E pur voi non l'avete conosciuto: ma io lo conosco: e, se io dicessi ch'io non lo conosco, sarei mendace, simile a voi: ma io lo conosco, e guardo la sua parola. 56 Abraham, vostro padre, giubi-

lando, disiderò di vedere il mio glorno: e lo vide, e se ne rallegrò. 57 I Giudei dunque gli disser, Tu non hai ancor cinquant' anni, ed hai veduto Abraham?

58 Gesù disse loro, In verità, in verità, io vi dico, ch'avanti ch' Abraham fosse nato, io sono.

59 Essi adunque levarono delle pietre, per gittarle contr'a lui: ma Gesù si nascose, ed uscì del tempio, essendo passato per mez-

zo loro: e così se n'andò.

CAP. IX. E, PASSANDO, vide un' uomo nati-

vità. 2 Ed i suoi discepoli lo domandaron: dicendo, Maestro, chi ha peccato, costui, o suo padre e sua madre, perchè egli sia nato cieco.

3 Gesù rispose, Nè costui, nè suo padre, nè sua madre han peccato : anzi ciò è avvenuto, chè l' opere di

Dio sien manifestate in lui. 4 Conviene ch' io operi l'opere di colui che m' ha mandato, mentre è giorno: la notte viene che niuno può operare. 5 Mentre io son nel mondo, io

son la luce del mondo.

6 Avendo dette queste cose, sputò in terra, e fece del loto con lo sputo, e ne impiastrò gli occhi del

cieco; 7 E gli disse, Va', lavati nella pecina di Siloe : (il che s' interpreta, Mandato:) egli adunque v'andò, e al lavo, e ritornò vedendo.

8 Laonde, i vicini, e coloro che innanzi l'aveano veduto cieco, dissero, Non è costui quel che sedeva, e mendicava?

9 Gli uni dicevano, Egli è l'istesso. Gli altri, Egli lo rassomiglia. Ed egli diceva, lo son desso. 10 Gli dissero adunque, Come ti

sono stati aperti gli occhi?

11 Egli rispose, e disse, Un'uo-mo, detto Gesù, fece del loto, e me ne impiastrò gli occhi, e mi disse, Vattene alla pescina di Siloe, e la Ed io, essendovi andato, e

lavatomi, ho ricoverata la vista. 12 Ed essi gli dissero, Ove è co-

lui? Egli disse, Io non so. 13 Ed essi condussero a' Farisci

colui che già era stato cieco. 14 Or era sabato, quando Gesà

fece il loto, ed aperse gli occhi d' esso. 15 I Farisei adunque da capo gli domandarono anch' essi, come egli

avea ricoverata la vista. Ed egti disse loro, Egli mi mise del loto in su gli occhi, ed io mi lavai, e veggo. 16 Alcuni adunque de Farisci di-

cevano, Quest' uomo non è da Dio: perciochè non osserva il sabato. Altri dicevano, Come può un'no-mo peccatore far cotali miracoli?

no perature la transportation fra loro.

17 Dissero adunque di nuovo al cieco, Che dici tu di lui, ch'egli t'ha aperti gli occhi? Egli disse,

Egli è profeta.

18 Laonde i Giudei non credettero di lui, ch'egli fosse stato cieco, ed avesse ricoverata la vista; fin ch' ebbero chiamati I padre, e la madre di quell'uomo ch'avea ricoverata la vista.

19 E, quando furono venuti, gli domandarono: dicendo, E costui i vostro figliuolo, il qual voi dite es ser nato cieco? come dunque vede

egli ora?
20 E'l padre, e la madre d'esso risposero loro, e dissero, Noi sappismo che costui è nostro figliuolo, e

ch'egli è nato cieco : 21 Ma, come egli ora vegga, o chi

gli abbia aperti gli occhi, noi noi sappiamo: egli è già in età, do mandatelo: egli parlerà di sè stesso. 22 Questo dissero il padre, e la madre d'esso: perciochè temevano i Gludei: conciofossecosachè i Giudei avessero già costituito che, se alcuno lo riconosceva il Cristo, fosse sbandito dalla sinagoga.

23 Per ciò, il padre, e la madre d'esso dissero, Egli è già in età do-

mandate lui stesso. 24 Essi adunque chiamarono di nuovo quell'uomo ch'era stato cieco, e gli dissero, Da gloria a Dio: noi sappiamo che quest' uo-

mo è peccatore. 25 Laonde colui rispose, e disse, Se egil è peccatore, lo nol so: una

## EVANGELO DI S. GIOVANNI, IX. X.

cosa so, che, essendo lo stato cieco, me, e le conduce fuori.

ora veggo.

4 E, quando ha messe fuori le sue

ora veggo. 26 Ed essi da capo gli dissero, Che ti fece egli ? come t'aperse egli gli

occhi? 27 Egli rispose loro, Io ve l' ho già detto, e voi non l'avete ascoltato : erchè volete udirio di nuovo? volete punto ancora voi divenir suoi

discepoli?
28 Per ciò essi l'ingiuriarono, e dissero, Sij tu discepolo di colui : ma, quant' è a noi, siamo discepoli

di Molsè

29 Noi sappiamo ch' Iddio ha par-lato a Moise: ma, quant'è a co-

stui, non sappiamo onde egli sia. 30 Quell'uomo rispose, e disse lo-ro, V'è ben di vero da maravigliarsi in ciò che voi non sapete onde egli sia: e pure egli m'ha aperti gli occhi.

31 Or noi sappiam che Iddio non esaudisce i peccatori: ma, se alcuno è pio verso Iddio, e fa la sua vo-

lonta, quello esaudisce egli. 32 E' non s'è giammai udito ch'al-

cuno abbia aperti gli occhi ad uno che sia nato cieco.

33 Se costui non fosse da Dio, non

potrebbe far nulla.

34 Essi risposero, e gli dissero, Tu sei tutto quanto nato in peccati, e ci ammaestri! E lo cacciarono fuori.

35 Gesù udì che l'aveano cacciato fuori: e, trovatolo, gli disse, Credi tu nel Figliuol di Dio.

36 Colul rispose, e disse, E chi è egli, Signore, aciochè io creda in lŭi !

37 E Gesù gli disse, Tu l'hai veduto, e quel che parla teco è desso. 38 Allora egli disse, lo credo, Si-gnore, e l'adorò.

39 Poi Gesù disse, Io son venuto in questo mondo per far giudicio: aciochè coloro che non veggono veggano, e coloro che veggono di-

vengano ciechi. 40 Ed alcuni de' Farisei ch'erano con lui udirono queste cose, e gli

dissero, Siamo ancora noi ciechí? 41 Gesti disse loro, Se voi foste ciechi, non avreste alcun peccato: ma ora vol dite. Nol veggiamo: per ciò il vostro peccato rimane.

CAP. X.

N verità, in verità, io vi dico, che chi non entra per la porta, nell'ovile delle pecore, ma vi sale al-tronde, esso è rubatore, e ladrone. 2 Ma chi entra per la porta è pa-

stor delle pecore.

3 A costul apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per no-\* 101

pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguitano : perciochè conoscono la sua voce.

5 Ma non seguiteranno lo stra niere, anzi se ne fuggiranno da lui: perciochè non conoscono la voce

degli stranieri.

6 Questa similitudine disse loro Gesù: ma essi non riconobbero quali fosser le cose ch'egli ragiona-

va loro. 7 Laonde Gesù da capo disse loro, In verità, in verità, io vi dico, ch'io

son la porta delle pecore.

8 Tutti quanti coloro che son venuti sono stati rubatori, e ladroni: ma le pecore non gli hanno ascoltati.

9 Io son la porta: se alcuno entra per me, sara salvato, ed entrera, ed uscirà, e troverà pastura

10 Il ladro non viene se non per rubare, ed ammazzare, e distrugger le pecore: ma io son venuto

acioché abbiano vita, ed abbondino. 11 Io sono il buon pastore: il buon pastore mette la sua vita per le pe-

core. 12 Ma'l mercenario, e quel che non è pastore, e di cui non son le pecore, se vede venire il lupo, abbandona le pecore, e sen fugge: e'l

lupo le rapisce, e disperge le pecore. 13 Or il mercenario se ne fugge. perciochè egli è mercenario, e non

si cura delle pecore. 14 Io sono îl buon pastore, e conosco le mie pecore, e son cono-

sciuto dalle mie. 15 Siccome il Padre mi conosce, ed io conosco il Padre : e metto la

mia vita per le mie pecore. 16 Io ho anche dell' altre pecore, che non son di quest'ovile : quelle ancora mi conviene addurre, ed esse udiranno la mia voce : e vi

sarà una sola greggia, ed un sol pastore. 17 Per questo m'ama il Padre, perciochè lo metto la vita mia, per

gliarla pol

18 Niuno me la toglie, ma io da me stesso la dipongo : lo ho podestà di diporla, ed ho altresì podestà di ripigliaria: questo comandamento ho ricevuto dal Padre mio.

19 Perciò nacque di nuovo dissensione tra i Giudel, per queste parole.

20 E molti di loro dicevano, Egli ha il demonio, ed è forsennato: perchè l'ascoltate voi ?

21 Altri dicevano, Queste parole non son d'uno indemoniato: può

EVANGELO DI S. GIOVANNI, X. XI.

il demonio aprir gli occhi de' cie- . chi? 22 Or la festa della dedicazione si fece in Gerusalemme, ed era di ver-

no. 28 E Gesù passeggiava nel tem-pio, nel portico di Salomone.

24 I Giudei adunque l'intorniarono, e gli dissero, Infino a quando

terrai sospesa l'anima nostra ? Se tu sei l'Cristo, dilloci apertamente. 25 Gesù rispose loro, lo ve l'ho detto, e voi nol credete: l'opere, ch'io fo nel nome del Padre mio,

son quelle che testimoniano di me. 26 Ma voi non credete: perciochè non siete delle mie pecore, come io

v'ho detto.

27 Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed lo le conosco, ed esse mi guitano. 28 Ed io do loro la vita eterna, e

giammai in eterno non periranno, e niuno le rapirà di man mia 29 Il Padre mio, che me le ha fate, è maggior di tutti : e niuno le può rapire di man del Padre

30 Io, e l Padre, siamo una stes-

a cosa. 31 Per ciò i Giudei levarono di nuovo delle pietre, per lapidarlo. 32 Gesù rispose loro, Io v' ho fat-te veder molte buone opere, proce-

denti dal Padre mio: per la qual d'esse mi lapidate voi ? 33 I Giudel gli risposero: dicendo, Noi non ti lapidiamo per alcuna

buona opera, anzi per bestem-mia: perciochè tu, essendo uomo, ti fai Dio.

34 Gesù rispose loro, Non è egli acritto nella vostra legge, lo ho detto, Voi siete dij? 35 Se chiama dij coloro, a' quali la parola di Dio è stata indirizza-

ta; e la scrittura non può essere annullata :

36 Dite voi ch'io, il quale il Padre ha santificato, ed ha mandato nel mondo, bestemmio, perciochè ho

detto, lo son Figliuol di Dio?

37 Se io non fo l'opere del Padre
mio, non crediatemi.

38 Ma, se io le fo, benchè non crediate a me, credete all'opere: aciochè conosciate, e crediate che'l Padre è in me, e ch'io sono in lui. 39 Essi adunque di nuovo cerca-

yano di pigliario : ma egli uscì

delle lor mani ; 40 E se n'andò di nuovo di là dal

Giordano, al luogo ove Giovanni prima battezzava; e quivi dimo-41 Emolti vennero a lui: e dicevano, Giovanni certo non fece alcun miracolo: ma pure, tutte le \*102

cose che Giovanni disse di coatui erano vere.

42 E quivi molti credettero in lui.

CAP. XI.

R v'era un certo Lazaro, di Betania, del castello di Maria, e di Marta, sua sorella, il quale era infermo.

2 (Or Maria era quella, ch'unse d'ollo odorifero il Signore, ed asciugò i suoi piedi co' suoi capelli : del-la quale il fratello Lazaro era in-

fermo.)

3 Le sorelle adunque mandarono a dire a Gesù, Signore, ecco, colui che tu ami è infermo. 4 E Gesù, udito ciò, disse, Questa

infermità non è a morte, ma per la gloria di Dio : aclochè il Figiluol di Dio sia glorificato per essa. 5 Or Gesti amava Maria, e la sua

sorella, e Lazaro.

6 Come dunque egli ebbe inteso ch' egli era infermo, dimorò ancora nel luogo, ove egli era due giorni.

7 Poi appresso disse a' suoi disce-poli, Andiam di nuovo in Giudea. 8 I discepoli gli dissero, Maestro, i Giudei pure ora cercavano di lapidarti, e tu vai di nuovo la :

9 Gesù rispose, Non vi sono egiino dodici ore del giorno? se alcuno camina di giorno, non s'intonpa: perciochè vede la luce di que-

sto mondo. 10 Ma. se alcuno camina di notte. s'intoppa : perciochè egli non ha

luce. 11 Egli disse queste cose: e poi appresso disse loro, Lazaro, nostro amico, dorme: ma io vo per isve-

gliarlo. 12 Laonde i suoi discepoli dissero. Signore, se egli dorme, sarà salvo. 13 Or Gesù aves detto della morte d'esso: ma essi pensavano ch'egli avesse detto del dormir del

sonno. 14 Allors adunque Gesù disse loro apertamente, Lazaro è morto. 15 E, per voi, io mi rallegro ch'io non v'era, aciochè crediate:

ma andiamo a lui. 16 Laonde Toma, detto Didimo, disse a' discepoli suoi compagni Andiamo ancora noi, aciochè muoiamo con lui.

17 Gesù adunque, venuto, trovò che Lazaro era già da quattro giorni nel monumento.

18 Or Betania era vicin di Gerusalemme intorno di quindici stadi. 19 E molti de Giudei erano ve-nuti a Marta, e Maria, per consolarle del lor fratello.

20 Marta adunque, come udi che

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XI.

Gesù veniva, gli andò incontro: ma Maria sedeva in casa.

21 E Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato quì, il mio fratello non sarebbe morto.

22 Ma pure, io so ancora al presente che tutto ciò che tu chiederai a Dio, egli tel darà.

23 Gesù le disse. Il tuo fratello risusciterà. 24 Maria gli disse, Io so ch'egli

risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno.

25 Gesù le disse, Io son la risurrezione, e la vita: chiunque crede in me, benchè sia morto, viverà.

26 É chiunque vive, e crede in me, non morra giammai in eter-

Credi tu questo?

27 Ella gli disse, Sì, Signore: io credo che tu sei'l Cristo, il Figliuol di Dio, ch'avea da venire al mondo. 28 E, detto questo, se n'andò, e chiamò di nascoso Maria, sua sorella: dicendo, Il Maestro è quì, e

ti chiama. 29 Essa, come ebbe *ciò* udito, si

levò prestamente, e venne a lui. 30 (Or Gesù non era ancora giunto nel castello: ma era nel luogo ove Marta l'avea incon-

31 Laonde i Giudei ch' erano con lei in casa, e la consolavano, ve gendo che Maria s'era levata in fretta, ed era uscita fuori, la seguitarono: dicendo, Ella se ne monumento, per plagner quivi.

32 Maria adunque, quando fu ve-nuta là ove era Gesù, vedutolo, gli si gittò a' piedi: dicendogli, Signore, se tu fossi stato quì, il mio fratello non sarebbe morto.

33 Gesù adunque, come vide ch' ella, ed i Giudei ch' erano venuti con lei, piagnevano, fremè nello spirito, e si conturbò:

34 E disse, Ove l'avete voi posto? Essi gli dissero, Signore, vleni, e vedi.

35 E Gesù lagrimò.

Laonde I Giudei dicevano, Ecco, come l'amava!

37 Ma alcuni di loro dissero, Non poteva costul, ch'aperse gli occhi al cleco, fare ancora che costul non morisse?

38 Laonde Gesù, fremendo di nuovo in sè stesso, venne al monumento: or quello era una grotta, e v'era una pietra posta di so-

pra. 39 E Gesù disse, Togliete via la pietra. Ma Maria, la sorella del morto, disse, Signore, egli pute già: perciochè egli è morto già da quattro giorni,

40 Gesti le disse. Non t'ho io det-\* 103

to che, se tu credi, tu vedrai la

gloria di Dio 41 Essi adunque tolero via la pletra dal luogo ove il morto giaceva. E Gesù, levati in alto gli oc-chi, disse, Padre, io ti ringrazio che tu m' hai esaudito.

42 Or ben sapeva io che tu sempre m'esaudisci : ma lo ho detto ciò per la moltitudine quì presente : aciochè credano che tu m'hai

mandato. 43 E, detto questo, gridò con gran voce, Lazaro, vieni fuori.

44 E'l morto usch, avendo le mani, ed i piedi fasciati, e la faccia involta in uno sciugatolo. Gesù dis-se loro, Scioglietelo, e lasciatelo andare.

45 Laonde molti de Giudei ch' erano venuti a Maria, vedute tutte le cose che Gesù avea fatte, credettero in lui-

46 Ma alcuni di loro andarono a' Farisei, e dissero loro le cose che

Gesù avea fatte.

47 E per clò i principali sacerdoti, ed i Farisei, raunarono il concistoro: e dicevano, Che facciamo? quest' nomo fa molti miracoli.

48 Se noi lo lasciamo così, tutti crederanno in lui: ed i Romani verranno, e distruggeranno e' i no-

stro luogo, e la nostra nazione. 49 Ed uno di loro, cioé, Calafa, ch'era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro, Voi non avete alcun conoscimento.

50 E non considerate ch'egli ci giova ch' un'uomo muoia per lo popolo, e che tutta la nazione non perisca.

51 Or egli non disse questo da sè stesso: ma, essendo sommo sacerdote di quell'anno, profetizzò che Gesu morrebbe per la nazione :

52 E non solo per quella nazione, ma ancora per raccogliere in uno i figliuoli di Dio dispersi.

53 Da quel giorno adunque presero insieme consiglio d'ucciderlo. 54 Laonde Gesù non andava più apertamente attorno tra i Giudei : ma se n'andò di là nella contrada vicina del diserto, in una città detta Efraim: e quivi se ne stava co' suoi discepoli.

55 Or la paequa de Giudei era vicina: e molti di quella contrada salirono in Gerusalemme, innanzi

la pasqua, per purificarsi. 56 Cercavano adunque Gesù : ed, essendo nel tempio, dicevano gli uni agli altri, Che vi pare egli? non verrà egli alla festa

57 Or i principali sacerdoti, ed i Farisel avean dato ordine che. se alcuno sapeva ove egli fosse,

## EVANGELO DI S. GIOVANNI, XII.

lo significame, aciochè lo pigliassero.

CAP, XIL

YESU adunque, sei giorni a-Yanti la pasqua, venne in Betania, ove era Lazaro, quel ch' era stato morto, il quale egli avea suscitato da morti.

2 E quivi gli fecero un convito : e Marta ministrava, e Lazaro era un di coloro ch'erano con lui a ta

3 E Maria prese una libra d'olio odorifero di nardo schietto, di gran presso, e ne unse i piedi di Gesu, e gli asciugò co' suoi capelli : e la asa fu ripiena dell'odor dell'olio.

4 Laonde uno de' discepoli d' esso, cioc, Giuda Iscariot, figliuol di Simon, il quale era per tradirlo,

Perchè non s'è venduto que st'olio trecento denari, e non s'è

il presso dato a' poveri ? 6 Or egli diceva questo, non perchè si curasse de poveri : ma, perciochè era ladro, ad avea la borsa. e portava ciò che vi si metteva dentro.

Gesù adunque disse, Lasciala : ella l'avea guardato per lo giorno

della mia imbalsimatura. 8 Perciochè sempre avrete i poveri con voi, ma ne non avrete

sempre.

9 Una gran moltitudine dunque de' Gludei seppe ch' egli era quivi : e vennero, non sol per Gesu, ma ancora per veder Lazaro, il quale egli avea suscitato da' morti.

egli avea suscitato un mora-10 Or i principali sacerdoti prese-ro consiglio d'uccidere eziandio

Lazaro: ll Perciochè per esso molti de' Giudei andavano, e credevano in

Gesù. 12 Il giorno seguente, una gran moltitudine, ch' era venuta alla fe-

sta, udito che Gesù veniva in Gerusalemme: 13 Prese de rami di palme, ed

uscì incontro a lui: e gridava, Osanna: benedetto sia il Re d'Israel, che viene nel nome del Signore.

14 É Gesù, trovato un'asinello, vi montò su: secondo ch'egli è scritto:

15 Non temere, o figliuola di Sion: ecco, il tuo Re viene, mon-

tato sopra, un puledro d'asina. 16 Or i suoi discepoli non intesero da prima queste cose : ma, quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano scrit-te di lui, e ch' essi gli aveano fatte queste cose.

17 La moltitudine adunque ch'era con lui testimoniava ch'eeli avea chiamato Lazaro fuor del monumento, e l'avea suscitato da morti

18 Per ciò ancora la moltitudine gli andò incontro : perciochè avea udito ch'egli avea fatto questo mi-

19 Laonde i Farisci dissero tra lo ro, Vedete non profittate nulla? ecco, il mondo gli va dietro. 20 Or v'erano certi Greci, di quelli

che salivano per adorar nella festa. 21 Costoro adunque, accostatisia Filippo ch' era di Betsaida, città di Galliea, lo pregarono : dicendo, Si-gnore, noi vorremmo veder Gesù.

22 Filippo venne, e lo disse ad Andrea : e di nuovo Andrea, e Fi-

lippo, lo dissero a Gesù. 23 E Gesù rispose loro : dicendo,

L'ora è venuta, che' l Figlinol dell' uomo ha da esser giorificato. 24 In verità, in verità, io vi dico che, se' i granello del frumento, caduto in terra, non muore. rimane

solo : ma, se muore, produce molto frutto. 25 Chi ama la sua vita la perderà,

e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vità eterna. 26 Se alcun mi serve, seguitimi : ed ove io sarò, ivi ancora sarà il mio

servitore: e, se alcuno mi serve, il Padre l' onorerà. 27 Ora è turbata l'anima mia: e

che dirò? Padre, salvami da quest' ora : ma, per questo sono io ve-nuto in quest' ora.

28 Padre, glorifica il tuo nome. Aliora venne una voce dal cielo, che disse, El ho glorificato, e lo glo-

rificherò ancora.
29 Laonde la moltitudine, ch'era quivi presente, ed avea udita la voce, diceva essersi fatto un tuono.

Altri dicevano, Un' angelo gli ha parlato. 30 E Gesù rispose, e disse. Questa voce non s' è fatta per me, ma per

voi. 31 Ora è il giudicio di questo mondo : ora sará cacciato fuori' 1 prin

cipe di questo mondo. 32 Ed io, quando sarò levato in m

dalla terra, trarrò tutti a me 33 Or egli diceva questo, signifi-

cando di qual morte egli morrebbe 34 La moltitudine gli rispose, Noi abbiamo inteso dalla legge, che'l Cristo dimora in eterno: come dunque dici tu che convien che' l Figliuol dell' uomo da elevato ad alto ? chi è questo Figiluol dell' uo-mo ?

35 Gesù adunque disse loro, Ancora un poco di tempo la Luce è

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, XII. XIII.

con voi: caminate, mentre avete colsano: percioche, chi camina nelle tenebre non sa dove si vada.

36 Mentre avete la luce credete nella luce, acioche siate figliuoli di luce. Queste cose ragionò Gesù : e poi se n'andò, e si nascose da loro.

37 E, benchè avesse fatti cotanti segni davanti a loro, non però cre-

dettero in lui :

38 Aciochè la parola che'l profeta Isaia ha detta s'adempiesse, Si-gnore, chi ha creduto alla nostra predicazione? ed a cui è stato rivelato il braccio del Signore ?

39 Per tanto non potevano credere, perciochè Isaia ancora ha detto, 40 Egli ha accecati loro gli occhi, ed ha indurato loro il cuore: aciochè non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si

convertano, ed lo non gli sani.
41 Queste cose disse Isala, quando vide la gioria d'esso, e d'esso

42 Pur nondimeno molti, esiandio de' principali, credettero in lui : ma, per *tema de* Farisei, non lo savano, aciochè non fossero shanditi dalla sinagoga :

43 Perciochè amarono più la gioria degli uomini, che la gloria di

Dio.

44 Or Gesù gridò, e disse, Chi crede in me non crede in me, ma in colui che m' ha mandato.

45 E chi vede me vede colui che

m' ha mandato.

46 Io, che son la Luce, son venuto nel, mondo, aciochè chiunque crede in me non dimori nelle tenebre.

47 E, se alcuno ode le mie parole, e non crede, io non lo giudico: perciochè io non son venuto a giudicare il mondo, anzi a salvare il

mondo.

48 Chi mi spressa, e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica: ia parola ch' lo ho ragionata sarà quella che lo giudicherà nell' ulti-

mo giorno.

49 Perciochè lo non ho pariato da
me medesimo: ma il Padre che
m' ha mandato è quello che m' ha
ordinato ciò ch' io debbo dire, e parlare.

50 Ed to so che'l suo comandamento è vita eterna : le cose adunque ch'io ragiono, com le ragiono come il Padre m' ha detto.

CAP. XIII. -R avanti la festa di pasqua, Gesù, sapendo che la sua ora era venuta, da passar di questo

mondo al Padre: avendo amati i suoi ch' erano nel mondo, gli amò infino alla fine.

2 E, finita la cena, (avendo già il diavolo messo nel cuor di Giuda Iscariot, Agliuolo di Simon, di tra-

dirlo,)

3 Gesù, sapendo che'l Padre gli avea dato ogni cosa in mano, e ch'egli era proceduto da Dio, e se n'andava a Dio :

4 Si levò dalla cena, e pose giù la sua vesta: e preso uno scluga-

toio, se ne cinse 5 Poi mise dell'acqua in un bacino, e prese a lavare i piedi de discepoli, ed ad asciugargli con lo

sciugatoio, del quale egli era cinto. 6 Venne adunque a Simon Pietro.

Ed egli gli disse, Signore, mi lavi tu i piedi?
7 Gesù rispose, e gli disse, Tu non sai ora quel ch' io fo, ma lo saprai

appresso

8 Pietro gli disse, Tu non mi la verai giammai i piedi. Gesù gli disse, Se io non ti lavo, tu non avrai parte alcuna meco.

9 Simon Pietro gli disse, Signore, non solo i piedi, ma anche le ma-

ni, e'l capo.

10 Gesù gli disse, Chi è lavato non ha bisogno se non di lavare i piedi, ma è tutto netto: voi ancora siete netti, ma non tutti.

11 Perciochè egli conosceva colui che lo tradiva : perciò disse.

Non tutti siete netti.

12 Dunque, dopo ch' egli ebbe loro lavati i piedi, ed ebbe ripresa. la sua vesta, messosi di nuovo a tavola, disse loro, Sapete voi quel ch' io v' ho fatto?

13 Voi mi chiamate Maestro, e Signore, e dite bene: perclochè to

lo sono.

14 Se dunque io, che sono il Si-gnore, e'l Maestro, v' ho lavati i piedi, voi ancora dovete lavare i siedi gli uni agli altri. 15 Conciosiacosach' io v'abbia da-

to esempio, aciochè, come ho fat-

to io, facciate ancora voi. 16 In verità, in verità, io vi dico che'l servitore non è maggior dei suo signore, nè 'l messo maggior di colui che l' ha mandato.

17 Se sapete queste cose, voi siete

beati se le fate.

18 Io non dico di voi tutti: io so quelli ch'io ho eletti : ma conviene che s'adempia questa scrittura, Colui che mangia il pane meco ha levato contr' a me il suo calcagno.

19 Fin da ora io vel dico, avanti che sia avvenuto: aciochè, quando sarà avvenuto, crediate ch'io son desso.

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XIII. XIV.

20) In verità, in verità, io vi dico, la vita tua per me ? in verità, in che, se lo mando alcuno, chi lo riceve riceve me, e chi riceve me riceve colui che m' ha mandato. 21 Dopo che Gesù ebbe dette que-

ste cose, fu turbato nello spirito: e protestò, e disse, In verita, in verità, lo vi dico, che l'un di voi mi tradira.

22 Laonde i discepoli si riguarda-vano gli uni gli altri, stando in dubbio di chi dicesse.

23 Or uno de discepoli, il quale Gesù amava, era coricato in sul

seno d'esso. 24 Simon Pietro adunque gli fece cenno, che domandasse chi fosse

colui, del quale egli parlava. 25 E quel discepolo, inchinatosi sopra'l petto di Gesù, gli disse, Si-gnore, chi è colui?

26 Gesù rispose, Egli è colui, al quale io darò il boccone, dopo averlo intinto. Ed avendo intinto il boccone, lo diede a Giuda Iscariot,

27 Ed allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Laonde Gesù gli disse, Fa' prestamente quel che

tu fai

28 Ma niuno di coloro ch'erano a tavola intese perchè gli avea detto quello.

29 Perciochè alcuni stimavano, perchè Giuda avea la borsa, che Gesù gli avesse detto, Comperaci le cose che ci bisognano per la festa: overo, che desse qualche cosa a' poveri.

30 Egliadunque, preso'l boccone, subito se n'usci. Or era notte.

31 Quando fu uscito, Gesù disse, Ora è glorificato il Figliuol dell'uo-mo, ed Iddio è glorificato in lui. 32 E, se Iddio è glorificato in lui, egli altresì lo giorificherà in sème-

esimo, e tosto lo glorifichera.

33 Figlioletti, io sono ancora un poco di tempo con voi : voi mi cercherete: ma, come ho detto a' Giudei, che là ove io vo essi non posson venire, così altresì dico a voi al presente. 34 lo vi do un nuovo comanda-

mento, che voi v'amiate gli uni gli altri: aciochè, come io v'ho amati, voi ancora amiate gli uni gli altri. 35 Da questo conosceranno tutti

che voi siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. 36 Simon Pietro gli disse, Signore, dove vai ? Gesù gli rispose, La ove io vo, tu non puol ora seguitarmi :

ms mi seguiterai poi appresso.

37 Pietro gli disse, Signore, perche non posso io ora seguitarti? io mettero la vita mia per te.

38 Gesù gli rispose, Tu metterai \* 106

cantera, che tu m'abbi rinegato tre volte.

CAP. XIV.

IL vostro cuore non sia turbato! voi credete in Dio, credete ancora in me. 2 Nella casa del Padre mio vi

son molte stanze: se non, io ve l'avrei detto: io vo ad apparec-

chiarvi'l luogo.

3 E, quando io sarò andato, e v'avrò apparecchiato il luogo, verrò di nuovo, e v'accogliero appresso di me: aciochè dove io sono, siate ancora voi-

4 Voi sapete ove io vo, e sapete anche la via-

5 Toma gli disse, Signore, noi non sappiamo ove tu vai: come dunque possiamo saper la via? 6 Gesù gli disse, lo son la via, la

verità, e la vita : niuno viene al

Padre, se non per me.

7 Se voi m' aveste conosciuto, conoscereste anche il Padre : e fin da

noscereste ante il Fatter e unita ora lo conoscete, e l'avete veduto 8 Filippo gli disse, Signore; mo-straci l'Padre, e cho ci basta. 9 Gesù gli disse, Cotanto tempo sono lo glà con voi, e tu non m'lai conosciuto, Filippo l' chi m' ha veduto ha veduto il Padre: come dunque dici tu, Mostraci 'l Padre! 10 Non credi tu ch'io son nel Pa-

dre, e che'l Padre è in me? le parole ch' lo vi ragiono, non le ra-giono da me stesso: e'l Padre, che dimora in me, è quel che fa l'opere.

11 Credetemi ch'io son nel Padre, e che'l Padre è in me : se non,

credetemi per esse opere.

12 In verita, in verita, io vi dico, che chi crede in me fara anch'egli l'opere le quali io fo : anzi ne fara delle maggiori di queste : perciochè io me ne vo al Padre.

13 Ed ogni cosa che voi avrete chiesta nel nome mio, quella faro: acioche il Padre sia giorificato nei

Figliuolo. 14 Se voi chiedete cosa alcuna

nel nome mio, io la farò.

15 Se voi m'amate, osservate i

miei comandamenti 16 Ed io pregherò il Padre, ed egli vi dara un'altro Consolatore,

che dimori con voi in perpetuo: 17 Cioc, lo Spirito della verità, il quale il mondo non può ricevere: perciochè non lo vede, e non lo co-nosce : ma voi lo conoscete : perciochè dimora appresso di voi, e

sarà in voi. 18 Io non vi lascerò orfani: io

tornerò a voi 19 Fra quì ed un poco di tempo, il

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XIV. XV.

mondo non mi vedrà più ; ma voi ; mi vedrete: perciochè io vivo, e voi ancora viverete.

20 In quel giorno voi conoscere-te, ch' lo son nel Padre mio, e che voi siete in me, ed io in voi.

21 Chi ha i miei comandamenti, e gli osserva, esso è quel che m'ama: e chi m'ama sarà amato dal Padre mio: ed io ancora l'amerò, e me gli manifesterò.

22 Giuda, non l' Iscariot, gli disse, Signore, che vuol dire che tu ti manifesterai a noi, e non al mondo ?

23 Gesù rispose, e gli disse, Se alcuno m'ama, osserverà la mia parola, e'l Padre mio l'amerà: e noi verremo a lui, e faremo dimo-

ra appo lui. 24 Chi non m'ama non osserva le mie parole : e la parola, che voi udite, non è mia, ma del Padre che

m' ha mandato. 25 Io v'ho ragionate queste cose,

dimorando appresso di voi. 26 Ma il Consolatore, cioc, lo Spirito Santo, il quale il Padre manderà nel nome mio, esso v'insegnerà ogni cosa, e vi rammemore-ra tutte le cose ch' io v' ho dette.

27 Io vi lascio pace, io vi do la mia pace: lo non ve la do, come'l mondo la dà: il vostro cuore non

sia turbato, e non si spaventi 28 Vol avete udito ch'io v'ho detto, lo me ne vo, e tornerò a voi: se voi m' amaste, certo voi vi rallegrereste di ciò c' ho detto, lo me ne vo al Padre: conciosiacosa-

che'l Padre sia maggiore di me. 29 Ed ora, io ve l'ho detto, in-nanzi che sia avvenuto: aciochè, quando sarà avvenuto, voi cre-

diate. 30 lo non parierò più molto con voi : perciochè il principe di questo mondo viene, e non ha nulla in me

31 Ms quest'é, aciochè 1 mondo conosca che lo amo il Padre, e che fo come il Padre m'ha ordinato. Levatevi, andiamcene di qui.

### CAP. XV.

TO son la vera vite, e'l Padre mio è il vignatuolo.

2 Egli toglie via ogni tralcio ch'in me non porta frutto: ma ogni tralcio che porta frutto egli lo ri-monda, aciochè ne porti vie più.

3 Già siete voi mondi, per la pa-rola ch' io v' ho detta.

4 Dimorate in me, ed io dimorerò in voi : siccome il tralcio non può portar frutto da sè stesso, se non dimora nella vite; così nè anche voi. se non dimorate in me. # 107

5 lo son la vite, voi siste i tralci: chi dimora in me, ed io in lui, esso porta molto frutto: conciosiacosachè fuor di me non possiate far nulla.

6 Se alcuno non dimora in me, è gittato fuori, come il sermento, e si secca: poi cotali sermenti son raccolti, e son gittati nel fuoco, e si bruciano.

7 Se voi dimorate in me, e le mie

parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che vorrete, e vi

sarà fatto. 8 In questo è glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto;

e cost sarete miei discepoli. 9 Come il Padre m'ha amato, io

altresì ho amati voi: dimorate nel mio amore. 10 Se voi osservate i miei comandamenti, voi dimorerete nel mio

amore: siccome io ho osservati i comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore. 11 Queste cose v'ho lo ragionate,

aciochè la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia

compiuta.
12 Quest' è il mio comandamento.

che voi v'amiate gli uni gli altri, come lo ho amati voi. questo, di metter la vita sua per li

14 Voi sarete miei amici, se fate tutte le cose ch' lo vi comando.

15 Io non vi chiamo più servi: percioche il servo non sa ciò che fa il suo signore: ma io v'ho chiamati amici, perciochè lo v'ho fatte assaper tutte le cose c'ho udite dal Padre mio.

16 Voi non avete eletto me, ma io ho eletti voi : e v' ho costituiti. aciochè andiate, e portiate frutto, e 'l vostro frutto sia permanente: aciochè qualunque cosa chiederete al Padre nel mlo nome, egli ve is dia.

17 Io vi comando queste cose, aciochè v'amiate gli uni gli altri. 18 Se 'l mondo v'odia, sappiate

ch'egli m'ha odiato prima di voi 19 Se voi foste del mondo, i mondo amerebbe ciò che sarebbe suo: ma, perciochè voi non siete del mondo, anzi io v'ho eletti dal mondo, per ciò v'odia il mondo

20 Ricordatevi delle parole ch'io v'ho dette, Che 'l servitore non è da più del suo signore: se hanno perseguito me, perseguiranno ancora voi : se hanno osservate le mie parole, osserveranno ancora le vostre.

21 Ma vi faranno tutte queste cose per lo mio nome: perciochè

#### EVANGELO DI S. GIOVANNI, XV. XVI.

non conoscono colui che m'ha egli non parlerà da sè stesso, ma mandato.

22 Se io non fossi venuto, e non avessi lor pariato, non avrebbero alcun peccato: ma ora non hanno scusa alcuna del lor peccato. 23 Chi odia me, odia esiandio il

Padre mio. 24 Se io non avessi fatte tra loro

opere quali niuno altro ha fatte, non avrebbero alcun peccato: ma ora essi l'hanno vedute, ed hanno odiato me, e l Padre mio.

25 Ma questo é, aciochè s'adempia la parola scritta nella lor legge, M'hanno odiato senza cagione.

26 Ma, quando sarà venuto il Consolatore, il quale io vi man-derò dal Padre, che è lo Spirito della verità, il qual procede dal Padre mio, esso testimonierà di me. 27 E voi ancora ne testimonie-

rete: conclosiacosachè dal prin-

cipio siate meco.

### CAP. XVI.

TO v'ho dette queste cose, aciochè non siate scandalezzati. 2 Vi sbandiranno dalle sinagoghe:

and I ora viene che chiunque v'ucciderà penserà far servigio a Dio. 3 E vi faranno queste cose, per-

cieche non hanno conosciuto il Padre, nè me. 4 Ma io v'ho dette queste cose,

aciochè, quando quell' ora sarà venuta, voi vi ricordiate ch'io ve l'ho dette: or da principio non vi dissi queste cose, perciochè io era con vol

5 Ma ora io me ne vo a colui che m'ha mandato: e niun di voi mi

domanda, Ove vai ! 6 Anzi, perciochè io v'ho dette queste cose, la tristizia v'ha ri-

pieno il cuore. Ma pure io vi dico la verità, Egli v'è utile ch' io me ne vada : erciochè, se io non me ne vo, il

Consolatore non verra a voi : ma, se io me ne vo, io ve lo manderò. 8 E, quando esso sarà venuto

convincerà il mondo di peccato, di giustisia, e di giudicio:

9 Di peccato: perciochè non credono in me ;

10 E di giustizia : perciochè io me ne vo al Padre mio, e voi non mi

vedrete più;

11 E di giudicio: perciochè il
principe di questo mondo è già
giudicato.

12 Io ho ancora cose assai a dirvi, ma voi non le potete ora portare. 13 Ma, quando colui sarà venuto, cioè, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità: perciochè

dirà tutte le cose ch'avrà udita e v'annunzierà le cose a venire

14 Esso mi giorificherà: perciochè prenderà del mio, e ve l'annunziera.

15 Tutte le cose c'ha il Padre son mie: per ciò ho detto ch' egli prenderà del mio, e ve l'annunzierà. 16 Fra poco voi non mi vedrete:

e di nuovo, fra poco voi mi ve-drete: perciochè lo me ne vo al Padre. 17 Laonde alcuni de' suoi disce

poli dissero gli uni agli altri, Che cosa è questo, ch'egli ci dice, Fra poco voi non mi vedrete: e di nuovo, Fra poco mi vedrete: e, Perciochè io me ne vo al Padre?

18 Dicevano adunque, Che cosa è questo fra poco, ch'egli dice? noi non sappiam ciò ch'egli si dica.

19 Gesù adunque conobbe che lo volevano domandare: e disse loro, Domandate voi gli uni gli altri di ciò ch'io ho detto, Fra poco voi non mi vedrete: e di nuovo, Fra poco voi mi vedrete i

20 In verità, in verità io vi dico. che voi piagnerete, e farete cor-doglio: el mondo si rallegrerà, e voi sarete contristati : ma la vostra

tristizia sarà mutata in letizi 21 La donna, quando partorisce, sente dolori: perciochè il suo ter mine è venuto: ma, dopo c'ha partorito il fanciulitno, ella non si ricorda più dell' angoscia, per l'allegressa che sia nata una creatura

umana al mondo. 22 Voi dunque altresi avete ora tristisia, ma io vi vedrò di nuovo.

e'i vostro cuore si rallegrera, e niuno vi torra la vostra letisia. 23 Ed in quel giorno voi non mi domanderete di nulla. In verità. in verità, io vi dico, che tutte le

cose che domanderete al Padre, nel nome mio, egli ve le darà. 24 Fino ad ora voi non avete domandato nulla nel nome mib: do-

mandate, e riceverete: acioche la vostra letisia sia compiuta.

25 Io v'ho ragionate queste cose in similitudini: ma l'ora viene ch'io non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi ragio-nerò del Padre.

26 In quel giorno voi chiederete nel nome mio: ed io non vi dico ch'io pregherò il Padre per voi: 27 Perciochè il Padre stesso v'a-

ma: perciochè voi m'avete ama-to, ed avete creduto ch'io son proceduto da Dio.

28 lo son proceduto dal Padre, e son venuto nel mondo; di nuovo io lascio il mondo, e vo al Padre.

٠,

#### EVANGELO DI S. GIOVANNI. XVI.—XVIII.

co, tu parli ora apertamente, e non dici alcuna similitudine.

30 Ora sappiamo noi che tu sai ogni cosa, e non hai bisogno ch'alcuno ti domandi : perciò crediamo che tu sei proceduto da Dio.

31 Gesù rispose loro, Ora credete

voi?

32 Ecco, l'ora viene, e glà è venuta, che sarete dispersi, ciascuno in casa sua, e mi lascerete solo: ma io non son solo: perciochè il

Padre è meco. v'ho dette queste cose 33 Io aciochè abblate pace in me: voi avrete tribolazione nel mondo: ma state di buon cuore, io ho vin-

to il mondo.

CAP. XVII.

UESTE cose disse Gesù: , also gli occhi al cielo, e diss Padre, l' ora è venuta: glorifica il tuo Figliuolo, aciochè altresì il Figliuolo glorifichi te:

2 Secondo che tu gli hai data po destà sopra ogni carne: aciochè egli dia vita eterna a tutti coloro

che tu gli hai dati.

3 Or quest'è la vita eterna, che conoscano te, che sei l solo vero Iddio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato.

4 Io t'ho glorificato in terra: io ho adempiuta l'opera, che tu m'hai

data a fare.

5 Ora dunque, tu Padre, glorificami appo te stesso, della gloria ch'io ho avuta appo te, avanti che'l mondo fosse.

6 Io ho manifestato il nome tuo agli uomini, i quali tu m'hai dati del mondo : erano tuoi, e tu me gli hai dati, ed essi hanno osservata

la tua parola.

7 Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu m'hai date son da te. 8 Perciochè io ho date loro le parole che tu m'hai date, ed cesi l'hanno ricevute, ed hanno veramente conceciuto ch' io son proceduto da te, ed hanno creduto che

tu m hai mandato. 9 Io prego per loro: io non prego per lo mondo, ma per coloro che

tu m'hai dati : perciochè sono tuoi. 10 E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie: ed io sono in

esi giorificato. 11 Ed io non sono più nel mondo, ma costoro son nel mondo, ed io vo a te: Padre santo, conserva gli nel tuo nome, essi che tu m'hai dati: aciochè sieno una stessa cosa come not.

12 Quand' lo era con loro nel mondo, io gli conservava nel nome

29 I suoi discepoli gli dissero, Ec- | tuo: io ho guardati coloro che tu m' hai dati, e niun di loro è perito: ma solo il figliuol della perdizione, aciochè la scrittura fosse adempiuta.

13 Or al presente lo vengo a te, e dico queste cose nel mondo, acio-

chè abbiano in loro la mia alle-

grezza compiuta. 14 Io ho lor data la tua parola, e'l mondo gli ha odiati : perclochè non son del mondo, siccome io non son del mondo.

15 Io non chieggio che tu gli tola dal mondo, ma che tu gli guar-

di dal maligno.

16 Essi non son del mondo, siccome io non son del mondo.

17 Santificagli nella tua verità.

la tua parola è verità. 18 Siccome tu m' ha mandato nel mondo, io altresì gli ho mandati nel mondo.

19 E per loro santifico me stesso; aciochè essi ancora sieno santificati in verità. 20 Or io non prego solo per co-

storo, ma ancora per coloro che crederanno in me per la lor parola : 21 Aciochè tutti sieno una stessa cosa, come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te : aciochè essi altre sì sieno una stessa cosa in noi: affinchè'l mondo creda che tu m' hai mandato.

22 Ed io ho data loro la gloria che tu hai data a me, aciochè sieno una stessa cosa, siccome noi

siamo una stessa cosa-

23 Io sono in loro, e tu sei in me: aciochè essi sieno compiuti in una stessa cosa, ed aciochè il mondo conosca che tu m'hai mandato, e che tu gli hai amati, come tu hai amato me.

24 Padre, io voglio che dove sono io, sieno ancora meco coloro che tu m'hai dati: aciochè veggano la mia gloria, la quale tu m'hal data: perciochè tu m'hai amato avanti

la fondazion del mondo.

25 Padre giusto, il mondo non t ha conosciuto: ma io t ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu m' hai mandato.

26 Ed io ho loro fatto conoscere ll tuo nome, e lo farò conoscere ancora: aciochè l'amore, del quale tu m'hai amato, sia in loro, ed lo in loro.

CAP. XVIII.

ESU, avendo dette queste co-se, uscì co suoi discepoli, ed andò di là dal torrente di Chedron, ove era un' orto, nel quale entrò egli, ed i suoi discepoli.
2 Or Giuda, che lo tradiva, sape-

va anch' egli 'l luogo: perciochè

\* 109

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XVIII.

Gesù s'era molte volte accolto là co' suoi discepoli.

3 Giuda adunque, presa la schie ra, e de' sergenti, da' principali sacerdoti, e da Farisei, venne la con lanterne, e torchi, ed arme.

4 Laonde Gesù, sapendo tutte le cose che gli avverrebbero, uscì, e

disse loro, Chi cercate

5 Essi gli risposero, Gesù il Na-zareo. Gesù disse loro, Io son des-Or Giuda che lo tradiva era

anch' egli presente con loro. 6 Come adunque egli ebbe detto loro, lo son desso, andarono a ri-

troso, e caddero in terra.

7 Egli adunque di nuovo doman-do loro, Chi cercate? Essi dissero, Gesù il Nazareo. 8 Gesù rispose, Io v' ho detto ch' io

son desso: se dunque cercate me, lasciate andar costoro: 9 Aciochè s'adempiesse ciò ch'e-

gli avea detto, Io non ho perduto alcuno di coloro che tu m'hai

dati. 10 E Simon Pietro, avendo una

spada, la trasse, e percosse il ser-vitore del sommo sacerdote, e gli ricise l'orecchio destro: or quel servitore avea nome Malco. 11 E Gesù disse a Pietro, Riponi

la tua spada nella guaina: non berrei io il calice il quale il Padre m'ha dato?

12 La schiera adunque, e'l capitano, ed i sergenti de' Giudei, presero Gesù, e lo legarono.

13 E prima lo menarono ad Anna: perciochè egli era suocero di Caiafa, il quale era sommo sacer-dote di quell'anno: ed Anna lo rimando legato a Caiafa, sommo sacerdote.

14 Or Calafa era quel ch'avea consigliato a' Giudei, ch'egli era utile ch'un'uomo morisse per lo

popolo. 15 Or Simon Pietro, ed un'altro discepolo, seguitavano Gesù: e quel discepolo era noto al sommo acerdote: laonde egli entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote.

16 Ma Pietro stava difuori alla porta. Quell' altro discepolo adunque, ch'era noto al sommo sacerdote, uscì, e fece motto alla porti-

naia, e fece entrar Pietro. 17 E la fante portinaia disse a Pietro, Non sei ancora tu de' disce-

poli di quest' uomo? Egli disse, Non sono.

18 Or i servitori, ed i sergenti, stavano quivi ritti, avendo accesi de carboni, e si scaldavano, perciochè faceva freddo: e Pietro stava in piè con loro, e si scaldava.

19 Or il sommo sacerdote domandò Gesù intorno a' suoi discepoli, ed alla sua dottrina:

20 Gesù gli rispose, Io ho aperta-mente parlato al mondo: io ho

sempre insegnato nella sinagoga, e nel tempio, ove i Giudei si raunano d'ogni luogo: e non ho detto niente in occulto. 21 Perchè mi domandi tu? do-

manda coloro c'hanno udito ciò ch'io ho lor detto: ecco, essi san-

no le cose ch'io ho dette

22 Or. quando Gesù ebbe dette queste cose, uno de' sergenti, ch'era quivi presente, gli diede una bacchettata: dicendo, Coel rispondi tu al sommo sacerdote?

23 Gesù gli rispose, Se io ho mal parlato, testimonia del male: ma, se ho parlato bene, perchè mi per-

cuoti?

24 Anna adunque l'avea rimandato legato a Caiafa, sommo sa-

cerdote 25 E Simon Pietro era quivi pre-

sente, e si scaldava. Laonde gli dissero, Non sei ancora tu de' suoi discepoli? Ed egli lo negò, e disse. Non sono. 26 Ed uno de' servitori del som-

mo sacerdote, parente di colui s cui Pietro avea tagliata l'orecchio, disse, Non ti vidi io nell' orto con lui ?

27 E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò.

28 Poi menarono Gesù da Caista nel palazzo: or era mattina: ed essi non entrarono nel palamo, per non contaminarsi, ma per po-

ter mangiar la pasqua. 29 Pilato adunque uscì a loro, e disse, Quale accusa portate voi

contr' a quest' uomo ?

30 Essi risposero, e gli dissero, Se costul non fosse malfattore, noi 31 Laonde Pilato disse loro, Pigliatelo voi, e giudicatelo secondo la vostra legge. a vostra legge. Ma i Giudei gli dissero, A noi non è lecito di far

morire alcuno: 32 Aciochè s'adempiesse quello che Gesù avea detto, significando

di qual morte egli morrebbe. 33 Pilato adunque rientrò nel palazzo, e chiamò Gesù, e gli disse,

Se' tu il Re de' Giudei? 34 Gesù gli rispose, Dici tu que-

sto da te stesso, o pur te l'hanno altri detto di me ?

35 Pilato gli rispose, Sono io Giudeo? la tua nazione, ed i principali sacerdoti t'hanno messo nelle mle mani: c' hai tu fatto?

36 Gesù rispose, Il mio regno non è di questo mondo: se'l mio regno

\* 110

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XVIII. XIX.

fosse di questo mondo, i miei ministri contenderebbero, aciochè io non fossi dato in man de' Giudei: ma ora il mio regno non è di qui.

37 Laonde Pilato gli disse, Dunque sei tu Re? Gesu rispose, Tu l dici: perclochè io son Re: per questo sono io nato, e per questo son venuto nel mondo, per testimoniar della verità : chiunque è della verità sacolta la mia voce.

38 Pilato gli diaso, Che cosa è verità? E. detto questo, di nuovo usci a' Giudei, e diese loro, Io non

trovo alcun misfatto in lui. 39 Or voi avete una usanza ch'io vi liberi uno nella pasqua: volete voi adunque ch'io vi liberi 'l Re

de' Giudei? 40 E tutti gridarono di nuovo, dicendo, Non costui, anzi Barabba. Or Barabba era un ladrone.

CAP. XIX. A LLORA adunque Pilato prese Gesh, e lo fingellò.

2 Ed i soldati, contesta una corona di spine, gliela posero in sul capo, e gli misero attorno un' am-manto di perpora:

3 E dicevano, Bene stij, o Re de' Giudei: e gli davano delle bacchet-

tate. 4 E Pilato usci di nuovo, e disse loro, Ecco, io ve lo meno fuori, aciochè sappiate ch'io non trovo in lui alcun maleficio.

5 Gesù adunque uscì, portando la corona di spine, e l'ammanto di porpora. E Pilato disse loro, Ec-

co l'uomo.

6 Ed i principali sacerdoti, ed i sergenti, quando lo videro, gridarono: dicendo, Crocifiggilo, croci figgilo. Pilato disse loro, Prendetelo voi, e crocifiggetelo: perciochè io non trovo alcun maleficio in lui.

7 I Giudei gli risposero, Noi ab-biamo una legge: e, secondo la nostra legge, egli des morire: per-ciochè egli s'è fatto Figliuol di Dio. 8 Pliato adunque, quando ebbe udite quelle parole, temette mag-

giormente;
9 E rientrò nel palazzo, e disse a Gesù, Onde sei tu? Ma Gesù non

gii diede alcuna risposta

10 Laonde Pilato gli disse, Non mi parli tu i non sai tu ch'io ho podestà di crocifiggerti, e podestà di liberarti?

11 Gesù rispose, Tu non avresti alcuna podesta contr'a me, se ció non ti fosse dato da alto: perciò colui che mi t'ha dato nelle mani

ha maggior peccato.

18 Da quell' ora Pilato cercava

\*111

di liberario: ma i Giudei grida. vano: dicendo, Se tu liberi costui, tu non sei amico di Cesare : chiunque si fa re s'oppone a Cesare.

13 Pilato adunque, avendo udite queste parole, menò fuori Gesù, e sì pose a sedere in sul tribunal nel luogo detto Lastrico, ed in E-

breo, Gabbata: 14 (Or era la preparazione della pasqua, ed era intorno all'ora se-

sta:) e disse a' Giudei, Ecco il vo-stro Re.

15 Ma essi gridarono, Togli, to-gli, crocifigglio. Pilato disse loro, Crocifiggerò io il vostro Re? I principali sacerdoti risposero, Noi

non abbiamo altro re che Cesare. 16 Allora adunque egli lo diede loro nelle mani, aciochè fosse crocifisso. Ed essi presero Gesù, e lo

menarono via.

17 Ed egli, portando la sua croce, uscì al luogo, detto del teschio, il quale in Ebreo si chiama Golgota. 18 E quivi lo crocifissero, e con lni due altri, l'uno di qua, e'l al-

tro di là, e Gesù in mezzo. 19 Or Pilato scrisse ancora un titolo, e lo pose sopra la croce: e v'era scritto, GESU' IL NAZA-REO, IL RE DE GIUDEL.

20 Molti adunque de' Gludei lessero questo titolo: perciochè'l luogo, ove Gesù fu crocifisso, era vicin della città: e quello era scritto

in Ebreo, in Greco, ed in Latino. 21 Laonde i principali sacerdoti de' Giudei dissero a Pilato, Non iscrivere, Il Re de' Giudei: ma che costui ha detto, Io sono il Re de' Giudel.

22 Pilato rispose, Io ho scritto ciò ch'io ho scritto.

23 Or i soldati, quando ebber crocifisso Gesù, presero i suoi panni, e ne fecero quattro parti, una par-te per ciascun soldato: e la tonica.

24 Or la tonica era senza cucitura, tessuta tutta al di lungo fin da capo: laonde dissero gli uni agli altri, Non istracciamia, ma ti riamne le sorti, a cui ella ha da essere: aciochè s'ademplesse la scrittura, che dice, Hanno spartiti fra loro i miei panni, ed hanno tratta la sorte sopra la mia vesta. I soldati adunque fecero queste

25 Or presso della croce di Gesti stava sua madre, e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena.

26 Laonde Gesù, veggendo quivi presente sua madre, e'l discepolo ch' egli amava, disee a sua madre,

Donna, ecco 'l tuo figliuolo !
27 Poi disse al discepolo, Ecco

2 R.

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, XIX. XX.

tua madre! E da quell'ora quel discepolo l'accolse in casa sua

26 Poi appresso, Gesu, sapendo ch' ogni cosa era già compiuta, aciochè la scrittura s'ademplesse, e, Io ho sete.

29 Or quiet era posto un vaso pien d'aceto. Coloro adunque, empiuta di quell'aceto una spugna, e postala interno a dell'isopo, glicia porsero alla bocca.

30 Quando adunque Gesti ebbe preso l'aceto, disse, Ogni cosa è compiuta. E, chinato il capo, ren-

dè lo spirito.

31 Or i Giudei pregarono Pilato che si fiaccasser loro le gambe, e che si togliesser via: aciochè i corpi non restassero in su la croce nel sabato: percioche era la preparazione:

concionesecosachè quel giorno del sabato fosse un gran giorno. 33 I soldati adunque vennero, e faccarono le gambe al primo, e poi anche all' altro, ch'era stato

crocifisso con lui

33 Ma, essendo venuti a Gesù, come videro ch'egli già era morto,

non gli fiaccarono le gambe. 34 Ma uno de soldati gli forò il costato con una lancia, e subito

n'usci sangue, ed acqua-

35 E colui che l'ha veduto ne rendè testimonianza, e la sua testimonianza è verace: ed esso sa ch' egli dice cose vere; aciochè voi crediate.

36 Perciochè queste cose sono avvenute, aciochè la scrittura fosse adempiuta, Niun' osso d'es-

so sarà flaccato.

37 Ed ancora una altra scrittura dice, Essi vedranno colui c'hanno trafitto.

38 Dopo queste cose, Iosef da Arimatea, il quale era discepolo di Gesù, ma occulto, per tema de' Giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato gliel permise. Egli adunque venne, e tolse il corpo di Gesti.

39 Or venne anche Nicodemo, ch'al principio era venuto a Gesù di notte, portando intorno di cento libre d'una composizione di mirra,

e d' aloe.

40 Essi adunque presero il corpo di Gesù, e l'involsero in lenzuoli, con quegli aromati ; secondo ch'è l'u-sanza de' Gludei d'imbaleamare. 41 Or nel luogo, ove egli fu crocifisso, era un' orto, e nell' orto

un monumento nuovo, ove niuno era stato ancora posto.

42 Quivi adunque posero Gesù, per cagion della preparazion de Giudei, perciochè il monumento era vicino.

CAP. XX.

R il primo giorno della setti-mana, la mattina, essendo ancora scuro, Maria Maddalena ven ne al monumento, e vide che la pietra era stata rimossa dal monu-

2 Laonde ella se ne corse, e venne a Simon Pietro, ed all' altro discepolo, il qual Gesù amava: e disse loro, Hanno tolto dal monumento il Signore, e noi non sap-

piamo ove l'abbian posto. 3 Pietro adunque, e l'altro discepolo nacirono fuori, e vennero al

monumento.

4 Or correvano amendue insieme: ma quell'altro discepolo corse innanzi più prestamente che Pietro, e venne il primo al monumento.

5 E, chinatosi, vide le lenzuola che giacevano nel monumento:

ma non v'entrò.

6 E Simon Pietro, che lo seguitava, venne, ed entrò nel monu-mento, e vide le lensuola che gia-

cevano. 7 E lo sciugatolo ch'era sopra l capo di Gesù, il qual non giaceva con le lensuola, ma era involto da parte in un luogo.

8 Allora adunque l'altro discepolo, ch'era venuto il primo al monumento, v'entrò anch'egli, e

vide, e credette. 9 Perciochè essi non aveano ancora conoscenza della scrittura. che conveniva ch'egli risuacitasse da' morti.

10 I discepoli adunque se n'andarono di nuovo a casa loro.

11 Ma Maria se ne stava presso al monumento, piagnendo di fuori: e mentre piagneva, si chinò den-

tro al monumento;
12 E vide due angeli, vestiti di bianco: i quali sedevano, l'uno dal capo, l'altro da' piedi del luogo ove'l corpo di Gesù era giaciuto. 13 Ed essi le dissero, Donna, per-

chè piagni ! Ella disse loro, Perciochè hanno tolto il mio Signore, ed io non so ove l'abbian posto.

14 E, detto questo, ella si rivolse indietro, e vide Gesù, che stava quivi in piè : ed ella non sapeva

ch'egli fosse Gesù.

15 Gesù le disse, Donna, perchè piagni? chi cerchi? Ella, pensan-do ch'egli fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dimmi ove tu l' hai posto, ed io lo

If Gesh le disse, Maria! Ed ella. rivoltasi, gli disse, Rabboni l che vuol dire, Maestro.

17 Gesù le disse, Non toccarmi : pereiochè lo non sono ancora salito

### EVANGELO DI S. GIOVANNI. XX. XXI.

al Padre mio: ma va' a' miei fratelli, e di' loro, ch' lo salgo al Padre mio, ed al Padre vostro ; ed all' Iddio mio, ed all' Iddio vostro.

18 Maria Maddalena venne, annunziando a' discepoli ch'ella avea veduto il Signore, e ch'egli le avea

dette quelle cose.

19 Or, quando fu sera, in quell'istesso giorno ch'era il primo della settimana; ed essendo le porte del luogo, ové erano raunati i discepoli, serrate per tema de' Giudei, Gesù venne, e si presentò quivi in mezzo, e disse loro, Pace

20 E, detto questo, mostrò loro le sue mani, e'i costato. I discepoli adunque, veduto'l Signore, si ral-

21 E, Gesù di nuovo disse loro, Pace a voi! come'l Padre m' ha mandato, così vi mando io.

22 E, detto questo, soffiò loro nel viso: e disse loro, Ricevete lo Spi-

rito Santo :

23 A cui voi avrete rimessi i peccati saran rimessi, ed a cui gli av*rete rite*nuti saran ritenuti.

24 Or Toma, detto Didimo, l'un de' dodici, non era con loro, quan-

do Gesù venne.

25 Gli altri discepoli adunque gli dissero, Noi abbiamo veduto'l Si-gnore. Ma egli disse loro, Se io non veggo nelle sue mani 'l segnal de chiodi, e se non metto il dito nel segnal de' chiodi, e la mano nel suo costato, lo non lo crederò 26 Ed, otto giorni appresso, i di acepoli erano di nuovo dentro la casa, e Toma era con loro. E Gesù venne, essendo le porte serrate, e si presento quivi in messo, e disse, Pace a vol!

27 Poi disse a Toma, Porgi quà il dito, e vedi le mie mani : porgi anche la mano, e mettila nel mio costato : e non sli incredulo anzi

credente. 28 E Toma rispose, e gli disse, Si-

gnor mio, ed Iddio mio.

29 Gesù gli disse, Perciochè tu hai veduto, Toma, tu hai creduto: beati coloro che non hanno veduto, ed hanno creduto.

30 Or Gesù tece ancora, în pre senza de' suoi discepoli, molti altri miracoli, i quali non sono scritti

in questo libro.

31 Ma queste cose sono scritte, aciochè voi crediate che Gesà è il Cristo, il Figlinol di Dio: aciochè, credendo, abbiate vita nel nome RDO.

CAP. XXI. OPO queste cose, Gesti si fece vedere di nuovo a discepoli \*113

presso al mar di Tiberiade . e si fece vedere in questa maniera : 2 Simon Pietro, e Toma, detto Didimo, e Natanael, ch'era da Cana di Galilea: ed i figliuoli di Zebedeo, e due altri de discepoli

d'esso, erano insieme. 3 Simon Pietro disse loro, Io me ne vo a pescare. Essi gli dissero, Ancora noi vegniam teco. Così uscirono, e montarono prestamen-

te nella navicella, ed in quella notte non presero nulla.

4 Ma, essendo già mattina, Gesù si presentò in sulla riva: tuttavolta discepoli non conobbero ch'egli

era Gesù. 5 E Gesù disse loro, Figliuoli, avete voi alcun pesce? Essi gii ri-

sposero, No.
6 Ed egli disse loro, Gittate la rete al lato destro della navicella, e ne troverete. Essi adunque la gittarono, e non potevano più trarla, per la moltitudine de' pesci.

7 Laonde quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, Egli è il Signore. E Simon Pietro, udito ch'egli era il Signore, succinse la sua camicia, (perciochè egli era nudo,)

e si gittò nel mare.

8 Ma gli altri discepoli vennero in sulla navicella, (perclochè non erano molto lontan da terra, ma solo intorno di dugento cubiti. traendo la rete piena di pesci.

9 Come adunque furono amontati in terra, videro delle brace poste, e del pesce messovi su, e del pane. 10 Gesù disse loro, Portate qua de' pesci ch'ora avete presi.

11 Simon Pietro monto nella navicella, e trasse la rete in terra, piena di cencinquantatre grossi esci: e, benchè ve ne fossero tanti, la rete però non si stracciò.

12 Gesù disse loro, Venite, e de-sinata. Or niuno de discepoli ar-diva domandargli, Tu chi sei ? sa-

pendo ch'egli era il Signore. 13 Gesù adunque venne, e prese il pane, e ne diede loro : e del pe-

sce simigliantemente.

14 Questa fu già la terra volta che Gesù si fece vedere a suoi discepoli, dopo che fu resuscitato morti

15 Or, dopo ch' ebbero desinato, Gesù disse a Simon Pietro, Simon di Iona, m'ami tu più che costoro? Egli gli disse, Veramente, Signore, tu sai ch'io t'amo. Gesù gli disse, Pasci i mici agnelli

16 Gli disse ancora la seconda rotta, Simon di Iona, m' ami tu? Egli gli disse, Veramente, Signore, tu sai ch' io t'amo. Gesti gli disse, Pasci le mie pecore.

2 R 2

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, XXI.

17 Gli disse la terra volta, Simon ¡ è colui che ti tradisce ? di Iona, m'ami tu? Pietro s'attristò ch'ogli gli avesse detto fino a tre volte, M' ami tu ? E gli disse, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai ch' io t'amo. Gesù gli disse, Pasci

le mie pecore. 18 In verità, in verità io ti dico, che quando tu eri giovane, tu ti cignevi, ed andavi ove volevi: ma, quando sarai vecchio, tu stenderai le tue mani, ed un' altre ti cignerà, e ti condurrà là ove tu non vorresti.

19 Or disse ciò, significando di qual morte egli glorificherebbe Iddio. E, detto questo, gli disse, Seguitamí.

20 Or Pietro, rivoltosi, vide ve-nir dietro a sè il discepolo che Ge-sù amava, il quale esiandio nella cena era coricato in sul petto di Gesti, ed avea detto, Signore, chi rebbero. Amen.

21 Pietro, avendolo veduto, disse a Gesù, Signore, e costui, che ?

22 Gesti gii disse, Se io voglio ch'egli dimori finch' io venga, che tocos ciò a te i tu seguitami.

23 Laonde questo dire si sparse tra i fratelli, che quel discepolo non morrebbe: ma Gesù non avez detto a Pietro ch'egli non morrebbe: ma, Se io voglio ch'egli dimori finch' io venga, che tocca ciò a te? 24 Quest'è quel discepolo, che te-stimonia di queste cose, e c'ha scritte queste cose : e noi sappla-mo che la sua testimonianza è ve-

race. 25 Or vi sono ancora molte altre cose, che Gesù ha fatte, le quali. se fossero scritte ad una ad una, io

non penso che nel mondo stesso

capessero i libri che se ne scrive

# ATTI DEGLI APOSTOLI.

CAP. I.

TO ho fatto il primo trattato, o Teofilo, intorno a tutte le cose che Gesù prese a fare, ed ad inse-

gnare;
2 Infino al giorno ch'egii fu accolto in alto, dopo aver dati mandamenti per lo Spirito Santo agii apostoli, i quali egii avea eletti:
3 A'quali ancora, dopo aver sofferto, al presento vivente, con

molte certe prove, essendo da loro veduto per quaranta giorni, e ra-gionando delle cose appartenenti

al regno di Dio.

4 E, ritrovandosi con *loro*, ordinò loro che non si dipartissero di Gerusalemme: ma ch'aspettassero la promessa del Padre, la quale, disse egli, voi avete udita da me.

5 Perciochè Giovanni battezzò

con acqua, ma voi sarete battez-sati con lo Spirito Santo, fra quì e

non molti giorni.

6 Essi adunque, essendo raunati, lo domandarono : dicendo, Signore,

sarà egli in questo tampo, che tu restituira!'l regno ad Israel ? 7 Ma egli disse loro, Egli non istà a voi di sapere i tempi, e le stagio-ni, le quall'l Padre ha messe nella

sua propia podestà. 8 Ma voi riceverete la virtù dello Spirito Santo, il qual verrà sopra voi: e mi sarete testimoni, ed in Gerusalemme, ed in tutta la Giudea, ed in Samaria, ed infino all' estremità della terra.

9 E, dette queste cose, fu elevato, essi veggendolo; ed una nuvo-la lo ricevette, e lo tolse d'innanzi

agli occhi loro.

10 E, come essi aveano gli occhi
fissi in cielo, mentre egli se n'andava: ecco, due nomini si presen-tarono loro in vestimenti blanchi:

all I quali ancora dissero, Uomini Gaillei, perchè vi fermate riguar-dando verso I cielo? Questo Ge-sù, il quale è stato accolto in cielo d'appresso voi, verrà nella mede-sima maniera che voi l'avete veduto andare in cielo.

12 Allora essi ritornarono in Gerusalemme, dal monte chiamato dell' Uliveto, il quale è presso di Gerusalemme la lunghezza del ca-

min del sabato.

13 E, come furono entrati nella casa, salirono nell' alto solaio, dove dimoravano Pietro, e Iacobo, e Giovanni, ed Andrea, e Filippo, e Toma, e Bartolomeo, e Matteo, e Iacobo d'Alfeo, e Simon il Ze-

lote, e Giuda di Iacobo. 14 Tutti costoro perseveravano di pari consentimento in orazione, ed in preghiera, con le donne, e con Maria, madre di Gesù, e co' fratelli d'esso.

15 Ed in que giorni, Pietro, leva-tosi in mezzo de discepoli, disse, (or la moltitudine delle persone tutte insieme era d'intorno a cen-

venti persone,)

16 Uomini fratelli, e' conveniva che questa scrittura s' adempiesse, la qual lo Spirito Santo predisse per la bocca di David, intorno a Giuda, che fu la guida di coloro

che presero Gesù : 17 Perciochè egli era stato sesunto nel nostro numero, ed avea ottennta la sorte di questo mini-

18 Egli adunque acquisto un campo del premio d'ingiustizia: ed, essendosi precipitato, crepò per lo mezzo, e tutte le sue interiora si sparsero.

19 E ciò è venuto a notizia a tutti gli abitanti di Gerusalemme: talchè quel campo, nel lor proprio linguaggio, è stato chiamato, Acheldama: che vuol dire, Campo

di sangue.

20 Perciochè egli è scritto nel Libro de' Salmi, Divenga la sua stanza diserta, e non vi sia chi abi-ti in essa; ed, Un'altro prenda il suo ufficio.

21 Egli si conviene adunque, che, d'infra gli uomini che sono stati nella nostra compagnia, in tutto'l tempo che'l Signor Gesù è andato, e venuto fra noi:

22 Cominciando dal battesimo di Giovanni, fino al giorno ch'egli fu accolto in alto d'appresso noi, uno d'essi sia fatto testimonio con noi

della risurrezion d'esso.

23 E ne furono presentati due, Iosef, detto Barsaba, il quale era soprannominato Giusto: e Mattia. 24 Ed orando, dissero, Tu, Si-gnore, che conosci i cuori di tutti, moetra qual di questi due tu hai eletto:

25 Per ricever la sorte di questo ministerio, ed apostolato, dal quale Giuda s'è sviato, per andare al

suo luogo. 26 E trassero le sorti loro: e la sorte cadde sopra Mattia, ed egli

### ATTI DEGLI APOSTOLI, II.

fu per comuni voti aggiunto agli | ni vedranno delle visioni, ed i vo-undici apostoli.

CAP. II.

COME il giorno della Pente-4, costa fu giunto, tutti erano

insieme di pari consentimento. 2 E di subito si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia: ed esso riempiè tutta la casa, dove essi sedevano.

3 Ed apparvero loro delle lingue spartite, come di fuoco: e ciascuna d'esse si posò sopra ciascun di loro.

4 E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlar lingue straniere, secondo che lo Spirito dava loro a ragionare.

5 Or in Gerusalemme dimoravano de' Giudei, uomini religiosi,

d'ogni nazione di sotto il cielo-6 Or, essendosi fatto quel suono, la moltitudine si rauno, e fu con-

fusa : perciochè ciascun di loro gli udiva pariar nel suo propio lin-guaggio. É tutti stupivano, e si maravigliavano: dicendo gli uni agli al-

tri, Ecco, tutti costoro che parlano non sono eglino Galilei ? 8 Come adunque gli udiamo noi

parlar ciascun nel nostro proprio

natio linguaggio? 9 Noi Parti, e Medi, ed Elamiti, e quelli ch' abitiamo in Mesopotamia, in Giudea, ed in Cappadocia, in Ponto, e nell' Asia :

10 Nella Frigia, e nella Panfilia: nell' Egitto, e nelle parti della Li-bia ch' è dirincontro a Cirene: e

noi avveniticci Romani: 11 E Giudel, e proseliti; Cretesi, ed Arabi; gli udiamo ragionar le cose grandi di Dio ne nostri lin-

guaggi. 12 E tutti stupivano, e ne stavan sospesi: dicendo l'un'all'altro.

Che vuol esser questo?

13 Ma altri, gavillando, diceva-no, Son pleni di vin dolce. 14 Ma Pietro, levatosi in piè, con gli undici, alzò la sua voce, e ra-gionò loro: dicendo, Uomini Giudei, e voi tutti ch' abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e ricevete le mie parole ne' vostri orecchi:

15 Perciochè costoro non sono ebbri, come voi stimate: conciosiacosachè non sieno più che le tre

ore del giorno 16 Ma quest' è quello che fu det-

to dal profeta loel;

17 Ed avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, ch'io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne: ed i vostri figliuoli, e le vostre figliuole profetiszeranno: ed i vostri giova-\*116

18 Ed in que giorni io spanderò dello Spirito mio sopra i miei servitori, e sopra le mie serventi : e profetizzeranno

19 E farò prodigi disopra nel cie-lo, e segui disotto in terra, san-gue, e fucco, e vapor di fumo. 20 Il sole sarà mutato in tenebre,

e la luna in sangue: innanzi che quel grande, ed illustre giorno del ignore venga.

21 Ed avverrà che, chiunque avrà invocato il nome del Signore,

sara salvo.

22 Uomini Israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo, di cui Iddio v'ha date delle prove certe con potenti operazioni, e prodigi, e segni, i quali Iddio fece per lui fra voi, come ancora voi sapete:

23 Esso, dico, per lo determinato consiglio, e la providenza di Dio, gliaste, e per mani d'iniqui lo con-

ficcaste in croce, e l'uccideste : 24 Il quale Iddio ha suscitato, avendo sciolte le doglie della morte: conciofossecosachè non fosse possibile ch'egli fosse da essa rite-

nuto. 25 Perciochè David dice di lui, lo ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi: perciochè egli è alla mia destra, aclochè io non

sia smosso,

26 Per ciò s'è rallegrato il cuor mio, ed ha giubilato la lingua mia, ed anche la mis carne abiterà in isperanza:

27 Perciochè tu non lascerai l'ani-

ma mia ne' luoghi sotterra, e non permetteral che'l tuo Santo vegga corrusione 28 Tu m' hai fatte conoscer le

vie della vita, tu mi riempierai di

letisia colla tua faccia. 29 Uomini fratelli, ben può liberamente dirvisi, intorno al patriarca David, ch'egli è morto, ed è stato seppellito: e'l suo monumento è appo noi infino a questo

giorno. 30 Egli adunque, essendo profe-ta, e sapendo ch'Iddio gli aves con giuramento promesso, che del frutto de' suoi lombi, secondo la carne, susciterebbe il Cristo, per

farlo seder sopra'l suo trono; 31 Antivedendo le cose avvenire, parlò della risurrezion di Cristo: dicendo, che l'anima sua non è stata lasciata ne' luoghi sotterra, e che la sua carne non ha veduta corrusione.

32 Esso Gesù ha Iddio suscitato.

#### atti degli apost**oli,** ii **m**

di che noi tutti siam testimoni. 33 Egli adunque, essendo stato innalzato dalla destra di Dio, ed avendo ricevuta dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha spar-so quello ch'ora voi vedete, ed udite.

34 Conciosiacosachè David non sia salito in cielo: anzi egli stesso dice, Il Signore ha detto al mio

Signore, Siedi alla mia destra: 35 Finch' io abbia poeti i tuoi ni mici per iscannello de' tuoi piedi. 36 Sappia adunque sicuramente

tutta la casa d'Israel, che quel Gesù, che voi avete crocifisso, Iddio l' ha fatto Signore, e Cristo.

37 Or essi, avendo udite queste cose, furono compunti nel cuore, e disser a Pietro, ed agli altri apo-stoli, Fratelli, che dobbiam fare ?

38 E Pietro disse loro, Ravvedetevi, e ciascun di voi sia batteszato nel nome di Gesù Cristo, in remission de peccati: e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.

39 Perciochè a voi è fatta la promessa, ed a' vostri figliuoli, ed a coloro che verranno per molto tempo appresso: a quanti il Si-gnore Iddio nostro ne chiamera.

40 E con molte parole protestava loro, e gli confortava: dicendo, Salvatevi da questa perversa genera zione. 41 Coloro adunque, i quali ve

lonterosamente ricevettero la sua parola, furon battezzati: ed in

quel giorno furono aggiunte intorno di tremila persone. 42 Or erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, e nella co-

munione, e nel rompere il pane, e nell' orazioni. 43 Ed ogni persona avea timore:

e molti segni, e miracoli si facevano dagli apostoli.

44 E tutti coloro che credevano erano insieme, ed aveano ogni

cosa comune;

45 E vendevano le possessioni, ed i beni; e gli distribuivano a tutti, secondo che ciascuno ne avea bisogno.

46 E perseveravano di pari con-sentimento ad esser tutti i giorni nel tempio: e, rompendo'l pane di casa in casa, prendeano il cibo insieme, con letizia, e semplicità di

cuore: 47 Laudando Iddio, ad avendo grazia appo tutto'l popolo. E'l Signore aggiugneva alla chiesa ogni giorno coloro ch'aveano ad esser

salvati CAP. III.

R Pietro, e Giovanni salivano insieme al tempio, in su l'ora \* 117

nona, che è l'ora dell'orazione. 2 E si portava un certo uomo, soppo dal ventre di sua madre, il quale ogni giorno era posto alla porta del tempio, detta Bella, da chieder limosina a coloro ch'entravano nel tempio.

3 Costui, avendo veduto Pietro, e Giovanni, ch'erano per entrar nel tempio, domando loro la limosina. 4 E Pietro, con Giovanni, afficenti in lui gli occhi, diese, Riguarda a

noi. 5 Ed egli gli riguardava intenta-mente, aspettando di ricever qual-che cosa da loro.

6 Ma Pietro disse, Io non ho nè argento, nè oro : ma quel ch' io ho io tel dono: nel nome di Gesù Cristo, il Nasareo, levati, e camina.

7 E, presolo per la man destra, lo levo: ed in quello stante le sue piante, e caviglie si raffermarono.

8 Ed egli d'un salto si rissò in piè e caminava: ed entrò con loro nel tempio, caminando, e saltando, e lodando Iddio.

9 E tutto I popolo lo vide cami-nare, e lodare Iddio: 10 E lo riconoscevano, che egli

era quel che sedeva in sulla Bella porta del tempio, per chieder limosina: e furono ripieni di sbigottimento, e di stupore, per ciò che gli ra avvenuto.

11 E, mentre quel soppo ch'era stato sanato teneva abbracciato Pietro, e Giovanni; tutto 1 popolo attonito concorse a loro al por-

tico. detto di Salomone.

12 E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo: dicendo, Uomini Israeliti perchè vi maravigliate di questo? overo, chè fissate in noi gli occhi, come se, per la nostra propia vir-tù, o santità, avessimo fatto che costui camini ?

13 L'Iddio d'Abraham, e d'Issac, e di Iacob, l' Iddio de' nostri padri, ha giorificato il suo Figlinol Gesù, il qual voi metteste in man di Pilato, e rinegaste davanti a lui, benchè egli giudicasse ch'egli do-vesse esser liberato.

14 Ma voi rinegaste il Santo, e'l Giusto, e chiedeste che vi fosse do-

nato un micidiale;

15 Ed uccideste il Principe della vita, il quale Iddio ha suscitato da morti : di che noi siam testimoni.

16 E, per la fede nel nome d'esso, il nome suo ha raffermato costui, il qual voi vedete, e conoscete : e la fede ch' è per esso gli ha data questa intiera disposizion di mem-bra, in presenza di tutti voi.

17 Ma ora, fratelli, io so che lo

ATTI DEGLI APOSTOLI, III. IV.

del legnaggio sacerdotale. faceste per ignoranza come anche | i vostri rettori

18 Ma Iddio ha adempiute in queta maniera le cose, ch'egli avea innansi annunziate per la bocca di tutti i suoi profeti, cioc, che'l suo Cristo sofferirebbe.

19 Ravvedetevi adunque, e convertitevi : aclochè i vostri peccati sien cancellati, quando i tempi del

refrigerio saranno venuti dalla presensa del Signore.

20 Ed egli v'avrà mandato Gesù Cristo, che v'è stato rappresentato:

2i Il qual conviene che'l cielo tenga accolto, fino a' tempi del ristoramento di tutte le cose : de' quali Iddio ha pariato per la bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal

principio del mondo. 22 Perciochè Moisè stesso disse a'

padri, Il Signore Iddio vostro vi susciterà un profeta d'infra i vo-stri fratelli, come me: ascoltatelo in tutte le cose ch'egli vi dirà. 23 Ed avverrà ch'ogni anima, che non avrà ascoltato quel profeta, sarà distrutta d'infra'l popolo. 24 Ed anche tutti i profeti, fin da Samuel; e, ne' tempi seguenti, quanti hanno parlato hanno ezian-

dio annunziati questi giorni. 25 Voi siete i figliuoli de profeti, del patto, ch'Iddio fece co nostri padri: dicendo ad Abraham, E nel-la tua progenie tutte le nazioni del-

la terra saranno benedette. 26 A voi ha Iddio, dopo aver suscitato Gesù, suo Figliuolo, man-datolo imprima, per benedirvi, pur che ciascun di voi si converta dalle sue malvagità.

#### CAP. IV.

R, mentre essi pariavano al popolo, i sacerdoti, e'i capo del tempio, ed i Sadducei, sopragiunsero loro :

2 Essendo molto crucciosi, perchè ammaestravano il popolo, ed annunziavano in Gesù la risurre-

zion de' morti :

3 E misero loro le mani addosso, e gli posero in prigione, fino al giorno seguente : perciochè già era 4 Or molti di coloro ch'aveano

udita la parola credettero: e'l numero degli uomini divenne intorno di cinquemila.

5 Ed il di seguente, i rettori, anziani, e scribi de Giudei si raunaron in Gerusalemme :

6 Insieme con Anna, sommo sacerdote; e Caiafa, e Giovanni, e Alessandro, e tutti quelli ch'erano

7 E, fatti comparir quivi in mez-so Pietro, e Giovanni, domandaron loro, Con che podesta, od in nome di cui avete fatto questo?

8 Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro, Rettori del popolo, ed anziani d' Israel : 9 Poichè orgi noi siarno esami-

nati intorno ad un beneficio, futto ad un' uomo infermo, per saper come egli è stato sanato :

10 Sia noto a tutti voi, ed a tut-

to'l popolo d' Israel, che ciò è stato tatto nel nome di Gesti Cri Nazareo, che voi avete crocifisso, e'l quale Iddio ha suscitato da'morti : in virtù d'esso comparisce que st' uomo in piena sanità in presen-28. voetra.

11 Esso è quella pietra, ch'è stata da voi edificatori spressata, la quale è divenuta il capo del can-

tone. 12 Ed in niuno altro è la salute: conciosiacosachè non vi sia alcuno altro nome sotto l cielo, che sia dato agli uomini, per lo quale ci convenga esser salvati.

13 Or essi, veduta la franchezza di Pietro, e di Giovanni ; ed avendo inteso ch'erano uomini senza lettere, ed idioti, si mara vigitavano, e riconoscevano bene ch'erano stati con Gesù.

14 E, veggendo quell'nomo ch'era stato guarito quivi presente con loro, non potevano dir nulla in-

contro. 15 Ed, avendo loro comandato d'uscir del concistoro, comferivano

fra loro:

16 Dicendo, Che faremo a questi uomini? poich egli sia noto a tut-ti gli abitanti di Gerusalemme ch'un evidente miracolo è da loro stato fatto : e noi nol possiam negare.

17 Ma, aciochè questo non si spanda maggiormente fra'l popolo, divietiamo loro con severe minacce, che non parlino più ad al-

cen umo in questo nome.

18 Ed, avendogli chiamati, inglunsero loro che del tutto non

parlassero, e non insegnassero nel nome di Gesù. 19 Ma Pietro, e Giovanni, rispondendo, dissero loro, Giudicate voi, s'egli è giusto nel cospetto di Dio d'ubbidire a vol, anzi ch'a Dio.

20 Poichè, quant'è a noi, non possiam non parlar le cose ch' abbiam vedute, ed udite.

21 Ed essi, minacciatigli di nuovo. gli lasciarono andare, non trovan-do nulla da potergli gastigare, per cagion del popolo: conciofosseco-

# ATTI DEGLI APOSTOLI, IV. V.

sachè tutti glorificassero Iddio di I tato, vuol dire, Figliuol di consolaciò ch'era stato fatto.

22 Perciochè l'uomo, in cui era stato fatto quel miracolo della guarigione, era d'età di più di quarant'anni.

23 Or essi, essendo stati rimandati, vennero a' loro, e rapportarono loro tutte le cose che i principali sacerdoti, e gli anziani aveano lor dette.

24 Ed essi, uditele, alzaron di pari consentimento la voce a Dio: e dissero, Signore, tu sei l'Iddio c'hai fatto il cielo, e la terra, e'l mare, e tutte le cose che sono in essi :

25 C' hai, per lo Spirito Santo, detto per la bocca di David, tuo servitore, Perchè hanno fremuto le genti, ed hanno i popoli divisate cose vane?

26 Li re della terra son compariti, ed i principi si son raunati insleme contr'al Signore, e contr'al suo

Cristo.

27 Conciosiacosachè veramente, contr'al tuo santo Figliuolo, il juale tu hai unto, si sieno raunati Erode, e Ponzio Pilato, insieme

co' Gentili, e co' popoli d' Israel : 28 Per far tutte le cose, che la tua mano, e I tuo consiglio aveano in-nanzi determinato che fosser fatte.

29 Or al presente, Signore, ri-guarda alle lor minacce, e concedi a' tuoi servitori di parlar la tua parola con ogni franchezza;

O Porgendo la tua mano, aciochè si faccian guarigioni, e segni, e prodigi, per lo nome del tuo santo Figliuolo Gesù.

31 E, dopo ch'ebbero orato, il luogo ove erano raunati tremò: e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, e parlavano la parola di Dio con franchezza.

32 E la moltitudine di coloro ch'aveano creduto avea uno stesso cuore, ed una stessa anima: e niuno diceva alcuna cosa, di ciò ch'egli avea, esser sua : ma tutte le cose erano loro comuni.

33 E gii apostoli con gran forsa rendean testimonianza della risurrezion del Signor Gesù: e gran

grazia era sopra tutti loro.

34 Conciofossecosachè non vi fosse alcun bisognoso fra loro: perciochè tutti coloro che possede-vano poderi, o case, vendendole, portavano il presso delle cose vendute:

35 E lo mettevano a' piedi degli apostoli: e poi era distribuito a ciascuno, secondo ch'egli avea bisogno.

36 Or Iosef, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che, interpre-\*119

zione, Levita, Cipriano di nazione : 37 Avendo un campo, lo vende, e portò i danari, e gli pose a' piedi degli apostoli.

CAP. V.

A un certo uomo, chiamato per nome Anania, con Saffira, sua moglie, vende una possessione

2 E frodò del prezzo, con saputa della sua moglie: e, portatane una parte, la pose a' piedi degli apostoli. 3 Ma Pietro disse, Anania, perche ha Satana pieno il cuor tuo, per mentire allo Spirito Santo, e frodar del prezzo della possessione?

4 S ella restava, non restava ella a te? ed, essendo venduta, non era ella in tuo potere? perchè t'hai messo in cuore questa cosa? tu non hai mentito agli uomini,

ma a Dio. 5 Ed Anania, udendo queste parole, cadde, e spiro. E gran paura venne a tutti coloro ch'udirono

queste cose.

6 Ed i giovani, levatisi, lo tolsero via: e, portatolo fuori, lo seppellirono.

7 Or avvenne intorno di tre ore appresso, che la moglie d'esso, non sapendo cio ch' era avvenuto, entro.

8 E Pietro le fece motto: dicendo, Dimmi, avete voi cotanto venduta la possessione? Ed ella ri-

spose, Si, cotanto.

D E Pietro le disse, Perché vi siete convenuti insieme di tentar lo Spirito del Signore? ecco, i piè di que' c'hanno seppellito il tuo marito son all'uscio, ed essi ti porteran via.

10 Ed ella in quello stante cadde a' piedi d'esso, e spirò. Ed i giovani, entrati, la trovarono morta: e, portatala via, la seppellirono appresso del suo marito.

Il E gran paura ne venne alla chiesa, ed a tutti coloro ch'udi-

vano queste cose.

12 E molti segni, e prodigi eran fatti fra 'l popolo per le mani degli apostoli ; ed essi tutti di pari consentimento si ritrovavano nel portico di Salomone.

13 E niuno degli altri ardiva aggiugnersi con loro: ma'l popolo gli magnificava.

14 E di più in più s'aggiugnevano persone che credevano al Signore, nomini, e donne, in gran numero.

15 Talche portavan gl' infermi per le piazze, e gli mettevano sopra letti, e letticelli: acioche, quando Pietro venisse, l'ombra sua

2 R 3

# ATTI DEGLI APOSTOLI, V. VI.

almeno adombrasse alcun di loro. 16 La moltitudine ancora delle città circonvicine accorreva in Gerusalemme, portando i malati,

e coloro ch'erano tormentati dagli spiriti immondi: i quali tutti erano sanati.

17 Or il sommo sacerdote si levò, insieme con tutti que' ch' eran con lui, ch'era la setta de Sadducei, essendo ripieni d'invidia; 18 E misero le mani sopra gli

apostoli, e gli posero nella prigion publics.

19 Ma un'angelo del Signore di notte aperse le porte della pri-gione: e, condottigli fuori, disse loro,

20 Andate, e presentatevi nel tempio, e ragionate al popolo tut-te le parole di questa vita.

21 Ed essi, avendo ció udito, en-trarono in su lo schiarir del di nel tempio, ed insegnavano. sommo sacerdote, e coloro ch' erano con lui, vennero, e raunarono il concistoro, e tutti gli ansiani de' figliuoli d' Israel, e mandarono nella prigione, per far menar davanti a loro gli apostoli.

22 Ma i sergenti, giunti alla prigione, non ve gli trovarono: laonde ritornarono, e fecero il lor rap-

porto:

23 Dicendo, Noi abbiam ben trovata la prigione serrata con ogni diligenza, e le guardie in plè avanti le porte : ma, avendole aperte, non 'abbiam trovato alcuno dentro.

24 Or, come il sommo sacerdote, e I capo del tempio, ed i principali sacerdoti ebbero udite queste cose, erano in dubbio di loro, che cosa

ciò potesse essere.

25 Ma un certo uomo sopraggiunse, il qual rapportò, e disse loro, Ecco, quegli uomini, che voi metteste in prigione, son nel tempio, e stanno *quivi*, ammaestrando il popolo.

26 Allora il capo del tempio, co' sergenti, andò id, e gli menò, non però con violenza: perciochè teme-vano il popolo, che non fosser la-

pidati.

27 Ed, avendogli menati, gli pre-sentarono al concistoro: e l som-

mo sacerdote gil domando:
38 Dicendo, Non v'abbiam noi
del tutto vietato d'insegnare in
cotesto nome? e pure ecco, voi
avete ripiena Gerusalemme della
vostra dottrina, e volete trarci addoce il sengra de reste narra.

dosso il sangue di cotesto uomo. 29 Ma Pietro, e gli altri apostoli, rispondendo, dissero, Conviene ub-bidire anzi a Dio ch'agli uomini. 30 L' Iddio de' padri nostri ha, su-

scitato Gesù, il qual voi uccidente. avendolo appiccato al legno.
31 Ma Iddio l'ha esaltato con la sua destra, e l'ha fatto Principe, e Salvatore, per dar penitense ad Israel, e rimession de peccati. 32 E noi gli siam testimoni delle cose che diciamo: ed anche lo Spi-

rito Santo, il quale Iddio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. 33 Ma essi, avendo udite queste

cose, scoppiavano d'ira, e consul-tavano d'uccidergli. 34 Ma un certo Farisco, chiamate per nome Gamaliel, dottor della per nome Camanaci, actor i popolo, legge, onorato appo tutto i popolo, levatosi in piè nel concistore, colevatosi in pie nei concessio o mando che gli apostoli fosser in poco messi fuori. 35 Poi disse a que' del concistore, Uomini Israeliti, prendete guardis

intorno a questi uomini, che cosa

voi farete.

36 Perciochè avanti questo tempo surse Teuda, dicendosi esser qualche gran cosa, presso al quale s'accolsero intorno di quattroceato uomini: ed egli fu ucciso, e tutti coloro che gli aveano prestata fede furon dissipati, e ridotti a nulla

37 Dopo lui surse Giuda il Galileo a'dì della rassegna, il quale sviò dietro a sè molto popolo: ed egli ancora perì, e tutti coloro che gli aveano prestata fede furono di-

spersi. 38 Ora dunque, io vi dico, rimanetevi di questi uomini, e lasciategli: perciochè, se questo consi-glio, o questa opera è dagli nomini,

ara dissipata: 39 Ma, se pure è da Dio, voi non la potete dissipare: e guardatori che talora non siate ritrovati com-

battere eziandio con Dio.

40 Ed essi gli acconsentirono. E. chiamati gli apostoli, gli batterono, ed ingiunsero loro che non parisssero nel nome di Gesù: poi gii lasciarono andare.

41 Ed essi se n'andarono dalla presenza del concistoro, rallegran-dosi d'essere stati reputati degni d'esser vituperati per lo nome di Gesù.

42 Ed ogni giorno, nel tempio, e per le case, non restavano d'inse-gnare, e d'evangelissar Gesù Cristo.

#### CAP. VI.

OR in que giorni, multiplicando i discepoli, avvenne un mor-morio de Greci contr'agli Ebrei: perciochè le lor vedove erano spres-zate nel ministerio cotidiano.

2 Ed i dodici, raunata la moltitudine de discepoli, diesero, Egli non convenevole che noi, lasciata la

# ATTI DEGLI APOSTOLI, VI. VII.

parola di Dio, ministriamo alle mense.

3 Perciò, fratelli, avvisate di trovar fra voi sette uomini, de quali s'abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo, e di sapienza, i quali noi costituiamo sopra queat affare.

4 E, quant'è a noi, noi persevereremo nell'orazioni, e nel ministerio

della parola.

5 E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine: ed elessero Stefano, uomo pieno di fede, e di Spigito Santo, e Filippo, e Prochoro, e Nicanor, e Timon, e Parmena, e Nicolao, proselito Antiocheno: 6 I quali presentarono davanti agli apostoli: ed essi, dopo avere

orato, imposero lor le mani. 7 E la parola di Dio cresceva, e l numero de' discepoli multiplicava grandemente in Gerusalemme :

gran moltitudine esiandio de sacerdoti ubbidiva alla fede. 8 Or Stefano, pieno di fede, e di

potenza, faceva gran prodigi, e segni, fra'l popolo.

9 Ed alcuni di que della sinagoga, detta de' Libertini, e de' Cirenel degli Alessandrini, e di que'di Cilicia, e d'Asia, si levarono, disputando con Stefano.

10 E non potevano resistere alla sapienza, ed allo Spirito, per lo

quale egli parlava.

11 Allora suscitarono degli uomini che dicessero, Noi l'abbiamo udito tener ragionamenti di bestemmia, contr'a Moise, e contr'a Dio. 12 E commossero il popolo, e gli

anziani, e gli scribi: e, venutigli addosso, lo rapirono, e lo menarono

al concistoro;

13 E presentarono de falsi testimoni, che dicevano, Quest'uomo non resta di tener ragionamenti di bestemmia contr'a questo santo

luogo, e la legge: 14 Percioche noi abbiamo udito ch'egli diceva, che questo Gesù il Nazareo distruggerà questo luogo, e muterà i riti che Moisè ci ha dati. 15 E tutti coloro che sedevano nel concistoro, avendo affisati in lui gli

occhi, videro la sua faccia, simile alla faccia d'un' angelo.

#### CAP. VII.

'L sommo sacerdote gli disse, E Stanno queste cose in questa maniers?

2 Ed egli disse, Uomini fratelli, e padri, ascoltate: L' Iddio della gloria apparve ad Abraham, nostro padre, mentre egli era in Mesopo-tamia, innansi ch'abitasse in Charmn:

3 E gli disse, Escidel tuo paese, è del tuo parentado, e vieni in un paese il quale io ti mostrerò.

4 Allora egli uscì del paese de' Caldei, ed abitò in Charran: e di là. dopo che suo padre fu morto, Iddia gli fece mutare stanza, e venire in

questo paese, nel quale ora voi abitate. 5 E non gli diede alcuna eredità in esso, non pure un piè di terra.

Or gli avea promesso di darlo in possessione a lui, ed alla sua progenie dopo lui, allora ch'egli non aves ancora alcun figliuolo. 6 Ma Iddio parlò così, che la sua

progenie dimorerebbe come forestiera in paese strano: e che quivi sarebbe tenuta in servitù, e mal-

trattata quattrocent' anni. 7 Ma, disse Iddio, Io farò giudicio 7 Ma, disse 1000, 10 mil guale avranno della nazione alla quale avranno servito: e poi appresso usciranno, e mi serviranno in questo luogo.

8 E gli diede il patto della circoncisione: e così Abraham generò Isaac: e lo circoncise nell'ottavo giorno: ed Isaac generò Iacob, e Iacob i dodici patriarchi.

9 Ed i patriarchi, portando invidia a Iosef, lo venderono per esser me-nato in Egitto: ed Iddio era con lui; 10 E lo libero di tutte le sue affilzioni, e gli diede grazia, e sapienza

davanti a Faraone, re d'Egitto, il qual lo costituì governatore sopra Egitto, e sopra tutta la sua casa. Il Or sopravvenne una fame, e

gran distretta a tutto 1 paese d'Egitto, e di Canaan : ed i nostri padri non trovavano vittuaglia.

12 E Iacob, avendo udito che in Egitto v'era del grano, vi mandò

la prima volta i nostri padri:
13 E nella seconda, losef fu riconosciuto da suoi fratelli, e'l le-

gnaggio di Iosef fu fatto manifesto a Faraone. 14 E Iosef mandò a chiamar Iscob, suo padre; e tutto l suo parentado, ch'era di settantacinque

anime. 15 E Iacob scese in Egitto, e morì

egli, ed i padri nostri ;

16 E furono trasportati in Sichem, e posti nel sepolcro, il quale Abraham avea per prezzo di danari com-perato da figliuoli d'Emmor, padre di Sichem.

17 Or, come s'avvicinava il tem-po della promessa, la quale Iddio avea giurata ad Abraham, il popol crebbe, e multiplicò in Egitto :

18 Finchè surse un'altro re in Egitto, il qual non avea conosciuto

19 Costui, procedendo cautamente contr'al nostro legnaggio, trat-

# 121

AMA DEGIT VLOSIOM

tò male i nostri padri, facendo loro esporre i lor piccoli fanciulli, acioche non allignassero.

20 In quel tempo nacque Moise, ed era divinamente bello : e fu nudrito tre mesi in casa di suo padre :

21 Poi appresso, essendo stato esposto, la figliuola di Faraone lo raccolse, e se l'allevò per figliuolo. 22 E Moise fu ammaestrato in tutta la sapienza degli Egizij: ed era

potente ne suoi detti, e fatti. 23 E, quando egli fu pervenuto all' età di quarant' anni, gli montò nel cuore d' andare a visitare i suoi

fratelli, figliuoli d' Israel. 24 E, vedutone uno a cui era fatto torto, egli lo soccorse: e fece la vendetta dell'oppressato, ucciden-

do l' Egizio. 25 Or eglistimava che i suoi fratelli intendessero ch' Iddio era per dar

loro salute per man sua: ma essi non l'intesero. 26 E'l giorno seguente egli comparve fra loro, mentre contendeva-no: ed egli gl'incitò a pace: dicendo, Quomini, voi siete fratelli : per-

chè fate torto gli uni agli altri 27 Ma colui che faceva torto al eno prossimo lo ributto: dicendo, Chi t'ha costituito principe, e giu-

dice sopra noi?

28 Voi me uccidere, come ieri uc-

cidesti l' Egizio?

29 Ed a questa parola Moisè fuggì, e dimorò come forestiere nel paese di Madian, ove generò due zliuoli.

30 Ed in capo di quarant'anni l'angelo del Signore gli apparve nel diserto del monte Sina in una fiam-

ma di fuoco d'un pruno.

31 E Moise, avendola veduta, si maravigliò di quella visione : e, come egli s'accostava per considerar che cosa fosse, la voce del Signore gli fu indirizzata :

32 Dicendo, Io son l' Iddio de' tuoi padri, l' Iddio d'Abraham, e l'Iddio d'Isaac, e l'Iddio di Iacob. E Moisè, divenuto tutto tremante, non ar-

diva por mente che cosa fosse. 33 E'l Signore gli disse, Sciogli 'l calzamento de' tuoi piedi : perciochè il luogo nel qual tu stai è terra

ganta.

34 Certo, io ho veduta l'afflizion del mio popolo ch'e in Egitto, ed ho uditi i lor sospiri, e son disceso per liberargli : ora dunque, vieni, io ti

manderò in Egitto.
35 Quel Moise il quale aveano rinegato : dicendo, Chi t'ha costitudo to principe, e giudice ? esso mando loro Iddio per rettore, e liberatore, per la man dell' angelo, che gli era apparito nel pruno.

36 Esso gli condusse fuori, avendo fatti segni, e prodigi nel paese d'Egitto, e nel Mar rosso, e nel di-serto, lo spazio di quarant' anni. 37 Quel Moisè, il qual disse a' fi-

glinoli d' Israel, ll Signore Iddio vo-stro vi suscitera un Profeta d'infra

i vostri fratelli, come me: ascoltatelo. 38 Esso è quel che, nella raunan-

za nel diserto, fu con l'angelo che parlava a lui nel monte Sina, e co' padri nostri : e ricevette le parole viventi, per darleci :

39 Al quale i padri nostri non vol-lero essere ubbidienti: anzi lo ributtarono, e si rivoltarono co' lor

cuori all' Egitto: 40 Dicendo ad Aaron, Facci degl' iddij, che vadano davanti a noi : perciochè quant'è a questo Moisè, che ci ha condotti fuor del paese d'Egitto, noi non sappiamo quel che gli sia avvenuto. 41 Ed in que giorni fecero un vitel-

lo, ed offersero sacrificio all'idolo, e si rallegrarono nell'opere delle lor

12 Ed Iddio si rivoltò indietro, e gli diede a servire all'esercito del cielo: come egli è scritto nel Libro de'profeti, Casa d'Israel, m'offeriste voi sacrificij, ed offerte, lo spasio di quarant' anni nel diserto ?

43 Anzi, voi portaste il tabernacolo di Moloc, e la stella del vostro dio Remfan : le figure, le quali voi avevate fatte per adorarle: per ciò, io vi trasporterò di là da Babilonia

44 Il tabernacolo della testimonianza fu appresso i nostri padri nel diserto: come avea comandato colui ch'avea detto a Moisè, che lofacesse secondo la forma ch'egli avea

veduto:

45 ll quale ancora i padri nostri ricevettero, e lo portarono con lo-suè, nel paese ch'era stato posseduto da' Gentili, i quali Iddio scacciò d'innanzi a' padri nostri: e quivi dimorò fino a' giorni di David:

46 Il qual trovò grazia nel cospetto di Dio, e chiese di trovare una stanza all' Iddio di Iacob.

47 Ma Salomone fu quello che gli edificò una casa.

48 Ma l'Altissimo non abita in

tempi fatti per opera di mani : siccome dice il profeta,

49 Il cielo è il mio trono, e la terra lo scannello de miei piedi : qual casa m' edifichereste vol? dice il Signore: o, qual sarebbe il luogo del

mio riposo ? 50 Non ha la mia mano fatte tut-

te queste cose? 51 Uomini di collo duro, ed incirconcisi di cuore, e d'orecchi, voi

## ATTI DEGLI APOSTOLI, VII. VIII

contrastate sempre allo Spirito Santo : come fecero i padri vostri, così

fate ancora voi.

52 Quale de' profeti non persegui-tarono i padri vostri? Uccisero eziandio coloro che innanzi annunziavano la venuta del Giusto, del qual voi al presente siete stati tra-

ditori, ed ucciditori : 53 Voi, ch'avete ricevuta la legge, facendone gli angeli le publicazioni,

e non l'avete osservata.

54 Or essi, udendo queste cose, acoppiavano ne' lor cuori, e digrignavano i denti contra lui

55 Ma egli, essendo pieno dello Spi-rito Santo, affisati gli occhi al cie-lo, vide la gloria di Dio, e Gesù che stava alla destra di Dio:

56 E disse, Ecco, io veggo i cieli aperti, e'l Figliuol dell'uomo che sta alla destra di Dio. 57 Ma essi, gittando di gran gridi, si turarono gli orecchi, e tutti in-sieme di pari consentimento s'av-

ventarono sopra lui, 58 E, cacciatolo fuor della città, lo lapidavano : ed i testimoni miser

giù le lor veste a'piedi d'un'giovane,

chiamato Saulo. 59 E lapidavano Stefano, ch' invocava Gesù : e diceva, Signor Ge-

sù ricevi'l mio spirito.
60 Poi, postosi inginocchioni, gridò ad alta voce, Signore, non imputar loro questo peccato. E, detto questo, s'addormento.

### CAP. VIII.

R Saulo era consenziente alla morte d'esso. Ed in quel tempo vi fu gran persecuzione contr'alla chiesa ch' era in Gerusalemme : e tutti furono dispersi per le contrade della Giudea, e della Samaria, salvo gli apostoli.

2 Ed alcuni uomini religiosi portarono a seppellire Stefano, e fece-

ro gran cordoglio di lui. 3 Ma Saul disertava la chiesa, entrando di casa in casa: e, trattine uomini, e donne, gli metteva in

prigione. 4 Coloro adunque che furono dispersi andavano attorno evangeliz-

zando la parola.
5 E Filippo discese nella città di Samaria, e predico loro Cristo.

6 E le turbe di pari consentimento attendevano alle cose dette da

Filippo, udendo, e veggendo i mi-racoli ch'egli faceva. 7 Concioresecosachè gli spiriti immondi uscissero di molti che gli aveano, gridando con gran voce: molti paralitici ancora, e zoppi, erano sanati.

8 E vi fu grande allegrezza in

quella città.

9 Or in quella città era prima stato un'uomo, chiamato per nome Simon, ch'esercitava l'arti magiche, e sedduceva la gente di Samaria, dicendosi esser qualche grande

10 E tutti, dal maggiore al minore, attendevano a lui : dicendo, Costui è la gran potenza di Dio.

11 Or attendevano a lui, perciochè già da lungo tempo gli avea dimentati con le sue arti magi-

che.

12 Ma, quando ebbero creduto a Filippo, il quale evangelizzava le cose appartenenti al regno di Dio, ed al nome di Gesù Cristo, furono battezzati tutti, uomini, e donne.

13 E Simon credette anch'egll: ed, essendo stato battezzato, si riteneva del continuo con Filippo; e, veggendo le potenti operazioni, ed i segni ch'erano fatti, stupiva.

14 Or, gli apostoli ch'erano in Gerusalemme, avendo inteso che Samaria avea ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro, e

Giovanni:

15 I quali, essendo discesi là, orarono per loro, aciochè ricevessero lo Spirito Santo:

16 Perciochè esso non era ancora

caduto sopra alcun di loro: ma solamente erano stati battezzati nel nome del Signore Gesù.

17 Allora imposero loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo.

18 Or Simon, veggendo che, per l' imposizion delle mani degli apostoli, lo Spirito Santo era dato,

proferse loro denari: 19 Dicendo, Date ancora a me

questa podestà, che colui al quale lo imporrò le mani riceva lo Spirito Santo.

20 Ma Pietro gli disse, Vadano i tuoi danari teco in perdizione: conciosiacosachè tu abbi stimato che'l dono di Dio s'acquisti con danari.

21 Tu non hai parte, nè sorte alcuna in questa parola : perciochè il tuo cuore non è diritto davanti a

Dio.

22 Ravvediti adunque di questa tua malvagità: e prega Iddio, se forse ti sara rimesso il pensier del tuo cuore.

23 Perciochè io ti veggo essere in fiele d'amaritudine, ed in legami

d' iniquità.

24 E Simon, rispondendo, disse, Fate voi per me orazione al Signore, che nulla di ciò ch'avete detto venga sopra me.

25 Essi adunque, dopo aver testificata, ed annunziata la parola del

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, VIII. IX.

Signore, se ne ritornarono in Gerusalemme : ed evangelizzarono a molte castella de' Samaritani.

26 Or un' angelo del Signore parlò a Filippo: dicendo, Levati, e vattene verso'i Messodi, alla via che scende di Gerusalemme in

Gaza, la quale è diserta-27 Ed egli, levatosi, v'andò: ed ecco un'uomo Etiopo, eunuco, barone di Candace, reina degli Etio-

pi, ch'era soprantendente di tutti i tesori d'essa, il quale era venuto in Gerusalemme per adorare. 28 Or egli se ne tornava: e. se-

dendo sopra'l suo carro, leggeva il profeta Isala. 29 E lo Spirito disse a Filippo,

Accostati, e giugni questo carro. 30 E Filippo accorse, ed udi ch'e-

gil leggers il profett Isala: e git dise, Intendi tu le cose che tu leggi di
se, Intendi tu le cose che tu leggi di
Il Ed egli disse, E come potrei lo
intenderle, senon ch'alcuno mi
guidi? E prego Filippo che montasse, e sedesse con lui.

32 Or il luogo della scrittura ch'egli leggeva era questo, Egli è stato menato all'uccisione, come una pecora: ed, a guisa d'agnello ch'è mutolo dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperta la sua bocca.

33 Per lo suo abbassamento la sua condannazione è stata tolta: ma chi racconterà la sua età? conciosiacosachè la sua vita sia

stata tolta dalla terra.

34 E l'eunuco fece motto a Filippo, e disse, Di cui, ti prego, dice questo il profeta? dicelo di sè stesso, o pur d'un'altro ?

35 E Filippo, avendo aperta la bocca, e cominciando da questa scrittura, gli evangelizzò Gesù.

36 E, mentre andavano a lor camino, giunsero ad una certa acqua-E l'eunuco disse, Ecco dell'acqua: che impedisce ch'io non sia bat-

tessato

37 E Filippo disse, Se tu credi con tutto'i cuore, egil è lecito. Ed egil, rispondendo, disse, Io credo che Gesu Cristo è ii Figliuol di Dio.

38 E comandò che'l carro si fermasse : ed amendue, Filippo, e l'Eunuco, discesero nell'acqua : e

Filippo lo battezzo.
39 E, quando furono saliti fuor dell'acqua, lo Spirito del Signore rapi Filippo: e l'eunuco noi vide più: perciochè egli andò a suo camino tutto allegro.

40 E Filippo si ritrovò in Azot: e,

passando, evangelizzò a tutte le città, finchè venne in Cesarea.

CAP. IX.

R Saulo, spuffando ancora minacce, ed uccisione, con-tra' a' discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote :

2 E gli chiese lettere alle sinson. ghe in Damasco: aciochè, se pur ne trovava alcuni di questa setta. uomini, o donne, gli menasse lega-

ti in Gerusalemme.

3 Or, mentre era in camino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli folgorò d'intorno:

4 Ed, essendo caduto in terra, udi

una voce che gli diceva, Saul, Saul, perchè mi perseguiti? 5 Ed egli disse, Chi sei, Signore?

E'l Signore disse, Io son Gesù, il qual tu perseguiti : egli t'è duro di

ricalcitrar contragli stimoli.
6 Ed egli, tutto tremante, e spaventato, disse, Signore, che vuoi tu ch'io faccia? E? Signor gli disse, Levati, ed entra nella citta. e ti sarà detto ciò che ti convien fare.

7 Or gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti. udendo ben la voce, ma non veg-

gendo alcuno.

8 E Saulo si levò da terra: ed, aprendo gli occhi, non vedeva alcuno: e coloro, menandolo per la mano, lo condussero in Damasco:

9 E fu tre giorni senza vedere, ne quali non mangiò, e non bevve 10 Or in Damasco v'era un certo discepolo, chiamato per nome Ana-nia, al quale il Signore disse in vi-Ed egli disse, Ec-

sione, Anania. Ed egli disse, Eccomi, Signore. 11 E l Signore gli disse, Levati, e vattene nella strada, detta Diritta: e cerca, in casa di Giuda un' nomo chiamato per nome Saulo, da Tarso: percióchè, ecco, egli fa oragione.

12 (Or egli avea veduto in visione un' uomo, chiamato per nome Ansnia, entrare, ed imporgli la mano, aclochè ricoverasse la vista.)

13 Ed Anania rispose, Signore, io ho udito da molti di questo uo mo, quanti mali egli ha fatti a' tuoi santi in Gerusalemme :

14 E qui exiandio ha podestà da principali sacerdoti di far prigioni tutti coloro ch'invocano il tuo

15 Ma'l Signore gli disse, Va': perciochè costui m'è un vaso elet-to, da portare il mio nome davanti alle genti, ed alli re, ed a' figliuoli

d' Israel :

16 Perciochè lo gli mostrerò quante cose gli convien patire per lo mio nome.

## ATTI DEGLI APOSTOLI, IX. X.

17 Anania adunque se n'andò, ed : entrò in quella casa: ed, avendo-gli imposte le mani, disse, Fratello, Saul, il Signore Gesù, che t'è apparito per lo camino, per lo qual tu venivi, m' ha mandato, aclochè tu ricoveri la vista, e sij ripieno dello Spirito Santo.

18 Ed in quello stante gli caddero dagli occhi come delle scaglie: e subito ricoverò la vista: poi si le-

vò, e fu battezzato. 19 Ed, avendo preso cibo, si riconfortò. E Saulo stette alcuni giorni co' discepoli ch'erano in Damasco. 20 E subito si mise a predicar

Cristo nelle sinagoghe, insegnando

Cristo neile smagogne, insegnando ch'egil è il Figliud di Dio. 21 E tutti coloro che l'udivano, stupivano: e dicevano, Non è co-stul quel c'ha distrutti in Gerusa-lemme quelli ch'invocano questo nome! e per questo è egil estandio venuto quà, per menargli prigioni

a' principali sacerdoti?
22 Ma Saulo vie più si rinforzava. e confondeva i Giudei ch'abitavano in Damasco, dimonstrando

che questo Gestà è il Cristo. 23 Or, passati molti giorni, i Giudel presero insieme consiglio d'uc-

ciderio.

24 Ma le loro insidie vennero a notizia a Saulo. Or essi facevano la guardia alle porte, giorno, e notte, aciochè lo potessero ucci-

25 Mai discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso per lo muro in

una sporta.

26 E Saulo, quando fu giunto in Gerusalemme, tentava d'agglugnersi co' discepoli : ma tutti lo temevano, non potendo credere

ch'egli fosse discepolo. 27 Ma Barnaba lo prese, e lo menò agli apostoli, e raccontò loro come per camino egli avea veduto 'l Signore, e come egli gli avea pariato, e come in Damasco avea francamente pariato, nel nome di

28 Ed egli fu con loro in Gerusalemme, andando, e venendo, e parlando francamente nel nome

del Signor Gesù. 29 Egii pariava eziandio, e dispu-tava co' Greci : ed essi cercavano d'ucciderlo.

30 Ma i fratelli, avendolo saputo, lo condussero in Cesarea, e di là lo

mandarono in Tarso.

31 Così le chiese, per tutta la Giudea, Galilea, e Samaria, aveano pace, essendo edificate: e, caminando nel timor del Signore, e nella consolazion dello Spirito Santo, multiplicavano

32 Or avvenne che Pietro, andando attorno da tutti, venne eziandio a' santi, ch'abitavano in 33 E quivi trovò un'uomo, chia-

mato per nome Enea, il qual già da otto anni giacea in un letticel-

lo, essendo paralitico. 34 E Pietro gli disse, Enea, Gesù,

ch'e il Cristo, ti sana: levati, e rifatti 'l letticello. Ed egli in quello stante si levò.

35 E tutti gli abitanti di Lidda, e di Saron, lo videro, e si converti-rono al Signore.

36 Or in Ioppe v'era una certa discepola, chiamata Tabita; il qual nome, interpertato, vuol dire Cavriuola: costei era piena di buone opere, e di limosine, le quall ella faceva.

Ed in que giorni avvenne ch ella infermò, e morì. E, dopo che fu stata lavata, fu posta in una

sala.

38 E. perciochè Lidda era vicin di Ioppe, i discepoli, udito che Pietro v'era, gli mandarono due uomini, per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro.

39 Pietro adunque si levò, e se ne venne con loro. E, come egli fu giunto, lo menarono nella sala: e tutte le vedove si presentarono a lui, piagnendo, e mostrandogli tutte le robe, e le veste, che la Ca-vriuola faceva, mentre era con

loro.

40 E Pietro, messi tutti fuori, si pose inginocchioni, e fece ora-zione. Poi, rivoltosi al corpo, disse, Tabita, levati. Ed ella aperse gli occhi: e, veduto Pietro, si levò a sedere.

41 Ed egli le diè la mano, e la sollevò: e, chiamati i santi, e le vedove, la presentò loro in vita.

42 E ciò fu saputo per tutta loppe, e molti credettero nel Signore. 43 E Pietro dimorò molti giorni in Ioppe, in casa d'un certo Simon coiaio.

#### CAP. X.

R v'era in Cesarea un certo U uomo, chiamato per nome Cornelio, centurione della schiera,

detta Italica. 2 Esso, essendo uomo pio, e temente Iddio, con tutta la sua casa, e facendo molte limosine al popolo, e pregando Iddio del continuo: 3 Vide chiaramente in visione,

intorno l'ora nona del giorno, un'angelo di Dio, ch'entrò a lui, a gli disse, Cornelio.

4 Ed egli, riguardatolo fiso, e tutto spaventato, disse, Che v'e,

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, X.

alite davanti a Dio per una ricordanza. 5 Or dunque, manda uomini in

loppe, e fa' chiamare Simon, il quale è soprannominato Pietro.
6 Egli alberga appo un certo Simon coialo, c'ha ia casa presso den mare, esca ti disa di all'all' de cel mare: esso ti dirà ciò ch' e' ti convien fare.

7 Or, come l'angelo che parlava a Cornelio se në fu partito, egli chiamati due de suoi famigli, ed un soldato di que che si ritenevano del continuo appresso di lui, nomo pio:

8 E, raccontato loro ogni cosa,

gli mandò in Ioppe.

9 E'l giorno seguente, procedendo essi al lor camino, ed avvicinandosi alla città. Pietro salì in sul tetto della casa, intorno l'ora sta, per fare orazione.

10 Or avvenne ch'egli ebbe gran fame, e desiderava prender cibo: e. come que di casa gliene apparecchiavano, gli venne un ratto

di mente; 11 E vide il cielo aperto, ed una vela, simile ad un gran lenzuolo, che scendeva sopra lui, legata per li quattro capi, e calata in terra;

12 Nella quale v'erano degli animali terrestri a quattro piedi, e delle fiere, e de' rettili, e degli uccelli del cielo d'ogni maniera

13 Ed una voce gli fu indirizzata, dicendo, Levati, Pietro, ammazza, e mangia.

14 Ma Pietro disse, In modo niuno, Signore: conclosiacosach io non abbia giammai mangiato nul-la d'immondo, nè di contaminato.

15 E la voce gli disse la seconda volta, Le cose ch'Iddio ha purificate non farle tu immonde.

16 Or questo avvenne fino a tre volte: e poi la vela fu ritratta in cielo

17 E. come Pietro era in dubbio in sè itesso che cosa potesse esser quella visione ch'egii avea veduta, ecco, gli uomini mandati da Cornelio, avendo domandata della casa di Simon, furono alla porta.

18 E, chiamato alcuno, domandarono se Simon, soprannominato

Pietro, albergava ivi entro. 19 E, come Pietro era pensoso intorno alla visione, lo Spirito gli disse, Ecco, tre uomini ti cercano. 20 Levati adunque, e scendi, e

va' con loro, senza farne difficoltà : · perciochè io gli ho mandati.

21 E Pietro, sceso agli uomini che gli erano stati mandati da Cornelio, disse loro, Ecco, io son quel \* 126

Signore? E l'angelo gli disse, Le che voi cercate: quale è la cagione tue orazioni, e le tue limosine, son per la qual siete quì?

22 Ed essi dissero, Cornelio, centurione, uomo giusto, e temente Iddio; e del quale rende buona te-stimonianza tutta la nazion de' Giudei, è stato divinamente avvisato da un santo angelo di farti chiamare in casa sua, e d'udir ragionamenti da te.

23 Pietro adunque, avendogliconvitati d'entrare in casa, gli albergò: poi, il giorno seguente andò con loro: ed alcuni de' fratelli di que' di Ioppe l'accompagnarono.

24 El giorno appresso entrarono in Cesarea. Or Cornelio gli aspettava, avendo chiamati i suoi parenti, ed i suoi intimi amici.

25 E, come Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi incontro, gli si git-

tò a' piedi, e l'adorò. 26 Ma Pietro lo sollevò, dicendo, Levati: io ancora sono uomo.

27 E, ragionando con lui, entrò, e trovò molti, che s' erano quivi

raunati 28 Ed egii disse loro, Voi sapete come non è lecito ad un' uomo Giudeo aggiugnersi con uno strano, od entrare in casa sua: ma Iddio m' ha mostrato di non chiamare alcuno uomo immondo, o

contaminato. 29 Perciò ancora, essendo stato mandato a chiamare, io son venu-to senza contradire. Io vi doman-

do adunque, Per qual cagione m'avete mandato a chiamare? 30 E Cornelio disse, Quattro giorni sono, ch' io fino a quest' ora era

digiuno, ed alle nove ore io faceva orazione in casa mia: ed ecco, un' uomo si presentò davanti s me, in vestimento risplendente: 31 E disse, Cornello, la tua ora

zione è stata esaudita, e le tue li

mosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. 39 Manda adunque in Ioppe, e chis-ma di là Simon, soprannominato Pietro: egli alberga in casa di Simon colaio, presso del mare : quan-do egli sarà venuto, egli ti pariera. 33 Perciò, in quello stante io man-

dai a te, e tu hai fatto bene di venire: ed ora noi siamo tutti qui presenti davanti a Dio, per udir tutte le cose che ti sono da Dio state ordinate.

34 Allora Pietro, aperta la bocca, In verità io comprendo, ch' Iddio non ha riguardo alla qua-

lità delle persone: 35 Anzi che, in qualunque nasione, chi lo teme, ed opera giusta-mente, gli è accettevole,

36 Secondo la parola ch'egli ha

## ATTI DEGLI APOSTOLI. X. XI.

mandata a' figliuoli d' Israel, evangelizzando pace per Gesù Cristo, ch' è il Signor di tutti.

37 Voi sapete ciò ch'è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo'l Hattesimo che

Giovanni predicò;

38 Come Iddio ha unto di Spirito Santo, e di potenza, Gesù di Naza-ret, il quale andò attorno facendo benefici, e sanando tutti coloro ch' erano posseduti dal diavolo: perciochè liddio era con lui.

39 E noi siamo testimoni di tutte le cose ch'egli ha fatte nel paese de' Giudei, ed in Gerusalemme: il quale ancora essi hanno ucciso,

appiccandolo al legno :
40 Esso ha Iddio risuscitato nel terzo giorno, ed ha fatto ch'egli è

stato manifestato: 41 Non già a tutto'l popolo, ma a' testimoni prima da Dio ordinati, cioc, a noi, ch'abbiamo mangiato, e bevuto con lui, dopo ch'egli fu

risuscitato da' morti. 42 Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo, e di testimo-niare ch' egli è quello che da Dio è stato costituito Giudice de' vivi, e

de' morti.

43 A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve remission de peccati per lo nome suo.

44 Mentre Pietro teneva ancora ragionamenti, lo Spirito auesti Santo cadde sopra tutti coloro

ch'udivano la parola.

45 E tutti i fedeli della circoncisione, i quali erano venuti con

Pietro, stupirono che'l dono dello Spirito Santo fosse stato sparso eziandio sopra i Gentili. 46 Conciofossecosachè gli udisse-

ro parlar diverse lingue, e magni-ficare Iddio. Allora Pietro prese a

dire,
47 Può alcuno vietar l'acqua, c' hanno ricevuto lo Spirito Santo,

come ancora noi ?

48 Ed egli comandò che fosser battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora essi lo pregarono che dimorasse quivi alquanti giorni.

#### CAP. XI.

R gli apostoli, ed i fratelli, ch'erano per la Giudea, intesero che i Gentili aveano anch'essi ricevuta la parola di Dio.

2 E, quando Pietro fu salito in Gerusalemme, que' della circoncisione quistionavano con lui:

3 Dicendo, Tu sei entrato in casa d'uomini incirconcisi, ed hai mangiato con loro.

4 Ma Pietro, cominciato da capo. dichiarò loro per ordine tutto'! futto: dicendo.

5 Io era nella città di Ioppe, orando: ed in ratto di mente vidi una visione, cioc, una certa vela, simile ad un gran lenzuolo, il quale scendeva, essendo per li quattro capi calato giù dal cielo: ed esso

venne fino a me. 6 Ed io, riguardando fiso in esso, scorsi, e vidi degli animali terrestri a quattro piedi, delle fiere, de' rettili, e degli uccelli del cielo.

7 Ed udli una voce che mi diceva, Pietro, levati, ammazza, e mangia. 8 Ma io dissi, Non gia, Signore: conciosiacosache nulla d'immondo, o di contaminato, mi sia giammai entrato in bocca.

9 E la voce mi rispose la seconda Volta dal cielo, Le cose che Iddio ha purificate tu non farle immonde. 10 E ciò avvenne per tre volte: poi ogni cosa fu di nuovo ritratta

in cielo.

11 Ed ecco, in quello stante tre uomini furono alla casa ove io era, mandati a me di Cesarea.

12 E lo Spirito mi disse ch'io andassi con loro, senza farne alcuna difficoltà. Or vennero ancora meco questi sei fratelli, e noi entrammo nella casa di quell' uomo.

13 Ed egli ci raccontò, come egli avea veduto in casa sua un'angelo, che s'era presentato a lui, e gli avea detto, Manda uomini in Ioppe, e fa' chiamare Simon, che è soprannominato Pietro:

14 Il quale ti ragionerà delle cose, per le quali sarai salvato tu, e tut-

ta la casa tua

15 Or, come io avea cominciato a parlare, lo Spirito Santo cadde sopra loro, come era caduto ancora sopra noi dal principio. 16 Ed io mi ricordai della parola

del Signore, come egli diceva, Gio-vanni ha battezzato con acqua: ma voi sarete battessati con lo Spi-

rito Santo.

17 Poi dunque ch' Iddio ha loro dato il dono pari come a noi ancora, ch'abbiam creduto nel Signor Gesù Cristo, chi era io, da potere impedire Iddio?

18 Allora essi, udite queste cose, s'acquetarono, e glorificarono Id-dio: dicendo, Iddio, adunque ha data la penitenza estandio a' Gen-

tili, per *ottener* vita ? 19 Or coloro ch'erano stati dispersi per la tribolazione avvenuta per Stefano, passarono fino in Feni-cia, in Cipri, ed in Antiochia, non annunziando ad alcuno la parola, e non a' Giudei soli.

\* 127

# ATTI DEGLI APOSTOJI, XI. XII.

20 Or di loro ve n'erano alcuni i Cipriani, e Cirenel, i quali, entrați in Antiochia, pariavano a Greci, evangelissando il Signore Gesta. 21 E la mano del Signore era con

loro: e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Si-

gnore.

22 E la fama di loro venne agli orecchi della chiesa ch'era in Gerusalemme : laonde mandarono Barnaba, aclochè passasse fino in Antiochia,

23 Ed esso, essendovi giunto, e veduta la grazia del Signore, si rallegrò: e confortava tutti d'attenersi al Signore, con fermo proponi-mento di cuore.

24 Perciochè egil era uomo da be-ne, e pieno di Spirito Santo, e di fede. E gran moltitudine fu ag-giunta al Signore.

25 Poi Barnaba si parti, per andare in Tarso, a ricercar Saulo: ed. avendolo trovato, lo menò in

Antiochia.

26 Ed avvenne che, per lo spazio d'un' anno intiero, essi si raunarono nella chiesa, ed ammaestrarono un gran popolo: ed i discepoli primieramente in Antiochia

furono nominati Cristiani. 27 Or in que glorni certi profeti scesero di Gerusalemme in Antio-

28 Ed un di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi, significò per lo Spirito ch'una gran fame sarebbe in tutto'i mondo: la quale ancora avvenne sotto Claudio Ce-

29 Laonde i discepoli, ciascuno secondo le sue facoltà, determinarono di mandara fare una sovvenzione a' fratelli c'abitavano nella Giudea:

30 Il che ancora fecero, mandando *quella* agli anziani per le mani di Harnaba, e di Saulo.

CAP. XII.

R intorno a quel tempo il re Erode mise le mani a straziare alcuni di que' della chiesa.

2 E fece morire con la spada lacobo, fratel di Giovanni.

3 E, veggendo che ciò era grato a' Giudei, aggiunse di pigliare ancora Pietro: tor erano i giorni degli azzimi :)

4 E, presolo, lo mise in prigione. dandolo a guardare a quattro mute di soldati di quattro l'una: volendone, dopo la pasqua, dare uno pettacolo al popolo.

5 Pietro adunque era guardato nella prigione: ma continue orazioni erano fatte dalla chiesa per lui a Dio. 6 Or is notte, avanti ch' Erode ne facesse un publico spettacolo, Pietro dormiva in meszo di due sold ti, legato di due catene : e le guardie davanti alla porta, guardavano

la prigione. 7 Ed ecco, un'angelo del Signore sopraggiunse, ed una luce risplen-de nella casa: e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò : dicendo, Levati prestamente. E le ca-

tene gli caddero dalle mani. 8 E l'angelo gli disse, Cigniti, e legati le scarpe. Ed egli fece così. Poi gli disse, Mettiti la tua vesta

attorno, e seguitami.

9 Pietro adunque, essendo ascito. lo seguitava, e non sapeva che fos-se vero quel che si faceva dall'angelo: anzi, pensava vedere una vi-

10 Or, come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro, che conduce alla città, la qual da sè stessa s'aperse loro: ed, essendo usciti, passarono una strada, ed in quello stante l'angelo si dipartì da lui.

11 E Pietro, ritornato in sè, disse. Ora per certo conosco, che l Signore ha mandato il suo angelo, em ha liberato di man d'Erode, e di tutta l' aspettazion del popolo de Giude. 12 E, considerando la cosa, venne

in casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco: ove molti fratelli erano raunati, el

oravano.

13 Ed avendo Pietro picchiato all'uscio dell'antiporto, una fanticella, chiamata per nome Rode, s'accostò chetamente per sottascoltar-14 E, riconosciuta la voce di Pie

tro, per l'allegrezza non aperse la porta: anzi, corse dentro, e rapportò che Pietro stava davanti all'antiporto.

15 Ma essi gli dissero, Tu farneti chi. Ed ella pure affermava checosì era. Ed essi dicevano, Egli è il

suo angelo.

16 Or Pietro continuava di picchiare. Ed essi, avendogii aperto,

lo videro, e sbigottirono.

17 Ma egli, fatto lor cenno con k mano che tacessero, raccontò loro come il Signore l'avea tratto fuor di prigione. Poi disse, Rapportste queste cose a Iacobo, ed a fratelli Ed, essendo uscito, andò in un'altro luogo.

18 Or, fattosi giorno, vi fu non picciol turbamento fra i soldati, che cosa Pietro fosse divenuto.

19 Ed Erode, ricercatolo, e non avendolo trovato, dopo avere esaminate le guardie, comandò che

### ATTI DEGLI APOSTOLI, XII. XIII.

fosser menate al supplicio. Poi discese di Giudea in Cesarea, e quivi

dimorò alcun tempo.

20 Or Erode era indegnato contr'a' Tirij, e Sidonij, ed avea nell' animo di far lor guerra : ma essi di pari consentimento si presentarono a lui: e, persuaso Blasto, camerier del re, chiedevano pace: perciochè il lor paese era nudrito di quel del re, 21 Ed in un certo giorno assegna-to, Erode, vestito d'una vesta reale,

e sedendo sopra'l tribunale aringa-

va loro.

22 E'l popolo gli fece dell' acclama-zioni : dicendo, Voce di Dio, e non

23 Ed in quello stante un'angelo del Signore lo percosse, perciochè non avea data gloria a Dio: e morì, roso da vermini.

24 Or la parola di Dio cresceva, e

multiplicava.

25 E Barnaba, e Saulo, compiuto il servigio, rifornarono di Gerusalemme in Antiochia, avendo preso ancora seco Giovanni soprannominato Marco.

#### CAP. XIII.

R in Antiochia, nella chiesa che v' era, v'erano certi profeti, e dottori, cioc, Barnaba, e Simeon, chiamato Niger, e Lucio Cireneo, e Manaen, figliuol della nutrice d'E-

rode, il tetrarca, e Saulo.

2 E mentre facevano il publico servigio del Signore, e digiunava-no, lo Spirito Santo disse, Appar-tatemi Barnaba, e Saulo, per l'ope-

ra, alla quale io gli ho chiamati. 3 Allora, dopo aver digiunato, e

fatte orazioni, imposero loro le mani, e gli accommiatarono. 4 Essi adunque, mandati dallo Spi-

rito Santo, scesero in Seleucia, e di la navigarono in Cipri. 5 E, giunti in Salamina, annun-

ziarono la parola di Dio nelle sina-goghe de Giudei : or aveano ancora Giovanni per ministro.

6 Poi, traversata l'isola fino in Pafo, trovarono quivi un certo mago, falso profeta Giudeo, ch'avea nome Bar-Gesù:

7 Il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo prudente. Costui, chiamati a sè Barnaba, e Saulo, ri-

chiese d'udir la parola di Dio. 8 Ma Elima, il mago, (percioch così s'interpreta il suo nome,) resisteva loro, cercando di stornare il

proconsolo dalla fede.

9 E Saulo, il quale ancora fu nominato Paolo, essendo ripieno dello Spirito Santo, ed avendo affisati in lui gli occhi, disse,

10 O pieno d'ogni fraude, e d'ogni

malizia, figliuol del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non resterai tu mai di pervertir le diritte vie del Signore !

Il Ora dunque, ecco, la mano del Signore sard sopra te, e sarai cieco, senza vedere il sole, fino ad un certo tempo. Ed in quello stante caligine, e tenebre caddero sopra lui : ed, andando attorno, cercava chi

lo menasse per la mano. 12 Allora il proconsolo, veduto ció ch'era stato fatto, credette, essendo sbigottito della dottrina del

Signore. 13 Or Paolo, ed i suoi compagni si Pafa, ed arrivarono per mare in Perga di Panfilia: e Giovanni, dipartitosi da loro, ritorno in Gerusalemme.

14 Ed essi, partitisi da Perga, giunsero in Antiochia di Pisidia . ed, entrati nella sinagoga nel giorno

del sabato, si posero a sedere. 15 E, dopo la lettura della legge, e de profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire, Fratelli, se voi avete alcun ragionamento d'esortazione a fare al popolo, ditelo.

16 Allora Paolo, rizzatosi, e fatto cenno con la mano, disse, Uomini Israeliti, e voi che temete Iddio,

ascoltate:

17 L'Iddio di questo popolo Israel elesse i nostri padri, ed innalzò il popolo nella sua dimora nel paese d'Égitto: e poi con braccio elevato lo trasse fuor di quello.

18 E, per lo spasio d'intorno a quarant'anni, comportò i modiloro nel

diserto.

19 Poi, avendo distrutte sette nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro a sorte il paese di quelle.

20 E poi appresso, per lo spazio d'intorno a quattrocencinquant'anni, diede loro de' Gludici, fino al profeta Samuel.

21 E da quell'ora domandarono un re: ed Iddio diede loro Saul, fidiuol di Chis, nomo della tribù di tentamin: e così passarono quarant' anni.

22 Pol Iddio, rimossolo, suscitò loro David per re: al quale exiandio egli rendette testimonianza, e disse, Io ho trovato David, il figliuol di Iesse, uomo secondo I mio cuore, il qual farà tutte le mie volontà

23 Della progenie d'esso ha Iddio, secondo la sua promessa, suscitato

ad Israel il Salvatore Gesù.

24 Avendo Giovanni, ch' andò davanti a lui nella sua venuta, prima predicato il battesimo della penitenza a tutto 'l popolo d'Israel

25 E. come Giovanni compleva il suo corso, disse, Chi pensate voi

ATTI DEGLI APOSTOLL, MILL MI

ch'io sia? io non son desso: ma ecco, dietro a me viene uno, di cui io non son degno di scioglier la

auola de' piedi. 26 Uomini fratelli, figliuoli della progenie d'Abraham, e que' d'infra voi che temete Iddio, a voi è stata

mandata la parola di questa salute. 27 Perciochè gli abitanti di Gerusalemme, ed i lor rettori, non avendo riconosciuto questo Gest, con-dannandolo, hanno adempiuti i detti de' profeti, che si leggono ogni

28 E, benchè non trovassero in lui alcuna cagion di morte, richiesero Pilato che fosse fatto morire. 29 E dopo ch' ebbero compiute

tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno, e fu posto in un sepolcro: 30 Ma Iddio lo suscitò da' morti;

31 Ed egli fu veduto per molti giorni da coloro ch'erano con lui saliti di Galilea in Gerusalemme, i quali sono i suoi testimoni appo'l

opolo. 32 E noi ancora vi evangelizziamo

la promessa fatta a'padri: 33 Dicendovi, ch'Iddio l'ha adempiuta in verso noi, lor figliuoli, avendo risuscitato Gesù: siccome ancora è scritto nel salmo secondo, Tu sei I mio Figliuolo, oggi t'ho

generato. 34 E, perciochè egli l'ha suscitato da' morti, per non tornar più nella corruzione, egli ha detto così, Io vi darò le fedeli benignità promesse a

David. 35 Perciò ancora egli dice in un' altro luogo, Tu non permetteral che'i tuo Santo vegga corruzione. 36 Conciosiacosache veramente

David, avendo servito al consiglio di Dio nella sua età, si sia addormentato, e sia stato aggiunto a suoi padri, ed abbia veduta corrusione

37 Ma colui ch' Iddio ha resuscitato non ha veduta corrusione.

38 Siavi adunque noto, fratelli,

che per costui v'è annunziata re-mission de percati: 39 E che di tutte le cose, onde per la legge di Moisè non siete potuti esser giustificati, chiunque crede è giustificato per costui.

40 Guardatevi adunque, che non venga sopra voi ciò ch'è detto ne' profeti:

41 Vedete, o sprezzatori, e maravigliatevi: e riguardate, e siate smarriti: perciochè io fo una ope-ra a' dì vostri, la quale voi non crederete, quando alcuno ve la racconterà.

42 Or, quando furono usciti della

sinagoga de' Giudei, i Gentili gii pregarono che infra la settimana le medesime cose fosser loro proposte 43 E, dopo che la raunanza si fu

dipartita, molti d'infra i Giudei, ed i proseliti religiosi, seguitarono Paolo, e Barnaba: i quali, ragio nando loro, persuasero loro di per-severar nella grazia di Dio.

44 E'l sabato seguente, quasi tutta la città si rauno per udir la pa-

rola di Dio.

45 Ma i Giudei, veggendo la mol-titudine, furono ripieni d'invidia, e contradicevano alle cose dette da Paolo, contradicendo, e bestemmiando.

46 E Paolo, e Barnaba, usando franchezza nel lor parlare, dissero, Egli era necessario ch'a voi prima ngu era necessario chi a voi prima s'annumissee la parola di Dio: ma, poi che la ributtate, e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo a' Gentill.

47 Perciochè così ci ha il Signore ingiunto: dicendo, lo t'ho posto per esser luce delle Genti, aciochè usi in posture descendo della contra della

tu sij in salute fino all'estremits

della terra.

48 Ed i Gentili, udendo queste co-se, si rallegravano, e giorificavano la parola di Dio: e tutti coloro ch'erano ordinati a vita eterna credettero.

49 E la parola del Signore si span-

deva per tutto 1 paese. 50 Ma i Giudei instigarono le donne religiose, ed onorate, ed i principali della città: e commossero persecuzione contr' a Paolo, e conr'a Barnaba: e gli scacciarono da' lor confini.

51 Ed essi, scossa la polvere de lor piedi contr'a loro, se ne ven-

nero in Iconio. 52 Ed i discepoli erano ripieni d'allegrezza, e di Spirito Santo.

CAP. XIV.

OR avvenne ch' in Iconio entra-rono parimente nella sinagoga de Giudei, e parlarono in maniera, ch' una gran moltitudine di Giudei, e di Greci, credette.

2 Ma i Giudel increduli commos sero, ed innasprirono gli animi de Gentili contr'a' fratelli.

3 Essi adunque dimorarono quiri molto tempo, parlando franca-mente nel Signore, il qual rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le lor mani si facesser segni, e prodigi. 4 E la moltitudine della città fa

divisa : e gli uni tenevano co Giu-dei, e gli altri con gli apostoli.

5 Ma, fattosi uno sforzo de Gia-

\* 130

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XIV. XV.

dei, e de' Gentili, co' lor rettori, per fare ingiuria agli apostoli, e per lapidargli :

6 Essi, intesa la cosa, se ne fug-girono nelle città di Licaonia, Listra, e Derba, e nel paese d'in-

torno; E quivi evangelizzavano.

8 Or in Listra v'era un' uomo impotente de' piedi, il quale sempre sedeva, essendo zoppo dal ventre di sua madre, e non era giammai caminato.

9 Costul udi parlar Paolo: il qua-le, affisati in lui gli occhi; e, veggendo ch' egli avea fede d' esser sa-

10 Disse ad alta voce, Io ti dico, nel nome del Signore Gesù Cristo levati ritto in piè. Ed egli saltò

su, e caminava. 11 E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo avea fatto, alzarono la lor voce, dicendo in lingua Licaonica, Gl'idij, fattisi simili agli uomini, son discesi a noi

12 E chiamavano Barnaba Giove. e Paolo Mercurio: perciochè

egli era il primo a parlare. 13 E'l sacerdote di Glove, il cui tempio era davanti alla lor città, menò all' antiporto de' tori, con bende, e ghirlande: e voleva sacrificar con le turbe.

14 Ma gli apostoli, Barnaba, e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti, e saltarono per mezzo

la moltitudine: sclamando, 15 E dicendo, Uomini, perchè fate queste cose? ancora noi siamo uomini sottoposti a medesime passioni come voi: e v'evangelizziamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, il quale ha fatto il cielo, e la terra, e'l mare, e tutte le cose che sono in essi:

16 Il quale nell' età addietro ha lasciato caminar nelle lor vie tut-

te le nazioni.

17 Bench' egli non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo piogge, e stagioni fruttifere; ed empiendo i cuori nostri di cibo, e di letizia.

18 E, dicendo queste cose, appena fecero restar le turbe, che non

sacrificasser loro.

19 Or, facendo essi quivi qualche dimora, ed ineegnando, soprag-giunsero certi Giudei d'Antiochia, e d'Iconio, i quali persuasero le turbe, e lapidarono Paolo, e lo strascinarono fuor della città, pensando ch'egli fosse morto.

20 Ma. essendosi i discepoli raunati d'intorno a lui, egli si levò, ed entrò nella città: e'l giorno se-

guente egli partì con Barnaba, per

andare in Derba. 21 Ed avendo evangelizzato a quella città, e fatti molti discepoli.

se ne ritornarono in Listra, in Iconio, ed in Antiochia

22 Confermando gli animi de' di

scepoli, e confortandogli di perse verar nella fede, ed ammonendogli che per molte afflizioni ci conviene entrar nel regno di Dio.

23 E, dopo ch'ebbero loro per ciascuna chiesa ordinati per voti comuni degli anziani, avendo orato con digiuni, gli raccomandarono al Signore, nel quale aveano creduto.

24 E, traversata la Pisidia, ven-

nero in Panfilia.

25 E, dopo avere annunziata la parola in Perga, discesero in At-

26 E di là navigarono in Antiochia, onde erano stati raccoman-dati alla grazia di Dio, per l'opera ch'aveano compiuta.

27 Ed, essendovi giunti, raunarono la chiesa, e rapportarono quanto gran cose Iddio avea fatte con loro, e come egli avea aperta a Gentili la porta della fede.

28 E dimorarono quivi non poco

tempo co' discepoli.

#### CAP. XV.

R alcuni, discesi di Giudea, in-O segnavano i fratelli, Se voi non siete circoncisi, secondo i rito di Moisè, voi non potete esser sal-

2 Onde essendo nato turbamento. e quistione non piccola di Paolo, e di Barnaba contr'a loro ; fu ordina to che Paolo, e Barnaba, ed alcuni altri di loro, salissero inGerusalemme agli apostoli, ed anziani, per questă quistione.

3 Essí adunque, accompagnati dalla chiesa fuor della città, traversarono la Fenicia, e la Samaria, raccontando la conversion de' Gentili: e portarono grande allegressa a tutti i fratelli.

4 Ed, essendo giunti in Gerusa-lemme, furono accolti dalla chiesa, e dagli apostoli, e dagli anziani: e rapportarono quanto gran coss Iddio avea fatte con loro.

5 Ma, dicevano, alcuni della setta de Farisei, i quali hanno creduto, si son levati, dicendo, che convien circoncidere i *Gentili*, e comandar

loro d' osservar la legge di Moisè. 6 Allora gli apostoli, e gli anziani si raunarono, per provedere a questo fatto.

7 Ed, essendosi mossa una gran

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XV.

disputazione, Pietro si levò in piè, e disse loro, Fratelli, voi sapete che già da primi tempi iddio elesse fra noi me, aciochè per la mia bocca i Gentili udissero la parola dell'evangelo, e credessero.

8 Ed Iddio, che comosce i cuori, ha renduta loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, come

ancora a noi :

9 E non ha fatta alcuna differenza tra noi, e loro: avendo purificati i

cuori loro per la fede. 10 Ora dunque, perchè tentate Iddio, mettendo un giogo sopra 'l col-lo de' discepoli, il qual ne i padri

nostri, nè noi, non abbiamo potuto portare? 11 Ma crediamo d'esser salvati

per la grazia del Signor Gesù Cri-sto, come essi ancora. 12 E tutta la moltitudine si tacque, e stavano ad ascoltar Barnaba, e Paolo, che narravano quanti segni, e prodigi, Iddio avea fatti per loro fra i Gentili.

13 E, dopo ch' essi si furono taciuti, Iacobo prese a dire, Fratelli,

aacoltatemi.

14 Simeon ha narrato come Iddio ha primieramente visitati i Gentili. per di quelli prendere un popolo nel suo nome.

15 Ed a questo s' accordano le parole de' profeti: siccome egli è scritto:

16 Dopo queste cose, lo edificherò

di nuovo il tabernacolo di David, ne, e lo ridirizzerò:

17 Aciochè il rimanente degli uo-

mini, e tutte le genti che si chiamano del mio nome, ricerchino il Signore: dice il Signore, che fa tutte queste cose.

18 A Dio son note ab eterno tutte

l'opere sue.

19 Per la qual cosa io giudico che non si dia molestia a coloro che d'infra i Gentili si convertono a

Dio:

20 Ma, che si mandi loro che s'astengano dalle cose contaminate per gl'idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffogate, e dal sangue

21 Percioche, quant' è a Moise, già dall' età antiche egli ha persone che lo predicano per ogni città, essendo ogni sabato letto nelle sina-

goghe. 22 Allora parve bene agli apostoli, ed agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare in Antiochia, con Paolo, e Barnaba, certi uomini eletti d'infra loro, cioc, Giuda, soprannominato Barsaba, e Sila: uomini principali fra i fratelli :

23 Scrivendo per lor mani queste # 132

cose: Gli apostoli, e gli anziani, e che sono in Antiochia, in Siria, el in Cilicia: salute.

24 Perciochè abbiamo inteso ch'alcumi, partiti d'infra noi, v'hanno turbati con parole, sov vertendo l'anime vostre, dicendo, che conviene che siate circoncisi, ed osserviate la legge: a' quali però non ne ave vamo data alcuna commessione:

25 Essendoci raunati, siamo di pari consentimento convenuti in questo parere, di mandarvi certi uomini eletti, insieme co' cari no-

stri, Barnaba, e Paolo: 26 Uomini, ch' hanno esposte le

vite loro per lo nome del Signor nostro Gesù Cristo.

Abbiamo adunque mandati Giuda, e Sila, i quali ancora a bocca vi faranno intendere le medesi-

e cose.

28 Perciochè è paruto allo Spirito Santo, ed a noi, di non imporvi alcuno altro peso, senon quel ch'è necessario ; che è di queste cose :

29 Che v'astegniate dalle cose sa-crificate agl' idoli, dal sangue, dalle cose soffogate, e dalla fornicazione: dalle quali cose farete ben di

guardarvi. State sani.

30 Essi adunque, essendo stati accommiatati, vennero in Antiochia: e, raunata la moltitudine, renderono la lettera.

31 E, quando que' d' Antiochis l'ebber letta, si rallegrarono della

consolazione.

32 E Giuda, e Sila, essendo ar-ch'essi profeti, con molte parole confortarono i fratelli, e gli confermarono.

33 E, dopo che furono dimorati quivi alquanto tempo, furono di fratelli rimandati in pace agli spostoli.

34 Ma parve bene a Sila di dimo-rar quivi. 35 Or Paolo, e Barnaba rimasero

qualche tempo in Antiochia, insegnando, ed evangelissando con

molti altri, la parola del Signore. 36 Ed alcuni giorni appresso, Paolo disse a Barnaba, Torniamo ora, e visitiamo i nostri fratelli in ogni città, dove abbiamo annuziata la parola del Signore, per veder come stanno.

37 Or Barnaba consigliava di prender con loro Giovanni, detto Marco. 38 Ma Paolo giudicava che non dovessero prender con loro colui che s' era dipartito da loro da Pan-

filia, e non era andato con loro all' opera.

39 Laonde vi fu dell' acerbità, tai che si dipartirono l' un dall' aitre: "

### ATTI DEGLI APOSTOLI, XV. XVI.

e Barnaba, preso Marco, navigò | E l Signore aperse il suo cuore, pe in Cipri;

40 Ma Paolo, eletto per suo compagno Sila, se n' andò, raccomandato da' fratelli alla grazia di Dio. 41 Ed andava attorno per la Siria, e Cilicia, confermando le chiese.

#### CAP. XVI.

R egli giunse in Derba, ed in Listra: ed ecco, quivi era un certo discepolo, chiamato per nome Timoteo, figliuol d'una donna Giudea fedele, ma di padre Greco:

2 Del quale i fratelli, ch' erano in Listra, ed in Iconio, rendevano buo-

na testimonianza.

3 Costui volle Paolo ch' andasse seco: e, presolo, lo circoncise, per cagion de' Giudei ch' erano in que' luoghi: perciochè tutti sapevano che 'i padre d' esso era Greco.

4 E, passando essi per le città, ordinavano loro d'osservar gli statuti determinati dagli apostoli, e dagli anziani, ch' erano in Gerusa-

lemme. 5 Le chiese adunque erano confermate nella fede, e di giorno in giorno crescevano in numero.

6 Poi, avendo traversata la Frigia, e'l paese della Galazia, essendo divietati dallo Spirito Santo d'an-

nunziar la parola in Asia : Vennero in Misia: e tentavano d'andare in Bitinia : ma lo Spirito

di Gesù noi permise loro. 8 E, passata la Misia, discesero

in Tross.

9 Ed una visione apparve di notte a Paolo: Un' uomo Macedone gli i presentò, pregandolo, e dicendo,

Passa in Macedonia, e soccorrici.

10 E, quando egli ebbe veduta
quella visione, presto noi procacciammo di passare in Macedonia, raccogliendo per certo che'l Si-gnore ci avea chiamati là, per evangelizzare a que' popoli.

11 E perciò, partendo di Troas, arrivammo per diritto corso in Sa-motracia, e i giorno seguente a Na-

poli

12 É di là a Filippi, ch'è la prima città di quella parte di Macedonia, ed è colonia: e dimorammo in quella città alquanti giorni.

13 E nel giorno del sabato andam-mo fuor della città, presso del fiume, dove era il luogo ordinario del-l'orazione: e, postici a sedere, par-lavamo alle donne ch'erano quivi raunate.

14 Ed un certa donna, chiamata per nome Lidia, mercatante di porora, della città di Tiatiri, la qual serviva a Dio, etava ad ascoltare.
# 133

attendere alle cose dette da Paolo. 15 E, dopo che fu battezzata ella, e la sua famiglia, ci pregò: dicen-

do, Se voi m' avete gludicata esser fedele al Signore, entrate in casa mia, e dimoratevi. E ci fece forza. 16 Or avvenne, come noi andavamo all' orazione, che noi in-

contrammo una fanticella, ch'avea uno spirito di Pitone, la quale con indovinare facea gran profitto a' suoi padroni.

17 Costei, messasi a seguitar Paolo, e noi, gridava: dicendo, Questi uomini son servitori dell' Iddio altissimo, e v'annunziano la via della

salute.

18 E fece questo per molti giorni: ma, essendone Paolo annoiato, si rivoltò, e disse allo spirito, lo ti comando, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca fuor di lel. Ed egli uscì in quello stante.

If queller status; and queller status; less a veggendo che la speranza del lor guadagno cra svanita, presero Paolo, e Sila, e gli trassero alla corte a' rettori; 20 E, presentatigli a' pretori, dissero, Questi uomini turbano la nostra città: perclochè son Gludei;

21 Ed annunziano de' riti, i quali

non è lecito a noi, che siam Romani, di ricevere, nè d'osservare. 22 La moltitudine ancora si levò tutta insieme contr'a loro : ed i

pretori, stracciate loro le veste, comandarono che fossero frustati. 23 E, dopo aver loro data una gran battitura, gli misero in prigione, comandando al prigioniere di guar-

dargli sicuramente : 24 Il quale, ricevuto un tal comandamento, gli mise nella prigione plù addentro, e serrò loro i

piedi ne' ceppi. '25 Or in su la mezza notte, Paolo, e Sila facendo orazione, cantavano inni a Dio: ed i prigioni gli udiva-

no. 26 E disubito si fece un gran tremoto, tal che i fondamenti della prigione furono scrollati: ed in quello stante tutte le porte s'apersero, ed i legami di tutti si sciolsero.

27 E 'l prigioniere, destatosi, e vedute le porte della prigione aperte, trasse fuori la spada, ed era per uccidersi, pensando che i prigioni e ne fosser fuggiti.

28 Ma Paolo gridò ad alta voce: dicendo, Non farti male alcuno: perciochè noi siamo tutti qui. 29 Ed egli, chiesto un lume, saltò

dentro : e, tutto tremante si gettò a' piedi di Paolo, e di Sila ;

30 E, menatigli fuori, diesc, Si-

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XVI. XVII.

gnori, che mi conviene egli fare, er esser salvato 31 Ed essi dissero, Credi nel Si-

gnor Gesu Cristo, e sarai salvato tu, e la casa tua. 32 Ed essi annunziarono la parola

del Signore a lui, ed a tutti coloro

ch'erano in casa sua. 33 Ed egli, presigli in quell' istessa ora della notte, lavò loro le pia-ghe. Poi in quell'istante fu bat-tezzate egli, e tutti i suoi.

34 Poi, menatigli in casa sua, mise loro la tavola: e giubilava d'avere, con tutta la sua casa, cre-duto a Dio.

35 Or. come fu giorno, i pretori mandarono i sergenti a dire al prigioniere, Lascia andar quegli uomini.

36 E 1 prigioniere rapportò a Paolo queste parole : dicendo, I pretori hanno mandato a dire che siete liberati : ora dunque uscite, ed an-

datevene in pace.

37 Ma Paolo disse loro, Dopo averci publicamente battuti, senza essere stati condannati in giudicio, noi che siam Romani, ci hanno messi in prigione: ed ora celata-mente ci mandono fuori! La cosa non andra cost: anzi, vengano eglino stessi, e meninci fuori.

38 Ed i sergenti rapportarono queste parole a' pretori: ed essi temettero, avendo inteso ch'erano

Romani.

39 E vennero, e gli pregarono di perdonar loro: e, menatigli fuori, gli richlesero d'uscir della città.

40 Ed essi, usciti di prigione, en-trarono in casa di Lidia: e, veduti i fratelli, gli consolarono, e poi si dipartirono.

#### CAP. XVII.

E D, essendo passauper Annpou, e per Appollonia, vennero in Tessalonica, dove era la sinagoga D, essendo passatiper Anfipoli,

de' Giudei:

2 E Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro: e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle

scritture :

- 3 Dichiarando, e proponendo loro ch'era convenuto che'l Cristo sofferisse, e risuscitasse da morti : e ch' esso, (il quale, disse egli, io v'annunzio,) era Gesu il Cristo.
- 4 Ed alcuni di loro credettero, e s'aggiunsero con Paolo, e Sila: come anche gran numero di Greci religiosi, e delle donne principali

non poche.
5 Ma i Gindel, ch'erano increduli, mossi d'invidia, presero con loro certi uomini malvagi della gente di piazza: e, raccolta una turba, \*134 commomero a tumulto la città: ed, avendo assalita la casa di lason, cercavano di trargli fuori ai

6 Ma, non avendogli trovati, tras sero Isson, ed alcuni de fratelli. a'rettori della città : gridando, Co storo c' hanno messo sottosopra il mondo sono esiandio venuti qua: 7 E Iason gli ha raccolti: ed essi tutti fanno contr'agli statuti di Cesare: dicendo esservi un'altro re-

cioè, Gesù.

8 E commossero il popolo, ed i rettori della città, ch'udivano que

9 Ma pure essi, ricevuta cauxione da lason, e dagli altri, gli lasciaro-

no andare. 10 Ed i fratelli subito di notte mandarono via Paolo, e Sila, in Berrea; ed essi, essendovi giunti andarono nella sinagoga de Giudei

11 Or costoro furono più generos che gli altri, ch'erano in Tessaloni ca : e, con ogni prontessa ricevettero la Parola, esaminando tuttod le scritture, per veder se queste co

se stavano così.

12 Molti adunque di loro credet tero, e non picciol numero di don ne Greche onorate, e d' uomini. 13 Ma, quando i Giudei di Tessa

lonica ebbero inteso che la parois di Dio era da Paolo stata annun ziata eziandio in Berrea, venner anche là, commovendo le turbe.

14 Ma allora i fratelli mandarone prontamente fuori Paolo, aciochi se n'andasse, facendo vista d'andare al mare: e Sila, e Timoteo ri

masero quivi. 15 E coloro ch'aveano la cura \( \cent{C} \) porre Paolo in salvo lo condussero sino in Atene: e. ricevuta da hu commission di dire a Sila, ed a T. moteo, che quanto prima venisse

ro a lui, si partirono. 16 Or, mentre Paolo gli aspettava in Atene, lo spirito suo s'inacerbiva in lui, veggendo la citta piena d'idoli.

17 Egli adunque ragionava nella sinagoga co'Giudei, e con le perso-ne religiose, ed ogni di in sulla piazza con coloro che si scontra-

18 Ed alcuni de' filosofi Epicurei, e Stoici, conferivano con iui. Ed alcuni dicevano, Che vuoi dir questo cianciatore? E gli altri. Egli pare essere annuniziator di di stranieri: perciochè egli evan gelizzava loro Gesù, e la risurre-

zione. 19 E lo presero, e lo menarono nell' Areopago: dicendo, Potremo noi saper qual sia questa nuova

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XVII. XVIII.

dottrina, la quale tu proponi?

20 Perciochè tu ci rechi agli orecchi cose strane: noi vogliamo dunque sapere che cosa si vogliano coteste cose.

21 (Or tutti gli Ateniesi, ed i forestieri che dimoravano in quella città, non vacavano ad altro, ch'a dire, od ad udire alcuna cosa di nuovo.

22 E Paolo, stando in piè in mezzo dell' Areopago, disse, Uomini

Ateniesi, io vi veggo quasi troppo

religiosi in ogni cosa. 23 Percioche, passando, e considerando le vostre deita, ho trovato eziandio un'altare, sopra'l quale era scritto, ALL'IDDIO SCONO-SCIUTO. Quello adunque, il qual voi servite, senza conoscerlo, io ve l'annunzio.

24 L' Iddio, c'ha fatto 'l mondo, e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo, e della terra, non abita in tempij fatti d'o-

pera di mani :

25 E non è servito per mani d'uomini, come avendo bisogno d'alcuna cosa; egli, che da a tutti e la

vita, e'l fiato, ed ogni cosa; 26 Ed ha fatto d'un medesimo sangue tutta la generazion degli nomini, per abitar sopra tutta la faccia della terra, avendo determinati i tempi prefissi, ed i confini della loro abitazione:

27 Aciochè cerchino il Signore, se pur talora potessero come a tastone, trovarlo : benchè egli non sia lungi

da ciascun di noi.

28 Conciosiacosachè in lui viviamo, e ci moviamo, e siamo; siccome ancora alcuni de vostri poeti hanno detto, Perciochè noi siamo eziandio sua progenie.

29 Essendo noi adunque progenie di Dio, non dobbiamo stimar che la Deità sia simigliante ad oro, od ad argento, od a pietra; a scoltura d'arte, e d'invenzione umana.

30 Avendo Iddio adunque dissimulati i tempi dell'ignoranza, al presente dinunzia per tutto a tutti gli uomini che si ravveggano:

31 Perciochè egli ha ordinato un giorno, nel quale egli giudicherà il mondoin giustizia, perquell'uomo, il quale egli ha stabilito: di che ha fatta fede a tutti, avendolo suscitato da' morti.

32 Quando udirono mentovar la risurrezion de morti, altri se ne facevano beffe: altri dicevano, Noi t' udiremo un' altra volta intorno a

33 E così Paolo uscì del mezzo di

34 Ed alcuni s'aggiunsero con lui,

e credettero: fra i quali fu anche Dionigio l'Areopagita, ed una donna chiamata per nome Damaris, ed altri con loro.

CAP. XVIII.

R, dopo queste cose, Paolo si parti d' Atene, e venne in Corinto.

2 E, trovato un certo Giudeo, chiamato per nome Aquila, di nazione Pontico, nuovamente venuto d' Italia; insieme con Priscilla, sua moglie; (perciochè Claudio avea comandato che tutti i Giudei si partissero di Roma;) s'accostò a loro.

3 E, perciochè egli era della medesima arte, dimorava in casa loro, e lavorava: perciochè l'arte loro

era di far padiglioni.

4 Ed ogni sabato faceva un sermone nella sinagoga, ed induceva alla fede Giudei, e Greci.

5 Or, quando Sila, e Timoteo furono venuti di Macedonia, Paolo era sospinto dallo Spirito, testificando a Giudei che Gesù e il Cristo.

6 Ma, contrastando eglino, e bestemmiando, egli scosse i suoi vestimenti, e disse loro, Il sangue vostro sia sopra'l vostro capo, io ne son netto: da ora innanzi io andro a' Gentili.

7 E, partitosi di là, entrò in casa d'un certo, chiamato per nome Giusto, il qual serviva a Dio: la cui casa era attenente alla sinagoga.

8 Or Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore, con tutta la sua famiglia: molti ancora de Corinti, udendo Paolo, credevano, ed erano battezzati.

9 E'l Signore disse di notte in visione a Paolo, Non temere: ma

parla, e non tacere:

10 Perciochè io son teco, e niuno metterà le mani sopra te, per offenderti: conciosiacosach' io abbia. un gran popolo in questa città.

11 Egli adunque dimorò quivi un'anno, e sei mesi, insegnando

fra loro la parola di Dio.

12 Poi, quando Gallione fu proconsolo d'Acaia, i Giudei di pari consentimento si levarono contr'a Paolo, e lo menarono al tribunale: 13 Dicendo, Costui persuade agli

uomini di servire a Dio contr'alla legge.

14 E, come Paolo era per aprir la

bocca, Gallione disse a' Giudei, Se si trattasse d'alcuna ingiustizia, o misfatto, o Giudei, ie v'udirei pazientemente, secondo la ragione: 15 Ma, se la quistione è intorno

a parole, ed a nomi, ed alla vostra legge, provedeteci voi: percioche

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XVIII. XIX.

teste cose.

16 E gli scacciò dal tribunale.
17 E tutti i Greci presero Soste-

ne, capo della sinagoga, e lo batte-vano davanti al tribunale: e Gallione niente si curava di queste

18 Or, quando Paolo fu dimorato quivi ancora molti giorni, prese commiato da fratelli, e navigò in Siria, con Priscilla, ed Aquila: avendoei fatto tondere il capo in Cencres: perciochè avea voto.

19 Ed, essendo giunto in Efeso, gli lasciò quivi. Or egli entrò nel-la sinagoga, e fece un sermone a'

Gludei 20 Ed essi lo pregavano di dimo-rare appresso di loro più lungo tempo: ma egli non acconsenti di

fario 21 Anzi prese commisto da loro: dicendo, Del tutto mi conviene far la festa prossima in Gerusalem-me: ma lo ritornerò ancora a voi, se piace a Dio. Così ai partì per

mare da Efeso.

22 Ed, essendo disceso in Cesarea,
sali in Gerusalemme: poi, dopo aver salutata la chiesa, scese in

Antiochia.

23 Ed, essendo quivi dimorato al-quanto tempo, si partì, andando attorno di luogo in luogo per lo paese di Galazia, e di Frigia, confermando tutti i discepoli.

24 Or un certo Giudeo, il cui nome era Apollo, di nazione Alessandrino, uomo eloquente, e potente nelle scritture, arrivò in Eseso.

25 Costul era ammaestrato ne' principii della via del Signore: e. fervente di Spirito, parlava, ed insegnava diligentemente le cose del Signore, avendo sol conoecensa del battesimo di Giovanni.

26 E prese a parlar francamente nella sinagoga. Ed Aquila, e nella sinagoga. Ed Aquila, e Priscilla, uditolo, lo presero con loro, e gli esposero più appieno la via di Dio.

Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli vel confortarono, e scrissero a' discepoli che l'accogliessero. Ed egli, essendo giunto là, conferì molto a coloro ch'aveano creduto per la grasia.

28 Perciochè con grande sforso convinceva publicamente i Giudei, dimostrando per le scritture

che Gesù è il Cristo.

CAP. XIX.

R avvenne, mentre Apolio era in Corinto, che Paolo, avendo traversate le provinci alte, venne in Efeso: e, trovati

io non voglio esser giudice di co- i quivi alcuni discepoli, diese loro, 2 Avete voi ricevuto lo Spirito Santo, dopo ch'avete creduto? Ed essi gli dissero. Anzi non pure abbiamo udito se v'è uno Spirito Santo.

3 E Paolo disse loro, In che dunque dete stati battezzati ? Ed essi

dissero, Nel battesimo di Giovanni. 4 E Paolo disse, Certo Giovanni battezzò del battesimo di penitenza, dicendo al popolo che credessero in colui che veniva dopo lui, cioè, in Cristo Gesù.

5 Ed, udito questo, furono battes

sati nel nome del Signore Gest. 6 E, dopo che Paolo ebbe lore imposte le mani, lo Spirito Santo venne sopra loro, e parlavano lingue strane, e profetimavano.

7 Or tutti questi uomini erano in-

torno di dodici.

8 Poi egli entrò nella sinagoga, e parlava francamente, ragionando per lo spasio di tre mesi, e persua-dendo le cose appartenenti al regno di Dio.

9 Ma, come alcuni s'induravano, ed erano increduli, dicendo male di quella professione, in presensa della moltitudine, egli, dipartitosi da loro, separò i discepoli, facendo ogni di sermone nella scuola d'un certo Tiranno.

10 E questo continuò lo spazio di due anni: tal che tutti coloro ch'abitavano nell'Asia, Giudei, e Greci. udirono la parola del Signor

Gest). 11 Ed Iddio faceva delle non volpari potenti operazioni per le mani

di Paolo:

12 Tal che eziandio d'in sul suo corpo si portavano sopra gl'infermi degli sciugatoi, e de' grembiuli: e l'infermità si partivano da loro, e gli spiriti maligni uscivano di

13 Or alcuni degli esorcisti Giudei, ch'andavano attorno, tenta-rono d'invocare il nome del Signor Gesù sopra coloro ch' aveane gli spiriti maligni : dicendo, Noi vi scongiuriamo per Gesta, il quale Paolo predica.

14 E coloro che facevano questo erano certi figlinoli di Sceva. Gindeo, principal sacerdote, in nume

15 Ma lo spirito maligno, rispondendo, disse, lo conosco Gesà, e so chi è Paolo: ma voi chi siete?

16 E l'uomo ch'avea lo spirito maligno s'avventò a loro: e, soprafattigli, fece loro forma: tal che se ne fuggirono di quella casa nu-di, e fariti.

17 E questo venne a noticia a tut-

### ATTI DEGLI APOSTOLI, XIX. XX.

in Efeso: e timore cadde sopra tutti loro, e'l nome del Signor Gesù era magnificato.

18 E molti di coloro ch'aveano creduto venivano, confessando, e dichiarando le cose ch'aveano

fatte.

19 Molti ancora di coloro ch'aveano esercitate l'arti curiose, portarono insieme i libri, e gli arsero in presenza di tutti: e, fatta ragion del prezzo di quelli, si trovò ch'ascendeva a cinquantamila de-

nari d'argento. 20 Così la parola di Dio cresceva potentemente, e si rinforzava.

21 Or, dopo che queste cose furono compiute, Paolo si mise nel-l'animo d'andare in Gerusalemme, passando per la Macedonia, e per l'Acaia: dicendo, Dopo ch'io sarò stato quivi, mi conviene an-cora veder Roma.

22 E. mandati in Macedonia due di coloro che gli ministravano, cioè, Timoteo, ed Erasto, egli dimorò ancora alquanto tempo in Asia.

23 Or in quel tempo nacque non picciol turbamento per la profes-

sione

24 Perciochè un certo, chiamato per nome Demetrio, intagliator d'argento, che faceva de' piccioli templi di Diana d'argento, porta-

tempi di Diana di Argento, prata-va gran profitti agli artefici. 25 Costui, raunati quelli, e tutti gli altri che lavoravano di cotali cose, disse, Uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene il

nostro guadagno.

26 Or voi vedete, ed udite, che questo Paolo, con le sue persuasloni, ha sviata gran moltitudine, non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia : dicendo che quelli non son dij, che son fatti di lavoro di mani: 27 E non v'è solo pericolo per

noi, che quest'arte particolare sia discreditata : ma ancora che'l tempio della gran dea Diana sia reputato per nulla: e che la maestà d'essa, la qual tutta l'Asia, anzi tutto'l mondo adora, non sia abbattuta

28 Ed essi, udite queste cose, ed essendo ripieni d'ira, gridarono dicendo, Grande e la Diana degli

29 E tutta la città fu ripiena di confusione : e, tratti a forza Galo, ed Aristarco, Macedoni, compagni del viaggio di Paolo, corsero di pari consentimento a furore nel teatro.

30 Or Paolo voleva entrare al popolo: ma i discepoli non gliel permisero.

31 Alcuni esiandio degli Asiarchi, \* 137

ti i Giudei, e Greci, ch'abitavano | che gli erano amici, mandarono a lui, pregandolo che non si presentasse nel teatro.

32 Gli uni adunque gridavano una cosa, gli altri un' altra : perciochè la raunanza era confusa: ed i più non sapevano per qual cagione fosser raunati.

33 Or, d'infra la moltitudine fu

prodotto Alessandro, spignendolo i Giudei innanzi. Ed Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva aringare al popolo a lor difesa-

34 Ma, quando ebber riconosciuto ch'egli era Giudeo, si fece un grido da tutti, che gridarono lo spasio d'intorno a due ore, Grande e la Diana degli Efesti.

35 Ma il cancelliere, avendo acquetata la turba, disse, Uomini Efesij, chi è pur l'uomo, che non sap-pia che la città degli Efesij è la sagrestana della gran dea Diana, e dell' imagine caduta da Giove?

36 Essendo adunque queste cose fuor di contradizione, conviene che voi v'acquetiate, e non facciate

nulla di precipitato.

37 Conciosiacosachè abbiate menati quà questi uomini, i quali non sono nè sacrileghi, nè bestemmiatori della vostra dea.

38 Se dunque Demetrio, e gli artefici che son con lui, hanno alcuna cosa contr'ad alcuno, si tengono i piati, e vi sono i proconsoli: fac-

iansi eglino citar gli uni gli altri. 39 E, se richiedete alcuna cos intorno ad altri affari, ciò si risol-

verà nella raunanza legittima. 40 Perciochè noi siamo in pericolo d'essere accusati di sedizione per lo giorno d'oggi: non essendovi ragione alcuna, per la quale noi possiamo render conto di questo concorso. E, dette queste cose, licenziò la raunanza.

CAP. XX.

R, dopo che fu cessato il tumulto, Paolo, chiamati a sè i discepoli, ed abbracciatigli, si partì per andare in Macedonia.

2 E, dopo esser passato per quelle parti, ed avergii con molte parole

confortati, venne in Grecia:

3 Dove quando fu dimorato tre mesi, essendogli poste insidie da' Giudei, se fosse navigato in Siris, il parer fu che ritornasse per la Macedonia.

4 Or Sopatro Berreese l'accompamò fino in Asia : e de Tessalonicesi Aristarco, e Secondo, e Gaio Derbese, e Timoteo: e di que' d'Asia Tichico, e Trofimo.

5 Costoro, andati innanzi, ci aspettarono in Troa

#### ATTI DEGLI APOSTOLI. XX.

sette giorni.

7 E nei primo giorno della setti-mana, essendo i discepoli raunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, fece loro un sermone, e distese il ragionamento sino a messa notte.

8 Or nella sala, ove eravamo raunati, v'erano molte lampane.

9 Ed un certo giovanetto, chia-mato per nome Eutico, sedendo sopra la finestra, soprafatto da profondo sonno, mentre Paolo tirava il suo ragionamento in lungo traboccato dal sonno, cadde giù dal terzo solaio, e fu levato morto.

10 Ma Paolo, sceso a basso, si ittò sopra lui, e l'abbracció, disse, Non tumultuste : perciochè

l'anima sua è in lui.

11 Poi, essendo risalito, ed avendo rotto i pane, e preso cibo, dopo avere ancora lungamente ragionato sino all' alba, si diparti così,

12 Or menarono quivi 'l fanciullo vivente, onde furono fuor di modo

consolati.

13 E noi, andati alla nave, navirammo in Asso, con intensione di levar di la Paolo: perciochè egli avea così determinato, volendo gli far quel camino per terra.

egli far quei camino por la Ed, avendolo scontrato in Asia lo levammo, e venimmo a Mitilene. 18 E, navigando di là, arrivammo il giorno seguente dirincontro a Chio: e i giorno appresso ammalnammo verso Samo: e, fermatici in Trogillio, il giorno seguente giugnemmo a Mileto.

16 Perciochè Paolo avea diliberato di navigare oltre ad Efeso, per non avere a consumar tempo in Asia : conciofossecosach' egli s' affrettasse per essere, se gli era possibile, al giorno della Pentecosta in Gerusalemme.

17 E da Mileto mandò in Efeso, a far chiamare gli ansiani della

chiess.

18 E quando furono venuti a lui. egli disse loro, Voi sapete in qual maniera, dal primo giorno ch'io entrai nell'Asia, io sono stato con voi in tutto quel tempo:

19 Servendo al Signore, con ogni umiltà, e con molte lagrime, e prove, le quali mi sono avvenute

nell' insidie de' Giudei :

20 Come to non mi son ritratto d'annunziarvi, ed insegnarvi, in pubblico, e per le case, cosa alcuna di quelle che son giovevoli : 21 Testificando a' Giudei, ed a' \*138

6 E noi, dopo i giorni degli assi.

direci, la conversione a Dio, e la
mi, partimmo da Filippi, ed in capo di cinque giorni arrivammo a
loro in Troas, dove dimorammo
lo Spirito, vo in Gerusalemme, non
lo Spirito, vo in Gerusalemme, non lo Spirito, vo in Gerusalemme, non sapendo le cose che m'avverranno in essa:

•23 Se non che lo Spirito Santo mi testifica per ogni città: dicendo che legami, e tribolazioni m'aspet-

tano. 24 Ma io non fo conto di nulla: e la mia propia vita non m'è cara, appresso all'adempier con alleresza il mio corso, e'l ministerio il quale ho ricevuto dal Signor Gesu, che è di testificar l' evangelo della grazia di Dio. 25 Ed ora, ecco, io so che voi tut-

ti, fra i quali io sono andato, e venuto, predicando il regno di Dio,

non vedrete più la mia faccia. 26 Perciò ancora, io vi protesto oggi, ch' io son netto del sangue di

tutti 27 Perciochè io non mi son tratto indietro da annunziarvi tutto l

consiglio di Dio.

28 Attendete dunque a voi stessi, ed a tutta la greggia, nella quale lo Spirito Santo v'ha costituiti vescovi, per pascer la chiesa di Dio la quale egli ha acquistata co propio sangue

29 Perciochè io so questo, che, dopo la mia partita, entreranno fra voi de lupi rapaci, i quali non risparmieranno la greggia : 30 E che d'infra voi stessi sor-

geranno degli uomini che proporranno cose perverse, per trarsi die tro i discepoli. 31 Percio, vegghiate, ricordando

vi che per lo spazio di tre anni, giorno, e notte, non son restato d'ammonir ciascuno con lagrime.

32 Ed al presente, fratelli, jo vi raccomando a Dio, ed alla parois della grazia di lui, il quale è po-tente da continuar d'edificarvi, e da darvi l'eredità con tutti i santi-

ficati.

33 Io non ho appetito l'argento, nè l'oro, nè 'l vestimento d'alcuno 34 E voi stessi sapete che queste mani hanno sovvenuto a' hisogni

miel, e di coloro ch'erano meco. 35 In ogni cosa v'ho mostrato che, affaticandosi, si convengono così sopportar gl'infermi : e ricordarai delle parole del Signore Gesi, il qual disse che, Più felice cosa è il dare che l'ricevere.

36 E, quando ebbe dette queste cose, si pose inginocchioni, ed oro con tutti loro.

37 E si fece da tutti un gran pianto: e, gittatisi ai collo di Paolo, lo baciavano:

### ATTI DEGLI APOSTOLI, XX. XXI.

38 Dolenti principalmente per la | parola ch'egli avea detta, che non vedrebbero più la sua faccia. E l' accompagnarono alla nave.

CAP. XXI.

R, dopo che ci fummo divelti da loro, navigammo, e per diritto corso arrivemmo a Coo, e 'l giorno seguente a Rodi, e di là a Patara:

2 E, trovata una nave che passa-

va in Fenicia, vi montammo su, e facemmo vela:

3 E, scoperto Cipri, e lasciatolo a man sinistra, navigammo in Siria, ed arrivammo a Tiro: percio-chè quivi si dovea scaricar la nave. 4 E, trovati i discepoli, dimorammo quivi sette giorni : ed essi, per lo Spirito, dicevano a Paolo, che non salisse in Gerusalemme.

5 Or, dopo ch'avemmo passati quivi que' giorni, partimmo, e ci mettemmo in camino, accompagnati da tutti loro, con le mogli, e figliuoli, fin fuor della città; e, postici inginocchioni in sul lito, fa-

cemmo orazione. 6 Poi, abbracciatici gli uni gli altri, montammo in sulla nave: e quelli se ne tornarono alle case loro.

E noi, compiendo la navigazione, da Tiro arrivammo a Ptolemaida: e, salutati i fratelli, dimorammo un giorno appresso di loro.

8 E l giorno seguente, essendo partiti, arrivammo a Cesarea: ed, entrati in casa di Filippo l'evange-lista, ch'era l'uno de sette, dimo-

rammo appresso di lui.

9 Or egli avea quattro figliuole
vergini, le quali profetissavano.

10 E, dimorando noi quiei molti

giorni, un certo profeta, chiamato per nome Agabo, discese di Giudea. 11 Ed egli, essendo venuto a noi, e presa la cintura di Paolo, se ne legò le mani, ed i piedi: e disse, Questo dice lo Spirito Santo, Così legheranno i Giudei in Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura, *e lo* metteranno nelle mani de' Gentili.

12 Or, quando udimmo queste cose, e noi, e que del luogo, lo pregavamo che non salisse in Ge-

rusalemme.

13 Ma Paolo rispose, Che fate voi, piagnendo, e macerandomi'l cuore? conciosiacosach' lo sia tutto presto, non sol d'esser legato, ma exiandio di morire in Gerusalemme, per lo nome del Signor

14 E, non potendo egli esser persusso, noi ci acquetammo, dicen-

do, La volontà del Signore sia fatta..

15 E, dopo que' giorni, ci mettemmo in ordine, e salimmo in

Gerusalemme.

16 E con noi vennero eziandio alcuni de' discepoli di Cesarea, menando con loro un certo Mnason Cipriano, antico discepolo, appo'l quale doveamo aibergare.

17 Or, come fummo giunti in Ge-rusalemme, i fratelli ci accolsero

lietamente.

18 E 1 giorno seguente, Paolo entrò con noi da l'acobo: e tutti

gli anziani vi si trovarono. 19 E Paolo, salutatigli, raccontò

loro ad una ad una le cose che Signore aves fatte fra i Gentili, per lo suo ministerio. 20 Ed essi, uditele, glorificavano Iddio: poi dissero a Paolo, Fratel-

to, tu vedi quante migliaia vi sono Giudei, c'hanno creduto: e tutti son zelanti della legge.

21 Or sono stati informati intorno a te, che tu insegni tutti i Giudei, che son fra i Géntili, di rivoltarsi da Moisè : dicendo che non circoncidano i figliuoli, e non caminino secondo i riti.

22 Che deesi adunque fare? del tutto conviene che la moltitudine si rauni: perciochè udiranno che

tu sei venuto.

23 Fa' adunque questo che ti diciamo. Noi abbiamo quattro uomini, c' hanno un voto sopra loro. 24 Prendigli teco, e purificati con loro, e fa' la spesa con loro; aciochè si tondano il capo, e tutti conoscano che non è nulla di quelle cose delle quali sono stati informati intorno a te: ma che tu an-

cora procedi osservando la legge. 25 Ma, quant'è a'Gentili c'hanno creduto, noi n' abbiamo scritto. avendo statuito che non osservino alcuna cosa tale: ma solo, che si guardino dalle cose sacrificate agl'idoli, e dal sangue, e dalle cose soffocate, e dalla fornicazione.

26 Allora Paolo, presi seco quegli uomini, il giorno seguente, dopo essersi con loro purificato, en-trò con loro nel tempio, pubblicando i giorni della purificazione esser compluti, infino attanto che l'offerta fu presentata per ciascun

di loro. 27 Or, come i sette giorni erano resso che compiuti, i Giudei dell'Asia, vedutolo nel tempio, commossero tutta la moltitudine, e gli misero le mani addosso :

28 Gridando, Uomini Israeliti, venite al soccorso: costui è quell'como, ch'insegna per tutto a

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXI. XXII.

tutti una dottrina ch'é contr'al popolo, e contr'alla legge, è con-tr'a questo luogo: ed oltr'a ciò, ha estandio menati de' Greci dentro al templo, ed ha contaminato que sto santo luogo. 29 (Percioche dinanzi aveano ve-

Trofimo Efesio nella città con Paolo, e pensavano ch'egli l'avesse menato dentro al tempio.) 30 E tutta la città fu commossa, e

si fece un concorso di popolo; e, preso Paolo, lo trassero fuor del tempio: e subito le porte furon serrate.

31 Or, come essi cercavano d'ucciderlo, il grido sali al capitano della schiera, che tutta Gerusalemme era sottosopra.

32 Ed egli in quello stante prese de soldati, e de centurioni, e corse a' Giudei. Ed essi, veduto'l capitano, ed i soldati, restarono di batter Paolo-

33 E'l capitano, accostatosi, lo rese, e comandò che fosse legato prese, e comando che mese regame di due catene: poi domando chi egli era, e che cosa avea fatto. 34 E gli uni gridavano una cosa, e gli altri un' altra, nella moltitu di moltando non notendone egli

dine: laonde, non potendone egli saper la certezza, per lo tumulto, comandò ch'egli fosse menato nel-

la rocca. 35 Ed avvenne, quando egli fu sopra i gradi, ch'egli fu portato da' soldati, per lo sforso della moltitu-

dine.

36 Conciofossecosachè la moltitudine del popolo lo seguitasse: gri-dando, Toglilo.

37 Or Paolo, come egli era per ser menato dentro alla rocca, disse al capitano, Emmi egli lecito di dirti qualche cosa? Ed egli disse, Sal tu Greco?

38 Non sei tu quell'Egizio, il quale a' dì passati suscitò, e menò nel diserto que quattromila la-

39 E Paolo disse, Quant'è a me, io sono uomo Giudeo, da Tarso, cittadino di quella non ignobile città di Cilicia: or io ti prego che tu mi permetti di parlare al popolo.

40 Ed, avendoglielo egli permesso, Paolo, stando in piè sopra i gradi, fece cenno con la mano al poolo. E, fattosi gran silenzio, parlò loro in lingua Ebrea, dicendo :

CAP. XXII.

UOMINI fratelli, e padri, ascoltate ciò ch'ora vi dico a mia difesa.

2 (Or, quando ebbero udito ch'egli parlava loro in lingua Ebrea, \*140 tanto più fecero silenzio.) Poi

3 Io certo sono uomo Giudeo, nato in Tarso di Cilicia, ed allevato in questa città a' piedi di Gamaliel, ammaestrato secondo l'isquisita maniera della legge de padri, zelatore di Dio, come voi tutti siete

4 Che ho perseguitata questa pro-fessione sino alla morte, mettendo ne' legami, ed in prigione uomini,

5 Come mi son testimoni il sommo sacerdote, e tutto'l concistoro degli anziani: da cui exiandio r vendo ricevute lettere a' fratelli. io andava in Damasco, per menar prigioni in Gerusalemme quegli ancora ch'erano quivi, aciochè fosser puniti.

6 Or avvenne che, mentre io en in camino, e m'avvicinava a Damasco, in sul messodì, di subito una gran luce mi folgorò d'intorne

dal cielo. 7 Ed io caddi in terra, ed udil una

voce che mi disse, Saul, Saul, perché mi perseguiti?
8 Ed lo risposi, Chi sei, Signore: Ed egli mi disse, Io son Gesù il Na

zareo, il qual tu perseguiti 9 Or coloro ch'erano meco videro ben la luce, e furono spaventati: ma non udirono la voce di colui

che parlava meco. 10 Ed io dissi, Signore, che debto io fare? E'l Signor mi disse, Levati, e va' in Damasco : e quivi ti sarà pariato di tutte le cose cheti sono ordinate di fare.

11 Or, perciochè io non vedeva nulla, per la gioria di quella luce. fui menato per la mano da coloro ch'erano meco: e così entrai in

Damasco.

12 Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i Giudei ch'abitavano in Damasco rendevano buona testimoniama:

13 Venne a me, ed essendo appresso a me, disse, Fratello San, ricovers la vista. Ed in quello Ed in quello stante lo ricoveral la vista, e lo ri-

guardai

14 Ed egli mi disse, L'Iddio de nostri padri t'ha preordinato da conoscer la sua volonta, e da vedere il Giusto, e da udire una voce dalla sua bocca.

15 Perciochè tu gli dei essere ap-po tutti gli uomini testimonio delle cose che tu hai vedute, ed udite.

16 Ed ora, che indugi? levati, e sli battezzato, e lavato de' tuol peccati, invocando il nome del Signore.

17 Or avvenne che, dopo ch'io

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XXII. XXIII.

fui ritornato in Gerusalemme, o- i rando nel tempio, mi venne un

ratto di mente : 18 E vidi esso Signore che mi diceva, Affrettati, ed esci prestamente di Gerusalemme: percio-

chè essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me-19 Ed io dissi, Signore, eglino stessi sanno ch'io incarcerava, e

batteva per le raunanze coloro che credono in te:

20 E, quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo martire, io ancora era presente, ed acconsentiva alla sua morte, e guardava i vestimenti di coloro che l'uccidevano.

21 Ed egli mi disse, Vattene : perciochè io ti manderò lungi a' Gen-

22 Or essi l'ascoltarono fino a

questa parola : ma poi alzarono la lor voce, dicendo, Togli via di terra un tale uomo : perclochè e' non conviene ch'egli viva.

23 E, come essi gridavano, e gittavano i *lor* vestimenti, e manda-vano la polvere in aria :

24 Il capitano comandò che Paolo fosse menato dentro alla rocca, ordinando che si facesse inquisizion di lui per flagelli, per saper per qual cagione gridavano così contr'a lui

25 Ma, come l'ebbero disteso con le coregge, Paolo disse al centurione ch'era quivi presente, Evvi egli lecito di fiagellare un'uomo

Romano, e non condannato? 26 E'l centurione, udito ciò, venne, e lo rapportò al capitano: dicendo, Guarda ciò che tu farai: perciochè quest' uomo è Romano-

27 E'l capitano venne a Paolo, e gli disse, Dimmi, sei tu Romano? Ed egli disse, Sì, certo. 28 E'l capitano rispose, Io bo ac-

quistata questa cittadinanza per quisiata quesa cittaminatas per gran somma di danari. E Paolo disse, Ma io l'ho anche di nascita. 29 Laonde coloro che doveano far l'inquisizion di lui si ritrassero

subito da lui: e'l capitano stesso ebbe paura, avendo saputo ch'egli era Romano: perciochè egli l'avea

30 E'l giorno seguente, volendo saper la certezza di ciò onde egli era accusato da' Giudei, lo sciols da' legami, e comandò a' pricipali sacerdoti, ed a tutto'l lor concistoro, di venire. E, menato Paolo a basso, lo presentò davanti a loro.

CAP. XXIII.

PAOLO, affisati gli occhi nel concistoro, disse, Fratelli, io, fino a questo giorno, son con-\* 141 versato appo Iddio con ogni buona coscienza

2 E'l sommo sacerdote Anania comandò a coloro ch' erano presso di lui di percuoterlo in su la bocca.

3 Allora Paolo gli disse, Iddio ti percuoterà, parete scialbata: tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e, trapassando la legge, co-mandi ch'io sia percosso!

4 E coloro ch'erano quivi presenti dissero, Ingiurij tu il sommo

sacerdote di Dio?

5 E Paolo disse, Fratelli, io non sapeva ch'egli fosse sommo sacerdote: perciochè egli è scritto, Tu non dirai male del principe del tuo popolo.

6 Or Paolo, sapendo che l'una arte era di Sadducei, e l'altra di Farisei, sclamò nel concistoro, Uomini fratelli, lo son Fariseo, figliuol di Farisco: lo son giudi-cato per la speranza, e per la ri-surrezion de' morti.

7 E, come egli ebbe detto questo, nacque dissensione tra i Farisei, ed i Sadducei: e la moltitudine si

8 Perciochè i Sadducei dicono che non v'è risurrezione, nè angelo, nè spirito: ma i Farisei confessano

e l'uno, e l'altro. 9 E si fece un gridar grande. gli scribi della parte de' Farisei, levatisi, contendevano: dicendo, Noi non troviamo male alcuno in quest' uomo: che se uno spirito, od un'angelo, ha parlato a lui, non combattiamo contr'a Dio-

10 Or, facendosi la dissension grande, il capitano, temendo che Paolo non fosse da loro messo a pezzi, comandò a' soldati che scenessero giù, e lo rapissero del mezzo di loro, e lo menassero nella rocca

11 E la notte seguente, il Signore si presentò a lui, e gli disse, Paolo, sta' di buon cuore: perciochè, come tu hai renduta testimonianza di me in Gerusalemme, così convieniati rendere ancora a

Roma. 12 E, quando fu giorno, certi Giudei fecero raunata, e sotto esecrazione si votarono, promettendo di non mangiare, nè bere, finchè non avessero ucciso Paolo.

13 E coloro ch' aveano fatta questa conglura erano più di quaranta:

14 I quali vennero a' principali sacerdoti, ed agli anziani, e dissero, Noi ci siamo sotto esecrazione votati di non assaggiar cosa alcuna, fin ch' abbiamo ucciso Paolo.

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXIII. XXIV.

15 Ora dunque voi, comparite i davanti al capitano, col concistoro, pregandolo che domane vel meni, come per conoscer più ap-pieno del fatto suo: e noi, innanzi ch'egli giunga, siam presti per uc-

16 Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, ven-ne: ed, entrato nella rocca, rap-portò il fatto a Paolo.

17 E Paolo, chiamsto a sè uno de centurioni, disse, Mens questo giovane al capitano: perciochè

egli ha alcuna cosa da rapportargli. 18 Egli adunque, presolo, lo menò al capitano: e disse, Paolo, quel prigione, m'ha chiamato, e m'ha pregato ch'io ti meni questo giovane, il quale ha alcuna cosa da

19 E'l capitano, presolo per la mano, e ritrattosi in disparte, gli domando, Che cosa hai da rappor-

20 Ed egli disse, I Giudel si son convenuti insieme di pregarti che domane tu meni giù Paolo nel

concistoro, come per informarsi più appieno del fatto suo. 21 Ma tu non prestar loro fede: percioché più di quarant' uomini di loro gli hanno poste insidie, essendosi sotto esecrazione votati di non mangiare, nè bere, finchè non l'abbiano ucciso: ed ora son prestiaspettando che tu lo prometti loro. 22 Il capitano adunque licenziò il giovane, ordinandogli di non pale-

sare ad alcuno che gli avesse fatte assaper queste cose.
23 Poi, chiamati due de centurio-

ni, disse loro. Tenete presti fin dalle tre ore della notte dugento soldati. e settanta cavalieri, e dugento sergenti, per andar fino in Cesarea. 24 Disse loro ancora ch' avessero

delle cavalcature preste, per farvi montar su Paolo, e condurlo salvamente al governator Felice:

25 Al quale egli scrisse una let-tera dell'infrascritto tenore:

26 Claudio Lisia, all'eccellentis-simo governator Felice: Salute. 27 Quest' uomo, essendo stato preso da Giudel, ed essendo in sul punto d'esser da loro ucciso, io son sopraggiunto co'soldati, e i'ho riscosso, avendo inteso ch'egli era Romano.

28 E, volendo sapere il maleficio del quale l'accusavano, l'ho me-

nato nel lor concistoro:

29 Ed ho trovato ch'egli era accusato intorno alle quistioni della lor legge: e che non v'era in lui maleficio alcuno degno di morte, nè di prigione.

30 Or, essendomi state significate l'insidie che sarebbero da Giudei poste a quest' uomo, in quello stante l'ho mandato a te, ordinando esiandio a' suoi accusatori di dir davanti a te le cose c'hanno contr'a lui. Sta' sano.

31 I soldati adunque, secondo ch'era loro stato ordinato, presero con loro Paolo, e lo condussero di

notte in Antipatrida. 32 E'l giorno seguente, lasciati i cavalieri per andar con lui, ritor-narono alla rocca.

33 E quelli, giunti in Cesares, e renduta la lettera al governatore, gli presentarono ancora Paolo.

34 E'i governatore, avendo letta la lettera, e domandato a Paele di qual provincia egli era, ed inteso ch'egli era di Cilicia : 35 Gli disse, Io t'udirò, quando i

tuoi accusatori saranno venuti anch'essi. E comandò che fosse guardato nel palacso d'Erode.

#### CAP. XXIV.

OR, cinque giorni appresso, il sommo sacerdote Anania discese, insieme con gli anziani, e con un certo Tertullo, oratore: e comparvero davanti al governatore contr a Paolo.

2 Ed, esso essendo stato chiamato. Tertullo cominciò ad accusar-

lo: dicendo,

3 Godendo per te di molta pace. ed essendo molti buoni ordini stati fatti da te a questa nazione, per lo tuo provedimento, noi in tutto, e per tutto lo riconosciamo con ogni ringraziamento, eccellentissi-

mo Felice. 4 Or acioch' io non ti dia più lun-

gamente impaccio, io ti prego che secondo la tua equità, tu ascolti quello ch' abbiamo a dirti in breve: 5 Ch'e, che noi abbiamo trovato quest' uomo essere una peste, e commover sedizione fra tutti i Giudei che son per lo mondo, ed essere il capo della setta de' Nazarei :

6 Il quale ha exiandio tentato di profanare il tempio: onde noi. presolo, lo volevamo giudicar se-

condo la nostra legge.

7 Ma'l capitano Lisia sopraggiunto, con grande sforzo, ce l'ha tratto delle mani, e l'ha mandato

a te; 8 Comandando eziandio che gli accusatori d'esso venissero a te: da lui potrai tu stesso, per l'esaminazione, che tu ne farai, saper la verità di tutte le cose, delle quali noi l' accusiamo.

9 Ed i Giudei acconsentirono

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXIV. XXV

anch' essi a queste cose, dicendo i che stavano così.

10 E Paolo, dopo che 'l governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose, Sapendo che tu già da molti anni sei stato giudice di questa nazione, più animosamente parlo a mia difesa.

Il Poi che tu puoi venire in notizia che non vi son più di dodici giorni, ch'io salii in Gerusalemme

per adorare.

12 Ed essi non m'hanno trovato nel tempio disputando con alcuno, nè facendo raunata di popolo nelle

sinagoghe, ne per la città: 13 Ne anche possono provar le ocse, delle quali ora m'accusano. 14 Or, ben ti confesso io questo, che, secondo la professione, la quale essi chiamano setta, così servo all'Iddio de' padri, credendo a tutte le cose che sono scritte

nella legge, e ne' profeti: 15 Avendo speranza in Dio, che la risurrezion de' morti, così giusti come inglusti, la quale essi ancora

aspettano, avverra-

16 Ed intanto, io esercito me stesso in aver del continuo la coscienza senza offesa inverso Iddio, ed inverso gli uomini.

17 Or, in capo di molti anni, io son venuto per far limosine, ed offerte alla mia nasione:

18 Le quali facendo, m'hanno trovato purificato nel tempio, sena turba, e sensa tumulto.

19 E questi sono stati alcuni Giu-dei dell'Asia, i quali conveniva che comparissero davanti a te, e foesero gli accusatori, se aveano cosa alcuna contr' a me

20 Overo, dicano questi stessi, se hanno trovato alcun misfatto in me, quando io mi son presentato

davanti al concistoro:

21 Se non è di questa sola parola, ch' io gridai, essendo in piè fra loro, Io sono oggi giudicato da voi in-torno alla risurrezione de' morti.

22 Or Felice, udite queste cose, gli rimise ad un'altro tempo: dicendo, Dopo ch'io sarò più appieno informato di questa profes sione, quando 'l capitano Lisia sa-rà venuto, lo prenderò conoscenza de' fatti vostri

23 Ed ordinò al centurione che Paolo fosse guardato, ma che foss largheggiato, e ch'egli non divise ad alcun de'suoi di servirio,

o di venire a lui.

24 Or alcuni giorni appresso, Felice, venuto con Drusilia, sua moglie, la quale era Giudea, mandò a chiamar Paolo, e l'ascoltò intorno alla fede in Cristo Gesù. \* 143

25 E, ragionando egli della giustizia, e della temperanza, e del giudicio a venire, Felice, tutto spaventato, rispose, Al presente vattene: ma un'altra volta, quando io avrò opportunità, io ti manderò a chiamare.

26 Sperando insieme ancora che gli sarebber dati danari da Paolo. aciochè lo liberasse: per la qual cosa ancora, mandandolo spesso a chiamare, ragionava con lui

27 Or, in capo di due anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo: e Felice, volendo far cosa grata a' Giudei, lasciò Paolo prigione.

#### CAP. XXV.

ESTO adunque, essendo entrato nella provincia, tre giorni appresso sali di Cesarea in Gerusalemme.

2 E 7 sommo sacerdote, ed i principali de' Giudel, comparvero di-nanzi a lui, contr' a Paolo, e lo pregavano;

3 Chiedendo una grasia contr' a lui, ch'egli lo facesse venire in Gerusalemme : ponendo insidie, per ucciderio per lo camino.

4 Ma Festo rispose, che Paolo era guardato in Cesarea: e ch'egli to-

sto v'andrebbe.

5 Quegli adunque di voi, disse egli, che potranno, scendano meco: e, se v'è in quest' uomo alcun misfatto, accusinlo.

6 Ed, essendo dimorato appresso di loro non più d'otto, o di dieci giorni, discese in Cesarea: e'l giorno seguente, postosi a sedere in sul tribunale, comandò che Pao-

lo gii fosse menato davanti. 7 E, quando egli fu giunto, i Giu-dei ch'erano discesi di Gerusalemme, gli furono d'intorno, portando contr' a Paolo molte, e gravi accuse, le quali però essi non pote-

vano provare:

8 Dicendo lui a sua difesa, Io non ho peccato nè contr' alla legge de Giudei, nè contr' al tempio, nè contr' a Cesare.

9 Ma Festo, volendo far cosa gra-

ta a' Giudei, rispose a Paolo, e disse, Vuoi tu salire in Gerusalemme, ed ivi esser giudicato davanti a me intorno a queste cose i 10 Ma Paolo disse, Io comparisco

davanti al tribunal di Cesare. ove mi conviene esser giudicato: io non ho fatto torto alcuno a' Giulei, come tu stesso lo riconosci molto bene.

11 Perciochè se pure ho misfatto o commesso cosa alcuna degna di morte, non ricuso di morire: ma, se non è nulla di quelle cose, delle

2 S 3

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXV. XXVI.

quali costoro m'accusano, niuno i non ha fatto cosa alcuna degna di può donarmi loro nelle mani : io mi richiamo a Cesare.

12 Allora Festo, tenuto paria-mento col consiglio, rispose, Tu ti sei richiamato a Cesare? a Cesare andrai.

13 E, dopo alquanti giorni, il re

Agrippa, e Bernice, arrivarono in Cesarea, per salutar Festo. 14 E, facendo quivi dimora per moiti giorni, Festo raccontò al re l' affare di Paolo: dicendo, Un certo uomo è stato lasciato prigione da Felice:

lő Per lo quale, quando io fui in Gerusalemme, comparvero davanti a me i principali sacerdoti, e gli anziani de Giudei, chiedendo sentenza di condannazione contra lui.

16 A' quali risposi che non è l'usanza de' Romani di donare alcuno, per farlo morire, avanti che l'accusato abbia gli accusatori in faccia, e gli sia stato dato luogo di purgarsi dell' accusa.

17 Essendo eglino adunque venuti quà, io, sensa indugio il giorno se-guente, sedendo in sul tribunale, comandai che quell' uomo mi fos-

se menato davanti :

18 Contr' al quale gli accusatori, essendo compariti, non proposero alcuna accusa delle cose ch'io so-

pettava. 19 Ma aveano contr'a lui certe quistioni intorno alla lor superstizione, ed intorno ad un certo Gesù morto, il qual Paolo dicea esser

vivente.

20 Or, stando io in dubbio come io procederei nell'inquisision di questo fatto, gli dissi se voleva andare in Gerusalemme, e quivi esser giudicato intorno a queste cose.

21 Ma, essendosi Paolo richiamato ad Augusto, per esser riserbato al giudicio d'esso, lo comandai

ch'egli fosse guardato, finch' io lo mandassi a Cesare. 22 Ed Agrippa disse a Festo, Ben vorrei ancora lo udir cotesto uomo.

vorrei ancora io udir cotesto uomo. Ed egil disse, Domane l'udiral.
23 Il giorno seguente adunque, essendo venuti Agripa, e Bernice, con molta pompa, ed entrati nella sala dell' udienza, co' capitani, e co' principali della città, per co-mandarranto differente Bealo for mandarranto differente Bea mandamento di Festo, Paolo fu menato quivi. 24 E Festo disse, Re Agrippa, e

voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui, al quale tut-ta la moltitudine de Gludei ha detto querela appo me, ed in Geru-salemme, e qui gridando che non convien ch'egli viva più.

25 Ma io, avendo trovato ch'egli

morte, ed egli stesso essendosi richiamato ad Augusto, io son diliberato di mandarglielo. 26 E, per ciò ch'io non ho nulla

di certo da scriverne al mio signore, l' ho menato qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa: acloche, fattane l'in-quisizione, io abbia che scrivere.

27 Perciochè mi pare cosa fuor di ragione di mandare un prigione, e non significar l'accuse che son contr'a lui.

#### CAP. XXVI.

D Agrippa disse a Paolo, E ti si permette di parlar per te medesimo. Allora Paolo, distess la mano, parlò a sua difesa in questa maniera :

2 Re Agrippa, io mi reputo felice di dovere oggi purgarmi davanti a te di tutte le cose, delle quali sono accusato da' Giudel.

3 Principalmente, sapendo che tu hai conoscenza di tutti i riti, e quistioni, che son fra i Giudei: per ciò ti prego che m'ascolti pazientementê

4 Quale adunque sia stata, dalla mia giovanezza, la mia maniera di vivere, fin dal principio, per messo la mia nazione in Gerusalemme:

tutti i Gudei lo sanno.

5 Conciosiacosachè m'abbiano innansi conosciuto fin dalla mia prima età, e sappiano, (se vogliono renderne testimoniansa,) che, secondo la più isquisita setta della nostra religione, son vivuto Fari-

6 Ed ora, io sto a giudicio per la speransa della promessa fatta da

Dio a' padri :

7 Alia quale le nostre dodici tribà. servendo del continuo a Dio, giorno, e notte, sperano di pervenire: per quella speranza sono lo, o re Agrippa, accusato da' Giudei.

8 Che? è egli appo voi giudicato incredibile ch' liddo risusciti i

morti?

9 Ora dunque, quant'e a me, ben avea pensato che mi conveniva far molte cose contr'al nome di Gesù il Nasareo. 10 Il che eziandio feci in Gerusa-

lemme: ed, avendone ricevuta i podesta da' principali sacerdoti, io serrai nelle prigioni molti de' santi : e, quando erano fatti morire, io vi

diedi la mia voce.

11 E spesse volte, per tutte le sinagoghe, con pene gli costrinsi a bestemmiare: ed, infuriato oltre modo contr' a loro, gli perseguitai fin nelle città straniere.

### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXVI. XXVII.

12 Il che facendo, come io andava, eziandio in Damasco, con la pode-stà, e commessione da parte de'

principali sacerdoti:

13 Io vidi, o re, per lo camino, di mezzo giorno, una luce maggior dello splendor del sole, la quale dal cielo lampeggiò intorno a me, ed a coloro che facevano il viaggio meco

14 Ed, essendo noi tutti caduti in terra, io udii una voce che mi parlò, e disse in lingua Ebrea, Saul, Saul, perchè mi perseguiti? e't'è duro di ricalcitrar contr' agli sti-

moli

15 Ed io dissi, Chi sei tu, Signore? Ed egli disse, lo sono Gesù, il qual

tu perseguiti.

16 Ma, levati, e sta' in piedi : perciochè per questo ti sono apparito, per ordinarti ministro, e testimonio delle cose, le quali tu hai vedute: e di quelle ancora, per le quali io t'apparirò:

17 Riscuotendoti dal popolo, e da Gentili, a quali ora ti mando:

18 Per aprir loro gli occhi, e convertirgli dalle tenebre alla luce, e dalla podestà di Satana a Dio: aciochè ricevano, per la fede in me, remission de peccati, e sorte fra i santificati.

19 Per ciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla cele-

ste apparizione.

20 Anzi, prima a que di Dama-sco, e poi in Gerusalemme, e per tutto I paese della Giudea, ed a' Gentili, ho annunziato che si ravveggano, e si convertano a Dio, facendo opere convenevoli alla pe-

21 Per queste cose i Giudei, aven-

domi preso nel tempio, tentarono d'uccidermi. 22 Ma, per l'aiuto di Dio, son durato fino a questo giorno, testificando a piccoli, ed a grandi; e non dicendo nulla, dalle cose infuori che i profeti, e Moisè hanno dette dovere avvenire :

23 Cioc, che'l Cristo sofferirebbe: e ch'egli, ch'è il primo della risurrezion de morti, annunsierebbe luce al popolo, ed a' Gentili.

24 Or, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu farnetichi: le molte lettere ti mettono fuor del

senno 25 Ma egli disse, Io non farnetico, eccellentissimo Festo: anzi ragiono parole di verita, e di senno ben

composto. 26 Perciochè il re, al quale ancora parlo francamente, sa bene la verità di queste cose : imperochè

io non posso credere ch'alcuna di queste cose gli sia occulta: conclosiacosa ancora che questo non sia stato fatto in un cantone.

27 O re Agrippa, credi tu a profeti? lo so che tu ci credi.

28 Ed Agrippa disse a Paolo, Per poco che tu mi persuadi di divenir Cristiano.

29 E Paolo disse, Piacesse a Dio che, e per poco, ed affatto, non solamente tu, ma ancora tutti coloro ch'oggi m'ascoltano, divenissero tali quali sono io, da questi legami infuori.

30 E, dopo ch'egli ebbe dette que-ste cose, il re si levò, ed insieme il governatore, e Bernice, e quelli

che sedevano con loro: 31 E, ritrattisi in disparte, par-

lavano gli uni agli altri: dicendo, Quest' uomo non ha fatto nulla che meriti morte, o prigione. 32 Ed Agrippa disse a Festo, Que-

st'uomo poteva esser liberato, se non si fosse richiamato a Cesare.

## CAP. XXVII.

R, dopo che fu determinato che noi navigheremmo in Italia, Paolo, e certi altri prigioni, furono consegnati ad un centurione, chiamato per nome Giulio, della schiera Augusta.

2 E, montati sopra una nave Adramittina, noi partimmo, con intenzion di costeggiare in luoghi dell' Asia, avendo con noi Aristar-

co Macedone Tessalonicese. 3 E'l giorno seguente arrivammo a Sidon: e Giulio, usando umanità inverso Paolo, gli permise d'an-dare a' suoi amici, perchè avesser

cura di lui. 4 Poi, essendo partiti di là, navi-gammo sotto Cipri: perciochè i

venti erano contrari. 5 E, passato il mar di Cilicia, e di Panfilia, arrivammo a Mira di Licia.

6 E'l centurione, trovata quì una nave Alessandrina che faceva vela in Italia, ci fece montar sopra.

7 E, navigando per molti giorni lentamente, ed appena pervenuti dirincontro a Gnido, per l'impedi-mento che ci dava il vento, navigammo sotto Creti, dirincontro a Salmona.

8 E, costeggiando quella con gran difficolta, venimmo in un certo luogo, detto Belli porti, vicin del quale era la città di Lasea.

9 Or, essendo già passato molto tempo, ed essendo la navigazione omai pericolosa: conciotossecosachè anche il digiuno fosse già

### atti degli apostoli, xxvii.

passato, Paolo ammonì que' della | in Dio che così avverrà, come m'è

10 Dicendo loro, Uomini, io veggo che la navigazione sarà con offesa, e grave danno, non solo del carico, e della nave, ma anche delle nostre propie persone.

11 Ma il centurione prestava più fede al padron della nave, ed al nocchiero, che alle cose dette da

12 E, perchè il porto non era ben posto da vernare, i più furono di arere di partirsi di la, per vernare in Fenice, porto di Creti, che ri-

guarda verso'l vento Libeccio, e Macetro: se pure in alcun modo potevano arrivarvi

13 Or, messosi a soffiar l' Austro, pensando esser venuti a capo del lor proponimento, levate l'ancore, coeteggiavano Creti più da presso. 14 Ma, poco stante, a quella per-

cosse un vento turbinoso, che si domanda Euroclidone. 15 Ed essendo la nave portata

via, e non potendo reggere al ven-to, noi la lasciammo in abbandono: e così eravamo portati.

16 E, scorsi sotto una isoletta, chiamata Clauda, appena potemmo avere in nostro potere lo schifo:

17 Il quale avendo pur tratto sopra la nave, i marinari usando tutti i ripari, cignendo la nave disotto: e, temendo percuoter nella secca, calarono le vele, ed erano

così portati. 18 Ed essendo noi fieramente travagliati dalla tempesta, il giorno

eguente fecero il getto. 19 E tre giorni appresso, con le nostre propie mani gittammo in mare gli arredi della nave.

20 E non apparendo nè sole, nè stelle, già per molti giorni, e so-prastando non picciola tempesta, omai era tolta ogni speranza di

scampare.

21 Or, dopo che furono stati lunamente senza prender pasto, Paolo si levò in mezzo di loro, e disse, Uomini, ben conveniva credermi, e non partir di Creti; e salvar

quest offesa, e questa perdita.
22 Ma pure, al presente vi conforto a star di buon cuore: perciochè non vi sarà perdita della vita d'alcun di voi, ma sol della nave.

23 Perciochè un' angelo dell' Iddio, di cui sono, ed al qual servo, m'e apparito questa notte: 24 Dicendo, Paolo, non temere:

e' ti conviene comparir davanti a Cesare: ed ecco, Iddio t'ha donati tutti coloro che navigano teco.

25 Per ciò, o uomini, state di buon cuore: perciochè io ho fede \* 146

stato detto 26 Or ci bisogna percuotere in

una isola.

27 E la quartadecima notte essendo venuts, mentre eravamo ortati qua e la nel mare Adriatico, in sulla merra notte i marinari ebbero opinione ch' erano vicini di qualche terra.

28 E, calato lo scandaglio, trovarono venti braccia; ed essendo passati un poco più oltre, ed avendo scandagliato di nuovo, trova-rono quindici braccia.

29 E, temendo di percuotere in luoghi scogliosi, gittarono dalla poppa quattro ancore, aspettando

con disiderio che si facesse giorno. 30 Or, cercando i marinari di fugrir dalla nave, ed avendo calato

gir dalla nave, en avenue cana-lo schifo in mare, sotto specie di vo-ler distender l'ancore dalla proda: 31 Paolo disse al centurione, ed a' soldati, Se costoro non restano nella nave, voi non potete scam-

32 Allora i soldati tagliarono le funi dello schifo, e lo lasciarono cadere.

33 Ed aspettando che si facesse giorno. Paolo confortava tutti a prender cibo: dicendo, Oggi sono quattordici giorni che voi dimorate digiuni, aspettando, sensa prender nulla.

34 Perciò, io v'esorto di prender cibo: perciochè, questo fara la vostra salute: imperochè non caderà

pur un capello dal capo d'alcun di 35 E, dette queste cose, prese del pane, e rende grazie a Dio, in pre-

senza di tutti : poi rottolo, cominciò a mangiare. 36 E tutti, fatto buon' animo, pre-

sero anch' essi cibo.

37 Or noi eravamo in sulla nave fra tutti dugensettantasei persone 38 E, quando furono sazisti di

cibo, alleviarono la nave, gittando il frumento in mare. 39 E, quando fu giorno, non ri-

conoscevano il paese: ma scor-sero un certo seno ch'avea lito, nel qual presero consiglio di spigner la nave, se potevano

40 Ed avendo ritratte l'ancore, ed insieme sciolti i legami de ti moni, si rimisero alla mercè del mare: ed, alsata la vela maestra

al vento, traevano al lito. 41 Ma, incorsi in una piaggia, ch'avea il mare da amendue l'lati, vi percossero la nave: e la proda, ficcatasi in quella, dimorava im-mobile: ma la poppa si adruciva per lo sforzo dell' onde.

### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXVII. XXVIII.

42 Or il parer de' soldati era d'uccidere i prigioni, aciochè niuno se

ne fuggisse a nuoto. 43 Ma'l centurione, volendo sal-

var Paolo, gli stolse da quel consiglio, e comandò che coloro che signo, e comando de comando potevano notare si gittassero i primi, e scampassero in terra:
44 E gli altri, chi sopra tavole, chi sopra alcuni *pezzi* della nave :

e così avvenne che tutti si salvarono in terra.

CAP. XXVIII.

DOPO che furono scampati, E, allora conobbero che l'isola si chiamava Malta.

Ed i Barbari usarono inverso noi non volgare umanità: perciochè, acceso un gran fuoco, ci accolsero tutti, per la ploggia che

faceva, e per lo freddo.

3 Or Paolo, avendo adunata una quantità di sermenti, e postala in sul fuoco, una vipera uscì fuori per lo caldo, e gli s'avventò alla mano. 4 E, quando i Barbari videro la

bestia che gli pendeva dalla mano, dissero gli uni agli altri, Quest'uomo del tutto è micidiale: conciosiacosachè, essendo soampato dal mare, pur la vendetta divina nol lasci vivere.

5 Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne sofferse male al-

cuno.

6 Or essi aspettavano ch'egli enfierebbe, d'caderebbe di subito morto: ma. poi ch'ebbero lungamente aspettato, ed ebber veduto che non gliene avveniva alcuno inconveniente, mutarono parere, e dissero ch'egli era un dio.

7 Or il principale dell' isola, chiamato per nome Publio, avea le sus possessioni in que' contorni:

ed esso ci accolse, e ci albergò tre giorni amichevolmente.

8 E s'imbattè che'l padre di Publio giacea in letto, malato di feb-bri, e di dissenteria: e Paolo andò a trovarlo: ed, avendo fatta l'orazione, ed impostegli le mani, lo guari.

9 Essendo adunque avvenuto questo, ancora gli altri ch'aveano delle infermità nell'isola veniva-

no, ed erano guariti :

10 I quali ancora ci fecero grandi onori: e, quando ci partimmo, ci fornirono delle cose necessarie.

11 E tre mesi appresso, noi ci partimmo sopra una nave Alessandrina, ch'avea per insegna Castore, e Polluce, la quale era vernata nell' isola.

12 Ed, arrivati a Siracusa, vi dimorammo tre giorni.

13 E di là girammo, ed arrivammo a Reggio. Ed un giorno appresso levatosi l'Austro, in due giorni arrivammo a Pozzuolo.

14 Ed, avendo quivi trovati de' fratelli, fummo pregati di dimorare appo loro sette giorni. E così

venimmo a Roma. 15 Or i fratelli di là, avendo udite le novelle di noi, ci vennero incontro fino al Foro Appio, ed alle Tre

taverne: e Paolo, quando gli ebbe veduti, rendè grazie a Dio, e prese animo.

16 E, quando fummo giunti a Roma, il centurione mise i prigioni in man del capitan maggiore della guardia : ma a Paolo fu conceduto d'abitar da sè, col soldato

che lo guardava. 17 E, tre giorni appresso, Paolo chiamò i principali de Giudei : e, quando furono raunati, disse loro, Uomini fratelli, senza ch'io abbia fatta cosa alcuna contr'al popolo, nè contr' a' riti de' padri, sono stato da Gerusalemme fatto prigione, e dato in man de' Romani.

18 I quali avendomi esaminato, volevano liberarmi : perciochè non v'era in me alcuna colpa degna di

morte

19 Ma. opponendosi i Giudei, io fui costretto di richiamarmi a Cesare: non già come s'io avessi da accusar la mia nazione d'alcuna

20 Per questa cagione adunque v ho chiamati, per vedervi, e per parlarvi: perciochè per la speranza d'Israel son circondato di que-

sta catena.

21 Ma essi gli dissero, Noi non abbiam ricevute alcune lettere di Giudea intorno a te: nè pure è venuto alcun de fratelli, ch'abbia

rapportato, o detto alcun mal di te-22 Ben chieggiamo intender da te ciò che tu senti: perciochè, quant' è a cotesta setta, ci è noto

che per tutto è contradetta. 23 Ed, avendogli dato un giorno, vennero a lui nell' albergo in gran numero: ed egli sponeva, e testifi-cava loro il regno di Dio: e, per la legge di Moise, e per li profeti, dalla mattina fino alla sera, persuadeva loro le cose di Gesù.

24 Ed alcuni credettero alle cose da lui dette: ma gli altri non cre-

devano. 25 Ed. essendo in discordia gli uni con gli altri, si dipartirono. avendo loro Paolo detta questa unica parola, Ben parlò lo Spirito Santo a' nostri padri per lo profeta

Isais: 26 Dicendo, Va' a questo popolo,

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXVIII.

ma non vedrete: 27 Perciochè il cuor di questo popolo è ingrassato, ed odono gravemente con gli orecchi, ed ammic-cano con gli occhi: che talora non veggano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io gli sani.

28 Sappiate adunque che questa salute di Dio è mandata a' Gentili,

edigli, Vol udirete bene, ma non in-tenderete: vol riguarderete bene, 29 E, quando egli ebbe dette queste cose, i Giudei se n'andarono,

avendo gran quistione fra lore stessi. 30 E Paolo dimorò due anni in-

tieri in una sua casa tolta a fitto. ed accoglieva tutti coloro che venivano a lui ;

31 Predicando il regno di Dio, el insegnando le cose di Gesti Cristo, con ogni franchezza, senza divieto.

# EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO

# A' ROMANI.

CAP. I. PAOLO, servo di Gesti Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'evangelo di Dio: 2 (Il quale egli avea innansi pro-messo, per il suoi profeti, nelle scritture sante:)

3 Intorno al suo Figliuolo, Gesù Cristo, nostro Signore: 4 Fatto del seme di David, secon-

do la carne: diffinito Figliuol di Dio in potenza, secondo lo Spirito della santità, per la risurrezion da' morti: 5 Per lo quale noi abbiam ricevu-

to grazia, ed apostolato, all'ubbi-dienza di fede fra tutte le Genti, per lo suo nome:

6 Fra le quali siete ancora voi, chiamati da Gesù Cristo:

7 A voi tutti, che siete in Roma, amati da Dio, santi chiamati: Grazia, e pace a vol, da Dio, no-stro Padre, e dal Signor Gesù Cri-

8 Imprima io rendo grazie all' Id-dio mio per Gesù Cristo, per tutti voi, che la vostra fede è publicata

per tutto'l mondo.

9 Perciochè Iddio, al quale io servo nello spirito mio, nell' evangelo del suo Figliuolo, m'è testimonio, ch'io non resto mai di far menzione di voi ;

10 Pregando del continuo nelle mie orazioni di poter venire a voi: se pure, per la volontà di Dio, in fine una volta mi sarà porta la commodità di fare il viaggio.

11 Perciochè io disidero sommamente di vedervi, per comunicarvi alcun dono spirituale, aciochè siate confermati

12 E questo è, per esser congiun-tamente consolato in voi, per la \* 148

fede comune fra noi, vostra, e

13 Or, fratelli, io non voglio ch'ignoriate che molte volte io ho pro-posto di venire a voi, acioche io abbia alcun frutto fra voi, come ancora fra l'altre Genti: ma sone stato impedito infino ad ora.

14 Io son debitore a' Greci, ed a

Barbari: a'savi, ed a' passi. 15 Così, quant' è a me, io son presto ad evangelizzare exiandio a voi che *siete* in Roma.

16 Perciochè io non mi vergogno dell' evangelo di Cristo: conciosiacosach' esso sia la potenza d Dio in salute ad ogni credente: al Giudeo imprima, poi anche al

Greco. 17 Perciochè la giustizia di Dioè rivelata in esso, di fede in fede: secondo ch'egli è scritto, E'l giu-

sto vivera per fede. 18 Conciosiacosachè l'ira di Dio si palesi dal cielo sopra ogni empietà ed ingiustisia degli uomini, i quali ritengono la verità in ingiusticia: 19 Imperochè, ciò che si può co-noscer di Dio è manifesto in loro: perciochè Iddio l'ha manifestato

20 Conciosiacosachè le cose invisibili d'esso, la sua eterna po-tenza, e Deità, essendo fin dalla creasion del mondo intese per l'opere sue, si veggano chiaramente,

aciochè sieno inescusabili. 21 Perciochè, avendo conosciuto

Iddio, non però l'hanno glorifica-to, nè ringrasiato, come Iddio: anzi sono invaniti ne'lor ragionamenti, e l'insensato lor cuore è stato intenebrato.

22 Dicendosl esser savi, son dive-

nuti passi.

## EPISTOLA A' ROMANI, I. II.

23 Ed hanno mutata la gloria | iell' incorruttibile Iddio nella simiglianza dell' imagine dell' uomo corruttibile, e degli uccelli, e delle bestle a quattro piedi, e de' rettili. 24 Perciò ancora Iddio gli ha ab-

bandonati a bruttura, nelle concupiscenze de lor cuori, da vituperare i corpi loro gli uni con gli altri:

25 Essi, c'hanno mutata la verità di Dio in mensogna, ed hanno aiorata, e servita la creatura, la-sclato l' Creatore, ch'è benedetto

in eterno. Amen. 26 Perciò, Iddio gli ha abbando-nati ad affetti infami: conclosiacosachè anche le lor, femmine abbiano mutato l'uso naturale in quello ch'è contr'a natura :

27 E simigliantemente i maschi, lasciato l'uso natural della femmina, si sono accesi nella lor libidine gli uni inverso gli altri, commettendo maschi con maschi la disonestà, ricevendo in loro stessi 'l pagamento del loro errore qual si conveniva.

28 E, siccome non hanno fatta stima di riconoscere Iddio, così gli ha Iddio abbandonati ad una mente reproba, da far le cose che non al convengono:

29 Essendo ripieni d'ogni ingiustizia, di fornicazione, di malvagità, d'avarisia, di malisia: pieni d'invidia, di micidio, di contesa,

li fraude, di malignità ;

30 Gavillatori, maldicenti, nemici di Dio, ingluriosi, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti a padri, ed a madri;

31 Insensati, senza fede ne' patti, sensa affesion naturale, impla-

cabili, spietati:

32 I quali, avendo riconosciuto il diritto di Dio, che coloro che fanno cotali cose son degni di morte, non sol le fanno, ma ancora acconsentono a coloro che le commettono.

#### CAP. II.

PERCIO, o uomo, chiunque tu sij, che giudichi, tu sei ine-scusabile: perciochè, in ciò che giudichi altrui, tu condanni te stesso: conciosiacoaschè tu che giu-dichi facci le medesime cose.

2 Or noi sappiamo che'l giudicio di Dio è, secondo verità, sopra coloro che fanno cotali cose.

3 E stimi tu questo, o uomo, che giudichi coloro che fanno cotali cose, e le fai, che tu scamperai'l giudicio di Dio?

4 Overo, sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, e della sua pazienza, e lentezza ad adirarsi; non conoscendo che la benignità di Dio ti trae a penitenza?

5 Là dove tu, per la tua durezza. e cuore che non sa ravvedersi, t'ammassi a guisa di tesoro ira, nel giorno dell' ira, e della manifestazione del giusto giudicio di

Dio: 6 Il quale renderà a clascuno se

condo le sue opere :

Cioc, la vita eterna a coloro che, con preseveranza in buone opere, procacciano gioria, onore. d immortalità :

8 Ma a coloro che son contenziosi, e non ubbidiscono alla verità, anzi ubbidiscono all' ingiustisia, soprasta indegnazione, ed ira.
9 Tribolazione, ed angoscia so prastà ad ogni anima d'uomo che

fa il male: del Giudeo primieramente, e poi anche del Greco:

10 Ma gloria, ed onore, e pace, sard a chiunque fa il bene: al Giudeo primieramente, poi anche al Greco:

11 Perciochè appo Iddio non v'è riguardo alla qualità delle persone. 12 Imperochè tutti coloro ch'avranno peccato sensa la legi riranno senza la legge; e tutti co-loro ch'avranno peccato, avendo la legge, saranno giudicati per la

egge : 13 (Perciochè, non gli uditori della legge son giusti appo Iddio: ma coloro che mettono ad effetto la

legge saranno giustificati.

14 Perciochè, poichè i Gentili, che non hanno la legge, fanno di natura le cose della legge, essi non avendo legge, son legge a sè stessi:
15 I quali mostrano, che l'opera
della legge è scritta ne lor cuori
per la testimonianza che rende loro la lor coscienza : e perciochè l lor pensieri infra sè stessi si scu-

sano, od anche s'accusano:) 16 Nel giorno che Iddio giudi-cherà i segreti degli uomini, per Gesù Cristo, secondo'l mio evan-

gelo. 17 Ecco, tu sei nominato Giudeo, e ti riposi in sulla legge, e ti giorij in Dio;

18 E conosci la sus volontà, e discerni le cose contrarie, essendo

ammestrato dalla legge; 19 E ti dai a credere d'esser guida

de' ciechi, lume di coloro che son nelle tenebre; 20 Ammaestrator degli scempi,

dottor degl' idioti; e d'avere la forma della conoscenza, e della verità nella legge.

21 Tu adunque, ch'ammaestri gli altri, non ammaestri te stesso ? su,

### EPISTOLA A' ROMANI, II. III.

che predichi che non convien ru-

bare, rubi?
22 Tu, che dici che non convien commettere adulterio, commetti adulterio? tu, ch'abbomini gl'idoli, commetti sacrilegio ?

23 Tu, che ti glorij nella legge, disonori Iddio per la trasgression

della legge?

24 Conciosiacosachè 1 nome di Dio sia per voi bestemmiato fra i Gentili : siccome è scritto.

25 Perciochè ben giova la circon-cisione, se tu osservi la legge: ma, se tu sei trasgreditor della legge. la tua circoncisione divien pre-

puzio. 26 Che se gl' incirconcisi osservano gli statuti della legge, non sarà il lor prepusio reputato circonci-

27 E, se'l prepuzio ch'è di natura, adempie la legge, non giudichera egli te, che, con la lettera, e con la circoncisione, sei trasgreditor della

legge ? 28 Perciochè non è Giudeo colui, che l'é in palese : e non é circoncisione quella, ch'è palese nella

carne:

29 Ma Giudeo è colui, che l'è occulto: e la circoncisione è quella del cuore in ispirito, non in lettera: e d'un tal Giudeo la laude non è dagli uomini, ma da Dio.

CAP. III.

UALE è dunque il vantaggio del Giudeo? o, quale è l'utilità della circoncisione? 2 Grande per ogni maniera: im-

prima invero, in ciò che gli oracoli di Dio furono loro fidati.

3 Perciochè, che è egli, se alcuni sono stati increduli ? la loro incredulità annullerà essa la fede di Dio ?

4 Così non sia : anzi, sia Iddio verace, ed ogni uomo bugiardo: sic-come è scritto, Aciochè tu sii giustificato nelle tue parole, e vinca

quando sei giudicato. 5 Or, se la nostra ingiustizia com-menda la giustizia di Dio, che di-remo? Iddio è egli ingiusto, quando egli impone punizione? lo parlo

umanamente. 6 Cost non sia : altrimenti, come

giudicherebbe Iddio il mondo? 7 Imperochè, se la verità di Dio per la mia menzogna è soprabbondata alla sua gloria, perchè sono io ancora condannato come pecca-

tore ? 8 E non dirassi, (come siamo infamati, e come alcuni dicono che noi diciamo,) Facciamo i mali, aciochè ne avvengano i beni? de \* 150

quali la condannazione è giusta. 9 Che dunque? abbiamo noi qua. che eccellenza? del tutto no : conciosiacosachè innanzi abbiamo con vinti tutti, così Giudei come Greci. ch'essi son sotto peccato:

10 Siccome è scritto, Non v'è al

cun giusto, non pure uno. 11 Non v'è alcuno ch'abbia interdimento, non v'è alcuno che ricer-

chi Iddio. 12 Tutti son diviati, tutti quanti son divenuti da nulla : non ve si cuno che faccia bene, non pure

13 La lor gola è un sepolero sperto: hanno usata fraude con le lor lingue: o'd un veleno d'aspidi sotto

alle lor labbra : 14 La lor bocca è piena di mala-

dizione, e d'amaritudine: 15 I lor piedi son veloci a spande

re il sangue: 16 Nelle lor vie v'e ruina, e calsmità:

17 E non hanno conosciuta is via della pace:

18 Il timor di Dio non è davanti agli oochi loro.

19 Or noi sappiamo che, qualuque cosa dica la legge, paria a coloro che son nella legge: sciochi ogni bocca sia turata, e tutto! mondo sia sottoposto al giudicio di

20 Perciochè niuna carne serà giustificata dinanzi a lui per l'opere della legge: concingiacosache per la legge sis data conoscens del peccato.

21 Ma ora, senza la legge, la giu-stizia di Dio è manifestata, ala quale rendono testimoniama la

legge, ed i profeti.

22 La giustizia, dico, di Dio, per la fede in Gesù Cristo, inverso tut ti, e sopra tutti i credenti : percio chè non v'è distinzione :

23 Conciosiacosachè tutti abbiano peccato, e sieno privi della gioria di Dio;

24 Essendo gravemente giustifcati per la grazia d'esso, per la re-

densione ch'é in Cristo Gesù: 25 Il quale Iddio ha innanzi ordi nato, per purgamento col suo san-

gue, mediante la fede : per mostra la sua giustizia, per la remissione de' peccati che sono stati immansi. nel tempo della pazienza di Dio ;

26 Per mostrar, dico, la sua giustizia nel tempo presente: acioché egli sia giusto, e giustificante co lui ch'é della fede di Gesù.

27 Dove è adunque il vanto? E-gli è schiuso. Per qual legge? Dell' opere ? No : anzi, per la legge della fede.

### EPISTOLA A' ROMANI, III.-V.

28 Noi adunque conchiudiamo per la legge, ma per la giustizia he l'uomo è giustificato per fede, della fede. he l'uomo è giustificato per fede, enza l'opere della legge.

29 Iddio è egli Dio sol de' Giudei è ion l'è egli eziandio de' Gentili ? cero, egli l'è eziandio de' Gentili : 30 Poi che v'è un solo Iddio, il

jual giustificherà la circoncisione alla fede, e'l prepuzio per la fede. 31 Annulliamo noi adunque la egge per la fede? Così non sia: nzi stabiliamo la legge.

CAP. IV.

'HE diremo adunque che'l padre nostro Abraham abbia otenuto secondo la carne?

2 Perchè, se Abraham è stato riustificato per l'opere, egli ha di

the gloriarsi: ma egli non ha nulla li che gloriarsi appo Iddio. 3 Imperochè, che dice la scrittu-a? Or Abraham credette a Dio, e no gli fu imputato a giustisia. 4 Or, a colui ch'opera, il premio

10n è messo in conto per grazia.

na per debito.

5 Ma, a colui che non opera, ansi rede in colui che giustifica l'empio, a sua fede gli è imputata a giustiria.

6 Come ancora David dice la besitudine seer dell' uomo, a cui Idtio imputa la giustizia senza opere: dicendo.

Beati coloro, le cui iniquità son rimesse, ed i cui peccati son co-

8 Beato l'uomo, a cui il Signore

non avrà imputato peccato. 9 Or danque, questa beatitudine ade ella sol nella circoncisione, yero anche nel prepusio? con-losiacosachè nol diciamo che la ede fu imputata ad Abraham a

riustizia. 10 In che modo dunque gli fu ella mputata? mentre egli era nella irconcisione, o mentre era nel prepuzio? non mentre era nella

irconcisione, anzi nel prepusio. 11 Poi ricevette il segno della circoncisione, suggello della giustisia lella fede, la quale egii avea avu-a, mentre egli era nel prepusio: ffin d'esser padre di tutti coloro he credono essendo nel prepusio, sciochè ancora a loro sia imputata

a giustisia: 12 E padre della circoncisione a ispetto di coloro che, non solo ion della circoncisione, ma esianion della circoncisione, ma exam-lio seguono le pedate della fede del padre nostro Abraham, la quale ugli sobe mentre era nel prepuzio. 13 Perciochè la promessa d'esse-

re erede del mondo non fu fatta d Abraham, od alla sua progenie, \* 151

14 Conciosiacosachè, se coloro che son della legge sono eredi, la fede sia svanita, e la promessa annullata:

15 Perciochè la legge opera ira: conclosiacosachè dove non è legge, eziandio non vi sia trasgressione.

16 Perciò, è per fede, affin d'esser per grazia: aciochè la promessa sia ferma a tutta la progenie : non a quella solamente ch'é della legge, ma esiandio a quella ch'é della fede d'Abraham : il quale,

17 (Secondo che è scritto, Io t' ho costituito padre di molte nazioni,) è padre di tutti noi : davanti a Dio, a cui egli credette, il qual fa vivere i morti, e chiama le cose che non

sono, come se fossero :

18 ll quale contr' a speransa in isperanza credette: per divenir pa-dre di molte nazioni, secondo che *eli* era stato detto. Così sarà la tua progenie.

19 E, non essendo punto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già ammortito, essendo el d'eta presso di cent' anni: nè all'ammortimento della matrice di Sara.

20 E non istette in dubblo per incredulità intorno alla promessa di Dio; anzi fu fortificato per la fede,

dando gloria a Dio. 21 Ed, essendo pienamente accer-tato che ciò ch'egli avea promesso,

era anche potente da farlo 22 Laonde ancora ció gli fu im-

putato a glustisia.

23 Or, non per lui solo è scritto che gli fu imputato: 24 Ma ancora per noi, a' quali sarà imputato: i quali crediamo in colui c'ha suscitato da' morti Gesù. nostro Signore:

25 Il quale è stato dato per le nostre offese, ed è risuscitato per la

nostra giustificazione.

CAP. V.

IUSTIFICATI adunque per fede, abbiamo pace appo Iddio, per Gesù Cristo, nostro Si-

2 Per lo quale ancora abbiamo avuta per la fede introduzione in questa grazia, nella quale sussistiamo, e ci gioriamo nella speran-za della gioria di Dio.

3 E non sol *questo*, ma ancora ci gloriamo nell' afflizioni ; sapendo

che l'afflizione opera pazienza: 4 E la pazienza sperienza, e l'ispe-rienza speranza.

5 Or la speranza non confonde: perciochè l'amor di Dio è sparso

#### EPISTOLA A' ROMANI, V. VI.

to che ci è stato dato. 6 Perchè, mentre eravamo ancor

senza forza, Cristo è morto per gli

empi, nel suo tempo.

7 Perciochè, appena muore alcuno per un giusto: ma pur per
un uomo da bene forse ardirebbe alcuno morire. 8 Ma Iddio commenda l'amor suo verso noi, in ciò che, mentre era-

vamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.

9 Moito maggiormente adunque,

essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo per lui salvati dal-l'ira. 10 Perchè se, mentre eravamo

nemici, siamo stati riconciliati con Dio per la morte di suo Figliuolo; molto maggiormente, essendo riconciliati, saremo salvati per la vita d'esso.

11 E non sol questo, ma ancora ci gioriamo in Dio, per lo Signor nostro Gesù Cristo, per lo quale ora abbiamo ricevuta la riconcilia-

sione 12 Perciò, siccome per un' uomo il peccato è entrato nel mondo, e per lo peccato la morte : ed in questo modo la morte è trapassata in tutti gli uomini, per esso nel quale tutti hanno peccato: così è egli in questo.

13 Oerciochè fino alla legge ilpeccato era nel mondo: or il peccato non è imputato, se non v'è

14 Ma la morte regnò da Adamo infino a Moisè, eziandio sopra coloro che non aveano peccato alla somiglianza della trasgressione d'Adamo, il quale è figura di colui che doves venire.

cae doves venur.

15 Ma pure la grazia non è come
l'offesa : perciochè, se per l'offesa
dell' uno que' molti son morti;
molto più è abbondata inverso quegli altri molti la grazia di Dio, e'l
dono, per la grazia dell' un' uomo
Gesù Cristo.

16 Ed anche non è il dono come ciò ch'é venuto per l'uno c'ha pec-cato: percioche il giudicio é d'una offesa a condannazione : ma la gra-

zia è di molte offese a giustizia. 17 Perciochè, se per l'offesa di quell' uno la morte ha regnato per esso uno; molto maggiormente coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, e del dono della giustizia, regneranno in vita, per l'u-no, ch'è Gesù Cristo. 18 Siccome adunque per una of-

fesa il giudicio è passato a tutti gli uomini, in condannazione: così ancora per una giustizia la grazia \* 152

ne' cuori nostri per lo Spirito San- i è passata a tutti gli uomini, in ginstificazion di vita.

19 Perciochè, siccome per la disubbidienza dell' un' uomo que molti sono stati costituiti peccatori; così ancora per l'ubbidiensa dell' uno quegli *altri* molti saran-no costituiti giusti.

20 Or la legge intervenne, acio-chè l'offesa abbondasse : ma, dove il peccato è abbondato, la grasis è

soprabbondata:
21 Aciochè, siccome il peccato ha regnato nella morte; costar-cora la grazia regni per la ginsti-zia, a vita eterna; per Gesu Cristo, nostro Signore.

CAP. VL **THE diremo adunque! rimar**remo noi nel peccato, acioche la grazia abbondi ?

2 Cost non sia: noi, che siamo morti al peccato, come vivereno

ancora in esso i

3 Ignorate voi, che noi tutti, che siamo stati battessati in Gesù Cristo, siamo stati battemati nella su morte?

4 Noi siamo adunque stati con lui seppelliti per lo battesimo, s morte: aciochè, siccome Cristo risuscitato da morti per la giora del Padre, noi ancora simigi mente caminiamo in novità d

5 Perciochè, se siamo stati innestati con Cristo alla conformita della sua morte, certo lo saremo ancora a quella della sua risurre-

zione. 6 Sapendo questo, che'l nostre vecchio uomo è stato con lui cro cifisso, aciochè l' corpo del peccato sia annullato, affinchè noi non

serviamo più al peccato. 7 Conciosiacosachè colui ch'e morto sia sciolto dal peccato.

8 Or, se siamo morti con Cristo.

noi crediamo ch'altresì viveremo con lui.

9 Sapendo che Cristo, essendo risuscitato da'morti, non muore più: la morte non signoreggia più sopra lui.

 Perciochè, ciò ch'egli è morte è morto al peccato una volta : ma

ciò ch'egli vive vive a Dio. 11 Così ancora voi reputate che ben siete morti al peccato; ma che vivete a Dio, in Cristo Gesù.

nostro Signore. 12 Non regni adunque il peccab nel vostro corpo mortale, per ub

bidirgli nelle sue concupiscenze. 13 E non prestate le vostre membra ad essere armi d'iniquità al peccato: ansi presentate voi ster-

#### EPISTOLA A' ROMANI, VI. VII.

si a Dio, come di morti fatti viventi: e le vostre membra ad es-

sere armi di giustizia a Dio. 14 Percioche il peccato non vi si-gnoreggerà: conciosiacosache non siate sotto la legge, ma sotto la

grazia.

15 Che dunque? peccheremo noi, perciochè non siamo sotto la legre, ma sotto la grazia! Cost non

16 Non sapete voi, ch'a chiunque vi rendete servi per ubbidirgii, siete servi a colui a cui ubbidite: o li peccato a morte, o d'ubbidienza

a glustizia ?

17 Or, ringraziato sia Iddio, ch' eravate servi dei peccato: ma ave-te di cuore ubbidito alla forma della dottrina, nella qual siete stati tramutati.

18 Or, essendo stati francati dal peccato, voi siete stati fatti servi

lella giustisia:

19 (lo parto nella maniera degli nomini, per la debolezza della vostra carne:) perciochè, siccome già prestaste le vostre membra ad seser serve alla bruttura, ed all' ini quità, per commetter l'iniquità; così ora dovete prestare le vostre membra ad esser serve alia giu-itizia, a santificazione.

20 Perciochè, allora che voi eravate servi del peccato, voi eravate

ranchi della giustisia.

21 Qual frutto adunque avevate illora nelle cose, delle quali ora ri vergognate? conciosiacosachè a fin d'esse sia la morte.

22 Ma ora, essendo stati francati ial peccato, e fatti servi a Dio, roi avete il vostro frutto a santifiazione, ed alla fine vita eterna.

23 Perciochè il salario del peccao e la morte: ma il dono di Dio e a vita eterna, in Cristo Gesti, notro Signore.

CAP. VII.

I GNORATE voi, fratelli, (percio-chè io parlo a persone ch' han-io conoscensa della legge,) che la egge signoreggis l'uomo per tut-o'i tempo ch'egli è in vita? 2 Conclosiacosachè la donna ma-

itata sia per la legge obbligata al narito, mentre egli vive: ma, se'l narito muore, ella è sciolta dalla

egge del marito. 3 Perciò, mentre vive il marito, lla sara chiamata adultera, se diien moglie d'un' altro marito: na, quando'l marito è morto, ella liberata da quella legge: talchè ion è adultera, se divien moglie 'un' altro marito.

4 Così adunque, fratelli miei, an-\* 153

cora voi siete divenuti morti alla legge, per lo corpo di Cristo, per essere ad un'altro, ch'è risuscitato da' morti, aciochè noi fruttifichiamo a Dio.

5 Percioche, mentre eravamo nella carne, le passioni de peccati, le quali *erano mosse* per la legge, operavano nelle nostre membra.

per fruttificare alla morte.

6 Ma ora siamo sciolti della legge, essendo morti a quello, nel quale eravamo ritenuti: talchè serviamo in novita di spirito, e non in vecchiezza di lettera.

7 Che diremo adunque? che la legge sia peccato? Cost non sia: anzi, io non avrei conosciuto'l peccato, se non per la legge: perciochè io non avrel conosciuta la concupiscenza, se la legge non di-cesse, Non concupire.

8 Ma'l peccato, presa occasione per questo comandamento, ha ope-

rata in me ogni concupiscense.

9 Percioche, senza la legge il p cato è morto. E tempo fu, ch'io, senza la legge, era vivente : ma, sendo venuto Il comandamento, il peccato rivisse, ed io morii. 10 Ed io trovai, che'l comanda-

mento, ch'é a vita, esso mi tornava

a morte.

11 Perciochè il peccato, presa oc-casione per lo comandamento, m'ingannò, e per quello m'uccise. 12 Talchè, ben è la legge santa, e'i comandamento santo, e giusto,

e buono. 13 Emmi adunque ciò ch'è buo-no divenuto morte? Così non sia: ansi i peccato m'é divenuto morte: acioche appaia che'i peccato, per quello ch'è buono, m'opera la morte: affin che per lo comanda-mento il peccato sia renduto stremamente peccante. 14 Perciochè noi sappiamo che la

legge è spirituale : ma io son car-nale, venduto ad esser sottoposto

al peccato.

15 Conciosiacosach' io non riconosca ciò ch' io opero: perciochè,
non ciò ch' io voglio quello fo: ma, ciò ch' io odio quello fo.

16 Or, se ciò ch'io non voglio quello pur fo, io acconsento alla legge ch' ella è buona.

17 Ed ora non più io opero quello, anzi l'opera il peccato ch'abi-

ts in me.

18 Perciochè lo so che in me. cioè, nella mia carne, non abita alcun bene: conciosiacosachè ben sia appo me il volere: ma di com-piere il bene, io non ne trovo il modo.

19 Perciochè, il bene ch'io voglio

# EPISTOLA A' ROMANI, VII. VIII.

io nol fo: ma il male ch'io non : voglio quello fo.

20 Or, se ciò ch'io non voglio quello fo, non più io opero quello, anzi l'opera il peccato ch'abita in

21 Io mi trovo adunque sotto questa legge, che, volendo fare il bene, il male è appo me. 22 Perciochè io mi diletto nella

legge di Dio, secondo l'uomo di dentro:

23 Ma io veggo una altra legge nelle mie membra, che combatte contr' alla legge della mia mente, e mi trae in cattività sotto alla legge del peccato, ch'è nelle mie membra.

24 Misero me uomo! chi mi trarrà di questo corpo di morte?

25 lo rendo grazie a Dio, per Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso adunque, con la mente, servo alla legge di Dio: ma, con la carne, alla legge del peccato.

#### CAP. VIII.

RA dunque non v'è alcuna condannazione per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non caminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito.

2 Perciochè la legge dello Spirito della vita, in Cristo Gesù, m'ha francato dalla legge del peccato, e

della morte. 3 Imperochè (ciò ch' era impossibile alla legge, in quanto che per la carne era senza forza) Iddio, mandato il suo proprio Figliuolo, in forma simigliante alla carne del peccato, e per lo peccato, ha con-dannato il peccato nella carne:

4 Aciochè la giustizia della legge s'adempia in noi, i quali non caminiamo secondo la carne, ma se-

condo lo Spirito.

5 Perciochè coloro che son secondo la carne, pensano, ed hanno l'animo alle cose della carne: ma coloro che son secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito.

6 Imperochè ciò a che la carne pensa, ed ha l'animo, è morte: ma

ciò a che lo Spirito pensa, ed ha

l'animo, è vita, e pace. 7 Conciosiacosachè'i pensiero, e l'affezion della carne sia inimicisia contr'a Dio: perciochè ella non si sottomette alla legge di Dio: im-

perochè non pure anche può-8 E coloro che son nella carne

non possono piacere a Dio. 9 Or voi non siete nella carne, anzi nello Spirito, se pur lo Spirito di Dio abita in voi: ma, se alcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui.

10 E. se Cristo è in voi, ben è il corpo morto per lo peccato: ma lo Spirito è vita per la giustizia.

Il E, se lo Spirito di colui c'a risuscitato Gesù da' morti abia in voi, colui che risuscitò Cristi da'morti vivifichera ancora i vostri corpi mortali, per lo suo Spirito, ch'abita in voi.

12 Perciochè, fratelli, noi siamo debitori, non alla carne, per viver

secondo la carne.

13 Perciochè, se voi vivete se condo la carne, voi morrete: ms, se per lo Spirito mortificate gii si ti del corpo, voi viverete. 14 Conclosiacosachè tutti coloro,

che son condotti per lo Spirito di

Dio, sieno figliuoli di Dio. 15 Perciochè voi non avete di

nuovo ricevuto lo Spirito di servitù, a timore: anzi avete ricevuto lo Spirito d'adottazione, per lo quale gridiamo Abba, Padre

16 Quel medesimo Spirito rende testimonianza allo spirito nostro, che noi siam figliuoli di Dio.

17 E, se siam figliuoli, siamo an cora eredi: eredi di Dio, e coeredi di Cristo: se pur sofferiamo con lui, aciochè ancora con lui siamo

glorificati. 18 Perciochè io fo ragione che le sofferenze del tempo presente non

son punto ad agguagliare alla gio ria che sarà manifestata inverso noi.

19 Conciosiacosachè l'intento, el disiderio del mondo creato aspetti la manifestazione de' figliuoli d Dio.

20 Perciochè il mondo creato è sottoposto alia vanità, non di su propia inclinazione, ma per colu che l'ha sottopoato ad essa.

21 In isperanza che'l mondo cresto ancora sarà liberato dalla servitù della corruzione, e messo nella libertà della gloria de' figliuoli di

Dio. 22 Perciochè noi sappiamo che fino ad ora tutto'l mondo creato

geme insieme, e travaglia.

23 E non solo esso, ma ancora noi stessi, ch'abbiamo le primire dello Spirito: noi stessi, dico, ge miamo in noi medesimi, aspettando l'adottazione, la redenzion del nostro corpo.

24 Perciochè noi siamo salvati per isperanza: or la speranza la qual si vede non è speranza: per ciochè, perchè spererebbe altri an-cora ciò ch' egli vede ?

25 E, se speriamo quello che non veggiamo, noi l'aspettiamo con pazienza.

26 Parimente ancora lo Spirito

### EPISTOLA A' ROMANI, VIII. IX.

colleva le nostre debolezze: perlobbiam pregare, come si conviene: ma lo Spirito interviene egli stesso per noi con sospiri ineffabili.

27 E colui ch'investiga i cuori conosce qual sia il sentimento, e l'affetto dello Spirito: conciosiacosach' esso intervenga per li san-

ti, secondo Iddio

28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, a coloro ch'amano Iddio: i quali son chiamati secondo il suo proponimento.

29 Perciochè coloro ch' egli ha innanzi conosciuti, gli ha eslandio predestinati ad esser conformi al-l'imagine del suo Figliuolo: aciochè egli sia il primogenito fra molti fratelli.

30 E coloro ch'egli ha predesti-nati, essi ha esiandio chiamati: e coloro ch' egli ha chiamati, essi ha eziandio giustificati : e coloro ch'egli ha giustificati, essi ha exiandio glorificati.

31 Che diremo noi adunque a queste cose? Se Iddio ¿ per noi, chi

eard contr's noi?

32 Colui certo, che non ha risparmiato il suo propio Figliuolo, ansi l' ha dato per tutti noi, come non ci donerebbe egli ancora tutte le cose con lui?

33 Chi fara accusa contr'agli eletti di Dio? Iddio e quel che giu-

stifica.

34 Chi sarà quel che glí condanni ? Cristo e quel che è morto, ed oltr'a ciò ancora è risuscitato: il quale eziandio è alla destra di Dio, il quale esiandio intercede per noi. 35 Chi ci separerà dall' amor di

Cristo? sard egli afflixione, o distretta, o persecusione, o fame, o nudità, o pericolo, o spada?

36 (Siccome è scritto, Per amor di te tuttodi siamo fatti morire: noi siamo stati reputati come pecore del macello.)

37 Anzi, in tutte queste cose noi siamo di gran lunga vincitori per

colui che ci ha amati.

38 Perciochè io son persuaso, che nè morte, nè vita, nè angeli, nè principati, nè podestà, nè cose presenti, nè cose future :

39 Nè altezza, nè profondità, nè alcuna altra creatura, non potrà separarci dall'amor di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

CAP. IX

O dico verità in Cristo, io non mento, rendendomene insieme testimonianza la mia coscienza per lo Spirito Santo:

2 Ch'io ho gran tristezza, e conti-

nuo dolore nel cuor mio. 3 Perciochè desidererei d'essere

io stesso anatema, riciso da Cristo, per li mici fratelli, mici parenti secondo la carne :

4 I quali sono Israeliti, de' quali l'adottazione, e la gioria, ed i patti, e la costituzion della legge, e'l servigio divino, e le promesse :

5 De' quali sono i padri, e de' quali è uscito, secondo la carne, il Cristo, il quale è sopra tutti Iddio

benedetto in eterno. Amen.

6 Tuttavolta non è che la parola di Dio sia caduta a terra : conciosiacosaché non tutti coloro che sono d' Israel, sieno Israel.

7 Ed anche, perchè son progenie d'Abraham, non sono però tutti figliuoli : anzi, In Isaac ti sara no-

minata progenie.

8 Cloe, non quelli che sono i figliuoli della carne, son figliuoli di Dio: ma i figliuoli della promessa son reputati per progenie.

9 Perciochè questa fu la parola della promessa, In questa medesima stagione io verrò, e Sara avrà

un figliuolo.

10 E non solo Abraham, ma ancora Rebecca, avendo conceputo d'un medesimo, cioè, d'Isaac, no-

stro padre, udi questo:

11 Perciochè, non essendo ancora nati i figliuoli, e non avendo fatto bene, o male alcuno ; (aciochè il proponimento di Dio secondo l'elezione dimorasse fermo, non per l'opere, ma per colui che chia-

ma;)
12 Le fu detto, Il maggiore ser-

13 Secondo ch'egli è scritto, Io ho amato Iacob, ed odiato Esaù.

14 Che diremo adunque? egli iniquità appo Iddio? Così non

15 Perciochè egli dice a Moisè, Io avrò mercè di chi avrò mercè, e farò misericordia a chi farò misericordia.

16 Egli non è adunque di chi vuo-

le, ne di chi corre, ma di Dio che fa misericordia.

17 Conciosiacosachè la scrittura dica a Faraone, Per questo stesso t'ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, ed aciochè il mio nome sia predicato per tutta la

18 Così, egli fa misericordia a cui egli vuole, ed indura chi egli

19 Tu mi dirai adunque, Perchè si cruccia egli ancora? perciochè,

chi può resistere alla sua volontà i 20 Anzi, o uomo, chi sei tu, che replichi a Dio? la cosa formata

# EPISTOLA A' ROMANI, IX. X.

ella al formatore, Perchè! m hai fatto così i

21 Non ha il vasellaio la podestà sopra l'argilla, da fare d'una medesima massa un vaso ad onore, ed

un' altro a disonore ?

22 Quanto meno se, volendo Id-dio mostrar la sus ira, e far conoscere il suo potere, pure ha com-portati con molta pasienza i vasi

dell' ira, composti a perdizione? 23 Aciochè ancora facesse conoscere le ricchesse della sua gioria sopra i vasi della misericordia, i

quali egli ha innanzi preparati a gloria i 24 I quali esiandio ha chiamati. clee, noi, non sol d'infra i Giudei,

ma anche d'infra i Gentili. 25 Siccome ancora egli dice in Osea, lo chiamerò Mio popolo, quel che non è mio popolo: ed A-

mata, quella che non è amata. 26 Ed avverrà che, là dove era loro stato detto, Voi non siete mio

popolo, saranno chiamati Figliao-li dell' Iddio vivente.

27 Ma Isaia sclama intorno ad Israel, Avvegnachè il numero de' figliuoli d' Israel fosse come la rena del mare, il rimanente solo sarà salvato:

28 Perciochè il Signore difinisce, e decide il fatto con giustizia: il Signore farà una decisione sopra la 29 E, come Isais aves innanzi

detto, Se'l Signor degli eserciti non ci avesse lasciato qualche seme, saremmo divenuti come Sodoma, e simili a Gomorra. 30 Che diremo adunque? Che i

Gentili, che non procacciavano la giustizia, hanno ottenuta la giu-stizia : anzi la giustizia che è per

31 Ma che Israel, che procaccia-va la legge della giustisia, non è pervenuto alla legge della giustisia. 32 Perchè? perciochè egli non 
l'ha procacciata per la fede, ma 
come per l'opere della legge: perciochè a sono intoppati nella pietra dell' intoppo.

33 Siccome è scritto, Ecco, io pongo in Sion una pietra d'intoppo, ed un sasso d'incappo: ma chiunque crede in esso non sarà

avergognato.

CAP. X.

RATELLI, l'afferion del mio cuore, e la preghiera ch'io fo a Dio per Israel, è a sua salute.

2 Perciochè io rendo loro testimonianza c'hanno il zelo di Dio, ma non secondo conoscenza

3 Conciosiacosachè, ignorando la \* 156

giustizia di Dio, e cercando di sta-bilir la lor propia giustizia, non si gieno sottoposti alla giustizia di 4 Perciochè il fin della legge è Cr-

sto, in giustizia ad ogni credente 5 Conciosiacosachè Moisè descri-

or to agrusticia che è per la leg-ge, Che l'uomo, ch'avrà fatte què-le cose, viverà per esse. 6 Ma la giustisia, che è per la fede, dice così, Non dir nel coor tuo, Chi salirà in cielo? Quest'è trarre Cristo a basso:

7 Overo, Chi scenderà nell' abisso? Quest'è ritrarre Cristo da

8 Ma, che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca, e nel tuo cuore. Quest'è la parola della fede, la qual noi predichiamo:

9 Che se tu confessi con la tua bocca il Signor Gesù, e credi nel tuo cuore ch' Iddio l'ha risuscitato

da' morti, sarai salvato.

10 Conclosiacosachè col cuore si creda a giustizia, e con la bocca si faccia confessione a salute.

Il Perciochè la scrittura dice, Chiunque crede in lui non sara

svergognato. 12 Conclosiacosachè non vi sia distinzione di Giudeo, e di Greco: perciochè uno stesso è il Signor di tutti, ricco inverso tutti quelli che l'invocano.

13 Imperochè, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà sal vato. 14 Come dunque invocheranne

essi colui, nel quale non hanno creduto? e come crederanno in colui, del quale non hanno udito parlare? e come udiranno, se non v'è chi predichi i 15 E come predicherà altri, se non

de mandato? Siccome è scritto. Quanto son belli i piedi di coloro ch'evangelimano la pace, ch'evangelizzano le cose buone !

16 Ma tutti non hanno ubbidito all'evangelo: perciochè Isaia dice. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione !

17 La fede adunque è dall'udita, e l'udita è per la parola di Dio.

18 Ma io dico, Non hanno egline udito! Anzi, il lor suono è uncito per tutta la terra: e le lor parole

finoagil estremi termini del mondo. 19 Ma io dico, Israel non ha e avuto alcun conoscimento? Mosse dice il primo, Io vi moverò a gelosis per una nazione che non è nazione; io vi provocherò a sdegno

per una gente stolta.
20 Ed Isaia arditamente dice, Io sono stato trovato da coloro che

#### EPISTOLA A' ROMANI, X. XI.

ion mi cercavano: son chiaranente apparito a coloro che non ni domandavano.

21 Ma. intorno ad Israel, dice. Io io tutto 'l dì stese le mani verso un opolo disubbidiente, e contradiente.

#### CAP. XI.

O dico adunque. Ha Iddio rigittato il suo popolo? Cut non sia: perciochè io ancora sono Israelita. lella progenie d'Abraham, della trirù di Beniamin.

2 Iddio non ha rigittato il suo po-solo, il quale egli ha innanzi conociuto. Non sapete voi ciò che la crittura dice nell'istoria d' Elia? ome eglisi richiama a Dio contr'ad

israel f dicendo.

3 Signore, hanno uccisi i tuoi proeti, ed hanno distrutti i tuoi altai, ed io son rimaso solo: ed anche ercano l'anima mia.

4 Ma, che gli disse la voce divi-na? Io m'ho riserbati settemila iomini, che non hanno piegato il rinocchio all' idolo di Baal

5 Così adunque ancora nel tempo resente è stato lasciato alcun rinanente, secondo l'elezion della

6 E, se é per grazia, non è più per pere : altrimenti, grasia non è più razia: ma, se è per opere, non è siù grazia: altrimenti, opera non : più opera.

7 Che dunque? Israel non ha otenuto quel ch'egli cerca : ma l' eezione l'ha ottenuto, e gli altri so-10 stati indurati, infino a questo

dorno.

8 Secondo ch'egli è acritto, Iddio a lor dato uno spirito di stordimeno, occhi da non vedere, ed orecchi a non udire

9 E David dice, Sia la lor mensa oro in laccio, ed in soprapprendi-nento, ed in intoppo, ed in retri-

10 Sieno i loro occhi oscurati da ion vedere, e piega loro del contino il dosso.

11 Io dico adunque, Sonsi eglino atoppati aciochè cadessero i Così ion sia: anzi, per la lor caduta è vvenuta la salute a Gentili, per

rovo**cargii a** gelos 12 Or. se la lor caduta è la richezza del mondo, e la lor diminuione la ricchessa de Gentili, quan-

o più *to sard* la lor pienessa i 13 Perciochè io parlo a voi Genti-i: in quanto certo sono apostolo e' Gentili, io onoro il mio ministe-

14 *Per provar se* in alcuna manie a posso provocare a gelosia que della mia carne, e salvare alcuni di loro.

15 Perciochè. se'l lor rigittamento ¿ la riconciliazion del mondo : qual sarà la loro assunzione, se non vita da' morti ?

16 Or, se le primizie son sante, la massa ancora *è santa* : e, se la radice è santa, i rami ancora son santi.

17 E, se pure alcuni de' rami sono stati troncati, e tu, essendo ulivastro, sei stato innestato in luogo loro, e fatto partecipe della radice, e della grassezza dell'ulivo:

18 Non gloriarti contr'a' rami: e, se pur tu ti glorij contr'a loro, tu non porti la radice, ma la radice

porta te. 19 Forse adunque dirai. I rami sono stati troncati, aciochè io fos-

si innestato. 20 Bene: sono stati troncati per l'incredulità, e tu stai ritto per la fede: non superbir nell'animo tuo,

ms temi: 21 Perciochè, se Iddio non ha riparmiati i rami naturali, guarda

che talora te ancora non risparmi. 22 Vedi adunque la benignità, e la severità di Dio: la severità, sopra coloro che son caduti : e la benignità, inverso te, se pur tu perseveri nella benignità : altrimenti, tu ancora sarai riciso.

23 E quegli ancora, se non perse-verano nell'incredulità, saranno innestati: perciochè Iddio è poten-

te da innestargli di nuovo. 24 Imperoche, se tu sei stato tagliato dall'ulivo che di natura *era* alvatico, e sei fuor dinatura stato innestato nell'ulivo domestico: naturali, saranno innestati nel pro-pio ulivo? quanto più costoro, che son rami 25 Perciochè lo non voglio, fra-

telli, ch'ignoriate questo misterio, (aciochè non siste presuntuosi in voi stessi,) che induramento è avvenuto in parte ad Israel, finche la pienezza de' Gentili sia entrata.

26 E così tutto Israel sarà salvato: secondo ch'egli è scritto, Il Li-beratore verrà di Sion, e torrà d'innanzi a sé le empietà di Iscob.

27 E questo sarà il patto ch'a-vranno da me, quando lo avrò tolti

via i lor peccati. 28 Ben sono essi nemici, quant'è all'evangelo, per voi : ma, quant'è all'elezione, sono amati per il padri.

29 Perciochè i doni, e la vocasione di Dio son senza pentimento. 30 Imperochè, siccome ancora voi già eravate disubbidienti a Dio; ma

ora avete ottenuta misericordia, per la disubbidienza di costoro:

# EPISTOLA A ROMANI, XI.—XIII.

31 Così ancora costoro al presente i sono stati disubbidienti; aciochè, per la misericordia che v'è stata fatta, essi ancora ottengano misericordia.

32 Perciochè Iddio ha rinchiusi sutti in disubbidienza, aciochè fac-

cia misericordia a tutti.

33 O profondità di ricchezze, e di sapienza, e di conoscimento di Dio! quanto è impossibile di rinvenire i suoi giudicij, e d'investigar le sue

34 Perciochè, chi ha conosciuta la mente del Signore, o chi è stato

auo consigliere? 35 O chi gli ha dato il primiero, e gliene sarà fatta retribuzione ?

36 Conciosiacosachè da lui, e per lui, e per amor di lui, sieno tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.

CAP. XII.

TO v'esorto adunque, fratelli, per le compassioni di Dio, che voi presentiate i vostri corpi, il vostro razional servigio, in ostia vivente,

santa, accettevole a Dio. 2 E non vi conformiate a questo secolo, anzi siate trasformati per la rinovazion della vostra mente: aciochè proviate qual sia la buona, accettevole, e perfetta volontà di

Dio. 3 Perciochè io, per la grasia che m'è stata data, dico a ciascuno ch'è fra voi, che non abbia alcun sentimento sopra ciò che conviene avere: anzi senta a sobrietà: secondo ch' Iddio ha distribuita a cia-

scuno la misura della fede. 4 Perciochè, siccome in uno stesso corpo abbiam molte membra, e

tutte le membra non hanno una

medesima operazione : 5 Così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo: e ciascun di noi è membro l'un del-

l'altro.

6 Or, avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata da-ta, se abbiam profezia, profetizzia-mo secondo la proporzion della fede;

' Se ministerio, attendiamo al ministerio; parimente il dottore at-tenda all'insegnare; 8 E colui ch'esorta, attenda al-

l'esortare; colui che distribuisce, faccialo in semplicità; colui che preside, con diligenza; colui che fa pere pietose, con allegrezza.

9 La carità sia senza simulazione :

abborrite il male, ed attenetevi fermamente al bene.

10 Siate inclinati ad avervi gli uni agli altri affezione per amor frater-\* 158

no; prevenite gli uni gli altri nell'onore;

11 Non siate pigri nello studio: siate ferventi nello Spirito, serven-

ti al Signore; 12 Allegri nella speranza, pazien

l'orazione : 13 Comunicanti a' bisogni de' san-

ti, procaccianti l'ospitalità 14 Benedite quelli che vi perse

guitano; beneditegli, e non gli maladite.

15 Rallegratevi con quelli che sono allegri, piagnete con quelli che piangono.

16 Abbiate fra voi un medesimo sentimento: non abbiate l'animo alle cose alte, ma accommodatevi alle basse: non siate savi appo voi ateasi.

17 Non rendete ad alcuno maper male: procurate cose oneste nel cospetto di tutti gli uomini.

18 S'egli è possibile, in quanto è in voi, vivete in pace con tutti gli uomini.

19 Non fate le vostre vendette cari misi: anzi date luogo all'ira: perciochè egli è scritto, A me la vendetta, io renderò la retribusio ne : dice il Signore.

20 Se dunque il tuo nemico ba fame, dagli mangiare ; se ha setc. dagli bare : perciochè, facendo que sto, tu raunerai de carboni acces

sopra'l suo capo. 21 Non esservinto dal male : an

si vinci'l male per lo bene. CAP. XIII.

GNI persona sia sottoposta si O le podestà superiori: perci-chè non v'è podestà se non da Die e le podestà che sono son da De

ordinate.

2 Talchè chi resiste alla podesta resiste all'ordine di Dio: e quell che vi resistono ne riceveranni

giudicio sopra loro.

3 Conciosiacosachè i magistrati non sieno di spavento alle buon opere, ma alle malvage: or, vuo tu non temer della podestà ? fa' ci ch'è bene, e tu avrai laude da essa

4 Perclochè il magistrato è mini stro di Dio per te, nel bene : msse tu fai male, temi : perciochè er non porta indarno la spada: con ciosiacosach'egli sia ministro Dio, vendicatore in ira contr'a co lui che fa ciò che è male.

5 Perciò conviene di necessità esergli soggetto, non sol per l'irama ancora per la coscienza.

6 Conciosiacosachè per questa cagione ancora paghiate i tributi:

perciochè essi son ministri di Die,

# EPISTOLA A' ROMANI, XIII. XIV.

racando del continuo a questo | tesso.

7 Rendete adunque a ciascuno il lebito: il tributo, a chi dovete il ributo; la gabella, a chi la gabel-a; il timore, a chi il timore; l'o-

lore, a chi l'onore, 8 Non dobbiate nulla ad alcuno,

e non d'amarvi gli uni gli altri: erciochè, chi ama altrui ha ademiuta la legge. 9 Conciosiacosachè questi coman-

lamenti, Non commettere adulteio, Non uccidere, Non rubare, Von dir falsa testimonianza, Non oncupire; e se v'é alcun' altro conandamento, sieno sommariamene compresi in questo detto, Ama l tuo prossimo come te stesso.

10 La carità non opera male aluno contr'al prossimo : d'ademsimento adunque della legge è la

arità.

11 E questo vie più dobbiam fare, reggendo'l tempo: percioché egli ora che noi ci risvegliamo omai al sonno: conciosiacosachè la satite sia ora più presso di noi, che uando credemmo. 12 La notte è avanzata, e l gior

10 è vicino: gittiamo adunque via opere delle tenebre, e siam vesti-

i degli arnesi della luce. 13 Caminiamo onestamente, cone di giorno: non in pasti, ed eb rezze: non in letti, e lascivie: ion in contesa, ed invidia.

14 Anzi, siate rivestiti del Signor lesù Cristo, e non abbiate cura tella carne a concupiscenze.

CAP. XIV.

R accogliete quel ch'è debole in fede: ma non già a quistioi di dispute. 2 L'uno crede di poter mangiar

l'ogni cosa: ma l'altro, che è de.

ole, mangia dell'erbe.

3 Colui che mangia non isprezzi olui che non mangia, e colui che ion mangia non giudichi colui che conciosiacosachè Iddio nangia: abbia preso a sè.

4 Chi sei tu, che giudichi l familio altrui egli sta ritto, o cade. l suo propio Signore: ma sara affermato: perciochè Iddio è poente da raffermario.

5 L'uno stima un giorno più che 'altro; e l'altro stima tutti i giori pari: ciascuno sia appieno ac-

ertato nella sua mente.

6 Chi ha divozione al giorno ve ha al Signore: e chi non ha aluna divozione al giorno non ve ha al Signore. E chi mangia nangia al Signore: perciochè egli ende grazie a Dio: e chi non \*159

mangia non mangia al Signore, e pur rende grazie a Dio.

7 Conciosiacosachè niun di noi viva a sè stesso, nè muoia a sè

stesso. 8 Perciochè, se pur viviamo, vi-

viamo al Signore; e se muoiamo, muoiamo al Signore: dunque, o che viviamo, o che muoiamo, siamo del Signore. 9 Imperochè a questo fine Cristo

è morto, e risuscitato, e tornato a vita, aciochè egli signoreggi e sopra

i morti, e sopra i vivi.

10 Or tu, perchè giudichi'l tuo fratello? overo tu ancora, perchè sprezi'l tuo fratello? conciosiacosachè tutti abbiamo a comparire davanti al tribunal di Cristo.

11 Perciochè egli è scritto, Come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si pieghera davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio.

12 Così adunque ciascun di noi renderà ragion di sè stesso a Dio. 13 Perciò, non giudichiamo più gli uni gli altri : ma più tosto giudi-

cate questo, di non porre intoppo, o scandalo al fratello.

14 Ioso, eson persuaso nel Signor Gesu, che niuna cosa per sè stessa è immonda: ma, a chi stima alcuna cosa essere immonda, ad esso è immonda.

15 Ma, se'l tuo fratello è contristato per lo cibo, tu non camini più secondo carità : non far, col tuo cibo, perir colui per lo quale Cristo è morto.

16 Il vostro bene adunque non sia bestemmiato:

17 Percioché il regno di Dio non è vivanda, nè bevanda; ma guistizia, e pace, e letizia nello Spirito Santo.

18 Perciochè, chi in queste cose serve a Cristo é grato a Dio, ed ap-

provato dagli uomini. 19 Procacciamo adunque le cose

che son della pace, e della scamblevole edificazione. 20 Non disfar l'opera di Dio per la

vivanda: ben sono tutte le cose pure: ma v'e male per l'uomo che

mangia con intoppo.

21 Egli è bene non mangiar carne, e non ber vino, e non far cosa alcuna, nella quale il tuo fratello s'intoppa, od è scandalezzato, od è debole.

22 Tu, hai tu fede! abbila in te. stesso, davanti a Dio: beato chi non condanna se stesso in ciò ch'e-

gli discerne.

23 Ma colui che sta in dubbio, se mangia, è condannato : perciochè non mangia con fede: or tutto ciò che non è di fede è peccato.

## EPISTOLA A' ROMANI, XV.

CAP. XV. R noi, che siamo forti, dobbiam

comportar le debolezze de'deboi, e non compiacere a noi stessi. 2 Ciascun di noi compiaccia al

procesimo, nel bene, ad edificazione. 3 Conciosiacosachè Cristo ancora non abbia compiaciuto a sè stesso, ansi *abbia fatto* come è scritto, Gli oltraggi di coloro che t'oltraggiano

son caduti sopra me.

4 Percioche tutte le cose, che furono già innanzi scritte, furono scritte per nostro ammaestramento: aciochè, per la pasienza, e per la consolazion delle scritture, noi ritegniamo la speranza.

5 Or l' Iddio della pazienza, e della consolazione, vi dia d'avere un medesimo sentimento fra voi, se-

condo Cristo Gesù :

6 Aciochè, di pari consentimento d'una stessa bocca, giorifichiate Id-dio, che è Padre del nostro Signor Gesti Cristo.

7 Perciò, accoglietevi gli uni gli altri, siccome ancora Cristo ci ha accolti nella gioria di Dio.

8 Or io dico, che Cristo è stato mi-nistro della circoncisione, per la verità di Dio, da ratificar le promesse

fatte a' padri :

9 Ed ha accolti i Gentili, per la mi-sericordia d'esso, da giorificare Iddio: siccome è scritto. Per questo io ti celebrerò fra le Genti, e salmeggerò al tuo nome.

10 Ed altrove la scrittura dice. Rallegratevi, o Genti, col suo po-

polo.

11 Ed altrove, Tutte le genti, laudate il Signore: e voi, popoli tutti, celebratelo.

12 Ed altrove Isais dice, Vi sarà la radice di lesse, e colui che surgerà per regger le Genti : le nasioni spereranno in lui.

13 Or l'Iddio della speranza vi riempia d'ogni allegrezza, e pace, cre-dendo: aciochè abbondiate nella peranza, per la forza dello Spirito Santo.

14 Or, fratelli miei, io stesso son persuaso di voi, che voi ancora siete pieni di bontà, ripieni d'ogni conoscenza, sufficienza exiandio ad ammonirvi gli uni gli altri.

15 Ma, fratelli, io v'ho scritto alquanto più arditamente, come per

ricordo, per la grazia che m'è stata data da Dio :

16 Per esser ministro di Gesù Cristo appo i Gentili, adoperandomi nel sacro servigio dell'evangelo di Dio: aciochè l'offerta de Gentili sia accettevole, santificata per lo Spirito Santo. 17 Io ho adunque di che gloriarmi \* 160 in Cristo Gesù, nelle cose ch'appar-

tengono al servigio di Dio.

18 Perciochè io non saprei dir cosa che Cristo non abbia operata per me, per l'ubbidienza de' Gentilli, per

parola, e per opera: 19 Con potenza di segni, e di pro

digi ; con la virtù dello Spirito d Dio: talchè, da Gerusalemme, e da' luoghi d'intorno infino all'Ili rico, io ho compiuto il servigio del l'evangelo di Cristo.

20 Avendo ancora in certo mode l'ambizione d'evangelizzare, non dove fosse già stata fatta mension di Cristo: per non edificar sogni.

fondamento altrui:

21 Ma, come è scritto, Coloro a quali non è stato annunziato nulle di lui lo yedranno: e coloro che no ne hanno udito parlare l'intenderanno.

22 Per la qual cagione ancora so no spesse volte stato impedito di ve-

nire a voi.

23 Ma ora, non avendo più luog in queste contrade, ed avendo ga da molti anni gran disiderio di ve

nire a voi: 24 Quando andrò in Ispagna, ver rò a voi : perciochè io spero, passando, di vedervi, e d'esser da voi accompagnato fin là, dopo che prima mi sarò in parte saziato s voi.

25 Or al presente io vo in Gerusa

lemme, per sovvenire a' santi. 26 Perciochè a' que'di Macedonis. e d' Achaia, è piacciuto di far qua che contribuzione per li poveri d'in fra i santi, che sono in Gerusalen me

27 E', dico, lor piaciuto di farie ed anche son loro debitori : percie chè, se i Gentili hanno partecipati lor beni spirituali, debbono aires sovvenir loro ne carnali.

28 Appresso adunque ch'io avr compluto questo, ed avrò loro cor segnato questo frutto, io andrò i

Ispagna, passando da vol. 29 Or lo so che, venendo a vol verrò con pienezza di benedizioni dell'evangelo di Cristo.

30 Or io vi prego, fratelli, per k Signor nostro Gesù Cristo, e per a carità dello Spirito, che combattis te meco appo Iddio per me, nelle vostre orazioni :

31 Aciochè io sia liberato da ribe li, che son nella Giudea : e che mio ministerio, che è per Geruss-lemme, sia accettevole a anti : 32 Aciochè, se piace a Dio, io ven-

ga con allegrezza a voi, e aja ricreato con voi.

33 Or l'Iddio della pace sie con tutti voi. Amen.

### EPISTOLA A' ROMANI, XVI.

CAP. XVI. R io vi raccomando Febe, nodella chiesa che è in Cencrea:

2 Aciocnè voi l'accogliate nel Simore, come si conviene a santi, e le sov wegniate in qualunque cosa avra bisogno di voi : perciochè ella è stata protettrice di molti, e di me stesso ancore

3 Salutate Priscilla, ed Aquila, mici compagni d'opera in Cristo Gesù:
4 I quali hanno, per la vita mia,
esposto il lor propio collo: a' qua-

li non io solo, ma ancora tutte le chiese de' Gentili, rendono grasie.

5 Salutate ancora la chiesa, che è nella lor casa : salutate il mio caro Epeneto, il quale è le primisie del-

l' Achaia in Cristo. 6 Salutate Maria, la quale s'è

molto affaticata per nol. Salutate Andronico, e Giunia, miei cugini, e miei compagni di pri-gione : i quali son segnalati fra gli postoli, ed anche sono stati innan-

n a me in Cristo. 8 Salutate Amplia, caro mio nel

3

•

12

3

:19

.

1.15

فالثناء

2"

THE . EX) 21 an E M

TOTAL S

10 101193 KIZI AND

14:125

:: here's

- KE11

ČQ A

YMER

( Tr. 127

1177.8.9

7.72

POTENTIAL SECTION CAN PROPERTY

11 PER 15 The passed of Or 10 9 20

OF OTHER SE

N B B S

O TRANSPORT BILLY ST STREET

ACKER STATE (12 at 2004)

(C) (S)

ignore. 9 Salutate Urbano, nostro compagno d'opera in Cristo: e'l mio caro Stachi. 10 Salutate Apelle, ch'è approva-to in Cristo. Salutate que'di casa

d' Aristobulo. 11 Salutate Erodione, mio cugino.

Salutate que'di casa di Narcisso che son nel Signore. 12 Salutate Trifena, e Trifosa, le quali s'affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, la quale s'è

molto affaticata nel Signore. 13 Salutate Rufo, ch'è eletto nel Signore : e la madre sua, e mia.

14 Salutate Asincrito, Flegonte, Erma, Patroba, Erme, ed i fratelli che son con loro.

15 Salutate Filologo, e Giulia, Ne-reo, e la sua sorella, ed Olimpa, e tutti i santi che son con loro.

16 Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio: le chiese di Cri-

sto vi salutano. 17 Or io v'esorto, fratelli, che

prendiate guardia a coloro che commettono le dissenzioni, e gli scan-dali, contr alla dottrina, la quale avete imparata: e che vi ritraggia-

18 Perciochè tali non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al propio ventre: e, con dolce, e lusinghevol parlare, sedducono i cuo-

ri de semplici. 19 Conclosiacosachè la vostra ubbidienza sia divolgata fra tutti : laonde io mi rallegro per cagion vostra: or io disidero che siate savi al bene, e semplici al maie. 20 Or l' Iddio della pace triterà to-

sto Satana sotto a' vostri piedi. La grasia del Signor nostro Gesù Cri-

sto sia con vol. Amen. 21 Timoteo, mio compagno d'o-pera, e Lucio, e Iason, e Sosipatro,

miei cugini, vi salutano. 22 Io Terzio, c'ho scritta *questa* 

epistola, vi saluto nel Signore.
23 Gaio, albergator mio, e di tutta la chiesa, vi saluta. Erasto, il camarlingo della città, e'l fratello

Quarto, vi salutano. 24 La grazia del nostro Signore Ge-sù Cristo sia con tutti voi. Amen.

25 Or a colui che vi può raffermare, secondo l mio evangelo, e la predicazion di Gesù Cristo, secon-do la rivelazion del misterio, celato per molti secoli addietro;

26 Ed ora manifestato, e dato a conoscere fra tutte le Genti, per le scritture profetiche, secondo'l comandamento dell'eterno Dio, all' ubbidienza della fede :

27 A Dio, sol savio, sia la gloria in eterno, per Gesù Cristo. Amen.

Fu scritta a' Romani da Corinto. per Febe, diaconessa della chie sa di Cencrea.

# I. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

## A' CORINTI.

CAP. I.

PAOLO, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo, per la vo-lontà di Dio, e I fratelio Sostene:

2 Alla chiesa di Dio, la quale è in Corinto, a' santificati in Gesù Cristo, chimati santi: insiemse con tatti colore, i quali in qualumque lango invocano il nome di Gesù Cristo, Signor di loro, e di nol:

3 Grazia, e pace a voi, da Dio, nostro Padre, e dal Signor Gesù 4 Io del continuo rendo grazie di

voi all' Iddio mio, per la grazia di Dio, che v'è stata data in Cristo

5 Percioch' in lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola, ed in ogni conoscenza; 2 T 2

#### I. EPISTOLA A' CORINTI, I. II.

6 Secondo che la testimonianza di Cristo è stata confermata fra voi :

7 Tal che non vi manca dono alcuno, aspettando la manifestazion del Signor nostro Gesù Cristo:

8 Il quale eziandio vi confermerà infino al fine, aciochè siate senza colpa nel giorno del nostro Signor

Gesù Cristo.

9 Fedele é Iddio, dal quale siete stati chiamati alla comunion del suo Figliuolo Gesù Cristo, nostro

Signore.

10 Or, fratelli, io v'esorto, per lo nome del nostro Signor Gesu Cristo, ch'abbiate tutti un medesimo parlare, e che non vi sieno fra voi scismi: anzi che siate uniti insieme in una medesima mente, ed in una medesima sentenza.

11 Perciochè, fratelli miei, m'è stato di voi significato da que' di casa Cloe, che vi son fra voi delle

contenzioni.

12 Or questo voglio dire, che ciascun di voi dice, lo son di Paolo, ed io d'Apollo, ed io di Cefa, ed io

di Cristo.

13 Cristo è egli diviso? Paolo è egli stato crocifisso per voi? overo, siete voi stati battezzati nel nome di Paolo?

14 Io ringrasio Iddio, ch' io non ho battezzato alcun di voi, fuor

che Crispo, e Gaio:

15 Aciochè alcuno non dica ch' io abbia battezzato nel mio nome. 16 Ho battezzata ancora la fami-

glia di Stefana: nel rimanente, non so se ho battezzato alcun'al-

17 Perciochè Cristo non m'ha mandato per battezzare, ma per evangelizzare: non in sapienza di parlare: aciochè la croce di Cristo non sia renduta vana.

18 Perciochè la parola della croce è ben pazzia a coloro che periscono: ma a noi, che siam salvati, è

la potenza di Dio. 19 Conciosiacosach' egli sia scritto, lo farò perir la sapienza de savi, ed annullerò l'intendimento degl'intendenti.

20 Dove è alcun savio? dove è alcuno scriba? dove é alcun ricercator di queso secolo? non ha Iddio renduta pazza la sapienza di questo mondo?

21 Perciochè, poi che nella sapienza di Dio, il mondo non ha conosciuto Iddio per la sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti per la pazzia della predicazione.

22 Conciosiacosachè ed i Giudei chieggiano segno, ed i Greci cerchino sapienza

23 Ma noi predichiamo Cristo cro-

cifisso, che è scandalo a' Giudei, e

pazzia a' Greci ;

24 Ma a coloro che son chiamati, Giudei, e Greci, noi predichiam Cristo, potenza di Dio, e sapienza

di Dio. 25 Conciosiacosachè la pazzia di Dio sia più savia che gli uomini, e la debolessa di Dio più forte che

gli uomini.

26 Perciochè, fratelli, vedete la vostra vocazione: che non siete molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili:

27 Anzi Iddio ha scelte le cos pazze del mondo, per isvergognar le savie : ed Iddio ha scelte le cos deboli del mondo, per isvergognar le forti.

28 Ed Iddio ha scelte le cose ignobili del mondo, e le cose spregevoli, e le cose che non sono, per

ridurre al niente quelle che sono: 29 Aciochè niuna carne si giorii

nel cospetto suo.

30 Or da lui voi siete in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, e giustizia, e santificazione, e redenzione :

31 Aciochè, siccome è scritto, Chi si gloria si glorii nel Signore.

CAP. IL.

PD io, fratelli, quando venni s voi, venni, non con eccellenza di parlare, o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio: 2 Perciochè io non m'era propo-

sto di sapere altro fra voi, se non Gesù Cristo, ed esso crocifiaso.

3 Ed io sono stato appresso di voi con debolezza, e con timore, e gran

tremore.

4 E la mia parola, e la mia predicazione non *è stata* con parole per suasive dell' umana sapienza : ma con dimostrazion di Spirito, e di potenza:

5 Aciochè la vostra fede non sia in sapienza d'uomini, ma in poten-za di Dio.

6 Or noi ragioniamo sapiensa fra gli uomini compiuti: ed una sapienza, che non è di questo secolo. nè de' principi di questo secolo, i

quali son ridotti al niente: 7 Ma ragioniamo in misterio la sapienza di Dio occulta, la quale

Iddio ha innanzi i secoli determina ta a nostra gloria :

8 La quale niuno de' principi d questo secolo ha conosciuta: perciochè, se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifiaso il Signor della gloria.

9 Ma egii è come è scritto, Le cose ch'occhio non ha vedute, ed orecchio non ha udite, e non son

## I. EPISTOLA A' CORINTI, II.-IV.

salite in cuor d'uomo, son quelle ; ch' Iddio ha preparate a quelli che

l'amano.

10 Ma Iddio le ha rivelate a noi per lo suo Spirito; perciochè lo Spirito investiga ogni cosa, exiandio le cose profonde di Dio.

11 Perciochè, fra gli uomini, chi conosce le cose dell' uomo, se non lo spirito dell' uomo, ch'è in lui? così ancora, niuno conosce le cose

di Dio, se non lo Spirito di Dio. 12 Or noi abbiamo ricevuto, non lo spirito del mondo, ma lo Spirito, il quale è da Dio: aclochè conosciamo le cose che ci sono state

donate da Dio:

13 Le quali ancora ragioniamo. non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo: adattando cose spirituali a cose spirituali.

14 Or l'uomo animale non comprende le cose dello Spirito di Dio : perciochè gli son passia, e non le può conoscere: conciosiacosachè

si giudichino spiritualmente. 15 Ma lo spirituale giudica d'ogni cosa, ed egli non è giudicato da

16 Perciochè, chi ha conosciuta la mente del Signore, per poterlo ammaestrare? or noi abbiam la mente di Cristo.

CAP. III. R io, fratelli, non ho potuto pariare a voi, come a spirituali: anzi v'ho parlato come a carnali, come a fanciulli in Cristo.

2 Io v' ho dato ber del latte, e non v'ho dato del cibo: perciochè voi non potevate ancora portario: anzi non pure ora potete: perciochè siete carnali.

3 Imperochè, poichè fra voi v'è invidia, e contensione, e divisioni, non siete voi carnali, e non cami-

nate voi secondo l'uomo?

4 Perciochè, quando l'uno dice, Quant' è a me, lo son di Paolo : e l'altro, Ed io d'Apolio : non siete

voi carnali?

5 Chi è adunque Paolo? e chi è Apollo ? se non ministri, per li qua-li voi avete creduto, e ciò secondo che'l Signore ha dato a ciascuno? 6 lo ho piantato, Apollo ha adac-quato, ma iddio ha fatto crescere.

7 Talchè, nè colui che pianta, nè colui ch'adacqua, non è nulla: ma non v'e altri che Iddio, il quale fa crescere.

8 Or. e colui che pianta, e colui l

9 Conciosiacosachè noi siamo operal nell'opera di Dio: voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio.

10 Io, secondo la grazia di Dio che m'è stata data, come savio architetto, ho posto il fondamento, ed altri edifica sopra: or clascun riguardi come egli edifica sopra-

Il Perciochè niuno può porre al-tro fondamento che quello ch'è stato posto, il quale è Gesù Cristo. 12 Or, se alcuno edifica sopra questo fondamento oro, argento,

pietre preziose, overo, legne, fieno,

stoppia: 13 L'opera di ciascuno sarà manifestata: perciochè il giorno la palesera: conciosiacosachè abbia ad esser manifestata per fuoco: e'l fuoco farà lo prova qual sia l'opera di ciascuno.

14 Se l'opera d'alcuno, la quale egli abbia edificata sopra'l fondamento, dimora, egli ne riceverà

premio.

15 Se l'opera d'alcuno è arsa, egli farà perdita : ma egli sarà salvato, per modo però, che farà come per lo fuoco.

16 Non sapete voi che siete il templo di Dio, e che lo Spirito di

Dio abita in voi?

17 Se alcuno guasta il tempio di Dio, Iddio guastera lui: perciochè il tempio del Signore è santo, il

quale siete voi. 18 Niuno inganni sè stesso: se al-cuno fra voi si pensa esser savio in questo secolo, divenga pazzo, aciochè diventi savio.

19 Perciochè la sapienza di questo mondo è paszia appo Iddio : conciosiacosachè sia scritto, Egli è quel che prende i savi nella loro asturia.

20 Ed altrove, Il Signore conosce i pensieri de'savi, e sa che son vani. 21 Perciò, niuno si glorii negli uomini: percioche ogni cosa è vo-

22 E Paolo, ed Apollo, e Cefa, e'l mondo, e la vita, e la morte, e le cose presenti, e le cose future;

ogni cosa è vostra ; 23 E voi *siete* di Cristo, e Cristo è

di Dio. CAP. IV.

NOSI faccia l'uomo stima di noi, come di ministri di Cristo, e di dispensatori de' misteri di Dio. 2 Ma nel resto e' si richiede ne'

dispensatori, che ciascuno sia trovato fedele.

3 Or, quant'è a me, lo tengo per

## I, EPISTOLA A' CORINTI, IV. V.

coscienza colpevole di cosa alcuna : tuttavolta, non per questo son giustificato : ma il Signore è quel che mi giudica. 5 Perciò non giudicate di nulla

innansi al tempo, fin che sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre, e manifestera i consigli de cuori ; ed allora ciascuno avra la sua lau-

de da Dio.

6 Or. fratelli, io ho rivolte queste cose, per una cotal maniera di parlare, in me, ed in Apollo, per amor vostro: aciochè impariate in noi di non esser savi sopra ciò ch'è scritto: affin di non gonfiarvi l'un per l'altro contr' ad altrui.

7 Perciochè, chi ti discerne? c'hai tu che tu non l'abbi ricevuto? e, se pur tu l'hai ricevuto, perchè ti giorij, come non avendolo rice-

8 Già slete saziati, già slete arricchiti, gid siete divenuti re sensa noi : e fosse pur così, che voi foste divenuti re, aciochè noi ancora re-

gnassimo con vol.

9 Perciochè io stimo che Iddio ci ha menati in mostra, noi gli ultimi apoetoli, come uomini dannati a morte: conciosiacosachè noi siamo stati fatti un publico spettacolo al mondo, agli angeli, ed agli uomini.

10 Noi siam pazzi per Cristo, e voi siste savi in Cristo: noi siam deboli, e voi forti: voi *siete* gloriosi, e

nci disonorati

Il Infino ad ora sofferiamo fame, e sete, e nudità ; e siam battuti di guanciate, e non abbiamo alcuna tanza ferma;

12 E ci affatichiamo, lavorando con le propie mani : ingiuriati benediciamo; perseguitati comportiamo:

13 Biasimati supplichiamo: noi iamo divenuti come le spansature del mondo, e come la lordura di tutti infino ad ora.

14 Io non acrivo queste cose per farvi vergogna, ma vammonisco

come miel cari figli.

15 Perciochè, avvegnachè voi aveste diecimila pedagoghi in Cristo, non però avreste molti padri: conciosiacosach' io v'abbia generati in Cristo Gesù, per l'evangelo.

16 lo v'esorto adunque che siste

miei imitatori.

17 Per questo v'ho mandato Timoteo, ch'è mio figlio diletto, e fedele nel Signore, il qual vi rammemorera quai son le mie vie in Cristo, com'io insegno per tutto in

ogni chiesa. 18 Or alcuni si son gonflati, come

se io non dovessi venire a vei-

19 Ma tosto verro a vui, se piace al Signore: e conoecerò, non il parlar di coloro che si sum gonfiati.

ma la potenza.

20 Perciochè il regno di Dio non consists in parlare, ma in potenza. 21 Che volete? verrò io a voi con la verga? overo, con amore, e con ispirito di mansuetudine?

CAP. V. DEL tutto s'ode che v'è fra va fornicazione; e tal fornicazio ne, che non pur fra i Gentili è no minata, cioè che alcuno si tien la

moglie del padre.

2 E pure ancora voi siete gonfi, e più tosto non avete fatto cordogio. aciochè colui c'ha commesso questo fatto fosse tolto del messo di voi.

3 Conciosiacosach' io, come as sente del corpo, ma presente dello spirito, abbia gia giudicato, come presente, che colui c'ha commesso

ciò in questa maniera :

4 (Vol. e lo spirito mio essendo raunati nel nome del nostro Signor Gesù Cristo, con la podestà del Signor nostro Gesù Cristo:) 5 Che l tale, dico, sia dato in man

di Satana, alla perdizion della carne, aciochè lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù.

6ell vostro vanto non è buono: non sapete voi ch' un poco di lievi-

to levita tutta la pasta ?

7 Purgate adunque il vecchio lievito, acioche siate nuova pasta, secondo che siete sensa lievito: conciosiscosachè la nostra Pasqua cioè, Cristo, sia stata immolata per noi.

8 Perciò facciam la festa, nos o rercio iscussin is iessa, nua con vecchio lievito, nè con lievito di malvagità, e di nequista: ma con assimi di sincerità, e di verità. 9 Io v'ho scritto in quell' epistols che voi non vi mescoliate co forni-

catori:

10 Non però del tutto co' fornicatori di questo secolo, o con gli ava-ri, o co rapaci, o con gl' idolatri: perciochè altrimenti vi converreb-

be uscir del mondo.

11 Ma ora ecco coloro co quali v' ho scritto che non vi mescollate cioc, che se alcuno, che si nomina fratello, è o fornicatore, o avaro. o idolatro, o ebbriaco, o maldicente, o rapace, non pur mangiate con un tale

12 Perciochè c' ho io da far di giudicar que'di fuori? non giudicate

voi que' di dentro ? 13 Or Iddio giudica que' di fuori : ma togliete il malvagio d'infra voi stessi.

## I. EPISTOLA A' CORINTI, VI. VII.

CAP. VI.

ARDISCE alcun di voi, avendo A qualche affare con un'altro, platire davanti agl'iniqui, e non davanti a'santi?

davanti a santi ?

2 Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? e, se'l mondo.

do è giudicato per voi, siete voi indegni de minimi giudici, 3 Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli i quanto più

possiamo giudicar delle cose di questa vita ?

CORDER

zi Miri

S Land

San A

us inci

3 3 70075

1000

1000 11111

lie ne

TOTAL PERI

il mi

Tribani i

HXI

1000 B

ET REAL PROPERTY.

1

. ES

MAKE I MAKE

1.11

· Charle

للتنتاء

1 T. 1

17.1

-115

.

1

التربي الآري

2

1

,1

ii)

16

ŭ

1

į

Z

4 Dunque, se avete de'piati per cose di questa vita, fate seder per giudici quelli che nella chiesa sono i più dispresevoli.

l più dispregevoll.
5 Io lo dico per farvi vergogna.
Così non v'è egli pur un savio fra
voi, il qual possa dar giudicio fra
l' uno de suoi fratelli, e l'altro?

6 Ms. fratello con fratello piatisce, e ciò davanti agl' infedell. 7 Certo adunque già v'è del tutto del difetto in voi, in ciò che voi avete delle titi gli uni con gli attri: perchè non sofferite voi più tosto che torto vi sia fatto ? perchè non vi lasciate più tosto far qualche

danno? 8 Ma voi fate torto, e danno: e

ciò a' fratelli.

9 Non sapete voi che gl'ingiusti non erederanno il regno di Dio? non v'ingannate: nè i fornicatori, nè gl'idolatri, nè gli adulteri, nè i molli, nè quelli ch'usano co' maschi:

10 Nè i ladri, nè gli avari, nè gli ebbriachi, nè gli oltraggiosi, nè i rapaci, non erederanno il regno di Dio.

11 Or tali eravate già alcuni: ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati, nel nome del Signore Gesù, e per lo Spirito dell'Iddio nostro.

12 Ogni cosa m'è lecita, ma ogni cosa non è utile : ogni cosa m'è lecita, ma non però sarò per cosa al-

cuna renduto suggetto.

13 Le vivande son per lo ventre, e'l ventre per le vivande: ed idol distruggers e quello, e queste: ma il corpo non è per la fornicazione, anzi per lo Signore, e'l Signore per lo corpo.

14 Or Iddio, come egli ha risuscitato il Signore, con ancora risusciterà noi, per la sua potenza.

15 Non sapete voi che i vostri corpi son membra di Cristo? torrò io adunque le membra di Cristo, e faronne membra d'una meretrice? Così non sia.

16 Non sapete voi che chi si congiugne con una meretrice è uno stesso corpo con essa ? perciochè i due, dice *il Signore*, diverranno una stessa carne.

una stessa carne. 17 Ma chi è congiunto col Signo-

re è uno stesso Spirito con lui. 18 Fuggite la fornicazione: ogni

altro peccato che l' uomo commette è fuor del corpo : ma chi fornica pecca contr'al suo propio corpo.

19 Non sapete voi che'l vostro corpo è tempio dello Spirito Santo ch'in voi, il quale avete da Dio:

e che non sieté a voi stessi?
20 Concloeiacosaché siate stati
comperati con prezzo: glorificate
adunque Iddio col vostro corpo, e

## col vostro spirito, i quali son di Dio. CAP. VII.

OR, quant' è alle cose, delle quali m'avete scritto, egli sarebbe ben per l'uomo di non toccar don-

2 Ma, per le fornicazioni, ogni uomo abbia la sua moglie, ed ogni donna il suo propio marito.

3 Il marito renda alla moglie la dovuta benivoglienza, e parimente

la moglie al marito.

4 La moglie non ha podestà so-

pra'l suo propio corpo, ma 'l marito : parimente ancora il marito non

to: parimente ancora il marito non ha podestà sopra 'l suo propio corpo, ma la moglie.

5 Non frodate l' un l'altro, se pur non è di consentimento, per un tempo, per vaccere addrigno ed col

tempo, per vacare a digiuno, ed ad orazione: poi di nuovo tornate a stare insieme, aciochè Satana non vi tenti per la vostra incontinenza.

6 Or io dico questo per concessione, non per comandamento.

7 Perciochè io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io: ma ciascuno ha il suo propio dono da Dio: l'uno in un' maniera, l'altro in un' altra.

8 Or io dico a quelli che non son maritati, ed alle vedove, ch'egii è bene per loro che se ne stieno come

me ne eto io ancora.

9 Ma, se non si contengono, maritinsi: perciochè meglio è mari-

tarsi, che ardere.
10 Ma a' maritati ordino, non io,

ma il Signore, che la moglie non si separi dai marito. Il E, se pure ella si separa, ri-

manga senza maritarsi, o si riconcilli col marito. Il marito altresi non lasci la moglie.

non lasci la moglie.

12 Ma agli altri dico io, non il Signore, Se alcun fratello ha moglie infedele, ed ella consente d'abitar

con lui, non lascila.

13 Parimente ancora la donna
c'ha un marito infedele, se egli consente d'abitar con lei, non lascilo.

\* 165

## I. EPISTOLA A' CORINTI, VII. VIII.

14 Perciochè il marito infedele è : santificato nella moglie, e la moglie infedele è santificata nel marito: altrimenti, i vostri figliuoli sarebbero immondi: ma ora son santi.

15 Che se l' infedele si separa, separisi: in tal caso il fratello, o la sorella, non son sottoposti a servitù: ma Iddio ci ha chiamati a pace.

16 Perciochè, che sai tu, moglie, se tu salverai l' marito ? overo tu, marito, che sai se tu salverai la

moglie?

17 Se non, secondo che Iddio ha distribuito ciascuno, secondo che'l Signore ha chiamato ciascuno, così camini: e così ordino in tutte le chiese.

18 Alcuno è egli stato chiamato. essendo circonciso? non rattragasi'l prepuzio: alcuno è egli stato chiamato, essendo nel prepuzio? non circoncidasi.

19 La circoncisione è nulla, e'l prepusio è nulla : ma'l tuttto è l'osservanza de'comandamenti di Dio. 20 Ciascuno rimanga nella voca-

zione, nella quale è stato chiamato. 21 Sei tu stato chiamato, essendo servo? non curartene: ma se pur puoi divenir libero, usa più tosto

quella comodità.

22 Perciochè colui ch'è chiamato nel Signore, essendo servo, è servo francato del Signore: parimente ancora colui ch'è chiamato, essendo libero, è servo di Cristo.

23 Voi siete stati comperati con prezzo, non divenite servi degli

uomini.

24 Fratelli, ognun rimanga appo Iddio nella condizione, nella quale

egli è stato chiamato. 25 Or intorno alle vergini, io non ne ho comandamento dal Signore : ma ne do avviso, come avendo ottenuto misericordia dal Signore d'esser fedele.

26 Io stimo adunque ciò esser bene per la soprastante necessità : perciochè egli è bene per l'uomo di

starsene così.

27 Sei tu legato a moglie? non cercar d'essere sciolto : sei tu sciolto da moglie? non cercar moglie.

28 Che se pure ancora prendi moglie, tu non pecchi : e, se la vergi ne si marita, non pecca: ma tali persone avranno tribolazione nella carne : or io vi risparmio.

29 Ma questo dico, fratelli, che'l tempo è omai abbreviato : aciochè, e coloro c'hanno moglie sieno co-

me se non l'avessero; 30 E coloro che piangono, come se non piagnessero ; e coloro che si \* 166 rallegrano, come se non si rallegrassero; e coloro che comperano. come se non dovesser possedere; 31 E coloroch'usano questo mon-

do, come non abusandolo: perciechè la figura di questo mondo pa-

32 Or io disidero che voi siate senza sollecitudine. Chi non è maritato ha cura delle cose del Signore, come egli sia per piacere al Signore 33 Ma colui ch' è maritato ha cu-

ra delle cose del mondo, come egi

sla per piacere alla sua moglie. 34 Vè differenza tra la donna, e la vergine: quella che non è maritata ha cura delle cose del Signo re, aciochè sia santa di corpo, e di spirito: ma la maritata ha cura delle cose del mondo, come ella sis

per piacere al marito.
35 Or, questo dico io per la vostra propia comodità: non per mettervi addosso un laccio, ma perciò ch'è decente, e convenevole da attenervi costantamente al Signore,

senza esser distratti. 36 Ma, se alcuno stima far cos disonorevole inverso la sua vergine, se ella trapassa il fior dell'età, e che così pur si debba fare, faccia ciò ch'egli vuole, egli non pecca, sieno maritate.

37 Ma, chi sta fermo nel suo cuore, e non ha necessità, ed è padroni della sua volontà, ed ha determi nato questo nel cuor suo, di guar-

dar la sua vergine, fa bene. 38 Perciò, chi marita la sua vergine fa bene, e chi non la marita s

meglio.

39 La moglie è legata per la legg, tutto'i tempo che'i suo marito vi ve: ma, se'i marito muore, ella libera di maritarsi a cui vuole, pur

chè nel Signore.
40 Nondimeno, ell'è più felice, secondo'l mio avviso, se rimane così: or penso d'avere anch'io lo Spirito di Dio.

#### CAP. VIII.

R, quant'è alle cose sacrificate agl' idoli, noi sappiamo che tutti abbiam conoscenza : la conoscensa gonfia, ma la carità edifica

2 Or, se alcuno si pensa saper qualche cosa, non sa ancora nul-

la, come si convien sapere. 3 Ma, se alcuno ama Iddio, esso

è da lui conosciuto.

4 Perciò, quant'è al mangiar deile cose sacrificate agl' idoli, noi sap piamo che'l idolo non è nulla nel mondo, e che non v'è alcun' altre Dio, se non uno.

5 Perciochè, benchè ve ne sieno ed in cielo, ed in terra, di quelli che

#### I. EPISTOLA A CORINTI, VIII. IX.

son molti dij, e molti signori :)

6 Nondimeno, quant'e a noi, ab-blamo un solo Iddio, il Padre, dal quale son tutte le cose, e noi in lui : ed un sol Signor Gesù Cristo, per lo quale son tutte le cose, e noi per lui.

Ma la conoscensa non e in tutti : anzi alcuni mangiano quelle cose infino ad ora, con coscienza del-'idolo, come cosa sacrificata all'i-

dolo: e la lor coscienza, essendo

debole, è contaminata.

8 Or il mangiare non ci commenda a Dio: percioche avvegnache noi mangiamo, non abbiam però nulla di più : ed avvegnachè non mangiamo, non abbiam però nulla

di meno. 9 Ma, guardate che talora questa vostra podestà non divenga intop-

po a' deboli.

ناوشو

270

A leve

N. N.

77 to 6

O STEEL 17

Marie !

·(##

70 X 21 \*

4 Tr. Car. 16 io di Esta

eze tinzzi

31**12**00

T(1) (12 18 1 , VIEW

Walter 15 0

CONTRACT OF

I I I WATER

MIN CHREST

(4P. TE

QUALITY CHECKE

er della M

STATE COMPANY

a public this

I SE STEEL S P.

(N. 1986, 282 9 26

TOTAL SE TRETTE SE

13, 20 1100 118

Ini denti de la companya de la compa

110 cte ( \$10 kg)

100, t the 188 . 48

of RELEASE De Maria

10 Perciochè, se alcuno vede te, c' hai conoscenza, essere a tavola nel tempio degl'idoli, non sarà le coscienza d'esso, che è debole, edificata a mangiar delle cose sacrificate agl'idoli?

11 E così, per la tua conoscenza, perirà il fratello debole, per cui Cristo è morto ?

12 Or, peccando così contr'a' fratelli, e ferendo la lor coscienza debole, voi peccate contr'a Cristo.

13 Per la qual cosa, se'l mangiare dà intoppo al mio fratello, giammai in perpetuo non mangerò carne, aciochè io non dia intoppo al mio fratello.

CAP. IX.

NON sono io apostolo? non so-no io libero? non ho io veduto il nostro Signor Gesù Cristo? non siete voi l'opera mia nel Signore?

2 Se io non sono apostolo agli al-tri, pur lo sono a voi : conciosiacosachè voi siate il suggello del mio

apostolato nel Signore ?

3 Quest'è quel ch'io dico a mia difesa a coloro che fanno inquisision di me.

4 Non abbiamo noi podestà di mangiare, e di bere ?

5 Non abbiamo noi podestà di menare attorno una donna sorella, come ancora gli altri apostoti, ed i fratelli del Signore, e Cefa?

6 Overo, io solo, e Barnaba, non abbiamo noi podestà di non lavorare?

7 Chi guerreggia mai al suo pro-pio soldo ? chi pianta una vigna, e non ne mangia del frutto? o, chi pastura una greggia, e non man-

gis dellatte della greggia?

8 Dice io queste cose secondo

\*167

son nominati dij: (secondo che vi | l' uomo? la legge non dice ella eziandio queste cose?

9 Conciosiacosachè nella legge di Moisè sia scritto. Non metter la museruola in bocca al bue che trebbia. Ha Iddio cura de' buoi?

10 Overo, dice egli del tutto ciò per noi? certo, queste cose sono scritte per noi : perciochè, chi ara dee arare con isperanza : e chi trebbia des trebbiar con isperanza d'esser fatto partecipe di ciò ch'egli

spera. 11 Se noi v'abbiam seminate le cose spirituali, è egli gran cosa se

mietiamo le vostre carnali !

12 Se gli altri hanno parte a questa podesta sobra voi, non l'avremmo noi molto più? ma noi non abbiamo usata questa podesta: anzi sofferiamo ogni cosa, per non dare alcuno sturbo all' evangelo di

Cristo. 13 Non sapete voi che coloro che fanno il servigio sacro mangiano delle cose del tempio? e che coloro che vacano all'altare partecipano con l'altare

14 Così ancora il Signore ha ordinato a coloro ch'annunsiano l'e-

vangelo, che vivano dell'evangelo. 15 Ma pure io non ho usata alcuna di queste cose : ed anche non ho scritto questo, aciochè così sia fatto inverso me: perciochè, meglio è per me morire, che non

ch'alcuno renda vano il mio vanto. 16 Perciochè, avvegnachè io evangelizzi, non ho però da gloriar-mi: conciosiacosachè necessità me ne sia imposta: e guai a me, se io

non evangelizzo! 17 Perciochè, se lo fo ciò volontariamente, ne ho premio: ma, se lo fo malgrado mio, pur me n'è commessa la dispensazione.

18 Qual premio ne ho io adunque l' questo, che, predicando l'e-vangelo, io faccia che l'evangelo di Cristo non costi nulla; per non abusar la mia podestà nell'evan-

gelo. 19 Perciochè, benchè io sia libero da tutti, pur mi son fatto servo a tutti, per guadagnarne il maggior

numero.

20 E sono stato a' Giudei come Giudeo, per guadagnare i Giudei: a coloro *che son* sotto la legge, come se to fossi sotto la legge, per ruadagnar quei che son sotto la legge:

21 A quanti son senza la legge, come se io fossi senza la legge, (benchè io non sia a Dio senza la legge, ma a Cristo sotte la legge,) per ruadagnar quanti son sensa la legge.

2 T 3

## I. EPISTOLA A' CORINTI, IX. X.

22 Io sono stato come debole a' deboli, per guadagnare i deboli : a tutti sono stato ogni cosa, per sal-

varne del tutto alcuni.

23 Or io fo questo per l'evangelo, aciochè ne sia partecipe io ancora. 24 Non sapete voi che coloro che corrono nell'arringo, corrono ben tutti, ma un solo ne porta il palio? correte per modo, che ne portiate

il palio.
25 Or, chiunque s'esercita ne' combattimenti è temperato in ogni cosa : e que' tali fanno ciò, per ricevere una corona corruttibile:

ma noi dobbiam farlo per riceverne

una incorruttibile. 26 Io dunque corro per modo, che non corra all'incerto: così schermisco, come non battendo l'aria:

27 Anzi, macero il mio corpo, e lo riduco in servitù: aciochè talora, avendo predicato agli altri, io stesso non sia riprovato.

CAP. X. R, fratelli, io non vogilo ch'ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, e che

tutti passarono per lo mare ; 2 E che tutti furono battezzati in Moisè, nella nuvola, e nel mare;

3 E che tutti mangiarono li medesimo cibo spirituale;

4 E che tutti bevvero la medesima bevanda spirituale: perciochè beveano della pietra spirituale, che gii seguitava : or quella pietra era Cristo.

5 Ma Iddio non grad) la maggior parte di loro : perciochè furono ab-battuti nel diserto.

6 Or queste cose furono figure a noi : aciochè noi non appetiamo cose malvage, siccome anch' essi

l'appetirono:

7 E che non divegniate idolatri, come alcuni di loro: secondo ch'egli è scritto, Il popolo s'assettò per mangiare, e per bere: poi si levò per sollazzare:

8 E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, onde ne caddero in un giorno ventitremila: 9 E non tentiamo Cristo, come ancora alcuni di loro lo tentarono,

onde perirono, per li serpenti : 10 E non mormoriate, come ancora alcuni di loro mormorarono.

onde perirono per lo distruttore. 11 Or tutte queste cose avvennero loro per servir di figure: e sono scritte per ammonizion di noi, ne' quali si sono scontrati gli ultimi

termini de secoli. 12 Perciò, chi si pensa star ritto,

riguardi che non caggia. 13 Tentazione non vha ancora

colti, senon umana: or Iddio è fedele, il qual non lascerà che siate tentati sopra le vostre forse: ma con la tentazione darà l'uscita, aciochè la possiate sostenere.

14 Perciò, cari miei, fuggite dal-

l'idolatria.

15 Io parlo come ad intendenti: giudicate voi ciò ch'io dico.

16 Il calice della benedizione, il quai noi benediciamo, non è egli is comunion del sangue di Cristo? il pane, che noi rompiamo, non è egli la comunion del corpo di Cristo!

17 Perciochè v'è un medesimo pane, noi, benché molti, siamo un me desimo corpo: polché partecipiame tutti un medesimo pane. 18 Vedete l'Israel secondo la car-

ne: non hanno coloro che mangia no i sacrificij comunione con l'aitare?

19 Che dico io adunque? che l'idolo sia qualche cosa? o che ciò ch'è sacrificato agl' idoli sia qualche

CORR.?

20 Anzi dico, che le cose che i Gentili sacrificano, le sacrificano a'demoni, e non a Dio: or io non voglio che voi abbiate comunione demoni.

21 Voi non potete bere il calice del Signore, e'l calice de demoni: voi non potete partecipar la mensa

del Signore, e la mensa de demoni 22 Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? siamo noi più for-

ti di lui !

23 Ogni cosa m' è lecita, ma non ogni cosa è ispediente : ogni cosa m' è lecita, ma non ogni com edifica.

24 Niuno cerchi 'l suo propio, ma ciascuno cerchi ciò ch' è per altrui 25 Mangiate di tutto ciò che si

vende nel macello, senna farne scrupolo alcuno per la coscienza: 26 Perciochè del Signore è la ter-ra, e tutto ciò ch' ella contiene. 27 E, se alcuno degl' infedeli ri

chiama, e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che v'è posto davanti, senza farne scrupolo alcuno per la coecienza.

28 Ma, se alcuno vi dice, Quest' è delle cose sacrificate agi' idoli : non ne mangiate, per cagion di colui che ve l'ha significato, e per

la coscienza.

29 Or io dico coccienza, non la tua propia, ma quella d'altrui : perciochè, perchè sarebbe la mia libertà giudicata della coscienza altrui?

30 Che se per grasia io posso usar le vivande, perchè sarei biasimato perciò di che lo rendo granie?

31 Così adunque, o che mangiate,

o che beviate, o che facciate alcuna altra cosa, fate tutte le cose

alla gloria di Dio. 32 Siate senza dare intoppo nè a' Giudei, nè a' Greci, nè alla chiesa

di Dio.

22

ندر

77.8

, 200

.....

.....

وستريزان

, ic

1155 E : 186

CARLETS

Luri

1377 52

1 E X. S

. . . . XX

10 C 1. 15

NO XX

, o Tilera section

----

CHARLES

N S STEP THE

AN APPER

EEEE E

N N N N

- A MARKET

A FREE LY

Park wall

A POLICE MAN

· Yuman

33 Siccome io ancora compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando la mia propia utilità, ma quella di molti, aciochè sieno salvati.

CAP. XI.

SIATE miei imitatori, siccome io ancora lo son di Cristo. 2 Or io vi laudo, fratelli, di ciò che

vi ricordate di tutte le cose che son da me: e che ritenete gli ordinamenti, secondo ch'io ve gli ho dati.

3 Ma io vogilo che sappiate, che'l capo d'ogni uomo è Cristo, e che'l capo della donna è l'uomo, e che'l capo di Cristo è Iddio.

4 Ogni uomo, orando, o profetizzando, col capo coperto, fa vergogna al suo capo.

5 Ma ogni donna, orando, o profetizzando, col capo scoperto, fa vergogna al suo capo: perciochè egli è una medesima cosa che se sse rasa.

6 Imperochè, se la donna non si vela, fondasi ancora: che s' egli è cosa disonesta alla donna d'esser tonduta, o rasa, velisi.

7 Conclosiacosachè, quant' è all'uomo, egli non debba velarsi 'l ca-po, essendo l'imagine, e la gioria Dio: ma la donna è la gioria dell' uomo.

8 Perciochè l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall' uomo-

9 Imperochè ancora l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo.

10 Perciò, la donna dee, per cagion degli angeli, avere la podestà in sul capo.

11 Nondimeno, nè l'uomo è senza la donna, nè la donna senza l'uomo, nel Signore. 12 Perciochè, siccome la donna è

dall'uomo, così ancora l'uomo e per la donna: ed ogni cosa è da Dio. 13 Giudicate fra voi stessi: E' egli

convenevole che la donna faccia orazione a Dio, senza esser velata? 14 La natura stessa non v' insegna ella ch'erli è disonore all' nomo se

egli porta chioma ? 15 Ma, se la donna porta chioma, che ciò le è onore ? conciosiacosa-

chè la chioma le sia data per velo-16 Or, se alcuno vuol parer contenzioso, noi, nè le chiese di Dio. non abbiamo una tale usanza.

17 Orio non vi laudo in questo. ch'io ri dichiaro, cioé, che voi vi raunate non in meglio, ma in peggio. \* 169

18 Perciochè prima, intendo che, quando vi raunate nella chiesa, vi son fra voi delle divisioni : e ne credo qualchè parte.

19 Conciosiacosachè bisogni che vi sieno eziandio dell' eresie fra voi, aciochè coloro, che sono accettevo-

li, sien manifestati fra voi. 20 Quando adunque voi vi raunate insieme, ciò che fate non è

mangiar la Cena del Signore. 21 Perciochè, nel mangiare, ciascuno prende innanzi la sua propia cena: e l'uno ha fame, e l'altro è ebbro.

22 Perciochè, non avete voi delle case per mangiare, e per bere? overo, sprezzate voi la chiesa di Dio, e fate vergogna a quelli che non hanno? che dirovvi! laude-rovvi in ciò? io non vi laudo.

23 Conciosiacosach io abbia dal Signore ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, cioè, che 'l Signore Gesù, nella notte ch' egli fu tradito, prese

del pane : 24 E, dopo aver rendute grazie, lo ruppe, e disse, Pigliate, mangiate; quest'è il mio corpo, il qual per voi è rotto : fate questo in rammemorazion di me-

25 Parimente ancora prese il calice, dopo aver cenato: dicendo, Questo calice è il nuovo Patto nel sangue mio : fate questo, ogni vol-ta che voi ne berrete, in rammemorazion di me

26 Perciochè, ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane, e bevuto di questo calice, voi annunsierete la morte del Signore, fin

ch'egli venga. 27 Perciò, chiunque avrà mangia. to questo pane, o bevuto il calice del Signore, indegnamente, sarà colpevole del corpo, e del sangue del Signore.

28 Or provi l'uomo sè stesso, e così mangi di questo pane, e bea di questo calice.

29 Conciosiacosachè chi ne manria, e bee indegnamente, mangi, e bea giudicio a sè stesso, non discer-nendo il corpo del Signore. 30 Perciò fra voi vi son molti in-

fermi, e malati : e molti dormono. 31 Perciochè, se esaminassimo

noi stessi, non saremmo giudicati. 32 Or, essendo giudicati, siamo dal Signore corretti, aciochè non

siamo condannati col mondo. 33 Per tanto, fratelli miei, raunan-

dovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. 34 E, se alcuno ha fame, mangi in

casa: aciochè non vi rauniate in giudicio. Or, quant'è all'altre cose, lo ne disporrò, quando sarò venuto.

## I. EPISTOLA A' CORINTI, XII. XIII.

CAP. XII. OR, intorno a'doni spirituali.

frateili, io non vogilo che siate in ignoransa.

2 Voi sapete ch'eravate Gentili,

traportati dietro agl'idoli mutoli, secondo ch'eravate menati

3 Perciò, io vi fo assapere che niuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù essere anatema: e che altres) niuno può dire Gesù esser il Signore, se non per lo Spirito Santo.

4 Or vi sono diversita di doni: ma non v'è se non un medesimo Spirito.

5 Vi sono ancora diversità di ministeri : ma non v'è se non un me-

desimo Signore. 6 Vi son parimente diversità d'operazioni : ma non v'è se non un medesimo Iddio, il quale opera tutte le cose in tutti.

7 Or a clascuno è data la manifestazion dello Spirito, perciò ch'è

utile, ed ispediente.

8 Conciosiacosachè ad uno sia data, per lo Spirito, parola di sapiensa : ed ad un'altro, secondo'i medesimo Spirito, parola di scienza: 9 Ed ad un'altro, fede, nel mede-

almo Spirito: ed ad un'altro, doni delle guarigioni, per lo medesimo Spirito: ed ad un'altro,l'operar potenti operazioni: ed ad un'altro, profezia : ed ad un'altro, discernere

gli spiriti: 10 Ed ad un'altro, diversità di lingue : ed ad un'altro, l'interpre-

tazion delle lingue.

11 Or tutte queste cose opera quell'uno, e medesimo Spirito, distribuendo particolarmente i suoi doni a ciascuno, come egli vuole.

12 Perciochè, siccome il corpo è un solo corpo, ed ha molte membra, e tutte le membra di quel corpo, che è un solo, benchè sieno molte, sono uno stesso corpo: così ancora 

13 Conciosiacosachè in uno stesso Spirito noi tutti siamo stati battezsati, per *essere* un medesimo corpo : e Giudei, e Greci; e servi, e franchi; e tutti siamo stati abbeverati per esaere un medesimo Spirito.

14 Perciochè ancora il corpo non

è un sol membro, ma molti 15 Se'l piè dice, Perciochè io non son mano, io non son del corpo ;

non è egli però del corpo ? 16 E, se l'orecchio dice, Perciochè io non sono occhio, io non son del corpo; non è egli però del corpo?

17 Se tutto'l corpo fosse occhio, ove sarebbe l'udito ? se tutto fosse udito, ove sarebbe l'odorato 18 Ma ora Iddio ha posto ciascun de' membri nel corpo, siccome geli | \* 170

ha'voluto. 19 Che se tutte le membra fossero

un sol membro, dove sarebbe 20 Ma ora, ben vi sono molte mem-

bra, ma v'e un sol corpo.

21 E l'occhio non può dire alla mano, lo non ho bisogno di te: n parimente il capo dire a piedi, le non ho bisogno di voi.

22 Anzi, molto più necessarie che l'altre son le membra del corpo, che paiono essere le più deboli.

23 Ed a quelle, che noi stimiamo esser le meno onorevoli del como mettiamo attorno più onore: e le parti nostre meno oneste son più onestamente adorne.

24 Ma le parti nostre oneste non ne hanno bisogno: anzi Iddio h temperato il corpo, dando maggio re onore alla parte che n'avea mancamento:

25 Aciochè non vi sia dissension nel corpo, anzi le membra abbiano tutte una medesima cura l'une per l'altre.

26 E, se pure un membro patisce. tutte le membra compatiscono : e, se un membro è onorato, tutte le

membra ne gioiscono insieme. 27 Or voi siete il corpo di Cristo. e membra d'esso, ciascum per par-

te sua. 28 Ed Iddio ne ha costituiti nella chiesa alcuni, prima apostoli, scondamente profeti, terrament dottori : poi ha ordinate le potenti operazioni; poi, i doni delle guan-gioni, i sussidi, i governi, le dive-

sità delle lingue. 29 Tutti sono eglino apostoli ? tuiti sono eglino profeti? tutti som

eglino dottori i

30 Tutti hanno eglino il dono delle potenti operazioni i tutti hanno eglino i doni delle guarigioni? par-lano tutti diverse lingue? tutti so no eglino interpreti? 31 Or appetite, come a gara, i do-

ni migliori: ed ancora io ve ne mostrerò una via eccellentissima.

CAP. XIII.

VVEGNACHE io parlassi tut-

A ei i linguaggi degli uomini, e degli angeli, se non ho carità, divengo un rame risonante, ed un tintinnante cembalo.

2 E, quantunque io avessi profezia, e intendessi tutti i misteri, e tutta la scienza: e, benchè io avessi tutta la fede, talch' io trasportassi i monti, se non ho carità, non son nulla

3 Ed, avvegnachè io spendessi in nudrire i poveri tutte le mie facoltà, e dessi'i mio coroo ad essere

#### I. EPISTOLA A' CORINTI, XIII. XIV.

80 ; se non ho carità, quello nien- 1 mi giova.

. La carità è lenta all'ira, è benina; la carità non invidia, non rocede perversamente, non si gon-

Non opera disonestamente, non erca le cose sue propie, non s' in-

asprisce, non divisa il male; 3 Non si rallegra dell'ingiustizia, na congioisce della verità;

7 Sofferisce ogni cosa, crede ogni osa, spera ogni cosa, sostiene ogni

068. 8 La carità non iscade giammai: na le profezie saranno annullate, le lingue cesseranno, e la scienza

arà annullata 9 Conciosiacosachè noi conosciamo

n parte, ed in parte profetizziamo. 10 Ma, quando la perfezione sara renuta, allora quello chè solo in

parte sarà annullato.

11 Quando io era fanciullo, io parava come fanciullo, io avea senno ia fanciullo, io ragionava come fanciullo: ma, quando son divenu-to uomo, io ho dismesse le cose da fanciullo, come non essendo più d'alcuno uso.

12 Perciochè noi veggiamo ora per ispecchio, in enimma: ma allora vedremo a faccia a faccia : ora conosco in parte, ma allora conoscerò come ancora sono stato conosciuto.

13 Or queste tre cose durano al presente, fede, speranza, e carità: ma la maggiore d'esse è la carità.

CAP. XIV.

PROCACCIATE la carità, ed appetite come a gere d'active de la carità. petite come a gara i doni spirituali : ma principalmente, che voi

profetizziate.

2 Perciochè, chi parla in linguaggia strano non parla agli uomini. ma a Dio: conciosiacosachè niun l'intenda, ma egli ragioni misteri in ispirito.

3 Ma chi profetizza ragiona agli uomini, in edificazione, ed esorta-

zione, e consolazione. Chi parla in linguaggio strano edifica sè stesso: ma chi profetizza

edifica la chiesa 5 Or io voglio bene che voi tutti parliate linguaggi: ma molto più, che profetizziate: perciochè magciore è chi profetizza che chi parla

linguaggi, se non ch'egli interpreti, acioche la chiesa ne riceva edificazione. 6 Ed ora, fratelli, se io venissi a voi parlando in linguaggi strani, che vi gioverei, se non ch'io vi par-

lassi o in rivelazione, o in scienza, o in profesia, o in dottrina? Le cose inanimate stesse che rendono suono, o flauto, o cetera. se non danno distinzione a' suoni : come si riconoscerà ciò ch'è sona

to in sul flauto, o in su la cetera? 8 Perciochè, se la tromba dà un

suono sconosciuto, chi s'apparecchierà alla battaglia ?

9 Così ancora voi, se per lo linguaggio non proferite un parlare intelligibile, come s'intenderà ciò che sarà detto? perciochè voi sarete come se parlaste in aria.

10 Vi sono, per esempio, cotante maniere di favelle nel mondo, e niuna nazione fra gli uomini è

mutola.

11 Se dunque io non intendo ciò che vuol dire la favella, io sarò barbaro a chi parla, e chi parla sard barbaro a me.

12 Così ancora voi, poi che siete disiderosi de' doni spirituali, cercate d'abbondarne, per l'edificazion

della chiesa.

13 Perciò, chi parla linguaggio strano, preghi di potere interpretare.

14 Perciochè, se io fo orazione in linguaggio strano, ben fa lo spirito mio orazione, ma la mia mente è infruttuosa

15 Che si des adunque fare? io farò orazione con lo spirito, ma la farò ancora con la mente : salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò

ancora con la mente.

16 Conciosiacosachè, se tu bene dici con lo spirito, come dirà colui ch'occupa il luogo dell'idiota, A-men, al tuo ringraziamento; pol ch'egli non intende ciò che tu

17 Perciochè tu rendi ben grazie,

ma altri non è edificato. 18 Io ringrazio l' Iddio mio, ch'io

ho plù di questo dono di parlar diverse lingue che tutti voi. 19 Ma nella chiesa io amo meglio

dir cinque parole per la mia men-te, acioché lo ammaestri ancora gli altri, che diecimila in lingua itrana.

20 Fratelli, non siate fanciulli di senno: ma siate bambini in mali-

zia, ed *uomini* compiuti in senno. 21 Egli è scritto nella legge, Io pariero a questo popolo per genti di lingua strana, e per labbra straniere: e non pur così m'ascolte-ranno: dice il Signore.

22 Per tanto, i linguaggi son per segno, non a credenti, anzi agi'infedeli: ma la profezia non ? per gl'infedeli, anzi per li credenti.

23 Se dunque, quando tutta la chiesa è raunata insieme, tutti parlano linguaggi strani, ed entrano degi' idioti, o degi' infedeli ; non di-

\* 171

### I. EPISTOLA A' CORINTI, XIV. XV.

ranno essi che voi siete fuor del l

24 Ma, se tutti profetizzano, ed entra alcuno infedele, od idiota, egli è convinto da tutti, è giudicato da tutti

25 E così i segreti del suo cuore son palesati: e così, gittandosi in

terra sopra la sua faccia, egli ado-rerà Iddio, publicando che vera-mente Iddio è fra vol-26 Che convien dunque fare, fratelli? Quando voi vi raunate, avendo ciascun di voi, chi salmo, chi dottrina, chi linguaggio, chi ri-

velazione, chi interpretazione, fac-ciasi ogni cosa ad edificazione. 27 Se alcuno parla linguaggio strano, facciasi questo da due, o da tre al più: e l'uno dopo l'altro: ed

uno interpreti. 28 Ma, se non v'è alcuno che interpreti, tacciasi nella chiesa colui che parla linguaggi strani: e par-li a sè stesso, ed a Dio.

29 Parlino due, o tre profeti, e

gli altri giudichino. 30 E, se ad un' altro che siede è rivelata alcuna cosa, tacciasi 'i pre-

cedente. 31 Conciosiacosachè tutti ad uno ad uno possiate profetizzare : aciochè tutti imparino, e tutti sieno

consolati. 32 E gli spiriti de' profeti son sot-

toposti a' profeti.

33 Perciochè Iddio non è Dio di confusione, ma di pace : e così si ft in tutte le chiese de santi.

34 Tacciansi le vostre donne nelle raunanze della chiesa : perciochè non è loro permesso di parlare : ma deono esser suggette, come an-

cora la legge dice.

35 E, se pur vogliono imparar qualche cosa, domandino i lor propi mariti in casa : perciochè è cosa disonesta alie donne di parlare in chiesa.

36 La parola di Dio è ella proceduta da voi? overo, è ella perve-

nuta a voi soll? 37 Se alcuno si stima esser profe-

ta, o spirituale, riconosca che le cose ch'io vi scrivo son comanda-

menti del Signore.

38 E se alcuno è ignorante, sialo. 39 Così dunque, fratelli miei, appetite come a gara il profetizzare, e non divietate il parlar linguaggi.

40 Facciasi ogni cosa onestamen-

te, e per ordine.

CAP. XV. R, fratelli, io vi dichiaro l'e-vangelio, il quale io v'ho evangelizzato, il quale ancora avete ricevuto, e nel quale state ritti : \* 172

che lo ve l'ho evangelizzato? se non ch' abbiate creduto in vano. 3 Conciosiacosachė imprima i v'abbia dato ciò ch'ancora ho rice vuto: che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scrittur; 4 E ch'egli fu seppellito, e che n

2 Per lo quale ancora siete salvati: lo ritenete voi nella maniera,

suscitò al terzo giorno, secondo le scritture ;

5 E ch'egli apparve a Cefa, edipo a' dodici.

6,Appresso apparve ad una volta a più di cinquecento fratelli, à quali la maggior parte resta infine ad ora : ed alcuni ancora dormono 7 Poi apparve a Iacobo, e poi a tutti gli apostoli insieme.

8 E, dopo tutti, è apparito ancora a me, come all' abortivo.

9 Perciochè io sono il minimo degli apostoli, e non son pur degne d'esser chiamato apostolo, percio-chè io ho perseguita la chiesa di Ďίο.

10 Ma, per la grazia di Dio, io son quel che sono: e la grazia sus. ch'è stata verso me, non è stata vana: anzi ho vieppiù faticato ch'essi tutti: or non già io, ma la

grazia di Dio, la quale è meco. ll Ed lo adunque, ed essi, così

predichiamo, e così avete creduto 12 Or, se si predica che Cristo è risuscitato da morti, come dicom alcuni fra voi che non v'è risurrezion de' morti

I3 Or, se non v'è risurrezion de morti, Cristo ancora non è risuscitato:

14 E, se Cristo non è risuscitato. vana è adunque la nostra predica zione, vana e ancora la vostra fede.

15 E noi ancora siamo trovati falsi testimoni di Dio: conciosiscosach' abbiam testimoniato di Dio, ch'egli ha risuscitato Cristo: il quale egli non ha risuscitato, se pure i morti non risuscitano.

16 Perciochè, se i morti non risuscitano, Cristo ancora non è risu-

scitato. 17 E, se Cristo non è rispecitato. vana è la vostra fede, voi siete an-

cora ne' vostri peccati. 18 Quelli adunque ancora che

dormono in Cristo son periti. 19 Se noi speriamo in Cristo sole in questa vita, noi siamo i più mi-serabili di tutti gli uomini.

20 Ma ora Cristo è risuscitato da morti, egli è stato fatto le primizie di coloro che dormono

21 Perciochè, poichè per un' uo-mo è la morte, per un' uomo altresi é la risurrezion de morti.

## EPISTOLA A' CORINTI, XV.

😢 Imperochè, siccome in Adamo : sti, e de'corpi terrestri : ma altra è tti muoiono, così in Cristo tutti ıran vivificati.

23 Ma ciascuno nel suo propio rdine: Cristo è le primizie: poi, el suo avvenimento, saranno vificati coloro che son di Cristo.

14 Poi sarà la fine, quando egli vrà rimesso il regno in man di io Padre: dopo ch'egli avra riotta al niente ogni signoria, ed

gni podestà, e potenza. 25 Conciosiacosachè

convenga h' egli regni, fin ch'egli abbia mes-i tutti i nemici sotto i suol piedi. 26 Il nemico, che sarà distrutto

ultimo, è la morte.

27 Perciochè Iddio ha posto ogni osa sotto i piedi d'esso: or, quano dice ch'ogni cosa gli è sottopo-ta, è cosa chiara che ciò è detto da olui infuori, che gli ha sottoposto

gni cosa. 28 Or, dopo ch'ogni cosa gli sara tata sottoposta, allora il Figliuolo arà anch'egli sottoposto a colui he gli ha sottoposto ogni cosa: clochè Iddio sia ogni cosa in tutti. 29 Altrimenti, che faran coloro he son battezzati per li morti, se lel tutto i morti non risuscitano? erchè sono eglino ancora battez-ati per il morti? 30 Perchè siamo noi ancora ad

ogni ora in pericolo ? 31 Io muolo tuttodì: sì, per la gloria di voi, ch'io ho in Cristo Geiù, nostro Signore.

32 Se, secondo l'uomo, io ho combattuto con le fiere in Efeso, che utile ne ho io? se i morti non risuscitano, mangiamo, e beviamo: perciochè domane morremo.

33 Non errate: cattive conversazioni corrompono buoni costumi.

34 Svegliatevi giustamente, e non peccate: perciochè alcuni sono ignoranti di Dio: io lo dico per

farvi vergogna. 35 Ma dira alcuno, Come risuscitano i morti, e con qual corpo ver-

36 Pazzo, quel che tu semini non

37 E, quant'è a quel che tu semi-ni, tu non semin'i corpo c' ha da nascere: ma un granello ignudo, secondo che accade, o di frumento, o d'alcun' altro seme.

38 Ed Iddio, secondo che ha voluto, gli dà il corpo: ed a ciascuno de semi il suo propio corpo.

39 Non ogni carne è la stessa carne: anzi, altra è la carne degli uo-mini, altra la carne delle bestie, altra la carne de' pesci, altra la carne degli uccelli.

40 Vi sono ancora de corpi cele-

la gloria de celesti, altra quella de terrestri.

41 Altro è lo splendor del sole. ed altro lo splendor della luna, ed altro lo spiendor delle stelle: 1 ciochè un' astro è differente dall'altro astro in isplendore.

42 Così ancora sarà la risurrezion de' morti: il corpo è seminato in corruzione, e risusciterà in incor-

ruttibilità.

43 Egli è seminato in disonore, e risusciterà in gloria: egli è seminato in debolezza, e risusciterà in

forza: egli è seminato corpo ani-male, e risuscitera corpo spirituale. 44 V è corpo animale, e v è corpo spirituale.

45 Così ancora è scritto, Il primo uemo Adamo fu fatto in anima vivente. Ma l'ultimo Adamo in ispirito vivificante.

46 Ma lo spirituale non è prima: ma prima è l'animale, poi lo spirituale.

47 ll primiero uomo, essendo di terra, fu terreno: il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo.

48 Qual fu il terreno, tali sono ancora i terreni: e quale è il celeste, tali ancora saranno i celesti. 49 E, come noi abbiam portata

l'imagine del terreno, porteremo ancora l'imagine del celeste.

50 Or questo dico, fratelli, che la carne, e'l sangue, non possono eredare il regno di Dio: parimen-te, la corruzione non ereda l'incorruttibilità. 51 Ecco, io vi dico un misterio:

non già tutti morremo, ma ben tutti saremo mutati: in un momento, in un batter d'occhio, al sonar dell' ultima tromba:

52 Perciochè la tromba sonerà, ed i morti risusciteranno incorrut-

tibili, e noi saremo mutati. 53 Conciosiacosachè convenga che questo corruttibile rivesta in-

corruttibilità, e che questo mortale rivesta immortalità.

54 E, quando questo corruttibile avrà rivestita incorruttibilità, e che questo mortale avrà rivestita immortalità, allora sarà adempiuta la parola ch'è scritta, La morte è stata abissata in vittoria

55 O morte, ove è'l tuo dardo? o inferno, ove è la tua vittoria ? 56 Or il dardo della morte è il pec-

cato, e la forza del peccato è la leg-57 Ma, ringraziato sia Iddio, il

qual ci dà la vittoria per lo Signor nostro Gesù Cristo. 58 Perciò, fratelli miei diletti,

state saldi, immobili, abbondanti

### I. EPISTOLA A' CORINTI, XVI.

del continuo nell'opera del Signore, aspendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

CAP. XVI.

R, quant'è alla colletta che si of per li santi, come ne ho or-dinato alle chiese della Galazia, così ancora fate voi.

2 Ogni primo giorno della setti-mana ciascun di voi riponga ap-presso di sè ciò che gli sara comodo: aciochè, quando io sarò venuto, le collette non s'abbiano più a fare.

3 E, quando io sarò giunto, io manderò coloro che voi avete approvati per lettere a portar la vostra liberalità in Gerusalemme.

4 E, se converrà ch'io stesso ci vada, essi andranno meco.

5 Or io verrò a voi, dopo che sarò passato per la Macedonia: perciochè io passerò per la Macedonia

6 E forse farò qualche dimora appresso di voi, overo ancora vi ver-nerò: aclochè voi m'accompagnia-

te dovunque io andrò.

7 Perciochè io non voglio questa volta vedervi di passaggio: ma spero dimorar qualche tempo appresso di voi, se'l Signore lo permette.

8 Or io resterò in Efeso fino alla

Pentecosta.

9 Perciochè una grande ed efficace porta m'è aperta: e vi son molti avversari. 10 Or, se Timoteo viene, vedete

ch'egli stia sicuramente appresso di voi: perciochè egli s'adopera nell' opera del Signore, come io

11 Niuno adunque lo sprezzi, anzi accompagnatelo in pace, aciochè egli venga a me: perciochè io l'a-

spetto co' fratelli. 12 Or, quant'è al fratello Apollo. io l'ho molto confortato d'andare s vol co' fratelli: ma egli del tutt non ha avuta volonta d'andar.

ors : ma pur v'andrà quando ava l'opportunità. 13 Vegghiate, state fermi nella fede, portatevi virilmente, fortif-catevi.

14 Tutte le cose vostre faccians

con carità 15 Or, fratelli, io v'esorto che. (voi conoscete la famiglia di Steana, e sapete che è le primizie de

l'Acaia, e che si son dedicati al sevigio de' santi,) 16 Voi ancora vi sottomettiste tali. ed a chiunque s'adopera, e s' affatica nell' opera comune.

17 Or io mi raflegro della venux di Stefana, e di Fortunato, e d'Acaico: conciosiacosach' essi abbia no supplito il vostro mancamento. 18 Perciochè hanno ricreato »

spirito mio, e'i vostro : riconoscete adunque coloro che sono tali.

19 Le chiese dell' Asia vi salutno: Aquila, e Priscilla, insieme con la chiesa, che è nella lor casa vi salutano molto nel Signore.

20 Tutti i fratelli vi salutano: sa lutatevi gli uni gli altri con m santo bacio.

21 Il saluto di man propia di se

Paolo. 22 Se alcuno non azna il Signor Gesù Cristo, sia anatema maranata

23 La grazia del Signor Gesù Cristo sia con voi-24 La mia carità sia con tutti voi.

in Cristo Gesù. Amen.

La prima a' Corinti fu scritts is Filippi, per Stefano, e Fortu-nato, ed Acaico, e Timoteo.

## II. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO, A' CORINTI.

CAP. I.

PAOLO, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, e'l fra-tello Timoteo: alla chiesa di Dio, ch'è in Corinto, con tutti i santi, che sono in tutta l'Acaia:

2 Grazia, e pace a voi, da Dio no-stro Padre, e dal Signor Gesù Cri-

3 Benedetto sia Iddio, e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, e l' Iddio d'ogni consolazione:

- 4 Il qual ci consola in ogni nostra afflizione: aciochè, per la consolazione, con la quale noi stessi siame da Dio consolati, possiam consola coloro che sono in qualunque affizione.
  - 5 Perciochè, come le sofferenze de Cristo abbondano in noi, così ancora per Cristo abbonda la nostra consolazione.

6 Or, sia che siamo afflitti, ciò ( per la vostra consolazione, e salue: sia che altresì siamo consolati,

#### II. EPISTOLA A' CORINTI, I. II.

ilò è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel sostenimento delle medesime sofferenle, le quali ancora noi patiamo: e a nostra speranza di voi è ferma.

7 Sapendo che, come stete partecipi delle soffrense, così ancora serete partecipi della consolazione. 8 Percioche, fratelli, non vogliano ch'ignoriate la nostra affizione, che ci è avvenuta in Asia, cone siamo stati sommamente grarati sopra le nostre forse: talchè niamo stati in gran dubbio, esian-

iio della vita:

9 Anzi avevamo già in noi stessi
a sentenza della morte: aciochè
noi non ci confidiamo in noi stessi,

na in Dio, il qual risuscita i morti: 10 Il qual ci ha liberati, e liberada 11 si gran pericolo di morte: nel 1 quale speriamo ch'ancora per l'av-

renire ce ne libererà :

11 Sovvenendod ancora voi conquatamente con l'orasione: aciochè del beneficio che ci sarà avvenuto per l'orazione di molte persone, grazie sieno rendute da molti per nol. 12 Perdochè questo è il nostro

12 Perciochè questo è il nostro vanto, cioè, la testimonianza della nostra coscienza, che in semplicità, e sincerità di Dio, non in sapienza carnale, ma nella grazia di Dio, siam conversati nel mondo, e

vie più ancora appo voi. 13 Perciochè noi non vi scriviamo altre cose, se non quelle che discarnete, overo ancora ricono-

scete : ed lo spero che le riconoscerete estancio infino al fine.

14 Siccome ancora ci avete in parte riconosciuti, che noi siamo il vostro vanto, come altresì voi siete il nostro, il quale avremo nel giorno del Signor nostro Gesù Cristo.

del Signor nostro Gesù Cristo. 15 Ed in questa confidanza io voleva innanzi venire a voi, aciochè aveste una seconda grazia;

16 E, passando da vol, venire in Macedonia: e poi di nuovo di Macedonia venire a vol, e da vol essere accompagnato in Giudea.

17 Facendo adunque questa deliberazione, ho io usata leggerezza? overo, le cose ch' io delibero, le delibero io secondo la carne, talchè vi sia appo me, aì, aì: e no, no?

18 Or, come Iddio è fedele, la nostra parola inverso voi non è stata

a), e no.

19 Perciochè il Figliuol di Dio, Gesù Cristo, ch'è stato fra vol prodicato da nol, cioè, da me, da Silvano, e da Timoteo, non è stato sì, e no: mà è stato si in lui. 20 Conclosiacosachè tutte le pro-

20 Conclosiacosachè tutte le promesse di Dio sieno in lui sì, ed \* 175 Amen: alla gloria di Dio, per nol. 21 Or colui, che ci conferma con voi in Cristo, e'l quale ci ha unti, e Iddio:

22 Il qual ancora ci ha suggellati, e ci ha data l'arra dello Spirito ne'

cuori nostri.

23 Or io chiamo Iddio per testimonio sopra l'anima mia, che, per risparmiarvi, non sono ancora venuto a Corinto.

24 Non già che noi signoreggiamo la vostra fede, ma siamo aiutatori della vostra allegrezza: perchè voi

state ritti per la fede.

#### CAP. II.

OR io avea determinato appo me stesso di non venir di nuo-

vo a voi con tristizia.

2 Perciochè, se lo vi contristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui stesso che sarà stato da me contristato?

3 E quello stesso v'ho io scritto, aciochè, quando verrò, io non abbia tristezza sopra tristezza da coloro, da' quali fo dovca avere allegrezza: confidandomi di tutti voi, che la mia allegrezza è quella di

tutti voi :

4 Perciochè di grande affizione, e distretta di cuore, io vi scrissi con molte lagrime: non aciochè foste contristati, ma aciochè conosceste la carità ch' lo ho abbondantissima inverso voi.

5 E, se alcuno ha contristato, non ha contristato me, anzi in parte, per non aggravarlo, voi tutti.

per non aggravario, voi tutti.

6 Al tale basta quella riprensione, che gli è stata fatta dalla raunan-

7 Talche, in contrario, più tosto vi convien perdonargii, e consolar-lo: che talora quell'uomo non sia assorto dalla troppa tristezza.

8 Perciò, io vi prego di ratificare

inverso lui la carita.

9 Perciochè a questo fine ancora v'ho scritto, aclochè io conosca la prova di voi, se siete ubbidienti ad

ogni cosa.

10 Or a chi voi perdonate alcuna cosa, perdono lo ancora: perdoché lo altrea, se ho perdonata cosa alcuna, a chi l'ho perdonata, l'ho fatto per amor vostro, nel cospetto di Cristo: acloché noi non samo soverchiasi da Satana:

Il Perciochè not non ignoriamo

le sue macchinazioni.

12 Or, essendo venuto in Tross per l'evangelo di Cristo, ed essendomi aperta una porta nel Signore, non ho avuta alcuna requie nello spirito mio, per non avervi trovato Tito, mio fratello:

### IL EPISTOLA A' CORINTL II .- IV.

13 Ansi, essendomi da loro accummistato, me ne sono andato in Macedonia.

14 Or ringraziato sia Dio, che fa che sempre trionfiamo in Cristo, e manifesta per noi in ogni luogo l'odor della sua conoscenza.

15 Perciochè noi siamo il buono odore di Cristo a Dio, fra coloro che son salvati, e fra coloro che

periscono:

16 A questi veramente, odor di morte a morte : ma a quelli, odor di vita a vita. (E chi è sufficiente

a queste cose ?)

17 Conciosiacosachè noi non falsifichiamo la parola di Dio, come molti altri: ma, come di sincerità, ma come da parte di Dio, parliamo in Cristo, nel cospetto di Dio.

CAP. III. NOMINCIAMO noi di nuovo a

/ raccomandar noi stessi? overo, abbiam noi bisogno, come alcuni, di lettere raccomandatorie a

voi, o di raccomandatorie da voi ? 2 Voi siete la nostra lettera, scritta ne' cuori nostri ; intesa, e letta

a tutti gli uomini :

3 Essendo manifesto che voi siete la lettera di Cristo, amministrata da noi; scritta, non con inchlo-stro, ma con lo Spirito dell'Iddio vivente: non in tavole di pietra, ma nelle tavole di carne del cuore. 4 Or una tal confidanza abbiamo

noi per Cristo appo Iddio; 5 Non già che siamo da noi stessi sufficienti pure a pensar cosa al-cuna, come da noi stessi: ma la

nostra sufficienza è da Dio : 6 Il quale ancora ci ha renduti sufficienti ad esser ministri del nuovo patto, non di lettera, ma di spirito: conclosiacosachè la lette-

ra uccida, ma lo spirito vivifichi.
7 Or, se'l ministerio della morte, che non era se non in lettere, scolpito in pietre, fu glorioso, talchè i figliuoli d'Israel non potevano ri-guardar fiso nel volto di Moisè, per la gioria del suo volto: da qual però dovea essere annullata:)

8 Come non sarà più tosto con gloria il ministerio dello Spirito? 9 Perciochè, se'i ministerio della condannazione fu con gloria, mol-to più abbondera in gloria il mini-

sterio della giustizia.

10 Imperochè ancora ciò che fu glorificato in quella parte, non fu glorificato a riguardo della più eccellente gloria. 11 Perciochè, se quel c'ha da es-

sere annullato fu per gloria; mol-to maggiormente ha da essere in gloria ciò c'ha da durare. \*176

12 Avendo adunque questa spe-

ransa, usiamo gran libertà di parlare : 13 E non facciamo come Moise, il quale si mettes un velo su k faccia ; aciochè i figliuoli d' Israel

non riguardassero fiso nella fine di quello ch'avea ad essere annul-

lato 14 Ma le lor menti son divenute stupide: conciosiacosachè sino ad oggi, nella lettura del vecchio te stamento, l'istesso velo dimori.

sensa esser rimosso : il quale è an nullato in Cristo. 15 Anzi, infino al de d'oggi, quan-

do si legge Moise, il velo è posto sopra'l cuor loro.

16 Ma, quando Israel si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso.

17 Or il Signore è quello Spirito: e dove e lo Spirito del Signore, ivi

e libertà.

18 E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno spec-chio, la gioria del Signore, siamo trasformati nella stessa imagine, di gloria in gloria, come per lo Soirito del Signore.

CAP. IV.

PERCIO, avendo questo mini sterio, secondo che ci è stata fatta misericordia, noi non venism

meno dell'animo :

2 Anzi abbiamo rinunziato a' nascondimenti della vergogna, non caminando con astuzia, e non falsando la parola di Dio: anzi rendendoci approvati noi stessi appo ogni cosclenza degli uomini, da vanti a Dio, per la manifestazion della verità

3 Che se il nostro evangelo anco ra è coperto, egli è coperto fra que

che periecono: 4 Fra i quali l'iddio di questo secolo ha accecate le menti derl'increduli : aciochè la luce dell'evangelo della gioria di Cristo, il quale e l'imagine dell'invisibile Iddio, non risplenda loro.

5 Conciosizoosachè non predi-

chiamo noi stessi, ma Cristo Gesù. il Signore: e che noi siamo vostn servitori, per Gesù.

6 Perciochè Iddio, che disse che la luce risplendesse dalle tenebre, c splendore ne cuori nostri, per al-luminarci nella conoscenza di gloria di Dio, nella faccia di Gesa Cristo.

7 Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, aciochè l'eccellenza di questa potenza sia di Dio, e non da noi.

### II. EPISTOLA A' CORINTI, IV. V.

3 Essendo per ogni maniera afitti, ma non però ridotti ad estreie distrette: perplessi, ma non erò disperati :

) Perseguiti, ma non però abbanonati: abbattuti, ma non però

erduti: 10 Portando del continuo nel noro corpo la mortificazione del Sinor Gesù : aciochè ancora si maifesti la vita di Gesù nel nostro

orpo. 11 Conciosiacosachè noi che viiamo siamo del continuo esposti lla morte per Gesù: aciochè anora la vita di Gesù si manifesti

ella nostra carne mortale. 12 Talchè la morte opera in noi,

1a la vita in voi.

13 Ma pure, avendo noi l'istesso pirito della fede, secondo ch'è critto, lo ho creduto, perciò ho arlato ; noi ancora crediamo, periò e**riandio parliamo** ; 14 Sapendo che colui c'ha risucitato il Signor Gesù, risusciterà

ncora noi per Gesù, e ci farà omparir con voi. 15 Perciochè tutte queste cose on per voi : aciochè la grazia es-

endo abbondata, soprabbondi, per o ringraziamento di molti, alla

doria in Dio: 16 Perciò noi non veniam meno lell'animo: ma. avvegnachè 'l notro uomo esterno si disfaccia, pur i rinuova l'interno di giorno in dorno.

17 Perciochè la leggier nostra aflizione, ch'è sol per un momento, i produce un sopra modo eccel-

ente peso eterno di gioria ; 18 Mentre non abbiamo il riguar-

lo fisso alle cose che si veggono: onciosiacosachè le cose che si reggono sieno sol per un tempo: na quelle che non si veggono sieno sterne.

CAP. V.

PERCIOCHE noi cappiamo che. se'l nostro terrestre albergo di questo tabernacolo è disfatto, noi abbiam da Dio un' edificio, che è una casa fatta senza opera di mano, eterna ne' cieli.

2 Conciosiacosachè in questo tabernacolo ancora sospiriamo, distderando d'esser sopravestiti della nostra abitazione, ch'é celeste

3 Se pur saremo trovati vestiti, e non ignudi.

4 Perciochè noi, che siamo in questo tabernacolo, sospiriamo, essendo aggravati: e percio non disideriamo già d'essere spogliati, ma so-pravestiti: aciochè ciò ch'è mor-

tale sia assorto dalla vita 5 Or colui che cl ha formati a **\* 177** 

questo stesso, è Iddio, il quale an-cora ci ha data l'arra dello Spirito.

6 Noi adunque abbiamo sempre confidanza: e sappiamo che, mentre dimoriamo come forestieri nel corpo, siamo in pellegrinaggio, assenti dal Signore.

7 (Conclosiacosachè caminiamo per fede, e non per aspetto:

8 Ma noi abbiamo confidanza, ed abbiamo molto più caro di partir dal corpo, e d'andare ad abitar col Signore.

9 Perciò ancora ci studiamo, e dimorando come forestieri nel corpo, e partendone, d'essergli grati.

10 Conclosiacosachè bisogni che noi tutti comparismo davanti al tribunal di Cristo, aciochè ciascun riceva la propia retribusione delle cose ch'egli avrà fatte nel corpo: secondo ch' egli avrà operato, o

bene, o male. 11 Sapendo adunque lo spavento del Signore, noi persuadiamo gli uomini, e siamo manifestati a Dio : or io spero che siamo manifesti

esiandio alle vostre coscienze. 12 Perciochè noi non ci raccommandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo cagion di gioriarvi di noi : aciochè abbiate di che gioriarvi inverso coloro che si gloriano di faccia, e non di cuore.

13 Imperochè, se noi siam fuor del senno, lo siamo a Dio: se altresi siamo in buon senno, *lo siamo* a voi.

14 Conclosiacosachè l'amor di

Cristo ci possegga : 15 Avendo fatta questa diterminazione, che, se uno è morto per tutti, tutti adunque erano morti: e ch'egli è morto per tutti, aciochè coloro che vivono non vivano più per l'innanzi a sè stessi, ma a co-lui ch'è morto, e risuacitato per loro.

16 Talchè noi, da quest'ora non conosciamo alcuno secondo la carne: ed, av vegnachè abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, pur ora non *lo* conosciamo più.

17 Se adunque alcuno e in Cristo, egli è nuova creatura : le cose vecchie son passate: ecco, tutte le cose son fatte nuove

18 Or il tutto e da Dio, che ci ha riconciliati a sè, per Gesù Cristo: ed ha dato a noi il ministerio della

riconciliazione.

19 Conciosiacosach' Iddio abbla riconciliato il mondo a sè in Cristo, non imputando loro i lor falli: ed abbia poeta in noi la parola della riconciliazione.

20 Noi adunque facciam l'amba-sciata per Cristo, come se Iddio esortasse per noi: e v'esortiame

#### II. EPISTOLA A' CORINTI, V.—VII.

per Cristo, Siate riconcitiati a Dio. 21 Perciochè egli ha fatto esser peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato: aciochè noi fossimo fatti giustinia di Dio in lui.

CAP. VL

R essendo operai nell' opera non abbiate ricevuta la grazia di Dio in vano:

2 (Perciochè egli dice, Io t'ho esaudito nel tempo accettevole, e t ho aiutato nel giorno della salu-Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salute.)

3 Non dando intoppo alcuno in cosa veruna, acioche il ministerio

non sia vituperato:

4 Anni, rendendoci noi stessi ap provati in ogni cosa, come ministri di Dio, in moita sofferenza, in af-flizioni, in necessità, in distrette: 5 In battiture, in prigioni, in tur-

bamenti, in travagli, în vigilie, in

digiuni :

6 In purità, in conoscenza, in pasienza, in benignità, in Ispirito Santo, in carità non finta:

7 In parola di verità, in virtù di Dio, con l'armi di giustizia a de-

stra, ed a sinistra;

8 Per gioria, e per ignominia; per buona fama, e per infamia :

9 Come sodduttori, e pur veraci: come sconosciuti, e pur ricono-sciuti: come morenti, e pure ecco viviamo: come gastigati, ma pur non messi a morte :

10 Come contristati, e pur sempre allegri: come poveri, e pure arricchendo molti: come non avendo nulla, e pur possedendo ogni

11 La nostra bocca è aperta inverso voi, o Corinti! il cuor no-

stro è allargato. 12 Voi non siete allo stretto in noi, ma ben siete stretti nelle vo-

stre viscere. 13 Or, per far par pari, io parlo come a figliuoli, allargatevi anco-

ra vol. 14 Non v'accoppiate con gl'infedeli : perciochè, che partecipazion v'è egli tra la giustizia, e l'iniquità? e che comunion v'è egli della luce con le tenebre?

15 E che convenienza v'è egli di Cristo con Belial ? o che parte ha

il fedele con l'infedele?

16 E che accordo v'è egli del tem pio di Dio con gl'idoli? conciosiacosachè voi siate il tempio dell' Iddio vivente: siccome Iddio disse, Io abiterò nel mezzo di loro, e caminerò fra loro : e sarò lor Dio, ed essi mi saranno popolo. \* 178

17 Perciò, dipartitevi del memo di loro, e separatevene; dice il Signore; e non toccate nulla d'immondo, ed io v'accogliero :

18 E vi sarò per padre, e voi π sarete per figliuoli, e per figliuo.e dice il Signore Onnipotente.

CAP. VII.

VENDO adunque queste pro messe, cari miei, purghism ci d'ogni contaminazion di carree di spirito, compiendo la more santificazione nel timor di Dio.

2 Dateci luogo in voi: noi non abbiam fatto torto ad alcuno, nos abbiam corrotto alcuno, non at-

biam frodato alcuno.

3 lo non le dico a vostra condan nazione: perciochè già innanzi t detto che voi siete ne' cuori nostri da morire insieme, e da vivere in

4 Io ho gran libertà di parlare in verso voi, io ho molto di che gio riarmi di voi: io son ripieno c consolazione, io soprabbondo di le

tizia in tutta la nostra affizione. 5 Percioche, essendo noi venut in Macedonia, la nostra carne no ha avuta requie alcuna : ma siam stati afflitti in ogni maniera : con battimenti difuori, spaventi denta 6 Ma Iddio, che consola gli um liati, ci ha consolati per la venuc

di Tito.

7 E, non soi per la venuta d'esse. ma ancora per la consolaziondella quale è stato consolato ar presso di voi : rapportandoci la ve stra grande affezione, il vostre pianto, il vostro zelo per me: ta ch'io me ne son molto maggio mente rallegrato.

8 Percioche, benchè io vahhis contristati per quell' epistola, er non me ne pento, bench'io me m fossi pentito: conciosiacosach' vegga che quell'epistola, quar tunque per un breve tempo. V'la

contristati.

9 Ora mi rallegro, non perch siete stati contristati, ma perche siete stati contristati a penstenza perciochè voi siete stati contristat secondo Iddio: aciochè in cosa ai cuna voi non riceveste alcun danno da noi.

10 Conciosiacosachè la tristima secondo Iddio produca penitenza: salute, della quale l'uomo non s pente mai: ma la tristisia de mondo produce la morte.

11 Perciochè, ecco, questo stesse che voi siete stati contristati se condo Iddio, quanto studio ha pro-dotto in voi, anzi giustificazione, anzi indegnazione, anzi timore,

#### II. EPISTOLA A' CORINTI, VII. VIII.

ınzi grande affezione, anzi zelo, ınzi vendetta / per ogni maniera oi avete dimostrato che siete puri n questo affare.

12 Benchè adunque io v'abbia critto, io non l' ho fatto, nè per coui c'ha fatta l' ingiuria, nè per coui a cui è stata fatta : ma, aciochè osse manifestato appo voi, davani a Dio, lo studio nostro, che noi

dbiam per vol. 13 Perciò noi siamo stati consoati : ed oltre alla consolazione che 10i abbiamo avuta di voi, vie più i siam rallegrati per l'allegrezza li Tito: perciochè il suo spirito è tato ricreato da voi tutti.

14 Perciochè, se mi sono appo lui loriato di voi in cosa alcuna, non ono stato confuso: ma, come 'abbiam parlato in tutte le cose n verità, così ancora ciò di che ci ravamo gloriati a Tito s' è trovato

erità.

15 Laonde ancora egli è vie più viscerato inverso voi, quando si icorda dell' ubbidienza di voi tutti, ome l'avete ricevuto con timore. tremore.

16 Io mi rallegro adunque ch'in gni cosa io mi posso confidar di

CAP. VIII.

R, fratelli, noi vi facciamo assapere la grazia di Dio, ch'è tata data nelle chiese della Maceonia ;

2 Cioc, ch' in molta prova d'affli-ione, l'abbondanza della loro allerezza, e la lor profonda povertà, è bbondata nelle ricchezze della lor iberalità.

3 Conciosiacosachè, secondo'l poer loro, io ne rendo testimonianza nzi, sopra'l poter loro, sieno stati

rolonterosi.

4 Pregandoci, con molti contorti, accettar la grazia, e la comunione li questa sovvenzione ch'∂ per li

Ed hanno fatto, non sol come peravamo: ma imprima si son doiati loro stessi al Signore ; ed a noi, er la volontà di Dio.

Talchè noi abbiamo esortato Tio che, come innanzi ha cominciao, così ancora compia eziandio ap-

ю voi questa grazia. 7 Ma, come voi abbondate in ogni osa, in fede, ed in parola, ed in cocoscenza, ed in ogni studio, e nella arità vostra inverso noi: fate h abbondiate ancora in questa razia.

8 Io non lo dico per comandameno: ma, per lo studio degli altri, acendo prova ancora della schietezza della vostra carità.

9 Perciochè voi sapete la grazia del gnor nostro Gesù Cristo, come, essendo ricco, s'è fatto povero per voi : aciochè voi arricchiste per la sua povertà. 10 E do consiglio in questo: per-

ciochè questo è utile a voi, i quali già dall'anno passato cominciaste, non solo il fare, ma ancora il volere. 11 Or, complete al presente eziandio il fare : aciochè, come v'è stata la prontezza del volere, così ancora

vi sia il compiere del vostro avere. 12 Perciochè, se v'è la prontezza dell'animo, altri è accettevole secondo ciò ch' egli ha, e non secondo

ciò ch' egli non ha.

13 Conciosiacosache questo non si *faccia,* aclochè vi sia alleggiamento per altri, ed aggravio per voi: ma, per far par pari, al tempo pre-sente la vostra abbondanza è impiegata a sovvenire alla loro inopía :

14 Aciochè altresì la loro abbondanza sia *impiegata a sovvenire* alla vostra inopia: affin che vi sia

ugualità : 15 Secondo che è scritto, Chi n'avea raccolto assai, non n'ebbe di soverchio: e chi poco, non n'ebbe

mancamento. 16 Or, ringraziato sia Iddio, c'ha messo nel cuor di Tito l'istesso stu-

dio per voi. 17 Conciosiacosach' egli abbia accettata l'esortazione : ed in gran diligenza s' è volonterosamente mes-

so in camino, *per andare* a voi. 18 Or noi abbiamo mandato con lui questo fratello, la cui lode nell' evangelio è per tutte le chiese :

19 E non sol questo : ma ancora è stato dalle chiese eletto, per esser nostro compagno di viaggio con questa grazia, ch'è da noi ammini-strata alla gloria del Signore istesso, ed al servigio della prontezza. dell'animo vostro:

20 Schifando noi questo, che niuno ci biasimi in quest' abbondanza,

ch' è da noi amministrata : 21 Procurando cose oneste, non sol nel cospetto del Signore, ma

ancora nel coepetto degli uomini. 22 Or nol abbiam mandato con loro questo nostro fratello, il quale abbiamo spesse volte, in molte cose, sperimentato esser diligente, ed ora l'è molto più, per la molta con-fidanza che si ha di voi.

23 Quant'è a Tito, egli è mio consorte, e compagno d'opera inverso voi : quant'è a'fratelli, sono apostoli delle chiese, gloria di Cristo.

24 Dimostrate adunque inverso loro, nel cospetto delle chiese, la prova della vostra carità, e di ciò che ci gloriamo di vol-

## II. EPISTOLA A' CORINTI, IX. X.

CAP. IX. DERCIOCHE della sovvenzione ch'é per li santi, m'è soverchio

acrivervene.

2 Conclosiacosach' io conosca la prontessa dell'animo vostro, per la quale io mi giorio di voi appo i Macedoni : dicendo che l' Acaia è presta fin dall' anno passato : e la gelosia da parte vostra ne ha provocati molti.

3 Or io ho mandati questi fratelli, aciochè il nostro vanto di voi non riceca vano in questa parte : affinchè, come lo dissi, siste presti:

4 Che talora, se, quando i Mace-doni saranno venuti meco, non vi trovano presti, non siamo svergognati noi, (per non dir voi,) in questa ferma confidanza del nostro

5 Perciò ho reputato necessario d'esortare i fratelli, che vadano innansi a voi, e prima dieno compi-mento alla già significata vostra benedizione: aciochè sia presta, pur come benedizione, e non come avarizia.

6 Or questo è ciò ch'è detto, Chi semina scarsamente, mietera altresì scarsamente: e chi semina liberalmente, mietera altresì in benedi-

zione.

7 Ciascuno faccia come è diliberato nel cuor suo, non di mala voglia, nè per necessità: perciochè iddio

8 Or Iddio è potente, da fare abbondare in voi ogni grazia : aciochè, avendo sempre ogni sufficienza in ogni cosa, voi abbondiate in ogni buona opera :

9 (Siccome è scritto, Egli ha spar-

eo, egli ha donato a' poveri : la sua giustisia dimora in eterno.

10 Or colui che fornisce di semenma il seminatore, e di pane da man-giare, ve ne fornisca altresì, e multiplichi la vostra semenza, ed accresca i frutti della vostra giustisia:)

11 In maniera che del tutto siate arricchiti ad ogni liberalità, la qua le per noi produce rendimento di

grazie a Dio.

12 Conciosiacosachè l'amministrazion di questo servigio sacro, non sol supplisca le necessità de santi. ma ancora ridondi inverso Iddio per molti ringraziamenti.

13 In quanto che, per la prova di questa somministrazione, glorificano Iddio, di ciò che vi sottoponete alia confession dell'evangelio di Cristo, e comunicate liberalmente con loro, e con tutti.

14 E con le loro orazioni per voi vi dimostrano singolare affesione per \* 180 l'eccellente grasia di Dio sopra voi. 15 Or ringrasiato sia Iddio del soc ineffabil dono.

CAP. X.

R io Paolo v'esorto per la » nignità, e mansuetudine Cristo: io dico, che fra vol present in persons ben some umile : ma. s sente, sono animoso inverso voi

2 E vi prego che, essendo preses te, non mi convenga process animosamente, con quella con dansa, per la quale son reput audace, contr'ad alcuni che im

secondo la carne.

stima di noi, come se caminassio 3 Conciosiacosachè, caminani. nella carne, non guerreggiamo se condo la carne :

4 (Perciochè l'armi della nostr. guerra non son carnali, ma poter a Dio alla distruzion delle fortese 5 Sovvertendo i discorsi, ed en alterna che s'eleva contr'alla com scensa di Dio: e cattivando og-mente all'ubbidiensa di Cristo:

6 Ed avendo presta in mano vendetta d'ogni disubbidiens quando la vostra ubbidienza sar.

compluta. 7 Riguardate voi alle cose che » no in apparenza? se alcuno si co fida in sè stesso d'esser di Crist reputi altresì da sè medesimo que sto, che, siccome egli è di Crist.

così ancora noi siam di Cristo. 8 Perciochè, benchè io mi giorzi si ancora alquanto più della noc: podestà, che'l Signore ci ha data, s edificazione, e non a distruzion vi stra, io non ne sarei svergognate 9 Or, non facciasi stima di me

come se vi spaventassi per letter. 10 Percioche, ben sono, dice alce no, le lettere gravi, e forti: ma a presenza del corpo è debole, e la pi

rola dispregevole.

Il li tale reputi questo, che, qui siamo assenti, in parola, per lettre; tali acremo ancora presentis

12 Perciochè noi non osiamo at giugnerci, nè paragonarci con al cuni di coloro che al raccomandat. loro stessi: ma, essi, misurando per sè stessi, e paragonandosi co sè stessi, non hanno alcuno inter-

dimento. 13 Ma, quant'è a noi, non ci gie rieremo all'infinito: anzi, seconé) la misura dello spartimentoche lédio ci ha spartito per mostra misura. ci glorieremo d'esser pervenuti ins no a voi.

14 Perciochè noi non ci distendia mo oltra' i convenevele, come s non fossimo pervenuti infino a voi:

#### II. EPISTOLA A' CORINTI, X. XI.

onciosiacosachè siamo pervenuti ziandio fino a voi nella predicazion ell' evangelio di Cristo

15 Non gloriandoci all'infinito elle fatiche altrui: ma, avendo peranza, che, crescendo la fede ostra, saremo in voi abbondantenente magnificati, secondo'l no-

tro spartimento. 16 Ed anche che noi evangelizzeemo ne'luoghi, che son di là da oi : e non ci glorieremo dello sparimento altrui, di cose preparate.

17 Or, chi si gloria gloriisi nel Simore. 18 Conciosiacosachè, non colui

he raccomanda sè stesso sia aprovato: ma colui che'l Signore accomanda. CAP. XI.

H. quanto disidererei pure che vol comportaste un poco la nia follia! ma pure comportateni.

2 Conciosiacosach' io sia geloso di oi d'una gelosia di Dio: perciochè o v'ho sposati ad un marito, per resentare una casta vergine a Crito.

3 Ma io temo che, come il serpene soddusse Eva. con la sua astuzia : osì talora le vostre menti non sieo corrotte, e sviate dalla semplicià che des essere inverso Cristo.

4 Perciochè, se colui che viene a oi predicasse un'altro Gesù che ioi non abbiamo predicato, o se oi riceveste un'altro Spirito che ion avete ricevuto, ed un'altro vangelio che non avete accettato : en fareste di comportario. 5 Imperochè io stimo di non es-

ere stato da niente meno de som-

ni apostoli.
6 Che se pur sono idiota nel parare, non lo son già nella conoscen-a: anzi, del tutto siamo stati matifestati appo voi in ogni cosa.

7 Ho io commesso peccato, in ciò he mi sono abbassato me stesso, ciochè voi foste innalgati? uanto che gratuitamente v' ho vangelizzato l'evangelio di Dio. B Io ho predate l'altre chiese, prenlendo salario per servire a vol-

9 Ed anche, essendo appresso di oi, ed avendo bisogno, non sono tato grave ad alcuno : perciochè i ratelli, venuti di Macedonia, han-10 supplito il mio bisogno: ed in igni cosa mi son conservato senza sservi grave, ed anche per l'avveire mi conserverò.

10 La verità di Cristo è in me, che juesto vanto non sarà turato in ne nelle contrade dell' Acaia.

11 Perchè? forse, perciochè io non , amo : Iddio il sa

12 Anzi ciò ch' io fo, lo farò ancora, per ricider l'occasione a coloro che disiderano occasione: acioch in ciò che si gloriano sieno trovati quali noi ancora.

13 Perciochè tali falsi apostoli sono operai frodolenti, trasformando-

si in apostoli di Cristo.

14 E non è maraviglia: perciochè Satana stesso si trasforma in angelo di luce.

15 E' non è dunque gran cosa, se i suoi ministri ancora si trasformano in ministri di giustizia: de quali la fine sarà secondo le loro opere. 16 Io to dico di nuovo, Niuno mi stimi esser pazzo ; se non, ricevetemi eziandio come pazzo: aciochè io ancora mi glorii un poco.

17 Clò ch'io ragiono in questa fer-ma confidanza di vanto, non lo ragiono secondo 'l Signore, ma come

18 Poi che molti si gloriano secondo la carne, io ancora mi giorierò. 19 Conciosiacosachè voi, essendo savi, volentieri comportiate i pas-

20 Perciochè, se alcuno vi riduce in servitù, se alcuno vi divora, se alcuno prende, se alcuno s'innalza, se alcuno vi percuote in sul volto; voi lo comportate.

21 Io lo dico per maniera di vituperio, come sé noi fossimo stati deboli : e pure, in qualunque cosa alcuno è animoso, io lo dico in paszia, sono animoso io ancora.

22 Sono eglino Ebrei ? io ancora : sono eglino Israeliti ? io ancora : sono eglino progenie d'Abraham?

23 Sono eglino ministri di Cristo? io parlo da pazzo, lo lo son più di loro: in travagli molto più: in battiture sensa comparazione più: in prigioni molto più: in morti molte volte più: 24 Da' Giudei ho ricevuto cinque

volte quaranta battiture manco

una. 25 Io sono stato battuto di verghe tre volte, sono stato lapidato una volta, tre volte ho rotto in mare, son dimorato un giorno, ed una not-

te nel profondo mare. 26 Spesse volte sono stato in viag i, in pericoli di fiumi, in pericoli di ladroni, in pericoli dalla mia nazione, in pericoli da Gentili, in pericoli in città, in pericoli in solitu-

dine, in pericoli in mare, in perico-li fra falsi fratelli; 27 In fatica, e travaglio: sovente in vegghie, in fame, ed in sete: in digiuni spesse volte: in freddo, e

nudita. 28 Oltr'alle cose che son difuori,

\* 181

## II. EPISTOLA A' CORINTI, XI.-XIII.

ciò che si solleva tuttodì contr'a me, è la sollecitudine per tutte le chiese.

29 Chi è debole, ch' io ancora non sia debole? chi è scandalezzato,

ch'io non arda?

30 Se convien gloriarsi, io mi glo-rierò delle cose della mia debolezza. 31 Iddio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il quale è benedetto

in eterno, sa ch'io non mento. 32 In Damasco, il governatore del re Areta avea poste guardie nel-

la citta de Damasceni, volendomi

33 Ma io fui calato dal muro per una finestra, in una sporta : e così ecampai dalle sue mani.

CAP. XII.

TERTO, il gloriarmi non m'è spediente perciochè io verrò alle visioni, e rivelazioni del Signore.

2 Io conosco un'uomo in Cristo, il quale, son già passati quattordici anni, fu rapito (se fu in corpo, o fuor del corpo, io nol so, Iddio il sa) fino al terso cielo.

3 E so che quel tale uomo (se fu in corpo, o fuor del corpo, io nol

80, Iddio il 88,)

4 Fu rapito in paradiso, ed udi parole ineffabili, le quali non è lecito ad uomo alcuno di proferire.

5 Io mi glorierò di quel tale: ma non mi glorierò di mestesso, se non

nelle mie debolezze.

6 Perciochè, benchè io volessi gloriarmi, non però sarei pazzo: con-ciosiacosache direi verità: ma io me ne rimango, aciochè niuno stimi di me sopra ciò ch' egli mi vede

essere, overo ode da me.

7 Ed anche, aciochè io non m'innalzi sopra modo per l'eccellenza delle revelazioni, m'è stato dato uno stecco nella carne, un' angelo di Satana, per darmi delle guanciate: aciochè io non m' innalzi sopra modo.

8 Per la qual cosa ho pregato tre volte il Signore, che quello si dipar-

tisse da me:

9 Ma egli m'ha detto, La mia grazia ti basta : perciochè la mia virtù s'adempie in debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò più tosto nelle mie debolezze, aciochè la virtù di Cristo mi ripari.

10 Perciò, io mi diletto in debolezze, in ingiurie, in necessità, in per-secuzioni, in distrette per Cristo: percioche, quando io sono debole, allora son forte.

ll Io son divenuto pazzo, gloriandomi : voi mi ci avete costretto : conclosiacosachè da voi dovessi es-

ser commendato: perciochè io non sono stato da nulla meno de sommi apostoli, bench' io non sia niente. 12 Certo i segni dell' apostolo some

stati messi in opera fra voi, in ogni sofferenza; in segni, e prodigi, potenti operazioni

'13 Perciochè, in che siete voi sta-ti da meno dell'altre chiese, se nos ch'io non vi sono stato grave ? pg-

donatemi questo torto.

14 Ecco, questa è la terza volu ch'io son presto a venire a voi, non vi sarò grave: conciosiacos ch'io non cerchi i vostri beni, Es voi : perciochè i figliuoli non deon far tesoro a' padri, ed alle madri ma i padri, e le madri, a' figlinoli

15 E, quant'è a me, molto voiestieri spenderò, anzi sarò speso per l'anime vostre: quantunque, a mandovi io sommamente, sia me

16 Or, sia pur cost ch' io non v'al bia gravati: ma forse, essendo a stuto, v'ho presi per fraude. 17 Ho io, per alcun di coloro c'he

mandatos voi, fatto profitto di voi:
18 lo ho pregato Tito, ed ho cor
lui mandato questo fratello. Tiuha egli fatto profitto di voi? not

siamo noi caminati d'un medesim spirito, per medesime pedate?

19 Pensate voi di nuovo, che na ci giustifichiamo appo voi ? ne parliamo davanti a Dio, in Cristi e tutto ciò, diletti, per la vostra di ficazione.

20 Perciochè io temo che talora quando io verrò, io non vi tre quali io vorrei: e ch'io altres sa da voi ritrovato quale voi non vorreste : che talora, non vi sieno contese, gelosie, ire, risse, detrazion, bisbigli, gonfiamenti, tumulti: 21 E che, essendo di nuovo venu-

to, l' Iddio mio non m'umilii app voi: e ch'io non pianga moltic coloro ch'innanzi hanno peccato, e non si son ravveduti dell'impodisia, e della fornicazione, e della dissoluzione c'hanno commessa.

CAP. XIII. ch'io vengo a voi : ogni parel è confermata per la bocca di due,

di tre testimoni.

2 Già l'ho detto innanzi tratto ( lo dico ancora, come presente: sizi, essendo assente, ora scrivo aco loro c'hanno innanzi peccato, ed s tutti gli altri; che se io vengo di nuovo, non risparmierò alcuno.

3 Poichè voi cercate la prova d Cristo che parla in me, il quale inverso voi non è debole, ma è poten-

te in voi

### II. EPISTOLA A' CORINTI, XIII.

! Perciochè, se egli è stato crocisso per debolezza, pur vive eg er la potenza di Dio: perciochè ncora noi siamo deboli in lui, ma iveremo con lui, per la potenza Dio, inverso voi-

Provate voi stessi, se siete nel-. fede: fate sperienza di voi stessi: on vi riconoscete voi stessi, che esù Cristo è in vol? se già non

e riprovati.

Ed io spero che voi riconoscereche noi non siam riprovati.

Or io prego Iddio che voi non cciate alcun male; non, aciochè ni appaiamo approvati, ma acio-iè voi facciate quel ch'è bene, e si siamo come riprovati.

Perciochè noi non possiam nul-

contr'alla verità, ma futto ciò e possiamo è per la verità. Conciosiacosachè ci rallegriamo ando siamo deboli, e voi siete rti: ma ben disideriamo ancora

questo, cioè, il vostro intiero ristoramento.

 Perció, io scrivo queste cose, essendo assente; aciochè, essendo presente, lo non proceda rigida-mente, secondo la podesta, la mente, quale il Signore m' ha data, ad edi-

ficazione, e non a distruzione. 11 Nel rimanente, fratelil, rallegratevi, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, e state in pace: e l' Iddio della carità, e della

pace sarà con voi.

12 Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio: tutti i santi vi sa-

lutano.

13 La grasia del Signor Gesù Cristo, e la carita di Dio, e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Amen.

La seconda a Corinti fu scritta da Filippi di Macedonia, per Tito, e Luca.

## EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

## A' GALATI.

CAP. I.

DAOLO, apostolo, (non dagli uomini, nè per alcun' uomo; a per Gesù Cristo, ed Iddio Pae, che l' ha suscitato da' morti,) E tutti i fratelli, che sono meco:

le chiese della Galusia :

Grazia a voi, e pace, da Dio Pae, e dal Signor nostro Gesù Cristo: Il quale ha dato sè stesso per li stri peccati, per ritrarci dal prente malvagio secolo, secondo la ilonta di Dio, nostro Padre:

Al quale sia la gloria ne secoli

secoli. Amen.

lo mi maraviglio, che sì tosto, Cristo, che v' ha chiamati in azia, voi siate trasportati ad altro evangelo:

Il qual non è un'altro; ma vi no alcuni che vi turbano, e voono pervertir l'evangelo di Cri-

Ma, avvegnachè noi, od un'anlo del cielo, v'evangelizzassimo r' a ciò che v'abbiamo evange-

zato, sis anatema.

Come già abbiamo detto, da po ancora dico al presente, Se uno v'evangelizza oltr' a clò avete ricevuto, sia anatema. Perciochè, induco io ora a

edere agli uomini, overo a Dio? cerco lo di complacere agli uoini? conclosiacosachè, se comacessi ancora agli uomini, io non # 183 earei servitor di Cristo.

11 Or, fratelli, lo vi fo assapere. che l'evangelo, ch'è stato da me evangelizzato, non è secondo l'uomo

12 Perciochè ancora io non l'ho ricevuto, nè imparato da alcuno uomo: ma per la rivelazione di Gesù Cristo.

13 Imperochè voi avete udita. qual fu già la mia conversazione nei Giudaesimo, come lo persegui-va a tutto potere la chiesa di Dio, e la disertava :

14 Ed avanzava nel Giudaesimo sopra molti di pari età nella mia nazione, essendo stremamente zelante delle tradizioni de' miei padri.

15 Ma, quando piacque a Dio, (il qual m' ha appartato fin dal ven-tre di mia madre, e m' ha chiamato

per la sua grazia,)
16 Di rivelare in me il suo Fi-gliuolo, actochè io l'evangelizzassi fra i Gentili; subito, sensa conferir più innanzi con carne, e sangue:

I7 Anzi, senza salire in Gerusalemme, a quelli ch'erano stati as sto i davanti a me, me n'andai in Arabia, e di nuovo ritornal in Damasco.

18 Poi, in capo a tre anni, salii in Gerusalemme, per visitar Pietro: e dimorai appresso di lui quindici giorni.

#### EPISTOLA A' GALATL I.—III.

apostoli, se non Iacobo, fratello del Signore. 20 Or, quant'è alle cose ch'io vi

scrivo, ecco, nel cospetto di Dio, io

non mento. 21 Poi venni nelle contrade della

Siria, e della Cllicia. 22 Or lo era sconosciuto di faccia

alle chiese della Giudea, che sono in Cristo:

23 Ma solo aveano udito, Colui, che già ci perseguiva, ora evangelizza la fede, la quale egli già di-

24 E glorificavano Iddio in me.

CAP. II.

DOI, in capo a quattordici anni, io salii di nuovo in Gerusalemme, con Barnaba, avendo preso meco ancora Tito.

2 Or vi salii per rivelazione: e narrai a que di Gerusalemme l'e-vangelo ch'io predico fra i Gentili : ed in particolare, a coloro che sono in maggiore stima: aciochè in alcuna maniera io non corressi, o non fossi corso in vano.

3 Ma, non pur Tito, ch'era meco, essendo Greco, fu costretto d'esser

circonciso.

4 E ciò, per li falsi fratelli, intromessi sotto mano, i quali erano sottentrati per ispiar la nostra liberta, che noi abbiamo in Cristo Gesù, affin di metterci in servitù :

5 A' quali non cedemmo per soggezione pur un momento: aciochè la verità dell'evangelo dimo-

rasse ferma fra vol.

6 Ma non ricevei nulla da coloro che son reputati esser qualche cosa: quali già sieno stati niente m'importa : Iddio non ha riguardo alla qualità d'alcun' uomo: percioché quelli che sono in maggiore

stima non mi sopraggiunsero nulla: 7 Anzi, in contrario, avendo veduto che m'era stato commesso l'evangelo del prepuzio, come a Pietro quel della circoncisione:

8 (Perciochè colui, ch'avea potentemente operato in Pietro per l'apostolato della circoncisione, avea esiandio potentemente operato in me inverso i Gentili :)

9 E Iacobo, e Cefa, e Giovanni, che son reputati esser colonne, avendo conosciuta la grazia che m'era stata data, diedero a me, ed a Barnaba la mano di societa: aciochè noi andassimo a Gentili, ed essi alla circoncisione.

10 Sol ci raccomandarono che ci ricordassimo de poveri: e ciò eziandio mi sono studiato di fare. 11 Or, quando Pietro fu venuto

19 E non vidi alcun' altro degli | in Antiochia, io gli resistei in fi cia: conciofossecosach' egli for da riprendere.

12 Perciochè, avanti che ce fosser venuti d'appresso a Iacol egli mangiava co' Gentili: n quando coloro furono venuti. sottrasse, e si separò, temendo qu della circoncisione.

13 E gli altri Giudei s' infigne: no anch' essi con lui : talche ess dio Barnaba era insieme trasor

tato per la lor simulazione. 14 Ma, quando io vidi che nonci minavano di piè diritto, seconce verità dell' evangelo, io diesi a l'a tro, in presenza di tutti, Se tu, e sendo Giudeo, vivi alla Gentie non alla Giudaica; perchè cost: gni i Gentili a giudaizzare?

15 Noi, di natura Giudei, e no peccatori d'infra i Gentili :

I6 Sapendo che l'uomo non è ga stificato per l'opere della legge, n per la fede di Gesù Cristo; abbiar ancora noi creduto in Cristo Geaciochè fossimo giustificati per fede di Cristo, e non per l'oper della legge: perciochè niuna can sarà giustificata per l'opere de

legge:
17 Or se, cercando d'esser gius:
ficati in Cristo, siamo trovati a
ficati in Cristo, siamo trovati a cora noi peccatori, e pur Cristor nistro del peccato? Così non sia. 18 Perciochè, se io edifico di na vo le cose c'ho distrutte, io cos

tuisco me stesso trasgressore. 19 Conciosiacosache per una la ge io sia morto ad una *aitra* leg-

aciochè io viva a Dio.

20 Io son crocifisso con Cristo: vivo, non più io, ma Cristo vives me: e ciò ch'ora vivo nella came vivo nella fede del Figlinol di Diche m'ha amato, ed ha dato s stesso per me.

21 lo non annullo la grana i Dio: perciochè, se la giustizia ( per la legge, Cristo dunque è ma to in vano.

CAP. III.

O GALATI insensati, chi v'in ammaliati per non ubridi alla verità: voi, a' quali Gesù () sto è stato prima ritratto dava agli occhi, crocifieso fra voi ? 2 Questo solo disidero saper

Avete voi ricevuto lo Spirit per l'opere della legge, o per l

predicazion della fede

3 Siete voi così insensati, ca avendo cominciato per lo Spirita ora siete perfezionati per la cara-4 Avete voi sofferte cotante coi in vano : se pure ancora in vano 5 Colui adunque che vi dispensi lo Spirito, ed opera fra voi potent

#### EPISTOLA A' GALATI, III. IV.

perazioni, lo fa egli per l'opere p ella legge, o per la predicazion ella fede i

<sup>6</sup> Siccome Abraham credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giusti-

Voi sapete pure, che coloro che m della fede son figliuoli d'Abra-

la scrittura, antivedendo h' Iddio giustifica le nazioni per s fede, evangelizzò innanzi ad Araham, Tutte le nazioni saranno

enedette in te.

9 Talchè coloro che son della fede on benedetti col fedele Abraham. 10 Conciosiacosachè tutti coloro he son dell' opere della legge, sieno otto maladizione: perciochè egli scritto, Maladetto chiunque non ersevera in tutte le cose scritte el libro della legge, per farle.

Il Or, che per la legge niuno sia Iustificato appo Iddio, è manife-co, percioche, il giusto vivera di

de. 12 Ma la legge non è di fede : anzi, 'uomo ch'avrà fatte queste cose iverà per esse.

13 Cristo ci ha riscattati della maidizion della legge, essendo per oi fatto maladizione: (perciochè gli è scritto, Maladetto è chiunque

appiccato al legno.) 14 Aciochè la benedizione d'A. raham avvenga alle nazioni in risto Gesù : affinchè per la fede ri-eviamo la promessa dello Spirito. 15 Fratelli, io parlo nella maniera egli uomini : se un patto è fermabenchè sia un patto d'uomo, iuno l'annulla, o vi sopraggiugne

sa alcuna. 16 Or le promesse furono fatte ad braham, ed alla sua progenie: on dice, Ed alle progenle : come zrlando di molte, ma come d'una, d alla tua progenie, ch' è Cristo. 17 Or questo dico io, La legge, enuta quattrocentrent' anni apresso, non annulla il patto feriato prima da Dio in Cristo, per

durre al niente la promessa. 18 Perciochè, se l'eredità è per la gge, non è più per la promessa. ir Iddio dono quella ad Abraham

er la promessa.

19 Perchè dunque fu data la lege ? fu aggiunta per le trasgressio-i, finche fosse venuta la progenie, lia quale era stata fatta la pro-1essa : essendo publicata dagli anell, per man d'un mediatore. 20 Or il mediatore non è d'uno:

18. Iddio è uno.

21 La legge è ella dunque stata ata contr'alle promesse di Dio? osì non sia: perciochè, se fosse \*185

stata data la legge, che potesse vivificare, veramente la giustizia sa. rebbe per la legge.

22 Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, aciochè la promessa fosse data a' credenti per

la fede di Gesù Cristo.

23 Or, avanti che fosse venuta la fede, noi eravamo guardati sotto la legge, essendo rinchiusi, aspettando la fede che dovea esser rivelata

24 Talchè la legge è stata nostro pedagogo, aspettando Cristo, aciochè fossimo giustificati per fede. 25 Ma, la fede essendo venuta,

noi non siamo più sotto pedagogo. 26 Perciochè tutti siete figliuoli di Dio, per la fede in Cristo Gesù.

27 Conclosiacosachè voi tutti, che siete stati battezzati in Cristo, abbiate vestito Cristo.

28 Non v'è nè Giudeo, nè Greco : non v'è nè servo, nè libero: non v'è nè maschio, nè femmina :

9 Perciochè voi tutti siete uno in Cristo Gesù.

30 Or, se siete di Cristo, siete adunque progenie d'Abraham, ed eredi secondo la promessa.

CAP. IV.

R, io dico che in tutto'l tempo che l'erede è fanciullo, non è punto differente dal servo: benchè

egii sia signor di tutto. 2 Anzi egli è sotto tutori, e curatori, fino al tempo ordinato innan-

zi dal padre.

3 Così ancora noi, mentre eravamo fanciulli, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo.

4 Ma, quando è venuto il compimento del tempo, Iddio ha mand to il suo Figliuolo, fatto di donna, sottoposto alla legge:

5 Affinchè riscattasse coloro cff erano sotto la legge, aciochè noi ri-

cevessimo l'adottazione. 6 Or, perciochè voi siete figliuoli,

Iddio ha mandato lo spirito del suo Figliuolo ne' cuori vostri, che gri

da, Abba, Padre. 7 Talchè, tu non sei più servo, ma figliuolo: e, se tu sei figliuolo, sei amcora erede di Dio, per Cristo. 8 Ma allora voi, non conoscendo

Iddio, servivate a coloro che di natura non son dii.

9 Ed ora, avendo conosciuto Iddio; anzi più tosto essendo stati conosciuti da Dio, come vi rivolgete di nuovo a deboli, e poveri elementi, a' quali, tornando addie-

tro, volete di nuovo servire ? 10 Voi osservate giorni, e mesi, e stagioni, ed anni.

3U 2

#### EPISTOLA A' GALATI, IV. V.

faticato invano inverso voi.

12 Siste come sono io, perciochè io ancora son come voi: frateili, io ve ne prego: voi non m'avete fatto alcun torto.

13 Or, voi sapete come per l'addietro io v'evangelizzai con infir-

mità della carne:

14 E voi non isprezzaste, nè schifaste la mia prova, ch'era nella mia carne: anzi m'accoglieste come un'angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso.

15 Che cosa adunque vi faceva così predicar beati conciosiaco each io vi renda testimonians che, se fosse stato possibile, voi v'avreste cavati gli occhi, e me

gli avreste dati. 16 Sono io dunque divenuto vostro nemico, proponendovi la ve-

rità ? 17 Coloro son gelosi di voi, non onestamente: anzi vi vogliono schiudere, aciochè siate gelosi di

oro. 18 Or egli è bene d'esser sempre relosi in bene, e non sol quando

io son presente appo voi. 19 Deh, figlioletti miel, i quali io partorisco di nuovo, finche Cristo

ala formato in vol: 20 Or io disidererei ora esser presente appo voi, e mutar la mia voce : perciochè io son perplesso

di voi. 21 Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non udite voi la

legge?
22 Conciosiacosach' egli sia scritto, ch' Abraham ebbe due figliuoli: uno della serva, ed uno della

france. 23 Or quel ch'era della serva fu generato secondo la carne: ma

quel ch' era della franca fu generato per la promessa. 24 Le quali cose hanno un senso

allegorico: conciosiacosachè quel-le due donne sieno i due patti: l'uno dal monte Sina, che genera a servitù, il quale è Agar.

25 Perciochè Agar è Sina, monte in Arabia: e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente; ed è serva, co' suoi figliuoli.

26 Ma la Gerusalemme disopra è franca: la quale è madre di tutti

27 Concioslacosach' egli sia scritto, Rallegrati, o sterile che non partorivi: scoppia, e grida, tu che non sentivi doglie di parto: perciochè più saranno i figliuoli della lasciata, che di colei ch'avea il

28 Or noi, fratelli, nella maniera **\*186** 

11 Io temo di voi, ch'io non abbia i d'Isaac, siamo figliuoli della pro-

92 Ma come allora quel ch'en generato secondo la carne, pene guiva quel ch' era generate secre

do lo spirito, così ancora avvier al presente. 30 Ma, che dice la scrittura Caccia fuori la serva, e 1 suofgliuolo : perciochè il figliuol dels

serva non sarà erede col figina della franca. 31 Così adunque, fratelli, noi sr siamo figliuoli della serva m della franca.

CAP. V.

CTATE adunque fermi nella i D berta, della quale Cristo ci 3 francati, e non slate di nuovo n stretti sotto I giogo della servita 2 Ecco, io Paolo vi dico che, s siete circoncisi, Cristo non vi ga

verà nulla. 3 E da capo testifico ad ogni nor che si circoncide, ch'egli è ob gato ad osservar tutta la legge.

4 0 voi, che siete giustificati p la legge, Cristo non ha più alcui virtu in voi: voi siete scaduti da

la grazia. 5 Perciochè noi, in Ispirito, re fede, aspettiamo la speranza de l

giustizia. 6 Conciosiacosachè in Cristo 6 sù nè la circoncisione, nè i pr puzio, non sia d'alcun valor

ma la fede operante per carità. Voi correvate bene: chi v'u dato sturbo, per non prestar fex

alia verità? 8 Questa persuasione non é à colui che vi chiama.

9 Un poco di lievito levita tuta

la pasta.
10 lo mi confido di voi nel S gnore, che non avrete altro sentmento: ma colui che vi turba# porterà il giudicio, chiunque es ši sia.

ll Or, quant'è a me, fratelli, s io predico ancora la circoncisione perchè sono ancora perseguito lo scandalo della croce è pur toltr

12 Oh, fosser pur esiandio ricis coloro che vi turbano!

13 Conciosiacosachè VOI SIR stati chiamati a libertà, fratelli: sol non prendete questa libera per un' occasione alla carne : mi servite gli uni agli altri per b carità.

14 Perciochè tutta la legge s'adempie in questa unica parois. Ama il tuo prossimo, come te stesso.

15 Che se voi vi mordete, e dive

#### EPISTOLA A' GALATI. V. VI.

Atri. 16 Or io dico, Caminate secondo o Spirito, e non adempiete la con-

upiscenza della carne 17 Conciosiacosachè la carne apetisca contr' allo Spirito, e lo Spiito contr'alla carne: e queste ose son ripugnanti l'una all'al-

ra: acioché non facciate qualunue cosa volete.

18 Che se siete condotti per lo pirito, voi non siete sotto la legge. 19 Or, manifeste son l'opere della mrne: che sono, adulterio, forniazione, immondizia, dissoluzione: 20 Idolatria, avvelenamento, ininicizie, contese, gelosie, ire, risse, lissensioni, sette:

21 Invidie, micidi, ebbrezze, ghiotonerie, e cose a queste simigliani: delle quali cose vi predico, cone ancora già ho predetto, che

coloro che fanno cotali cose non rederanno il regno di Dio-22 Mail frutto dello Spirito è zarità, allegrezza, pace, lentezza all' ira, benignità, bontà, fede, man-

uetudine, continenza; 23 Contr'a cotali cose non v'è

egge. 24 Or coloro che son di Cristo hanno crocifissa la carne con gli affetti, e con le concupiscenze. 25 Se noi viviamo per lo Spirito.

caminiamo altresì per lo Spirito. 26 Non siamo vanagloriosi, pro-vocando gli uni gli altri, invidian-do gli uni gli altri.

#### CAP. VI.

PRATELLI, benchè alcuno sia soprappreso in alcun fallo, voi gli spirituali ristorate un tale con ispirito di mansuetudine: prendendo guardia a te stesso, che ancora tu non sij tentato.

2 Portate i carichi gli uni degli altri, e così ademplete la legge di

3 Perciochè, se alcuno si stima esser qualche cosa, non essendo nulla, inganna sè stesso nell'animo suo.

4 Or provi ciascuno l'opera sua, ed allora avrà il vanto per riguar-

ate gli uni gli altri, guardate che i do di sè stesso solo, e non per ri-ion siate consumati gli uni dagli guardo d'altri.

5 Perciochè ciascuno porterà il

suo propio peso. 6 Or colui ch' è ammaestrato nella parola, faccia parte d'ogni suo

bene a colui che l'ammaestra. 7 Non v'ingannate : Iddio non si

può beffare: perciochè ciò che l'uomo avrà seminato, quello ancora mietera. 8 Imperochè colui che semina alla sua carne mieterà della carne

corruzione: ma, chi semina allo Spirito mietera dello Spirito vita

etorna. 9 Or non vegniam meno dell'ani-mo facendo bene: perciochè, se non ci stanchiamo, noi mieteremo

nella sua propia stagione. 10 Mentre adunque abbiam tempo, facciam bene a tutti : ma principalmente a' domestici della fede. Il Voi vedete quanto gran lettere v'ho scritte di mia propia mano.

12 Tutti coloro che voglion piacere nella carne, per bel sembiante, vi costringono d'esser circoncisi: solo aciochè non sieno perseguiti della croce di Cristo.

13 Conciosiacosach' eglino stessi, che son circoncisi, non osservino la legge: ma vogliono che siate circoncisi, aciochè si gloriino della

vostra carne.

14 Ma, quant'è a me, tolga Iddio ch' io mi glorii in altro che nella croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è cro-

cifisso a me, ed io al mondo. 15 Perciochè in Cristo Gesù nè la circoncisione, nè 'l prepuzio, non è d'alcun valore : ma la nuo-

va creatura.

16 E sopra tutti coloro che camineranno secondo questa regola sia pace, e misericordia: e sopra l'Israel di Dio.

17 Nel rimanente, niuno mi dia molestia: perciochè io porto nel mio corpo le stimmate del Signor

Gest.

18 Fratelli, sia la grazia del Si-gnor nostro Gesù Cristo con lo spirito vostro. Amen.

Fu scritta di Roma a' Galati.

## EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

## AGLI EFESI.

CAP. L

PAOLO, apostolo di Gesti Cristo, per la volontà di Dio, a santi che sono in Efeso, e fedeli in Cri-

sto Gesù :

2 Grazia a voi, e pace, da Dio, Padre nostro, e dal Signor Gesù Cristo. 3 Benedetto sia Iddio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il qual ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale ne' luoghi celesti in Cristo:

4 Siccome in lui ci ha eletti avanti la fondazion del mondo, aciochè

siamo santi, ed irreprensibili nel suo cospetto, in carità:

5 Avendoci predestinati ad adottarci per Gesu Cristo, a sè stesso, secondo'l beneplacito della sua vo-

lontà :

6 Alia laude della gloria della sua grazia, per la quale egli ci ha renduti graziosi a st, in colui ch'è l'Amato:

In cui noi abbiamo la redenzione per lo suo sangue, la remission de' peccati, secondo le ricches-

ze della sua grazia ;

8 Della quale egli è stato abbondante inverso noi in ogni sapienza,

ed intelligenza;
9 Avendoci dato a conoscere il misterio della sua volontà, secondo'l suo beneplacito, il quale egli avea determinato in sè stesso :

I0 Che è di raccogliere, nella di-spensazion del compimento de' tempi, sotto un capo, in Cristo, tutte le cose, così quelle che son ne' cieli, come quelle che son sopra la terra:

11 In esso, dico, nel quale siamo stati sortiti, essendo stati predestinati secondo'l proponimento di colui ch' opera tutte le cose secondo'i consiglio della sua volontà :

12 Aciochè siamo alla laude della sua gloria, noi che prima abbiamo

sperato in Cristo.

13 Nel quale ancora voi siete stati sortiti, avendo udita la parola della verità, l'evangelo della vostra salute: nel quale eziandio, avendo creduto, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della pro-

14 Il quale è l'arra della nostra eredità, alla redenzion del francamento: alla laude della gloria

d'esso.

15 Perciò, io ancora, udita la fede \* 188

vostra nel Signor Gesù, e la cariti vostra inverso tutti i santi :

16 Non resto mai di render grazi per voi, facendo di voi memori.

nelle mie orazioni :

17 Aciochè l' Iddio del Signor se stro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo Spirito di sanienz. e di rivelazione, nella riconoscens d'esso ;

18 E gli occhi della mente vostra alluminati, aciochè sappiate qua è la speranza della sua vocazione e quali son le ricchezze, della giria della sua eredità, ne' luori. santi

19 E quale e, inverso noi che crediamo, l'eccellente grandezza della sua potenza: secondo la virtù de la forza della sua possanza:

20 La quale egli ha adoperata in Cristo, avendolo suscitato da mor ti, e fattolo sedere alla sua desta

ne' luoghi celesti :

21 Disopra ad ogni principato. podesta, e potenza, e signoria, a ogni nome, che si nomina, na solo in questo secolo, ma anon nel secolo avvenire :

22 E postogli ogni cosa sotto i piedi, e datolo, per capo sopra og

cosa, alla chiesa : 23 La quale è il corpo d'esso. compimento di colui che comp tutte le cose în tutti.

CAP. II. V'HA risuscitati ancora ve d ch'eravate morti ne falli,

ne' peccati;

2 Ne' quali già caminaste, \*
guendo'i secolo di questo mondi secondo'l principe della podesi dell'aria, dello spirito ch' opera presente ne' figliuoli della disu: bidienza :

3 Fra i quali ancora noi tuttico versammo già nelle concupiscent della nostra carne, adempiendo voglie della carne, e de pensiri-ed eravamo di natura figliud d' ira, come ancora gli altri.

4 Ma Iddio, ch'è ricco in misei

cordia, per la sua molta carità, de la quale ci ha a mati: 5 Esiandio mentre eravamo me ti ne falli, ci ha vivificati con (1 sto: (voi siete salvati per grazia: 6 E ci ha risuscitati con lui, con lui ci ha fatti sedere ne ivod celesti, in Cristo Gesù:

### EPISTOLA AGLI EFESI, II. III.

Aciochè mostrasse ne' secoli vvenire l'eccellenti ricchezze dela sua grazia, in benignità inverso 10i, in Cristo Gesù. 8 Perciochè voi siete salvati per

a grazia, mediante la fede: e ciò 10n e da voi, e il dono di Dio : 9 Non per opere, aciochè niuno i glorii. Conciosiacosachè noi siamo la

attura d'esso, essendo creati in risto Gesù a buone opere, le quai Iddio ha preparate, aciochè camii iamo in esse.

11 Perciò, ricordatevi che già voi Jentili nella carne, che sieté chianati Prepuzio da quella ch'è chianata Circoncisione nella carne,

atta con la mano:

12 In quel tempo eravate senza Pristo, alieni dalla republica d'Irael, e stranieri de patti della promessa, non avendo speranza, d essendo senza Dio nel mondo : 13 Ma ora, in Cristo Gesù, voi, :he già eravate lontani, siete stati

ipprossimati per lo sangue di Fristo.

14 Perciochè egli è la nostra pa-ce, il quale ha fatto de due uno: d, avendo disfatta la parete di nezzo che faceva la chiusura;

15 Ha nella sua carne annullata 'inimicizia, la legge de' comanda-nenti, posta in ordinamenti : aciohè creasse in sè stesso i due in in'uomo nuovo, facendo la pace: 16 E gli riconciliasse amendue in in corpo a Dio, per la croce, aven-lo uccisa l'inimicizia in sè stesso.

17 Ed, essendo venuto, ha evanrelizzato pace a voi ch'eravate lonani, ed a quelli ch'erano vicini.

18 Perciochè per esso abbiamo gli ini e gli altri introdusione al Pa-

re, in uno Spirito.

19 Voi dunque non siete più foretieri, nè avveniticci : ma concitadini de' santi, e domestici di Dio. 20 Essendo edificati sopra'l foniamento degli apostoli, e de' pro-eti, essendo Gesti Cristo stesso la ietra del capo del cantone: 21 In cui tutto l'edificio ben com-

xosto cresce in templo santo nel

lignore. 22 Nel quale ancora voi siete inieme edificati, per essere un tabersacolo di Dio, in Ispirito.

#### CAP. III.

DER questa cagione io Paolo, il prigione di Cristo Gesù per voi entili;

2 (Se pure avete udita la dispenazion della grazia di Dio, che m'è tata data inverso voi ;)

3 Come per rivelazione egli m'ha fatto conoscere il misterio; siccome avanti in breve scrissi;

4 A che potete, leggendo, conoscere qual sia la mia intelligenza

nel misterio di Cristo:

5 Il quale non fu dato a conoscere nell'altre età a' figliuoli degli uomini, come ora è stato rivelato a santi apostoli, e profeti d'esso, in Ispirito:

6 Aciochè i Gentili sieno coeredi. e d'un medesimo corpo, e partecipi della promessa d'esso in Cristo, per

l'evangelo: 7 Del quale io sono stato fatto ministro, secondo'l dono della grazia di Dio, che m'è stata data, secondo la virtù della sua potenza.

8 A me, dico, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia d'evangelizzar fra i Gentili le non investigabili ricchezze di Cristo;

9 E di manifestare a tutti, quale è la dispensazion del misterio, il quale da' secoli è stato occulto in Dio, c'ha create tutte le cose per

Gesù Cristo:

10 Aciochè nel tempo presente sia. data a conoscere a principati, ed alle podesta, ne' luoghi celesti, per la chiesa, la molto varia sapienza di Dio:

11 Secondo 'l proponimento eterno, il quale egli ha fatto in Cristo Gesù, nostro Signore :

12 In cui noi abbiamo la libertà, e l'introduzione in confidanza, per

la fede d'esso. 13 Per la qual cosa io richieggio che non vegniate meno dell'animo per le mie tribolazioni, che soffero

per voi : il che è la vostra gloria. 14 Per questa cagione, dico, io piego le mie ginocchia al Padre del Signor nostro Gesù Cristo: 15 Dal quale è nominata tutta la

famiglia, ne' cieli, e sopra la terra: 16 Ch'egli vi dia, secondo le ric-chezze della sua gloria, d'esser fortificati in virtù, per lo suo Spirito,

nell'uomo interno; 17 E che Cristo abiti ne' vostri

cuori per la fede :

18 Aciochè, essendo radicati, e fondati in carità, possiate com-prendere, con tutti i santi, quale è la larghessa, e la lunghessa, e la

profondità, e l'alterra 19 E conoscer la carità di Cristo. che sopravanza ogni conoscenza: scioche siate ripieni fino a tutta la

pienezza di Dio. 20 Or a colui, che può, secondo la potenza ch'opera in noi, fare infinitamente sopra ciò che noi chiegriamo, o pensiamo:

21 A lui sia la gioria nella chiesa,

EPISTOLA AGLI EFESI, IV.

ın Cristo Gesù, per tutte le generazioni del secolo de secoli. Amen.

CAP. IV.

O adunque, il prigione, v'esorto nel Signore, che caminiate condegnamente alla vocazione, della quale siete stati chiamati ;

2 Con ogni umilta, e mansuetu-

dine: con pazienza, comportando-vi gli uni gli altri in carita; 3 Studiandovi di servar l'unità dello Spirito per lo legame della

pace. 4 V'e un corpo unico, ed un'unico Spirito: come ancora voi siete stati chiamati in una unica spe-

ranza della vostra vocazione; 5 V'e un' unico Signore, una fe-

de, un battesimo ; 6 Un Dio unico, e Padre di tutti, il quale è sopra tutte le cose, e fra

tutte le cose, ed in tutti voi. 7 Ma a ciascun di noi è stata data la grazia, secondo la misura del

dono di Cristo.

8 Per la qual cosa dice, Essendo salito in alto, egli ha menata in cattività moltitudine di prigioni,

ed ha dati de' doni agli pomini. 9 Or quello, E' salito, che cosa è altro, se non che prima ancora era disceso nelle parti più basse della

terra? 10 Colui ch'è disceso è quell'istesso, il quale ancora è salito disopra a tutti i cieli, aciochè empia tutte

le cose. ll Ed egli stesso ha dati gli uni apostoli, e gli altri profeti, e gli altri evangelisti, e gli altri pastori, e

dottori;

12 Per lo perfetto adunamento de santi, per l'opera del ministe-rio, per l'edificazion del corpo di Cristo:

13 Fin che ci scontriamo tutti nell' unità della fede, e della cono-scenza del Figliuol di Dio, in uomo compiuto, alla misura dell' età ma-

tura del corpo di Cristo:

14 Acioché non siamo più bambini, fiottando, e trasportati da ogni vento di dottrina, per la baratteria degli uomini, per la loro astuzia all'artificio, ed insidie dell'inganno :

15 Ma che, seguitando verità in carità, cresciamo in ogni cosa in colui ch'è il capo, cioè, in Cristo: 16 Dal quale tutto'l corpo be

composto, e commesso insieme per tutte le giunture della somministraziono, secondo la virtù ch'e nella misura di ciascun membro, prende l'accrescimento del corpo, all'edificazione di sè stesso in carità.

17 Questo dico adunque, e prote-

\* 19\(\psi\)

sto nel Signore, che voi non caminiate più, come caminano ancora di altri Gentili, nella vanità delli for mente;

18 Intenebrati nell'intelletto, air ni dalla vita di Dio, per l'ignora-za ch'è in loro, per l'indurament

del cuor loro:

19 I quali, essendo divenuti in sensibili ad ogni dolore, si sm abbandonati alla dissoluzione, si operare ogni immondisia, con insaziabile cupidità.

20 Ma voi non avete così impara

to Cristo:

21 Se pur l'avete udito, e siet stati in lui ammaestrati, second che la verità è in Gesù:

22 Di spogliare, quant'è alla pri miera conversazione, l'uomo va chio, il qual si corrompe nelle con-

cupiscense della sedduzione ; 23 E d'esser rinovati per lo Spir.

to della vostra mente ; 24 E d'esser vestiti dell'nome nuovo, creato, secondo Iddio, ir giustizia, e santità di verità. 25 Perciò, deposta la mensogra

parlate in verità ciascuno col su prossimo: conciosiacosachè la siam membra gli uni degli altri 26 Adiratevi, e non peccate:

sole non tramonti sopra l vostv

cruccio:

27 E non date luego al diavolo 28 Chi rubava non rubi più: acc più tosto fatichi, facendo quaici:

buona opera con le propie maraciochè abbia di che far parte a cilui c'ha bisogno.

29 Niuna parola malvagia es della vostra bocca : ma, se w s: alcuna buona ad edificazione, \* condo l bisogno: aciochè confer

sca grazia agli ascoltanti. 30 E non contristate lo Spiri Santo di Dio, col quale siete state suggettati per lo giorno della reder-

zione. 31 Sia tolta via da voi ogni aman

tudine, ed ira, e cruccio, e grida e maldicenza, con ogni mali

32 Ma siate gli uni inverso gli a tri benigni, misericordiosi, perd nandovi gli uni gli altri, siccor ancora Iddio v'ha perdonato Cristo.

CAP. V. S IATE adunque imitatori di Dic come figliuoli diletti ;

2 E caminate in carita, siccont ancora Cristo ci ha amati, ed L dato sè stesso per noi, in offerta, sacrificio a Dio, in odor soave.

3 E, come si conviene a sant. fornicazione, e niuna immondizia ed avarizia, non sia pur nominau fra voi :

#### EPISTOLA AGLI EFESI. V. VI.

4 Nè disonestà, nè stolto parlare, o buffoneria, le quali cese non si convengono: ma più tosto, ringraziamento.

5 Conciosiacosachè voi sappiate questo, che niun fornicatore, nè immondo, nè avaro, il quale è idolatra, ha eredità nel regno di Cri-

sto, e di Dio. 6 Niuno vi sodduca con vani ragionamenti: perciochè per queste cose viene l'ira di Dio sopra i fi-

gliuoli della disubbidienza.

7 Non siate adunque lor compa-

8 Perciochè già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore : caminate come figliuoli di luce :

9 (Conclosiacosachè 1 frutto dello Spirito sia in ogni bonta, e giustizia. e verita :)

10 Provando ciò ch'è accettevole

al Signore. 11 E non partecipate l'opere infruttuose delle tenebre, anzi più

tosto ancora arguitele. 12 Perciochè egli è disonesto pur di dire le cose che si funno da colo-

ro in occulto.

13 Ma tutte le cose, essendo arguite dalla luce, son manifestate : perciochè tutto ciò ch'è manifestato è luce.

14 Perciò dice, Risvegliati, tu che dormi, e visurgi da' morti, e Cristo

ti risplenderà.

15 Riguardate adunque come voi caminate con diligente circospezione: non come stolti, ma come

16 Ricomperando il tempo: per-

ciochè i giorni son malvagi. 17 Perciò, non siate disavveduti, ma intendenti qual sia la volontà

del Signore. 18 E non v'inebbriate di vino, nel quale v'è dissoluzione; ma siate

ripieni dello Spirito;

19 Parlando a voi stessi con salmi, ed inni, e canzoni spirituali: cantando, e salmeggiando col cuor

vostro al Signore; 20 Rendendo del continuo grazie d'ogni cosa a Dio, e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo;

21 Sottoponendovi gli uni agli altri nel timor di Cristo. 22 Mogli, slate soggette a vostri

mariti, come al Signore. 23 Conciosiacosachè'l marito sia capo della donna, siccome ancora

Cristo è capo della chiesa, ed egli stesso è Salvator del corpo. 24 Ma altres), come la chiesa è soggetta a Cristo, così le mogli deono esser soggette a' lor mariti in

25 Mariti, amate le vostre mogli,

viccome ancora Cristo ha amata la chiesa, ed ha dato sè stesso per lei : 26 Aciochè la santificasse, aven-

dola purgata col lavacro dell'acqua, nella virtù della parola:

27 Per far comparire essa chiesa davanti a sè, gloriosa, non avendo macchia, nè crespa, nè cosa alcu-na tale : ma aciochè fosse santa, ed irriprensibile.

28 Così deono i mariti amar le lor mogli, come i lor propi corpi : chi ama la sua moglie ama sè stesso-

29 Perciochè niuno giammai ebbe in odio la sua carne, anzi la nudrisce, e la cura teneramente: siccome ancora il Signore la chiesa:

30 Conciosiacosachè noi siamo membra del suo corpo: della sua

carne, e delle sue ossa.

31 Perciò, l'uomo lascerà suo padre, e sua madre, e si congiugnerà con la sua moglie: ed i due diverranno una stessa carne.

32 Questo misterio è grande: or io dico, a riguardo di Cristo, e della

33 Ma. ciascun di voi così ami la sua moglie, come sè stesso : ed altresì la moglie riverisca il marito-

#### CAP. VI.

FIGLIUOLI, ubbidite nel Signo. re a vostri padri, e madri:

perciochè ciò è giusto. 2 Onora tuo padre, e tua madre : (che è il primo comandamento con

promessa : 3 Aciochè ti sia bene, e che tu sij di lunga vita sopra la terra.

4 E vost, padri, non provocate ad ira i vostri figliuoli: ma allevategli in disciplina, ed ammonisione del Signore

5 Servi, ubbidite a' vostri signori secondo la carne, con timore, e tremore, nella semplicità del cuor vostro, come a Cristo.

6 Non servendo all'occhio, come per piacere agli uomini : ma, come servi di Cristo, facendo il voler di Dio d'animo:

7 Servendo con benivoglienza, come a Cristo, e non come agli

uomini: 8 Sapendo che del bene che cia-

scuno, o servo, o franco ch'egli sia, avrà fatto, egli ne riceverà la retribusione dal Signore.

9 E voi, signori, fate par pari inverso loro, rallentando le minacce: sapendo che'l Signore, e vostro, c loro, è ne cieli ; e ch' appo lui non v'è riguardo alla qualita delle per-

10 Nel rimanente, fratelli miei,

2 U 3

#### EPISTOLA AGLI EFESI, VI.

Dio, per poter dimorar ritti, e fermi contrall' insidie del diavolo-

12 Conciosiacosachè noi non abbiamo il combattimento contr'a cangue, e carne: ma contr'a' principati, contr' alle podestà, contr'a' rettori del mondo, e delle tenebre di questo secolo, contr' agli spiriti maligni, ne' luoghi celesti.

13 Perciò, prendete tutta l'arma-tura di Dio, aciochè possiate con-trastare nei giorno malvagio e, dopo aver compiuto ogni cosa, re-

star ritti in pie.

14 Presentatevi adunque al com-battimento, cinti di verità intorno a' lombi, e vestiti dell'usbergo della glustizia:

15 Ed avendo i piedi calzati della preparazion dell' evangelo della

pace;

16 Sopra tutto, prendendo lo scudo della fede, col qual possiate spegnere tutti i dardi infocati del

maligno.
17 Pigliate ancora l'elmo della salute; e la spada dello Spirito, ch'è la parola di Dio:

18 Orando in ogni tempo, con

fortificatevi nel Signore, e nella ogni maniera di preghiera, e sup-forta della sua possansa. Il Vestite tutta l'armatura di istesso vegghiando, com ogni perse veranza, ed orazione per tutti . santi;

19 E per me ancora, aciochè r. sia data parola con apritura d bocca, per far conoscere con libertà il misterio dell' evangelo:

20 Per lo quale io sono ambasca tore in catena: aciochè in quelle io mi porti francamente, come s.

convien parlare.
21 Or aciochè ancora voi sappiau lo stato mio, e ciò ch' io fo: Tich: co, il caro fratello, e fedel ministr nel Signore, vi farà assapere i tutto:

22 Il quale io ho mandato a voi a questo stesso fine, aciochè voi sappiate lo stato nostro, e ch'egli con

soli i cuori vostri.
23 Pace a' fratelli, e carità con

fede, da Dio Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

24 La grasia sia con tutti quelli ch'amano il Signor nostro Gesa Cristo, in purità incorruttibile. Amen.

Fu scritta di Roma agli Efesi pe Tichico.

## EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

## A' FILIPPESI.

CAP. I. DAOLO, e Timoteo, servitori di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono in Filippi, co' vescovi, e diaconi:

2 Grasia a voi, e pace, da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

3 Io rendo grazie all' Iddio mio, di tutta la memoria ch'io ho di voi : 4 (Facendo sempre, con allegrez-

🖦 preghiera per tutti voi, in ogni mia orazione :) 5 Per la vostra comunione nel-

l'evangelo, dal primo dì infino ad ora: 6 Avendo di questo stesso fidan-

za, che colui c'ha cominciata in voi l'opera buona, la compiera fino al giorno di Cristo Gesù. 7 Siccome è ragionevole ch'io

senta questo di tutti voi: perciochè io v'ho nel cuore, voi tutti che siete miei consorti nella gra-, così ne' miei legami, come nella difesa, e confermazion dell'evangelo.

8 Perciochè Iddio m'è testimonio, \* 192

come io v'amo tutti affettuoramente nelle viscere di Gesù Cristo. 9 E di questo prego, che la vo-

stra carità abbondi sempre di più in più in conoscenza, ed in ogni sentimento. 10 Affinche discerniate le cost

contrarie: aciochè siate sinceri, e senza intoppo, per lo giorno di

11 Ripieni di frutti di giustisia. che son per Gesti Cristo; alla glo

ria, e laude di Dio.

12 Or, fratelli, lo voglio che sappiate che i fatti miei son riusciti s maggiore avanzamento dell'evangelo: 13 Talchè i mici legami son di

venuti palesi in Cristo, in tutto ? pretorio, ed a tutti gli altri :

14 E molti de'fratelli nel Signore, rassicurati per li mici legami, hanno preso vie maggiore ardire di proporre la parola di Dio sensa

paura. 15 Vero è, che ve ne sono alcuni che predicano anche Cristo per invidia, e per contensione: ma pure

## EPISTOLA A' FILIPPESI, I. II.

ancora altri, che lo predicano per buona affezione.

16 Quelli certo annunziano Cristo per contenzione, non puramente: pensando aggiugnere affizione a' miei legami:

17 Ma questi lo fanno per carità, sapendo ch' io son posto per la di-

fesa dell' evangelo.

18 Ma che? pure è ad ogni modo, o per pretesto, od in verità, Cristo annunsiato; e di questo mi rallegro, ansi ancora me ne rallegrerò per l'avvenire.

19 Conciosiacosach' lo sappia che ciò mi riuscirà a salute, per la vostra orazione, e per la somministrazion dello Spirito di Gesù

Cristo

20 Secondo l'intento e la speranza mia, ch' lo non sarò svergognato in cosa alcuna: ma che, con ogni franchezza, come sempre, così ancora al presente, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita, o per morte.

21 Perciochè a me il vivere è Cristo, e 'l morir guadagno. 22 Or io non so se 'l vivere in

carne m'è vantaggio, nè ciò ch' io

debbo eleggere:
23 Percioche lo son distretto da'
due lati: avendo il disiderio di partir di quest' albergo, e d'esser con
Cristo: il che mi sarebbe di gran
lunga misliore:

lunga migliore :
24 Ma il rimanere nella carne è

più necessario per voi.

25 E questo so lo sicuramente, ch'io rimarrò, e dimorerò appresso di voi tutti, all'avanzamento vostro, ed all'allegrezza della rostra

fede: 26 Aciochè il vostro vanto ab-

bondi in Cristo Gesù, per me, per la mis presenza di nuovo appo voi. 27 Soi conversate condegnamente all'evangelio di Cristo: acioche, o ch'io venga, e vi vegga; o ch'io sia assente, lo oda de' fatti vostri, che voi state fermi in uno Spirito, combattendo insieme d'un medesimanto per la fede dell' evan

gello: 28 E non essendo in cosa alcuna spaventati dagli avversari: il che a loro è una dimostrazion di perdizione, ma a voi di salute: e ciò da Dio.

29 Conclosiacosach' a voi sia stato di grazia dato per Cristo, non sol di credere in lui, ma ancora di pa-

tir per lui :

30 Avendo l'istesso combattimento, il quale avete veduto in me, ed ora udite essere in me. CAP. II.

E dunque v'è alcuna consolazione in Cristo, se alcun conforto di carità, se alcuna comunion di Spirito, se alcune viscere, e misericordie:

2 Rendete compluta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, ed una medesima carità; essendo d'un'animo, sentendo una

stessa cosa:

3 Non facendo nulla per contenzione, e vanagioria: ma per umilta, ciascun di voi pregiando aitrui più che sè stesso.

4 Non riguardate ciascuno al suo propio, ma ciascuno riguardi e-

ziandio all' altrui

5 Perciochè conviene che in voi sia il medesimo sentimento, il quale ancora è stato in Cristo Gesà: 6 Il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio:

7 E pure annichilò sè stesso, presa forma di servo, fatto alla

somigliansa degli uomini :

8 E, trovato nell'esteriore simile ad un'uomo, abbassò sè stesso, essendosi fatto ubbidiente infino alla morte, e la morte della croce. 9 Per la qual cosa ancora Iddio

9 Per la qual cosa ancora iddio l'ha sovranamente innalzato, e gli ha donato un nome, che è sopra

ogni nome :

10 Aciochè nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle *creature* celesti, e terrestri, e sotterranee; 11 E ch'ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore: alla glo-

ria di Dio Padre.

12 Perciò, cari miei, come sempre m'avete ubbidito, non soi come nella mia presenza, ma ancora molto più al presente nella mia assenza, compiete la vostra salute con timore, e tremore.

13 Conclosiacosach' Iddio sia quel ch'opera in voi 'I volere, e l'operare, per lo suo beneplacito.

14 Fate ogni cosa senza mormoril, e quistioni:

15 Aciochè siate irriprensibili, e

sinceri, figliuoli di Diò senza biasimo, in mezzo della perreresa, e storta generazione, fra la quale rispiendete come luminari nel mondo, portando innanzi a quella la parola della vita:

16 Aciochè io abbia di che gioriarmi nel giorno di Cristo ch' io non son corso invano, nè in vano ho

faticato.

17 E, se pure anche sono, a guisa d'offerta da spandere, sparso sopra l'ostia, e'l sacrificio della fede vostra, io ne gioisco, e ne congioisco con tutti voi.

#### EPISTOLA A' FILIPPESI, IL III.

18 Gioitene parimente voi, e con-ricitene meco. | l'ottavo giorno, che sono della na-zione d'Israel, della tribù di Bengioitene meco. 19 Or lo spero nel Signor Gesù di

io ancora, avendo saputo lo stato vostro, sia innanimato: 20 Perciochè io non ho alcuno d'animo pari a lui, il quale sinceramente abbia cura de fatti vostri.

21 Conciosiacosachè tutti cerchino il lor propio, non ciò ch'è di

Cristo Gesù.

22 Ma voi conoscete la prova d'esso; come egli ha servito me-co nell'evangelo, nella maniera ch'un figliuolo serve al padre.

23 Io spero adunque mandarlo, subito ch'avrò veduto come an-

dranno i fatti miel. 24 Or io ho fidanza nel Signore ch' io ancora tosto verrò.

25 Ma ho stimato necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, e compagno d'opera, e di milizia, e vostro apostolo, e ministro de'

miei bisogni: 26 Perciochè egli disiderava molto vedervi tutti: ed era angosciato perciò ch'avevate udito ch'egli era

stato infermo.

27 Perciochè certo egli è stato infermo, ben vicin della morte: ma Iddio ha avuto pietà di lui : e non sol di lui, ma di me ancora, aciochè io non avessi tristizia sopra tristizia.

28 Perciò vie più diligentemente l'ho mandato: aciochè, veggendolo, voi vi rallegriate di nuovo, e

ch'io stesso sia men contristato. 29 Accoglietelo adunque nel Signore con ogni allegrezza: ed ab-biate tali in istima.

30 Perciochè egli è stato ben presso della morte per l'opera di Cristo, avendo esposta a rischio la propia vita, per supplire il difetto del vostro servigio inverso me.

CAP. III.

UANT è al rimanente, fra-, telli miei, rallegratevi nel Signore: a me certo non è grave scrivervi le medesime cose, e per voi ∂ sicuro.

2 Guardatevi da' cani, guardatevi da' cattivi operai, guardatevi dal

ricidimento. 3 Conciosiacosachè siamo la circoncisione, noi, che serviamo in Ispirito a Dio, e ci gloriamo in Cristo Gesu, e non ci confidiamo nella carne:

4 Benchè eziandio nella carne io avrei di che confidarmi: se alcun altro si pensa aver di che confidarsi nella carne, io l' ho molto più.

5 Io, che sono stato circonciso \* 194

iamin, Ebreo d'Ebrei: quant'è almandarvi tosto Timoteo: aciochè la legge, Farisco: 6 Quant' è al selo, essendo stato

persecutor della chiesa: quant'e alla guistizia, che è nella legge,

essendo stato irriprensibile. 7 Ma le cose che m'erano gua-

dagni, quelle ho reputate danno, per Cristo.

8 Anzi pure ancora reputo tutte queste cose esser danno, per l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per lo quale io ho fatto perdita di tutte queste cose, e le reputo tanti sterchi, acio-

chè lo guadagni Cristo;
9 E sia trovato in lui, non già
avendo la mia giustigia, che è dal
la legge; ma quella che è per la fe
de di Cristo: la giustigia, che è da
Dia modificata le discriptia che è da

Dio, mediante la fede.

10 Per conoscere esso Cristo, e la virtù della sua risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze, essendo renduto conforme alla sua morte:

ll Per provar se una volta perverrò alla risurrezion de' morti

12 Non già ch'io abbia ottenuto il premio, o che già sia pervenuto alla perfezione: anzi pros eguo, per procacciar d'ottenere il premi per la qual cagione ancora sono stato preso da Gesù Cristo.

13 Fratelli, io non reputo d'avere

ancora ottenuto il premio : 14 Ma una cosa fo, dimenticanto le cose che sono dietro, e distendendomi alle cose che son davanti, proseguo il corso verso'l segno, al palio della superna vocazion di Dio, in Cristo Gesù.

15 Perciò, quanti siam compiuti, abbiam questo sentimento: e. se voi sentite altramente in alcuna cosa, Iddio vi rivelerà quello an-

COLS 16 Ma pur caminiamo d'una stessa regola, e sentiamo una stes-sa cosa, in ciò a che siam perve-

nuti. 17 Siate miei imitatori, fratelli: e considerate coloro che caminano

così, come avete noi per esempio. 18 Perciochè molti caminano, de quali molte volte v'ho detto, ed ancora al presente lo dico piagnendo, che sono i nemici della croce

di Cristo: 19 Il cui fine è perdizione, il cui

Dio è il ventre, e la cui gloria è alla confusione loro: i quali hanno il pensiero, e l'affetto alle cose terrestri.

20 Conciosiacosachè noi viviamo ne cieli, come nella nostra città:

#### EPISTOLA A' FILIPPESI, III. IV.

onde ancora aspettiamo il Salvatore, il Signore Gesù Cristo:

21 Il qual trasformerà il nostro corpo vile, aciochè sia renduto conforme al suo corpo glorioso, secondo la virtù per la quale può eziandio sottoporsi ogni cosa.

CAP. IV.

PERCIO, fratelli miel cari, e disideratissimi, allegrezza, e corona mia; state in questa ma-niera fermi nel Signore, diletti. 2 Io esorto Euodia, esorto pari-

mente Sintiche, d'avere un medesimo sentimento nel Signore.

3 lo prego te ancora, leal con-sorte, sovvieni a queste donne, le quali hanno combattuto meco nelevangelo, insieme con Clemente, e gli altri mici compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. 4 Rallegratevi del continuo nel

Signore: da capo dico, rallegratevi 5 La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini: il Signore è

6 Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna: ma sieno in ogni cosa le vostre richieste notificate a Dio, per l'orazione, e per la pre-

ghiera, con ringraziamento.
7 E la pace di Dio, la qual sopravanza ogni intelletto, guardera i vostri cuori, e le vostre menti, in

Cristo Gesù.

8 Quant'è al rimanente, fratelli, tutte le cose che son veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che son giuste, tutte le cose che son pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che son di buona fama ; se v'e alcuna virtù, e se v'é alcuna laude ; a queste cose

pensate:

9 Le quali ancora avete imparate, e ricevute, ed udite da me, e vedute in me; fate queste cose, e l'iddio della pace sarà con voi.

10 Or io mi son grandemente rallegrato nel Signore, che omai voi vi siete rinverditi ad aver cura di

me: di cui ancora avevate cura. ma vi mancava l'opportunità.

11 Io nol dico, perch'io abbia mancamento: perciochè io ho imparato ad esser contento nello sta to nel qual mi trovo.

12 lo so essere abbassato, so altresì abbondare: in tutto, e per tutto sono ammaestrato ad esser saziato, ed ad aver fame: ad abbondare, ed a sofferir mancamento.

13 Io posso ogni cosa in Cristo, che mi fortifica.

14 Tuttavolta, voi avete fatto bene d'aver dal canto vostro comuni-

cato alla mia afflizione. 15 Or voi ancora, o Filippesi, sa-pete che nel principio dell'evange-lo, quando io partil di Macedonia, niuna chiesa mi comunicò nulla; per conto del dare, e dell'avere, se non voi soli.

16 Conciosiacosach' ancora Tessalonica m'abbiate mandato. una, e due volte, quel che m'era

bisogno. 17 Non già ch'io ricerchi i pre-senti, anzi ricerco il frutto ch'ab-

bondi a vostra ragione.

18 Or io ho ricevuto il tutto, ed abbondo: io son ripieno, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che m'e stato mandato da voi, che è un'o-dor soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio.

19 Or l'Iddio mio supplirà ogni vostro bisogno, secondo le ricchezze sue in gloria, in Cristo Gesù. 20 Or all'Iddio, e Padre nostro,

sia la gloria ne'secoli de'secoli. Amen.

21 Salutate tutti i santi in Cristo Gesù.

22 I fratelli che sono meco vi salutano: tutti i santi vi salutano, e massimamente que' della casa di Cesare.

23 La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen.

Fu scritta da Roma a Filippesi per Epafrodito.

## EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO.

## A' COLOSSESI.

PAOLO, apostolo di Gesti Cristo, CAP. L per la volontà di Dio, e'l fratel Timoteo:

2 A' santi, e fedeli fratelli in Cristo, che sono in Colosse : Grazia a

vol, e pace, da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesù Cristo. 3 Noi rendiamo grazie a Dio, e Padre del Signor nostro Gesù Cri-sto, facendo del continuo orazione per voi ;

4 Avendo udita la fede voetra in Cristo Gesh, e la vostra carità in-

verso tutti i santi;

5 Per la speranza che v'è riposta ne' cieli, la quale innanzi avete udita nella parola della verità del-

l'evangelo :

6 Il quale è pervenuto a vol, come ancora per tutto'l mondo; e fruttifica, e cresce, siccome ancora fra voi, dal dì che voi udiste, e conosceste la grazia di Dio in verità :

7 Come ancora avete imparato da Epafra, nostro caro conservo, il quale è fedel ministro di Cristo

per voi :

8 Il quale ancora ci ha dichiarata la vostra carità in Ispirito.

9 Perciò ancora noi, dal di ch'abbiamo ciò udito, non restiamo di fare orazion per voi, e di richiedere che siate ripieni della conoscenza della volontà d'esso, in ogni sapienza, ed intelligenza spirituale:

10 Aciochè caminiate condegnamente al Signore, per compiacergii in ogni cosa, fruttificando in ogni opera buona, e crescendo nella co-noscenza di Dio;

11 Essendo fortificati in ogni forza, secondo la possanza della sua gloria, ad ogni sofferenza, e pazien-

za, con allegrezza; 12 Rendendo grazie a Dio, e Padre, che ci ha fatti degni di partecipar la sorte de' santi nella luce :

13 Il qual ci ha riscossi dalla podestà delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del Figliuolo del suo amore:

14 In cui abbiamo la redenzione per lo suo sangue; la rimession de' peccati:

15 Il quale è l'imagine dell'Iddio invisibile, il primogenito d'ogni creatura.

16 Conciosiacosach' in lui sieno state create tutte le cose, quelle che son ne' cieli, e quelle che son

sopra la terra: le cose visibili, e l'invisibili : e troni, e signorie, e principati, e podestà : tutte le core sono state create per lui, e per cagion di lui.

17 Ed egli è avanti ogni cosa, e

tutte le cose consistono in lui. 18 Ed egli stesso è il capo del corpo della chiesa : egli, dico, che è il principio, il primogenito da' morti: acloche in ogni cosa tenga il primo grado:

19 Perciochè è piaciuto al Paire che tutta la pienezza abiti in lui ; 20 Ed, avendo fatta la pace per lo sangue della croce d'esso, riconciliarsi per lui tutte le cose : così quelle che son sopra la terra, come

quelle che son ne' cieli. 21 E voi stessi, che già eravau alieni, e nemici con la mente, ne-

l'opere malvage:

22 Pure ora v'ha riconciliati ne corpo della sua carne, per la morte, per farvi comparir da vanti a sè sur-

ti, ed irriprensibili, e senza colpa 23 Se pur perseverate nella fede, essendo fondati, e fermi; e non essendo smossi dalla speranza del'evangelo che voi avete udito, il quale è stato predicato fra ogni creatura, che è sotto i cielo; del quale io Paolo sono stato fatto ministro.

24 Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e per mia vicenda compio nella mia carne ciò che resta ancora a compiere dell'affizioni di Cristo, per lo corpo d'esso.

che è la chiesa : 25 Della quale io sono stato fatte ministro, secondo la dispensarion di Dio, che m'è stata data inverso vol, per complere il servigio della parola di Dio; 26 Il misterio, che è stato occulto

da' secoli, ed età : ed ora è stato manifestato a' santi d'esso :

27 A'quali Iddio ha voluto far conoscere quali sieno le ricchem della gioria di questo misterio inverso i Gentili : che è Cristo in voi,

speranza di gloria : 28 li quale noi annunziamo, ammonendo, ed ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza : acioche presentiamo ogni uomo compiato

in Cristo Gesù: 29 A che ancora io fatico, com battendo secondo la virtù d'esso, la quale opera in me con potenza.

### EPISTOLA A' COLOSSESI, II. III.

CAP. II.

PERCIOCHE io voglio che sappiate quanto gran combattimento io ho per voi, e per quelli che sono in Laodicea, e per tutti quelli che non hanno veduta la mia taggia in compar.

faccia in carne:

2 Aciochè i lor cuori sieno consolati, essendo eglino congiunti in carità, ed in tutte le ricchezze del pieno accertamento dell'intelligensa, alla conoscensa del miste-

rio di Dio, e Padre, e di Cristo:
3 In cui son nascosti tutti i tesori
della sapienza, e della conoscenza.
4 Or questo dico, aciochè niuno
vinganni per parlare acconcio a

persuadere.
5 Perciochè, benchè di carne io sia assente, pur son con voi di spirito, rallegrandomi, e veggendo il vostro ordine, e la fermessa della vostra fede in Cristo.

6 Come dunque voi avete ricevuto il Signor Cristo Gesù, così cami-

nate in esso:

7 Essendo radicati, ed edificati in lui, e confermati nella fede: siccome siete stati insegnati, abbondando in essa con ringraziamento.

8 Guardate che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per la filosofia, e vano inganno, secondo la tradizion degli uomini, secondo gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.

9 Concionacosachè in lui abiti corporalmente tutta la pienessa della Delta.

10 E voi siete ripieni in lui, che è il capo d'ogni principato, e pode-

stà:

11 Nel quale ancora siete stati
circoncisi d'una circoncisione fatta
sensa mano, nello spogliamento
de' peccati della carne,
nella circoncisione di Cristo:

nella circoncisione di Cristo:

12 Essendo stati con lui seppelliti
nel battesimo: in cui ancora siete
insieme risuscitati, per la fede della virtà di Dio, c' ha risuscitato lui
da' morti:

13 Ed ha con lui vivificati voi, ch' eravate morti ne' peccati, e nel prepusio della vostra carne: avendovi perdonati tutti i peccati;

14 Avendo cancellata l'obligazione, ch'era contr'a noi negli ordinamenti, la quale ci era contraria: e quella ha tolta vis, avendola confitta nella croce.

15 Ed, avendo spogliate le podestà, ed i principati, gii ha publicamente menati in ispettacolo, trionfando d'esal in esao.

16 Niuno adunque vi giudichi in mangiare, od in bere, o per rispetto di festa, o di calendi, o di sabati: \*197 17 Le quali cose sono ombra di quelle che doveano avvenire: ma'l corpo è di Cristo.

18 Niuno vi condanni a suo arbitrio, in umiltà, e servigio degli angeli, ponendo il piè nelle cose che non ha vedute, essendo temerariamente gonfio dalla mente della

sua carne.

19 E non attenendosi al Capo, dal
quale tutto 'l corpo, fornito, e ben
commesso insieme per le giunture,
ed i legami, prende l'accrescimen-

to di Dio.

20 Se dunque, essendo morti con Cristo, siete sciolti dagli elementi del mondo, perchè, come se viveste nel mondo, vi s'impongono ordinamenti:

21 Non toccare, non assaggiare, non maneggiare:

22 (Le quali cose tutte periscono per l'uso:) secondo i comandamenti, e le dottrine degli uomini?

23 Le quali cose hanno bene alcuna apparenza di sapienza, in religion volontaria, ed in umittà, ed in non risparmiare il corpo in ciò che è per satollar la carne; non in onore alcuno.

CAP. III.

SE dunque voi siete risuscitati Con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è a sedere alla destra di Dio.

2 Pensate alle cose di sopra, non a quelle che son sopra la terra.

3 Perciochè voi siete morti, e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio.

4 Quando Cristo, ch' è la vita vostra, apparirà, allora ancora voi

apparirete con lul in gloria.

Mortificate adunque le voetre
membra che son sopra la terra:
fornicazione, immondizia, lussuria
nefanda, mala concupiscenza, ed
avarizia, che è idolatria.

6 Per le quali cose viene l'ira di Dio sopra i figliuoli della disubbidienza:

7 Nelle quali già caminaste anco-

8 Ma ora diponete ancora vol tutte queste cose, ira, cruccio, malisia: e fuor della vostra bocca, mal dicenza, e pariar disonesto.

9 Non mentite gli uni agli altri, avendo spogliato l' uomo vecchio co' suoi atti:

10 E vestito il nuovo, che si rinuova a conoscenza, secondo l'imagine di colui che l' ha creato.

11 Dove non v'è Greco,e Giudeo, circoncisione, e prepuzio; Barbaro, e Scita; servo, e franco: ma Cristo è ogni cosa, ed in tutti.

## EPISTOLA A' COLOSSESI, III. IV.

12 Vestitevi adunque, come eletti di Dio, santi, e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, d'umiltà, di mansuetudine, di pazienza.

ta, di mansuetudine, di pazienza. 13 Comportandovi gli uni gli altri, e perdonandovi, se alcuno ha qualche querela contr'ad un'altro: come Cristo ancora v'ha perdonato, fate voi altresì'l simigliante.

to, fate voi altrest'l simigliante. 14 E, per tutte queste cose, vestitevi di carità, che è il legame della

perfesione.

15 Ed abbia la presidenza ne' cuori vostri la pace di Dio, alla quale ancora siete stati chiamati in un

corpo: e siate riconoscenti.

16 La parola di Cristo abiti in vol
dovidosamente, in ogni sapienza:
ammaestrandovi, ed ammonendovi gli uni gli atiri, con salmi, ed
inni, e canzoni spirituali: cantando con grazis del cuor vostro ai Signore.

17 E qualunque cosa facciate, in parola, o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signor Gesù, rendendo grazie a Dio, e Padre, per lui-

18 Mogli, siate suggette a' mariti, come si conviene nel Signore. 19 Mariti, amate le mogli, e non

v'innasprite contr'a loro. 20 Figliuoli, ubbidite a padri, e madri, in ogni cosa: conclosiacosachè questo sia accettevole al Si-

gnore.
21 Padri, non provocate ad ira i
voetri figliuoli, aciochè non venga-

no meno dell'animo.

22 Servi, ubbidite in ogni cosa a quelli che son vostri signori secondo la carne: non servendo all'occhio, come per piacere agli uomini: ma in semplicità di cuore, temendo Iddio.

23 E, qualunque cosa facciate, operate d'animo, facendolo come al Signore, e non agli uomini:

al Signore, e non agli uomini:
24 Sapendo che dal Signore riceverete la retribuzion dell'eredità: conciosiacosache voi serviate a Cristo, il Signore.

25 Ma chi fa torto riceverà la retribuzion del torto ch' egli avrà fatto, e non v'è riguardo a qualità di persona.

26 Signori, fate ciò che è giusto, e ragionevole inverso i servi, sapendo ch'ancora voi avete un Signore

ne' cieli.

CAP. IV.

PERSEVERATE nell'orazione,
vegghiando in essa con ringrastamento:

2 Pregando insieme ancora per

nol, aciochè Iddio apra eziandio a nol la porta della parola, per annunsiare il misterio di Criato, per lo quale anche son prigione: 3 Aciochè io lo manifesti, come

mi convien parlare.

4 Procedete con sapienza inverso que di fuori, ricomperando il tem-

b Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale: per sapre come vi si convien rispondera ciascuno.

6 Tichico, il caro fratello, e fedel ministro, e mio conservo nel Signore, vi farà assapere tutto lo stato mio:

7 Il quale lo ho mandato a voi a questo stesso fine, aciochè sappia lo stato vostro, e consoli i cuari vostri

8 Insieme col fedele, e caro fra tello Onesimo, il quale è de vostricasi vi faranno assaper tutte le cose

di quà.

9 Aristarco, prigione meco, vi saluta: così ancora Marco, il cugin di Barnaba; intorno al quale avete ricevuto ordine: se viene a voi, accoglietelo:

10 E Gesù, detto Giusto, i quali son della circoncisione: questi soi son gli operai nell' opera del regno di Dio, i quali mi sono stati di cos-

forto.

11 Epafra, ch'è de' vostri, servi di Cristo, vi saluta: combattend sempre per voi nell' orazioni, acio che stiate fermi, perfetti, e computti in tutta la volontà di Dio.

12 Percioche io gli rendo testimonianza, ch'egli ha un gran selo per voi, e per quelli che sono in Laoficea, e per quelli che sono in Hiera

poli. 13 Il diletto Luca, il medico, e De-

ma, vi salutano.

14 Salutate i fratelli che sono in Laodicea, e Ninfa, e la chiesa ch't in casa sua.

15 E quando quest'epistola sari stata letta appo voi, fate che sia ancora letta nella chiesa de Laoi cesi: e che ancora voi leggiate quella che vi sarà mandata da Laodica.

16 E dite ad Archippo, Guarda al ministerio, che tu hai ricevuto nel Signore: aciochè tu l'adempii.

17 Il saluto, scritto di man propis di me Paolo. Ricordatevi de misi legami. La grazia sia con voi Amen.

Fu scritta da Roma a' Colossesi, po Tichico, ed Onesimo.

## I. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO

## A' TESSALONICESI.

CAP. I.

DAOLO, e Silvano, e Timoteo, alla chiesa de' Tessalonicesi, che e in Dio Padre, e nel Signor Gesù Cristo: Grazia a voi, e pace, da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

2 Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre orazioni:

3 Rammemorandoci continuamente l'opera della vostra fede, e la fatica della vostra carità, e la sofferenza della speranza che voi avete nel Signor nostro Gesù Cristo: nel cospetto d'Iddio, nostro Padre:

4 Sapendo, fratelli amati da Dio.

la vostra elezione.

5 Conciosiacosachè'l nostro evangelio non sia stato inverso voi in parola solamente, ma ancora in virtù, ed in Ispirito santo, ed in molto accertamento: siccome voi sapete quali siamo stati fra voi per amor vostro.

6 E voi siete stati imitatori nostri,

e del Signore, avendo ricevuta la parola in molta afflizione, con alle-

grezza dello Spirito Santo.

7 Talchè siete stati esempi a tutti i credenti in Macedonia, ed in Acaia. 8 Perciochè non sol da voi è risonata la parola del Signore nella Macedonia, e nell'Acaia: ma ancora la fede vostra, la quale avete inverso Iddio è stata divolgata in ogni luogo: talchè non abbiam bisogno di dirne cosa alcuna.

9 Conciosiacosach' eglino stessi raccontino di noi, quale entrata noi abbiamo avuta appo voi, e come vi siete convertiti dagi' idoli a Dio, per servire all'Iddio vivente,

e vero:

10 E per aspettar da cieli il suo Figliuolo, il quale egli ha risusoitato da' morti, cioc, Gesù, che ci libera dall' ira a venire.

CAP. II.

PERCIOCHE voi stessi sapete, fratelli, che la nostra entrata appo voi non è stata vana. 2 Anzi, benchè prima avessimo,

come sapete, patito, e fossimo stati ingiuriati in Filippi, pur ci siamo francamente innanimati nell' Iddio nostro, da annunziarvi l'evangelo di Dio con molto combattimento. \* 199

3 Conciosiacosachè la nostra esortazione non sia proceduta da inganno, nè da impurita : e non sia stata con fraude.

4 Anzi, come siamo stati appro-vati da Dio, per fidarci l'evangelo; così parliamo, non come per piacere agli nomini, ma a Dio che prova i nostri cuori.

5 Perciochè ancora noi non abbiamo giammai usato pariar lusinghevole, come voi sapete; nè oc-casion d'avarizia: Iddio ne è testimonio:

6 Nè cercato gloria dagli uomini, nè da voi, nè da altri : benchè potessimo usar gravità, come apo-

stoli di Cristo:

7 Ma siamo stati mansueti fra voi, come una balia, ch'alleva teneramente i suoi propi figliuoli.

8 In questa maniera, avendovi sommamente cari, eravamo mossi di buona volontà a comunicarvi, non soi l' evangelio di Dio, ma ancora le nostre propie anime: con-ciofossecosaché ci foste diletti.

9 Perciochè, fratelli, voi vi ricor-date della nostra fatica, e travagli : conciosiacosachè, lavorando giorno, e notte, per non gravare alcun di voi, abbiamo predicato appo voi l'evangelo di Dio.

10 Vol siete testimoni, e Dio ancora, come ci siam portati santamente, e giustamente, e senza biasimo, inverso voi che credete.

11 Siccome voi sapete che, come un padre i suoi figliuoli, noi abbiamo esortato, e consolato clascun di voi;

12 E protestato che caminiate condegnamente a Dio, che vi chia-

ma al suo regno, e gloria.

13 Perciò ancora, noi non restia-mo di render grazie a Dio, di ciò che, avendo ricevuta da noi la paroia della predicazion di Dio, voi l'avete raccolta, non come parola d'uomini ; ma, siccome è veramente, come parola di Dio, la quale ancora opera efficacemente in voi che credete.

14 Conciosiacosachè voi, fratelli, siate divenuti imitatori delle chiese di Dio, che son nella Giudea, in Cristo Gesù: perclochè ancora voi avete sofferte da que' della vostra nazione le medesime cose ch'essi da' Giudei :

15 I quali ed hanno ucciso il Si-

#### I. EPISTOLA A' TESSALONICESI, IL.—IV.

gnor Gesù, ed i lor propi profeti ; e ci hanno scacciati, e non piacciono a Dio, e son contrari a tutti gli uomini : 16 Divietandoci di parlare a' Gen-

tili, aciochè sieno salvati; affin di colmar sempre la misura de lor peccati; or l'ira è venuta sopra

loro fino all' estremo.

17 Or noi, fratelli, orbati di voi per un momento di tempo, di faccia, e non di cuore, ci siam vie più studiati di veder la vostra faccia, con molto disiderio.

18 Perciò, siam voluti, io Paolo almeno, una e due volte venire a voi : ma Satana ci ha impedito.

19 Perciochè, quale è la nostra speranza, od allegresza, o corona di gioria i non siete dessa ancora vol, nel cospetto del Signor nostro Gesù Cristo, nel suo avvenimento? 20 Conciosiacosachè voi siste la

nostra gloria, ed allegressa.

CAP. III.

DERCIO, non potendo più sofferire, avemmo a grado d'esser lasciati soli in Atene:

2 E mandammo Timoteo, nostro fratello, e ministro di Dio, e nostro compagno d' opera nell' evangelo di Cristo, per confermarvi, e confortarvi intorno alla vostra fede :

3 Aciochè niuno fosse commosso in queste afflizioni: conciosiacosachè voi stessi sappiate che noi siam

posti a questo.

4 Perciochè, eziandio quando eravamo appo voi, vi predicevamo che saremmo afflitti : siccome ancora è avvenuto, e voi il sapete.

5 Perciò ancora, non potendo più sofferire, io lo mandai, per conoscer la fede vostra: che talora il tentatore non v'avesse tentati, e la nostra fatica non fosse riuscita

vana

6 Or al presente, essendo Timoteo venuto da voi a noi, ed avendoci rapportate liete novelle della vostra fede, e carita ; e che voi avete del continuo buona ricordanza di noi, disiderando grandemente di vederci, siccome ancora noi voi:

7 Perciò, fratelli, noi siamo stati consolati di voi, in tutta la nostra afflizione, e necessità, per la vostra fede.

8 Conciosiacosach' ora viviamo. se voi state fermi nel Signore.

9 Perciochè, quali grazie possiam noi render di voi a Dio, per tutta l'allegrezza, della quale ci rallegriamo per voi, nel cospetto del-Iddio nostro?

10 Pregando intentissimamente, notte, e giorno, di poter veder la vostra faccia, e compier le cose che mancano ancora alla fede vostra. 11 Or Iddio stesso, Padre nostro, e'l Signor nostro Gesù Cristo, ad-

dirissi 'l nostro camino a voi 12 E'l Signore v'accresca, e faccia abbondare in carità gli uni inverso gli altri, ed inverso tutti; come

noi ancora abbondiamo inverso voi: 13 Per raffermare i vostri cuori. acioche sieno irriprensibili in san tità, nel cospetto di Dio, Padre nostro, all' avvenimento del Si mor nostro Gesù Cristo, con tutt suoi santi. Amen.

CAP. IV.

NEL rimanente adunque, fratelli, noi vi preghiamo, el esortiamo nel Signore Gesù, che, come avete da noi ricevuto come vi convien caminare, e piacere a

Dio, in ciò vie più abbondiate. 2 Perciochè voi sapete quali comandamenti v'abbiamo dati per

lo Signore Gesù.

3 Conciosiacosachè questa sia la volontà di Dio, cioc, la vostra santificazione: aciochè v'astegniate dai la fornicazione :

4 E the ciascun di voi sappia possedere il suo vaso in santificazione.

ed onore:

5 Non in passione di concupi-

scenza, come i Gentili, i quali non conoscono Iddio:

6 E che niuno oppressi I suo prossimo, nè gli faccia frode negli affari di questa vita: perciochè il Signore è il vendicator di tutte queste com: siccome ancora v'abbiamo innanz.

detto, e protestato. 7 Conciosiacosachè Iddio non ci abbia chiamati ad immondizia, ma

a santificazione :

8 Perciò, chi sprezza queste con non isprezza un' uomo, ma Iddio, il quale ancora ha messo il siu

Spirito santo in noi.

9 Or, quant' è all' amor fraterno, voi non avete bisogno ch' io ve ac scriva: perciochè voi stessi siete insegnati da Dio ad amarvi gli uni gli altri.

10 Perciochè lo stesso fate voi ancora inverso tutti i fratelli, che sono in tutta la Macedonia; or v'e sortiamo, fratelli, che in ciò vie

più abbondiate; 11 E procacciate studiosamente di vivere in quiete, e di fare i fatti vostri, e di lavorar con le proprie

mani, siccome v'abbiamo ordinato: 12 Aciochè caminiate onestamente inverso que' difuori, e non abiate

bisogno di cosa alcuna. 13 Or, fratelli, nol non voglismo che siate in ignoranza intorno a

### I. EPISTOLA A'TESSALONICESI. IV. V.

quelli che dormono: aciochè non siate contristati, come gli altri che

non hanno speranza. 14 Conciosiacosachè, se crediamo

che Gesù è morto, ed è risuscitato; Iddio ancora addurrà con lui quelli

che dormono in Gesù. 15 Perciochè noi vi diciamo questo per parola del Signore, che noi viventi, che sarem rimasi fino alla venuta del Signore, non andremo

innanzi a coloro che dormono. 16 Perciochè il Signore stesso, con acclamazion di conforto, con voce d' arcangelo, e con tromba di Dio, discenderà dal cielo: e quelli che son morti in Cristo risusciteranno

primieramente. 17 Poi noi viventi, che sarem rimasi, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole, a scontrare il Signore nell'aria: e così saremo

sempre col Signore. 18 Consolatevi adunque gli uni gli altri con queste parole.

CAP. V. OR, quant'èa tempi, ed alle stagioni, fratelli, voi non avete

bisogno che ve ne sia scritto. 2 Conciosiacosachè voi stessi sappiate molto bene, che'l giorno del Signore verrà come un ladro di

3 Perciochè, quando diranno, Pace, e sicurtà: allora di subito sopraggiugnerà loro perdizione, come i dolori del parto alla donna gravida: e non iscamperanno punto.

4 Ma voi, fratelli, non siete in tenebre, sì che quel giorno vi col-

ga, a guisa di ladro. 5 Vol tutti siete figlluoli di luce, e figliuoli di giorno: noi non siam

della notte, nè delle tenebre: 6 Perciò, non dormiamo, come gli altri: ma vegghiamo, e siamo sobri. 7 Percioche coloro che dormono

dormono di notte, e coloro che s'inebbriano s'inebbriano di notte. 8 Ma noi, essendo figliuoli del

giorno, siamo sobri, vestiti dell'usbergo della fede, e della carità: e per elmo, della speranza della zalute.

9 Conciosiacosach' Iddio, non ci abbia posti ad ira, ma ad acquisto di salute, per lo Signor nostro Gesù Cristo:

10 Il quale è morto per noi, aciochè, o che vegghiamo, o che dormiamo, vivlamo insieme con lui.

11 Perciò, consolatevi gli uni gli altri, ed edificate l' un l'altro, come

ancora fate. 12 Or, fratelli, noi vi preghiamo di riconoscer coloro che fra voi faticano, e che vi son preposti nel

Signore, e che v'ammoniscono; 13 E d'avergli in somma stima in carità, per l'opera loro. Vivete

in pace fra vol.

14 Or, fratelli, noi v'esortiamo ch'ammoniate i disordinati, confortiate i pusillanimi, sostentiate i deboli, siate pazienti inverso tutti. 15 Guardate che niuno renda maper male ad alcuno: anzi procacciate sempre il bene, così gli uni inverso gli altri, come inverso

tutti. 16 Siate sempre allegri.

17 Non restate mai d'orare. 18 In ogni cosa rendete grazie : percioché tale é la volonta di Dio in Cristo Gesù inverso vol

19 Non ispegnete lo Spirito. 20 Non isprezzate le profezie.

21 Provate ogni cosa, ritenete il bene.

22 Astenetevi da ogni apparenza di male. 23 Or l' Iddio della pace vi santifichi egli stesso tutti intieri: e sia conservato intiero il vostro spirito. e l'anima, e 'l corpo, senza biasimo

ali' av venimento del Signor nostro Gesù Cristo. 24 Fedele & colui che vi chiama,

il quale ancora lo farà. 25 Fratelli, pregate per noi.

26 Salutate tutti i fratelli con un santo bacio.

27 Io vi scongiuro per lo Signore, che quest'epistola sia letta a tutti i santi fratelli.

28 La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con vol. Amen.

La prima a' Tessalonicesi fu scritta da Atene.

# II. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

# A' TESSALONICESI.

CAP. L DAOLO, e Slivano, e Timoteo. alla chiesa de' Tessalonicesi. ch'è in Dio, nostro Padre; e nei Simor Gesù Cristo:

2 Grazia a voi, e pace, da Dio, nostro Padre; e dal Signor Gesù

Cristo.

3 Noi siamo obbligati di render sempre grazie di voi a Dio, fratelli, come egli è ben convenevole : perciochè la vostra fede cresce sommamente, e la carità di ciascun di tutti voi abbonda fra voi acambievolmente:

4 Talchè noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, per la vostra sofferenza, e fede, in tutte le vostre persecuzioni, ed afflizioni,

che voi sostenete.

5 Il che è una dimostrazione del giusto giudicio di Dio: aciochè date reputati degni del regno di Dio, per lo quale ancora patite.

6 Conciosiacosachè sia cosa giusta appo Iddio, di rendere affizione

a coloro che v'affliggono;
7 Ed a voi, che siete afflitti, requie con noi, quando 'l Signor Gesù Cristo apparira dal cielo, con gli angeli della sua potenza:

8 Con fuoco fiammeggiante, prendendo vendetta di coloro che non conoscono Iddio, e di coloro che non ubbidiscono all' evangelo del

Signor nostro Gesù Cristo: 9 I quali porteranno la pena, la perdizione eterna, dalla faccia del Signore, e dalla gioria della sua

possanza:

10 Quando egli sarà venuto per esser glorificato ne suoi santi, e renduto maraviglioso in tutti i credenti, (conclosiacosach'alla nostra testimonianza appo voi sia

stata prestata fede,) in quel giorno. 11 Per la qual cosa ancora noi preghiamo del continuo per voi, che l'Iddio nostro vi faccia degni di questa vocazione, e compia tutto'l beneplacito della sua bonta, e l'opera della fede, con potenza: 12 Aciochè sia glorificato il nome

del Signor nostro Gesù Cristo in voi, e voi in lui: secondo la grasia dell' Iddio nostro, e del Signor Ge-

CAP. II.

O<sup>R</sup> noi vi preghiamo, fratelli, e per l'avvenimento del Signor

nostro Gesù Cristo, e per lo nostro

adunamento in lui :

2 Che non siate touto amossi della mente, nè turbati, per ispirito, n per parola, ne per epiatola, come da parte nostra, quasi che l'giorne di Cristo soprastia vicino.

3 Niuno v' inganni per alcum maniera: perciochè quel giora non verrà, che prima non sia ve-nuta l'apostasia, e non sia mani-festato l'uomo del peccato, il-gliuol della perdizione;

4 Quell' avversario, e quel che s'innaisa sopra chiunque è chia-mato dio, o divinità; talchè siele nel tempio di Dio, come Dio: mostrando sè stesso, e dicendo, ch'est è Dio.

5 Non vi ricordate voi che, essendo ancora appo voi, io vi dice

va queste cose

6 Ed ora voi sapete ciò che le ritiene, aciochè egli sia manifestato

al suo tempo.

7 Perciochè già fino ad ora open il misterio dell' iniquità: aspettando solo che colui che lo ritime

al presente sia tolto di messo.

8 Ed allora sarà manifestato quel'empio, il quale il Sigmore distruggerà per lo spirito della sua bocca, e ridurra al niente per l'apparizion del suo avvenimento.

9 Del quale empio l'avvenimento sara, secondo l'operazione di Setana, con ogni potenza, e prodigi, e miracoli di menzogna ;

10 E con ogni inganno d' iniquità, in coloro che periscono, percioche non hanno dato luogo all' amer

della verità, per esser salvati. 11 E però Iddio manderà loro efficacia d'errore, affin che credano

alla menzogna : 12 Aciochè sieno giudicati tutti

coloro che non hanno creduto alla verità, ma si son compiaciuti nel· l' iniquità. 13 Ma noi siamo obbligati di ren-

der del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, di ciò ch' Iddio v'ha eletti dal principio a salute, in santificazion di Spirito, e fede alla verità.

14 A che egli v'ha chiamati per lo nostro evangelo, all'acquisto della gioria del Signor nostro Gesà Cristo.

15 Perciò, fratelli, state saldi, e

#### II. EPISTOLA A' TESSALONICESI, II. III.

ritencte gl' insegnamenti ch'avete imparati per parola, o per epistola

nostra.

16 Or, il Signor nostro Gesù Cristo stesso, e l'Iddio e Padre nostro, il qual ci ha amati, e ci ha data eterna consolazione, e buona speranza in grazia:

speransa in grazia ;
17 Consoli i cuori vostri, e vi
confermi in ogni buona parola, ed

орега.

ø

13

ø

;

3

ø

#### CAP. III.

NEL rimanente, fratelli, pregate per noi, aciochè la parola dei Signore corra, e sia giorificata, come fra voi;

2 Ed aciochè noi siamo liberati dagli uomini insolenti, e malvagi: conclosiacosachè la fede non sia

3 Or il Signore è fedele, il qua e vi raffermerà, e vi guardera dal

maligno.

4 E noi ci confidiam di voi, nel
Signore, che voi fate, e farete le

cose che v'ordiniamo.
5 Or il Signore addirissi i vostri
cuori all' amor di Dio, ed alla pa-

ziente aspettazion di Cristo. 6 Or, fratelli, noi vordiniamo, nel nome dei Signor nostro Gesù Cristo, che vi ritiriate da ogni fratello, che camina disordinatamente, e non secondo l'insegnamento

c'ha ricevuto da noi :
7 Perciochè voi stessi sapete come si conviene imitare : conciosiacosachè non ci siam portati disor-

dinatamente fra voi :
8 E non abbiam mangiato il

pane, ricevutolo da alcuno in dono: ma con fatica, e travaglio, lavorando notte, e giorno, per non gravare alcun di voi.

9 Non gia che non ne abbiamo la podesta: ma per darvi noi stessi per esempi, aclochè c'imitiate.

10 Percioche ancora, quando eravamo appo voi, vi dinunziavamo questo, che chi non vuol lavorare non mangi.

Il Imperochè intendiamo che fra voi ve ne sono alcuni che caminano disordinatamente, non facendo opera alcuna, ma occupandosi in cose vane.

12 Or a tall dinunziamo, e gli esortiamo per lo Signor nostro Gesù Cristo, che, lavorando quie-

tamente, mangino il pan loro.
13 Ma, quant' è a vol, fratelli,
non vi stancate facendo bene.

14 E, se alcuno non ubbidisce alla nostra parola, significata per questa epistola, notate un tale, e non vi mescolate con lui, aciochè si vergogni.

15 Ma pur nol tenete per nemico : ansi ammonitelo come fratello.

16 Or il Signore stesso della pace vi dia del continuo la pace in ogni maniera. Il Signore sia con tutti vol.

17 Il saluto di man *propia* di me Paolo, ch'è un segnale in ogni epistola: così scrivo.

18 La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen-

La seconda a' Tessalonicesi fu scritta da Atene.

# I. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

# A TIMOTEO.

CAP. I.

PAOLO, apoetolo di Gesà Cristo, per comandamento di Dio, nostro Salvatore; e dei Signor Gesà Cristo, nostra spesansa:

2 A Timoteo, mio vero figliuolo

nostro Savauore; e dei Signor Gesiù Cristo, nostra spesansa: 2 A Timoteo, mio vero figliuolo in fede: Grazia, misericordia, e pace, da Dio nostro Padre, e da Cristo Gesù, nostro Signore.

3 Siccome lo t' esortal di rimanere.

3 Siccome io t'esortal di rimanere in Efeso, quando io andava in Macedonia, fa' che tu dinunzij ad alcuni che non insegnino dottrina diversa:

4 E che non attendano a favole, ed a genealogie sensa fine; le quall producono piutosto quistioni, ch'edificasion di Dio, che è in fede.

5 Or il fine del comandamento è

carità, di cuor puro, e di buona coscienza, e di fede non finta:

6 Dalle quali cose alcuni essendosi sviati, si son rivolti ad un vano parlare:

no parlare;
7 Volendo esser dottori della legge, non intendendo nè le cose che dicono, nè quelle delle quali affermano.

8 Or noi sappiamo che la legge è buona, se alcuno l'usa legittimamente.

9 Sapendo questo, che la legge non é posta al giusto, ma agl' niqui, e ribelli, agli empl, e peccatori, agli scellerati, e profani, agli ucciditori di padri, e madri, a micidiali:

10 A'fornicatori, a quelli che

## L EPISTOLA A TIMOTEO, I.—III.

usano co maschi, a' rubatori d'uomini, a' falsari, agli spergiuratori: e se v'è alcuna altra cosa contraria alla sana dottrina:

11 Secondo l'evangelio della gloria del beato Iddio, il qual m'è

stato fidato.

12 E rendo grasie a Cristo, nostro Signore, il qual mi fortifica, ch'egil m'ha reputato fedele, ponendo al ministerio me;

13 Il quale innanzi era bestemmiatore, e persecutore, ed ingiu-rioso: ma misericordia m'è stata 7000: Ins insertorous in c session stata, perciochè io if fed ignorantemente, non avendo la fede.

14 Ma la grasia del Signor nostro è soprabbondata, con fede, e carità, ch' in Cristo Gesh.

15 Certa è questa parola, e de-

gna d'essere accettata per ogni maniera, che Cristo Gesù è venuto nel mondo, per salvare i peccatori, de' quali io sono il primo. 16 Ma, per questo m'è stata fatta

misericordia, aciochè Gesù Cristo mostrasse in me primieramente tutta la sua clemenza, per essere esempio a coloro che per l'avvenire crederebbero in lui a vita eterna.

17 Or al Re de secoli, immortale, invisibile, a Dio solo savio, sia onore, e gloria ne' secoli de' se-

coli. Amen. 18 Io ti raccomando questo comandamento, o figliuol Timoteo, che, secondo le profezie ch' innanzi sono state di te, tu guerreggi, in virtù d'esse, la buona guerra :

19 Avendo fede, e buona coscienm: la quale avendo alcuni gittata via, hanno fatto naufragio intorno

alla fede:

20 De quali è Imeneo, ed Alessandro, i quali io ho dati in man di Satana, aciochè sieno gastigati, ed ammaestrati a non bestemmiare.

#### CAP. II.

I O esorto adunque, innanzi ad ogni cosa, che si facciano pre-ghiere, orazioni, richieste, e ringraziamenti per tutti gli uomini: 2 Per li re, e per tutti quelli che

sono in dignità: acioché possiam menare una tranquilla, e quieta vita, in ogni pietà, ed onestà :

3 Perciochè quest' è buono, accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore:

4 Il quale vuole che tutti gli uo-

mini sieno salvati, e che vengano alla conoscenza della verità. 5 Perciochè v'è un sol Dio, ed anche un sol Mediatore di Dio, e

degli uomini, Cristo Gesù uomo : 6 Il quale ha dato sè stesso per \*204 prezzo di riscatto per tutti : secondo la testimonianza, riaerosta a

propi tempi.
7 A che io sono stato costituito banditore, ed apostolo: io dico re rità in Cristo, non mento: dottor

de' Gentili in fede, e verità. 8 lo voglio adunque che gli no mini facciano orazione in ogni

luogo, alzando le mani pure, senz ira, e disputazione. 9 Simigliantemente ancora che

le donne s'adornino d'abito one sto, con verecondia, e modestis: non di trecce, o d'oro, o di perk, o di vestimenti preziosi:

10 Ma, come si conviene a dosne che fanno professione di se

vire a Dio per opere buone. 11 La donna impari con silenzio.

in ogni suggesione. 12 Ms io non permetto alla donna d'insegnare, ne d'usare autorità sopra I marito: ma ordino che stia in silenzio.

13 Perciochè Adam fu creato il

primo, e poi Eva. 14 Ed Adam non fu soddotto: ma la donna, essendo stata soddotta, fu in cagion di trasgressione.

15 Ma pure sarà salvata parte rendo figliuoli, se sapranno pere verare in fede, e carità, e santifi cazione, con onestà.

#### CAP. III.

YERTA è questa parola : Se al cuno disidera l'ufficio di re scovo, disidera una buona opera.

2 Bisogna adunque che l vescore sia irriprensibile, marito d'una a la moglie, sobrio, e vigilante, temperato, onesto, volonteroso alber gator de forestieri, atto ad inse-

gnare:

3 Non dato al vino, non percotitore non disonestamente cupido del guadagno: ma benigno, non contenzioso, non avare :

4 Che governi bene la sua propia famiglia, che tenga i figliuoli in suggezione, con ogni gravita:
5 (Ma, se alcuno non sa governa)

la sua propia famiglia, come avra egli cura della chiesa di Dio?) 6 Che non sia novizio: acioche

divenendo gonfio, non caggia ne giudicio del diavolo.

7 Or conviene ch'egli abbia an cora buona testimonianza da que di fuori, aciochè non caggia in vituperio, e nel laccio del diavolo.

8 Parimente bisogna che i diaconi sieno gravi, non doppi in parole. non dati a molto vino, non disonestamente cupidi del guadagno: 9 Che ritengano il misterio della

fede in pura coscienza.

#### I. EPISTOLA A TIMOTEO, III.— V.

10 Or questi ancora sieno prima provati, poi servano, se sono irri-prensibili.

11 Simigiantemente sieno le lor mogli gravi, non calonniatrici, sobrie, fedeli in ogni cosa. 12 I diaconi sieno mariti d'una

sola moglie, governando bene i figliuoli, e le propie famiglie: 13 Perciochè coloro ch'avranno

ben servito s'acquistano un buon grado, e gran libertà nella fede, ch' è in Cristo Gesù.

14 Io ti scrivo queste cose, sperando di venir tosto a te :

15 E, se pur tardo, aciochè tu sappi come si convien conversar nella casa di Dio, che è la chiesa dell' Iddio vivente, colonna, e so-

stegno della verità. 16 E, senza veruna contradizione, grande è il misterio della pietà: Iddio è stato manifestato in carne, è stato giustificato in Ispirito, è apparito agli angeli, è stato predicato a' Gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria.

#### CAP. IV.

R lo Spirito dice espressamente, che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, attendendo a spiriti sodduttori, ed a dottrine diaboliche:

2 D'uomini che proporranno cose false per ipocrisia, cauterizzati nel-

la propia coscienza:

3 Che vieteranno il maritarsi, e comanderanno d'astenersi da' cibi. che Iddio ha creati, aciochè i fedeli, e quelli c'hanno conosciuta la verità, gli usino con rendimento

di grazie.'
4 Conclosiacosach' ogni creatura di Dio sia buona, e niuna sia da riprovare, essendo usata con rendi-

mento di grazie :

5 Perciochè ella è santificata per la parola di Dio, e per l'orazione. 6 Rappresentando queste cose a fratelli, tu sarai buon ministro di Gesù Cristo, nudrito nelle parole della fede, e della buona dottrina. la qual tu hai ben compresa.

7 Ma schifa le favole profane, e da vecchie; ed esercitati alla pietà. 8 Perciochè l'esercisio corporale è utile a poca cosa: ma la pieta è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente, e della futura.

9 Certa è questa parola, e degna d'essere accettata per ogni ma-

niera.

10 Conclosiacosachè per questo travagliamo, e siamo vituperati; perciochè abbiamo sperato nell' Id-

dio vivente, il quale è Salvator di tutti gli uomini, principalmente de' fedeli.

11 Annunzia queste cose, ed in-

segna*le.* 12 Niuno sprezzi la tua giovanezza; ma sij esempio de' fedeli, in parola, in conversazione, in carità, in Ispirito, in fede, in castità.

13 Attendi alla lettura, all' esortazione, alla dottrina, finch' io venga. 14 Non trascurare il dono che è

in te, il quale t'è stato dato per profezia, con l'imposizion delle mani con collegio degli anziani. 15 Medita queste cose, e vaca ad

esse : aciochè il tuo avanzamento sia manifesto fra tutti.

16 Attendi a te stesso, ed alla persevera in queste dottrina: cose: perciochè, facendo questo, salverai te stesso, e coloro che

CAP. V.

NoNisgridar l'uomo attempato: ma esortalo come padre, i giovani come fratelli: 2 Le donne attempate come ma-

dri, le giovani come sorelle, in ogni castità. 3 Onora le vedove, che son vera-

t' ascoltano.

mente vedove. 4 Ma, se alcuna vedova ha de' figliuoli, o de' nepoti, imparino essi imprima d'usar pietà inverso que di casa loro, e rendere il cambio a' loro antenati : perciochè quest' è buono, ed accettevole nel cospetto

di Dio. 5 Or quella ch' è veramente vedova, e lasciata sola, spera in Dio, e persevera in preghiere, ed orazioni, notte, e giorno:

6 Ma la voluttuosa, vivendo, è morta

7 Anche queste cose annuncia. sciochè sieno irriprensibili

8 Che se alcuno non provede a' suoi, e principalmente a que' di casa sua, egli ha rinegata la fede,

ed è peggiore ch' un' infedele. 9 Sia la vedova assunta nel nu-

mero delle vedove, non di minore età che di sessant'anni, la qual sia stata moglie d'un sol marito:

10 Ch' abbia testimonianza d'opere buone: se ha nudriti i suoi figliuoli, se ha albergati i fore-stieri, se ha lavati i piedi de' santi, se ha sovvenuti gli afflitti, se del continuo è ita dietro ad ogni buona

opera. 11 Ma rifiuta le vedove più gio-vani: perciochè, dopo c'hanno lussuriato contr'a Cristo, vogliono maritarsi :

•

ĸ.

ó

## I. EPISTOLA A TIMOTEO, V. VI.

12 Avendo condannazione; perciochè hanno rotta la prima fede:

13 Ed anche, essendo, oltr'a ciò, oziose, imparano ad andare attorno per le case: e non sol sono oziose, ma anche cianciatrici, e curiose, parlando di cose che non si convengono.

14 Io voglio adunque che le giovani vedove si maritino, facciano figliuoli, sieno madri di famiglia, non dieno all'avversario alcuna occasione di maldicenza.

15 Conciosiacosachè già alcune si sieno sviate dietro a Satana.

16 Se alcun'uomo, o donna fedele ha delle vedove, sovvenga loro, e non sia la chiesa gravata, aciochè poesa bastare a sovvenir quelle che

son veramente vedove. 17 Gli anziani, che fanno bene l' ufficio della presidenza, sieno reputati degni di doppio onore: principalmente quelli che faticano nel-

la parola, e nella dottrina. 18 Percioche la scrittura dice, Non metter la museruola in bocca al bue che trebbia: e. L'operaio

è degno del suo premio. 19 Non ricevere accusa contr' al-

l'anziano, se non in su due, o tre

testimoni. 20 Riprendi, nel cospetto di tutti, quelli che peccano: aciochè gli al-

tri ancora abbiano timore. 21 Io # scongiuro davanti a Dio e l Signor Gesù Cristo, e gli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza pregiudicio, non facendo

nulla per parzialità. 22 Non imporre tosto le mani ad alcuno, e non partecipare i peccati altrui : conserva te stesso puro.

23 Non usar più per l'innanzi acqua sola nel tuo bere, ma usa un poco di vino, per lo tuo stomaco, e

er le frequenti tue infermità. 24 D'alcuni uomini i peccati sono manifesti, andando innanzi a giudicio: ma in altri ancora seguitano

appresso. 25 Le buone opere d'alcuni altresì son manifeste : e quelle che sono altrimenti non possono essere occultate.

CAP. VI.

TUTTI i servi che son sotto l L giogo reputino i lor signori de-gni d'ogni onore: aciochè non sia estemmiato il nome di Dio, e la dottring.

2 E quelli c'hanno signori fedeli non gli spressino, perchè son fra-telli: anzi molto più gli servano, perciochè son fedeli, e diletti, i qua-li hanno ricevuto il beneficio. Insegma queste cose, ed esorta ad

3 Se alcuno insegna diversa deltrina, e non s'attiene alle sane pa role del Signor nostro Gesù Crisia ed alla dottrina che è secondo piet. 4 Esso è gonfio, non sapendo nu la, ma languendo intorno a qui

stioni, e risse di parole, dalle qua nascono invidia, contenzione, ma

dicenze, mali sospetti :

5 Vane disputazioni d'uominica rotti della mente, e privi della ve rita, che stimano la pietà esser gudagno: ritratti da tall

6 Or veramente a pieta, con contentamento d'animo, è gran gu-

dagno.

7 Conciosiacosachè non abbiare portato nulla nel mondo : e chiaro è che altresì non ne possiamo portar nulla fuori:

8 Ma, avendo da nudrirci, e ès coprirci, saremo di ciò contenti.

Ma coloro che vogliono arricchire caggiono in tentazione, ed in laccio, ed in molte concupisceme insensate, e nocive, le quali affondano gli nomini in distruzione, e perdizione.

10 Perciochè la radice di tutti: mali è l'avarizia : alla quale alcun. datisi, si sono smarriti dalla feie

e si son fitti in molte doglie. Il Ma tu, o uomo di Dio! fuggi

queste cose : e procaccia giustina. pietà, fede, carità, sofferenza, mansuctudine. 12 Combatti 'I buon combattimer

to della fede, apprendi la vita etena, alla quale sei stato chiamata e n' hai fatta la buona confessione davanti a molti testimoni.

13 lo t'ingiungo nel cospetto di Dio, il qual vivifica tutte le cose; e di Cristo, che testimoniò davanti a Ponsio Pilato la buona

confessione: 14 Che tu osservi questo comandamento, essendo immacolato, el irriprensibile, fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo:

15 La quale a' suoi tempi mostre rà il beato, e solo Principe, il Re

delli re, e l'Signor de' signori : 16 Il qual solo ha immortalità, si abita una luce inaccessibile: il quale niun' uomo ha veduto, ne può vederlo: al quale sia onore, ed imperio eterno. Amen

17 Dinunzia a' ricchi nel presente secolo, che non sieno d'animo altiero, che non pongano la loro speranza nell'incertitudine delle ricchezze : ma nell' iddio vivente, il qual ci porge doviziosamente

ogni cosa, per goderne : 18 Che facciano del bene, che sieno ricchi in buone opere, pronti a distribuire, comunichevoli;

**\* 206** 

## II. EPISTOLA A TIMOTEO, I. II.

19 Facendosi un tesoro d'un buon fondamento per l'avvenire: aciohè apprendano la vita eterna. 20 O Timoteo, guarda il diposito, schifando le profane vanità di parole, e le contradizioni della falsamente nominata scienza :

21 Della quale alcuni facendo professione, si sono sviati dalla fede. La grazia sia teco. Amen.

La prima a Timoteo fu scritta da Laodicea, che è la principal città della Frigia Pacatiana.

# II EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

# A TIMOTEO.

CAP. I.

PAOLO, apostolo di Gesti Cristo, per la volontà di Dio, secondo la promessa della vita, che ¿ in Cristo Gesù:

2 A Timoteo, figliuol diletto, grazia, misericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor nostro Cristo

Gesù.

3 Io rendo grazie a Dio, al qual servo fin da' mici antenati, in pura coscienza: secondo che non resto mai di ritener la memoria di te nel-

le mie orazioni, notte e giorno:
4 Disideroso di vederti, ricordandomi delle tue lagrime, aciochè io

sia ripieno d' allegrezza :
5 Riducendomi a memoria la fede non finta che è in te, la qual prima abitò in Loide, tua avola, ed in Eunice, tua madre: or son persuaso c' abita in te ancora.

6 Per la qual cagione io ti rammemoro che tu ravvivi I dono di Dio. il quale è in te per l'imposi-

zion delle mie mani.

Conciosiacosachè Iddio non ci abbia dato spirito di timore; ma di forza, e d'amore, e di correzione. 8 Non recarti adunque a vergo-

gna la testimonianza del Signor nostro, ne me suo prigione: anzi par-tecipa l'afflizioni dell' evangelo, secondo la virtù di Dio:

9 Il qual ci ha salvati, e ci ha chiamati per santa vocazione; non secondo le nostre opere, ma secondo'l propio proponimento, e grazia, la quale ci è stata data in Cristo Gesù avanti i tempi de' se-

coli. 10 Ed ora è stata manifestata per l'apparizion del Salvator nostro Gesú Cristo, c'ha distrutta la morte, ed ha prodotta in luce la vita, e l'immortalità, per l'evangelo:

11 A che io sono stato posto banditore, ed apostolo, e dottor de'

Gentili.

12 Per la qual cagione ancora io soffero queste cose: ma non me ne vergogno: perciochè lo so a cui ho ereduto, e son persuaso ch'egli è \*207 potente da guardare il mio diposito

per quel giorno. 13 Ritieni la forma delle sane parole, che tu hai udite da me, in fede, e carità, che è in Cristo Gesù. 14 Guarda il buon diposito, per lo

Spirito Santo, ch'abita in noi

15 Tu sai questo, che tutti quelli che son nell'Asia si son ritratti da me, de quali è Figello, ed Ermo-

gene. 16 Conceda il Signore misericor-dia alla famiglia d'Onesiforo: perciochè spesse volte egli m'ha creato, e non s'è vergognato della mia catena:

17 Anzi, essendo a Roma, studiosissimamente m' ha cercato, e m'ha

trovato.

18 Concedagli I Signore di trovar misericordia appo I Signore in quel Quanti servigi ancora egiorno. gli ha fatti in Efeso, tu'l sai molto bene.

CAP. II.

TU adunque, figliuol mio, forti-ficati nella grazia che è in Cri-

sto Gesù. 2 E le cose che tu hai udite da

me, in presenza di molti testimoni, commettile ad uomini fedeli, i quali sieno sufficienti ad ammaestrare ancora gli altri.

3 Tu adunque sofferi afflizioni,

come buon guerriere di Gesù Cri-

4 Niuno che va alla guerra s'impaccia nelle faccende della vita, aciochè piaccia a colui che l'ha soldato.

5 Ed anche, se alcuno combatte. non è coronato, se non ha legitti-

mamente combattuto.

6 Egli è convenevole che'l lavoratore che fatica goda il primo i frutti.

7 Considera le cose ch'io dico: perciochè io prego il Signore che ti dia intendimento in ogni cosa.

8 Ricordati che Gesù Cristo è ri-suscitato da' morti, il quale è della progenie di David, secondo'l mio evangello:

2 X

### II. EPISTOLA A TIMOTEO, II. III.

9 Nel quale io soffero afflisione fino ad esser prigione ne' legami, a guisa di maliattore: ma la parola di Dio non è prigione.

10 Perciò lo soffero ogni cosa per gli eletti, aciochè essi ancora ot-tengano la salute, che è in Cristo Gesu, con gioria eterna.

11 Certa è questa parola: conciosiacosachè, se muoiamo con lui,

con lui altresì viveremo: 12 Se sofferiamo, con lui altresì regneremo: se lo rineghiamo, egli

altres) ci rinegherà. 13 Se siamo infedeli, egli pur rimane fedele : egli non può rinegar

14 Rammemora queste cose, protestando, nel cospetto di Dio, che non si contenda di parole, il che a nulla è utile, anzi è per sovvertir gli uditori.

15 Studiati di presentar te stesso approvato a Dio, operaio che non abbia ad esser confuso, che tagli dirittamente la parola della verita. 16 Ma schifa le profane vanità di voci : perciochè procederanno in-

nanzi a maggiore empletà. 17 E la parola di tali andrà ro-

dendo, a guisa di gangrena: de' quali è Imeneo, e Fileto:

18 I quali si sono sviati dalla verita : dicendo che la risurrezione è già avvenuta : e sovvertono la fe-

de d'alcuni. 19 Ma pure il fondamento di Dio sta fermo, avendo questo suggello, Il Signore conosce que che son suoi. E, Ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo.

20 Or in una gran casa non vi sono sol vasi d'oro, e d'argento; ma ancora di legno, e di terra: e gli uni sono ad onore, gli altri a disonore.

21 Se dunque alcuno si purifica da queste cosē, sarà un vaso ad onore, santificato, ed acconcio al servigio del Signore, preparato ad mi buona opera.

22 Or fuggi gli appetiti giovenili, e procaccia giustizia, fede, carità, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore.

23 E schifa le questioni stolte, e scempie: sapendo che generano

contese.

24 Or non bisogna che'l servitor del Signore contenda: ma che sia benigno inverso tutti, atto, e pronto ad insegnare, che comporti i mali:

25 Ch'ammaestri con mansuetudine quelli che son disposti in con-trario, per provar se talora Iddio desse loro di ravvedersi, per conoscer la verità:

26 In maniera che, tornati a sam mente, uscissero del laccio del de volo, dal quale erano stati pres per for la sua volontà.

CAP. III.

R sappi questo, che negli ult on glorni sopraggiugneram tempi difficili. 2 Perciochè gli uomini sarav

amatori di loro stessi, avari, vani gioriosi, superbi, bestemmizur. disubbidienti a padri, e madri, :-

grati, scellerati :

3 Senza affezione naturale, macatori di fede, calunniatori, incatinenti, spietati, senza amore a verso i buoni :

4 Traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà, anzi che di Di 5 Avendo apparenza di pieta, E.

avendo rinegata la forza d'essanche tali schifa.

6 Perciochè del numero di cosro son quelli che sottentrano ne case, e cattivano donnicciuole ce riche di peccati, agitate da van

cupidità:
7 Le quali sempre imparano, giammai non possono perveni

alla conoscenza della verità. 8 Or, come lanne, e lambre, or trastarono a Moisè; così anca costoro contrastano alla veri uomini corrotti della mente, ripro vati intorno alla fede:

9 Manon procederanno più okt perciochè la loro stoltizia sarà nifesta a tutti, siccome ancora

quella di coloro.

10 Or, quant è a te, tu hai 🕏 compresa la mia dottrina, il «procedere, le mie intensioni, mia fede, la mia pazienza, la mi carità, la mia sofferenza:

11 Le mie persecuzioni, le mez-fizioni, quali mi sono avvenute Antiochia, in Iconio, in Listri: \*\*
sai quali persecuzioni io ho sost nute: e pure il Signore m'ha lib rato da tutte.

12 Or, tutti quelli ancora, che \* rliono vivere piamente in Crist

Gesù, saranno perseguiti : 13 Ma gii uomini malvagi, ed ?

gannatori, procederanno in pego sodducendo, ed essendo soddou l4 Ma tu, persevera nelle cos che hai imparate, e delle quali si

stato accertato, sapendo da cui le hai imparate: 15 E che da fanciullo tu haicor

cenza delle sacre lettere, le que ti possono render savio a salua per la fede ch' in Cristo Gesù.

16 Tutta la scrittura è divini mente inspirata, ed utile ad inse gnare, ad arguire, a correggere, a

## II. EPISTOLA A TIMOTEO, III. IV.

ammaestrare in giustisia : 17 Aciochè l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni buona opera.

CAP. IV.

O adunque # protesto, nel cospetto di Dio, e del Signor Gesù Cristo, il quale ha da giudicare i vivi, ed i morti, nella sua apparizione, e nel suo regno:

2 Che tu predichi la parola, che tu facci instanza a tempo, e fuor

di tempo: riprendi, sgrida, esorta, con ogni pasienza, e dottrina. 3 Perciochè verra il tempo, che non comporteranno la sana dottrina: ma, pizzicando loro gli orrec-chi, s'accumuleranno dottori, secondo i lor propi appetiti:

4 E rivolteranno l'orecchie dalla verità, e si volgeranno alle favole. 5 Ma tu, sij vigilante in ogni cosa, sofferi afflizioni, fa' l' opera d'evangelista, fa' appieno fede del tuo mi-

nisterio.

ø

, 5

3

ć.

رز

ŧ

٤.

٠

\*

į,

:5

6 Perciochè, quant'è a me, ad ora ad ora son per essere offerto a guisa d'offerta da spandere, e soprastà il tempo della mia tornata

7 Io ho combattuto il buon combattimento, io ho finito il corso, io

ho servata la fede.

8 Nel rimanente, m'è riposta la corona della giustizia, della qual mi farà in quel giorno retribuzione il Signore, il giusto Giudice: e non solo a me, ma a tutti coloro ancora ch'avranno amata la sua apparizione. 9 Studiati di venir tosto a me.

 Perciochè Dema m'ha lasciato. avendo amato il presente secolo, e se n'è andato in Tessalonica, Crescente in Galazia, Tito in Dalma-

11 Luca è solo meco: prendi Marco, e menalo teco: perciochè egli m'è molto utile al ministerio. 12 Or io ho mandato Tichico in Efeso.

13 Quando tu verrai, porta la cappa, ch' io ho lasciata in Troade. appresso di Carpo: ed I libri, prin-

cipalmente le pergamene. 14 Alessandro, il fabbro di rame,

m'ha fatto del male assal: rendagli'l Signore secondo le sue opere. 15 Da esso ancora tu guardati: perclochè egli ha grandemente con-

rastato alle nostre parole. 16 Niuno s'è trovato meco nella mia prima difesa : ma tutti m' han-

no abbandonato: non sia loro imoutato. 17 Ma'l Signore è stato meco, e m'ha fortificato: aciochè la predi-

cazione fosse per me appieno accertata, e che tutti i Gentili l'udissero: ed lo sono stato liberato dalla gola del leone. 18 E 'l Signore mi libererà ancora

da ogni mala opera, e mi salverà, e raccorrà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria ne' secoli de' secoli. Amen.

19 Saluta Priscilla, ed Aquila, e a famiglia d'Onesiforo,

20 Erasto è rimaso in Corinto, ed io ho lasciato Trofimo infermo in Mileto.

21 Studiati di venire avanti il verno. Eubulo, e Pudente, e Lino, e Claudia, e tutti i fratelli, ti salu-

22 Sia il Signor Gesù Cristo con lo spirito tuo. La grazia sia con voi. Amen.

La seconda a Timoteo, che fu il primo vescovo ordinato della chiesa degli Efesi, fu scritta da Roma, quando Paolo comparve la seconda volta davanti a Cesare Nerone.

# EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

# A TITO.

CAP. I. PAOLO, servitor di Dio, ed apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio, e la conoscenza della verità, che è secon-

do pietà:
2 in isperanza della vita eterna, la quale Iddio, che non può mentire, ha promessa avanti i tempi de' secoli :

3 Ed ha manifestata a' suoi propi tempi la sua parola, per la predica-**# 200** 

zione che m'è stata fidata, per mandato di Dio, nostro Salvatore:

4 A Tito, mio vero figliuolo, secondo la fede comune : grasia, mi-sericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor Gesù Cristo, nostro Salvatore.

5 Per questo t' ho lasciato in Creta, aciochè tu dia ordine alle cose che restano, e costituisca degli ansiani per ogni città, siccome t'ho ordinato:

X 2

#### EPISTOLA A TITO. I.—III.

6 Se alcuno è irriprensbile, marito d'una sola moglie, ch' abbia figliuoli fedeli, che non sieno accusati di dissoluzione, nè contumaci. 7 Perciochè conviene che'l ve-

scovo sia irriprensibile, come dispensator della casa di Dio: non di suo senno, non iracondo, non dato al vino, non percotitore, non disonestamente cupido del guada-

gno:

8 Anzi volonteroso albergator de' forestieri, amator de' buoni, temperato, giusto, santo, continente: 9 Che ritenga fermamente la fedel parola, che è secondo ammaestramento: aciochè sia sufficiente ad esortar nella sana dottrina, ed a convincere i contradicenti.

10 Perciochè vi sono molti contumaci, cianciatori, e sodduttori di menti: principalmente que' della circoncisione, a cui convien turar-

la bocca : 11 I quali sovvertono le case intiere, insegnando le cose che non si convengono, per disonesto gua-

12 Uno di loro, lor propio profeta, ha detto, I Cretesi son sempre bu-

giardi, male bestie, ventri pigri. 13 Questa testimonianza è race: per questa cagione riprendigli severamente, aciochè sieno sani nella fede :

14 Non attendendo a favole Giudaiche, nè a comandamenti d'uo-

mini c'hanno a schifo la verità. 15 Ben è ogni cosa pura a' puri : ma a' contaminati, ed infedeli, niente è puro: anzi e la mente, e la coscienza loro è contaminata:

16 Fanno profession di conoscere Iddio: ma lo rinegano con l'opere, essendo abbominevoli, e ribelli, e riprovati ad ogni buona opera.

# CAP. II.

MA tu, proponi le cose conve-nienti alla sana dottrina : 2 Che i vecchi sieno sobri, gravi,

temperati, sani nella fede, nella

carità, nella sofferenza.

3 Parimente, che le donne attempate abbiano un portamento convenevole a santità: non sieno calunniatrici, non serve di molto vino ; *ma* maestre d'onestà :

4 Aciochè ammaestrino le giovani ad esser modeste, ad amare i lor

mariti, ed i lor figliuoli:

5 Ad esser temperate, caste, a guardar la casa, ad esser buone, suggette a propi mariti: aciochè la parola di Dio non sia bestem-miata. 6 Esorta simigliantemente i glo-

vani che sieno temperati : \* 210

7 Recando te stesso in ogni cos per esempio di buone opere: me strando nella dottrina integrità il corrotta, gravità:

8 Parlar sano, irriprensibile: aciochè l'avversario sia confisc non avendo nulla di male da dir di

voi 9 Che i servi sieno suggetti a' pro-

pi signori, compiacevoli in ogni co sa, non contradicenti:

10 Che non usino frode, ma mestrino ogni buona lealtà: aciock in ogni coss onorino la dottrina d

Dio, Salvator nostro. 11 Perciochè la grazia salutare d Dio è apparita a tutti gli nomini: 12 Ammaestrandoci che, rinunziando all'empietà, ed alle mondane concupiscenze, viviamo nel presente secolo temperatamente, c giustamente, e piamente:

13 Aspettando la beata speranza, e l'apparizion della gloria del gran de Iddio, e Salvator nostro, Gesi

Cristo:

14 Il quale ha dato sè stesso per noi, aciochè ci riscattasse d'ogni iniquità, e ci purificasse per esa gli un popolo acquistato in propio, zelante di buone opere.

15 Proponi queste cose, ed esor ta, e riprendi con ogni autorità d comandare. Niuno ti sprezzi.

CAP. III.

DICORDA loro che sieno sug-R getti a principati, ed alle po destà: che sieno ubbidienti, prepa-

rati ad ogni buona opera: 2 Che non dicano male d'alcuno; che non sieno contenziosi, ma benigni, mostrando ogni mansnetu-dine inverso tutti gli uomini.

3 Perciochè ancora noi eravamo già insensati, ribelli, erranti, servendo a varie concupiscenze, e voluttà ; menando la vita in malizia, ed invidia; odiosi, ed odiando gli uni gli altri:

4 Ma, quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e'l suo amor inverso gli uomini è apparito:

5 Egli ci ha salvati: non per opere giuste, che noi abbiamo isi te; ma, secondo la sua miserico dia, per lo lavacro della rigenera zione, e per lo rinovamento delle

Spirito Santo: 6 Il quale egli ha copiosamente

sparso sopra noi, per Gesù Cristo, nostro Salvatore:

7 Aciochè, giustificati per la grazia d'esso, siamo fatti eredi della vita eterna, secondo la nostra speranza

8 Certa è questa parola, e queste cose voglio che tu affermi; acioche

#### EPISTOLA A FILEMONE.

coloro c' hanno creduto a Dio abbiano cura d'attendere a buone Queste son le cose buone, ed utili agli uomini.

9 Ma fuggi le stolte quistioni, e le genealogie, e le contese e risse intorno alla legge: conciosiacosachè

sieno inutili, e vane.

10 Schifa l'uomo eretico, dopo la prima, e la seconda ammonizione : 11 Sapendo che'l tale è sovvertito, e pecca, essendo condannato da se stesso.

12 Quando io avrò mandato a te Artema, o Tichico, studiati di venire a me in Nicopoli; perciochè io son diliberato di passar quivi'l

13 Accommiata studiosamente Zena, il dottor della legge, ed Apollo : aciochè nulla manchi loro.

14 Or imparino ancora i nostri d'attendere a buone opere per gli usi necessari, aciochè non sieno

senza frutto.

15 Tutti quelli che sono meco ti salutano. Saluta quelli che ci amano in fede. La grazia sia con tutti voi. Amen.

Fu scritta da Nicopoli di Macedonia a Tito, che fu il primo vescovo ordinato nella chiesa de' Cretesi.

# L' EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO.

## A FILEMONE

PAOLO, prigione di Gesù Cristo, e i fratei Timoteo, a Filemone, nostro diletto, e compagno d'opera :

2 Ed alla diletta Appia, ed ad Archippo nostro compagno di milizia, ed alla chiesa che i in casa tua :

3 Grazia a voi, e pace, da Dio Padre nostro, e dal Signor Gesù

Cristo. 4 lo rendo grazie all' Iddio mio, facendo sempre di te memoria nelle

mie orazioni: 5 Udendo la tua carità, e la fede che tu hai inverso 'l Signore Gesù,

ed inverso tutti i santi : 6 Aciochè la comunion della tua fede sia efficace, nella riconoscenza

di tutto'l bene che è in voi, inver-

no Cristo Gesù.

Perciochè noi abbiamo grande allegrezza, e consolazione della tua carità: conclosiacosachè le viscere de' santi sieno state per te ricreate, fratello.

8 Perciò, benchè io abbia molta libertà in Cristo, di comandarti ciò

ch'è del dovere :

9 Pur nondimeno, più tosto ti prego per carità, quantunque io sia tale quale io sono.) come Paolo anziano, ed al presente ancora prigione di Gesti Cristo:

10 Ti prego, dico, per lo mio figliuolo Onesimo, il quale io ho ge-

nerato ne miei legami :

11 Il quale già ti fu disutile, ma ora i utile a te, ed a me : 12 Il quale io ho rimandato : or tu accoglilo, cioè, le mie viscere.

13 lo lo voleva ritenere appresso di me, sciochè in vece tua mi ministrame ne' legami dell'evangelo : \*211

14 Ma non ho voluto far nulla senza'l tuo parere: aciochè il tuo beneficio non fosse come per neces-

sità, ma di spontanea volonta. 15 Percioche, forse per questa cagione egli s'è dipartito da te per un preve tempo, aciochè tu lo ricoveri

in perpetuo:
16 Non più come servo, ma da
più di servo, come caro fratello, a me sommamente: or, quanto più a te, ed in carne, e nel Signore?

17 Se dunque tu mi tieni per consorte, accoglilo come me stesso.

18 Che se t'ha fatto alcun torto, o ti dee cosa alcuna, scrivilo a mia

ragione. 19 Io Paolo ho scritto questo di man propia, io lo pagherò: aciochè io non ti dica, che tu mi dei più di ciò, cioè, te stesso.

20 Deh, fratello, fammi prò in ciò nel Signore: ricrea le mie viscere

nel Signore.

21 Io t'ho scritto, confidandomi della tua ubbidienza, sapendo che tu farai eziandio sopra ciò ch'io

22 Or apparecchiami insieme ancora albergo: perciochè io spero che per le vostre orazioni vi sarò donato.

23 Epafra, prigione meco in Cristo Gesù,

24 E Marco, ed Aristarco, e Dema, e Luca, miei compagni d'opere, ti salutano.

25 La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Amen.

Fu scritta da Roma a Filemone, per Onesimo servo.

# L' EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

## AGLI EBREL

CAP. L

VENDO Iddio variamente, ed A in molte maniere, pariato già anticamente a' padri, ne' profeti :

2 In questi ultimi giorni ha par-lato a noi nel suo Figliuolo, il quale egli ha costituito erede d'ogni cosa : per lo quale ancora ha fatti i secoli :

3 Il quale, essendo lo splendor della gioria, e'l carattere della sossistenza d'esso; e, portando tutte le cose con la parola della sua potensa; dopo aver fatto per sè stesso il purgamento de' nostri peccati, s'è posto a sedere alla destra della Maestà, ne' luoghi altissimi.

4 Essendo fatto di tanto superiore agli angeli, quanto egli ha eredato un nome più eccellente ch' essi.

5 Perciochè, al qual degli angeli disse egli mai, Tu sel'i mio Fi-gliuolo, oggi io t'ho generato? E di nuovo, Io gli sarò Padre, ed egli mi sara Figliuolo?

6 Ed ancora, quando egli introduce il Primogenito nel mondo, dice, Ed adorinio tutti gli angeli di

Dia

7 Ma degli angeli egli dice, Il qual fa i venti suoi angeli, e la fiamma del fuoco suoi ministri

8 Ma del Figliuolo dice, O Dio, il tuo trono e ne' secoli de' secoli : lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura.

9 Tu hai amata giuetisia, ed hai odista iniquità: perciò, Iddio, l' Iddio tuo t'ha unto d'olio di letizia

sopra i tuoi consorti.

10 E, Tu, Signore, nel principio fondasti la terra, ed i cieli sono opere delle tue mani.

11 Essi periranno, ma tu dimori: ed invecchieranno tutti, a guisa di

vestimento:

12 E tu gli piegherai come una vesta, e saranno mutati : ma tu sei sempre lo stesso, ed i tuoi anni non verranno giammai meno. 13 Ed al qual degli angeli disse

egli mai, Siedi alla mia destra, finch' io abbia poeti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedi? 14 Non sono eglino tutti spiriti

ministratori, mandati a servire, er amor di coloro c'hanno ad eredar la salute?

CAP. II.

PERCIO, conviene che vie maggiormente ci attegniame alle cose udite, che talora non

isiuggiamo.

2 Perciochè, se la parola pronunsiata per gli angeli fu ferma; d ogni trasgressione, e disubbidiena ricevette giusta retribuzione : 3 Come scamperemo noi, se tra

scuriamo una cotanta salute, la quale essendo cominciata ad essere annunziata dal Sigmore, è stata confermata appo noi da coloro che

l'aveano udito?

4 Rendendo Iddio a ció testimo nianza con segni, e prodigi, e diverse potenti operazioni, e distri-buzioni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà ?

5 Conclosiacosach' egil non abbis sottoposto agli angeli 1 mondo s venire, del qual parliamo.

6 Ma alcuno ha testimoniato in alcun luogo: dicendo, Che cosa è l'uomo, che tu ti ricordi di lui?

o'l figliuol dell'uomo, che tu lo vi-7 Tu l'hai fatto per un pocodi

tempo minor degli angeli : tu l'hai coronato di gioria, e d'onore; e l'hai costituito sopra l'opere delle tue mani: tu gli hai sottoposto ogni cosa sotto i piedi.

8 Percioche, in ciò ch'egli gli la sottoposte tutte le cose, non ha lasciato nulla che non gli sia sotto poeto. Ma pure ora non veggiamo ancora che tutte le come all siene sottoposte:

9 Ma ben veggiamo coronato di gloria, e d'onore, per la passion della morte, Gesù, ch' è stato fatto per un poco di tempo minor degli angeli, aciochè per la grasia di Dio gustasse la morte per tutti. 10 Perciochè egli era convene-

vole a colui, per cagion di cui, e per cui son tutte le cose, di consegrar per sofferense il principe della salute di motti figlinoli, i quali egli aves da addurre a gioria.

Il Perciochè, e colui che santifca. e coloro che son santificati seno tutti d'uno: per la qual cagione egli non si vergogna di chiamargii fratelli:

12 Dicendo lo predicherò il tuo

morne a' miei fratelli, io ti salmeggerò in messo della raunans

13 E di nuovo, Io mi confiderò in Iui. Ed ancora, Ecco me, ed i fanciulli ch' Iddio m' ha donati.

14 Poi dunque che que' fanciulli parteciparono la carne, e'i sangue; egli simigliantemente ha partici pate le medesime cose: aciochè per la morte distruggessa colui c'ha l'imperio della morte, cioè, il

diavolo

E liberasse tutti quelli che, tutta la lor vita suggetti a servitu.
16 Conclosiacosachè certo egi non prenda gli angeli, ma prenda la progenie d'Abraham.
17 Laonde è convenuto chiani

fosse in ogni cosa simile a' fratelli : aciochè fosse misericordioso, e fedel sommo sacerdote, nelle cose che debbono farsi inverso Iddio, per fare il purgamento de' peccati del popolo.

18 Perciochè in quanto ch'egli stesso, essendo tentato, ha sofferto, può sovvenire a coloro che son

teniati.

CAP. III. AONDE, fratelli santi, che siezione, considerate l'apostolo, e'l sommo sacerdote della nostra pro-

fessione, Gesù Cristo: 2 Che è fedele a colui che l' ha co-

stituito, siccome ancora fu Moisè

in tutta la casa d'esso. 3 Perciochè, di tanto maggior gloria che Moisè, è costui stato reputato degno, quanto maggior gloria ha colui c'ha fabbricata la casa, che la casa stessa.

4 Conciosiacosuch' ogni casa sia fabbricata da alcuno: or colui c' ha

fabbricate tutte le cose è Dio. 5 E ben fu Moisè fedele in tutta la casa d'esso, come servitore, per testimoniar delle cose che si doves-

no dire. 6 Ma Cristo e sopra la casa sua, come Figliuolo: la cui casa siamo noi, se pur ritegniamo ferma infi-

no al fine la libertà, e'l vanto del-

la speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, Oggi, se udite la sua voce,

8 Non indurate i cuori vostri, come nell' irritazione, nel giorno del-

la tentasione, nel diserto: 9 Dove i vostri padri mi tentaro

no, fecero prova di me, e videro le mie opere, lo spazio di quarant'an-10 Perciò, io mi recai a noia quel-

la generazione : e dissi, Sempre errano del cuore : ed anche nou hanno conosciute le mie vie · ¥213

11 Talchè giurai nell'ira mia. Se

ammai entrano nei mio riposo. 12 Guardate, fratelli, che talora non vi sia in alcun di voi un cuor malvagio d'incredulità, per ritrarvi dall' Iddio vivente :

13 Anzi esortatevi gli uni gli altri tuttodì, mentre è nominato quest' oggi: acioche niun di voi sia in-

durato per inganno del peccato. 14 Conciosiacosachè noi siamo stati fatti partecipi di Cristo, se pur ritegniamo fermo in fino al fine il principio della nostra sossistenza:

15 Mentre ci è detto, Oggi, se udite la sua voce, non indurate i cuori vostri, come nell' irritazione.

16 Perciochè alcuni, avendola udita, l'irritarono : ma non già tutti quelli ch' erano usciti d' Egitto per

opera di Moisè.

17 Or, chi furono coloro ch'egli si recò a noia lo spazio di quarant'anni? non furono eglino coloro che peccarono, i cui corpi caddero nel

diserto? 18 Ed a' quali giurò egli che non entrerebbero nei suo riposo, se non a quelli che furono increduli ?

19 E noi veggiamo che per l'incredulità non vi poterono entrare.

CAP. IV.

TEMIAMO adunque che talora, poichè vi resta una promessa d'entrar nel riposo d'esso, alcun di voi non pala essere stato lasciato addietro

2 Conciosiacosachè sia stato evanrelizzato a noi ancora, come a coloro: ma la parola della predicasione non giovò loro nulla, non essendo incorporata per la fede in co-

loro che l' aveano udita. 3 Perciochè noi, ch' abbiamo creduto, entriamo nel riposo : (siccome egli disse, Talch' io giurai nel-l'ira mia, Se giammai entrano nel mio riposo:) ma quest' è nel riposo dell'opere fatte fin dalla fondazion del mondo.

4 Conciosiacosach' egli abbia in un certo luogo detto del settimo giorno, Ed Iddio si riposò al settimo

giorno da tutte l'opere sue. 5 Ed in questo luogo ancora, Se

giammai entrano nel mio riposo. 6 Poi dunque che resta ch' alcuni entrino in es so, e quelli a cui fu prima evangelissato per incredulità non e' entrarono :

7 Egli determina di nuovo un gior no, Oggi, in David, dicendo, dopo cotanto tempo, siccome è stato detto, Oggi, se udite la sua voce, non indurate i cuori vostri.

8 Perciochè, se Iosuè gli avesse messi nel riposo, Iddio non avrebbe

### EPISTOLA AGLI EBREI, IV.—VI.

dipol parlato d' altro giorno.

9 Egii resta adunque un riposo di sabato al popol di Dio.

10 Perciochè colui ch' è entrato nel riposo d'esso s'è riposato anegli dalle sue opere, come Iddio

alle sue. Il Studiamci adunque d'entrare in quel riposo, aciochè niuno caggia per un medesimo esempio d' in-credulità.

12 Perciochè la parola di Dio è viva, ed efficace, e vie più aguta che qualunque spada a due tagli; e giugne ino alla divisione dell' anima, e dello spirito, e delle giunture e delle midolle : ed è giudice de pen-

sieri, e dell'intenzioni dei cuore. 13 E non v'è creatura alcuna occulta davanti a colui al quale abbiamo da render ragione: anzi tutte le cose son nude, e scoperte agli

occhi suoi. 14 Avendo adunque un gran sommo Sacerdote, ch'è entrato ne' cleli, Gesù, il Figliuol di Dio, rite-gniamo fermamente la confessione. 15 Perciochè noi non abbiamo un sommo Sacerdote, che non possa

compatire alle nostre infermità: anzi, che è stato tentato in ogni cosa simigliantemente, senza peccato. 16 Accostiamci adunque con con-

fidanza al trono della grazia, aciochè ottegniamo misericordia, e troviamo grazia, per soccorso opportuna.

CAP. V. PERCIOCHE ogni sommo sacerdote, assunto d'infra gli uomini, è costituito per gli uomini, nelle cose che s' hanno da fare in-verso Iddio, aciochè offerisca of-ferte, e sacrificij per li peccati:

2 Potendo aver convenevol compassione degl'ignoranti, ed erranti:

poich'egli stesso ancora è circon-dato d' infirmità: 3 E, per esse è obbligato d'offerir sacrificij per li peccati, così per sè

stesso, come per lo popolo ;
4 E niuno si prende da se stesso quell'onore: ma colui l'ha, ch'è

chiamato da Dio, come Aaron :
5 Così ancora Cristo non s'è giorificato sè stesso, per esser fatto sommo sacerdote: ma colui l'ha giorificato, che gli ha detto, Tu sei 'l mio Figliuolo, oggi io t'ho gene-

rato. 6 Siccome ancora altrove dice, Tu sei sacerdote in eterno, secondo

ordine di Melchisedec:

7 Il quale a' giorni della sua carne, evendo, con gran grido, e lagrime, offerte orazioni, e supplicazioni, a colui che lo poteva salvar da mor-**\* 214** 

te ; ed essendo stato essaudito dal timore: 8 Benchè fosse Figliuolo, pur dal-

le cose che sofferse imparò l'ubbi-9 Ed, essendo stato appieno con

grato, è stato fatto cagion di salute eterna a tutti coloro che gii ubbidiscono. 10 Essendo nominato da Dio

sommo sacerdote, secondo l'ordi-

ne di Melchisedec :

ll Del quale abbiamo a dir com assai, e malagevoli a dichiarar con parole: perciochè vol siete dive-nuti tardi d'orecchi.

12 Conciosiacosachè, là dove voi dovereste esser maestri, rispetto al tempo, abbiate di nuovo bisogne che vi s'insegnino quali sieno di elementi del principio degli oracoli di Dio: e siete venuti a tale, ch'avete bisogno di latte, e non di cibo sodo.

13 Perciochè, chiunque usa il latte non ha ancora l' uso della parola della giustisia: conciosiacos

ch'egli sia picciol fanciullo. 14 Ma il cibo sodo è per li compiuti, i quali, per l'abitudine, hanno i sensi esercitati a discenere il bene, e'l male.

CAP. VI.

DERCIO, lasciata la parola del principio di Cristo, tendiamo alla perfezione, non ponendo di nuovo il fondamento della peniterza dall'opere morte, e della fede in Dio :

2 É della dottrina de battesimi, e dell' imposizion delle mani, e della risurrezion de' morti, e del giudicio eterno.

3 E ciò faremo, se Iddio il permette.

4 Perciochè egli è impossibile, che coloro che sono stati una volta siluminati, e c'hanno gustato il don celeste, e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo: 5 Ed hanno gustata la buona pe

rola di Dio, e le potenze del secolo a

venire :

6 Se caggiono, sieno da capo rinovati a penitenza: concionacosa chè di nuovo crocifigganoa sè stesi'l Figliuol di Dio, e l'espongano ad infamia.

7 Perciochè la terra, che bee la pioggia che viene spesse volte sopra essa, e produce erba comoda a coloro, da quali altrest è cultiva ta, riceve benedizion da Dio.

8 Ma quella che porta spine, etriboli, è riprovata, e vicina di maladizione : il cui fine e d' casere arsa. 9 Or, diletti, noi ci persuadismo

## EPISTOLA AGLI EBREI, VI. VII.

di voi cose migliori, e ch'attengo- , triarca, diede la decima delle spono alla salute : benchè parliamo in questa maniera.

 Perciochè Iddio non è ingiusto. per dimenticar l'opera vostra, e la fatica della carità ch'avete mostrata inverso'l suo nome, avendo ministrato, e ministrando ancora a'

santi 11 Ma disideriamo che ciascun di voi mostri infino al fine il medesimo studio, alla piena certezza del-

la speranza : 12 Aciochè non divegniate lenti : anzi siate imitatori di coloro che, per fede, e pasienza, eredano le

13 Perciochè, facendo Iddio le promesse ad Abraham, perchè non potea giurar per alcun maggiore, giu-

5

8

rò per sè stesso: 14 Dicendo, Certo, io ti benedirò, e ti multiplicherò grandemente. 15 E così egli, avendo aspettato

con pasienza, ottenne la promessa. 16 Perciochè gli uomini giurano ben per un maggiore, e pure il giuramento e loro il termine d'ogni controversia in verificazione.

17 Secondo ciò, volendo Iddio vie maggiormente dimostrare ag li ere-di della promessa come 'i suo consiglio è immutabile, intervenne con giuramento:

18 Aciochè, per due cose immutabili, nelle quale egli è impossibile ch' Iddio abbia mentito, abbiamo ferma consolazione, noi, che ci siamo rifuggiti, per ottener la speranza propostaci:

19 La quale noi abbiamo, a guisa d'ancora sicura, e ferma dell'anima, e ch' entra fino al didentro della cortina :

20 Dove è entrato per noi, come precursore, Gesù, fatto in eterno sommo Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec.

CAP. VII.

PERCIOCHE questo Melchisedec era re di Salem, sacerdote dell' Iddio Altissimo ; il quale venne incontr'ad Abraham, che ritornava dalla sconfitta delli re : e lo benedisse:

2 Al quale ancora Abraham diede per parte sua la decima d'ogni co-E prima è interpretato, Re di giustizia: e poi ancora egii è nomi-nato, Re di Salem, cloè, Re di pace:

3 Senza padre, senza madre, sensa genealogia ; non avendo nè principio di giorni, nè fin di vita : anzi, rappresentato simile al Figliuol di Dio, dimora sacerdote in perpetuo. 4 Or, considerate quanto grande fu costul, al quale Abraham, il pa-

**\* 215** 

5 Or quelli, d'infra i figliuoli di Levi, i quali ottengono il sacerdozio, hanno bene il comandamento,

secondo la legge, di decimare il popolo, cioè, i lor fratelli, benchè sieno usciti de' lombi d' Abraham :

6 Ma quel che non trae il suo legnaggio da loro decimò Abraham, benedisse colui ch'avea le pro-

messe. Or, fuor d'ogni contradizione, ciò che è minore è benedetto da ciò che è più eccellente.

8 Oltr'a ciò, qui gli uomini mor-tali prendono le decime: ma ivi le prende colui di cui è testimoniato

ch'egli vive. 9 E, per dir con, in Abraham fu decimato Levistesso, che prende le

10 Perciochè egli era ancora ne' lombi del padre, quando Melchise-

dec l'incontro. 11 Se dunque il compimento era per lo sacerdozio Levitico, (conciosiacosachè in su quello fu data la legge al popolo,) ch' era egli più bisogno che surgesse un'altro sa-cerdote secondo l'ordine di Melchisedec, e che non fosse nominato

secondo l'ordine d' Aaron? 12 Perciochè, mutato il sacerdozio, di necessità si fa ancora muta-

zion di legge. 13 Imperochè colui, al cui riguardo queste cose son dette, è stato d'un' altra tribu, della quale niu-

no vacò mai all'altare. 14 Conclosiacosach' egli sia notorio che'l Signor nostro è uscito di Giuda, per la qual tribù Moisè non

disse nulla del sacerdozio. 15 E ció è ancora vie più manifesto, poi che surge un' altro sacerdo-te alla somiglianza di Melchisedec: 16 Il quale, non secondo una legge di comandamento carnale. tato fatto *sacerdote*; ma secondo una virtù di vita indissolubile.

17 Perciochè egli testifica, Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Meichisedec

18 Conclosiacosachè certo si faccia l'annullamento del comandamento precedente, per la sua de-bolessa, ed inutilità.

19 Perciochè la legge non ha com-piuto nulla: ma si bene la sopraggiunta introdusione d'una migliore speranza, per la quale ci accostiamo a Dio.

20 Ed anche, in quanto che ciò non s'e fatto sensa giuramento: percioche quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento:

21 Ma questo con giuramento: 2 3 3

### EPISTOLA AGLI EBREL VII.- IX.

per colui che gli dice, Il Signore ha giurato, e non se ne pentira, Tu sei sacerdote in eterno, secondo l' ordine di Melchisedec.

22 D'un patto cotanto più eccellente è stato fatto Gesù mallevadore.

23 Oltr' a ciò, coloro sono stati fatti sacerdoti più in numero : perciochè per la morte erano impediti di durare:

24 Ma costui, perciochè dimora in eterno, ha un sacerdozio che non

trapassa ad un'altro.

25 Laonde ancora può salvare appieno coloro, i quali per lui s'accostano a Dio, vivendo sempre,

per interceder per loro. 26 Perciochè a noi conveniva un tal sommo sacerdote, che fosse santo, innocente, immaculato, separato da peccatori, ed innaleato di-sopra a cieli :

27 Il qual non abbia ogni di bisogno, come que sommi sacerdoti, d'offerir sacrificij, prima per li suoi propri peccati, poi per quelli del po-polo : conciosiacosach' egli abbia fatto questo una volta, avendo

offerto sè stesso. 28 Perciochè la legge costituisce sommi sacerdoti uomini, c'hanno infermità : ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figliuolo, che è stato appieno consagrato in eterno.

CAP. VIII.

R, oltr' alle cose suddette, il principal capo è, che nol abbiamo un tal sommo sacerdote, il qual s'è posto a sedere alla destra

del trono della Maestà, ne cieli : 2 Ministro del santuario, e del vero tabernacolo, il quale il Signore ha piantato, e non un' uomo.

3 Perciochè ogni sommo sacerdote è costituito per offerir doni, e sacrificij: laonde é necessario che costul ancora abbia qualche cosa da offerire.

4 Perciochè, se egli fosse sopra la terra, non sarebbe pur sacerdote. essendovi ancora i sacerdoti ch'offe-

riscono l' offerte secondo la legge : 5 I quali servono alla rappresentazione, ed all'ombra delle cose ce-lesti: siccome fu da Dio detto a Moisè, che doves conplutamente fabbricare il tabernacolo: Or, guarda, disse egli, che tu facci ogni cosa secondo la forma, che t'è stata

mostrata nel monte.
6 Ma ora Cristo ha ottenuto un tanto più eccellente ministerio, quanto egli è mediatore d'un patto migliore, fermato in su migliori promesse.

7 Conclosiacosachè, se quel primo e stato sensa difetto, non si sa rebbe cercato luogo ad un secondo. 8 Perciochè *Iddio*, querelandosi di loro, dice, Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io fermero con la casa d'Israel, e con la casa di

Giuda, un patto nuovo : 9 Non secondo'l patto, ch'io feci co padri loro, nel giorno ch'io gh presi per la mano, per trargli fuor del paese d'Egitto: conciosiscosach essi non sieno perseveratine

mio patto: onde io gli ho rigittati:

dice il Signore. 10 Perciochè questo sarà il patto ch'io farò con la casa d' Israel, dopo que giorni, dice il Signore: lo porrò le mie leggi nel la mente loro, e le scriverò sopra i lor cuori : e mrò loro Dio, ed essi mi saranno popolo:

11 E non insegneranno ciascuno il suo prossimo, e ciascuno il suo fratello: dicendo, Conosci'l Signore: perciochè tutti mi conoeceran-

no, dal minore al maggior di loro. 12 Perciochè io sarò propizio alle loro iniquità, e non mi ricorderò

più de'lor peccati, e de'lor misfatti. 13 Dicendo, Un nuovo patto, egli ha anticato il primiero : or quello ch' è anticato, ed invecchia, è vicin d'essere annullato.

CAP. IX.

TL primo patto adunque eble anch esso degli ordinamenti del servigio divino, e'l santuario mon-

2 Perciochè il primo tabernacolo fu fabbricato, nel quale era il candelliere, e la tavola, e la presentasion de pani : il quale & detto, ll Luogo santo.

3 E, dopo la seconda cortina, v'ers il tabernacolo, detto, Il Luogosan-

tissimo: 4 Dove era un turibolo d'oro, e

l'arca del patto, coperta d'oro, d'ogn' intorno : nel quale era ancora il vaso d'oro dove era la manna, e la verga d' Aaron, ch'era germogliata, e le tavole del patto.

5 E, disopra ad essa crcz, i cheru-bini della gioria, ch' adombravano il propiziatorio: delle quali cose non è da parlare ora a partea parte. 6 Or essendo queste cose compo-ste in questa maniera, i sacerdoti entrano bene in ogni tempo nel primo tabernacolo, facendo tutte le parti del servigio divino:

7 Ma il solo sommo sacerdote entra nel secondo una volta l'anno, non sensa sangue, il quale egli offerisce per sè stesso, e per gli errori del popolo-

#### EPISTOLA AGLI EBREI. IX. X.

8 Lo Spirito Santo dichiarando l questo, che la via del santuario non era ancora manifestata, mentre il primo tabernacolo era ancora in stato:

9 Il quale era una figura corrispondente al tempo presente, nel quale s' offeriscono offerte, e sacrificij, che non possono appieno purificare, quanto è alla coscienza, colui che fa il servigio divino;

10 Essendo cose, che consistono solo in cibi, e bevande, ed in vari lavamenti, ed ordinamenti carnali: imposte fino al tempo della correzione.

11 Ma Cristo, sommo sacerdote de' futuri beni, essendo venuto, per lo tabernacolo che è maggiore, e più perfetto, non fatto con mano, cioè, non di questa fabbrica:

12 E non per sangue di becchi, e di vitelli; ma, per lo suo propio sangue, è entrato una volta nel santuario, avendo acquistata una

redenzione eterna.

13 Perciochè, se 'l sangue de' tori, e de' becchi, e la cenere della gio-

venca sparsa sopra i contaminati, santifica alla purità della carne: 14 Quanto più il sangue di Cristo, il quale per lo Spirito eterno ha offerto sè stesso puro d'ogni colpa a Dio, purificherà egli la vostra coscienza dell'opere morte, per ser-

vire all' Iddio vivente?

15 E perciò egli è mediatore del nuovo testamento: aciochè, essendo intervenuta la morte per lo pagamento delle trasgressioni state sotto'l primo testamento, i chiamati ricevano la promessa dell' eterna eredità.

16 Conciosiacosachè, dove è testamento, sia necessario ch' intervenga la morte del testatore :

17 Perciochè il testamento è fermo dopo la morte : poichè non vale

ancora mentre vive il testatore. 18 Laonde la dedicazione del pri-

mo non fu fatta senza sangue. 19 Perciochè, dopo che tutti i comandamenti, secondo la legge, fu-rono da Moisè stati pronunziati a tutto'l popolo; egli, preso il sangue de' vitelli, e de' becchi, con acqua, e lana tinta in iscarlatto, ed isopo, ne sprussò il libro istesso, e tutto l

:ologo 20 Dicendo, Quest' è il sangue del patto, che Iddio ha ordinato esser-

vi presentato. 21 Parimente ancora con quel sangue spruzzò il tabernacolo, e tutti gli arredi del servigio divino.

22 E presso che ogni cosa si purifica con sangue, secondo la legge : e sensa spargimento di sangue non si fa rimessione. \*217

23 Egli era adunque necessario, che le cose rappresentanti quelle che son ne'ciell fossero purificate con queste cose : ma che le celesti stesse lo fossero con sacrificij più eccellenti di quelli.

24 Conciosiacosachè Cristo non sia entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero: ma nel cielo stesso, per comparire ora da-vanti alla faccia di Dio per noi :

25 E non aciochè offerisca più volte sè stesso, siccome il sommo sacerdote entra ogni anno *una volta* nel santuario con sangue alieno:

26 Altrimenti, gli sarebbe conve-nuto sofferir più volte dalla fondazion del mondo: ma ora, una volta, nel compimento de secoli, è apparito per annullare il peccato, per lo sacrificio di sè stesso.

27 E, come agli uomini è imposto di morire una volta, e dopo ciò è

il giudicio:

28 Così ancora Cristo, essendo stato offerto una volta, per levare i peccati di molti; la seconda volta apparirà senza peccato, a salute, a coloro che l'aspettano.

CAP. X.

DERCIOCHE la legge, avendo l'ombra de futuri beni, non l'imagine viva stessa delle cose, non può giammai, per que sacrificij che sono gli stessi ogni anno, i quali son del continuo offerti, santificar quelli che s'accostano.

2 Altrimenti, sarebber restati d'essere offerti: perciochè coloro che fanno il servigio divino, essendo nna volta purificati, non avrebbe ro più avuta alcuna coscienza di peccati.

3 Ma in essi ei fo ogni anno ram-

memorazion de' peccati: 4 Perciochè egli è impossibile che'l sangue di tori, e di becchi, tolga i peccati.

5 Perciò, entrando egli nel mondo. dice, Tu non hai voluto sacrificio, nè offerta: ma tu m'hai apparecchiato un corpo.

6 Tu non hai gradito olocausti;
nè sacrificij per lo peccato.
7 Allora lo ho detto, Ecco, io ven-

go: egli è scritto di me nel ruotolo del libro: io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.

8 Avendo detto innanzi, Tu non hai voluto, nè gradito sacrificio, nè offerta, nè olocausti, nè sacrificio per lo peccato, i quali s'offeriscono secondo la legge:

9 Allora egli ha detto, Ecco, io vengo, per fare, o Dio, la tua velontà. Egli toglie il primo, per istabilire il secondo.

## EPISTOLA AGLI EBREI, X. TI.

10 E per questa volonta siamo : santificati, noi, che lo siamo per l'offerta del corpo di Gesti Cristo,

fatta una volta

11 Ed oltr'a ciò, ogni sacerdote è in piè ogni giorno ministrando, ed offerendo spesse volte i medesimi sacrificij, i quali giammai non possono togliere i peccati

12 Ma esso, avendo offerto un'unico sacrificio per li peccati, s'è posto a sedere in perpetuo alla destra di

Dio.

13 Nel rimanente, aspettando finchè i suoi nemici sieno posti per iscannello de suoi piedi.

14 Conciosiacosachè, per una uni-

ca offerta, egli abbia in perpetuo appleno purificati coloro che son santificati 15 Or lo Spirito Santo ancora ce

lo testifica: perciochè, dopo avere

innanzi detto.

16 Quest' è il patto, ch' lo farò con loro dopo que giorni: il Signore dice, Io metterò le mie leggi ne lor cuori, e le scriverò nelle lor menti: 17 E non mi ricorderò più de lor

peccati, nè delle loro iniquità. 18 Or, dove è rimession di queste

cose, non v'è più offerta per lo peccato. 19 Avendo adunque, fratelli, libertà d'entrar nel santuario, in

virtù del sangue di Gesù : 20 Che è la via recente, e vivente,

la quale egli ci ha dedicata: per la cortina, cioè, per la sua carne:

21 Ed un sommo sacerdote sopra

la casa di Dio: 22 Accostiamci con un vero cuore, in piena certezza di fede, avendo i cuori cospersi, e netti di mala coscienza; e'l corpo lavato d'acqua pura.

23 Ritegniamo ferma la confession della nostra speranza: perciochè fedele è colui c'ha fatte le promesse. 24 E prendiam guardia gli uni agli

altri, per incitarci a carità, ed a

buone opere.

25 Non abbandonando la comune nostra raunanza, come alcuni sono usi di fare: ma esortandoci gli uni pli altri: e tanto più, che voi vede-te approssimarsi i giorno. 26 Perciochè, se noi pecchiamo

volontariamente, dopo aver ricevuta la conoscenza della verità, e non vi resta più sacrificio per li

peccati:

27 Ma una spaventevole aspettasion di giudicio, ed una infocata ge-losia, che divorerà gli avversari. 28 Se alcuno ha rotta la legge di Moise, muore senza misericordia, in sul dire di due, o tre testimoni. 29 Di quanto peggior supplicio sti-\* 218

mate voi che sarà reputato degno colui ch'avra calpestato il Figlipol di Dio, ed avra tenuto per profano il sangue del patto, col quale è stato santificato; ed avra oltrasgiato lo Spirito della grazia?

30 Conciosiacosache noi sappiamo chi è colui c'ha detto, A me appartiene la vendetta, io farò la retribuzione: dice il Signore. Ed altrove. Il Signore giudicherà il suo popolo.

31 Egli è cosa spaventevole di cader nelle mani dell' Iddio vivente.

32 Or, ricordatevi de giorni di pri-ma, ne quali, dopo essere stati alluminati, voi avete sostenuto gran combattimento di sofferenze.

33 Parte, messi in ispettacolo per vituperi, e tribolazioni : parte ancora, essendo fatti compagni di coloro ch' erano in tale stato.

34 Conciosiacosach'abbiate ancora atito meco ne' mici legami, ed abbiate ricevuta con allegressa la ruberia de' vostri beni : sapendo ch' a-vete una sustanza ne cieli, ch' è

migliore, e permanente. 35 Non gittate adunque via la vostra franchezza, la quale ha gran

retribusione

36 Perciochè voi avete bisogno di pazienza: aciochè, avendo fatta la volontà di Dio, ottegniate la promessa.

37 Imperochè fra quì, e ben poco tempo colui che dee venire, verra, e non tardera.

38 E'i giusto viverà per fede : ma, se egli si sottrae, l'anima mia non lo gradisce.

39 Or, quant' è a noi, non siamo da sottrarci, a perdizione : ma da credere, per far guadagno dell'anima.

#### CAP. XI. R la fede è una sussistensa del-

le cose che si sperano, ed una dimostrazion delle cose che non si veggono: 2 Perciochè per essa fu renduta te-

stimonianza agli antichi.

3 Per fede intendiamo che i seco-

li sono stati composti per la parola di Dio : sì che le cose che si veggono non sono state fatte di cose apparenti.

4 Per fede Abel offerse a Dio sacrificio più eccellente che Cain: per la quale fu testimoniato ch' egli era giusto, rendendo Iddio testimonianza delle sue offerte : e, per essa, dopo esser morto, parla ancora.

5 Per fede Enoc fu trasportato, per non veder la morte, e non fu trovato: perciochè Iddio l'avea trasportato: conciofossecosachè, avanti ch'egli fosse trasportato,

#### EPISTOLA AGLI EBREL XI.

foese di lui testimoniato ch' egli era piaciuto a Dio.

6 Or, senza fede è impossibile di piacergli: perciochè colui che s'ac-costa a Dio dee credere ch' egli è, e ch'egli è premiatore a coloro che lo ricercano.

7 Per fede Noè, ammonito per oracolo delle cose che non si vedevano ancora, avendo temuto, fabbricò, per la salvazion della sua famiglia, l'arca, per la quale egli

condannò il mondo, e fu fatto erede della giustizia ch' è secondo la fede. 8 Per fede Abraham, essendo chiamato, ubbidì, per andarsene al luogo ch' egli avea da ricevere in ere-dità: e partì, non sapendo dove

s'andas

9 Per fede Abraham dimorò nel paese della promessa, come in pae-se strano, abitando in tende, con Isaac, e Iacob, coeredi dell'istessa promessa.

10 Perciochè egli aspettava la cit-tà che ha i fondamenti, e'l cui architetto, e fabbricatore, è Iddio.

ll Per fede ancora Sara stessa, essendo sterile, ricevette forza da concepir seme, e partori fuor d'eta: perciochè reputò fedele colui ch' avea fatta la promessa.

12 Perciò ancora da uno, e quello già ammortato, son nati discendenti, in moltitudine come le stelle del cielo, e come la rena innume-

rabile che è lungo 'l lito del mare. 13 In fede son morti tutti costoro, non avendo ricevute le cose pro messe: ma, avendole vedute di lontano, e credutele, e salutatele: ed avendo confessato ch' erano forestieri, e pellegrini sopra la terra.

14 Conciosiacosachè coloro che dicono tali cose dimostrino che cer-

cano una patria.

15 Che se pur si ricordavano di quella onde erano usciti, certo aveano tempo da ritornarvi.

16 Ma ora ne disiderano una mirliore, cioè, la celeste: per ciò, Iddio non si vergogna di loro, d'es-ser chiamato lor Dio : conclosiacoach' egli abbia loro preparata una

17 Per fede Abraham, essendo provato, offerse Isaac : e colui ch' avea ricevute le promesse offerse il suo unigenito.

18 Egli, dico, a cul era stato det-

to, in isaac ti sara nominata progenie:

19 Avendo fatta ragione ch' Iddio era potente eziandio da suscitario da morti: onde ancora per similitudine lo ricoverò.

20 Per fede Isaac benedisse Iacob, ed Esau, intorno a cose future.

21 Per fede Iacob, morendo, be-nedisse ciascuno de' figliuoli di Iosef: ed adorò, appoggiato sopra la sommità del suo bastone

22 Per fede Iosef, trapassando, fece menzione dell'uscita de figliuoli d'Israel, e diede ordine in-

torno alle sue ossa.

23 Per fede Moisè, essendo nato, fu nascosto da suo padre, e da sua madre, lo spazio di tre mesi: perciochè vedevano il fanciullo bello: e.non temettero il comandamento del re.

24 Per fede Moisè, essendo divenuto grande, riflutò d'esser chia-mato figliuolo della figliuola di Fa-

raone:

25 Eleggendo innanzi d'essere afflitto col popol di Dio, che d'aver per un breve tempo godimento di eccato:

6 Avendo reputato il vituperio di Cristo ricchessa maggiore de' tesori d'Egitto: preciochè egli ri guardava alla rimunerazione.

27 Per fede lascio l'Egitto, non avendo temuta l'ira del re: perciochè egli stette costante, come veg-

gendo l'unvisibile.

28 Per fede fece la pasqua, e lo spruzzamento del sangue : aciochè colui che distruggeva i primogeniti non toccasse gli *Ebrei*.

29 Per fede passarono il Mar ros-so, come per l'asciutto: il che tentando fare gli Egizii, furono abis-

30 Per fede caddero le mura di Gerico, essendo state circuite per

sette giorni. 31 Per fede Raab, la meretrice, avendo accolte le spie in pace, non

perì con gi increduli.

32 E che dirò io più? conciosiacosachè i tempo sia per venirmi meno, se imprendo di raccontar di Gedeon, e di Barac, e di Samson, e di Iefte, e di David, e di Samuel,

e de' profeti :
33 I quali per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero promesse, turarono le gole de leoni :

34 Spensero la forma del fuoco, scamparono i tagli delle spade, guarirono d'infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga i campi degli stranieri.

35 Le donne ricoverarono per ri-

surrezione i lor morti : ed altri furon fatti morire di battiture, non avendo accettata la liberazione, aciochè ottenessero una miglior risurrezione.

36 Altri ancora provarono scherni, e flagelli; ed anche legami, e

prigione : 37 Furon lapidati, furon segati,

### EPISTOLA AGLI EBREL XI. XII.

la spada, andarono attorno in pelli di pecore, e di capre; bisognosi, afflitti, maltrattati:

38 (De quali non era degno il mondo : erranti in diserti, e monti, e spilonche, e nelle grotte della terra.

39 E pur tutti costoro, avendo avuta testimonianza per la fede,

non ottennero la promessa: 40 Avendo Iddio proveduto qualche cosa di meglio per noi, aciochè non pervenissero al compimento senza noi.

CAP. XII.

ERCIO, ancora noi, avendo intorno a noi un cotanto nuvolo di testimoni, deposto ogni fa-scio, e'i peccato ch'è atto a darci impaccio, corriamo con perseve-

ranza il pallo propostoci:

2 Riguardando a Gesù, capo, e
complior della fede: il quale, per la letizia che gli era posta innanzi, sofferse la croce, avendo spressato il vituperio : e s'è posto a sedere alla destra dei trono di Dio.

3 Perciochè, fate ragione a colui che sostenne una tal contradizione de' peccatori contr'a sè : aciochè, venendo meno nell'animo, non

siate sopraffatti. 4 Voi non avete ancora contra-

stato fino al sangue, combattendo

contr' al peccato: 5 Ed avete dimenticata l'esortasione, che vi parla come a figliuo-li: Figliuol mio, non far poca sti-ma del gastigamento del Signore, e non perdere animo, quando tu sei da lui ripreso. 6 Perciochè il Signore gastiga chi egli ama, e fiagella ogni figliuolo

ch' egli gradisce. 7 Se voi sostenete il gastigamento, Iddio si presenta a voi come a figliuoli: perciochè, quale è il figliuolo, che 'l padre non gastighi?

8 Che se siete senza gastigamento, del qual tutti hanno avuta la parte loro, voi siete dunque ba-

stardi, e non figliuoli. 9 Oltr'a ciò, ben abbiamo avuti per gastigatori i padri della nostra carne, e pur gli abbiamo riveriti: non ci sottoporremo noi molto più

al Padre degli spiriti, e viveremo? 10 Conciosiacoache quelli, per pochi giorni, come parea loro, ci gastigassero: ma questo ci gastiga per util nostro, aciochè siamo par-

11 Or ogni gastigamento par bene per l'ora presente non esser d'alle-gressa, anai di tristizia: ma poi rende un pacifico frutto di giusti-

furon tentati: morirono uccisi con | zia a quelli che sono stati per esso esercitati.

> 12 Perciò ridirizzate le mani rimesse, e le ginocchia disciolte. 13 E fate diritti sentieri a' piedi

> vostri: aciochè ciò che è zoppo non si smarrisca dalla via, anni più tosto sia risanato.

14 Procacciate pace con tutti, e la santificazione, senza la quale

niuno vedrà il Signore :

15 Prendendo guardia che niuno scada dalla grazia di Dio: che ra-dice alcuna d'amaritudine, germogliando in su, non vi turbi ; e che per essa molti non sieno in-

16 Che niuno sia fornicatore, o profano, come Esau, il quale, per una vivanda, vendette la sua ra-

gione di primogenitura.

17 Conciosiacosachè voi sappiate che anche poi appresso, voiendo eredar la benedizione, fu riprovato: perciochè non trovo luogo di pentimento, benchè richiedesse quella con lagrime. 18 Imperochè voi non siete ve-

nuti al monte che si toccava con la mano, ed al fuoco acceso, ed al turbo, ed alla caligine, ed alla

tempesta:
19 Ed al suon della tromba, el
alla voce delle parole, la quale coloro che l'udirono richiesero che non fosse loro più parlato.

20 Perciochè non potevano portar ciò ch'era ordinato, che se pure una bestia toccasse il monte,

fosse lapidata, o saettata, 21 E, (tanto era spaventevole ciò ch'appariva,) Moise disse, Io son

tutto spaventato, e tremante. 22 Anzi voi siete venuti al monte di Sion, ed alla Gerusalemme ce-leste, ch' è la città dell' Iddio vi-

vente; ed alle migliaia degli angeli:

23 All' universal raunanza, ed alla chiesa de' primogeniti acritti ne'cieli : ed a Dio, giudice di tutti : ed agli spiriti de' giusti compiuti; 24 Ed a Gesù, mediator del nuovo patto; ed al sangue dello spargimento, che pronunzia cose mi-

gliori che *quel d'* Abel. 25 Guardate che non rifiutiate

colui che parla: perciochè, se quelli non iscamparono, avendo rifiutato colui che rendeva gli oracoll sopra la terra; quanto meno scamperemo noi, se rifiutiamo co-lui che paria dal cielo?

26 La cul voce allora commosse la terra : ma ora egli ha dinunciato: dicendo, Ancora una volta io commoverò, non sol la terra, ma anco-

ra il cielo.

#### EPISTOLA AGLI EBREI, XII. XIII.

27 Or quello. Ancora una volta. significa il sovvertimento delle cose commosse, come essendo state fatte: aciochè quelle che non si commovono dimorino ferme.

28 Perciò, ricevendo il regno che non può esser commosso, rite-gniamo la grazia, per la quale serviamo gratamente a Dio, con riverenza, e timore.

29 Perciochè anche l'Iddio nostro è un fuoco consumante.

#### CAP. XIII.

'AMOR fraterno dimori fra

2 Non dimenticate l'ospitalità: perciochè per essa alcuni alber-garono già degli angeli, senza sa-

perlo.

3 Ricordatevi de' prigioni, come essendo lor compagni di prigione: di quelli che sono affitti, come essendo ancora voi nel corpo.

4 Il matrimonio, e l letto immaculato, é onorevole in tutti : ma Iddio giudicherà i fornicatori, e gli adulteri.

5 Sieno i costumi vostri senza avarizia, essendo contenti delle cose presenti: perciochè egli stesso

ha detto, lo non ti lascerò, e non t' abbandonerò.

6 Talchè possiam dire in confi-danza, Il Signore è il mio aiuto : ed io non temerò ciò che mi può far l'uomo.

7 Ricordatevi de vostri conduttori, i quali v'hanno annunziata la parola di Dio; la cui fede imitate, considerando la fine della lor

conversazione. 8 Gesù Cristo è l'istesso leri, ed

ı

ţ

ţ

oggi, ed in eterno.

9 Non siate trasportati quà e là per varie, e strane dottrine: perciochè egli è bene che l cuor sia stabilito per grazia, non per vi-vande: delle quali non hanno ricevuto alcun giovamento coloro che sono andati dietro ad esse.

10 Noi abbiamo un'altare, del qual non hanno podesta di mangiar coloro che servono al taber-

11 Perciochè i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote dentro al san-

tuario per lo peccato, sono arsi

fuor del campo.

12 Perciò ancora Gesù, aciochè santificasse il popolo per lo suo propio sangue, ha sofferto fuor della porta.

13 Usciamo adunque a lui fuor del campo, portando il suo vituperio.

14 Perciochè noi non abbiamo quì una città stabile, anzi ricerchiamo la futura.

15 Per lui adunque offeriamo del continuo a Dio sacrificij di laude, cioè, il frutto delle labbra confessanti 'l suo nome.

16 E non dimenticate la beneficenza, e comunicazione: conciosiacosachè per tali sacrificij si ren-

da servigio grato a Dio.
17 Ubbidite a' vostri conduttori. e sottomettetevi loro: conciosiacosach' essi vegghino per l'anime vostre, come avendone a render ragione: aciochè facciano questo con allegrezza, e non sospirando: percioche quello non vi sarebbe d' alcun' utile.

18 Pregate per noi: perciochè noi ci confidiamo d'aver buona coscienza, desiderando conversare

onestamente in ogni cosa. 19 E vie più vi prego di far que-sto, aciochè più presto io vi sia restituito.

20 Or l' Iddio della pace, c'ha tratto da' morti 'l Signor nostro Gesù Cristo, il gran Pastor delle pecore, per lo sangue del patto eterno:

21 Vi renda compluti in ogni buona opera, per far la sua volontà, facendo in voi ciò ch' è gra-to nel suo cospetto, per Gesù Cristo : al qual sia la gioria ne' secoli de' secoli. Amen.

22 Or, fratelli, comportate, vi prego, il ragionamento dell' esortazione: conciosiacosach' io v'abbla scritto brevemente.

23 Sappiate che 1 fratel Timotee è liberato : col quale, se viene tosto, vi vedrò.

24 Salutate tutti i vostri conduttori, e tutti i santi. Que' d' Italia

vi salutano. 25 La grazia *ela* con tutti voi. Amen.

Fu scritta d'Italia agli Ebrei per Timoteo.

## EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. IACOBO, APOSTOLO.

#### CAP. I.

TACOBO, servitor di Dio, e del Signor Gesù Cristo, alle dodici tribu, che son nella dispersione;

2 Reputate compiuta allegrezza, fratelli miei, quando sarete caduti

in diverse tentazioni: 3 Sapendo che la prova della vo-

stra fede produce pazienza. 4 Or abbia la pazienza una opera compiuta: aciochè voi state compiutí, ed intieri, non mancando di nulla.

5 Che se alcun di vol manca di sapienza, chieggala a Dio, che dona a tutti liberalmente, e non fa onta, e gli sara donata:

6 Ma chieggala in fede, senza star punto in dubbio : perciochè chi sta in dubbio è simile al fiotto del mare, agitato dal vento, e dimenato.

Imperochè, non pensi già quel tale nomo di ricever nulla dal Si-

8 Essendo uomo doppio di cuore, instabile in tutte le sue vie.

9 Or il fratello ch'è in basso stato si glorii della sua altezza :

10 E'l ricco, della sua bassezza : perciochè egli trapasserà come fior

11 Imperochè, come quando è levato il sole con l'arsura, egli ha tosto seccata l'erba, e'l suo fiore è caduto, e la bellezza della sua apparenza è perità ; così ancora s' appasserà il ricco nelle sue vie.

12 Beato l'uomo che sofferisce tentazione: perciochè, essendosi renduto approvato, egli ricevera la corona della vita, la quale il Signore ha promessa a coloro che l'amano.

13 Niuno, essendo tentato, dica, Io son tentato da Dio: conciosiacoach' Iddio non possa esser tentato di mali, ed altresì non tenti alcuno:

14 Ma ciascuno è tentato, essendo attratto, ed adescato dalla pro-

pria concupiscenza.

15 Poi appresso, la concupiscen-za, avendo conceputo, partorisce il peccato: e'l peccato, essendo compiuto, genera la morte. 16 Non errate, fratelli miei diletti.

17 Ogni buona donazione, ed ogni dono perfetto, è da alto, discenden-do dal Padre de' lumi, appo'l quale non v'è mutamento, né obbom- i \* 222

brazion di rivolgimento.

18 Egli ci ha di sua volontà generati per la parola della verita, acioche siamo in certo modo le primizie delle sue creature.

19 Perciò, fratelli miei diletti, sia ogni uomo pronto all' udire, tardo al parlare, lento all' ira.

20 Perciochè l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio.

21 Perciò, deposta ogni lordura, e feccia di malizia, ricevete con mansuetudine la parola innestata in voi, la quale può salvar l'anine

22 E siate facitori della parola, e non solo uditori; ingannando voi

stessi.

23 Perciochè, se alcuno è uditor della parola, e non facitore, egli è simile ad un' uomo che considera la sua natia faccia in uno specchio

24 Imperochè, dopo ch'egli se

mirato, egli se ne va, e subito la dimenticato quale egli fosse. 25 Ma chi avrà riguardato bene addentro nella legge perfetta, chi la legge della libertà, e sarà perse verato; esso, non essendo úditor dimentichevole, ma facitor dell'opera, sarà beato nel suo operare.

26 Se alcuno pare esser religioso fra voi, e non tiene a freno la sua lingua, anzi sodduce il cuor suo; la religion del tale è vana.

27 La religion pura, ed immacalata appo Iddio, e Padre, è questa Visitar gli orfani, e le vedove. nelle loro afflizioni; e conservarsi puro dal mondo.

#### CAP. IL.

FRATELLI miei, non abbiate a fede della gloria di Gesù Cri sto, Signor nostro, con riguardi alle qualità delle persone.

2 Perciochè, se nella vostra rannanza entra un' uomo con l'ane d'oro, in vestimento splendido; t v'entra parimente un povero, il

vestimento sozzo: 3 E voi riguardate a colui che

porta il vestimento splendido, e gli dite, Tu, siedi qui onorevo mente; edal povero dite, Tu, stat-tene quivi in piè, o siedi qui sotto allo scannello de' miei piedi: 4 Non avete voi fatta differens

in voi stessi? e non siete voi dive nuti giudici di malvagi pensieri ? 5 Ascoltate, fratelli miei diletti:

#### EPISTOLA DI S. IACOBO, II. III.

Non ha Iddio eletti i poveri del mondo, per esser ricchi in fede, ed eredi dell' eredità ch'egli ha promessa a coloro che l'amano?

6 Ma voi avete disonorato il po-vero. I ricchi non sono eglino quelli che vi tiranneggiano? non sono eglino quelli che vi traggono alle corti?

7 Non sono eglino quelli che bestemmiano il buon nome, del quale

siete nominati?

8 Se in vero voi ademplete la legge reale, secondo la scrittura, Ama il tuo prossimo, come te stes-

so ; fate bene: 9 Ma, se avete riguardo alla qualità delle persone, voi commettete peccato, essendo dalla legge con-

vinti, come trasgressori. 10 Perciochè, chiunque avrà os-servata tutta la legge, ed avrà fallito in un sol capo, è colpevole di

tutti 11 Conciosiacosachè colui c'ha detto, Non commettere adulterio: abbia ancora detto. Non uccidere: che se tu non commetti adulterio, ma uccidi, tu sei divenuto trasgres-

nor della legge. 12 Così parlate, e così operate,

come avendo da esser giudicati per la legge della libertà.

13 Perciochè il giudicio senza misericordia sarà contr' a colui che non avrà usata misericordia; e misericordia si gloria contr' a giudicio. 14 Che utilità v' c, fratelli miei, se

alcuno dice d'aver fede, e non ha opere ? può la fede salvario ?

15 Che se un fratello, o sorella,

son nudi, e bisognosi del nudri-mento cotidiano:

16 Ed alcun di voi dice loro, Andatevene in pace, scaldatevi, e satollatevi: e voi non date loro i bisogni del corpo ; qual prò fate loro ?

17 Così ancora la fede a parte, se non ha l'opere, è per sè stessa

18 Anzi alcuno dirà, Tu hai la fede, ed io ho l'opere : mostrami la tua fede senza le tue opere, ed io ti mostrerò la fede mia per le

mie opere. 19 Tu credi ch' Iddio è un solo: ben fai: i demoni lo credono an-

ch'essi, e tremano.

20 Or, O uomo vano, vuoi tu comoscere che la fede senza l'opere è morts?

21 Non fu Abraham, nostro padre, giustificato per l'opere, aven-do ofierto il suo figliuolo Isaac sopra l'altare ?

22 Tu vedi che la fede operava insieme con l'opere d'esso, e che per l'opere la fede fu compluta. \* 223

23 E fu adempiuta la scrittura, che dice, Ed Abraham credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia: ed egli fu chiamato, Amico di

24 Voi vedete adunque che l'uomo è giustificato per l'opere, e non

per la fede solamente.

25 Simigliantemente ancora non fu Raab, la meretrice, giustificata per l'opere, avendo accolti i messi, e mandatigli via per un'altro ca-

mino ? 26 Conciosiacosachè, siccome il corpo senza spirito è morto; così ancora la fede senza l'opere sia morta.

CAP. III.

RATELLI miei, non siate molti maestri: sapendo che noi ne riceveremo maggior condannazione.

2 Conciosiacosachè tutti falliamo in molte cose: se alcuno non fallisce nel parlare, esso è uomo compiuto, e può tenere a freno eziandio tutto'l corpo.

3 Ecco, noi mettiamo i freni nelle bocche de cavalli, aciochè ci ubbidiscano: e facciamo volger tutto'l

corpo loro. 4 Ecco ancora le navi, benchè sieno cotanto grandi, e che sieno sospinte da fieri venti, son volte con un picciolissimo timone, do-vunque il movimento di colui che le governa vuole.

5 Così ancora la lingua è un picciol membro, e si vanta di gran cose: ecco, un picciol fuoco quan-

te legne incende?

6 La lingua altresì è un fuoco, il mondo dell'iniquità: così dentro alle nostre membra è posta la lingua, la qual contamina tutto'l corpo, ed inflamma la ruota della generazione umana, ed è infiammata dalla geenna.
7 Conciosiacosach' ogni genera-

zion di fiere, e d'uccelli, e di rettili, e d'animali marini, si domi, e sia stata domata per la natura u-

8 Ma niun' uomo può domar la lingua: ella è un male che non si può rattenere: & piena di mortifero veleno.

9 Per essa benediciamo Iddio, e Padre: e per essa maladiciamo gli uomini, che son fatti alla somiglianza di Dio.

10 D'una medesima bocca procede benedizione, e maladizione. Non bisogna, fratelli miel. che

queste cose si facciano in questa maniera. ll La fonte sgorga ella da una medesima buca il dolce, e l'amaro?

### EPISTOLA DI S. IACOBO, III.—V.

12 Può, fratelli mici, un fico fare ulive, od una vite fichi? così niuna fonte può gittare acqua salsa, e dolce.

13 Chi / savio, e saputo, fra voi ? mostri, per la buona conversazione, le sue opere, con mansuetu-

dine di sapienza.

14 Ma, se vol avete nel cuor vostro invidia amara, e contenmone, non vi gloriste contr'alia verità, e non mentite contr' ad cass.

15 Questa non è la sapienza che discende da alto: anzi e terrena,

animale, diabolica.

16 Perciochè, dove è invidia, e contensione, ivi è turbamento, ed opera malvagia. 17 Ma la sapienza ch' è da alto,

prima è pura, poi pacifica, moderata, arrendevole, piena di misericordia, e di frutti buoni; senza parzialità, e senza ipocrisi

18 Or il frutto della giustisia si semina in pace a coloro che s' adoperano alla pace.

CAP. IV.

NDE vengono le guerre, e le contese fra voi ? non è seti da questo, cioc. dalle vostre voluttà, che guerreggiano nelle vostre membra?

2 Voi bramate, e non avete: voi uccidete, e procacciate a gara, e non potete ottenere: voi combattete, e guerregiate, e non avete: perciochè non domandate.

3 Voi domandate, e non ricevete:

perciochè domandate male, per ispender ne' vostri placeri.

4 Adulteri, ed adultere, non sapete voi che l'amictis del mondo e inimicista contra a Nicola del mondo. è inimicisia contr'a Dio? colui adunque che vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio-

5 Pensate voi che la scrittura dica invano, Lo spirito ch'abita in

voi appetisce ad invidia?

6 Ma egli dà vie maggior grazia: perciò dice, Iddio resiste a super-, e dà grasia agli umili.

7 Sottomettetevi adunque a Dio, contrastate al diavolo, ed egli fug-

girà da vol

8 Appressatevi a Dio, ed egli s'appresserà a voi : nettate le v stre mani, o peccatori! e purificate i cuori vostri, o doppi d'ani-

9 Siate afflitti, e fate cordoglio, e piagnete: sia il vostro riso convertito in duolo, e l'allegrezza in tristizi

10 Umiliatevi nel cospetto del

Signore, ed egli v'innalzerà. 11 Non pariate gli uni contr'agli altri, fratelli: chi parla contr'al \*224

fratello, e giudica il suo fratello, parla contr'alla legge, e giudica la legge: or, se tu condanni la legge, tu non sei facttor della leg-

ge, ma giudice. 12 V'è un *solo* Leggislatore, il

qual può salvare, e perdere : ma tu, chi sei, che tu condanni altrui?

13 Or su, voi che dite, Oggi, o domane, andremo in tal città, ed ivi dimoreremo un'anno, e mer cateremo, e guadagneremo:

14 Che non sapete ciò che sarà domane : perclochè, quale è la vita vostra? conciosiacosach' ella sla un vapore, ch'apparisce per un poco di tempo, e poi svanisce. 15 in vece di dire, Se piace al

Signore, e se siamo in vita, noi faremo questo, o quello.

16 E pure ora voi vi vantate nelle vostre vaneglorie : ogni tal vanto è cattivo.

17 V'è adunque peccato a colui che sa fare il bene, e non lo fa.

CAP. V.

R su al presente, ricchi, piagnete, urlando per le miserie vostre, che sopraggiungono.

2 Le vostre ricchesse son marcite, ed i vostri vestimenti sono stati

rosi dalle tignuole.

3 L'oro, e l'argento vostro è ar-rugginito, e la lor ruggine sarà in testimonianza contr'a voi, e divorerà le vostre carni, a guisa di fuoco: voi avete fatto un tesoro per

gli ultimi giorni.

4 Ecco, il premio degli operai
c'hanno mietuti i vostri campi, del quale sono stati frodati da voi, grida: e le grida di coloro c'hanno mietuto sono entrate nell' orecchie

del Signor degli eserciti.

5 Vol siete vivuti sopra la terra in

delizie, e morbidezze: voi avete pasciuti i cuori vostri, come in giorno di solenne convito. 6 Voi avete condannato, voi ave

te ucciso il giusto: egli non vi re-

siste.

7 Ora dunque, fratelli, siate pszienti fino alla venuta del Signore: ecco, il lavoratore aspetta il presio so frutto della terra con pasiensa: finchè quello abbia ricevuta la pioggia della prima, e dell'ultima stagione. 8 Siate ancora voi pezienti, rafer-

mate i cuori vostri : perciochè l'avvenimento del Signore è vicino.

9 Non sospirate gli uni contr'agli altri, fratelli: aciochè non siate giudicati : ecco il giudice è alle

10 Fratelli mici, prendete per esempio d'affizione, e di pasienza,

#### EPISTOLA DI S. IACOBO. V.

11 Ecco, noi predichiamo beati coloro c'hanno sofferto: voi avete udita la pazienza di Iob, ed avete udita la pazienza di Iob, ed avete veduto il fine del Signore: conclosiacosachè il Signore sia grandemente pietoso, e misericordioso.

12 Or, innanzi ad ogni cosa, fratelli miei, non giurate, nè per lo cielo, nè per la terra; nè fute alcun'altro giuramento: anzi sia il vostro sì sì, il no no: aciochè non

caggiate in giudicio. 13 Evvi alcun di voi afflitto? ori: evvi alcuno d'animo lieto? sal-

meggi. 14 E alcuno di voi infermo? chiami gli anziani della chiesa, ed orino essi sopra lui, ungendolo d'o-lio, nel nome del Signore. 15 E l'orazion della fede salverà

il malato, e l Signore lo rileverà : | peccati.

i profeti, i quali hanno parlato nel | e, s'egli ha commessi de peccati, Nome del Signore.

16 Confessate i falli gli uni agli altri, ed orate gli uni per gli altri, aciochè siate sanati: molto può l'orazion del giusto, fatta con efficacia.

17 Elia era uomo sottoposto a medesime passioni come noi, e pur per orazione richiese che non pio-

vesse, e non piovve sopra la terra lo spazio di tre anni, e sei mesi. 18 E di nuovo egli prego, e'l cielo

diè della pioggia, e la terra produsse il suo frutto. 19 Fratelli, se alcun di voi si svia

dalla verità, ed alcuno lo converte:

20 Sappia colui, che chi avrà convertito un peccatore dall'error della sua via, salvera un'anima da morte, e coprirà moltitudine di

# LA PRIMA EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. PIETRO, APOSTOLO.

CAP. I.

DIETRO, apostolo di Gesù Cristo, a quelli della dispersion di Ponto, di Galasia, di Cappado-cia, d'Asia, e di Bizinia: ch'abitano in que' luoghi come forestieri : 2 Eletti, secondo la preordinazion

di Dio Padre, in santificazion di Spirito, ad ubbidienza, ed ad esser cospersi col sangue di Gesù Cristo: grazia, e pace vi sia multipli-

3 Benedetto sia Iddio, e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, secondo la sua gran misericordia, ci ha rigenerati in isperanza viva, per la risurrezion di Gesù Cristo da' morti :

4 All' eredità incorruttible, ed immaculata, e che non può sca-dere, conservata ne cieli per noi : 5 I quali siamo, nella virtù di Dio, per la fede, guardati per la salute presta ad esser rivelata nel-

l'ultimo tempo.

6 In che vei gioite, essendo al presente un poco, se con bisogna, contristati in varie tentazioni :

7 Aciochè la prova della fede vostra, molto più preziosa dell'oro che perisce, e pure è provato per 10 fuoco, sia trovata a laude, ed onore, e gloria, nell'apparizione di Gesù Cristo:

8 Il quale, benchè non l'abbiate

veduto, voi amate: nel qual cre-dendo, benchè ora nol veggiate, voi gioite d'una allegrezza ineffa-

bile, e gloriosa; 9 Ottenendo il fine della fede vo-

stra, la salute dell' anime. 11 Della qual salute cercarono, ed investigarono i profeti, che profetizzarono della grazia che è perve-

nuta a voi : ll Investigando quando, ed in

qual tempo, lo Spirito di Cristo ch'era in loro, testimoniando innanzi le sofferenze ch'avverrebbero a Cristo, e le glorie che poi appresso seguirebbero, significasse quella

dovere apparire :

12 A' quali fu rivelato, che non a sè stessi, ma a noi, ministravano quelle cose, le quali ora vi sono tate annunsiate da coloro che v'hanno evangelissato per lo Spirito Santo, mandato dal cielo; nelle quali gli angeli disiderano riguar-dare addentro.

13 Perciò, avendo i lombi della vostra mente cinti, stando sobri, sperate perfettamente nella grazia che vi sarà conferita nell'appari-

zione di Gesù Cristo.

14 Come figliuoli d'ubbidiensa. non conformandovi alle concupiscenze del tempo passato, mentre eravate in ignoranza:

15 Anzi, siccome colui che v'ha

## I. EPISTOLA DI S. PIETRO, I. II.

phiamati è santo, voi altresì siate i crederà in essa non sarà punto santi in tutta la costra conversa-

sione.

16 Conclosiacosach' egli sia scritto, Siate santi: perciochè io sono santo.

17 E, se chiamate Padre colui, il quale, sensa aver riguardo alla qualità delle persone, giudica se-condo l'opera di ciascuno; conversate in timore, tutto'l tempo della

vostra peregrinazione; 18 Sapendo che, non con cose corruttibili, argento, od oro, siete stati riscattati dalla vana conversi zion vostra, insegnata di mano in

mano da' padri : 19 Ma col prezioso sangue di Cri-sto, come dell' agnello sensa difet-

to, nè macchia: 20 Ben preordinato avanti la fondazion del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi :

21 I quali per lui credete in Dio, che l'ha suscitato da' morti, e gli ha dato gloria; aciochè la vostra fede, e speranza, fosse in Dio.

22 Avendo voi purificate l'anime vostre, per l'ubbidienza alla verità, er lo Spirito, a fraterna carità non per lo Spirito, a nacca intenso gli uni finta, portate amore intenso gli uni

agli altri di puro cuore. 23 Essendo rigenerati, non di seme corruttibile, ma incorruttibile, per la parola di Dio viva, e permanente in eterno.

24 Perciochè ogni carne è come erba, ed ogni gloria d'uomo come fior d'erba: l'erba è tosto seccata,

e'l suo fiore è tosto caduto : 25 Ma la parola del Signore dimora in eterno: e questa è la paroia che v'è stata evangelizzata.

#### CAP. II.

EPOSTA adunque ogni mali-Lia, ed ogni fraude; e l'ipo-crisie, ed invidie; ed ogni maldi-

cenza: 2 Come fanciulli pure ora nati, appetite il latte puro della parola,

aciochè per esso cresciate.

3 Se pure avete gustato che l Signore è buono :

4 Al quale accostandovi, come alla pietra viva, riprovata dagli uomini, ma appo Iddio eletta, pre-

ziosa ; 5 Ancora voi, come pietre vive, siete edificati, *per essere* una casa irituale, un sacerdozio santo, per offerir sacrificij spirituali, accettevoli a Dio per Gesù Cristo.

6 Per la qual cosa ancora è con-tenuto nella scrittura, Ecco, lo pongo in Sion la pietra del capo del cantone, eletta, presiosa: e chi

svergognato. 7 A voi adunque, che credete ella

è quella cosa preziosa: ma a di-subbidienti è, come è detto, La pietra. che gli edificatori hanno riprovata, è divenuta il capo del cantone: e pietra d'incappo, e sasso d'intop-

po: 8 I quali s'intoppano nella parola, essendo disubbidienti ; a che anco-

ra sono stati posti.

9 Ma voi siete la generazione eletta, il real sacerdoslo, la gente santa, il popolo d'acquisto : acioché predichiate le virtu di colui che v'ha dalle tenebre chiamati alla sua maravigliosa luce.

10 I quali già non eravate popolo ma ora siete popolodi Dio: a'quali gid non era stata fatta misericordia, ma ora v'è stata fatta miseri-

Il Diletti, io v'esorto che, come avveniticci, e forestieri, v'astegniate dalle carnali concupiscenze, le quali guerreggiano contr'all' ani-

ma: 12 Avendo una conversazione onesta fra i Gentili : aciochè. là dove sparlano di voi come di malfattori, glorifichino Iddio, nel giorno della visitazione, per le vostre buone opere, ch' avranno vedute.

13 Siate adunque suggetti ad ogni podestà creata dagli uomini, per l'amor del Signore : al re, co-

me al sovrano:

14 Ed a governatori, come a per-sone mandate da lui, in vendetta de malfattori, ed in laude di quelli che fanno bene.

15 Perciochè tale è la volontà di Dio, che, facendo bene, turiste la bocca all'ignoranza degli uomini stolti.

16 Come liberi, ma non avendo la libertà per coverta di malizia:

anzi, come servi di Dio. 17 Onorate tutti, amate la fratel-

lanza, temete Iddio, rendete onore al re. 18 Servi, siate con ogni timore suggetti a' vostri signori : non so-

buoni, e moderati: ma a'ritrosi ancora

19 Perciochè questo è cosa grata, se alcuno, per la coscienza di Dio, sofferisce molestie, patendo in-

giustamente. 20 Imperochè, qual gloria è egli, se, peccando, ed essendo puniti,

vol ? sofferite ? ma se, facendo bene, e pur patendo, vol ? soffe-rite, ciò è cosa grata appo Iddio. 21 Conclosiacosach'a questo siate stati chiamati: perclochè Cri-sto ha patito anch'egli per noi,

## I. EPISTOLA DI S. PIETRO, II.—IV.

lasciandoci un esempio, aciochè voi seguitiate le sue pedate :

22 li qual non fece alcun pecca to, nè fu trovata fraude alcuna

nella sua bocca : 23 Il quale, oltraggiato, non ol-traggiava all'incontro: patendo,

non minacciava; ma si rimetteva in man di colui che giudica giustamente:

24 Il quale ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, in sul legno: aciochè, morti al peccato, viviamo a giustizia: per lo cui lividore voi siete stati sanati.

25 Perciochè voi eravate come pecore erranti: ma ora siete stati convertiti al Pastore, ed al Vescovo dell'anime vostre.

#### CAP. IIL

DARIMENTE sieno le mogli suggette a' lor mariti: aciochè, se pur ve ne sono alcuni che non ubbidiscano alla parola, sieno, per la conversazion delle mogli, guadagnati senza parola :

2 Avendo considerata la vostra casta conversazione, ch'é in ti-

more 3 Delle quali l'ornamento sia, non l'esterior dell'intrecciatura de' capelli, o di fregi d'oro, o di vestiti di robe :

4 Ma l'uomo occulto del cuore. nell'incorrotts purità dello spirito benigno, e pacifico; il quale è di gran prezzo nel cospetto di Dio.

5 Perciochè in questa maniera ancora gia s'adornavano le sante donne, che speravano in Dio, es-

sendo suggette a' lor mariti : 6 Siccome Sara ubbidi ad Abraham, chiamandolo signore: della qual voi siete figliuole, facendo bene, e non temendo alcuno spa-

vento.

7 Voi mariti, fate il simigliante, abitando con loro discretamente: portando onore al vaso femminile, come al più debole: come essendo voi ancora coeredi della grazia della vita : aciochè le vostre orazioni non sieno interrotte

8 Ed in somma, siate tutti concordi, compassionevoli, fratelle-voli, pietosi, benivoglienti:

9 Non rendendo mal per male, od oltraggio per oltraggio: anzi, in contrario, benedicendo: sapendo ch'a questo siete stati chiamati, aciochè erediate la benedizione.

10 Perclochè, chi vuole amar la vita, e veder buoni giorni, ratten-ga la sua bocca dal male; e le sue labbra, che non proferiscano fraude:

11 Ritraggasi dal male, e faccia il bene: cerchi la pace, e la pro-

12 Perciochè gli occhi del Signore sono sopra i giusti, e le sue orecchie sono intente alla loro orazione: ma il volto del Signore è contr'a quelli che fanno male.

13 E chi sard colui che vi faccia male, se voi seguite il bene?

14 Ma, se pure ancora patite per dustizia, beati voi: or non temiate del timor loro, e non vi conturbate:

15 Anzi santificate il Signore Iddio ne cuori vostri : e siate sempre presti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragion della speranza ch' e in voi, con mansuctudine, e timore:

16 A vendo buona coscienza: aciochè, là dove spariano di voi come di malfattori, sieno svergognati coloro che calunniano la vostra buona conversazione in Cristo.

17 Perciochè, meglio è che, se pur tale è la volonta di Dio, patiate facendo bene, anzi che facendo male.

18 Conciosiacosachè Cristo ancora abbia sofferto una volta per li peccati, egli giusto per gl'ingiusti, aciochè ci adducesse a Dio: essendo mortificato in carne, ma vivifi-

cato per lo Spirito: 19 Nel quale ancora andò già, e predicò agli spiriti che sono in car-

20 I quali già furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava a' giorni di Noè, mentre s'apparecchiava l'arca: nella quale poche anime, cioè, otto, furon salvate per memo l'acqua.

21 Alia qual figura corrispondendo il battesimo, (non il nettamento delle brutture della carne, ma la domanda di buona coscienza appo Iddio,) ora salva ancora noi, per la risurrezion di Gesù Cristo:

22 Il quale, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, essendogli sottoposti angeli, e podestà, e potenze.

### CAP. IV.

POI dunque che Cristo ha sofferto per noi in carne, ancora voi armatevi del medesimo pensiero, che chi ha sofferto in carne, è cessato del peccato:

2 Per vivere il tempo che resta in carne, non più alle concupiecenze degii uomini, ma alla volontà di Dio.

3 Perciochè il tempo passato del-la vita ci dee esser bastato per avere operata la volontà de Gen-

### I. EPISTOLA DI S. PIETRO, IV.

tili, essendo caminati in lascivie, | dove comparirà l'empio, e'l peccupidità, ebbresse, conviti, bevimenti, e nefande idolatrie.

4 Laonde ora essi stupiscono, come di cosa strana, che voi non concorrete ad una medesima strabocchevoi dimoluzione: e ne bestemmiano:

5 I quali renderanno ragione a colui che è presto a giudicare i vivi,

ed i morti

6 Conclosiacosachè per questo sia stato predicato l'evangelo ancora a' morti, aciochè fossero giudicati in carne, secondo gli uomini: ma vivessero in ispirito, secondo Iddio.

7 Or la fine d'ogni cosa è vicina : ate adunque temperati, e vigi-

lanti all' orazioni :

8 Avendo, innanzi ad ogni cosa. la carità intensa gli uni inverso gli altri: perciochè la carità coprira moltitudine di peccati.

9 Siate volonterosi albergatori gli uni degli altri, senza mormorii. 10 Secondo che ciascuno ha ricevuto alcun dono, amministratelo gli uni agli altri, come buoni di-spensatori della diversa grazia di Dio.

11 Se alcuno parla, parli come gli oracoli di Dio: se alcuno ministra. facciale come per lo potere ch' Id-dio fornisce: acioche in ogni cosa sia glorificato Iddio per Gesu Cristo, a cui appartiene la gloria, e l' imperio, ne' secoli de' secoli. Amen.

12 Diletti, non vi smarrite, come se v'avvenisse cosa strana, d'esser messi al cimento: il che si fa

per provarvi. 13 Anzi, in quanto partecipate le sofferenze di Cristo, rallegrate, vi: aciochè ancora nell' appari-

zion della sua gloria voi vi rallegriate giubilando.

14 Se siete vituperati per lo nome di Cristo, beati voi : conciosiacosachè lo Spirito di gioria, e di Dio, riposi sopra voi: ben è egli, quan-t'è a loro, bestemmiato; ma, quant'è a voi, è giorificato. 15 Perciochè, niun di voi patisca

come micidiale, o ladro, o malfat-tore, o facendo 'l vescovo sopra gli

stranieri.

16 Ma, se patisce come Cristiano, non si vergogni ; anzi glorifichi Id-

dio in questa parte. 17 Percioche, egli è il tempo che'l giudicio cominci dalla casa di Dio: e se comincia prima da noi, qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'evangelo di Dio?

18 E, se'l giusto è appena salvato,

catore? 19 Perciò quegli ancora, che pati-scono secondo la volontà di Dic.

raccomandingli l'anime loro, come al fedele Creatore, con far bene.

CAP. V.

TO esorto gli anziani d'infra voi io che sono anziano con loro, e testimonio delle sofferenze di Cri sto, ed insieme ancora partecip della gloria che dee esser manie stata:

2 Che voi pasciate la greggia d Dio ch'e fra voi, avendone la cura, non isformtamente, ma volontariamente: non per disonesta cupidità del guadagno, ma d'animo franco:

3 E non come signoreggiando le eredità, ma essendo gli esempi del-

la greggia.

4 E, quando sarà apparito il som-mo Pastore, voi otterrete la corona della gloria che non s'appassa. 5 Parimente not giovani, siate suggetti a' più vecchi : e sottomettetevi tutti gli uni agli altri: siste adorni d'umilità : perciochè Iddi resiste a' superbi, e dà grazia ag'i

umili. 6 Umiliatevi adunque sotto alla potente man di Dio, aciochè egi-v'innalzi, quando sarà il tempo;

7 Gittando sopra lui tutta la vo-stra sollecitudine: perciochè egli

ha cura di voi.

8 Siate sobri, vegghiate : perciochè il vostro avversario, il diavolo, s guisa di leon ruggente, va attorno, cercando chi egli possa divorare:

9 Al quale resistete, essendo fer-mi nella fede: sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza, ch'é per lo

mondo.

10 Or l' Iddio d'ogni grazia, il quale v'ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo ch'avrete sofferto per poco tempo; esso vi renda compiuti, vi raffermi. vi fortifichi, vi fondi

11 A lui sia la gloria, e l'imperio,

ne' secoli de' secoli. Amen. 12 Per Silvano, che v'e fedel fratello, come io giudico, lo v ho scritto brevemente: esortandovi, e protestandovi che la vera grazia di

Dio è questa, nella quale voi siete. 13 La chiesa ch'e in Babilonia, eletta come voi; e Marco, mio fi-

gliuolo, vi salutano.

14 Salutatevi gli uni gli altri co: bacio della carità. Pace sia a voi tutti, che siete in Cristo Gesù. Amen.

### LA SECONDA EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. PIETRO, APOSTOLO.

CAP. I. S IMON Pietro, servitore, ed apo-stolo di Gesti Cristo, a coloro

c' hanno ottenuta fede di pari prezso che noi, nella giustizia dell' Iddio, e Salvator nostro, Gesù Cristo: 2 Grazia, e pace vi sia multipli-

cata nella conoscenza di Dio, e di Gesù, nostro Signore.

3 Siccome la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose, ch' appartengono alla vita, ed alla pieta, per la conoscenza di colui che ci ha chiamati per gioria, e per virtù: 4 Per le quali ci son donate le

preziose, e grandissime promesse : aciochè per esse voi siate fatti partecipi della natura divina, essendo fuggiti dalla corruzione in concu-piscenza, ch' è nel mondo.

5 Voi ancora simigliantemente. recando a questo stesso ogni studio, sopraggiugnete alla fede vostra la virtù, ed alla virtù la conoscenza, 6 Ed alla conoscenza la continen-

za, ed alla continenza la sofferenza, ed alla sofferenza la pietà, 7 Ed alla pietà l'amor fraterno,

ed all' amor fraterno, la carità. 8 Perciochè, se queste cose sono, ed abbondano in voi, non vi renderanno oziosi, nè sterili nella co-noscenza del Signor nostro Gesù

Cristo. 9 Conciosiacosachè colui appo chi queste cose non sono sia cieco, ammiccando con gli occhi, avendo dimenticato il purgamento de' suoi

vecchi peccati 10 Perciò, fratelli, vie più studiatevi di render ferma la vostra vocazione, ed elezione, per buone opere: perciochè, facendo queste

cose, non v'intopperete giammai : 11 Imperochè così vi sara copiosamente porta l'entrata all'eterno regno del Signor nostro Gesù Cri-

12 Perciò io non trascurerò di rammemorarvi del continuo queste cose : benchè siate già intendenti, e confermati nella presente verità.

13 Or io stimo esser cosa ragionevole, che, mentre io sono in questo tabernacolo, io vi riavegli per ricordo:

14 Sapendo che fra poco il mio tabernacolo ha da esser posto giù : siccome ancora il Signor nostro Gesù Cristo me l'ha dichiarato.

15 Ma lo mi studierò che ancora, dopo la mia partita, abbiate il modo di rammemorarvi frequentemente

queste cose.

16 Conciosiacosachè non v'abbiamo data a conoscer la potenza, e l'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole artificiosamente composte: ma essendo stati spettatori della Maestà d'esso.

17 Perciochè egli ricevette da Dio Padre onore, e gloria, essendogli recata una cotal voce dalla magnifica gloria, Quest'è il mio diletto Figliuolo, nel quale io ho preso il mio compiacimento.

18 E noi udimmo questa voce recata dal cielo, essendo con lui nel

monte santo.

19 Noi abbiamo ancora la parola profetica più ferma, alla quale fate bene d'attendere, come ad una lamsana rilucente in un luogo scuro. finchè schiarisca il giorno, e che la stella mattutina surga ne' cuori vostri:

20 Sapendo questo imprima, che alcuna profezia della scrittura non è di particolare interpretazione. 21 Perciochè la profezia non fu

già recata per volontà umana: ma i santi uomini di Dio hanno parlato, essendo sospinti dallo Spirito Santo.

CAP. II.

OR vi furono ancora de' falsi profeti fra'i popolo, come al-tresì vi saranno fra voi de' falsi dottori, i quali sottintrodurranno eresie di perdizione, e rinegheranno il Signore che gii ha comperati, traendosi addosso subita

2 E molti seguiteranno le lor lascivie: per li quali la via della ve-rità sarà bestemmiata.

3 E per avarizia faranno mercatanzia di voi con parole finte; so-pra i quali già da lungo tempo il giudicio non tarda, e la perdizion loro non dorme.

4 Perciochè, se Iddio non ha risparmiati gli angeli c'hanno peccato : anzi, avendogli abissati, gli ha messi in catene di caligine, per esser guardati al giudicio :

5 E non risparmiò il mondo antico: ma salvò Noè, predicator di giustizia, sol con otto persone, aven-

\* 229

II. EPISTOLA DI S. PIETRO, IL III.

do addutto il diluvio sopra'l mondo | cora, se altri è vinto da alcuno. degli empi :

6 E condannò a sovversione le citta di Sodoma, e di Gomorra, avendole ridotte in cenere, e poste per esempio a coloro che per l'av-

venire viverebbono empiamente: 7 E scampò il giusto Lot, trava-gilato per la lussuriosa conversa-

zion degli scellerati:

8 (Conciofossecosachè quel giusto. abitando fra loro, percio ch'egli vedeva, ed udiva, tormentasse ogni dì l'anima sua giusta per le scellerate loro opere:)

9 Il Signore sa trarre di tentazione i plj, e riserbar gli empi ad esser puniti nel giorno del giudicio:

10 Massimamente coloro che vanno dietro alla carne, in concupiscenza d'immondizia ; e che spreszano le signorie: che sono audaci, di lor senno, e non hanno orrore di dir male delle dignità.

11 La dove gli angeli, benchè sieno maggiori di forza, e di potenza, non danno contro ad esse appo'i Signore giudicio di maldicens

12 Ma costoro, come animali senza ragione, andando dietro all' impeto della natura, nati ad esser presi, ed aperire, bestemmiando nelle cose che ignorano, periranno del tutto nella lor corruzione, ricevendo il pagamento dell' iniquità.

13 Essi, che reputano tutto 'l lor piacere consistere nelle delizie alla giornata: che son macchie, e vituperi, godendo de' loro inganni, mentre mangiano con voi ne' vo-

stri conviti:

14 Avendo gli occhi pieni d' adulterio, e che non restano giammai di peccare: adescando l'anime instabili: avendo 'l cuore esercitato ad avarizia, figliuoli di maladizione:

15 I quali, lasciata la diritta strada, si sono sviati, seguitando la via di Baalam, figliuolo di Bosor, il quale amò il salario d'iniquità.

16 Ma egli ebbe la riprensione della sua prevaricazione: un'asiparlato na mutola, avendo voce umana, riprese la follia del profeta.

17 Questi son fonti senz' acqua, nuvole sospinte dal turbo, a' quali è riserbata la caligine delle tenebre.

18 Perciochè, parlando cose vane sopra modo gonfie, adescano per concupiscenze della carne, e per lascivie, coloro ch'erano un poco fuggiti da quelli che conversano in errore:

19 Promettendo loro libertà: là dove eglino stessi sono servi della corrusione: conclosiacosach' an-

divenga suo servo. 20 Perciochè, quelli che son fug-

giti dalle contammazioni del mon-do, per la conoecenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se di nuovo essendo in quelle avviluppati, sono vinti, l'ultima condizione è

loro peggiore della primiera. 21 Imperochè meglio era per lo-ro non aver conosciuta la via della giustizia, che dopo averla cono-sciuta rivolgersi indietro dal santo comandamento ch' era loro stato

22 Ma egli è avvenuto loro ciò che si dice per vero proverbio, il cane è tornato al suo vomito, e la porca lavata è tornata a voltolarsi nel fango.

CAP. III.

ILETTI, quest è LETTI, quest è già la se-conda epistola ch' io vi scrivo: nell'una, e nell'altra delle quali io desto con ricordo la postra sincera mente :

2 Aciochè vi ricordiate delle perole dette innanzi da' santi pro feti, e del comandamento di noi apostoli, che è dei Signore, e Sal-

vatore istesso:

3 Sapendo questo imprima, che negli ultimi giorni verranno degli schemitori, che camineranno se condo le lor propie concupiscenz: 4 E diranno, Dove è la promessa del suo avvenimento? conciosia-

cosachè, da che i padri si sono addormentati, tutte le cose perseverino in un medesimo stato fin dal principio della creazione

5 Perciochè essi ignorano questo volontariamente, che per la parola di Dio, ab antico, i cieli furono fatti: e la terra ancora, consistente fuor dell'acqua, e per messo

l'acqua. 6 Per le quali cose il mondo d'al-

lora, diluviato per l'acqua, perì. 7 Ma i cieli, e la terra de tempo presente, per la medesima parola son riposti; essendo riserbati al fuoco, nel giorno del giudicio, e della perdizion degli uomini empi.

8 Or quest' unica cosa non vi sia celata, diletti, ch' appo 'l Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno.

9 Il Signore non ritarda l' adempimento della sua promessa, come alcuni reputano tardansa: anzi è paziente inverso noi, non volendo ch' alcuni periscano, ma che tutti

vengano a penitenza.

10 Or il giorno del Signere verzà
come un ladro di notte: ed in quello i cieli passeranno rapida-

**\* 230** 

#### II. EPISTOLA DI S. PIETRO, III.

mente, e gli elementi divampati | sienza del Signor nostro : siccome si dissolveranno: e la terra, e l'opere che sono in essa, saranno

arse. 11 Poi dunque che tutte queste cose hanno da dissolversi, quali convienvi essere in sante conver-

saxioni, ed opere di pietà i 12 Aspettando, ed affrettandovi all'avvenimento del giorno di Dio, per lo quale i cieli infocati si dissolveranno, e gli elementi infiam-

mati si struggeranno. 13 Or, secondo la promessa d'esso, noi aspettiamo nuovi cieli, e nuova terra, ne' quali giustizia

ţ

'n

ŝ

#

14 Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi che da siate trovati immaculati, ed irri-prensibili, in pace.

15 E reputate per salute la pa-

ancora il nostro caro fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è

stata data, v'ha scritto

16 Come ancora egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi punti: ne' quali vi sono alcune cose malagevoli ad intendere, le quali gli uomini male am-maestrati, ed instabili torcono, come ancora l'altre scritture, alla

lor propia perdizione. 17 Voi adunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, guardatevi che, trasportati insieme per l'er-rore degli scellerati, non iscadiate

dalla propia fermezza.

18 Anzi crescete nella grazia, e conoscenza del Signore, e Salvator nostro Gesù Cristo. A lui sia la doria, ed ora, ed in sempiterno. Amen.

# LA PRIMA EPISTOLA CATTOLICA DI S. GIOVANNI, APOSTOLO.

CAP. L. QUELLO ch' era dal principio, quello ch' abbiamo udito, quelabbiamo veduto con gli occhi nostri, quello ch' abbiamo contemplato, e che le nostre mani hanno toccato della Parola della vita : E la vita è stata manifestata, e

3 (a la vras e susta mignicenta, e nol l'abbiam veduta, e ne rendiam testimoniansa, e v'annunsiam la vita eterna, la quale era appo 'l Padre, e ci è stata manifestata :)

3 Quello, dico, ch'abbiam veduto, ed udito, noi ve l'annunsiamo: a-

ciochè ancora voi abbiate comumione con noi, e che la nostra comunione sia col Padre, e col suo Fi-

gliuolo Gesù Cristo. 4 E vi scriviamo queste cose, aciochè la vostra allegressa sia com-

piuta. 5 Or quest' è l'annunzio ch' abbiamo udito da lui, e'l quale v'annunziamo, Ch' Iddio è luce, e che non vi sono in lui tenebre alcune.

6 Se noi diciamo ch' abbiamo comunione con lui, e caminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, e non

procediamo in verità:

Ma, se caminiamo nella luce, siccome egli è nella luce, abbiamo comunione egli e noi insieme: e'l sangue di Gesti Cristo, suo Figliuo-

8 Se noi diciamo che non v'è pec-cato in noi, inganniamo noi stessi. dal principio.

egli è fedele, e giusto, per rimetter-ci i peccati, e purgarci d'ogni iniquità.

10 Se diciam di non aver peccato. lo facciamo bugiardo, e la sua pa-rola non è in nol.

CAP. IL

PIGLIOLETTI miel, to vi serivo queste cose, aciochè non pecchiate: e, se pure alcuno ha pec-cato, noi abbiamo un avocato appo 'l Padre, cioè, Gesù Cristo giusto: 2 E4 esso è il purgamento de' pec-

cati nostri : e non sol de' nostri, ma ancora di quelli di tutto 'I mondo. 3 E per questo conosciamo che noi l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti.

4 Chi dice, Io l'ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è nel tale

5 Machi osserva la sua parola, l'amor di Dio è veramente compiuto nel tale: per questo conosciamo che noi siamo in lui.

6 Chi dice di dimorare in lui, dec come egli caminò, caminare egli ancora simigliantemente. 7 Fratelli, lo non vi scrivo un nuo-

vo comandamento: anzi l' comandamento vecchio, il quale aveste dal principio: il comandamento vecchio è la parola che voi udiste

### I. EPISTOLA DI S. GIOVANNI, II. III.

ro in lui, ed in voi : perclochè le ¡cipio : se ciò ch' avete udito dal tenebre passano, e già rispiende le vera luce.

9 Chi dice d'esser nella luce, ed odia il suo fratello, è nelle tenebre

fino ad ora.

10 Chi ama il suo fratello dimora nella luce, e non v' è intoppo in

II Ma, chi odia il suo fratello è nelle tenebre, e camina nelle tenebre, e non sa ove egil si vada : per-ciochè le tenebre gil hanno accecati gli occhi.
12 Figlioletti, lo vi scrivo : percio-

chè vi son rimessi i peccati per lo

nome d'esso.

13 Padri, jo vi scrivo: perciochè avete conosciuto quel ch' è dal principio. Giovani, io vi scrivo: perciochè avete vinto 'l maligno.

14 Fanciulli, io vi scrivo: percio-14 Fanciulli, io vi scrivo: percio-chè avete conosciuto i Padre. Pa-dri, io v' ho scritto: perciochè ave-te conosciuto quel ch' è dal princi-pio. Glovani, io v'ho scritto: per-ciochè siete forti, e la parola di Dio dimors in vol, ed avete vinto i ma-

Is Non amate il mondo, nè le cose che son nel mondo: se alcuno ama il mondo, l'amor del Padre

non è in lui.

16 Perciochè tutto quello ch'è nel mondo, la concupiecenza della carne, e la concupiacenza degli occhi, e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo.

17 E'l mondo, e la sua concupiscenza, passa via : ma chi fa la vo-lonta di Dio dimora in eterno.

18 Fanciulli, egli è l'ultimo tempo : e, come avete inteso che l'anticristo verra, fino ad ora vi son molti anticristi: onde noi conosciamo ch'egli è l'ultimo tempo. 19 Sono usciti d'infra noi, ma

non erano de' nostri: perciochè, se fossero stati de' nostri, sarebber rimasi con noi: ma conveniva che fosser manifestati : perciochè non tutti son de' nostri.

20 Ma, quant'è a voi, voi avete l'unzione dal Santo, e conoscete

gni cosa.

21 Cioch'io v'ho scritto, non è perchè non sapplate la verità : ansi, perciochè la sapete, e perciochè niuna mensogna è dalla verità.

22 Chi è il mendace, se non colui che nega che Gesù è il Cristo'? esso è l'anticristo, il qual nega il Padre, e l Figliuolo.

23 Chiunque nega il Figliuolo nè anche ha il Padre: chi confessa il Figliuolo ha ancora il Padre. 24 Quant'è a voi dunque, dimori in voi ciò ch'avete udito dal prinprincipio dimora in voi, ancora voi dimorerete nel Figliuolo, e nel Padre.

25 E quest'è la promessa, ch'egii ci ha fatta, cioc, la vita eterna. 26 Io v'ho scritte queste cose in-

torno a coloro che vi sodducono. 27 Ma, quant'è a voi, l'unzione ch'avete ricevuta da lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcıno v'insegni: ma, come l'istess unzione v'insegna ogni cosa, el essa è verace, e non è mensogna; dimorate in esso, come quella v'ha

insegnato. 28 Ora dunque, figlioletti, dimorate in lui: acioche, quando egi sarà apparito, abbiamo confidar-28, e non siamo confusi per la sua presenza, nel suo avvenimento,

29 Se voi sapete ch' egli è giusto, sappiate che chiunque opera la

giustisia è nato da lui.

#### CAP. III.

FDETE qual carità ci ha data il Padre, che noi siamo chismati figliuoli di Dio: perciò nonci concece il mondo, perciochè non la conosciuto lui.

2 Diletti, orasiamo figliuoli di Dio. ma non è ancora apparito cioche saremo: ma sappiamo che, quano egli sarà apparito, saremo simili i lui: perciochè noi lo vedremo come egli è.

3 E chiunque ha questa sperara in lui si purifica, come esso è puro 4 Chiunque fa il peccato fa ance ra la trasgression della legge; el peccato è la trasgression della leg-

5 E voi sapete ch' egli è apparito, aciochè togliesse via i nostri pecci ti : e peccato alcuno non è in lui 6 Chiunque dimora in lui non pec-

ca: chiunque pecca non l'ha vento, e non l'ha conosciuto.

7 Figlioletti, niuno vi sodduca: chi opera la giustisia è giusto, sic

come esso è giusto.

8 Chiunque fa il peccato è dal dis-volo: conclosiacosachè I disvolo pecchi dal principio : per questo è apparito il Figliuol di Dio, aciochè distaccia l'opere del diavolo-

9 Chiunque è nato da Dio non a peccato: perciochè il seme d'es dimora in lui : e non può peccare, perciochè è nato da Dio.

10 Per questo son manifesti i fgliuoli di Dio, ed i figliuoli del diavo lo: chiunque non opera la giusti zia, e chi non ama il suo fratello non è da Dio.

11 Perciochè questo è l'annumio che voi avete udito dal principio

## I. EPISTOLA DI S GIOVANNI, III. IV.

che noi amiamo gli uni gli altri. 12 E non facciamo come Cain, il quale era dal maligno, ed uccise il suo fratello: e, per qual cagione l'uccise egli? percioche l'opere sue erano malvage, e quelle del suo

fratello giuste. 13 Non vi maravigliate, fratelli

miei, se'l mondo v'odia.

14 Noi, perciochè amiamo i fratelli, sappiamo che siamo stati traspor-tati dalla morte alla vita: chi non ama il fratello dimora nella morte.

15 Chiunque odia il suo fratello è micidiale: e voi sapete ch'alcun micidiale non ha la vita eterna di-

morante in sè.

16 In questo noi abbiamo conosciuto l'amor di Dio, ch' esso ha posta l'anima sua per noi : ancora noi dob-biam porre l'anime per li fratelli. 17 Or, se alcuno ha de'beni del

mondo, e vede il suo fratello aver bisogno, e gli chiude le sue viscere come dimora l'amor di Dio in lui ?

18 Figlioletti mici, non amiamo di parola, nè della lingua : ma d'o-

pera, ed in verità.

19 Ed in questo conosciamo che noi siam della verità, ed accerteremo i cuori nostri nel suo cospetto.

20 Perciochè, se'l cuor nostro ci condanna, Iddio è pur maggiore del cuor nostro, e conosce ogni cosa.

21 Diletti, se'l cuor nostro non ci condanna, noi abbiam confidanza

appo Iddio. 22 E qualunque cosa chieggiamo, la riceviamo da lui: perciochè osserviamo i suoi comandamenti, e

facciamo le cose che gli sono grate. 23 E quest'è il suo comandamento, che crediamo al nome del suo Figliuol Gesù Cristo, ed amiamo gli uni gli altri, siccome egli ne ha

dato il comandamento.

24 E chi osserva i suoi comanda

menti dimora in lui, ed egli in esso: e per questo conosciamo ch'e-gli dimora in noi, cioè, dallo Spirito ch'egli ci ha donato.

CAP. IV.

ILETTI, non crediate ad ogni spirito: ma provate gli spiriti, se son da Dio: conclosiacosachè molti falsi profeti sieno usciti fuori nel mondo.

Per questo si conosce lo Spirito di Dio: ogni spirito, che confessi Gesù Cristo venuto in carne, è da

Dio.

3 Ed ogni spirito, che non confessa Gesti Cristo venuto in carne, non è da Dio: e quell'è lo spirito d'anticristo, il quale voi avete udi to dover venire : ed ora egli è già nel mondo.

4 Voi siete da Dio, figlioletti, e gli avete vinti : percioche maggiore è colui ch'è in voi, che quel ch'è nel mondo.

5 Essi son dal mondo: e perciò, quello che parlano è del mondo, e'l

mondo gli ascolta. 6 Noi siamo da Dio: chi conosce Iddio ci ascolta : chi non è da Dio non di ascolta: da questo conosciamo lo spirito della verità, e lo spirito dell'errore.

7 Diletti, amiamo gli uni gli altri : perciochè la carità è da Dio; e chiunque ama è nato da Dio, e conosce Iddio.

8 Chi non ama non ha conosciuto Iddio: conciosiacosach' Iddio sia

carità.

9 In questo s' è manifestata la carità di Dio inverso noi, ch' Iddio ha mandato il suo Unigenito nel mondo, aciochè per lui viviamo. 10 In questo è la carità, non che

noi abbiamo amato Iddio, ma ch'egli ha amati noi, ed ha mandato il suo Figliuolo, per esser purgamento de' nostri peccati.

11 Diletti, se Iddio ci ha così amati, ancora noi dobbiamo amar gli

uni gli altri. 12 Niuno vide giammai Iddio: se noi amiamo gli uni gli altri, Iddio dimora in noi, e la sua carità è compluta in noi.
13 Per questo conosciamo che di-

moriamo in lui, ed egli in noi, perciochè egli ci ha donato del suo Spirito.

14 E noi siamo stati spettatori, e testimoniamo che'l Padre ha mandato il Figliuolo, per esser Salva-

tor del mondo. 15 Chi avrà confessato che Gesù è il Figliuol di Dio, Iddio dimora in

lui, ed egli in Dio. 16 E noi abbiam conosciuta, creduta la carità ch' Iddio ha inverso noi : Iddio è carità ; e chi dimora nella carità dimora in Dio, ed Iddio dimora in lui.

17 In questo è compiuta la carità. inverso noi, (aciochè abbiamo confidenza nel giorno del giudicio,) che, quale egli è, tali siamo anco-

ra noi in questo mondo.

18 Paura non è nella carità: anzi la compiuta carità caccia fuori la paura : conclosiacosachè la paura abbia pena: e chi teme non è compiuto nella carità.

19 Noi l'amiamo, perciochè egli ci ha amati 'l primo.

20 Se alcuno dice, Io amo Iddio, ed odia il suo fratello, è bugiardo: perciochè, chi non ama il suo fratel-lo, ch'egli ha veduto, come può a-mare Iddio, ch'egli non ha veduto? 2 Y 2

+ 233

### I. EPISTOLA DI S. GIOVANNI, V.

21 E questo comandamento ab glardo: conclosiacosachè non abiam da lui, che chi ama Iddio, ami bia credutà alla testimoniana. aucora il suo fratello.

CAP. V.

GNUNO, che crede che Gesti è il Cristo, è nato da Dio : e chiunque ama colui che l' ha generato, ama ancora colui ch' è stato generato da esso.

2 Per questo conosciamo ch'smiamo i figliuoli di Dio, quando amiamo Iddio, ed osserviamo i suoi

comandamenti.

3 Perciochè quest'è l'amor di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti: ed i suoi comandamenti non sono gravi.

4 Conciosiacosache tutto quello ch'è nato da Dio vinca il mondo: e quest'è la vittoria c'ha vinto'l

mondo, cioè, la fede nostra. 5 Chi è colui che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è

il Figliuol di Dio?

6 Quest' è quel ch'è venuto con acqua, e sangue, cioè, Gesù Cristo: non con acqua solamente, ma con sangue, e con acqua: e lo Spirito è quel che ne rende testimonianza: conciosiacosachè lo Spirito sia la verità.

7 Perciochè tre son quelli che testimoniano nel cielo, il Padre, e la Parola, e lo Spirito Santo: e questi tre sono una stessa cosa.

8 Tre ancora son quelli che testimoniano sopra la terra, lo Spirito, e l'acqua, e l'asangue : e questi tre si riferiscono a quell'una cosa.

s meriscono a quell'una cosa.

9 Se noi riceviamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è pur maggiore:
conclosiacosachè questa sia la testimonianza di Dio, la quale egli
ha testimoniata delsauo Figlinolo.

10 Chi crede nel Figliuol di Dio ha quella testimoniansa in sè stes-so: chi non crede a Dio lo fa bu-doli. Amen.

ch' Iddio ha testimoniata intorno

al suo Figlinolo. 11 E la testimonianza è questa, Ch' Iddio ci ha data la vita eterna, e che questa vita è nel suo Fi-

gliuolo 12 Chi ha il Figliuolo ha la via: chi non ha il Figliuol di Dio non

ha la vita.

13 Io ho scritte queste cose a voi che credete nel nome del Figlinoi di Dio, aciochè sappiate ch'avez la vita eterna, ed aciochè crediste nel nome del Figliuol di Dio.

14 E quest'è la confidanza ch'ab biamo appo lui, che, se domanda mo alouna cosa, secondo la sua volontà, egli ci esaudisce.

15 E, se sappiamo che, qualunque cosa chieggiamo, egil ci esaudisce noi sappiamo ch'abbiamo le cose ch'abbiam richieste da lui.

16 Se alcuno vede il suo fratello commetter peccato che non sia a morte, preghi *Iddio*, ed egli gli do nerà la vita, cioc, a quelli che peccano, ma non a moorte. peccato a morte : per quello io non dico ch'egli preghi

17 Ogni iniquità è peccato: ma v'è alcun peccato che non e a morte 18 Noi sappiamo che chianque nato da Dio non pecca; ma chi

nato da Dio conserva se stesso, e l maligno non lo tocca.

19 Noi sappiarno che siarn da Die e che tutto il mondo giace nel ma-

20 Ma noi sappiamo che I Figliud di Dio è venuto, e ci ha dato intendimento, aciochè conosciamo colui ch'è il vero: e noi siamo nel vero nel suo Figliuolo Gesà Cristo: questo è il vero Dio, e la vita

eterna.

## LA SECONDA EPISTOLA DI

# S. GIOVANNI, APOSTOLO.

L'ANZIANO alla signora eletta, sto, Figliuol del Padre, sia con voi. ed a suoi figliuoli, i quali io in verita, e carità. amo in verità: e non io solo, ma ancora tutti quelli c'hanno conosciuta la verità :

2 Per la verità che dimora in noi,

e sarà con noi in eterno.

3 Grazia, misericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor Gesù Cri-\*234

4 lo mi son grandemente ralle-grato c'ho trovato de' tuoi figlinoli

che caminano in verità, secondo che ne abbiam ricevuto il comandamento dal Padre. 5 Ed ora io ti prego, signora, non

come scrivendoti un comandamen-

### III. EPISTOLA DI S. GIOVANNI.

to nuovo, ma quello ch'abbiamo

1

.,

avuto dal principlo, ch'amiamo gli uni gli altri.

6 E quest'è la carità, che cami-niamo secondo i comandamenti d'esso. Quest'è li comandamento, siccome avete udito dal principlo, che caminiate in quella.
7 Conciosiacosache sieno entrati

riel mondo molti sodduttori, i quali mon confessano Gesù Cristo esser venuto in carne: un tale è il sod-

duttore, e l'anticristo.

8 Prendetevi guardia, aciochè non perdiamo le buone opere, ch'abbiarno operate: anzi riceviamo pieno premio.

9 Chiunque si rivolta, e non di-mora nella dottrina di Cristo, non ha Iddio: chi dimora nella dottrina di Cristo ha e'l Padre, e'l Figliuolo. 10 Se alcuno viene a voi, e non

reca questa dottrina, non lo ricevete in casa, e non salutatelo.

11 Perciochè, chi lo saluta partecipa le malvage opere d'esso. 13 Bench' io avessi molte cose da

scrivervi, pur non ho voluto *farlo* per carta, e per inchiostro: ma spero di venire a voi, e parlarvi a bocca: aciochè la vostra allegrezza sia compiuta.

13 I figliuoli della tua sorella eletta ti salutano. Amen.

## LA TERZA EPISTOLA DI

## S. GIOVANNI, APOSTOLO.

quale io amo in verità. 2 Diletto, lo desidero che tu pro-

2 Diletto, to desidero che tu pro-speri in ogni cosa, e stij sano, sic-come l' anima tua prospera.
3 Perciochè io mi son grande-mente rallegrato, quando son ve-nuti i fratelli, ed hanno renduta testingazianza della tua verità, secontio che tu camini in verità.

4 Io non ho maggiore allegrema di questa, d'intendere che i miei figiluoli caminano in verità.

Diletto, tu fai da sero fedele, in ciò che tu operi inverso i fratelli, ed inverso i forestieri:

6 I quali hanno renduta testimonianza della tua carità nel cospetto della chiesa: i quali farai bene d'accompagnar degnamente, se-condo Iddio.

7 Conciosiacosachè si sieno dipartiti da' Gentili per lo suo nome,

senza prender nulla. 8 Noi adunque dobbiamo accorlier que' tali, aciochè siamo aiutatori alla verità.

9 Io ho scritto alla chiesa: ma

'ANZIANO al diletto Gaio, il | Diotrefe, il qual procaccia il primato fra loro, non ci riceve.

10 Perció, se lo vengo, ricorderò l'opere ch'egli fa, cianciando di nol con malvage parole: e, non contento di questo, non solo egli non riceve i fratelli, ma ancora impedisce coloro che gli vogliono ricevere, e gli caccia fuor della chiesa.

11 Diletto, non imitare il male, ma il bene: chi fa bene è da Dio: ma chi fa male non ha veduto Iddio.

12 A Demetrio è renduta testimonianza da tutti, e dalla verità stessa: ed ancora noi ne testimoniamo, e voi sapete che la nostra testimo-nianza è vera.

13 Io avea molte cose da scrivere, ma non voglio scriverleti con in-

chiostro, e con penna. 14 Ma spero di vederti tosto, ed

allora ci parleremo a bocca 15 Pace sia teco: gli amici ti sa-

lutano. Saluta gli amici ad uno ad uno.

#### EPISTOLA CATTOLICA DI

## S. GIUDA, APOSTOLO.

Te fratel di Iacobo, a' chiamati, santificati in Dio Padre, e con-

servati in Cristo Gesù: 2 Misericordia, pace, e carità, vi

sia multiplicata.

3 Diletti, conciosiacosach'io pon-ga ogni studio in iscrivervi della comune salute, m'è stato necessa rio acrivervi, per esortarvi di proseguir di combatter per la fede, ch'è stata una volta insegnata a santi.

4 Perciochè sono sottentrati certi uomini, i quali già innanzi ab an-tico sono stati scritti a questa condannazione: empi, i quali rivol-gono la grazia dell'Iddio nostro a lascivia, e negano il solo Dio, e Padrone, il Signor nostro Gesù

Cristo.

5 Or io voglio ricordar questo a voi, ch'avete saputo una voita questo, che'l Signore, avendo sal-vato il suo popolo dal paese d'Egit-to, poi appresso distrusse quelli che non credettero:

6 Ed ha messi in guardia sotto ca-ligine, con legami eterni, per lo giudicio del gran giorno, gli angeli che non hanno guardata la loro origine, ma hanno lasciata la lor

propia stanza.

7 Come Sodoma, e Gomorra, e le città d'intorno, avendo puttaneggiato nella medesima maniera che costoro, ed essendo andate dietro ad altra carne, sono state proposte er esempio, portando la pena deleterno fuoco.

8 E pur simigliantemente ancora costoro, trasognati, contaminano la carne, e spressano le signo-rie, e dicono male delle dignità.

9 Là dove l'arcangelo Micael, uando, contendendo col diavolo, disputava intorno al corpo di Moisè, non ardì lanciar contr'a sentenza di maldicenza : anzi dis-se, Sgriditi l Signore. 10 Ma costoro dicono male di tut-

te le cose ch'ignorano; e si corrompono in tutte quelle, le quali, come gli animali senza ragione,

naturalmente sanno.

11 Guai a loro l' perciochè son ca-minati per la via di Cain, e si son lasciati trasportare per l'inganno del premio di Balaam, e son periti

IUDA, servitor di Genù Cristo, | per la contradizione di Core. 19 Costoro son macchie ne' vostri pasti di carità, mentre sono a tavola con voi, pascendo loro stessi sensa riverenza: nuvole sens'acqua, sospinte qua, e là da' venti:

alberi appassati, sterili, due vole morti, diradicati: 13 Flare onde del mare, schiu-manti le lor brutture: stelle eranti, a cui è riservata la caligine

delle tenebre in eterno.

14 Or a tali ancora profetizio Enoc, settimo da Adam : dicendo. Ecco, il Signore è venuto con le sue sante migliaia :

16 Per far giudicio contr' a tutti. ed arguire tutti gli empi d'infra loro, di tutte l'opere d'empietà, c'hanno commesse: e di tutte le cose felle, c'hanno proferite con-

tr'a lui gli empi peccatori. 16 Costoro son mormoratori, querimoniosi, caminando secondo le lor concupiscenze: e la bocca loro proferisce cose sopra modo gonfe, ammirando le persone per l'utilità. 17 Mavoi, diletti, ricordatevi de-le parole predette dagli apostori de-Signor nostro Gesù Cristo;

18 Come vi dicevano, che nell'ultimo tempo vi sarebbero degli scher-nitori, i quali caminerebbero secondo le concupiscenze delle loro empietà.

19 Costoro son quelli che separano sè stessi, essendo sensuali, non

avendo lo Spirito.

20 Ma voi, diletti, edificando voi stessi sopra la vostra santissima fede, orando per lo Spirito Santo: 21 Conservatevi nell'amor di Dio, aspettando la misericordia del Signor nostro Gesù Cristo, a vita eterna:

22 Ed abbiate compassion degli

uni, usando discrezione:

33 Ma szivate gli altri per ispa-vento, rapendogii dal fuoco: odian-do exiandio la vesta macchiata dal la carne.

24 Or a colui ch'è potente da con-servarvi sensa intoppo, e fare comparir davanti alla gioria sua irriprensibili, con giubilo: 25 A Dio sol savio, Salvator no-

stro, sia gioria, e magnificens; imperio, e podestà ; ed ora, e per tutti i secoli. Amen.

## L'APOCALISSE, O LA RIVELAZIONE DI

# S. GIOVANNI, TEOLOGO

CAP. I.

A Rivelazione di Gesti Cristo, A Riversalor. far sapere a suoi servitori le cose che deono avvenire in breve tempo: ed egli l'ha dichiarata, avendo-la mandata per lo suo angelo, a Giovanni, suo servitore :

2 Il quale ha testimoniato della parola di Dio, e della testimonianza di Gesù Cristo, e di tutte le cose

ch'egli ha vedute. 3 licato chi legge, e beati coloro ch'ascoltano le parole di questa profesia, e servano le cose che in essa sono scritte: perciochè il tempo é vicino.

4 GIOVANNI, alle sette chiese, che son nell'Asia: Grasia a voi, e pace, da colui che è, e ch'era, e c'ha da venire: e da sette spiriti, che son davanti al suo trono:

5 E da Gesti Cristo, il fedel testimonio, il primogenito da' morti, e'i principe delli re della terra. Ad sso, che ci ha amati, e ci ha lavati de'nostri peccati col suo sangue : 6 E ci ha fatti re, e sacerdoti, a

Dio, suo Padre: sia la gloria, e l' imperio, ne' secoli de' secoli.

Amen.

7 Ecco, egli viene con le nuvole. ed ogni occhio lo vedra, eziandio quelli che l' hanno trafitto: e tutte le nasioni della terra faranno cor-doglio per lui. Sì, Amen.

8 lo son l'Alfa, e l'Omega; il principio, e la fine: dice il Signore Iddio, che è, e ch'era, e c' ha da ve-

nire, l'Onnipotente.

9 Io Giovanni, che son vostro fratello, ed insieme consorte nell'affisione, e nel regno, e nella sofferenza di Cristo Gesù, era nell' isola chiamata Patmo, per la parola di Dio, e per la testimonianza di Gesti Cristo.

10 lo era in Ispirito nel giorno della Domenica; ed udii dietro a me una gran voce, come d'una

tromba:

11 Che diceva, Io son l'Alfa, e l'Omega; il primo, e l'ultimo : e, Ciò che tu vedi scrivilo in un libro, e mandalo alle sette chiese, che sono in Asia: ad Efeso, ed a Smir-na, ed a Pergamo, ed a Tiatiri, ed a Sardi, ed a Filadelfia, ed a Lao-

12 Ed lo in quello mi rivoltai, per veder la voce ch' avea pariato \*237

meco: e, rivoltomi, vidi sette can-

dellieri d'oro.

13 Ed, in meszo di que' sette candellieri, uno, simigliante ad un figliuol d'uomo, vestito d'una vesta lunga fino a' piedi, e cinto d'una cintura d'oro alle mammelle.

14 E'l suo capo, ed i suoi capelli erano candidi, come lana bianca, a guisa di neve: ed i suoi occhi somigliavano una fiamma di fuoco:

15 Ed i suoi piedi erano simili a del calcolibano, a guisa che fossero stati infocati in una fornace: e la sua voce era come'l suono di molte

acque. 16 Ed egli avea nella sua man destra sette stelle : e della sua bocca usciva una spada a due tagli, aguta: el suo sguardo era come il sole, *quando* egli risplende nella sua forsa.

17 E, quando io l'ebbi veduto, caddi a' suoi piedi, come morto. Ed egli mise la sua man destra sopra me, dicendomi, Non temere: io sono il primo, e l'ultimo:

18 E quel che vive : e sono stato morto, ma ecco, son vivente ne secoli de secoli. Amen: ed ho le chiavi della morte, e dell' inferno.

19 Scrivi adunque le cose che tu hai vedute, e quelle che sono, e quelle che saranno da ora innanzi : 20 Il misterio delle sette stelle, che tu hai vedute sopra la mia destra: e quello de sette candellieri d'oro. Le sette stelle son gli angeli delle sette chiese: ed i sette can-

dellieri, che tu hai veduti, son le sette chiese. CAP. IL.

LL'angelo della chiesa d' Efeso acrivi : Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, il quale camina in messo de' sette candellieri d'oro :

2 Io conosco l'opere tue, e la tua fatica, e la tua sofferenza, e che tu non puoi portare i malvagi; ed hai provati coloro che si dicono essere apostoli, e noi sono; e gli hai trovati mendaci:

3 Ed hai portato il carico, ed hai sofferenza, ed hai faticato per lo mio nome, e non ti sei stancato.

4 Ma io ho contr' a te questo, che tu hai lasciata la tua primiera ca-

5 Ricordati adunque onde tu sei scaduto, e ravvediti, e fa le priAPOCALISSE, II. III.

miere opere: se non, tosto verrò a i te, e rimoverò il tuo candelliere dal suo luogo, se tu non ti ravvedi. 6 Ma tu hai questo, che tu odij l' opere de' Nicolaiti, le quali odio

7 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: A chi vince lo darò mangnare dell' albero della vita, che è in messo del para-diso dell' Iddio mio.

8 Ed all' angelo della chiesa di Smirna scrivi: Queste cose dice il primo, e l'ultimo ; il quale è stato morto, ed è tornato in vita:

9 lo conosco le tue opere, e la tua afflizione, e la tua povertà; (ma pur tu sei rioco;) e la bestemmia di coloro che si dicono esser Giudei, e noi sono; anzi sono una sinago-

ga di Satana. 10 Non temer nulla delle cose che tu sofferiral: ecco, egil avverra che'l diavolo caccerà alcuni di voi in prigione, aciochè siate provati : e vol avrete tribolazione di dieci giorni: sij fedele infino alla morte, ed io ti darò la corona della vita.

11 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: Chi vince non sarà punto offeso dalla mor-

te seconda

12 Ed all' angelo della chiesa di Pergamo scrivi : Queste cose dice colui c'ha la spada a due tagli, aguta:

l3 lo conosco le tue opere, e dove tu abiti, cioè, là dove è il seggio di Satana: e pur tu ritieni i mio nome, e non hai rinegata la mia fede, a' dì che fu ucciso il mio fedel testimonio Antipa appo voi,

là dove abita Satana.

14 Ma io ho alcune poche cose contr's te: cloc, che tu hai quivi di quelli che tengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balac di porre intoppo davanti a' fi-gliuoli d' Israel, aciochè mangias-sero delle cose sacrificate agi' idoli, e fornicassero.

15 Così hai ancora tu di quelli che tengono la dottrina de' Nico-

laiti ; il che ie odio. 16 Ravvediti : se non, tosto ver-

no a te, e combatterò con loro con la spada della mia bocca. 17 Chi ha orecchio ascolti ciò che

lo Spirito dice alle chiese: A chi vince io darò mangiar della man-na nascosta, e gli darò un calcolo bianco, ed in su quel calcolo un nuovo nome scritto, il qual niun conosce, se non colui che lo riceve. 18 Ed all'angelo della chiesa di

Tiatiri scrivi: Queste cose dice il Figliuol di Dio, il quale ha gli oc-chi come fiamma di fuoco, ed i cui \*238

piedi sono simili a calcolibano: 19 le concece le tue opere, e la tua carità, e la tua fede, e'I tuo ministerio, e la tua sofferenza : e che le tue opere ultime sopravanzano le primiere:

20 Ma ho contr' a te alcune poche cose, cioè, che tu lasci che la donna lezabei, la quale si dice esser profetessa, insegni, e sodduca

i miei servitori, per fornicare, e mangiar de' sacrincij degl' idoli. 21 Ed io le ho dato tempo da rav-

vedersi della sua fornicazione : ma ella non s'è ravveduta. 22 Ecco, io la fo cadere in letto:

e quelli ch'adulterano con lei, in gran tribolazione, se non si rav-

gran triodamie, se non a rav-veggono dell'opere loro: 23 E farò morir di morte i fi-gliuoli d'essa: e tutto le chiese conosceranno ch'io son quello ch'investigo le reni, ed i cuori: e renderò a ciascun di voi secondo

le vostre opere. 24 Ma a voi altri che siete in Tiatiri, che non avete questa dottrina, e non avete conoaciute le

profondità di Satana, come coloro

pariano; io dico, lo non mettero sopra voi altro carico. 25 Tuttavolta, ciò che voi avete ritenetelo fin ch' io venga.

26 Ed a chi vince, e guarda fino al fine l'opere mie, io darò podesta

sopra le nazioni : sopra te maxion:

27 Ed egil le reggerà con una
verga di ferro, e saranno tritate
come i vasi di terra: siccome lo
ancora ho ricevuto dal Padre mio:

28 E gli darò la stella. mattutina. 29 Chi ha orecchio ascolti ciò che

lo Spirito dice alle chiese.

#### CAP. III.

ED all' angelo della chiesa di Sardi scrivi : Queste cose dice colui c'ha i sette spiriti di Dio, e le sette stelle : lo conosco le tue opere; che tu hai nome di vivere, e pur sei morto.

2 Sij vigilante, e rafferma il rimanente che sta per morire : conclosiacosach' io non abbia trovate l'opere tue compiute nel cospetto dell'Iddio mio.

3 Ricordati adunque quanto hai ricevuto, ed udito; e servato, e ravvediti. Che se tu mon vegghi, io verrò sopra te, a guisa di ladro, e tu non saprai a quale ora io ver-

rò sopra te:
4 Ma pur hai alcune poche per-sone in Sardi, che non hanno contaminate le lor veste: e quelli camineranno meco in veste hian-

che, perciochè ne son degni.
5 Chi vince sarà vestito di veste

E, I II APOCALISSE, III. IV. فللتنفيض فجود فأ bianca, ed io non cancellerò il suo I

nome dal libro della vita: anzi confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio, e nel cospetto de' suoi angeli. 6 Chi ha orecchio ascolti ciò che

lo Spirito dice alle chiese.

Ed all' angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: Queste cose dice il santo, il verace, colui c'ha la chiave di David; il quale apre, e niuno chiude; il qual chiude, e niuno apre :

8 lo conosco le tue opere: ecco, io t'ho posto la porta aperta da vanti, la qual niuno può chiudere : percioche tu hai un poco di forza, ed hai guardata la mia parola, e non hai rinegato il mio nome.

9 Ecco, lo riduco que' della sina-roga di Satana, che si dicono esser Gludei, e nol sono, anzi mentono, in tale stato, che farò che verranno, e s'inchineranno davanti a' tuoi piedi, e conosceranno ch'io t' ho amato.

10 Perciochè tu hai guardata la parola della mia pazienza, io al-tresì ti guarderò dall'ora della tentazione che verrà sopra tutto'l mondo, per far prova di coloro ch'abitano sopra la terra.

11 Ecco, lo vengo in breve: ri-tieni ciò che tu hai, aclochè niuno ti tolga la tua corona. 12 Chi vince io lo farò una co-

lonna nel tempio dell' Iddio mio, ed egli non uscira mai più fuori : e scriverò sopra lui 'l nome dell' Id-dio mio, e 'l nome della città dell' Iddio mio, della nuova Gerusalemme, ia quale scende dal cielo, d'appresso all' Iddio mio; e'l mio nuovo nome.

13 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.

14 Ed all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: Queste cose dice l'Amen, il fedel testimonio e verace; il principio della creatura di Dio:

15 Io conosco le tue opere, che tu non sei nè freddo, nè fervente: oh fossi tu pur freddo, o fervente! 16 Così, perciochè tu sei tiepido, e non sei nè freddo, nè fervente, io ti vomiterò fuor della mia bocca. 17 Perciochè tu dici, lo son ricco,

e sono arricchito, e non ho bisc gno di nulla: e non sai che tu sei quel calamitoso, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. 18 Io ti consiglio di comperar da me dell' oro affinato col fuoco,

aclochè tu arricchisca : e de' vestimenti bianchi, aciochè tu sij vestito, e non apparisca la vergogna della tua nudità; e d'ugnere con \* 239 un collirio gli occhi tuoi, ac tu vegga.

19 lo riprendo, e gastigo quelli che io amo: abbi adu

zelo, e ravvediti. 20 Ecco, io sto alla porta,

chio: se alcuno ode la mia ed apre la porta, io entrerò : e cenerò con lui, ed egli mec 21 A chi vince io donerò di

meco nel trono mio: siccor ancora ho vinto, e mi son po sedere col Padre mio nel suo t

22 Chi ha orecchio ascolti ci lo Spirito dice alle chiese.

> CAP. IV. OPO queste cose, io vid ecco una porta aperta

cielo: ecco ancora quella p voce, a guisa di tromba, ch'io udita parlante meco : dicendo quà, ed io ti mostrerò le cos deono avvenire da ora innan 2 E subito io fui rapito in isp ed ecco, un trono era poet cielo, ed in sul trono v'era l

sedere. 3 E colui che sedes era n spetto somigliante ad una pie diaspro, e sardia : ed intorno s no v'era l'arco celeste, somis te in vista ad uno smeraldo. 4 Ed intorno al trono v'o

ventiquattro troni, ed in su i tiquattro troni vidi sedere i v quattro vecchi, vestiti di vesti ti bianchi : ed aveano in su teste delle corone d'oro.

5 E dal trono procedevano i ri, e suoni, e tuoni : e v'erano lampane ardenti davanti al t le quali sono i sette Spiriti di 6 E davanti al trono v'era

un mar di vetro, simile a crist e quivi in messo, ove era il ti e d'intorno ad esso, v'erano qu animali, pieni d'occhi, davai dietro.

7 E 'l primo animale era simi un leone, e'l secondo anima mile ad un vitello, e'l terzo ar le avea la faccia come un' u e'l quarto animale era simi

un' squila volante. 8 Ed i quattro animali av per uno sei ale d'intorno, e de erano pieni d'occhi : e non res mai, ne giorno, ne notte, di Santo, Santo, Santo, e il Sig Iddio, l'Onnipotente, ch'era, e c'ha da venire.

9 E, quando gli animali rene no gioria, ed onore, e grazie, lui che sedeva in sul trono, lui che vive ne' secoli de' secol 10 I ventiquattro vecchi si s

vano giù davanti a colui che

ylui c'ha i ata sette stelle: lo di refe; che la la lacel A RE MOTE N Tigitant 1 atiente che ta pr CONTROL OF THE PARTY There live Company icijo ma Ricordati sales e PETUIO, EL DES. at fediti. (In a se ) YETTO SOPTE IS A tu non sapai i We per in series minute le la 16

2d Egii dani kata s A Chi ha section 1 PH 100 BIX 18 18 CAP. III. C D all same had

9 to comm 18-2

'8 CATTL C 4 1 18

mentak e 1865

Lie ie tue open me

110 0000, COM, CO 25

conn lente 15

Sel profession, mark

DE MINE E

nangar 🖢 unia 🤻

21 Ed to be be seen

redersi dela 🗪 🚾

al a non s'e rath

20 Ercs, a b t ...

quelli chacabas

gran trickson, 2 s

regrone dell men in

al E feet me it

rliuoli des: t

conoccenso d'i

Tream's Total

rendero a como á s

24 Ma a rei abriched

tiri, the 188 188 P

tring, e nu mu

ON CONTRACT OF SERVICE

parlano; io des, io se

NI DIS TO SEE COM

25 Tutternite til de

nitenetzko 💶 🗗

21 Ed 8 ch 1900, 1 1

L fire laper and a

opera le maio

enza di tema e

Ine | 128 d 1281

means he rice as all

e votre men

213 le primire .11 M2 to com 15

pertical and

va in sul trono, ed adoravano colui i che vive ne' secoli de' secoli : e gittavano le lor corone davanti al

trono: dicendo, 11 Degno sei, o Signore, ed Iddio nostro, o Santo, di ricever la gloria, l'onore, e la potenza: perciochè tu hai create tutte le cose : e per la tua volontà sono, e sono state creste.

CAP. V.

POI io vidi nella man destra di colui che sedeva in sul trono un libro scritto dentro, e difuori,

suggellato con sette suggelli. 2 E vidi un possente angelo, che bandiva con gran voce, Chi è de-gno d'aprire il libro, e di sciorre i suoi suggelli ?

3 E níuno, nè in cielo, nè sopra la terra, nè disotto alla terra, poteva aprire il libro, nè riguardarlo. 4 Ed io piagneva forte, perciochè

niuno era stato trovato degno d'aprire, e di leggere il libro; e non pur di riguardarlo.

5 Ed uno de' vecchi mi disse, Non piagnere: ecco, il Leone, che a tribù di Giuda, la Radice di David, ha vinto, per aprire il libro, orre i suoi sette suggelli.

6 Poi io vidi, ed ecco, in messo del trono, e de' quattro animali, ed in messo de' vecchi, un' Agnello che stava in piè, che pareva essere stato ucciso, il quale avea sette corna, e sette occhi, che sono i sette Spiriti di Die, mandati per tutta la terra.

7 Ed esso venhe, e prese il libro dalla man destra di colui che sede-

va in sul trono.

8 E. quando egli ebbe preso il libro, i quattro animali, ed i ventiquattro vecchi, sì gittarono giù davanti all' Agnello, avendo ciascumo delle cetere, e delle coppe piene di profumi, che sono l'oraoni de' santi.

9 E cantavano un nuovo cantico : dicendo, Tu sei degno di ricevere il libro, e d'aprire i suoi suggelli: perciochè tu sei stato ucciso, e col tuo sangue ci hai comperati a Dio, d'ogni tribù, e lingua, e popolo, e nazione:

10 E ci hai fatti re, e sacerdoti, all' Iddio nostro : e noi regneremo

sopra la terra. 11 Ed io riguardai, ed udii la voce di molti angeli intorno al trono, ed agli animali, ed a' vecchi: e'l 1 umero loro era di migliaia di migliaia, e di decine di migliala di decine di migliaia :

12 Che dicevano con gran voce, Degno è l'Agnello, ch'è stato ucciso, di ricever la potenza, e le ric-#240 cheme, e la sapienza, e la forza, e l'onore, e la gioria, e la benedi-

13 lo udii ancora ogni creatura ch'è nel cielo, e sopra la terra, e disotto alla terra; e quelle che son nel mare, e tutte le cose che sono in essi, che dicevano, A colui che siede in sul trono, ed all' Agnelio, sia la benedizione, e l' onore, e la gloria, e la forza, ne' secoli de coli.

14 Ed i quattro animali dicevano Amen: ed i ventiquattro vecchi si gittarono giù, ed adorarono colui che vive ne' secoli de' secoli.

CAP. VI.

DOI vidi, quando l'Agnello ebbe aperto l'uno de' sette suggelli: ed io udii uno de' quattro animali. che diceva, a guisa che fosse stats la voce d'un tuono, Vieni, e vedi

2 Ed io vidi, ed ecco un caval bianco: e colui che lo cavalcava avea un' arco: e gli fu data una corona, ed egli usci fuori vincitore,

ed aciochè vincesse.

3 E, quando egli ebbe aperto il secondo suggello, io udii 'l secondo animale, che diceva, Vieni, e vedi.

4 Ed uscì fuori un' altro cavallo.

sauro: ed a colui che lo cavalcava fu dato di toglier la pace dalla terra, aciochè gli uomini s' uccidesse ro gli uni gli altri : e gli fu data una grande spada.

5 E, quando egli ebbe aperto il terzo suggello, io udii l terzo animale, che diceva, Vieni, e vedi Ed io vidi, ed ecco un caval morello: e colui che lo cavalcava avea una bilancia in mano.

6 Ed io udii una voce, in mezzo de' quattro animali, che diceva, La chenice del frumento per un danaio, e le tre chenici dell' ono per un danaio : e non danneggiare il vino, nè l'olio.

7 E, quando egli ebbe aperto il quarto suggello, io udii la voce del quarto animale, che diceva, Vieni,

8 Ed io vidi, ed ecco un caval falvo: e colui che lo cavalcava aves nome la Morte; e dietro ad essa seguitava l'inferno : e fu loro data podestà sopra la quarta parte della terra, da uccider con ispada, con fame, e con mortalità : e per le fiere della terra.

9 E, quando egli ebbe aperto I quinto suggello, io vidi disotto al l'altare l'anime degli uomini uo cisi per la parola di Dio, e per la testimonianza dell'Agnello, la qua-

le aveano: 10 E gridarono con gran voce: APOCALISSE, VI.—VIII.

dicendo. Infino a quando, o Signore, che sei 'l santo, e'l verace, non fai tu giudicio, e non vendichi tu il nostro sangue sopra coloro ch' abitano sopra la terra?

11.-11

THE IS BEEN

3 to me ande 3

e ne celatell

..... 3 a letta . 25

mare, e mere 43

en che der

J. in sai Time C.

, i tenecime s

Tan Calle E

Edi quattra sessi

en ed TERES

Latin Ch K

che vive ne mant

ور بنطقه بقدا 100 Di ا

O HALL LEO & PET

he carerant grays W. TIME

Ed to 18th of con Ed

100: e cristi che 3 5

red III anv. e E 1

OF CEAR OF PERSONS

E. Hand of ex

TV Brit SERVERY DE

Hillian, California In

Ed BE BERE

inn: erawerets

A. LOWER DE BERNIN

K. III E WE: 19

THE SUBSTILL TO THE

io rice, ed em o e celui che s

ca una kikirea 🕬

E to the life Fig.

quality street

3 Cherice del Trad

Mally & le tre cheste

THE CAMES ! PARTY

E. quando de de rino, ne l'ais

LATO SUPPLIES IN SELECTION

ATO animak, de ses

Hill to The to the

Or ecolar che la com

The is Horte !

Clitata i infere

Market Street

The Shirt of the State of the S

are, e an man

g E, quando quant

N (et la maia : 3)

per la prova

avealing:

na Crande Space E. quando es del

ACIN'S TORES

aperto, Es e se

11 E furono date a ciascuna d'esse delle stole bianche, e fu lor detto che si riposassero ancora un poco di tempo, infino attanto che fosse ancora compiuto il numero de' lor conservi, e de' lor fratelli, c'hanno

da essere uccisi, come essi. 12 Poi vidi, quando egli ebbe aperto il sesto suggello : ed ecco, si fece un gran tremoto, e'l sole divenne nero, come un sacco di pelo : e la

luna divenne tutta come sangue ; 13 E le stelle del cielo caddero in terra, come quando'l fico, scosso da un gran vento, lascia cadere i

suoi ficucci 14 E'l cielo si ritirò, come un li-bro convolto: ed ogni montagna, ed isola fu mossa dal suo luogo. 15 E li re della terra, ed i grandi, ed i capitani, ed i ricchi, ed i pos-

senti, ed ogni servo, ed ogni franco, si nascosero nelle spilonche, e nelle rocce de' monti : 16 E dicevano a' monti, ed alle

rocce, Cadeteci addosso, e nascon-deteci dal cospetto di colui che siede sopra 'l trono, e dall' ira dell' Agnello:

17 Perciochè è venuto il gran iorno della sua ira: e chi potrà durare ?

CAP. VIL

DOPO queste cose, io vidi E, quattro angeli, che stavano in piè sopra i quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra, aciochè non soffiasse vento alcuno sopra la terra, nè sopra il mare, nè sopra alcun' al-

2 Poi vidi un'altro angelo, che saliva dal sol levante, il quale avea il suggello dell' Iddio vivente : ed egli gridò con gran voce a' quattro angeli, a quali era dato di danneggiar la terra, e'l mare:

3 Dicendo, Non danneggiate la terra, nè l mare, nè gli alberi, fin che noi abbiamo segnati i servitori dell' Iddio nostro in su le fronti laro

4 Ed io udii 'l numero de' segnati, ch'era di cenquarantaquattromila segnati di tutte le tribù de figliuoli d' Israel.

5 Della tribù di Giuda, dodicimila gnati: della tribù di Ruben, dodicimila segnati: della tribù di Gad, dodicimila segnati :

6 Della tribù d'Aser, dodicimila segnati : della tribù di Neftali, dodicimila segnati : della tribù di

Manasse, dodicimila segnati: 7 Della tribù di Simeon, dodi la segnati : della tribù di Lev dicimila segnati: della tribù sacar, dodicimila segnati.

8 Della tribù di Zabulon, d mila segnati: della tribu di dodicimila segnati: della tri

Beniamin, dodicimila segnati 9 Dopo queste cose, io vice ecco una turba granda. la turba grande, la niuno poteva annoverare, di le nazioni, e tribù, e popoli, gue, i quali stavano in piè da al trono, e davanti all'Agnell stiti di stole bianche, ed a

delle palme nelle mani : 10 E gridavano con gran

dicendo, La salute appartia l' Iddio nostro, il quale sice pra l'trono; ed all'Agnello. Il E tutti gli angeli stava piè intorno al trono, ed a' vi ed a' quattro animali: e si gi no giù in su le lor facce, dave

trono : ed adorarono Iddio : 12 Dicendo, Amen: la be zione, e la gloria, e la sapier le grazie, e l'onore, e la pote-la forza, appartengono all'Idd stro ne' secoli de' secoli.

13 Ed uno de' vecchi mi fece to, e mi disse, Chi son costoro son vestiti di stole bianche? de son venuti?

14 Ed io gli dissi, Signor mi Ed egli mi disse, Costo quelli che son venuti dalla tribolazione, ed hanno lava loro stole, e le hanno imbia

nel sangue dell'Agnello. 15 Perciò sono davanti al di Dio, e gli servono giorno e te, nel suo tempio : e colui cl de sopra'l trono tenderà sopr

il suo tabernacolo. 16 Non avranno più fame, i te: e non caderà più sopra lo sole, ne arsura alcuna :

17 Perciochè l'Agnello che messo del trono gli pasture gli guiderà alle vive fonti d que : ed Iddio asciughera og grima dagli occhi loro.

CAP. VIII.

E, QUANDO l'Agnello ebbe gilenzio nel cielo lo spesio d' no ad una messa ora

2 Ed io vidi i sette angeli, i stavano in piè davanti a Dio rono loro date sette trombe.

3 Ed un' altro angelo venn fermò appresso l'altare, a un turibolo d'oro : e gli furo ti molti profumi, aciochè ne all'orazioni di tutti i santi,

## APOCALISSE, VIII. IX.

l'altar d'oro, ch'ere davanti al ; trono.

4 E'l fumo de' profumi, dati al-l'orazioni de' santi, sali, dalla man

dell'angelo, nel cospetto di Dio.
5 Pol l'angelo press il turibolo, e
l'empiè del fuoco dell'altare, e lo gittò nella terra: e si fecero suoni, e tuoni, e folgori, e tremoto.

6 Ed i sette angeli ch'aveano le sette trombe s'apparecchiarono

per sonare.

7 E l primo angelo sono, e venne una gragnuola, e del fuoco, me-scolati con sangue; e furono gittati nella terra: e la terza parte della terra fu arsa: la terra parte degli alberi altresì, ed ogni erba verde fu bruciata.

8 Poi sonò il secondo angelo ; e fu gittato nel mare, come un gran monte ardente; e la terra parte

del mare divenne sangue;
9 E la terra parte delle creature
che son nel mare, le quali hanno anima, morì: e la terza parte delle

navi perì. 10 Poi sonò il terso angelo, e cadde dal cielo una grande stella, ardente come un torchio: e cadde

sopra la terza parte de' fiumi, e so-pra le fonti dell'acque.

11 E'l nome della stella si chiama Assenzio: e la terza parte dell'acque divenne assenzio: e molti degli uomini morirono di quell' acque; perciochè erano divenute amare

12 Poi sonò il quarto angelo, e la terma parte del sole fu percossa, e la terra parte della luna, e la ter-za parte delle stelle, sì che la terra parte loro scurò: e la terza parte del giorno non luceva, nè la notte simigliantemente. 13 Ed jo riguardai, ed udii un'an-

gelo volante in mezzo del cielo, che disse con gran voce tre volte, Guai, guai, guai a coloro ch'abitano sopra la terra, per gli altri suo-ni della tromba de' tre angeli c'hanno da sonare!

CAP. IX.

Pol sono il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo in terra: ed ad esso fu data la chiave del posso dell'abisso.

2 Ed egli aperse il pozzo dell'abis-so, e di quel pozzo salì un fumo, somigliante al fumo d'una gran fornace ardente: e'l sole e l'aria scurò, per lo famo del posso.

3 E di quel fumo uscirono in terra locuste: e fu loro dato potere, imile a quel degli scorpioni della

4 E fu lor detto, che non danneg-

giassero l'erba della terra, nè ver dura alcuna, nè albero alcuno;

ma sol gli uomini c'hanno il se gnal di Dio in su le lor fronti. 5 E fu loro dato, non d'uccider gli, ma di tormentargli lo spazio d

cinque mesi : è 'l lor tormento es come quel dello scorpione, quando

6 Ed in que giorni gli uomin cercheranno la morte, e non la troveranno: e disidereranno di morire, e la morte fuggirà da loro.
7 Or i sembianti delle locuste erono simili a cavalli apparecchiati alla battaglia: ed aveano in su k lor teste come delle corone d'oro, e le lor facce erano come facce

d'uomini. 8 Ed aveano capelli, come capelli di donne : ed i lor denti erano come

denti di leoni.

9 Ed aveano degli usberghi, come usberghi di ferro: e'l suon delle loro ale era come il suon de' carri, o di molti cavalli correnti alla bat-

10 Ed aveano delle code simili a quelle degli scorpioni, e v'enne delle punte nelle lor code: e l poter loro era di danneggiar gli uo-mini lo spazio di cinque mesi.

Il Ed aveano per re sopra low l'angelo dell'ablaso, il cui nome in Ebreo è Abaddon, ed in Greco

Apollion.
12 Il primo Guai è passato : ecc. vengono ancora due Guai, dopo

queste cose. 13 Poi il sesto angelo sonò: ed io udii una voce dalle quattro coms dell'altar d'oro, ch' era davanti s Dio:

14 La quale diese al sesto angelo ch'avea la tromba, Sciogli i quattro angeli, che son legati in sul

gran fiume Eufrate.

15 E furono sciolti que quattro angeli, ch' erano apparecchiati per quell'ora, e giorno, e mese, ed an-no; per uccider la terza parte de gli uomini. 16 E 7 numero degli eserciti della

cavalleria era di venti migliais di decine di migliaia : ed io udi'l nu-

mero loro.

17 Simigliantemente ancora vidi nella visione i cavalli, e quelli che gli cavalcavano, i quali aveano degli usberghi di fuoco, di giacinto, e di solfo: e le teste de cavalli erano come teste di leoni : e delle bocche loro usciva fuoco, e fumo, e solfo.

18 Da queste tre piaghe, dal fuo-co, dal fumo, e dal solfo, ch'usciva delle bocche loro, fu uccia la

tersa parte degli uomini.

APOCALISSE, IX.-XI.

19 Percioché il poter de cavalli era nella lor bocca, e nelle lor code: conciofossecosachè le lor code fossero simili a serpenti, avendo delle teste, e con esse danneggia-

Vano. 20 E'l rimanente degli uomini, che non furono uccisi di queste laghe, non si ravvide ancora dell'opere delle lor mani, per non adorare i demoni, e gl'idoli d'oro, e d'argento, e di rame, e di pietra, e di legno, i quali non possono nè vedere, nè udire, nè caminare.

21 Parimente non si ravvidero de' lor micidi, nè delle lor malie, nè della lor fornicazione, nè de' lor furti.

CAP. X. DOI vidi un' altro possente angelo, che scendeva dal cielo, intorniato d'una nuvola, sopra'l capo del quale era l'arco celeste : e la sua faccia era come il sole, ed i suoi piedi come colonne di fuoco: 2 Ed avea in mano un libretto aperto: ed egli posò il suo piè destro in sul mare, e 'l sinistro in su

la terra: 3 E gridò con gran voce, nella maniera che rugge il leone: e, quando ebbe gridato, i sette tuoni

proferirono le lor voci. 4 E, quando i sette tuoni ebbero proferite le lor voci, io era presto per iscriverie. ma lo udii una voce dal ciclo, che mi disse, Suggella le cose che i sette tuoni hanno pro-

ferite, e non iscriverie. 5 E l'angelo, il quale io avea veduto stare in piè in sul mare, ed in su la terra, levò la man destra al cielo;

6 E giurò per colui che vive ne' secoli de secoli, il quale ha creato il cielo, e le cose che sono in esso : e la terra, e le cose che sono in essa : e'i mare, e le cose che sono in esso; che non vi sarebbe più tem-

7 Ma, ch'al tempo del suono del settimo angelo, quando egli sonerebbe si complerebbe il aegreto di Dio, il quale egli ha annunziato a'

suoi servitori profeti. 8 E la voce ch'io avea udita dal cielo parlò di nuovo meco, e disse, Va', prendi il libretto aperto, ch' in man dell'angelo, che sta in sul mare, ed in su la terra. 9 Ed io andai a quell'angelo, di-

cendogli, Dammi'l libretto. Ed ezli mi disse, Prendilo, e divoralo: ed esso ti recherà amaritudine al ventre: ma nella tua bocca sarà

dolce, come mele. 10 Ed io presi'l libretto di man dell'angelo, e lo divorai: e mi fu dolce in bocca, come mele: quando l' ebbi divorato, il mio tre sentì amaritudine.

ll Ed egli mi disse, E' ti bisc di nuovo profetizzare contr' a : ti popoli, e nazioni, e lingue, o

CAP. XI. Pol mi fu data una canna lo si presentò a me: dicendo, vati, e misura il tempio di D l'altare, e quelli ch'adoran quello:

2 Ma tralascia il cortile dif del tempio, e non misurarlo : ciochè egli è stato dato a' Ger ed essi calcheranno la santa o lo spazio di quarantadue mesi. 3 Ed io darò a' mici due testi

ni, di profetizzare: e profet ranno mille dugensessanta gio vestiti di sacchi.

4 Questi sono i due ulivi, ed i candellieri, che stanno nel cosp del Signor della terra.

5 E, se alcuno gli vuole or dere, fuoco esce della bocca lor divora i lor nemici: e, se alc gli vuole offendere, convien c gli sia ucciso in questa manier

6 Costoro hanno podestà di c dere il cielo, che non caggia a na pioggia a' di della lor profe hanno parimente podesta so l'acque, per convertirle in sans e di percuoter la terra di ona que piaga, ogni volta che

ranno. 7 E, quando avranno finita le testimonianza, la bestia che dall' abisso farà guerra con los gli vincerà, e gli ucciderà.

8 Ed i lor corpi morti giacera in su la piassa della gran città quale spiritualmente si chiama doma, ed Egitto: dove anco: stato crecifisso il Signor loro.

9 E gli uomini d'infra i popo tribù, e lingue, e nasioni, ved: no i lor corpi morti lo spazio di giorni, e mezzo : e non lascera che i lor corpi morti sieno post

monumenti 10 E gli abitanti della terra si legreranno di loro, e ne fara festa, e si manderanno present uni agli altri: perciochè qu due profeti avranno tormen gli abitanti della terra.

ll Ed in capo di tre giorni, e r so, lo Spirito della vita, proced da Dio, entrò in loro, e si rissar in plè, e grande spavento ca sopra quelli che gli videro. 13 Ed essi udirono una gran v

dal cielo, che disse loro, Se qui. Ed cosi salirono si cielo

cinque med: ! F OFF TR. EAST .3 . D. . 6 E4 D (1 18 cercaerano i 🗷 TOLESTON: 1 3 morne e a marie Or i TENE no simila and al a hattaris: de or teste our ses e le kr 200 en 1 e wert 8 Ed sream cond. di donne : et arest denti di kas I Ed areas to

E. VIII. II

rissem ! en 🗷

The Barrie Re

E3 9. C 🚅

THE C D. 211

3 Efa m @

gii, ma d krass

o di Elor atalone 10 Ed 27000 100 عالانا 10 2 kg mps. de le parie rele ara ter ore m i II Ec arecu pe s (aren) de des n English 12 Litt 12 II primo Gali

Sterri i in i

ON 32 7 100 18

rengono ancun de l (16) P (188 Li Pu San HALL BE FARE BE ed attr condict 14 IA PURK SEPT th'area is trusted \$5 II) alignii (te 🗷 eran name Dans 13 E furnos sous e

angell, th' create July Was & Cornel Ber letter 1 186 , journal 16 E 7 numero indi TRAINING OF LINES lecite di mighini sin tella i Sage : anim

II CATALORTAN I Listergta a family win ek ze by o Overe level a real line loro metric level

y Da questi in a series of the inde Mile Mile

## APOCALISSE, XI.—XIII.

13 Ed in quell' ora si fece un gran tremoto, e la decima parte della città cadde, e settemila persone furono uccise in quel tremoto, e'l rimanente fu spaventato, e diede gioria all' Iddio dei cielo.

14 Il secondo Guai è passato: ed

ecco, tosto verra il terno Gual. 15 Poi 'l settimo angelo sonò, e si fecero gran voci nel cielo, che di-cevano, il regno del mondo è ve-nuto ad esser del Signor nostro, e del suo Cristo: ed egli regnera ne' secoli de' secoli.

16 Ed i ventiquattro vecchi, che edevano nel cospetto di Dio in su i lor troni, si gittarono giù sopra le lor facce, ed adorarono Iddio: 17 Dicendo, Noi ti ringraziamo, o

more Iddio onnipotente, che ch'eri, e c'hai da venire; che tu hai presa in mano la tua gran potenza, e ti sei messo a regnare.

18 E le nazioni si sono adirate: ma l'ira tua è venuta, e'l tempo de morti, nel quale conviene ch' essi sieno giudicati, e che tu dij 'l premio a' tuol servitori profeti, ed a' santi, ed a coloro che temono il tuo nome, piccioli, e grandi: che tu distrugga coloro che distruggono la terra.

19 E'l tempio di Dio fu aperto nel cielo, ed apparve l'arca del patto d'esso nel suo tempio: e si fecero folgori, e suoni, e tuoni, e tremoto, e gragnuola grande.

CAP. XII.

Pol apparve un gran segno nel cielo: Una donna intorniata del sole, disotto a' cui piedi era la luna, e sopra la cui testa era una corona di dodici stelle.

2 Ed, essendo gravida, gridava, sentendo i dolori del parto, e tra-

vagliava da partorire.

3 Apparve ancora un' altro segno nel cielo: ed ecco un gran dragone rosso, ch'avea sette teste, e dieci corna: ed in su le sue teste v' erano sette diademi.

4 E la sua coda strascinava dietro a se la terra parte delle stelle del cielo, ed egli le gittò in terra: e'i dragone si fermo davanti alla donna ch' avea da partorire : aciochè, quando avesse partorito, egli di-vorasse il suo figliuolo.

or the state of th figliuolo d'essa fu rapito, e portato appresso a Dio, ed appresso al

suo trono.
6 E la donna fuggi nel diserto,
\*244

ia nuvola: ed i lor nemici gli vi-dero. dove ha un luogo apparecchiato da Dio, aciochè sia quivi nudrita mille dugensessanta giorni.
7 E si fece battaglia nel cielo.

Micael, ed i suoi angeli, combatte rono col dragone: il dragone parimente, ed i suoi angeli, combatte rono:

8 Ma non vinsero, e'l luogo loro

non fu più trovato nel cielo.

9 E'l gran dragone, il serpente antico, chi è chiamato Diavolo, e Satana, il quale sodduce tutto i mondo, fu gittato in terra: e furo no con lui gittati ancora i suoi angeli.

10 Ed to udii una gran voce ne cielo, che diceva, Ora è venuta ac esser dell' Iddio nostro la salute, e la potenza, e'l regno: e la podesta, del suo Cristo: perciochè è state gittato a basso l'accusator de no stri fratelli, il quale gli accusara davanti all'Iddio nostro, giorno. e notte.

ll Ma essi l'hanno vinto per lo sangue dell'Agnello, e per la paro la della lor testimoniana: e noc hanno amata la vita loro, fin k

che l'hanno esposta alla morte. 12 Perciò, rallegratevi, o cieli, e voi ch'abitate in cesi. Gual a soi. terra, e mare! perciochè il disvolo è disceso a vol, avendo grand'ira, sapendo ch'egli ha poce

13 E, quando 'l dragone vide ch'e seguitò la donna, ch'avea parto

rito il figlinol maschio.

14 Ma furono date alla donna due ale della grande aquila, aciochè se ne volasse d'innanzi al serpente nel diserto, nel suo luogo, per es

nei aserto, nei suo inogo, per eser quivi nudrita un tempo, de tempi, e la metà d'un tempo.
16 E l'a erpente gittò della sua bocca, dietro alla donna, dell'acqua, a guisa di fiume: per far che'l dume la portasse via.

16 Ma la terra soccorse la donna: e la terra aperse la sua bocca, el assorse il fiume, che'l dragone s-

vea gittato della sua bocca. 17 E i dragone s'adirò contr'alla donna, e se n'andò a far guerra col rimanente della progenie d'es-sa, che serva i comandamenti di Dio, ed ha la testimonianza di Gesù Cristo.

18 Ed io mi fermai in su la rena del mare.

CAP. XIII.

DOI vidi salir dal mare una bestia, ch'avea dieci corna, e sette teste: ed in au le sue corna dieci diademi, ed in su le sue teste un nome di bestemmia.

## APOCALISSE, XIII. XIV.

gliante ad un pardo, ed i suoi piedi erano come piedi d'orso, e la sua bocca come una bocca di leone: e 'l dragone le diede la sua potenza, e 'l suo trono, e podestà grande.

3 Ed io vidi una delle sue teste come ferita a morte: ma la sua piaga mortale fu sanata: e tutta la terra si maravigliò dietro alla bestia.

4 Ed adorarono il dragone, ch' avea data la podesta alla bestia: adorarono ancora la bestia: dicen

do, Chi e simile alla bestia, e chi

può guerreggiar con lei ? 5 E le fu data bocca parlante cose grandi, e bestemmie, e le fu data podestà di durar quarantadue mesi. 6 Ed ella aperse la sua bocca in bestemmia contr' a Dio, da bestemmiare il suo nome, e'l suo ta-

bernacolo, e quelli ch' abitano nel cielo. 7 E le fu dato di far guerra a' santi, e di vincergli: le fu pari-

mente data podesta sopra ogni tribù, e lingua, e nazione

8 E tutti gli abitanti della terra, l cui nomi non sono scritti, fin dalla fondazion del mondo, nel libro della vita dell' Agnello, ch' è stato ucciso, l'adorarono.

Se alcuno ha orecchio, ascolti. 10 Se alcuno mena in cattività, andrà in cattività : se alcuno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Quì è la sof-ferenza, e la fede de santi. 11 Poi vidi un' altra bestia, che

saliva dalla terra, ed avea due corna simili a quelle dell'Agnello,

ma pariava come il dragone. 12 Ed escercitava tutta la podestà della prima bestia, nel suo cospetto: e facea che la terra, e gli abitanti d'essa adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata sanata.

13 E faceva gran segni: aì che ancora faceva scender fuoco dal cielo in su ia terra, in presenza

degli uomini ;

14 E sodduceva gli abitanti della terra, per li segni che le erano dati di fare nel cospetto della bestia: dicendo agli abitanti della terra, che facesero una imagine alla bestia, ch'avea ricevuta la piaga

della spada, ed era tornata in vita. 15 E le fu dato di dare spirito all'imagine della bestia, sì che an-cora l'imagine della bestia parlasse: e di far che tutti coloro che non adorassero l'imagine della be-

stia fossero uccisi.

16 Faceva ancora ch' a tutti, piccoli, e grandi, ricehi, e poveri,

2 E la bestia ch'io vidi era somi- | franchi, e servi, fosse posto un carattere in su la lor man destra, o in su le lor fronti:

> 17 E che niuno potesse comperare, o vendere, se non chi avesse il carattere, o 'l nome della bestia,

o 'l numero del suo nome.

18 Quì è la sapienza. Chi ha intendimento conti 'l numero della bestia: conciosiacosachè sia numero d'uomo: e 'l suo numero è Seicensessantase.

CAP. XIV.

POI vidi, ed ecco l'Agnello, che stava in piè in sul monte di Sion: e con lui erano cenquarantaquattromila persone, ch'aveano il suo nome, e'l nome di suo l'adre, scritto in su le lor fronti.

2 Ed io udii una voce dal cielo, a guisa d'un suono di molte acque, ed a guisa d'un romore di gran tuono: e la voce ch' io udii era come di ceteratori, che sona-

vano in su le lor cetere :

3 E cantavano un cantico nuovo, davanti al trono, e davanti a' quattro animali, e davanti a' vecchi: e niuno poteva imparare il canti-co, se non que cenquarantaquattromila, i quali sono stati comperati della terra

4 Costoro son quelli che non si son contaminati con donne: perciochè son vergini: costoro son quelli che seguono l'Agnello, dovunque egli va: costoro sono stati da Gesù comperati d'infra gli uomini, per esser primizie a Dio, ed

all' Agnello. 5 E nella bocca loro non è stata trovata mensogna: conciosiacosachè sieno irriprensibili davanti

al trono di Dio. 6 Poi vidi un' altro angelo volante per lo mezzo del ciclo, avendo l'evangelio eterno, per evangelizzare agli abitanti della terra, ed ad ogni nazione, e tribù, e linqua, e popoio -

7 Dicendo con gran voce, Temete Iddio, e dategli gioria: per-cioche l'ora del suo giudicio è ve-nuta: ed adorate colui c'ha fatto il cielo, e la terra, e l mare, e le fonti dell' acque.

8 Poi segui un altro angelo: dicendo, Caduta, caduta è Babilonia, la gran città: perciochè ella ha dato bere a tutte le nazioni del vin dell' ira della sua fornicazione.

9 E, dopo quelli, seguitò un terso angelo, dicendo con gran voce, Se alcuno adora la bestia, e la sua imagine, e prende il suo carattere in su la sua fronte, o in su la sua mano:

## APOCALISSE, XIV.-XVI.

10 Anch' egli berrà del vino dell'ira di Dio, mescinto tutto puro nel calice della sua ira: e sarà tormentato con fuoco, e solfo, nel cospetto de santi angeli, e dell' A-

Il E'l fumo del tormento loro salirà ne' secoli de' secoli; e non avranno requie, nè giorno, nè notte, coloro ch' adorano la bestia, e la sua imagine, e chiunque prende il carattere del suo nome.

12 Quì è la pasienza de' santi : quì sono coloro ch'osservano i comandamenti di Dio, e la fede di Gesù.

13 Poi io udii dal cielo una voce che mi diceva, Scrivi, Beati i mor-ti, che per l'innanzi muoiono nel Signore: aì certo, dice lo Spirito: aciochè si riposino delle lor fatiche : e le loro opere gli seguiranno.

14 Ed io vidi, ed ecco una nuvola bianca, ed in su la nuvola era a sedere uno, simile ad un figliuol d' uomo, il quale avea in sul capo una corona d'oro, e nella mano

una falce tagliente.

15 Ed un' altro angelo uscì fuor del tempio, gridando con gran voce a colui che sedeva in su la nuvola. Metti dentro la tua falce, e mieti : perciochè l'ora del mietere è venuta : conclosiacosachè la ricolta della terra sia secca.

16 E colui che sedeva in su la

nuvola mise la sua falce nella ter-

nuvola mise la sua falce nella terra, e la terra fu mietuta.

17 Ed un' altro angelo usch del templo, che è nel cielo, avendo anch' egil un pennato tagliente.

18 Ed un' aitro angelo usch fuor dell' altare, il quale avea podestà sopra l' fuoco: e grido con gran grido a quel ch'avea il pennato tagliente: dicendo, Metti dentro il tuo pennato tagliente, e vendemmia i grappoli della vigna della terra: condostacosache le sue uva siaon mature. uve sieno mature.

19 E l'angelo mise il suo pennato nella terra, e vendemmiò la vigna della terra, e gittò l'uve nel gran

tino dell' ira di Dio.

20 E 'l tino fu calcato fuor della città: e del tino uscì sangue, che giugneva sino a' freni de' cavalli, per mille seicento stadi.

CAP. XV.

Pol io vidi nel cielo un'altro I segno grande, e maravigiloso, sette angelli, ch'aveano le sette ultime plashe: perciochè in esse è compiuta l'ira di Dio.

2 lo vidi adunque come un mar di vetro, mescolato di fuoco: e quelli ch'aveano ottenuta vittoria della bestia, e della sua imagine, e \* 246

del suo carattere, e del numer del suo nome; i quali stavano : piè in sul mar di vetro, aveno delle cetere di Dio ;

3 E cantavano il cantico di Mc sè, servitor di Dio, e 'l cantic dell' Agnello : dicendo, Grandi, : maravigliose son l'opere tue, c:

gnore iddio onnipotente: giuste. e veraci son le tue vie, o Re dei. nazioni.

4 O Signore, chi non ti temera, non glorificherà il tuo nome ? corciosiacosachè tu solo sij santo certo tutte le nazioni verranno, « adoreranno nel tuo cospetto: perciochè i tuoi giudicij sono stati

manifestati. 5 E, dopo queste cose, io vidi, fu aperto il tempio del tabernacol della testimonianza nel cielo.

6 Ed i sette angell, ch' aveano k sette piaghe, uscirono del tempio vestiti di lino puro, e risplen-dente; e cinti intorno a' petti d cinture d'oro.

7 E l'uno de' quattro animali diede a' sette angeli sette copsi d'oro, piene dell'ira dell' Iddio vi

vente ne' secoli de' secoli.

8 E 'l tempio fu ripieno di fumo. procedente dalla gloria di Dio, e dalla sua potenza: e niuno poteva entrar nel tempio, fin che non fossero compiute le sette piaghe degli angeli.

CAP. XVI.

ED io udii una gran voce dal tempio, che diceva a' sette angeli, Andate, versate nella terra

le coppe dell' ira di Dio. 2 E'i primo andò, e versò la sua coppa in su la terra : e venne una ulcera maligna, e dolorosa agii uomini ch'aveano il carattere della bestia, ed a quelli ch'adoravano is sua imagine.

3 Poi, il secondo singelo versò la sua coppa nel mare: ed esso divenne sangue, come di corpo morto: ed ogni anima vivente mon

nel mare.

4 Poi, il terro angelo versò la sus coppa ne' flumi, e nelle fonti del-

l'acque : e divennero sangue. 5 Ed io udii l'angelo dell'acque. che diceva, Tu sei giusto, o Si

gnore, che sei, e ch'eri, che sei il Santo, d'aver fatti questi gindici. 6 Conciosiacosach' essi abbiano sparso il sangue de' santi, e de profeti : tu hai loro altresè dato bere del sangue : perciochè ben se

son degni. 7 Ed io ne udii un'altro, dal isto dell'altare, che diceva, Sì certo, Signore Iddio onnipotente, i tuoi giudicij son veraci, e giusti.

APOCALISSE, XVI. XVII.

8 Poi il quarto angelo versò la l ćei 530 (###\*\* aua coppa sopra l sole: e gli fu dadel 1110 1000; si to d'ardere gli uomini con fuoco. pre in sai mar is 9 E gli uomini furono arsi di rande arsura: e bestemmiarono

3 E CAMENTER IS il nome di Dio, c'ha la podesta sopra queste piaghe: e non si rav-videro, per dargli gloria. .e. Amelo: 🚾

mararieber # . 10 Poi, il quinto angelo versò la Tiore Icdo sua coppa in sul trono della bestia : relaci se è me e'l suo regno divenne tenebroso, e gli uomini si masticavano le lingue

40 MARCH per l'affanno.

E. IV.-IV

JELE COLETE & BE

e, erin il

. 1 1

I all to the

سلتوالا

Pop I work

is copie as the f

THE SELECT MEETS

of Ogni 200 10

p.u., il izm saprid THE REPORT OF THE PARTY.

white e director

El io udi i spesso

e devel Ties

W. cte se, the

Title I STE E

( Brikener S

PRINTERS I 11 E bestemmiarono l'Iddio del chelo, per il lor travagli, e per le delle loro opere.

che i mi 🕬 12 Poi, il sesto angelo versò la sua coppa in sul gran fiume Eufrate, e l'acqua d'esso fu asciutta : 5 E, 3000 (1882) i apero i leggi di acloché fosse apparecchiata la via delli re, che vengono dal sol le-

e a lestmente Caliente vante. serie marie manie 13 Ed io vidi uscir della bocca del will I by dragone, e della bocca della bestia, dente; e os inte e della bocca del falso profeta, tre spiriti immondi, a guisa di rane :

Cinture For 14 Perciochè sono spiriti di de-CH & ME BEE S moni, i quali fanno segni, ed esco-W. P. E. E. E. no fuori alli re di tutto I mondo, per raunargli alia battaglia di quel Vente 2 and 2 mi gran giorno dell' Iddio onnipotente. 15 (Ecco, io vengo come un la-

o E : ZEM TEM Dr. Parket Miles dro: beato chi vegghia, e guarda i suoi vestimenti, aciochè non ca-3.12 12 DEED ! THE RESERVE 470 C EL EL 4 ER S mini nudo, e non si veggano le sue

vergogne.

16 Edessi gli raunarono in un luo-(4P. III ED to the second go, detto in Ebreo Armagheddon. 17 Pol, il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria : ed una gran ner inter reset voce usci del tempio del cielo, dal A M DOE trono: dicendo, E fatto.

E prima milita 18 E si fecero folgori, e tuoni, e Cha II di Ji Em in suoni, e.gran tremoto: tale che (vers malens : non ne fu giammai un simile, ne mini ch'aren 3 

un così grande, da che gli uomini sono stati sopra la terra. 19 E la gran città fu divisa in tre parti, e le città delle genti caddero: e la gran Babilonia venne a memoria davanti a Dio, per darle

il calice dell'indegnazion della sua 20 Ed ogni isola fuggi, ed i monti

non furono trovati. 21 E cadde dal cielo, in su gli uomini, una gragnuola, grossa come del peso d'un talento: e gli uomini bestemmiarono Iddio per la piaga della gragnuola: perciochè la piaga d'essa era grandissima.

#### CAP. XVII.

FD uno de' sette angeli, ch'aveano le sette coppe, venne, e pariò meco: dicendo, Vieni, lo ti mostrerò la condannazion della

gran meretrice, che siede sopr molte acque:

2 Con la quale hanno puttanes giato li re della terra : e del vin della cui fornicazione sono stat inebbriati gli abitanti della terra.

3 Ed egli mi trasportò in ispirit in un diserto: ed io vidi una dor na, che sedeva sopra una bestia e color di scariatto, piena di nomi e bestemmia, ed avea sette teste, dieci corna-

E quella donna, ch'era vestit di porpora, e di scarlatto, adorn d'oro, e di pietre preziose, e di per

le: avea una coppa d'oro in mano piena d'abbominazioni, e dell' in mondizie della sua fornicazione. 5 Ed in su la sua fronte era scri to un nome, Misterio: Babiloni la grande, la, madre delle fornice

zioni, e dell'abbominazioni dell 6 Ed io vidi quella donna ebbr del sangue de santi, e del sangu de'martiri di Gesù : ed, avendol

veduta, mi maravigliai di gra maraviglia. 7 E l'angelo mi disse, Perchè i maravigii ? Io ti dirò il misterio dei la donna, e della bestia che la por

ta, la quale ha le sette teste, e l dieci corna. 8 La bestia che tu hai veduta, era e non è più: e salirà dell'abisso, poi andra in perdisione : e gli ab tanti della terra, i cui nomi non so

no scritti nel libro della vita, fin da la fondazion del mondo, si marav glieranno, veggendo la bestia ch' e ra, e non è, e pure è.

9 Quì e la mente, c'ha sapienza le sette teste sono sette monti, sopr i quali la donna siede.

10 Sono ancora sette re : i cinqu son caduti, l' uno è, e l'altro non ancora venuto: e, quando sarà ve

nuto, ha da durar poco. 11 E la bestia ch' era, e non è più è anch' essa un' ottavo re, ed è de

sette, e se ne va in perdizione. 12 É le dieci corna, che tu hai ve dute, son dieci re, i quali non har no ancora preso il regno : ma pren

deranno podestà, come re, in un stesso tempo con la bestia. 13 Costoro hanno un medesim-

consiglio: e daranno la lor poten ta, e podestà alla bestia.

14 Costoro guerreggeranno co
l'Agnello, e l'Agnello gli vincerà

perciochè egli è il Signor de signori el redelli re : e coloro che son co lui son chiamati, ed eletti, e fedeli 15 Poi mi disse, L'acque che tu ha vedute, dove siede la meretrice, so popoli, e moltitudini, e nasioni, lingue.

and I store ! 11 11 11 11 11 it det SECTE POST Linux Edi mare little Proper

### APOCALISSE, XVII. XVIII.

16 E le dieci corna, che tu hai ve- l dute nella bestia, son quelli ch'odieranno la meretrice, e la renderanno diserta, e nuda : e mangeranno le sue carni, e bruceranno lei col fuoco.

17 Perciochè Iddio ha messo nel cuor loro d'eseguire la sua senten-sa, e di prendere un medesimo consiglio, e di dare il lor regno alla be-stia : finchè sieno adempiute le parole di Dio.

18 E la donna, che tu hai veduta, è la gran città, c' ha il regno sopra

li re della terra.

#### CAP. XVIII.

DOPO queste cose, vidi un' al-La, tro angelo, che scendeva dal cielo, il quale avea gran podestà: e la terra fu alluminata della gioria

2 Ed egli gridò di forsa, con gran voce : dicendo, Caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni, e prigione d'o-gni spirito immondo, e prigione d'o-gni uccello immondo, ed abbomine-

3 Perciochè tutte le nazioni hanno bevuto del vin dell'ira della sua fornicazione, e li re della terra hanno puttaneggiato con lei, ed i mercatanti della terra sono arricchiti

della dovisia delle sue delisie. 4 Poi udii un' altra voce dal cielo ; che diceva, Uscite d'essa, o popol mio: aciochè non siste partecipi de' suoi peccati, e non riceviate del-

le sue piaghe. 5 Perciochè i suoi peccati son giunti l'uno dietro all'altro infino

al cielo, ed Iddio s'è ricordato delle

sue iniquità. 3 Rendetele il cambio, al pari di ciò ch' ella v' ha fatto : ansi rendetele secondo le sue opere al doppio : nella coppa, nella quale ella hamesciuto a voi, mescetele il doppio.

7 Quanto ella s'è glorificata, ed è lussuriata, tanto datele tormento, e cordoglio : perciochè ella dice nel cuor suo, lo seggo reina, e non sono vedova, e non vedrò giammai

duolo:

8 Per ciò, in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, e cordoglio, e fame : e sarà arsa col fuoco: perciochè possente è il Si-

gnore Iddio, il quale la giudichera. 9 E li re della terra, i quali puttaneggiavano, e lussuriavano con lei, la piagneranno, e faranno cordoglio di lei, quando vedranno il fumo del suo incendio :

10 Standosene da lungi, per tema del suo tormento : dicendo, Ahi, ahi, Babilonia la gran città: la pos-\* 248 sente città : la tua condannazione è pur venuta in un momento !

Il I mercatanti della terra ancera piagneranno, e faranno cordog. di lei : perciochè niuno comperer. più delle lor merci :

12 Merci d'oro, e d'argento, e di pletre preziose, e di perie, e di bis e di porpora, e di seta, e di scarla to, e d'ogni sorte di cedro: e do gni sorte di vasellamenti d'avorio e d'ogni sorte di vasellamenti legno preziosissimo : e di rame, e

di ferro, e di marmo : 13 E di cinnamomo, e d' odori, d'oli odoriferi, e d'incenso, e di v. no, d'olio, e di fior di farina, e frumento, e di giumenti, e di pe core, e di cavalli, e di carri, e

schiavi, e d'anime umane. 14 Ed i frutti dell' appetito dell' nima tua si son partiti da te : etu te le cose grasse, esplendide ti son perite, e tu non le troversi gian

mai più. 15 I mercatanti di queste cose. quali erano arricchiti di lei, se ne staranno da lungi, per tema & suo tormento, piagnendo, e facer

do cordoglio: 16 E dicendo, Ahi, ahi la ma città, ch'era vestita di bisso, e d porpora, e di acariatto, ed adorr. d'oro, e di pietre preziose, e . perle: una cotanta ricchessa è su

ta pur distrutta in un momento. 17 Ogni padron di nave ancon ed ogni ciurma di navi, ed i mar nai, e tutti coloro che fanno are marinaresca, se ne staranno à

lungi: 18 E sciameranno, veggendo: fumo dell'incendio d'essa: dicedo, Qual città era simile a que

gran città?

19 E si gitteranno della pover in su le teste: e grideranno, più gnendo, e facendo cordoglio; e di cendo. Ahi, shi la gran città ni quale tutti coloro ch'aveano na nel mare erano arricchiti della sa magnificenza: ella è pure stau diserta in un momento

20 Rallegrati d'essa, o cielo; voi santi apostoli, e profeti: co closiacosach Iddio abbia giudica la causa vostra, facendo la venir

ta sopra lei. 21 Poi un possente angelo le una pietra grande, come una ma cina; e la gitto nel mare: dicend: Così sarà con impeto gittata Bax lonia, la gran città, e non sarà piritrovata:

22 E suon di ceteratori, nè di ma sici, nè di sonatori di fianti, e d tromba, non sarà più ndito in te parimenti non sara più trovato in APOCALISSE, XVIII.-XX.

te artefice alcuno, e non s'udirà i più in te suon di macina.

23 E non lucerà più in te lume di lampana; e non s'udirà più in te voce di sposo, nè di sposa: percio-chè i tuoi mercatanti erano i principi della terra: perciochè tutte le genti sono state soddotte per le tue malie.

24 Ed in essa è stato trovato il sangue de' profeti, e de' santi, e di tutti coloro che sono stati uccisi

sopra la terra.

. .

البين

31 L

3 3

1 21

11111 -4.38

1:1

7 20.17

20 × 21

100 121 5.5

THE REAL PROPERTY.

24:10

201 5

1. 1.12

:10 mer : 1

P. TENE

17 M

IL LA RES

LECTE OF

III SPAN

N POSTA ZZ

### CAP. XIX.

E, cielo come una gran voce d' una grossa moltitudine, che di-ceva, Alleluia! la salute, e la potensa, e la gloria, e l'onore, appartengono al Signore Iddio nostro. 2 Perciochè veraci, e giusti sono i auol giudicij : conciosiacosach' e-gli abbia fatto giudicio della gran meretrice, c'ha corrotta la terra con la sua fornicazione: ed ha vendicato il sangue de suoi servitori, ridomandandolo dalla mano d' essa.

3 E disse la seconda volta, Alleluia! e, il fumo d'essa sale ne se-

coli de secoli.

4 Ed i ventiquattro vecchi, ed i quattro animali, si gittarono giù, ed adorarono Iddio, sedente in sul trono: dicendo, Amen, Alleluia! 5 Ed una voce procedette dal tro-

no: dicendo, Lodate l'Iddio no-stro, voi tutti i suoi servitori, e voi che lo temete ; piccioli, e grandi. 6 Poi io udii come la voce d'una

gran moltitudine, e come il suon di molte acque, e come il romore di forti tuoni: che dicevano, Alle-luia! perciochè il Signore Iddio nostro, l'Onnipotente, ha preso a

regnare. 7 Rallegriamci, e giubiliamo, e diamo a lui la gloria : perciochè son giunte le nozze dell' Agnello, e

la sua moglie s' è apparecchiata. 8 E l'è stato dato d'esser vestita di bissorisplendente, e puro: percloche il bisso son l'opere giuste de' santi.

9 E quella voce mi disse, Scrivi, Beatl coloro che sono chiamati alla cena delle nozze dell' Agnello.

Mi disse ancora, Queste son le veraci parole di Dio.

10 Ed io mi gittal davanti a lui a suoi piedi, per adorario. Ma egli mi disse, Guardati che tu noi fuccia: lo son conservo tuo, e de' tuoi fratelli, c'hanno la testimo-nianza di Gesù: adora Iddio: per-ciochè la testimonianza di Gesù è \* 249

lo spirito della profezia. 11 Poi vidi'l cielo aperto: ed ec-

co un caval bianco: e colui che lo cavalcava si chiama il Fedele, e l Verace: ed egli giudica, e guer-

reggia in giustizia.
12 Ed i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, ed in su la sua testa v'erano molti diademi: ed egli avea un nome scritto, il qual niuno conosce, se non egli :

13 Ed era vestito d'una vesta tinta in sangue: e'l suo nome si

chiama, La parola di Dio. 14 E gli eserciti che son nel cielo

lo seguitavano in su cavalli bianchi, vestiti di bisso bianco, e puro. 15 E della bocca d'esso usciva una spada a due tagli, aguta, da

percuoter con essa le genti: ed egli le reggerà con una verga di ferro, ed egli stesso calchera il tino del vino dell'indegnazione, e del-l'ira dell'Iddio onnipotente. 16 Ed egli avea in su la sua ve-

sta, e sopra la coscia, questo nome scritto, IL RE DELLI RE, E'L SIGNOR DE SIGNORL

17 Poi vidi un' angelo in piè nel sole, il qual gridò con gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che voiano in mezzo del cielo, Venite, raunatevi al gran convito di Dio:

8 Per mangiar carni di re, e carni di capitani, e carni d'uomini prodi, e carni di cavalli, e di coloro che gli cavalcano: e carni d'ogni sorte di genti, franchi, e servi,

lecoli, e grandi. 19 Ed io vidi la bestia, e li re della terra, ed i loro eserciti, raunati per

far guerra con colui che cavalcava quel cavallo, e col suo esercito. 20 Ma la bestia fu presa, e con lei il falso profeta, ch'avea fatti i segni davanti ad essa, co quali egli avea soddotti quelli ch'aveano preso il carattere della bestia, e quelli ch'aveano adorata la sua imagine: questi due furono gittati vivi nello stagno del fuoco ardente

di solfo. 21 E'l rimanente fu ucciso con la spada di colui che cavalcava il cavallo, la quale usciva della sua bocca: e tutti gli uccelli furono satoliati delle lor carni.

## CAP. XX.

Pol vidi un'angelo, che scendeva dal cielo, ed avea la chiave dell'abisso, ed una gran catena in

2 Ed egli prese il dragone, il ser-pente antico, ch'è il diavolo, e Sa-tana, il qual sodduce tutto'l mon-do: e lo legò per mille anni; 3 E lo gittò nell'abisso, il quale

egli serrò, e suggellò sopra esso: aciochè non sodducesse più le genti, finchè fossero compiuti i mille anni: e poi appresso ha da essere

sciolto per un poco di tempo. 4 Poi vidi de' troni, e sopra quelli

si misero a sedere de personaggi, a' quali fu dato il giudicio: vidi ancora l'anime di coloro ch'erano stati dicoliati per la testimonianza di Gesù, e per la parola di Dio; e che non aveano adorata la bestla, nè la sua imagine ; e non avesno preso il suo carattere in su le lor fronti, ed in su la lor mano: e costoro tornarono in vita, e regnarono con Cristo que mille anni.

5 E'l rimanente de morti non tornò in vita, finchè fossero compiuti i mille anni. Questa è la prima ri-

surregione.

6 Beato, e santo è colui c' ha parte nella prima risurrezione: sopra costoro non ha podestà la morte seconda: ma saranno sacerdoti di Dio, e di Cristo: e regneranno con lui mille anni.

7 E, quando que mille anni saranno compiuti, Satana sara sciolto dalla sua prigione, ed uscirà per soddurre le genti, che sono a quattro canti della terra, Gog, e Magog, per raunarie in battaglia : il numero delle quali è come la rena del

8 E saliranno in su la distesa della terra, ed intornieranno il campo

de santi, e la diletta città. 9 Ma dal cielo scenderà del fuoco.

andato da Dio, e le divorerà. 10 E'l diavolo, che l'ha soddotte, sarà gittato nello stagno del fuoco, e del solfo, dove è la bestia, e 'l falso profeta : e saranno tormentati giorno, e notte, ne' secoli de' secoli. 11 Poi vidi un gran trono bianco,

e quel che sedeva sopra esso, d'in-nanzi a cui fuggi'l cielo, e la terra :

e non fu trovato luogo per loro. 12 Ed io vidi i morti, grandi, e piccoli, che stavano ritti davanti al trono: ed i libri furono aperti: ed un'altro libro fu aperto, che è il libro della vita: ed i morti furono giudicati dalle cose scritte ne' libri, secondo l'opere loro.

13 E'l mare rendè i morti ch'erano in esso : parimente la morte, e l'inferno, renderono i lor morti: ed essi furono giudicati, ciascuno

secondo le sue opere.

14 E la morte, e l'inferno furono gittati nello stagno del Questa è la morte seconda

15 E, se alcuno non fu trovato acritto nel libro della vita, fu gittato nello stagno del fuoco.

CAP. XXI.

DOI vidi nuovo cielo, e nuova terra: perciochè il primo cie lo, e la prima terra, erano passati, e'l mare non era più

2 Ed lo Giovanni vidi la sant: città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo d'appresso a Dio, acconcia come una sposa-

3 Ed io udii una gran voce da cielo, che diceva, Ecco 1 taberna colo di Dio con gli uomini, ed ex abiterà con loro : ed essi saranno suo popolo, ed Iddio stesso sara con loro Iddio loro :

4 Ed asciugherà ogni lagrima da gli occhi loro, e la morte non sar: più: parimente non vi sarà più cordoglio, nè grido, nè travaglio perciochè le cose di prima son pas-

ente.

5 E colui che sedeva in sul trono disse, Ecco, io fo ogni cosa nuova Poi mi disse, Scrivi: percioche queste parole son veraci, e fedeli. 6 Poi mi disse, E fatto. Jo son l'Alfa, e l'Omega: il principio, e la fine: a chi ha sete io daro in dono della fonte dell' acqua della

7 Chi vince erederà queste cose ed io gli sarò Dio, ed egli mi sara

figliuolo. 8 Ma, quant' è a' timidi, ed agl' in creduli, ed a peccatori, ed ag abbominevoli, ed a' micidiali, ed a fornicatori, ed a' maliosi, ed ag. idolatri, ed a tutti i mendaci; parte loro sara nello stagno a dente di fuoco, e di solfo, che è la morte seconda.

9 Allora venne uno de' sette an geli, ch'aveano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe: pariò meco, dicendo, Vieni, io t mostrerò la sposa, la moglie de

l' Agnello.

10 Ed egli mi trasportò in ispirit sopra un grande, ed alto monte: mi mostro la gran città, la sants Gerusalemme, che scendeva da cielo, d'appresso a Dio :

11 Ch'avea la gloria di Dio: e" suo luminare era simile ad una pletra preziosissima, a guisa d'un pietra di diaspro trasparente com

cristallo;

12 Ed aves un grande, ed al muro: ed avea dodici porte, ed in su le porte dodici angeli, e de no mi scritti disopra, che sono i nossi delle dodici tribù de' figliuoli d'I-

13 Dall' Oriente v' crano tre porte. dal Settentrione tre porte, dal Messodi tre porte, e dall' Occidente tre

## APOCALISSE, XXI. XXII.

14 E'l muro della città avea dodi- | 2 In mezzo della piazza della citci fondamenti, e sopra quelli erano i dodici nomi de dodici apostoli dell' Agnello.

15 E colui che parlava meco a-vea una canna d'oro, da misurar la città, e le sue porte, e'l suo

muro

16 E la città era di figura quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza: ed egli misurò la città con quella canna, ed era di dodicimila stadi: la lunghezza, la larghezza, e l'altezza sua erano uguali.

17 Misurò ancora il muro d'essa: ed era di cenquarantaquattro cubiti, a misura d'uomo, cioè, d'an-

18 E la fabbrica del suo muro era di diaspro: e la città era d'oro pu-

ro, simile a vetro puro.

19 Ed i fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni pietra preziosa: il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di

smeraldo: 20 Il quinto di sardonica, il sesto di sardio, il settimo di grisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopraso, l'undecimo di giacinto, il duodecimo

d'ametisto.

21 E le dodici porte erano di dodici perle: ciascuna delle porte era d' una perla: e la piazza della città era d'oro puro, a guisa di vetro

trasparente. 22 Ed io non vidi in essa alcun tempio: conciosiacosachè 1 Signore Iddio onnipotente, e l'Agnello,

sia il tempio d'essa.

23 E la città non ha bisogno del sole, nè della luna, aciochè risplendano in lei : perciochè la gloria di Dio l'allumina, e l'Agnello e 'l suo

24 E le genti camineranno al lu-me d'essa; e li re della terra porteranno la gloria, e l'onor loro in lei.

25 E le porte d'essa non saranno giammai serrate di giorno: perciochè ivi non sara notte alcuna. 26 Ed in lei si porterà la gioria, e l'onor delle genti.

27 E niente d'immondo, o che commetta abbominazione, o falsita, entrerà in lei: ma sol quelli che sono scritti nel libro della vita

dell'Agneilo.

CAP. XXII. DOI egli mi mostrò un flume I puro d'acqua di vita, chiaro come cristallo, il qual procedeva dal trono di Dio, e dell'Agnello. \*251 tà, e del fiume corrente di qua, e di là, v'era l'albero della vita, che fa dodici frutti, rendendo il suo frutto per ciascun mese : e le frondi dell'albero son per la guarigion delle gente.

3 E quivi non sarà alcuna esecrazione: ed in essa sarà il trono di Dio, e dell'Agnello : ed i suoi

servitori gli serviranno:

4 E vedranno la sua faccia, e'l suo nome sarà sopra le lor fronti. 5 E quivi non sarà notte alcuna: e non avranno bisogno di lampana, nè di luce di sole : perciochè il Signore Iddio gli alluminerà, ed essi regneranno ne' secoli de' secoli.

6 Poi mi disse, Queste parole son fedeli, e veraci: e'l Signore Iddio degli spiriti de' profeti ha mandato il suo angelo, per mostrare a' suol servitori le cose c'hanno da avve-

nire in breve.

7 Ecco, io vengo tosto: beato chi serva le parole della profezia di

questo libro.

8 Ed io Giovanni son quel c'ho udite, e vedute queste cose. E, quando l'ebbi udite, e vedute, io mi gittai giù, per adorar davanti a' piedi dell'angelo che m'avea mostrate queste cose.

9 Ed egli mi disse, Guardati che tu nol faccia: lo son conservo tuo, e de' tuoi fratelli profeti, e di coloro che servano le parole di questo li-

bro: adora Iddio.

10 Poi mi disse, Non suggellar le parole della profezia di questo libro : perciochè il tempo è vicino. 11 Chi è ingiusto sialo ancora vie più: e chi è contaminato contaminisi vie più: e chi ĕ giusto sia giustificato ancora vie più: e chi è

santo sia santificato vie più. 12 Ecco, io vengo tosto, e'l mio premio è meco, per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera

13 Io son l'Alfa, e l'Omega; il principio, e la fine; il primo, e l'ul-timo.

14 Beati coloro che mettono in era i comandamenti d'esso, aciochè abbiano ragione nell'albero della vita, ed entrino per le porte nella città

15 Fuori i cani, ed i maliosi, ed i fornicatori, ed i micidiali, e gl'idolatri ; e chiunque ama, e commette

falsità

16 Io Gesù ho mandato il mio angelo, per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io son la radice, e la progenie di David; la stella lucente, e mattutina.

17 E lo Spirito, e la sposa dicono,

## APOCALISSE, XXII.

Vieni, Chi ode dica parimente, Vieni. E chi ha sete venga: e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita.

18 lo protesto ad ognuno ch'ode le parole della profezia di questo libro, che, se alcuno aggiugne a queste cose, Iddio mandera sopra lui le piaghe scritte in questo li-

19 E, se alcuno toglie delle parole del libro di questa profesia, iddio gli torrà la sua parte del ibro della vita, e della santa città, e delle cose excrite in questo libro. 20 Colui che testimonia questo con della core di core della con con cita. cose dice, Certo, io vengo tosto. Amen. Si, vieni, Signor Gesù. 21 La grazia del Signor Gesù Cri-

sto sia con tutti voi. Amen.

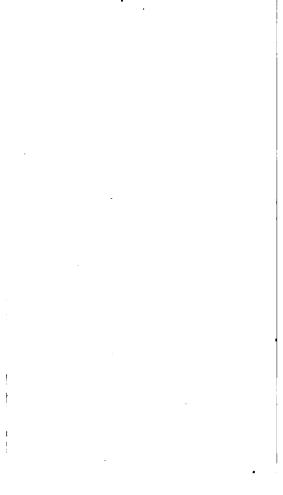

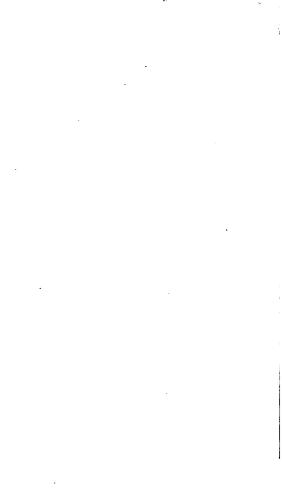



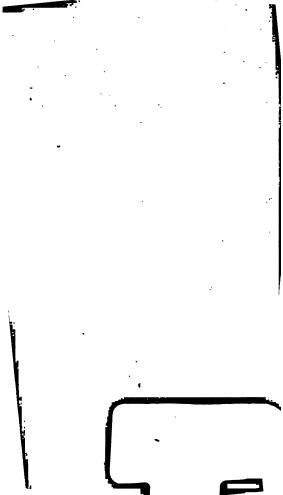